

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

•

.

•

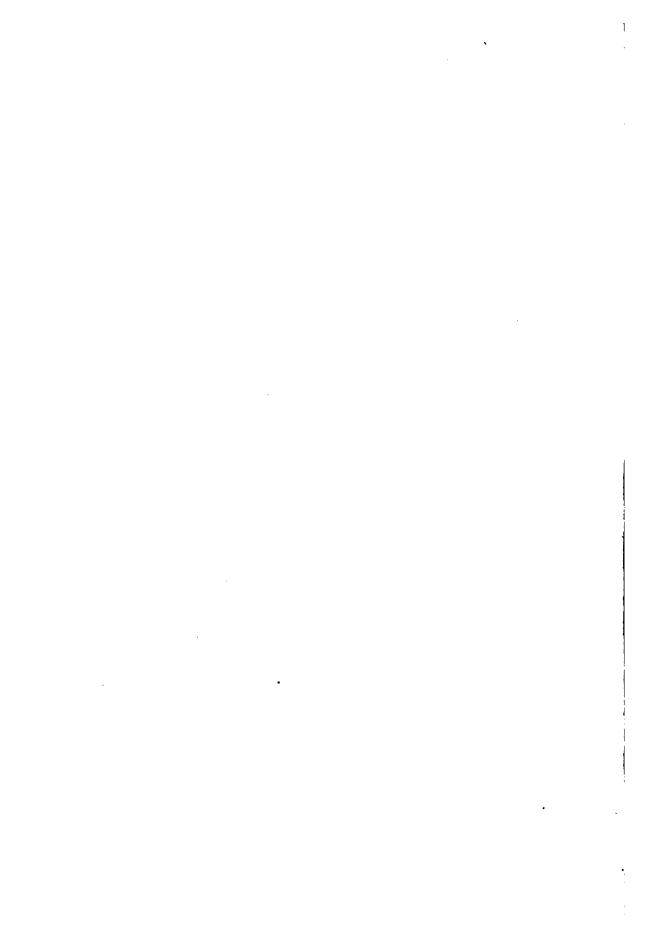

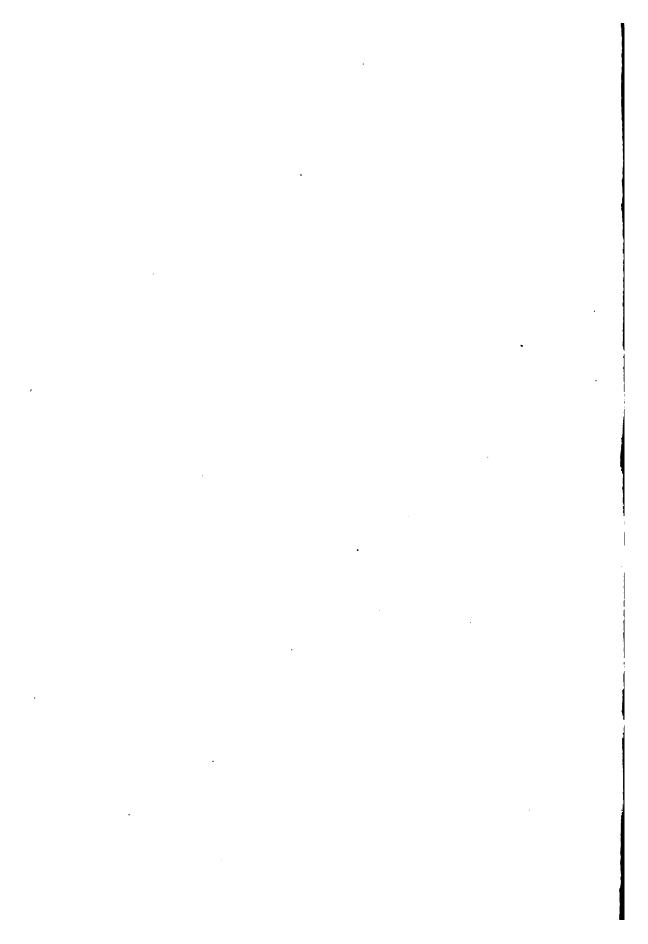

Krakow, tetas - " iniverti gazicionere.

# ACTA RECTORALIA

0

## ALMAE UNIVERSITATIS STUDII CRACOVIENSIS

INDE AB ANNO MCCCCLXIX.

EDITIONEM CURAVIT

### Dr. Wladislaus Wisłocki.

Tomus primus

continens annos 1469-1537.



#### CRACOVIAE,

SUMPTIBUS ACADEMIAE LITTERARUM CRACOVIENSIS.

Apud bibliopolam Societatis librariae polonicae (Spółka wydawnicza polska).

1893—1897.

Stor- 199.363

1875, Julie 1-1902, ja. 1 Pierce mind.

Fidu. 2007. 109 (1)

Cracoviae, 1897. — Typis Universitatis Jagellonicae, provisore A. M. Kosterkiewicz.

# UNIVERSITATI JAGELLONICÆ QUINGENTESIMA NATALIUM SOLLEMNIA ANNO DOMINI 1900 FELICITER REDEUNTIA CELEBRATURAE

S.

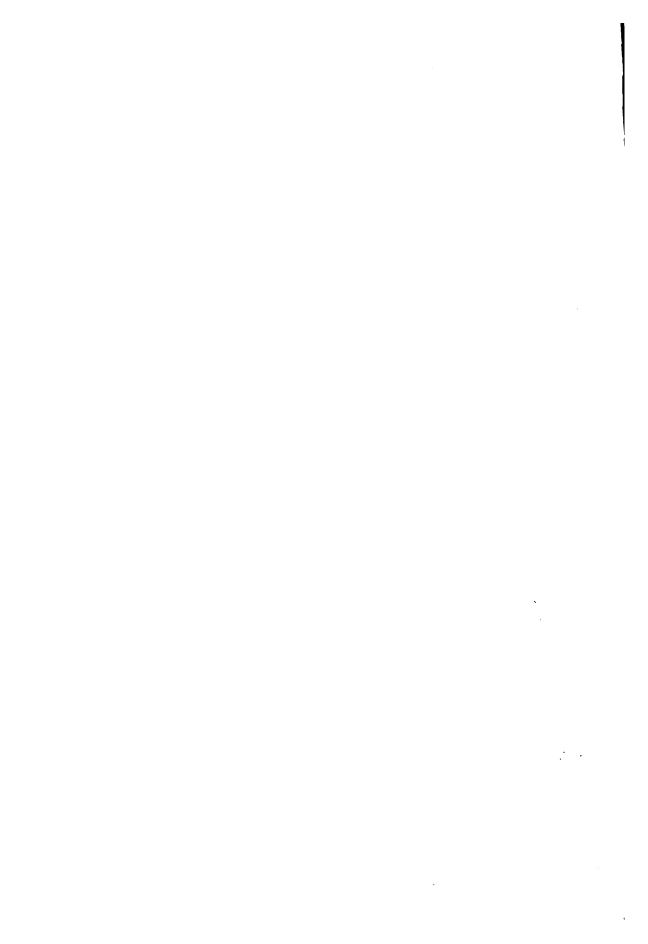

#### LECTURIS SALUTEM!

azimirus Magnus, rex Poloniae, cum a, 1364 Cracoviae >Studium generale institueret, cautum esse voluit, ut judicia de civilibus minorisque momenti causis criminalibus omnium professorum, doctorum, magistrorum, scholarium reliquorumque, qui Universitati erant adjuncti, penes illius rectores essent. Itaque in privilegio die 12 Maji 1364 lato edixit: >Item volumus, ut scholares proprium rectorem habeant, qui in civilibus causis ipsos judicare debeat habeatque jurisdictionem ordinariam super omnes, qui in civitate Cracoviensi causa studii moram traxerint«. Quibus addidit: »Nec ullus unquam in eisdem civilibus causis doctorem, magistrum, scholarem, bedellum, stationarium, alibi coram judice quocunque ecclesiastico vel seculari audeat convenire«. Statuit deinde: »Insuper rector praedictus scholares suos in causis criminalibus, veluti pro verbali injuria, vel si scholaris causa studii in civitate Cracoviensi moram trahens, aliquem capillando vel offendendo palma vel pugno ad effusionem sanguinis laeserit, habeat judicare, nec ob hoc scholares

ipsi vel eorum servi aut famuli ad extranea judicia pertra-

Atque hanc jurisdictionem tribuit rectoribus etiam rex Wladislaus Jagello ratamque fecit privilegio die 26 Julii a. 1400, cum Magnanimi sui antecessoris opus resuscitaret. Ipse enim rex Restitutor, quae Kazimirus Magnus constituerat, paraphrasi usus hoc modo sanxit: >Et ut ordo debitus et rigor ordinatus in Studio generali Cracoviensi per scholares jugiter observetur, volumus, ut omnes scholares et studentes, Cracoviam accedentes, ibidem causa studiorum moraturi, proprium rectorem habeant, qui in civilibus causis ipsos judicet habeatque jurisdictionem ordinariam super omnes«. »Nec ullus unquam ait — in eisdem civilibus causis studentes et scholares Universitatis Cracoviensis, cujuscunque status et conditionis fuerint, alibi coram judice alieno, ecclesiastico vel seculari, audeat convenire«. Postremo praescribit: »Insuper rector praedictus scholares et studentes suos in causis criminalibus levioribus, ut puta pro capillatione offensioneque cum palma aut pugno ad effusionem sanguinis, ac contentione qualibet non enormi habeat judicare, nec ob hoc ipsi scholares et studentes, vel eorum familiares atque servi, ad extranea judicia evocentur et trahantur«.

Ex quo tempore sine ulla intermissione quadringentos per annos usque ad ultimam, quam regnum Poloniae passum est, jacturam, judicia illa liberalitate Munificentissimorum regum impertita rectores exercebant et »generales Universitatis Almae Cracoviensis judices appellabantur. Qui »judicialiter pro tribunali in audientia publica sedentes, in omnibus causis cum discipulorum tum aliarum, quae Universitati erant addictae, per-

sonarum justitiam administrabant ac cum suis consiliariis partibus sententiam diffinitivam pronuntiabant. Tota autem quaestio a notariis publicis juxta sedentibus in solutis chartis conscribebatur, quas chartas deinde notarius Universitatis separato volumini insereret necesse erat.

Quapropter in archivo Senatus Universitatis Jagellonicae inveniuntur multi codices, numero 16 sequentibusque insigniti, qui non solum re sed etiam amplitudine singulares »Acta rectoralia Universitatis Cracoviensis« inscribuntur et sententias illas, a rectoribus latas, inde ab anno 1469 continent. Praesto est nobis igitur copia rerum uberrima plurimique pendenda, sed a viris doctis adhuc in usum non conversa, quae multum proficit tum ad historiam Universitatis Cracoviensis illustrandam, tum ad cognoscendam vitae condicionem scholarium magistrorumque, his temporibus Cracoviae degentium, atque permagno aestimari debet in indagandis moribus institutisque civium Cracoviensium, apud quos Alma mater cum multis sibi adnexis Collegiis, bursis et scholis sedem habuit.

Atque cum auctoritate Academiae litterarum munus edendi tomi primi »Actorum« ad me delatum esset, editionem libentissime curavi, quam nunc ad publicum usum emitto, ad dies festos, quibus Universitas Jagellonica quingentesima natalium sollemnia pia prosequetur memoria, celebrandos. Qui tomus in tota serie »Actorum« vetustate primum obtinet locum. Amplectitur itaque annos 1469—1537, omnes enim collectiones superiorum temporum perierunt.

Constat codex, in Archivo Senatus Universitatis sub nro 16 asservatus, paginis 1299 formae quadratae solita altitudine.

Ordinem numerorum singulis foliis addidit nescio quae manus ineunte s. XIX. Exceptis nonnulis partibus scriptus est fere semper variis characteribus. Si autem accuratius in scripturae rationem inquisiveris, facile tibi persuasum habebis, notarios Universitatis, quorum officium fuerat huic volumini ex solutis chartis descriptas rectorum sententias propria manu inserere, saepius auxilio juvenili studiosorum Universitatis usos esse. Quare factum est, ut juvenes hujuscemodi muneris haud periti, prout cuique videbatur, singula transcriberent, alias sententias festinatione ducti persaepe prorsus omitterent, alias temere bis ponerent, nonnunquam diem annumque, quo sententia lata erat, permutarent, in quibusdam pristinam formam nominis sive studiosorum sive aliarum personarum depravarent, in nonnullis denique saepissime corrupta latinitate (permutatis r et l litteris, ut lector pro rector, de Valadino pro de Varadino, e. s.) et neglecto verborum ordine rem ipsam atque vim obscurarent. Notariis vero Universitatis haec juvenilis opera parvae erat curae, ideoque admodum raro exemplaria eorum inspiciebant, nam solummodo hic et illic notarius quidam nonnulla emendavit adnotavitque »notarius correxit«.

Ceterum notarii Universitatis id agebant, ut singulos a scholaribus confectos fasciculos sententiarum custodirent, et cum jam magna copia eorum congesta esset, omnes colligare atque volumine uno concludere cogerentur. Quod factum est anno demum 1525, praeside dre et professore medicinae, Petro Obornicio de armis Wedel, dicto etiam Wedelicio, qui bis rectoris Universitatis Jagellonicae munere fungebatur, commutatione aestivali h. a. et commutatione hiemali a. 1525/26. In colligando illo volumine prorsus rejecti sunt fasciculi maximam partem

vetustissimae notae usque ad annum 1469, quippe qui injuria temporum essent absumpti, inter ceteros etiam nonnulli anno 1469 recentiores, e. g. fasciculi, qui spectabant ad finem commutationis hiemalis a. 1470/71 et ad totam commutationem aestivalem a. 1471 hiemalemque a. 1471/72, diutius enim asservari non poterant. Desunt nonnulli posteriores quoque fasciculi, quos notarius a. 1525, ut apparet, nullo modo conquirere potuit, fasciculos dico, qui continebant commutationem aestivalem a. 1495, item commutationes aest. a. 1498, hiem. a. 1498/99 et aest. a. 1499, item finem commut. aest. a 1508, totam commutationem hiem. a. 1508/9 et initium commutationis aest. a. 1509, commutationem denique hiemalem a. 1515/16. Reliqui fasciculi usque ad a. 1525 una cum paucis chartis puris in fine additis in unum volumen ligamento erant redacti, quod secundum morem illius temporis firmo corio tectum erat. Tegumento ipsi impressa invenies varia signa: in fronte sceptra Universitatis, aquilam regis Sigismundi, insignia urbis Cracoviae et arma rectoris Obornicii Wedel, a tergo autem inest inscriptio:

ACTA ACTORV CORA·
EGREGIIS ET MAGNI·
FICIS DNIS RECTO·
RIBVS ALME VNIVSITA·
TIS STVDII CRACGNAL·

Hoc modo »Acta rectoralia « a. 1525 satis nitido tegumento inclusa, pulchram sine dubio prae se ferebant speciem,

nisi quod oculos eruditos offendit, deesse fasciculos supra memoratos, partim corruptos partim a notariis non repertos. Aegre ferendum praeterea, neglegentia sive incuria ejus, qui librum colligabat, hic illic modo totos fasciculos modo singula folia transposita esse, quo ordine turbato factum est, ut in ipso principio libri sententiae rectoris commutationis aestivalis a. 1469 paginis demum 83-106 et 1-16, sententiae autem commutationis hiemalis a. 1469/70 paginis 16-41, 49-52 et 41-48 contineantur! Accedit, quod posteriores sententiae rectorum chartis in fine voluminis, ut monuimus, additis inscribebantur, deinde, postquam charta defecit, separatis fasciculis mandabantur. Quorum numerus cum jam a. 1537 satis conspicuus esset neque notario Universitatis, qui tunc officio fungebatur, placeret, omnes assuendo adjecti sunt libro anni 1525 ita, ut volumen, adhuc pulchra et grata specie insigne, propter nimiam amplitudinem fere sit deformatum.

Hic est hodie habitus codicis sub nro 16, qui in Archivo Senatus Universitatis invenitur. Sententiae rectorum, quas continet, sere 3400, nunc in lucem prodeunt, ab editore excussae eodemque custode ab aliis descriptae. Describebat majorem partem (2/3) dr. Alexander Czuczyński, reliquam (1/3), quibus Academia stipendium persolvit, Joannes Kochanowski, Rudolphus Stanowski et dr. Bardel. Ceterum, ut res ipsa postulabat, omnes sententiae numeris adjectis sunt distinctae et secundum ordinem temporum digestae, primitiva orthographia non mutata, interpunctionis tantum et litterarum majuscularum in fronte singulorum enuntiatorum ratione habita. Attamen in mutando corpore libri manuscripti ulterius progredi alienum a re esse duximus. Itaque nusquam sere admovimus manum emendandis

locutionibus notariorum vel juniorum studiosorum, neque insolentem ordinem vocabulorum, quo inquinata sunt permulta, tollere voluimus.

Accuratius in Acta inquisituris subsidio erit >Index personarum, locorum et rerum memorabilium <.

Quam editionem benevole accipiatis atque in judicando frontem remittatis, velim.

Cracoviae, mense Junio a. 1897.

Dr. W. W.

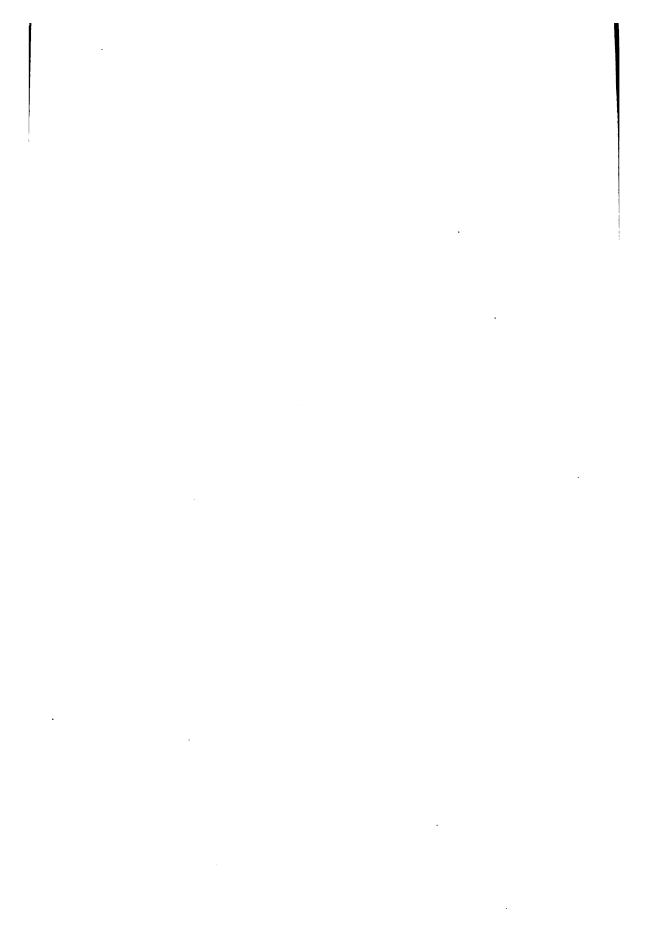

Acta sub Venerabilj et Egregio viro, mgro Stanislao de Schadek, s. theologie professore, canonico s. Fflorianj, rectore Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, comutacione estivalj anno Dni MCCCCLX nono, per Arnoldum de Cucharj, Mazouitam, ingrossata <sup>1</sup>.

- 2. Nicolaus, baccalarius de Poramba, rector scolarum Limbrincz <sup>2</sup>, debet restituere quatuor uel tres sexternos, continentes textum » Afforismorum « <sup>3</sup> et » Regimen pestilencie «, Iohanni, bacc. de Tarnow, pro festo Corporis Christi <sup>4</sup>.
- 3. Die Saturni sexta mensis Maij. Contra Petrum de Gdanszk, studentem in bursa philozophorum, dna Martha de Cracouia proposuit, quod eidem Petro iopulam examiti flavei coloris in vno fertone impugnorasset<sup>5</sup>, qui quidem Petrus, solucione dicti fertonis habita, iopulam restituere noluisset. Et ex aduerso dictus Petrus litem contestando dixit, quod nunquam dna Martha impignorasset sibj huiusmodj iopulam, sed quedam alia mulier, confessusque est, se recepisse dictum fertonem et iopulam velle restituere eidem mulierj, a qua impignorata est. Dna vero Martha replicando dixit, quod hec alia mulier nomine suo dictam iopulam impignorasset, offerens se eandem iudicio constituturam. Dnus igitur rector interloquendo, quatenus vtraque pars sit certa de re sua, sentenciauit, quatenus idem Petrus deponat dictam iopulam apud dnum rectorem nona Maij sub pena excommunicacionis.
- 4. Die Saturni xiij Maij. Contra Albertum de Noua ciuitate, studentem, Iohannes de Noua ciuitate, baccalarius, proposuit, quod ipsum dampnificauerit in quinque ducatis ex eo, quod idem Albertus, conventus vno ducato et missus per dictum Iohannem in Nouam ciuitatem, ut sibj afferret pecuniam et infra tempus sex septimanarum rediret. Quod non fecit idem Albertus, sed quod non redijt in tempore promisso, propter quam negligenciam dictus Iohannes vendidit tunicam in valore

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nri 2—99, Codicis pag. 83—106 et 1—16. <sup>2</sup> \*Limbrinez<?, \*Limbrinez<?, \*Limbrinez<?, \*Limbrinez<?, \*Limbrinez<?, \*Limbrinez<?, \*I.VI. <sup>5</sup> \*impugnornsset<, sic!

decem ducatorum solum quinque ducatis, quod opportuit ipsum fecisse propter negligenciam dicti Albertj. Ex aduerso Famosus dnus Franciscus de eadem ciuitate, studens et procurator dicti Alberti, rei, institutus, litem contestando dicit, quod non est facta negligencia ex parte mei, sed ex parte matris dni Iohannis, que me retinuit a prosecucione promissi reditus, et ita per me non stetit. Et dnus rector deliberatus, feria tercia proxima i diffinitiuam sentenciam est pronunciaturus.

- 5. Barnabas de Lyppa, studens, queritur contra Stanislaum de Chrzczonow, quod eundem Barnabam percusserit in platea s. Anne, obuiantem ante domum Coszbijan, et laniauerit ei tunicam. Ex aduerso Stanislaus litem contestando negauit narrata, prout narrantur, et inconveniendo dictum Barnabam proposuit, quod ipsum percusserit calamario ad collum, propter quod illud calamare sibj abstulit et habet. Et dnus rector vtrique parti testes indixit produci probaturos.
- 6. Die, ut supra, obligauit se soluturum Iohannes de Grodzijszko, presens apud acta, Honeste Helene de Cracouia tres marcas, tentas racione certi debitj: vnam pro Iohannis², aliam pro Michaelis³, residuam⁴ pro Natiuitatis festis, immediate se sequentibus, sub pena excommunicacionis. Presente Paulo, sapiencia, etc.
- 7<sup>5</sup>. Die Martis xvj Maij actus. Obligacio. Die Martis xvj mensis Maij Ffamosus Iohannes de Noua ciuitate ex mandato dni rectoris Ffrancisco de Noua ciuitate vnum florenum infra ix <sup>6</sup> sub pena excommunicacionis est soluturus, racione debiti et ex confessatis eidem Francisco tentum.
- 8. Euiccio. Excipiente se de iurisdicione potestatis ciuilis Nicolao, pargamenista, coram dno rectore et allegante se studentem actu, dnus rector tuerj volens fore conseruandum, iuxta priuilegium, Vniuersitati concessum, iniunxit sibj per totum diem probare, se studentem actu, qui nominauit dnum Spiczymirum testem actualitatis sue, et cum hoc caucionem de parendo iurj aut pignus ydomum, valens valorem rei, de qua agitur inter ipsum Nicolaum et Stanislaum Coczfara, eidem Nicolao iniunxit. Et ibidem Ieronimus Rokyemberg, personaliter constitutus, euincens dictum Nicolaum et cauens pro eodem sub pena decem florenorum, eundem iudicio dni rectoris fferia quinta proxima hora xij est representaturus, vbj eciam se studentem probare debebit eodem die. Presentibus ibidem dno dre Coczfara, Paulo et Mathia, sapiencia.
- 9. Die Iouis xviij mensis Maij. Constitucio. Constitutus personaliter Ffamosus Stanislaus Coczphara de Cracouia constituit in

<sup>1 16.</sup> V. 2 24. VI; alia manu insuperscriptum: siam soluta vna«. 3 29. IX; insuperscriptum: sitem soluta«. 4 Insuperscriptum: sitem est iam soluta«. 5 Totus hic nrus 7 in omni parte sua alia antiqua manu deletus. 6 = novem dies. Nicolaum de Cracovia. 8 18. V.

suum procuratorem Famosum Iohannem Tederueder de Cracovia in causa, inter ipsum Stanislaum et Nicolaum, pargamenistam de Cracovia, asserentem se studentem huius Vniuersitatis, coram dno rectore mota aut mouenda, promisit rata, grata per ipsum facienda, presentibus Venerabilj dno Iohanne Coczphara, dre, et Paulo, sapiencia, ad agendum defendendum, proponendum, allegandum, que in huiusmodj causa fuerint necessaria et que ipse solus dnus constituens facere posset. Presentibus, ut supra.

- 10. Die Iouis xviij Maij. Comparens personaliter coram dno rectore Iohannes Tederueder<sup>1</sup>, procurator Stanislaj Coczfara de Cracovia, prout terminus requirebat, petiuit, Nicolaum, pargamenistam de Cracovia, studentem, non probantem se studentem nec in termino prefixo comparantem<sup>2</sup>, contumacem pronunciarj, et in x florenis Ieronimum Rokijemberg, eundem Nicolaum iudicio dni rectoris representarj obligatum, petiuit condempnarj. Et dnus rector dictos comparandos ad horam prefixam expectans, non comparantes in petitis condempnauit, vim contumacie suspendens. Presentibus dno Iohanne Coczfara, decretorum dre et predicatore ad s. Barbaram, Iohanne, seruitore dni rectoris et studente.
- II. Et ibidem paulo post idem Nicolaus, pargamenista, cum dno Ieronimo Rokyembark, euictore suo, personaliter coram dno rectore comparens, contumaciam arestauit et citacionem contra partem suam ad prosequendum in causa petiuit, quam dnus rector decreuit dandam. Presente Paulo, sapiencia, et Iohanne, seruitore dni rectoris.
- 12. Die Veneris xix Maij. Comparentibus coram dno rectore Stanislao, de bursa diuitum seruitore, actore, et Petro Comorowskj, reo, studentibus, dnus rector reum Petrum Comorowskj ab instancia eiusdem Stanislaj, actoris, intencionem suam probare nequientis et renuentis, absoluit. Presente Iohanne de Vyschegrad.
- 13. Ibidem eciam coram dno rectore idem Nicolaus de Cracouia, productis Venerabilibus viris, dno Iacobo de Fflorentino<sup>3</sup> et maijstro Stanislao de Leopolij, et ipsum Nicolaum actu studentem probantibus, dnus Iacobus et suam leccionem ipsum visitasse et ad Registrum 4 inscriptum esse. Recepto huiusmodj virorum Venerab. testimonio, dnus rector studentem 5 pronunciauit et iuxta priuilegia Vniuersitatis conseruandum fore decreuit. Presentibus ibidem Paulo, sapiencia, et Iohanne, studente, seruitore dni rectoris.
- 14. Die Saturni xx Maij. Iohannes 6 de b. Virgine 7 contra Thomam de bursa philosophorum verbo proposuit, sibj Thome sex

<sup>1 &</sup>gt; Tederweder <?, > Cederweder <?. 2 > comparantem <, sic! Formae > comparans <, > comparantis < . . . . pro > comparens <, > comparentis < . . . . saepius in Codice iterantur. 3 > Filorentino <, sic! 4 = ad Album studiosorum. 5 Nicolaum de Cracovia. 6 Passer. 7 de schola bb. Virginis in circulo Cracoviensi.

grossos tempore hijemis in mutuum communicasse, et eos sibj restitui petiuit. Et ex aduerso reus negauit narrata, prout narrantur, litem contestando. Datur terminus probandi actori intencionem suam ad viij 1. Presentibus Iohanne Voynycz, baccalario, Iohanne de Vijschegrad, studente.

- 15. Contra Iohannem Passer de b. Virgine Mathias de Zalesze, studens, verbo proposuit, quomodo quondam sibj, reo, tunicam ad vendendum comisisset et non aliter, quam pro tribus florenis vendendam mandasset, et sibi precium vendite restituisse, saluo salario. Qui tamen Iohannes Passer, venditor, pro tribus florenis vendens, dumtaxat sibj Mathie duos florenos in auro et viginti quinque in moneta communi restituit et salarium suum cepit, residuumque, videlicet vij grossos, idem Mathias sibi restitui petiuit, per ipsum retentum. Ex aduerso idem Iohannes, reus, confessus est, se tunicam ad vendendum recepisse ab ipso Mathia, sed solum pro septem fertonibus vendere comissam fore, et hoc sibj restituisse asseruit. Et dnus rector, auditis hinc inde allegacionibus, decreuit, vtramque partem intenciones suas ad viij probaturam. Presente Iohanne de Voijnijez, baccalario, et Iohanne de Vyschegrad, studente.
- 16. Michael, baccalarius a s. Anna, ex confessatis Blasio, clerico, camisiam ad viij restituere condempnatus, alias valorem eius.
- 17. Die Saturni xxvij Maij. Inter Iohannem, baccalarium, ab vna et Ffraciscum, baccalariandum, ab altera partibus, pro alia dilacione terminus, ad idem faciendum ad viij limitatus, pendet per dnum rectorem prefixus. Presente Bernardo, procuratore causarum.
- 18. Adveniente termino <sup>2</sup> Mathias de Zalesze, probando intencionem suam, reproducta citacione, testem, Thomam de Thokarj, presente parte, induxit, admitti petens. Quem dominus admisit et examen cum notario eiusdem comisit. Presente Mathia, sapiencia.
- 19. Nicolaus, pargamenista de Cracovia, petiuit a Iohanne 3 Coczfara de Cracovia crinile alias vittam de margaritis, sibj receptam, valoris sex florenorum, sev alias sibj in sex florenis propositam et sibj per ipsum Stanislaum receptam, petens, conpellj ad restituendum. Presente 4 ex aduerso dictus Stanislaus litem contestando allegauit, occasione dicte vitte rem fuisse in iure ciuilj iudicatam coram dno advocato et scabinis, petens, se admitti ad probandum. Et dominus ad probandum admisit ipsum Stanislaum et terminum ad viij assignauit probandj, huiusmodj rem iudicatam et transactam fuisse. Presentibus Mathia de Zalesze, Iohanne de Vijschegrad, studentibus.

<sup>=</sup> ad octavam. <sup>2</sup> Cf. nrum 15. <sup>3</sup> Insuperscriptum »Stanislao«. <sup>4</sup> Sic!

- 20. Die Saturni tercia Iunij. Mgr. Andreas de Wartha petit a mgro Venezslao¹ de Brothnija² libellum continentem ›Officium misse«, quem deposuerat cum alys rebus apud dictum mgrum Venezeslaum. Ex aduerso mgr. Venezeslaus animo litem contestandj et reconveniendj dixit, quod istum libellum teneo in debito xx grossorum, quos sibj debet dictus mgr. Andreas racione cuiusdam portitoris literarum, quas idem portitor mgro Andrea in suis causis necessarys portauit. Replicando mgr. Andreas dixit, nunquam se visum fuisse tales literas, nec mgrum Venezeslaum ad hoc habuisse aliquod mandatum. Et dominus interloquendo ad octauam dedit terminum, ut mgr. Venezeslaus probet intencionem suam, libellus vero, pro quo agitur, in eodem termino reponi debet etc.
- 21. Laurencius de Olomuez petit a Balthezar, studente de Zamberk, medium grossum a quolibet miliarj, miliaria autem dixit fore xxxvj. Ex aduerso animo litem contestandj idem reus dixit, quod non ego solus miserim eum, sed cciam suus preceptor misit eum in suis negocijs, ad quem se contulit, quasi in testem. Qui testis veniens, quamuis non citatus, fassus est, quod idem Balthezar fuit principalis missor dicti Laurency ad patriam suam. Et dominus interloquendo, in spem concordie, ad viij dedit, alias sentenciam prolaturus.
- 22. Absolucio. Mgri Thomas de Lyppa, Clemens de Thoron, statuunt in termino eis prefixo de Noua ciuitate baccalariandum, pro quo fideiusserant, ad instanciam Nicolaj Kangissz, ciuis Cracouiensis, qui quidem mgrj, faciendo caucioni fideiussorie satis, petiuerunt, se a caucione et promisso absolui. Et quia idem Nicolaus Kangissz, ad instanciam cuius fuit fideiussum, contumaciter et negligenter nec per se nec suum procuratorem terminum datum attemptauit, dominus predictos mgros a talj onere caucionis absoluit.
- 23. Die Martis sexta Iunij. Nicolaus, pargamenista, studens Cracouiensis, datis iam hora vesperorum excepcionibus ad literam, per Stanislaum Coczfara in vim probacionis rei iudicate productam, protestatus est propter breuitatem temporis, salua correccione, se huiusmodj excepciones produxisse et inducias ad corrigendum petiuit. Et dnus rector tempus corrigendj in crastino per totam diem concessit.
- 24. Die Veneris ix Iunij. Relacio. Comparens Discretus Albertus, presbiter de Cracovia, executor per dnum rectorem dno drj Tosth deputatus, fecit relacionem, quod citauit quandam mulierem pro die hesterna ad instanciam eiusdem dni dris Tosth, ad uidendum distrahi pignus ab eodem. Presente Iohanne de Voijnijez, baccalario.
- 25. Die Saturni x Iunij. Confessio. Mgr. Andreas de Vartha per dnum rectorem mgro Venczeslao<sup>3</sup> de castro Cracoviensi<sup>4</sup> infra

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> »Ubogi« seu »Pauper« paterno nomine dicto. <sup>3</sup> Ubogi de Brodnia. <sup>4</sup> – rectori scholae in castro Cracoviensi.

ix dies xx cum vno grossis soluere est condempnatus, delato iuramento et prestito per ipsum mgrum Venczeslaum, viginti grossos in negocys mgri Andree exposuisse, sub pena excommunicacionis. Presente mgro Iohanne Tosth, decretorum dre, Iohanne de Voijnijcz, baccalario.

- 26. Confessio debitj. Mgr. Iohannes de Glocz ex suis confessatis mgro Dominico infra ix dies sub pena excommunicacionis vnum florenum per dnum rectorem soluere condempnatus.
- 27. Balthezar 1 de bursa philosophorum vij grossos sub pena excommunicacionis infra ix dies Laurencio de Olomuncz soluere debet. Presentibus, quibus supra.
- 28. Dilacio. Comparens personaliter mgr. Iohannes Tosth, decretorum dr., terminum presentem, quem cum quadam domina coram dno rectore habuit, infra hinc ad vnum mensem distulit et prorogauit ad idem faciendum, alias mense lapso ad distraccionem pignoris processurus est. Presente Iohanne, baccalario de Noua ciuitate.
- 29. Absolucio. Comparens personaliter Ingeniosus Ffranciscus, baccalariandus de Noua ciuitate, petiuit, se per dnum rectorem ab instancia et impeticione Iohannis, baccalarii eciam de Noua ciuitate, intencionem suam non probantis, licet ad hoc certas dilaciones habuit preteritas concessas, prout se obtulerat, absolui. Et dominus ipsum Ffranciscum ab impeticione ipsius Iohannis absoluit, quia actore non probante reus absoluitur etc.
- 30. Solucio. Idem eciam Ffranciscus confessus est, se vnum florenum ab eodem Iohanne, baccalario, per manus dni rectoris, in quo fuerat sibj dudum condempnatus, tulisse et leuasse.
- 31. Die Martis xiij Iunij. Stanislaus Coczfara comparens personaliter coram dno rectore, prout terminus requirebat inter ipsum et Nicolaum, pargamenistam, replicando ad excepciones dictj Nicolaj generaliter in scriptis produxit sub talj tenore, petens inscribj. Nicolai, pargameniste, ad excepciones, contra literam advocatj et scabinorum Cracovyensium vltimo productas, Stanislaus Coczfara personalis, citra tamen reuocacionem sui procuratoris, verbo generaliter replicando contradico, dicens vanas, inefficaces et in nullo dictum Nicolaum posse releuare, petens, causam predictam ad prefatos iudices seculares, coram quibus fuit et est diffinita, pro execucione eiusdem remittere et ipsum Nicolaum in expensas condempnare, iusticia mediante in contumaciam ipsius Nicolaj. Ex aduerso principalis. Et super hys dictus Stanislaus Coczwara petiuit, per dominum interloqui. Et dnus rector deliberatus, et reuisis hinc inde productis et allegatis super eisdem productis, feria quinta proxima <sup>2</sup> sentenciam interlocutoriam prolaturus est.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> de Zamberk. <sup>2</sup> 15. VI.

- 32. Die xv Iuny, Iouis. Decretum obligacionis. Mgri Thomas de Lijppa et Clemens de Thoron statuunt in iudicio dni rectoris Franciscum de Noua ciuitate, pro quo fideiusserant in quinque florenis et xix grossis dne Katherine Niclosowa, ciui Cracouiensi de platea Fratrum. Et dnus rector tam ex actis quam ex confessatis dicti Francisci indixit eidem Francisco iudicialiter, dictos florenos quinque cum x et ix grossis soluendos hinc et infra sex dies dicte dne Katherine sub pena excommunicacionis. Et in vim maioris certitudinis dicte solucionis arrestat et arrestarj mandauit per seruum Vniuersitatis res dicti Franciscj, predictosque mgros, pro eodem Francisco fideiussores in dictis florenis eidem dne Katherine, a dicto onere fideiussorum absoluit. Presentibus mgro Paulo Clobuczsko, professore s. theologie, canonico s. Floriani, Iohanne de Voijnijcz, baccalario.
- 33. Die Saturni xvij 1 Iunij. Raphael de Swyradzycze, studens, sponte recognouit coram dno rectore, se Honeste Heduigi, coce magistrorum Collegij 2, tres grossos tenerj et infra tres dies sub pena excommunicacionis soluere eidem obligatus.
- 34. Die Solis xviij Iuny. Constitucio procuratoris. Personaliter constitutus Honorabilis Ffranciscus de Noua ciuitate, baccalarius, in suum procuratorem constituit mgrum Iacobum Boxijcza, decanum facultatis arcium, absentem tanquam presentem, in causa, quam habet uel habiturus est cum quodam Stephano de Lleszenije, ad agendum, proponendum, allegandum, pecuniam tolendum et leuandum ab eodem, et generaliter omnia et singula faciendum, que circa premissa fuerint necessaria in forma meliorj et cum clausulis opportunis, promisit rata, grata. Presentibus Honorabili Iohanne de Vyschegrad, plebano in Dobrkovijcze, studente.
- 35. Die Lune xix Iuny. Constitucio procuratoris. Baccalarius Andreas de Gambino constituit in suum procuratorem Bartholomeum de Nouo myasto, studentem, ad citandum, conveniendum dicti constituentis nomine certos debitores et ab eisdem pecunias tollendum et leuandum, quitandum de receptis et de viteriorj non petendo paciscendum, aliaque necessaria circa talia faciendum, promisit rata per ipsum facta et facienda.
- 36. Die Martis xx Iunij. Dilacio. In causa inter Honorabiles Ffabianum<sup>3</sup>, baccalarium, ab vna et Philipum, plebanum in Byezanow, ab altera partibus, dnus rector, alijs certis causis occupatus, terminum continuandj alias ad idem faciendum octauam diem prefixit, et assignauit ac limitauit.
- 37. Die Veneris xxiij Iunij. Recognicio. Recognouit fr. Albertus de Lanth, se octo florenos a Venerabilj mgro Nicolao Bylyna,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice per errorem scriptoris: »x«, sic!. <sup>2</sup> artistarum. <sup>3</sup> de Szamotuły.

professore s. theologie, in mutuum accepisse, quos quidem idem debitor obligauit se pro festo s. Margarethe proxime instanti octo florenos soluturum pro omni dilacione eidem creditori. Presente Iohanne de Rava, studente.

- 38. Ex decreto dni rectoris S. Rosambarskij, studens, infra hinc ad feriam secundam proximam z xvij grossos racione expensarum Prouido Matheo Llaudamus, ciui de Cracouia, soluet. Presente Paulo, sapiencia, Iohanne de Rava, studente.
- 39. Constitucio. Bartholomeus de Przeworsko, plebanus in Dzekanovijcze, studens huius Vniuersitatis Cracouiensis, constituit in suum procuratorem dnum drem Godek ad petendum et obtinendum nomine suo certa iura, munimenta et literas, quas versus curiam Romanam idem constituens fuit laturus, coram dno rectore transsumi et eis robur et decretum firmitatis apponi. Presentibus Iacobo de Orzechow, dispensatore, Iohanne de Tarnow, terciano Collegij artistarum.
- 40. Die Lune tercia Iulij. Obligacio sev confessio debiti. Constitutus personaliter Honorabilis dnus Paulus de Iunywladislavia Wladislauiensis diocesis, sacristianus ecclesie Omnium ss. in Cracouia, confessus est, se a Venerabilj viro, dno mgro Stanislao de Schadek, canonico s. Floriani, tunc rectore Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, in mutuum 3 iiijor marcas pecuniarum recepisse. Quas quidem quatuor marcas idem Paulus, debitor, suo creditorj, dno Stanislao de Schadek, professorj s. theologie predicto, pro omnibus dilacionibus hine ad festum s. Martini proxime sequens \* restituere et exsoluere bona fide et sincere animo coram me notario ac testibus infra notatis se obligauit. Et in vim maioris certitudinis et securitatis exolucionis predictarum quatuor marcarum fiende apud eundem creditorem idem debitor predictus duo volumina librorum »Biblie«, in papiro scripta, reliquit et reposuit in et per modum pignoris, quod si ad predictum festum et alias octauam inclusiue eiusdem festi b non distraxerit, consensit, omnibus excepcionibus renunciando, quoquomodo quesitis uel querendis, in vendicionem, impignoracionem huiusmodi pignoris repositi per ipsum dnum creditorem ad totalem rehabicionem pecuniarum suarum nullo dampno, impedimento aut vexacione subsequentibus etc. Presentibus ibidem Honorabili et Discretis dnis, Nicolao de Ogrodzenycze, plebano in Vyszkow Plo-czensis diocesis, Stanislao de Cracovia, campanatore ad Omnes ss. ibidem, Iohanne de Schadek, studente, et me Arnoldo Nicolaj de Cucharj, notario scripti, eiusdem Ploczensis dyocesis etc. 6.

<sup>1 13.</sup> VII. 2 26. VI. 3 Insuperscriptum: nomine mutuic. 1 11. XI. 18. XI. 6 Nrum 40 immediate sequitur in Codice: Die Martis xx Iunij. In causa inter Honorabiles Ffabianum, bacc. de Samotulj, ab vna et Philipum, plebanum in Byezanow, ab altera partibus, dnus rector, alys certis causis occupatus, terminum continuandi alias ad idem faciendum pro octaua die ipsis predictis partibus prefixit et limitauit Arnolphus (sie!), notarius, scripsit ad relacionem dni rectorise. Sed totam hanc positioaem, jam superius, cf. nrum 36, scriptam, notarius propria delevit manu.

- 41. Die Iouis vj Iulij termini tenti. Thomas, baccalarius Scotus, petit a Iohanne, studente de Cirbark, reddj sibj lectisternia et quosdam libellos, que et quos tenuit idem Iohannes in vim mutuate pecunie xxxvj grossorum. Et studens Iohannes animo litem contestandj dixit, se velle restituere ipsas res dno bacc., si sua mutuata pecunia, videlicet xxxvj, fuerit soluta. Et neuter vtrius mutuum negauit aut detentum. Et ex confessatis huiusmodj ipsorum infra octauam res in altervtro petitas dnus rector restituere et soluere mandauit.
- 42. Eodem die. Interlocutoria. In causa inter Honorabiles Ffabianum de Samothuli, arcium baccalarium, ab vna et Philipum de Byezanow, plebanum, ab altera partibus, comparendo dictus Ffabianus personaliter coram dno rectore in contumaciam partis, videlicet ipsius Philipi, in termino proximo precedenti oretenus dni rectoris pro pronuncianda voluntate sua citati, interloqui et voluntatem dni rectoris debita cum instancia petiuit. Et dnus rector interloquendo super peticione ipsius Ffabiani et instrumento Philipi prefati, in vim rei indicate producto, ex quo idem Philipus in sua probacione defecit et rem indicatam eodem instrumento, quam se obtulerat probaturum, probare nequiuit, per suam sentenciam interloqutoriam, repromiso ipso instrumento, peticioni sev libello ipsius Ffabiani per ipsum Philipum respondendum fore ac citacionem ad idem faciendum, decreuit.
- 43. Die Iouis xiij Iulij. Constitucio procuratoris. Constitutus personaliter Ingeniosus Iacobus de Glacz, studens, fecit, constituit in suum procuratorem in causa et causis, quam et quas habet ucl habiturus est cum quodam Thoma, arcium baccalario Scoto, videlicet Ingeniosum Balthezar de Cymbark, studentem, eciam presentem et onus procuracionis in se sponte assumentem, ad agendum, defendendum, citandum, arestandum res ipsius Scoti in certis suis debitis, et generaliter omnia et singula faciendum, que ipsemet daus constituens faceret aut facere posset, si premissis personaliter interesset; eciam nomine suo pecunias tollendum, leuandum et de eisdem quitandum et alias in forma meliorj promittens rata, certa atque firma tenere, habere, per ipsum procuratorem suum facta, gesta ac quolibetmodo ordinata in premissis etc. Presentibus ibidem Venerabilj uiro, mgro Iohanne Tosth, decretorum dre, Iohanne de Rava, studente, etc.
- 44. Die Lune xvij Iulij. Proposicio. Petit Balthezar de Zinnbark, studens Craconiensis, a Fabiano de Poznania reddj sibj tunicam nigri coloris laboris Bleczensis, in quinque grossis impignoratam, valoris vnius ducati et medij. Et Fabianus animo litem constandj serius renunciando dixit, qaod eadem tunica, ut prefertur, sibj impignorata, est sibj sublata de camera, saluis ceteris rebus tam suis quam cohabitancium. Et dominus deliberatus, feria quinta proxima intendit ferre sentenciam, quem terminum eisdem partibus prefixit sub pena excommunicacionis.

<sup>1 &</sup>gt;serius <? 2 20. VII.

- 45. Iouis vicesima Iulij. In causa inter Balthezar<sup>1</sup>, studentem, ab vna et Ffabianum<sup>2</sup> ab altera partibus et consencientibus datur terminus ob spem concordie ad feriam secundam ante Iacobi<sup>3</sup> arbitros locandj, quos tunc nominarunt, Balthezar videlicet mgrum Iohannem Glocz et Philipum, studentem, et Fabianus mgrum Nicolaum Staw et Michaelem, baccalarium a s. Anna, alias ad idem faciendum feria secunda, videlicet sentenciam ferendum.
- 46. Die, quo supra. Diffinitiua sentencia inter Iohannem de Cirbark et Thomam Scotum, studentem. Citato Thoma Scoto de bursa pauperum per Iohannem de Scirbark 4, et comparentibus personaliter coram dno rectore, petenteque eodem Iohanne, ipsius Thome Scoty res in xxxvj grossis retentas distrahi, alias dnum rectorem voluntatem suam super rebus, de quibus superius actum est, pronunciarj, ipso Thoma Scoto nihil allegante, dnus rector inherendo prime pronunciacioni et decreto superius in actis notato, sentenciam suam diffinitiuam inter ipsas partes in scriptis in hunc modum tulit. Cristi nomine invocato et ipsum pre oculis habentes, iusticiamque ex officio nobis comisso vnicuique ministrare volentes, ex quo Thomas Scotus, morans in bursa pauperum, decreto et sentencie non paruit, a qua eciam infra tempus, a iure concessum, non appelauit, et Iohanne, studente Cracoviensi de Cirbark, parato et volente sentencie et decreto nostris parere, quod et protestatus est, vt hec in actis, coram nobis acticatis, clare continentur notata, petenteque eodem Iohanne, studente, res distrahi dicti Thome in xxxvj grossis detentas, inherendo primo decreto, in actis coram nobis contento 5, diffinimus, decernimus et diffinitum pronunciamus: Quod idem dnus Iohannes, studens Cracouiensis, res predicti Thome Scotj distrahere poterit hoc modo videlicet, quod debet vocare aliquos certos viros bonos, qui vocato dicto Thoma, cuius res sunt, ipsas res predictas pensabunt et taxabunt, quibus sic per eosdem pensatis et taxatis, si fuerint maioris precij, quam dictum mutuatum, debebit ipse dominus, retinens ipsas res, talem excrescenciam reddere dicto Thome, vel ipse Thomas, quod est gracie, poterit ipsas soluta pecunia redimere et rehabere, et hoc infra quindenam a die presente computando. Lecta, lata et in scriptis pronunciata est hec sentencia diffinitiua per Venerabilem virum, dnum Stanislaum de Sadek, s. theologie professorem, canonicum s. Floriani ac rectorem Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, anno Dni millesimo quadringentesimo sexagesimo nono, indicione secunda, pontificatus ss. in Xristo patris dni Pauli diuina prouidencia pape secundj anno ipsius quinto, die vero Iouis xx mensis Iulij in Collegio artistarum et domo sue proprie habitacionis. Presentibus ibidem Iohanne de Rava, studente, et me Arnoldo de Cucharj, imperialj auctoritate et coram supradicto dno rectore actorum scriba.
- 47. Die Saturni antepenultima mensis Iulij<sup>6</sup>. Facta relacione per Paulum, communem seruitorem Vniuersitatis alias sapien-

¹ de Cimbark. ² Poznanitam. ³ 24. VII. ⁴ »Scirbark«, sic! ⁵ Cf. nrum 41. ⁶ 29. VII.

ciam, citasse se Discretum Stanislaum, de scola s. Stephani studentem, ad instanciam Ingeniosi Iohannis de Cracouia, studentis, et comparentibus personaliter coram dno rectore, idem Iohannes, studens de Cracouia, contra eundem Stanislaum verbo proposuit, quomodo apud eum idem Iohannes librum suum, continentem in se »Computum cirometralem«, »Algorismum« et »Fallacias communes«, reperisset, quem et sibj restitui petiuit, aut valorem eius vnius fertonis. Qui respondit, ipsum librum habuisse se et in certis rebus, ibidem perditis, retinuisse. Interrogante eum dno rectore, qua auctoritate ipsum librum retinuisset circa se ipsius Iohannis, respondit, propria, Iohanne protestante. Et ob hoc dnus rector, producto ipso libro per ipsum Stanislaum, ipsum prefato Iohanni, cuius fuit, restituere mandauit ac restituit etc.

- 48. Die Saturni quinta mensis Augustj. Obligacio. Stanislaus de Mogylnijcza ex decreto dni rectoris infra hinc ad festum s. Stanislaj proxime venturum¹ vnum ducatum Mathie de Brzesth soluet, et nichilominus in vim melioris cautele et certitudinis apud acta rectoratus duos libros, videlicet Cronicam Polonorum «² et Magnum Albertum racione pignoris reliquit, quos si eodem tempore non distraxit³, idem Mathias in vim pecunie sue, florenum videlicet, ad distraccionem huius pignoris procedet. Presentibus Nicolao de Lynow et Iohanne de Szadek⁴.
- 49. Eadem die. Obligacio. Constitutus personaliter apud acta Honorabilis Venczeslaus, arcium baccalarius, recognouit, se teneri Venerabilij dno mgro Stanislao de Brzesijna, racione suppilicij, per ipsum Venczeslaum empti, vnam marcam cum sex grossis, pro festo s. Michaelis 5 soluendam, sub pena excommunicacionis. Presentibus Iohanne de Szadek.
- 50. Obligacio. Stanislaus de Pruszynovycze, studens Cracouiensis, clericus Ploczensis dyocesis, confessus est. se in mutuum accepisse apud Honorabilem Iacobum de Lijpovyecz eiusdem dyocesis, notarium dni Derslaj, scolasticj Ploczensis, mediam marcam pecuniarum communium, quam in partibus suis de voluntate ipsius dni Iacobj, renunciando omnibus excepcionibus, cuidam Anne, sororj ipsius Iacobj, infra hine ad festum s. Michaelis 5 sub pena excommunicationis 6. Presentibus Iohanne de Vynijcza, Alberto de Sabyczyno etc.
- 51. Die Martis octaua Augusti. Constitucio. Constitutus personaliter Prouidus Paulus Voynyczskij, ciuis Cracouiensis, constituit in suum procuratorem, videlicet Discretum dnum Iohannem Voijczijk, cantorem chorj ecclesie maioris Cracouiensis, ad repetendum pecunias, nomine ipsius dni constituentis a quodam baccalario Michaele Placzijch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 27. IX. <sup>2</sup> Vincentii Kaddubkonis. <sup>3</sup> Insuperscriptum: >exemit«. <sup>4</sup> In margine nri 48 adscriptum: >Iam apud dnum rectorem pecunias reposuit idem debitor«. <sup>5</sup> 29. IX. <sup>6</sup> solvere promisit.

tentas sibj dno constituenti, et alias causam prosequendum pro eisdem coram dno rectore Vniuersitatis, generaliter omnia faciendj, que fuerint necessaria circa premissa, eciam pecunias leuandj et de eisdem quitandj, promisit rata, grata per ipsum suum procuratorem facienda, gerenda et exercenda tenere. Presentibus Iohanne Bartholomei de Rava, studente, Arnoldus, notarius actorum, subscripsit.

- 52. Die nona Augustj. Citato mgro Nicolao de Cracouia et comparente coram dno rectore Iacobus de Orzechow<sup>1</sup>, dispensator mgrorum Collegij artistarum, contra eundem verbo proposuit, quomodo olim Iohannes Gosczijradowskij, in humanis agens, nuper uita functus, apud ipsum Iacobum tres fertones cum vno floreno in auro in mutuum spe soluendj accepisset. Quibus pecuniis sic mutuatis et non persolutis, ut Deo placuit, ab luce hac recessit, ipsum mgrum Nicolaum principalem executorem sui testamenti et vltime voluntatis legittime constituendo, ideo ab ipso mgro Nicolao, tanquam principali executore et commissario huiusmodj olim Iohannis testati, predictos tres fertones cum vno ducato et per ipsum persolui et restitui petiuit. Qui quidem mgr. Nicolaus prefatus comparens, allegauit, quendam alium suum coexecutorem fuisse, videlicet Mathiam, apothecarium, cui equaliter per ipsum testatorem in rebus predicti testatoris relictis dispensandi et debita soluendi testamentaliter potestas collata est, et ob hoc per se absque voluntate sui coexecutoris ac speciali informacione et consilio peticioni ipsius Iacobi, actoris, non posse neque debere, vt ergo ipsum Mathiam, apothecarium, adire possit, consulere ac informari de hoc negocio, alias terminum deliberandi petiuit. Quem de mandato dni rectoris ad Sabbatum proximum<sup>2</sup>, videlicet post b. Laurencij, obtinuit, et ibidem est ad proposicionem predictam responsurus. Presentibus ibidem Mathia de Zalesie, Stanislao de Lanija, Iohanne de Rawa, studentibus Cracouiensibus, etc.
- 53. Die Saturni xij Augusti. Mgr. Nicolaus de Cracouia, rector scole s. Marie et executor testamenti olim Iohannis Gosczijradowskij, ad proposicionem Iacobj de Vrzadow³ respondendo, prout terminus requirebat, negauit narrata, prout narrantur animo litem contestandj, et petiuit petita fieri non debere, animo litem contestandj⁴, saluo co, quod testamentaliter sibj legatum est, videlicet tres fertones. Et idem Iacobus residuum, videlicet vnum florenum, per illum olim testatorem sibj fore tentum, obtulit se probaturum ad feriam secundam proximam³ testibus ydoneis, quos tune nominauit, videlicet⁴.
- 54. Die Saturni xij mensis Augusti. Obligacio. Ingeniosus Petrus Comorowskij, studens de bursa pauperum, ex decreto dni rectoris infra hinc ad tres septimanas vnum florenum Famoso Stanislao Llaudamus, ciui Cracouiensi, alias in absentia sui vxorj sue est soluturus, sub pena excommunicacionis. Presentibus Iohanne Lysopalka, Iohanne de Rava, studentibus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> alias de Urzedów. <sup>2</sup> 12. VIII. <sup>3</sup> alias de Orzechów. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> 14. VIII.

- 55. Die Lune xiiij Augusti. Iacobus de Vrzadow, dispensator Collegij 1, reproducta citacione, debite executa in sua causa, induxit testes, videlicet Albertum, vicarium ad s. Annam, Nicolaum, clericum de Lelow, a quibus petijt iuramenta recipi et eos examinarj. Presente eciam mgro Nicolao de Cracouia, contra quem inducebantur, renunciante dacioni interrogatoriorum et protestante de excipiendo, a quibus receptis iuramentis, eodem die examinati sunt per me notarium de mandato dni rectoris. Presentibus ibidem Mathia de Zalesye, Iohanne de Rawa, studentibus.
- 56. Termini limitacio. Constituti personaliter apud acta dnus Mathias, dr. de Sanspow, ab vna et Ingeniosi Dionisius et Briccius, studentes, ab altera, terminum, quem pro presenti die habuerunt coram dno rectore, inter se limitarunt infra hinc ad festum s. Michaelis proxime venturum <sup>2</sup> ob spem concordie. Et interim infra hoc tempus consenserunt, vt res, videlicet pluuiatica, tunica, puluinar, liber, biretum et duo cimisi <sup>3</sup>, arestata per seruitorem Vniuersitatis ex parte ipsius dni dris Sanspow, mancant et sint infra hoc tempus intacta et a nullo vendi, distrahi uel moueri debeant absque scitu et voluntate ipsius dni dris. Presentibus ibidem Stanislao Szijska, Stanislao a dno Brzeszijna.
- 57. Obligacio. Ambrosius de Prussia, studens Cracouiensis, obligauit se soluturum ix grossos cuidam H., mulieri de Wratislauia, pro festo Natiuitatis Xristi proxime venturo, sub pena excommunicacionis. Presente Mathia, sapiencia, et Iohanne de Rava.
- 58. Die Saturni xix Augustj. In causa inter Iacobum <sup>4</sup>, dispensatorem Collegij artistarum, et mgrum Nicolaum de Cracouia pendet terminus ad feriam secundam proximam <sup>5</sup>, ob spem concordie inter ipsos per dnum rectorem limitatus, alias feria secunda ad idem faciendum, videlicet sentenciam ferendam etc. Presente mgro Matheo et Paulo, sapiencia.
- 59. Eodem die. Debiti resignacio. Bartholomeus de Przeworsko, studens, aput acta confessus est, tenerj Honeste Marthe, in domo viciniorj Collegio habitanti, mediam sexagenam communis pecunie, racione cuius pecunie repetende designauit et assignauit sibj apud mgrum Nicolaum Cracowskj eciam mediam sexagenam tollendam et leuandam, in vim huiusmodj debiti sibj Bartholomeo, ut asseruit, pro lecto corregiato tentam et debitam. Presentibus Ieronimo Oszvanczijm, Alberto Voyth, Staph, seruitoribus etc.
- 60. Caspar de Apperies proposuit contra Michaelem de Vngaria verbo proposuit 6, quomodo idem Michael animo dehonestandi et infa-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> artistarum. <sup>2</sup> 29. IX. <sup>3</sup> »cimisi« sic! <sup>4</sup> de Orzechów alias de Urzedów. <sup>5</sup> 21. VIII. <sup>6</sup> Sic!

mandi ipsum Caspar incusauit et cuiusdam anuli sui receptorem publice obiecit coram pluribus personis sexus vtriusque, quam iniuriam, infamiam, dehonestacionem et fame denigracionem, pariter cum suo iuuene Stanislao, quem eciam similiter sublatorem anuli sui appelauit, ad centum florenos ext-mat, petens, ipsum in eisdem condempnarj.

- 61. Die Martis xxij Augusti. In causa inter Barbaram de Cracouia et Caspar de Apperies, studentem, in vna, ac inter ipsum Caspar et Michaelem de Vngaria, studentem, in alia causa, terminus ob spem concordie ad Sabbatum proximum continuatur alias ad idem faciendum. Presentibus Paulo et Mathia, sapiencijs.
- 62. Die Veneris xxv<sup>2</sup> Augusti. Obligacio. Ingeniosus Nicolaus de Pleschowo, minister ecclesie in Beszcze, obligat se soluturum Ingenioso Paulo de Sneijna, studenti, vnum fertonem infra hinc ad festum s. Michaelis 3 sub eisdem censuris, quibus fuerat ad instanciam eiusdem Pauli ab auditorio dni officialis Cracouiensis innodatus, et renunciando omnibus excepcionibus et in iurisdicionem dni rectoris se submittens. Presente Iohanne de Rawa.
- 63. Honesta dna Kaza Niclosowa de platea Fratrum, ciuis Cracouiensis, recognouit, sibj satisfactum fuisse per Ingeniosum Iohannem de Golavijno pro debito xij florenorum, debitorum et in acta rectoratus repositorum, et sibj in absolucionem consensit, reservatis adhuc super eo Iohanne xx grossis racione expensarum et processuum, quos ad primam visionem sui in Cracovia se solvere obligavit. Presente Bartholomeo de Ianowo mijastho, studente.
- 64. Die Saturni xxvj Augusti. Obligauit se soluturum Ingeniosus Iohannes Byerijksschengel, baccalarius de Noua ciuitate, Honeste dne Katherine, pistrici de Cracouia, quatuor florenos absque octo grossis infra hinc ad proximum autumnale festum s. Stanislaj , racione expensarum, per ipsum Iohannem apud prefatam dnam Katherinam factarum, sub pena excommunicacionis. Presentibus ibidem Iohanne, bacc. Sclawo, locato de scolis s. Marie, Iohanne de Rava, studente.
- 65. Obligacio. Ego Thomas de Scocia, baccalarius de bursa pauperum, recognosco manu propria, Venerabili dno Stanislao Schadek, rectori Alme Vniuersitatis, vnum fertonem teneri, quem presente scripto manus proprie obligo me sub eisdem penis et censuris, quibus enodatus <sup>5</sup> fuj, infra hinc ad vnum mensem soluere, pene per me racione inobediencie tente <sup>5</sup>.
- 66. Obligacio. Anno Dni 1469. Iacobus de Domanyevijcze infra hinc ad vnum mensem ex suis confessatis quatuor grossos per dnum

<sup>1 26.</sup> VIII. 2 In Codice erronee: \*xxvj! 29. IX. 4 27. IX. 5 Sic!

rectorem Ingenioso Nicolao de Louicz, studenti, soluere condempnatus, sub pena excommunicacionis. Presentibus dre Clemente, Iohanne de Rava.

- 67. Limitacio. In causa inter Barbaram de Cracouia et Caspar, studentem de Apperies, datur terminus ad idem faciendum feria tercia proxima 1 hora xx, hoc idem inter ipsum Caspar et Michaelem de Vngaria. Presentibus Paulo et Mathia, sapiencijs.
- 68. Petrus Comorowskj, studens, ad instanciam Marci de Mlinoga, studentis, et Mathie Laudamus, ciuis Cracoviensis, contumax pronunciatus per eosdem. Presente dre Clemente et Iohanne de Rawa.
- 69. Die Solis xxvij Augusti. Obligacio. Honestus Nicolaus, balistator, ciuis de Cracouia, filius Habervoijth, comparans personaliter apud acta rectoratus, confessus est, se in mutuum apud Venerabilem dnum Stanislaum Zavada, professorem s. pagine etc., quatuor florenos accepisse, quos, renunciando omnibus excepcionibus et se iurisdicioni et censuris dni rectoris subiciendo, infra hinc ad festum Natiuitatis Dni proximum eidem dno creditori se soluere et restituere obligauit. Presentibus Iohanne, pincerna Collegij<sup>2</sup>, Iohanne de Rava, studente et seruitore dni rectoris, et me Arnoldo, notario. Obligacio superior pro dno Zavada.
- 70. Die Martis antepenultima Augusti<sup>1</sup> anno 1469. Petrus Comorowski, studens Cracouiensis, infra hinc ad octauam ex suis confessatis condempnatus est Ingenioso Marco, studenti burse pauperum, gladium, mutuatum sibj per ipsum Marcum, aut valorem eius restituere. Presentibus Paulo et Mathia, sapiencijs.
- 71. Constitucio procuratoris. Mgr. Michael de Palocz comparens personaliter apud acta, fecit, constituit in suum procuratorem, videlicet Honorabilem Ladislaum de Karol, presbiterum et studentem, presentem et in se onus procuracionis sponte assumentem, ad tollendum, leuandum, exigendum quecunque debita, apud acta uel alias sibj dno Michaeli obligata, et alias citandum, agendum, monendum pro eisdem, de receptis quitandum et generaliter omnia et singula faciendum, gerendum, exercendum, que circa premissa fuerint necessaria, alias in forma meliorj cum clausulis opportunis promisit rata, grata, per ipsum suum procuratorem Ladislaum facta et quolibet modo facienda. Presentibus dno rectore et mgro Petro de Mstyczow, Iohanne de Rava.
- 72. Barbara Casparowa de Cracovia proposuit contra Caspar de Apparias, quod licet de anno presenti ipso die s. Georgij <sup>3</sup> ipsum, ut filium eius nomine Stanislaum lecciones, gradum baccalarii concernentes,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 29, VIII. <sup>2</sup> artistarum. <sup>3</sup> 24, IV.

edoceret et propter huiusmodj informacionem expensas apud ipsam haberet, lapsis duabus septimanis, viso, quod dictus Caspar filium suum, ut debuit, non informat, ipsum his verbis est allocuta, dicens: Bone filj, ex quo non adhibes diligenciam in docendo meum filium, scias, quod iam amplius apud me expensas non habebis, et si intrare ad mensam amplius uis, solvere debes, ut alij, ipso tacente et verbis ipsius consenciente et non contradicente. Qui Caspar post huiusmodj monicionem et licenciaturam apud ipsam decim octo septimanis expensas continuauit, petens ab codem ebdomadatim per vnum fertonem. Et ex aduerso dicto Caspar, principalj, animo litem legittime contestandj allegante et dicente, quod comedit expensas tam dudum, in quantum sibi licenciam non dedit inuenemque suum informanerit et in cleuicordio instruxerit, ac >Tercium tractatum Petri Hispani et »Parva naturalia integrum et totaliter persumpserit, in presencia dicte Barbare et Stanislao filio, negantibus narrata vtrisque partibus. Et datur terminus partibus hinc inde probandj, videlicet Barbare ipsum Caspar in duabus septimanis de ampliori non continuacione expensarum sub talj filij informacione, sed more ceterorum septimanatim comedencium, sub solucione monuisse et auisasse, ac Caspar sibj Stanislao, filio Barbare, Tercium tractatum« integrum perresumpsisse Petrj Hyspani, ad viijam. Ac eciam dominus decreuit restitucionem rerum sibj Caspar, data sufficiente caucione per ipsum Caspar in auro et argento. Presentibus l'aulo et Mathia, sapiencijs.

- 73. Die vltima Augusti<sup>1</sup>. Pena vallata. Petro Comorowskj, studente, et Mathia Laudamus, ciue Cracoviensi, coram dno rectore comparentibus ac sibj in alterutrum quedam verba minatoria, infamatoria ac diffidacionum prorunpentibus, dicenteque ipso Mathia, ciue Laudamus, quomodo alias eciam in ipso Mathia Laudamus, ciue, pro parte dicti Petri Comorowski per dnos consulares Cracouienses pena pacis et concordie, vnionis ac securitatis quinquaginta marcarum sit interposita, vallata et declarata, promulgataque tanquam in ciue, dnus eciam rector auditis hijs allegacionibus, ex officio suo pro securitate et pace parcium inter ipsum Petrum Comorowskj, studentem, de iurisdicione sua et in ipso 2 ac Mathiam Laudamus, ciuem Cracouiensem, predictos, penam eciam treugarum quinquaginta marcarum vallauit, nec non sub penis et censuris excommunicacionis in ipsum Petrum Comorowski, studentem, contravenientem, ferendam et promulgandam interdixit, interposuit, vallauit et promulgauit, probato de contrario tollendam, leuandam et irremissibiliter expagandam<sup>2</sup> ab ipso Comorowskj per dnum rectorem. Presentibus ibidem Cristino de Mlinoga, studente, Mathia, sapiencia.
- 74. Die Iovis <sup>3</sup> vltima Augusti. Obligacio Pileze. Comparens personaliter apud acta Ingeniosus Michael de Noua ciuitate, studens Cracouiensis, confessus est, tenerj mgro Iohanni Pyleza etc. vnum florenum in auro intuitu resumpcionis et xix grossos racione census domus

<sup>1 31.</sup> VIII. 2 Sic! 3 In Codice: »Mercurij«.

et mutui, quas quidem pecunias infra hinc ad festum s. Martini proximum <sup>1</sup> idem debitor eidem creditori obligauit se soluturum sub pena excommunicacionis. Presentibus ibidem Iohanne de Rava, seruitore dni rectoris, et me Arnoldo, notario<sup>2</sup>.

- 75. Caspar de Apparias, studens, per vim concordie confessus est, Barbare de Cracouia tres florenos tenerj, quos infra hinc ad festum s. Stanislai soluere debet, omnibus accionibus et liti, inter easdem partes quocunque modo subortis, renunciando, ac ipsa Barbara persecucioni libelli sui infamatorij, contra ipsum Caspar dati, cessit et renunciat. Et idem Caspar in vim certitudinis huiusmodi debiti tunicam in pignore ad exempcionem eiusdem, uel ydonei fideiussoris locacionem, euiccionem, apud dominum reliquit. Presentibus Paulo et Mathia, sapienciis.
- 76. Die vltima Augusti. Obligacio Brzesine. Constitutus personaliter Honorabilis dnus Petrus Lijpijenskj, presentatus et comendarius ecclesie in Dobrzechow, in presencia dni rectoris et apud acta eiusdem confessus est sponte, se in tribus florenis et vno fertone Venerabili mgro Stanislao Brzesina, canonico s. Floriani etc., obligatum fore, ac eosdem tres florenos cum vno fertone eidem mgro Stanislao tenerj racione equi, per ipsum dnum Petrum empti. Quos quidem tres florenos et fertonem idem debitor predicto dno creditorj pro omnibus dilacionibus, renunciando omnibus excepcionibus quorumcunque propriorum iudicum, quibus se tenerj posset, et iurisdicioni censurisque dni rectoris Vniuersitatis Cracouiensis se subiciendo, infra hinc ad festum s. Michaelis proxime venturum 4 soluturum obligauit. Presentibus.
- 77. Die prima mensis Septembris. Constitucio procuratoris. Constitutus personaliter Ingeniosus Mathias de Brzesth apud acta, feeit, constituit in suum procuratorem, videlicet Mathiam de ibidem, presentem, ad tollendum et leuandum certas pecunias, sibj predicto Mathia alias in eisdem actis rectoratus per Stanislaum de Mogylnijcza obligatas, ac de eisdem quitandum et de ampliorj non exigendo paciscendum, nec non, si necesse fuerit, pro eisdem pecuniis obligatis agendum, uel in eodem pignus exigendum, proponendum, generaliter omnia faciendum, processus opportunos exigendum, que ipsemet principalis Mathias, constituens, faceret aut facere posset, si premissis personaliter interesset, promittens rata, grata 5. Presentibus Ingeniosis Nicolao de Linow, Iohanne de Rava, ibidem studentibus.
- 78. Die Saturni ij Septembris. In causa inter Paulum Voijnijezski, einem Cracoviensem, et Michaelem 6, baccalarium iuris, ex decreto domini terminus pendet ad octauam deliberandi super sentencia terenda.

¹ 11. Xl. ² >et me Arnoldo, notario«, deletum. ³ 27. IX. ⁴ 29. IX. ⁵ In margine: >Idem procurator ipso die s. Stanislai (= 27. IX) in actis tulit pecunias per manus domini«. ⁶ de Warta.

edoceret et propter huiusmodj informacionem expensas apud ipsam haberet, lapsis duabus septimanis, viso, quod dictus Caspar filium suum, ut debuit, non informat, ipsum his verbis est allocuta, dicens: Bone fili, ex quo non adhibes diligenciam in docendo meum filium, scias, quod iam amplius apud me expensas non habebis, et si intrare ad mensam amplius uis, solvere debes, ut alij, ipso tacente et verbis ipsius consenciente et non contradicente. Qui Caspar post huiusmodi monicionem et licenciaturam apud ipsam decim octo septimanis expensas continuauit, petens ab codem ebdomadatim per vnum fertonem. Et ex aduerso dicto Caspar, principalj, animo litem legittime contestandj allegante et dicente, quod comedit expensas tam dudum, in quantum sibj licenciam non dedit inuenemque suum informanerit et in cleuicordio instruxerit, ac >Tercium tractatum« Petri Hispani et »Parva naturalia« integrum et totaliter persumpserit, in presencia dicte Barbare et Stanislao filio, negantibus narrata vtrisque partibus. Et datur terminus partibus hinc inde probandi, videlicet Barbare ipsum Caspar in duabus septimanis de ampliori non continuacione expensarum sub talj filij informacione, sed more ceterorum septimanatim comedencium, sub solucione monuisse et auisasse, ac Caspar sibj Stanislao, filio Barbare, »Tercium tractatum« integrum perresumpsisse Petrj Hyspani, ad viijam. Ac eciam dominus decreuit restitucionem rerum sibj Caspar, data sufficiente caucione per ipsum Caspar in auro et argento. Presentibus Paulo et Mathia, sapiencijs.

- 73. Die vltima Augusti<sup>1</sup>. Pena vallata. Petro Comorowskj, studente, et Mathia Laudamus, ciue Cracoviensi, coram dno rectore comparentibus ac sibj in alterutrum quedam verba minatoria, infamatoria ac diffidacionum prorunpentibus, dicenteque ipso Mathia, ciue Laudamus, quomodo alias eciam in ipso Mathia Laudamus, ciue, pro parte dicti Petri Comorowski per dnos consulares Cracouienses pena pacis et concordie, vnionis ac securitatis quinquaginta marcarum sit interposita, vallata et declarata, promulgataque tanquam in ciue, dnus eciam rector auditis hijs allegacionibus, ex officio suo pro securitate et pace parcium inter ipsum Petrum Comorowskj, studentem, de iurisdicione sua et in ipso<sup>2</sup> ac Mathiam Laudamus, ciuem Cracouiensem, predictos, penam eciam treugarum quinquaginta marcarum vallauit, nec non sub penis et censuris excommunicacionis in ipsum Petrum Comorowski, studentem, contravenientem, ferendam et promulgandam interdixit, interposuit, vallauit et promulgauit, probato de contrario tollendam, leuandam et irremissibiliter expagandam<sup>2</sup> ab ipso Comorowskj per dnum rectorem. Presentibus ibidem Cristino de Mlinoga, studente, Mathia, sapiencia.
- 74. Die Iovis 3 vltima Augusti. Obligacio Pilcze. Comparens personaliter apud acta Ingeniosus Michael de Noua ciuitate, studens Cracouiensis, confessus est, tenerj mgro Iohanni Pylcza etc. vnum florenum in auro intuitu resumpcionis et xix grossos racione census domus

<sup>1 31.</sup> VIII. 2 Sic! 3 In Codice: »Mercurij«.

et mutui, quas quidem pecunias infra hinc ad festum s. Martini proximum i idem debitor eidem creditori obligauit se soluturum sub pena excommunicacionis. Presentibus ibidem Iohanne de Rava, seruitore dni rectoris, et me Arnoldo, notario<sup>2</sup>.

- 75. Caspar de Apparias, studens, per vim concordie confessus est, Barbare de Cracouia tres florenos tenerj, quos infra hine ad festum s. Stanislai soluere debet, omnibus accionibus et liti, inter easdem partes quocunque modo subortis, renunciando, ac ipsa Barbara persecucioni libelli sui infamatorij, contra ipsum Caspar dati, cessit et renunciat. Et idem Caspar in vim certitudinis huiusmodi debiti tunicam in pignore ad exempcionem eiusdem, uel ydonei fideiussoris locacionem, euiccionem, apud dominum reliquit. Presentibus Paulo et Mathia, sapienciis.
- 76. Die vltima Augusti. Obligacio Brzesine. Constitutus personaliter Honorabilis dnus Petrus Lijpijenskj, presentatus et comendarius ecclesie in Dobrzechow, in presencia dni rectoris et apud acta eiusdem confessus est sponte, se in tribus florenis et vno fertone Venerabili mgro Stanislao Brzesina, canonico s. Floriani etc., obligatum fore, ac eosdem tres florenos cum vno fertone eidem mgro Stanislao tenerj racione equi, per ipsum dnum Petrum empti. Quos quidem tres florenos et fertonem idem debitor predicto dno creditorj pro omnibus dilacionibus, renunciando omnibus excepcionibus quorumcunque propriorum iudicum, quibus se tenerj posset, et iurisdicioni censurisque dni rectoris Vniuersitatis Cracouiensis se subiciendo, infra hinc ad festum s. Michaelis proxime venturum 4 soluturum obligauit. Presentibus.
- 77. Die prima mensis Septembris. Constitucio procuratoris. Constitutus personaliter Ingeniosus Mathias de Brzesth apud acta, feeit, constituit in suum procuratorem, videlicet Mathiam de ibidem, presentem, ad tollendum et leuandum certas pecunias, sibj predicto Mathie alias in eisdem actis rectoratus per Stanislaum de Mogylnijcza obligatas, ac de eisdem quitandum et de ampliorj non exigendo paciscendum, nec non, si necesse fuerit, pro eisdem pecuniis obligatis agendum, uel in eodem pignus exigendum, proponendum, generaliter omnia faciendum, processus opportunos exigendum, que ipsemet principalis Mathias, constituens, faceret aut facere posset, si premissis personaliter interesset, promittens rata, grata 5. Presentibus Ingeniosis Nicolao de Linow, Iohanne de Rava, ibidem studentibus.
- 78. Die Saturni ij Septembris. In causa inter Paulum Voijnijczskj, ciuem Cracoviensem, et Michaelem 6, baccalarium iuris, ex decreto domini terminus pendet ad octauam deliberandi super sentencia terenda.

<sup>1 11.</sup> Xl. 2 set me Arnoldo, notario«, deletum. 3 27. IX. 4 29. IX. 5 In margine: sIdem procurator ipso die s. Stanislai (= 27. IX) in actis tulit pecunias per manus domini«. 6 de Warta.

- 79. Obligacio. Ingeniosus Iohannes de Galavino, studens, obligauit se soluturum Discreto Mathie de Cracouia, presbitero, ad suum redditum in Cracouiam, videlicet ipsius Iohannis, octo grossos residij debiti sub pena excommunicacionis. Presentibus Bartholomeo de Ianow, studente, Iohanne de Rava.
- 80. Idem Iohannes Honeste dne Kaze Niclosova, ciui de Cracouia, xx grossos infra hinc contraueniendo ipsum in Cracouia constitui contigerit sub eisdem censuris, prius in ipsum ad instanciam eiusdem Kaze latis <sup>2</sup>, soluere se obligauit <sup>3</sup>. Presente Petro Comorowskj, studente.
- 81. Die Martis quinta mensis Septembris. In causa inter dnam Barbaram de Cracouia et Caspar, studentem de Apparias, dominus ad idem faciendum feria quinta proxima terminum partibus assignauit probandi suas intenciones.
- 82. Die quinta mensis Septembris. Comparente mgro Petro de Mstijczow instanterque petente, mgrum Mathiam de Szydlow, in termino prefixo nihil facientem nec excepciones sev causas, quas se pro termino eodem daturum obtulerat, dantem, sentencias in monitorio contentas contra ipsum mgrum Mathiam incidisse declararj ac robur monicioni delui, dnus rector ex superhabundanti citacionem contra reum pro prima iuris ad docendum se monicioni paruisse, alias ad declaracionem ipsius processisse ac monicionem execucioni demandare 3, terminum decreuit. Presente dno dre Lathoschijnskj.
- 83. Die Iouis vij Septembris. Petrj de Mstyczow ab vna et Mathie de Szijdlow, maijstrorum de domo Ierusalem ab altera partibus, dnus rector comparentibus eisdem partibus<sup>3</sup>, volens eosdem ad vnionem pacis et concordie inducere, tale medium per modum concordie et amicabilis composicionis inter eosdem mgros predictos, exauditis ipsorum allegacionibus, altercacionibus et accusacionibus, reperit, laudauit et arbitratus est de consensu corundem. Inprimis sopitis, mitigatis, sublatis et extinctis omnibus litibus, controuersijs, opposicionibus, uexacionibus, inter eosdem quoquo modo, domestico, iudicialj et extraiudicialj, suscitatis et enisis ac tempore ipsorum dissensionis et controuersie motis, pacem mutuam, caritatem, condignum honorem et reuerenciam in domo, extra ubique tenere, habere, impendere et exibere, ac se caritatiue et fraterne, ut mgros et domesticos decet, amplecti. Ac ipsi eciam mgrj, animis ipsorum sic mulctis et immutatis, id ipsum laudantes, approbantes, in bonum pacis et caritatis aspirarunt altervtro omnes lites, controuersias, discordias, dissensiones, displicencias, rancores et odia domestice, iudicialiter et extraiudicialiter, siue quoscunque domesticos excessus: ipse mgr. Mathias, ut senior domus, et mgr. Petrus per viam et modum appellacionis, ad dnum rectorem interposite, a tempore ipsorum

<sup>1 &</sup>gt;residije, sic! 2 Cf. nrum 63. 3 Sic! 4 7. IX.

eiusdem domus inhabitacionis motos, suscitatos et occasione omnium preteritorum in actenus¹ mouendos indulsit, pepercit, remisit et indulsit, spe, intencione et promissione eadem, inter eosdem habita et coram dno rectore tune expressa, divolgata, ac forte presertim preterita mouenda ac suscitanda nunquam suscitandi, mouendi, obiciendi, excessus quoscunque sic preteritos penandi, aut penas occasione ipsorum exigendi ac dictis ipsorum et gestibus, sic inter se collatis fraterne et habitis, mentem et animum ipsorum confirmantes ac humanitatem suam effectualiter in vim omnia parcendi². Quam manifestacionem manuum propriarum tradicione ac stipulacione mutuaque amplexacione ac verbalj sufficienti reconciliacione, omnia premissa confirmarunt, consumarunt et validarunt. Presentibus ibidem Ingeniosis et Circumspectis Nicolao de Opathovyecz, procuratore causarum consistory Cracouiensis, Caspar de Apparias, studente, Iohanne de Rawa et me Arnoldo de Cucharj, notario.

- 84. Die Saturni ix Septembris. Remissio. In causa inter Matheum, presbiterum de Cracouia, et mgrum Iohannem<sup>3</sup>, plebanum s. Anne, dominus allegante mgro Iohanne, causam pertinere ad forum dni officialis<sup>4</sup>, ex quo agitur pro rebus ecclesie, ipsam causam, partibus consencientibus, ad dnum officialem remisit. Presentibus Mathia, sapiencia, Caspar de Apparias, studente, Henrico, baccalario.
- 85. Obligacio. Henricus, baccalarius, infra hine ad quindenam ex confessatis suis, iuxta decretum dni rectoris, Ingenioso Nicolao de Prosevijeze, dispensatori burse Ierusalem, xiiij grossos soluere est condempnatus, racione composicionis burse, pro eodem Henrico facte. Presentibus in actis.
- 86. Die Saturni xvj Septembris. Michael de Goszle<sup>5</sup> Morauie, studens Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis et clericus diocesis Olomunczensis, petit triginta ducatos ab Ingeniosis Stefano de Longa uilla, Balthezar, Mathia Trencz, Conrado de Freijstath, Thoma de Gubin, Herhardo, Iohanne de Stropka, studentibus de domo alterius partis burse Ierusalem Cracouiensibus, personaliter comparentibus, racione sue offense et percussionis et crinisacionis. Qui quidem ex aduerso animo litem contestandi confessi sunt, quod duo nostrum, scilicet Stefanus de Nous uilla et Conradus de Freijstath, percusserunt seu per crines traxerunt cum, nostro tamen omnium consensu accedente. Et dominus pro sentencia proferenda in causa hac wlt deliberare ad primam iuris et ibj suam intencionem manifestabit. Causam percussionis allegantes, quod nos idem Michael coram pluribus bonis infamasset. Ffacta relacione per Paulum, sapienciam, citasse Michaelem de Coszle 6, contra quem Stefanus de Noua uilla proposuit, quod idem Michael ipsum Stefanum in camera sua crinisasset et percussisset, libere ingredientem, petens ra-

<sup>1 =</sup> hactenus. 2 »omnia parcendi«? 3 Proger. 4 ecclesiae cathedralis Cracoviensis. 5 »Goszle«, sic! 6 »Coszle«, sic!

cione iniurie ab eodem xx florenos. Qui respondendo dixit, se mutuo percussisse cum eodem. Et dominus sub eodem termino prima iuris diffiniet.

- 87. Saturni xxiij Septembris. In causa inter Nobilem Iohannem de Rudow et Ingeniosum Nicolaum Gasynskj, studentem, idem Nicolaus Gasynskj, studens, respondendo ad libellum eiusdem Iohannis de Rudow, pridie oblatum, verbo generaliter negauit narrata et petiuit, petita fieri non debere, animo litem contestandi. Et ibidem ab eisdem partibus, instantibus et petentibus, dominus iuramentum calumpnie de veritate dicenda et falsitate vitanda in manibus suis iurantibus, omnia capitula iuramenti in se complectens, recepit, terminumque actorj ad articulandum eundem suum libellum, prius oblatum, primam iuris prefixit. Presentibus Petro Ostrolanczskj, studente.
- 88. Die Saturni xxiij 1 Septembris. Appolonia Closova de Cracouia petit a mgro Iohanne Laijthmijczer tres florenos, quos sibj ex caucione fideiussoria, pro quodam Iohanne de Franthkwrth a quatuor annis facta, tenetur. Et mgr. Iohannes negat narrata, prout narrantur, animo litem contestandj, et illa deficiente in probacione defert iuramento eiusdem mgrj Iohannis. Et mgr. Iohannes ex aduerso dixit, se non debere compellj ad iuramentum. Dominus vero in octaua interloquetur, an id iuramentum, reo per actricem delatum, sit suscipiendum vel ab eo absoluendus.
- 89. Mgr. Iohannes Pijlcza, senior burse diuitum, personaliter comparens, Iacobo, baccalario de Dersaw, in absolucionem consensit a sentenciis excommunicacionis et aggrauacionis, quibus extitit innodatus. Quem dnus rector ab eisdem censuris absoluit et literas absolucionis decreuit dandas etc.
- 90. Die Iouis xxviij Septembris. Albertus de Gruthno, in bursa pauperum studens, contra Iohannem de Rzeschow verbo proposuit, quod die exclusionis ipsius Iohannis ex eadem bursa pauperum ipsum Albertum leuatorio cum inmundicijs percussit et iniuriam ad lx florenos extimauit. Ex aduerso reus litem contestando confessus est, ipsum aqua perfudisse, sed non leuatorio percussisse. Datur terminus actorj probandi ad primam iuris.
- 91. Mathias de Brzesijnij pronunciatus est contumax ad instanciam Stanislaj Bagathko<sup>2</sup> per dnum rectorem.
- 92. Saturni vltima Septembris<sup>3</sup>. In causa inter Albertum de Gruthno et Iohannem de Rzeschow, studentes, datur terminus ob spem concordie infra hinc ad octauam alias in octaua ad ferendam sen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice \*xxvij«. <sup>2</sup> \*Bogathko« correctum in \*Bogathkj«. <sup>3</sup> 80. IX.

tenciam, idemque reus fertonem Vniuersitati pro pena ad eundem terminum soluet. Presentibus ibidem Petro in Dobrzeschow, comendario, Martino, vicario ibidem, etc.

93. Die, quo supra. Confessio. Venerabilis dnus Stanislaus Sadek. canonicus s. Floriani, plebanus in Mstijczow, confessus est, omnia suppellectilia domus ecclesie in Dobrzechow plebanalis, pecora pecudesque, demptis mensa oblonga, cista, gallis, linteribus, quam hucusque tenuit et tenet, Discretorum Iohannis et Martini, vicariorum ac tempore sue tenute arendariorum, fuisse et esse, nec aliquid proprij preter huiusmodj suam mensam et cistam, dno Iohanni datam, ibidem per ipsum dnum Stanislaum habuisse, hoc per expressum confitens coram dno Petro 1, in huiusmodi ecclesiam in Dobrzeschow ex causa permutacionis cum ipso dno Stanislao, dre, succedentem et in acta rectoratus hanc suam confessionem mihi notario mandans. Presentibus ibidem Petro de Goszlow, baccalario, Mathia, sapiencia. — Arendacio ecclesie in Dobrzechow anno Dni meecelx nono, indiccione secunda pontificatus ss. in Xristo patris dni Pauli diuina, prouidencia pape secundi, anno ipsius sexto, die vero Saturni vltima mensis Septembris in domo habitacionis Venerabilis mgri Stanislaj de Sadek, s. pagine professoris, canonici s. Ffloriani rectorisque protunc Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis etc., ibidem in presencia eiusdem dni Stanislaj de Sachadek 2, dris et rectoris predicti etc., meique notarij publici et testium infrascriptorum ad hoc vocatorum et rogatorum. Constituti personaliter apud eadem acta rectoratus Honorabiles dni Petrus Lypijenskj, comendarius et investiendus ecclesie in Dobrzeschow ab vna, et Martinus cum Iohanne, vicarij ibidem in Dobrzeschow, ab altera partibus, non compulsi, non coacti, sed mente deliberata ac deliberacione inter eosdem prehabita, omnibus excepcionibus, opposicionibus, contradiccionibus quorumcunqué iudicum ecclesiasticorum propriorum renunciando, et se vnusquisque ipsorum iurisdicioni, potestati, cohercicioni, censuris predicti dni Stanislaj, dris et rectoris, ac suis successoribus rectoribus subiciendo, confessi sunt, idem dnus Petrus Lypvenski, comendarius et investiendus ad ecclesiam in Dobrzechow predictam, quomodo omnes et singulos fructus, proventus, decimas manipulares et pecuniarias, missalia, colandam, offertorium cum agris sev dote ecclesie predicte, cum omnibus alvs proventibus predictis Martino et Iohanni a festo s. Martini proximo 3 ad aliud immediate sequens 4 arendauit, ac ipsi dni Martinus et Iohannes in solidum manu coniuncta, quod racione huiusmodj arende predicto dno Petro, comendario, viginti sex marcas tenentur et sunt obligati, ita videlicet, quod omnes decime pecuniarie ac quicunque proventus pro festo s. Martini proxime venturo provenientes anni presentis, demptis iam manipularibus et alys proventibus eiusdem anni presentis, per ipsum dnum Petrum perceptis, deinceps ad aliud festum s. Martini proxime affuturum, videlicet anni Dni millesimi quadringentesimi septuagesimi, cum manipularibus, predialibus ac dote ecclesle eiusdem et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lipieński. <sup>2</sup> »Sachadek«, sic! <sup>3</sup> 11. IX. <sup>4</sup> 11. XI 1470.

quicunque infra hoc tempus fructus et proventus provenire possunt, continuando per ipsos Martinum et Iohannem tollj, capi et percipi debent, ac ipsi arendarij sibj, dno Petro, arendatorj, infra hoc idem tempus, videlicet xxj marcas, demptis quinque, quas ab eisdem dnis arendarijs idem Petrus confessus est se accepisse, ad hunc numernm viginti sex marcarum per terminos, videlicet ad Natiuitatis Xristi proximum vnam, reliquam ad Pasche 1, vltimam circa finem arende presentis festa, immediate se sequencia, soluere debent. Ac eciam idem dni arendarij sibj, dno Petro, arendatorj, per huiusmodj tempus arende stacionem metsecundo et duobus equis octo septimanarum, siue coniunctim ibidem ipsum morari contigerit, uel successiue redeundo et capellam huiusmodi suam auisando per duas septimanas steterit, ad explecionem huiusmodj octo septimanarum uictualibus competentibus et equis ministrabunt et providebunt. Nec non si infra hoc tempus arende contribuciones alique communes, regales uel episcopales exigerentur, per ipsum dnum Petrum debent solui aut per ipsos arendarios ad racionem pecuniarum ipsius dni Petri, aliter si, quod absit, valide manus et uiolente aliquorum bellatorum uel in expedicionem bellicam euncium quorumcunque potentum, quibus resistere idem dni arendarij minime possent, diligencia tamen coram adhibita ut circa indemnitatem in huiusmodj fructus et decimas reiecte fuerint et aliqua dampna in eisdem patrauerint<sup>3</sup>, alternatim et mutuo inter eosdem dnos, Petrum, arendatorem, et Martinum cum Iohanne, arendarios, in solidum manu coniuncta socios, compensarj debent per medium. Item in repeticione, exaccione decimarum et proventuum huiusmodj processus et alia omnia nomine et sumptibus ipsius dni Petri debent repeti exigique fulminarj. Et hec omnia ad tenendum, seruandum se in manibus dni rectoris, renunciando omnibus excepcionibus, se 3 submiserunt. Presentibus ibidem Honorabilj et Discretis Petro, baccalario et rectore scole s. Anne de Goszlow 3, clerico Gneznensis, Mathia de Brzesini, Mathia, sapiencia, Vniuersitatis seruitore, Poznaniensis, Cracouiensis diocesis.

- 94. Pronunciacio contumacis. Briccius et Dionisius, studentes, pronunciati sunt contumaces per dnum rectorem ad instanciam dris Sanspow ob non paricionem termini, ex limitacione pro festo s. Michaelis <sup>2</sup> assignati.
- 95. Die Martis iij mensis Octobris<sup>4</sup>. Appolonia Clusowa, ciuis de Cracouia, iuramentum mgro Iohanni Laythmiczer occasione trivm florenorum, petitorum ab eodem, delatum remisit, solum idem mgr. scriptis cooperaturum ad debitorem ipsius dne se promisit. Presentibus ibidem Mathia, sapiencia.
- 96. Saturni vij Octobris. Die Saturni vij Octobris dominus roborat monicionem, nichilominus tamen effectum ipsius suspendit ad

<sup>1 22.</sup> IV 1470. 2 29. IX. Sic! 1 In Codice: xxiiij mensis Septembris.

feriam terciam proximam inclusiue. Presentibus ibidem Honorabilibus Michaele de Vartha iuris, Mathia de Cassouia arcium, baccalariis, Nicolao de Proszevijcze.

- 97. Iohannes de Rzeschow, studens, ad octauam pro pena Vniuersitati vnum fertonem soluet.
- 98. Obligacio Staw. Iohannes de Wstapow, baccallarius, obligauit se soluturum Venerabili mgro Nicolao de Staw etc. mediam marcam racione libellj »Nove rethorice« ², per ipsum bacc. perditi, infra hinc ad festum s. Katherine proxime venturum ³, sub pena excommunicacionis. Presentibus in actis.
- 99. Die Martis x Octobris. Sequestracio. Descendens personaliter in Collegium canonistarum dnus rector, cameram, per Albertum, presbiterum, baccalarium, inhabitatam, propter lites et controuersias inter Clementem et Iohannem Lathosynskj, dres, occasione habitacionum et eiusdem camere, ipsam sequestrauit et in sequestrum posuit, infra vnum diem evacuare mandans et clauem ad se defferre eiusdem camere. Presentibus Paulo et Mathia, sapienciis.

Acta sub Venerabilj et Egregio viro, dno maijstro Nicolao de Bilina , s. theologie professore, kathedralis Wladislauiensis et collegiate s. Floriani extra muros Cracouienses ecclesiarum canonico ac rectore Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, comutacione hiemalj anno Dni 1469, millesimo quadringentesimo sexagesimo nono , indicione secunda pontificatus ss. in Xristo patris dni nostrj Paulj, diuina prouidencia pape secundj, anno ipsius sexto, per Arnoldum de Cucharj, notarium, Mazouitam, acticata .

101. Die Saturni xxj Octobris. Dnus rector cum suis consiliarijs, Iacobo Lysow, Stanislao Sadek, professoribus s. pagine et canonicis s. Floriani, decreuit, quod Caspar de Appariasch, studens, tunicam suam brunaticam in pignore trium florenorum, apud acta ad instanciam Barbare Casprowa de Cracouia relictam, pro omnibus dilacionibus infra

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 10. X. <sup>2</sup> Ciceronis. <sup>3</sup> 25. XI. <sup>4</sup> Nic. Bylina de Leszczyny. <sup>5</sup> Sic! <sup>6</sup> Actorum nri 101—179, Codicis pag. 16—41, 49—52 et 41—48.

hinc ad octauam in huiusmodj tribus florenis redimere debet, alias in octaua inherendo sentencie dnus rector antecessoris sui rectoris i tunicam eidem Casprowa decreuit dandam et sub testimonio vendendam. Presentibus ibidem Mathia Gylynskj, studente, Paulo et Mathia, sapiencijs.

- 102. Decretum. Idem Caspar de Appariasch ex decreto dni rectoris infra hinc ad octauam Discreto Michaelj de Goszlen <sup>2</sup>, studenti, octo grossos, racione reformacionis pellicee sue per ipsum Michaelem <sup>2</sup> datos eidem Michaelj <sup>2</sup>, sub pena excommunicacionis soluere et restituere debet. Presentibus in actis.
- 103. Die Iouis xxvj Octobris. Mgr. Iohannes de Llouicz, facta relacione per Mathiam, sapienciam, citasse Iacobum, baccalarium de Ruda, contra eundem verbo proposuit, quia anulum suum proprivm ipse mgr. Iohannes apud eundem Iacobum, bacc., reperit in valore xx florenorum, quem restitui sibj petiuit. Et ex aduerso Iacobus, bacc., animo litem contestandi negauit narrata et petiuit, petita fieri non debere, animo litem contestandi?. Et ex aduerso iterum Iacobus Ruda, reconveniendo proposuit verbo contra mgrum eundem, quia vnum florenum sibj Iacobo idem mgr. recepit, quem restituere non curat, petens similiter, eundem compelli ad restituendum eundem. Qui similiter negauit narrata, prout narrantur, animo litem contestandi. Et ille detulit suo iuramento mgrj, qui ex decreto domini a Sabbatho proximo in octaua iurabit pro eodem floreno, mgr. vero Iohannes intencionem suam obtulit, se probaturum contra eundem bacc.
- 104. Die Saturni quarta mensis Nouembris. Ffacta relacione per Paulum, sapienciam, 5 citasse Stijborium 6, baccalarium de bursa pauperum, ad instanciam Stanislai, studentis de Kazmyria, idem Stanislaus contra prefatum bacc. Stiborium verbo proposuit, quomodo idem bacc. animo infamente 7 ipsum Stanislaum coram genitore suo infamauit, dehonestauit, asserendo ipsum lusorem, nocturnis temporibus discurrentem, nec studio insistentem. Et quedam mala malis cumulando eidem Stanislao incussit et incutit, eum in persona sua ledere volens et dehonestare, quam iniuriam, infamiam, dehonestacionem idem Stanislaus existimat ad xxx marcas, petens, eum in eisdem condempnarj. Ex aduerso Stiborius, bacc., reconveniendo eundem Stanislaum verbo proposuit, quomodo idem Stanislaus animo infamendo ipsum bacc. publice asseruit, ipsum in domo sua bursali non dormiuisse, tempore nocturnali alias se extra bursam vagando, et cum hoc latronem ipsum appellauit, similiter minas sibi et persone sue incuciens et mala malis concumulando spe ledendi et intencione ipsum bacc. mettercius irritauit, conritauit, existimans iniurias suas et minas ad cc florenos, petens, in eisdem condempnarj. Idem Stiborius, bacc., respondendo ad proposicionem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stanislai Szadkovii, cf. nrum 72 et 81. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> 28. X. <sup>4</sup> 4. XI. <sup>5</sup> se. <sup>6</sup> de Campa. Muczkowski, Liber promotiorum, pag. 67. <sup>7</sup> »infamente«, sic!

ipsius Stanislai, animo litem contestandi respondit, retulisse se coram patre alee lusorem et in nocte discurrentem, et hoc obtulit se probaturum ad octauam. Similiter et Stanislaus respondendo ad proposicionem ipsius bacc. asseruit, ipsum aliquot noctibus in bursa non dormiuisse, alia omnia negauit narrata, prout narrantur, qui similiter Stiborius ad octauam intencionem suam. Et nichilominus dnus rector, volens partibus hine inde de securitate providere, sie minas in alteruterum seminantibus, penam ex officio xx florenorum treugarum vallauit et interpossuit, probato de contrario per partem contravenientem soluendam.

- 105. Mathias, pincerna Collegy artistarum, citato baccalario, Iohanne de Proszowycze, proposuit contra eundem, quia libellum seu sexternos librj » Ethycorum vij « ¹ eidem in mutuum commodauit valoris duorum florenorum, petens, eosdem sibi restitui aut valorem eorum solui. Qui quidem bacc. ex aduerso, animo litem contestando, confitetur sexternorum mutuacionem, pro quibus satisfacere volens, terminum ad quindenam obtinuit, alias deficientibus premissis ad idem faciendum in quindenam.
- 106. In causa inter mgrum Iohannem de Llowijcz et Iacobum, baccalarium de Ruda, terminus ad idem faciendum <sup>2</sup> ad feriam v proximam <sup>3</sup>, et interim partes casdem cedem <sup>4</sup> concordiam attemptabunt alias eadem feria idem atemptabunt.
- 107. Die Iouis ix Nouembris. Mgr. Iohannes de Llowycz, Iohannes de Bochnij et Iohannes de Tharczyn, testes, presente Iacobo Ruda, in hac parte aduersario, indixerunt b de interrogatorys dandis, protestante et excipiendo.
- 108. Die Veneris x Novembris. S. Rosenberskij, studens, per Paulum, sapienciam, ad instanciam Alberti, clerici, citatus, contumax pronunciatur.
- 109. Die Iouis xvj<sup>6</sup> mensis Nouembris. Proposicio. Paulus, sapiencia, retulit, se citasse Stephanum, baccalarium de<sup>7</sup> Ierusalem, ad instanciam mgri Petrj ibidem, contra quem idem mgr. verbo proposuit, quomodo idem bacc., in eadem camera secum manens, post recessum eiusdem mgri Petrj, rebus suis et lectisternys de sponda sua eiectis, ipsam confregit et deiecit, eundemque locum, per mgrum Petrum diu inhabitatum et possessum, occupauit, ipsumque mgrum eodem loco spoliauit, clauemque, aput ipsum relictum camere, restituere ipsi mgro Petro recusat introitumque camere denegat eidem mgro contra Deum et iusticiam, in dehonestacionem et molestacionem ipsius mgrj Petrj ac irritacionem ignominiosampue deieccionem status magistery et dignitatis sacerdotalis depressionem. Quam iniuriam exstimat ad centum florenos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aristotelis. <sup>2</sup> datur. <sup>3</sup> 9. XI. <sup>4</sup> >easdem eedem« sic! <sup>5</sup> »indixerunt«? <sup>6</sup> In Codice erronee >xviij«. <sup>7</sup> bursa,

vngaricales veri et purj aurj et iusti ponderis, dicens, se malle tantum de suis et proprys amittere, quam talia ab ipso dno bacc. Stephano sustinere, petens, se ad dictum locum restitui et in petitis condempnarj. Qui quidem bacc. terminum deliberandi petiuit et optauit ad feriam vj proximam , vbi respondebit.

- 110. Dilacio. Mathias, sapiencia, retulit, se citasse Iacobum Ruda ad concludendum in causa, per mgrum Iohannem Llowycz mota, qui mgr. Iohannes petiuit in causa concludi, Mathia Bassak, procuratore dicti Iacobj, petente, publicarj dicta testium et terminum adducendum contra. Et alias mgr. Iohannes petiuit terminum pro alio teste inducendo. Et dominus, publicatis dictis testibus inductis, terminum inducendi alium indulsit et copias inductorum decreuit.
- III. Proposicio. Paulo, sapiencia, relacionem faciente, <sup>2</sup> citasse baccalarium Nicolaum de Pudlyno ad instanciam Nicolai, organiste b. Virginis, nomine cuius, presente eodem Nicolao, bacc., mgr. Llaudamus proposuit, quomodo idem Nicolaus, bacc., in presencia dnj rectoris, pro tribunali sedentis, deceptorem <sup>3</sup> appellauit, quam infamiam ad centum fflorenos extimauit, petens, in eisdem eundem bacc. condempnarj.
- 112. Baccalarius Albertus ex decretis dni rectoris Iohanni Bvijno » Processum « scriptum et sigillatis modo dispositum, prout idem fuit per eum, ut dicitur, receptus, infra diem naturalem restituere et disponere condempnatur. Presentibus in actis.
- 113. (17 Novembris). Inter mgrum Petrum de Mnijsthyczow et Stephanum, baccalarium de bursa Ierusalem, pendet terminus ad idem faciendum ad Sabbatum proximum post Andree 4, ex limitacione mgrj Llysow, dris, surrogati dni rectoris.
- 114. Caspar, Barbara. Caspar de Apparias Barbare, ciui Cracouiensi, ij florenos reposuit et tradidit eidem, pro tercio vero floreno tunicam cubiletj <sup>5</sup> nigram tradidit, quam ad viij eximere debet, alias ipsam distrahere et vendere poterit in actis idem <sup>6</sup> ea Barbara. Presentibus in actis.
- 115. Die Saturni xxv<sup>7</sup> Nouembris. Constitutus personaliter Iohannes Rathayczyk, cum Katherina, coniuge sua, confessus est, quia a Wenerabili mgro Stanislao Brzeszyna<sup>8</sup>, canonico s. Ffloriani, vnam marcam in mutuum accepit, quam eidem creditorj infra hinc ad festum s. Stanislai proxime venturum<sup>9</sup> obligauit se sub pena excommunicacionis soluturum. Et nichilominus in vim pignoris quandam literam pergameni sigillo appenso dni prepositj s. Ffloriani 10 tytuli ad habitacionem in

<sup>1 17.</sup> XI. 2 se. 3 eum. 4 2. XII. 5 »cubiletj«? 6 Sic! 7 In Codice per errorem »xxvj«. 8 Stan. Konicz de Brzeziny. 9 8. V 1470. 10 Jacobi Konicepolski?

area eiusdem prepositj constructam, reliquit aput eundem creditorem. Presentibus ibidem Discretis Iohanne Kodrampszky et Mathia, studentibus.

- 116. Die Saturni 2a Decembris. Baccalarius Stephanus de bursa Ierusalem respondendo proposicioni mgri Petrj¹ dixit, suam spondam in eius loco locasse et clauem sibj traditam per provisorem domus arestasse, alia negauit narrata, prout narrantur etc. Et duus rector ex confessatis decreuit, locum mgro Petro restituisse et cessisse sibj de eodem vna cum claue ad cameram infra diem naturalem. Presentibus Iacobo Llyssow, Stanislao Zadek², dribus et consiliarys.
- 117. Iacobus Ruda, baccalarius, in causa, sibj per mgrum Iohannem Louicz mota, Mathiam Basak in procuratorem ad agendum, defendendum cum clausulis opportunis constituit in forma meliorj. Presentibus in actis.
- 118. Paulus de Kalysz, studens scole s. Stephani, contra Albertum de Szrzoda, baccalarium, verbo proposuit, quia xj grossos per ipsum Paulum sibj Alberto pro comparacione alicuius libelli Valentis, scolastici, datos, aput se detinet nec eos restituere curat, petens, compelli ad restitucionem eorundem. Qui quidem bacc. negauit narrata, prout narrantur, animo litem contestandi, et ibidem actor rei iuramento detulit, qui in octauam iurabit. Presentibus in actis.
- 119. Inter Llaurencium de Wolija et Stanislaum <sup>8</sup> Martinum <sup>4</sup>, baccalarium de Cracouia, olim <sup>5</sup> rectorem scole Premisliensis, pendet ad idem faciendum ad octauam, quem bacc. Paulus, sapiencia, retulit, se citasse alias ad proponendum.
- 1206. Die Saturniix Decembris. In causa inter mgrum Iohannem Louicz et Iacobum Ruda, baccalarium, partibus petentibus, dominus publicatis dictis testium, pro parte ipsius mgrj Iohannis productorum, copias decreuit et terminum ad excipiendum actis octauam prefixit. Presentibus in actis.
- 121. Delato iuramento Alberto, baccalario de Srzoda, per Paulum de Kalisz occasione petitorum et non prestito, dominus eundem bacc. Albertum ad instanciam ipsius Paulj in petitis condemnauit, terminum soluendj xvam prefigens. Presentibus in actis.
- 122. Die Saturni ix Decembris. Obligacio. Iohannes de Sloczina, plebanus Premisliensis diocesis, actis et iurisdicioni dni rectoris se subiciendo, quinque pro Adalberti 7 et nouem pro Michaelis 8 florenos festis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. nrum 113. <sup>2</sup> de Szadek. <sup>3</sup> »Stanislaum« deletum. <sup>4</sup> »Martinum« insuperscriptum. <sup>5</sup> »olim« deletum. <sup>6</sup> Nrus 120 bis in Codice diversis manibus scriptus, sed prior deletus. <sup>7</sup> 23. IV 1470. <sup>8</sup> 29. IX 1470.

proximis, immediate se sequentibus, Honorablj Ffabiano de Samotulj, arcium baccalario, sub reintrusione suorum processuum in ipsum Iohannem, renunciando omnibus excepcionibus, se soluturum obligauit, quem ibidem Martinus, vicarius de s. Anna, executor datus per dominum, pro eisdem xiiij florenis monuit. Presentibus ibidem Mathia de Voijnijcz, Stanislao de Sloczyna, ministro ecclesie, per me Arnoldum, notarium, subscriptum.

- 123. Die Iovis xiiij Decembris. Recognicio cum obligacione. Honesta Margaretha Mystrzowa de Cracouia personaliter aput acta et in presencia dni rectoris constituta, non compulsa, non coacta, nec aliquo dolo circumventa, sed de sua mera et bona voluntate suorumque amicorum freta consilio, recepit pro necessitate vrgenti xij marcas communis pecunie, quadraginta octo grossos in quamlibet computando, ab Honorabili dno Alberto de Nagorne Kolo, baccalario in decretis, in quibus domum suam, nemini obnoxiam, iacentem in posteriorj parte ecclesie s. Trinitatis<sup>2</sup> in Cracouia, inter Gregorium ex vna et Stano Rothkysar, partibus ex altera, obligauit et vendidit sub modo reempcionis vere. Racione quarum duodecim marcarum presentibus dicto Alberto in dicta domo et area possessionem assignauit, donauit et resignauit sibi cameram, quam voluerit, aut illi vel illis, cui vel quibus ipse dnus Albertus, in vita vel in morte, legauerit; debebitque dicta dna Margaretha, aut sui successores, omnia onera domus portare et tolerare, seclusitque et alienauit a domo predicta et ab impeticione dicti dni Alberti omnes suos successores et propinquos suos, si qui sunt, tam diu, quousque dicta dna Mistrzowa aut sui successores prefato dno Alberto aut suis successoribus prenominatas duodecim marcas soluerit sev soluerint, extunc solucione facta possessionem predicte domus restituat aut restituant. Et pro meliori cautela et subsistencia ipsa dna Mystrzowa tenebitur, si necesse fiat, hanc obligacionem vel sibi similem ad acta scabinorum vel dnorum consulum ciuitatis Cracouiensis introducere et inscribere, sub pena excommunicacionis, per dnum rectorem existentem pro tempore ferenda. Presentibus ibidem Mathia, sapiencia, Mathia de Tharnow, studente, Bartholomeo de Cobilyno.
- 124. Item anno et die, quo supra, ipse dnus Albertus promisit intercedere ab impeticione dictam Margaretham, monialem de Cracouia, racione pecuniarum, in executoria dni officialis 3 contentarum. Presentibus, quibus supra.
- 125. Die, quo ante, constitutus aput acta personaliter Honorabilis Iohannes, plebanus in Sloczijna Premisliensis dyocesis, omnibus excepcionibus renunciando, iurisdiccioni, cohercicioni rectoris se subiciendo, obligauit se Honorabili Fíabiano , arcium baccalario, racione certi debiti xiiij fflorenorum quinque pro Adalberti et nouem pro Michaelis , pro-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice: datis. <sup>2</sup> Dominicanorum. <sup>3</sup> Cracoviensis. <sup>4</sup> Szamotuliensi. <sup>5</sup> 23. IV 1470. <sup>6</sup> 29. IX 1470.

xime affuturis, se immediate sequentibus festis, soluturum sub eisdem penis et processionibus, ante in eum latis, reinduccione, quibus modo extitit innodatus, consenciendo in absolucionem eidem Iohanni, quem nichilominus, obtento executore, videlicet Martino, a s. Anna viccario, pro pecunys prime rate memoratis in presencia dni rectoris procurauit monendum et retulit, se idem executor monuisse eundem Iohannem. Presentibus ibidem Stanislao, ministro in Slyczyna ecclesie, Mathia de Woijnycz, per Arnolphum , notarium, scribi procuratis.

- 126. Saturni sedecima mensis Decembris anno Dni millesimo cocc sexagesimo nono indicione secunda, pontificatus Pauli pape secundi anno sexto. Excepciones. Mathias Baszak, procurator Iacobi Ruda, excipiendo generaliter contra testes mgri Iohannis Lowijcz, quod femina non potest esse testis in causa creditoria, item contra alios, quod in quantum faciunt pro se, ipsos admittit, in quantum vero faciunt pro parte aduersa, quod sunt nulli, insufficientes et invalidi, petens 3, eos, ut invallidos, repelli cum eorum dictis. Et datur terminus eidem procuratori ad producendum omnia prima iuris post festa Epiphaniarum Dni 4. Presentibus in actis.
- 127. Saturni xxiij <sup>5</sup> Decembris. Relacio. Mathias, sapiencia, retulit, se citasse Iohannem, olim pincernam Collegij <sup>6</sup>, ad instanciam Michaelis de Noua ciuitate, studentis in bursa diuitum, quem dominus pronunciauit contumacem per se, non comparentem.
- 128. Constitucio. Honorabilis dnus Iohannes Morstin, executor testamenti olim dris Spiczimirj, constituit procuratores Stanislaum Llublin, Petrum de de Myechow, in solidum in forma meliorj, cum clausulis opportunis, promisit rata, grata. Presentibus Mathia de Tarnow, Petro de Cirszko, seruitoribus dni rectoris.
- 129. (Saturni 30 Decembris). Acta rectoratus anni Dni millesimi quadringentesimi septuagesimi, indicione tercia, pontificatus Paulj pape secundj anno sexto etc. Limitacio. Inter dnum Petrum, prepositum Cracouiensem, et Iohannem Morstyn, executorem testamenti olim dni Spiczimirj, cantoris, de consensu parcium pendet ad idem faciendum prima iuris post octavas Epifaniarum Dni 8.
- 130. Obligacio. Marcus de Cassouia infra hinc ad tres septimanas Iohanni Ffeter, pellici, marcam et octo grossos occasione pellice et mitre empte soluere est obligatus, sub pena excommunicacionis. Presentibus ibidem Iohanne, Mathia de Tarnow, studentibus. Die Saturni penultima Decembris 9.
- 131. Saturni penvltima 10 Decembris. Proposicio. Albertus, baccalarius de Strzoda, contra Paulum de Kalisz petit vnam marcam occa-

 <sup>\*</sup>Slyczyna«, sie!
 \*Arnolphum«, sie!
 Insuperscriptum \*petiuit«.
 6 Insuperscriptum \*petiuit«.
 6 Insuperscriptum \*petiuit«.
 1470.
 30 XII 1469
 In Codice: \*vltima«.

sione resumpcionis, sibj Paulo facte, vnum libellum in valore fertonis mutuatum, ij grossos mutuatos. Qui respondebit prima iuris post Aristotelis <sup>1</sup>.

- 132. Die Saturni xiij Ianuarij. Dominus <sup>2</sup> Marcum de Cassouia, studentem, ex suis confessatis florenum cum vij grossis Mathie Rimar de Cracouia ad octauam sub pena excommunicacionis soluere condempnauit, racione mutui. Presente Paulo, sapiencia.
- 133. Anno Dni 1470. Anno mccclxx. Petrus<sup>3</sup>, baccalarius, rector scole s. Anne, ex confessatis infra hine ad xv Blasio de Pobyedzyszka, clerico, tres fertones, racione mutui debitos, ex decreto domini soluere debet sub pena excommunicacionis. Presentibus Alberto<sup>4</sup>, bacc. in decretis, Mathia de Tarnow.
- 134. Saturni xx Ianuarij. Iacobi Ruda, baccalarii, ad excepciones alias ad peruersos articulos Elizinos, contra omnia pridie datos, Albertus de Nagorne Colo nomine mgri Iohannis Louicz generaliter verbo replicando contradixit, dicens, libellum fore, testes validos, efficaces et concordes, pro sua parte et contra partem aduersam facientes, dictosque peruersos articulos nec habere locum post litem contestatam et post produccionem et examinacionem testium. Item quia est res domestica, et presertim tamen cum agitur pro re, videlicet anulo aureo cum zafiro valoris xx florenorum ex causa honesta, comodata et deposita, quam non licet invito dno alys contractare, nec aliquo modo vsurpare, petens, in causa concludj et sentenciam diffinitiuam successiue ferrj. Ad alia autem generaliter verbo contradixit, petens, ea repelli tanquam dolosa, friuola, cauillatoria, petens concludj. Mgro Mathia ex aduerso allegante et dicente, quod obmisso termino essenciali excepcioni produntur, dixit, eas non habere locum, petens, voluntatem domini pronunciare super his bine inde. Et dominus in octaus interloquetur super eisdem reuisis. Presentibus ibidem Alberto, bacc. de Nagorne Colo in decretis, Nicolao de Poznania, bacc.
- 135. Anno Dni 1470. Marcus de Cassouia, studens huius Vniuersitatis, citatus ad instanciam Stanislai, pictoris de Cracouia, pronunciatur contumax per se, ob non comparicionem.
- 136. Saturni xxvij Ianuarij. Dilacio. In causa inter mgrum Iohannem Louicz et Iacobum, baccalarium de Ruda, presentem terminum interloquendj ad octauam pro informacione animi sui et consiliariorum suorum suspendit et distulit. Presentibus in actis.
- 137. Relacio. Baccalarius Nicolaus 8 Niclinus de Poznania, presbiter, per dnum rectorem executor datus dno drj Sadek, retulit, se citasse Tho-

saeos = punicos.

s c. rector.

s Kozłowita.

d de Nagórne Koło.

s Elissaeos = punicos.

s Szydłowita.

d dus rector.

s Nicolaus deletum.

mam de Scocia, studentem, contra quem obtulit, se daturum in scriptis intencionem suam.

- 138. Pena. Stanislaus, baccalarius de Lijthvania, ex decreto dni rectoris racione inieccionis manuum violentarum in Thomam Scotum, bacc., Vniuersitati vnum fertonem infra triduum soluere debet, et duplum idem parti lese, videlicet Thome, bacc., infra idem tempus. Presentibus in actis.
- 139. Inter Albertum de Chodecz et Albertum de Nagorne Colo <sup>1</sup> continuatur ad viijam ad idem faciendum. Presentibus in actis.
- 140. Relacio citacionis. Paulus, sapiencia, retulit, se citasse mgrum Mathiam Szydlow, seniorem burse Ierusalem, ad instanciam Samuelis<sup>2</sup>, baccalarii, qui non comparens, pronunciatur contumax per se.
- 141. Die Martis penultima Ianuarij<sup>3</sup>. Dilatio. Comparens mgr. Stanislaus Sadek, dr., propter absenciam sui de Cracouia terminum, quem cum Thoma Scoto sabbato proximo<sup>4</sup> habuit, ad adventum sui, alias ad idem faciendum per dnum rectorem suspendj petiuit, et obtinuit, allegans, esse in fauore partis.
- 142. Constitucio. Nicolaus Iarosz, olim seruitor mgri Iohannis Osswanczijm <sup>5</sup>, Mathiam de Voijnijcz, olim pincernam Collegij artistarum, ad tollendum et leuandum vnum florenum a Iohanne de Brzeszcze, plebano in Tarnovijecz, quondam eciam pincerna Collegij eiusdem, sibj predicto Nicolao debitum per eundem, alias ad agendum contra eundem in forma solita procuratorem constituit. Presentibus dno rectore et Iohanne Codrampskj.
- 143. Die Iouis prima Ffebruarij. Constitucio. Iohannes <sup>6</sup>, studens, plebanus in Tarnovijecz, in causa cum Michaele de Noua ciuitate, studente eciam, constituit in procuratorem, videlicet Mathiam, aduocatum a Staw ex bursa diuitum, mouenda, ad agendum, defendendum in forma meliori cum clausulis opportunis. Presentibus ibidem Iohanne, baccalario de Msthow, plebano, Mathia Voijnijez, studente.
- 144. Die Saturni iij Ffebruarij. Constitutus personaliter apud acta Iohannes Othe Plechowskj, studens, obligauit se soluturum vnum florenum Mathie de Woynijcz, olim pincerne Collegij artistarum, infra hinc ad xvam sub pena excommunicacionis ex causa debiti. Presentibus ibidem Ingeniosis Paulo de Kalisz, Martino de Staw.
- 145. In causa inter Stanislaum de Pleschow et Paulum de Kalisz continuatur <sup>7</sup> ad idem faciendum ad octauam ob spem concordie. Presentibus in actis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Insuperscriptum: \*media marca\*. <sup>2</sup> Olomucensis. Muczkowski, Liber promot., pag. 68. <sup>3</sup> 30. I. <sup>4</sup> 27. I. <sup>5</sup> Beber dicti. <sup>6</sup> Brzesciensis. <sup>7</sup> terminus.

- 146. Albertus, presbiter de Chodecz, studens, Alberti de Nagorne Colo, baccalarii, contumaciam accusauit, in termino nihil facientis. Inter quos continuatur ad octauam occasione 14 grossorum, pro expedicione citacionis et sigilli datorum, in ipso bacc. petitorum.
- 147. Bartholomeus de Vijelun, studens, ad instanciam Stanislaj de Pleschow, studentis, citatus, pronunciatur contumax per se.
- 148. Idem Bartholomeus, ad instanciam Blasij citatus, non comparens, pronunciatur contumax per se.
- 149. Iohannes de Brzescze, studens, in Tarnouiecz plebanus, ad instanciam Michaelis de Noua ciuitate, studentis, contumax declaratus, absolutus tamen et citato eodem Michaele ad prosequendum in causa eadem et non comparente, per dominum a termino absolutus est presentj. Presentibus in actis.
- 150. Stanislaus de Lijthvanija, baccalarius, citaus Thomam Scotum ad uidendum reponi pignus in pecuniis, sibj Thome adiudicatis, parendo processibus dni rectoris, librum continentem in se > Cronicam « Vincencianam 1, cum alys, apud acta rectoratus in pignore reliquit.
- 151. (5 Februarii 1470). Michael de Wangrovijecz ducatum Iohanni Pijoro, ciui Cracouiensi, occasione tunice arbitraliter adiudicatum, die v<sup>2</sup> Ffebruarij, ipso Agate virginis, ad dnum rectorem reposuit et tunicam suam leuauit. Presentibus in actis.
- 152. Constitucio. Valentinus, carnifex de Cracouia, in causa, quam mouere intendit cuidam N.<sup>3</sup>, studenti ex bursa Hungarorum, Augustinum de Przevorsko in procuratorem constituit ad agendum in forma meliorj, eciam ad leuandum pecunias cum clausulis opportunis. Presentibus Iohanne, sartore de Gnezna.
- 153. Saturni x Ffebruarij. Marcus de Cassouia, studens, infra hinc ad vnum mensem librum »De uita Antichristi et xv signis« Stanislao, pictorj de Cracouia, restituere se obligauit sub pena excommunicacionis. Presentibus Iohanne, baccalario, plebano in Mochow.
- 154. Proposicio. Augustinus <sup>4</sup>, procurator dni Valentini, carnificis, proposuit contra Valentinum, baccalarium de bursa Hungarorum, quod circa festum s. Simonis et Iude <sup>5</sup> apud eundem carnificem carnes pro xiiij grossis comparauit, quos sibj restituere petiuit, non solutos racione huiusmodj carnium emptarum. Qui ex aduerso principalis negauit, nomine suo emisse <sup>6</sup>, sed alterius, ut interpres. Qui de mandato dni re-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vincentii dicti Kadlubek. <sup>2</sup> In Codice »vj«. <sup>3</sup> Valentino. <sup>4</sup> Przeworscensis. <sup>5</sup> 28. X 1469. <sup>6</sup> In Codice »emississe«.

ctoris diligenciam apponet, ut carnifex per ipsum aut eundem prepositum, nomine cuius comparauit, vel alium contentus in 14 grossis reddatur, alias in octaua ad idem faciendum eedem partes comparebunt etc. Presentibus Alberto, bacc. in decretis.

- 155. Limitacio. In causa inter Stanislaum Pleschow et Paulum de Kalisz, studentes, continuatur ad idem faciendum ad viijam occasione 13 grossorum, ad comparandum quosdam libros sibj Paulo per Stanislaum mutuatorum.
- 156. Mgr. Stanislaus Sadek libellum in scriptis contra Thomam Scotum produxit, petens, sibj responderj in presencia eiusdem Thome, ex aduerso principalis, petentis copiam et protestantis de reconueniendo infra hinc ad octauam. Presentibus in actis.
- 157. Continuacio. Albertus, studens de Chodecz, petiuit, Albertum de Nagorne Colo, baccalarium, in xiiij grossis pro scriptura citacionis et sigillj expedicione apud dnum abbatem de Mogila<sup>1</sup>, conseruatorem<sup>2</sup>, datis et expedire promissis et non expeditis condempnarj. Cui negante<sup>3</sup> expedire sigillum, promissionem, actorj<sup>3</sup> datur ad probandum pro actis, alias ob spem concordie habende continuatur inter eosdem<sup>3</sup>. Presentibus in actis.
- 158 <sup>4</sup>. Paulus de Kalisz, studens, comparens, dixit se alias citatum ad instanciam Alberti de Srzoda, magistrandj, et ex proposicione terminique limitacione pro prima debere proposicioni respondisse <sup>8</sup>, et ob absenciam eiusdem principalis petiuit se per dominum absolui. Quem dominus a termino absoluit. Presentibus in actis etc.
- 159. Protestacio. Albertus de Srzoda, arcium licenciatus, in termino presenti, quem dixit se pro prima iuris post Aristotelis festum ex priori limitacione cum Paulo de Kalisz, studente, ad respondendum sue proposicioni, dudum proposite et notate, habuisse hora vesperorum, de diligencia protestatus est, alias hora audiendi audicionis racione occupatum se allegans. Presentibus Iohanne, baccalario, in Mochow plebano, Iohanne de Vyszlycza, studente.
- 160. Proposicio. Blasius de Pobijedzyska contra Bartholomeum de Vijelun, studentem, verbo proposuit, quia anno presenti in quodam hospicio apud Stano, recipiens ab eodem Blasio vi tubam bubalinam valoris vnius floreni, sibj ad seruandum datam, restituere recusat, petens, ipsum compellj ad restitucionem huiusmodj tube, aut valoris eiusdem solucionem. Qui ex aduerso reus negauit narrata etc., actore offerente se probare ad octauam.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Petrum Ersbark alias Hirschberg de Biecz. <sup>2</sup> Universitatis jurium. <sup>2</sup> Sic! <sup>4</sup> Totus hic nrus 158 in omni parte sua alia antiqua manu deletus.

- 161. (Martis 13 Februari). Interlocutoria mgrj Llouicz. Xristi nomine inuocato, pro tribunalj sedentes in causa, inter Honorabiles mgrum Iohannem Llouicz et Iacobum Ruda, baccalarium, vigore rectoratus coram nobis mota, interloquendo dicimus, declaramus articulos predicti Iacobj Ruda Elisinos peremptorie ad octauam fore probandos, et eosdem ad probandum admittimus. Llecta, lata et in scriptis pronunciata est hec sentencia interlocutoria per dnum drem Bilina, rectorem, die Martis xiij Ffebruarij anno Dni meccelxx. Presentibus ibidem Nobilibus Iohanne de Mokow, bacc., plebano, Marcissio de Bandzijmyslije.
- 162. Proposicio et confessio. Iohannes Thosz ex bursa pauperum proposuit contra Balthezar, baccalarium de Szymbark, quod communicatos sev mutuatos duos florenos in mutuum sibj soluere nollet. Qui ex aduerso reus confessus est, se eidem Iohanni Thosz duos florenos racione mutui debere. Quo confitente ex decreto dni rectoris vnum infra hos dies currentes et alium in Capite ieiunij <sup>2</sup> florenum eidem creditorj soluet. Presentibus in actis.
- 163. Sabbatj<sup>3</sup> xvij Ffebruarij Saturni<sup>3</sup>. Stanislaus de Pleschow, presente Paulo de Kalisz, ex limitacione in termino pendente petiuit ab eo x grossos, ab vno anno cum medio in mutuum datos, petens, in eisdem condempnarj eundem Paulum. Paulo ex aduerso petente terminum ad respondendum, quem obtinuit ad feriam quintam proximam 4.
- 164. Inter Ingeniosos Augustinum cum socijs ab vna parte et Caspar de Glogouia, studente, ab altera partibus pendet ad idem faciendum ob spem concordie ad feriam quintam proximam ante Mathie 4.
- 165. Iouis xxij Ffebruarij. Paulus de Kalisz, studens a s. Stephano, infra hine ad octauam ex confessatis per dnum rectorem octo grossos, racione mutui debitos Stanislao de Pleschow, studenti, soluere est condempnatus sub pena excommunicacionis. Presentibus in actis.
- 166. Martis penultima Ffebruarij<sup>5</sup>. Inter mgrum Iohannem Louicz et Iacobum Ruda, baccalarium, comparentibus procuratoribus parcium, et principalj procuratore petente concludj in causa, dominus hunc terminum suspendit ad Sabbatum proximum <sup>6</sup> ad idem faciendum et consiliariorum presenciam. Presentibus in actis.
- 167. Anno Dni mcccclxx. Sentencia arbitralis inter maystrum Iohannem Vels et Nicolaum Merkijel de Poznania, arcium baccalarium, anno Dni mcccc septuagesimo, indicione tercia pontificatus ss. in Xristo patris dni Pauli diuina prouidencia pape secundj moderni, anno ipsius sexto, die Martis penultima Ffebruarij 5, prolata sub hac forma in scriptis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> = perversos. <sup>2</sup> 7. III. <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> 22. II. <sup>5</sup> 27. II. <sup>6</sup> 3. III.

Cristj nomine invocato et ipsum solum pre oculis habentes, nos mgr. Nicolaus Bilina de Lesczinj, s. theologie professor, Wladislauiensis et s. Floriani ecclesiarum canonicus ac rector Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, in hac parte arbiter et amicabilis compositor de consensu et voluntate coharbitrorum nostrorum, videlicet Iacobj Lysow, s. pagine et iuris canonici, Stanislaj Sadek, s. theologie, Clementis de Gorka, Iohannis de Lathoschijn, decretorum drum 1, in causa inter Venerabilem et Honorabilem viros, duos mgrum Iohannem Vels et Nicolaum Merkel de Poznania, bacc. arcium, per hanc nostram sentenciam arbitralem, quam ex compromisso ipsarum parcium in nos, predictos arbitros, coram notario publico et scriba actorum nostrorum facto, ferimus in his scriptis plus in hac parte ad partem humaniorem, quam iuris rigorem uel parcium probaciones inclinatj, dicimus, diffinimus, arbitramur, decernimus et laudamus: Nicolaum Merkijel de Poznania, arcium bacc., debere in presencia nostra ad mgrum Iohannem Vels preces porrigere et eundem rogare, quatenus decem marcas, per ipsum Nicolaum, bacc. de Poznania, matri eiusdem mgri Iohannis ibidem in Poznania debitas et in actis ciuitatis eiusdem, ut asseruit, obligatas, ipse mgr. Iohannes, ut filius et coniuncta persona, sibj Nicolao in vim eciam et recompensam xviij marcarum, ab ipso mgro Iohanne et per ipsum Nicolaum, bacc., intuitu resumpture et laborum, iudicialiter petitorum, et occasione quarum sic in nos, arbitros predictos, iuris strepitu obmisso, in presenciarum compromissum est, remittat, indulgeat et ipsum Nicolaum a solucione carundem quitet et ab impeticione sue matris racione huiusmodj decem marcarum, sic obligatarum, in vim eciam premisse accionis absolutum efficiat eundem dnum Nicolaum, bacc. Quam quidem sentenciam, sic per nos prolatam, ipse partes approbarunt, emologarunt et ratam habuerunt. Et in continenti ibidem Nicolao, bacc., et nobis arbitris pro ipso mgrum Iohannem orantibus et petentibus, idem mgr. Iohannes eundem Nicolaum, bacc., ut optatum est, ab huiusmodi decem marcis debiti, matris 2 mgri Iohannis in Poznania obligati, absoluit, eundem remisit et ipsum Nicolaum, bacc. predictum, racione earundem decem marcarum nomine eiusdem matris sue indampnem et absolutum reddere dicit. Sub pena eadem in presenti coram promisso vallata, uel alias sibj de eisdem x marcis responsurus idem mgr. Iohannes ac eciam intuitu et ob robur premissorum perficiendorum et explendorum ab impeticione et vexacione vlteriori ipsius Nicolaj, bacc. predictj, eundem mgrum Iohannem prenominatum absoluimus et ipsi Nicolao super vlterioribus vexacionibus, impedimentis, litibus et causis sepe fato mgro Iohanni, occasione resumpture et laborum ante dudum factis, prout superius eciam memoratum est, motis et quomodolibet mouendis, perpetuum silencium imponimus. Omnia premissa sic acta, continuanda et perficienda et effectum suum facienda sub pena ducentorum florenorum, quam eciam interponimus et vallamus, cum presentibus mandamus et inter predictas partes ratificamus et confirmamus in presenti nostra sentencia, cuius correccionem, interpretacionem nobis ad tempus semestre nobis 2 reservamus, cuius quidem eciam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice \*doctoribuse. <sup>2</sup> Sic!

pene vallate medietatem parti arbitrium tenenti et medietatem arbitris per partem non tenentem decernimus soluendam et presentibus adiudicamus, presenti tamen compromisso in robore suo stante et perdurante. Llecta, lata et in scriptis pronunciata est hec sentencia arbitralis per dnum mgrum Nicolaum Bilina de Lesczini, s. theologie professorem, canonicum predictum etc., de consensu coarbitrorum suorum, eciam in sentencia superius nominatorum, anno Dni meccelxx, indiccione tercia, pontificatus ss. in Xristo patris dni Pauli diuina prouidencia pape secundi, anno ipsius sexto, die vero Martis penultima Ffebruarij, in Collegio artistarum Cracoviensi et domo habitacionis dni Nicolaj Bilina, dris et rectoris predictj, presentibus ibidem mgris, professoribus et dribus, arbitris prenominatis, ac Discretis Mathia de Wawrzijnczyce, notario publico, Iohanne de C., notario mgri Vels, Mathia de Voynijcz, studentibus, clericis Cracoviensis diocesis, et me Arnoldo M. de Cucharj Plocensis diocesis, huiusmodi facti et cause et rectoratus scriba, qui ad peticionem parcium hanc sentenciam arbitralem actis rectoratus ingrossare disposui etc.

- 168. Sabbatj tercia Marcij anno Dni 14lxxmo. Acta presentibus Mathia Basak de Cracouia, Alberto de Nagorne Colo, in decretis baccalario, causarum procuratoribus causarum <sup>1</sup> consistorij Cracouiensis, Petro de Myechow notario. Decretum. Iohannes, studens castrensis <sup>2</sup>, petiuit a Caspar de Appariasch, studente, librum suum arestatum, Nonum Kathonem« et Gwidrinum« continentem, et alia sibj restitui. Qui ex aduerso Caspar asseruit, se eundem librum vendidisse. Quem ex decreto domini in octava librum reponere debet ad acta aut evictorem ponet. Presentibus in actis.
- 169. Albertus, baccalarius, presbiter de Nagorne Colo, retulit, se citasse Stanislaum de Pleschow ad instanciam Pauli de Kalisz, contra quem proposuit, quod libros duos, videlicet Petrum Hispanum et Allexandrum<sup>3</sup>, in viginti vno grosso per quandam mulierem dicto Paulo invadiatos, absque voluntate sui detinet. Qui Stanislaus animo litem contestandj respondit, se habere dictos libros, ab eadem muliere et non ab ipso Paulo sibi obligatos. Et in octaua eandem mulierem, a qua vterque ipsorum dicit libros obligatos, statuent et libros apud acta reponent. Presentibus in actis.
- 170. Conclusio in causa. Albertus, baccalarius de Nagorne Colo, procurator mgri Iohannis Louicz, presente Mathia Basak de Cracouia, procuratore Iacobj Ruda, bacc., ex aduerso principalis personaliter comparens iuxta exigenciam termini in actis superius per dominum ad concludendum in causa limitati <sup>4</sup>, prout terminus requirebat, limitatus, petiuit per dominum in eadem causa mgrj Iohannis Louicz et Iacobj Ruda concludj in defectum probacionis articulorum Elisinorum <sup>5</sup>, per

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> = de schola castri Cracoviensis. <sup>3</sup> Alexandri Galli Doctrinale«. <sup>4</sup> Cf. nrum 161. <sup>5</sup> = perversorum.

ipsum Mathiam Basak oppositorum. Et dnus rector sub his verbis conclusit uel similibus in causa: In nomine Dni, Amen. In causa inter Honorabiles mgrum Iohannem Louicz et Iacobum Ruda, bacc., spectato procuratore ipsius Iacobj, eciam vltra terminum peremptorium, ad probandum articulos suos Elizinos prefixum, et nihil faciente, extunc in nomine Dni concludimus in eadem causa, Mathia Basak, procuratore ipsius Iacobj, de grauamine et appellando protestante. Presentibus in actis.

- 171. Stanislaus de Pleschow, petente ab eo Paulo de Kalisz iudicialiter dimidio quarto grosso in expensis, cum ipso Stanislao factis, et negante ipso Stanislao, ipsius Pauli iuramento retulit, quod similiter in octaua prestabit. Presentibus in actis.
- 172. Sabbatj x Marcij. Prout terminus requirebat, Paulus de Kalisz Dorotheam de Cracouia, mulierem, occasione librorum impignoratorum constituit, que in hunc modum in causa inter ipsum Paulum et Stanislaum de Kalisz recognauit, quod ad instanciam ipsius Pauli, principalis, libros, de quibus inter ipsos questio 1, impignorauit, ipsos sibj tradidit et ab eo pecunias suscepit. Presentibus in actis.
- 173. Petrus de Sukaw, studens burse pauperum, citato Thoma Scoto, baccalario, per Paulum, sapienciam, et comparente eo, contra ipsum verbo proposuit, quod de anno presenti hinc ante octauam idem Thomas animo infamandj, dehonestandj ipsum Petrum, studentem, in communitate furem, latronem, suarum pecuniarum subtractorem publice appellauit, infamauit et dehonestauit, infamiam suam et dehonestacionem existimans ad cc florenos, petens, ipsum in eisdem condempnarj. Qui ex aduerso negauit narrata, prout narrantur, subiungens, se tantum dixisse, quod vobis existentibus, in camera mecum manentibus, pecunia mihi sublata est. Qui quidem Petrus obtulit, se probaturum, ipso negante, ad octauam. Presentibus in actis.
- 174. Martis xx mensis Marcij. Comparens personaliter Famosus Martinus, sartor de lapidea ducum Mazouie in Cracouia, allegauit, se citasse per mgrum Iohannem de Visoka ad prosequendum in causa, quem alias idem Martinus habuit contumacem in octaua ad instanciam sui et nihil facientem in termino, petiuit, eundem mgrum Iohannem in pristinas sentencias contumacie reintrudj. Et dominus ex certis causis, videlicet quod idem mgr. sit in suscepcione ss. ordinum, consenciente ipso Martino, sartore, reinducto, vim contumacie ad assecucionem ss. ordinum et alias aduentum sui proximum ad Cracouiam, reseruatis sibj Martino racione contumacie expensis tunc soluendis, suspendit. Presentibus Iohanne, baccalario, de Mokow plebano, Mathia de Voynijcz, seruitoribus dni rectoris.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. nrum 169. <sup>2</sup> Sic!

- 175. Iouis xxij mensis Marcij. Constitutus personaliter Prouidus Paulus Voijnyczski, ciuis Cracouiensis, apud acta rectoratus animo deliberato confessus est, quia quinque florenos, per Michaelem de Vartha, iuris baccalarium, sibj Paulo debitos racione ciborum emptorum, Iohanni Voyczijk, cantorj chorj ecclesie Cracouiensis, omni vtilitatj et vsui eorundem renunciando, nec aliquam vtilitatem exinde sperando se habere, donauit, contulit et in ipsum Iohannem huiusmodi suum debitum transtulit leuandum, repetendum, in vsus suos conuertendum et de receptis quitandum. Presentibus Alberto de Nagorne Colo, iuris bacc., Mathia Basak. Qui quidem Iohannes Voyczijk, cantor predictus, reproducta citacione, contra ipsum Michaelem, bacc., executa, petiuit dnum rectorem, mandare sibj acta legi, in eadem causa coram antecessore rectore, mgro Iohanne Lathoschynski 1, inter prefatos Paulum, ciuem, et Michaelem, bacc., actitata, et ab illis punctis causam prosequi et continuarj per dnum rectorem petiuit, ut donatarius et alias procurator constitutus, videlicet ferri sentenciam. Michaele, predicto bacc., contradicente lacioni sentencie et petente copiam huiusmodi actus coram antecessore rectore habiti et terminum ad dicendum contra, quem obtinuit ad primam iuris, videlicet Sabbatum proximum 2. Presentibus in actis.
- 176. Die Veneris xxiij Marcij. Obligaciones. Constitutus personaliter apud acta Honorabilis Iohannes Plechowskj confessus est, quia a Petro de Coszlow<sup>3</sup>, baccalario, scole s. Anne rectore in Cracouia, vnam mercam in mutuum recepit, quam eidem creditorj infra hine ad festum s. Stanislaj proxime venturum debligat se soluturum, sub pena excommunicacionis. Presentibus Stanislao de Pleschow, notario publico, Iohanne Codrampskj, studentibus.
- 177. Eodem die Petrus, baccalarius de Coslow, rector scole s. Anne in Cracouia, apud acta comparens, recognouit, se a Stanislao de Pleschow, studente, vnam marcam pecuniarum in mutuum recepisse et eandem pro festo s. Stanislaj proxime affuturo idem debitor suo creditori se soluturum obligauit, sub pena excommunicacionis. Presentibus in actis, quibus supra.
- 178. Sabbatj xxiiij mensis Marcij. In causa inter Iohannem Voyczijk, cantorem chorj castrensis ecclesie, et Michaelem Ploczijch 5, iuris baccalarium, continuatur 6 ad octauam ad locandum per ipsos per vnum assessorem, qui producta hinc inde cum dno rectore uel suo surrogato re, uidebunt et decerent. Presentibus in actis.
- 179. Sentencia diffinitiua inter mgrum Iohannem Louicz et Iacobum Ruda, baccalarium. Dno rectore pro tribunali sedente, comparans personaliter mgr. Iohannes Louicz, prout terminus requirebat, alias limitatus in causa sua, quam habet cum Iacobo de Ruda, bacc. Ploczensis

¹ Commutatione hiemali 1468 69. ² 24. III. ³ > Coszlow«, sic! ⁴ 8. V. ⁵ > Ploczijch«, sic! ⁶ terminus. ⁻ Sic!

diocesis, presente etiam Mathia Basak, procuratore dicti Iacobj Ruda, bacc., sentenciam diffinitiuam in eadem causa per dnum roctorem ferri petiuit. Quo petente et procuratore legittimo ex aduerso etiam presente, ipsam in scriptis in hunc modum protulit dnus rector: Xristi nomine invocato et ipsum solum pre oculis habentes, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam, quam de consilio iuris peritorum ferimus in his scriptis ex his, que coram nobis sunt allegata et probata in causa vertenti inter Honorabiles mgrum Iohannem Louicz ab vna, et Iacobum de Ruda, bacc. nostre Vniuersitatis, clericum Plocensis diocesis, ab altera partibus, dicimus, diffinimus et declaramus, prefatum Iacobum, bacc. etc., anulum prefati mgrj habuisse eundemque sibi non restituisse, taliaque sibj non licuisse neque licere, et ob hoc eundem bacc. ad restitucionem anuli uel solucionem valoris ipsius octo florenorum medio iuramento actorum ipsius declarati, condempnandum fore, et condempnamus ad restitucionem eiusdem uel valoris solucionem infra hinc ad decursum duorum mensium astringimus, compellimus et obligamus, in expensis litis et cause licitis, propter hoc factis, eundem condempnantes, quarum taxacionem nobis in posterum reseruamus. Llecta, lata et in scriptis pronunciata est hec sentencia diffinitiua per mgrum Nicolaum Bilina, s. pagine professorem, canonicum s. Floriani ac rectorem Alme Vniuersitatis Studj Cracouiensis, anno Dni meccelxx indicione tercia pontificatus ss. in Xristo patris, dni Pauli, diuina prouidencia pape secundi, anno ipsius sexto, die vero Saturni xxiiij Marcij. Presentibus ibidem Honorabilibus Michaele de Vartha, iuris et arcium, Alberto de Nagorne Colo, iuris baccalarijs, Mathia Basak de Cracouia, procuratoribus consistorij Cracouiensis.

**→<**₹}**→** 

Acta actitata coram Venerabilj dno Arnolpho de Mirzinijecz, decretorum dre, s. theologie baccalario formato, Gneznensis, Ploczensis ecclesiarum canonico ac rectore Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, per dnum drem Bilina etc. surrogato, anno Dni MCCCC septuagesimo <sup>1</sup>.

181. Sabbathi vltima Marcij<sup>2</sup>. In causa inter mgros Iohannem Pijlcza, seniorem burse diuitum, et Georgium Laudamus de Cracouia dnus rector surrogatus decreuit, vt mgr. Georgius ad bursam more ceterorum bursancium componat iuxta taxam, per ipsum mgrum Iohannem cum consiliarijs imponendam, alias infra hinc ad feriam secundam<sup>3</sup> loco cedat et cameram evacuet occupatam, sub pena excom-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nri 181-187, Codicis pag. 53-56. <sup>2</sup> 31. III. <sup>3</sup> 2. IV.

municacionis extunc in eundem ferenda, ac eciam ad feriam quartam proximam carnificem pro carnibus emptis per ipsum mgrum Iohannem nomine ipsius Georgij contentum reddat. Presentibus Mathia, sapiencia, Nicolao de Bilijcze, studentibus.

- 182. Iohannes Voijczijk, cantor chorj ecclesie Cracouiensis maioris, comparens in contumaciam Michaelis de Vartha, iuris baccalarij, ad excepciones ipsius Michaelis generali verbo contradixit, quod sint invalide, insufficientes, post litem contestatam producte, locum non habentes. Quibus non obstantibus, petiuit ferrj sentenciam diffinitiuam, prout ex actis antecessoris rectoris, mgrj Iohannis Lathoschijnskj<sup>2</sup>, pendet et continuatur, alias citacionem ad ferendam huiusmodj sentenciam decerni petiuit. Presentibus in actis.
- 183. Sabbathi vij Aprilis. Michael, baccalarius, locatus scole castrensis<sup>3</sup>, comparente Petro de Koslow, bacc., contra eundem verbo proposuit, quod librum vnum, videlicet »Exercicium et Lecturam Donati«, »Questiones«, »Regule grammaticales«, idem Petrus, bacc., in mutuum datos sibj Michaelj, detinet contra voluntatem eiusdem, petens, restitui alias valorem, videlicet iiij florenorum estimatum, solui. Ex aduerso Petro, bacc., confitente, librum eundem sibj inmutuatum, sed modo non habere circa se. Et ex decreto dni Arnolphi, rectoris surrogatj, infra hinc ad festum s. Stanislaj<sup>4</sup> debet Petrus, bacc., librum eundem restituere sibj Michaelj, uel ei equivalens dare, sub pena excommunicacionis. Presentibus Mathia, sapiencia, Bartholomeo, studente.
- 184. Idem Petrus, baccalarius, ibidem citato eodem Michaele per sapienciam Mathiam, et facta relacione, eundem citasse, proposuit idem Petrus, quomodo eciam mediam marcam pecuniarum sibj Michaelj in mutuum dedisset, petens, eciam sibj restitui. Qui ex aduerso Michael negauit narrata, prout narrantur, et idem principalis obtulit se probaturum.
- 185. Idem eciam Michael, baccalarius, debet scolarj Petro, baccalario, librum in quatuor grossis impignoratum restituere infra hinc ad viijam.
- 186. Caspar de Cassouia, studens huius Vniuersitatis, ad instanciam Bartholomei de Polszenijecz, eciam studentis, citatus, non comparans <sup>6</sup>, pronunciatur contumax per se.
- 187. Die Lune xvj Aprilis. Constitucio. Mgr. Clemens de Torn in causa, quam Niclino, baccalario, mane interdixit, occasione certarum rerum, mgros Iacobum Boxijcza, Thomam de Lijpa, Mathiam

 $<sup>^1</sup>$  4. IV.  $^2$  Commutatione hiemali 1468/69.  $^3=$  in castro Cracoviensi.  $^4$  8. V.  $^5$  Kozłowita.  $^6$  Sic!

Bassak, procuratorem consistorij Cracouiensis, in solidum omnes in procuratores constituit, cum potestate substituendj in forma meliorj, eciam ad tollendum, leuandum pecunias et quitandum de eisdem, promittens rata, grata cum clausulis opportunis. Presente dno Arnolpho, dre, et me Arnolpho <sup>1</sup>, notario.

Acta actitata coram Venerabilj ac Magnifico dno mgro Petro Gasschovijecz, in medicinis dre, phisico regio, consule ciuitatis ac rectore Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, commutacione estiualj anno Dni millesimo quadringentesimo septuagesimo indiccione tercia pontificatus ss. in Xristo patris dni Paulj, diuina prouidencia pape secundj, anno sexto, die Mercurij xxv Aprilis, alias feria quarta Pasche, canonice electo, per me Arnoldum ingrossata.

189. Saturni xij Maij. Obligacio. Constitutus personaliter Honorabilis mgr. Iohannes de Osszvyanczijm<sup>3</sup>, apud acta confessus, se quinque florenos Iohanni de Nijegardow, studenti, racione caucionis fideiussorie pro quodam Paulo, filio capitanei de Tarnow, tenerj et debere, principalem se ponendo pro eodem et ipsos quinque florenos infra hine ad festum s. Iacobj proxime venturum i cidem Iohanni de Nyegardow, studenti, se soluere obligauit, racione huiusmodj caucionis. Insuper de residuo debiti, in quo idem Iohannes, studens, dicit eundem Paulum sibj obligatum, sunt homines circa festum predictum locaturj et cognita causa dictaturj huiusmodj residuum debiti. Et quidquid ex arbitrio et laudo bonorum virorum, sic locandorum, inter ipsum Iohannem et Paulum, studentem, fuerit arbitratum, cognitum et adjudicatum, ad id idem mgr. Iohannes de Osszvyanczym similiter ut principalem obtulit se satisfacturum et extunc obligaturum, omnibus excepcionibus renunciando, et se iurisdiccioni dni rectoris pro tempore existentis submittendo. Presentibus ibidem Iacobo de Vrzadow, studente et dispensatore Collegij artistarum, Mathia, sapiencia, Mathia de Brzesini, studente. Iohannem quidem, mgrum, ibidem Mathias de Brzesini, executor datus, pro prima rata monuit, videlicet pro quinque florenis.

190. Sabbati xij Maij. Obligacio. Marcus de Cassouia, arcium baccalarius, infra hine ad octauam obligauit se soluturum xxvj grossos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arnoldo de Kuchary.

<sup>2</sup> Actorum nri 189—237, Codicis pag. 56—76.

<sup>3</sup> Sacranus?, Beber?

<sup>4</sup> 25, VII.

Ingenioso Adriano, studenti, racione Allexandrj 1 et Donati, librorum, apud ipsum Adrianum emptorum, sub excommunicacionis pena. Presentibus ibidem Nicolao de Cracouia, Martino de Gnezna, studentibus Alme Vniuersitatis Cracouiensis.

- 191. Continuacio. In causa inter Zachariam, baccalarium, et Iohannem de Vijelijczka, studentem, continuatur ad idem faciendum coram dno rectore ad octauam. Presentibus in actis.
- 192. Continuatur inter Nicolaum de Kalisz, studentem, et Martinum<sup>2</sup>, presbiterum, vicarium ad s. Annam, etiam studentem, ad octauam ad idem faciendum coram duo rectore. Presentibus, ut in actis.
- 193. Obligacio. Stanislaus de Sandecz, studens, Iohanni de Pijothrkouia, studenti, vnum cum medio florenos occasione duorum voluminum librorum, emptorum per ipsum Stanislaum apud eundem Iohannem, continencium in se Tractatus« Petri Hispani et Nouam poetriam« Ganifredj, infra hinc ad festum Margarethe virginis proxime venturum³, soluere se obligauit, sub pena excommunicacionis. Presentibus, ut in actis.
- 194. Die Martis xv<sup>4</sup> Maij. Pena vallata. Dnus Iohannes Lathoschinskj, decretorum dr., rector surrogatus per dnum Petrum, medicine drem, inter Ingeniosos Andream de Pijothrkouia et Skierdo de Rekouiecz, studentes, penam centum florenorum pacis et treugarum vallauit, ac de iniurijs vtriusque mouendam causam ad primam iuris post aduentum solius dni rectoris, coram sua Magnificencia trutinandam, suspendit. Hec Arnoldus, notarius, ad relacionem dni surrogatj predicti. Presentibus eciam Mathia, notario.
- 195. Sabbati xix Maij. Coram dno Lathoszynskj, surrogato, Iohannes Pijwko<sup>5</sup>, baccalarius, proposuit contra Nicolaum<sup>6</sup>, item bacc., quia repetit per eundem librum suum, videlicet »Nouam rethoricam« Tullij<sup>7</sup>, alias amissum sev perditum, petens sibj restitui. Qui ex aduerso respondens, litem contestando respondit, se habere librum, videlicet »Nouam rethoricam« Tullij, emptum in vendita, negans ipsum eiusdem actoris. Qui proprietatem eiusdem probabit ad octauam, et interim vim monicionis dnus surrogatus, occasione eciam librj eiusdem contra eundem actorem emanate, ad decisionem eiusdem cause suspendit.
- 196. Constitucio. Die Saturni xix mensis Maij. Skyerdo<sup>8</sup>. de bursa diuitum studens, constituit procuratorem mgrum Stanislaum de Llublyn in causa, quam habet cum Andrea de Pyothrkow, ad agendum, defendendum, prout in forma meliori. Presentibus ibidem in actis.

¹ Galli Doctrinalis«. ² Klodawitam. ³ 13. VII. ⁴ In Codice xiiij«. ² de Zastępów. ⁶ Radomitam. ² Ciceronis. ⁴ Rakowicensis, cf. nros194 et 210.

- 197. Die Iouis xxiiij Maij. Obligacio Feter. Honorabilis Marcus de Cassouia, arcium baccalarius ex bursa Ierusalem, Famoso Iohanni Ffeter, ciui de Cracouia, infra hinc ad quindenam vnam sexagenam communis pecunie soluere aut interim fideiussores ijdoneos pro eisdem ponere et cauere sibj Iohanni, ciui, debet sub excommunicacionis pena. Quem ibidem mgr. Petrus de Msticzow, plebanus, executor, per dnum rectorem sibj Iohanni datus, pro cadem sexagena et alias iuxta obligacionem monuit, sub excommunicacionis pena, extunc in eundem Marcum, bacc., ferenda. Presentibus ibidem mgro Petro Msticzow, Mathia, sapiencia, etc.
- 198. Sabbatj xxvj¹ Maij. Marcus de Cassouia, baccalarius ex bursa Ierusalem, confessus est, se tenerj Martino de Varalio, studenti, tres cum medio florenos. Et dnus rector ex confessatis decreuit, sibj Martino solucionem per ipsum Marcum impendere infra hinc ad quindenam, sub pena excommunicacionis. Presentibus Mathia, sapiencia, Nicolao de Opathovijecz, mgro Valentino de Ilkusch.
- 199. Lune xxviij Maij. Dorothea Lysza, sutoris de Cracouia, citato Iohanne, studente, petiuit, distrahi pignus, videlicet tunicam nigram, in vno floreno et quinque grossis impignoratam. Et Iohanne, studente, confitente debitum, videlicet vnum florenum, super eandem tunicam receptum, dnus rector decreuit, infra octauam pignus redimendum alias in octaua coram se comparendum. Presentibus mgro Iohanne Glouita<sup>2</sup>, Mathia, sapiencia.
- 200. Saturni secunda mensis Iunij. Iohannes, presbiter de partibus Mysznye et studens de bursa pauperum, proposuit contra dnum Baltizarum, baccalarium de bursa philozofforum, quod sibi tenetur decem grossos cum quinque racione certi debiti muttuati, residui, per ipsum Iohannem, presbiterum, in presencia dni Baltazaris. Qui confitendo debitum confessus est, esse soluturum decem grossos, prefato dno Iohanne, presbitero, negante solucionem, qui probabit ad feriam sextam proximam<sup>3</sup>, dnus Baltazar de quinque grossis, autem dnus Iohannes, presbiter, probabit eciam ad feriam sextam proximam. De taxillis vero ludendis dnus rector decreuit, quilibet per vnum fertonem ad feriam sextam prefatam racione pene reponat. Presentibus dnis Petro et Georgio, altaristis ad b. Virginem, et Erasmo, filio dni theoloneatoris <sup>4</sup>, etc.
- 201. Iohannes, olim seruitor dni Stanislai de Kobylino, decretorum dris, proposuit contra mgrum Iohannem de Pylcza, seniorem burse diuitum, quod sibi tenetur, racione seruicy sui exercentis in officio tercionatu<sup>2</sup>, quindecem grossos residuos. Ex aduerso mgro Iohanne confitente solum et duntaxat sex grossos teneri, reconveniendo mgr. Iohannes in continenti proposuit, quod vna cortena in valore vnius floreni

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice: >xxvij« correctum in >xxvj«. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> 8. VI. <sup>4</sup> >theoloneatoris«, sic! <sup>5</sup> Insuperscriptum >trusile«.

fuit de comodo ipsius ablata, que cortena arrestata fuit apud eundem Iohannem, seruitorem, qui Iohannes confessus est, 1 habere prefatam cortenam 2 ab alio homine, quam a mgro Iohanne. Et dnus rector decreuit, evictorem poni ad feriam sextam proximam 3, prefatus vero Iohannes, seruitor, summisit et obligauit se responsurum super obiectis mgri Iohannis. Presentibus Petro et Georgio, altaristis ad b. Virginem in Cracouia, etc.

- 202. Stanislaus de Tarnow, studens, soluat ex decreto dni rectoris quatuor grossos Paulo, baccalario de Dzwyrszna, infra hinc ad feriam sextam proximam<sup>3</sup>, sub pena excommunicacionis.
- 203. Veneris viij mensis Iunij. Iohannis, olim seruitoris dni Stanislai de Cobylino, decretorum dris, et mgri Iohannis de Pylcza in causa dnus rector continuauit terminum ex certis respectibus propter deliberacionem ad Sabbatum proximum <sup>4</sup>. Presentibus mgro Petro, plebano in Msticzow, Petro, altarista ad b. Virginem.
- 204. Iacobus de Cowalye, scolaris de ecclesia Omnium ss., contra Paulum de Wangrzynow, studentem de bursa pauperum, <sup>5</sup> quod feria quinta proxima ante festum Pentecosten <sup>6</sup> eundo idem Paulus ad Collegium <sup>7</sup> ad lectionem in platea Columbarum, idem Paulus <sup>8</sup> irruendo ad Iacobum per collum et guttur iugulauit proprys manibus, capillauitque per crines crudeliter, et in canale proiecit, et hys non contentus iuuennem <sup>8</sup> innocentem suum percussit. Quam iniuriam suam et iuuennis <sup>8</sup> extimauit ad centum florenos hvngaricales, petens, ipsum compelli ad id soluendum iusticia mediante in presencia Pauli de Wangrzynow, qui petiuit dilacionem ad respondendum ad Sabbatum proximum <sup>4</sup>. Presentibus. Et in continenti Iohannes de Rokynycze et Stanislaus de Nasszyrow, studentes de bursa pauperum, fideiusserunt et cauerunt pro dicto Paulo de securitate et pace habenda inter partes sub pena centum florenorum. Presentibus Alberto de Nagorznye <sup>8</sup> Colo, Paulo et Mathia, sapiencys.
- 205. Dnus Baltizar de bursa philozoforum ex decreto dni rectoris probabit solucionem decem grossorum, prout terminus requirit, ad quindenam pro secunda dilacione, Iohannes vero, presbiter de partibus Mysznye, condempnatur in vno fertone, racione pene reposite racione taxillorum ludendorum, et eciam in quinque grossis propter defectum probacionum et in contumaciam ipsius per dnum rectorem. Presentibus Alberto, baccalario, Mathia et Paulo, sapiencys.
- 206. Dorothea Lysza, sutoris de Cracouia, comparans<sup>8</sup> iudicialiter coram dno rectore, habendo in manibus pignus, videlicet tunicam, per Ieronimum de Wrathislauia impignoratam in vno floreno, petens, restitui

 <sup>1</sup> se.
 2 Insuperscriptum »trusile«.
 8 VI.
 9 VI.
 proposuit.
 7 VI.
 artistarum.
 Sic!.

et solui florenum. Et dnus decreuit, tunicam vendendam sub testimonio in contumaciam Ieronimi. Presentibus Alberto de 1 Colo, Paulo et Mathia, sapiencys.

- 207. Mgr. Albertus de Nagornye<sup>2</sup> Colyo<sup>2</sup>, procurator mgri Iohannis Lowycz, reperta citacione, debite executa contra Mathiam Bassak, procuratorem Iacobi, baccalary de Ruda, petens, per dnum rectorem sentenciam debite execucioni demandari per mgrum Nicolaum Bylina, tunc rectorem, latam <sup>3</sup>, literasque executoriales decerni. Et dnus rector, vltra horam consuetam expectando, sentenciam debite execucioni demandauit literasque executoriales decreuit, et expensas in causa prefata et in litis ad mediam marcam moderacione preuia taxauit. Presentibus Paulo et Mathia, sapiencys, et Mathia de Preszbork.
- 208. Saturni nona Iuny. Iohannes de Wyeliczka, dictus Coszel, nomine suo proposuit verbo contra Nicolaum de Rogoszno proposuit 2, quod idem Nicolaus asseruit eum furem, asserens, apud ipsum Iohannem visum fuisse librum eiusdem Nicolai. Et Nicolaus predictus in continenti respondendo dixit, se nichil scire de hoc, quod ipse sit fur, et negauit, se aliquando ipsum furem vocasse intencione diffemandi et non? confundendi. Dixit tamen nichilominus, quod ego audiui, meum librum aut sibi similem visum fuisse apud predictum Iohannem de Wyeliczka, quem tamen ipse credit esse suum ex certis signis, prout didicit a referentibus; pro hoc tamen dixit, se nichil velle dicere de infamia sua. Et dominus mandauit predicto Iobanni, ut reponeret librum eundem, quem obtulit se apportare et presentare dno rectori sub pena viginti marcarum ad viijam. Et instante Nicolao premisso de obligacione et fideiussione de parendo iuri, dnus decreuit, quod idem Iohannes sub eadem pena debebit parere iuri usque ad decisionem cause, consenciente eodem Iohanne et Nicolao, premissis.
- 209. Saturni nona mensis Iuny. Venerabilis vir, dnus Iohannes Stankonis, dr. in medicinis, canonicus Cracouiensis et membrum Vniuersitatis, apud acta presencia rectoratus constitutus, sponte et libere recognouit et confessus est 4, habere totalem racionem et solucionem de duobus annis preteritis, videlicet millesimi cccclxix 5 et septuagesimi de prepositura s. Crucis ecclesie collegiate et prebenda Vrathislauiensi, Discretum dnum Petrum Rychtenszteyk de Swijnycz 2, baccalarium in artibus Lypciensem et studentem Cracouiensem, saluo salario ipsius dni Petri, bacc. 3. Et in continenti prefatus dnus Petrus, bacc., recognouit et confessus est eciam coram dno rectore, 4 totalem racionem fecisse prelibato dno Iohanni Stankonis, dri, et in aliqua summa nichil obligasse. Presentibus Paulo, sapiencia, et Bartholomeo de Swydnycz.
- 210. In causa Andree de Pyotrkow et Skerdo de Rakowecz d' dnus rector cum mgro Iacobo de Boxycze et Nicolao, plebano de Ogrodzo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nagórne. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> Cf. nrum 179. <sup>4</sup> se. <sup>5</sup> In Codice: >millesimi eccelxmia! <sup>6</sup> Cf. nros 194 et 196.

nycza, arbitris ex vtraque parte deputatis, omnes iniurias, controversias, hinc inde inter ipsas partes propositas, iudicialiter per sentenciam arbitralem compensauit. Et qualibet pars debet aliam petere pro Deo et hoc quantum pro interesse personarum et iniurys, personis illatis; quo autem ad iuuennes et iniurias ipsorum, quilibet agat pro sua iniuria coram quocunque iudice. Et hanc sentenciam arbitralem partes emologarunt sub viginti marcarum, per partem tenentem medietatem, et per partem contravenientem aliam medietam. Et quilibet pars reponat iuxta Statuta Vniuersitatis per sex grossos, racione pene ipsi dno rectori debiti, quilibet eciam eorum tenebitur reponere arma, quibus alter alterum invasit, cum suis complicibus, sub pena premissa, ad feriam quartam proximam post festum Pentecostes Presentibus Mathia, sapiencia, et Mathia de Preszbork.

- 211. Saturni xvj Iunij. Saturni xvj mensis Iunij in causa Llaurency de Gorka, actoris, et ingri Mathie, senioris burse Ierusalem, in causa terminus continuatur partibus ad dandam peticionem sev libellum in scriptis pro feria tercia proxima post festum s. Trinitatis 5, et interim partes attendabunt 6 concordiam, locando arbitros eligendos ex vtraque in loco, in quo elegerint. Presentibus mgro Iohanne de Pijlcza et alys quam pluribus fidedignis ibidem in actis.
- 212. Martis xix 7 Iunij. Nicolaus et Stanislaus de Rogoszna ex vna et Iohannes 8 de Wijeliczka, partibus ab altera. Dominus ex officio inter easdem partes pacem firmando, vallauit penam decem marcarum de pace et de securitate hinc inde tenenda, et quod dicti Nicolaus et Stanislaus de Rogoszna neque per se neque per submissas personas infamabunt aut obloquantur dictum Iohannem de Wijeliczka, sub eadem pena, quam se soluturos submiserunt. Presentibus ibidem Nicolao, ministro ecclesie in Antiqua Brzesko, et Stanislao de Bochnija.
- 213. Saturni xxiij. Absolucio. Baltazarij de Symbark et Iohannis Thos, presbyterj, in causa, ipso Baltazar, baccalario, comparante vna cum testibus ad probandam excepcionem, per ipsum obiectam, et in contumaciam ipsius Iohannis, presbyterj, eciam testes receptj sunt. Et quia a principio cause frequenter contumax fuerat et fere per totam causam, ideo dnus rector absoluit prefatum Baltazar, bacc., ab instancia illius, protestantem de fatigis et expensis et negligencijs, propter hoc factis. Presentibus.
- 214. Saturni ultima Iunij<sup>9</sup>. Mgr. Matheus de Kathij, ex officio rectoratus citatus, comparuit in presencia Venerabilis mgri Mathie Sluszowijecz, decani facultatis arcium, petentis, compellj mgrum Matheum prefatum ex officio rectoratus ad peragendum actum sev leccionem in

<sup>1 \*</sup>viginti <? 2 \*quilibet pars <, sic! 3 13. VI. 4 Sic! 5 19. VI. 6 \*attendabunt <, sic! 7 In Codice erronee \*xvij <. 8 Kozieł. 9 30. VI. In Codice \*Saturni penultima Iunij <!

artibus, iuxta continenciam priuilegy sui altaris, et lecture sue, cciam iuxta morem aliorum lectorum sev mgrorum illius facultatis. Qui mgr. Matheus dixit, se non obligari ex certis causis ad illum actum, circa hoc petens caucionem aut satisdacionem contra actorem super reconueniendo de iniurijs, sibi per Vniuersitatem illatis. Et dominus per certum executorem, Honorabilem dnum Martinum, precemptorem 1 mansionariorum s. Barbare, ad id deputatum, in presencia partis mandauit, monere eundem mgrum Matheum, quatenus sub pena excommunicacionis peragat actum debitum prenominatum infra hine ad feriam terciam proxime sequentem<sup>2</sup>, alias feria tercia proxima in termino monicionis det causas racionabiles, cur et quare ad premissa non tenetur. Presentibus ibidem Venerabilibus et Honorabilibus mgro Mathia Sluszowijecz, decano, Pultowiensi, et Iohanne<sup>3</sup>, preposito <sup>4</sup> s. Hedvigis in Ponte regalj <sup>5</sup>, mgro Iohanne 6, plebano de s. Anna, et duo Martino, precemptore mansionario et lectore s. Barbare. Quibus sic peractis mgr. Matheus prefatus protestatus est de appellando pro eo, quod non admittebatur de reconueniendo et quod nec est nec fuit, qui responderet de reconuencione et qui cauisset et satisdedisset de parendo iuri; instigatore officij ex aduerso replicante, non esse opus de aliqua dacione, satisfaccione, quia causa est officij et monetur ex officio rectoratus, vt faciat debitum suum et loco reconuencionis det causas racionabiles in termino monicionis, de quibus supra.

215. Saturni xiiij mensis Iulij. Honorabilis dnus Iohannes Cozeglowskij, notarius dni pallatini Cracouiensis , nomine Honorabilis dni Iohannis, plebani de Sloczijna, reposuit circa acta nostra quinque fflorenos Ffabiano, baccalario de Szamothulij, quos sibi ipse dnus Iohannes, plebanus de Sloczijna, obligatus fuit in actis nostri rectoratus soluere pro festo s. Adalberti immediate precedenti , quare ipsum plebanum de eisdem quinque fflorenis quittat et absoluit. Et nichilominus ipse Ffabianus pro residua debiti solucione nouem fflorenorum presenti non recedit, secundum qua ipse dnus plebanus se obligauit in actis nostris tempore rectoratus Venerabilis viri dni Bijlina 10. Presentibus ibidem Ingeniosis Stanislao de Przemysila 11 et Simone de Cracouia, Cracouiensis et Przemysliensis diocesum.

216. Saturni xiiij 12 mensis Iulij. Ingeniosus dnus Andreas de Cosczen, studens Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, proposuit contra dnum Iohannem Reycheimbach, eciam studentem, quod circa festa Corporis Xristi 18 ter eundem Andream maxillauit et arma portando. Qui dnus Iohannes negauit narrata, prout narrantur, et dnus rector admisit ad probandum ad viij. Et in continenti dnus Baltasar fideiussit pro Iohanne de parendo iuri.

- -----

<sup>1 »</sup>precemptorem«, sic! 2 3. VII. 3 Bartoszowski. 4 vicepraeposito! 5 ac Cracoviam. 6 Proger. 7 Ioannis Tęczyński? 8 23. IV. 9 »qua«, sic! 10 Cf nrum 125. 11 »Przemysila«, sic! 12 In Codice »xiij«. 13 21. VI.

- 217. Gabriel de Thoron recognouit, se teneri et obligari apud acta presencia rectoratus sedecem grossos mgro Iohanni de Skawina, plebano, infra hine ad vnum mensem, sub pena excommunicacionis. Presentibus in actis.
- 218. Reuerendus dnus rector modernus concordiam fecit inter Stanislaum de Grodzysko ex vna et Iohannem de Robaczno ac Gregorium de Buk, studentes Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, hinc inde partibus ab altera, tali modo, quod ipse Stanislaus debet resumere prefatis Iohanni et Gregorio, studentibus, in Rethorica quolibet die duas horas, videlicet octauam et nonam, a festo s. Margarethe vsque ad festum s. Iacobi proxime venturum 2. Presentibus in actis.
- 219. Saturni xxj mensis Iuly. In causa Iohannis, presbyteri de partibus Mysznye, et Balthazaris de Symbark dnus rector ex certis causis et respectibus partibus pro crastina die terminum assignauit ob spem concordie, alias in defectu concordie Iohannes, presbyter, testes producet super sua intencione ad viij. Presentibus dnis consiliarys et Paulo, sapiencia.
- 220. Thomas de Costen et Thomas de Nyssza, studentes de bursa philozoforum, testes, iurarunt dicere veritatem in presencia dnorum rectoris et consiliariorum, citati per Paulum, sapienciam, inducti per Andream de Cosczen, studentem, contra Iohannem de Reybamch 4. Presentibus dnis consiliarys.
- 221. Solis xxij mensis Iuly. In causa Stanislai, baccalary de Gorka, et Iacobum<sup>5</sup>, olim cantorem ad Omnes ss. in Cracouia, partibus, hinc inde dnus rector modernus de consensv et voluntate coarbitrorum, videlicet dnorum Iacobi de Lysszow, s. pagine et iuris canonici, Iohannis de Pysdri, Iohannis de Thost, decretorum dribus 6, et mgri Andree de Labyschyn, ex compromisso parcium, in dnos arbitros facto, omnes controuersias, lites et percussiones suffocauit et principaliter decreuit, quod dnus Iacobus, cantor, debet petere dnum bacc. et e converso dnus bacc. cantorem coram nobis et coarbitris nostris, et quod debent esse amici inter se sub pena quadraginta marcarum. Et pro lesione et offensa bacc., prefatus Iacobus, cantor, debet soluere et dare septem florenos vngaricales ad festa sequencia, videlicet duos florenos ad festum s. Bartholomei 7, vnum florenum ad festum Natiuitatis Xristi, vnum florenum ad Pasce<sup>8</sup>, vnum ad Iacobi<sup>9</sup>, et vltimos duos florenos ad festum Natiuitatis Xristi, quo scribetur anno Dni mcccclxxxx 10. Presentibus Mathia, sapiencia, Iohanne de Poznania et Nobili Iacobo Gebolthowsky 11.

<sup>1 13.</sup> VII. 2 25. VII. 3 In Codice \*\*certibus\*\*, sic! 4 \*\*Reybamch\*\*?, \*\*Reybamch\*\*?, \*\*Reybamch\*\*?, \*\*Peybanich\*\*?, \*\*Peybanic

- 222. Llune xxiij mensis Iuly. Constitutus personaliter apud acta presencia rectoratus Honorabilis dnus Nicolaus de Pabyanicze, plehanus in Chanczyni, recognouit, se teneri et obligari duos florenos hungaricales Discreto Andree de Lessz, studenti Study Cracouiensis, quos sibi promisit et obligauit soluere hinc et tres septimanis sub pena excommunicacionis. Et si aliquod dampnum habuerit idem dnus Andreas infra terminum solucionis racione istorum duorum florenorum, extunc se submisit reddere indempnem prefatus dnus Nicolaus ipsum dnum Andream. Presentibus in actis.
- 223. Saturni xxviij mensis Iuly. Constitutus personaliter apud acta presencia Iacobus de Chromanalow proposuit contra dnum Stanislaum, baccalarium de Gorka, quod de anno dni millesimo cecclxmo nono post festum s. Michaelis idem dnus Stanislaus, bacc., dictum Iacobum, dum in seruicium cantoriatus in Bochnam scole recepit, promittebat sibi Iacobo dare expensas proprias vel immenes 3 dare, quibus contentebatur expensis, et racionem expensarum extimauit ad mediam marcam. Item promittebat idem Stanislaus, bacc., prefato dno Iacobo de columbacione habere tres fertones. Item litterales de immenibus 4 per vnum grossum dare promitebat. Item sex sexternos, in quibus continebatur: »Proverbiorum«, »Sapiencie«, »Ecclesiastici«, »Écclesiastes«, »Canticorum«. In presencia dui Stanislai, bacc., negante narrata, prout narrantur, duntaxat confessus idem Stanislaus, se scire de quatuor sexternis, de alys duobus faciat diligenciam, inquirendo dictos sexternos. Et dnus rector ex confessatis ipsius Stanislai, bacc., decreuit, restituere prefatos sexternos vel solucionem viginti grossorum ad xv. Presentibus dnis Iacobo de Boxycze, Paulo, sapiencia. Et dnus Iacobus probabit alios articulos ad xv. Presentibus.
- 224. In causa dni Andree de Cosczen et Iohannem de Reymbach <sup>5</sup> dnus rector decreuit, testes examinari infra hinc ad octauam. Presentibus in actis.
- 225. Saturni quarta mensis Augusti. Stanislaus, baccalarius de Gorka, in causa sua, quam habet et mouere intendit coram dno rectore, cum Iacobo 6, olim cantore ad Omnes ss., constituit suum procuratorem legittimum, videlicet Mathiam, sapienciam, presentem et omnes huiusmodi procuraciones reassumentem, ad agendum, defendendum, excipiendum, nec non ad leuandum et percipiendum pecunias ab ipso Iacobo, cantore, racione concordie obligatas, et quitandum de perceptis. Petrus de Myechow ad relacionem dni rectoris. Presentibus in actis.
- 226. Ingeniosus Laurencius de Goloczycze, studens, proposuit contra Iohannem Lomsza, quod librum, in quo continentur »Tractatus« Petri

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 29. IX <sup>3</sup> = hymenes? <sup>4</sup> = de hymenibus? <sup>5</sup> »Iohannem de Reymbach«, sic!, cf. nros 216 et 220. <sup>6</sup> Chromanalowita.

Hyspani et Computa 1, daret sibi ad seruandum. Qui Iohannes, litem contestando, negauit narrata, prout narrantur. Et dnus rector decreuit, iuramentum prestare ad viij, et interim attemptabunt concordiam crastina die. Presentibus in actis. Et ad hoc per Paulum, sapienciam, ipse Iohannes citatus.

- 227. Augusti xij 1470. Actus iste habitus est coram Venerabili dno Arnolpho de Mirznyecz¹, protunc vicerectore Study Cracouiensis. Nobilis Nicolaus Rosumbersky, studens Study generalis Cracouiensis, personaliter constitutus, aput acta presencia publice et libere recognouit, se tenerj duas marcas cum quatuor grossis racione expensarum perceptarum Honestis Stanislao Chronij, pistori, et sue vxori de Cracouia, ibidem presentibus, quas quidem duas marcas cum quatuor grossis obligauit se soluturum eisdem infra hine ad festum s. Mathei proxime venturum², sub penis et censuris excommunicacionum. Presentibus ibidem Venerabili et Egregio dno Arnolpho de Mirzinyecz, decretorum dre, tunc vicerectore, et Honorabilibus Georgio, altarista de b. Virgine, Petro de Dambicza, psalterista Cracouiensi, Stanislao ac Laurencio, balistariis de Cracovia, testibus ad premissa.
- 228. Saturni vicesima quinta mensis Augusti. Iohannes Pywko de Zastapow, arcium baccalarius, ad instanciam Nicolai de Radom, studentis, pronuncciatur contumax per se, et ad hoc per Paulum, sapienciam, citatus. Ad relacionem.
- 229. Iacobus, olim cantor ad Omnes ss. in Cracouia. Dnus rector de consensy Pauli, sapiencie, procuratoris Honorabilis dni Stanislai, baccalary de Gorka, prorogauit terminum solucionis duorum florenorum ad festum s. Crucis<sup>3</sup>, quos florenos debuit soluere pro festo s. Barthoomei <sup>4</sup>. Presentibus in actis.
- 230. Saturni prima mensis Septembris. Die Mercury xxix mensis Augusti Paulus, sapiencia, retulit, se citasse Iohannem, studentem de Cremnycza, ad instanciam Andree de Chanczynij ad diem hodiernum. Qui Iohannes pronunciatur contumax, instante Andrea. Presentibus.
- 231. Mgri Iohannis de Maiori Glogouia ex vna et mgri Iohannis de Glocz, partibus ab altera, in causa dnus rector modernus ffaciendo amicabilem composicionem inter partes: prefatus mgr. Iohannes de Maiori Glogouia tenetur soluere sex grossos mgro Iohanni de Glocz pro mensa, que fuit inpignorata per mgrum Mathiam de Maiori Glogouia in fertone vno; et idem mgr. Iohannes de Maiori Glogouia debet et tenetur facere diligenciam et repetere fertonem in dicto mgro Mathia, repetitoque fertone prefato, soluat residuos sex grossos et tenetur mgro Iohanni de Glocz. Presentibus mgro Bernardo 6 de Nyssa.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 21, IX. <sup>3</sup> 14, IX. <sup>4</sup> 24, VIII. <sup>5</sup> In Codice \*\*xxvij\*. <sup>6</sup> Mikosz,

- 232. Saturni xv¹ Septembris. In causa inter Albertum, baccalarium, et Stanislaum de Wyeliczka, studentem, dominus et pro hac vice partibus silencium imposuit, et sub debito obediencie mandauit Stanislao, vt amplius et de ceteris non audeat diffamare aut quocunque alio modo dehonestare prefatum dnum bacc. Presentibus.
- 233. Georgius, baccalarius, citatus ad instanciam Mathie, quondam pincerne Collegij<sup>2</sup>, comparuit per procuratorem, maystrum Sigismundum<sup>3</sup>, et dominus dedit ad octauam, ut personaliter comparere possit, ad obiecta ipsius Mathie responsurus. Presentibus<sup>4</sup>.
- 234. Llune prima Octobris. Constitutus personaliter Iohannes de Costen, ffideiussit et principalem se posuit pro tribus fflorenis, quos Symon de Costen tenetur Stanislao de Costen. Et Stanislaus de Costen ibidem personaliter constitutus, assignauit et deputauit eosdem tres fflorenos baccalario Thome de Scocia. Debet itaque et tenebitur prefatus Iohannes reponere et cum effectu tradere in manus prefati dni bacc. prefatos tres fflorenos infra hinc et tres septimanas, sub pena excommunicacionis. Presentibus in actis.
- 235. Mercurij tercia Octobris. Constituti personaliter Ffamosus dnus Iacobus Wilkowsky, consul Cracouiensis, et dnus Nicolaus de Iaroslaw, baccalarius arcium, fideiusserunt in solidum pro Nobili Raphaele de Tarnawa<sup>5</sup>, quod debet et tenebitur parere iuri et soluere iudicata coram dno rectore. Et idem dnus Raphael de Tarnawa<sup>5</sup> obligauit se sub pena ducentorum florenorum euincere et eliberare fideiussores suos. Presentibus in actis.
- 236. Saturni sexta Octobris. Iaroschy, ciuis Cracouiensis, ad ex aduerso dni Raphaelis de Tarnow<sup>6</sup>, studentis, in causa terminus ad anunciacionem in scriptis ad octauam contra prefatum Raphaelem continuatur.
- 237. Die Martis ix 7 Octobris. Personaliter constitutus Honorabilis Iohannes de Skoczina 8, plebanus, recognouit, se tenerj et obligarj Honorabili dno Ffabiano de Schamotuli, arcium baccalario, in septem cum medio florenis, quorum quatuor debet et tenebitur dare ad festum Natiuitatis Dni proxime venturum, et tres cum medio pro festo s. Adalberti 9, sub pena reincidencie et reimposicionis in eosdem processus, quibus hactenus fuit innodatus. Presentibus in actis. Et in continenti Honorabilis dnus Petrus, plebanus de Msticzow, monuit interscriptum 10 dnum Iohannem ad solucionem subscriptj debiti ad terminos suprascriptos, sub penis in iisdem actis.

<sup>1</sup> In Codice >xvj«. 2 artistarum. 3 de Hainowia. Muczkowski, Liber promot., pag. 69. 4 Nrum 233 sequitur in Codice: >Saturni xxij mensis Septembris«, sed verba haec deleta. 5 >de Tarnawa«, sic! 6 >de Tarnow«, sic! 7 In Codice >x«. 8 ,de Skoczina", sic! 9 23 IV 1471. 10 Sic!

238. Saturni xiij mensis Octobris. Acta sunt hec coram Venerabili dno a Arnolpho de Mirzynecz. Constitutus personaliter Honorabilis dnus Thomas de Cossia apud acta presencia, proposuit contra dnum Baltazarum de Semberg, baccalarium, quod sibi tenetur sex grossos racione certi mutui debiti subsequenter de anno Dni mcccclxxmo. Feria secunda proxima post ante <sup>8</sup> festum s. Heduigis vel citra <sup>4</sup>, dum monitus fuit idem dnus Baltazar per dnum Thomam pro dictis sex grossis, nescitur, quo spiritu ductus, prefatus dnus Baltazar verbis malis increpando in hec verba vel similia: Pessime deceptor et asine, ac alys verbis diffamatorys coram fidedignis et Honorabilibus diffamatit, quam iniuriam extimauit idem dnus Thomas ad centum florenos hyngaricales, mallens plus de proprys ammittere, quam huiusmodj iniuriam pati, petens, ipsum compelli. Iusticia mediante in presencia principalis, qui solum confessus est, teneri vnum grossum, de alys pecunys et infamatorys propositis, prout proponebantur, negauit narrata, prout narrantur. Et dnus rector ad viij decreuit suam intencionem probare. Consequenter idem dnus Baltazar coram dno rectore in audiencia dixit et proposuit contra dnum Thomam in hec verba, quod dnus Thomas decepit Baltazarum in tribus grossis racione resumpcionis. Qui dnus Thomas negauit, aliquam decepcionem factam esse, qui probabit 5 ad viij. Presentibus Mathia, sapiencia, et Mathia de Casszouia, arcium bacc.

Acta et acticata coram Venerabili viro, dno Arnolpho de Mirznyecz 6, decretorum dre et ordinario lectore, baccalario formato s. theologie, rectore Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis 7, de anno Dni mcccclxx et lxxj commutacione hyemalj 6.

----

240. In causa vertente inter Venerabilem mgrum Stanislaum de Corzip ab vna, et Honorabilem dnum Albertum de <sup>9</sup> Kolo, baccalarium in decretis, occasione vnius fertonis racione laboris Artis memoratiue, per prefatum mgrum Stanislaum ipsi dno Alberto impensi, vt debetur ex pacto, communiter cum alys, qui intrant suum auditorium, inito, dicimus, pronunciamus et per hanc nostram interlocutoriam decernimus, vt prefatus dnus Albertus de <sup>9</sup> Kolo, bacc. iuris, prefati mgri Stanislai preposicioni infra hinc et Sabbatum proxime venturum <sup>10</sup> debite et

¹ In Codice »xj«. ³ vicerectore. ³ »post ante«, sic! ⁴ Post ante 8. X?
⁵ In Codice »probauit«. ° »Sic«! ² 16. X electo. ° Actorum nri 240—250, Codicis pag. 77—81. ° Nagórne. ¹º 20. X?, 27. X?

peremptorie respondeat, sub pena obediencie et prestiti iuramenti ac pena vnius fertonis, per ipsum dnum Albertum, bacc., si contraffecerit, ipso facto incurrenda. Lecta lata <sup>1</sup>.

- 241. Die Lune antepenultima Octobris<sup>2</sup>. Mgr. Iohannes de Llouicz, collegiatus Collegij artistarum, proposuit contra et aduersus ffratrem Georgium de Coprovnicia, baccalarium in artibus, tunc presentem, citatum, petens ab eo nouem florenos cum medio pro pellicea vlpina de verticibus<sup>8</sup>, sibi comodata et per eum vsucapta a duobus annis citra vel vltra, quam dixit fuisse illius valoris et extimacionis. Item ab eodem petiuit crucem argenteam deauratam in valore duorum florenorum, eidem per eundem comodatam<sup>4</sup> ab eodem tempore, ad quorum solucionem petiuit eundem conpellli. Prefato dno bacc. tunc presente et terminum ad deliberandum petente, et optinuit <sup>1</sup> ad octauam. Presentibus religiosis Stanislao fr. de Coprovnicia, Andrea de Rypin, Nicolao Mathie de Llovicz, studente.
- 242. (Die Saturni 3 Novembris). Stephanus Stephani Kune de Namslauia, baccalarius arcium, recognouit, se teneri quatuor florenos vngaricales Venerabili mgro Nicolao de Cassouia, s. theologie bacc., burse pauperum seniori, ex causa fideiussoria pro Georgio de Namslauia, quos quidem quatuor florenos non soluente principalj, predictus Stephanus, bacc., obligauit se soluturum infra hinc et festum s. Barbare proxime venturum 5, sub censuris eclesiasticis et obediencia rectoris. Actum anno Dni 1470 die Saturni tercia Nouembris, presentibus ibidem Balthasar de Semberg, bacc. arcium, et Andrea, dni rectoris notario.
- 243. Die Saturni tercia Nouembris. Ingeniosus Andreas de Premdia proposuit contra et aduersus Martinum de Svyevsha, quod die dominico ipso die Crucis exaltacionis inuadiauit sibi nigram tunicam panni bohemicalis in valore vnius floreni et viij grossos in medio floreno, et pallium, mitram agnellinam, et alias res in valore vnius floreni cum medio tradidit prefato Martino in custodiam. Ex aduerso Martinus negabat et negauit, sibi aliquid impignorari et aliquid in custodiam dari. Et dominus prefato Andree assignauit terminum ad probandum prima iuris, quod res suscepit dictus Martinus in suam custodiam et quod suscepit pignus. Presentibus Thoma de Skocia, baccalario, mgro Iohanne de Glocz.
- 244. Die Martis sexta mensis Nouembris. Constitucio. Barthosius de Voijnijcz Garbarz in causa, quam habet vel habiturus est cum mgro Iohanne Vyeszni de Voijnijcz, constituit suum verum et legitimum procuratorem, Mathiam, sapienciam, ad agendum, deponendum contra prefatum mgrum Iohannem Voijnijcz pro, de et super xiiij grossis, sibi per eundem mgrum pro vino debitis, nec non ad faciendum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 29. X. <sup>3</sup> >de verticibus<? <sup>4</sup> In Codice >comodata<. <sup>5</sup> 4. XII. <sup>6</sup> >de Premdia<, sic! <sup>7</sup> 14. IX? (= die Veneris!).

omne id in hac causa, quod ipse per se esset facturus, puta iuramenta de calumpnia et alia decisoria prestandi et exhibendi, nec non debitum principale petendi, recipiendi et de eo quittandi. Presentibus maistro Iohanne de Glocz, maistro Stanislao Korzyp.

- 245. Die Martis sexta mensis Nouembris. Iacobus de Kokanow<sup>1</sup>, cantor olim de Omnibus ss., satisfaciendo termino et obligacioni, superius descriptis, reposuit ad acta presencia xx grossos, quos recepit eo presente Mathias, sapiencia, ut et tanquam procurator Stanislaj Gorka, baccalarij, de quibus ipsum ibidem tunc citauit. Reliquum eiusdem, videlicet viij debitum, reponet eidem cum alys peccunys in termino proximo, salua sibi accione et repeticione expensarum, ab eodem bacc. sibi debitarum et non solutarum. Presentibus mgro Stanislao Korzyp et mgro Lovijcz.
- 246. Caspar Bartholomei de Olszna, studens, tenetur viij grossos racione repertature > Epistolarum < Pogy mgro Mathie de Schidlow, quos soluet peremptorie infra quindenam ex decreto dni rectoris. Presentibus mgro Andrea de Labischin et Iohanne de Nyedzvyecz.
- 247. Georgius de Frankynsteyn, baccalarius arcium, contra et aduersus Andream de Kyrchdorff, bacc. arcium, per Mathiam, sapienciam, citatum et tunc presentem, proposuit, quomodo de anno presenti die dominico proxine elapso in sasristia s. Marie in circulo Cracowiensi animo iniuriandi sibi latrocinia et alia verba increpatoria et diffamatoria intulit, et insuper minas de percuciendo dixit et comminatus est. Et insuper dominicellum suum Gaspar distrahit in suum dampnum, iniuriam et pudorem, que omnia et singula ad decem marcas extimauit et extimat, mallens tantumdem de proprys ammittere, quam predicta a predicto bacc. fuisse passum. Andrea ex aduerso principali negante narrata, prout narrabantur, et petente, predicta fieri non debere, actore principali offerente se probaturum ad minus per vnum testem, et in supplementum alterius testis illius detulit iuramento, et si illud sibi retulerit, paratus est subire. Et dominus decreuit pro hoc octauam, vtrique parti presenti et consencienti assignauit. Presentibus, quibus supra.
- 248 6. Mgr. Iohannes de Noua Sluptcza, rector scolarum ad s. Stephanum, contra et aduersus Nobilem Iohannem Galka, studentem, tunc presentem, citatum, proposuit, petens ab eo librum »Cronice« Vincenciane 7, dumtaxat textualis, quem sibi fere ab vno anno vel amplius comodauit. Predicto dno Iohanne 8 Galka proposita confitendo sed predictum librum »Cronice« dicente, se comodasse mgro Andree de Labyschyn, contra quem, tunc presentem et citatum, ad hoc proposuit pro predicto libro, petens, sibi eundem librum restitui, vel alias ab eodem

<sup>1 »</sup>de Kokanow«, sic!, cf. nros 223, 225 et 229. 2 4. XI. 3 In Codice »quia«.
4 In Codice »negantem«, sic! 5 In Codice »offerente«, sic! 6 Nrus 248 bis in Codice scriptus, sed prior deletus. 7 Vincentii Kadłubek. 8 In Codice »Iohanni«, sic!

se euinci ab instancia principalis. Et mgr. Andreas predictus negauit, se eundem aliquando accomodasse et vt accomodatum habuisse. Et dnus rector ex officio mandauit predictis partibus, coram se infra octauam comparere, et Andream de Gostyn, cuius fuit originalis liber, ad hoc citare. Presentibus, quibus supra.

249. Mgr. Iohannes de Noua Szluppcza, rector scolarum ad s. Stephanum, contra et aduersus Martinum de Varka, baccalarium, locatum de Omnibus ss., tunc presentem et citatum, qui cum querela proposuit, quomodo de anno presentj ante xv citra uel ultra dies in scolis Omnium ss. in presencia plurimorum ipsum diffamauit, dehonestauit, inter alia dicens, eum esse non dignum gradu maistery, nec aliquando probum fuisse nec esse, quam iniuriam extimauit ad centum florenos hungaricales. Predicto bacc. contra eundem reconueniente proponentem, prout ipse mgr. post recessum suum de scholis Omnium ss. habitaculum, predicto bacc. ad manendum assignatum, despoliauit, delaniauit et inhonestauit plus, quam dicj oportet, et defedauit ipsius bacc. contumeliam, iniuriam et honorem, que omnia extimat ad centum florenos. Presentibus Venerabili mgro Iohanne de Oszvyaczijn 1, canonico s. Floriani. Et respondebunt sibi in octava. Presentibus, quibus supra.

250. Limitacio termini cum Iohanne Wosser 2.



Acta acticata sub Venerabilj viro, dno Clemente de Gorka, decretorum dre rectoreque Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, (commutatione aestivali) anno Dni millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo<sup>3</sup>.

252. Anno Dni mecce septuagesimo secundo. Iohannes de <sup>4</sup> Kyendez de Malomycz alias de Varzecz <sup>5</sup>, citatus ad instanciam Wenerabilium mgrorum Iohannis de Lowicz et Clementis de Gambicza, recognouit, se recepisse a quolibet ipsorum singillatim per vnum florenum vngaricalem et mgro Clementj cum hoc septem grossos comunes <sup>6</sup> monete polonicalis occasione mutui, ad quorum solucionem terminum petiuit sibi darj, terminum ab hinc vsque ad festum s. Iacobi <sup>7</sup> apostoli proxime

¹ Sacrano? ² Reliqua actorum pars commutationis a. 1470/71, item acta acticata coram rectore Joanne Dabrówka duabus commutationibus sequentibus, videlicet aestivali a. 1471 et hiemali a. 1471/72, desiderantur in Codice nostro. ³ Actorum nri 252—267, Codicis pag. 107—111. ⁴ >de« deletum. ³ >Varzecz«?, >Varzon«? ⁵ >comunes«, sic! ² 25. VII.

- venturum. Et dominus de consensu parcium sub pena excommunicacionis et dato executore, dno baccalario Ffabiano i, monuit eundem, ut solueret ad terminum constitutum. Presentibus Venerab. mgro Iohanne Thost, dre, et mgro Damiano de Hungaria et Gregorio, seruitore, et alys circa acta.
- 253. Saturni vj Iunij. Obligacio. Die Saturni vj mensis Iunij ffrater Georgius, arcium baccalarius, ordinis s. Bernardi de monasterio Coprziwnicensi, filius Leonardi de Cracouia, veniens ad acta nostri rectoratus, confessus est, se teneri quatuor marcas pro receptis de appoteka Ffamoso dno Paulo, appotekario de Cracouia. Quas quidem quatuor marcas idem fr. Georgius obligauit se soluturum infra hinc ad duos annos, sub pena excommunicacionis, tali videlicet modo, quod pro istis quatuor marcis idem dnus Paulus, appotekarius, ciuis Cracouiensis, debet capere ab eodem fr. Georgio pro eisdem quatuor marcis aliquas provisiones, salmones, ceruisiam et alia legumina, vsque ad totalem solucionem quatuor marcarum. Et si contigerit eundem fr. Georgium, vel patrem siue parentes euis de hac luce decedere, prefatus vero dnus Paulus, appotekarius, tanquam principalis pro suo debito, idem fr. Georgius dedit sibi omnimodam potestatem, super bonis paternalibus et maternalibus eidem dno Paulo recepisse 8, iuxta exigenciam quatuor marcarum. Presentibus ibidem Honorabilibus et Discretis Gregorio de Skothnijkij et Petro de Zyelonkij, notarys dni rectoris, testibus ad premissa.
- 254. vij mensis Iuly. Mgr. Laurencius obligat se soluturum fertonem Agnetj, sartoris Iarosch, post decursum trium hebdomadarum sub pena excommunicacionis per Stanislaum Lathoschin. Presentibus in actis.
- 255. Sedecima mensis Iuly. Ad relacionem Mathie, seruitoris Vniuersitatis, citatus Stanislaus Nobilis de Gyeszow, studens, ad instanciam Ingeniosorum dnorum Iohannis de Luthomyrsko et Nicolaj de Posnanya, arcium liberalium baccalariorum, ob non comparicionem in termino assignato et expectato, pronunciatur contumax. Presentibus Iohanne de Starzechovycze, notario, et seruitoribus Vniuersitatis.
- 256. Vicesima Iuly. Iohannes de Chlewiska, Nobilis studens Cracouiensis, obligauit se soluturum vnam sexagenam pecunie et tredecim mensuras siliginis, nec non butirum et caseas Llaurencio, ciui de Cracouia, et sue consorti racione expensarum, pro quibus exequutabatur racione contumacie pro festo s. Stanislai in autumno proxime venturo 4. Et in hunc finem predictus Llaurencius consensit sibi in absolucionem sub reincidencia et grauioribus. Presentibus Bartholomeo, plebano in Strzezow, et Petro, clerico de Bobowa.
- 257. xxiij Augusti. Ivnossius de Szulijrzyszch, arcium baccalarius, Nicolao de Szosszkowo recognoscit, se debere et obligari in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Szamotuliensi. <sup>2</sup> Insuperscriptum »agens«. <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> 27. IX.

duobus florenis et vno fertone, quos submittit se soluere pro festo Natiuitatis Xristi proxime futuro, sub pena excommunicacionis. Manu propria.

- 258. xvj Septembris. Andreas de Bochnya mgro Paulo de Zneyna, occasione resumpcionis pro gradu baccalariatus in artibus, veniens sponte aput acta hic presencia, se soluturum inflorenum cum vij grossis pro festo s. Stanislai proxime futuro in sub pena excommunicacionis. Presentibus dnis Simone, dispensatore, Nicolao, campanista, et compluribus.
- 259. Ad relacionem Mathie, seruitoris. Thomas Wl<sup>8</sup> de Cracouia, citatus ad instanciam Nicolai de Poznania, minime comparuit, et instante ipso Nicolao et contumaciam suam accusante et petente, pronunciatus est contumax et excommunicandus.
- 260. Andreas, baccalariandus de Bochnija, veniens ad acta presencia, citatus per Stanislaum ad instanciam Blasij de Pobijedzyska, recognouit, se gladium ab eodem Blasio cum suis complicibus recepisse, quem gladium promisit bona fide ab hinc vsque ad tercium diem post festum s. Michaelis proxime venturum <sup>4</sup> redditurum et alias repositurum aput acta rectoratus, sub pena excomunicacionis et censuris ecclesiasticis. Et in manibus rectoris et in vim satisfaccionis fiende gladium suum eidem Blasio prefato et restitucionis prefatj gladij ipsius Blasy deposuit, recipiendum a Blasio, cum restituerit prefatum gladium Blasy, alias ipse die vltima comparebit, sucepturus rectoris decretum. Presentibus.
- 261. Vltima mensis Septembris <sup>5</sup>. Ego Iohannes Sczawyenskij recognosco, me debere et obligarj Ingenioso Stanislao de Schowa <sup>6</sup>, studenti Cracouiensi, in quatuor florenis vna cum quinque grossis, quos submitto me et obligo soluere bona fide pro festo s. Michaelis proxime futuro <sup>7</sup>, sub pena excommunicacionis. Presentibus Discretis Marco de Goray et Petro de Bobowa. Et recedo a monicione, subiciendo me ipso facto excomunicacioni, nisi soluero. Manu propria.
- 262. Vltima mensis Septembris. Albertus, baccalarius de Lithphania, citatus per Mathiam, seruitorem, ad instanciam Venerabilis mgri Andree de Labischin in termino, sibi ad comparendum legittime assignato, comparere minime curat, et instante eodem mgro Andrea et petente, pronunciatus est contumax et excomunicatus. Presentibus, ut in actis.
- 263. Quinta mensis Octobris. Iohannes de Pnijewi, mgr. arcium liberalium, Mathie de Wilczino, baccalario in artibus liberalibus,

¹ promisit. ² 27. IX. ³ = Vvl = Vul = Wól. ⁴ 2. X. ⁵ 30. IX. ⁶ = Wschowa, Frauenstadt. ² 29. IX 1473?

submisit se soluturum et alias obligauit se daturum decem florenos hungaricales pro festo Natiuitatis Dni proxime venturo, et alias septem florenos eciam vngaricales eidem pro festo Pasche proximo, occasione debitj ex mutuo contractj, quos se recepisse ab ipso eodem Mathia, bacc., et fuisse cum effectu mutuatos confessus est, sub pena excomunicacionis et censurarum eclesiasticarum.

- 264. Item idem ingr. Iohannes prefatus in continentj sponte recognouit, se debere et obligarj in duodecim florenis et vno fertone communis pecunie Margarethe, pistrici de Cracouia, occasione expensarum, factarum et perceptarum aput ipsam, quos obligauit se soluturum tunc, cum habere poterit in fortuna pingwiorj sua in personam prefatj Mathie, bacc. de Wylczino, sub censuris similiter eclesiasticis. Et hec in presencia amborum acticata sunt, ipsis volentibus, consencientibus et inscribi postulantibus. In vim certitudinis et subsistencye firmioris predictus ego mgr. Iohannes prefatus me subscribo manu propria 4.
- 265 <sup>5</sup>. Sexta mensis Octobris. Iacobus, baccalarius liberalium arcium de Nowozolio, recognouit, se obligarj et debere duos florenos vngaricales Provido dno Georgio <sup>6</sup>, advocato supremi iuris castrj Cracouiensis, occasione expensarum, aput eundem dnum Georgium habitarum et perceptarum, ad quorum solucionem se submisit et obligauit aput acta hic pro festo Natiuitatis Dni proximo, sub pena excomunicacionis et alys censuris eclesiasticis.
- 266 7. Iacobus, baccalarius arcium, tres florenos cum medio minus quatuor grossos, Nicolao, sartorj de Cracouia, aput dnum Camyowsky manenti, hinc pro festo Natiuitatis Dni proxime affuturo sub pena excomunicacionis soluere se obligauit. Presentibus dnis Iohanne de Gorlicze et alys. Quem in continenti Albertus de Solecz, vicarius castrensis, monuit, vt pro decretis datis dictum debitum soluat sub penis prefatis.
- 267. Duo decima Octobris 1472. Laurencius, baccalarius de Cosczol, Venceslaus de Pobyedna, predicti nostri<sup>8</sup>, legitime citati, comparuerunt, quos dnus rector per se monuit, vt pecunias lucratas in Petro Morsky, de quibus supra, sibi<sup>9</sup> in manihus ipsius dnj rectoris reponerent cum effectu, et pro penis ipsi Vniuersitati, secundum continenciam Statuti, satisfacerent infra hinc ad octauam, sub pena excomunicacionis. Presentibus Stanislao et Mathia, seruitoribus Vniuersitatis iuratis.

<sup>1 \*</sup>decem florenos hungaricales pro festo Natiuitatis Dni proxime venturo, et alia« deletum. 2 18. IV 1473. 3 Pniewita. 4 In vim certitudinis ..... subscribo manu propria«, alia additum manu. 5 Totus hic nrus 265 in omni parte alia antiqua manu deletus. 6 Arnsberg. 7 Etiam hic nrus 266 in omni parte deletus. 8 \*nostri«? 9 \*sibi« deletum.

Acta acticata sub Venerabili viro, dno Mathia de Costhen, decretorum dre, rectore Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, (commutatione hiemali) anno Dni 1472 '.

- 269. Veneris xxiij mensis Octobris. Iohannes, studens de Syradya, in bursa Vngarorum morans, soluendo Honeste dne Anne pro x septimanis expensas, reposuit coram rectore sexagenam pro sex septimanis, et pro quatuor septimanis et x grossis debiti, in summa marcam cum ij grossis, obligauit se solucre infra hine ad festum s. Katherine proximum², sub pena excomunicacionis. Presentibus dno Iohanne de s. Stephano et Stanislao, sapiencia, seruitore Vniuersitatis, cum xvj d.³.
- 270. Ego Stanislaus de Wschowa obligo me Venerabili dno rectori circa presencia acta, quod volo viuere pacifice, nec alicui aliquam vim inferre et presentim Simoni, laijco et cursori de Cracouia, nec aliquibus minis nec vibracionibus manuum, sed pro meis iniurys officium dni rectoris implorabo. Et si deinceps contumax aut alicui contumeliosus inventus et convictus fuero, ad penam exclusionis me obligo manu propria in his scriptis.
- 271. Saturni xiiij mensis Nouembris. Venerabilis vir, mgr. Stanislaus de Zawada, professor s. theologie et canonicus s. Ffloriani, confessus est, se debere Honorabili dno Nicolao Markel, baccalario arcium de Poznania, vero et legittimo factori ac procuratori Venerabilis mgri Martini de Hylkusch, custodis Kyelcziensis, xx marcas communis pecunie, occasione cuiusdam concordie, inter ipsos habite et approbate per amicabiles compositores, per eos locatos et approbatos, videlicet Venerab. viros, dnos dres Clementem de Gorka, tunc rectorem, et Iacobum de Lyschow, certum debitum ad istos videlicet terminos: hys diebus infra octauas s. Martini v, et secundas v pro festo Purificacionis tercias v pro festo b. Stanislai in Maio 7, et vltimas v pro festo Penthecostes 8, se ad futurum annum immediate sequentes, sine aliqua dilacione et excusacione soluturum. Et prefatus dnus Nicolaus Merkel posuit se evictorem et intercessorem ex parte eiusdem mgri Martini et cuiuscunque alterius persone, prefatum dnum drem Stanislaum de Zawadao ccasione dictarum xx marcarum impetere volentis.
- 272. Mercury ix Decembris. Mgr. Martinus de bursa citauit per Stanislaum, seruitorem, mgrum Nicolaum, rectorem scolarum ad Omnes ss. Et de consensu parcium dilatus est terminus ad quindenam,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nri 269—282, Codicis pag. 112—118. <sup>2</sup> 25. XI. <sup>3</sup> \*cum xvj d.<, sie! <sup>4</sup> Bylica. <sup>5</sup> 18. XI. <sup>6</sup> 2. II 1473, <sup>7</sup> 8. V 1473, <sup>8</sup> 6. VI 1473,

vt interim ex adventu dris Arnolphi<sup>1</sup>, tanquam plebani<sup>2</sup>, cuius interest ministris ecclesie iusticiam ministrare, per eum inter ipsos equitas inveniatur.

- 273. xix<sup>8</sup> Saturni. Iohannes, studens<sup>4</sup> de Syradia, citatus per Mathiam, seruitorem, ad instanciam Honeste dne Sczodrkowa, comparuit et pecyt, sibi dari ad primam iuris ad deliberandum et mgrum suum consulendum pro vj florenis cum ij grossis, et pro diffamacione. Presentibus etc.
- 274. Iohannes fr., baccalarius ordinis <sup>5</sup>, citatus per Mathiam, seruitorem, ad instanciam Laurency, carnificis de Cracouia, et Stanislai, pyleatoris, occasione debitorum, non comparuit et contumax pronunciatus. Presentibus seruitoribus.
- 275. xj Ianuarij Lune. Iohannes de Syradya, studens in bursa Hungarorum, iuxta inscripcionem prioris termini comparens, confessus est, se habere pelliceam a dna Scodrkowa et eam infra diem naturalem restituere se obligauit, et camisias duas, quas eciam ab ea se recepisse fatebatur, et x grossos grossos <sup>6</sup> pro ceruisia. Et ipsa dna Scodrkowa cum marito eidem Iohanni tunicam reddere debent in eodem termino et eam reponere coram rectore, partibus vtrobique consencientibus, sub pena excomunicacionis. Presentibus seruitoribus etc.
- 276. Veneris xv Ianuary. Stanislaus, alias cursor morans circa Glowa in hospicio, citatus per Stanislaum, seruitorem, ad instanciam Symonis de Cracouia, cursoris, non comparuit et eundem affixit et minas seruitori Stanislao incussit, eundem Symonem de ecclesia s. Stephani vi trahendo, ipsum in scolis crudeliter virgis cecidit, et tunica et pecunijs spoliando, cum gladio persequebatur, presentibus eodem Stanislao et multitudine hominum, in plathea concurrencium ad hoc spectaculum. Inscripcio obligatoria eiusdem Stanislai in secundo folio retro manu propria ad penam exclusionis, premissa satisffaccione et venia obtenta. Presente dre Stanislao de Brzesyni, Stanislao, suo capellano, ac Stanislao, seruitore Vniuersitatis, et alys pluribus fidedignis.
- 277. Saturni xxiij Ianuary. Mgr. Mathias de Cobilino et Martinus, executores testamenti olym mgri Stanislai de Pleschov, licenciati in medicinis, citando quendam Laurencium, baccalarium, pro libro in astrologia, legato pro Vniuersitate per eundem licenciatum, posuerunt se evictores manv coniuncta pro parte olijm mgri Valentini<sup>9</sup>, apud quem idem liber per prefatum Laurencium, bacc., est ostensus. Et idem Michael Hosz, pater prenominati mgri Valentini, asserebat, quod dictum librum frater ipsius licenciati ab eo vellet repetere. Ipsi tunc

executores, prout tenentur, eundem Michaelem, patrem mgri Valentini, et similiter ipsum bacc. Laurencium evincere ab eodem fratre prefati licenciati et a qualibet alia persona promiserunt. Presentibus Stanislao, seruitore, etc.

- 278. Iouis iiij Februarij. Venerabilis vir, mgr. Stanislaus de Sawada, professor s. theologie, de mane soluit Honorabili dno Niclino Merkel de Poznania v marcas in communi pecunia. Et postea hora vesperorum eadem die idem dnus Nicolaus, baccalarius, recognouit, se recepisse sextam marcam ab eodem dno dre Zawada. Et sic fatebatur, se iam recepisse x marcas debiti, obligatas ad ista acta pro duabus ratis, videlicet s. Martini et Purificacionis, et adhuc x sibi se debere soluere dr. Stanislaus iuxta prius obligata fatebatur.
- 279. Mercury xvij February. Idem dnus Nicolaus, baccalarius arcium, alias Merkel, hora vesperorum recedere intendens vrbem Romanam, x marcas pro duabus ratis vltimis eidem soluendas per Venerabilem virum, mgrum Stanislaum de Savada, s. theologie professorem, demonstrauit soluendas occasione expensarum Honeste dne Thessnarowa Antique<sup>3</sup>. Et ipsa acquieuit et super eundem mgrum Stanislaum condescendit.
- 280. Item idem dnus Nicolaus testamentaliter, si quid ei accideret in ipsa via , sorori Dorothee omnia et singula tunc legauit bona sua, quibuscunque nominibus censeantur.
- 281. Saturni xxvij Marcy. Testes citati et iurati in causa inter Albertum de Buk, studentem, et Valentinum de Leuczowia, super quibusdam iniurys et dampnis, deposuerunt. Et primo primus testis, videlicet Iohannes de Czijrenberb<sup>6</sup>, confessus et comunicauit isto anno, deposuit, quod cum ipse Albertum vocauerat ad quendam sacerdotem de Leuczowia, qui cum Valentino, studente prefato, cantorem ad prefatam ciuitatem rectori scolarum ordinabant, idem sacerdos habuit dicere 7 ad Valentinum, quomodo est hoc dne Valentine, quod iste est Polonus cantor. Idem Valentinus habuit subinferre 8, hoc non ipse dixit, quia idem rector scolarum preobnixe per suum nuncium et memoriale me petiuit, quod ego ei ordinarem bonum cantorem, siuc Polonum siuc Almanum; sed quod ipse Valentinus assecuraret predictum Albertum, cantorem, de seruicio uel de certa quantitate salarij, de hoc sibi dixit non constare. Secundus testis, Iacobus de Laubecz, studens, in bursa Ierusalem morans, confessus, comunicauit, deposuit, quod cum Albertus et Valentinus, qui dictum Albertum promouebat in seruicium ad Leuczowiam iuxta intimata et scripta sibi, videlicet Valentino, studenti, per rectorem scolarum de ibidem, videlicet Leuczowia, quatenus sibi cantorem ydoneum, siue Polonum siue Almanum, ordinaret, ambo, videlicet

¹ 11. XI 1472, cf. nrum 271. ² 2. II. ³ = Seniori. ⁴ Merkel. ⁵ Romana. ⁵ • Czijrenberb∢, sic! ° sic! ° Sic!

Albertus, cantor, et Valentinus, venientes ad hospicium cuiusdam sacerdotis nomine Petri de terra Scepussiensi, habuerunt in simul tractatum coram eodem sacerdote de ipso seruicio. Et cum dictus sacerdos interrogaret dictum Valentinum, studentem: dne Valentine assecuratis vos istum studentem et cantorem in seruicio, dixit, quod non audiuit certum responsum a Valentino, et nichilominus ipse cantor iuit tanquam ad certum seruicium, et illud non fuit assecutus.

282. Iouis viij Aprilis. Petrus, altarista de s. Maria, executor olym dris Coczwara, citatus per Stanislavm, seruitorem Vniuersitatis, ad instanciam Venerabilis mgri Petri de Coslow, racione merce salary deseruiti, per eundem olym drem Coczwara non soluti, respondere noluit, dicens, se non esse principalem executorem. Cum tamen mandatum habeat et sit per coexecutorem, dnum Iohannem, plebanum de Dobschycze, procurator ad omnia facienda propter illius absenciam constitutus, vnde ipsius ob non responsionem, alys excepcionibus tanquam friuolis non obstantibus, ipsum Xristi nomine invocato, contumacem pronunciamus in hys scriptis. Presentibus dno Casparo, vicario ad s. Annam, Mathia, sapiencia, et alys fidedignis.



## (Acta actitata coram rectore Matthia Kostensi, decretorum dre, commutatione aestivali anno Dni 1473) 1.

- 284. Honesta dna Thesnarowa, Senior, recognouit, se recepisse v marcas a Venerabili viro, mgro Stanislao de Zawada, professore s. theologie, pro termino sev festo s. Stanislai <sup>2</sup> debitas solui Honorabili dno Nicolao Merlek <sup>8</sup> de Poznania, baccalario arcium, occasione expensarum. Presente dno Sbigneo <sup>4</sup>, actis <sup>5</sup>.
- 285. Veneris xiiij May 1473. Mgr. Mathias de Schidlow, citatus ad horam vesperorum per Stanislaum, seruitorem, non comparuit et contumax pronunciatus.
- 286. Saturni xxij<sup>6</sup> mensis Maij. Nicolaus, baccalarius de Franconia, citatus, comparuit ad instanciam Pauli, bacc. de Cosle, per Stanislaum, seruitorem, confessus est se debitorem eidem Paulo, bacc., sex florenorum, et promisit eidem soluere tres florenos ad terciam diem, et reliquos tres ad festum s. Iacobi proxime venturum. Presen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nri 284—299, Codicis pag. 118, 127—128, 119—120, 128—129, 121, 130—132 et 122. <sup>2</sup> 8. V. <sup>3</sup> Merlek«, sie! <sup>4</sup> de Gebultów. <sup>5</sup> Sie! <sup>6</sup> In Codice xxj« <sup>7</sup> 25. VII.

tibus Stanislao et Mathia, seruitoribus, et dno Sbigneo 1 et dre Co-bylynsky.

- 287. In causa Reuerendi patris, dni Iohannis de Pnyow, archidiaconi Cracouiensis, cum Nobili Iohanne Rytherszky de Rytherzs, instante dno Andrea de Wranblow, procuratore prefati dni archidiaconi, dominus ex certis causis et respectibus continuauit terminum ob spem concordie ad feriam sextam proximam post festum s. Iohannis Baptiste 2. Presentibus dno Sbigneo de Gebolthow, vicario ad s. Annam et prebendario in Calyna.
- 288. Mercury ix Iunij. Honorabilis dnus Nicolaus Merkel de Poznania, arcium baccalarius, confessus est, se habuisse totalem et completam solucionem xx marcarum a Venerabili viro, mgro Stanislao de Zawada, s. theologie professore, obligatarum apud eadem acta de anno Dni 1472 Saturni xiiij mensis Nouembris<sup>3</sup>. Presentibus dno Caspar, vicario ad s. Annam, etc.
- 289. Martis xxij Iuny. Iohannes, studens de Syradia, citatus per Stanislaum, seruitorem, ad instanciam dne Margarethe Sczodrzakowa de Cracovia, comparauit, et iuxta priorem obligacionem ad acta contumax fuit pronunciatus, et desuper processus contra eundem decretus, sed non exequtus. Illi ergo priori sentencie et decreto inherentes, decernimus, ut processus innouetur et pareat rei iudicate, et ex superhabundanti debet ipsa docere, quod eidem tunicam restituit, ad primam iuris. Presentibus dno Sbigneo, viccario ad s. Annam, et Petro de Scavina, altarista ad s. Mariam, etc.
- 290. Lune xxviij 5 Iunij 1473. Testes Honeste Margarethe Sczodrkowa, conciuis de Cracouia, producti contra Iohannem de Syradya, baccalariandum, in bursa Hvngarorum morantem, in causa inter ipsam et eundem vertenti pro quadam tunica, eidem impignorata, occasione expensarum et certorum debitorum per ipsum Iohannem, citati per Mathiam, sapienciam, et iurati. Primus testis, Nicolaus de Pysdri, habens xxij annos, communicavit anno isto et confessus, non excommunicatus nec in aliquo suspectus, deposuit, quomodo feria v post festum Purificacionis 6 post prandia descendens de canali, quod purgavit, vidit, quod ipsa Margaretha Sczodrkowa restituit Iohanni, studenti, tunicam nigram Astrodomensis panni, que fuit parata de palio, et habuit ista signa, videlicet modicam de purpura rubea circa manicas extremitates circumsuturam. Et illam tunicam, dixit testis, se vidisse eam 7 in pallacio ante testudinem domus dni Clethnar in plathea Slawkoviensi in acie, quam ipse Iohannes recepit sub palium, protestans et promittens, satisfacere debito pro vno denario tres, pro grosso tres grossos soluere, in quo debito eandem tunicam habebat obligatam. Secundus testis, Bar-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gebultowita. <sup>2</sup> 25. VI. <sup>3</sup> Cf. nrum 271. <sup>4</sup> »Sezodrzakowa«, sie! <sup>5</sup> In Codice »xxvij«. <sup>6</sup> 4. II. <sup>7</sup> Sie!

bara Mathyczyna, mulier honesta, non suspecta, habens apotecam sev mercimonium salicidarum, confessa, communicavit, non excommunicata, iurauit. Et propositum est ei, quomodo testis falsidicus tribus est obnoxius etc. Deposuit, quomodo feria quarta post Purificacionis festum venit ad eius apothecam alias iatkam, petens eam, ut eum prouiccione et precibus adiuuaret, videlicet Iohannem, studentem, ad ipsam dnam Margaretham, que habebat tunicam obligatam in debito, sed dixit, se nescire, in quota summa. Et in crastino, videlicet feria v sequenti immediata post festum Purificacionis b. Marie<sup>2</sup>, et dixit, quod tunc fuit in testitudine cum ipsa Margaretha Scodrkowa, que tunicam, de panno Astrodomiensi factam, de palio nigri coloris, eidem restituit et pro debito satisfacere promisit. Et illa verbis suis promissorys confidendo, pretactam tunicam eidem restituit, et tunicam habuit super se protunc idem Iohannes noui coloris, et palium nigrum.

- 291. Die Iulij tercia mensis. Sentencia diffinitiva, lata per dnum rectorem in presencia consiliariorum Vniuersitatis sub hoc tenore. Cristi nomine invocato, in causa vertente inter Venerabiles dnos Arnolphum de Myezynyecz, decretorum drem, lectorem ordinarium iuris ab vna, et mgrum Iacubum 8 de Boczxycze, licenciatum in medicinis, procuratorem Vniuersitatis, partibus ab altera, pro, de et super quibusdam pecuniarys summis alias salarium lectoris ordinarij prefatj, per ea, que audivimus et ad presens cognouimus, diffinimus, decernimus et per hanc nostram sentenciam diffinitiuam mandamus, vt prefatus mgr. Iacubus 3, procurator Vniuersitatis, hodie et statim coram nobis prefato dno dri Arnolpho ad racionem sui salarij commutacionum proxime precedecium alias communi summatum decem marcas reponat cum effectu, et de alys descruitis et, prout dicitur, per eum retentis, exactam et plenariam faciat racionem coram nobis et alijs nobiscum in conuocacione proxima Vniuersitatis sessuris, et quod partes prefate stabunt racioni et iudicio nostro communi futuris sub pena amissionis cause. Quam sentenciam partes, tunc presentes, emologarunt et per expressum susceperunt. Presentibus ibidem Venerabilibus mgris, Iacobo de Lysow, decretorum dre et s. theologie professore, Andrea Stragardia, Iohanne de Osswyczym, Clemente de Gambicze, assessoribus et consiliarijs nostris, Martino de Lelow, notario publico, et Stanislao, seruitore Vniuersitatis circa premissa.
- 292. Die Saturni tercia mensis Iulij. Margarethe Sczorthkowa<sup>5</sup>, ciuis Cracoviensis, in causa et Iohannis de Syradia, baccalariandj arcium liberalium, dominus publicavit dieta testium et copiam deposicionis, partj hec petentj decreuit terminum ad primam iuris ad excipiendum. Presentibus dno Arnolpho<sup>6</sup> et Iacobo de Boyxicze, alysque pluribus fidedignis.
- 293. Saturni x mensis Iuly 1473. Honesta dna Margaretha Sczodrkowa in causa, quam habuit dum cum 7 dno Iohanne, baccala-

<sup>1 3.</sup> II. 2 4. II 3 »Iacubum«, »Iacubus«. sic! 4 »communi summatum«, sic! 5 »Sczort/kowa«, sic! 6 de Mirżyniec?, de Kuchary? 7 »dum cum«, sic!

riando de Syradia, pro tunica et alys debitis, pro se induxit in testimonium Discretum duum Albertum de Bodzanczyn, actu presbyterum, qui non fuit excommunicatus. Citatus iurauit, fateri veritatem. Et inductum est ei, quomodo testis falsidicus tribus est obnoxius etc. Deposuit, quod Iohannem prefatum vidit multociens ad tabulam sedere in tunica nigra panni Astrodomiensis, parata de palio, habente circumsuturam de purpura circa manicas magnas, et nouissime aut in die Corporis Xristi uel in octaua eiusdem festi, cum processiones ficbant, dixit, eum videre in eadem tunica processionem de ecclesia s. Marie sequentem et ambulantem. Quando autem sibi eam restituit, uel in quo debito ipsa tunica prefate dne Margarethe Sczodrkowa fuit obligata, dixit, se nichil scire.

- 294. Saturni xiv² mensis Augusti. N., introligator librorum, quondam pincerna in Collegio iuristarum, morans in bursa Hungarorum, citatus per Mathiam, seruitorem, ad instanciam Nicolai alias Dlugosch, thabernatoris de Czyrini, expectatus per totam diem, non comparuit, vnde, Xristi nomine invocato, pronunciamus eum contumacem in hys scriptis.
- 295. Iouis xix Augustj. Heduigis Premanszska, mulier de Cracouia, proposuit contra Honorabilem dnum Iohannem de Crwslow 5, canonicum Cracouiensem, quomodo a duobus annis cum medio precedentibus ipse dnus canonicus Stanislaum, filium suum, hic Cracouie cum suo consensy et ad suam curam ad sibj seruiendum recepit, et de ipso bonam curam habere et ipsum in vna uel in sex septimanis ad placitum dicte Heduigis et ibj Cracouie restituere promisit, quotque hijs non attentis, ipsum Stanislaum dno Kamyenyeczkij in illibertem dedit, et ibj magnam miseriam et defectum patj procurauit et admittit, monitusque sepius ad restituendum, eundem restituere non curat. Quare petit, cogj eundem dnum canonicum, vt dictum est, ad restituendum sibj Heduigij filium suum memoratum, et in litis expensis condemnarj, presente dicto dno Iohanne, canonico, ad huiusmodj proposicionem animo litem contestandj negante narrata, prout narrantur, et petente, petita fier non debere. Et datur ad probandum dicte Heduigi, actrici, ad primam diem iuris.
- 296. Saturni xxj Augusti. Mathias, studens de Coschijcze, olym in hospitali morans, recognouit, se teneri xix grossos ad festum s. Michaelis proximum <sup>6</sup> Stanislao de Clesna <sup>7</sup>, et soluturum obligauit sub pena excommunicacionis. Presente dno Michaele <sup>8</sup> etc.
- 297. Iouis secunda Septembris. Bartholomeus, arcium baccalarius de N., in bursa Vngarorum tunc morans, citatus per Ma-

¹ 17. VI. ¹ In Codice »xv«. ³ In Codice »pimcerna«. ⁴ Pieniażek. ⁵ »Crwslow«, sic! ⁴ 29. IX. 7 »de Clesna«? 8 Kostensi.

thiam, seruitorem, ad instanciam Katherine et Dorothee, sororum germanarum de subvrbio alias Piscaria, Cracovie morancium, in termino sibi prefixo hora vesnerorum comparuit. Que contra ipsum proposuerunt, quomodo ad domum ipsarum veniens sepius, vim et insolencias eis fecisset, et vltimate multas minas eisdem incussisset, volens eas de domo eadem eyeere. Tandem die Mercury prima Septembris vnam ipsarum, videlicet Dorotheam, de Cracovia cum ceruisia euntem, percussit, caput eius denudando capillauit, que metu maiorum verberum fugit, eciam cantheros dimittendo. Vnde petentibus ipsis, eum condempnari in damnis et iniurys, ipso quoque bacc. negante, cum testes habere nequissent, dum sibi iuramentum delatum fuisset, iurare nolens, confessus est, eidem Dorothee ad faciem maxillam dedisse. Et tunc dnus rector decreuit, ut iuxta Statuta idem bacc. pro insolencia facta x grossos pro pena reposuisset et demum pro cantero, qui fuit stanneus, quantitatis 1/2 olle, j fertonem, et alium racione percussionis ad primam iuris iniuriam passe persoluisset. Et finaliter idem bacc. se obligauit, sub fide et honore et pena exclusionis ab Vniuersitate, non facere de cetero eisdem sororibus, nec marito Dorothee, aliquas minas, insolencias et iniurias, ymmo nec domum ipsarum visitare, sed quecunque aliquando inter ipsos emerserant, iam penitus debent omnia esse sopita, et inter se pacem bonam debent habere. Presentibus seruitoribus et vicarijs etc.

- 298. Martis vij Septembris 1473. In causa, inter Honorabilem Iohannem Pyenąsek de Cruslow, canonicum Cracoviensem et nostre Vniuersitatis actu studentem, et Providam Hedwigim Przmaczska i vertente pro filio Stanislao, ceco cytharedo, quem ipse dnus Iohannes Pyenazek confessus fuit, se recepisse apud eandem Hedwigim, licet non pro se seu vsu suo, sed pro fratris sui vsu, et tandem ex deposicione testium constabat, quod promiserat ipsum in aliquot septimanis reddere, quod tamen non fecit, quia eundem Stanislaum frater suus, nomine Iacobus, vlterius dno Kameneczsky dedit, qui ipsum non wlt restituere: dnus rector decreuit, vt ipse dnus Iohannes Pyenasek filium ipsum, videlicet Stanislaum, matri, videlicet Hedwigi Przemasczska, infra hinc vsque ad festum b. Stanislai proximum in autumpno? ita sanum et vestitum, prout eundem ab ipsa recepit, et restituat et reddat personaliter et cum effectu, sub pena excommunicacionis et censuris ecclesiasticis, ipso dno Iohanne presente et consenciente. Presentibus dno Michaele de Costen, altarista, et Stanislao, seruitore. Et pro impensis et expensis satisfaccionem eidem Hedwigi, in lite factis, fieri per prefatum dnum Iohannem Pyenasek sub eisdem penis demandauit.
- 299. Saturni secunda mensis Octobris. Andreas, baccalarius arcium de Bochnija, infra hinc ad festum s. Martini proxime venturum <sup>3</sup> obligauit se soluturum j fertonem Allexandro, bacc. de Magna Oppatow, et pro expensis j grossum, sub censuris. Presentibus

<sup>1 »</sup>Przmączska«, sic! 27. IX. 11. XI.

dno Michaele de Costen et Valentino de Septem castris. Citatus per Mathiam, seruitorem, etc.

-----

Sub Venerabilj viro, dno Mathia de Blandow, decretorum dre, canonico et viccario in spiritualibus generalj Cracouiensi ac rectore Vniuersitatis Studij Cracouiensis, acta acticata (commutatione hiemali) annj Dni millesimi quadringentesimj septuagesimj tercij!

- 301. Veneris xij Nouembris. Albertus de Marocz, arcium baccalarius, ad instanciam mgrj Abraham de Selijszew citatus est per Iacobum de Colacijno, actu presbiterum, hinc per octauam hora vesperorum, qui occasione cuiusdam iniurie ac infamie, infamando ipsum et allegando, ipsum esse periurum, et volens testibus docere, ipsum esse periurum. In presencia dni viccarij et rectoris, pro termino existentis.
- 302. In causa inter mgrum Petrum <sup>8</sup> de Zambrzecz, seniorem burse pauperum, ex vna et quendam Albertum de Maracz, arcium baccalarium, partibus ex altera, ex decreto domini comparebunt senior burse pauperum vna cum viceprouisore ac cum consiliarijs et cum rebus, que ej sunt recepte in quadam pena, hora terciarum, et interim prefate partes viuant et morentur in pace, tranquilitate, sub pena decem marcarum et excommunicacionis pena. Et in instantj prefatus Albertus, arcium bacc., Petrum, mgrum, seniorem burse pauperum, nominauit esse per.....<sup>4</sup>.
- 303. Saturnj xiij Nouembris. In causa mgrj Petrj<sup>5</sup>, senioris burse pauperum, et consiliariorum ex vna et quendam Albertum de Maracz partibus ex altera, dominus approbando penas, per prefatum mgrum Petrum et consiliarios<sup>6</sup>, remisit ad dnum prouisorem eiusdem burse pauperum. Presentibus Honorabilibus Stanislao de Sczeglijn, viccario perpetuo kastrj<sup>7</sup> Cracouiensis, mgro Iohanne de Koprzijwnijcza.
- 304. Martinus de Kowale proponit contra duum Martinum 8, viccarium ad s. Annam, quod ipse post mortem Bartholomej recepit octo volumina librorum in valore quatuor marcarum, item tunicam de

¹ Actorum nri 301—316, Codicis pag. 133—138. ² »Marocz«, sic! ³ Świętopełk. ⁴ ».....«, deletum. ³ Świętopełk de Zembrzyce alias de Nieznanowice. ⁵ In Codice »consiliarijs«, sic! ³ kastrj«, sic! ° Kłodavitam.

panno bohemicalj in valore vnius cum media sexagene, in quibus petit eundem Martinum condemnari, scilicet uel ad restitucionem rerum, uel ad precium extimatum soluendum. Et dnus Martinus ex aduerso respondendo super prefata proposicione dixit, se habere tunicam duntaxat in obligacione vnius floreni cum tribus grossis, negat tamen valorem tunice et omuia et singula in dicta proposicione contenta, litem contestando. Et dominus admisit vtramque partem ad probandum intenciones eorum, actorem ad probandum ea, que continentur in proposicione, et reum, quod tunica fuit in obligacione vnius floreni cum tribus grossis.

- 305. Lune xv Nouembris. Martinus de Clodawa, viccarius ad s. Annam, contra Martinum de Cowale et Petrum de Pnonathowo<sup>1</sup>, suum verum et legittimum mgrum Nicolaum de Oppathowecz, absentem, constituit procuratorem ad agendum, defendendum ac in forma meliorj. Presentibus Iacobo de Colaczijno, Laurencio de Mijslijmijcze.
- 306. Iovis xviij Nouembris. In causa inter Honorabilem Martinum de Clodawa, viccarium ad s. Annam, ex vna et Martinum de Cowale, ex altera partibus<sup>1</sup>.
- 307. Saturnj xx Nouembris. Maijster Martinus de Cracovia ad instanciam mgrj Mathie de Sijdlow ob non remissionem libellj contumax per se.
- 308. Bartholomeus de Bijtchinaw proposuit contra Nicolaum de Lencz, quod sibi accomodauit ad eius necessitatem frameam, Nicolaus autem Lencz recognouit recepisse frameam. Dominus autem decreuit, ut ej pro dicta framea daret octo grossos ad quindenam, sub excommunicacionis pena.
- 309. Veneris xxvj Nouembris. Zacharias de Skarbimijrz, personaliter constitutus, ex concordia domini Discreto Leonardo Wijlaszijn se obligauit soluere xj grossos, medium sextum ad dominicam proximam post s. Katherine<sup>2</sup>, et medium sextum in duabus septimanis, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, ut in actis.
- 310. Saturnij iiijta Decembris. Iohannes, scolaris de castro<sup>3</sup>, omnibus controuersijs, differencijs ac appellacionibus cedendo, quas habuit cum Honorabili mgro Petro, rectore scole de castro, coram Venersbili viro, dno Mathia de Blandow, decretorum dre, canonico et viccario generalj in spiritualibus rectoreque Alme Vniuersitatis Cracouiensis, submisit se sub pena carceris quouis modo aut colore dnum mgrum de prefatis controuersys non impedire. Ipseque scolaris rememoratus de beneficys scolasticis doctrinalibus, per ipsum mgrum sepe nominatum impensis, muttuam preconuencionem inter se fecerunt 1 per manuum collacionem. Presentibus notarys prefati dni rectoris.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 28. XI. <sup>3</sup> Cracoviensi,

- 311. Abrahe de Zeliszchew, mgri arcium, baccalarij in decretis, ad instanciam Albertus de Maracz, Lithphanus, ob non reuersionem libellj contumax per se.
- 312. Iovis penultima Decembris. Agnes, mulier de Cracouia, pro enormi vulnere et lesione Discreto Stanislao, studenti Cracouiensi, ex decreto domini et arbitrio hodie obligata est, vnum florenum soluere, sub pena excommunicacionis et centum florenorum. Ipse autem Stanislavs, studens, dictam Agnetem impedire vllo iuris strepitu tam coram dno rectore Vniuersitatis, quam quandoque iudice ordinario, non audebit nec intentabit, sub pena nominata centum florenorum. Et in continenti ipsa mulier prefatum florenum ad acta reposuit, et in crastino ipse studens recepit. Presente mgro Nicolao de Lathouicz, baccalario in decretis.
- 313. Llvne xiiij Februarij. Mgr. Iohannes, senior burse Hungarorum, petiuit a certis studentibus de bursa Hungarorum, videlicet Stanislao, baccalariando, Oszwaldo, Iacobo, Stanislao, a dictis apprendotibus domus per xv grossos. Quj negarunt, se sic convenisse cum dno mgro, qui in crastino firmabunt iuramento prefatj studentes.
- 314. Martis xix Aprilis. Honorabilis mgr. Martinus de Cracouia, prouisor et senior burse diuitum, contra mgrum Erasmum, seniorem, et contra totam comunitatem burse philosophorum verbo proposuit in querela, quomodo quidam inhabitantes domum eorum et exeuntes de eadem bursa faciebant insultus, pulsus, violencias sue domuj, dicte burse diuitum et inhabitantibus in illa. Et primo, quod Sabbato proximo dipicia noctis, ante uel vltra, intrauerunt domum, asseribus a tergo depositum, itemque fecerunt pulsus. Item die dominico sequenti de eadem bursa proiecerunt lapidibus in fenestram et cimbianam rumperunt, canterum concusserunt et alia damna intulerunt. Qui omnia promiscue extimat ad ducentos florenos hyngaricales in presencia prefatj mgrj Erasmj et communitatis dicte burse. Qui deliberaturj prima iuris respondebunt.
- 315. Martinus, baccalarius de Cothouicze, lector scolarum de s. Anna, contra mgrum Herasmum, seniorem, et contra dnum Balthesar de Freysteth, contra Franciscum et generatim contra omnes de bursa philosophorum proposuit suo et suorum subdnorum nominibus, quia ipsi dominica die proxima b post vesperas circa solis occasum proiecerunt lapidibus ad scolas et stantem ibidem suum discipulum, Martinum de Miroslaw, in capite vsque ad sanguinis effusiones wherauerunt, et simul cantorem ad portam percusserunt aliasque violencias sue domuj intulerunt, que omnia et singula suo nomine et suorum predictorum nominibus extimanit ad ducentos florenos, in quibus ipsos et communitatem ipsorum petiuit condempnari in presencia eorundem principalium. Qui

<sup>1 30.</sup> XII. 2 >apprendotibus <?, pro >apprenticiis <? = scholaribus? 3 16. IV. 4 >itemque < deletum 3 17. IV. 5 >post vesperas < deletum. 7 >de Miroslaw <?

deliberati testes dabunt ad horam et diem in octaua. In presencia seruitorum.

316. Mgr. Herasmus, tanquam senior, nomine tocius communitatis contra Nobilem dnum Bernardum de Lubischow, morantem in bursa diuitum, tunc presentem, pro causa per Mathiam, seruitorem, citatum, proposuit, quia ipse accensus, habens gladium euaginatum in manibus. anno presenti feria vj Sabbathoque ante dominicam Reminiscere 1 ante bursam Ierusalem animo iniuriandi appellauit cos codrianos? et inter alia verba contumeliosa et diffamatoria dixit, omnes Almani sunt nati de culo Pilatj, eosdem Iudeos appellando, aliaque verba iniuriosa alta voce dixit et in plurimorum presencia protulit; quodque idem die dominica lapidibus proicerat ad bursam eorundem philosophorum et demum eisdem die et hora de camera penultima eosdem inclamauit, irritauit et per iactum lapidis vexauit, et tandem heri de sero contra mandatum et inhibiciones rectoris, exiens de prefata bursa, venit armatus ante bursam eandem amino iniuriandi et provocandi gestu et motu corporis. Que omnia extimauerunt ad trecentos florenos, in presencia principalis, qui deliberatus respondebit prima die iuris. In presencia seruitorum.

Acta sub Venerabilj et Egregio viro, mgro Stanislao de Schadek, s. theologie professore, canonico s. Ffloriani, rectore Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, commutacione estiualj anno Dnj millesimo quadringentesimo septugesimo quarto 3.

- 318 4. Die Saturni Aprilis vltima 5. Mathias de Magna Cosmin, studens, petit a Petro de Czechanov, baccalario arcium, sexternos 24 papireos, non fractos, continentes »Sermones«, quos sibi tradidit ad seruandum. Et Petrus confessus est, eos in manus suas recepisse. Et dominus distulit sentenciam ad duodenam ferendam.
- 319. Die Saturni Aprilis vltima. Nicolaus Chichalr, ciuis Cracouiensis, citauit mgrum Paulum de Szenija 6, rectorem scole s. Stephani, in causa iniuriarum. Et dominus distulit audire partes ad octavam.

<sup>1 4.</sup> III et 5. III. 2 \*\* codrianos <? 3 Actorum nri 318—361, Codicis pag. 139—149. 4 Nrus 318 bis in Codice diversis manibus scriptus, sed posterior deletus. 5 30. IV. 6 Žnenensem.

- 320. Die Iouis May v. Mathias Merker, baccalarius de bursa pauperum, citatus ad instanciam Mathie, sapiencie, citatus<sup>1</sup>, non paruit.
- 321. Die Septima May. Mathias prefatus<sup>2</sup>. Diffiniuit dominus, quod prefatus Mathias soluat 6 grossos Mathie, sapiencie, in biduum, et idem pro pena inobediencie et non paricionis in triduum soluat 6. Soluit vj grossos pro non paricione.
- 322. Die septima. Nicolaus Chichalr per procuratorem petyt sibi differri terminum ad octauam in causa, quam habet cum mgro Paulo<sup>3</sup>, rectore scole ad s. Stephanum. Et dominus admisit.
- 323. Die xxiij. Nobilis Georgius<sup>4</sup>, ciuis Cracouiensis, advocatus iuris supremi castri Cracouiensis, recognouit, se recepisse.vnum florenum a dno Iacobo, baccalario arcium, quem in mutuum sibi dederat; alium vero florenum idem bacc. ad festum s. Iohannis<sup>5</sup> solucre se obligauit.
- 324. Libellus conuencionis contra Valentinum, baccalarium. Oblata per Andream de Bochnya libellum continencia contra baccalarium Valentinum de ibidem, quibus debet respondere prima iuris post octavam Penthecostes 7.
- 325. Die Veneris xxvij<sup>8</sup>. Constitucio. Valentinus, arcium baccalarius, rector scole Bochnensis, constituit procuratorem, mgrum Nicolaum Opathowyecz, in causa vertente <sup>9</sup> inter bacc. Andream de Bochnya.
- 326. Andreas de Bochna, baccalarius, constituit procuratorem, mgrum Iohannem de Vieliezka, in causa, quam habet cum bacc. Valentino de ibidem.
- 327. xj die Iunij. Citatus est Zukowskij, baccalarius, ex officio dnj rectoris ad quartam decimam eiusdem mensis ad soluendam penam x marcarum grossorum Pragensium pro eo, quod traxit ad alineum forum studentem Nicolaum, contra priuilegia et Statuta Vniuersitatis.
- 328. xiij die Iunij. Nicolaus de Pijotrowycze, actor, et Iohannes de Mijczow, reus, compromiserunt in dnum rectorem et mgrum Iohannem de Pijlcza, quod quitquid illi sentenciauerint et diffiniuerint, volunt stare sentencie et diffinicioni. Illi autem tanquam arbitri et compromissarij hoc sentenciant et diffiniunt, quod reus reuocet ad caritatem actorem verbis deprecatorijs et humilibus sub pena x ducatorum, quorum medietas cedat in partem arbitratorum et medietas in partem tenentis. Testibus Stanislao et Mathia, seruitoribus Vniuersitatis, et Iohanne, notario 10 dni rectoris.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Merker, <sup>3</sup> Žnenensi. <sup>4</sup> Arnsberg? <sup>5</sup> 24. VI. <sup>6</sup> \*conuencionis <? <sup>7</sup> post 5. VI. <sup>8</sup> \*xxvij < deletum. <sup>9</sup> In Codice "vertentente". <sup>10</sup> \*notario <?

- 329. xix Iunij. Dorothea, vidua de Llipnicze, petit a dno Stanislao de Bochnya restitucionem pellicee leporine in valore trium ducatorum, sibi in necessitate commodate. Ipse autem excipit se a iurisdicione rectoris, negans, se esse intitulatum et studentem Vniuersitatis Cracoviensis, et cum hoc allegat litis pendenciam coram dno officiali. Dnus autem rector remisit eos ad dnum officialem propter causas datas, assignans eis terminum feria secunda proxima<sup>2</sup> hora terciarum uel quasi.
- 330. xxiij die Iunij. Dorothea Lenarthowa petit a mgro Iohanne de Wijszoka sexagenam grossorum pollonicalium et y³ alterum grossum pro panno, quem emebat aput eam, cuius partem soluit et hoc, quod petit, residuum³. Mgr. vero Iohannes prefatus negat narrata, prout narrantur, et defert iuramentum loco atestacionum actrici Dorothee, illa vero e contra defert iuramentum mgro Iohanni. Et dominus ad octavam deliberauerit³ ad faciendum id, quod iuris est.
- 331. Die xxv Iunij. Ambrosius de Coschicze petit a Ieronimo de Tarnow ij ducatos, in mutuum sibi datos. Ille confitetur Ieronimus, se eosdem florenos in mutuum recepisse. Et dominus sentenciando dixit, quod soluat eosdem ducatos idem Ieronimus actorj Ambrosio infra quindenam.
- 332. Eodem die Ieronimus de Tharnow, citatus ad instanciam Iacobi, plebani, morantis in diuitum bursa, paruit, paratus respondere, actore vero non parente, reus petiuit, se absolui a termino. Et dominus in contumaciam prefati actoris absoluit a termino eundem Ieronimum, gerentem personam rei.
- 333. xxviij Iuny die Martis. Dno Nicolao Creidler iuxta excepcionem Ingeniosi Iohannis, olim maystri Petrj Gaschouiecz, in medicinis dris, nati senioris et etatem habentis ac, ut dicitur, in bona sui patris et eorum regimen succedentis, de iure ciuili Cracouiensi septuaginta marcas residui et mutuj debiti, per memoratum suum patrem sibi retenti, ab eodem Iohanne petente: dnus rector eundem Iohannem, se iterum de iudicio dni eiusdem rectoris excipientem et remitti petentem, iuxta sua vota remisit, et dieto dno Nicolao actionem in suo iure contra dictum Iohannem motam, voluit et decreuit esse liberam et saluam, volens esse contentus, ut prosequatur iusticiam suam in iure sibi competenti. Et nilominus dictus dnus Nicolaus Creidler solenniter protestatus est, quod voluit esse contentus de iurisdicione dicti dni rectoris et in eadem contra prefatum Iohannem de iusticia experiri super debito predicto, si et in quantum prefatus Iohannes non declinauisset. Hec pronunciauit Vieliczka, procurator.
- 334. Dorothea 4, actrix, et mgr. Iohannes de Wysszoka habeant horam vigessimam primam et peremptorie in causa, que est cepta per eos die xxiij mensis Iunij, cuius hec est viij 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> cathedralis ecclesiae Cracoviensis. <sup>2</sup> 20. VI. <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> Lenartowa. <sup>5</sup> Cf. nrum 330.

- 335. Vltima die Iunij<sup>1</sup>. Agnes, vidua, petit a dno baccalario Ambrosio de Rosumberk j marcam sine 4 grossis, quam debebat filio suo Iohanni racione seruicij cantoratus in Elkusz. Dnus vero bacc. Ambrosius dicit, quod dederat ei j florenum et cetera commiserat sibi recipi et impleri de precio puerorum, in quo vero dubitat, an receperit talia precialia, an non. Et dominus decreuit, ut idem bacc. probet ea, que dicit, legittime infra octauam.
- 336. Vltima mensis Iunij. In causa, que vertitur inter mgrum Iohannem de Cracovia, dominus hoc decreuit, quod cum reus, scilicet mgr. Iohannes, defferat iuramentum actorj, scilicet Lleonardo prefato<sup>2</sup>, pro summa vnius sexagene cum medio altero grossis, debet idem actor secundum iuris formam iurare, quod mgr. Iohannes debet et obligatur sibj in prefata summa pecuniarum. Et ad hoc faciendum assignauit eidem terminum proxima feria<sup>2</sup> terciarum vel quasi.
- 337. Quarta Iulij. Secundum decretum iurare paratus est Lleonardus Solcz, ciuis Cracoviensis, de pecunia vnius sexagene cum vno et medio grossis, quam debet sibi mgr. Iohannes de Wijsschoka<sup>2</sup> pro panno, aput eum empto et comparato. Mgr. uero Iohannes, partem debiti recognoscens, non admisit ad iuramentum prefatum Ileonardum, obligans se et promittens, prefatam pecuniam soluturum, scilicet vnam sexagenam cum vno grosso cum medio in vigilia s. Michaelis<sup>3</sup>, sub pena excommunicacionis. Presentibus Honorabilibus mgris Petro de Szambrzecz, plebano de Msticzow, et Bartholomeo de Znijena, baccalario in decretis, collegiatis in minorj.
- 338. Sexta Iuly. Petrus 4, clericus diocesis Premisliensis, accusauit Albertum, baccalarium de Pnijewij, quod eum lesit et percussit gladio non evaginato, et offert se ad probandum. Ex aduerso vero Albertus prefatus dicit, quod hoc non fecerit animo iniuriandi, sed tanquam mediator inter litigantes, scilicet prefatum Petrum et Stanislaum, scolarem scole s. Marie. Nec se, dicit idem bacc., voluisse mediare inter eos, nisi fuisset admonitus et exhortatus per alios scolares, qui in eadem scola s. Marie morantur, sicut et ipsi. Et offert se ad probandum. Dominus vero indixit utrique parti probacionem legittimam pro eorum intencione facienda 2 die Sabbati proximo venturo 5 hora terciarum uel quasi.
- 339. viij Iuly. Agnes, vidua, constituit Mathiam, famulum Vniuersitatis, in causa, quam habet cum Ambrosio, baccalario arcium de Rosumbarc.
- 340. Eadem die veniens Iohannes, bacc. de Czchow, fideiussit et satis dedit pro Ambrosio, bacc. de Roszijmberk, pro media merca, quan debet deponere apud rectorem circa acta infra hinc et tres dies, sub

<sup>1 30.</sup> VI. 2 Sic! 3 28. IX. 4 de Lubienia. 5 9. VII.

pena excommunicacionis. Ambrosium vero, bace., a contumacia, in quam incidit propter non adhibitos testes in termino sibi dato, iuxta decretum rectoris absoluimus in his scriptis.

- 341. Nona mensis Iuly. Nicolaus Constantin et Iohannes Slepnyl, nec non Petrus, altariste s. Marie Virginis in circulo Cracouiensi, executores testamenti olim mgri Michaelis de Crosznya, prebendary s. Adalberti in Cracouia, proposuerunt contra mgrum Petrum <sup>1</sup>, prebendarium modernum s. Adalberti, de arrestacione verbali censuum prefate prebende apud Prouidum Petrum Lankpeter, ciuem Cracouiensem, petunt, vt dearrestet et liberum faciat soluendi eis eundem censum. Mgr. vero Petrus ex adverso pro suo interesse petit, quattinus remitteretur cum ista causa ad capitulum <sup>2</sup> Cracouiense, vbi tales cause sunt notorie et sepe practicantur. Dominus vero rector, cum gerat personam rei, quem actores debent sequi, non wlt remittere mgrum Petrum ad capitulum, ne suo iuri et Vniuersitati deroget; wlt ergo solus de hac causa cognoscere et ius vnicuique ministrare et reddere; assignatque partibus terminum feria tercia proxima <sup>3</sup> hora terciarum. Presentibus, vt in actis.
- 342. Mgr. Petrus de Zambrzecz, in Mstyczow plebanus et ad s. Adalbertum in circulo Craconiensi prebendarius, reproducta citacione contra dnos dres et mgros, inhabitatores domus Collegy maioris, petiuit, iuxta eius contenta decerni alias ad respondendum ad obicienda ipsos per dominum compelli. In presencia mgri Iohannis de Welyczka, dietorum dnorum drum et mgrorum sev citatorum procuratoris, qui citra approbacionem iurisdicioni dni comparans 4, petiuit terminum ad contradicendum iurisdicioni dui rectoris. Et in continenti, excipiendo primum pro eo, dixit, ipsum Venerabilem mgrum, Stanislaum de Schadek, rectorem Vniuersitatis, non posse fore iudicem competentem sue partis, quia est complebanus dicti mgri Petri in Mstyczow et sic tanquam concanonicus; sed quemadinodum concanonicus in causa sui concanonici, sic, argumento a simili, complebanus sui complebani iudex de iure esse prohibetur. Tum ex eo, quia idem dnus rector consueuit esse promotor negociorum et causarum ipsius mgri Petri et consultor, quodque eciam est specialis fautor et benefactor sepefati mgri Petri, vt hoc ipsum eciam ex decreto citacionis cum termino decurtato ad respondendum super causa et re grauissima, peremptorie pro die hodierna emissa, et primum heri peractis prandys executa, vbi sua pars non potuit ita de facili super eadem causa deliberare et consilia habere, poterit constare huiusmodj fauor. Nichilominus tamen dictus procurator loco et tempore suis protestatur 4, si opus fuerit, de alys excepcionibus forcioribus, expost lacius dandis, petens tamen, ante omnia super eisdem excepcionibus interloqui et voluntatem pronuncciari, quas, si opus est, dictus procurator offert se probaturum coram arbitris iuris. Presentibus Stanislao, sapiencia Vniuersitatis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Świętopełk de Zembrzyce. <sup>2</sup> cathedrale. <sup>3</sup> 12. VII. <sup>4</sup> Sic!

m

0- -

4.

1-

.

!. !:

٦.

[

- 343. Die Saturni nona Iuly. In contumaciam Petri de Lubijenija dnus rector indixit sibi concordiam de controuersia, quam habet cum Alberto, baccalario de Pnijewij, infra hinc et tres dies, alias probet intencionem suam secundum priorem sentenciam, que fuit inter eos lata supra die sexta Iulij <sup>1</sup>. Et si non concordabunt, prefatus Petrus tenebitur ad ordinandum <sup>2</sup> secundum arbitrium rectoris pro contumacia ipsi Vniuersitati, secundum Statuta eius, et ipsi Alberto, bacc., quem fatigat.
- 344. Die Martis xij mensis Iuly. Intimata est interlocutoria dno rectori Vniuersitatis in causa versata inter dnos dres et mgros Collegy artistarum ex vna, et mgrum Petrum de Zambrzecz ex altera partibus, per arbitros iuris descriptos in interlocutoria, cuius quidem interlocutorie talis forma et tenor habetur. Venerabiles dni Iohannes de Latoschin, officialis, Stanislaus de Swyradzycze, Arnolphus de Myrzenyecz, canonici Cracouienses, et mgr. Nicolaus de Nyssza, decretorum dres et, vt apparebat, arbitri in causa inter Vener. dnos dres et mgros domus Collegy majoris artistarum ex vna, et mgri Petri de Zambrecz, ad s. Adalbertum prebendary, ex altera partibus, coram Vener. dno Stanislao de Schadek, s. theologie professore ac rectore Vniuersitatis Cracouiensis, nominati ac coassumpti pro die infrascripta et assignata ad voluntatem eorum super certis excepcionibus contra iurisdicionem dicti dni rectoris pro parte dictorum dnorum drum et mgrorum, datis ipsi dno rectori intimandam, quid iuris sentirent, convenientes de vnanimi ipsorum consensv per Vener. dnum Stanislaum de Swyradzycze, predictum, pronuucciauerunt, quod ipse dnus rector et partes prefate cum huiusmodi causa et eius discusione supersedere deberent ad felicem adventum in Cracouiam Reuerendissimi dni episcopi Cracouiensis 4 huc Cracouiam 5, qui cum ipso dno rectore et alys sibi coasumptis, priuilegia et Statuta Vniuersitatis reuidendo, dictam causam examinare et de ea cognoscere finemque partibus imponere deberet. Et hoc pro corum voluntate intimando dicto dno rectori in presencia dictorum mgri Petri et Iohannis de Welyczka, procuratoris dictorum mgrorum, in premissa consenciencium, acta coram supradictis dnis arbitris et in presencia mei Alberti, notary, huiusmodi facti scribe. Hec interlocutoria suprascripta est intimata et presentata per mgrum Nicolaum de Lathowycz, prepositum domus Collegy artistarum suo et, vt asserebat, dnorum drum et mgrorum tocius communitatis nominibus. Per me Petrum Blasy de Myechow, clericum Cracouiensis dyocesis, publicum imperiali auctoritate notarium, ad requisicionem et peticionem mgri Petri de Zambrecz, prebendary s. Adalberti, auscultata, collacionata et presentibus actis inserta. Presentibus Honorabilibus dnis Iohanne de Iacubkowycze et Iohanne de Wlodzysław, arcium bacc., testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
- 345. Quinta decima Iuly. Paulus, baccalarius de Pijegow<sup>6</sup>, petit a Iohanne de Mijezow cantarum stanneum in valore trium pertonum<sup>7</sup>,

<sup>1</sup> Cf. nrum 338. 2 sordinandum ? 3 Tauchen alias Mergus. 4 Joannis Rzeszowski. 5 Sic! 5 sPijegow «, sic! 7 spertonum «, sic!

quem sibi dicit fuisse receptum per eundem Iohannem ante cameram suam de loco publico. E contra Iohannes de Myczow negat narrata, prout narrantur. Et dnus rector decreuit prefato Paulo, actori, ut probet infra viij dies suam intencionem.

- 346. Iohannes Myczowsky citauit Paulum<sup>1</sup>, bacc., per seruitorem Vniuersitatis, Mathiam, ad eandem diem viij, ut inscribat se ad penam talionis pro infamia.
- 347. xvij Iuly. Mathias, baccalarius de Radomske, actor, acusauit Samuelem, bacc. de Gnesna, quod iactu lapidis interfecerit sibi puerum seruientem, nomine Bartolomeum de Zagorze. Ex aduerso Samuel dicit, negans, quod interfecerit eum, concedit tamen, ipsum lapide lesisse, sed non ab hoc where mortuum. Et dominus decreuit, quod actor probet intencionem suam legittime infra quatuor dies.
- 348. xvij Iuly die Solis<sup>2</sup>. Dominus suspendit causam ob spem concordie per octauam, que vertitur inter executores olim mgri Michaelis de Krosna ex vna et mgrum Petrum de Zambrzecz, prebendarium sa Adalberti, ex altera partibus.
- 349. xix Iuly. Nicolaus de Wyrzchowysko veniens personaliter, recognovit, se debere ½ florenum Petro, baccalario de Zukow, quem promisit se soluturum infra quindenam, sub censuris ecclesiasticis. Et dnus rector iam per presentes monet eum, quatinus infra idem tempus soluat, quod si neglexerit, ipso facto sit excommunicatus in hys scriptis.
  - 350. Iouis xx prima Ivlij<sup>3</sup>.
- 351. xxiij Iuly. In causa executorum dris Michaelis de Krosna ex vna et mgri Petri 4, ad s. Adalbertum prebendarij, ex altera, ex vnanimi consensv ad idem faciendum primo Sabbato post Bartolomei 5.
- 352. Mercury vicesima septima Ivly. Mgr. Iohannes de Louicz, baccalarius s. theologie, petit duos florenos hungaricales auri purj a Iacobo de Wirszbanicze, quos sibi in mutuum dedit. Iacobus vero, reus, negat narrata<sup>6</sup>, prout narrantur, asserit tamen, quod recepit cos non in mutuum, sed racione honoris sui magisterij promotoris<sup>7</sup>, ut scilicet plurificacione florenorum honorem mgro et sibi faceret. Vnde tres florenos, dicit, se de intencione sua et reliquos duos, ut dictum est, pro honore <sup>7</sup>. Et wlt dominus deliberare, cui sit deservanda probacio hinc ad viij.
- 353. Laurencius, clericus de Mislimicze, querulose proposuit contra Bernardum, studentem de Lubaczow, quod eum capiendo a tergo mer-

¹ de Pieglow Pieglowitam. Muczkowski, Liber promot., pag. 74 et 77. ¹ In Codice >Saturni <. ² Pro nro 350 locus in Codice vacuus. ¹ de Zembrzyce. ² 27. VIII, terminus prorogatus. ˚ In Codice >negat negata <! ⁻ Sic!

serit in aquis Visle, qua mersione auditum sibi violauit, quam iniuriam existimat sibi ad duas marcas communis pecunic, et malit eas perdere, quam talem iniuriam pati. Ex aduerso reus confessus est, semel ipsum mersisse. Et dominus decreuit actorj, ut actor probet suas intenciones iurando hine ad viij.

- 354. xxviij Iuly. Ambrosius de Koschitze tulit sexaginta quatuor grossos, quos deposuerat Geronimus de Tharnow aput acta rectoratus pecunie mutuate.
- 355. Nona Augusti. Andreas, baccalarius de Bochnia, tenetur soluere octo grossos, sub pena excommunicacionis, Stanislao Knobloch ad festum s. Michaelis 1. Item 1/2 grossum, quem dedit pro nota, debet soluere idem bacc. prefato Stanislao, sub eadem pena.
- 356. xxiij Augusti. Ieronimus de Wokstath citatus ad instanciam Simonis cuiusdam, cursoris, absolutus est a termino, quia idem Simon, actor existens, non paruit.
- 357. xxij mensis Septembris<sup>2</sup>. Iohannes, baccalarius de Syradia, petiuit sibi pignus reddi in quatuor ducatis et quarta, inpignoratum Margarethe Sczodrkowa de Cracovia. Margaretha vero ex aduerso negat, aliquod pignus recepisse ab eodem, sed petiuit, ut prefatam sibi peccuniam solueret, pro cuius non solucione iam est agrauatus, super quo produxit tres processus. Et dominus volens plenius causam audire et emanacionem processuum et causam eorum, simul ac inscripciones in eadem causa factas videre et reuoluere, prorogauit eis terminum in feriam terciam proximam<sup>3</sup>.
- 358. Decima Octobris. Decreuit dominus, pro pena soluere vnicuique infrascriptorum j florenum, scilicet Iohannem de Glogouia, Martinum de Lwow, Nicolaum de Zathor, sub pena excommunicacionis, infra tres dies.
- 359 5. Lvne x Octobris. Simon, cursor de Cracovia, petit libros a Ieronimo de Vogstat, »Computalia« in vno volumine et Hebrardum in altero, quos sibi inpignerauit 6 in xj grossis. Et Ieronimus prefatus erat paratus pecuniam recipere, sed ille non babuit, quo redimeret, vnde dominus decreuit, ipsos sub testimonio distrandos 6 hinc infra quindenam.
- 360. xij Octobris. Swyatoslaus de Posnania recognouit, quod recepit mitellam pelliceam in valore octo grossorum aput Laurencium de Kosten, sed eam dicit se perdisse <sup>6</sup>. Et dominus decreuit, ut infra hinc et octo dies equalem et similis valoris reddat Laurencio prefato.

<sup>1 29.</sup> IX. 2 In Codice >Octobris«. 3 27. IX. 4 >vnicuique«, sic! 5 Nrus 359 bis in Codice diversis manibus scriptus, sed prior deletus. 6 Sic!

361. xiij Octobris. Stanislaus, baccalarius de Crocouia, morans in bursa Ierusalem, citatus ad instanciam Mathie, barbitonsoris, non parens, pronuncciatus est contumax.

Acta sub Venerabili ac Egregio viro, dno Mathia de Blandow, decretorum dre, Cracoviensi, Premisliensi et Sandomiriensi canonico rectoreque Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, comutacione iemali secundi rectoratus anno Dni mcccclxxiijto '.

- 363. Iouis xxij mensis Decembris anno Dni millesimo cecelxxiiijto. Simon, cursor de Iuniwladislauia, contra Honorabilem dnum Mathiam, baccalarium de Vilezina, racione cursorie, ad Lanciciam facte, proposuit pro media marca. Quj bacc. recognovit, se dictum cursorem pro fertone conuenisse, in presencia dicti cursoris, quj affirmauit, non pro fertone sed pro media marca. In deffectu tamen probacionis bacc. nominati dnus rector mandauit sub pena excommunicacionis xx grossos infra hine ad quindenam persoluere, super quas peccunias dictus cursor<sup>2</sup> iam sex grossos recognouit se recepisse. Presentibus Stanislao de Sczarj et Stanislao de Blandow, Nobilibus familiaribus dni rectoris, et me Nicolao, huius scriba.
- 364. Martis Ianuarij xvij 1475to. Iohannes de Wola per iuramentum prestitum satisfecit pro »Tractatibus «Petri Hispani Ingenioso Iohanni de Vijelun, cuj iij grossos ex confessatis prefatus Iohannes de Vola ad xv soluere sub pena excommunicacionis debebit, et pro libello »Diffinicionum «Hvevicij stabit in verbo mgri Michaelis de Vyelun, quem libellum valoris xv grossorum dicebat. Quj viucre debent 4, sub pena x marcarum.
- 365 5. Die Iouis xviiij 6 mensis Ianuarij. Hedvijgis de Cracouia proposuit contra.
- 366 7. Fferia secunda proxima post Oculi dominicam 8. Michael de Kaschovia, presens, baccalarius.

¹ Actorum nri 363—367, Codicis pag. 149—150. ² In Codice »cursus«!
² Pisani. ⁴ in pace. ⁵ Nrus 365 tantum in Codice inceptus, ad finem non perductus. ⁶ In Codice »xviij«. ² Item nrus 366 tantum inceptus, ad finem non perductus. <sup>8</sup> 27. II.

367. Die Iouis vicessima Aprilis. In causa Honorabilis Mathie de Radomszkye, artium baccalary, et Katherine de Cracovia per arbitralem sentenciam arbitrorum, ab vtraque parte electorum, composicio amicabilis facta est, in qua Kkatherine prefate adiudicatum est per bacc. dari pro expensis, percusione quadam et diffamacione marca et octo grossi vadio, per eosdem arbitros inter eos vallato sic, quod iam in omnibus peramplius debent habere pacem, quod nec bacc., nec Katherina per se uel alium debet preterita ad memoriam quomodocumque reuocare, sub pena decem marcarum, quinque pro arbitris et quinque pro rectore conuertendarum, et carceris mancipacione per spacium vnius mensis.

Acta coram Venerabili et Egregio viro, mgro Iacobo de Schadek, decretorum dre, canonico Cracouiensi, rectore Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, comutacione estiuali anno Dni millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto '.

369. Die Saturni xxix Aprilis sev ante dominicam Rogacionum 2. Stanislai, studentis Cracoviensis, ad instanciam Stanislaus, sapiencia, de mandato dni rectoris retulit, se citasse Iacobum de Leopoli, studentem, terminum sibj ad hodie assignando, presentibus ibidem dnis Nicolao, presbytero Cracouiensi, et mgro Andrea de Labyschyn et alys pluribus. Et ibidem dictus Stanislaus ante dictum Iacobum constituit mgrum Andream de Labyschyn, presentem, cum potestate procuratoris ad agendum, disponendum in forma meliorj, presentibus. Et ibidem dictus mgr. Andreas proposuit nomine partis sue contra Iacobum, quomodo ipse de anno presenti feria 5ta proxime lapsa 3 in bursa Ierusalem, infra prandium ipsis sedentibus ad tabulam, premissis ad eum verbis dehonestatiuis, videlicet quod fuisset seminator dissensionum domum habitancium, et quomodo faceret gwerras. Et hys non contentus, ad mensam ipsam sedens, ipsum per crines per mensam attinendo arripiens, ipsum capillabat, et assurgens iterum a mensa, iterum per terram prosternens, ipsum in terra valuit, per hos modos tam iniuriam persone quam Canonum petendo 4, ipsum racione iniurie in centum florenos condempnarj et pro irrascencia in sentenciam excommunicacionis a Canonibus latis innodari 4. Presente eodem Iacobo, qui ad proposita animo litem cotestandi confessus est, premissa fecisse, presente eodem mgro Andrea, petente, super confessatis pronunciari et alias ex confessatis partem condempnarj. Et dominus deliberaturus pronunciabit voluntatem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nri 369-474, Codicis pag. 151, 122, 125-126, 151-152, 126, 152-163, 281, 163-173. <sup>2</sup> ante 30. IV. <sup>3</sup> 27 IV. <sup>4</sup> Sic!

- ad viij. Et duus rector interposuit inter partes vadium de pace in pleno i tenenda triginta florenorum et sub exclusione ab Vniuersitate. Presentibus duis Xristofero, vicario, et prefato Nicolao, psalmista ecclesie Cracouiensis.
- 370. Iohannis de Wratislauia ad instanciam Stanislaus, sapiencia, de mandato domini citauit dnum Bartholomeum de Gdansk, terminum sibj ad horam vesperorum xx assignando. Et ibidem instante actore et in contumacia reus pronunciatur contumax.
- 371. Mayus. Martis secunda Maij. Stanislaus, sapiencia, ad instanciam Nicolai Kothwycz, studentis Cracouiensis, citauit Andream de Glogowia, terminum sibi ad hodie assignando. Presentibus etc. Idem actor, constitutus personaliter coram dno rectore, proposuit querulose, quomodo quidam Andreas Glogar de Glogovia, domun Ierusalem inhabitans, in prefatum Nicolaum, actorem, dominico in die Georgij<sup>2</sup>, omnibus sedentibus ad mensam tempore cene, in suam magnam confusionem, ignominiam et verecundiam, cum porcionibus carnium in ipsum proiecit et in faciem percussit. Quam ignominiam actor ad centum florenos extimauit, in quibus petiuit eum condempnari. Quod autem in clericum ordinatum ista facere presumpserit, petiuit, eum sentenciam Canonis declarari incidisse<sup>3</sup>. Reo comparante<sup>3</sup>, petiuit rem et causam huiusmodj ad viij differrj, quod dnus rector ad viij et eandem horam concessit, vbi reus deliberatus respondere tenebitur, partes ambe interim viuant in pace, sub pena prestiti iuramenti et sub vadio viginti florenorum.
- 372. Iacobus de Poznania, studens Cracouiensis, proposuit contra Discretum Casper de Wratislauia, eciam studentem, qualiter feria secunda in crastino Georgij in bursa Ierusalem et in stuba comvni prefatus Casper coram plurimis mgris, baccalarys et studentibus ipsum Iacobum, actorem, primo pugno grauiter percussit, demum bis crinitim in terram proiecit et per capillos hinc inde turpiter traxit et capillauit. Et nisi sibi succursum fuisset, nescitur, si eum non suffocauisset. Quam iniuriam, maximam lesionem et ignominiam ad centum florenos extimauit, in quibus petiuit eum condempnarj. Quod autem presumpserit in eum, tanquam clericum ordinatum, manus huiusmodj violentas levare, sentenciam Canonis incidisse et declararj eum petiuit. Casper personaliter comparens, vt deliberatus possit debite respondere, terminum ad viij petiuit sibi darj, quod et obtinuit, quo adveniente respondere tenebitur. Prefati autem Iacobus et Casper interim pacifice viuere debent, sub eadem pena, que inferius vallata est. Presentibus in actis.
- 373. Die Martis nona Maij. In causa Nicolai Kothwycz cum Andrea de Glogowia terminum dnus rector, alijs occupatus et ex certis respectibus, ad idem faciendum ad feriam quintam <sup>5</sup> prorogauit. Presentibus in actis.

i sin pleno«? 23. IV! 3 Sic! 424. IV. 511. V.

- 374. Terminum, qui inter Iacobum de Poznania cum Caspar Prokendorff de Wratislauia in diem hodiernam cadebat, dnus rector similiter ad feriam quintam i distulit, vbi ambe partes comparere tenebuntur. Presentibus.
- 375. Die Mercury<sup>2</sup> anno Dni 1475. Frater Stanislaus de Cracouia, professus ordinis Czisterciensis monastery Coprzywnicziensis, de licencia sui superioris et presente Venerando patro, dno Nicolao, diuina paciencia abbate, et patre Gregorio, priore eiusdem ordinis et tocius conventus nominibus, cavendo de rato tocius conventus sufficienter contra mgrum Iohannem de Lowycz, collegiatum et canonicum s. Floriani, proposuit, quomodo annis transfactis certum ornatum seu casulam, vary coloris viginti florenorum citra vel vltra, de monasterio emissum et perditum, ipse mgr. Iohannes habet et tenet sua in potestante, ignoratur tamen, quomodo aut ex qua racionabili causa, petens, ipsum mgrum Iohannem ad reponendum dictum ornatum in manibus dni rectoris cogi, ad restituendum dictum ornatum monasterio Coprzywnicziensi compelli. Presente mgro Iohanne, qui animo legitime litem contestandi confessus est, dictum ornatum seu casulam duntaxat aput se habere sibi obligatum, impignoratum in octo florenis per fr. Georgium, protunc studendem et pro necessitate study ac emolimentorum eius, circa studium habendorum, pro necessitate vite ipsius. Et postmodum subsecuta questione de dicto ornatu cum dno abbate et conventu pro tempore existentibus, principaliter coram Reuerendissimo in Xristo patre dno Iohanne, Dei gracia episcopo Cracouiensi moderno et protunc administratore Cracouiensi, et successive coram dnis rectoribus, pro tempore existentibus, allegauit causam esse finitam et rem transactam seu concordatam. Et dnus rector, auditis propositis et responsis allegacioni prefati mgri Iohannis, ad probandum hine ad feriam vtam proximam post festum Pentecostes 4 peremptorie 5, alias in defectum probacionis dnus decernet decernenda ea, que sint iuris. Et ibidem prefatus Vener. pater dnus Nicolaus, abbas, et Gregorius, prior, suo et tocius conventus monastery pretacti nominibus, cavendo sufficienter de rato in forma iuris, ad presentem causam constituerunt hos videlicet procuratores, ingrum Iohannem de Coprzywnycza, canonicum, et fratrem Stanislaum de Cracouia eiusdem ordinis, presentes, et Martinum de Lelow, consistory Cracouiensis procuratorem, absentem tanquam presentem, et cum potestate substituendi in forma meliori. Presentibus ibidem Nicolao de Coprzywnycza, psalmista Cracouiensi, Stanislao de Wissoczsko et Michaele de Dambno.
- 376. Die Iouis xj mensis Maij. Iacobj de Poznania, studentis, ad proposicionem suprascriptam<sup>6</sup>, ut iuxta exigenciam termini, Caspar<sup>7</sup> de Wratislauia animo legittime littem contestandj confessus est, contenta in proposicionibus sic esse factum<sup>5</sup>, prout extat propositum<sup>5</sup>,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 11. V. <sup>2</sup> 10. V. <sup>3</sup> Joanne Rzeszowski. <sup>4</sup> 18. V. <sup>5</sup> Sic! <sup>6</sup> Cf. nrum 372. <sup>7</sup> Prokendorf.

attamen subiecit se correccioni dni rectoris pro excessibus, quantum ad officium rectoratus, quantum autem ad circumstancias racionales petiuit sibj terminum darj. Et dominus deducendo partes ad concordiam, partibus terminum ob spem concordie ad diem crastinum provulgauit, partibus ipsis consencientibus, alias in defectum concordie terminum ad pronuncciandam voluntatem dnus rector ad octauam prefixit. Presentibus ibidem seruitoribus Vniuersitatis.

- 377. Die Iouis xj May. Dnus rector mgrum Dominicum de Legnicz et mgrum Georgium de Lavczovia propter inobedienciam, contravencionem Statutorum et propter discordias, quas seminabant et faciebant in bursa Iherusalem, exclusit et ammovit de huiusmodj bursa, qui infra diem naturalem sub pena carceris exire debent. Presentibus, vt supra.
- 378. Saturni xiij May. Dnus rector mgrum Iohannem de Schydlow et Lucam, baccalarium de Casszovia, pro nonnullis excessibus et conspiracionibus, quas cum parte rebellante habebant, infra hinc et diem naturalem sub pena carceris exclusit, et exire tenebuntur. Presentibus, vt supra.
- 379. Mercury xvij May. Iohannes de Proschowycze, seruitor<sup>2</sup>, proposuit contra Iohannem Podlansky, studentem Cracouiensem, quia feria tercia infra octauas Penthecostes anno presenti dehonestauit eum verbis infamatorys, appellando eum furem, licet preter veritatem, et percussit eum, clericum ordinatum, manu violenta, premissa faciens ad infamiam et iniuriam suam, quam reputauit et reputat ad centum florenos hungaricales, petens, eum ad summam centum florenorum condempnari, et ob inieccionem violentarum manuum in ordinatum clericum sentencias Canonis incurrise declararj. Ex aduerso prefatus Iohannes Podlansky, reconveniendo supradictum Iohannem, proposuit, quia eum, licet sit homo bene conservatus, appellauit furem, et non contentus hoc malo, iniecit manus in eum, et crinitem traxit, premissa faciens in dehonestacionem, infamiam et iniuriam suam, quam reputat ad centum florenos, petens, eum ad solucionem eorundem condempnari, iusticia mediante. Et dominus vtrique admisit ad probandum, et probabunt crastina die intenciones suas hora vicesima. Presentibus Nicolao de Coprzywnicza, psalmista, et Gregorio, familiari. Et dnus precepit vtrique eorum viuere in pace et quiete sub pena centum florenorum, per partem transgredientem mandatum domini parti tenenti soluenda.
- 380. Die Mercury xvij May. Stanislai de Pyotrkouia, clerici, in causa Stanislaus, sapiencia, retulit, quod de mandato dni rectoris cittauit mgrum Mathiam, collegiatum. Prorogacio. Et dnus rector prorogauit terminum ad crastinam diem ad vicesimam secundam horam, ita tamen, quod dnus rector inducendo partes ad amicabilem concordiam,

<sup>1 »</sup>circumstancias«? 2 »seruitor« deletum 3 16. V.

prout debitum iudicis requirit, statuit horam decimam octauam aut nonam inclusiue gracia pacis concordie tentande 1 et fiende. Pro eisdem horis locabunt arbitros et componant, alias in defectum concordie fiende ad idem faciendum et requirendum iusticiam ad vicecimam primam partes comparebunt, et dnus rector ibidem decernet decernenda. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis.

- 381. Iouis xviij May. In causa Iohannis de Proschewicze, clerici, ab vna et ex aduerso Iohannis de Podlanzicze, studentis, ab altera partibus, attento, quod post litis contestacionem et ad probandum admissionem partes hinc inde nichil fecerunt et probacionibus vsi non sunt, pro secunda dilacione hinc ad Sabbatum post festum Corporis Christi proximum<sup>3</sup>. Presentibus sapiencijs et seruitoribus domini. Et ibidem Iohannes, sapiencia, de mandato dni rectoris citauit Iohannem Podlansky ad videndum, testes inducendum et producendum, iurarj et iuramenta recipi, ac ad dandum interrogatoria, si que darj voluerit, terminum sibi ad feriam terciam proximam post s. Trinitatis<sup>3</sup>. Presentibns, vt supra.
- 382. Nicolai, diuina paciencia abbatis, tociusque conventus Coprzywnicziensis ex vna, et mgri Iohannis Lowycz ex alia partibus in causa, dnus rector, auditis allegacionibus dicti mgrj Iohannis, quod non habeat probaciones aliquas, vt nunc nisi per acta Reuerendissimi in Xristo patris dni Iohannis<sup>4</sup>, Dei gracia episcopi Cracouiensis, aut per testes et alia documenta legittima ad probandum allegacionem suam iuxta acta, ex superabundanti admisit ad probandum hinc et sex septimanas peremptorie, alias in defectum probacionis dominus decernet, que fuerint decernenda. Presentibus, vt supra.
- 383. Stanislaus, baccalarius de Gleywycz, ad instanciam mgri Ionannis de Iacubkowycze per dnum rectorem pronunciatus est contumax per se. Presentibus, vt supra.
- 384. In causa Stanislai de Cracouia, studentis de bursa Ierusalem, actoris, ex vna, et Iacobi de Leopoli, rei, partibus ab altera, occasione capillacionis et alys, in actis cause plenius expressatis, per ea, que vidimus et cognovimus, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam pronunciamus, decernimus et declaramus, prefatum Iacobum de Leopoli occasione huiusmodj capillacionis et iniuriarum, exinde subsecutarum, iniuriatum fuisse et esse. Et ob hoc ipsum Iacobum ex suis confessatis, racione dictarum iniuriarum, sibi Stanislao de Cracouia in duobus florenis et in litis expensis condempnandum esse et condempnamus, expensasque et earum taxacionem nobis in postea reservamus. Lecta, lata anno et die, quibus supra, et in scriptis pronunciata hec sentencia nostra per nos mgrum Iacobum de Schadek, decretorum drem, canonicum et rectorem Cracouiensem. Presentibus, vt supra.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice >tantande«. <sup>2</sup> 27. V, terminus datus. <sup>3</sup> 23. V. <sup>4</sup> Rzeszowski.

- 385. Saturni xx May. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse de mandato dni rectoris Honorabilem Petrum, bacalarium de Belzko, ad instanciam Albertj, presbyterj de Noua ciuitate, terminum sibi ad hodiernam diem et horam xxij assignando. Presentibus Nicolao, psalterista, et Iohanne, sapiencia. Datur terminus partibus ob spem concordie ad feriam secundam proximam post Trinitatis<sup>1</sup>, cras locabunt arbitros et concordiam temptabunt, alias in defectum concordie ad idem faciendum hora xx partes comparebunt. Presentibus, vt supra.
- 386. Lune xxij. Iohannes, sapiencia, retulit, se citasse de mandato dni rectoris Honorabilem mgrum Albertum Lythwanum ad instanciam Nobilis Szenkonis Horinsky de Russia, terminum sibi ad hodiernam diem et horam xx assignando. Presentibus Stanislao et Iohanne, sapiencys. Nobilis Szenko, Lythwanus, proposuit contra mgrum Albertuin, prepositum Hrodnensem 2, quia fideiussit pro fratre suo Bartholomeo Thabor, germano, xxv florenos hungaricales, occasione equi, per eundem Thabor ab ipso Szenko empti, et eosdem xxv florenos obligauit se soluturum ante festa Natiuitatis lapsa, monitus, eosdem soluere recusat, petens, ipsum mgrum Albertum ad solucionem predictorum xxv florenorum cogi et compelli, iusticia mediante. Ex aduerso mgr. animo litem legittime contestando negat narrata, prout narrantur, petens, petita fier non debere, et dicit, quod sub ea condicione fideiussit pro dicto fratre suo, si de bello non fuisset reuersus, obligabat se sibi soluturum, vbi autem reuersus esset, prout factum est, tunc nec cavebat pro eo, nec volebat esse obligatus. Et dnus Szenko detulit iuramento suo decisorie, quod non obligauit se ad soluendum, fratre de bello redeunte. Et dominus crastina die suam voluntatem hora xxj pronunciabit.
- 387. Martis xxiij May. Iacobus de Leopoli, studens, ad instanciam Laurency, baccalary de Poznania, ad presenciam dni rectoris per Stanislaum, sapienciam, citatus est, terminum sibi ad hodiernam diem assignauit<sup>3</sup>. Presentibus Nicolao de Coprzywnycza et Stanislao et Iohanne, sapiencys.
- 388. Mgr. Albertus, prepositus Troczensis, personaliter constitutus apud acta, recognouit et obligauit se soluere viginti quinque florenos hungaricales Nobili Szenko Horinsky de Lythwania in casu, quo Nobilis Bartholomeus Thabor, germanus prefati mgri, ad festum Assumpcionis Marie proximum i ipsi Szenkoni non solueret. Et eosdem florenos, litteris Szenkonis avisatus et de non solucione certificatus, aput acta dni rectoris Vniuersitatis Cracouiensis vel in Lythwania reponere et soluere prefatus mgr. Albertus sub censuris tenebitur. Presentibus Iacobo Strachoczsky et mgro Michaele de castro et Iohanne de Podlanzicze.
- 389. Laurencio, baccalario de Poznania, actorj, et Iacobo de Leopoli datur terminus ob spem concordie alias ad idem faciendum,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 22. V. <sup>2</sup> = Grodnensem. <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> 15. VIII. <sup>5</sup> Cracoviensi.

et locabunt Sabbato proximo 1 post prandium arbitros. Presentibus, vt supra.

- 390. Saturni xxvij May. Mgr. Martinus<sup>2</sup>, rector scole ad s. Annam, per Stanislaum, sapienciam, ad presenciam dni rectoris ad instanciam Pauli de Cobilnyky, in scola s. Spiritus morantis, ad hodiernam diem et horam xx citatus est. Presentibus Stanislao et Iohanne, sapiencys. Et terminus datur ob spem concordie ad feriam secundam proximam<sup>3</sup>, vbi partes locabunt arbitros et concordiam temptabunt, alias in defectum concordie datur terminus ad idem faciendum hinc ad octauam. Presentibus, vt supra.
- 391. Iohannes, sapiencia, retulit, se citasse Iohannem de Ploczka de mandato dni rectoris ad instanciam Marthini de Brzesznycza ad hodiernam diem et horam xx. Presentibus, vt supra. Qui Martinus nomine Blasy, germani sui et tunc in termino comparentis, proposuit, quomodo anno presenti in die s. Trinitatis in scolis ad s. Annam prefatus Iohannes de Ploczko ipsum Blasium percussit et ad terram proiecit, et pugnis trusit et crinitim traxit, iniuriam extimando ad decem marcas, petens, ipsum ad id soluendum compelli. In presencia eiusdem Iohannis de Ploczko, qui animo legittime litem contestandj confessus est, ipsum pugno trusisse et crinitim traxisse vna manv, et modicillum sibi rebellantem et ipsum ad iram provocantem, tanquam minorennem et puerilem, prefato Blasio, clerico, petente 5, ipsum ex confessatis in petitis condempnarj. Et dnus rector partibus ex officio suo statuit terminum ad concordandum, ipsis pro hora et loco per partes deputatis, alias in defectum concordie datur terminus partibus ad viij. Presentibus, vt supra.
- 392. Iacobus de Leopoli alias Luxmundi<sup>6</sup>, Paulus de Cracouia et baccalarius Iohannes de Schamotuli, per Stanislaum, sapienciam, de mandato dni rectoris ad instanciam Laurency de Sandomiria citati, non comparentes, pronunciati sunt contumaces.
- 393. Saturni tercia Ivny. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse de mandato dni rectoris Honorabilem Ladislaum, baccalarium de Sathmar, ad instanciam Iohannis de eadem Sathmar, terminum sibi ad hodiernam diem et horam xx assignando. Presentibus sapiencys. Proposuit contra prefatum bacc., quia florenum, ipsi proponenti per dnam Veronicam missum et in manus suas datum, monitus, dare sibi recusat, petens, eum ad solucionem huiusmodj floreni et expensarum condempnarj. Et ex aduerso et in continenti litem contestando prefatus bacc. negat narrata<sup>7</sup>, prout narrantur, petens, prefata fierj non debere. Et dictus Iohannes, actor, probabit, quod florenus sibi sit missus, testibus hinc ad viij. Presentibus, vt supra.

<sup>1 27.</sup> V. 2 Kotowicensis. 3 29. V. 4 21. V. 5 In Codice \*petentem«.

\* \*\*SLuxmundi\*, sic! 7 In Codice \*negata\*!

- 394. Mgr. Martinus, rector scole ad s. Annam, in termino, quem hodie habuit hora xx cum Paulo de Cobilniky, non comparens, pronunciatur contumax per se. Presentibus, vt supra.
- 395. Sexta Iunii 1. Iohannes, sapiencia, retulit, quod de mandato dni rectoris cittauit Paulum de Cobylnykj ad instanciam Venerabilis mgri Martini de Kottowicze, rectoris socole s. Anne de Cracowia, ad xx horam diey hodierne ad prosequendam causam. Paulus de Cobylnykij, cittatus per prefatum mgrum Martinum ad prosequendum causam, prius per eum, tanquam principalem actorem, ceptam, proposuit contra eundem mgrum Martinum, quia anno presenti feria secunda in crastino benedicte Trinitatis percussit eum pugno vicibus iteratis, et capillauit, traxit crinitim et inmediate sequenti die percussit eum baculo, pluribus videntibus, premissa faciens ad iniuriam, dehonestacionem et infamiam suas, quam iniuriam estimat ad xx marcas numeri et monete polonicalis, salua moderacione dni iudicis, petens, eum super premissis ad dictas xx marcas, et quia accolitum percussit et capillauit, sentenciam Canonis incurrisse declarari, et ad litis expensas condempnarj. Ex aduerso mgr. Martinus reconuenit prefatum Paulum, reconueniendo proposuit contra Paulum, sic dictum, quia, licet fuerit subditus 4 suus, tamen anno et die, quibus supra, dehonestauit eum, licet bene conseruatum et pro tali habitum, verbis infamatorys, asserens eum merdatorem et inuisum hominem, nunquam bonum, cumulando mala malis, recto lapide iecit in eum, eundem lapidem in grauem iniuriam et dehonestacionem et ipsius mgri Martini faciens, que ad animum reuocando, estimat ad centum florenos, petens, eum in premissis et in expensis legittime condempnarj. Mgr. Martinus ad proposicionem Paulj animo legittime litem contestandi negauit narrata, prout narrantur, petens, petita fieri prout 4 non deberj. Paulus autem ad reconuencionem animo legittime contestandi negauit narrata, prout narrantur, petens petita fieri, prout etc. Et dominus admisit partes hinc inde ad probandum intenciones suas, et probabunt Sabbato proxime venturo 5.
- 396. Iouis viij Iunij. Stanislaj, clerici de Cracouia, ad instanciam Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse de mandato dni rectoris Discretum Iacobum 6 de Leopolj ad videndum sentenciam diffinitiuam, contra eum super depillacione latam, debite execucioni demandarj, expensas taxarj et processus opportunos decernj, terminum sibi ad diem crastinam, videlicet Veneris, que erit ix Iuny, hora xxj peremptorie assignando. Presentibus in actis.
- 397. Iacobi de Crzankow <sup>7</sup> et Michaelis de Pinsko in causa dominus ex certis respectibus terminum, ad diem hodiernam cadentem, hinc ad feriam terciam proximam <sup>8</sup> pro hora xx suspendit ad idem faciendum. Presentibus in actis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice per errorum >Iuly«. <sup>2</sup> In Codice >rectorem«. <sup>3</sup> 22. V.
<sup>4</sup> Sie! <sup>5</sup> 10. VI. <sup>6</sup> Luxmundi. <sup>7</sup> >Crzankow«, sie! <sup>8</sup> 13. VI.

- 398. Veneris nona Ivny. In causa Stanislai de Cracouia ab vna et Iacobi de Leopoli, partibus ab altera, dnus rector terminum ad idem faciendum ad feriam qvintam proximam i distulit. Presentibus Andrea de Labischin et Stanislao Korzyb, arcium liberalium mgris.
- 399. Saturni x Iuny. Iohannis de Sathmar, studentis, ad instanciam Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse de mandato domini Wladislaum de Sathmar ad perhibendum testimonium veritati in causa, vertente inter ipsum Iohannem et Ladislaum, baccalarium, qui ibidem testis iurauit in contumaciam partis. Et ibidem <sup>2</sup>.
- 400. Alberti de Chotecz ad instanciam Stanislaus, sapiencia, citauit ad horam presentem Andream de Glogowia, contra quem proposuit, quomodo anno presenti feria sexta Pasce<sup>3</sup> ipsum in bursa Ierusalem framea evaginata fugabat, volens ipsum interficere, et hys non contentus, sed<sup>2</sup> ipsum infamavit per verba, videlicet hec, pessime presbyter alias popije et alia, que non licet exprimere, petens, competens<sup>2</sup>, ipsum secundum huiusmodi iniuriarum in centum florenos, petens<sup>2</sup>, compelli ad soluendum, presente eodem. Qui debebunt ad viij respondere. Presentibus.
- 401. In causa Michaelis, baccalary, et Iacobi de Czarnkow dominus assignauit terminum ad feriam terciam post Vitti proximam <sup>4</sup> prefatis partibus ad audiendum ferri sentenciam. Presentibus dnis Arnolpho<sup>5</sup>, Stanislao Cobilensky et Iohanne Tosth, decretorum dribus.
- 402. Martis xx die Iuny. In causa Iacobi de Czarnkow, actoris, et Michaelis, baccalary, rei, datur terminus ad feriam quintam proximam <sup>6</sup> ad idem faciendum et ad audiendum voluntatem domini.
- 403. Stanislaus, sapiencia, retulit, quia cittauit Iacobum, baccalarium de Nouosolio, ad instanciam Nicolaj de Byecz. Et dominus prefatum Iacobum, citatum, non comparentem, pronuncciauit contumacem.
- 404. Die Iouis xxij mensis Iuny. Iohannes, sapiencia, retulit, quia ad instanciam Iacobi de ('zarnkow citauit Michaelem, baccalarium de Pynsko, ad feriam terciam proximam<sup>7</sup> ad audiendum ferri sentenciam in causa inter eos super tribus florenis et duobus grossis etc.
- 405. Die Martis xxvija mensis Iuny. Dominus ex causis, animum suum mouentibus, terminum ad audiendum ferri sentenciam Iocobo de Czarnkow, actori, et Michaeli de Pynsko, baccalario<sup>8</sup>, in causa inter eos vertente, prorogauit ad feriam terciam proximam <sup>9</sup>. Presentibus Stanislao, seruitore Vniuersitatis, et alys, ut in domo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 15. VI. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> 31. III. <sup>4</sup> 20. VI. <sup>5</sup> Mirżyniec. <sup>6</sup> 22. VI. <sup>7</sup> 27. VI. <sup>8</sup> In Codice \*baccalary\*, sic! <sup>9</sup> 4. VII.

- 406. Die Martis xviij mensis Iulij. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse de mandato dni rectoris Honorabilem mgrum Albertum de Thabor ad instanciam Stanislai de Czchow, arcium baccalary, terminum sibi ad hodiernam diem pro hora vicesima assignans. Presentibus sapiencijs. Mgrum Albertum Thabor, citatum, non comparentem, et 1 dominus pronuncciauit eum contumacem, effectum contumacie suspendit ad feriam quintam proximam 2 pro hora vicesima.
- 407. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse de mandato dni rectoris Nicolaum de Wroblow, baccalarium in iure canonico, ad instanciam Ieorgij, pellificis de Cracouia, terminum sibi ad hodiernum diem pro hora vicesima assignans. Presentibus etc. Honorabilem Nicolaum de Wroblow, citatum, non comparentem, dnus pronuncciauit eum contumacem, effectum contumacie suspendit ad feriam quartam 3 pro hora xx.
- 408. Die Iouis xx mensis Iulij. Nicolaus Wroblowskij personaliter constitutus, obligauit se bona fide redimere pignus, videlicet loricum et galeam, alias capalim, pro Generoso dno Martino Gedeczkij in quatuor florenis minus octo grossis apud Prouidum Ieorgium, pelliticem, ciuem Cracouiensem, per ipsum dnum Wroblowskij obligatum, prima die iuris post festum s. Bartholomei proxime venturum , sub censuris dni rectoris Vniuersitatis Cracouiensis, non euadendo eum aliquibus cautelis et quibuscunque modis. Presentibus Stanislao et Iohanne, seruitoribus Vniuersitatis, et alys, ut in domo.
- 409. Idem dnus Nicolaus Wroblowskij personaliter constitutus, recognouit, se debere et tenerj tres florenos cum octo grossis Prouido Paulo, apotecario, ciui Cracouiensi, pro confeccionibus, apud eum ad collacionem sue promocionis in baccalarium receptis, et obligauit se infra hine ad vnum mensem eosdem soluturum cum effectu, sub censuris dni rectoris. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis et alys, ut in domo.
- 410. Iohannes, sapiencia, retulit, se citasse de mandato dni rectoris Paulum, studentem de Konigsbergk, ad instanciam Honeste Margarethe, vidue, alias Marwscha, smigmatum venditricis, terminum sibi ad hodiernam diem pro hora vicesima assignando. Paulum, citatum <sup>5</sup> ad instanciam diete Marwsche, non comparentem, dnus eum contumacem pronuncciauit.
- 411. Iohannes, sapiencia, retulit, quia cittauit Paulum, studentem de Konigsberg, ad instanciam Discreti Bernardi, arcium baccalary de Sandecz, terminum sibi ad hodiernam diem pro hora vicessima <sup>6</sup>. Paulum, studentem de Konigsberg, citatum <sup>5</sup> ad instanciam dicti Bernardi, bacc. de Schandecz, non comparantem <sup>7</sup>, dominus eum pronuncciauit contumacem.

<sup>1 &</sup>gt;et«, sic! 20. VII. 3 19. VII. 4 post 24. VIII. 5 In Codice \*citantem«! 6 assignans. 7 >comparantem«, sic!

412. Die Iouis tercia Augusti. Iohannes, sapiencia, retulit, se citasse de mandato dni rectoris Stanislaum Woyewoda de Mazouia, Cristoferum de Oswanczim et Nicolaum Olsnam ad instanciam Discreti Allexij de Poznania pro hora xx ad feriam quintam proximam 1.

v

ì.

ŗ.

- 413. Die <sup>2</sup>. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse Stanislaum Woyewoda ad instanciam Bernardi de Tarnow hodie ad horam vicesimam.
- 414. Die Martis viij mensis Augustj. Iohannes, sapiencia, retulit, se citasse Stanislaum de Oszwyanczin, licenciatum in artibus, ad instanciam mgri Iohannis de Poznania, senioris de <sup>3</sup> Ierusalem, ad horam vicessimam. Presentibus Nicolao de Coprzywnycza et Iohanne, sapiencia. Conquirente et proponente mgro Iohanne de Poznauia, seniore de bursa Ierusalem, contra Stanislaum de Oszwyanczin, licenciatum in artibus, quomodo sibi pluribus audientibus diffidauit, plura verba cominatoria proferendo et in mortem machinatus est. Et ideo dnus rector, auditis propositis et responsis, per decretum suum decreuit, quod ipse licenciatus primo cavebit de indempnitate et securitate mgro Iohanni, aut testes fidedignos ordinabit, qui pro eo fideiubebunt, quod cum mgro Iohanne, stante accione, quam intendit a4 pro sarto movere, viuet in pace, alias iurabit licenciatus, quod nullis machinacionibus aut insidys contra mgrum Iohannem, actorem, vtetur. Et in maius testimonium mgr. Iohannes appodixam<sup>2</sup>, manibus prefati licenciati scriptam, plenam cominacionibus, produxit, quam dnus rector cominatoriam approbauit. Presentibus, vt supra. Et super hoc licenciato ad Sabbatum <sup>5</sup> terminus datur ad deliberandum, et eciam interim cum mgro Iohanne sub vadio triginta marcarum viuet in pace, nullis minis, terroribus aut machinacione in vitam eius vtendo.
- 415. Die Saturni xij<sup>6</sup> mensis Augusti. Iohannes, sapiencia, retulit, se citasse de mandato dni rectoris Stanislaum Livblin, procuratorem, in Kazmiria morantem, ad instanciam Alberti de Cleparzs pro hora xx. Alberto petente a mgro Stanislao iuuenem scolarem, sibi ab amicis commissum et per mgrum Stanislaum violenter detentum penes se et eum sibi restitui petentem<sup>2</sup>, mgr. Stanislaus negante<sup>2</sup>, eundem scolarem per violenciam recepisse et in presenti tenere, dominus decreuit, eundem scolarem exhiberi et statui Sabbato proxime venturo<sup>7</sup> coram se hora xx uel citra, accionem autem Alberto pro iniurys premissis contra mgrum Stanislaum sibi reservauit.
- 416 8. Die Saturni xij mensis Augusti. Ego Paulus Wernerj de Konisbergk recognosco, me deberj et obligari ij florenos vngaricales Venerabili viro. mgro Caspar de Dompnaw 2, mihi mutuatos gratanter, ad quos soluendo 2 obligo me in hys scriptis pro proximo festo Michaelis 9,

<sup>1 3.</sup> VIII?, 10. VIII? 2 Sic! 3 bursa. 4 »a«, sic! 5 12. VIII. 6 In Codice erronee »ix«. 7 19. VIII. 8 Totus hic nrus 416 in omni parte sua alia antiqua manu deletus. 9 29. IX.

aut prius duabus septimanis aut tribus, sub pena excommunicacionis dni rectoris. In quorum testimonium hec proprys manibus exaraui. Datum Cracovie, Sabbato ante festum Assumpcionis Marie 1 anno Dni 1475.

- 417. Mgro Iohanni, seniori in <sup>2</sup> Ierusalem, et Stanislao de Oswanczim, licencyato in artibus, datur terminus coram dno rectore et consiliarys suis, ab Vniuersitate deputatis, feria quarta proxima <sup>3</sup> ad vicesimam horam. Presentibus, ut in domo.
- 418. Die Mercurii xvj mensis Augusti. Stanislaus de Osswanczim, licenciatus in artibus, pronunceiatur contumax, effectum contumacie dominus suspendit ad feriam secundam proximam 5.
- 419. Die Iouis xvij mensis Augusti. Iohannes, sapiencia, retulit, se citasse de mandato dni rectoris Stanislaum, baccalarium de Gleywicz, ad instanciam dni Petri, sacristiani in Cleparzs, hodie ad horam vicesimam. Discretus Petrus, sacristianus, proponit contra Stanislaum, bacc. de Gleywicz, quia tenetur sibi marcam occasione mutui sibi ante festum Nativitatis Xristi proxime preteriti6, sepius monitus, soluere recusat, petens, eum ad solucionem dicte marce et ad litis expensas condempnari, sentencia mediante. Ex aduerso Stanislaus, bacc., animo legitime litem contestandi confessus est, se huiusmodi marcam prefato dno Petro teneri et debere. Et dominus ex confessatis condempnauit ipsum prefatum bacc. ad solucionem ipsius marce pro festo s. Michaelis 7. Et in continenti de mandato domini monuit eum Stanislaus, sapiencia, ut infra hinc ad festum Michaelis prefatam marcam soluat dno prefato Petro, alias, si secus fecerit, dominus exnunc, prout extunc, excommunicat eum in his scriptis et excommunicatum denuncciari mandauit.
- 420. Iacobus, baccalarius de Nouosolio, recognouit et confessus est, personaliter constitutus, se teneri et debere viij grossos pro framea Nicolao de Byecz, quos obligauit se soluere ad proximum festum s. Natiuitatis Marie 8 sub censuris. Et in continenti Stanislaus, sapiencia, de mandato dui rectoris eum monuit, ut infra hinc et festum Natiuitatis Marie prefatos viij grossos soluat eidem Nicolao, alias, si secus fecerit, dominus exnunc, prout extunc, eum excommunicat et excommunicatum eum denuncciari mandauit.
- 421. Alberto<sup>9</sup>, actore, parente, parte ex aduerso non comparente, dominus Stanislaum de Lublin pronuncciauit contumacem. Arestata in continenti per Stanislaum de Lublin, procuratorem et principalem, petente<sup>6</sup>, decerni cittacionem ad prosequendum ulterius in causa. Et dominus decreuit, et interim efectus contumacie suspenditur.

<sup>1 12.</sup> VIII. 2 bursa. 3 16. VIII. 4 In Codice \*Lune«, correctum in \*Martis«! 5 21. VIII. 6 Sic! 7 29. IX. 8 8. IX. 9 Klepardiensi.

422. Die xxj mensis Augusti. Alberto de Cleparz et Stanislao de Lublin, procuratori causarum, dominus prorogauit terminum ad sabbatinum diem pro hora xx ad procedendum ulterius in causa.

10

è

- 423 <sup>2</sup>. I. N. R. I. Iohannes, sapiencia, retulit, se citasse de mandato dni rectoris Iacobum de Wirzbowiecz, baccalarium, ad instanciam Nicolaj de Rogoszno, terminum sibi ad feriam sextam proximam assignando ad xx horam. Presentibus, ut in domo.
- 424. Die xxij<sup>8</sup> Martis mensis Augusti anno lxxvto. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse de mandato dni rectoris Petrum de Wolborz ad instanciam Egidij Bijdgostia hodie ad horam xx. Egidius de Bidgostia, studens Cracouiensis, proponit contra Petrum de Wolborz, scolarem, in scola s. Stephani morantem, quia anno presenti, videlicet feria sexta infra octauas Assumpcionis Marie in lectorio theologorum maxillauit eum ad faciem et capillauit crinitim, et verbis infamatorys eum deturpauit, iniuriam sibi et infamiam derogando, quas ad animum reuocando bona fide estimat ad centum florenos, mallens de proprys tantum perdere, quam talia ab eo pati, petensque, eum occasione huiusmodi iniuriarum ad prefatos centum florenos et ad litis expensas condempnari, sentencia mediante. Ex aduerso Petrus de Wolborz animo legitime litem contestandi negat narrata, prout narrantur, petens, petita fieri non debere. Egidio se offerente ad probandum premissa, et probabit Sabbato proximo ad horam xx.
- 425. Die xxvjta<sup>5</sup> Saturni mensis Augusti. Allexij de Poznania in causa Iohannes, sapiencia, retulit, quia cittauit de mandato dni rectoris Stanislaum Woyewodam de Maszowia, terminum sibi assignando hodie xx hora in domo dni rectoris. Et dominus ex certis causis, animum suum mouentibus, assignauit eis terminum ad idem faciendum ad feriam terciam proximam <sup>6</sup> hora et loco, quibus supra.
- 426. Die Martis xxix mensis Augusti. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citaste de mandato dni rectoris mgrum Iohannem de Pnyewij ad instanciam Margarethe, pistricis de Cracovia, ad horam xx. Margaretha, vxor Mathie<sup>7</sup>, pistrix de Cracovia, proponit contra mgrum Iohannem de Pnyewij, quia tenetur sibi et debet quatuordecim florenos et vndecim scotos pro expensis, ipsi mgro per proponentem ultra quam per duos annos ministratis, et tres florenos racione mutui, quos omnes predictos florenos, personaliter sepius per eam monitus, soluere recusat, petens, eundem mgrum ad solucionem quatuordecim florenorum et vndecim scotorum et trium florenorum, et ad litis expensas condempnari et compelli, sentencia mediante. Ex adverso mgr. Iohannes de Pnewij petiuit, sibi copiam proposicionis decerni et terminum ad respondendum

<sup>1 26.</sup> VIII. 2 Nri 423 et 424 conscripti sunt separatim in chartula, quae non recto loco a ligatore in medio Codice, pag. 277, inserta est.
1 18. VIII. 5 In Codice per errorem die xxvtac 6 29. VIII. 7 Sic!

dicte proposicioni dari. Et datur terminus ad feriam secundam proximam<sup>1</sup>. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis et alys, ut in domo.

- 427. Allexius de Poznania proponit contra Stanislaum Woyewodam, studentem, in bursa diuitum morantem, quia anno presenti, uidelicet in libello suo dato etc. Ex aduerso Stanislaus Woyewoda, animo legitime litem contestandi, fatetur, quia capillauit eum, se defendendo et non invadendo, quoniam ipse Allexius primum irruit in eum et capillauit, et ipse vice uersa se defendendo eciam capillauit, et quia ipse Allexius sibi inferebat verba infamatoria, et ipse Stanislaus, verba pro verbis referendo, sibi similia dicebat. Vtroque se offerente ad probandum suam intencionem, dominus admisit, et probabunt ad octo dies. Presentibus, ut in domo.
- 428. Dominus terminum<sup>2</sup> admisit Michaeli de Thiczin et mgro Iohanni de Schijdlow ad concordandum alias ad idem faciendum proferia tercia<sup>3</sup> ad horam vicessimam.
- 429. Die Saturni secunda4 mensis Septembris. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse de mandato dni rectoris Nicolaum de Grodzysko, baccalarium arcium, et cum ceteris sibi coherentibus, ad instanciam Leonardi de Wratislawia hodie ad horam vicessimam. Leonardus de Wratislawia proponit contra Nicolaum, bacc. de Grodzysko, et Bernardinum Wylczkowskij, quia anno presenti feria secunda ipso die s. Augustini<sup>5</sup>, eo procedente ad cameram suam inmediate post primam horam noctis, irruit in eum et capillauit eum, ipsi per hoc iniuriando et eum dehonestando, licet inmeritum, quam iniuriam et dehonestacionem estimat ad centum florenos, salua moderacione dni iudicis, petens, eum ad dictorum centum florenorum solucionem et ad litis expensas condempnari. Item proponit contra eundem, quia eodem momento, ipso capillato, irruit in cameram suam cum suis adherentibus et apperuit hostium violenter, ad iniuriam et infamiam suam ista faciens, quam estimat ad centum florenos, petens, eundem ad premissa condempnari. Ex aduerso Bernardus, animo legittime litem contestandi, negat narrata omnia, prout narrantur, petens, petita etc. Illo ex aduerso offerente se ad probandum intencionem suam, dominus admisit, et probabit ad quindenam. Et interim dominus fecit inter eos caucionem, sub pena sexaginta florenorum.
- 430. Die quarta mensis Septembris. Mgrum Iohannem de Pnyewij, citatum ad instanciam diete Margarethe, pistricis de Cracovia, non comparentem in termino, sibi coram nobis prefixo, dominus pronuncciauit eum contumacem.
- 431. Die Veneris viija<sup>8</sup> mensis Septembris. Cristofero et Iohanni Lygansza, presentibus, datur terminus ad audiendum propo-

<sup>1 4.</sup> IX. 2 sterminum deletum. 3 5. IX. 4 In Codice erronee stercia.
5 28. VIII. 6 = ostium. 7 Sic! 8 In Codice svija.

sicionem Cristoferi et respondendum ad eam prima die iuris post felicem reditum domini de conuentione 1 ad horam vicessimam. Presentibus Stanislao et Iohanne, seruitoribus Vniuersitatis.

1

ě

- 432. Stanislaus, sapiencia, retulit, quia cittauit Griff Stanislaum, seruitorem dni senioris de <sup>2</sup> Ierusalem <sup>3</sup>, ad instanciam Cristoferi de Oswanczim. Eodem Stanislao Griff non comparente, dominus pronucciauit eum contumacem, et effectum contumacie decreuit dari contra eundem.
- 433. Mgro Martino de Cracouia, prouisori burse diuitum, et mgro Iohanni de Alba regali super iniurys, ab alterutro pretensis, datur terminus ad feriam terciam proximam coram dno vicerectore. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis, hora vicessima in habitacione sua.
- 434. Die Saturni ix Septembris. Margarethe, relicte Andree 5, pistricis de Cracovia, ad proposicionem, superius in actis xxix Augusto contentam 6, Nicolaus de Oppathowyecz, nomine procuratorio Honorabilis mgri Iohannis de Pnyewij, animo litem legitime contestandi, negauit narrata, prout narrantur, petens, petita fieri non debere. In presencia ex aduerso principalis, ad hoc speciali citacione post absolucionem citati, qui petiuit sibi terminum darj ad probandum. Et obtinuit ad octauam pro prima dilacione. Presentibus in actis.
- 435. Die Saturni ix Septembris. Iohanes 7, sapiencia, retulit, se citasse de mandato dni rectoris Caspar, studentem de Primislia, ad instanciam dni Stanislai de Canczuga, viccarii ad Omnes ss., ad horam xxij. Et ibidem, ipsis comparentibus, actor proposicionem faciens, petiuit a reo vnam marcam minus sex grossos communis pecunie, quam recepit in commodum a prefato dno Stanislao, singula siugulis computando alias gradatim. Et ex aduerso principalis, dnus Caspar, reus, fassus est coram nobis legitime, quia recepit marcam sed non terminum. Et debet iurare super hoc dnus Stanislaus, quod sibi dedit terminum. Iterum dnus Stanislaus fassus est, quod marcam recepit, quam misit dnus suus sibi per ipsum et alia, videlicet caseos. Et ibidem prefatus dnus Stanislaus debet producere testes ad fferiam tereiam 8.
- 436. Die Saturni ix Septembris. Mgro Iohanni de Poznania, seniorj burse Ierusalem, et mgro Iohanni de Glogouia cum baccalariando suo super iniurijs, ab vlterutro<sup>9</sup> pretensis, datur terminus ad fferiam secundam proximam 10 coram nobis. Super hoc debet producere testes mgr. Iohannes de Poznania super prefatas iniurias, factas per prefatuni baccalariandum. Et in continenti dnus vicerector debet vocare decanos facultatum et dnos consiliarios.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Novosandecensi cum Hungaris et Valachis. Długosz ad a. 1475. <sup>2</sup> bursa <sup>3</sup> Johannis Poznanitae. <sup>4</sup> 12. IX. <sup>5</sup> Sic! <sup>6</sup> Cf. nrum 426. <sup>7</sup> In Codice \*Iohanis\*. <sup>8</sup> 12. IX. <sup>9</sup> \*vlterutro\*, sic! <sup>10</sup> 11. IX.

- 437. Die Martis xij Septembris. In causa, inter dnum Stanislaum 1 et Caspar 2, studentem, vertente, datus est terminus ad festa Michaelis 3 ad docendum per dnum Caspar, quod marca missa per mgrm Iacobum de Panthalowicze, custodem ecclesie Premisliensis, per prefatum dnum Caspar dno Stanislao datam quod 4 racione debitj, quod tenebatur Caspar dno Stanislao in vim mutui, est dno Stanislao data. Presentibus Iohanne, seruitore Vniuersitatis, et Iacobo de Coszmijn, testibus.
- 438. Die Martis xii Septembris. In causa inter mgrum Martinum de Cracovia et Iohannem de Alba regalj prefigitur terminus ad Sabbatum proximum <sup>5</sup> ad hoc, quod dominus deliberet de prime <sup>4</sup> vehitate <sup>4</sup> accionis inter partes, et alias ad videndum admittj conuencionalem libellj, oblati per mgrum Martinum, et ob spem concordie hora xx. Presentibus seruitoribus.
- 439. Die Veneris xv mensis Septembris. Actrix, videlicet Margaretha, pistrix de Cracovia, petiuit, sibi differrj terminus ad probandum uel defendendum infra duas uel tres septimanas, occasione intimate voluntatis in concordiam partis aduerse, videlicet mgri de Pnijewij. Alias, si pars aduersa tunc se, ut prius, absentauerit, poterit secum agj iure eodem, prout ante in actis 6. Relacio facta dicitur. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis.
- 440. Die Saturni xvj<sup>7</sup> mensis Septembris. Iohannes, sapiencia, retulit, se citasse mgrum Georgium Laudamus ex parte dni Michaelis de Costen, baccalarii in decretis, qui comparens, coram nobis pecyt sibi terminum ad secundam fferiam<sup>8</sup>. Et datus est terminus ad pretactam diem coram dno rectore. Et dnus Michael constituit in procuratorem dnum Nicolaum de Costen, viccarium ad s. Annam, dans sibj omnimodam potestatem ad tollendum et leuandam certas pecunias, obligatas prefato dno Michaelj pro legendis missis, ac pro eisdem quitandum et de ampliorj non exigendo paciscendum, nec non, si necesse fuerit, pro eisdem pecunys obligatis agendum, proponendum, generaliter omnia faciendum, processus opportunos exigendum. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis Iohanne et Stanislao.
- 441. Die Saturni xvj 7 Septembris. Iohannes, sapiencia, retulit, se citasse Bernardinum de Wratislawia pro debitis quodam 4 ex parte Iohannis et Valentini, sartorum de Cracovia. Et dominus pronunciauit contumacem ex parte ipsorum non comparencium.
- 442. Die Lune xviija, mensis Septembris. Mgrum Georgium Laudamus, citatum, non comparentem, ad instanciam Mi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Przemisliensem. <sup>3</sup> de Kańczuga. <sup>3</sup> 29. IX. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> 16. IX. <sup>6</sup> Cf. nrum 434. <sup>7</sup> In Codice erronee xv«. <sup>8</sup> 18. IX. <sup>9</sup> In Codice xvija«. <sup>10</sup> de Cracovia,

chaelis, baccalarij de Costen, dominus pronunciauit contumacem, et dominus decreuit<sup>1</sup>.

- 443. Die Martis xviiij<sup>2</sup> mensis Septembris. Caspar<sup>3</sup> de Wratislawia, citatus ad dicendum veritatem in causa inter Leonardum de Wratislawia et Bernardinum Wylczeck super capilacione, iurauit dicere veritatem in forma plena.
- 444. Mgr. Damianus 4, citatus ad dicendum veritatem in causa, inter Leonardum ab vna et Bernardinum Wylczek ab altera parte vertente super violencia, sibi illata in camera sua, iurauit dicere veritatem in forma plena et cum ceteris illi strepitui interfugientibus 1, videlicet Georgio, baccalario de Legnicz, et Henrico de Wratislawia, qui eciam iurauerunt dicere veritatem.
- 445. Cristoferus de Oszwanczim proponit contra Iohannem Lyganza, studentem Cracouiensem, quia anno presenti feria quinta ante festum Natiuitatis Marie i irruens in eum cum suis adiutoribus, capilauit eum atrociter, in terrain deiciens, et ewlsit pilos ex capite suo ita, ut appareret in loco ewlsionis capillorum nuditas capitis, et fecit eum verberari gladys, prout et verberatus est ad mandatum suum, faciens premissa ad iniuriam, infamiam et ignominiam suam, quas estimat ad centum florenos vngaricales iusti ponderis, salua moderacione dni iudicis, petens, eum premissa sibi iniuste et iniuriose ab ipso Iohanne illata fuisse declarari, et ad centum florenorum solucionem ac litis expensas condempnari. Ex aduerso Iohannes Lyganza petiuit, sibi terminum dari ad respondendum, et datur terminus ad feriam secundam proximam 6.
- 446. Mgro Martino datur terminus ad sabbatinum diem ad producendum libellum contra mgrum Iohannem de Alba regali ad horam vicesimam.
- 447. Arestata in continenti per mgrum Georgium de Cracovia et principalem petente, decerni cittacionem ad prosequendum ulterius in causa, et dominus decreuit, et interim effectus contumacie suspenditur.
- 448. Die Saturni xxiij mensis Septembris. Iohannes, sapiencia, retulit, quia cittauit de mandato dni rectoris Georgium, Iohannem Wyanko<sup>1</sup>, Lithwanos, ad instanciam Stanislai de Lanczicia, terminum sibi ad horam vicesimam coram nobis assignans. Stanislaus de Lancicia proponit contra Georgium, principaliter Iohannem Waynko<sup>1</sup>, Lithwanos, quia anno presenti ipse Georgius, euocato eo bonis verbis de bursa pauperum in die Natiuitatis Marie<sup>9</sup>, vasi ad visitandum linina s. Stanislai in Rupella, et dum transiui cum eo per ferale<sup>1</sup>, sic euocatus, ut prefertur, locauit se mecum eo et consedit, sedendo iniecit in eum <sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> In Codice \*xviij<. <sup>3</sup> Prokendorf. <sup>4</sup> de Dengelek? <sup>5</sup> 7. IX. <sup>4</sup> 25. IX. <sup>7</sup> Cracovitae. <sup>8</sup> 29. IX. <sup>9</sup> 8. IX.

manus violentas, capilauit eum atrociter, et deiciens in terram cum suis adiutoribus, videlicet Iohanne et Wannyko¹, Lithwanis, in scola Omnium ss. morantibus in Cracouia, traxit eum per terram crinitim, et his malis non contentus, percussit eum ferreo bacillo ad scapulas ipse Ieorgius, iteratis et multis ictibus inferens sibi whnera liuida et dolorem grauissimum, capillacionem prefatam cum dictis coadiutoribus et percussionem, per ipsum factam, in grauem suam faciens iniuriam et ignominiam, quam estimat bona fide et animo reuocando ad tricentos florenos vngaricales, petens, eundem Georgium et prefatos suos complices ob hanc huiusmodi ignominiam et iniuriam ad tricentos florenos condemnari. Ex aduerso ipse Georgius et sui complices petiuerunt terminum ad deliberandum et respondendum libello, et datur terminus ad feriam terciam proxime venturam² ad horam vicesimam. Et interim dominus fecit inter eos caucionem sub pena tricentorum florenorum.

- 449. Mgrum Martinum de Cracouia, citatum, non comparentem, ad instanciam mgri Iohannis de Alba regali, dominus pronuncciauit eum contumacem, ob non paricionem in termino coram dno rectore.
- 450. Mgrum Georgium Laudamus, cittatum, non comparentem coram dno rectore, dominus pronuncciauit eum contumacem, et dominus decreuit, processum fieri contra eundem.
- 451. Die Lune xxvta mensis Septembris. Iohannes Liganza ad proposicionem Cristoferi 3 legittime litem contestando negat narrata, prout narrantur, petens, petita fieri non debere. Cristofero offerente se ad probandum intencionem suam, dominus admissit, et probabit pro prima dilacione infra hinc et octo dies.
- 452. Venerabilium dnorum mgrorum Stanislai de Zawada et Stanislai de Brzeszinij, professorum s. theologie, et eorum consortum ab vna, et Venerabilis mgri Petri de Zambrecz ab altera in causa, de consilio dnorum decanorum interloquendo pronunciamus, ad libellum presati mgri Petri esse respondendum et debere responderi, et respondebunt feria tercia ante Francisci 4.
- 453. Die Martis xxvj<sup>5</sup> Septembris. Georgius Lithwanus, studens Cracoviensis, habitans iu hospicio dni Georgij alias Ypoliti, constituit suum verum et legittimum procuratorem, mgrum Stanislaum, canonicum Wilnensem, in causa, quam sibi mouet et mouere intendit Stanislaus de Lanczicia, studens Cracouiensis, dans ipsi potestatem omnem agendi, defendendi, iuramenta quecunque faciendi cum omnibus et singulis clausulis oportunis, prout in meliori plenaque forma. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis et dno dre Stanislao de Cobilino et alys, ut in domo. Georgius Lithwanus, studens Cracouiensis, legitime litem contestando ad proposicionem Stanislai de Lancicia responsurus, negat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 26. IX. <sup>3</sup> Oświęcimensis. <sup>4</sup> 3. X. <sup>5</sup> In Codice >xxvij«.

narrata, prout narrantur, petens, petita fieri non debere 1. Mgr. Stanislaus prefatus, procurator Georgij Lithwani et eius nomine, negat narrata, prout narrantur, petens, petita fieri non debere, Stanislao ex aduerso offerente se ad probandum intencionem suam. Et dominus admisit ad probandum, et probabit ad octauam.

454. Die Lune secunda mensis Octobris. Iohannes, sapiencia, retulit, quia cittauit de mandato dni rectoris mgrum Mathiam de Szydlow ad instanciam mgri Martini de Cracouia, terminum sibi coram nobis hodie ad horam vicessimam assignans. Presentibus, ut in domo, cum omnibus consiliarys dni rectoris. Mgr. Martinus de Cracouia proponit contra mgrum Mathiam de Szydlow, quia anno presenti feria secunda post festum s. Michaelis 2 nesciens, quo spiritu ductus, exclusit eum a mensa communitatis Collegij artistarum, faciens sibi per hoc grauem iniuriam, et in preiudicium et ignominiam suam ista faciens. Isto premisso, per nostram sentenciam decernimus eundem<sup>3</sup>, ut sequitur. Cristi nomine invocato et Deum solum pre oculis habentes, pro tribunali sedentes, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam, quam de consiliariorum nostrorum consilio et assensu ex his, que coram nobis producta sunt, ferimus in his scriptis. In causa, inter Honorabiles viros, mgrum Martinum de Cracouia ab vna et mgrum Mathiam de Szydlow super spoliacione mense Collegij artistarum et eorum occasione partibus ab altera vertente, dicimus, decernimus et pronuncciamus, prefatum mgrum Martinum iniuste et indebite per predictum mgrum Mathiam de Szydlow mensa communi fuisse et esse spoliatum et ab ea, nullo ordine iuris seruato, ammotum, sibique talia non licuisse neque licere. Et ob hoc ipsum mgrum Martinum ad possessionem et ad vsum mense et omnium iurium domus et ad ponendum bursam cum alys dnis colegiatis fore et esse restituendum, et restiuimus per presentes, mandantes sub pena excommunicacionis ab hodie ipsum restituendum ad mensam prefatam et ad ponendum bursam admittendum, accione 3 cuilibet ipsorum suo tempore reseruantes.

455. Cristi nomine invocato et solum Deum pre oculis habendo, in causa inter Iacobum de Czarnkow, studentem, et Michaelem de Pynsko, baccalarium, super tribus florenis vertente; per hanc nostram sentenciam diffinitiuam, quam de consensu et consilio dnorum drum, decanorum et consiliariorum nostrorum dicimus, pronuncciamus et decernimus in scriptis: Iacobus prefatus ad habundancius testimonium faciendum et pro clariori verificacione sue intencionis prestet corporale iuramentum in manibus nostris, quod huiusmodi tres florenos, duos in auro et tercium in moneta, integraliter reposuit in camera prefati Michaelis iuxta proposicionem suam, nec eam expost recepit, nec scit alium recipientem. Hoc premisso, per eandem sentenciam decernimus, prefatum bacc. dictos tres florenos pro restituto habuisse et propter hoc

E

<sup>1 »</sup>Georgius Lithwanus, studens ..... fieri non debere«, deletum.
3 Sic! 4 In Codice »Iacobum prefatum«, sic!

ipsum bacc. ad solucionem dictorum trium florenorum aut libri > Sermonum Noui thezauri < restitucionem compellendum esse, et compellimus infra hinc et vnum mensem faciendum condempnandum fore et condemnamus, expensas et impensas in lite factas pro bono pacis hinc inde compensantes. Lecta, lata et in scriptis pronuncciata est hec sentencia diffinitiua per Reuerendum patrem, dnum mgrum Iacobum de Schadeck, rectorem etc. Presentibus, ut intra continentur, testibus.

- 456. Die Martis tercia mensis Octobris. Iohannes, sapiencia, retulit, quia cittauit de mandato dni rectoris Mathiam de Gwben ad instanciam Helene, vidue de Cracouia, terminum sibi assignando ad horam vicesimam. Helena, vidua de Cracouia, proposvit 1 Mathiam de Gwben, studentem, quod anno presenti feria secunda proxima ante festum s. Michaelis 2 Cracouie in domo Ieorgij Iwrkocz, pistorem 3, et in palacio ibidem sito hora prima noctis citra uel vltra idem Mathias, nescitur, quo spiritu ductus, nullisque meritis suis exposcentibus, in eam irruit impetuose, primo tallari ad ipsam proiciendo, et arepta per crines multam quantitatem crinium de capite ewlsit, et his non contentus, ad terram prostratam genibus in pectus concuciebat inhumaniter, sibi exinde magnam iniuriam faciendo, quam iniuriam contra eum extimat ad centum florenos vngaricales, malens tantum et plus etc., quare petit per vos Venerabilem dnum rectorem, ex causis predictis in petitis et in litis expensas, nec non in pena rectorali et condempnari et ad id cogi. Presente dicto Mathia, qui statim ad predictam proposicionem, animo litem contestandi, negauit narrata, prout narrantur, petens, petita etc. Dicta Helena presente et petente, se ad probandum admitti, et datur terminus ad octauam.
- 457. Mgri Petri de Zambrecz ex vna et Venerabiles dnos dres et mgros domus Collegij maioris artistarum ex altera partibus in causa, Iohannes de Velyezka, procurator et ipsorum dnorum mgrorum procuratorio nominibus, animo litem contestandi et in vim litis contestacionis, reproduxit sue partis raciones, petens, partem ad contestandum litem super hys compelli, presente dicto mgro Petro, qui similiter suam proposicionem reproduxit et ei iuxta exigenciam responderi petiuit. Quo facto et in continenti idem Iohannes de Welyczka ad proposicionem dicti mgri Petri, et e contra idem mgr. Petrus ad raciones huiusmodi reproductas, hinc inde animo litem contestandi, negarunt narrata, prout narrantur, petens petita fieri non debere. Et datur dictis partibus vtrinque ad probandum, et datur ad octauam pro prima dilacione. Et nichilominus idem mgr. Petrus reproduxit sua producta, petens, similiter ea admitti ad probandum, et obtinuit similiter ad octauam. Presentibus dre Stanislao et alys pluribis mgris et dribus ex aduerso principalis.
- 458. Nicolao de Olauia, baccalario arcium, datur terminus ex officio dni rectoris ad feriam quintam proximam<sup>5</sup>. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis.

contra. 2 25. IX. Sic! 4 In Codice siniuriandos, sic! 5 5. X.

- 459. Die Iouis quinta mensis Octobris. Stanislaus, sapiencia, retulit, quia cittauit de mandato dni rectoris ad instanciam dni Stanislai Przedboreck mgrum Georgium Laudamus de Cracovia, terminum sibi coram nobis pro hora xx assignans. Nobilis dnus Stanislaus Przedbory proposuit contra mgrum Georgium Laudamus, quia fideiussit pro fratre suo carnali Stanislao soluere decem florenos, in quibus ipse Stanislaus sibi obligabatur dno Przedborio, monitus, soluere recusat, petens, eundem ad solucionem dictorum decem florenorum et ad litis expensas cogi et condempnari. Ex aduerso mgr. Georgius petiuit, sibi dari terminum ad deliberandum, et datur ad sabbatinum diem ad horam vicessimam.
- 460. Mathias de Zarnowecz, canonicus Kyelcziensis, probauit, se esse procuratorem constitutum in causa Iohannis de Zarnowecz, per dnum Mathiam de Cobylino sibi motam<sup>2</sup>. Et dominus de consensu parcium ob spem concordie dedit terminum tercia die post adventum suum. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis.
- 461. Generosus Iohannes Lyganza et Cristoferus de Oswanczim, studentes Cracouienses, recognouerunt, quod super omnibus displicencys, controuersys, capillacionibus, percussionibus et omnibus discordys, occasione percussionis et capillacionis inter eos qualitercunque exortis, per medium Venerabilium virorum mgri Iacobi de Schadek, decretorum dris, Vniuersitatis Cracouiensis rectoris, et Iohannis Senioris Dlugosch, canonicorum Cracouiensium, in quos de alto et basso compromiserunt, qui vigore huius compromissi interposita pena centum florenorum parti tenenti per partem non tenentem soluenda, inprimis extinxerunt et mortificauerunt inter eos omnes lites, rancores et controuersias imperpetuum 2. Et occasione prefate percussionis decreuerunt, quod Iohannes Liganza soluat quinque florenos vngaricales auri puri et iusti ponderis ipsi Xristofero ad festum s. Clementis proxime venturum<sup>3</sup>, sub censuris dni rectoris et pena premissa, et quod debent viuere in pace et in securitate mutua inter se, sub eadem pena centum florenorum. Quas sentenciam, pene interposicionem ot decretum partes prefate emologauerunt, susceperuut et approbauerunt. Presentibus Venerabili dno Petro, preposito Sandomiriensi, et Honorabili dno Nicolao de Coprzywnycza et alys, ut in domo.
- 462. Dni Stanislai de Kanczuga in causa datur terminus Caspari de Przemyslia ad probandum suam intencionem, videlicet quod marcam, quam presentauit dno Stanislao ex parte dni mgri Iacobi, custodis Przemisliensis, dedit in vim solucionis marce minus sex grossos, ipsi Caspari per dnum Stanislaum mutuate. Et datur huiusmodi terminus infra hinc ad quindenam pro omnibus dilacionibus et peremptorie.
- 463. Die Saturni septima mensis Octobris. Stanislaus, sapiencia, retulit, quia cittauit de mandato dni rectoris mgrum Alber-

tum Thabor, prepositum in Trokij, et Iohannem Szaywnczek de Wrzoncza, studentem, ad instanciam Venerabilis Iacobi Strachoczky, canonici Sandomiriensis, ad horam vicesimam assignans <sup>1</sup>. Et statim Nicolaus de Opatowecz nomine dicti actoris petiuit a dno Szaywnczek marcam cum media pecuniarum, ante vnum quartale anni mutuatam ac expensas litis, iusticia mediante. In presencia ex aduerso dicti dni Saywnczek, qui legitime litem contestandi confessus est, se duos florenos in mutuum a dicto actore recepisse, sub tali tamen condicione, quod ipse actor dictum debitum debuit sibi expectauisse, donec sibi peccunia apportaretur de domo. Et dominus ex confessatis condempnavit eum ad dictorum duorum florenorum et ad litis expensas, terminum vero soluendi pro festo s. Martini <sup>2</sup> prefixit. Et pro residuo iurabit ad octauam. Et in continenti Stanislaus, sapiencia, de mandato domini monuit ipsum Iohannem Zaywnczek, ut predicto termino s. Martini sub pena excommunicacionis <sup>8</sup>.

- 464. Martinus de Xansch citatus est ad instanciam Gregorij, Henrici et Luce, Hungarorum 4, qui in continenti petiuerunt, terminum prorogari ob spem concordie. Et dominus attendens huiusmodi iustam peticionem, terminum continuavit ad primam iuris. Et in continenti dominus inter ipsas partes penam centum marcarum de pace tenenda vallauit, quam penam dicte partes libere emolagarunt.
- 465. Mgr. Albertus, prepositus <sup>5</sup> de Trokij, ad instanciam dni Iacobi Strachoczkij, canonici Sandomiriensis, pronuncciatur contumax, effectus vero suspenditur ad primain iuris. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis.
- **466.** Stanislai de Zbandzschin et Iohannis, baccalarij de Cubaczin, continuatur <sup>6</sup> ad idem faciendum ob spem concordie ad feriam quintam proximam <sup>7</sup> de consensu parcium.
- 467. Nicolaum de Wroblow, citatum, non comparentem, dominus eum pronuncciauit contumacem, ad instanciam Pauli, apotekarij, et Georgij, pellificis, ciuium de Cracouia. Et dominus decreuit<sup>3</sup>.
- 468. Die Martis xma mensis Octobris. Gregorius, Vngarus, nomine suo et nominibus Henrici et Luce, qui eum constituerunt procuratorem in causa, Martino de Xansch mouenda, cum omnibus clausulis oportunis in forma plena, proposuit contra Martinum de Xansch, quia anno presenti in festo s. Iheronimi<sup>8</sup> in bursa pauperum dixit eis verba probrosa et contumeliosa, videlicet ad singulos verba sua referendo, fili meretricis, Vngare, matrem tuam expedies<sup>3</sup>, cuilibet eorum sigillatim improperando. Et his malis non contentus, ipsis proponentibus, de bursa pauperum redeuntibus ad domum suam, secutus est eos, et

¹ eis terminum. ² 11. XI. ³ Sic! ⁴ In Codice »Hungaris«! ⁵ In Codice: »Mgrum Albertum, prepositum«. ˚ terminus. ¬ 12. X. ˚ 30. IX.

品加克斯·西班马斯州主义之

mala malis accumulans, similia verba et multo plura iniuriatoria, in eos eciam lapidem proiciendo, proferebat, et securim in manibus tenens, usque ad ipsorum habitacionis domum eos sequebatur, ea videlicet securi in ipsos minas faciens, premissa ad iniuriam et infamiam ipsorum faciens illicite et iniuste, quas iniuriam et infamiam vnusquisque proponencium pro parte sua estimat ad centum florenos vngaricales auri puri et iusti ponderis, petens, eum ad premissa et in litis expensas condempnari et ad soluendum condempnata cogi et compelli. Et in continenti idem Martinus de Xansch ex aduerso petiuit terminum ad deliberandum et respondendum libello. Et datur ad feriam 5tam proximam <sup>1</sup>.

- 469. Stanislao Woyewoda de Masowia, cittato, non comparente, ad instanciam Allexij de Poznania dominus pronuncciavit eum contumacem, effectum vero contumacie suspendit ad feriam 5tam<sup>1</sup>, et in contumaciam admisit testes ad iurandum.
- 470. Cristoferus de Oswanczim et Batholomeus de Radzijm, per Allexium de Poznania in testimonium inducti contra Woyewodam, tactis ss. Ewangely scripturis, prestiterunt corporale iuramentum de dicenda veritate. Presentibus etc.
- 471. Mgro Petro de Zambrecz, prebendario apud s. Albertum in Cracouia, petente, sibi dari terminum pro secunda dilacione in causa, quam habet cum dnis collegiatis Collegij artistarum, et datur terminus ad probandum infra hinc ad quindenam.
- 472. Nobili dno Przedborio et mgro Georgio Laudamus in causa, inter ipsos vertente, datur vtrisque partibus ad concordandum terminus, ad sabatinum diem <sup>2</sup> eis assignando, alias ad idem faciendum, si pars non consenciet.
- 473. Die Iouis xija mensis Octobris. Iohannes, sapiencia, retulit, quia cittauit de mandato dni rectoris Stanislaum, baccalarium de Cczchow, et Nicolaum de Olzna ad instanciam dni eiusdem. Stanislaus, bacc. de Czchow, et Nicolaus de Olszna, personaliter constituti, obligauerunt se, parere determinacioni et decreto dnorum rectoris et consiliariorum eius in causa incastellacionis domus Ierusalem et violente repercussionis tecti eiusdem Ierusalem feria quinta in crastino Luce proxime venturi<sup>3</sup>, sub pena excommunicacionis dni rectoris. Presentibus dnis dribus, mgris et consiliarys protunc eiusdem dni rectoris et alys quam plurimis. Et datur eis in stuba communi Collegy iuristarum.
- 474. Die Saturni<sup>4</sup> xiiija mensis Octobris. Venerabiles dni mgri Mathias de Cobilyno, professor s. theologie, decanus s. Ffloriani, et Mathias de Schydlow, personaliter constituti, recognouerunt et

<sup>1 12.</sup> X. 2 14. X. 3 19. X. 4 In Codice per errorem: >Septembrise!

confessi sunt, quia super omnibus displicencys, rancoribus, controuersys, litibus et eorum occasione per medium Venerabilis mgri Iohannis de Slupcza, s. theologie professoris, canonici Cracouiensis, qui inter eos huiusmodi controuersias, lites, displicencias, rancores mortificauit, sopiuit et extinxit, ipsique prefati mgri fecerunt sibi mutuam reconciliacionem et omnia mutuo sibi pepercerunt. Et mgr. Mathias de Schydlow, prelibatus, habebit prioratum ad ascensum et promociones in domo maioris Collegij artistarum, tam in beneficys quam in habitacionibus domus, iuxta conclusionem, in libro Conclusionum domus maioris artistarum coriptam. Presentibus Vener. mgro Iohanne de Poznania, seniore lerusalem, et Honorabili dno Cristofero, viccario ecclesie maioris Cracouiensis, nec non Honor. dno Nicolao de Coprzywnijcza et alys, ut in domo, testibus fidedignis etc.

## (Acta acticata coram rectore Jacobo Szadkoviensi commutatione hiemali anno Dni 1475/76)<sup>3</sup>.

≺⋙⊸

- 476. Die Martis xvija mensis Octobris. Mgr. Martinus citatus est ad instanciam Stanislai Woyewoda de Masouia ad horam vicesimam per Stanislaum, sapienciam, seruitorem Vniuersitatis. Mgro Martino de Cracovia ab vna et Stanislao Woyewoda partibus ab altera vertente 4, datur terminus ad offerendum intenciones suas hinc inde ad diem sabbatinum 5. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis.
- 477. Nobilis Predborius, ciuis Cracouiensis, morans in platea Columbarum, constituit suum verum et legittimum procuratorem, mgrum Iohannem de Wyeliczka, in causa, quam sibi mouet uel mouere intendit mgr. Georgius Laudamus de Cracouia, dans ipsi omnem potestatem agendi, defendendi, iuramenta quecunque licita faciendi, cum omnibus et singulis clausulis opportunis, prout in meliori plenaque forma. Presentibus, ut in domo.
- 478: Iacobi Strachoczky, canonici Sandomiriensis, nomine Nicolaus de Opathowiecz petiuit, compelli mgrum Albertum Thabor, prepositum in Trokij, ad soluendum florenos, quos sibi Iacobo debet occasione tunice panni Florentini nigri coloris, aput ipsum empte, quos pro festos. Michaelis e eidem soluere debuit, quod tamen minime fecit, et fecit

Conclusiones antiquae majoris Collegii«, inde ab a. 1432, adhuc in collectione librorum manuscriptorum bibliothecae Jagellonicae sub nro 3853 inveniuntur.
 bursae.
 Actorum nri 476—542, Codicis pag. 174—182, 189—193, 278 et 193—194.
 Sic!
 21. X.
 29. IX.

eum in litis expensas, iusticia mediante, condempnari. Mgr. Albertus Thabor in continenti, reconueniendo ipsum dnum Iacobum, petiuit similiter, ipsum compelli ad soluendum sex florenos, quos pro ipso fideiussit in apoteca, sed non soluit, item duos florenos, quos soluit Stanislao Czolek pro vino, et in hospicio duos florenos soluit pro expensis circa Ianckula mandato suo, petens, eum per premissa et ad litis expensas condempnari. Et in continenti dicte partes hinc inde animo legitime litem contestandi, negarunt narrata, prout narrantur, petentes, petita fieri non debere, Nicolao deferente suo iuramento. Qui quidem huiusmodi mgr. Albertus vitando huiusmodi iuramentum delatorium, allegauit, dictos quatuor florenos pro ipso dno Iacobo soluisse realiter et cum effectu, quod decreto domini probabit ad octauam peremptorie. Presentibus dnis sapiencys et alys, ut in domo.

- 479. Die Iouis xix Octobris. Margarethe, pistricis, in causa Iohannes, sapiencia, retulit, quia cittauit mgrum Iohannem de Opathowiecz ad videndum iurare testes, Mathiam, baccalarium de Wylczyno, ad perhibendum testimonium veritati in causa inter dictam Margaretham, pistricem, et mgrum Iohannem de Pnyewij. Et datur terminus 1. Margaretha predicta accusauit contumaciam Nicolai Opathowicz, procuratoris mgri Iohannis de Pnyewy, et dominus pronuncciauit eum contumacem et in contumaciam ipsius admisit testem ad iurandum, et iurabit feria quinta post Luce 2.
- 480. Nicolao, baccalario de Olauia, et Nicolao de Olsna dnus prorogauit eis terminum ad feriam sextam in vigilia Symonis et Iude<sup>3</sup> ad parendum presencie dni rectoris, sub pena excommunicacionis. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis.
- 481. Dni Stanislai de Canczuka in causa Stanislaus, sapiencia, retulit, quia cittauit Discretum Caspar de Premysslia ad feriam quintam proximam proximam proximam ad audiendum contra eundem ferri sentenciam, in eum latam. Dno Stanislao et Caspari de Primislia datur terminus ad feriam terciam proximam ad idem faciendum.
- 482. Die Lune xxiij 6 Octobris. Iohanni, baccalario de Casimiria, et mgro Caspari de Dambnow ob spem concordie datur terminus in vigilia Omnium ss. 7 ad horam vicessimam secundam. Presentibus testibus etc.
- 483. Die Martis xx4 Octobris. Stanislai, viccarij apud Omnes ss., in causa Iohannes, sapiencia, retulit, quia cittauit de mandato domini Casparem de Premislia ad audiendum ferri sentenciam. Xristi nomine invocato etc. Discreti Stanislai de Canczuga in causa dnus rector pronuncciauit, ipsum Caspar de Przemislia, studentem Cra-

 <sup>1 &</sup>gt; Et datur terminus« deletum.
 2 19. X?
 3 27. X.
 4 19. X.
 5 24. X
 6 In Codice > xxj«.
 7 31. X.

couiensem, ex confessatis debitum esse dicto Stanislao marcam minus sex grossos, et ad solucionem ipsius realiter faciendam condempnauit, litis expensas hinc inde compensando.

- 484. Alberti Thabor etc. ad instanciam Stanislaus, presbyter de Canczuga, de mandato domini retulit, se citasse Honestam Annam Ianckwlina et Iacobum, famulum dni Thome, apothecarij de Cracouia, ad perhibendum testimonium veritatis inter ipsum Albertum, reum, ex vna, et Iacobum Strachosczkij, canonicum Sandomiriensem, actorem, partibus ab altera, nec non Nicolaum de Opathowiecz, ipsius procuratorem, ad videndum et audiendum huiusmodi testes iurare, terminum ipsis ad horam presentis diei assignando. Citatos ad perhibendum testimonium, Iacobum et Annam, supradictos, dominus pronuncciauit eos contumaces, ipsique mgro Alberto processus excommunicatorios, ad feriam sextam proximam¹ legittime executos, contra dictos testes reportare et iudicialiter reproducere decreuit, et in defectu reposicionis decernenda decernet.
- 485. Alberti et Nicolai, Vngarorum, terminus ad feriam secundam<sup>2</sup> alias ad octauam ob spem concordie fiende continuatur.
- 486. Mgri Petri de Zambrecz in causa idem, reproducta cittacione, produxit certas litteras, utpote presentacionem, cridam et investituram, auscultantes ad prebendam s. Adalberti, nec non certam cartam particulas priuilegiorum incorporacionis prebende predicte et domus Collegij maioris artistarum produxit, et in vim probacionis sue repecyt dicta priuilegia Statutumque Vniuersitatis aput dnum rectorem habita, cuius Statuti copiam auscultatam eciam produxit, et notarius in auscultacionibus suam manum recognouit, petens, in causa concludi. Presente ex aduerso Iohanne de Welyczka, procuratore, qui, impediendo conclusionem, petiuit pro secunda dilacione ad probandum terminum dari. Et dominus pro eadem secunda dilacione terminum ad quindenam assignat. Et nichilominus idem procurator protestatus est de excipiendo contra huiusmodi producta loco et tempore suis.
- 487. Iouis xxvj Octobris. Iacobi Strachoczskij ad delacionem, per Nicolaum de Opathowiecz, procuratorem suum, factam, mgr. Albertus Thabor, prepositus in Trokij, iurauit, quod soluit duos florenos Anne Iankwlyna pro expensis, per ipsum Iacobum factis, et alios duos Stanislao Czoleck occasione vini, per ipsum Iacobum ad prestam<sup>5</sup> ebibiti, quos quidem florenos ad mandatum ipsius dni Iacobi, sicut premissum est, persoluit. Quo facto dominus ipsum Albertum ab instancia dicti Iacobi absoluit, sibique perpetuum silencium imposuit. Presentibus ibidem Stanislao Czoleck et Anna Iankwlina Iohanneque et Stanislao, sapiencys. Et in continenti dnus rector penam centum florenorum vallauit et imposuit, ut ipse Albertus dictum Nicolaum de Opatowiecz nec verbis nec

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 20. X. <sup>2</sup> 30. X. <sup>3</sup> Świętopelk. <sup>4</sup> alias de Nieznanowice. <sup>5</sup> Sic!

factis inquietet. Et nichilominus ipsa Anna Iankulina et dictus Stanislaus Czolek ipsum dnum Iacobum Strachoczskij a solucione dictorum quatuor florenorum quitarunt.

- 488. Nicolao Olsna prorogauit sibi 1 terminum ad sabbatinum diem proxime venturum post Omnium ss.2 hora xxj ad idem faciendum, sub pena excommunicacionis.
- 489. Lune xxx Octobris. Iohannes, sapiencia, ex confessatis obligat se soluere et debere marcam cum media et vnum florenum, quem Andree de Costen infra hinc et festum Epiphanie Dni <sup>8</sup> sub censuris dni rectoris dicto Stanislao <sup>4</sup> soluat realiter et cum effectu.

## 490 5. Vltima mensis Octobris 6.

- 491. Veneris iij mensis Nouembris. Bartholomeus, studens de Radzym, proposuit contra Iohannem Szayanczyecz 4, quia comodauit sibi librum, continentem >Secundam Secunde« b. Thome de Aquino, in pergameno scriptum, in valore octo florenorum vngaricalium, quem, frequenter monitus, restituere sibi recusauit, petens, eundem ad restitucionem dicti libri, alias ad solucionem valoris sui, videlicet octo florenorum, et ad litis expensas condempnari, sentencia mediante. Ex aduerso Iohannes Sayanczeczk in continenti animo legittime litem contestandi confessus est, sibi librum esse comodatum, ut proponitur, et eundem in tribus florenis et decem et octo grossis obligasse, sed pro hac vice eundem redimere propter carenciam pecuniarum non posse, velleque libenti animo ipsum redimere, quamprimum sibi de domo pecunie portarentur, et restituere Bartholomeo, supradicto actori. Dominus autem ex confessione ipsius Iohannis condempnauit eum ad restitucionem libri, alias ad solucionem viij florenorum realiter et cum effectu, et restituet aut valorem soluat, ut refertur, infra hinc ad festum Natiuitatis Xristi proxime venturum, sub censuris.
- 492. Honorabilis dni Iohannis in causa, decani Sandecziensis, Stanislaus, sapiencia, retulit, quia cittauit Iohannem Szayanczecz 4 ad horam vicessimam.
- 493. Die Saturni quarta Nouembris. Venerabilium dnorum drum et mgrorum domus Collegij maioris artistarum in Cracouia ad instanciam dnus Nicolaus de Balynij, actu presbyter, de mandato domini compulit Stanislaum, sapienciam eiusdem Study Cracouiensis, ad reponendum certa priuilegia et Statuta Vniuersitatis et domus eiusdem Collegij maioris, causam inter ipsos dnos dres et mgros ab vna et dnum mgrum Petrum de Zambrecz, partibus ab altera, motam, tangencia. Qui compulsus, reposuit duo priuilegia sub titulo et sigillo olim Reverendi patris Sbignei<sup>7</sup>, cardinalis Sedis apostolice et episcopi Cracouiensis,

dnus rector.
 4. XI.
 6. VI 1476.
 Sic!
 Nrus 490 deletus.
 31. X.
 Oleánicki.

incorporacionem certorum censuum pro bursa pauperum 1 et certe collegiate minoris Collegij in se continentem<sup>2</sup>, aliam vero eiusdem dni Sbignei, tunc episcopi Cracouiensis et sigillo eiusdem rotunde figure fun dacionem et incorporacionem et ereccionem altaris ss. apostolorum<sup>3</sup> et ewangelistarum 4, in castro Cracouiensi siti, concernentem 5, nec non duo Statuta et »Conclusiones eiusdem domus maioris ac Vniuersitatis produxit in duobus voluminibus asserum in presencia eorundem 4 Iohannis de Weliczka, procuratoris dictorum dnorum drum et mgrorum, qui huiusmodi duo priuilegia et Statuta et » Conclusiones « domus, nec non speciales » Conclusiones Vniuersitatis 7, apud dnum rectorem habitas, in vim probacionis racionum et aliarum sue partis intencionum reproduxit, in quantum pro sua et contra partem aduersam faciunt ac facere videntur, et non alio modo. Quo facto ac in continenti dni Cristoferus, viccarius perpetuus ecclesie kathedralis Cracouiensis, et Nicolaus de Byalyny, per prefatum Stanislaum, sapienciam, de mandato domini citati, ac ipse ex aduerso principalis, mgr. Petrus, recognouerunt medys eorum iuramentis, sigilla et scripturas dictorum prinilegiorum fore illorum, quorum esse dicuntur, similiterque et Statuta Conclusionesque« fore domus Collegij maioris artistarum et qui illis inhabitantes vtuntur, petentesque, easdem litteras ac Statuta et »Conclusiones« pro recognitis per dominum haberi. Et dominus habuit pro recognitis, presente mgro Petro de Zambrecz, ad premissa per eundem executorem citato, qui protestatus est de excipiendo loco et tempore suis contra huiusmodi priuilegia, Statuta ac Conclusionibus reproductis . Presentibus dno dre Mathia de Costan. Nicolao de Balynij et Vrbano, notario dni Vapowskij, testibus ad premissa. Tandem mgr. Petrus predictus, reproducta cittacione contra testes ad recognoscendum certas suas litteras presentacionis dni Mathie de Blandow et cride eiusdem ut viccarij, nec non investiture sub titulo et sigillo Venerabilis dni Petri Wapowsky de Radochwncza et tunc in spiritualibus viccarij Cracouiensis, prebendam s. Adalberti, in medio circuli Cracouiensis sitam, concernentes. Et statim dni Nicolaus de Balynij et Vrbanus et Stanislaus, sapiencia, predicti, medys eorum iuramentis recognouerunt sigilla et scripturas illorum, quorum esse dicuntur, quas quidem litteras idem mgr. Petrus in vim probacionis sue intencionis eciam reproduxit, presente dicto Iohanne de Welyczka, ex aduerso procuratore, per predictum Stanislaum, sapienciam, citato, qui similiter protestatus est de excipiendo loco et tempore suis. Presentibus eciam testibus.

494. Mgro Andree de Gora et ceteris, ad instanciam suam citatis, datur terminus ad feriam sextam proximam ante festum Martini 8 ad idem faciendum, propter absenciam domini.

<sup>1</sup> Jerusalem. 2 dd. Cracoviae, 15. V 1454. Pauli, Codex Univ. Crac., II 156—159. 3 Jacobi, Simonis et Judae. 4 Sic! 5 dd. Cracoviae, 7. X 1448. Pauli, u. s., II 98—101. 6 Cf. nrum 474. 7 \*\*\* Conclusiones Universitatis Cracoviensis\*\* inde ab a. 1441. adhuc in collectione librorum manuscriptorum bibliothecae Jagellonicae sub nro 3821 inveniuntur. 8 10. XI.

- 495. Margarethe, pistricis, et Nicolai de Opathowiecz in causa, citatis 1 per Iohannem, sapienciam, ad horam vicessimam ad videndum et audiendum produci certam obligacionem, apud acta dni rectoris repositam, in vim probacionis intencionis sue, per mgrum Iohannem de Pnywij 1 factam ad actaque repositam de anno dni meccelxxijo tercia mensis repositam<sup>1</sup>, quam obligacionem ipsa Margaretha mox et in continenti in vim intencionis sue probacionis verbo reproduxit, petens, ut in ipsa proposicione continetur, in presencia dieti Nicolai de Opathowiecz, ad ipsam obligacionem verbo excipientis et dicentis, ipsam obligacionem non posse releuare ipsam Margaretham ex eo, quia ipsa obligacio sub condicione, que nondum euenit, nam et modo ipse mgr. Iohannes de Pnyewij nullum beneficium nec aliquod temporale dominium fuit et est assecutus 1. Ideo non tenetur satisfacere ipsi obligacioni, nam alias nunquam habuisset expensas aput ipsam Margaretam, si non debuisset sibi expectauisse satisfaccionem ad pingwiorem fortunam, ad alia vero generaliter contradicendo. Et dominus ad fferiam sextam proximam 2 faciet 8 facienda et pronuncciabit 4 voluntatem suam.
- 496. Die Martis vij Nouembris. Predborij, consulis de Cracouia, ad instanciam Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse de mandato domini mgrum Georgium Laudamus ad procedendum vlterius in in acusa, inter eos mota, alias ad videndum et audiendum voluntatem domini super deductis eorum pronuncciari et ea fieri et decerni, que iuris sunt, terminum sibi pro hora vesperorum huius diei sibi assignando. Presente mgro Nicolao de Opathowiecz et predicto mgro comparante, et similiter interloqui petente, et dominus presentibus dictis, principali et procuratori, terminum ad idem faciendum continuauit ad octauam. Presentibus testibus, ut in domo.
- 497. Die Iouis ix Nouembris. Stanislai de Canczuga, presbiteri, in causa et <sup>1</sup> Iohannes, sapiencia, retulit, quia cittauit Casparem de Przemislia ad instanciam supradicti actoris hodie ad horam vicessimam secundam. Et dominus ex certis causis, animum suum mouentibus, prefigit terminum ad feriam quintam infra octauas Martini <sup>5</sup> ad idem faciendum.
- 498. Die xj Nouembris. Dnus rector mgrum Nicolaum de Iaroslaw pronuncciauit eum 1 contumacem, quia non iurauit decisorie, prout in proposicione sua decisit.
- 499. Die Martis xiiij Nouembris. Margarethe, pistricis de Cracouia, in causa Iohannes, sapiencia, retulit, quia cittauit ıngrum Nicolaum de Opathowyecz ad ferendum sentenciam ad horam vicesimam.
- 500. Mgro Caspari de Dambnow et Iohanni de Kazimiria datur terminus infra hine ad quindenam ob spem concordie habende.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 10. XI. <sup>3</sup> In Codice >faciate, sic! <sup>4</sup> In Codice >pronunciamite, sic! <sup>5</sup> 16. XI.

- 501. Predbory, consulis de Cracouia, ex vna et mgri Georgij <sup>1</sup>, partibus ab altera, causa. Dominus proprio motu, presentibus Iohanne de O.<sup>2</sup> et An. de Ob., procuratoribus parcium predictarum, terminum ad hoc cadentem continuauit ad idem faciendum ad octauam. Presentibus testibus, ut in domo.
- **502.** Ingeniosum Iohannem Zayawnczek<sup>8</sup>, citatum ad instanciama Bartholomei de Radzim, qui parere minime curauit, dominus pronuncciauit eum contumacem.
- 503. Nicolao de Olsna ob spem concordie datur terminus alias ad idem faciendum ad Sabbatum proxime venturum 4 ad horam vice-simam.
- 504. Iouis xvj mensis Nouembris. Iohannis, pellicis de Cracouia, in causa Stanislaus, sapiencia, retulit, quia cittauit mgrum Iohannem de Oswanczim ad horam vicesimam. Honorabilis mgr. de Oszwanczim, collegiatus minoris Collegy collegiatus, personaliter constitutus, recognouit, se debere et teneri Provido Iohanni Iankula, ciui Cracouiensi, nouem florenos communis monete pro pellicea wlpina, aput eum empta, quos obligauit se soluere pro festo Epifaniarum proxime venturo sub censuris. Presentibus dnis Stanislao de Canczuga, viccario ad Omnes ss., et Stanislao, seruitore Vniuersitatis.
- 505. Saturni xviij Nouembris. Dnus rector et consiliarij sui personaliter constituti, compromiserunt in Venerabilem mgrum Mathiam de Cobilino, s. theologie professorem, et mgrum Stanislaum Cobileynskij, decretorum drem, mgrum Iohannem de Tost, item mgrum Iohannem de Os.7, de alto et basso in causa sedicionis cuiusdam in domo Ierusalem in Cracouia, per ipsum Nicolaum Olsnam factam<sup>3</sup>, et super omnibus alys displicencys, differencys, litibus. Et in continenti prefati dni vigore dicti compromissi interposuerunt penam decem florenorum, per partem contravenientem parti tenenti soluentem 3, et per suam arbitralem sentenciam decreuerunt, ordinauerunt, pronuncciauerunt, prefatum Nicolaum de Olsna debere pro suis excessibus in prefatam domum Ierusalem et in dnum rectorem, provisorem domus eiusdem, factis, soluere duos florenos vngaricales, sub censuris dni rectoris et pena premissa, et quod reconciliacionem verbalem humiliter faciat hic dno rectori. Quam sentenciam arbitralem emologauerunt vtrique parti, et soluat per quindenam prefatos duos florenos.
- 506. Iouis xxiij Nouembris. Mathie de Lanczhut, actoris, iu causa Stanislaus, sapiencia, retulit, quia cittauit Mathiam de Lanczhut ad horam vicesimam primam, quo non comparante 3, dnus pronuncciauit eum contumacem.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Laudamus de Cracovia. <sup>2</sup> Opatowiec. <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> 18. XI. <sup>5</sup> Sacrarum. <sup>6</sup> 6. I 1476. <sup>7</sup> de Oświęcim Beber?

- 507. Cristi nomine invocato, solum Deum pre oculis habentes, pro tribunali sedentes, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam, quam de iuris peritorum¹ ferimus in his scriptis, dicimus, pronunciamus, decernimus, mgrum Iohannem de Pnyewij debere et teneri duodecim florenos vngaricales, racione obligacionis, apud acta dni rectoris reposite, ipsumque ad huiusmodi duodecim florenorum solucionem condempnari fore, et condempnamus et ad litis expensas, quarum taxacionem nobis in posterum reseruamus².
- 508. Martis xxviij Nouembris. Iohannes, sapiencia, retulit, quia cittauit Iohannem de Yaschiel ad instanciam Nicolai de ibidem, terminum sibi ad horam xxj assignans.
- 509. In causa Philippi et Mathie de Trenczin et Swantoslai de Czijrlijn datur terminus vtrisque ad quindenam. Presentibus.
- 510. Mgro Caspari <sup>3</sup> in causa, que vertitur inter ipsum et Iohannem de Kazimiria, dominus assignauit vtrique terminum ad hodie ad quindenam.
- 511. Die Martis xij Decembris. Iohannis Weyrich in causa Iohannes, sapiencia, retulit, quia citauit mgrum Albertum Tabor, prepositum in Trokij, ad instanciam suam terminum sibi ad horam xxij assignando. Iohannes Wynrich, aurifaber de Cracouia, proposuit contra mgrum Albertum Thabor, prepositum in Trokij, quia obligauit se ipsi, prefato Iohanni, soluere decem et nouem florenos pro Nobili Szyenkone de Lithwania ad festum Natiuitatis Xristi proxime venturum et in actis rectoris Vniuersitatis ante festum Assumpcionis proxime preteritum inscripsit. Item, quia debet sibi marcam communis peccunie et duos florenos cum medio, quos eciam ad prefatum tempus Natiuitatis Xristi se soluturum obligauit sub censuris. Ex aduerso autem prefatus dnus Albertus Thabor, animo legitime litem contestandi, confessus est, prefatos xix florenos, marcam et duos florenos cum medio debitum esse et obligatum prefato Iohanni, ut proponitur, ad quorum solucionem dominus ipsum sentencialiter condempnauit pro festo Cricumcisionis soluturum.
- 512. Dominus sentencialiter condempnauit Iohannem, baccalarium de Cazimiria, in vna marca, quam debet et tenetur occasione deformacionis certorum sexternorum libri »Pantheologie « <sup>6</sup> ipsi mgro Caspari de Dambnow. Et peramplius prefatum bacc. absoluit et liberum mittit de et a <sup>7</sup> sallario absoluit dictus <sup>7</sup> bacc. occasione illuminatvre <sup>7</sup> mgrum Caspar. Quam marcam obligauit se infra hinc ad vnum mensem soluere, sub censuris dni rectoris.

¹ arbitrio. ² Alia adscriptum manu, sed deletum: >Et nichilominus protunc prefati mgri (sic!) nomine suo verbo generaliter insumat (sic!) appellacionem <. ³ Dambnovitae. ⁴ ante 15. VIII. ⁵ 1. I 1476. ˚ Auctore de Pisis Reynero. ¬ Sic!

- 513. Nicolao et Iohanni de Yaschiel datur terminus prima die iuris post Epifaniarum 1 ob spem concordie alias ad idem faciendum, si et in quantum concordiam non attemptauerint.
- 514. Die Martis decima sexta<sup>2</sup> mensis Ianuarij anno Dni millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto. Vniuersitatis domus Collegij maioris artistarum in causa, per mgrum Petrum de Zambrzyecz eidem mota, Venerabiles dni Stanislaus de Brzezijne, professor s. theologie, et mgrj Clemens de Gambycze et Andreas de Lyabyschino, collegiati illius domus, ipsorum et suorum litis consortum nominibus cauendo de eorum rata habicione contra mgrum Petrum prefatum constituerunt ex superhabundanti in eadem causa mgrum Iohannem de Welyczka in suum procuratorem ad agendum, defendendum, litem contestandi, iuramentum calumpnie prestandum et alia necessaria faciendum, ratificantes nichilominus actus et terminos, per dictum procuratorem nomine dictorum collegiatorum in eadem causa expeditos, alias in forma meliori.
- 515. Andreas de Smijgijel petiuit a dno Iohanne, baccalario de Costan, tria volumina, videlicet duos Allexandros<sup>3</sup>, vnum cum notatis et alterum de simplici textu, tercium vero »Cirometralem« et »Algorismum« in se continens<sup>4</sup>, valoris singula singulis computando vnius sexagene, per ipsum, ut dicebat, per eundem bacc. a quinque annis citra uel vltra precendentibus in Costan absque aliquo iure receptis et apud eum expost habitis et visis, petensque, eundem ad id restituendum cum condemnacione litis expensorum per dominum condemnari et cogi. Presentibus, ut in domo. Presente dicto bacc., qui confitendo, se vnum Allexandrum simplicis textus ab eodem actore recepisse, alia autem narrata negauit, prout narrantur. Et dominus dictum Allexandrum restituere, al as ipsius valorem, iuramento dicti actoris firmandum, decreuit soluere hinc ad quindenam, super negatis vero datur ad probandum uel iuramento rei deferendum ad terminum prenominatum.
- 516. Die Martis xxx Ianuarij. Andree de Smijgel et Iohanni, baccalario de Costan, ob spem concordie datur terminus infra hinc ad tres septimanas. Presentibus, ut in domo.
- 517. Mgr. Iohannes de Oszwanciam <sup>5</sup> recognouit, se citasse <sup>4</sup> per mgrum Stanislaum, sapienciam, de mandato dni rectoris ad horam vicesimam ad instanciam Honorabilis dni Nicolai, plebani in Raczlawicze. Eisdem, prefato mgro Iohanni de Oszwanczim et Nicolao, plebano in Raczlawicze, datur terminus ad feriam terciam proximam post dominicam Invocauit <sup>6</sup>. Presentibus dno Xristofero de Dembowdzal, viccario perpetuo ecclesie kathedralis Cracouiensis, et dno Nicolao de Koprzywnycza et alys, ut in domo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> post 6. I 1476. <sup>2</sup> In Codice >septima«. <sup>3</sup> Alexandri Galli >Doctrinalia«. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> >Oszwanciam«, sic! <sup>6</sup> 5. III.

- 518. Martinus, rector scole de Skawina, presente ex aduerso Stanislao, reo, rectore in Rupella<sup>1</sup>, citatus ad instanciam Iohannis de Kazimiria. Qui dictus Martinus iurauit dicere veritatem in causa inter dictum Stanislaum, rectorem apud s. Stanislaum in Rupella, et Iohannem, baccalarium de Kazimiria. Et dicet, prout interrogetur, in forma.
- 519. Dorothee, vidue de Cracouia, in causa Stanislaus, sapiencia, retulit, quia cittauit mgrum Nicolaum Micka ad instanciam suam hodie ad horam vicesimam primam. Dominus terminum dictis <sup>2</sup>, Dorothee et Nicolao Mika, assignauit ad diem sabbatinum <sup>3</sup>. Et nichilominus prefata Dorothea proposuit contra mgrum Nicolaum de Schandecz, quia comodauit sibi balneamen de tela Swabskije in valore vnius sexagene; monitus soluere recusat. Item proposuit contra eum, quia ad peticionem suam, scilicet mgri, comodauit sibi annulum in valore duorum florenorum, quem monitus soluere recusat, quem anulum bona fide restituere non curauit, petens, eum ad premissorum solucionem, alias ad restitucionem, si supersunt, mediante sentencia diffinitiua, et ad litis expensas condempnari. Mgro Honorabili dno Nicolao de Coprzywnicza, procuratore dicti mgri, petente terminum ad deliberandum, et dominus concessit ad Sabbatum, ut supra. Presentibus, ut etc.
- 520. Die Saturni iij Ffebruarij. Mgr. Nicolaus de Schandecz, personaliter constitutus, recognouit, se habere certas attestaciones, causam concernentes super bonis prepositure hospitalis s. Spiritus in Premisslia, apprehensus per Honorabilem dnum lacobum, prepositum eiusdem ac successorem legitimum, qui iuxta obligata in actis dni administratoris Premisliensis, dictum mgrum pro redimendis huiusmodi attestacionibus vna media marca contentauit contentumque fecit, et ipse sic contentatus compromisit easdem copias attestacionum reponere in manibus dni rectoris more solito et consueto, circa talia seruato. Et nichilominus, ut nulla parcium habeat suspicionem super expediendis huiusmodi attestacionibus, ambe partes curabunt compulsoriales litteras expedire in et contra notarium prefatum. Presentibus dno Nicolao de Coprzywnycza et Stanislao, sapiencia Vniuersitatis, et alys, ut in domo.
- 521. Mgr. Nicolaus <sup>5</sup> de Schandecz ad proposicionem Dorothee, mulieris de Cracouia, animo legittime litem contestando, negauit narrata, prout narrantur, petens, petita fieri non debere. Et nichilominus petiuit, ipsam compelli ad prestandum iuramentum calumpnie, quod non maliciose petit contenta in proposicione. Et dominus, attento vigore iuris, admisit ad probandumque dedit.
- 522. Die Iouis viij Fiebruarij. Dnus rector monuit mgrum Petrum 6 de Zambryecz 7, s. Adalberti prebendarium, ut dimittendo hospicia et mansionem inter homines seculares, maneret in Collegio

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kazimiriae ad Cracoviam. <sup>2</sup> In Codice »dictorum«. <sup>3</sup> 3. II. <sup>4</sup> In Codice »iiijta«. <sup>8</sup> Mika. <sup>6</sup> Świętopełk. <sup>7</sup> alias de Nieznanowice.

minori. Ipse autem mgr. Petrus protestatus de obediendo dno rectori timore periury, seque igressurum in minus Collegium et ingredi velle, saluo iure suo, quod habet ad maius Collegium, et sine preiudicio iuris eiusdem, ac eitra approbacionem cuiuscunque iuris seu conclusionis uel Statuti, in oppositum predicto iuri suo laborantis, proposuit, non tamen sub forma minoris collegiati, ibidem in Collegio minori mansurus. Presentibus dno Nicolao de Coprzywnycza, psalterista ecclesie maioris Cracouiensis, et Stanislao, seruitore Vniuersitatis, et alys, ut in domo.

- 523. Saturni x Ffebruarij. Mgri Petri de Zambrzyecz ad instanciam dnus Stanislaus, baccalarius de Cracouia, de mandato domini compulit Iohannem, seruitorem Vniuersitatis Cracouiensis, ad reponendum certum priuilegium, ut apparebat incorporacionis prebende s. Adalberti in Cracouia sub titulo et sigillo olim dni Alberti 1, episcopi Cracouiensis, et Statuta Vniuersitatis in pergameno et in asseribus alba cuthe connexis, et signanter statutum in quinto folio circa finem super huiusmodi prebendam seu prebendarium inseruiens, compulit. Qui sic compulsus ea reposuit in presencia dicti mgri Petri, et innittendo priori produccioni omni, tam dictum priuilegium, quam huiusmodi statutum ex superhabundanti reproduxit et concludi petiuit ea intencione, in quantum pro ipso et sua intencione faciunt et facere videntur ac contra partem aduersam. Presente ex aduerso Iohanne de Weliczka, procuratore, qui similiter repetendo omnia pro sua parte verbo generaliter contra omnia producta dicti mgri Petri, notas et acta eo modo, quo supra, utpote unquam contra suam partem facere videntur, contradixit, et concludi petiuit in causa. Et dicto mgro Petro similiter verbo generaliter contradicente et eciam concludi petente, et dominus dictis, principali et procuratore instantibus, in causa conclusit et pro concluso ac pro recognitis huiusmodi privilegio et Statutis? habuit. Presentibus mgro Andrea de Lyabischin, preposito domus maioris Collegij artistarum, et dno Nicolao de Coprzywnycza, psalmista Cracouiensi.
- 524. Die Lune xij Februarij. Iohannes, pellifex, cittatus ad instanciam Dorothee de Cracouia super dicenda veritate in causa, inter mgrum Nicolaum<sup>3</sup> et dictam Dorotheam vertente. Ipse autem Iohannes prestauit legittimum iuramentum super his omnibus et actu iurauit.
- 525. Georgij Lithwani in causa, studentis, Stanislaus, sapiencia, retulit, quia cittauit de mandato dni rectoris mgrum Iohannem de Lithwania, canonicum Wilnensem, ad instanciam eiusdem Georgij Lithwaniad horam vicesimam secundam. Et partes hinc inde intenciones in scripto producent, et dabunt ab hodie die Sabbati proximo<sup>4</sup>.
- 526. Die Martis xiij Ffebruarij. Symonis, sartoris, in causa Stanislaus, sapiencia, retulit, quia cittauit mgrum Mathiam, pellificis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jastrzebiec de Rytwiany. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> Mika. <sup>4</sup> 17. II.

de Cracouia, ad instanciam eiusdem, terminum sibi ad hodie ad horam vicesimam primam assignando. Mgrum Mathiam, citatum, non comparentem, dominus pronunciauit contumacem. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis.

- 527. xiiij Ffebruarij. Mgr. Petrus de Zambrzyecz, collegiatus prebende s. Adalberti, protestatus est, quod metu censurarum ecclesiasticarum, per dnum rectorem contra ipsum fulminandarum, ac periurij timore iam hodie ad mandatum dni rectoris intrat domum Collegij minoris, eandem inhabitaturus, saluo tamen iure, quod habet ad Collegium maius, ac sine preiudicio iuris eiusdem ac citra approbacionem cuiuscunque iuris Statuti vel conclusionis, in oppositum suo predicto iuri laborantis. Et petinit a me, notario publico, super hoc instrumenta fieri oportuna<sup>1</sup>. Presentibus Stanislao de Wyszoczko, Mathia de Dzyaloschycze et alijs, ut in domo, ad premissa vocatis.
- 528. Die Iouis xv. Actrice Dorothea comparante recedenteque ab viterioribus probacionibus, detulit iuramento ipsi reo, videlicet mgro Nicolao<sup>2</sup>, ad quod dominus compulit ipsum mgrum Nicolaum, quod balneamen non comodauit, nec anulum ab ea recepit. Qui in continenti iurauit super premissis, et dominus eundem ab impedicione absoluit, ipsique actrici perpetuum silencium imponendo, hinc inde expensas compensando.
- 529. Die xvij Februarij anno Dni millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto. Georgius Lithwanus contra Honorabilem mgrum Stanislaum Lithwanum, canonicum Vilnensem, suum constituit procuratorem mgrum Nicolaum de Opathowiecz, presentem, cum potestate substituendi ad agendum, defendendum in forma meliori. Presentibus Stanislao, sapiencia, et Nicolao<sup>8</sup>, presbitero, psalmista, et alijs.
- 530. Die xx Ffebruarij. Andreas, studens Cracouiensis de Glogowia, et Dorothea, mulier de Poznania, Cracouie manens, personaliter constituti, confessi sunt et recognouerunt, occasione certarum discordiarum et controuersiarum se fecisse talem concordiam, quod prefatus Andreas, parcendo sumptibus et expensis et propter bonum pacis, obligauit se predicte Dorothee soluere unam marcam pecunie communis, cuius marce mediam marcam ad feriam sextam crt residuam mediam marcam ad festum s. Stanislai proxime venturas soluat efficaciter et cum effectu, sub censuris dni rectoris; controuersias quoque predictas et lites, inter se quomodolibet exortas, sopiuerunt et extinxerunt ita, quod vnus alterum non debet pro dictis discordys aliquo modo impetere et vexare et premissa inviolabiliter observare, sub pena decem florenorum.

<sup>1 &</sup>gt;Et petiuit ..... fieri oportuna« deletum. 2 Mika de Sandecz. 3 Koprzywnicensi. 4 23. II. 3 8 V. 6 Sic!

- 53l. Die vicesima prima Ffebruarij. Andreas de Glogowia, personaliter constitutus, soluit realiter et cum effectu mediam marcam in presencia dui rectoris Dorothee de Poznania, residuum autem soluat, ut ut supra in obligacione sua continetur.
- 532. Saturni vigesima quarta<sup>2</sup> Ffebruarij. Generosus et disciplinatus Iohannes Liganza, studens Cracoviensis, personaliter comparens, soluit Cristoforo Zathorsky<sup>3</sup>, studenti Cracouiensi, quinque florenos, et satis sibi fecit de summa quinque florenorum, ad quam fuit per suprascriptos arbitros summatus et condempnatus<sup>4</sup>. Et prefatus Xristoferus confessus est et recognouit, sibi satisfactum de quinque florenis in numerata pecunia, per ipsum realiter et cum effectu leuata. Presentibus Nicolao de Opathowiccz, procuratore causarum, Georgio Lithwano, Bartholomeo de Radzym, Stanislao et Iohanne, sapiencijs. Et tune in continenti quittauit eum de huiusmodi quinque florenis suprascriptis.
- 533. Iovis xxix Februarii<sup>5</sup>. Georgij de Lithwania, studentis huius Vniuersitatis, ad conuencionalem mgr. Stanislaus, canonicus Wilnensis, et Nicolaus de Opathowiecz nomine dicti Georgij ad reconuencionalem libellos <sup>1</sup> hinc inde, salua ineptitudine ipsorum, animo legitime litem contestandi, negarunt narrata, prout narrantur, petentes, hinc inde petita fieri non debere. Et datur ad articulandum ad feriam terciam proximam <sup>6</sup>. Presentibus.
- 534. Die Martis vta Marcij. Georgij, studentis, et mgri Stanislai, Lithwanorum, terminus ad hodie cadens de consensu parcium ob spem concordie fiende pro feria tercia, alias ad octavam hora xxj, hic coram domino celebrande, subducitur, alias in defectu concordie ipse partes ad idem faciendum alias ad articulandum, si voluerint, hinc inde concitabunt.
- 535. Saturni ix mensis Marcij. Mgri Iohannis de Poznania, senioris burse Ierusalem, in causa Stanislaus, sapiencia, retulit, quia cittauit Iohannem, baccalarium Schamotuli, ad horam vicessimam, presentibus. Et codem Iohanne, bacc., non comparante<sup>1</sup>, dominus pronunciat eum contumacem, effectum vero contumacie dominus suspendit ad tempus beneplaciti sui.
- 536. Saturni xvj<sup>8</sup> mensis Marcij. Stanislaus, sapiencia, retulit, quia citauit Iohannem, baccalarium Wolnij de Cracouia, ad instanciam Discreti Nicolai, bacc. Barthnyczskj, hodie ad horam xxij, et nichilominus procuratores dictorum bacc. petiuerunt terminum ipsis dari et differi. Et dominus decreuit hinc ed octauam, et ibidem de mandato hinc inde docebunt. Presentibus, ut in actis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> In Codice »tercia«. <sup>3</sup> de Oświecim. <sup>4</sup> Cf. nrum 461. <sup>5</sup> In Codice »ij Marcij«. <sup>6</sup> 5. III. <sup>7</sup> 12. III. <sup>8</sup> In Codice »xvij« <sup>9</sup> »dari et« deletum.

- 537. Martis xix¹ Marcij. Andreas de Balth, personaliter constitutus, recognouit, se debere Leonardo de Teca viginti sex grossos, occasione mutui, quos obligauit se soluturum ad dominicam Iudica². Item dominus obligauit se duos florenos vngaricales, quo₁ in via per suam negligenciam perdidit, ab amicis Leonardo mis₁os, soluturum ad festum s. Michaelis proxime venturum³, et ad quorum solucionem dnus rector ipsum Andream sentencialiter condempnauit, premissa implebit sub censuris dni rectoris. Presentibus Iohanne, sapiencia, et alijs, ut in domo.
- 538. Saturni xxiij Marcij. Iohannes, baccalarius, dictus Wolnij de Cracouia, constituit suum verum et legitimum procuratorem, Honorabilem dnum Albertum de Mogijlno, mensenarium b capelle b. Virginis ecclesie kathedralis Cracowiensis, in causa, quam sibi mouet et mouere intendit Nicolaus Barmyczskij 6, bacc. arcium, dans sibi omnem potestatem agendi, defendendi, iuramenta quecumque faciendi, cum singulis clausulis opportunis, prout in meliori plenaque forma. Presentibus, ut in domo. Nicolaus Barthnyczskij 7 proposuit contra Iohannem, bacc. Wolnij de Cracowia, quia tenet librum suum » Methamorfoseos«, Ouidium De Pontho et alias materias continentem, nullo sibi iure in eo competente, petitus, ut reddet librum istum, monitus, restituere recusauit, petens, eum ad restitucionem huiusmodi libri et sentencia mediante compelli. Presente ex aduerso Alberto de Mogilno, dicti Iohannis, bacc. de Cracouia, procuratore, dicente et allegante, quod dictus liber est apud quendam Iacobum, bacc., nunc apud Venerabilem dnum Arnolphum<sup>8</sup>, decretorum drem, canonicum Cracouiensem, morantem, pro certa summa pecuniarum, videlicet tribus fertonibus pecunie communis, realiter et cum effectu fore euictus. Et dominus pretulit se dictus procurator ad euictorem statuendum, quem de mandato domini statuet hinc ad feriam terciam 10. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis et Erasmo Carszkij.
- 539. xxiiij Marcij. Iacobus, baccalarius, habens moram apud dnum drem Arnolfum<sup>8</sup>, citatus ad instanciam Iohannis Wolnij, bacc., euicit eundem bacc. pro libro suprascripto <sup>11</sup> etc. Et dnus Barthnyskij suscepit eum in euictorem, et dominus decreuit, in iudicio librum feria quinta xx <sup>12</sup> exhiberi, quo exhibito dnus Barthnysczkij <sup>12</sup> instabit pro libro. Presentibus.
- 540. Iohannes, studens de Yaschiel, obligauit se soluere sex grossos racione certi debiti Honeste Katherine, institrici de Cracouia, hinc ad diem Sabbati ante festum Pasche proximum 13, sub pena excomunicacionis.
- 541. Die Veneris quinta mensis Aprilis. Paulus Verneri de Konigsberg, studens, eliberando de sentencys et processibus se et

¹ In Codice >xx<. ² 31. III. ³ 29. IX. ⁴ In Codice >xxiiij<. ⁵ >mensenarium<, sic! ° >Barrmyczskij<, sic! ° >Barrmyczskij<, sic! ° Nirżyniec.
³ >dominus< deletum. ¹¹ 26. III. ¹¹ Cf. nrum 538. ¹² Sic! ¹³ 13. IV.

quosdam, videlicct Bernardum de Szandecz et Margaretham de Cracowia, et satisfaciendo pro obligacione per eum et intercessionem mgri Caspar de Dambnaw, dominus decreuit absoluendum '. Qui quidem studens Paulus prefato mgro de Dambnaw, pro eo intercessori et debiti solutori, obligauit se et inscripsit tres florenos in auro et inscripsit 's soliturum ' et satisfacturum, potestatem et auctoritatem ' eidem mgro dando repetendi quascunque pecunias a creditoribus seu debitoribus Pauli, easdem investigandi, repetendi, exigendi, tollendi et de perceptis et leuatis quitandi in forma plenissima Et ipsum mgrum Caspar ad promissa faciendi constituit modo premisso, alias in forma meliori. Presentibus ibidem.

542. Veneris xix Aprilis. Honorabilis dnus Petrus, mgr. arcium et prebendarius capelle s. Adalberti, in circulo Cracowiensi site, oriundus loco de Zambrzecz², personaliter constitutus, non compulsus, nec coactus, nec aliquo dolo seductus, sed spontanca et libera voluntate motus ob bonum pacis, in causa, inter ipsum ab vna et Venerabiles dnos dres et mgros, maioris Collegij artistarum collegiatos, super recepcione et assumpcione in collegiatum prefati maioris Collegij, partibus ab altera vertente, cessit liti, iuri et cause, committens se Omnipotenti Deo, gracie et fauoribus ipsorum dnorum drum. Presentibus Honorabilibus Cristofero de Dambowdzal, viccario perpetuo ecclesie kathedralis Cracowiensis, Nicolao de Coprzywnycza, psalmista, et Nicolao de Dobeszkow, clerico capelle Hynczonis castri Cracowiensis, et Discretis Petro de Strzegom, arcium baccalario, Iacobo de Cracowia. Et dominus prefatas litem et causam cum dnis decanis trium facultatum decreuit esse sopitam.

**→**₹}**→** 

Acta coram Venerabili viro, mgro Iohanne de Slupcza, s. theologie professore, canonico viccarioque in spiritualibus Cracouiensi generali, nec non rectore Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, comutacione estiuali anno Dni millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto<sup>3</sup>.

544. Saturni xxvta Maij. Nobilis dni Georgy Blandowski de Blandow ad instanciam Stanislaus, sapiencia, de mandato dni rectoris retulit, se citasse Caspar de Maiori Glogouia, arcium baccalarium, terminum eidem ad hodie hora vesperorum assignando, presentibus Stanislao

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> alias de Nieznanowice. <sup>3</sup> Actorum nri 544—557, Codicis pag. 183—188 et 195.

de Osszyek, presbitero, et Mathia, familiaribus domini et alijs compluribus. Et ibidem dictus dnus Georgius Blandowsky contra dictum Caspar Stanislaum, filium podzubkonis, vt asserebat, fratrem suum, constituit in procuratorem presentem cum potestate substituendi ad agendum, defendendum etc. in forma meliori. Qui procurator intenciones debet dare in scriptis contra prefatum Caspar feria quinta proxime affutura<sup>1</sup>, quibus tenebitur veraciter respondere idem bacc., ad quod faciendum, alias ad comparendum pro dicto termino per Stanislaum, sapienciam, est legitime cittatus. Et insuper dominus, auditis in huiusmodi causa per principales hinc inde multis controuersys et verbis iniuriosis, per partes hinc inde prolatis, penam sexaginta florenorum de pace inter prefatas partes hinc inde formanda interposuit. Presentibus, ut supra<sup>2</sup>.

- 545. Martis vicesima octaua Maij. Stanislaus de Wschowa, Iohannes de Dambrowka et Iacobus de Szrzem, arcium baccalary, moram habentes ad s Stephanum in scolis Cracouie, vna cum tota communitate scolarium dicte scole principales, per Iohannem, sapienciam, de mandato domini<sup>3</sup> principaliter vt et tanquam actores comparuerunt, et certos articulos in scriptis contra mgrum Martinum<sup>4</sup>, rectorem scolarium de s. Anna, confitentes<sup>5</sup> et per eosdem oblatos presentauerunt, super quibus dictum mgrum Martinum responderj per dominum compelli petiuerunt. Eodem mgro Martino tune presente copiamque dicterum articulorum et terminum ad dicendum contra hine ad quindenam petente, et dominus decreuit.
- 546. Luce Mathie de Przeczslaw, actu studentis, ad instanciam Iohannes Vuijenski per Iohannem, sapienciam, cittatus ad hodie. Idem Lucas contra dictum Iohannem Vuijenski proposuit, quod anno nunc currenti, videlicet feria tercia post festum s. Stanislai in Mayo 6, et ante balneum, communiter nuncupatum Zydowska, prefatus Iohannes animo iniuriandi in prefatum Lucam manus violentas iniecit, sibique tria wlnera cruenta ad grauem effusionem sanguinis in facie intulit, et in hoc eidem multum preiudicauit, iniuriam huiusmodi ad animum bona fide reuocanda extimauit ad centum florenos hungaricales, petens, ipsum in dictis centum florenis pro percussione huiusmodi violenta per dominum condempnari et ad id soluendum cogi, iusticia svadente. Presente ex aduerso dicto Iohanne Vuijensky, qui animo litem contestandi negauit narrata, prout narrantur, prefato Luca, actore, probaturum se offerente, terminumque ad probandum ad feriam quintam proximam 7 pro hora xx sibi dari petente, et obtinuit. Presentibus sapiencijs.
- 547. Martini de Schadek, clerici, moram habentis ad Omnes ss. in Cracouia, ad instanciam Petrus de Schadek, studens, de wlnere per

<sup>1 30.</sup> V.
1 Nrus 544 repetitur in Codice, pag. 195. in forma decurtata: Die Saturni vicesima quinta mensis Maij. Nobilis dnus Georgius Blandowski dnum N., filium vicesupary de Cracouia, contra Casper de Maiorj Glogouia, arcium bacc., suum constituit in procuratorem ad agendum, defendendum etc in forma. Presentibus Stanislao et Iohanne, ministris Vniuersitatis .
1 \*\* per Iohannem, sapienciam, de mandato domini deletum.
2 \*\* Kotowicensem.
3 \*\* Sic! \*\* 14. V.
3 \*\* 30. V.

Iohannem, sapienciam, ad hodie ad horam xx citatus. Idem Martinus contra Petrum proposuit, quod anno nunc currenti quadam certa die gladium in valore xviij grossorum et capucium quatuor grossorum ipse Martinus dicto Petro in mutuum dedit, sub spe tamen restitucionis fiende. Monitusque est idem Petrus per dictum Martinum pro restitucione huiusmodi rerum sibi comodatarum, quatinus sibi de cisdem responderet, quoniam tamen vsque huc minime respondere curauit, petens, eundem compelli ad respondendum de dictis rebus, iusticia suadente. Presente ex aduerso prefato Petro, principali, premissa confitente et se velle respondere de dictis rebus offerente hinc ad quindenam, et dominus decreuit.

- 548. Iouis penultima Maij<sup>1</sup>. In causa Luce de Przeczslaw ab vna et Iohannis Vuijenski ab alia partibus dominus terminum hodiernum distulit ex certis respectibus ad diem crastinum. Presentibus, vt in actis.
- 549. Stanislaus, filius podzupkonis de Cracouia, vt et tamquam procurator dni Georgy Blandowski, satisfaciendo termino hodierno, libellum summarium contra Caspar de Maiorj Glogouia, arcium baccalarium, facto produxit, petens, petita, in eodem libello contenta, fierj debere, presente ex aduerso dicto Caspar, principali, negante narrata, prout narrantur.
- 550. Veneris vltima Maij<sup>2</sup>. Nicolaus de Rijbna et Nicolaus de Borowijcze, clerici et, ut asserebant, actu studentes, in Cracouia moram habentes, per Iohannem, sapienciam, ad perhibendum testimonium veritatis in causa Luce de Przeczslaw ab vna et Iohannis Vuijenski ab alia partibus, cittati, iurauerunt dicere veritatem, dicto Iohanne Vuijenski, principali, presente, et interrogatoria hodie ante prandia se velle dare contra testes predictos offerente. Presentibus, vt in actis.
- 551. Saturni viij Iunij. Nicolaus Pyecz, moram habens ad s. Stephanum, ad instanciam Nicolaj de Rybna, actu studentis, moram habentis ad s. Annam, per Iohannem, sapienciam, ad hodie cittatus et in termino non comparens, pronunciatur contumax.
- 552 8. Saturni quindecima lunij. Mgr. Albertus Thabor, prepositus de Troki, ad instanciam Venerabilis Egregyque viri, mgri Clementis de Gorka, decretorum dris, ad hodie ad xx horam per Stanislaum, sapienciam, citatus et non comparens, per dominum pronunciatur contumax. Presentibus sapiencijs.
- 553. Lune prima Iulij. Martinus Bartholomeus de Radzijm obligauit se soluere vnam integram mercam residui debiti Honorabili

<sup>1 30.</sup> V. 2 31. V. 3 Nras 552 bis in Codice scriptus, sed prior deletus.
4 >Martinus< deletum. 5 >Bartholomeus< in margine adscriptum.

mgro Iohannj de Poznania, seniori burse Ierusalem, et hoc racione certi viatici, per ipsum Bartholomeum apud eundem ingrum Iohannem ad vendendum recepti et a casu infortunato ammissi, hine ad festum Margarethe proxime affuturum<sup>1</sup>, sub pena excommunicacionis.

- 554. Iouis quarta Iulij. In causa Valentini de Kyensberg, clerici, morantis ad Corpus Xristi in Kazimiria, ex vna, et Nicolai, pargameniste de Cracouia, partibus ab altera, terminus ad iurandum et ad recipiendum testes ex certis respectibus per dominum prorogatur ad feriam terciam proxime affuturam, que erit nona mensis Iulij. Et in continenti idem Nicolaus, pargamenista, per dnum Petrum Szwyetlyk, viccarium perpetuum ecclesie maioris Cracouiensis, ad videndum iurari huiusmodi testes pro dicta feria tercia est legittime cittatus. Presentibus sapiencijs.
- 555. Saturni sexta Iulij. Iohannes de Troky proposuit contra Stanislaum, baccalarium de Lancicia, quod anno presenti post festum Pasce ipse Iohannes dicto Stanislao arcum cum quinquaginta sagittis minus quinque, valoris trium florenorum, ad fidele depositum seu ad seruandum, sub spe tamen restitucionis fiende, dedit. Monitus tandem idem Stanislaus est per prefatum Iohannem pro huiu-modi depositi restitucione, qui, nescitur, qua occasione, restitucionem facere non wlt, sed contradicit contra Deum, petens, ipsum ad id faciendum compelli et in litis expensas condempnari. Presente ex aduerso dicto Stanislao, principali, qui animo littem contestandi negauit narrata, prout narrantur, allegauit tamen, ipsum arcum et sagittas per dictum Iohannem sibi esse dono datas. Quam donacionem dominus decreuit esse probandam, et terminum probacionis prefixit hine ad primam diem iuris. Presentibus sapiencijs.
- 556. Iouis vndecima Iulij. Georgius de Lytwania proposuit contra mgrum Stanislaum, canonicum de Leopoli Wylna, quod certas summas pecuniarum, videlicet viginti quatuor sexagenas latorum grossorum, a patre eiusdem Georgij manualiter recepit, quas pecunias idem mgr. Stanislaus in manus Venerabilis ac Egregy viri, mgri Clementis de Gorka, decretorum dris etc., reponere debuit, et quas pecunias hucusque dicto mgro Clementi reponere minime curauit, petens, eum compelli ad respondendum de eisdem. Presente ex aduerso dicto mgro Stanislao, confitente, huiusmodi viginti quatuor sexagenas latorum grossorum se a patre dicti Georgij recepisse, et allegante, sibi dictas pecunias sub huiusmodi condicione per patrem ipsius Georgij datas fuisse et per ipsum mgrum Stanislaum easdem dispensandas commisisse 5, quodque huiusmodi pecunias pro vtilitate et expensis dicti dni Georgy exposuit ita, quod duntaxat sex florenos de dicta summa apud se habere dixit. Et dominus ex huiusmodi confessatis decreuit, dictos sex florenos

<sup>133.</sup> VII. 2 post 14. IV. 3 » Leopoli« deletum. 4 » Wylna« in margine additum. 3 Sic!

ipsi Georgio soluendos, ipsum nichilominus nigrum Stanislaum ad probandum allegacionem admisit, et terminum peremptorium ad probandam huiusmodi allegacionem ad primam iuris post s. Martini prefixit, alias in defectum probacionis extunc et exnunc ex huiusmodi confessatis ad restituendum dictam summam pecuniarum ipsi Georgio condempnauit. Presentibus familiaribus domini.

557. Martis xvij Septembris. Mgr. Martinus, collegiatus Collegij minoris, ad instanciam tocius domus communitatis per Iohannem, sapienciam, ad hodie ad xx horam cittatus. Et in termino huiusmodi ipsa communitas contra prefatum mgrum Martinum proposuit, quod contraveniens Statuto domus, ad bursam ab aliquot septimanis idem mgr. Martinus, licet sepius avisatus, ponere tantum, quantum alij ponunt, recusauit, petens ipsa communitas, eum ad ponendum compelli, iusticia svadente. In presencia prefati mgri Martini, ex aduerso principalis, qui animo litem contestandi dixit, quod non est sufficiens in pecunijs, quibus posset se tuerj, quantum ad exponendum personales. Et dominus post multas altricaciones prefatum mgrum Martinum conpulit ad componendum, sub penis, in Statuto domus contentis.



Acta coram Venerabili viro, dno Mathia <sup>2</sup> de Cobilino, s. pagine professore, decano ecclesie s. Ffloriani, nec non rectore Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, commutacione estiualj anno Dni millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo, ut secuntur infra <sup>3</sup>.

- 559. Die Lune v<sup>4</sup> Maij. Citatus dnus Allexander, baccalarius de Lithuania, ad instanciam Iohannis de Cracouia in causa quadam, inter eos facta<sup>5</sup> parte ex vtraque, terminus de consensu parcium ob spem concordie fiende ad diem crastinum hora xx hie in domo nostra in stuba communitatis<sup>6</sup>, in defectum eiusdem continuatur ad diem Sabbatti proximum<sup>7</sup>, alias ad libellandum post festum Stanislai<sup>8</sup>. Presentibus ibidem Iohanne et Stanislao, seruitoribus Vniuersitatis.
- 560. Die Martis vj<sup>9</sup> Maij. Citatus mgr. Nicolaus Leymiter de Cracouia ad instanciam Katherine Glowina, ciuisse, pro quibusdam

<sup>1</sup> post 11. XI. 2 Kobylinko. 3 Actorum nri 559—603, Codics pag. 197—205.

— Acta acticata coram rectore Johanne Słupcensi commutacione hiemali a. Dni 1476/77 desiderantur in Codice nostro. 4 In Codice >vj«. 5 In Codice >factam«, sic! 6 Collegii artistarum. 7 10. V. 8 post 8. V. 9 In Codice >vij«.

expensis, sibi non solutis. Hinc inde factis controuersijs, et dominus, attentis, distulit terminum ad quindenam, expensas prefatis inter se computando locatis viris bonis, alias assessoribus partibus ex ambabus, de consensu parcium predictarum. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis.

- 561. Die Martis vj 1 Maij. Iohannes Zayaczek, citatus, studens, ad instanciam Alberti, ciuis Cracouiensis, pro debito, quondam sibi accomodato<sup>2</sup>, videlicet quinque florenorum. Ipse confitendo, promisit se soluturum infra hinc et festum, alias per vnum mensem, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus ibidem, ut supra.
- 562. Die Saturni x Maij. Hermolaus, studens, citatus ad instanciam Honesti dni Cristannj Schrzolla, presulis de Cazimiria, pro duabus marcis, per eundem receptis pro carnibus in bursam Ierusalem. Ipse confitendo debitum, promisit se soluturum pro festo Iohannis Baptiste proximo, sub censuris ecclesiasticis.
- 563. Die Saturni x Maij. Valentinus de Noua ciuitate, studens, citatus ad instanciam Honeste Katherine de Cracouia pro quibusdam rebus. Ipse reus negauit narrata , prout narrantur, et dominus dedit ad probandum ad feriam terciam terminum, sub censuris ecclesiasticis. Et submisit se caucionj sub eisdem, quod debet parere iuri, prefatus reus. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis.
- 564. Die Saturni x Maij. Iohannes, filius quondam zupparij <sup>6</sup> Cracouiensis, contra et aduersus dnum Allexandrum de Lithuania Iohannem de Vscze, procuratorem causarum, in sua causa, quam habet et habiturus est coram dno rectore et contra aliam quamcunque personam, fecit et constituit in suum procuratorem, absentem tamquam presentem, ad excipiendum, opponendum, nec non ad agendum, destinandum iuramentum ealumpnie ac aliud quodeunque necessarium, alias in forma meliori. Presentibus ibidem Stanislao de Kelcze, notario, Iohanne de Zochow et seruitoribus Vniuersitatis.
- 565. Die Saturni xvij Maij. Allexander, baccalarius de Lithuania, allegauit, libello Iohannis, quondam vicezupparij de Cracouia, non esse respondendum, quia ipse Iohannes extat excommunicatus prima specie excommunicacionis ad instanciam cuiusdam Heduigis, mulieris de Cracouia, auctoritate dni officialis Cracoviensis, petens, huiusmodi obiectum ad probandum admitti et ipsum actorem ab agendo repellj. Et dominus huiusmodi obiectum ad octauam ad probandum admisit in contumaciam partis.
- 566. Die Saturni xvij Maij. Allexander, baccalarius de Lithuania, confessus est, se in mutuum recepisse octo florenos a dno Petro de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice >\*rij\*. <sup>2</sup> In Codice \*\*accomodatis\*, sic! <sup>3</sup> 24. VI. <sup>4</sup> In Codice \*\*nsrrauit negata\*! <sup>5</sup> 13. V. <sup>6</sup> Sic!

Vylna, studenti Cracoviensi, quos peremptorie ad festum Corporis Xristi proximum 1 soluere 2 obliganit, sub pena excommunicacionis. Presentibus in actis.

- 567. Die eadem. Germanus<sup>3</sup>, baccalarius arcium, citatus ad instanciam plebani de Mszana, qui in absencia sua constituit Stanislaum de Zelonkij in suum procuratorem ad agendum, defendendum suam causam, alias in forma meliorj, et datus sibi terminus ad Sabbatum<sup>4</sup>. Qui expectatus vltra horam solitam, dominus pronunciauit<sup>5</sup> contumacem ob non paricionem mandatorum. Presentibus in actis.
- 568. Die Martis xx Maij. Petrus Glowa, ciuis de Cracouia, vna cum consorte sua, occasione expensarum quolibet anno per vnum florenum a quatuor annis, et anno presenti marcam cum media pro expensis, a mgro N. Leymiter per ipsum comestis et factis, petunt, vna cum littis expensis ad decernendum et soluendum. Qui mgr., N. Leymiter, animo et intencione littem contestandi negauit narrata, prout narrantur, instante dicto dno Petro et consorte sua, qui suo iuramento detulerunt pro dictis expensis. Et dominus decreuit, dictum mgrum N. prestare iuramentum feria quarta proxima post festum Pentecostes c. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis.
- 569. Die Martis xx Maij. Inter dnos Mathiam, presbyterum, et Mathiam de Schidlow, collegiatum, causam dominus remisit ad dnos iudices ordinarios, videlicet ad dnum officialem aut 3 viccarium in spiritualibus, allegans dnus rector, quod non pertinet ad eum iudicare de rebus ecclesiasticis et prouentibus eiusdem. Presentibus ibidem Iohanne de Zochaw 3 et Stanislao.
- 570. Die Iouis xxij Maij. Nobilis Katherine in causa et Valentini dominus dicta testium publicauit, et dominus dedit ad concordandum intra hine et ista festa. Et dominus in eadem concludet dominus in causa in ecclesia s. Francisci duobus viris locatis, et si non fuerit concordia, ad idem faciendum feria tercia Pentecosten. Presentibus mgro Martino de Cracouia et Iohanne de Zochow, testibus.
- 571. Die Iouis xxij Maij. Allexander, citatus ad instanciam Stanislai, filij quondam zupparij<sup>3</sup>. Stanislaus proposuit contra Allexandrum, quod ipse Allexander ipsum Stanislaum de anno 1477 die Lune feria ij ante Alberti<sup>9</sup> usque ad grauem sanguinis effusionem percussit et enormiter lesit, manumque sinistram sibi amputauit, verbisque diffamatorijs, in effectu similibus latronem, furem, malefactorem dehonestauit, sibi Stanislao iniuriando contra Deum et in iusticiam. Quam quidem percussionem, dehonestacionem, lesionem et infamiam extimavit, prout nunc extimat, ad centum marcas communis pecunie, petens, ipsum Allexan-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 5. VI. <sup>2</sup> se. <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> 17. V. <sup>5</sup> eum. <sup>6</sup> 28. V. <sup>7</sup> Pentecostes, 25. V. <sup>8</sup> 27. V. <sup>9</sup> = Adalberti, 21. IV.

drum in predictis centum marcis, vna cum litis expensis condempnari, iusticia mediante. Qui quidem Allexander animo legitime litem contestandj negauit narrata, prout narrantur, et datur i hinc ad probandum ad octauam, alias feriam quintam proximam post Pentecosten i. Et prefatus Allexander promisit et cauit parere iuri rectoris aut dni succonseruatoris i, sub censuris ecclesiasticis. Et cum hoc ipse Stanislaus eciam promisit, stare in pace usque ad decisionem sentencie domini sub censuris predictis, nec per se nec per alium inferiorem i. Presentibus in actis.

- 572. Die eadem. Citatus Iohannes Zayaczek ad instanciam Frederici, studentis, qui Fredericus contra eundem proposuit, quod sibi librum »Faceciarum« y <sup>5</sup> Pogy <sup>6</sup> pro vno fertone vendidit. Ex aduerso idem Iohannes confessus est, se ab codem emisse dictum librum. Et dominus decreuit ex confessatis, infra hinc ad quindenam solucionem facere eidem Frederico per Iohannem predictum. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis.
- 573. Die Saturni xxiiij Maij. Iohannis, quondam vicezupparij de Cracouia, et ex aduerso Allexandrj, baccalarij, iuxta terminum exigendum, prout ipse impediendo responsionem ad libellum dicti Iohannis die oblata obiciendoque sibi sentenciam excomunicacionis 7. Nihilominus non obstante hoc, dominus visa absolucione dicti Iohannis sub sigillo Venerabilis dni officialis Cracouiensis, vel non suspecta, decreuit, respondendum libello huiusmodi dicti Iohannis, et alias pronunciauit contumacem, hodie durante audiencia, et processus opportunos decreuit.
- 574. Die Martis xxvij<sup>8</sup> Maij. In causa dnorum Petri Gloua et consortis sue et mgri Nicolaj Leymiter de Cracouia datus fuit terminus ad pretactam diem ob spem concordie. Non attenta concordia, debuerat iurare, qui non iurauit, non comparuit, et ex aduerso parte comparente petiuit<sup>7</sup>, ipsum contumacem pronunciari. Et in continenti dominus pronunciauit, licet expectatus<sup>7</sup> ultra horam solitam. Presentibus Iohanne de Zochow.
- 575. Die Iouis xxix Maij. Mathias, citatus ad instanciam Iohannis de Yeszowo pro marca, quam recepit a matre sua, et confessus est, eandem recepisse. Cui datum est reo ad probandum, quod exposuit secum, tamquam cum fratre, in expensis, ad primam iuris.
- 576. Die eadem. In causa Stanislaj, ciuis de Cracouia, et Allexandri, baccalarii, terminus differtur ad feriam terciam proximam ad producendum testes, propter certas causas.

<sup>1</sup> terminus. 29. V. Universitatis privilegiorum. 4 \*inferiorema? 5 ye, sic! 6 Poggii Florentini. 7 Sic! 6 In Codice \*\*\*xxvij\*. 9 3. VI.

- 577. Iterum terminus in causa Iohannis, fratris prefati Stanislai, et Allexandri, baccalarii, qui proposuit contra Allexandrum, prout in libello deductum, negauit narrata, prout narrantur. Et datus est terminus ad probandum Iohanni, actorj<sup>1</sup>, ambabus partibus ad primam iuris, alias ad Sabbatum proximum<sup>2</sup>.
- 578. Eadem die. Citatus Marcus de Olomucz ad instanciam Iohannis de ibidem, qui non comparens pronunciatur contumax<sup>3</sup>. Et decreuit<sup>4</sup> processum.
- 579. Die Lune ij Iunij. In causa Iohannis, vicezupparij quondam filij, et Allexandrj, baccalarii, dnus Allexander ob defectum testium, quos inducere debuit, detulit iuramento eidem dno Iohanni super eo, quod principaliter ipsum invaserat. Qui die crastina dictum iuramentum prestabit hora terciarum, et ibidem dnus rector sentenciam in ipsorum causa promulgabit. Presentibus Iohanne de Zochow.
- 580. Die Martis tercia Iunij. Dominus iuxta exigendum terminum decreuit pro tercia dilacione ad inducendum testes Stanislao, stituit terminum hine ad quindenam cum Allexandro in causa. Presentibus in actis.
- 581. Die Saturni vij Iunij. Katherine, mulieris, et Valentini in causa dominus dicta testium dicte Katherine, instante ipso Valentino, publicauit, copiasque et terminum ad dicendum contra ad octauam assignauit. Presentibus Iohanne de Zochow et Iohanne, Stanislao, seruitoribus.
- 582. Die Saturni vij Iunij. Stanislaus de Cracouia, citatus ad instanciam Iohannis pro vno floreno, qui confessus est, et debet eum soluere infra tres dies, sub pena excomunicacionis. Et de caucione ambo cauerunt in pace viuere, sub penis in Statutis.
- 583. Die Lune xvj<sup>5</sup> Iunij. Constitutus coram nobis Stanislaus, prior monasterij Vitouiensis<sup>6</sup>, proposuit querelam contra baccalarium Georgium pro libro, videlicet »Passionale«. Qui bacc. posuit euictorem, qui debet reponere duos florenos dno bacc. infra hine et quindenam. Et Mathias de Pyotrkow debet item dare euictorem, alias reddetur liber dnis de monasterio, si non ponet euictorem prefatus Mathias.
- 584. Die Martis xvij<sup>7</sup> lunij. Nobilis dnus Iacobus Slenczka de Ilkus, ciuis, constituit in suum procuratorem dnum Iohannem Hassarth<sup>8</sup>, ciuem Cracouiensem, absentem tamquam presentem, in causa, quam habet vel habiturus est cum quodam..... dicto, plebano, stu-

¹ »Iohanni, actorj«, deletum. ² 31. V. ³ In Codice »contumacem«! ² sc. rector. ⁵ In Codice »xvij«. ˚ ord. Praemonstratensis. ⁻ In Codice »xvij«. ˚ Sic! ˚ » . . . . . « Pro nomine omisso locus in Codice vacuus.

dente, ad agendum, defendendum, proponendum et allegandum gladium tollendj aut euictores dandum per eundem, circa quem eundem gladium comparauit, et generaliter omnia et singula faciendum, que circa premissa necessaria fuerint in forma meliorj. Presentibus ibidem Stanislao, seruitore Vniuersitatis, et Iohanne de Zochow, testibus.

- 585. Die eadem. Iohannes, baccalarius, citatus ad instanciam Stanislai pro decem grossis, confitendo idem debitum, promisit et obligauit se soluturum infra hinc et septimanam, sub censuris nostris, alias ad Sabbatum proximum<sup>2</sup>.
- 586. Idem baccalarius Iohannes, citatus ad instanciam Iohannis pro medio floreno, qui confessus, obligauit se soluturum infra hine et vnam ebdomadam, sub censuris ecclesiasticis.
- 587 3. Die Iouis xix Iunij. Mathias de Schawlouicze, cantor ad Omnes ss., citatus ad instanciam Iacobi de Dambsko pro verberibus 1 diffamatorijs et cum hoc lesione, quam lesionem conspexit dnus rector in facie sua. Dominus sentenciando diffinitiue decreuit, quod debent peramplius manere in pace ambe partes sub pena florenorum trium et pena excomunicacionis, et quod non debet 1 nocere prefato Iacobo in aliquibus locis. Prefatus cantor debet soluere prefato Iacobo vnum florenum et decem grossos Vniuersitati pro pena iuxta Statuta infra vnam ebdomadam, sub censuris.
- 588. Saturni xxj Iunij. Iohannes de Struschino, baccalarius, citatus ad instanciam Petri de Pawlouicze, bacc., pro debito decem grossorum, qui confessus, pretactos decem grossos obligauit se soluturum infra duas ebdomadas, sub censuris. Presentibus Iohanne de Zochow.
- 589. Die Iouis xxvj<sup>5</sup> Iunij. Iacobus, baccalarius, obligauit se Iohanni, bacc., vndecim grossos soluturum debiti infra diem crastinam sub censuris, quem iterum reconuenit prefatum Iohannem, bacc., pro diffamia furticandi. Qui quidem Iohannes cauit parere iuri sub censuris domini et conseruatoris <sup>6</sup> et ipsius dni rectoris <sup>1</sup> usque ad finem sentencie nostre diffinitiue.
- 590. Die Saturni v Iulij. Albertus Sobnowskij de Ogledya citatus ad instanciam Iacobi de Radzinouo pro summa pecunie, videlicet 3bus florenis sine quinque grossis. Qui confessus, obliganit se soluturum ad tempora certa, videlicet statim dedit sibi medium florenum, residuum vero soluet florenum pro festo Bartholomei<sup>7</sup>, et pro festo s. Michaelis residuum, sub censuris. Presentibus seruitoribus.

<sup>1</sup> Sic! 2 21. VI. 3 Nrus 587 in omni parte sua alia antiqua manu deletus. 4 Mathias. 5 In Codice >xxviij<. 6 Universitatis privilegiorum. 7 24. VIII. 8 29. IX.

- 591. Die Veneris xj Iulij. Derslaus Michowskij, baccalarius, citato mgro Iohanne de Poznania, seniore burse Ierusalem, ex parte suorum seruitorum, videlicet Petri et Paulj, de offensa eorundem scruitorum, proposuit graui cum querela, mgro Iohanne contra respondente et negante narrata, prout narrabantur, subiungendo, quod si et in quantum lesi sint, vim vi repellendo lesio facta est. Et dominus in causa nichil subito facere volens, causam istam distulit ad aduentum dni Dlugosij, prouisoris burse illius. Et nichilominus dnus Derslaus pecijt sibi caueri de parendo iuri contra dictum mgrum Iohannem, que coram dno rectore in posterum pro percussione dictorum seruitorum agentur. Et pro securitate partis vtriusque pena vallata quinquaginta florenorum est imposita. Presentibus mgro Nicolao de Pilcza, Laurencio de Poznania, Nicolao de Grodzisko, bacc. arcium, testibus ad premissa.
- 592. Die Martis xxij<sup>1</sup>. Iohannes Schamutulskij, studens, ad instanciam Martini, clerici de s. Stephano, per Iohannem de Vscze<sup>2</sup>.
- 593. Die Saturni ix Augustj. Iohannes Liganza, studens, citatus ad instanciam baccalarii Nicolaj Grodzisko pro floreno, quem recognouit, et ipsum obligauit se soluere infra hinc et duas ebdomadas, sub pena excomunicacionis. Presentibus in actis.
- 594. Die Martis xij<sup>8</sup> Augustj. Iohannes Sloczskij, studens, citatus ad instanciam Iohannis Gyebel<sup>4</sup>, carnificis de Cracouia, pro ix fertonibus et vno grosso pro carnibus, receptis aput ipsum pro bursa Ierusalem in sua prepositura. Qui confessus, promisit et obligauit se soluturum infra hinc et duas ebdomadas, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus in actis.
- 595. Die Martis xij<sup>8</sup> Augustj. Allexius et Iohannes, seruitores ex Collegio, citatj ad instanciam Nicolai de Mirowicze pro non solucione racione pronunciacionis baccalarii Stanislai de Narthi, qui sibi commisit ad exigendum pecunias prefatas. Et dominus ex decreto suo compellit eos ad soluendum sibi, ita tamen, quod ipse Nicolaus cauit et intercessit et promisit eos intercedere a prefato bacc., et non impediat eos infra hinc et dominicam<sup>5</sup> sub censuris ecclesiasticis.
- 596. Die Saturni xxiij<sup>6</sup> Augustj. Mathias de Slupcz<sup>7</sup>, clericus et studens, citauit Mathiam de Schamothulij. Et idem Andreas<sup>7</sup> proposuit contra Mathiam de lesione siue offensa graui capitis, Mathia e contra respondente et confitente lesionem prefatam, quamquam dixerit, quod eciam per eum percussus fuerit. Et fecit se defendendo, quod tamen non probauit. Et ideo dominus iuxta Statutum decreuit, ut Mathias expediat medicinam pro parte lesa, videlicet quatuor grossos, et

<sup>1 &</sup>gt;xxij <? In Codice >xxvij <. 2 Res ad finem non perducta. 8 In Codice >xxiij <. 4 > Gyebel <?, >Byebel <? 5 17. VIII. 6 In Codice >xxiij <. 7 Sic!

pro satisfaccione condigna parti fertonem, dandum Andree intra 3 dies, adiudicanit. Et Vniuersitati vnum florenum pro pena iuxta Statutum soluere tenebitur, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus in actis.

- 597. Die Saturni xxiij Augusti<sup>1</sup>. Petri, pictoris, et Vrsule, vxoris sue, et Mathia, mgro<sup>2</sup> de Schidlow continuatur terminus in causa ad feriam terciam post Mathei proximam<sup>3</sup>. Presentibus in actis.
- 598. Die Mercurij xxvij<sup>4</sup> Augusti. Iodikus<sup>2</sup> de Ilkusz, notarius dni Ianowszkij, obligauit se soluere duos florenos et quatuor grossos pro expensis dno baccalario Iohanni, filio Wolnij de Cracouia, ad festum Natiuitatis Dni, sub censuris. Presentibus ibidem Iohanne de Sulmierzicze.
- 599. Die Mercurij x Septembris. Iohannes de Glogouia, baccalarius, citatus ad instanciam Iohannis, camerarii regis, pro offensa. Qui confessus, defendendo se wlneratus fecit <sup>2</sup>, qui bacc. retulit, quod <sup>5</sup> solus fuit et cum consocys suis, quos debet producere pro feria sexta proxima ante Crucis <sup>6</sup>. Et eundem dominus terminum continuauit ad eandem feriam.
- 600. Die Saturni xiij Septembris. Cristi nomine invocato, pro tribunali sedentes, solum Deum pre oculis habentes, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam, quam de consiliariorum nostrorum consensu in his scriptis ferimus inter Iohannem, cubicularium Serenissimi dni nostri, regis Kazimirj, notarium, ex vna et inter Discretos Iohannem de Glogouia, Leonardum de Wratislauia<sup>2</sup>, baccalarium, et alios studentes, consortes litis, partibus ex altera in causa contencionis et percussionis, quo ad prefatum Iohannem per eosdem bacc. et studentes facte et illate, decernimus, diffinimus et declaramus, ipsis idem minime licere nec licuisse, et ob ipsam whereacionem et expensas in medicinis, per eundem Iohannem factas, prefatum bacc., videlicet Iohannem, et Leonardum de Glogouia<sup>2</sup> et alios consortes eorum in duobus florenis condempnamus, saluis impensis, in lite factis, infra hinc et festum Michaelis<sup>7</sup> sub pena vallata quinquaginta florenorum et excommunicacionis. Presentibus ibidem Stanislao et Iohanne, seruitoribus.
- 601. Die Martis xxiij Septembris. Mgr. Mathias de Schidlow ad instanciam Petrj, pictoris, et Vrsule Senioris Frischnatoua et vxoris, pronunciatur contumax per se. Presentibus Stanislao de Zelonkij et Iohanne de Sulmirzicze.
- 602. Die Mecurij viij Octobris. Mathie de Vilczina, baccalarij, et Margarethe, pistricis de Cracouia, nominatus ipse Mathias,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice >xix Septembrise! <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> 23, IX, <sup>4</sup> In Codice >xxve.
<sup>5</sup> non. <sup>6</sup> 12, IX, <sup>7</sup> 29, IX.

principalis, et Iohannes de Vieliczka dicte Margarethe procuratorio nominibus, reproductis specialibus citacionibus contra mgrum Iohannem de Pnijewij vna cum obligacionibus et sentencijs diffinitiuis, in actis rectoratus notatis, alysque processibus et notis, pecierunt, ipsum mgrum reimponi in pristinas sentencias et grauiores contra eundem decerni ob non solucionem certarum summarum pecunie seu florenorum, in quibus extat obligatus et condempnatus, in presencia dicti mgri Iohannis, petentis, terminum contra huiusmodi obligacionem et sentencias ad dicendum contra, seu ad dandum raciones, cur et quare eciam non debeat reimponj et processus grauiores contra eum non debeant decernj. Ex aduerso principali et procuratore, dicentibus, contra acta et sentencias accionem nouam non esse admittendam et lites resuscitandas, ex quo iudicia retro trahi non deboant, petentibusque, se iuxta eadem acta et sentencias conseruari. Et dominus, attentis parcium altricacionibus huiusmodj ante omnia instantibus, dictis principali et procuratore, ipsum mgrum Iohannem reimposuit ad instanciam dictorum Mathie, bacc., et Margarethe in sentencias pristinas et grauiores contra eum decreuit. Et nichilominus defessam iuris et accionem de dolo, ut dicitur, commisso, reseruauit dicto mgro Iohanni. Qui in continenti certas raciones produxit, presentibus visdem Mathia, bacc., et Iohanne, procuratore, petensque copiam et terminum ad octauam ad dicendum contra. Presentibus ibidem Stanislao de Costen, seruitore Vniuersitatis, et Iohanne de Sulmirzicze, testibus.

603. Die Saturnj xj Octobris. Albertus de Brzeszini citauit Petrum de Bartholow pro sallario resumpcionis. Et dominus distulit terminum ad quindenam ad probandum prefato Petro de non solucione. Presentibus in actis.



(Acta et acticata coram rectore Mathia Kobylinko de Kobylino commutatione hiemali anno Dni 1477/78)'.

605. Die Iouis penultima mensis Octobris<sup>2</sup>. Veniens nostri ad presenciam Iacobus de Gosthkow, citando Gortandum<sup>3</sup> de Dambrowka, proposuit contra eundem, quod ipse veniens<sup>4</sup> tendendo ad medium noctis cum armis venit, pulsando ad cameram meam, et verbis iniuriosis comminando, dicens, exi vilissime latro et statim amputabo tibi caput, et e conuerso in cameram non redibis; et secundo, quod abduxit pueros<sup>5</sup>, inuenes, sibi a parentibus comendatos; et 3cio,

Actorum nri 605-654, Codicis pag. 206-221. 30. X. 3 Gortandum, sic! 4 veniens deletum. 5 pueros deletum.

quod in publico coram scolaribus infamavit eum, asserens eum furem, latronem. E contra vero Gortardus respondendo, negauit prima duo simpliciter; 3cium vero respondit, quod illa verba protulit contra predictum dnum baccalarium, que prius eidem Gortardo intulit, eciam sibi prius maledicendo. Et dominus dedit terminum ad primam iuris, hoc est ad terciam feriam proximam post Omnium ss.<sup>1</sup>, idem ad probandum dno bacc. predicta, per eum proposita.

- 606. Die Martis quarta mensis Nouembris. Terminus dni Iacobi<sup>2</sup>, baccalarij, cum Gotardo de Dambrowka, continuatur ad feriam quintam proximam<sup>3</sup>, et interim, hoc est die Mercurij<sup>4</sup>, testes inducti iurabunt de dicenda veritate, et similiter examinabuntur.
- 607. Die Saturni octaua mensis Nouembris. Stanislaus, sapiencia, retulit, quia citauit Iohannem Lubranszkj, baccalarium arcium, ad instanciam Nicolai de Lublin ad horam xxj. Et nichilominus procurator dicti dni bacc. petiuit terminum ipsi diferre, et dominus decreuit hinc ad duas ebdomadas, ob spem restitucionis librj.
- 608. Die Lune decima mensis Nouembris. Margaretha de Vythkowycze, seruitrix Michaelis, cultellifabrj, constituta personaliter coram domino, proposuit querulose contra Nicolaum de Rawa, studentem, pro eo, quod in vigilia s. Martini<sup>5</sup>, veniens in domum predicti Michaelis, verbis inhonestis eam affecit et confudit, videlicet tu es persona suspecta et debes morarj in lupanari. Quam confusionem, bona fide reuocando, extimat ad decem marcas, malens tantum et plus de proprys amittere, quam predicta verba ab eodem sustinere. Ideo petit suo nomine, per vestram dne rector sentenciam diffinitiuam dictum dnum studentem ad soluendas dictas decem marcas cogi et compelli, et ipsum dnum studentem coram eisdem personis reclamare eadem verba. Ex aduerso dicto dno Nicolao omnia negante, et negat omnia, prout narrantur, petens, petita fieri non debere, actrice ex aduerso petente terminum ad probandum ad primam diem iuris, quem obtinuit.
- 609. Eadem die in causa Iohannis Greogry de Rawa et Nicolai de ibidem, dominus auditis hinc inde controuersijs inter predictos, decreuit ex consensu actoris, quod idem Nicolaus iuramentum corporale faciet ipso die s. Martini <sup>6</sup> post missas immediate super eo, quod nichil scit de sella Iohannis predicti.
- 610 7. Die Saturni xv8 mensis Nouembris. Dnus Iohannes Lygasza, citatus ad nostri presenciam comparensque per famulum suum, Iohannem Griff, confessus est, se teneri et debere dne Barbare Strzeszychowa quatuor florenos cum octo grossis pro vino, recepto aput

 <sup>4.</sup> XI.
 Gostkowski,
 6. XI.
 5. XI.
 9. XI?,
 10. XI.
 Nrus 610 bis in Codice scriptus, sed prior deletus.
 8 In Codice >xiiij

eandem. Et obligauit se soluere infra hinc et per duas septimanas prefate dne Barbare realiter et cum effectu, sub censuris ecclesiasticis ipso facto. Presentibus, ut in actis.

- 611. Die Saturni vicesima nona mensis Nouembris. Veniens nostri ad presenciam Mathias de Iassyenye, citando Iohannem de Iyesschowo, proposuit contra eum, quod librum ei vendidi cum cistula pro vndecim grossis. E conuerso vero Iohannes respondendo, negauit totum. Et dominus eis dedit terminnm pro feria secunda proxima post festum s. Andree 1 ad probandum.
- 612. Eadem die Swanthoslaus, psalterista, personaliter constitutus, proposuit contra Iohannem, baccalarium de Casimiria, quod ei tenetur tres fertones, in quibus eidem dno Swanthoslao invadiauit Ebreardum. E contra vero idem dnus bacc., respondendo ad proposita, negauit totum. Et dominus dedit eis terminum ab hinc ad octauam ad probandum eidem dno Swanthoslao.
- 613. Die Martis nona mensis Decembris. In causa Alberti Czeskyendorff, ciuis Cracoviensis², inter dnum Nicolaum Pczolka de Warscheuie³, baccalarium s. theologie, facta est composicio amicabilis per mutuam hinc inde reconciliacionem de premissis ita, quod parere habeant inter se, nec vnus alterum impediat, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus ibidem Prouidis et Discretis Nicolao Woythkowycz de Cracouia, Martino et Stanislao, sapiencia, testibus ad premissa.
- 614. Die Martis nona mensis Decembris. In causa Honeste Katherine de Cracouia et Bartholomeum <sup>4</sup> de Cracouia <sup>5</sup> Sand <sup>6</sup>, baccalarium arcium, partibus ab altera vertente, facta est composicio inter eos amicabilis, ita tamen, quod prefata Katherina debet sibi restituere tredecim grossos, quos dederat in vadium prefatus bacc., et idem tenebitur restituere vadium, scutellam stanneam et anulum argenteum. Et peramplius <sup>7</sup> de ceteris imponimus eis silencium perpetuum in omnibus factis et faciendis. Presentibus ibidem Honorabilibus Nicolao, arcium bacc. de Cracouia, et Petro, presbytero de Byecz. Inter quos penam vallamus triginta marcarum.
- 615. Die Martis xvj Decembris. Mgr. Micolaus de Iaroslaw, citatus pro debito duarum sexagenarum ex parte due Margarethe Iarosschowa de Cracouia, qui confessus obligauit se soluturum infra hinc et festum Epiphanie proxime affuturum Presente Iohanne, seruitore, et Iohanne de Tulcze, testibus. Et in continentj monitus per executorem Iacobum, altaristam ad s. Mariam in Cracouia.

<sup>1 1.</sup> XII. 2 In Codice >ciuem Cracouiensem«, sic! 3 >Warscheuie«, sic! 4 Sic! 5 >Cracouia« deletum. 6 >Sand« insuperscriptum. 7 >peramplius«? 6. I 1478.

- 616. Die Saturni. Iacobus, baccalarius de Gosdko<sup>1</sup>, iudicialiter recognouit, se teneri et obligari vnum florenum Nicolao de Luthomirsko, studenti, quem infra tres ebdomadas sub censuris ecclesiasticis soluat, quanis dilacione semota. Presentibus ibidem testibus, dno dre Stanislao de Zavada, Michaele de de<sup>1</sup> Vyelun, mgro, et alijs.
- 617. Die Lune xxvj mensis Ianuarij. Victorinus de Schenno, studens, constituit Stephanum de Sandomiria, studentem, cum potestate substituendi in procuratorem in causa, quam habiturus est seu mouere intendit Discreto Ffrederico....², studentj, occasione cuiusdam picture certi libelli, ad agendum, defendendum, libellandum, litem contestandum, iuramentum in animam constituantis¹ prestandum, adiudicata leuandum et de eis quittandum, obligaciones recipiendum, et generaliter omnia et singula faciendum in forma meliori, promittens de rato. Presentibusque¹ ibidem Discretis Iohanne de Wyeliczka, procuratore, et Alberto de Cleparz, notario consistorij Cracouiensis.
- 618. Die Saturnj vltima mensis Ianuarij<sup>3</sup> 1478. Venerabilis et Egregius vir, dnus rector, sentenciam diffinitiuam tulit inter Albertum, actu presbiterum Plocensis diocesis, et Iacobum, baccalarium Goskowskij<sup>1</sup>. Qui quidem Iacobus, bacc., occasione pecuniarum, retentarum eidem dno Alberto, tenetur eidem dno Alberto satisfacere, et reponere feria tercia proxima post Purificacionis<sup>4</sup> florenum, sub censuris ecclesiasticis.
- 619. Die Saturnj vltima mensis Ianuarij. Honorabilis mgr. Martinus de Gorlicze<sup>1</sup>, altarista ecclesie Cracouiensis, suam querimoniam exposuit contra et aduersus Caspar de Poznania, occasione quorundam librorum mutuandorum eidem Caspar. Qui quidem dnus Caspar recognouit, se habuisse duo volumina prefati mgri Martini accomodata, que promisit et obligauit se restisuere prefato Martino infra hinc et quindenam; et tercium eciam dixit se habuisse, sed tamen casu amisit et retulit eum receptum per quendam baccalarium in Lithwaniam. Pro quo libro amisso obligauit se soluturum duodecim grossos infra hinc ad quindenam, sub pena excommunicacionis, si vero contingeret prefatum bacc. reabuisse 6 libellum tercium, extunc, restituto libello, tenebitur sibj e conuerso restituere pecuniam.
- 620. Die Saturni septima mensis Februari j 1478. Thomas Regen, studens, citatus<sup>1</sup>, et Symon, baccalarius, citatj<sup>1</sup> ad instanciam Andris, barbitonsoris, pro quodam debito, videlicet quindecim grossis minus duobus ternarijs, occasione medele, adhibite circa pedem prefati Thome, obligauerunt se soluere prefatos quindecim grossos infra hinc et festum Pasche<sup>7</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Et ipse dnus Andris, bar-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> ».....«, locus vacuus. <sup>3</sup> 31. I <sup>4</sup> 3. II. <sup>4</sup> »magister«, sic! <sup>5</sup> »reabuisse«, sic! <sup>7</sup> 22. III.

bitonsor, promisit et obligauit se adhuc medicinam adhibere circa pedem prefatj Thome.

- 621. Die Saturni mensis Februarij vij. Dominus ob spem concordie alias ad probandum, alias in defectu probacionis terminus continuatur ad feriam quintam proximam post Invocauit Presentibus in actis.
- 622. Die Veneris xiij mensiis Ffebruarij. Mathias, baccalarius de Przemislia, Venerabili viro, dno Stanislao de Zawadj, s. theologie professorj, obligauit se soluturum marcam cum media pro dominica Letare sub censuris ecclesiasticis, quam marcam cum media idem dnus dr. mgro Martino de Cracouia, collegiato maioris Collegy, pro eodem bacc. soluit occasione cuiusdam certi debiti, inter ipsum mgrum Martinum et bacc. contracti. Presentibus ibidem in actis.
- 623. Die Iouis decima nona mensis Ffebruarij. Iohannes de Curanowo, studens, petit, restitui sibi clericum, nomine Martinum, suum compatriotam et secum hic proprijs expensis Cracoviam adductum, apud Paulum de Zyelonkij, studentem et ecclesie ministrum in Zyelonkij, visum et inuentum et repertum, presente dicto Paulo et dicente, quod non est neque fuit voluntatis dicti clerici ad ipsum Iohannem redire. Et dominus, auditis propositis et responsis parcium dictarum, decreuit et mandauit, eundem clericum hinc ad feriam quartam proxime venturam o coram domino per eundem Paulum fore statuendum, quo statuto, dominus decernet.
- 624. Die Saturni xxj mensis Februarij. Dominus ex certis causis, animum suum mouentibus, in causa inter Stanislaum Zucharowskij<sup>1</sup>, studentem, ex vna et Nobilem Martinum de ibidem, partibus ex altera, dominus<sup>1</sup> decreuit in ipsa causa assessores, personas spirituales, iuris peritas, nominandas. Et in continentj Stanislaus de Lublin, dicti Stanislai Zucharaba<sup>1</sup>, studentis, nomine Venerabilem virum, mgrum Stanislaum de Cobilino, et ex aduerso Iohannes de Vyeliczka, similiter nomine Martini de Suchoraba<sup>1</sup>, mgrum Iohannem de Thost, decretorum dres, nominarunt, quos hinc ad octauam dominus conportandos pro hora xxj<sup>1</sup>.
- 625. Die Iouis xxvj mensis February cittauit Iacobus de Coskow<sup>1</sup> mgrum Martinum<sup>6</sup>, ad s. Annam rectorem scole, pro quibusdam certis iniurys et violatis rebus. Et dominus prefixit terminum ad primam iuris ad probandum dno Iacobo de Goskow<sup>1</sup>.
- 626. Die Iouis xxvj mensis Ffebruarij. Venerabilis mgr. Stanislaus de Cobilino, decretorum dr., reproducta citacione ad videndum interloqui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 12. II. <sup>3</sup> 1. III. <sup>4</sup> Lysy, <sup>5</sup> 25. II. <sup>6</sup> Kotowicensem.

contra Venerab. mgrum Iohannem de Thost, decretorum drem, decreta et nota continuacionis ad idem faciendum a dorso eiusdem desuperscripta, petiuit per Venerab. dnos Mathiam de Cobilino, rectorem, Iohannem de Oszwanczim, s. theologie professores, et Mathiam de Costen, decretorum drem, consiliarios Vniuersitatis, interloquj et eorum voluntatem super deductis pronunciarj in contumaciam partis non comparentis iuxta exigenciam termini. Qui domini corum voluntatem pronunciando, visisque deductis et productis et attento, quod actio pro libro Decreticipsi mgro Stanislao de Cobilino directe non competit, sed ipsi Vniuersitatj, decreuerunt, librum ad locum librarie domus canonistarum, ubi reponi consuetur, esse reponendum per mgrum Iohannem de Thost, vnde ipsum dicitur pro sui vsu recepisse, et insuper monicionem ad instanciam officy et tocius Vniuersitatis Studij Cracouiensis pro eiusdem libri ad locum prefatum reposicione contra ipsum in forma esse danda.

- 627. Die Martis tercia mensis Marcy. Mgr. Martinus<sup>3</sup> ad s. Annam<sup>4</sup> in causa, vertente inter ipsum et Iacobum, baccalarium de Gostkow<sup>2</sup>, constituit procuratorem mgrum Bartholomeum de Vijdawa ad agendum, defendendum et alios quosuis actus exercendum. Presentibus in actis.
- 628. Die Martis x mensis Marcy. Dorothee de Cracouia, vidue, ex vna et mgri<sup>5</sup> Laudamus, partibus ex altera in causa, terminus continuatur ob spem concordie, alias ad idem faciendum hine ad feriam terciam post Conductum Pasce <sup>6</sup>. Presentibus in actis.
- 629. Die Martis x mensis Marcy. In causa dni Iacobj de Goskow <sup>2</sup> et mgri Martini <sup>3</sup>, rectoris scole ad s. Annam, dominus distulit terminum ad probandum mgro Martino contra testes, inductos per prefatum Iacobum, baccalarium, quod sunt sui capitales amici <sup>7</sup> et infamatores, hinc infra ad quindenam <sup>2</sup> proxima feria tercia post Conductum Pasche <sup>6</sup>. Presentibus in actis.
- 630 °. Die Mercurij xj mensis Marcij. Iohannes Zayanczek, studens, citatus ad instanciam Honeste dne Barbare de Cracouia pro quodam debito, videlicet xxj florenis, occasione expensarum.
- 631. Die Veneris xiij mensis Marcy. Mgr. Martinus retulit, se citasse dnum Michaelem de Pijnsko ad instanciam mgri Petrj de Coslowo ex mandato vicerectoris Venerabilis viri, dni Stanislai de Zawada. Presentibus in actis.
- 632. Die Veneris, ut supra. Ex mandato dni vicerectoris mgr. Martinus retulit, se citasse dnum Michaelem de Pynsko ad instanciam

<sup>1 &</sup>gt;sui«, sic! 2 Sic! 5 Kotowicensis. 4 scholae rector. 5 Georgii de Cracovia. 6 31. III. 7 >amici«, sic! 8 Nrus 630 in omni parte sua deletus. 9 In Codice >Venerabili viro, dno Stanislao«.

mgri Mathie de Cobilino ad primam iuris post festum Pasche ad uidendum libello, alias proposicionem facti coram Venerabili viro, dno dre Stanislao de Zawada, vicerectore.

- 633. Die Veneris xiij mensis Marcij. Mgr. Petrus<sup>3</sup> de castro <sup>4</sup> contra Michaelem de Pijnsko, baccalarium, proposuit, quod idem baccvnum fertonem ex mutuo sibi tenetur. Ex aduerso bacc. predictus petiuit, sibj terminum darj ad deliberandum ad primam iuris post festum Pasche<sup>1</sup>. Et dominus dedit terminum iuxta peticionem hoc adiccto, quod idem bacc. ibidem in termino deliberatus ad proposicionem predicti mgrj respondebit.
- 634. Die Iouis xxvj mensis Marcij 1478. Mgr. Iohannes de Camyecz <sup>2</sup> recognouit <sup>5</sup> confessus coram vicercetore, dno dre de Zawada, dicendo, quod ipsius consanguineus, videlicet Anthonius de prefata Camyenyecz, fuit tunc in camera, cum Iohannes, actor de Asszuwarcza <sup>2</sup>, venerat cum sapiencia ad citandum, quem predictus mgr. clausit in camera, nec ostendit illum ad citandum. Dominus autem dr. decreuit, res prefatj Anthonij et mgri fratris eius arrestarj, donec satisfecerint pauperibus studentibus. Presentibus, vt in actis.
- 635. Die Iouis xxvj mensis Marcy. Honorabilis mgr. Bartholomeus <sup>6</sup> proposuit contra Michaelem de Camyenyecz in Vngaria, principaliter citatum per sapienciam, interrogando eundem Michaelem de de <sup>2</sup> Anthonio, si fuisset pro isto tempore, quo querebatur ad citandum. Ipse negauit dicendo, non fuisse eundem Anthonium in domo, et prefatus Michael confessus, de aliquibus libris eundem habuisse in vadio prenominatj Anthony. Aduersa pars petiuit dominum ad arrestandum huiusmodj libros, dnus autem Stanislaus de Zawada, professor s. theologie, decreuerat, arrestarj per notarium publicum et omnes libros conscribere <sup>2</sup>. Presentibus, vt in actis.
- 636. Die Veneris xxvij mensis Marcy. Mgr. Iohannes de Camyenyecz cauit pro Anthonio, suo fratre, et obligauit ipsum statuere coram dno rectore pro feria tercia proxime ventura ad iusticiam de eo recipiendam, quod si reus non comparuerit, extunc se idem mgr. posuit ad causam pro eo et principalem, sub pena centum florenorum. Et nichilominus dicti mgrj Iohannis res, ad instanciam cuiusdam Iohannis de Swarcz et suorum litis consortum pridie arrestatas, occasione dicte cause, Antonio prefato mote, arrestatas dominus dearrestauit.
- 637. Die Saturni xxviij mensis Marcy. Honorabilis dnus Gothardus de Dambrowka consensit in absolucionem Nicolao de Wyszna, clerico diocesis Plocensis, ob spem satisfaccionis infra hinc usque ad

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> post 22. III. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> Kozłowita. <sup>4</sup> rector scholae in castro Cracoviensi. <sup>5</sup> recognouit deletum. <sup>6</sup> Znenensis. <sup>7</sup> 31. III.

festum s. Stanislai in Mayo<sup>1</sup> pro residuitate, videlicet viginti duorum grossorum. Presentibus in actis.

- 638. Die Saturni xxviij mensis Marcy. Iohannes Cosczyensky proposuit contra Paulum, studentem de Tzrasnysz<sup>2</sup>, quod dedit sibj expensas pro 3bus septimanis, Paulus vero e conuerso respondit, duabus septimanis habuit<sup>2</sup> expensas, pro quibus tunc paratus est respondere. Dominus distulit terminum ad probandum Iohanni ad feriam 3am proximam<sup>3</sup> per testes. Presentibus, ut in actis.
- 639. Die Saturnj xxviij mensis Marcy. Mgr. Vincencius dno rectori inhibuit in causa, quam habet facere <sup>2</sup> coram officiali <sup>4</sup>, ne in causa apud officialem attemptaret contra Alexandrum, studentem, ex vna rectorem <sup>5</sup> ad s. Spiritum. Qui quidem dnus rector excepit eundem Alexandrum circa officialem generalem, sub pena excomunicacionis et Statutj Vniuersitatis. Presentibus Iohanne de Thulcze et me, notario Samuele, testibus ad premissa.
- 640. Die Martis vltima mensis Marcij<sup>6</sup>. Honorabilis dnus Michael de Pynsko, citatus per mgrum Mathiam de Cobilino, actorem, pro quibusdam sexternis »Colibetj« 7 s. Thome 8, sibi mutuatis. In termino quoque comparens ad proposicionem prefati mgrj Mathie prenominatus Michael negauit narrata, prout narrantur, et protestatus est de requirendo prefato mgro Mathia. Presentibus in actis. Et nichilominus dominus decreuit probacionem mgro Mathie, quam facere deberet infra hine ad octauam, et continuauit terminum predictum.
- 641. Die Martis vltima mensis Marcy. In causa mgrj Petrj<sup>9</sup> ex vna et Michaelis <sup>10</sup> de Pynsko, baccalarij, idem bacc. ad proposicionem dicti mgri respondendo negauit narrata, prout narrantur, et petiuit, petita fierj non debere. Et dominus terminum prefixit terminum <sup>2</sup> dicto mgro ad probandum ad feriam quintam proximam <sup>11</sup>. Et in continenti mgr. Petrus contra eundem bacc. proposuit, quod Priscianum <sup>12</sup> maiorem et breuiorem sibi in mutuum dedisset. Baccalario ex aduerso hoc diffitente et negante, et dominus admisit ad probandum. Baccalarius requerrendo <sup>2</sup> dictum mgrum proposuit, quod eidem mgro Exercicia « Donati et Lecturam « Petri Hispani »Tractatuum « sibj mgro <sup>2</sup> concessit. Mgro ex aduerso mgro <sup>2</sup> Petro allegante, restitucionem sibj fierj factam, quam probabit infra hine ad octauam.
- 642. Die Martis vltima mensis Marcy. Illius Iohannis de Swarcz ex vna et Anthonij de Camyenyecz in causa dominus terminum, ad hodie cadentem, ex certis causis, animum suum mouentibus, ad idem faciendum continuauit, presentibus dictis partibus, ad feriam quintam

<sup>1 8.</sup> V. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> 31. III. <sup>4</sup> ecclesiae cathedralis Cracoviensis. <sup>5</sup> scholae. <sup>6</sup> 31. III. <sup>7</sup> = Quodlibeti. <sup>8</sup> Aquinatis. <sup>9</sup> Kozłowitae. <sup>10</sup> In Codice »Michaelec. <sup>11</sup> 2. IV. <sup>12</sup> Prisciani »Grammaticam«.

proxime venturam<sup>1</sup>, et nichilominus sub forma priorj mgr. Iohannes de Camyenyecz dictum Antonium pro die prefata statuere iudicio cauit. Presentibus, ut in actis.

- 643. (Die Mercurii prima Aprilis). Xristi nomine invocato, pro tribunalj sedentes, solum Deum et iusticiam pre occulis habentes, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam, quam de consensu et consilio dnorum drum, consiliariorum nostrorum, in his scriptis ferimis in causa, inter Iohannem de Swarcz ex vna et Anthonium de Camyenyecz partibus ex altera, studentibus, vertente, pro pecunys, videlicet xxti florenis, per ipsum Iohannem apud Anthonium depositis et per ipsum ammissis, dicimus, decernimus, diffinimus et declaramus, ipsi, scilicet Anthonio, idem minime licere nec licuisse, sed plene et integre restitui res et pecunias ipsi Iohanni debuisse, fore condempnandum et condempnamus ad restitucionem et solucionem xxti florenorum, medium, videlicet decem florenos, nunc, et medium ad festum s. Michaelis<sup>2</sup>, sub pena excommunicacionis et alys censuris ecclesiasticis. Lecta, lata et in scriptis pronunciata est hec sentencia diffinitiua per Venerabilem virum, dnum Mathiam de Cobilino, s. theologie professorem, decanum ecclesie s. Ffloriani, rectorem et succonseruatorem Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, anno Dni mecce septuagesimo octavo, indiccione vndecima, pontificatus ss. in Xristo patris et dni nostrj, dni Sixti, diuina prouidencia pape quarti, anno eius septimo, die vero Mercury prima mensis Aprilis in Collegio artistarum in stuba communi. Presentibus Honorabilibus dnis, mgro Bartholomeo de Sneyna, collegiato in minorj, Stanislao, sapiencia, et me Samuele, in causa notario<sup>3</sup> et scriba dni rectoris 4.
- 644. Die Mercury prima mensis Aprilis. Honorabilis mgr. Iohannes et Anthonius, frater suus germanus de Camyenyecz, constituerunt in procuratorem mgrum Iohannem de Wyeliczka in causa et causis, quam habent cum quodam Iohanne Vngaro de Swarcz, ad agendum, defendendum, citandum et generaliter omnia et singula faciendum, et alias in meliorj forma habere et tenere per ipsum procuratorem suum facta, gesta ac quomodolibet ordinata.
- 645. Die Martis septima mensis Aprilis. Honorabilis dnus dr. Georgius de Cracouia Laudamus<sup>5</sup> obligauit se soluturum 18 grossos Honeste Barbare de Cracouia ita, quod crastina die octo grossos soluere debebit et finem pro festo s. Michaelis<sup>6</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus in actis.
- 646. Die Iouis nona mensis Aprilis. Ingeniosus Stanislaus retulit, se citasse Discretum Iohannem de Xanze polye pro quibusdam

<sup>1 2.</sup> IV. 2 29. IX. 3 In Codice >notarius. 4 Ad calcem nri 643 adscripsit alia manus et statim delevit: >Die 'vero secunda mensis Aprilis dominus pronunciavit se iudicem competentem, decreuit oportunos processus contra Michaelem de Pynsko. 5 >de Cracouia Laudamus. in margine additum. 6 29. IX.

sexternis. Dominus distulit terminum eisdem ad diem Sabbatum proximum 1, ad ducendum Albertum, scolarem, iurarj cum prefato Iohanne. Presentibus, vt in actis.

- 647. Die Mercurij quindecima mensis Aprilis. Ingeniosus Martinus de Byelicze proposuit contra mgrum Stanislaum de Cracouia, quod eum obligauit ad quosdam labores scolasticos et premisit sibj satisfacere, pensat autem sibj labores ad tres florenos. Et mgr. respondendo negauit<sup>2</sup>, prout narrantur, dominus autem Martino admisit ad probandum ad feriam terciam post dominicam Cantate<sup>3</sup>. Presentibus, ut in actis.
- 648. Die Iouis xvj mensis Aprilis anno Dni nicce septuagesimo octauo. Nicolaus de Borowicze obligauit se soluere mediam marcam sine vno grosso Iohanni de Krzywa noga infra hine ad festum s. Stanislai proxime venturum<sup>4</sup>, sub censuris ecclesiasticis.
- 649. Die Lune xx mensis Aprilis. Venerandus dnus Mathias<sup>5</sup>, rector Vniuersitatis Cracouiensis, distulit terminum pro feria tercia proxima post dominicam Cantate<sup>3</sup>, vna cum decano<sup>6</sup> facultatis arcium, ad diffiniendam sentenciam arbitralem inter Iohannem de Swarcz, actorem, et Anthonium, reum de Camyenyccz, et fratrem suum, mgrum Iohannem de eadem Camyenyccz, qui quidem mgr. Iohannes prenominatus debet audire sentenciam arbitralem sub pena excommunicacionis. Presentibus me Iohanne de Thulcze etc.
- 650. Martis xxj Aprilis. Martini de Byelicze, studentis, ad delacionem mgr. Stanislaus de Cracouia ex decreto domini cras hora terciarum iurabit in presencia Nicolai de Iarzymirz, dicti mgri Stanislai nuncij, egritudinem allegantis et terminum, ad hodie cadentem, pro crastina die suscipientis. Presentibus, ut in actis.
- 651. Iohannis de Cracouia, baccalarij, ad instanciam Honorabilem mgrum Matheum de Cracouia, per Discretum Stanislaum, domini nuncium generalem, citatum, videlicet <sup>8</sup> horam solitam et consuctam, expectatum et non comparentem, dominus pronunciauit contumacem.
- 652. Loduigum, studentem de bursa Ierusalem, non iurantem<sup>9</sup>, iuxta delacionem Prouidi Andrisz, sartoris de Cracouia, occasione residui debiti occasione reformacionis duarum zubarum pridie factam, in petitis <sup>10</sup> condempnauit et processus decreuit.
- 653. Martini de Byelicze, studentis, ab vna et mgri Stanislai de Cracouia, rectoris scolarum ad Corpus Xristi in Casimiria, ex altera partibus in causa dominus, recepto iuramento corporali a prefato Mar-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 11. IV. <sup>2</sup> narrata. <sup>3</sup> 21 IV. <sup>4</sup> 8. V. <sup>5</sup> Kobylinko. <sup>6</sup> In Codice >decanase <sup>7</sup> In Codice >Lunes correctum in >Martiss, <sup>8</sup> ad. <sup>9</sup> Sic! <sup>10</sup> dnus rector,

tino, sibi per mgrum Stanislaum relato, quod pro seruicijs, in prefata scola ad Corpus Xristi factis, idem mgr. promisit satisfacere, decreuit, ut idem mgr. Stanislaus mediam marcam pecuniarum occasione premissa infra hinc ad festum s. Iohannis Baptiste immediate affuturum sub censuris ecclesiasticis soluat. Presentibus, ut supra.

654. Iohannes Gerwasij de Sworcz dyocesis Albensis, studens Vniuersitatis Cracouiensis, et mgr. Iohannes de Crasna, Discreti Anthonij de ibidem, studentis eiusdem Albensis dyocesis, sui germani, nomine cauendo de rathihabicione eiusdem, ipse Iohannes de Sworcz, sentencie diffinitiue, superius in actis die Mercurij prima mensis Aprilis contente 2, ipse quoque mgr. Iohannes, apellacioni ab eadem sentencia per prefatum Anthonium, fratrem suum, interposite et eius prosecucioni renunciantes, expensisque et impensis ac fatigis parcere volentes, in Venerabiles viros, dnos mgros Mathiam de Cobilino, decanum<sup>3</sup> et rectorem Alme Vniuersitatis, Stanislaum de Zawathka<sup>4</sup>, s. theologie professores, canonicum s. Ffloriani in Cleparz, Mathiam de Costhen, s. Anne in Cracouia, Iohannem de Oswyanczim<sup>5</sup>, sancti Nicolai extra muros Cracouienses ecclesiarum rectores, decretorum, Iohannem de Reguli, medicine, dres, Iohannem de Glogowia, arcium et aliarum prefatarum facultatum decanos, et Bernardum de Myanow, canonicum Sandeczensem, tamquam arbitros, arbitratores et amicabiles compositores, de alto et basso compromiserunt, renunciantes per expressum et scientes omnibus contradiccionibus iuris et facti, quominus laudum siue arbitrium, per eos faciendum et pronunciandum, suum debitum illico sortiretur effectum. Qui quidem dni arbitri, arbitratores prenominati, suscepto in ipsos propter bonum pacis arbitrio, huiusmodi sentenciam diffinitiuam arbitralem prefatis partibus presentibus et petentibus tulerunt in hunc, qui sequitur, modum. Cristi nomine invocato et ipsum solum Deum pre oculis habentes, pro tribunalj sedentes in causa presenti, inter Discretos dnos, Iohannem de Sworcz et Anthonium de Craszna, Vniuersitatis Cracouiensis studentes, coram nobis vigore compromissi, in nos libere facti, vertente, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam arbitralem, quam de assensu dnorum coarbitrorum nostrorum ferimus in his scriptis, dicimus, decernimus, pronunciamus et declaramus omnes lites, inter partes exortas, extingwendas et mortificandas, mortificamusque et extingwimus easdem. Item pronunciamus et laudamus, quod prefatus Antonius dicto Iohannj soluat decem fflorenos, alias medium in sentencia, contra eum lata, sume ibidem expresse, infra hinc ad festum sancti Michaelis proximum 6. Quod si huiusmodi decem fflorenos sibi Iohanni soluere pro dicto termino recusauerit et neglexerit, extunc sentenciam diffinitiuam, de viginti fflorenis contra eum latam, saluam in toto fore volumus et ipsum ad parendum eidem obligatum fore decernimus. Item, ut hec nostra sentencia arbitralis sit firma et solida, penam centum fflorenorum interponimus et vallamus, parti tenenti huiusmodi sentenciam nostram per partem in toto uel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 24. VI. <sup>2</sup> Cf. nrum 643. <sup>3</sup> s. Floriani. <sup>4</sup> »Zawathka«, sic! <sup>5</sup> Sacranum? <sup>6</sup> 29. IX.

in parte contrauenientem irrefragabiliter persoluendam, sentencia nostra huiusmodj nichilominus in suo robore permanente. Item expensas huiusmodj factas compensamus. Lecta, lata et in scriptis pronunciata fuit hec nostra sentencia diffinitiua arbitralis per nos Bernhardum, canonicum prefatum, de consensu et annuencia nostrorum coarbitrorum, anno Dni millesimo cccclxxviij die Martis xxj Aprilis hora vesperarum in stuba superiori alba Collegij maioris artistarum, prefatis partibus presentibus et petentibus. Quam quidem sentenciam diffinitiuam arbitralem, sic latam. prefate partes in omnibus suis punctis, articulis et clausulis laudarunt, approbarunt et emologarunt penamque in eadem vallatam susceperunt per solennem manus suplicacionem, in manibus mei notarij infrascripti, facti huiusmodj scribe 1, factam. Presentibus ibidem Honorabilibus et Circumspectis dnis mgro Bartholomeo de Zneijna, collegiato in maiorj, Iohanne de Wyeliczka, causarum consistorij Cracouiensis procuratore, et alijs quam pluribus testibus fidedignis, ad premissa vocatis. Albertus Iohannis de Cleparz, facti huiusmodi scriba, subscripsit.

Acta coram Wenerabili viro, mgro Stanislao de Zawada, s. theologie professore nec non rectore Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, comutacione estiuali anno Dni millesimo quadringentesimo septuagesimo octauo<sup>2</sup>.

- 656. Saturni secunda Maij. Martinus de Gorlicze contra Ambrosium de Lucy<sup>3</sup> verbo proposuit pro nouem grossis, eidem Martino prefato exigendos et commissos per quendam Iohannem, studentem nostre Vniuersitatis. Ambrosius ex aduerso respondit ad proposicionem prefatam, quod viginti quinque grossos pro plumatica Iohanni dedisset et finem, duntaxat septem grossorum, Iohanni retinuisset. Dnus rector decreuit terminum probandj actorj intencionem suam, alias per litteram Iohannis de Gorlicze, si fecisset mencionem suam de nouem grossis, ad feriam terciam proximam<sup>4</sup>. Presentibus in actis.
- 657. Idem Martinus, studens de Gorlicze, querulose exposuit aduersus eundem Ambrosium de Lucaw pro infamatorys verbis, et quedam verba dixisset coram certis studentibus, qualiter prefatus Martinus, ipse studens, debuisset <sup>6</sup> eidem extraxisse pennas de plumatica prefato Ambrosio. Et extimat sibj infamiam ad vnum florenum. Aduersa pars negauit nar-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice >scriba<. <sup>2</sup> Actorum nri 656—718, Codicis pag 222—243.

Sic! <sup>4</sup> 5. V. <sup>6</sup> In Codice >debuisse<, sic!

rata, prout narrantur. Dominus decreuit Martino ad probandum testibus, coram quibus infamatorys oblocutus est. Presentibus.

- 658. Martis quinta May. Ambrosius ex suis confessatis dno Martino de Gorlicze de septem grossis, commissis per quendam Iohannem, nostre Vniuersitatis studentem, soluere tenetur infra hinc per octavam, sub pena excommunicacionis. Presentibus in actis.
- 659. Georgius de Swanyecz eciam ex suis confessatis, videlicet de tredecim grossis, Ambrosio prenominato infra hinc per quatuordecim dies soluere debet, sub pena excommunicacionis, et librum sibj restituere tenetur. Presentibus, ut in actis.
- 660. Iouis septima Maij. In causa inter Stanislaum, actorem principalem de Wonijcz<sup>1</sup>, ex vna et Matheum, baccalarium de Przemislia, ex altera, dominus ad proximum Sabbatum<sup>2</sup> terminum distulit ob spem concordie, alias ad idem faciendum. Et locabunt arbitros pro eadem die, quos comportabunt pro hora duodecima ad habitacionem Venerabilis ac Egregy virj, mgrj Stanislaj de Zawada. Presentibus, ut in actis.
- 66l. Saturni nona Maij. Cristi nomine invocato pro tribunali sedentes, solum Deum pre oculis habentes, per hanc nostram arbitralem sentenciam diffinivimus et decreuimus¹, quod occasione quarundam controuersiarum, inter Stanislaum de Woynijcz ex vna et Matheum de Premislia, arcium baccalarium, ex altera subortarum, quod inprimis omnes prefatas altercaciones et discordias mortificamus. Postea idem bacc. sub uadio xxx florenorum debet expurgare infamiam Stanislai, si quam de ipso commisit¹, coram personis honestis publice, et reuocare dicendo hec verba, quod nichil mali scio de prefato Stanislao, sub eodem vadio. Idemque bacc. soluat duos florenos pro festo s. Michaelis proxime venturo³ Stanislao supradicto, eciam sub censuris ecclesiasticis. Item expedire eidem Stanislao debet absolucionem de consistorio Premisliensi, quibus Stanislaus fuerat innodatus ad instanciam Petri, viccarij ibidem.
- 662. Mercurij tredecima Maij. Comparens personaliter apud acta Honorabilis mgr. Matheus Merthenczan de Cracouia confessus est, se tenerj Honorab. dno Iohanni Wolnij de Cracouia, arcium liber. baccalario, septem florenos in auro occasione quarundam rerum assumptarum, quos quidem florenos infra hinc ad festum s. Iohannis Baptiste proxime futurum idem debitor eidem creditorj obligauit se soluturum sub pena excommunicacionis. Presentibus ibidem Stanislao de Nowa ciuitate alias de Russia, actu studente, et me Samuele, notario de Gnezna, ad premissa.
- 663. Veneris quindecima May. Veniens ad acta nostra Honorabilis et Ingeniosus dnus mgr. Bartholomeus de Wydawa et Sta-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 9. V. <sup>3</sup> 29. IX. <sup>4</sup> 24. VI. <sup>5</sup> Biel alias Albino. <sup>6</sup> testibus.

nislaus de Mikorzicze, arcium liberalium baccalarius, confessi sunt, tenerj Honorab. mgro Martino de Kothouicze, rectori scolarum ad s. Annam in Cracouia, Stanislaus, bacc., quatuor florenos, et mgr. Bartholomeus vnum florenum, quos quidem florenos Stanislaus Mikorzsky infra hine ad festum Pascatis anni futurj¹, et mgr. Bartholomeus vnum florenum ad Assumpcionem Marie Virginis anni futurj² obligauerunt se soluturos sub pena excommunicacionis. Reposicionem huiusmodj pecuniarum habebunt ad Venerabilem et Egregium virum, dnum Stanislaum de Zawada, professorem s. theologie et rectorem protunc Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, aut ad Wenerab. mgrum Bernardum³, collegiatum maioris Collegij de Nissa et canonicum⁴ s. Fflorianj. Presentibus ibidem Venerabilibus et religioso viro Alberto Seczenskij, professore s. theologie, et Nicolao de Kuyawija, fratribus⁵ ordinis s. Dominicj, et Stanislao 6 de Noua ciuitate, studente, testibus ad premissa.

- 664. Honorabilis mgr. Martinus de Kothowicze, rector ad s. Annam scolarum, proposuit contra et aduersus Venerabilem virum, dnum Mathiam de Costhen, decretorum drem et plebanum s. Anne, occasione non solucionis salarij medie marce, dnus autem rector et plebanus s. Anne negauit narrata, prout narrantur. Dominus decreuit Martino ad probandum de huiusmodj solucione salary scole, quod antecessores plebani dabantur et successores dare tenerentur, ad feriam terciam proximam. Presentibus.
- 665. Premissa citacione per sapienciam ex mandato dni rectoris Venerabilis vir dnus Mathias de Costhen, decretorum dr., proposuit contra prefatum mgrum Martinum<sup>8</sup>, qualiter sibj destruxisset scolam, laniauisset, extraxisset etc. Aduersa pars negauit narrata, prout narrantur. Decreuit dominus dno drj ad probandum ad feriam proximam terciam<sup>7</sup>. Presentibus, ut in actis.
- 666. Saturni sedecima May. Constitutus personaliter Honorabilis mgr. Martinus de Kothowicze constituit in suum procuratorem Ingeniosum dnum Stanislaum de Mikorzicze, baccalarium, in causa, inter ipsum Martinum et Venerabilem dnum Mathiam de Costhen, decretorum drem et plebanum ad s. Annam, coram dno rectore mota aut mouenda, promisit ratha, grata per per <sup>9</sup> ipsum facienda, ad agendum, defendendum, proponendum, allegandum, que in huiusmodj causa fuerint necessaria, et que ipse solus dnus constituens facere posset, et generaliter in omnibus causis, quecunque emerserunt aut que in futuris fuerint, potestatem leuandj, extorquendj. exigendj, opponendj et alias in forma meliorj faciendj. Presentibus Honorab. dnis Stanislao, sapiencia, et Stanislao <sup>6</sup> de Noua ciuitate alias de districtu Premisliensi, testibus ad premissa.

<sup>1 11.</sup> IV 1479. 2 15. VIII 1479. 3 Mikosz. 4 In Codice \*canonicj«.
5 In Codice \*fratres«. 6 Biel alias Albino. 7 19. V. 8 Kotowicensem. 9 Sic!

- 667. Xristi nomine inuocato et ipsum solum Deum pre oculis habentes, pro tribunali sedentes, in causa presenti inter Honorabilem mgrum Martinum de Cothouicze ab vna et Honestam dnam Katherinam, coctricem plebani ad s. Annam, partibus ex altera coram nobis vigore compromissi in nos litem facti vertente, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam arbitralem, quam de assensu coarbitrorum nostrorum ferimus in his scriptis, dicimus, decernimus, pronunciamus et declaramus, omnes lites, inter partes exortas, extinguendas et mortificandas mortificamusque et extingwimus easdem. Item pronunciamus et laudamus, quod prefatus mgr. Martinus predicte Katherine soluat fertonem vnum, tali adiecto, quod dnus plebanus ad s. Annam, occasione salarij et seruicij, dnus Mathias de Costhen soluat vnum fertonem mgro Martino et alium dabit fertonem coctrici sue racione porcionum carnium, receptarum per prefatum mgrum Martinum. Item, vt hec nostra sentencia arbitralis sit firma et solida, penam decem marcarum interponimus et vallamus, parti tenenti huiusmodj sentenciam nostram per partem in toto vel in parte contrauenientem irrefragabiliter persoluendam, sentencia nostra huiusmodj nichilominus in suo robore permanente. Lecta, lata et in scriptis pronunciata fuit hec nostra sentencia diffinitiua arbitralis per nos Wenerabilem ac Egregium virum, dnum Iohannem de Osswanczim 1, s. theologie professorem et canonicum sancti Floriani, de consensu et annuencia nostri coarbitri anno Dni millesimo quadringentesimo septuagesimo octano, die Saturni sedecima Maij hora terciarum in stuba Venerab. ac Egregy viri, mgri Stanislai de Zawada Collegij artistarum, prefatis partibus presentibus et petentibus, penamque in eadem vallatam susceperunt per solennem manus stipulacionem in manibus mej notarij infrascripti, facti huiusmodj scribe, factam. Presentibus ibidem Honorab. dnis Stanislao de Mikorzicze, arcium liberal. baccalario, Stanislao, sapiencia, Stanislao<sup>2</sup> de Premislia, et alijs quam pluribus testibus fidedignis ad premissa. Samuel Symeonis de Gnezna, facti huiusmodj scriba, subscripsit.
- 668. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse baccalarium Stanislaum de Florencia<sup>3</sup> ad instanciam Ingeniosi Bernardi de Tharnow, qui quidem Bernardus proposuit, quod arrestauit sibj res in bursa pauperum prefatus Stanislaus. Ex aduerso autem respondit pars satisfaciens proposicioni dixit<sup>4</sup> et allegauit causas racionabiles, quia ablatus esset sibi cantarus in valore medy floreni, ideo arrestauisse sibi res ipsius, et de nullo velit<sup>4</sup> scire, duntaxat de ipso Bernardo eo, quod est concameralis. Alter autem bacc., videlicet Gregorius de Ianoslowicze<sup>4</sup>, eciam contra prenominatum Bernardum proposuit, quod sibj pridie recepta esset camisia noua de labore bono, et alter concameralis ad premissa eciam respondebat de perdicione et ablacione de huiusmodj rebus. Dominus autem rector decreuit prenominato Bernardo corporale iuramentum feria secunda<sup>5</sup> hora terciarum, alias hora 12<sup>4</sup>, quod iurabit, quod nichil scit de rebus huiusmodj et pro suo seruitore faciet proxima. Et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beber. <sup>2</sup> Biel <sup>3</sup> = Kleparz. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> 18. V.

nichilomiuus dicti Bernardj res, ad instanciam eiusdem Stanislai de Florencia et suorum litis consortum pridie arrestatas, occasione dicte cause, Bernardo prefato mote, arrestatas i, dominus dearrestauit, ipse autem Bernardus spopondit termino parere, sub pena excommunicacionis. Presentibus Stanislao et Iohanne, sapiencijs.

- 669. Leonardus de Theka, baccalarius, coram dno rectore bona fide promisit, quod Iohanni de Regen velit infra hine per octauam dimidium florenum alterum dare et reponere sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, ut in actis.
- 670. Ad instanciam Honorabilis dni Iohannis de Schydlowiecz ad relacionem Stanislai, sapiencia i dixit, se citasse Ingeniosum Petrum Spynek, studentem. Dominus ob non paricionem ipsius Petrj Spinek pronunciauit eum contumacem. Presentibus, ut in actis.
- 671. Dnus rector, actore petente, Ambrosium de Lucaw pronunciauit eum contumacem, quia non fecit solucionem obligatam ad acta Martino de Gorlicze<sup>2</sup>. Presentibus, ut in actis.
- 672. Mercurij xx mensis May. Die Mercury xx mensis May, Xristi nomine inuocato et ipsum solum Deum pre oculis habentes, pro tribunali sedentes, in causa presenti inter Stanislaum de Fflorencia, baccalarium, ab vna et Bernardum de Tarnow, eciam bacc., partibus ex altera, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam dominus¹ pro hac vice partibus silencium imposuit, et sub pena obediencie mandauit Stanislao de Florencia, ut amplius et de cetero non diffamare aut quocunque alio modo dehonestare prenominatum dnum Bernardum de Tarnow occasione perdicionis cantarj stannej. Presentibus Honorabilibus Stanislao de Noua ciuitate alias de districtu Premisliensi, et me notario, facti huiusmodj scriba de Gnezna, testibus ad premissa.
- 673. Saturnj xxiij May. Ingeniosus Stephanus de Thessen, actu studens, proposuit iniuriam suam aduersus Petrum Cluczewskij, de bursa Ierusalem studentem, quomodo et qualiter alienauit et retraxit a prefato Stephano de s. Anna clericum nomine Cristophorum, suum compatriotam et secum Cracouiam adductum, visum et repertum. Petro autem respondendo ad proposicionem, dicendo coram dno rectore, quod non velit eundem restitutum facere, dominus spiritualiter mandauit sibj restitui prefatum clericum infra hine ad feriam secundam proximam 5, sub censuris ecclesiasticis et ex officio rectoratus. Presentibus Iohanne, sapiencia, ad premissa.
- 674. Premissa citacione per Iohannem, sapienciam, Katherina de Cracouia precedendo et antecedendo virum suum, existens actrix et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Cf. nrum 656 et sqq. <sup>3</sup> audeat. <sup>4</sup> Albino. <sup>5</sup> 25. V.

caput¹ sui virj, proposuit contra Bartholomeum de Sandomiria, baccalarium, quomodo eandem diffamasset malis et inhonestis verbis contumeliosis, asserens eandem calumpniatricem, deceptricem, malefactricem,
furtricem, pernitricem¹, et alia. Bartholomeus respondendo ad proposicionem dixit coram viro suo, quod tua vxor mala est, et alia narrata narrauit¹, prout narrantur. Dnus autem rector prorogauit terminum hodie
per octauam ad probandum supradicta dixisse Katherine per testes.
Presentibus, vt in actis, et viro in presencia existente. Et nomine Katherine vir cum vxore narrata probabunt.

- 675. Georgius de Sweynycz<sup>1</sup> obligauit se soluturum non per se sed per actorem, Ambrosium de Lucaw, infra hine per octauam sub censuris ecclesiasticis quinque grossos, et de inscripcionibus duos tenebitur presentare. Presentibus, ut in actis.
- 676. Martis xxvj Maij. Iohannes de Olomancz, comparens personaliter apud acta, obligauit se soluturum octo grossos Ingenioso Iohanni de Warschowia infra hinc et festum s. Viti proxime affuturum<sup>2</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, ut in actis.
- 677. Iouis xxviij Maij. In causa Honeste Katherine de Cracouia et Bartholomeo¹ de Sandomiria, arcium baccalario, partibus ab altera vertentibus¹, facta est composicio amicabilis, ita tamen, quod puerum ipsa baccalario ad conseruandum dabit quousque ad festum s. Michaelis³. Si autem Katherina prefata¹ post festum s. Michaelis, baccalarius¹ male puerum conseruauerit, extunc ex sua voluntate recipere potest aut dimittere, considerando de conseruacione honesta puerj. Si eum mater receperit, extunc ipse Bartholomeus ad puerum nichil scire voluerit, neque ad conseruandum, neque ad supportandum. Et dominus eis imposuit silencium perpetuum in omnibus factis et faciendis. Presentibus, ut in actis. Inter quos penam vallamus viginti marcarum.
- 678. Veneris xxviiij May. Veniens ad acta nostra personaliter Nobilis et Ingeniosus dnus Petrus Spynek, actu studens nostre Vniuersitatis, occasione cuiusdam libri deperdicionis Allexy de Lublyn, qui quidem Petrus obligauit se soluturum dno Allexio prefato decim octo grossos infra hine ad festum s. Allexy proxime affuturum<sup>4</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, ut in actis.
- 679. Honorabilis et religiosus vir, mgr. Martinus de Kothowicze, ordinis s. Bernardini, quondam rector scolarum ad s. Annam, in claustro s. Bernardini, personaliter constitutus, constituit in suum procuratorem Venerabilem ac Egregium virum, dnum Stanislaum de Zawada, s. theologie professorem rectoremque Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, absentem tanquam presentem, in causa, quam habet uel habi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 15. VI. <sup>3</sup> 29. IX. <sup>4</sup> 17. VII.

turus est cum quibusdam fidedignis personis, mgro Martino iniuriantibus, ad agendum, proponendum, allegandum, pecuniam tollendum et leuandum, et generaliter omnia et singula faciendum, que circa premissa fuerint necessaria, in forma meliorj et cum clausulis oportunis promisit rata, grata. Presentibus me Samuele de Gnezna, notario publico, et Iohanne, sapiencia, testibus ad premissa.

- 680. Marcy¹ secunda Iuny. Ingeniosus Nicolaus de Lowicz proposuit contra Honorabilem Nicolaum de Guthow, arcium baccalarium, qualiter eundem minus iuste percussisset, iugulasset in terramque prostrauisset, tribus vicibus crinisauisset, nescitur, quo ductus spiritu fuisset. Ex aduerso bacc. Nicolaus animo litem contestando dixit, se ipsum defendisse alterj¹, qui iniecisset manus violentas in eundem bacc., et ipse¹ in adiutorium esse et fuisse atque venisse, et manus eciam in prefatum bacc. leuasse et percussisse¹. Duus rector decreuit ad probandum actorj infra hinc ad diem sabbatinum², et testes producet, facto tamen iuramentum¹ corporale et diligenter examinatis de huiusmodj offensa, lesione, aut concordiam intrabunt¹. Presentibus, ut in actis. Et in instanti dominus mandauit sub pena obediencie eisdem, vt viverent pacifice, ut vnusquisque alium non audeat infamare atque negocia aliqua inhonesta incipere.
- 681. Saturni vj Iuny<sup>1</sup>. Marcy<sup>1</sup> secunda Iuny<sup>1</sup> Honorabilis dnus Anthonius de Casszhowia, arcium liberalium baccalarius, proposuit contra et aduersus Valentinum de Pilszno, arcium bacc., qualiter recepisset et eundem conuenisset de informacione in organo tactum 1 et insuper dedisset marcam vnam, deinde prefatus Anthonius asserebat, a prefato bacc. Valentino nichil informauisse 1. Ex aduerso Valentinus respondebat ad proposicionem, quod eundem informacisset diligenter et aliquos tactus sciuisset in prefato organo tangere et omnia, que concernunt ad organum, ostendisset et insuper notauisset, et dixit, eundem bacc. operam ad prefatum ludum non habuisse neque fecisse. Prenominatus Anthonius optabat e conuerso pecuniam dandam a sepefato dno Valentino. Dnus autem rector decreuit, quod locabunt assessores in arte huiusmodi ad videndum de tabulacione huiusmodi coram sua paternitate aut vbicunque alias, si eisdem placuerit, ad proximum diem Sabbatum<sup>8</sup>, quecunque ipsi inuenerint, dominus eciam tenere velit 1. Presentibus, ut in actis.
- 682. In causa inter Honorabilem Bartholomeum de Sandomiria ab vna et inter Venerabilem Martinum de Swyesz<sup>4</sup>, partibus ex altera mgrum<sup>1</sup>, dominus eundem mgrum Martinum ab instancia Bartholomej absoluit ob non paricionem Bartholomej, baccalarij. Presentibus, ut in actis.
- 683. Saturni tredecima Iuny. Thomas Regen, studens nostre Vniuersitatis, fecit solucionem Andree, barbitonsoris de Cracouia,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 6. VI. <sup>3</sup> 6. VI?, 13. VI? <sup>4</sup> >Swyesz<, sic!

occasione medele, adhibite circa pedem prenominatj Thome, completam, videlicet duodecim grossos absqe mediante. Presentibus, ut in actis.

- 684. Iouis decima octaua. Comparens personaliter Ingeniosus Georgius de Swaynycz obligauit se soluturum vnum florenum et grossum cum <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Prouido et Honesto Henrico de Olomancz infra hinc et festum s. Iacobj proxime affuturum <sup>1</sup> sub censuris ecclesiasticis, talj autem adiecto, quecunque ipse Henricus apposuerit aut dederit pro processibus, soluere tenebitur idem Georgius. Presentibus in actis.
- 685. Solis xxviij Ivny. Venerabilis et legalis vir, mgr. Iohannes de Osschwanczim², collegiatus de minorj Collegio artistarum, confessus est, se ipsum tenerj Honesto et Prouido dno Andree, ciui de Cracouia, vna cum conthoralj sua Agnes, sex florenos cum medio. Quos quidem florenos prenominatus mgr. Iohannes obligauit se ipsum prenarratis personis sine aliqua prolongacione infra hinc ad festum s. Michaelis proxime venturj³ soluturum⁴, sub penis, ecclesiasticis censuris⁵. Presentibus dnis, Venerab. dno Stanislao de Zawada, s. theologie professore rectoreque Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis protunc, et me Samuele de Gnezna, notario publico et scriba huius factj, et alijs testibus fidedignis ad premissa.
- 686. Saturni quarta Iulij. Iohannes de Lamberk obligauit se apud acta nostra Prouido et Honesto Petro, barbitonsorj, soluere pro medicina adhibita circa manum prefatj Iohannis, tali adiecto, quod ipse Iohannes hodie per septimanam det, tradet<sup>5</sup> et exoluet medietatem, videlicet quatuor grossorum, et residuitatem pecuniarum ad festum proximum s. Iacobi<sup>1</sup>, videlicet eciam quatuor grossorum, sub pena excommunicacionis. Presentibus in actis.
- 687. Iu causis Honestorum Stanislai et Martini de Cracouia, magistrorum, cum Iohanne de Olomancz, dnus rector alijs occupatus et ex certis respectibus, ad idem faciendum ad feriam quintam proximam<sup>6</sup> prorogauit<sup>7</sup>, et ipsi deliberato animo proposicionem in scriptis producent. Presentibus in actis.
- 688. Martis vij Iuly. Veniens ad presenciam nostram legalis et Honestus Nicolaus Andree de Cracouia, probauit, se recepisse absolucionem et habuisse a dno officialj<sup>8</sup>.
- 689. In causa inter Ingeniosum Iacobum de Czarkow sex vna et Honorabilem Michaelem de Pijnsko facta est amicabilis composicio inter partes prefatas in hunc modum, videlicet quod prefatus dnus Michael protunc in amicabili concordia facta dedit duos florenos eidem Iacobo de Czarnkow, et residuitatem, videlicet medium florenum, pro festo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 25. VII. <sup>2</sup> Sacranus. <sup>3</sup> 29. IX. <sup>4</sup> In margine adscriptum -soluit\*. <sup>5</sup> Sic! <sup>6</sup> 9. VII. <sup>7</sup> terminum, <sup>8</sup> Cracoviensi.

- s. Michaelis¹, et pro festo Pasche² alium medium florenum cum tribus grossis ad tempora proxima soluenda³, sub reincidencia et grauioribus. Qui quidem prenominatus Iacobus consenciens ipsi in absolucionem, liberum eum dimisit. Presentibus ibidem Venerabilibus et Egregys viris, dnis Stanislao de Zawada, s. theologie professore et rectore Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis protunc, et Mathia de Cobilino, decano s. Florianj.
- 690. Iouis nona Iuly. Ingeniosus Valentinus de Gothbisz<sup>3</sup> obligauit se soluturum Iohanni de Rupcz<sup>3</sup> <sup>1</sup>/<sub>2</sub> florenum tali condicione, quod ipse Valentinus crastina die soluere debet prenominato Iohanni octo grossos, et residuum dabit alios octo grossos ad festum s. Margarethe proxime affuturum <sup>4</sup>, sub pena excommunicacionis. Presentibus, ut in actis.
- 691. Stanislaus Maszurck et Martinus Czebulek, turifices et ciues de Cracouia, proposuerunt 5 dnum Iohannem, studentem Studij Cracoviensis et filium Prouidi Mathie, balistarij de Olomunyecz, quod licet ab anno pro Aduentu Xristi lapso eidem Iohanni tempore sue dictitatis certam summan pecunie, videlicet ips: Stanislaus tres florenos vugaricales cum decem grossis pecunie communis et Martinus decem septem grossos eiusdem monete, in mutuum sub spe solucionis fiende dederunt, ipseque Iohannes huiusmodj summas pecuniarum et florenorum ab eisdem tvrificibus realiter et cum effectu receperit, pro eisdemque sepius et caritatiue summis et debitis monitus fuerit, nichilominus tamen easdem summas extunc et usque ad presens soluere recusauit recusatque et contradicit minus iuste, petentes, eundem ad huiusmodi debita cum litis expensis cogi et compelli, iusta sancta mediante, presente dicto Iohanne et confitente, se ab eisdem creditoribus dictas summas recepisse, allegante tamen, non in vim mutui, sed in vim debiti sui patris prefati ad literas ipsis ex parte patris predicti presentatas. Ex aducrso dictis Stanislao et Martino, actoribus, huiusmodj allegacionem prefati Iohannis negantibus et petentibus, eundem ex confessatis suis ad soluendum prefata debita cum litis expensis condempnari et cogi. Et dnus rector, auditis ipsarum parcium propositis et responsis, eundem Iohannem ex suis confessatis suprascriptis Stanislao et Martino in eorum petitis et litis expensis condemnavit per suam sentenciam diffinitiuam et decretum, et terminum solucionis hine ad duas septimanas post festum s. Stanislai, proxime in affuturo autumpno celebrandj<sup>6</sup>, faciende assignauit<sup>7</sup>. Quem in continenti de mandato Iohannes, sapiencia, ad satisfaciendum pro dicto termino ipsis actoribus monuit, sub pena excommunicacionis. Presentibus Venerabilibus viris, dnis mgro Martino de Cracouia et Stanislao, sapiencia, mgro Bernardo 8 de Nissa, testibus ad premissa.
  - 692. Veneris decima Iuly. Honorabilis mgr. Stanislaus de Cracouia, rector scolarum ad Corpus Xristi in Kazimiria, reposuit dno

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 29. IX. <sup>2</sup> 11. IV 1479. <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> 13. VII. <sup>5</sup> contra. <sup>6</sup> post 27. IX. <sup>7</sup> In Codice \*\*et assignauit\*. <sup>8</sup> Mikosz.

rectorj Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis in manus sue paternitatis mediam marcam racione obligacionis in actis factis, per antecessorem rectorem transactis, ad faciendam solucionem Martino de Byelicze pro quibusdam laboribus, in scola Kazimiriensi factis et satisfacturis. Et in continenti Iohannes, sapiencia, ex consensu et voluntate dni rectoris arrestauit prenominatam mediam marcam ad instanciam mgrj Stanislai prefatj. Presentibus in actis.

- 693. Saturni xviij Iuly. Ingeniosus dnus Mathias, studens nostre Vniuersitatis de Pijotrkow, obligauit se soluturum Honorabili dno Georgio de Pyotrkow, baccalario, florenum vnum cum quatuor decim scotis, tali adiecto, quod ipse Mathias infra hinc ad festum s. Bartholomei prefato dno Georgio realiter et cum effectu reponat seu soluat vnum florenum, proxime affuturum, et quatuor decim scotos ad festum s. Michaelis proxime affuturum, sub censuris ecclesiasticis reponat, et vnum grossum, quem grossum dederat prefatum Mathiam ad citandum. Presentibus Ingeniosis dnis, Iohanne, sapiencia, et me Samuele de Gnezna, ad premissa.
- 694. Honorabilis dnus Georgius de Septem castris, nostre Vniuersitatis studens Cracouiensis, obligauit se soluturum occasione expensarum, videlicet vnum florenum et octo grossos, Honeste dne Hedwigj Mykrathowa infra hinc ad festum proximum s. Bartholomej<sup>2</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Iohanne, sapiencia, et me Samuele, notario, testibus ad premissa.
- 695. Ad instanciam dni Iohannis de Radoym<sup>3</sup> dnus decreuerat rector<sup>3</sup> contumaciam aduersus Stanislaum Brudek de Russia, et in continenti venit et arrestauit eandem non scribendam et promisit eidem Iohanni coram dno rectore satis efficere. Presentibus me notario de Gnezna Samuele etc.
- 696. Venerabilis dnus Stanislaus de Zawada, professor s. theologie rectorque Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, receptis quatuor marcis cum octo grossis pecuniarum ad collegiaturam, per exclusionem mgri Mathie de Schydlow vacantem, a Venerab. mgro Petro<sup>5</sup> de Zambrzecz, per eundem de mandato et iussu eiusdem dni rectoris a Prouido dno Nicolao, theloneatore Cracouiensi, receptis, quittacione dni rectoris quittato quittat <sup>3</sup> eundem, et liberum dimittit eundem mgrum Petrum per presentes.
- 697. xxj Martis Iuly. Honorabilis dnus Michael de Leopolj, arcium baccalarius, proposuit contra et aduersus Honorab. bacc. Andream, degentem in bursa pauperum, qualiter sub condicione apud eundem prefatum Andream comparauerat tunicam coloris flanej, dicendo prefato bacc.: Ego do vobis quatuor florenos ad videndum tunicam coloris flanej.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mathiam Kobylinko de Kobylino, cf. nrum 653. <sup>2</sup> 24. VIII. <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> 29. IX. <sup>5</sup> Świętopełk. <sup>6</sup> In Codice >companerauerat«.

cam pro eadem. Ex aduerso autem negauit narrata, prout narrantur, dicens, non sub condicione sibj eandem vendidisset et tradisset, sed habuisset contractum totalem super eandem. Dominus autem auditis hic et inde controuersys, decreuit actorj probare per iuramentum corporale feria quinta proxima post festum s. Marie Magdalene hora terciarum. Presentibus in actis.

- 698. xxviij Iuly Martis. In causa Iacobi de Lomnij, studentis, actoris, ex vna et Stanislai de Czyeshanowa, rej, partibus ab altera, occasione capillacionis et infamie coram dno rectore expressatis, per ea, que vidimus et cognouimus, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam pronunciamus, decernimus et declaramus, prefatum Stanislaum de Czyechanowa 2 occasione huiusmodi capillacionis et iniuriarum fuisse et esse<sup>2</sup>. Et ob hoc ipsum Stanislaum ex suis confessatis racione dictarum iniuriarum sibj, Iacobo de Lomnij, in libro » Ewangeliorum « et in quatuor grossis et in litis expensis condempnandum et condempnamus, expensasque et earum taxacionem nobis in postea reseruamus. Item, ut hec nostra sentencia arbitralis sit firma et solida, penam duarum marcarum interponimus et vallamus, parti tenenti huiusmodi sentenciam nostram per partem in toto uel in parte contrauenientem irrefragabiliter persoluendam. Lecta, lata anno et die, quibus supra, et pronunciata hec sentencia nostra per nos Stanislaum de Zawada, s. theologie professorem et rectorem Vniuersitatis Study Cracouiensis. Presentibus Honorabilibus dnis, mgro Petro de Zambrzecz, collegiato de maiorj Collegio artistarum, et Ingenioso Stanislao<sup>3</sup>, actu studente de Noua ciuitate alias de districtu Premisliensi, testibus, fidedignis personis ad premissa.
- 699. Martis iiij mensis Augusti. In causa inter Stanislaum de Xanze pole, actorem 4, ab vna et mgrum Iohannem de Costan, partibus ab altera facta est composicio amicabilis coram dno rectore, ita tamen, quod ipsi maneant in pace, in tranquillitate, sub pena obediencie.
- 700. Ingeniosus Nicolaus de Hummemia obligauit se ipsum statuere infra hinc ad festum s. Michaelis proxime coram dno rectore ad satisfaciendum et soluendum scolarj Marco de Nana alias de Vngaria, sub pena excommunicacionis. Presentibus Clemente de Vngaria et Stanislao de Russia.
- 701. Iouis vj<sup>6</sup> mensis Augusti. Veniens ad acta nostra Ingeniosus Georgius de Swanycz<sup>2</sup>, Prouidis et Honestis dnis Nicolao Craska et Iohanni<sup>7</sup> Leonardi de Cracouia, carnificibus, pro carnibus emptis apud prenominatos obligauit se soluturum: primo Nicolae, carnificj, tres florenos absque quinque grossis ad feriam quintam proximam post festum s. Laurencij<sup>8</sup>, et Iohanni, alterj carnifici, mediam sexagenam ad festa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 23. VII. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> Biel seu Albino. <sup>4</sup> In Codice »actore«. <sup>5</sup> 29. IX. <sup>6</sup> In Codice »viij«. <sup>7</sup> In Codice »Iohanne«. <sup>8</sup> 13. VIII.

- s. Elisabeth proxime futura 1, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus in actis.
- 702. Mercury xij mensis Augustj. Xristi nomine inuocato et ipsum solum Deum pre oculis habentes, pro tribunali sedentes in causa presentj, inter Honorabiles dnos, Stanislaum de Sluzewo ab vna et Iacobum de Coszmjno, partibus ab altera, arcium baccalarijs 2, vertente, occasione resumpcionis pro gradu baccalareatus coram dno rectore expressata et insuper testibus conuictus et approbatus per ea, que vidimus et cognouimus, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam pronunciamus, decernimus et declaramus, prenominatum Iacobum de Coszmjno occasione huiusmodi resumpcionis facte ad statum ac ad gradum baccalariatus concernentes<sup>2</sup>. Et hoc<sup>2</sup> ipsum Iacobum ex suis confessatis et approbatis sufficienter per testes sibj dno Stanislao de Sluzewo in duobus florenis et in litis expensis condempnandum et condempnamus, expensasque et earum taxacionem nobis in postea reseruamus. Item, ut hec nostra sentencia sit firma et solida, penam decem marcarum silenciumque ac tranquillitatem interponimus ac vallamus, parti tenenti huiusmodj sentenciam nostram per partem in toto uel in parte contrauenientem irrefragabiliter persoluendam. Tandem dnus Iacobus preinemoratus iam dictos florenos infra duos dies naturales realiter et cum effectu reponat et soluat, sub censuris ecclesiasticis. Lecta, lata anno et die. quibus supra, et pronunciata hec sentencia nostra per nos Stanislaum de Zawada, s. theologie professorem et rectorem Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis. Presentibus Honorabilibus Stanislao de Noua ciuitate alias de districtu Premisliensi, et me Samuele, notario, cause huius facti scriba, ad premissa.
- 703. In causa inter Petrum Ozera de Putolsko<sup>2</sup> et Nicolaum de Rogosna dominus ex certis respectibus fecit eis silencium perpetuum, sub pena obediencie.
- 704. Veneris quarta decima Augusti. Obligacio facta per Iacobum de Coszmjno personalis dno Stanislao de Sluzewo pro vno floreno et vj grossis. Qui quidem Iacobus infra hinc ad festum s. Martinj³ proxime venturum⁴ realiter et cum effectu prenominatum florenum cum sex grossis soluat, sub pena excommunicacionis. Presentibus in actis.
- 705. Veneris xxj Augusti. Veniens ad acta nostra Honorabilis ac legalis vir, dnus Iacobus de Cracouia, arcium baccalarius Glaijwycz<sup>2</sup>, obligauit se soluturum octo<sup>5</sup> tres<sup>6</sup> florenos Honorab. dno Petro de Strzegonij, bacc., aut fratri suo, videlicet Venerabilj ac religioso viro, dno Mathie de s. Katherina in Kazimiria, infra hine ad festum s. Crucis proxime affuturum<sup>7</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus

<sup>1 19.</sup> XI. 2 Sic! 3 11. XI. 4 In Codice \*venturo\*. 5 \*octo\* deletum. 5 \*tres\* insuperscriptum. 7 14. IX.

dnis Stanislao de Premislia alias de Noua ciuitate, et Bartholomeo de Borkij, et alijs fidedignis personis ad premissa 1.

- 706. Martis xxv Augusti. Venerabili viro mgro Stanislao, canonico Wilnensi, dnus Georgius de Liuthwania<sup>2</sup>, studens Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, certis respectibus permotus et alias scriptis patris sui auisatus, consentit in absolucionem, sub condicione tamen ac quod licitum erit sibj eundem mgrum Stanislaum in pristinas sentencias excommunicacionum reinducere, dum et quando per suum patrem melius tuerit in hac causa informatus et auisatus. Presentibus, ut in actis.
- 707. Mercury xxvj Augusti. Ingeniosus Iohannes de Olomancz, studens nostre Vniuersitatis Cracouiensis, citatus ad instanciam Ing. Iohannis de Septem castris pro fideiussione, dominus autem, auditis hine inde de controuersijs parcium, mandauit Iohanni de Olomancz occasione fideiussorie prenominati Iohannis de Septem castris vnum florenum cum octo grossis soluere, sub penis, censuris ecclesiasticis, infra hine ad festum s. Marie Natiuitatis proxime affuturum 3. Presentibus, ut in actis.
- 708. Die Saturni xxix<sup>4</sup>. Anthonius de Caschowia dno Iohanni de Septem castris infra hinc ad festum Natiuitatis Marie proxime affuturum<sup>8</sup> vnum florenum se ipsum obligauit soluturum, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus in actis.
- 709. Saturni xxix <sup>5</sup> Augusti. Honorabilis mgr. Nicolaus de Iaroslaw, citatus ad instanciam Ingeniosi Michaelis, baccalarij de Leopoly, occasione vnius florenj, mutuatj per prefatum Michaelem. Qui quidem prenominatus mgr. Nicolaus de Iaroslaw dno Michaeli vnum florenum apud acta nostra obligauit infra hinc ad festum s. Crucis proxime futurum <sup>6</sup> soluturum, sub pena excommunicacionis. Presentibus in actis.
- 710. Saturni v mensis Septembris. In causa inter Ingeniosos Iohannem de Ruppysz et Nicolaum de Riuolo dominarum, dominus hinc et inde auditis controuersys, in causa mandauit prenominato Nicolao ad feriam secundam proximam ante festum Natiuitatis b. Virginis tres florenos soluturum, sub censuris ecclesiasticis, ex confessatis suis. Presentibus in actis.
- 711. Lune vij Septembris. Obligacio existit facta per Ingeniosum Nicolaum de Riuolo dominarum ex suis confessatis super sex florenos Honorabilj dno Iohanni de Ruppys, qui quidem Nicolaus infra hine ad festum s. Michaelis proxime futurum 10 prefatos sex florenos est soluturus prenominato Iohanni sine aliqua prolongacione, procrasti-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ad calcem nri 705 adscriptum: >notarius correxit«.

<sup>2</sup> »Liuthwania«, sic!

<sup>3</sup> 8. IX.

<sup>4</sup> In Codice >xxj«.

<sup>5</sup> In Codice >xxx«.

<sup>6</sup> 14. IX.

<sup>7</sup> Sic!

<sup>9</sup> 7. IX.

<sup>9</sup> 29. IX.

<sup>10</sup> In Codice >futuro«.

nacione, et realiter cum effectu, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus in actis.

- 712 <sup>1</sup>. Saturni. Honorabilis dnus Anthonius de Casschowia, veniens ad acta nostra, obligauit se ipsum soluturum <sup>2</sup> legali viro, dno Iacobo de Cracouia, arcium baccalario, tres florenos infra hinc ad festum s. Gallj proxime futurum <sup>3</sup>, sub pena excommunicacionis. Presentibus, ut in actis.
- 713. Martis xxij Septembris. Nicolaus de Iaroslaw, arcium mgr., obligauit se soluturum duos florenos cum vnico fertone, dno Iohanni de Skarbimiria pro festo s. Michaelis proxime venturo<sup>4</sup>, sub pena excommunicacionis. Presentibus, ut in actis.
- 714. Martis penultima mensis Septembris. In causa inter Ingeniosos dnos Iohannem de Swarcz et Anthonium de Crasschna, partibus ab altera, Honorabilis mgr. Iohannes, frater prefatj Anthonij de Crasschna, septem florenos purj aurj et iusti ponderis in persona nostra reposuit dno actorj, Iohanni de Swarcz. Et prenominatus Iohannes, actor, dixit, se ipsum a prefato mgro, fratre Anthony, tres florenos purj aurj recepisse et leuasse ex decreto sentencie diffinitiue, per Venerabilem virum, dnum Mathiam de Cobilino, s. theologie professorem, rectorem antecessorem<sup>5</sup> et decanum s. Florianj extra muros Cracouienses, condempnatum<sup>6</sup> in x florenis<sup>7</sup>, iam dictum Anthonium, fratrem mgrj Iohannis de Crasschna et seniorem<sup>8</sup> in bursa Vngarorum<sup>9</sup>. Presentibus Honorab. dnis Gregorio de Therczal<sup>9</sup>, Stephano de Bethar<sup>9</sup>, arcium baccalarys Study Cracouiensis, et alijs quam pluribus testibus fidedignis, ad premissa vocatis.
- 715. Saturni tercia Octobris. Ingeniosus dnus Martinus, oculista de Casschouia, petiuit, sibj terminum darj ad respondendum et racionem faciendam Honeste dne Barbare de Cracouia, penestice 10, alias infra hinc concordiam temptabunt. Et prenominatus Martinus, allegans recessum in Ylkusz, submisit 11 se sub censuris ecclesiasticis hodie per octauam ad parendum presencie dni rectoris. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis et alys fidedignis.
- 716. Martis vj Octobris. Venerabili ac Egregio viro, dno Stanislao de Zawada, s. theologie professorj rectorjque Alme Vniuersitatis protunc Study Cracouiensis, Honorabilis dnus plebanus Nicolaus de Bochnya, quondam in Rybna, nunc vero organista, ut fertur, in Brzesko, recepit vnam schubam bonam, subductam wlpinis, pro vna marca et vnum fertonem<sup>9</sup> pro expedienda via, certis respectibus per-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nrus 712 in omni parte sua deletus. <sup>2</sup> In margine adscriptum »soluit«.

<sup>3</sup> 16. X. <sup>4</sup> 29. lX. <sup>5</sup> Cf. nrum 654. <sup>6</sup> In Codice »st condempnatum«. <sup>7</sup> »in x florenis« in margine adscriptum. <sup>8</sup> In Codice »seniore«. <sup>9</sup> Sic! <sup>10</sup> »penestice«, sic! <sup>11</sup> In Codice »st submisit«.

notus, per prememoratum Venerab. virum, dnum Stanislaum de Zawada. Jui quidem dnus Nicolaus iam dictus submisit se ipsum, inscripsit et bligauit ad acta nostra rectoratus, bona fide, honore et sub censuris celesiasticis, prenominatam marcam et fertonem infra hine ad festum roximum venturum Omnium ss. sine crastinacione soluturum. Preentibus dnis Stanislao et Iohanne, sapiencys.

717. Ingeniosus dnus Iohannes de Ruppys proposuit contra et duersus Honorabilem dnum Valentinum de Grunberg, seniorem burse hilosophorum, allegans, qualiter sibj absque voluntate et consensu tuniam recepisset de camera prefatj Iohannis. Ex aduerso autem Honorab. Inus Valentinus, arcium baccalarius , senior prefate burse, dixit, quod pse recepisset tunicam non solus, sed cum consiliarys prenarrate donus, quia tenebatur xxj grossos ad dandum communitatj pro fideiusione sui socij. Dnus autem rector decreuit, probare et producere testes le huiusmodj fideiussione dno Valentino quinta feria proxima post festum . Ffrancisej . Presentibus, ut in actis.

718. Martis xiij Octobris. Honorabilis mgr. Petrus<sup>3</sup>, de castro <sup>4</sup> rector, proposuit contra et aduersus Stanislaum Ruschyeczky, studentem de <sup>5</sup> Ierusalem, quia idem Stanislaus, vna cum fratre germano suo, videlicet Nicolao, tenetur mediam marcam munite <sup>6</sup> pecunie pro expensis, iam a secundo anno elapsis, et desuper duos choros pisj et vnam ollam bonam butirj. Ex aduerso autem Stanislaus prenominatus respondit, allegando solucionem per prefatum <sup>6</sup> dnum Iohannem, scolasticum de Ruszijczye, dominus autem decreuit mgro, probare de non solucione fienda infra hino per octauam. Presentibus, ut in actis.



Acta rectoratus secundi coram Wenerabili ac Egregio viro, mgro Stanislao de Zawada, s. theologie professore rectoreque Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, commutacione hyemali anno Dni millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo <sup>7</sup>.

720. Saturnj<sup>8</sup>. In causa inter Ingeniosos dnos, Iohannem de Wyeliczka ex vna et Stanislaum de Labisschin, baccalarium, partibus ab altera, dominus decreuit inter prefatas partes, quod ipse Iohannes,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1. XI. <sup>2</sup> 8. X. <sup>3</sup> Kozłowita. <sup>4</sup> de schola in castro Cracoviensi. <sup>5</sup> bursa. <sup>6</sup> Sic! <sup>7</sup> Actorum nri 720—783, Codicis pag. 244—261. <sup>8</sup> 17. X.

iam dictus, realiter et cum effectu pro mitra perdita vnum fertonem pro die Sabbato proximo<sup>1</sup> in manus dni rectoris reponat, et Stanislaus, bacc., gladium suum pro eadem die, videlicet Sabbato, eciam sine lesione reponat et assignet coram dno rectore. Presentibus, ut in actis.

- 721. Lune xviiij² Octobris. Venerabilis mgr. Blasius de Cazimirz proposuit contra et aduersus Egregium virum, dnum mgrum Georgium Laudamus de Cracouia, decretorum drem, dicens, quod ipse mgr. Georgius, decretorum dr., tenetur x florenos, prefato mgro Blasio mutuatos, quos ad certum tempus soluere neglexit, et bona fide et sua appodixa³ sine aliqua procrastinacione soluere tenebatur. Ex aduerso autem prefatus dnus dr. deliberando satis principaliter, eosdem florenos confessus est coram dno rectore iam dicto mgro Blasio tenerj, dnus enim rector considerando, prenominatum mgrum Blasium fore in precinctu vie⁴, decreuit eidem mgro Blasio dare septem florenos pro feria quinta proxime ventura⁵ per dictum drem sub censuris ecclesiasticis, et residuitatem, videlicet trium florenorum, prorogauit ad festum s. Stanislai in vere⁶. Presentibus, ut in actis.
- 722. Premissa salutacione ad instanciam Honeste dne Margarethe, actricis 7 de Cracouia, Ingeniosum dnum Stanislaum Ruschyeczky dnus rector eum pronunciauit contumacem. Presentibus, ut in actis.
- 723. Iouis xxij Octobris. Recognouit se Venerabilis dnus dr. Georgius de Cracouia<sup>8</sup> in decretis<sup>9</sup>, florenos 7 a Venerab. ac Egregio viro, dno Stanislao de Zawada, professore s. theologie ac rectore Alme Alme<sup>9</sup> Vniuersitatis Study Cracouiensis, in mutuum accepisse. Et prefatus dnus dr. Georgius pallium et tunicam nouj coloris bonam impignorauit prememorato dno rectorj, quos quidem idem debitor obligauit se crastina die per octauam proxime instantj septem florenos soluturum pro omni dilacione, sub censuris ecclesiasticis. Presente me notario Samuele de Gnezna.
- 724. Saturnj vltima Octobris 10. Ingeniosus Andreas de Thornawia proposuit contra et aduersus Sebestianum de Magye 11, qualiter sibi tenetur vnum florenum occasione resumpcionis per fratrem suum Mathiam. Aduersa pars autem negauit, videlicet Sebestianus, de huiusmodj floreno nichil sciuisse, dnus autem rector decreuit prenominato Sebestiano pro feria tercia proxima 12 iurare de huiusmodj floreno. Presentibus, ut in actis.
- 725. Honorabilem mgrum Mathiam de Schydlow, per Iohannem, sapienciam, de mandato domini ad diem ad horam hodiernam <sup>9</sup> citatum et comparentem ac a iudicio illicenciate recedentem, instante Alberto,

 <sup>1 24.</sup> X.
 2 In Codice >xviij 
 3 >appodixa 
 4 Romanae?
 5 22. X.
 8 V 1479.
 7 In Codice >actritricis 
 8 Laudamus.
 9 Sic!
 10 31. X.
 11 >Magye 
 12 3. XI.

tudente de Cleparz, dominus pronunciauit contumacem et literas dereuit oportunas. Presentibus, ut supra.

- 726. Ingeniosus dnus Michael de Lleopoli consensit Honorabili no Nicolao de Iaroslaw, mgro arcium, in absolucionem, occasione nius florenj, qui quidem mgr. obligauit se sub reincidencia grauiorum rocessuum prenominatum florenum infra hinc ad Natale Dni soluturum, nandocunque amonitus per ipsum baccalarium fuerit, satisfaciet reaiter et cum effectu. Presentibus, ut in actis.
- 727. Quartadecima Saturni Nouembris. Constitutus peronaliter Circumspectus et Ffamosus vir, dnus Leonardus, ciuis de Craouia, vna cum dna Barbara, coniuge sua, fecerunt, constituerunt in
  uum procuratorem in causa et causis, quam uel quas habent cum Veierabilj mgro Georgio, dre de Craconia, Honorabilem dnum Martinum
  tyncza, viccarium perpetuum ad kathedralem ecclesiam maiorem, ad
  agendum, defendendum, citandum, arestandum etc., et generaliter omnia
  et singula faciendum, que quidem ipsi dni constituentes facerent aut
  facere possint, si premissis personaliter interessent; eciam nomine suis 3
  res tollendum, leuandum et de eisdem quittandum, et alias in forma
  meliorj promittentes rata, grata atque firma tenere, habere, per ipsum
  procuratorem suum facta, gesta ac quomodolibet ordinata in premissis.
  Presentibus ibidem Petro de Iechanowo et alijs ad premissis fidedignis.
- 728. Saturni xxj Nouembris. Ingeniosus dnus Thomas de Besko, arcium baccalarius, obligauit se soluturum tres florenos infra hinc ad Natale Dni proxime affuturum sub censuris ecclesiasticia dno Petro de Septem castris, et aduentum cursoris prefatj Thome huiusmodj venientis<sup>4</sup>; alias si non portauerit ad huiusmodj Natale pecunias premissus cursor eidem dno Thome, ipse Thomas dabit sibj aliquod pignus tanti valoris trium florenorum, si autem nichil dederit, excommunicabitur. Presentibus, ut in actis.
- 729. Honorabilis mgr. Thomas de Drobycz cauit pro Matheo, baccalario de Premislia, coram dno vicerectore absolucionem expediendam infra hinc ad festum s. Lucie proxime affuturum s, sub eadem arbitralj sentencia. Ipse autem mgr. Thomas reposuit duos florenos in manus dni Iohannis de Osszwanczim s, vicerectoris eodem tempore lite factis 7. Presentibus, ut in actis. Et in instantj recepit prefatos duos florenos a Venerabilj et Egregio dno Iohanne de Osszwanczim, vicerectore. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis.
- 730. Saturni xxviij<sup>8</sup> Nouembris. Circumspectus dnus Leonardus, ciuis de Cracouia, vna cum coniuge sua proposuerunt contra et aduersus Honorabilem mgrum Georgium de Cracouia<sup>9</sup> et<sup>4</sup> decretorum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice >Lleopolin«. 
<sup>2</sup> Leopolitam. 
<sup>3</sup> >suis«, sic! 
<sup>4</sup> Sic! 
<sup>5</sup> 13. XII. 
<sup>6</sup> Beber. 
<sup>7</sup> >lite factis«, sic! 
<sup>9</sup> In Codice >xxvij«. 
<sup>9</sup> Laudamus.

drem, qualiter dnus Leonardus prefato dno drj vnum picarium cum sex coclearibus in fideles suas manus tradidit et ad necessitatem mutuauit. Ex aduerso dnus dr. in instantj tria coclearia cum vno picario dno rectorj reposuit, alia autem tria coclearia hodie per quindenam habet reponere dno Leonardo, aut pecunias pro eisdem in valore huiusmodj satisfaciet, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus in actis.

- 731. Iouis Decembris<sup>1</sup>. Honorabilis dnus Stanislaus, vicarius de s. Anna, procurator amici sui, videlicet Stanislai de Sdzyergow, proposuit contra et aduersus dnum Andream, baccalarium de Skybnyew, qualiter sibj prefatum Stanislaum, studentem, amicum suum, percussisset et in caput winerauisset usque ad effusionem sanguinis, obuiando eidem a supparia. Transseundo e conuerso taliter ambulauerat iam dictus Stanislaus, studens, ad suppam pro nutrimento ad suum socium comedendo, ut antea consueuerat, et fuit vnus uel plures scolares, inter quos vnus habuit cultrum. Et aliqui scolares contendebant cum isto, qui cultrum habebat eique contradicendo, et in loco sibj extraxerunt, ne aliquem wlnerauisset, excepto Stanislao prenominato. Tandem isti scolares vna cum Stanislao invicem transsiuerunt in domos suas, et ipse cum eis fuerat. Et illi scolares et iste cum cultro, vna cum bacc. prenominato, dedit<sup>8</sup> eis obuiam, et habuit cultrum euaginatum, et wlnerauit in eundem 4 Stanislaum, habendo coniecturam in eundem de extraccione cultri sui scolaris, qui inscius fuit et est, ut allegauit, proposicionis. Ex aduerso autem bacc. Stanislaus ad proposicionem dixit et deduxit, quod ipse non wlnerauit, sed suus famulus siue scolaris cum cambuca repercussit, monendo prefatos de restitucione cultri dandi. Dominus autem decreuit Stanislao, studenti, probare testibus pro die Sabbato proxime venturo hora quartadecima.
- 732. Saturnj xij Decembris. Premissa citacione et relacione facta per Iohannem, sapienciam, dna Dorothea, propinatrix ceruisie, aduersus baccalarium Valentinum de Noua ciuitate proposuit, qualiter eidem mulierj quatuordecim grossos non soluit pro ceruisia recepta per iam dictum Valentinum. Ex aduerso autem Valentinus non negauit, sed affirmauit, tantam pecuniam eidem mulierj tenere. In instanti ipse bacc. obligauit se prefatos grossos ad terciam feriam proximam post festum s. Llucie soluturum, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Iohanne et Stanislao, sapiencijs.
- 733. Martis x v Decembris. In causa inter Iohannem, baccalarium de Bogurzyno, actorem 7, ab vna et Paulum, studentem de..... 8 partibus ex altera, principaliter facta fuit proposicio Iohannis, bacc., aduersus Paulum, studentem, pro vno libro sibj ablato. Ex aduerso enim Paulus prenominatus per multas dilaciones euictorem pro huiusmodj

¹ In Codice erronee ›Iouis xxv Decembris«. ² ›transseundo«, sic! ³ ›dedit«, sic! ⁴ ›in eundem«, sic! ⁵ Sic! ⁵ 15. XII. ¹ In Codice ›actore«. ˚ ⁵ ›....«. locus in Codice vacuus.

bro, sibi obiecto, posuit. Euictore posito et adducto reconueuit eum Ioannes, bacc., et proposuit contra Nicolaum de Burkij, quondam scruirem in bursa pauperum, bone memorie cuiusdam mgrj Gambyn maencium 1, obiciendo et allegando prefato Nicolao, quod iste liber, apud num rectorem repositum 1, michi fuit ablatus de camera mea. Dnus aum rector, visis hine inde controuersijs et non faciendo ampliores dilaiones, faciendo vnicuique iusticiam, decreuit dominus 1, quod premissus licolaus probabit vel producet alium euictorem, apud quem emit, infra inc ad festum s. Agnetis proxime nunc venturum 2. Euictore non proato, dnus rector librum baccalario iuste et sancte restituet et restinere debet. Presentibus in actis.

- 734. Iouis xvij<sup>8</sup> Decembris. In causa inter Venerabiles ngros, Georgium de Cracouia et Mathiam Czan<sup>4</sup>, eciam de Cracouia, lnus rector, visis controuersijs hinc inde et propositis<sup>1</sup>, decreuit, quod ngr. Georgius, decretorum dr., crastina die, videlicet feria sexta proxima cost festum s. Llucie<sup>5</sup>, in manus dnj rectoris tunicam, receptam per cundem, tradere debet et alias res, quas circa se ipsum adhuc retinet et habet. Et assessores pro die Sabbato proximo<sup>6</sup> locabunt ad decidendam causam, motam in Collegio iuristarum, quoscunque habere possent. Presentibus, ut in actis.
- 735. Honorabilis mgr. Thomas de Drohobicz vnum florenum pro festo Natiuitatis Xristi proxime venturo, sub censuris ecclesiasticis, Honorabili mgro de Swyewsch se ipsum soluturum obligauit. Presentibus, vt in actis.
- 736. In causa, inter Albertum de Coschutj ex vna, actore¹, pro quodam pallio, ut dicitur, noui coloris, mota, et Iacobum, baccalarium de Goskow, locato¹ apud Spiritum s., ex altera partibus, diuittendo¹ altricaciones et iuramenta coram dno rectore pro huiusmodj palliolo et bireto, prefatus bacc. Iacobus promisit et submisit bona fide et obligauit, sibj dno Alberto satisfacere et dare mediam marcam infra hinc ad festum Purificacionis Marie proxime affuturum ocmplete, sub pena excommunicacionis alias sub censuris ecclesiasticis, hoc tamen adiecto, si iam dictus bacc. pro illo tempore habere non valeat solucionem facere, ipse dnus Albertus adhue expetare habebit a Purificacione s. Marie ad duas septimanas proximas. Presentibus, ut in actis.
- 737. Martis xxij<sup>8</sup> Decembris. Honesta dna Margaretha de Cracouia, propinatrix ceruisie, proposuit contra et aduersus baccalarium Ludwicum de Wratislauia, qualiter ipse prefate dne teneretur vnum florenum absque vno mediante. Ex aduerso dnus bacc. supradictus recognouit huiusmodj pecuniam tenerj, qui quidem iam dictus Ludwicus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 21. I 1479. <sup>3</sup> In Codice >xvj < <sup>4</sup> >Czan«?, >Czau«? <sup>5</sup> 18. XII. <sup>6</sup> 19. XII. <sup>7</sup> 2. II 1479. <sup>8</sup> In Codice >xx«.

obligauit se ipsum huiusmodj florenum sub censuris ecclesiasticis soluturum infra hinc per septimanam post festum s. Thome <sup>1</sup>. Presentibus Iohanne, sapiencia.

- 738. Ingeniosus dnus Caspar de Magna Glogouia proposuit aduersus Dyonisium de Kotpus, quod idem Dionisius tenetur sibj vnum florenum, occasione mutui ad necessitatem suam², et tres libros: in primo »Grammaticam«³ Vicencij⁴, in secundo »Parwa loycalia«, in tercio »Secunda pars« Alexandrj⁵, quos libros sibj prefatus Caspar vendiderat pro certa summa pecuniarum, ipse autem iam dictus Dyonisius soluere non curauit neque curat, neque restituere pretendebat. Ex aduerso autem Dyonisius super florenum negauit non recepisse, et super istos dixit et allegauit, non ab eodem, ut dicitur, Caspar, recepisse, sed a quodam baccalario, in Nissa commorante. Dnus autem rector decreuit, probare dno Caspar de huiusmodj floreno et de libris accomodatis, et super hoc omnia testibus approbarj et iurarj feria quinta proxima 6 de mane hora sedecima. Presentibus Iohanne, sapiencia. Idem eciam Caspar proposuit ex alio de quodam pallio grisej coloris, qui eundem constabat in valore medij floreni, sibi Dyonisio mutuato, de quo sufficienter intendit probare, ut supra.
- 739. Die Mercurij xxiij<sup>7</sup> mensis Decembris. Dnus dr. Laudamus<sup>8</sup> etc., positis quatuor florenis in manus dnj rectoris in presencia partis citate ad videndum tolli et vim et effectum monicionis, occasione trium coclearium contra prefatum dnum drem emanate, obligauit se prefata tria coclearia in manus dni rectoris reponere, aut alias, si habere non poterit, parti satisfacere, prout iuramento damnum extimabit. Et dominus sublato monicionis effectu, ad imponendum sentencie talibus dedit vnius mensis inducias, alias ad festum Conuersionis s. Paulj <sup>10</sup>. Presentibus Ingeniosis Stanislao <sup>11</sup>, studente de Noua ciuitate, et alijs fidedignis ad premissa.
- 740. Iouis xxiiij<sup>12</sup> mensis Xbris. In causa inter dnum Caspar de Glogouia Maiori, actorem, ex vna et Dyonisium de Cothpus, reum, partibus ex altera, dnus prefatus Caspar induxerat et produxerat nonnullos testes, mgrum Sigismundum de Cracouia et Iohannem de Glogouia, in dicenda veritate, qui quidem testes: primus recognouit, videlicet mgr., quod ipse Dyonisius retulit coram eo, quod eidem dno Caspar vnum florenum, palliolum et libros tres teneretur; alius testis, videlicet Iohannes supradictus, eciam retulit et recognouit coram dno rectore, quod ipse Dyonisius iam dictus recepit libros et pallium. Tamquam in vim iuramentj retulerunt, et sic Dyonisius memoratus per prefatos testes convictus existit. Ex aduerso Dyonisius dixit, se habere istos prefatos libros in proposicione factos, ut supra in domo sua alias in

<sup>1 28.</sup> XII. 2 datum. 3 Grammaticam cerronee pro Cronicam ? 4 Kadłubkonis? 5 Galli 6 24. XII. 7 In Codice xxjc. 8 Georgius de Cracouia, In Codice sec. 10 25. I 1479. 11 Albino. 12 In Codice xxiijc.

- ospicio. Dominus autem hine inde visis controuersys, mandauit eidem yonisio, vt prefatos libros tres infra hine per octauam in manus suas poneret et medium florenum sub censuris ecclesiasticis, et pro expecionibus et citacionibus soluere sibj, ut supra, tenebitur, sub prefatis insuris. Et recognicionem dominus assignauit dare, ut retulit supra in oposicione, quod recepisset ab alio, videlicet baccalario, in alijs partis demorante, libros, ne haberet impedimenta ab isto bacc., sicut xit. Presentibus, ut in actis.
- 741. Saturni xxvj¹ Xbris. Discretus Iohannes de Wirczburg roposuit aduersus Georgium de Tinkiszbol², quomodo sibj quosdam prenos duos in mutuum dedisset. Ex aduerso Georgius dixit, quod bj prefatos florenos successiue dedisset pro vestimentis et alijs necestrijs eidem pertinentibus. Dnus rector decreuit, quod sibj restituet refatos florenos infra hinc per octauam sub pena excommunicacionis, lias probabit intencionem suam, coram quibus sibj dedit et specificabit es huiusmodj et racionem eidem ordinabit. Et insuper posuit dnus ector penam....³.
- 742. .....<sup>3</sup> vallatam inter memoratos in vna sexagena irremissiiliter persoluendorum<sup>3</sup>, quicunque impedierit aut manus iniecerit, sub refata pena soluenda. Presentibus Iohanne, sapiencia.
- 743. Ad instanciam Nicolai, sutoris de Cracouia, Nicolaum Ruzyeczkij dominus pronunciauit eum <sup>2</sup> contumacem racione non paricionis n termino, eidem prefixo per sapienciam. Presentibus, ut in actis.
- 744. Ingeniosus dnus Georgius, studens nostre Vniuersitatis de l'honkilspil<sup>2</sup>, obligauit se soluere vnum florenum pro Purificacionis b. Marie Virginis nunc in proximo venturum<sup>4</sup>, et alium florenum pro qualragesimalj tempore in Capite ieiunij<sup>5</sup> soluturum, sub censuris ecclesiasticis, Iohanni de Wirczwark<sup>2</sup>. Presentibus Iohanne et Stanislao, apiencijs.
- 745. Weneris Ianuary xxix. Personaliter constitutus Ingeniosus Iohannes de Septem castris, baccalarius nostre Vniuersitatis, de Bubthwys<sup>2</sup> Wolffgandum<sup>2</sup> fecit, constituit in suum procuratorem in causa et causis, quam uel quas habet uel habiturus est cum quodam Iohanne, studente de Olomancz, occasione fideiussorie caucionis, principalem<sup>2</sup> per prefatum Iohannem, bacc. de Septem castris, pro eodem Iohanne de Olomancz factis<sup>2</sup> pro vnius floreni et octo grossorum alterjad soluendum, effectualiter fecit, vnde ipse constituens, propter regimen sue scole in Vngariam transemitere fidelj suo Wlgango<sup>2</sup> predicto, amico suo, ad leuandum, extorquendum, citandum, agendum tollendumque et pro rato, grato habendum, et alias in meliorj forma commisit. Prenar-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice >xxv<. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> Hoc loco in Codice inter nros 741 et 742, Pag. 252/253, unum folium desiderari videtur. <sup>4</sup> 2. II. <sup>5</sup> 24. II.

ratus itaque procurator, ut asserebat Wlgangus¹, pecunias huiusmodj, videlicet vnius floreni et octo grossorum, ad itineracionem racione mutue societatis et fidelitatis in manus iam dicti de Septem castris alias de Vngaria contulit, sibj itaque Wlffgando¹ debita ipsius Iohannis cause fideiussionis de Septem castris sue pro dicto eciam Iohanne et solucione facte, fecit realiter et iuste repetere dictam summam prenarratam. Presentibus, ut in actis. Et eciam, vt in actis nostris se ipsum Iohannem de Olomancz dno Iohanni de Septem castris premissam peccuniariam¹ obligauit in nostro rectoratu².

- 746. Veneris quinta February. Die Veneris quinta mensis Februarij Prouidus dnus Leonardus, conciuis de Cracouia, vna cum conthoralj sua tulerunt memoratos florenos, repositos per dnum drem Georgium Laudamus apud dnum rectorem<sup>3</sup>, videlicet quatuor florenos, ob non reposicionem et redempeionem eorundem coclearium per prefatum dnum drem apud Iudeos. Ipse autem dnus iam dictus Leonardus dixit, se huiusmodi coclearia comparasse et disposuisse quodlibet coclear, videlicet tria per vnam marcam communis numeri et polonicalis monete. Dnus autem rector visis et auditis ipsorum dictis et pensis, precauendo maiores controuersias, dedit ipsos florenos in manus illorum iam dictorum personaliter de consensu eiusdem dni dris, dum et quando eisdem terminus assignatus fuisset, venerunt et receperunt. Nichilominus tamen super huiusmodj florenos septem grossos habere cupiebant, propter leuiorem<sup>1</sup> precium ipsius floreni hodiernis temporibus currencium<sup>1</sup>. Presentibus in actis.
- 747. February nona mensis. Ingeniosus Stanislaus Ruszyeczkij, studens Vniuersitatis Cracouiensis, recognouit, se tenerj tredecim grossos cum medio Honesto dno Stanislao, carnificj de Cracouia. Qui quidem Stanislaus, ut dicitur, studens Ruszyeczkij, in instantj obligauit se soluturum prefatos grossos cum ½ supradictos infra hinc per quindenam, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Iohanne, sapiencia, et alijs fidedignis ad premissa.
- 748. Ingeniosus dnus Petrus de Septem castris proposuit aduersus baccalarium Ludwicum de Wratislauia racione fideiussionis sue, pro quodam Xristofero de Cothpus facte, videlicet pro duobus florenis. Ex aduerso Ludwicus ad proposicionem factam dixit, se ipsum cauisse pro eodem Xristofero. Insuper fecit memoratus Ludwicus de Wratislawia obligacionem ad satisfaciendum sub penis censurarum ecclesiasticarum de prefatis florenis duobus, infra hinc ad Letare <sup>4</sup> nunc in proximo venturo <sup>5</sup> cum dicto Petro soluendis. Presentibus, ut in actis.

¹ Sic! ² In margine nri 745 alia adscriptum manu: →Iste Iohannes de Olomunes satisfecit Iohanni de Septem castris, soluendo eidem florenum et octo grossos, quem realiter suscepit dnus Wolgangus, procurator eiusdem Iohannis de Septem castris, prout coram rectore Vniuersitatis, Iohanne de Oszwanczim, professore s. theologie, idem Volfgangus recognouit feria quarta infra octauas Assumpcionis Marie (= 8. VIII) anno 1479<. ³ Cf. nrum 739. ⁴ 21. III. ⁵ >venturo<, sic!

- 749. Honesta dna Margaretha, institrix de Cracouia, proposuit contra et aduersus Venerabiles viros, dnos mgrum Georgium Laudamus de Cracouia et mgrum Valentinum, plebanum de Ilkus, decretorum dres, quomodo certa die venerunt ad eam ad comparandum vnum stamen pannorum de Fflorencia, alias Florenskij schukno de brunatico colore, apud prefatam dnam Margaretham receperunt de sua camera pro vigintj et medio septimo florenorum comparandorum<sup>2</sup>, et super hoc stamen dederunt prefati xx florenos dicte dne Margarethe. Eciam per se mgr. Georgius recognouit, eciam recepisse octo vlnas Schythawiensis panni pro vno floreno et quatuor vlnas albj coloris pro quatuordecim grossorum<sup>2</sup>. Ex aduerso autem mgrj responderunt, quod receperunt etc., sed quia ipsa dixit Margaretha coram alijs, quod eis dedisset pro minori precio, non in tanto valore, sicut ipsa coram dno allegauit rectore, et ipsi paratissimi sunt memorati mgri probare, quod ipsa dna retulit coram alijs, qualiter dedisset eis pro minori precio, et qualiter ipsos damnificauit eadem dna de malo panno vendicione et corrupcione, memorati panni empcione. Auditis hinc inde controuersijs, dnus rector distulit mgris ad probandum per octauam, qualiter ipsa dna dixisset antedictis mgris, se minorj precio huiusmodj stamen siue pannum dedisse coram alijs fidedignis personis, alias ob spem concordie faciende vel in termino standj uel faciendum, prout iuris est. Presentibus in actis.
  - 750. Sedecima mensis Februarij. In causa Venerabilium dnorum Georgij Laudamus et Valentini de Ilkus, decretorum drum<sup>3</sup>, ex altera parte dne Margarethe, institricis de Cracouia, dnus rector prorogauit terminum ad feriam quintam nunc proximam<sup>4</sup> ad vicesimum horam ex certis respectibus et occupacionibus quam maximis et arduis, ita tamen, quod dnus rector inducendo partes ad amicabilem composicionem, prout debitum iudicis requiret, gracia tamen pacis fiende atque tractande, alias in defectum concordie fiende ad idem faciendum et requirendum iusticiam, alias ad vigesimam memoratam partes comparebunt. Et itaque dnus rector, visis huiuscemodj dissenssionibus et controuersys ac frascarys<sup>5</sup>, decernet decernenda, prout iuris erit et de facto. Presentibus dnis seruitoribus Vniuersitatis.
  - 751. Saturnij xx Ffebruarij. Venerabiles dni Valentinus de Ilkusch, plebanus in Chechel, tres fflorenos et quatuor grossos, et Georgius Laudamus, decretorum dres, quinque florenos minus sex grossis certi debiti residui, pro quodam panno empto retenti, hinc ad medium Ieiunij sub censuris ecclesiasticis Honeste dne Margarethe Scharleijowa se obligauerunt soluturos Presentibus Venerab, dnis Mathia de Cobilino, s. theologie professore, et Mathia de Costhen, decretorum dre.
  - 752. Martis xvj Marcij. Constituti personaliter Iohannes parte ex vna et Iohannes parte ex altera, studentes, fecerunt quendam

in Chechel, cf. nrum 751. Sic! In Codice doctoribuse 4 18. II. sfrascaryse, sic! 20. III.

proposicionem coram dno rectore, agitataque satis causa venerunt in mutuam concordiam et societatem. ita tamen, quod predictus Iohannes de Schamothulij, tamquam reus, debebit et tenebitur omnimode >Tractatus 1 inceptos finire, terminare et explere, ut promisit Iohanni. suo aduersario, abhinc ad festum Pasce inclusiue 2, insuper et quinque grossos, retentos pro quodam ductu vie, quos et que se soluturum obligauit, sub censuris ecclesiasticis.

- 753. Die Iouis decima octaua Marcy. Caspar de Onyksty pronunciatus est contumax per rectorem ob non comparicionem termini, citatus enim erat per Laboriosum Albertum de Cerdonibus et minime comparuit.
- 754. Die Saturni xx Marcy. Ingeniosus Iacobus, citatus ad instanciam Iacobi de Mazowia, obligauit se eidem ad soluendum pro feria 2a proxima post Letare 3 eidem soluere 4 patellam lamatam 5, uel saltem eundem facere contentum modo meliori, sub censuris ecclesiasticis.
- 755. Die Martis xxiij Marcy. Citatus Ingeniosus Caspar de Glogouia ad instanciam Ing. Emerici de Brvna 6. comparensque personaliter, obligauit se eidem dno Emerico ad soluendum vnum florenum pro festo proximo s. Stanislai 7 racione certe monicionis resumpcionis. Ibidem eciam in loco assistens, monitus est pro eodem per Stanislaum, sapienciam, sub censuris ecclesiasticis.
- 756. Die, quo supra etc. Citatus Ingeniosus Ieronimus, studens, moram tenens apud dnum Creydlar, non comparens, pronunciatus est contumax per dnum rectorem ad instanciam C., pistoris de Wyeliczka.
- 757. Eadem die. Adueniens prefatus Ieronimus arrestauit contumaciam, et decreuit dominus, partem aduersam citandam.
- 758. Mercury xxiiij Marcy. Ingeniosus Ieronimus de Wratislauia, citatus ad instanciam Ing. Iohannis de Wyelyczka, racione certi libelli famosi alias diffamatorie<sup>4</sup>, quem parentibus predicti Iohannis transmiserat. Agitata tandem satis diu causa per dnum rectorem, venerunt in mutuam concordiam, ita tamen, quod predictus Ieronimus tenebitur reuocare omnia, quecunque uel qualiacunque scripserit uel dixerit quocunque uel quibuscunque modis. Et litteras reuocacionis parentibus predicti Iohannis transmittere, insuper et medium debiti, per predictum Iohannem retenti, eidem Ieronimo exsoluere tenebitur realiter et cum effectu, sub censuris ecclesiasticis.
- 759. Veneris xxvj Marcy. Veniens personaliter Discretus vir, dnus Iacobus de Goschkwf, ad nostri presenciam, inductus tamen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Petri Hispani? <sup>2</sup> 11. IV. <sup>3</sup> 22. III. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> »lamatam«?, »laniatam«? <sup>6</sup> In Codice »Brona«. <sup>7</sup> 8. V.

per Ingeniosum Iohannem de Bogorzyno, tamquam parte aduersa<sup>1</sup>, obligauit se eidem ad soluendum duos florenos et decem grossos. In hijs tamen predicto dno Iohanni realiter et cum effectu dimisit duos aceruos siliginis infra hinc vsque ad Conductum Pasce<sup>2</sup>, sub censuris ecclesiasticis.

- 760. Martis trigesima Marcy. Dnus rector in causa Iohannis, actoris, et Nicolai, studencium, interposuit penam vallatam ob spem concordie decem florenorum.
- 761. Iouis prima Aprilis. In causa Honeste Margarethe de Cracouia et mgri Iacobi de Poznania dominus distulit terminum infra hine ad Sabbatum proximum ante Domine ne longe 3 hora xx. In qua eciam causa Iohannes de Poznania constitutus in presencia domini, tamquam procurator mgri predicti, fideiussit pro debito vertente sub censuris ecclesiasticis.
- 762. Die eadem. Dominus pronunciauit contumacem Venerabilem mgrum Stanislaum de Cracouia, ad instanciam Honeste Hedwigis Panczcowa de platea s. Stephani.
- 763. Dominus ad instanciam Clementis, seruitoris communitatis 4, contumacem pronunciauit Stanislaum, arcium baccalarium, ob non paricionem.
- 764. Saturni tercia Aprilis. Ego mgr. Thomas de Drohobicz recognosco, me recepisse Corpus et Veteris et Noui testamentis apud mgrum Martinum de Osznycza pro quinque florenis et vno fertone, quam quidem summam pecuniarum feria secunda post Stanislai me reponere obligo.
- 765. Saturni tercia Aprilis. Dominus ad instanciam Agnetis de Cracouia, moram habentis apud quendam architectorem ex opposito s. Trinitatis, pronunciauit contumacem 7 mgrum Iacobum de Poznania.
- 766. Martis sexta Aprilis. In causa inter Honorabilem mgrum Iohannem de Glogouia ex vna et Ingeniosum Paulum Crabwsz de Cracouia, partibus ex altera, dominus distulit terminum abhinc ad feriam quintam immediate post festa Pasce<sup>8</sup>. Et interim restabit probacio testium per mgrum Iohannem de Glogouia.
- 767. Die eadem. Constitutus personaliter Ingeniosus Thomas de Pesco<sup>1</sup>, requisitus tamen verbotenus per dnum Paulum Crabwsz de Cracouia pro certo debito trium florenorum, ad quod se soluendum obligauit infra hinc ad festum s. Stanislai<sup>9</sup>, sub censuris ecclesiasticis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie! <sup>2</sup> 18. IV. <sup>3</sup> 3. IV. <sup>4</sup> Collegii artistarum? <sup>5</sup> Pausemus. <sup>6</sup> 10. V. <sup>7</sup> In Codice \*contumaciam< <sup>6</sup> 15. IV. <sup>9</sup> 8. V.

- 768. Honorabilis mgr. Stanislaws de Cracouia constitutus personaliter in presencia dni rectoris, obligauit se ad soluendum Honeste Hedwigi, ciui de Cracouia, vnum medium florenum infra hinc ad festum s. Stanislai<sup>1</sup>.
- 769. Constitutus personaliter Honorabilis mgr. Iacobus de Poznania<sup>2</sup>, constituit in causa sua in verum et legitimum procuratorem Ingeniosum Iohannem de Poznania, dans eidem auctoritatem omnimodam iurandj etc.
- 770. Iouis quindecima Aprilis. Constitutus personaliter Ingeniosus Thomas de Besko, arcium liberalium baccalarius, tamquam legittime citatus ad instanciam Venerabilis mgri Iohannis de Glogouia, racione certi debiti trium florenorum retenti, quod debitum quia exoluere vnde non habuit, petitis eiusdem acquiescens idem mgr. Iohannes, consensit in obligacionem actualem, obligauitque se predictus Thomas ad soluendum debitum prefatum trium florenorum infra hine ad festum Pentecostes<sup>3</sup>, sub censuris ecclesiasticis.
- 771. Lune decima nona Aprilis. Ingeniosus Wolfgandus de Bohemia, baccalarius arcium liberalium, ad instanciam Ing. Petri de Vngaria racione cuiusdam lopule icitatus, facta concordia mutua, obligauit se ad soluendum eidem eandem, tenebiturque exoluere quinque grossos infra hinc ad festum Stanislai, sub censuris ecclesiasticis, proxime affuturo 1.
- 772. Martis vicesima Aprilis. Venerabilis et Egregius vir, mgr. Stanislaus de Zawada, s. theologie professor, rector protunc Vniuersitatis Study Cracouiensis, fauore et humanitate motus in Stanislaum, seruitorem suum antiqum et bene fidelem, eidem presentibus Stanislau et Martino, sapiencys, realiter et cum effectu, cum omnique iure ad extorquendum commisit vnam marcam certi debitj, per dnum Nicolaum, quondam plebanum in Rijbna et organistam ad s. Annam, retenti, occasione cuiusdam sube, pellibus wlpinis subducte, ita tamen, quod idem Stanislaus, seruitor dni dris predicti, postquam solucionem habuerit, tenebitur dare vnum medium florenum mgro Martino 5 de Cracouia, collegiato maioris Collegij, cuius suba ante fuit. Presentibus, ut supra, sapiencijs.
- 773. Die, quo supra. In causa Honorabilis dni Iacobi de Myslymijcze et Ingeniosi Iohannis de Wola dominus distulit terminum ad proximam feriam quartam<sup>6</sup>, alias die crastina, ad videndum, quod dictum et agitatum est, in causa per testes probarj.
- 774. Mercury xxj Aprilis. In causa inter Honorabilem Caspar de Wratislauia, arcium liberalium baccalarium, ut dicitur, Lijp-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 8. V. <sup>2</sup> In Codice >de Poznimania«. <sup>3</sup> 30. V. <sup>4</sup> >lopule«, sic! <sup>5</sup> Lysy. <sup>6</sup> 21. IV.

sensem, et Ingeniosum Paulum de Agria, dominus distulit terminum ad feriam quintam proximam', et interim restabit probacio testium per bacc.

- 775. Iouis xxij Aprilis. In causa inter Honestum Iohannem Vngarum, ciuem de Cracouia, et Ingeniosum Clementem de Vngaria, alias Thoron, dominus ob spem concordie distulit terminum ad Sabbatum proximum<sup>2</sup>, et si quia non subsequetur inter eos concordia, extunc partes ambe personaliter comparebunt respondebuntque vna alterj modo incepto.
- 776. Eadem die vertente causa inter Honestam dnam Hedwigim Mycrawthowa de Cracouia et Ingeniosum Lodwicum de Wratislawia, dominus monens partes ad concordiam, mandauit Loduico, ut se obliget de certa summa peccuniali, racione expensarum retenta. Obligauitque se ad soluendum vnum florenum cum hortone infra hinc ad duas septimanas predicte dne sub censuris ecclesiasticis, ibidemque in loco stans est monitus.
- 777. In causa inter Ingeniosum Paulum de Vngaria et Ing. Caspar de Wratislavia dominus distulit terminum ad Sabbatum proximum<sup>2</sup>, et interim restabit probacio testium per baccalarium.
- 778. Die supra. Dominus ad instanciam mgri Iacobi de Gosthyn pronunciat contumacem Ingeniosum Paulum, baccalarium Crawbwsz de Cracovia, ob non paricionem.
- 779. Die, quo supra. Venientes ad nostri presenciam Ingeniosus Paulus de Agria et Prouidus ac Discretus dnus Caspar de Wratislauia, primus tanquam reus, alter tanquam actor, facta concordia mutua, petiuerunt fierj inter se silencium perpetuum ita, quod Paulus tenebitur soluere realiter et cum effectu predicto dno baccalario vnum florenum immediate post recessum a iudicio, et amplius nunquam aliqua loqui vel narrare de causa predicta, nec consilia dare aliqua. Ex aduerso autem idem bacc. debet contentus stare de floreno dando et amplius eundem nec verbo nec facto vexare, nec aliquo modo renouare causam predictam. Et dnns rector faciens inter eos silencium perpetuum, interposuit penam vallatam decem florenorum, qui darj debebuntur parti fidem b predicta tenentj.
  - 780. Saturni xxiiij<sup>6</sup> Aprilis. Dnus rector audita causa, vertente inter Nicolaum, baccalarium de Alba, et Iohannem de Lanczwth, fecit amicabilem composicionem inter eos ita, quod Iohannes restituere tenebitur gladium, retentum eidem bacc. Nicolao, et ex aduerso Nicolaus se submisit sub censuris eclesiasticis Iohannem liberare ab omnibus

<sup>1 22.</sup> IV. 2 24. IV. 3 set« deletum. 4 shortone«, sic! 5 sfidem« deletum. 6 In Codice sxxiij«.

impedimentis, si que contingant ex parte seruitoris eius, cuius gladium extitit, vel quibuscunque alys.

- 781. Die, quo supra. In causa inter Laboriosum Iohannem de Cracovia, ciuem et sartorem, et Ingeniosum Clementem de Thoron, dominus distulit terminum ad feriam secundam in crastinum s. Marci<sup>1</sup>. Idem sartor petiuit notarj, quod idem dnus Clemens ignominiose coram dno rectore nominauit eum furem.
- 782. Veniens ad nostri presenciam Ingeniosus Valentinus de Noua ciuitate, arcium liberalium baccalarius, obligauit se ad soluendum octo grossos infra hine ad festum s. Stanislaj proxime affuturum <sup>2</sup> Honesto dno Stanislao, ciui et sartori de Cracouia, moranti apud Assarthem.
- 783. Martis xxvij<sup>3</sup> Aprilis. Veniens personaliter Ingeniosus Ambrosius de Lukha, studens, citatus ad instanciam Honeste Heduigis Mykrathowa, obligat se eidem ad soluendum octo grossos pecunie communis racione expensarum infra hinc ad festum s Stanislai<sup>2</sup> proxime adventurum<sup>4</sup>, sub censuris eclesiasticis.



## (Acta et acticata coram rectore Georgio Laudamus de Cracovia commutatione aestivali a. Dni 1479)<sup>5</sup>.

- 785. Saturni vicesima ij<sup>6</sup>. Mgr. Nicolaus de Cracovia satisfaciendo termino, per dnum rectorem consignato in causa cuiusdam iniurie, que vertitur inter eum et mgrum Andream de Labischin, actorem principalem, ipso presente, petiuit se remitti ad iudicium domus iuxta Statuta eiusdem. Et dominus ob spem iusticie concessit ad quindenam, ut ibi fiat iusticia, alias si non, ad idem faciendum primam iuris post eandem quindenam ad respondendum libello oblato etc.
- 786. Iouis xxvij Maij. Veniens personaliter mgr. Andreas de Labischin, decretorum dr., fecit, constituit et ordinauit suum verum et legittimum procuratorem Honorabilem dnum Martinum de Staw, arcium baccalarium, in causa, que vertitur inter ipsum et quendam dnum Nicolaum de Cracovia, arcium mgrum, ad faciendum et petendum et agendum omnia et singula, quecunque iuris erunt etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 26. IV. <sup>2</sup> 8. V. <sup>3</sup> In Codice \*xxvj\*. <sup>4</sup> In Codice \*aduenturo\*. <sup>5</sup> Actorum nri 785—789, Codicis pag. 262. <sup>6</sup> 22. V. <sup>7</sup> Collegii artistarum.

- 787. Valentinus de Steynavia, citatus ad instanciam Nicolai, serpitoris Vniuersitatis, pro medio floreno, quem in presencia domini concessus, iudicialiter ad soluendum obtinuit ad octauam, sub pena excommunicacionis. Presentibus, ut in actis.
- 788. Llune septima Iuny. Mgr. Stanislans de Kleparz, procurator mgri Nicolai de Cracovia, satisfaciendo termino hodierno cum Venerabili mgro Andrea de Llabyschyn, decretorum dre, petiuit remissionem cause ad prepositum maioris Collegy artistarum post adventum fati mgri Andree ad octauam prorogari. Et dominus propter absenciam cius causam ipsam ad prefatum tempus distulit ob spem concordie, alias ad idem faciendum prima iuris. Presentibus, ut in actis.
- 789. Nona Iuny. Nicolaus de Lluben, citatis Alberto de Brzeszyna, Andrea de Kurow et in termino comparantibus, obiecit quasdam violencias et insidias sibi factas. Et in continenti mgr. Andreas de Gora, rector s. Marie, tanquam patronus dictorum Alberti et Andree, per modum reconuencionis proposuit contra prefatum Nicolaum de violencia sibi facta et sue scole occasione percussionis Iohannis de Iadrzeijow, in processione facte, et de invasione dictorum citatorum predictorum. Et dominus auditis hinc inde obiectibus et litis contestacione ac dicti Nicolai per verbum nego responsione, decreuit eidem mgro Andree probacionem ad primam iuris. Presentibus, ut in actis.

Acta et acticata coram Venerabili viro, mgro Iohanne de Oszwyanczim<sup>2</sup>, s. theologie professore, custode s. Floriani, rectore Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, de anno Dnj MCCCCLXXIX tempore estiualj<sup>3</sup>.

-<del>---{}}}---</del>--

- 7914. Die Martis xxij Iunij. Nobilis Henricus de Kamyenyecz, studens Vniuersitatis prenominate, ad instanciam Discreti Brunonis de Hoerle provincie Hassie citatus per seruitorem Vniuersitatis, recognouit, se debere quatuor florenos hungaricales ipsi Brunonj, studenti, quos ab eodem Brunone mutuo accepit, et eos velle soluere promisit Sabbato proxime futuro post festum s. Iohannis Baptiste <sup>5</sup>. Presentibus Stanislao et Paulo, seruitoribus Vniuersitatis predicte.
- 792. Die Martis xxija Iunij. Paulus de Breckszasz, studens, personaliter citatus per Stanislaum, seruitorem Vniuersitatis, ad instanciam

scholae.
 Beber.
 Actorum nri 791-803, Codicis pag. 263-266 et 277.
 Nrus 791 bis in Codice, pag. 263 et 277, eadem manu scriptus.
 26. VI.

Clementis, studentis de Chorwath, non comparans in termino sibj prefixo, per dnum rectorem pronunciatus est contumax. Vt in actis 1.

- 793<sup>2</sup>. Die Veneris xxv Iunij. Venceslaus Nicolai, tortarij de Cracouia, arcium mgr., citatus ad instanciam Honeste Dorothee Pasz-kowa, relicte olim Pauli, sartoris de Cracouia. Instante eadem Dorothea et reproducente quoddam regestrum sev inventarium debitorum Pauli, sartoris, prefatus mgr. Venceslaus recognouit, se in eodem regestro cortenta manu sua scripsisse et notasse. Presentibus Adam de Scarbimiria, studente, et Paulo, seruitore Vniuersitatis.
- 794. Die Saturni tercia Iulij. Demetrius de Sabathka, studens, et Albertus de Gara, arcium baccalarius, constituti coram dno rectore, recognouerunt, inter se fecisse et ordinasse super certis pecunijs concordiam siue composicionem talem, quod dnus Albertus, bacc. predictus, dno Demetrio, studenti pretato, dare debebit florenum vnum cum medio siue sedecim grossos vsuales, abhinc ad festum s. Michaelis proxime futurum sub pena excommunicacionis. Presentibus Stanislao et Paulo, seruitoribus Vniuersitatis. De alijs autem causis, inter eos subortis, perpetuum silencium eis impositum est, ipsis annuentibus et vitronee consencientibus.
- 795. Die Mercurij xiiij Iulij. Martinus de Sandorhasza, studens, citatus ad instanciam Laurencij de Koloszwar, reposuit librum, in quo continentur »Questiones Noue logice« et »Lectura De anima« et »Lectura Priorum« in sexternis et coopertorio, arrestatum per prefatum Laurencium, asserentem sibi ablatum quocunque modo, quem quidem librum petiuit iudicialiter restituj per prenominatum Martinum. Qui quidem Martinus litem contestando dixit, eundem librum esse suum emtum et possessionem eius habere. Et dnus rector interloquendo prefixit terminum eidem Martino ad dandum evictorem, a quo predictum librum emit, abhinc vsque ad festum s. Michaelis <sup>3</sup>. Presentibus Stanislao et Paulo, seruitoribus Vniuersitatis.
- 796. Die Martis xx Iulij. Discretus et Ingeniosus Georgius de Szweynycz, studens de bursa Ierusalem, citatus ad instanciam Honestj Caspar, sutoris de Cracouia, proponentis, debitum sibi debere ab eodem studente pro calceis receptis, quod debitum confessus est iudicialiter. Et dnus rector decreuit soluendum pro quatuor paribus calciamentorum per duos cum medio grossos abhine ad octauam. Presentibus Stanislao et Paulo, seruitoribus Vniuersitatis<sup>4</sup>.

Alia manu additum: \*Paulus prefatus faciendo diligenciam in termino, licet tarde, arrestauit contumaciam <.</li>
 Nrus 793 bis in Codie, pag. 263 et 277, eadem manu scriptus.
 29. IX.
 4 Alia manu additum: \*Qua die octaua adveniente prefatus Georgius, studens, realem faciendo solucionem, apud acta reposuit decem grossos <.</li>

- 797. Die Mercury xxviij Iulij<sup>1</sup>. Fabianus de Heylsberg, studens de bursa philosophorum, citatus ex officio ad iudicium rectoris pro quodam nephario opere, quod perpetrauit publice coram multis studentibus et laijcis, attrectando et impudice denudatus trahendo et palpando in flumine Wyszla mulierem nudam, per hoc tam studentes quam laycos grauiter scandalizando, prout ipsemet iudicialiter coram rectore et consiliarijs fassus est et recognouit. Et dnus rector iuxta exigenciam culpe, moderando penam iuxta Statuta Vniuersitatis, decreuit cum puniendum in vno fertone, quem reponere debebit ad diem octawum sub pena duplj<sup>2</sup>.
- 798. Die Martis xvij Augustj. Stanislaus de Leopolije, studens de Collegio minorj, querulose proposuit et iudicialiater contra Nobilem et Ingeniosum Stanislaum de Rvszijecz pro violenta iniectione manuum in eum et verborum turpium affectione, Stanislao prefato de Rvszyecz ex aduerso asserente vicissitudinariam invicem percussionem. Et dnus rector auditis hine inde partibus, dedit ad probandum actorj ad primam diem iuris alias feriam quintam infra octauam Assumcionis Marie<sup>3</sup>.
  - 799. (Jovis 19 Augusti). Mgr. Venceslaus de Cracouia, testis primus, iuratus, deposuit, quod Stanislaus de Ruszyecz, studens, in domo Ierusalem moram habens, dixit Stanislao de Leopoli, quod ipsum Stanislaum Ruszyeczky oblocucionibus quibusdam minus honestis inter homines obloquutus fuisset, cui Stanislaus de Leopoli respondit: Potes loqui, quitlibet tibi videtur, ego vero nichil de hys scio. Item deposuit, quod prefatus Stanislaus Ruszyeczskij statim post predicta verba Stanislai de Leopoli ipsum Stanislaum Leopolitam, stantem ante cameram, in qua morabatur, arripiens per crines, violentas in ipsum manus iniecit, qui quidem Stanislaus Leopolita, arrepta statuta ambitus, cui innitebatur, ne ipsum de loco vltra traheret, permansit innitatus, nec repercussit, nec recapillauit. Item interrogatus, si vidisset ipsum Stanislaum Leopolitam manu Stanislai Ruszyeczsky maxillari, respondit, se non vidisse 4 nec considerasse, quia illi in augulo contendebant, Venceslaus autem, testis, a longe stabat, non omnia considerare valens, et facto illo statim Stanislaus Leopolita cameram intrauit. Et hec facta dixit fuisse aliquo dierum ante festum Assumpcionis festiuo 5 hora xxiij.
    - 800. Die Martis vltima Augustj<sup>6</sup>. Andreas de Andrzeijow, studens, monitus ad instanciam Stanislai de Wyelyoglowij pro rebus suis, predicto Andree de Andrzeiow obligatis in fertone, videlicet plumatica, quam plumaticam reponere debebit ad octauam sub pena excommunicacionis. Item idem Andreas eciam ad octauam iurabit, quod pallium a prefato Stanislao de Wyelyoglowij realiter emit pro viginti grossis.

<sup>1 »</sup>xxviij Iulij« deletum et alia adscriptum manu: »7 Angusti«.
2 Alia manu adscriptum: »Et iam reposuit realiter et cum effectu«.
3 19. VIII.
4 In Codice »vidisset«.
5 ante 15. VIII.
6 31. VIII.

- 801. (Martis vij Septembris). Octava adveniente vtrumque fecit, reposuit plumaticam et fertonem accepit a Petro, procuratore dnj Wyeloglowsky. Presentibus dnis Stanislao Cobilinsky, decretorum dre, et N., plebano de Wyeloglowy, et Paulo, seruitore Vniuersitatis.
- 802. Veneris xvij Septembris. Mgrum Stanislaum de Gorky aut de Schrzebrna Gorka<sup>3</sup>, citatum legitime ad horam xiiij diei suprascripte, non comparentem dnus rector pronunciauit contumacem, contra quem occasione huiusmodi contumacie procedet iuxta disposicionem Statuti de contumacibus. Sed prefatus mgr. Stanislaus nichilominus comparuit hora eadem durante et contumaciam arrestauit, ne contra ipsum procederet ad penam secundum disposicionem Statuti de contumacibus, dicens, se paratum esse et fore ad respondendum iudicialiter ad quecunque proponenda contra se per fratrem<sup>4</sup> Stanislaum de Poznania<sup>5</sup>, baccalarium s. theologie, ad cuius instanciam extitit citatus.
- 803. Veneris xxiiij Septembris. Ego mgr. Thomas de Drohobicz recognosco, me debere mgro Martino Pausemus de Osznijcza ij florenos et j fertonem occasione solucionis librorum »Veteris et Noui testamenti«, quos bona fide obligo me soluere realiter et cum effectu sine omni dilacione abhine ad quatuor hebdomadas, in futurum immediate computandas, sub pena excommunicacionis. Et in fidem huius manu mea propria subscripsi. Hec obligacio facta est feria sexta proxima post festum s. Mathei, apostoli et euangeliste 6, anno Dnj 1479 7.

# (Acta acticata coram rectore Joanne Beber de Oświęcim commutatione hiemali a. Dni 1479/80)8.

- 805. Martis 19 Octobris. Nicolaus de Lemberg, studens de bursa canonistarum domus dnj Iohannis Dlugosch, electi et postulati Leopoliensis, citatus ad instanciam Honesti Alberti, barbitonsoris de Cracovia, iuxta decretum dnj rectoris obligauit se soluere octo grossos communis peccunie abhine ad octauam racione cure, quam eidem Iohanni exhibuit. Presentibus Stanislao et Paulo, seruitoribus.
- 8069. Martis xxvj Octobris. Paulus, Vniuersitatis seruitor, retulit, quia citauit Discretum Martinum de Wronkij, studentem et nunc

<sup>1 7.</sup> IX. 2 Andrzejowita. 3 Szyszka dictum. 4 ordinis Carmelitarum. 5 Kapusta paterno nomine dictum. 6 24. IX. 7 Satisfecit effectualiter alia adscriptum manu. 8 Actorum nri 805—827, Codicis pag. 266—276, 282 et 283. 9 Nrus 806 in omni parte alia antiqua manu deletus.

ntorem ad Omnes ss., ad instanciam Discreti .....<sup>1</sup>, quem Martinum ntorem, non comparentem, dnus rector pronunciauit contumacem.

- 807. Ioannes, studens de Iascek, obligauit se soluere sex grossos cione certi debiti Honeste Katherine, institrici de Cracouia, hinc ad em Sabbati ante festum Pasche proximum², sub pena excommunicionis.
- 808. Die Saturni quarta Docembris. Henricus de Cayenyecz, studens, citatus an instanciam Baltassaris de Cracouia, bacalarii arcium, pronunciatus est contumax, quia in termino sibi prefixo parere minime curauit.
- 809. Die Lune xiij3 Decembris. Proposicio. Stanislaus, seruitor Vniuersitatis, retulit, quia de mandato dni rectoris citauit legiince mgrum Iohannem de Wlodislaw, rectorem scole ad s. Spiritum, ad instanciam Nobilis et Circumspecti Nicolai, dicti Myklasz, ciuis Cracouiensis. Qui coram dno rectore, pro tribunali sedente, proposuit nomine suo querelam contra mgrum Iohannem predictum, quomodo in nocte hora octaua vel citra cognatum suum Petrum, scolarem in eadem scola commorantem, in coquina eiusdem scole repertum et extractum violenter, et ab inde inhumaniter per capillos, manus et pedes tractum, ac per totam domum, ab habitacione mgri scole vsque ad hostium domus, et deinde vsque ad cellarium viliter contrectatum, percuti a scolaribus mandauit, ex qua percussione prefato Petro wlnera quedam enormia et letalia inflicta sunt, alia quam plurima wlnera liuida illata. Insuper et in cellarium carceralem trahi violenter et retrudi precepit. Qua proposicione audita mgr. Iohannes, reus, ex aduerso recepit ad deliberandum, et dominus assignauit eidem ad respondendum prefate querele certum terminum, videlicet Sabbatum proximum post Lucie b hora vesperorum.
  - 810. Martis xiiij Decembris. Mathias de Raba ante Bochnyam citatus ad instanciam Petri, barbitonsoris de Cracouia, occasione certi debiti, videlicet vnius cum media marce pro expensis et medicina prefato Iohanni, studenti, ministratis, recognouit, se debere dicto Petro, barbitonsori, summam prenominatam, et obligauit se eidem soluere ad duos terminos, videlicet medietatem vnam 3 florenos ad festum Epifanie proxime futurum<sup>6</sup>, et aliam medietatem 3 florenos ad festum Purificacionis Marie eciam proxime futurum<sup>7</sup>, sub penis excommunicacionis. Presentibus Stanislao et Paulo, seruitoribus.
  - 811. Veneris xvij Decembris. Ego Stanislaus de Rrzeczkow, arcium liberalium baccalarius, recognosco per presentes 8, me in mutuum recepisse duos florenos vngaricales, quos ei pro festo Pentecostes pro-

 <sup>1 &</sup>gt;.....< locus vacuus.</li>
 2 1. IV 1480.
 3 In Codice \*xiiij
 4 - ostium.
 5 18. XII.
 6 6. I 1480.
 7 2. II 1480.
 8 >per presentes
 deletum.

xime venturo 1 soluere compromitto sub pena excommunicacionis, ab Ingenioso Iacobo de Carnkow, studente Alme Vniuersitatis nostre 2, et obligo me sine aliqua dilacione aut iuris cautelis, evasione, soluere eosdem cum effectu. Qui quidem Iacobus si aliquod dampnum exinde susceperit, in me id redundabit et processus libere eidem debent admitti ex consensy dni rectoris.

- 812. Iouis xxiij Decembris. Mgr. Iodokus² de Poznanija ad instanciam Stanislay Radomskij legitime et peremptorie citatus pro hora vesperorum, prout Stanislaus, seruitor Vniuersitatis, retulit, ad proposicionem in causa birethi, quod idem Stanislaus dixit prefatum mgrum Iacobum apud se retinere et nolle restituere, respondit animo litem contestandy negatiue, negando narrata, prout narrata sunt per dictum Stanislaum Radomskij. Et dnus rector, audita proposicione vtriusque partis, dedit Stanislao, actori, dicto R., ad probandum per testes ad fferiam terciam proximam post festum Circumcisionis Dni³.
- 813. Die eadem. Iacobus Plasa, actor, proposuit contra Nicolaum Clonowsky de infamia, dicens, se infamatum per dictum Nicolaum et ipsum Iacobum apellasse furem occasione cuiusdam canthari, Nicolao Clonowsky depredati in stuba communi domus burse pauperum. Ex aduerso Nicolaus Clonowsky respondit, quod Iacobum predictum non infamasset, sed quod cantharus suus, cuius vsum habuit ex eo bibendo, in eadem stuba communi domus prefate ex manibus ipsius Iacobi perditus esset. Iacobus autem prefatus replicando detulit probacioni ipsius Nicolai, qui probare debebit, Iacobum predictum canthari vsum habuisse, ad feriam terciam post festum Circumcisionis <sup>8</sup>.
- 814. Die Martis 4 Ianuarij anno Dnj 1480 infrascripta obligacio facta est. Ego Iohannes de Gorenoui, arcium baccalarius, recognosco, me debere viginti duos grossos communis pecunie Honesto Iohanni, sartorj, in platea Castrensi comoranti, pro certis rebus, ab eo per me emtis, quos bona fide soluere promitto abhine ad quinque ebdomadas sub pena excommunicacionis, et ad huius euidenciam propria manu me subscripsi. Subsequenter prefatus Iohannes, sartor, coram dno rectore personaliter constitutus, resignauit predictum debitum xxij grossorum Ingenioso Demetrio de Sabathka, arcium bacc., in vim extenuacionis cuiusdam debiti x florenorum, qui quidem xxij grossi si fuerint reponiti coram dno rectore, prefatus Demetrius illos accipiet pro festo s. Stanislai in Mayo proximo futuro 5, si autem non, extune prefatus Iohannes, sartor, eosdem soluere tenebitur realiter et cum effectu ad tempus predictum.
- 815. Saturni xxij Ianuarij. Henricus de Camyenyecz, studens, ad instanciam mgri Laurencij de Poznania legitime citatus, comparens, recognouit, se teneri debitorie ij florenos racione mutui eidem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 21. V 1480. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> 4. I 1480. <sup>4</sup> \*reponitic, sic! <sup>5</sup> 8. V.

Laurencio, quod debitum ij florenorum promisit se soluturum ad ebdomadas, a die presenti computandas, siue ad quindenam, sub excommunicacionis. Pignus quoque, illi debito equivalens, reposere debebit tempore medio.

- 816. Idem Henricus iudicialiter comparens, ad instanciam Mathie zelskij citatus, recognouit se reum et culpabilem in facto wheracionis redicti Mathie, et in vim satisfaccionis exhibuit se dicto Mathie soluturum marcam cum media pecunie communis. In quod consensit prefaus Mathias, si in continenti eodem die solucionem effectualem fecisset, Henricus vero predictus voluit se eidem obligare soluere ad Carnisprinium. Et tandem vterque illorum, prehabita deliberacione, ad hoc concorditer devenerunt, vt ipse Henricus soluat marcam cum media et grossos racione citacionum ad Carnispriuium proxime futurum realiter cum effectu, sub pena excommunicacionis. Et in vim huius idem Henricus monitus est, vt illud debitum soluere curet. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis.
  - 817. Saturnj xxix Ianuarij. Mgr. Stanislaus de Cracovia et Iohannes de Choynycz, seruitor dni Petri de Vilna, canonici Vilnensis, ex vna et Iacobus de Schydlow, arcium baccalarius, et Nicolaus Orzeschek de Schydlow ex altera partibus, constituti coram dno rectore, confessi sunt, inter se talem factam esse per arbitros locatos composicionem et concordiam super certis iniurys, predicto Iohanni de Choynycz illatis, hoc modo, quod predicti Iacobus, bacc., et Nicolaus Orzeschek de Schydlow dare debebunt mediam marcam communis pecunic prefato Iohanni de Choynycz in vim satisfaccionis pro iniurys, eidem per ipsos illatis, ad dominicam primam Quadragesime proxime futuram<sup>2</sup>, sub pena excommunicacionis. Et prefatus Nicolaus Orzeschek evincendo Iacobum, bacc., submisit se candem mediam marcam soluere eidem Iohanni sub eadem pena excommunicacionis. Qui tunc in continenti monitus est ad hoc faciendum per Symonem, vicarium de s. Anna.
    - 818. Martis xxij Februarij. Petrus de Crolikow, studens, proposuit verbo contra mgrum Andream de Gora, rectorem scolarum s. Marie in Cracovia, nonnulla iniuriosa et presertim super quibusdam verbis infamatorys, quibus, ut ipse asseruit, dictus mgr. Andreas ipsum Petrum publice coram scolaribus in scola confudisset et infamasset, appellando eum talem esse et infamem, quem a suspendio liberasset et de manibus consulum eripuisset. Ad quam proposicionem predictus mgr. Andreas animo litem contestandj respondit, se non confudisse nec infamasse, neque talem esse aut fuisse ipsum Petrum, vt illum tanquam infamem a suspendio liberasset, quicquid autem palam coram scolaribus dixit, secundum scole consuetudinem propter emendam quoad scolares, in vim correctionis, dixit, se illud protulisse, prout licitum est et decens 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 16. II. <sup>2</sup> 20. II. <sup>3</sup> Sic!

819. (Martis 29 Februarii). Sentencia diffinitiua. Xristi nomine invocato, pro tribunali sedentes et solum Deum pre oculis habentes, per ea, que ex deposicione testium cognouimus et audiuimus in causa inter Ingeniosum Petrum de Krolykow, studentem, ex vna et Honorabilem mgrum Andream de Gora, rectorem scolarum ad s. Mariam in Cracouia, ex altera partibus, super quibusdam verbis infamatorys, quibus, vt dictus Petrus de Krolykow in sua proposicione contra predictum mgrum Andream facta et notata asseruit, ipse mgr. Andreas Petrum confudisset et infamasset publice in scola prenominata coram scolarium multitudine, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam pronunciamus, decernimus, diffinimus et declaramus, mgrum Andream de Gora, rectorem scolarum predictum, ob defectum probacionis ex parte predicti Petri de Krolykow, suam intencionem et factum contra dictum mgrum Andream minime probantis, fore et esse absoluendum ab instancia et impeticione minus iusta, per prefatum Petrum de Krolykow in et contra mgrum Andream predictum facta et intentata, nec licuisse ipsi Petro predicto mgrum Andream ad causam trahere, euocare aut inquietare. Lecta, lata et in scriptis pronunciata est hec sentencia diffinitiua per dnum rectorem Vniuersitatis feria tercia proxima post dominicam Reminiscere ' anno Dni 1480. Presentibus Venerabili mgro Bernardo de Nissa, baccalario s. theologie, Stanislao et Paulo, seruitoribus Vniuersitatis Study Cracouiensis, etc.

820. (Jovis 9 Martii). Sentencia arbitralis inter mgrum Nicolaum Leymiter et Nicolaum de Warschouia, baccalarium. Xristi nomine invocato, pro tribunali sedentes 3 et solum Deum pre oculis habentes, in causa inter Honorabiles viros, mgrum Nicolaum Leymiter de Cracouia et Nicolaum Pezolka de Warschouia, arcium et s. theologie bacc., coram nobis vertente, occasione lesionis et wlneris, predicto mgro Nicolao Leymiter ex contencione quadam inter ipsum mgrum Nicolaum Leymiter et prefatum dnum Nicolaum Pczolka, bacc., suborta, illati et inflicti, per hanc nostram sentenciam arbitralem vigore compromissi, quam de assensu et arbitrio coarbitrorum et consiliariorum nostrorum, videlicet mgrorum Stanislai de Brzeszyny, s. theologie professoris, et Bernardi de Nissa, s. theologie bacc., ferimus in hys scriptis, dicimus, decernimus, arbitramur et delaramus, omnes lites, et differencias, inter predictos dnos exortas et suscitatas, fore extinguendas et mortificandas, extinguimusque et mortificamus easdem. Ceterum pronunciamus et decernimus, quod prefatus dnus Nicolaus Pczolka de Warschouia, bacc., in vim satisfaccionis predicto mgro Nicolao Leymiter, faciat emendam condignam verbis deprecatorys, et e conuersio i mgr. Nicolaus dno Nicolao, bacc., et quod idem dnus bacc., Nicolaus Pczolka, pro parte lesa ipsius mgri, Nicolai Leymiter predicti, cum probabiliter excesserit moderamen inculpate tutele, totam expediat medicinam sub pena decem florenorum, quam inter ipsos vallamus et interponimus. İnsuper pro

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 29. II. <sup>2</sup> Mikosz alias Krotinphul. <sup>3</sup> \*pro tribunali sedentes deletum. <sup>4</sup> \*e conuersio , sic!

conseruanda inter predictos dnos pace et amicicia arbitramur et decernimus, vt mgr. Nicolaus. Leymiter predictus, peramplius nullo verbo inhonesto, contumelioso aut pungitiuo, nec facto ipsum dnum Nicolaum, bacc. prenominatum, impediat, irritet aut inquietet, nec ea, que coram nobis acta sunt, extraneis publicet aut reuelet, sub pena predicta. Lecta, lata et in scriptis pronunciata etc. die Iouis nona Marcy anno Dnj 1480. Presentibus Honorab. dno Sebastiano de Czemyrowo, plebano de Plomykowa, Stanislao et Paulo, seruitoribus Vniuersitatis.

821. xiij mensis Marcij anno Dnj 1480. Controuersio facta erat inter mgros collegiatos minoris Collegy ex vna et mgrum Bartholomeum de Zneyna, partibus ex altera, in facto prepositure trium mensium ex vnanimi omnium voluntate et consensu eorundem mgrorum, qui tunc presencialiter fuerant constituti, videlicet Pauli de Zaleschye, tunc prepositi dicti Collegy minoris, Iohannis de Stanyschewicze, Martini 1 de Osznycza et Alberti de Brudzewo, nec et Bartholomei de Zneyna, cuius tunc res agebatur, conclusum extitit per rectorem Vniuersitatis, tunc mgrum Iohannem de Oszwyanczim, s. theologie professorem etc., quod predictus mgr. Bartholomeus de Zneyna debet prepositare per tres menses a Sabbato proximo ante dominicam Iudica me incipiendo, tali condicione adiecta, quod mgri seniores et prius eo vocati immediate debebunt et tenebuntur prepositare secundum ordinem sue vocacionis, incipiendo a mgro Martino de Osznycza, si tamen eo iunior tunc vocatus non fuerit, mgris iunioribus, videlicet Nicolao de Pylcza, mgro Paulo de Zaleschye et Alberto de Brudzewo, illo ordine obmissis, qui in locis suis debebunt et tenebuntur prepositare. Presentibus ibidem Honorabili mgro de Zambrzecz<sup>3</sup>, collegiato maioris Collegy, Nicolao de Othmuchaw, arcium baccalario, et Paulo, seruitore Vniuersitatis.

822. (Mercurii 15 Martii). Sentencia arbitralis. Xristi nomine invocato et solum Deum pre oculis habentes, per hanc nostram sentenciam arbitralem in causa, vertente inter Venerabilem mgrum Stanislaum de Brzeszynij, s. theologie professorem, ex vna et Stanislaum Herman de Cracouia ex altera partibus, occasione cuiusdam pretensi debiti Iohannis Herman, clerici in Vlma nunc demorantis, dicti Stanislai germanj, sibi ad exigendum commissi cum plena, vt videbatur, potestate, diffinimus, decernimus, declaramus et pronunciamus vigore compromissi in nos Iohannem de Oszwyanczim, rectorem, Stanislaum de Zawada, s. theologie professorem, et Iohannem de Pylcza, arcium mgrum, ab vtraque parte facti, quod prefatus Venerab. mgr. Stanislaus contentando partem adversam et pro bono pacis inter partes habenda, det, soluat realiter et effectu dicto Stanislao Herman duos florenos, premissa tamen caucione de et super impedimento quouis, dicto dno mgro Stanislao de Brzeszyny de cetero inferendo per dictum dnum Iohannem Herman, constituentem principalem et dicti Stanislai Herman germanum. Quam caucionem volumus apud acta dnj officialis Cracouiensis fieri et

Pausemus, 2 18. III. 3 Świetopełk. 4 cum.

reponi, sub pena quadraginta florenorum, quam inter eos vallamus et interponimus per partem non tenentem soluendorum, parti tenenti medietatem et arbitris alteram medietatem. Lecta, lata et in scriptis pronunciata est hec nostra sentencia per nos mgrum Iohannem de Oszwyanczim, rectorem Vniuersitatis Study Cracouiensis, Stanislaum de Zawada, professores s. theologie<sup>1</sup>, et mgrum Iohannem de Pylcza, bacc. s. theologie, ex remissione Venerab. dni Stanislai de Swyradzicze, prepositi Kelciensis et canonici officialisque generalis Cracouiensis. Presentibus Stanislao et Paulo, seruitoribus Vniuersitatis dicti Study, anno Dni 1480 die Mercury xv Marcij. Extititque per partes prefatas in continenti emologata.

- 823. Veneris xvij Marcij. Ego Martinus Banasz de Varsouia, studens Alme Vniuersitatis, recognosco, me debere duos florenos et 4 grosos cum medio Ingenioso Lasaro de Ramberthewo, racione mutuj ab ipso realiter acceptos, quos bona fide promitto soluere predicto Lasaro feria quinta proxima ante Pasca<sup>2</sup> anni currentis sub pena excommunicacionis. In cuius rei evidenciam manv mea propria hie me inscripsi.
- 824. Saturnj xviij Marcy. Ingeniosus et Discretus Demetrius de Sabathka, studens et baccalarius arcium, constitutus coram dno rectore, vna cum dno Iohanne de Tarnow, arcium bacc. et psalmista ecclesie kathedralis Cracouiensis, recognouit, se teneri debitorie ipsi dno bacc. Iohanni de Tarnow quatuor florenos hungaricales, quos ab eodem dno Iohanne, bacc., in mutuum acceperat, promisitque eosdem 4 florenos prefato dno Iohannj soluere realiter et cum effectu abhinc infra decursum quatuor hebdomadarum, immediate se sequencium, sub pena excommunicacionis 3.
- 825. I o u i s v j A p r i l i s. Honestus Nicolaus, sartor de Cracouia, citato Iohanne de Hyrszberg, studente, proposuit contra eundem Iohannem, studentem, quod promisisset ac submisisset se velle soluere ipsi Nicolao, sartori, xv j grossos pro quodam homine. Ad cuius proposicionem prefatus Iohannes respondit, se velle dare predicto Nicolao, sartorj, xv j grossos sub ea condicione, vt si ipsum Iohannem, studentem, homo ille impedire vellet et illam solucionem, pro ipso factam, irritam et nullam reputaret, ab impedimento liberum faciat et evincat. Quod prefatus Nicolaus, sartor, facere se submisit coram dno rectore et consiliarys.
- 826. Saturni xv Aprilis. Valentinus de Cracouia, studens, ad instanciam Discreti Marci de Olomuncz, arcium baccalarii, citatus,

<sup>1 &</sup>gt; 5. theologie « deletum. 2 30. III. 3 Posteriori manu additum: > Et tandem viij Aprilis prefatus dnus Iohannes, bacc., propter suum recessum de Cracouia constituit factorem suum, Nicolaum de Margonyn, arcium bacc., ad tollendum eosdem 4 florenos et ad alia faciendum. Demum die 23 Septembris predictus Nicolaus recognouit solucionem, factam sibi per prefatum Demetrium, et ipsum liberum dimisit «.

cuius citacionis terminus continuatur infra hinc ad primam iuris post festum s. Stanislai proxime futuri 1.

827. Iovis xx Aprilis. Honorabiles dni, mgr. Nicolaus Leymiter de Cracouia ab vna et Nicolaus Pezolka, arcium et s. theologie baccalarius, ex altera partibus coram dno rectore iudicialiter constituti, pro pace et quiete inter ipsos in futurum habenda, occasione solucionis cirurgico pro medela, mgro Nicolao Leymiter wherato exhibita, per medium dni rectoris talem fecerunt composicionem effectualem, quod videlicet dnus Nicolaus Pezolka obtulit j florenum in auro, valentem tunc xxx grossos, et mgr. Nicolaus Leymiter xij grossos. Dnus quoque rector pro bono pacis et concordie, per ipsos habendo, superaddidit sex grossos. Quam pecuniam, tunc computatam, Honestus Andreas, cirurgicus, conciuis Cracouiensis, pro cura et labore adhibitis realiter et cum effectu suscepit, et per illam dixit se sufficienter contentatum. Presentibus mgris Stanislao de Brzeszynij, s. theologie professore, Bernardo de Nissa, bacc. theologie, Sebastiano de Czemyrowo, plebano in Plomykowa, et alijs seruitoribus rectoris.



# (Acta acticata coram rectore Joanne Beber de Oswięcim commutatione aestivali a. Dni 1480)<sup>2</sup>.

- 829. Martis xvj Maij. Iohannes Morsky, studens, citatus ad instanciam cuiusdam laici Iohannis, tabernary in platea Vysle ciuitatis Cracouiensis, recognouit, quod apud eundem accepit panes et ceruisiam successiue pro media marca et duobus grossis. Et dnus rector decreuit, quod ipse Iohannes Morsky satageret pro solucione illi laico fienda et effectualiter solueret eidem summam predictam abhinc ad festum s. Viti proxime futurum 3, quo die reponere debebit mediam marcam cum 2 grossis coram dno rectore, per illum hominem tollendam, sub pena excommunicacionis 4.
- 830. Lune quinta mensis Iunij. Blasius de Schelenburgk Transsiluanie, arcium baccalarius et actu presbiter, personaliter constitutus coram dno rectore, fecit, ordinauit et constituit suos veros et legi-

<sup>18.</sup> V. 2 Actorum nri 829—840, Codicis pag. 283—287. 3 15. VI. 4 Posterius additum: >Lapsoque termino predicto, Iohannes Morsky prefatus, obtenta dilacione viteriori ad soluendum premissam summam, obligauit se soluere j fertonem feria quinta post festum s. lohannis Baptiste proxima (= 29. VI) et alium fertonem cum duobns grossis alia feria quinta proxima post festum Visitacionis Marie Virginis Gloriose (= 6. VII), sub pena predicta«.

. total

्राष्ट्र स

- Jien

: 75° SU

- alan

ا يعدب

i Ma

7

હા. ઇ જાલા

.. et

I w.

7-1

\_ j

. 41

. M.

137.

...

٤.

٠,

: ج

۴.

1

timos factores, actores et procuratores, videlicet Henricum de Vratislauia, arcium bacc., et Petrum de castro Schesz, studentem Cracouiensem, ad requirendum et agendum iudicialiter pro debito vnius cum medio floreni, commodato Discreto Symoni de Costen, arcium bacc., dans ipsis omnimodam facultatem et auctoritatem citandi, agendi, requirendi et exigendi debitum huiusmodi y¹ florenorum, promittens omnia et singula, que per eosdem facta fuerint, rata et grata habere.

- 831. Iouis vicessima Iuly. Iacobus de Cracouia, studens, citatus ad instanciam Iacobi, dicti Nyemyecz, sutoris de Cracouia, occasione debiti viginti trium grossorum, recognouit, se debere prefato Iacobo, sutori, pro calceis, quos ab ipso recepit, totidem grossos. Et facta inter se concordia, ipse Iacobus, studens, obligauit se soluturum predicto Iacobo, sutori, vnum florenum siue mediam sexagenam in communi pecunia. Et ipse Iacobus ad summam illam percipiendam laborare et dare debebit quatuor paria calceamentorum predicto Iacobo, studenti, sub pena excommunicacionis. Terminus solucionis ad festum s. Laurency proxime futurum?
- 832. Saturnj xvj Septembris. Martinus de Przeworsko, studens, obligauit se soluturum j fertonem pecunie communis Ingenioso Stanislao<sup>8</sup> de Noua ciuitate occasione resumcionis ita, quod feria 2 proxima ante Mathei apostoli <sup>4</sup> dabit eidem sex grossos et pro festo Michaelis <sup>5</sup> alios sex, sub pena excommunicacionis.
- 833. Saturnj vigesima tercia Septembris. Honorabiles dnj, mgr. Nicolaus Leymiter de Cracouia et Nicolaus Pczolka, s. theologie baccalarius, innitentes sentencie arbitrali suprascripte<sup>6</sup>, inter ipsos late, submiserunt se sponte, habere velle inter se quietem et pacem mutuam et concordiam firmam, nec vnus alterum inquietare, irritare vel impedire verbo contumelioso aut facto quocunque spoponderunt, sub pena xx florenorum et censura excommunicacionis. Presente Venerabili mgro Stanislao de Brzeszyny, professore s. theologie, et mgro Bernardo de Nisa.
- 834. Martis xxvj Septembris. Ingeniosus Marcus de Olomuncz, arcium baccalarius, obligauit se soluturum octo grossos communis pecunie occasione census cameralium et aliorum iurium domus abhine ad quindenam, quas dabit et reponet in manus mgri Martini de Crayewicze, senioris domus burse pauperum, et Georgy de Pyotrkow, arcium bacc., collectoris pecuniarum domus predicte, sub pena excommunicacionis.
- 835. Saturnj vltim a Septembris 7. Scientificus dnus Iohannes de Bogurzyno, arcium baccalarius, constitutus personaliter coram

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> = 2. <sup>2</sup> 10. VIII. <sup>3</sup> Biel. <sup>4</sup> 18. IX. <sup>5</sup> 29. IX. <sup>6</sup> Cf. nrum 827. <sup>7</sup> 30. IX.

actore, fecit, ordinauit et constituit suum verum et legitimum fan, actorem et procuratorem in causis suis cum quibuscunque per, ad iurisdicionem ipsius rectoris pertinentibus, ad requirendum, adum pro suis debitis, ac ad alia agendum iudicialiter coram re Vniuersitatis Honorabilem mgrum Paulum de Zaleszye, dans a omnimodam facultatem et auctoritatem citandi, agendi, requiet cetera, que iuris sunt, faciendi.

- 836. Martis tercia Octobris. Ingeniosus Caspar de Calez, studens, facta concordia cum Honesto Iohanne Hungaro, sartore Cracouia, et Katherina, vxore eius legitima, occasione expensarum aliarum rerum, obligauit se soluturum j florenum hungaricalem et grossos, et ad hanc summam soluendam fideiussorem posuit predis Caspar Discretum Nicolaum de Brexasz¹ Zewles², baccalariandum, i submisit se soluere quinque cum medio grossos pro hodierna aut astina die, et post duas ebdomadas fertonem, hoc est in crastino s. alli³, et residuum, videlicet mediam marcam cum duobus et medio rossis, ad festum Omnium ss., tredecim cum medio grossos⁴, ad fe-um Omnium ss.⁵, sub pena excommunicacionis.
- 837. (Quarta Octobris). Deinde sequenti die, que erat quarta detobris, prefatus Iohannes 6, sartor, et Nicolaus de Zewles, baccalaiandus, coram dno rectore constituti, recognouerunt, se fecisse talem concordiam, quod Nicolaus, prefatus bacc., debeat predicto Iohanni, sartori, dare octo grossos pro eadem die, videlicet quarta mensis Octobris, ad residuum vero, scilicet florenum et 2 grossos soluendum promissit se expectare velle ipsum Caspar 7, studentem, predictum debitorem principalem, quem advenientem in Cracouiam pro debito illo residuo admonebit, et Nicolaus de Zewles a caucione liber erit et absolutus.
- 838. Die Saturni vij 8 Octobris 1480. Mgr. Iohannes de Pnyewij ex vna et Ingeniosus Stanislaus de Cczyeskow partibus ex altera recognoverunt, inter se talem fecisse concordiam in causa, quam idem mgr. Iohannes predicto dno Stanislao movebat super certis rebus, eidem dno Stanislao inpignoratis in quinque florenis et tredecim grossis, videlicet super tunica de octo vlnis pannj Fflorentinj et duabus vlnis similiter Fflorentini, nec non super libro Therency »Comediarum«, ita quod idem dnus Stanislaus prefato mgro Iohannj vlnam panni Machalensis cum media feria secunda proxima 9, nec non librum Therency »Comediarum«, eundem, quem ipsi inpignorauit, valoris vnius fflorenj vngaricalis, et sarcinam pannj grisej valoris sex grossorum, pro festo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> »Brexasz« deletum. <sup>2</sup> »Zewles« in margine adscriptum. <sup>3</sup> 17. X. <sup>4</sup> »mediam marcam cum duobus et medio grossis ad festum Omnium ss., tredecim cum medio grossos« deletum. <sup>5</sup> 1. XI. <sup>6</sup> Hungarus. <sup>7</sup> de Kamencz. <sup>8</sup> In Codice »vj«. <sup>9</sup> 9. X.

- b. Elizabeth proxime venturo 1, daturum se obligauit et submisit, sub censuris eclesiasticis. Predictus vero mgr. Iohannes eidem dno Stanislao pro festo prefato et circa reposicionem eiusdem librj cum sarcina tredecim grossos monete polonicalis dare tenebitur, similiter sub censuris eclesiasticis. Presentibus, ut in actis.
- 839. Saturni vij Octobris 1480. Dnus rector recedens a monicionibus, quibus mgrum Bartholomeum de Zneijna tunc monverat vigore iuramentj, prestitj tempore incorporacionis, mandauit eidem suprafato mgro Bartholomeo ad reponendum librum Statutorum et sigillum facultatis arcium. Qui parens mandatis dni rectoris, librum cum sigillo reposuit sub ea condicione, quod prefatus dnus rector, sicut nunc de facto recessit a predictis monicionibus, ita in postea non decernat aliquam monicionem contra dictum mgrum Bartholomeum pro rebus eis, pro quibus tunc eum monuerat, ita quod nihil fiat nomine suo in Statutis decanj. Presentibus ibidem Gregorio de Czirnicze, clerico Plocensis diecesis, auctoritate imperiali notario publico, Iohanne de Miszlimicze, clerico Cracouiensis diecesis, testibus ad premissa rogatis, presentibus, ut in actis.
- 840. Saturni xiiij. Infra terminum monicionis, contra mgrum Nicolaum de Garey decrete et emanate, ipse mgr. Nicolaus, tanquam principalis comparens, produxit verbo raciones contra monicionem, cur et quare non deberet exire domum burse canonistarum et cameram euacuare: primo, quia illa domus pro illis, qui intendunt studys ss. canonum, quibus et ipse vacat, est instituta; ijdo, quia ipse per olim bone memorie Reuerendissimum patrem, dnum Iohannem Dlugossz, electum Leopoliensem, fundatorem illius domus, fuit receptus in illam sub spe ibi mansionem et moram continuandi; 3cio, quia ipse fecit sumtus certos et impensas pro reficienda camera sua, quos non tenetur deserere sine causa. Et his racionibus auditis dnus rector in contumaciam partis, diucius expectate, illas admisit, et nihilominus parti aduerse, si voluerit contra easdem dicere aliquid verbo vel in scriptis, terminum in octaua prefixit, et interim effectum monicionis suspendit. Presentibus, vt in actis.

Acta acticata coram Venerabili ac Egregio viro, dno Arnolpho de Myrzinyecz, decretorum dre, s. theologie professore, canonico eclesie cathedralis et parochialis Omnium ss., nec non rectore Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, de anno Dni millesimo CCCCLXXX commutacione hyemali.

842. Die Saturni xviij mensis Nouembris anno Dni 1480 4. Nicolaus, baccalarius de Zewles, Iohanni 5, sartori de Cracouia,

<sup>1 19.</sup> XI. In Codice >millesimo eccelxxxj«. Actorum nri 842--850, Codicis pag. 288--290. In Codice >148j«. Hungaro.

submisit se et obligauit soluere vnum florenum infra hinc ad festum s. Andree proxime venturum ; et quod prefatus Nicolaus, bacc., non renisi prius solucione facta, seu dummodo alium loco sui fideiussorem ponat et constituat. Presentibus Stanislao et Paulo, seruitoribus

- 843. Die Solis xviiij Nouembris anno, quo supra. Stanislaus de Czyczkow parendo inscripcioni prime cum mgro Iohanne de Pnijewij, reposuit librum Therencium, eidem dandum, dummodo reposuerit iuxta primam obligacionem. Presentibus dnis Mathia et
- 844. Die Saturni secunda<sup>3</sup> Decembris anno etc. lxxx<sup>4</sup>. Mathias, studens de Cracouia, principalis, proposuit contra Albertum de Proshowycze, studentem, petens ab eo librum Allexandri b valoris vnius floreni, sibi commodatum et non restitutum, qui animo litem contestandi respondit, se illum ammisisse. Et dominus decreuit sentencialiter, quatenus infra hine ad viij Ianuarij eundem librum, uel alium eiusdem valoris, secundum communem extimacionem, sibi peremptorie restituat, in presencia prefati rei se submittentis. Presentibus Skerdone de Gadnowo et Vito, familiaribus dni rectoris, et alys etc.
  - 845. Die Lune viij mensis Ianuarij anno Dni 1481. Dnus rector Albertum de Proschowycze, studentem Cracouiensem, ab instancia Mathie de Cracouia, studentis, absoluit. Presentibus Iohanne Nagayek et Vito, familiaribus dni rectoris, etc.
- 846. Die Saturni xiij 6 Ianuarij anno, quo supra. Petrus, sartor de Cracouia, proposuit contra Venerabiles viros, dnos Georgium Laudamus et Valentinum de Ilkusch, seniorem de bursa canonistarum, dres, quomodo sibi prefati tenerentur tres florenos pro miteis alias birretis residui debiti, petens, ipsos ad soluendum compelli. Qui negauerunt narrata 7, prout narrabantur, allegantes, totalem solucionem se fecisse, nichilominus tamen pro iustificacione ipsorum prefati dni dres cum prefato Petro, sartore, infra hine ad primam iuris ponere racionem 8. Presentibus Mathia et Valentino, vicarys ad Omnes ss. in
- 847. Decima Aprilis anno Dni 148j. Dna Haza de Craco petens ab eo marcam cum media pro marasso, vi dicitur, dr., per eum de anno preterito recepto. Qui dnus Nicolaus, vi dicitur, dr., dixit, se impensarum iuxta regularit, se de anno preterito recepto. Qui anus ricolaus, ..., anno preterito recepto. Qui anus ricolaus ricola recipisse illud pro mercede in eam impensarum intervitas artis medicine. Et dinus rector auditis propositis huiusmodi et responsis,

In Codice equintac. In Codice | In Codice | Sic | Sic | <sup>1</sup> Cf. nrum 838. In Codice \*xj«.

decreuit, quod ad primam iuris ipse dnus Nicolaus probet suam intencionem, videlicet donacionem eiusdem harassij, sibi factam pro suis laboribus, qui dnus Nicolaus, medicus, ibidem in continenti detulit iuramento ipsius actricis. Et dominus iterum decreuit, quod interim partes attentent concordiam, alias in defectu illius debet prestare iuramentum prefata dna Haza. Presentibus ibidem Nicolao, ciue de Cracouia, et Skyerdone, familiare dni rectoris, etc.

- 848. Die Iouis xij Aprilis anno Dni 1481. Dnus rector mgrum Clementem de Gambycze, citatum ad instanciam mgri Stanislaj de Gorky, ab instancia ipsius mgri Stanislaj absoluit et accionem contra mgrum Martinum de Cracouia ad Sabbatum proximum pro se reseruauit. Presentibus Paulo, seruitore Vniuersitatis, et Skyerdone, familiare domini, etc.
- 849. Anno et die, quibus supra. Dnus rector dnum Nicolaum de Cracouia, assertum drem medicine, intencionem suam non probantem, in marca cum media dne Haza de Cracouia condempnauit, pro harassio aput eandem dnam Haza per ipsum dnum Nicolaum de anno Dni preterito recepto, nichilominus tamen iuramentum ipsius actricis ad Sabbatum proximum memoratus dnus rector distulit et prorogauit. Presentibus Skyerdone et Vito, familiaribus dni rectoris, etc.
- 850. Die Veneris xiij Aprilis anno Dni 1481. Coram rectore mgr. Iohannes de Osswyanczijm promisit se soluturum mgro Martino de Ossnycza, dieto Pausemus, duas marcas ad Conductum Pasche <sup>2</sup>. Presentibus Paulo, seruitore Vniuersitatis, et Skyerdone, familiare dni rectoris, et ceterjs.

### (Acta acticata coram rectore Clemente Gorcano commutatione aestivali a. Dni 1481) 3.

**≺}}~~**—

- 852. Die Saturni xvj mensis Iunij in vigilia s. Trinitatis anno Dni 148j. Personaliter accedens Iacobus de Gostkow, arcium liberalium baccalarius, obligauit se soluturum tres fertones certi debiti Iohanni de Rava pro festo s. Galli proxime venturo 4, sub pena excommunicacionis. Et iam monitus exnunc, prout extunc.
- 853. Die Solis viij mensis Iulij anno Dni 1481. Georgius de Lythauia, citatus personaliter ad instanciam Martini, baccalary de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 14. IV. <sup>2</sup> 29. IV. <sup>3</sup> Actorum nri 852-854, Codicis pag. 291. <sup>4</sup> 16. X.

Byelycze, non comparuit, ob quam non paricionem Xristi nomine invocato pronunciatur contumax, et dominus decreuit, ipsum pronunciaturum.

854 <sup>1</sup>. Die Martis x mensis Iuly anno Dni 1481. Ad relacionem Stanislai, sapiencie, citatus fuerat Venceslaus Zavaczsky ad instanciam Venceslai de Ponte regali, et dnus rector dedit eidem Venceslao per vnum mensem ad satisfaciendum, sub pena excommunicacionis.

Acta acticata coram mgro Stanislao de Brzezyny, s. theologie professore, canonico s. Floriani, nec non rectore Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, de anno Dni 1481 commuttacione hyemali <sup>a</sup>.

- 856. Ad relacionem Stanislai, seruitoris, citatus fuerat Iacobus, baccalarius in artibus de Margonino, ad instanciam Nicolai de Zneyna, et dnus rector veniente termino dedit eis terminum ad concordandum alias ad idem faciendum ad viij. Presentibus eisdem seruitoribus.
- 857. Martis penultima Octobris 3. Gregorius de Crzemenovicze, citatus per Iohannem de Ostrzessow pro certis libris scolaris sibi commissi 4, quos idem Gregorius reponet hic apud acta et Iohannes infra xv dies avisabit parentes dicti scolaris, qui eliberare debent libros prefatos, cui erunt dandi, alias ad idem faciendum. Presentibus seruitoribus, Stanislao et Paulo.
- 858. Saturni tercia Nouembris. Iacobus, baccalarius in artibus de Margonino, citatus ad instanciam Nicolai de Zneyna, pronunciatus est contumax ob non paricionem in termino sibi prefixo. Presentibus seruitoribus.
- 859. Iouis viij Nouembris. Stanislaus, seruitor, retulit, se citasse Honorabilem mgrum Venceslaum de Cracouia ad instanciam Viti, ciuis de Cracouia, anno quo supra. Qui Vittus in continenti proposuit contra cundem Honor. mgrum pro xj fertonibus, quos patrj suo, olim Nicolao Kychlar<sup>4</sup>, dixit se commutasse, et idem mgr. declarando

 $<sup>^1</sup>$  Nrus 854 bis in Codice scriptus, sed prior deletus.  $^2$  Actorum nri 856 –879, Codicis pag. 291 – 297.  $^3$  30. X.  $^4$  Sie!

forum dixit, spectare hoc factum ad forum advocati, cum hoc ipsum negocium non tantum eum continet, sed et alios fratres et sorores, qui nondum etatem habent. Et dnus rector remisit eos ad ius advocati, consenciente parte.

- 860. Saturni 24 Nouembris. Mgr. Venceslaus Kuchlar¹ de Cracouia confitendo debitum ¹/2 marce, obligauit se soluturum eandem mediam marcam Honeste dne Magdalene Hermezeligowa, institrici in Cracouia, infra hinc ad vigiliam Vigilie², sub censuris. Presentibus Stanislao et Paulo, seruitoribus Vniuersitatis.
- 861. Paulus, baccalarius, mansionarius ad s. Barbaram, confitendo debitum vnius marce, obligauit se soluturum eandem marcam Honorabili mgro Stanislao de Cracouia infra hine ad xv, sub censuris. Presentibus Stanislao et Paulo, seruitoribus.
- 862. Saturni 29 Decembris. Mgr. Mathias de Slumowa<sup>1</sup> confessus est, se teneri et obligari mediam sexagenam et eandem reponere apud acta presencia Wenerabili dno mgro Stanislao de Brzezini, professori theologie et tunc rectorj, infra hinc ad Privium carnis<sup>3</sup>, sub censuris. Presentibus mgro Stanislao de Cracouia et Gregorio, dicti mgrj Mathie famulo, presentibus<sup>1</sup> in actis.
- 863. Mgr. Stanislaus de Cracouia, mgr. Mathias de Slunavya <sup>1</sup> et mgr. Valentinus de Pilsnya confessi sunt sponte, tenerj se et obligarj vnusquisque eorum per duos florenos reponere apud acta presencia racione fisci Vniuersitatis, in presencia Wenerabilis mgri. Iohannis de Regulis, eorundem dnorum promotore <sup>1</sup>, et Stanislao, seruo Vniuersitatis, sub censuris, infra hinc ad quindenam, et tempore medio de tenendis huiusmodi solucionibus vigilare promisserunt.
- 864. Iouis x Ianuary. Paulus, baccalarius Lipcensis et mansionarius ad s. Barbaram, ad instanciam mgri Stanislaj de Cracouia, bacc. in medicinis, excommunicatus, obtenta absolucione, obtinuit de consensy eiusdem mgri Stanislaj terminum infra hinc ad feriam terciam post octauas Epiphanie solucionis vnius marce et impensarum factarum, sub censuris excommunicacionis. Presentibus in actis.
- 865. Saturni 19 Ianuary 1482. Iacobus de Golinin confessus est, se tenerj et obligarj quendam sexternum Questionum Priorum in valore trium grossorum Thome, baccalario de Obiczin, et medium grossum pro expensis, quem reponet apud acta infra xij dies, sub censuris. Presentibus Stanislao de Wyssgrod et Michaele de Czezanow.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 23. XII. <sup>3</sup> 20. II 1482. <sup>4</sup> Selig. <sup>5</sup> 15. I.

- 866. Saturni ix February, Lune xj February. Iacobus de Golinino, studens, recognouit, se recepisse in muttuum vnum florenum a Iacobo, plebano de Radimno, eciam studente, quem soluet xviij Ffebruary, sub censuris. Presentibus in actis.
- 867. Iouis xiiij Ffebruary. Ad instanciam Iacobi de Golilino<sup>2</sup> Paulus, seruitor, recognouit, se citare <sup>2</sup> Iacobum, plebanum de Rzadimno<sup>2</sup>, studentem in theologia et iure canonico, pro qua<sup>2</sup> die Iouis, ut supra. Contra quem idem Iacobus de Golilino<sup>2</sup> proposuit, quomodo idem plebanus allexisset eum et induxisset, ut exiret de bursa pauperum et intraret cum eo ad bursam Longini siue canonistarum, promittens pro eodem actore soluere introitales vnius floreni et dare sibi in vim huiusmodj mansionis caligas, quas mere plures eligeret. petens, in petitis eundem condempnarj. Et ex adverso reus pecyt ad deliberandum ad xv, petens copiam proposicionis.
- 868. Saturni xvj Ffebruary. Paulus, baccalarius, mansionarius ad s. Barbaram, confessus est, se apud acta reponere vnum florenum sine ij grossis, sub censuris, Honeste dne Anne Ianculina, pellifici de Cracouia, et eadem Anna probabit, quia istum florenum petit de consensv sui viri ad xv. Presentibus seruitoribus, qui retulerunt, se citasse prefatum dnum Paulum ad instanciam eiusdem dne.
- 869. xxij<sup>8</sup> Veneris. Paulus, seruitor Vniuersitatis, recognouit, se eittasse dnum Paulum, baccalarium de Cracouia et mansionarium ad s. Barbaram, ad instanciam Iacobi, studentis Cracouiensis de Chwalybogij, contra quem idem proposuit, quomodo sibi mutuauit vnum fertonem, et interim petiuit sibi dari ad deliberandum ad primam diem iuris. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis, Stanislao et Paulo.
- 870. Saturni xxiij. Paulus Iacobi de Golinino, cittatus per Iacobum de ibidem. Ex causis, animum nostrum mouentibus, habebunt terminum mutuo agendi contra se et iudicialiter infra hinc ad primam diem iuris post Oculi 4. Presentibus, vt in actis.
- 871. xxvj Martis Ffebruary. Paulus, baccalarius et mansionarius <sup>5</sup>, confitendo debitum vnius fertonis, apud acta dabit eundem Iacobo, studenti de Phalibogi, infra hine ad viij, sub censuris, et vnum grossum pro impensis, sub cisdem. Presente Stanislao et Bartholomeo de Borky, studentibus Vniuersitatis.
- 872. Vltima mensis Februarij<sup>6</sup>. Honorabilis dnus Iacobus de Bystriczia, ss. canonum baccalarius, cittatus ad instanciam Honor. Bartholomei, altariste ad s. Mariam in Cracouia, talem inter se fece-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> »Saturni ix February« deletum. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> In Codice »xix«. <sup>4</sup> 10. III. <sup>5</sup> ad s. Barbaram, <sup>6</sup> 28. II.

runt amicabilem concordiam super informacione illuminandi libros cum auro et cum floribus. Quam idem Bartholomeus, illuminator, post festa Pasce ¹, alias feria quarta infra octauas Pasce ² debet informare et docere prefatam illuminaturam prefatum dnum Iacobum, et idem dnus Iacobus debet qualibet die a feria quarta Pasce ² vsque ad festum Philipi ³ singulis diebus visitare prefatum dnum Bartholomeum, quem benigne venientem debet tractare informando eundem dietam illuminaturam, sine omni dolo et suspicione omnia, que sunt illius artis, demonstrando ad oculum. Et post festum Philipi ⁴ apostolorum pretactus Iacobus debet dare tres florenos eidem Bartholomeo pro suo labore, sub censuris. Presentibus Venerabili dno Iohanne, professore theologie de Osswaczim, et seruitoribus Vniuersitatis.

- 873. Iouis septima Marcy. Iacobus de Golinino et plebanus ibidem ex aduerso Paulo, nihil faciente in termino, petiuit interloqui, et nos in contumaciam eiusdem interloquemur ad primam diem iuris. Presentibus seruitoribus, Stanislao et Paulo.
- 874. Martis xij Marcij. Iohannes de Gezow relacione Stanislai, seruitoris, qui asseruit, se citasse Paulum, baccalarium de Zacliczew, contra quem et proposuit, quomodo publice diffamauit eum, appellando eum rusticum et ribaldum, et quod esset bacculatus ab inhonesta muliere, et quod evocabat eum ad ferale, vt more laycorum secum armis concertaret, item ante cameram suam stans, voluit insilire in cameram cum evaginato gladio, volens eum percutere, que omnia et singula proposita evm fide extimat ad centum ducatos, mallens tantum ammittere, quam talia pati. Et ex aduerso idem Paulus, bacc., animo contestandi littem negauit narrata, prout narrantur. Et dominus auditis his, actori dedit ad probandum ad Sabbatum ante Letare 5. In presencia Venerabilis mgri Iohannis de Oswaczim, consiliary dni rectoris, et ceteris.
- 875. Saturni xvj Marcy. Mgr. Martinus de Ossnicza et Martinus de Belice, baccalarius arcium, ob spem concordie locabunt arbitros super capucio, pro quo idem mgr. Martinus eundem bacc. citauit, et continuatur terminus ad xv. Presentibus mgro Valentino de Pilsnya, bacc. in medicinis, et seruitoribus Vniuersitatis. Presentibus, ut in actis.
- 876. Martis xviiij Marcij. Stanislaus, seruitor Vniuersitatis, retulit, se citasse Honorabilem Ioannem, baccalarium arcium de Tharczin, ad instanciam Ioannis de Rawa, studentis, qui et proposuit contra eundem dnum Ioannem, bacc., quomodo quadam die feria secunda post Oculi 6, ipso Iohanne intrante palacium ad hospicium Prouidi Stanislai Skrzydlo in platea s. Anne, dictus Iohannes, bacc., insilyt con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 7. IV. <sup>2</sup> 10. IV. <sup>3</sup> 1. V. <sup>4</sup> et Jacobi. <sup>5</sup> 16. III. <sup>6</sup> 11. III.

tra eundem eumque per crines traxit et manibus siue pugnis contractauit, quam iniuriam extimat sibi ad centum florenos, mallens tantum ammittere, quam talia pati. Ex aduerso idem Iohannes, bacc., contra huiusmodi proposicionem dabit excepciones siue contra partem principalem dabit excepciones 1, et interim manebunt in pace ad decursum cause, sub pena viginti marcarum, et pendebit terminus ad octauam.

- 877. Iouis xxj². Stanislaus, seruitor Vniuersitatis, retulit, se citasse Michaelem, baccalarium de Lublin, ad instanciam Martini de Rawa, contra quem idem Martinus proposuit de seruicys, que sibi in bursa pauperum exibuit¹ per tres annos, que extimat ad duos florenos; item proposuit pro duobus caseis Spiszkije in valore decem grossorum; item duos grossos, quos sibi non dedit pro ymaginibus, quas eciam recepit sibi; item vnam zonam sericeam in valore quatuor grossorum; item solucionem quinque grossorum; item »Questiones Thomistarum« cum »De ente et essencia« in octo sexternis, et quemlibet extimauit prefatus Martinus ad duos grossos; item mitram agnelinam in valore quinque grossorum. Ex aduerso Michael, bacc. prefatus, petiuit omnium istorum copiam, ad que deliberatus respondebit infra hinc ad octauam. Presentibus, ut in actis.
- 878. Lune xxij Aprilis. Mgr. Iohannes de Glogouia et Iohannes, baccalarius de Apperies, relacione Stanislaj, seruitoris, citati ad instanciam Generosi dnj 8 Zarogowsky, qui et proposuit contra eosdem pro medio tercio floreno racione domus, conuente per Venerabilem dnum Nicolaum, prepositum Strigoniensem, qui et recessit totaliter, censu non persoluto, pro quo censu idem mgr. Iohannes de Glogouia eidem dno Zarogowsky cauit, in hec verba dicens: Intrent et maneant idem¹ studentes in domo sic conventa, fiet sibi solucio. Et quod sic dicebat mgr. Glogovita, offert dnus Zarogowsky se probandum ad primam iuris post Iohannis Baptiste 4, et interim termino huiusmodi pendente mgr. Iohannes Glogovita et Iohannes, bacc. de Apperies, seruitor principalis inhabitantis domum, significabunt Wener. dno Nicolao, preposito Strigoniensi, huiusmodi difficultatem ex conuencione domus ad vnum annum pro iiii1/2 florenis perswadebuntque eidem, ut in supplementum census professi mitteret ii<sup>1</sup>/<sub>2</sub> florenos, alias probata caucione per dnum Zarogowsky fiet, quod iuris est. In presencia Vener. mgri Iohannis de Osswanczim, professoris theologie et custodis s. Floriani, et Ffamosi dni Stanislai, fily eiusdem dnj Zarogowsky, ciuis Cracouiensis, et seruitorum.
- 879. Iouis xxv mensis Aprilis. Benedictus de Varadino, Accacius de Monte s. Martini, Benedictus de Milatha, cauentes de rato nomine suo et alterorum, nunc inhabitancium Collegium dnorum de Melstin<sup>5</sup>, submittunt se apud acta presencia eliberare et evincere ab

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> In Codice >xx<. <sup>3</sup> Nicolai. <sup>4</sup> 24. VI. <sup>5</sup> = bursam Hungarorum,

omnibus impedimentis et vexacionibus quibuscunque Prouidum Mathiam, sartorem de platea Sutorum, conciuem Cracouiensem, qui eciam debet eos permittere res certas suppellectilium, in certa scedula designatas, pro quodam baccalario de Raua, et in recessu suo apud prefatum Mahiam, sartorem, derelictas. Presentibus Wenerabili dno Iohanne de Osswanczin, Paulo, seruitore, et Bartholomeo de Berka.

Acta sub Venerabili Mathia de Costan, decretorum dre, ad s. Annam plebano ac rectore Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, anno Dni 1482 comutacione estiuali, et primo 1:

- 881. Die Mercury xiiiij² mensis May. Caspar de Nurunberga infra hinc ad festum b. Bartholomei³ xl grossos sine ¹/2 grosso Nicolao de Wratislavia se soluere obligauit, sub censuris, et idem Nicolaus socero suo dedit omnimodam potestatem in sui absencia eandem peccuniam nomine suo tollendi et recipiendi etc. Hora vesperorum, et a nota neuter dedit, et sic vterque tenetur.
- 882. Die Iouis xxiij mensis Maij. Mgr. Nicolaus Leumuther de Cracouia obligatur Anne infra hine ad festum Corporis Xristi soluere ½ marcam communis peccunie racione seruicy, in sua infirmitate sibi facti, et ipsa Anna debet reponere palium hie ad acta rectoris, quod habuit accomodatum a glote ipsius mgri Nicolai, sub censuris eclesiasticis, reponere debet de ad octauam, et si ipsa dna Zophia, glot prefati mgri Nicolai, fatebitur, quod eidem Anne id palium dedit, tune id pro se retinebit, sin aliter, extune ipsa glos palium suum, tanquam accomodatum eidem Anne, recipiet viceuersa.
- 883. Eadem die mgr. Vincencius cum matre Valentini, studentis de Cracouia, ob non paricionem in termino, sibi prefixo, contumaces pronunciati et excommunicati, manu coniuncta cauerunt, ipsum Valentinum ad quindenam iudicio sistendum sev statuendum, et in hanc vim de consensu partis, videlicet Iacobi, studentis, dnus rector ei absolucionem a contumacia dandam decreuit. Presentibus seruitoribus etc.
- 884. Die Iouis penultima mensis Maij<sup>6</sup>. Honesta Barbara, filia olym Volni de Cracouia, ciuis, conthoralis N. Beyczsky <sup>4</sup>,

¹ Actorum nri 881—887, Codicis pag. 298—300. ² In Codice »xiiij«. ³ 24. VIII. ⁴ Sic! ⁵ 6. VI. ˚ 30. V.

citando fratrem suum germanum, Ingeniosum videlicet Iohannem, baccalarium arcium, dedit contra eum in scriptis suam intencionem et peticionem, contra ipsum proponens, quomodo eam, grauidam existentem, projectam ad terram, grauiter ac inhumaniter baculo percusisset et adhuc minas de ampliori percussione incussisset!. Vnde ne ex malo inicio peyora sequantur, ad ipsius Barbare cerciorem tutulam i dominus ab ipso bacc. in vim fideiussorie caucionis iuramentum corporale recepit, ut ipsa esset secura a percussione per ipsum siue quamlibet aliam personam ex parte ipsius fratris, per suum legittimum procuratorem, videlicet mgrum Iohannem Veliczka, quem ad acta constituit suum verum legittimum, indubitatum factorem et procuratorem, ad agendum et proponendum, excipiendum, defendendum et omnia et singula, iudicium rectoratus concernencia, faciendum contra quamlibet personam et presertim contra prefatum Iohannem Volni, arcium bacc., germanum suum. Et nichilominus idem bacc. ut eciam sit securus eciam 1 ab ipsa Barbara, sorore sua, similiter iuramentum pecyt prestari corporale, quod dominus admisit et recepit ab ipsa. Et idem Iohannes, bacc., ibidem tunc eciam constituit in suum verum et legittimum procuratorem mgrum Stanislaum de Cleparz ad agendum et defendendum, proponendum, excipiendum et omnia et singula faciendum contra ipsam Barbaram, sororem, et quamlibet aliam personam, pro ipsa in iudicio legittime intervenientem in forma. Et ibidem litem contestando ipse bacc. negauit, quod eam, puta sororem, prefatam Barbaram, percusisset. Et dnus rector decreuit, feria iii post Trinitatis 2 libello et peticioni oblatis contra ipsum respondere etc.

(Saturni 22 Junii). Xristi nomine invocato, pro tribunali sedentes et solum Deum pre oculis habentes, per hanc nostram sentenciam arbitralem, quam nedum ex officio nostro, quantum ex consensu parcium ferimus in hys scriptis in causa, vertente ex vna parte Honeste Barbare de Cracouia, filye olym ciuis, dicti Wolni, coniugis Prouidi Georgy de Becz, et Iohannis, baccalarii, fratris germani prefate Barbare, partibus ex altera, pro verberacione, percussione, quam intulit eidem, decernimus, declaramus et sentenciamus, ipsi Iohanni, bacc., id minime licere nec licuisse debere', per ea, que vidimus et audivimus, vt ipse Iohannes primo medicinam persolvat et barbitonsorem contentet pro cura, quam fecit in medendo ipsa wlnera, licet liuida, per ipsum sorori minus iuste illata, et occasione ipsius percussionis et iniuste verberacionis eidem sorori sue, Barbare, soluat vnam sexagenam infra hinc ad quindenam, et deinceps pacifice et amicabiliter inter se, ut frater cum sorore, viuant, sub pena x marcarum. Sic lecta est die Saturni xxij mensis Iunij.

886. Die Martis xxv Iunij. Iohannes, baccalarius de Apperias, citatus per sapienciam Stanislaum ad instanciam Iohannis,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 4. VI.

studentis de Villa latina, pro duobus florenis mutuatis, confessus est, eosdem eidem teneri, et pecyt eundem reconvenire, et reconvencionali proposuit, quod teneretur ei ipse Iohannes vj florenos. Dominus autem decreuit ex confessatis, fieri solucionem ad feriam vtam proximam <sup>1</sup>, sic de ipsis ij florenis diffalcentur viij grossi pro labore prefato bacc. Presentibus seruitoribus.

887. xj Octobris. Stanislaus Scrzydlo de Cracouia citauit Paulum, baccalarium de Cracouia, per seruitorem pro eodem die et termino, et petiuit ab eo iiij marcas cum ½ marca pro expensis xx septimanarum et alys rebus, quas recipiebat, videlicet auenam, ceruisiam. Et reus respondit negando, quod aliquando cum eo fecisset aliquem tractatum sev aliquam convencionem de ipsis expensis. Et dominus dedit ad probandum ad octauam.

#### -----

#### (Acta acticata coram rectore Mathia Kostensi commutatione hiemali a. Dni 1482/83)<sup>2</sup>.

- 889. Die Iouis xvj mensis Ianuary 1483. Mgr. Andreas Labyschyn, citatus per Stanislaum, cursorem seruitorem, relacione facta ad instanciam Iohannis, librorum introligatoris ad s. Mariam in Cracouia, ad horam vesperorum, eodem reo comparente et causam legittimam assignante, petente, differri terminum ad primam iuris proximam, expost actor post recessum rei veniens, in idem consensit. Et dominus dilacionem de consensv parcium admisit et interim concordiam attentabunt.
- 890. (Die Veneris 28 Februarii). Forma inquisicionis. Hec est inquisicio, que fit et fieri intenditur per Venerabilem dnum, Mathiam de Costhen, decretorum drem, ad s. Annam plebanum et rectorem Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, contra omnes et singulos illos, qui in bursa, dicta Ierusalem, in Cracouia de a. Dni 1483 mense Ianuario hora tercia noctis die xxj mensis eiusdem percusserunt et in capite wlnerauerunt et percucienti uel percucientibus prestiterunt auxilium, consilium vel fauorem, mgrum Vincencium 4, actu presbiterum et artistice facultatis decanum, spiritu dyabolico instigante et Deum pre oculis non habendo, contra formam iuramenti de non vindicanda per se iniuria et ordinacionem Statutorum dicte Vniuersitatis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 27. VI. <sup>2</sup> Actorum nri 889—899, Codicis pag. 301—323. <sup>3</sup> cursorem deletum. <sup>4</sup> Leopolitam.

Super quibus omnibus et singulis connexis et dependentibus ab eisdem et penitus extraneis dictus dnus rector inquirit et intendit procedere et condempnare et punire repertos culpabiles, secundum formam iuris Statutorum et ordinacionem priuilegiorum dicte Vniuersitatis.

Forma iuramenti percussi. Ègo V.¹ iuro, quod non calumpniose nec maliciose deponam plenam veritatem, quam sciuero vel de qua interrogatus fuero super mea percussione et lesione, illam non ocultabo timore, odio, amore et comodo humano et temporali, sed vt veritas et patrator sceleris inveniatur, pure propter Deum dicam. Sic me Deus adiuuet.

Forma iuramenti testium. Ego N. iuro, quod plenam veritatem deponam, quam scio et de qua interrogatus fuero in causa percusionis et lesionis mgri Vinceney, facte in bursa Ierusalem, illam non occultabo timore, odio, amore vel comodo cuiuscunque, sed propter Deum et iusticiam ipsam pure dicam. Sic me Deus adiuuet et hec sancta Dei Evangelia etc.

Rubrica<sup>2</sup>. Vbicunque crimen est de atrocibus, fama publica precedente, a fidedignis potest inquiri, probatur L. iiij C. Mandatis Ff.<sup>3</sup> ad l. Iuli pecu <sup>4</sup>, interest enim rei publice atrocia delicta puniri, vt provincia malis hominibus purgata pacata remaneat. Et reputatur inter atrocia iniuria, que fit clericis, vt C. <sup>5</sup> De episcopis et clericis.

L. 6 Si quis in hoc genus.

Articuli, super quibus inquiritur. Et primo, quod non percusisti nec per se, nec alium subordinasti, nec scis percussorem, nec dedisti auxilium, consilium et fauorem percucienti vel ledenti etc. — Item, si audiuisti ab aliquo aliquas cominaciones vel inimicicias seu odia priora inter decanum et seniorem 7, vel quamcumque aliam personam habere rancorem contra ipsum decanum etc. — Item, si scis, quod tunc senior fuit vobiscum ad tabulam comunem in cena et quod iam tali tempore domus fuit clausa. — Item, quem primo rumorem audiuisti in crastino aut expost cito, an videlicet quod decanus est per-cussus vel ex casu lesus etc. — Item, quod non habes ratam et gratam ipsam percussionem vel lesionem, quomodocunque est facta vel secuta etc. — Item, si aliquando audiuisti, seniorem dicere uel conqueri contra decanum, quod ipse decanus deferret eum ad rectorem vel ad alios patres et mgros de Collegio maiori. — Item, si presumis vel suspicaris, huiusmodi crimen ipsum seniorem contra decanum perpetrasse. ltem, si eodem die sero vel alys diebus vidisti ipsum seniorem in manibus portari vel in sua habitacione fore baccellum seu feriaticum ferreum, wlgariter bulava, uel maleum, dictum kijlofi, uel alia arma, quibus possit offendisse uel percusisse etc. — Item, scis, quod idem senior denegauit ipsi decano dare legumina et alias refecciones, et ex qua causa, vel si seruitori decani prohibuit coquinam communem visitare, vel coqwam prohibuerit sub prinacione seruicy impendere aliquod seruicium et opus pietatis in coquina etc. —

<sup>1 =</sup> Vincentius Leopolita. 2 »Rubrica ? 3 Ff. = Infortiatum. 4 Sic! 5 C. = Codex Justinianus. 4 L. = Lex. 7 Albertum Pniewitam. 8 si.

Item, si audiuisti uel ante huiusmodi percussionem ipsum decanum ebrietatibus deseruire et ex inebriacione sic iacere uel volutare discopertum, vt tunc post percussionem et lesionem fuit, ut dicitur, inventus discoopertus et tanquam alienatus, a mente repertus etc. — Item, si audiuisti, de domo ipsum seniorem nocturnis temporibus exire uel extra domum dormire, uel tarde de ciuitate venire, thabernas et celaria visitare, taxillos uel alios ludos prohibitos attentare.

Die Veneris ultima <sup>1</sup> mensis February <sup>2</sup>. Ex officio et de mandato dni rectoris citati sunt per Stanislaum, seruitorem, mgr. Vincencius, decanus artistice facultatis, qui se percussum dicebat, et mgr. Albertus, senior burse Ierusalem, et subsequenter omnes candem bursam inhabitantes, infra descripti, ad prestandum iuramentum, quod est ab omnibus eodem die hora terciarum receptum per rectorem:

mgr. Iohannes Graudencz, Sebestianus <sup>5</sup>, baccalarius, mgr. Stanislaus de Cracouia, Helias <sup>4</sup>, bacc. <sup>5</sup>, Nicolaus Conradi, Batholomeus de Gerlycz, Nicolaus de Poznania, Cristannus de Transyluania, Gallus de Wngwa <sup>6</sup>, Bartholomeus Mohacz, Caspar de Nyssa, Georgius de Kara, Benedictus de Gerky <sup>6</sup>,
Matheus de s. Ioanne <sup>6</sup>,
Andreas de Cassovia,
Achacius de Ham,
Nicolaus <sup>7</sup>, tercianus,
Benedictus de Synudio <sup>6</sup>,
Lucas, Galli seruitor,
Balthazar de Wratislauia,
Bernardus de Gdano,
Iohannes, seruitor mgri Vincency <sup>8</sup>,
mgr. Iacobus de Poznania,
Matheus de Constancia.

Mgr. Iohannes de Graudencz ad primum articulum in toto respondit negatiue, solum dixit, se audiuisse a seruitoribus dicere, quod decanus iacuit tanquam alienatus a se in loco percussionis et lesionis discoopertus. Ad secundum articulum dixit, se in quadam collacione audiuisse inter eos verba exprobratiua priorum discordiarum et inimiciciarum refricare, et eorum animum quasi ab hys reuocando et corrigendo dicebat: Magistri estis, non licet vobis contendere, uel hys similia.

Mgr. Iacobus de Poznania ad primum articulum in toto respondit negatiue. Ad secundum deposuit hoc solum, se audiuisse ex ore senioris, quod quodam habuerit causam, videlicet ipse senior, cum mgro Vincencio coram officiali Cracouiensi, et ibidem coram officiali dixerat mgr. Vincencius, quod seniorem vellet uel deberet interficere, et senior coram deponente dixit, si mgr. Vincencius non esset presbiter, facerem in eo mirabilia 9.

Sebestianus, bacc., dixit, se nichil scire de causa, solum quod in crastino audiuit ex ore aliorum, videlicet seruitorum, quod decanus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice >penultima<. <sup>2</sup> 28. II. <sup>3</sup> de Lewocza? <sup>4</sup> Ramanchel. <sup>5</sup> promotionis Viennensis. <sup>6</sup> Sic! <sup>7</sup> de Brzeziny. <sup>8</sup> Leopolitae. <sup>9</sup> Probationes mgrorum de Graudencz et Posnania bis in Codice, pag. 306 et 309, scriptae.

heri est percussus, et dixit, seniorem fuisse in domo, si autem exiuerit de sua habitacione tempore lesionis mgri Vincency, dixit, se neseire, et dixit, quod fuerint ad invicem inimici a duobus annis, cum eciam habuerint rixas coram prouisore 1, videlicet senior et mgr. Vincencius.

Helias, bacc. Vyenensis, dixit, se nichil scire de ista percussione vel lesione, solum quod audiuit in crastino, per seruitores mgrum Vincencium heri inventum in canali iacentem et loto maculatum, et manibus eorum ad habitacionem eius portatum, et audiuit, eos inter se esse discordes.

Nicolaus Conradj ad primum articulum per omnia respondit negatiue. Ad secundum articulum dixit, se audisse a seniore semel, in fornace tempore serotino sedente ante percussionem et lesionem decani, hec verba: Non viuam, que quid representabant, non est expressum <sup>2</sup>. Ad tercium articulum et alios sequentes respondit negatiue, nichil se in toto scire. Ad penultimum articulum respondit et dixit, se audisse a servitore <sup>3</sup> decani, quod senior prohibuit eum coquinam comvnem intrare, et de alio dixit, se nichil scrire.

Bartholomeus de Gyerlycz ad primum articulum respondit, se nescire. Ad secundum dixit, se scire, ab vno anno vigere inter decanum et seniorem odia et inimicicias, causam vero nescit. Ad alios sequentes respondit, se nescire. Ad penultimum respondit, se audiuisse, quod senior denegat et prohibet dari legumina et seruitori coquinam intrare, et de alio nichil scit.

Cristannus ad primum, secundum et tercium articulos respondit negatiue. Ad quartum articulum respondit, se audisse rumorem a seruitoribus, quod decanus deambulabat de coqua ad portam, a qua porta quidam cum candela venerunt, quos ipse ignorat, et extincta candela decanus, cum volebat ascendere gradum, est offensus. Ad penultimum articulum dixit, se audisse, quod senior prohibuit servitori decani visitare coquinam, causam ignorans. Ad alios vero articulos dixit, se nescire.

Caspar de Nissa deposuit, quod ex fama comvni audiuit, quod decanus inventus est discoopertus, defedatus circa gradum, et cetera ignorat.

Georgius de Kara deposuit, quod eodem vespere, quo decanus lesus est, misit seruitorem suum pro vino, qui non potuit de bursa propter clausuram exire, qui reveniens in stubam communem, retulit, decanum iacere offensum circa gradum. Et alia ignorat.

Achacius de Ham deposuit in toto, se nescire, quia tercia die ante percussionem bursam intrauit, ubi noticiam non habuit.

Nicolaus de Poznania deposuit, quod a seruitore decani in crastino audiuit, quod decanus in gradu baccello <sup>2</sup> offensus et percussus est, sed quis, ignorat, et de alys nichil seit.

Joanne Latoszyński. Album studiosorum, I 258.
 Sic!
 Johanne.
 Acta rect.

Maister Stanislaus de Cracouia, collegiatus in minorj', ad primum articulum respondit, eum² nescire. Ad secundum articulum dixit, inimicicias et odia vigere inter decanum et seniorem a duobus annis, et comminaciones dixit se scire a maystro Alberto de Brudzewo, qui conferendo cum prefato seniore per plateam de fenestra dixit, se ex ore eius audire² hec verba: Ffuit de me mencio in convocacione³, sed ego non viuam, donec faciam in aliquo vleionem. Ad quartum articulum dixit, se a seniore audire², quod eum ad se convocauit, et sciscitabatur ab eo de rumoribus de decano, et solus senior subintulit, quod sit percussus, et cum a seruitoribus audiuit, decanum iacere circa gradum discoopertum, subintulit: Iaceat in nomine dyaboli alias porvan dyablu. Ad septimum dixit, quod est vehemens presumcio de eo, quod uel ipse percusserit, uel subordinaverit, uel ad maximum pro grato habuerit. Ad vltimum respondit affirmatiue, quod audiuit ab illis, qui complices sui fuerunt, ambulando de nocte etc., et taxillos attentare².

Benedictus de Gyergy <sup>2</sup> deposuit, quod audiuit ex fama communi studentum, vigere inimicicias et odia inter decanum et seniorem. Ad quartum articulum dixit, quod seruitor suus, quem miserat pro ceruisia et non potens <sup>2</sup> exire propter clausuram domus, rediens retulit, decanum iacere circa gradum discoopertum, ex qua causa, ignorat. Ad reliquos autem articulos nichil scit respondere.

Gallus de Vngvar <sup>2</sup> ad primum, secundum, tercium articulos per omnia dixit, se nescire. Ad quartum de rumore percussionis dixit, se audisse tercia die post percussionem, vocatum esse ad seniorem et ex ore eius audiuisse <sup>2</sup>, quod decanus percussus est. Et fecit idem senior ipsum deponentem scrutari, quomodo uel per quem sit facta illa percussio. Et demum ex ore decani dixit se audiuisse, quod ipse fuisset percussus et lesus per seniorem, quia dicebat decanus, dum deambulasset inferius in domo, vidit venientes tres cum lumine, qui videntes, ipsum decanum deambulasse, statim lumen extinxerunt, videlicet senior, seruitor ipsius et tercianus, et dum decanus vellet gradum ascendere, tunc fuit percussus ad caput per seniorem. Ad vltimum respondit, quod ex fama communi studentum audiuit, seniorem nocturnis temporibus de domo exire et tarde venire, et mulieribus calciamenta destinare.

Andreas de Casovia ad primum negatiue in toto respondit. Ad secundum respondit, quo ex fama aliorum audiuit, inter decanum et seniorem vigere odia et inimicicias. Ad alios respondere nichil seit. Ad vltimum articulum respondit, quod seit ex fama aliorum, qui dicebant, quod seniorem videbant nocturnis temporibus exire.

Bartholomeus Mohacz ad primum et secundum articulos respondit negative. Ad quartum respondit, quod a seruitore suo, quem miserat pro pane et ceruisia, qui exire propter elausuram non potens redyt, et iacere dnum decanum dixit circa gradum. Et interrogabat idem ser-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Collegio. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> Universitatis.

uitor decanum, si vellet habere lumen, et ipse respondit: Non. Demum seruitor de camera redijens, vidit ipsum stantem in ambitu sine mitra, et ivit ad locum, ubi iacuit decanus, et invenit mitram, quam decano porrexit. Ad vltimum articulum respondit, quod ex fama communi studentum audiuit, seniorem nocturnis temporibus ad ciuitatem ambulare et de domo exire.

Nicolaus, tercianus de Brzeszynij, ad omnes articulos negative respondit.

Llucas, Galli seruitor, ad primum et tercium negatiue respondit. Ad secundum dixit, se audisse ex fama comvni, vigere odia et inimicicias inter seniorem et decanum. Ad quartum respondit, quod dum ibat pro pane ad cameram et non potens exire pre clausura 1. vidit iacentem decanum circa gradum et dixit ei: Wltis dne decane habere lumen, qui respondit: Nolo. Et post vidit eum stare in ambitu, cui mitram de loco, in quo eum prius iacentem invenerat, attulit. Ad vltimum articulum respondit, quod solus vidit bis seniorem exire de domo nocturnis temporibus, et eciam ex fama communi studentum id audisse fatetur.

Baltazar de Wratislauia ad primum, secundum et tercium articulos respondit negatiue. Ad quartum respondit, quod audiuit in crastino percussionis a terciano burse, quod maister Vincencius esset percussus. De alys nichil seit <sup>2</sup>.

- 891. Saturnij prima Marcij. Paulus, seruitor, relacionem faciendo citauit Discretum Iohannem Maczka de Wolborz, studentem Cracouiensem, ad feriam terciam proximam <sup>8</sup> ad instanciam Ingeniosi Nicolai de Wolborz, studentis Cracouiensis. Presentibus, ut in actis.
- 893. ..... 6 ipseque Nicolaus, vt asserebatur, se fore procuratotem cuiusdam Mathie Wicher contra predictum Iohannem, causam, similiter generaliter super quibusdam similiter verbalibus iniurys motam et intentatam, sponte et libere se ab huiusmodi onere procuditionis exonerauit coram prefato dno rectore, ipsumque ab actione liberum dimisit. Presentibus, vt in actis.
- 894. Martis xviij Marcy. Honorabilis Nicolaus, procurator Ffamosi Mathie Vicher de Wolborsch, comparens in termino sibi prefixo et per dnum rectorem delato, parte adversa non comparante s,

<sup>1 &</sup>gt;et non potens exire pre clausura deletum. 2 Nrus 890 ad finem non perductus, cf. nrum 898. 3 4. III. 4 >..... locus vacuus. 5 citatus. 6 Initium nri 893 (pag. 313) desideratur in Codice. 7 In Codice >xvij « Sic!

infirmitatem per nuncium allegante, distulit ex officio dominus usque post festa Paschatis <sup>1</sup> ad primam iuris, interim ob spem concordie alias protestando de penis, Vniuersitati reponendis, secundum dispositionem Statutorum ex contumelys verbis iniuriosis et de infirmitate probanda protunc et ad vlterius in causa procedendum.

- 895. Item eodem die Nicolaus de Wolborsch, principalis, comparens et petens, partem aduersam iuxta termini dilacionem condemnarj contumacem, nec per se nec per ffactorem legittimum comparentem, dnus autem iudex ex allegatis per partem aduersam, allegantem infirmitatem, distulit propter plenitatem vaccanciarum ad primam iuris post octauas Pasche <sup>2</sup> ad probandum de infirmitate.
- 896. Die Martis xxv mensis Marcy. Ingeniosus Bartholomeus de Eszberk obligauit se medium florenum infra hinc usque ad Conductum Pasche <sup>2</sup> Honesto Mathie Friszhercz, ciui Cracouiensi, soluturum, sub censuris.
- 897. Die Saturni xxix mensis Marcy. Item Bartholomeus, baccalarius arcium de Hesperk, obligauit se infra hinc ad Conductum Pasce <sup>2</sup> eidem mgro Iohanni de Stanischovicz soluere duos florenos, sub reincidencia. Presentibus etc.
- 898. Die Martis xv Aprilis. In causa inquisitionis<sup>8</sup> cittate partes simul ad procedendum vlterius in causa. Et primo mgr. Albertus de Pnyewy <sup>4</sup> cittatus est eadem die per seruitorem Paulum ad respondendum articulis conceptis et conscriptis in facto eiusdem inquisitionis, mediante iuramento, quod iuramentum prestitit corporaliter in presencia mgrj Vincency <sup>5</sup> circa inicium cause, cum ab alys iuramentum recipi cupiebatur. Et idem mgr. Albertus petiuit, sibi dari copiam articulorum predictorum et terminum concedj responsioni ad quindenam, et dnus rector concessit in presencia partis. Et eadem pars, videlicet mgr. Vincencius, eodem die, quo supra, fuit eciam cittatus ad continuandum et procedendum in causa inquisitionis, facte propter ipsius lesionem. Et relacio facta est per nuncium, videlicet Paulum.
- 899. Die Martis xxij Aprilis a. Dni 1483. Nicolai de Wolborsz, studentis Alme Vniuersitatis Cracouiensis, tanquam actoris, ex vna et Ingeniosi Iohannis ibidem de dicta Wolborsz parte ex altera in causa, coram Venerabili viro dno Mathia, decretorum dre etc. et tocius Vniuersitatis rectore, occasione iniuriarum verbalium alias infamatorum tum per modum convencionalis et reconvencionalis libellorum mota et agitata <sup>6</sup>. Et dominus attento, quod ipsa causa ad effectum bonum deducere minime potuerit et nec possit, innitendoque Statutis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 30. III. <sup>2</sup> 6. IV. <sup>3</sup> Cf. nrum 890. <sup>4</sup> senior bursae Jerusalem. <sup>5</sup> Leopolitae, decani. <sup>6</sup> Sic!

Alme Vniuersitatis prelibate, et auditis hic inde propositis et responsis, pronunciauit simpliciter et de plano, sine quouis strepitu iuris, eosdem bone fame, laudabilis opinionis et integri status. Et facta hic inde emenda verbis deprecatorys, mutua invicem exconciliacione omnibusque complanatis et sopitis etc., eosdem a pena, Vniuersitati reponenda per vtrumque, auctoritate sua absoluit, expensas hic inde in lite factas compensando.

Acta coram Venerabili viro, dno Iohanne de Lathoschin, decretorum dre, canonico Cracouiensi et cantore Oppathouiensi, nec non rectore et vicecancellario huius Inclite Vniuersitatis Studij Cracouiensis, in rectoratu eius tercio (commutatione aestivali) sub anno Dni 1483, per me Andream Petrj de Wroblowo, vicarium perpetuum ecclesie Cracouiensis, notarium suum, fideliter conscripta secuntur sic 1:

- 901. Mathie Grad, laijej de Gdow. ad libellum Benedictus<sup>2</sup>, Elias<sup>3</sup>, baccalarius, et Matheus<sup>4</sup>, Vngarj, studentes, in domo Ierusalem morantes, animo et intencione litem legittime contestandj negarunt narrata, prout narrantur. Et datur ad probandum, et interim partes ipse concordiam temptabunt.
- 902. Die xiiij mensis Maij. Venerabilis mgr. Stanislaus Cobylensky, decretorum dr., quondam in Luborzycza plebanus, nunc altarista in castro Cracouiensi, contra Vener. mgrum Georgium Laudamus de Cracouia, decretorum drem, modernum in Luborzycza plebanum, mgrum Stanislaum de Lublin, causarum consistorii Cracouiensis procuratorem, presentem et onus suscipientem, suum constituit in procuratorem ad agendum, defendendum, iuramentum calumpnie nec non de dicenda veritate et aliud quodlibet licitum et honestum sacramentum in animam ipsius dni Stanislaj, dris, ffaciendum et prestandum, in forma meliorj et cum clausulis opportunis, promittens habere rata et grata omnia et singula, que per suum huiusmodi procuratorem acta et disposita fuerint. Presentibus Honorabilj, Nobilibus et Discretis dnis, Stanislao, in Gdow plebano, Stanislao Clap et Iohanne, suo filio, et alys multis testibus etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nri 901—929, Codicis pag. 324—333. <sup>2</sup> de Gyergy. <sup>3</sup> Ramanchel. <sup>4</sup> de s. Joanne.

- 903. Die xv mensis May. Georgy Laudamus de Cracouia, decretorum dris, quondam in Luborzycza plebanj, ad instanciam Discretus Stanislaus, vicarius de Omnibus ss., retulit, se citasse de mandato domini Venerabilem dnum Stanislaum Cobylensky, decretorum drem etc., ad respondendum libello, dudum coram antecessore dno rectore 1 oblato et, ut asseritur, admisso, terminum sibi ad horam vesperorum, videlicet xxij presentis diey, assignando etc.
- 904. Eodem die hora vesperorum. Venerabilium dnorum Georgy Laudamus, actoris, ex vna et Stanislaj Cobylensky, rei, decretorum dris etc., partibus ex altera in causa dominus attento, quod libellus pro parte ipsius dni Georgy sit diu coram antecessore rectore oblatus, cuius copiam ipse dnus Stanislaus Cobylensky et deliberaciones satis prolixas habuit, amputando insolitas dilaciones, decreuit peremptorie, eidem libello respondendum per ipsum dnum Stanislaum ad viij, sub pena excommunicacionis, omnibus excepcionibus dilatoriis amputatis. Et ibidem statim et in continenti ipse mgr. Laudamus, dr. decretorum, in causa huiusmodi contra ipsum dnum Stanislaum mgrum Albertum Maxanti de Bandzin suum constituit in procuratorem ad agendum, defendendum in forma plenissima. Presentibus etc.
- Saturni ultima Maij<sup>2</sup>. Ladislaus de Byekesch, studens Cracouiensis Vniuersitatis, proposuit contra Ingeniosum Benedictum 8 Vngarum, etiam studentem, in bursa pauperum morantem, quod quamuis sibi seruicia, ipsum concernencia, per vnum annum integrum hic Cracouie in studio et in locis diuersj mundj, cum eo currendo, et presertim in Wratislauiam, in Vngariam, in legacionibus et in Cracouia, e contra continue et sine intermissione eciam scribendo et omnia mandata eius, prout sibi mandabat, faciendo prestiterit intuitu mercedis et solucionis, per eum promisse, fiende, actamen per eum sepe et sepius requisitus pro solucione et satisfaccione pro huiusmodi seruicys, sibi per eum sic, ut est dictum, exhibitis et prestitis, sibi eandem facere recusat et contradicit contra Deum et iusticiam sanctam, extimans huiusmodi seruicia sua et fatigas, quas fecit, et presertim in missione dehinc in Vngariam ad parentes ipsius rej lxxta miliaribus, petens, ipsum occasione huiusmodi seruiciorum et fatigarum eum 4 compelli ad soluendum duos florenos. In presencia prefati Benedicti, rej, qui animo et intencione litem contestandj confessus est, sibi per eundem actorem seruicia prestitisse 4, sed in partem, allegauit, sibi satisfactum occasione huiusmodi seruiciorum fuisse. Et dominus auditis hinc inde disceptacionibus ipsorum et confessionibus hine inde factis, volens inter eos finem bonum st pacem facere. ut suis vacarent studys et litibus se non impedirent, decreuit ipsi reo, pro huiusmodi seruicys, sibi per actorem impensis et per eum recognitis, soluere vnum florenum prefato actori hine ad xv diem, sub pena excommunicacionis. Presentibus, ut in actis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mathia Kostensi. <sup>2</sup> 31. V. <sup>3</sup> de Gyergy? <sup>4</sup> Sic!

- 906. Saturni ultima Maij. Iohannes Credlar, plebanus in Byecz, contra Iohannem, clericum, studentem de Bochnya, mgrum Iohannem de Wyeliczka suum constituit in procuratorem ad agendum, defendendum in forma meliorj. Presentibus Iohanne et Stanislao, familiaribus domini, et alys multis.
- 907. Veneris vj<sup>1</sup> Iunij. Iohannis, clerici de Bochnya, Cracouie morantis, ad instanciam Petrus. presbiter de Wyeliczka. idem retulit, se citasse mgrum Iohannem de Wyeliczka, procuratorem Honorabilis dni Iohannis Credlar, plebani in Bijecz. ad respondendum libello ipsius Iohannis, dudum oblato et admisso, terminum sibi ad Sabbatum proximum proximum proximum marceliani hora terciarum assignando. In presencia prefati mgri. Iohannis de Wyeliczka, qui approbando iurisdicionem domini respondebit aut contradicet ad primam iuris. Presentibus, ut in actis.
  - 908. Die xxi Iunij. Iohannem, studentem de bursa Longini alias nova, ad instanciam Iacobi, plebani in Radzimicze , dominus absoluit et in expensis condempnauit per se. Presentibus, ut in actis.
  - 909. Die penultima Iunij<sup>5</sup>. Iohannis de Bochnija, clericj, in castro Cracouiensi morantis, ad libellum summarium mgr. Iohannes de Wyeliczka nomine Honorabilis dni Iohannis Credlar, in Byecz plebanj, animo et intencione litem legittime contestandj negauit narrata, prout narrantur, petens, se ab instancia et impeticione partis absoluj, presente mgro Stanislao de Lublin, qui probabit uel deferet. Presentibus, ut in actis.
  - 910. Venerabilium Georgij Laudamus, plebani in Luborzycza, actoris, ex vna et Stanislaj Cobilensky, canonicj Scarbimiriensis et altariste in ecclesia Cracouiensi cathedralj, ex altera partibus, decretorum drum, ex decreto domini terminus ad idem faciendum alias ad respondendum ipsorum hine inde articulis, per eos oblatis, ad Sabbatum proximum 6 ad horam terciarum continuatur. Presentibus partibus etc.
  - 911. Die Lune 7 ultima Iunij<sup>8</sup>. Venerabilis dni Stanislaj Cobilenskij, decretorum dris et canonici Scarbimiriensis, ad libellum reconuencionalem, pridie oblatum et admissum, mgr. Georgius<sup>9</sup>, similiter decretorum dr., plebanus in Luborzycza, ex aduerso principalis, animo et intencione litem legittime contestandj negauit narrata, prout narrantur. Et ijdem statim et in continenti, iuxta terminj ad hodie continuatj exigenciam, prestiterunt, et quilibet eorum prestitit solitum

¹ In Codice •vij €. ² 21. VI. ³ Marci et Marcelliani (= 18. VI.) ⁴ Sic! ³ 29. VI. ⁶ 5. VII. ७ In Codice •Saturni €. 8 30. VI. ⁰ Laudamus.

calumpnie iuramentum, iuxta omnes clausulas, sub iuramento calumpnie contentatas. Et datur ad respondendum articulis, per eos hinc inde reproducendis, hinc ad viij. Presentibus, ut in actis.

- 912. Iohannes de Louicz, arcium liberalium baccalarius, nunc in Wyeliczka moram agens, cedendo liti et cause, sibi per Honorabilem Iacobum, plebanum Radzimino, studentem Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, mote, obligauit se, eidem soluere vnum florenum pecuniarum debiti mutuj infra hinc ad viij, et pro presenti nota vnum grossum, et alium cum medio pro absolucione et citacione, quos pro eo soluit, nec non pro expensis in huiusmodi lite factis, medio iuramento per ipsum dnum Iacobum extimandis aut probandis, satis facere, ipsumque occasione certi malei alias kyloff, per ipsum obligantem recepti, erga N. Tharnowsky, ciuem Cracouiensem, intercedere, evincere et reddere indempnem, sub excommunicacionis pena, in eum premissa monicione fienda. Presentibus, ut in actis.
- Die vj mensis Iuly anno, quo supra 1483. Venerabiles dni Stanislaus Zavada, s. theologie professor, quondam canonicus s. Fflorianj in Cleparzs, nunc vero lector ordinarius teologie, et mgr. Blasius de Cazimirzs, prebendarius s. Zophie in castro Cracouiensi. executores testamentj olim Vener. mgrj Clementis de Gambicze, canonicj s. Fflorianj, apud acta presencia personaliter constituti, recognouerunt et publice sunt confessi, se recepisse viginti sex marcas et vnum fertonem pecuniarum pro tribus cum medio quartalibus annj. de prouentibus canonicatus eiusdem mgri Clementis retentas a Vener. mgro Petro de Zebrzyce<sup>2</sup>, prouisore et procuratore generali bonorum capituli ecclesie s. Fflorianj, de quibus quidem xxvj marcis et vno fertone ipsum quitarunt per presentes, promiseruntque et se obligarunt, ipsum dnum Petrum occasione earum pecuniarum reddere indempnem et evincere in quolibet iure a qualibet persona sev personis et generaliter qualibet impeticione. Presentibus dnis mgro Clemente, lectore ordinario, Andrea, seruitore 3 Labyschin, et Stanislao Gaschouecz de Garlycza et alijs.
- 914. Petrj, campanatoris de s. Anna, Martini de Wagrouecz, clericorum, ex vna et Stephani, baccalarii, ac Iohannis, similiter studentum, clericorum de Oppathow, ex altera partibus occasione rerum, librorum, post mortem olim Stanislaj de Oppathow, fratris ipsorum Stephanj et Iohannis, derelictorum, ac tunicarum, ipsi Petrus, campanator, et Martinus, clericus, rej, cedendo liti et cause restituent tunicas, ipse videlicet Petrus nigram et florenum recipiet suum, ac ipse Martinus similiter aliam noui coloris et suas pecunias, videlicet sex grossos latos, recipere debet et tunicam prefatam restituere, et racione aliarum rerum, librorum et quorumcunque rerum, post mortem eiusdem relicta-

in. In Codice de Zabrecz, sic! mgri.

rum, ipsi Stephanus et Iohannes pacem in perpetuum habebunt tenebunturque et se presentibus obligarunt et obligant, ipsos Petrum et Martinum occasione prefatarum tunicarum et rerum reddere indempnes et evincere a qualibet persona, ipsos impedire volente pro eisdem proprys impensis, nec ultra aliquid in ipsum eum <sup>1</sup> attentare.

- 915. Andree de Ilkusch, arcium liberalium baccalarij. et Nicolaj de Wolborzs, studentis Cracouiensis. in causa ipse bacc. Andreas, per prefatum Nicolaum coram domino de certis machinacionibus et dissidacionibus conventus, negauit narrata, prout narrantur in proposicione ipsius Nicolaj. Nichilominus dominus ex officio suo volensque securitati ipsius Nicolaj, proponentis, prouidere, ipsoque Nicolao instante et petente, vallauit penam xxti florenorum de securitate huiusmodi. Et nichilominus loco caucionis fideiussorie ipse Andreas, bacc., iurauit ad s. Dei Ewangelia, quod amplius et de cetero non machinabitur ipsi Nicolaj¹ in mortem nec corporis lesionem, nec per se nec per submissas personas. Et in continenti dominus eosdem litigantes ex officio suo monuit, ut de cetero in bursis, aut in scolis uel in Collegio morentur seque de hospicys suspectis exportent hinc ad xv. sub pena excommunicacionis. Presentibus.
  - 916. Ego Iacobus, plebanus in Reczimijno <sup>1</sup>. obligo me sub pena, excommunicacionibus <sup>1</sup>, per dnum rectorem. pro tempore extitentem <sup>1</sup>, ferendis, dare arcvm cum xvj sagittis pro suis laboribus et seruicijs expigisque certis, mihi per ipsum ad prestam datis et creditis. hinc et <sup>1</sup> festum s. Laurencii <sup>2</sup> Honorabili Andree de Wroblowo, vicario in castro Cracouiensi, allias <sup>1</sup> mediaam <sup>1</sup> marcam in defectu dacionis prestati <sup>1</sup> solius arcus, sub predicta pena. Iacobus, qui supra, propria manv.
  - 917. Saturni vº mensis Iuly. Venerabilis mgrj Stanislaj de Cobilino, decretorum dris, canonici Scarbimiriensis etc., ad articulos Vener. mgr. Georgius Laudamus, decretorum dr., plebanus in Luborzijcza, iuxta termini exigenciam. salua protestacione de periurio et accione, sibi dno Stanislao spiritualiter intentanda, et de dando libello per verbum: Non credis, posse articulos esse veros, nisi probentur legittimis documentis.
  - 918. Saturni xxiij <sup>4</sup> Augustj. Iacobi, plebani in Radzimino, studentis, ad proposicionem frater <sup>5</sup> Iohannes, prepositus de Bythom, studens similiter Vniuersitatis Cracouiensis <sup>6</sup>, in bursa Longinj moram agens, animo et intencione litem legittime contestandj confessus est et iudicialiter recognouit, se sibi plebano verba, in libello suo contenta, dixisse et protulisse, offerens se ea tempore suo probaturum,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> >s. Laurencii (= 10. VIII)? <sup>2</sup> In Codice >vij c. <sup>4</sup> In Codice >xxij c. <sup>5</sup> ord. ss. Sepulchri Hierosolymitani. <sup>6</sup> Cf. Album studiosorum, I 264.

subiunxit tamen, quod ea dixit per eum provocatus et concitatus verbis similibus uel peijoribus, ipso Iacobo, actore, premissa negante. Et datur ad articlandum ad viij etc.

- 919. Martis xxvj¹ mensis Augustj. Iacobi, plebanj in Radzimino, studentis Vniuersitatis, et religiosi fratris Iohannis, prepositi in Bythom, similiter studentis, in causa dominus, certis respectibus permotus et alias suis occupatus negocys, terminum ad hodie cadentem ad idem faciendum in eisdem punctis ad Sabbatum proximum² continuauit, partibus ipsis presentibus. Presentibus, ut in actis.
- 920. Venerabilis mgrj Georgy Laudamus, decretorum dris et in Luborzycza plebanj, ad articulos, dudum ad acta oblatos, mgr. Stanislaus de Lublin nomine Vener. dni Stanislaj Cobylensky, similiter decretorum dris, iuxta termini exigenciam, salua protestacione solita et in talibus fierj consveta, non credit, ipsos articulos esse in toto veros, nisi probarentur legittimis documentis, in contumaciam ipsius mgrj Laudamus, ad hoc specialj citacione citatj<sup>3</sup>. Presentibus, ut in actis.
- 921. Die xiij mensis Septembris. Iacobus, plebanus de Radzimino, studens Vniuersitatis Cracouiensis, contra religiosum Iohannem fratrem, in Bythom prepositum, similiter studentem, in bursa Longini morantem, et contra dnum Paulum Craszniczsky, de ibidem plebanum, specialem et conra alios generalem mgrum Iohannem de Wyeliczka suum constituit in procuratorem ad agendum, defendendum in forma meliorj et plenissima. Presentibus, ut in actis.
- 922. Die xv mensis Septembris. Paulus Crasznyczsky, baccalarius arcium Vniuersitatis Cracouiensis, plebanus in dicta Crasznyky Plocensis dyocesis, in bursa nova Longini moram agens, contra dnum Iacobum, plebanum de Radzimino, studentem, eiusdem domus combursantem, in causa criminalj mgrum <sup>3</sup> Stanislaum de Cleparzs suum constituit in procuratorem ad agendum et defendendum in forma meliorj. Presentibus, ut in actis.
- 923. Die xx mensis Septembris. Stanislaus de Clepazs<sup>3</sup>, baccalarius<sup>3</sup>, ad instanciam Mathie de Louicz, eciam bacc., pronunciatur contumax per se, et processus contra eum decernitur.
- 924. Die prima Octobris. Iacobi de Radzimino, plebani, studentis Study Cracouiensis, et ex aduerso Honorabilis dni Iohannis, prepositi in Bythom, etiam studentis, in bursa nova Longinj morantis, in causa ipse Iacobus predictus, diligenciam faciendo, accusauit contumaciam ipsius prepositi, nihil contra suas replicaciones iuxta termini

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice >xxv <. <sup>2</sup> 30. VIII. <sup>3</sup> Sic!

igenciam producentis, et in contumaciam huiusmodi petiuit, per doinum super hinc inde productis interloqui et alias ipsum Iohannem respondendum articulis sev proposicionj, loco articulorum reprotete, compelli. Et dominus videbit. Presentibus, ut in actis.

- 925. (Die quarta Octobris). Iacobi de Radzimino, plebani, udentis Cracouiensis, actoris, ex vna et Iohannis<sup>1</sup>, prepositi in Bythom, militer studentis, rej, partibus ex altera in causa, interloquendo dernimus: Respondeat ipse dnus Iohannes, prepositus, articulis ipsius acobi, ad quod eum compellimus, excepcionibus suis non obstantibus, uas ad presens repellimus, expensas ad finem litis reservantes.
- 926. Alia cum altero. Iacobi, in Radzimino plebani, et ex adlerso Pauli Craschniczsky, in ibidem plebani, in causa: Respondeat
  pse Paulus etc. libello, pro parte ipsius dni Iacobi ad acta nostra
  iblato, ad quod eum compellimus, expensas ad finem litis reservantes.
  Die Saturnj quarta mensis Octobris, lecta per dominum, instante prinipalj et mgro Iohanne de W., suo procuratore, in presencia ex aduerso principalium, ad hoc specialj citacione citatorum. Presentibus,
  ut in actis.
- 927. Die Martis vij mensis Octobris. Iacobj de Radzimino, plebanj, studentis Cracouiensis, ad articulos emnes et singulos, saluis inpertinentibus et inadmissibilibus. Iohannes¹, prepositus de Bythom, ex aduerso principalis, respondendo. non credit esse veros, nisi probarentur legittimis documentis². Et datur ad probandum.
- 928. Die x Octobris. Marcus de Nissa, arcium liberalium baccalarius, iurauit ad delacionem Discreti Iohannis, studentis de Wratislauia, in bursa philosophorum morantis, quod non recepit sibi florenum, nec consensum dedit alicuj ad recipiendum, nec scit recipientem, quo facto dominus ipsum Marcum ab instancia et impeticione absoluit, et ipsum ab huiusmodi facto immunem pronunciauit, sibi Iohanni, actorj, perpetuum silencium imponendo et penam xx florenorum de pace inter eos habenda, et quod se occasione eiusdem rej non infamabunt. Presentibus, ut in actis.
- 929. Iacobus, plebanus de Radzimino, apud acta presencia personaliter constitutus, cedendo liti et cause, sibi per dnum Bartholomeum de Dzezanow<sup>2</sup>, arcium baccalarium, mote, obligauit se eidem soluere sev alias restituere arcum cum toto apparatu hinc ad xv dies, sub pena excommunicacionis, alias tres fertones in pecunys pro eodem, in quantum tunc illum habere non posset, sub eadem pena excommunicacionis ipsi Bartholomeo, bacc., soluere et restituere obligauit<sup>2</sup>. Presentibus Stanislao, plebano, et Mathia de Ianowo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ord. ss. Sepulchri Hierosolymitani. <sup>2</sup> Sic!

## (Acta et acticata coram rectore Joanne Latoszyński commutatione hiemali a. Dni 1483/84)!.

- 931. Die viij Nouembris. Michael de Zythauia, studens Alme Vniuersitatis Cracouiensis, in bursa, dicta codria<sup>2</sup>, moram agens, vnum florenum cum medio racione certi debiti Honeste dne Dorothee Brennarowa, institricj de Cracouia, hinc ad tres dies soluere, et alias pignus, dicto debito equivalens, in manibus mgri Glogar reponere aut fideiussores ponere pro eisdem debebit, et se sub excommunicacionis pena obligauit. Presentibus dnis Paulo, sapiencia, Maxantj et alys.
- 932. Ego Mathias de Polthowski, si et in quantum adispicar pacificam possessionem capelle Rzeschouiensis, extunc Honorabili dno Andree Petri de Wroblow promitto et me obligo in prima visione Cracouie pro certis laboribus, in meo negocio factis, soluere fertonem. Presentibus, vt in actis.
- Martis secunda Decembris. Georgius de Camencz, baccalarius arcium Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, proposuit contra Ingeniosum Sigismundum de Lydwa, studentem eiusdem Vniuersitatis, in bursa Vngarorum morantem, quomodo ipse hodie summa mane et alias ante auroram, ipso actore ad lecciones suas audiendas in Collegium artistarum transeunte, nescitur, quo spiritu ductus, aut qua temeritate inflatus, animo tamen iniuriando et furibundo, de quodam angulo in platea prope Collegium cum magno baculo impetiue et silenter impetum fecit, et ipsum actorem grauiter eodem baculo in terram prostrauit, et demum per brachia, scapulas et alia corporis membra diuersa dure et seriose percussit sibjque multa wlnera liuida intulit, et demum in mortem diffidauit et machinatus est, sibj actorj in hoc grauiter iniuriando, quam iniuriam, infamiam et percussionem ipse actor ad mille extimat florenos, petens, ipsum reum pro premissis iniurys et percussionibus dempnarj et ad id soluendum cogi, et nichilominus ad faciendum caucionem fideiussoriam et sufficientem de securitate vite ipsius ac parendo iuri et iudicato soluendo, in presencia dicti Sigismundj, qui ad premissa animo et intencione litem contestandj confessus est, ipsum Georgium percusisse pro quibusdam contumelys et iniurijs verbalibus, sibi antea irrogatis. Et dominus audita ipsius Sigismundj confessione, ipsum pro pena et pro iniuria ac percussione siue verberibus, per eum ipsi Georgio illatis, in duodecim florenis vngaricalibus condempnauit et ad soluendum infra hine ad viij compulit, et preter hoc securitati vite ipsius Georgy, cui, ut dicebat, in mortem machinabatur, et aliorum constudentum prouidendo, fideiussores idoneos

vite securitate et pacifica in bursa mansione hodie et cras ponere statuere sub pena centum florenorum mandauit, inhibens eidem, ne ra aliquas insolencias aut pertubaciones in bursa senioribus et stuntibus inferat, sed suis senioribus obediat, et iuxta Statuta domus efate se regat, sub pena exclusionis de domo et proscripcionis de niuersitate. Presentibus dnis studentibus et senioribus eiusdem domus alys multis.

- 934. Die decima mensis Decembris. Casper Bar<sup>1</sup>, ciuis mercator Cracouiensis, contra Georgium de Levczovia, studentem, bursa Ierusalem morantem, Ingeniosum Thomam de Ffrancfordia, udentem, suum constituit in procuratorem ad exigendum certum deitum, sibi Georgio per ipsum dnum Bar mutuatum, videlicet duorum orenorum, quos eidem studenti Thome racione suorum seruiciorum edit et donauit donacione inter viuos, promittens habere ratum, quicuid per ipsum Thomam fuerit factum. Presentibus, ut in actis.
- 935. Mercurij ultima Decembris<sup>2</sup>. Barbara, relicta olim lni Siluestrj Cobilensky et mater olim Barbare, filie sue et neptis Veierabilis dni Stanislaj Cobilensky, decretorum dris, apud acta presenzia personaliter constituta, non compulsa, non coacta, nec aliqua sinistra machinacione circumventa, sed animo deliberato et amicorum salubri freta consilio, recognouit et publice confessa est, sibi per ipsum dnum Stanislaum Cobilensky, leuirum suum et tutorem olim Barbare, filie sue, pro rebus omnibusque bonis, post candem Barbaram in tutelam post mortem patris eiusdem et fratris sui, Siluestrj predicti, receptis, ad ipsam Barbaram post mortem filie sue devolutis, pro quibus rebus et bonis eidem dno Stanislao, drj. litem coram Reuerendissimo in Christo patre, dno Iohanne<sup>3</sup>, Dei gracia episcopo Cracouiensi, accionem<sup>4</sup> mouerat, totalem satisfaccionem ex concordia amicabili, inter eos facta, fecisse et impedisse 4, de quibus eundem quittauit et quittat per presentes et de accione huiusmodi liberum mittit in perpetuum, obligans se nichilominus, ipsum dnum Stanislaum intercedere, evincere et tuerj pro eisdem rebus et bonis, pro quibus satisfaccionem ab ipso dno Stanislao recepit, in omni iure proprys impensis erga propinquiores, si qui forent, omnibus excepcionibus et allegacionibus et subterfugys semotis et penitus abiectis, nec vnquam huiusmodi causam sibi aut suis posteris et executoribus mouere aut quemlibet intentare. Presentibus ibidem dnis Iohanne Coczfara, Ieronimo alias Iarosch, familiare suo. et Martino de Bu 4, familiare prefati dni Cobylensky, testibus ad premissa.
  - 936. Die Lune quinta mensis Ianuarij anno Dni millesimo cocclxxxiiijto feliciter incipiente. Iacobi de Ostravia, studentis Cracouiensis, actoris, et ex aduerso mgri Iohannis de Wlodzyslaw,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ursinus, <sup>2</sup> 31. XII. <sup>3</sup> Rzeszowski. <sup>4</sup> Sic!

rectoris scole ad s. Spiritum in Cracouia, rej, in causa dominus, certis occupatus, terminum in eisdem punctis ad idem faciendum ad Sabbatum proximum post vesperas partibus presentibus continuauit. Presentibus.

- 937. Die xix Ianuary. Iohannes 2, baccalarius de Cracouia, ad instanciam Nicolaj Mijlkowsky, studentis similiter Cracouiensis, pronunciatur contumax, ipso Nicolao instante, contra quem decernitur in scriptis contumacia.
- 938. Mgr. Iohannes de Glogouia, collegiatus maioris Collegy, petendo absoluj Discretos Balthazar de Glogouia, Michaelem de Draszna et Anthonium de Wratislauia ad instanciam Discretj Nicolaj, baccalarii, ad s. Mariam morantis, excommunicatos, ponendoque se debitorem principalem pro eisdem, obligauit se soluere tres cum medio florenos prefato bacc. hinc ad festum s. Mathie <sup>3</sup>, sub pena excommunicacionis, et hic ad acta reponere. Presentibus Stanislao, de Gdow plebano, et prefatis studentibus, se etiam ipsum dnum cauentem pro eis de prefata caucione eliberare et reddere indempnem obligantibus. Presentibus, ut in actis.
- 939. Iacobus Thopel de Gdansk, studens Cracouiensis Vniuersitatis, duos florenos in auro racione certi debiti mutuj Discreto Conrado, etiam studenti de Rasenbergo, Sweuite, hinc ad festum Penthecosten sub pena excommunicacionis, in eum premissa monicione in waluis ecclesye Cracouiensis cathedralis propter eius absenciam premittenda et ferenda, soluere obligauit, renunciando omnibus excepcionibus, apellacionibus et quibusuis subterfugys, solucionem impedientibus. Presentibus etc.
- 940. Katherina Straycherowa, institrix de Cracouia, eliberando sentencys excommunicacionum Ingeniosum Iohannem, baccalarium, filium suum <sup>5</sup>, per Ingeniosum Nicolaum Mylkowsky, studentem, pro quadam tunica, sibi certo modo perdita, inculpatum et ad instanciam sui excommunicatum, racione contumacie soluit vnam marcam prefato Nicolao, ita tamen, quod quando ipse Iohannes, filius suus, de partibus Hungarie reuertetur et se canonice iuxta iuris consvetudinem purgauerit et de se huiusmodj presumpcionem tollerit, extunc ipse Nicolaus, actor, tenebitur et se obligauit, sibi aut alias matrj sue prefatam marcam, sic ad coniecturam ipsius Nicolaj datam, restituere et soluere, si autem contra ipsum quid probauerit, extunc tenetur ipse Iohannes suus pro tunica prefata sibi Nicolao soluere, cuj propter hoc ipse Nicolaus in absolucionem consensit. Presentibus familia dni rectoris.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 10. I. <sup>2</sup> Streicher. <sup>3</sup> 25. II. <sup>4</sup> 6. VI. <sup>5</sup> Cf. nrum 937.

- 941. Martis xiij <sup>1</sup> Aprilis 1484. Martinus de Nissa, studens 'racouiensis, tres florenos Honorabili et Ingenioso dno Stanislao Byel e Nova ciuitate, baccalario, racione certi debiti alias racione resumptionis hinc ad festum s. Stanislaj in Mayo proxime instans <sup>2</sup>, sub pena excommunicacionis, soluere <sup>3</sup> obligauit. Presentibus dnis <sup>4</sup> familia dni.
- 942. Die xxiij Aprilis. Laurencij de Gnezna, lectoris missarum de s. Maria, in domo olim dni Albertj Caritas in platea Columbarum morantis, ad instanciam Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse Ingeniosum Bartholomeum de Russia, studentem Cracouiensem, terminum sibj ad horam vesperorum presentis diey assignando. Presentibus, ut in actis.
- 943. Anthonius de Corona, arcium baccalarius, petiuit ab Ingenioso dno Briccio Vngaro de Gara, similiter studente Cracouiensi. certum librum scolasticum, diuersas materias in artibus in se continentem, sibi certo modo cum alys rebus et libris hic Craconie furtim sublatum, quem apud ipsum reperit et arestauit, petens, compelli ad restituendum eundem, in presencia dicti Briccij, qui animo litem contestandj allegauit, se dictum librum in vendeta apud quendam studentem, quem ipse actor optime nouit, pro xvij grossis pecuniarum emisse, nesciens, ipsum librum sibi Anthonio, actorj, esse sublatum aut suum proprium, allegans nichilominus, quomodo ipse idem actor sciuit et nouit eundem furem eumque in suis manibus habuit et locum in bursa Ierusalem pro eo conseruando et detinendo postulabat, petens, se propterea ab instancia eiusdem actoris absoluj et accionem eidem cum ipso fure, quem ipse scit et noscit, reservarj, sev eum pro eo libro ad iudicium conveniendum decernj. Et dominus premissis auditis decreuit, ipsi reo suam allegacionem hino ad feriam 3ciam proximam 5 probare. Presentibus, ut in actis.

Acta coram Venerabili viro, mgro Mathia de Cobilino, s. pagine professore, decano eclesie s. Ffloriani, nec non rectore Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, commutacione estiuali anno Dni 1484.

- -⊶∰>----

945. Saturnj xv Maij. In nomine Dni, Amen. Solum Deum pre oculis habentes, per hanc nostram diffinitiuam sentenciam, confir-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice »xij«. <sup>2</sup> 8. V. <sup>3</sup> se. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> 27. IV. <sup>6</sup> Kobylinko. 
<sup>7</sup> Actorum nri 945—955, Codicis pag. 339—342.

mando sentenciam in parte 1, decernimus, dicimus et pronunciamus in causa inter dnum Petrum et Oszvaldum ex vna et Demetrium partibus ev altera, confirmando sentenciam, in parte per seniorem burse Vngarorum inter eosdem latam, ratificamus, confirmamus eandem sentenciam et adicinus, quod idem dnus Demetrius aduc in maiorem contencionem Petrj dent 2 quatuor grossos infra hinc et duas ebdomadas, et quod dnus Oszwaldus iuxta nostram sentenciam, herj decretam, vnum florenum det, soluet<sup>2</sup> realiter et cum effectu infra hinc et duas ebdomadas, et quod istam causam vlterius non renouet nec deferat ad extraneas personas quoquomodo, que persone aliquid nocimentj aut detrimentj alicui parcium expost possent facere, sub pena decem marcarum et iuramenti prestiti. Lecta, lata hec nostra diffinitiua sentencia anno, quo supra, die Saturnj xv mensis May. Presentibus ibidem Honorabilibus Iohanne Ianotha, publico imperiali auctoritate notario, Petro de Keczel <sup>8</sup> diocesis Wormonensis <sup>2</sup>, et Paulo, seruitore Vniuersitatis Cracoulensis, testibus ad premissa.

- 946. Die Martis prima mensis Iunij. Nicolaus Mylkowszky, studens Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, obligauit se soluere realiter et cum effectu Stanislao Byel<sup>4</sup>, arcium baccalario, viginti vnum grossos, racione resumpcionum, sibi factarum, infra hinc octauas <sup>2</sup> Corporis Xristi <sup>5</sup>, sub pena excommunicacionis, ad quod se sponte submisit. Presentibus, ut in actis.
- 947. Lune xiv 6 Iunij. Xristi nomine invocato, pro tribunali sedentes et solum Deum pre oculis habentes, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam in causa inter partes, videlicet mgrum Vincencium de Lwow 7 ex vna et inter mgros facultatis arcium partibus ex altera, vertenti super salario laborum comutacionis hiemalis, tempore pestilenciali 8 per mgrum Vincencium peractorum, et super tribus florenis, porcionaliter dictum mgrum Vincencium contingentibus ex diuisione, facta per ipsam facultatem, de consensu nostrorum consiliariorum et assessorum diffinimus, declaramus et decernimus: inprimis, quod ipse mgr. Vincencius habeat porcionem suam ex diuisione, ipsum concernentem, tanquam actu regens ipsam facultatem, secundum, quod alys cessit in ipsa diuisione, et insuper pro laboribus et actibus suis, quos fecit et tulit, ut dictum est, tempore pestilenciali, habeat quatuor florenos de cisticula facultatis, et iam renunciet et cedat litj et cause, per ipsum extra mote ipsi facultati. Presentibus ibidem seruitoribus Vniuersitatis, Iohanne Ianotha et Iohanne, dispensatore Collegij artistarum, testibus.
- 948. Die Saturnj xvij Iuly. Venientes Honeste dne, Barbara, consors olim Siluestrj Cobilinszky, vna cum filia sua Elizabeth,

<sup>1 \*</sup>confirmando sentenciam in parte« deletum. 2 Sic! 3 \* Keczel«?, \* Reczel«? dalias Albino de Nova civitate. 5 24. VI. 6 In Codice \* xix«. 7 facultatis artisticae decanum commut. aestivalis a. 1482 et hiemalis a. 1482/83. Muczkowski, Liber promot., 89 et sq. \* 1482/83, l.c.

consorte Nobilis Nicolaj Gorszky, recognouerunt sponte, non aliquo dolo seducte, quod eis dr. Stanislaus Cobilinszky, germanus olim defunctj Siluestrj, pro derelictis post mortuam manum ipsius et Barbare Heduigis, olim consortis Nicolaj Dupszky, racione dotis et dotalicy, wlgariter puscziszna, eis is satis fecit, promittentes, ipsum evincere, intercedere a quibuscunque personis, propinquitatem se pretendentibus habere, neque de cetero in predio, quod habet in Saspow prefatus dr. Stanislaus, quoquomodo impedire aut in amicis illius Nobilis Dupszky aliquid expetere. Et ipsa specialiter Honesta dna Barbara recognouit, quod iam occasione dotis et dotalicij post maritum suum Siluestrum totalem ab eodem dre suscepit satisfactionem. Presentibus ibidem mgro Martino de Craijewicze, maioris Collegy artistarum collegiato, Iohanne Ianotha, notario, Martino de Brzeszko, testibus ad premissa s.

- 949. Saturnj xvij Iuly. Martinus Gromaczszky, studens Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, vnum florenum vngaricalem mgro N.4 de Cuczino racione certj debiti alias resumpcionis hinc ad festum Assumpcionis Marie proxime venturum <sup>5</sup>, sub pena excommunicacionis, soluere <sup>6</sup> oblligauit. Presentibus, ut in actis.
- 950. Martis xxvij Iuly. Martinus Gromaczszky, studens Cracouiensis, vnam marcam peccunic communis, in regno Polonie currentis, certi debiti pro equo dno Abrahe de Gora hine ad festum Natiuitatis Marie proximo¹ venturum 7, sub pena excommunicacionis, soluere 6 obligauit. Presentibus Iohanne Ianotha et Martino de Cobilino, testibus ad premissa.
- 951. Mercury prima Septembris anno, quo supra. Ingeniosus Valentinus de Strigonia, studens Cracouiensis, obligauit se soluere vnum florenum cum vndecim grossis Georgio, carnifici de Cracouia, infra hine et octo dies, sub pena excommunicacionis. Et in continenti monitus est per seruitorem Vniuersitatis cum hoc, ut soluat, et ideo non est necessaria alia monicio extrahenda, sed si non soluerit, excommunicabitur de facto. Presentibus, vt in actis.
- 952. Martis decima quarta Septembris anno, quo supra. Ingeniosus Georgius Henkyel, studens Cracouiensis, obligauit se duas tunicas accomodatas cum palio reponere pro feria sexta <sup>8</sup> Ignacio, studenti de Torun, pecuniam autem debitam, florenum videlicet cum medio, dictus Georgius Henkyel obligauit se soluturum hinc ad festum s. Martini <sup>9</sup>, sub pena excommunicacionis. Presentibus, ut in actis.
- 953. Saturni vicesima quinta Septembris. Ingeniosus Georgius Henkyel, studens Cracouiensis, obligauit se soluere vnum

¹ Sic! ² >et Barbare« alia manu in margine adscriptum. ³ Ad calcem nri 948 alia additum manu: >notarius correxit«. ⁴ = Jacobo! ⁵ 15. VIII. ⁴ sc. ¹ 8. IX. ⁵ 17. IX. ° 11. XI.

florenum cum vndecim grossis, debitum, quod tenebatur Thome, pincerne sub dno Vyerzinek, hine ad vnam ebdomadam, sub pena excommunicacionis. Presentibus, ut in actis.

- 954. Die vero Lune xi mensis Octobris 1 anno, quo supra. Nicolaus Milkowsky veniens ad acta nostra, obligauit se reponere spatam alias cultrum seu frameam Discreto Cristoforo, studenti Vniuersitatis nostre, hine ad festum Katherine 2, ipso facto sub pena excommunicacionis in ipsum, si secus fecerit, ferende. Presentibus ibidem Stephano, baccalario arcium de Magna Opathow, et Georgio de Pern, studente, testibus ad premissa.
- 955. Die Iouis xiiij mensis Octobris anno, quo supra. Paulus de Strigonio, Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis studens, obligauit se soluere realiter et cum effectu tres florenos vngaricales cum septem grossis Paulo Bank certj debit pro vino pro dominico die proxime post festum s. Galli venturo<sup>3</sup>, sub pena excommunicacionis. Presentibus, ut in actis.

Acta coram Venerabili viro, mgro Mathia de Cobilino, s. pagine professore etc., anno, quo supra, commutatione hye-

mali 1484 4.

— ⊶<};<u>></u>⊸------

957. Die Lune <sup>5</sup> Saturni <sup>6</sup> xx <sup>7</sup> Nouembris anno, quo supra. Baccalarius.....<sup>8</sup>, cittatus ad instanciam Venerabilis virj, mgri Stanislaj de Brzezini, s. theologie professoris, ffactoris et procuratoris mgri Pauli de Zalyeschye, pro quibusdam rebus, alias anulo argenteo, invadiatis seu inpignoratis apud mgrum Paulum de Zalyeschye, petentis, easdem res seu pignus extrahi et vendj, prefatus vero bacc....<sup>8</sup>, comparens in termino sibj prefixo, posuit evictorem seu principalem impignorantem, videlicet bacc. Iohannem....<sup>8</sup>, super cuius personam predictus dnus dr. condescendit, in quo suum debitum repetere debebit, et priorem cittatum bacc. liberum fecit. Presentibus, ut in actis.

958. Die Lune xxij Nouembris anno, quo supra. Venientes ad acta rectoris Venerabilis dnus dr. Stanislaus de Brzezini, s. theologie professor etc. et procurator mgri Pauli de Zalyeschye, et Vener. mgri

¹ In Codice per errorem »Nouembris«. ² 25. XI. ³ 17. X. ⁴ Actorum nri 957—972, Codicis pag. 343—351. ⁵ »Lune« deletum. ° »Saturni« insuperscriptum. ° In Codice »xix.« ° ».....« locus vacuus. ° Konicz.

collegiati minoris Collegij partibus ex altera, talem ordinacionem et composicionem propter absenciam mgri Pauli Zalyeschye inter se fecerunt, quod prefatus dnus dr. de Brzezini concessit habitacionem prelictj mgri Pauli, mgrum Paulum concernentem, in opcionem prefatorum
collegiatorum minoris Collegy sub hac condicione, quod quam primum
venerit mgr. Paulus de Zalyeschye, mgr. ille, qui recepit habitacionem
dicti mgri Pauli, cedere sibj de illa habitacione debebit et tenebitur
ita eciam, quod scolaris prefati mgri Pauli morari posit in illa uel alia
habitacione, et habebit vsum stube communis et coquine. Quem actum
inscribj sibj fecerunt in acta presencia rectoris. Presentibus, ut in actis.

- 959. Die vero Mercury prima (Decembris) anno, quo supra. Georgius Hinkyel, studens Cracouiensis, veniens ad acta nostra, obligauit se soluturum quatuor fflorenos, occasione duarum tunicarum cum palio et floreno, infra hinc et Circumcisionis Dni 1 Ingenioso Ignacio, studentj Vniuersitatis predicte, sub pena excommunicacionis, ipso facto in ipsum ferende, ob quod consensit in absolucionem sentenciarum excommunicacionis et aggrauacionis, alias si secus fecerit, in priores sentencias reimponere 2. Presentibus, ut in actis.
- 960. Die secunda Decembris. Constitutus personaliter Ingeniosus dnus Petrus, citatus ad instanciam Bartholomej, baccalary, citatus², confessus est, »Questiones Veteris artis« mutuo recepisse a prefato bacc. et intendens eundem librum uel valorem illius libere sibj reddere, dominus prefixit terminum infra hinc ad duas ebdomadas restitui eundem librum uel eiusdem librj valorem, sub pena excommunicacionis in ipsum ferende, si secus fecerit. Presentibus, ut in actis.
- 961. Saturni xv mensis Ianuary. Nicolaus de Cibinio et Michael de Andrzeieuo, studentes Vniuersitatis nostre, caucionem fecerunt et se obligauerunt in actis nostris, sub pena excommunicacionis, Iacobo de Septem castris pro indempnitate et Anthonio de Corona, seniori burse philosophorum, pro quadam tunica, quam quidam studens reliquit apud dictum seniorem in certis debitis<sup>2</sup>. Qui quidem senior vnum florenum debet dare prefato Iacobo, studenti, in vim solucionis debiti prefati Iacobi, alias si pro festo s. Georgy<sup>3</sup> non redierit idem studens, senior eiusdem burse potestatem habebit vendendi tunicam ex decreto dni rectoris. Presentibus, ut in actis.
- 962. Anno Dni meccelxxxv. Discretus Gregorius de Gyerlicz, baccalarius Cracouiensis, ad acta presencia personaliter constitutus, obligauit se soluturum vnum florenum vngaricalem cum octo grossis numeri polonicalis Honeste Dorothee Ridigerni, ciui in Budissin, occasione huius, quod idem bacc. receperat a prefata dna duos florenos et eos debuit suo filio presentare, cum autem filius obyt, aput quem pre-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1. I 1485. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> 24. IV.

fatus bace. dixit, se reliquisse lectisternia in valore vigintj grossorum polonicalium, igitur partibus consencientibus, ex utraque parte libere et sponte, idem bace. debet et tenetur restituere dicte dne vnum florenum cum octo grossis, quam cito in patriam venerit, sub pena excommunicacionis.

- 963. Saturni xij February. Constitutus personaliter Ingeniosus Iohannes de Wrathislauia, areium baccalarius, obligauit se realiter et cum effectu soluturum tres fertones minus vno grosso Honeste dne Dorothee Brennarova, institrici de Cracouia, hinc ad duas ebdomadas sub reincidencia eorundem processuum. Presentibus, vt in actis.
- 964. Saturni xix Ffebruary. Constitutus personaliter Ingeniosus Simon de Lwow obligauit se finire et terminari Dicta Donati pronunciata iuxta conuentum, factum inter ipsum et Iohannem de Crobya, studentem Vniuersitatis nostre, soluendo a quolibet sexterno per quadrantarios infra hinc et dominicam Letare, sub pena excommunicacionis, scribendo fideliter et correcte. Presentibus, vt in actis.
- 965. Iouis tercia mensis Marcy 1485. Stanislaus, ut asserebat, filius olim Margarethe, pistricis tortarum de Cracouia, filius et heres, petiuit viginti florenos vngaricales, Honorabili mgro Iohanni Gromaczsky per manus cuiusdam Andree Napruschowszky per eandem Margaretham, seu ipsius Margarethe de peccunia mutuatos et in certo cirographo seu littera, manu eiusdem mgrį Iohannis scripto et suo sigillo consignato, confessos siue recognitos, ad certaque tempora iam lapsa solui per ipsum obligatos et post mortem dicte Margarethe ad eundem Stanislaum iure naturali deuolutos, petensque, eundem mgrum Iohannem ad huiusmodj cirographum et sigillum recognoscendum et predictum debitum in eo descriptum ex causa premissa propinquitatis et successionis eidem Stanislao cum litis expensis condempnarj, cogj. Presente dicto mgro Iohanne, ex aduerso principali, qui licet confessus fuerit, cirografum et sigillum sua esse et fuisse, nichilominus tamen negauit, eundem Stanislaum prefate Margarethe filium esse, insuperque allegauit, in vim extenuacionis predicti debiti decimam manipularem in Czizow octo marcarum et equum septem fertonum prefato olim Andree Napruschowszky data fuisse, et ipsam Margaretham huiusmodj solvcionem et extenuacionem debiti ratas habuisse, ex aduerso ipso Stanislao premissa diffitente. Et datur hinc inde ad probandum uel deferendum. Nichilominus tamen et preterea pro residuitate dicti debiti sepefatus mgr. Iohannes allegauit se, eo aduc Gnesne moram habente, per Petrum, fratrem dieti olim Andree Naprusowsky germanum, ad dnum officialem Gneznensem generalem tractum et conuentum fuisse, et ibi inhactenus litem pendere, ipso Stanislao similiter premissa negante. Et datur, ut supra, ad probandum, quod probabit loco et tempore suis.

<sup>1 &</sup>gt;quadrantarios <? 2 13. III. 3 Sic!

Presentibus ibidem seruitoribus Vniuersitatis. Super alys vero probacionibus uel delacionibus mutuis terminus ad Sabbatum proximum <sup>1</sup> partibus hine inde datur. Et in hane vim ipse Stanislaus recessit a citacione et iurisdicione dnj officialis Cracouiensis. Presentibus, ut supra.

- 966. Saturni quinta mensis Marcy. Stanislaj Margarethe, pistricis tortarum de Cracouia, et mgri Iohannis de Gromadzycze in causa, instante dicto mgro Iohanne, datur sibj terminus ad probandum suam allegacionem pro secunda dilacione hine ad octauam.
- 967. Die Saturnj xij Marcij. Mgr. Iohannes de Gromadzicze in termino ad probandum pro secunda dilacione sibi dato comparens, propter defectum probacionum allegacionum suarum a probacionibus recessit et ipsius actorj iuramento detulit, quj iuxta formam, per ipsum mgrum Iohannem dandam, iurabit, cuius forme iuramenti de copia petenda et excipiendo contra illam idem Stanislaus protestatus est. Et nichilominus instante dicto mgro Iohanne Gromaczszky, dicta testium prefatj Stanislaj, eodem Stanislao presente, publicauit, quibus secunda iuris contradicet. Presentibus, ut in actis.
- 968. Die Martis xv Marcy. Mgri Iohannis de Gromadzycze et Stanislaj de Gracouia in causa supradicta idem mgr. Iohannes ex superabundanti decreto domini dabit cras post prandia competentem formam iuramenti, ipsi Stanislao delati, super qua ibidem et in eodem idem Stanislaus iurabit.
- 969. Martis xxii Marcy 1485. Dominus iuxta termini exigenciam partibus suprascriptis comparentibus et supra forma iuramenti, per ipsum mgrum Iohannem supradicto Stanislao delati, altricantibus et disceptantibus, pro decidenda huiusmodi altricacione super dicto iuramento decisorio et debita forma danda ipsi Stanislao et decernenda, ipsas partes cum eorum causa et toto negocio principali et eius emergencys et connexis ad Reverendissimum in Xristo patrem et dnum dnum Iohannem. Dei gracia episcopum Cracouiensem, a quo ipse dnus rector iurisdicionem in eisdem partibus habuit et habet, in eisdem tamen punctis, in quibus coram eo remansit et remanet indecisa, remisit in hys scriptis et remittit, terminum ipsis partibus coram dicta sua Rma paternitate vel eius locum tenente ad horam completory presentis diei prefixit et assignauit.
- 970. Die vero Saturni nona mensis Aprilis anno Dni 1485. Veniens ad acta Venerabilis dnus Andreas de Labischin, canonicus eclesie s. Ffloriani etc., pecyt sibj monicionem, inferius scriptam, in et contra eum ac alios mgros, in ea nominibus et cognominibus suis expressos, sub titulo Vener. et Egregy viri mgri Mathie de Cobi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 5. III. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> Gromadzki. <sup>4</sup> Rzeszowski.

lino, s. theologic professoris, decani s. Ffloriani et protunc rectoris Vniuersitatis Cracouiensis, emanatam et datam sigilloque minori Vniuersitatis munitam et sigillatam, ad instanciam certorum dnorum drum et mgrorum Vniuersitatis ('racouiensis prefate et ex officio suo decretam et promulgatam, acticari et in acta eiusdem dni rectoris inscribi et induci, vna cum ciusdem exemcione, a tergo scripta ac ipsius dni Andree supradicti super eadem responsione protestacioneque et invita paricione, ibidem a tergo scriptis et manu eiusdem Andree signatis, cuius quidem monicionis tenor sequitur et est talis: Mathias de Cobilino, professor s. theologie. decanus eclesie collegiate s. Ffloriani in Cleparzs extra muros Cracouienses ac rector Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis. Honorabilibus et Discretis viris dnis vicariis ad s. Annam alysque presentibus requirentes 1 salutem in Domino. Noueritis, quomodo lectorium, dictum Platonis, in Collegio maiori alias habitacio diucius est occupata et clausa in preiudicium et grauamen Vniuersitatis et presertim domus Collegy artistarum, et hactenus manet clausum et occupatum, qua de re ad instanciam drum et mgrorum Collegy artistarum et auctoritate officy, nobis iucumbentis, vobis dnis executoribus prefatis mandamus auctoritate ordinaria, quatenus accedentes personaliter Vener. mgros Albertum de Brudzew, prepositum domus Collegy artistarum, drem de Zavada et Andream de Labischin, ipsos salubriter et efficaciter inducentes moneatis et requiratis, quos nos monemus et requirimus, vt infra diem naturalem monicionem sequendo mgr. Albertus de Brudzew, prepositus domus Collegy artistarum, ex officio suo iubeat prefatum lectorium aperiri, et dr. Zavada clavem, quam a prefato lectorio seu habitacione habet, preposito domus tradat aut solus aperiat, et mgr. Andreas de Labyschin res suas, ibidem clausas, testimonio adhibito recipiat, alias si secus fecerint, extunc ipsos. Xristi nomine invocato, excommunicamus in his scriptis, quos et vos sic excommunicatos vestris in eclesys denuncietis et denunciare curetis, premissa tam diu exccucione, donec aliud a nobis habueritis in mandatis. Datum Cracouie die Veneris mensis Aprilis anno Dni 1485, nostro sub sigillo. Execucione facta litteram reddatis ad annotandum. A cuius quidem monicionis tergo de alia manu sic scriptum reperiebatur: Ego Simon de Kschyaz, vicarius ad s. Annam Cracouie, executus sum presens mandatum, monendo personaliter introscriptos Vener. dnum Stanislaum drem de Zavada, Andream de Labischin, mgrum Albertum de Brudzew. protunc prepositum domus, iuxta formam presentis processus feria vj infra octauas Pasche<sup>2</sup>. Deinde in parte cadem a tergo monicionis prefate manu in omnibus dissimili, superius sic erat scriptum: Ego mgr. Andreas de Labischin introscriptus respondendo ad hanc monicionem dico, quod ex quo data est sine prefixione termini et non licet a rectore appellari contra Statuta iurata, nec sunt presentes, qui res. de quibus fit mencio in processu. violenter, me absente tunc a Cracouia, de camera mea, ruptis hostys3, illas exportarunt, protestor, quod easdem metu censurarum non aliter recipere cogor et volo, accionem mihi in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 8. IV. <sup>3</sup> = ostiis.

posterum contra violatores reservando, rogo tamen, quatenus idem dnus rector ad meos notarios proprium adhibeat, vt sie sub bono testimonio omnia recipiantur, et si que defuerint aut corrupta sint, innotescant. Insuper oro et cum protestacione habere volo, quod hec monicio per eundem dnum rectorem in futurum testimonium servetur aut mihi ad servandum exhibeatur. Postea vero ad finem eiusdem protestacionis ita eadem manu fuerat scriptum: Hec idem Andreas manu propria.

971. Die vero Lune xi mensis eiusdem Aprilis. Idem dnus Andreas<sup>1</sup>, qui supra, rebus sub testimonio plurimorum fide dignorum receptis, constitutus personaliter coram Venerando patre, dno rectore predicto, graui proposuit cum querela contra raptores rerum suarum, quas recipere coactus est, quomodo scilicet non omnes nec integras nec saluas in eo loco, de quo eas coactus est deportare, reperit, quinimo multas, per eundem in sua habitacione derelictas, ante eiusdem habitacionis violacionem non invenisse se dicebat, et precipue has: octuaginta videlicet florenos minus duobus, biretum, pellibus sobollinis subductum et circumductum, vnam lodicem, aliquot volumina librorum, sedile et multa alia in valore ducentorum florenorum, singulis computatis, et si quas reperit, omnes fuerant lese et effracte. Contra quos raptores in continenti, si presentes fuissent, coram sua paternitate iudicialiter procedere voluit et repetere non inventas, postquam autem absentes fuere, petiuit, sibj contra eosdem accionem reservarj in futurum. Et dominus reservauit, quandocumque et vbicunque vellet monicionemque illi ad servandum pro suo interesse extune 3 optulit 3. Presentibus circa protestacionem, a dorso scriptam, Iohanne de Lyeschnicza, arcium baccalario, Nicolao et Vincencio de Poznania, studentibus et notarys publicis. Circa vero rerum exportacionem fuerunt presentes: Simon de Xanz, vicarius ad s. Annam, Stanislaus, sapiencia, seruitor Vniuersitatis, ex parte rectoris missus, et supradicti tres notary et plures aly tide digni. Circa vero querelam et peticionem presentes fuerunt: Iohannes de Cracouia, actorum notarius, Stanislaus, sapiencia, seruitor Vniuersitatis, et Iohannes de Lycschnicza. Acta sunt hec diebus, quibus supra.

972. Die Veneris quindecima Aprilis 1485. Bartholomeus de Nissa, studens Vniuersitatis nostre, reposuit mediam marcam in xix latis grossis, quos tenebatur Nicolao de Olomunez, pro quibus excommunicabatur. Et de consensu Thome de Olomunez, baccalary, factoris prefati Nicolai, ut asserebat, optinuit<sup>3</sup> absolucionem.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Łabiszynius. <sup>2</sup> »extunc«?. <sup>3</sup> Sic!

Acta sub Venerabili dno Mathia de Costhen, decretorum dre, de anno Dni 1485 in rectoratu ipsius quinto, ad quem fuit electus comutacione estiuali etc. 1.

- 974. Die Martis x mensis Maij. Petrus Iacobi de Monte s. Martini infra hine ad quatuor septimanas 1½ florenum Prouido Petro, barbitonsori, racione medicine, sibi per eundem facte in wlneracione, se obligauit solucre realiter et cum effectu, sub censuris. Presentibus seruitore Paulo.
- 975. Die Martis xvij mensis Maij. Paulus Iohannis de Priuidia duos florenos Petro Iacobi de Monte s. Martini se soluere, vnum videlicet ad festum s. Iohannis<sup>2</sup> et reliquum ad festum Assumcionis Virginis Gloriose<sup>3</sup>, sub censuris eclesiasticis, obligauit. Presentibus dno Simone, vicario, et Paulo, seruitore Vniuersitatis.
- 976. Die Martis xvij mensis Maij. Gignacius Petrj de Thorunia duos florenos florenum cum medio Vincencio, ciui de Cracouia, se soluere obligauit ex decreto domini infra hine per duas septimanas, sub censuris eclesiasticis. Presentibus dno Simone et seruitoribus Vniuersitatis. In continenti monitus est per executorem ex mandato domini, videlicet dnum Simonem, secundum obligacionem prius scriptam.
- 977. Die Iouis xix mensis Maij. Georgius Petri de Damnaw Prouido Michaeli, barbitonsori de Cracouia, medium florenum occasione medicine, quam fecit seu impendit eidem Georgio curando wlnus pedis, infra hinc ad duas septimanas se soluturum obligauit, sub censuris. Idem tenetur a nota 1/2 grossum.
- 978. Item Iacobus de Wyschegrad in causa, quam egit cum Nicolao de Schichaczow<sup>5</sup>, pro expensis a testibus quatuor, a citacionibus <sup>1</sup>/<sub>2</sub> tercium grossum, et mediantem pro inscripcione, item mediantem iiij <sup>5</sup> pro vltima citacione ad .....<sup>6</sup> in acta pignerandum pignus distrahi <sup>5</sup>.
- 979. Die Iouis xxvj May. Iohannes Swanthoslaj, baccalarius arcium de Rawa, infra hinc ad quindenam septem florenos pro equo Nobili Alberto, ciui Cracouiensi, se soluturum obligauit. Presentibus Venerabilibus mgris Stanislao de Sawada et Stanislao de Brezini<sup>5</sup>, s. theologie professoribus, et alys pluribus iuxta premissa.

Actorum nri 974—1022, Codicis pag. 352—359.

24. VI.

3 15. VIII.

4 >duos florenos deletum.

5 Sic!

6 >..... locus vacuus.

- 980. Die Martis vltima Maij<sup>1</sup>. Mayster Andreas de Labyschyn fatetur, se obligari et teneri vnam sexagenam cum 4 or grossis Honeste Magdalene Hermezelowa de Cracouia, solucionis tamen terminum suspendit ad comparicionem mariti eiusdem Iohannis prefate Magdalene, qui ad instanciam prefati Venerabilis maystri Andree sentenciatus coram rectore respondere debebit ad obiecta, qui traxerat eum ad iudicium officialis, ipse vero excipiendo se ex parte vtraque, tam mariti quam vxoris, ad iudicium rectoris causam suam prosequetur.
- 981. Die Saturni quarta mensis Iunij. Casper Philippi de Cremnicia Luce Iohannis de Herczbarg ad octauam <sup>1</sup>/<sub>2</sub> florenum solucre tenetur racione glady, per eum eidem Luce sine eius voluntate et seitu recepti, sub censuris eclesiasticis.
- 982. Eadem die Iohannes Iohannis de Wratislauia cultrum ad primam iuris reddere Conrado se obligauit, cui Iohanni actio contra Casperum, qui eundem cultrum eidem Conrado recepit, ad eandem primam iuris actio<sup>2</sup> reservatur. Et idem Casper confessus est, quod eundem cultrum in duobus latis grossis in Iudeo iuvadiauit, quem exemendo tenetur restituere, eciam sub censuris eclesiasticis.
- 983. Die Lune sexta mensis Iunij. Honorabilis Iohannes Czesztenczky, tanquam procurator et factor Venerabilis maystri Czeppel<sup>8</sup>, in curia <sup>4</sup> agentis. habens causam coram nobis cum Laborioso Iohanne Gomolka, de Brusz thabernatore, ad cuius, scilicet Iohannis Gomolcze, instanciam idem Iohannes Czesztenczky fuit coram nobis citatus pro quibusdam rebus et bonis, sibi receptis per eundem Czeszteczky ante sentenciam, que fuit codem die, quo supra, per nos ferenda, ex hys, que audiuimus ex ore testium iuratorum et examinatorum, inter se amicabiliter composuerunt<sup>2</sup>, ita videlicet, quod predictus Czesztoczky<sup>2</sup> debet sibi restituere residuum bonorum, per ipsum receptorum, ad terminos, prout inter se concluserunt.
- 984. Die Iouis nona mensis Iunij. Iacobus Petri de Wyschegrad reconveniendo Nicolaum pro tribus florenis racione tunice, per eundem Iacobum ipsi Nicolao vendite, pro qua tunica Nicolaus allegabat; quod viaticum ipse Iacobus racione illius debiti apud eum recepisse<sup>2</sup>. Et in vim probacionis diete recepcionis viatici dominus detulit mediante iuramento probare ipsi Nicolao ad primam iuris in defectu testium. Et insuper prefatus Iacobus petebat a Nicolao tres florenos, duos racione expensarum, quas dicebat se eidem dedisse a festo Penthecostes<sup>5</sup> vsque ad vnam septimanam ante Natale Dni, quod dixit se per testes probaturum, tercium vero florenum dedit pro eodem Nicolao creditori, redimendo pelliceam ipsius, quam in ipso floreno obligauerat, quam pelliceam ipse Iacobus reposuit apud dnum rectorem, tanquam in aresto tenens de non parendo iuri per ipsum Nicolaum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 31. V. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> Nicolai de Posnania. <sup>4</sup> Romana. <sup>5</sup> 6. VI 1484.

- 985. Die Saturni xj mensis Iunij. Petrus Iohannis de Gdano duos florenos cum medio Honorabili Anthonio de Cremnicia, arcium baccalario, infra hine ad duos menses de consensu et voluntate eiusdem bacc., sub censuris eclesiasticis, tanquam certum debitum, se soluturum obligauit. Presentibus Paulo, sapiencia, et Honor. maystro Anthonio de Corona et alys. Item a nota mediantem tenetur idem bacc. Anthonius.
- 986. Item cadem die Llaurencius Iohannis de Septem castris, studens in hospicio Cracovie circa Niclinum Coszbal, fatetur, se teneri j florenum Venerabili maystro Anthonio de Corona, quem florenum se soluturum promisit eidem ad quindenam. Et idem Laurencius confessus est certi debiti tres florenos cum ½ certi debiti Laurencio Nicolai de Offenbania teneri et obligari, pro eodem debito feria proxima 3cia ponet fideiussorem et ibi de termino solucionis ponetur nota. Et idem Laurencius tenetur a nota....³.
- 987. Die Iouis xvjma mensis Iunij. Llaurencius Iohannis de Septem castris, studens, in hospicio Cracovie circa Niclinum Coszbal habitacionem habens, 3s florenos cum ½ Ingenioso Llaurencio Nicolai de Offenbania, studenti, in bursa Ierusalem moranti, infra hinc ad festum s. Egidy de festo tet voluntate eius Nicolai, creditoris, sub censuris eclesiasticis, se soluturum obligauit. Presentibus Iacobo de Wyschograd, studente, et Paulo, sapiencia, et alys pluribus. Et ambo tenentur a nota per ½ grossum.
- 988. Die Iouis xvjma mensis Iunij. Augustinus Augustini de Virido monte, studens in bursa pauperum, seruitor Georgij Reychenbach, Cristoforo de Llubawya, studenti, infra hine ad vnum mensem florenum soluturum se obligauit, sub censuris eclesiasticis.
- 989. Die Saturni xviij mensis Iunij. Albertus, ffrater as. Marco, citatus fuit ad instanciam Honesti Stanislai, appothecary, et ex absencia factus fuit contumax. Ipse autem ffrater prefatus veniens, petiuit, arestari contumaciam, ipse autem dnus rector distulit causam ad primam iuris.
- 990. Die Martis xxj<sup>5</sup>. Relacio Stanislay, seruitoris Vniuersitatis. Citauit Bartholomeum Litvanum ad instanciam ciuis Cracouiensis, Honesti Thome, Keyzar nomine.
- 991. Die xxj <sup>5</sup> Martis Iunij. Idem actor <sup>6</sup> proposuit <sup>7</sup> reum <sup>8</sup> citatum, quod pelliceam forisando recepit ad probam seu ad conspiciendum, et eadem visa seu conspecta, restituit cam die ad minus sexta, restituit <sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 14. VI. <sup>3</sup> ..... locus vacuus. <sup>4</sup> 1. IX. <sup>5</sup> In Codice »xx«. <sup>6</sup> Keyzar? <sup>7</sup> contra. <sup>8</sup> Barth. Litvanum?

maculatam sic, quod eam pro precio, vt intendere volebat, vendere non potuit, taliter actam. Et reus negat, quod in pellicea nunquam ambulauit, addens, quod socio commisit eam ad restituendum, qui hoc non fecit, nisi eodem reo veniente, tunc primo misit per seruitorem suum. Actor probabit ad octauam, tenetur a nota grossum.

- 992. Die Iouis xxiij¹ Iunij. Reus pecyt ad octauam ad reponendum fertonem, confitendo se obligari non plus, nisi in vno fertone, et pecyt ad octauam de probando residuo per actorem, si quid sibi tenebitur.
- 993. Venerabiles viri maystri nec non s. theologie professores, videlicet Stanislaus de Brzezynye et Zawada, habent causam prophanam. Dnus dr. de Brzezyne tanquam actor proposuit nomine procuratorio Honorabilis maystri Pauli de Zaleschie contra dnum drem Stanislaum de Zawada pro duabus sexagenis salary, dicto maystro Paulo per eum retenti pro festo s. Crucis 1484. Negat, se recepisse istas duas sexagenas, et dnus dr. Brzezyne offert se probaturum ad primam iuris. Et dominus detulit ad testes inducendos.
- 994. Die vij mensis Iulij. Ffrater Bartholomeus, ordinis Carmelitarum de monasterio b. Virginis, citando Ingeniosum Paulum de Strigonia, proposuit contra eum, quod ei 3s florenos in auro cum xj grossis communis peccunie, ante medium annum sibi mutuatos, sibi <sup>8</sup> tenetur, quos sibi solui tunc petebat. Et reus confitebatur idem debitum, sed petebat dilacionem solucionis ad vnum mensem, quam dilacionem de consensu partis obtinuit, obligando se soluturum ad tempus prefatum, sub censuris. Et ibi tunc idem reus per executorem est monitus. Presentibus Stanislao de Opathowyecz et dno Simone, viccario <sup>4</sup>, et alys pluribus.
- 995. Die Martis xij Iuly. Mayster Stanislaus de Cracouia conveniendo Ingeniosum baccalarium Iacobum de Herbipoly, proposuit verbo contra eum, ipse autem reus pecyt, sibi dari sibi ad deliberandum. Et dominus dedit ad octauam vtrique, vt in scriptis dent eorum intencionem. Presentibus dno Simone, vicario, et alys.
- 996. Item eodem die baccalarius Martinus de Zeborg citando maystrum Michaelem, proposuit contra eum, quod tenetur xvij florenos racione seruicij, reus autem respondendo negabat, sibi in aliquo teneri et obligari, de benivolencia tamen contra se³ ex superhabundanti obtulit se sibi daturum ij florenos post festa Michaelis⁵. Actor autem, non contentus, obtulit se probaturum ad octauam, petendo dilacionem ad eandem horam. Dominus consensit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice >xxj4. <sup>2</sup> 14. IX. <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> ad s. Annam. <sup>5</sup> 29. IX.

- 998. Die Iouis xiiij mensis Iulij. Citati ex officio dni rectoris ad reponendam penam Vniuersitati pro dimicando vnum florenum secundum Statuta, negauerunt, se esse huius facti culpabiles, et si convicti fuerint legittimis probacionibus, ad reponendam penam iuxta Statuta se summiserunt Georgius Legnicz, Nicolaus de Nouoforo, Georgius Sweydnycz, Cristannus, baccalarius, Petrus de Glogouia.
- 999. Eodem die Iohannes de Gilnycza citando Malchiar de Cassouia pro iiij grossis et medio, idem Malchiar ad quindenam promisit soluere.
- 1000. Die Iouis xxj² mensis Iuly. Sebastianus de Transiluania dixit, se obligari xviij grossos Petro eciam de Transiluania et hoc debitum teneri pro parte tunice, et medium istius peccunie soluere se obligauit in duabus septimanis, et aliam partem pro festo Michaelis³, sub censuris eclesiasticis. Presentibus dno Simone, vicario, et Stanislao, seruitore Vniuersitatis. In continenti monitus ibi per executorem ex mandato domini, videlicet dnum Simonem, secundum obligacionem prius scriptam ⁴.
- 1001. A domino commissum est et decretum, quod mayster Michael citari debet ad primam iuris ieuino stomacho ad prestandum debitum iuramentum in causa, quam quam 4 habet cum baccalario Martino de Szeborg.
- 1002. Item eodem die Nicolaus de Costen conveniendo et citando Iacobum, baccalarium de Brzeczyn<sup>4</sup>, ad sabbatinum diem<sup>5</sup> iiijor grossos actori tenebitur soluere, et res suas adducere et in manus eidem saluas et integras reddere. Presentibus Stanislao et Paulo, seruitoribus Vniuersitatis, sub censuris eclesiasticis.
- 1003. Item die eodem Magdalena citando baccalarium Albertum, monachum ad s. Marcum, idem non paruit et contumax effectus est.
- 1004. Item idem Albertus, monachus, qui factus fuit contumax, arestauit contumaciam, ipse autem dominus distulit causam ad primam iuris.
- 1005. Cristi nomine invocato pro tribunali sedentes, solum Deum pre oculis habentes, per hanc nostram sentenciam arbitralem, quam in

<sup>1 &</sup>gt;..... locus vacuus. S In Codice >xix<. 3 29. 1X. 4 Sic! 5 23. VII.

hys scriptis ferimus in causa, inter Honorabilem maystrum Michaelem de N. ex vna et Ingeniosum Martinum, baccalarium arcium, partibus ex altera vertente pro residuitate salary deseruiti, dicimus, declaramus et diffinimus, quod prefatus mayster Michael debet ipsi Martino, bacc., soluere quinque florenos, nunc videlicet duos et ad festa s. Michaelis i iijs, sine quavis excusacione et dilacione et sub pena vallate pene x florenorum parti volenti. Hec acta sunt die xxj mensis Iuly 1485. Hane summam peccunie tempore prefato si predicto bacc. mayster Michael non dederit, extunc sub censuris eclesiasticis ipse se obligauit.

- 1006. Die vltima mensis Iuly<sup>2</sup>. Mayster Iohannes de Schadek citatus fuit ad instanciam Venerabilis maystri Cokernak, sed non paruit et ita per dominum contumax est pronunciatus.
- 1007. Eadem die mayster Nicolaus Cokernak de Cracouia, collegiatus nec non canonicus ad s. Florianum, contra maystrum Iohannem de Schadek swm verum ac legittimum dnum Simonem, viccarium ad s. Annam, constituit procuratorem ad agendum, defendendum in sua causa. Presentibus etc.
- 1008. Ego mayster Stanislaus de Zawada, s. theologie professor, et mayster Andreas de Llabyschin, decretorum dr., canonicus s. I'floriani extra muros in Cleparsz, executores testamenti Venerabilis olim dni Iohannis de Dombrowka, dris, canonici cathedralis Cracouiensis, recognoscimus, nos recepisse duas marcas cum media census annui de Stradoma pro 4or temporibus Crucis <sup>8</sup> a Vener. viro dno Llubranszky, archidyacono Cracouiensi et preposito s. Floriani et Scarbimiriensi, anno Dni 1484, de quibus ipsum quittamus, sigillo nostro subinpresso.
- 1009. Die Iouis 4ta Augusti. Iohannes, studens, rector 4 ad s. Nicolaum, Prouido Ieronimo Creydlar xx grossos pro festo s. Bartholomey 5 soluturum se obligauit, sub censuris eclesiasticis, quos xx grossos de consensu partis reponere debet coram rectore.
- 1010. Die nona Augusti. Baccalarius Fristaczky, citatus ad instanciam dne Dorothe Brennerowa de Cracouia, contumax pronunciatus est, quia non paruit termino sibi prefixo.
- 1011. Die Saturni xx mensis Augusti. Mayster Iohannes de Wlodislaw, baccalarius in decretis, conveniendo maystrum Iacobum de Gosztkowo, proposuit contra eum de damno, per consangwineum iuvenem ipsius maystri Iacobi sibi illato furtim, xvj scotos in eo repetendo, et vlterius de infamia et everbis contumeliosis et violencia, contra eum in habitacione sua illata. Mayster autem Iacobus respondendo negabat, et mayster Iohannes obtulit se probaturum, et dominus dedit eis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 29. IX. <sup>2</sup> 31. VII. <sup>5</sup> 14. IX. <sup>4</sup> scholae. <sup>5</sup> 24. VIII. <sup>6</sup> Sic!

ad componendum amicabiliter alias ad primam iuris testes producendo. Item mayster Iohannes, actor, dixit, quod mayster Iacobus dicebat, quod quam cito dabis mihi fratrem in manus meas, paratus sum tibi dare peccuniam, quam frater tibi recepit, ipse autem mayster Iacobus dixit, quod verum est, si iuvenem non afflixisses, tunc paratus fuissem restituere et dare pecuniam.

- 1012. Die xxiij mensis Augusti. Mayster Valentinus, decretorum dr., citatus et inductus per maystrum Iohannem de Wladislaw ad perhibendum testimonium in causa, vertente inter ipsum prefatum maystrum Iohannem et maystrum Iacobum de Gosztkowo, sed tunc prefatus mayster Iacobus admitti drem Valentinum ad testimonium noluit, dicens, quod ipse prefatus dr. esset particeps criminis et hanc propter causam ad iuramentum admitti non debet.
- 1013. (Die Martis vj Septembris). Xristi nomine invocato pro tribunali sedentes, solum Deum pre oculis habentes, de nostrorum consiliariorum ac iurisperitorum consensu ex hys, que vidimus et audiuimus, per hanc nostram diffinitiuam sentenciam in causa, inter Venerabiles mgros Stanislaum de Zawada ex vna et Stanislaum de Brzezyni, professores s. theologie, partibus ex altera vertente pro certis peccunys salary mgri Pauli de Zalesche\*, minoris Collegy collegiati, per prefatum drem Stanislaum de Brzezyni, tamquam legittimum factorem et procuratorem ipsius mgri Pauli de Zalesche petentem, sibi responderi de salario quartalis s. Crucis 3 de anno Dnj 1484 ab ipso dno dre Stanislao de Zawada, executore testamenti olim Vener. dris de Dambrowka 4, dicimus, decernimus et pronunciamus in his scriptis, ipsum dnum drem Stanislaum de Zawada teneri, deberi et ad soluendum obligari salarium illius quartalis, vt premittitur, s. Crucis, et illud ipsi dno dri Stanislao de Brzezyni tanquam procuratori per ipsum dnum Stanislaum de Zawada dandum, soluendum et realiter et cum effectu codem respondendum, iusticia mediante. Sic lecta et lata die Martis vj mensis Septembris.
- 1014. Die xiij mensis Septembris. Stanislaus Morszky Barbare Gregory de Cracouia florenum cum medio pro festo s. Michaelis 5 sine quavis dilacione obligavit se soluturum, sub censuris eclesiasticis. Item a nota.....6.
- 1015. Die Saturni xvij mensis Septembris. Ffranciscus de Hay<sup>7</sup>, studens, in bursa Ierusalem morans, citatus ad instanciam baccalary Micule, non paruit et pronunciatus est contumax. Ipse autem prefatus Ffranciscus arestauit contumaciam, ipse autem dominus distulit causam ad primam iuris.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nrus 1013 conscriptus separatim in chartula, que non recto loco in medio Codice, pag. 403, inserta est. <sup>2</sup> Cf. nrum 993. <sup>3</sup> 14. IX. <sup>4</sup> Cf. nrum 1008. <sup>5</sup> 29. IX. <sup>6</sup> >..... locus vacuus. <sup>7</sup> >Hay?<, >Han?<.

- 1016. Die iiij mensis Octobris. Iacobus, baccalarius de Herbipoli, conueniendo maystrum Venceslaum de Cracouia proposuit contra eum, quod in resumpcione in Astrologia et Astronomia, facto inter eos hinc inde contractu, agebat ad penam l'florenorum, reponendam per ipsum mgrum Venceslaum prefato bacc., non tamen ipse aliquid probauit nec allegauit, vbi vel in quo ipse mayster succubuit. Et dominus ad primam iuris dedit ad probandum et in scriptis proposicionem dandam.
- 1017. Eadem die Paulus de Cremnicze citando Andream Zalay, proposuit contra eum de libro acomodato. Sed dominus decreuit sibi librum reddere, sub censuris eclesiasticis, ipse tamen Andreas, si quid agere habuerit contra eum, extunc cum eo iure aget ad primam iuris.
- 1018. Die vj mensis Octobris. Intencionem suam porrigendo in scriptis contra mgrum Stanislaum de Cracouia, petit admitti certam probacionem. Dominus admisit et dedit ad octauam, in presencia¹ presente mgro Venceslao, petente copiam, offerente se daturum excepciones per verbum credit vel non credit. Presentibus dnis consiliarys.
- 1019. Die viij mensis Octobris<sup>2</sup>. Nicolaus de Schochaczow, studens, Iacobo de Wyschogrod ad quatuor septimanas vj florenos cum xiij grossis soluturum se obligauit, in instanti et continenti monitus ibi per executorem. Presentibus dno Stephano et Simon, vicarys.
- 1020. Item die viij mensis Octobris. Martinus de Wratislauia Helie de Wratislauia infra hine et duas septimanas iiijor grossos mutuatos et ½ grosum pro citacione et xij latos pro festo s. Martini soluere cum effectu sine dilacione, sub censuris, se obligauit. In instanti monitus est per executorem, presentibus dno Simon et alys. Et quod ipse Martinus debet scribere literam, expurgando eum de litera infamatoria, quam prius scripserat, vt promisit. Et si ipsum impedierit infamando, extunc penam x florenorum incurret.
- 1021. Die Saturni xv mensis Octobris. Causam vertentem inter Martinum de Wratislauia et Heliam, eciam de Wratislauia, ad primam iuris dnus rector distulit, quia alys prepeditus fuit.
- 1022. Die Martis xviij (Octobris). Iacobus de Kuthiyschowycze<sup>4</sup> citatus ad instanciam Venceslai de Iaschonow, non comparuit et sic per dnum rectorem pronunciatus est contumax.

<sup>1 &</sup>gt;in presencia deletum. 2 In Codice >Augusti . 3 11. XI. 4 Sic!

Acta coram Venerabili ac Egregio viro, dno Iohanne de Baruchow, decretorum dre, canonico Cracouiensi etc., nec non rectore Alme Vniuersitatis huius Incliti Studij, in rectoratu eius primo, ad quem fuit canonice anno Dni millesimo quadringentesimo octuagesimo quinto commutacione hiemali electus, per me Stanislaum de Tharnow, ipsius notarium, fideliter conscripta, sequntur sic':

- 1024. Die Iouis iij Nouembris. In causa Iacobi, baccalarij de Herbipoli, actoris, et ex aduerso mgrj Venceslai de Cracouia, rei, dominus terminum ad dicendum contra libellum, diu oblatum, ad xv continuauit. Presentibus, ut in actis.
- 1025. Die Saturni quinta Nouembris. Mgr. Stanislaus Zijschka<sup>2</sup> de Gorka, rector scolarum ad s. Annam Cracouie, citatus per Stanislaum, seruitorem Vniuersitatis, ad instanciam Mathie, studentis de Vislicza, ad diem hodiernum horam vesperorum. Mathie de Vislicza, studentis, actoris, ex vna et Venerabilis mgrj Stanislai de Gorka, rectoris scole ad s. Annam, rei, parcium ab altera terminus continuatur ad primam iuris ad describendum ipsius actoris intencionem. Presentibus, ut supra.
- 1026. Martis viij Nouembris. Mathias de Vyslicza, studens, contra mgrum Stanislaum de Gorka, rectorem scole ad s. Annam Cracouie, mgrum Nicolaum Harsch de Cracouia, absentem tanquam presentem, in suum constituit procuratorem ad agendum, defendendum in forma meliori et cum clausulis opportunis, promittens omnia grata rata habere, que per suum huiusmodj procuratorem facta et disposita fuerint. Presentibus Discretis Iohanne de Leschnijcza, arcium baccalario, et Andrea Volskj de Lubijen, testibus.
- 1027. Die Iovis decima Nouembris. Stanislaus, sapiencia, Vniuersitatis seruitor, ad instanciam Iodoci de Armatia, studentis, retulit, se Caspar de Vlma, studentem, citasse ad diem hodiernum ad horam vesperorum. Qui Iodocus, actor, proposuit contra reum, supra nominatum, quod ei florenum accomodauerit a temporibus diu lapsis. Qui reus animo litem contestandi narrauit narrata, prout narrantur, et dominus ex confessatis eum in dicto floreno condemnauit. Qui eciam reus petiuit ad diem dominicam dilacionem, actore consenciente, sub censuris tamen ecclesiasticis. Et in continenti dnus Stanislaus, vicarius

Actorum nri 1024—1063, Codicis pag. 360—364. \* Zijschka deletum.

perpetuus et vicecustos ecclesie Cracouiensis, prefatum <sup>1</sup> Caspar de mandato dni rectoris actori datus <sup>1</sup> pro codem floreno, et alias iuxta obligacionem sub pena excommunicacionis pena <sup>1</sup> monuit, extunc in eundem Caspar, studentem, ferenda. Presentibus Stanislao et Paulo, sapiencijs.

- 1028. Iohannes Grommel de Wratislavia, studens Cracouiensis, ad instanciam Martini de Wratislavia, studentis, citatus, contumax pronunciatur per dominum.
- 1029. Die Lune xiiij Nouembris. Iacobus de Herbipoli, arcium baccalarius, contra mgrum Venceslaum de Cracouia mgrum Iohannem de Bogurzino, presentem et onus procuracionis in se recipientem, in suum constituit procuratorem ad agendum et defendendum pro eo in forma meliori cum clausulis opportunis, promittens omnia rata, grata et firma habere et inviolabiliter observare, que per suum huiusmodj procuratorem facta et ordinata fuerint. Presentibus ibidem Mathia de Cząstochova, dispensatore domini, et Andrea Volskj de Lubijen, studente.
- 1030. Die Saturni xxvj Nouembris. Mgr. Venceslaus de Cracouia contra Iacobum de Herbipoli, baccalarium, mgrum Iohannem de Cleparz, arcium bacc., absentem tanquam presentem, in suum constituit procuratorem ad agendum et defendendum pro eo alias in forma meliori et cum clausulis opportunis, promittens insuper omnia grata et rata habere et obseruare, que per dictum ipsius procuratorem facta et ordinata fuerint. Presente Stanislao, sapiencia.
- 1031. Die Martis penultima Nouembris<sup>2</sup>. Iohannes et Rudolphus, studentes, ad instanciam Martini, pincerne, per Stanislaum, seruitorem Vniuersitatis, citatj ad horam vesperorum. Dominus ex ipsorum confessatis, sibi Martino, pincerne, summam decem grossorum latorum et quinque polonicalium pro vino mandauit fieri solucionem infra hinc ad octauam, sub pena excommunicacionis. Presentibus, ut in actis.
- 1032. Die Saturni iij Decembris. Terminus de consensu parcium, videlicet mgrj Venceslai de Cracouia, rei, et Iacobi, baccalarij de Herbipoli, actoris, continuatur hinc ad viij et interim de arbitris concordabunt. Presentibus, ut in actis.
- 1033. Die Veneris ix <sup>8</sup> Decembris. Stanislaus Voijslawskj et Iacobus Psvczskj, baccalariandi, tenentur dno baccalario Thome de Obijdzino vndecim florenos hungaricales, quos se obligauerunt soluturos infra hinc et dominicam Letare proxime venturam <sup>4</sup>, sub pena excommunicacionis, ac totidem damni item presentibus submittunt et obligantur <sup>1</sup>. Presentibus, ut in actis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 29. XI. <sup>3</sup> In Codice >x<. <sup>4</sup> 5. III 1486,

- 1034. Die Saturni x¹ Decembris. Iacobi de Herbipoli, baccalarij, actoris, ex vna et mgrj Venceslai de Cracouia, rei, ex alia partibus in causa dominus ex certis respectibus terminum ad probandum hinc inde suas intentiones ad viij continuauit. Et in continentj procurator mgrj Venceslai protestatus est de dandis interrogatorijs. Presentibus, ut in actis.
- 1035. Die Martis xiij Decembris. Iohannes, baccalarius Vijennensis de Megies, moram agens circa Kangisser in platea s. Nicolai, cedendo liti et cause, sibi per Discretum Nicomeden, studentem Lijpsensem, mote seu mouende, obligauit se eidem soluere medium florenum pecuniarum debiti mutui infra hinc ad viij, sub pena excommunicacionis, in eum premissa monicione ferenda. Presentibus, ut in actis.
- 1036. Die Saturni xvij mensis Decembris. Testes actoris, Iacobi de Herbipoli, baccalarij, Iohannes, bacc. de Kijszvarda, Raphael de Torn, Georgius de Pyernijsz, Michael de Thorn, demum pro parte rei, mgrj Venceslai de Cracouia, Nicolaus de Crosna, bacc., Iohannes de Gleyvijcz, Cristophorus de Cremnijcz, inducti, iurauerunt in presencia parcium ad hoc citatarum.
- 1037. Die, qua supra, xvij Decembris. Inter Nicolaum de Czasmo, studentem, et Andream de Zala, arcium baccalarium Vijennensem, dnus rector ex certis causis penam decem florenorum vallauit, ita videlicet, quod prefati hinc inde pacienciam in omnibus habebunt. Presentibus, vt in actis.
- 1038. Eodem die terminum dnus rector inter Iacobum de Herbipoli, baccalarium, actorem, ex vna et mgrum Venceslaum de Cracouia, reum, ex alia partibus ad examinandum testes ad Sabbatum post octauas Epiphanie proximum<sup>2</sup> ex certis causis distulit et suspendit. Presentibus, ut in actis.
- 1039. Eodem die Stanislaus, sapiencia, ad instanciam Prouidi Stanislai Predborij, ciuis Cracouiensis, retulit, se ad horam xxj Discretum Bartholomeum Lithwanum, baccalarium, moram agentem in bursa nova alias Longini, citasse. Qui non comparuit, ideo per dominum contumax pronunciatur. Presentibus, ut in actis.
- 1040. Die Martis xx Decembris. Bartholomeus Lithwanus, arcium baccalarius, sex florenos pro panno Florentino Prouido Stanislao Predborij, ciui Cracouiensi, hinc ad medium Quadragesime affuture<sup>3</sup>, sub pena excommunicacionis, obligauit<sup>4</sup> et presentibus obli-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice ⇒xj<. <sup>2</sup> 14. 1 1486. <sup>3</sup> (alias ad dominicam Laetare) 5. III 1486. <sup>4</sup> se.

gat soluturum. Et in continentj per Stanislaum, sapienciam, monitus est pro huiusmodj debito sex florenorum. Presentibus familia domini.

- 1041. Cristi nomine invocato, solum Deum pre oculis habentes, pro tribunali sedentes pro tribunali sedentes 1, 2 hanc nostram sentenciam diffinitiuam inter Venceslaum de Cadana ex vna, occasione libri > Exercicij De anima«, furtim ablatj eidem, quem sufficienter probauit esse suum, et inter Ladislaum Vngarum, studentem, parte ab altera, qui eundem librum emisse se dixit et euictorem ponere non potuit, ferimus in his scriptis in contumaciam ipsius Ladislai diffinimusque et adiudicamus, eundem librum fuisse et esse dicti Venceslai, reseruata tamen actione Ladislao contra euictorem, quando et quamprimum eum habere poterit, qui debet eum facere indempnem. Presentibus ibidem Stanislao et Paulo, sapiencys, ac Andrea de Lubyen, studente. Lecta, lata et in scriptis pronunciata est hec diffinitiua sentencia per Venerabilem dnum Iohannem de Baruchow, canonicum ecclesie kathedralis et rectorem Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, anno Dni millesimo quadringentesimo octuagesimo quinto die Martis xx mensis Decembris in curia siue domo sua canonicali, in platea Castrensi sita. Presentibus ibidem, quibus supra, etc.
- 1042. Die Saturni xiiij Ianuarij anno vero Dni millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto. Inter Michaelem de Monte regio, actorem, et Iacobum de Cossijetcz, studentem, dominus penam centum florenorum, quod arma non deferant et se amplius verbis contumelijs non afficiant, vallauit, quam penam domino medium, et medium tenentj hanc vallatam contraveniens soluet. Et si vnus contra alium probauerit, quod arma aliquis eorum portauerit seu detulerit, extunc dnus rector arma ipsa ad se recipiet et seruabit. Presentibus, ut in actis.
- 1043. Melchiar, actor, de Cassovia studens, moram agens in bursa Ierusalem, contra Iohannem, baccalarium, presbiterum, de s. Maria viccarium, proposuit, quomodo sibi teneretur idem bacc. tres fertones, qui confessus est, sibi teneri. Et dominus ex confessatis decreuit eidem Malchiar eosdem tres fertones ita videlicet, quod fertonem dabit ante dominicam Septuagesimam <sup>8</sup> et residuum, videlicet mediam marcam, pro festo Pasche <sup>4</sup>, sub pena excommunicacionis, soluere obligatur <sup>1</sup>. Presentibus, ut in actis.
- 1044. Paulus de Strigonia, in bursa Ierusalem moram agens, et Cristoforus de Glogovia, predicatorum seruitor ad s. Mariam, obligauerunt se: sex grossos idem Paulus mutui debitj et Cristoforus eciam sex grossos pro libro ammisso Laurentio de Glogovia, studentj, sub pena excommunicacionis, soluturos infra hinc et octauam, et vnum grossum pro nota. Presentibus, ut in actis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> per. <sup>2</sup> 22. I. <sup>4</sup> 26. III.

- 1045. Iohannes de Cleparz, arcium baccalarius, procurator, et mgr. Venceslaus de Cracouia, citati ad diem hodiernam per Paulum, sapienciam, ad instanciam Iacobi de Herbipoli, bacc., per dominum contumaces pronunciantur ob non reposicionem contractus et libelli conuencionalis, pro parte ipsius Iacobi oblatj. Presentibus, ut in actis.
- 1046. Die Martis xvij Ianuarij. Mgr. Venceslaus de Cracovia reponet ad primam iuris libellum et contractum, pro parte Iacobi, baccalarij de Herbipoli, oblatum. Presentibus, ut in actis.
- 1047. Die Iouis xix mensis Ianuarij. Iuxta exigenciam termini mgr. Venceslaus¹ libellum et contractum ad acta reposuit petiuitque dominum, ut interloqueretur super eisdem. Et dominus inter ipsum et baccalarium de Herbipoli interloquendo pronunciauit in hec verba: Testes iuratj et per partes hinc inde producti examinentur super veritate et validitate contractus, quoniam bacc. negauit esse formam contractus, per mgrum Venceslaum in quadam carta producti, sed alium esse contractum verum dixit, quod et probaturum se obtulit ad primam iuris.
- 1048. Die Martis vltima mensis Ianuary<sup>2</sup>. Simon de Wratislavia, studens Cracoviensis, veniens ad acta presencia, recognouit libere, quod Iohanni de Balopcze de Moravia, socio carnificum, nunc Cracovie moram agenti apud Lorencz, dictum Bijali, carnificem, se teneri et obligari in vno floreno et octo grossis, quas pecunias eidem infra hinc et dominicam Reminiscere proximam<sup>3</sup>, sub pena excommunicacionis, soluere obligauit<sup>4</sup> et obligat per presentes, monitione in eum legitime premissa. Presentibus, ut in actis.
- 1049. Eodem die Nicolaus, moram agens in domo dni Iohannis de Reguli, consulis Cracoviensis, citatus per Paulum, sapienciam, ad instanciam Cristofori de Lubovia, baccalarij, ad diem hodiernum, per dominum contumax pronunciatur. Presentibus, ut in actis.
- 1050. Die Saturni iiiita mensis Februarij. Dominus ex certis causis terminum ad probandum hinc inde inter mgrum Venceslaum de Cracovia et Iacobum de Herbipoli, baccalarium, ad viij prorogauit ita videlicet, quod carta, que producta est per mgrum Venceslaum, contractum siue obligacionem continens<sup>5</sup>, sit vera et valida ac illa, in qua omnes manibus proprijs se subscripserunt et obligauerunt, qui Iacobus de Herbipoli manum suam propriam coram domino abnegauit. Presentibus Stanislao et Paulo, sapiencijs.
- 1051. Eodem die Stanislai, baccalarij de Voijslaw, ex vna et Stanislai de Slesijno, studentis, moram agentis ad s. Stephanum, ex

¹ Cracovita. ² 31. I. ³ 19. II. ⁴ se. ⁵ In Codice >continentem «.

alia partibus in causa terminus ad probandum ad viij continuatur. Presentibus, ut in actis.

- 1052. Die Saturni xi mensis Ffebruarij anno Dni 1486. Stanislai de Voijslaw, baccalarij, et ex aduerso Nicolai, studentis de Carnijow, in causa ipse Nicolaus, reus, statuet euictorem infra hinc ad vnam septimanam ex decreto domini ipsi Stanislao, actori, occasione cuiusdam cithare alias dulce melos, ab ipso reo petite, et interim attemptabunt concordiam. Presentibus, ut in actis.
- 1053. Die Iouis xvj mensis Ffebruarij. Nicolaus de Quinque ecclesijs, studens Cracouiensis, obligauit se Prouido Andree, barbitonsori Cracoviensi, occasione medele soluturum vnum florenum, renunciando omnibus exceptionibus, infra hinc ad festum s. Georgij proxime affuturi 1, sub pena excommunicacionis. Presentibus Venerabili et Honorabilibus dnis Mathia de Schidlow, decretorum dre, cantore s. Ffloriani et in Ilkusch plebano, Stanislao Lapka, vicario et vicecustode ecclesie Cracoviensis, et Stanislao Ostrowskj, studente Cracoviensi, ad idem <sup>2</sup> continuo lectore. Eodem die Melchiar de Cassovia, studens Cracoviensis, moram agens in bursa Ierusalem, obligauit se quatuordecim grossos Prouido Andree, barbitonsori Cracoviensi, occasione medele, circa ipsum exhibite, renunciando omnibus exceptionibus, infra hinc et festum Pasche proxime affuturum 3, sub pena excommunicacionis. Qui in continenti ibidem per executorem dnum Stanislaum, vicarium et vicecustodem ecclesie Cracoviensis, per dnum rectorem prefato Andree datum, moniti sunt pro eisdem pecunijs, Nicolaus videlicet de Quinque castris pro vno floreno et Melchiar pro medio floreno alias pro xiiij 2 grossis, iuxta obligacionem per eos factam, sub pena excommunicacionis, extunc in eos ferenda. Presentibus, quibus supra.
- 1054. Eodem die Bartholomeus de Herczberg, arcium baccalarius, ad instanciam Petri de Monte regio, studentis, per Paulum, seruitorem Vniuersitatis, citatus, ob non paricionem contumax pronunciatur per dominum. Presentibus Venerabili et Discreto dnis Mathia de Schidlow, cantore ecclesie s. Ffloriani et in Ilkusch plebano, et Stanislao Ostrowskj, studente.
- 1055. Die Martis xxj mensis Ffebruarij. Thomas de Obijdzijno, arcium baccalarius, recognouit, se a Discreto Iacobo Psuczsskij, arcium bacc., quinque florenos in auro et medium in grossis latis florenum recepisse, de quibus receptis ipsum quitat per presentes et liberum dimittit. Presentibus, ut in actis.
- 1056. Die Iouis xxiij mensis Ffebruarij. Mgr. Stanislaus de Gorka<sup>4</sup>, quondam rector scolarum ad s. Annam, ex decreto

<sup>1 24.</sup> IV. Sic! 26. III. 4 >Szyszka paterno nomine dictus.

domini ligna dabit pro calefactione prefate scole sufficiencia interim, quod frigora instant, racione recepcionis lignalium, et nihilominus qui sibi lignales non soluerint, in ipsis secundum ratam temporum repetet coram dno rectore. Presentibus, ut in actis.

- 1057. Eodem die. Mgri Venceslai de Cracovia ex vna et Iacobi de Herbipoli, baccalarij, ex alia partibus in causa dominus de consensu ipsarum pareium hinc inde dicta testium productorum publicauit copiasque eorum et aliorum productorum quorumlibet dandas decreuit, et terminum ad dicendum contra hinc inde ad viij prefixit et assignauit. Presentibus, ut in actis.
- 1058. Die Veneris xxiiij mensis Ffebruarij. Iohannes de Byalopcze, socius carnificum, recognouit libere, quod sibi Simon de Wrathislavia, studens Cracoviensis, soluit vnum florenum et octo grossos ac satisfecit. Presentibus, ut in actis.
- 1059¹. Martis xiiij Marcij 1486. Nicolaus Radaschkovijcz et Nicolaus eciam Radaschkovijcz de Zavada, citati ad instanciam Andree Cvacza, scutarij³ de Sczithnijkij, ad diem hodiernam ad nostram presenciam, et quia idem Andreas minime et negligenter³ parere nec per se nec per suum procuratorem curat et terminum attemptat huiusmodi datum, dominus prefatos Nicolaum et Nicolaum Radaschkovijc ab instancia dieti Andree pro hac vice absoluit. Presentibus, ut in actis.
- 106Q. Die Iouis xx mensis Aprilis. Paulus de Strzegoni<sup>4</sup>, studens Cracoviensis, in bursa Ierusalem moram agens, citatus per Paulum, seruitorem Vniuersitatis, ad diem hodiernam ad horam xxj ad instanciam Katherine Lorenczova, institricis de Cracouia, racione contumacie et ob non comparicionem per dominum contumax pronunciatur. Presentibus familia domini et sapientijs.
- 1061. Die Saturni xxij<sup>5</sup> mensis Aprilis. Honorabilis dnus Nicolaus, altarista ad s. Mariam Cracovie, retulit, se Discretum Malchiar de Cassovia, studentem, in bursa Ierusalem morantem, ad instanciam Honor. Iohannis Sadlo, baccalarij arcium, ad videndum tolli monitionem, contra prefatum Sadlo decretam, citasse ad diem hodiernam ad horam xxij. Presentibus, ut in actis.
- 1062. Eodem die dnus Iacobus, lector missarum ad s. Mariam, retulit, se citasse Discretum Martinum, cantorem ad s. Mariam, ad peribendum <sup>6</sup> testimonium veritatj in causa inter Honorabilem dnum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nrus 1059 conscriptus separatim in chartula, non recto loco in Codice, pag. 425, inserta. <sup>2</sup> In Codice \*\*scutunarij\*. <sup>3</sup> \*\*et negligenter\* deletum. <sup>4</sup> \*\*de Strigonia\*! <sup>5</sup> In Codice \*\*xxj\*. <sup>4</sup> Sic!

Iohannem ex vna et Malchiar de Cassovia, studentem, ab alia partibus super quodam debito medie marce, qui cantor retulit, se soluisse vnum fertonem eidem Melchiar. Et idem Iohannes Sadlo soluit eciam vnum fertonem ipsi Melchiar in presencia dni rectoris. Presentibus Honor. dnis Petro de Skavina, canonico Sandeczensi et plebano in Pleschow, Stanislao, lectore missarum ad s. Mariam, et Stanislao, sapiencia, testibus ad premissa.

1063. Eodem die Stanislaus, sapiencia, retulit, se ad instanciam Anne Koszijkova de platea s. Ffloriani Discretum Michaelem, studentem de Nissa, moram habentem apud eandem Koszijkova, ad diem hodiernam pro hora xxj citasse, qui per dominum ob non comparitionem contumax pronunciatur. Presentibus, ut in actis.

## Acta acticata coram rectore Joanne Baruchowski commu-

tatione aestivali a. Dni 1486)1.

----**--**₹\$---- --

1065. Die Iouis xj mensis Maij. Stanislaus, seruitor Vniuersitatis, retulit, se ad instanciam Thome de Olomoncz, baccalarij, Venceslaum de Luthovia, studentem, ad diem hodiernum citasse, qui ob non comparicionem per dominum pronunciatur contumax. Presente dno Andrea Wroblowskj, vicario ecclesie kathedralis perpetuo.

1066. Die Martis xxiij mensis Maij. Leonardus de Iasijeno, laijcus, contra Discretum Nicolaum Machowskj, studentem, in causa Venceslaum de Iasijeno, studentem, in bursa pauperum morantem, in suum constituit cum potestate substituendi procuratorem ad agendum et defendendum, alias in forma meliorj. Presentibus, ut in actis.

1067. Die Saturni xxvij mensis Maij. Petrus de Rijsel, studens Cracoviensis, Gregorio Rak, ciui Cracoviensi, obligauit se infra hinc et duas septimanas vnum florenum et quatuor grossos, sub pena excommunicacionis<sup>8</sup>. Et in continentj est per Honorabilem dnum Andream de Wroblovo, vicarium Cracoviensem, de mandato dni rectoris monitus, ut eundem florenum solueret et quatuor grossos, sub pena prefata. Presentibus Stanislao et Paulo, sapiencijs, et alijs quam pluribus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nri 1065—1074, Codicis pag. 368—371. 
<sup>2</sup> In Codice »xxiiij«.
<sup>3</sup> solvere.

- 1068. Die Mercurij vltima mensis Maij. Nicolaus de Ratibor, studens Cracoviensis, in bursa Ierusalem moram agens, per Stanislaum, Vniuersitatis seruitorem, citatus ad instanciam Discretj Laurencij de Abramovicze, subdijaconi, ob non comparicionem et testium inductionem, prout sibi dnus rector terminum ad testes inducendos super valore cuiusdam framee prefixerat ad diem hodiernum et assignauerat, contumax pronunciatur per dominum. Presentibus, ut in actis.
- 1069. Die Lune xix mensis Iunij. Cristophorus de Lubavia, arcium baccalarius, et Iohannes de Esszlijngk, studens Cracoviensis, hanc inter se pro tunica, per dictum Iohannem ipsi Cristoforo perdita et ammissa, fecerunt concordiam, quod prefatus Iohannes, studens, ipsi Cristophoro pro eadem tunica vnum florenum pro festo s. Margarethe et alium florenum pro festo Exaltacionis s. Crucis proxime venturo dabit et soluet, alioquin, si secus fecerit, extunc ipsum Iohannem dictus Cristoforus poterit coram dno rectore pro huiusmodj tunica alias tribus florenis, ad quos dicta tunica est taxata, conuenire et in ipso eosdem florenos repetere. Presentibus ibidem Honorabilibus Andrea Wroblowskj, vicario, et Petro de Mijechow, psalmista in ecclesia Cracoviensi, testibus.
- 1070. Die Saturni prima mensis Iulij. Caspar de Nijssa, arcium baccalarius, obligauit se vnum florenum pro calceis Georgio Czewrnar, sutori de Cracovia, infra hinc et vnam septimanam, sub pena excommunicacionis<sup>5</sup>, qui bacc. statim et in continentj per Stanislaum, seruitorem Vniuersitatis, pro dicto floreno in presencia domini monitus est. Presentibus Stanislao de Pnijevije<sup>6</sup>, studente Cracoviensi.
- 1071. Die Martis xj mensis Iulij. Iohannes de Lavben, studens Cracoviensis, citatus per seruitorem Vniuersitatis ad instanciam Stanislai Brudnij, pincerne ceruisie in platea Figulorum, ad diem hodiernum. Dnus rector auditis hinc inde parcium propositis et responsis super quadam iniuria, sibi Stanislao et contumelia ac ipsius vxori per ipsum Iohannem, studentem, illata, et pro debito, quem tenetur idem Iohannes pro ceruisia, videlicet vnum fertonem eidem Stanislao, decreuit, eundem fertonem dandum sub pena excommunicacionis hinc ad feriam sextam post Margarethe proximam, et super istis iniurijs, infamijs et dehonestacionibus ac contumelijs, sic illatis, penam sex marcarum inter ipsas partes vallauit, condemnandam partem contrauenientem. Presentibus, ut in actis.
- 1072. Die Saturni xvj mensis Septembris. Ffranciscus de Dengeleg, studens Cracoviensis, petit a Nicolao de Prodavijs<sup>6</sup>, studente de bursa Hungarorum, librum »Summulas« Petri Hispani secundum viam Scotistarum et librum »Posteriorum«<sup>8</sup> in se continentem.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 31. V. <sup>2</sup> 13. VII. <sup>3</sup> In Codice per errorem »Inuencionis« (= 3. V). <sup>4</sup> 14. IX. <sup>5</sup> solvere. <sup>6</sup> Sic! <sup>7</sup> 21. VII. <sup>8</sup> »et librum Posteriorum« deletum.

Qui Nicolaus ex aduerso respondit, quod eundem librum emisset apud quendam Petrum Hungarum, studentem, pro sex grossis, et idem Petrus asserebat, se emisse prefatum librum apud Ffranciscum predictum pro quinque grossis. Ipse Nicolaus verum esse reputans, eundem librum tanquam ipsius Petri proprium apud eundem comparauit, tandem coram dno rectore inter ipsum Ffranciscum et Nicolaum orta materia super eodem libro questionis. Et dominus decreuit, quod prefati Ffranciscus et Nicolaus ad memoratum Petrum scribent literas, vtrum ipse Petrus a Francisco prefatum librum emerit et secum contractum fecerit pro eodem, et ambo debent cooperari et diligenciam adhibere, ut propria manv literas scribat recognoscendo, an vendidisset eundem librum uel ne, adiuncto in literis suis, quod idem Nicolaus in animam ipsius Petri prestabit corporale iuramentum, quod pro huiusmodj precio emerit, quo facto dominus faciet facienda et decernet decernenda. Presentibus, ut in actis.

- 1073. Die Martis iij mensis () ctobris. Ludovigus, baccalarius de Varschovia, obligauit se soluturum Honeste Katherine Mathispaschkova de Cracovia tredecim florenos cum medio infra hinc et vnum mensem, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, ut in actis.
- 1074. Die Iouis quinta mensis Octobris. Michael de Engedino, studens Cracoviensis, obligauit se Venerabili dno mgro Anthonio de Corona et presentibus obligat, tres florenos vngaricales pro festo Epiphanie Dni proximo<sup>1</sup>, sub pena excommunicacionis, soluturum, ita videlicet, quod termino eodem adueniente prefatus Michael prefatos tres florenos reponet et reponere debet in Varadino circa mercatores Coronenses, alias si secus fecerit, extunc Laurentius de Corona, arcium baccalarius, habebit omnem potestatem et facultatem predictum Michaelem ad dnum rectorem citandi, monendi et alia, que iuris sunt, faciendi. In presencia ipsius Michaelis, ad hoc censencientis.

(Acta et acticata coram rectore Joanne Baruchowski commutatione hiemali a. Dni 1486/87)<sup>2</sup>.

-----

1076. Die Martis vij mensis Novembris. Mgr. Antonius de Corona contra Ingeniosum Balthasar, baccalarium Vniuersitatis Cracoviensis, Discretum Laurencium de Corona, bacc., suum constituit procuratorem ad agendum et defendendum debitum mutuum et quodcunque aliud exigendum, tollendum et leuandum et processus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 6. I 1487. <sup>2</sup> Actorum nri 1076—1087, Codicis pag. 371—373.

continuandum, in absolucionem consenciendum et de solutis quitandum, generaliterque omnia et singula, que veri procuratores faciunt aut facere consueuerunt, procurandum, exercendum et disponendum in forma meliori. Presentibus ibidem Andrea de Wroblow, vicario perpetuo ecclesie kathedralis Cracoviensis, et Mathia de Czestochova et alijs.

- 1077. Die Lune xxix mensis Ianuarij anno Dni mcccclxxx septimo. Iohannes Zaijanczek de Wrancza diocesis Gneznensis de terra Siradiensi facta racione cum Honesta Barbara Strzeszijchova, vidua de Cracovia, de vigintj tribus florenis, ut ipsa Barbara asseruit, in actis superius contentis<sup>1</sup>, solutisque duodecim cum medio florenis ad summam prefatam, residuum vero, videlicet vndecim cum medio florenis, se eidem Barbare hinc ad festum s. Martini proxime affuturum<sup>2</sup>, seu alias cui ipsa hoc idem debitum demonstrauerit repetendum, soluere obligavit, et in hanc vim ipsa Barbara eidem Iohanni consensit in absolucionem. Presentibus Andrea de Wroblevo, vicario ecclesie Cracoviensis perpetuo, Stanislao et Paulo, Vniuersitatis nostre servitoribus. Et in continentj prefatus dnus Andreas ipsum Iohannem ibidem monuit, ut prefatas pecunias pro tempore expresso persoluat. Presentibus, ut supra.
- 1078. Die Saturnix mensis Ffebruarij. Mgr. Georgius de Kara<sup>3</sup> et Gregorius, arcium baccalarius de Czibinio, quinque cum medio florenos et quinque grossos se pro Discreto Petro de Buda, studente, soluturos infra hine et dominicam Invocauit proximam<sup>4</sup> occasione expensarum et mutui debitj Provido Cvncze Wolph, ciui Cracoviensi, obligarunt et presentibus obligant, sub pena excommunicacionis, et se principales debitores posuerunt et ponunt. Presentibus, ut in actis.
- 1079. Eodem die Andreas Ladislai de Czibinio districtus Transiluaniensis, studens Cracoviensis, ex confessatis quinque florenos minus decem grossis, tres videlicet florenos propry debitj, duos vero florenos minus octo grossis racione caucionis fideiussorie pro Georgio, baccalario, racione vini, per ipsos ad prestam apud Discretum et Ingeniosum Albertum, cauponem vini dni Gawron, successiuis temporibus per eos receptj, eidem Alberto hine et dominicam Reminiscere proxime venturam <sup>5</sup>, sub pena excommunicacionis, se soluere obligauit, omnibus excepcionibus et appellacionibus procul motis. Et in continentj dnus Andreas de Wroblevo, vicarius ecclesie ('racoviensis maioris perpetuus, eundem Andream, studentem, monuit, quatinus ad tempus predictum idem debitum soluat. Presentibus Stanislao, sapiencia, et Iohanne Cruczek, testibus ad premissa.
- 1080. Die Martis xiij February. Bartholomeus de Herszberg, mgr. arcium, ex confessatis vnum florenum mutui debiti se solu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Desideratur haec ratio in Codice nostro. <sup>2</sup> 11. XI. <sup>3</sup> = de Gara! <sup>4</sup> 4. III. <sup>5</sup> 11. III.

turum Blasio, polimitario de Cracovia, sub pena excommunicacionis, La ine et dominicam proximam obligavit. Presentibus, ut in actis.

- 1081. Die Lune xix Februarij. Bartholomeus Lijthwarus, arcium baccalarius, vnum florenum cum ortone tam pro debito quam eciam pro expensis litis soluturum se infra hinc et dominicam Letare proximam<sup>2</sup> Provido Stanislao Predborij, ciui Cracoviensi, sub pena excommunicacionis, obligauit. Presentibus, ut in actis.
- 1082. Die Martis xx Februarij. Bartholomeus Lythwanus, arcium baccalarius, vnum florenum pro pellicea wlpina residuj debitj infra hinc et dominicam Letare proximam Provido Lorencz, sellatori, ciui Cracoviensi, se soluturum obligauit, sub penis excommunicacionis et gravioribus. Presentibus, vt in actis.
- 1083. Die Martis xx Marcij. Inter Mathiam de Wijschegrod, studentem de scolis Omnium ss, ex vna et Honorabilem dnum Iohannem de Bogurzino, arcium baccalarium, ex alia partibus, occasione cuiusdam scolaris Georgij de Tarnow, dominus ex decreto suo decreuit et adiudicauit, eundem scolarem eidem Mathie seruandum, informandum et docendum infra hinc, quousque litere per patrem ipsius scolaris ad bacc. Bogurzinskj predictum perferentur et mittentur. Presentibus, ut in actis.
- 1084. Die Solis xxv Marcij. Stanislaus de Slavogora, arcium baccalarius, contra mgrum Iacobum de Goszdkovo Honorabilem dnum Andream de Wroblovo, presentem, suum constituit in procuratorem ad agendum, defendendum, iuramentum delatorium, ab ipso mgro sibi delatum, recipiendum pecuniasque ab eo repetendum et recipiendum ac de receptis quitandum, alias in forma meliorj. Presentibus, ut in actis.
- 1085. Martis xxvij Marcy. Mgr. Iacobus de Goszdkovo ad instanciam Discretj Stanislai de Slavogora, baccalary arcium, ob non presticionem iuramentj delatorij ac non probacionem iuxta termini exigenciam de resumpcione quadam, cum ipso bacc., ut asseruit, ex conuencione speciali cum ipso Stanislao, bacc., facta, pronunciatur contumax, instante Andrea<sup>2</sup>, suprascripto procuratore ipsius Stanislai, bacc. Presentibus, ut in actis.
- 1086. Iouis quinta mensis Aprilis. Martinus Gromadski, arcium baccalarius, contra et aduersus Nobilem Barbaram Zarska mgrum Albertum alias Maxencium, absentem tanquam presentem, suum constituit in procuratorem ad agendum, defendendum ac alia faciendum, alias in forma meliorj. Presentibus, ut in actis. Dna Barbara Zarska,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 25. III. <sup>2</sup> Wróblewski,

actrix, contra Discretum Martinum Gromadskj, artium baccalarium, reum, suam in scriptis feria quinta post festum s. Marcj ewangeliste proximum dabit et producet intencionem. Presentibus, ut in actis.

1087. Die Saturni vij Aprilis. Inter Honorabilem mgrum Iacobum de Goszdkovo ex vna et Honor. dnum Andream de Wroblovo, vicarium in ecclesia Cracoviensi, procuratorem dni Stanislai de Slavogora, baccalarij, ex alia terminus ad primam iuris post dominicam Conductus Pasche<sup>2</sup>, obstantibus ferijs, ad idem faciendum continuatur. Presentibus, ut in actis.

Acta acticata coram Venerabili ac Egregio viro, mgro Nicolao de Cracouia, professore s. theologie, custode s. Floriani, nec non rectore Alme Vniuersitatis Study Cracoviensis, commutacione estiuali a. Dni 1487.

- 1089. Die Saturni quinta<sup>4</sup> May. Constitutus personaliter Laboriosus Iohannes Lapiduda Platwass constituit suum verum et legitimum procuratorem Honorabilem dnum Petrum de Novo foro, arcium baccalarium, in causa vertente inter ipsum et Honor. mgrum Cristannum de Transsiluania, occasione certi debiti. Presentibus ibidem Venerabili mgro Martino de Cracovia, collegiato maioris Collegy artistarum etc., et Ingeniosis Petro de Lipcz et Andrea de Korpana, studentibus, alias vt in actis. Dominus audita proposicione et responsione hinc inde ventilata, ob spem concordie continuat terminum ad idem faciendum hinc ad quindenam. Presentibus, ut in actis.
- 1090. Die Iouis de cima mensis Maijanno, quo supra. Honorabiles dni Nicolaus de Luschino<sup>5</sup> et Nicolaus de Cracovia, baccalary Alme Vniuersitatis Study Cracoviensis, coram dno rectore pro quibusdam rebus querimoniam fecerunt alias proposicionem. Et dnus rector decreuit bacc. Nicolao, rectori de s. Anna scolarum, vt predicto bacc. Nicolao de Luschow<sup>5</sup> res daret eas, quas recepit sub testimonio seruitorum Vniuersitatis, et si in aliquibus rebus defectus fuerit, idem bacc. de Luschow<sup>5</sup> debet illos conuenire, quos habet suspectos in illis rebus. Presentibus, ut in actis.
- 1091. Eodem die. In causa, vertente inter Dobeslaum de Crassne schiolo, actorem, ex vna et Honorabilem dnum Bartholomeum, bacca-

 <sup>1 26.</sup> IV.
 2 22. IV.
 Actorum nri 1089—1117, Codicis pag. 374—380.
 In Codice >sexta<.</li>
 Sic!

larium de Myelnik, partibus ex altera, reum, dnus rector decreuit, auditis proposicione et responsione hinc inde factis, ita, quod idem bacc. die Sabbati proximo i hora xxj reponeret duos florenos cum medio in iudicium, sub censuris ecclesiasticis, de alys autem rebus, ad que negatiue respondit, terminus continuatur a Sabbato proximo i ad octauam. Presentibus, ut in actis. Pro qua nota, sibi facta, tenetur medium grossum. Et in continenti monitus est per Stanislaum, sapienciam, seruitorem Vniuersitatis.

- 1092. Die eodem mgr. Bartholomeus de Hersperk, recognoscens, debitum duorum florenorum in auro teneri dno Georgio, aurifabro alias Brennar, obligauit se eosdem soluturos infra hinc ad octauam, sub censuris ecclesiasticis.
- 1093. Die Saturni xix mensis Mayanno, quo supra. Constitutus personaliter ad acta presencia Discretus dnus Iohannes Pirogowsskj, studens, ad Omnes ss. moram gerens, recognouit, se teneri vnam sexagenam Discreto Andree de Maczinino, eciam studenti, quam se obligauit soluturam infra hinc et ffestum Assumpcionis Marie<sup>2</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus ibidem Ingeniosis Petro de Lipcze et Andrea de Corpona, studentibus Vniuersitatis eiusdem.
- 1094. Anno, quo supra, die vero Saturni xix. Coram me notario publico et testibus infrascriptis Honorabilis dnus Nicolaus de Crzepicze, baccalarius arcium, suum verum et legitimum procuratorem constituit mgrum Martinum de Crayevicze, collegiatum maioris Collegy, in causa precipue, quam sibi mouere intendit (†enerosus dnus Iohannes Rozambarskj etc., ad tuendum et defendendum, ac alias in forma meliori. Presentibus Honor. dno mgro Martino<sup>8</sup> de Cracovia et Vincencio de Theschyn.
- 1095. Eodem die. In causa, vertente inter Stanislaum de Leopol, nomine fratris sui wlnerati, principalis, et Martinum de Semodia 4, studentem, dnus rector decreuit, caucionem inter ambas partes fieri de parendo iuri. Vnde actor assignauit Honorabilem mgrum Martinum de Crayevicze, qui super se hoc onus suscipiens, cauit pro actore, et Honor. mgr. Albertus de Brudzew, principalis, adiuncto collega, Ingenioso dno Adam, baccalario, caucionem fecerunt pro reo ad parendum eidem iuri vsque ad sentencie diffinitiue prolacionem ambarum parcium, alias vtraque pars iudicio debet sisti usque ad finale decretum parcium lese et ree, vbi rea parte 5 testibus reperta id, quod iustum fuerit et ordo postulauerit racionis, accipiet per Statutum Vniuersitatis, quod agit de mutilacione et wlneracione. Que huiusmodi inscripcio, cum non est notum de mutilacione eorumdem, pro quibus caucio facta est, in

<sup>1 12.</sup> V. 2 15. VIII. 2 Lysy. 4 Semodia ? 5 Sic!

Metrica dni rectoris per decretum dni rectoris anullata est, et fideiussores emisit vacuos a causa huiusmodi.

- 1096. Honorabilis dnus Nicolaus, baccalarius de Crzepicze, citatus ad hodiernam diem per Stanislaum, seruitorem Vniuersitatis, ad instanciam Generosi dni Nicolai Rozambarsskij pro quibusdam pecunijs alias florenis, per patrem dni bacc. sibi detentis, mgr. Martinus de Crayevicze tanquam procurator legitimus ad dicendum contra in quindena, ad id consenciente Gener. dno Nicolao Rozambarsskij, recepit terminum. Presentibus, ut in actis.
- 1097. Die vero Saturni xxvj May anno, quo supra. Constitutus personaliter Discretus Iohannes de Wacia, studens, in bursa Almanorum manens, ad acta presencia recognouit, se teneri Venerabili viro mgro Iohanni de Vissoka, decretorum dri, viginti grossos polonicales, quos se infra hinc et festum apostolorum Petri et Pauli submisit soluturos, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, ut in actis. Et in continenti monitus est per Paulum, seruitorem Vniuersitatis, et familia dni rectoris, presentibus circa hanc inscripcionem et deputacionem executoris ad monicionem huiusmodi factam, alias in presencia Petri de Lipcz et Andree de Corpona, studentum eiusdem Vniuersitatis.
- 1098. Ingeniosus dnus Sebastianus de Cibinio<sup>2</sup>, studens, citatus et comparens ac accusatus coram dno rectore de floreno detento, et debitum hunc dnus rector precepit soluturum dno Achacio, studenti, infra hinc et quatuor septimanas, sub censuris ecclesiasticis, sub quibus quidem censuris prefatus dnus Sebastianus submisit se eundem florenum soluere infra tempus prefatum. Presentibus seruitore Vniuersitatis Stanislao et Honorabili dno Petro de Czeycz, baccalario. Pro qua nota idem obligatus tenetur mediantem<sup>3</sup>.
- 1099. Die vero Saturni secunda Iuny anno, quo supra. In causa Discretorum Pauli, actoris, et Iohannis de Sylicze, rei, citati pro quodam libro, Exercicium Secunde partis et Donatic continente, dnus rector decreuit, actorem probare testibus, librum suum esse, circa ipsum reum visum, infra hinc et octauam alias Sabbatho ante Trinitatis. Presente Paulo, seruitore Vniuersitatis, qui retulit, se citasse ipsum Iohannem ad instanciam Pauli, studentis, cui dnus rector mandauit, reponere ad acta sua, sub censuris, librum, antequam probet, sub censuris ecclesiasticis?
- 1100. Paulus, sapiencia, retulit, se citasse Honorabilem dnum Bartholomeum de Myelnik, baccalarium Vniuersitatis Cracoviensis, quem in termino, sibi prefixo, non comparentem dnus rector pronunciauit contumacem ad instanciam Iohannis Mali Ian, pellificis de Cracovia.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 29. VI. <sup>2</sup> >de Cibinio insuperscriptum. <sup>3</sup> In Codice >medientem c. <sup>4</sup> In Codice >octaus c. <sup>5</sup> Alexandri Galli. <sup>6</sup> 9. VI. <sup>7</sup> Sic! <sup>5</sup>

- in termino sibi prefixo comparens, actore nichil faciente nec comparente, dnus rector ipsum absolutum a termino dimisit.
- 1102. Se de c i m a m e n s i s I u n y. Mgr. Iohannes de Gozd-kow, citatus ad instanciam Alberti de Strzezow, terciani in bursa pau-perum, presencialiter constitutus, idem mgr. recognouit, se dicto Alberto teneri vnum florenum in pecunys sine lato grosso, quem fide bona promisit nichilominus, sub censuris ecclesiasticis, sibj eundem soluere infra hinc et sex septimanas alias quarta die post ffestum s. Iacobi <sup>1</sup>. Presentibus Paulo, seruitore Vniuersitatis, et Petro de Lypcz, rectoris seruitore.
  - IIO3. Die vero Saturni xxv Augusti anno, quo supra. Ffrater Albertus de s. Marco, arcium baccalarius, citatus et comparens, accusatus per Iohannem de Cracovia, studentem, pro libro, Nowm Testamentum« continente et fertone, sibi in mutuum datis. Dnus rector mandauit eidem fratri Alberto de s. Marco, ad acta sua librum cum fertone reponere infra hinc ad octauam. Presentibus, ut in actis.
  - H04. Eodem die Nicolaus de Monte regio de bursa pauperum recognoscens, se teneri octo fflorenos mgro Iohanni de Zommerffelt, obligauit se eosdem sibi soluere, sub censuris ecclesiasticis, infra hinc et festum s. Michaelis proxime affuturum <sup>2</sup>.
  - 105 <sup>8</sup>. Die vero Saturni prima Septembris anno, quo supra. Honorabilis mgr. Cristophorus <sup>1</sup> ad acta presencia constitutus, recognoscendo debitum triginta quatuor florenorum minus quatuor grossis Venerabili mgro Blasio <sup>5</sup>, medicine dri, detentum, mgr. Cristophorus obligauit se, sub censuris ecclesiasticis, eidem dno dri tamdiu in Cracovia demorari, quamdiu scripta a patre non habebit, certificancia ipsum dnum drem de solucione dictorum triginta florenorum cum quatuor <sup>6</sup> minus quatuor grosis <sup>6</sup>, et interim dictum mgrum Cristannum <sup>6</sup> debet prouidere in expensis et quodcunque in expedicione dictarum expensarum dnus dr. ipsum mgrum Cristoforum fouendo consumpserit, totum dictus mgr. tenebitur soluere. Presentibus Petro de Lipcz et Stanislao, seruitore Vniuersitatis.
  - 1106. Eodem die constitutus ad acta presencia Iohannes de Coluschwar, per Stanislaum, seruitorem Vniuersitatis, citatus pro picario, per eundem invadiato Michaeli de Cracovia in tribus florenis et septem grossis et duobus quadrantibus, dnus rector decreuit, sub censuris ecclesiasticis, dictos tres florenos cum septem grossis et duobus quadrantibus soluere eundem Iohannem de Coluschwar Michaeli de Cracovia

<sup>1 29.</sup> VII. 2 29. IX. Nrus 1105 in omni parte sua deletus. 4 alias (?) Cristannus de castro Schesz? Wittembergensi. 6 Sic!

infra hinc et festum Michaelis proxime venturum<sup>1</sup>, et solucione huiusmodi facta picarius reddetur Gregorio de Swez, tanquam suo et legitimo possessori.

- 1107. Anno Dni millesimo quadringentesimo octogesimo septimo die vero Saturni prima Septembris. Constitutus personaliter ad acta presencia Honestus Martinus, oleator de Cracovia, recognouit, se realiter et cum effectu tulisse et leuasse triginta marcas pecunie communis et numeri polonicalis pro domo sua, quam vendidit Venerabili viro mgro Iohanni de Glogouia maiori, collegiato maioris Collegy, per eundem mgrum pro Vniuersitate comparata et empta et dicto Martino, oleatori, soluta, tali nichilominus condicione, ad huiusmodi vendicionem et empcionem adiecta et compactata, vt interim, antequam consensum dnorum consulum super domus eiusdem resignacione obtinebit, omnem exaccionem, iuxta morem ciuitatis interuenientem, idem mgr. Iohannes debet soluere. Sin autem huiusmodi resignacionem non poterint efficere liberam circa eosdem dnos consules Cracouienses, extunc prefatus Martinus, oleator, tenebitur pecuniam, videlicet triginta marcas, a mgro Iohanne de Glogouia etc. pro domo receptas, eidem sine quauis prorogacione restituere et domum e conuerso suscipere. Presentibus circa premissa Venerab. viro mgro Bernhardo 2 de Ñissa, s. theologie professore etc., mgro Petro <sup>8</sup> de Zambrzecz, eiusdem s. theologie baccalario, maioris Collegy collegiatis, et Iohanne, carpentario de Cracovia, testibus.
- 1108. Die vero Mercury quinta Septembris anno, quo supra. Constitutus personaliter ad acta presencia Honorabilis dnus Leonardus, arcium baccalarius de Lublyn, obligauit se, sub censuris ecclesiasticis, soluere sedecem grossos Venerab. viro dno Stanislao <sup>4</sup> de Brzezini, professori s. theologie etc., infra hinc et festum s. Martini proximum venturum <sup>5</sup>. Presentibus Paulo, seruitore Vniuersitatis, et Petro de Lipcz, studente eiusdem Vniuersitatis Cracoviensis.
- 1109. Die Saturni xv Septembris. Honorabilis dnus Albertus<sup>6</sup>, mgr. arcium et collegiatus in minori<sup>7</sup>, per Stanislaum, sapienciam, citatus ad instanciam mgri Mathie de Cobilino<sup>8</sup>, eiusdem Collegy collegiati, pro quibusdam membranis vitreis, in habitacione mgri<sup>9</sup> Zalyeschye contentis, quas idem mgr. Albertus denegabat dare. Et dnus rector vna cum consiliarys decreuit, fore restituendum membranas mgro Mathie, et quod vltra expensas ipsius mgri Mathie Vniuersitas pro dictis membranis aut procurator Vniuersitatis expenderit, idem mgr. Mathias tenebitur totum soluere. Presentibus Stanislao, sapiencia, et Petro, studente de Lypcz, testibus circa premissa.
- IIIO. Eodem die. Ex decreto domini in causa Georgij de Zarnowka ex vna et Martini de Czyachta, baccalary, occasione depilacionis,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 29. IX. <sup>2</sup> Mikosz. <sup>5</sup> Świętopełk. <sup>4</sup> Konicz. <sup>5</sup> 11. XI. <sup>6</sup> Brudzewius. <sup>7</sup> Collegio. <sup>8</sup> > Kobylinko <sup>4</sup> dieti. <sup>9</sup> Pauli.

percussionis, parte ex altera, prefatus Martinus, bacc., iurabit in octaua, quod non habuit condictionem aut intelligenciam cum quibusdam suis in hac parte complicibus occasione eiusdem depilacionis, et quod omnes et singulos, quos sentit in hac parte complices, in eodem termino coram dno rectore prodet et manifestabit. Presentibus, ut in actis.

- IIII. (18 Septembris). Constitutus ad acta presencia die Martis xviija Septembris Honorabilis dnus Cristannus de castro Schez, arcium mgr., et Iohannes de Coluschwar obligauerunt se soluere, sub censuris ecclesiasticis, vnum florenum cum septem grossis et duobus quadrantibus infra hine et Vndecim milia virginum Michaeli de Cracovia, manu nichilominus coniuncta. Presentibus, ut in actis.
- III2. Die vero Lune prima mensis Octobris anno, quo supra. In causa, inter Stanislaum de Dzyrgow, actorem<sup>2</sup>, et Marcum de Poznania ex altera partibus vertente pro quodam libro Ganifredi<sup>3</sup>, circa dnum Marcum reperto, dnus dr. decreuit, librum ad acta reponere prefato Marco pro feria quinta proxima alias ipso die s. Francisci<sup>4</sup>, qui tam diu circa dnum rectorem repositus manebit, donec evictorem dederit aut testes circa empcionem libri statuet, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis, Stanislao et Paulo.
- III3. Die vero Saturni sexta Octobris anno, quo supra. Constitutus ad acta presencia dnus Andreas de Likava, obligauit se Venerabili dno dri medicine, Iohanni de Poznania, tres florenos soluendos pro medicinis infra hinc et festum s. Martini inclusiue<sup>5</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis, Stanislao et Paulo.
- 1114. Die eodem. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse Stanislaum, studentem de Piscardia , ad instanciam Marci de Poznania, studentis, quo Stanislao non comparente, ipsum dnus rector pronunciauit contumacem, et decreuit processus contumacie dandos.
- III5. Anno; quo supra, die vero Saturni sexta Octobris. Ingeniosus dnus Iacobus Briczer de Cassovia ad acta presencia constitutus et coram Venerabili dno rectore, supra notato, coram quo acta presencia et sub titulo suo sunt notata, obligauit se, sub censuris ecclesiasticis, soluere viginti scotos alias quadraginta grossos Circumspecto Stanislao, sutori, visus debilis vel citra quadraginta grossos, infra hine et festum s. Martini affuturi b. Presente eciam ad hoc Petro de Lipsk Lipcz, seruitore dni rectoris.

¹ 21. X. ² In Codice >actore«. ³ >Poëtria«. ⁴ 4. X. ⁵ 11. XI. ⁶ de suburbio Cracoviensi >Rybaki«. ² >visus debilis«? ° >Lipsk« deletum. ° >Lipcz« insuperscriptum.

- III6. Die Lune octaua mensis Octobris<sup>1</sup>. Constitutus ad acta presencia Honorabilis dnus Nicolaus de Crzepicze, arcium baccalarius, recognoscens, debitum octo florenorum teneri et debere Generoso dno Nicolao Rozambarskj, hoc eidem obligauit se soluturum infra hinc et festum s. Martini inclusiue<sup>2</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis, Stanislao et Paulo. Et hoc debitum tenebitur reponere ad acta dni rectoris, tunc existentis, quos quidem florenos idem dnus Nicolaus Rozambarski contulit in absencia sui daturos Honesto dno Nicolao Ramolth, ciui Cracoviensi. Et in continenti, petente eodem Gener. dno Nicolao Rozambarsky pro executore, hunc dnus rector assignauit Venerabilem virum dnum Petrum<sup>3</sup>, mgrum arcium baccalariumque in s. theologia etc., qui mandato dni rectoris parens, monuit eundem dnum bacc. Crzepiczky, vt adueniente festo s. Martini prefatos octo florenos soluat realiter et cum effectu, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Vener. viro dno Mathia 4, decretorum dre, plebano ad s. Annam, et mgro Martino de Cracovia etc., et seruitoribus Vniuersitatis, Stanislao et Paulo.
- 1117. Die vero Veneris duodecima 6 mensis Octobris anno, quo supra. Constitutus ad acta presencia Honorabilis frater Albertus de s. Marco, baccalarius, obligauit se, sub censuris ecclesiasticis et grauioribus, quoniam ante innodatus fuerit, Iohanni de Cracovia, studenti Vniuersitatis huius, tredecem grossos cum medio infra hine et festum Purificacionis venturum, et in hane vim obtinuit absolucionem. Presentibus, ut in actis.

## (Acta et acticata coram rectore Nicolao Cracovita commutatione hiemali a. Dni 1487/88)<sup>10</sup>.

HI9. Die Saturni xxvij 11 anno, quo supra. Ingeniosus Henricus de Brega, studens, alias de Hedaw, citatus ad instanciam Hannus, muratoris, pro duobus florenis cum medio et pro peplo, medium florenum constante, dnus rector decreuit, vt idem dnus, Henricus de Brega alias de Hedaw, reponat et soluat realiter et cum effectu prenominato Hannuss, muratori, pro toto tres florenos infra hinc ad quindenam alias in crastino s. Martini 12, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Venerabilibus dno Iohanne 13 de Wysoczicze, decretorum dre,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice erronee »Augusti«. <sup>2</sup> 11. XI. <sup>3</sup> Świętopełk de Zembrzyce.

<sup>4</sup> Kostensi. <sup>5</sup> Łysy. <sup>6</sup> In Codice »tredecima«. <sup>7</sup> Cf. nrum 1103. <sup>8</sup> 2. II 1488.

<sup>8</sup> solvere. <sup>10</sup> Actorum nri 1119—1148, Codicis pag. 380—388 et 280. <sup>11</sup> Octobris.

<sup>13</sup> 12. XI. <sup>13</sup> Wysocki.

et Iohanne de Stanischevicze et Iohanne de Glogouia, collegiatis maioris Collegy.

- II20. Die eodem. Comparentes Ingeniosi Iohannes de Wacia et Andreas de Licava, citati ad instanciam Discreti Emerici de Epati<sup>1</sup>, tanquam veri factores et legitimi Iohannis<sup>2</sup> de Vacia, qui tenebatur prefato dno Emerico de Epati<sup>1</sup> vnum florenum cum decem grossis, quem cum prefatis decem grossis dnus rector decreuit soluturum prenominatis factoribus infra vnum mensem. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis, sub pena excommunicacionis<sup>2</sup>.
  - 1121. Die Saturni x mensis Nouembris. Petrus, arcium baccalarius de Strigonio<sup>3</sup>, per Stanislaum, sapienciam, citatus et comparens, et pro debito quinque florenorum per Andream de Cracovia, vini propinatorem, coram dno rectore accusatus, dnus rector decreuit et demandauit prefato Petro, arcium bacc., dictos quinque florenos fore soluendos infra hine et quatuor ebdomadas, sub censuris ecclesiasticis, eidem Andree de Cracouia, cognomine Hungar. Presentibus, ut in actis, Vniuersitatis et rectoris seruitoribus.
  - II22. Die eadem. Supradictus Petrus de Strigonio, arcium baccalarius, per Paulum, Vniuersitatis seruitorem, citatus ad instanciam Ingeniosi Alberti de Nylka, similiter arcium bacc., comparens in termino, recognouit publice, se eidem Alberto, bacc., deberi et teneri tres florenos mutuatos et xx grossos polonicos pro gladio amisso, et x grossos latos bohemicos. Et dnus rector decreuit, vt hec omnia sibi soluat infra hinc et vnum mensem alias vsque ad festum Concepcionis b. Virginis Marie inclusiue , sub censuris ecclesiasticis. Et ibidem in continenti bacc. Albertus, actor, petiuit sibi dari executorem ad ipsum monendum, et monitus est statim per Paulum, Vniuersitatis seruitorem, super eodem. Ceterum datus est partibus terminus ad octauam Petro, bacc., ad probandum et testes inducendum de tunica flauea, quam idem dicit sibi esse donatam per Albertum, bacc., ipso Alberto, bacc., oppositum dicente et tunicam quasi suam repetente.
  - 1123. Die vero Veneris xvj mensis Nouembris anno, quo supra. Honorabilis dnus Nicolaus Crzepiczkj, arcium baccalarius, reposuit octo florenos in pecunia ad acta dni rectoris et coram vicerectore, quos se pro festo Martini obligauerat reponere. Quos quidem octo fflorenos Honestus dnus Nicolaus Ramolth recepit ex commissione dni Rozambarsskj, cui obligacio facta est. Et cauit nichilominus idem Ramolth pro dno Rozambarsskj de parendo iuri coram quocunque iudice, si in aliquo eidem dno bacc. aut patri suo fuerit obnoxium aut si aliquid eidem tenebitur. Presentibus Vincencio de Theschyn et Martino de Tharnow, studentibus.

<sup>1 »</sup>Epati«?, »Epati«? 2 Sic! 3 »de Strigonio« in margine additum. 4 8. XII. 5 »partibus« deletum. 6 In Codice »testibus«. 7 11. XI.

- 1124. Die vero Saturni xvij mensis Nouembris anno, quo supra. Constitutus ad acta presencia Iohannes, murator, alias Hannus, suum verum et legitimum constituit procuratorem, Bernhardum videlicet, Scholthiss cognominatum, ad agendum, defendendum, si quid contra eum motum fuerit ab Ingenioso Henrico de Hedaw, studente, super quo idem Hannus, murator, idem Bernhardo Scholtiss pleno iure extrahendi debitum tollendumque ac levandum ac processus continuos circa dnum rectorem contra prefatum studentem, tanquam contra debitorem suum, recipiendum commisit vsque ad plenarium solucionem trium florenorum cum expensis processum soluendorum. Quos tres florenos idem dnus rector pro tempore iam lapso, sub penis et censuris ecclesiasticis, demandauerat soluturos, et alias in forma meliori procuracionis solite fieri eidem Bernhardo idem murator Hannus commisit cum omni potestate sua debitum trium florenorum tollere et leuare. Presentibus Vincencio de Theschyn et Martino de Tharnow, studentibus.
- 1125. Die vero Iouis xxij¹ anno, quo supra. Paulus, sapiencia, retulit, se citasse Honorabilem dnum Iohannem de Coluzvari ad instanciam Honor. dni Cristanni², arcium mgri, propter debitum trium florenorum, in mutuum sibi dno Iohanni de Coluzvar concessorum et datorum, qui recognoscendo, se teneri et debere prefato mgro Cristanno, ex decreto dni vicerectoris obtulit se fideiussores pro se et soluendos tres florenos intercessores ³ ad iudicium dni rectoris producere pro feria vj⁴ aut pro die Sabbati proxime venturo⁵, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, ut in actis. Et alias obligauit se, sub eisdem censuris, soluere tres dictos florenos pro festo Natalis Dni exclusiue, et eosdem fideiussores ducendo, qui pro eo caucionem facient de soluendo et de parendo iuri racione dictorum trium florenorum, et alias de non recedendo. Et hoc dnus vicerector decreuit faciendum, sub penis prefatis. Presente Paulo, sapiencia et seruitore Vniuersitatis, et Vincencio de Theschyn.
- 8126. Die vero Mercury xvj Ianuary anno Dni millesimo quadringentesimo octogesimo octauo. Constitutus ad acta presencia Honorabilis dnus Iohannes de Coluzwar, recognouit, se teneri et debere Honesto dno Michaeli de Cracovia duodecim fflorenos in auro racione quarumdem rerum, per ipsum dnum Michaelem a Iudeis exemptarum, quas idem dnus Iohannes de Coluzwar invadiauerat in prefatis xij florenis. Quos quidem xij fflorenos pro totali debito prefatus dnus Iohannes de Coluzwar obligauit se dno Michaeli soluere infra hinc et festum s. Adalberti proxime venturum 6, hoc adiecto casu interveniente, quod Deus permittat mortem super prefatum dnum Iohannem, commisit res prefatas, sibi Michaeli invadiatas, vendendas pro vsu meliori suo et prout sibi videbitur. Presentibus ibidem Discretis Stanislao de Kazimiria et Vincencio de Theschyn. Res autem, per Michaelem supradictum ex Iudeis redempte, prenominato dno Iohanni de Coluzwar et circa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 22. XI. <sup>2</sup> de Schesz. <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> 23. XI. <sup>3</sup> 24. XI. <sup>6</sup> 23. IV.

eundem Michaelem in xij florenis reposite, sunt hee: tunica panni brunatici, subducta marduribus, schuba nominata, in decem florenis, tunica viridis coloris et colerium muliebre cum fibulis in duobus florenis, et sic in xij florenis.

- 1127. Die vero Saturni xix Ianuary anno, quo supra. Constitutus ad acta presencia Discretus Henricus de Hedaw, studens Vniuersitatis Study Cracoviensis, obligauit se, sub censuris ecclesiasticis, Vlrico de Norimberga soluere vnum florenum cum quatuor grossis infra hine ad quindenam. Presentibus Ingeniosis Stanislao de Skawina et Iohanne Casparhida de Poznania, testibus circa premissa.
- Il28. Die Saturni xxvj¹ Ianuary. Honorabilis dnus Petrus de Czaycz, arcium baccalarius, citatus per Paulum, seruitorem Vniuersitatis, ad instanciam Honor. mgri Michaelis², senioris burse Ierusalem, et comparens, dnus rector, occupatus certis negocys, prefixit vlteriorem terminum alias pro 3 feria proxime futura post Conuersionis Pauli³. Presentibus, ut in actis.
- 1129. Die Saturni xxiii Ffebruarij. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse Honorabilem dnum Iacobum, baccalarium de Cibinio, ad instanciam Andree Hunger pro medio floreno, quem dnus rector mandauit soluere prefato Andree Hunger, tanquam ex confessatis, infra hinc ad quindenam. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis, sub censuris ecclesiasticis 4.
- II30. Die eodem. Honorabilis dnus .....<sup>5</sup>, areium mgr., citatus per Paulum, sapienciam, ad instanciam eiusdem prefati Andree Hunger: dnus rector audita non ad propositum responsa, vtpote irreuerenciam, sibi exhibitam, in diffamacionem prefati Andree Hunger vergencia, remisit, exonerando se a causa prefata, ad dnum officialem Cracoviensem partes prefatas vel ad alium iudicem quemcunque.
- II316. Anno Dni millesimo quadringentesimo octogesimo octauo, die vero Saturni xxiij. Discretus Henricus de Brega 7, studens, in bursa Almanornm commorans, constitutus ad acta presencia, obligauit se soluere vnum florenum cum septem grossis latis Honorabili dno Georgio de Croacia, arcium baccalario, infra hinc et dominicam Oculi 8, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Venerabili dno Iohanne de Vissoczicze 9, decretorum dre etc., et Paulo, sapiencia, seruitore Vniuersitatis.
- 1132. Die vero Saturni prima Martii 10 anno, quo supra. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse Discretum Achacium,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice \*\*xj<. <sup>2</sup> Parisiensis. <sup>3</sup> 29. I. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> \*\*....< locus vacuus. <sup>6</sup> Nrus 1131 bis in Codice, pag. 385 et 280, scriptus. <sup>7</sup> alias \*de Hedaw<. <sup>8</sup> 9. III. <sup>9</sup> Wysocki. <sup>10</sup> In Codice per errorem \*Aprilis<.

studentem, ad instanciam mgri Iohannis de Zemerfelth. Qui studens Achacius comparens, audita proposicione, contra se per mgrum Iohannem proposita pro quibusdam xij florenis cum ½ et xij grossis, sibi mgro debitis, recognouit debitum, quem dominus ex confessatis decreuit soluere infra hinc et dominicam Palmarum prefatum debitum predicto mgro, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis.

- 1133. In causa vertente et coram domino mota occasione cuiusdam debiti, inter mgrum Iohannem de Zemerfelth et inter Iohannem de Wacia facti, qui petens fieri racionem cum dno mgro, dnus rector admisit alias ad idem faciendum, ad octauam assignauit terminum. Et post racionem dictus studens se protestatus est respondere velle. Presentibus, ut in actis.
- 1134. Andreas de Licawa, studens, recognouit, se teneri et debere xj florenos cum medio et septem grossis mgro Iohanni de Zemerfelth, supradicto, quos dnus rector decreuit sibi soluturos realiter et cum effectu infra hinc et dominicam Palmarum<sup>1</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis.
- 1135. Petrus de Buda recognouit, se debere tres florenos duntaxat mgro Iohanni de Zemerfelt, quos dnus rector decreuit soluturos fore infra hinc et dominicam Palmarum<sup>1</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, ut supra.
- 1136. Die eodem. Mgr. Stanislaus de Gorky obligauit se ad soluendum quatuor grossos Nicolao, organiste, infra hinc et dominicam Letare <sup>2</sup> Oculi <sup>3</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, ut in actis.
- 1137. Die Lune 3 cia mensis Marcy. Andreas de Lijkawa, in bursa Almanorum manens, recognouit, se debere et teneri dno dri Henrico de Norenberga j florenum occasione cure medele. Et dnus rector decreuit, vt eum sibi soluat infra hinc et feriam 4tam proximam 4, sub censuris. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis et dni rectoris.
- II38. Secuntur attestaciones in causa dni Arnoldj <sup>5</sup>, decretorum dris et canonici Cracouiensis, ex vna et <sup>6</sup>.
- 1139. Die vero Mercury quinta Marci<sup>7</sup> anno, quo supra. Discretus Georgius de Croacia, baccalarius arcium, studens, ad acta presencia constitutus in recessu suo, constituit suum verum et legitimum procuratorem ad agendum et defendendum in causa et causis, quas habet, habuit vel habiturus est cum Henrico de Brega de bursa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 30. III. <sup>2</sup> »Letare« deletum. <sup>3</sup> 9. III. <sup>4</sup> 5. III. <sup>5</sup> Arnolphi Mirżyniec. <sup>6</sup> Nrus 1138 ad finem non perductus, cf. nrum 1151. <sup>7</sup> Sic!

Almanorum, aut alias ad melius disponendum et concordandum, Discretum Martinum de Cibinio, Transsiluaniensem, et alias in forma meliori, dno rectore hanc constitucionem procuratoris et onus prefato Martino de Cibinio in se suscipiente admittente. Presentibus Honesto dno Stanislao Czyolek, eiue de Cracovia, et Petro de Lubcz<sup>1</sup>, studente.

- 1140. Sebestianus de Cibinio, cittatus ad instanciam Hemmaraus<sup>2</sup>, prout retulit seruitor Paulus, inter quos ad idem faciendum terminus ad primam iuris continuatur. Presentibus seruitoribus.
- 1141. Die eodem. Sebestianus de Cibinio recognouit et sponte fassus est, se tenerj sex florenos dno Ade Fflesse, de tribus vero Adam dictus, de quibus proposuit, probabit aut iurabit prima iuris. Presentibus ibidem seruitoribus etc.
- 1142. Die vigesima prima mensis Marcij. Petrus de Czaijcz, arcium baccalarius, obtulit se sponte vnum fflorenum infra hinc et festum s. Stanislaj proxime venturj<sup>8</sup> fore dandum mgro Michaelj Parisiensi<sup>4</sup> pro certis inter eos pactis, circa resumpcionem factis, et interim infra octauam pignus in valore reponet, sub censuris. Presentibus ibidem Venerabili et Honorabili mgro Andrea, seniore burse philosophorum, et Mathia de Gora etc.
- 1143. Die eodem. Veniens Sebestianus de Cibinio, studens, recognouit, se tenerj Honesto dno Hemenraus¹ certi debiti quatuor florenos hungaricales et racione informacionis in artificio citare duos florenos, quos se obligauit pro festo s. Stanislai proximo soluturum, sub censuris. Et ibidem in instanti monitus est, ut pro termino eodem satisfacere curaret. Presentibus ibidem dnis Alberto, baccalario, et Georgio, viccario ad s. Stephanum.
- 1144. Die eodem. Paulus, seruitor, recognouit, dnum baccalarium Simonem de Sijebrzcz <sup>1</sup> ad instanciam Allexij de Polthowszko cittatum, inter quos ob spem concordie ad octauam continuatur alias ad idem faciendum <sup>1</sup>. Presentibus ibidem, quibus supra.
- 1145. Die Veneris ivta<sup>5</sup> Aprilis. Veniens Discretus Sebestianus de Cibinio, studens Cracoviensis, recognouit, se teneri iiij florenos cum medio et vnum latum grossum bohemicalem Prouido Andree Hunger, ciui Cracoviensi, et promisit soluere in tribus ebdomadis eidem, et si nuncius eiusdem Sebestiani de Hungaria in eisdem tribus ebdomadis <sup>1</sup>, extunc idem Hunger debet adhuc quartam ebdomadam prestolari. Quod si idem Sebestianus non fecerit solucionem, extunc summisit se, sub grauioribus censuris, quod idem Hunger poterit vadia ipsius

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Cf. nrum 1143. <sup>3</sup> 8. V. <sup>1</sup> de Bystrzyków <sup>5</sup> In Codice »vta«.

Sebestiani vendere absque omni impedimento, et exnunc consensit ipsi Sebestiano in absolucionem.

- 1146. Die decima mensis Aprilis. Veniens ad acta Honorabilis dnus Venceslaus de Glijvijcz, arcium liberalium baccalarius, executor testamenti Honor. olim Gregory Czeffleij, constituit in forma et modo, quibus potuit melioribus, suum verum procuratorem, videlicet dnum Iohannem de Glijvijcz Czeffleij, in causa et causis, quas habet aut habere posset in iudicio Venerabilis dni rectoris uel ipsius vices gerentis cum quibuscunque personis, precipue tamen cum Vener. dno Georgio de Leopolj<sup>1</sup>, medicine dre, in certa causa librorum, et alias in forma meliorj. Presentibus, ut in actis.
- 1147. In causa dnorum suprascriptorum, videlicet dris Georgij de Drobycz<sup>2</sup> etc., et baccalary<sup>3</sup> de Glivycz, terminus ad idem faciendum infra hinc et primam iuris post festum s. Stanislai<sup>4</sup> de consensu parcium continuatur. Presentibus etc.
- 1148. Die Saturni decima nona mensis Aprilis. Discretus Laurencius de Corona, cittatus ad instanciam Honeste dne Heduigis de Cracouia pro quibusdam rebus, inter eos hinc inde habitis, dnus baccalarius supradictus promisit coram dno rectore et assesoribus eius, annulum aureum valore quinque florenorum reddere et restituere in presencia dni rectoris eidem dne supradicte ad maximum feria secunda ante festum s. Georgij 5, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, ut supra, seruitoribus Vniuersitatis et dni rectoris.

## (Acta acticata coram rectore Mathia Kobylinko de Kobylino commutatione aestivali a. Dni 1488).

**→** 

II50. Die Saturni xxvj<sup>7</sup> Aprilis. Paulus, sapiencia, retulit, se citasse ad instanciam Thome, studentis, Honorabilem dnum Albertum de Nilka, arcium baccalarium, qui proposuit coram dno rectore, quod sibi tenetur xj latos grossos idem bacc., quo recognoscente, sibi dno Thome, studenti, teneri, dominus decreuit sibi, reponere dictos xj latos grossos infra hinc et festum s. Stanislai proxime venturum 4. Presentibus, ut in actis, sub censuris ecclesiasticis 8.

de Leopolj«, sic!
 de Drobycz«, sic!
 Venceslai, cf. nrum 1146.
 N.
 101. 1V.
 Actorum nri 1150--1204, Codicis pag. 388-398, 401, 402, 404-406 et 279.
 In Codice \*\*xxiij«
 Sic!

- III. Anno Dni millesimo quadringentesimo octogesimo octauo. In causa Venerabilis virj dni Arnolphi 1, dris s. theologie et iuris, canonici Cracouiensis, ex vna et Honorabilis dni Alberti, arcium baccalary de Vyerzynouicze, actu presbiteri, ex altera partibus, per hanc nostram sentenciam interlocutoriam decernimus, libellis hine inde oblatis pari passu respondendum, non obstantibus quibuscunque excepcionibus, quarum aliquas ad locum suum reseruamus. Lecta, lata et in hys scriptis est pronunciata est hec sentencia interlocutoria per Vener. mgrum Mathiam de Cobilino, s. theologie professorem etc., tunc rectorem Alme Vniversitatis Study Cracouiensis. Presentibus Discretis Iacobo de Gezow et Martino de Cobilino, studentibus.
- 1152. Non a mensis Maij anno Dni millesimo quadringentesimo octogesimo octauo. Ad acta presencia constitutus Discretus Iohannes Czephel de Glyeywycz, procurator legitimus Venceslai, fratris sui de ibidem, obligauit se et nomine prefati Venczeslai, fratris sui, pro festo s. Iohannis Baptiste<sup>3</sup> libros, per awnculum ipsorum dno Georgio de Drohobycz, dri in medicinis, detentos, sub censuris eclesiasticis, reponere. Presentibus Discretis Iacobo de Gezow et Martino de Cobilino, studentibus.
- 1153<sup>4</sup>. Die Saturni decima mensis May anno Dni 1488. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse Discretos ('ristophorum de .....<sup>5</sup>, arcium baccalarium, et .....<sup>5</sup> ad instanciam .....<sup>5</sup>. Qui constitutus coram Venerabili dno dre proposuit <sup>6</sup>.
- 1154. Die Lune xij<sup>7</sup> mensis May anno Dni 1488. Citatus dnus Achacius de Transsiluania, studens, ad instanciam Andree Vngari, ciuis Cracoviensis, ex suis confessatis condempnatus est ad soluendum vnum florenum pro expensis prefato Andree Vngaro pro crastino die, de reliquo autem debito, quod obiecit sibi, debet iuramento satisfacere eciam pro die crastina. Presentibus, ut in actis.
- 1155. In eodem termino citatus Sebestianus, studens de Transsiluania, ad instanciam Georgy, sutoris de Cracovia, et comparens, per dictum Georgium, sutorem, accusatus de debito vnius floreni. Qui Sebestianus ex suis confessatis condempnatus est ad soluendum prefatum florenum infra hinc et quatuor ebdomadas, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, ut in actis.
- 1156. Eodem die. Discretus Iacobus, studens de Herbestat, citatus ad instanciam Honesti Andree Hungar, ciuis de Cracovia, et non comparens, per dnum rectorem contumax est pronunciatus. Presentibus, vt in actis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mirżyniec. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> 24. VI. <sup>4</sup> Nrus 1153 in omni parte sua deletus. <sup>5</sup> ..... locus vacuus. <sup>6</sup> Res ad finem non perducta. <sup>7</sup> In Codice »xj«.

- 1157. Iacobus, studens de Cibinio, ex decreto domini racione iuramenti, ad debitum Andree <sup>1</sup> facti, debet reponere medium florenum pro hora xx.
- 1158. In eodem termino mgr. Gregorius cum fratre Iohanne de Cibinio ex domini decreto debent constitui pro hora xx ad respondendum pro equo.
- Die tredecima mensis Maij a. Dni 1488. Veniens ad acta rectoratus presencia Venerabilis dni Stanislaj Cobylenszky, decretorum dris et protunc vicerectoris, Religiosus Stanislaus, alias nomine Religiosorum Valerianus, ffrater ordinis s. Ffrancisci de obseruancia, tunc non professus sed liberj arbitrij, tamen sanus mente ac corpore existens, non coactus nec aliquo dolo seductus aut fraude seductus, sed propria sponte et deliberatus, consilio confratrum suorum et aliorum fretus, in prefati Vener. dni Stanislai ac mej notarij publicj presencia constituit et solempniter eligit suum verum et legittimum executores ac rerum suarum, quas habuit et proprias ac in debitis, dispensatores, videlicet Vener. virum mgrum Paulum de Zaclijczow et Simonem de Szijeprcz, arcium baccalarium, quibus omnimodam in debitis et in rebus omnibus suis mobilibus exigendi ac dispensandi dedit et comissit facultatem et potestatem, constitucionem nichilominus ipsorum circa huiusmodj dispensacionem onerando, ibidemque patruo suo, Nobili Nicolao de Szrzebrzewo, heredj in ibidem, omnia bona patris sui paterna immobilia resignat, ita tamen, quod parentibus ipsius de eisdem bonis elemosinam impartiretur, super quo constitucionem eiusdem onerat. Presentibus ibidem Discreto et Honesto Nicolao de Lijbowijdz, Martino de Szanczpow ac Paulo, seruitore Vniuersitatis.
- Il60. Die Martis xiij<sup>5</sup> May anno Dni 1488. Constitutus ad acta presencia Discretus Andreas de Transsiluania<sup>6</sup> Cibinio recognouit, se teneri et debere Honesto dno Iohanni<sup>7</sup> Nicolao<sup>8</sup> Kyczwater, ciui Cracouiensi, octo florenos minus ortone, quos se obligauit soluere ad festum Bartholomei<sup>9</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Paulo, sapiencia, et Achacio de Transsiluania, studente Vniuersitatis Cracoviensis.
- 1161. Anno et die eodem. Iohannes de Cibinio citatus per Paulum, sapienciam, ad instanciam Honorabilis dni Emerici 10, baccalary, et non comparens, per dominum contumax est pronunciatus. Presentibus, ut in actis.
- 1162. Die vero Mercury xiiij 11 anno, quo supra. Mgr. Iohannes de Glogouia cauit medium florenum pro Iacobo, studente de

<sup>1</sup> Hungari. 2 Nrus 1159 conscriptus separatim in chartula, non recto loco in Codice, pag. 279, inserta. 3 \*\*seductus deletum. 4 Sic! 5 In Codice \*\*xij <. 5 \*\*Transsiluania deletum. 7 \*\*Iohanni deletum. 5 \*\*Nicolao insuperscriptum. 11 In Codice \*\*xij <.

Herbestath, soluere Andree Hunger pro festo s. Margarethe<sup>1</sup>. Presentibus, ut in actis.

- 1163. Eodem die Stephanus de Medyess, studens, ad acta presencia constitutus, obligauit se prefato Andree Hunger de Cracovia pro expensis medium alterum florenum infra hinc et festum s. Margarethe <sup>1</sup> soluere, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, ut in actis.
- 1164. Anno, quo supra, die vero Mercury xiiij May. Paulus, sapiencia, retulit, se citasse Discretum Iacobum, studentem de Cibinio, ad instanciam Discreti Adam de Lublyn, studentis, quo non comparente, dominus ipsum contumacem pronunciauit. Presentibus, ut in actis.
- 1165. Die vero Saturni xvij May anno, quo supra. Achacius citatus per Paulum, sapienciam, ad instanciam dni Stanislai Belze, ciuis Cracouiensis, qui proposuit contra dnum Achacium, quod sibi tenetur tres florenos cum decem septem grossis. Vnde idem Achacius, studens, ex suis confessatis condempnatus est ad soluendum dictos tres florenos cum xiiij grossis dicto dno Stanislao infra hinc et tres ebdomadas, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, ut in actis.
- 1166. Anno Dni 1488 Saturni xvij May. Dnus rector occupatus certis negocys, terminum pretixit partibus, videlicet Leonardo, baccalario, actori et seniori burse pauperum, et Stanislao de ibidem, citatis per Paulum, sapienciam, distulit pro prima iuris alias pro feria 3 infra octauas Ascensionis province dicte burse, dre Stanislao de Brzezini, causam ad se inter has partes deuolui et ad finem bonum commiti absque iuris ventilacione arestando terminum, petente. Et dominus admisit. Presentibus, ut in actis.
- 1167. Die Saturni vltima May<sup>4</sup>. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse Stephanum, Vngarum et studentem de bursa Almanorum, ad instanciam Iacobi, sartoris de Cracovia, quo non comparente et vltra horam solitam expectato, instante dicto Iacobo, sartore, dnus rector ipsum contumacem pronunciauit et decreuit, processus contumacie dandos. Presentibus, ut in actis.
- 1168. Die Lune secunda Iunij. Paulus, sapiencia, retulit, se citasse Petrum de Sandecz et Iohannem Boleslaum<sup>2</sup> de Lithwania, studentes de pauperum bursa, ad instanciam Barbare Laurency de platea Visle seu Fistule<sup>2</sup>, quibus non comparentibus, dominus eos, instante dicta Barbara, contumaces pronunciauit et decreuit, processum contumacie fore dandum. Presentibus, ut in actis.
- 1169 5. Die Martis tercia mensis Iuny anno Dni 1488. Venerabilis dnus Arnolphus de Myrzymyecz 2, decretorum dr., iuxta

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 13. VII. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> 20. V. <sup>4</sup> 31. V. <sup>5</sup> Nrus 1169 in omni parto sua deletus.

exigenciam termini, a dorso cuiusdam libelli summarij seu proposicionis Honorabilis dni Alberti de Vyerzynouicze, arcium baccalary, ad iurandum de calumpnia, sibi dno bacc. iuxta quinque capitula per dnum rectorem, quod prestitit <sup>1</sup>.

- 4170. Anno Dni millesimo 488 die Martis tercia Iunij. Iuxta decretum dni rectoris Honorabilis dnus Albertus², tanquam actor, iurauit de calumpnia vitanda iuxta quinque³ omnia capitula iuramenti, quod non calumpniose agit cum Venerabili dno Arnolpho⁴. In instanti eciam Vener. dnus Arnolphus, decretorum dr., iuxta quod sibi detulit idem dnus Albertus, ut iuret super contenta sue proposicionis seu libelli pro finali terminacione litis huiusmodi, iuramentum protulit: Ego Arnolphus iuro ad sancta Dei Ewangelia, quod non fui causa lesionis baccalary, 2do iuro, quod idem bacc. non seruiuit mihi medium tercium annum, 3cio iuro, quo non feci pactum cum eodem bacc. de beneficio, dando sibi pro seruicio. Presentibus Vener. et Discretis dnis Mathia de Costen, plebano ad s. Annam, et Andrea de Labyschyn, dribus in decretis, consiliarys dni rectoris, et Nicolao de Michalovycze, Nicolao de Cobilino et Martino de Cobilino, studentibus.
- 1171. Die Martis (10 Junii) 1488. Andreas de Liptouia obligauit se soluere Honesto dno Stanislao Belze, ciui Cracoviensi, xvij grossos infra hinc et xij dies alias infra hinc et dominicam sequentem, sub censuris ecclesiasticis. Idem eidem obligauit se, sub censuris ecclesiasticis, soluere alios decem et septem grossos infra hinc et ffestum Iacobi <sup>5</sup> aut alias ad habendam pecuniam de domo. Presentibus, ut in actis.
- 1172. Die vero Iouis xij Iuny anno, quo supra. Constitutus ad acta presencia Venerabilis mgr. Mathias de Myechow, dr. in medicinis, obligauit se, sub censuris ecclesiasticis, soluere tres florenos Vniuersitati pro fisco infra hinc ad vnum annum, alias a festo s. Iohannis Baptiste proxime venturo? ad aliud festum s. Iohannis? anni Dni 1489. Presentibus Vener. viro dno Mathia de Cobilino et Stanislao, seruitore Vniuersitatis, et collegiatis domus Collegy maioris.
- 1173. Die Lune xvj<sup>9</sup> (Junii) anno Dni 1488. Constitutus ad acta presencia Iohannes de Pyotrouicze, studens, cauit pro Discreto Stanislao de Trzevycza de securitate Paulo, sapiencie, qui de mandato dni rectoris quandam mitram laycalem, minutatam, incisam, deposuerat ad dnum rectorem deferendam ex suo mandato. Presentibus, ut in actis, alias dictis et Martino de Cobilino, sapiencia.

<sup>1</sup> Sic!, cf. nrum 1170. 2 Wierzynowicensis. 3 >quinque« deletum 4 Mirżyniec. 5 25. VII. 6 Nrus 1172 in omni parte sua deletus. 7 24. VI. 8 Ad calcem nri 1172 propria manu die 20. V a. 1489 adscripsit dr. Miechowita: >Soluit totum feria quarta proxima post Zophie, presente dno rectore dno Cobylenskij et procuratore Vniuersitatis« (dre Wysocki). 9 In Codice >xv«.

- 1174. Die vero Lune xxiij mensis Iunij anno, quo supra. Iohannes de Vylna, Litwanus, studens de bursa pauperum, constitutus ad acta presencia, obligauit se Stanislao, cauponi de Cracovia, soluere xviij grossos, sub censuris ecclesiasticis, infra hinc et duas hebdomadas. Et in continenti monitus est ex mandato dni rectoris, ut soluat infra hinc ad quindenam. Presente Stanislao, sapiencia.
- 1175. Die Saturni xxviij Iuny. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse ad instanciam Honesti Andree Vngari de ('racovia Discretum Achacium, studentem de bursa Almanorum, quo non comparente in termino sibi prefixo, dnus rector, instante actore, pronunciauit ipsum Achacium, studendem, contumacem decreuitque, processus excommunicacionis fore dandos super prefatum Achacium. Presentibus, ut in actis.
- 1176. Anno, quo supra, die vero Saturni xxviij Iunij. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse ad instanciam Discreti Michaelis de Leopoli, studentis, Nicolaum de Pylzna, studentem, contra quem verbo proposuit, quomodo ipsum diffamauit verbis, dehine verberibus depilando ac per crines trahendo, et alys iniurys affecit. Quas iniurias taliter, ut premissum est, sibi irrogatas, extimauit et extimat ad centum florenos, petiuitque dnum rectorem, ipsum Nicolaum de Pilzna cogi et compelli ad solucionem pro huiusmodi lesione et inhonesta traccione sibi dno Michaeli centum florenos. Ex aduerso dictus reus, citatus et comparens, animo litem contestandi negauit narrata, prout narrantur. Et dominus actori prefato dedit ad probandum per testes pro prima iuris, alias pro feria 3¹. Presentibus, ut in actis.
- 1177. In eodem termino Discretus Iohannes de Noua ciuitate citando per Stanislaum, sapienciam, Nicolaum de Thyczyn, proposuit contra eum, quod ipsum lesisset ad pedem, supponendo pedem pedi, quam lesionem extimauit ad tres florenos, petiuitque, dnum Nicolaum compelli ad soluendos huiusmodj tres florenos et alias in expensis condempnari, ipso Nicolao, reo, ex aduerso astante et negante narrata, prout narrantur. Et dominus dedit ad probandum actori pro feria 3<sup>1</sup>. Presentibus, ut in actis.
- 1178. Die Martis prima Iuly. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse ad instanciam Michaelis de Leopoli testes hos, qui secuntur, pro parte sua et contra Nicolaum de Pylzna, racione cuiusdam diffamacionis, percussionis et depilacionis, in minori Collegio factis. Primus, mgr. Mathias de Cobilino<sup>2</sup>, collegiatus in minori, interrogatus de verbis, si quibus eum affecisset Nicolaus de Pylzna, de hoc sibi non constare, dixit, duntaxat ad clamorem prefati Iohannis<sup>3</sup> de Leopoli, Ve michi! proclamantis, descendens, dixit ad Nicolaum de Pilzna, cur

<sup>1 1.</sup> VII. 2 »Kobylinko« dictus. 3 »Iohannis«, sic!

ipsum Iohannem 1 Michaelem 2 percussisset, idem reus respondit, quia volui et quia est reus. Et dixit, quod in crastino idem Nicolaus de Pilzna venerat ad mgrum Mathiam, inductum, rogans, vt concordaret eos, simili modo eum interrogante, cur talia presumpsisset facere, reo respondente, quod sibi esset reus. — Secundus testis, Iohannes de Hectorow, sub iuramento in generalibus interogatorys clare expeditus, ad proposicionem autem dni Iohannis Michaelis de Leopoli specialiter interrogatus, an eundem verbis inhonestis et probrose affecisset, dixit, quod se vna verbis affecerunt, et interim pro aqua idem inductus, iuerat, et veniens, ab alys audiuit, quod ipsum prefatus Nicolaus percussisset. — Tercius testis, Iohannes Lissek de Ilkusch, similiter deposito iuramento in generalibus interrogatorys bene expeditus, ad proposicionem autem dni Michaelis specialiter interrogatus, videlicet an audiret, quod verbis inhonestis ipsum Michaelem Nicolaus de Pilzna afficeret, dixit, quod se simul increpabant comedendo, et audiuit, quod idem Nicolaus voluit percutere Michaelem. Item interrogatus, an vidit, quod ipsum percussisset idem Nicolaus, dixit, quod vidit ipsum Nicolaum trahere Michaelem per crines huc atque illuc in curia Collegy minoris. — Et tantum de testibus inductis pro parte Michaelis de Leopoli, examinatis rite et legitime, specialibus non obmissis, circa huiusmodi fieri solitis et ad proposicionem ipsius Michaelis. Ex quibus dictis testium et deposicionibus eorumdem dnus rector condempnauit Nicolaum de Pilzna in xij grossis et in litis expensis, quos debet soluere ex decreto eiusdem dni rectoris infra hine ad octauam, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Stanislao, sapiencia, Martino de Cobilino.

1179. In eodem termino Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse ad instanciam Iohannis de Leopoli <sup>5</sup> Noua ciuitate Nicolaum de Thyczyn 6 Iohannem de Turobyn et Thomam de Piscaria 7 ad perhibendum testimonium veritati in causa, vertente inter prefatum Îohannem de Noua ciuitate et Nicolaum de Thyczyn, racione lesionis pedis enormis ipsius Iohannis. Qui comparentes, iuxta iuris formam et in generalibus bene expediti interrogatorys, premisso iuramento, in specialibus ad proposicionem ipsius Iohannis de Noua ciuitate taliter examinati sunt. Primus, Iohannes de Thurobyn, interrogatus seorsim, an vidisset Iohannem de Noua ciuitate lesum a Nicolao de Thyczyn et quomodo ipsum lesisset, dixit, se non vidisse, duntaxat clamorem audiuisse Iohannis lesi, sed alia non vidit, ad clamoremque venisse, retulit, et vidisse prostratum. Secundus, Thomas de Piscaria, interrogatus, an vidit, quod Nicolaus lederet Iohannem, dixit, quod vidit et erat circa hoc, quod Nicolaus de Thyczyn a parte posteriori manisando arripuit Iohannem de Leopoli 8, et ibi offendit eum ad pedem usque ad incarnacionem et fraccionem pedis. Nicolaus de Thyczyn, conuictus testimonio, in et contra ipsum legitime facto, quod videlicet lesisset enormiter pedem Iohannis de Leo-

<sup>1 \*</sup>Iohannem « deletum. 2 \*Michaelem « insuperscriptum. 3 \*Iohannis « deletum.
4 \*Michaelis « insuperscriptum. 5 \*Leopoli « deletum. 6 \*Nicolaum de Thyczyn « deletum. 7 = de suburbio Cracoviensi \*Rybaki « . 8 \*de Leopoli «, sic!

poli 1 Noua ciuitate 2, per dnum rectorem et per Statutum Vniuersitatis de graui et enormi lesione et offensa pacienti dignam facere satisfaccionem et in expensis, pro medela factis, condempnatus est, quam debet soluere sibi infra hinc et octauam, sub censuris ecclesiasticis, ex decreto domini. Presentibus, ut supra.

1180. Die vero Iouis tercia Iuly anno, quo supra. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse ad instanciam mgri Alberti de Brudzew<sup>3</sup> Pnyewy Honorabilem et Discretos mgrum Thomam de Olomuncz, Vrbanum de Zolina et Vilhelmum de Gundelvugel, ad perhibendum testimonium de purgacione eiusdem mgri Alberti, in futurum accionem reservantis de se et sibi, quicquam ab aliqua persona quacumque, quod in infamiam et denigracionem sue fame sinistre obycientis, loquentis et obloquentis vergat, se demum iure purgare toto nisu anhelantis 4. Qui in termino comparentes, tale testimonium deposuerunt sub eo iuramento, quod rectori prestiterunt, ex decreto dni rectoris idem iuramentum eisdem adducto in mentem. Primus testis, mgr. Thomas de Olomuncz, dixit, quod in curia burse, nouiter extructe, prope quartam reperit Iacobum Gyezowsky, seruitorem mgri Petri de Zambrzecz, collegiati maioris Collegy, quem detinendo, accepit ei frameam et cultrum sibi Iacobo retinuit, et cum eo 4 extra bursam ei 4 aperiendo emisit cito et fere tercia die post rumorem, qui in Collegio maiori habitus est de fure, intrante in Collegium, quesitum prope mediam noctem per mgrum Albertum de Brudzew. Secundos et tercius testis, Vrbanus de Zolyna et Vilhelmus de Gundelvugel, hy deposuerunt vna voce, quod ante duas septimanas de feria quinta in sextam de nocte post terciam fere viderunt vnum, ascendentem per scalam, quem furem proclamantes vsque ad excitacionem mgri Alberti de Brudzew, verbisque turpibus obruentes, ipse noctivagus, quia non potuit bene agnosci, et cum hoc a proclamantibus in eum minis de transfodiendo eundem perterritus, dixit, se fore vnum mgrum, et iterum sum Albertus Polonus de bursa. Et dixerunt, quod Polonus erat et eosdem pecyt, ne inclamaretur, vt in pace veniret in bursam, quia, inquit, clausus sum et tantum per mgrum.

slaus, sapiencia, retulit, se citasse Honorabilem Dionisium<sup>5</sup>, mgrum arcium, et Clementem, studentem, ad instanciam Clementis de Tholna, studentis, qui proposuit contra mgrum Dionisium et Clementem, studentem, quomodo ipsum in ferali percusserunt fustibus vsque ad tumores et liuores parcium corporis sui, vtpote manuum, brachiorum, laterum et pedis. Et dnus rector<sup>4</sup> ex confessatis mgri Dionisij, condempnatus et sentenciatus per dnum rectorem<sup>4</sup> in penis Vniuersitatis, in Statuto contentis, et in decem florenis, et Clementem<sup>4</sup>, studentem, compercussorem, in tribus, soluendis ipsi Clementi, actori, infra hinc

<sup>1 &</sup>gt;de Leopoli«, sic! 2 >Noua ciuitate« insuperscriptum. 3 >Brudzew« deletum, 4 Sic! 5 Breczensem.

ad octauam, sub censuris ecclesiasticis. Et cum hoc in continenti caucionem mandauit ponere, ne de cetero per se uel per alium quemcunque impediret Clementem percussum nec verbo nec facto. Et ad caucionem ex ambabus partibus iurauerunt ad sancta Dei Evangelia, quod vnus reliquum non impediet. Et idem mgr. Dionisius intercessit pro suo compercussore prefato pro omnibus premissis. Presentibus, ut in actis.

- 1182. I o u i s x 1 I u l y anno Dni 1488. In causa infamie Honorabilis dni Alberti, baccalary de Vyerzynouicze, sibi, vt asseruit, per Venerabilem dnum Arnolphum , decretorum drem etc., illate, dnus rector dedit ad probandum prefato bacc. testes inducere contra dnum Arnolphum, vbi et ferys renunciauit ad procedendum in causa huiuscemodi. Et propter testes aliquos absentes terminum sibi pecyt dari pro Sabbato proximo .
- Die vero Saturni xij Iuly anno, quo supra. Nicolaus, quondam seruitor dni Arnolphi<sup>2</sup>, testis primus, citatus per executorem, Honorabilem dnum Stanislaum, vicarium ab Omnibus ss., ad iurandum dicere veritatem in causa infamie, sibi per dnum Arnolphum illate, in terminoque comparente prefato Nicolao, seruitore quondam dni Arnolphi, iurauit ad s. Crucem dicere veritatem in forma solita, non amore nec odio nec fauore in ea re, quam scit et pro qua interrogatus fuerit etc. Ad quod iuramentum prestandum et ad videndum iurari testem inductum et dandum interrogatoria, dnus Arnolphus citatus et vltra horam prefixam expectatus, et nec per se nec per suum procuratorem comparens, dictus testis in contumaciam est examinatus, quia seruicys domini est occupatus vix ad momentum, ut retulit, egredi valentem<sup>3</sup>, hoc modo iuxta interrogatoria dni baccalary<sup>5</sup>. Interrogatus, an est confessus et communicauit, respondit, quod sic. Inprimis premisso iuramenti pendo 6 et testi inducto ad memoriam, quibus obnoxius testis sit iniquus, interrogatus, an tunc erat cum Nicolao, procuratore dni Arnolphi, missus ad bacc. ad villam dni Arnolphi cum huiusmodi verbis, a dno Arnolpho dicendo<sup>3</sup> ita tibi et Nicolao procuratori: Ite et dicite bacc., quod ego omnino pannum receptum michi volo recuperare in eo, quia ipse habuit intelligenciam cum eo? Dixit, quod fuit et hee verba fuerunt. — Secundus testis, Nicolaus, procurator monialium<sup>7</sup> in Scala, opido, xxx annorum, confessus et communicauit, interrogatus, an aliquibus verbis affecit dnus Arnolphus Albertum, bacc., respondit, quod cum quidam pannus emptus pro tectura currus et bacc. traditus, per alium sublatus fuisset, dr. Arnolphus incusauit bacc., volens pannum habere ab eo sibi traditum, asserens, bacc. conscium fore de sublacione panni, quod ipse vel alium subordinaret ad sublacionem panni, ex calore iracundie asserens eum sagittarium, smardum, sed non recolit, eundem bacc. per dnum Arnolphum appellari furem, et econtra dnus bacc. dnum Arnolphum affecit verbis inhonestis, asserens eum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice \*xj«, <sup>2</sup> Mirżyniec. <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> 12. VII. <sup>5</sup> Wierzynowicensis. <sup>6</sup> \*pendo«, sic! <sup>7</sup> s. Clarae.

smardum, smarkacz, et non potest probare contra me, si probauerit, volo sibi illum pannum soluere. De alys autem verbis infamatorys aut probrosis, ignorat nec scit <sup>1</sup>.

- 184. Die vero Lune xiiij Iuly anno, quo supra. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse ad instanciam Honeste dne Dorothee Brennaroua de Cracovia Discretum baccalarium Malchier de Legnijcz, quem non comparentem dnus rector pronunciauit ipsum contumacem. Presentibus, ut in actis.
- 1185. Die vero Mercury xvj Iuly. Testis tercius<sup>3</sup>, per executorem, dnum Stanislaum, vicarium ab Omnibus ss., ad instanciam dni Alberti, arcium baccalary, citatus et comparens, medio iuramento interrogatus, an audiuit, quod dnus Arnolphus aliquando afficeret bacc. Albertum verbis contumeliosis, eum vocando furem et similibus convicys, dixit, se nunquam audiuise, et hunc morem se habuisse, dixit, quandocumque dnus Arnolphus contra aliquem verbis aut probre voluit invehere, semper declinabam auditum et proprium oblitum<sup>3</sup> et ceteros sensus<sup>4</sup>.
- 1186. Die Saturni xix Iuly anno Dni 1488. Constitutus ad acta presencia Honorabilis mgr. Augustinus de Olomuncz, constituit in suum verum et legitimum procuratorem Venerabilem mgrum Thomam de Olomuncz, canonicum eclesic cathedralis in ibidem etc., presentem et in se onus procuracionis sponte assumentem, cum potestate substituendj in causa et causis, quam vel quas habiturus est cum suis iniuriatore vel iniuriatoribus, debitore vel debitoribus, pro quodam precipue libro cum persona, in citacione specialiter nominanda, et ad tollendum, leuandum et exigendum quecumque debita in iure, iudicio et extra, et pro eisdem de receptis quitandum, et generaliter omnia et singula in sui absencia in suis rebus faciendum, gerendum, exercendum, iuxta singularem complacenciam, eis notam, inter se dispositam et condictatam, et ca, que circa premissa fuerint necessaria, alias in forma meliori cum clausulis oportunis. Promisitque michi notario publico et in presencia dni rectoris et testium infrascriptorum idem dnus constituens rata, grata, per ipsum suum constitutum procuratorem, Vener. mgrum Thomam, facta et quomodolibet facienda, esse et fieri, et protestatus est de laciori instrumento, sibi fiendo, si et in quantum opus fuerit. Presentibus Discretis Martino de Cobilino, Iacobo de Gezow et Laurencio de Magna Opathow, studentibus, circa premissa.
  - 187. Anno, quo supra, die vero Saturni xix Iulij. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse mgrum Petrum de Zambrzecz <sup>5</sup> ad instanciam Iacobi de Iezow, qui proposuit contra mgrum Petrum, quod sibi tenetur pro labore introligature xxx florenos, et petiuit dominum, compelli ipsum

¹ Cf. nrum 1185. ² Cf. nrum 1183. ³ In Codice >oblatum <. ⁴ Sic! ⁵ Świętopeľk de Nieznanowice.

mgrum ad soluendum xxx florenos pro suo labore. Et in continenti mgr. Petrus petiuit executorem pro reconueniendo Iacobum, vbi dominus assignauit sibi seruum Vniuersitatis, Stanislaum, sapienciam, qui citauit Iacobum ad instanciam mgri Petri. Ibique mgr. Petrus proposuit contra Iacobum, quod ipse fecisset sibi verecundiam infamie, cum nocte quadam ascendit per foramen de domo Collegy maioris et captus erat per mgrum quendam burse nouiter extructe per mgrum Glogoui tam<sup>1</sup>, ad quam sui detencionem reuocauit se ad seruitorem, quod videlicet esset mgri Petri de Zambrzecz seruitor. Quam infamiam et verecundiam idem mgr. Petrus extimauit et extimat ad centum florenos, petiuitque dominum, pro huiusmodi infamia cogi et compelli Iacobum ad soluendum huiusmodi centum florenos, Iacobo replicante et dicente, quod hec est calumnia, sed pocius pro labore meo, dne rector, iusticia sancta mediante, quem sibi peregi introligando libros per annos tres et secum orando et ministrando, decernat soluere xxx florenos. Et dominus auditis hinc inde altereacionibus plurimis, dedit pro die crastina, pro xx<sup>2</sup>, ad concordandum et mediandum per assessores eorum ipsas partes. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis.

- II88. Die vero Solis xx Iuly anno, quo supra. Mgr. Petrus de Zambrzecz protestatus est, quod assessores suos posuit, videlicet Venerabiles mgrum Iohannem de Stanischevicze et mgrum Martinum de Oschnycza, iuxta domini concessionem, datam ad concordandum per assessores. Iacobo nichil huiusmodi faciente, mgr. Petrus petiuit fecit sibi acticari hoc et huiusmodi suam diligenciam.
- 189. Die Lune xxj (Julij) anno Dni 1488. Venerabilis dnus Arnolphus iuxta termini exigenciam constitutus, petiuit in contumaciam dni Alberti, baccalary de Vyerczynouicze, dnum rectorem in causa, inter ipsos vertente infamie, concludi. Et dominus in contumaciam partis conclusit in causa, visisque videndis decernet decernenda et sentenciabit infra hinc per septimanam alias feria 3 post Iacobi 5. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis et dre Vissoczky.
- 1190. Die Iouis xxiiij (Julii) a. Dni 1488. Constitutus ad acta presencia Honorabilis dnus Bartholomeus de Hersperk, arcium mgr., obligauit se soluere medium alterum florenum Honesto Gregorio intra portam ciuitatis Cracouiensis, sub censuris ecclesiasticis, infra hino et festum s. Bartholomei <sup>6</sup>. Presentibus Venerabili dno Iohanne <sup>7</sup> de Vissoczicze, decretorum dre, et Stanislao, sapiencia.
- III. Die vero Saturni xxvj Iulij anno, quo supra. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse Discretum Sebestianum de Vngaria ad instanciam Pauli, cauponis Ffranczbank, ciuis Cracouiensis.

bursae Alemanorum. In Codice proving Pausemus. In Codic

Qui proposuit contra Sebastianum, quod sibi tenetur pro vino xviij grossos, et in signum huius debiti mitram monstrabat et ponebat ipsius Sebastiani coram rectore, quam eidem cauponi dederat, quod in signum huius mitre vinum sibi daret idem caupo, quando pro eo mitteret, in vim soluciones fiende. Ipso reo replicante et negante, suam mitram fore, ipsoque actore iuramentum sibi deferente, quod ex decreto domini idem Sebestianus prestabit feria 2 proxima post Iacobi, sub pena excomunicacionis. Presentibus, ut in actis.

- 1192. Die Lune xxviij Iulij. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse Honorabilem mgrum Iohannem Zumerfelth, de bursa Almanorum seniorem, ad instanciam Honesti Vincency, pistoris, quo non comparente, dominus eum pronunciauit contumacem decreuitque, processum contumacie contra eum dandum. Presentibus, ut in actis.
- 1193. Die eodem Paulus, caupo Ffranczbank, ciuis Cracouiensis, accusauit contumaciam Discreti Sebestiani ob non paricionem in termino, eidem per dominum ad hodie prefixo², ad prestandum iuramentum delatorium in causa xviij grossorum, sibi pro vino detentorum, ut asseruit idem caupo, pridie in presencia sui et super mitra quadam, in signum preste per eundem Sebestianum sibi cauponi misse et in fidem date. Quo non comparente, instante dicto Paulo, caupone, pronunciatus est contumax. Presentibus, vt in actis.
- 1194. Anno Dni millesimo quadringentesimo octogesimo octavo die vero Lune xxviij Iuly. Venerabilis dni Arnolphi de Myrzymyecz<sup>3</sup>, decretorum dris, Discretus dnus Sigismundus, procurator legitimus, in presencia dnorum consiliariorum dni rectoris pecyt dnum rectorem, dari sibi executorem, vt citet in presenciam sui Honorabilem dnum Albertum de Vyerzynowycze, arcium baccalarium. Et assignauit sibi Stanislaum, seruitorem Vniuersitatis, qui citauit eundem ad videndum et audiendum ex deductis et attestationibus parcium vtrarumque per dnum rectorem sentenciam diffinitiuam ferrj. Eoque dno bacc. iuxta terminum prefixum astante et comparente, pecyt vna cum procuratore dni Arnolphi, ipsam sentenciam diffinitiuam ferri, qua lata et lecta et in scriptis per dnum rectorem pronunciata tenoris subscripti, idem bacc. protestatus est de appellando. Presentibus ibidem Discretis Stanislao de Dzyaloschycze et Martino de Cobilino et seruitoribus Vniuersitatis, Stanislao et Paulo. — Tenor sentencie diffinitiue. Cristi nomine invocato et ipsum solum Deum pre oculis habentes, pro tribunali sedentes in causa infamie 4 verbali Venerabilis dni Arnolphi, s. theologie et decretorum dris, canonici eclesie cathedralis Cracouiensis, ex vna et Honor. dni Alberti, presbiteri et bacc. arcium, ex altera partibus coram nobis rectore Vniuersitatis et nostris consiliarys vertente, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam, quam de iuris peritorum et consiliariorum et matura deliberacione prehabita ferimus in hys scriptis, dicimus, decer-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 28. VII. <sup>2</sup> Cf. nrum 1!91. <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> ≯infamie« deletum.

nimus, pronunciamus, declaramus, prefatum Vener. dnum drem Arnolphum per certos testes, fide dignos, legitime probasse contra prefatum dnum Albertum, bacc., quod ipse dnus Albertus iniuriatus sit dno Arnolpho ipsumque verbis contumeliosis affecit, asserendo eum fraudatorem, deceptorem et aliquando excomunicatum fore et hominem malum, ipsique Alberto talia loqui contra talem et tantum virum, drem et canonicum eclesie cathedralis, honestum, approbatum et Vniuersitati acceptum et tunc dnum suum, minime licuisse neque licere, et ob hoc prefatum Albertum condempnandum fore et condempnari debere, ac ipsum condempnamus in decem florenis, ipsi dno Arnolpho soluendis, compellendumque fore et cogendum, cogimusque et compellimus ad satisfaciendum verbis deprecatorys dno Arnolpho atque reuocare et reclamare coram personis illis, in presencia quorum verba talia infamatoria protulit, prout humana sinit possibilitas, ipsumque condempnamus in expensis, quarum taxacionem nobis in posterum reservamus. Anno Dni 1488 Lune xxviij Iuly lecta, lata et in hys scriptis est pronunciata hec sentencia diffinitiua per dnum rectorem et in presencia consiliariorum dni rectoris, videlicet Vener. Mathie de Costen, plebani ad s. Annam, et mgri Andree de Labyschyn, drum in decretis, de consensu parcium, videlicet dni Arnolphi et dni Alberti de Vyerzynouicze, qui mox et in continenti protestatus est de appellando. Presentibus ibidem seruitoribus Vniuersitatis, Stanislao et Paulo, Stanislao de Dzyaloschycze et Martino de Cobilino, testibus, specialiter ad hoc vocatis.

- 1195. Die vero Saturni nona Augusti anno, quo supra. Constitutus ad acta presencia Honorabilis mgr. Iohannes de Zummerfelth in suum verum et legitimum constituit procuratorem Honor. dnum Sigismundum de Cuchari, arcium baccalarium etc., absentem tanquam presentem, ad agendum, proponendum, allegandum, pecuniam tollendum et levandum a certis debitoribus suis et processus executoriales i extrahendum contra eosdem, et terminum prorogandum, et presertim in causa, quam habet cum dno Achacio s, studente, pro certis debitis, pro quibus excommunicatur et aggrauatur, in absolucionem certo modo sibi consenciendum, grauiores processus contra eum extrahendum et quitandum de percepto, aliaque necessaria circa talia faciendum, prout alias in forma meliori. Presentibus ibidem Discretis Martino de Cobilino, Iohanne de Skala, studentibus.
- 1196. Anno, quo supra, die vero Saturni nona Augusti. Constitutus ad acta presencia Discretus dnus Georgius de Croacia, arcium baccalarius, obligauit se, sub censuris ecclesiasticis, soluere vndecim grossos cum medio Discreto Andree de Kyeczel, studenti, infra hinc et quatuor septimanas. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis, Stanislao et Paulo.
- 1197. Die Iouis xiv<sup>3</sup> Augustianno Dni 1488. Martinus de Lathowycz, studens, proposuit contra Venerabilem mgrum Andream

<sup>1 &</sup>gt;executoriales <? 2 Transsilvaniensi. 5 In Codice >xj <.

Gorra, decretorum drem etc., quod a quinque annis citra uel ultra dedit sibi florenum ad fideles manus, pro eodem Martino successiue dispensandum et ad eius necessaria successiue dandum. Qui dr., reus, reconueniendo eundem Martinum proposuit contra eundem, quod ante quinque annos citra uel ultra per vnum quartale anni seruauit eum in expensis et per vnum annum conuenit ei resumpcionem, quem prouidit pro eadem resumpcione, dando ei per sex grossos singulis quartalibus anni, et insuper duas camisias et bina paria calceamentorum, que omnia extimauit et extimat ad vnam marcam pecuniarum, petens, eundem ad soluendum sibi eandem marcam compelli. Et in continenti idem Martinus ad ipsius reconuencionalem et Andreas, dr., ad conuencionalem respondendo, negauerunt narrata, prout narrantur hinc inde, petentes, petita fieri non debere. Et nichilominus prefatus dnus dr. allegando ad convencionalem, dixit, sibi eundem florenum in Vrbe 1 per dnum drem 2 Lathouicz, patruelem suum, ad querelam ciusdem Martini, defalcare, petens, se admitti ad probandum admitti huiusmodi allegacionem, ipse quoque Martinus similiter allegando, confessus est, se sex grossos successiue ab ipso dno dre ad summam illius floreni recepisse. Et dominus auditis hinc inde altercacionibus, hunc terminum suspendit ad primam iuris post festum Bartholomei 4, in quo deliberatus decernet decernenda. Et in continenti constituit procuratorem.

- 198. Die Saturni xvj mensis Augusti anno Dni 1488. Constitutus ad acta presencia Discretus Sebestianus de Cibinio, studens, obligauit se, sub censuris ecclesiasticis, Honesto dno Stanislao Belze, ciui de Cracovia, tres florenos cum ortone certi debiti soluere infra hinc et festum Michaelis proxime venturum<sup>5</sup>. Presentibus Stanislao, sapiencia, et Martino de Cobilino, studente.
- 199. Die vero Lune xviij Augusti anno, quo supra. Constituti ad acta presencia Discreti Iacobus et Paulus Ossolynsczij, germani, obligauerunt se, sub censuris ecclesiasticis, soluere sex florenos Venerabili viro mgro Michaeli<sup>6</sup>, seniori burse Ierusalem, infra hinc et festum Galli proxime affuturum 7. Presentibus, vt in actis.
- 1200. Die vero Martis xix<sup>8</sup>, Saturni xx<sup>9</sup> Septembris anno, quo supra. Constitutus ad acta presencia Discretus Georgius de Croacia obligauit se soluere Discreto Andree de Kyeczel vnum fertonem, sub censuris ecclesiasticis, infra hine ad quindenam. Presentibus, ut in actis.
- 1201. Die vero Martis xxiij Septembris anno, quo supra. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse Discretum Mathiam de Rubyeschow ad instanciam Discreti Georgy de Myasteczko, quo non

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Romae? <sup>2</sup> Nicolaum. <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> 24. VIII. <sup>5</sup> 29. IX. <sup>6</sup> Parisiensi. <sup>7</sup> 16. X. <sup>8</sup> Martis xix deletum. <sup>9</sup> In Codice \*\*xix \*\*.

comparente et vltra horam solitam expectato, per dnum rectorem contumax est pronunciatus.

- 1202. Eodem die Paulus, sapiencia, retulit, se citasse Discretum Achacium, Vngarum de bursa Almanorum, ad instanciam Discreti Andree de Hersperk, quo vltra horam solitam et sibi assignatam ad hodieque datam expectato et non comparente, per dnum rectorem contumax est pronunciatus, processumque contumacie decreuit dandum. Presentibus, vt in actis.
- 1203. Die vero Martis vltima Septembris¹ anno, quo supra. Constitutus ad acta presencia Discretus Achacius de Cibinio, studens, obligauit se, sub censuris ecclesiasticis, in ipsum ipso facto ferendis, Discreto Iacobo de Maguncia, studenti, duos florenos et vndecim grossos soluere infra hinc et festum s. Martini proxime affuturum². Presentibus Honorabili dno Iohanne de Cleparzs, sacristiano s. Ffloriani, et Martino de Cobilino.
- 1204. Die vero Lune xiij <sup>8</sup> Octobris anno, quo supra. Constitutus ad acta presencia Iohannes Pyrogowsky et Adam. germani, obligauerunt se ambo manu coniuncta, sub censuris ecclesiasticis, soluere vnum florenum vngaricalem Honorabili Thome de Obydzyno, arcium baccalario, infra hinc et ffestum s. Lucie proxime affuturum <sup>4</sup>. Presentibus Paulo, sapiencia, et Martino de Cobilino.

## (Acta acticata coram rectore Mathia Kobylinko de Kobylinko commutatione hiemali a. Dni 1488/89).

--------

- 1206. Die Veneris vltima Octobris anno, quo supra. Constitutus ad acta presencia Discretus Stanislaus de Piscaria obligauit se soluere, sub censuris ecclesiasticis, octo grossos cum medio certi debiti pro introligatura »Viatici« Iohanni de Lwowek, studenti, infra hinc et festum s. Martini proxime affuturum 2. Presentibus, ut in actis.
- 1207. Die Martis quarta Nouembris anno, quo supra. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse Discretos Paulum de .....8 et .....8 ad instanciam Honeste Elizabet, coctricis olim anni preteriti

<sup>1 30.</sup> IX. 2 11. XI. 3 In Codice \*xiiij«. 4 13. XII. 5 Actorum nri 1206—1237, Codicis pag. 407—418 6 31. X. 7 de suburbio \*Rybaki«. \* \* \* . . . . . « locus vacuus. 2 \* solim« deletum.

de bursa Ierusalem, quos non comparentes ipsos dominus pronunciauit contumaces. Presentibus, vt in actis.

- supra. Constitutus ad acta presencia Venerabilis mgr. Georgius de Drohobycz, medicine dr., constituit in suum procuratorem Vener. mgrum Albertum de Pnyewy, collegiatum in minori, ad citandum, conueniendum dicti constituentis nomine certos debitores, sibi constituto lacius expressos et disignatos, et ab eisdem pecunias leuandum, tollendum et quitandum de receptis et de viteriori solucione per principalem non petendo, et generaliter omnia et singula faciendum, que circa premissa fuerint necessaria in forma meliori et cum clausulis opportunis ita tamen, quod huiusmodj pecunia, ex debitoribus collecta, per constitutum constituenti prefato dari debet et restitui. Quam procuracionem huiusmodi idem mgr. Albertus in se sponte suscepit. Presentibus Discretis Martino de Cobilino et Paulo, sapiencia, testibus.
  - 1209. Die vero Iouis xx Nouembris anno, quo supra. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse ad instanciam Venerabilis mgri Alberti de Pnyewy, procuratoris legitimi Vener. mgri Georgy de Drohobycz, dris medicine, Discretos Paulum de Ffristath, baccalarium arcium, et Andream Hungarum, contra quos idem mgr. Albertus de Pnyewy proposuit, quomodo ipsi visitantes resumpcionem dris Georgy de Drohobycz, ipsum minime contentum de precio certo, secum conuento, fecissent, nec quicquam soluissent iuxta compactata. Quorum vnus, Andreas, studens prefatus, se, dixit et respondit, non interfuisse plenarie resumpcioni propter inconuencionem<sup>2</sup> hore cepte, sue leccioni essenciali prius habite obnoxie, nichilominus tamen iuxta ratam temporum eidem mgro Alberto tempore sibi accepto obtulit soluturum, quod idem mgr. Albertus pro rato habuit. Alter vero, Paulus de Ffristat, ex suis confessatis per dnum rectorem condempnatus est ad soluendum vnum florenum mgro Alberto, tanquam procuratori dris Georgy, pro dicta resumpcione secum habita in Astrologia<sup>3</sup>, quem debet soluere et tenebitur iuxta decretum dni dris, ex suis confessatis latum, infra tres dies peremptorie, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, ut in actis.
    - 1210. Eodem die Discretus Nawogius de Roskowo, citatus ad instanciam Alexandri, baccalary arcium, pro quodam libro, De animas questiones continente, suum fore affirmante post olim fratrem suum, ex aduerso dicto Nawogio, studente, replicante et dicente, suum fore debere ex donacione sui germani. Et dominus auditis hinc inde altercacionibus et disceptacionibus, dedit prefato Nauogio, studenti, ad probandum, ipsius fore librum, statuendo euictorem aut iustificacione desuper danda ex fratre suo, vnde librum habuerit et an legitime librum conquisiverit, decreuit statuitque terminum ad id faciendum infra hinc

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Collegio. <sup>2</sup> »inconuencionem «? <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> »iustificacione«?.

et ffestum Purificacionis Marie proxime instans 1 sub libri huiusmodi ammissione, et interim librum apud acta sua reponere iussit. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis.

- 1211. Die Saturni penultima mensis Nouembris<sup>2</sup>. Paulus, sapiencia, retulit, se citasse Discretum Stanislaum de Skawyna ad instanciam Discreti Andree de Sobynye, quo non comparente dominus ipsum pronunciauit contumacem. Presentibus, ut in actis. Et ibidem decreuit, processum contumacie contra eundem dandum.
- 1212. Die vero Martis nona Decembris anno, quo supra. Iohannes, studens de Vylna, citatus ad instanciam Petri, studentis, pro decem latis grossis, sibi accomodatis. Dnus rector ex suis confessatis condempnauit ipsum Iohannem Lithwanum ad soluendum x latos infra hinc ad vnam septimanam, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, vt in actis.
- 1213. Die eodem dnus rector in causa, inter ipsos Iohannem Lithwanum de Vylna et Andream de Vylna, studentes, pro quadam cista, per ipsum Iohannem recepta, vendita, et demum pro rebus in eadem contentis et libris, vertente, decreuit Andree studenti testes producere, quod Iohanni cistam contulit ad seruandum vna cum rebus, ad feriam quintam proximam<sup>3</sup>. Presentibus, ut in actis.
- 1214. Die Iouis xi Decembris. Sebestianus Hungarus obligauit se, sub censuris ecclesiasticis, soluere medium florenum Andree, barbitonsori de Cracovia, pro medicinis, pro ipso factis, infra hinc et festum Trium regum proxime instans<sup>4</sup>, de reliquo iuramento se expediuit. Presentibus, ut in actis.
- 1215. Die Lune xv Decembris. In causa, inter Elizabeth de Cracovia et Honorabilem dnum baccalarium<sup>5</sup> Swyrsky<sup>6</sup> de bursa pauperum, sibi per eandem Elizabeth, mulierem de Cracovia, racione fideiussorie, vt aiebat, pro quodam bacc., debitore medy floreni, mota, urgentique<sup>7</sup> fideiussoriam huiusmodi, detulit iuramentum fieri, quod debebit facere dnus bacc., quod caucionem non fecit, post festum Purificacionis Marie<sup>1</sup>, et interim debitorem debebit literis auisare, vt soluat ipsi Elisabeth. Presentibus, ut in actis.
- 1216. Die Martis xvi (Decembris). Constitutus ad acta presencia Discretus Iohannes Lithwanus de Vylna obligauit se, sub censuris ecclesiasticis, Honesto Petro de Cracovia, barbitonsori, xiiij grossos pro medela, secum facta, infra hinc et ffestum Purificacionis soluere. Presentibus Stanislao et Paulo, sapiencys.

<sup>1 2.</sup> II 1489. 29. XI. 311. XII. 46. I 1489. 5 Sic! 6 Lithuanum >de genere ducum <. 7 In Codice >urganti <.

- Venerabilis mgri Mathie de Cobilino, professoris s. theologie etc., acta acticata coram eodem. Constitutus ad acta presencia Discretus Caspar de Cramniczia, obligauit se soluere Circumspecto Sixto, cauponi Nikelbark, quatuor florenos cum x grossis infra hinc et ffestum Purificacionis Marie<sup>1</sup>, sub censuris ecclesiasticis, in ipsum de facto ferendis, nisi soluerit. Et in continenti monitus est per executorem Stanislaum, sapienciam, per dominum deputatum et assignatum, vt infra tempus prescriptum soluat. Presentibus, ut in actis.
- 1218. Idem<sup>2</sup> citatus pro die eadem ad instanciam Mathie de Oppol, studentis, obligauit se, sub censuris ecclesiasticis, sibi soluere quinque latos infra hinc et ffestum Purificacionis<sup>1</sup>.
- 1219. Die vero Saturni xvij<sup>8</sup> Ianuary anno, quo supra. Constitutus ad acta presencia Venerabilis mgr. Iohannes de Glogovia, obligauit se, sub censuris ecclesiasticis et alias ex decreto domini, soluere quinque florenos Ruberto Bruello, apotecario in Cracovia, infra hinc et Carnispriuium inclusiue. Presentibus, ut in actis.
- 1220. Die eodem Paulus, sapiencia, retulit, se citasse Sebestianum de Vngaria, studentem, ad instanciam Discreti Cristanni de Millenbach pro quibusdam quatuor florenis, in mutuum datis, qui Sebestianus ex suis confessatis condempnatus est ad soluendum dictos quatuor florenos infra hinc et Carnispriuium<sup>4</sup>, occasione vero residui debiti actor probabit. Presentibus, ut in actis.
- Discretus Sebestianus de Cibinio citatus dicere veritatem in causa wlneracionis senioris burse Ierusalem et interrogatus, si vidisset, aliquem wlnus infligi et irrumpere contra seniorem burse prefate, et an audisset, quis esset causa huius wlneracionis et de quo dicebatur, sub iuramento deposuit, se audiuisse, quod Paulus et Iohannes de Olomunez, studentes in bursa noua, interfuerint contencioni, pugne et violencie. facte mgro Michaeli 5, burse Ierusalem seniori, et domui. Et de lapicida similiter audiuit. Alter 6, Petrus de Poznania, citatus, sub iuramento deposuit, quod vidit et personam noscit, cuius nomen non noscit, dixitque, fore quendam auritonsorem 7 ac huic pugne adesse. Tercius testis, Bernhardus de Vilno, citatus, sub iuramento deposuit, quod vidit, adesse huic pugne Mathiam de Hersperk, Iohannem et Paulum de Olomunez, studentes.
- 1222. Die vero Martis tercia Ffebruary anno, quo supra. Mgr. Albertus 8, de bursa noua senior, constitutus ad acta pre-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2. II <sup>2</sup> Kremniciensis. <sup>3</sup> In Codice \*xviij<. <sup>4</sup> 4. III, <sup>5</sup> de Bystrzyków. <sup>6</sup> sc. testis. <sup>7</sup> In Codice \*auritunsorem<. <sup>8</sup> Regiomontanus.

sencia, cauit pro Iohanne de Olomuncz et Nicolao de Budwayss, studentibus, de parendo iuri coram dno rectore. Et procedens vlterius in causa dnus rector, terminum pro feria sexta i alias ad producendum testes contra ipsos Iohannem et Nicolaum, studentes prefatos, ad videndum iurare huiusmodj testes in causa lesionis burse Ierusalem et sue infamie et impedicionis laboratorum eiusdem burse Ierusalem, in proposicione ad florenos sexingentos extimate, assignauit prefatis studentibus.

1223. Die Veneris vj Ffebruary. Iohannes de Olomuncz interrogatus, an interfuit pugne et percussionibus mgri Michaelis<sup>2</sup>, senioris burse Ierusalem, dixit, se interfuisse, sed nullum impetum fecisse in mgrum se dixit. Item interrogatus de complicibus et socys suis alys, pugne interessentibus, dixit, fore quendam Paulum de Olomuncz, studentem. Et vlterius interrogatus, an aliqua violencia per dictum Paulum sit illata mgro aut suis laboratoribus, dixit, se nichil de eo scire nec vidisse.

Premissis generalibus, Albertus de Monte regio, senior de bursa noua, licenciatus in artibus, interrogatus ad primum articulum, si sciret, aliquos sue uel alterius burse interesse violencie burse Ierusalem et senioris eiusdem, dixit, se non interfuisse nec scire, nisi vnum Iohannem de Olomuncz et Paulum de Olomuncz, ex relatu eorum et aliorum. Ad 2dum interrogatus, dixit, se audiuisse a prescripto Iohanne, quod fuerunt plures, inferentes vim et violenciam burse Ierusalem et seniori, videlicet lapicide et fistulatores, quorum noticiam non habet. Ad 3cium interrogatus, nichil se, dixit, scire de eo. Ad 4tum interrogatus, eciam se nichil, dixit, scire. Circa 3cium tamen dixit, se audiuisse a quodam studente, Nicolao de Budweyss, de eadem bursa noua, narrante, quod audiuisset iactitari in quodam celario, vbi propinatur vinum, quendam lapicidam, ponendo cultrum in mensa et dicendo, quod occidisset <sup>8</sup> quendam presbiterum circa bursam Ierusalem, et cum audiuisset, sibi lapicide dixisse<sup>3</sup> per studentem, quod non presbiterum lesisset sed seniorem burse Ierusalem, lapicida idem respondit et dixit, si sciuissem, non fuisse presbiterum illum, occidissem ipsum. De 5to nichil se, dixit, scire. Similiter et de sexto.

Testis 2dus, Procopius Michaelis de Noua domo, annorum xxx uel citra, in generalibus bene expeditus, ad specialia respondit: Ad primum articulum dixit, se audiuisse a Iohanne, conteste et contra quem<sup>8</sup>, quod interfuit idem Iohannes pugne. Ad 2dum articulum interrogatus, dixit, se nichil de eo scire. Ad 3cium articulum interrogatus, dixit, se nichil scire. Ad 4tum interrogatus, dixit, se nichil audiuisse, nisi clamorem. Ad 5tum interrogatus, dixit, se nichil scire. Ad 6tum similiter interrogatus, nichil se, dixit, scire<sup>4</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 6. H. <sup>2</sup> de Bystrzyków. <sup>3</sup> Sie! <sup>4</sup> Interrogatoria pro testibus separatim hoc loco in chartula non pag. conscripta: >1. Si sciunt, aliquos alios sue uel alterius burse interesse uel non; 2. Si non audiuerunt ab aliquibus alys, eosdem uel alios interesse uel lesisse; 3. Si non audiuerunt, iactitari uel ex hoc ipso letari et gaudere eiusdem burse uel alterius, uel eciam laicos; 4. Si non audiuerunt uel sciuerunt,

Testium 3cius, Martinus, baccalarius de Glogowia, Caspar heres filius <sup>1</sup>, annorum xxiiij uel citra, in generalibus bene expeditus, ad interrogatoria respondit: Ad primum dixit, se vnum scire, qui interfuit huic lesioni et alys violencys, videlicet Iohannem de Olomuncz et Paulum de Olomuncz, studentem, qui iam recessit. Et dixit, se audiuisse, quod idem Iohannes interfuit, ab eodem. Ad 2dum dixit, se audiuisse a quodam bacc., Cunrado de bursa noua, et monstrasse quendam lapicidam, quem sibi indicauit et monstrauit, quod idem lesisset mgrum. Ad 3cium interrogatus, de eo se nichil, dixit, scire. Ad 4tum interrogatus, similiter se nichil, dixit, scire. Ad 5tum de Cunrado, ut supra. Ad 6tum interrogatus, nichil se, dixit, scire.

Testis 4tus. Caspar de Olomuncz, Ffriderici Ffrander filius, annorum prope xxiiij annos 1, in generalibus bene expeditus, de bursa Ierusalem 1, ad specialia respondit: De primo nichil se, dixit, scire, nec de 2do dixit, se scire, nec de 3cio, nec de 4to, nec de 5to. Ad vltimum respondit, quod non.

Quintus, Iacobus Iohannis de Lamberk de noua bursa, annorum citra xx, in generalibus bene expeditus: De primo in specialibus interrogatus, se nichil, dixit, scire, nisi respondit, quod rumor in bursa fuit de Iohanne et de Paulo, qui non dormiuit in bursa. Ad 2dum interrogatus, nichil se, dixit, scire. Ad 3cium interrogatus, nichil se, dixit, scire. Ad 4tum interrogatus, nichil se, dixit, scire. Ad 5tum nichil se, dixit, scire. Ad vltimum interrogatus, respondit, quod non.

- 1224. Die vero Martis x Ffebruary anno, quo supra. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse Honorabilem mgrum Malchier de C. ad instanciam Discreti Martini de Lubyschow. Constitutus Discretus Martinus de Lubyschow, actor. coram dno rectore proposuit contra Honor. mgrum Malchier, reum, quod ipsum die Aristotelis verbis turpibus inuaserit et dehinc corulo percussit, petiuitque dnum rectorem, super hoc sibi iusticiam de predicto mgro ministrare, reo replicante et dicente, quod ipsum e contra verbis afficeret prefatus studens, et ex eo ipsum percutere non negauit. Et dnus rector prefato studenti, tanquam actori, dedit ad probandum sue percussionis et iniuriarum aliarum, sibi per mgrum illatarum prefatum, iudicio aut testibus, si quos habet, infra hinc et Sabbatum proximum producendis. Presentibus, ut in actis.
- 1225. Die Mercury xj Ffebruarij. Discretus Martinus de Lubyschow induxit primum testem, mgrum Iohannem de Tarnow, per Stanislaum, sapienciam, citatum contra mgrum Malchier. Qui sub iuramento deposuit, contra mgrum Malchier inductus, quod ipsum studentem prefatum corulo percussit in stuba communi mgrorum Collegy

per aliquos laicos vel vicinos hoc efficere; 5. Si ei qualitercunque non inuetuit vel per personas intraneas, extraneas, publicas uel priuatas; 6. Si ipse ad hoc ipsum faciendum non suaserit uel consensum non probauerit. 

1 Sic! 3 = chorulo. 3 14. II

artistarum, sed causam se ignorare, dixit, nec eciam meminisse se verba increpacionis, dixit. Et tantum de primo.

- 1226. Die Mercurij xi Ffebruary. Honorabilis mgr. Iohannes de Bogurzyno, citatus ad instanciam Discreti Stanislai de scola s. Spiritus per Stanislaum, sapienciam, in iudicioque comparens idem Stanislaus proposuit contra mgrum Iohannem, quod sibi accomodasset vnam marcam pecunie super capucium nigrale et Tabulas¹ resolutorias« a quatuor annis, petiuitque dnum rectorem, compellere ipsum mgrum ad eximendum huiusmodi pignus. Et dominus prefixit eidem mgro terminum infra hinc et feriam quartam Cinerum³ huiusmodi pignus eximere, et alias vendere termino prefixionis lapso, vna cum actore pro solucione sui debiti. Presentibus Stanislao et Paulo, sapiencys.
- 1227. Die eodem Stanislaus et Paulus <sup>8</sup> retulerunt, se citasse coram dno rectore Stanislaum, baccalarium, et Iohannem Littwanum de Vylna ad instanciam Honesti Benedicti, ciuis de Cracovia, contra quos coram dno rectore idem Benedictus verbo proposuit, quomodo idem studentes, bacc. et Iohannes, suam domum inhabitant sine seitu ipsius et sine certo contractu, ex aduerso ipsis asserentibus, quod conuenissent locum eiusdem domus pro media marca circa quendam socium, ibidem prius demoratum. Et dominus audita ipsorum inefficaci racione, cum non de consensu hospitis eandem domum inhabitent nec legitime docentes de appreciacione eiusdem loci, prefixit spacium vnius diei, vt huiusmodi locum euacuent, res suas deportando absque minima lesione eiusdem loci, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, quibus supra.
- 1228. Saturni xiiij Ffebruary. Stanislaus, sapiencia, citatus ad instanciam Discreti Martini de Lubyschow ad perhibendum testimonium veritati in causa percussionis, sibi illate a mgro Malchiar, sub iuramento deposuit ad inquisicionem de huiusmodi percussione, prout in proposicione sua deduxit, quod ipsum cum stilo seu corulo ad modum stili cantoris leuiter tetigit in stuba communi mgrorum Collegy artistarum circa vltimam tabulam, sed nescit, an ad caput uel alias ipsum percusserit, sed ante huiusmodi percussionem, dixit, eos simul litigare in hec verba, quod mgr. Malchier dixit Martino »Beane«, ex aduerso idem replicauit Martinus: »Tu es solus beanus«!
- 1229. (Saturni xxi Februarii). Cristi nomine inuocato et solum Deum pre oculis habentes, in causa, inter mgros Paulum de Zacliczew, tunc prepositum minoris Collegy, et Bernhardum de Byskupye, collegiatum eiusdem Collegy minoris, pro non posicione burse vertente, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam, quam de consilio dnorum drum, videlicet mgri Bernhardi de Nissa et mgri Nicolai de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> planetarum. <sup>2</sup> 4. III. <sup>3</sup> Universitatis sapientiae seu servitores. <sup>4</sup> Cf. nrum 1224 et 1225. <sup>5</sup> Episcopium. <sup>6</sup> Mikoss. <sup>7</sup> Kokernak?, cf. nrum 1007.

Cracovia, s. theologie professorum et consiliariorum rectoris, ac matura deliberacione prehabita, dicimus, decernimus, declaramus, pronunciamus et diffinimus, ex attestacione mgrorum, eiusdem minoris Collegy collegiatorum, prefatum mgrum Bernhardum minime habuisse causam non posicionis burse pro duabus hebdomadis in eodem Collegio minori, quod sibi facere minime licuisse neque licere et contra Statuta eiusdem Collegy minoris, et ob hoc ipsum ad posicionem predictarum bursarum cogendum et compellendum fore, cogimusque et compellimus, sub pena decem florenorum, rectori reponendam. Ffinaliterque stante premissa sentencia, predictos mgros composuimus stipulatis manibus ex vtraque parte, vt concordes fierent et caritatem inter se mutuam haberent, peticione vnius ad alterum et ex utraque parte premissa, quam sentenciam predictam ratam et gratam habuerunt et emologauerunt. Lecta, lata et in scriptis est pronunciata hec sentencia diffinitiua per Venerabilem mgrum Mathiam de Cobilino, s. theologie professorem ac rectorem Alme Vniuersitatis Study Cracoviensis, eo modo, quo supra. Presentibus ibidem me notario publico imperiali auctoritate Iohanne de Cracovia, et Discretis Stanislao, sapiencia, et Martino de Bochnya, anno Dni 1489 Saturni xxi Ffebruary.

- 1230. Die vero Lune secunda Marcij anno, quo supra. Ex decreto domini mgr. Iohannes, citatus ad causam ad instanciam mgri Pauli de Zacliczew, idem cauendo de parendo iuri et de iudicato soluendo, submisit se, sub censuris ecclesiasticis, termino parere terminumque prefixit ad idem faciendum pro feria quinta duus rector. Presentibus, ut in actis.
- 1231. Die Iouis quinta Marcy. Mgr. Paulus de Zacliczew comparens, proposuit contra mgrum Iohannem de Schadek, quod sibi idem tenetur ix florenos, petiuitque, ipsum cogi ad soluendum, in presencia eiusdem prefati mgri Iohannis, qui animo litem contestandi negauit narrata, prout narrantur. Et in continenti reconueniendo contra eundem mgrum Paulum proposuit, quod sibi tenetur idem mgr. Paulus septem marcas pro expensis, ad annum conuentis, et quatuor florenos pro quodam iuuene, per eundem mgrum Paulum ipsi mgro Iohanni ad expensas suas inducto. Et dominus auditis hinc inde altercacionibus parcium ambarum, absque quibusuis ambagibus concordari insimul iussit, et alias terminum ad idem faciendum pro feria 3 proxima<sup>2</sup> assignauit. Presentibus, ut in actis.
  - 1232. Die vero Veneris vj Marcij anno, quo supra. In causa violencie, illate burse Ierusalem et mgro Michaeli<sup>8</sup>, seniori burse eiusdem<sup>4</sup>, sextus testis inductus pro parte eiusdem mgri Michaelis, Caspar de Olomuncz, arcium baccalarius, in generalibus bene expeditus, iurauit dicere veritatem. Ad specialia autem interrogata seu interrogatoria mgri Michaelis taliter respondit: Et primo ad primum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 5. III. <sup>2</sup> 10. III. <sup>3</sup> Parisiensi. <sup>4</sup> Cf. nrum 1221 et sqq.

respondit, quod ex Iohanne de Olomuncz audiuit, quod intererat illi pugne et illi violencie, et quidam Paulus de Olomuncz eciam sibi retulit de se, quod fuit sed deposuit, se audiuisse ab eisdem Iohanne et Paulo, quod ipsi non intencione violandi venissent sed a casu. Ad 2dum respondit, quod audiuit, quod fuerunt muratores quidam, quos se, dixit, non nouisse. Ad 3cium interrogatus, dixit, se nichil scire, solum quod audiuit a Iohanne tunc dixisse, teste prefato, quod si ego, inquit, non opposuissem gladium, fuisset mgr. Michael offensus grauiter aut interemptus«. Similiter de quarto nichil se, dixit, scire. Similiter de quinto nichil se, dixit, scire. Nec de vltimo se, dixit, scire. — Die eodem tesis septimus, Cunradus de Radom, specialiter citatus, iurauit dicere veritatem et in generalibus bene expeditus, iuxta interrogatoria mgri Michaelis taliter deposuit: Et primo ad primum interrogatus, taliter respondit, quod audiuit ab alys, quod Iohannes et Paulus 1 interfuerunt violencie, illate burse Ierusalem et seniori eiusdem. Et dixit, quod audiuit, dixisse quendam rusticum, quod nisi fuisset Iohannes de Olomuncz, fuisset offensus senior, cuius tamen noticiam non habet, nisi nomen scit, quod vocatur lohannes, murator, vel Andreas. Ad 2dum interrogatus, per primum articulum interrogantem immediate expeditum est. Ad 3cium articulum interrogatus, nichil se, dixit, scire. Ad 4tum interrogatus, nichil se, dixit, scire. Ad quintum interrogatus, nichil eciam se, dixit, scire. Ad sextum similiter nichil se, dixit, scire.

- 1233. Die vero Lune nona Marcy anno, quo supra. Mgr. Iohannes de Schadek constitutus ad acta presencia et termino, pridic sibi assignato ad hodie, satisfaciens, petiuit, sibi terminum adhuc vlteriorem ad idem faciendum dari, alias ad tres septimanas propter certas causas. In presencia mgri Pauli de Zacliczew, qui tali pacto sibi concessit, vt adueniente termino trium septimanarum et alias post Letare 2 feria idem mgr. Iohannes de Schadek iuramentum de vitanda calumpnia prestet, ad quod faciendum et termino satisfacere prefatus mgr. Iohannes se submisit, sub censuris ecclesiasticis, in ipsum ferendis. Presentibus, vt in actis.
- 1234. Die Saturni xiiij Marcy anno, quo supra. Constitutus ad acta presencia Discretus dnus Petrus, arcium baccalarius, obligauit se, sub censuris ecclesiasticis, soluere pro expensis certam summam iuxta ratam temporis Honesto dno Nicolao Lupschycz, carnifici, ciui de Cracovia, infra hinc et festum s. Stanislai in Mayo 4. Presentibus Stanislao et Paulo, sapiencys.
- 1235. Die eodem ad acta presencia constitutus Honorabilis mgr. Vitus de bursa Almanorum, obligauit se soluere, sub censuris ecclesiasticis, Anne Mathissowa de Cracovia tres florenos infra hinc et duas septimanas. Presentibus Stanislao et Paulo, sapiencys.

Olomunicenses, Cf. nrum 1231. 30, III. 48. V. Brunnensis.

- 1236. In causa Discretorum Andree de Kyeczel, actoris, et Nicolai Sclavi, seruitoris burse Vngarorum, rei, coram dno rectore pro caligis et libris Epistolarum Philelphi, Marcj et Historie Lombardice 1, ipsius Andree, per Nicolaum Sclawm apud Iudeos in certis pecunys exemptis, vertente, dnus rector decreuit ex confessatis ipsius Nicolai Sclawi, quamprimum dnus Andreas et alias infra tres dies reposuerit pecunias pro caligis ipsi Nicolao Sclavo, vt restituat sibi caligas. Similiter et pro libris, cum venerit ille, circa quem libri sunt repositi, ipse Nicolaus ex decreto domini ad hoc debet cooperari, vt repositis pecunys per dnum Andream pro libris, in quibus obligati erant apud Iudeos, dnus Andreas libros rehabeat. Quod se facturum ipse Nicolaus Sclaws et, si contingat eum a Cracovia abesse, per suos factores, quos constituet, sub censuris ecclesiasticis, submisit. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis.
  - 1237. Constitutus ad acta presencia Discretus Laurencius, arcium baccalarius de Corona, obligauit se, sub censuris ecclesiasticis, Discretis dnis: Nicolao sigillum argentum certi valoris restituere infra hinc ad octauam, et Michaeli vnum florenum infra hinc et dominicam Palmarum<sup>3</sup> soluere et reponere. Presentibus Discretis Martino de Bochnya, studente, et Paulo, sapiencia.

## Anno Dni 1489 (commutatione aestivali) in rectoratu mgri Stanislai Cobylinski , decretorum dris .

- 1239. Veniens mgr. Iohannes de Schadek, recognouit, se recepisse in mutuum a mgro Paulo de Zakliczyow decem florenos in auro, quos restituere obligatur pro festo Pasce proximo sub ammissione octo librorum, sibi impositorum in vadio, casu vero, quo dicti libri igne vel alio euentu perirent cum ceteris rebus mgri Pauli, eius dampno sint, mgri videlicet Iohannis prefati, solucionem facere debebit, sub censuris ecclesiasticis.
- 1240. Die Martis nona Iunij anno Dni, quo supra. Constitutus ad acta presencia Discretus Leonardus, arcium baccalarius de Lublin, in bursa canonistarum 7 manens, obligauit se, sub censuris ecclesiasticis, soluere viginti grossos communis monete, in regno currentis, pro fisco Vniuersitatis racione cameralium ex bursa prefata per eum

Marci Tullii Ciceronis.
 Jacobi de Voragine.
 12. IV.
 † in rectoratu
 VII 1489.
 Actorum nri 1239—1244, Codicis pag. 419—421.
 19. IV 1489?, an potius 11. IV 1490?
 Dlugossii seu Longini.

retentos, infra hinc ad festum s. Iohannis Baptiste inclusiue 1. Et iam in continenti ad acta est monitus. Presentibus, ut in actis, videlicet ipsis seruitoribus Vniuersitatis.

- 1241. Die Saturni tredecima mensis Iunij. Pars aduersa, rea, videlicet Nicolaus de Oborij, arcium baccalarius Alme Vniversitatis Cracoviensis, recognouit, quod animo corigendi fecit, quod tetigit seu percussit Simonem de Szyeprcz, arcium bacc. eciam eiusdem Vniversitatis predicte, alter vero, videlicet Martinus de Llubyeszow, studens Vniversitatis Cracoviensis, quod licet fuit in eadem causa cum bacc. Nicolao de Oborij, tamen eodem die termino non paruit.
- 1242. Die Llune quindecima mensis Iunij. Nicolaus de Oborij, arcium baccalarius, ad proposicionem Simonis de Szyeprcz, bacc., animo litem centestandi negauit narrata, prout narrantur, petens, petita fieri non debere, allegauit tamen, quod licet ipsum Simonem tetigerit, istud tamen non animo malignandi, sed intencione retrahendi a quibusdam contencionibus et rixis, protunc cum stipendarys? per ipsum Simonem factis et facere institutis, amicabiliter et fraterne fecit, prouidendo sue et dicti Simonis, protunc ebrij, et aliorum sociorum suorum indemnitati, cum si per eum non fuisset correctus in primis verbis et postmodum factis retractus, extunc nedum ipse Simon, sed et ipse Nicolaus et ceteri, protunc secum existentes, fuissent per stipendarios? predictos verberati et wlnerati ex ipsius Simonis, vt premissum est, causa et prouocacione, petens, se ad probandum huiusmodi allegacionem suam admitti, dicto Simone premissa diffitente. Et dominus auditis ipsarum parcium propositis et responsis, admisit dictum Nicolaum ad probandum eandem allegacionem suam infra hinc ad diem Sabbati proximam 8.
- 1243. Die Saturni xx mensis Iunij. Constitutus ad acta Discretus Nicolaus de Oborij, baccalarius Alme Vniversitatis Cracoviensis, in presencia Venerabilis et Egregy viri, dris Stanislai de Kkobylino et rectoris Alme Vniversitatis Cracoviensis, obligauit se, sub censuris eclesiasticis, Discreto Simony , bacc. eiusdem Vniversitatis, soluere fertonem pro medela racione percussionis, per predictum Nicolaum de Obory facte, quem fertonem debet eidem soluere seu dare pro festo s. Margarethe , sub vadio decim florenorum. Ambo debent de cetero permanere in pace.
- 1244. Die Saturni quarta Iulij. Venientes Venerabiles ac Egregy viri, mgr. Stanislaus <sup>6</sup> de Brzeszynij, canonicus Cracoviensis, ex vna et mgr. Andreas de Llabyszyn, canonicus s. Ffloriani, ex altera, professores s. theologie, et per medium rectoris Alme Vniversitatis Studij Cracoviensis, protunc existentis, amicabiliter inter se composuerunt in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 24. VI. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> 20. VI. <sup>4</sup> Sieprcio. <sup>5</sup> 13. VII. <sup>6</sup> Konicz.

et super causa iniuriarum, inter eos mota, extingvendo et mortificando et de cetero iam non innovando ita tamen, quod prefatus dnus dr. Stanislaus de Brzesyny per suum procuratorem coram vicarys eclesie s. Ffloriani ibidem in sacristia ducet <sup>1</sup> reuocando, mgr. vero Andreas de Llabyszyn prefatus debebit ad mgrum Czepel <sup>2</sup> de Posnania intimare de tali composicione, saluis alijs, que dnus rector inter predictos patres predictos <sup>1</sup> adhuc facienda invenerit, de quibus debebit esse conductus.

## 

## (Acta et acticata coram vicerectore Mathia Kobylinko de Kobylino commutatione aestivali a. Dni 1489)\*.

1246. Die Iouis xxiiij <sup>4</sup> Septembris anno Dni 1489 relacio facta fuit per sapienciam Paulum. Dnus rector decreuit, quod Discretus Iohannes de Ostralanka soluat Honorabili mgro Thome <sup>5</sup>, rectori scole in castro Cracoviensi, vnum vas butiri et duas pernas <sup>6</sup> lardi et vnum chorum de milio pro suis expensis, cum dicto dno Iohanne in Ploczka <sup>1</sup> factis, sub censuris ecclesiasticis, in ipsum de facto ferendis, iuxta quod certo cirografo aut pacto pro ipso Iohanne prefato erat condictatum, prefatum butirum, lardum et milium, leguminia tunc expressa, mgro Thome fore danda, que omnia aut valorem ipsorum in pecunys dictus Iohannes de Ostralaka debet dare aut soluere sub prefatis censuris, ad quas se submisit, infra hinc et festum s. Martini proxime venturum <sup>7</sup>. Presentibus ibidem Discretis Martino de Cobylyno et alio iuuene mgri Thome, studentibus <sup>8</sup>.

1247. Die vero Iouis viij Octobris anno, quo supra. Paulus, sapiencia, retulit, se citasse Discretum Paulum Vlmczer, arcium baccalarium, ad instanciam Pauli Kamencz, studentis, qui non comparens, per dominum contumax est pronunciatus et decreuit<sup>9</sup>, processum excommunicacionis fore dandum.

1248. Die Saturnix Octobris. Blasius de Transsiluania, Stephanus, Bartholomeus et Martinus de ibidem, Oswaldus de Nytria, Venceslaus de Bani, Stephanus de Dyako, Baltazar de Nyssa, seruitor Nicolai de Nijtra, Paulus de Kamancz, Laurencius de Kamancz, Benedictus de Curia, Iohannes de Brega, Nicolaus Cronoch, Iohannes Iunior

¹ Sic! ² Nicolaum. ³ Actorum nri 1246—1249, Codicis pag. 422—423. ¹ In Codice »xxiij«. ⁵ Obiedzinio. ˚ »pernas«, sic! ¬ 11. XI. ˚ In margine aliis manibus adscriptum: 1. »Arbitrio rectoris et consiliariorum Iohannes de Ostralanka soluet mgro Thome quatuor decem scotos pro lardo, buthero et milio, sub censuris, ad xv«; 2. »Fecit satis«. ° sc. rector.

de Curia, seruitor Vngarorum, morancium in ambitu, Oswaldus de Gella, Michael, Oswaldus de Dzijvla, Andreas Czycze, studentes de domo dni dris¹ Regula, ex suis confessatis et deposicione testium ac vnius contra alium, iuxta iuris formam rei reperti, condempnati sunt per dnum rectorem ad soluendum vnam marcam pro dampno illato et lignis celariatis², per ipsos studentes dno dri de Reguli receptis et igne consumptis, infra hinc et tres dies, sub pena excommunicacionis soluendam². Et in continenti moniti sunt per dnum Iohannem, arcium baccalarium, actu presbiterum, executorem, per dominum deputatum et assigantum. Presentibus, vt in actis.

1249. Constitutus ad acta presencia Paulus de Prussia, studens, obligauit se, soluere pro resumpcione, sub excomunicacionis pena, Nicolao de Gardelen duodecem grossos infra hinc et aduentum Katherine cuiusdam de Prussia, et alios duodecem grossos in vim mutue caritatis et amicicie inter se inuicem propinando consumere. Ibidemque dnus rector mandauit prefato Nicolao Gardelen, vt Paulo restituat caligas, quas circa se pro resumpcione detinuerat. Presentibus, vt in actis.

-----

Acta acticata coram Venerablili ac Egregio viro, mgro Bernhardo de Nissa, professore s. theologie, custode s. Floriani, kathedralis, s. Iohannis ac collegiate s. Crucis eclesiarum Wratislauiensium canonico, nec non rectore Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, commutacione hyemali anno Dni 1489.

- 1251. Die Iouis vicesima secunda Octobris anno, ut supra. Constitutus ad acta presencia Discretus Abraham de Kijeblwff, canonicus Poszoniensis, recognouit, se debere Venerabili viro, mgro Alberto de Pnijeff, maioris Colegij collegiato, septem fertones, ad quos soluendos infra hine et festum s. Martini proxime venturum sub censuris se obligauit. Presentibus, ut in actis.
- 1252. Die Saturni vltima Octobris 7 anno, ut supra. Dnus rector continuat terminum usque ad feriam quartam proximam 8

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> medicinae, Johannis. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> Mikosz. <sup>4</sup> In margine additum: »Qui in eodem rectoratu mortuus est in die Purificacionis s. Marie (2. II 1490), cuius vesperas solemniter ad s. Florianum agebat, circa matutinum eiusdem festi spiritum Deo dedit. Oretur pro eo bono viro«. <sup>5</sup> Actorum nri 1251 — 1295, Codicis pag. 423 — 441. <sup>6</sup> 11. XI. <sup>7</sup> 31. X. <sup>8</sup> 4. XI.

hora terciarum in causa, que vertitur inter Gijrsikonen, ciuem Cracouiensem, ex vna et Nicolaum de Sachaczow, arcium liberalium baccalarium, et Simonem de Plosezkow ex altera partibus. Presentibus Iohanne, duce de Litwania<sup>1</sup>, Iohanne de Ilkusz et Paulo, famulo Vniuersitatis.

1253. Die Mercurij quarta Nouembris anno, ut supra. Dnus rector continuat terminum usque ad Sabbatum proximum in causa, que vertitur inter Irsikonem, ciuem Cracouiensem, ex vna et Nicolaum de Sachaczow, arcium liberalium baccalarium, et Simonem de Ploszkaw ex altera partibus, ex consensu parcium et ad ponendum fideiussores. Presentibus Stanislao, famulo Vniuersitatis, et Iohanne de Ilkusz.

1254. Anno, ut supra, die Mercurij quarta Nouembris hora decima octaua. Iohannes de Costen, studens, ad presenciam dni rectoris citatus per Stanislaum, famulum comunem, comparuit iudicialiter, et ex aduerso mgr. Leonardus de Cracouia, rector scole<sup>3</sup> hospitalis, comparens nomine procuratorie contra dictum Iohannem de Costen, loco summarie proposicionis libelli verbo proposuit, quod predictus studens, habens priuatam certam et inhonestam intelligenciam cum vxore cuiusdam Michaelis, institoris, eandem mulierem circumveniendo sine sciencia ymmo in damnum non modicum mariti, quasdam res per eandem et cum eadem muliere detraxit et abstulit in finem huiusmodi, quod cum dicta muliere Michalowa fugam et cuasionem minabatur, prout dictus procurator, mgr. Leonardus, lacius deducet in scriptis termino prefixo, videlicet proximo Sabbato 2. Qui quidem Iohannes de Costen, reus prefatus, animo litem contestandi negauit 4 narrata, prout narrantur. Et dictus procurator obtulit se in processu huiusmodi legittime probandam huiusmodi suam intencionem et proposicionem, nichilominus petens idem procurator dnum rectorem, ut prefatus reus Iohannes non recederet de iudicio, nisi de se poneret condignam et sufficientem caucionem, quatinus sisteret iudicio ad omnesque terminos essenciales comparare 5. Et dnus rector, peticione huiusmodi attenta tanquam iusta et iuri 6 consona, decreuit. dictum Iohannem, reum, caucionandum fore, ne de iudicio discederet. Qui quidem in continenti pro sua caucione statuit certos et honestos viros, videlicet mgrum Iohannem de Costen, ss. canonum baccalarium, et mgrum Stanislaum Byel de Noua ciuitate, seniorem burse pauperum, et Albertum de Costen, bacc., et Nicolaum de Costen, studentem. Qui quidem manu coniuncta petiti, dictum Iohannem prefatum <sup>5</sup> caucionauerunt, seque pro eo fideiussores ponentes promiserunt, dictum Iohannem, reum, statuendum fore iudicio comparereque debere et iustificari usque ad decisionem litis completam per sentenciam diffinitiuam, ex deductis probatis per dnum rectorem ferendam, sub penis et censuris, prout de iure 7. Et si dictus reus iuxta fideiussio-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> alias Janussio Alexandri ducis de Lithuania, studente Cracoviensi, inscripto Albo Universitatis (I 287) commutatione aestivali a. Dni 1488. <sup>2</sup> 7. XI. <sup>3</sup> s. Spiritus. <sup>4</sup> In Codice >narrauit«! <sup>5</sup> Sic! <sup>6</sup> In Codice >narrauit«! <sup>7</sup> In Codice >decure«!

nem huiusmodi non fecerit, protunc dicti fideiussores pro eo super deducendis probatis condemnari debebunt et ad ea, que iuris sunt, pro eodem reo, si euaserit iudicio dni rectoris et indemnitate, dicto actori se submiserunt. Presentibus videlicet Nicolao de Labischijn et Iohanne de Czeppelen, altarista ecclesie kathedralis Cracoviensis, et Iohanne de Ilkusz et Ianussio<sup>1</sup>, duce Lithwaniensi, et Matheo de Nissa.

- 1255. Die eadem. Dominus continuat terminum usque ad Sabbatum proximum<sup>2</sup> in causa, que vertitur inter mgrum Leonardum, procuratorem, ex vna et Iohannem de Costen ex altera partibus. Presentibus Stanislao, famulo Vniuersitatis, et Iohanne de Ilkusz.
- 1256. Quinta Nouembris die Iouis. Iohannes de Costen, studens, in causa, sibi per mgrum Leonardum de Cracovia mota et mouenda, mgrum Martinum de .....<sup>3</sup> ad agendum, defendendum, cum clausulis opportunis in forma meliori, constituit. Presentibus mgro Iohanne de Costen et Nicolao de Costen.
- 1257. Die eadem, anno et die 4, ut supra. Constitutus ad acta presencia Laboriosus Martinus Wlodarz, oleator, recognouit, se debere Venerabili viro mgro Iohanni de Glogouia, collegiato Collegij maioris, vj marcas, ad quas soluendas sub censuris se obligauit in tribus ratis, videlicet: duas marcas pro festo Pasche proxime venturo 5, et duas alias pro festo s. Michaelis immediate tunc venturo 6, vltimas autem duas pro festo Pasce 7. Presentibus.
- 1258. Die Saturni septima Nouembris. Leonardus de Lublijn constitutus ad acta presencia, recognouit, se debere Venerabili viro, mgro Alberto Brudszewo, protunc procuratori Vniuersitatis, vnum fertonem propter censum habitacionis et camere domus canonicorum<sup>4</sup>, ad quem soluendum, sub censuris, se obligauit pro festo s. Nicolai proximo<sup>8</sup> venturo<sup>9</sup>. Presentibus dre Mathia de Schidloff et Iannusio, duce Lithwanie, et dispensatore Iohanne domus Collegij maioris.
- 1259. Die et anno, ut supra. In causa actoris et actricis produxit libellum contra reos, intra contentos, qui rei introscripte pecierunt copiam ad dicendum contra per octauam. Presentibus etc. Pars vero aduersa submittit se iuri.
- 1260. Iohannes de Costem 4, comparens in termino, et ex aduerso nemine comparente, videlicet mgro Leonardo de Cracovia etc., dominus attenta diligencia et exspectans vltra terminum solitum dictum dnum Iohannem, petente eodem, dominus actionem sibi Iohanni 4 ab instancia absoluit, nichilominus tamen, petente eodem, dominus actionem sibi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> alias Johanne, cf. nrum 1252. <sup>2</sup> 7. XI. <sup>3</sup> ...... locus vacuus. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> 11. IV 1490. <sup>6</sup> 29. IX 1490. <sup>7</sup> 3. IV 1491. <sup>8</sup> 6. XII. <sup>9</sup> In Codice >venturum <.

Iohanni 1 contra predictum Leonardum et principales super infamijs et alys obiectis reservauit. Presentibus Iannussio, duce de Lihwania, Stanislao de Schidloff.

- 1261. Die Saturni quarta decima Nouembris. In causa inter Discretum Iohannem de Costen, actorem principalem, ex vna et mgrum Leonardum de Cracovia ex altera dominus ad octauam terminum distulit pro hora vicesima 2da. Presentibus Iannussio de Lithwania, Stanislao, famulo Vniuersitatis.
- 1262. In causa inter Georgium alias Iyrsickonem, ciuem Cracouiensem, actorem principalem, et inter baccalarium Nicolaum de Sochaczow et Simonem de Plosczkaw<sup>1</sup> ex altera, dominus ad petita partis aduerse, videlicet bacc. et socij sui, continuat terminum dominus<sup>1</sup> ad octauam hora xxij. Presentibus Iohanne de Costen, Stanislao, famulo Vniuersitatis.
- 1263. Die Lune sedecima? Nouembris. Agnethis? Gleijwicza 1, actricis, ex vna et Sebestiani de Septem castris, Nicolai de Swibiszijn, Iohannis de Swibyszijn, Pauli de Monte regio, Petri de Cniczten, Stanislai de Sweidenicz et Caspar de Wratislavia, baccalarij, partibus ex altera vertente se causa desuper quadam perdiccione cuiusdam pallij, dietis tunc reis presentibus in domo diete dne Gleiwiczowa, et eosdem tanquam occasionem dantes isto damno per dictam dnam ad iudicium euocatos, prout proposicio prefate dne lacius continebat, tamen dnus rector, auditis hinc inde partibus et in probacione sew 1 alias in defectu probacionis per dictam dnam occasione huiusmodi damni, dominus<sup>1</sup> pro purgacione dictis reis decreuit delatorium iuramentum. Et in termino illis comparentibus ad iurandum et iuramentum prestare volentibus, prenominata dna actrix ex certis causis, animum suum mouentibus, dictos reos ad iuramentum huiusmodi prestandum admittere noluit. Et in continenti dominus dictos reos ab impeticione et instancia pretacte mulieris, actricis, absoluit, impensas litis et alia hinc inde compensando. Et nichilominus ne studentes in suspectum Vniuersitatis haberent occasionem vagandi temporibus nocturnis, intrandi tabernas, visa et attenta aliquali occasione damni huiusmodi, etsi non fuerint conuicti, ille tamen ex officio suo et decreto diffiniuit, dictos reos in nullo peramplius impedire dictam dnam actricem, sed circa ea habere in omnibus pacem bonam et quietem, sub pena x marcarum, ibidem monere eos mandauit, ut pro talibus excessibus et frequentacione tabernarum iuxta Statuta reponerent, et quilibet eorum reponeret per j fertonem infra hinc et diem Sabbati proximam 4, primo sub pena dupli et contumacia eorum durante, tandem sub pena excomunicacionis. Presentibus, ut in actis.
  - 1264. Die Saturni vicesima prima Nouembris. Dominus infra hine et octauam continuat terminum partibus, videlicet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> In Codice >sidecima<. <sup>3</sup> In Codice >Agnetha<. <sup>4</sup> 21, XI.

Irzik alias Georgio, ciui Cracouiensi, actori<sup>1</sup>, ex vna et Simoni, baccalario<sup>2</sup>, ex altera, consencientibus pro 3cia delacione peremptorie ob spem concordie, alias in defectu huiusmodi concordie respondebit pars, videlicet bacc. Simon, libello oblato. Presentibus, ut in actis.

- 1265. Dominus continuat terminum usque ad octauam inter Iohannem de Costen ex vna, actorem¹, et mgrum Leonardum de Cracouia ex altera partibus. Et Iohannes de Costen produxit libellum contra prefatum mgrum Leonardum, reum, qui rei introscripte pecijt copiam ad dicendum contra in termino presignato. Presentibus, ut in actis.
- 1266. Die Iouis vicesima sexta Nouembris. Martinum de Ilkusz, baccalarium, et Erasmum Schollek , bacc., et Nicolaum de Podlodoschkij et Iacobum, seruitorem Oscholynskij, et Bartholomeum de Schydlow et Iohannem de Litwania, actores , ex vna et inter Abraham de Kyeblwff ex altera partibus vertente se causa super quarundam rerum amissione etc., ob causam maioris deliberacionis, consencientibus partibus, continuat terminum Sabbato ad octauam . Presentibus, ut in actis.
- 1267. Dominus effectum monicionis contra Discretum Abraham ex parte ciusdem debiti suspendit tandiu 8, quosque 8 prefatus Abraham responsum a patre recipiet. Eciam si predictus Abraham sub manu tutoria Labischijn manebit, effectum monicionis non percipiet, habito responso a parentibus, extunc si non satisfecerit, ad grauiores censuras et excommunicaciones reintrudet. Et si a tutoria sua recedet, iterum grauiores effectus monicionis sequentur. Presentibus, ut in actis.
- 1268. Die Saturni vicesima octaua Nouembris. In causa, que vertitur inter Stanislaum de Sandimiria<sup>8</sup>, baccalarium, ex vna et Paulum de Choddzyesz ex altera partibus, dominus continuat terminum ad octauam, partibus consencientibus, ob concordie spem. Presentibus, ut in actis.
- 1269. Nicolaus de Glogouia, baccalarius, citatus ad diem hodiernum per Paulum, famulum Vniuersitatis, primo ad instanciam rectoris, deinde ad instanciam Discreti Ignacij de Glogouia, nomine studentis, pro duobus florenis, ob non comparicionem predictus bacc. per dominum contumax pronunciatur et pronunciatus est. Et dominus decreuit, processum excomunicacionis fore dandum. Presentibus, ut in actis.
- 1270. Sebestianus de Septem castris constitutus ad acta presencia, a domino prolongari petiuit terminum solucionis pene, quam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice >actoris <sup>2</sup> In Codice >Simonem baccalarium <sup>3</sup> Inter.

<sup>4</sup> = Ciolek! <sup>5</sup> In Codice >actorum <sup>6</sup> sc. dnus rector. <sup>7</sup> 5, XII. <sup>8</sup> Sic!

- Accreto domini propter certos excessus sub censuris soluere obligabatur, usque ad quatuor decem dies prolongari petiuit. Dominus attentis ausis racionalibus non solucionis, eius peticioni acquieuit, quibus diebus transfluxis si non extunc satisfacere curaucrit, in easdem censuras reintrudet. Presentibus, ut in actis.
- 1271. In causa Iohannis de Costen, actoris, et mgri Leonardi<sup>2</sup>, rei, dominus continuat terminum, consencientibus illis, ob spem concordie ad octauam proximam. Ibidem mgr. Leonardus produxit excepciones contra libellum Iohannis de Costen, petens, admitti, et per dominum admisse sunt. Presentibus, ut in actis.
- 1272. Die Saturni quinta Decembris. In causa Iohannis de Costen et Leonardi de Cracovia, mgri, procurator actoris verbo generaliter dixit et petiuit, interloqui ad octauam.
- 1273. Nicolaus, baccalarius, ad Omnes ss. moram gerens, produxit excepciones contra Georgium et Annam, coniuges de Cracovia, petens, illas admitti. Procurator partis, videlicet actoris, verbo generaliter dixit et petiuit, interloqui ad primam iuris.
- 1274. Die Saturni duodecima Decembris. In causa, que vertitur inter Irsikonem, eiuem, et baccalarium<sup>3</sup>, dominus ob spem concordie et maioris deliberacionis sentenciam interlocutoriam usque ad octauam pronunceiare distulit. Presentibus, ut in actis.
- 1275. Sebestianus de Septem castris, studens Cracoviensis, citatus ad instanciam Prouidi viri Iohannis Nigri, muratoris, coram nobis confessus est, se eidem dicto muratori in septem florenis fore obligatum, ad quos soluendos abhinc infra vj septimanis sub censuris se obligauit coram nobis. Item ad eundem terminum idem Sebestianus ad soluendam penam, in quam ex nostro decreto iuxta Statuta Vniuersitatis incidit, sub excommunicacionis pena, se obligauit. Presentibus, ut in actis.
- 1276. Die Lune quartadecima Decembris. Iohannes <sup>4</sup> Pothok, studens, citatus ad instanciam Prouidi viri Nicolai, carnificis, coram nobis confessus est, se eidem dicto carnifici quinque florenos cum medio fore obligatum, ad quos soluendos 3s ante festa <sup>5</sup>, residuum duas ebdomadas post festa Xristi immediate sub censuris se obligauit, et iam in stanti monitus. Presentibus, ut in actis, Paulo, famulo Vniuersitatis, et ceteris.
- 1277. In nomine etc. Solum Deum pre oculis habentes, in causa, que coram nobis ventilabatur inter Iohannem de Costen ex vna et mgrum Leonardum de Cracovia partibus ex altera, que coram nobis siue in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Cracovitae. <sup>3</sup> Simonem. <sup>4</sup> Chamiec de. <sup>5</sup> Nativitatis Dni.

iudicio nostro producta hic inde et deducta, invenimus, maxime reuocacione interveniente solenniter et expresse per mgrum Leonardum de Cracovia, procuratorem et nomine procuratorio mulieris cuiusdam ......1, qui ibidem iudicialiter et personaliter constitutus, reuocauit et pro non dictis habuit, neque vera ea putat, neque vera putauit, que asseruit et produxit et producere intendebat, sed ea omnia ex quadam suspicione leui et inductus non recte neque legittime contra dictum Iohannem de Costen in suo onere procuracionis dixit, penitus de dicto Iohanne nihil mali se scire, sed bonum et clarum hominem, reuocatis, ut profertur, omnibus, publice et iudicialiter confessus est, statim eidem Iohanni facta coram nobis humili reconciliacione. Nos rebus attentis et alys, ut prefertur, deductis et propositis, diffinimus et decernimus, declaramus et pronuncciamus, dictum Iohannem esse hominem bone et clare fame, integrum et in nullo, de quibus accusabatur pretensa?, penitus obnoxium, nec aliquando talia sibi nocere debere, nec per quempiam sibi in detraccionem honestatis sue et diminucionem quempiam quoquomodo obici in iudicio siue extra, nec ad quemcunque statum, gradum, honestatem aspirare voluerit, talia sibi minime obici nec nocere debere, prout omnibus ex nostra diffinitiua sentencia huiusmodi clarificacio, tempore et temporibus opportunis ad acta nostra reposita, dabit fidem. Ad premisse vero reuocacionis quidem clarius et manifestius habendum? rogatis et vocatis testibus subinscriptis, videlicet mgro Mathia Schidlow, s. theologie professore etc., Paulo, famulo Vniuersitatis, et ceteris, ut in actis.

- 1278. Die Saturni decima nona Decembris. Llaurencius de Corona, studens, constitutus ad acta presencia, confessus est ac recognouit, se debere xiij florenos cum medio Laborioso Iohanni Grobel, sartori de Cracovia, ad quos soluendos vj ad Carnisbriuium proximum venturum , residuum vero ad medium Quadragesime immediatum , sub excommunicacionis pena, se obligauit, et iam in stanti monitus. Presentibus Stanislao et Paulo, famulis Vniuersitatis, et Mathia de Nissa. Et idem dnus Laurencius prefatus, si predictum Iohannem Grobel, sartorem, aliquas expensas ob debiti huius causa faceret, videlicet mittendo nunccium seu personaliter in patriam predicti Iohannis propter pecuniam debitam extorquendam, idem Laurencius omnes expensas cum effectu soluere se obligauit.
- 1279. In causa, que vertitur inter Irsikonem, ciuem Cracoviensem, ex vna et Simonem, baccalarium ad Omnes ss., ex altera partibus, Maxencius <sup>6</sup>, procurator, comparens cum actore, petens ex aduerso, iuxta acta decreti domini partem ream respondere libello alias de iuris forma contestare litem, aut pronuncciari contumacem et literas opportunas decerni. Et dominus decreuit, nisi forte aduc pars compareret et purgaret contumaciam. Presentibus, ut in actis.

<sup>1 ......</sup> locus vacuus, ef. nrum 1254. 2 Sic! 3 Carnisbriuium«, sic! 4 24. II 1490. 5 21. III 1490. 6 Albertus de Bedzin?, de Badzyn?

- 1280. Vicesima Decembris die Solis. Andreas, vector de Cracouia, constitutus ad acta presencia, constituit legittime Honorabilem dnum Bartholomeum, capellanum ad s. Stephanum, procuratorem suum ad ducendam causam, que vertitur inter prefatum Andream et quendam baccalarium, sub forma meliori. Presentibus, ut in actis.
- 1281. Vicesima 3cia Decembris die Mercurij. Terminus inter Honorabilem dnum Bartholomeum, actorem, ex vna et Iohannem de Bandzijcze ex altera partibus usque ad Sabbatum proximum post octauas Ephiffaniarum continuatur. Presentibus, ut in actis.
- 1282. Vicesima iiiita Decembris die Iouis. Nicolaus de Sachoczw<sup>7</sup>, baccalarius ad Omnes ss., comparens, arrestauit et purgauit contumaciam, petens, citacionem contra actorem sibi decerni. Dominus visis peticionibus honestis, decreuit, sibi dari citacionem contra actorem pro Sabbato proximo post octauas Epiphaniarum<sup>1</sup>.
- 1283<sup>2</sup>. Die vero Iouis xxiiij Decembris anno, quo supra <sup>8</sup>. Constitutus ad acta presencia Discretus Iohannes de Monte regio, studens, obligauit se, sub censuris ecclesiasticis, Honorabili mgro Vitto <sup>4</sup>, seniori burse philosophorum, et communitati eiusdem burse soluere mediam sexagenam infra hinc et festum Purificacionis Marie proxime affuturum <sup>5</sup>. Et in continenti monitus est per Stanislaum, sapienciam Vniuersitatis. Presentibus, vt in actis.
- 1284. Vltima Decembris die Iouis<sup>6</sup>. In nomine Dni etc. Solum Deum pre oculis habentes etc., in causa, que coram nobis ventilabatur inter Nicolaum de Czasno, baccalarium arcium, ex vna et Melchiarem de Racusz, bacc., partibus ex altera, que <sup>7</sup> coram nobis siue in iudicio nostro hinc inde deducta et probata invenimus, quod liber, qui Metheorica Gabrielis intitulatur, apud Melchiarem inpignoratum pro j floreno et viij latis grossis per mgrum Albertum de Vngaria constat, qui mgr. Albertus et prefato Nicolao eciam j floreno obligatur, intactus per Melchiarem conseruetur, donec predictus mgr. vnicuique predictorum bacc. pro debito ipsorum satisfecerit . Si autem contingeret post decursum temporis, quod liber per predictum mgrum a Melchiari redimeretur, per sentenciam nostram et sub censuris astringimus, vt ipse Melchiar predictum librum nemini tribuat, sed in iudicium reponat, vbi tamdiu iacebit, donec et dno Nicolao, bacc., pro debito suo satisfiet. Presentibus, ut in actis.
- 1285. Anno Dni 1489 vltima Decembris die Iouis <sup>6</sup>. Discretus Michael <sup>8</sup> de Czanadino, arcium baccalarius, recognouit, se debere La-

<sup>1 16.</sup> I 1490.

2 Nrus 1283 non recto loco insertus in Codice, acta videlicet acticata exeunte Decembri a. Dni 1489 sequuntur hic ordinem: 1279, 1283, 1280, 1281, 1282, 1284.

3 In margine alia adscripsit manus: Acta sunt hec 24ta Decembrise.

4 Brunnensi.

5 2. II 1490.

6 31. XII.

7 Sic!

8 \*Michael\*, sic!

- borioso.....<sup>1</sup>, sutori, ad qu.....<sup>1</sup> soluend.....<sup>1</sup>, sub censuris ecclesiasticis, se obligauit infra vnam horam. Et in continenti monitus est per Stanislaum, sapienciam Vniuersitatis. Presentibus, ut in actis.
- 1286. Die Solis tercia Ianuarij 1490. Cristannus de Mikelbacz<sup>2</sup>, arcium baccalarius, constitutus ad acta presencia, recognouit, se debere Venerabili viro mgro Iohanni de Glogouia, collegiato maioris Collegij, viij florenos, ad quos infra hine et festum Pasche proxime venturum<sup>3</sup>, sub excommunicacione, se obligauit. Et in stanti monitus per Paulum, famulum Vniuersitatis. Presentibus Ianussio, duce Lithwanie, mgro Vito de Morauia<sup>4</sup>, Bartholomeo de Masouia et ceteris, ut in actis.
- 1287. Die Veneris viijua<sup>5</sup> Ianuarij. Nicolaus Spreboregk<sup>6</sup>, arcium baccalarius, constitutus ad acta presencia, suum verum et legittimum constituit procuratorem dnum Stanislaum de Zamdomiria<sup>7</sup>, consistorij mgrum, in causa, que agitur inter prefatum dnum Nicolaum ex vna et Maruszam, mulierem de Cracovia, ex altera, et in alijs causis agendis forma sub meliori. Presentibus, ut in actis.
- 1288. Die Saturni nona Ianuarij. Margaretha<sup>8</sup>, mulier de Cracouia, proposuit contra Honorabilem Nicolaum Spreboregk, arcium baccalarium, quod anno presenti a nouem ebdomadis infra vel vltra tenetur sibi 2 florenos et ix grossos, de illis duobus florenis 1 florenum et 9 grossos pro ceruisia, alium vero pro certis argenteis monilibus et pro tectura pectoris et alys rebus obligatur, petens, ipsum ad solucionem compelli et ad restitucionem. In presencia Stanislai, famuli Vniuersitatis, et alijs<sup>8</sup>, ut in actis. Dnus procurator<sup>9</sup> predicti dni bacc. petens<sup>8</sup> terminum ad octauam, et obtinuit.
- 1289. Die Saturni sedecima Ianuarij. In causa, que vertitur inter Honorabilem Nicolaum Spreboregk 10 ex vna et Maruszam 11 de Cracouia ex altera partibus, dominus attentis et visis causis et racionibus et illis consencientibus, continuat terminum ad idem faciendum. Presentibus, ut in actis.
- 1290. In causa, que vertitur inter Discretum Nicolaum de Sachoczow, baccalarium, et Irsikonem, ciuem de Cracouia, continuat 12 terminum usque ad octauam. Presentibus, ut in actis.
- 1291. Die Saturni xxiij Ianuarij. Hermanus de Soliberg 18, arcium baccalarius, constitutus ad acta presencia, recognouit,

- e debere vnam tunicam racione seruicij cuidam Mathie Wolff de Nissa, ad quam soluendam infra hinc et festum Penthecosten proxime renturum se obligauit. Presentibus, ut in actis.
- 1292. Stanislaus de Zamdomiria <sup>2</sup>, consistorialis et procurator Honorabilis Nicolai Spreboregk, obtulit libellum reconvencionalem contra Maruszam. mulierem de Cracouia, petens, admitti, parte ex aduerso petente copiam ad dicendum contra ad octauam. Et dominus admisit. Presentibus, ut in actis.
- 1293. Die et anno, ut supra. Prouidi Georgy Irzik de Cracouia, laici, ad libellum convencionalem Ingeniosus Nicolaus de Schochaczow², arcium baccalarius. Cracouie morans, nomine suo et pro se ipso, citra tamen reuocacionem sui procuratoris, videlicet Ingeniosi Leonardi de Lublin, arcium liberalium similiter bacc., animo et intencione legittime litem contestandi iuxtaque termini exigenciam negauit narrata, prout narrantur, petens, petita contra se fieri non debere, saluo tamen reconuencionali ipsius Nicolai, tempore et loco suis tune coram iudice ipsi competenti contra ipsum Georgium pro et super Canone et alias iniectione violentarum manuum, prout ipse Nicolaus asseruit, dandos². In presencia dicti Georgij, actoris, aut ipsius procuratoris, qui suum predictum libellum convencionalem per testes probabit aut iuramento corporali ipsius Nicolai deferet tempore suo. Presentibus, ut in actis.
  - 1294. Die Saturni xxx Ianuary. Iohannes de Posznania, studens, constitutus ad acta presencia, recognovit, se debere xiiij grossos Laborioso Nicolao, barbitonsori ex opposito Collegy maioris, propter curacionem morbi et wlnerum, ad quos soluendos infra hine et Carnisbriuium<sup>3</sup> proximum futurum<sup>4</sup>, sub censuris, se obligauit. Presentibus, ut in actis.
  - 1295. Saturni xxx<sup>5</sup>. Instante Margaretha alias Marusscha, muliere de Cracovia, cum Nicolao Przedborek, baccalario de Cracovia, continuatur terminus ad viij. Presentibus seruitoribus rectoris.

<sup>1 30.</sup> V. 2 Sic! 3 »Carnisbriuium«, sic! 4 24. II. 5 In Codice »xxj«.

In secundo rectoratu Venerabilis mgri Stanislaj de Brzezinj, s. theologie professoris et canonici Cracouiensis, et in eodem officio rectoratus (commutatione hiemali a. Dni 1489/90) acta secuntur infra scripta anno Dnj 1490 circa festa b. Dorothee quinta Ffebruarij!

- 1297. Die Saturni tredecima mensis Ffebruarij. Paulus de Albink ad acta presencia confessus est, se soluturum decem grossos comunis pecunie Nicolao, baccalario de Gardelen, infra hinc ad vnum mensem, sub censuris eclesiasticis.
- 1298. Martis vigesima tercia mensis Ffebruarij. Andreas de Zupran, principalis, Iohannes de Swerzan, baccalarij arcium, et Georgius de Vilna², studens, manu coniuncta cauendo pro Andrea de Zupran, bacc., apud acta presencia obligauerunt se pro prefato Andrea soluturos tres ffertones cum duobus grossis Honeste Anne, dicte Przijgoda, Iohannis lictoris et serui ciuitatis, infra hinc ad festum Penthecostes³, sub censuris eclesiasticis, contra eos fulminandis⁴. Quod si non facerent satis, Anna prefata pecijt sibi dari executorem, et in continenti ex decreto nostro Stanislaus, Vniuersitatis famulus, monuit prefatos Andream, Iohannem et Georgium, bacc., ut transactis festis Pentecostes infra quindecim dies prefate Anne facient huiusmodi solucionem, sub eisdem censuris. Presentibus Honorabili mgro Stanislao⁵ de Nova ciuitate Russie, seniore burse pauperum, et Discreto Stanislao de Liw, plebano in Camyen.
- 1299. Saturni penultima mensis Ffebruarij<sup>6</sup>. Albertus alias Maxancius de Badzin<sup>7</sup>, procurator et nomine procuracionis Honorabilis dni Przethborek, qui et docebit plenius de mandato prima iuris, et in eodem respondebit libello, per Margaretham dudum oblato, actricem <sup>8</sup>. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis.
- 1300. Die, ut supra. Paulus, seruitor Vniuersitatis, retulit, se citasse Venerabilem dnum Iohannem et fratrem eius Nicolaum, dictos Podlodowsczij, studentes, ad instanciam Elizabeth ..... de Cracouia, quorum accusauit contumaciam. Et dnus rector ipsos non comparentes et satis longe expectatos, eos in Xristi nomine pronunciat contumaces. Presentibus, ut in actis.
- 1301. Martis secunda mensis Marcij. Nicolaus Przedborek, baccalarius, ad instanciam Margarethe 10, mulicris de Cracouia,

¹ Actorum nri 1297—1318, Codicis pag. 442—448. ² In Codice »Villa«! ³ 30. V. ⁴ In Codice »fulminendis«. ° Biel alias Albino. ° 27. II. ° de Bądzyn?, de Będzin? ° 8 Sic! ° ».....« locus vacuus. ° alias »Marusia« dictae.

b non responsionem libelli, Xristi nomine invocato, pronunciatur con-

- 1302. Iouis quarta mensis Marcij. Venerabilis dnus channes Podlodowsky, canonicus Cracouiensis, confessus est apud acta resencia, se teneri decem grossos sine duobus terccianis Honeste Eliabeth, institrici de Cracouia, quos promisit se soluturum infra hinc de Sabbathum ante dominicam Oculji, sub censuris. Presentibus, ut nactis?
- 1303. Saturni sexta mensis Marcij. Nicolaus Przedborek, baccalarius de Cracouia, arestando contumaciam pro Margaretha, muliere de Cracouia, decretam, petiuit decerni cittacionem ad prosequendum in causa cum eadem. Et obtinuit ad octauam. Vt in actis.
- 1304. Idem Przedborek ibidem in continentj Albertum de Beadzim <sup>8</sup> alias Maxancium constituit in suum procuratorem ad agendum, defendendum contra Margaretham prefactam <sup>8</sup> generaliter, et specialiter contra quoscunque, in forma meliorj. Presentibus, ut in actis.
- 1305. Die Saturni tredecima mensis Marcij. Kilianus, actor de Widawa et seruus comunis Collegij maioris, proposuit contra Mathiam de Wyelon, quod eum diffamauerit et furem appellauit. Et Mathias declinando forum dni rectoris, remissus est ad prepositum domus<sup>4</sup> et consiliarios suos, alias ad idem faciendum ad primam iuris<sup>5</sup> viij. Presentibus, ut in actis.
- 1306. Die Martis sedecima mensis Marcij. Instante Nicolao Przedborek ac Margaretha, actrice, consenciente, ob spem concordie continuatur terminus hinc inde ad Sabbathum proximum ante Letare<sup>6</sup>. Presentibus, ut in actis.
- 1307. Saturni vigesima mensis Marcij. Dnus Nicolaus Przedborek, baccalarius arcium, apud acta presencia constitutus, confessus est, se tenerj et obligarj vnum fflorenum et Pater noster de Cristano 7 Honeste Margarethe, mulieri de Cracouia, infra hic 8 ad festum Pasche 8, sub censuris eclesiasticis. Presentibus, ut in actis.
- 1308. Saturni vigesima mensis Marcij. Stanislaus, sapiencia, retulit, <sup>9</sup> Hermannum <sup>10</sup> de Soltwedl <sup>11</sup>, baccalarium arcium, ad instanciam Georgij de Hespergk citasse occasione duodecim grossorum latorum, et Hermannus <sup>12</sup>, bacc., declinando forum, petiuit, se remitti ad provisorem nowe burse siue eiusdem burse <sup>3</sup>, et obtinuit ob spem iusticie

<sup>1 13.</sup> III. 2 In margine additum: >Soluit«. 3 Sic! 4 Collegii majoris.
5 >iuris« deletum. 6 20. III. 7 mercatore? 8 11. IV. 8 se. 10 In Codice
>Hermennum«. 11 alias >de Soliberg«?, cf. nrum 1291. 12 In Codice >Hermennus«.

administrande i, alias ob defectum iusticicie continuatur terminus ad primam diem iuris. Presentibus, ut in actis.

- 1309. In eodem termino Kilianus<sup>2</sup>, tercianus, famulus Collegij maioris, proposuit contra Mathiam de Welun, seruitorem dris de Staw, quomodo appallasset eum furem et latronem, cui datur terminus ad probandum et inducendum testes ad primam diem iuris. Presentibus, ut in actis.
- 1310. Die, quo supra. Martinus Kamenez, studens nostre Vniuersitatis, librum Tulij 3 » De officijs« et Boecium » De consolatu« 4 et alios plures libros 5 in Oratoria et in poematibus, per eum quadam die perditum 4 in lectorio Prope walvam, apud Iacobum de Grodek invenit, et bona voluntate prefatum Iacobum ad officium rectoris conduxit, petiuitque, cundem arestarj sic. Quem arestatum super proprietate illius testes per eum induci obtinuit 4, dno vero Iacobo ex aduerso data est actio et reseruata agendi et repetendi pecunias apud Martinum Molendam, studentem, quas pro eodem libro dedit. Presentibns, ut in actis.
- 1311. Die Saturni vigesima vij mensis Marcij. Paulus, sapiencia, retulit, se citasse Iohannem, baccalarium de Swerzan, ad instanciam Discreti Nicolaj de Costawo, studentis, proponentis contra eundem Iohannem, quomodo dominica Letare veniens ad Collegium 7 Ierusalem et cameram sue habitacionis, scribentem inveniens, dixit: Quare tu scribis hodie, et continendo sermonem suspenderis eius 4. Ipse Nicolaus dixit: Tu solus suspenderis, et aripiens canterum, proyecit in faciem, ipsum wlnerando, et postea 8 crines trahando 4, quam lesionem et percusionem existimat ad centum fflorenos, malens tamen tantum ammittere, quam ista sustinere. Iohannes, bacc. de Swerzan, reconueniendo Nicolaum, invenit eum scribentem, et post multa verba cepit eum provocare: Tu es in ista camera leta et mellancolicus es, et cepit tabulam mouere. Et postea dixit Nicolaus verba increpatoria a matre 4, et Nicolaus accipiens tabulam, percusit eum ad capud 4, et postea aripiendo canterum, eum voluit proyecire 4, et Nicolaus solus se iniecit et wolnerauit +, et postea crines +, quam iniuriam existimat ad mille fflorenos, malens tantum plus ammittere, quam ista sustinere.
- 1312. Anno, die, quo supra. Paulus, sapiencia, retulit, se citasse Nicolaum Wijkazkij ad instanciam Venerabilis dni dris de Gorra, provisoris et senioris in bursa Longini, qui in hora solita non comparens, expectatus satis longe, in <sup>4</sup> Xristi nomine invocato pronunciatur contumax. Presentibus, ut in actis.
- 1313. Mercury septima Aprilis. Valentinus Franczek de Lanczwth constituit aput 4 acta presencia Ingeniosum Iohannem de Zam-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice >administranda«. <sup>2</sup> Widawita. <sup>3</sup> Ciceronis. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> In Codice >et alij plures libri«. <sup>6</sup> 21. III. <sup>7</sup> seu bursam. <sup>8</sup> per.

boczijn, arcium baccalarium, absentem tanquam presentem, contra Honorabilem mgrum Michaelem, seniorem burse Iherusalem, ad agendum et defendendum et ad alia, que sunt de forma iuris, usque ad diffinitiuam generalem et specialem. Presentibus, ut in actis.

- 1314. Die Mercurij septima mensis Aprilis. Iohannes de Zamboczin, baccalarius, nomine procuratorio Valentini de Lanczuth proposuit contra mgrum Michaelem<sup>1</sup>, seniorem burse Ierusalem, pro duabus marcis et tribus florenis, sibi debitis occasione resumcionis quorundam puerorum. Et mgr. Michael ex aduerso negauit narrata, prout narrantur, Valentinus autem detulit suo iuramento, quod dnus rector distulit ex certis causis ad primam diem iuris post Conductum Pasche<sup>2</sup>. Presentibus Stanislao, seruitore Vniuersitatis, et Iacobo de Wijeloglowyski<sup>3</sup>.
- 1315. Die Martis vigesima Aprilis. Iohannes Zamboczki, baccalarius arcium, nomine procuratorio Valentini de Lanczuth, bacc., accusante contumaciam mgri Michaelis, senioris burse Ierusalem, offerentis se ad primam diem iuris post Conductum Pasche<sup>2</sup> prestare iuramentum delatorium, quod quia expectatus per totam diem non fecit, instante procuratore, Iohanne Zamboczki prefato, in petitis, in libello contentis, per nos existit condemnatus, et monicionem super prefatis decernimus ob deffectum prestacionis iuramentj, sibi delatj. Presentibus Venerabili dno Stanislao de Zawada<sup>4</sup>, professore s. theologie, et Mathia de Zochow.
- 1316. Die Mercurij vigesima prima mensis Aprilis. Mgr. Michael, senior<sup>5</sup> Ierusalem, decretam contra se monicionem ob non prestitum iuramentum in termino sibi assignato, veniens, arestauit eandem et petiuit, sibi decerni cittacionem ad prosequendum causam cum Valentino <sup>6</sup> et suo procuratore <sup>7</sup>, et obtinuit. Presentibus Iacobo de Vyeloglowij et Mathia de Zochow.
- 1317. Die Iovis xxij mensis Aprilis. Pavlus, sapiencia, retulit, se citasse Iohannem Zamboczki, baccalarium, ad instanciam mgri Michaelis, senioris burse Ierusalem, qui non obstantibus responsionibus suis, de consilio suorum consiliariorum monicionem prius decretam in effectum deduci<sup>3</sup>. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis et alijs.
- 1318. Die, quo supra. Stanislaus, sapiencia, retulit, se cittasse Laurencium de Lucaw, studentem, ad instanciam Stanislai, baccalarij de Lamberg, ad horam vigesimam, quo non apparente, dnus pronunciauit <sup>8</sup> contumacem.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parisiensem de Bystrzyków.
<sup>2</sup> 15. IV.
<sup>3</sup> Sic!
<sup>4</sup> Zawada de Piskowice.
<sup>5</sup> bursae.
<sup>6</sup> Fraczek de Łancut.
<sup>7</sup> Zamboczki.
<sup>8</sup> eum.

Acta acticata sub rectoratu octano mgri Mathie de Cobilyno, s. theologie professoris, decani ecclesie s. Ffloriani, (commutatione aestivali) anno Dni 1490 .

- 1320. Die Veneris xj Iuny anno Dni 1490. Constitutus apud acta presencia Discretus dnus Petrus de Ilkusch, arcium baccalarius, obligauit se, sub censuris ecclesiasticis, soluere vnum fertonem cameralium burse canonistarum Venerabili mgro Alberto de Brudzew etc., procuratori Vniuersitatis, quem debet reponere seniori eiusdem burse canonistarum, dno dri Gorre, infra hine ad quindenam. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis.
- 1321. Die vero Saturui xij Iunij anno, quo supra. Apud acta presencia constitutus Discretus Iohannes de Radom obligauit se soluturum quatuor grossos latos Paulo de Cibinio, sub censuris ecclesiasticis, infra hinc et quatuordecem dies. Presentibus sapiencys, seruitoribus Vniuersitatis.
- 1322. Die vero Saturni xxvj (Junii) anno, quo supra. Discretus Georgius de Vylna, studens, satisfaciendo caucioni, supra in rectoratu Venerabilis dni Stanislai de Brzeziny facte<sup>3</sup> pro quodam Andrea, arcium baccalario de Zuppran, in tribus fertonibus<sup>4</sup>, cuidam Anne Przygodzyna debitis, ipsorum trium fertonum loco, pro quibus cavit ipsi Anne prefate, inuadiauit coclear argenteum, quod realiter et cum effectu recepit seruandum prefata Anna infra hinc et festum Michaelis proxime venturum<sup>5</sup>, donec ipse Georgius interim ipsum principalem debitorem aut conueniet aut requiret quocunque iure ad reponendum dictos tres fertones ipsi Anne, et ipsa Anna tenebitur restituere coclear, alias lapso huiusmodj termino prefato Anna prefata habebit potestatem vendendi coclear.
- 1323. Die vero Saturni tercia Itly anno, quo supra. Constitutus ad acta presencia Discretus Leonardus de Nouosolio, arcium baccalarius, obligauit se, sub censuris ecclesiasticis, soluere xii florenos cum septem latis grossis, sibj mutuatos, Honeste dne Anne Bronowska de Cracouia infra hinc et festum s. Michaelis proxime venturum <sup>5</sup>. Presentibus ibidem Honestis Paulo et Stanislao, seruitoribus Vniuersitatis, et Discreto Martino de Cobilyno.
- 1324. Die vero quinta Iuly anno, quo supra. Iohannes 6 de Pothok ad acta presencia constitutus, obligauit se soluere tres fertones Nicolao Nykloss, carnifici de Cracouia, petiuitque, se absolui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kobylinko. <sup>2</sup> Actorum nri 1320—1326, Codicis pag. 449—454. <sup>3</sup> Cf. nrum 1298. <sup>4</sup> In Codice ⇒fertonis«. <sup>5</sup> 29. 1X. <sup>6</sup> Chamiec.

a sentencys excommunicacionis et aggrauacionis, quibus erat innodatus ad instanciam prefati Nicolai racione suprafacte obligacionis in rectoratu Venerabilis mgri Stanislai de Brzezini, s. theologie professoris<sup>1</sup>, et terminum vlteriorem, videlicet ad festum Martini<sup>2</sup>, sub reincidencia eorundem processuum et grauioribus, si non soluerit, prorogarj. Qui Nicolaus, carnifex, in hanc vim solucionis fiende ac reintensionem in processus grauiores, si non reposuerit prefatum debitum pro festo s. Martini, consensit in absolucionem. Presentibus, vt in actis.

1325. (Die Mercurii 11 Augusti). Sentencia diffinitiua inter mgrum Michaelem<sup>3</sup>, seniorem burse Ierusalem, et mgros ac studentes formatos et communitatem burse Ierusalem anno Dni 1490 Indiccione octaua pontificatus Sanctissimi in Xristo patris et dni nostri, dni Innocency diuina prouidencia pape octaui, anno ipsius sexto die vero Mercury xj mensis Augusti, prolata in scriptis sub hac forma 4, de consilio et consensu decanorum facultatum et consiliariorum, per rectorem Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis per conuocacionem specialem vocatorum, propter dirimendas iniurias, per seniorem inferendas et moliendas, et dictorum mgrorum, baccalariorum et studentum, ipsam bursam Ierusalem inhabitancium, querimonys et causacionibus contra seniorem obuiandum, et hinc inde lites et controuersias inter seniorem et communitatem prefatam sopiendas et mortificandas, sub hac forma, que sequitur: Xristi nomine inuocato et ipsum solum pre oculis habentes et pro tribunali sedentes, de iuris peritorum consilio et decanorum trium facultatum et consiliariorum pariter et assensu in causa, que vertitur coram nobis inter mgrum Michaelem, seniorem burse Ierusalem, ex vna et mgros, bacc. et studentes, eandem inhabitantes, partibus ex altera, per nostram hanc diffinitiuam sentenciam, quam in hys scriptis ferimus, dicimus, decernimus et declaramus: Inprimis mortificandas omnes lites et controuersias et iniurias hinc inde esse abolendas, quas mortificamus et abolemus. Secundo, vt mgri, bacc. et studentes primum reconciliacionem faciant seniori pro omnibus offensis, quomodocumque factis, et deinde senior eisdem similiter faciat. Tercio, quod a modo, vt in antea, nullam iniuriam, contra suam personam factam, solus iudicet, sed eam ad prouisorem deferat, qui cum consiliarys domus, quod iustum fuerit, iuxta Statuta decernat. Quarto, quod idem senior semper ad mensam comedat, quod si ex legittima causa non posset aliquando, non ex cellario, non ex coquina, sed de mensa porcionem suam accipiat. Quinto, quod tantum vnum seruitorem et ad maximum duos teneat, si eos nutrire potest, et nullum alium audeat seruare in habitacione, sed omnes cogat ad burse posicionem et ad mense sessionem. Sexto, nullam sentenciam in aliquem proferat, nisi a pluralitate votorum consiliariorum. Septimo, quod se ad omnes subditos et presertim ad mgros honeste habeat in verbis. Octauo, quod nullum studentem baccalarys preponat ad tabulam nec aliquos nouellos, nisi cum sciencia prouisoris.

Desideratur haec excommunicatio et aggravatio in Codice nostro, cf. nrum 1276.
 XI.
 Parisiensem de Bystrzyków.
 sub hac forma« deletum.

Nono, quod se mgri, bace, et studentes honeste erga ipsum habeant et ei obtemperent iuxta Statuta. Que omnia vtraque pars seruare tenebitur, sub pena exclusionis seniori de senioratu et subditis de domo iuxta arbitrium prouisoris. Lecta, lata et in scriptis pronunciata est hec sentencia diffinitiua per Venerabilem virum, mgrum Mathiam de Cobilyno, s. theologie professorem, decanum ecclesie s. Ffloriani, tunc rectorem Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, de consensu, consilio et voluntate dnorum decanorum et consiliariorum, in sentencia superius nominatorum, anno Dni millesimo quadringentesimo nonagesimo die Mercury xj Augusti in stuba communi mgrorum Collegy artistarum. Presentibus ibidem Honestis Stanislao et Paulo, Vniuersitatis seruitoribus, et Discretis Iohanne de Polanyecz et Martino de Cobilyno, studentibus, ad premissa vocatis et rogatis.

1326. Die vero sexta mensis Octobris anno, quo supra. Iohannes, introligator librorum, citatus ad instanciam Cosme de Curia et comparens, ex suis confessatis condempnatus est ad soluendum duos florenos Rinenses et octo latos Cosme, studenti. Ibidemque dnus rector mandauit et decreuit sibi Cosme, studenti prefato, soluere vnum florenum vngaricalem in instanti et residuum pro festo Martini<sup>1</sup>, de caligis autem prefatus Cosmas obtulit se probaturum, quod prefatus Iohannes quemadmodum posuit se principalem et intercessit pro fratre pro prefata pecunia sibi danda et restituenda, sic et pro caligis loco et tempore suis. Presentibus, vt in actis.

Acta acticata coram Venerabili ac Egregio viro, mgro Iohanne de Pylcza, s. theologie professore, custode ecclesie collegiate s. Floriani in Cleparz ac rectore Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, anno Dni millesimo quadringentesimo nonagesimo (commutatione hiemali 1490/91) in rectoratu eiusdem primo<sup>2</sup>.

1328<sup>3</sup>. (Sabbato 23 Octobris 1490?). Mgr. Iohannes Gromaczkij, minoris Collegij artistarum collegiatus, recognouit, quod Laurecius Hirrisch, ciuis Cracouiensis, pro labore et resumpcione Iohannis, filij Iohantegil, tenetur iiij florenos soluere, quos idem Iohannes, presencialiter stans, recognouit et soluere promisit. Item circa dnum lo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 11. XI. <sup>2</sup> Actorum nri 1328—1401, Codicis pag. 399 et 455—478. <sup>3</sup> Nrus 1328 conscriptus separatim in chartula, non recto loco in Codice, pag. 399, inserta.

hannem Gawron, consulem Cracouiensem, iiij florenos pari modo pro laboribus meritis; item circa dnum Wapowsky<sup>1</sup>, canonicum Cracouiensem, racione nepotum suorum<sup>2</sup>, ad festum s. Lucie proxime venturum<sup>3</sup>, vj florenos recognouit. Item ex parte collegiature de altari pro eodem festo aut Quatuor temporibus Lucie in zuppis Wyeliczensibus iiij maras, recognouit idem mgr. Iohannes Gromaczkij, se teneri, item apud balneatorem in platea et balneo Visle iij florenos mutuate pecunie. Que omnia supradicta debita mgr. predictus condescendit Venerabili et Egregio viro mgro Iheronimo de Wokstath, s. theologie professori, in vim solucionis sue, xix videlicet florenorum debiti, quod idem mgr. Iohannes Gromaczky tenetur eidem dri, quod et ipse mgr. recognouit et supradicta debita condescendit tali modo, quod dictus dnus dr. in exequendo debito diligenciam facere debet, qua facta quidquid idem dr. habere non poterit, eciam in tali casu idem mgr. Iohannes Gromaczky pro toto respondere wit et soluere, et caucionem in rebus et libris suis, impositis circa dnum Nicolaum Karl in testudine, ponit, sicque in casu iniquo ipse dnus dr. debitum tale, xix videlicet florenorum, pre omnibus alijs repetere et requirere debet. Actum Sabbato post Galli 4. Si dnus Wapowskij nepotes suos nunc a resumpcione alienauerit, extunc tres tantum floreni debebunt iam meritorum dno dri infrascripto.

- 1329. Die Saturni vigesima septima Nouembris. Nicolaus de Prwszy proposuit contra Albertum de Doleszko, quod ipse reus die dominico immediate precedenti ignominiose et minus iuste deposuit mitellam agnellinam de capite ipsius actoris, et ipse reus concessit narrata. Tandem dominus decreuit, mitellam reddj infra diem naturalem, nichilominus distulit terminum pro dando reconvencionalj ex parte rej contra actorem infra hine ad octauam.
- 1330. Dominus super negleccione, in decanatu mgri Iohannis de Michalow 6 commissa, compulit ad reponendum penam super neglectu trium mgrorum, in facultate laborancium, et ab ipso predicto dno decano non cognito, quem neglectum ipsi mgri confessi sunt, a quolibet sic negligencium quatuor grossos deponere, sub pena excommunicacionis, infra hinc ad octavam.
- Australis de noua bursa proposuit contra Iohannem ciuitatate Damnaw, quod debeat ei 22 grossos racione mutuj. Iohannes ex aduerso confessus est, recepisse florenum cum quatuor grossis, sed racione expensarum, quas aput eundem Iohannem Georgius conduxerat a festo Michaelis vaque ad Sabbatum primum in Ieiunio, illum florenum recepisse to et ei non debere aliquid propter forum contractum, sed velle providere Georgium expensis voluit o, Georgio tamen volente ex-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Petrum, <sup>2</sup> Bernardi et aliorum, <sup>3</sup> 13, XII. <sup>4</sup> 23, X 1490 (?). <sup>5</sup> 21, XI <sup>6</sup> Commutatione aestivali a. 1490. <sup>7</sup> de. <sup>8</sup> 29, IX 1489, <sup>9</sup> 27, II. <sup>10</sup> Sic

pensas amplius habere propter licenciam, ante octo dies libere per Iohannem datam, quam dnus Iohannes negaret dedisse. Dominus decreuit, Georgio docere de licencia prefata data pro die crastino. Finaliter prefati convenerunt inter se amicabiliter ita, vt Iohannes Georgio promisit dare 22 grossos pro festo Natalis Dni, sub penis censurarum eclesiasticarum.

- 1332. Martis septima Decembris. Andreas<sup>2</sup> de Cwrow, olim cantor ad s. Annam Cracouie, actor, qui citauerat Mathiam de Czarncow, studentem, gracia cuius et dnus officialis Cracouiensis remisit ad nostrum forum eosdem pro iusticia administranda, veniens in termino eodem, proposuit contra eundem Mathiam, studentem, reum, quomodo in die s. Anne<sup>1</sup> anno, quo supra, ipsum Andream Mathias predictus ibidem in choro eclesie traxisset crinitim iniuriose. Ad quam proposicionem dnus Mathias respondit, non fecisse talem percussionem, sed solum retraxisse ipsum Andream, actorem, ab impeticione et graui conculcacione cuius<sup>2</sup> Pauli<sup>2</sup>. Vnde dominus decreuit ipso dno Andree, actorj, probandum contra Mathiam de huiusmodj percussione, infra hine ad feriam quintam<sup>3</sup> terminum constituens.
- 1333. Saturni vndecima Decembris. Andreas<sup>2</sup> de Cawno<sup>3</sup> proposuit contra Paulum de Radzanow, quod suum librum<sup>4</sup> teneret sibi furto sublatum. Reus concessit, librum habere, et dominus decreuit, librum reponendum ad sui presenciam et ibi vlteriora decernendum, sub penis excommunicacionis, vtrosque venturos ad causam continuandam iuxta detinenda.
- de Caunow<sup>2</sup> proposuit contra Simonem de Premislia, quod horologium proprium ipse Georgius ad Simonem prestitisset, ipso Simone id affirmante, quod proprium leorgij sit. Et tandem leorgius petiuit reddicionem eiusdem horology, ipso Symone recusante, sed pro resumpcione eiusdem diei reportare promittente, quod et fecit. Nichilominus ipso Ieorgio proponente, non fecisse illud, quod prestiterat, et Simon affirmat, illud et idem fuisse, quod fuit prestitum. Et dominus decreuit super eodem Simoni probacionem ad Sabbatum<sup>6</sup> vel testibus vel iuramento corporalj.
- 1335. Dominus decreuit, librum supradictum 7 retineri in comodo proprio vsque ad Sabbatum proximum 6, ibi ex admisso Pauli de Radzanow Andreas 2 de Cawno, qui pro libro agit, caucionem fideiussoriam in presencia partis ponet et librum ad suum vsum recipiet. Tandem iuxta decretum domini in decursu vnius mensis eundem librum reponet, vbi predictus Paulus de emptione eiusdem libri docebit. Presentibus etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 26. VII. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> 9. XII. <sup>4</sup> >De amniae, cf. nrum 1838. <sup>5</sup> In Codice >quartae. <sup>6</sup> 18. XII. <sup>7</sup> >De animae, cf. nrum 1333 et 1338.

- 1336. Saturni xviij Decembris. Inter Georgium¹ de Cawno et Simonem de Premislia causam, super horologio motam, dominus distulit ad idem faciendum, quod sibi¹ ad primam iuris post octauas Epiphaniarum² ob spem concordie fraterne etc.¹.
- 1337. Mathias de Wyeliczka proposuit contra Leonardum de Stramowycze, quod sibi ioppam accomodauisset pro via Nicolai de Lublin et quod in redditu reformare eandem ioppam ipse Leonardus spopondisset. Tandem ipse Leonardus negauit narrata, prout narrantur. Ceterum ipse Mathias in vim probacionis induxit, quod videlicet ipse Leonardus in redditu scolaris predicti eandem ioppam reddere voluit vna cum mediante pro reformacione, ipse Leonardus allegauit, hoc fecisse ad petita scolaris. Et dominus decreuit, ipsum Mathiam probare, quod Leonardus in persona propria eandem ioppam recepisset, quod fieri debet feria 2 proxima<sup>3</sup>.
- 1338. Eodem die Andreas¹ de Cawno iuxta obligacionem, ante factam, videlicet die Mercurij xiiiij⁴ Decembris, constituit in presencia partis fideiussores, scilicet Georgium de Cawno et Iacobum de Cawno, ambos in solidum, super reposicione libri »Questionum De anima et textus de anima«, ligati in coopertorio, adhinc¹ ad vnum mensem in presencia dni rectoris, qui fideiussores idem compromiserunt, sub pena vnius floreni. Et ibidem Andreas de Cawno eundem librum realiter recepit, et eodem termino Paulus de Radzynow absque dilacione docebit de emptione eiusdem libri, iuxta decretum. In presencia.
- 1339. Iohannes, baccalarius de Cracouia, contra Iohannem, introligatorem librorum, per se<sup>5</sup>.
- 1340. Martis xxj Decembris anno, quo supra. Martinus Knop¹ convenit dnum Baltazar de Lyegnycz, inquilinum suum, super censu debito, quia tamen feriata dies fuerat, dnus rector distulit in crastino ad idem faciendum pro hora xxj, si inter se non concordauerint. Presentibus, vt in actis. Et ibidem dnus rector induxit dno Baltazar, studenti, penam in Statuto descriptam, per mandatum speciale specificatam.
- 1341. Mercurij xxij mensis Decembris. Iuxta decretum hesterne diej comparentes Martinus Knop et Discretus Baltazar<sup>6</sup>, studens, Martinus Knop proposuit contra dnum Baltazar, studentem, quod sibi tenetur pro cameralibus alias pro habitacione seu camera, apud eundem Martinum Knap¹ conventa, septimanatim pro octo grossis, petens insuper, ipsum Baltazar compelli ad soluendum dictum pensum pro certis septimanis, videlicet pro octo septimanis, in presencia ipsius

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie! <sup>2</sup> 13. I 1491. <sup>3</sup> 20. XII. <sup>4</sup> In Codice »xiiij«, cf. nrum 1335. <sup>5</sup> contumax pronunciatus. <sup>6</sup> Legnicensis.

dni Baltazar, qui ex suis confessatis ad reponendum ipsum censum per dnum rectorem condempnatus est et circa se reponendum pro feria sexta proxima <sup>1</sup>, sub pena excommunicacionis. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis.

- 1342. Eodem die Valentinus de Varanovia veniens, dixit, habere res tanquam seruitor olim Iohannis, baccalary de Olomuncz, defuncti, quas ex eo petebant Discreti Nicolaus, vt asseruit, super defuncti coniuratus, et Iohannes Straychen<sup>2</sup>, arcium bacc., pro extenuacione debitorum, que tenebatur olim defunctus prefatus Valentinus. Nolens se in periculum ponere, optabat reponi res aput iudicem, quod et dnus rector decreuit, quod ipse res circa se reponerentur et tandem, donec aliquis parentum, vel ad eas suum interesse quis, aut factor eorundem veniens, responderet eisdem creditoribus super debito ipsorum, si quod extat. Presentibus, vt in actis, alias ipsis seruitoribus Vniuersitatis.
- 1343. Iouis xxiij<sup>3</sup> mensis Decembris. Discretus Valentinus, seruitor olim Iohannis de Olomucz, arcium baccalary, satisfaciendo termino, ad hodie per dnum rectorem ad reponendum res prefati bacc. defuncti dato, easdem reposuit aput dnum rectorem, tanquam apud suum iudicem. Et primo schubam flauei coloris, subductam pellibus wlpinis; item tunicam brunaticam; item piretum'; item duas camisias; item puluilotegam 4, quam prefatus Valentinus, seruitor defuncti, asseruit, sibi esse legatam per dnum suum. Item ex libris: »Katholicon • 5 in asseribus obductis pelle rubea; item »Parva naturalia in similj modo; item Exercicium Veteris artis in alio volumine; item in coopertorio albo »Exercicium Phisicorum«; item in alio coopertorio albo »Auctoritates « Aristotelis cum alys tractatulis, ibidem contentis; item »Parva loycalia« in coopertorio; item sexternos Iuuenalis in alio coopertorio; item De ante et essencia b. Thome in coopertorio. Item prefatus seruitor ibidem reposuit duos florenos in auro pro lectisternys, per eum venditis, dixitque, fore quendam librum prefati olim vita defuncti aput mgrum Michaelem 7 Vngarum, in media marca invadiatum per defunctum, aduc in humanis consistentem. Item dixit, aput bacc. Streijcher 4 gladium alias pugionem sibi comodatum. Item dixit, aput Nicolaum, bacc., cantarum, mensam et lucibulare consistere, res accomodatas. Item dictus seruitor dixit, aput quendam ciuem, dictum Zythowsky, de platea Wyslensi penes8 Zarogowsky versus bursam pauperum morantem, fore schubam, subductam pellibus mardurinis ibique iopulam et caligas, hec omnia aput Iudeos redempta per ipsum ciuem, ne vsura perirent, pro quatuor florenis et 4 latis grossis vsure, super quas res seruitor sepefatus defuncti apud ipsum ciuem dixit se recepisse septem latos grossos. Et tantum de rebus. Quas quidem res taliter repositas aput dnum rectorem, tanquam aput suum iudicem, Discreti Iohannes Streycher 4, arcium bacc., Nicolaus de Budweyss, bacc. arcium,

<sup>1 24.</sup> XII. 2 »Straychen«, sic! 2 In Codice »xxij«. 4 Sic! 5 Johannis Balbi de Janua. 6 Aquinatis. 7 de Varadino. 8 Nicolaum.

Georgius de Czyczel et Paulus de Kothwycz arestauerunt et in aresto posuerunt in suis debitis, que ipsis tenebatur prefatus olim Iohannes de Olomucz, areium bacc., Iohanni Streycher septem florenos, Nicolao de Budweyss duos florenos, Georgio Czycel tredecim latos et Paulo Kotwycz vinginti latos. Presentibus ibidem seruitoribus Vniuersitatis, Stanislao et Paulo, sapiencys.

- 1344. Die vero Saturni octaua Ianuarij anno Dni 1491 Indicione nona. Iohannes de Roghinycze<sup>1</sup>, baccalarius arcium, conueniens iudicialiter dnum Fredericum Swaraczsky, proposuit contra eum, quod sibi tenetur j florenum, ab anno mutuatum. Fredericus recognouit et fassus est, tenerj florenum prefato Iohannj, petiuitque dnum rectorem, darj sibj terminum ad festum Pasce<sup>2</sup> ad reponendum florenum, et obtinuit de consensu ipsius Iohannis prefatum terminum, in quo termino dnus rector decreuit, sub censura eclesiastica, florenum soluere. In continentique prefatus Fredericus monitus est, vt in termino prefixo reponat florenum, per seruitorem Vniuersitatis. Presentibus, vt in actis.
- 1345. Martis xi mensis Ianuarij. Honorabilis dnus Vittus<sup>3</sup>, arcium mgr., astiti in termino coram dno rectore contra et adversus Discretos Caspar de Zijthawia et Iohannem de Bunczeslauia, pro hora vicesima secunda, vt asseruit, citatos per.....<sup>4</sup>, sapienciam, quorum acusauit contumaciam petiuitque dnum rectorem, contumaces ob non paricionem in termino taliter, vt premissum est, assignato, pronunceiarj. Et dominus suspendit pronunceiacionem ad occasum solis <sup>5</sup>, alias non comparentes pronunceiabit contumaces.
- 1346. Dnus rector instante, vt prius, mgro Vitto, pronuncciauit contumaces Discretos Caspar de Zythawia et Iohannem de Bunezeslavia, in termino, prefixo eis, non comparentes et vltra horam solitam diucius expectatos, decreuitque, processum contumacie contra eos in forma solita dandum. Presentibus, vt in actis.
- 1347. I o u i s x i i j I a n u a r y. Petrus de Caschky proposuit contra Martinum de Andrzeijow, quod ipse Martinus, immemor pene vallate decem florenorum per arbitros feria sexta proxime preterita 6, invasit ipsum actorem verbis contumeliosis ac obprobriosis, deceptorem ipsum appellando, frauditorem ac fame expertem, nec esse dignum inter studentes commorarj, et cum hoc evaginato cultello, ad collum sibi opposito, in mortem minabatur et vsque nunc minatur. Et ipse Martinus, reus, negauit narrata, prout narrantur, et dominus decreuit ad docendum intencionem ipsius Petrj. Ceterum ad caucionem ex vtraque parte consenciente dominus interposuit penam vallatam viginti florenorum et cum hoc sub exclusione ab Vniuersitate.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice > Boghinycze . <sup>2</sup> 3. IV. <sup>3</sup> Brunnensis. <sup>4</sup> >.... « locus vacuus. <sup>5</sup> In Codice > solite «, sic! <sup>6</sup> 7. I.

- 1348. Iouis xiij Ianuarij. Martinus de Vysliczia nomine procuratorio vna cum principali, Iohanne Martini alias Marczynkowycz de Stradomya, proposuit contra Valentinum<sup>1</sup>, seruitorem olim Iohannis, baccalarij de Olomucz, super gladio, allegans, proprium esse. Qui Valentinus concessit, gladium esse sed mutuatum a bacc. Streycher, qui tandem Streycher recognouit, eundem gladium esse ipsius principalis, Iohannis Marczinkowycz. Dominus mandauit, eum afferendum, quo allato gladio et ipsum gladium per principalem repetentem, Circumspectus dnus Mathias de Olmucz<sup>2</sup> eundem gladium auctoritate domini arestauit infra hinc ad festa Penthecostes<sup>3</sup>, principali non contradicente.
- 1349. Dominus ad instanciam dni Mathie de Olumucz super securitate Valentini de Varanouia, seruitoris olim Honorabilis dni Iohannis, baccalary de Olumucz, ex parte omnium litis consortum contra et adversus ipsum Mathiam de Olumucz caucionem posuit viginti florenorum et exclusionis ab Vniuersitate.

1350. Sentencie diffinitiue occasione rerum, in arestum positarum, vt sequntur:

In nomine Dni, Amen. Cristi nomine invocato, pro tribunali sedentes et ipsum solum Deum pre oculis habentes, nos mgr. Iohannes de Pijlcza, s. theologie professor etc., rectorque et iudex generalis Vniuersitatis Alme Cracouiensis, et specialiter cause et partibus infrascriptis, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam, quam de iuris peritorum consilio et assensu ferimus in hys scriptis, dicimus, decernimus, declaramus ac diffinimus: Ex quo Honorabilis dnus, Iohannes Streycher, arcium liberalium baccalarius, intencionem suam occasione debiti septem florenorum, vnumquemque per mediam sexagenam taxando, olim Iohanni de Olumucz, arcium liberalium bacc., in mutum accomodatorum, sufficienter deduxit et testibus approbauit, in quo debito ipse bacc. Streycher res ipsius olim Iohannis dicti arestauerat, et sunt arestate, et dnus Mathias 4, gener predicti Iohannis defuncti, easdem res nomine principalis et proprio sic arestatas repetit et evincit, promittendo vnicuique soluere debitum, detentum per ipsum Iohannem defunctum, et se evictorem principalem ponit: quare ipsum Mathiam sic, vt premittitur, evictorem rerum predictarum ad reponendum dictos septem florenos, per triginta grossos quemlibet computando, sub aresto predicto ipsi bacc. Streycher compellimus ac in expensis litis, in causa huiusmodj factis, sex grossos condemnamus alias, si secus fecerit ipse Mathias, extunc ipse bacc. Streycher res sic arestatas vendere sub testimonio poterit, vt suum debitum extrahat. Iouis xiii Ianuary, lecta, lata et in scriptis pronuucciata hec fuit sentencia diffinitiua in presencia partis adverse. Presentibus Circumspectis Martino de Wyslycza, Honor. dno Petro, in castro Cracouiensi altarista etc.

In nomine Dni, Amen. Cristi nomine etc. Ex quo Discretus Georgius de Czycel, studens Vniuersitatis Cracouiensis, intencionem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Waranowitam. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> 22. V. <sup>4</sup> Olomunicensis.

suam occasione debiti tredecim latorum grossorum, Honorabili olim Iohanni de Olumucz per ipsum acomodatorum, per vnum testem approbauit, supplendo alterum testem solus personaliter iurabit. Quo facto ipsum Mathiam, generum prefati olim debitoris, ad reponendum hos tredecim latos grossos sub aresto olim rerum eiusdem Iohannis compellimus ac in expensis litis, in causa huiusmodj factis, duorum grossorum polonicalium condemnamus. Anno, die, quibus supra, lecta, lata et in scriptis pronuncciata hec fuit sentencia diffinitiua in presencia partis aduerse. Presentibus etc.

- 1351. Saturni x v I anuar y. Discretus Petrus de Coschkij contra Iohannem, morantem 1 ad s. Annam, per se 2.
- 1352. Saturni xv Ianuary. Mgr. Leonardus <sup>8</sup> de Dopszycze proposuit contra mgrum Stanislaum <sup>4</sup> de Ilkwsch pro debito medij tercij floreni, pro vnoquoque per triginta grossos computando, cuius debitj solucio ad festa Natiuitatis Dni preterisset, ipso mgro Stanislao respondente, quod tunc debuisset mgro Leonardo soluere, cum censum pro quartali s. Lucie <sup>5</sup> anni Dni 1490 a censuante recepisset, ad hoc mgro Leonardo consenciente. Et dominus decreuit, sub penis excommunicacionis, eandem solucionem per mgrum Stanislaum ipsi mgro Leonardo dicto soluendam, quam cito ab ipsis censuantibus censum recipiet.
- de Brunna proposuit contra et aduersus Discretos Iohannem de Boleslauia et Caspar de Sittavia, legittime citatos, quod ipse Iohannes predictus per mgrum Vittum, seniorem, de bursa et exclusus, temerarie de bursa non exportatur. Ipse Iohannes respondit, se minus iuste exclusum ac sine consensu consiliariorum. Et dominus decreuit, docendum per mgrum Vittum hine ad Sabbatum. Ceterum idem mgr. Vittus ipsum Caspar asserens exclusum et de bursa temerarie non exeuntem, petiuit, eundem cogi ad exportandum causis his, quod ipse Caspar turbator communitatis ac destructor pacis extitisset. Et Caspar respondit, se minus iuste et absque scitu consiliariorum esse exclusum, nec esse turbatorem ac destructorem pacis. Et dominus decreuit, docere intencionem, per mgrum Vittum propositam, hine ad Sabbatum.
- 1354. Discretus Caspar de Sittauia constituit suum verum et legittimum procuratorem, cum auctoritate substituendi, Honorabilem mgrum Laurencium de Leuschouia, ad agendum in omnibus causis et specialiter in causa, quam habet et habiturus est cum Honor. mgro Vitto de Brunna, seniore burse noue. Presentibus in actis.
- 1355. Stephanus Zywyeczsky, ciuis Cracouiensis, ponendo se evictorem irrevocabilem pro Discreto Caspar Babczanczsky de Cre-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice »moranti«. <sup>3</sup> contumax pronunciatus. <sup>3</sup> Vitreator. <sup>4</sup> »Bylica« paterno nomine nuncupatum. <sup>5</sup> 13. XII. <sup>6</sup> nova. <sup>7</sup> 22. I.

mnycia, studente Cracouiensis nostre Vniuersitatis, occasione debiti quatuor florenorum et decem grossorum, per ipsum Caspar cuidam Sixto, tunc absenti ac in Cracouia non moranti, ad acta nostra obligati, et pro quo debito ipse Caspar vigore obligacionis sentencys excommunicacionum extiterat involutus. Predictus Stephanus se solucioni, sub penis excommunicacionis ac censuris eclesiasticis, totaliter subdidit ac pro absolucione predicti Caspar se interposuit. Et dominus super absolucionem consensit. Presentibus etc.

- 1356. Saturni vigesima secunda (Januarii). Discretus Andreas de Cawno iuxta termini exigenciam petiuit, librum¹ liberum pronunciare ac pro sua vtilitate tollere, ex quo Paulus de Radzynow, cuius intererat, probare super emptionem eiusdem libri pro die xviij Ianuarij, iam preterito². Et dominus in contumatiam partis aduerse, non probantis, assignauit et in manus Andree de Cawno, principalis, realiter eundem librum et cum effectu contulit.
- 1357. Sebestianus de Kudingyn, vigore appellacionis ab exclusione per seniorem et consiliarios burse noue de eadem bursa, proposuit contra mgrum Vittum³, eiusdem diete burse seniorem, quod minus iuste fuisset exclusus. Mgr. Vittus respondit, quod propter insolencias et cum armis in alterum constudentem irruitionem fuisset exclusus. Et dominus eandem exclusionem ex confessatis sentencialiter approbauit. Tandem dominus propter huiusmodi insolencias, factas per ipsum Sebestianum dietum et Vrbanum de Constancia, eciam cum armis, eadem arma, sub pena excommunicacionis, hine ad feriam secundam proximam⁴ reponere iussit.
- 1358. Mgr. Vittus <sup>3</sup> ad docendum intencionem suam induxit consiliarios burse noue, Stephanum de Septem castris, Martinum de Glogouia, magistrandos, Ieorgium de Czyczen et Iohannem de Smalcaldia, qui super exclusionem Iohannis de Boleslauia deposuerunt minus iuste <sup>5</sup>, quod cum cautela fuisset exclusus, ista videlicet, quod si non daret ad octauam penam vnius fertonis, quod de bursa exportaretur et ipse Iohannes in termino prefixo iuxta cautelam penam reponebat, ipso mgro seniore recipere nolente. Et dominus audita deposicione testium, sentencialiter protulit, ipsum Iohannem de Boleslauia penam reponere vnius fertonis infra hine ad feriam secundam proximam <sup>4</sup> et pacifice in eadem bursa permanere.
- 1359. Mgr. Laurencius de Leuschouia nomine Caspar de Sittauia, studentis, contra mgrum Vittum de Brunna describet infra hine ad octauam.
- 1360. Honorabilis dnus Stanislaus, vicarius perpetuus eclesie Cracouiensis, contra mgrum Iohannem de Schadek per se <sup>6</sup>. Honor. mgr.

<sup>1 »</sup>De anima«. 2 neglexit. 3 Brunnensem. 4 24. I. 5 »minus iuste« deletum. 6 contumax pronunciatus.

Iohannes de Schadek, arestando contumaciam, obligauit se soluturum quatuor florenos vngaricales realiter et cum effectu Honor. Stanislao Maslyeska, viccario perpetuo eclesie kathedralis Cracouiensis, hine ad dominicam Letare proximo venturam¹, sub censuris eclesiasticis, cui obligationi principalis consensit. Presentibus etc.

- 1361. Martis vigesima quinta Ianuarij. Albertus ad s. Annam proposuit contra dnum Nicolaum de Lithwania, arcium baccalarium, quod contra voluntatem suam tenuit scolarem suum cum libris et nonnullis rebus alys, a quo dum peteret, sibi eundem restitui, bacc. consensit in restitucionem immo et senior burse Ierusalem decreuit, ipsum restituendum. Qui quidem bacc. in continenti petiuit a predicto Alberto, actore, ipsum scolarem ad paucum tempus pro coquendis piscibus apud se relinqui, quem peracto obsequio promisit ipsi actori restituere vna cum rebus suis. Super quo promisso de restituendo scolari cum rebus reus negauit, et dominus decreuit actori probandum ad primam iuris et ad id citari testes, et statim ipse reus citatus est ad videndum iurarj testes.
- 1362. I o u i s v i g e s i m a s e p t i m a I a n u a r i j. Valentinus de Waranouia, studens, proposuit contra Iacobum de Budweyss, arcium liberalium baccalarium, quod libellum, in coopertorio ligatum, per ipsum actorem Nicolao, dicti bacc. seruitorj, accomodatum, ipse bacc. a seruitore suo ad legendum accomodauit, nec eundem restituit ipsi actori in hoc damno imminente<sup>3</sup>, quem libellum taxat ad vnum florenum. Tandem ad hec ipse bacc. confessus est, et dominus ex confessatis decreuit, libellum per bacc. reponendum infra hinc ad Sabbatum proximum vel saltem taxam reponere<sup>5</sup>, vel contradicere, cur et quare non debeat restitui.
- 1363. Martis prima Februarij. Iacobus de Budweys, arcium baccalarius, iuxta decretum, occasione libelli factum, taxam eiusdem libelli non reposuit Valentino de Waranouia, sed cidem decreto contradicendo dixit, eundem libellum non valere tantam taxam vnius floreni. Et dominus decreuit, Valentinum probare testibus eandem taxam hine ad feriam quintam proximam 6.
- 1364. Katherina Rakowa contra Paulum<sup>7</sup>, baccalarium de bursa Vngarorum, per se<sup>8</sup>.
- 1365. I o u i s tercia Ffebruarij. Hermannus de Zoltwer, baccalarius arcium, dimittendo iuramentum Nicolao de Czaczina, bacc., per ipsum nuper delatum super probacione, quod ad petita Hermanni predicti Epistolas. Ffrancisci Philhelphi accomodasset, et non alterius ipse Hermannus commisit se reddere sexternos eiusdem materie, vide-

<sup>1 13.</sup> III. Parisiensis. Sic! 4 29. I. 5 reponered deletum. 6 3. II. 7 de Almasthemeri. 8 contumax pronunciatur. 9 In Codice delalatum.

- licet »Epistolarum«, in manus Nicolaj dicti. Quam compositionem dominus sentencia diffinitiua confirmauit ac roborauit, vt videlicet ipse Hermannus sexternos earundem »Epistolarum« infra hinc ad quindenam ipsi Nicolao reponeret, impensas hinc inde compensando, sub censuris excommunicacionis.
- 1366. Dominus ex consensu parcium Valentinum de Waranouia ex vna et Iacobum', baccalarium, partibus ex altera distulit in eisdem punctis, ex consensu parcium, hinc ad Sabbatum proximum<sup>2</sup>.
- 1367. Saturni quinta Februarij. Paulus de Almas, arcium baccalarius, arestans contumatiam, contra eum pronuncciatam eo, quod citatus ad instantiam Honeste Katherine Rakowa, non paruisset, citata eadem, obtinuit dilationem soluendi debiti confessati, scilicet septem grossos latos et racione impensarum vnum latum et octo latos, quos obligauit se soluturum idem bacc. predicte Katherine infra hine ad festum Anuncciationis Marie<sup>4</sup>, sub penis excommunicationis, vbi ad acta monitus est de facto.
- 1368. Ieorgius Cziczen ponens se evictorem pro Ieorgio de Luto, ex decreto domini reponet decem nouem latos Discreto Iohanni, arcium baccalario de Swewia, infra hinc ad octauam, sub penis excommunicacionis.
- 1369. Veniens personaliter Honestus vir Stanislaus, sapiencia Vniuersitatis, recognouit, se debere mutui debiti decem et sex florenos in auro iusti ponderis et decimum septimum invalidi ponderis, alias » Beczlag«7, Venerabili viro, mgro Paulo de Zacliczew, collegiato minoris Collegij, quod debitum obligatur ipse Stanislaus reponere in manus predicti mgri Paulj ad festum proxime venturum s. Stanislaj in vere 5, sub pena excommunicacionis 6.
- 1370. Dominus instante mgro Laurencio de Leuczowia super probacione exclusionis Caspar de Zittawia, legittime per ipsum mgrum Vittum<sup>8</sup>, seniorem<sup>9</sup>, non probantem eandem legittime<sup>7</sup> exclusionem factam<sup>7</sup>, decreuit, eundem Caspar habendum pro non excluso, nichilominus reservauit actionem super infamia prius allegata.
- 1371. Die Saturni duodecima Februarij. Mgro Michaele 10 proponente contra Discretum Iacobum Staczkowsky, studentem, super non responsione 11 salarij occasione resumptionis, predictus Iacobus respondit, se nunquam mgrum Michaelem convenire super eadem

¹ Budweissensem. ² 5. II. ³ Cf. nrum 1364. ⁴ 25. III. ⁵ 8. V. ⁶ In margine nri 1369 adscriptum: >Nichil valet, quia obligacio soluta est, videlicet decem et septem floreni<. っ Sic! ⁵ Brunnensem. っ burse. ¹⁰ Parisiensi de Bystrzyków. ¹¹ >responsione«, sic!

resumpcione, nichilominus obligauit se referre patris adventum proximum, qui genitor eandem convencionem fecit, in quo mgr. Michael contentus extitit.

- 1372¹. Venerabilis mgr. Iohannes de Oszwyączim² obligauit se soluturum sexagenam sine duobus grossis Stanislao Czijolek infra hine ad quindenam. Presentibus, ut in actis³.
- 1373. Ad relationem Pauli, sapiencie, citatus comparuit mgr. Nicolaus de Michalowycze ad instanciam mgrj Stanislai Bijel de Nowa ciuitate, qui mgr. Stanislaus predictus, actor, describet ad primam iuris alias ad octauam. Dominus ad instanciam parcium vtrarumque, mgri Stanislai Byel videlicet et mgrj Nicolaj de Mychalowicze, posuit caucionem super securitate vtriusque, tam a personis propriis quam eciam a suis limitantibus et quibusuis alys, viginti florenorum parti tenenti soluendorum ac eciam sub prestito iuramento.
- 1374. Venceslaus de Ban pronunciatus contumax ad instanciam Pauli de Belus, studentis, per se.
- 1375. Saturni vigesima sexta Ffebruarij. Mgr. Stanislaus Byel, senior burse pauperum, citatus, comparuit ad instanciam Andree de Gorow, qui contra mgrum Stanislaum proposuit, quod sit exclusus de bursa vigore Statuti domus, videlicet quod si quis wlnerauerit aliquem commanentem in bursa, extunc excludatur, allegauit, eum nullum lesisse. Mgr. Stanislaus respondit, ipsum Andream vigore Statutorum domus exclusum fuisse, ad quod probandum dominus decreuit infra hinc ad octauam. Nichilominus dominus ex officio suo, prouidendo super securitate contendecium omnium, imposuit penam caucionando vigintj florenorum, eciam super parendo iurj, sub pena excommunicacionis.
- 1376. Andree de Gorow ex vna et Iohannis de Goluchow ex altera partibus in causa, terminus ob spem concordie fiende ad diem Martis proximam 4 ad idem faciendum alias ad describendum continuatur.
- 1377 <sup>5</sup>. Martini de Zebork, baccalarij, ex vna et Iohannis de Goluchow ex altera partibus in causa, terminus ob spem concordie fiende ad octauam ad idem faciendum alias ad proponendum continuatur.
- 1378. Veneris 6 Iouis 7 tercia Marcy. Baltasar proposuit contra Iohannem, introligatorem, quod sibi teneretur florenum et quatuor latos, tandem, quod ipse Iohannes Epistolas Philhelphi, accomodatas ab ipso Baltasar, ad Iudeos iuvadiauit, tercio, quod cantarum

Nrus 1872 in omni parte deletus.
 Sacranus.
 In margine alia manus addidit:
 Nihil valet, solutum
 1 III.
 Nrus 1377 bis in Codice scriptus, sed prior deletus.
 Veneris
 deletum.
 Jouis
 insuperscriptum.

stanneum ipsius Baltasar occasione debitj ipsius Iohannis, serui ciuitatis, recepissent. Ad duo principalia Iohannes confessus est, quod tenetur florenum et quatuor latos, similiter et super > Epistolis < Phihelphi, super tercium respondit, quod contarus stanneus receptus occasione communis debitj. Et dominus super duo prima ex confessatis decreuit, per Iohannem ipsi Baltasar dandum florenum cum quatuor grossis latis et eximendas > Epistolas < Phihelphi, tandem et super cantaro reponendum medium tercium grossum, sub penis excommunicacionis, infra hine ad quindenam. Et in continentj ipse Iohannes, introligator, proposuit contra ipsum Baltasar per modum reconvencionalis, quod deberet sibi duos florenos occasione artificij introligature librorum, pacto conventj. Et Baltasar negat narrata, prout narrantur. Et dominus decreuit, probandum per ipsum Iohannem intencionem suam infra hine ad Sabbatum 1.

- 1379. Advenientibus partibus, Iacobo Iaszyenskij et Nicolao Rabyelnyszkij, actoribus, ex vna, Nicolao de Oppawia, Iohanne Streycher de Cracouia et alys litis consortibus, iuxta remissionem per dnum officialem pro administranda iusticia per dnum rectorem ipsis partibus fienda, dominus pronunciauit se iudicem competentem et partes ad agendum in causa compulit, ipsis actoribus renuentibus, allegantibus, se non esse de foro dni rectoris eo, quod clericj ordinatj existentes ad videndum et audiendum ipsos reos declarari ipsj rej sunt citatj3. Et dominus decreuit probacionem super ordinacione accoliture ipsorum actorum et quod causa agatur super Canone. Presentibus, ut in actis. Iacobus Iaszyenskij et Nicolaus Rabyelnysky, de Omnibus ss. studentes, proposuerunt contra Discretos Iohannem de Cracouia, Nicolaum de Oppauia, Nicolaum de Wratislauia, Michaelem de Oppol, de bursa canonistarum studentes, quod anno presentj in vigilia s. Agnetis 4 hora tercia noctis ipsos wlnerari procurarunt ac per se wlnerarunt. Qui Iohannes de Cracouia et aly litis consortes animo legittime littem contestandi negarunt narrata, prout narrantur. Et datur ipsis actoribus ad probandum.
- 1380. Veneris quarta Marcij. Veniens Leonardus de Lublin ad acta presencia, personaliter constitutus, recognoscens debitum Honesto dno Vitto, ciui Cracouiensi, occasione vnius floreni in taxa quatuordecim scotorum obligauit se soluturum, sub censuris eclesiasticis, ipse Leonardus 3 ad festa Penthecostes immediate sequencia 5. Presentibus, ut in actis.
- 1381. (Saturni 5 Martii). Sentencia diffinitiua inter Honorabiles mgrum Iacobum de Gostinijn ex vna et mgrum Stanislaum Byel partibus ex altera occasione censuum, ex collegiatura in Poesi proveniencium, in hunc modum est pronunciata: Cristi nomine invocato, pro tribunali sedentes et ipsum solum Deum pre oculis habentes, nos mgr. Iohannes de Pylcza, s. theologie professer, custos eclesie col-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 5. III. <sup>2</sup> Cracoviensem <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> 20. I, <sup>22</sup>. V.

legiate s. Ffloriani in Cleparz ac rector Alme Vniuersitatis Cracouiensis iudexque cause et parcium infrascriptarum ac totius Vniuersitatis generalis, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam, quam de iuris peritorum consilio et assensu ferimus in his scriptis: Quia debite attentis et legittime perspectis intencionibus mgrj Iacobj de Gostijnyn ex vna et mgri Stanislaj Byel de Noua ciuitate ex altera partibus occasione censuum, de collegiatura in Poesi proueniencium, cognouimus ac mature percepimus, dictum mgrum Stanislaum collegiaturam in Poesi anno Dni millesimo quadringentesimo octogesimo nono die s. Dionisij 1 per susceptionem seniorature burse pauperum resignasse et eandem collegiaturam per mgrum Iacobum de Gostinijn susceptam eadem die fuisse et esse et a principio commutacionis hiemalis, immediate sequentis, super eadem collegiatura per ipsum mgrum Iacobum in Poesi laborasse, tandem ipsum mgrum Stanislaum pro futuro festo s. Martini 2 sex marcas de censu eiusdem collegiature in Poesi recepisse ac realiter et cum effectu tulisse, neque super labore mgri Iacobi de Gostinijn per quatuor hebdomadas, videlicet a principio commutacionis usque ad festum s. Martini 2, respondisse, dicimus, decernimus, diffinimus ac declaramus, ipsum mgrum Stanislaum Byel soluturum ipsi mgro Iacobo de predictis sex marcis pro quatuor hebdomadis, labore expletis, marcam sine quatuor grossis alias per vndecim grossos pro singulis quatuor hebdomadis computando, sub censuris eclesiasticis, infra hinc ad octauam, expensas litis hinc inde compensando. Anno Dni 1491 Saturni quinta Marcij lecta, lata et in scriptis per dominum pronunciata. Presentibus mgro Petro de Ilkusch, decretorum dre, mgro Nicolao de Comprovnicia 3.

1382. Sentencia diffinitiua inter Honorabiles mgrum Paulum de Zacliczew ex vna et mgrum Iacobum de Gostinijn partibus ex altera occasione censuum de collegiatura in Oratoria proveniencium, in hunc modum sequitur: Cristi nomine invocato, pro tribunali sedentes et ipsum solum Deum pre oculis habentes, nos mgr. Iohannes de Pylcza, s. theologie professor, custos eclesie collegiate s. Ffloriani in Cleparz ac rector Alme Vniuersitatis Cracouiensis iudexque cause et parcium infrascriptarum ac tocius Vniuersitatis generalis, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam, quam de iuris peritorum consilio et assensu ferimus in his scriptis: Quia debite attentis et perspicaciter intellectis intencionibus mgri Pauli de Zacliczew ex vna et mgrj Iacobi fle Gostinijn partibus ex altera occasione censuum, de Oratorie collegiatura proveniencium, cognouimus ac mature intelleximus, ipsum mgrum Iacobum de Gostinijn collegiaturam in Oratoria per susceptionem et assecucionem alterius collegiature dicto mgro Paulo resignasse ipso die s. Dionisij 1, et tandem mgrum Iacobum quatuor marcas, pro festo sequentj s. Martini 2 solui consuetas, recepisse et mgro Paulo ex eisdem quatuor marcis pro labore a principio commutacionis usque ad festum s. Martini inibil dedisse nec eum contentasse, dicimus, decernimus, diffinimus ac declara-

<sup>1 9. •</sup>X. 2 11. XI. 3 »Kołaczek« (?) vulgo dicto.

mus, ipsum mgrum Iacobum respondere debere super labore mgri Paulj pro quinque hebdomadis in quindecim grossis, alias tres grossos pro singulis quinque hebdomadis computando, sub censuris eclesiasticis, infra hine ad octauam, expensas litis hine inde compensando. Anno, quo supra, die Saturni quinta Marcij lecta, lata et in scriptis per dominum pronunciata. Presentibus mgro Petro de Ilkusch, decretorum dre, mgro Nicolao do Comprovnicia.

- 1383. Saturnj qvinta Marcy. Egregius mgr. Petrus 1, decretorum dr., principalis, contra mgrum Stanislaum, preceptorem scolarum ad Omnes ss., petiuit terminum admitti ad describendum hinc ad primam iuris. Et dominus distulit.
- 1384. Iohannis de Cleparzs, arcium baccalarij, ad libellum Lucas de Wilkanow, arcium mgr., iuxta termini hodierni exigenciam respondendo, animo litis contestando dicens, ad membrum primum proposicionis, videlicet malus homo, affirmatiue, dicens 2, se prius nihilominus verba eadem suscepisse ab eodem Iohanne. Similiter respondit ad hoc, quod est pessimus latro. Ad istud, quod est nequam, dixit affirmatiue, esse nugationem. Similiter quod canis et quod mentiretur ut canis, asserendo istud, dixit, quod prius ipse Iohannes eadem verba dixisset. Ad hec autem, quod in libello dicitur canis et mendax<sup>8</sup>, dixit, quod mentiris ut canis, ad verba sua replicando. Negauit alia contenta in libello, prout narrantur, in presencia memorati Iohannis de Cleparz, qui protestatus est de confessatis partis, petens nihilominus, sibi terminum competentem dari ad articulandum latius ipsam proposicionem summariam et articulos nouos super nouis iniurys, nouiter lite pendente illatis. Et dominus attenta dicta peticione prefati libellantis iusta iurique et racioni consona, terminum assignavit hinc ad octauam.
- 1385. Martinj de Zebork ad instanciam dominus Iohannem de Goluchow, ad diem hodiernam citatum et non comparentem, pronunciauit contumacem, processus necessarios contra eundem decernendo.
- 1386. Iohannis, introligatoris, ex vna et Baltazar partibus ab altera terminus ad probandum contenta proposicionis reconvencionalis prefatj Iohannis, ad hodie cadens<sup>5</sup>, ipso Iohanne instante, per dnum iudicem datus est pro dilacione secunda hine ad feriam terciam proximam<sup>6</sup>.
- 1387. Mercury nona Marcij. Mgrj Stanislaj Byel de Noua ciuitate, senioris burse pauperum in Cracouia, in causa mgr. Nicolaus de Mychalowycze, in bursa Ierusalem morans, iurauit, quod parebit iudicio et rei iudicate, et contentis libelli dictj mgri Stanislaj Byel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ilkussius. <sup>2</sup> Sie! <sup>8</sup> In Codice >mandax«. <sup>4</sup> In Codice >assignando«. <sup>5</sup> Cf. nrum 1378. <sup>6</sup> S. III. <sup>7</sup> alias Albini. •

respondebit soluetque iudicatum simpliciter et de plano, iuxta decretum et sentenciam dni iudicis. Presentibus Stanislao de Sandomiria, notario publico, et Radoslao, seruitoribus domini, et Paulo de Cracouia.

- 1388. Saturni duodecima Marcy. Mgr. Nicolaus de Mijchalowicze, actor, proposuit contra Michaelem de Noua ciuitate, arcium baccalarium, reum, protunc presentem, quomodo dictus Michael feria sexta proxima ante Valentini anno nunc currentj veniens in publicam audienciam in lectorium Socratis, ipso mgro Nicolao tunc Ouidium De Ponto studentibus declarante<sup>2</sup>, ipsum mgrum Nicolaum verbis contumeliosis affecit, bestiam, azinum, nihil scientem eum appellando, et pluribus alys verbis iniuriosis, eas iniuriosas contumelias, per ipsum Michaelem sibi factas, extimans ad ducentos florenos, malens de proprys tantum ammittere, quam huiusmodi iniurias patj. Et in continentj ipse Michael, reus, pro responsione facienda super proposicione facta petiuit terminum differri hinc ad feriam quintam proximam post dominicam Letare<sup>3</sup>, et dominus de consensu partis decreuit. Presentibus Egregio viro mgro Petro de Ilkusch, decretorum dre, ac seruis Vniuersitatis et me notario publico, huius factj scriba. Tandem ex superhabundantj ipse mgr. Nicolaus specialem recursum habet ac postulat, petitque defensam Vniuersitatis honestatis in persona sua ab ipso dno rectore. Et dnus iudex promisit, ut de facto tenetur.
- 1389. Honorabilis mgri Bartholomej de Lipnijcza ad instanciam dnus iudex Philipum de Wylna, bacalariandum, ad diem hodiernam citatum et non comparentem, pronunciauit contumacem, processus necessarios contra eum decernendo. Presentibus, ut in actis.
- 1390. Die Martis quindecima Marcy. Ad proposicionem mgri Stanislaj Byel de Noua ciuitate, senioris burse pauperum, proponentis contra mgrum Albertum de Pnyewij, collegiatum maioris Collegij artistarum, quod ipse mgr. Albertus dictus percepit census de bursa pauperum et sibi mgro Stanislao non respondit de eisdem pro quatuor hebdomadis, per ipsum mgrum Stanislaum labore expletis, qui quidem mgr. Stanislaus successit ipsi mgro Alberto in eadem collegiatura. Mgr. Albertus negauit perceptionem censuum, pertinencium pro dictis quatuor hebdomadis, et dominus dedit ad probandum mgro Stanislao hinc ad feriam secundam proximam post dominicam Iudica. Et in continentj mgr. Nicolaus de Pylcza ad iurandum et mgr. Albertus de Pnyewy ad audiendum iurari citatj sunt.
- 1391. Iouis vigesima quarta Marcij. Ad propositionem mgri Stanislaj Byel de Noua ciuitate, senioris burse pauperum, proponentis contra mgrum Nicolaum de Pyleza, quod ipse mgr. Nico-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 11. II. <sup>2</sup> Lectura haec desideratur in Libro diligentiarum, pag. 16, 369 et 452. <sup>3</sup> 17. III. <sup>4</sup> 21. III. <sup>5</sup> tamquam testis, cf. nrum 1392.

laus tenetur sibi mgro Stanislao censum collegiature burse pauperum. solui solitum pro rata temporis, videlicet incipiendo a festo s. Dionisy usque ad festum s. Martini s. Et mgr. Nicolaus animo litem contestandj legittime negauit narrata, prout narrantur, alias respondit, se nihil debere. Et dominus ad probandum actorj hine ad Sabbatum proximum decreuit.

- 1392. Sentencia diffinitiua inter mgros Stanislaum Byel ex vna, actorem, et mgrum Albertum de Pnyewy, reum, partibus ex altera in causa, in hunc, qui sequitur, modum prolata: Cristi nomine invocato, solum Deum pre oculis habentes, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam dicimus, decernimus, declaramus ac pronunciamus, ex eis, que diligenter perspeximus, ipsum mgrum Albertum de Pnyewy ab instancia et impeticione ipsius mgri Stanislai, actoris, absoluimus in his scriptis, impensas ac expensas hinc inde compensando, non obstantibus iniurys quibusuis, in contrarium facientibus, prout alias clarius in depositione mgrj Nicolaj de Pylcza, testis, ex vtraque in ipsum parte consenciente et assumente et dicta eiusdem testis approbante, nihilominus ipso Alberto protestante de grauamine et appellando. Presentibus Stanislao de Sandomiria, Stanislao et Paulo, seruis Vniuersitatis.
- 1393. Mgrorum Stanislai Byel, collegiati <sup>4</sup> minoris Collegy et senioris burse pauperum, et mgri Nicolai de Michalowicze in causa, hinc inde ad respondendum ipsorum libellis articulatis dominus propter celebritatem Virginis <sup>5</sup> ad primam iuris ad Sabbatum proximum <sup>6</sup> continuauit <sup>7</sup> ad idem faciendum.
- 1394. Saturni xxvj Marcij. Mgr. Nicolaus Russek<sup>8</sup>, in bursa Ierusalem morans, animo legittime litem contestandj ad libellos conuencionalem et addicionalem, articulatos per mgrum Stanislaum Byel de Noua ciuitate, contra ipsum oblatos, negauit narrata, prout in eis narrantur, petens, petita fieri non debere. Et in continentj mgr. Stanislaus Byel similiter ad libellum reconvencionalem, articulatum contra ipsum, per mgrum Nicolaum oblatum, similiter animo legittime litem contestandj negauit narrata, prout narrantur, petens, petita fieri non debere. Et dominus, in quantum de iure, decreuit ad probandum hine inde ad primam iuris post Conductum Pasche alias ad feriam terciam tune proximam<sup>9</sup>. Et in continentj idem mgr. Stanislaus iuxta contenta libelli reproduxit libellos famosos et carmina infamatoria, petens, per dominum suscipi. Et dominus, in quantum de iure, admisit ad probandum cosdem libellos et carmina. Presentibus Discreto Stanislao de Sandomiria, notario publico, Paulo, sapieneia, etc.
- 1395. Die Martis xxix Marcy anno Dni millesimo quadringentesimo nonagesimo primo concordia arbitralis Honorabilium

<sup>1 9.</sup> X. 2 11. XI. 3 26. III. 4 In Codice collegiatus. 5 Annunciationis Mariae, 25. III. 4 26. III. 7 sc. terminum. 8 de Michałowice. 9 12. IV.

dnorum mgrorum, Stanislai Byel de Nova ciuitate, collegiati minoris Collegy et senioris burse pauperum, et Nicolai de Michalowicze, prout inferius. Tenor talis est: Honor. dnorum mgrorum Stanislai Byel de Nova ciuitate, collegiati i in minorj Collegio et senioris burse pauperum. ex vna et Nicolai 9 de Michalowicze, in bursa Ierusalem commorantis, partibus ex altera in causa, occasione certarum verbalium et realium iniuriarum coram Venerabili viro dno Iohanne de Pileza, s. theologie professore, custode s. Ffloriani in Cleparzs et rectore Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, et apud acta ipsius dudum mota et intentata ac indecisa pendente 3, Reuerendi patres dni Stanislaus Zawada alias de Piczkowicze, Stanislaus de Brzeszini, canonicus Cracouiensis, s. theologie professores, ac mgr. Albertus de Brudzeow<sup>4</sup>, baccalarius s. theologie, professor, collegiati maioris Collegy in Cracouia, arbitri, arbitratores et amicabiles compositores, per ipsas partes vigore certi compromissi coram me notario infrascripto et testibus electi, assumpti et rogati, facti, volentes parcere litibus, laboribus, sumptibus, fatigis et expensis, ac ipsas partes ad bonum pacis et vnionis conducere, non vi, dolo, metu, fraude aut aliqua sinistra machinacione circumventi, sed bene deliberati, sentenciam arbitralem tenoris infrascripti inter ipsas partes, ipsam emologantes et approbantes, nec ei aliquo aliquando in parte uel in toto, prout in libellis hinc inde partium continetur, nec ei aliquando 5, sub pena quadraginta florenorum vngaricalium, parti tenenti per non tenentem soluendorum, per ipsos arbitros vallata directe, tacite uel oculte non convenire volentes et compromittentes, sed omnia sentenciata, arbitrata, rata et grata inviolabiliter et perpetuo observare volentes, tulerunt in hunc, qui sequitur, modum: In primis ipsi dni arbitri, arbitratores et amicabiles compositores arbitramento sentenciauerunt, laudauerunt et decreuerunt, quod ipse partes eis invicem pro huiusmodj infamationibus, dehonestationibus, verbaliter et in scriptis per famosos libellos eis invicem irrogatis, factis et explicatis, revocent et reclament per omnia, se invicem perrogantes. Similiter idem mgr. Nicolaus de Michalowicze omnes infamationes et iniurias verbales et reales contra Nobilem Stanislaum<sup>6</sup>, baccalarium, Seuerini de Ffelstin, vexilliferi Leopoliensis, factas reconciliat, perrogat et reclamat, et idem Stanislaus, bacc., e contra ipsum mgrum Nicolaum consimiliter. Item omnia et singula acta producta, iudicialiter coram memorato dno rectore data, coram ipsis dnis arbitris reponi debent. Et quod de cetero ipse partes honorem, famam bonam et laudabilem de se proferant, nostra sentencia arbitrali mediante, sub pena suprascripta xlta florenorum. Presentibus ibidem Discretis Bartholomeo de Borky, Stanislao de Brudzow, Martino, bacc. de Piczkowicze, testibus ad premissa vocatis et habitis, et me Stanislao Stanislai de Sandomiria, clerico Cracouiensis diocesis, ss. apostolica et imperiali auctoritatibus notario publico, presente, rogato, vocato ad premissa. Quam concordiam suprascriptam Vener. vir, dnus Iohannes de Pilcza, qui supra, rector

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice >collegiatiatus«! <sup>2</sup> >Russek« paterno nomine nuncupati. <sup>3</sup> Cf. nrum 1373 et sqq. <sup>4</sup> >Brud 2eow«, sic! <sup>5</sup> Sic! <sup>6</sup> Herburt.

Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, in omnibus et singulis conditionibus, clausulis et punctis admisit et approbauit, robur perpetue firmitatis habere.

- 1396. Saturni ix Aprilis. Andreas de Strzalcow, studens, proposuit contra dnum Ffredericum de Swaraczijn, in hospicio morantem, quod res awunculi sui, Nicolai, baccalarii de Shumsko<sup>1</sup>, sibi commissas, non bene conseruaret, timensque, ne disperderentur, petiuit, reponi sub certa et tuta custodia. Ipse dnus Ffredericus consensit, reponendum easdem res apud rectorem, dnus autem rector propter maiorem securitatem decreuit, caucionem fieri de non disperdicione earundem rerum vsque ad plenam earundem repositionem apud rectorem, protunc existentem. Ffaciet igitur ipse dnus Ffredericus predictam cautionem prima iuris, videlicet feria iij post Conductum Phasce<sup>2</sup>, sub censuris.
- 1397. Die Martis duodecima Aprilis. Ad relationem Pauli, sapiencie, ad instanciam Honorabilis Moysis, altariste, eitatus est Andreas ad iurandum et mgr. Andreas ad videndum iurari. Vnde in presencia mgri Andree dictus Andreas iurauit dicere veritatem. Presentibus, ut in actis.
- 1398. Comparentes iuxta relationem Pauli, sapiencie, mgr. Albertus Pnyewij ex vna et mgr. Stanislaus Byel partibus ex altera, petiuerunt, ipsis terminum differrj ad primam iuridicam, post electionem noui dni rectoris proxime venturam. Presentibus, ut in actis.
- 1399. Honesta Margaretha Iurkowa proposuit contra Discretum Nicolaum Coschyewycz, arcium baccalarium, quod ipse die quadam ante festa Natiuitatis Dni proxime preterita iussit sibi cenam pro hospitibus disposuisse ac parasse<sup>3</sup>, quam ipsa Margaretha preperauit in valore vnius fertonis cum medio grosso, nec eandem cenam ipse bacc. persoluit. Cui proposicioni ipse Nicolaus respondit, quod nunquam preparare ipsi Margarethe cenam iussit, et nihilominus allegauit, quendam Matheum Lithvanum pro omnibus intercessisse super solucione, cui intercessioni ipsa Margaretha consensit. Et dominus decreuit, actricj probandum uel deferendum ipsi reo hinc ad quindenam uel saltem diem iuridicam sequentem, si in quindena non fuerit dies iuridica. Presentibus, ut in actis.
- 1400. Martinus, cestor<sup>4</sup> de Cracouia, proposuit contra Iohannem, introligatorem, quod ipse Iohannes conuenit ad ipsum pro muliere quadam Anna cameram pro vno floreno usque ad festum Pasche<sup>5</sup>; tandem eciam proposuit contra eundem Iohannem, quod sibi tencatur et obligatur in quatuordecim ternarijs, quem florenorum et quatuordecim ternarios minime persoluere curat. Qui Iohannes, respondens proposicioni,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice >Shonsko, sic! <sup>2</sup> 12. IV. <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> >cestor, sic! <sup>5</sup> 3. IV.

dixit, se nunquam convenisse cameram, nec sibi occasione huiusmodi floreni obligatum fuisse, super quatuordecim ternarys recognouit, se obligari ac debere eosdem. Quos dominus decreuit reponere hinc ad octauam, sub censuris eclesiasticis, super convencione camere dominus decreuit actori probandum uel reo deferendum hinc ad octauam. Presentibus.

1401<sup>1</sup>. Iouis quartadecima Aprilis. Venerabilis ac Egregius mgr. Petrus de Ilkusch, decretorum dr., parendo exigencie termini, respondit ad libellum, per mgrum Stanislaum, rectorem scole ad Omnes ss. in Cracouia, ac baccalarios et studentes, in dorso libelli descriptos, contra ipsum oblatum in contumatiam partis, in hec verba: Mgr. Petrus de Ilkusch, decretorum dr., animo litem contestandj, saluis impertinentibus et inadmissibilibus articulis et membris ipsius libelli reconvencionalis, negauit narrata, prout narrantur. Et in continenti predictus mgr. Petrus, decretorum dr., iuxta termini exigenciam ob non responsionem libelli convencionalis, mgrum Stanislaum predictum petiuit pronunciari contumacem, et dominus attenta peticione iusta, pronunciauit contumacem. Presentibus mgro Stanislao Byel, Radoslao, seruitore dni rectoris. Paratus tamen idem dnus dr. fuit videre et protestari de diligencia. Presentibus, ut in actis <sup>2</sup>.

Acta acticata coram Venerabili ac Egregio viro, mgro Iohanne de Pylcza, s. theologie professore, custode ecclesie s. Floriani in Cleparz, rectore Alme Vniuersitatis Study Craconiensis, (commutatione aestivali) anno Dni millesimo quadringentesimo nonagesimo primo in rectoratu eiusdem secundo 3.

1403. Saturni sedecima Aprilis. Ad relationem Stanislaj, sapiencie, Ianussius, baccalarius, citatus et comparens, ad instanciam Stanislaj de Cazmiria, studentis, ad propositionem eiusdem actoris, proponentis contra eundem bacc. Ianussium, quod ipsum verbis iniuriosis affectum percussumque crinitim traxerit in Collegio maiori, in habitatione scilicet mgri Stanislaj<sup>4</sup>, licenciatj<sup>5</sup>, respondit, verba pro verbis dedisse, et negauit, ipsum percussisse nec crinitim traxisse. Do-

¹ Nrus 1401 alia manu antiqua deletus. ² >Paratus tamen ..... in actis« alia in margine adscriptum manu. ³ Actorum nri 1403—1478, Codicis pag. 479—497. ¹ Selig de Cracovia. ⁵ in medicinis.

minus decreuit, actori probandum infra hine ad feriam quintam proximam<sup>1</sup>, et interim vallauit penam super securitate et indemnitate vtriusque debitum obediencie et sentenciam excommunicacionis, et insuper penam decem florenorum per partem violantem pacem siue verbo siue facto. Presentibus Venerabili mgro Petro de Ilkusch, decretorum dre, et Andrea de Strzalkow etc.

- 1404. Martis Aprilis vigesima sexta. Ad relacionem Pauli, sapiencie, Venerabilis dnus Iohannes Wyszoczky, decretorum dr., citatus et comparens, ad instanciam Honeste Elizabeth, conthoralis dni Martini, textoris de Cracouia, proponentis contra dictum dnum drem, quod deberet ei pro duobus octualibus ceruisie viginti grossos, quos promisit soluisse pro Zophia quadam muliere. Respondit animo litem contestandi, negauit narrata, prout narrantur, tandem actrix detulit iuramentum negantj. Et reus petiuit dilationem ad quindenam, deferendo ex aduerso actrici iuramentum super confirmatione propositionis sue. Consenciente actrice, dominus decreuit et concessit petita.
- 1405. Sabbato vltima Aprilis<sup>2</sup>. Honorabilis Nicolaus, baccalarius Cosczewycz, comparens iuxta decretum domini ad iurandum, petiuit dilationem pro eodem iuramento ferendo hine ad feriam terciam proximam<sup>3</sup> ob spem concordie, in presencia partis aduerse, eidem dilationi consentientis. Et dominus admisit petita.
- 1406. Fredericus Swaraczkij iuxta decretum domini, ante factum 4, reposuit res ac libros cum duabus ladis, quas et quos habuit ex manibus ab Honorabili Nicolao Schumsky, arcium liberalium baccalario, in manus Andree Strzalkowskij, sororinj dicti bacc., qui asserebat, se habuisse mandatum ad tollendum eas res. videlicet: >Vocabularium iuris impresum, in coopertorio; item Questiones Phisicorum cum addicionibus, similiter in coopertorio; item »Summullas« Petri Hispani cum tribus sexternis; item •Questiones Metaphisice« cum sexterno vno, similiter in coopertorio; item » Modos epistolandj« in coopertorio; item Galiothum<sup>5</sup>, Augustinum Dacium<sup>6</sup>, Basilium<sup>7</sup>, Epistolas« Gasparini 8 in vno volumine; item »Modorum significandi « 9 in coopertorio; item >Puncta et Summulas Petri Hispani in asseribus; item » Fformalitates « Scotj 10 in coopertorio; item » Lecturam Elencorum cum questionibus : item »Questiones Modorum significandi : item vigintiquinque sexternos in coopertorio; item lodicem, capucium magistrale 11, duo pulvinaria coriaria 12, duas ladas cum clauibus et feris; item sabellinam mitellam; item librum »Tractatuum« Petri Hispani et »Exercicium Paruorum loycalium«; item Lecturam Paruorum loycalium«; item > Exercicium Donati et Secunde partis (18; item > Lecturam Veteris

<sup>1 21.</sup> IV. 2 30. IV. 3 3. V. 4 Cf. nrum 1396. 5 M. N. Galsotti Librum de homine ? 6 Aug. Dathum Senensem! 7 Magnum. 8 Gasp. Barzizii Pergamensis. 9 ad mentem Scoti gramm. 10 Johannis Duns Scoti. 11 magistrale ? 12 In Codice corialia . 13 Alex. Galli.

Artis cum Exercicio Veteris artis; item Questiones Priorum Thomistarum tet (llogouite<sup>2</sup>, et Posteriorum similiter questiones et duos externos De ente et essencia; item tres sexternos De intellectu et intelligibili.

- 1407. Saturni septima<sup>3</sup> Maij. Ad relationem Pauli, sapiencie, ad instanciam Georgij de Columbach, in bursa philosophorum morantis, citatus Iohannes de Damman, ad propositionem actoris, proponentis contra dictum Iohannem, quod libros acceptos impignoraret, respondit, concedens proposita, allegans, pro suis et ipsius necessitatibus expositas pecunias commodatas. Insuper ipse reus intulit, quod ipsum actorem apud se in camera, per eum conventa, eciam in expensis propriis seruasset. Tandem actore ex aduerso allegante, quod id debite fecisse debuit suis expensis, ut conducto ad resumendum ipsi, reo autem ex aduerso referente, quod ex erudicione ipsius Georgij nullum profectum habuisset, ipso actore respondente, non per ipsum fuisse sed per Iohannem, reum, qui nihil, tociens admonitus, noluit ad doctrinandum accedere, Iohanne, reo, ad hoc minime respondente. Et dominus audita et attenta ex viraque parte altereacione, tulit sentenciam, seruando formam iuris, in hec verba premittens ea, que premittenda sunt, scilicet: Cristi nomine invocato etc.: Quod ipse Iohannes de Daman libros obligatos eximere ac liberare debebit absque quibusuis dilationibus, et tradere in manus Georgy, actoris, hine ad quindenam, sub penis in Statutis signatis ac censuris eclesiasticis, taxam litis expensam in post seruando. Et in continenti ipse Georgius petiuit caucionem ab ipso Iohanne super huiusmodi decreto fiendo ac explendo, et obtinuit, id fierj hinc ad feriam terciam 4.
- 1408. Martis decima septima Maij. Iohannes Waligora, pictor, et Barbara, coniuges, ponentes se euictores pro Egregio viro, dno Iohanne<sup>5</sup> de Wischoka, in causa solucionis duorum octualium ceruisie, ipsis euictoribus allegantibus, solucionem factam pro vno et medio octualibus, dominus decreuit, actricem Elizabeth iurare et iuramento facto ipsos euictores solucionem ponere ad acta hine ad quindenam vna cum litis expensis. Et in continenti dnus dr. Iohannes de Wischoka obligatus est solucre medium octualis ceruisie, prout codem tempore, scilicet pro festo s. Michaelis <sup>6</sup>, solucbatur, et iuxta relacionem et confessionem Zophie, propinatricis, Elizabeth, textricj, hine ad quindenam, sub censuris eclesiasticis. Vt in actis.
- 1409. I o u i s d e c i m a n o n a M a i j. Zophia, ad instanciam dris Iohannis de Visoka citata, ad superius descripta confessa est et recognouit, se ab Elizabeth, textrice, recepisse ceruisiam in duobus octualibus, vnoquoque taxato, prout tune, nouem grossis, obligans se soluturam medium octuale, quod tenebatur dno dri, actori, hine ad

<sup>1</sup> secundum doctrinam Thomae Aquinatis. 2 Johannis. 5 In Codice >sexta«. 10. V. 5 Wysocki. 6 29. IX.

feriam terciam proximam post Trinitatis<sup>1</sup>, sub censuris eclesiasticis. Quatuor grossos cum medio dabat<sup>2</sup>.

- 1410. Saturni die vigesima octawa mensis Maij. Ad relacionem Stanislaj, servitoris, citatus Paulus³ ad instanciam Georgij, studentis, in bursa nowa moram agentis, ad proposicionem contra ipsum factam, quomodo amici de Gedano, actoris, comiserint pannj septem vlnas, ipsi perferendas per Paulum, reum. Respondit, concedens, pannum sibi comissum dedisse vectoribus in custodiam cum rebus suis, quj commissum eis pannum amiserunt. Dominus decreuit, interloquj inter partes hoc sub spe huiusmodi vectores predictos² infra hine ad quindenam, vtrjque partj iniungens, sub penis excommunicacionis, ibidem parendum et interlocutoriam audiendum.
- 1411. Eadem die ad relacionem eiusdem citatus Paulus de Gdano, de quo supra, conuentus per Petrum ad instanciam Petrj, barbitonsoris, confessus est reus eidem dno Petro medium florenum intuitu medicine impense, et obligauit se soluturum ad primam iuris, sub pena excommunicacionis.
- 1412. Cvncza Wolf, ciuis, proposuit contra et aduersus Petrum de Transsiluania, studentem, iudicialiter, quod sibi tenetur et obligatur pro expensis pro rata temporis, videlicet a festo Vitj <sup>5</sup> usque ad festum Lucie <sup>6</sup>, per fertonem pro qualibet septimana computando. Petrus, reus, ex aduerso respondit, concedens, quod expensas ad actorem Cuncza habuisset et sibi obligasset facere solucionem, nihilominus non per fertonem pro singulis hebdomadis computando, sed vnum florenum pro tribus hebdomadis, secundum quod et aly studentes tunc cum eo expensas, ad actorem habentes, ipsi actori expensas <sup>2</sup> soluebant, allegante insuper et dicente actore, quod, si studentibus certis ipse reus deduxerit suam allegacionem, ego actor contentabor in floreno pro tribus hebdomadis. Et dominus decreuit, probandum reo hinc ad feriam terciam <sup>7</sup>.
- 1413. Die Martis vltima Maij<sup>7</sup>. Suprascripti, Petrus de Transsiluania et Kuncza Wolf, ciuis Cracouiensis, ex consensu mutuo dilacionem acceperunt ad Sabatum proximum<sup>8</sup> ad prosequendum predicta<sup>9</sup> immediate.
- 1414. Saturnj quarta mensis Iunij. Ad relacionem Paulj, famulj, ad instanciam Dorothee, pistricis Vincencij, citatus mgr. Iohannes Zemerfelth 10, ad proposicionem actricis, proponentis, ej debere quatuor florenos cum x grossis pro panibus, non respondens, petiuit dilacionem ad respondendum. Dominus concessit terminum ad octauam ad respondendum super propositis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 31. V. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> Dantiscanus. <sup>4</sup> In Codice \*primo\* <sup>5</sup> 15. VI 1490. <sup>6</sup> 13. XII 1490. <sup>7</sup> 31. V. <sup>8</sup> 4. VI. <sup>9</sup> Cf. nrum 1412. <sup>10</sup> Aesticampianus.

- 1415. Ad relacionem Stanislai, sapiencie, ad instanciam Iohannis, studentis de Gdano, citatus Paulus, studens de Gdano, ad propositionem actoris Iohannis, quam fecit super quinque sex florenis, a parentibus sibi per eundem Paulum missis et apud se tentis, respondit, eosdem sex florenos, metu stipendiariorum ductus, reliquisse in Pyothr-kow in manibus sacerdotis Iohannis, altariste, paratum se reddens ad dandum predictos florenos Iohanni, vnum tercia die, residuos quinque pro festo s. Viti s, sub censuris. Propter tamen securitatem ad instantiam actoris dominus decreuit, Paulum se caucionari vno uel duobus fide dignis testibus in crastinum, sub eadem pena.
  - 1416. Sentencia diffinitiua. In nomine Dni, Amen. Cristi nomine invocato, nos mgr. Iohannes de Pyleza, s. theologie professor etc. ac rector Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis generalis, pro tribunali sedentes, solum Deum pre oculis habentes, in causa, vertenti inter Circumspectum Kuncza, ciuem de Cracouia, ex vna et Petrum de Transiluania, studentem, partibus ex altera4: Quia prefatus Petrus intencionem seu allegationem suam in responsione sua ad propositionem dicti Kuncza, latius ad acta nostra descriptam, per testem iudicialiter adductum per partemque aduersam absque quanis repugnancia admissum, minime deduxit probareque non suffecit, quare per hanc nostram sentenciam diffinitiuam, quam de iuris peritorum consilio ferimus in his scriptis, dicimus, decernimus et pronunciamus, prefatum Petrum, studentem, obligatum esse ad soluendum pro expensis dieto Kuncza, ciui Cracouiensi, pro viginti quatuor hebdomadis pro singulis per vndecim grossos computando, quarum solucionem infra hine dicto Kuneza prenarratus Petrus realiter et cum effectu faciet, vna cum quatuor grossis, pro lite expositis, hine ad octauam, sub censuris eclesiasticis. Anno Dni 1491 die Martis septima Iunij lecta, lata et in scriptis pronunciata hec fuit sentencia diffinitiua. Presentibus ibidem Honorabilibus mgro Nicolao de Cracouia, Stephano de Transsiluania.
    - 1417. Die Iouis ix mensis Iunij. Ad instanciam Iohannis de Cracouia, ciuis, cittatus Honorabilis dnus Stanislaus, baccalarius arcium de Premislia, vt reus confessus est, petiuit ad octauam dari propossicionem<sup>5</sup> in scripto. Et dominus concessit, nihilominus propter securitatem vtriusque conligancium vallauit penam vigintj florenorum, soluendorum per eum, qui aliquo modo inpeteret alterum, alias quomodo iudicialiter verbo uel facto.
    - 1418. Saturni vndecima Iunij. In causa<sup>6</sup>, vertente inter Dorotheam, conthoralem Vincencij, pistoris de Cracouia, ex vna et mgrum Iohannem Zommerfelt, occasione debiti quatuor florenorum, per quatuordecim scotos quemlibet computando, et decem grossorum, dominus decreuit, differens terminum ad vnum mensem super informationem,

<sup>1 \*</sup>quinque deletum. 2 \* \*sex < in margine adscriptum. 3 15. VI. 4 Cf. nrum 1412 et 1413. 5 Sic! 6 Cf. nrum 1414.

certitudinem debiti, per mgrum Iohannem Zommerfelth ipsi actrici retenti, quam certitudinem ex dica deberet accipere, in cuius dice defectu ipsa actrix dicam suam roborando iurabit super debito predicto, vbi ipse mgr. Iohannes Zomerfelth idem debitum quatuor florenorum et decem grossorum peremptorie persoluet, sub censuris eclesiasticis.

- 1419. Benedictus de Curia, actor, et Clemens de Transiluania, baccalarius, comparebunt prima iuris et ibi Clemens predictus reponet librum, pro quo tune agetur. Presentibus, ut in actis.
- 1420. Mgr. Leonardus de Cracouia proposuit contra mgrum Ioannem de Schadek, quod librum, sibi mutuo accomodatum, retinet ab annis octo nec hucusque reddere curat, continentem in se Stacium Achileidos«, Ouidium De remedijs«, Bernhardum<sup>2</sup> De contemtu mundj«, Ilion<sup>3</sup> De bello Troiano« et alia vtilia dieta poetarum, in taxa vnius florenj, ad quam proposicionem ad respondendum differj terminum ad primam iuris petiuit et obtinuit etc. Presentibus dno dre Ilkusch.
- 1421. Die Martis xiiij Iunij. Ad relationem Pauli, sapientie, et ad instantiam Michaelis, famuli sutorie artis, citatus Thomas bede Posnania, comparens, ad proposicionem actoris, quam fecit, quod citheram sibi Thome in diebus Carnispriuij in valore x grossorum accomodauerit, videlicet concessam ei citheram, negauit valorem. Et in continentj Thomas predictus statuit fideiussorem Iohannem de Posnania, studentem, ad s. Stephanum manentem, ad restituendum citheram vel valorem eiusdem decem grossos hinc ad vnum mensem, ad quem fideiussorem actor consensit. Presentibus, ut in actis.
- 1422. Petrj de Transsiluania cum Prouido Kuncza Wolf in causa 7, dominus visis racionibus pro parte dicti Petrj in scriptis, coram nobis oblatis, maturius agere volens propter altercaciones et diuersitates, et quod idem Kuncza refert se ad ius suum seculare occasione quorundam dubiorum in rationibus deductis, ad feriam quintam proximam 8 distulit 9, et ibidem cum dnis consiliarys maturius finem in effectum faciet.
- 1423. Georgij, studentis de bursa noua, et Paulj de Gedano in causa dominus Paulum ab instancia Georgy absoluit.
- 1424. Honorabilis mgri Leonardj de Cracouia et mgri Iohannis de Schadek in causa dominus ob non responsionem libellj, per Leonardum dati, mgrum Iohannem dictum pronunciauit contumacem, effectum contumacie hine ad Sabbatum 10 differendo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> amoris. <sup>2</sup> sanctum. <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> Petro. <sup>5</sup> Bederman? <sup>6</sup> 16. II. <sup>7</sup> Cf. nrum 1416. <sup>8</sup> 16. VI. <sup>9</sup> terminum. <sup>10</sup> 18. VI.

- 1425. Venerabilis mgr. Iohannes de Wlodzyslaw, decretorum dr., setor, proposuit contra Vener. mgrum Petrum de Ilkusch, decretorum dr., quod sibi librum mutuatum Francisci de Zaberellis »Super pritudo. dictus mgr. Petrus , qui ad propositionem factam animo litem entestandj negauit narrata, prout narrantur. Et dominus dedit ad probandum uel deferendum hinc ad Sabbatum proximum. Presentibus, ut in actis.
  - 426. Die Iouis xvj mensis Iunij. Nicolaus de Budzyschovicze, studens, stans ad Omnes ss., citatus ad instanciam Lluce Cle Luczkow, studentis, conuenientis citatum pro libro, violenter rapto (le manibus suis in lectorio Theologorum in lectione Paruorum loycalium (lenter rapuisse, sed sponte ad postulacionem ipsum dnum Llucam eundem librum sibi dedisse. Respondit, et ad postulacionem actoris nolle restituisse, dicens, eundem librum esse suum et furtim sublatum cum rebus alys. Et dominus decreuit, per quindenam reo probandum testibus libri proprietatem et iuramento firmare, quod eundem librum non vendiderit nec aliquando a se sponte alienauerit, actori similiter ibidem probandum libri emptionem, sub penis Vniuersitatis, in Statutis expresis. Et mox ex decreto reus librum reposuit, quem vterque ipsum esse, de quo lis mota est, recognouit.
  - 1427. Eadem die Iohannes de Damnau<sup>3</sup>, conuentus pro libri sui retentione per Georgium de Columbach, recognouit, librum apud se tenere et paratum reponere ad rectorem. Et dnus rector decreuit, faciendum, scilicet librum predictum reponere ad octauam, sub penis, in Statutis expressis. Insuper actorj reseruauit actionem de alys contra Iohannem dictum, similiter reo Iohanni contra actorem super expensis, quas ipse Georgius ad Iohannem habuit.
  - 1428. Circumspectus Iohannes, ciuis de Cracouia, ad acta personaliter constitutus, contra Discretos Stanislaum Myodek et alterum Stanislaum, socium eius de Premislia, studentes, constituit mgrum Stanislaum de Oppathowyecz in suum procuratorem specialem et contra alios in omnibus suis causis generalem. Presentibus Stanislao, sapiencia, et Mathia de Gostin.
  - 1429. Saturni decima octaua Iunij. Anna, pietrix, aduersus Stanislaum, piscatoris de Cracouia, arcium baccalarium, quod sibi recepisset cortinam pietam absque seitu ipsius actricis, ipso Stanislao respondente, quod recepit. Quam reponere tenetur cortinam ipsi actrici hine ad vnum mensem, sub penis excomunicacionis. Presentibus Honorabili mgro Michaele et Petro, notario publico <sup>5</sup>.

<sup>1 »</sup>Decretalium et Clementinarum « ? 2 Sic! 3 18. VI. 4 Lectio haec desideratur in Libro dilig., pag. 17. 5 In Codice »Michaelj et Petrj, notarij publicj«.

- 1430. Discretus Andreas Rostkowsky proposuit contra Ffredericum Swaraczsky, quod in ipsum manus violentas ipse Fredericus iniecisset, ipse vero Ffedericus animo litem contestandj negauit narrata, prout narrantur. Et dominus decreuit, probandum hine ad octauam. Presentibus, ut supra.
- 1431. Petrus de Transiluania, studens Cracouiensis, citatus per Stanislaum, sapienciam, ad instanciam dni Kuncza Wolf, ciuis Cracouiensis, ad feriam terciam proximam<sup>1</sup>. Kuncza Wolf, ciuis Cracouiensis, submisit se parendum iurisdicioni<sup>2</sup> dni rectoris in omnibus, pro quibus agere contra ipsum habebit Petrus de Transiluania et litem mouebit.
- 1432. Discretus Andreas Strzalkowsky proposuit contra Discretum Ffredericum Swaraczky, quod sibi iuxta obligationem repositionem librorum Nicolaj baccalary Sumsky³. Qui ad proposicionem allegauit litterarum, per ipsum dictum bacc. sibi missarum, non presentacionem, quam si haberet, paratus erit libros reponere. Et dominus interloquendo decreuit, litteras presentandas et in manus Ffredericj per Andream dandas hinc ad feriam terciam¹, et ibi respondebit ad propositionem. Presentibus, ut supra.
- 1433. Simonis, venditoris librorum, et Danielis 4, mgrj arcium, in causa dominus Danielem propter absenciam pronunciauit contumacem.
- 1434. Martis xxj Iunij. Anthonij Zomerfelth et Iohannis Cunath, arcium baccalary, in causa continuatur terminus hinc ad primam iuris.
- 1435. Georgij de Gdano et Pauli de Gdano in causa continuatur ad idem faciendum hine ad octauam ob spem concordie. In crastino tamen posuit cautionem de pace <sup>5</sup>.
- 1436. Kuncze Wolf, ciuis de Cracouia, et Petrj de Transsiluania, Petrus absolutus ab instancia et impeticione dictj Kuncza.
- 1437. Die Mercury xxij Iuny. Paulus de Gedano in causa, quam habet cum Georgio de Gedano, iuxta decretum dominj, cauendo de parendo iuri et rei iudicate, adduxit pro se cauentem dnum Dauid de Choynycza, qui in presentia Georgij, actoris, cauit pro Paulo de indemnitate hine ad octo dies et ad parendum omnibus usque ad diem illum, quo ipse Dauid cum Paulo constituetur in presentia iudicis in octaua.
- 1438. Anthonij Zomerfelth et Iohannis Kunath, areium bacealarij, in causa ipse Iohannes pronunciatus est contumax.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 21. VI, cf. nrum 1422. <sup>2</sup> In Codice >iurisdicionis<. <sup>3</sup> negat, cf. nrum 1406. 
<sup>4</sup> Graudentini. <sup>5</sup> >In crastino . . . . . de pace< alia additum manu.

- Swaraszkij proposuit contra Discretum Andream de Gorowo, eciam studentem, quod quadam certa die anno presentj ad petita ipsius Andree dieti ipse Ffredericus patellam in valore quinque grossorum polonicalium sibi Andree manibus proprys accomodauerit nec hucusque ipse Andreas dietam patellam restituit, ipso Andrea respondente, quod patellam restituit in manus seruitoris ipsius Ffrederici, qui Ffredericus hoc negat, nec de ista restitucione seit neque sciuit. Et dominus auditis hine inde altercacionibus, decreuit, ipsum Ffredericum iuramento deponere, quod patellam post huiusmodj accomodacionem non rehabuit neque rehabet, et similiter valorem ipsius patelle iuramento enodare, quo facto ad soluendum dietam patellam ipse Andreas obligabitur dieto Ffrederico, quod iuramentum prestare debet Ffredericus fferia tercia proxima post Visitacionis Marie? Presentibus, ut supra.
  - 1440. Andree Rosthkowsky et Ffredericj<sup>3</sup> in causa terminus ob spem concordie continuatur hinc ad fferiam terciam proximam post Visitacionis b. Virginis Marie<sup>2</sup>.
  - 1441. Discretj Luce 4 et Nicolaj de Budzyschowycze in causa continuatur terminus ad predicta hinc ad fferiam terciam post Visitacionis b. Virginis 2.
  - 1442. Die Martis v Iulij. Andrea<sup>5</sup> per Fredericum<sup>3</sup> conuicto, petente, terminum ad videndum iurare ipsum Fredericum super valore patelle et super non rehabitacione eius, dominus concessit ad Sabbatum proximum<sup>6</sup> terminum ad idem faciendum.
  - 1443. Die Saturnj nona<sup>7</sup> Iuly. Inter Lucam de <sup>8</sup> Nicolaum <sup>9</sup> continuatur terminus ad octawam ad idem faciendum in causa.
  - 1444. Die Saturni nona <sup>7</sup> Iulij. Andreas de Gorowo proposuit, quod dnus Fredericus <sup>8</sup> noluit iurare secundum exigenciam parcium. Dominus Andream prenominatum absoluit ab instancia, donec ipse Fredericus, melius deliberatus, aut habere poterit famulum aut iterum satisfaciens decreto, ad iuramentum se disposuerit etc.
  - 1445. Die Lune Iuly vndecima. Mgr. Iohannes Zwmerfleth <sup>10</sup> Honeste Dorothee, conthoralis Vincencij pistoris, obligatur soluere ex consensu parcium et ex confessatis soluere <sup>10</sup> quatuor florenos, per xiiij scotos computando, cum decem grossis, hinc ad quatuor septimanas, incipiendo a Sabbato proxime venturo <sup>11</sup>. Et in continentj monitus dictus mgr. Iohannes Zommerfelth per Honorabilem Iohannem, arcium

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 30. VI. <sup>2</sup> 5. VII. <sup>3</sup> Swaraski. <sup>4</sup> Luczkowitae. <sup>5</sup> Górowita. <sup>6</sup> 9. VII. <sup>7</sup> In Codice >octawa«. <sup>8</sup> Luczkowo et. <sup>9</sup> Budziszowitam. <sup>10</sup> Sic! <sup>11</sup> 16, VII.

baccalarium, actu presbiterum, ut eosdem reponat florenos cum decem grossis, sub censuris ecclesiasticis.

- 1446. Die Martis Iulij duodecima Nicolaus Regula, pellifex, ciuis Cracouiensis, contra mgrum Martinum¹ de Cracouia in presencia procuratoris Stanislaj de Premislia, baccalarij arcium, proposuit ex contractu pro seruicio, impenso in vrbem eundo Romanam, sibi obligatum in vno floreno, quem petiuit ex eo. Ex aduerso idem procurator, qui supra mgri Martini, petiuit ad primam iuris post Bartholomei² describi proposicionem, petens, admitti reconuenire actorem Nicolaum. Et dominus concessit petita. Presentibus, vt in actis.
- 1447. Item eadem die ad instanciam eiusdem Nicolai mgr. Iohannes <sup>3</sup> Oswyanczijm per Stanislaum, sapienciam, citatus ad proposicionem, que fuit super debito xxv grossorum, non respondens, per procuratorem petiuit ob spem concordie terminum diferrj ad primam iuris post festum s. Bartholomej <sup>2</sup>, alias ad idem faciendum.
- 1448. Item in causa, vertente inter Andream Rostkowskij et inter Fridericum Szwaracskij, dominus decreuit infra hinc ad quintam proximam aut ipsum Swaraczkij debere iurare, quod non percusserit Andream, aut Andreas ipse, et in suplementum alterius testis vno teste adducto iurabit. Presentibus, vt in actis.
- 1449. Die Iouis quarta decima Iulij. Andree<sup>5</sup>, volenti iuramento confirmare suam proposicionem in alterius testis supplementum, Ffredericus Szvaraczkij indulsit iuramentum, volens contentus esse in deposicione vnius testis, et ex consensu mutuo petiuerunt ferri sentenciam super causa mota, et ad id faciendum petiuerunt terminum infra hine ad octauam. Et dominus concessit parendumque in illo termino mandauit, sub penis Vniuersitatis.
- 1450. Die Martis decima nona Iulij. Achacij, sutoris de Cracouia, et Osualdj de Cadmo in causa Osualdus pronunciatur contumax.
- 1451. Discreti Benedicti, baccalarij arcium de Curia, et Discretj Clementis, in bursa Vngarorum morantis, Clemens pronunciatur <sup>6</sup>.
- 1452. Discretj Nicolaj de Clyewyska et N., baccalary, retro eclesiam s. Anne manentis, ipse N., bacc., pronunciatur per se <sup>6</sup>.
- 1453. Martis secunda Augustj. Iohannes de Zamboczyn, arcium baccalarius, coram dno rectore in audiencia publica iudicialiter constitutus, ad proposicionem Discreti Iacobi de Grodek, occasione

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lysy. <sup>2</sup> 24. VIII. <sup>3</sup> Sacranus. <sup>4</sup> 14. VII, <sup>5</sup> Rostkowski. <sup>6</sup> contumax.

trium cum medio florenorum verbo factam et in scriptis lacius dandam, animo et intencione litis contestandi negauit narrata, prout narrantur etc. Et datur ad probandum vel deferendum. Presentibus Venerabili dno Iohanne de Bochnya, clerico, et me Martino de Vislicia, notario.

- 1454. Iovis quarta August j. Melchiar de Augusta coram rectore personaliter constitutus, iudicialiter ad proposicionem Honorabilis dni Pauli de Poznania, arcium baccalarii, occasione lesionis, per quosdam ipsi bacc. facte, cui dictus Melchiar occasionem dedit interessendo contencionj et gladium evaginando, verbo factam, animo et intencione litem contestandi negauit narrata, prout narrantur. Et dominus admisit ad probandum uel deferendum hine ad primam iuris. Presentibus Venerabili mgro Iohanne de Stanischowicze et alys. Et ibidem dominus ex officio repetet penam indictam vnius fertonis a prefato Melchiar, ob non paricionem mandato rectoris, publice facto, quod manentes in hospicys etc., sub pena excomunicacionis.
  - 1455. Saturni sexta Augustj. Oswaldus de Cadana<sup>5</sup>, studens, ad proposicionem Achacij, sutoris, proponentis contra ipsum pro medio floreno occasione cameralium, per ipsum Oswaldum conuentorum, qui animo litem contestandi negauit narrata, prout narrantur. Et datur ad probandum uel deferendum ad feriam terciam <sup>1</sup>.
  - 1456. Die Martis nona Augusti. Inter Oszvaldum et Achacium continuatus est terminus ad primam iuris ad idem faciendum, quod supra, immediate.
  - 1457. Die Martis ix mensis Augusti. Ad relacionem Pauli<sup>2</sup> ad instanciam<sup>3</sup>, baccalarii de Leopoli, Iohannes de Glocz, bacc. arcium, proponente actore, quod bacc. Iohannes diebus quibusdam veniens ad lectorium, ipso legente, cachinos fecit. impedientes suam lectionem, vbi et abduxit audientes huiusmodi insolencys, petiuit ad respondendum dilacionem ad primam iuris. Et dominus concessit, actore consenciente. Presentibus mgro Iohanne de Stanischovijeze etc.
  - 1458. Die Iouis xj mensis Augusti. Iohannes, baccalarius de Glocz, in vim cotestande litis respondit ad proposicionem Michaelis<sup>4</sup>, bacc., secundum tres articulos, concedens: se non semel sed pluries venisse ad lectionem suam; secundo, cachinos quidem et risus factos non per eum, nec ad uerba eius, sed ad protestacionem, factam per actorem coram audientibus super impedimentis, opinatis contra Iohannem, bacc.; tercio, quod non fecerit distractionem. Et dominus actori decreuit docendum negata ad primam iuris. Consiliarijs presentibus.
  - 1459. Saturni tredecima Augustj. Iohannes de Costen, arcium liberalium baccalarius, proposuit contra Mathiam de Napachanij<sup>5</sup>,

<sup>1 9.</sup> VIII. 2 Cracovitae, sapientiae. 3 Michaelis. 4 Leopolitae. 5 Sic!

quod quibusdam verbis iniuriosis, inhonestis in scolis s. Spiritus ipsum affecisset in communitate studentum; tandem in Collegio 1, ipso legente, ipse Mathias, convocatis studentibus, dixit hec verba: Iste cacalarius legere ignorat ; iterum, quod sibi duos scolares abduxit, vnum voluntarie sibi oblatum et alterum per matrem commissum, quam iniuriam extimat ad decem aureos. Ad quam proposicionem predictus Mathias pro iniurijs illatis negauit narrata, prout narrantur, animo litem contestandj, ad tercium respondit, quod scolares nullos abduxit, sed vnum commissum habet per matrem et alterum beneuole oblatum. Et dominus decreuit, probandum super iniurijs ipsi bacc., statuendumque scolares et similiter probandum de commissione hinc ad feriam terciam 2. Et in continentj Nicolaus de Tosth et Albertus de Lowycz ad iurandum et Mathias dictus ad iurari videndum sunt citatj.

- 1460. Cosmas, introligator librorum, prima iuris iurabit, quod dnus Clemens, arcium baccalarius, petens ex eo librum, nunquam plenam solucionem ab introligatione duorum librorum dabat et offerebat.
- 1461. Die Martis sedecima Augusti. Albertus de Lowycz, Nicolaus de Thost et Nicolaus de Strzelecz, testes, iurauerunt dicere veritatem in causa inter Iohannem<sup>3</sup>, baccalarium, et Mathiam de Napachowicze<sup>4</sup>. In presencia ipsius Mathie.
- 1462. Cosmas iuxta exigenciam termini iurauit, quod Clemens 5, baccalarius, nunquam dabat sibi plenam solucionem, videlicet decem latos grossos, pro introligacione duorum librorum, et quod noluit simpliciter, nisi pro decem latis introligare duos libros, in absencia partis, ad hoc prius consencientis.
- 1463. (Saturni 20 Augusti). Sentencia diffinitiua. In nomine Dni, Amen. Cristi nomine invocato etc., nos mgr. Iohannes de Pylcza, s. theologie professor, decanus s. Floriani ac rector Alme Vniuersitatatis Study Cracouiensis, pro tribunali sedentes, solum Deum pre oculis habentes, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam, quam de iuris peritorum consilio accepimus in causa Clementis<sup>5</sup>, baccalarij arcium, ex vna et Benedicti pariterque Cosme occasione libri partibus ex altera, dicimus, diffinimus ex debita perspectione processus cause, quod ipse Clemens librum, quem repertum apud Benedictum probauit suum, illum teneat et in quos vsus placet, conuertat. Et Cosme, evictorj ipsius Benedictj, a quo Benedictus eundem librum emerat, Clemens reddat pro precio, quod debebat eidem Cosme pro introligatione duorum voluminum, octo latos grossos. Et ipse Cosmas sit contentus ipsis octo latis pro decem latis propter damnum, illatum ipsi Clementj, cuius librum vendiderat, et ipse alterum sibi comparauerat. Benedictus autem suas pecunias apud euictorem repetat, ymo ipse Cosmas sibi Benedicto det

majori? 2 16, VIII. S Kostensem. Sic! 5 Transsilvaniensis.

de fieri

nes de

a villa.

ui cum

codem

eodem

stando.

se proinciente,

itis exfamulo

de Mode eum
urali leactorem,
sse lapiin scrirobacioMathiam
n intenstorem 3
idem faet dno
um inter
m verbo
ris per-

reopolij, le Gron xxvj bacc., it, aliusdam mensa ndum , nee iuris.

> nisse rwobus,

N. Towns Care reminus as a second a quia reseavant l'alime, - quia reconstille propriété res apud que via Entim That is ingarorum. TIPE TES SPUIT OF PROPERTY. anus series since \* resentibus crea Primara de la cinica et acida en la cinica de  cinica de la cinica del cinica de la cinica del cinica de la cinica de la cinica del cinica de la cinica de la cinica de la cinica de la cinica del cinica de la Presentibus ciris primaria · 😤 😗 1 = 12:3 • 31. VIII.

- 1466. Die Saturni 3 cia Septembris. Oszfaldus de Cadana recognouit debitum mvtui dno Wenceszlao de Bohemia viginti quinque grossorum, et mgr. Michael de Waladyno¹ cauit de soluendo predictos 25 grossos tanquam principalis infra hinc pro festo s. Michaelis², quos quidem 25 grossos dnus Venceslaus, creditor, deputauit dandos intuitv expensarum Michaeli, barbitonsori, ciui Cracouiensi, qui predictum dnum Venceslaum non absoluerunt in toto a debito soluendo, si et in quantum per Osfaldum, principalem debitorem, aut mgrum Michaelem, fideiussorem, non satis fieret, qui fideiussor et principalis obligauerunt se ad soluendum, sub penis excomunicacionis, iam decretis. Presentibus mgro Iohanne Zomerfelth, Stanislao, baccalario de Sandomiria, et alys fide dignis.
- 1467. Saturnj xvij Septembris. Mgrj Martini<sup>3</sup> de Ilkusch et Bartholomej de Schamotuli in causa Bartholomeus dictus confessus est, iuxta proposicionem mgrj Martini dictj, quod librum continentem »Scriptum super Donatum, Secundam partem 4, Modorum significandi etc. 6, haberet accomodatum a mgro Martino, nihilominus allegauit, istum librum retinere in quinque latis grossis, prefato mgro per ipsum accomodatis, quod mgr. animo litem contestandj negauit. Et dominus decreuit, librum reponendum per Bartholomeum dicto mgro Martino hinc ad feriam terciam proximam 6, sub censuris, nichilominus accionem pro quinque latis reseruauit. Et in continentj per seruitorem Vniuersitatis Stanislaum dictus Bartholomeus monitus ad exequenda.
- 1468. Die Martis xx Septembris. Bartholomeus de Schamothulij in presencia mgri Martini de Ilcusch dicens, satisfecisse ei iuxta decretum domini super libro, reconuenit mgrum Martinum super debito 5 grosorum latorum, negante mgro debitum, Bartholomeus detulit iuramentum. Et dominus admisit id faciendum feria sexta proxima<sup>7</sup>, partibus consencientibus propter certas ocupaciones.
- 1469. Die Iouis vigesima secunda Septembris. Ad relacionem Paulj<sup>8</sup>, seruitoris, Iohannes, baccalarius de Vilna, citatus ad instanciam Iudej dris Iacob<sup>9</sup>, non comparens nec per se nec per procuratorem, cum ad instanciam actoris debuit pronuncciarj contumax, ipsomet actore petente, dilatus est terminus ad festa Xristi<sup>10</sup> ob spem satisfaccionis, alias, si non composuerit, contumacie subiacebit ex decreto dominj. Et ita effectus contumacie suspensus est etc.
- 1470. Die Veneris xxiij Septembris. Iuxta termini exigenciam mgr. Martinus<sup>3</sup> de Ilkus iurare volens de eo, quod non recepit aliquando in mutuum a Bartholomeo <sup>11</sup> quinque latos, actore non admittente sed parcente totaliter, dominus absoluit mgrum Marti-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic!, pro »Varadino«! <sup>2</sup> 29. IX. <sup>3</sup> »Biem« paterno nomine dicti. <sup>4</sup> Galli. <sup>5</sup> ad mentem Scoti gramm. <sup>6</sup> 20. IX. <sup>7</sup> 23. IX. <sup>8</sup> Cracovitae. <sup>9</sup> »Iudei dris Iacob«, sic! <sup>10</sup> Nativitatis? <sup>11</sup> Szamotuliano, cf. nrum 1467 et 1468.

num ab ulteriori impeticione decreuitque, reconciliacionem hinc inde fieri partibus mutuo, quod in continenti factum est vtrimque. Presentibus.

- 1471. Die Lune xxvja Septembris. Mgr. Iohannes de Glogovia, comparens ad instanciam Cristanni, baccalarii de Noua villa. proponentis, quod dum acomodaret pvgionem bacc. Caspar, qui cum reddere vellet destructum et Cristannus, actor, nollet sub ea condicione recipere, sed vellet eum citare, quodque mgr. promisit pro eodem Casparo satisfacere, si ipse non fecerit, respondit litem contestando. satisfactum Cristanno, bacc., per eundem Casparum, ad quod se probandum obtulit infra hine ad festum Onnium ss. 1. Actore consenciente, dominus admisit id faciendum sub penis, in Statutis Vniuersitatis expressis. Presentibus mgro Iacoho de Gostynijn 2 et Stanislao, famulo communi, et ceteris.
- 1472. Die Saturni prima Octobris. Mathias de Mogijlno Gregorij proposuit erga Mathiam Pauli de Mogijlno, quod eum increpauerit et post tenendo eum per crines, in manum scripturali leserit, vbi wlnus lesionis ostendit. Reus concessit, increpauisse actorem, tanquam increpatus ab eo, negauit autem, lesisse nec asumsisse lapidem et scripturale causa ledendi, sed ipsum actorem impegisse in scripturale, quod tenebat ad incidendum papirum. Deficientibus probacionibus vtriusque partis, cum soli essent, dominus decreuit, Mathiam Pauli, secundum quod detulit ei actor, ad iurandum, quod non intencione ledendi asumserit et lapidem et scripturale, similiter actorem 3, quod non principiauerit ipse increpacionem et capillacionem, idem faciendum. Presentibus dno baccalario Michaele de Lyeopoli et dno Thoma de Grodzijszko etc. Et in stanti dominus vallauit penam inter partes decem florenorum, soluendorum per partem invadentem verbo comminatorio uel facto alterum preter id, quod ad firmum iuris pertinet, et per octauam dnus terminum deputauit.
  - 1473. Eodem die Saturni prima Octobris. Michael de Lycopolij, baccalarius, ad relacionem Pauli citatus ad instanciam Thome de Grodzijszko, ad proposicionem actoris, in qua dixit, emisse librum xxvj grossis non emendatum sed corruptum, et pecunias dedisse ipsi bacc., petentisque eas pecunias reddere, gracia contestandi litem negauit, aliquid forum fecisse cum actore, nec librum suum fuisse, sed cuiusdam alterius Henricij, et pro codem sponte ipsum actorem pecunias in mensa posuisse. Deferente actore, dominus decreuit, iuramentum prestandum per ipsum bacc. Michaelem, quod liber predictus non fuerit eius, nec forum aliquid fecerit, terminum asignando ad idem ad primam iuris.
  - 1474. Ego Nicolaus de Budzyszewijcze recognosco, recepisse librum, iudicialiter in littem et in ius depositum, continentem »Parworum 4 logicalia et »Tractatus et Petri Hispani, cum scripto in asseribus,

<sup>1 1.</sup> XI. 2 In Codice > Costynijn <. 3 In Codice >actor <. 4 Sie!

cutte desuper ductis in dorso, quem sub penis excomunicationis obligo me reponere ad rectorem protunc existentem vel ad alium iudicem, requirente iuridice Lluca de Lluczkow, studente, vel eius procuratore. Presentibus Stanislao, Andrea de Wraczlavya<sup>1</sup>, Paulo de Cracouia etc. Data, acta et scripta Sabbato prima<sup>2</sup> Octobris.

- 1475. Martis quarta Octobris. Discretus Cristannus de Nova villa, ad acta constitutus, constituit suum verum et legittimum procuratorem generalem et specialem etc. in causa, vertenti inter ipsum ex vna et mgrum Iohannem de Glogowia pro Discreto Caspar de Wratislawia pro cultro, uel contra eiusdem fideiubentem ex alia partibus, videlicet Discretum Iohrgium de Austria, studentem Vniuersitatis Cracouiensis. Presentibus Iohanne de Bochnya et Ermolao de Monte s. Ieorgij.
- 1476. Martis x j Octobris. Mgr. Iohannes de Przemijslia proposuit contra dnum Nicolaum, baccalarium de Lithwania, quod non satisfecerit pro labore, impenso in resumpcionibus, peractis per annum vnum, secundum conuencionem, factam pro quatuor florenis. Bacc., reus, gracia litis contestande respondit, quod non teneatur aliquid mgro, tum quod non plus, nisi medio anno resumpcionem peregerit secum, tum quod dedit ei schubam de damascho, plus valentem quam quatuor florenos. Mgr. ex aduerso, actor, dixit, proposicionem confirmans, anno integro resumpciones fecisse cum bacc., ad quod se obtulit probaturum, negauitque, vestem tanti valoris fuisse. Dominus vtrimque decreuit probandum, mgro, quod anno integro resumpciones fecerit, et bacc., reo, quod vestis tantum valuerit, infra hinc ad Sabbatum proximum 4, si et in quantum non concordauerint coram mgro suo, Alberto de Brudzow, in defectu autem probacionis vtriusque vterque suam negatiuam iuramento purgabit.
- 1477. Dr. canonum frater <sup>5</sup> Iohannes, prepositus Bijthomiensis, vocatus ad instanciam procuratoris <sup>6</sup>, mgri Alberti de Brudzow, coram dno rectore obligauit se soluturum fiscum Vniuersitatis trium florenorum pro festo Martini <sup>7</sup>, sub pena censurarum, ex quocunque iudice obtinendarum. Anni <sup>1</sup> Dni Xristi millesimi xlxci die, quo supra.
- 1478. Honorabilis dnus Mathias de Banthkowycze, arcium liberalium baccalarius, reconciliari obligatur Honeste Barbare, sutorisse de Cracouia, dominico proximo<sup>8</sup> coram his, quos dieta Barbara nominauerit, sub pena decem florenorum, eciam sub pena predicta nec verbo nec facto sibi iniuriari debent. Hec rector cum consiliarys decreuit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> In Codice >secunda<. <sup>3</sup> >contra eiusdem<? <sup>4</sup> 15. X. <sup>5</sup> ord. ss. Sepulchri Hierosolymitani. <sup>6</sup> Universitatis. <sup>7</sup> 11. XI. <sup>8</sup> 16. X.

Acta acticata coram Venerabili ac Egregio viro, mgro Mathia de Cobylino, s. theologie professore et eiusdem lectore ordinario ac rectore Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, anno Dni millesimo quadringentesimo nonagesimo primo (commutatione hiemali 1491/92) in rectoratu eiusdem nono 2.

- 1480. Saturni xxij Octobris. Iohannes de Schydlow obligauit se in actis, soluere vnum fertonem Agneti, relicte Georgij, pellificis de Cracouia, ad festum Natiuitatis proxime venturum, sub pena excomunicacionis. Presentibus in actis.
- 14814. Lune xxiiij Octobris. Iohannes de Radom, studens Vniuersitatis Cracouiensis, obligauit se soluere viginti grossos communis peccunie infra hinc et vnum mensem Honesto dno Achacio, sutorj de Cracouia, racione cameralium, sub pena excommunicacionis ipso facta. Et in continenti monitus est prefatus studens per seruum Vniuersitatis de mandato rectoris. Presentibus in actis.
- 1482. Martis xxv Octobris. Iohannes de Lamberg, studens, proposuit contra baccalarium Paulum de Cothwijez pro quadam plumatica, quam emerat aput prefatum bacc., et asseruit, quod non fuit illa, quam emit, sed alia deterior. Ex aduerso vero dnus bacc. confessus est, quod seit, quod non est illa plumatica, quam vendidit. Et dnus rector diffiniuit, quod dnus bacc. Paulus aut det sibi plumaticam illam, quam vendidit, aut peccunias restituat infra hine et duas ebdomadas.
- 1483. Mercurij xxvi Octobris. Iohannes, baccalarius de Costhen, obligauit se soluere fertonem infra hinc et aduentum dni Mathie de Mogylno, sub pena excommunicacionis, racione caucionis, per prefatum Iohannem facte pro quodam debito.
- 1484. Die Iouis xxvij Octobris. Venerabiles dni dres decretorum, Iohannes, prepositus Bijthomyensis<sup>5</sup>, et Petrus de Ilkvsch, ad acta presencia constituti, recognouerunt, tredecim filorenos cum medio et sex grossis teneri Honeste dne Stachne de Cracouia, institrici Mathyascheweij, <sup>6</sup> infra hinc et quatuor ebdomadas alias post festum s. Martini<sup>7</sup> se soluere obligauerunt, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, ut in actis.

J Kobylinko.
J In Codice erronee →primo«! — Actorum nri 1480—1532, Codicis pag. 497—513.
Christi.
J Nrus 1481 in omni parte sua deletus.
Cf. 7 11. XI.

- 1485. Saturni xxix Octobris. Thijmotheus, studens Vniuersitatis Studij Cracouiensis, arestauit mitras circa dnum Daniel, que fuerunt sibi commisse ad vendendum per Paulum, studentem, quam solucionem mitrarum non debet tradere vni illorum ex hys sine altero, nisi sint presentes ambo constituti coram dno rectore. Presentibus seruis Vniuersitatis.
- 1486. I o u i s tercia Nouembris. In causa Venerabilis mgri Iohannis de Glogowia et Georgii Australis, que agitabatur coram precedenti dno rectore<sup>2</sup>, nomine procuratorio Cristanni<sup>3</sup>, baccalarij, pro quodam pugione, quod mgr. Iohannes debuit probare, esse satisfactum Cristanno, bace. Qui produxit quandam litteram procuratoris, quod esset sibi satisfactum in Wratislawia, de quibus scriptis Georgius non stetit contentus. Vnde dnus rector distulit terminum infra hinc et festum Epiphanie proxime venturum<sup>4</sup>, ut plenior fieret probacio.
- 1487. Sentencia arbitralis. In causa, que vertebatur inter Honorabilem mgrum Andream de Thesszen ex vna et Moysen, presbiterum, partibus ex altera, pro verbis iniuriosis inter eos mota coram precedenti rectore <sup>5</sup>, vigore compromissi parcium in rectorem et consiliarios, videlicet drem Andream de Labijszchijn et mgrum Martinum <sup>6</sup> de Cracouia, hanc sentenciam ferimus: Cristi nomine invocato, ipsum solum pre oculis habentes, per hanc nostram diffinitiuam arbitralem sentenciam de consensu et consilio nostrorum coarbitrorum decernimus, dicimus, diffinimus et declaramus, quod mgr. Andreas de Thessen faciat satis verbis deprecatorijs dno Moysi iuxta formam Statutorum, et quod dnus Moijses sit in hoc contentus, sub pena decem marcarum. Expensas hine inde factas compensamus.
- 1488. Saturni v Nouembris. Margaretha Georgij, carnificis de Cracouia, proposuit contra dnum Iohannem, baccalarium de Ilkusch, quomodo dixit, eundem bacc. teneri viginti duos grossos pro medone, sibi propinato, ille autem confessus est, quod tenetur sibi fertonem tantum. Et dna predicta intendit probare, quod tenetur sibi adhuc decem grossos, et dnus rector dedit sibi terminum ad probandum ad octauam. Presentibus in actis.
- 1489. Saturni xij Nouembris. Iohannes, baccalarius de Ilkusch, obligauit se soluere viginti duos grossos occasione certi debiti infra hine et Carnispriuium proxime venturum <sup>8</sup> Honeste Margarethe <sup>9</sup> lurkowa, carnificis de Cracouia, sub censuris ecclesiasticis. Et in continenti prefatus dnus bacc. monitus est per seruum Vniuersitatis, ut ad prefatum terminum solucionem faceret. Presentibus in actis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice >Georgium Australem«. <sup>2</sup> Johanne Pilczano, cf. nrum 1475

Novovillani. <sup>4</sup> 6. I 1492. <sup>5</sup> Pilczano, cf. nrum 1397. <sup>6</sup> Łysy. <sup>7</sup> Jurkowa.

<sup>8</sup> 7. III 1492. <sup>9</sup> Georgii, cf. nrum 1488.

- 1490. I o u i s x v i j Nou e m b r i s. Stanislaus de Cracouia alias Panija<sup>1</sup> pronuncciatus contumax ob non paricionem ad instanciam mgri Alberti de Pnyewij.
- 1491. Saturni xix² Nouembris. Georgius de Helgybeyl, studens, obligauit se soluere vnum florenum Achacio, sutorj de Cracouia, occasione certi debiti infra hinc et quatuor ebdomadas, sub censuris ecclesiasticis. Et in continenti per seruum Vniuersitatis monitus est prefatus Georgius, ut sine dilacione solucionem faciat ad illud tempus prefixum. Presentibus, ut in actis.
- 1492. Saturni x Decembris. Laurencius de Lobsenycza obligauit se in actis soluere vnum florenum pro quadragesimali tempore <sup>3</sup> Mathie de Gnezna. Et in continenti per seruum Vniuersitatis monitus est prefatus Laurencius, ut sine dilacione solucionem faciat ad illud tempus prefixum. Presentibus in actis.
- 1493. Saturni x Decembris. In causa Prouidi N.4, pellificis de Cracouia, ex vna et Honorabilis mgri Martini de Cracouia, canonici s. Ffloriani etc., partibus ex altera, coram nobis mota pro quadam sella et vno floreno, dnus rector decreuit terminum ad octauam, quod videlicet ipse N. Regula debet iurare. quod sibi tantum tenetur pro sella, videlicet viginti tres et medium grossum, aut testes desuper producere debet, aut iuramento corporali prestare, quod sibi idem dnus mgr. Martinus detulit corporale ferendum. Presentibus in actis.
- 1494. Saturni x Decembris. In causa inter Venerabilem virum Blasium 6, medicine drem, ex vna et dnum Stanislaum de Wawrzynczycze partibus ex altera, dnus rector decreuit, hine inde intenciones suas describendas infra hine ad octavam. Presentibus in actis.
- 1495. Sentencia diffinitiua inter mgrum Iohannem de Premislia ex vna et baccalarium Nicolaum de Lithwania partibus ex altera in causa, in hunc modum, qui sequitur, prolata: Cristi nomine invocato, solum Deum pre oculis habentes. matura deliberacione prehabita et de consilio iuris peritorum et consiliariorum rectoris, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam dicimus, declaramus, diffinimus et decernimus ac pronunciamus, quod mgr. Iohannes confirmet iuramento, quod toto anno, exceptis 7tem septimanis, resumpsit prefato bacc., in vin cuius iuramenti et testium deposicionis soluat bacc. mgro Iohanni duos florenos. Et in continenti mgr. iurauit, quod toto anno resumpsit bacc. Quos duos florenos bacc. soluere tenebitur mgro Iohanni realiter et cum effectu infra hinc et festum Circumcisionis Dni 7, sub censuris ecclesiasticis. Lecta, lata est hec sentencia diffinitiua die, anno, quo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> In Codice >xx«. <sup>3</sup> 7. III 1492. <sup>4</sup> Nicolai Regula, cf. nrum 1446. <sup>5</sup> Lysy. <sup>6</sup> Wittenbergensem. <sup>7</sup> 1. I 1492.

supra. Presentibus ibidem dno Iohanne de Tulcze, Andrea de Granow Posnaniensis, Stanislao et Paulo, seruitoribus Vniuersitatis, Cracouiensis diocesum.

- 1496. Lune xij¹ Decembris. Dr. Petrus de Ilkusch, ad instanciam dris Labyschyn citatus, comparens personaliter, recognouit, se debere eidem dri Labyschyn tres marcas cum sex grossis. quas ex decreto domini soluere debet eidem infra hine ad octauam. Et suscepit decretum, alias interim iurabit liberare eundem drem Labyschyn ab impeticione dris Valentini de Ilkusch, canonici Cracouiensis, pro eodem debito, cuius hoc debitum est proprie <sup>2</sup>. Presentibus in actis.
- 1497. Saturni xvij Decembris. Iohannes de Brabancia proposuit contra Paulum de Helbijnk, quod sibi mutuo concessit tredecim grossos et librum »Arismetrice«, et Paulus confessus est, quod recepit ab eo tredecim grossos et librum. Vnde dominus decreuit, quod Paulus soluat sibi prefatam pecuniam et librum restituat infra hinc et duas ebdomadas alias Sabbato ante Circumcisionis Dni³, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus in actis. Et in continenti monitus est per seruum Vniuersitatis.
- 1498. Saturni xvij Decembris. Iohannes de Liipniicza obligauit se soluere quinque grossos ex decreto domini infra hinc ad festa Epiphaniarum <sup>4</sup> Stanislao, seruitori Vniuersitatis, pro quodam instrumento musicali, dicto dulce mellos, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus in actis.
- 1499. Martis xx Decembris. Venerabilis vir, mgr. Iohannes b de Oszwyaczijm, s. theologie baccalarius formatus, canonicus ecclesie collegiate extra muros Cracouienses in Cleparz, citato Egregio dno Stanislao de Brzeszinij, s. theologie professore, in presenciam dni rectoris mgri Mathie de Cobijlyno et iudicium eius, dumque in termino idem mgr. quereret, an aliquis ex parte dni dris prefati staret, procuratore eius, Bartholomeo, se adesse respondente, inquirenteque mgro Iohanne, si vellet proposicionem audire, illo respondente, velle, quam dum audiuisset, post exauditam respondit: Dne rector, ego nomine procuratoris sui legittimi excipio dnum drem a iudicio vestro, habentem pro se Statuta, quibus non tenetur parere coram vobis. Dno rectore ad excepcionem procuratoris se exonerante et defferente excepcioni, in continenti idem mgr. Iohannes protestatus est super eius excepcione et delacione iudicis, et eciam in continenti petiuit dicte excepcionis sibi dari significatoria, ad quemcunque placuerit iudicem. Presentibus in actis.
- 1500. Die Iouis xxix (30 et 31) Decembris. Stanislaus<sup>8</sup>, sapiencia, Vniuersitatis seruitor, retulit, quod ad instanciam Iohannis,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice \*xiij
 <sup>3</sup> Sic!
 <sup>3</sup> 31. XII.
 <sup>4</sup> 6. I 1492.
 <sup>5</sup> Sacranus.

 <sup>6</sup> s. Floriani.
 <sup>7</sup> Konicz.
 <sup>8</sup> Sandomiriensis.

baccalarij de Swijerzino<sup>1</sup>, et Stanislai de Gedrovyecz, tanquam procuratorum Georgij de Dokvdowo, lesi, cittauit infrascriptos: Stanislaum de Lamberg, Ieronimum de Legnycz, Iohannem de Nissa, Stanislaum de Nissa, Iohannem Bagrel, Cristoferum de Strigonia, Andream de Wratislauia, Ieronimum<sup>2</sup> de Legnycz. In crastino Innocentum<sup>3</sup> idem procuratores in presencia domini proposuerunt contra dictos cittatos, quod vehementem habent suspicionem contra eos, quod Georgius de Dokudowo, prenominatus, aut sit per eos letaliter lesus, aut saltem quod aliqui ex eis sint, qui sciunt, quis eum leserit, aut quod aliqui ex eis fuerint cum ipsis percussoribus, dantes eisdem vel eidem consilium et auxilium. Illi autem, audita proposicione, negauerunt narrata, prout narrantur. Et dominus decreuit, eos examinandos per iuramentum, et testes admisit inducere contra eosdem et contra quoscunque alios, qui hoc fecissent. Et inducti sunt pro prima dilacione, quidam

pro altera 4, alijs et pro tercia 5 datur eis 6 dilacio:

Stanislaus de Lamberk requisitus, si lesit, dicit, quod non; super hoc quesitus, si fuit inter percucientes, respondit non; quesitus, si sciret percucientem, respondit, se nescire; quesitus, si daret ad hoc consilium vel colloqueretur cum aliquibus ad hanc percussionem, respondit, quod non. Et inter cetera dixit, passim scrire vel non scire. - Ieronimus de Legnijcz quesitus, si percusisset, respondit, quod non; quesitus, si sciret percucientem, respondit, non; quesitus, si fuit in numero percuciencium, respondit ad omnia per non. — Iohannes de Nissa quesitus ad supradicta, respondit ad omnia per non, preter hoc, quod cum querebatur, si sciret percucientem, dicebat, se nescire sed audire , quod quidam dicebant, quod sutores percusserint, alij, quod de noua bursa seruitores, alij, quod de bursa Ierusalem. — Stanislaus de Nissa requisitus ad omnia supradicta, respondit ad omnia per non, et tunc esse 6 in bursa. — Andreas de Wratislauia requisitus ad supradicta, respondit, se nihil scire. — Iohannes 7 de Lamberk requisitus de supradictis, ad omnia dixit, se nihil scire. — Cristoferus de Strigonia requisitus de supradictis, respondit ad omnia per non. — Ieronimus de Legnijcz<sup>8</sup> requisitus de supradictis, ad omnia dixit per non. — Nicolaus de Kawno requisitus, si quid scriret, respondit, quod non, audiuit tamen ab vno, scilicet ab Andrea de Wratislauia, quod fuit inter eos. - Bartholomeus de Schijdlow requisitus, inter cetera dixit ad principalia, se de illo 9 scire preter id, quod audiuit ex Ieronimo de Legnijcz, qui dixit, non fuisse eos sedecim, qui percusserunt. sed solum octo, qui dicens, quod tantum sunt octo, dixit, se audiuisse istud ab alio. — Iohannes de Karnkow inquisitus ad omnia superiora, respondit ad omnia per non, excepto hoc, quod a Ieronimo de Legnijcz audiuit cum precedenti conteste dici, quod non fuerunt in numero plures percussores, quam octo, subiungens idem Ieronimus, se hoc audiuisse ab aliquo vel a quodam, qui aliqualiter hoc scit. — Erasmus de Cracouia requisitus, ad omnia dixit, se nihil scire. — Venceslaus de Glocz requisitus, dixit, se de omnibus nihil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice »Swijerno«, sie! <sup>2</sup> alterum. <sup>3</sup> 29. XII. <sup>4</sup> 30. XII. <sup>5</sup> 31. XII. <sup>6</sup> Sie! <sup>7</sup> Bagrel? <sup>8</sup> alter. <sup>9</sup> nihil.

scire. — Petrus de Wratislauia requisitus, ad omnia dixit, se nihil scire. — Paulus de Posnania requisitus, an percusisset, dixit, quod non; quesitus, an fuisset in numero percuciencium, respondit, quod non, hoc tamen inter cetera dixit, quod ante terciam horam rediens in bursam Ierusalem, invenit plures, quinque numero vel sex, custodientes aliquem, inter quos Stanislaum de Lamberk tamen notauit, ad quem quidam de numero illorum dixit in almanico Mague kum her, id est, veni huc, et cito post iam exiens, in bursa audiuit, quod Georgius de Lithwania sit lesus. — Iohannes Sommerfelt quesitus de premissis, similiter de singulis, de nullis, dixit, se scire, preter hoc, quod feria tercia die s. Iohannis Evangeliste, quando iste lesus est, dixit, quod ad eum veniret Stanislaus de Lamberk, dicens, quendam esse lesum et se in tumultu illo fuisse presentem cum ledentibus, de alijs autem, dixit, sibi non constare.

Mgr. Laurencius de Nouo foro cauit pro tribus, scilicet Ieronimo de Legnijcz et pro altero Ieronimo de Legnijcz et pro Stanislao de Nissa, quod debent parere iuri dni rectoris, sub pena decem marcarum, quam se obligauit soluendam, si quis illorum discederet. Mgr. Iohannes Somerfelt cauit pro Stanislao de Lamberk, quod debet parere iuri dni rectoris, sub pena 4or marcarum. Mgr. Iohannes de Glogouia cauit pro Iohanne Bagrel<sup>3</sup>, pro Cristofero de Strigonia et pro Iohanne de Nissa, quod debent parere iuri dni rectoris, sub pena decem marcarum. Mgr. Iohannes de Oszwijaczijm cauit pro Andrea de Wratislauia. Primus testis Bartholomeus de Schijdlow, secundus testis Io-

hannes de Karnkow, tercius testis Nicolaus de Kawno.

1501. Saturni vltima Decembris<sup>4</sup>. Petrus de Wratislawia, baccalarius, obligauit se dare florenum bonum in auro bono et pondere Anne, pistrici de Cracouia Valentini, infra hinc ad feriam quartam proximam<sup>5</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, ut in actis. Et in continenti monitus est prefatus bacc.

- 1502. Sentencia diffinitiua 1492 <sup>6</sup>. In nomine Dni, Amen. Cristi nomine invocato, de consilio consiliariorum et assensu per hanc nostram sentenciam diffinitiuam ex his attestacionibus, que vidimus, decernimus, diffinimus et declaramus in causa lesionis Georgij de Dokudowo, Stanislaum de Lamberk suspectum esse et conscium illius lesionis et fuisse in numero percuciencium et maliciose contra iuramentum suum nolentem dicere percussorem, et ob hoc detinendum, quousque dicat ledentem seu percussorem ceterosque complices. Ita ego Andreas de Labyschyn pronunciaui, locum tenens dni rectoris.
- 1503. Lune secunda Ianuarij. In causa Georgij de Dokudowo, lesi, mgr. Iohannes de Glogouia cauendo et pro principali se ponendo pro Stanislao de Lamberk, iuxta sentenciam diffinitiuam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dokudowita. <sup>2</sup> 27. XII. — In Codice erronee »die *Iouis* Iohannis«. <sup>3</sup> de Lamberg? <sup>4</sup> 31. XII. <sup>5</sup> 4. I 1492. <sup>6</sup> 31. XII 1491 (1492).

prescriptam detento, pro eodem cauit ad sistendum et statuendum eundem Stanislanm in locum carceris infra hinc et octauam Epiphaniarum, sub pena sexaginta marcarum pecunie communis, Iohanne de Swijerno et Stanislao de Gedrowijecz ad id consentientibus, tanquam procuratoribus predicti lesi, presentibus. Et idem mgr. Iohannes de Glogouia cauit pro securitate omnium, si alicui aliquid acciderit, ipse satisfaceret?

- 1504. Saturni vij Ianuarij. Anno, quo supra, die Saturni vij Ianuarij Michael de Ruscheschijcze<sup>3</sup>, studens actu, coram domino ac me notario recognouit principaliter assistens, debere se et obligari tres florenos cum medio, quemlibet triginta grossis computando, mgro Alberto de Brudzewo, quos tenetur eidem soluere ad festum Pasche proxime venturum<sup>4</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Qui quidem mgr. Albertus, creditor, in continenti petiuit, sibi dari executorem, dominus assignauit Stephanum, viccarium ad s. Annam, qui illum in continenti monuit, extunc prout exnunc et exnunc prout extunc parere rei obligate ex domini decreto. Presentibus in actis.
  - 1505. Martis decima Ianuarij. Stanislai de Wawrzynezycze, presbiteri et studentis Vniuersitatis Study Cracouiensis, actoris, ex vna et Venerabilis mgri Blasij 5, medicine dris, rei, partibus ex altera in causa, occasione certe summe peccuniarum mota, de consilio dnorum consiliariorum, nobis assidencium, interloquendo decernimus, fore respondendum libello ipsius dni Stanislai per memoratum mgrum Blasium, ad quod eum compellimus, non obstantibus suis excepcionibus, salua tamen meliori specificacione ipsius libelli in articulis fienda, expensas ad finem littis reservantes. Anno, quo supra, et die lecta et lata per dnum rectorem suprascriptum de consensu consiliariorum, sibi assidencium, instante dno Stanislao de Wawrzynczycze prefato in presenciaque memorati mgri Blasij, rei. Qui mgr. Blasius in continenti, parte altera aduc presente, satisfaciendo interlocutorie prefate, ad libellum ipsius dni Stanislai respondendo, negauit narrata ipsius libelli, prout narrabantur, animo legittime littem contestandi petens, petita fieri non debere, ipso vero Stanislao ab huiusmodi interlocutoria facta et in scriptis tunc eciam appellante, et huiusmodi suam appellacionem tam dno iudici quam parti aduerse insinuante. Presentibus Stanislao et Paulo 7, sapiencys, ac testibus alys.
    - 1506. I o u i s d u o d e c i m a I a n u a r y. Baltizar, baccalarius de Trassiluania, iuramento firmauit, quod satisfecit suo creditorj, dando per nuncium pecunias, quas sibi tenebatur, videlicet duos florenos cum medio, pro quorum non solucione inciderat sentencias ex parte rectoris ad instanciam mgri Anthonij de Corona 8. Et insuper prefatus Baltazar, bacc., obligauit se in actis nostris satisfacere, soluere predictos florenos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 13. I. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> Russocki. <sup>4</sup> 22. IV. <sup>5</sup> Wittenbergensis. <sup>6</sup> Sandomiriensi. <sup>7</sup> Cracovita. <sup>8</sup> Sententiae haec desiderantur in Codice nostro.

eidem mgro Anthonio, si et in quantum non fuissent soluti, sub reincidencia processuum, contra eum fulminatorum. Et eciam hoc dnus rector pro tempore existens decreuit, prefatum Baltazar absoluendum et processum absolucionis <sup>1</sup>. Presentibus in actis.

- 1507. Saturni xiiij Ianuary. Mgr. Iohannes de Glogouia continuando caucionem pro Stanislao de Lamberk, pro eodem adhuc cauit, sub pena predicta et forma, infra hinc ad octauam alias ad primam iuris immediate sequentem. Presentibus in actis.
- 1508. Saturni xxj Ianuary. Stanislaus Balyczky obligauit se soluere decem grossos Nobili Martino Crethkowszky infra hinc et duas ebdomadas, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus in actis.
- 1509. Saturni xxviij Ianuary. Iohannes de Wratislauia obligauit se soluere viginti vnum grossum Barbare, coce in <sup>2</sup> Ierusalem, infra hinc et duas ebdomadas pecunie mutuate, sub censuris ecclesiasticis. Et in continenti est monitus per Stanislaum, seruum Vniuersitatis. Presentibus in actis.
- 1510. Georgij de Dokudowo et Iohannis de Swyerno<sup>1</sup>, sui consanguinei, cum Stanislao Lamberk in causa ipse Iohannes de Swyerno<sup>3</sup>, principalis et principaliter pro se ipso citatus etc., iuxta exigenciam termini, ad representandum ipsum Stanislaum Lamberk coram Venerabili viro dno rectore Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis et suis consiliarys ad locum carceris Vener. viro mgro Iohanni de Glogouia, suo fideiussori, dati et prefixi<sup>4</sup>, sub pena sexaginta marcarum, personaliter comparens, accusauit contumaciam ipsius mgri Iohannis Glogouite, non statuentis eundem Stanislaum nec satisfacientis fideiussorie sue, petendo, contra ipsum mgrum Iohannem Glogouitam decerni monitorium pro dicta pena sexaginta marcarum. Et dominus decreuit.
- 1511. Saturni xi February. Stanislaus de Cracouia, baccalarius, obligauit se in actis nostris soluere nouem cum medio grossos infra hinc et octauam, et ideo obtinuit absolucionem a sentencys excommunicacionis et aggrauacionis sub reincidencia eorundem processuum et grauiorum ipso facto. Presentibus in actis.
- 1512. Et idem bacc. obligauit se soluturum sex grossos cum medio Barbare Grzanczyna de Cracouia infra hinc et duas ebdomadas, sub censuris ecclesiasticis. Et in continenti monitus est per seruum Vniuersitatis. Presentibus in actis.
- 1513. Anno, die, quo supra, die Saturni xj Februarij ad proposicionem mgri Iohannis de Wladislaw, decretorum dris, contra mgrum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> bursa. <sup>3</sup> Cf. nrum 1500 et sqq. <sup>4</sup> In Codice >dato et prefixo«.

Petrum de Ilkusch, eiusdem facultatis drem, quod videlicet ipse dnus dr. Petrus dictum drem Iohannem coram certis dribus, mgris, baccalarijs et studentibus diffamauerit et dehonestauerit verbis procacibus, appellando ipsum proditorem et delatorem criminum eius apud dnum Reuerendissimum episcopum¹ et coram alijs, ad que coram dno rectore proposita, animo litem contestandi respondit per hoc verbum, nego, alias dixit, se dixisse oppinatiue. Et dominus decreuit actori ad probandum ad octauam. Presentibus Iohanne de Tulcze, sacristiano a s. Floriano, et Iacobo de Pakoscz. Et in eodem prefatus mgr. Petrus ausus est temerarie compellare dictum drem Iohannem, actorem, calumniatorem vesanum. In instanti autem idem dr. Petrus, reus, omnia protestatus est contra actorem predictum de calumnia, et petiuit cum compelli ad prestandum iuramentum calumnie. Et dominus decreuit. Presentibus, ut supra. Item eciam protestatus est de reconueniendo cundem actorem infra hinc ad octauam, et dabit in scriptis. Et dominus decreuit.

1514. Martis xiiij February. Paulus, baccalarius de Vngaria, obligauit se in actis nostris exigere vndecim grossos ab hospite Symone, sutore, et soluere Luce de Lippa, studenti, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus in actis.

1515. Saturni xviii Ffebruary. Honorabilis dnus Stanislaus de Wawrzijnezijeze appellacionem suam protestando a dno rectore Vniuersitatis, videlicet Venerabili viro Mathia de Cobylino etc., ad decanos facultatum interpositam, citato Vener. dno Blasio<sup>8</sup>, medicine dre, per nuncium petiuit, sibi iusticiam de ipso dno dre Blasio ministrarj per dnos decanos predictos, ibidemque ipsum dnum Mathiam de Cobylino, rectorem, iudicio presidentem, ut non interesset in iudicio, ex certis causis, in appellacione sua deductis, suspicionem de ipso facientibus, requisiuit, ne videatur ab appellacione sua recedere. Qui quidem dni decani, videlicet Iohannes de Stanyschewijcze, s. theologie professor, eiusdem facultatis, Iohannes , prepositus Bijthomijensis, facultatis canonice, et Iohannes Oszwyączijm, facultatis artistice, decani, ex certis respectibus, animos ipsorum mouentibus, et maxime attento, quod difficulter conueniri et congregari possent causam ipsam inter dnum Stanislaum de Wawrzynczycze et dnum drem Blasium, vni ex ipsis, videlicet Vener. viro dno Iohanni, decretorum dri, preposito Bijthomiensi, audiendam et cognoscendam, citra tamen prolacionem diffinitiue sentencie, commiserunt et vices suas subdelegauerunt ac quilibet eorum commisit et subdelegauit, dnus vero rector pro diffinitiua sentencia vna cum dnis decanis proferenda, ex quo suspectus videtur, alium loco sui deputauit, videlicet Vener. dnum drem Andream de Labyschijn. Qui cum ipsis dnis decanis, receptis actis et deductis, coram dicto dno preposito Bythomiensi conseruatis, dabunt et decernant decernenda, que iusta videbuntur, ipsis partibus hinc inde in commissio-

¹ Cracoviensem, Fridericum Jagellonidem.
gensi. ⁴ ord. ss. Sepulchri Hierosolymitani. ² > protestando «? ² Wittenber5 Sacranus de.

nem et subdelegacionem premissam consencientibus. Qui quidem dnus prepositus Bythomiensis, delegatus, ipsis partibus ad describendum coram eo terminum pro feria 3cia proxima ante Petri in kathedra. Presentibus Vener. dre Petro de Ilkusch.

- 1516. Stanislaus, seruitor Vniuersitatis, retulit, se citasse mgrum Stanislaum<sup>3</sup> et licenciatum medicine vndecima Ffebruarij, nec non mgrum Bernardum de Byszkupije<sup>3</sup> ad vndecimam diem Ffebruarij, quem terminum dominus distulit ad instanciam parcium ad octauam. Comparentibus autem mgro Bernardo et Iohanne de Gromadzijcze, decreuit dominus, quod mgr. Bernardus restituat mediam marcam mgro Iohanni de Gromadzijcze, Stanislaum autem de Cracouia, licenciatum in medicinis, ad instanciam mgri Bernardi citatum, ob non comparicionem nec per se nec per legittimum procuratorem, pronunciauit contumacem.
- 1517. Eodem die mgr. Petrus de Ilkusch, decretorum dr., satisfaciens termino, comparuit, mgro Iohanne de Wlodzijslaw, decretorum dre, nihil probante neque faciente iuxta exigenciam termini, ad probandum sibi per dominum assignati, quapropter, instante prefato dre Petro, absolutus est ab instancia et dr. Wladislauita est condempnatus in expensas. Presentibus ibidem Stanislao, seruitore Vniuersitatis, et alys fide dignis.
- 1518. Martis penultima Ffebruary 4. Oswaldus de Bohemia, studens, morans in bursa noua, obligauit se solucre Iohanni Racziborszkj, olim carnifici de Cracouia, quatuor latos grossos feria quinta post Cinerum 5, sub censuris ecclesiasticis. Et in continenti monitus est Oswaldus, ut soluat iuxta obligacionem. Presentibus in actis.
- 1519. I o u i s p r i m a M a r c i j. Andreas, baccalarius de Bistricia, citatus per Venerabilem dnum drem in medicinis pro eo, quod obmisso rectore, iudice principali, prefatus bacc. citauit dnum drem ad viccarium in spiritualibus et dedit excepciones contra iurisdiccionem rectoris. Et dnus rector vna cum consiliarijs decreuit, citacionem offerendam pro feria tercia proxima hora vicesima prima, et viso tenore citacionis decernetur, quod iustum fuerit decernendum. Presentibus in actis.
- 1520. Saturni iijcia Marcij. Erasmus, baccalarius, citauit Vrbanum, studentem de Constancia, proponens contra eundem, quod mitras vendidit non easdem, quas monstrauit. Dominus cum consiliarijs decreuit, infra hine et crastinum diem ad occasum solis restituere pecunias Erasmo, bacc. de Cracouia, et Vrbano recipere easdem mitras, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, ut in actis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 21. II, assignavit. <sup>2</sup> Selig de Cracovia. <sup>3</sup> alias Episcopium de Cracovia dictum. <sup>4</sup> 28. II. <sup>5</sup> 8. III. <sup>6</sup> Johannem de Regulis?, Blasium Wittenbergensem?, Joh. Basileensem?, Georgium Drohobycensem? Joh. Ursinum? <sup>7</sup> 6. III.

- 1521. Saturni x Marcij. Martinus de Pilsno ad proposicionem Stanislai? Petrj<sup>8</sup>, baccalarij de Cracouia, racione percussionis animo litem contestandi negauit narrata, prout narrantur. Et datur eidem Petro ad probandum aut deferendum.
- 1522. Martis xiij Marcij. Ego Martinus de Pylzno recognosco satisfaccionem per Petrum, baccalarinm de Cracouia, pro almario et fideiubeo ej sufficientem caucionem dare, nec peramplius ipsum impedire in quovis facto, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Iohanne Czepyelyewszkij et Andrea de Granowo etc.
  - 1523. Martis xx<sup>5</sup> Marcy. Honesta Barbara Kichlarka de Cleparz veniens ad mgrum Nicolaum de Pylcza, medicine baccalarium, collegiatum maioris Collegij artistarum, mutuo recepit tres fertones, pro quibus coram me notario publico et testibus infrascriptis se obligauit sub pena excommunicacionis, si non solueret pro festo Penthecosten <sup>6</sup>. Presentibus ibidem Andrea, seruitore dris Cobylyno, et Paulo de Posnania, testibus.
  - 1524. Saturni xx quarta Marcij. Georgius de Gdanszko<sup>7</sup> Gdano citatus legittime per Famosum dnum Andream, ciuem Cracouiensem, pro debito tredecim grossorum, qui dnus Georgius comparens in termino, sibi prefixo, confessus est, tenerj eosdem prefatos tredecim grossos. Et dominus vna cum consiliarijs decreuit, ut prenominatus Georgius soluat tredecim grossos infra hinc et duas ebdomadas, sub censuris ecclesiasticis. Et in continenti monitus est per Paulum, serwum Vniuersitatis, ad instanciam eiusdem Andree prefati. Presentibus, ut in actis.
  - 1525. Eodem die Iohannes de Bochnia, citatus per dnum baccalarium Stanislaum de Sandomiria pro quodam melle, ut asserebat, in pulla<sup>8</sup>, quod destinarj debuit cuidam dne de Bochnia Maczina per prefatum Iohannem, prefatus vero dnus bacc. dixit, non fuisse destinatum prefate domine, et super hoc allegauit eiusdem scripta habuisse de non destinato, que optulit se presentare proxima feria tercia post Anunciacionis Marie<sup>9</sup>. Et postquam presentauerit, dnus Iohannes obtulit se soluturum decem grossos pro prefato melle.
  - 1526. Martis xxvij Marcy. Sentencia interlocutoria. Cristi nomine invocato, in causa Venerabilium mgrorum Bernhardi 10 de Biskupije, senioris burse pauperum, ex vna et Stanislai 11 de Cracouia, licenciati in medicinis, partibus ex altera coram nobis vertenti interloquendo dicimus, pronunciamus et decernimus, ut dnus licenciatus respondeat libello summario, ex parte mgri Bernhardi oblato, ad quod

<sup>1 »</sup>Grucza« paterno nomine dictus. 2 »Stanislai« deletum. 3 »Petrj« insuperscriptum. 4 In Codice »xiij«. 5 In Codice »xxj«. 6 10. VI. 7 »Gdanszko« deletum. 3 »pulla«, sic! 9 27 III. 10 Episcopii. 11 Selig.

ipsum licenciatum compellimus, excepcionibus et alijs quibuscunque deductionibus, pro parte dicti dni licenciati in causam deductis, in oppositum non obstantibus, quas excepciones et alias deductiones repellimus, quarum taxacionem in posterum reservamus. Anno Dni 1492 die Martis xxvij Marcij lecta, lata est hec sentencia per nos rectorem Vniuersitatis de consensu consiliariorum et asessorum ad hoc vocatorum in presencia dictarum parcium. Presentibus in actis.

- 1527. Eodem die ad prescindendum dilaciones superfluas in causa citatus est dnus licenciatus 1 prefatus ad horam xxj ad respondendum libello.
- 1528. (29 Martii). Sentencia diffinitiua. Cristi nomine inuocato, solum Deum pre oculis habentes ac pro tribunali sedentes, in causa, que inter Venerabiles mgros Bernhardum de Biskupije, seniorem burse pauperum et collegiatum minoris Collegij, ex vna et Stanislaum de Cracouia, licenciatum in medicinis et collegiatum maioris Collegij, partibus ex altera occasione salarij collegiature in Astrologia coram nobis mota, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam, quam de consilio iuris peritorum consiliariorum et assessorum nostrorum et matura deliberacione ferimus in his scriptis, dicimus, pronunciamus, decernimus et declaramus, mgrum Stanislaum de Cracouia, licenciatum in medicinis, teneri et obligari ad soluendum vnam marcam communis pecvnie mgro Bernhardo de Biskupije, racione salarij collegiature in Astrologia pro rata sui temporis et possessionis sue collegiature vltra marcam cum media, quam mgr. Bernhardus confessus est recepisse a prefato dno licenciato, ad quod prefatum dnum licenciatum decernimus compellendum et cogendum fore, compellimusque et cogimus vigore auctoritatis ordinarie et cohercionis, per Illustrissimum principem et Reuerendissimum dnum Ffredericum<sup>2</sup>, Dei gracia electum confirmatum celesie Cracouiensis, nobis in suplementum iurium Vniuersitatis concesse, vt infra hinc et vnum mensem prefatus dnus licenciatus soluat realiter et cum effectu vnam marcam prenominato mgro Bernhardo, sub censuris eclesiasticis, condemnamusque predictum dnum licenciatum in expensis, quarum taxacionem nobis in posterum reseruamus. Lecta, lata et pronunciata est hec sentencia diffinitiua in presencia parcium et testium, ad hoc specialiter vocatorum, videlicet Andree de Granovo Posnaniensis et Iacobi de Pakoscz Gneznensis diocesum, et mei notarij publici Stanislai de Sandomiria, die Iouis xxix Marcij anno Dni millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo.
- 1529. Mercury iiij Aprilis. Iacobus de Gamundia, studens Vniuersitatis et moram gerens in bursa nova, obligatur soluere tres florenos Andree de Olomuncz, vectorj, infra hinc ad festum Stanislaj in Mayo<sup>8</sup>, de quibus florenis vnum tenetur soluere hodie ipsi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Selig de Cracovia. <sup>2</sup> Jagellonidem. <sup>3</sup> 8. V.

Andree predicto, sub censuris ecclesiasticis. Et in continenti monitus est per seruum Vuiuersitatis idem Iacobus. Presentibus in actis.

- 1530. Iouis v Aprilis. Mathias, baccalarius de Porithe, proposuit contra Andream de Strzalkow, studentem, pro quodam libello, quem Andreas dicit se emisse ad quendam Nicolaum pro fertone, Mathias vero, existens ut actor, dixit, eundem libellum sibi sublatum fuisse de camera. Dominus decreuit Andree, reponere eundem ad acta ob spem probacionis<sup>1</sup>, et decreuit, infra hine et festum s. Stanislai<sup>2</sup> ut det evictorem, apud quem dicit se emisse, vel testibus probet. Presentibus in actis.
- 1531. Saturni vij Aprilis. Conradus de s. Gallo obligauit se in actis, soluere medium florenum, aut vestes eximere ex Iudeis, Iacobo de Esligen infra hinc et festum Pasche<sup>3</sup>, sub censuris ecclesiasticis, et similiter Iohannes de Grenigien obligauit se soluere decem grossos Conrado infra hinc et festum s. Stanislaj<sup>3</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus in actis.
- 1532. Veneris xxvij Aprilis. Cristoforus de Strigonia obligauit se in actis nostris, soluere 4or florenos cum ortone infra hinc et feriam 2am proximam<sup>4</sup>, sub censuris ecclesiasticis, Georgio de Domnav, studentj Vniuersitatis. Presentibus in actis. Et in continentj monitus per executorem Vniuersitatis.



Acta coram Reverendo patre, dno Iohanne de Lathoschin, s. theologie et decretorum dre, canonico et officiali Cracouiensi generali ac rectore Alme Vniuersitatis Studij Cracoviensis, de anno Dni 1492 Indicione decima pontificatus Sanctissimi dni nostri pape octavi modernj anno ipsius octavo, scripta secuntur in hunc modum o:

1534. Saturni vij mensis Iulij. Iohannes de Buda, studens Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, in nova bursa manens, ex confessatis per ipsum soluet Thome, seruitorj Egregy viri dni Georgij de Drohobycz, medicine dris, quatuordecim grossos, sub excommunica-

<sup>1 &</sup>gt;ob spem probacionis deletum. 2 8. V. 3 22. IV. 4 30. IV. 5 Innocentii. 6 Actorum nri 1534—1536, Codicis pag. 514—516. 7 Alemanorum.

cionis pena, hine ad xv, super iniurijs vero, ipsi Iohanni per Thomam, ut dicebat, factis, accione reseruata. Presentibus, ut in actis.

1535. Martis xxj Augustj. Casper de Monte regio, studens Alme Vniuersitatis Studij Cracoviensis, proposuit contra Michaelem et Dominicum, similiter studentes de ipso Monte regio, quod ipsi anno presentj in die Assumpcionis Virginis Marie 1 et in celario ex opposito burse pavperum, nescitur, quo spiritu ductj, prefatum Casperum, clericum in minoribus ordinibus constitutum, eum 2 verbis malis afficiendo, per crines in presencia certorum hominum in eodem celario traxerunt et atrociter depilarunt manibus, ad dorsum et caput percucientes. Quam iniuriam et percussionem ipse Caspar extimavit et extimat ad decem florenos, malens tantum et plus de proprijs ammittere. quam talem iniuriam ab eisdem Michaele et Dominico patj et sustinere, petens, per dominum ad declarandum eosdem incidisse sentenciam excommunicacionis, a Canone - Si quis swadente dyabolo « latam, decerni nec non huiusmodj decem florenos soluendum cogi et compelli, iusticia sancta mediante. In presencia dictorum Michaelis et Dominici, qui animo et intencione litem legitime contestandj, ipse Michael confessus est, se eum manu ad caput percusisse et per crines traxisse, tamen dixit, quod per eum provocatus, quia verba furtum tangencia in presencia certorum hominum sibj obiecit et ita honestatem suam defendendo, sic per eum provocatus, ipsum percussit et per crines traxit, iuiuriam et înfamiam suam vindicando; îpse vero Dominicus dixit, se eum minime percusisse, duntaxat inter eos mediando, ipsos ab invicem separasse, petens, se ab instancia et impeticione absoluj. Et dominus audita ipsius Michaelis confessione et allegacione, ipsum Michaelem ad probandum admisit, quod ipse Casper eum provocauit et sibj verba allegata intulit et dixit, hinc et secundam iuris, contra vero Dominicum ipse Caspar probabit in eodem. Presentibus, vt in actis.

1536. Die Iouis quarta Octobris anno, quo supra. In presencia Venerabilis virj dni Iohannis de Lathoschin etc., rectoris Study generalis Cracouiensis, constitutus personaliter Honorabilis mgr. Michael de Waradino, conventor burse Vngarorum, in platea Fratrum sitte, senciens se huiusmodi burse onere gravatum nolensque amplius gravarj, petiuit, se a conuencione vlteriorj diete burse exonerarj. Tandem dominus huiusmodi resignacione admittj petita audita², ipsam attendendo esse iustam, admisit, salua solucione Vniversitatj fienda de precedentj anno, occasione conductionis huiusmodi debita, presente tune mgro Alberto de Brudzow, Vniversitatis procuratore. Qui quidem mgr. Albertus, procurator, nene² prefata domus directore atque provisore careat, in continenti dictam domum sev bursam Vener. viro mgro Iohanni Zemorfelth³, in minorj Collegio collegiato, locauit plene ad tres annos, continuo sesse² et immediate sequentes, talj tamen condicione, vt in primo anno pro commutacione hyemalj sev medietate anni soluere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 15. VIII. <sup>3</sup> Sic! <sup>3</sup> »Zemorfelth«, sic! (Aesticampianus).

tenebitur septem marcas, et pro altera commutacione similiter septem, sequentibus vero annis pro vnaquaque commutatione soluere tenebitur septem cum media, vsque ad duos annos, ad que facienda prefatus mgr. Iohannes Zemorfelth consensit seque presentibus, sub censuris ecclesiasticis, obligauit. In conduccione vero domus prefate ipse mgr. Iohannes habebit plenum posse et omnem auctoritatem pro maiori collectione studencium locare in dicta domo studentes cuiuscunque nacionis secundum suum beneplacitum, nec ab hoc per quempiam impediri debet, et illos regere debebit secundum honestatem et mores bonos ex pleno iure, quod conductor habere solet et debet in domo, sibj locata sine omni impedimento. Presentibus notarys domini.



## (Acta et acticata coram rectore Joanne Latoszyński commutatione hiemali a. Dni 1492/93)<sup>2</sup>.

- 1538. Andreas de Gosthkowo, ad acta presentia personaliter constitutus, grossos pecuniarum quadraginta<sup>3</sup>.
- 1539. Albertus de Michow, ad acta presentia personaliter constitutus, quadraginta grossos pecuniarum pro caligis Andree de Gosthkowo, studenti, hinc ad Sabbatum proximum ante festum s. Katherine , sub pena excommunicacionis, se soluere obligauit. Presentibus, ut in actis.
- 1540. Magestri<sup>5</sup> Vincencij Viti<sup>6</sup> de Brunna ex vna et Georgy de Golbark, studentis, ex altera partibus occasione cameralium de bursa philosophorum, per ipsum mgrum a dicto Georgio petitorum<sup>5</sup>.
- 1541. Veneris septima Decembris. Nicolai de Boleslauia ex vna, studentis, actoris, et Alberti de Vlma<sup>5</sup>, arcium baccalary, rei, terminus hodiernus de consensu ipsorum continuatur ad idem faciendum hinc ad feriam secundam proximam<sup>7</sup>. Presentibus, ut in actis.
- 1542. Ffamosj dni Michaelis Przedbor, ciuis Cracouiensis, ex vna et Discretj Georgij de Aijnavia<sup>8</sup>, rej, partibus ex altera coram

¹ In margine alia additum manu: >Mgr. Iohannes introscriptus ad extimacionem debiti quatuordecim marcarum tenute vnius anni burse Hungarorum soluit dno procuratori quinque marcas cum media et sex grossos, de quibus ipsum ad acta presentia quitat. Iouis x Aprilis 1494<. ² Actorum nri 1538—154f, Codicis pag. 516—518. ³ Res ad finem non perducta. ² 24. XI. ⁵ Sic1 ˚ >Viti</br>
¹ 10. XII. ³ >Aijnavia«?

domino occasione duorum florenum, decem grossorum latorum et quinque polonicalium, per ipsum dnum Michaelem sibj Georgio creditorum, mota, dominus audita confessione de dictis duobus florenis, decem latis et quinque polonicalibus, per ipsum Georgium facta, decreuit, ut ipse Georgius dictum debitum, sub censuris ecclesiasticis, hinc et quindenam soluat et ipsum dnum Michaelem contentum faciat. Presentibus, vt in actis.

- 1543. Die Martis decima nona Marcy 1493. Honorabilis mgr. Mathias de Lazy coram domino personaliter constitutus, citatoque Discreto Nicolao de Skavijna, arcium liberalium baccalario, contra ipsum proposuit, quod idem mgr. Mathias sibi Nicolao, bacc., dedit et assignauit certam questionem ad respondendum in actu, die sabbatino proximo ante dominicam Letare in Superiori lectorio Collegij maioris celebrato, qui quidem Nicolaus, bacc., recepta huiusmodj questione, ad actum sibi prefixum venire non curauit et neglexit in vilipendium ipsius mgri Mathie et tocius Vniuersitatis Cracouiensis, ipso Nicolao confitente hoc idem, allegante nihilominus, quod fuit occupatus scolasticis rebus, protunc in scolis s. Marie existens, in absencia mgri scole. Et dominus attenta huiusmodj leuitate ipsius mgri Mathie et vilipendio Study Cracouiensis, ipsum Nicolaum in pena vnius floreni condempnauit, irremissibiliter persoluendi hinc ad quindenam, sub pena excommunicacionis. Presentibus notarys domini.
- 1544. Die Martis xvi Aprilis. Iohannes de Buda, studens Alme Vniuersitatis Cracouiensis, citato Discreto Paulo de Myschkolcz, arcium liberalium baccalario eiusdem Vniuersitatis, proposuit contra eum, quod ipse Paulus receptis certis quatuor florenis a parentibus eiusdem Iohannis hic Cracouiam deferendo et pro eius necessitate portando, eosdemque veniens sibi minime dare et persoluere curauit, petens, ipsum ad solucionem dictorum quatuor florenorum per dnum rectorem compellj. In presencia ex aduerso dicti Pauli, bacc., allegantis et dicentis, quod propter metum spoliacionis in via cosdem portare et defferre minime presumpsit ipsosque aput fratrem in domo sua in Myschkolcz propter insecuritatem viarum remansit, petens, se ad probandum admitj. Et dominus auditis huiusmodi propositis et responsis, decreuit, ut primo ipse Paulus iuret die crastina, quod eosdem quatuor florenos causa metus spoliacionis, ut asserebat, in via secum non recepit, et quod eosdem quatuor florenos sibi Iohanni persoluat aut litteras ad prefatum suum fratrem mittat, ut eundem debitum in manus dicti Iohannis vel sui seruitoris aut nuncij, ad id deputatj, det et persoluat, sub pena excommunicacionis, Presentibus Paulo, sapiencia, et me Stanislao Klomyczky, actus presentis scriba.

<sup>1 16.</sup> III. 2 Sic!

Acta acticata coram Venerabilj ac Egregio uiro, mgro Iohanne de Stanyschevijcze, s. theologie professore, canonico ecclesie s. Floriani in Cleparz, rectore Alme Vniuersitatis Studij Cracoviensis, anno Dni 1493 in rectoratu eiusdem primo die Saturni vigesima septima 1 Aprilis 2.

- 1546. Die Saturni xxvij<sup>3</sup> Aprilis. Iohannes de Buda, studens Alme Vniuersitatis Cracouiensis, promisit Gregorio, eiui Cracouiensi, soluere decem grossos hine et infra pro festo Pentecosten secundum conscienciam actoris et ad suam fidem, sub censuris eclesiasticis. Presentibus ibidem mgro Iacobo de Gostynijn et me Mathia de Varscheuia, presentis actus scriba.
- 1547. Melchier de Glocz, studens Alme Vniuersitatis Cracouiensis, recognouit, se tenerj Simoni de eadem contrata grossos duodecim, quos dnus rector decreuit soluendos infra hinc et octauam, et nihilominus accionem eidem actorj pro butiro reservauit contra dictum Simonem. Presentibus, ut in actis.
- 1548. Die Solis xii Maij. Mgr. Martinus de Glogouia maiorj, actor, et baccalarius Valentinus de Nissa in acta postulauerunt inscribj, quod bacc. prefatus tenebitur soluere realiter et cum effectu vnum florenum hinc et infra duos menses prefato mgro Martino, in absencia sui Georgio, bacc. de Lukav, cui commisit, sub censuris eclesiasticis, si secus fecerit. Presentibus, ut in actis.
- 1549. Et idem mgr. Martinus <sup>6</sup> petiuit, pronunciari quendam baccalarium Nurunbergensem <sup>7</sup>, pedagogum in domo Ianuschkj, contumacem. Et dominus decreuit, procedendum in contumaciam, ad quam procedet bacc. prefatus de Lukav, dum et quando rectorem auisauerit pro eadem.
- 1550. Die Martis xxj<sup>8</sup> mensis Maij. Iohannes de Gdano, artium baccalarius, Iohannes de Vratislauia, etiam bacc., Philipus Elbynk, artium bacc., Clemens de Olomuncz, bacc., Michael de Buda, studens, Barnabas de Llijpa, quisque ipsorum in bursa Hungarorum, preter Philipum Elbijnch de bursa nova<sup>9</sup>, super quibusdam rixis et percussionibus, in platea Fratrum prope Nijkijelkarl inter se factis, coram dno rectore et dribus consiliarijs citati et iudicialiter vocati, rixas et realem percussionem, ex qua vnus enormiter whoeratus in caput extitit,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice >octaua<. <sup>2</sup> Actorum nri 1546—1613, Codicis pag. 518—537.

<sup>3</sup> In Codice >xxviij<. <sup>4</sup> 26. V. <sup>5</sup> = de contracta = de terra Glocensi. <sup>6</sup> Glogowita. <sup>7</sup> >Nurunbergensem<, sic! <sup>8</sup> In Codice >xxij<. <sup>9</sup> Alemanorum.

videlicet Michael de Buda, notorie et in tocius Vniuersitatis non paruam confusionem palam sunt confessati. Ex quibus quidem sic, ut premittitur, citatis et vocatis tres presumpti et comperti lesores et wlnus infligentes leso, utpote Iohannes de Gdano, Iohannes de Vratislauia, Philipus de Elbijnk, arcium bacc., quos propter huiusmodi transgressionem, per ipsos factam, et enormem excessum contra Statuta iurata, dnus rector cum suis consiliarijs, tunc assidentibus, decreuit et racionabili causa ducti decreuerunt, sentenciauerunt, ipsos sic excedentes esse puniendos et penandos, et singulos ipsorum penandum in vna sexagena siue duobus aureis hungaricalibus, irremissibiliter Vniuersitati dandum, soluendum infra hinc ad diem Sabbati future proximum inclusiue, sub pena vallata in tot sic principale decretum extensiua et sub censuris ecclesiasticis et sub pena vallata quam fideiussores in se susceperunt et in eadem se obligauerunt. Presentibus ibidem tunc dribus, ut in actis etc.

- 1551. Die Iouis xxiij<sup>8</sup> mensis Maij. In causa Alberti de Glocz, actoris, ex vna et Melchior de ibidem in facto lectisterniorum, que idem Albertus in suo hospicio reliquerat, per ipsum Melchior receptorum et aput Simon de Kotbus repositorum, que idem Simon occasione fertonis, per ipsum ipsi Malchior mutuati, recusat restituere vsque ad solucionem eiusdem fertonis, cuius solucionem recusat racione butiri, aput Simonem relictj, dominus decreuit, nichilo premissorum obstante, <sup>4</sup> Simon prefatus predicta lectisternia integraliter restituat, ipso Melchior consenciente, infra hine ad Sabbatum proximum<sup>1</sup>, sub pena iii florenorum, et dnus Melchior ut soluat fertonem, quem ei tenetur ex confessatis, sub eadem pena infra hine ad quindenam, reseruata accione ipsi Melchior pro butiro contra dnum Simonem. Presentibus, ut in actis, eciam seruitoribus Vniuersitatis.
- 1552. Die Saturni xxv Maij. Iohannes, baccalarius, cum alio Iohanne et Philipo, baccalarys, venientes ad terminum, eis prefixum iuxta obligacionem, petiuerunt dilacionem ad octauam, et dominus continuando priorem inscripcionem et obligacionem, consensit, sub eisdem censuris et obligacionibus, ut prius. Presentibus Stanislao, seruitore communitatis alias sapiencia, et me Mathia, actus presentis scriba etc.
- 1553. Die Saturni Iunij prima. Iohannes, baccalarius de Ostresow, actor, obtulit daturum se lacius in scriptis proposicionem ad primam iuris, et dnus rector admisit dandum, contra reum Nicolaum, bacc., rectorem scole ad s. Spiritum in hospitali.
- 1554. Eodem die. In causa dris 10 Vradislavita 2, operarius eius dris, allegauit, pro labore nullam 11 mercedem sibi dominum non satis-

<sup>1 25.</sup> V. 2 Sic! 3 In Codice \*xxiiij<. 4 ut. 5 Dantiscanus. 6 Wratislavita. 7 Elbingensi. 8 Cf. nrum 1550. 9 Warszawita. 10 medicinae, Regulae?, Drohobycensis?, Wittenbergensis? Basileensis?, Ursini? 11 \*nullam< deletum.

terisse, et dnus dr. allegauit, laborem per ipsum esse non finitum neque bene pauimentum laboratum. Et ipso operario dicente, se compleuisse totaliter laborem et opus, dnus rector dedit ad feriam terciam post Trinitatis conspiciendum laborem, si fuerit complete factus, in quod pars utraque consensit.

- 1555. In causa Georgij de Lluk idem Georgius pecijt, pronunciari contumacem, et dnus rector iam bis citatum iuxta relationem, factam per sapienciam, contumacem pronunciauit baccalarium Friburgensem, pedagogum, in domo Ianuskij manentem, contra quem literas seu processus contumacie decreuit promulgandos.
  - 1556. In causa illorum, qui percussionem publicam in platea fecerunt, vnus illorum, vtpote Iohannes, baccalarius de Gdano, veniens iuxta termini exigenciam ad dnum rectorem, pecijt, sibi terminum differri per octauam ad reponendum penam, quam occasione publice wlnerationis, in studente facte, incidit et luisse probatus est, iuxta Statuta Vniuersitatis indictam. Et dnus rector ei terminum prorogauit abhine per viij.
  - 1557. Die Veneris septima mensis Iunij. Ad relacionem Stanislaj mgr. Michael de Varadino, citatus per mgrum Laurencium de Olesznica<sup>5</sup> pro quadam violencia, facta in sua habitacione in bursa nova, prout idem mgr. Laurencius narrabat, et rector propter maturiorem deliberacionem in hoc facto suspendit negocium in crastinum ita tamen, quod idem mgr. Michael obligatus est, sub tricentis florenis et debito obediencie et iuramenti et sub excommunicacionis pena et sub exclusione ab Vniuersitate, quod debet stare pacifice in tali negocio usque ad crastinum terminum, qui sibi tune prefigitur cum suis complicibus. Presentibus mgro Iohanne de Glogouia et seruitoribus Vniuersitatis.
  - 1558. Die Saturni viij Iunij hora vesperorum. Iacobus de Czechanow, arcium baccalarius, apud acta presentia personaliter constitutus, recognouit, se tenerj quadraginta grossos polonicales Sthephano de Ieschow, quos se eidem hine ad quindenam, sub censuris ecclesiasticis, soluere obligauit. Et in continentj mgr. Petrus de Zambrzecz<sup>6</sup>, executor ex domini decreto, monuit eundem Iacobum, ut dietam summam infra dictam quindenam solueret, sub dictis censuris. Presentibus ibidem Venerabilibus viris mgris Bartholomeo de Sneyna et Alberto de Pnyewy, testibus etc.
  - 1559. Cristoferus de Lusatia, ut asseruit, baccalarius Coloniensis, interrogatus per dnum rectorem, an esset in sacris, videlicet acolitus, et an vellet subicj iurisdiccionj ipsius dnj rectoris et Statutis ipsius

<sup>1 4.</sup> VI. 2 Sic! 3 \*Friburgensem«, sic!, cf. nrum 1549. 4 Fratrum, cf. nrum 1550 et 1552. 5 In Codice >de Olszna«! 6 Świętopelk de Nieznanowice.

Vniuersitatis Cracouiensis, qui respondendo, se esse acolitum, non coactus nec compulsus, ymo data sibj libertate per dominum, sponte et libere subiecit se iurisdiccionij et Statutis predictis, in continentjque more aliorum intitulatus est et corporale solitum prestitit iuramentum<sup>1</sup>, dixitque insuper, quod diu fuit voluntatis sue, premissa fecisse<sup>2</sup>. Presentibus, ut supra.

1560. Sentencia diffinitiua, lata in causa cuiusdam controuersie, conspiracionis siue disensionis inter vngaricam et almanicam nationes, cuius controuersie ex parte nacionis vngarice mgr. Michael de Varadino, ex parte vero almanice mgr. Laurentius de Olszna et Vitus de Brunna, senior burse noue, principales auctores et actores fuerunt, coram dno rectore legittime introducta, idem dnus rector, assumptis sibj suis consiliarys et alys quibusdam assessoribus, de huiusmodi cause meritis, iuxta Statuta Vniuersitatis simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicy, cognoscens per ea, que ex propositis, responsis et confessis cognouit, ad suam diffinitiuam processit sentenciam, quam in presentia dictorum principalium citatorum, sedens pro tribunali, in scriptis tulit et promulgauit ac pronunctiauit in hunc, qui sequitur, modum: Cristi nomine invocato, pro tribunalj sedentes, solum Deum pre oculis habentes, de dnorum assessorum et consiliariorum consilio in causa cuiusdam controuersie, inter vngaricam et almanicam naciones coram nobis introducta, per hanc nostram diffinitiuam sentenciam dicimus, decernimus, pronunctiamus et condempnamus mgrum Michaelem de Varadino exigente culpa et excessu suo, contra Vniuersitatem facto, in quo eum legittime comperimus, in viginti florenis, et vt malicie precludatur via, obliget se many propria ad acta nostra, sub pena proscripcionis et exclusionis ab Vniuersitate, pacifice et quiete viuere et suos complices ad hoc inducere pro sua maiori principalitate, baccalarium vero Cristoforum <sup>8</sup> condempnamus similiter in duodecim florenis. Mgr. autem Vitus de Brunna, senior burse noue, teneat se et suos honeste et adhortetur eos, ut pacifice et quiete viuant et studeant, personis extraneis se non permiscendo, et similiter mgr. Laurentius, sub pena xx florenorum et exclusionis ab Vniuersitate. Volumus autem, quod dieti condempnatj satisfaciant huic nostre sentencie, sub censuris ecclesiasticis, infra hinc et quindenam. Presentibus, ut supra, et me Martino Iohannis de Lathowycz, actorum scriba.

1561. Lune x Iuny. Venerabilis vir, mgr. Iohannes de Glogouia, apud acta presentia et coram dno rectore personaliter constitutus, recognouit, se tenerj decem marcas pecunie communis Vener. mgro Bernardo <sup>4</sup> de Byszkupye <sup>5</sup>, quarum tres obligauit se soluturum, sub censuris ecclesiasticis, pro festo s. Iohannis Baptiste proxime venturo <sup>6</sup>,

¹ Cf. Album studiosorum Univ. Cracov., Π 22, commut. aestiv. a. Dni 1493:

Cristophorus Valentini de Kothwycz, dioec. Misnensis, artium lib. bacc., Coloniae promotus, nostrae Universitati incorporatus, solvit totum«.

² Sic!

Kotwicensem de Lusatia.

⁴ Episcopio.

⁵ alias de Cracovia.

⁶ 24. VI.

esiduas vero septem soluet similiter ad tempus, per probos homines leterminandum et statuendum proximo die dominico in villa Trandnovycze. Presentibus ibidem Mathia de Strzeszow, arcium baccalario, et Mathia de Warschowia, clerico Poznaniensis diocesis, et me Martino de Lathowijcz, actorum scriba.

- 1562. Die Martis x j Iunij. In causa Iohannis² de Ostreszow et Nicolaj de Skawyna, baccalariorum, dnus rector³ nolens accelerare in facto, dedit eis ad concordandum hinc ad octauam, alias in defectu concordie in ipsa octaua, auditis et intellectis clarius ipsarum parcium allegatis et responsis, iusticiam ipsis partibus iuxta Statuta Vniuersitatis ministrabit. Presentibus ibidem Venerabilibus et Egregys viris, dribus et mgris Iohanne de Oszwyanczyn, Bartholomeo de Sneijna, Petro de Zambrzecz et Martino de Cracouia, et me Martino de Lathowycz, actorum seriba.
  - 1563. Die Saturni xxij Iuny. Baccalarius Iohannes de Gdano veniens propter absenciam sui benefactoris, qui pecuniam a parentela solet eidem deferre, petiuit sibi dilacionem fieri ad octauam, sub eadem obligacione et censura. Et dominus consensit.
  - 1564. In causa Venerabilis mgri Albertj de Brudzewo, procuratoris Vniuersitatis, et Vener. mgrorum Iohannis de Glogouia et Stanislaj Byel de Noua ciuitate , tanquam fideiusorum pro mgro Michaele de Waradino, occasione census retenti de domo burse Vngarorum et ipsius mgri Michaelis de Waradino, principalis debitoris, item in causa dicti mgri Alberti, procuratoris, et mgri Iohannis Zomerfelt occasione similis census, item in causa controuersie Hungarorum et Almanorum quantum ad dictum mgrum Michaelem de Varadino, cui hodie est vltima dies ad satisfaciendum sentencie diffinitiue, in hac causa late et superius in actis descripte et contente , dominus terminos hodiernos ad feriam quintam proximam de ipsarum parcium consensu continuauit et suspendit ad idem faciendum. Presentibus bedellis Vniuersitatis.
  - 1565. Die Martis xxv Iuny. Discretus Iohannes de Buda, studens Cracouiensis, constitutus personaliter apud acta presentia, recognouit, se tenerj vnum florenum vngaricalem Discreto Mathie de Villa Simonis, quem se eidem hine ad octauam, sub censuris ecclesiasticis, soluere obligauit. Presentibus Venerabili mgro Petro de Zambrecz et Paulo, sapiencia.
  - 1566. Die Iovis xxvij mensis Iuny. In causa controuersie inter almanicam et vngaricam nationes, quantum ad mgrum Michaelem de Waradino, terminus ad soluendum xx florenos, racione pene,

<sup>1 16.</sup> VI. 2 - Kosmider« paterno nomine dicti. 3 In Codice - rector rector«. 4 In Codice - Stanislaj de Byel Noua ciuitate«. 3 Cf. nrum 1560. 27. VI.

contente in sentencia prescripta, continuatur per dnum rectorem hinc ad octauam. Presentibus Venerabilibus viris mgris Bartholomeo de Sneyna, decretorum dre etc., et Petro Zambrzecz etc.

- 1567. Ego mgr. Michael de Varadino fide bona promitto, pacifice viuere et quiete, nec dare occasionem alicui sedicioni, sub pena proscripcionis, iuxta facultatem meam do probabilitatem , et alios ad hoc non inducam. Hoc manu propria subscripsi.
- 1568. In causa Venerabilis virj mgrj Albertj de Brudzew, procuratoris Vniuersitatis, et mgrj Iohannis Somerfelt, occasione census de domo burse Hungarorum, dominus ad instanciam dicti mgrj Albertj et in contumatiam dicti mgrj Iohannis Somerfelt, non comparentis, decreuit monitorium contra eundem mgrum Iohannem pro sex marcis et xviij grossis, quod soluat infra sex dies, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, ut supra.
- 1569. (28 Junii). Idem mgr. Iohannes in crastino veniens, arestauit contumaciam vnha cum monitorio, subiciens se soluturum tres marcas infra hine ad quatuordecim dies, reliquas tres cum residuo, si Vniuersitati placuerit et decreuerit idem faciendum, dum et quando convocata fuerit. Et rector utrumque pro rato habuit et ad Vniuersitatem remisit.
- 1570. Die Veneris quinta Iuly. Dnus rector Iohannj de Gdano, baccalario, continuauit et prorogauit terminum ad soluendum pecuniam occasione certe percussionis, superius in actis contente et descripte<sup>4</sup>, sub reincidencia sentencie excommunicacionis et grauioribus, a qua excommunicacione ob spem solucionis absolutus fuit hinc ad vnum mensem. Presentibus, ut in actis.
- 1571. Die Saturni sexta Iuly. Vincentius de Transiluania et Sebestianus de Septem castris occasione certe controuersie, inter eos facte, concordauerunt per medium Venerabilis virj mgrj Iohannis de Glogouia, arbitrj ex commissione dnj rectoris specialj, hoc modo videlicet, quod pro quodam gladio hine inde dicti concordatj soluent per medium florenum, alias vnus, videlicet Vincentius, cuius gladius fuit, patiatur dampnum in medio floreno racione dicti glady, ipse vero Sebestianus soluet infra quatuordecem dies proxime sequentes medium florenum, vt premittitur, quodque per amplius fraterne et in caritate viuant, vnus alium nec per se nec per alium, nec hic neque alibj impediendo, sub pena triginta florenorum, medietas pro arbitro predicto et alia medietas pro parte passa in casu convencionis conuertenda 3. Presentibus, ut in actis.

<sup>&#</sup>x27; \*probabilitatem «? In Codice \*p9litatem «, sic! \* Sommerfeld-Aesticampianus.

Sic! \* Cf. nrum 1563.

- 1572. In causa mgrj Michaelis de Waradino occasione census de 10mo burse Vngarorum, videlicet quatuordecem marcarum. Vniuersitati Lebitarum, dnus rector vna cum consiliarys suis ac decanis facultatum vigore commissionis et remissionis Vniuersitatis, eis factis, concluserunt, quod dictus mgr. Michael propter inopiam et allegationem odardj¹ sit liber, et non soluat quatuor marcas, quas eidem remiserunt et dimiserunt de dicta summa quatuordecem marcarum, tres tamen marcas cum quatuordecim grossis, quas aduc ad racionem decem marcarum tenetur, soluet ad tempora infrascripta, videlicet: pro festo s. Michaelis² vnam marcam, pro festo Natiuitatis Cristj aliam similem marcam, terciam vero marcam cum quatuordecim grossis pro medio Quadragesime³, temporibus proxime et immediate sequentibus, sub censuris ecclesiasticis. Ad quod faciendum hoc modo dictus mgr. Michael, ibidem presens, se sponte submisit et obligauit. Presentibus, ut supra⁴.
  - 1573. Die Martis nona mensis Iuly. Andreas Gregorius de Myednijewijcze, studens Cracouiensis, proposuit contra Iohannem de Ostrzeszow, baccalarium, quomodo ipse eum traxit et trahit ad iudices non suos contra priuilegia et Statuta Vniuersitatis, petens et implorans benignum officium dnj rectoris, cuius se tuicioni subicit tanquam iudicis sui immediatj, in presencia eiusdem Iohannis, bacc., petentis terminum ad deliberandum. Et obtinuit ad octawam. Presentibus, ut in actis.
  - 1574. Die Iouis xj mensis Iuly. Georgius de Heijligeben, citato Georgio de Branszberg, proposuit contra eum, quomodo ipse eum coram certis personis diffamauit, appellando eum esse illegitime natum, per hoc sibj magnam iniuriam irrogando, in presentia dicti ex aduerso Georgy de Branszbergk, qui premissa se dixisse ex aliorum auditu et fama aliorum confessus est, eaque dicta ibidem reuocauit, nec scire se dixit aliquod mali de eodem, eademque dicta coram illis, coram quibus protulit, eciam reuocabit personaliter. Submisit se insuper idem Georgius de Branszbergk manu stipulata, sub pena carceris, si aliquando premissa eum dicere contigerit infamatoria. Presentibus Venerabilibus Iohanne de Reguly, Petro Zambrzecz et Paulo, sapiencia.
  - 1575. In causa Iohannis de Buda et Paulj de Myszkolcz, baccalarii, occasione quatuor florenorum. dominus continuauit terminum ad idem faciendum ad quindenam, et interim dictus Iohannes querat fideiussorem, et habebit duos florenos.
  - 1576. Iohannes de Thorun per Paulum, sapienciam, ad diem hodiernam citatus ad instanciam Andree de Mnyschewo. non comparens in termino, pronunctiatur contumax per dnum rectorem.

<sup>1 &</sup>gt;odardje, sic! 2 29. IX. 2 2. III 1494. 4 In margine posteriore adscriptum manu: >Mgr. Michael de Waradino ad extimacionem debiti infrascripti soluit dno procuratori (Universitatis) vnam marcam, teneturque aduc duas marcas cum quatuordecim grossis Die Iouis x Aprilis 1494e. 5 - Andrea e deletum. 6 Kosmider.

- 1577. Die Iouis¹ Veneris² xij Iuly. In causa Nicolaj de Lubyenya et Erasmj de Cracouia, baccalarii, terminus hodiernus continuatur ad feriam tertiam proximam³ ad idem faciendum. Presentibus, ut in actis.
- 1578. In causa Iohannis de Buda et Paulj de Myszkolcz, baccalarii, idem Paulus, bacc., ex bona voluntate dedit dicto Iohannj duos florenos ad racionem quatuor florenorum, de quibus supra in actis<sup>4</sup>, pro quibus duobus florenis Emericus de Pescht<sup>5</sup>, bacc., apud acta presentia constitutus personaliter, fideiusit et cauit ac promisit se soluturum dicto Paulo eosdem duos florenos casu, quo idem Iohannes uel suus nunctius a fratre suo in Myszkolcz eosdem quatuor florenos ex toto reciperet aut receptos in via uel quocunque alio casu amitteret. Insuper idem Iohannes promisit releuare dictum Emericum occasione dictorum duorum florenorum eosdemque casu, quo eos idem Emericus solueret, obligauit se eidem vice uersa soluturum, quodque dictus Iohannes nunquam gloriabitur tanquam de victoria contra dictum Paulum, sed semper gracias aget.
- 1579. Die Martis xvj mensis Iulij. Andreas de Mnijschewo proposuit contra Iohannem de Thorwn, quomodo ipse eum fferia quarta ante festum s. Margarethe in fforalj neseitur, quo spiritu ductus, falanga et terra percussit animo iniuriandj, quam iniuriam extimauit ad centum fflorenos, petens, per dnum iuxta Statuta eundem condempnarj, in presentia dicti ex aduerso principalis Iohannis, qui animo et intentione litem legittime contestandj negauit narrata, prout narrantur, et petiuit, petita fierj non debere. Et datur ad probandum, et interim concordabunt infra hine ad octauam. Presentibus, ut in actis.
- 1580. Iohannes de Blonije, baccalarius, citato legittime Iohanne de Ostrzeschow, proposuit contra eum, quomodo hodie in pallatio habitacionis dnj rectoris ausu temerario ipsum verbis turpissimis, asserens ipsum scrofam mazouianam et quomodo Mazouite ceduntur, ut scrophe, quomodoque ipse est ignarus gracie 10 et in omnibus ydyota et causarum destructor, omnia animo iniuriandj faciens et in ipsius infamiam et sue fame denigrationem coram sapiencys et nonnullis studentibus, ibidem presentibus, quam iniuriam extimauit et verba infamie sibj, ut premittitur, irrogata extimat ad centum florenos, petens, per dominum condempnarj, in presentia dictj Iohannis de Ostrzeschow, petentis ad deliberandum. Et obtinuit ad octauam. Presentibus, ut in actis.
- 1581. Die Martis penvltima<sup>11</sup> mensis Iulij. Erasmus de Cracouia, baccalarius, confessus est, se tenerj duos florenos Martino de Poznania, aurifabro, quos ex huiusmodj confessatis dominus decreuit

<sup>1 \*</sup> Jouis \* deletum. 2 \* Veneris \* insuperscriptum. 3 16. VII. 4 Cf. nrum 1575. 5 Sic! 6 10. VII. 7 \* fforalj \*, sic! 8 = palanga. 9 Kosmider. 10 \* gracie \*? 11 \* xxx \* insuperscriptum.

- > Luendos, sub censuris ecclesiasticis, hinc ad quindenam. Et in contientj dictus Erasmus de mandato dominj monitus est per Paulum, sanciam, ibidem in iudicio, ut infra dictum tempus huiusmodj duos renos sub dictis censuris solueret cum effectu, alias extunc etc. resentibus ibidem Venerabilibus viris, dnis Petro de Zambrzecz et berto de Pnyewy, dnj rectoris consiliarijs.
- Albertus de Pnyewy protestatus est contra eundem dnum rectorem, quod non posset habere audienciam apud dnum rectorem. Et in continenti dnj consilyary, presente rectore et audiente et seruis¹ communitatis², protestati sunt, quod quantum in eis erat et in dno rectore, paratj fuerunt iusticie complementum ipsi mgro Alberto de Pnyewy et parti citate, Simonj de Pnyewy, ministrare, et inducebant mgrum tamquam actorem, vt si aliqua haberet proponere contra reum, tunc proponeret. Ipse autem renuit proponere et nichil fecit, solum dixit, interrogetur reus, si habet aliquid contra me; reus autem, quia non intererat sua proponere sed ad proposita respondere, actore nichil faciente, absolutus est ab instancia et recessit. Postea, finito iudicio, idem mgr. Albertus volebat facere quandam relacionem, ad quam audiendum voluit reum esse presentem, et dnus rector ex superhabundantj iussit reum per Paulum, sapienciam, querere, qui non est inventus. Presentibus, ut in actis.
  - 1583. Die Mercurij vij Augustj. Georgius de Lukaw, arcium liberalium baccalarius, consensit in absolutionem Valentino de Nisa hine ad quindenam ob spem satisfactionis medy floreni, sub reincidencia et grauioribus, recognouitque, se habuisse ab eodem Valentino medium florenum ad racionem vnius floreni, superius in actis sibj per dictum Valentinum obligatj<sup>3</sup>. Presentibus, ut in actis.
  - 1584. Die Martis xiij mensis Augusti. In causa Mathie Gomolka, laijej, cursoris de Cracouia, et Valentinj Kiinath de Cracouia, studentis Vniuersitatis Study Cracouiensis, terminus hodiernus continuatur ad idem faciendum hine ad feriam tertiam proximam post proxime venturum festum s. Bartholomej <sup>4</sup>. Presentibus, ut in actis.
  - 1585. Die Martis xxvij mensis Augustj. Discretus Valentinus Kiinathowijcz de Piscaria<sup>5</sup>, studens, ad instanciam Prouidj Mathie Gomolca, laycj, cursoris de Cracouia, citatus, in termino continuato et prorogato non comparens, per dnum rectorem pronunctiatur contumax. Presentibus, ut in actis.
  - 1586. Die Iovis xxviiij<sup>6</sup> mensis Augusti. Venerabilis Arnastus<sup>7</sup>, baccalarius arcium, cittatus ad instanciam Iohannis

<sup>1 =</sup> famulis. 2 = Universitatis. 2 Cf. nrum 1555? 4 27. VIII. 5 = de suburbio Cracoviensi >Rybaki<. 6 In Codice >xxviij<. 7 Sic!

Gyerlyczer, Famosi ciuis Cracouiensis, ob non solucionem vnius marce, prout actor asserebat, bace. petiuit, sibi fieri deliberacionem infra hine ad quindenam. Et dnus rector concessit magis in spem concordie parcium, alias ad idem faciendum, sub censuris.

- 1587. Die prima Septembris anno Dni 1493. Honorabiles dnj Bartholomeus de Meysa, Thomas de Apath et Vincentius de Yszyeth¹ Yseep, arcium liberalium baccalary, apud acta presentia et coram dno rectore ex commissione Vniuersitatis personaliter constitutj, conduxerunt domum alias bursam Vngarorum pro futuro anno, qui incipiet a festo proximo s. Michaelis², pro natione Hungarorum pro decem octo marcis, pro quibus cauit et fideiussit Venerabilis vir mgr. Iohannes de Glogouia, collegiatus maioris Collegy artistarum, ibidem eciam presens et personaliter constitutus, promisitque et obligauit se huiusmodj xviij marcas pro eis in defectu eorum solucionis, sub censuris ecclesiasticis, soluturum, medietatem ad ffestum s. Georgy³, aliam vero medietatem pro festo s. Gallj annj sequentis⁴. Si autem voluerint ipsj dnj Hungarj huiusmodj domum ab ipsa Vniuersitate conducere ad alios sequentes futuros annos, extunc, prout ipsa Vniuersitas conclusit, quod quolibet anno soluent vigintj marcas, quotquot fuerint inhabitantes ipsam domum, siue multj siue paucj. Presentibus, ut in actis.
- 1588. Die Martis tercia mensis Septembris. In causa Valentinj de Piscaria et Mathie Gomolka<sup>5</sup> terminus hodiernus propter certam causam per dominum continuatur ad idem faciendum hine ad quindenam. Presentibus, ut in actis.
- 1589. Die Mercurij quarta mensis Septembris. Thomas de Sawa, studens Cracouiensis, constitutus apud acta presentia et coram dno rectore, sponte, libere, non compulsus neque coactus, sed sponte et libere recognouit, se furto recepisse de cistis Paulo de Vijhel quinque florenos et Petro de Hust quatuor florenos, quos recognouit se tenerj eisdem et consensit, quod dicti Petrus et Paulus mittant ad patrem suum pro solutione dictorum nouem florenorum, et post responsum, a patre fiendum, consuletur de viteriori cum eodem Thoma.
- 1590 6. Die Iouis xij mensis Septembris. Discretus Ambrosius Ivtrobutrensis, studens Cracouiensis, ad acta presencia personaliter constitutus. Honeste dne Elizabeth Paulova de Cracouia pro quatuor octualibus ceruisie, per decem grossos quodlibet octuale, infra hine ad quindenam se sub censuris sibi soluere obligauit, alia vero tria octualia residua ante festum nunc instans Omnium ss. eciam soluet, ad acta presencia solucionem ponendo. Et in continenti per seruitorem Vniuersitatis est monitus.

 <sup>1 &</sup>gt; Yszyeth« deletum.
 2 29. 1X.
 3 24. 1V 1494.
 4 16. X 1494.
 5 Cf. nrum 1585.
 6 Nrus 1590 bis in Codice scriptus, sed prior deletus.

- 1591. Prouidus dnus Stanislaus, appotecarius, de Cracouia ciuis, petiuit a Venerabili mgro Stanislao¹, licenciato in medicinis, vnam nensam valoris vnius marce minus sex grossis, ipsi domino citato mutuam, vnum birretum valoris vnius floreni cum medio, candelas duas pereas et pro receptis medicinarum vnum florenum, vna cum litis expensis condemnando² et ad restituendum per dnum rectorem cogi, iusticia mediante, in presencia dicti mgri Stanislai, citati, negantis narrata, prout narrantur. Et datur ad probandum ad octauam. Presentibus dnis consiliarijs.
- 1592. Hieronimi Ruchoczskj<sup>2</sup>, actoris, et Leonardi, baccalarij de Lublin, terminus ad describendum ad feriam terciam proximam<sup>3</sup> continuatur. Presentibus consiliarijs.
- 1593. Die Martis xvij Septembris. Discretus Benedictus de Nova Sandecz, in scola s. Stephani Cracouie moram agens, contra et aduersus Discretum Iohannem de Treben proposuit, quomodo sibi, in die s. Bartholomei de Mogyla equitando, duo winera cruenta gladio inflixit, vnum in barbam et aliud in collum, petens, ipsum Iohannem, lesorem, per dnum rectorem ad sctisfactionem cogi, in presencia dicti Iohannis de Treben, citati, negantis narrata, prout narrantur. Et datur ad probandum ad octauam. Presentibus dnis consiliarijs.
  - 1594. Iohannes de Gedano 6, studens Cracouiensis, in bursa philozophorum stans, petiuit a Georgio, studente de Gdano, in bursa philozophorum quondam moram agente, tunicam valoris duorum florenorum, pelliceam albam agnellinam pro medio altero floreno, caligas viridi coloris pro media marca, camisiam pro quatuor grossis, in presencia dicti Georgij, confitentis, a predicto Iohanne res predictas recepisse, de quibus sub censuris respondebit iuri parendo infra hinc in quindena. Presentibus, ut in actis.
  - 1595. Die Martis xxiiij mensis Septembris. Ieronimi Rochoczkj² et Leonardi de Lublin in causa dominus de consensu ipsius Ruchoczkj² et Leonardj, parcium, amputando omnes controuersias occasione expensarum, per ipsum Leonardum ipsi Ieronimo factarum, decreuit, ut ipse Ieronimus Ruchoczkj soluat vnum florenum et octo grossos, seu defalcet ipsi Leonardo ad racionem trium florenorum, per ipsum Leonardum ipsi Ruchoczkj debitorum; decreuit eciam, ut ipse Leonardus soluat huiusmodj debitum residuum, videlicet vnum florenum, hodie per totam diem, residuum vero florenum absque 6 grossis infra hine ad festa bb. apostolorum Simonis et Iude², sub censuris eclesiasticis; decreuit eciam, ut ipse Leonardus restituat illj res omnes, quas habet in camera in depositum depositas, hodie per totam diem, sub eisdem censuris. Presentibus dominis.

¹ Selig de Cracovia. ² Sic! ³ 17. IX. ⁴ Cf. nrum 1602. ⁵ 24. VIII. ⁶ In Codice ∍Gadano ϵ. ७ 28. X.

- 1596. Die Martis xxiiij Septembris. Iohannes de Treben proposuit contra Benedictum de Nowa Sandecz, quod contra ipsum parat insidias et certos homines subordinauit dominico die proxime preterito<sup>1</sup>, ipso Benedicto negante. Et datur ad probandum ad feriam quintam proximam<sup>2</sup>, et ibidem eciam idem Benedictus inducet testes super negotio principalj contra ipsum Iohannem, per Paulum, sapienciam, citatum. Presentibus consiliarys dni rectoris.
- 1597. Die Iouis xxvj Septembris. Iohannes de Treben contra Benedictum de Nowa Sandecz super proposicione sua de diffidatione produxit testes infrascriptos, qui iurarunt in forma in presentia ipsius Benedicti, ex aduerso principalis: Paulus de Monte regio, Iohannes de Wratislawia, Martinus de Budyschyn, Ieorgius de Branszbergk, Petrus de Monte regio, Cristoforus de Dreszen. Presentibus, ut in actis.
- 1598. Die Iovis xxvi Septembris. Iohannes, baccalarius de Cracouia, citatus ad instanciam seruitorum communitatis maioris Collegy, videlicet per Albertum, coquinistam, et Nicolaum, tercianum, recognouit, se debitorem esse illorum: vni tenetur octo grossos, alteri tres grossos. Idem debitor petiuit, sibi fieri dilacionem per quindenam, sub censuris eclesiasticis. Presentibus, ut in actis.
- 1599. Ffranciscus de Lypa, citatus ad instanciam Iohannis de Ribno, nouiter examinati<sup>3</sup>, cognouit, se illum percussisse et capillasse iuxta proposicionem citantis. Et rector eidem percussorj indixit penam Vniuersitatis x grossorum, soluendam prima iuris, sub censuris, nihilominus eidem percussorj seruauit terminum ad lacius aliquid dicendum in eodem termino, propter absenciam consiliariorum.
- 1600. Valentinus de Wratislawia, mgr. arcium, ad instanciam mgrj Michaelis de Waradino citatus, non comparens, per dnum rectorem pronunctiatur contumax. Presentibus, ut in actis.
- 1601. Die Lune vltima mensis Septembris<sup>4</sup>. Georgius de Gdano recognouit, se tenerj Venerabilj mgro Nicolao de Wratislauia, seniorj burse philosophorum, vndecim grossos racione cameralium, quos obligauit se soluturum hine ad octawam, sub censuris. Presentibus, ut in actis. Et in continentj est monitus per seruitorem Vniuersitatis.
- 1602. Die Martis prima mensis Octobris. Benedictus de Nowa Sandecz produxit testes contra Iohannem de Tereben<sup>5</sup> super sua proposicione, qui iurauerunt in forma in presentia ipsius Iohannis, videlicet: Iohannes de Szapolno et Simon Chabyelyno, studentes Cracouienses. Presentibus, ut in actis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 22. IX. <sup>2</sup> 26. IX. <sup>3</sup> baccalarii artium. <sup>4</sup> 30. IX. <sup>5</sup> Sic!

- 1603. Prouidus Stanislaus, appotecarius, induxit in testem Honorabilem Stanislaum de Cracouia, baccalarium arcium, contra mgrum Stanislaum<sup>1</sup> de Cracouia super proposicione sua, superius in actis contenta<sup>2</sup>, qui iurauit in forma. Presentibus, ut in actis.
- 1604. Francisco de Lyppa dnus rector continuauit et prorogauit terminum ad soluendum penam x grossorum occasione certe capillacionis hine ad festum Gallj<sup>8</sup>, sub eisdem censuris etc. Presentibus, ut in actis.
  - 1605. Die Iouis tertia Octobris. Venerabilis mgr. Melchyer de Lygnycz, canonicus Ligniciensis et Bregensis ecclesiarum collegiatarum, recognouit, se tenerj Prouido Iohannj Freben<sup>4</sup>, ciuj Cracouiensi, vnum florenum cum quatuor grossis pro certo libro, pro quo debito idem dnus canonicus obligauit se, sub censuris, componere cum Nicolao Schyynyk<sup>5</sup>, ciue Cracouiensi, in Lygnycz, alias infra hinc et festum s. Elizabeth<sup>6</sup> idem dnus canonicus dicto Iohanni huiusmodj debitum, sub censuris ecclesiasticis, se soluere obligauit. Et in continentj idem dnus canonicus est per Stanislaum, sapienciam, monitus, ut iuxta obligationem ad ipsum terminum soluat. Presentibus, ut in actis.
    - 1606. Die Saturnj vta Octobris. Benedictus de Nowa Sandecz contra Iohannem de Treben Nicolaum de Zamotulj, laycum, in contumatiam eiusdem Iohannis in testem induxit, qui iurauit in forma. Presentibus, ut in actis.
    - 1607. Iohannes de Cracouia, baccalarius, obligauit se soluturum vnum fertonem, sub censuris, hine ad octawam Honeste dne Agnetj, propinatricj ceruisie apud Glijwijczowa. Et in continentj est per seruitorem Vniuersitatis monitus etc. Presentibus, ut in actis.
    - 1608. Die Martis viij Octobris. In causa Benedictj de Nowa Sandecz et Iohannis de Treben dominus ad instanciam dictj Iohannis per suum decretum indixit dictis Iohannj et Benedicto caucionem iuratoriam, quod hinc inde stabunt in pace. Et in continentj hinc inde dictj Iohannes et Benedictus, satisfaciendo decreto dominj, iurauerunt, quod stabunt in pace et posuerunt huiusmodj caucionem iuratoriam. Et in continentj idem Benedictus in presencia ipsius Iohannis, ad hoc specialiter citatj, petiuit, per dominum in causa et negotio principali concludj. Et dominus conclusit<sup>5</sup> ad primam iuris. Et in continentj dictus Iohannes per Paulum, sapienciam, de mandato dominj et ad instanciam ipsius Benedicti citatus est in audientia ad videndum et audiendum, sentenciam ferrj et pronunctiarij ad primam iuris. Presentibus, ut in actis.

23

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Selig. <sup>2</sup> Cf: nrum 1591. <sup>3</sup> 16. X. <sup>4</sup> >Freben«, sic! <sup>5</sup> Sic! <sup>6</sup> 19. XI.

- 1609. Iohannes Basa de l' Piscaria, arcium liberalium baccalarius, ad instanciam Discretj Albertj Virowszky, organiste, citatus, non comparens, per dnum rectorem pronunctiatur contumax. Presentibus, ut in actis.
- 1610. Die Iouis x Octobris. In causa Benedictj de Nova Sandecz et Iohannis de Treben dnus rector terminum hodiernum ad videndum ferrj sentenciam ob spem concordie continuauit et prorogauit ad primam iuris, videlicet Sabbatum proximum<sup>2</sup>, in presentia ipsarum parcium. Presentibus, ut in actis.
- 1611. Die Saturni xij Octobris. In causa Benedictj de Nova Sandecz et Iohannis de Treben dominus ad peticionem et instanciam ipsius Iohannis prefixit sibj terminum peremptorium ad primam iuris, videlicet diem Martis proximum<sup>8</sup>, ad excipiendum contra testes ipsius Benedicti, pendente tamen conuentione, alias si non dederit exceptiones, ipsa prima iuris dominus procedet ad prolationem ipsius sentencie, prout conclusum est, presente dicto eciam Benedicto etc. Presentibus, ut in actis.
- 1612. Die Martis xv Octobris hora tertiarum. Venerabilis vir mgr. Petrus de Zambrzecz 4 etc., executor per dnum rectorem datus, ad instanciam Benedicti de Nova Sandecz Iohannem de Treben, ibidem in iudicio apprehensum, eitauit ad videndum et audiendum in causa wlneracionis, inter ipsos Benedictum et Iohannem pendenti, iterum quatenus opus sit concludj et sentenciam diffinitiuam ferrj, ad horam vesperorum audienciam consuetam hodierno die eidem terminum assignando. Presentibus, ut in actis.
- Sentencia diffinitiua. Cristi nomine invocato, pro tribunalj sedentes et solum Deum pre oculis habentes, per hanc nostram diffinitiuam sentenciam, quam de iuris peritorum et consiliariorum nostrorum consilio ferimus in his scriptis, pronunctiamus, decernimus et declaramus in causa, coram nobis vertenti inter Discretos Benedictum de Nowa Sandecz, actorem, ex vna et Iohannem de Treben, reum, occasione certe wlneracionis partibus ex altera, ipsum Iohannem de Treben predictum Benedictum percusisse wlnerasseque usque ad grauem sanguinis effusionem illicite, inique, iniuste temereque, et de facto eidemque Benedicto grauem iniuriam irrogasse et pro huiusmodj wlnera personam suam lesisse et deturpasse, per hocque contra Statuta Vniuersitatis nec non et iuramentum suum fecisse premissaque sibj facere minime licuisse neque licere, proptereaque ipsum Iohannem ad expediendum cirruricum 5, qui ipsius Benedicti curam gessit, nec non in decem florenis hungaricalibus racione percusionis et iniuriarum huiusmodj eidem Benedicto, racione vero pene Vniuersitati in vna sexagena nec non in expensis,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> suburbio. <sup>2</sup> 12. X. <sup>3</sup> 15. X. <sup>4</sup> Świętopełk de Nieznanowice. <sup>5</sup> Sic!

propter ea in huiusmodj causa coram nobis legittime factis, condempnandum fore et condempnamus, ipsarum expensarum taxacionem nobis in posterum reservantes. Anno dni 1493 die Martis xv mensis Octobris lecta, lata et in scriptis pronunctiata est presens suprascripta sentencia diffinitiua per Reuerendum patrem Iohannem de Stanyschewycze, s. theologie professorem, canonicum s. Floriani ac rectorem Alme Vniuersitatis Inclitj Study Cracouiensis, instante Benedicto de Nowa Sandecz, principali, in presentia Iohannis de Treben, ex aduerso principalis, ad hoc specialiter citatj. Presentibus ibidem Venerabili ac Prouido mgro de Zambrzecz, canonico s. Floriani, et Paulo, seruitore Vniuersitatis, et me Martino Iohannis de Lathowycz, notario publico, etc.

Acta acticata coram Venerabili ac Egregio viro, mgro Iohanne de Ossuanczim, s. theologie professore, custode eclesie collegiate s. Ffloriani in Cleparz, rectore Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, anno Dni 1493 (commutatione hiemali 1493/94) in rectoratu eiusdem primo .

1615. Saturni xxvj Octobris. Discretus Iohannes de Treben, studens, citatus ad instanciam Benedicti, studentis de Nova Sandecz, petentis ab ipso Iohanne solucionem decem florenorum, racione wineracionis sentencialiter dicto Benedicto adiudicatorum, in presencia dicti Iohannis de Treben, allegantis, testes in ea causa, contra et adversus ipsum inductos, sibi suspectos fuisse et nunc usque modo esse, et propter ea ad Vniuersitatis decanos a tali sentencia diffinitiua, per antecessorem rectorem <sup>8</sup> in ipsum lata <sup>4</sup>, appellasse, ipso Benedictó in contrarium petente, vt dictus Iohannes de Treben pro se ffideiussores de parendo iuri et soluendo iudicato poneret et statueret. Qui quidem Iohannes, fideiussoribus carens, in defectuque eorum ex decreto domini et consensu partis, ibidem iurj parere usque ad finalem dicte cause conclusionem et quietacionem iurauit. Et dominus in continenti terminum hinc ad 5tam Nouembris ad uidendum, si est legitime appellacio facta et in nullo neglecta, alias ad uidendum confirmari conclusionem, prius factam, partibus predictis prefixit. Presente ibidem Paulo 5, Vniuersitatis seruo.

1616. Mgr. Iohannes de Schadek, rector scolarum ad s. Mariam Cracouie, citatus ad instanciam Discreti Alberti de Vogstath, arcium

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sacrano. <sup>2</sup> Actorum nri 1615—1661, Codicis pag. 537—556. <sup>3</sup> Staniszewski. <sup>4</sup> Cf. nrum 1613. <sup>5</sup> Cracovita.

baccalarij, qui mgr. contraueniendo disposicioni Statutorum rectoris, per procuratorem Iohannem, baccalarium de Radom, ad terminum venit. Et dominus, attento Statutorum rectoralium despectu, per predictum mgrum tali modo facto, refutato procuratore, ex officio et ex superabundanti terminum hodierne diei hinc ad primam iuris pro pena exigenda continuarj iussit. Presente Paulo, Vniuersitatis seruo.

- 1617. Mgr. Stanislaus <sup>1</sup> de Srzbrna <sup>2</sup> Gorka, cittatus ad instanciam Iodoci, librorum ligatoris, studentis, ob non solucionem de tribus voluminibus ligatis et corio tectis Ambrosiane edicionis <sup>3</sup>, allegantis, mutua disposicione de septem grossis a singulis pactatum inter eos extitisse, mgro negante et dicente, solum ab omnibus tribus voluminibus de septem grossis secum condictasse, ex aduerso ipso Iodoco petente, se ad probandum admitti. Dominus decreuit, ad primam iuris testes inducendos et ad ea facienda, que iuris sunt.
- 1618. Martis v Nouembris. Mgr. Stanislaus¹ de Gorky, cittatus ad audiendum publicari dicta testium et in causa concludi, dum testium deposiciones declinaret et ex superabundanti actor se ad eos referret, quibus opera similia conductus disposuit, scilicet ad mgrum Iohannem Gromaczszky et mgrum Iohannem Zamerffelt⁴, dominus, ne videretur grauare partem, quamuis tunc grauari non potuit, decreuit ad secundam iuris illos mgros ad recognoscendum, quanto secum pepigisset concitari, et tandem ad videndum in causa concludi his scriptis.
- 1619. Saturni nona Novembris. Dominus audita recognicione mgri Iohannis Gromaczszky, fatentis palam, sex grossis secum condictasse a singulis voluminibus Ambrosiane edicionis preter malleacionem, et pro malleacione a singulis voluminibus vnum grossum, dominus ex concordi testium duorum iuratorum deposicione et eadem publica recognicione mgri, quesito mgro Stanislao, an mallearj sua dicta volumina commississet, ipsoque negante et id ipsum ligatore confirmante, decreuit sentencialiter, ipsum mgrum Stanislaum debere actori a singulis voluminibus soluere per vj grossos infra hine ad octauam, sub pena excomunicacionis, ipso verbo ad futurum rectorem appellante. Presentibus mgro Mathia de Sydlow, dre s. theologic, Stanislao, seruo comunitatis f, et Stanislao Lypnyczsky, notario publico, et cetera familia domus.
- 1620. Saturni xvj Nouembris. Stanislaus de Byelecz, in scolis b. Marie manens, cittato Stanislao de Derszkow, proposuit sibi violenciam illatam in raptu libri, »Questiones« Donati continentis, in nudis sexternis plano opertorio sine artificiali ligatura, reo ex altera parte allegante, se librum sibi ablatum peruenisse et ad conspiciendum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Szyszka. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> »Operum« s. Ambrosii, impressorum in tribus voluminibus a. Dni 1492 Basileae per Joh. de Ammerbach? <sup>4</sup> Aesticampianum. <sup>5</sup> Cf. nrum 1617. <sup>6</sup> = Universitatis.

ab eo accepisse et sponte sibi oblatum esse, et per hoc retinuisse reddereque noluisse, actore ex aduerso ius possessionis libri allegante docereque se paratum esse, quod eum emerit: dominus ex vtraque parte proposicione et responsione accepta, decreuit, librum ad acta deponi ad decisionem cause et vtrique probacionem indixit, actori quidem, quod emerit, furatum esse ignorans, et quod eum violenter non acceperit, reo vero ad probandum, sibi receptum esse, et quod ad eum vera possessione liber pertinerit, ad primam iuris.

- 1621. Martis iij Decembris. Baccalarius, rector scolarum in hospitali, actor, citauit Iacobum de Chmyelowo et Paulum de Thonysszk et Adam de Vnyeczszk<sup>1</sup>, aduersum quos proposuit, quod in iuribus scolasticis non solutis dum res eorum in habitaculis et illos nocte clandestine efractis clausuris sustulisse<sup>1</sup> omnia, asseruit<sup>1</sup>, illis ex aduerso negantibus, se quidpiam violencie intulisse et exiuisse patenter ac libere cum rebus suis, facta debita et consueta valedictione mgri: dominus dedit ad primam iuris ad probandum de violencia testibus fide dignis et ad alia facienda, que iuris fuerint.
  - 1622. Erhardus de Egra, arcium liberalium baccalarius, ex officio suscepto leuande pecunie pro libro<sup>8</sup> Prisciani in minori volumine a Nicolao de Curia, studente, nunc absente, dum Iodo de Batte 4, studentem, pro eiusdem libri solucione concitasset, Iodoco ex aduerso ius commisse leuande pecunie aprobante, dicendo tamen, quod quedam futura impedimenta pro dicto libro restarent, tanquam non bene libero et claro, et alias raciones plures adducente, que videbantur pondus in hac parte non habere: dominus decreuit dicto Erhardo, bacc., tanquam actori, pecunias pro libro reponi debere infra hinc ad quindenam, et ut dictus Erhardus inscribat se ad acta circa pecuniarum reposicionem, quod predictum Iodocum ab omnibus futuris impeticionibus, occassione predicti libri suboriendis, evincat et eliberet. Item dicto Iodoco, in racionibus suis allegante, quod dictus Nicolaus de Curia post vendicionem predicti libri Almanach cum certis quinternis in recessu illi abstulisset, dominus ad probandum idem eciam ad quindenam distulit, et ad valorem rerum ablatarum deiurandum, et tandem ad decernendum id, quod iuris fuerit.
    - 1623. Stephanus de Wolsthin, actor, ad 1 Iohannem de Kosthan, baccalarium arcium liberalium, reum, in querela deposuit, quod eum in vendicione certi libri, duo >Exercicia Parworum loicalium continentis, amplius, quam equum est, grauauisset, ea sibi pro floreno et tribus grossis vendendo, reo ex aduerso allegante, quod opcionem ei trium dierum in materia conspicienda obtulisset, ne alias impost de eo quereretur, et tandem solutum librum reciperet, actore id omnino negante: dominus decreuit, ut dictus Iohannes, bacc. arcium liberalium,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> s. Spiritus. <sup>3</sup> Grammatica. <sup>4</sup> »lodo de Batte«, sic!

ad 2am iuris iuramento confirmet, quod ad minus opcionem revidende materie ei ad medium diem obtulerit.

- 1624. Martis xa Decembris. Dominus auditis testimonys, iuxta inscripcionem superiorem decretis in causa, vertente inter baccalarium, scolarum s. Spiritus, et reos, superius descriptos, dominus decreuit, quod idem rei, secundum proposicionem superiorem accusati, inprimis rogatum habeant predictum dnum bacc. de omni eo, quod contra ordinem scolasticum in exitu fecissent, sub pena vnius sexagene et pena excommunicacionis, late in his scriptis, quod mox dicti rei in presencia iudicis et mei notary ac serworum Vniuersitatis et cetere familie domini fecerunt reuerenter; tandem dominus sentenciauit, decreuit, sub pena vtraque prenominata, quod dicti rei cum suis scolaribus, quos fide bona tenebuntur notificare et manifestare, 3ciam partem lignalium et calafacture infra hinc ad octauam in manus domini reponere tenebuntur.
- 1625. Iouis xiia Decembris. Andreas de Golyany, actor, aduersus baccalarium 4 de hospitali 5 proposicione facta, quomodo preter ius et ordinem iuuenem suum, Stephanum nomine, in libera mendicacione existentem et ad ius scolasticum non pertinentem, deprehensum virgis ad libitum cecidisset, peteretque<sup>3</sup>, eum iure condemnari, illo ex aduerso allegante, dictum scolarem cum suis complicibus furta, molestias et alia grauamina pauperibus mulierculis in hospitali frequencius intulisse et tandem deprehensum fuisse, qui ante in damnorum et obrobriorum<sup>8</sup> illacione haberi non poterat: dominus, audita vtrimque proposicione et responsione, ad 2am iuris distulit terminum, sub hac condicione presertim, cum in testimonio legittimo bacc. defecisset, quod ex officio suo notarium et serwm Vniuersitatis cum autoritate ordinaria missurus est, presente eodem iuuene afflicto, ad examinandas easdem anus quotque deiniuriate <sup>6</sup> fuerint, si medio iuramento responderint, illum iuuenem earum molestatorem et perturbatorem fuisse, qua recognicione facta, dominus procedet ad id, quod iuris fuerit. — In continenti dictus bacc. reconueniens actorem prenominatum et allegans, eum clandestine contra scolasticum ordinem tempore nocturno exiuisse resque suas omnes furtim eduxisse, et in eo sibi iniuriatum esse in obuencionibus scolasticis, lignalibus, calafactura et alys, petitque condemnari, iusticia mediante, illo ex aduerso negante, se aliquando introitum more scolastico suscepisse et per hoc nec ad obedienciam obligatum fuisse ad aliqua iura soluenda: dominus, hinc inde7 proposicione et responssione visis, decreuit, ut idem reconuentus ad 2am iuris iuret, se nec in persona propria neque per medium alicuius alterius de sua sciencia introitum scolasticum accepisse et per hoc se obediencie mgri subdidisse, et tandem diffinitive decernet, quod iuris fuerit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> rectorem. <sup>2</sup> Cf. nrum 1621. <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> Nicolaum, cf. nros 1553, 1621 et sqq. <sup>5</sup> de schola s. Spiritus. <sup>6</sup> »deiniuriate«? <sup>7</sup> In Codice »hine de«!

- 1626. Die Iouis xix Decembris. Nicolao Bylyna de Podczachy, actore, accussante Martinum de Andrzeyow, baccalarium, rectorem scolarum s. Anne, de indebita introitalium et lignalium ab eo et a scolaribus suis duobus accepcione, presertim ex eo, quod ante tempus eum a scolis suis remouerit, petenteque, dictum bacc. ad restitucionem compelli, bacc. ex aduerso respondente, se ex causis racionabilibus ab obediencia sua absoluisse et remouisse, nec aliquando institisse pro introitalibus reponendis, sed vltro eum in mensa reposuisse, lignales tamen secundum scole consuetudinem ab eoque recepisse, ab vnoque eorum per latum grossum: dominus, hic inde visa proposicione et responsione, decreuit, tenendum sub excommunicacionis pena, lata in his scriptis, ut bacc. actori restituat duos latos hinc ad primam iuris, sibique actori vero teste probandum decreuit, si dictus bacc. ex eo introitales pecyerit habereque voluerit verbis perexpressum 1, quo facto dominus decernet id, quod iuris fuerit, infra hinc ad primam iuris.
  - 1627. Mgr. Simon, rector scolarum ad Omnes ss., actor, facta proposicione contra Pristinum de Szim¹, reum², quomodo certa die transacti temporis hora inconsueta hostia³ scole occludenter per violenciam eidem efregit et cum strepitu perturbante quietem dormiencium introiuit, cum committia se sequente, preterea⁴ sub moderno tempore certa quadam die officialem quendam scolasticum, baccalarium, probro et contumelia multum affecisse eundem, questus est, et a se vocatum ac secundum consuetudinem obediencie scolastice verbis correptum, manus eum¹ aduersus se exertas¹ leuasse percutereque voluisse, similiter questus est, illo ex aduerso omnia negante, sic fierj: dominus ad primam iuris detulit iuramento¹ dicti bacc., mgro petente, qui sub tenore iuraturus est, presertim cum fuerat¹ aliquando comminari, id ipsum se factum quandocunque, quod iuret¹ se nunquam comminatum id factum nec maliciose hostia³ violasse, sed necessitate impulsum, cum non haberet aliquem, qui ita intromitteret, quo facto iuramento dominus decernet, quod iuris fuerit.
    - 1628. Die Solis xxij Decembris anno Dni millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio. Facta est amicabilis concordia inter partes infrascriptas coram dno rectore ex mutuo invicem consensu, nam cum dnus Stanislaus Turek, clerica altaris s. Bartholomei sub organo b, citasset certos Venerabiles mgros ad iudicium dni vicary cocasione salary ex annis superioribus aliquot sibi, tum racione clericature predicte, tum eciam racione lecturarum debiti, scilicet: Mathiam de Cobilino, decanum facultatis arcium, Albertum de Pnijewy, Nicolaum de Pylcza et Iacobum de Gostijnijn, quos dum remississet iudex ad dnum rectorem ob spem satisfactionis, partes ex utraque parte propter impedimenta diei designate condescenderunt ad diem Solis prenominatum, vbi simul actore cum eis constituto, amicabili composicione

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> In Codice >reo«. <sup>3</sup> = ostia. <sup>4</sup> In Codice >propterea«. <sup>5</sup> in ecclesia cathedrali Cracoviensi. <sup>6</sup> generalis Cracoviensis. <sup>7</sup> missarum.

in finem istum devenerunt: quod iam omnibus resecatis debitis et suffocatis, dnus Stanislaus, actor, condescendit ad hoc moderamen, ut decanus memoratus det illi de omnibus retentis quomodocunque mediam marcam, vnum ffertonem pro festo Circumcisionis¹, et alterum pro quartali Cinerum², sub pena excommunicacionis; item mgrum Nicolaum liberum dimisit in omnibus; item mgr. Albertus de Pnyewy tenebitur ei dare vnum fertonem, de quo sex grossos repositurus est pro festo Circumcisionis¹ et sex pro quartali Cinerum², sub eadem pena; mgr. vero Iacobus vnum similiter fertonem reponet pro festo Epiphaniarum³, qui solimet dno Stanislao sine vlla auisacione vlteriorj dictam ei pecuniam reponere tenebitur, sub excommunicacionis pena, et ille iam eos de omnibus retentis, ad sortem eorum quocunque modo pertinentibus, quittat per presentes.

- 1629. Die Martis vltima Decembris<sup>4</sup>. Venerabiles mgri Mathias de Kobylyno, facultatis arcium decanus, iuxta inscripcionem, immediate precedentem, reposuit ad acta in presencia dni Stanislaj Thurek, supranominati, vnum fertonem; item mgr. Iacobus de Gostynyn ibidem a se fertonem debitum eciam reposuit; item Albertus de Pnyewij eciam sortis sue sex grossos reposuit, quos in simili dictus dnus Stanislaus effectualiter leuauit et recepit, quos de eisdem ad acta quitauit <sup>5</sup>.
- 1630. Die Veneris iij mensis Ianuarij anno Dni millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto. Mgr. Iohannes Gromaczky, collegiatus minoris Collegij, comparens personaliter coram dno rectore et ad acta presencia fassus est et publice recognouit, se tenerj et obligari vnam sexagenam et decem octo grossos cum medio Ingenioso Stanislao de Ffalkij, studenti, quam sexagenam et decem octo grossos cum medio obligauit se soluturum ad dominicam Letare<sup>6</sup>, videlicet medio <sup>7</sup> Quadragesime proxime venturo <sup>8</sup>, sub pena excommunicacionis. Presentibus ibidem Discretis Geronimo de Vronow, arcium baccalario, Stanislaus Lypnyczkij, Iacobo de Rogow, testibns circa premissa.
- 1631. Die Saturni iiij mensis Ianuarij. Ingeniosus Iohannes de Buda, studens, constitutus ad acta presentia, recognouit, se debere vnum florenum in auro Ingenioso Mathie de Kwyestht<sup>9</sup>, quem sub excommunicacionis pena se illi redditurum, sub excommunicacionis pena<sup>9</sup>, pro feria tercia<sup>10</sup> presentibus obligat.
- 1632. Die Martis vij Ianuary. Nicolaus de Sochaczw<sup>9</sup> repetens annullum quendam, vt reffert, aureum, valoris floreni cum

<sup>1 1.</sup> I 1494. 2 12. II 1494. 3 6. I 1494. 4 31. XII. 5 In margine posteriore adscriptum manu: Item de secunda rata dnus decanus, mgr. Mathias de Kobylyno, reposuit vnum fertonem dominica Oculi (= 2. III 1494), et sic totum soluit iuxta inscripcionem superiorem«. 6 9. III. 7 In Codice In Codice In Codice Venturam«. 8 Sic! 10 7. I.

medio, ex Nicolao, eciam de Sochaczow, cui eum in medio tercio grosso inuadiauerat, eodem Nicolao fatente, quod idem anullus cum certis rebus subtractus sit et iudicialiter pro eodem agebat in consistorio dni officialis¹: dominus, ne prepicitancius² hac in re ageret in grauamen alicuius partis, decreuit, vt interim concordiam attentarent ad diem Sabati³, alias ad idem faciendum.

- 1633. Die Iouis viiij mensis Ianuarij. Constitutus personaliter Venerabilis mgr. Martinus de Samothvlij, senior in bursa Ierusalem, recognouit, se debere Barbare, olim coce in Ierusalem, quinque florenos, in quemlibet florenum per mediam sexagenam computando, quorum medietatem se promisit soluere pro festo Pentecosten proxime venturo et medietatem pro festo Natiuitatis Cristi, immediate tunc sequenti, sub pena excommunicacionis. Et ibidem in continenti cadem Barbara resignauit predictum debitum Honeste Dorothee, vidue, ciui Cracouiensi, de domo aciali in platea Sutorum.
- 1634. Martis xiiija Ianuary. Constitutus ad acta presencia Ingeniosus Iohannes de Blonye, arcium liberalium baccalarius, libere recognouit, se in mutuum recepisse et accomodasse librum quendam papireum, scriptum, continentem in se copias instrumentorum et aliorum, pertinencium ad »Processum iudiciarium«, quem quia pro presenti habere non poterat, dum ad acta presencia constitueretur, obligauit se presentibus, infra hine ad duos menses redditurum Discreto Gregorio de Strobijnij, seruitori Venerabilis mgri Alberti de Pnyewy, collegiati maioris Collegy artistarum, a quo predictum librum acceperat in commodum, sub pena excommunicacionis. Qui quidem Gregorius tenetur et debet exnunc res predicti bacc. omnes, quas hic Cracouie per arestum detinuerat, eliberare et dearestare. Presentibus, vt in actis 7.
- 1635. In causa diu agitata sinter Discretum Andream de Golyany et baccalarium scole de hospitali, occassione scolaris eiusdem Andree, rapti in platea Hospitali, in mendicacione nulli nocumentum aliquid inferentis, iuxta duorum testium ibidem de scolis, ad peribendum testimonium eadem in causa eciam cittatorum et examinatorum, deposicionem, tandemque violenter deducti in scolas predictas et percussi ad vnius virge confractionem: dominus, visa importunitate dieti bacc. cum prenominato Andrea, de suo scolare concordare subterfugiente, de mandato suo per hanc diffinitiuam sentenciam, Cristi nomine invocacione dominus decreuit, ut predictus bacc., qui sine causa scolari, ad ius suum non pertinenti, violenciam intulit, tenebitur et debet vnum fertonem ad acta presencia sic percusso, aut tvtori suo et preceptori,

<sup>1</sup> ecclesiae cathedr. Cracov. 2 Sic! 3 11 I. 4 18 V. 5 In Codice venturum.

6 In margine alia additum manu: Die Veneris xxiij Maij predictus mgr.

Martinus reposuit ad acta duos florenos secundum ratam primam, de quibus quitatur.

7 In margine alia adscriptum manu: Et idem bacc. sequenti die in mane (= 15. I)

per Paulum, serwm Vniuersitatis, monitus est presencialiter, vt satisfaciat obligacioni et inscripcioni pro tempore designato.

8 Cf. nrum 1621 et sqq. 9 s. Spiritus.

dicto Andree, reponere infra hinc ad quindenam, sub pena excommunicacionis. Et ipso bacc., ibidem emologato, sentenciam approbante.

- 1636. Die Iouis xvj² mensis Ianuary. Prouidus Stanislaus Yankowszky de Myechow, actor, cittato Discreto Andrea de Radom, studente, proposuit, se illi cultrum in valore vnius floreni mutuasse, dum ex Myechow Cracouiam tenderet, quem et repetiuit ex eodem Andrea, reo predicto ex aduerso non negante, se pro necessitate cultrum ab eo accomodasse, reddidise tamen et remisisse per filium dicti Stanislai, Iohannem nomine, actore id negante: dominus decreuit, ad octauam vt ipse Andreas duobus testibus fide dignis probet, se filio suo cultrum ipsum ad reddendum patri obtulisse, alias in defectu testium ad iurandum et iuramento huiusmodj responsionem confirmari debere, sub pena excommunicacionis.
- 1637. Die Iouis xxiij Ianuary. Constitutus ad acta presentia Discretus Michael Bang de Wratislawia, libere recognouit, se debere et obligari certi et veri debiti quindecim florenos, alias nouem marcas et decem octo grossos, iuxta computum et monetam currentem in regno, Venerabili mgro Iohanni de Gromadzycze, collegiato minoris Collegy artistarum, racione expense residue anni vnius precedentis, quos committit se soluturum pro medio Quadragesime<sup>8</sup>, sub pena excommunicacionis, resumcionem autem, solucionem sine taxa, sue bone fidei et honestati committit et derelinquit. Presentibus ibidem Discreto Iohanne de Sandecz, arcium baccalario et altarista ibidem, Nicolao de Zebrzedowicze, studente, et alia familia domus, testibus.
- 1638. Die Iouis vja Ffebruary. Constitutus ad acta presencia Discretus Stanislaus de Cracouia, studens, submissit se ponere evictorem et principalem, a quo tunicam<sup>4</sup>, per Venerabilem mgrum de Szamotuli super quodam iuuene arestatam et ad acta repositam, tam diu, donec de ea decideretur, pro Sabbato proximo<sup>5</sup>, sub pena excommunicacionis.
- 1639. Die Veneris vij Ffebruary. Supranominatus Stanislaus de Cracouia evictorem, a quo tunicam, ad acta repositam, emerat, constituit presencialiter quendam Laurentium, dictum Slachtha, laicum de villa Bibycze. Et per hoc liber est declaratus, predictus vero laicus Laurentius publice confessus est, se predictam tunicam illi vendidisse decem et nouem grossis 6, eamque se emisse a Iudeo quodam et ad hec testimonium habere vnius tendetarij, pro quindecim grossis. Dominus cupiens de actore principali cercior fieri, dedit eundem Laurentium, laicum, ad caucionem vnius ciuis Nicolai Lorczel, fily Wladiga, ciuis in Cleparz alias in platea Longa, sub hac condicione, vt hodierna die Iudeum, principalem venditorem, coram domino constituat vna cum

 <sup>1 &</sup>gt;Et ipso bace., ..... apparobante« alia manus ad calcem nri 1635 adscripsit.
 2 In Codice >xv«.
 3 9. III. 4 emerat. 5 8. II. 6 In Codice >grossos«.

teste predicto, quem si inducere ad veniendum non poterit, extunc pro die crastina dictum testem tenetur adducere et alios, si quos sciret, pro purgacione sui, de Iudeo vero tunc, cum predictum testimonium verum esse constiterit, dominus de modo eius vocacionis ad recognoscendum, se principalem venditorem fuisse, diligenciam cum eodem, pro quo fideiussio facta est, faciet, vt ad proconsulem vel capitaneum trahatur. Et nichilominus dictus laicus Laurentius liber esse non poterit, donec idem Iudeus se venditorem dicte tunice recognoscet.

1640. Die, qua supra, hora quasi meridieij constitutus Laurentius Slachtha, prenominatus de Bibicze, constituit coram domino testem vnum, quendam Mathiam Kozykowycz de Byezanow, hominem satis probum et aspectum, cui mentiri possibile non est, in tendeta frequentius commercia querentem, qui corporali iuramento, ad tactum crucifixi facto, recognouit, se vidisse, quomodo dictus Laurentius tunicam, sic in arestum positam, a Iudeo emerit, cuius etsi non ignorat personam, tamen designauit, estimacione sua Calman dictum et sepius versantem in tendeta, cui eciam iuramentum adductum, sub quo fuerant adducenda. Et vltra hec dixit, quod eandem tunicam videbat ipsemet emisse.

1641. Die Saturni octava Ffebruary. Mgr. Paulus de Zaclyczewo, director prandy Aristotilis, cum certis complicibus suis, scilicet Abraham de Grodzyszko, Valentino de Lopanow, Mathia de Mogylno, Luca de Brodznycza<sup>1</sup>, Iohanne de Draszno, Iacobo de Obrijthe, ad instanciam Iohannis de Zapolno, seruitoris in Collegio<sup>2</sup>, cittatus in presencia domini et consiliorum suorum, drum et mgrorum, aduersum se proposicione audita, per eundem Iohannem facta, quomodo non solum eum percutti demandauerit, tunc circa idem prandium promissione data sex grossorum, qui percuteret, sed eciam ipse cum alys capillauit et percussit eum traxitque et varys cruciatibus et molestys affecit, contra honestatem et libertates concessas ac immunitates predicto Collegio. Qui mgr. cum interrogaretur, an id faceret, respondit quidem, ad comminacionem se percuttere demandasse et precium spopondisse, ipsum tamen proponentem non animo alio traxisse, nisi vt compensere<sup>3</sup> potuisset contencionem, tumultuacionem. Alys singulariter tandem interrogatis ex ordine, an facerent, singuli sunt propria ex confessione reperti, quod in eodem Iohanne violentas manus iniecerant secundum magis et minus, inter quos Mathias de Mogylno, portulanus existens, primus eum cum baculo percussit. Vnde huiusmodi proposicione et responsione visis, et quod ex tam indeliberata et arrogante passione et ammonicione mgri ad percuciendum malum magnum et homicidia multa poterant evenisse, et scandalum plurimum inde per ciuitatem exortum est, dominus ex consiliariorum vnanimi decreto sentencialiter puniuit ipsum mgrum in x fflorenis, vt foret caucior in posterum, et ceteros complices quosque in vno floreno, singulariter vnumquemque,

<sup>1</sup> Sic! 2 majori. 3 »compensere«? 4 Collegii artistarum.

ipsum vero Mathiam, portulanum, in duobus florenis puniuit, infra hinc ad octauam reponendis realiter et cum effectu, sub pena excommunicacionis, late in his scriptis. Nichilominus tamen accionem reconvencionis eis omnibus dominus reseruauit. Et ibidem mgr. pro certis suis de parendo rei iudicate in continenti se fideiussorem posuit, scilicet pro Abraham de Grodzyszko, Valentino de Lopanow, Mathia de Mogylno et Luca de Brodnycza, mgr. vero Albertus de Pnyewy fideiussit similiter pro vno eorum, scilicet Iohanne de Draszno, et fecit caucionem de parendo rei iudicate, Iacobus vero de Obrythe manv propria se sub pena excommunicacionis et exclusionis ab Vniuersitate obligauit et inscripsit.

- 1642. Die Mercury xij Ffebruary. Honorabilis mgr. Mathias de Slechtstadt<sup>8</sup>, constitutus ad acta presentia, constituit procuratorem Iohannem, baccalarium arcium, ad eligenda debita<sup>1</sup>. Presentibus Stanislao, sapientia, et Stanislao Lypnyczky, seruitore dni rectoris.
- Die Martis xviij Ffebruary. Constitutus ad acta presentia Ingeniosus Nicolaus de Czechanow, studens, circa quem liber pressus papireus, ligatus in asseres apertas pelle nigra, continens • Copulata super libros De anima Aristotelis cum textu et Exercicium Phizicorum« dris sancti<sup>2</sup>, per Georgium, baccalarium de Columbach, preventus est et arestatus, qui Georgius probacione suficienti ostendit, eundem librum ex hospicio dni Casper Mozancz, ciuis Cracouiensis, subtractum esse, reffert et retulit se ad quendam studentem Sbigneum<sup>3</sup>. modo absentem, quod ab eo dictum librum emerat, paratus testimonio se id confirmare. Dominus testimonium declinans ob absentiam principalis, a quo liber emptus dicitur. decreuit sententialiter, librum reddi de plano supranominato Georgio debere, ipsum vero Nicolaum suas pecunias tredecim grossorum, pro quibus se librum dictum emisse testatur, requirere decreuit ab eodem Sbigneo<sup>3</sup> absente, vbicunque eum preuenerit per se vel per suum procuratorem legittimum. Et in continenti idem Nicolaus de Czechanow constituit suum verum et legittimum procuratorem, Ingeniosum Albertum de Badowo, ad repetendas predictas pecunias ex ipso Sandivogio<sup>3</sup>, cum eum capiare <sup>4</sup> possit, quas in predicti libri emptionem sibi contulerat, de quibus supra.
- 1644. Die Veneris vij mensis Marcij. In causa, que vertitur inter Iohannem Krausz, artificem artis textorie, in subvrbio manentem extra portam Nouam, et Stanislaum de Koszmynek, baccalarium, pro violentia, illata domui dicti Iohannis Kraiisz<sup>5</sup>, iuxta deposicionem et testificacionem duorum testium iuratorum eiusdem artificy textory, tamen in alys domibus morantium, debite et legittime examinatorum, qui testati sunt, quod dictus bacc, cum certis complicibus domum dicti textoris Iohannis Krausz sine iure et ordine de die subin-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice religendorum debitorum«. 

Thomae Aquinatis. 
Sic! 

In Codice rronee rum eius capiaveri«, sic!

In Codice rronee rum eius capiaveri».

trans, iuuenem quendam, Antonium de Bochnya, etatis vndecim annorum vel citra, in pallacio domus deprehendens, presente hospita domus et altera inquilina, rapuit et eo renitente et reclamante, foras eduxit et hospiti, qui post illam educcionem de stuba egrediens, illos insequeretur ac aclamaret, quod per violenciam ei puerum raperent, dictus bacc. aut vnus aliquis suorum complicum, excito cultro ante primum ingressum porte ciuitatis, comminatus est, ne eum insequeretur clamore deinceps. Ex quorum attestacionibus dominus in causa concludens et dilacionem non permittens, per sententiam diffiniuit. Primo de puero, interrogauit puerum, iam bene racionis compotem, quid eligeret, an redire ad artiticium, vel in scolis manere? Puer constanti animo et intrepido dixit, se malle in scolis manere et nolle ad artificium limitari. Quesitus, an informaretur de sic dicendo, respondit, quod nequaquam. Cuius constantia visa, dominus sue libertati puerum dimisit hac racione, vt si mater, quam se dixit habere in Bochnija, concordauerit in eadem cum puero voluntate, debet puer in scolis manere, si vero volet eum esse in artificio, debet dicto Iohanni Krausz restitui. Quantum autem ad bacc., dominus consideratis malis, que ex tali violencia possint accidere, per sentenciam diffiniuit, quod idem bacc. ponat infra hine ad quindenam ponat penam duarum sexagenarum Vniuersitati, sub pena carceris vel exclusionis ab Vniversitate et pena excommunicacionis, et nichilominus cum tribus vel quatuor viris fidedignis tenebitur in domum dicti Iohannis Krausz tenebitur 1 eum pro offensa ciuili et domestica violencia petere et rogare, et ipse tenebitur indulgere. Presentibus ibidem Venerabili et Discretis mgro Iohanne de Basilea, medicine dre, Stanislao, communitatis 2 seruo, Stanislao Lypnyczky et Iacobo Regowszky et alia familia domini.

- 1645. Die Saturni octaua (Martii). Constitutus ad acta presentia Ingeniosus Stanislaus de Piscaria<sup>3</sup>, arcium liberalium baccalarius, notificando causam principalem<sup>4</sup>, racione cuiusdam equi sibi crediti per Discretum Albertum Virowszky, obligauit se Prouido dno Ade, aduocato ciuitatis Cracouiensis, dicti Alberti procuratori et plenum ius et autoritatem ad tollendas et recipiendas pro dicto equo pecunias habenti, dare et realiter reponere tres florenos cum medio certi debiti pro festo Pentecostes proxime futuro<sup>5</sup>, sub reincidencia in sentencias grauiores. Presentibus ibidem Discretis Stanislao Lypnyczky de Lypnyk et Luca de Luczko, studentibus, circa premissa testibus. Quarum pecuniarum solucio debet fieri circa acta.
- 1646. Die Martis xviij Marcij. Causa deuoluta¹ ex asistorio <sup>6</sup> Tarnoviensi in iudicium domini, habent partes Ingeniosus Iohannes, arcium baccalarius, rector scolarum in Tharnow, et Nicolaus <sup>7</sup> Safranijecz, qui eum in dicto scolastico officio precesserat, litte agentes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Universitatis. <sup>3</sup> de suburbio Cracoviensi >Rybaki<. <sup>4</sup> >notificando causam principalem< deletum. <sup>5</sup> 18. V. <sup>6</sup> >asistorio</br>
singeniosos Iohannem, arcium baccalarium, rectorem scolarum in Tharnow, et Nicolaum</br>

pro quadam iniuria criminali, quam dictus Iohannes propter libellum famosum, contra se in palam per dictum Nicolaum Safranyecz datum, adducebat palam, se asserens probaturum, maxime cum in iudicio domini dictus Nicolaus factum diffiteretur, petensque¹, reum condemnari in pena, quod per famosum libellum videtur¹. Dominus suscepta devolucione cause et precipue cum vtraque persona, actor et reus, ex eius aliquando obediencia fuerint², nolens tamen repente in causa procedere, maxime ne persone, per longam distanciam a Cracovia remote, maioribus³ sumptibus se extenuarent, dedit eis ad concordandum infra hinc ad vnum mensem, qua concordia non subsecuta in termino, dominus procedet ad id, quod iuris fuerit. Et in continenti, instante actore, dominus ex officio ad acta presentia presbitero dno Iohanni⁴ de Pylszno presentari⁵ fecit ipsum Nicolaum ad parendum iuri ab ipsa hodierna die per vnum mensem, alias per quatuor septimanas, vbi concordia non fuerit subsecuta, cittari¹. Qui ibidem est cittatus.

- 1647. Die Martis xxv Marcij 1494. Honorabilis Iohannes de Milicz, arcium baccalarius, recognoscens debitum, gratia mutui contractum, obligavit se soluturum pro festo s. Stanislai in Maio 6, videlicet 3s florenos dno Iohanni de Riuolo dominarum, moranti in noua bursa 7, sub penis excommunicacionis.
- 1648. Die Veneris xxviij mensis Marcij anno Dni 1494. Venerabilis mgr. Albertus de Brudzew, canonicus s. Floriani, constitutus personaliter ad acta presencia, recognouit et presenti fassus est, se recepisse et cum effectu leuasse xviij florenos et xviij grossos a Vener. mgro Petro de Ilkusch, decretorum dre, ad extenuacionem debiti, hic ad acta obligati, videlicet xx florenorum, de quibus eum quittat per presentes. Presentibus ibidem Stanislao, prefati mgri Alberti seruo, et Iohanne, dni Iohannis de Pylcza et 1 vicerectoris, et ceteris.
- 1649. Die Iouis iii mensis Aprilis. Discretus dnus Martinus de Constancia, pedagogus apud ciuem Mijszlijmijczszkij, veniens ad nostri presenciam, recognouit, se citatum ad instanciam Honorabilis dni baccalarij de Mengen, et dixit illi debere duos florenos Renenses, quos obligauit se eidem dno Iohanni, bacc., soluturum pro festo s. Iohannis Baptiste proximo futuro<sup>8</sup>, sub penis excomunicacionis.
- 1650. Die Martis viij Aprilis. Constitutus ad acta presentia Ingeniosus Iohannes de Hengijedino¹, studens, morans in noua bursa¹, recognouit libere, se debere, teneri certi et veri debiti racione expensarum, sibi datarum et creditarum septem ebdomadis, vnam marcum et octo grossos, pro qualibet ebdomada octo grossos computando, Ffamato Michaeli, carnifici, moranti in platea s. Nicolai in domo dne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> In Codice »fierent«! <sup>3</sup> In Codice »manibus«. <sup>4</sup> In Codice »Iohanne«. <sup>5</sup> »presentari«? <sup>6</sup> 8. V. <sup>7</sup> Ungarorum. <sup>8</sup> 24. VI.

Szyelenszka, qui se soluturum promittit et obligat omnia infra hine ad festum b. Stanislai proxime futurum , sub pena excommunicacionis et censurarum continuacione, de octaua vero ebdomada, de qua inter eos erat controuersia, dominus decreuit, vt in defectu probacionis predicti Michaelis, carnificis, ipse Iohannes, studens, iuret infra hine ad octauam. Et ibidem ad acta presentia monitus est per presbiterum, mgrum Mathiam de Lazy. Dominus non comparente predicto studente ad iurandum, decreuit, eum esse obligatum in octo septimanis plenis, quarum solucionem decreuit, vt supra.

- 1651. Die Iouis x Apprilis<sup>3</sup>. Constitutus ad acta presentia Ingeniosus Cristinus de Olomuncz, submisit se sub censuris maioribus et inscripsit, penam repositurum medy floreni, decretam propter inobedienciam mandati, facti ad occurendum et suscipiendum regium ingressum<sup>2</sup>, ad festum Stanislai proxime venturum<sup>1</sup>, vbi poterit poterit<sup>3</sup> esse secum <sup>1</sup>gratia, quemadmodum cum alys secundum arbitrium rectoris, propter quam obligacionem obtinuit beneficium absolucionis.
- 1652. Die, qua supra. Ingeniosus Lucas de Luczko, pedagogus circa dnum Adam Fflasz, aduocatum, submisit se predictam repositurum infra hinc ad quindenam, cuius relaxacio similiter pendebit in arbitrio dni rectoris . Item Iohannes de Bystrzycicia , moram agens sub cura mgri Iohannis de Szadek, similiter obligat se ad penam floreni reponendam ad quindenam, cuius extenuacio similiter pendebit in arbitrio dni rectoris. Item Nicolaus de Hilkusz , morans apud dnum Mathishindro, similiter ad reponendam se obligat penam, sub condicionibus, quibus supra . Martinus de Boleslauia similiter pene reponende se obligat ad quindenam, morans apud Nicolaum, pileatorem, cognomine Bur .
- 1653. Die Saturni xij Aprilis. Constitutus ad acta presentia Ingeniosus Egidius de Schebnicia, arcium baccalarius, recognouit in presentia Venerabilis Alberti de Pnyewij, se mansisse in habitacione olim mgri Georgy de Drohobycz iussu mgri Michaelis de Leopole, qui priusquam Cracouiam³ exiuisset, per eundem bacc. requisitus est, quomodo manere debeat et quis censum annuum sit soluturus de conductione quinque florenorum. Mgr. respondit: Ego conduxi, ego soluam, tu ergo maneas vsque ad plenum tempus commutacionis. Vnde predictus mgr. Albertus, tanquam executor predicti dris Georgy, volens cercior fieri de censu inhabitancium predictam habitacionem, dictum bacc. ad recognoscendum ad acta presentia traxit et eius recognicionem inscribi fecit. Presentibus ibidem Honorabili dno Stanislao de Thurek, psaltarista Cracouiensi, et alia familia domini.

<sup>1 8.</sup> V. 2 ingressum regis Johannis Alberti. 3 Sic! 4 sc. poenam. 5 In margine adscriptum: Dominus relaxat penam in grosso uno cum medio, pena relaxata«. 6 = Ilkusz, Olkusz. 7 In margine: Dominus penam relaxauit ex marca (?) ad 2 grossos«. 8 In margine: Pene satisfecit, j grossum cum 1/2 solui est condemnatus, quia nouellus studens«. 9 medicinae.

- 1654. Die Martis xv Aprilis. Venerabili mgro Paulo de Zaclyczewo, proponente aduersum Lucam de Noszkow, arcium baccalarium, eum sibi debere certi et liquidi debiti vnum florenum et mediam marcam pecunie communis, illo ex aduerso negante et dicente, se ipsum debitum se 1 extenuasse cantaro vno laboris Vratislauiensis, media marca iussu dicti mgri empto, et pro floreno residuo gladium certum prenominato mgro se dedisse valoris vnius marce, ipsius mgri instancia ipsum postulante pro fratre suo<sup>2</sup>, ex aduerso Paulo asseuerante, mera donacione propter precedencia plurima merita, maxime circa promocionem sibi exhibita, vtraque sibi donata esse, nec vnquam sub colore extenuandorum debitorum oblata. Et ad hec confirmanda testes se plures habere dicit, per quos dictum bacc. pro eodem debito hucusque monere non desijt, ipso semper coram testibus predictis petente modicam dilacionem: dominus decreuit, vt idem bacc. ante omnia probet, se iussu mgri ad dictam pecuniam extenuandam predicta obtulisse, in quorum deffectu mgr. Paulus testibus probabit, se expetisse debitum suum post predictorum oblacionem, ad secundam iuris.
- 1655. Die, quo supra. Iohanne de Mucze<sup>1</sup>, actore, in bursa Hungarorum manente, proponente aduersus Cristannum de Helimbach<sup>3</sup>, arcium bacealarium, quod librum Virgily de impressa<sup>4</sup> triplicis<sup>1</sup> commenti, sibi furto oblatum, apud eum prevenerit, illo ex aduerso allegante, quod dictum librum apud Iudeum quendam, drem antiquum<sup>5</sup>, emerit in domo sua, ad eum emendum prouocatus, furatum omnino ignorans sed existimans, liberum fuisse: dominus proposicione et responsione audita, ad deliberacionem ante terminum, quid iuris sit in hoc casu, ad octauam terminum partibus prefigit et tandem discernet et decidet, quod iustum extiterit.
- 1656. I o u i s x (A p r i l i s). Andreas de Byparth, studens, et Georgius de ibidem, citati ad instanciam dni Michaelis, ciuis Cracouiensis, ob violentam manuum iniectionem ac capillacionem: dominus reuisis Statutis Vniuersitatis, disponentibus de huiusmodi violencia illata hospiti, et iuramento, in eorum incorporacioue Vniuersitati facto, non obstantibus, que aduersarii allegauerint, sibi ab eodem hospite iniuriatum fuisse in duorum librorum arestacione violenta et tandem mitre detractione eo, quod ad rectorem pro huiusmodi iniuria non fuerat recursum contemptibiliter, dominus 1 ad concordandum et reconciliandum dicto hospiti terminum infra hine ad secundam iuris assignauit, alias ad procedendum ad viteriora.
- 1657. Die Iouis xvij Aprilis. Zavisius de Bresczye, studens, morans in bursa pauperum, facta proposicione contra Leonardum

¹ Sic! ² Johanne Noskowski. ³ »Helimbach«?, 
de Pyeszkowcza¹, studentem, morantem in bursa pauperum, quod eum ferali baculo percuserit, ipso reo confitente factum, licet modificante, quod propter contumeliam illatam fecerit, nec ita percusserit, quod cruor inde sequeretur aliquis, et nisi ictu baculi eum represisset, dicebat, a dicto actore se percuciendum vel ad minus offendendum fore: dominus audita proposicione et responsione, constituit, vt infra hinc ad diem Sabati² locent duos viros ydoneos, baccalarios vel mgros indifferentes, qui nulli parti molesti essent, et quicquid illi inter eos componendo invenirent, stare debent contenti de eorum ordinacione, alias ad primam iuris terminum eis dominus continuat et ibi, quod iuris fuerit, decernet.

1658. Die Saturni xviiij Aprilis. Constitutus ad acta presentia Ingeniosus Lucas de Noszkow, arcium baccalarius, recognouit, se tenerj et debere veri et iusti debiti duos florenos minus sex grossis Venerabili mgro Paulo de Zacliczowo, collegiato minoris Collegy etc., quos se illi daturum submittit et sponte obligat presente inscripcione pro festo Assumpcionis bb. Marie proxime futuro <sup>8</sup>, sub censuris et penis excommunicacionis. Presentibus ibidem Iacobo, Ingenioso arcium bacc., et Ingenioso bacc. Iheronimo de Vronow, testibus circa premissa presentes <sup>1</sup>.

Die, quo supra. Ingeniosus Mathias de Soleczno, actor, facta proposicione contra et aduersus mgrum Michaelem de Noua ciuitate, rectorem scolarum Cazimirie<sup>4</sup>: primo, quod ei pro seruicio iuxta condictamen salarium detraxit in 4 grossis racione pulsarium<sup>1</sup>; item septem grossos ex obvencione precy iuuenum; item partem misalium, que a festo Pasche<sup>5</sup> ad festum Trinitatis<sup>6</sup> eum concerneret; et vltimo securim se, dicit, dicti mgri seruitori accomodasse et in eo sibi totaliter fuisse destructum<sup>1</sup>, hec pro iniuria sibi facta hac<sup>1</sup> dicit; mgro Michaele ex aduerso respondente, sibi non constare de aliquo debito: primo quantum ad pulsalia<sup>1</sup>, credit, sibi satisfactum ex tot funeribus, quot contingerat; suique iuris tandem fuisse, dicit, precia a iuuenibus exigere, neque constare sibi, qui iuuenes aut quantum deberent sibi et tenerentur, precipue cum sine sciencia sua dictus bacc. scolas exierit et seruicium posuerit; item de missalibus similiter nichil sibi constare, dicit; et de securi se eciam nescire, dicit, cum sibi non accomodauerit eam. Dominus visis hinc inde proposicione et responsione, partibus concordiam indicit infra hine ad primam iuris et ad assesores concordandos, alias ob deffectum concordie in termino in prima iuris hoc, quod iustum, decernet.

1660. Die, quo supra. Nicolaus Lavr, sutor, actor, cittato Ingenioso Iohanne de Schebnicia, moram agente circa mgrum Iohannem de Glogowia in Collegio 7, proposuit, eum sibi debere quatuor grossos cum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 19. IV. <sup>3</sup> 15. VIII. <sup>4</sup> ad Cracoviam. <sup>5</sup> 30. III. <sup>6</sup> 25. V. <sup>7</sup> majori artistarum.

medio racione laborum planularum, quem ad solucionem, iusticia mediante, compelli petiuit, dicto Iohanne ex aduerso allegante, quod priusquam in patriam recederet, seruitori mgri sui commiserat, dictam pecuniam prefato ciui et artifici soluendam, et ita se nescire, dicit, soluta sitne an non. Dominus visis proposicione et responsione, decreuit, dicto artifici solucionem fiendam infra hinc ad octauam, sub pena excommunicacionis, et actionem predicto studenti cum eodem seruitore, dummodo advenerit, intentandam, decreuit¹, et vltra quatuor grossos cum medio medium grossum soluendum, datum pro cittacione, vno mediante plus, decreuit¹.

1661. Die Solis xx Aprilis. Constitutus ad acta presentia Ingeniosus Iohannes de Treben, studens, audita contra se proposicione Honeste dne Barbare<sup>2</sup>, de platea s. Marci in domo dni Blanth morantis, proponentis, quod sibi anullum de manu detraxerit alienum in valore vnius floreni. Ex aduerso recognouit, se quendam anullum detraxisse, sed multo fuisse minoris valoris. Dominus audita proposicione et responsione per sentenciam diffiniuit, quod ad primam iuris cum dicta domina de predicto anullo conveniat et componat, alias si secus fecerit, extunc eadem prima iuris vel anullum floreni reponat et iuret, quod equivaleat priori in precio et valore, aut in deffectu iuramenti florenum reponat, sub pena excommunicacionis.

Acta acticata coram Venerabili ac Egregio uiro, mgro Iohanne Sacrano de Osswaczim, s. theologie professore, custode ecclesie collegiate s. Ffloriani in Cleparz, rectore Alme Vni-

╼╼╬┶╼╸┈

uersitatis Cracoviensis, anno Dni 1494 (commutatione aesti-

vali) in rectoratu eiusdem secundo 3.

1663. Die Iouis xxiiij Aprilis. Constitutus ad acta presentia Iohannes de Hengyedino, studens de noua bursa<sup>4</sup>, recognouit, se debere et obligare Venerabili viro mgro Iohanni de Glogowia septem florenos cum viginti grossis veri et iusti debiti, quos eidem soluere promittit infra hine ad festa Michaelis<sup>5</sup>, omnibus coloribus et dilacionibus exclusis, sub pena excommunicacionis. Et in continenti post talem inscripcionem et recognicionem ad eadem acta nostra monitus est per Paulum, seruitorem Vniuersitatis, vt pro festo Michaelis peremptorie predictos septem florenos cum viginti grossis ad acta reponat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Wratislaviensis, cf. nrum 1664. <sup>2</sup> Actorum nri 1663—1724, Codicis pag. 556—584. <sup>4</sup> Ungarorum. <sup>5</sup> 29. IX.

- 1664. Die Mercury vltima Aprilis¹. Comparente actrice² de Vratisslavia, reo autem³ de Treben, legittime cittato ad horam certam et expectato vltra illam horam, ad aliam non comparente ad videndum et audiendum iurari actricem super valore anulli, actrici recepti et confessi, petente actrice, se admitti ad iurandum: dominus pronunciauit reum contumacem et in contumaciam ipsius admisit actricem ad iurandum. Presentibus ibidem Venerabili mgro Stanislao de Clodno et Paulo, seruitore Vniuersitatis, et Iohanne de Gdano, Pruteno, inquirente et pronunciante iuramentum in almanico actrici predicte, et ipsa iurante. Post hoc quidem iuramentum, factum per actricem, idem dominus decreuit, quatinus predictus Iohannes, reus, infra hinc ad vnam septimanam soluat et reponat predictum florenum, sub censuris eclesiasticis, ipso reo interim veniente approbante.
- Die Lune v Maij. Constitutus ad acta presencia Venerabilis mgr. Laurencius de Nouo foro 4, actor in hac parte, instante sibi celeritate recessus, cupiens obligacionem superius inscriptam<sup>5</sup>, vt coniuncta manu cum mgro Michaele de Leopole seruari compelleretur, iusticia mediante, dumque ad id horam assignatam eiusdem hodierne diey xxij assignatam 6 habuisset, et ad eamdem predictum mgrum Michaelem concitasset in termino, petiuit, eum compelli ad tenendum secum et soluendum sub equali sorte octo florenos, quos per arbitramentum cum consensu predicti mgri Michaelis se fecisse cum dno Mathia, notario Vener. viri dni Petri Vapowsszky etc., pro re in prescripta obligacione, constituat 6, mgro Michaele ex aduerso negante, aliquem consensum ad predictum arbitramentum et concordiam de parifiendis octo florenis prebuisse, seque nichil omnino tunc de ipsa concordia sciuisse, neque modo scirc velle, petenteque, vt sicut eo non consulto nec vocato predictam taxam et composicionem dictus mgr. Laurencius fecit, sic et compellatur solus ad eius satisfactionem ferendam, mgro ex aduerso Laurencio referente se ad recognicionem dris Iohannis de Pylcza, quem predicto consensui mgri Michaelis et composicioni octoque florenorum dandorum ordinacioni cum predicto dno Mathia presencialiter interfuisse, dixit, parte altera, scilicet mgro Michaele, eius testimonium, quod in hac re exhiberet, asseuerante stare velle: dominus, ne alicui parti prouideret, decreuit propter celeritatem recessus eiusdem mgri Laurency, vt ipse mgr. L. procuratorem constituat ad ea in hac causa audienda et suscipienda, que post examinacionem testificacionis predicte et aliorum, que iuris fuerint, facienda restabunt, que omnia mgr. Laurencius suscipere et amplecti debet, tanquam presens esset, et nichilominus priusquam discesserit, tenebitur cum predicto dno Mathia detractatam facere debere composicionem.

1666. Constitutus die, qua supra, ad eadem acta nostra Venerabilis mgr. Laurentius de Nouo foro, submittit et obligat se actu, repo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 30. IV. <sup>3</sup> Barbara. <sup>3</sup> Johanne. <sup>4</sup> Corvinus. <sup>5</sup> Cf. nrum 1464? <sup>6</sup> Sic!

siturum predicto dno Mathie<sup>1</sup>, de quo supra, ad racionem octo florenorum, secum occasione fideiussorie facte iuxta inscripctionem<sup>2</sup> in rectoratu secundo Vener. dris Iohannis de Pylcza<sup>3</sup>, sortem suam quatuor florenorum infra hinc ad quartale Cinerum, sub pena excommunicacionis, ita tamen, si iuris decreto iuxta inscripctionem<sup>4</sup> precedentem mvnitum et diffinitum fuerit, quod et altera sors quatuor florenorum, qui per eum ex mgro Michaele de Leopole repetuntur, soluere obligabitur, ad eum soluenda pertinuerit, extunc simul octo florenos predicto dno Mathie dare et soluere astringetur et se submittit, sub eadem pena excommunicacionis. Et ibidem ad acta mgr. Laurencius predictus per presbiterum dnum Iohannem de Pylszno, tunc se casu offerentem, de consensu domini monitus est, vt pro tempore statuto satisfaciat.

1667. Die Martis vj Maij. Mgr. Laurencius de Nouo foro iam coactus necessitate recedendi, in vie positus precinctu, constituit ad acta presentia sue cause, superius expresse, et aliarum omnium causarum, nunc et deinceps coram iudicio rectorali aliorumque omnium in dietum iudicium, suum verum et legittimum procuratorem, mgrum Caspar de Nissa, cui dat omnem facultatem et presentibus committit, agendi in hac prenominata et quibuscunque alys rebus, dictum mgrum Laurencium concernentibus, plenariam potestatem, ratum habere volens et promittens, quicquid de eius sentencia et nomine procuratorio, siue per se siue per alterum, quem ipse loco sui constituerit, quicquid in huiusmodi iudicys factum fuerit. Presentibus ibidem seruitoribus Vniuersitatis.

Die Martis vi Maij. Discretus Martinus de Lathowicz, actor, facta proposicione contra et aduersus Venerabilem virum mgrum Albertum de Pnyewij, iuris canonici baccalarium, collegiatum maioris Collegy artistarum, iudicialiter proposuit, quomodo certa die anni currentis in stuba communi Collegy artistarum coram certis et notabilibus personis eum de certa nota, in actis rectoratus tunc demum rectoratum gerente <sup>5</sup> Vener. viro mgro Iohanne de Stanizevicze <sup>4</sup>, s. theologie professore, scripta 6, infamauerit falsitate sibi obiecta, suamque proposicionem quamuis plurimis verbis grauauerit, tamen hoc in effectu continebat, taxans iniuriam illatam in quingentos florenos, more taxe iniuriarum, nichilominus ipsius dni iudicis taxam finaliter arbitramento relinquendo, dicto Vener. mgro Alberto ex aduerso, antequam respondebit, protestante de tractu iniusto palam et manifeste, et petente, predictum actorem compelli ad iurandum de calumnia et de non subinductione vel subordinacione alicuius alterius persone aut suggestione: dominus audita proposicione protestacioneque ac peticione, decreuit partibus terminum ad primam iuris alias ad diem Sabbati proximi<sup>7</sup>, illic edicturus, quod iuris fuerit, inter partes. Presentibus etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> notario. <sup>2</sup> Cf. nrum 1464? <sup>3</sup> commutatione aestivali a. Dni 1491. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> commutatione aestivali a. Dni 1493. <sup>6</sup> Cf. nrum? <sup>7</sup> 10. V.

- 1 definition de la descripcionis de la descripcionis de la descripcionis de la Vilues de la Vilues de la descripcionis de la vilue de la deficio de la descripción de la descr
  - 1670. Die Martis xiii May. Constituto Ingenioso Sigismundo de Landaw, arcium baccalario, moranti in platea Carnificum, in termino sibi prefixo hodierno, ad audiendum decretum et sentenciam de causa, dudum agitata occasione cuiusdam cursus et nocturne violencie, dominus decreuit, vt aut pro pena Vniuersitatis carcerem tribus diebus ferat, aut penam duorum florenorum persoluat infra hine ad quindenam, sub pena excommunicacionis et exclusionis ab Vniuersitate.
  - 1671. Die Iouis xv Maij. Stanislaus de Gadawo, arcium baccalarius, morans in platea Pictorum apud sutorem Gregorium, cittatus ad instanciam Iacobi de Iunijeczko, studentis, morantis in domo medicorum, in termino non comparuit, tamen sue non comparencie causam per quendam Iohannem de Garwolyn, studentem, impedimentum infirmitatis allegauit. Dominus huiusmodi excusacione non suscepta, per sentenciam decreuit, vt ad octauam iuret, se impedimento talj obstante personaliter nulla racione potuisse termino interesse, et tali legittimo obstaculo interveniente et per iuramentum firmato, differt terminum ad predictam diem octauam; si vero iurare non presumserit, extunc propter ipsam contumaciam non comparicionis decreuit, eum puniendum in decem grossis, soluendis ibidem per octauam, sub pena excommunicacionis.
  - 1672. Die Veneris xvi Maij. Constitutus ad acta presentia Ingeniosus Iacobus de Iunyeczko, studens, constituit suum verum et legittimum procuratorem, videlicet Iacobum de Chmyelow, in iudicio rectorali causam tractatam esse<sup>6</sup>, et quicquid idem procurator fecerit, ipse Iacobus de Iunyeczko sit contentus.
  - 1673. Die Mercury xxj mensis May. Constitutus ad acta presentia Ffranciscus de Riwlo dominarum, morans in noua bursa, sponte et libere recognouit, se debere et obligari duos florenos certi et veri debiti Ingenioso Sigismundo de Teka, studenti, moranti in bursa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice >morans«. <sup>2</sup> = bursae. <sup>3</sup> Friderici Jagellonidis, epi Cracoviensis. 
<sup>4</sup> Cf. nrum? <sup>5</sup> Cf. nrum 1669. <sup>6</sup> Sic!

pauperum, quos sibi reddere ad acta presentia promittit et obligat profesto Iacobi proxime profuturo<sup>1</sup>, sub pena excommunicacionis.

1674. Die Saturni xxiiij<sup>2</sup> May. Ingeniosus Thomas de Riualia ex Livonia, studens, morans in domo dni medicj³ de Regulis in platea s. Anne, ex officio cittatus ad parendum iuri et audiendam accusacionem contra se quendam de violencia, illata in habitacione Venerabilis mgri Mathie de Cobylino dominica proxima Pentecostes hora prandiorum vel citra, et per consequens totj domui Collegy artistarum, in quo termino constitutus, dum ad eundem dictus mgr. Mathias, iniuriam passus, vocaretur, iussus mandato rectoris, aduersus predictum studentem proposuit, quomodo die predicta s. solennitatis Pentecostes eciam hora designata dictus Thomas, nescitur, quo spiritu ductus, nulla ex mgro occasione sibi ad tantum patrandum malum prebita, violenter subyt habitacionem eius sub absencia eius, quo proposito aut qua voluntate nescire se, dicit, sed coniectatur, quod intencione illiciti patrandi operis, vbi et serwm suum percuciebat, iugulabat et afficiebat plagis pro libitu, et nisi casu dictus mgr. Mathias incidisset, se nescire, dicit, an dictum seruitorem suum viwm relinqueret. In quo facto non sibi tantum, sed totj communitatj<sup>5</sup> et Collegio vim, ignominiam et confusionem illatam asseuerat. Predicto Thoma ex aduerso respondente, quod predictus seruitor mgri Mathie quondam certa ante die in loco communi secreciori domus, dum casu implacide 6 nature illuc ire cogeretur, eum contumelys affecerat, quo non contentus dum primo die sacro Pentecostes causa conferendi cum quodam seruitore Collegium intrauerat, dictusque seruitor mgrj Mathie stans in hostio7, verbis subsanatorys et irrisiuis eum prouocaret, nec contentus sed in eum cum baculo prosiluit, ille vero insolenciam eius ferre nequiens, eum obruit et in habitacionem vsque se prosecutus, illic eum percusit pugnis et capillis traxit, quamuis eum se, neget 8, ad sangwinis efusionem wlnerasse. Mgr. tamen prenominatus dicit, se testimonium habere de eius sangwinolenta apparicione post talem percusionem. Dominus hine inde proposicione et responsione visis, ne videatur in hac re leuius, quam opporteat, procedere et in hoc alicui parti reddi suspectus, primo obligauit dictum Thomam, tanquam fideiussoribus carentem, vt iuramento corporali ad tactum ss. Ewangely se pariturum iuri obligaret tamdiu inclusiue, donec de eo decerneretur, quod iustum fieret 8, quod fecit in continentj, iurans, se nolle quoquam discedere, donec in causa concluderetur. Et tandem terminum distulit ad primam iuris ad plenius consilium suorum consiliariorum, alias si se subtraheret alteri iudicio et supterfugeret sentenciam, dominus penam perjurij, excommunicacionis et ab Vniversitate exclusionis interponit.

1675. Die Saturni xxiiii May. Constitutus ad acta presentia Venerabilis mgr. Leonardus de Cracouia, recognouit, se debere, non

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 25. VII. <sup>2</sup> In Codice \*\*xxiij<. <sup>3</sup> Johannis. <sup>4</sup> 18. V. <sup>5</sup> = Universitati. <sup>6</sup> \*\*implacide<? <sup>7</sup> = ostio. <sup>8</sup> Sic!

coactus nec compulsus sed sponte, verj et certi debiti duos florenos, in quolibet computando mediam sexagenam, Vener. mgro Paulo de Zacliczewo, collegiato minoris Collegii artistarum, quos sibi promittit soluere et reponere ad acta ad festum s. Michaelis proxime affuturum , sub censuris eclesiasticis. Et in continenti est monitus per presbiterum dnum Stephanum, casu advenientem, de Powycz. Presentibus, vt supra.

- 1676. Die Martis xxvij mensis Maij. Discretus Iohannes de Costan, morans in pauperum bursa, cittatus ex officio ad respondendum, cur et quare certum quendam virum Nobilem, pretereuntem die quadam bursam pauperum, subsanatiue inclamaverit et tandem ad ferendum de eo decretum pro modo irrisionis, dominus ex certis respectibus ad proximam Saturni<sup>2</sup> differt terminum, testes de huiusmodj irrisione suscepturus et tandem decreturus, quod iuris fuerit. Qui si pro predicto die non comparuerit, pene excommunicacionis subiacebit.
  - 1677. Die, qua supra. Petrus de Rythelie, cittato Iohanne de Lithwania, morante in pauperum bursa, et aduersus eum proponente, quomodo pluries varys convicys et verbis inhonestis sine vlla culpa aut familiaritate secum habita, per eum affectus et molestatus, et nouissime in quadam domo, dum ad collegam suum, cum dicto Iohanne residentem, necessitate impulsus, accederet, dictumque Iohannem, tunc sedentem in veste et pileo laicali, nec vlla iniuria affecto per eum aut provocato, idem Iohannes ex consuetudine infamandi, permolestandi eum verbis ibidem inhonestis aduersus eum insurexit. Ex aduerso dicto Iohanne omnia negante, dominus actori decreuit, vt die Saturni proxima<sup>2</sup> probet duobus testibus suam iniuriam, aut in deffectu testis alterius iuramento proprio testimonium secundi testis supleat, et tandem decernet dominus, quod iuris fuerit. Item dominus pro pena Vniuersitatis dietum Iohannem in vna sexagena condemnat propter huiusmodi habitum, per Statutum prohibitum, et ne precipitancius agere videatur, vt rem ipsam in habitu indecenti examinet, decretum de reponenda pena ad octauam suspendit. Et nichilominus vt cum dieto Petro, principali actore, in pace predictus Iohannes permaneat, dominus interposuit penam viginti florenorum et excommunicacionis.
    - 1678. Die, quo supra. In causa Venerabilis mgri Mathie de Cobylino, superius descripta<sup>3</sup>, et Thome<sup>4</sup>, studentis, ex certis respectibus dominus terminum continuandum de consensu dnorum consiliariorum distulit ad Sabbatum proximum<sup>2</sup> ad horam duodecimam, vbi sub eisdem penis periury, excommunicacionis et proscripctionis<sup>5</sup>, mandat dicto Thome, vt eidem termino assit, vbi plenior eruit<sup>5</sup> dnorum consiliariorum decanorum consessus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 29. IX. <sup>2</sup> 31. V. <sup>3</sup> Cf. nrum 1674. <sup>4</sup> Rivaliensis. <sup>5</sup> Sic!

- 1679. Die Iouis xx nona mensis Maij. Constitutus mgr. Michael de Leopolije in presentia domini, ex nonnullis sermonibus admonitorys, ad eum factis ibidem per mgrum Albertum de Pnyewij, racione trium florenorum, debitorum eidem tanquam executorj testamentj dris¹ Georgy de Drohobycz, occasione domus, quam apud eundem drem Georgium conduxerat sub testimonio coram dicto dno rectore, se promisit soluturum eosdem tres florenos in spacio septimane cum media, dominus vero huiusmodj coram se promissum suscipiens, instante predicto mgro Alberto, acticari fecit et in vim obligacionis dictam sponsionem mgrj Michaelis, factam spontanee, suscepit².
- 1680. Die Veneris vj Iunij. Constitutus ad acta presentia Discretus Sigismundus Pogrel de Stennawia, recognouit, se debere et obligarj certj et verj debitj septem florenos et decem nouem grossos Honeste Dorothe<sup>4</sup>, de platea et hospicio Sutorum hospite, racione expensarum, quos ei soluturum se submisit infra hinc ad festum Michaelis proxime affuturum<sup>3</sup>, sub pena excommunicacionis. Et ibidem circa talem recognicionem et inscripctionem<sup>4</sup> ad acta monitus est per Honorabilem dnum Iohannem, dictum Cowal, presbiterum, vt pro prefato die predictos septem florenos cum decem nouem grossis dicte dne Dorothee, hospite sue, persolueret.
- 1681. Die, qua supra. Dno Iohanne Faber, presbitero, iuxta commissionis literas, a Reverendissimo patre, dno cardinali Cracouiensi<sup>5</sup>, in personam dris Lathoszinszkij et dris 6 de Osswanczim impetratas, dum Honorabilem dnum Grabya, viceprepositum collegiate ad Omnes ss., cum eisdem literis commissionis, inserta citacione in presentiam dris de Osswanczim, custodis ad s. Fflorianum, cittari procurasset, altero iudice absente et a Cracouia procul absistente, dum tandem ante terminum predictum dnus Grabija peteret, se ab huiusmodi termino liberum declarari propter ingruentem recessum repentinum, idem iudex, dr. de Osswanczim, extra formam iudicij et ante terminum, in cittacione assignatum, partibus aduocatis, amicabili composicione eas sub tali condicione quietauit, quod scilicet dictus dnus Grabya nunquam de cetero fore de debeat contra dnum prenominatum, Iohannem Cowal, nec per iniuriam aut contumeliam aduersus eum insurgere et eum molestare vel ad molestandum aliquem subministrare. Et dnus predictus Iohannes Cowal eum a predicto termino liberum fecit et dimisit, quod si constaret, aliquid eorum per se vel per sugestionem alterius eum aduersus dictum presbiterum, Iohannem Cowal, facere et attentare, extunc commissionis vigore, cuius racione dictum Grabya cittari procurauerat, submisit se idem Grabya tociens, quociens opus scire duceret, se vocandum et cittandum fierj ad predictos iudices et in eo nolle, vt dicta commissio in aliquo invalidacionem susciperet, quam huiusmodj

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> medicinae. <sup>2</sup> In margine alia manu adscriptum: »Soluit totum«. <sup>3</sup> 29. IX. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> Friderico Jagellonide. <sup>6</sup> Sacrani, rectoris.

submisionem predictus dnus Iohannes Cowal petiuit sibi ad acta rectoratus inscribendam fore, in testimonium et robur firmius.

- 1682. Die Saturni vij¹ (Junii). Wolgangus de Cubilo, Caspar de Hethenstath<sup>2</sup>, Leonardus de Efferdin, studentes hospitalenses 3, cittati per Andream, cocum, et Annam, coniuges, aduersum quos deposuerunt de insolentys, quas assidue in cantibus cithare tibiarumque in eius domo faciebant et moniti, vt desisterent, varys convicys coniuges predictos afficiebant, occasionemque per appercionem stube et non clausionem dederunt damno perditi flammei muliebris, tandemque clam hospicium et domum eorum exiuierunt, ipsis ex aduersis negantibus per omnia proposicionem predictam ac subinferentibus, quod dictis, hospite cum coniuge, consencientibus domum corum exiuierunt<sup>2</sup>, actoribus replicantibus, quod parati sunt ius facere super veritate accusacionis sue et pro parte probare, ac subinferentibus, quod palam et manifeste eis comminentur et insidias de vindicta ponant, quod et serws communis, dum ad cittandos eos mitteretur, coram sie fieri vidit et audiuit. Dominus non obstante negacione eorum, prius decreuit, vt vel fideiussores de parendo iuri ponerent vel se iuramento obligarent et in pace ac sine vila diffidacione viuerent, vel saltem sponte se submitterent, si quid <sup>2</sup> eorum transgrederentur, pene excommunicacionis et tandem ab Vniuersitate proscripctionis <sup>2</sup>. Quibus consencientibus, dominus ex officio terminum eis ad feriam 3am prefixit, vt interim tempore intermedio invicem per medias personas concordarent.
  - 1683. Die Saturni vij¹ mensis Iunij. Constitutus ad acta presentia Venerabilis mgr. Bartholomeus de Lipmycza², recognouit, se debere et tenerj veri et certj debitj sedecim grossos Ingenioso Mathie, seruitori dris Pilcza, quos sibi compromittit ponere ad octauam, sub pena excommunicacionis.
  - 1684. Die Martis x mensis Iunij. Mgr. Stanislaus de Hilkusch 6, collegiatus minoris Collegy, cittata communitate Venerabilis Collegy minoris ad presentiam domini, proposuit summarie, eis in termino comparentibus et audientibus, quomodo predicti dni per violenciam cameram, ex sorte videlicet eum spectantem in predicto minori Collegio, seraclis effractis et repercusis, subintrauerunt resque suas omnes inde reiecerunt et, quo libuit, illuc coniecerunt, ac tandem eandem violenter occupauerunt, petens, omni primum 7 eos cogi ad deocupacionem et restitucionem spoliatj iuris sui. Illis ex aduerso per prepositum suum, mgrum Paulum de Zacliczewo, concordi consensu respodentibus, quod predictus mgr. Stanislaus nullum ius ad habitacionem predictam habuit ex disposicione iurium eidem 2 et consuetudinum Collegy predictj seruatarum de mgro illo, qui se de Collegio ad bursam pauperum recipit, et quicquid in apercione camere predicte et rerum exportacione fecerunt, id ex man-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice \*viijc. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> de hospitali s. Spiritus. <sup>4</sup> 10. VI, <sup>5</sup> Bylica. <sup>6</sup> = Ilkusz, Olkusz. <sup>7</sup> \*omni primum <sup>6</sup>?

dato et consilio drum et mgrorum Collegy maioris, specialiter requisitorum, se fecisse asseuerauerunt. Dominus audita proposicione et responsione, decreuit, vt huiusmodj iura et consuetudines monstrent et probent, id se iussu communitatis Collegij maioris fecisse, infra hinc ad primam iuris, vbi dominus id, quod iustum fuerit, se decreturum ostendet.

- 1685. Ibidem mgr. Iohannes de Lehesznicza<sup>1</sup>, senior burse pauperum, aduersus dictam communitatem Collegy minoris proposuit, quomodo preiudicale quoddam Statutum in eum et posteriores seniores quoscunque burse pauperum, eo ad probandum et admittendum non vocato, construissent<sup>1</sup>, petens, ad id, tanquam illegittimum, cassandum eos compelli. Dominus ad deliberandum, quid iuris fuerit, ad primam eandem diem iuridicam terminum prorogauit.
- Die Iouis xij Iuny. Leonardus Efferdin et Caspar de Hentestath 1, studentes, cum iuxta terminum, ad hodiernam diem designatum<sup>2</sup>, pro purgando se iuramento, quod hospitem suum cum coniuge eius, Andream, cocum, inter Cedrones morantem, nullis contumelys affecissent, nec occasionem damno, in proposicione eorum expresso, dedissent, et quod nec clandestine exiuissent, fraudantes dictos hospites in pretio domus more<sup>1</sup>, quod iuramentum per sentenciam iudicis fuerat eis decretum, dictis conjugibus actoribus propter reuerenciam sacramenti iuramentum eis indulgentibus, maxime quod eos paratos ad se purgandos de accusacione huiusmodj vidissent ad iurandum, ab iudice petiuerunt, vt ab eorum comminacionibus salui et securi esse possent, vt se predicti studentes ad acta presentia obligarent, nullo modo aliquas insidias verbi et facti se eis per se vel alios suggestores promeaturos. Dominus videns peticionem dictorum coniugum honestam et licitam, decreuit hoc eis faciendum, vnde prenominati studentes, sponte ad acta presentia constituti, se obligauerunt et presentibus obligant, vt neque verbo neque facto aliquam iniuriam nec minas neque insidias aliquas se predicto Andree, coco, et coniugi sue 5 aliquando facturos, neque aliquos ad hoc faciendum inducturos, quod si predicti coniuges contra eos probare possent duobus testibus, vel ad minus vno fide digno et in supplementum alterius testis proprio iuramento confirmarent, quod dicti studentes vel alter eorum. aut aliquis quicunque per eos suggestus et inductus, aliquibus verbis iniuriosis, contumcliosis vel facto lederet et afficeret, extunc dominus decernit penam in sic excedentes vel excedentem excommunicacionis late sentencie et exclusionis ab Vniuersitate.
- 1687. Die Iouis xij Iunij. Constitute partes superius descripte, Venerabilis mgr. Stanislaus 6 de Hilkusz, actor, et mgri communitatis Collegy minoris iuxta terminum eis designatum in residencia dnorum consiliariorum, drum et mgrorum, proposicione predicta cum responsione

¹ Sic! ² Cf. nrum 1682. ² in suburbio Cracoviensi »Garbary« seu »Cerdonia«, »Cerdones«. ⁴ In Codice »eius«. ⁵ Annae. ⁶ Bylica, cf. nrum 1684.

ct alys additamentis innouata, demum causam ipsam perplexam esse difficilem ex varys respectibus considerantes, et ne faciliter decreti l' cuipiam parti preiudicium affere viderentur, decreuerunt, vt partes ipse iura sua, proposicionis scilicet et responsionis, describant plene et in manus iudicis pro proxima Saturni reponant, et dni collegiati predicti minoris Collegy ad hoc Statuta sue communitatis et alias Conclusiones aut firmitates reponant, intencionesque suas vtrinque pro modo et forma meliori scripta ibidem representent. Et dominus tandem cum consiliarys suis ac decanis, reuisis predictis intencionibus et iuribus ac consuetudinibus, que iuris fuerint, pro feria proxima tercia partibus ibidem vtrisque consistentibus ad horam xx declarabit.

- 1688. Ibidemque in causa proposicionis mgri Iohannis de Leszinycza<sup>3</sup> dni predicti Collegy minoris dixerunt, se nullam nouam disposicionem confecisse et ordinauisse, sed stare velle antique consuetudini.
- 1689. Die Martis xvij mensis Iunij. Ingeniosus Michael, procurator legittimus, ad acta presentia constitutus mgri Ade de Lorencz, eius nomine cittato Ribyenszky, studente, occasione debitj vnius floreni, per predictum Ribyenszky ipsi mgro Ade pro resumpetionibus debiti, predicto tamen Rybienszky in termino non comparente et per consequens ob absenciam non constante liquide de debito, dominus ad primam iuris differt terminum, vbi si non comparuerit vel interea temporis non composuerit cum dicto procuratore, auctoritatem ad hoc habente nomine principalis, dominus procedet ad ea, que iuris sunt.
- 1690. Die, quo supra. Constitutis in termino, superius in actis<sup>4</sup> designato, Venerabilibus mgro Stanislao de Hilkusz, actore et preposito b ac mgris Collegy minoris, intencionesque suas vtrinque scripto declarantibus in pleno consilio dnorum decanorum et consiliariorum Vniuersitatis, reuisis omnibus proposicionis et responsionis allegacionibus et bene rimatis, cum duplex actio domino et sibi quoque assistentibus predictis visa fuit, vna de violenta rerum electione sine ordine iuris mgri Stanislai de Hilkusz ex habitacione. in quam reposite fuerant, prout dictus mgr. Stanislaus asseruit<sup>6</sup>, et ad quam ius opcionis dictus mgr. Stanislaus se habuisse eamque per procuratores suos optasse legittime fassus erat, altera de illicita et illegitima dicte habitacionis occupacione et rerum in eam alienarum comportacione, contra consuetudines Collegy dicti minoris, velud i ipsi dni collegiati deponebant, quam propter ad eiectionem rerum dicti dni collegiati minoris Collegy et eius exoccupacionem pretendunt se legittime anhelasse et easdem res licite eiecisse et sub fidedignis testimonys in securum locum reposuisse, instanteque super omnia actore, vt primum decreto dominorum restituerentur ad ius suum, quo se spoliatum pretendebat: dominus suorum predictorum quo-

Sic!
 VI.
 Cf. nrum 1687.
 Paulo Zakliczowita.
 prout dictus mgr. Stanislaus (Bylica de Olkusz) asseruit« in margine alia manu adscriptum.
 dictus mgr. Stanislaus« deletum.

adiutorum et iudicum consilio suscepto decreuit, ante omnia dictum mgrum Stanislaum restitui debere iuris spoliato et per hoc dictam habitacionem deoccupari infra hine ad proximam Saturni diem 1, sub pena excommunicacionis, actionem autem alteram, scilicet de illicita et contra consuetudines domus occupacione, clausione et rerum comportacione in habitacionem predictam, priusquam optacio eius secundum consuetudines fieret, et quicquid circa hoc contingit aliter, quam conveniebat dictis dnis collegiatis cum prenominato mgro Stanislao, reservauit. Vbi in continentj dicti dni collegiatj ad Vniuersitatem prouocarunt et se remitti postularunt, petentes, ad hoc specialiter eis Vniversitatem convocarj, ad quod faciendum dominus se deliberaturum dixit, idque sibi tamen facere non licere, donec sentencia et decretum eius impleretur. Et ibidem in continentj mgr. Stanislaus de Hilkusz petiuit, predictam sentenciam execucioni demandari et serwm communitatis sibi dari et assignari, quo assignato moniti, vt iuxta decretum predicte sentencie satisfaciant pro termino designato.

- 1691. Die Saturni xxj mensis Iunij. Ad proposicionem Venerabilis viri dni dris Iohannis de Włodzijszlaw Georgius de Visslicia, ss. canonum baccalarius, et ad libellum ipsius Georgy idem dnus dr. animo contestandi litem hine inde negauerunt<sup>3</sup> narrata, prout narrantur, ipso Georgio petente et obtinente terminum ad octauam.
- 1692. Die, quo supra. Inter partes Iohannem de Maczewo, scolarem, et Iohannem de Vysszegrath, studentem, occasione dudum facti decretj vnius fertonis, dieto Iohanni de Maczewo adiudicatj et in vim eius ad acta Alexandrj cum commento reppositi, cum predictus Iohannes de Maczewo prenominatum librum Alexandrj recipere noluisset, sed ad sentenciam roborandam dictum Iohannem cittasset ad presentem terminum, dominus decreuit, ut ipse Iohannes de Vysszegrath, studens, ad predictum librum, ad acta repositum, tres grossos adyciat et deponat infra hine ad octauam, processum autem taxacionis ad aliud tempus reseruat.
- 1693. Die, quo supra. Ad proposicionem Ingeniosi Michaelis de Strzoszberg, arcium baccalarii, qua aduersus Michaelem de Monte regio, studentem, proposuit, primum quod infames aduersus eum literas in patriam transmiserit, ex quibus non mediocre consecutus set incomodum, et quemadmodum sit ei comminatus super insecuritate vite. Predictus Michael litem contestans, pro vtraque parte narata negauit, prout narrantur, et dominus decreuit ad secundam iuris actori probacionem. Cumque dictus Michael cerciorem predictum bacc. redderit de parendo iuri et decreto futuro ad acta presentia, sub penis excommunicacionis et exclusionis ab Vniversitate se obligat, qua obligacione habita, dominus decreuit ei beneficium absolucionis, et nichilominus penam inter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 21. VI. <sup>2</sup> = Universitatis. <sup>3</sup> Sic! ' Desideratur hoc decretum in Codice nostro. <sup>5</sup> Galli »Secundam partem «.

posuit xx florenorum, vt ab vtraque parte ad decisionem cause in pace maneant.

1694. Die, quo supra. In causa Honorabilis dni Nicolaj de Coprziwnicia, remissa per dnum vicarium in spiritualibus 1 ad rectoratus officium pro administranda iusticia eidem Honor. dno Nicolao, causam agenti serui sui, qui Stanislaum Kunath de Piscaria, studentem, ad ius predicti dni vicary cittauerat, vbi in termino remisso coram rectore dictus dnus Nicolaus aduersus predictum studentem proposuit, quomodo certa quadam die hora convocacionis, in Collegio maiori habite, de scalis quibusdam siue gradibus puerum et clientulum eius, nescitur, quo spiritu et qua malivolencia, eiecerit, qui ex casu illo semiviuus et vix spirans receptus et in domum dicti dni Nicolai delatus, sine vsu sermonis fuit per diem naturalem, et nisi nocte illa sequente summa fuisset adhibita de dicto puero diligencia, creditur, quod illa nocte spiritum exalesset<sup>3</sup>, quam iniuriam quidem et molestiam predictus dnus N. ad centum florenos vngaricales taxauit et cum hoc iuxta remissionis decretum petiuit eum caucinari <sup>8</sup> de parendo iurj et sentencie diffinitiue. Ex aduerso proposicionem dicti dni Nicolaj aduersa parte negante, sic narrata fuisse, prout narrarentur<sup>8</sup>, et in hoc contestante litem, dominus volens predictum dnum N. securum reddere, de indemnitate parti secunde remissionis decreti satisfaciens, super omnia iussit dictum Stanislaum, studentem, fideiussores ponere. Qui ad acta presentia constituit duos Venerabiles viros, mgros Nicolaum de Pilcza, s. theologie baccalarium, et Benchardum<sup>3</sup> de <sup>2</sup> Biszkupe, bacc. in medicinis, collegiatos maioris Collegy, qui manu coniuncta pro eodem fideiusserunt iuxta petita. Et in pesenti dominus decreuit, intencionem actorj probandam ad primam iuris 4.

1695. Venerabili mgro Paulo, actore de Zacliczewo, proponente aduersus Vener. mgrum Bernhardum de Biszkupye, quomodo a duobus annis censum de zuppis, ad eum pertinentem, qui simul ex consuetudinibus dudum obseruatis cum censibus alterius collegiature, cuius dictus mgr. Benchardus toto tempore designato officium procuracionis gessit, sibi retinuit dareque recusauit et retinet hucvsque, petenteque, iusticia mediante, predictum mgrum Bernhardum ad satisfactionem compelli, ex aduerso predicto mgro Bernhardo petente, ad clariorem deliberacionem super proposicione audita et, prout asserebat, non opinata, sibi terminum ad octauam prorogari ad respondendum: dominus ne alicui partj et Statutis, de forma iudicij rectoralis disponentibus, preiudicare videretur, terminum ad primam iuris distulit, partibus intra contentis.

1696. Die Iouis xxvj Iunij. Sebestianus de Chalmense, seruitor olim de bursa Hungarorum, cittatis dnis consiliarys burse eius-

¹ Cracoviensem. ² suburbio. ³ Sic! ⁴ In margine adscriptum: »Die Iouis xxvj Iunij dnus Nicolaus petiuit addi ad hanc proposicionem, quod predictus Stanislaus confessus est coram certis personis, hoc fecisse«.

dem, aduersus eos proposuit: primo quod per eos iniuriose captus fuerit, secundo quod de quadam scriptura parietis sit calumnatus, deinde quod viginti quatuor virgarum comminacione ad extorquendam ex eo recognicionem constringebatur, et vltimo quod ad reuocandum id, quod nunquam se fecisse profitetur, coactus fuerit et ob hoc de bursa eiectus. Ex aduerso dnis viris consiliarys, nomine suo et communitatis 1 respondentibus et dicentibus, se super eadem scriptura iustum et legittimum examen fecisse et ex certorum testificancium deposicione invenisse, eum reum fuisse talis inscripctionis, tandem iuxta formam Statutorum eorum burse et iudicium et comminacionem et cetera fecisse legittime: dominus audita proposicione et responsione, decreuit, ad primam iuris vt dicti dni consiliarij mgrum Michaelem 2 cum altero bacbalario<sup>8</sup>, cause huiusmodj iudices et examinatores, iure mediante, ad testificandum adducerent super cetero processu et deposicionibus, ac tandem vt Statuta domus sue ibidem reponerent, quibus visis et auditis dominus decernet, quod iuris fuerit.

- 1697. Die, qua supra. Ingeniosus Bartholomeus, arcium baccalarius, senior burse Hungarorum, suo et communitatis¹ nomine cittato in presentia domini Iohanne de Antiqua ciuitate⁴, morante in bursa pauperum, circa proposicionem, aduersus eum factam, quandam cartulam, infamiam quandam nacionis sue ymo blasfemiam continentem, exhibuit, aduersus eundem proponens, quomodo certa quadam die in collegio ⁵ foribus eadem cartha applicata fuisset, in ignominiam tocius nacionis eorum, cuius intimacionis alterum nullum autorem suspicatur, preterquam dictum dnum Iohannem, studentem, sumens argumentum sue estimacionis, quod similis cartula quadam die commutacione hyemali ⁶ similiter in publica exhibiccione in collegio ⁶ deprehensa est et ex multa inquisicione autor eius eiusdem ⁻ cartule repertus fuit studens predictus. Dominus decreuit, vt pro secunda iuris de priorj facto intimacionis cartule similis probacionem afferant, et tandem, quod iuris fuerit, decernet.
- 1698. Die, quo supra. Constitutus ad acta presentia Venerabilis vir, mgr. Petrus de Hilkusz, dr.<sup>8</sup> ss. canonum, recognouit, se debere quatuor florenos Vener. mgro Paulo de Zacliczewo, collegiato minoris Collegy, quos se promittit soluturum pro festo Assumpctionis <sup>7</sup> proxime futuro <sup>9</sup>, sub censuris eclesiasticis.
- 1699. Die Saturni xxviij Iunij. In causa cittacionis, qua Venerabilis vir, mgr. Stanislaus 10 de Cracouia, licenciatus in medicinis etc., cittatus fuerat per Vener. mgrum Bernhardum 11 de Byszkupie etc., ad videndum quandam sentenciam et 7 debite execucioni de-

t sqq. 4 Sandec. 5 in bursa Ungarorum. 6 a. Dni 1493/94. 7 Sic! 8 In Codice >doctorum <. 5 to VIII. 10 Selig. 11 Episcopium.

mandari, terminus ipse inter partes ipsas hinc inde ad primam iuris continuatur.

- 1700. Die Martis prima Iulii<sup>1</sup>. Constitutj mgrj Iohannes Gromaczky et Michael 2 Parisiensis, collegiatj minoris Collegy, nomine tocius communitatis eiusdem Collegy agentes causam vigore decretj, superius notatj, quantum ad partem alteram cittato mgro Stanislao 3 de Hilkusz, eiusdem Collegy collegiato, ad terminum hodiernum, proposuerunt aduersum eum illegittimam et indebitam habitacionis possessionem iuxta prius proposita, quod non seruato ordine domus predicta habitacio fuerat a principio occupata nec aliquando euacuata, quemadmodum contingit fieri circa opcionem huiusmodi habitacionum et legittimam possessionem. Mgr. vero Stanislaus se nolle respondere, dixit, nisi probarent de mandato et ratihabicione, qui se ad actus superiores refferentes, vbi ex commissione dni rectoris, ne simul omnes gregati veniant, commissum erat, vt in vna vel duabus personis agerent, probaturos obtulerunt ad primam iuris. Et in continentj predictis mgris, Iohanne Gromaczky et mgro Michaeli Parisiensi, suo et communitatis nomine Collegy minoris actoribus petentibus, vt vigore decreti dictus mgr. Stanislaus de Hilkusz ad eorum proposicionem factam respondeat, quod dominus cum consiliarys suis, Statuto Vniuersitatis de iudicys rectoris disponente, et priori sentencie diffinitiue dnorum decanorum et consiliariorum, superius contente inherendo, decreuit, vt dictus mgr. Stanislaus de Hilkusz sine vlla dilacione in continentj respondeat, sub pena excommunicacionis, ipso vero contumaciter respondere nolente, dominus parte instante, eum pronunciauit contumacem. Presentibus ibidem seruitore Paulo Vniuersitatis4 et Iacobo Regowszky et alys.
  - 1701. Die, quo supra. In causa Venerabilis dni dris Iohannis de Vlodzislaw, prouissoris burse dni Longini, et Georgy de Vislicia, ibidem morantis, actum continuando dominus decreuit, ad primam iuris peremptorie vt per se sine vllo procuratore respondeat dictus dnus Georgius et probet non per scripta sed realiter, actum vocacionis sue tunc fuisse illicitum.
  - 1702. Die Iouis iij Iulij. Mgr. Stanislaus de Hilkusz, collegiatus minoris Collegy, satisfaciens termino hodierno ad proposicionem duorum collegiatorum minoris Collegy, in punctis omnibus litem contestandi respondit per verbum: Nego narrata, prout narrantur. Dominis tandem collegiatis, offerentibus se ad singula probanda, dominus terminum assignauit ad primam iuris dicte eorum probacioni.
  - 1703. Die Iouis iij Iulij. Constitutj ad acta presentia Prouidus Mathias, bijaloszkornyk, cum Katherina, coniuge sua, sponte recognouerunt, se in mutuum recepisse a Venerabili mgro Martino 6 de Ossnij-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice erronee »vltima (= 30) Iunij«, sic! <sup>2</sup> de Bystrzyków. <sup>3</sup> Bylica, cf. nrum 1687, 1690. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> In Codice »Dominus«. <sup>6</sup> Pausemus.

cza, prebendario s. Adalbertj, quatuor marcas in pecunia communi et sex florenos in auro manu coniuncta, quorum solucionem ex gracia dictj mgrj ad tempora certa obtinuerunt tali pacto, quod videlicet pro festo Michaelis proxime venturo 1 solucre debent ei mediam marcam, item pro festo Pasche sequentj 2 marcam vnam, item pro altero immediate sequentj festo b. Michaelis 3 mediam alteram marcam, et pro festo iterum immediate sequentj Pasche 1 vnam marcam, tandem pro festo mox sequentj s. Michaelis 5 duos florenos, iterum ad sequens festum Pasche 6 duos florenos, et vltimos iterum duos florenos ad festum s. Michaelis 7, quam summam obligarunt repetendam in domo eorum, sita circa Rudawkam prope molendinum. Si casu eos ab hac luce migrare contingeret, vt ex eorum successoribus vel his, qui in possessionem dicte domvs venirent, repeteretur, quos presentibus voluerunt esse ad solucionem plenariam obligatos. Presentibus ibidem Iacobo Rogowszky, Stanislao Lipnyczkij et notario, seruitoribus domini.

1704. Die, quo supra. Venerabilis vir, mgr. Martinus de Ossnycza, collegiatus minoris Collegy, cirographum quendam, manu propria eius scriptum, verba inferius scripta continentem, gerens, petiuit, sibi ad acta rectoratus inscribi, vt constare possit de eius vltime voluntatis executoribus nominatis et electis, cuius tenor sequitur: Ego mgr. Martinus de Ossnycza, prebendarius s. Adalbertj, recognosco per presens, quod sanus et mentis compas et integer existens, confeej testamentum circa festum Ascensionis mearum rerum et commisi animam meam Deo et singula mea vtensilia habitacionis, libros et singulas res et peccunias, si fient, dno mgro Iohanni de Michalow et dno Stanislao de Smygrod, meo confessorj, et Iohanni de Ossnycza, meo seruitorj, et Stanislao, balistatorj, et Petro, gladiatorj. Et supplico obligando sub damnacione, vt me sepelliant in cimiterio inter laycos, vigilys simpliciter decantatis et campanis paruis pulsatis, addens, non magna nec magnis.

1705. Die Martis viij Iuly. Senior cum vniuersa communitate <sup>10</sup> pro quibusdam verbis iniuriosis, libellum infamatorium pretendentibus, aliquociens ad foras hostiorum <sup>11</sup> collegy <sup>10</sup> aplicatis, cittante Discretum Iohannem de <sup>12</sup> Sandecz, quem in eadem iniuria suspectum habuerunt, et ex decreto domini testibus aduersus eum inductis pro parte proposite rej, veritatem probauerunt. Dominus tandem cupiens, ne res ista propter publicum strepitum alios maliuolos ad vindicandum huiusmodj processum concitaret, ad ea vel similia aut maiora, latente subordinanda fame, vtriusque partis consulens, decreuit, vt dictus Iohannes dominos coram rectore peteret super indulgencia factj, et ut de cetero ad cautelam maiorem se inscriberet, ea vel similia non facturum. Qui assistente ibi mgro Alberto <sup>13</sup> de Schamothuly, in presentia domini ipsum dnum seniorem Hungarorum burse cum certis baccalarys et stu-

 <sup>1 29.</sup> IX.
 2 19. IV 1495.
 3 29. IX 1495.
 4 3. IV 1496.
 5 29. IX 1496.
 6 26. III 1497.
 7 29. IX 1497.
 8 7. V.
 9 ecclesiae s. Annae.
 10 bursae Ungarorum.
 11 = ostiorum.
 12 Antiqua.
 13 > Krypa paterno nomine dicto.

dentibus, communitatem representantibus, assistentibus coram domino, humillime rogauit, vt eorum dominaciones eius fragilitati indulgerent et leuitati, se in lingua et manu de cetero castigaciorem fore promittens. Dicti domini suscepta huiusmodi eius petieione et reconciliacione, hac indulgencia sibi prebita de facto, petiuerunt, vt in cautelam futuram se inscriberet, de cetero non facturum iuxta decretum. Ille in continenti circa acta presentia se submisit, sub penis, que aduersus eos, qui tales libellos infamatorios subministrant, decernentur, se amplius non facturum.

1706. Die Saturni xij Iuly. Ingeniosus Ieronimus cittato dno Bartholomeo, arcium baccalario, seniore burse Vngarorum, ad dnum officialem 1, hinc dnus bacc., instante parte, ad dnum rectorem, vt eum excepisset ad ius suum rectorale, assignato termino eisdem legittime ad diem, quo supra, idem Ieronimus aduersus eundem bacc. proposuit, quod in vigilia Natiuitatis Dni anno preterito sibi certas res inpignorabat, videlicet tunicam alias azukam<sup>2</sup>, tres yoppas et vnas caligas tali pacto, vt ad festum Purificacionis sub perdicione vadiorum dictam mediam marcam se repositurum spopondit, cui dum predictam solucionem medie marce vltra terminum promissum ad festum Pentecostes dictus Bartholomeus, bacc., impacientius expectasset eumque frequentius monuisset verbo, illoque contemtibiliter soluere recusante, dictus Bartholomeus, bacc., yoppam vnam rusticanam panni russi pro quatuor grossis cum medio vendi procurauit, ipso tandem Iheronimo in termino mediam marcam ponente et omnia vadia repetente, dum dictus Bartholomeus de his plene respondere noluisset, et ipse Ieronimus predictam yoppam ad medium florenum taxans, fidem non adhiberet, quod tam leui precio venderetur, petiuit, eum compelli ad iurandum, quod non carius vendidisset, et se stare fidei velle sue post iuramentum factum. Dominus decreuit, ad feriam secundam proximam dicto bacc. iuramentum ad horam vndecimam, quo facto tenebitur reddere Iheronimo quatuor grossos cum medio, a quo in presentia domini plene receperat mediam marcam8.

1707. Die Lune xiiij Iulij. Honorabilis dnus Bartholomeus 6, arcium baccalarius, senior burse Vngarorum, qui iuxta decretum, die Saturni precedente 7 decretum 8 per dnum rectorem, facturus venerat super vendita joppa solummodo pro quinque grossis, quod scilicet tanti et non pluris vendidisset suasu viri boni, iurare noluit sed satisfaciendo Ingenioso dno Ieronimo, notario dni Caspar Bar 9, dedit viij grossos, de quibus contentus ipse dnus Ieronimus extitit, sibique precatorys verbis invicem reconciliati sunt. In presentia Reverendi mgri Iohannis de Pylcza, s. theologie professoris et canonici cathedralis eclesie Cracouiensis, Iohannis, bacc., et ceteris.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cracoviensem. <sup>3</sup> sasukam«, sic! <sup>5</sup> 2. II. <sup>4</sup> 18. V. <sup>5</sup> 14. VII. <sup>6</sup> Majsensis. <sup>7</sup> 12. VII. <sup>8</sup> Sic! <sup>9</sup> = Ursini.

- Petro de Vratislavia, proponenti contra et aduersus Ingenioso dno Petro de Vratislavia, proponenti contra et aduersus Ingeniosum dnum Bernardum de Vratislavia, morantem apud dnum Stanislaum Mastella, quod veniens in cameram suam in bursam pauperum, receperit res suas, scilicet circa eas: »Cancionale«, »Tractatus« Petri Hispani, »Exercicium Posteriorum«, calligas cum joppulla.....¹, idem dnus reus confessus est predicta sua autoritate, causam asignans, quod ipse dnus Petrus, actor, prius receperit sua sponte saccum cum collorio³, interius contento, quod extimabat vnius floreni. Dominus audita proposicione et responsione, decreuit vtrinque partibus, sub penis, res ipsas reponi ad locum iudicy, ad clariora documenta recipienda super eisdem, pro dye Mercurij imediate sequenti³, et dominus pro pace habenda et securitate vallauit penam excomunicacionis late sentencie et trium marcarum per non tenentem....¹.
- 1709. .....4 primo cauentes pro ratihabicione pro tota communitate 5, ex parte et nomine eiusdem proposuerunt contra prefatos citatos, seniorem et consiliarios, quod ipsi, etsi electi fuerint pro honestate et vtilitate communitatis dirigenda et conseruanda, tamen ipsi auctoritate propria, sine communitatis eiusdem scitu et consensu, tenerent in expensis communibus eorum, absque burse posicione, mgrum Michaelem de Waradijno, in eorum non mediocre damnum, qui sic ad communem victum pecunias componebant etc. Ad quam quidem proposicionem factam prefati rei, senior, Honorabilis Bartholomeus 6, baccalarius, cum consiliarys prefatis, responderunt, tenuisse, concedentes prefatum mgrum Michaelem tribus septimanis integris sic, vt propositum est, sine burse posicione, sed non sine consensu communitatis sev maioris partis, per quos inducebantur, vt sic evm tenerent, nec tamen id coram tota communitate patefacerent, quoadusque mores eiusdem mgri et exemplaritatem vite et in doctrinando diligenciam pleniorem haberent, tum ex eo, quia communitas, vt ipsi dicunt, dederit eis plenam facultatem, quidquid decreuerint et visum eis foret pro vtilitate et honestate eiusdem communitatis, omnia facerent, communitas pro rato haberet. Et dominus in continenti decreuit, probandam eorum intencionem quoad duos articulos, scilicet quod cum consensu communitatis id fecerint, et quod talis et tanta auctoritas pro voluntate ipsorum faciendi, quecunque pro meliori communitatis essent, fuerit eis concessa. Et ad id faciendum concessit dominus pro die Lune proxima sequenti, partibus ad id consencientibus. Presentibus Stanislao et Paulo, famulis Vniuersitatis, et alijs fidedignis.
- 1710. Ad relacionem Pauli, seruitoris Vniversitatis, Honorabilis dnus baccalarius Iohannes de Herszbek citatus ad instanciam Honor. Mathie, bacc. de Turonia, ambo simul comparentes, pretendentes timorem de insecuritate a se invicem, petiuerunt, indici caucionem fideiuso-

<sup>1 3.... «</sup> locus vacuus. 2 >cum eollorio«, sie! 3 16. VII. 4 Initium nri 1709 (pag. 579) desideratur in Codice. 3 bursae Ungarorum. 6 Majsensis.

riam de securitate conservanda. Dominus audita voluntate, sub debito obediencie et excommunicacionis sentencia, in opositum atentantis ferendia, et viginti marcarum pena soluenda per non parentem edicto domini, inivnxit vtrique pacem habendam, et ne vnus alteri, nec per se nec per alteram quamcunque personam, quomodocunque noceat verbo uel facto, et quod iuri et iudicato vtrique pareant super lesione, facta cuiusdam bacc. Cristanni, super qua causam mouere intendunt, quamprimum lesus ipse convaluerit et facultatem standi coram iudice habuerit, sub eisdem penis, partibus ad id consencientibus. Presentibus Paulo et Stanislao, seruitoribus Vniversitatis, et alys fidedignis personis.

1711. Die Saturn j ix mensis Augusti Constitutus personaliter Venerabilis mgr. Martinus de Wyelijvn, recognouit, se debere soluere quatuor florenos vugaricales iusti et veri penderis duo Mathie de Mszczonow pro festo s. Michaelis proxime venturo 1, sub censuris eclesiasticis, et hic idem monitus habebatur. Et in stanti idem duus Mathias terminum prolongauit duorum vltimorum pro festo Martini 2. Presentibus Stanislao et Paulo, famulis Vniuersitatis etc. 8.

## 

1713. Die Saturni xvj mensis Augusti. Mathias de Lomsza, scolaris de 6 Stradomija, proposuit contra Discretum dnum Stanislaum, actu studentem, comparentem, per Paulum citatum, Vniuersitatis famulum, quod ante hanc commutacionem instantem commutauerit, dando librum continentem Dicta Versoris super Tractatus Petri Hispani dno prefato Stanislao, et receperit ab eo librum, continentem Gramaticam , Rethoricam , Magnum Albertum De libibidine amorum «, Cathonem nouum cum commento, »Regimen sanitatis«, »Regimen blebanorum«, etc. de litera inpresa, et quod reliquerit circa eundem res plures, inter quas fuit sGrammatica noua, quam dixit ei non restitutam, et quod, dum veniret cum altero libro, continente Dictac Versoris melioris disposicionis priore, idem dnus Stanislaus eidem recepit et priorem ei redebat, minus bene dispositum, pro quo fuit facta tota commutacio, petit igitur, ablatum librum, Dicta Versoris continentem, sibi restitui vna cum »Grammatica« noua, per eundem retentam?. Ad quam proposicionem daus Stanislaus, reus, respondit, 8 nunquam fecisee commutacionem aliquem librorum, de quibus proponitur, sed tantum ad conspiciendum et deliberandum recepisse, et de »Grammatica« nichil seire, sed onmia sibi restituisse. Dominus auditis proposicione et responsione, decreuit, actori Mathie de Lonsa probandum testibus de facta commutacione, similiter duus Stanislaus, reus, qui ci

<sup>1 29.</sup> IX. 11. XI. 1 In margine nri 1711 posteriore adscriptum manu:

Die Saturni xx Aprilis (sic!) Venerabilis mgr. Martinus de Wyelyvn reposuit quatuor
florenos in auro apud acta procuratori dno Iacobo de Lublyn, cantori Opatowiensi, constitati (sic!) per dnum Mathiam de Msezonov«. 4 .....« locus vacuus. 5 In Codice >zv«. 1 suburbio Cracoviensi, 7 Sic! 8 se.

detulit ei i iuramentum de »Grammatica«, quod non habuerit eam et quod nesciuerit, si predictus Mathias i dnus Stanislaus i iurabit, quod non habuit nec habet, et quod nesciuit de ea et ad predicta, faciendum hinc ad octauam i.

- 1714. Martis xix Augusti<sup>2</sup>. Honorabilis dnus baccalarius Albertus de Turek contra dnum Andream, studentem, ex relacione Pauli, seruitoris Vniuersitatis, ad instanciam ipsius citatum, proposuit, sibi deberi racione mutui 17 grossos, quod ipse dnus reus confessus est, et petiuit terminum ad soluendum predictum debitum ad feriam quintam proximam<sup>8</sup>, ad quod dominus annuit et decreuit supersoluendum, sub penis excommunicacionis et penis, in Statutis descriptis.
- 1715. Martis xixa Augusti. Mathias de Thuronia, arcium baccalarius, in causa, superius descripta , lesionis Cristanni, bacc., cittato Venceslao, bacc. de Lambark, qui dicte lesionis vna cum predicto bacc. fuit occasio, ut compelleretur iure ad standum iuri et decisioni future cum iure mediante per dictum Cristannum, lesvm, conuenirentur, dominus decreuit primum, ut iuraret corporaliter, parere iuri, cum ad ius traheretur per dictum Cristannum, in where decumbentem, aut per factores suos, tandem ut inscriberetur ob defectum fideiussorum ad acta presencia ad id faciendum. Qui Venceslaus in continenti et iuramentum prestitit de parendo iuri et rei iudicate, et secundo presentibus se submittit ad id faciendum, sub excommunicacionis pena et exclusionis ab Vniuersitate.
- 1716. Die, qua supra. Veniens in presenciam domini Venerabilis mgr. Paulus de Zaclyczowo, prebendarius s. Adalberti in circulo Cracouiensi, ex certis racionibus, tunc coram domino adductis, petiuit sibi licenciam repatriandi et ex vocacione Reverendissimi dni Plocensis episcopi b abeundi infra hine ad festum b. Martini proxime instans concedi. Dominus legittima causa cognita huiusmodi abscesionis, licenciam huiusmodi ad predictum festum s. Martini ex officio et autoritate rectoratus concedit et in vim firmitudinis ad acta rectoratus inscribi concessam huiusmodi licenciam mandauit.
- 1717. Ibidem prenominatus mgr. Paulus<sup>8</sup>, volens ordini Vniuersitatis satisfacere sub absencia sua, veros et legitimos procuratores constituit Venerabiles viros mgrum Iacobum de Gostinyn, s. theologie baccalarium, collegiatum maioris Collegy, mgrum Iohannem de Leschnycza, seniorem burse pauperum, mgrum Thomam de Obyedzyno et mgrum Albertum<sup>9</sup> de Samotuly, collegiatum minoris Collegy, qui nomine suo autoritatem habebunt sub absencia sua optare beneficia uel officia queque in Vniuersitate, eum ex ordine vocacionis concernencia, similiter et habitaciones et alia commoda Collegiorum, que quidem pre-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> In Codice >xxix Iulij <, sic! <sup>3</sup> 21. VIII. <sup>4</sup> Cf. nrum 1710. <sup>5</sup> Petri Chotkowski. <sup>6</sup> In Codice >adeundi <, sic! <sup>7</sup> 11. XI. <sup>8</sup> Zakliczowita. <sup>9</sup> Krypa.

nominatus mgr. Paulus in casu contingencie ex humana fragilitate contingentis, cum precipue omnes mortales sumus et ad finem, quem nobis mors interponit, assidue prolabimur, dat autoritatem presentibus, sua queque dispensandi viris alys, quos in carta quadam, manu sua scripta, in cista rerum suarum reclusa et reposita apud dnum drem Iohannem de Stanyschowycze, descripsit et nominauit dictarum omnium rerum suarum ordine descripto et ordinato in eadem. Presentibus ibidem Honorabili dno Iohanne Fabri de Pylszno, presbitero, Iacobo de Regow Cracowiensis diocesis, et alys pluribus.

- 1718. Saturni xxiija Augusti. Ego Nicolaus de Skawina, arcium baccalarius, obligo me presentibus ex decreto dni rectoris et dnorum consiliariorum, quod pacem habere volo in verbis et factis cum Honesta Anna, coniuge Nicolai, cursoris, in cimiterio s. Trinitatis¹ morantis, nec verbo eam vnquam offensiuo ledendo coram quacunque persona, necque ei quavis racione comminando, super quibus, vel verbali offensa vel comminacione, si aliquo teste convictus fuero, extunc subicio me pene excommunicacionis late sentencie et exclusioni ab Vniuersitate. In eodem decreto predicto Anna obligauit se, sub pena excommunicacionis, predictum bacc. nullis infamatorijs afficere cum quibuscunque hominibus, sed secum pacem habere.
- 1719. Die, qua supra. Helias<sup>2</sup>, baccalarius de scola<sup>3</sup> hospitali, actor, et Gregorius de Myednyowisko, reus, propter contencionem quandam et verba invicem contumeliose eis data, decreto domini et suorum consiliariorum hanc sentenciam in eadem causa acceperunt, quod ad primam iuris dictus Gregorius omnia exposita in litte Helie debet ad acta reponere, et ibidem de illata iniuria facere reconciliacionem, sub pena excommunicacionis.
- 1720. Item Martinus de Mlodzeszyn, studens olim et discipulus dicti Gregory, propter violentam in eum manum iniectionem per ipsum Gregorium et inordinatam eius repeticionem ab Helia<sup>2</sup>, baccalario, decreto domini et suorum consiliariorum primo liber est declaratus, ut habeat libertatem transferendi se, ad quemcunque preceptorem velit, et predicto Gregorio per eandem sentenciam ius eius interdicitur, sub pena quinque marcarum, et pro iniurys predicto Martino illatis dominus cum suis consiliarys penam decreuit medy floreni, ad acta presencia ad quindenam per dictum Gregorium reponendi, sub pena excommunicacionis.
- 1721. Mercury xxvij Augusti. Mathias de Thuronia et Venceslaus de Lambark, arcium baccalary, et Cristannus de Baszna, studens, ex officio cittati per Paulum, serwm communitatis<sup>4</sup>, dum per instigatorem officy accusarentur in proposicione de vagis nocturnis cursibus et de contencione, ex qua notabilis sanguinis efusio secuta est,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dominicanorum. <sup>2</sup> Poniatowita? <sup>3</sup> s. Spiritus. <sup>4</sup> = Universitatis.

super quibus cursibus et contencione liquida testimonia probata sunt, ipsis negare non potentibus, dicentibus, se in bursa penatos esse: dominus sciens, Statuta bursarum se non extendere, nisi ad non dormientes in bursis, per sentenciam diffiniuit et condemnauit vnumquemque eorum in pena vnius sexagene, infra hinc ad octauam reponende, sub pena excommunicacionis et exclusionis ab Vniuersitate. Presentibus ibidem Paulo, seruitore, Iacobo Regowszky et alia familia domini. Ad quam quidem ferendam sentenciam consiliary rectoratus officy consenserunt.

- 1722. Die Veneris quinta Septembris. Ego Wenceslaus de Lemberg, arcium baccalarius, obligo me presenti cirographo, manu propria scripto, quod reponere uolo penam in me decretam duorum florenorum ab hodierna die per quinque septimanas, submittens me graciae dni rectoris pro moderamine mecum futuro, sub pena excommunicacionis.
- 1723. Eadem Veneris ego Mathias de Thorunia, arcium baccalarius, simili racione obligo me presenti cirographo, manu propria scripto, quod volo reponere penam in me decretam 2 florenorum ab ipsa hodierna die per vnum mensem, sub pena excommunicacionis, gracie me tamen circa reposicionem super moderamine recommendo.
- 1724. Die Saturni xiija¹ Septembris. Constituti ad acta presencia Helias de Wagrow, Mathias de Kamijen, studentes, citati per mgrum Valentinum², seniorem burse medicorum, racione census soluendi quinque grossorum, ex decreto dni submisserunt se ad dictos quinque grossos reponendos, quilibet eorum per ij¹/2, infra hine per tres septimanas, sub pena excommunicacionis, qui ibidem ad acta moniti sunt per Paulum, serwm communitatis.

**≺३**\$→ -

In tercio rectoratu Venerabilis ac Egregy viri, mgri Iohannis de Osszwyanczim, s. theologie professoris, custodis eclesie collegiate s. Ffloriani in Cleparz ac rectoris Vniuersitatis Cracowiensis, commutacione hyemali, acta acticata anno Dni 1494 (1494/95).

1726. Saturni xviij Octobris. Mgro Georgio de Sythawia<sup>4</sup>, citante Ingeniosum Iohannem de Vrathislauia, arcium baccalarium,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice »xiiija«. <sup>2</sup> Regiomontanum de Grünberg? <sup>8</sup> Actorum nri 1726—1759, Codicis pag. 584—600 et 123, 124. <sup>4</sup> »Werdung« dicto?

ad terminum dicte dieij et aduersus eum proponente, quod dum necessitate dictus Iohannes laborasset inopie, ad instantem eius peticionem mutuo vnius floreni sibj succurrit, soluendj pro festo Michaelis
proxime transacto¹, dumque predictus bacc. per eum moneretur de satisfaccione post prefixum terminum, ille⁵ vero non tantum eum in solucione protulisse⁵, sed et affecisse contumelys verbalibus coram nonnullis
personis, presertim suis auditoribus, iudicialiter eum accusauit, bacc.
ex aduerso debitum quidem confitente, negante vero, mgrum prenominatum aliquibus molestys affecisse verbalibus: dominus hinc inde proposicione et responsione auditis, primo decreuit, vt ipse bacc. infra hinc
ad quindenam, sub excommunicacionis pena, ad acta presencia florenum premissum reponeret, pro parte vero altera decreuit, vt ipse mgr.
ad primam iuris probet, contumeliam iniuriose sibj illatam per bacc.
predictum occasione prenominati debiti, qua probacione visa, dominus
decernet, quod iuris fuerit ².

- 1727. I o u i s v j N o u e m b r i s. Iohanne de Brzozow, studente, actore, citante ad ius domini Ingeniosum Erasmum de Cracovia, arcium baccalarium, et aduersus eum litera proponente, primo debitum vnius floreni, secundo conduccionem ad habitaciones alias pro certo tempore, et tercio quod per eum calumniatus sit de crimine furti, bacc. ex aduerso primum concedente, ad alia duo respondere nolente, dominus decreuit dicti floreni solucionem actori predicto infra hinc ad xvnam, ad alia vero duo prenominatus bacc. respondeat ad primam iuris, sub pena excommunicacionis.
- 1728. Die Iouis xiij mensis Nouembris. Venerabili mgro Michaele de Varadino in termino comparente sibi decreto ad iurandum ad instanciam Ingeniosi Venceslai, scriptoris cathedralis, occasione cuiusdam pacti, inter eos intrauenientis de scriptura libelli »Septem psalmorum, Vigiliarum et De domina 4«, vnde predictus mgr. Michael, non timore male iuracionis sed quia nunquam iurare consweuerat, tale cum predicto Venceslao moderamen constituit, vt scilicet Venceslaus predictus ad medium scilicet 5 florenum sibi reponendum infra hinc ad festum Circumcisionis Dni 6 se inscribat et libellum, qui ad acta repositus erat, recipiat et pro vsu suo conuertat meliori, quoniam predictus mgr. Michael ante inicium scripture dederat eidem Venceslao vnum florenum. Qui quidem Venceslaus suscepit predicti mgri Michaelis moderamen et presentibus se obligat et inscribit, dictum medium florenum alias xv grossos repositurum hic ad acta pro festo Circumcisionis Dni proxime venturo, sub pena excommunicacionis.
- 1729. Die Saturni xxij Nouembris. Constitutus ad acta presencia Ingeniosus Michael de Vilna, studens de bursa paupe-

<sup>1 29.</sup> IX. 2 In margine alia manu: Die Martis iiij Nouembris reus intrascriptus, Ingeniosus Iohannes de Wrathislawia, ad acta presencia reposuit vnum florenum, de que quittatur per presentes«. 3 habitaciones alias«? 4 = Officii de bb. V. Maria. 4 Sic! 5 1. I 1495.

rum, recognouit, se debere et obligari tanquam iusti et veri debiti vnam marcam cum octo grossis pecunie communis Honeste Agnetj Litwinavensi, ciui, ex aduerso pauperum burse moranti, quam pecuniam eidem sic recognitam submittit se presentibus soluturum infra hinc ad festum Natalis Dni proxime instans, sub pena excommunicacionis. Presentibus Venerabili et Discretis mgro Paulo de Zacliczew, Stanislao et Paulo, seruitoribus Vniuersitatis. Et ibidem circa inscripcionem in continentj est monitus per dnum Stanislaum, ad s. Mariam lectorem missarum.

- 1731. I o u i s x v i i j D e c e m b r i s. Gregorius de Trachenberg, arcium baccalarius, cittato Martino de Transiluania, studente, morante in domo smigmatoris Bernardi in platea Hospitali, aduersus eum duo proposuit, primo debitum duorum grossorum, ex antiquo debitorum, secundo quod occasione frequentis monicionis pro solucione eorundem dictus Martinus verbis plurimis infamatorys eum affecerit, predicto Martino ex aduerso debitum non negante, sed quantum ad calumniam et infamacionem predictum Gregorium per modum reconuencionis accusantem, quod eum frequenter verbis inhonestis et turpibus invaderet, et sic invicem mutuam habebant concertacionem verbalem: dominus proposicione et responsione auditis, primo decreuit, debitum ad primam iuris soluendum, sub pena excommunicacionis, quantum ad alterum probacionem actori principali ad primam iuris decreuit, vbi quod iuris fuerit, decernetur.
- 1732. Item quia idem Martinus de Transiluania, ex officio cittatus ad terminum eundem pro eo, quod contra Statuta Vniuersitatis ex multo tempore Collegium<sup>2</sup> ad audiendum lectiones laicaliter intrabat in mitris prohibitis, nec admoniciones seruorum Vniuersitatis iussu rectoris aduertebat, dominus penauit eum in pena medy floreni pro pertinacia, ad diem Sabbati<sup>8</sup> reponenda coram rectore, sub pena excommunicacionis. Et ibidem in continenti per presbiterum dnum Iohannem Fabri monitus est. Presentibus eodem Gregorio<sup>4</sup>, actore superius notato, et Valentino de Piscaria<sup>5</sup>, studente in iure canonico, et alys pluribus.

Finis nri 1730 (pag. 586) desideratur in Codice nostro.
 Majus artistarum.
 Majus artistarum.
 Majus artistarum.
 Majus artistarum.
 Suburbio »Rybaki «.

- 1733. Iouis octaua Ianuary anno Dni millesimo quadringentesimo nonagesimo quinto. Valentinus de Piscaria, studens, cittato Venerabili dno mgro Iohanne de Glogouia maiore, proposuit aduersus eum, quomodo certa quadam die b. Iohanis Ewangeliste 1 per predictum mgrum in communitate in bursa canonistarum publice sit infamatus, sodomita et proditor nuncupatus, nec dignus habere commercium alicuius boni viri. Mgro predicto quidem negante, se eum proditorem appellasse, fatente tamen, quod crimen sodomie sibi obiecerit, quoniam de hoc ipso informatus esset, et tandem reconueniente eundem Valentinum, quod ipse sibi, persone qualificate, inter alias contumelias crimen prodicionis obiecisset et per hoc litem ipsam est contestatus. Dominus proposicione et responsione auditis, primum decreuit, ut predictus mgr. ad primam iuris probet contra dictum Valentinum allegatum et obiectum crimen sodomie, dominus tandem huiusmodi probacione audita uel eciam in defectu probacionis, ibidem decernet, quod iuris fuerit, tandem super reconvencione diffiniet secundum formam Statutorum et talem probacionem inducit, sub pena excommunicacionis.
  - 1734. Die, qua supra. Honesta Agnes, relicta Martini, carpentary de Cracouia, constituta in termino, aduersus Ingeniosos Bernardum et Stephanum, germanos de Mysow<sup>2</sup>, arcium baccalarios, propositura, contumaciam eorum accusauit. Dominus accepta certudine de termino eis prefixo ex recognicione Stanislai, seruitoris Vniuersitatis, eos parere non currantes in termino, contumaces declarauit, efectum tamen contumacie ad proximam iuris suspendit.
  - Saturni decima Ianuary. Mgr. Ioannes de Glogoua constitutus in termino, sibi iuxta decretum superius designato, stans in habitu peregrino, allegans, se esse in precinctu vie 4, confessus est sponte, se testes nullos contra Valentinum<sup>5</sup>, studentem, quem de crimine sodomie infamauerat se 6 habere, et dicens, se ex animi calore dixisse et predictum sibi crimen obiecisse, et nichil scire mali de eo, sed eum habere pro homine bono et probo. Ipso Valentino ex aduerso allegante, sibi hoc non sufficere, sed petente, eum condemnari, iusticia mediante, et se tandem pro innocente tanti criminis haberi: dominus ex matura deliberacione et suorum consiliariorum decreto diffiniuit et sentencialiter decreuit, Cristi nomine inuocato, quod predictus mgr. Iohannes de Glogouia infra spacium vnius hore coram communitate burse canonistarum publice reuocet verba infamacionis et obiecti criminis contra Valentinum predictum et eum esse hominem innocentem et integrum recognoscat nichilque se de eo mali scire, sub pena excommunicacionis sentencie, late in hys scriptis; et nichilominus pro pena Vniuersitati reponat tres florenos infra hinc ad Carnispriuium, sub eadem excommunicacionis sentencia, ita tamen, quod si predictus Valentinus testes aliquos habere possit, intermedio tempore inducendos, qui fate-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 27. XII 1494. <sup>2</sup> de Mniszewo! <sup>3</sup> Cf. nrum 1733. <sup>4</sup> Romanae?, Jerosolimitanae?, Miechowiensis? <sup>5</sup> de suburbio <sup>2</sup> Rybaki<. <sup>6</sup> Sic! <sup>7</sup> 4. III.

rentur, eum per ipsum mgrum Ioannem infamatum in altero loco quocunque de simili crimine, extunc in redditu primo predicti mgri Cracouiam ipse mgr. in omnibus locis illis tenebitur reuocare, sub pena excommunicacionis. Et in continenti post hanc sentenciam dominus ad evidenciam veritatis decrete serwm Vniuersitatis, Paulum, misit, ut testis huiusmodi reuocacionis adesset, qui si factum, sicut decretum est, in reddeundo confessus est, quod predictum Valentinum coram communitate burse purgauerit.

1736. Die, qua supra Agnes, relicta Martini, carpentary, actrix, facta proposicione aduersus Ingeniosos Andream et Stephanum, germanos de Mnisovo 1, baccalarios arcium, quod tempore promocionis eorum, dum in procuracione coquinaria et omnis supellectilis aquisicione, pertinentis ad ornamentum mensarum, eis inseruisset, eisdem instantibus et petentibus; ex quo seruicio, quod ad vnum florenum taxat, non tantum repremiata non est, sed eciam manuterium quoddam sibi perdiderunt, cuius racione medius florenus ab ea repetitur, vnde petiuit, eos ad vtriusque solucionem compelli, iusticia mediante. Illis ex aduerso bonificantibus seruicium eius ac per hoc negantibus, eam tantum, quantum petit, promeruisse, et per hoc litem contestantibus afirmantibusque, dictum manuterium tunc perditum fuisse: dominus decreuit, ut predictam Agnetam<sup>2</sup> occasione manutery predicti primo evincant apud eum, cuius erat, de premio autem seruicij ad primam iuris cum ea per medium concordie arbitralis reponant, alias, si secus fecerint, prima iuris compareant, audituri decretum.

1737. Iouis xv Ianuarij. Cristannus de Mylembach, arcium baccalarius, reproducto quodam teste in causa lesionis sue, de qua supra 3, Iohanne de Hirzberg, arcium bacc., quem vnicum Cracouic presentem et cause sue conscium habuerat, qui Iohannes quidem, dum in eadem causa per Mathiam, bacc. de Turronia 2, reum, estate preterita certa quadam die in testimonium iudicialiter adductus contra Venceslaum, bacc. de Lamberg, a quo se instructum asseruerat ad huiusmodi invasionem faciendam, prout lacius continetur in actis, petiuit, ne secundo ad deposicionem superfluam vrgeretur, cum sufficienter, dum aduc in recenti memoria vniuersa, que acta sunt, haberet, omnia in eadem causa, prout sibi constabat, deposuerit. Ipso Mathia ex aduerso respondente, quod in actione noua teneatur denuo iurare et ad interrogatoria danda per eum respondere, non obstante, quod per ipsum Mathiam testis idem temppore's superiori induceretur, actore ex aduerso, predicto Cristano, referente, quod stare velit priori deposicioni dicti testis, qualiscunque fuerit, ac stare in eodem priori iuramento: dominus plurimorum iuris peritorum fretus consilio in hac causa, quid iuris esset, ac suorum consiliariorum habito consensu et informacione, in pleno iudicio residencium, decreuit, quod dicti Ioannis de Herzberg, bacc., priori attestacioni, ad acta reposite et conseruate, stari debet et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. prum 1734. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> Cf. prum 1730. <sup>4</sup> de Toruń Prutheno.

credi pocius, quam cuilibet alteri sequenti, que post intervallum tanti temporis a die percussionis fieri deberet, insuper quod ipse actori Cristannus, ob defectum aliorum testium pro presenti, maxime quod plures huius cause conscy absentes essent, iurare debet in suplementum veritatis, ipse vero Mathias, iure mediante, ad satisfaccionem illate sibjiniurie compelli, quam extimauit ad quingentos florenos<sup>1</sup>. In presencia predicti Mathie, qui ex aduerso animo litem contestandj negauit per omnia proposita, prout proponerentur, et allegata, prout allegarentur, fieri non debere. Et dominus partibus hinc inde auditis, dedit ad probandum infra hinc ad octauam.

- 1738. Die Saturnj xvij Ianuary. Dominus ex certis legitimis respectibus terminum ad iurandum Cristanno, baccalario, consignatum de consensu partis vtriusque et ob spem ineunde concordie, ad primam iuris distulit, sub eisdem punctis. Presentibus ibidem Stanislao, seruo Vniuersitatis, et Iacobo Rozborsky.
- 1739. Die Martis xx Ianuarii. Cristanno de Milembach, actore principali, teste altero reproducto in vim iuramenti, sibj decreti, quod quidem facit non refugit<sup>1</sup>, et examinato rite secundum interrogatoria data: dominus decreuit ad secundam iuris, remissis deposicionibus, in causa diffinire.
- 1740. Saturni xiiij Ianuarii. In causa, que vertitur inter Venerabiles dnos dres iuris canonici, scilicet Iohannem de Vissoka et Andream Gorra, occasione habitacionis in Collegio canonistarum, in pleno consilio dnorum decanorum et consiliariorum, iuxta pristinum decretum conuocatorum ita, quod de consensu parcium loco dris Vissoczky, actoris cause, duo gerentis officia Vniuersitatis, decanatum facultatis iuris canonici et consiliariatum rectoris, substitutus est primo loco decanus facultatis canonice, dnus dr. Valentinus 1, in locum vero consiliary rectoris drem Skavina, et pro absencia mgri Alberti de Pnyevj drem Wladislauitam, dnus rector suo et dnorum decanorum et consiliariorum, tunc presencium, auctoritate substituit et subdelegauit. Dum sic coram eis, iudicialiter residentibus, omnia iura et priuilegia, quibus se dr. Viszoczky prioratum et ascensum ad habitacionem, de qua questionem habere pretenderat, reproducerentur, ibidemque coram dominis prepositus Collegy canonistarum, dr. Wladislaiuta, conclusionem, sub eodem negocio dudum factam secundum modum conswetudinis et ordinem, in Collegio canonistarum ex antiquo obseruatum, domino exponeret, dominus cum predictis dnis decanis et consiliarys consedentibus, consencientibus et approbantibus, decreuit, conclusionem dudum factam per prepositum et communitatem Collegy canonistarum in causa dicte habitacionis secundum antiquas conswetudines et observaciones habere robur, et eandem habitacionem per hoc drj Vissoczky habendain ex ordine prioratus sui diffiniuit, salua solucione omnium, que pro meliori condicione dicte habitacionis dnus dr. Gorra in edificando exposuit et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Ilkussius.

impendit, ita tamen, quod dnus dr. Gorra ad principium commutacionis sequentis in ea permaneat, et tandem post principium commutacionis in octo diebus eam euacuet et liberam dimittat, sub pena excommunicacionis, non obstantibus quibusdam articulis, quos in causa dictus dnus dr. Gorra reproduxerat ius suum validando, quos articulos dominus decreto predictorum dnorum decanorum et consiliariorum refutauit eo, quod ordini et conswetudinibus, obseruatis circa huiusmodi habitacionum recepcionem et acceptacionem, repugnarent ac circa quecunque beneficia Vniuersitatis, que duxerit acceptanda, omnem prioritatem et ascensum ipsi dno dri Vissoczky, tanquam seniori promocione et vocacione priori in Collegium, reseruamus et adiudicamus 1, viam disceptacionis in futurum precludentes.

- 1741. Martis xxvij Ianuary. Iuxta decretum, superius descriptum<sup>2</sup>, ad quod pars consensum prebuerat, Cristannus de Mylembach in suplementum testimony sufficiencioris, facti de probamento lesionis sue, in presencia Mathie de Turonia partis, contra quam de predicta lesione agit, tale iuramentum fecit: Ego Cristannus iuro, me vere, sine vlla calumnia vel odio, proposicionem dedisse contra Mathiam de Turonia, cuius occasione et administracione sum wlneratus innocenter. Sic me Deus adiuuet et hec sancta Dei Ewangelia etc.
- Die, qua supra. Sentencia diffinitiua inter Cristannum de Mylembach et Mathiam de Turonia, arcium liberalium baccalarios. Cristi nomine invocato, solum Deum pre oculis habentes, et matura deliberatione prehabita ac consilio iurisperitorum ac consiliariorum Vniuersitatis seu rectoratus officij, in causa, que vertitur inter Discretos Cristannum de Mylembach et Mathiam de Turonia, arcium bacc., occassione percussionis et wlneris, illati et inflicti in faciem Cristanno predicto, cuius cicatrix enormis apparet, reuisis probacionibus et suscepta confirmacione iuramenti, per ipsum Cristannum in suplementum testis alterius principalis facti, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam dicimus, declaramus, diffinimus et decernimus ac pronunciamus, Mathiam de Turonia, arcium bacc. predictum, wlneri, dicto Cristanno in faciem inflicto, precipuam occasionem prebuisse, et ideo ipsum Mathiam, vt dantem occasionem predicte percussionis et lesionis, innitendo Statutis Vniuersitatis, que disponunt de offensa enormi, decernimus, pronunciamus puniendum et condemnandum, ac punimus et condemnamus primo in sex florenis, quos pro medicina prenominatus Cristannus exposuerat, et tandem pro satisfactione ad soluendos illi duodecim fflorenos, et Vniuersitati pro pena unam sexagenam, infra hinc ad vnum mensem, sub pena excommunicacionis.
- 1743. Iouis (29 Januarii). Cristanno de Milembach, citante. Mathiam de Turonia ad videndum et audiendum, senteciam, prius latam,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Cf. nros 1730 et sqq.

roborari et debite execucioni demandari, et allegante, quod persona sit extranea et fugitiua, dominus attento eo, quod virique persone, et actori et reo, mora Cracouie iuncta est, maxime quod vierque allegauerat frequentius in processu cause, sibi periculum esse in mora et citum recessum restare, non obstantibus igitur diebus legittimis, ad huiusmodi roboracionem et execucioni demandacionem requisitis, timens, ne parti lese ex mora temporis et diuturnitate preiudicaretur, decreuit, sentenciam, supra latam, habere robur et demandari debetur, ac demandat debite execucioni, literas monitorias contra predictum Mathiam decreuit.

- 1744. Item predicto Cristanno instante et petente, ut ipse Mathias caucionetur ad parendum et satisfaciendum sentencie late ex causis, superius per eum adductis, dominus eo considarato, quod vtraque persona forensis est et quod id ex iure faciendum venit, cum non sit possessionatus in patria, decreuit, ad primam iuris, sub pena excommunicacionis et declaracionis late sentencie, quod ad primam iuris duos fideiussores in eadem causa uel ad minus vnum bene possessionatum ponat, et in defectu corporaliter iuret ad comparandum et satisfaciendum.
- 1745. Die Veneris xxx Ianuary. Constitutus ad acta presencia Mathias, Venerabilis Iohannis Liberanth<sup>2</sup>, notarius<sup>3</sup> phisici regine<sup>4</sup>, recognouit, quia Vener. dnum Iacobum de Lublin, canonicum Kelczensem, in castro<sup>5</sup> commorantem, substituit et ordinavit ad leuandum quatuor fflorenos in auro aut per sedecim scotos in medientibus<sup>1</sup>, a mgro Martino de Vyeluyn, et<sup>6</sup>, eum absolui cvm consensu et voluntate dni eiusdem Iacobi, canonici Kelczensis, repositis prefatis 4 florenibus<sup>1</sup>, Nicolaum autem Piskorek, studentem de Socharis<sup>7</sup>, constituit ad attentandum et recipiendum processus viteriores.
- 1746. Die Saturni xxxj Ianuary. Constitutus Discretus Martinus de Myechow, arcium liberalium baccalarius, recognouit, quia Venerabilem mgrum Michaelem de Leopole constituit et ordinavit tanquam procuratorem ad leuandum tres fflorenos et vnum librum, in quo continetur »De celo«, »Metharorum«, »De generacione«, a Ingenioso Martino de Lancicia, et ad recipiendum processus.
- 1747. Eadem die. Dum in iudicio domini in presencia dnorum consiliariorum, scilicet dris Bartholomei de Sneyna et mgri Martini de Craconia, Cristannus<sup>8</sup>, de quo superius, in termino, per decretum precedens<sup>9</sup> assignato, peteret, ut Mathias predictus<sup>10</sup> satisfaceret decreto, ipso Mathia ex aduerso cartam quandam papiream, apellacionem in se continentem contra sentenciam, contra se latam, reproducente non secundum formam iuris, quia sine notario et testibus sed ita simpliciter

eam in iudicio representante, et petente sibi pro appelatis responderi, dominus de consensu suorum consiliariorum hoc pro appelatis respondit: Quamuis sentenciauimus, quod vos in nullo grauauerimus, ne tamen beneficium pro excessu reportetis, vestra contumacia exigente et decretum de caucione aut iuramenti prestacione declinante, Cristi nomine inuocato, excommunicamus vos in hys scriptis.

- 1748. Die Mercury iiij Ffebruary. Constitutus Ingeniosus Iacobus de Thoronia, studens, morans in bursa pauperum, recognouit, se debere et obligari tanquam iusti et veri debiti tres fflorenos in peccunia Discreto Mathie de Ffraunstad<sup>1</sup>, arcium baccalario, quam peccuniam quidem. sic recognitam, submittit se presentibus soluturum infra hinc ad dominicam Palmarum<sup>2</sup>, sub pena excommunicacionis. Presentibus Venerabili Iohanne Fabri de Pylszna, actu presbitero, et Iacobo Regowsky. Et ibidem circa inscripcionem presentem personaliter monitus est per Vener. dnum Iohannem Fabri de Pylszna, superius descriptum.
- 1749. Die Iouis v Ffebruary. Citato Mathia de Thuronia et aprehenso presencialiter ad instanciam Cristanni de Mijlembach occasione fideiussorie, de qua supra, ad parendum iudicato, actore petente predicto, ut<sup>8</sup>, quia predictus Mathias iam se recessui pararet et class fertur velle recessisse, quod a compelleretur, iusticia mediante, satisfacere decreto de caucione, illo ex aduerso respondente, quod paratus sum de me securitatem prestare ad decisionem cause, per appellacionem meam ad decanos et consiliarios de devolute cum assistencia rectoria, sed non ad parendum sentencie, contra me late superius, et quia fideiussores habere non possum, ideo iuxta superius decretum alteram partem amplector de iuramento et iurare volo, quod non recedam quoquam ex Cracouia, donec decretum fuerit de me per dictos dnos rectorem et decanos. Sicque decreto domini, tactis ss. Ewangelis 3 corporaliter in hec eadem verba iurauit. Presentibus parte agente et mgro Alberto de Pnyewi, collegiato maioris Collegy, ac dno Iacubowsky, procuratore causarum consistory Cracouiensis. Et ibidem in continenti dominus eum racione contumacie absoluit.
- 1750. Die Saturni vij Ffebruary. Constitutus Venerabilis mgr. Michael de Leopole, tanquam procurator legittimus Ingeniosi Martini, baccalary, rectoris scolarum in Myechow, in iudicio nostro citato Ingenioso Martino de Lancicia, arcium bacc., nomine sui principalis proposuit aduersus eum, quod dicto bacc. de Myechow teneatur tres florenos cum libro »Naturalis philosofie, bene ligato, valoris duorum florenorum, petens, eum ad predictorum restitucionem compelli, iusticia mediante. Predicto vero Martino ex aduerso respondente, quod cum ipso bacc. de Myechow super hys rebus, dum proximis diebus

<sup>1 =</sup> de Fraustadt, Wischowa. 12. IV. Sic! 4 set consiliariose deletum. 5 Cf. nrum 1742, 1747 et sq.

Horenum eum marca vna absque lato grosso recognouit, ac librum redictum se habere et in hoc, lite contestata, petiuit sibi tempus conedi ad predicta soluenda et restituenda. Dominus proposicione et reponsione auditis, decreuit, infra hine ad octauam solucionem predictam endam et librum reponendi a dacta, sub pena excomunicacionis.

1751. Die Martis xvij Ffebruary. Elizabeth, vidua, edens in institis iuxta cimiterium Omnium ss., reuocans se ab iudicio ordinario ad ius domini, cittata per Ingeniosum Nicolaum de Lubyena, arcium baccalarium, et per dnum ordinarium remissa, dum se in iudicio subdidit autoritate officy rectoralis iudicandam et parituram decreto de se futuro, dominus, dum ex autoritate sua, quam habet in supraposita Vniuersitate, dum predictum Nicolaum, bacc., ad proponendum induceret, ille summarie contra predictam Elizabeth proposuit, quomodo eum infamauerat publice et pluribus ignominys affecerit cum omni parantela sua, illa ex aduerso litem contestante, partim negante, partim in ipsum bacc. occasionem ponente facte inter eos contencionis: dominus amputans omnem strepitum futurarum litium, decreuit, ut in continenti peticione honesta dicto bace reconciliacionem faciat, quod in continenti fecit, vbi in continenti invicem eis pepercerunt<sup>1</sup>. Cui mulieri dominus sentencialiter demandauit, ut sub pena excommunicacionis dictum bacc. coram nulla persona de cetero verbis infamatorys confundere audeat, quod si secus fecerit et duobus testibus per dictum bacc. convincetur, incurreret excommunicacionem late sentencie et sub eadem pena sentencie late idem bacc. in sua et in qualibet per se administrata persona ab omni inconcertacione habebit pacem.

Mathie de Turonia, cancionati et in fideiussoriam positi, ut supra<sup>2</sup>, conuocatis decanis trium facultatum, theologice, canonice et artistice, ad quos finaliter pertinet omnes differencias, per appellacionem deuolutas, determinare, et pro<sup>4</sup> reproductis coram eis omnibus actis et testificacionibus, in processu cause habitis, et tandem cum sentencia diffinitiua et alys ordine<sup>1</sup> in processu cause actis et acticatis, illi reuisis omnibus et diligenter conspectis, ipsam sentenciam latam aprobauerunt, validauerunt et robur habere fecerunt, tandem decreuerunt, ipsum baccalarium Mathiam caucionarj sufficienti caucione de parendo iudicato, nel in defectu fideiussorum recludi in custodia et carcere, et teneri ad plenariam<sup>5</sup> satisfactionem. Presentibus ibidem me notario Paulo, seruitore Vniuersitatis, Nicolao de Sochaczow, clericis Cracouiensis et Plocensis diocesum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Ad calcem nri 1750 posterius adscriptum: In termine soluit debitum ad acta, scilicet florenum vnum cum marca minus late grosso, librumque »Naturalis philosofie« ligatum posuit et ibidem arestauit, donec liber suus, in que certi »Tractatuli tum gramaticales siue epistolares« continentur in vno volumine, cum quedam alio tractatule, »Compendium constructionum« continente, que ipse Martinus de Mischow sibi detinet«. <sup>2</sup> Cf. nrum 1749. <sup>4</sup> »pro« deletum. <sup>5</sup> In Codice »pelnariam«.

- 1753. Mercury xxv Ffebruary. Constitutus ad acta presencia Ingeniosus Iohannes de Svnd<sup>1</sup>, arcium baccalarius, recognoscens debitum quinque florenorum, quod teneri et obligari se fassus est Ingenioso Iohanni de Segedino, eodem Iohanne de Segedino instante, ut pro eodem debito uel sibi ponat fideiussores uel corporaliter iuret, ne alias in pecunia sua frustraretur, dumque predictus Iohannes, bacc., fideiussores habere non posset, ad inscripcionem presentem iuramentum fecit, tactis ss. Ewangelys, quod dictos quinque florenos prenominato Iohanni de Sengedino<sup>2</sup> soluere debet infra hinc ad festum Iohannis Baptiste<sup>3</sup> inclusiue et sub pena excommunicacionis.
- 1754. Die Martis xvij Marcy. Constitutus ad acta presencia Venerabilis mgr. Bartholomeus de Lipnicza, recognouit, se debere certi debiti j florenum ecclesie in Krolewka, racione equi eiusdem ecclesie perditi, quem se dare presentibus obligat Ingenioso dno Martino de Latowicz, bonorum dicte ecclesie procuratori legittimo et prouisori, ad festum<sup>5</sup> pro festo s. Stanislai proxime futuro<sup>6</sup>, sub pena excomunicacionis.
- 1755. Die Veneris xx Marcy. Constitutus ad acta presencia Ingeniosus dnus Iohannes, arcium baccalarius de Cracouia, recognouit, se debere certi et veri debiti, videlicet decem grossos, Discreto Thome de Curow, studenti, quos promittit sibi esse soluturum infra hine ad quindenam, sub pena excommunicacionis.
- 1756. I o u i s x x y j m e n s i s Marcy. Constitutus ad acta presencia Ingeniosus Nicolaus de Vsenhen de partibus Frankonie, studens, recognouit, se debere certi et veri debiti census Honeste Dorothee, de platea et domo Sutorum hospite, duos florenos cum medio, quos illi submittit se soluere debere pro Conductu Pasche proxime futuro 7, sub pena excommunicacionis. Et in continenti ad acta presencia monitus est per Paulum, serwm communitatis 8.
- 1757. Die Saturni iiija Aprilis. Constitutus ad acta presencia Ingeniosus Iacobus de Visgithky, recognouit, quomodo Nicolaus de Sochaczow, studens, per composicionem amicabilem arbitrorum sibi satisfacere de certis rebus et pecunys, pro quibus lite agit coram officio rectorali, ad certa tempora, utpote pro quolibet immediate iam per ordinem sequenti <sup>9</sup> huius anni currentis, tenebitur ei dare per vnum florenum ita, quod pro festo Pasce anni futuri, scilicet 1496 <sup>10</sup>, tenebitur reponere duos florenos ita, quod non sit liber a presenti inscripcione, donec ei soluerit 6 florenos succesiue in termino predicto. Et ibidem stans predictus Nicolaus de Sochaczow, emologauit et approbauit hanc inscripcionem. Item quicquid inter eos exortum fuerat dissidenciarum, controuersiarum et quarumcunque aliarum quoquomodo nominandarum

de Sønd«, sic!
 ad festum« deletum.
 de Sengedino«, sic!
 24. VI.
 pag. 124 et 123.
 liv.
 Universitatis.
 Sic!
 pag. 124 et 123.
 liv.
 Universitatis.

niuriarum, omnia inter se presentibus mortificant et remittunt, nec peramplius earundem memores esse volunt, fatetur quoque predictus lacobus, baccalarius, in dicti Nicolai presencia, pro omnibus resumcionibus et laboribus, cum eodem Nicolao habitis, iam sibi satisfactum, quod et ipse presente recognoscit, se ei dedisse ea, que data sunt pro mercede laborum suorum. Et quamquam taxa rerum, per arbitros inuenta, xj florenorum fuit, ipse tamen lacobus ex speciali gracia quinque ei remisit.

1758. Die Mercury viij mensis Aprilis anno Dni 1495. Sentencia arbitralis inter dnos Vysoczskij et Gorra. In Collegio artistarum Cracouiensi, in platea s. Anne sito, in stuba communi eiusdem Collegy, die eadem conuocacione facta per dnum rectorem Vniuersitatis sub debito obediencie pro ipsis decanis facultatum et consiliarys ad tractandum super certis negocys, Vniuersitatem concernentibus, et ad componendum certos dnos dres, Collegy iuristarum collegiatos, ad pacificandos animos eorum, vbi conuenientes ipse Venerabilis vir, mgr. Iohannes de Osszwianczim, s. theologie professor, canonicus Władislauiensis, rector, decani et consiliary Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, videlicet Labischyn, s. theologie professor, decanus s. Ffloriani in Cleparz, facultatis theologice decanus, Valentinus de Ilkusz, canonicus Cracouiensis, locum decani canonice facultatis tenens, Iohannes de Skavina, canonicus Scarbimiriensis, tunc residens in loco consiliary, Bartholomeus de Snyeyna, plebanus ad s. Annam in Cracouia, decretorum dres, Iohannes Somerfelt, decanus 2 artistarum, Martinus 3 de Cracouia, s. Ffloriani<sup>4</sup>, et Albertus de Pnyewi, mgri et consiliary, ibidem <sup>5</sup> presencia residentes. Et tunc ipsi Venerabiles viri mgri et dres decretorum, Iohannes de Vyszoka et Andreas Gorra, collegiati predicti, personaliter comparentes, super certis iniurys et infamacionibus ac dehonestacionibus, quomodolibet coram quibuscunque personis illatis et factis ac irrogatis, contra Deum et iusticiam sanctam, ipsi dno Iohanni Visoczky ab ipso Andrea Gorra, dre, expositis et declaratis, ac certo libello articulato clarius coram Venerando patre dno Iohanne Starzechowsky, decretorum dre, scolastico Visliciensi, canonico et officiali Cracouiensi generali, deductis et productis super certis criminibus et obiectionibus, et per remissionem ex officio dni rectoris ad dnum officialem, tanquam iudicem ordinarium, ad cognoscendum de talibus coram ibidem dno officiali Cracouiensi partibus prefatis, remissis demum ab eodem dno officiali ea die, qua supra, dum ipse dnus Gorra articulis prefatis respondere corporali iuramento medio debuit, causa ipsa in toto ob spem concordie et satisfactionis fiende ad dnum rectorem, decanos et consiliarios est remissa ad peticionem ipsius dni Andree Gorra. Et dnus officialis remisit, alias in defectu concordie ad idem faciendum terminum prorogauit et continuauit. Tandem prelibati mgri et dres, Iohannes de Visoka et Andreas Gorra, in presencia dictorum dnorum rectoris, decanorum et consiliariorum notaryque publici et le-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Andreas de. <sup>2</sup> facultatis. <sup>3</sup> Lysy. <sup>4</sup> canonicus. <sup>5</sup> in.

galis, a dno officiali Cracouiensi deputato ad id perficiendum, Stanislao de Clomicze, et testibus, infra describendis, ipse dnus Andreas Gorra confessus est et recognouit animo deliberato, nichil mali de ipso dno Iohanne Visoczky, nisi omne bonum semper sciuisse et scire, et pro tali volens eum habere, et si quid contra ipsum obiecerit ac dixerit in aliquo locorum et iudiciorum de obiectionibus aliquorum criminum, que nichil tangerent suam honestatem et in proposito ea probandi allegauerit, illa non ex mera veritate, sed ex calore iracundie et animo priuate vindicte fecit, et ergo talia reuocando per expressum, pro non dictis wit et promittit habere, nolensque peramplius nusquam 1 aut coram aliquo hominum talia reminisci et eum super his obloqui et infamare, sed verius petens, propter Pium Deum, illa sibi ignosci et indulgeri. Et ipse mgr. Iohannes Visoczky memorato mgro Andree a omnem iniuriam, quoquomodo sibi, licet minus iuste, irrogatam, causa Omnipotentis Dei remisit et indulsit, eoque facto invicem idem disceptantes reconciliati eis sunt et fuerunt. Nichilominus penam ducentorum fflorenorum vngaricalium de tenenda et habenda inter eos pace, concordia et reconciliacione sic, vt premittitur, factis, et se peramplius non diffamando et ante omnia easdem omnes discordias, controuersias, infamaciones et alias quascunque iniurias, inter ipsos collitigantes quomodolibet subortas, in perpetuum extingventes et mortificantes, interposuerunt, per partem eidem concordie et reconciliacioni quouismodo directe uel indirecte, expresse uel oculte, contravenientem, ipsi Vniuersitati pro fisco medium et parti, tenenti concordiam, medium, irremisibiliter soluendam. Quam quidem penam interpositam et vallatam eedem partes approbarunt, ratificarunt et emologarunt, et in casu, quod absit, contraueniendi eam taliter, vt premissum est, soluere se submisserunt et aput 1 acta dni rectoris se de facto submittunt. Et dnus rector, qui supra, autoritate officy sui hec verba protulit: Et nos rector autoritate officy nostri et de consensu dnorum decanorum facultatum omnium et consiliariorum dictam reconciliacionem et satisfactionem, condignam ipsi dno Iohanni Viszoczky, sic, vt premissum est, factam, ratificamus et approbamus et interponimus penam, prout supra. Presentibus tunc notario publico Stanislao de Clomicze, a dno officiali curie deputato, et testibus Vener. dno Iohanne de Wlodislaw, decretorum dre, in Nyegardow plebano, Stanislao et Paulo, Vniuersitatis predicte seruitoribus et sapiencys, ad premissa vocatis et requisitis, ac alys quam pluribus fidedignis.

1759. Die Iouis nona Aprilis. Constitutus ad acta presencia Ingeniosus Valentinus de Transiluania, studens, volens de se plenam iustificacionem hospiti suo facere, Nicolao Lythuano, racione impedimenti pro residuitate census domestici decem grossorum, quamuis partem ad eum pertinentem iam soluerit, nihilominus submisit se, pro bono pacis notificaturum predicto hospiti, Nicolao Lythuano, dum et quando Georgius de Segeswar, studens, ad Vniuersitatem rediret, qui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Gorra de Mikolajów. <sup>2</sup> episcopalis.

ensum, ad eius sortem pertinentem, predicto hospiti non exsoluit et atenter recessit, sub pena<sup>1</sup>.

Acta acticata coram Venerabili ac Egregio viro, dno Valentino de Ilkusch, decretorum dre, canonico ecclesie cathedralis Cracouiensis ac rectore Alme Vniuersitatis Study eiusdem, a. Dni 1495 (1495/96) commutacione hyemali etc. <sup>2</sup>.

- 1761. Solis xxv Octobris. Ingeniosus Enricus de Rulanth ad acta presentia constitutus, recognouit debitum sex florenorum Renensium Venerabili viro, mgro Iohanni Zomerfeld, quos soluere se obligauit pro festo Natalis Cristi proxime venturo, sub censuris. Presentibus etc.
- 1762. Die Saturni vij Nouembris. Franciscus de Transsiluania ex decreto domini soluet duos florenos cum tribus grossis Honeste dne Catherine Bankowa de Cracouia infra hine ad tres septimanas, sub censuris. In continenti est monitus.
- 1763. Die Iouis xij Nouembris anno, quo supra. Mgr. Iohannes de Glogouia recognouit debitum decem florenorum Prouido Casper Hovonie, sartori de Cracouia, quos eidem successiue exsoluet per duos, per tres florenos<sup>8</sup>, infra hine ad festum Purificationis Marie<sup>4</sup>, sub censuris. Presentibus.
- 1764. Franciscus, baccalarius, Vngarus, soluet pro olla malmatici cum alys peccunys dne Catherine Bankowa de Cracouia, sub censuris.
- 1765. Die Martis xvij Nouembris. Mgr. Iohannes de Glogouia, collegiatus maioris Collegy, obligauit se soluere quindecim florenos infra hinc ad decursum vnius mensis Ingenioso Cristanno, baccalario de Mylembarg<sup>8</sup>, et interim in quindena super eadem summa idem mgr. dabit ei quatuor florenos pro exemptione rerum suarum etc.
- 1766. Die Lune vij Decembris. Ex voluntate et consensu dni rectoris Paulus, servus Vniuersitatis, arestauit debitum mgri Iohannis de Glogouia vndecim florenorum apud Ingeniosum dnum Geor-

<sup>1 &</sup>gt; sub pena« deletum. 2 Actorum nri 1761—1778, Codicis pag. 601—608. — Acta acticata coram rectore Mathia Szydłowita commutatione aestivali a. Dni 1495 desiderantur in Codice nostro. 2 Sic! 4 2. II 1496.

gium de Vyelyesch pro Ingenioso Cristanno de Mylembarg, arcium baccalario, quos quidem florenos idem mgr. Iohannes tenebatur ipsi Cristanno, bacc.

- 1767. Die Iouis xvij Decembris. Veniens dr. 1 Schijdlow ad presenciam nostram cum certis alys dribus, presertim 2 Labyschyn, <sup>3</sup> Stanyschewycze et Martino <sup>4</sup>, questus est, quomodo Labyschyn spoliasset eum in vno fertone distributionum quodam die dominico, ipso presente in ecclesia. Labyschyn respondente, quod hoc fecit ad mandatum capituli propterea, quia alias ante ea in mense Mayo, spaciante et ad solatia equitante mgro Schydlow et non existente die dominica in ecclesia, mandauit preter iusticiam et contra priuilegium, veluti tunc rector 6, sibi dari similem fertonem eciam cum comminationibus varys, quam ob rem domini de capitulo post rectoratum suum mandauerunt, sibi eundem detrahere. Et tandem audiens hanc responsionem, cepit Schydlow comminari, quod etiam, si centum florenos exponere deberet, vellet eum repetere, eciam in curia Romana. Quibus auditis, ego tanquam rector rogaui, ut gracia pacis sibi daretur. Tandem decanus? altera die venit ad me, obtulit priuilegium et reposuit coram me dictum fertonem, obligans me, ut facerem secundum priuilegium, quo uiso et perlecta quadam carta, mihi a dno "Oszwyanczym missa, qui similiter dixit, sibi defalcatos fuisse xxx fertones, similiter in sui absentia, et petiuit sibi similiter eosdem dari et decerni contra 9 priuilegium, rem hanc ad capitulum remisi, ut quitquit illi dictauerint, fiat etc. 9-
- 1768. Die Mercury xxiij Decembris anno, quo supra. Petrus de Transsiluania recognouit, se teneri octo florenos Prouido Martino, pincerne dni Ivrgye 9 Turze, quos soluet infra hinc, postquam veniet servus suus de Vngaria. Et in continenti iurauit, non recedere de Cracouia, nisi prius exsoluat dictos octo florenos.
- 1769. Die Iouis vltima Decembris 10. Ex decreto domini mgr. Iohannes de Glogouia, collegiatus maioris Collegij, soluet decem florenos in auro cum viginti grossis Ingenioso Francisco, baccalario de Dengyeleg, infra hinc ad quindenam, sub censuris. Et in continenti est monitus. Presentibus famulis Vniuersitatis, Stanislao et Paulo.
- 1770. Die Martis xij Ianarij. Mgr. Iohannes de Maiori Glogouia, collegiatus Collegij maioris artistarum, fecit cautionem iuratoriam Venerabili viro, mgro Iohanni de Costen, decretorum dri, pro debito triginta florenorum in auro, quos soluet infra hinc ad festum s. Iohannis Baptiste 11, sub censuris. Et in continenti est ad acta nostra monitus. Presentibus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mathias de. <sup>2</sup> Andrea de. <sup>3</sup> Johanne de. <sup>4</sup> Lysy de Cracovia. <sup>5</sup> ecclesiae cathedralis Cracoviensis. <sup>6</sup> commutationis aestivalis a. Dni 1495. <sup>7</sup> collegiatae s. Floriani, Labiszynius. <sup>8</sup> Joh. Sacrano de. <sup>9</sup> Sic! <sup>10</sup> 31. XII. <sup>11</sup> 24. VI.

- 1771. Die Martis xxvj Ianuarij. Veniens ad acta presencia dnus Orosius<sup>1</sup>, baccalarius, constituit procuratorem dnum Iacubowskij in causa, quam habet cum Stanislao, bacc. Cvnat, etc.
- 1772. Die Mercury xxvii Ianuarij. Georgius de Vilna iurauit corporaliter ad sancta Dei Ewangelia, quod nouem florenos mittet mgro Michaeli Varadino de nundinis in Lublyn, et si non poterit, extunc pro festo Pasce<sup>2</sup>, sub censuris. Presentibus.
- 1773. Die Iouis xxviij Ianuarij. Paulus de Thomaschi obligauit se soluere quatuor florenos cum octo grossis Prouido Ambrosio, pincerne dni Adam Flasch, ad quindenam, sub censuris etc.
- 1774. Die Mercury tercia February anno Dni 1496. Ad acta presencia constitutus Venerabilis mgr. Stanislaus Byel de Noua ciuitate, collegiatus maioris Collegij artistarum, constituit procuratorem suum legittimum ac irreuocabilem, videlicet Vener. mgrum Martinum de Cracouia, baccalarium formatum, canonicum s. Floriani in Cleparz, ad tollendum realiterque percipiendum quedam, legata prefato mgro Stanislao per olim Vener. mgrum Albertum de Brudzew, ab executoribus, per eum constitutis, videlicet mgro Iohanne de Pylcza, canonico Cracouiensi, et mgro Nicolao de eadem Pylcza, iuxta ordinationem. Presentibus mgro Iohanne Amicino , decretorum dre, et Sebestiano de Cracouia, arcium bacc., etc.
- 1775. Eadem die. Idem mgr. Stanislaus 5 constituit procuratores veros, legittimos ac irreuocabiles ac rerum suarum tutores, videlicet mgrum Martinum 3 de Cracouia tanquam principalem, mgrum Petrum de Zambrzecz, professorem theologie, et mgrum Michaelem Pariziensem, ad acceptandum, dotandum beneficia, in quantum vacarent et inscruirent ipsi mgro Stanislao, promittens omnia grata, rata, quitquit per eos factum fuerit.
- 1776. Anno, quo supra, videlicet 1496, die Mercurij tercia Februarij. Iuxta inscriptionem, superius scriptam<sup>6</sup>, per mgrum Iohannem de Glogouia, collegiatum maioris Collegij, Honorabili mgro Francisco de Dengyelek<sup>7</sup>, in qua decem florenos cum viginti grossis ipse mgr. Iohannes ipsi Francisco inscripserat, ad extenuationem istius debiti dictus mgr. Franciscus condescendit de quinque florenis in personam dni Marci, baccalarij de Poszega, quos quidem quinque florenos idem dnus Marcus tenebatur mgro Iohanni Glogouia, quos ipse dnus Marcus pro festo Pasce proxime venturo<sup>3</sup>, sub censuris, promisit exsoluendos, amota quanis difficultate. Mgr. vero Iohannes inherendo prime inscriptioni, solum quinque florenos cum viginti grossis tenebitur ipsi dno

<sup>1</sup> de Bladen. 2 3. IV. 3 Lysy. 4 alias >Przyjaciel« de Cracovia. 5 Albinus. 6 Cf. nrum 1769. 7 In Codice >de Lengyelek«, sic!

Francisco, quos quidem quinque cum viginti grossis idem mgr. soluet ad festum Pasche<sup>1</sup>, sub censuris, quos tunc incurreret, alias ob defectum presencie eiusdem dni Francisci reponet eosdem quinque florenos cum viginti grossis aput dnum Iohannem Thurzy aut Nicolaum Pazoth de Caschouia.

- 1777. Die Martis nona Februarij. Ex decreto domini dnus Iohannes Slawynsky<sup>2</sup> soluet vnam marcam Ingenioso Stanislao, baccalario, infra hine ad quindenam, sub censuris. Et in continenti est monitus.
- 1778. Die Mercurij xxiiij Februarij. Benedictus de Sedi<sup>3</sup> diocesis Strigoniensis pronunciatur contumax ad instantiam mgri Francisci de Dengyeleg, ob non paritionem termini.

Anno Dni millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto circa festum s. Georgij acta acticata coram Reuerendo patre dno Andrea de Labijschijn, s. theologie et decretorum dre, decano eclesie collegiate s. Ffloriani in Cleparz extra muros Cracouienses, protunc rectore Vniuersitatis Cracouiensis, sequuntur:

- 1780. Vltima Aprilis<sup>6</sup>, mgri Iohannis Kunasch. Stanislaus de Cracouia, pistoris, arcium baccalarius, confessus est, se tenerjet obligatum esse liquidj debitj viginti grossos polonicales Venerabili mgro Iohanni Kunasch de Cracouia, quos quidem vigintj grossos soluere debet idem bacc. eidem mgro pro festo Assumpcionis bb. Virginis Marie proxime venturo<sup>7</sup>. Presentibus ibidem seruis Vniuersitatis et alys pluribus.
- 1781. Dorothee, muratricis. Die, quo supra, Dorothea, muratrix de Cracouia, verbo proposuit contra Martinum, studentem et seruitorem mgri Martini<sup>8</sup> de Ilkusch, per Paulum, servm<sup>3</sup> Vniuersitatis, citatum et non comparentem, pro quinque grossis, eidem Dorothee pro expensis per eundem Martinum debitis. Et dnus rector in contumaciam eiusdem Martini proposicionem admisit et eundem contumacem pronunciauit.

 $<sup>^1</sup>$  3. IV.  $^2$  >S/awynsky < pro >S/awynsky <?  $^3$  8ic!  $^4$  24. IV.  $^5$  Actorum nri 1780 1788, Codicis pag. 608-611  $^6$  30. IV.  $^7$  15. VIII.  $^8$  Biem.

- 1782. Die Martis decima mensis Maij, mgri Michaelis¹, procuratoris Vniuersitatis. Stanislaus, servus, retulit, se citasse ad instantiam mgrj Michaelis Parisiensis, procuratoris Vniuersitatis, mgrum Iohannem de Glogovia. Presentibus seruis dni rectoris. Et de consensu parcium continuatur terminus ad idem faciendum ad feriam quintam proximam³.
- 1783. Anne, pistricis de Cracouia. Paulus de Zelaszij³, arcium baccalarius, constitutus personaliter, confessus est, se tenerj et obligatum esse in quatuor florenis Honeste Anne de Cracouia, pistriej, quos quidem quatuor florenos soluere debet eidem successiue ad festa sese immediate sequencia, videlicet: vnum florenum ad festum Pentecostes⁴, secundum ad festum s. Iohannis Baptiste³, tercium florenum ad festum Michaelis⁶, et quartum et vltimum florenum ad Natiuitatis Dni proxime futurum, sub censuris. Presentibus ibidem servis domini.
- 1784. Iohannis Gebel, carnificis de Cracouia. Paulus 7, baccalarius, qui supra, personaliter constitutus, Honesto Iohanni Gyebel, carnifici, confessus est et recognouit publice et per expressum recognouit 8, se deberj et obligatum esse in quatuordecim marcis eidem Iohanni, quas quidem quatuordecim marcas soluere debet successiue, videlicet: quinque marcas pro s. Petrj 9, et residuum de dictis quatuor 8 marcis, videlicet nouem 8 marcas, pro Assumcionis Gloriose Virginis Marie 10, festis sese sequentibus immediate, sub censuris. Presentibus, quibus supra 11.
- 1785. Die Saturni xxj Maij. In causa mgrorum Iacobi de Ilsza et Stanislai 18 de Kazimiria, post appellacionem ad dnum rectorem a prouisore burse pauperum, racione exclusionis eorundem de bursa predicta factam, in presencia senioris mgri Simonis de Sijeprez, dictam exclusionem, per dictum prouisorem factam, iustam asserentis, propter demerita priora dictorum mgrorum, dominus attentis Statutis domus predicte burse, que disponunt, quod omes cause, in bursa emergentes, prius in dicta bursa per seniorem et consiliarios debent practicarj, demum ad prouisorem, si ipsi senior et consiliarij eandem discutere non possent, ad prouisorem<sup>8</sup> debent habere recursum, quod in exclusione dictorum mgrorum minime extiterat factum, attento eciam, quod paucitas sit modo in bursis suppositorum, dictum processum et exclusionem, utpote contra Statuta et consuetudines domus ipsius factam, annulauit et in priora puncta reposuit, mandans seniori, ut eosdem mgros porcionum et omnium domus emolumentorum, ut prius, faceret participes, terminum ipsis ad feriam sextam proximam 18 ad describendum intenciones suas assignando. Presentibus seruis dni rectoris.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bystrzykowitae. <sup>2</sup> 12. V. <sup>2</sup> \*Zelaszij«, sic! <sup>4</sup> 22. V. <sup>5</sup> 24. VI. <sup>6</sup> 29. IX. <sup>7</sup> Zalasianus. <sup>8</sup> Sic! <sup>9</sup> s. Petri Coelestini (19. V). <sup>10</sup> 15. VIII. <sup>11</sup> In margine alia adscripșit manus: >Soluit tres marcas minus fertone, de quibus quittatur«. <sup>12</sup> Bargiel?, Śrolla? <sup>13</sup> 27. V.

- 1786. Die Saturni xj Iunij, Agnetis de Cracouia, mercatricis. Paulus, servus, retulit, se citasse mgrum Iacobum¹ de Rezessow ad instanciam diete Agnetis de Cracouia, mercatricis, que contra eundem proposuit de coclearj argenteo valoris sex scotorum argentj, quomodo sibi per eandem fuit datum et non restitutum, dieto mgronegante et asserente, non sibi sed Sigismundo, baccalario, fuisset datum. Et tandem de consensu earundem parcium datur ad concordandum infra hinc ad duos menses, alias in defectu concordie ad idem faciendum. Presentibus ibidem Venerabili et Discretis dnis Iohanne de Skavina², decretorum dre, et Stanislao de Kazimiria, arcium mgris, testibus circa premissa.
- 1787. Die Iouis xj Augusti, Margarethe, relicte olim Iohannis, pistoris. Stanislaus, servus, retulit, se citasse Iohannem de Paczowicze, studentem, ad instanciam dicte Margarethe, que proposuit contra eundem Iohannem de marca pro expensis, per eundem Iohannem sibi debita et retenta, et de floreno mutuato. Et dominus auditis hinc inde propositis et responsis decreuit, quod idem Iohannes eidem Margarethe soluere debet dictam marcam et florenum infra hinc et duas septimanas, sub censuris. Presentibus ibidem servis eiusdem dni rectoris.
- 1788. Die Iouis xxva Augustimensis. Mgr. Iohannes de Szadzycze<sup>3</sup>, actor, citans baccalarium Nicolaum de Lvbyenya in presencia mgri Bartholomei de Sznena, dris iuris canonicj, vicerectoris, iniuerunt amicabilem concordiam, irrevocabiliter non innovando causam in eadem iniuria coram quocunque iudice, sub pena vallata sex marcarum.

## In secundo rectoratu (Andreae Łabiszynii) anni eiusdem (commutatione hiemali 1496/97)4.

1790. Die Iouis xxvij mensis Octobris. Mgr. Michael de Varadino proposuit contra Venerabilem dnum Iohannem Vrsinum, medicine drem, de tribus florenis, quos sibi tenetur et obligatur pro equo, sibi dno dri per dictum mgrum vendito, in presencia dicti dni dris, qui replicando dixit et confessus est dictum debitum, allegantis tamen, quod idem mgr. Michael in maiori summa sit sibi obligatus racione equorum et aurige, per ipsum dnum drem seu in predio ipsius per tres citra aut vltra menses pabulatorum, quas quidem expensas pro ipsis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arciszewski. <sup>2</sup> Skawiński, cf. nrum 1777. <sup>3</sup> = Sędzice. <sup>4</sup> Actorum nri 1790—1804, Codicis pag. 611—616.

equis extimauit ad quatuor marcas numeri polonicalis, petens, hinc inde ad solucionem per dominum cogi et compelli. Ipso dno mgro Michaele predicta diffitente et negante alleganteque, quod nunquam conuenisset expensas ipsas, sed sub ca condicione eosdem equos ad predium dni dris dedisset<sup>1</sup>, ipso dno dre instante, quod ipsi equi debebant laborare, prout et laborarunt in predio, et in vim istius pabulari dicto dno dre dicente, quod equi ipsi non laborarent, seruo seu auriga prohibente, de vno tantum concedens, mgro Michaele ex aduerso allegante, quod si non laborarunt, seruari non debuissent, cum nunqnam convenisset expensas ipsas. Et per hoc apparere dixit, quod laborarunt, quia plurimi sunt emacerati et cum hoc deturpatj per extractionem crinium de iuba eorundem, dno dre iterum negante. Et dominus auditis hinc inde propositis et responsis decreuit. ut suas probarent intenciones hinc ad Sabbatum 9. Presentibus ibidem Circumspectis dnis Iohanne de Vyeliczka et Iohanne de Iakubow, procuratoribus consistory Cracouiensis, testibus circa premissa.

- 1791. Die Iouis decima mensis Nouembris, Iohannis, carnificis de Cracouia. Terminus inter prefatum dnum Iohannem, carnificem de Cracouia, et Iacobum de Vyslicia, dispensatorem minoris Collegij, in causa, inter cos pro sex florenis et medio vertente, de consensu eorundem ob spem concordie differtur ad idem faciendum hinc ad quindenam. Presentibus ibidem Discretis dnis, Venerabili dno mgro Bernardo de Byskuppye et Stanislao Lazaric de Cracouia, testibus.
- 1792. Nouembris xj, Coczvare, baccalarij. Idem citatus per Paulum, serwm, ad instanciam dne Anne Iakubova de Cracouia, post querelam contra eundem per dietam Annam factam de tribus fertonibus sibi obligatis, ex confessatis per dominum condempnatus in eisdem et ad soluendum coactus. Presentibus ibidem Stanislao de Zelonkj et Stanislao de Cracouia, testibus circa premissa. Et in continenti idem bacc. Stanislaus Coczvara obligauit se soluere eosdem tres fertones eidem dne Anne ad festum Natiuitatis Dni proxime futurum, sub censuris, ad quas se submisit sponte et libere. Presentibus, quibus supra.
- 1793. Iouis xvij mensis Nouembris. Terminus, inter prepositum domus maioris Collegij et mgrum Andream<sup>3</sup> Choraszijcz de consensu eorundem continuatur ad Sabbatum post festum s. Katherine proximum<sup>4</sup>. Presentibus seruis domini, circa premissa testibus.
- 1794. Saturni xix Nouembris. Katherine, mulieris de Cracouia, proposicionem occasione percusionis nec non tunice et pallij valoris quinque florenorum destructionis, Nicolaus Svathek, baccalarius, animo contestandi litem negauit narrata, prout narrantur, cui in continenti ipsa Katherina iuramento corporali detulit, quod faciet ex de-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice >dedisse«, sic! <sup>2</sup> 29. X. <sup>3</sup> Brzana de. <sup>4</sup> 26. XI.

creto domini in octaua. Presentibus ibidem Stanislao Klomyczkj, procuratore consistory Cracouiensis, Stanislao de Shelonkj, seruo Vniuersitatis, et Stanislao de Cracouia, testibus.

- 1795. Saturni x x v j N o u e m b r i s. Mgri Valentini de Viridi monte proposicionem occasione quinque grossorum baccalarius Petrus dixit, finem fecisse et concordasse cum quodam bacc. occasione dictorum quinque grossorum, quod probabit uel iurabit feria tercia proxima 3. Presentibus ibidem Venerabilibus mgris Bernardo de Byszkupye et Stanislao de Ilkusz, testibus circa premissa.
- 1796. In causa Iohannis, carnificis de Cracouia, contra Iacobum de Vislicia, dispensatorem minoris Collegy. de sex florenis cum medio proponentis, dictus Iacobus animo litem contestandi negauit narrata, prout narrantur, dicens, se satisfecisse et vltra dictam summam decem et nouem grossos dedisse. Et dominus auditis dictis propositis, decreuit iuramentum dicto Iohanni et alys, Paulo videlicet et Luce, seruis dictj carnificis, quod prestabunt feria tercia proxima<sup>8</sup>. Presentibus ibidem, quibus supra.
- 1797. Martis penultima Nouembris<sup>8</sup>. Iacobus de Vislicia, dispensator minoris Collegij, recognouit et per expressum fassus est, teneri et obligatum esse Prouido dno Iohanni, carnifici de Cracouia, in tribus florenis et viij grossis seu in media altera sexagena et viij grossis certi et liquidi debiti, ex concordia, inter ipsos occasione sex florenorum facta, quorum quidem trium fflorenorum duos soluere debet pro medio Quadragesime proxime futuro<sup>6</sup> et residuum, videlicet vnum florenum cum viij grossis, ante festum Pentecostes proxime futurum<sup>7</sup>, sub censuris. Presentibus ibidem, quibus supra.
- 1798. Mgri Iohannis de Lessnicza ex vna et Andree<sup>8</sup>, nepotis dni Pauli Choraszicz, canonici Cracouiensis, ex altera partibus in causa dnus Andreas de Labischin, rector Vniuersitatis Study Cracouiensis etc., auditis hine inde dictarum parcium propositis et responsis, decreuit, ut ipse mgr. Andreas mitram sabellinam, aput ipsum mgrum Iohannem impignoratam, hine ad diem dominicam exemat et redimat, alias in defectu exemccionis o eandem mitram ipse mgr. Iohannes in debito vnius floreni cum medio pro se habere debebit sine quibusuis dificultatibus et postspositis exinc o omnibus excepcionibus, ad quod se ipse mgr. Andreas sponte et libere submisit. Presentibus, vt in actis, dno Vissoczky.
- 1799. Die Iouis prima mensis Decembris. Mgri Iohannis de Zumerfelth, occasione trium florenorum contra mgrum Iohannem de Nagolth proponentis, in causa dominus ex confessatis decreuit,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grünberg. <sup>2</sup> ad. <sup>3</sup> 29. XI. <sup>6</sup> Episcopio de Cracovia. <sup>5</sup> Bylica. <sup>6</sup> 5. III 1497. <sup>7</sup> 14. V 1497. <sup>8</sup> Brzana. <sup>9</sup> 4. XII. <sup>10</sup> Sic!

eosdem tres florenos dicto mgro Iohanni de Zumerfelth per dictum mgrum Iohannem de Nagolth ad mediam Quadragesime alias pro dominica Letare proxime ventura i dandum et soluendum, sub censuris. Presentibus ibidem Discretis dnis Stanislao de Pyotrkow et Iohanne de Breszsko, testibus circa premissa.

- 1800. Die Saturni xvij<sup>2</sup> mensis Decembris. In causa Dorothee, muratricis de Cracouia, ex vna et Georgij de Zegano, studentis, dominus audititis hinc inde propositis et responsis, decreuit, quod idem Georgius ipsi Dorothee infra hinc et feriam terciam proximam<sup>3</sup> soluet sex grossos minus ternario, sub censuris. Presentibus seruis Vniuersitatis.
- 1801. Die Martis xvij mensis Ianuarij anno Dni 1497. Iacobus de Wijelon, studens, ex decreto dni rectoris mgro Michaeli de Ruszoczijcze soluet et soluere debet sedecim grossos ad medium Quadragessime proxime venturum, sub censuris dni rectoris, quos quidem sedecim grossos soluere et dare debet dno Iohanni de Wlodzyslaw, decretorum drj. aut dno Chotheczkj, notario in officina monetarum, ad tempus prefixum. Presentibus ibidem dnis mgro Thoma de Obyedzijno et Ieronimo de Ribno, testibus circa premissa.
- 1802. Die Iouis xix mensis Ianuarij. Terminus inter mgrum Ieronimum de Wronow ex vna et Nicolaum de Mijelecz, studentem, ex altera partibus in causa salarij, per mgrum prefatum racione resumpeionis ad quatuor florenos extimate, continuatur hinc ad quindenam ob spem concordie, alias in defectu ad idem faciendum. Et ibidem dictus Nicolaus de Mijelecz recognouit, dicto mgro se obligatum esse in sedecim grossis ex alia causa, quos quidem soluere debet die crastina, sub censuris. Presentibus ibidem seruis domini.
- 1803. Die Martis xiiij mensis Ffebruarij. Paulus, servus Vniuersitatis, retulit, se citasse Honorabilem dnum Iohannem de Bochnya etc. ad instanciam Venerabilis mgrj Michaelis de Bijstrzijkow etc., qui proposuit contra eundem baccalarium de capucio servi Vniuersitatis, quod ipse bacc. recepit eidem, ipso bacc. negante. Et dominus auditis hinc inde propositis et responsis, decreuit eidem servo seu famulo iuramentum, quod faciet hinc ad viij, in presencia dicti bacc., ad id consencientis. Presentibus ibidem Honor. dnis Iohanne de Gdano et Ieronimo de Stralkow.
- 1804. Die Martis xxj<sup>4</sup> mensis Marcy. Nobilis dnus Hijmbram de Cracouia ex vua et Venerabilis Iohannes de Glogovia, arcium mgr. et collegiatus Vniuersitatis Cracouiensis, ex altera partibus recognouerunt inter se talem, que sequitur, composicionem: Quod vide-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 5. III 1497. <sup>2</sup> In Codice \*xvj«. <sup>3</sup> 20. XII. <sup>4</sup> In Codice \*xx«.

licet prefatus Vener. mgr. debet soluere realiterque et cum effectu dare quindecim florenos in auro prefato dno Hymbram infra hinc et festum s. Michaelis proxime venturum , quibus quidem quindecim florenis datis et solutis ipse mgr. Iohannes cistam cum libris, quam in pignore dictorum quindecim florenorum apud eundem dnum reposuit, rehabebit et recipere poterit, alias in defectu solucionis prefatorum quindecim florenorum ipse dnus Hijmbram poterit cum eadem cista facere, quitquit voluerit et pro vsu suo et voluntate conuertere, quam quidem cistam in librariam artistarum Vniuersitatis Cracouiensis de vnanimi consensu vtriusque ad tempus prefatum reponi et collocarj debet, tanquam in loco tuciorj et quieciorj. Presentibus ibidem familia dni rectoris, testibus circa premissa.

## In tercio rectoratu (Andreae Łabiszynii commutatione aestivali anno Dni 1497).

**~~**\$-\$-----

- 1806. Saturni tercia Iunii. Stanislai<sup>8</sup>, quondam vicesacristiani ad s. Mariam in Cracouia, ex vna et Venerabilis dni Ieronimi<sup>4</sup>, s. theologie professoris, ex altera partibus in causa terminus ex decreto domini ad idem faciendum continuatur ad primam iuris et in eodem termino idem reus personaliter comparebit. Presentibus ibidem familia dni rectoris et seruis Vniuersitatis.
- 1807. Die Martis vj mensis Iunij. Honorabilis dnus Stanislaus de Pyotrkow, altarista et vicesacristianus ad s. Mariam in Cracouia, contra et adversus Venerabilem dnum Ieronimum de Vokstath, s. theologie professorem, pro decem florenis certj debitj proposuit in presencia dictj dni Ieronimi, qui de debito prefato decem florenorum non existens certus, ad racionem se retulit, per dictum Stanislaum fiendam, quam facere debet infra hinc et festum s. Margarethe b, qua facta id, quod ex racione prefata resultauerit, soluet et soluere debebit dicto dno Stanislao pro festo prefate s. Margarethe ex decreto domini. Presentibus ibidem familia domini.
- 1808. Die, quo supra. Honorabilis Iohannes alias Bernardinus 6 de Vratislavia ad acta constitutus presencia, recognouit et per expressum confessus est, se obligatum esse in vna marca minus sex grossis Honeste dne Dorothee Muter 6 de Cracouia, quas quidem pecunias vnius

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 29. IX. <sup>2</sup> Actorum nri 1806—1820, Codicis pag. 616—620. <sup>3</sup> Piotrkowitae. <sup>4</sup> Wogstadensis. <sup>5</sup> 13. VII. <sup>6</sup> Sic!

marce minus sex grossis soluere debet pro festo s. Iohannis proxime futuro 1, sub censuris dni rectoris. Presentibus, quibus supra.

- 1809. Die Lune tercia mensis Iulij. Apolonia Casprova de Cracouia in termino hodierno proposuit contra Nicolaum Svathek, baccalarium, pro camisia valoris vnius floreni, sex anulis valoris tredecim florenorum, item pro alia camisia valoris duorum florenorum, oracula duplicia de coralis et gagathis, in presencia dictj bacc., qui <sup>2</sup> narrata, prout narrantur, negauit animo litem contestandi. Et datur ad probandum uel deferendum. Presentibus ibidem Discretis Iohanne de Gdano et Georgio de Zneijna, testibus circa premissa. Et ibidem Iohannes Kunath de Cracouia proposuit contra eundem dnum bacc. de camisia valoris vnius floreni. Et dominus auditis hinc <sup>3</sup> propositis et responsis, ex officio terminum dictis baccalarijs <sup>4</sup> asignauit ad diem crastinum. Presentibus, quibus supra.
  - 1810. Martis quarta Iulij. Venerabilis vir, mgr. Iohannes Vijszoczkj, decretorum dr., prepositus parrochialis eclesie in Coprzijwnijcza, canonicus collegiate Omnium ss. in Cracouia et in Nijegovyecz plebanus, ad instanciam Pauli, opidani de ipsa Coprzijwnijcza, de mandato speciali Vener. dni Andree de Labijschyn etc., rectoris Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, per Stanislaum, sapienciam, citatus, legittime comparens, ad proposicionem ipsius actoris respondendo, quedam consona racioni allegauit petiuitque, se ad consistorium Sandomiriense remitti. Et dominus auditis hinc propositis et responsis, causam ipsam cum toto effectu ad dnum officialem Sandomiriensem remisit, ipsum vero dnum drem Vyszoczkj ab instancia impeticioneque dictj Paulj absoluit et liberum dimisit a termino hodierno. Presentibus familia dni rectoris et consiliarys eiusdem etc.
    - 1811. Saturni secunda mensis Septembris. Mgr. Stanislaus de Kazimiria librum Elencorum et alios libros in eodem volumine contentos reponet sev restituet mgro lohanni de Schadzijcze, apud quem eundem librum in mutuum receperat, infra hinc et festum s. Galli<sup>5</sup>, de consensu dictarum parcium et ex decreto dni rectoris. Presentibus ibidem familia dni rectoris <sup>6</sup>.
    - 1812. Martis quinta Septembris. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse Nicolaum, olim in Collegio moram habentem studentem, ad instanciam Honeste Marthe de Cracouia, qui pronunciatus est contumax, non comparens. Presentibus ibidem familia domini.
    - 1813. Die Martis xxvj Septembris anno Dni, quo supra. Paulus, servus Vniuersitatis, retulit, se citasse Nicolaum de Naborovo, viccarium in Ploczko, studentem Vniuersitatis Cracouiensis, ad

<sup>1 24.</sup> VI. 2 In Codice equiac. 3 inde. 4 Sic! 5 16. X. 6 In margine adscriptum: >Satisfecit, de quo quitaturc. 7 majori?

instanciam Stanislai, pileatoris de Cracouia, qui contra eundem Nicolaum proposuit pro floreno et quinque grossis, sibi Nicolao per ipsum Stanislaum mutuatis, in presencia dietj Nicolaj, qui narrata, prout narrantur, negauit, animo litem legittime contestandi. Et datur ad probandum vel deferendum. Et nichilominus idem Stanislaus proposuit contra eundem Nicolaum pro octo grossis, similiter sibi mutuatis, in presencia eiusdem, qui confessus est, se deberj eosdem octo grossos. Et dominus ex confessatis decreuit, infra tres dies soluere eosdem octo grossos. Presente familia domini.

- 1814. Eodem die, quo supra. Idem Nicolaus, citatus ad instanciam Marthe, tubinatricis de Cracouia, contra quem proposuit, quomodo idem Nicolaus die et loco certis candem Martham infamasset et verba hec uel similia sibi dicere debuisset, appellando eandem meretricem publice et multis audientibus eadem verba, sepius et peiora reiterando, et adhuc his non contentus, sed mala malis accumulando, ad eandem Martham lapide proiecit, animo eandem ledendj, quam quidem infamiam extimauit ad xx florenos, in presencia dictj Nicolaj, qui copia habita respondebit in octaua. Presentibus, quibus supra.
- 1815. Die Saturni vltima mensis Septembris. Venerabilis mgr. Michael de Bystrzykow contra Vener. mgrum Paulum de Zaclyczow, citatum, proposuit, quod dictus mgr. Paulus de Zaclyczow dictum mgrum Michaelem infamaret, dicendo, eum quosdam florenos in cistam fiscj facultatis arcium malos imposuisse et bonos sibi et pro se loco dictorum malorum recepisse, in presencia dictj mgrj Paulj, animo litem legittime contestandj negauit narrata, prout narrantur. Et datur ad probandum uel deferendum. Presentibus ibidem familia dni rectoris. Et ibidem in continentj dictus mgr. Michael induxit certos testes ad probandam intencionem suam, videlicet Stanislaum de Ilkusch, Martinum de Tarnovijecz, et Albertum de Svodzijszevijcze, et Michaelem de Nova ciuitate, arcium mgros, qui in presencia dictj mgri Paulj iurarunt dicere veritatem. Qui dabit interrogatoria ad primam iuris. Presentibus, quibus supra.
- 1816. Die, quo supra. Dominus Nicolaum de Naborovo, citatum ad instanciam Stanislaj, pileatoris de Cracouia, et non comparentem, nec non octo grossos iuxta decretum domini, supra scriptum<sup>8</sup>, soluere eidem Stanislao minime curantem, instante dicto Stanislao pronunciauit contumacem. Presentibus, quibus supra.
- 1817. Die, quo supra. Dominus Discretum Adam de Argentina, baccalariandum, citatum ad instanciam Venerabilis mgrj Michaelis de Bijstrijkow<sup>8</sup> etc., et non comparentem, instante dicto mgro Michaele

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> »dicere debuisset«, sic! <sup>2</sup> 30. IX. <sup>3</sup> Parisiensis. <sup>4</sup> qui. <sup>5</sup> Bylica. <sup>6</sup> »Kułap« dictum. <sup>7</sup> Neopolitanum. <sup>8</sup> Cf. nrum 1813.

pronunciauit contumacem. Presentibus ibidem Discretis dnis Thoma de Cvrow, notario publico, et Iohanne de Gdano, testibus circa premissa.

- 1818. I o v i s x i j O c t o b r i s. In causa Venerabilium mgrorum Michaelis de Bystrzykow, actoris, ex vna et Paulj de Zacliczew, rei, ad concludendum citatorum, terminus ad idem faciendum ex decreto dni rectoris continuatur ad Sabbatum proximum. Presentibus Vener. mgris Bernardo de Byskupye et Stanislao de Ilkusz, testibus.
- 1819. Saturni xiiij mensis Oetobris. Dnus rector propter certas occupaciones causam inter partes superius scriptas 2 ad fferiam terciam 3 ad idem faciendum alias ad sentenciandum continuauit. Presente familia dni rectoris.
- 1820. Martis xvij Octobris. Dnus Andreas de Labijschyn iuxta termini continuacionem, superius scriptam<sup>2</sup>, de causa Venerabilium mgrorum Paulj de Zacliczew et Michaelis de Bystrzijkov, in presencia dictarum parcium cognoscere amplius nolens, causam ipsam et partes ad dnum rectorem noviter electum in toto remisit. Presente familia dictj Andree.

**->--<}}-----**

Acta acticata coram Venerabili viro et Egregio dno Iohanne de Vijschoka, decretorum dre, Coprzyvniciensi preposito et canonico collegiate eclesie Omnium ss. in Cracouia, rectore Alme Vniuersitatis Studij generalis Cracouiensis, anno Dni 1497 commutacione hyemali (1497/98) etc.4.

1822. Die Saturni xviij (21 et 22) Nouembris. Sapiencia Stanislaus retulit, se citasse de mandato dni rectoris ad instanciam Venerabilis et Egregij mgri Mathie de Schidlow, s. theologie professoris, decani s. Florianj, Vener. mgros Nicolaum de Pilcza, canonicum s. Ffloriani, et Stanislaum de Ilkusch, Collegy artistarum prepositum, qui comparentes coram dno rectore, dnus dr. Schidlow proposuit, sibi fore illatas iniurias quam plures ab ipsis personis citatis et communitate domus criminales. Et in continenti termino subducto occasione criminum, ut dicebat idem dnus dr. Schidlow, eosdem dnos, sic citatos, procurauit ad dnum viccarium in spiritualibus evocari, realiterque citauit, dnus vicarius ipsas partes ad dnum rectorem re-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 14. X. <sup>2</sup> Cf. nrum 1818. <sup>3</sup> 17. X. <sup>4</sup> Actorum nri 1822—1853, Codicis pag. 621—638. <sup>5</sup> Bylica. <sup>6</sup> Cracoviensem.

misit. Qua remissione stante, partibus coram dno rectore comparentibus et consencientibus, terminus est continuatus ad feriam terciam proximam post festum s. Elizabeth, quo die, videlicet vicesima prima Nouembris die Martis, dnus rector volens pacem et concordiam inter partes disceptantes facere, ffecit conuocacionem dnorum decanorum et drum facultatis canonice sub hoc tenore verborum: Vener. et Egregie dne dr.! Sitis hodie hora vicesima in stuba communi dnorum canonistarum ad sopiendum et fine bono concludendum super certis differencys, inter personas domus artistarum nouiter exortis. Detur omnibus dnis dribus canonice facultatis et decanis et dri Ieronimo, professori s. theologie, sub debito obediencie. Ex parte rectoris«. Vbi tunc conuenerant Vener. et Egregy Iohannes Starzechowsky, officialis Cracouiensis, Valentinus de Ilkusch, canonici eclesie maioris Cracouiensis, mgr. Ieronimus, professor s. theologie, Iohannes de Skavina, canonicus Scarbimiriensis, Iohannes Gora, archidiaconus Curzeloviensis, Iohannes de Wladzislaw, Iohannes de Costen, Petrus de Ilkusch, Nicolaus de Coprziwnycza, Iohannes Prziaczyel<sup>2</sup>, decanus ffacultatis canonice, decretorem dres, Bernardus 3 de Biskupye 4, decanus artistarum, mgr. Nicolaus de Pilcza, consiliarius rectoris. Qui domini altricacionibus et disceptacionibus hinc inde a partibus auditis et differencys non modicis ipsis partibus semotis, inter se mutuo tractarunt et vnanimi voto decreuerunt, ipsos dnos collegiatos Collegy artistarum in nullo esse obnoxios ipsi dno Schidlow, nec in aliquo sibi iniuriasse, sed rite et legittime secundum Statuta domus contra ipsum processisse. Insuper ipsi dni decani et consiliary decreuerunt, quod die Mercury vicesima secunda Nouembris ipsi dno Mathie de Schidlow per ipsos dnos collegiatos et confratres debet fieri reconciliacio peneque ex Statutis domus institute remissio. Et ibidem dnus rector cum duobus dnis dribus, sibj coadiunctis die eadem, videlicet Iohanne de Skavina et Iohanne de Wladzislaw, debent in Collegium artistarum descendere pro hora xvij et conuocacione per prepositum domus facta, inter partes disceptantes concordiam et pacem facere. Vbi in presencia rectoris et ipsorum drum deputatorum reconciliacio facta est et ad supplicacionem eorundem pena dimissa ipsi dno dri Mathie. Ne igitur de cetero et peramplius aliquis dictorum dnorum de Collegio artistarum ad alium iudicem extra ipsum Collegium evocare presumpserit, dnus rector in presencia secum deputatorum penam decem marcarum instituit, irremissibiliter recipiendarum pro tisco Vniuersitatis, sub qua pena ipsi dni domum artistarum inhabitantes eis honorem impendere debent debitum, et ipsum dnum drem Mathiam tanquam seniorem honorare, quod et ipse tenebitur e conuerso alys impendere, caritatem inter se seruare mutuo et secundum Statuta domus se ipsos regere et corrigere ac penare, quia ad hoc leges sunt posite et date, vt secundum eas viuamus, et quia qui sine lege viuit, sine lege peribit. Et nichilominus ipse dnus Mathias Schidlow ibidem in instanti protestatus est, quomodo velit agere contra certas personas super iniurys criminalibus criminaliter intentandis, dnus tamen rector

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wogstadensi. <sup>2</sup> Amicinus de Cracovia. <sup>3</sup> Episcopius. <sup>4</sup> de Cracovia.

imponens silencium vtrique parti, penam superius descriptam apposuit. Presentibus tunc pluribus fidedignis.

- 1823¹. Die Iouis xiiij Decembris. Dnus rector decreuit, mgr. Simon³, senior burse pauperum, soluat Anne, mulieri, pro ollis mediam marcam infra hinc et duas septimanas, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Honorabili dno Stanislao, presbitero et altarista ad s. Mariam, et Paulo, sapiencia³.
- 1824. Anno, quo supra, et die, qua immediate supra. Paulus, sapiencia, retulit, se citasse Honorabilem dnum Nicolaum Swatek, nacione de Mazovia, arcium autem baccalarium, ex officio dni rectoris, qui dnus rector mandauit, ne vlterior querela contra eundem veniat, prout frequencior veniebat, quod idem quasdam insolencias de nocte solet facere, tabernas visitando, ludos faciendo, violencias hominibus inferendo et alia, que statum suum non concernunt, faciendo, quod ab huiusmodi desistat. Insuper et mandauit, vt-in hospicio peramplius non moretur, sed aut ad bursam aut ad scolam moraturus se conferat. Et nichilominus dnus rector propter pestem hinc ad Carnisprivium is sibi hospicium inhabitandi honestum indulsit.
- 1825. Die Saturni xvj Decembris. In causa Venerabilium dnorum dris Mathie Schidlow ex vna et Stanislai de Ilkusch, prepositi domus Collegy maioris, totumque domum eiusdem Collegy ex altera partibus dominus auditis hinc inde propositis et responsis et maxime Statutis eiusdem domus visis et bene recensitis, cognoscendoque, ipsum prepositum et domum iuxta Statuta eiusdem cum dicto mgro Mathia fecisse et in omnibus cum eodem iuxta eadem Statuta processisse, ipsum mgrum Mathiam prefatum ad domum et ad Statuta eiusdem in toto remisit, ipsos circa eadem conseruando, ipso mgro Mathia super eo protestante et verbo appellante ad Reverendissimum dnum cardinalem 6 etc. Et dnus rector ipsam appellacionem refutauit, et Statutis innixus Vniuersitatis ipsum in pena decem marcarum condemnando 6. Et nichilominus dominus quantum ad mgrum Iohannem de Lesznycza et mgrum Albertum de Pnyevi, accionem eidem dno dri, in quantum super criminalibus et infamatorys, in libello hodie oblato contentis, accionem reservauit coram se agitandam, cuius cause terminus pendet ad primam iuris post Epiphanias 7. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis.
- 1826. Die Martis xix Decembris. In causa, vertenti inter Venerabilem mgrum Ieronimum de Wogstat, s. theologie professorem, ex vna et Honorabilem dnum Stanislaum de Pyotrkow, ad s. Mariam in circulo Cracouiensi altaristas, partibus ex altera, occasione

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nrus 1823 deletus. <sup>2</sup> Sieprcius. <sup>3</sup> In margine adscriptum: Cassata per satisfaccionem inscripcionic. <sup>4</sup> 28. II 1498. <sup>5</sup> Fridericum Jagellonidem, epum Cracoviensem. <sup>6</sup> Sic! <sup>7</sup> post 6. I 1498.

certi debiti decem florenorum, ipsi dno Stanislao per ipsum dnum drem Ieronimum ex certa racione, iam dudum facta, obligati, ad quod debitum idem dnus Stanislaus ab ipso dno dre recognouit, se iam septem florenos cum medio recepisse, et allegauit, aduc sibi teneri et obligari duos florenos cum medio certasque expensas in lite factas, dnus vero dr. Ieronimus coram dno rectore dicebat, fore sibi irrogatam non modicam iniuriam et infamiam per ipsum dnum Stanislaum ex quadam monicione premissa: dnus rector auditis hinc inde propositis et responsis, accionem ipsi dno dri reseruauit et terminum hinc ad primam iuris post octauas Epiphaniarum continuauit, vbi tunc idem dnus Stanislaus finaliter debet recipere solucionem, iuramento prius facto in eodem termino super vera calculacione racionis, facte cum ipso dno dre Ieronimo. Presente familia dni rectoris?

- 1827. Die vero Martis xvj Ianuary anno Dni millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo. Constitutus Venerabilis mgr. Iheronimus de Wogstat, s. theologie professor, omnibus melioribus, quibus potuit, modo via, iure, stilo et forma, suum verum et legittimum procuratorem, mgrum videlicet Iohannem de Lyeschnycza, absentem, collegiatum maioris Collegy, apud acta presencia constituit contra Honorabilem dnum Stanislaum<sup>3</sup>, olim vicesacristam s. Marie in Cracouia, ad agendum et proponendum ac defendendum, dicta quecunque partis aduerse oppugnandum et quosuis actus iudiciarios hic coram dno rectore exercendum, prout alias in forma meliori. Presentibus Stanislao et Paulo, famulis Vniuersitatis.
- 1828. Die eodem, quo supra. Dominus Venerabiles mgros Albertum de Pnyevi, canonicum s. Ffloriani, et Iohannem de Lyeschnycza ab instancia termini hodierni, eisdem ad instanciam Vener. mgri Mathie de Schidlow, s. theologie professoris etc., in actis eisdem superius prefixi et continuati , absoluit. Presentibus Vener. mgris Martino de Cracouia, licenciato s. theologie, Stanislao de Kazimiria et famulis Vniuersitatis.
- 1829. Die Iouis xviij Ianuary. Venerabilis dni dris Ieronimi de Wogstat, altariste ad s. Mariam in Cracouia, ex vna et Honorabilis dni Stanislai de Pyotrkow, similiter altariste in eadem ecclesia, partibus ab altera in causa ipse partes per medium certorum bonorum hominum in presencia dni rectoris concordate sunt et iniurias, ex vi cuiusdam monicionis et infamacionis, vt asserebatur, factas, eisdem dimiserunt, reconciliacione insimul facta, mortificantes ipsam causam et extingwentes coram ipso dno rectore, occasione ipsarum infamiarum motam, promittentes, eam nunquam renouare, sub pena centum florenorum, parti tenenti concordiam soluenda. Presentibus Vener. dnis dre Mathia

<sup>1</sup> post 13. I 1498.
2 In margine alia manu: De quibus pecunys, solutis xvj
Ianuary, dnum Ieronimum drem dnus Stanislaus quittat«.
3 Piotrkowitam.
4 Cf.
nrum 1825.
5 Lysy.
6 Bargiel« dicto.

de Schidlow, in theologia, et dre Petro de Ilkusch, s. canonum, et famulis Vniuersitatis.

- 1830. Saturni xxvij<sup>1</sup> Ianuary. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse Petrum<sup>2</sup> ad instanciam Oswaldi, studentis, pro quodam libro, qui, vt dicitur, emi debuit per ipsum Petrum sibi Oswaldo. Dnus rector visa re et causa leuibus, ipsas partes remisit ad concordandum inter se de et super eodem libro, alias terminum in octaua assignauit ad iurandum sibi Oswaldo, si emi debuit liber pro eo. Presentibus seruis Vniuersitatis.
- 1831. Saturni tercia Februarij. Ipse Oswaldus iurauit super eodem libro, quem dictus Petrus de Varadino pro eodem emit, in presencia eiusdem prestito iuramento corporali ad sancta Dei Ewangelia. Dnus rector mandauit, eundem librum dicto dno Petro Osvaldo dandum infra diem naturalem, sub pena excommunicacionis, et Osvaldus tenetur solus eidem Petro soluere quinque grossos cum ternario, libro recepto ab ipso Petro de Varadino.
- 1832. Lune quinta mensis Februarij. Albertus de Lesnyow diocesis Posnaniensis, studens, ad acta presencia constitutus, recognouit, sibi satisfactum esse per Discretum Leonardum de Pylzno, studentem, in solucione fertonis pecunie, quas pecunias idem Albertus realiter et cum effectu leuauit et ipsum Leonardum perpetuo quittauit et quittat. Et scolares duos, videlicet Stanislaum de Nadarzin et Iohannem de Opoczno, idem Albertus ipsi Leonardo consignauit, quos, vt dicebat, a parentibus eorundem habuit, pro quibus inter eosdem studentes questio et causa coram dno rectore vertebatur, nec peramplius debent ipsi scolares per eundem Albertum aut aliquam aliam submissam personam ab ipso Leonardo recipi aut amoueri, qui scolares promiserunt e conuerso eidem Leonardo predictum fertonem soluere, sub censuris.
- 1833. Die Iouis octaua Februarij. Paulus, sapiencia, retulit, se citasse Iohannem de Vratislavia, Laurenty pistoris, bacalariandum, ad instanciam Dorothee, vidue de Cracouia, que proposuit contra eundem Iohannem, quomodo sibi pro expensis, incipiendo a festo Pasce hinc ad festum Purificacionis Marie anno presenti, tenetur quatuor florenos vel citra. Qui quidem Iohannes, bacalariandus, per expressum recognouit, se tenerj eidem Dorothee dictos quatuor florenos vel citra, prout in compotv et racione inter eos facienda reperitur. Et dnus rector mandauit, solucionem facere eidem Iohanni hinc ad quindenam iuxta recognicionem suam, sub censuris eclesiasticis, et interim in octaua iuxta peticionem Dorothee prefate idem Iohannes debet ponere fideiussorem, hominem possessionatum de Cracouia, faciendo caucionem sufficientem ob spem satisfaccionis fiende, eciam sub eisdem

¹ In Codice >xvij«. ² Varadinensem. ³ 26. III 1497. ¹ 2. II. ¹ Sic!

censuris. Presentibus dno Thoma de Baczka, baccalario arcium, et seruitoribus rectoris.

- 1834. Die Martis vigesima<sup>1</sup> February. Iohannes <sup>2</sup> de Cracouia, rector scolarum ad s. Nicolaum extra muros Cracouie, remissus cum termino suo a dno vicario in spiritualibus ad dnum rectorem Vniuersitatis, proposuit contra et aduersus mgrum Iacobum, rectorem scolarium de scola ad Omnes ss. eclesie collegiate, et suos scolares de violencia, illata sibi et sue scole, qui audientes suam proposicionem negauerunt narrata, prout narrantur. Et dnus rector dedit ad probandum hinc ad quindenam, alias ad concordandum.
- 1835. Iovis xxij Ffebruarij. Xristi nomine inuocato et ipsum solum pre oculis habentes, pro tribunalj sedentes, in causa<sup>3</sup> inter Venerabiles viros, arcium mgros, Michaelem de Bystrzykow ex vna et Paulum de Zacliczow ex altera partibus, occasione infamacionis, ipsi mgro Michaelj per Paulum de quadam permutacione malorum florenorum loco bonorum de ladula fisci facultatis artistarum facte et irrogate, ex his, que vidimus in presentj causa, dicimus, decernimus et pronunciamus, ipsum mgrum Paulum mgro Michaelj iniuriasse et ob hoc ipsum ad reconciliacionem fiendam tanquam iuniorem, postea de his, que dicta sunt, habere pro non dictis, ac deinde ipse mgr. Michael ipsi Paulo talia e conuerso . Quod in continentj fecerunt et etiam coram illis viris, coram quibus se invicem diffamarunt, habebunt dicta pro non dictis, que partes non iacticabuntur, sub pena centum florenorum et Statutorum rectoris per nos vallata, partj tenentj medium et medium rectorj, protunc existentj, cum consiliarys. Que partes eandem sentenciam emologarunt et approbarunt. Anno 1498 Iovis xxij Ffebruary lecta per Vener. dnum Iohannem de Vischoka, decretorum drem etc., rectorem Vniuersitatis, instantibus partibus ad hoc citatis. In presencia Vener. mgrj Iohannis de Skavyna, decretorum dris etc., et Nicolaj de Pylcza etc., nec non seruitoribus Vniuersitatis etc.
- 1836. Martis sexta Marty. Clemens de Cracouia, studens, citauit mgrum Michaelem 6 de Nova ciuitate, rectorem scolarum de s. Stephano, proposuit, quomodo res suas retinuit occasione cuiusdam libri, in eadem scola perditi, et res suas petiuit sibi restitui a mgro Michaele. Et dominus decreuit, res suas restituendas occasione paricionis iuri, et iudicato soluendi, si quis eundem Clementem pro eodem libro ammisso convenerit, sub censuris eclesiasticis obligavit<sup>5</sup>, et terminus eidem assignatus est ad viij.
- 1837. Die Lune duodecima Marcij. Mathias Iacobi Wachsloer<sup>5</sup> de Tvronia, baccalarius arcium, satisfaciendo pro debito ipsi mgro Iohanni de Glogouia ex decreto Venerabilis dni Iohannis de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice >decima nona<. <sup>2</sup> Aurifaber?, Kunasz? <sup>3</sup> Cf. nrum 1815. <sup>4</sup> >talia< deletum. <sup>5</sup> Sic! <sup>6</sup> Neopolitanum.

Osswyanczim, s. pagine professoris, tunc rectoris Vniuersitatis<sup>1</sup>, exsoluit totaliter totum debitum duodecim florenorum cum medio, de quibus ipse dnus mgr. Iohannes Glogovita ipsum dnum Mathiam, bacc., quittauit et quittat, ad acta presencia personaliter constitutus. Presentibus, ut in actis.

- 1838. Die Iouis xv Marcij. Paulus, sapiencia, retulit, se citasse mgrum Michaelem Parisiensem, collegiatum Collegy artistarum, ad instanciam Honeste Dorothee, mulieris de Cracouia, condam coce Collegij dicti artistarum anno Dni 1496, que mulier proposuit, sibi per ipsum mgrum Michaelem deberj tres marcas pro suo seruicio annj eiusdem occasione coquine. Et mgr. Michael in continenti negauit narrata, prout narrantur. Et datur mulierj ad probandum de suo seruicio et salario retento. Presentibus servis dni rectoris.
- 1839. Die, qua supra. Iohannes Conradi de Bvehor diocesis Constanciensis ad instanciam Georgij de Sebnicza diocesis Strigoniensis ex Vngaria<sup>2</sup>, qui Georgius proposuit, quomodo ipse Iohannes Conradi lectum sibi pro fertone vendiderit et grossum vnum receperit ad solucionem. Ipse Iohannes recognouit, se forum fecisse et grossum recepisse, sed quia modo non est recessurus propter infirmitatem sibi supervenientem, petiuit se restitui ad lectum suum. Dominus mandauit ex decreto, grossum ipsi Georgio e conuerso darj et restitui, prout et factum est, ipse tamen Iohannes Conradi cum voluerit recedere de Cracouia, non alteri, solum ipsi Georgio prefatum lectum debet relinquere et forum tenere tenebitur ipse Iohannes, fertonem recipiendo pro suo lecto, secus si absens fuerit ipse Georgius a Cracouia, dum recedere voluerit prefatus Iohannes. Presentibus famulis Vniuersitatis.
- 1840. Die, vt supra. Stanislaus, sapiencia, retulit, se citasse Venerabilem mgrum Michaelem<sup>8</sup>, scole rectorem ad s. Stephanum, ad instanciam Honorabilis dni baccalary Nicolaj Gorsky, qui proposuit, quomodo idem mgr. Michael sibi tenetur fertonem columbacionis et alium fertonem canticorum pro suo salario, mgro Michaele in continenti petente, sibi terminum darj ad deliberandum hinc ad octauam. Et dnus rector dedit illis ad concordandum interim, alias ad faciendum hinc per octauam. Presentibus famulis dni rectoris.
- 1841. Die Mercurij vigesima prima Marcij 1498. Paulus, sapiencia, retulit, se citasse ad instanciam Stanislai, studentis ad Radzinow, Martinum, baccalarium arcium, dietum Smijowsky, in scola eclesie collegiate Omnium ss. Cracouie morancium Actore igitur proponente pro quodam libello, mutuo dato ipsi dno bacc., et valorem extimante ad medium florenum, reo vero affirmante, mutuatum fore, sed super valore contradicente: dominus auditis hinc inde diuersis altricacionibus et responsis, decreuit et sub censuris mandauit, ipsi bacc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. nrum? <sup>2</sup> citatus. <sup>3</sup> Neopolitanum de Nova civitate. <sup>4</sup> Sic!

ex decreto suo hine ad quindenam septem grossos communis pecunie dare et predictum libellum soluere in vim satisfaccionis ipsi actorj. Presentibus famulis dni rectoris.

- 1842. Die Martis xxvija mensis Marcij. In causa, vertente inter Venerabilem et Honorabilem mgrum Simonem de Premislia, scole ad s. Annam Cracouie rectorem, et Mathiam de Posnania, arcium baccalarium, in scola ad s. Stephanum Cracouie morantem, occasione cuiusdam testamenti, a quodam clerico et studente, Mathia de Kazimirz, in scola s. Anne facto et ad prouidendum de eodem ipsi bacc. Mathie iudicialiter commisso, tanquam executori vnico et fidei commissario legittimo, rebus legatis et donatis ex vltima voluntate, omnes amicos tam propinquos quam remotos alienando, tanquam legittime conquisitis ex suis veris operis, pro quibus ipse mgr. Simon de Premislia dictum Mathiam, bacc., ad iudicium dni vicarij in spiritualibus generalis Cracouiensis evocauerat, vnde cedendo liti et cause, coram eodem dno vicario mote et cepte, ad dnum rectorem Study generalis Cracouiensis mutuo convenientes et decreto eiusdem dni rectoris adherentes. Qui dnus rector ipsi Mathie res singulas legatas decreuit dispensandas et distrahendas pro saluteque anime defuncti testatoris convertendas et ab omni impeticione coram quocunque iudice ipsum ab instancia dicti mgri Simonis perpetuo absoluit sic, quod de cetero ipse mgr. Simon eundem Mathiam, bacc., nec per se neque per aliquam aliam personam submissam impedire aut evocare debebit, sub pena decem marcarum communis pecunie, in regno currentis Polonie, quam quidem penam pro fisco Vniuersitatis decreuit soluendam irremisibiliter, sub censuris eclesiasticis. Sub cuius pene interposicione ipsi concertantes invicem in continenti iuxta sentenciam ipsius dni rectoris sunt reconciliati, expensis inter partes, hinc inde factis, per dnum rectorem compensatis. Presentibus Vener. mgro Michaele Parisiensi, Vniuersitatis procuratore, et famulis rectoris, Stanislao et Paulo de Cracouia, et Stanislao de Paczanow, clerico in minoribus, testibus circa premissa ad hoc vocatis et rogatis.
- 1843. Die Saturni vltima Marcij'. Dorothea, mulier, actrix, condam coca Collegy et domus artistarum, personaliter comparens, petiuit, compelli ad soluendum mgrum Michaelem de Bystrikow, tunc prepositum domus, cum ipsa mulier fuerat a seruicio, licenciata per eum. Et mgr. Michael iuxta prius negata dixit, se nescire, an sit solutum illi seruicium vel non. Dnus rector indixit, probacionem fore de solucione facta, casu quo non fuerit probatum, mulier ipsa feria tercia proxima post dominicam Iudica debebit prestare iuramentum super pecunys salary sui trium marcarum. Et ex superhabundanti decreuit ipse dnus rector, vt in dominica Iudica foret revisio regestrorum, in quibus fierj solet nota solucionum ipsis familiaribus domus per fiscarios cum preposito, que mulier ad resciendum de hoc debet acce-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 31. III. <sup>2</sup> Cf. nrum 1838. <sup>3</sup> 3. IV. <sup>4</sup> 1. IV.

dere ad Collegium ipsum in feria secunda proxima post Iudica¹ pro informacione meliorj ipsius mgri Michaelis et ceterorum dominorum seu collegiatorum dicte domus. Presentibus dnis dribus Martino³ de Cracouia, professore s. pagine, Iohanne de Stanysowycze, professore, Iohanne de Scavina, Andrea de Gorra, dribus decretorum, et alys fidedignis etc.

- 1844. Die eadem. Mgr. Martinus de Cracouia, professor s. pagine et burse Ierusalem prouisor, satisfaciendo pro debito olim dni dris de Pylcza, canonici Cracouiensis et dicte burse prouisoris, Dorothee, mulierj de Cracouia, pro olla butyri, ex decreto dni rectoris soluit eidem decem grossos. Presente dno rectore et consiliarys ac familia dni rectoris et alys fidedignis.
- 1845. (31 Martii et 3 Aprilis). Die eadem. Paulus, sapiencia, retulit, se citasse Honorabilem dnum baccalarium Smyowskij, in scola eclesie collegiate ss. Omnium Cracouie manentem, ad instanciam Petri de Makow, ibidem in scola morantis, qui bacc. continuacter minime parere curauit, vnde pronunciatur contumax. Et post arestatam contumaciam terminus continuatus est ad feriam terciam proximam post dominicam Iudica<sup>8</sup>. Quem bacc. ipse solus dnus rector admonuit, vt pro ea die compareret. Termino adveniente, videlicet die Martis tercia Aprilis, eundem non comparentem iuxta exigenciam termini pronunciauit contumacem.
- 1846. Die Martis tercia Aprilis. Mgr. Iohannes de Glogovia, collegiatus Collegij maioris artistarum, obligacioni priorj 4 inherendo et minime de novo faciendo, obligauit se Venerabili mgro Iohanni de Costen, decretorum drj, soluere decem septem florenos in auro vngaricales hinc ad festum s. Michaelis in autumpno<sup>5</sup> anno currenti, eliberando se de censuris, quibus involutus extitit racione monicionis ex actis premisse. Qui mgr. Iohannes Glogouita submittendo se sub censuris grauioribus promisit, satisfacere ipsi dno dri ad tempus prefixum. Et quo casu recessum ab Vniuersitate habuerit necessarium et signanter longum, debebit ipsi suo creditori referre et de loco mansionis dicere, submittens se ad censuras dni rectoris Vniuersitatis Cracouiensis, in quocunque loco constitutus fuerit cuiuscunque diocesis et ordinary iudicis, eciam et cum licencia rectoris ipse mgr. recedet. Acta sunt hec die, qua supra. Presente Vener. mgro Iohanne de Scavina, decretorum dre, canonico Scarbimiriensi, collegiato Collegy iuristarum, et Honorabili Leonardo, arcium baccalario de Cremnicia alias Oreis montibus, et famulis Vniuersitatis etc.
- 1847. Die Iouis quinta Aprilis. In causa, vertente inter Venerabiles dnos collegiatos <sup>6</sup> artistarum et Dorotheam, mulierem de Cracouia, quondam quoctricem <sup>7</sup> domus eiusdem, comparentibus Vener.

<sup>1 2.</sup> IV. 1 Lysy. 1 3. IV. 4 Cf. nrum? 1 29, IX Collegii. 7 Sic!

mgro Martino de Cracouia, professore theologie, et Mathia de Cobilino, phiscarijs, iuxta exienciam termini citatis, in presencia eiusdem Dorothee per regestrum probantibus dicte Dorothee solucionem sui salarij trium marcarum. Qui domini absolutoriam¹ optinuerunt¹ et dnus rector continuando terminum, ipsi mulieri reservauit actionem cum mgro Michaelle¹ de Bystrzykow, qui tunc prepositus existens, eandem mulierem alienauit vsque ad aduentum suum felicem, dum venerit, ipsa mulier cittare eum procurabit. Presentibus Paulo, seruitore Vniuersitatis, et Iohanne de Wlodzyslaw.

- 1848. Die Iovis quinta Aprilis. In causa, inter Honorabilem dnum Martinum de Szmyeijova¹ et Petrum, studentem Cracouiensem de Makow, vertente, occasione testamenti, per pye memorie Iohannis de Makow Raczky facti in scola ecclesie collegiate Omnium ss. Coacouie, qui testator prefatum Petrum suum vnicum executorem et fidei commissarium fecit et constituit, ipse vero dnus baccalarius² quendam librum accipiens seu accomodans »Spere materialis cum Cirometralibus «³, asserens, se fore eciam executorem: dnus rector audita probacione meri executoris dicti Petrj, decreuit, librum prefatum restituendum hinc ad octavam, sub censuris ecclesiasticis. Qui Petrus prefatus tenebitur ipsum dnum bacc. a qualibet persona evincere coram quocunque iudice ab impedicione prefati testamenti, submittens se pene decem marcarum, phisco Vniuersitatis reponendarum, etiam sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Paulo, seruitore Vniuersitatis, et Mathia de Ploczka, testibus circa premissa.
- 1849. Eodem die, qua supra. Mgr. Iohannes Glogovita, collegiatus Collegy maioris, iuxta exigenciam termini comparens cum mgro Alberto de Pnyewij, procuratore capituli s. Floriani, terminum hodiernum continuarunt hinc ad Sabbatum proximum 4 ob spem concordie fiende. Presentibus, vt in actis.
- 1850. Die Saturni septima Aprilis. Mgr. Albertus de Pnyevij, canonicus s. Ffloriani et procurator eiusdem eclesie, nomine suo et capituli eclesie prefate iuxta exigenciam termini comparens ad instanciam mgri Iohannis de Glogovia, occasione testamenti olim dris Bernardi de Nyssa, petiuit, vt intencionem suam mgr. Iohannes ad primam iuris describat. Et dnus rector iuxta petita decreuit. Presentibus, ut in actis.
- 1851. Eodem die, quo supra. Paulus Conarsky comparens, citatus per Paulum, sapienciam, ad instanciam Honorabilis dni Martini de Smyova occasione cuiusdam libri 7. Terminus ipsorum ad feriam secundam proximam post dominicam Palmarum ob spem concordie continuatur, alias ad idem faciendum. Presentibus, vt in actis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> de Żmijewo. <sup>3</sup> cum »Computu chirometrali«. <sup>4</sup> 7. IV. <sup>5</sup> Mikosz. <sup>6</sup> Żmijowski. <sup>7</sup> Cf. nrum 1848. <sup>8</sup> 9. IV.

- 1852. Die Lune nona Aprilis. Xristi nomine invocato et ipsum pre oculis habentes, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam decernimus, dicimus et pronunciamus, quod ipse Paulus Conarsky, studens, librum »Spere materialis« infra hinc ad duas septimanas dno Martino de Snijova<sup>1</sup>, arcium baccalario, restituet et eundem idem bacc. iuxta decretum, prius factum<sup>2</sup>, Petro de Makov debuit<sup>1</sup>, tanquam executori olim Iohannis<sup>3</sup> de Makow, studentis, qui dnus Conarsky sub censuris eclesiasticis tenebitur dictum librum restituere dno bacc.<sup>1</sup>. Presentibus dno dre Scavina<sup>4</sup>, consiliario rectoris, et Mathia de Ploczsko ac alys, vt in actis.
- 1853. Die Saturni xxi Aprilis. Xristi nomine inuocato et solum Deum pre oculis habentes, in causa, coram nobis vertente inter mgrum Iacobum de Ilzza, scole ad Omnes ss. in Cracouia<sup>5</sup>, ab vna et inter Discretos Petrum de Makow, Stanislaum de Radzanow et Mathiam de Ploczka, studentes, in ea scola Omnium ss. morantes, partibus ab altera, racione iniuriarum, infamacionum et rerum distraccionem et eieccionem per mgrum Iacobum, rectorem prefatum, illatarum: inprimis causam hanc ad bonum pacis deducere volentes, facta inprimis vtrinque reconciliacione inter ipsas partes, mortificantes insuper et sopientes lites, controuersias hinc inde habitas, ipsas de facto mortificauimus et sopiuimus, et partibus super eisdem iniurys silencium perpetuum imposuimus, decernentes, quod ipsi studentes, vt veri discipuli, rectori suo sint obedientes, et casu, quo ei contrauenerint in illicitis, mgr. habebit potestatem, vt inobedientes alienandi eos infra tempus, quod sibi elegerit, mandantes nichilominus mgro, quod restituti 1 ad scolam res eorum restituantur i integre et precipue, que sunt valoris maioris, alias in defectu rerum eorum, quod integre non reperirentur et super hoc testimonium fuerit, accionem eis pro rebus coram dno rectore super hys reservamus illi vel illis 1 et repeticionem ita tamen, quod accionem cum mgro super ammissione rerum, sic descriptarum, attentare volenti, mansio in scola interdicetur, quam de facto interdicimus. Item decernimus, quod partes prefate, si litem attentabunt, se non iactent de victoria optenta<sup>1</sup>. Super quibus omnibus et singulis per partes vtrinque tenendis 1, alias si partes ipse non tenuerint aut aliqua earum non tenuerit, penam decem marcarum pro fisco Vniuersitatis soluendam et reponendam vallamus et imponimus. Presentibus famulis Vniuersitatis et mgro Stanislao Bargyel de Kazimiria, et alys fldedignis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Cf. nrum 1848. <sup>3</sup> Raczki. <sup>4</sup> Joh. Skawiński. <sup>5</sup> rectorem.

Acta acticata coram Venerabilj ac Egregio viro, mgro Valentino de Ilkusch, s. canonum dre, eclesie cathedralis vice-cancellario , succonseruatore ac rectore Vniuersitatis Cracouiensis, in rectoratu eiusdem secundo commutacione hiemalj anno Dni 1499 (1499/1500) currenti .

- 1855. Martis xix Nouembris 1499. Venerabilis mgr. Iohannes de Glogouia, canonicus eclesie collegiate s. Ffloriani in Clyeparz etc., constitutus personaliter in presencia Vener. mgri Michaelis<sup>5</sup>, Vniuersitatis protunc procuratoris, ad acta dni rectoris recognouit, se convenisse alias locasse bursam Vngarorum hinc ad tres annos, qui mgr. Iohannes submissit et obligauit, soluere de dicta bursa pro primo anno sedecim marcas, et pro reliquis duobus, si et in quantum crescet eadem bursa in studentibus, per decem et octo marcas pro annis singulis iuxta ordinationem priorem, in Conclusionibus Vniuersitatis insertam, ita tamen, quod semper medietas census soluatur pro qualibet commutatione.
- 1856. Die Veneris vigesima quarta Ianuarij anno Dni millesimo quingentesimo. Ad acta personaliter constitutus Honorabilis mgr. Stanislaus 6 de Gorka, s. theologie baccalarius, in maiorj Collegio artistarum collegiatus, protune iunior, ad duos actus in artibus ex priuilegio sue collegiature obligatus, quamquam se credebat posse insignia doctoralia in theologia suscepisse, tamen id considerans fierj minime posse sine preiudicio collegiatorum dicti Collegij seniorum et prius vocatorum, non coactus nec compulsus, fauens paci et concordie domestice, eidem promocioni in drem theologie voluntarie, libere ac beniuole renunciauit, prout et renunciat realiter et cum effectu, contentus de sua vocatione ad locum pacificum, illamque promocionem expectabit usque ad ordinem sue vocacionis vel ad voluntatem dnorum drum eiusdem facultatis theologice. Presentibus ibidem Venerabilibus et Egregijs viris, mgro Petro de Ilkusch et Iohanne Amicino de Cracouia, s. canonum dribus, et ceteris fidedignis, testibus ad premissa.
- 1857. Die Iouis penultima Ianuarij<sup>7</sup> anno Dni 1500. Constituta personaliter Honesta Agnes, consors Prouidi Iohannis Mroszek, sartoris de Cracouia, verbo proposuit contra et aduersus Discretum Ieorgium de Zarj. studentem Cracouiensem, pro debito medij floreni

<sup>1 »</sup>vicecancellario« alia manu insuperscriptum. 2 privilegiorum. 3 In Codice erronee »primo«, cf. nrum 1760. 4 Actorum numeri 1855—1857, Codicis pag. 638—640. — Acta acticata coram rectore Johanne Turzone de Cracovia commutatione aestivali a. Dni 1498 et commutatione hiemali a. Dni 1498,99, item acta acticata coram rectore Johanne Starzechowski commutatione aestivali a. Dni 1499, desideratur in Codice nostro. 3 Parisiensis de Bystrzyków. 6 Szyszka. 7 30. I.

pro cameralibus et vnius floreni cum ortone pro expensis, ad que idem Ieorgius se debere asseruit et affirmauit. Et dominus auditis propositis et responsis, ex confessatis debitum decreuit infra hinc et quindenam soluendum. Et in instantj monitus est idem Ieorgius de mandato domini per serwm Vniuersitatis.

Acta acticata coram Venerabili ac Egregio viro, Iohanne de Regulj, arcium et medicine dre, commutacione estiualj anno 1500 '.

1859. Actum 13 Octobris anno 1500. Stanislaus Gafron de Cracouia, studens Cracouiensis, confessus est debitum octo florenorum in moneta per mediam sexagenam dno Wolfgango Ortolff, conciuj Cracouiensi, quos obligauit se soluturum pro medio Quadragesime proxime venture 3, sub pena rectoris, in priuilegio Sedis apostolice et fundatoris expressa, eciam et sub censuris ecclesiasticis.

1860. (15 Octobris). Actum eodem anno et rectoratus<sup>4</sup>, quo supra, 15 Octobris feria quinta ante Luce. Martinus de Nakijel, presbiter, Nicolai, ciuis eiusdem opidi, venit et proposuit, quomodo germanus suus Mathias, causa studij in Cracouiam veniens, mortuus, post mortem pecunie, vestes sue et res alie dimise 4 fuerunt, quas res et pecunias dnus Lucas Camijenczijn de Srzen , ut confesvs est, recepit, 4 florenos, duas tunicas scolasticas et alias res. Auditis propositis et responsis, ob spem concordie rector contulit illos, in qua concordia mediatores et arbitri mgr. Paulus de Zacliczew, Iohannes, baccalarius, attendendo sepulturam et alia, concluserunt et invenerunt ex consensv parcium, quod dnus dictus Lucas debet dare vnum florenum in auro et duos in moneta et pociorem tunicam. Que omnia inventa et decreta per predictos arbitros ad predictum rectorem reposuit et satis decreto fecit, que reposita rector seruare debet, quousque ad clarificacionem propinquitatis aut fideiussoriam parti et rectori pro impedicione per aliquem vel aliquos eiusdem mortui propinquos, sicut et ipse predictus presbiter germanum suum profesus est etc.5.

1861. Eodem die sub eodem rectoratu. Dominus Martinus, presbiter de Nakijel, idem, qui immediate supra, in eisdem rebus, post manum olim mortuam germani sui. Mathie supradicti, constituit pro-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nri 1859—1861, Codicis pag. 641—642. <sup>2</sup> In Codice erronee »Nouembris«. <sup>3</sup> 21. III 1501. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> In margine adscriptum: »Signetum argenteum predictus dnus Lucas ad hoc tenetur reponere cum signo sagitte«.

curatorem in omnibus punctis et clausulis eiusdem cause ad faciendum, concludendum, recipiendum de rebus supra dictis immediate superius, et ad recipiendum res suprascriptas cum approbacione propinquitatis et ab impedicione aliorum sanguine iunctorum secundum formam prioris immediate actus, Honorabilem dnum Gregorium Damiani de Tijrawa diocesis Posnaniensis, ad quem actum petitus dnus Bartholomeus, notarius publicus. Presentibus Venerabili dno mgro Iohanne Nagolt, Paulo, seruo Vniuersitatis.

<₩~~

I. N. R. I. D. Acta acticata coram Venerabili viro, dno mgro Alberto de Pnijevij, s. theologie professore, canonico ecclesie collegiate s. Ffloriani ac rectore Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, pro commutacione hiemali electi a. Dni 1500 (1500/1) etc., sequuntur 1:

1863. Saturni xxiiij Octobris. Zophia, moderna coca Collegij maioris, contra mgrum Simonem de Przemislia, rectorem ad s. Annam, proposuit de vigintj grossis, sibi mgro tempore infirmitatis sue ad cibaria et alia necessaria per eam expositis. Et dominus auditis hinc inde propositis et responsis, et alias consenciente ipso mgro Simone, decreuit, predictos xx grossos ipsi Zophie infra hinc et duas septimanas soluendum, pro alys vero terminus ob spem concordie ad secundam iuris continuatur. Presentibus seruis Vniuersitatis etc.

1864. Simon de Transiluania, studens, obligauit se soluere xxij grossos Laurencio de Bijstrzycza, studenti, infra hinc et octauam s. Martini proxime venturam<sup>2</sup>, sub censuris dni rectoris. Presentibus, quibus supra. Et ibidem per Stanislaum, servum Vniuersitatis, in continentj de mandato domini est monitus in forma solita.

1865. Venerabilis mgri Iacobi de Ilsza Vener. mgr. Stanislaus de Cleparz ab instancia, in quantum hodie terminus, absoluitur. Presentibus, quibus supra.

1866. Martiis xxvij Octobris. Mgri Erasmi Bek de Cracouia ex vna et Nicolai, baccalary de Cracouia, ex altera partibus in causa, prefatus mgr. contra bacc. prefatum proposuit, se invadiasse seu impignorasse certos libros sub spe reempcionis et peccuniarum restitucionis pro festo s. Margarethe proxime elapso 3, dicto bacc. prefata ne-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nri 1863—1881, Codicis pag. 642—652. <sup>2</sup> 18. XI. <sup>3</sup> 13. VII.

gante et allegante, dictos libros non in pignore recepisse, sed eosdem emisse et forisasse tribusque florenis comparasse. Et dominus auditis hine inde propositis et responsis, dictum mgrum Erasmum suam intencionem admisit ad probandum infra hine et octauam. Presentibus seruis Vniuersitatis etc.

- 1867. Paulus, servus Vniuersitatis, retulit, se citasse Stanislaum Gawron<sup>1</sup>, studentem, ad instanciam Iacobi de Cracouia, dictj Stanislaj citatj non comparentis contumaciam accusantis petentisque, ipsum pronunciarj contumacem. Et dominus, dicto Stanislao vltra horam consuetam et solitam expectato et non comparente, pronunciauit contumacem et processus decreuit opportunos. Presentibus, quibus supra.
- 1868. Die Martis tercia Novembris. Terminus inter Iacobum de Nova ciuitate, studentem, ex vna et Stanislaum de Radzanow, similiter studentem, ad idem faciendum continuatur hinc ad octanum. Presentibus seruis Vniuersitatis et alijs.
- 1869. Die Iouis quinta mensis Novembris. Terminus hodiernus inter Venerabilem dnum Blasium<sup>3</sup>, drem in medicinis, ex vna et Theobaldum de Argentina ex altera partibus ad octauam continuatur ob spem concordie, et ibidem eciam statuetur Thomas, Religiosus Minorum, per eundem drem. Presentibus seruis Vniuersitatis.
- 1870. Mathias de Ilkusch, studens, recognouit, se deberj et obligatum esse in xx grossis Barbare de Cracouia, propinatricj, quos quidem xx grossos eidem Barbare reponere et soluere debet realiter et cum effectu hinc ad quindenam, sub censuris. Presentibus, quibus supra. Et ibidem in continentj idem Mathias per serwm Vniuersitatis Stanislaum monitus est, ut satisfaceret pro termino, quo supra.
- 1871. Venerabilis mgrj Erasmi de Cracouia ab instancia Honorabilem Nicolaum, baccalarium, ob defectum probacionis intencionis sue, in actu precedenti notate, dominus absoluit. Presentibus seruis dni rectoris.
- 1872. Quarta decima die mensis Novembris. Albertus, baccalarius, promisit soluere vnum florenum K., mulieri, infra hinc et quindenam, sub censuris.
- 1873. Saturni xxj Novembris. Stanislaus, servus Vniuersitatis, retulit, de mandato dni rectoris requisiuisse mgrum Michaelem<sup>6</sup> de Bystrijkow<sup>7</sup>, ut se disponeret ad faciendam racionem procuracionis sue pro die Elizabeth<sup>8</sup>, penam prestitj iuramentj et obedienciam

de Cracovia.
 Wittenbergensem.
 Krawiec « seu » Sartor « dictus.
 Bek,
 Cf. nrum 1866.
 Parisiensem.
 Sic!
 19. XI.

eidem imponendo, ipso mgro Michaele respondente et dicente, se non esse dispositum pro eadem facienda, et allengante absenciam decani facultatis theologice, qui eidem racioni de consuetudine interesse debet. Et hic servus Paulus iterum missus per dnum rectorem ad eundem mgrum Michaelem.

- 1874. Die, quo supra, iterum Stanislaus, servus prefatus, retulit, se citasse eundem mgrum Michaelem ex officio dni rectoris ad hodiernam diem, ibidemque dicto mgro Michaele comparente et protestante de non approbacione iurisdictionis dni rectoris et nichilominus conclusis per Vniuersitatem parere volente, dno rectore protestante de inobediencia et periurio, et iterum repetente dicto mgro Michaele, quod iurisdictioni dicti rectoris parere non wlt, et obiciente dno rectori publice quedam verba turpia, dicto dno rectore de impedimento in iudicio sedentj per dictum mgrum Michaelem multociens facto<sup>2</sup>, eciam manibus vibratis protestante, et super obiectis, per dictum mgrum Michaelem sibi dictis et obiectis, instrumenta publica tempore suo petente. Presentibus ibidem Venerabilibus dnis Iohanne de Vyszoka, consiliario, Petro de Ilkusch, similiter consiliarys<sup>2</sup>, et Nicolao de Coprzywnycza, decretorum dribus, Martino de Ilkusch, arcium decano, Bernardo de Byszkupije, canonico s. Ffloriani, et Thoma de Obyedzyno, arcium mgris et consiliarijs dni rectoris, nec non seruis Vniuersitatis et alijs quampluribus fidedignis.
- 1875. Egregy dni dris <sup>5</sup> Blasy <sup>6</sup>, actoris, ex vna et Theobaldj de Argentina, studentis, rei, ex altera partibus in causa dnus rector, accedente consensu et consilio dnorum decanorum et consiliariorum et nichilominus recognicione rectoris priori <sup>7</sup> desuper habita <sup>8</sup>, et auditis hinc inde propositis et responsis, decreuit, quod idem Theobaldus infra hinc et quindenam soluet dicto dno dri vnam marcam, sub censuris. In presencia dictj Theobaldj, de appellacione protestantis. Presentibus, quibus supra.
- 1876. Die vero Solis xxij (et 25) Nouembris anno Dni 1500. Facta convocacione per dnum rectorem super certo excessu contra Vniuersitatem, rectorem, priuilegia, Statuta ac alias personas per mgrum Michaelem¹ de Bystrykow² sub hoc tenore verborum: »Venerabilis dne dr. et mgr. Reuerende! Sitis hodie hora vicessima prima in stuba communi Collegij artistarum ad tractandum, consulendum et concludendum super certo excessu enormi et turpi, signanter in lesione enormi et infamia, irrogata officio rectorali, iudicialiter sedenti, et priuilegys ac Statutis Vniuersitatis nostre, ne per dissimulacionem aut dilacionem huiusmodi turpis et grauissimi excessus aliqua peiora subsequerentur, attento eo, quod in personis regencium et vio-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parisiensem, Universitatis procuratorem. <sup>2</sup> Sie! <sup>3</sup> Biem. <sup>4</sup> facultatis. <sup>5</sup> medicinae. <sup>6</sup> Wittenbergensis. <sup>7</sup> In Codice apriorise. <sup>8</sup> Cf. nrum 1869.

lacione iudicij, nedum officii rectoris sed eciam personarum tocius Vniuersitatis est facta enormis lesio, prout clarius per rectorem, decanos et consiliarios eius, qui intererant, proponetur. Detur omnibus dnis dribus et mgris, duntaxat salariatis, et specialiter mgro Michaeli de Bestrykow<sup>1</sup>, qui talem excessum commisit, sub debito obediencie et pena prestiti iuramenti. Ex parte rectoris. — Quibus quidem dnis dribus et mgris convenientibus, post multos tractatus et deliberaciones, per ipsos habitas et factas, et auditis hinc inde propositis et responsis, invenerunt, dictum mgrum Michaelem contra Vniuersitatem, priuilegia ac dnum rectorem enormiter excessise, propter quem enormem excessum dignum proscripcione iudicarunt, micius tamen secum volentes agere, decreuerunt, eum puniendum in decem marcis, iuxta Statuta. — Item in alia convocacione, per rectorem ad instanciam dicti mgri Michaelis facta anno, mense, quibus supra, die vero Mercury xxv Nouembris, sub tali tenore verborum: >Venerabilis et Egregie dne dr. et mgr. Reuerende! Sitis hodie vicessima prima hora in stuba communi Collegy artistarum super facto mgri Michaelis de Bestrykow tractandum, consulendum et concludendum pro bono pacis et honestatis Vniuersitatis, rectoris ac aliarum personarum, sub debito obediencie. Detur omnibus dribus et mgris, duntaxat salariatis. Ex parte rectoris«. — Quibus quidem dnis dribus et mgris convenientibus et de huiusmodi negocys, div ceptis, tractantibus, dictus mgr. Michael omnia, per ipsum eronee et male facta atque dicta, seu dno rectori obiecta, iuxta sibi per Vniuersitatem formam traditam, sponte et libere revocauit in eadem plena convocacione, primo satisfaciendo Vniuersitati et privilegys atque persone rectoris, demum alijs personis quarumcunque facultatum, cuius reuocacionis tenor talis fuit: Ego mgr. Michael de Bystrykow quicquid feci aut dixi, calore et passione ductus iracundie male et false dixi, et habeo pro non dictis, et peto mihi indulgere propter Pyssimum Deum«. Et hoc repetitis vicibus fecit, porro satisfaciendo Vniuersitati, rectori, vt supra. Quam quidem revocacionem publice in cetv et conventv tocius Vniuersitatis fecit, et in ..... penam decem marcarum pro excessu eiuscemodi sibi inflicta<sup>3</sup>, matura in se deliberacione pre-habita et suorum amicorum consilio fretus, approbauit et suscepit, et eadem 4 Vniuersitati recipiendam seu defalcandam sibi de debito, eidem mgro Michaeli per Vniuersitatem post racionem per ipsum factam obligato, commisit publice et expresse, que decem marce per procuratorem Vniuersitatis sunt posite pro reformacione Collegy maioris. Presentibus ibidem Vener. et Egregys viris, dribus et mgris, Mathia de Schydlow, canonico ecclesie cathedralis Cracouiensis, Martino 6 de Cracouia, decano ecclesie s. Floriani in Cleparz, professoribus s. pagine, Iohanne de Baruchow, archidiacono, Valentino de Ilkusz, canonico ecclesie predicte Cracouiensis, Iohanne de Wyszoka, canonico Omnium ss. in Cracouia, dre Petro de Ilkusz, plebano in Angroth 6 et seniore burse 7 canonistarum, decretorum dribus, mgro Bernardo 8 de 9 Byszkwpye et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> ».....« deletum. <sup>2</sup> »inflicta«, sic! <sup>4</sup> »eadem«, sic! <sup>5</sup> Łysy.
<sup>6</sup> = Jangrod. 
<sup>7</sup> Longini. <sup>8</sup> Episcopio. <sup>9</sup> suburbio Cracoviensi.

mgro Iohanne de Lesznycza et lalys quampluribus fidedignis testibus, dribus et mgris circa premissa.

- 1877. Martis prima mensis Decembris. Terminus inter Iohannem et Martham, coniuges, actores, ex vna et Mathiam de Ploczko, studentem, ex altera partibus ad idem faciendum ob spem concordie ad Sabbatum proximum continuatur, alias in defectu concordie prefata actrix iurabit, quod ipsi Mathie metsecundo conuenit cameram, quo facto dictus Mathias soluet vnum fertonem, ipse quoque Mathias iuramentum faciet, quod ipsi Marthe pro lotura vestium satisfecit. Presentibus seruis dni rectoris.
- 1878. Saturni xij Decembris. Venerabilis dnus Bernardus de Mnijszevo, scolasticus Crusvijczensis et canonicus Varszeviensis, ad acta presencia constitutus recognouit et se obligauit in quinque florenis per mediam sexagenam et in octo grossis Vener. mgro Thome de Obijedzijno, collegiato minoris Collegij canonicoque Visliciensi, quos quidem quinque florenos cum octo grossis soluet pro festo Circumcisionis dni proxime futuro<sup>2</sup>, sub censuris. Et ibidem in continenti idem dnus Bernardus per Paulum, servitorem Vniuersitatis, monitus est, ut pro termino prefato satisfaceret, sub censuris prefatis. Presentibus ibidem Vener. et Discretis mgro Leonardo de Cracouia, plebano in Payaczno, et Mathia de Schadecz, testibus circa premissa.
- 1879. Die Martis xxij mensis Decembris. Honorabilis dnus Paulus de Zalesye, arcium baccalarius, actu presbiter, recognovit et per expressum fassus est, se deberj et obligatum esse in xj marcis cum fertone certi et liquidj debitj Ffamato dno Iohanni Gyebel, carnificj Craconiensi, quas quidem vndecim marcas cum fertone soluere se obligauit successiue, ad festum Natiuitatis Dni per³ annum proxime futurum tres marcas, ac ad alia festa similia Natiuitatis Dni sese continue sequentia similiter per tres marcas, vsque ad totalem solucionem dictarum xj marcarum cum vno fertone, sub censuris dni rectoris pro tempore existentis. Et ibidem in continentj idem Paulus ad instanciam dictj Iohannis Gyebiel³ est per mgrum Michaelem de Bystrykow³, actu presbiterum, monitus, ut infra tempora prescripta et ad ratas predictas dictam pecuniam soluere curaret, sub censuris dni rectoris, ut premissum est, pro tempore existentis. Presente ibidem familia dni rectoris.
- 1880. Die Saturni xvj mensis Ianuary anno Dni 1501. Venerabilis mgr. Nicolaus de Cracouia contra Leonardum de Lanczuth, studentem, proposuit de iniuria, sibi in percussione serui, Nicolaj de Lublyn, facta. Et dnus rector auditis hinc inde propositis et responsis, decreuit, ut Nicolaus, qui supra, reus, pro pena penam<sup>4</sup> Vniuersitatj vnum florenum reponet<sup>5</sup> et partj lese duos florenos. Pro quo mgr. Io-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 5. XII. <sup>2</sup> 1. I 1501. <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> »penam. deletum.

hannes de Glogovia cauit pro eodem ob spem concordie, alias in defectu concordie predictas reponet penas hinc et octauam, sub pena Canonum. Presentibus seruis Vniuersitatis, testibus.

1881. Die, quo supra. Ieronimus de Cromnovia<sup>2</sup>, baccalarius arcium, contra Venerabilem mgrum Erasmum Bek de Cracouia pro certis libris, ab ipso bacc. in mutuum receptis et manv ipsius mgri Erasmi conscriptis, nec non veste vna brunatica, similiter in mutuum eidem sub spe restitucionis data, valoris dictj librj et tunice tredecim florenorum, in presencia dictj mgrj Erasmi, qui publice et per expressum dixit et confessus est, omnia prefata fuisse vera, offerendo se ad restitucionem rerum prefatarum aut ad satisfactionem pro eisdem infra hinc et quindenam. Presentibus, quibus supra.



Acta acticata coram Venerabili ac Egregio viro, mgro Nicolao de Pylcza, s. theologie professore, ecclesie collegiate s. Floriani custode ac rectore Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, commutacione estiuali electi anno 1501, secquntur 3:

- 1883. Ioannes de Nowa domo, studens actu, recognouit debitum Sigismundo Czech duorum florenorum cum novem grossis, quos soluere promisit infra duas septimanas, sub pena excommunicacionis.
- 1884. Die Saturnj iij mensis Iuly. Frater Ioannes 4 ordinis Carmelitarum obligauit se soluturum per quindenam Sebastiano 5, librorum venditorj, sub penis 6.
- 1885. xi Augustj. Mgr. Bernardinus de Vratislavia recognouit debitum Dorothee Mathysowa, vidue, quod debitum quinque florenorum absque sex grossis promisit soluere infra vnum mensem ex itinere veniens, vbi autem egritudine aut aliquo impedimento esset prepeditus, infra duos menses, sub censuris.
- 1886. Stanislaus de Szkarmyrya 6 recognouit debitum Andree de Skala xx grossorum, quod promisit soluere per quindenam.

<sup>1 &</sup>gt;pro eodem« deletum. 2 de Kromolowia! 8 Actorum nri 1883—1889, Codicis pag. 653—654. 4 de Kazimiria? 5 Hyber de Cracovia. 6 Sic!
Acta rect. 28

- 1887. Die Mercurij xxij¹ Septembris. Venerabilis mgri Iohannes de Maiori Glogovia, canonicus ecclesie s. Floriani, timens sib. causam intentari et moveri per fratres, alios mgros, occasione cuiusdam limitacionis prioris per quendam Ieronimum de Caschemerg², eidem mgro per ipsum Ieronimum facte, nunc vero ex causa alia se limitantis ad alium mgrum et fratrem, vt ex fama studencium percepit, in testem affuturum induxit Ingenuum Petrum de Strzellen, qui tactis scriptis s. Ewangely, iuramentum prestitum dno rectorj repetens, quod non causa odij vel peccunic sev alia quacunque testatur, deposuit, quod ex ore ipsius Ieronimi prefati, studentis Cracouiensis, audiuit, se dixisse eum², quod sum limitatus ad mgrum Iohannem de Glogovia, sed tamen credo ipsum meam huiusmodi limitacionem tradidisse obliuioni et ideo me ad alium mgrum iam limitabo. Hoc mediante iuramento deposuit, presente me Matheo de Boleszlawyecz, notario publico imperiali auctoritate.
- 1888. Septima Octobris anno Dni 1501. Stanislaus et Martinus Myskowskij obligauerunt se soluere Dorothee, penestice, viginti duos grossos, sub pena excommunicacionis, infra quindenam.
- Die Lune xi mensis Octobris. Nicolaus de Soravia contra et aduersus Ingeniosum Andream de Lavben, studentem, verbo proposuit pro sex florenis minus octo grossis mutui debiti, eidem a longo tempore concessi in auro. Qui in presencia dni rectoris fassus est, se debere eosdem prefato Nicolao, studentj, sed dixit, se pro hac vice carere, duntaxat se, dixit, habere libros bonos, quos postquam vendiderit, soluere wit, prefato Nicolao eidem non credente sed petente, ipsum caucionari de parendo iurj. Et dnus rector attentis allegacionibus et responsionibus parcium prefatarum decrevit prefato Andree de Lauben libros, quos habet, si tanti sunt valoris et taxe, ponere in vadium apud Paulum, ministrum <sup>8</sup> Vniuersitatis, ad diem crastinum, sub censuris ecclesiasticis, et infra duas eximere poterit septimanas, positis prefatis sex florenis in auro minus octo grossis, alias post terminum peremptorium prefixum ipse Nicolaus, actor, studens, poterit vendere sub testimonio, alias finem sui debiti in codem repetere poterit. Presentibus ibidem Egregys dnis dribus et mgris, Iacobo de Gostynyn, Alberto de Pnyevij, s. theologie professoribus, et alys fidedignis et me Matheo de Boleszlawyecz, notario publico imperiali auctoritate.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice >xxj<. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> = sapientiam, servum.

Acta coram Venerabili et Eggregio dno Mathia de Miechow, arcium et medicine dre, rectore Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, commutacione hiemali anno Dni millesimo quingentesimo primo (1501/2)<sup>1</sup>:

- 1891. Die xxiiij mensis Octobris anno Dni mo quingentesimo primo. Venerabilis mgr. Ioannes de Glogouia maiori, collegiatus Collegy maioris artistarum in Cracouia, soluit in presencia rectoris Famoso dno Imbram Salomoni quindecim aureos ponderis veri et boni, preter vnum non habentem pondus, quos in mutuum ab eodem Famoso dno Imbram olim receperat, in medientibus triginta duos grossos in florenum tunc temporis computando, cistam et libros, in vadium ad librariam Collegy artistarum positam et positos, eliberans, ex admissione predicti Famosi dni Imbram tollendam et reponendam, quando placuerit, ita tamen, quod dnus Salomon Imbram tenebitur ei dare clavem aut grossum vnum pro ea, dum et quando mgr. Ioannes de Glogouia quindecimum aureum boni ponderis dederit ei. Acta sunt hec anno et die, quibus supra.
- 1892. Septima Decembris. Andreas de Leuben Slesie recepit racionem vendicionis librorum, vendi per Antonium et Nicolaum de Zorauia adiudicatorum. Et in supplementum dederunt prefati Antonius et Nicolaus ipsi Andree Leuben per viam composicionis x grossos pro vectigali et fatiga ac conductione librorum, pro ipsis emptorum et adductorum sic, quod Andreas de Leuben restitutus est possessioni librorur suorum, prius arestatorum<sup>2</sup>.
- 1893. Quarta Ianuary. Nicolaus de Kolo, seruitor senioris s burse pauperum, actor, proposuit, quod percussus sit per Hungaros in bursa eorum, scilicet per magistrandum Franciscum de s. Martino, Valentinum de Buda, Ioannem de Breczen. Negauerunt proposita, actor probet testibus prima iuris instante.
- 1894. Eadem 4 Ianuary. Mathias Maczeiowski, baccalarius, proposuit pro suo fratre Stanislao de Slup, seruitore mgri Petri <sup>4</sup> de Cracouia, quod percussit eum Gallus, Hungarus de Strigonio, virgis, qui negauit. Probet actor prima iuris. Ad idem eadem die supervenit Georgius, magistrandus de Gar <sup>5</sup>, senior burse Hungarorum. Contra hunc instabat Nicolaus de Kolo, quod proiccisset eum et dedisset eum in manus aliorum Hungarorum, precipiendo tanquam senior, vt percuterent ipsum. Negauit Georgius, senior, percussionem. Instat contra eum probacio prima iuris.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inscriptio haec bis in Codice, pag. 655 et 659, invenitur. Actorum nri 1891—1928, Codicis pag. 655—667. <sup>2</sup> Cf. nrum 1859. <sup>8</sup> Alberti Piotrkowitae. <sup>4</sup> »Aurifabri« alias »Lubart« paterno nomine dicti. <sup>5</sup> de »Gara«!

- 1895. Decima Ianuary. Stanislaus de Slup, actor, iterum institit contra Gallum de Strigonio, vt prius Gallus, delato ei iuramento per actorem, retulit, proiecisse Stanislaum, non tamen percussisse. Soluat secundum Statutum de penis percusso x grossos et alios x Vniuersitati pro pena vsque ad octauam, sub pena vnius floreni.
- 1896. Eadem x Ianuary. Mgr. Erasmus Begk de Cracouia negauit, Ioanni de Zelechow obligatum fuisse in aliquo, nec cavisse pro Lazaro, baccalario de Cracouia, actionem 1 ad octauam. Vlt mgr. Erasmus facere diligenciam apud mgrum Martinum Bels 2, vt aliquid solucionis daretur Ioanni de Zelechow.
- 1897. xiij Ianuary. Vlricus Vaiden, pedagogus dni Franczbangk, institit iussu domini sui contra Matheum Aperiensem, quod jaureum, ab vno anno mutuatum, non soluit suo domino. Recognouit Matheus et petiuit terminum, qui assignatus est ei ad soluendum tempus vnius mensis alias ad Dorothee<sup>3</sup>, sub pena 8 grossorum.
- 1898. Petrus de Breczen xiij Ianuary proposuit contra mgrum Michaelem de Wratislauia, collegiatum maioris Collegy, et mgrum <sup>4</sup> Ioannem <sup>5</sup>, predicatorem ad s. Mariam theutonicum <sup>6</sup>, quod non soluerunt ei, iuxta constitucionem mgri Sommerfelt <sup>7</sup>, vnum florenum et 24 grossos. Remissi sunt mgri, vt tractarent cum alys coexecutoribus, quantum et quando soluere deberent actori vsque ad octauam.
- 1899. Franciscus de Pest proposuit contra eosdem <sup>8</sup>, quod mgro Sommerfelt mutuauisset quinque aureos, vt executores predicti soluerent ei. Qui executores dixerunt, non constare eis de predicta mutuacione, nec est aliqua inscripcio super hoc facta, ex qua luceret et nota foret predicta mutuacio. Decretum est, ut expectaret actor adventum seruitoris felicis recordacionis mgri Ioannis Sommerfelt, tunc producat eum testem cum alio baccalario, vt asserebat, cui constaret de tali mutuo.
- 1900. xviii Ianuary. Instante Nicolao de Kolo et delegante iuramentum reis in causa percussionis sue prius mote<sup>9</sup>, iurauerunt: Franciscus de s. Martino, magistrandus, Ioannes de Breczen, Valentinus de Buda, tacto s. Ewangelio, quod non percusserunt actorem, nec ad hoc dederunt consilium aut auxilium, qui autem percusserint, non revelarunt, dicentes, non licere eis tradere quemquam.
- 1901. Eadem xviij Ianuary. Paulus de Transsiluania proposuit, quod mgr. Sommerfelt teneretur ei duos florenos et 24 grossos, quos

<sup>1 \*</sup>actionem <? 2 Cracovitam. 8 6. II 4 \*mgrum <, sic! 5 Kunasz de Cracovia? 6 Verisimiliter officio praedicatoris in ecclesia s. Mariae theutonici ineunte a. 1502 functus est baccalarius (non \*mgr. <) artium Johannes Heidecke de Dammis, expost archipresbyter ejusdem ecclesiae. 7 Aesticampiani. 8 executores mgri olim Aesticampiani, cf. nrum 1898. 9 Cf. nrum 1893.

promiserat solvendos pro baccalario Iacobo de Tartalno alias de Corona. Idem Paulus de Transsiluania proposuit nomine Michaelis de Zida contra executores Michaelem de Wratislavia et Ioannem, predicatorem, mgros, quod Georgius Turso, ciuis Cracouiensis, deposuit vij florenos in manus Ioannis Sommerfelt, vnum tamen tenebatur predicto mgro actor, ideo ipsum non repetit, sex vero repetit. Responderunt rei, non constare eis. Actor produxit testem Iacobum, studentem de Transsiluania, limittantem mgri Michaelis de Wratislavia, qui tangendo s. Ewangelia recognouit, quod vidit et fuit, quando vij floreni dati fuerunt serwo mgri Ioannis Sommerfelt per Georgium Turso. Mgr Ioannes de Glogovia maiori voce et scripto recognouit, quod Georgius confessus est coram eo, dedisse vij florenos mgro Sommerfelt. Dilatus est terminus ad feriam quintam proximam 1 ad suscipiendum testimonium mgri Ioannis de Glogovia et qui sint aly executores.

- 1902. xviij Ianuary. Gallus de Strigonio pro pena soluit Stanislao de Slup x grossos et alios x Vniuersitati pro pena posuit, secundum iudicium de eo factum?.
- 1903. (20 Januarii). Instante actore Petro de Breczen, xx Ianuary submiserunt se executores testamenti mgri Ioannis de Sommerfelt, mgri Michael de Wratislavia, Ioannes, predicator theutunicus, et Leonardus Misskovski, ut darent librum uel libros actori in valore j floreni et 24 grossorum.
- 1904. Eadem xx Ianuary. Michael de Zida, Transsiluanus, per scolarem alium, Paulum Transsiluanum, iterum institit contra executores presentes, citatos mgros Michaelem de Wratislavia, Ioannem, predicatorem theutonicum, Leonardum Misskovski, de sex aureis, datis olim mgro Ioanni Sommerfelt, produxit in testimonium scripta duo ipsius Baltasar<sup>3</sup>, notary ciuitatis Cracouiensis, in quibus fatebatur, Georgium Turso confessum coram eo portauisse ex Hungaria et dedisse florenos mgro Ioanni Sommerfelt. Decretum est, vt sex floreni uel libri in tanto valore reponantur pro actore et expectetur adventus Georgy Turso, vt recognoscat executoribus, an huic scolari debentur floreni vel alteri, executores interim querant in regestris uel in testamento, cur et quare non deberent soluere, vt tempore presencie Georgy Turso contravenirent solucioni, si iuste contraveniendum erit.
- 1905. (3 Februarii). Feria quinta in die Blasy, que fuit tercia February. Katherina de platea Visliciensi<sup>4</sup>, dicta Piotrowa, egit causam contra Mathiam de Cracouia, quod teneretur ei quatuor florenos cum 6 grossis et quod fideiussit pro Stanislao de Skarbimiria, qui sic fore recognouit. Decretum est, quod medictatem debiti solveret pro dominica Oculi<sup>5</sup>, scilicet 2 florenos cum tribus grossis, alteram medic-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 20. I. <sup>2</sup> Cf. nrum 1895. <sup>8</sup> Behm de Cracovia, <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> 27. II.

tatem pro Conductu Pasce 1. etiam duos florenos cum tribus grossis. De fideiussoria agat diligenter, vt solueret predictus Stanislaus debitum suum et interim Mathias citet eum, vt cogeretur solvere abhine ad dominicam Letare 2.

- 1906. x February. Mathias Aperiensis adiudicatus est soluere 1 florenum abhine vsque ad Mathie apostoli 3 dno Franczbangk, consuli Cracouiensi, sub pena xvj grossorum, penam vero priorem 4 octo grossorum solvat usque ad octauam, sub simili pena aliorum 8 grossorum.
- 1907. Franciscus de Pest eadem x February iterum proposuit contra executores mgri Ioannis Sommerfelt pro quinque aureis mutuatis, et induxit testem Philippum, baccalarium de Pest, qui recognouit et testificatus est, quod vidit portantem Franciscum aureos, sed non vidit dantem. Ideo iudicatus est insufficiens testis.
- 1908. Paulus Transsiluanus proposuit nomine Michaelis de Zida contra executores mgri Sommerfelt, et produxit testes Iacobum de Transsiluania et Paulum de Zorauia. Primus testificatus est, quod pecunias vidit et vidit, quod date sunt mgro Ioanni de Sommerfelt. Et idem testatus est Paulus de Zorania, solum differebant in eo, quod Iacobus dixit, se nouisse, hunc fuisse Michaelem de Zida et pecunias ipsius fuisse, Paulus vero dixit, quod nouit predictum Michaelem de Zida, actorem, et in superscripcione literarum vidit tempore recepcionis pecuniarum, puod scriptum fuit Michaeli de Zida, sed non constare ei, an iste sit uel alius. In hoc ergo mgr. Leonardus Misskowski contradixit. Res iudicanda dilata est in feriam terciam post Valentini bora xx. Actum die x February.
- 1909. xv February. Ioannes de Zelechow proposuit contra mgrum Erasmum Pegk 6 de Cracouia, quod non soluit ei tunicam, mutuatam Lazaro secundum decretum consiliariorum et aliorum iuris peritorum, in die Conuersionis s. Pauli 7 factum in Collegio maiori. Admissus est Ioannes predictus iurare super valore tunice, et iuramento obstrictus iurauit, valere tunicam duos florenos absque 2 grossis. Sentenciatum est, vt mgr. Erasmus soluat j marcam Ioanni de Zelechow pro tunica vsque ad octauam, sub pena 8 grossorum, alias querat ei remedium apud consiliarios, quos secundo convocet, si voluerit.
- 1910. Michaele de Zida instante eadem xv February contra executores mgri Sommerfelt, solo mgro Misskowski comparente nomine suo et suorum coexecutorum, quod finis imponeretur pro suis peccunys, duobus dribus iuris canonici assidentibus, Ioanne Amicino de Cracouia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3. IV. <sup>2</sup> 6. III. <sup>3</sup> 24. II. <sup>4</sup> Cf. nrum 1897. <sup>5</sup> 15. II. <sup>6</sup> Beck! <sup>7</sup> 25. I. <sup>8</sup> alias >Przyjaciel«.

et Iacobo 1 de Erczessow, ex eorum consilio adiudicauit rector, quod executores mgri Ioannis de Sommerfelt, prius expressi, dent Michaeli de Zida 6 grossos, duos in moneta polonicali et 4 in auro, vsque ad dominicam Letare 2, sub pena medy floreni, ita tamen, quod prius Michael de Zida ponat, vt apud rectorem in acta inscribant se, cavcionatores bonos, quibus credendum erit, quod executores non impedientur a quocunque pro dictis pecunys. Vbi pecunys caruerint executores, dent libros in valore 6 florenorum.

- 1911. Anno Cristi 1502 February xv. Mgr. Ioannes de Glogouia maiori, Collegy artistarum maioris collegiatus, personaliter veniens ad presenciam rectoris, fideiussit et sese cavcionatorem posuit pro Michaele de Zida, Transsiluano, studente Vniversitatis nostre, promittendo, quod datis 6 florenis vel libris in valore 6 florenorum secundum taxacionem peritorum bibliopolarum predicto Michaeli de Zida, amplius dni executores testamenti olim Venerabilis mgri Ioannis Sommerfelt per neminem inquietabuntar uel inquietari debent super predicta summa, aliter tanta pena repeteretur in mgro Ioanne de Glogouia, quanta summa dabitur Michaeli de Zida, ad quam ipse mgr. prefatus Ioannes de Glogouia sponte se subijecit. Presentibus Discretis Paulo de Transsiluania, Stephano de Wacz, Clemente Hungaro, studentibus, testibus circa predicta.
- 1912. x Marcy. Martinus et Gregorius, fratres de Iaroslaw, proposuerunt contra Ioannem de Crosna, quod percussisset eos, primum Martinum, deinde Martinum et Gregorium. Negauit Ioannes, imo dixit, Martinum cum cambuca prius cum infestasse et percussisse. Producant testes Martinus et Gregorius contra Ioannem, si non composuerint, ad primam iuris, sub pena fertonis partes predicte se invicem non ledant nec molestent.
- Eadem x Marcy. Mgr. Ioannes <sup>3</sup> de Ostrzessow proposuit contra mgrum Albertum 4, seniorem burse pauperum, quod non permittit eum quiete in bursa manere nec propter eius necessitatem admittere, vt non poneret bursam, dicens legittimam causam non ponendi egritudinem et scabiem, quam patitur. Ex aduerso dnus senior, mgr. Albertus, respondit, quod non obedit Statutis nec ea wlt tenere, nec paret mandatis senioris in licitis et honestis etc. Decreuit rector, quod mgr. Ioannes de Ostrzessow ponat bursam incipiendo a Sabbato ante Ramis palmarum <sup>5</sup> et quod impleat Statuta burse pauperum, ipsum concernencia, vt est dormire in domo, non pernoctare extraneos, ignem non habere in camera, vigilias intrare etc. Ad alia extraordinaria non cogatur, et si aliquid predictorum non wlt seruare, exeat de bursa. Similiter daus senior non molestet predictum mgrum pro leuibus causis, ad rem non pertinentibus, nec per se nec per alios. Et si contra aliquem eorum fuerit probatus excessus huius diffinitiue, punietur pena peccuniaria vnius sexagene. Etiam abhic usque ad dominicam Con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arciszewski. <sup>2</sup> 6. III. <sup>3</sup> »Kośmider« dictus. <sup>4</sup> Piotrkowitam, <sup>5</sup> 19. III.

ductus Pasce 1 uiuant in mutua caritate, sicut xristifideles et fraterna dilectione sine quavis molestia, sub eadem pena vnius sexagene. Post Conductum Pasce si aliquid cause habuerint et iudicialiter contendere voluerint, citent partem et agant.

- 1914. Eadem x Marcy. Instante Katherina Piotrowa, quod non soluit ei Mathias de Cracouia iuxta priorem sentenciam rectoris 2, ipso comparente et recognoscente, decreuit rector, quod solvat predictam medietatem, scilicet 2 florenos cum tribus grossis, vsque ad octauam, sub pena fertonis, et rectori pro pena nunc ponat 6 grossos transgressionis sue, etiam sub pena vnius fertonis. Stanislaus, eius socius, citatus, pronunciatus est contumax. Indicitur ei pena vj grossorum, iterum citetur ad prosequendum prius cepta.
- 1915. xv Marcy. Ioannes de Cracouia de platea s. Nicolai, studens, testificatus est contra Ioannem de Crosna sub iuramento deposito, quod vidit, eum percussisse Martinum de Iaroslaw pugno sev manv, eundo de castro<sup>3</sup>, et quod gladium exemit circa Collegium super eum.—Nicolaus de Prochnik de bursa pauperum testificatus est, quod Martinum percussit Ioannes de Crosna palma in faciem et quod Martinus eduxit contra Ioannem post percussionem cambucam, de gladio nihil dixit.— Karolus de Wratislavia post iuramentum supra s. Ewangelia testificatus est, quod Ioannes de Krosna percussit Martinum de Iaroslaw manv in buccam, maledictionem audiuit sed non intellexit. Circa Collegium iterum vidit, quod se percusserunt et crinisauerunt et quod Ioannes portauit gladium.— Pronunciatus Ioannes de Crosna contumax propter absenciam eius. Arma reponat, ut prius, sub pena fertonis, et pro contumacia ponat 6 grossos. Martinus similiter reponat cambucam, sub pena 4 grossorum. Hec est sentencia rectoris.
- 1916. Stanislaus de Skarbimiria die, qua supra, pro contumacia reposuit mitram agnellinam et obtulit se soluturum Katherine Piotrowa vnam marcam pro secunda dominica post Pasca Misericordia 4, sub pena 8 grossorum, et de reliquo componat cum eadem ad aliud certum tempus.
- 1917. Die, qua supra. Mgro Luca Noskowski agente contra mgrum Simonem de Premislia, rectorem scolarum castri<sup>5</sup>, propter absenciam prefati mgri Simonis<sup>6</sup> pronunciatus est contumax. Indicitur ei pena 6 grossorum.
- 1918. vij Aprilis. Barbara Gniastkowa, ciuis Cracouiensis, proposuit contra Ioannem de Volborz, scolarem de s. Stephano in Cracouia, quod eam percussit in faciem ad effusionem sanguinis ex ore et naribus. Negauit Ioannes, imo ex aduerso opposuit, quod sit clericus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3. IV. <sup>2</sup> Cf. nrum 1905, <sup>3</sup> Cracoviensi. <sup>4</sup> 10. IV. <sup>5</sup> Cracoviensis, <sup>6</sup> Sic!

ordinatus, quod ipsa percussit eum et cecidit in faciem prius, et postulauit ab ea iuramentum calumnie. Rector distulit ad primam iuris, vt testes producerentur contra reum.

- 1919. xij Aprilis. Ioannes de Cracouia sutoris proposuit contra Emericum de Cremnicia, quod subam, quam apud eum deposuit, nollet ei reddere. Ex aduerso respondit Emericus, quod sero intimauit prefato Ioanni subam eius reponere ante hostium 1 habitacionis sue cras mane, et deponendo in crastino recessit, Ioannes vero sutoris dixit, se subam non invenisse nec vidisse. Decreuit rector, vt partes componant ad octauam, aliter Emericus expurget se sufficiencius, quia ex quo recognouit habuisse subam Ioannis et non dedisse ei in manus, tenebitur ei dare subam uel valorem eius.
- 1920. Eadem xij Aprilis. Gregorius, braseator, manens apud Gniastkowa in platea Sutorum, testis, iurauit et post recognouit, quod Ioannes de Volborz trahebat et hinc inde inquietabat Barbaram Gniastkowa, et cum illa dixisset: »Quid me impedis«?, percussit eam, cum se inclinasset, in faciem vsque ad effusionem sanguinis, et fugit repente de domo.—Laurencius Semek, alter testis, recognouit, deposito iuramento, quod inclinatam Barbaram deorsum Ioannes de Volborz, intrando stubam, percussit in faciem, et hoc vidit ita actum, ut deposuit, et iste testis moratur in platea Visliciensi. Reiectus est testis primus, Gregorius, quia exceptum est contra eum, quod sit serws prefate Barbare Gniastkowa.
- 1921. xiiij<sup>3</sup> Aprilis. Mgr. Erasmus Pegk<sup>4</sup> de Cracouia pronunciatus est contumax, quia non paruit ad instanciam mgri Leonardi Misskowski. Reponat pro pena viij grossos, et prius, quia etiam contumax pronunciatus fuit, ad instanciam eiusdem mgri Leonardi, 6 grossos debuit reponere, in toto ergo ponat 14 grossos.
- 1922. Eadem xiiij Aprilis. Adveniente Katherina Piotrowa et instante contra Mathiam de Cracouia, quod fideiussit pro Stanislao de Skarbimiria et usque modo nihil solutum est nec per Stanislaum nec per Mathiam, fideiussorem, rector auditis hinc inde partibus decreuit, quod predictus Mathias, ipso se submittente et pro rato habente, soluat usque ad quindenam vnam marcam, sub pena vnius fertonis, et de reliquo debito debet predictus Mathias constituere Stanislaum de Skarbimiria coram rectore Vniuersitatis, vt eum eliberaret et evinceret de vlteriori debito, parte presente aduersa.
- 1923. Eadem xiiij Mathias de Niesskovicze, olim cocus nowe burse, institit contra Georgium, baccalarium de Crosna, cantorem s. Stephani in Cracouia, quod teneretur ei pro expensis xix grossos. Reco-

<sup>1 =</sup> ostium. Sic! 8 In Codice >xviij <. 4 Beck!

gnouit Georgius, quod tenetur ei et wlt soluere. Rector, parte consenciente, adiudicauit solucionem predicto Mathie ex integro pro festo Stanislai proxime in Maio venturo<sup>1</sup>, sub pena x grossorum.

- 1924. Item xiiij Aprilis. Comparentibus Barbara Gniastkowa et Ioanne de Volborz et introductis deposicionibus testium priorum<sup>2</sup>, adductus est et Ioannes, testis de platea Slawkouiensi, stipendarius, iuratus, sic est fassus. Dixit, se audiuisse a Ioanne, socio, sed non vidisse, quod irruisset in Barbaram Gniastkowa, dum exíuit, fugiendo de stuba, et dixisse: . En habes, tamen dicebam, quod vleiscar hoc «. Et dum intrauit in stubam, vidit predictam Barbaram stantem, declinata facie in terram, et sanguinem profluentem in terram ex naso. Finaliter adveniente Ioanne de Crosna, studente Vniuersitatis olim intitulato obligatoque sub prestito iuramento, deposuit, quod vidit dictam Barbaram prius percussisse ipsum Ioannem de Volborz, postea Ioannes de Volborz percussit Barbaram in faciem. Rector sentenciam tulit in hunc modum: ( uo ad percussionem, quam inflixit Ioannes Barbare Gniastkowa, faciat ei satisfactionem deprecatoriam iuxta Statutum Vniuersitatis detque ei vnam marcam, secundum arbitrium rectoris adiudicatam, Vniuersitati vero pro pena x grossos et pro eo, quod visitauit tabernam, j fertonem, pro contumacia, quia non posuit prius intentam penam, det 6 grossos. Has penas rectori reponat usque ad primam iuris, scilicet ad feriam terciam proximam<sup>3</sup>, mercam vero parti lese det pro festo s. Adalberti 4, sub pena fertonis. Statimque idem Ioannes posuit penam j fertonis, et dimissa est ei petenti pena 6 grossorum pro contumacia.
- 1925. 19 Aprilis. Mathias de Antiqua Konin, scolaris de scolis s. Stephani in Cracouia, egit causam suam contra Iacobum de Brodnicza, quod retineret libros eius et non wlt ei tradere. Ex aduerso respondit Iacobus, quod recesserit ab eo et tunicam eius haberet, optabatque prius tunicam, antequam libros redderet. Et insuper proposuerunt contra se invicem de pecunys et emolimentis, hinc inde ad vtramque partem factis. Rector decreuit, vt scolaris, habens annos discrecionis, moretur in scolis et non vagetur, hospicia inhabitando, quodque Iacobus, olim suus informator, traderet libros ei, dum et quando inscripserunt se ambo ad acta rectoris de parendo iuri, studens Iacobus per se et scolaris, quia non est intitulatus, cum suo nowo Informatore aut mgro scole, vt postea inter eos diiudicaretur, quantum pecuniarum pars vtraque perceperit et quod superabundauerit, rector discerneret, cui debeat cedere.
- 1926. Alexius de Kaliss, actu studens, statim post predicta submisit se inscribi vna cum suo scolari, Mathia de Antiqua Konin, de parendo iuri, sic ex parte altera Iacobus de Brodnicza fecit inscripcionem, iubendo se inscribi etiam ad parendum iuri. Et rector admisit et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 8, V. <sup>2</sup> Cf. nrum 1920. <sup>8</sup> 19. IV. <sup>4</sup> 23. IV.

consensit inscripcionem predictam. Presentibus ibidem Honorabilus mgro Ioanne 1 de Ostrzessow et Laurencio de Coszmin, sacerdote. Statimque rector commisit et mandauit, vt Iacobus de Brodnicza traderet libros prefato scolari, et postea procederet contra eum, si voluerit, de prius propositis.

- 1927. Emerico de Cremnicia comparente tanquam reo et accusante negligenciam actoris, Ioannis de Cracouia, sutoris, absoluit eum rector pro hac vice.
- 1928. Ego mgr. Franciscus <sup>2</sup> Quiqueecclesiensis in profesto s. Margarethe <sup>3</sup> accepi terminum solucionis vnius marce dno procuratori huius Inclite Vniuersitatis pro sigillo ad mandata dni rectoris, quam marcam promitto dare, sub pena dni rectoris.

-- - <del>--</del>{{}-----

Acta coram Magnifico ac Egregio viro, dno Iohanne de Regulis, arcium et medicine dre, rectore Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, commutacione estiuali anno Dni millesimo quingentesimo secundo 4.

- 1930. Ieronimus Vrsinus de Makowijcze, actor, proposuit contra et aduersus Nicolaum Plezijna pro duodecim cum medio grossis. Prefato Nicolao recognoscente, dnus rector prefatam summam infra quindenam sub censuris soluendum decreuit.
- 1931. (23 Julii). Ego Franciscus de Mechre recognoui, me certi debiti quinque florenos in auro mgro Melicher <sup>5</sup> de Glogouia coram rectore, iudicialiter consedente, per decretum eius dare et solucre infra quindenam predictos quinque florenos in auro <sup>5</sup>, et me submisi sub fide bona et censuris eclesiasticis. Actum Sabato ante vigiliam <sup>6</sup> s. Iacobi.
- 1932. (28 Julii). Feria vta post Iacobi. Ex decreto dni rectoris Mathias de Costen debet reponere pignus, videlicet subam wlpinam, impignoratam eidem per Sebastianum de Cracouia in tribus florenis, ad primam iuris, sub censuris ecclesiasticis.
- 1933. Die Martis nona Augusti. Iohannes de Minori Thopolezan cittatus ad instanciam Dorothee pro debito vnius floreni et quatuor grossorum, quem florenum recognouit et iiij grossos negauit. Dominus decreuit ad quindenam saluendum, sub censuris ecclesiasticis. Et in instantj monitus per Paulum, serwm Vniuersitatis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kośmider. <sup>2</sup> de Ibafalva. <sup>3</sup> 12. VII. <sup>4</sup> Actorum nri 1930—1939, Codicis pag. 668—670. <sup>5</sup> Sic! <sup>6</sup> In Codice »in vigilia«!

- 1934. Die Martis nona mensis Augusti. Ad proposicionem Sebestiani 1, venditoris librorum, Stanislaus, baccalarius Magera de Prochnyk opido, occasione vnius floreni animo et intencione litem contestauit, negauit narrata, prout narrantur. Qui ex decreto domini in octava prestabit iuramentum, ut in actis.
- 1935. Ad proposicionem Sebestiani 1 Stephanus de Thorn negauit narrata, prout narrantur. Ex decreto dni prestabit iuramentum hic in octaua.
- 1936. Stanislaus de Torun, studens Vniuersitatis Cracouiensis, ad instanciam Sebestiani<sup>1</sup>, venditoris librorum de Cracouia, pronunciatur contumax per Mathiam de Szmijgroth.
- 1937. Die Martis sedecima mensis Augusti. Decretum per Magnificum Iohannem de Regulis, rectorem, et eius consiliarios super diruta burse Vngarorum. Facta est vnio, sic tamen, ut si amplius in huiusmodj excessibus comprobati fuerint, extunc de bursa eadem excludantur, et Vniuersitatj triginta florenos soluere debent secundum decretum. Presentibus seruis Vniuersitatis.
- 1938. Stephanus de Thorn, studens Cracouiensis Vniuersitatis, ob non presticionem iuramenti delatory ad instanciam Sebestiani<sup>1</sup>, venditoris librorum de Cracouia, pronunciatur contumax.
- 1939. Die Saturni prima mensis Octobris. Dnus dr. Iacobus de Gostijn, collegiatus maioris Collegij, cittatus ad instanciam Iozeph, olim pincerne predictj Collegy. Idem dnus prefatus dr. dixit, se nihil debere eidem Iozeph, sed se recognouit tantum in racione sedere in prepositura mgri Stanislai de Gorkij, ipso Iozeph allegante, quod in prepositura eiusdem mgri Stanislai non fuisset solutus racione seruicij in celario pro estiualj commutacione. Et dominus auditis partibus, predictum dnum drem Gostijnijn ab instancia eiusdem Iozeph absoluit, et dominus decreuit executores predictj mgrj Stanislai de Gorkij eittando ipsi predicto Iozeph. Presentibus, ut in actis.

## ----

## (Acta acticata coram rectore Martino Lysy de Cracovia commutatione hiemali a. Dni 1502/3) °.

1941. Veneris sedecima mensis Decembris in rectoratu Venerabilis dni Martini de Cracouia. Discretus Leonardus de Suleyow, studens, recognouit et se obligauit soluere ad ratas sese sequentes Vener.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hyber de Cracovia. <sup>2</sup> »diruta«? <sup>8</sup> Sic! <sup>4</sup> Szyszka. <sup>5</sup> In Codice »ad instanciam«. <sup>6</sup> Actorum nri 1941—1945, Codicis pag. 670—671.

mgro Thome de Obyedzyno mediam marcam dare et soluere 1 ita videlicet, quod pro die Cinerum 2 vnum fertonem et pro festo Pasche 3 alium florenum 1 immediate futuris debebit, sub reincidencia et grauicribus. Et in vim istius dictus mgr. consensit sibi Leonardo in absolucionem. Presente familia dni rectoris. Idem manu propria conscripsit.

- 1942. Die Veneris xxiij Decembris. Felix de Llaszky, arcium baccalarius, reconuenit, se recepisse a Venerabili viro mgro Stanislao de Noua ciuitate, canonico s. Floriani, arcium decano, sex florenos in auro, quos Vener. mgr. Albertus de Samothwl inthimerauerat dandus, et idem mgr. Stanislaus dicto bacc. sub accondicione dedit dictos florenos, si memoratus mgr. Albertus ex eodem mgro Stanislao repeteret, tunc prememoratus bacc. Felix se obligauit ad soluendum eosdem, sub censuris ecclesiasticis. Anno Dni 1502. Presentibus mgro Michaele de Wratislauia, collegiato maioris Collegi, Iohanne de Croszna etc.
- 1943. Die Iouis nona Februarij. Iohannes de Lowicz, arcium baccalarius, se obligauit anulum Honeste Hedwigi de Cracouia reponere infra hinc ad quinque septimanas, sub censuris ecclesiasticis, aut dictum soluere anulum. Presentibus in actis.
- 1944. Die Martis xiv Marcij anno Dni 1503. Iohannes, baccalarius de Bistriczya, veniens ad acta, recognouit, se teneri et obligari tres florenos olim mgro Iohanni Zwmurfelt , quos, sub censuris ecclesiasticis, submisit se soluere mgro Michaeli de Wratislauia pro festo Penthecostes proxime venturo , executori predicti mgri.
- 1945. Die Veneris xvij<sup>9</sup> mensis Marcij. Gregorius de Stargardia citatus ad instanciam Barbare, vxoris Casper Bavis<sup>1</sup>, que proposuit contra eum, quod pro quodam studente, suo concamerali, sibi fideuisserat soluere triginta grossos et septem, quod eadem Barbara probauit per Paulum, sapienciam, qui eidem fideiussioni interfuerat. Dnus rector decreuit, quod predictus Gregorius eidem solueret ad medium Quadragesime <sup>10</sup>. Et ibidem in continenti eum monuit per Stanislaum, sapienciam, ut pro eodem termino dicte Barbare solucionem faceret, sub pena excommunicacionis.

## (Acta acticata coram rectore Martino Lysy de Cracouia commutatione aestivali a. Dni 1503) 11.

------

1947. Die Martis vicesima quinta Aprilis anno Dni millessimo quingentessimo tercio. Egregius vir, dnus dr. de Regulj, contra et aduersus Venerabilem mgrum.....<sup>12</sup> Miskowsky iudicialiter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 1. III 1503. <sup>8</sup> 16. IV 1503. <sup>4</sup> Biel. <sup>5</sup> facultatis. <sup>6</sup> Krypa. <sup>7</sup> In Codice \*\*xv<! <sup>8</sup> 4. VI. <sup>9</sup> In Codice \*\*xvj<! <sup>10</sup> 26. III. <sup>11</sup> Actorum nri 1947—1954, Codicis pag. 672—675. <sup>12</sup> \*\*..... clocus vacuus (Leonardum).

proposuit, quod gladium pro via sibi commutauerat, et dictus mgr. respondit, quod verum est, sed illum gladium per adolescentem quendam ad dnum drem remiserat, dicens, quod eundem gladium cuidam laico dederat. Dnus dr. predictus ad hec verba replicando dixit, quod nulli seruitorum meorum dictus gladius datus, nec in manus meas venit idem gladius. Et dnus rector decreuit, quod idem dnus Miskowsky reponat eundem gladium dno dicto drj, sub censuris. Acta sunt hec presentibus Iohanne de Croszna et Paulo, sapiencia.

- 1948. Die Saturnj sexta¹ mensis May anno Dni 1503. Martinus de Grodzisko recognouit, veniens ad acta presencia, veniens² cum mgro Michaele de Vradislavia², collegiato maioris Collegij, quod aput dnum Dominicum, dictum Cromar, apotecarium maioris appotece Cracoviensis, tribus annis se obligauit seruiturum sic, quod debet artificium appotecarie studere et fidelis et obediens nullum dampnum inferre per se vel per alium, nec a dicto dno Dominico recedere, nisi peractis tribus annis, vagaciones nocturnas siue diurnas non debet facere, si autem aliquod dampnum ex ipsius occassione quicque² commissum fuerit, extunc eciam dato, quod ad aliud artificium se transfferet vel eciam in quocunque statu fuerit, tenebitur eidem dno Dominico satis facere iuxta decretum bonorum hominum, ipse vero dnus Dominicus vestimentis et alys necessarys pro sua condicione providere². Presentibus ibidem in actis.
- 1949. Die Saturni vicesima septima<sup>8</sup> May anno Dni 1503<sup>4</sup>. Ad instanciam Egregii dris, mgri Stanislai<sup>5</sup> de Noua ciuitate, Paulus<sup>6</sup>, licenciatus, citatus pro solucione »Phizicorum «<sup>7</sup>, qui recognoscendo debitum, se obligauit infra hine ad octauam soluturum. Et ibidem est monitus per Stanislaum, servum Vniuersitatis, ut predicto termino satisfaceret, sub excommunicacionis pena.
- 1950. Die vltima mensis Iuny sanno, quo supra. Ex decreto dni rectoris et consensu parcium mgr. Erasmus Bek de Cracouia obtulit se probaturum hinc et quindenam, quod sit in toto et a toto debito, dno Ladislao de Appon, per suam appodixam seu cirografum obligato, absolutus, in defectu vero probacionis debet soluere quatuor in auro et quinquaginta octo cruciferos in continentj, pro qua solucione ibidem mgr. Iohannes de Leschnycza cauit, in presencia dictj dni Ladislaj, prescripta suscipientis et propterea in absolucionem dicto mgro Erasmo consencientis. Presente familia domini.
- 1951. (8 Julii). Anno, quo supra, mgr. Iohannes <sup>9</sup> Erasmus <sup>10</sup> Bek de Cracouia obligauit se soluturum cauponi Iohanni <sup>11</sup>, propinanti apud Mislymyczky, quinque florenos, sub excommunicacionis pena seu

<sup>1</sup> In Codice >septima«! 2 Sic! 8 In Codice >quinta«! 4 In Codice >153«! 8 Biel. 8 Zakliczowita? 7 In Codice >Phizocorum«. 8 30. VI. 9 >lohannes« deletum. 10 >Erasmus« insuperscriptum. 11 >Kosz« dicto.

censuris ecclesiasticis, infra hinc ad quindenam, et circa acta iam est monitus per Paulum, sapienciam, ut adveniente termino satisfaceret iuxta decretum. Octaua mensis Iulij.

- 1952. Die Saturni xij mensis Augusti. Mgr. Iohannes de Michalow veniens ad nostram presenciam, citando plebanum de s. Anna, drem Bartolomeum¹, proposuit contra eundem plebanum, quomodo prefatus plebanus prohibuisset predicto mgro celebrare diuina in ecclesia s. Anne. Plebanus ad hec respondit, quod ego non prohibeo ei diuina celebrare, sed ut habeat proprium apparatum, vt casulam, albam, calicem, \*Missale\*, vinum, panem, ampulas, prout ipse mgr. intimauit ad me per Iacobum de Wislicza, dispensatorem maioris Collegij. Item 2do plebanus respondit, quod mgr. Iohannes abrenunciauit se celebrare diuina in ecclesia s. Anne, quamdiu vixerit plebanus iste. Mgr. Iohannes dixit, doceat et probet dnus plebanus de his. Datur ad probandum dno plebano infra hinc et quindenam. Presente Paulo, sapiencia.
- 1953. Iovis vltima mensis Augusti<sup>2</sup>. In causa Venerabilium dnorum Iohannis de Michalow, arcium mgri, collegiati maioris Collegij, actoris, ex vna et Bartholomej de Zneyna, decretorum dris, plebani s. Anne in Cracouia, rei, ex altera partibus, coram dno vicerectore, dno dre Mathia de Cobilino, occasione celebracionis missarum per dictum mgrum Iohannem in ecclesia prefata s. Anne fienda, et earundem per dictum plebanum impedimento mota, prefatus dnus vicerector auditis hinc inde propositis et responsis, recepto ante omnia a prefato dno dre corporalj iuramento de renunciacione et abnegacione celebracionis missarum in eadem ecclesia interim, quoad <sup>3</sup> modernus plebanus viueret, per prefatum mgrum Iohannem factis et alijs tunc ad dictam causam necessarys visis et attentis, per suam sentenciam dictum dnum drem plebanum ab instancia et impeticione dicti mgrj Iohannis absoluit et sibi silencium in eadem causa imposuit. Presente familia dni rectoris.
- 1954. Die Iovis quinta mensis Octobris. Veniens ad acta presencia Honorabilis Mathias de Apperias, arcium liberalium baccalarius, veniens ad acta presencia , sponte et libere recognouit, se deberj et obligatum esse pro vino vigintj et vnum florenum per triginta grossos polonicales Prouido Iohanni Hanus, cauponi seu pineerne, sub Nikyel Charl moram habentj Cracouie, quos quidem vigintj et vnum florenos obligauit se soluere realiterque et cum effectu in manibus eiusdem Iohannis reponere ad decursum vnius mensis, alias infra quatuor septimanas, sub censuris dni rectoris. Et ibidem in continentj dictus Mathias, bacc., per Stanislaum, serwm Vniuersitatis, ad mandatum dni rectoris est monitus, ut infra terminum prescriptum satisfaceret obligatis, sub censuris. Presente familia dni rectoris.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Znenensem. <sup>2</sup> 31. VIII. <sup>3</sup> In Codice »quod«. <sup>4</sup> Sic!

Acta et acticata in rectoratu Venerabilis et Egregij viri, dni mgri Iacobi de Gostynyn, s. theologie professoris, canonici eclesie collegiate s. Floriani, anno Dni 1503 (—1504) commutacione hiemalj.

- Anne Benedictj de Cracouia ex vna et Discretum Mathiam? de Schadek, studentem, ex altera partibus, dnus rector auditis hinc inde propositis et responsis decreuit, quod a modo et in postea idem Mathias, studens, prefate Anne in omnibus et per omnia nulla impedimenta facere debet, nec amplius eandem inclamare aut aliquo pacto vexare, seu eciam ad domum ipsius Anne pulsare seu proicere, aut verba aliqua increpatoria seu eciam aliquo modo eam infamancia inferre, sub pena decem marcarum, irremissibiliter pro pena dno rectorj persoluendarum, si et in quantum eiusmodj excessus contra eundem legitime fuerint probatj. Presente familia dni rectoris.
- 1957. Die Saturni quarta mensis Novembris. Venerabilis mgr. Erasmus Beg² de Cracouia, collegiatus minoris Collegij Vniuersitatis Cracouiensis, Famato Iohanni Kosz, cauponi, ad extenuacionem debitj, per ipsum in actis presentibus obligati, duos florenos eidem soluit realiterque et cum effectu reposuit, metu censurarum, salua protestacione de indebite extracto et repetendi. Presente familia dni rectoris.
- 1958. Die Iouis xiv<sup>4</sup> mensis Decembris. Discretus Iohannes de Nadarzijn, in bursa Ierusalem habens moram, ex decreto dni rectoris soluet et soluere debet vigintj grossos polonicales Honeste Dorothee, in Cracouia moram habenti, sub censuris dni rectoris, hinc et festum Epifaniarum Dni <sup>5</sup> proxime venturum. Et ibidem in continentj dictus Iohannes per Stanislaum, serwm Vniuersitatis, est monitus, quatinus infra terminum suprascriptum satisfaceret et dictos xx solueret realiter et cum effectu. Presente familia dni rectoris.
- 1959. Sabatj tredecima mensis Ianuarij anno Dni 1504. Honorabilis Iohannes Volszkj, studens Vniuersitatis Cracouiensis, ex decreto domini probabit hinc et quindenam soluisse residuum debitj, videlicet octo grossos, cuidam Ioseph de Nova ciuitate ex speciali commissione Iohannis de Plonszko, principalis creditoris, ad quod faciendum eciam se dictus Iohannes Volszky summisit. Presentibus ibidem familia dni rectoris et alys.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nri 1956—1972, Codicis pag. 675—679. <sup>2</sup> Sic! <sup>8</sup> »in postea«? <sup>4</sup> In Codice »xv«. <sup>5</sup> 6. I 1504.

- 1960. Die Saturni vigesima mensis Ianuary. Mathias de Vratislauia, citatus per seruum Vniuersitatis, Paulum, ad instanciam Cherubin, studentis de Transsiluania, non paruit, quare pronunciatus est contumax.
- 1961. Die Saturni item vigesima mensis Ianuary. Andreas, baccalarius de Cracouia, citatus per seruum Vniuersitatis, Paulum, ad instanciam dni Martini Miskowszky, non paruit, pronunciatur contumax.
- 1962. Erasmus<sup>1</sup>, mgr. arcium, ad instanciam Honeste Zophie Pholowna pronunciatur contumax per se.
- 1963. Vigesima septima mensis Ianuarij die Saturni. Iacobus de Varschouia summisit se ad soluendum viginti tres grossos Dorothee, vidue, propinatrici, per quatuor septimanas, sub censuris dni rectoris, qui fuit cicatus per seruum Vniuersitatis ad instanciam Iohannis de Plonszko.
- 1964. Die Saturni decima mensis February. Dnus Ioannes Iablonovyszky zeitatus per Paulum ad instanciam Ioannis Kovalszky pro panno in valore medie marce, et ibi dnus Ioannes Iablonovszky soluet illam marcam mediam abhinc per septimanam realiter et cum effectu. In presencia dnorum Bernardi Cemblan et Nicolai Pirnus in continenti monitus.
- 1965. Die Martis xiij<sup>2</sup> February anno, quo supra. Stanislai Iurgy Thurzo, baccalarij, ex vna et Adriani Golinsky ex altera partibus, occasione libri »Omnium operum« Oracy<sup>3</sup> et »Tragediarum« Senece, dominus auditis hine inde propositis et responsis, decretum suum distulit propter absenciam dni dris Martini<sup>4</sup> hine ad aduentum suum proximum.
- 1966. Mgr. Martinus <sup>5</sup> de Tharnowyecz ad proposicionem verbalem Iohannis Grodziszky occasione iniuriarum verbalium, videlicet obietionis <sup>7</sup> furti et illegittimitatis in audiencia studentum illatarum, animo et intencione litem contestandi negauit narrata, prout narrantur. Et datur ad probandum hinc et xvdenam <sup>7</sup>. Presentibus seruis Vniuersitatis.
- 1967. Die Martis xxvij Februarij. Ad acta presencia personaliter constitutus Georgius de Legnijcz, studens Vniuersitatis Cracouiensis, in bursa Ierusalem moram habens, recognouit et obligauit vigintj grossos cum medio Honeste Dorothee, in cellario sub Martino, sutore, in Cracouia manentj, quos quidem vigintj grossos cum medio dictus Gerogius pro dominica Iudica proxime ventura se soluere sub-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beck de Cracovia. <sup>2</sup> In Codice »xij«! <sup>8</sup> = Horatii. <sup>4</sup> Łysy de Cracovia? 
<sup>5</sup> »Kulab« dictus. <sup>6</sup> Libanus. <sup>7</sup> Sic! <sup>8</sup> 24. III.

Acta rect. 29

misit, sub censuris eclesiasticis, per dnum rectorem fulminandis. Presentibus ibidem Martino de Ilsza, baccalario, et Iohanne de Zacroczijn, studente, testibus ad premissa vocatis etc.

- 1968. Die Sabati nona mensis Marcij. Ffamatus Nicolaus Langvicz, ciuis Cracouiensis, ex decreto domini iurauit, quod mgr. Ambrosius de Gdano sibi Nicolao in vno floreno pro vino et alio pro cantaro, sibi credito et non restituto, mansit obligatus, in presencia mgri Iohannis de Glogouia, canonici s. Floriani, ipsius mgri Ambrosij procuratore<sup>1</sup>, ad hoc faciendum specialiter constituto<sup>1</sup>, qui eciam mgr. Iohannes promisit eundem mgrum Ambrosium avisare et sollicitare, quod dicti duo floreni per ipsum Ambrosium dicto Nicolao exoluantur, quanto cicius fieri poterit. Presente familia dni rectoris.
- 1969. Martis decima nona mensis Marcy. Ex decreto dni rectoris Nicolaus de Magnuszew, baccalariandus, Dorothee, mulierj, in cellario sub Martino, sutore, moram habentj, soluit grossos sex, et eandem Dorotheam, quando voluerit, reconveniet pro manutergio, vtj dicebat, per ipsam Dorotheam sibi ammisso seu perdito. Presentibus seruis dni rectoris.
- 1970. Iouis xxviij mensis Marcij. In causa Honorabilis dni Martini de Ilsza ex vna, actoris, et Honor. Ieronimi<sup>2</sup>, arcium liberalium baccalarij, ex altera partibus, dominus instante prefato Martino instante<sup>1</sup> et in presencia Honor. Laurencij, procuratoris dictj Ieronimi, ad hoc specialiter citatj, conclusit et pro concluso habuit. Presentibus ibidem Stanislao de Cracouia et Paulo similiter de Cracouia, seruis Vniuersitatis.
- 1971. Die Saturni penultima Marcij<sup>3</sup>. Caspar de Monte s. Georgij, baccalarius arcium, obligauit se soluere vnum florenum alias grossos triginta pro festo Pasche proxime futoro <sup>4</sup> Famato Sigismundo Czech, ciui Cracouiensi, sub censuris ecclesiasticis, per dnum rectorem fulminandis. Presente familia dni rectoris.
- 1972. Die Lune vigesima secunda mensis Aprilis. Veniens daus studens, Matheus de Barthpha, evicit daum Ioannem, aurifabrum de Bistricya, occasione debiti dano Michaeli de Torda, ciui Cracouiensi, in sex florenis communis monete se soluturum ad festum Penthecosten 5, sub pena excomunicacionis et sub censuris ecclesiasticis, per daum rectorem fulminandis. Presente familia dai rectoris, alias Paulo et mgro Ioanne de Glogouia et mgro Michaele de Vratislauia, collegiatis maioris Collegy.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Vietoris? <sup>3</sup> 30. III. <sup>4</sup> 7. IV. <sup>5</sup> 26. V.

Acta acticata coram Venerabili viro, mgro Iacobo de Gostijnijn, s. theologie professore, (commutatione aestivali) anno Dni 1504 in rectoratu ipsius secundo!

- 1974. Veneris xxvi mensis Aprilis. Bernardinus Zaborowszki et Stanislaus de Stampow, studentes Alme Vniuersitatis ('racouiensis, cauentes et fideiubentes ac se principales ponentes, sub pena decem marcarum et pena excommunicacionis, de securitate Ffamatj Stanislaj, servj Vniuersitatis, a comminacionibus Iohannis de Carszij, ipsi Stanislao occasione recepcionis mitre laicalis per dictum Iohannem facte, et ad quam quidem penam decem marcarum casu, quo dictus Iohannes ipsi Stanislao in aliquo verbo uel facto iniuriatus fuerit, se soluere Vniuersitati sponte submiserunt. Presente familia dni rectoris.
- 1975. Martis vltima mensis Aprilis? Discretj Ieronimus de Lubental<sup>3</sup> ex vna et Martinus de Ilsza, arcium baccalarij, ex altera partibus recognouerunt, inter se et per medium bonorum virorum, occasione lesionis et wlneracionis ipsius Martini per dictum Ieronimum facte, talem, que sequitur, inijsse et fecisse concordiam, quod videlicet prefatus Ieronimus ipsi Martino in vim satisfactionis, sibi impendende, quinque florenos, in quemlibet per xxx grossos computando, dabit et dare se successiue obligauit, duos videlicet ad festum s. Iohannis Baptiste proxime futurum<sup>4</sup>, alios duos ad festum s. Michaelis<sup>5</sup> et residuum de predictis quinque florenis ad Martini festum<sup>6</sup> sese immediate sequentibus, sub censuris. Et nichilominus dictus Ieronimus in continentj alios litis complices seu dicti Martini percussores tradidit, hos videlicet: Martinum de Namslavia, item Hawgvicz, et de alys nichil dixit se scire. Presente familia dni rectoris <sup>7</sup>.
- 1976. Martis septima mensis Maij. Terminus inter Iohannem de Vratislavia, baccalarium, et Dominicum de ibidem, similiter bacc., continuatur ad idem faciendum hinc ad Sabatum proximum<sup>8</sup>. Presente familia dni rectoris.
- 1977. Die Iovissedecima Maij. Dnus Michael de Torda recognouit, satisfactum sibi fuisse per suprascriptum Matheum de Barthva racione sex florenorum suprascriptorum<sup>9</sup>, de quibus ipsum personaliter ad acta constitutus quittauit. Presente mgro Michaele de Vratislauia et Ioanne de Cracouia.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nri 1974—1982, Codicis pag. 680—683. <sup>2</sup> 30. IV. <sup>8</sup> Vietor?, expost bibliopola et impressor librorum Viennensis et Cracoviensis? <sup>4</sup> 24. VI. <sup>5</sup> 29. IX. <sup>6</sup> 11. XI. <sup>7</sup> In margine alia manu: >1504 die penultima Nouembris (\*9. XI) actor introscriptus de quinque florenis obligatis reum liberum dimisit et eum ad acta et coram domino quietauit. Presente notario«. <sup>8</sup> 11. V. <sup>9</sup> Cf. nrum 1972.

- 1978. Saturni xvij mensis Augusti. Caspar de Legnijcza, studens Vniuersitatis Cracouiensis, ex confessatis et ex decreto dni rectoris soluet marcam mediam Ffrancisco de Vratislavia, similiter studenti, infra hinc et festum s. Crucis proxime venturum¹, et nichilominus gladium seu frameam eidem Francisco prefatus Caspar restituet, a dicto Francisco in mutuum receptam, uel equivalentem et eque bonam similiter restituet², ad que facienda dictus Caspar per Stanislaum, serwm Vniuersitatis, in forma solita est monitus. Presente familia dni rectoris.
- 1979. Die, quo supra. Benedictus de Opavia, arcium liberalium baccalarius, in suum verum et legittimum procuratorem constituit et solempniter ordinauit, alias in forma meliori, Venerabilem mgrum Michaelem de Vratislavia, collegiatum maioris Collegij, contra quamcumque personam et signanter contra Mathiam de Ploczko, cum potestate substituendj in forma plenissima. Presentibus Iohanne de Cracouia et Stanislao, notario 3.
- 1980. Die Martis xvij mensis Septembris. In causa inter Honorabilem mgrum Nicolaum de Thuliczkow, suo et aliorum litis consortum nominibus ex vna, et Honor. Bartholomeum de Cawno ex altera partibus coram dno rectore, occasione ammissionis rerum certarum in bursa philosophorum, vti presumebatur, per Iohannem de Cawno prefata, dietj Bartholomej fratrem germanum, ablatarum et sepius receptarum, ac pro iniurijs huiusmodi et infamijs, dicto Iohanni occasione furtj huiusmodi per mgrum prefatum irrogatis alijsque iniurys, dnus rector auditis hinc inde propositis et responsis probacionibusque sufficientibus habitis et receptis maturaque deliberacione prehabita, singulisque pensatis et debite recensitis, invenit et decrevit: non ipsum Iohannem de Cawno fuisse in rerum prefatarum ablacione atque furto, sed quendam alium Iohannem de Helbynk, seruitorem prefatj mgrj Nicolaj de Thuliczkow, absque tamen sciencia dictj mgrj et assensu fuisse et esse, et propterea dictum Iohannem de Cawno prefata, vt et tanquam innocentem, ab instancia et impeticione absoluit. Presentibus ibidem quam pluribus fide dignis.
- 1981. Die Iovis tercia mensis Octobris. Iohannes de Schowa<sup>4</sup>, studens, ad instanciam Iacobi de Varta per Paulum, serwm Vniuersitatis, de mandato dni rectoris citatus, relacione facta per servm prefatum, non comparens, pronunciatur contumax. Presente familia dni rectoris.
- 1982. Die Mercury nona mensis Octobris. Valentinus de Lyben, studens, recognouit, se deberj et obligatum esse in quadraginta duobus grossis Honeste Elizabeth, relicte Stanislaj de Cracouia, quos

<sup>1 14.</sup> IX. 2 Sic! 8 motorioe? 4 = de Wschowa, Fraustadt,

quidem quadraginta duos grossos soluere se obligauit hinc et diem Carnisprivy proxime venturum<sup>1</sup>, sub censuris dni rectoris. Presente familia dni rectoris.



Acta coram Reuerendo patre, dno Iohanne Amicino de Cracouia, arcium et iuris canonicj dre, Dei et apostolice Sedis gracia episcopo Laodiciensi rectoreque Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, commutacione hyemalj anno Dni millesimo quingentesimo quarto (1504/5).

- 1984. Die Martis duodecima Nouembris. Acta acticata et scripta per me Bernhardum Sventoslaj de Bythom, clericum Cracouiensis diocesis, publicum apostolica et imperiali auctoritatibus notarium, presencium actorum scribam. Felix Falmer de Biberach, arcium baccalarius, ad acta presencia et coram domino personaliter constitutus, recognouit, se teneri et obligari Venerabili mgro Iohanni de Nagolth octo florenos et iij grossos peccuniarum, quos in prima peccuniarum de domo sua missione se, sub excommunicacionis pena, soluere obligauit. Presentibus consiliarys et seruis Vniuersitatis.
- 1985. Veneris xv Nouembris. Casper de Legnijk 4, studens de bursa noua 5, per Paulum, famulum Vniuersitatis, citatus ad instanciam Iohannis de Schwyednijcz, cedendo litti et cause, recognouit, se teneri et debere sibi Iohannj sex florenos hungaricales in auro, quos sibi sub excommunicacionis pena soluere obligauit hinc ad quindenam, aut pannum valoris eorundem. Et in continenti ad satisfaciendum monitus est per Paulum, seruitorem. Presentibus familia et notario.
- 1986. Iouis antepenultima Nouembris. Petrus de Costen, studens de bursa pauperum, per Paulum ad instanciam Dorothee Pyotrowa, vidue de Cracouia, citatus, cedendo liti et cause confessus est, se teneri et obligarj eidem Dorothee tres fertones peccuniarum, quos soluet hine ad quindenam, alias in defectu solucionis predicte statuet fideiussores possessionatos. Et in continenti monitus est per Paulum, seruitorem. Presentibus consiliarys Vniuersitatis.
- 1987. Martis tercia Decembris. Communitatis baccalariorum burse pauperum, citatorum, ex vna et Venerabilis mgri Nicolai 7 de Cracouia, facultatis arcium decani, actoris, partibus ab altera, occasione responsionum in actis ordinarys fiendarum in causa dominus decreuit,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 5. II 1505. <sup>2</sup> alias >Przyjaciel<. <sup>3</sup> Actorum nri 1984—2006, Codicis pag. 683—690. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> >noua< posterius insuperscriptum. <sup>6</sup> 28. XI. <sup>7</sup> Mikosz.

inherendo Statutis et consuetudinibus Vniuersitatis, quod deineeps baccalarij omnium bursarum et hospiciorum ordinarie ad auisacionem decani pro tempore existentis respondere tenebuntur et erunt astricti, sub pena octo grossorum, per rectorem absque omni misericordia exigenda. Presentibus mgro Iacobo de Iszla et familia Vniuersitatis et dni rectoris ac me Bernhardo, notario.

- 1988. Martis xvij Decembris. Petrum de Monte niuis, Coloniensem, et Casper de Gdana<sup>1</sup>, Cracouiensem, arcium baccalarios, in certis actibus nigromanticis domino delatos, dominus vnumquemque eorum in pena vnius florenj, sibi domino soluenda hinc et quindenam, condemnauit, caucionemque ab eis in defectu aliarum iuratoriam recepit, quod amplius huic arti prohibite non intendent nec quouismodo operam dabunt, sub pena detestabilis periurij et proscripcionis ab Vniuersitate iuxta disposicionem Statutorum, eisdem Petro et Casper predictum decretum approbantibus. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis et familia domini ac me Bernhardo Bythomiensi, notario, actus presentis scriba.
- 1989. Iouis xix Decembris. Colomanus de Czegolt, studens de bursa Vngarorum, Honeste Katherine Szmijothanczyna de Cracouia soluet sex grossos ex decreto domini pro cameralibus, et soluet proximo die dominico<sup>2</sup>, sub censuris eclesiasticis. Presentibus familia dni rectoris.
- 1990 °. Veneris xx Decembris. Martini de Stiria, senioris burse noue, ex vna et Iacobi de Marienburgk, baccalariorum, partibus ex altera, in causa infamacionum et certarum iniuriarum verbalium, inter eosdem exhortarum, dominus decreuit, quod ipsi invicem se mutuo fauore prosequantur et vnus alium nullo modo verbis molestare aut quouis modo obloqui audeat, sub pena vnius sexagene, dno rectorj pro tempore existenti sine misericordia persoluenda, ad quod ipsi sponte se submiserunt. Presentibus consiliarys burse noue et familia dominj.
- 1991. Secunda Ianuarij. Michael de Vlma, seruitor mgri Iohannis de Nagolth, ex decreto dominj soluet triginta et vnum grossos Stanislao de Leopoli ex confessatis hinc et quindenam, sub censuris eclesiasticis. Et ibidem obligatus fecit caucionem luratoriam de satisfaciendo obligacioni pro tempore. Presentibus notario.
- 1992. Quarta Ianuarij. Iohannes de Vlma, pedagogus dni Zeyfredt Senioris, citatus ex decreto domini, soluet triginta sex grossos, coram domino iudicialiter confessatos, hinc et quindenam Michaeli de Vlma<sup>1</sup>, sub censuris eclesiasticis.
- 1993. Martis xxviij Ianuarij. Malchier de Czaslosz, baccalarius, apud Katherinam Szmyothanczyna manens, ex decreto domini

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 22. XII. <sup>3</sup> Nrus 1990 in omni parte sua deletus.

reponet eidem Katherine duas tunicas in vadio occasione trium cum media marcarum, pro expensis et cameralibus sibi debitarum, hinc et festum s. Georgi¹ redimendas, tali tamen condicione, dum et quando ipse bacc. pro necessitate sua postulabit ab eadem aliquam suprascriptarum tunicarum, ipsa sibj mutuare debebit, dummodo loco eiusdem libros valentes reposuerit. Sique ipse bacc. pro festo Georgi <sup>5</sup> dictas tres cum media marcas non soluerit, extunc aduc ex superhabundanti de consensu actricis habebit vnum mensem ad soluendum, receptis tamen aduc aliquibus libris in suplementum istarum tunicarum. Presentibus notario et familia dni rectoris et Vniuersitatis.

- 1994. (1 Februarii). Xristi nomine inuocato, solum Deum pre oculis habentes, in causa discordiarum et littium inter Venerabiles mgros Vincencium<sup>2</sup> de Cracouia, actorem, ex vna et Martinum de Volborz, reum, partibus ab altera, ex his, que in eadem causa vidimus et cognouimus, dicimus, decernimus et pronunciamus, ipsum mgrum Martinum sibi mgro Vincencio iniuriatum fuisse tam verbis quam verberibus, sibique talia non liciusse neque licere, et ob hoc innittentes Statutis Vniuersitatis, contra que notabiliter ipsum mgrum Martinum excessisse comperimus, ipsumquem mgrum Martinum ad reconciliacionem sibi mgro Vincencio faciendam compellimus, sub pena decem marcarum, eundemque mgrum Martinum in pena vnius sexagene, nobis hinc et quindenam soluenda, condemnamus, hac nostra sentencia diffinitiua mediante. Anno Dni 1505 die vero Saturni prima mensis February, lecta, lata per Reuerendissimum dnum Iohannem, Dei gracia episcopum Laodiciensem ac rectorem Alme Vniuersitatis Cracouiensis, in presencia partis, ad hoc per Paulum, sapienciam, specialiter citate. Presentibus consiliarys et notario dni rectoris.
- 1995. Saturnj viija Februarij 1505. Michael de Sebnicia, studens de bursa noua, per Paulum, sapienciam, citatus ad instanciam Anne, mulieris de Cracouia, ex decreto dominj soluet octo grossos minus vno ternario confessatos infra hinc ad quindenam, sub censuris. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis et familia dominj.
- 1996. Venerabilis dni dris Petri de Ilkusch ex vna et mgri Leonardi<sup>3</sup> partibus ex altera, ex decreto domini mgr. Leonardus reponet »Bibliam« dno drj hinc et Sabbatum ante Letare<sup>4</sup>, sub censuris eclesiasticis. Presentibus, quibus supra.
- 1997. Martis quarta Marcij. Bartholomeus de Czyechanow, baccalarius, ex decreto domini obligauit se soluere, sub censuris eclesiasticis, hine et quindenam Alexio de Mogylnijeza, bacc., mediam marcam peccuniarum pro anulo argenteo deaurato ipsius Alexij, sibi Bartholomeo per quendam Valentinum, bacc. de Prussia, receptum<sup>5</sup>, ea ta-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 24. IV. <sup>2</sup> >Zelczar dictum. <sup>3</sup> Wisnecensis de Wisnka. <sup>4</sup> 1. III. <sup>5</sup> Sic!

men condicione, quod si l' eundem anulum ipse Bartholomeus rehabere posset, extunc bona fide eundem sibi Alexio restituet, recepta sua media marca. Presentibus notario.

- 1998. Saturni viii Marcij. Valentinus de Leben, studens, ad acta presencia personaliter constitutus, recognouit, se tenerj et debere vnum cum medio florenos Anne, mulierj de Cracouia, quos obligauit se soluere in octaua, sub censuris eclesiasticis. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis.
- 1999. Nicolaus de Belszicze et Stanislaus de Lublin ex decreto domini obligaverunt se soluere sex grossos peccuniarum Honeste Katherine, doleatrici <sup>2</sup> de Cracouia, in octaua, sub censuris eclesiasticis. Presentibus, quibus supra.
- 2000. Martis vndecima Marcij. Bernhardus Kemlan, studens, ex confessatis et ex decreto domini obligauit se soluere viginti sex grossos peccuniarum Dorothee, mulierj de Cracouia, sub censuris eclesiasticis, hinc et tres septimanas, pro residuis vero sex grossis ibidem ipsa Dorothea iurabit. Presentibus<sup>3</sup>.
- 2001. Michael de Vylna <sup>2</sup> recognouit, se teneri et obligari novem grossos peccuniarum Dorothee, mulierj de Cracouia, quos soluet in octava, sub censuris eclesiasticis. Presentibus notario. Et in continenti eidem soluit, de quibus quittatus est.
- 2002. Sabbati xxi x Marcij. Sebastianus de Sweydnijcz, studens, ad acta presencia personaliter constitutus, recognouit, se tenerj et deberj Ieronimo de Leben 4, introligatori librorum 5, viginti octo grossos peccuniarum, quos obligauit se soluere pro festo s. Stanislai in Mayo 6, sub censuris eclesiasticis. Presentibus notario.
- 2003. Iohannes de Wratislauia, ad acta presencia personaliter constitutus, viginti octo grossos peccuniarum Ieronimo de Leben<sup>5</sup> in octaua post reditum suum de patria, se, sub sensuris eclesiasticis, obligauit, et interim reponet librum in vadio, pro quo tenetur dicto Ieronimo, et alium suum<sup>7</sup>. Presentibus notario.
- 2004. Martis prima Aprilis proxima post Conductum Pasce. Thomas de Corona, arcium baccalarius, per Paulum ad instanciam Anne Bronowska de Cracouia citatus, recognouit, se teneri vnam marcam peccuniarum pro expensis, quam pro festo s. Stanislaj in Mayo 6, sub pena excommunicacionis, se soluere obligauit. Presentibus, ut in actis.

¹ In Codice >sibi«. ² Sic! ³ In margine alia manu: >Anno, quo supra, die Veneris iij Aprilis actrix Dorothea dnum Bernhardum, reum, de xxvj grossis liberum dimisit et coram domino quietauit. Presentibus seruis Vniuersitatis«. ⁴ seu de Löwen, Löwenthal, alias etiam Liebenthal, Lubenthal aut Leovallis nuncupato? ⁵ Hieronimo Vietori? ⁶ 8. V. ७ >suum«?

- 2005. Dominicus de Wratislauia, arcium baccalarius, ad acta presencia personaliter constitutus, tres fertones et sex grossos peccuniarum pro expensis Honeste Anne Bronowska pro festo s. Stanislai in Mayo<sup>1</sup> se soluere, sub censuris eclesiasticis, obligauit. Presentibus notarys et familia dni rectoris. Et in continenti monitus est per Paulum, vt pareat obligatis. Presentibus, quibus supra.
- 2006. Iouis xvij Aprilis. Stanislaus de Costen, studens, principalis, et Malchier de eadem Costen, baccalarius, ac Paulus de Pnijewij, studens, fideiussores pro eodem Stanislao, soluent ex decreto domini et ex confessatis iudicialiter coram dno Iacobo Chrosczyczskj quatuor marcas sine fertone peccuniarum hinc et quindenam, sub censuris eclesiasticis. Presentibus notarys et familia domini.

Acta acticata coram Reuerendo patre dno Iohanne Amicino de Cracouia, arcium et decretorum dre, Dei et apostolice Sedis gracia episcopo Laodiciensi vicarioque in pontificalibus ac rectore Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, comutacione estiuali anno Dnj 1505.

- 2008. Casper de Lygnijcz, arcium baccalarius, citatus ad instanciam Iohannis de Sweydnycz, soluet ex confessatis viginti quatuor grossos peccuniarum eidem Iohanni hinc et quindenam, sub censuris eclesiasticis. Et idem reus prestitit caucionem iuratoriam coram domino non discedere de Cracouia interim, sub eisdem censuris et pena detestabilis periurij. Presentibus notarys.
- 2009. Sabbati xvij Maij. Georgius, de bursa noua studens, ad instanciam Georgij de s. Georgio per Paulum <sup>3</sup> citatus, pronunciatur contumax.
- 2010. Sabbatj x xiiij Maij. Nicolaus Farber, caupo vini de Cracouia, eliberando Casper 4, baccalarium suprascriptum, ab obligacione viginti quatuor grossorum, Iohanni de Sweydnijcz posuit se principalem debitorem infra quatuordecim dies soluturum, sub censuris eclesiasticis, et a nota presenti vnum grossum. Presentibus, quibus supra.
- 2011. Iouis antepenultima Maij<sup>5</sup>. Stanislaus Ade, pellificis de Cracouia, per Stanislaum, seruum Vniuersitatis, citatus ad in-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 8. V. <sup>2</sup> Actorum nri 2008—2054, Codicis pag. 690—702. <sup>8</sup> sapientiam. <sup>4</sup> Legnicensem, cf. nrum 2008. <sup>5</sup> 29. V.

stanciam Katherine Czyeslanka de Cracouia occasione trium anulorum valoris quatuor cum medio florenorum, sibi de manu proximo die dominico infra octauas Corporis Xristi in ponte Kazimirensi receptorum, animo litem legittime contestandi negauit narrata, prout narrantur. Et datur ad probandum vel deferendum. Presentibus notarys et familia dni rectoris.

- 2012. Sabbati vltima Maij<sup>2</sup>. Ioannes de Vislicza per Stanislaum, sapienciam, ad instanciam Nicolaj de Osszek citatus, occasione certi librj Therency etc., sibi Iohanni per Nicolaum crediti, detulit iuramento ipsius Nicolaj, quod eundem librum sibi sub spe restitucionis mytuaverit et similiter decem grossos et non dono perpetuo irrevocabiliter dedit, quod feria tercia proxima<sup>3</sup> hora xj prestabit, ac eo facto dominus faciet facienda. Presentibus, quibus supra.
- 2013. Ioannes de Zabloczye, studens, citatus ad instanciam Katherine Pawlowa de Cracouia occasione tunice, per eum impignorate in quadraginta quatuor grossis, eandem ex decreto domini redimet hinc et quindenam. Presentibus notarys.
- 2014. Iouis xij Iunij. Nicolaus Harnestj<sup>4</sup> de Leopoli recognouit iudicialiter coram domino, se teneri quatuor marcas cum decem octo grossis peccuniarum Venerabili mgro Simoni de Premislia, quas ex decreto domini soluet pro festo s. Michaelis proxime venturo<sup>5</sup>, sub censuris eclesiasticis. Presente familia dni rectoris<sup>6</sup>.
- 2015. Martinus Schamowskj, arcium baccalarius, per Paulum <sup>9</sup> ad instanciam Dorothee, mulieris de Cracouia <sup>7</sup>, ex decreto domini prestabit iuramentum prima iuris, quod non promisit actrici soluere debitum Iohannis Slonkowskj, baccalarij, et quod non habet aliquas res eiusdem, excrescentes super debitum suum. Presentibus notarys.
- 2016. Venerabilis mgrj Simonis de Premislia, actoris, ex vna et Nicolaj Iuchno, rej, ex altera partibus terminus hodiernus ex decreto domini ob spem reconciliacionis s inter eos facte hinc et octauam continuatur. Presentibus notarys et familia domini.
- 2017. Sabbatj xxviij Iunij. Iohannes de Marienwerder, citatus, ex decreto domini restituet gladium Iohannj de Sweydnycz, sibi per eundem mutuatum, aut eius valorem, ipsius Ioannis iuramento extimandum, hinc et octauam. Presentibus, quibus supra.
- 2018. Baltazar, studens de bursa noua, per Paulum e citatus ad instanciam Katherine, mulieris de Cracouia, pronunciatur contumax.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 25. V. <sup>2</sup> 31. V. <sup>8</sup> 3. VI. <sup>4</sup> = Ernesti. <sup>5</sup> 29. IX. <sup>6</sup> In margine alia manu: »Anno Dni 1507 Lune xxij Februarij ad acta presencia mgr. Simon recognouit, satisfactionem presentis debiti factam esse, et partem quittauit obligatam. Presentibus., <sup>7</sup> sc. citatus. <sup>8</sup> »reconciliacionis. <sup>9</sup> sapientiam.

- 2019. Sabbati quinta Iulij. Ioannes de Lukow, studens, citatus ad instanciam Honeste Heduigis, mensatricis de Cracouia, ex confessatis, iudicialiter coram domino factis, restituet actrici canem receptum hinc et quindenam, saluo iure super proprietate eiusdem canis, quod se ipse Iohannes pretendit habere. Presentibus notarys.
- 2020. Sabbatj xij Iulij. Nicolaus Lithuanus de bursa Ierusalem recognouit, se teneri tres fertones peccuniarum Venerabili mgro Mathie de Brzezynij, quos soluet in octaua, et ibidem iurabit, quod nesciuit de rebus, sibi per mgrum in Lowicz relictis. Presentibus, quibus supra.
- 2021. Sigismundus, studens de bursa pauperum, ad instanciam Margarethe Sczepanowa de Cracouia pronunciatur contumax.
- 2022. Sabbati xxvj Iulij. Laurencius de Bagyenijcze et Martinus de Plonsko, per Paulum, sapienciam, ad instanciam Alberti de Cracouia, hospitis sui, citati, ex decreto domini exibunt de domo hinc et feriam terciam <sup>1</sup>, sub censuris ecclesiasticis, soluendo ante omnia censum dicto Alberto per novem grossos eorum quilibet. Et interim arma reponent coram dno rectore iuxta Statutorum disposicionem. Et penam decem marcarum de securitate vite inter dictas partes interposuit. Presentibus mgro Martino <sup>2</sup> de Ilkusch et familia dni rectoris.
- 2023. Sabbati secunda Augusti. Nicolaus Crzyczskj, studens de bursa Ierusalem, citatus ad instanciam Marci, barbitonsoris de Cracouia, ex decreto dominj soluet sibi actorj decem octo grossos peccuniarum pro medicina hinc et octauam, sub censuris eclesiasticis. Presentibus notarys.
- 2024. Sabbati nona Augusti. Valentinus de Gdana, arcium baccalarius, ex confessatis soluet viginti octo grossos peccuniarum Venerabili mgro Iohanni de Sandomiria hinc et quindenam, sub censuris eclesiasticis. Et in continenti monitus est per Paulum, famulum Vniuersitatis, vt pareat obligatis. Presentibus, quibus supra.
- 2025. Valentinus 3, qui supra, similiter ex confessatis soluet vnum fertonem peccuniarum Honeste Katherine Andrzeyowa de Cracouia hinc et quindenam, sub censuris eclesiasticis. Presentibus.
- 2026. Mathias Szolkowski ex decreto domini soluet quatuor grossos Alberto de Rykaly hinc et quindenam, sub censuris eclesiasticis.
- 2027. Nicolaus Pogorzelskj, citatus ad instanciam Petri de Zathor, studentis, occasione tunice, per eum recepte, qui ex decreto domini reponet eandem tunicam et statuet evictorem, a quo illam habet, hinc et octauam. Presentibus notarys.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 29. VII. <sup>2</sup> »Biem« dicto. <sup>8</sup> Gedanensis.

- 2028. Mathias 1, qui supra, ex decreto domini reponet gladium reformatum Martino de Plonsko, ab eo in mutuum receptum, hinc et octauam. Presentibus notarys.
- 2029. Iouis xiiij Augusti. Egidius, baccalarius de Oppauia, qui coram domino iudicialiter confessus, se lusisse cum mgro Vincencio <sup>2</sup> de Cracouia et in eodem lucratum fuisse tres florenos cum medio, ex decreto domini soluet hinc et octauam pro pena iuxta Statutorum disposicionem domino totidem, sub censuris ecleciasticis. Et in continenti monitus est per Mathiam, de s. Nicolao presbiterum. Ipsum vero mgrum Vincencium in pena xij grossorum condemnauit.
- 2030. Petrus de Nisa, baccalarius, ex decreto domini iurabit, quod mgro Vincencio<sup>2</sup> non mutuauit vnum florenum ad ludum sed pro sua necessitate petitus, hinc et quindenam, et ibidem mgr. Vincencius reponet sibi Petro, sub censuris eclesiasticis. Presentibus.
- 2031. Saturni xvj Augusti. Georgius de Gdano, studens de bursa noua, pro pena soluet domino vnum florenum hinc et quindenam pro eo, quod quendam studentem enormiter lesit, cui et medicinam soluere se submisit et penam reponere.
- 2032. Iohannes de Monte regio, pedagogus apud Georgium Mazancz<sup>3</sup>, ex confessatis, iudicialiter et coram nobis factis, quod Iohannem de Trzebnijcza, studentem, pugno percussit et verbis lesit, soluet domino pro pena hinc et quindenam octo grossos, sub censuris eclesiasticis, et leso faciet emendam deprecatoriam. Presentibus.
- 2033. Nicolaus Pogorzelskj ad instanciam Petri de Zathor, iuxta continuacionem termini ad hodie continuati<sup>4</sup>, pronunciatur contumax.
- 2034. Saturni penultima Augusti<sup>5</sup>. Albertus Grodzyczskj, baccalarius de Omnibus ss., ad instanciam Michaelis de Stobnycza, studentis, per se<sup>6</sup>.
- 2035. Malchier de Czaslosz, baccalarius, ad instanciam Katherine Szmijothanczyna, hospite sue, citatus, pronunciatur contumax.
- 2036. Saturni sexta Septembris. Michaelis de Stobnycza, actoris, ex vna et Alberti de Grodzysko partibus ab altera, in causa certarum infamiarum et vibracionis manuum, hinc et octauam suam probabit intencionem. Presentibus, quibus supra.
- 2037. Georgius de Olsna, arcium baccalarius, soluet domino vnam sexagenam pene ob enormem percusionem cuiusdam hominis,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ziołkowski, <sup>2</sup> Zelezar. <sup>3</sup> de Cracouia. <sup>4</sup> Cf. nrum 2027. <sup>5</sup> 30. VIII. <sup>6</sup> contumax pronunciatus. <sup>7</sup> Sic!

hine et octauam. Et in continenti monitus est per Paulum, sapienciam, vt pareat monicioni. Et ibidem Mathie percusso pro medicina et wlnere decem octo grossos peccuniarum hine et octauam, sub censuris eclesiasticis, obligauit. Presentibus.

- 2038. Martis ix Septembris. Nicolaj de Lignicz, studentis, apud peratorem¹ circa bursam nouam manentis, actoris, ex vna et Petri de Nissa, baccalarij, in eodem hospicio manentis, rei, partibus ex altera in causa certe wlneracionis, per eundem reum iudicialiter coram domino confessate, dominus initendo Statutis Vniuersitatis decreuit, quatinus ipse Petrus sibi Nicolao, leso, faciat emendam deprecatoriam in continentj, et hinc et octauam eidem, quantum pro medicina exposuerit, coram domino¹, et ibidem domino penam vnius sexagene, in Statutis descriptam, reponet, sub censuris eclesiasticis. Ad quam reponendam monitus est per Paulum, nihilominusque dominus inter dictas partes penam decem de securitate vallauit, inter eos habendam¹. Presentibus.
- 2039. Saturni xiij Septembris. Baltazar de Hersberg, morans in platea Vislensi apud Annam, relictam olim Arnoldj, sutoris, citatus ad instanciam Sebastiani de Sweydnijcz occasione certe percussionis, ex decreto domini in continenti faciet emendam deprecatoriam sibi Sebastiano, et domino hinc et octauam reponet pro pena decem grossos. Et dominus inter eos interposuit penam de securitate x florenorum. Presentibus, quibus supra.
- 2040. Petrus de Solijmowo, studens, citatus ad instanciam Paulj de Glynne, ex decreto domini restituet tunicam, mutuatam sibi Paulo, aut valorem eius, iuramento eiusdem Paulj taxandum, hinc et diem s. Ieronimj<sup>2</sup>. Presentibus notarys.
- 2041. Iouis xviij Septembris. Malchier<sup>3</sup>, baccalarius a Smyotanczyna<sup>4</sup>, ex decreto domini soluet hinc et primam iuris duodecim grossos pro pena, sub censuris eclesiasticis, pro verbis et comminacionibus, cuidam studenti illatis.
- 2042. Xristi nomine invocato, pro tribunali sedentes, ipsum solum Deum pre oculis habentes, in causa coram nobis inter Discretum Iohannem de Trzebnijcza, studentem, ex vna et Venerabilem mgrum Martinum Belse de Cracouia, rectorem scole ad s. Mariam in Cracouia, partibus ex altera vertenti et mota, ex hys, que in hac causa vidimus et cognouimus, dicimus, decernimus et pronunciamus, ipsum mgrum Martinum sibi Iohannj iniuriatum fuisse et esse, et eum sine causa excessiue correxisse sibique talia facere non licuisse neque licere. Et ob hoc ipsum mgrum Martinum nobis in pena vnius sexagene sibique Iohannj in duodecim grossis condemnandum fore et condemnarj debere, prout et condemnamus hac nostra sentencia diffinitiua mediante. Anno

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 30. IX. <sup>8</sup> Csaszloczensis. <sup>4</sup> Katherina, cf. nrum 1993,

Dni 1505 die Iouis xviij Semptembris lecta, lata est hec sentencia diffinitiua per Reuerendum patrem dnum Iohannem Amicinum de Cracouia, Dei gracia episcopum Laodiciensem rectoremque Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, in presencia mgri Martini de Cracouia, ad hoc speciali citacione citati. Presentibus.

- 2043. Veneris xix Septembris. Abraham de Vokschicze et Stanislaus de Bodzaczyn, testes pro parte Michaelis de Stobnycza et contra Albertum de Grodzysko, baccalarium, inducti, iurarunt in forma dicere veritatem, in presencia eiusdem Alberti, qui obtulit interrogatoria.
- Saturni xx Septembris. Xristi nomine inuocato, pro tribunali sedentes, ipsum solum Deum pre oculis habentes, Discretorum Michaelis de Stobnycza, studentis, actoris, ex vna et Alberti de Grodzysko, baccalarij, rej, partibus ex altera in causa iniuriarum verbalium et comminacionum, coram nobis vertenti et mota, ex hys, que in hac causa vidimus et cognouimus, dicimus, decernimus, pronunciamus, ipsum Albertum, bacc., sibi verbis turpibus et inhonestis ac infamatorys non mediocriter iniuriatum fuisse et esse, et eum cultro evaginato percutere voluisse, et in hoc contra Statuta Vniuersitatis excessisse, sibique talia non licuisse neque licere. Et ob hoc ipsum bacc. nobis in pena medie marce et in cultri deposicione hinc et viij, et sibi Michaeli in decem florenis condemnandum fore et condemnarj debere, prout et condemnamus ac cogimus ipsumque ad revocandum eadem verba coram mgro scole et ceteris scolasticis in scolis Omnium ss., sub pena decem marcarum ac sentencia nostra diffinitiua compellimus. Nihilominus ipsum bacc. sibi Michaeli in expensis condemnamus, earundem taxacionem nobis in posterum reservantes, accionemque sibi bacc. contra ipsum Michaelem occasione quarumcunque iniuriarum saluam reseruantes. Anno Dni 1505 die Saturni xx Septembris lecta, lata est hec sentencia diffinitiua per Reuerendum patrem dnum Iohannem Amicinum de Cracouia, Dei gracia episcopum Laodiciensem, rectorem Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, in presencia Alberti de Grodzysko, ad hoc speciali citacione citati. Presentibus notarys et familia dni rectoris.
- 2045. Martis vltima Septembris<sup>1</sup>. Mgr. Michael<sup>2</sup> de Olsna, senior, et Gabriel de Parznyewcze, carbanista burse pauperum, nomine dni prouisoris<sup>3</sup> ac suo et tocius communitatis burse predicte petiuerunt, mgrum Michaelem de Wratislauia, monitum occasione non solucionis certorum censuum, burse pauperum retentorum, declararj incidisse sentenciam excommunicacionis in eius contumaciam. Et dominus ipso monito vltra horam solite audiencie expectato, declarauit, eum incidisse, vt supra petitur, effectum tamen eiusdem declaracionis hinc et diem Sabbati<sup>4</sup> suspendit. Presentibus notarys.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 30. IX. <sup>2</sup> Sternberg. <sup>3</sup> Jacobi Gostiniensis, cf. nrum 2050. <sup>4</sup> 4. X

- 2046. Iouis secunda Octobris. Petrus de Solymewo, studens, ex decreto domini soluet Paulo de Glynne vnum florenum hinc et festum s. Martini, sub censuris eclesiasticis. Presentibus, quibus supra.
- 2047. Saturni quarta Octobris. Stephanus de Pruna Sclauorum<sup>2</sup>, studens, citatus ad instanciam Andree de Cremnicia, soluet eidem quatuor grossos pro lesione, ex decreto domini, et domino vnum fertonem pro pena hinc et octauam, sub censuris eclesiasticis. Presentibus familia dni rectoris<sup>3</sup>.
- 2048. Mercurij viij Octobris. Valentini de Transsiluania, studentis, Thome de Corona, Andree de Glyncz<sup>4</sup>, arcium baccalariorum, et Ieronimi de Riwlo dominarum, actorum, ex vna et Ffelicis de Chelm, studentis, ac Gregory, dispensatoris burse Ierusalem, reorum, partibus ex altera in causa, occasione certarum litium et wheracionum, inter eos patratarum, dominus decreuit, quatinus ipsi actores prestarent iuramentum die Sabbati<sup>5</sup> hora xiiij, quod nullus eorum lesit Ffelicem neque scit ledentem, occasione vero lesionis ipsius Valentini per ipsum Ffelicem, iudicialiter confessate, dominus ibidem decernet decernenda. Et interim eis mandauit, quatinus inter se pacem et securitatem habeant, sub obediencie et decem marcarum penis. Presentibus notarys.
- 2049. Iouis ix Octobris. Laurencius Przanthkowicz de Pijotrkow, studens, ad acta presencia personaliter constitutus, recognouit, se tenere et debere ix fertones peccuniarum Ffamato dno Iohannij Volnij, ciui Cracouiensi, quos sibi soluere pro festo s. Martinj proxime venturo 1, sub censuris eclesiasticis, obligauit. Presentibus, quibus supra.
- 2050. Veneris x Octobris. Venerabilium dnorum Iacobj de Gosthynyn, s. theologie professoris, prouisoris, et tocius communitatis burse pauperum ex vna et mgri Michaelis de Wratislauia, collegiati maioris partis in Tranthnowicze, partibus ab altera, occasione sex marcarum censuum proveniencium ex eadem Tranthnowicze singulis annis pro festo s. Martini predicte communitati burse pauperum in causa, dominus de consilio dnorum decanorum omnium et consiliariorum suorum ac in presencia dnorum Nicolaj de Pylcza et Stanislaj Byel de Nowe mijastho 6, sibi assistencium, decreuit, attenta decrescencia census eiusdem ville et kmethonum desertacione, quatinus ipse mgr. Michael soluat pro annis quatuor preteritis proxime, a quibus eandem collegiaturam tenet et possidet, pro quolibet anno quatuor marcas, et pro tribus venturis proxime similiter per quatuor marcas, postea vero e contra per sex marcas, et hoc ea condicione et respectu, quod ipse mgr. Michael sponte in presencia dominorum se submisit et obtulit ad eorun-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 11. XI. <sup>2</sup> alias de Tót-Próna (= Slowenska Prawna, Windisch-Proben).

<sup>3</sup> In margine: >Exigatur<. <sup>4</sup> >Glyncz<, sic!, erronee pro >Ginziensis de Ginzio<.

<sup>5</sup> 11. X. <sup>6</sup> alias de Nova civitate.

dem bonorum destructorum reparacionem et restauracionem, et signanter ad duorum kmethonum, preter quatuor nunc sedentes, locacionem, propter idque domini sibi tantam fecerunt et fieri voluerunt graciam, sub rathihabicione tamen tocius Vniuersitatis.

- 2051. Saturni xj Octobris. Xristi nomine invocato, pro tribunali sedentes, ipsum solum Deum pre oculis habentes, in causa convencionis et reconvencionis Discretorum Valentini de Transsiluania, actoris, ex vna quantum ad convencionem, et Felicis ac Gregorij 2, reorum, partibus ab altera, occasione wlneracionis, sibi Valentino per ipsum Ffelicem facte et iudicialiter confessate, ex hys, que in eadem causa vidimus et cognouimus, dicimus, decernimus, pronunciamus et declaramus, ipsum Ffelicem contra Statuta Vniuersitatis nostre notabiliter excessisse sibique Valentino grauiter iniuriatum fuisse et eum enormiter whereasse, sibique talia facere non licuisse neque licere, et ob hoc ipsum Ffelicem nobis in pena vnius sexagene et sibi Valentino in duobus florenis condemnandum fore et condemnari debere, prout et condemnamus. Et ipsum Gregorium liberum dimittimus hac nostra sentencia mediante. Quantum vero ad reconvencionem ipsius Ffelicis occasione sue lesionis, ipsum Valentinum prefatum, Thomam de Corona, Andream de Gyncz, baccalarios, et Ieronimum de Riwlo dominarum, studentem, recepto ab eis iuramento in defectu probacionis ipsius Ffelicis, eosdem ab eius impeticione absoluimus et liberos pronunciamus, expensas inter eos propter pacem mutuo habendam hinc inde compensantes. Anno Dni 1505 die Saturni xj Octobris lecta, lata est hec sentencia per Reuerendissimum dnum Iohannem Amicinum de Cracouia, decretorum drem, episcopum Laodiciensem, rectorem Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, in presencia Ffelicis, ad hoc specialiter citati 3.
- 2052. Malchier 4, baccalarius, et Marcus de Gdana, studens, ex decreto domini soluent pro pena domino per vnum florenum hinc et feriam quintam 5 ob exercicium ciromancie, sub censuris eclesiasticis. Presentibus notarys 6.
- 2053. Matheus de Viridi monte, studens, ad acta presencia et coram domino personaliter constitutus, recognouit, se teneri vnum florenum peccuniarum Ade de Glocz, quem hinc et quatuor septimanas se, sub censuris eclesiasticis, soluere obligauit. Presentibus, quibus supra.
- 2054. Dominicus de Sweydnycz, studens, pedagogus dni Petri Salomonis, ex confessatis iudicialiter coram domino soluet Dorothee, mulierj de <sup>7</sup> Cerdonibus, tres fertones et vnum grossum peccuniarum pro expensis hinc et tres septimanas, sub censuris eclesiasticis. Presentibus notarys.

¹ Chełmensis. ² dispensatoris bursae Jerusalem, cf. nrum 2048. ³ In margine alia manu: »Exigatur hec pena«. ⁴ Csaszloczensis? ⁵ 16. X. ⁶ Ad calcem nri 2052 alia manu: »Pro eo, quod dedit (sic!) operam ciromancie«; in margine nri 2052 alia manu: »Exigatur hec pena«. ² suburbio Cracoviensi.

Acta acticata coram Venerabili et Eggregio dno Mathia de Miechow, arcium et medicine dre, in rectoratu eius secundo, commutacione hiemali anno Dni 1505 (1505/6)<sup>1</sup>.

2056. (Quinta Novembris). Cristi nomine invocato, pro tribunalj sedentes et ipsum solum pre oculis habentes, per hanc nostram diffinitiuam sentenciam, quam de dnorum coauditorum nostrorum iurisperitorum consilio et assensu ferimus in hys scriptis in causa inter Venerabiles ac Egregios viros, dnos dres et mgros collegiatos maioris Collegij artistarum Študy Cracouiensis, ex vna et Honorabilem mgrum Iacobum<sup>2</sup> de Iszlza, altaristam s. Allexy in ecclesia cathedrali Cracouiensi sita 3 collegiatumque minoris Collegy artistarum, partibus ex altera, coram nobis vertenti et mota, ex hys, que in huiusmodj causa vidimus et audiuimus cognovimusque, dicimus, decernimus, pronuncciamus et declaramus, prefatum mgrum Iacobum causam et causas occasione censuum et reddituum dicti altaris s. Allexy cum Magnifica dna Alexandra Thanczynska principaliter movisse et intentasse et ad hoc consensum et voluntatem dictorum dnorum drum et mgrorum Collegy maioris, dicti altaris patronorum, ad peticionem ipsius mgri Iacobj accessisse, ipsumque mgrum Iacobum se ad causam principalem in prima et secunda instancijs posuisse et suo nomine egisse ac cum eadem dna Alexandra litigavisse ac tandem dictum altare et eius possessionem realem, causa ipsa in secunda instancia 4 Gnezne ammissa ac pessundata sev in malo ordine posita, non factis diligencys appellantibus a iure concessis, post huiusmodi duas instancias dictis dnis dribus et mgris Collegy maioris indebite resignavisse et de eodem altari cessisse, nec non ab huiusmodi accione ac defensione censuum et proventuum dicti altaris s. Allexy enormiter desijsse, post huiusmodi duas instancias per ipsum suo nomine factas, sibique talia facere non licuisse neque licere. Ac propterea dictum mgrum Iacobum ad prosequendum et defendendum eandem causam cum prefata Magnifica dna Alexandra Thanczynska occasione huiusmodi censuum et reddituum dicti altaris s. Allexij, provt se libere submisit, ac ecciam, si opus fuerit, dictos dnos dres et mgros Collegy maioris artistarum ab ipsa dna Thanczynska coram quibuscunque iudicibus evincere, cogendum fore et compelli debere, provt cogimus et compellimus, saluis tamen consilijs et auxilys expensarum dictorum dnorum drum et mgrorum maioris Collegy artistarum, ad minus in tercia parte, sic tamen, quod ipse mgr. Iacobus de Iszlza in continentj sev alias in octaua per se aut per suum legittimum procuratorem sev nunccium specialem eat aut mittat in Gneznam pro emeritis cause et appellacione, instrumentata, a gravamine illato interposita et insinuata, appelacionemque instrumentatam cum diligencijs ac eadem me-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nri 2056 — 2063, Codicis pag. 703 — 709. <sup>2</sup> Seniorem. <sup>8</sup> Sic! apud archiepiscopum. <sup>5</sup> »minus«?

rita cause, quamtocius 1 poterit, reportet et representet dictis dnis dribus et mgris, ac tandem in eadem causa vltimus procedat vsque ad finem, dictumque altare s. Allexij provideat et teneat vsque ad decisionem litis. Demum obtenta victoria, racione facta dictis dnis dribus et mgris de perceptis et expositis, se exonerandj de huiusmodj altari s. Allexij licenciam habeat, expensas hinc inde factas et fatigas compensantes. Anno Dni 1505 die quinta mensis Novembris lecta, lata est hec sentencia diffinitiua per Prestantissimum ac Egregium virum, dnum mgrum Mathiam de Myechow, arcium et medicine drem, rectorem Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, instante mgro Alberto de Szwodzyschevycze, collegiato et preposito maioris Collegij artistarum, in presencia mgri Iacobi de Iszlza, ex adverso principalis, cittati per Paulum, serwm Vniuersitatis, ad omnia premissa consencientis. Presentibus ibidem Stanislao et Paulo, famulis Vniuersitatis, et Nicolao de Vyelyczka, dni rectoris servo, testibus ad premissa vocatis specialiter atque rogatis, ac me Matheo Iacobj de Boleslavyecz, sacra imperiali auctoritate notario publico.

- 2057. xviij Novembris. Katherina de cellario sub sutore Stanislao prope bursam Ierusalem proposuit aduersus Antonium Redberk, studentem, quod apud eum mandato rectoris precedentis¹ arestauit per serwm Vniuersitatis pecuniam xx grossorum, in manus eius repositam per Michaelem de Kenigspergk, principalem debitorem eiusdem Katherine, donec diffinitum foret, vt ei solucio adimpleretur. Et Antonius prefatus confessus est, apud se fuisse pecuniam xx grossorum, repositam ad soluendum Martino Kaslin, baccalario Cracouiensi, et hanc fuisse arestatam. Rector decreuit, vt quod arestatum est de pecunys Michaelis, soluatur mulieri Katherine iam dicte, et Michael requiratur ad soluendum alteri debitori, scilicet Martino, bacc., super quo scribat prefatus Antonius ad eundem Michaelem, prius tamen probet testibus uel iuramento ipsa Katherina, quod tantum tenetur ei iam dictus Michael de Kenigsperg.
- 2058. Lvne prima mensis Decembris. Venerabilium dnorum mgri Alberti de Swodzyschevycze, collegiati maioris Collegij et prepositi domus, cum sibi adherentibus parte ex vna, et Mathie de Schydlow, s. theologie professoris, canonici ecclesie cathedralis Cracoviensis, partibus ex altera, occasione recepcionis violente » Statutorum « et » Conclusorum domus maioris « de manibus dicti dni mgri Alberti de Szwodzyschevycze, prepositi, per ipsum dnum drem Mathiam de Schydlow etc. factis, et super alijs rebus, veluti spoliacione prepositure, protunc spectantis et pertinentis ad dictum dnum drem Mathiam de Szydlow, pro comutacione hyemali, de qua idem dr. Mathias dicebat, se esse per dictum dnum mgrum Albertum et suos litis consortes spoliatum, materia contencionis coram Reuerendo ac Prestantissimo dno Mathia de Myechow, arcium et medicine dre ac rectore Vniuersitatis Study Craco-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Amicini alias Przyjaciel?, cf. nrum?

viensis vertente et mota, idem dnus rector auditis hinc inde parcium ipsarum propositis et responsis, altercacionibus invtilibus, tanquam iudex arbitrarius inter partes prefatas medium tenens, sentencialiter decreuit ac diffinivit, quod dicto mgro Alberto de Szwodzyschevycze, preposito domus, et similiter doctoribus et alys mgris dicte domus maioris non licuit talia fecisse in contemptum ipsius dni dris Mathie de Schydlow etc., spoliantes ipsum huiusmodj prepositura absque eius voluntate, quodque de cetero et deinceps ipsi dni dres et mgri sev alias prepositus Collegij maioris talia contra ipsum drem Mathiam etc., canonicum Cracoviensem, non faciant neque pretermittant dictum drem Mathiam de Schydlow cum omnibus quibuscumque eorum conuocacionibus, sed suum serwm sue 3 communitatis ad eundem mittant. Quem si in domo sua idem serws non invenerit, eandem convocacionem scribat in tabula aut coram familia sua referat sev dicat, talem et talem esse convocacionem, adhibitis circa se duobus testibus. Similiter ex alia parte ipsi dno dri Mathie de Schidlow etc., canonico Cracoviensi, talia, provt fecit, minime facere licuisse neque licere, »Statuta domus, quibus omnes reguntur, violenter recipere. Et ob hoc eundem dnum drem Mathiam ad eadem »Statuta« cum »Conclusionibus« per eum recepta, compellendum ad restituendem fore, provt et compellimus hinc ad diem tercium hac nostra arbitraria sentencia mediante, eo ecciam addito, quod idem dr. Mathias serwm communitatis domus maioris, cum conuccacionibus ad ipsum missis, in domum suam intromittat sev inmitti faciat. Addiditque idem dnus rector tanquam iudex arbitrarius, quod partes prefate sibi invicem debitam reconciliacionem faciant sub verbis conformibus. Et ibidem eodem instanti idem dnus mgr. Albertus de Szwodzyschevycze, prepositus domus, nomine omnium doctorum et mgrorum collegiatorum maioris Collegij, suorum litis consortum, ipsum dnum drem Mathiam de Schydlow etc. deprecatus est, ipseque dnus dr. Mathias vices similes reddidit manuque stipulata hinc et hinc eisdem propter Deum iniurias indulserunt 3 atque totalem vnionem et amicabilem composicionem per medium dni rectoris memorati fecerunt<sup>8</sup>, ea de cetero sibi invicem nunquam memoraturj. Anno dnj 1505 die Lune prima mensis Decembris 1 lecta, lata est hec sentencia arbitraria per Prestantissimum ac Egregium virum dnum Mathiam de Mycchow, arcium et medicine drem, rectorem Alme Vniuersitatis Study Cracoviensis, arbitratorem de consensu parcium, ad ea omnia consenciencium. Presentibus ibidem Egregys dnis Stanislao<sup>2</sup> de Nova ciuitate, Berhnardo<sup>3</sup> de Byskupije 4, s. theologie professoribus, canonicis s. Floriani, Bartholomeo de Sznyeyna, decretorum dre, ad s. Annam plebano, Alberto <sup>5</sup> de Schamotuli, Blasio de Vitembergk, medicine dribus, Michaele de Wratislavia, facultatis arcium decano, ac me Matheo Iacobi de Boleslavia polonicali 6, imperiali auctoritate notario publico.

2059. 2 Decembris. Martinus de Gdano, baccalarius, proposuit contra Antonium Redberg pro x grossis, arestatis per Katherinam,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice erronee »Novembris«! <sup>2</sup> Biel. <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> alias Episcopio de Cracovia. <sup>5</sup> Krypa. <sup>6</sup> alias de Bolesławiec.

de qua immediate supra etc., qui ei cedere et provenire debuerunt. Rector decreuit, quod mulier Katherina, predicta prior, tempore et aresto recepit, quod suum fuit. Ipse Martinus 1 et Anthonius Redberg scribant et instent apud Michaelem 2, eorum debitorem, quod eis satisfaciat et x grossos soluat.

- 2060. ix Decembris. Iohannes de Frankfordia, baccalarius, institit contra Franciscum de Drossen, quod tenetur ei 4 florenos in moneta et xv grossos, et quod cominaretur ei percussionem et recedit sine solucione. Contestatus est litem Franciscus, primum concedendo et vltimum, secundum vero de cominacione negando. Decretum: Componant in adinvicem vsque ad primam iuris, et ut inter se pacem habeant, rector apposuit penam x florenorum. Prefatus Franciscus obligauit et inscripit se manv propria in acta rectoris alia sub hac forma: Ego Franciscus obligo me soluere prefato dno Ioanni, bacc., 4 florenos et xv grossos abhine in octo septimanis, sub fide et honore et pena duorum florenorum. Sic ego Franciscus prenominatus manu propria.
- 2061. Georgius de Olomuncz et Bartholomeus de Turonia venientes ad acta rectoris recognouerunt, se mutuo accepisse apud Eximium dnum Iohannem Tursonem quinque marcas monete mediantum, promitentes soluere easdem abhinc usque ad Epiphaniarum 4, submittentes se tam penis quam censuris ecclesiasticis, si non soluerint. Inscripcio eorum in Registro rectoris manv eorum 3. Sic ego Georgius prefatus manv propria me subscripsi. Et ego Bartholomeus recognoscendo suprascriptam recognicionem, similiter manv propria me subscripsi 3.
- 2062. x February 1506. Malchiar de Dinkelspihel proposuit contra Georgium 5 de Legnicz, cantorem ad s. Mariam in Cracouia, quod rapuisset et traxisset eum de eclesia in presentia multorum hominum cum violencia et ignominia. Ex aduerso prefatus Georgius respondit, quod turbavit ei ordinem processionis suis pueris, alia, que dixit, non fuerunt ad propositum responsionis. Rector decreuit, quod rectores scolarum, sic et iste prenominatus Georgius, cantor ad s. Mariam, habeant posse 6 supra suos scolares et omnes inhabitantes scolas, exequendo in eis constituciones honestas in moribus et sciencys, in exteros autem, quia liberi sunt, sicut nihil iuris habent, ita nec eos violenter captiuent aut aliquibus probris et verbis obiurgent. In proposito peccavit Georgius de Legnicz, quia non suum scolarem violauit, et Malchiar predictus pecauit, quia scolares suos in processionem introduxit, sed introductio scolarium minoris est culpe, quam ignominia tractionis de eclesia, et prius debuit premitti monicio in tali casu et non violenta manuum iniectio. Quapropter secundum Statutum de violenta iniectione manuum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kaslin. <sup>2</sup> Regiomontanum. <sup>8</sup> Omnia commutationis hiemalis a. 1505/6 acta, inde a nro 2056 usque ad 2063, conscripta sunt in Codice nostro propriis manibus duorum notariorum, Matthaei de Boleslawice seu de Boleslawia polonicali et alterius non nominati (manu ipsius Miechowitae?). <sup>4</sup> 6. I 1506. <sup>5</sup> Libanum. <sup>6</sup> Sic!

dnus cantor ponat Vniuersitati pro pena 8 grossos et de cetero liberos non illibertet, sub pena 4 florenorum, scolasticos autem suos potenter regat¹ et eos vagari nec aliqua molesta facere permittat; Malchiar vero prefatus non inducat scolares in processionem, nec ipse aut sui scolares stent inter alios scolares, sed alibi ad partem, non prebendo occasionem invadendi se et suos, sub pena permissionis captiuandi eum et suos.

2063. Tercia Marcy. Mgr. Leonardus de Dobezieze, collegiatus maioris Collegy, proposuit contra Venceslaum Luban, studentem, quod ei teneretur duos florenos et viij grossos. Recognouit, sic esse, ipse Venceslaus. Rector ex confessatis prefixit terminum solucionis ad 4 septimanas, sub pena 1 fertonis.

Acta acticata coram Venerabili dno Bernardo de Cracouia de arcium et theologie dre, canonico eclesie collegiate s. Florici de Cracouia de

riani in Cleparz ac rectore Alme Vniuersitatis Studij generalis Cracouiensis, commutacione estiuali anno Dni 1506 5.

2065. Martis xvj Iunij<sup>6</sup>. Bartolomeus de Brathoschowicze diocesis Gneznensis, studens, ex vna et Honorabilis Albertus de Sandecz, arcium mgr., ex altera partibus personaltier constituti, in causa correctionis et suspicionis cuiusdam de certarum rerum ablacione, recognouerunt, talem inter se amicabiliter certorum hominum bonorum medio fecisse concordiam, quod videlicet prefatus mgr. Albertus, acceptis duobus sacerdotibus ac ministris Vniuersitatis ad homines et loca, coram et in quibus prefatum Bartolomeum, studentem, suspectum dixit, accedens, omnia reuocare et ipsum purgare, pro inflictis vero ex huiusmodi correctione wlneribus eidem Bartolomeo, studenti, tunicam nigram, in qua tunc erat, ipsumque, si et quando voluerit, gratis absque arra 7, magistris in promocione dari solita, ad gradum baccalariatus promoueri debet et se obligauit, petens, eandem amicabilem composicionem, inter ipsos factam, per dominum ratificari, approbare et decretum sue paternitatis interponere. Et dominus, quod fuerat iusticie, eandem concordiam approbauit et decretum interposuit. Presentibus ministris Vniuersitatis.

2066. I. Swidnicz, studens, recognouit, se teneri et debere sedecim grossos veri debiti Dorothee, scilicet Wanczlowa de platea Sutorum, quos soluere se obligauit infra vnum mensem, sub censuris. Presentibus ministris et familia.

Officio rectoris parochialis ad s. Mariam scholae functus est hoc tempore (a. 1505—1508, cf. nros 2042 et 2140) mgr. Martinus Belza de Cracovia.
 Vitreator.
 Episcopio.
 de suburbio Cracoviensi »Biskupie«.
 Actorum nri 2065—2076, Codicis pag. 709—715.
 In Codice »Martis xvj Maij (sic!) Iunij«.
 Sic!

- 2067. Saturni quatra Iuly. Honorabilis mgr. Simon de Premislia, cittatus ad instanciam Catherine, racione facta, xviij scotos ex decreto domini infra vnum mensem est, sub censuris, obligatus.
- 2068. Discretorum Iumteri, baccalarij, et Leonardj de Gdano in causa dominus vallatham 1 decem marcarum de securitate interposuit hinc inde. Presentibus familia et ministris.
- 2069. Veneris decima? (et Jovis 16) Iulij. Famate Kezarowa, ciuis Cracouiensis, ex vna et Discreti Gregorij, dispensatoris burse Ierusalem, partibus ex altera de et super certorum lignorum, per dispensatorem prefatum apud Cezar, virum ipsius, ut dicebatur, forisatorum et emptorum, nuper in audiencia domini deducta in causa, Marcus cum altero socio suo, vt dicebatur, iurati, recognouerunt ad interrogacionem dni rectoris, quod certa die antelapsa eosdem Marcum cum socio suo prefatos interrogabat, an ligna ipsa predicta deduci possent inferius, ipsis vero alternatim interrogantibus dispensatorem, si ligna ipsa emisset, dispensator respondit, quod ea soluere debet. Tandem addiderunt, lignorum partem posse absque magno labore inferius deduci. Que omnia dispensator stans et audiens confessus est, esse vera, et ea sic facta fuisse, vt dicti homines dicebant. Dominus vero audita huiusmodi confessione dispensatoris prefati, terminum ad concordandum ad adventum dni dris Martini 3 continuauit. Tandem vero dispensatore nihil faciente dicta Kezarowa pro iusticia fienda instabat die Iouis xvj mensis nominati 4 per Paulum, ministrum Vniuersitatis, vocato dispensatore. declarauit, ex quo dispensator prefatus confessus est publice coram iudicio nostro, ligna dno Kezar soluere se debuisse. Cum solueio habet se ad consequenciam precedentis fori, per nostrum decretum declaramus, ipsum dispensatorem ligna dno Kezar solui debere hinc ad tres dies, sub censuris. Presentibus ministris ef familia.
- 2070. (20 Julii). Cristi nomine inuocato, ipsum solum pre oculis habentes, pro tribunali sedentes in causa verbalium iniuriarum, inter Honorabiles Martinum de Szamotuli ex vna et Leonardum de Vysnka partibus ex altera coram nobis vertenti et mota, per hanc nostram diffinitiuam sentenciam, quam ex his, que in ipsa causa vidimus et cognouimus, ferimus in his scriptis, dicimus, decernimus et declaramus, ipsum mgrum Leonardum in hospicium venientem ipsi mgro Martino conuiciasse eumque verbis multis et inhonestis scandalosisque obiurgasse et vituperasse, ideo ipsum in penis Statutorum Vniuersitatis nec non ad purgandum petendum et dicta faciendum nostris censuris eclesiasticis astringimus et artamus et dicta faciendum nostris censuris eclesiasticis astringimus et artamus est pronunciata hec sentencia diffinitiua die Lune xx Iulij in presentia Honorabilis mgri Leonardi, cittati ad hoc fieri videndum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> In Codice >nona«. <sup>8</sup> Lysy de Cracovia? <sup>4</sup> 16. VII. <sup>5</sup> Wisnecensem.

- 2071. Die Lune tercia mensis Augusti. In causa dnorum Gregorij de Odra, arcium baccalarij, ab vna et Iohannis de Frangffordia, similiter arcium bacc., ab altera partibus, occasione annuli certjaurei, per dictum dnum Gregorium Iohanni Groff de Crosna creditjac tandem sine voluntate eiusdem Gregorij per prefatum Iohannem de Crosna ipsi Iohanni de Ffrangffordia in vndecim florenis invadiati, prefati Gregorius et Iohannes, bacc., inter se talem fecerunt concordiam, quod dictus Iohannes de Ffrangffordia annulum prefatum Gregorio restituit, et nichilominus libros quatuor in vim satisfactionis per Iohannem de Crosna ipsi Iohanni, bacc., fiende reposuit vsque ad satisfactionem per Iohannem de Crosna ipsi Iohanni de Ffrangffordia de vndecim florenis prefatis. Presentibus seruis Vniuersitatis.
- 2072. Die vndecima Septembris. Inter Mathiam de Blonije, studentem, ex vna et Iohannem de Coczijoranij ab altera partibus in causa, occasione duorum librorum, per ipsum Mathiam de Blonije cuidam Venceslao Lithvano in duodecim grossis invadiatorum et tandem per eundem Venceslaum prefato Iohanni in viginti grossis similiter invadiatorum, dnus rector auditis hinc inde propositis et responsis probacionibusque varijs desuper adhibitis, decreuit, quod prefatus Iohannes receptis ab ipso Mathia grossis vigintj, restituere debet libros prefatos, prout et restituit Mathie prefato de Blonije. Presentibus servis Vniuersitatis.
- 2073. Die, quo supra. Mathias de Czechanow, studens, evincendo Paulum de Szijeclykij <sup>1</sup>, scolarem in Cracouia vagantem et ad ipsum Mathiam respectum habentem, cauit pro eodem, quod nemini aliqua peramplius faciet impedimenta, sed pacifice viuere curabit, quod si secus factum fuerit, ipse Mathias ipsum coram dno rectore statuere debet sub penis, in Statutis Vniuersitatis contentis, alias per dnum rectorem arbitrandis, ad quod ipse Mathias se sponte et libere submisit. Presentibus Venerabili dno Nicolao de Caprzijwnijcza, decretorum dre, et Paulo, servo Vniuersitatis, testibus.
- 2074. (17 Septembris). Xristi nomine invocato et ipsum solum pre oculis habentes, pro tribunali sedentes, de iurisperitorum consilio in causa, inter Venerabilem mgrum Iohannem de Noszkow, rectorem scolarum ad Omnes ss. in Cracouia, ab vna et Honorabilem Albertum de Grodzyszko, arcium baccalarium, ab altera partibus coram nobis vertenti, ex his, que in eadem causa vidimus et cognovimus, per hane nostram diffinitiuam sentenciam, quam ferimus in his scriptis, dicimus, pronunciamus, decernimus declaramusque, prefatum Albertum de Grodzyszko certo die prefatum mgrum Iohannem de Noszkow turpiter wlnerasse in eumque manus violentas iniecisse et ob hoc eidem mgro Iohanni iniuriam intulisse indebite, illicite et iniuste, taliaque sibi facere non licuisse neque licere, et propterea ipsum Albertum, bacc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Noskowski, expost drem et prof. medicinae.

prefatum, ad satisfaciendum pro medicina et expensis, per ipsum mgrum propterea factis, videlicet in quindecim florenis, per triginta grossos polonicales in quemlibet computando, ipsi mgro Iohanni cogendum, compellendum et condemnandum fore et esse, ac penam, in Statutis Vniuersitatis contentam et expressam, videlicet vnius sexagene, Vniuersitati dandam et persoluendam, nec non ad satisfactionem deprecatoriam et humilem coram illis, coram quibus dictum mgrum infamare compertus est, et in loco eodem faciendam, prout cogimus, compellimus et condemnamus, et in litis expensis similiter condemnamus, quarum taxacionem nobis in pasterum reservamus. Lecta et lata ac in scriptis pronunciata est hec nostra sentencia diffinitiua per nos Bernardum de Cracouia, s. theologie professorem, canonicum eclesie collegiate s. Ffloriani ac rectorem Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, instante prefato mgro Iohanne de Noszkow, in presencia dicti Alberti de Grodzyszko, ex aduerso principalis, ad hoc per serwm Vniuersitatis, ut moris est, de mandato nostro citatj, die decima septima mensis Septembris anno Dni 1506. Presentibus ibidem Vener. mgro Nicolao i de Cracouia, bacc. s. theologie, collegiato Collegij maioris, Nicolao de Gelczew et Iohanne Glovaczkj, testibus circa premissa.

- 2075. Die vicesima quarta mensis Septembris. Dominus instante mgro Iohanne de Noszkow, rectore scolarum ad Omnes ss., et de comminacionibus dnum Albertum de Grodzyssko, arcium baccalarium, accusante, de pace inter partes prefatas habenda penam centum florenorum vallauit, ipsis partibus presentibus et penam ipsam suscipientibus et approbantibus. Presentibus servis Vniuersitatis etc. Et partibus ipsis presentibus, instante mgro Iohanne prefato, dominus sentenciam, proprius latam², debite execucioni demandauit. Presentibus, quibus supra.
- 2076. Die Martis tredecima mensis Octobris. Dnus Albertus de Grodzijszko, arcium liberalium baccalarius, parendo sentencie suprascripte<sup>2</sup>, ad extenuacionem summe quindecim florenorum dedit realiterque et cum effectu reposuit quinque florenos in manus mgri Iohannis de Noszkow, quos idem mgr. tulit et recepit, ac de eisdem ipsum bacc. quittauit. Tres vero alios florenos infra quindenam ad soluendum se obligauit, ac deinde quatuor florenos similes pro festo Natiuitatis Dni proxime futuro<sup>3</sup>, et residuitatem ad Carnis privium sese immediate sequentem<sup>4</sup> similiter soluere se summisit et obligauit, sub censuris eclesiasticis. Presentibus ibidem seruis Vniuersitatis et alijs plurimis testibus fide dignis<sup>5</sup>.

¹ Mikosz. ² Cf. nrum 2074. ³ In Codice »futurum«! ⁴ 17. II 1507. ⁵ Ad calcem nri 2076 alia manu adscriptum: »Die Saturni septima Nouembris. Dnus Albertus Grodzyczky, arcium liberalium bacc., parendo sentencie suprascripte, ad extenuacionem quindecim florenorum dedit realiter et cum effectu reposuit tres florenos in manus mgri Iohannis de Noszkow, quos idem mgr. ab actis tulit et recepit, quos debuit in quindena reponere, quemadmodum obligacio superior sonat, de predictis tribus florenis idem mgr. Noskowsky Albertum Grodzycky quitabit«.

Acta acticata coram Venerabili dno Bernardo de Cracouia, arcium et theologie dre, canonico eclesie collegiate s. Ffloriani in Cleparz ac rectore Alme Vniuersitatis Study generalis Cracoviensis, commutacione hyemali rectoratus secundi anno Dni 1506 (—1507)!

- 2078. Die vero Lune xix mensis Octobris anno, quo supra. Benedictus de Varadino, Henricus de Korlathfalwa, Iohannes de Gyengyes, Iohannes de Vath, Dominicus de Karansebes, ob non paricionem mandati, per dnum rectorem decreti, videlicet in electione senioratus burse Vngarorum, vnusquisque eorum extat in vno floreno vngaricalj condempnatus, et quilibet eorum ad Sabbatum proximum<sup>2</sup>, sub censuris eclesiasticis, dno rectorj penam per vnum florenum vngaricalem reponet. Et ibidem per Stanislaum, sapienciam, sunt moniti.
- 2079. Anno, quo supra, die vero Lune xix mensis Octobris. Ioannes Prutenus, ad instanciam Anne Schosnijna ob non paricionem terminj, pronunciatus contumax.
- 2080. Die Saturni vij Nouembris. Mgri Iohannis Noszkowszky ab vna et Alberti Grodzyczky, arcium baccalary, ex altera partibus, dnus rector penam inter partes predictas valauit triginta florenorum occasione derogacionis sentencie diffinitiue, superius scripte <sup>3</sup>. Si et in quantum idem mgr. Noszkowsky in Albertum predictum probauerit, idem Albertus condempnabitur in triginta florenos, medietatem parti et aliam medietatem rectorj, et contra si eciam idem mgr. contradixerit sentencie predicte uel derogauerit Alberto predicto aliquibus verbis derogatorys, in simili pena condempnabitur.
- 2081. Die Martis x Nouembris. Venerabilium dnorum drum, Constancy<sup>4</sup>, ab vna et Ioannis Siculi ex altera partibus in causa, interloquendo decernimus, quatinus dictus dr. Siculus Silvius libello prefati dni Constancy, medicine dris, dato, non obstantibus ipsius Ioannis Siculj excepcionibus, quas repelimus, respondeat, expensas ad finem litis reseruando. Anno et die, quo supra, lecta et pronunciata per dnum locumtenentem in presencia principalis, per Stanislaum, sapienciam, ad id cittati<sup>5</sup>. Quantum vero ad alia contenta cittacionis, videlicet ad videndum et audiendum ipsum Siculum excomunicarj ob non paricionem monicionis etc., dominus vsque ad aduentum dni rectoris distulit.
- 2082. Mgri Leonardi<sup>6</sup>, decani<sup>7</sup>, ab vna et Laurencij Lwowko, arcium baccalary, partibus ex altera in causa, dominus instante Lau-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nri 2078—2118, Codicis pag. 716—727. <sup>2</sup> 24. X. <sup>8</sup> Cf. nrum 2076. <sup>4</sup> Bononiensis. <sup>5</sup> In Cod. \*cittatum\*, <sup>6</sup> Vitreatoris de Dopczyce. <sup>7</sup> facultatis artium.

rencio Lwowko, arcium bacc., testes pro parte prefati dni decani inductos publicauit et copias terminumque dicendi contra hine ad octauam eidem bacc. cittato prefigendo¹ decreuit. Presentibus sapiencys.

- 2083. Die Saturni xiiij Nouembris. Leonardus de Iedano<sup>2</sup>, personaliter constitutus, obligatus se<sup>1</sup>, soluere Marco, barbitonsorj, medium florenum in quindena. Per Stanislaum, sapienciam, ibidem est monitus.
- 2084. Anno, quo supra, die Saturni xiiij Nouembris. Ioannes de Crosna obligauit se soluere octo grossos Helene de suborbio castrensi in tribus septimanis. Et ibidem per Paulum, sapienciam, monitus.
- 2085. Caspar de Nisa ad instanciam Ioannis Swap 1, pronunciatus contumax.
- 2086. Ambrosius Grabyensky ad instanciam mgrj Valentini<sup>4</sup>, rectoris scole in castro<sup>5</sup>, absolutus per dominum ab instancia.
- 2087. Die Iouis xix mensis Nouembris. Bartholomeus de Cleparz, arcium baccalarius, docebit, quod Alexius de Zalyesche, scolaris, veniebat libere, sponte ad resumpcionem suam, hinc ad primam iuris.
- 2088. Die Saturni xxj mensis Nouembris. Albertus de Snijna recognouit et confessus est, se recepisse de camera, in qua dormivit, subductam inigrj colloris de satin et linteamen Anne Snopkowna. Et ibidem idem Albertus debet docere ad primam iuris de censuris, in predictam Annam a iudice ordinario fulminatis. De securitate predictarum parcium dominus penam valauit hinc inde viginti marcarum.
- 2089. Die Iouis tercia Decembris. Martini de Gdano ex vna, Heliaschova Iudea de Tharnov partibus ex altera terminus continuatur hinc ad octauam, et ibidem idem Martinus faciet diligenciam statuere Nicolaum de Mijsna<sup>1</sup>, qui argenteum florenum Iudee dedit.
- 2090. Cristi nomine invocato et ipsum solum pre oculis habentes, ex his, que vidimus in causa coram nobis per Venerabilem dnum mgrum Leonardum <sup>7</sup> de Dopschicze, arcium facultatis decanum, ab vna et Laurencium de Lwowko, arcium baccalarium, ab altera partibus mota <sup>8</sup>, dicimus, pronunciamus et decernimus, ipsum bacc. dictum dnum decanum, publice in actu suo circa reservacionem Statutorum baccalariorum presidentem, plurimum lesisse et in ordine suo et honestate turbasse et dehonestasse etiam, que sibj facere non licuisse neque licere,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> = Gedano. <sup>3</sup> de Stradomia? de Piscaria? <sup>4</sup> Sandomiritae. <sup>5</sup> Cracoviensi. <sup>6</sup> In Codice lintiamens. <sup>7</sup> Vitreatorem. <sup>8</sup> Cf. nrum 2082.

- et ob hoc ipsum bacc. decernimus iuxta Statuta Vniuersitatis in decem marcis puniendum, prout et punimus per presentes. Et nichilominus dictum bacc. prefato dno decano in similj convocacione ad satisfaciendum verbis deprecatorys fore cogendum, prout cogimus, censura eclesiastica mediante. Lecta et lata ac in his scriptis est pronunciata hec sentencia diffinitiua die Iouis tercia mensis Decembris. Presentibus sapiencijs.
- 2091. Margarethe de Strezow ad instanciam Paulus, sapiencia, retulit, se Honorabilem baccalarium Rigaszka ad sabbatinum diem proximum cittasse terminumque post festum s. Barbare 1 assignauisse.
- 2092. Alberti de Lukow ad instanciam Paulus, sapiencia, retulit, se Discretum baccalarium Rigaska ad Sabatum proximum post festum s. Barbare i cittasse.
- 2093. Die Saturni quinta Decembris. Albertj de Snijna ad instanciam Honesta Anna Snopkowna occasione vnius marce, in mutuum per predictum Albertum Anne date, ex decreto domini se iuramento corporalj expurgauit.
- 2094. Albertus de Snijna certorum excessuum occasione soluet tres florenos in mediantibus dno rectorj hinc ad octauam. Et ibidem per Paulum, sapienciam, est monitus.
- 2095. Die Saturni xij Decembris. Egregy viri dni Constancy<sup>2</sup> ad libellum conuencionalem dnus Iohannes Siculus, similiter prefatus Constancius ad reconuencionalem dicti Siculj, animo et intencione litem contestandj hinc inde negarunt narrata, prout narrantur, et dixerunt, petita fierj non debere. Et datur ad probandum uel deferendum.
- 2096. (30 Decembris). Feria quarta ante Circumcisionis Dni. Dorothee Bijernathova et Bernardo, ipsius Dorothee marito, ex vna et Discretis Paulo, Valentino, Thome<sup>3</sup>, Wolwgango, studentibus, ad predictam Dorotheam manentibus, ex altera partibus de securitate vite, dominus penam valauit triginta florenorum et penam <sup>4</sup> carceris hinc inde ita tamen, quod nec verbo aut facto partes predicte se inquietent et infestent.
- 2097. Thomas de Coloszwar Honeste Dorothee ad instanciam pronunciatus contumax.
- 2098. Orta causa occasione damni et certarum iniuriarum infamie, coram Reuerendo patre dno Bernardo de Cracouia, rectore Vniuersitatis Cracouiensis, inter Discretos Albertum Squarszky ex vna et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 5. XII. <sup>2</sup> Bononiensis, dris medicinae. <sup>3</sup> Kolosvarensi? <sup>4</sup> In Codice »pena«.

Albertum Postruszkij parte ex altera vertente et mota, et vt lites longe et dilaciones controuersieque qualescunque sopirentur et pacificarentur, prefatus dnus rector, facta amicabili composicione et concordia inter eos, vallauit penam decem marcarum, vt vnus alium nec verbo nec nutu seu alias quocunque modo impediret, sub pena prefatarum decem marcarum, quod si vnus contra alium se iniecerit verbo siue alio quocunque actu, extunc prefatas decem marcas, contra quem fuit sufficiens probacio, dno rectori sub pena irremissibili persoluere debebit. Coram me mgro Stanislao<sup>1</sup> de Cazmiria, notario publico, et presentibus dnis testibus et familia domini.

- 2099. Die Saturni nona mensis Ianuary anno Dni 1507 coram supradicto dno rectore. Venerabilis mgr. Michael de Olsna, collegiatus minoris Collegij, fideiussit pro Discreto Iohanne de Bruna de parendo iuri et soluendo iudicato vsque ad decissionem litis sub penis, in Statutis contentis aut per ipsum dnum rectorem et suos consiliarios arbitrantis et invenientis 3.
- 2100. Die Lune xviij Ianuarij. Venerabilis mgr. Bartolomeus 4 de Brega pro dno Ioanne de Gora, studente, cauit et fideiussit tres florenos, racione pene transgressionis mandati hinc et octo dies soluendos, sub censuris.
- 2101. Quarta mensis Februarij. Petrus de Hornok 5, in hospicio retro bursam Ierusalem morans, pro quo fideiusserat ad statuendum mgr. Iohannes Nagoltius 6, senior burse pauperum, in terminoque huiusmodi ipsum statuendo, dnus rector in ipsum mandatum extendit, vt in carcerem propter deportacionem armorum introduceretur. Prefatusque Petrus vadens carcerem, pecyt veniam, et dominus visa huiusmodi peticione, ipsi penam carceris mutauit, et vnum florenum infra vnum diem naturalem pro huiusmodi pena dare decreuit, et interim mgr. Iohannes, senior, de huiusmodi caucione non erit eliberatus, donec satisfecerit prefate pene. Coram me notario publico et familia domini.
- 2102. Venerabilium dnorum drum, Constancij de Bononia ex vna et Ioannis Sicculi partibus ex altera, occasione certarum iniuriarum in causa, Stanislaus, bedellus, retulit ad acta presencia, se cittasse ad diem hodiernam et horam xiiij Nobiles et Discretos dnos, Ioannem Volski, Ioannem Chogeinski, Petrum Kriczki, Paulum Dobrzichowski, baccalarios et studentes, nec non Vener. dnum Stanislaum, des et llikusch, arcium mgrum, collegiatum maioris Collegy artistatum, testes ad perhibendum testimonium veritati, nec non Vener. dnum Ioannem Sicculum ad dandum interragatoria, si que voluerit. Qui quidem testes supradicti in presencia dicti dni Ioannis Sicculi corporale ad sacrosancta Dei Ewangelia de veritate dicenda prestiterunt iuramentum, protestantes

Bargiel. Sternberg. Sic! Stenus paterno nomine nuncupatus. Nornok ? de Nagolt. Pagolt. Stenus paterno nomine nuncupatus. Special dictum.

de dandis interrogatorijs. Et in instanti dictus dr. Constancius repetiuit et pro repetitis habere voluit omnia iura et scripturas, per eum in hac causa proprius producta, in quantum faciunt pro se et contra aduersam partem, ipsius vero partis aduerse iura et scripturas in iudicio producta, in quantum contra ipsum Constancium faciunt, impugnauit et eis verbo generaliter contradixit. Presentibus bedellis.

- 2103¹. Die Iouis vndecima mensis Februarij anno Dni 1507. Ego Petrus de Horw², studens Alme³ Vniuersitatis Cracouiensis, gratus et contentus existens de beniuolencia et absolucione Reuerendi patrjs dni rectoris modernj a quibusdam excessibus meis, contra priuilegia et Statuta ac speciale mandatum dictj dni rectoris factis et perpetratis, promitto et spontania⁴ mea voluntate per hec manus mea⁴ scripta me obligo, omnium quoquocunque modo factorum contra me in vim
  correctionis obliuistj⁴ et Vniuersitatem ipsam in eaque existentes personas iuxta iuramentum meum, perprius factum, promouerj. In presencia Venerabilium mgrorum Iohannis de Nagoldt et Iohannis de Lesthnicza, s. thelogie⁴ baccalarij formatj, et mgri Valentinij de Santimeria⁴.
- 2104. Iouis xj Februarij. Ioannes Szvab, pauco cellarij sub domo dni Valdek, Honorabilem dnum Laurencium de Abramouicze in verum, certum et legittimum procuratorem omnium causarum, quas habet vel habiturus est cum omnibus personis status condicionisque cuiuslibet sexus vtriusque constituit et signanter cause, quam habet et habiturus est cum Discreto Egidio de Opaua, arcium baccalario, ad agendum et defendendum, iurandum de calumnia, cum omnibus clausulis et punctis rathihabicionis, vt est moris. Presentibus bedellis.
- 2105. Egidius de Opaua, arcium baccalarius, ad instanciam Ioannis Szvab<sup>5</sup>, pauconis sub domo Valdek, pronunciatur contumax. Presentibus.
- 2106. Veneris xij Februarij<sup>6</sup>. Venerabiles dni Martinus<sup>7</sup> de Tarnoviecz et Iacobus<sup>8</sup> de Islza, arcium mgri et fiscarij facultatis arcium, res omnes Vener. olim mgri Ioannis de Glogouia, nocte proxime preterita vita functi, in decem florenis et sex grossis, quos facultati a promocione certorum baccalariorum et mgrorum iuxta rittum et consuetudinem Vniuersitatis tenetur, arestauerunt. Presentibus mgro Michaele Parisiensi, theologie dre, et Stanislao Piskorz.
- 2107. Stanislaus, bedellus, retulit, se cittasse Venerabilem dnum Franciscum de Leopoli, arcium mgrum, ad instanciam Discreti Petri de Prochnik, arcium baccalarij. Vener. dnus Franciscus de Leopoli, arcium, mgr., ad acta personaliter presencia constitutus, recognouit, se

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nrus 2103 propria manu studentis Petri scriptus esse videtur. <sup>2</sup> >Horw«, sic!, cf. nrum 2101. <sup>3</sup> In Codice >Alma«. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> In Codice >Szab«. <sup>6</sup> In margine alia manu: >Post Scolastice (= 10. II) prima«, sic! <sup>7</sup> Kułap. <sup>8</sup> Senior,

tenerj et debere Discreto Petro de Prochnik, arcium bacc., nouem florenos in moneta, in quemlibet per mediam sexagenam computando, racione calicis, quem idem bacc. apud eundem mgrum deposuerat, quos soluere hinc et duas septimanas post festum Pasce proxime venturum se obligauit, sub censuris eclesiasticis. Et in continenti per Stanislaum, bedellum, est monitus. Presentibus mgris Stanislao<sup>2</sup> de Cazimiria et Martino<sup>3</sup> de Ilkusch ac bedellis<sup>4</sup>.

- 2108. Saturni vigesima Februarij. Valentinus de Olomuncz, arcium baccalarius, pro se et Georgio de Olomuncz ex confessatis, racione certe victure, Famato Andree Bijalcouicz de Cracouia duos florenos in moneta et sex grossos ex decreto domini hinc ad quindenam sub censuris soluet. Et in continenti per Paulum, bedellum, est monitus. Presentibus bedellis.
- 2109. Lune vigesima secunda Februarij. Famatus dnus Nicolaus Harnesti<sup>5</sup>, consul Leopoliensis, pater olim Nicolai Harnesthi, nostri studentis, Venerabilem dnum Ioannem de Lesznicza, collegiatum maioris Collegij, constituit, creauit, ordinauit et deputauit suum verum, legittimum ac certum procuratorem in omnibus suis causis, quas habet vel habiturus est cum personis sexus vtriusque condicionisque cuiuslibet rerum qualiumcunque occasione coram Reuerendo patre dno rectore et signanter in causa et causis, quas habet vel habiturus est cum Vener. mgro Simone de Premislia occasione certe obligacionis summe peccuniarie, in actis presentibus obligate, ad agendum et defendendum, de calumnia iurandum, nec non ad omnes et singulos actus et terminos iudiciarios ac sentencias interlocutorias et diffinitiuam, nec non appellandum et generaliter omnia et singula faciendum, que verus et legittimus procurator facere debet et tenetur, cum omnibus clausulis ratihabicionis et iudicati solucionem 6 in forma iuris plenissima, ut est iuris.
- 2110. Albertus de Grodzisko, arcium baccalarius, pretextu sentencie, contra ipsum et pro parte Venerabilis dni Ioannis de Noszkow, arcium mgri, per dominum late 7, residuos tres florenos ad racionem quindecim florenorum ipsi mgro Ioanni ad acta presencia realiter et cum effectu soluit et in manus ipsius mgri Ioannis reposuit, de quibus ipsum bacc. mgr. prefatus ac de omnibus in solidum quindecim florenis quiettauit et quiettat, recognoscens, totaliter sibi in vim emende ipsius bacc. non pro vulneribus aut sui efusionem sanguinis, sed pro medicinis de prefatis xv florenis satisfaccionem exhibuisse, quarum quidem peccuniarum magnam partem, que vltra medicine solucionem se extendebat, in presencia domini et testium ac notary infrascriptorum inter famulos Vniuersitatis larga manv distribuit. Nihilominus tamen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 4. IV. <sup>2</sup> Bargiel. <sup>8</sup> Biem. <sup>4</sup> In margine alia manu additum: <sup>2</sup> Die Iouis xv Aprilis actor reo iuxta obligacionem superius scriptam satisfecit et quittatur. Presentibus seruis Vniuersitatis et alys«. <sup>5</sup> = Ernesti. <sup>6</sup> Sic! <sup>7</sup> Cf. nrum 2080.

dominus consulere intendens de vite vtriusque securitate, ipsas inter partes penam centum florenorum vallauit, irremissibiliter soluendam, si quis eorum per se verbo, facto aut quouismodo alio vel per subintroductas personas alterum oblocutus fuerit, inhonestauerit vel inquietauerit seu comminatus fuerit, probacione ad id legittima accedente. Presentibus Vener. dnis mgris Stanislao de Ilkusch, collegiato et canonico s. Floriani, Simone de Szerbcz<sup>1</sup>, collegiatis maioris Collegij, et Michaele de Stobnicza, studente, testibus ad premissa.

- 2111. Martis xxiij Februarij. Bartolomeus de Wratislauia, studens, confessos quatuordecim grossos ex decreto domini Honeste Anne Szosznina hinc et quindenam soluet, sub censuris. Et in continenti per Stanislaum, ministrum, est monitus pro premissis. Presentibus.
- 2112. Martis ix Marcij. Martinus de Kauno, studens, Discretum Thomam de Cauno, baccalarium, in suum verum et legittimum constituit procuratorem ad agendum et defendendum in et contra Discretum Nicolaum, bacc. de Cauno, et contra quamlibet aliam personam etc., cum omnibus clausulis ratihabicionis in forma plenissima, cum potestate substituendi et iuramenta quelibet necessaria prestandum, vt est iuris.
- 2113. Mercurij x Marcij. Valentinus de Olomucz, arcium baccalarius, parendo decreto domini, duos florenos in moneta, quos racione victure Andree Byalcouicz de Cracouia soluere se obligauit in actis presentibus, ad acta eadem reposuit. Et nihilominus coram domino allegauit, quomodo dictus Andreas patrj eiusdem bacc. in certis summis obligatur, petens, eosdem duos florenos racione huius debiti in aresto reponi. Dominus vero nolens partibus in aliquo preiudicium facere, decreuit, quod prefatus Valentinus ad primam iuris post Conductum Pasce probet, prefatum Andream patri ipsius obligari, et interim ad tempus prefatum dictos duos florenos in aresto poni, et arestauit. Presentibus etc. 3.
- 2114. Veneris decima nona Marcy. Venerabilis ac Egregy viri, dni Constancij<sup>4</sup>, arcium ac medicine dris, ex vna et Ioannis Siculi<sup>5</sup> partibus ex altera in causa dominus attento, quod huiusmodi causa, inter eos dudum mota<sup>6</sup>, diucius ac vltra solitum protendebatur et hucusque sine effectu protrahitur, volens eidem negocio et cause finem imponere, ex suo iudiciali officio prefato Vener. dno Ioanni Siculo, dri, terminum peremtorium pro inducendis testibus ad probandum reconuencionalem ipsius, vt dicebatur, dudum ad acta productum, pro omnibus dilacionibus hinc ad terciam iuris alias ad octauam prefixit et limita-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sieprcio de Sieprc. <sup>2</sup> post 11. IV. <sup>3</sup> In margine nri 2113 alia manu adscriptum: »Anno Dni 1508 die Lune tercia mensis Aprilis, Prefatus actor realiter et cum effectu duos florenos a prefato dre Bernardo, olim rectore, recepit In presencia Stanislaj, sapiencie, Ioannis Praijszer (=- Prutheni) de Gdano et Iacobi de Crosna«. <sup>4</sup> Bononiensis. <sup>5</sup> Silvii. <sup>6</sup> Cf. nros 2081 et sqq.

uit, alias in defectu probacionis ad vlteriora procedendum mandauit. In presencia Vener. dni Ioannis Siculi et Alberti, procuratoris audientis et de grauamine et appellando protestantis. Presentibus.

- 2115. Venerabilium dnorum, quorum supra, in causa Ioannes Baptista cittatus, iurauit in forma super sacrosancta Ewangelia etc. pro parte Ioannis Siculi in presencia ex aduerso principalis, ad hoc cittati, protestantis de dandis interrogatorijs et testibus non audiendis etc. Presentibus.
- 2116. Martis xxiij Marcij. Nobilis Petrus Sulimowskj, studens, recognouit, Honeste Anne Pawlowa, in domo Czyolkowa in platea s. Anne manenti, se teneri et deberi¹ racione expensarum et locacionis camere² cantaros duos magnos, quos ipsa Anna apud se tenet, eidem dno Petro bene notos, et amphoram butiri³ olei⁴ bonam et maiorem, quam inter se credebant, et fertonem pecuniarum⁵ aut horum walorem, iuxta taxacionem arbitrorum bonorum, pro festo s. Alberti proxime venturo 6 sine quauis dilacione et excepcione, sub censuris, se soluturum, fertonem vero racione locacionis seu conductionis camere 7 ad festum Pasce 8. Presentibus. Est monitus per Paulum, sapienciam.
- 217. Mathias Pogorzelski, studens, soluet Honeste Anne Pawlowa de platea s. Anne florenum cum  $6^{1}/_{2}$  grossis hinc ad Conductum Pasce 9, ex confessatis, sub censuris. Presentibus bedellis. Sunt moniti 1 per Paulum, sapienciam.
- 2118. Sabbati xvij Aprilis. Dnus rector instante dno Constancijo 10, arcium et medicine dre, in causa, inter ipsum Constancium, actorem, ex vna et dnum Siculum Siluium, aduersarium, ad hoc specialiter per Stanislaum, seruum Vniuersitatis, iuxta consuetudinem ad horam duodecimam diey hodierne cittatum, partibus ex altera, conclusit et pro concluso habuit in contumaciam dicti Siluij Siculi. Presentibus ibidem Venerabili et Discretis Ioanne de Leschnijcza, arcium liberalium mgro, s. theologie baccalario formato, Ioanne Pyekarskij et Iacobo de Crosna et alijs quam pluribus fide dignis, ad premissa testibus, ac me Petro Bartholomei de Cracouia, notario publico et huius actus scriba.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> >et locacionis camere deletum. <sup>3</sup> >butiri deletum. <sup>4</sup> >olei insuperscriptum. <sup>5</sup> >et fertonem pecuniarum deletum. <sup>6</sup> 28. IV. <sup>7</sup> In Codice >cameri . <sup>8</sup> 4. IV. <sup>9</sup> 11. IV. <sup>10</sup> Bononiensi.

Acta acticata coram Magnifico ac Egregio viro dno Iohanne', arcium et medicine dre, protunc proconsule Cracouiensi ac rectore Alme Vniuersitatis Cracouiensis generalis Studij, pro commutacione estiuali anno Dni 1507.

- 2120. Die Martis xj Maij. Paulus, serws Vniuersitatis, retulit, se citasse Valentinum de Olomuncz, arcium baccalarium, ad instanciam Andree Byalkovicz de Cracouia, qui Valentinus comparens in termino hodierne diej, impediendo peticionem predicti Andree petiuit, petita admitti non deberj. Et dominus predictam causam ad Sabbatum proximum 4 continuarj decreuit. Presentibus etc.
- 2121. (12 Junii). Die Saturnj proxima post octaus Corporis Xristi. Discreti Iohannes de Nissa et Nicolaus de Wratislavia, ad acta presencia constituti personaliter, baccalarij, recognouerunt, talem composicionem inter eos habitam et factam per Venerabilem ac Egregium dnum Paulum de Zaklyczyn 5, cui per dnum rectorem tanquam arbitratorj et mediatorj inter easdem partes causa commissa fuit, prout coram prefato rectore littes habebant pro quibusdam litteris missibilibus, quos taliter concordauit. Imprimis mortificauit omnes littes et controuersias ac quascunque impensas, occasione predictarum litterarum factas per eos et quomodolibet habitas ita tamen, quod peramplius esse 6 debent in pace et quod nec verbo neque facto vnus alterum occasione premissorum innovare debet, sed perpetuum silencium habere debent, pro quibus impensis, occasione premissorum per predictum Iohannem factis, predictus Nicolaus, bacc., eidem Iohanni reposuit apud dnum Paulum, predictum arbitrum arbitratorem, duos florenos. Quam quidem concordiam sine amicabilem composicionem ipse partes ratham atque firmam habere promiserunt, et se sub vadio mille ducatorum submisserunt, predicte concordie in nullo contraire, sed eam inviolabiliter obseruare et tenere se submiserunt, sub predicto vadio alias pena vallata mille ducatorum. Presentibus ibidem Discretis dnis Mathia de Wyelvnij et Andrea de Yeschowa, studentibus Vniuersitatis Cracouiensis, testibus circa premissa vocatis et rogatis, et familia domini.
  - 2122. Saturni xij Iunij. In causa Andree de Cracouia, Byalkovicz nunccupati<sup>8</sup>, ex vna et Valentini de Olomuncz, arcium baccalarij, vertenti occasione duorum florenorum coram dno Bernardo<sup>9</sup> de Cracouia, antecessore <sup>10</sup>, qui decreuit duos florenos et sex grossos predicto Andree per eundem Valentinum reponi et soluere per duas septimanas.

¹ Regulis de Reguly. ² In Codice >dris, protunc proconsulis Cracouiensis <. ² Actorum nri 2120—2128, Codicis pag. 728—730. ⁴ 15. V. ˚ >Zakliczyu < Veresimiliter erronee pro >Zakliczów <. ˚ In Codice >essent <. ⁻ Sic! ˚ In Codice >nunccupato <. ˚ Episcopio. ¹ o rectore, cf. nrum 2113.

Qui bace. parendo decreto domini, dictos duos florenos ad acta reposuit et in continenti ipsas peccunias in arestum posuit, asserrens, dictum Andream in quibusdam summis peccuniarys patri suo fore obligatum, quod debitum probare debuit prima iuris post Conductum Pasce 1 ex decreto domini, adueniente vero termino probacionis dictum debitum non probauit et usque nunc probare non curauit. Tandem nos reuisis actis instanteque predicto Andrea, predictos duos florenos decernimus fore dandos, arestum antecessoris nostri relaxando, et recipiendos adiudicamus predicto Andree. Et nihilominus predicto bace. cum dicto Andrea 2 actionem reseruamus. Presentibus seruis domini, ut in actis.

2123. Saturni xxvj Ivnij. Ioannes de Brunna, studens Vniuersitatis Cracouiensis, citatus ad instanciam Victorinj de Kromnovia<sup>3</sup>, baccalarij arcium liberalium, pro triginta et duobus grossis certj debitj, qui recognouit eidem debere et tenerj. Et dominus decreuit, infra hinc ad vnum mensem soluendos. Et in continentj monitus est per Paulum, seruum Vniuersitatis, sub pena excommunicacionis.

Die Saturni xxvj Ivnij. Vertente causa et mota inter Honorabiles viros, mgrum Martinum de Lijeszeijszko, pauperum burse seniorem, parte ex vna actorem, et mgrum Nicolaum de Thulijschkowf', parte ex altera reum, occasione rixarum et infamacionum, per prefatum mgrum Nicolaum cum suis coadiutoribus ipsi mgro Martino predicto illatas 4 et inferri aliquo modo coram provisore burse philosophorum, olim Venerabili viro mgro Iohanne de Glogowija, ac eciam tota communitate burse predicte propositas 4 et minus iuste contra eum concitatas pro quibusdam penis ex inhabitantibus bursam philosophorum, per mgrum Martinum, tunc temporis burse predicte seniorem, secundum consuetudinum in eadem bursa ab eodem preuentam et tentam 4, sic recollectis et acceptis et de eis racionem factis, Vener. vir mgr. Stanislaus Bijel, s. theologie professor, tunc vicerector existens, attento hoc et perspecto, quod ipse mgr. Martinus fuit et est ab huiusmodi infamia immvnis et innoxius, decreuit: Primo iuridice ipsum mgrum Martinum ab huiusmodj iniurijs et iniustis infamacionibus esse liberum, immvnem et absolutum. Et tandem has predictas partes amicabiliter inter se vnum alterj reconciliando composuit. Nichilominus tamen, ne in posterum aliquid deterius ex hac causa contingat, penam vallatam centum florenorum, cuius medietas parti tenenti, altera vero dno rectorj vel ad vsus proprios vel Vniuersitatis conuertenda cadet, interposuit et vallauit realiter et cum effectu, vt vnus alterum in hac causa iam perpetuo non vexaret. Quod si quis ex predictis partibus fecerit et de hoc conuictus fuerit ita, vt hanc rem et infamiam iniuriosam mouerit et renouauerit vel per se vel per alium, verbo vel signo aliquo vel coram quibusque personis, secrete diffamando et detrahendo, extunc predictam penam vallatam dno rectorj talis in manus reponet irremisibiliter, realiter et cum effectu. Actum presentibus ibidem seruis Vniuersitatis et alijs quam plurimis.

<sup>1</sup> post 11. IV. 2 In Condice »Andree«. 3 de Kromolowia! 4 Sic!

- 2125. Die Veneris nona Ivlij. Casper Lijszymach de Thoronia constitutus coram dre Stanislao Bijel, protunc vicerectore, recognouit, se debere et tenerj Alberto de Plonkowo quinque florenos, computando per 30 grossos, terminus vero restitucionis debiti est post festum Michaelis in vna vel duabus hebdomadis, et recommitit debitum exigere dno Andree, baccalaro de Pakoszth, si protunc solus absens erit. Presente eodem bacc. de Pakoszth et alia familia domus.
- 2126. Die Martis xiij² Iulij. In causa vertentj inter dnum Albertum, ciuem Cracouiensem, et baccalarium Malcher de Ssthrijgonia racione expensarum de septem hebdomadis, dominus decreuit, easdem soluendas per sex grossos pro qualibet septimana infra vnam quindenam. Item pro cameralibus specialiter soluat iuxta composicionem eorum, sub pena excommunicacionis. Et in continenti monitus est per Paulum, serwm Vniversitatis.
- 2127. Die Martis xxvii Ivlij. Iohannes, baccalarius de Schewnijczija, constitutus coram vicerectore pro infamia et verbis inivriosis, illatis Iacobo de Grothkawf, de illis iniuriosis evm fecit liberum. Et dominus decreuit penam vallatam, si illa aliquo modo fuerint nominata inter eos. Presentibus familia domus.
- 2128. Die Saturni vltima mensis Ivlij<sup>3</sup>. Petrus de Lithwania constitutus coram dno vicerectore ad instanciam Laurencij Lithwani recognouit, se debere et tenerj librum in valore vnius marce. Et dominus decreuit terminum restituendj librum pro fecto s. Michaelis<sup>1</sup>, sub pena excommunicacionis. Presentibus ibidem seruis Vniuersitatis.



Acta acticata coram Venerabili et Eggregio dno Mathia de Miechow, arcium et medicine dre, in rectoratu eius tercio commutacione hiemali anno Dni 1507 (—1508) 4.

2130. Die Lune xiij mensis Decembris. Ortis pluribus dissensionibus in bursa pauperum inter seniorem 5 et inhabitantes, auditis partibus hine inde, rector in hune modum conclusit, quod Valentinus de Aureo monte 6 incarceretur, et nemo aviset nec ei nunciet, sub pena prestiti iuramenti, donec captiuetur et incarceretur. Et commissum est seruitori Vniuersitatis Stanislao, sapiencie, vt accipiat duos seruitores ciuitatis vel quot fuerint necessary, ducatque et claudat eum in carcere cum preposito domus maioris artistarum, arma autem ipsius rece-

<sup>1 29.</sup> IX. 2 In Codice >xij<. 3 31. VII. 4 Actorum nri 2130—2137, Codicis pag. 731—735. 5 Martinum Ležajscensem. 6 Goldbergensis Slezita.

pta perpetuo non reddantur ei, sed pro voluntate rectoris disponetur de eis postea. De Ambrosio de Wratislauia, semper armato et cum armis incedente, accedat Stanislaus, sapiencia, dnum prothoconsulem, vt ei habitacionem interdicat cuiusvis hospicy, et mandet hospiti eius, sub pena pretory, ne de cetero seruet eum, quisquis fuerit ille hospes et quotquot fuerint hospites, permutatim aggressi. Si non habet certum hospicium, relegetur a ciuitate. Aly dni studentes, Thomas de Olsna, Dominicus de Bromirz et ceteri, quibus arma sunt recepta, perdant arma secundum disposicionem Statutorum tam Vniuersitatis quam burse pauperum, et causa eorum iudicetur per dnum prouisorem burse pauperum et iudices delegatos, simul cum alys causis burse pauperum. inter quos est causa Andree de Wlosceiovicze, Bartholomei de Bromirz, Martini de Ratibor etc. Delegati iudices cras sedeant hora xx per rectorem deputati in stuba communi maioris Collegy artistarum, videlicet dr. Paulus de Zacliczew, dr. Iohannes de Skavina, prouisor burse pauperum, dr. Andreas de Gora<sup>1</sup>, audiant partes, diiudicent et iusticiam administrent. Item precepit rector vnicuique ex partibus, maxime baccalarys et studentibus, tam citatis quam non citatis, vt sub pena obediencie et adiectione decem marcarum non moveant aliqua iurgia, lites, strepitus, clamores, sibillaciones et projectiones et nunc perdente lite et post terminacionem cause et causarum per iudices delegatos. Item precepit eisdem, seniorem burse revereri et, ut decet, venerari, tamen seniori commisit, omnino habere volens, ne baccalarios aut studentes verbo uel nomine inhoneste sine causa legittima obiurgaret, prout contra eum est depositum. Diffiniuit etiam de porcione senioris, vt in hoc seruaretur antiqua consuetudo, scilicet quod senior habeat porcionem primam, potiorem<sup>2</sup> quidem sed non valde magnam, sed aut parem porcioni mgrorum aut paulo maiorem. Prouideat et regat bursam dnus senior et coquinam, et munde teneat domum.

2131. Die Iouis xxx Decembris. Institit Albertus de Piczkovicze, studens, in et aduersum Damianum Transsiluanum, Mathiam de Terebes et ceteros de domo et bursa Hungarorum, quod eum percusserunt. Respondit pro his et omnibus alys, prefatam bursam inhabitantibus, Michael de Kisvarda et dixit litem contestando, quod percusserunt eum, adduxitque pro racione consuctudinem patrie, quia in patria eorum pueri et adolescentes die ss. Innocentum <sup>3</sup> affliguntur, ideo et hunc Albertum, studentem intitulatum, afflixerunt in memoriam Innocentum. Rector interloquendo, consuctudinem dixit esse depravatam et iam non tenendam nostra in Polonia, vbi talis consuctudo non est, debuerunt ergo se conformare loco et Statutis Vniuersitatis etc. Cum fueris Rome, romano vivito more, Cum fueris alibi, viuito, ut ibi. Et asseruit rector, quod diu sit prohibita predicta degeneracio consuctudinis dnis Hungaris in gimnasio Cracouiensi, et ideo decreuit iam dictus rector, quod percussores predicti Alberti, quilibet per se det duos aureos pro percussione et faciant secundum Statutum Vniuersitatis emen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Andreas Gora de Mikolajów. <sup>2</sup> »potiorem«? <sup>3</sup> 28. XII. <sup>4</sup> »nostra«?

dacionem deprecatoriam eidem de percussione, attamen clericum remisit ad forum spirituale etc. Simile decretum pronunciauit rector contra prefatos percussores ad instanciam Nicolai de Turobin et Iohannis Vosniczki et Iohannis de Drobnin, et iussit monere pro pena prefatos percussores, assignando eis terminum feria secunda proxima<sup>1</sup>, Michaelem autem de Kisvarda iussit specialiter monere tanquam principalem, super omnibus predictis respondentem.

- 2132. Post duas hebdomadas 2 facta convocacione super inobediencia reposicionis pene nacionis hungarice dnorum decanorum et aliorum doctorum conclusum est, vt Michael de Kisvarda incarceraretur et Mathias de Terebes cum Damiano Transsiluano quilibet per se pro pena ponat vnum aureum irremissibiliter, dataque est seniori burse Hungarorum 3 ex assensu et conclusione dnorum decanorum et assessorum quedam notula et conclusio, vt in die Innocentum 4 claudatur hostium 5 burse Hungarorum, sola porta propter inhabitantes aperta, et ut tali die senior scriberet et intimaret, quod hac die Innocentum nemo ingrediatur hanc bursam, nec in ea fiant alique lectiones aut resumpciones de mandato rectoris Vniuersitatis, et ut talis conclusio aliquot diebus ante festum Innocentum publice legatur per seniorem incolis burse Hungarorum, ad mensam congregatis, ne pretextu ignorancie aliquem ingredientem percuterent, sub pena viginti aurcorum, per rectorem pro tempore existentem irremisibiliter extrahenda.
- 2133 °. Die Lune 17 Ianuary anno, quo supra. Ego Ambrosius de Pulsznicz 7, arcium baccalarius, recepi in moneta communi 3 florenos minus 5 grossis in auro a Venerabili mgro Michaele de Wrathislauia in vim vltimate solucionis seu debiti, retenti per mgrum olim Iohannem de Glogouia, canonicum s. Florianj, Discreto Martino de Sthencijcia 7, studenti Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis.
- 2134. Die Saturni quinta (et Lunae 7) February anno Cristi 1508. Communitas burse Ierusalem super prepositacione mgrorum vltra Statutum eiusdem burse, a quo noluit recedere, produxit testem Laurencium de Coszmin, actu sacerdotem, qui iurando ad ss. Ewangelia dixit, quod mgr. eius, cuius ipse fuit seruitor, Valentinus de Pilsno, prepositauit existens mgr. per alium in dicta bursa Ierusalem, et interfuit diuisioni porcionum in coquina, prout habet interesse prepositus. Die autem Lune proxime sequenti <sup>8</sup> eadem communitas burse Ierusalem in convocacione decanorum facultatum et assessorum, super ea disceptacione convocatorum, produxit scripta de manv dni dris Iohannis <sup>9</sup> de Oswaneim, canonici Cracouiensis, olim senioris burse Ierusalem, recognoscentis, tempore senioratus sui mgros arcium, bursam Ierusalem inhabitantes, prepositasse ex ordine, quociens

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3. I 1508.
 <sup>2</sup> 17. I 1508?
 <sup>3</sup> Melchiori Csaszloczensi.
 <sup>4</sup> 28. XII.
 <sup>5</sup> e ostium.
 <sup>6</sup> Nrus 2133 propria manu baccalarii Ambrosii Pulszniciensis (?) scriptus esse videtur.
 <sup>7</sup> Sic!
 <sup>8</sup> 7. II.
 <sup>9</sup> Sacrani.

ordo tangebat eos. Decreuit ergo rector de assensu et consilio decanorum et assessorum, quod communitas finiret ordinem prepositandi in bursa Ierusalem iam ceptum, et eo finito mgri incipiant et ex ordine prepositent. Et super his sit pax inter mgros et communitatem, sub penis vallatis, in conclusione seniori data descriptis, quod si non fuerint contenti de sentencia, in sequenti commutacione agitetur lis coram alio rectore. Data est in scripto sentencia et conclusio rectoris, decanorum et assessorum dno Thome 1, seniori burse Ierusalem, super huiusmodi composicione, vt secundum eam diffiniret et bursam Ierusalem regeret.

- 2135. Die Martis xxij February. Instante mgro Petro <sup>2</sup> de Cracouia, collegiato minoris Collegy, in et aduersus mgrum Simonem de Sieprez, collegiatum maioris Collegy artistarum, quod tulisset censum ei debitum, litem contestando mgr. Simon negauit proposita dixitque, tulisse censum suum ante festum s. Michaelis <sup>3</sup> anni 1506 et non censum anni 1507, qui concernebat mgrum Petrum. Rector admisit actori probare per testes uel scripta, quod mgr. Simon recepit censum proximi anni 1507 et non prioris 1506.
- 2136. Die Saturni xxvj February. Reveniente mgro Petro de Cracouia et repetente, quod prius<sup>4</sup>, non tamen probante, et quia absque testibus reus negans non debuit condemnari, rector admisit arbitros locare et invenire, vbinam sint pecunie collegiature anni immediati 1507, aliter dnus Georgius Iurgello probet coram suo iudice, quod soluit censum tam anni immediati transacti 1507, quam antecedentis 1506.
- Die vero Iouis penultima mensis Marcij anno Dni 1508. Ad libellum summarium conuentionalem, pro parte Venerabilium dnorum drum, mgrorum, bacc. et studencium Vniuersitatis Studij generalis Cracouiensis, verbo facto et in scriptis coram Magnifico dno Mathia de Mycchow, medicine dre et protunc principe ac rectore Vniuersitatis predicte existente ac iudicialiter in tribunali cum suis assessoribus in stuba maiori domus Collegij artistarum residente. datum, productum et exibitum, quidam Iohannes Siculus, Italus, animo et intencione litem contestandi contumaciamque, in eundem pridie latam, purgandi, negauit narrata, prout narrantur, et quod Almam Vniuersitatem Cracouiensem personasque de et in gremio eiusdem Vniversitatis existentes nunquam infamauerit, dehonestauerit, aut infamare et dehonestare cogitauerit, quin pocius tamquam 7 Vniuersitatem Inclitam in omnibus et singulis eius membris et suppositis tam in publicis lectionibus, quam etiam in privatis sessionibus, plurimum laudauerit, comendauerit, clara, intelligibili ac expressa voce dixit et allegauit. Et nichilominus idem Iohannes Siculus, statim et in continenti in eodem iudicio personaliter existens, in quantum eandem Vniuersitatem verbo aut facto ex improuiso et indeliberate offendisset, graciam, fauorem et veniam humiliter et debita cum instancia sibi dari et concedi postula-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> mgro Bederman de Posnania? <sup>2</sup> Aurifabro alias Lubart. <sup>8</sup> 29. IX. <sup>4</sup> Cf. nrum 2135. <sup>5</sup> In Codice \*\*antepenultima\*\*! <sup>6</sup> 30. III. <sup>7</sup> \*\*stamquam\*\*?

uit. Memoratus vero dnus rector, visa humilitate et instancia prefati Ioannis Siculi, Itali, et presertim Reuerendi patris dni Iohannis de Lasko, Poznaniensis Plocensisque eclesiarum prepositi ac cancelarii 1 regni Polonie, qui cum dicto Siculo personaliter tunc ad dictum iudicium venerat, pro eodem plurimum intercedentis et quem tunc suum familiarem asserebat, eundem in fauorem et graciam pristinam recepit ac eidem veniam de quibusque exorbitancijs, contra Vniuersitatem predictam aut personas singulares eiusdem patratis, concessit, cum eadem Vniuersitate ipsum reconcilians et confederans. Insuper dictus dnus rector cum mgro Bartholomeo de Sznijena, iuris canonici dre decanoque facultatis eiusdem ac rectore eclesie parrochialis ad s. Annam in Cracouia, in signum reconciliacionis, pacis et federis, ad manus ipsius Iohannis Siculi suas dexteras ex parte tocius Vniuersitatis dederunt, per huiusmodi manuum vnionem vnitatem mencium et dictam reconciliacionem stabilem et ratam futuram magis declarando. Presentibus ibidem Reuerendo, Venerabilibus dnis Iohanne de Laszko, cancelario regni Polonie prefato, Stanislao Goreczkij, Calisiensi, et Iohanne Rijbvenskij, Cruschviciensi, prepositis, et alys quam pluribus testibus, circa premissa fidedignis vocatis, et me mgro Nicolao de Tholyskow, publico apostolica autoritate notario etc.

# (Acta acticata coram rectore Joanne Regulis de Reguly commutatione aestivali a. Dni 1508) 3.

-------

2139. Die Veneris vicesima prima Iulij anno Dni millesimo quingentesimo octauo. Constitutus personaliter Venerabilis vir, mgr. Paulus 3 de Krosno, collegiatus Collegij minoris, libera mente recognouit, se debere et obligari oceasione expensarum et habitacionis Honeste dne Anne Brunowska ac marito eius Mathie Brvnowskij decem et octo marcas et vnum fertonem communis peccunie polonicalis, quas bona fide submisit se soluere infra hinc et festum Natiuitatis Dni proxime affuturum, vbi tamen impedimentum ullum non supervenerit. In quibus nihilominus decem et octo marcis predictus mgr. eisdem dno et dne Brunowskij inuadiauit quadraginta et tria volumina librorum, decem nouem opera Plauti et viginti quatuor Senece, que quidem domina et dominus eadem opera tenebitur i irrecuse extradere, cum et quando soluta fuerit plenaria de eisdem prescriptis decem octo marcis. Presentibus ibidem Ieronimo 5 de Libental 6 et Andrea de Borzycze.

2140. Die Lune vicesima quarta Iulij anno Dni millesimo quingentesimo octavo. Instante Venerabili viro mgro Martino 8, re-

r In Codice \*preposito ac cancelario\*! 2 Actorum nri 2139—2145, Codicis pag. 736—738. 3 Ruthenus, poëta. 4 Sic! 5 Vietore? 6 Philovallensi seu Leovallensi? 7 In Codice \*quinta\*. 8 Belza de Cracovia.

ctore schole ad s. Mariam in circulo Cracouiensi, actore, contra baccalarium Andream de Glijvijcze, reum<sup>1</sup>, dominus auditis hinc inde partibus, penam valatam interposuit alias insinuauit viginti florenorum, dandam per eundem bacc., vbi et in quantum verbis, facto aut aliqua insolencia consurgeret contra mgrum prefatum aut aliquem sibi in scholis assistentem. Presentibus ibidem familia.

- 2141. Die Iouis vigesima septima Iulij anno Dni millesimo quingentesimo octauo. Constitutus Nobilis et Discretus <sup>2</sup> dnus Iohannes de Tolth recognouit et libere confessus est ad acta presencia, se debere, teneri et obligari Provido dno Michaeli Thordaij, ciui Cracouiensi, decem et nouem florenos communis peccunie vngaricalis, alias computando centum denarios vngaricales in vnum florenum, et decem octo denarios vngaricales specialiter, quos bona fide et sub excommunicacionis pena promisit, submisit ac obligauit se soluturum infra hinc et festum Natiuitatis b. Virginis proxime affuturum <sup>3</sup>. Et ibidem monitus est per Stanislaum, seruum Vniuersitatis. Presentibus, vt in actis <sup>4</sup>.
- 2142 <sup>5</sup>. Ego Petrus de Poznania, studens Vniuersitatis Cracouiensis, propter instanciam Venerabilis mgri Stanislaj <sup>6</sup> de Dopsycze in defectu fideiussorum realium obligo me presentibus scriptis coram dno rectore, sub fide et iuramento eidem prestito, parere in causa, mihi per dictum mgrum obiecta, responsurus ad plenariam satisfactionem. Et nunc dilatus est terminus practicandi in causa ad octauam Innocentum <sup>7</sup>. Hec mea manv propria.
- 2143. Die Lune ultima Iuly<sup>8</sup> penultima Iuly<sup>9</sup>. Constitutus personaliter Ingeniosus Erasmus Eustachy de Cracouia recognouit, se debere et obligatum esse mgro Valentino <sup>10</sup> de Poznania, collegiato minoris Collegy, in tribus florenis occasione expensarum et resumpcionum, quos summisit se soluturum infra hinc et festum s. Martini proxime affuturum <sup>11</sup>, sub pena excommunicacionis. Et ibidem per Paulum, seruum, monitus est, ut solueret eosdem sub pena eiusdem excommunicacionis, in eum extunc, vbi non solueret, ferende.
- 2144. Die Lune, vt supra. Andreas, baccalarius arcium de Lauben, constitutus personaliter coram dno rectore tanquam reus parte ex vna, ad instanciam Vincencij de Nissa, bacc. arcium, citatus parte ex

¹ In Codice >reo«. ² >et Discretus« alia manu insuperscriptum. ³ 8. IX. ⁴ In margine nri 2141 alia manus adscripsit: >Anno Dni 1521 die Mercurij xxj Augusti Honesta dna Vrsula, consors olim dni Michaelis Tordaij, constituta ad acta presencia, dnum Ioannem de Tholt, revm, recognouit, sibi de decem nouem florenis communis peccunie hvngaricalis, alias centum hvngaricales denarios in vnum florenum computando, et vltra hoc de decem octo denarijs similibus, quos olim dno Michaeli, marito suo, soluere se obligauerat, satisfecisse, de quibus ipsum quittat et liberum coram domino (Joanne Sacrano de Oświęcim) dimitit. Presente familia dominic. ⁵ Nrus 2142 scriptus propria manu Petri Poznanitae. ˚ Vitreatoris. ¹ ad 4. I 1509? ˚ 31. VII, >ultima Iuly« in Codice deletum. ˚ Sic! ¹ vulgo > Wróbel« alias >Passer« paterno nomine nuncupato. ¹ 11. XI.

altera, inscripsit se, sub pena excommunicacionis et proscripcionis, satisfacere dicto bacc. Vincencio pro where, inflicto per eum, posteaquam conualuerit, et eciam pro expensis et damnis iuxta arbitrium dni rectoris eum consiliarijs, et penam rectoris vnius marce reponere pro eodem tempore. Similiter dictus bacc. Vincencius vnum fertonem debet reponere racione pene. Et statim reconciliati sunt ad mandatum dni rectoris penaque valata xx ducatorum inter eos, quod alter alterum non inuadat verbis iniuriosis aut quoquo modo alio. Pro qua satisfactione monitus est ipse Andreas per bedellum Vniuersitatis Paulum.

2145. Eodem die, vt supra. Constitutus personaliter Famatus Nicolaus Masanyecz, ciuis Cracouiensis, actor, ex vna et Discretus Andreas de Corona alias de Brassouia partibus ex altera, tanquam reus, coram dno rectore pro quadam controuersia, inter eos agitata racione quarundam rerum ablatarum dicto Nicolao, vbi ex quibusdam coniecturis, licet leuibus, motus erat contra Andream, vt eidem moueret causam, ex qua eundem emisit liberum dictus Nicolaus ad arbitrium dni rectoris et aliorum istic assistencium, dixitque publice, quod contra Andream nichil sciret certj de his rebus et habet eum pro bono viro et honesto. Et in instanti sunt concordati, et vnus alteri iniuriam pepercit. Et statim dnus rector penam vallatam inter eos imposuit mille ducatorum, quod vnus alterum non inquietabit, quod si secus repertum foret, vt medium pene wallate ad fabricam Vniuersitatis cedat et medium parti tenenti, ad hoc vtrisque partibus consencientibus et talj sub forma inscribi annuentibus. Presentibus ibidem Egregys viris dnis dribus 1, Paulo de Zakliczew, Venerabilj viro mgro Stanislao 2 de Ilkusch et Honorabili Laurencio de Abramowicze etc.

(Acta acticata coram rectore Stanislao Biel alias Albino de Nova civitate commutatione aestivali a. Dni 1509) 3.

2147<sup>4</sup>. Die Saturni quarta Augusti<sup>5</sup>. Ego Ioannes de Pesth, arcium liberalium baccalarius, fateor, me optinuise<sup>1</sup> a dno Ada de Nijwlthod caucionem fideiussoriam alias factam pro me pro rebus communitatis burse nostre Hungarorum, quas invadiaweram in duobus florenis, quem <sup>1</sup> promitto bona <sup>6</sup> fide per me ipsum euincere, eliberare de eadem fideiussoria, dno rectori tote <sup>1</sup> burse facta, infra hinc ad vnum mensem sub censuris <sup>7</sup> clesiasticijs <sup>1</sup>. Vbi in continenti monitus sum pro

¹ Sic! ² Bylica. ³ Actorum nri 2147—2152, Codicis pag. 739—740. — Acta commutationis aestivalis a. Dni 1508 inde a mense Augusto, item acta acticata coram rectore Stanislao Skawinka de Cracovia commutatione hiemali a. Dni 1508/9. et acta commutationis aestivalis a. Dni 1509 usque ad mensem Julium inclusive, desiderantur in Codice nostro. ⁴ Nrus 2147 propria manu Joannis Pesthinensis scriptus. ⁵ In Codice >Iulij«! ⁵ In Codice >bono«! ¹ In Codice >in censoris«!

- eis. Presentibus Honorabili dno Matheo de Prouislia<sup>1</sup>, arcium bacc., vicepreposito s. Floriani<sup>2</sup>, ac seruis Vniuersitatis.
- 2148. Die Lune tredecima Augusti. Iohannes, baccalarius de Vislicia, et Martinus de Bigdostia inierunt concordiam in facto, coram rectore ventilato, sub hac condicione, quod bacc. Iohannes debet dare Martino infra hine et festum Michaelis proxime affuturum 3 sedecim grossos et sine dilacione aliqua Exercicium Donati cum lancea sua. Inter quos posita est pena vallata trium florenorum, ut viverent in pace et negocium non renouarent etc.
- 2149. Andreas de Lauben obligatus est in tribus florenis Vincencio de Nissa occasione composicionis amicabilis alias satisfactionis pro lesione sibi facta etc.
- 2150. Die Mercurij vicesima sexta Septembris. Constitutus ad acta presencia Honorabills dnus Martinus de Vnijeyow, vicarius ad s. Annam, recognouit, se verbo arestasse autoritate dni rectoris census et omnes obvenciones de capitulo s. Floriani, sortem dni dris de Pylcza, decani eiusdem ecclesie, concernentes, ad instanciam comvnitatis doctorum videlicet et mgrorum domus Collegij maioris etc.
- 2151. Die Solis vltima Septembris. Ffacta est composicio amicabilis inter mgrum Gregorium de Szamothwly ex vna et Albertum de Pakost ex altera partibus, occasione quarundam iniuriarum verbalium, sub hac condicione, quod idem Albertus de cetero debet abstinere et cauere sibi a quibuscunque illicitis et inhonestis verbis aut infamys, contra predictum mgrum vel personam sibi attinentem <sup>5</sup> emergere potentibus, immo semper honorem et reuerentiam afferre. Casu autèm, quo ipse Albertus contra predictum mgrum insurgeret verbis infamatorys aut derogatorys, aut etiam mgr. predictus contra Albertum, extunc pars, frangens et non tenens composicionem factam, tenebitur realiter et cum efectu exoluere et dare parti tenenti sexaginta florenos sic, quod medium cedet parti tenentj et medium cedet Vniuersitati. Actum, ut supra.
- 2152. Die Mercurij decima Octobris. Andreas de Lauben reposuit ad acta presencia et in conspectu dni rectoris Vincencio de Nisa, arcium baccalario, tres florenos, per triginta grosos computatos, in vim satisfactionis et lesionis, pungendo cultello eundem Vincencium prefatum. Et ibidem dnus rector imposuit silencium perpetuum in hac causa, vallando penam 40 florenorum inter eosdem sic, quod viginti cedent parti tenenti pactum et 20 Vniuersitati vel rectori, protunc existenti. Presentibus familia 6 domus, Gieorio 1 et ceteris.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> = vicario praepositi ecclesiae collegiatae s. Floriani. <sup>3</sup> 29. IX. <sup>4</sup> 30. IX. <sup>5</sup> In Codice >attimentem<. <sup>6</sup> In Codice >familie<.

#### (Acta acticata coram rectore Stanislao Biel alias Albino de Nova civitate commutatione hiemali a. Dni 1509/10).

2154. Die Saturni decima<sup>2</sup> Nouembris. Superintendente dno rectore mgro Stanislao Byel, professore et custode s. Ffloriani, facta est per Venerabiles et Egregios viros, Michaelem de Bystrykow Parisiensem et Paulum de Zaclyczew, s. theologie professores ac canonicos s. Ffloriani, amicabilis composicio et caritativa facta est<sup>3</sup> inter Iacobum de Polonia, studentem, b. Virginis scolam inhabitantem, ex vna et cantorem, baccalarium scole eiusdem 4, ex altera partibus super iniurys, illatis predicto Iacobo, et quadam afflictione scolastica, quam sibi pro violentia et ignominia summa reputabat, eo modo et condicione, quod de cetero dnus cantor et altarista eclesie b. Virginis debet et tenebitur sibi seu eidem Iacobo, qui se commisit gracie sue, nedum integer amicus esse, verum pater et patronus, iuuando eundem rebus et consilys, ac succurrendo necessitatibus eiusdem quibuscunque. Et insuper largiri debebit idem dnus cantor tum in pecunys, tum etiam in rebus succesiue, quantum extenderet se valor omnium fere ad tres florenos, ad quod se liberaliter, sponte et libere summisit memoratus dnus cantor. Et Iacobus prefatus, de hoc gratissimus factus, sibi eundem bacc. precibus reconciliauit, et e contra bacc. cantor Iacobum. Presentibus ibidem seruis Vniuersitatis, Stanislao et Paulo etc.

2155. Die Mercury nona Ianuarij<sup>5</sup>. Sbigneus Rzepyczowskij constitutus in presentia, recognouit, se debere et teneri Iohanni Pyekarsky tres florenos et vndecim grossos, quos promisit se soluturum intra decursum trium dierum, sub censuris eclesiasticis. Et in continenti pro eisdem monitus est per Paulum, seruum Vniuersitatis.

-----≻∹(\$------

# (Acta acticata coram rectore Stanislao Albino de Nova civitate cummutacione aestivali a. Dni 1510).

2157. Die Saturni tredecima Iulij anno Dni millesimo quingentesimo decimo. Iohannes de Szamothwlij, studens Vniuersitatis Cracouiensis, Iohanni de Pothama reposuit mediam marcam pro libris, sibi perditis in quodam itinere per quendam, ut idem asserebat, vectorem, de qua media marca idem Iohannes de Potama existens conten-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nri 2154—2155, Codicis pag. 740—741.

<sup>2</sup> In Codice >\*\*ndecima.\*!

<sup>3</sup> \*facta est.\* deletum.

<sup>4</sup> Georgium Libanum de Legnica.

<sup>5</sup> 9. I 1510.

<sup>6</sup> Actorum nri 2157—2160, Codicis pag. 741.

<sup>7</sup> Sic!

tus, tanquam plenarie solutus iuxta decretum dni rectoris etc., cessit iuri et liti, coram eodem dno rectore inchoatis. Presentibus familia et seruis Vniuersitatis etc.

- 2158. Die Mercurij vicesima octaua Augusti anno, quo supra. Lucas de Poznania, studens, bursam Ierusalem inhabitans, sumisit se ad soluendum Katherine Maczyeoweij, sub bursa pauperum habitantj, marcam cum media et sex grossos infra quindenam<sup>1</sup>, sub censuris eclesiasticis.
- 2159. Die Veneris xxx<sup>2</sup> Augusti anno eodem. Constitutus ad acta presentia Nobilis dnus Stanislaus<sup>3</sup> Venceslaus<sup>4</sup> Zavaczky, heres in Zavady, recognouit, satisfactionem sufficientem se recepisse a Venerabili dno mgro Erasmo de Lublyn occasione cuiusdam litis, sibi intentate. Tenebitur tamen eidem <sup>5</sup> prefatus dnus Zauaczky cyrografos patrui sui <sup>5</sup> in causa litis eiusdem tempore captato reponere in maiorem certitudinem pacis et concordie inter eosdem etc.
- 2160. Vicesima quarta Septembris. Constitutus personaliter Nicolaus de Coloszwar, recognouit, se teneri et obligatum esse Simoni de Coloszwar duos florenos in auro minus duodecim grossis, quos bona fide submisit se soluturum infra decursum vnius quindene, sub censuris eclesiasticis.

Acta acticata coram Magnifico et Eggregio viro, dno Adamo de Bochin<sup>6</sup>, arcium et medicine dre, phisico regio et rectore Alme Vniversitatis Cracoviensis, comutacione hiemali anno Dni 1510/11<sup>7</sup>.

2162. (5 Decembris). Ego Albertus, baccalarius de Tharczal, protestor 5 vna cum dno Emerico de Tholna, recognoscimus 5, vt sic actum est, vt infra clarius patet. Anno Dni 1510 5 die Iouis quinto mensis 8 Decembris Discreti Albertus, bacc. de Tharczal, et Emericus, studens Cracouiensis de Tholna, testes pro parte dni Nicolai Masanyecz, mercatoris Cracouiensis, et ex officio nostro vt affuturi et de regno Polonie pronunc in alienas partes et eorum, vt dicebant, patrias equitantes, citati, iurando tactis sacrosanctis Ewangelys in domo Magnifici ac Eggregy viri, dni dris Ade, et eius habitacione, Alme Vniuersitatis prefate Cracouie 5 moderni rectoris, recognoverunt et quilibet eorum re-

¹ In Codice >quindecim«. ² In Codice >xxix«! ³ >Stanislaus« deletum. ⁴ >Venceslaus« alia manu insuperscriptum. ⁵ Sic! ° alias de Łowicz. ¹ In Codice >1511«. — Actorum nri 2162—2164, Codicis pag. 742—744. ° In Codice >mense«.

cognouit, quod Discretus Nicolaus de Tharnawia, studens prefate Vniuersitatis Cracouiensis, anno presenti 1510 feria secunda post festum s. Andree 1 in domo dni Georgy Thurzi in platea Fratrum post prandia ad monicionem prefati dni Nicolai Masanyecz pro soluendis certis pecunys, mutuo pro panno tam per ipsum Nicolaum, studentem prefatum, quam eciam eius socium, olim Dominicum Lazar de Karanzebes. eidem dno Nicolao Masanyecz, dicto dno Masanyecz<sup>2</sup>, in valore novem florenorum debitis, idem dnus de Tharvia 2 recognouit, se recepisse quatuor vinas panni Lundisch rubei coloris per mediam marcam et duas vlnas viridi similiter panni Lundisch per mediam marcam ab eodem dno Nicolao Masanyecz. Hec est recognicio nostra, quam rocognovimus coram seruis Vniuersitatis, quam manibus nostris prescripsimus in testimonium fidele huius rei et cause, in presencia acta sunt 2. Et Albertus, bacc. prefatus, recognouit coram nobis, recepisse et teneri septem nigri panni alias Schameth per mediam marcam, cuius summa est quatuor floreni 2 in auro veri et iusti ponderis. Et Emericus de Tholna, studens Cracouiensis, recognouit coram nobis, se recepisse atque teneri mediam sextam vlnam nigri panni Lundisch per mediam marcam, cuius summa est trium florenorum in pondere vero et iusto auri et octo grossorum. Terminus solucionis pro festo Stanislai in Maio futuri anni<sup>3</sup>. Et sunt moniti ambo per me Stanislavm, sub censuris eclesiasticis.

- 2163. xxvij die mensis Ianuarij anno 1511<sup>4</sup>. Ego Martinus de Ratiboria, canonicus in ibidem, obligo me dno preposito Ratiboriensi, wladario episcopi Cracouiensis<sup>5</sup>, xviij florenos in moneta, per triginta computando grossos, quos sibi promitto sub bona fide et rectoris monicione soluere infra vnum mensem.
- 2164 6. Die vigesima nona Marcij anno Dni millesimo quingentesimo vndecimo. Coram nobis iudicialiter et personaliter constituti mgr. Paulus Crosnensis 8, collegiatus Collegij minoris Cracouiensis, et Famata ciuis Cracouiensis, dna Anna Brunowska, que secundum formam iuris citacionibus provocavit pro debito decem octo marcarum prefatum dnum mgrum Paulum proposuitque contra evm, qui affirmatiue respondit, se esse obligatum prefate Anne in decem octo marcis 9. Tandem omni dimisso iuris strepitu, consenciente dicta dna Anna, pollicitus est mgr. Paulus ei satisfacturum ad sacra d. Georgy proxime ventura 10. Nos vero viso vnanimi consensu parcium, tvlimus sentenciam, secundum formam iuris decernendo, vt prefatus mgr. Paulus satisfaciat dne Anne pro debito dicto ad tempus dictum designatum, sub penis censurarum eclesiasticarum, dicto mgro Paulo ad omnia se submittendo<sup>2</sup>. Acta et rata in edibus nostris Sabbato ante Letare <sup>11</sup>. Et in continenti monitus est per ministrum 12 Vniuersitatis Stanislaum. Et mgr. Paulus sentenciam nostram et monicionem pro rato suscepit.

<sup>1 2.</sup> XII. 2 Sic! 8 8. V 1511. 4 In Codice >1510<! 5 Joannis Konarski.
6 Nrus 2164 in omni parte sua alia manu posteriore deletus. 7 In Codice >nono<!
8 Ruthenus, poëta, 9 Cf. nrum 2139. 10 24. IV. 11 29. III. 12 = sapientiam.

## (Acta acticata coram rectore Adamo de Bochyn Łowicio commutatione aestivali a. Dni 1511) <sup>1</sup>.

- 2166. (8 et 10 Julii). Mgr. Stanislaus de Lyelow, rector scolarum ad s. Sthefanum, erat citatus ad feriam terciam infra octauas bb. Marie Virginis <sup>2</sup> per Stanislaum, serwm Vniuersitatis, ad instanciam Bartholomei, sutoris. In eodem termino comparentes, dno rectore absente eo tempore, per scribam nostrum dilacio facta est termini, videlicet ad diem decimum Iulij. Prefatus mgr. Stanislaus non comparuit, quare pronunciabimus et de facto pronunciamus <sup>3</sup> tanquam prorcewm <sup>4</sup> ad penas. Acticatum die, ut supra.
- 2167. Die xxii Augusti anno Dni 1511. Coram nobis Katherina de Cracouia cum mgro Martino de Ratiboria anno 1511 die Veneris <sup>5</sup> xxij Augusti. Mgr. Martinus de Rathiboria recognouit, se debere duos florenos et xx grossos, quos debet soluere pro festo s. Michaelis <sup>6</sup> Katherine Ffurmanowna de Cracouia, sub pena excommunicacionis. Et in continenti monitus est per Paulum, serwm Vniuersitatis.
- 2168. Die mensis Octobris secunda anno Dni 1511. Constitutj coram nobis dnus Martinus, fijlij dni Melcher, ciuis Cracouiensis, et ex altera dnus Michael Marczowskij, qui a quatuor annis obligatus est creditorie dicto Martino quindecim florenos in moneta per mediam sexagenam, qui satis sibi factum in decem florenis asseruit, in quinque adhue dnus Marczowszky non satisfecit. Tunc coram nobis pollicitus est dictus Marczowszky et submissit se, absque omni dilacione, satisfacturum pro sacris Natalicij Saluatoris nostri, bona fide et sub excomunicacionis pena, quod et cirographo suo confirmauit.
- 2169. Die Veneris tercia Octobris hora terciarum vel quasi anno Dni millesimo quingentesimo vndecimo. In domo solite residencie Egregij virj, dni Ade, arcium et medicine dris rectorisque Alme Vniuersitatis Cracouiensis, Venerabilis dnus Thomas de Sokolow, decretorum dr., pro parte dni Ioannis Noszkowskj<sup>7</sup>, arcium et medicine dris, in causa promocionis doctoratus eiusdem, Bononie facte, citatus, iuratus, inductus, deposuitque in hunc, qui sequitur, modum: Imprimis ita, quod idem testis per prefatum dnum rectorem ad intencionem inducentis interrogatus, vtrum dnus Ioannes Noszkowskj<sup>7</sup> esset legittime promotus Bononie in drem artis medicine, respondit medio iuramento corporali, quia est legittime promotus sub Reuerendo viro dno Ioanne de Godzadinis, archidiacono et cancellario Vniuersitatis Bononiensis. Deinde requisitus, an ipse Ioannes de Godzadinis fuit tunc

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nri 2166 — 2169, Codicis pag. 744 — 745. <sup>2</sup> 8. VII. <sup>3</sup> sc. eum. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> In Codice »Iouis«! <sup>6</sup> 29. IX. <sup>7</sup> In Codice »Noczkowski«.

legittimus archidiaconus Bononiensis, respondit, quia habitus erat et tentus pro vero et legittimo archidiacono Bononiensi et per Summum pontificem creatus. Viterius requisitus, si Bononia protunc a Summo pontifice fuit excommunicata an non, respondit, quia non fuit excommunicata, subinferrens, quia Ioannes Noszkowskj i est promotus vltima Aprilis, Bononia vero fuit capta per Bentivolos die Mercury vicesima prima Maij versus noctem Iouis anni currentis, circa cuius promocionem dicebat se fore presentem. Insuper interrogatus, si Galeacius Bentiwlus<sup>2</sup>, dictus Antonius<sup>2</sup>, fuit priuatus archidiaconatu Bononiensi, respondit, quod sic. Et insuper idem testis interrogatus, respondit, quia tempore promocionis Ioannis Noskowskij Summus pontifex <sup>3</sup> Bononie intererat, de quibus omnibus testi plene constabat. Et ego Simon Nicolaj de Brzyska Cracouiensis diocesis, s. apostolica et imperialj auctoritatibus notarius publicus actusque huiusmodj coram memorato dno rectore scriba, per partem inducentem rogatus et requisitus, quia predictis citacioni 4, peticioni et ipsius decreto, iuramenti presticioni et recepcioni interrogacionique et deposicioni alysque omnibus, circa talia fieri solitis et consuetis, presens interfui caque omnia sic, ut premissum est, fierj vidi et audiui, ideo presentem actum de mandato predicti dni rectoris in acta presencia rectoratus manu propria annotaui in fidem et testimonium omnium premissorum. Presentibus tunc Reuerendo et Circumspectis mgro Martino de Tharnowyecz, maioris Collegij collegiato, Paulo et Stanislao, seruis Vniuersitatis, testibus circa premissa. Idem correxit de mandato dni rectoris.

Acta acticata coram Venerabili et Eggregio dno Mathia de Miechow, arcium et medicine dre, canonico eclesie cathedralis Cracouiensis, in rectoratu eius quarto, commutacione hiemali anno Dni millesimo quingentesimo vndecimo (1511/12)<sup>5</sup>.

21716. Die Martis sedecima mensis Decembris anno Dni 1511. Ego Lucas de Slupcza, liberando me ex carceribus, polliceor et sponte me inscribo, sub penna reincarceracionis et pena sexaginta marcarum, si secus fecero, quod Iacobum Fulonem alias Farbyersz et coniugem eius Doroteam, item Katherinam Rothkwyssarka te eis adherentes, omnes et singulos, non inquietabo, non conveniam, non citabo, nec quouis modo verbo uel facto molestabo, exnunc et imperpetuum. Sic me Deus adiuuet et mea obligacio. Sic ego preffatus

In Codice »Noczkowskj«.
 Sic! S Julius II. In Codice »citacionis«
 Actorum nri 2171—2172, Codicis pag. 746—747.
 Nrus 2171 scriptus propria manu Lucae Słupcensis.
 >Rothkwyssarka«, sic!, cf. nrum 2172.

Lucas de Slupeza manu propria me subscripsi in robur et testimonium predictorum.

2172. Die Martis, qua supra. Andreas de Zaromijn, actu presbiter et viccarius ad s. Stephanum in Cracouia, et Thomas de Slupcza, studens Cracoviensis de scola s. Stephani, non compulsi, sed liberi et sani venientes in presenciam dni rectoris, emancipando et liberando Lucam de Slupcza de carceribus, quibus inclusus erat iuxta sentenciam rectoris, fideiusserunt et perpetuo se obligauerunt pro eodem Luca, quod prefatus Lucas aut casu, quo ipse non satisfaceret, prefati fideiussores faciet et facient satis parti aduerse, reddendo Iacobo Fulloni et sue consorti Dorothee duas scultellas stanneas, magnas et bonas, et vnum cantarum stanneum magnum, item Katherine Rothkissarka 1 totidem et similes scultellas et cantarum vnum magnum, abhinc vsque ad primam dominicam Quadragesime proxime venturam<sup>2</sup>. Quod si predictus Lucas aut predicti fideiussores eius non reddiderit vel non reddiderint, extunc peccunijs vel alia contentacione soluet vel soluent prefatas scultellas et cantaros idem Lucas aut fideiussores eius. Item fideiusserunt et se obligauerunt prefati fideiussores, quod iam dictus Lucas de Slupcza non molestabit verbo, facto vel comminacione aut aliqua lite supradictos Iacobum Fullonem cum sua coniuge Dorothea et Katherinam Rotkissarka, nec eorum adherentes, amicos et amicas vel socios et socias. Presentibus ibidem dno Iacobo de Posnania, viccario ad Omnes ss. in Cracouia, et Stanislao, sapiencia, seruitore Vniuersitatis, et me Nicolao Alberti de Wijeliczka, auctoritate apostolica notario publico, coram dno rectore huius actus scriba.

### (Acta acticata coram rectore Mathia Miechowita commutatione aestivali a. Dni 1512).

2174. Die Lune qvinta mensis Iulij. Decreuerunt dni decani et consiliary rectoris, quod Venerabilis mgr. Iacobys de Islza, collegiatus maioris Collegij artistarum, reponeret penam, per rectorem prius ei indictam secilicet 8 grossorum pro eo, quod sine capucio contra honestatem Vniuersitatis incessit. Et amplius decreuerunt prefati domini, quod idem mgr. Iacobus de Islza pareret rectori Vniuersitatis in omnibus licitis et honestis, et si in aliquibus contravenerit, quod absit, quod maiores penas, per rectorem aut decanos et consiliarios eius ipsi mgro Iacobo infligendas, quociens excesserit, soluat realiterque et cum effectu tradat. Ad que omnia prenominatus mgr. Iacobus de Islza, collegiatus maioris Collegij artistarum, se subiecit et submisit. Presen-

Sie!
 29. II 1512.
 Actorum nri 2174—2175, Codicis pag. 748—749.
 Senior.
 Cf. nrum?.

tibus seruitoribus Vniuersitatis, Paulo et Andrea, sapiencijs, et me Nicolao de Wijeliczka, baccalario arcium et notario publico, scriba presentis actus. Acta sunt hec die et mense, quibus supra, in stuba maioris Collegij artistarum anno Dni 1512, presidentibus et iudicantibus dnis decanis et consiliarijs rectoris, videlicet Eggregijs et Venerabilibus dnis mgro Stanislao Biel de Noua ciuitate, consiliario, et mgro Stanislao de Ilkusch, decano, dribus theologie, mgro Ioanne de Skavina, vicedecano, mgro Martino Belza de Cracouia, consiliario, decretorum dribus, mgro Stephano de Lukow, decano collegiato minoris Collegij, mgro Ioanne de Stobnijcza, collegiato maioris Collegij, et Iacobo de Cleparz, collegiato minoris Collegij, mgris arcium liberalium.

2175. Anno et die, quibus supra. Daus rector, Mathias de Miechow, arcium et medicine dr. et canonicus eclesie catedralis Cracouiensis, vna cum decanis et consiliarijs, immediate supra expressatis, audita instigacione ex officio et responsione ac confessione Venerabilis mgri Martini <sup>5</sup> de Tharnowiecz, collegiati maioris Collegy artistarum, qui personaliter recognouit, se inebriatum fuisse dominica Dedicacionis eclesiarum catedralis Cracouiensis 6 et s. Floriani in Cleparz 7, et Sabbato proximo ante dominicam s. Ladislai, regis Hungarie<sup>8</sup>, condemnatus, luxit penam trium marcarum pecunie comunis monete et numeri polonicalis, quia iam tercio contra prohibicionem rectoris involuerat se detestabili vicio ebrietatis. Qui humiliter et cum frequenti incuruacione pecijt veniam, et obtinuit a prefatis dnis rectore, decanis et consiliarys, promittens, sese nunquam excessurum neque inebriaturum sub pena duplj, scilicet sex marcarum, si vnquam contra eum probatum fuerit, ipsum ebrietate deliquisse. Pro quo mgro Martino de Tharnowiecz, humiliter supplicante, Eggregius dnus mgr. Stanislaus de Ilkusch, decanus et professor s. theologie, stipulata many promisit, quod nunquam de cetero inebriabitur, et si, quod absit, inebriabitur, quod pro ipso mgro Martino de Tharnowiecz soluet realiter et cum effectu predictam penam dupli sex marcarum numeri et monete polonicalis. In presencia seruitorum Vniuersitatis, Pauli et Andree, sapienciarum, et mei Nicolai de Wieliczka, notarij publici, huiusmodi actus scribe.

Acta acticata coram Venerabili et Egregio dno Ioanne o de Ossviaczym, s. theologie professore, canonico ecclesie cathedralis Cracouiensis, in rectoratu eius quarto commutacione hiemali a. Dni millesimo quingentesimo duodecimo (1512/13) 10.

2177. Die Martis xxiij Nouembris. Discretus Petrus de Lowijcz, arcium baccalarius, veniens ad acta presencia, sponte et libere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bylica. <sup>2</sup> facultatis artisticae. <sup>8</sup> ∍Fridel< paterno nomine dicto. <sup>4</sup> Cf. nrum 2174. <sup>5</sup> Kulap. <sup>6</sup> 20. VI. <sup>7</sup> ?. VI? <sup>8</sup> 26. VI. <sup>9</sup> Sacrano. <sup>10</sup> Actorum pri 2177—2214, Codicis pag. 750—762 et 749.

recognouit, se teneri et debere pannum cuiuscunque coloris pro veste sufficienti et congrua, qui pannus non debuit esse leuioris precij, nisi ad minus per quindecim grossos vlna caperetur, Venerabili dno Martino de Leseijnsko, arcium mgro et seniori burse pauperum, tanquam suo mgro et preceptori, racione salarij sui, quod quidem pannum obligatur se soluere realiter et cum effectu et in manibus eiusdem mgri reponere pro festo Trium regum proxime futuro 1, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus ibidem Martino et Felice, famulis dominj.

- 2178. Die Iouis ij mensis Decembris. Andreas de Wagrowiecz, studens, in bursa philosophorum moram agens, per famulum Vniuersitatis Stanislaum de Lublin, arcium baccalarium, in scolis ad s. Spiritum Cracovie commorantem, pro sex cum medio grossis debiti<sup>2</sup>, qui bacc. dixit, se missurum in Proschowicze dictum debitum per Albertum Drab, scolarem, eidem Andree de Wagrowiecz, stanti pro illo tempore in scolis Proschoviensibus, atque se soluturum. Et datur ad probandum in quindena. Presentibus ibidem Stanislao de Wirzbicza et Martino de Wolborz, famulis domini.
- 2179. Saturni iiij mensis Decembris. Discretus Ioannes Lipnyczkj, arcium baccalarius, cittauit per processum dni rectoris Bernhardum Latalskj, Ioannem Grembelskj alias Sendzia, in causa percussionis et wlneracionis dicti Lipnijczkj. Dominus auditis hinc inde propositis et responsis, continuauit terminum partibus predictis ob spem concordie fiende eo pacto, quod quamuis inter se composuerint, tamen respondere debebunt de pena vnius sexagene quilibet pro persona sua in octaua. Presentibus famulis domini etc.
- 2180. Mercurij xv Decembris. Adam de Brzozowka, studens, constitutus ad acta presencia cum³ quodam cive, in platea Castrensi morante, cognomine Slonijna, tanquam amico et consanguineo suo, rogauit per eundem Slonijna liberam admissionem manendi in hospicio circa ipsum propter leuiorem victum et impensam. Dominus ad petita dicti ciuis consensit ea condicione, ut caucio per eundem hospitem premitteretur, quod dictus Adam, studens, vnquam rebus illicitis et inhonestis, tabernis, ludis et divagacionibus nocturnis non intendet nec intendere debebit, sed studiis inherere atque operam dare. Qui hospes submisit se caucioni pro eodem studente, quod debebit eum a talibus continere, si tamen in aliquo talium deprehensus fuerit dictus studens, tunc hospes caucionis et censurarum ecclesiasticarum cum prescripto studente penam lugere debebunt. Presentibus famulis domini.
- 2181. Henricus <sup>2</sup> de Gijps, caupo vini, cittauit per ministrum Vniversitatis Georgium de Nijssa, studentem, in nova bursa manentem, pro quatuor florenis et octo grossis, eidem cauponi pro vino debitis. Qui Georgius veniens <sup>4</sup> acta presencia, obligauit se soluturum dicto Henrico in quindena, sub censuris ecclesiasticis. Presente familia domini.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 6. I 1513. <sup>2</sup> Sic! <sup>8</sup> In Codice >in cum«, sic! <sup>4</sup> ad.

- 2182. Die Mercurij xxij Decembris. Discretis Iacobo de Boleslavia, Leonardo de Vartemberg dominus ad petita eorum consensit morandum in hospicio ad Stephanum, muratorem in platea Sutorum, propter discessionem eorum in patriam ab Vniversitate infra hinc et festum Epiphaniarum<sup>1</sup> siue octauas. Presentibus famulis domini.
- 2183. Ioannes de Sunok, arcium baccalarius, constitutus ad acta presencia, obligatus est, septem florenos minus vno fertone, per mediam sexagenam computando, Bartossio, sutori, soluendos infra hinc post octauas Trium regum <sup>2</sup> nunc instanti <sup>3</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus famulis domini.
- 2184. Die Martis xj Ianuarij. Ioannes Thome de Cremnijcza, studens, in bursa nova moram habens, veniens ad acta presencia, recognouit, se debere Vlrico<sup>8</sup> de Gijps, cauponi vini, quatuor florenos, per mediam sexagenam, et vndecim grossos, pro vino, quos obligauit se soluturos<sup>8</sup> in quindena, sub censuris ecclesiasticis.
- 2185. Die Veneris quarta decima Ianuarij. Cauicide set studentum de bursa pauperum in causa terminus continuatur ex decreto domini hine ad feriam quintam proximam s. Presente familia domini.
- 2186. Georgius de Thiczan, ad s. Annam in scolis morans, veniens ad acta presencia, obligatus est Stiborio, scolarij, in eadem scola moranti, siue informatori eius Adam, nomine de Woijssnijkj, sedecim grossos a medicinis barbitonsori, pro dicto Stiborio per suum informatorem, Adam nomine, dandos se soluturum in octaua, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus.
- 2187. Saturni xxij Ianuarij. Nobilis et Discretus Nicolaus Drwalowskj de Drwalow diocesis Poznaniensis et studens Vniuersitatis Study Cracouiensis, ad acta presencia personaliter constitutus, obligando se de parendo iuri, sub excommunicacionis pena, et de obiectis sibi et obiciendis in causa violenciarum, in bursa pauperum factarum, hinc et duabus septimanis post festum Pasche proxime futurum ocomparebit. Et ibidem in continenti per dnum Stanislaum de Sandomiria, viccarium perpetuum ecclesie cathedralis Cracouiensis, de mandato speciali dni rectoris monitus, ut pareret obligatis. Presentibus ibidem Honorabili et Nobilibus Stanislao, actu presbitero, lectore missarum at s. Mariam, et Nicolao ac Felice, famulis domini, ad premissa etc.
- 2188. Nobiles et Discreti Ioannes Lijpnijczkj, arcium baccalarius, Bernhardus Lathalski, Ioannes <sup>8</sup> Sendzia, studentes, bursam Ierusalem inhabitantes, ob causam mytue contencionis percussionisque tem-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 6. I 1513. <sup>2</sup> post 13. I 1513. <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> In Codice >quindecima\*! <sup>5</sup> >Cauicide«?, >Canicide«? <sup>6</sup> 20. I. <sup>7</sup> 10. IV. <sup>8</sup> Grembelski alias, cf. nrum 2179.

pore seronitino extra bursam Ierusalem, quamuis dictus Ioannes Lipnijczkj per suos collitigantes wlneratus fuerit, tamen quia, vt asseritur, quamuis certitudinaliter non fuit testificatum, quod idem Lipnijczki arma exeruit principiumque et causa contencionis fuit atque armis se defendit, condempnati sunt, et vnusquisque eorum condemnatus in vna sexagena, sentencia diffinitiua mediante. Quam penam quilibet pro persona sua in domo solite residencie dni rectoris reponet in octaua, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus famulis domini etc.

- 2189. Lune ultima<sup>2</sup> Ianuary<sup>3</sup>. Discretorum studentorum<sup>1</sup> Polonorum et Masouitarum in causa terminus hodiernus ex decreto domini continuatur hinc ad feriam sextam proximam<sup>4</sup>, si generalis convocacio<sup>5</sup> non fuerit, si tamen celebrata fuerit, tunc ad proximum continuetur<sup>1</sup>. Presentibus, vt in actis.
- 2190. Martis prima Februarii<sup>6</sup>. Discretus Iacobus de Croschijnow, Lithvanus, studens, in bursa pauperum commorans, ad acta presencia personaliter constitutus, obligando<sup>1</sup> se de parendo iuri et rei iudicate, sub pena decem marcarum et censuris ecclesiasticis, in causa violenciarum, in bursa pauperum factarum, infra hine et inicium commutacionis proxime future <sup>7</sup> comparebit. Et ibidem in continenti per Honorabilem dnum Valentinum, plebanum in Magna Kazijmijrza<sup>1</sup>, de mandato speciali dni rectoris monitus, vt pareat obligatis, qui si vltra tempus sibi prefixum et assignatum non paruerit, sciat, se excommunicacionis penam incursurum. Presentibus ibidem Martino et Felice<sup>8</sup>, famulis domini etc.
- 2191°. Veneris quarta Februarij. Discreti Erasmus, Simon <sup>10</sup> Lopusski, Iacobus Maior <sup>11</sup> et Minor <sup>12</sup>, Lithvani, studentes de bursa pauperum, in causa cognominacionis et obbrobriorum <sup>1</sup> variorum, a prescriptis dnis studentibus Masouitis, bursam eandem inhabitantibus, impressorum, videlicet inveniendo et exquirendo varias vocales masouiticas atque questionem de nacione prescripta facientes tali tenore verborum: »Vtrum Iudas aut aliquis apostolorum missus fuit ad Masouitas convertendos«? Item inquirebant vnus ab alio, quot sunt vocales apud Masouitas? Quidam dicebant quinque, videlicet: »Stank, penk, mienk, pock, tutka« <sup>13</sup>, quidam septem, ad quinque descriptas addebant duas: »sszijeno, topka« <sup>14</sup>, talia facientes et conferentes deambulando vnus ab alio per cameras, vt talia deuenirent ad aures et noticiam studentibus Masouitis. Dominus iuxta penam vallatam, antea inter eos interiectam <sup>15</sup>, comdemnauit <sup>16</sup> dictos dnos studentes, tanquam tocius mali et discordie domestice seminatores, et quemlibet eorum condemnauit in

<sup>1</sup> Sic! 2 In Codice »penultima«! 231. I 44. II. 5 Universitatis. 6 In Codice »vitima Ianuarij«! 723. IV. 6 Lachowski. 9 In margine nri 2191 alia adscripsit manus: »Tho pyssal vygebani lotr y osczerca y sdraycza«. 10 de Cracovia.

11 Kroszynowita. 12 Kiejdanensis. 18 »Stank, penk, mienk (?), pock, tutka« alia manu deletum.

13 Stank, penk, mienk (?), pock, tutka« alia deletum.

14 »sszijeno, topka« item deletum. Cf. Grochowski, Poczye, ed. Turowski, I 324.

sexagena iuxta deposiciones testium, satis lucide talia super dictos setudentes testificantes, sentencia diffinitiua mediante. Quam penam reponent in octaua. Et ibidem in continenti per Honorabilem dnum Valentinum, curatum in Magna Kazijmijrza<sup>1</sup>, sunt moniti de mandato speciali domini, vt satisfacerent obligatis, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, vt in actis.

- 2192. Iouis x<sup>2</sup> Februarij. Discretus Vincencius de Budeweijs 1, studens, cittatus ad instanciam Clementis 3, arcium baccalarij 4, pedagogij d mi Iosth Glacz, ciuis Cracouiensis, in causa lodicis, proposuitque contra eum dictus bacc., quomodo acceptis lodicibus de testudine dni sui a notario pro decore actus sui, per eum celebrandi, dedit lodices in xmanus dicti Vincencij, ad Collegium 5 comportandos, tamen eos non computauit 1 a notario de testudine capiendo atque eciam hinc studenti portandos dando. Qui notarius cum sibi vice versa reportati erant, dicebat, vnum perditum fuisse, et non tot, quot dati erant, reddidise, tamen, vbi bacc. ..... eum nescisse, si in testudine de manibus notarij aut portitoris, Vincencij nomine, deperditus esset, volens cercior fieri, dictum Vincencium cittauit. Idem Vincencius obiectum sibi crimen negauit et tot dixit se portasse, quot sibi dati erant, volens tamen se de obiecto crimine expurgari, in defectu probacionis ex decreto domini iuramento corporali prestito, quod de lodice nichil sciuit neque scit, discessit. Presentibus seruitoribus Vniversitatis et famulis domini.
  - 2193. Veneris xj<sup>7</sup> Februarij. Discretis Simonj de Cracouia Lopusskj, Erasmo, Iacobo Maiori et Minori, Lithvanis, studentibus, bursam pauperum inhabitantibus, penam dominus, ex decreto suo in eos latam, ad petita nonnullorum dnorum benemeritorum in actis contentam<sup>8</sup>, relaxauit sub ea condicione, quod si vltra aliquis ex dictis studentibus studentes alterius nacionis cuiuscunque cognomine detractorio insultauerit, siue interiectiones et aliqua alia illicita, contumeliam denotancia, intulerit, aut quovis modo detrahendi processerit, pena in actis obligata, videlicet vnius sexagene, pvniendus veniet, quam irremissibiliter persoluere oportebit<sup>1</sup>. Presentibus, ut in actis.
  - 2194. Lvne xiiij Februarij. Discreti Andreas Dobrzijnije-czkj cum fratre germano minore, Nicolaus Drwalowskj, Georgius Drwalowskj, Stanislaus Syenskj, Crassijnskj, Zakrzowskj, Iacobus Lithvanus Maior<sup>9</sup>, Iacobus Lithvanus Minor<sup>9</sup>, domini omnes superius descripti, matura deliberacione ac consilio iuris peritorum habito in causa litis, dissencionis, percussionis atque violencie, personis pacificis et domvi burse pauperum per dictos studentes illate, ex sufficienti testimonio, super predictis erroribus inducto atque contra eos habito, sentencia et decreto

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> In Codice >xj«. <sup>8</sup> Opoliensis. <sup>4</sup> pro gradu baccalariatus promoti iuenute Martio a. Dni 1511. Muczkowski, Liber promot., pag. 152. <sup>5</sup> majus artistarum. <sup>6</sup> > ....« deletum. <sup>7</sup> In Codice erronee >xij«. <sup>8</sup> Cf. nrum 2191. <sup>9</sup> Kroszynowita. <sup>10</sup> Kiejdanensis.

nostro condempnantur, Poloni quilibet eorum in tribus florenis, Lithvani vero duo, Iacobus Maior et Minor, ob causam violencie, domvi factam, que satis lucida fuit et manifesta, condemnantur in sex florenis, alias vnusquisque pro persona sua sex florenos reponet. Quam penam reponent et vnusquisque reponebit pro dominica Oculi proxime futura <sup>1</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, ut in actis.

- 2195. Saturni xxvj Februarij. Discretis Stanislao Sijenskj, Georgio Drwalowskj dnus ex certis respectibus terminum reposicionis pene, quam in triduo reponere debuerunt, prorogauit ad quindenam alias ad xij Marcij. Presentibus ibidem famulis domini.
- 2196. Discreti Nicolaj Crassynskj, studentis de bursa pauperum, dominus petitis condescendes, penam, quam in triduo reponere debuerat, infra hinc et spacium duarum septimanarum terminum reposicionis prorogauit, sub censuris. Presentibus, ut in actis.
- 2197. Discreti Ioannis Sdzarowskj alias Zakrzowskj<sup>2</sup>, studentis de bursa pauperum, dominus ad petita quorundam bonorum virorum terminum reposicionis pene infra hinc et duas septimanas prorogauit, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus etc.
- 2198. Discreti Iacobi Lithvani Minoris<sup>3</sup>, studentis de bursa pauperum, dominus ad petita bonorum virorum eidem Iacobo terminum reposicionis pene prorogauit ad octauam, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, ut in actis.
- 2199. Veneris quarta Marcij. Discreti Sebastianij, seruitoris dni dris Ioannis de Schamothuli, ad instanciam Paulus, sapiencia, seruitor Vniversitatis, retulit, se de mandato domini Venerabilem eundem dnum Ioannem, iuris canonici drem, ad diem crastinum alias pro Sabbatho proximo ante Letare citasse terminumque eidem assignatum fuisse. Presentibus, ut in actis.
- 2200. Saturni v Marcij. Venerabilis dnus Ioannes de Schamotuli, decretorum dr., ad instanciam Sebastiani, laicelli et seruitoris sui, cittatus <sup>6</sup> et non comparens, domino vltra horam solitam diucius expectante, pronunciatur contumax. Presentibus, ut in actis.
- 2201. Lune septima Marcij. Discretus Georgius Drwalowskj, studens de bursa pauperum, penam, quam reponere debuit, videlicet tres florenos<sup>2</sup>, ex eo, quia caret, prout asserit, pecunijs, loco pecuniarum tunicam reposuit, quam dominus per eundem accipere fecit. Loco tunice reponet vnum fertonem pro persona sua et alium pro fratre <sup>7</sup> ex speciali gracia dominj, sibj in hac parte indulgentis<sup>8</sup>, in tribus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 27. II. <sup>2</sup> Cf. nrum 2194. <sup>3</sup> de Kiejdany. <sup>4</sup> »Paterek« vulgo nuncupati. <sup>5</sup> 5. III. <sup>6</sup> Cf. nrum 2199. <sup>7</sup> Nicolao Drwalowski. <sup>8</sup> In Codice »indulgente«,

septimanis post festum Pasche<sup>1</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, ut in actis.

- 2202. Martis viij Marcij. Iacobo Minori Lithvano de Kiedani, studenti in bursa pauperum moranti, instante<sup>2</sup>, vt reposicio pene vnius floreni sibi vlterius transferatur ob defectum pecuniarum pro illo tempore, dominus petitis suis acquiescens, terminum reposicionis pro festo s. Georgij proximo<sup>3</sup> sibi assignauit. Qui quidem Iacobus dictam penam obligauit se soluturum pro tempore descripto, sub censuris eclesiasticis. Presente familia domini.
  - 2203. Mercury nona Marcij. Venerabili dno Ioanni de Schamothuli, decretorum dri, dominus ob spem satisfactionis parti sibi contravenienti atque eciam iustificacionis de aliquibus, eidem dno drj per dnum rectorem obiectis, hinc ad octauam in absolucionem consensit, sub reincidencia et grauioribus. Presentibus famulis.
  - 2204. Iouis xvij Marcij. Honesta Anna de platea Vislnensi citauit Ioannem, locatum de scolis s. Spiritus, propter debitum quatuor florenorum, quem terminum de consensu parcium ob spem concordie fiende dominus pro die Sabatho post Conductum Pasche proximo<sup>5</sup> continuauit. Presentibus, vt in actis.
  - 2205. Discretus Ioannes de Sanok, arcium baccalarius, citatus ad instanciam Prouidi Bartossij, sutoris de Cracouia, propter debitum sex florenorum, per mediam sexagenam, cum decem octo grossis racione expensarum, quem terminum dominus ex decreto suo ob spem satisfactionis per patrem dicti bacc., qui temporibus hys immediate futuris speratur aduenire Cracouiam, infra hinc et decursum sex septimanarum inclusiue continuauit. Presentibus famulis etc.
  - 2206 <sup>6</sup>. Die Lune xxj Marcij anno Dni millesimo quingentesimo tredecimo. Constitutus personaliter ad acta nostra Ingeniosus Sebastianus de Szmyelnijczya recognouit ac publice confessus est, se recepisse in mutuum octo florenos in auro ab Honorabili dno Valentino Zonthak de Noua villa Czepusiensi seque velle soluere eosdem infra tempus suprascriptum et festum Stanislai proxime in Maio <sup>7</sup> affuturum. Vnde vt res cercior fieret, eius obligacionem et ad soluendum sumissionem presentibus duximus interferendum, eundem Sebastianum obligando, vt infra tempus sibi constitutum soluat, reddat et realiter et cum effectu in manus predicti dni Valentini, sub pena excomunicacionis in eum ferenda. Et ibidem idem dnus Sebastianus condemnatus est ipsi dno Valentino in expensis soluendis in viginti grossis polonicalibus, facta moderacione earundem.
  - 2207. Die Mercurij vj Aprilis. Discretus Nicolaus Wielebnowskj, studens de bursa pauperum, citatus ad instanciam Elie, Iudej

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 17. IV. <sup>2</sup> Sic! <sup>8</sup> 24. IV. <sup>4</sup> Paterek. <sup>5</sup> 9. IV. <sup>6</sup> 749 pag. <sup>7</sup> 8. V.

- de Tharnow, atque consortis sue: dominus hodiernum terminum de consensu parcium ob spem concordie fiende continuauit hinc et feriam seçundam proximam<sup>1</sup>. Presentibus seruitoribus Vniversitatis.
- 2208. Mercury vj Aprilis. Discretus Michael Lithvanus, studens de bursa pauperum, citatus ad instanciam Elie Iudei atque consortis sue de Tharnow: dominus ob spem concordie terminum hinc ad feriam secundam proximam<sup>1</sup>, sub censuris eclesiasticis, continuauit. Presentibus famulis domini etc.
- 2209. Lune xj Aprilis. Discretus Nicolaus Wielebnowskj, studens de bursa pauperum, constitutus ad acta presencia recognouit, se teneri Elie Iudeo cum consorte sua sex florenos, per mediam sexagenam cum vno fertone, racione debiti, sibi per dictum Iudeum ad pignus mutuati. Tamen quia dictus Wielebnowskj calliditate sua pignus de dicto Iudeo, non facta sibi solucione, repetiuit atque accepit, dominus ex decreto suo iussit in defectu pecuniarum pignus reponi. Qui quidem Nicolaus Wielebnowskj dicto Iudeo cum vxore sua pignus reposuit, videlicet tunicam brunaticam panni Lvnensis, birretum duplum, peliceam Nowogrothkowa in quatuor florenis per mediam sexagenam, tali tamen condicione, quod si pignus dictum idem Nicolaus pro festo s. Ioannis Baptiste proximo 2 non redimerit, ipsum perdet et in vim perdicionis transibit. Residuum vero pecuniarum, videlicet duos florenos cum fertone, obligauit se soluturum predicto Iudeo siue vxori sue in octaua, sub censuris eclesiasticis. Et ibidem in continenti ex speciali mandato dni rectoris per dnum Felicem Lachowski est monitus, vt satisfaciat obligatis. Presentibus ibidem Paulo et Andrea, seruitoribus Vniversitatis, et Felice atque alijs famulis domini.
- 2210. Lune die eadem, ut supra. Discretus Michael Lithvanus, studens de bursa pauperum, cittatus ad instanciam Elie Iudei atque consortis sue, quondam in Tharnow morantis <sup>3</sup>, qui Iudeus proposuit contra Michaelem, studentem, quomodo ipse tunicam cum pelicea, circa eum invadiatam, dolo et fraude ab eo accepisset, pelicea tamen circa eundem Iudeum relicta, quod pignus erat dicto Michaeli sublatum et Iudeo invadiatum. Dominus ex decreto suo mandauit dicto Michaeli, studenti, tunicam Iudeo reddere aut pignus redimere, videlicet tunicam, quam a Iudeo acceperat, et peliceam, circa Iudeum retentam, quod <sup>4</sup> in media altera marca invadiatum erat, infra hinc et tres dies, sub censuris eclesiasticis. Et ibidem in continenti dictus Michael Lithvanus per dnum Felicem Lachowski est de speciali mandato dni rectoris monitus, vt pareat et satisfaciat decreto. Presentibus ibidem Paulo et Andrea, seruitoribus Vniversitatis.
- 2211. Mercurij xiij<sup>5</sup> Aprilis. Honesta Katherina Hermathisowa de Cleparz cittauit Andream Dobrzynijeczki, studentem de pau-

<sup>11.</sup> IV. 24. VI. Cf. nrum 2208. Sic! In Codice >xije.

perum bursa, occasione debiti medie marce cum tribus grossis, per fratrem dicti Dobrzijnijeczki retenti, quia idem Andreas Dobrzijnijeczki iuxta intencionem et proposicionem Katherine predicte veniens cum fratre suo in domum hospitalem dicte Katherine, necessaria pro fratre atque equo suo fecit dare et procurare, pro quibus datis non est sibi sattisfactum, que omnia dicta Katherina pensat ad mediam marcam cum tribus grossis. Vnde in causa eadem dominus de consensu parcium, quia aduentus fratris dicti Andree Dobrzijnijeczki diebus hys speratur, ob spem concordie fiende continuauit terminum hinc ad feriam quartam post Stanislai in Mayo proximam<sup>1</sup>. Presente familia domini.

- 2212. Iouis xiiij Aprilis. Venerabilis dnus Leonardus de Cracouia, decretorum dr., iuxta relacionem Andree, sapiencie, cittauit mgrum Leonardum Wijssnka, minoris Collegij collegiatum, ob verba contumeliosa, contra dnum drem per mgrum Leonardum Wijssnka prolata, ipsum infamancia, quibus dominus ob spem concordie continuauit terminum hinc ad feriam secundam proximam<sup>2</sup>. Presente familia domini.
- 2213. Veneris xv Aprilis. Discretus Ioannes, arcium baccalarius, locatus in scolis ad s. Spiritum, veniens ad acta presencia confessus est, se teneri et debere vnum florenum, alias mediam sexagenam, racione expensarum Honeste Anne de platea Vislnensi, quem florenum dicte Anne obligatur soluere pro festo Penthecosten proximo<sup>3</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus famulis dni rectoris.
- 2214. Discretus Nicolaus Homenthowski, studens de scolis Omnium ss., veniens ad acta recognouit, se teneri et debere vnum fertonem pecuniarum, in mutuum acceptarum, Discreto Nicolao de Pijathek, studenti, in bursa pauperum moram habenti, quem fertonem dictus Homenthowski obligat se soluturum pro nundinibus in nunc instantibus, alias pro festo s. Stanislai in Maijo 5, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus famulis domini.

Acta acticata coram Venerabili et Egregio domino Ioanne<sup>6</sup> de Ossviaczym, s. theologie professore, canonico Cracouiensi, in rectoratu eius quinto cummutacione estiuali anno Dni millesimo quingentesimo tredecimo<sup>7</sup>.

2216. Die Lune secunda Maij. Venerabilis dnus Leonardus de Wijssnka, arcium mgr., collegiatus Collegy minoris artistarum, veniens ad acta presencia, confessus est, se debere Honorabili dno Petro

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 11. V. <sup>2</sup> 18. IV. <sup>8</sup> 15. V, cf. nrum 2204, <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> 8. V. <sup>6</sup> Sacrano Actorum nri 2216—2250, Codicis pag. 762—778.

de Costrzen, lectori missarum capelle s. Thome Cantuariensis in ecclesia 1 Cracoviensi, duas marcas cum decem grossis racione missarum ad altare eiusdem mgri Leonardi, per dictum dnum Petrum lectarum, sufficienti calculo prehabito, quem debitum dictus mgr. obligatur soluere dno Petro, pro quartali Penthecosten proximo 2 sexagenam, reliqwm vero, videlicet marcam minus grossis duobus in vna septimana post quartale Penthecosten, sub censuris ecclesiasticis. Qui dnus Petrus remanebit dicto mgro Leonardo residuum candelarum, ad altare dicti mgri pertinentium tempore resignacionis seruicij, alias a quartali proximo futuro Penthecosten. Et in continenti dictus mgr. Leonardus Wijssnka est de speciali mandato dni rectoris per Paulum, seruitorem Vniuersitatis, monitus, ut satisfaciat obligatis, qui mgr. submisit se eiusdem monicioni. Presentibus famulis domini.

- 2217. Stanislaus Zukowski, studens, citauit Nicolaum Panczkowski in causa percussionis. Dominus de consensu parcium continuauit terminum ob spem concordie fiende hinc ad feriam sextam proximam<sup>3</sup>, causa tamen securitatis inter partes predictas penam decem marcarum dominus inter partes predictas interposuit. Quicumque ex eis contrauenerit et aliquas comminaciones vnus alteri intulerit, sciat, se eandem penam incursurum, irremissibiliter persoluendam.
- 2218. Die Veneris vj Maij. Circumspectus Cristophorus Schefer de Leopolj citauit mgrum Martinum 5, seniorem burse Ierusalem, occasione caucionis, per eum sibi pro Casparo de Olomvncz, studente Cracouiensi, causa cuiusdam debiti, prout asserit dictus Cristophorus, facte. Tamen quia ipse mgr. negauit narrata, prout narrantur, de consensu parcium ad probandum vel deferendum dominus continuauit terminum infra hinc et spacium vnius mensis, et interim, quia dictus Caspar, studens, a Cracouia absentatur, dnus mgr. scribet eidem, vt satisfaciat debito. Presentibus, ut in actis.
- 2219. Lune ix Maij. Discreto Ioanni de Sanok, arcium baccalario, dominus iuxta decretum suum mandauit infra vnam diem naturalem reponere pecunias ad acta Bartossio, sutori de Cracouia, pertinentes, secundum obligacionem in actis nostris factam 6, videlicet sex florenos minus medio altero grosso, et ibidem dictus Bartossius accipiet partem et remanebit alteram ex hijs pecunijs, hoc est duas marcas et quatuor grossos, que iacebunt ad acta a die dominico proximo 7 per quatuor septimanas, et interim pater dicti Ioannis, bacc., Cracouiam veniet, calculacionem cum dicto Bartossio facturus de rebus siue emolimentis domesticis, hoc est butiro et caseis pro victu sibi, prout Ioannes, bacc., asserit, ad dictam summam missis, in quo dominus per tempus descriptum arestat duas marcas et quatuor grossos iuxta intencio-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> cathedrali. <sup>2</sup> 15. V. <sup>3</sup> 6. V. <sup>4</sup> »Schefer« in margine additum. <sup>5</sup> de suburbio Cracoviensi Cerdonia seu de Cracovia, vulgo »Cerdonium« seu »Garbarz« nuncupatum. <sup>6</sup> Cf. nrum 2205. <sup>7</sup> 15. V.

nem bacc. pro rebus descriptis. Tamen quia dictus Bartossius negat narrata, quod ad summam sex florenorum talia sibi data forent, si pater bacc. descripti infra spacium quatuor septimanarum non venerit et cum Bartossio non composuerit, idem Bartossius accipiet residuum pecuniarum tempore adveniente in vim satisfactionis. Ibique et pro illo tempore taxacionem processuum reservamus. Presentibus seruitoribus Vniversitatis.

Iouis xij Maij. Discretus et Nobilis Andreas Dobrzijnijeczkj<sup>1</sup>, studens de bursa pauperum, satisfaciens Honeste Katherine Hermathisowa de Cleparz in debito fratris sui, quem tenetur dicte hospite Katherine occasione medie marce et trium grossorum pro expensis fratri dni Andree, per hospitam erogatis, quamuis dnus Andreas Dobrzijnyeczki dixit, se non debere sibi quidquam, tamen dominus ex decreto suo ob eam causam, quia dnus Andreas introduxerat fratrem in domum hospite, existens ei bene notus, mandauit eidem Andree, vt sibi medium debiti descripti infra vnam diem naturalem solueret, alias grossos tredecim cum medio, medium tamen residui debiti ipse dnus Andreas Dobrzynijeczki in fratre ostendet, ipsum in domum Katherine hospite inducendo, cum Cracouiam venerit, eumque presentabit hospite, ut satisfaciat sibi de residuo. Ad quod faciendum dnus Andreas Dobrzijnijeczki se sub iuramento, in manus dni rectoris prestito, atque bona fide facturum obligauit ita tamen, quod si frater dni Andree satisfecit omnia hospite, prout dnus Andreas dixit, tunc dicta hospita restituet dno Andree Dobrzijnijeczki grossos tredecim cum medio, alias medietatem per eum datam; si tamen non fecit satis ffrater suus dicte hospite, tunc per dnum Andream in domum Katherine hospite inductus, de medietate altera respondebit per dnum Andream ffratrem compulsus, quod faciendum se sub censuris ecclesiasticis obligauit. Presentibus famulis dni rectoris 2.

2221. Die Mercurij xxv Maij. Venerabilis dnus Stanislaus de Wielopole, arcium mgr., citauit Georgium, studentem de bursa philosophorum, ob causam librorum, circa dictum Georgium per seruitorem dicti mgri invadiatorum, quos idem seruitor abstulerat, dno mgro nesciente. Qui Georgius dixit, se vnum ex hys libris vendidisse et alium tenere. Dominus ex decreto suo mandauit, librum, quem retinet Georgius, dno mgro reddere, habita satisfactione per dnum mgrum in sedecim grossis, alium vero librum, quem dictus Georgius vendidit, querere debet infra decem dies, vltimaque die comparebit, si librum non invenerit, iuramentum de ignorancia libri et persone, cui vendidit, presti-

¹ Cf. nrum 2211. ² In margine nri 2220 alia manu: >Dnus mgr. Michael Parisiensis, s. pagine professor lectorque eiusdem, rector tunc post Venerabilem dnum loanem de Osswyaczym, decretorum drem canonicumque Cracouiensem, immediatus rector (sie!), decretum istud, per eundem dnum Osswyaczym factum, in termino monicionis Nobili Andree admisit allegacionem obligacionis contra monitorium decreuitque, quod mulier introscripta debet prestolarj solucionem ad aduentum dni Iacobi Dobrzijnyeczkij, ad quod tempus cum dno Andrea, fratre suo, debet esse in pace«.

turus, quo non invento libro tenebitur dno mgro librum talem emere, qualis fuit dni mgri, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus famulis domini.

- 2222. Discretus Venceslaus de Olomvncz, arcium baccalarius, veniens ad acta, obligatus est, se soluturum Honeste Katherine Furmanka de Cracouia ex confessatis xx grossos pro vino infra hinc et duas septimas alias in quindena, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus famulis domini.
- 2223. Iouis ix Iunij. Ioannes de Drohobycz, studens de Ierusalem bursa, veniens ad acta presencia, obligatus est Honorabili dno Mathie, altariste ad s. Mariam in circulo Cracouiensi, sex grossos debiti confessati per eundem soluere in quindena, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, vt in actis.
- 2224. Idem Ioannes de Drohobicz, studens, veniens ad acta, recognouit, se debere Mathie de Domanijn, studenti, calamar, sibi mutuatum per dictum Mathiam, et quatuor grossos, que obligatus est soluere eidem Mathie in quindena, sub censuris eclesiasticis. Presentibus, vt in actis.
- 2225. Discretus Martinus, studens de Ierusalem bursa, citauit Alexium Vsczienski pro libro, sibi per dictum Martinum mutuato, atque pro securi. Et dominus ob spem concordie, inter dictas partes fiende, continuauit terminum ad octauam. Presentibus famulis Vniversitatis et dni rectoris.
- 2226. Mercurij xv Iuny. Alberti Hronyowski, studentis, cum Stanislao de scolis Omnium ss. in causa terminus hodiernus de consensu eorundem continuatur hine ad feriam terciam proximam<sup>2</sup>. Presentibus, vt in actis.
- 2227. Mgr. Bernardinus de Wratislavia ex suis confessatis obligatus est, soluere Prouido<sup>3</sup> Ioanni Hessz, sutori et ciui Cracouiensi, tres florenos per mediam sexagenam minus tribus grossis pro nundinis Cracoviensibus, pro festo s. Michaelis<sup>4</sup> celebrandis, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Andrea, seruitore Vniversitatis, et Nicolao Miklasz atque Martino de Wolborz, testibus ad premissa.
- 2228. Veneris xvij Iunij. Discretus Adrianus de Olomvncz, studens Vniversitatis Cracoviensis, in bursa Ierusalem ad mgrum Martinum<sup>5</sup>, seniorem burse Ierusalem, morans, canonicus Brunensis et altarista Olomvcensis, veniens ad acta, submisit se solucioni quadraginta quatuor grossorum Prouido Cristophori de Leopoli, mercatori<sup>6</sup>, pro Ca-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice »x«. <sup>2</sup> 21. VI. <sup>3</sup> In Codice »Proiudi«. <sup>4</sup> 29. IX. <sup>5</sup> »Cerdonium« de Cracovia seu de suburbio Cracoviensi »Garbary«. <sup>6</sup> In Codice »mercatorio«.

**spar**o de Olomvnez cognomine Fiszbaijtel, quondam studente Vniversitatis, pro festo s. Michaelis proximo<sup>1</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, ut in actis.

- 2229. Martis xxj Iunij. Venerabilis dnus Martinus de Leseynsko, arcium mgr., minoris Collegij collegiatus, veniens ad acta, obligauit se pro Michaele de Kawno, studente de bursa pauperum, cauendo pro eodem manuque coniucta et diuisa, marcam vnam cum octo grossis soluere pro festo s. Bartholomei proximo², sub censuris eclesiasticis, Elie Iudeo cum vxore sua, verum tamen propter securitatem dicti Iudei et sue vxoris a comminacionibus, vt ipse Iudeus dixit, per studentem Michaelem illatis, dominus penam vallatam decem marcarum interposuit, vt ipsi Iudei essent perfectiores et securiores ab eodem.
  - 2230. Iouis vltima Iuny<sup>3</sup>. Discretus Stanislaus de Brzesczie Cvyaviensi ad instanciam Sbignei, scolaris de scolis s. Stephani, citatus et non comparens, quem dominus vltra horam solitam diucius expectatum<sup>4</sup> pronunciauit contumacem. Presentibus, vt in actis.
  - 2231. Lune iiij Iulij. Discretus Stanislaus de Brzesczie Cvyaviensi, arcium baccalarius, cittatus ad instanciam Discreti Sbignei, scolaris de scolis s. Stephani, ob causam detencionis tunice per dictum bacc., volens, ut cum eo ivisset ad scolas particulares ad partes, prout ipse Sbigneus deposuit, dicto scolare nolente repetenteque ex bacc. tunicam, idem bacc. antea descriptus per modum reconuencionalem Sbigneum predictum de octo grossis, ei sublatis, inculpauit. Quo subsecuto dominus ex decreto suo scolari iuramentum detulit occasione illorum octo grossorum, ipso hoc idem negante. Tandem bacc. nolens dictum Sbigneum ad iuramentum admittere, amicabili composicione coram domino inter eos subsecuta et mortificatis omnibus, scolaris Sbigneus nomine liber euasit tali tamen modo atque condicione, quod nunquam dicti bacc. et scolaris talia hinc inde in medium de infamia et calumnia prolata repetere debent, sub vadio pene vallate decem marcarum ita, quod si vnus alteri vel coram aliquo alio talia meminerit et exprobrauerit et vno teste probatum fuerit, vadium decem marcarum talis incurret, dno rectori pro tempore existenti medium et parti tenenti concordiam medium. Item dictus dnus bacc., Stanislaus de Brzesczie Cuijaviensi, obligatus est ad acta dicto Sbigneo, scolari, tvnicam reponere ad acta presencia 5 atque birretum rubeum in quindena, sub censuris eclesiasticis. Et ibidem supranominatus dnus bacc. in continenti est per dnum Albertum, mansionarium de Proschowicze, ex speciali mandato domini monitus, vt pareat obligatis. Presentibus ibidem Discretis Alberto de Radzyeyow, Valentino do Orlow, testibus ad premissa vocatis et rogatis.
    - 2232. Die Iouis septima Iulij. Dominus inter Discretos Andream Zamijechowski de bursa pauperum et inter Thomam de Opolie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 29. IX. <sup>2</sup> 24. VIII. <sup>3</sup> 30. VI. <sup>4</sup> In Codice \*expectatom c. <sup>5</sup> Sie!

- de scolis s. Marie, studentes, interponit vadium trium marcarum, quod si vnus alteri ex eisdem comminauerit aut arma contra alterum detulerit, vnoque teste, ad maximum duobus, deprehensus fuerit, penam prescriptam subibit. Presentibus famulis domini.
- 2233. Die Martis xij Iulij. Discretus Stanislaus de Cracouia, studens de bursa Ierusalem, cittatus ad instanciam Discreti Vincency Hudvicensis, quondam seruitoris dicti Stanislai, ob invadiacionem tunice seruitoris predicti. (vui Stanislaus ex suis confessatis reddet tunicam, de pignore redemptam, dicto Vincencio infra quindenam. Presentibus famulis domini.
- 2234. Die Mercury xxvij Iuly. Discretus Nicolaus de Grabowo<sup>1</sup>, acceptus per kmetones dni Czepel<sup>2</sup> in villa Gorka, prout kmetones de dicta villa asserunt, in violencia ville et kmetonibus per wlnera illata, dictus Nicolaus in termino comparens, negauit narrata, prout narrantur, et datur ad probandum vel deferendum ad octauam post Bartholomej<sup>3</sup>.
- 2235. Die Iouis xxviii Iulij. Discreto Petro Cunowski, studente de bursa pauperum, inculpato per Magnificum dnum Ioannem Mielsthynski coram domino, quomodo isibi catulum recepisset, dominus ex confessatis dicti Petri mandauit catulum dno Mielsthynski reportare die crastina in domum habitacionis sue, sub censuris eclesiasticis. Presentibus ibidem Martino et Nicolao, famulis domini.
- 2236. Discretus Stanislaus de Cracouia, studens de bursa Ierusalem, veniens ad acta cum actore, pecijt, sibi terminum solucionis siue redempcionis tunice prorogari ad quindenam. Dominus Vincencio Hudvicensi, tanquam actore ad hoc consenciente, prolongauit terminum restitucionis siue redempcionis tunice dicto Vincencio 4 ad quindenam. Presentibus, ut in actis.
- 2237. Die Veneris xxviiij Iulij. Magnificus dnus Ioannes Mijelsthynski contra Discretum Petrum Cunowski, studentem de bursa pauperum, specialem, et contra quascunque alias personas generalem dnum Vincencium Mielsthynski constituit in suum procuratorem, cum potestate substituendi ad agendum et defendendum, alias in forma plenissima. Presentibus, ut in actis.
- 2238. Die Veneris xix Augusti. Constitutus personaliter ad acta dni rectoris Ingenuus adolescens, Cistophorus Otphaii de Nijssa, libere recognouit et confessus est, se debere et obligari in septem florenis minus septem grossis, per triginta grossos computatis, Venerabili mgro Michaeli de Wratislavia, ab eodem in mutuum pro sua necessitate et substentacione in studys realiter perceptis, quos bona fide et sub

<sup>1 »</sup>Grabowo, sie! 2 Nicolai de Posnania? 3 31. VIII. 4 Sie!

censuris eclesiasticis promisit et submisit se ad soluendum infra hine ad festum s. Michaelis proxime affuturum 1. Vbi statim monitus est ad soluendum eosdem per Honorabilem dnum Ioannem de Skoki, arcium baccalarium et lectorem missarum ad s. Annam. Presentibus ibidem Andrea de Grodziecz etc.

- 2239. Die Iouis xxv Augusti. Discreto Matheo de Gedano, studenti de bursa Ierusalem, instante super dampno, sibi in camera habitacionis sue illato, ipsoque a domino exoptante, ut iuxta Statutum processum fuisset, dominus vocatis suis concameralibus, videlicet Achacio de Barthva et Stanislao de Cracouia, iuxta exijenciam<sup>2</sup> Statuti decreuit, vt dicto Matheo fiat satisfactio per suos concamerales infra hine ad feriam terciam proxime futuram<sup>3</sup> tali tamen condicione, quod dictus Matheus prius iuret de dampno, si sibi est illatum vel non, custodiendo, ne calumnia procedat. Presentibus seruitoribus Vniversitatis.
  - 2240. Discreto Achacio de Barthva, studenti de bursa Ierusalem, dominus decreuit et mandauit, vt infra hinc et feriam terciam proximam s satisfaciat seniori pro penis, contra Statuta burse predicte Ierusalem per ipsum incursis. Presentibus famulis dni rectoris et Vniversitatis.
  - 2241. Die Mercury vltima Augusti<sup>5</sup>. Discretus Nicolaus de Garbowo<sup>6</sup>, studens de scolis Omnium ss., suo nomine contra Nobilem et laboriosos Michaelem, procuratorem, et kmetones ville dicte Gorka specialem, mgrum Stanislaum Brzeziczki in suum constituit procuratorem, cum potestate substituendi ad agendum et defendendum, alias in forma plenissima. Presentibus, vt in actis.
  - 2242. Die eodem. Nobilis Michaelis, procuratoris de villa dni Czepel, dicta Gorka, ex vna et Discreti Nicolai de Garbowo 6, studentis de scolis Omnium ss., in causa partibus ex altera ad examinandum testes ad feriam terciam proxime futuram 7 ex certis causis distulit 8 et suspendit. Presentibus, vt in actis.
  - 2243. Die Veneris ij Septembris. Venerabiles viri dni Martinus Belze de Cracouia, s. canonum dr., mgr. Ioannes de Grodek, in bursa Ierusalem manens, testes in causa inter Vener. viros, dnos Leonardum de Cracouia, iuris canonici drem, ex vna et mgrum Leonardum Wijsnka de minori Collegio partibus ab altera, per dictum drem Leonardum inducti, instante mgro Leonardo Wijsnka io, iuraverunt dicere veritatem in forma in presencia dicti mgri Wijsnka, protestantis de dandis interrogatorijs.

<sup>1 29.</sup> IX. 3 = \*\*exigentiam c. 3 30. VIII. 6 mgro Martino Cerdonio Seniori. 5 31. VIII. 6 \*\*Garbowo c, sic!, cf. nrum 2234. 7 6. IX. 8 sc. terminum rector. 9 In Codice \*\*Leonardic. 10 a posterioribus erronec \*\*Wyszucensisc dicto.

- 2244. Die Solis vndecima Septembris. Discretus Mathias de Wola, studens, quondam in scolis ad Omnes ss. manens, veniens ad acta presencia, de parendo iuri in causa, inter dictum Mathiam de Wola ex vna et Venerabilem virum, mgrum rectorem scole ad Omnes ss. 1, partibus ab altera vertente et mota, se obligauit, volens parere obligatis vsque ad decisionem litis et cause. Et nichilominus dominus propter cerciorem securitatem partibus vtrisque mandavit 2, vt arma non deferant sibique invicem non comminent neque aliquibus obiurgacionibus contra se ipsos invehant, penam vallatam viginti marcarum interposuit, quod si quis ex partibus dictis mandatis contravenerit, penam viginti marcarum succumbet. Presentibus ibidem Honorabili et Nobili Stanislao de Sandomiria, vicario perpetuo Cracoviensi, et Stanislao de Wirzbicza, testibus ad premissa.
- 2245. Die Lune xij Septembris. Discreti Mathie de Wola, studentis, quondam in scolis ad Omnes ss. manentis, tanquam actoris, ex vna et Venerabilis mgri rectoris scole ad Omnes ss. 3, partibus ex altera, dominus satisfaciens decreto suo iuxta sentenciam diffinitivam, per dominum promulgatam 4, partes vtrasque illud iudicatum tenere mandauit, sub censuris eclesiasticis et pena viginti marcarum. Ibique propter maiorem amicabilitatem, nouiter contractam, per manuum stipulatarum coniunctionem sibi invicem reconciliati sunt. Et quicunque ex dictis 5 ipsis 6 partibus dictam causam verbo vel facto aut aliqua comminacione repecierit, siue arma vnus contra alterum detulerit, et in eo aliquo teste deprehensus et conuictus fuerit, dictam excommunicacionis penam et penam vallatam viginti marcarum incurret atque persoluet. Presentibus ibidem, ut in actis.
- 2246. Die Martis xiij Septembris. Discretorum Ioannis 7 Alexij 8 Wsczienski, studentis de bursa Ierusalem, ex vna et Ioannis Popielsky de bursa pauperum partibus ex altera in causa, dominus terminum hodierne diei ex decreto suo continuat hinc et feriam quintam proxime futuram 9. Presentibus, vt in actis.
- 2247. Die Iouis xv Septembris. Discreti Ioannis Popielski, studentis de bursa Ierusalem, in causa cum dno Alexio Wsczienski de bursa pauperum litigantis, dominus sentencia diffinitiua mediante mandauit, vt dnus Wsczienski res omnes, dno Popielski acceptas et in suum vsum conversas, dno Ioanni Popielski persolueret, videlicet grossos sedecim sibi daret et alias res et alias res 10, quas adhuc habet, videlicet camisiam, sexternulos, et alia pro se reservaret, illum tantum sedecim grossis evadendo in octaua. Et dnus Popielski loculum, a dno Wsczien-

¹ Valentinum Pilsnensem?, cf. nrum 2253. Officio rectoris, de quo hoc loco, fungi non potuit mgr. Mathias Kleczowita, rector scholae Omnium ss. a. 1515, ut infra, quia hic Kleczowita ad gradum magisterii promotus est ineunte Januario a. 1515, ut ex Muczkowski »Libro promot.«, pag. 160, patet. ² »mandavit« deletum. ª Valentini Pilsnensis? ⁴ Cf. nrum 2214. ⁵ »dictis« deletum. ⁶ »ipsis« insuperscriptum. ² »Ioannis« deletum. ⁵ »Alexij« insuperscriptum. ⁵ 15, IX. ¹ o Sic!

ski in recompensam acceptum, eidem dno Wsczienski eciam in octaua persoluet, salvo perprius iuramento super valore et quantitate pecunie, pro dicto loculo per dnum Wsczienski exposite, qui dixit, se pro illo fertonem dedisse, postea dixit grossos octo, super quo iurabit dnus Wsczienski in crastino <sup>1</sup>. Presentibus seruitoribus Vniversitatis.

2248. Die Veneris xvj Septembris. Discretus Alexius Wsczienski, studens de bursa pauperum, iuxta decretem domini, die hesterna factum², ad prestandum iuramentum super valore loculi comparens, dnum Ioannem Popielski a solucione loculi liberum dimisit, evincendo se de iuramento decreto, tali tamen condicione ipsum dnum Ioannem a solucione dimisit, vt sicut dictum loculum a dno Alexio Wsczienski in recompensam acceperat, ita eundem tempore suo dictus Ioannes dno Alexio recompensabit. Presentibus famulis dni rectoris.

**2249**. Die Saturni prima mensis Octobris. In causa, inter Venerabiles et Discretos dnos, Stanislaum Mazanijecz de Cracouia, Stanislaum Koza de Lwbochnija, arcium mgros, ex vna et Ioannem Sdzarowski siue Zakrzowski, Benedictum Latalski, studentes de bursa Ierusalem, partibus ex altera vertente et mota, occasione cuiusdam percussionis mutue et eciam occasione insidiarum, suprascriptis mgris per dictos studentes subordinatarum et factarum extra ciuitatem in via patenti et publica, volentibus ipsis studentibus suprascriptos mgros percutere et machinantibus eis in detrimentum salutis, dnus rector cum ceteris dnis dribus et mgris, videlicet illis: Stanislao Bijel de Nova ciuitate, Stanislao<sup>3</sup> de Ilkusch, Michaele Parisiensi<sup>4</sup>, s. theologie dribus, Nicolao Mikosch de Cracouia, Michaele de Wratislavia, Alberto de Pyotrkow 5, arcium mgris, cumque ceteris dnis dribus et mgris, consiliarijs suis, sentencia sua diffinitiua et decreto dictos dnos mgros occasione exitus tempore nocturno de bursa et percussionis mutue cum studentibus supradictis, vnumquemque de dictis mgris in media marca, dictos vero studentes, Ioannem Sdzarowski et Benedictum Latalski, qui viam dnis mgris obsederant, quemlibet in tribus marcis condemnauit, quas penas in octava omnes reponent. Et ibidem propter vtrarumque parcium securitatem dni rectoris decreto ceterorumque dnorum drum et mgrorum dicte partes mutuo reconciliate sunt, ibique coram dno rectore et ceteris dnis, superius descriptis, corporali iuramento iurauerunt, nunquam illius discordie et litis atque cause meminisci, neque per se aut per quempiam alium vindicari debere, neque eciam coram quovis iudice causam mouere vltra, prout lite pendente coram dno rectore et mota ad Reverendissimum dnum episcopum 6 quidam Ioannes, vnus ex hijs duobus studentibus, superius descriptis, pro iuris defensa in causa Canonis confugerat, que causa fuit per dnum iudicem, Sue Reverendissime paternitatis curie protunc causarum auditorem, ad dnum rectorem remissa, ibique tractabatur et iudicata fuit secundum Vniversitatis Statuta, prout in suppositis Vniversitatis, et ibidem coram dno rectore est

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In Codice »in castro«! <sup>2</sup> Cf. nrum 2247. <sup>5</sup> Bylica. <sup>4</sup> de Bystrzyków. <sup>5</sup> alias de Swodziszowice?, cf. nrum 2263. <sup>6</sup> Konarski.

sopita et mortificata atque iuramentis approbata, ita tenere ea omnia, prout ad supposita decet Vniversitatis. Ex superhabundanti tamen dnus rector cum ceteris dnis, superius descriptis, inter dictas partes penam vallatam decem marcarum et exclusionis ab Vniversitate interposuit, que omnia susceperunt et compromiserunt rata et firma tenere et obseruare iuramento, per omnes et singulos in manus rectoris prestito, quod si aliquis de dictis partibus huic decreto et vnitati contrauenerit et ea innouauerit, dictas penas luget. Presentibus ibidem Circumspectis viris Paulo et Andrea, servitoribus Vniversitatis, et me Stanislao de Cracouia, publico notario, coram dno rectore et ceteris dnis huius actus scriba.

2250. Die Saturni viij Octobris. Venerabilibus et Discretis dnis, Stanislao Mazanijecz de Cracouia, Stanislao Koza de Lubochnija, arcium mgris, et Ioanni Sdzarowski siue Zakrzowski, Benedicto Lathalski, dnus rector terminum reposicionis pene, ad petita dictorum mgrorum et studencium, ad vnum mensem continuauit <sup>1</sup>.

Acta acticata coram Venerabili viro, dno Michaele<sup>2</sup> Parisiensi, s. theologie professore, rectore Studij Cracouiensis, commutacione hiemali anno Dni 1513 (-1514)<sup>3</sup>.

2252. xxix Nouembris. Dum Reuerendus pater dnus Ioannes de Oswijenczijm, s. theologie professor, canonicus Cracouiensis rectorque immediatus, vocatus per dnum rectorem ad instanciam Venerabilis dni Mathie de Schidlow, s. theologie professoris, canonici Cracouiensis, ad reponendum processum contumacie censurarum, quibus ipsum dnum Mathiam Schijdlo<sup>4</sup>, racione inobediencie seu contumacie, nomine tocius Vniuersitatis pronunctiauerat contumacem et literas <sup>4</sup> auctoritate cohercionis <sup>5</sup> a Reverendissimo dno <sup>6</sup> sibi, prout merito debuit, excommunicauit, reposuitque eundem processum contumacie coram dno rectore. Quem dnus Mathias de Schijdlow habere volens, darj pecijt, parte alia ei denegante eundem, ne laniaret, copie tamen dicti processus auscultate ac de verbo ad verbum cum originali concordate eidem hic idem sunt tradite in manus, quibus receptis, eisdem fidem <sup>4</sup>, donec

¹ Nrum 2250 sequitur immediate in Codice nostro (pag. 777 et sq.): >Cohercio generalis rectori Vniuersitatis Cracouiensis (Sacrano) per episcopum Cracouiensem (J. Konarski) concessa«, dd. >Pyotrkowie in conuencione generali die Iouis xxv Nouembris a. Dni mdxij«, quam Doctissimus collega noster, Ign. Pauli, jam a. 1884 ex >Actis rectoralibus« in IV parte >Codicis diplomatici Universitatis Studii generalis Crucoviensis« (pag. 40 et sq. sub nro CCCXXVIII) typis inprimi curavit, quapropter ipsam hoc loco praetermittimus. ² de Bystrzyków. ² Actorum nri 2252—2272, Codicis pag. 778—791. 4 Sic! 5 dd. Piotrkowiae 25. XI 1512, de qua in adscriptione ad nrum praecedentem. 6 episcopo Joanne Konarski.

solus easdem auscultauit, originalibus sibi aliquociens lectis, quibus iam debite auscultatis, dixit ad notarium: Scribas ad acta, quod originalis processus hic non est repositus per dnum Osswijaczym«, rem veritati manifestissime contrariam, quam veritatem ego notarius, lectis ipsis originalibus, quas in manibus tenui, approbauj. Quod dum scribere nolui rem veritati contrariam, ipse dnus Mathias Schydlo, nescitur quo spiritu ductus, sed ut presumitur, dyabolico instinctu suggestus, hec uel similia verba ad me notarium dixit: »Nequam ribalde, tibi nihil boni constat, quod et facies tua testatur et oculj«, pro qua infamia ipse protestatus sum sufficienter. Tandem dno rectorj, pro tribunalj sedentj, dixit: Tu es inique iudex, iudicas me inique, et periculosum est coram iudice suspecto litigare«, dno rectore super huiusmodi infamacionem et dehonestacionem protestante et instrumenta seu literas testimoniales petente. Presentibus ibidem Ingenuis viris, dnis Paulo et Andrea, seruitoribus Vniuersitatis, nec non Nicolao de Cosznovo<sup>1</sup>, Ioanne de Trzebnycz, baccalario arcium, Stanislao de Iaroszlaw, studentibus Inelite Vniuersitatis Cracouiensis, ac me Alberto Mathei de Randzijnij, notario publico, dni rectoris et facti huiusmodi scriba.

- 2253. Die Saturni tercia mensis Decembris. Obligacio mgri et rectoris scolarum Omnium ss. <sup>1</sup> Honorabilis dnus Valentinus de Pylszno, arcium mgr. et rector scolarum ad Omnes ss. <sup>2</sup>, s. Stephanum <sup>3</sup>, constitutus personaliter ad acta presencia, recognouit, se tenerj et obligatum esse in quatuor marcis grossorum numeri et monete polonicalium Discreto Iohanni Bernardj de Cazimiria, studentj Vniuersitatis, in bursa pauperum degentj, duas videlicet pro festo s. Thome proximo <sup>4</sup> et residuas duas pro dominica Oculj <sup>5</sup>, sub pena excommunicacionis et medij floreni irremissibiliter soluendj.
- 2254. Martis xiij mensis Decembris. Proposicio Mazanyecz. Prouidus N. Mazanyecz, ciuis Cracouiensis, cittando Discretos Ioannem Volskj de Maczyeiowa volya et Simonem, filium advocati de Grodzecz, studentes, pro quibusdam rebus, sibi per ipsorum scolarem, ut asseruit, ablatis, proposuit prefatis studentibus citatis, id expresse negantibus. Et dominus decreuit, probare pro prima iuris eidem Mazanyecz.
- 2255. Die Iouis xvma Decembris. Discreti Ioannes Volskj et Simon, advocati de Grodzecz, in termino ipsis prefixo comparuerunt, expectando ductionem testium a Prouido N. Mazanyecz, ciue Cracouiensi, vsque ad xxiiijtam horam, et ipse non paruit neque testes induxit. Et dominus attenta actoris contumacia, ipsos citatos ab impeticione ipsius absoluit.
- 2256. Saturni xvij<sup>8</sup> Decembris. Discreti Ioannes de Nyegorza, Ioannes de Dambrowa, Ieronimus de Volborze et Simon de Ca-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie! <sup>2</sup> »Omnes ss. « deletum. <sup>8</sup> »s. Stephanum « insuperscriptum. <sup>4</sup> 21. XII. <sup>5</sup> 3, III 1514. <sup>6</sup> In Codice »xx«! <sup>7</sup> Cf. nrum 2154. <sup>8</sup> In Codice »xix«.

simiria, Alme Vniuersitatis Cracouiensis studentes, citati ad presenciam dni officialis¹ ac per eundem ad dnum rectorem remissi cum Discreto Nicolao Damijaczky, comparuerunt in termino, ipsis per dnum officialem limitato. Et prefatus Nicolaus Damyaczky, existens actor, comparere minime curauit, et dominus racione contumacie ipsius actoris ipsos studentes citatos a termino diey hodierne duntaxat absoluit.

2257. Saturni xiiijta mensis Ianuarii. Acta acticata coram Venerabili ac Egregio viro, dno mgro Micaele 2 Parisiensi, s. theologie proffessore, lectore ordinario eiusdem, preposito Uoyniciensi rectoreque Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, commutacione hiemali de anno Dni 1514, per me Albertum Mathie 2 de Randzijnij, imperiali auctoritate notarium publicum, conscripta et ingrossata. Obligatio Bohemi Bursnijk. Discretus Ioannes Schaijler ex ciuitate Vlma, studens, circa acta personaliter constitutus, obligauit se soluturum tres florenos cum quinque grossis monete communis, in regno Polonie decurrentis, caucionis fideiussorie, pro Discreto Georgio de Mijchijngen, ipsius consodali, prestite, Prouido Ioanni Bursnyk, Bohemo, penes nouam bursam inhabitanti, et hoc pro expensis, memorato Georgio, Almano et studenti, per decursum undecim septimanarum eidem <sup>8</sup> datis et porrectis. Quasquidem pecunias prescriptus obligatus est eidem soluere, sub censuris ecclesiasticis, pro dominica Ramispalmarum proxime sequenti 4. Et interim, si ipsi Georgio, principali, pro quo ipse cauit, pecunie affererentur<sup>2</sup>, pro quibus ipse ad parentes 5 intimasse se asseruit, extunc, qum primum afferentur pecunie, non expectato tempore prescripto, soluere debebit et tenebitur et ipse eundem quittare debebit et tenebitur.

Szwabowa propositio. Eodem die Honesta dna Barbara, consors Famati Ioannis Swap, ciuis Cracouiensis, citato Discreto Ioanne Almano de Monte s. Anne 6, studente Vniuersitatis, et relacione facta per Circumspectum Andream, famulum Vniuersitatis, verbo proposuit, quomodo ipse Almanus, domum suam inhabitans, vim sibi facere nitebatur et cultrum evaginavit contra eandem, volens percutere. Ex adverso Almanus negauit, se velle percusisse et fecisse aliquam vim, allegauit tamen, quomodo eadem actrix, preter culpam et demeritum ipsius studentis, misit pro lictoribus, suggerens ipsos, vt eundem carceribus imponerent postulando, qui tamen, visa ipsius innocencia, nihil cum ipso agere volebant. Et prefata actrix intencionem suam obtulit se probare, et probabit feria tercia proxima 8. Eademque mulier tamquam actrix allegauit, comminaciones et insecuritatem a prefato studente sibi intulisse<sup>2</sup>, et propterea pecijt, sibi de securitate prouiderj. Et dominus audita querela de huiusmodi insecuritate, penam vallatam quindecim marcarum inter partes prescriptas causa pacis fiende interposuit et vallauit sic, quod de cetero vnus alterum nec verbis inhonestis nec comminacionibus aliquibus de cetero 2 minime invadet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cracoviensis. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> »eidem« deletum. <sup>4</sup> 9. IV. <sup>5</sup> In Codice »parantes«. <sup>6</sup> Annabergensi. <sup>7</sup> »postulando« alia manu deletum. <sup>8</sup> 17. I.

- 2259. Licencia mgri Pauli de Croszna. Mgr. Paulus de Crosna, collegiatus minoris Collegij, constitutus personaliter coram dno rectore, pecijt sibi dari licenciam abeundi ad Vngariam in capellam suam, hinc ad decursum trium mensium dumtaxat. Et dnus rector peticionibus suis annuit, tamen sub condicione, ut loco sui alium lectorem constituat, saluo nihilominus iure ascendendi ad alias collegiaturas.
- 2260. Conclusio baccalarij cum studente a b. Virgine cum interposicione pene vallate. Dnus rector exauditis querelis, proposicionibus, disceptacionibus et altricacionibus inter Discretum Stanislaum, assertum Czyzewsky, studentem de scola b. Virginis in circulo Cracouiensi, et Honorandum dnum Adam de Brega, arcium bacc. et protunc locum mgri illius scole possidentem, occasione discipline, pro excessibus, ut deductum est sufficienter, eidem studenti scolastico modo factis, et quod eundem bacc. ad presenciam dni officialis Cracouiensis pro prefata correctione cittauerat, ex remissione eiusdem dni officialis ad dnum rectorem facta, ita finaliter conclusit, ut ipse studens, existens culpabilis, de cetero non audeat inquietare memoratum dnum bacc., sub pena decem marcarum, inter quas eciam partes causa pacis et securitatis fiende alias decem marcas interposuit et firmauit pene vallate 2, ut sub eadem de cetero sint in pace.
  - 2261. Die Martis xvij<sup>3</sup> mensis Ianuarij. Discretus Iohannes Almanus de Monte s. Anne postulabat ductionem testium ab Honesta Barbara Swabowa, quam ex decreto dni rectoris die hodierna intencionem suam iuxta proposicionem, superius contentam<sup>4</sup>, facere debuit et non fecit. Et dnus rector, quantum ad actum presentis diey, eundem absoluit.
  - 2262. Die Veneris vicesima 5 mensis Ianuarij. Licencia mgri Bartholomei Bromirsky. Dnus rector ad instantem peticionem Venerabilis Bartholomei de Bromirz, arcium mgri, licenciam postulantis repatriandi, annuit et concessit licenciam hinc ad festum s. Stanislai vernalis 6, ad quod tempus venire promisit.
  - 2263. (11 Februarii). Constitucio procuratorum irrevocabilium per mgrum Martinum Volborz, collegiatum maioris Collegii, ad cedendum de eadem collegiatura per assecucionem alterius pingwioris beneficii de ze Vniuersitate. Anno Dni 1514 die Saturni vndecima mensis Ffebruarij, in stuba communi Collegij maioris artistarum, in medio Venerabilium dnorum, Nicolai Pylcza, decani<sup>8</sup>, Stanislai Byel, custodis Bernardi de Byskupije, Stanislai de Ilkusch, Michaelis Wratislauite, Nicolai Mykosz de Cracouia et Alberti Pyotrkouithe alias de Swodzyscheuicze, prelatorum et canonicorum prescriptorum ecclesie collegiate s. Ffloriani, tunc capitulariter congregatorum, ac testium in-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rutheni, poëtae. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> In Codice >xviij<. <sup>4</sup> Cf. nrum 2258. <sup>5</sup> In Codice >vicesima prima<! <sup>6</sup> 8, V. <sup>7</sup> >de< deletum. <sup>8</sup> s. Floriani.

frascriptorum, ad hoc vocatorum, presencia, constitutus personaliter Vener. mgr. Martinus de Volborzs, collegiatus eiusdem Collegij maioris artistarum, non compulsus, non coactus, sed, ut asseruit, sponte et libere volens et intendens cedere predicte ipsius collegiature, animo bene intra se deliberato ffecit, constituit, creauit et solemniter ordinauit in suos veros, certos, legitimos, irrevocabiles ac indubitatos procuratores, actores, factores et negociorum infrascriptorum gestores ac nuncios speciales et generales, per specialem non derogando nec viceuersa, Vener. dnos, Bernardum i de Byskupye 2, Cracouia 3, Stanislaum de Ikusch, s. theologie professores, et mgrum Nicolaum Mykosch, canonicos predicte ecclesie s. Ffloriani, omnes in solidum, ad cedendum collegiature sue predicte in manus prepositi domus, nunc aut pro tempore existentis, ac dnorum drum et mgrorum, eiusdem domus Collegij maioris collegiatorum, ad primam eorundem procuratorum requisicionem, sub censuris ecclesiasticis, in eosdem ipso facto ferrendis et promulgandis. Et ibidem in continenti memoratus mgr. Martinus Volborzs, tactis s. Scripturis Ewangelij, prestitit iuramentum corporale ad s. Dej Ewangelia, quod huiusmodi procuratorum constitucioni et iuramento, per eum prestito<sup>4</sup>, non contraveniet nec eandem revocabit aut infringet, sed quod eandem constitucionem, taliter iuramento firmatam, ratam gratamque inviolabiliter tenebit et observabit. Quam quidem cessionem seu resignacionem dicte collegiature memorati dni procuratores tenebuntur facere tunc, dum et quando memoratus mgr. Martinus Volborzs nactus fuerit posessionem ecclesie parochialis in Payanczno, ad quam ipse per eosdem dnos prelatos et canonicos tunc in eadem sessione est ellectus, et extunc per rectorem et eosdem dnos prelatos et canonicos, alias Vniuersitatem totam, presentatus, de eadem instituendus; alias procuratores predicti ad eandem cessionem non debent compelli usque post institucionem canonicam, de persona eiusdem mgri Martini Volborzs fiendam, de quo ibidem protestantus est. Presentibus ibidem 5 Vener. dno mgro Ioanne de Stobnycza, decano facultatis arcium, mgro Michaele 6 de Olszna, collegiato eiusdem Collegij, nec non Stanislao de Croszna et Andrea de Radomsko, testibus ad premissa vocatis et rogatis, et me Alberto Mathie de Randzyny, clerico Poznaniensis diocesis, imperiali auctoritate notario publico et coram dno mgro Michaele Parisiensi, s. theologie professore, preposito Voijniciensj ac rectore Alme Vniuersitatis Cracouiensis, cause et facti coram eisdem dnis prelatis et canonicis scriba, qui predictorum procuratorum constitucioni, potestatis tradicioni, rathihabicioni, iuramenti presticioni, alijs omnibus premissis, vna cum testibus prescriptis, presens interfui et ea omnia sic fieri vidj et audiui, et actis Vniuersitatis coram dno rectore inserui, rogatus et requisitus.

2264. Die Lune xiijma mensis Ffebruarij. Obligacio Simonis, baccalarij de Slezia. Constitutus personaliter ad acta presencia Discretus Valentinus, filius Clementis, sutoris de Cracouia ex opposito

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Episcopium. <sup>2</sup> »Byskupye« deletum. <sup>3</sup> »Cracouia« insuperscriptum. <sup>4</sup> »et iuramento per eum prestito« deletum. <sup>5</sup> »ibidem« deletum. <sup>6</sup> Sternberg.

burse pauperum, studens Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, satisfaciendo debito Honorandi dni Simonis, bacc. arcium de Boleslauia partibus Slesie, obligatus est sibi exemere tunicam ipsius propriam coloris celestini, quam preter velle ipsius invadiauit seu impignorauit apud vnum Iudeum in vna marca grossorum, quod facere tenebitur pro doxninica Letare proxima<sup>1</sup>, sub pena excomunicacionis. Qui quidem Valentinus memorato dno bacc. de indemnitate et amissione tunice predicte cauit. Et hic idem Circumspectus Andreas de Iedlna, sapiencia, retulit, se monuisse de mandato dni rectoris memoratum Valentinum, studentem, vt eidem bacc. pro tempore designato et inscripto, sub pena excomunicacionis, satisfaceret.

2265. Saturni xxv mensis Ffebruarij. Discretus Albertus de Goczslaw, clericus Poznaniensis diocesis in minoribus constitutus, citato Discreto Ambrosio, balistatoris de Wartj², per Andream, sapienciam, et relacione per eundem facta, proposuit verbo, quomodo ipse Ambrosius, nescitur quo spiritu ductus, sed ut presumitur, maligno et ebria et insana mente, die dominico proxime elapso³ evaginato cultro ipsum percussit, affecit et wlnus cruentum eidem ad manum sinistram intulit et manus in vnum clericum uiolentas iniecit, ob quam percussionem, wlneracionem et manuum violentarum iniectionem peciit, eundem iuxta Statuta Vniuersitatis punirj et sentenciam Canonis incidisse declararj⁴. Ex aduerso Ambrosius animo litem contestandi negauit, se eundem percusisse, et si percussit, ignoranter percussit eundem. Et dominus decreuit actori probare feria vta proxima⁵ ante prandium, testes ducendo.

2266. Iouis secunda6 mensis Marcij. Decretum Anne Soltissowa. Dnus rector exaudita proposicione Honeste Anne, vxoris Prouidi Simonis de Cracouia Zolthyssowycz, contra Honorandum dnum Nicolaum de Strygonya, Vngarum, arcium mgrum 7, pro szijrzijnka, serico intexta cum auro, valoris duorum florenorum; item pro lintiamine tele swabskye waloris decem marcarum; pro decem grossis, apud ancillam ipsius Anne per ipsum mgrum mutuo receptis; item pro serto cum auro valoris trium fertonum; item pro conductione habitacionis indargmach, quam ipsa se facere dixit ad vota eiusdem mgri; nec non pro expensis, collacionibus et aliis beneficijs, eidem dno Nicolao, arcium mgro, per candem impensis, ad quem ctiam ipse dnus Nicolaus, mgr., se agnouit: decreuit et mandauit precipitque, saluo moderamine et taxa rerum prescriptarum, quatenus ipse dnus mgr. Nicolaus memorate dne Anne Scholtissowa pro hijs et alijs rebus, ad iudicium dni rectoris deductis, soluat, videlicet: florenum in communi moneta pro syrzynka, pro lintiamine mediam marcam, pro conduccione indargmach duas marcas, pro serto cum auro tres fertones, ancille x grossos, pro expensis alijsque rebus omnibus, sibi tunc, medio corporalj iuramento super valore firmato,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 26. III. <sup>2</sup> »Wartj«? <sup>8</sup> 19. II. <sup>4</sup> »et sentenciam Canonis incidisse declararj« deletum <sup>5</sup> 2. III. <sup>4</sup> In Codice »prima«! <sup>7</sup> »mgrum«, sic!

obyectis, hinc ad festum s. Georgij <sup>1</sup>, nec discedere promisit dnoque rectorj manu stipulata se summisit, donec satisfaccione ac solucione dicte dne Anne Soltissowa impensa sufficienti, sub censuris ecclesiasticis, in ipsum mgrum, auctoritate et vigore presentis obligacionis in eum perferrendis <sup>2</sup>. Insuper memorata dna Anna promisit fide bona, eundem mgrum Nicolaum pro nullis alijs rebus quibuscunque coram alijs iudicibus inquietare, molestare et impedire, sub censuris ecclesiasticis.

2267. Saturni quarta Marcij. Zakrzewsky cum mgris concordia secunda. Constituti personaliter Honorabiles dni, Ioannes Zakrzewsky seu Sdzarowsky, studens Alme Vniuersitatis Cracouiensis, actor, ex vna et Stanislaus Mazanyecz de Cracouia, Stanislaus Koza de Lubochnya, arcium mgri, nec non Simon de .....3, arcium baccalarius, tanquam rei, partibus ex altera, coram Venerabilibus et Eximis 2 viris et dnis, mgro Michaele Parisiensi, s. theologie professore, lectore ordinario eiusdem, preposito Voynyciensi et protunc rectore Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, mgro Stanislao Byel de Noua ciuitate, custode ecclesie s. Ffloriani, Nicolao de Coprzywnijcza, decretorum et ordinario iuris mgro<sup>2</sup>, Felice de Laschky, canonico Przemisliensi et preposito Collegij maioris, mgro Martino de Schamotuli, seniore burse pauperum, arbitris, arbitratoribus et amicabilibus compositoribus, per vtramque partem receptis, in quos etiam hic idem de alto et basso compromisserunt et voce vnanimi compromissum fecerunt et promiserunt, decreto, arbitracioni, sentencije et diffinicioni qualicunque, facte et ordinate per prefatos dnos arbitros, arbitratores et amicabiles compositores, stare illudque firmiter et inviolabiliter, sub pena vallata centum florenorum auri in auro vngaricali, tenere et observare totum id et quitquid inter partes prescriptas, occasione et pretextu cuiusdam asserte percussionis et wlneracionis prefati dni Ioannis Zakrzewsky, ut pendebatur, per prefatos mgros et bacc. Simonem illate et facte, ad quam tamen percussionem et wlneracionem prefati mgri vna cum predicto Simone, bacc., se nullatenus agnoscere volebant, nec de ea saltem expresse et evidenter constabat. Occasione cuius percussionis et wlneracionis ipsius dni Iohannis Sdzarowsky etc. per eundem questio seu lis coram. Vener. dno Thoma Roznowskj, canonico et officiali Cracouiensi generali, memoratis dnis mgris et bacc. racione Canonis fuit mota et intentata, pendebatque indecisa. Eaprotper ambe partes, ut asseuerabant, hinc inde volentes parcere sumptibus et expensis, litibus, amfractibus, inter eos sequentibus et sequendis, in prefatos dnos arbitros, arbitratores et amicabiles compositores, sic, ut premissum est, compromiserunt et compromissum fecerunt. Qui quidem dni arbitri, arbitratores et amicabiles compositores, recepto huiusmodi compromisso, per utramque partem manu stipulanti et stipulacionem recipienti 2 ab eisdem prestito et facto, inter easdem partes ita invenerunt, diffinierunt et decreuerunt inviolabiliter observandum: Et primo omnes discordias, lites, dissensiones, odia, inimicias et licium amfractus, nec non omnia et singula acta acticata,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 24. IV. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> ..... clocus vacuus (de Bolesławia?).

literas, scripturas, testes et mynimenta, per que aut quibus ytraque parcium in huiusmodi lite se iuvare pendebat, mortificauerunt per reconciliacionem mutuam, quam hic idem sibi fecerunt, et quod neutra parcium se peramplius de triumpho uel malicia iactitet, imposuerunt. Ceterum, attenta wlneracione memorati dni Iohannis Zakrzewski, clerici in minoribus constituti, quam in conflictu et congressu cum prefatis mgris acquisiuit, per quem tamen fuisset sibi factam, dubium pendebat, nilominus pro bono pacis duos florenos in communi moneta, per xxxta grossos in quemlibet florenum computando, pro cirugico 1, quos se expositurum asseruit, hine ad octavam dandos et solvendos, sub prescripta pena vallata adiudicauerunt. Et pacem perpetuam vtrique parcium tam a iure spirituali, quam etiam a quibuscunque comminacionibus et percussionibus, sub pena memorata centum florenorum auri in auro, firmauerunt et imposuerunt, parti prefatam concordiam tenenti per partem contravenientem irremissibiliter soluenda, cassando et anullando superiorem concordiam, inter easdem partes et alios earundem complices per Reverendum patrem, dnum Ioannem Osswyaczym, canonicum Cracouiensem et protunc rectorem Vniuersitatis Cracouiensis, et alios coarbitros, ipsi tune assidentes, factam<sup>2</sup>, in quantum pro parte earundem parcium prescriptarum, quam exnunc memorati dni arbitri cassarunt et anullarunt. Presentibus dno Andrea de Iedlna, sapiencia et seruitore Vniuersitatis, Ioanne de Cracouia, testibus ad premissa.

- 2268. Lune vjta mensis Marcij. Obligacio dni Felicis, consulis Cracouiensis. Venerabilis dnus Stanislaus Bargyel, decretorum dr., plebanus in Brzeszko, coram dno rectore personaliter constitutus, recognouit, se esse obligatum im vno floreno auri boni et ponderis Famato dno Ffelici, consuli Cracouiensi, quem sibi dare et reponere tenebitur pro festo s. Michaelis archangelj<sup>4</sup>, sub censuris ecclesiasticis<sup>5</sup>.
- 2269. Die xv Marcij. Venerabilis mgr. Stanislaus 6 de Cracouia, citato Vener. mgro Erasmo 7 de Cracouia per Andream, sapienciam, et relacione hie idem facta, contra eundem citatum presentem verbo proposuit pro sexterno primo in inicio libri »Posteriorum«, eidem mgro Erasmo accomodati in vsum, quem sibi non restituit nec se restituere velle asserit, nec se 1 de eiusdem receptione sciuit, si eundem recepit vel non, quod pro allegacione et responsione fecit. Et dnus rector, audita allegacione memorati mgri Erasmi, de quo fuit et est presumpcio magna, quod ipse librum non recepisset mutuo, si inicium liber in se non haberet, decreuit vna cum dnis consiliarijs et dribus et mgris, quos tunc circa se habuit, videlicet Stanislao Byel 8, s. theologie professore, custode s. Ffloriani, Mathia 9 de Ilkusch, iuris pontificij dre, mgro Martino de Samotulj, ss. canonum baccalario, quatenus memora-

١

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Cf. nrum 2249. <sup>3</sup> de Kazimiria ad Cracoviam alias de Cracovia. <sup>4</sup> 29. IX. <sup>5</sup> Ad calcem nri 2268 manu posteriori: >Anno Dni 1522 die v Augusti dnus dr. Bargel reposuit vnum florenum in auro in vim satisfactionis, de quo quittaturc. <sup>6</sup> >Mazaniecc?, an potius >Aurifaberc? <sup>7</sup> >Smigmatorec vocato? <sup>8</sup> alias Albino de Nowe miasto. <sup>9</sup> >Krawiecc seu >Sartorc paterno nomine dicto.

tus mgr. Erasmus de Cracouia hine ad xv restituat sexternum, si habet et non amisit eum, aut si amisit, valorem eius exsoluat prefato mgro Stanislao de Cracouia.

- 2270. Martis xxviij mensis Marcij. Discretus Valentinus 1, Vngarus de bursa Vngarorum, citato Discreto Stephano de Vngaria, studente in bursa philozophorum commanente, per Andream, sapienciam, et relacione per eundem facta, proposuit pro duobus florenis in auro, sibi per eundem Valentinum accomodatis pro neccessitate ipsius. Ex aduerso Stephanus, studens, debitum sibi accomodatum non negauit, sed confessus est, se teneri. Et dominus ex confessatis mandauit eidem Stephano, quatenus debitum memoratum eidem Valentino hinc ad xv soluat, sub pena excomunicacionis.
- 2271. Eodem die Honorabilis dnus Stanislaus<sup>2</sup>, s. theologie baccalarius formatus, predicator ad s. Annam, citato dno Paulo, viccario eiusdem ecclesie, ad presenciam dni rectoris, tanquam studente huius Alme Vniuersitatis, per Andream, sapienciam, et relacione per eum facta, verbo proposuit, quomodo idem dnus Paulus certo die et in certis locis in mense presenti et septimanis proxime elapsis, in certis domibus et tabernis coram multis probis vtriusque sexus hominibus, eundem dnum Stanislaum, preter culpam et demeritum ipsius, infamavit, dehonestauit et famam eius pariterque et honorem denigrauit, asseuerando, eum idiotam et paleas predicantem et cetera convicia eidem dando, quamquidem infamiam, iniuriam fameque denigracionem et defamacionem, ad mille florenos auri in auro existimauit, malens tot et plus perdere 3, quam huiusmodi infamiam sustinere et pati ab ipso dno Paulo, viccario, petens, eundem racione emende in eisdem condemnari, nec non ad revocandum huiusmodi verba contumeliosa et deffamatoria coram eisdem personis, coram quibus ausus est eundem deffamare et famam suam bonam denigrare, et expurgandum eundem dnum Stanislaum, bacc., cogi et conpelli. Ex aduerso dnus Paulus, viccarius, negauit narrata, et dnus Stanislaus, bacc. et predicator, obtulit se probaturum.
- 2272. Die Iouis trigesima mensis Marcij. Discretus Ioannes, studens de Casimiria, citato mgro Valentino de Pylzna, rectore scolarum apud s. Stephanum, citato , pecijt, eundem cogi ad soluendum duas marcas, eidem dudum pro dominica ()culi inscriptas et obligatas, et in pena medij floreni condemnarj. Et dominus in presencia eiusdem mgri decreuit et mandauit, soluere duas marcas pro dominica Iudica sequenti proxime , et in pena medij floreni ipsum condemnauit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kassoviensis. <sup>2</sup> Lowicius, continuator > Miraculorum < s. Joannis Kantii. <sup>3</sup> >perdere <? <sup>4</sup> In Codice > vicesima <! <sup>5</sup> > citato < deletum. <sup>6</sup> 19. III. <sup>7</sup> 2. IV.

## Acta coram eodem dno rectore (Michaele de Bystrzyków Parisiensi), pro alia commutacione estiuali reelecto anno, quo supra (1514)!

- 2274. Die Mercurij xxiiij mensis Maij. Mathias Luce Cle Opoczno, studens Alme Vniuersitatis Cracouiensis, constitutus personaliter circa acta presencia, recognouit, se mutuo recepise, prout et recepit, in effectu xv grossos pecunie numerate a Venerabilj et Egregio viro, dno mgro Michaele Parisiense, s. theologie proffessore, preposito Voyniciensi et protunc rectore Vniuersitatis, quos restituere promisit grate pro festo s. Iohannis Baptiste proximo<sup>2</sup>, sub censuris<sup>3</sup>.
  - 2275. Die Veneris xxvjta mensis Maij 1514. Andreas de Iedlna, sapiencia, retulit, se citasse de mandato domini Venerabilem mgrum Nicolaum de Tholyschkow, baccalarium in medicinis, ad instanciam Egregij virj, dni Ioannis de Ostrzeschow, arcium et medicine dris, pro die hodieraa pro hora xx. Et hic idem personaliter comparens, memoratus dnus Ioannes de Ostrzeschow, medicine dr., iudicialiter proposuit contra et aduersus Vener. mgrum Nicolaum de Tholyschkow, presentem, quomodo ipse contraveniendo concordie, inter eosdem per dnum rectorem, doctores et mgros, in eadem concordia expressos, facte et habite 5, et contra suspensionem suam, quam eidem imposuerunt et sub pena vallata centum florenorum ratificauerunt et emologauerunt, vt videlicet de cetero non practicaret in arte medicine, qui quidem ab eadem concordia vsque inhactenus practicauit, practicat et se in ipsa practica exercet, petens, eundem incidisse penam vallatam, in eodem arbitramento contentam, condemnarj, et ad soluendum eidem cogi et conpelli iuxta vim et tenorem arbitralis sentencye predicte. Ex aduerso mgr. Nicolaus de Tholyschkow animo litem contestandi respondit et dixit, quod tantum amicis suis caris et intimis succurendo consuluit, et dnus dr. protestatus est de confessatis, alios autem, qui ad eundem 6 diuturna consuetudine recurrebant pro consilijs practice, ad doctores 7 remittebat, et ex aduerso dnus dr. contrarium profitebatur, quod videlicet in dies practicat, quod obtulit se probaturum.
  - 2276. Obligacio Iacobi Lanyaczkij mgro N. Vyelyczka. Comparens personaliter Discretus Iacobus Lanyaczki, studens et inhabitans burse pauperum, obligauit se et inscripsit, pacem niti et iudicatum solui in causa, quam sibi Venerabilis mgr. Nicolaus de Vyelyczka occasione percussionis sui seruitoris intentauit et intemptabit, sub pena excomunicacionis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nri 2274—2328, Codicis pag. 791—796, 803—818, 836—837 et 844—850. <sup>2</sup> 24. VI. <sup>3</sup> Nrus 2274, in cujus margine alia manus adscripsit \*satisfecit pro toto\*, in omni parte sua deletus. <sup>4</sup> \*Kosmider\* paterno nomine dicti. <sup>5</sup> Cf. nrum ?. <sup>6</sup> \*ad cundem\* deletum. <sup>7</sup> in medicinis.

- 2277. Die Mercurij vltima mensis Maij¹. In causa Circumspecti Nicolai, barbitonsoris de platea Zlakouiensi, cum Discreto Petro de Gedano, studenti Vniuersitatis, idem Nicolaus, barbitonsor, citato eodem Petro, studente, per famulum Vniuersitatis et relacione facta, proposuit, quod ipse Petrus anno et mense currentibus veniens sponte ad domum ipsius cum Discreto Pancracio, baccalario, socio suo, obtulit se sponte pro ipso Pancracio soluere eidem Nicolao, barbitonsori, duos florenos, pro cura medicine wlneris facialis, eidem bacc. occasione ipsius Petrj, secum tunc presentis, per quemdam Bartolomeum, lanium, illati, petens, conpelli ad soluendum. Ex aduerso Petrus, studens, animo litem contestandi negauit narrata, et ipse Nicolaus obtulit se probare famulis suis, tunc presentibus circa premissa.
- 2278. Die prima mensis Iunij. Obligacio Hermathyssowa. Discretus Stanislaus de Cracouia, condam dispensator Collegij maioris, recognouit, se esse obligatum in tribus fertonibus Honeste dne Katherine Hermatissowa de Cleparz, quos sibi debet dare et reponere hinc ad duas septimanas, sub censuris s.

2279 <sup>4</sup>. Testes inducti, recepti et examinati in causa Prouidi dni Nicolai, barbitonsoris de platea Zlakouiensi <sup>5</sup>, et contra Discretum Petrum de Gdano, studentem:

Primus testis, Honestus Andreas, barbitonsoris serws, non excomunicatus, communicauit anno presenti, scit neccessaria salutis, neutri parcium fauet, tantum iusticiam habenti, iurauit dicere veritatem. Interrogatus ad proposicionem inducentis, quid sibi constaret de ea, qua sibi lecta et per eundem debite intellecta, respondit, quod fuit presens tunc die Sabbati, prout in sequenti due septimane complebuntur, venit Petrus cum baccalario in domum dni Nicolai, barbitonsoris, et dixit ad eundem: \*Iam non trahatur iste meus socius per vos ad presenciam dni rectoris, ego feria secunda proxima reponam vobis duos florenos pro ipso, et dum ipse cum lanio, qui eum wlnerauerat, fuerit vinctus et concordatus vobis, mihi easdem pecunias restituetis, quando ipse Pancracius habebit pecunias, dabit item vobis easdem . Et barbitonsor de isto fuit contentus et in hoc stetit res.

Secundus testis, Honestus Petrus Almanus, natiws de Gedano et conterrigena eiusdem, contra quem inducitur, citatus, iuratus, non excommunicatus, promisit dicere veritatem, neutri parcium favet nec isti, qui eum ducit, quia non est suus amicus neque serws, quamuis ante erat, sed nunc non seruit sibi. Interrogatus ad proposicionem ipsius Nicolai, barbitonsoris, inducentis, respondit testis, quod fuit presens circa wlneracionem ipsius Pancracij, sibi per quemdam Bartolomeum, lanium, illatam, et quando venit cum ipso pro prima reformacione, et dixit Petrus Pancracio: »Quod tu causa mei suscepisti et perpessus es huius-

<sup>1 31.</sup> V. 2 » duas correctum in »xv dies c. 8 Nrus 2278, in cujus margine alia manu adscriptum: »Die Mercurij prima (secunda!) mensis Augusti actrix introcontentam satisfactionem debitj tocius recognovit, ideo cassatur , in omni parte deletus. 4 836—837 pag. 5 = Sławkowiensi. 6 Sic! 7 »intellecta ? 8 Pancratio.

pro di wlnus propterea, et si in isto percussore nihil lucratus eris, ego pro te soluam a medicina cure barbitonsorj«. Et sic Sabbato, prout ij septimana elapsa, venit cum eodem ad dnum Nicolaum, barbitonsorem, et promisit sibi facere pro ipso Pancracio solucionem facere¹ duorum horenorum, quam tamen dixit se repetere in eo tunc, quando lanius, prefatus percussor et wlnerator dicti Pancracij, cum ipso Pancracio composuerit.

Tercius testis, Honestus Albertus, eiusdem inducentis famulus, citatus, iuratus, non excomunicatus, iurauit et promisit dicere veritatem. Interrogatus ad proposicionem inducentis, respondit, se audisse istud ex ore Petrj Almani, quod ipse veniens Sabbato, prout sequenti <sup>2</sup> due septimane complebuntur, in domum barbitonsoris, dixit: »Dne Nicolae, iam nolite protrahere viterius hunc socium meum ad presenciam dni rectoris, ego volo vobis pro ipso satisfacere, ac tamen qum ipse habebit pro sua lesione satisfactionem, non dubito, quin mihi ista peccunia perdatur apud vos«. Et tantum testis deposuit, cui monitum<sup>3</sup>, vt moris est.

- 2280 4. Sentencya Nicolai, barbitonsoris de platea Zlakouiensi. Dominus citato Discreto Petro de Gdansk, studente Alme Vniuersitatis Cracouiensis, per famulum Vniuersitatis, et relacione per eundem apud acta facta in presencia Nicolai, barbitonsoris et actoris, petentis in causa concludj et sentencyam ferrj, concludendo, perprius in causa ipsa reuisis, recensitis ac debite intellectis deposicionibus testium, per prefatum Nicolaum inductorum, decreuit et mandauit memorato Petro, studenti Vniuersitatis, quatinus hinc ad xv dies det, soluat et reponat duos florenos memorato dno Nicolao, barbitonsori de Cracouia, hinc ad xv dies 2, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Matheo et Paulo de Opoczno, studentibus et seruitoribus domini.
- Causa dni dris 5 Ostrzeschow cum Vngaris. Egregius dnus Ioannes de Ostrzeschow, arcium et medicine dr., citatis Discretis Thoma de Iawreno 6 et Ioanne de Veteri Buda, Vngaris de bursa 7, per Andream, sapienciam, qui relacionem fecit hic ad acta. Et in continenti comparuit personaliter memoratus dnus dr. et cum parte aduersa 2 proposuit quidem contra prefatos Vngaros, quomodo ipsi seruitorem suum capillarunt et in terram proiecerunt capillando, ex aduerso Vngarj agnouerunt, se id fecisse ea de causa, quod ipsis defedabat clwacam 8 in bursa eorum. Et dominus auditis hinc inde propositis dni dris et responsis Vngarorum, penas in Statuto contentas in eis decreuit: in vno xij grossos et in alio, qui minus lesit, viij grossos soluere hinc ad xv dies. Et insuper causa pacis fiende penam vnius floreni inter ipsos posuit, vt videlicet peramplius eum non capillarent neque percuterent neque secretum denegarent eidem seruitorj ex eo, quod etiam dnus dr. penes eorum bursam in alia domo Vniuersitatis moratur, in qua secretum pro familia non habet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> »facere« deletum. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> »monitum«? <sup>4</sup> 793 pag. et sqq. <sup>5</sup> Kosmider de. <sup>6</sup> = de Jaurino alias de »Györ«. <sup>7</sup> Ungarorum. <sup>8</sup> = cloacam, secretum.

- 2282. Iouis octaua mensis Iunij. Reverendus Ioannes de Trzebnijcz, areium baccalarius, citato Discreto Stanislao de Cracouia, dicto Zijaba<sup>1</sup>, et relacione facta per sapienciam, contra eundem presentem verbo proposuit pro feretico seu defendiculo alias bulava, quam sibi perdidit, valorem eius existimans ad ix <sup>1</sup> grossos. Ex aduerso Stanislaus respondit, se perdidisse, sed allegauit, non esse tanti valoris. Et dominus actori Sabbato <sup>2</sup> hora xiij ante prandium super valore eiusdem defendiculi iuramentum decreuit. Et in continenti idem Stanislaus Zijaba <sup>1</sup> reconueniendo proposuit contra eundem bacc. pro verbis inhonestis et vituperiosis, quibus eundem infamavit, asserendo et appellando ipsum furem publicum. Ex aduerso bacc. negauit narrata, et ipse obtulit se probaturum.
- 2283. Saturni x mensis Iunij. Causa eiusdem baccalarij Trzebnijcz. Stanislaus Zyabycz³ de Cracouia comparuit iuxta exigenciam termini in presencia Ioannis de Trzebnijcz, super octo¹ grossos pro defendiculo iurare volentis. Et Stanislaus obtulit eidem sex grossos, nolens eum admittere ad iuramentum, quos ille recipiens, adhuc duos grossos ex eo voluit a citacione verbali. Et ipse Stanislaus dare noluit, cui dominus mandauit sub pena excomunicacionis, et ipse contumaciter, minando eidem Ioanni, discessit. Inter quos dominus penam vallatam x florenorum monete causa pacis fiende interposuit et vallauit ita, quod neque verbis neque percussionibus procedant, sed iure pro ipsorum iniurijs experiantur coram dno rectore.
- 2284. Saturni xvijma mensis Iunij. Causa Mathie de Nadolye contra Martinum Vijrzijkowskj. Discretus Mathias de Nadolye, studens Alme Vniuersitatis Cracouiensis, citato Discreto Martino de Vijrzyky, studente eiusdem Vniuersitatis, per Andream, sapienciam, et relacione facta, contra eundem citatum personaliter verbo proposuit, quomodo ipse nollet sibi soluere sumulam xv grossorum pro tunicella, quam scolari suo vendiderat, et ipse pro eodem scolare summisit se eidem soluturum et satisfacturum. Ex aduerso Martinus negauit narrata, et Mathias do Nadolye obtulit se probaturum.
- 2285. Causa sutoris Lypnyczky cum Dominico Almano. Circumspectus Martinus Lypnyczky, sutor de platea Castrensi, citato Discreto Dominico Almano et i studente Vniuersitatis, et relacione facta per famulum Vniuersitatis, contra eundem citatum et presentem verbo proposuit pro tribus florenis pecunie communis monete, sibi per eundem mutuate, petens, cogi et conpelli ad soluendum. Ex aduerso Dominicus confessus est, se eidem teneri debitum huiusmodi trium florenorum, allegauit tamen, modo sibi defecisse pecunias, petens, vlteriorem terminum solucionis sibi prorogarj per dnum rectorem ob defectum suum, ad festum dumtaxat s. Gallj proximi 4, ad quod tempus se soluturum summisit et obligauit eidem, sub censuris ecclesiasticis. Et hic idem in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 10. VI. <sup>3</sup> »Zyabycz«, sic! cf. nrum 2282. <sup>4</sup> 16. X.

tinenti monitus est per Andream, sapienciam, quatenus pro tempore cem, quo se summisit et obligauit, soluat sub censuris, in eum ipso facto ferendis et promulgandis, cui monicioni parere promisit. Presentibus mgro Stanislao de Vyeolopole, collegiato minori<sup>1</sup>, Andrea, sapieneta, et Matheo de Cuczborg<sup>2</sup>, seruitore domini.

2286. Andreas, sapiencia, retulit, se citasse de mandato dni rectoris mgrum Nicolaum de Tholyschkow, baccalarium medicine, ad instanciam Venerabilis dni Ioannis de Ostrzeschow, arcium et medicine dris, pro hora xxa presentis diey ad videndum et audiendum ipsum nicolaum in certa pena, in sentencya certa arbitrali diffinitiva expressa, et in aliis penis, in Statutis Vniuersitatis contentis, ex ipsius mgri Nicolai confessatis condemnarj. Quo facto in continenti comparuit personaliter prefatus dnus Ioannes, dr., coram dno rectore, pro tribunali sedente, pecijtque, ipsum mgrum Nicolaum in penis, ut supra, ad que citatus est, condemnarj, in presencia dicti mgri Nicolai de Tholyschkow, personaliter conparentis, qui petiuit, sibi certum terminum conpetentem ad deliberandum per dnum rectorem prefigi. Et obtinuit ex decreto dni rectoris hinc ad feriam terciam proximam post s. Ioannis Baptiste Presentibus ibidem Simone de Lukow, notario publico, Adam de Myerzeyewo, studente Vniuersitatis.

2287. Lune xix Iunij. In causa mgri Nicolai de Vielyczka cum Discreto Iacobo Lanyaczkj dominus audita relacione Andree, sapiencie, qui de mandato domini eundem citauit, vt compareat pro xx hora dieij presentis, ad instanciam memoratj mgri Nicolai de Vyelyczka et sui seruitoris, Stephani de Bransk 5, et quod idem Iacobus per prefatum mgrum Nicolaum et suum seruitorem predictum in termino et hora deputatis minime comparuit, dicto mgro et suo seruitore comparante <sup>2</sup> et ipsius contumaciam accusante petenteque, ipsum ob non paricionem termini huiusmodi vigore actus superioris 6, quo se obligauit eidem coram dno rectore iuri parere et respondere, sub censuris ceclesiasticis, pecytque dictus dnus mgr. in sentencyas excomunicacionis, sub quibus obligauit se, eundem incidisse declararj. Et dominus expectato eodem Lanyaczkj diucius, studente non comparente et citato 2, sentencyas excomunicacionis eundem incidisse pronuncianit et declarauit, et processus decrevit contumacie seu declaracionis. Presentibus ibidem Nicolao Lanyaczkj, germano ipsius contumacis, Matheo de Cuczborg 2 et Paulo de Oppoczno, testibus, et me Alberto Mathie de Randzyny, notario publico et presentis actus sriba.

2288. Die Veneris xxiij mensis Iunij. Causa Lytwani<sup>7</sup> cum Zaborowskj. Ioannes Lythwanus, condam Collegij maioris tercianus, citato Nobili ac Ingenuo Francisco Zaborowskj, studente burse Ierusalem, per Andream, sapienciam, et relacione per eundem facta, pro-

Collegii minoris.
 Sic!
 Kosmider, cf. nrum 2275.
 Toannis de Grodek.

- 2282. Iouis octaua mensis Iunij. Reverendus Ioannes. Trzebnijcz, arcium baccalarius, citato Discreto Stanislao de Cracondicto Zijaba<sup>1</sup>, et relacione facta per sapienciam, contra eundem per sentem verbo proposuit pro feretico seu defendiculo alias bulava, qui sibi perdidit, valorem eius existimans ad ix 1 grossos. Ex aduerso inislaus respondit, se perdidisse, sed allegauit, non esse tanti valore et dominus actori Sabbato 2 hora xiij ante prandium super valore et dem defendiculi iuramentum decreuit. Et in continenti idem Stanisla Zijaba 1 reconueniendo proposuit contra eundem bacc. pro verbis in nestis et vituperiosis, quibus eundem infamavit, asserendo et appellatipsum furem publicum. Ex aduerso bacc. negauit narrata, et ipse tulit se probaturum.
- 2283. Saturni x mensis Iunij. Causa eiusdem baccala Trzebnijcz. Stanislaus Zyabycz³ de Cracouia comparuit iuxta exigciam termini ia presencia Ioannis de Trzebnijcz, super octo¹ groupro defendiculo iurare volentis. Et Stanislaus obtulit eidem sex groupro sos, nolens eum admittere ad iuramentum, quos ille recipiens, adhaduos grossos ex eo voluit a citacione verbali. Et ipse Stanislaus de noluit, cui dominus mandauit sub pena excomunicacionis, et ipse extumaciter, minando eidem Ioanni, discessit. Inter quos dominus pena vallatam x florenorum monete causa pacis fiende interposuit et vallatita, quod neque verbis neque percussionibus procedant, sed iure pripsorum iniurijs experiantur coram dno rectore.
- 2284. Saturni xvijma mensis Iunij. Causa Mathie de Modolye contra Martinum Vijrzijkowskj. Discretus Mathias de Nadolystudens Alme Vniuersitatis Cracouiensis, citato Discreto Martino Vijrzyky, studente eiusdem Vniuersitatis, per Andream, sapienciam, relacione facta, contra eundem citatum personaliter verbo proposus, quomodo ipse nollet sibi soluere sumulam xv grossorum pro tunicelle quam scolari suo vendiderat, et ipse pro eodem scolare summisit e eidem soluturum et satisfacturum. Ex aduerso Martinus negauit na rata, et Mathias do Nadolye obtulit se probaturum.
- spectus Martinus Lypnyczky, sutor de platea Castrensi, citato Discretominico Almano et i studente Vniuersitatis, et relacione facta per i mulum Vniuersitatis, contra eundem citatum et presentem verbo prosuit pro tribus florenis pecunie communis monete, sibi per eunde mutuate, petens, cogi et conpelli ad soluendum. Ex aduerso Dominico confessus est, se eidem teneri debitum huiusmodi trium florenorum, elegauit tamen, modo sibi defecisse pecunias, petens, vlteriorem term num solucionis sibi prorogari per dnum rectorem ob defectum suur ad festum dumtaxat s. Galli proximi , ad quod tempus se soluturu summisit et obligauit eidem, sub censuris ecclesiasticis. Et hic idem

2276.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 10. VI. <sup>3</sup> >Zyabycz«, sic! cf. nrum 2282. <sup>4</sup> 16. X.

Bret. التع 4!n - .=. THE . Valley. , but I'm Nicement -**2333** gri XII .. r pers d. mali sere i que ciarsekow. . apeter ... n T'deens. . daptist. de M Lane : . - Iacob mar. mtis, a Skipe-\_ Seolati nime - mtunia - .-·== 11iusm •= -- rector \_ - . . dietus : = == ... . euncie I TEMBRO HE DE LENGTH HINDE Frestibus, of the Arrest Within it ! Maratis actus ar.h. Lythwanus, condam [11] 

2 Kingstandar at the state of t

True 24.0

y1 vi

Juit.

 $p_{OP}$  $b_{ene}$ 

> ocul. criptum.

Sic!

posuit verbo contra eundem studentem presentem, quomodo eundem percussit, verberauit et atrociter metsecundus cum suo serwo seu laycello affecit, et eum lapide ad ventrem alias versus cor eparque trucidavit, a qua percussione et verberacione vix viws remansit, ymmo semiviwum reliquit, existimans percussionem, verberacionem ita inhumanam ad xxx florenos, mallens tot et plus etc. 1, petens, cogi ad soluendum. Ex aduerso Ffranciscus Zaborowski confessus est, se eundem capillasse per crines, tamen ob eam causam, quia sibi fratrem percussit et depilavit rasum, sed cum 1 lapide neque alioquo 1 alio modo eundem percusisse se agnouit. Et dominus audita proposicione et responsione, nec non testium in causa huiusmodi receptorum deposicionibus auditis, decreuit et mandauit eidem Ffrancisco Zaborowskj, quatenus hinc ad xv dies tres florenos in communi moneta Discreto Ioanni Lytwano de Grodek et pro pena iuxta Statuta Vniuersitatis vnum florenum<sup>2</sup>. Ex aduerso Franciscus Zaborowski noluit sentencyam domini ferre, sed revocauit se ad consiliarios aut alias ad totam Vniuersitatem vel conseruatorem<sup>3</sup> Vniuersitatis<sup>4</sup>, et protestatus est de grauamine et appellando.

- 2289. Die Lune xxvj mensis Iunij. Obligacio baccalarij Gawronsky dno mgro Lyazensko<sup>5</sup>, decano<sup>6</sup> arcium. Constitutus personaliter ad acta presencia Honorabilis Ieronimus Gawronskj, arcium bacc., obligauit se soluturum sex florenos in communi moneta pro tunica, et tres aureos vngaricales certi liquidi mutui debiti Venerabili dno mgro Martino de Lyazensko, decano arcium, dare et in manus reponere hinc ad festum s. Iacobi proximum<sup>7</sup>, sub censuris ecclesiasticis, in eundem ipso facto ferrendis et promulgandis. Et ibidem monitus est per Andream, sapienciam, vt pareat obligatis pro eodem termino, sub excomunicacionis pena.
- 2290 8. Martis xxvija mensis Iunij 1514. Dnus rector propter occupacionem suam, quam habuit circa convocacionem 9 diey presentis, causam et causas, que vertuntur inter Discretos Stanislaum Syrakowskj ex vna et Nicolaum de Pylzno, baccalarium, occasione bireti vertentes 1, ad crastinam diem pro eadem hora limitauit.
- 2291. Causam Honeste dne Katherine Hermatissowa de Clyeparzs cum dno Andrea Dobrzijnyczki, studente, occasione cuiusdam debiti fratris sui Iacobi, iuxta acta dni Osswyaczym et limitacionem factam per eundem dnum rectorem modernum 10, ob spem concordie ad diem crastinam limitauit, et in defectu concordie hora xix partes ipse iustificandj gratia coram domino comparebunt.
- 2292. Diligencia dni dris Ostrzeschow. Egregius vir, dnus Ioannes 11 de Ostrzeschow, arcium et medicine dr., iuxta exigenciam ter-

<sup>&#</sup>x27;Sic! 2 sc. reponat. 3 sc. jurium et privilegiorum 4 Joannem Weinrich Cracovitam, abbatem ord. Cisterciensis in Clara tumba? 5 Leżajscensi. 6 facultatis. 7 25. VII. 8 803 pag. et sqq. 9 Universitatis. 10 Cf. nrum 2220. 11 Kosmider.

ini accusauit contumaciam mgri Nicolai de Tholyskow, iuxta limitationem termini non comparentis neque aliquid allegantis contra citationem in precedenti actu¹ factam, in cuius contumaciam pecijt per entencyam definitiuam ipsum in pena, in sentencya arbitrali contenta, ondemnarj et in alijs penis in Statuto Vniuersitatis contentis. Et doninus causa melioris informacionis in eadem sentencia causam hinc ad Sabbatum proximum² distulit, ad quem diem mandauit famulo Vniueritatis eundem citare ad ferrendam sentencyam, aut ad ea, que iuris fuerint, facienda. Et in continenti eadem hora comparuit etiam mgr. Michael de Paczanow, arcium baccalarius et memorati dni mgri Nicolai de Tholyschkow procurator, de cuius procuracionis mandato fidem facere promisit loco et tempore opportunis, petens copias dicte sentencye axbitralis et terminum ad dicendum contra et ad dandum raciones, cur et quare id fieri non debeat. Et dominus attento eo, quod defensa iuris nemini est deneganda, admisit partem ad premissa, cittandum decreuit s. Presentibus familia domini.

- 2293. Mercurij xxviij mensis Iunij. Terminus inter Honestam Katherinam Hermatissowa de Clyeparzs ex vna et dnum Andream de Dobrzynyecz, studentem, parte ex altera propter vespereas solemnes 4, quas dominus tunc cecinit, de consensu parcium ad feriam sextam 5 pro hora xiiij penditur, vbi ambe partes parere se summiserunt.
- 2294. Veneris vltima mensis Iunij<sup>5</sup>. In causa Honeste dne Katherine Hermatissowa de Cleparzs cum dno Andrea Dobrzynyeczkj, cui terminus pro hora xiiijta diey presentis comparendi coram domino est limitatus, idemque expectatus per eandem horam et instante predicta Katherina Hermatissowa de Clyeparzs, eundemque contumacem iuxta obligacionem, coram dno Ioanne Osswyaczym factam, sentencyas excomunicacionis incurrisse petente, dominus pronunciauit contumacem, Xristi nomine invocato, in hijs scriptis.
- 2295. Die Saturni prima mensis Iulij. Mgr. Michael de Paczanow, sindicus Vniuersitatis, nomine dnorum prepositi domus 6, doctorum, mgrorum, reproducta citacione debite exequta contra dnos dres, videlicet Bernardum 7 de 8 Byskupye, Stanislaum 9 de Ilkusch et mgrum Nicolaum Mykosch de Cracouia, canonicos s. Ffloriani, procuratores legittimos et irrevocabiles, per mgrum Martinum Volborium ad cedendum de collegiatura domus 6 per assecucionem alterius beneficij pingwioris de manibus Vniuersitatis et eandem pure et simpliciter tanquam per cessum, vaccacionem resignandj, vigore mandati, per ipsum mgrum Martinum Volborzs facti et iuramento corporali firmati, quod mandatum hic idem reproduxit 10, et vigore ipsius pecijt, eosdem dnos procuratores cogi et conpellj ad cedendum collegiature predicte per censuras ecclesiasticas. Ex aduerso dni dres et procuratores prescripti pecijerunt, eis

Cf. nrum 2286.
 I. VII.
 Sic!
 in vigilia ss. Petri et Pauli.
 Ollegii majoris.
 Episcopium.
 suburbio.
 Bylica.
 Cf. nrum 2263.
 Acta rect.
 34

terminum limitari ad dandas raciones, cur et quare id facere non debeant, ad primam iuris. Et dominus, licet de iure non debuit talia facere, causa eorundem melioris deliberacionis et consultacionis admisit. Presentibus Andrea, sapiencia, Matheo, seruitore dni rectoris, et Paulo de Opocano, testibus ad premissa.

- 2296. Dris Ostrzeschow cum Tolysko. Mgrum Michaelem de Paczanow, arcium liberalium bacalarium, contra et aduersus Venerabilem et Egregium virum, dnum Ioannem de Ostrzeschow, medicine drem, mgr. Nicolaus de Tholyschkow, medicine bacc., in sua causa, sibi per prefatum Ioannem, drem, mota et intemptata, constituit in procuratorem et promisit de ratho.
- 2297. Andreas de Iedlna fecit relacionem, quia citauit mgrum Ioannem¹ de Ostrzeschow, arcium et medicine drem, ad instantiam mgrj Nicolai de Tholyschkow, medicine baccalarij, pro hora vicesima prima presentis diey ad videndum, se absoluj ob defectum probacionis. Et in continentj comparuit prefatus mgr. Nicolaus de Tholyschkow tanquam reus, qui iuxta exigenciam termini petiuit, se absolui ab impeticione et instancija ob defectum probacionis, ad quam se prefatus dnus Ioannes de Ostrzeschow, arcium et medicine dr.², obtulerat, quod videlicet ipse mgr. Nicolaus de Tholyschkow in dies practicaret, quod non probauit, et proptera ipsum dnum drem in expensis condemnarj pecijt. Et dominus expectato eodem dno dre citato vltra horam solitam, mgrum Nicolaum ab impeticione et instancya ipsius dris absoluit ob non probacionem intencionis sue.
- 2298. Die Martis quarta mensis Iulij. Mgr. Michael de Paczanow, sindicus Vniuersitatis, iuxta exigenciam termini accusavit contumaciam Venerabilium dnorum, Bernardi de Byskupye, Stanislai Ilkusch, s. theologie professorum, ac mgri Nicolai Mykosch, canonicorum ecclesie s. Ffloriani, procuratorum irrevocabilium mgri Martini Volborzs, ad cedendum collegiature per eundem constitutorum, petens, eosdem ob non productionem racionum, quas hora xiiijta se summiserunt producere<sup>3</sup>, contumaces pronunciari. Et dominus eosdem citatos vsque ad effluxum hore et vltra expectando, pronunciauit contumaces, et citacionem contra eos ad declarandum proxima iuris sequenti decreuit. Presentibus.
- 2299 <sup>4</sup>. Testes Venerabilis mgri Ioannis <sup>5</sup>, altariste b. Virginis, rectoris scole Corporis Xristi, contra mgrum Stanislaum <sup>6</sup> de Cazimiria <sup>7</sup>:

Primus testis, Discretus Ieronimus de Cazimiria, scolaris inducentis, citatus, iuratus, non excomunicatus et in alijs generalibus bene ex-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kosmider. <sup>2</sup> »Ioannes de Ostrzeschow, arcium et mediciae dr.« deletum.

<sup>3</sup> Cf. nrum 2295. <sup>4</sup> 844 pag et sqq. <sup>5</sup> Kazimiritae, »Subtilka« alias »Łysek« vulgo nuncupati. <sup>6</sup> »Srolla« paterno nomine dictum. <sup>7</sup> praepositum ecclesiae s. Leonardi hospitalis extra muros Kazimirienses.

respondit, sibi nihil constare. Item ad quintum articulum, qui sic neipit lectum, respondit, sibi nihil constare. Item ad quintum articulum, qui sic neipit lectum, respondit testis, se vidisse in domo dni prepositi, quod dum negr. Ioannes recedebat ab dno preposito, vbi erat et mgr. Stanislaus, extune ipse eundem retinebat et tenebat dicendo, ne abijret sed pocius consederet secum adhuc circa dnum prepositum. Item interrogatus testis, quo animo id fecerit mgr. Stanislaus, testis se nescire respondit.

Secundus testis, Honorandus Martinus de Ilkusch, arcium baccalarius, coadiutor seu locatus inducentis, citatus, iuratus et examinatus. Item interrogatus ad primum articulum, testi lectum et per eum intellectum, dixit, articulum primum esse verum, causam scire reddens, quod erat presens apud Casper i in ciuitate Casimiriensi certo die et tempore post Gallj<sup>2</sup>, vbi mgr. Stanislaus erat etiam petitus, qui talia verba protulit interloquendo de mgro Ioanne, quod ipse mgr. est superbus et eleuat labra seu buccam sursum, circa quo quidam Nylyek 9, ciuis, aderat presens. Item ad 2dum articulum, testi lectum et per eum intellectum, respondit testis, de huiusmodi generali infamacione sibi minime constare preter his, que audiuit ex ore mgri Stanislai, dicentis eodem tempore, prout superius est expressum, quod mgr. Ioannes adamasset quandam mulierem suspectam nominis Blaskowa<sup>3</sup>, quam et ad certa loca suspecta, utputa celaria, secum ducere deberet oculte 4. Item ad 3cium articulum, testi lectum et per eum intellectum, interrogatus, testis respondit, sibi nihil constare. Îtem ad 4tum articulum, testi leetum, interrogatus, testis respondit, se solum nihil audisse ex ore mgri Stanislai, sed ex relacione quorundam scolarium, qui secum tune conferrebant 5, confabulabantur, quomodo dum vnus adolescens de scola vespere ad ciuitatem pro cereuisia alijs iuit, post cuius exitum scola per mgrum clausa erat, qui rediens 6 in interula fenestra per alios trahebatur, vnde istud videns mgr. Stanislaus opinabatur, fore aliquam mulierem suspectam, et proclamauit ad eos certis verbis. Item ad 5tum articulum, testi prelectum et intellectum, interrogatus, testis respondit, sibi nihil constare, preter hoc, quod ab inducente id dictum audiuit.

Tercius testis, Discretus Andreas, nacione de Volborz, scolaris inducentis, citatus, iuratus etc. Interrogatus ad primum, secundum, tercium et ad quartum articulos, dixit, se nihil audisse ex ore mgri Stanislai, prepositi. Item ad quintum articulum, testi lectum et per eum intellectum, interrogatus, testis dixit, sibi nihil constare, preter hoc, quod vidit, quando mgr. Stanislaus quodam tempore serotino in presencia dni prepositi 7 conuentus illius Cazimiriensis 8 biretum de capite mgrj Ioannis deposuit, alliciendo eundem ad sedendum secum, et ipse noluit.

Quartus testis, Prouidus Casper, organista, citatus, iuratus, non excomunicatus, comunicauit anno presenti, et in alijs generalibus bene

organistam. \* post 16. X. \* »Blaskowa« correctum in »Blaskowa«. \* »oculte« deletum. \* »conferrebant« in margine adscriptum. \* »rediens« insuperscriptum. \* Petri? \* Regularium s. Augustini canonicorum Later. ad ss. Corpus Christi. \* Sic!

expeditus. Item interrogatus testis ad primum articulum, eidem lectum et wlgarisatum, respondit testis, mgrum Stanislaum audisse talia verba dixisse: Noster mgr. superbus, eleuat buccam, quando incedit, nec est neccessarium sibi supponere merito grawiora«. Item ad secundum articulum testis interrogatus, respondit, se audisse verba, sed non talia, nam semel in domo testis sedens vespere, mgr. Stanislaus interloquendo ad contestem baccalarium, dixit verba hec uel eis similia in effectu: Dne bacc., habetis noticiam, Blaskowna nam ipsa vestra est, ambula-

tis cum ea bibendo«. Et plura testis nescit.

Quintus testis, Discretus Nicolaus de Vnyeyow, discipulus inducentis, adolescens xxti citra uel vltra annorum, citatus, iuratus etc. Item interrogatus ad primum et secundum articulos, respondit, sibi nihil constare. Item ad 3cium articulum, testi lectum et per eum intellectum, respondit, aliter fuisse rem gestam, quam libellans deducit, nam quodam certo die tempore Adventus Dni¹ aut modico ante, prout testis non meminit, miserunt adolescentes alterum eorum pro potu in ciuitatem, et post exitum eiusdem mgr., eorum rector, scolam clausit; postea, dum ille missus cum cereuisia venit, scolam intrare negauit in indumento, vsque exutus tunica et in interula per fenestram tractus per eos, quod videns mgr. Stanislaus, qui adhuc in cimiterio deambulabatur, proclamauit ad eos his verbis: »Tractetis bene dni studentes istam mulierem, et intromittatis me ad vos, ego volo vobis propinare«. De alijs testis nihil scit.

Sextus testis, Discretus Felix de Krzyvaczka, citatus, iuratus etc. discipulusque inducentis mgrj. Interrogatus ad primum et 2dum et 3cium articulos, respondit testis, de hijs sibi nihil penitus constare, preter id, quod quodam tempore Adventus per alios socios missus erat pro cereuisia in ciuitatem, et eo exeunte, scola per mgrum claudebatur, qui dum reuersus est, non potuit intrare scolas, vsque fenestra per alios in vna interula trahebatur, quod mgr. Stanislaus videns, mulierem aliquam suspectam opinabatur, et postquam illine tractus erat, idem mgr. appropinquando fenestre, protulit hec verba: Tractetis bene istam mulierem dni studentes, propinabo vobis«. Cui alter eorum dixit: Date nobis vnum ½ grossum pro potu«. Et ipse dixit: Dabo vj grossos, intromittatis me vobiscum triumpharj«. Item ad 4tum et ad quintum articulos, testi lectos etc., interrogatus, testis nihil sibi constare dixit.

2300°. Mgri Ioannis cum Stanislao de Casimiria. Mgr. Ioannes, rector scolarium ad s. Corpus Xristi, reproducta citacione, debite exequta, contra mgrum Stanislaum de Casimiria, prepositum s. Leonardj, legittime citatum ad concludendum in causa, ex aduerso mgr. Stanislaus, comparens personaliter, impediendo conclusionem petiuit, publicarj dicta testium et terminum competentem ad excipiendum contra testes, personas et dicta ipsorum prefigi ad viij dies. Et mgr. Ioannes etiam pecijt, publicarj dicta aliorum testium, per mgrum Stanislaum inductorum. Et dominus publicando decreuit et mandauit legere coram

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> mense Decembri a. 1513? <sup>2</sup> 806 pag. et sqq. <sup>3</sup> Lysek de Kazimiria. <sup>4</sup> Srolla.

isdem mgris deposiciones testium, hinc inde inductorum. Et ipsi auitis deposicionibus testium, exceperunt verbis generaliter et pecierunt, is terminum competentem prefigi et statui ad excipiendum facto et criptis. Et dominus secundam iuris vtrique parcium, tam convenienti uam reconvenienti, prefixit et assignauit. Presentibus ibidem familia lomus.

- 2301. Venerabiles dni, mgr. Stanislaus de Ilkusch, s. theologie professor, et mgr. Nicolaus Mykosch canonici s. Ffloriani, iuxta exigenciam termini hodierni tanquam fideiussores procuratores legittimi et irrevocabiles, per mgrum Martinum Volborzs ad cedendum collegiature ipsius per eundem constituti, comparuerunt et reproduxerunt raciones facto et in scriptis, cur et quare dictam collegiaturam resignare non deberent. Ex aduerso comparuit etiam mgr. Michael de Paczanow, sindicus Vniuersitatis, allegauit procuratores irrevocabiles, etiam medio iuramento facto constitutos de dedendum de collegiatura constitutos nec posse eosdem revocarj. Ad cuiusquidem allegacionis sue probacionem reproduxit instrumentum constitucionis procuracionis eiusdem, petens, interloqui. Presentibus, ut supra.
  - 2302. Iouis sexta mensis Iulij. Comparens personaliter Honorandus dnus Ioannes de Olomucz, arcium baccalarius, citatus ad presenciam dni rectoris per famulum Vniuersitatis ad instanciam Venerabilis mgri Gregorij de Stawijschyn, qui in continenti proposuit contra ipsum, quomodo anno proxime elapso certis mense et die dedit eidem Ioanni, bacc. de Olomucz, sex vlnas panni Bruczensis 5 et iiijor camissias, cuidam Nicolao Dzyrzgowski in Śweijdnijcz differendas, de quibus dudum anno preterito sibi terminum solucionis ad festum s. Stanislai vernalis, proxime elapsi 6, distulit et prorogauit, ob spem satisfactionis et amicabilis composicionis iuxta notam, in actis dni viceconseruatoris 5 contentam. Ex aduerso Ioannes, bacc., respondit, pannum fuisse amissum vna cum camissijs non per eum vectorem, cui in manus dedit differendum, sed per alium, cui idem vector tradidit. Et mgr. protestatus est de confessatis, et pecijt eundem Ioannem, bacc., conpelli ad soluendum valorem panni predicti et camissiarum. Et dominus causa melioris deliberacionis administrande iusticie partibus decretum hinc ad primam iuris prorogauit, vbi eadem hora xxa ambe partes comparebunt, et dnos consiliarios convocabit causa melioris discussionis veritatis et iusticie 7:
    - 2303. Iouis vjta die Iulij. Interloqutoria. In causa Venerabilium dnorum, Bernardi de Byskupye<sup>2</sup>, Stanislai<sup>1</sup> de Ilkusch, s. theologie professorum, et mgri Nicolai Mykosz<sup>2</sup>, canonicorum ecclesie collegiate s. Ffloriani, procuratorum irrevocabilium mgrj Martini Volborzs, in Payanczno

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bylica. <sup>2</sup> de Cracovia. <sup>8</sup> >tanquam fideiussores deletum. <sup>4</sup> >constitutos deletum. <sup>5</sup> Sic! <sup>6</sup> S. V. <sup>7</sup> Ad calcem nri 2302 alia manu: >Die Saturni octaua Iulij dominus terminum sentencie presentis decretj ob certas causas ad diem Martis proxime sequentem (= 11. VII) prorogauit ad idem faciendum .

plebani, ex vna et sindicj Vniuersitatis et instigatoris officij prepositi domus maioris Collegij artistarum partibus ex altera, dnus rector visis et diligenter recensitis racionibus, per prefatos dnos procuratores iudicialiter oblatis, et signanter quantum ad revocationem eorundem quantum ad instrumentum revocacionis, desuper factum, interloquendo hinc ad primam iuris, in quantum de iure fuerit, ad probandum admisit et mandauit sentencya hac interloqutoria mediante, expensas vero ad finem litis reseruauit. Presentibus, ut supra.

- 2304. Veneris vija mensis Iulij. Causa Iudei. Perfidus Helias, Hebreus, cittans Discretum Petrum de Nowoforo, Theutunicum alias Prussitam<sup>2</sup> de nowa bursa, per famulum Vniuersitatis, et relacione per eundem facta, in continenti comparuit prefatus Petrus, studens, cui, prout constabat per certam cedulam, quidam Mathias de Gedano, studens, tunicam a prefato Hebreo exemendam commisit, quam eidem coram dno rectore reposuit, asserens et per eandem cedulam probans, esse 3 impignorantam fuisse per prefatum Mathiam de Gdansk in duobus florenis in die Dionisij authumni anni proxime preteriti, ad Carnispriuium dumtaxat iam elapsum<sup>5</sup>, a quo hic eandem in perdicionem mittere debuit? Tunicam prescriptam nilominus Iudeus prefatus pro se vsurpare nolens, reposuit, a qua ex computacione septimanarum tres fertones ad minus sibi pervenire racione vsure debuissent. Qui ad preces dicti studentis in xxti quinque grossis stetit et reliquum dimisit, tunicamque, receptis pecunijs, restituit, pro qua quidem tunica prefatus Petrus, studens, a predicto Mathia, principali, eandem impignorante, et ab omnibus amicis et consanguineis suis fideiussit evincere, quam et intercedere eundem Heliam et suam consortem in omni loco se, sub censuris ecclesiasticis, summisit et obligauit. Presentibus Andrea, sapiencia, Matheo de Cruszborg 6 et Paulo de Opoczno, testibus ad premissa.
- 2305. Quittacio dni Andree Dobrzynyeczky, studentis <sup>7</sup>. Honesta Katherina Hermatissowa de Cleparz, constituta personaliter eirca acta dni rectoris, palam et libere recognonit, quod sibi Nobilis et Discretus dnus Andreas Dobrzynyeczkj, studens <sup>8</sup>, pro debito fraterno expensarum, in actis superioribus sub rectoratu Venerabilis dni Ioannis de Osswyczym, canonici Cracouiensis, annotato <sup>9</sup>, satisfecit et exsoluit, de quo eundem quietauit et quietat per presentes et a censuris in toto absoluendum commisit <sup>10</sup> consensit <sup>11</sup>, quem dominus absoluit <sup>12</sup>. Presentibus, ut supra.
- 2306. Saturni octaua mensis Iulij. Diligentia mgrorum de Casimiria. Mgr. Ioannes 13 de Casimiria, rector scole Corporis Xristi, iuxta exigenciam termini 14 reproduxit excepciones facto et in scriptis in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Michaelis Pacanowitae. <sup>2</sup> Sic! <sup>2</sup> »esse< deletum. <sup>4</sup> 9. X 1513. <sup>5</sup> 1. III. <sup>6</sup> »Cruszborg«, sic! <sup>7</sup> »studentis« in margine additum. <sup>8</sup> »studens« alia manu insuperscriptum. <sup>9</sup> Cf. nros 2211 et sqq. <sup>10</sup> »commisit« deletum <sup>11</sup> »consensit« alia manu insuperscriptum. <sup>12</sup> Cf. nrum 2294. <sup>13</sup> Lysek alias Subtilka. <sup>14</sup> Cf. nrum 2300,

resencia mgri Stanislai de Casimiria, prepositi ad s. Leonardum, reroducentis alias excepciones et petentis admittj. Et dominus admisit trique parcium, et terminum partibus ad ea, que iuris fuerint, feriam preiam proximam hora xx prefixit et assignauit.

2307. Contumacia procuratorum mgri Volborz. Mgr. Michael de Paczanow, sindicus Vniuersitatis, iuxta exigenciam termini accusauit contumaciam dnorum Bernardj de Cracouia, Stanislai de Ilkusch, s. theoogie professorum, et mgri Nicolai Mykosz, procuratorum irrevocabilium, per mgrum Martinum Volborz ad cedendum de collegiatura constitutorum, ob non productionem instrumenti revocacionis eorundem, quod se habere pendebant, in presencia dris Stanislai et mgri Nicolai Mykosz, allegancium et dicencium, mandatum non posse habere, mgro Michaele, sindico Vniuersitatis, instante eosdemque contumaces pronunciarij et racione huiusmodi contumacie excommunicari et processus excomunicacionis in forma solita contra ipsos decerni petente. Et dominus non obstans corundem allegacioni, ipsos racione contumacie et non probacionis per instrumentum revocacionis de revocacione ipsorum, contumaces pronunciauit et racione huiusmodi contumacie, Xristi nomine invocato, excomvnicauit ipsos in hijs scriptis, et processus contumacie et execomunicacionis contra ipsos dandos decreuit et mandauit. Presentibus ibidem mgro Martino 2 de Tharnowyecz, collegiato maioris Collegij, Adam de Marzaczino, studente, Ioanne de Grodno <sup>8</sup> et Matheo de Cruszborg<sup>3</sup>, testibus ad premissa vocatis.

2308. Die Solis nona mensis Iulij. Comparuerunt personaliter Venerabiles virj, dni Stanislaus de Ilkusch, s. theologie professor, et mgr. Nicolaus Mykosz, canonici ecclesie collegiate s. Ffloriani, procuratores mgri Martini Volborz, pridie 4 per dominum contumaces pronunciati et excomunicatj, nolentes, ut assseruerunt, talibus delitescere censuris, pecijerunt, se absolui a sentencys excomunicacionis, offerentes se cessuros et resignaturos collegiaturam predictam post absolucionem obtentam. Et dominus eosdem, Xristi nomine invocato, ab eisdem excomunicacionis sentencys, in eos racione contumacie prolatis, in spem resignacionis diete collegiature absoluit, et litteras opportunas absolucionis decreuit, post cuiusquidem absolucionis decretum et 3 obtentum memoratj dni procuratores, vigore mandati constitucionis, per mgrum Martinum Volborzs in personas eorum facti, de collegiatura eiusdem cesserunt et eandem in manibus dni prepositi domus 5 resignauerunt, cum protestacione solemni per eosdem ibidem facta, quod non sua sponte de eadem collegiatura cedunt et eam resignant, sed metu censurarum ecclesiasticarum, pridie in et contra ipsos prolatarum, petentes desuper, ipsis instrumenta necessaria publica dari et confici. Et dominus dictam cessionem et resignacionem admisit, et collegiaturam vacare decreuit. Presentibus ibidem Adam de Marzaczym<sup>8</sup> et Ioanne de Grodek<sup>8</sup>, Paulo de Opoczno et Mathia Crusborg<sup>3</sup>, testibus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 11. VII. <sup>2</sup> Kulap. <sup>8</sup> Siq! <sup>4</sup> Cf. nrum 2807. <sup>5</sup> Collegii majoris.

- Martis xj mensis Iulij. Obligacio studentis Slonczewsky. Discretus Ladislaus de Slonczewo, studens Vniuersitatis, citato Discreto Ioanne de Plonijsko, studente, per famulum seu sapienciam Vniuersitatis, et relacione facta, in continenti conparuit, et hic idem Ladislaus Slonczewski contra eundem citatum proposuit verbo pro debito vnius floreni minus duobus grossis, quod tenetur Honorabili duo Nicolao, plebano in Carnyewo. Qui quidem dnus Nicolaus, plebanus, in recessu suo coram me, notario actorum, commisit exigere, leuare et de preceptis quittare, etiam in procuracionem constituendo eundem die Lune infra octauas Corporis Xristi 1. Ex aduerso Ioannes Plonski confessus est, se teneri debitum memoratum dno plebano, sed non sibi, et Ladislaus replicando respondit, debitum sibi fuisse legittime commissum in presencia notarij actorum. Dominus vero ex confessatis mandauit soluere debitum memoratum Ladislao, studenti, per Ioannem Plonsko, qui in die d. Margarete feria quinta i medium, et in residuo librum racione pignoris circa dnum rectorem manere<sup>8</sup>, non recedendo de Cracouia, se summisit et obligauit 3, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Andrea, sapiencia, et familia domini.
- 2310. Causa dni Gregorij Stauyssyn cum Ioanne Olomucensi, baccalario. In causa mgri Gregorij de Sthawyssyn, collegiati minoris<sup>4</sup>, cum Ioanne de Olomuncz, arcium liberalium bacc., pro sex vlnis panni Brucensis<sup>5</sup> et iiijor camisijs tele Colensis, dudum vertenti<sup>5</sup>, dnus rector convocatis sibi dnis dribus et mgris iuris vtriusque, consiliarijs suis, animaduertendo inopiam et pauperiem prefati bacc., rei, causam ipsam eodem mgro Gregorio Sthawijsschijn invito et contradicenti hinc ad festum s. Galli proximum <sup>6</sup> dilatauerunt in eum effectum, quod ipse bacc. pauper interim ibit Wratislauiam et faciet diligenciam, quanto facere poterit meliorem, repetendo pannum predictum ab eodem vectore, ciue Wratislauiensi, cui ad defferendum dedit et commisit, et pro illo tempore faciet fidem per litteras iuris illius ciuitatis Wratislauiensis, quomodo cum ipso processit <sup>3</sup> et quid lucratus sit.
- 23II. Sentencia pro pena x marcarum contra Ioannem, mgrum et rectorem scole Corporis Xristi. In causa officij dni rectoris occasione pene x marcarum, in actis superioribus, in et super mgro Ioanne de Cracouia, rectore scole a Corpore Xristi, decrete, dnus rector volens rite et legittime procedere in causa huiusmodi, convocatis ad se dnis dribus et mgris vtriusque iuris, consiliarys suis, et audita allegacione mgri Ioannis memorati, qua se deffendebat et tuebatur, quod videlicet non ad instanciam ipsius, sed cuiusdam Blasij, scolaris et discipuli sui, mgr. Stanislaus de Cazimiria, prepositus ad s. Leonardum, fuit citatus ad presenciam dni episcopi 10 et sue curie auditoris, contra mandatum et prohibicionem dni rectoris in eneruacionem iurium Vniuersitatis Cracouiensis, vnanimi voce taliter invenerunt et decreuerunt, quatenus me-

 <sup>19.</sup> VI.
 13. VII.
 Sic!
 Collegii.
 Cf. nrum 2302.
 16. X.
 Lysek.
 Cf. nrum 2306?
 de Kazimiria ad Cracoviam!
 Cracoviensis, Konarski.

Toratus mgr. Ioannes die Veneris proxima in hora xiija expurgando se le suspicione et presumpcione magna, que est contra ipsum, quod ipse fuit estque causa mouens huiusmodi litigij ex parte scolaris et discipuli ipsius, quem ipse ad hoc credebatur induxisse, prestabit iuramentum corporale ad Imaginem uel ad s. Dej Ewangelia, quod ipse causam non solicitauit neque mandauit scolari citare, neque fuit consiliator et auxiliator eidem, neque impensas proprias fecit aliquas in eiusmodi causa coram memorato episcopo aut iudicibus, per eum deputatis. Quo facto liber erit a solucione, alioqui dominus eundem tanquam ex confessatis eodem die condemnabit ac mediante censura ecclesiastica ad soluendum conpellet.

- 2312. Die Veneris decima quarta mensis Iulij hora ziijma. Comparens personaliter Venerabilis mgr. Ioannes de Cracouia, rector scole ad ecclesiam Corporis Xristi, iuxta exigenciam termini occasione pene x marcarum, alias quod non fuit consiliator et auxiliator scolari et studenti minoris eui, ad cuius instanciam causam in curia et coram dno episcopo et sue curie auditore introduxit, iuramentum sibi decretum recusauit et renuit facere, et appelavit ad decanos, petens dominum pro convocacione eorundem. Et dominus permisit facere convocacionem tunc, quando paratus erit.
  - 2313. Lune xxiiij mensis Iulij. Coram Reuerendo dno Stanislao<sup>3</sup>, s. theologie professore, custode s. Ffloriani, vicerectore Alme Vniuersitatis, Andreas, sapiencia, retulit, se citasse mgrum Valentinum de Pylzno ad instanciam mgri Martini de Lyazensko, decani facultatis arcium. Et ibidem in continenti conparens personaliter memoratus mgr. Martinus, decanus, in presencia dicti mgri Valentini de Pylzno, citati, presentis, verbo proposuit contra eundem pro debito ix florenorum, pro sua promocione d' dudum accomodatorum, petens, conpelli ad soluendum. Ex aduerso mgr. Valentinus fassus est, se teneri, petens prorogacionem et terminum solucionis vlteriorem, allegando inopiam et deffectum magnum habere in ere. Et dominus de consensu partis agentis v florenos pro festo s. Bartholomei proximo s et residuum, pro videlicet iiijor florenis, pro festo s. Michaelis proximo 6, sub censuris ecclesiasticis, soluere decreuit. Et ibidem monitus est per me Albertum, notarium publicum et serwm Vniuersitatis, vt pro temporibus designatis pareat decreto domini.
  - 2314. Discretus Iacobus de Pylzno citato eodem mgro Valentino et relacione facta, in instanti pro media altera marca pecuniarum, per eum in depositum ad manus fideles ad seruandum datarum, proposuit contra eundem dnum mgrum Valentinum proposuit en și qui sibi agnouit, allegauit tamen certam particulam de eisdem pecuniis pro receptis in apotecam eidem Iacobo, pridem in infirmitate constituto, se

 <sup>1 14.</sup> VII.
 <sup>2</sup> Lysek.
 <sup>8</sup> Albino alias Biel de Nova civitate.
 <sup>4</sup> ad gradum magisterii ineunte a. 1513. Muczkowski, Liber promot., pag. 156.
 <sup>5</sup> 24. VIII.
 <sup>6</sup> 29. IX,
 <sup>7</sup> Rędziński de Rędziny.
 <sup>8</sup> Pilznensi.
 <sup>9</sup> Sic!

exposuisse pro sanitate ipsius, de quo dominus mandauit secum calculum racionis facere et pecunias residuas infra vnam diem naturalem soluere, sub censuris ecclesiasticis.

- 2315. Iouis xxvij mensis Iulij. Declaracio Gawronskj. Dominus citato Honorando Ieronimo Gawronskj, baccalario, per sapienciam et relacione facta ad instanciam mgrj Martini de Lyazensko, decani artistice facultatis, ad videndum eundem decernj ob non solucionem ix florenorum, sex in communi moneta et trium in auro, iuxta inscripcionem, in actu superiori contentam¹, et monicionem contra eundem premissam declaracii et excommunicacii, Xristi nomine invocato, in hijs scriptis et processum declaracionis extradj mandacii.
- 2316. Die Mercurij ya mensis Augustj. Venerabilis Ioannes Lanczkij, canonicus Poznaniensis, circa acta personaliter constitutus, obligauit se exemere subductam<sup>2</sup> hinc in media altera septimana, quam impignorauit apud Iudeos, Discreto Petro de Chrabrik, Russo, stvdentj, in bursa Ierusalem commoranti, sub censuris ecclesiasticis.
- 2317. Idem Ioannes Lanczky, canonicus Poznaniensis, citatus coram dno vicerectore 3, comparuit eodem die, et obligatum se esse recognouit in vigintj sex grossis Honeste Elizabeth alias Nethcze, filie Prouidj Mathie Cosczyelnij, sub bursa pauperum inhabitantis, videlicet sedecim in duabus septimanis et in alijs duabus septimanis residuum xij grossorum, sub censuris ecclesiasticis. Et ibidem in continenti de mandato domini monitus est per me Albertum de Randzini, notarium publicum et presentis actus scribam, vt pareat prescriptis obligatis pro temporibus sibi assignatis, sub censuris, in eum ipso facto proferrendis.
- 2318. Iouis iija mensis Augustj. Discretus Salomon de Opperias citato Discreto Ioanne Zaborowskj, studente de bursa Ierusalem, per famulum comunem Vniuersitatis, et relacione per eum facta, in continenti proposuit contra ipsum, quomodo eundem die tercia proxime preterita in feralij vna cum alijs Polonis percussit, verberauit et decapillauit bacculis, fustibus, lapidibus et gladijs. Ex aduerso Stanislaus Zaborowskj, studens, negauit narrata, et Salomon prefatus obtulit se probaturum, et probabit Sabbato proximo hora xiija ex decreto domini. Et vicesima eadem die partibus terminus per dominum prefixus est pro consequenda iusticia.
- 2319. Mercurij septima mensis Septembris. Obligacio dni Stanislai Skavijna, dris et prepositi ad s. Hedvigim in <sup>7</sup> Stradomya. Constitutus personaliter circa acta Discretus Thomas de Pesth, Vngarus, recognouit, se esse obligatum in sex aureis puri auri et iusti ponderis Venerabilj et Egregio viro, dno Stanislao de Skawyna, s. theo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. nrum 22×9? <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> Albino de Nowe miasto. <sup>4</sup> Eperiesensis de Eperiesino! <sup>5</sup> 5. VIII. <sup>6</sup> sc. hora. <sup>7</sup> suburbio Cracoviensi,

per professorj et preposito ad s. Heduigim in Stradomija, ex vi mutui lebiti, quos seu quod obligatus est se soluturum pro festo s. Martini proximo , sub censuris. Et ibidem in continenti constituti personaliter ni Mathias de Loszonez, arcium baccalarius, inhabitator Collegij maoris, et Martinus de Ganez, etiam bacc. et senior burse Vngarorum, auendo pro prefato Thoma, studente, mihi notario manv solemniter stipulanti, quod si ipse Thomas solucionem huiusmodj sex aureorum pro tempore prefixo neglexisset, extunc ipsi memorati dni Mathias de Lossonez et Martinus, senior, arcium bacc., obligarunt se manv coniuncta pro prefato Thoma solucre et satisfacere pro tempore prefixo, sub censuris ecclesiasticis.

2320. Saturni xvj<sup>3</sup> mensis Septembris. Dnus rector facta convocacione decanorum, qui non per se sed in alienis personis convocacioni interfuerunt, excepto decano artistarum<sup>4</sup>, in causa et occasione <sup>5</sup> pene vallate x marcarum propter absenciam eorundem decanorum in personis proprijs, hinc ad xv dies suspendit<sup>5</sup>. Similiter et in alia causa cum mgro Stanislao de Casimiria <sup>6</sup> causam et negocium cum toto effectu ad viij dies suspendit.

23217. Testes inducti, iurati et examinati inter Discretos Albertum de Croschno et Petrum<sup>8</sup> Prutenum, studentes, in facto wineracionis et winerum inflictionis hinc inde factarum:

Primus testis, Discretus Andreas de Wratislauia, cantor ecclesie parrohialis ad s. Annam, citatus, iuratus, non excomunicatus et in alijs debite expeditus. Interrogatus ad proposicionem inducentis, quid sibi constaret de percussione et wlnerum inflictione Alberto Crosnensi per Petrum Prutenum et vice uersa factis, retulit testis rem gestam, quod imprimis fuit contencio leuis et iocosa Casimirie, quam testis cum alijs consocijs sedauit. Et in eadem contencione nihil factum est, sed, dicit testis, postquam exiuerunt Casimiriam 5 et venerunt ante balneum retro s. Annam in convalle, et ibi Petrus voluit eundem percutere manv et, ut dicit testis, quod percussit et per crines rapuit, sed Albertus eundem similiter, non 5 habuit cultrum in many, extunc Petrus arrepto 9, tunc 5 Albertus Petrum percussit et wlnerauit cultro in faciem, et tunc Petrus cepit clamare ad socium suum, Ioannem 5 Glogouiensem: »Interficias, percucias et seccas hunc latronem«! Et testis dixit, quod ego cum alijs id non promisi, et dixit testis, quod omnia ista fuissent sedata per testem et alios ipsius socios, sed ipse Albertus noluit, et quitquid sibi accidit, sua culpa factum est, sibi non alijs imputet. Et sic iterum Petrus rapuit Albertum et cum cultro, qui eundem sedacione ad caput percussit et whnerauit, sed qualiter Albertus lesus est ad manum et ad digittos, testis non vidit, ad manum tamen socius Petri Albertum lesit et percussit, prout testis vidisse se dixit 5.

<sup>111.</sup> XI. 2 »Martinus de Gancz«, sic! 8 In Codice »xvij«! 4 Martino Leżajscensi de Leżajsko. 5 Sic! 6 praeposito ecclesiae s. Leonardi hospitalis. 7 838—839 pag. 8 de Gedano, 9 »Petrus arrepto« deletum,

Secundus testis, Discretus Simon de Volawija, studens, citatus, iuratus, non excomunicatus et in alijs debite expeditus. Item interrogatus, quid sibi constaret de percussione et wlneracione Alberti Crosnensis per Petrum et vice uersa, respondit testis, quod orta inter easdem partes fuit contencio leuis et iocosa, que tandem per alios eorum consocios est mitigata. Sed quando iam exiuerunt de hospicio Casimiriensi et iuerunt per ferale, extunc in ponte prope balneum retro s. Annam, extunc 1 Albertus extraxit cultrum contra Petrum, et Petrus nullum defendiculum circa se habuit, sed rapuit eum per crines. Et Albertus cum cultro Petrum percussit et winerauit in faciem, et tunc vterque discessit de loco illius pontis, et tunc Petrus tenebatur. Et alter eius socius erat Glogouita, qui evaginauit gladium, volens defendere Petrum, ne amplius wlneraretur, et Glogouita per testem tenebatur in manibus, nec percuteret Albertum, et tunc fuit sedata illa percussio et dissensio. Et iterum Albertus voluit eundem Petrum wherare, et Glogouita Petrum deffendebat, et tunc Albertus percepit wlnus et Glogouita in manvm. Tandem venit Petrus et subeundo cultrum alias podbyezawszy, tortus rapuit sibi de manibus et sic vterque cecidit in foveam, Petrus tamen voluit Alberto recipere defendiculum, sed non est permissus, quovsque testis cum alijs, videlicet cantore, sibi receperunt.

- 2322<sup>2</sup>. Dnus rector auscultatis et diligenter recensitis attestacionibus testium in causa inter Discretos dnos, Albertum de Croszno ex vna et Petrum Prutenum de Gdano partibus ab altera, occasione percussionis et wlneracionis ipsius Alberti per ipsum Petrum et suum complicem, N. <sup>1</sup> de Glogouia, et muthilacione manus et membrorum, decreuit et mandauit, quatenus ipse Petrus, qui inicium tocius contencionis repertus est, satisfaciat et soluat cirurgico pro medicinia <sup>1</sup> ocasione impense et medele ipsi Alberto de Croszno hinc ad xv, sub pena excomunicacionis.
- 2323. Die Lune vigesima quinta mensis Semptembris. Obligacio Nyegolowskj. Constitutus personaliter apud acta Discretus Vincencius Sijrzchnyczkj, Kumyenewskj<sup>3</sup>, studens, recognouit, se esse obligatum pro debito medie marce iuxta xv dies, sub censuris, Discreto Ioanni Nyegolowskj, studenti. Qui quidem Ioannes Nyegolowskj lanceam ad eum permutatam hodie restituere obligatus est.
- 2324. Discretus Andreas de Wartha, in scolis s. Stephani studens, recognouit, se esse obligatum in xij grossis Prouido Iacobo, opidano Calysyensi, quos obligatus est se soluturum pro festo s. Martini proxime instanti 4. Et hic idem de mandato domini monitus est per me Albertum, notarium, vt pro tempore sibi prefixo pareat obligatis, sub censuris, ipso facto in eum iam ferrendis. Presentibus familia domini.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 816 pag. et sqq. <sup>8</sup> Mumyenewskj insuperscriptum. <sup>4</sup> 11. XI.

Die Martis tercia mensis Octobris. Sentencia ter mgros de Cazimiria et interposicio pene vallate viginti marcarum, r dnum rectorem et consiliaros suos prolata. Dnus rector convocatis l se dnis dribus et mgris, consiliarijs suis, in presencia dnorum Staslai 1 et Iohannis 2 de Cazimiria, mgrorum, sentencyam diffinitiuam casione quarundam iniuriarum verbalium et actualium, mgro Iohanni, ectori scole Corporis Xristi, per mgrum Stanislaum, prepositum, prout er testium deposiciones constabat, et hinc inde irrogatarum, tulit et ronunciauit in hijs scriptis et in hec verba: In Cristi nomine, Amen. n causa Venerabilium dnorum Stanislai, prepositi ad s. Leonardum, et oannis, rectoris scole in Cazimiria, mgrorum, ex hijs, que in huiusnodi causa et causis, inter easdem partes dudum coram nobis vertenibus 3, ac testium ex vtraque parte inductorum, vidimus et cognouinus, ullum 4 timentes, solum Deum et iusticiam eius pre oculis habenes, dicimus, decernimus et sentencyamus, quatenus pro predictis iniurijs, ad invicem sibi factis et illatis, vnus alteri reconcilietur et satisfaciat verbis deprecatorijs. Et primo mgr. Ioannes, tanquam minor, mgro Stanislao, tanquam preposito, seniorj et actu presbytero, et vice uersa mgr. Stanislaus mgro Ioanni pro iniurijs, sibi per eum illatis, reconciliabitur, et peramplius debent esse in pace hic et voique locorum pro omnibus eorum controuersijs et dissensionibus, sub pena vallata viginti marcarum grossorum in 1/2 grossis, medium parti tenenti per partem contravenientem et alteram medietatem Vniuersitati, hoc est rectorj pro tempore existenti, irremissibiliter persoluenda 4. Et nilominus memoratus mgr. Stanislaus de Cazimiria, qui maius excesserat et infamauerat seu ignominiam intulit mgro Ioanni et in persona eius toti Vniuersitati, vnam sexagenam pene dno rectorj aut Vniuersitati hinc ad xv dies, sub pena excomunicacionis, reponat, hac nostra sentencya mediante. Lecta, lata et in hijs scriptis pronunciata per nos mgrum Michaelem de Byestrykow, prepositum Woynijciensem, s. theologie professorem ac protunc Alme Vniuersitatis Cracouiensis rectorem. Quam quidem sentencyam predicte partes susceperunt pro ratho et contento, nec ab ipsa appelauerunt, quam pocius ipsis reconciliati sunt ad invicem. Et ibidem mgr. Stanislaus exposuit, quomodo mgr. Ioannes causam quandam contra ipsum in consistorio Cracouiensi dni viccarij a quodam Ioanne, filio Andree, sutoris de Cazimiria, studente, solicitaret, pecijtque, vt in omnibus hijs pacem perpetuam dnus rector cum suis consiliarijs, tunc presentibus, sibi imponeret. Et dominus de consensu eorundem dnorum consiliariorum decreto suo prohibuit eundem mgrum Ioannem, ne de cetero aliquas lites habeat cum prefato mgro Stanislao, neque contra eum debet sollicitare amplius, neque sibi infestus esse in aliquibus rebus, sub pena prescripta viginti marcarum grossorum numeri et monete polonicalis. Cracouie. Presentibus ibidem Matheo de Crusborg 4 et Paulo <sup>5</sup> de Opoczno, studentibus, testibus ad premissa.

2326. Die Saturni xiiij mensis Octobris. Discretus Stanislaus, companista s. Anne, citato Discreto ac Nobili Ioanne Sdza-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Srolla. <sup>2</sup> Lysek. <sup>3</sup> Cf. nros 2299 et sqq. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> »Wach« nuncupato.

rowskj<sup>1</sup>, studente de bursa Ierusalem, et relacione facta, ibidem in continenti verbo contra eundem proposuit, quomodo ipse die Sabati proxime elapso<sup>2</sup>, sic hodie septimana, veniendo in domum suam ipsum percussit et maxillam seu alapam extensa manv deatera in faciem dedit, quam iniuriam sibi aggrauando ad xxxta marcas grossorum existimauit, petens etc. Ex aduerso Ioannes Zdzarowskj stans, rem gestam aliter, quam ipse proposuit, narrauit, quod videlicet vim vi repellendo et defendendo se, si quidem fecit, quod eundem percussisset, ex ipsius Stanislai inicio factum esse asseverabat. Et dominus vtrique parcium testes inducere mandauit pro sua meliori informacione. Et ibidem vtraque parte insecuritatem allegante, dominus causa pacis et securitatis inter prefatas partes fiende penam vallatam xxxta marcarum imposuit et vallauit, quod videlicet tam per se quam per alias submissas personas vnus alterum neque verbo neque facto inquietare aut impedire debet, sub pena prescripta.

23278. Testes Stanislai, campaniste ad d. Annam, contra Discre-

tum Ioannem Zakrzewsky alias Zdzarowsky:

Primus testis, Discretus Nicolaus de Cozynijcse, studens, citatus, iuratus et examinatus. Item interrogatus, quid sibi constaret de percussione et maxille inflictione Stanislao, campanatorj ecclesie d. Anne, per Ioannem Zakrzewsky, ut in proposicione deducitur, facte, respondit testis, se vidisse certa die Sabbatj mensis Octobris<sup>2</sup>, quod prefatus Ioannes Zakrzewskj venit in domum inducentis et assedit sibi a sinistra manv dextra, et extensa manv dedit ei alapam magnam ita, quod resonauit in domo. Item de verbis iniuriosis, si que precesserint ex parte Stanislai, campaniste, dixit, se audisse nihil, quia alys, videlicet lectioni circa librum intendebat, adiunxit tamen, se audisse, quod pro solucione ceruisie contendebant, dum Zakrzewskj ceruisiam soluere sibi recusauit.

Secundus testis, Discretus ac Nobilis Stanislaus Ponykyewskj, dispensator burse Ierusalem, citatus, iuratus etc. Interrogatus ad proposicionem inducentis et ad interrogatoriam, respondit breuiter, de verbis in interrogatorys contentis minime constare, duntaxat, dixit, se audisse Ioannem Zdzarowskj cum inducente verba occasione non solucionis ceruisie habuisse, non tamen iniuriosa uel infamatoria, que tamen non bene meminit, extunc Zdzarowskj, extensa many dextra, eundem inducentem ad faciem fortiter percussit et maxillam intulit. Et tantum testis deposuit.

2328<sup>5</sup>. Die Iouis xix mensis Octobris. Discretus Stanislaus Aurifabri, studens de bursa Ieruzalem, circa acta personaliter constitutus, recognouit, se esse obligatum in vno floreno monete communis Cracouiensis <sup>6</sup> Honeste Margarete Gawlowa alias Marusche <sup>7</sup> de Poltowsko racione cure, sibi per ipsam impense in medendo, quem sibi tenebitur soluere in quindena, sub censuris. Presentibus Matheo de Cruszborg <sup>8</sup>, Valentino de Seczemijn et Paulo Vach de Opoczno, studentibus.

alias Zakrzowski, <sup>2</sup> 7. X. <sup>8</sup> 849 pag. et sq. <sup>4</sup> \*sinistra deletum. <sup>5</sup> 818 pag.
 Sic! <sup>7</sup> \*alias Marusche in margine adscriptum. <sup>8</sup> \*Cruszborg \*, sic!

cta acticata coram Venerabili ac Egregio viro, dno mgro ndrea Gora de Mykolayew, decretorum dre, archidiacono urzelouiensi et canonico Cracouiensi rectoreque Alme Vnicersitatis Studij Cracouiensis generalis, (commutatione hiemali) anno Dni 1514' (1514/15).

- 2330. Mgr. Valentinus de Pylzno, rector scole s. Stephanj, resognouit, se esse obligatum in florenis quatuor monete communis Circumspecto dno Georgio, pistorj de platea s. Stephani, infra spacium vnius mensis, sub pena excomunicacionis et dupli, soluere.
- 2331. Die Iouis secunda Novembris. Ego Ioannes de Crumlouia promitto et obligo me, soluere 1 florenum in medijs grossis duabus septimanis post festum s. Martini proxime affuturi 3 dno rectori pro pena 6 grossorum, sub pena duppli. Actum feria v post Omnium ss. anno Dni 1514, 2da Nouembris.
- 2332<sup>4</sup>. Die nona mensis Nouembris 1514. Discretus Ieronimus Almanus<sup>5</sup> de Zorawya, studens, citato Reuerendo dno Felice, baccalario et studente, proposuit pro maxilla, ad faciem sibi illata in Collego et lectorio .....<sup>6</sup>, bacc. negante et Theutunico se probaturum offerente hinc ad primam iuris.
- 2333 <sup>7</sup>. Die xxviij Nouembris. Discretus Iacobus de Kyedaijn alias <sup>8</sup> Smodija, studens de scolis d. Anne, ex confessatis tenetur dare et soluere infra xv dies vnum florenum cum xij grossis in <sup>1</sup>/<sub>2</sub> grossis Discreto Petro de Onykxth, scolarj et orphano, pro eqwo, quem vendidit, et alius florenus <sup>9</sup> memorato Iacobo adiudicatur, sub censuris ecclesiasticis.
- 2334. Die Lune quarta mensis Decembris alias in die s. Barbare virginis. Mgr Valentinus 10, rector scele ad s. Stephanum, circa acta personaliter comparens, recognouit, se esse obligatum in ix florenis monete communis Circumspecto Andree 11, sapiencie alias serwo Vniuersitatis, ad tempora infra notata soluere, videlicet medium pro Cinerum quartale proximum 12, et alteram medietatem pro festo s. Stanislai vernalis proximiori 13, sub reinduccione et reintrusione in pristinas excomunicacionum sentencyas, quibus per Venerabilem mgrum Martinum Lazensko, collegiatum Collegij maioris 14, fuit innodotus, a quibus

<sup>1 &</sup>gt;1514 correctum in >1515 c. 2 Actorum nri 2330 — 2362, Codicis pag. 819 - 830, 836 - 846, 849 — 851. 25. XI. 4 800 pag. 5 > Almanus cinsuperscriptum. 6 > . . . . . (locus vacuus. 7 820 pag. et sqq. 8 > Kyedaijn alias insuperscriptum. 9 In Codice > alium florenum . 10 Pilznensis. 11 Rędziński de Rędziny. 12 21. II 1515. 18 8. V 1515. 14 et bursae pauperum seniorem.

eundem mgrum Valentinum memoratus Andreas, sapiencia, exsoluit et eandem summam in presencia dni rectoris effectualiter persoluit. Presentibus Andrea<sup>1</sup>, canonico .....<sup>2</sup>, ministro in Gebolthow, et alia familia domestica.

Saturni nona 3 Decembris. Proposicio mgri Martini 4 de Ilkusch, curati ibidem, contra dnum drem Martinum Belze, et vice uersa reconvenientem. Venerabilis mgr. Martinus de Ilkusch, cantor ecclesie collegiate s. Floriani, citato Vener. dno mgro Martino Belze de Cracouia, decretorum dre, per serwum Vniuersitatis et relacione facta. in continenti in eius presencia proposuit verbo contra eundem dnum drem citatum, quomodo certo die Veneris mensis currentis, nescitur, quo spiritu ductus, veniente eo ad iudicium Reuerendi dni Thome Roznowskj, canonici et officialis Cracouiensis, in domo eiusdem et in presencia plurimorum sexus vtriusque hominum et notariorum et procuratorum fere omnium, dum eundem adhortasset, cur et ob quam causam tam precipitantem eundem declarasset, iuris ordine non seruato, extunc ipse ibidem publice et clara voce, omnibus audientibus, eundem infamanit, dicens hec asserens 6 verba: Dicis ad me, ut malus homo animo iniuriandj«. Quam quidem iniuriam sibi hic, ut premissum est, in multorum presencia irrogatam, ad animum revocando, ad sexagentos florenos auri puri hyngarici existimauit, prout lacius describet, memorato dno dre Martino Belze premissa omnia et singula negante narrata, ita prout narrantur. Et ibidem in continenti protestatus est de reconveniendo, et proposuit verbo contra memoratum dnum mgrum Martinum Ilkusch, quomodo certo die eiusdem mensis ipse invasit eundem in audiencia publica dni officialis verbis inhonestis, statum, honorem et personam suam deturpantibus, prout lacius describet in octaua. Presentibus familia domini.

2336. Saturni xvj<sup>8</sup> mensis Decembris. Mgr. Stanislaus<sup>9</sup> de Casimiria, prepositus ad s. Leonardum, citato mgro Ioanne <sup>10</sup>, rectore scolarium Corporis Xristi, et eo presente factaque relacione, proposuit verbo contra eundem, quomodo ipse contraveniendo concordie ac sentencye diffinitiue, inter easdem partes per dnum rectorem immediatum <sup>11</sup> de vnanimi voto consiliariorum et decanorum omnium facultatum late et promulgate, in actis rectoratus superius contente, ac transgrediendo eandem contra prohibicionem dni rectoris precedentis et suorum consiliariorum ac decanorum, citauit eundem binis cittacionibus ex parte cuiusdam Ioannis, studentis ac discipuli sui, ad extraneum iudicium, hoc est ad dnum viccarium <sup>12</sup>, contra mandatum et prohibicionem ac sentencyam, superius latam ac pena vallata vigintj marcarum firmatam, quam incurere non formidat, vbi ipse per dnum viccarium ad suam inportunam instanciam in quatuor fertonibus dicto suo scolari est con-

<sup>1 &</sup>gt;Stańczyk dieto. 2 > ..... locus vacuus (Kurzeloviensi). In Codice ->octaua 4 Biem. 5 1. XII?, 8 XII? 6 >asserens deletum. 7 >ipse deletum. 8 In Codice > xv 4. 9 Srolla. 10 Subtilka alias Lysek. 11 Michaelem Parisiensem de Bystrzyków, cf. nrum 2325. 12 in spiritualibus Cracoviensem.

Cemnatus ipso instigante, et propterea pecijt, ipsum in eisdem damnis et iniurijs eidem condemnarj et in pena vallata inter eos. Ex aduerso mgr. Ioannes negauit narrata, prout narrantur, dicens, petita fieri non debere, et mgr. Stanislaus obtulit se probaturum. Et ibidem mgr. Ioannes protestatus est de reconveniendo et proposuit verbo pro certis iniurijs, sibi per eundem illatis, prout lacius obtulit se daturum in scriptis.

2337<sup>1</sup>. Testes dni Iohannis de Boleslauia, studentis, et contra dnum Stanislaum Russum<sup>2</sup> de Iaroslaw, iurati, inducti et examinatj, in hunc modum deposuerunt:

Primus testis, Discretus Venceslaus, Bohemus Pylzno, citatus, iuratus, inductus ac examinatus, reducto sibi iuramento per eundem prestito, vt moris est, promisit omnem dicere veritatem. Item interrogatus, quid sibi constaret de percussione et decapillacione memoratj Ioannis, actoris, et de contencione in lectorio facta, respondit testis, sibi de hijs nihil constare, sed dixit, se vidisse Stanislaum Russum, stantem ante Collegium cum gladio tunc, quando exiebat Collegium Ioannes, actor, qui eundem testi et alijs indicabat, dicens: »Ecce, iste est conspirator meus, qui stat accinctus gladio sub russis capillis. Deinde testis dixit ad actorem, vt iret secum in nowam bursam, et ipse noluit, dicens, quod opportet me statim petere hospicium. Et tunc testis in hoc ab eo discessit, et ipse proficiscebatur platea d. Anne versus circulum 5, et Stanislaus sequebatur eundem Ioannem, gladio accinctus. Post hoc testis nihil aliud vidit, quod agebatur in platea, iuitque ad bursam, et invenit Georgium Prutenum, et dixit ei: Ecce, ille pedagogus Ioannes vadit hospicium, et ille Polonus sequitur illum, veniamus post eum, quia ego habeo librum eius, pulsabimus ianuam domus hospicij sui, et si erimus in hospicio, dicemus ei, ne exeat«. Et tunc venit testis cum altero, Georgio prescripto, ad plateam, vbi ipse hospicium habet, et cum apropinquassent domui ex opposito, non fuit ausus pulsare, quia viderunt vnum stantem cum gladio ante proximum celarium et aliquos in celario. Et ille stans, testis cum altero intuebatur, et ita postea testis abiuit, et quod factum 6 uel quomodo postea agebatur cum actore percusso, penitus se dixit nesciuisse.

Secundus testis, Discretus <sup>7</sup> Mathias de Boleslauia, citatus, iuratus <sup>8</sup>, promisit dicere revitatem sed non iurauit, ideo non est examinatus. Venerabilis mgr. Martinus <sup>9</sup> de <sup>10</sup> Cerdonia <sup>11</sup>, sub cuius presencia Ioannes Almanus <sup>12</sup> per Stanislaum est decapillatus, interrogatus, quomodo fuit contencio facta et ex qua causa orta est, respondit, se vidisse Polonum incisum per Almanum, sed si sua sponte, nescit, qui Stanislaus Polonus <sup>18</sup> statim proyectis in terram libris suis, inyecit manus in crines Almani et prostrauit eum in terram et decapillauit diucius, quod postquam mgr. vidit per aliquantulum tempus Almanum decapillarj, nitebatur eundem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 839 pag. et sqq. <sup>2</sup> alias »Lis«. <sup>3</sup> de. <sup>4</sup> majus. <sup>5</sup> seu forum Cracoviense. <sup>6</sup> »factum« deletum. <sup>7</sup> »Discretus« deletum. <sup>8</sup> »iuratus« deletum. <sup>9</sup> »Garbarz« vulgo dictus. <sup>10</sup> suburbio Cracoviensi. <sup>11</sup> yulgariter »Garbary«. <sup>12</sup> de Bolesławia. <sup>13</sup> Ruthenus de Jarosławia, paterno nomine »Lis« dictus.

segregarj et sequestrarj, prout et sequestratus est. Item dixit, hora xxiiijta, cum aliam lectionem legeret in eodem lectorio 1, in quo ipse Polonus erat, quem idem mgr. testis vidit incidentem in dolomania et aliquociens de lectorio exeuntem Stanislaum Russum, ob quam tamen causam, testis dixit nesciuisse, sed opinatur, quod eundem perquerebat explorando. Et tantum testis deposuit, de alijs autem se nescire dixit.

Tercius testis. Discretus Xristoferus de Styria, studens, citatus, iuratus etc., promisit dicere veritatem. Interrogatus de percussione Ioannis de Boleslauia, actoris, et de contencione in lectorio facta, respondit testis, quod in lectorio tunc temporis non fuit presens, sed in platea s. Stephani hora prima noctis sedebat ante domuna dni Frederici cum alijs scolaribus, vidit vnum studentem cum gladio et eleuantem eundem manibus aliquas voces et verba polonicalia emitendo, que Almano fuerunt et sunt ignota. Deinde vidit Almanum egressum 2, Polonum stantem ante domum dni Stanczik Morsthijn, qui cum vidisset Almanum extrantem 3, idem stans cum magno impetu post eundem cucurrit, secundo etiam licostratum 4 gladio usque ad exalacionem ignis, et Almanum vidit fugientem et clamantem »Ave! ve!« in domum prefati dni Morsthin, post cuius ibidem introitum candela per aliquantulum tempus non accendebatur. Extunc testis volens videre factum, ingressus est domum prefati Morsthyn, et vidit Almanum wlneratum et cruore profusum et adhuc perterritum et trementem. Et dum interrogabatur per testem, a quo esset wineratus, cui ille respondit: »Ego eum bene nosco«. Tandem pecijt testem, vt eundem conduceret in hospicium, sed non fuit ausus, et eundo secum invenerunt globum in eadem platea, vbi Almanus percussus est. Et tantum testis deposuit et non plus.

Quartus testis, Georgius Prutenus, studens de nowa bursa, citatus, iuratus, promisit dicere veritatem. Item interrogatus, quid ei constaret de percussione inducentis et de decapillacione in lectorio facta, respondit testis, quod non fuit in lectorio tunc, quando decapillatus est Almanus cum Polono, sed tantum vidit in platea s. Anne hora xxiij prima noctis, immediate post effluxum omnium horarum, Polonum sequentem Almanum cum gladio, quem gerebat in manv sinistra, et inspicientem testem, nihil tamen eidem dicentem. Et tantum testis deposuit.

Quintus testis, Discretus Volffgangus de Namyslauia, citatus 6, studens de nowa bursa, citatus, iuratus, promisit dicere veritatem secundum iuramentum, per eum ad ss. Ewangelia Dei prestitum. Item interrogatus, quid sibi constaret de decapillacione Ioannis Almani, nacione de Boleslauia, cum Stanislao Russo de Iaroslaw in lectorio Collegij maioris facta, qui testis taliter respondit, quod non vidit inicium, quomodo fatum est, et quis est causa inicij, non considerauit in multitudine studencium, quia sedens sedebat<sup>4</sup>, vsque Stanislaus Russus eundem pro-

¹ Martimus Garbarz Senior de Cerdonia alias de Cracovia legit commutatione hiemali a. 1514/15 in lectorio Socratis hora 20 »Epistolas« Fr. Nigri (\*Liber diligentiarum«, pag. 117); \*aliam lectionem hora 24 in eedem lectorio« privatim legisse videtur, nam mgri Cracovienses publice tantum usque ad 22 horam legerunt, uti etiam ex »Libro dilig.« patet. ² »Almanum egressum« deletum. ³ »Almanum extrantem« insuperscriptum. ⁴ Sic! ⁵ »xxiij« deletum. ⁴ »citatus« deletum.

strauit in terram et ad truncum proprius proyecit trahebatque eundem per crines atrociter, vsque mgr. Martinus de Cerdonia eosdem sequestrauit, quem eciam clamantem ad eos, vt desistant a talibus, presens audiuit, et ipse Stanislaus, superius existens, noluit desistere, etiam inclamatus per prefatum mgrum Martinum. Et tantum testis deposuit.

Sextus testis, Circumspectus Andreas, concussor salis alias prassol, hospes inducentis, homo tamen bonus et fidedignus ac abundans, in platea s. Stephani residet, citatus et in presencia partis aduerse iurauit et promisit ad Imaginem Passionis Domini dicere veritatem. Idem interrogatus, si quid sibi constaret de percussione inducentis et eius, contra quem inducitur, respondit, se nihil vidisse proprijs oculis. Sed deposuit, quomodo tercia aut quarta die sequenti post percussionem et wlneracionem tam actoris quam etiam rei et presertim tunc temporis, quando ipse inducens manibus fuit debilitatus, quod audiuit ab alijs studentibus Stanislaus Russus, tanquam reus, quod ipse inducens magna pressus erat egritudine et dolore ventris versus cor, vbi cum globo percussus est, venit prefatus Stanislaus de Iaroslaw ad testem in circulum ad maecellum siue ad tugurium, vbi salis est deposicio, et rogauit eundem testem, quod cum deberetur pecunijs ad medicinas eidem leso impendere, promittens fide bona et sincera, quod quitquid exposuerit pro medicinis et curacione eiusdem percussi, omnia grato animo persoluere vellet. Et adiunxit, quod non fuisset deterius sibi factum, nisi quod ipse lesus moriretur, quod vt genitores seu parantes 2 mei 2 rescirent, maxime molestaretur 2. Et ego 2 tandem ex eodem loco ad voluntatem et petita testis iuit 2 ad domum ipsius ad eundem 2 inducentem, iacentem cum wineribus, et ibidem dum sibi exprobrabar 2 omnia, que sibi intulit ipse Stanislaus, ibidem agnouit se ad omnia, quod eundem decapillauit, demum et in via cum globo percussit et wlnerauit et wlnera intulit cruenta, petens concordiam. Et adiunxit, quod non habuit animum percuciendi inducentem in platea cum globo plumbeo, sed alium Almanum, qui secum fuit. Et tantum testis deposuit.

2338 s. Causa Almani lesi cum Polono. Dnus rector propter meliorem cause discussionem convocatis ad se dnis dribus et mgris, decanis omnium facultatum et consiliarijs, in causa percussionis, decapillacionis, whoeracionis ac wheris inflictionis Discreti Ioannis Almani de Boleslauia, studentis, et contra Discretum Stanislaum Russum alias Lys de Iaroslaw, studentem burse Ierusalem, eidem Almano illatis et factis, de vnanimi votacione eorundem dnorum decanorum et consiliariorum suorum, testium deposicionibus exauditis, taliter decreuit et sentencyauit: Xristi nomine invocato et ipsum solum pre oculis habendo, quatenus inprimis reconciliacionem mutuam verbis deprecatorijs pro dimissione ire et rancoris vnus alteri faciendo, causa Dei Omnipotentis indulgeret; deinde Stanislaus predictus vnam sexagenam in octaua Vniuersitati secundum Statuta eiusdem, sub pena excomunicacionis, reponet; item medicinas omnes barbitonsori seu cirurgico, quos ipse Ioannes

<sup>1</sup> segregauit« alia manu insuperscriptum. 2 Sic! 3 822, 824 pag. et sqq.

Almanus recepit uel adhuc recepturus est, soluet et expediat easdem curetque diligentissime de ipso Ioanne leso ita, ut ipse pristine sanitati opera medicorum et cirurgicorum restituatur, cui necdum aliqua condigna satisfactio per dnos rectorem, dres et mgros potuit arbitrarj et decerni, cum se adhuc debilem et infirmum, prout et in persona sua notum extitit, asseverabat. Et nilominus causa pacis et securitatis inter easdem partes fiende, dnus rector cum dnis decanis omnium facultatum et consiliarijs ad hoc persuadentibus, penam vallatam centum florenorum interposuit et vallavit, quatenus nec per se, nec per aliquas sumissas personas aliqua parcium quitquid facto attenptaret. Quam quidem penam prefate partes fideiussoribus idoneis, possessionatis et fidedignis, hinc in octaua coram dno rectore caucionare, et se pro ipsis obligare tenebuntur fideiussores, per ipsos constitutj 1.

- 2339. Albertus de Randzyny, notarius publicus et serws communis Alme Vniuersitatis, retulit, se citasse de mandato dni rectoris mgrum Iacobum de Islza, collegiatum maioris Collegij artistarum, ad presenciam Sue Reuerende paternitatis consiliariorumque ac decanorum omnium facultatum pro xxj hora. Qui quidem mgr. Iacobus de Ilza sic, ut premissum est, citatus et per dominum vsque ad occasum solis expectatus, non paruit neque parere curavit. Et dominus, expectato eo etiam vltra horam solitam in stuba Collegij maioris artistarum, vna cum dnis dribus et mgris, consiliarijs et decanis, eidem assidentibus, ipsum pena vj grossorum iuxta Statutum puniuit.
- 2340. Die Mercurij xx mensis Decembris. Albertus de Randzyny, notarius publicus et serws Vniuersitatis generalis, retulit, se citasse de mandato dni rectoris mgrum Iacobum² de Ilza, collegiatum maioris Collegij artistarum, ex officio eiusdem dni rectoris pro hora xxij. Idem mgr. eitatus non paruit neque comparere curauit. Et dominus expectato eo etiam vltra horam solitam et conswetam, ipsum racione huiusmodj rebellionis, Xristi nomine invocato, pronunciauit contumacem et ob huiusmodi contumaciam excommunicauit et processum contumacie contra eundem decreuit. Presentibus Andrea, canonico Curzelouiensi, et alijs seruis domesticis ac me Alberto, qui supra, notario publico.
- 2341<sup>3</sup>. (30 Decembris 1514). Et siquidem dne rector pro persona mea non indigeo aliqua absolucione ab illis censuris, quas fulminatis in personam meam, cum eas nulla citacio nec monicio precessit, vnde reseruata mihi accione pro talibus, propter socios, cum quibus moram gero, detis absolucionem, mitto precium postulatum. Quantum est pro persona mea, ad diem iudicij tales censuras non curarem, solus venissem, sed febricito. Dr. Yszlza<sup>4</sup>. Die Saturni<sup>5</sup> penultima mensis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Seniorem. <sup>8</sup> Nrus 2341 aliis manibus conscriptus est separatim in chartula, quae in Codice pag. 823 signata et inter pag. 822/824 inserta est. <sup>4</sup> Jacobus Senior, manu propria. <sup>5</sup> Inde a »Die Saturni....« usque ad finem nri 2341 adscripsit alia manus in dorso chartulae (pag.) 823.

Decembris dnus rector visis presentibus retroscriptis excommunicati retroscripti, eundem propter certos respectus absoluendum decreuit et absoluit, Xristi nomine invocato, in his scriptis.

- 2342¹. Die Lune octaua mensis Ianuarij 1515. Prouidus Stanislaus, introligator in postico burse pauperum, circa acta personaliter constitutus, obligatus est in duabus marcis minus vno fertone Venerabilj mgro Bartholomeo de Bysschevj, plebano in Byerzno, quos soluere se summisit pro dominica Letare proxima², sub censuris ecclesiasticis, renunciando omnibus excepcionibus, tam iuris sui, in quo residet, et alijs quibuscunque remedijs iuris, prout in foro meliorj.
- 2343. Ioannes Nyeogolowskj, studens, ad instanciam Simonis de Thosth et N. de Przythik, studencium, citatus, non paruit, per dominum contumax est pronunciatus.
- 2344. Stephanus Pestian<sup>3</sup>, Vngarus, studens, ad instanciam .....<sup>4</sup> ciuis Cracouiensis, contumax est pronunciatus et excomunicatus, Xristi nomine invocato, in hijs scriptis, et hoc ex relacione mea Alberti de Randzyny, notarij publicj iuratique Vniuersitatis serwj.
- 2345. Dum Venerabiles dni mgri collegiati minores 5, citato Vener. mgro Martino de Stijrija, eorum confratre eiusdem Collegij, verbo contra ipsum proposuerunt pro eo, quia ipse, existens nows intrans Collegij eiusdem, et optata obtentaque habitacione et loco in Collegio predicto, non wlt suscipere preposituram domus Collegij predicti iuxta Statuta domus ipsorum, que ipsi dni mgri coram dno rectore, iudice, in presencia eiusdem mgri reproduxerunt. Et dnus rector cum dnis Ioanne Skawyna et Nicolao de Coprzijwnycza, ordinariis iuris pontificij dribus, visis, lectis et debite recensitis Statutis domus Collegij minoris predicti, ita invenit, decreuit et mandauit, quatenus predictus mgr. Martinus 7, propter certas ipsius necessitudines, quas allegabat coram dnis rectore et dribus, die crastina in prandio circa tabulam petat veniam omnium mgrorum, vt si possent eundem pro hac vice absoluere a pre-positura huiusmodi de graciaque facere et prestare istud 8, sin autem, extunc eidem mgro Martino sub pena v marcarum, in eisdem Statutis descripta, mandauit suscipere preposituram domus Collegij minoris iuxta Statutum, in ipso domo diu tentum, approbatum et obseruatum.
- 2346. Die Iouis xxv mensis Ianuarij 1515. Ioannes Iacobi Vlijn 11 de Zarij circa acta personaliter constitutus, recognouit, se esse obligatum in duobus florenis monete communis, in regno decurrentis, Discreto Ioanni de Chylynij, studenti, in quibus eidem posuit tunicam Lunensem brunatici coloris apud Iudeos, quam dnus rector ab eis impignoratam in vna marca et sex grossis exemit. Et si ipse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 825 pag. <sup>2</sup> 18 III. <sup>8</sup> >Pestian« insuperscriptum. <sup>4</sup> > .....« locus vacuus. <sup>5</sup> de Collegio minori. <sup>6</sup> In Codice > ordinario«. <sup>7</sup> > Martinus« insuperscriptum. <sup>8</sup> Sic! <sup>2</sup> 797 pag. <sup>10</sup> In Codice > 1514«. <sup>11</sup> > Vlijn« insuperscriptum.

Ioannes in prefato debito tunicam candem habere voluerit, extune, reposita marca cum sex grossis, recipere potest, quandocunque sibi libuit, apud dnum rectorem et vendere, qua vendita quitquid defuerit eidem Ioanni, studenti, in ipsa tunica, extunc prefatus Ioannes Iacobi de Zary fide sincera ac sub pena excomunicacionis et carceris obligatur eidem addere et apponere ad prefatam duorum florenorum summam, hine ad Carnispriuium proximum<sup>1</sup>, de residuis vero rebus, pro quibus eundem inculpauerunt coram dno rectore, iuri parere, respondere et se iustificare eidem studenti Ioanni et suis in hac parte complicibus, sub penis prescriptis, obligatus est. Insuper etiam ab omnibus inquietacionibus, comminacionibus et percussionibus eidem studenti et suis in hac parte complicibus a se et a suis complicibus cauit.

- 2347<sup>2</sup>. Die Saturni xxvij<sup>3</sup> mensis Ianuarij. Discretus Martinus, filius N. Dluskj de Volya, recognouit, se esse obligatum in xiij grossis peccunie mutuate Discreto Ioanni Voyczyechowskj, studenti de bursa pauperum, hinc et dominicam Letare proximam<sup>4</sup>, sub censuris ecclesiasticis.
- 2348 <sup>5</sup>. Ego Ioannes Woyczyechowskij hac manv presenti mea Venerabili dno Andree Gorra, rectori Alme Vniuersitatis Cracouiensis, infra hinc et dominicam Reminiscere <sup>6</sup> decem grossos pro pena certa racione certe percussionis et violencie, illate in ciuitate Cracouiensi, sub pena excomunicacionis <sup>7</sup>. Datum Cracouie, Sabato ante Purificacionis b. Virginis anno Dni 1515.
- 2349 <sup>8</sup>. Ego N. Kalynszkij hac manu presentj mea Venerabili dno Andree Gorra, rectorj Alme Vniuersitatis Cracouiensis, infra hinc et dominicam Reminiscere <sup>6</sup> decem grossos pro pena certa racione percusionis et violencie, illate in ciuitate Cracouiensi, sub pena excomunicacionis, obligo. Datum Cracouie, Sabato ante Purificacionis b. Virginis anno Dni 1515.
- 2350 9. Die Lune antepenultima Ianuarij 10. Dnus rector citato Discreto Stanislao Czyschewskj per Andream, sapienciam, et relacione per eum facta, ipso comparente et suam temeritatem allegante, videlicet quod in hiis, quod quemdam vexauisset, nollet cessare neque vult a vexacione Honorandi dni Adam de Brega, arcium baccalarij, nec esse contentus in decreto dni rectoris, in actis contento. Et dnus rector eidem mandauit, vt desineret sub penis, in eodem decreto contentis. Et ipse nolens desistere a talibus vexacionibus eidem et percussione comminatus est, quapropter dnus rector penam racione huiusmodj inobediencie decem marcarum decrevit, quam sibi pro die Sabbato proxime venturo 11 reponere mandavit.

 $<sup>^1</sup>$  21. II.  $^2$  826 pag.  $^3$  In Codice \*\*xvj<.  $^4$  18. III.  $^5$  851 pag. — Nrus 2348 scriptus propria manu J. Wojciechowski.  $^6$  4. III.  $^7$  sc. obligo.  $^8$  Nrus 2349 scriptus propria manu N. Kaliúski.  $^9$  797 pag.  $^{10}$  29. I.  $^{11}$  3. II.

23511. Mercurij septima mensis Februarij. Dnus rector, citato Discreto Ioanne Sdzarowski alias Zakrzewski per Circumspectum Andream de Iedlna, sapienciam, et relacione per eum facta, et hec ad instanciam Venerabilium Stanislai Mazanyecz de Cracouia et Stanislai Kosza de Lubochnya, mgrorum, quos quidem mgros memoratus Ioannes Zakrzewski, non attenta concordia et amicabili composicione, per Venerabilem et Egregium virum, dnum Ioannem Osswyaczym, s. theologie professorem et protunc Alme Vniuersitatis rectorem<sup>2</sup>, et ceteros dnos doctores in huiusmodj concordia descriptos, vigore compromissi facta et ordinata, inter partes predictas et eundem Ioannem Zakrzewskij, prout acta eiusdem dni Ioannis Osswyaczym 6 lacius disponunt, vigore cuius prefatos dnos mgros ipse Ioannes citare, molestare et inquietare non desistit in leuipendium Vniuersitatis Studij Cracouiensis. Et eapropter dominus, audita proposicione et responsione ambarum parcium, nec non molestacione predicta, decrevit vigore predicte concordie super ipso Ioanne Zakrzewskj penam decem marcarum, quam ponere debet hine ad octauam, sub pena excomunicacionis et exclusionis ab Vniuersitate. Et nilominus causa pacis dictorum dnorum mgrorum mandauit eidem Zakrzewskj, quatenus ipsos dnos mgros non inquietaret neque molestaret, ad alia iudicia non traheret, sub alia pena decem marcarum in eum, si sentencye stare noluerit, proferrenda.

2352<sup>3</sup>. Testis Honeste Anne, vxoris Simonis Soltissouicz de Cracouia, Honorabilis Ioannes, plebanus in Colo et actu presbyter, non suspensus, non excomunicatus, habens in bonis pro quolibet anno xlta marcas citra uel vltra, etatis xlta septem annorum et in alijs generalibus debite expeditus. Item interrogatus, an eidem constaret de mutuacione axtivij florenorum, per Honestam Annam, inducentem, dno N.4, arcium mgro, respondit, de isto sibi nihil constare, de mutuacione seu de alterius accomodacione adiunxit tamen testis, quod fuit semel certo die, videlicet feria quarta post festum Pasce 5, dum venerat ipse mgr. ad locum habitacionis ipsius Anne anno proxime elapso, extunc ipsa Anna cepit sibi exprobrare aliqua verba in litteris, per eundem mgrum scriptis, in eisdem contenta, et specialiter de quadam zyrzinka auro et serico reformata, et tandem pro decem grossis, quos eidem 6 ancille teneretur. Et ipse mgr. dicebat ad eam, quod mentiretur: Mentiris, mentiris«! Et mulier deinde sibi obijciebat, quod ego tui causa 6 apreciaui istam habitacionem alias gmach pro tribus cum media marcarum, cui dixit mgr.: >Mentiris <! Deinde, dum sibi obyciebat pro quodam lintiamine xij vlnarum, ipse similiter dixit ei: Mentiris ! Et hec fuerunt in sessione hora post prandia. Etiam et de expensis, quos dicebat, se illi procurare tempore adventus regine in Cracouiam, et ipse similiter dicebat ei: Mentiris «! Item de tribus anulis dum sibi obyciebat, etiam dicebat: Mentiris «! Item de serto aureo pro tribus florenis 8, et hunc agnouit sibi, quem dixit esse paratum ei soluere promisit 6. Et in fine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 797 pag. <sup>2</sup> Cf. nrum?. <sup>3</sup> 799 pag. <sup>4</sup> = Nicolao Strigoniensi, cf. nrum 2353. <sup>5</sup> 19. IV 1514. <sup>6</sup> Sic! <sup>7</sup> Barbarae Zapolya. <sup>8</sup> > pro tribus florenis deletum.

dixit eidem mulieri dnus N.: »Si tu eris mihi amica provt amico, ego omnia tibi exsoluam«.

- 2353¹. Die Iouis xxij² mensis Ffebruarij. Honesta Anna, vxor Prouidj Simonis Szolthyssowicz de Cracouia, citato Honorando Nicolao de Strygonya, arcium mgro, per Andream, sapienciam, et relacione per eundem facta, proposuit pro xxvij florenis pecunie mutuate eidem, quam, ut asseruit, sepius per eandem requisitus, soluere recusat. Ex aduerso dnus mgr. negauit narrata, animo litem contestandj. Et prefata Anna obtulit se probaturam, non probavit, propterea ex isto nihil.
- 23548. Veneris ijda4 mensis Marcij. Obligacio Ioannis fabri de Cracouia per Discretum Ioannem Carwowski, studentem, facta. Discretus Ioannes de Carwowo, clericus Plocensis diocesis de terra Vysnensi, studens Vniuersitatis Cracouiensis, coram dno rectore ad acta presencia personaliter constitutus, iudicialiter recognouit et se obligauit, satisfacere Prouido Ioanni, fabro de Cracouia, pro wlnere, sibi circa aurem illato cruento, satisfaciendo 5 debet et tenetur soluere Prouido dno Marco, barbitonsori et cirurgico, qui prefatum Ioannem, fabrum, per ipsum studentem wlneratum, in suam curam recepit; cui ipse satisfacere se presentibus summittit ita, prout lenius ad ipsius requisicionem primam ipsum convenire et prerogare poterit vno uel medio floreno iuxta exigenciam cure et laboris dicti cirurgici ita, prout alii cirurgici ab alijs recipere et exigere soliti sunt. Insuper predicti, studens et Ioannes, faber, mutuo eisdem de pace et securitate vite fideiusserunt, vnus alteri non incutere neque facere aliquas comminaciones per se uel per alias summisas et subordinatas personas, utputa fratres, amicos siue quoscunque consanguineos, sed in pace debent persistere, neque huiusmodi percussionis et dissensionis memorati peramplius, sub pena decem marcarum et censuris ecclesiasticis, in transgredientem decernenda et perferrendis, quam penam etiam in concordia arbitri inter ipsas partes interposuerunt, cuius pene medium arbitris et alia medietas parti tenenti per partem contravenientem cedet et cedere debet, ab transgressante irremissibiliter exigenda.
- 2355. Die Saturni xvij mensis Marcij. Dnus rector et <sup>5</sup> cum certis dnis consiliarijs, ad se vocatis, audita proposicione Honorabilis dni Ioannis de Rydzijna contra Discretum Paulum Swyathowskj <sup>5</sup> pro iniectione manus uiolenta, pro qua eundem Paulum ad iudicium dni officialis <sup>6</sup> traxerat in curiam <sup>7</sup>, qui quidem dnus officialis causam ipsam ad eundem dnum rectorem, tanquam iudicem proprium earundem parcium, remisit decidendam. Idemque dnus rector cum consiliarijs, animaduertens leuem iniuriam dicti dni Rydzynskj, ex qua sibi leuitatem inferj pendebat, mandauit prefato reo, Paulo Swijathowskj <sup>5</sup>, verbis deprecatorijs hic idem ipsum placare, quod et fecit iuxta adin-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 798 pag. <sup>2</sup> In Codice >xxiij«. <sup>3</sup> 801 pag. <sup>4</sup> In Codice >iija«. <sup>5</sup> Sicl Cracoviensis. <sup>7</sup> episcopalem.

vencionem et mandatum dni rectoris et consiliariorum. Et nilominus propter securitatem et pacem earundem parcium ipse dnus rector penam x florenorum inter ipsas partes et earundem complices interposuit et vallavit ita, quod nulla earum presentis discordie peramplius reminisci, neque vleisci per se uel per alias summissas personas, sub pena predicta, debebit.

- 2356¹. Die Saturni xvij mensis Marcij. Discretus Petrus de Sweydnijcz circa acta personaliter constitutus, recognouit, se esse obligatum in duobus florenis in communi moneta Prouido Marco², bibliopole de Cracouia, quos eidem in temporibus scriptis post festa Pasce proxima³ soluere et reponere, sub censuris, obligatus est.
- 2357. Discretus Dominicus de Swydnycz, studens, obligatus est finaliter dare et reponere tres florenos in communi moneta, pro quibus eundem excommunicauit per decursum vnius anni, videlicet pro dominica Letare, sub reincidencia et grauioribus, in eum ipso facto promulgandis. Et ibidem in continenti monitus per me Albertum, notarium domini, de mandato eiusdem, ut pro tempore prefixo pareat obligatis, sub eisdem censuris.
- 2358. Die Iouis xxij mensis Marcij. Sentencya mgrorum Stanislai 5 et Ioannis 6 de Casimiria. Reverendus pater, dnus Andreas Gorra, decretorum dr., archidyaconus Cuzeloniensis 9 canonicusque ac rector Alme Vniuersitatis Cracouiensis, citato mgro Stanislao, preposito, per cittacionem, ex parte mgri Ioannis et ad eius instanciam decretam et enunciatam pro die hodierna, in presencia predictorum mgrorum sentencyam diffinitiuam inter eosdem tulit, promulgauit et in scriptis in hunc, qui sequitur, modum, advocatis ad se certis dnis dribus iuris pontificij, pronunciauit in hec verba: Xristi nomine inuocato et ipsum solum pre oculis habentes, in causa discordiarum et litium, inter Venerabiles mgros Stanislaum, prepositum ad s. Leonardum, actorem, ex vna, et Ioannem, altaristam b. Virginis in circulo Cracouiensi, ecclesiarium, partibus ex altera, ex hijs, que in huiusmodi causa et causis, inter ipsas partes vertentibus, et ex deposicionibus testium, hinc inde inductorum, vidimus et cognouimus, dicimus, decernimus et pronunciamus: mgrum Stanislaum, actorem predictum, sibi mgro Ioanni coram certis personis iniuriatum fuisse et esse, pro qua quidem iniuria, licet exigua et leui, ad reconciliandum eundem ipsi mgro Ioanni verbis deprecatorijs cogimus et compellimus, et in pena vnius sexagene, per Venerandum patrem, dnum Michaelem 7 Parisiensem, s. theologie professorem, prepositum Voijniciensem, rectorem immediatum, super ipso mgro Stanislao dudum decreta 8, Vniuersitati soluenda, occacione occasione 9 premissorum, videlicet preteritarum et presencium iniuriarum et infa-

 <sup>1 826</sup> pag. et sqq. <sup>2</sup> Scharffenberger? <sup>8</sup> post 8. IV. <sup>4</sup> 18. III, ef. nrum 2378.
 <sup>5</sup> Srolla. <sup>6</sup> Lysek. <sup>7</sup> de Bystrzyków. <sup>8</sup> Cf. nrum 2325. <sup>8</sup> Sic!

maciarum 1, condemnamus et ad soluendum compellimus, sub pena excomunicacionis, hino et vnam quindenam. In quantum vero ipse mgr. Stanislaus iuramento corporali firmauit et approbauit in supplementum alterius testis, quod suggestioni, cooperacioni et ordinacioni mgrj Ioannis predicti, post sentenciam, per memoratum dnum Michaelem Parisiensem, rectorem antiqum et immediatum, latam ad sui scolaris Ioannis Andree de Cazimiria instanciam, per dnum in spiritualibus viccarium in vna marca extat condemnatus, quam ipse mgr. Ioannes ad se tulit contra prohibicionem et mandatum dni rectoris proxime nominati antiqui?, extunc quamuis ipso facto penam vallatam xxti marcarum incurrisse eundem non sit dubium, micius tamen cum ipso agere volentes, ad soluendum, dandum ac realiter et cum effectu restituendum vnam marcam grossorum vel alias summam huiusmodi, in qua ipse mgr. Stanislaus extitit condemnatus, hinc et vnam quindenam cogimus et compellimus, sub censuris ecclesiasticis, hac nostra sentencya diffinitiua mediante. Lecta, lata et in hijs scriptis pronunciata hec nostra sentencya diffinitiua per Venerandum patrem Andream Gorra, Curzelouiensem archidiaconum canonicumque ac rectorem Alme Vniuersitatis Cracouiensis. Presentibus ibidem Andrea<sup>3</sup>, canonico Curzelouiensi, Alberto Lupi de Myechow, procuratore consistory Cracouiensis, Andrea de Iedlna, serwo Vniuersitatis notarioque publico, ac alijs quam pluribus fidedignis testibus, ac me Alberto Mathie de Randzyny, notario publico, actorum huiusmodi scriba 4. Et ibidem in continenti mgr. Stanislaus satisfaciendo et approbando sentencyam domini, satisfecit mgro Ioanni verbis deprecatorijs. Et dominus causa melioris sedacionis huiusmodi litium, sedicionum et discordiarum inter easdem partes, vt credebatur, in posterum sequendarum, penam aliam decem marcarum, si vnus contra alium nedum facto sed etiam verbo excesserit, et de hoc duobus idoneis testibus convictus fuerit, irremissibiliter Vniuersitati sacrj 5 Studij soluendarum interposuit et ex officio suo vallauit et firmauit. Presentibus dnis testibus, quibus supra.

2359. Die xxiij Marcij. Confirmacio sentencije senioris <sup>6</sup> burse Ierusalem, ibidem facta. Honorandj dni Alberti de Gancz, arcium baccalarij, actoris, ex vna et Discretorum Henrici, bacc., Ioannis Zupnijk, ..... <sup>7</sup> Vijdawskij, reorum, partibus ex altera dnus rector sentencyam dnorum prouisoris <sup>8</sup> et senioris burse Ierusalem occasione summe xviij florenorum vngaricalium puri auri auri <sup>9</sup> et iusti ponderis, in communi hahitacione camere in bursa predicta Ierusalem ablatorum, initendo et inhibendo Statutis domus, diucius tentis et obseruatis, per eundem seniorem domus burse Ierusalem latam, confirmauit et rathificauit, ac eosdem decem octo florenos hinc et vnam quindenam, sub censuris ecclesiasticis, soluere mandauit. Presentibus dnis Andrea <sup>10</sup>, canonico Curzelouiensi, Stanislao de Conyeczno, testibus.

Sic!
 \* antiqui « insuperscriptum.
 \* Stańczyk « nuncupato.
 \* In Codice
 \* secripe «, sie!
 \* mgri Martini Cerdonii.
 \* \* ..... « locus vacuus (Stanislai de Cracovia).
 \* Biel de Nowe miasto.
 \* auri auri «, sie!
 \* Stańczyk.

- 2360. Veneris tredecima mensis Aprilis. Obligacio Nicolai Farbyerz et sue coniugis. Discretus Ioannes de Croszno, studens, recognouit, se teneri et debere septem florenos communis monete polonicalis Prouido et Honesto Nicolao Ffarbyerz et conthorali sue Barbare hine ad festum Pentecostes proxime venturum, sub censuris ecclesiasticis, in eundem ipso facto ferendis, soluendum et reponendum apud acta presencia. Et ibidem in continenti monitus est per Legalem et Discretum virum dnum Andream Stanczyk, canonicum Curzelouiensem, de mandato dni rectoris, quatenus pro tempore sibi prefixo, sub pena excomunicacionis, in eum ipso facto promulganda, soluat?
  - 2361. Die Iouis xix Aprilis. Discretus Adam de Czochanye, studens, citatis Discretis Nicolao, locato de scola d. Anne, et Gregorio, studentibus de eadem scola, et relacione facta per Andream, sapienciam, serwm Vniuersitatis, proposuit verbo pro verbis iniuriosis, sibi illatis per eosdem, appellantes eundem beanum, et pro percussione et wineris inflictione in manum dextram in hospicio apud Albertum Drap penes scolam d. Anne. Ex aduerso Nicolaus et Gregorius, studentes predicti, negauerunt narrata, et ipse Adam obtulit se probaturum.
    - 2362 <sup>3</sup>. Testes Discreti Adami de Czochanije, studentis, contra Nicolaum, locatum scole d. Anne, et Gregorium, studentes. Primus testis, Prouidus Albertus, hospes domus <sup>4</sup>, in qua facta est sedicio inter partes infrascriptas, citatus, iurauit dicere veritatem. Item interrogatus, quid sibi constaret de sedicione inter prefatos studentes, Adam <sup>5</sup>, Nicolaum et Gregorium, respondit testis, nulla verba iniuriosa audisse, quia procul erat ab eis circa aliam tabulam, tantum vidit, quod N. cepit percuttere cum digittis Adam ad nasum, dicendo: >Tu, tu facis hoc <! Et tandem percussit in eum cultro, qui culter cecidit sub mensam, quem <sup>6</sup> hospes tandem alius Gregorius evaginauit suum <sup>6</sup> cultrum, nixus eundem percuttere, prout et percusisset, nisi hospes represisset sibi cultrum.

## (Acta acticata coram rectore Andrea Gorra de Mikołajów commutatione aestivali a. Dni 1515).

-----<del>>--</del>3}}------

2364. Saturni quinta Maij. Obligacio mgro Coprzijwnicza. Honorabilis Ioannes Zdzarowskij de Zakrzew, altarista ecclesie metropolitane Gneznensis, nomine ac sub rathihabicione cuisdam N. Slapa-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 27. V. <sup>2</sup> Ad calcem nri 2360 alia adscripsit manus: >Et tunc demum eadem die in vigilia s. . . . . (deletum) satisfactum supradicte obligacioni<. <sup>3</sup> 850 pag. <sup>4</sup> Alberti Drab, cf. nrum 2361. <sup>5</sup> Czochaniensem. <sup>6</sup> Sic! <sup>7</sup> Actorum nri 2364—2389, Codicis pag. 830—833, 847—850, 852—857, 802 et 798.

nowskj, condam studentis Cracouiensis, petiuit librum Virgilij eiusdem studentis a Venerabili mgro Martino de Coprzijwnycza, quem habuit impignoratum a prefato Slapanowskj, studente, in sex grossis. Quem librum ipse eidem tradere noluit, donec Vener. mgr. Gregorius de Sthawijssijn, collegiatus Collegy maioris, eidem mgro Martino de indemnitate et pro quibus liber impedimentis¹ cauit coram me, notario actorum, casu vero, si prefatus mgr. Martinus aliquod impedimentum seu damnum, quod absit, a prefato studente perceperit, extunc de eodem mgr. Gregorius de Sthawijsschijn debet et tenebitur eundem evincere et eliberare, ecclesiasticis sub censuris. Presentibus ibidem mgro .....² de Sczawijno et Alberto Grabowskj, testibus.

Veneris xviij<sup>3</sup> mensis Maij. Obligacio Swyathochowski 4. Honorandum dnum Geronimum Gawronsky, arcium liberalium baccalarium, rectorem scole in summo Lancicie, ad instanciam Discreti Paulj de Swijathochowo, studentis, racione contumacie excomunicatum, propter eius a ciuitate et diocesi Cracouiensi absenciam, dominus absoluendum decreuit, recepta tamen prius ab eodem dno Ieronimo caucione iuratoria de parendo iuri et soluendo debito Pauli, pro quo excomunicatus extitit. Et hic idem dnus bacc. predictus vnum florenum in communi moneta, per xxxta grossos computandum, memorato dno Paulo Swyathochowskij, studenti, hinc et pro festo s. Bartholomei 5 soluendum se obligauit, sub reincidencya et grauioribus, in eundem ipso facto ferrendis. Et ibidem in continenti monitus est per Venerabilem dnum Andream 6, canonicum Curzelouiensem, notarium publicum, de mandato domini, vt pro tempore sibi prefixo pareat obligacioni predicte, alias citatus ad vivendum eundem declararj ob defectum non paricionis obligacioni predicte 1.

Die Martis vta mensis Iunij. Causa Skarmiriensis vicescolastici. Honorabilis dnus Nicolaus, vicescolasticus Skarmiriensis, citato Venerabili mgro Mathia de Cleczow, rectore scole Omnium ss., condam vero Skarmiriensis, per Prouidum Andream, sapienciam, serwm Vniuersitatis, et relacione facta, proposuit contra eundem pro tribus marcis, sibi creditis, quas ipse sine voluntate et consensu cuidam Martino, viccario Skarmiriensi, accomodauit, petens, cogi ad soluendum. Ex aduerso mgr. Mathias confessus est, se tenerj, et nilominus protestatus est de reconveniendo. Et ibidem in continenti citato predicto dno Nicolao, vicescolastico, presente, contra ipsum verbo proposuit pro iiijor marcis racione salarij duorum annorum, in et circa regimen scole Skarmiriensis deseruiti, petens, eundem compelli ad soluendum, tanquam factorem dni scolastici, nunc in curia Romana degentis. Ex aduerso dnus Nicolaus, vicescolasticus, allegauit, se ad soluendum non teneri nec obligarj, sed principalem suum, cuius ipse arendator extat, de hoc investigari et querere. Et dominus exauditis proposicionibus,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Sie! <sup>2</sup> >..... locus vacuus (Stanislao Szczawiński). <sup>8</sup> In Codice >xix <.
<sup>4</sup> >Swyathochowskj <, sie!, cf. nrum 2355. <sup>5</sup> 24. VIII. <sup>6</sup> Stańczyk.

esponsionibus et allegacionibus parcium, hinc inde factis, decreuit, quaternus prefatus mgr. Mathias tres marcas peccuniarum in et super prefato dno Martino repetat, exigat, quibus repetitis et exactis dno Nisolao hic apud acta reponat ad vnam quindenam, sub censuris. Ipseque dnus Nicolaus, vicescolasticus, salarium duorum annorum, in quantum, calculo inter partes facto, ita venerit, quatuor marcarum hinc et pro festo s. Michaelis proximo i realiter et cum effectu soluet, sub censuris ecclesiasticis. Sed quia ipse daus Nicolaus allegabat perseueranter, se non habere mandatum a suo principalj ad soluendum salarium rectorj scole, idcirco dominus decreuit, quatenus si et in quantum ipse dnus Nicolaus, vicescolasticus, habuerit posthac aliquod impedimentum a suo principali, extunc dnus mgr. Mathias debebit et tenebitur eundem evincere et eliberare actionem, si quam suus principalis eidem mouere et intentare voluerit, in se assumendo. Et in eum eventum, quo ipsum dnum Nicolaum, vicescolasticum, evincere neglegerit aut non poterit, extunc peccunias iiijor marcarum prescriptas restituere debet eidem. Presentibus familia domus.

2367. Martis xij Iunij. Mgr. Stephanus<sup>2</sup>, Vngarus et senior burse Vngarorum, citato Venerabili dno Stephano Pestiani, canonico Varadinensi, studente, per Andream, Vniuersitatis serwm, et relacione per eundem facta, proposuit verbo contra eundem, quomodo in festo d. Stanislai proxime preterito<sup>3</sup>, dum ad ecclesiam s. Ffrancisci<sup>4</sup> pro missa decantanda iuisset, Stephanus secutus est eum, et tandem explorato a seruitore, an de habitacione exiuisset, et postquam de habitacione vacua resciuisset et seruitorem ad missam ire considerasset, mox de ecclesia s. Ffrancisci ante inicium misse exiuit et ad bursam sese recepit, ibique habitacionem, sera aperta, intrauit peccuuiamque communitatis simul cum ipsius, fracta mensa, recepit et furtim exportauit, petens, eundem ad restituendum cogi et compellj. Ex aduerso Stephanus, studens, negauit narrata et dixit, petita fieri non debere. Et mgr. Stephanus, senior, obtulit se probaturum.

2368 <sup>5</sup>. Testes mgrj Stephani <sup>2</sup>, senioris burse Vngarorum, contra Stephanum in Pestiani, studentem, iurati, inducti, in hunc modum, qui sequitur, deposuerunt in facto peccunie, communitati dicte burse et

seniori predicto in die d. Stanislai <sup>8</sup> subtracte:

Primus testis, Discretus Ioannes, Vngarus de Haydmas 6, arcium liberalium baccalarius, citatus, iuratus. Interrogatus, quid sibi constaret de peccunia in bursa eorum abstracta, respondit testis, sibi nihil constare preter hec, que audiuit ex ore Alberti de Gyancz, bacc. 7, quomodo Stephanus coram eo peccuniam se abstulisse recognouit, et coram Thoma, socio suo, idem Stephanus hoc idem fatebatur, qui Thomas coram bacc. Alberto et Albertus coram teste. Item adiunxit, se audisse 8 testem Stephanum dicentem: » Vere non dolerem 9 curarem 10 pro ista carbana 7, Vniuersitati ablata, etiam si super me furtum conyceretur«.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 29. IX. <sup>2</sup> Pestinensis. <sup>8</sup> 8. V. <sup>4</sup> ord. Minorum conventualium. <sup>5</sup> 852 pag. <sup>6</sup> Hagymasensis! <sup>7</sup> Sic! <sup>8</sup> ad. <sup>9</sup> »dolerem« deletum. <sup>10</sup> »curarem« subscriptum.

Secundus testis, Thomas de Iavrijno<sup>1</sup>, Vngarus et studens, citatus, iurauit etc. Item interrogatus, quid sibi constaret de confessione Stephani Pyestiany<sup>2</sup> occasione peccunie, in bursa ablate, facts, respondit testis, audisse Stephanum dicentem: »Ego recepi illas peccunias, illi tamen fatui nesciunt ex me querere«, tamen si hec verba dixisset intencione aut ex ioco, nescit testis. Et postea dixit idem Stephanus: »Si ego recepissem sciuisemque, quod talem infamiam debere habetis<sup>2</sup> pro ista sera, maluissem recipere peccuniam, quam seram«. Et adiunxit testis, quod et ipse et aly iocando hoc ipsum inter se dicebant, quod

»Ego recepi«, et aly ad alios: »Tu recepisti«.

Tercius testis, Discretus Baltasar de Bodorwolwa, studens, citatus, iurauit dicere veritatem. Interrogatus, quid sibi constaret de confessione publica Stephani de Pestianyn<sup>2</sup>, testis per inramentum, per eum prestitum, dixit, se non alia audiuisse ex ore Stephani, duntaxat verba hee: »Ego iam perbibi peccuniam ex carbona<sup>2</sup>«, et hoc interrogato primum teste, pro quo comparasset sibi tunicam, in qua tunc in Collegio incessit, et eo respondente, quod «Comparaui ex carbona<sup>2</sup>«. Et Stephanus dixit: »Ego iuro, quod ego perbibi dúdum illam peccuniam«. Et hoc fuit in lectorio Socratis, vbi legebant Swetonium<sup>3</sup>. Et adiunxit testis, quod semper fuit suspicio de peccunia ipsa super baccalarium et Stephanum.

2369 5. Testes mgrj Stephani 6, senioris burse Vngarorum, contra dnum Albertum de Gijancz, baccalarium, in causa et occasione furticinij, in eadem bursa in peccunys eiusdem et communitatis domus eorundem patratj, iurati, citati et examinati, in hunc, qui sequitur, modum deposuerunt:

Primus testis, Honorandus Petrus de Casschouia, arcium liberalium bacc., homo sincerus et fide dignus, neutri parcium fauens, tan-

tum parti iusticiam pro se habenti 7.

2370 8. Testes dni Alberti de Gyancz, baccalary, reprobatory,

contra testes mgri Stephani<sup>6</sup>, senioris burse Vngarorum:

Primus testis, Nobilis ac Ingenuus dnus Stephanus de Pistiani<sup>2</sup>, rogatus, iuratus, promisit dicere veritatem. Interrogatus de bacc., si vidit eum per totam missam in ecclesia<sup>9</sup>, respondit, quod vidit in principio et in fine misse, in medio autem respondit, se in choro superiori fuisse et ea de causa non considerasse. Interrogatus etiam, si interfuit burse infra missam matutinam, quam dni studentes tunc decantabant, et respondit, quod non, sed ante missam, et venerat ad habitacionem testis, tunc adhuc quiescentis in lecto.

Secundus testis, Discretus Valentinus de Vellphar, testis iuratus, non tamen citatus, sed per partem petitus. Interrogatus, vtrum vidisset Albertum, bacc., in ecclesia d. Francisci infra matutinam missam per

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> alias de »Gijor«. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> Suetonii »De vitis imperatorum« in lectorio Socratis commutacione aestivali a. 1515 hora 17 legit mgr. Bartholomaeus Bromirski. Liber dilig., pag. 119. <sup>4</sup> de Gyanoz? <sup>5</sup> 850 pag. <sup>6</sup> Pestinensis. <sup>7</sup> Cetera nri 2869 desiderantur in Codice nostro. <sup>8</sup> 852 pag. <sup>9</sup> s. Francisci, 8. V.

Exam missam, et respondit, quod non, dunxat in fine misse, quia testis cantabat et regebat alys in choro, et propterea eundem non potuit considerare, si exibat ecclesiam uel non.

Tercius testis, Anthonius de Buda, testis iuratus, non tamen citatus, sed petitus per inducentem, iurauit dicere veritatem. Interrogatus, vtrum vidisset bacc. in ecclesia per totam missam, respondit testis,

ter inspexisse eum et vidisse in principio, medio et fine misse.

Quartus testis, Discretus Georgius de Schegyedijno, iuratus, non tamen citatus, sed per inducentem petitus pro ferendo testimonio. Interrogatus, si vidit bacc. in capella 1 ad s. Franciscum infra matutinam missam totam, respondit, quod non, tantum ante missam et in fine.

- 237(2. Die Iouis xiiijta mensis Iunij. Hozorabilis Albertus de Gyancz, arcium liberalium baccalarius, circa acta personaliter constitutus, obligatus est inperpetuum silencium habere et pacem dare mgro Stephano<sup>3</sup>, seniorj<sup>1</sup>, Thome, bacc., et alijs omnibus studentibus, bursam Vngarorum inhabitantibus protunc, racione delacionis ad dnum rectorem et eius consiliarios pro introductione euiusdam mulieris in habitacionem suam tempore senioratus sui, pro qua ipse per eosdem incusabatur, et quod eadem controversia inter ipsos occasione introductionis mulieris predicte per dnum rectorem et eius consiliarios est sopita et sedata imperpetuum, sub pena centum florenorum vagaricalium, quam quidem concordiam et proposicionem predictas dans Albertus medio ipsius corporali iuramento, tactis s. Scripturis, tenendam et inviolabiliter obseruandam promisit. Presentibus Andrea 4, canonico Curzelouiensi, Andrea 5, sapiencia, ac 6 notarijs publicis, ac me Alberto Mathie de Randzyny, notario publico et presentis actus scriba. Ita est. Ego Albertus, bacc., qui supra, premissa omnia sic esse fateor et manu propria me subscripsi.
  - 2372 7. Die Saturni kvj<sup>8</sup> mensis Iunij. Causa mgrorum de Casimiiria <sup>6</sup>. Andreas, sapiencia, retulit, ce citasse mgrum Ioannem <sup>9</sup>, rectorem scolarium scole Corporis Christi, pro hora kka diey presentis. Et hic idem comparens <sup>6</sup> constitutus <sup>6</sup> personaliter mgr. Stanislaus <sup>10</sup> de Casimiria, prepositus ad s. Leonardum, questus est contra eundem mgrum Ioannem, coram domino conparentem, quomodo idem in leuipendium pariterque iacturam nedum dni rectoris, iudicis ordinarij, omnium doctorum, mgrorum et studentum, verum etiam tocius Vniuersitatis, evocavit et evocat eundem mgrum Stanislaum ad presenciam dni episcopi <sup>11</sup> et sui auditoris curie. Et mgr. respondit, quod non ad instanciam ipsius, sed sui scolaris, quem mgr. capillavit, pro quo eciam scolare actio hic vertitur. Et attento eo, quod actio pro eodem coram domino vertitur, mandavit et prohibuit eundem mgrum, ne peramplius evocaret mgrum Stanislaum ad extranea iudicia, sub pena k marcarum, in priuilegijs ac in Statuto Vniuersitatis contenta.

bursæ Hungarerum.
 2 832 pag.
 Pestinensi.
 Stańczyk.
 Jedlnensi.
 Sic!
 7 798 pag.
 In Codice »xvij«.
 Łysek.
 Sroila.
 Konarski.

2373 <sup>1</sup>. Testes Venerabilis mgri Stanislai <sup>2</sup>, prepositi s. Leonardj, contra Vener. mgrum Iohannem <sup>3</sup> de Cazimiria, rectorem scole ibidem, inducti, iurati et examinati, in hunc, qui sequitur, modum deposuerunt:

Et primo primus testis, Honorabilis Albertus, canonicus regularis, conuentus Corporis Xristi in Cazimiria frater, citatus, iurauit etc. Item interrogatus primum ad intencionem inducentis, an solicitabatur per mgrum Ioannem, rectorem scole, ad exequendum processus dni viccary contra inducentem, respondit testis, de his sibi non constare. Item interrogatus ad alias sequentes intenciones testis prefatus, cepit inculpare mgrum Stanislaum, contra quem, uti ex gestu corporis et animi apparebat, animum gessit sinistrum, nec aliquid pro parte eius voluit deponere, et si voluisset, alter aduc deterior monachus ipsum prohibuit, ibidem astans, a quo noluit abijre nec sibi consentire ad confitendam veritatem, dicens, est hoc et contra dnum prepositum et totum conventum.

Secundus testis, Discretus Albertus de Islza, citatus, iuratus etc., seruitor. Interrogatus ad intencionem inducentis, respondit, sibi minime aliquid constare de aliquibus, quia nouiter incepit seruire mgro Ioanni, et vacillabat in omnibus, nec aliquid certi dixit, preter de quibusdam vesanys, inter eosdem mgros dudum ortis, que pene nulla et ridicu-

losa sunt, de alysque nihil sciuit.

Tercius testis, Discretus Ioannes, Andree sutoris de Casimiria, discipulus eius, contra quem citatus, iuratus. Item interrogatus ad intencionem inducentis, vtrum mgr. suus causam ipsius testis solicitauit post concordiam seu decretum dni rectoris 5, et respondit, quod non, sed ipsemet testis, cui iniuriatus est mgr. Stanislaus. Item interrogatus, cuius impensis causa fouebatur, respondit, quod ipsiusmet testis. Item interrogatus, vnde eas haberet, respondit, quod a matre et etiam pro grosso, quem pro qualibet septimana habet a consulibus. Item interrogatus ipsemet testis, quis ei ad lites perswadebat aut consilia dabat, respondit, quod mgr. Ioannes, rector scole, tanquam discipulo suo, quem etiam ab iniurys tutari et defendere tenebatur. Item interrogatus scolaris, si post sentenciam et prohibicionem dni rectoris citabatur mgr. Stanislaus per eum iussu mgrj Ioannis, et respondit, quod sic. Item interrogatus, quantum luccratus est ex eadem lite super mgro Stanislao, respondit, quod marcam integram, quam mgr. Ioannes ad se tulit et de ipsa eidem testi tunicam comparauit.

2374 <sup>6</sup>. Die Martis xix <sup>7</sup> mensis Iunij. Pena x marcarum. Dnus rector mandauit mgro Ioanni Subtilka alias Lyssek, rectorj scolarium scole Corporis Xristi in Casimiria, citato per Andream, sapienciam, comparenti, quatenus hinc ad xv dies soluat penam x marcarum, sub pena excomunicacionis, dno rectori, iuxta priuilegium et Statuta Vniuersitatis ex eo, quod ipse contra mandatum et prohibicionem dni rectoris <sup>5</sup> evocauit et evocat mgrum Stanislaum <sup>2</sup> de Casimiria, preposi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 847 pag. <sup>2</sup> Srolla. <sup>3</sup> Lysek alias Subtilka. <sup>4</sup> in spiritualibus Cracoviensis. <sup>5</sup> Cf. nrum 2325. <sup>6</sup> 802 pag. <sup>7</sup> In Codice »vicesima«.

tum <sup>1</sup> ad s. Leonardum, ad extranea iudicia, videlicet ad presenciam dni episcopi et sue curie auditoris, in leuipendium pariter et iacturam dni rectoris, iudicis ordinarii omnium suppositorum tocius Vniuersitatis. Et hic idem monitus est personaliter per me Albertum, notarium publicum et serwum generalem tocius Vniuersitatis, quatenus pareat sentencye dni rectoris, sub pena excomunicacionis et declaracionis, ipso facto in eum proferenda.

- 2375. Die Lune xxv² mensis Iunij. Dnus rector citato Discreto Michaele de .....³, degente apud Stephanum penes portam feralem in hospicio contra mandatum et prohibicionem suam, ipsum in penam vnius floreni condemnauit, quam sibi soluere mandauit hinc ad viij dies, sub censuris ecclesiasticis.
- 2376. Die Saturni xxx Iunii<sup>4</sup>. Condemnacio Zaborowsky pro pena vj<sup>5</sup> marcarum. Dnus rector citato Discreto Ffrancisco Zaborowskj ipsoque comparente et appelacionem dno rectorj insinuante et notificante, decreuit in eo penam decem<sup>6</sup> marcarum ex eo, quod ipse contra priuilegium et Statutum Vniuersitatis provocauit studentem Vniuersitatis, Ioannem de Grodek, appelando ad extranea iudicia, quam sibi soluere mandavit, sub censuris, infra hinc ad octauam. Presentibus Andrea, sapiencia, Simon de Lukow, et Iacobo <sup>7</sup> Michaele <sup>8</sup>, sindico Vniuersitatis.
- 2377 9. Die Saturni xxj mensis Iulij. Terminus inter Famatum Marcum 10, bibliopolam, ex vna et Discretum ac Nobilem Nicolaum Gamrath, studentem, parte ex altera, occasione certe summe pecuniarum, eidem Marco per ipsum dnum Nicolaum Gamrath, studentem, pro libris emptis suo cirographo obligatarum, hinc ad spacium vnius mensis alias ad adventum Marcj de Vyenna pendet ad comparendum, pro quo quidem Nicolao Gamrath, studente, Venerabilis ac Egregius dnus Mathias 11 de Ilkusch, iuris pontificij dr., de parendo iurj et soluendo iudicati cauit eidem Marco. Presentibus Andrea Stanczyk, canonico Curzelouiensi, I..... 3, seruitore Marcj, et me Alberto Mathie, notario actorum et presentis actus scriba.
- 2378 <sup>12</sup>. Die Saturni xxviij <sup>18</sup> mensis Iulij a. Dni 1515. Circumspectus Lijpnijczkij, sutor de platea Castrensi, questus est contra Discretum Dominicum <sup>14</sup>, studentem Vniuersitatis Cracouiensis, citatum per Andream, serwm Vniuersitatis, quod ipse Dominicus obligacioni sue, qua obligatus est dare tres florenos in communi moneta, pro quibus per decursum vnius anni excommunicabatur, pro dominica Letare <sup>15</sup> soluere <sup>16</sup> sub reincidencia et grauioribus, pro quibus eciam in

<sup>1</sup> ecclesiae hospitalis. 2 In Codice \*\*xxyi<. 3 \*\*.....< locus vacuus. 4 In Codice, sed alia manu erronee: \*\*prima Iulij<! 5 \*\*yi<, sic! 6 \*\*decem<, sic! 7 \*\*lacobo</td>
 \*\*lacobo
 deletum. 8 Pacanowits. 9 833 pag. 10 Scharffenberger. 11 \*\*Krawiec<\*\* alias \*\*Sartor<. 12 854 pag. 13 In Codice \*\*xxxij<. 14 Swidnicensem, cf. nrum 2357. 15 18. III. 16 Sic!

Acta rect. 36

continenti monitus erat per Albertum, sapienciam, de mandato domini, quibus pro tempore prefixo parere non curauit. Et dominus auditis hinc inde partibus, ad peticionem dicti Dominici, petentis differe solucionem dictorum florenorum, de consensu partis distulit infra hinc et ffestum Natiuitatis Dni sub tali condicione, quod ipse Dominicus proxima feria secunda <sup>1</sup> dabit sufficientem caucionem dicte solucionis aut fideiussoriam aut pignoraticiam; si autem dictam caucionem non dederit dicta feria secunda, reimposuit eundem in pristinas excomvnicacionis sentencias cum decreto grauiorum iuxta obligacionem suam. In presencia dnorum Vngarorum, senioris burse Vngarorum <sup>2</sup> et tocius communitatis dicte burse.

- 2379. Eodem die xxviij <sup>3</sup> Stephanus <sup>4</sup>, Vngarus, canonicus Quinque eclesiarum, studens Cracouiensis, petiuit publicari dicta testium contra eum et pro communitate burse Vngarorum inductorum <sup>5</sup>. Et dominus eadem dicta publicauit et copias dari decreuit, saluo salario.
- 2380. Eodem die xxviij <sup>3</sup> Venerabiles dni dres, Iohannes Szkavina et Iohannes <sup>6</sup> de Schamotuli, statuerunt Discretum Iohannem Bartholomei de Posnania, studentem Vniuersitatis, renunciantes fideiussorie pro eo facte occasione pene rectoris debite et satisfactionis mulieris, per eum percusse et wlnerate. Qui studens obligauit se satisfacere dicte mulieri et in vim huius promisit, sub censuris eclesiasticis, in pignus dare vnam tunicam flavei coloris, quod si non fecerit, dominus decreuit eum excommunicandum.
- 2381. Die Lune xxx mensis Iulij. Anno eodem, quo supra, videlicet millesimo quingentesimo quindecimo die Lune xxx mensis Iulij, Discretus Stephanus Pestiani, Hungarus, datur sibi defenssa iuris ad suam importunam peticionem pro quibusdam furtis, sibi per comunitatem burse Vngarorum si sobiectis . Eodem die ad dnum rectorem veniens cum dno archidiacono Quinqueeclesiastanensi pecierunt dnum rectorem, quatinus in negocio, multum sibi arduo, daret et haberet licenciam repatriandi , et vt causa, quam habet cum communitate burse Vngarorum, cum toto suo effectu suspenderetur infra hinc et festum s. Michaelis . Et dominus visa causa legittima sue reparaciacionis , licenciam sibi concessit et causam, prout pecijt, cum toto effectu ad ffesta s. Michaelis suspendit, quo festo veniente causam suam incipiendo a puncto diuiso, videlicet dicendo contra testes et deposiciones eorum, sub pena excommunicacionis ipso ffacto et cause sue ammissione . Presentibus ibidem Prouido Petro, opidano de Vislicza, et Iohanne, ffamiliari dni rectoris.
- 2382. Die Saturni iiij mensis Augusti. Obligacio Discreti Henrici, baccalary Arfordiensis, Circumspecto Iohanni Appaijer.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 30. VII. <sup>2</sup> Stephani Pestinensis. <sup>8</sup> In Codice \*\*xxvij\*. <sup>4</sup> Pestiani. <sup>5</sup> Cf. nrum 2368. <sup>6</sup> Paterek. <sup>7</sup> In Codice \*\*xxix\*. <sup>8</sup> Sic! <sup>9</sup> 29. IX.

Seretus Henricus de Erffordia 1 obligatus est, solvere debitum Cirmspecto Iohanni Appayer, impresatori, dominus autem decreuit, solvere eidem debitum, puta duorum florenorum cum viginti et duobus essis, iussit 2 eundem solvere debitum: medium per quindenam et aliud edium ad festum s. Michaelis 3, sub penis censurarum eclesiasticarum.

2383. Die Lune x mensis Septembris. Honorabilis dnus Clemens, prepositus de Lubyeczko, procurator et eo 2 nomine Nobilium Leorgius et Gregorius Rijn 2, proposuit verbo contra Discretum Bernardum de Gedacze, studentem, citatum et presentem, pro arcu et framea, que apud eundem invenerunt et prestiterunt, allegando, circa easdem res et alias res quamplures predictis suis principalibus fuisse ablatas et deperditas, quarum valorem ad quadraginta aureos in communi mometa, singula singulis computando, extimauit, petens, eum prestita ad restituendum et alia ad dicendum aut ad ponendum et statuendum evictorem cogi et compelli. Ex aduerso Bernardus allegauit, prefatos Nobiles non fuisse neque esse dominos veros dictarum rerum, allegans, se predictas res emisse in vendeta in presencia multorum proborum virorum. Et dans rector cum consiliarys suis decreuit prefatis Nobilibus, probare proprietatem dictarum rerum hinc et feriam quintam proximam<sup>4</sup>, ipsi vero Bernardo empcionem earundem in prefato loco similiter decreuit. Et ibidem prefatus Bernardus Godaczewsky obligauit se predictis Nobilibus de parendo iuri et iudicato soluendo hinc et feriam quintam proximam, sub censuris ecclesiasticis.

2384 5. Testes Discreti Bernardi Godaczewsky contra Nobiles

Georgium et Gregorium Ryn, curienses:

Primus testis, Nicolaus de Rozaczino, actu presbiter, citatus, iuratus etc., non suspensus ab execucione suorum ordinum, celebrans sepius. Interrogatus, quid sibi constaret de empcione arcus et framee per Bernardum, respondit testis, quod fuit presens, quando Bernardus venit cum quodam iuvene, testi ignoto, cui Bernardus dedit tunicam flaveam alias doloman, et Bernardus posuit arcum cum framea in camera, tandem exiuit ille venditor et ipse Bernardus retulit, se emisse arcum cum framea pro tunica. Altera autem die, dum Nobiles Georgius et Gregorius, seruiles, prestiterunt et invenerunt predictas res apud Bernardum in vendeta vendentem easdem, extunc idem iuvenis venit cum Bernardo et coram teste et alys ibidem viris probis recognouit, se vendidisse eidem Bernardo res predictas, quas dixit se habere a quodam pellifice, qui iam abyerat.

Secundus testis, Venerabilis mgr. Bartolomeus Bromirskj, citatus, iuratus etc. Interrogatus, quid sibi constaret et si sciret de empeione rerum, videlicet arcus et framee, per Nobiles Gregorium et Georgium Ryn apud Bernardum, studentem, prestitis et inventis<sup>2</sup>, et respondit,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> »Henricus Henrici de Erfordia, baccalarius Vniuersitatis eiusdem, diocesis Moguntinensis« insariptus »Albo« studiosorum Univ. Cracov. (H 53) commutatione aestivali a. Dni 1515. <sup>2</sup> Sie! <sup>8</sup> 29. IX. <sup>4</sup> 13, IX. <sup>5</sup> 853 pag.

quod sic, causam scire reddens<sup>1</sup>, quia venditor istarum rerum, quidam iuvenis Sokolowskj, cum emptore fuit ante mgrum, qui confessus est publice, easdem res sibi vendidisse pro tunica flawea alias doloman.

- 2385<sup>2</sup>. Die Iouis xiij mensis Septembris. Venerabilis mgr. Iacobus de Syeprez recognouit, se esse obligatum in duabus marcis grossorum in <sup>1</sup>/<sub>2</sub> grossis Vener. mgro Thome <sup>3</sup> de Posnania, quos soluet in xv, sub censuris. Presentibus dnis dribus, protunc consiliarijs Vniuersitatis.
- 2386. Prouidus Ioannes, faber Chelinskj de platea s. Nicolai, fideiussit pacem Prouido Andree, fabro de eadem platea, a Discreto Ieronimo de Chaczyny, studente, qui studens eundem pro interempcione fratris Nicolai inculpauit, ita, quod nec per se, nec per aliquam submissam personam peramplius aliquas comminaciones eis adinvicem incutere debent, sub pena decem florenorum parti, pro ..... premissa probacione, irremissibiliter soluendorum.
- 2387 5. Die Martis xviij mensis Septembris. In causa Nobilium Georgij et Gregorij Rijn, curiensium Regie Maiestatis 6, cum Discreto Bernardo Godaczewskj, studente, occasione arcus et framee, apud dnum rectorem repositis et iacentibus 1, quorum proprietatem quamuis plene non probauerit iuxta decretum dni rectoris et suorum consiliariorum 7, nihilominus fidei sue et verbo militarj et consciencie fidem habendo creditiuam, sub quibus errectis duobus digitis, res proprias predictas fuisse et esse attestatus est, et prefatus Bernardus, studens, evictorem seu venditorem earundem habere nec statuere potuit, decreuit ammissionem earundem rerum ipsi Bernardo ad prefatos Nobiles, qui eundem et pro alys pluribus eisdem deperditis inculparunt, pro quibus ipse Bernardus iuramento se expurgauit et probauit, quod predictas res in vendeta in loco publico emit, pro quibus fuit inculpatus, quas dominus predictis Nobilibus tollendas et recipiendas decreuit. Presentibus etc.
- 2388. Die Martis xxv mensis Septembris. Causa Laskowskj. In causa Nobilium et Discretorum Andree Laskowsky de Laskj et Ioannis de Byelany, studentum, qui per Reuerundem in Xristro patrem dnum Ioannem Amicium<sup>5</sup> de Cracouia, episcopum Laodicensem et suffraganeum Cracouiensem, et eius germanum Ioannem<sup>5</sup> Gybesum<sup>1</sup> pro quodam lodice erant inculpati, quod videlicet eundem ipsi dno episcopo et suffraganeo debuissent recipere, quod ipse dnus suffraganeus minime probauit per testem scolarem, ad quem sese recepit, qui quidem testis prestito ad s. Dei Ewangelia corporali iuramento dixit et recognouit, predictos Andream Laskowsky et Ioannem Byelansky fuisse et esse immunes et insontes ab ipso furticinio lodicis predicti. Et propterea

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 833 pag. <sup>3</sup> Bederman. <sup>4</sup> ..... <sup>4</sup> derasum. <sup>5</sup> 856 pag. <sup>6</sup> Sigismundi I. <sup>7</sup> Cf. nrum 2384. <sup>8</sup> alias »Przyjaciel«. <sup>9</sup> Amicinum Juniorem de Cracovia.

dnus rector, audita huiusmodi eorum immvnitate et innocencia, ipsos ab impeticione vlteriorj ipsius dni suffraganei et eius germani Ioannis, qui ad premissa per serwm Vniuersitatis et notarium publicum fuit citatus legittime. In cuius contumaciam dnus rector pro tribunalj sedendo ac solum Deum et iusticiam pre oculis habendo, prefatos studentes, visa eorum innocencia, absoluit et ab vlteriori impeticione absolutos et liberos esse decreuit. Presentibus dnis Andrea Stanczyk, canonico Curzelouiensi, Andrea de Iedlna, notario publico et serwo Vniuersitatis, et me Alberto<sup>2</sup>, causarum dni rectoris scriba, notario publico<sup>3</sup>.

2389 4. Testes dne Anne Brunowska contra mgrum Martinum de Styria, collegiatum minorem, in sua domo degentem, iurati, inducti et examinati in hunc modum:

Primus testis, Prouidus Stanislaus, lictor, citatus, iuratus etc. Item interrogatus, quid sibi constaret de contencione seu trusione dne Anne Brunowska per mgrum Martinum, respondit testis, se contencionis circa inicium non fuisse, tantum vidisse, quando domina amouebat ligna, que mgr. posuit ante cameram in hostio alterius mgrj, etiam incolini sui, extunc mgr. Martinus noluit sibi admittere remocionem lignorum de loco predicto, et postquam lignum tulit, mgr. sibi eripuit, eam trudendo, vt abyceret, non tamen lesit.

Secundus testis, Prouidus Ioannes, lictor, quem inducens a dno proconsule ad videndum et conspiciendum obtinuit. Is testis, dum venit et mgrum Martinum vidit, mandabat ei, vt ligna deponeret de via et ab hostio 5 camere, cui mgr. multa probra etiam in leuitatem dominorum 6 dixit, dicens: »Quid vos pessimi rustici wltis mihi imperare et cum dnis vestris condominare 7 omnes«. Tandem domina ligna deponere incepit, et mgr. non permisit, sed eam pellebat ab ipsa 8 et finaliter trusit ad pinaculum, si tamen lesa sit uel non ex ea trusione, testis se nescire dixit.

Tercius testis, Venerabilis mgr. Stephanus de Lukow, collegiatus minor<sup>9</sup>, citatus, iurauit et promisit dicere veritatem, neutri parcium fauorisando. Interrogatus, quod si vidit, dnam Brunowska fuisse trusam aut lesam per mgrum Martinum de Styria, respondit, quod modo premisso, dum ligna deponere nitebatur, ipse mgr. non permisit sed eam abyre iussit, que inter iurgia illa multa verba inter se habebant, et in fine mgr. Martinus noluit, vt ligna de loco predicto deponerentur, et ipsa manv propria deponebat, mgr. Martinus eam remouendo trusit ad parietem pinaculi, non tamem prostrata fuit nec occidit in terram.

----<del>-</del>------

<sup>1</sup> liberavit. 2 Redziński. 8 Ad calcem nri 2388 adscripsit alia manus: >Czarth za Yvanem, Mazur za Mazurem «! 4 848 pag. — Quo die et mense testes nri 2389 ad judicium rectoris in causa Annae Brunowska cum mgro Martino Stiriensi citati sint, conjici non potest. 5 = ostio. 6 consulum. 7 >condominare «? 8 Sic! 9 Collegii minoris artistarum.

Acta acticata coram Reuerendo in Xristo patre, dno Ioanne Amicino de Cracouia, arcium et decretorum dre, Dei gracia episcopo Laodiciensi suffraganeoque et rectore ac vice-cancellario Alme Vniuersitatis Cracouiensis, in tercio rectoratu eiusdem ad a. Dni 1516 commutacione estiuali.

- 2391. Die Martis sexta Maij. Venerabilem mgrum Ioannem<sup>3</sup> de Cracouia, rectorem scole Corporis Xristi in Cazimiria, iuxta exigenciam termini, ad hodiernam diem continuati, ab instancia Vener. mgri Stanislai<sup>4</sup> de Cazimiria, s. Leonardj extra muros Cazimirienses prepositi, in quantum hodie terminus, absoluit dominus et absolutum pronunciauit. Presente familia dni rectoris.
- 2392. Georgius <sup>5</sup> de Lignicz, arcium baccalarius, ad s. Mariam in Cracouia Almanorum bacc. <sup>6</sup>, per mgrum <sup>7</sup> Martinum, sapienciam <sup>7</sup>, citatus, ad instanciam Prouidi Ioannis Bayer, venditoris librorum, pronunciatur contumax per se. Presentibus, quibus supra.
- 2393. Mercurij vij Maij. Prouidi Ioannis Bohemi de Cracouia ex vna et Ioannis Orzeskj, studentis Cracouiensis, ex altera partibus in causa terminus hodiernus ex decreto domini ad idem faciendum continuatur hinc ad feriam quintam post dominicam Pentecostes. Presente familia dni rectoris et Andree, seruitoris Vniuersitatis.
- 2394. Sabbati x Maij. Ingenuosus Petrus Iglowyeczkj per Andream, seruum Vniuersitatis, ad instanciam Honeste Katherine Barwyerka de Cracouia ad hodiernam diem citatus, pronunciatur contumax. Presente familia dni rectoris. Et in continenti comparens dictus Petrus Iglowieczkj, recognouit, se teneri mediam sexagenam peccuniarum dicte Catherine, quam ex decreto dni rectoris reponet feria sexta post dominicam Pentecostes proxima<sup>9</sup>, de residuo vero, quod videlicet sibi in anagraphe <sup>10</sup> tenetur, iuramentum corporale prestabit, et similiter dicta Catherina, quod nihil de sua camera recepit, iuramentum prestabit. Presentibus dnis Stanislao de Calisch et Stanislao de Podleszye.
- 2395. Lune xix Maij. Martinus de Lelow, seruus Vniuersitatis, ad acta presencia et coram dno rectore personaliter constitutus, recognouit, se teneri duas sexagenas peccuniarum Prouido Blasio, carnifici de Cracouia, quarum vnam sexagenam pro Michaelis 11 et alteram sexa-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> alias Przyjaciel. <sup>2</sup> Actorum nri 2391 — 2402, Codicis pag. 834 — 835 et 858—859. — Acta acticata coram rectore Jacobo de Erdzieszów Arciszewski commutatione hiemali a. 1515/16 desiderantur in Codice nostro. <sup>3</sup> Lysek. <sup>4</sup> Srolla. <sup>5</sup> Libanus. <sup>6</sup> »bacc. <sup>c</sup>, sic! <sup>7</sup> Sic! <sup>8</sup> 15. V. <sup>9</sup> 16. V. <sup>10</sup> »in anagraphe <sup>c</sup>? <sup>11</sup> 29. IX.

- Emam pro s. Martini 1 festa proxime ventura se prefato Blasio, sub emsuris ecclesiasticis, obligauit. Presente familia domini 2.
  - 2396<sup>3</sup>. Veneris xxiij Maij. Ioannes de Coczijryow, studens Arena, ex confessatis et ex decreto dni rectoris reponet librum Salustij Bartolomeo de Szyeprcz, baccalario, hinc ad quindenam, sub Censuris eclesiasticis. Presente familia dni rectoris.
    - 2397. Veneris xviij <sup>5</sup> Iuly. Blasy Greger de Varscheuia ad Proposicionem occasione percussionis, pugno facte, et octo grossorum mutui debiti, Ambrosius de ibidem, quantum ad percussionem recognouit, sic fuisse, ut proponitur, quantum vero ad debitum octo grossorum negauit narrata, prout narrantur. Et in continenti actor detulit iuramento ipsius rei, quod prestabit die crastino hora terciarum, et ibidem dnus rector, innittendo Statutis Vniuersitatis, occasione dicte percussionis faciet facienda.
      - 2398. Sabbati xviiij 6 Iulij. Ambrosius de Varscheuia ad instanciam Discreti Blasy Greger de ibidem ob non prestiticionem iuramenti, ad hodiernam diem delati, pronunciatur contumax per se. Et in continenti dnus rector predictum Ambrosium, iuxta exigenciam termini, ad hodiernam diem limitati, propter percussionem, innitendo Statutis Vniuersitatis, in pena octo grossorum condemnauit actoremque vero, qui reum verbis pungitiuis incitauit, in pena quatuor grossorum, hinc ad octauam soluendorum, sub censuris eclesiasticis. Presente familia dni.
      - 2399. Martis xxvj Augustj. Ia. Macharius, baccalarius, locatus scole Omnium ss., ad instanciam Honeste Margarethe Szczepanowa, vidue de Cracouia, pronunciatur contumax.
      - 2400. Sabbati xiij Septembris. Albertus, studens de scola s. Floriani, citatus per Martinum<sup>8</sup>, seruitorem, ad instanciam Honeste Dorothee Dabyenska, pronunciatur contumax. Presente familia dni rectoris.
      - 2401. Sabbati xx Septembris. Ioannes de Premislia, baccalarius in bursa Ierusalem, ad instanciam Stanislaj de Barzuchow, studentis, pronunciatur contumax.
      - 2402. Martis xxiij Septembris. Honorabilis Ioannes de Premislia, baccalarius, dno Blasio de Segedyno, arcium bacc., soluet

¹ 11. XI. ² Ad calcem nri 2395 posteriori manu dris Procopiadis de Szadek; Continuatur in alio sexterno, abhine folio xiij« (Codicis pag. 858 et sqq.) 858 pag. et sqq.— Nrum 2396 praecedit (pag. 857) inscriptio: >Acta acticata coram Reuerendo in Xristo patre, dno loanne Amicino de Cracouia, arcium et decretorum dre, Dei et apostolice Sedis gracia episcopo Laodicensi suffraganeoque et vicecancellario ac rectore Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, tercio et quarto electi, estiuali et hyemali comutacionibus sequuntur et continuantur in hunc, qui (sic!) modum«. ⁴ suburbio Cracoviensi. ⁵ In Codice >xvij«. ¹ Nic! ³ Lelowitam, baccalarium.

vnum florenum alias eximet libros, per eum invadiatos, infra hinc et quindenam ex decreto domini, in deffectu vero exemptionis prefatus dnus Blasius, bacc., huiusmodj libros vendere poterit. Presente familia dni rectoris.



(Acta acticata coram rectore Joanne Amicino alias Przyjaciel de Cracovia commutatione hiemali a. Dni 1516/17)!.

- 2404. Iouis xviij Decembris. Discretus Alexius de Bythom, studens, Discreto Ioanni, baccalario de Bythom, locato ad s. Mariam in Cracouia, soluet xij grossos hinc et festum Pasce proxime venturum<sup>2</sup>, sub censuris eclesiasticis. Presente familia dni rectoris.
- 2405. Lune xxij Decembris. Terminus hodiernus inter Venerabiles mgros Leordum de Vysnka et Adam de Brzezicze<sup>3</sup> ad idem faciendum ex decreto dni rectoris hinc ad feriam quartam post festum Trium regum proximam<sup>4</sup> continuatur. Presentibus familiaribus dni rectoris.
- 2406. Lune xvj Februarij. Discretum Bartholomeum de Mloschowa, studentem, dnus rector recepto ab eo iuramento corporali, occasione cuiusdam damni, ab instancia et impeticione Discreti Philipi de Sandecz absoluit et penam decem marcarum super vlteriorj impeticione vallauit et interposuit. Presente familia dni rectoris.
- 2407. Iouis xxvj February. Discretus Ioannes, Hungarus de Hadymasz, baccalarius arcium, ad instanciam Mathie de Patagy, studentis, per Ioannem, sapienciam, citatus, pronunciatur contumax.
- 2408. Discretus Clemens Byedrziczkij de Byedrzicze, studens, coram dno rectore et apud presencia personaliter constitutus, Prouido Laurencio Wawrzynek alias Korzeczek, ciui de Cleparz, quatuor florenos peccuniarum per mediam sexagenam pro dominica Letare proxime ventura <sup>5</sup> se, sub censuris eclesiasticis, soluturum obligauit. Presente familia dni rectoris.
- 2409. Sabbati vltima Februarij<sup>6</sup>. Honeste Catherine Szuchorabsczanka de Cracouia ad proposicionem occasione percussionis mgr. Martinus Szokolowskj, per Andream, sapienciam, citatus, animo litem legitime contestandj negauit narrata, prout narrantur. Et datur ad probandum uel defferendum. Presente familia dni rectoris.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nri 2404—2415, Codicis pag. 859—862. <sup>2</sup> 12. IV 1517. <sup>8</sup> >Brzeziczee, sic!, erronee pro >Brzezinye. <sup>4</sup> 7. I 1517. <sup>5</sup> 22. III. <sup>6</sup> 28. II.

- 2410. Iouis xij Marcij. Stanislaj de Curow ad proposicionem occasione trium fertonum et sex grossorum, ad seruandum datorum, Honorabilis dnus Iacobus de Radom, arcium baccalarius, lector missarum in castro Cracouiensi<sup>1</sup>, negauit narrata, prout narrantur. Et datur ad probandum uel defferrendum. Et in continentj dictus Stanislaus detulit iuramento dicti dni Iacobi, quod prestabit ex decreto domini crastina die hora tredecima. Presente familia dni rectoris.
  - 2411. Veneris xiij Marcy. Honorabilis Iacobus de Radom, baccalarius, ad instanciam Discreti Stanislaj de Curow ob non presticionem iuramenti, sibi die hesterna delati, iuxta termini exigenciam pronunciatur contumax. Presente familia dni rectoris.
  - 2412. Lune xvj Marcij. Andreas et Ioannes, serui moderni Vniuersitatis, Paulo<sup>2</sup>, seruo antiquo, valitudinario, ex decreto domini soluent vnam marcam, mediam marcam ratione magistrandorum et alteram mediam marcam ratione quartalis Cinerum<sup>3</sup>, hinc ad quindenam, et eciam ibidem dabunt sibi id, quod decreuit Vniuersitas ex promotione quinque doctorum, nouissime promotorum. Presente familia dni rectoris.
    - 2413. Mercurij xv Aprilis. Ioannis Medyk, ciuis Cracouiensis, ad proposicionem occasione damnorum, in vino et bastarto factorum, valoris xxij florenorum, N. 4 Gagatek 5, studens in domicula Vniuersitatis vicina burse Hungarorum, negauit narrata, prout narrantur. Et datur ad probandum uel defferendum. Et in continenti dnus rector ad probandum uel defferendum terminum eis ad feriam secundam post dominicam Conductus Pasce proximam 6 prefixit. Presente familia domini.
    - 2414. Venerabilis dni Felicis de Laschkj, arcium et decretorum dris, canonici Premisliensis et collegiati regalis Collegij maioris artistarum, nomine Vener. mgr. Michael de Wratislauia, s. theologie professor, canonicus s. Floriani, coram Reuereudo patre dno Ioanne Amicino, episcopo Laodicensi etc. et rectore Vniuersitatis Study Cracouiensis, personaliter constitutus, tanquam procurator dicti dni Ffelicis cum sufficienti mandato de manu et signo mei notarij publici infrascripti, vigore cuius dictam collegiaturam regalem pure et simpliciter in manibus dicti dni rectoris resignauit ac de eadem cessit, saluis clausulis in instrumento constitucionis factis, petens, eandem resignacionem per dnum rectorem admittj. Et dnus rector, in quantum de iure, admisit et vaccare decreuit. Presentibus Honorabilibus et Discretis viris, Ioanne de Strzezow, Stanislao de Cracouia, actu presbiteris, vicarys s. Nicolaj, Ioanne Amicino Iuniore de Cracouia, plebano in Tczicza s. Benedicto

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> in ecclesia castri Cracoviensis. <sup>2</sup> Wach de Opoczno. <sup>3</sup> 4. III. <sup>4</sup> Stanislaus, cf. nrum 2415. <sup>5</sup> alias »Kleczkowski« dictus, cf. nrum 2415 et 2417. <sup>6</sup> 20. IV. <sup>7</sup> alias »Gybeso« nuncupato?, cf. nrum 2388. <sup>8</sup> Sic!

de Tharnow, Ioanne de Slawkow et Ffelice de Ilkusch, ad premissa testibus, ac me Bernardo Bytomiensi, notario publico, actus presentis scriba.

2415. Veneris xxiiij Aprilis. Prouidi Ioannis Medyk, ciuis Cracouiensis, ad instanciam citatus est Discretus Stanislaus Gagatek, studens, per Ioannem, seruum Vniuersitatis, ad hodiernam diem ad concludendum in causa 1. Et ibidem comparens dictus Ioannes Medyk petiuit, in huiusmodj causa concludj in presencia dicti Stanislaj, studentis, qui impediendo conclusionem petiuit, publicarj dicta testium et terminum dicendj contra huiusmodj testes sibi per dnum rectorem prefigi competentem. Et dnus rector publicatis huiusmodj attestacionibus, terminum ad dicendum contra hinc ad Sabbatum post festum ss. Ppilipi et Iacobi apostolorum 2 ad horam vesperorum prefixit. Presente familia dni rectoris et me Bernardo Bijtomiensi, actorum et huiusmodj actus scriba.

----->--<\*\*\$------

Acta acticata coram Venerabilj ac Egregio viro, mgro Stanislao Byel de Noua ciuitate, s. theologie professore, decano s. Ffloriani in Cleparz, in rectoratu eius quarto commutacione estiualj anno Dni 1517.

2417. Saturni xxiij Maij. Anno Dni 1517 die Saturni xxiij Maij lecta per dominum et consiliarios ipsius, instante Prouido dno Ioanne Medyk, ciui Cracouiensi, presentibus Honorabilibus ac Venerabilibus viris, dno Nicolao de Comprouincia, decretorum dre, mgro Ioanne de Leopoli, mgro Alberto de Szwodzischowicze, in quam sentenciam Discretus Stanislaus Kleczkowski de consensit. Christi nomine inuocato et solum Deum pre oculis habentes, pro tribunali sedentes, in causa coram antecessore nostro, Vener. ac Egregio viro mgro Ioanne Amicino de Cracouia, decretorum dre ac protunc immediato Vniuersitatis nostre Cracouiensis rectore, mota ad nosque vna cum officio rectoratus ac Vniuersitate causarum 5 inter supposita nostra deuoluta ac coram nobis ventilata inter Prouidum Ioannem Medyk, ciuem Cracouiensem, ex vna et Discretum Stanislaum Kleczkowski partibus ab altera de et super damnis in vino, vt dicitur, ipsi Ioanni Medyk per ipsum Stanislaum factis et illatis, dicimus, decernimus ac pronunciamus, prefatum Ioannem Medyk in probacione sufficienti defecisse suamqua intencionem minime probauisse, et ob hoc ipsum Stanislaum ab instancia et impeticione dicti Ioannis Medyk duximus fore absoluendum

Cf. nrum 2413.
 2. V.
 Actorum nri 2417—2441, Codicis pag. 863—874.
 alias »Gagatek«, cf. nros 2413 et 2415.
 Sic!

absoluimus, perpetuum silencium eidem Ioanni in hac causa imponentes, dummodo prefatus Stanislaus iuramento corporali iunocenciam suam expurgauerit ita, quod ipse existens pincerna vini apud Ioannem Medyk, iuste sibi de vnoquoque vase respondit et satisfecit, nullumque damnum sibi Ioanni Medyk in tali propinacione fecit et intulit, ad quod eum prestandum cogimus et compellimus infra hinc et vnam quindenam. Et ex certis respectibus, animum nostrum ad id mouentibus, ipsum Ioannem Medyk ipsi Stanislao post prefatum iuramentum in litis expensis condemnamus, quarum taxacionem nobis inposterum reservamus, hac nostra sentencia diffinitiua mediante.

- 2418. Veneris xxix Maij. Honesti Georgy Iorginberk, famulj aurificis, et Ladislaj, studentis de Hungaria, in causa actum est, vt pro concordia facta ad instanciam eiusdem Georgij dnus mgr. Michael de Olszna cauit pro eodem Ladislao sub ea condicione, quod in omnibus wlt pacificare partem eiusdem Ladislaj pro omni loco et tempore et vbi opportebit. Presente familia dni rectoris.
  - 2419. Mercurij tercia Iunij. Discreti Ladislai Szlonczowski ad instanciam, studentis, Discreti dni Ioannes de Moravia et Valentinus de Hungaria, per Andream, sapienciam, cittati ad proposicionem occasione illacionis wlneris dicto Ladislao, recognouerunt et precipue Valentinus de Hungaria, dictum Ladislaum ex casu lesisse. Et dominus dedit ad probandum vel deferendum, feria sexta proxima ventura 2 terminum ipsis assignans, penam inter partes vallatam alias decem florenorum interserens.
  - 2420. Veneris quinta Iunij. Discretus Stanislaus Klecz-kowski<sup>3</sup> ad instanciam Ioannis Medyk per Ioannem, sapienciam, cittatus, deposuit iuramentum corporale in manibus dni rectoris, innocenciam suam in propinacione vini expurgando<sup>4</sup>. Presentibus familia dni rectoris.
  - 2421. Magnificus dnus rector inter Discretos Ioannem Ciruligicum <sup>5</sup>, Valentinum de Hungaria, Ioannem de Morauia ex vna et Discretum Ladislaum Szlonczewskj ab altera partibus penam vallatam inter predictas partes <sup>6</sup> racione securitatis centum florenorum interposuit. Presentibus consiliarys Vniuersitatis.
  - 2422. Solis vij Iunij. Constituti personaliter Venerabiles viri mgri Michael <sup>7</sup> Parysiensis, s. pagine professor, Bartholomeus de Bromyerz, Iacobus de Sskrzethusz, arcium mgri, et Prouidus ac Famatus dnus Hector, ciuis Cracouiensis, arbitri ac amicabiles compositores, electi et assumti vnanimiter per Discretos dnos, Ioannem Cirulicum <sup>5</sup>, ciuem Cracouiensem, Valentinum de Vngaria, Ioannem de Morauia, studentes, ex vna et Ladislaum Szlonczewski, studentem, altera partibus su-

Sternberg.
 5. VI.
 8 alias Gagatek.
 4 Cf. nrum 2413, 2415 et 2417.
 5 Sic!
 5 vinter predictas partes alia manu deletum.
 7 de Bystrzyków,

per controuersia, lite exorta inter ipsos occasione lesionis seu wlneracionis, prefato Ladislao illate, idem dni studentes volentes fugere labores, impensas imanes, in prefatos dnos arbitros ac amicabiles compositores pari voluntate consencientes, compromiserunt bona fide et sub pena ducentorum fflorenorum, in pace manere, nullo nutu atque aliquo verbo se impedientes. Pro qua quidem lesione predicti dni Ioannes Cirulgicus, Valentinus et Ioannes de Morauia infra hinc et tres dies ad acta nostra debent reponere occasione lesionis duos florenos cum medio. Presentibus familia dni rectoris et me Stanislao Iaszyensky, notario publico, actus presentis scriba.

- 2423. Martis nona Iunij. Discreti dni Ioannes Cirulgicus, Valentinus de Vngaria, Ioannes de Morauia, studentes, reposuerunt prescripto Ladislao Szlonczewskj, iuxta contractum seu composicionem arbitrorum, Venerabilium dnorum Michaelis Parisiensis etc., duos florenos cum medio. Presentibus familia dni rectoris.
- 2424. Anno Dni 1517 die Martis nona Iunij, lecta per dominum, instante dno Ioanne Medyk, ciue Cracouiensi, presentibus familia dni rectoris, in quam sentenciam Discretus Stanislaus Kleczkowski 1 consensit. In causa inter Discretum Stanislaum Kleczkowski, studentem Vniuersitatis nostre, et Famatum Ioannem Medyk, ciuem Cracouiensem, coram nobis et antecessorem nostrum 2 orta et mota ac sentencia diffinitiua finita et terminata, occasione expensarum saluo moderamine, dictum Ioannem Medijk prefato Stanislao Cleczkowski, pro quo sentencia nostra lata est, in medio floreno in expensis condemnamus et ad solucionem cogimus intra vnam octauam, super residuo autem hoc est occasione octo florenorum, si et in quantum iusta eidem Stanislao competit actio, eandem inposterum reseruamus. Quam quidem in expensis condemnacionem, hoc est in quindecim grossis, in presencia ibidem dni rectoris mox ipse Ioannes Medyk persoluit. Égo Ladislaus 3 de 4 Slonczewski recepi duos florenos, deputatos per arbitros et datos michi per hos, qui me leserunt leserunt 4 etc.
- 2425. Saturni xiij Iunij. In causa Discretorum Ioannis Lypka de Lomza et Andree de Byelsko dnus rector per sentenciam diffinitiuam inter partes silencium, sub pena decem florenorum et censurarum eclesiasticarum, occasione quatuordecim grossorum imposuit, quos Ioannes Lypka, tanquam procurator pueri adolescentuli, Cristoferi Loyek, scolaris, a predicto Andrea extorquere curauit. Presentibus familia dni rectoris.
- 2426. Die Martis vltima mensis Iunij<sup>5</sup> anno Dni 1517. Constitutus personaliter ad acta presencia Stanislaus Cleczkowskij<sup>1</sup>, requisiuit sibi solucionem fieri de viginti duabus septimanis pro eius ser-

¹ alias Gagatek. ² rectorem Amicinum, cf. nros 2418 et sqq. ³ Inde a »Ego Ladislaus . . . . . « usque ad finem nri 2424 adscripsit propria manu studens Slonezewski. ⁴ Sic! ⁵ 30, VI.

uicio propinacionis vini duorum florenorum summam a dno Ioanne Medic, cuius erat seruitor in iuuamine propinacionis vini tum in presencia eius tum in absencia, medie cuffe, et postea recognouit, se propinasse quinque medias cuffas, pro quibus requirit precium duorum florenorum. Et dnus iudex decreuit sibi probacionem propinacionis quinque mediarum cuffarum pro secunda iuris, hoc est Sabbatho proximo 1, sicut se ipse obtulit ad probandum. Presentibus Ioanne, sapiencia, Simone de Cluczbork.

- 2427. Die Saturni quarta Iulij. Honeste Katherine Furmanka de Cracouia ad proposicionem, occasione infamie alias contentorum lacius in libello specificatorum, Discretus Stanislaus Cleczkowskij <sup>2</sup> ex remissione Reuerendi patris dni Thome Roznowskj <sup>3</sup> comparendo personaliter, animo littem legittime contestandi negauit narrata, prout narrantur. Et datur ad probandum. Et in continenti Honesta Katherina Furmanka petiuit caucionem fideiussoriam a dicto Stanislao de parendo iuri et iudicato soluendo, et dominus attenta peticione prefate Katherine, fideiussores dicto Stanislao ad primam iuris posessionatos statuere mandauit. Et nichilominus dominus penam carcerum interposuit, ne peramplius dictam Katherinam infamaret uel inquietaret verbis inhonestis. Presentibus.
  - 2428. Prouidi Ioannis <sup>4</sup> Medic, ciuis <sup>4</sup> de Cracouia, comparendo personaliter iuxta exigenciam termini ad probandum intencionem alias confessata, per Stanislaum Cleczkowskij <sup>2</sup> iudicialiter facta, acusauit contumaciam in termino limitato et in ipsius contumaciam petiuit, dictum Stanislaum in petitis et iuxta confessata ob defectum probacionis allegacionis sue condempnari. Et dominus pro omnibus dilacionibus et termino peremtorio ad probandum huiusmodi confessata terminum ad primam iuris ex superabundanti prefixit et probare mandauit.
  - 2429. Die Martis septima mensis Iulij. Dnus iudex absoluit partem comparentem, widelicet Stanislaum Cleczkowsky<sup>2</sup>, parte non comparente, widelicet Katherina Furmanka, a peticione constitucionis fideiussorum.
  - 2430. Die Mercurij octaua Iulij. Testes inducti, recepti et examinati in causa Discreti Stanislai Cleczkowskij<sup>2</sup>, studentis, contra Prouidum Ioannem Medic:

Primus testis, Famatus Martinus, apotecarius, non excommunicatus, anno presenti communicauit, scit necessaria salutis, neutri parcium fauet, tantum iusticiam habenti, iurauit dicere veritatem. Interrogatus ad proposicionem inducentis, respondit, quod nescit, si viginti vnam septimanam Stanislaus Cleczkowskij propinauit vinum circa Ioannem Medic, tantum scit, quod propinauit vinum tam in presencia quam in absencia ipsius, et dixit, quod audiuit a Ioanne Medic, quod quandoque

<sup>1 4.</sup> VII. 2 alias Gagatek. 8 officialis Cracoviensis. 4 Sic!

dabat sibi quatuor denarios ad porcionem earnium, sed nescit, si tantum per spacium quatuor septimanarum sibi dabat aut ultra. Dixit preterea, quod nescit, si sibi promitebat soluere, sicut alys pincernis vini. Dixit insuper prefatus testis, se nihil scire, an ipse inducens satisfecit et soluit pro quinque cuffis vini, que erant sibi promisse ad propinandum.

Secundus testis, cittatus et iuratus, Stanislaus, famulus dni Luce Noscowskij, non excommunicatus, anno presenti communicatus 1, neutri parcium fauens, tantum iusticiam habenti, iurauit dicere veritatem. Interrogatus ad proposicionem inducentis respondit, quod prefatus inducens propinauit vinum circa Ioannem Medic, sed nescit, quot septimanis, dixitque, quod solus inducens dicebat sibi, quod ei dabat expensas, sed nescit, si semper uel non; dixitque, quod coram ipso dicebat conducens, quod sibi predictus Ioannes Medic debuit debuit 1 dare per octo grossos ad quamlibet septimanam, sed nescit, si sibi soluit a propinacione vini an non, nescitque, si eundem ad propinacionem vini connenit. Dixit insuper, se ignorare, an ipse inducens satisfecit et soluit sibi pro quinque cuffis vini, que erant sibi commisse ad propinandum. Dixit eciam, quod partes inter se litigant pro eo, quia Medic dixit, quod sibi non seruiuit Stanislaus Cleczkowskij, et ipse dixit, quod seruiuit. Dixit tandem, quod nihil sibi est datum aut promissum pro huiusmodi testimonio.

- 2431. Die Mercurij octaua Iulij. Prouidus dnus Ioannes Medyk ad acta personaliter constitutus, fecit, constituit et ordinauit in ipsius verum procuratorem Discretum Albertum Wijlk de Mijechow, mgrum causarum consistorij Cracouiensis, omnibus melioribus, modo via, iure, quibus melius potuit, in omnibus suis causis, cum potestate substituendi alium uel alios procuratorem uel procuratores in huiusmodi causa, et ut idem realiter asseruit, quod de rato et grato promisit.
- 2432. Die Veneris x Iulij. Honeste Katherine Furmanka in causa Albertus de Myechow, inherendo priori decreto de statuicione fideiussorie manualis de parendo iuri et iudicato soluendo, petiuit fideiussoriam ex dicto Stanislao. Tum ad instanciam prefate Katherine et Ioannis Medyk dicto Stanislao terminum ad vigesimam primam diem crastinam ad statuendum fideiussores de parendo iuri et iudicato prefixit. Presentibus familia dni rectoris et me Stanislao Iaszyenskj, notario actus presentis.
- 2433. Die Saturni xj Iulij. Discreti Stanislai Cleczkowski Simon, procurator, personaliter comparens, dieti dni Cleczkowski allegauit, suum principalem non posse habere fideiussores, qui fideiusserent pro ipso, attamen obtulit, se talem, qualem potest, facere fideiussoriam caucionem. Et dominus attendens, quod dietus Stanislaus Cleczkowski non potuit neque potest habere fideiussores, decreuit, quod idem Stanislaus Cleczkowski

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> In Codice »parando«. <sup>8</sup> Kleczkowski alias Gagatek. <sup>4</sup> sc. horam.

- slaus Cleczkowski iuratoriam caucionem prima iuris alias feria tercia 1 faciet et prestabit, quod non discedet de diocesi Cracouiensi sine scitu dni rectoris. Presentibus familia dni rectoris et me Stanislao Iaszyenskj.
- 2434. Die Martis xiiij Iulij. Discretus Stanislaus Cleczkowskj de parando<sup>2</sup> iuri et iudicato soluendo caucionem iuratoriam fecit et prestitit de non recedendo de diocesi Cracouiensi sine scitu dni rectoris. Presentibus familia dni rectoris et me Stanislao Iaszyenskj<sup>3</sup>.
- 2435. Die Iouis xvj Iulij. In causa Venerabilis viri mgri Bartholomei de Wratislavia et Discreti Ioannis Hadi duus rector ex suo officio penam vallatam sexaginta florenorum, partem parti tenenti deputauit, partem vero rectori officium gerenti, omnia inter partes mitigando et planando, sopiendo, mortificando et ad veram et perfectam amiciciam reducendo. Presentibus familia dni rectoris et me Stanislao Iaszyenskj.
- 2436. Die Saturni xviij Iuly. Illustris dna Kezula Harborniensis etc., ducis <sup>2</sup> consors, ad instanciam Discreti Simonis de Kroszno ob non paricionem termini pronunctiatur contumax. Presentibus familia dni rectoris et me Stanislao Iaszyenski, notario.
- 2437. Die Lune xx Iulij. In causa cuiusdam studentis Almani de bursa noua dominus decreuit per sentenciam diffinitiuam, quatinus Ioannes Hadus 4 prefato studenti, sub eodem Methamorphosim 6 audienti, partem, a qua repulsus est, et eciam libri 2 persoluat. Presentibus familia dni rectoris et me Stanislao.
- 2438. Die Iouis penultima Iulij<sup>6</sup>. Discretus Alexius de Bithom, studens, Honorabili Ioanni, baccalario, locato ad b. Virginem Mariam, infra hinc et vnam quindenam ex decreto dni rectoris soluere tenebitur duodecim grossos, sub censuris eclesiasticis. Presentibus familia dni rectoris et me Stanislao Iaszyenski, actus presentis scriba.
- 2439. Die Saturni xix Septembris. In causa Discreti dni Ioannis Rijdzynski ex vna et Honeste Regine Byernathowa ex altera partibus dnus rector inter partes silencium perpetuum indixit, penam vallatam viginti marcarum interponendo super quodam negocio iniuriarum, ante suam paternitatem propositarum. Presentibus familia dni rectoris.
- 2440. Die Mercury xiiij Octobris. In causa Discreti Georgij Bok, studentis, ex vna et dnorum Francisci Frankwordiensis, Georgij Stenensis etc. ex altera partibus dnus rector, occasione quattuor florenorum in auro amissorum, pro negocio sopiendo et mortificando inter partes prefatas penam vallatam triginta florenorum indixit ita, vt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 14. VII. <sup>2</sup> Sie! <sup>8</sup> de Radymno, cf. nrum 2444. <sup>4</sup> poëtae. <sup>5</sup> Ovidii. <sup>6</sup> 30. VII.

nullus alteri aliquid audeat rememorare vel obycere in negocio eodem, nec culpare aut quoque modo impugnare. Presentibus familia dni rectoris.

2441. Anno et die, quibus supra, constituti personaliter ad acta presencia Venerabiles viri mgri Stanislaus Bargyel de Kazimiria, decretorum dr., et Bartholomeus Bromyrski, minoris Collegij collegiatus, vnanimi consensu atque matura deliberacione super hoc accedente concordiam infrascriptam seu composicionem arbitralem in acta presencia induci et inscribi pecierunt, cuius tenor sequitur et est talis: Christi nomine inuocato nos Stanislaus Byel de Noua ciuitate, decanus s. Ffloriani in Cleparz, Michael de Wratislauia, canonicus s. Ffloriani, Nicolaus de Coprzywnycza, consul Cracouiensis, Ioannes de Nyeskowa, custos Szandeczensis, decretorum dres, mgr. Ioannes de Leopoli, collegiatus maioris Collegij, arbitri, arbitratores et amicabiles compositores, per Vener. viros, dnos Stanislaum Bargyel, iuris pontificy drem, ex vna et mgrum Bartholomeum Bromyrski partibus ex altera in causa et causis, quam et quas dicte partes occasione cuiusdam altaris seu capellanie tituli bb. Petri et Pauli apostolorum in ecclesia parochiali s. Anne in Cracouia, per Egregium virum, olim dnum Adam de Lowicz<sup>1</sup> erecti et fundati, in s. palacio apostolico coram certo auditore hinc inde mouent et intentant ac mouere, intentare et prosequi volunt et intendunt, ac de consensu communi dictarum parcium assumpti, volentes litem, controuersiam huiusmodj inter eosdem Stanislaum Bargyel et Bartholomeum Bromyrski, parcendo sumptibus et expensis parcium predictarum, pacificare, concordare ac nostra amicabili composicione, accedente ad hoc speciali consensu Reuerendissimi in Christo patris dni Ioannis<sup>2</sup>, Dei gratia episcopi Cracouiensis, loci ordinarij, aut ipsius in spiritualibus viccarij generalis Cracouiensis, et in quantum opus fuerit, sub approbacione Sedis apostolice, et in hunc, qui sequitur, modum dicimus, decernimus et amicabiliter arbitramur, predictum dnum Stanislaum Bargyel posessorem circa titulum predicti altaris remanere illudque, quoad uixerit et quam diu eidem placuerit, retinere, retinebit et manebit in eodem. Et ne memoratus Bartholomeus Bromyrski racione expensarum, occasione dicti altaris per eum factarum, damnum aliquod paciatur, redimendoque vexam, molestacionem et perturbacionem, prefatus dnus Stanislaus Bargyel sibi tenebitur et debebit dare et soluere quatuordecim florenos in moneta, quemlibet per triginta grossos computando numeri et monete polonicalis, ad rathas infrascriptas, videlicet pro festo s. Lucie proxime venturo 3 duos florenos cum medio, reliquos duos cum medio pro dominica Reminiscere 4, et singulis Quattuor temporibus anni duos cum medio fflorenos vsque ad extenuacionem summe prefate. Que omnia et singula volumus, arbitramur et amicabiliter laudamus et pronunctiamus, per dictas partes firmiter teneri et obseruari, sub pena quinquaginta florenorum in auro, camere apostolice pro medietate et pro altera medietate parti arbitramentum nostrum huiusmodi tenenti, et 5 per

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> alias de Bochen. <sup>2</sup> Konarski. <sup>3</sup> 13. XII. <sup>4</sup> 28. II 1518. <sup>6</sup> Sic!

partem contrauenientem soluendorum et sub excommunicacionis pena censurisque alys eclesiasticis. Quam quidem concordiam et amicabilem composicionem partes hic ibidem presentes in manibus notarij publici approbarunt et emologarunt etc.



(Acta acticata coram rectore Stanislao Biel alias Albino de Nova civitate commutatione hiemali a. Dni 1517/18)!.

- 2443. (Die Martis 3 Novembris). Constitutus personaliter iij Novembris ad acta presencia Antonius de Alba, Transsilvanus, arcium baccalarius, recognovit, se debere et teneri ac obligatum esse in vna sexagena Mathie, mensatori de Cracovia, occasione cuiusdam fideiussionis pro quodam poeta, Iohanne Hadius, quam submisit se soluturum infra hinc et festum Elizabet inclusiue. Presentibus etc.
- 2444. Die Martis iij Nouembris. Constitutus personaliter Iacobus Zdrowskj, dnus rector decreuit, quatinus infra hinc et quindenam viginti grossos realiter et cum effectu Venerabili viro mgro Iacobo <sup>3</sup> Cleparz persoluat. Presentibus familia dni rectoris et me Stanislao Iaszyenskj de Radymno etc.
- 2445. Die Iouis xij Nouembris. Blasius 4 Varszauiensis constitutus personaliter in termino cum Iohanne Potrukosky, reo, contra quem proposuit verbo in presentia domini, quod ipsi Potrukosky idem Blasius mutuo dederat »Ortulum orationum« et »Speculum«. E conuerso reconueniendo eundem Blasium predictus Ioannes respondit, aput eundem arcum cum sagittis, »Fformulare instrumentorum« et ioppulam et cingula tineta et ij grossos pecuniarum 5. Auditis dominus partibus hinc inde sibj non negantibus, ob spem concordie terminum hodiernum distulit ad octauam et in defectu concordie ad idem faciendum.
- 2446. Die mensis<sup>5</sup>, quo supra. Venerabilis mgr. Martinus<sup>6</sup>, senior burse pauperum, proposuit verbo contra Blasium<sup>4</sup> de Varszauia racione introitus violenti armata manu in domum et stubam comunem burse pauperum, euocando quendam Ioannem Potrukosky, studentem prefate burse, in forale, quam violenciam petiuit per dominum punirj, in presentia dicti Blasy, negantis narrata, prout narrantur. Et datur ad probandum infra hinc et feriam terciam proximam<sup>7</sup>.
- 2447. Die Saturni xxviij<sup>8</sup> Nouembris. Constitutus personaliter Discretus Georgius<sup>9</sup>, arcium baccalarius<sup>10</sup> in scolis b. Virgi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nri 2443—2465, Codicis pag. 874—881. <sup>2</sup> 19. XI. <sup>3</sup> Fridel de. <sup>4</sup> \*Greger \* paterno nomine dictus. <sup>5</sup> Sic! <sup>6</sup> Szamotulianus. <sup>7</sup> 17. XI. <sup>8</sup> In Codice \*\*xxv\*. <sup>9</sup> Libanus de Lignica. <sup>10</sup> \*baccalarius \*, sic!

nis, submisit se in presencia dni rectoris facere omnimodam diligenciam in inquisicione aliquorum studentum, quibus habitacionem convenerat aput Prouidum Stanislaum, sartorem, infra hinc et festum Natalis Dni proxime venturum. Presentibus.

- 2448. Die Mercurij ix 1 Decembris. Mathias Lubyathowski, Iacobus Pomarzowski, studentes, occasione reposicionis pene, per dnum rectorem eis inuente, terminum infra hine et quindenam prorogari pecierunt. Et dnus rector instantibus eisdem studentibus, ad quindecimum diem distulit. Presentibus familia dni rectoris et me Stanislao Iaschyenskj.
- 2449. Die Veneris xj Decembris. Demetrius<sup>2</sup>, arcium baccalarius, Anthonius<sup>3</sup>, Benedictus<sup>4</sup>, studentes de Vugaria, in causa lesionis Thome Czechowski caucionem fideiussoriam de parendo<sup>5</sup> iuri et iudicato soluendo in presencia dni rectoris fecerunt pro quodam Daniele, seruitore ipsorum, alias se principales pro eodem ad soluendum ea et resarciendum, que in Statutis continentur, submiserunt.
- 2450. Die Saturni xii (Decembris). In causa dni Floriani ex vna et Demetrij<sup>2</sup> Antonijque<sup>3</sup>, arcium baccalariorum, terminus infra hinc et vnam octauam ob spem concordie pendet.
- 2451. De ci ma no na De ce mbris. Venerabilis mgr. Stanislaus Bergel<sup>6</sup>, iuris pontificy dr., faciendo satis concordie, inter ipsum et Vener. mgrum Bartholomeum Bromyrskij inite et facte, reposuit et in manus eius tradidit sex florenos cum medio, preueniendo omnes ratas iuxta concordiam inscriptam<sup>7</sup>. De quibus quidem sex florenis cum medio quitat et liberum dimisit, et nichilominus ad petita amicorum duos florenos remisit a summa quatuordecim florenorum, residuum vero soluturus, videlicet quinque florenos cum medio, pro medio Quadragesime proxime venture<sup>8</sup>, sub censuris eclesiasticis, promittens iam de cetero et peramplius per se aut per aliam personam summisam inperpetuum eundem non impedire, sub eisdem censuris.
- 2452. Die Lune xxj<sup>9</sup> Decembris. Ioannes Belibem <sup>10</sup> de Myesterberg <sup>10</sup> per Andream, sapienciam, cittatus ad instanciam Venerabilis viri mgri Ambrosij de Baruth occasione trium florenum, sibi in mutuum datorum partim per dnum mgrum, partim per dnum predicatorem Allemanorum ad b. Virginem <sup>11</sup>, recognouit, se teneri obligatumque esse in prefatis tribus florenis, qui terminum solucionis sibi remitti orauit. Dnus rector ex consensu mgri prefati infra hinc et festum Purificacionis <sup>12</sup> prorogauit, vbi in continenti monitus per Andream, sapienciam.
- 2453. Die Martis xxij 13 Decembris. Constitutus personaliter Honorabilis dnus Caspar de Gosthyn, arcium liberalium baccala-

In Codice >vij«. <sup>9</sup> Siklosiensis. <sup>9</sup> Szcesény. <sup>4</sup> Bak Budensis. <sup>5</sup> In Codice >parando«! <sup>6</sup> de Kazimiria <sup>7</sup> Cf. nrum 2441. <sup>8</sup> 14. HI 1518. <sup>9</sup> In Codice >xix«. <sup>10</sup> Sic! <sup>11</sup> mgrum Leżajscensem? <sup>12</sup> 2. H 1518. <sup>13</sup> In Codice >xxiij«.

rius, recognouit per expressum, teneri et debitum esse Discreto Paulo de Poznania, studentj, viginti grossos, vbi in continenti monitus pro eisdem, vt infra hinc et quindenam prenominato Paulo satisfaciat. Presentibus familia dni rectoris.

- 2454. Ioannes Pothrkowski per Ioannem, sapienciam, citatus ad instanciam Stanislai Kopithowski, studentis, occasione medie sexagene et quatuor grossorum, sibi in mutuum datorum, recognouit circa acta presencia, se teneri obligatumque esse in eisdem, vbi dnus rector infra hinc et tres septimanas terminum ad soluendum satisque faciendum prefato Stanislao Kopithowskj distulit, sub censuris eclesiasticis. Presentibus familia dni rectoris et me Stanislao Iaschyenskj.
- 2455. Die Mercurij decima Februarij. Franciscus de Posnania, studens, ad acta presencia personaliter constitutus, recognouit, se emere equum aput Prouidum Ioannem, introligatorem, pro tribus fertonibus, et teneri vitra hoc sedecim grossos occasione habitacionis, aput eundem Ioannem conuente, quam summam pro festo Pentechostes se soluturum submisit. Presentibus, ut in actis actorum, et me Stanislao Iaschyenskj de Radymno, notario publico.
- 2456. Die Saturni xiij Februarij. Instante mgro Thoma<sup>2</sup> de Poznania, s. theologie baccalario, protunc ad s. Annam commendario, occasione columbacionis de personis bursam philosophorum inhabitantibus, quam allegabat a tempore prescripto solui solitam per vnum mediantem, ex aduerso dicta communitate prefate burse impugnante, contribucionem non esse legittimam sed onerosam, petente<sup>8</sup>, se conformari ad instar aliarum bursarum, pronunc tamen ex personis eorum libere cesserunt dimidiam<sup>4</sup> contribucionem, petentes, occasione domus reseruari actionem cum dno plebano s. Anne<sup>5</sup>, tanquam principali, alias fauorabilem recompensacionem alias contribucionem aliarum bursarum ex causa et racione inhabitacionis in dicta domo ad formam pauperum <sup>6</sup>. Et dominus accepta informacione principalis, faciet facienda per modum composicionis amicabilis.
- 2457. Die Lune xv Februarij. Venerabilis vir mgr. Mathias 7 de Ilkusch, s. canonum dr., ad instanciam Vener. dni mgri Iacobi de Siradia occasione reposicionis librorum, ex libraria burse Ierusalem mutuo receptorum, monitus est. Dnus rector infra hinc et vnam octauam ad reponendum prefatos libros terminum distulit.
- 2458. Die Veneris xxvj Februarij. Constitutus personaliter Venerabilis mgr. Georgius Ticenus soluit xj grossos Laborioso Stanislao, sartori, racione caucionis fideiussorie pro quodam studente

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 23. V. <sup>2</sup> Bederman. <sup>2</sup> In Codice \*petentem <. <sup>4</sup> \*dimidiam <? <sup>5</sup> Michaele Turobinio a Lublin, dicto etiam Lublinensi, dre juris pontificii. <sup>6</sup> Sic! <sup>7</sup> \*Krawiec < alias \*Sartor < paterno nomine dictus. <sup>8</sup> alias \*Ticcius < de Tyczen.

nomine Georgij Bok, cui mansionem aput eundem sartorem conuenerat. Presentibus, vt in actis actorum, et me Stanislao Iaschyenskj etc.

- 2459. Die Veneris v<sup>1</sup> Marcij. Inter mgrum<sup>2</sup> ab. Virgine et Martinum sartorem Konyenszkij dnus rector ad quindenam distulit causam.
- 2460. Die Veneris duodecima Marcij. Constitutus personaliter Martinus de Magna Rudawa recognouit, se debere et teneri mgro Iacobo de Ilsza vnum florenum, per triginta grossos computatum, vbi mox reposuit quindecim grossos, pro residuo vero pecyt inducias seu dilacionem usque ad festum Assumpcionis Marie anni currentis 1518 immediate sequentem<sup>3</sup>, sub censuris eclesiasticis.
- 2461. In causa Wolfgandi de Argentina alias Strzosborgk 5, ciuis Cracouiensis, impresatoris librorum, et Iacobi de Nesyn, tanquam luce 6 defuncti, Iohannes de eadem Stroszborg, medicus 7, Iohannes, medicine dr. de Argentina, medio iuramento citatus et iuratus ad perhibendum testimonium tanquam vir legalis, annorum fere sexaginta, deposuit et testificatus est, quomodo die anteriori mortis seu occisionis violente prefati Iacobi audiuit publica voce ex ore eiusdem occisi, quod dicebat et asserebat, se obligari pro hys, que consumpsit in expensis et etiam sibi mutuatis viginti quinque florenos et decem grossos numeri polonicalis, computando triginta grossos pro vno floreno, iuxta communem cursum regni Polonie, et dixit, se audiuisse ab eo, quod grato animo illi volebat soluisse, nisi mors violenta interuenisset. — Alter testis citatus et iuratus, Sebaldus de Noremberga, annorum triginta, iuxta suam relacionem dixit, se circa rationem, per eum factam cum hospite, predicto Wolfgando, non fuisse, sed post eandem a defuncto plus quam viginti vicibus audiuisse dicentem, quod sibi teneretur ratione expensarum et perceptorum in mutuum eandem summam viginti quinque florenorum polonicalium et decem grossorum, et audiuisse, quod libenter et cum gratibus vellet soluere eundem hospitem suum Volfgandum. Presentibus ibidem Nicolao de Bycz, preposito Byecensi, et Henrico de Byecz, testibus ad hoc vocatis.
- 2462. Die Veneris xix Marcij. Constitutus personaliter Discretus Stanislaus de Rawa, arcium baccalarius, occasione rerum et peccuniarum, Ioanni de Brathoschowicze sublatarum, in presencia dni rectoris iurauit ad Ewangelium, de illis sibi nihil constare nec occasionem prebere, dnusque rector inter partes prefatas silencium, sub pena viginti florenorum, perpetuum indixit. Presentibus, vt in actis.
- 2463. Die Veneris xix 8 Marcij. Constitutus personaliter Bartholomeus, sartor, ad acta presencia recepit medio iuramento a Generoso

¹ In Codice »yi«. ² Libanum de Lignica. ° 15. VIII. ⁴ »Lern« vulgo nuncupati. ⁵ alias de Pfaffenhofen! ⁶ In Codice »lucem«! ¹ »Iohannes de eadem Stroszborg, medicus« deletum. ⁶ In Codice »xx«.

dno Stanislao Myskowski mediam sexagenam, quam pro calceis sibi tenebatur. Presentibus familia dni rectoris et me Stanislao Iaschyenskj, notario publico.

- 2464. Die Martis xxiij Marcij. Constitutus personaliter Discretus Berhardus <sup>4</sup> Barthwensis recognouit, se teneri et obligatum esse vndecim grossos Discreto Ioanni Scrimio <sup>4</sup>, Vngaro, quos se pro festo s. Georgij <sup>1</sup> soluturum obligauit. Presentibus, vt in actis.
- 2465. Die Martis xx² Aprilis. Mgr. Bartholomeus de Bromyerz, minoris Collegij collegiatus, recognouit, se recepisse duodecim florenos a Venerabile ac Egregio viro, mgro Stanislao Bargyel de Kazimiria, decretorum dre, in moneta occasione concordie et certarum expensarum, in huiusmodi altari³ factarum, et in toto prefatus mgr. Bartholomeus prefatum mgrum Stanislaum quittat ac omnibus iuribus cedit et ad acta huiusmodi munimenta sua in presencia dni rectoris et me Stanislao Iaschyenski de Radyno⁴.

Acta acticata coram Venerabili et Eggregio dno Mathia de Myechow, arcium et medicine dre, canonico eclesie catedralis Cracouiensis, in rectoratu eius quinto commutacione estiuali anno Dni 1518 c.

2467. Die Veneris xiiij mensis Maij. Katherina, penes bursam nouam manens, proposuit contra Ioannem Olszanowsky, quod ei teneretur censum xviij grossorum, et ipse Ioannes recognouit, sed ideo censum retinuit et non soluit, quia predicta Katherina non extradidit ei plumaticam ipsius. Et quod Katherina ex aduerso opposuit, quod non esset sua plumatica, sed socij eius, quod et ipse Ioannes Olszanowsky, per testem adductum conuictus, recognouit, rector decreuit, quod Ioannes Olszanowsky soluat predicte Katherine xviij grossos census debiti iuxta confessata, plumaticam autem socius ipsius, cuius est plumatica, redimat apud eam aut ipsemet Ioannes Olszanowsky eximat. Itaque prefatus Ioannes Olszanowsky aut eius fideiussor, Albertus Mekiczsky, soluat predictos xviij grossos hinc vsque ad festum s. Ioannis Baptiste<sup>7</sup>, sub pena vnius fertonis, plumaticam autem prefatus Ioannes Olszanowsky redimat hinc vsque ad festum s. Michaelis <sup>8</sup>, alias post festum s. Michaelis Katherina predicta vendat eam.

2468. Sophia de Posnania ex domo Vniuersitatis iuxta Collegium maius proposuit contra Stanislaum Cliczky, quod eam dehonestauit et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 24. IV. <sup>2</sup> In Codice >xxij c. <sup>3</sup> ss. Petri et Pauli in ecclesia s. Annae, cf. nrum 2441. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> In Codice >sextoc! <sup>6</sup> Actorum nri 2467—2474, Codicis pag. 881—884. <sup>7</sup> 24. VI. <sup>6</sup> 29. IX.

percussit, monstrauitque oculum lesum et percussum eadem mulier coram rectore et Ioanne, sapiencia Vniuersitatis etc. Rector decreuit iuxta Statutum, quod Stanislaus Cliczky expediat totam medicinam pro oculo leso, Vniuersitati autem reponat pro pena j florenum usque ad diem s. Petri ad vincula<sup>1</sup>, sub pena dupli, reseruauitque ei actionem coram officiali<sup>2</sup>, si voluerit super infamia, qua dixit idem Stanislaus infamatum se fore per Sophiam, et interposuit penam inter partes 4 florenorum, ut habeant pacem etc.

- 2469. (Die 4 et 11 Augusti). Paulus de Shewno, studens, accusauit pluribus diebus cum observacione terminorum mgrum Georgium<sup>3</sup> de Legnicza, rectorem scole s. Marie in Cracouia. Examinatis igitur testibus iuratis supra s. Ewangelia, Stanislao de Thurek, altarista, et Iacobo Scrobiszijrek, mansionario ad s. Barbaram, dnus rector 4ta die Augusti protulit sentenciam, vt dictus dnus mgr. Georgius<sup>4</sup> de Legnicza pro contentacione adderet et solueret Paulo de Shewna, studenti, 3 grossos, quod dictus mgr. neglexit et recusauit soluere. Et ideo monicionem contra eum dnus rector decreuit die Mercurij xj Augusti.
- 2470. Die Iouis xix mensis Augusti. Stanislaus, baccalarius de Cracouia, proposuit contra Stanislaum Podkanskij, quod ei non soluit laborem resumpcionis, et silenter recedendo ad alium informatorem discessit. Rector auditis hinc inde propositis, decreuit, quod soluat Podkansky debitum bacc. et quod male discessit, quia clam, propter quod totum pastum secundum Statutum decreuit soluere, ac si a principio vsque in finem audisset lectiones baccalary. Et mgr. Stanislaus de Lowicz 5 submisit se soluere bacc. pro studente Podkansky pro die s. Michaelis 6.
- 2471. Die vero Iouis xxvj<sup>7</sup> Augustj anno Dni 1518. Venerabilis vir, dnus Iacobus Grzijwna de Cracouia, arcium et medicine dr., coram Vener. viro, dno Mathia de Myechow, arcium et medicine dre, canonico Cracouiensi et protunc rectore Vniuersitatis Cracouiensis, ac decanis et consiliarijs eiusdem pro tribunalj sedentibus, personaliter constitutus, ad infrascripta, videlicet ad redimendum certum pignus, videlicet cingulum argenteum, repositum per ipsum dictum drem Iacobum Grzywna loco xx florenorum fiscj prefate Vniuersitatj, pro sua responsione in facultate medicine et sua incorporacione debitorum, citatus, cedendo iurj, litj et cause, sibj dno drj Iacobo per Vener. dnum drem Nicolaum de Comprowijncia, procuratorem generalem bonorum Vniuersitatis predicte Cracouiensis, nomine dicte Vniuersitatis motis, sponte et libere, non coactus nec quouis metu accedente compulsus, prefatum cingulum repositum, vt supra, eximere et eliberare vigintjque predictos florenos realiter et cum effectu hinc ad festum s. Michaelis anni Dni 1519 reponere, et in defectu exempcionis et xx florenorum

<sup>1 1.</sup> VIII. <sup>2</sup> episcopali Cracoviensi. <sup>8</sup> Libanum. <sup>4</sup> In Codice erronee >Stanislaus <! <sup>5</sup> expost dr. medicinae. <sup>6</sup> 29. IX. <sup>7</sup> In Codice >xxvij <.

predictorum reposicionis et solucionis, in distractionem et vendicionem predictj cingulj se submisit et consensit. Presentibus Vener. et Egregijs viris, dnis Bernardo<sup>1</sup>, Nicolao<sup>2</sup> de Cracouia. s. pagine dribus, Ioanne de Nyeskowa, Martino Belza de Cracouia, Stanislao<sup>3</sup>, preposito s. Leonardj, decretorum dribus, Alberto de Pyotrkow, Ioanne de Leopole, Iacobo de Ilscha et Martino<sup>4</sup> de Coprzijnijcza<sup>5</sup>, arcium mgris, et Ioanne, seruitore Vniuersitatis, ac Iacobo de Warka, studente eiusdem Vniuersitatis, et me Andrea de Iedlna, sapiencia seu seruitore predicte Vniuersitatis, notario publico, actus presentis scriba.

- 2472. (Die 27 Augusti). Tandem anno, quo supra, die vero Veneris xxvij Augustj, ego Andreas 6, qui supra, de mandato specialj prefatj Venerabilis dnj dris Mathie de Myechow, rectoris Vniuersitatis predicte, monuj prefatum dnum drem Iacobum Grzijwna, vt predicte sue submisionj pareat realiter et cum effectu pro tempore et termino, supra descriptis.
- 2473. Die Iouis ija mensis Septembris. Marcus, cirurgicus, convenit coram rectore Sebastianum, baccalarium de Hales, pro non solucione duorum florenorum, respondente autem Sebastiano, bacc., quod non teneretur ei soluere, quia non curauit eum complete, prout promisit. Quo audito rector remisit vtramque partem et cum fideiussore ad seniores cirurgicos, vt crastina die hora xix conuenirent, componerent et starent in sentencia peritorum et antiquorum cirurgicorum, scilicet si eum bene curauit, soluet Sebastianus cirurgico Marco duos florenos, sin minus, non tenebitur ad solucionem.
- 2474. Eadem die Iouis ija Septembris idem Marcus proposuit contra Valentinum, baccalarium de Zitavia, quod ei teneretur vnum florenum pro cura et medicinis, bacc. vero prefato de Zitavia confitenti et ita esse asserenti mandauit rector, vt solueret barbitonsori Marco vnum florenum pro festo Exaltacionis s. Crucis 7, sub pena dupli, ad quod se submisit.

## (Acta acticata coram rectore Mathia Miechowita commutatione hiemali a. Dni 1518/19) 8.

**-----**

2476. Die Veneris 31 Decembris a. Dni 1518, in rectoratu eiusdem sexto<sup>9</sup>. Stanislaus Srolla<sup>10</sup>, decretorum dr. et prepositus s. Leonardi extra muros Cazimirie, moleste proposuit contra Ioannem de Threbnijcz, baccalarium arcium, quod eum inhonorauit et per totam

Episcopio.
 Mikosz.
 Srolla.
 Kołaczek paterno nomine dicto.
 Jedlnensis.
 14.
 IX.
 Actorum nri 2476—2480, Codicis pag. 885---887.
 Ucodice septimo «!
 de Kazimiria ad Cracoviam seu de Cracovia.

Kazimiriam diffamauit, asserendo, eum de illegitimo thoro procreatum illegitimeque ad doctoratum promotum et deijectum, et quod diffidaret ei, comminando eum percutere, wlnerare et occidere. Ex aduerso Ioannes prefatus respondendo, negauit omnia, asserendo, nil horum vnquam dixisse nec fecisse. Probacione autem et testibus tunc non habitis, dnus rector eos concordauit et de plano ad vota amborum sentenciam protulit talem, quod Ioannes, bacc. de Threbnycz, faceret deprecatoriam, vt si aliquid vel aliqua contra dnum drem Stanislaum dixisset vel intentasset, quod ei parceret et secum amicabiliter componeret et viueret, deinde dno dri Stanislao et preposito s. Leonardi similem reconciliacionem demandauit. Qui obediendo decreto dni rectoris, deprecacionem et reconciliacionem adinuicem fecerunt et dextras iunxerunt. Post hoc dnus rector penam inter eos vallauit et interposuit triginta marcarum, vt si aliquis eorum lapsu lingue vel quouis alio modo obloqueretur aut diffamaret alium vel, quod absit, comminaretur vindictam et percussionem, per se vel per subordinacionem aliorum, directe vel indirecte, et hoc probaretur contra eum, ille irremissibiliter solueret 30 marcas. Acta sunt hec in domo dni rectoris anno Dni 1518 vltima Decembris. Presentibus Ioanne, sapiencia et servitore Vniuersitatis, et Stanislao de Pielgrzimowicze, servo dni rectoris, et me Ioanne de Mijechow, notario rectoris, qui hunc actum inscripsi.

- 2477. Iouis vij Aprilis. Ioannes de Pijlzna, scolaris Vniuersitatis Study Cracouiensis, ad acta presencia personaliter constitutus, ex certa inter se habita concordia duodecim grossos pecuniarum pro festo s. Stanislai in Maio proxime venturo 1 Discreto Ioanni, baccalario de scola s. Marie, eclesiasticis sub censuris, se soluturum obligauit racione precy. Presentibus Ioanne, sapiencia, et dno Martino de Sdbyk 2 et me Alexio.
- 2478. Martis xij Aprilis. Venerabilis mgri Iacobi<sup>3</sup>, senioris burse philosophorum, ad conuencionalem occasione verbalis iniurie, difamacionis et cominacionis, et Ioannis de Cracouia, studentis, ad reconvencionalem, occasione mulieris et eiusdem pernoctacionis, hinc inde datur ad probandum ad dominicam Palmarum<sup>4</sup>, et interim habitabunt inter se quiete, sub pena decem marcarum.
- 2479. Ioannes, pileatoris, in termino hodierno hora xv non comparens, Leonardo de Poznania instante, ob non presticionem iuramentj pronunctiatur contumax.
- 2480. Testes infrascripti pro parte Discreti Ioannis de Cracouia et contra mgrum Iacobum de Iszlza<sup>5</sup>, seniorem burse philosophorum. inducti, citati, iurati, deposuerunt:

Et primo Mathias Dlugosch de Cracouia, studens, per iuramentum examinatus ad intencionem inducentis, dixit, sibj hoc constare, quod in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 8. V. <sup>2</sup> de »Sdbyk«?, »Sdvyk«? <sup>2</sup> Ilžani Junioris. <sup>4</sup> 17. IV. <sup>5</sup> Cf. nrum 247×

Carnisprivio 1, sed testis non memoratur diem, quedam Hedvigis, mulier, erat in cena apud mgrum Iacobum, et postea in habitacione sua per noctem dormivit. Hoc scit testis ex certa sciencia, quia eam vidit sedere circa focum post burse clausionem, vidit eciam testis, quod exiuit crastina die mane ante prandium. Et tantum deposuit.

Ioannes de Scarebimiria per iuramentum examinatus, deposuit, quod tunc erat portitor ceruisiensis Proschouiensis apud mgrum, contra quem, et vidit ibidem in habitacione eiusdem mgrj mulierem sedere sero circa primam noctis, nescit tamen, si ibidem dormivit. Et tantum

deposuit.

Pro parte mgrj Iacobj de Iszlza, senioris burse philosophorum, et contra Ioannem de Cracouia, studentem, inductj et per iuramentum

examinati:

Laurencius de Isdebno, studens, per iuramentum examinatus, deposuit, quod dum ipse Ioannes de Cracouia, contra quem, semel sedit in stuba communi cum quodam Molsky, audiuit testis, quod dixit hoc verbum Ioannes contra mgrum in polonico: »Vygebal y <sup>8</sup> pijesz«, nescit tamen, si hoc verbum mgr. audiuit. Item idem Ioannes in presencia tocius communitatis dixit mgro, quod habuit mulierem alias meretricem in nocte. Et tantum deposuit.

Nicolaus de Solkovo diocesis Plocensis per iuramentum quesitus, deposuit, quod dum Ioannes, contra quem, iverat ad mgrum inducentem pro licencia sev venia, qua non obtenta, redyt ad stubam, et dixit mgro: »Vgyebal² y³ pyesz«, et post iudicium infamauit eum de quadam meretrice, et obiciebat ei, quod dormivisset cum mgro coram

illius domus studentibus.

## (Acta acticata in rectoratu septimo dris Mathiae Miechowitae commutatione aestivali a. Dni 1519) 4.

2482 <sup>5</sup>. Die Veneris xx Maij anno Dni 1519. Instante Ioanne Baijer, bibliopola Cracouiensi, contra Ambrosium de Noua ciuitate Morauie, quod ei teneretur sex florenos monete polonicalis, recognouit prefatus Ambrosius, sic esse, quod teneretur sex florenos. Et dnus rector decreuit, quod solueret pro festo Penthecostes proxime futuro <sup>6</sup>, reponendo predictos florenos in Olomunez apud dnum Ioannem Suchan, canonicum Olomucensem. Et consensit atque promisit predictus Ambrosius, sub pena excommunicacionis.

2483. Die Saturni xxvij 7 Augusti anno Dni 1519 commutacione estiuali. Alberti ad proposicionem, occasione percussionis et ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 9. III. <sup>2</sup> Sic! <sup>8</sup> = ji, eum. <sup>4</sup> Actorum nri 2482—2486, Codicis pag. 884 et 888. <sup>5</sup> Nrus 2482 bis in Codice, pag. 884 et 888, scriptus, sed prior deletus. <sup>6</sup> 12. VI. <sup>7</sup> In Codice \*\*xxviij\*.

beracionis, Venceslaus Isdbijensky et Stanislaus Sczurzinsky confessisunt, se crinisasse, dominusque ex huiusmodi crinisacionis confessione pena quemlibet in decem grossis condemnauit, quam penam ex decreto soluent feria 5ta proxime ventura 1, penamque de pace tenenda inter partes vnius sexagene vallauit.

- 2484. Die Lune xxix² Augusti. Discreti Nicolai de Slupcze ad proposicionem, occasione tunice, mutuate Discreto Sebastiano de Kozieglowy, qui quidem Sebastianus confessus est, se ambulasse in tunica predicta eamque, ut apparebat, destruxit, dominusque ex mutuo consensu parcium decreuit, tres fertones minus tribus grossis sibi Nicolao hinc ad festum s. Michaelis³ soluturos, sub censuris ecclesiasticis.
- 2485. Die Lune iij<sup>4</sup> mensis Octobris. Ioannis de Czersko ad proposicionem, occasione wheracionis, prout apparebat, Michael de Warschavia confessus est, se wherasse wheraque intulisse, dominusque ex confessatis eundem Michaelem pro medicinis barbitonsori duas marcas et vnam pro expensis eidem Ioanni de Czersko condemnauit. Idemque Iohannes dixit, se recepisse marcam ab eodem Michaele. Et in continenti idem Michael monitus per Honorabilem dnum Gregorium, viccarium ad Omnes ss., ut pareat huiusmodi decreto, nec non cittatus est ad declarandum pro feria secunda post Francisci<sup>5</sup>. Presentibus mgro Leonardo de Wisnka et Honorabili Gregorio, viccario ad Omnes ss., et me Stanislao Ioannis de Parczow.
- 2486. Honorabilis dni Gregorij <sup>6</sup> ad proposicionem, occasione quinque marcarum, ex contractu promissarum, soluere, Reuerendus mgr. Leonardus de Wisnka negauit narrata, prout narrantur, petens, petita fieri non debere. Et datur ad probandum vel defferendum. Presentibus Venerabili viro, dno dre Martino Belze <sup>7</sup>, et me Stanislao de Parczow.

— <del>⊶</del>-{}{}----

Acta acticata coram Venerabili dno mgro Iacobo de Erczyeschow, decretorum dre, canonico Cracouiensi, anno Dni (1519—) 1520 commutacione hyemali.

2488. Veneris xvij 10 Februarij 11. Reuerendus pater dnus rector mgrum Martinum de Schamothuli, collegiatum maioris Collegy dnorum artistarum, occasione nocturne vagacionis ac inquietacionis hominum, ipsum in vna sexagena irremissibiliter soluenda condempnauit eandemque infra spacium xv dierum reponere mandauit. Presentibus Venerabilibus dnis Nicolao Mykosch de Cracouia, Michaele de Wratislauia, s. theologie professoribus.

 <sup>1 1.</sup> IX.
 2 In Codice \*xxx.
 3 29. IX.
 4 In Codice \*iiij.
 5 10. X.
 6 vicarii ad Omnes ss.
 7 de Cracovia.
 8 Arciszewski.
 9 Actorum nrus 2488, Codicis pag. 889.
 10 In Codice \*xvj.
 11 a. Dni 1520.

## (Acta acticata coram rectore Arciszewski commutatione aestivali a. Dni 1520)<sup>1</sup>.

- 2490. Lune vij² Maij. Ioannis Freywijcz de Bochnya ad proposicionem Honorabilis dnus Ioannes Krzywonossowicz, rector scolarum in Bochnya, negauit narrata, prout narrantur, petens, petita fieri non debere. Et datur ad probandum. Presentibus Venerabili dno mgro Sigismundo de Sthazycza, Ioanne, bedello, et me Nicolao Mathie de Sandomiria, notario publico.
- 2491. Mercurij nona Maij. Inter Venerabilem dnum, mgrum Bartholomeum<sup>3</sup>, rectorem scole s. Stephani, ex vna et Discretum Martinum de Colo, studentem, ibidem degentem, partibus ab altera, occasione quarundam dissonanciarum, in ecclesia per eundem Martinum factarum, ac inobediencie ebrietatisque, occasione quarum erat alienatus, dominus auditis propositis et responsis decreuit, quod si peramplius idem Martinus Colo ebrius tantummodo semel ex nulla dissensione facta visus fuerit, de hocque duorum testimonio convictus fuerit, extunc penam alienacionis pro rectore scole prefate incurret, ac eidem in omnibus obedire tenebitur, sub eademque pena nullas in communitate dissensiones exercebit. Presentibus dnis Stanislao Malyczki de Malycze, Ioanne Gorzkowski, Ioanne, bedello, et alys quam plurimis ac me Nicolao Mathie de Sandomiria, notario publico.
- 2492. Die Iouis xxviij Iunij. Venerabilis dnus mgr. Leonardus de Wisnka<sup>4</sup>, collegiatus maioris Collegij, emit pallium olim dni <sup>5</sup> Schydlow apud executores testamenti eiusdem dris Schydlow pro quatuor florenis, iamque in manus dnorum Iacobi de Erczyeschow, canonici Cracouiensis <sup>6</sup>, et Nicolai de Coprzijwnijcza, decretorum drum, duos florenos reposuit, tercium vero pro festo s. Michaelis <sup>7</sup> et quartum pro festo Circumcisionis Dni <sup>8</sup> se soluturum obligauit. Presentibus familia domus ac me Nicolao Mathie de Sandomiria, notario publico.
- 2493. Die Martis xxv Septembris. Discretum Martinum de Vrządow, eittatum ad instanciam Ioannis de Rathyborz, si et in quantum remissum a viccario generali Cracouiensi, dominus absoluit eundem ab instancia termini hodierni, et in penis in Statutis Vniuersitatis euocantem ad iudicem alienum condemnauit. Presentibus Venerabilibus dnis Nicolao de Coprzywnycza, decretorum dre, et mgro Sigismundo de Stazijcza ac me Nicolao, qui supra.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nri 2490—2494, Codicis pag. 889—890. <sup>2</sup> In Codice »viij«. <sup>8</sup> Czystodębinensem de Munda quercu. <sup>4</sup> In Codice erronee »Cracouia«. <sup>5</sup> Mathiae de. <sup>6</sup> et Universitatis rectoris. <sup>7</sup> 29. 1X. <sup>8</sup> 1. I 1521.

2494. Die Veneris quinta Octobris. Discretus Gallus de Lagonijcze cittans Discretum Mathiam de Chywnijczanka, idem Mathias, in termino eidem prefixo non comparens et diucius expectatus, contumax pronunciatur. Presente familia domus.



## (Acta acticata coram rectore Arciszewski commutatione hiemali anno Dni 1520/21)<sup>1</sup>.

2496. Die Veneris xxiij Nouembris. Reuerendus pater, dnus rector Alme Vniuersitatis Studij Cracoujensis, exauditis certis controuersys et littibus, inter Honorabilem et Discretum dnos, Albertum de Radzijnij, plebanum in Promna, ex vna et Ioannem de Czersko, occasione certarum iniuriarum, iniectionis manuum violentarum<sup>2</sup>, in iudicium deductarum, hinc quomodolibet extortis, in consistorio dni officialis Cracouiensis per eundem ad Suam paternitatem inter easdem partes remissas pro administranda iusticia, ita invenit<sup>3</sup>, taliter arbitratus est<sup>4</sup> et decreuit, quatinus deinceps vnus alterum non inquietet nec evocet, neque aliquas cominaciones aut infamaciones struat, sub pena vallata decem marcarum, medium rectori alias Vniuersitati et alteram medietatem parti tenenti concordiam per partem contravenientem persoluenda, vbi pro dictis iniurys adinvicem sunt reconciliatj. Et nichilominus idem dnus rector ipsi Ioannj de Czersko, racione expensarum complanando omnia inter easdem partes, vnum fertonem dare mandauit in continenti, quem quidem fertonem prefatus Albertus eidem ad acta reposuit. Presentibus Ioanne de Gora, Ioanne de Rijbije, studentibus, testibus, ac me Nicolao Mathie de Sandomiria, notario publico.

Acta acticata coram Venerabili et Reuerendo dno Ioanne de Ossvyaczijm, s. theologie dre, canonico Cracouiensi, anno Dni 1521 commutacione estiualjo.

2498. Die Saturnj prima mensis Iunij. Reuerendus dnus Ioannes de Ossvyączijm, s. theologie professor, canonicus ac rector Vniversitatis Cracouiensis, per convocacionem certis cum dribus et mgris, totam Vniuersitatem representatibus, in Collegio dnorum canonistarum congregatus, super nonnulla controuersia inter Venerabiles viros, dnos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nrus 2496, Codicis pag. 890—891. <sup>2</sup> >iniectionis manuum violentarum« deletum. <sup>8</sup> >ita invenit« deletum. <sup>4</sup> >taliter arbitratus est« insuperscriptum. <sup>5</sup> Sacrano. <sup>6</sup> Actorum nri 2498—2507, Codicis pag. 891—895.

I acobum¹ de Erczeschow, canonicum Cracouiensem, ex vna et Gregorium de Schamothuli, iuris canonici dres, protunc ad ordinaciam de senioratu burse canonistarum vocatum, racione habitacionis in Collegio dinorum canonistarum, sibi per ipsum dnum drem Iacobum de Erczeschow pollicite, partibus ex altera, vnanimi consensu omnium ibidem congregatorum decreuit et conclusit, quod memoratus dnus dr. Gregorius de Schamothuli debet feria secunda proxima<sup>2</sup> bursam euacuare et habitacionem Vener. dni Ioannis Nyeszkowite, iuris canonicj dris, que sibi per ascensum cessit et quam olim Vener. dnus Ioannes de Skavijna, similiter iuris canonicj dr., per longos annos inhabitabat, suscipere etc. ad vsum suum tantum, et dnus dr. Ioannes Nijeszkovita 3 habitacionem dni dris Iacobi de Erczeschow memorati similiter acceptare. Casu vero, quo dnus dr. Iacobus de Erczeschow memoratus canonicatu suo et prebenda Cracouiensi, quam nunc possidet, priuaretur propter intentacionem littis, prout fertur et speratur, occasione eiusdem prebende, vbi eum et de domo canonicali cedere oporteret, tunc idem supranominatus dnus dr. Iacobus de Erczeschow ad habitacionem suam, de qua nunc condescendit, regressum habebit et per consequens omnes alij dni dres memorati suas habitaciones, quas antea possidebant et eis spectabant, acceptabunt et ad illas reuertentur, salvo iure, ascensu, opcione vnivscuiusque domini inhabitantis.

2499. Die Veneris xiiij Iunij 1521. Discretus Martinus de Caphna seu de Lijthvania recognouit et per expressum fassus est, se tenerj et debere Discreto Paulo de Wylkomeria florenos septem nvmerj polonicalis, quos se obligauit soluere hinc et quindenam, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Ioanne, bedello, Andrea et Nicolao de Lithvania.

2500. Saturni xv Iunij. Mgri Ioannis 5 Ambrosy 6 de Bolemowo ad proposicionem rectoris scolarum ad s. Annam 7 in et contra in et contra 7 Discretos Laurencium Nosalowicz et Ioannem, filium Wladice de Cazimiria, occasione libelli infamatorij, contra ipsum dnum mgrum Ambrosium applicati et extensi in pariete, et occasione proiectionis lapidis in fenestram habitacionis sue, dnus vicerector auditis hinc inde allegatis et responsis, vbi ipsi rei negauerunt narrata, prout narrantur, in defectu probacionis decreuit, die Lvne proxima 8 per ipsos reos iuramentum prestarj, quomodo vere ipsi libellum infamatorium non scripserunt neque de illo quidquam sciunt, neque per alium scribi aut extendi subordinauerunt, et quod in fenestram habitacionis dni mgri Ambrosy lapidem non proiecerunt. Et in continenti dni Laurencius Nosalovicz et Ioannes Wladice detulerunt iuramento dni mgri per modum reconuencionis, quomodo ipse solus hunc libellum non subordinauit et non procurauit, ipsos calumniose inculpando, qui se obtulit prestare proxima die Lvne. Presentibus seruitoribus Vniuersitatis. Et ibidem do-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arciszewski. <sup>2</sup> 3. VI. <sup>8</sup> »dr. bullatus«, cf. nrum 2574. <sup>4</sup> = de Kowno! <sup>5</sup> »Ioannis« deletum. <sup>6</sup> »Ambrosy« insuperscriptum. <sup>7</sup> Sie! <sup>8</sup> 17. VI.

minus penam centum florenorum de habenda pace inter ipsas partes vsque ad decisionem littis vallauit.

- 2501. Lvne xvij Iunij. Ioannes de Cracouia, bedellus, retulit, se citasse Discretos Laurencium Nosalovicz et Ioannem Vladice de Cazimiria ad instanciam mgri Ambrosy de Bolemowo<sup>1</sup>, ad prestandum iuramentum, eis iudicialiter delatum ad hodiernam diem. Laurencius Nosalovicz et Ioannes Wladice de Cazimiria vltra horam audiencie diucius expectati, ob non presticionem iuramenti delatorij ad instanciam mgri Ambrosy pronunciantur contumaces.
- 2502. Martis xviij Iunij. Venerabilis dnus Ambrosius de Bolomovo<sup>2</sup>, arcium mgr., satisfaciendo termino hesterno, ad hodie propter contumaciam reorum non comparencium prefixo<sup>3</sup>, per dnum vicerectorem continuato, prestitit iuramentum, in forma sibi per partem aduersam delatum, quod libellum infamatorium contra se in preiudicium partis aduerse non subministrauit neque confecit neque applicauit per se vel per alium, quodque de ipso taliter, ut scribitur, nichil sciuit. Presentibus ibidem Ioanne, seruitore Vniuersitatis, et ceteris familiaribus dni vicerectoris, et me Stanislao de Cracouia, publico notario.
- 2503. Die Mercurij tercia Iulij. Dnus rector dno Paulo de Plonka, arcium baccalario, mandauit et inhibuit, ut cum ciuibus de Ilkusch nullam actionem iudicialem coram dno conseruatore habeat, sed ad dnum Reuerendissimum se cum eis die proxima Veneris conferat, qui sibi ipsum diem prefixit, sub pena vnius sexagene. Presentibus, ut in actis.
- 2504. Die Saturni xiij (et die 18) Iulij. Venerabilis dni Gregorij<sup>7</sup>, iuris canonici dris, actoris, et Honorabilis dni Mathie de Dzeczarthow, occasione iniuriarum verbalium, lacius in productis cause descriptarum, in causa dnus vicerector vna cum dnis consiliarys, ad hoc per dnum rectorem delegatis, iuxta exigenciam termini hodierni ad videndum et audiendum sentenciam ferrj inter ipsas partes, tentauerunt concordiam inter ipsas partes. Vbi vero concordia subsequi non potuit, dnus Mathias, reus, petiuit, dicta testium publicarj et copias ipsarum terminumque dicendi contra et excipiendi. Et obtinuit ad secundam iuris alias ad feriam quintam proximam <sup>8</sup>, ibique recusauit Vener. dnum Nicolaum de Coprzyvnycza, canonicum Cracouiensem, esse sibi iudicem, verbo excipiendo. Et domini decreuerunt, in scriptis esse excipiendum et ad vlteriora procedendum. Presentibus, ut in actis.
- 2505. Die Saturnj xx Iulij. Discretus Laurencius de Kazimiria, arcium baccalarius, protunc apud dnum drem Petrum<sup>9</sup> de Obor-

¹ rectoris scholae ad s. Annam. ² >Bolomovo«, sic! ³ >prefixo« deletum. ⁴ jurium et privilegiorum Universitatis, abbate Mogilensi Joanne Weinrich de Cracovia. ⁵ episcopum Cracoviensem, J. Konarski. ⁶ 5. VII. ¹ Szamotuliani. ⁵ 18. VII. ² de armis >Wedel«, vulgo etiam >Wedelicium« dictum.

Tassus est, se tenerj et debere quindecim grossos peccuniarum certi debiti et grossum argenteum Honeste ....., in celario sub lapidea dni Ioannis Medik in platea Vislinensi moranti, quem grossum argenteum iuxta taxacionem bonorum hominum, quem ut dicebat, non habet, et grossos quindecim infra hinc et quindenam eidem se soluturum obligauit, sub censuris ecclesiasticis. Presente familia domini et Ioanne, Vniversitatis servo.

2506. Die Mercury xxviij Augustj. Discretus Paulus de Wylkomeria, actor, Discreto<sup>3</sup> Martino de Caphna<sup>4</sup>, studenti, tanquam reo, accepto ab eo vno floreno alias grossis triginta, ad summam septem florenorum, in actis obligatorum, infra hinc et festum s. Galli<sup>5</sup> in absolucionem consensit, et ideo venit absoluendus. Presentibus servis domini et Vniversitatis.

2507. Die Martis x Septembris. Discretus Albertus Laczskj de Lithvania, in bursa Ierusalem morans, constitutus ad acta presencia, recognouit et per expressum fassus est, se tenerj et debere Discreto Petro de Leopoli, arcium baccalario, duos florenos per mediam sexagenam peccuniarum debiti, quos soluturum se obligauit infra hinc et festum s. Ffrancisci proxime venturum 6, sub censuris ecclesiasticis. Et ibidem in continenti per Honorabilem dnum Paulum, altaristam ecclesie Cracouiensis, est monitus. Presentibus, ut in actis.

Acta acticata coram Venerabili et Reuerendo dno Stanislao Byel, s. theologie, canonico Cracouiensi, anno Dni 1521 (-1522) comutacione hiemalj.

2509. Die Martis xij Nouembris. Reuerendus pater, dnus rector, audita proposicione Honorabilis dni Andree de Szijthno, vyccarij perpetui Cracouiensis, et tandem responsione Venerabilis mgri Nicolai de .....<sup>10</sup>, collegiati Collegy maioris Cracouiensis <sup>11</sup>, super nonnullis iniurys verbalibus, facta inter eos amicabili composicione et concordia, interposuit penam vallatam x marcarum, quam incurret et soluere debet idem mgr. .....<sup>10</sup>, vbi et si aliquando similibus verbis iniurioris inuaserit, leserit et quocunque modo offenderit prememoratum dnum Andream de Zythno, quam penam x marcarum soluet eidem rectori et parti concordiam tenenti.

<sup>1 &</sup>gt; . . . . . « locus vacuus. 2 Síc! 3 In Codice > Discreto, Discreto«. 4 Cf. nrum 2499. 5 16. X. 6 4. X. 7 alias Albino de Nowe miasto. 8 professore. 9 Actorum nri 2509—2530, Codicis pag. 895—903. 10 > . . . . « derasum. 11 Nicolai de Tuliszków, vulgo > Tuliszek« dicti. Liber dilig., pag. 154 et 512.

- 2510. Die Iouis xiiij Nouembris. Reuerendus dnus rector in causa Discreti cuiusdam scolaris Simonis de Pyervnyova, actoris, et Alexij de Radzychovo ex altera parte, citati per dictum Simonem de Pyervnyova, decreuit, dictum Alexium de Radzijchovo soluere debere xiiij grossos racione debiti dicto Simoni, scolari, infra hinc et quindenam¹ octauam² vnam. Presentibus mgro Michaele de Leopoli et seruis domini etc.
- 2511. Die Veneris xx Decembris. Reuerendus pater dnus rector in causa Prouidi dni Stanislai Colaczek de Cleparz, actoris, et Discreti Pauli Szmyethanka ex altera parte, citati per dictum Stanislaum de Cleparz, decreuit parti vni, puta actori, ad probandum super ea, que proposuit contra dictum Paulum Szmyethanka, studentem, interposuitque inter partem vtramque penam vallatam xx marcarum, vt si aliquis eorum quouis modo obloqueretur aut diffamaret alium vel, quod absit, comminaretur vindictam vel percussionem per se vel per subordinacionem aliorum, directe vel indirecte, et hoc probaretur contra eum, talis irremissibiliter solueret xx marcas. Presentibus seruo Vniuersitatis Andrea, sapiencia, et me Caspar de Noua ciuitate, arcium baccalario, presentis actus scriba.
- 2512. Die Saturni xxviij Decembris. Discretus Ioachim de Lomberga, protunc baccalariandus<sup>3</sup>, constitutus personaliter coram dno rectore, ad acta recognouit et per expressum fassus est, se mutuo accipere<sup>4</sup> librum Plinij in valore duorum florenorum a dno Ioanne Dantisco vna cum xvj grossis, ab eodem mutuo acceptis, quem quidem librum vna cum xvj grossis se redditurum obligauit infra hinc et Carnispriuium proxime venturum<sup>5</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Et statim ibidem monitus est per sapienciam, seruum Vniuersitatis. Presentibus dno mgro Iacobo <sup>6</sup> de Cleparz, protunc arcium <sup>7</sup> decano, ceterisque alys, vt in actis.
- 2513. Die Saturni iiij Ianuarij anno Dni 1522. Constitutus Ingeniosus Nicolaus Iaszkmanijczkij<sup>4</sup>, studens Vniuersitatis nostre, sponte et libere submisit se ad acta presencia, iuxta decretum dni rectoris et suorum consiliariorum, in penam x marcarum, vbi et in quantum aliquando contenciones, sediciones aut factiones aliquas concitaret vel inchoaret, non requisito iudicio senioris burse, iu qua habitat, vel eciam rectoris. Presentibus, vt in actis.
- 2514. Die Martis vij Ianuarij. Nobilis Caspar Sczepyeczkij, studens nostre Vniuersitatis, citatus est ad terminum hodiernum per sapienciam, seruum nostre Vniuersitatis, ad instanciam Ingeniosi Stanislai Vylk de Leopoli, studentis nostre Vniuersitatis. Partibus comparantibus<sup>4</sup>, dominus audita proposicione Ingeniosi Stanislai Vylk contra pre-

quindenam« deletum.
 octauam« insuperscriptum.
 Sic!
 H 1522.
 Fridel.
 facultatis.

Clictum Sczepyeczkij, terminum pro prima iuris ad describendum distulit, vbi et prememoratus Sczepyeczky iurisdicioni non contradixit.

Presentibus mgro Martino de Szchamotuli et familia dni rectoris, vt in actis.

- 2515. Die Saturni xj Ianuarij. Nobilis Caspar Sczepyeczkij iuxta exigenciam termini, ad respondendum eidem limitati, coram domino comparando i, allegauit, copiam libelli partis aduerse, contra eundem producti, de tempore non posse habere, petenti, per dominum sibi dari terminum vlteriorem alias primam iuris proximam, dominus de consensu partis aduerse prefixit et ibidem respondere mandauit. Presentibus familia dni rectoris et me Caspar de Noua ciuitate, notario publico.
- 2516. Die Lune xiij Ianuarij. Dnus Alexius Szoszna, viccarius perpetuus in ecclesia collegiata s. Floriani in Cleparz, constitutus personaliter, rettulit, se citasse dnum Iacobum, vicarium perpetuum in eadem ecclesia collegiata s. Floriani, ad hodie pro hora xxj ad instanciam decani et tocius capituli s. Floriani. Acta sunt hec die et anno, quo supra. Presentibus dno Alexio de Cleparz et me Casparo de Noua ciuitate, notario publico.
- 2517. Die Mercurij xxij Ianuarij. Constitutus personaliter Ingeniosus Vittus de Brunna ex vna parte et Iacobus de Olomuncz ex altera, recognouerunt et sponte confessi sunt, se iniuisse concordiam et amicabilem composicionem de et super quibusdam iniurys verbalibus, famam tamen et honestatem tangentibus, eo modo et hac via, quod ipse Vittus sponte confessus est, se aliqua dixisse contra Iacobum prememoratum, motus calore iracundie et non animo iniuriandi vel infamandi, que et iudicialiter reuocauit, ipsumque Iacobum clarificans ac iustificans, dixit, esse adolescentem probum et bene conseruatum nihilque iniurie et infamie in eum ferendum. Acta sunt hec presentibus ibidem dno Benedicto Psitaco de Cracouia et Bartholomeo de Pylcza ceterisque fide dignis ac me notario publico, et hoc loco et tempore, quo supra.
- 2518. Die Mercury xxij Ianuarij. Dominus attenta discordia parcium, penam de securitate et non diffamacionis inter dictas partes vallauit 40 marcas, inter prefatos Stanislaum Vylczek et Caspar Sczepyeczkij Acta sunt hec loco et tempore, quo supra, presentibus familia dni rectoris. Quarum quidem 40 marcarum vna pars cedet dno iudici et altera parti tenenti.
- 2519. Die Iouis xxiij Ianuarij. Stanislai Vylczek ad proposicionem seu libellum articulatum, in scriptis productum, et Nobilis Casparis Sczepyeczky ad proposicionem conuencionalem, ciuiliter agendo non autem criminaliter occasione recepcionis subducte marduree valoris

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Bernardi Episcopii de Cracovia. <sup>8</sup> Cf. nrum 2514. <sup>4</sup> Leopolitae. Acta rect. 38

in scriptis producende tempore et loco opportunis experimentale principales, respective hinc inde servicionale de stanislaus produce de servicionale de servic And the proposition of the dature of the state of the sta There's ad reconnection negative to the first new policies proposiciones. Et datur ad probandum, quo vero ad attaining form form non debere. Wylezen Proposiciones Et datur ad probandum, quo vero ad statuicionem tim fieri non dominus eundem terminum continuanit ad nin fieri non devente eundem terminum continuauit ad primam iuris.

2520. Die Mercurij xxix Ianuarij. Reverendus pater, in causa Discreti Andree de Vmyastovo et Valentini de de verendus pater, sein et Felicis Karuowszkii, studentum internacionalisti et Felicis karuowszkii, studentum internacio dnus recordi et Felicis Karuowszkij, studentum, interposuit penam valla-('zeczois') marcarum, vt si aliquis eorum quouis modo alium verbis, nutam xx nocis irritaret involuntam tam xx nocis irritaret involuntam xx nocis irritaret tam vel factis irritaret, inuaderet aut lederet, talis irremissibiliter soltipus marcas. Idemque rector decreuit, vt composite in amicicia vel pace viverent, sub pena eadem. Que quidem marce pro vna parte cedent iudici, altera vero parti, tenenti eandem penam vallatam. Acta sunt hec loco et tempore, quo supra. Presentibus Andrea, sapiencia, seruo Vniuersitatis, familiaque domini et me Caspar, notario publico.

- 2521. Die Veneris xiiij Februarij. Constitutus personaliter ad acta mgr. Simon de Schamotuli recognouit et sponte fassus est, se a. Dni 1521 accepisse tres marcas pro decima de a. Dni 1521, spectante huiusmodi decima ad mgrum vel rectorem scole Omnium ss. in Cracouia, et hanc decimam accepit predictus mgr. pro festo s. Iacobi 1 tempore messis in recessu suo de dicto regimine scole Omnium ss., quam quidem decimam dicebat singulis annis semper spectare ad mgrum illum, qui perseuerat in dicto regimine, in recessu vero huiusmodi rectoris dicebat, si talis mgr. recedit a festo s. Iacobi tempore messis, ad eundem recedentem pertinere debere. Acta sunt hec die, quo supra. Presentibus dno mgro Gabriel de Cracouia, familia dni rectoris et me Caspar de Noua ciuitate, notario publico.
- 2522. Die Martis xxv Februarij. Honorabilis dnus Ioannes?, vicarius perpetuus? ad s. Florianum extra muros Cracouie, retulit, se citasse Famatum Andream, sapienciam, ciuem Cracouiensem, ad instanciam Ioannis, sapiencie, vt et tanquam instigatoris dni rectoris, ad perhibendum testimonium inter Ioachim, baccalarium, ex vna et dnum rectorem vel suum instigatorem partibus ex altera, ad dandum aliqua interrogatoria, si qua velit verbo vel in scriptis dare, terminum sibi coram domino feria quarta 4 hora xvj proxima in audiencia domini personaliter assignando. Presentibus familia domini.
- 2523. Die Iouis xxvij 5 Februarij. Dnus rector in causa sui instigatoris Ioannis, sapiencie, ex vna et Ioachim<sup>5</sup>, baccalarij arcium, ex altera partibus, terminum ad proferendam sentenciam differt ad diem Sabbati proximam 6. Presentibus familia domini et me Caspar 7, actus presentis scriba.

 $<sup>^1</sup>$  25. VII.  $^2$  »Ioannes«, sic!, cf. nrum 2516.  $^8$  ecclesiae collegiatae.  $^4$  »quarta«, sic! = 26. II.  $^5$  Sic!  $^6$  1. III.  $^7$  Neopolitano.

- 2524. Die Saturni j Martii<sup>1</sup>. Constitutus personaliter Ioa-Chim de Lomberga ad acta, compos mentis, non coactus, sponte et libere Protestatus est, se nolle insequi veneniferam opinionem Luteri, palenoliam <sup>2</sup> cauendus ante dicta <sup>2</sup> in domo Andree, sapiencije, sub pena excommunicacionis. Presentibus dno Michaele Vratiszlauita, s. pagine protessore, familiaque dni rectoris et me Caspar, presentis actus scriba.
  - 2525. Die Lune x<sup>8</sup> Marcij. Reverendus pater, dnus rector, audita proposicione Venerabilis mgri Ioannis de Pyothrkow, senioris burse philosophorum, et Alberti Pakoszlawszkj, tanquam actorum, et tandem responsione Honorabilis dni Stanislai de Cracouia, arcium baccalarij, ex aduerso tanquam rei, facta inter eos ante omnia amicabili composicione, eciam per stipulacionem manuum, interposuit penam vallatam hinc inde centum florenorum ob hoc et hac racione, vt nullus eorum verbo, nutu, suggestione vel subministracione audeat alium infestare, molestare vel eciam infamare. Que pena cedet: media pars dno rectori, reliqua vero parti tenenti. Presentibus familia dni rectoris et me Caspar de Noua ciuitate, notario publico.
    - 2526. Die Martis xviij Marcij. Venerabilis mgr. Simon de Schamotuli, quondam rector schole ad Omnes ss. in Cracouia, libere et sponte submisit se in solucionem vnius marce pro festo Pasche<sup>5</sup> dno mgro Andree<sup>6</sup> de Cracouia, collegiato maioris Collegij, racione testamenti olim mgri Mathie de Cleczow, rectoris schole predicte Omnium ss. Presentibus mgro Nicolao de Thulyszkow familiaque dni rectoris et me Caspar de Noua ciuitate, notario publico.
    - 2527. Die Iouis xx Marcij. Reverendus pater in causa dne Katherine Marczijnova, sartorisse de platea s. Ioannis, ex vna tanquam actoris, et Ioannis Carwowszkij, studentis, ex altera partibus differt terminum ad feriam sextam 7 pro hora xxj ad discuciendum causam. Presentibus familia dni rectoris et me Caspar de Noua ciuitate, notario publico.
    - 2528. Die Veneris xxviij Marcij. Famatus dnus Florianus<sup>8</sup>, impressor librorum in Cracouia, citato mgro Stanislao de Lowijez<sup>9</sup>, seniore burse Ierusalem, proposuit contra eundem mgrum, quod ei non soluit vnum florenum pro materijs sibi venditis, dnus autem rector auditis hine inde propositis et responsis, ex consensu prefati dni Floriani terminum solucionis prefato mgro infra hine et festum s. Stanislai, post festum Pasche alias in Maijo celebrandum <sup>10</sup>, prorogauit. Presentibus familia dni rectoris et me Caspar, presentis actus scriba.
    - 2529. Die Martis prima Aprilis. Constitutus personaliter dnus mgr. Alexius 11 Dantiscus, ad acta recognouit et per expressum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice \*xxix Februarij<! <sup>2</sup> Sic! <sup>8</sup> In Codice \*xj<. <sup>4</sup> \*Prosiński< paterno nomine dicti. <sup>5</sup> 20. IV. <sup>6</sup> \*Burcardini< vulgo nuncupato. <sup>7</sup> 21. III. <sup>8</sup> vulgo \*\*Ungler< dictus. <sup>9</sup> expost dre medicinae. <sup>10</sup> 8. V. <sup>11</sup> \*\*Zuchta< nuncupatus.

fassus est, se teneri et debere vnum florenum per 30 grossos vna et <sup>1</sup> vnum grossum cum medio dno Gabrieli Almano, negociatori, ciui Cracouiensi, in platea s. Anne moranti, quem quidem florenum cum vno grosso et medio dictus mgr. obligauit se soluturum infra hinc et vnam quindenam, sub censuris ecclesiasticis. Et ibidem in continenti per Ioannem, seruum Vniuersitatis, vocatum sapienciam, monitus est. Presentibus familia dni rectoris et me Caspar, presentis actus scriba.

2530. Die Martis viij Aprilis. Constitutus personaliter Daniel de Przasznijsz, studens Vniuersitatis Cracouiensis, morans in Collegio maiori apud dnum mgrum Nicolaum de Thulijszkow, ad acta recognouit et per expressum fassus est, se teneri et debere xxiiij grossos et cultrum in valore xij grossorum Nicolao Chelchowszkij de Chelchow, studenti, moranti post bursam Ierusalem apud Zophiam, quos quidem xxiiij grossos et cultrum dnus rector decreuit dictum Danielem soluere debere dicto Nicolao infra hinc et vnam octauam, sub censuris ecclesiasticis. Et ibidem in continenti monitus est pro eisdem per me Caspar, notarium publicum. Presentibus familia dni rectoris.

## (Acta acticata in septimo rectoratu dris Stanislai Albini de Nova civitate commutatione aestivali a. Dni 1522)<sup>2</sup>.

- 2532. Die Lune xij Maij. Constitutus personaliter Discretus Nicolaus de Kowno, studens Vniuersitatis nostre, ad acta recognouit et per expressum fassus est, se teneri et debere Discreto Alberto de Ekszijszkij, eciam studenti Vniuersitatis nostre, vij grossos, quos se soluere obligauit infra hinc et festum Penthecostes<sup>3</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus familia domini etc.
- 2533. Die xxiiij Maij. Mgr. Iacobus 4, iudicialiter citatus coram dno rectore ad instanciam mgri Martini de Lyeszenszko pro certo debito quinque florenorum, quem 1 et fassus est, se esse obligatum, et promisit se soluturum infra hinc et vnam quindenam, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus familia dni rectoris et me Caspar, presentis actus scriba.
- 2534. Saturni die vltima Maij<sup>5</sup>. Constitutus personaliter Melchiar de Gora, studens Vniuersitatis nostre, ad acta recognouit et per expressum fassus est, se teneri et debere xlij grossos dno Nicolao Italo, lapicide Regie Magestatis<sup>6</sup>, moranti in platea Fratrum, pro censu racione habitacionis, quam habuit apud eundem Nicolaum Italum per

Sie!
 Actorum nri 2532—2565, Codicis pag. 903—917.
 8. VI.
 Idžanus Senior, cf. nrum 2536.
 31. V.
 regis Sigismundi I.

medium annum, quos quidem xlij grossos obligauit se dictus Melchier soluturum dicto dno Nicolao infra hinc et vnam quindenam, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus familia dni rectoris et me Caspar, presentis actus scriba.

- 2535. Die Lune secunda Iuny. Constitutus personaliter mgr. Alexius de Gdano, ad acta recognouit et per expressum fassus est, se tenerj et debere xiij florenos certi debiti Honorabili Martino de Sandomiria, actu presbitero, quos quidem xiij florenos monete polonicalis obligauit se dicto dno Martino soluturum infra hinc et vnam quindenam, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus familia dni rectoris et Ioanne, Vniuersitatis seruo, et me Caspar, presentis actus scriba.
- 2536. Die Iouis v Iunij. Constitutus personaliter mgr. Iacobus <sup>1</sup> de Ilsza, collegiatus maioris Collegij, ad acta recognouit et per expressum fassus est, se teneri et debere mgro Martino de Leszenszko, collegiato maioris Collegij, sex marcas cum 27 grossis racione debiti, quas quidem sex marcas cum xxvij grossis prefatus dnus mgr. Iacobus Ilsza obligauit se dicto dno mgro Martino de Leszeyszko soluere infra hinc et vnum mensem, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus dno mgro Martino <sup>2</sup> de Cracouia, arcium <sup>3</sup> decano, et familia domini etc. Mgr. vero Martinus de Leszenszko submisit se ponere euictorem de quodam equo, racione cuius lis fuit sibi intentata coram domino.
- 2537<sup>4</sup>. Dominus hodiernum terminum in causa domus maioris Collegij ex vna et mgrum <sup>5</sup> Matheum <sup>6</sup> de Schamothuli, collegiati <sup>5</sup> minoris Collegij, ex altera partibus prorogauit ad feriam quintam proximam <sup>7</sup> alias post festa Penthecostes. Presentibus familia dni rectoris.
- 2538. Die Iouis xij<sup>8</sup> Iunij. Constitutus personaliter Discretus Martinus de Ffalkij<sup>9</sup>, studens nostre Vniuersitatis, ad acta recognouit et per expressum fassus est, se teneri et debere ix grossos Discreto Andree Craszowszkij, eciam studenti nostre Vniuersitatis, quos quidem ix grossos sponte et libere se submisit soluturum dicto Andree infra hine et sex septimanas, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus familia domini etc.
- 2539. Die Iouis xij <sup>10</sup> Iunij. Mgr. Matheus <sup>11</sup> de Schamothuli, collegiatus minoris Collegij, iuxta exigenciam termini, ad respondendum eidem limitati <sup>12</sup>, coram dno comparendo, allegauit, copiam libelli partis aduerse, contra eum producti, de tempore non posse habere, petenti, per dominum sibi dari terminum vlteriorem alias primam iuris proximam, dominus ex decreto prefixit et ibidem respondere mandauit. Presentibus familia domini.

¹ Senior. ² >Cerdonio« seu >Garbarz« Seniore. ² facultatis. ⁴ Nrus 2537 in omni sua parte deletus. ⁵ Sic! ⁵ seu Matthiam, paterno nomine >Cichosz« alias >Mitis« nuncupatum. ² 12. VI. ⁵ In Codice >xiij«. ° = de Fałki, Chwałki. ¹º In Codice >v«! ¹¹¹ alias Matthias Cichosz. ¹² Cf. nrum 2537.

- 2540. Die Veneris xiij Iunij. Constitutus personaliter Discretus Ioannes Karwoszkij, studens Vniuersitatis nostre, ad acta, iniens prius concordiam cum Discreto Leonardo Kownaczkij racione cuiusdam lesionis, quam dictus Ioannes Karwoszkij intulit prefato Leonardo, et hoc per medium dni rectoris 1 obligauit se prememorato Leonardo x grossos racione satisfactionis in crastino soluturum, sub censuris ecclesiasticis, quas prius incurrit racione contumacie 2. Dominus quoque nihilominus inter eos penam x marcarum vallauit et interposuit, vt si aliquis eorum lapsu lingue vel quouis alio modo obloqueretur aut diffamaret alium vel, quod absit, comminaretur vindictam et percussionem per se vel per subordinacionem aliorum, hic Cracouie vel in patria aut quocumque alio loco, directe vel indirecte, et hoc probaretur contra eum, talis irremissibiliter solueret decem marcas, medium rectori alias Vniuersitati et alteram medietatem parti tenenti concordiam. Presentibus familia domini et me Caspar de Noua ciuitate, notario publico.
- 2541. Die Veneris xx Iunij. Constitutus personaliter Discretus Nicolaus de Glogouia, studens Vniuersitatis nostre, ad acta recognouit et per expressum fassus est, se teneri et debere duos florenos per 30 grossos numeri polonicalis vna cum tribus grossis dno Nicolao de Italia, lapicide Regie Magestatis, quos quidem duos florenos vna cum tribus grossis obligauit se soluturum dicto Nicolao Italo infra hine et vnam quindenam, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus familia domini et me Caspar, presentis actus scriba.
- 2542. Die Saturni xxviii Iunij. Dnus rector exauditis querelis, proposicionibus, disceptacionibus et altercacionibus inter Prouidum Ioannem Medyk, ciuem Cracouiensem, ex vna instante, et Honorabilem Nicolaum<sup>3</sup>, actu sacerdotem de Vngaria, moram gerentem protunc in bursa Vngarorum, partibus ab altera, de quibusdam iniurijs ex quibusdam cedulis, quas prememoratus Ioannes Medyk applicabat ad valuas burse Vngarorum et capelle Vngarorum in ecclesia s. Francisci ac valuas aliarum ecclesiarum contra quosdam Vngaros, quos ipse Ioannes racione debiti auctoritate dni Thome Rosznowszky, officialis Cracouiensis, omni genere excommunicacionis excommunicabat, ipse autem dnus Nicolaus predictus eas cartas seu cedulas de predictis valuis, precipue burse Vngarorum valuis et capelle eorundem ad s. Franciscum, carpebat et lacerabat, ita finaliter conclusit et prohibuit dictis partibus, sub pena vallata xxx marcarum peccuniarum communis monete polonicalis, ne videlicet Prouidus Ioannes Medyk de cetero huiusmodi cedulas saltim ad bursam Vngarorum et capellam predictam eorundem applicet, nec amplius predictum Nicolaum Vngarum cum ceteris dnis Vngaris, sibi in hoc negocio innocentibus, diffamare audeat, Honor. vero Nicolaus prememoratus sub eadem pena ne amplius huiusmodi cedulas seu cartas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice >dnum rectoreme! <sup>2</sup> Cf. nrum ?. <sup>8</sup> Csepanum, inscriptum >Alboe Universitatis Cracoviensis commutatione hiemali a Dni 1521/22 (II 96): >Nicolaus Oszwaldi de Czepa, actu presbitere.

- de hostys seu parietibus deponere ac lacerare presumat, quod si secus inuentum fuerit, extunc pars, que excesserit, dno rectori pro pena soluet dictam penam vallatam xxx marcas, cuius quidem pene medietas cedet dno rectori, altera vero parti tenenti concordiam. Acta sunt hec anno, die, mense, quo supra. Presentibus Venerabili mgro Andrea de Cracouia, collegiato maioris Collegij, familiaque domini et me Caspar, presentis actus scriba.
  - 2543. Die Iouis iij Iulij. Venerabilis mgr. Mathias de Schamothuly 4, collegiatus minoris Collegij, monitus est per sapienciam, seruum Vniuersitatis, pro pena x marcarum iuxta Statuta Vniuersitatis, quam reponere debet infra vnam diem naturalem sub pena dupli, racione non acceptacionis per eundem dnum mgrum iurisdicionis dni rectoris 5. Presentibus Honorabili dno Ioanne de Croszna, viccario perpetuo in ecclesia kathedrali Cracouiensi, familiaque domini et me Caspar de Noua ciuitate, notario publico.
    - 2544. Die Saturni v Iulij. Venerabilium dnorum, prepositi domus maioris Collegij Cracouiensis, mgri Nicolai de Thulyszkow ceterorumque drum ac mgrorum ac tocius comunitatis eiusdem domus ad instanciam, Vener. mgrum Matheum de Schamothulij, collegiatum minoris Collegij, ad dnum rectorem pro eadem die citatum per certum seruum Vniuersitatis ad respondendum libello, contra eum iam diu per prefatam comunitatem Collegy maioris producto, et per dnum rectorem per sentenciam interlocutoriam admisso, tanquam non comparantem necem per se nec per alium, dominus instante parte pronunctiauit contumacem. Presentibus familia domini et me Caspar de Noua ciuitate, notario domini.
    - 2545. Die Martis viij Iuly. Venerabilis mgr. Martinus de Leszeyszko, collegiatus maioris Collegij Cracouiensis, posuit Prouidum dnum Michaelem Bogacz, eiuem Cracouiensem, in euietorem coram dno rectore Venerabili mgro Iacobo 7 de Ilsza, collegiato eiusdem Collegij, in eius absencia coram domino de 8 quodam equo, racione cuius prefato mgro Martino lis fuit per dictum mgrum Iacobum de Ilsza intentata 9, qui quidem euietor se obligauit satisfacere dicto mgro Iacobo pro equo. Presentibus familia domini.
    - 2546. Vltima Iulij 10. Constitutus personaliter mgr. Alexius 11 de Gdano, tanquam citatus a mgro Nicolao 12 Sokolnijkij, ab eo recognouit se recepisse tunicam viciticam 8 in valore quatuor florenorum et eam sibi non restituisse, velle tamen sibi restituere in decursu vnius octaue, sub censuris eclesiasticis.

¹ In Codice »que quidem pena«. ² »Burcardini« dicto. ³ alias Matthaeus. Liber dilig., pag. 392. ⁴ »Cichosz« alias »Mitis« nuncupatus. ⁵ Cf. nrum 2537 et 2539. ⁴ Cf. nrum 2543. ¹ Seniori. ⁵ Sic! ⁵ Cf. nrum 2536. ¹ ³ 31. VII. ¹¹ Zuchta. ¹² Sokoliński seu Sokolnicki de,

- 2547. Die Martis v Augusti. Venerabilis mgr. Ambrosius de Bolemow, rector schole s. Anne in Cracouia, iuxta exigenciam termini comparens racione itineris, quod arripere debuit, petiuit, per dnum rectorem sibi dari terminum vlteriorem alias primam iuris post festum Assumpcionis b. Virginis¹ proximam ad audiendam sentenciam proferendam per dominum in causa, ventilante inter dictum mgrum Ambrosium et quendam Stanislaum², studentem. Et dominus ex decreto prefixit et ibidem parere mandauit. Presentibus familia domini.
- 2548. Die Martis xij Augusti. Venerabilis mgri Martinis de Cracouia, collegiati minoris Collegij ac decani facultatis artistice, et Vener. mgri Stanislai de Vyelopole, collegiati maioris Collegij, ex parte toeius facultatis artistice ad proposicionem contra Discretum Mathiam Konarzowszkij, studentem Vniuersitatis nostre, occasione cuiusdam leuitatis, vt fertur, illate per dictum Mathiam toti facultati artistice ac pocius Vniuersitati in loco publico in lectorio Theologorum circa celebracionem actus baccalariorum 4. Et Discretus Mathias prefatus personaliter comparendo, animo litem legittime contestandi negauit narrata, prout narrantur. Et datur ad probandum ad primam iuris post festum Assumpcionis b. Marie Virginis 1. Presentibus familia dni.
- 2549. Die Saturni Augusti xvj. Dnus rector in causa mgri Martini <sup>5</sup>, arcium <sup>6</sup> decani, et Honorabilem <sup>7</sup> Mathiam Conarzowszkij ex decreto consiliariorum, sibi assistencium, decreuit, Honor. Mathie predicto, copias libelli easdem petentis <sup>7</sup>, dandas eundemque cogit copys habitis prima iuris alias feria tercia <sup>8</sup> hora solita responderi. Presentibus consiliarys domini et me Caspar, notario publico.
- 2550. Die Saturni xvj Augusti. Dnus rector in causa mgri Ambrosij<sup>9</sup>, rectoris schole s. Anne, ex vna et Stanislai de Cracovia ex altera partibus, continuauit ad secundam iuris terminum alias ad feriam quintam <sup>10</sup>, limitando et assignando eisdem certum tempus, diem et horam, alias feriam quartam <sup>11</sup> horam xj, ob spem concordie ineunde per locacionem arbitrium <sup>7</sup> ita tamen, quod vnus alium non querat. Presentibus familia domini.
- 2551. Die eadem eiusdem mensis Augusti. Prouidus dnus Ioannes Medyk, ciuis Cracouiensis, citato Venerabili mgro Petro 12 Vngaro, quondam seniore burse Vngarorum, ad hodiernum terminum, proposuit contra eundem quoddam debitum, quod sibi tenebatur nondumque eidem satisfecit pro eodem. Item proposuit contra eundem, quomodo quodam tempore pro quibusdam Vngaris, debitoribus predicti Ioannis instantis, prefatus mgr. fideiussit, promittens dictus mgr. prefato Ioanni, dicens: Dne Ioannes, ego promitto, quod non damnificaberis ab hys Vngaris,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> post 15. VIII. <sup>2</sup> Cracovitam. <sup>8</sup> Cerdonii. <sup>4</sup> →die dominico (10. VIII?), ef. nrum 2553. <sup>5</sup> Garbarz Senioris de Cracovia. <sup>6</sup> facultatis. <sup>7</sup> Sic! <sup>8</sup> 19. VIII. <sup>9</sup> Bolemowitae. <sup>10</sup> 21. VIII! <sup>11</sup> 20. VIII! <sup>12</sup> Varadinensi, ef. nrum 2552.

nam ipsi tibi omnimodam facient solucionem. Dnus autem mgr. Petrus predictus quantum ad primum fassus est, se teneri dno Ioanni tres florenos racione debiti, quantum autem ad secundum negauit, se fideiussisse pro debitoribus suis. Per dominum autem datur eisdem ad probandum prima iuris alias feria secunda<sup>1</sup>, in deffectu autem probacionum defertur iuramento dni mgri Petri prefati ibidem prima iuris. Presentibus consiliarys domini et me Caspar, notario publico.

- 2552. Die Mercurij xx Augusti. Venerabilis mgr. Petrus de Varadyno constitutus personaliter ad acta dni rectoris, sponte et libera voluntate submisit se in solucionem quattuor florenorum Prouido dno Ioanni Medyk, ciui Cracouiensi, et ibidem eidem quattuor eosdem florenos soluit. Item dnus mgr. prefatus ibidem non coactus, sed sponte bene deliberatus, submisit se pro ceteris debitoribus, dnis Vngaris?, dno Ioanni prefato ad eos sepyssime scribere se velle³, admonendo eosdem, vt eundem dnum Ioannem Medyk soluant, et vltra hoc pollicitus est apponere omnem diligenciam super hoc negocio, non tamen fidem ponendo pro eis. Presentibus familia domini.
  - 2553. Die Iouis xxj Augusti. Venerabilis dni mgri Martini de Cracouia, facultatis arcium decani, nec non comunitatis arcium baccalariorum, in Vniuersitate Cracouiensi residencium, occasione cuiusdam insolencie ac dehonestacionis actus publici, quodam die dominico 6 certo per arcium bacc. celebrato 3, leuitateque non mediocri dictis bacc. nec non toti facultati artistice per quendam Mathiam Konarzowszkij, studentem Cracouiensem, factis proterue et ignominiose, dnus rector vna cum consiliarys et decanis omnium facultatum, accepto perprius super premissis sufficienti testimonio, dicto Mathie Konarzowszkij ante omnia, vt dnos bacc. verbis deprecatorys sibi reconciliaret, mandauit, quodque prefatus Mathias ibidem fecit. Insuper dictum Mathiam Konarzowszkij propter huiusmodi insolencias et dehonestaciones, per eum factas laciusque in processu cause deductas, in x marcis peccuniarum ad formam Statuti Vniuersitatis condempnauit condempnatumque ad reponendum dicte Vniuersitati circa rectorem cogit et compullit infra hinc et vnum mensem. Et in continenti monitus est per certum executorem .....6, vt prefatas x marcas infra tempus sibi prefixum in manus dni rectoris realiter et cum effectu reponeret. Presentibus dnis consiliarys rectoris, decanis omnium facultatum et me Caspar de Noua ciuitate, notario publico.
    - 2554. Die Saturni xxiij Augusti. Constitutus personaliter Venerabilis mgr. Alexius 7 de Gdano, tanquam citatus a dna Katherina Melcherova, ciue Cracouiensi, recognouit, se recepisse quattuor coelearia argentea mutuo a prefata dna Katherina Melcherova et eadem sibi non restituisse, obligauit tamen se ad acta, sibi velle restituere in decursu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 18. VIII. <sup>2</sup> Cf. nrum 2551. <sup>8</sup> Sic! <sup>4</sup> Garbarz Senioris. <sup>5</sup> 10. VIII?, cf. nrum 2548. <sup>6</sup> ..... « locus vacuus. <sup>7</sup> Zuchta, Kaszuba-Polonus, poëta.

vnius octaue. Et ibidem in continenti monitus est per certum executorem nostrum, Ioannem, sapienciam, seruum Vniuersitatis, pro eisdem. Presentibus familia domini etc.

- 2555. Die Iouis iv¹ Septembris. Venerabilis mgr. Alexius de Gdano, constitutus personaliter ad acta Vniuersitatis, recognouit et per expressum fassus est, se teneri et debere ix florenos racione certi debiti et quorundam librorum Vener. mgro Erasmo² de Cracouia, quos quidem ix florenos monete polonicalis, per 30 grossos quemlibet computando, obligatus est se prefatus mgr. Alexius predicto mgro Erasmo soluturum infra hinc et festum Pasche³, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus familia dni rectoris et me Caspar de Noua ciuitate, presentis actus scriba.
- 2556. Die Martis ix 4 Septembris. Discretus Ioannes de Wratislauia, organista s. Stephani in Cracouia, constitutus personaliter ad acta Vniuersitatis, recognouit et per expressum fassus est, se teneri et debere racione debiti xl grossos Prouido dno Ioanni de Cracouia, seruo 5 Vniuersitatis Cracouiensis, quos quidem xl grossos obligauit se prefatus Ioannes de Wratislauia predicto Ioanni, seruo Vniuersitatis, soluturum infra hinc et festum s. Michaelis 6, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus familia domini et me Caspar, notario publico.
- 2557. Die Veneris xii<sup>7</sup> Septembris. Discreti Ieronimi de Cracouia, arcium baccalarij, ad proposicionem contra Venerabilem mgrum Alexium de Gdano occasione cuiusdam tunice, in mutuum date prefato mgro Alexio, a parte instante eandem partem instantem allegantem <sup>8</sup>, sibi predictam tunicam laceratam fuisse, itaque petentem, partem aduersam condempnari in solucionem predicte tunice parti instanti. Et Vener. mgr. Alexius allegauit, prefatam non sic nimis laceratam, vt dicebatur. Dominus autem decreuit, locare arbitros ob spem concordie ineunde infra hinc et feriam secundam proximam <sup>9</sup>, in deffectu vero concordie ibidem feria secunda comparebunt. Presentibus familia domini et me Caspar, notario publico <sup>10</sup>.
- 2558. (Die 17 Septembris). Sentencia inter Venerabilem mgrum Nicolaum de Thulijszkow et omnes mgros facultatis artistice, per dnum rectorem die xvij Septembris prolata in hec verba: Xristi nomine inuocato et solum Deum pre oculis habentes, in causa et causis, motis et ventilatis inter Vener. dnos, mgrum Nicolaum de Thulijszkow ex vna et mgrum Martinum 11 Cerdonis 8 de Cracouia, facultatis artistice decanum, seu 8 totam facultatem artisticam partibus ab altera, de consensu ac consilio dnorum doctorum decanorumque et consiliariorum nostrorum dicimus, decernimus, pronunctiamus ac declaramus, dictum mgrum Martinum Cerdonis de Cracouia cum tota facultate artis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice >v«. <sup>2</sup> Smigmatori?, Wonsam? <sup>8</sup> 5. IV 1523. <sup>4</sup> In Codice >x«. <sup>5</sup> = sapientiae seu bedello. <sup>6</sup> 29. IX. <sup>7</sup> In Codice >xiij«. <sup>8</sup> Sic! <sup>9</sup> 15. IX. <sup>10</sup> Post nrum 2257: >Die Saturni xiiij (!) Septembris«, sed deletum. <sup>11</sup> Cerdonium Seniorem.

stica, seu ipsos mgros actu regentes, iure et iuste non potuisse nec debuisse iuxta Statutum eiusdem facultatis mgrum Nicolaum de Thulyszkow priuare aut destituere sorte divisionis, in facultate artistica fieri solite, pro preterita comutacione hyemali anni Dni millesimi quingentesimi vicesimi primi<sup>1</sup>, cum ex probacionibus et testimonijs veridicis compertum sit, ipsum mgrum Nicolaum de Thulyszkow per se actu laborasse et tempus seruiens pro consequenda et percipienda sorte eiusdem diuisionis compleuisse et exegisse iuxta Matricule. 2 eciam eiusdem facultatis ostensionem et Statutum ac consuetudinem in alys tentam et obseruatam. Et ob hoc eandem sortem predictum mgrum Martinum, decanum, et mgros facultatis, actu regentes, male, inique, iniuste apud se detinuisse in singulosque de facultate eadem diuisisse, tenerique et obligari ad restitucionem sortis eiusdem compellendumque, prout et compellimus hac nostra sentencia diffinitiua ad reponendum et extradendum eandem sortem in manus prefati mgri Nicolai de Thulyszkow hinc ad quindenam. Nihilominus tamen ob certos respectus et negligencias eundem mgrum Nicolaum de Thulyszkow in vna media sexagena reponenda ad acta rectoratus nostri intra decursum vnius quindene condemnamus, vtrique parti perpetuum silencium imponentes. Lecta, lata et pronunctiata in habitacione superiori rectoris, mgri Stanislai Byel, canonici Cracouiensis, decima septima Septembris hora vicesima prima anno Dni 1522, in presencia dni mgri Stanislai Bargel, decretorum dris et notarij publici, ad hoc requisiti, et testium ad hoc vocatorum et rogatorum, Discretorum 3 Erasmi de Leopoli, arcium bacc., et Pauli de Sthrzeszow, studentis Vniuersitatis nostre, nec non decanorum et consiliariorum rectoris et aliorum fide dignorum.

2559. Die Veneris xix Septembris. Comparens personaliter Honorabilis Ioannes, actu presbiter, plebanus in Iablonoszwyerczova<sup>4</sup>, iuxta exigenciam termini occasione iuramenti, sibi delati per dnum rectorem racione quarundam peccuniarum, quas negauit, se de caleta cuiusdam instantis alias Michaelis de Opolye, studentis Vniuersitatis nostre, accepisse, iuramentum sibi delatum recusauit et renuit facere, submitens se in solucionem huiusmodi peccunie parti aduerse, dummodo pars aduersa alias prefatus Michael deferre velit et comprobare iuramento, in dicta caleta fuisse tantam peccuniam eo tempore, dum ipsam predictus Ioannes accepisset, secundum quod allegauit pars instans, asserens, in dicta caleta fuisse quindecim grossos peccuniarum cum medio. Et ibidem prefatus Michael, sic et taliter fieri, medio iuramento corporali deposuit. Presente me Caspar de Noua ciuitate, notario publico, et Bartholomeo de Pylcza.

2560. Die Saturni xx Septembris. Venerabilis mgr. Alexius de Gdano constitutus personaliter ad acta, obligauit se Discreto Ieronimo <sup>5</sup> de Cracouia, arcium baccalario, nouem vlnas panni per septem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1521/22. <sup>2</sup> seu »Libri diligentiarum«. <sup>3</sup> In Codice »Discretia«. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> vulgo »Zapałka« paterno nomine vocato.

cum medio grossos quamlibet vlnam accipiens <sup>1</sup>, occasione cuiusdam tunice, dno Ieronimo lacerate <sup>2</sup>, vel alias loco panni duos florenos, per triginta grossos monete polonicalis, cum septem et medio grossis daturum infra hinc et vnam quindenam. Et ibidem in continenti monitus est per me Caspar, notarium publicum <sup>3</sup>, nostrum certum executorem, pro eisdem. Presentibus familia domini et me Caspar de Noua ciuitate, notario publico.

- 2561. Die Lune vj Octobris. Constitutus personaliter Prouidus Ioannes Carpentarius, moram agens post ecclesiam s. Petri extra muros Cracouienses, ad acta nostra fecit, constituit in suum verum et legittimum procuratorem in causa et causis, quam et quas habet cum Venerabili viro, dno mgro Alexio de Gdano, Honorabilem dnum Stanislaum de Cracouia, arcium baccalarium, actu presbiterum, ad agendum, defendendum, eittandum, arestandum etc., alias generaliter omnia et singula faciendum, quod quidem ipse dnus constituens faceret aut facere possit, si premissis personaliter interesset, eciam nomine suo restollendum, leuandum et de eisdem quittandum et alias in forma meliori, promitens rata, grata atque firma tenere, habere, per ipsum procuratorem suum facta, gesta ac quomodolibet ordinata in premissis. Presentibus ibidem Discreto Martino de Noua ciuitate, studente Vniuersitatis nostre, atque Andrea, sapiencia, famulo Vniuersitatis nostre, et alys ad premissa fide dignis ac me Caspar, notario publico.
- 2562. Eodem die Honorabilis dnus Stanislaus de Cracouia, arcium baccalarius, actu presbiter, procurator prememoratus, contra et aduersus Venerabilem mgrum Alexium prefatum proposuit, quomodo ante cursum vnius anni, videlicet anno Dni 1521, is Vener. mgr. Alexius acceperat a dno Ioanne, dicto Carpentario, tanquam principali, tunicam in valore quattuor florenorum. Vbi Vener. mgr. Alexius predictus, constitutus personaliter ad acta, recognouit et per expressum fassus est, se teneri et debere tunicam prefatam in valore quattuor florenorum, per 30 grossos computando, Prouido dno Ioanni Carpentario prefato, quam quidem tunicam se in crastino redditurum prefato dno Ioanni Carpentario obligauit. Presentibus familia dni rectoris etc.
- 2563. Die Martis vij Octobris. Venerabilis mgr. Alexius de Gdano iuxta exigenciam termini ad reponendum tunicam, in actis nostris obligatam <sup>6</sup>, eidem limitati, coram domino comparendo, pecyt de fauore domini per dominum sibi dari terminum vlteriorem. Et dominus de consensu partis aduerse diem naturalem prefixit, et ibidem prefatam tunicam reddere mandauit. Vbi in continenti per certum executorem, puta Andream, sapienciam, seruum Vniuersitatis nostre, monitus est pro eadem tunica. Presentibus familia domini etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Cf. nrum 2557. <sup>8</sup> »me Caspar, notarium publicum« deletum. <sup>4</sup> vulgo »Paśnik« dictus. <sup>5</sup> Zuchtam de Gedano. <sup>6</sup> Cf. nrum 2562.

- 2564. Die Veneris x Octobris. Famati Stanislai Gorzijeza ¹ de Kazimiria ad proposicionem, occasione excussionis duorum dencium ipsius filio Felici facte, lacius describende ¹, mgr. Stanislaus Vydawszkij de Cracouia, rector schole Corporis Xristi in Kazimiria, animo et intencione litem legittime contestandi negauit narrata, prout narrantur, petens, petita fieri non debere. Et datur ad probandum vel defferendum. Et in continenti prefatus Stanislaus Gorzycza ipsius detulit iuramento, quod prestabit in octaua. Presentibus familia domini.
- 2565. Die Veneris xvij Octobris. Venerabilem dnum mgrum Stanislaum Vijdawszkij, rectorem schole Corporis Cristi in Kazimiria, super proposicione Stanislai Gorzycza de prefata Kazimiria, occasione excussionis duorum dencium, suo filio facte, iurare iuxta exigenciam termini factam prefatus Stanislaus Gorzycza a iuramento liberum dimisit ac onus probandi suscepit, pecytque, sibi pro intencionis sue verificacione terminum ad aduentum felicem Regie Maiestatis 2 eo, quod nonnullos testes illuc haberet, prorogari. Et dominus eo attento, prorogauit et infra quindenam post ingressum Regie Maiestatis in Cracouiam ipsi Stanislao tempus prefixit et assignauit. Presentibus mgro Sigismundo de Sthazijcza, Iacobo de Kazimiria et me Caspar de Noua ciuitate, notario publico.

In rectoratu Venerabilis dni mgri Martini de Ilkvsz, s. theologie professoris, canonici ecclesie collegiate s. Floriani in Cleparsz, acta acticata sequentur 1522 (—1523) commutacione hyemalj 4.

- 2567. Iouis xxiij Octobris. Obligacio Sthauouey. Stephanus de .....<sup>5</sup>, arcium liberalium baccalarius, olim cantor chorj in ecclesia katedralj Cracoviensi, obligauit se soluturum Honeste mulierj N. Sthawovey de suburbio Cracoviensi in quattuor septimanis, sub pena excommunicacionis. Presentibus Andrea, sapiencia, et famulis rectoris.
- 2568. Saturnj xxv Octobris. Alia obligacio. Mgr. Lucas de Noua ciuitate <sup>6</sup> ad acta presencia personaliter constitutus, obligauit se restituturum tunicam ..... <sup>5</sup>, studentj, quam eo inscio inuadiauerat apud Iudeos, prout idem mgr. Lucas id iudicialiter recognouit, infra hine ad <sup>1</sup> octauam, sub pena excommunicacionis. Presente Ioanne, sapiencia, et seruis rectoris.
- 2569. Mercury xxix Octobris. Martinus, armifex, ciuis Cracoviensis, proposicione facta contra ..... <sup>7</sup> Czeczyssowszky et alios

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> regis Sigismundi I. <sup>8</sup> »Biem« paterno nomine nuncupati. <sup>4</sup> Actorum nri 2567—2672, Codicis pag. 919 (918 vacat) — 965. <sup>5</sup> ».....« locus vacuus, <sup>6</sup> Neopolitanus de Nowe miasto, Ruthenus. <sup>7</sup> ».....« locus vacuus (Alexium).

complices, studentes de bursa pauperum, pro quadam violencia sue domus, ex projectione lapidis et laterum ac lesione seu wineracione suj famuli facta, pars aduersa litem contestando narrata negauit. Et mox reconveniendo prefatum Martinum, armificem, dictus Ceczyssowszky et Marcus de Sthauyszyn, studentes, proposuerunt, quomodo essent ex domo eius per eius familiam wlneratj, ipse scilicet Ceczyssowsky gladio in caput et oculum, ipse vero Marcus de Sthawyssyn sagitta ex arcu. in bursam pauperum ex domo ipsius emissa, enormiter lesj, prout euidencia facti id ostendebat. Ibidem mgr. Martinus 1 de Przedborz, senior dicte burse pauperum, cum suis consiliarys nomine tocius communitatis burse prefate, reconveniendo etiam prefatum Martinum, armificem, questus est contra eundem de magna violencia, illata burse predicte pauperum per suos famulos et domesticos, quoniam lapides iaciebant et sagitabant de arcubus in prefatam bursam et inde prefatum Marcum, studentem, in eadem bursa existentem, enormiter sagitta in barbam leserunt et wlnerauerunt, immo et alios studentes, ibidem in bursa manentes. prope non interfecerunt. Et in vim probacionis sagittam vnam cruentatam, qua lesus est prefatus Marcus 2, dictus senior presentauit. Prefatus autem Martinus<sup>3</sup> ibidem fassus est, se habere vnum famulum alias sue artis discipulum, qui arcum habet et de eo sagittare consueuit et ita. ut dixit, verisimiliter creditur, quod idem ipse sagittas tales emittebat et prefatum Marcum, sicut premissum est, lesit, alia autem negauit. Dominus autem decreuit, ut testes vtraque pars in vim probacionis sue intencionis hine ad feriam 3ciam proximam producat, et nihilominus pro pace omnimodo inter partes habenda valauit et interposuit penam 30ta marcarum, de quibus medium tenentj pacem et medium rectori Vniuersitatis cedere debet, ad quod pars vtraque se submisit manu stipulata. Presente ibidem Famato dno Andrea Roza, ciue Cracouiensi et campiductore Cracouiensi, qui ex parte consulatus Cracoviensis pro parte prefatj Martinj, armificis, missus erat, quj etiam penam ualatam pro parte prefatj Martinj, ciuis Cracouiensis, nomine dnorum consulum Cracoviensium et suj officij campiductoriatus approbauit et ratificauit decretumque dominj acceptauit. Presentibus ibidem Venerabilj ac Egregio dno dre Nicolao Mykosz de Cracovia, Andrea et Ioanne, sapiencys, et alys multis studentibus et seruis dominj.

2570. Die Lune iij Nouembris. Iacobus Zaborowszky, studens de bursa Iherusalem, legittime per Andream, sapienciam, cittatus ad instanciam mgrj Stanislay de Lowycz 5, senioris burse Iherusalem, et suorum consiliariorum pro eo, quod cum fuisset ob certas causas et legittimas de bursa sentencialiter exclusus et pro certo termino, ad exportandum se illj prefixo, nedum se non exportauit, verum etiam sentenciam sue exclusionis nihilis ducendo se mense publice incisit, et quod deterius est, dominica proxima alias proxima precedentj nocte circa horam terciam violenciam burse Iherusalem intulit, studentem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Stawiszynius <sup>3</sup> armifex, <sup>4</sup> 4. XI. <sup>6</sup> expost dris medicinae. <sup>6</sup> »nihilis«? <sup>7</sup> »alias proxima« deletum. <sup>8</sup> 2. XI.

quendam Stanislaum Pluzynszky, ibidem manentem, satis duxerit per crines 1 et diutine per crines trahendo et ad lapidem in nasum et faciem et pectus enormiter ledendo, inter hoc pro arbitrio verberauit et aflixit, ut nisj per concurrentes studentes de suis manibus ereptus fuisset, illum vel occidisset vel saltem de ambitu deorsum deiecisset. Qui animo litem contestandj in parte confessus est, quod prefatum Stanislaum Pluzynszky per crines traxit, utpote ab eo prius lesus et capilatus, alia autem se fecisse negauit. Et nihilominus quantum ad causam exclusionis de bursa attinet, dixit, se minime repertum fuisse in tantis et talibus excessibus, prout dnus senior contra eum adducebat. Dominus autem causam exclusionis de bursa cognoscendam et diffiniendam remisit ad prouisorem prefate burse Iherusalem, drem Stanislaum Byel de Noua ciuitate, canonicum Cracoviensem, quantum autem ad causam violente illius percusionis, tractionis et wlneracionis, decreuit et dedit ad probandum hine ad feriam quartam proximam<sup>2</sup>. Presentibus ibidem Andrea et Ioanne, sapiencys et seruis dominj. Ibidem pro pace inter partes habenda et conseruanda dominus vallauit penam inter prefatum Iacobum Zaborowszky et dictum Stanislaum Pluzynszky triginta marcarum, pro arbitrio rectoris conuertendarum, quam penam partes acceptauerunt et se ad tenendam pacem sub eadem pena obligauerunt in actis. Presentibus, vt supra.

2571. Die Martis iiij Nouembris. Familiares Reverendissimj dnj episcopj Cracoviensis<sup>3</sup>, videlicet Kanymyr et Bylyna, questj sunt contra Ioannem Obyedzynszky de bursa Ierusalem, cittatum et presentem, et suos complices, videlicet N. Okuny 4 et Stanislaum Rybyensky, et seruum eius, studentem, absentem, utpote quesitos et non inuentos, de quadam violencia, eis nocte de feria quinta 5 in feriam sextam 6 precedentem in platea Vyslnensi per extensionem arcus et sagittarum, per prefatum studentem Rybyensky contra eosdem familiares dnj Reverendissimj ac alys modis illata. Vbj ex aduerso Ioannes Obyedzynskij prefatus respondit, illam extensionem arcus et sagitarum per prefatum studentem Rybyensky factam esse non animo ledendj aut invadendj eosdem, sed animo duntaxat se defendendj 7 ab impeticione inuasioneque eorundem, quoniam viderunt ipsum Kanymyr gladium contra eos euaginatum fuisse 8. Et dominus de consilio suorum consiliariorum et decanorum omnium facultatum, tunc in iudicio presencium et assidencium, ob spem concordie inter partes obcunde continuauit terminum hodiernum ad Sabbatum proximum 9. Presentibus Ioanne, sapiencia, et alys seruis dominj.

2572. Iouis vj Nouembris. Georgius Lathalsky, legittime cittatus ad instanciam Famatj dnj Ioannis Medic, ciuis Cracoviensis, occasione cuiusdam violencie, sue domuj per eundem illate, percuciendi s videlicet quandam mulierem, famulam suam, globo, quod s in manica ge-

<sup>1 &</sup>gt;per crines deletum. 2 5. XI. 3 Joannis Konarski. 4 >Okuny ? 5 de 30. X. 6 in 31. X. 7 In Codice >defendj e, sic! 8 Sic! 9 8. XI.

stabat, primo in caput, deinde in collum vsque ad sanguinis effusionem. Vbj prefatus Georgius animo et intencione littem contestandi narrata negauit, dominus autem ad probandum actorj terminum in Sabbatum proximum prefixit, et nihilominus in vim pacis omnimode conseruande penam vigintj marcarum vallauit et interposuit, quam vtraque pars acceptauit. Presentibus Venerabilibus dnis Michaele 2 de Olschna et Michaele de Vratislauia.

- 2573. Nicolaus Iaskmanyskij cittatus ad instanciam dnj Ioannis Medic, ciuis Cracoviensis, pro quibusdam iniurys et percussionibus, sibj violenter in sua domo illatis, vbj prefatus Nicolaus animo litem contestandi negauit narrata. Dominus autem decreuit probacionem actorj continuauitque terminum ad octavam, et nihilominus pro pace inter partes habenda valauit penam et interposuit 20 marcarum. Presentibus, ut supra.
- 2574. Venerabilis ac Egregius dnus dr. Stanislaus Bargyel de Kazimiria, senior burse canonistarum, cittatus est per exequtorem Ioannem, sapienciam, ad instanciam Honorabilis dnj Ioannis³, dris bullatj⁴ de bursa canonistarum⁵, petentis, se absoluj a censuris, quibus ad instanciam prefatj dnj dris Stanislaj Bargyel racione monicionis erat innodatus, et petentis nihilominus, se absoluj⁶ docerj de bene obtentis processibus. Et dominus decreuit, ponj processus in crastinum per prefatum dnum drem Stanislaum Bargyel presentemque terminum ad ibj continuauit. Presentibus prefatis dnis doctoribus etc.
- 2575. Die Veneris vij Nouembris. Venerabilis mgr. Stanislaus Bargyel de Kazimiria, decretorum dr., senior burse canonistarum, iuxta exigenciam terminj hodiernj obtullit processus censurarum, quibus innodatus erat Ioannes, bullatus dr., in eadem bursa canonistarum manens, ratione monicionis contra eundem emanate. Qui ex aduerso impugnando processus obtullit quasdam rationes, quibus pretendit, minus iuste fuisse se excommunitum, petens nihilominus, ante omnia se absoluj. Et ex aduerso iterum prefatus dr. Stanislaus Bargyel obtullit se daturum rationes elusinas intencionis prefatj Ioannis, dominus autem decreuit, rationes dandas per prefatum drem ad primam iuris alias ad feriam quintam proximam post festum s. Martinj 8. Presentibus ibidem Vener. et Egregys dnis Stanislao Byel 9, canonico Cracoviensi, et Michaele de Vratislauia, canonico s. Florianj, s. theologie professoribus, et seruis dominj.
- 2576. Die Mercury xij Nouembris. Nicolaus Iaszkmansky 10 monitus ex decreto dominj ad reponendam penam duorum fertonum racione uisitacionis taberne et hospitis percussione, quam penam repositurus est hinc et infra quindenam, sub censuris. Presentibus Ioanne, sapiencia, seruisque dominj.

<sup>1 8.</sup> XI. <sup>2</sup> Sternberg. <sup>8</sup> Nieszkowitae, cf. nros 2441, 2471 et 2498. <sup>4</sup> Romanae promotionis. <sup>5</sup> alias Longini seu Długossii. <sup>6</sup> \*\*se absoluj« deletum. <sup>7</sup> Nieszkowita alias Neopolitanus, cf. nrum 2574 et 2716. <sup>8</sup> 13. 1X. <sup>9</sup> alias Albino. <sup>10</sup> Sic!

- 2577. Die Iouis xiij Nouembris. Venerabilis dnus mgr. Stanislaus Bargyel secundum exigenciam terminj hodiernj¹ obtulit quasdam raciones, impugnando dandam fore absolucionem Ioannj, drj bullato. Dominus autem visis et lectis racionibus, tanquam iudex arbitrarius decreuit, quod partes prefate sibi inuicem satis² debitam faciant reconciliacionem ita, quod dictus Ioannes satisfaciat dicto mgro Stanislao in conspectu omnium bursam canonistarum inhabitancium verbis deprecatorys, debetque subicj Statutis omnibus, illam domum concernentibus. Et in hanc vim decreuit dandam fore absolucionem dicto Ioannj.
- 2578. Lucas de Noua ciuitate <sup>3</sup>, arcium liberalium mgr., cittatus et ad acta presencia personaliter constitutus, ex decreto dominj monitus per Ioannem. sapienciam <sup>4</sup>, debet <sup>5</sup> soluere quattuor florenos mgro Iacobo de Syradia, collegiato minoris Collegy, quos a dicto mgro Iacobo in muttuum receperat, prout idem mgr. Lucas iudicialiter recognouit, quos sibj reponere debet pro festo Trium regum <sup>6</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Et ibidem in continentj per exequtorem Ioannem, sapienciam, ex decreto dominj dato <sup>7</sup> monitus est, vt dictum debitum solueret pro termino supradicto.
- 2579. Cristophorus de Steyna<sup>8</sup>, arcium mgr. seniorque burse noue, cittatus per Andream, sapienciam, ad instanciam Iacobj de Noua domo occasione quorundam verborum, famam suam ledencium, quod videlicet appellabat eum beanum etc., quodque noluit bursam occludj post ipsum et ibidem eum permittj deponj studentibus<sup>7</sup>, vbi ex aduerso prefatus mgr. Cristophorus respondit, quod tota communitas burse noue optabat eum deponj propter eggresum suum de bursa, non solutis cameralibus. Dominus autem exauditis proposicionibus vtriusque partis, remisit causam ad prouisorem illius domus ea videlicet condicione, si in quantum apud prouisorem non fuerint concordatj, extunc parere debent termino infra octavam, et pro pace habenda vallauit penam decem marcarum.
- 2580. Die Saturnj xv Nouembris. Martinus Dambrowszky, seruus Georgy Latalszky, recognouit iudicialiter, percussisse sua sponte et ex nullius mandato famulam dnj Ioannis Medic, ciuis Cracouiensis. Quem dominus racione talis violencie iussit in carcerem imponj, Georgium autem Latalszky, ex cuius mandato prefatus Dambrowszky tale facinus commiserat, prout id dominus ex deposicione testium cognouit, condemnauit in pena vnius florenj, quem reponere debet infra octavam. Quantum autem est ad actorem cause, tulit dominus sentenciam ad concordandum infra hinc et octavam, in defectu autem concordie vterque illorum parare debet prefixit 10 terminum infra octavam.

¹ Cf. nrum 2575. ² >satis deletum. ² Ruthenus. ² >monitus per Ioannem, sapienciam , deletum. ² >debet | insuperscriptum. ² 6 6 I 1523. ² Sic! ² >Stradander | de Steinavia. ° >vterque illorum parare (sic!) debet | deletum. ¹ o >prefixit | insuperscriptum.

- 2581. Die Saturni xxij Nouembris. Iacobus Zaborowszky cittatus ad instanciam Discretj Stanislaj Pluzynszky ad continuandam causam occasione percussionis etc., ut supra<sup>1</sup>, vbi prefatus Stanislaus Pluzynsky talem violenciam, sibj per dictum Zaborowsky illatam, destructionemque vestium extimauit ad mille marcas. Et dominus dedit partibus ad concordandum, et in hanc vim continuauit terminum ad octavam.
- 2582. Georgius Latalsky non comparens termino, sibj a domino prefixo, pronunciatur contumax.
- 2583. Mercury xxvj Nouembris. Simon de Parua Lansk² cittatus ad instanciam Honeste Barbare racione violencie, sibj et sue domuj per ipsum illate, quod videlicet dictus Simon incipiens sedicionem cum nonnullis studentibus, primum candalabrum cum lumine abscidit et ita lumen extinxit extinctoque lumine circa hostium³ stetit, neminem foras mittendo, solum gladio dimicabat et ita in dimicando fornacem ex ollis valoris trium florenorum destruxit hospitamque, a tali sedicione ipsum reducentem, percussit, aliosque studentes, cum quibus talem sedicionem incepit, expullit, quod ipsi miticulosi cogebant fenestram ex vitro Veneciensi destruere et ita aufugere, que fenestra valoris fuit vnius marce, quam violenciam prefata Barbara extimauit ad decem florenos. Dominus autem auditis altercacionibus vtriusque partis, dedit ad concordandum, in deffectu autem concordie prefixit terminum ad feriam terciam proximam post festum s. Andree 4.
- 2584. Veneris xxviij 5 Nouembris. Dorothea Myechownyczka cittata ad instanciam Discretj Simonis de Parua Lask 6, occasione tunice, apud eam in certa peccunia inuadiate et sibj in manus date, quam peccuniam dictus Simon in ludo amisisse dicebatur, vbj prefata Dorothea confessata est, se dedisse peccuniam super tunicam, nihilominus tamen asserebat, non ab ipso tunicam accepisse sed a Georgio Latalsky, cum quo dictus Simon talem ludum exercebat. Dominus autem dedit ad probandum Simonj, prefatam tunicam dedisse in manus dicte dne Dorothee, Dorothea Myechownyczka habet terminum a domino prefixum ad prestandum iuramentum, quod non accepit de manibus Simonis prefatam tunicam, hinc ad diem crastinum.
- 2585. Saturnj xxix Nouembris. Ioannes Olschanowsky, studens Vniuersitatis nostre, legittime cittatus ad instanciam Ioannis Iadamowsky 7, studentis, occasione duarum bombardarum manualium, sibj in muttuum datarum, petentis, ab eo easdem restituj, vbj ex aduerso Ioannes Olschanowsky respondit, se accepisse dictas bombardas a prefato Iadamowsky in vim recompense. Et dominus auditis huiusmodj proposicionibus, ex confessatis decreuit, quod prefatus Olscha-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. nrum 2570. <sup>2</sup> >de Parua Lansk«, sic! <sup>8</sup> = ostium. <sup>4</sup> 2. XII. <sup>5</sup> In Codice >xxvij«. <sup>6</sup> = Lańsk, cf. nros 2583 et 2608. <sup>7</sup> de Grodsiec seu Grojec.

nowsky curet satisfacere prefato Iadamowsky pro dictis bombardis, ab receptis, alias dedit ad concordandum de satisfactione ipsi Iadamowsky fienda hinc ad octavam, et in deffectu concordie partibus continuauit terminum ad eandem octavam. Et nihilominus propter pacem inter partes conseruandam dominus vallauit et interposuit penam viginti decem marcarum, qui pacis violator verbo vel facto extiterit.

- 2586. Raphael Vargawsky ad acta presencia personaliter constitutus, obligauit se soluturum septem cum medio grossos ad vnam quindenam, sub censuris ecclesiasticis<sup>3</sup>.
- 2587. Martis ij Decembris. Mgr. Lucas de Noua ciuitate ad acta presencia personaliter constitutus, ex decreto dominj non debet discedere de Cracovia, nisi prius satisfaceret et realiter cum effectu solueret quattuor florenos mgro Iacobo de Syradia, collegiato minoris Collegij, vel si non posset soluere, extunc ponat caucionem fideiussoriam satisfaciendj pro termino, supra per eum ad acta presencia obligato 4, sub censuris ecclesiasticis.
- 2588. Mgr. Iohannes 6 de Pyotrkow cittatus ad instanciam Stanislaj, carpentary, occasione debitj vigintj grossorum, sibj pro labore relictorum, vbj mgr. Iohannes ad proposicionem, contra ipsum factam, respondit, quod non stat labor suus pro tanta peccunia, quam acceperat. Dominus autem dedit ad concordandum per locacionem arbitrorum, quj videbunt valorem suj laboris, in defectu autem concordie continuauit terminum ad octavam.
- 2589. Honesta dna Doctorowa proposicione facta contra Venerabilem mgrum Iacobum de Seprcz, collegiatum minoris Collegij, pro debito sedecem grossorum, sibi pro vino relicto, vbi ex aduerso prefatus dnus mgr. animo et intencione legittime litem contestandi narrata negauit. Fassus quidem est hoc, vinum bibisse, non tamen sub condicione soluendj sed loco recompense, quia paulo ante rogatus fuit per dictam dnam ad emendum sibj vinum, promittens sibj id vinum recompensare, que prefata domina negauit, aliquid tale ab ipso mgro pecysse. Dominus tamen auditis altercacionibus parcium, continuauit et prefixit terminum dicto mgro ad prestandum iuramentum hinc ad feriam quintam proximam <sup>6</sup>.
- 2590. Continuauit dominus terminum Simonj de Parua Lask <sup>7</sup> ad concordandum se cum Honesta Barbara racione damnj, sibi illatj, vt supra <sup>8</sup>, hinc ad octavam.
- 2591. Die Iouis iiij Decembris. Ioannes Obyedzynsky cittatus, non comparens, pronuncciatur contumax.

 <sup>1 »</sup>viginti« deletum.
 2 »decem« insuperscriptum.
 8 Sic!
 4 Cf. nrum 2578.
 5 Prosiński.
 6 4. XII.
 7 = de Łańsk.
 8 Cf. nrum 2583.

- 2592. Interposuit dominus penam decem marcarum Seuerino Herbolt, Lodzynsky et ..... Poplawynsky, quatenus non diffidarent Ioannem Obyedzynsky.
- 2593. N. Poplawynsky non coactus nec compulsus sed ex sua mera et libera voluntate veniens ad acta presencia, recognouit et obligauit se, soluere duos florenos Michaelj Zolkowskij hinc ad Carnispriuium<sup>2</sup>, vel loco peccunie iopulam valoris trium florenorum sibj dare spopondit, sub censuris eclesiasticis.
- 2594. Mgr. Iacobus de Seprez ex decreto dominj soluet sedecem grossos Honeste dne Doctorowa hinc ad octavam.
- 2595. Veneris v Decembris. Laurencius de Sochaczow legittime cittatus ad instanciam Ieronimj de ibidem, occasione wlneris, sibj per ipsum illatj, vbi prefatus Laurencius animo et intencione legittime litem contestandi narrata negauit. Et dominus dedit ad probandum.
- 2596. Georgius et Stanislaus Rybyensczy, cittatj et non comparentes termino, pronuncciantur contumaces.
- 2597. Alexius <sup>8</sup> de Gedano ad acta presencia personaliter constitutus, obligauit se restituturum tunicam Stanislao de Cracovia, arcium liberalium baccalario, hinc et infra quindenam. Et in hanc vim dominus de consensu partis decreuit, sibj dandam fore absolucionem, alias si secus fecerit, extunc in grauiores incuret processus.
- 2598. Martis ix Decembris. Georgius de Cracovia ex confessatis restituet nouem grossos vna cum «Grammatica» Iozepho de Cracovia, quam sibj acceperat in debito »Speculj nigromancie «, terminumque prefixit bad parendum dicto Iozepho hinc ad feriam quintam 6.
- 2599. Simon de Parua Lask 7 non comparens termino, a domino sibj prefixo, pronuncciatur contumax.
- 2600. Mercury x Decembris. Facta est concordia et amicabilis composicio inter Seuerinum Herbolth et Alexium Czeczyssowszky ex vna ac Ioannem Obyedzynszky et Georgium Rybyensky partibus ex altera, occasione contencionis et wlneracionis prefatj dnj Herbolt, per medium Venerabilium virorum Stanislaj Lowycz, seniorem burse Iherusalem, et mgrum Ioannem de Pyothrkow, seniorem burse philozophorum, sub certis condicionibus, consopiendo et anullando omnes lites et controuersias perpetuo, que fuerunt exorte occasione premissa, quam dicte partes acceptauerunt et se tenere obligauerunt, ad acta presencia personaliter constitutj cum prefatis dominis arbitratoribus con-

 $<sup>^1</sup>$  >..... e locus vacuus.  $^2$  18. II 1523.  $^8$  Zuchta, cf. nrum 2562 et sq.  $^4$  Sic  $^1$  sc. rector  $^6$  11. XII.  $^7$  = Łańsk,  $^8$  Cf. nrum 2592.  $^9$  Prosiński,

stitutj<sup>1</sup>, sub pena, per dictos dnos arbitratores inter dictas partes vallata centum marcarum, quam composicionem pars non tenens seu infringens soluere Vniuersitatj tenebitur, sub pena excommunicacionis, ad quod se dicte partes sponte submiserunt. Quam quidem concordiam sic, ut dictum est, per dictos dominos factam, dominus<sup>2</sup> per decretum suum approbauit et ratificauit in omnibus punctis et clausulis, cum pena interposita.

- 2601. Iouis xj Decembris. Petrus, baccalarius, cittatus ad instanciam Mathie de Kurzelow, studentis Vniuersitatis nostre, occasione quorundam libellorum, carmina in se continencium, alias parcium, quas partes in muttuum dictus dnus bacc. acceperat a dicto Mathia. Vbj dictus dnus bacc. ad proposicionem restitucionis s, contra ipsum factam, respondit, quod tales partes non sibj sed altero studentj in muttuum acceperat, qui discessit cum dictis partibus in suam patriam, videlicet Nyssam. Dominus autem decreuit, quod dictus dnus bacc. sollicitaret de restitucione parcium continuauitque sibi terminum hinc ad festum d. Agnetis s, si autem in quantum non satisfecerit, extunc parere debet iurj nostro prima iuris post tempus prefixum.
- 2602. Stephanus de Cracovia, vicecampanator ad s. Stephanum, ex decreto dominj soluere debebit quinque grossos Stanislao Czepyelowszky hinc ad quindenam, quos sibj tenetur occasione destructionis et attricionis tunice, apud ipsum inuadiate. Ibidemque in continentj monitus per exequtorem, a domino datum et deputatum, videlicet Ioannem, sapienciam, est monitus ad acta presencia pro dicto termino parendo monitus, alias sub censuris.
- 2603. Ambrosius de Pyotrkow, arcium liberalium baccalarius, cittatus ad instanciam Andree 6 de Wolborz, arcium liberalium bacc., occasione duorum florenorum minus duobus grossis, sibj muttuo datorum ad eximendum tunicam, quam prefatus dnus bacc. Ambrosius de Pyotrkow impignorauerat apud Iudeos. Quam peccuniam ex decreto dominj debet soluere dicto dno bacc. Andree de Wolborz hine ad octavam.
- 2604. Continuauit dominus terminum mgro Mathie <sup>7</sup> de Schamothuly hinc ad feriam secundam proximam <sup>8</sup> in causa, per dominum ex officio in ipsum agitata.
- 2605. Veneris xij Decembris. Continuauit dominus terminum Ioannj Kolaczkowsky, Nicolao Iaszkmansky, Alexio Czeczyssowsky, Ioannj Szumsky, Ioannj Obyedzynsky, Ioannj Skyersky, hinc ad diem crastinum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sicl <sup>2</sup> sc. rector. <sup>8</sup> >restitucionis deletum. <sup>4</sup> 21. I 1523. <sup>5</sup> >monitus deletum. <sup>6</sup> In Codice >Andre . <sup>7</sup> >Cichosz dicto. <sup>8</sup> 15. XII.

- 2606. Saturnj xiij Decembris. Continuauit dominus terminum omnibus supra inscriptis hine ad feriam terciam.
- 2607. Alexius Czeczyssowsky cittatus, non comparens, pronuncciatur contumax.
- 2608. Die Lune xv Decembris. Interposuit dominus pename decem marcarum Simonj de Parva Lansk, si in quantum vel per se vel per submissam personam intulerit aliquid nocimentj Honeste dne Barbare, quodque sic totaliter totaliter 2 consopita et anichilata tota vis cause, versantis inter dictas personas, prout supra 3.
- 2609. Martis xvi Decembris. Nicolaus Iaskmanyczky², Ioannes Zkyersky², Ioannes Schumsky, Ioannes Obyedzynsky ex decreto dominj reponere debent quilibet illorum per vnum florenum racione violencie, quam fecerunt in loco publico et inhonesto prostibulj, percuciendo mulieres illic morantes surripiendoque nonnullas res illis mulieribus, vtpote marsubia etc., quam pecuniam reponent hinc ad octavam. Et ibidem monitj per exequtorem, a domino datum et deputatum.
- 2610. Veneris xix Decembris. Mgr. Stanislaus de Cracovia cittatus ad instanciam mgrj Mathej <sup>5</sup> de Schamotulj, prepositj minoris Collegy, occasione quorundam librorum in Astronomia, pro domo minoris Collegij per Venerabilem olim mgrum Nicolaum de Wyelyczka, collegiatum eiusdem Collegij collegiatum 6, legatorum, quos ipse mgr. Stanislaus in muttuum, ut fertur, acceperat et pro consuetudine eiusdem domus se in »Regestrum« manu propria cum receptis libris prefatis inscripsit, petentis, prefatum mgrum Stanislaum compelli ad restitucionem eorundem librorum, quos iam per multos annos in preiudicium domesticorum apud se retinuit et hucusque retinet. Vbj ex aduerso mgr. Stanislaus ad dictam proposicionem respondendo recognouit, se prefatos libros habere, nichilominus ex certis causis legittimis se eosdem inhactenus retinuisse et vsum eorum habere dixit. Et dominus decreuit, vt prima iuris post festa 7 Christj raciones det, si quas habet, cur et quare prefatos libros restituere domuj minoris Collegy non deberet. Et ibidem prefatj mgrj post nonullas verbales altercaciones, non satis honestas, officium iudicy rectoris impedientes s inhonestantes, prefatus mgr. Mathias de Schamotuly iudicialiter se recognouit, fuisse in taberna cum prefato mgro Stanislao, occasione cuius dominus decreuit penam in eundem 2 ex confessatis, que infligitur ex Statutis Vniuersitatis 2. Presentibus etc.
- 2611. Saturni xx Decembris. Ieronimus Sapalka<sup>9</sup>, arcium liberalium baccalarius, cittatus, non comparens, pronuncciatur contumax.

 <sup>1 16.</sup> XII.
 2 Sic!
 2 Cf. nrum 2583 et sqq.
 4 >Aurifaber
 alias >Lubart
 paterno nomine dictus.
 5 Cichosz seu Mittis.
 collegiatum
 deletum.
 7 Nativitatis.
 simpedientes
 deletum.
 9 Cracovita.

- 2612. Martis xxiij Decembris. Andreas, sartor, manens retro ecclesiam s. Trinitatis¹, veniens ad acta presencia, recognouit, Albertum Ludzyczky, studentem Vniuersitatis nostre, ibidem apud eum morantem, esse adolescentem moribus compositum, non superfluum, fidemque inbuit pro eodem, quod prefatus Albertus Ludzyczky nullas debet exercere insolencias non diuagarique nocte per ciuitatem, quod si prefatus Albertus Ludzyczky secus fecerit, extunc dictus dnus Andreas talia debet reffere dno rectorj, quod quidem faciendum obligauit se sub pena dominj. Et in hanc vim dominus admisit manere in prefato hospicio prefato Alberto ad tempus certum.
- 2613. Mgr. Adam<sup>2</sup> de Cracouia iuxta exigenciam terminj hodiernj et remissionem per dnum officialem<sup>3</sup> in causa violente inter dictum mgrum Adam ex vna et mgrum Stanislaum Vydawsky<sup>4</sup>, rectorem schole Corporis Christj in Kazmyria, partibus ex altera, dicto mgro Stanislao Vydawsky non comparente, mgrum Adam absoluimus a termino et ipsum mgrum Vydawsky pronunccianimus contumacem<sup>5</sup>.
- 2614. In causa, vertente inter Honorabilem Ioannem Zaleszkij et ex aduerso Martinum de Vrzendow, arcium liberalium baccalarium, occasione quarundam iniuriarum verbalium per verborum inhonestorum, hinc inde sibj invicem obiectorum in actu publico disputacionis, die dominico iij proximo ante <sup>6</sup> festum Natiuitatis <sup>7</sup> facto, debent describere et dare in scripto intenciones suas ex decreto dominj prima iuris alias Sabbatho proximo post Circumcisionis Dnj <sup>8</sup>.
- 2615. Die Veneris secunda mensis Ianuarij anno Domini 1523. Reverendus et Eximius dnus rector iuxta exigenciam hodiernj terminj contra Honorabilem Leonardum, actu presbiterum, occupatorem camere domus seu burse canonistarum, in monitorio debite exequto contentj, in contumaciam eiusdem Leonardj et diuturnam eiusdem absenciam cameram ipsam aperiendam fore et deberj et alterj ad residendum<sup>9</sup>, quj actu resideret et studeret et onera domus supportaret, concedj et assignarj decreuit, bedellumque Vniuersitatis circa aperturam ipsius camere, adiunctis alys fide dignis, quj circa res consignandas, si que in dicta camera reperjrj contingantur, interessent, deputauit ad instanciam ipsius domus canonistarum senioris <sup>10</sup>. Presentibus Discretis Ioanne de Barczyk, auctoritate apostolica publico notario, et alia familia domini.
- 2616. Saturnj iij Ianuarij. Petrus de Buk, studens Vniuersitatis nostre, ad s. Stephanum manens, cittatus ad instanciam Famatj dnj Leonardj Rymmer occasione octo grossorum, ab eodem mutuo acceptorum, confessus est, eos se recepisse et eidem tenerj, quos quidem octo grossos se soluturum obligauit hinc per octavam prefato dno Leonardo, sub censuris eclesiasticis.

Dominicanorum, 2 » Matla« paterno nomine vocatus. 2 Cracoviensem. 4 de Cracovia. 5 Sic! 6 In Codice » post«l 7 14. XII. 8 3. I 1523. 9 » ad residendum « deletum. 10 dris Stanislai Bargiel de Kazimiria.

- 2617. Martis vj Ianuary. Iuxta exigenciam terminj hodiernj Honorabilis Martinus de Vrzedow et Honor. Ioannes Zalesky, arcium liberalium baccalarius, obtulerunt in scripto quilibet illorum proposiciones et articulos, in quibus vnus alterius i obnoxius videbatur. Vbi Ioannes Zalesky quoad omnes articulos animo et intencione legittime littem contestandi negauit, ipse autem Martinus de Vrzendow negauit quidem nonullos, non tamen omnes, prout ponitur in oblatis per eosdem. Et dominus dedit vtrique ad probandum.
- 2618. Iouis viij Ianuarij. Continuatur terminus hodiernus Martino de Vrzedow et Ioannj Zaleskij hinc ad diem sabbathinum.
- 2619. Mgr. Stanislaus de Cracovia iuxta exigenciam terminj hodiernj dedit racionem, cur et quare non deberet restituere libros in Astronomia domuj minoris Collegij 5. Et dominus audita huiusmodj racione, continuauit terminum hine ad octavam ob spem concordie et satisfactionis.
- 2620. Saturnj x Ianuary. Terminus hodiernus Martino de Vrzendow, arcium liberalium baccalario, continuatur hinc ad feriam terciam proximam <sup>6</sup>.
- 2621. Saturnj xvij Ianuary. Xristi nomine inuocato et ipsum solum Deum pre oculis habentes, in causa discordiarium et littium inter Honorabiles Ioannem Zaleskij ex vna et Martinum de Vrzendow partibus ex altera, arcium liberalium baccalarios, ex hys, que in huiusmodj causa et causis inter ipsas partes vidimus et cognovimus, vertentibus, et ex inductione testium hinc inde inductorum vidimus et cognovimus, dicimus, decernimus et pronuncciamus, vt que admodum dictj dnj bacc. muttuo se verbis inhonestis leserunt, ita se muttuo reconcilient verbis deprecatorys et conformibus, inprimis tamen Honor. Martinus de Vrzendow id faciat, tanquam magis reus. Et ipsum condemnamus in pena vnius florenj, Ioannem autem Zalesky, tanquam minus reum, in pena vigintj grossorum, quam quidem penam vterque illorum reponet hinc infra octavam.
- 2622. Iouis xxij Ianuarij. Nicolaus de Cracovia, arcium liberalium baccalarius, ex decreto dominj reponet penam octo grossorum, occasione non suscepcionis partis, sibj misse a dno decano 10, hine ad octavam.
- 2623. Petrus de Buk, studens Vniuersitatis nostre, recognouit iudicialiter, se tenere Honeste Dorothee, manentj in celario sub Bronowska, 34 grossos monete polonicalis, quorum medium soluere se obli-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> »quoad omnes« deletum. <sup>8</sup> 10. I. <sup>4</sup> Aurifaber. <sup>5</sup> Cf. nrum 2610. <sup>6</sup> 13. I, cf. nrum sequentem. <sup>7</sup> »arcium liberalium baccalarios« in margine adscriptum. <sup>8</sup> »vidimus et cognovimus« deletum. <sup>9</sup> »deprecatorys et« insuperscriptum. <sup>10</sup> facultatis artisticae, mgro Nicolao Tuliszek de Tuliszków.

gauit infra quindenam et residuum in alia quindena, sub censuris ecclesia sticis. Et nihilominus fecit caucionem iuratoriam, quod non debet de Cracovia discedere, nisi prius satisfactione huiusmodj realiter et cum effectu facta. Et ibidem in continentj monitus per exequtorem, a domaino datum, videlicet Andream, sapienciam. Presentibus etc.

- 2624. Saturnj xxiiij¹ Ianuary. Mgr. Stanislaus² de Cracovia, collegiatus maioris Collegy, in causa impeticionis siue postullacionis librorum per prepositum minoris Collegij³ et tocius comunitatis, volens plus beniuolencia vtj quam coactione, obtulit se daturum libros Collegio minorj sub hac tamen condicione, quod eosdem iuxta sibj ius quesitum, quod allegat, ex concessione eorundem librorum ad vsum a principalj testatore, videlicet olim mgro Nicolao de Vyelyczka, habeat eorundem librorum vsum a dictis mgris, dum et quando indiguerit eisdem. Mgrj autem ex aduerso non approbantes, nec vltimate acceptantes istam condicionem adiectam, debent refferrj illud communitatj et iuxta deliberacionem muttuo fiendam habebunt terminum ad primam iuris, alias ad feriam terciam proximam⁴.
  - 2625. Stanislaus de Czernycze legittime cittatus ad instanciam Famatj dnj Ioannis <sup>5</sup> Raczyczky, mercatoris Cracoviensis, occasione marce pro panno Stradomiriensi <sup>6</sup>, recognouit iudicialiter, se obligaturum. Occasione cuius decreuit dominus sibj sollucionem dicte marce prefato dno Raczyczky hinc ad quindenam, occasione autem reconuencionis, facte per dnum Stanislaum <sup>7</sup> Raczyczkij occasione instructionis puerorum, dominus dedit ad concordandum partibus ad presenciam dnj viceplebanj ad s. Annam, protunc manentis in bursa Iherusalem, in deffectu autem concordie prefixit dominus terminum ad octavam.
  - 2626. Martis xxvij<sup>8</sup> Ianuary. Mathias Konarzowsky, studens Vniuersitatis nostre Cracoviensis, ad acta presencia personaliter constitutus, obligauit se satisfacere decreto de pena decem marcarum, in actis rectoratus contenta<sup>9</sup>, hine ad octavam. Et in hanc vim de consensu mgrj Nicolaj de Tholiskow, decanj facultatis artistice modernj, et mgrj Martinj <sup>10</sup> de Cracovia, precedentis commutacionis decanj, dominus decreuit prefato Mathie Konarzowsky absolucionem a censuris dandam, sub reincidencia et grauioribus, si et in quantum dicte pene pro termino obligato satisfacere neglexerit. Presentibus Caspar de Nova ciuitate et Andrea, bedello Vniuersitatis, notarys publicis, et alia familia domini <sup>11</sup>.
  - 2627. Iouis xxviiij<sup>12</sup> Ianuary. Ioannes de Cracovia, bedellus Vniuersitatis nostre, ad acta presencia personaliter constitutus,

¹ In Codice \*xxijs.. ² Aurifaber seu Lubart. 8 mgrum Cichosz Szamotulianum, cf. nrum 2610. ⁴ 27. I. ⁵ \*Ioannis deletum. 6 \*Stradomiriensis, sic! ¹ Czernicensem. 8 In Codice \*xxvjs. 9 Cf. nrum 2553. ¹¹ Garbarz Senioris. ¹¹ In margine nri 2626 alia manu: \*Die Mercury xj February Mathias Konarzowsky parendo obligacionj satisfecit, de quo quittaturs. ¹² In Codice \*xxvijs.

recognouit et fassus est, quod cittauit personaliter Ioannem Olshanowsky, studentem, ex parte Ioannis Iadamowsky, de mandato dominj assignando sibj terminum pro hora xxj hodierne diej. Ioannes Olschanowsky, studens Vniuersitatis nostre, legittime cittatus et pro termino non comparens, diuciusque vltra terminum expectatus, pronuncciatur contumax.

- 2628. Martis iij February. Ioannes Gonatek in causa, vertente inter Venerabilem mgrum Nicolaum de Tulyskow, artistice facutatis decanum, et mgrum Andream¹ de Cracovia, collegiatos maioris Collegy, occasione patelle, iurauit dicere verum testimonium, neutrj partj fauendo, tunc, quando requisitus fuerit.
- 2629. Iouis v Februarij. Mgr. Ioannes 2 de Pyotrkow, senior burse philosophorum, cittatus ad instanciam Mathie, apotecarij, occasione octo grossorum, sibj in muttuum datorum, ligonis, malej, cantarj, item pro roboribus asseribus, quos dietus mgr. sine voluntate et admissione sua recepit, que omnia taxauit ad valorem octo florenorum. Vbj prefatus mgr. ad proposicionem, contra ipsum factam, recognouit, se prefato Mathie octo grossos, ligonem et cantarum tenere s, alia autem omnia negauit, pars autem aduersa obtullit se ad probandum. Et in continentj prefatus mgr. reconueniendo eundem, proposuit contra eum de candellis, per eum fabricatis, in valore vnius florenj, item pro duobos cantaris staneis, per eum destructis, quorum vnum<sup>3</sup> fuit in valore quattuordecem grossorum, alia 3 vero in valore duodecim grossorum, item pro quibusdam verbis, famam suam denigrantibus, quam dehonestacionem prefatus mgr. taxauit ad centum florenos. Vbj ex aduerso prefatus mgr. 4 Mathias 5 quantum ad candellas recognouit, se eas destruxisse 6, duntaxat tres destruxisse, quantum autem ad dehonestacionem et 7 verba famam suam ledencia etc., recognouit, nichilominus tamen similibus verbis ab eodem affectus, alia autem omnia negauit. Dominus autem dedit ad concordandum, in defectu autem concordie continuauit terminum ad quindenam.
- 2630. Saturni vij<sup>8</sup> Februarij. Honorabilis dnus Stanislaus Pasznijk de Cracouia, arcium baccalarius, legittime cittatus pro termino hodierno ad instanciam Honeste dne Barbare, vidue penes bursam nouam, occasione infamie seu verborum turpium illacionis et dehonestacionis, prefatus bacc. litem legittime contestando negauit narrata, prout narrantur. Datur igitur parti instanti per quindenam ad probandum, interim autem partes prefate tenebuntur inire concordiam, locando arbitros, in defectu autem concordie partes habebunt terminum coram domino per quindenam. Et nihilominus dominus propter pacem interposuit inter vtramque partem penam vallatam x marcarum, ne videlicet vna pars alteram lapsu lingue aut quouis alio modo obloqueretur aut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burcardini. <sup>2</sup> Prosiński. <sup>8</sup> Sic! <sup>4</sup> »mgr. <sup>4</sup> deletum. <sup>5</sup> apothecarius. <sup>6</sup> »eas destruxisse <sup>7</sup> dehonestacionem et <sup>4</sup> deletum. <sup>8</sup> In Codice »vj«.

- diffamaret, quarum quidem x marcarum media pars cedet dno rectori, reliqua vero parti tenenti huiusmodi interposicionem pene vallate. Presentibus familia domini.
- 2631. Iouis decima nona Februarij. Casparum de Costan, baccalarium arcium, ad instantiam Discreti Stanislai de Rambyeskije, legittime per Discretum Andream, bedellum, cittatum et non comparentem in termino hodierno, Venerabilis dnus Martinus de Ilkusch, rector, pronuntiauit contumacem. Presente familia existentis dnj rectoris et me Loanne de Barczik, notario publico etc.
  - 2632. Iacobus Przemenczky nomine dnj Mathie, apotecary, infirmj et non valentis per se comparere, iuxta exigenciam hodiernj terminj protestatus est ex parte eiusdem dnj Mathie, apothecary, quod iuxta decretum¹ voluit attemptare concordiam cum mgro Ioanne de Pyotrkow, pro qua in loco constituto locauerat homines, mgr. autem Ioannes, ut asseruit, nihil fecit neque facere voluit, ad quem, ut asserebat, ter mittebat pro concordia prosequenda, quem tamen nullociens inuenire potuerat, et ita ad acta presencia porsonaliter constitutus, accusabat contumaciam ipsius prefatj dnj mgrj. Et dominus diucius ipsum expectatum pronunciauit contumacem.
  - 2633. Saturnj xxj² February. In causa, vertente inter Mathiam, apothecarium, ex vna et mgrum Ioannem de Pyotrkow partibus ex altera, in hys, in quibus mgr. Ioannes fassus est, se debere ipsi dno Mathie, apothecario prefato, obtulit se satisfacturum, immo realiter et cum effectu octo grossos eidem dedit, et pro ligone ac ligneo cantaro tres grossos se satisfacturum obligauit hine ad primam iuris. Et pro residuis rebus, de quibus hine inde in causa³ vertente proposicio fuit, concordiam in domo dnj Przemenczky die crastina attemptabunt per locacionem arbitrorum, in deffectu autem concordie partes comparebunt prima iuris, vbj mgr. Ioannes⁴ se de ei obiectis rebus, de quibus litem contestando negare fecit, se⁵ expurgabit vel actor probabit.
  - 2634. Saturni ultima February 6. Stanislaus Prochenyskij cittatus ad instanciam Ioannis de Glogouia occasione cuiusdam precij, quod prefatus Stanislaus Prochenysky tenebatur cuidam baccalario de Glogouia pro lectioribus, quas sub ipso audiuit per decursum vnius quartualis 5, qui prefatus bacc. in discessu suo commisit hoc debitum exigij 7 ad exigendum prefato Ioannj de Glogouia. Vbj ex aduerso prefatus Stanislaus Prochenyskij ad proposicionem, contra ipsum factam, animo et intencione legittime litem contestandj respondit, se debere hoc precium prefato dno bacc., nihilominus tamen non pro integro quartuali 5, sed pro nouem septimanis. Dominus autem decreuit, ut ex confessatis satisfaciat. Nichilominus tamen prefatus Ioannes inducat testes super

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. nrum 2629. <sup>2</sup> In Codice »xj«! <sup>2</sup> »in causa«? <sup>4</sup> Piotrkowita Prosiński. <sup>5</sup> Sic! <sup>6</sup> 28. II. <sup>7</sup> »exigij« deletum.

talem comissionem prefixitque sibj terminum ad primam iuris alias ad feriam terciam proxime venturam<sup>1</sup>, interim autem partes attemptabunt concordiam, in defectu autem concordie comparebunt termino prefixo-Presentibus Ioanne, bedello Vniuersitatis, et seruis dominj.

- 2635. Ioannes, sapiencia, recognouit, se citasse Discretum Wolfgangum<sup>2</sup>, Vngarum, studentem Vniuersitatis nostre, ad instanciam Fabianj, notarij dnj Stanislaj Vaczlaw, qui ob non paricionem accusauit contumaciam eius. Et dominus diu expectatum, non comparentem, pronucciauit contumacem. Presentibus seruis dominj, videlicet Mathia Skorkowsky et Stanislao de Ilkusz.
- 2636. Lune ij Marcij. Famatus dnus Fabianus, notarius Famatj dnj Stanislaj Vaczlaw, consulis Cracoviensis, ad acta presencia personaliter constitutus, constituit suum verum et legittimum procuratorem in causa, quam habet contra et aduersus Discretum Vuolfgangum<sup>2</sup>, studentem Vniuersitatis nostre, Prouidum Ioannem de Cracouia, bedellum, cum potestate substituendj in forma plenissima. Presente familia dominj et me Stanislao de Ilkusz, publico notario.
- 2637. Veneris vj Marcij. Discretus 3, Generosus dnus 4 Wolfgangus Appaphj de Vngaria 5, cittatus ad instanciam Prouidj Fabianj, notarij dnj Stanislaj Vaczlaw, occasione sex florenorum, pro equo sibj vendito relictorum, vbj prefatus dnus Vuolfgangus litem legittime contestando 6, ad proposicionem, factam per procuratorem suum, videlicet Ioannem, bedellum Vniuersitatis nostre, litem legittime contestando, respondit et recognouit, se tenere 7 debere hos sex florenos, nichilominus tamen prefatus dnus Fabianus promisit expectare dicto dno Wolfgango hoc debitum ad duos annos. Dominus autem decreuit, vt dictus dnus Wolfgangus inducat testes de talj promissione expectacionis.
- 2638. Saturnj vij Marcij. Nicolaus Dambrowsky legittime cittatus per Ioannem, sapienciam, ad instanciam Honeste Dorothee <sup>8</sup>, bursarie, occasione quarundam rerum, per eum receptarum ex parte dominj suj, videlicet Georgij Lathalsky, veluti serws eius protunc existens, videlicet lectisterniorum, subelle brunatice .... <sup>9</sup> et nonnullarum peccuniarum, ipse autem ad proposicionem, contra ipsum factam, retulit se ad suum principalem, videlicet prefatum dnum Georgium Lathalsky, recognouitque, se ab ea recepisse subellam brunaticam, lectisternia, vtpote cussinum, puluinar et lintianum, quantum autem ad peccuniam negauit. Dominus autem ad euincendum ipsum <sup>10</sup> continuauit terminum ad feriam terciam <sup>11</sup> ad euincendum ipsum dnum Georgium Lathalsky, alias in defectu talis euictionis debet sub iuramento dictus Nicolaus Dambrowskij verum reponere de illis, de quibus fertur.

<sup>1 3.</sup> III. 2 > Syluas < seu > Hiller de Buda, bacc. Universitatis Vienensis.
8 > Discretus < deletum. 4 > Generosus dnus < insuperscriptum. 5 Cf. nrum 2635.
6 > litem legittime contestando deletum. 7 > tenere < deletum. 8 > Miehowniczka dictae. 9 > . . . . . < locus vacuus. 10 > ad euincendum ipsum < deletum. 11 10. III.

- 2639. Stanislaus Tharnawsky, arcium liberalium baccalarius, legittime cittatus ad instanciam Honeste dne Hedwigis Hanussova, institricis de Cracovia, occasione sex grossorum, sibj restituj promissorum, ut ipsa asseruit. Quj quidem dnus bacc. fassus est, se promisisse, si et im quantum peccunie, date per dominam Helie<sup>1</sup>, fuissent sue proprie, et tantum, quantum ipsa asseruit. Dominus autem decreuit, vt prefata dna Hedwigis doceat de veritate vel per testes vel per iuramentum, domaina autem obtulit se ad probandum iuramento veritatem iuramento<sup>1</sup>, quod prestare<sup>2</sup>, ad quod prestandum habet terminum prefixum a domaino pro feria secunda<sup>3</sup>.
  - 2640. Lune ix Marcy. Hodiernus terminus, quem habuit Honesta Hedwigis Hanissova<sup>1</sup> de Cracovia ad prestandum iuramentum<sup>4</sup>, dilatus est in eodem vigore propter certas dominj occupaciones ad diem crastinum pro eadem hora, videlicet xiij.
  - 2641. Martis x Marcij. Raphael Wargavskij citatus ad <sup>5</sup> citatus ad <sup>1</sup> instanciam Honeste Annae <sup>1</sup> de platea s. Stephanj ..... <sup>6</sup> dicta Ianowa <sup>1</sup>, occasione vnius floreni pro mitra, pectine, pane, ceruisia et trium florenorum pro fideiussoria certa pro expensis Bartholomej Rozyczky, per quinque septimanas factis, et medie marce pro duabus camisys et decem grossorum pro corrigio lithuanensi Honorabilis Raphael Vargawsky cum protestacione de reconuenienda eadem Anna animo et intencione litem legittime contestandi negauit narrata, prout narrantur, et petita fierj non debere <sup>1</sup>. Et datur ad probandum vel diferendum. Dnus baccalarius <sup>7</sup> Vargawskij detulit iuramentum Honeste Anne de platea s. Stephanj, et nilominus dominus <sup>7</sup>. Idem dnus bacc. retulit sibj iuramentum, quod prestare debet per octavam, interim autem partes attemptabunt concordiam per locacionem arbitrorum, quos locare debent feria quinta <sup>8</sup> hora xix, in deffectu autem concordie parebunt termino, a domino prefixo.
  - 2642. Dnus Lathalsky ponendo se principalem, euincendo Nicolaum Dambrowsky ad proposicionem Honeste Dorothee Myechownyczka, occasione vnius subducte brunatice valoris septem florenorum et lectisterniorum, videlicet pulmatice i, linthiaminis et cussinj et trium fertonum i, animo et intencione littem legittime contestandi allegauit donacionem, per ipsam Dorotheam sibj factam, quam probabit die Sabbati proxime venturo io infra quindenam, interim autem partes attemptabunt concordiam, in deffectu autem concordie parebunt termino prefixo.
  - 2643. Iouis xij Marcy. Dnus Izaac Iudeus proposuit nomine filie sue Rachel contra Ambrosium de Pyotrkow, arcium libera-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> »quod prestare « deletum. <sup>2</sup> 9. III. <sup>4</sup> Cf. nrum 2639. <sup>5</sup> »Raphael Wargavskij cittatus ad « deletum. <sup>6</sup> »..... « locus vacuus, <sup>7</sup> Inde a »Dnus baccalarius « usque ad »et nilominus dominus « deletum. <sup>8</sup> 12, III. <sup>9</sup> Cf. nrum 2638. <sup>10</sup> »die Sabbati (14. III) proxime venturo « deletum.

lium baccalarium, de piccario cupreo deaurato, quem idem bacc. inuadiauerat prefate Rachel vtj argenteum in quattuor florenis. Qui quidem dnus bacc. negocium retorsit in alium bacc., cum quo asseruit et fassus est, se interesse. Et dominus decreuit, vt idem prefatus bacc. pro feria secunda proxime ventura ad horam audiencie constituat principalem huius negocy, quem allegauit.

- 2644. Saturnj xiiij Marcij. Albertus de Lithuania, studens Vniuersitatis nostre, legitime cittatus ad instanciam Discretj Petrj de Russia <sup>3</sup> Slonyowo, occasione tunice, sibj mutuate et vice uersa non restitute, qui quidem Albertus animo et intencione litem legitime contestandi fassus est, se hanc tunicam recepisse. Et dominus decreuit, quod dicta <sup>3</sup> tunica sibj restituatur, nichilominus quia prefatus Albertus allegabat, eandem tunicam non esse sibj solutam ex toto, Petrus vero allegabat, sibj datum fuisse certum terminum, videlicet pro festo Pascatis 4 ad soluendum, dominus decreuit, vt prefatus Petrus probet talem prefixionem terminj, ad quod probandum ipse Petrus se submisit per quendam testem, ad quem pars aduersa consensit, et hoc pro prima iuris alias pro feria tercia proxime ventura 5. — Item prefatus Petrus 6 questus est occasione lectisterniorum, per prefatum Petrum dicto Alberto 7 mutuatorum. Cum confessus sit, decreuit s, ut sibj restituat, ad quod se submisit pro feria tercia proxime ventura 5, que ipse Petrus acceptabit, si non fuerint destructa. — Ibidem prefatus Albertus reconueniendo eum, questus est pro breuj veste alias zupycza, quam sibj muttuauit, ad quod respondendo Petrus dixit, eam apud eum emisse et persoluisse, ad quod probandum se submisit. Et dominus dedit hinc inde ad probandum.
- 2645. Victorinus de Brzezyny proposuit contra dnum baccalarium <sup>9</sup> Iohannem de Myechow, arcium liberalium bacc., occasione cultrj destructj <sup>10</sup>, sibj mutuatj, quem sibi prefatus dnus bacc. destruxit. Qui quidem dnus bacc. ad proposicionem, contra ipsum factam, respondit, quod cultrum istum ita ab eo accepit destructum. Et dominus ob spem concordie inter partes ineunde continuauit terminum ad primam iuris alias ad feriam terciam <sup>5</sup>.
- 2646. Andreas, bedellus Vniuersitatis nostre, recognouit, se citasse Venceslaum de Bohemia, in porta Sutorum manentem, ad instanciam Honorabilis Caspar de Noua ciuitate 11, arcium liberalium baccalarii, qui quidem dnus bacc., ad cuius instanciam prefatus Venceslaus est cittatus, accusauit contumaciam eius. Et dominus diu expectatum, non comparentem, pronuncciauit contumacem. Presentibus Andrea, seruo Vniuersitatis, et me Stanislao de Ilkus.
- 2647. Martis xvij Marcy. Augustinus de Volborz, studens Vniuersitatis nostre, legittime cittatus ad instanciam Discretj Franciscj

<sup>1 16.</sup> III. 2 >Russia« deletum. 4 >dicta« deletum. 4 5. IV. 4 17. III. 8 Stoniowita, Ruthenus. 7 Lithuano. 8 dnus rector. 9 >baccalarium« deletum. 10 >destructi« deletum. 11 Neopolitani, Rutheni.

- de Ploczko occasione trium librorum, sibj furto sublatorum, quos apud eundem preuenit. Qui quidem fassus est, se habere libros et eosdem emisse apud quandam mulierem, et nichilominus addidit, quod prefatus Franciscus promitteret et fidem iuberet, quod non esset indemnis in peccunia, et obtullit se prefatus Augustinus ad probandum pro prima iuris. Ibidem dominus decreuit, ut prefatus Augustinus secum attuleret dictos libros et realiter cum effectu in presencia dominj reponeret.
  - 2648. Constitutus personaliter Venerabilis mgr. Alexius de Gdano recognouit, se tenere triginta quattuor grossos monete et numeri polonicalis Honeste dne Magdalene, sartrici de Cracovia, manenti in platea Suttorum, quos se obligauit soluturum ad vnam quindenam, sub censuris ecclesiasticis.
  - 2649. Iuxta exigenciam terminj hodiernj<sup>2</sup> Honorabilis Ambrosius de Pyotrkow, arcium liberalium baccalarius, inculpatus a dno Izaac Iudeo ex parte filie sue Rachel, occasione piccary cuprej, venditj loco argentej pro medio quarto floreno, retulit se ad principalem, videlicet bacc. Vargawsky<sup>3</sup>, quem se obligauit, postquam venerit ad Cracoviam, ad evincendum statuere.
  - 2650. Venceslaus Okvny 4 ad acta presencia personaliter constitutus, recognouit, se tenerj decem grossos Andree de Poznania pro framea, sibj accomodata et non restituta, quos quidem decem grossos obligauit se soluturum ad octavam, sub censuris ecclesiasticis.
  - 2651. Mercury xviij Marcy. Honorabilis dnus Raphael Wargawsky, arcium liberalium baccalarius, in causa fideiussorie pro Bartholomeo Rozyczky<sup>5</sup>, pro quo Honeste dne Anne in tribus fertonibus fideiubuit<sup>6</sup>, obligauit se, quod infra duos menses debet querere et statuere prefatum Bartholomeum Rozyczky, in defectu autem horum iuxta vim talis fideiussorie obligauit se prestare solucionem dictorum trium fertonum post decursum dictorum mensium, sub censuris ecclesiasticis, quantum autem ad proprium debitum, videlicet vero trium fertonum, idem dnus bacc. obligauit se eidem dne Anne solucionem facere pro dominica Palmarum medium, et medium pro festo Pasche<sup>8</sup>, sub censuris ecclesiasticis.
  - **2652.** Iouis xix Marcy. Honorabilis dnus Iohannes de Myechow, arcium liberalium baccalarius, ex decreto dominj debet dare medium tercium grossum Victorino de Brzezyny racione vsus framee 9, quem sibj reponere debet die Sabbato 10.
  - 2653. Anno Dni millesimo quingentesimo vicesimo tercio die Iouis xix Marcij. In termino remissionis per dnum Nicolaum Bedlenskj,

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zuchta.
 <sup>2</sup> Cf. nrum 2643.
 <sup>8</sup> Raphaëlem.
 <sup>4</sup> = Okuń?, cf. nrum 2571.
 <sup>5</sup> Cf. nrum 2641.
 <sup>6</sup> Sic!
 <sup>7</sup> 29. III.
 <sup>8</sup> 5. IV.
 <sup>9</sup> Cf. nrum 2645.
 <sup>10</sup> 21. III.

scolasticum vicariumque in spiritualibus Cracoviensem etc., facto¹ coram Reuerendo dno Martino de Ilkusch, s. pagine professore etc. et Vniuersitatis Cracoviensis rectore, Honorabilis dnus Laurentius de Wolborz, arcium baccalarius et notarius dnj officialis Cracoviensis, contra et aduersus Venerandum Ambrosium de Pyotrkow, arcium similiter bacc., proposuit verbo et tandem lacius in scriptis dandis² pro certis iniurys verbalibus et insidys, per certam personam, contra eundem Ambrosium instigatam, factis et illatis, in presencia eiusdem Ambrosij, animo et intencione litem legittime contestandi negantis narrata, prout narrantur. In continenti dnus Laurencius, bacc., petiuit, sibi fierj caucionem de parando² iury et iuditio² fisci, et³ dnus rector decreuit, faciendam ad diem crastinam hora completorij.

- Saturni xxi Marcy. Caspar de Kostan, arcium liberalium baccalarius, legittime cittatus ad instanciam Stanislaj Rembyesky per Iohannem, bedellum etc., occasione subducte valoris vnius floreni et decem septem grossorum, sibj muttuo datorum, ex confessatis eius dominus decreuit, sibj fore solucionem faciendam, singula in simul computando vnius marce minus vno grosso, ad festum s. Stanislaj in Mayo 4. Qui quidem dictus dnus bacc. suscepit et dictam marcam minus vno grosso prefato dno Stanislao se soluturum ad acta presencia personaliter constitutus obligauit, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus dno Stanislao Rachoczky, Regie Mayestatis 5 aulico, et Iohanne, bedello Vniuersitatis, et alia familia dominj. Ceterum prefatus dnus bacc., ibidem personaliter constitutus, obligauit se soluturum duos florenos alias vnam sexagenam numerj polonicalis, occasione subductorij inuadiatj, pro festo s. Georgij proxime futuro 6, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, vt supra. Et ibidem in continentj per exequutorem, a domino datum et deputatum, videlicet Iohannem, bedellum, prefatus dnus bacc. est monitus, quatinus pro dictis terminis, per eum iuxta obligacionem superius expressam factis, satisfaceret realiter et cum effectu etc.
- 2655. Lune xxiij Marcy. Albertus de Wolborz, arcium liberalium baccalarius, et Andreas Lodzynsky, testes inductj per Laurencium de Wolborz, arcium liberalium bacc., iurauerunt dicere verum in causa, que vertitur inter prefatum Laurencium ex vna et Ambrosium de Pyotrkow, arcium liberalium bacc., partibus ex altera.
- 2656. Martis xxiiij Marcy. In causa, vertente inter Honorabilem mgrum Clementem de Opolye ex vna et Honor. Michaelem, plebanum de Tolczwa<sup>2</sup>, partibus ex altera, occasione equj venditj<sup>7</sup>, ut asseritur, apud dnum mgrum emptj, dominus decreuit ex hys, que audiuit et ex teste cognouit, quod ille contractus, exquo fuit condicionalis et non seriose factus, sit anichilatus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice \*facta<. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> In Codice \*de<! <sup>4</sup> 8. V. <sup>5</sup> Sigismundi I. <sup>6</sup> 24. IV. <sup>7</sup> \*venditj< deletum.

- 2657. Continuauit dominus omnes terminos hodiernos ad quintarn feriam'.
- 2658<sup>2</sup>. Georgius Lathalsky non comparens termino, sibj a domino prefixo, pronuncciatur contumax.
- 2659. Albertus de Bythgostia, arcium liberalium baccalarius, lezittime cittatus ad instanciam Honorabilis Casparj de Costan, arcium liberalium bacc., occasione tunice, per prefatum Albertum apud Iudeos invadiate sexempte et sibj vice versa exemj denegate, vbj prefatus bacc. Albertus animo et intencione litem legittime contestandi, ad proposicionem, contra ipsum factam, respondit, quod dictus dnus Caspar admisit sibj dictam tunicam exemere et pro vsu suo habere. Dominus autem ob spem concordie continuauit terminum ad diem Sabbatum .
- 2660. Veneris xxvij Marcy. Dominus terminum hodiernum in causa dni Lathalszky ex vna et Honestam Barbaram <sup>5</sup> Dorotheam <sup>6</sup> Myechownyczka partibus ex altera, racione probacionis pro parte dni Lathalszky, continuauit ad crastinum diem pro hora sedecima, vbi prefatus dnus Lathalszky obtulit se probaturum. Presentibus familia domini etc.
- 2661. Ioannes, bedellus Vniuersitatis nostre, recognouit, se citasse pro termino hesterno <sup>6</sup> Ioannem <sup>7</sup> de Grodzecz, studentem Vniuersitatis nostre, in bursa philosophorum morantem, ad instanciam Discreti Stanislai Szvijderszkij de scolis s. Anne, qui quidem Stanislaus, ad cuius instanciam prefatus Ioannes est citatus, accusauit contumaciam eius. Et dominus diu expectatum, non comparentem, pronunctiauit contumacem. Presentibus familia domini et me Caspar de Noua ciuitate.
- 2662. Saturni xxviij Marcij. Discretus Gregorius de Varadino legittime citatus ad instanciam Venerabilis mgri Iacobi <sup>8</sup> de Kleparz, collegiati maioris Collegij, occasione cuiusdam debiti trium florenorum <sup>9</sup>, sibi retenti. Qui quidem Gregorius recognouit, se dno mgro inuadiasse quandam vestem in prefato debito, quod quidem debitum, facta prius debita computacione, obligauit se mgro prefato soluturum infra hinc et dominicam Rogacionum <sup>10</sup>, alias si non, extunc prefatus mgr. habebit facultatem, prefatam vestem vendere iuxta arbitrium suum, residuum vero peccunie, si quod fuerit post huiusmodi vendicionem vestis, dnus mgr. se submisit daturum de consensu prefati Gregorij Honorabili dno Petro <sup>11</sup>, arcium bacc. in bursa Vngarorum. Presentibus Georgio Lathalszky et me Caspar de Noua ciuitate.
- 2663. Die Saturni quarta Aprilis. Georgius Lathalszky, studens Vniuersitatis nostre, constitutus personaliter ad acta, recognouit

<sup>1 26.</sup> III. 2 Nrus 2658 in omni parte sua deletus. 28. III. 5 »Barbaram« deletum. 5 Sic! 7 Jadamowski. 8 Fridel. 9 »trium flore-norum« in margine additum. 10 10. V. 11 Varadinensi.

et per expressum fassus est, se teneri et debere Famato dno Ioanni Medijk, ciui Cracouiensi, quadraginta grossos numeri et monete polonicalis, quorum quadraginta grossorum medium pro festo Penthecostes se prefato dno Ioanni soluturum, residuum vero infra vnam quindenam post festum Penthecostes, sub censuris ecclesiasticis, obligauit. Presentibus familia domini et me Caspar de Noua ciuitate, presentis actus acriba.

- 2664. Die Mercurij viij Aprilis. Venerabilis mgr. Bartholomeus de Wratislavia, minoris Collegij in Cracovia collegiatus, apud acta presencia personaliter constitutus, libere, sponte sua, non coatus nec seductus, sed matura deliberacione premissa, recognouit, se teneri et debere viginti florenos in auro vngaricales auri puri et boni ac iusti ponderis, racione mutui Famato viro dno Paulo Kochman, ciui Cracouiensi, quos prefatus mgr. Bartholomeus se soluturum obligauit in vna septimana post festum s. Georgij proxime instans², sub censuris ecclesiasticis. Presentibus familia domini et me Caspar, notario.
- 2665. Martis xiiij Aprilis, Ioannes, bedellus Vniuersitatis nostre, recognouit, se citasse pro termino hodierno Discretum Martinum Czedrowszkij, studentem Vniuersitatis nostre, morantem in schola Omnium ss., ad instanciam Discreti Pauli de Lijph, eciam studentis, in eadem schola moram habentis, qui quidem Paulus accusauit contumaciam prefati Martini. Et dominus diu expectatum, non comparentem, pronunctianit contumacem. Presentibus familia domini.
- 2666. Iouis xvj Aprilis. Discretus Melchiar de Gorra, studens Vniuersitatis nostre, legittime cittatus pro termino hodierno ad instanciam Discreti Erasmi de Stheynavia, studentis Vniuersitatis eiusdem, occasione sedecim grossorum, mutuo datorum prefato Melchiar, qui quidem prefatus Melchiar lite legittime contestata negauit narrata, prout narrantur. Dominus autem decreuit, partibus ambabus inire concordiam, locando arbitros, quelibet pars mgrum suum, in ecclesia b. Virginis in circulo, in deffectu vero concordie partes habebunt terminum coram domino proxima feria tercia ante festum s. Georgij Presentibus Venerabili viro mgro Stanislao Byel 5, s. theologie dre, familiaque domini.
- 2667. Georgy Lathalszky ad instanciam Discretus Nicolaus Poplawynszky cittatus legitime per Ioannem, bedellum Vniuersitatis, ad perhibendum testimonium veritatis in causa, inter prefatum dnum Lathalszky ex vna et Dorotheam Myechownyczka partibus ab altera coram nobis vertente et mota. Qui quidem Nicolaus Poplavynszkij, testis prefatus, in termino sibi prefixo non comparuit, cuius contumaciam dnus Lathalszkij accusauit et pecyt, contra ipsum decerni litteras contumacie. Et dominus decreuit dandas. Et in continenti dnus Stanislaus Cowna-

<sup>1 24.</sup> V. 8 1. V. 8 Sic! 4 21. IV. 8 alias Albino de Nowe miasto.

Czkij, assertus procurator prefate Dorothee, protestatus est de excipiendo Contra dicta testium. Presentibus familia domini et me Caspar de Noua Ciuitate, presentis actus scriba.

- 2668. xviij Aprilis die Saturnj. Discretus Caspar de Costen, baccalarius, actor, ex aduerso principalis, constitutus personaliter ad acta presencia, recognouit totalem satisfactionem occasione tunice Ostradomiensis i nigri coloris, quam satisfactionem per Albertum de Bidgosthya se recepisse fassus est, et quietat eundem reum et liberum dimittit ab omni instancia et impeticione, mortificando in concordia et amicabili composicione omnes controuersias, nec per se neque per submissam personam, alias occasione dicte tunice cedendo iuri ac liti. Et dominus contra partem, dictam concordiam non tenentem, adiecit penam x marcarum, quarum medietas cedet dno rectori, altera vero parti, concordiam tenenti. Presentibus familia domini.
- 2669. Lune xx Aprilis. Venerabilis mgr. Alexius <sup>8</sup> de Gdano constitutus personaliter ad acta presencia, recognouit et per expressum fassus est, se tenerj et debere occasione mutui xiij florenos per 30 grossos monete et numeri polonicalis Vener. viro dno mgro Martino <sup>4</sup>, predicatori b. Marie Virginis in circulo Cracouiensi, quos quidem prefatos xiij florenos predictus mgr. Alexius infra hinc et ad <sup>1</sup> festum s. Michaelis proxime instans <sup>5</sup> se soluturum obligauit, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus familia domini et Honorabili dno Ioanne de Nyssa, altarista ad b. Virginem Mariam in circulo Cracouiensi, ac me Caspar, presentis actus scriba.
- 2670. Martis xxj Aprilis. Mgr. Alexius<sup>3</sup> de Gdano legitime citatus per Ioannem, bedellum, ad instanciam Honorabilis dni Stanislaj<sup>6</sup> de Cracouia, arcium liberalium baccalarij, et dominus prefatum mgrum diu expectatum, non comparentem<sup>7</sup>, pronunctiauit contumacem, in cuius contumaciam processus grauiores fore dandos decreuit. Presentibus familia domini.
- 2671. Mercurij xxij Aprilis. Venerabilis mgr. Alexius 3 de Gdano legitime citatus ad instanciam Vener. dni dris Michaelis de Wratislauia. Constitutus prefatus mgr. Alexius personaliter ad acta presencia, recognouit et per expressum fassus est, se teneri et debere prefato dno dri Michaeli vnam marcam peccunie cum quindecim grossis numeri et monete polonicalis, computando marcam per quadraginta octo grossos, quam quidem marcam cum quindecim grossis obligauit se soluturum infra hinc et festum s. Ioannis Baptiste 3, sub censuris ecclesiasticis. Et ibidem in continenti per Ioannem, bedellum Vniuersitatis, monitus est ad acta pro eisdem soluendis. Presentibus familia domini 9, Vener. mgro Stanislao de Cracouia et mgro Stanislao de Lovijcz, et me Caspar de Noua ciuitate, presentis actus scriba.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Cf. nrum 2659. <sup>3</sup> Zuchta, poëta. <sup>4</sup> Ležajscensi? <sup>5</sup> 29. IX. <sup>4</sup> >Pa-śnik«. <sup>7</sup> In Codice »comparantem«. <sup>8</sup> 24. IV. <sup>9</sup> »familia domini« deletum.

2672. Honorabilis dnus Raphael Vargawskij, arcium liberalium baccalarius, legittime cittatus ad instanciam Honor. Ambrosy de Pyothrkow, arcium bacc., iuxta exigenciam termini ad constituendum principalem in causa dni Isaac Iudei ex parte filie sue Rachel, occasione cuiusdam picarij cuprej venditi, vt asseruit, loco argentej <sup>1</sup>. Qui quidem Raphael Vargawszkij constitutus personaliter, evincendo prefatum Ambrosium, bacc., constituit se principalem in dicta causa, quem quidem tanquam principalem ex aduerso Israel Iudeus, gener prefati dni Isaac Iudei, nomine proprincipali suscepit cum eo, quod in causa procedere cupit. Et dominus dictis partibus ad procedendum in causa ad feriam terciam <sup>2</sup> hora solita prorogauit terminum. Presentibus familia dni etc.

## (Acta acticata coram rectore Martino Biem Ilkussio de Olkusz commutatione aestivali a. Dni 1523)<sup>3</sup>.

2674. Lune xxvij Aprilis. Venerabilis dnus mgr. Martinus 4, rector scole ad s. Spiritum, legittime citatus ad instanciam mgrj de Szijeprcz 5, collegiatij minoris Collegij, occasione quorundam scriptorum, in invocacione 6 publica facultatis artistice famam eius ledencium, reconvenit eundem mgrum Iacobum pro verbis quibusdam infamatorijs, sibi publice, ut asseruit, in mandato 6 electionis rectoris coram nonnullis mgris ignominiose et contumeliose dictis, ad quam quidem reconvencionem prefatus mgr. Iacobus animo et intencione litem contestandi negauit, se talia verba dixisse. E diuiso similiter mgr. prefatus Martinus respondendo ad principalem proposicionem mgrj Iacobi, contra se factam, asseruit quidem, se scripsisse 7 ad postulacionem decanj facultatis artistice 8 nomina et cognomina mgrorum, lectiones et exercicia recipiencium, et id quidem, ut assolet, pro temporis erudicione ictissime propter variacionem et lectionum et horarum et lectoriorum et mgrorum, negauit tamen, se ibidem aliquid scripsisse animo et intencione ledendj famam prefatj mgrj Iacobj. Et dominus vtramque causam simul cognoscere volens, dedit ad probandum hinc inde prefatis mgris suas intenciones hic 6 ad octauam, vel ad concordandum.

2675. Lune xxvij <sup>10</sup> Aprilis. Honorabilis dnus baccalarius Raphael Vargawskj, legittime citatus ad instanciam Israel, generi ipsius Isaac Iudei, occasione ciphi <sup>11</sup> cuprei deauratj, quem prefatus Iudeus dixit vxorj <sup>12</sup> sue per eundem bacc. in medio quarto floreno pecuniarum invadiatum vtj argenteum. Prefatus bacc. respondendo ad dictam

¹ Cf. nrum 2643. ² 28. IV. ³ Actorum nri 2674 – 2742, Codicis pag. 966—1004. ⁴ Ciężkowita. ⁵ Jacobi Sieprcii. ⁶ Sic! ¹ in tabula publica? ⁶ mgri Nicolai Procopiadis de Szadek. ⁶ > ictissime < ? ¹ ¹ In Codice > xvviij «, cf. nrum 2672. ¹¹ > ciphi «, sic! (= picarii). ¹² Rachel, cf. nrum 2672.

Proposicionem, fassus est, se non invadisse sed vendidisse dictum picarium Iudee, vxorj prefatj Israel, nec non vendidisse vt argenteum, sed talem, vt fuit, et qualem presentem conspexit. Et dominus auditis hinc inde proposicione et responsione, dedit partibus ad concordandum in crastinum, alias in deffectu concordie continuauit terminum presentem ad octauam. Presente familia etc.

- 2676. Martis xxviij Aprilis. Honorabilis dnus Raphael Wargawszky, arcium baccalarius, cedendo liti et cause occasione cu-iusdam pycary cuprej deaurati, ad acta presencia personaliter constitutus, sponte et libere obligauit se soluere duos florenos in peccunys, per 30 grossos quemlibet computando, Israeli seu Salomoni Iudeo, genero dni Isaac, pro festo s. Nicolai proxime instanti 3 sic, quod picarium prefatum idem Iudeus recepit in medio altero floreno sub hac condicione, quod deberet eundem picarium tenere et non vendere per xij septimanas, infra quod tempus prefatus bacc. aut suus principalis, cuius, vt dicit, fuit ille picarius, habebit potestatem redimendi prefatum picarium in prefata peccunia medy alteri 1 floreni. Et nihilominus pro dicto termino festi s. Nicolai debet prefatus bacc. realiter et cum effectu hic ad acta apud dnum rectorem protunc existentem, vel apud dnum drem Martinum de Ilkusz, reponere dictos duos florenos in peccunys, quod se facturum obligauit, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus ibidem Nobili dno Stanislao Iarochowszky et Mathia Skorkowszky et alia familia domini. Et nihilominus prefatus dnus Salomon Iudeus volens complacere dno bacc. prefato, concessit sibi hanc graciam, quod si infra hinc et sex septimanas dederit sibi tres florenos in peccunys, extunc wlt sibi dictum restituere picarium, et eundem liberum facere wlt a totali obligacione prefata. Presentibus, vt supra 4.
- 2677. Martis v May. Dominus in causa Venerabilium mgrorum, Iacobi de Szyeprcz et mgri Martini de Czyeszkovycze<sup>5</sup>, hodiernum terminum continuauit ad vnam octauam ob spem concordie. Presentibus familia domini etc.
- 2678. Discretus Ioannes Volyek de Lovycz, studens Vniuersitatis nostre, ad acta presencia personaliter constitutus, obligauit se restituere »Postillam maiorem super Euangelia et Epistolas apostolorum «Ioanni de eadem Lovycz, emptam, vt dixit, pro media marca et prefato Ioanni Volek accommodatam, hinc ad festum Assumpcionis Marie proxime venturum 6, sub censuris ecclesiasticis. Presente familia domini etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> In Codice »xxix«! <sup>3</sup> 9. V. <sup>4</sup> In margine nri 2676 alia manu: »Die Lune tercia Augusti Israel Salomon, Iudeus, constitutus ad acta presencia, protestatus est de non exempto picario iuxta obligacionem, superius factam. Et dominus decreuit et dedit sibi omnimodam ac liberam potestatem, eundem picarium vendendi iuxta arbirium ipsius Iudei Isaac. Presentibus Iacob (sic!) Iudeo, Mathia Szkorkowszky, familia domini et me Caspar de Noua ciuitate, notario publico«. <sup>5</sup> rectoris scholae ad s. Spiritum, cf. nrum 2674. <sup>6</sup> 15. VIII.

2679. Mercurij vj Maij. Honorabilis Ioannes Obydzynszkij, viccarius perpetuus in ecclesia kathedrali Plocensi, studens Vniuersitatis nostre Cracouiensis, legitime cittatus per Ioannem de Cracouia, Vniuersitatis eiusdem 1, ad instanciam instigatoris officy rectoratus Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis generalis, occasione cuiusdam notabilis violencie priuilegiorum, libertatum immunitatumque dicte Vniuersitatis, per Sedem appostolicam et fundatores illius datorum et concessorum, quod videlicet quendam seruum publicum consulum Cracouiensium, ad rectorem pro administranda iusticia contra prefatum Ioannem Obydzynszkij, sibi publice in strata publica ciuitatis violenter iniurie illate recurrentem<sup>2</sup>, in Collegio maiorj et in conspectu rectoris, doctorum, mgrorum et scholarium ibidem existencium, mala malis accumulando iterum violenter per crines arripuit et in terram deiecit assellauitque, sicque assellatum et per crines tractum ac tenentem? in caput lapide magno et acuto replicatis vicibus enormiter verberauit, cruentauit et aliquid whneribus in caput inflictis acriter lesit, et nisi eidem succursum fuisset, prefatum seruum tunc interemisset. Qui quidem prefatus Ioannes Obydzynszkij recognoscendo suam culpam et excessum grauem, graciam et veniam pecijt pro culpa, eciam per varias notabilium personarum intercessiones, submittendo se quibusvis penis, contra eum decernendis. Vnde Reuerendus pater, dnus mgr. Martinus de Ilkusz, s. theologie professor, canonicus ecclesie collegiate s. Floriani in Cleparz, protunc rector Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis generalis, conuocatis dribus et mgris, consiliarys suis, pensando excessum prefatj Ioannis Obydzynszkij, quia videlicet violauit locum maioris Collegy priuilegiatum ac eciam officium rectoratus, nec non ipsius Ioannis Obydzynszkij humiliacionem et sui de male acto recognicionem ac eciam multorum varie condicionis hominum pro eo peticionem instantem et intercessionem factam, matura de hys habita deliberacione, recedendo quoddam modo a seueritate iusticie et ad pietatem declinando, prefatus dnus rector vna cum consiliarys, contra eundem Ioannem Obydzynszkij decreuit penam decem marcarum numerj et monete polonicalis, in vna quindena realiter et cum effectu pro Vniuersitate reponendarum. Quam quidem penam prefatus Ioannes Obydzynszkij, ibidem presencialiter astans, beniuole suscepit et acceptauit, et se pariturum eidem decreto et dictam penam soluturum, ad acta presencia constitutus, sponte et libere pro termino sibi prefixo, sub censuris ecclesiasticis, se 2 obligauit. Acta sunt hec anno, mense, die, quibus supra, in stuba prefati dni rectoris et in presencia consiliariorum rectoris, videlicet Venerabilium et Egregiorum virorum, dnorum drum et mgrorum, Michaelis de Wratislauia, s. theologie professoris, Erasmi s de Cracouia, iuris pontificij, Nicolaj 4 de Vyelyczka, medicine, drum, et mgrj Michaelis 5 de Olszna, sentenciarij<sup>6</sup>, nec non testibus circa premissa, videlicet mgro Mathia de Przedborz, burse pauperum seniore, mgro Ioanne<sup>7</sup> de Pyothrkow, burse philosophorum seniore, et Ioanne 8 prefato, bedello Vniuersitatis,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> sapientiam seu bedellum. <sup>2</sup> Sic! <sup>2</sup> »Wonsam« dicti. <sup>4</sup> »Mleczko« paternonomine vocati. <sup>5</sup> Sternberg. <sup>6</sup> s. theologiae. <sup>7</sup> Prosiński. <sup>8</sup> Cracovita.

Ad hoc vocatis, et me Casparo de Noua ciuitate, arcium bacc., s. appostolica auctoritate notario publico, huiusmodj actus presentis scriba, qui omnibus et singulis sic, vt premissa sunt, cum prenominatis testibus interfui sicque fieri vidi et audiuj. — Die, quo supra, Ioannes, bedellus Vniuersitatis Cracouiensis de Cracouia, auctoritate dni rectoris prefatum Ioannem Obydzynszkij, ad acta presencia personaliter constitutum, monuit, vt decem marcas peccuniarum numeri et monete polonicalis, contra eum in vim pene pro suo excessu et violencia, Vniuersitati et Collegio maiori ac officio rectoratus illata, decretas et per eum acceptas et ad soluendum obligatas, pro dicto termino vnius quindene apud dnum rectorem reponeret ac solueret realiter et cum effectu, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus ibidem omnibus et singulis, vt supra.

- 2680. Die Martis xij Maij. Honorabilis Ieronimus Szapalka de Cracouia, arcium baccalarius, legitime citatus ad instanciam Venerabilis mgri Iacobi de Szyeprcz, collegiati minoris Collegij, occasione cuiusdam libri, videlicet »Clipei «Thomistarum 1, sibi mutuo debiti 2 dati ante aliquod annos per prefatum mgrum Iacobum, qui quidem prefatus Ieronimus Szapalka fassus est, se teneri et debere, verum sublatum 3 amissum esse asseruit. Vnde dominus decreuit partibus inire concordiam, locando arbitros, in deffectu vero concordie mgr. Iacobus prefatus iurabit infra hinc et vnam octauam de valore libri, quem soluera debebit predictus Ieronimus Szapalka. Presentibus familia domini etc.
- 2681. Discretus Pobyerszkij <sup>4</sup>, Stanislaus de Pyothrkow, studens Vniuersitatis nostre, moram habens in schola s. Florianj, legitime citatus ad instanciam Discreti Ioannis Pobyerszkij <sup>5</sup>, Martini de Radom <sup>6</sup> de schola eadem occasione cuiusdam cathene alias lanczuch <sup>7</sup>, libri, sibi mutuo dati, qui quidem prefatus Stanislaus fassus est, se aliquandiu vti predicto libro, asserebat tamen, se ignorare, quis hunc librum de camera sua surripuisset. Dominus autem decreuit hys partibus, concordiam attentare die Ascensionis Dni <sup>8</sup> post prandium, in deffectu vero concordie habebunt terminum die Sabbati proximo <sup>9</sup>. Presentibus familia domini etc.
- 2682. Nicolaus Clopoczky nomine Georgy Lathalszky in causa docuit de litteris contumacie iuxta exigenciam termini 10, in presencia Dorothee, mulieris Myechownyczka, ex aduerso principalis nihil facientis. Presentibus Ioanne Dluszkij, familia domini etc.
- 2683. Die Lune decima octaua mensis Maij. Honestus dnus Andreas, bedellus Vniuersitatis Cracoviensis, retulit, se <sup>11</sup> Honorabilem dnum Nicolaum Sokolniczkj, arcium mgrum <sup>12</sup>, ad instanciam

¹ de via s. Thomae Aqqinatis. ² >debiti< deletum. ² >sublatum< deletum. ² >Pobyerszkij< deletum. ° >Martini de Radom</br>
¹ insuperscriptum. ² >cathene alias lanczuch< deletum. ° 14. V. ° 16. V. ¹¹ Cf. nrum 2667. ¹¹ citasse. ²¹ expost drem in medicinis.

Venerabilium dnorum, Petri de Obornikij, Nicolaj de Vijeliczka, in medicinis drum, de mandato dnj rectoris. Presentibus Honor. dnis Andrea Trzeczyeskj<sup>1</sup>, arcium baccalario, et Stanislao de Louicz Magna, seniore burse Iherusalem, testibus, et me Ioanne Ioanne<sup>2</sup> de Barczik, notario publico etc. — Vener. dni Petrus de Obornikj, Nicolaus de Vyeliczka, in medicinis dres, contra et aduersus Honor. dnum Nicolaum Sokolniczkj, vterque in solidum et per se, libellos in causa iniuriarum produxerunt, et quilibet eorum produxit in presencia predicti Sokolniczkj, petentis libellorum copias et terminum deliberandj. Et dominus copias et ad respondendum terminos dnj Nicolaj Vyeliczka diem crastinam, dnj vero Petrj de Obornikj libellis feriam quintam<sup>3</sup> decreuit dandos deditque. Presentibus, quibus supra, et me, quibus supra<sup>2</sup>.

- 2684. Prouidj Paulj Rolya, pellificis de Cracouia, ad proposicionem occasione expensarum duorum annorum, lacius in scriptis dandam, contra Honorabilem dnum Ioannem Rolya, arcium liberalium baccalarium, per Andream, bedellum, personaliter, vt ex eius relatione apparuit, eittatum, Honor. dnus Lagywniczkj² pro eo comparens, allegauit i, iurisdicionemque et forum daturus, allegauit eius legittimam a ciuitate Cracoviensi absentiam, prefato dno Paulo ipsum, tanquam non habentem mandatum, ad hoc repellj ipsumque bacc. contumacem pronuntiarj 5. Et dominus de mandato feria quinta proxima 3 docendum ipsi dno 6 Lagyewnjczkj terminum prefixit atque dedit. Presentibus, quibus supra.
- 2685. Die Martis decima nona Maij. Honorabilis dnus Iacobus de Syeprez, collegiatus minoris Collegij, iuxta exigentiam terminj iuramentum corporale, ad s. Dei Ewangelia tactis manibus, super valore librj, in proposicione superius descripta specificatj<sup>7</sup>, iuxta decretum dominj prestitit illumque ad mediam marcam pecuniarum leui, ut ipse asseruit, taxacione et modesta extimauit, in contumaciam partis aduerse <sup>8</sup>, non comparentis.
- 2686. Honorabilis et Eximius dnus Nicolaus <sup>9</sup>, dr. de Vyeliczka, iuxta exigentiam terminj pecijt, cogi dnum Nicolaum Sokolniczkj ad respondendum libello <sup>10</sup>, per eum producto, in presencia eiusdem, qui impediendo responsionem, allegauit litis pendentiam, quam probabit prima iuris alias quinta feria proxima <sup>3</sup>. Presentibus Honor. dnis Ioanne Ostrouiczkj, Gregorio <sup>11</sup> Goska <sup>2</sup>, dre, et Mathia Conarzewskj, ac me notario publico, Ioanne de Barczik.
- 2687. Honestus et Discretus Andreas, bedellus Vniuersitatis, retulit, se monuisse de mandato dnj rectoris ad instanciam tocius Vniuersitatis, drum et mgrorum, dnum Iacobum Ilscha<sup>12</sup>, mgrum etc., vt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Andrea Tricesio«, humanista. <sup>2</sup> Sic! <sup>8</sup> 21. V. <sup>4</sup> sallegauit« deletum. <sup>5</sup> petente. <sup>6</sup> Mathiae. <sup>7</sup> »Clipei« de via s. Thomae Aquinatis, cf. nrum 2680. <sup>8</sup> bacc. Hieronymi Zapałka de Cracovia. <sup>9</sup> »Mieczko« vulgo dictus. <sup>10</sup> In Codice »libellum«. <sup>11</sup> In Codice "Gregororio«. <sup>12</sup> Seniorem.

infra sex dies immediate se sequentes Venerabilis dnus, ipse mgr. Iacobus de Ilscha, canonicus ecclesie collegiate in Cleparz, lectiones in artibus iuxta priuilegia et Statuta Vniuersitatis predicte et ecclesie s. Florianj, diu tenta, obseruata et per Sedem appostolicam aprobata, legere incipiat et continuet, alias si se grauatum senserit, feria quinta post Petecosten festum elegittime coram dno rectore compareat, causas, si quas habuerit legittimas, allegaturus. Presentibus, quibus supra, et Mathia Scorkowskj et Michaele de Leopole, testibus. Ioannes de Barczik s.

- 2688. Die vicesima prima mensis Maij. Prouidj Paulj Rolija, pellificis de Cracouia, accusantis contumaciam aduersarij suj seu ipsius procuratoris 5, ob non doctionem de mandato iuxta terminj exigentiam, mgr. Ioannes Wladika certam scedulam papirj, manu Discretj Bartolomej de Costan etc. 6, in vim mandati produxit et eam per Honorabilem dnum Ioannem Ostrovyczkj, parte ad hoc aduersa consentiente, verificari in presentia supradicti Paulj, suam proposicionem repententis et ipsum Wladica ad respondendum cogi petentis, dnus rector pro prima iuris libello mandauit respondendum Presentibus Honestis Andrea et Ioanne, Vniuersitatis bedellis, Mathia de Skarkovicze, testibus, et me Ioanne de Barczik, notario publico etc.
- 2689. Venerabilis dnj Nicolaj de Vyeliczka, arcium et medicine dris, contra proposicionem seu libellum, cur eidem responderj non debeat, recedendo ab allegacione priorj<sup>8</sup> de litis pendentia, mgr. Nicolaus Sokolniczkj produxit raciones nec non et libellum reconuentionalem, quorum supradictus dnus Nicolaus Vyeliczka pecyt copias et terminum dicendj contra.
- **2690.** Venerabilis dnj Petrj<sup>9</sup> de Obornijkj ad proposicionem occasione iniuriarum Honorabilis dnus Nicolaus Sokolniczkj animo et intencione litem legittime contestandi negauit narrata, prout narrantur, et petita fierj non debere<sup>3</sup>. Et datur ad probandum vel deferendum. Presentibus, vt supra.
- 2691. Discreti Iacobi de Pyotrkow contra Benedictum de Ilkusch, per Honestum Ioannem, Vniuersitatis bedellum, cittatum occasione librj » Posteriorum « valoris xij grossorum, eidem furto ablatj et apud eundem reum compertj, qui confessus est, se dictum librum in vendeta emisse et eodem titulo emptionis et vendicionis possedisse. Et dnus rector librum ante omnia ad se portare iussit, quem actor suum esse protestando, ponj in aresto vsque ad decisionem cause pecijt, quod et obtinuit. Presentibus, vt supra.
- 2692. xxij die Maij. Discretus Iacobus de Pyothrkow ex vi composicionis amicabilis mutue cum Benedicto de Ilkusz pro libro 10,

s. Floriani.
 28. V.
 Sic!
 bacc. Joannis Rola.
 Mathiae Lagiewnicki.
 scriptam.
 >Skorkoviczes, sic!
 Cf. nrum 2686.
 dris > Wedeliciis, etiam > Quittembergs aut > Vitirbeks dicti.
 Posteriorums, cf. nrum praecedentem.

per dictum Benedictum in vendeta empto, post evictoris, a quo emit, non statuicionem et in defectu probacionis eiusdem, dictus Iacobus prefato Benedicto obligauit se soluturum quinque grossos hinc et dominicam proxime futuram post octavas Corporis Xristi? Presentibus familiaribus domini et me mgro Martino de Schamotuli etc.

- 2693. Discretus Ioannes Iadamowszkij de Grodzecz, studens Vniuersitatis Cracoviensis, ad acta personaliter comparens, recognouit sponte, non coactus, se teneri viginti sex grossos pro cameralibus et alijs rebus retentis et per eum alienatis domui seu seniori domus burse philosophorum, mgro Ioanni <sup>8</sup> de Pijothrkow, protunc existenti, quos xxvj grossos obligauit se eidem dno seniori se <sup>4</sup> soluturum hinc et festum seu pro festo s. Iacobi <sup>5</sup>, sub censuris ecclesiasticis, renuncciando omnibus condicionibus, per expressum excogitatis aut excogitandis. Et in continenti monitus est per Discretum Andream, serwm Vniuersitatis, vt pro termino obligacionis pareat eidem obligacioni peremptorie et pro termino monicionis <sup>4</sup> etc. Presente familia domini et me mgro Martino de Schamotuli etc.
- 2694. Die tricesima Maij. Honorabilis dnus Mathias Lagyewnijczky, procurator mgri 10annis Rolija, comparando 10cram dno rectore, tanquam cittatus ad instanciam Pauli, pellificis Rolija de Cracovia, citra approbacionem domini allegauit et dixit, esse appelatum et responsum super appellacionem, petendo per dominum supersederj.
- 2695. Honorabilis dnus Nicolaus de Vyeliczka, in medicinis dr., satisfaciendo termino 6 dicendi contra libellum reconuentionalem Honor. mgrj Nicolaj Sokolniczkj ac raciones, pro parte ipsius datas, verbo generaliter contradixit, pro hac vice protestando, nichilominus eciam petens, partem aduersam cogi ad respondendum libello conuentionalj dato. Et dominus decreuit, cittacionem contra eundem permittendam. Presentibus Honor. dno Mathia Skorkowskj et Ioanne, bedello Vniuersitatis, et me Ioanne de Barczik, notario etc.
- 2696. Simon de Lask 7, ad Omnes ss. Cracovie in schola degens, cittato Honorabili dno Andrea de Poltowsko, baccalario, petiuit, ipsum cogi ad tenendum contractum secum de seruitio cantorie inito, racione cuius res ipsius exhinc abduxerat, in presencia supradicti Andree, bacc., allegantis, insolentiarum et ludum taxillorum et contencionum ipsius causam esse, quominus nollet eundem Simonem secum recipere ad supradictum seruitium, petentisque, se ab impeticione eiusdem absoluj. Et dnus rector quantum ad contractum super seruitio illum rescindit, nec ad illum ex causis supradictis predictum Andream, bacc., tenendum obligarj decreuit, quantum autem de reductione rerum, exhinc abductarum ipsius Simonis et alys rebus, contra eum propositis,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice \*preteritam«, sic! <sup>2</sup> 14. VI. <sup>8</sup> Prosiński. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> 25. VII. <sup>6</sup> Cf. nrum 2689. <sup>7</sup> In Codice \*Lasko« correctum in \*Lask« (= Lańsk), cf. nros 2583 et sqq.

meliorem informacionem terminum feriam secundam proximam¹ paribus ipsis prefigit. Presentibus, quibus supra.

- 2697. Prouidus Paulus Rolya, pellifex de Cracovia, oblata cittacione ad videndum declarari ob non responsionem proposicioni iuxta decretum<sup>2</sup> contra dnum Mathiam Lagyewniczki, mgri <sup>3</sup> Ioannis Rolya procuratorem, pecijt<sup>4</sup>, ipsum declarari ob non responsionem proposicionis ac litteras contumatie extradi mandari, allegauitque insuper, nullam appelacionem sibi nec dno iudici esse aliquando interpositam et insinuatam, petiuitque prout supra. Et dominus visa appelacione, faciet facienda. Presentibus, quibus supra.
  - 2698. Nicolaus Dambkowskj librum seu volumen, Opera Salustij, Terencij et Petentianj in se continentem, commodato apud Stanislaum de Sbudzyno receptum, infra hinc et quindenam ad manus Paulj de Praschnijsch reponet, prout et se obligauit, sub censuris ecelesiasticis, renuntiando omnibus exceptionibus tam iuris quam facti, quibus se tuerj posset. Presentibus, vt supra, et me Ioanne de Barczik, notario.
    - 2699. In causa, vertente inter Prouidum dnum Ioannem Smigmatorem de Cracouia et Honestam dnam Katherinam, coniugem suam, ex vna et Discretum Ioannem Dobrzankowszky, studentem Vniuersitatis nostre, partibus ab altera, occasione abductionis fily Augustini, pueri triennalis prefate due Katherine, coniugis predicti Ioannis Smigmatoris, per scholarem dicti Ioannis Dobrzankowszky, dictum Ioannem Byenkowszky, qui quidem scholaris, dictus Byenkowszky, vt asseruit, non animo malo aut sinistra occasione, sed propter noticiam ac familiaritatem, ex antiquo cum predicto puero, filio prefate Katherine, contractam, ipsum quidem puerum preter sciencyam et voluntatem predicte dne Katherine, matris sue, ad hospicium prememorati Ioannis Dobrzankowszky abduxerat. Vnde quia prefata dna Katherina propter sui pueri absenciam et talem de ipso insciencyam in magnam turbacionem et sinistram de suo puero suspicionem deuenerat, quam in magnum suum grauamen et suam iniuriam reputauerat, et ideo quia dictus Ioannes, scholaris, pro illo facto iuxta decretum domini i iam punitus sit, dominus iterum decreuit, huic cause iam perpetuum silencium imponere. Hincque facta est in presencia domini inter dictas partes hinc inde reconciliacio, et cum prefatus Ioannes Dobrzankowszkij cum socys suis, videlicet Paulo de Przasznijcz 6 et Petro Grodowszkij, studentibus Vniuersitatis nostre, de facto huiusmodj abductionis puerj nihil se scire allegauit, nihilominus tamen pro securitate in futurum prefatus Ioannes Dobrzankowszkij prestitit iuramentum corporale ad s. Dej Crucem, cauendo ac obligando se et pro prefatis suis socys, Paulo de Przasznycz 6 et Petro Grodowszky, et eciam pro consanguineis quibuscumque Ioan-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I. VI. <sup>2</sup> Cf. nrum 2694. <sup>8</sup> »mgri«, sic!, cf. nros 2684, 2694. <sup>4</sup> In Codice »petentis» correctum in »pecijt«. <sup>5</sup> »Petentianj«, sic! <sup>6</sup> Sic! <sup>7</sup> Cf. nrum ?,

nis Byenkowszky, scholaris sui, quod neque per se neque per submissam aut subordinatam quemcunque personam, cuiuscunque status aut condicionis existat, vindictam inferre prefate dne Katherine aut suo marito curabit. Et vt hec omnia et singula sic, vt premissum est, eciam et ex aduerso inuiolabiliter seruarentur et manu tenerentur, dominus inter dictas partes penam sexaginta marcarum numeri et monete polonicalis pro securitate huiusmodj in futurum vallauit et interposuit ita scilicet, vt si aliquis eorum dictam causam, sic consopitam et totaliter extinctam, verbo aliquo aut facto per se vel per aliam quemcunque personam suscitauerit, et hoc probaretur contra talem 1 eum, talis irremissibiliter soluere debebit prefatam penam sexaginta marcarum, cuius quidem pene due partes parti concordiam tenenti cedent, tercia vero residua dno rectorj, ad quod vtraque pars, ad acta presencia personaliter constituta, se submisit et obligauit, addiditque, dictam penam eciam per censuras ecclesiasticas exigendam. Presentibus prefatis socijs Ioannis Dobrzankowszky, Paulo de Przasznijcz et Petro Grodowszky, Ioanne, bedello Vniuersitatis nostre, Discreto Michaele de Leopoli et alia familia domini, et me Caspar de Noua ciuitate, notario publico etc.

- 2700. Honorabilis Ambrosius de Pyothrkow, arcium baccalarius, constitutus personaliter ad acta presencia, recognouit et per expressum fassus est, se teneri et debere occasione debiti Prouido dno Ioanni, bedello Vniuersitatis nostre, tres florenos cum vno fertone numeri et monete polonicalis et vnum quartale talenti piperis cum medio quartali, quod quidem debitum obligauit se soluturum infra hinc et festum s. Laurency proxime futurum 4, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, quibus supra etc.
- 2701<sup>5</sup>. Dominus in causa, vertente inter Venerabilem mgrum Mathiam de Przedborz, soniorem <sup>6</sup> burse pauperum, ex vna et omnes ac singulos studentes, inhabitantes bursam prefatam pauperum, partibus ab altera <sup>7</sup>.
- 2702. Die prima Iunij. Reuerendus dnus Martinus de Ilkusch, rector Vniuersitatis, repositis ad locum suum rationibus, pro parte Nicolaj Sokolinskj datis s, mandauit partibus, ad libellos hinc inde respondere. Que quidem partes, videlicet Nicolaus Sokolniczkj super conuentionali dris Vijeliczka et ipse Nicolaus Vyeliczka super reconuentionali ipsius dni Sokolniczkj respondeant, et quilibet eorum animo et intencione litem legittime contestandi respondet, negans narrata, prout narrantur, petitaque fierj non debere s. Presentibus Ioanne, baccalario de Sandecz, Ioanne, Vniuersitatis bedello, Michaele de Sijrzow ac me Ioanne de Barczik, notario publico et presentis cause scriba.
- 2703. Die Martis secunda Iunij. Venerandus mgr. Mathias de Przethborz, burse pauperum senior, cittata vniuersitate studen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> \*\*stalem« deletum. <sup>2</sup> Sic! <sup>8</sup> 10. VIII. <sup>4</sup> In Codice \*\*futuro«. <sup>5</sup> Nrum 2701 praecedit \*\*Saturnj vj lunij«, sed deletum. <sup>6</sup> In Codice \*\*senioris«. <sup>7</sup> Nrus 2701 ad finem non perductus et in omni parte sua deletus. <sup>8</sup> Cf. nrum 2695.

cium, in eadem bursa pauperum degencium, et singulis de eadem, petiuit, se ante omnia in possessionem vel quasi porcionis ad suum semioratum debite, qua se esse per ipsos studentes spoliatum asseruit, restituj aut in eventum, in quem restitutus non esset ad dictam porcionem solitam et per antecessores suos, dicte burse pauperum seniores, a multis annis possessam, vel quasi onera dictum senioratum suum concernentia eidem diminuerentur, in presencia totius comunitatis studencium super ipsam porcionem, per certos doctores, iussu rectoris, pro tempore existentis deputatos, quandam transactionem de ipsa porcione inter ipsos et dictum seniorem fuisse et esse factam, allegancium discordiasque et contentiones sopitas? Quam allegacionem suam debent probare ad primam iuris alias die proxima Sabbatj 3. Presentibus Mathia Skorczewskj 4, Paulo de Chodow, studentibus, testibus, et me Ioanne de Barczik, notario publico.

2704. Die Saturni vj Iunij. Senioris burse pauperum occasione porcionis solite, ad quam se petiuit restitui, dnus rector vlteriorem terminum ad probandum seniorj intencionem proposicionis sue, communitati vero studencium burse pauperum predicte allegacionem suam, superius factam, prorogauit et dedit. Presentibus Michaele de Leopoli, Mathia Szkorkowszkij, studentibus, et me Caspar de Noua ciuitate, notario publico etc.

2705. In termino remissionis per dnum Nicolaum Bydlenszky, scholasticum viccariumque in spiritualibus Cracoviensem etc., facto coram Reuerendo dno Martino de Ilkusz, s. pagine professore etc. et Vniuersitatis Cracoviensis rectore, Discretus Ioannes Mogylnyczky, studens Vniuersitatis Cracoviensis, contra et aduersus Discretum Nicolaum Dambkowszky proposuit verbo, quod sibi prefatus Nicolaus Dambkowszky tunicam ac librum Vergilij apud se retineret, in presencia eiusdem Nicolaj Dambkowszky, animo et intencione litem legittime contestandi non negantis narrata, prout narrantur. Et dominus ex eius confessatis decreuit, sibi restitui 6. Et in continenti prefatus Nicolaus Dambkowszkij reconueniendo eundem proposuit contra eum, quod is Ioannes Mogylnyczkij apud se retineret vestem suam quandam, vocatam kaphthan, in valore quinquaginta sex grossorum prefati Nicolaj vna cum sex grossis, sibi per dictum Nicolaum in mutuum datis. Vbi ex aduerso predictus Ioannes Mogylnyczky quantum ad vestem, dictam kaphthan, recognouit, eam apud se retinere, quantum autem ad sex grossos, sibi mutuo datos 7, dixit, quod dictus Nicolaus in vim sex grossorum huiusmodi, sibi datorum, habuisset quasdam caligas. Et dominus ex confessatis, hinc inde factis, decreuit, Ioanni Mogylnyczky per prefatum Nicolaum Damkowszky tunicam cum libro Virgiliano restituendam, et ex aduerso Nicolao Dambkowszky kaphthan per dictum Ioannem Mo-

<sup>1 &</sup>gt;de ipsa porcione« deletum. 2 Sic! 8 6. VI. 4 >Skorczewskj«, sic! 5 mgri Przedborii, cf. nrum praecedentem. 6 >Et dominus ex eius confessatis decreuit, sibi restitui« deletum. 7 In Codice >grossis, sibi mutuo datis«!

gylnyczkij soluendum iuxta valorem huiusmodj vestis kaphthan, quem valorem prefatus Nicolaus medio iuramento probare debebit. Et huiusmodj decretum domini vtraque pars sua sponte ac libere suscepit et approbauit ac pro rato et firmo habuit. Quantum autem ad predictos sex grossos, mutuo dicto Ioanni per prefatum Nicolaum datos, ac similiter caligas, per prefatum Nicolaum a dicto Ioanne acceptas, partes tenebuntur die dominico proximo inire concordiam, in deffectu vero concordie dominus continuauit terminum ad primam iuris alias feriam terciam proximam<sup>2</sup>, et ibidem iuxta decretum domini partes vna alteri tenebuntur pro huiusmodj vestibus, prius propositis, satisfacere, ibidemque prefatus Nicolaus Damkowszky prestabit iuramentum de valore sue vestis, videlicet kaphtan. Presentibus, vt supra, ac me Caspar de Noua ciuitate, notario publico.

- 2706. Discretus Petrus de Leopoli, arcium baccalarius, cittato Venerabili mgro Alberto de Posznania 3, proposuit contra eundem verbo, quod certo tempore quidam Discretus Bernardus Dantiscus prefato mgro Alberto, cum iter is mgr. in Posznaniam acciperet, arcum quendam cum sagittis et pharetra alias repositorio huiusmodj telorum in valore vnius floreni, item frameam in valore vnius floreni, item mittram cum quadam zona aurea, mutuo concessit, qui quidem Bernardus tenebatur racione mutui prefato Petro, bacc., tres florenos numeri et monete polonicalis. Vnde cum prefatus Bernardus Dantiscus aliorsum iter arripere voluisset, renunctiauit predicto Petro, bacc., et assignauit racione trium florenorum, sibi debitorum, res omnes prefatas, mutuo datas predicto mgro Alberto, qui protunc Posznanie erat, in presencia prefati mgrj Alberti, allegantis, sibi res predictas per prefatum Bernardum Dantiscum racione mutue familiaritatis, inter eos contracte, dono datas. Et dnus rector dedit ad concordandum diem crastinum, in defectu vero concordie partes probabunt intenciones suas feria secunda proxima 4 hora duodecima. Presentibus, quibus supra.
- 2707. Die Martis nona mensis Iunij. Nobilis et Discretus Nicolaus Dambkowskij paratus fuit prestare iuramentum, sibi supra valore vestis caphtan decretum, iuxta exigenciam termini<sup>5</sup>. Et dnus rector ex certis causis, et presertim propter horam tardam, ipsum iuramentum distulit, et terminum ad idem prestandum pro die Sabbatj proxime venturo<sup>6</sup> pro hora xijma assignauit, in contumatiam partis aduerse<sup>7</sup>, non comparentis. Presentibus Discretis Mathia Skarkowskj<sup>8</sup> et Michaele de Leopole, testibus, ac me Ioanne de Barczik.
- 2708. Die Martis xvj mensis Iunij. Honorabilis dnus Mathias de Luthomijrszk<sup>9</sup>, viccarius in Moravycze, cittato Venerabili mgro Nicolao Szokolynszkij <sup>10</sup>, contra et aduersus prefatum mgrum Nicolaum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 7. VI. <sup>2</sup> 9. VI. <sup>3</sup> \*Misello«, \*Basa«, \*Oman«, \*Saxo« aut \*Sierotka« dicto, expost dre in medicinis. <sup>4</sup> S. VI. <sup>5</sup> Cf. nrum 2705. <sup>6</sup> 18. VI. <sup>7</sup> Joannis Mogilnicki. <sup>8</sup> \*Skarkowskj«, sic! <sup>9</sup> Sic! <sup>10</sup> posterius dre medicinae.

proposuit verbo pro certis iniurys verbalibus et insidys, per dictum mgrum sibi quodam tempore et loco certo factis et illatis, in presencia eiusdem mgri Nicolaj Szokolynszky, petentis, sibi ad respondendum terminum vlteriorem alias primam iuris prorogarj. Et dominus ex decreto prefixit feriam quintam proximam et ibidem respondere mandauit. Presentibus Andrea, bedello Vniuersitatis, Michaele de Leopoli et me Caspar de Noua ciuitate etc.

- 2709. Die Iouis xviijma mensis Iunij. Venerabilis dnus Petrus <sup>2</sup> de Obornikj, in medicinis dr., reproducta cittacione, debite executa, contra dnum Nicolaum Sokolniczkj, petiuit, in causa concludj, in presencia eiusdem dnj Sokolniczkj, qui impediendo conclusionem petiuit, publicarj dicta testium et eorundem copiam cum termino dicendj contra. Et dnus rector decreuit, dandas copias et terminum dicendj contra octauam prefixit, mgro Sokolniczkj protestante de appellacione ob accurtacionem terminj et <sup>3</sup> quindedam, vt consuetudinis, prorogarj petente. Presentibus Honorabilibus Ioanne <sup>4</sup> de Pyotrkow, arcium mgro, et Ioanne Ostrovijczkj, testibus, et me Ioanne de Barczik.
  - 2710. Die Martis xxiij Iunij. Venerabilis dnus Nicolaus de Vyeliczka, in medicinis dr., cittato Honorabili dno Nicolao Sokolniczkj, petiuit, in causa concludj, in presencia ipsius dnj Nicolaj Sokolniczkj, impedientis conclusionem et publicarj dicta testium petentis etc. Dnus rector dicta testium publicanda duxit, et copias dandas decreuit vna cum termino dicendj contra ad octauam prefixit. Presentibus Mathia Skorkowskj, Michaele de Leopole, testibus, et me Ioanne de Barczik.
  - 2711. Die Martis vltima Iunij<sup>6</sup>. Reproducta cittacione legittima, executa per mgrum Mathiam de Szmijgrod, procuratorem nomine Dorothee Myechownijczka, actricis principalis, contra Georgium Lathalszkij, studentem, petentis<sup>7</sup>, in contumaciam partis concludi in causa. Et dominus hora solita et consueta diu expectato, ob defectum inductionis testium et alias ob non presticionem iuramenti conclusit. Presentibus Venerabili mgro Mathia de Przedborz, Honorabili dno Stanislao, lectore missarum ad Omness s., et me Caspar de Noua ciuitate.
  - 2712. Ioannes, bedellus Vniuersitatis nostre, recognouit, se cittasse pro termino hodierno Discretum Stanislaum Szcromowszkij, studentem Vniuersitatis nostre, morantem in platea s. Nicolaj apud Facylyethek<sup>8</sup>, ad instanciam Honorabilis dni Stanislaj, lectoris missarum ad Omnes ss., qui quidem dnus Stanislaus accusauit contumaciam prefati Stanislaj Szcromowszkj. Et dominus eo diucius vltra horam solitam expectato, non comparentem pronunctiauit contumacem. Presentibus, vt in actis supra <sup>7</sup>.

<sup>1 18.</sup> VI. Wedelicius. 8 ad. 4 Prosifiski 8 In Codice »publicandas«.
3 30. VI. 7 Sic! 8 »Facylyethek«, sic! (= Chwaciletek?).

- 2713. Die Lune vj Iulij. Honorabilis Ambrosius, arcium baccalarius de Pyothrkow, legittime cittatus ad instanciam Discreti Victorini de Brzezynij, studentis Vniuersitatis nostre, occasione vnius floreni in moneta minus duobus vel tribus grossis, dicto Victorino, actori, vt asseruit, occasione presencie prefati Ambrosy, bacc., in habitacione sua¹ prefati Victorini amissi. Et prefatus Ambrosius, bacc., animo et intencione legittime litem contestandi negauit, se dedisse per suam presenciam huiusmodi occasionem damni in amissione dicte peccunie. Et in deffectu probacionis prefatus Victorinus detulit dicto Ambrosio, bacc., iuramentum, quod prefatus bacc. luce crastina hora xij prestare debebit. Et nihilominus predictus Ambrosius, bacc., protestatus est de reconueniendo dictum Victorinum super infamia, sibi irrogata per obiectionem furti de huiusmodj peccunia coram nonnullis studentibus, quam quidem infamiam sibi illatam fore ipse Victorinus animo litem legittime contestandi negauit. Et datur ad probandum, quam quidem probacionem prefatus bacc. in se suscepit. Presentibus, vt supra s, Venerabili mgro Nicolao de Thulyszkow et me Caspar, vt supra.
- 2714. Die Martis vij Iulij. Doctor Moyses Ebreus cum Mathia Conarzewskj super controversiis et antidotis ac pignoribus, inter se coram dno rectorj adinuicem habitis, concordarunt in hunc modum, videlicet, quod ipse dnus Conarzewskj Ebreo debet emere gladium parwm, alias thessak wlgariter dictum, quem ipse Ebreus sibi elegerit, ipse vero Ebreus restituere debet ipsi dno Conarzewskj iopam, apud eum impignoratam, vt asseruit. Et apud acta presentia se mutuo, vt supra dictum est, obligarunt et vnusquisque eorum se obligauit. Presentibus familiaribus dnj rectoris.
- 2715. Honorabilis Ambrosius de Pyothrkow, arcium baccalarius, iuxta exigenciam termini <sup>5</sup> prestitit corporale iuramentum ad s. Cristi Passionem, se non dedisse nec per se nec per quamcunque aliam subordinatam personam Discreto Victorino de Brzezijnij, studenti, occasionem damni super surrepcionem peccuniarum vnius floreni minus duobus vel tribus grossis, in presencia prefati Victorini, qui primus ante omnia prestitit corporale iuramentum, quod non calumpniose ageret contra prefatum Abrosium, bacc. Vnde dominus examinato huiusmodj iuramento, decreuit, dictum Victorinum prefato Ambrosio, bacc., condempnari <sup>6</sup> in expensis, vbi et in continenti prefatus Victorinus iuxta huiusmodj domini decretum solutis prefato Ambrosio, bacc., expensis, ipsum quietauit ac liberum dimisit ab omni instancia et impeticione. alias occasione surrepcionis dicte peccunie cedendo iuri ac litti. Presentibus familiaribus dni rectoris et me Caspar de Noua ciuitate, presentis actus scriba.
- 2716. Die Mercurij viij Iulij. Venerabilis dnus Stanislaus Bargyel de Kazimiria, senior domus burse iuristarum 7, principalis, re-

<sup>1 &</sup>gt;sua< deletum. 2 In Codice >crastino<! 3 >vt supra< deletum. 4 >Doctor<, sic! 5 Cf. nrum 2713. 6 Sic! 7 seu canonistarum.

productis litteris monicionum, debite executis, contra et aduersus Ioanmem de Noua ciuitate 1, assertum drem bullatum, sub titulo et sigillo Vener. patris dni Martini de Ilkusch, s. theologie professoris, rectoris Alme Vniuersitatis Study Cracoviensis, accusauit contumaciam, ex advaerso principalis predicti, petentis, eum contumacem reputari et in ipsius contumaciam tenorem monicionis contra ipsum ad euacuacionem camere procedi, in presencia ex aduerso principalis, quendam libellum infamatorium verbo hac vice solum et duntaxat proponere volentis, ipso tamen seniore burse prefate pro hac vice libellum locum non habere allegantis 2 monitoryque litteras in suo robore conservari et ad execucionem earum debitam et effectualiter procedi petentis?. Super quo dnus rector vna cum suis cosiliarys tocius Vniuersitatis, videlicet Stanislao Byel, canonico Cracoviensi, theologice, Martino Belza , canonice , Nicolao de Vyelijczka, phisice 5, facultatum decanis, theologice ac canonice et phisice respective dribus, nec non Bernardo 6 de Cracovia 7, ecclesie collegiate s. Floriani decano, Michaele de Wrathislavia, eiusdem ecclesie s. Floriani canonico, s. theologie dribus, Erasmo 8 de Cracovia, iuris canonici dre, et quam plurimis Vniuersitatis consiliarys, totam Vniuersitatem representantibus, decretum exclusionis, per ipsum seniorem de persona ipsius Ioannis de Noua ciuitate tanquam rite et legitime factum, ex causis in monitorio contentis approbando et confirmando et monitory litteras in robore suo conservauit et ad exequendum illas facto et realiter, in quantum prefatus Ioannes de Noua ciuitate cameram non euacuauerit, illum et res suas reijciendum fore decreuit, reseruata tamen eidem Iohanni et salua cum ipso seniore super iniurijs, vt in libello infamatorio prenso, actione. In presencia Discreti Ioannis de Somerfelth et Ioannis de Gedlno, studentibus Vniuersitatis Cracoviensis, et me Caspar de Noua ciuitate, notario etc.

2717. Die Saturnj vndecima Iulij. Lecte et late sunt infrascripte sentencje per dnum rectorem contra Honorabilem dnum mgrum Nicolaum Sokolniczkj, ad hoc legittime cittatum et in presencia eiusdem audientis et post probacionem verbo in continentj appellantis. Presentibus Honor. dnis Mathia Lagyewniczkj, in Ivanonicze plebano, et Laurentio de Volborz, notario dni officialis Cracoviensis, Michaele de Leopoli et me Ioanne de Barczik, notario publico et huiusmodj cause scriba.

Sentencia pro parte dris Nicolaj Vyeliczka. Cristi nomine inuocato et ipsum Deum pre oculis habentes, pro tribunalj sedentes in causa iniuriarium verbalium, inter Venerabilem dnum Nicolaum Vyeliczka, in medicinis drem, actorem, ab vna et Honor. dnum Nicolaum Sokolniczkj, arcium liberalium mgrum, conventum², partibus ab altera coram nobis vertente, per hanc nostram sententjam² diffinitiuam, quam in his scriptis de consilio iuris peritorum ferimus, dicimus, decernimus, pronun-

Neopolitanum de Nowe miasto alias Nieszkowitam de Mieszków ad Novam civitatem?, cf. nros 2441 et sqq., 2574 et sq. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> de Cracovia. <sup>4</sup> seu juridicae. <sup>5</sup> seu medicae. <sup>6</sup> Episcopio. <sup>7</sup> de suburbio Cracoviensi »Biskupie«. <sup>8</sup> »Wonsam« vulgo dicto. <sup>9</sup> curiae episcopalis.

tiamus et declaramus, predictum dnum mgrum Nicolaum Sokolniczkj verba iniuriosa et famam quodam modo ledentia contra predictum drem Nicolaum Vyeliczka in audientia Reverendissimi dni episcopi Cracoviensis¹ dixisse eique talia facere, dicere non licuisse neque licere, et ideo illum iuxta Statuta Vniuersitatis nostre ad faciendam emendam, lese partj condignam, verbis deprecatorijs in eo loco, in quo dixerat, prima iuris post vacancias² cogimus et compellimus ac in pena Vniuersitatis secundum Statuta eiusdem, a nobis imposterum specificanda, vna cum expensis, in lite huiusmodj factis, quarum taxacionem inposterum nobis reseruamus, condempnamus, salua nihilominus actione cum ipso Sokolniczkj, per dres facultatis phisice³ apud Reverendissimum dnum episcopum Cracoviensem intentata et occupata.

Sententia pro parte dni Petrj de Obornikj etc. Christi nomine inuocato et ipsum Deum pre oculis habentes, per hanc nostram sententjam diffinitiuam, quam in his scriptis in causa iniuriarum ferimus, dicimus, decernimus et declaramus, prefatum dnum mgrum Sokolniczkj verba iniuriosa Vener. dno Petro de Obornikj, in medicinis drj, dixisse et ei talia facere et dicere non licuisse, ideo iuxta disposicionem Statutorum nostrorum predictum Sokolniczkj ad faciendam emendam verbis deprecatorijs coram nobis in domo solite habitacionis nostre cogimus et compellimus, quam infra hinc et vnius mensis decursum facere tenebitur, expensas hinc inde compensando inter eosdem litigantes.

2718. Die Lune xx Iulij. Ioannes, bedellus Vniuersitatis Study Cracoviensis, rettulit, se personaliter cittasse Venerabilem mgrum <sup>5</sup> Mathiam Chvijnis 6 de Epperies ad instanciam Famati dni Leonardi Ffogyelveder, consulis Cracouiensis. Qui quidem prefatus dnus Leonardus contra et aduersus prefatum mgrum Mathiam, iudicialiter comparantem 5, verbo proposuit de triginta sex florenis numeri et monete vngaricalis, prefato dno mgro Mathie mutuo datis 7 Bude per familiarem, dictum Melchiar de Stall, prefati dni Leonardi Fogyelveder, quos immediate post suum in Cracoviam aduentum promisit realiter et cum effectu ibidem soluere, quam tamen solucionem prefatus mgr. hucusque facere non curauit nec curat, quare petiuit, prefatum mgrum Mathiam compelli ad solucionem iuxta obligacionem suam. Ex aduerso vero prefatus mgr. Mathias de Epperies, animo et intencione litem legittime contestandi negauit, prefatum mutuum se prefato dno Leonardo Fogyelveder teneri, sed cius seruo, Melchiar de Stall, cui quidem seruo paratum se ad soluendum dictam peccuniam exhibuit et non ipsi dno Leonardo Fogyelveder. Prefatus autem dnus Leonardus replicando, in vim probacionis sue intencionis cirographum de manu predicti dni mgri Mathie in almanico scriptum produxit, in quo prefatus mgr. Mathias obligauit se dictam peccuniam Cracovie soluere, prout in dicto cirographo plenius continetur. Allegante eciam prefato dno Leonardo, hunc ipsum cirographum sibi esse missum de Buda per suum famulum, pre-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joannis Konarski. <sup>2</sup> i, e. post dies caniculares. <sup>2</sup> alias medicae. <sup>4</sup> Wedelicii. <sup>5</sup> Sic! <sup>6</sup> »Chvijnis«, sic!, cf. nros sqq. <sup>7</sup> In Codice »datorum«!

fatum Melchiar Stall, in vim reppetende dicte peccunie, mutuo date prefato dno mgro Mathie, quem quidem cirographum dictus mgr. Mathias se manu sua scripsisse et predicto famulo Mechiar in vim obligacionis dedisse recognouit, nihilominus allegantis 1, non debere se cogi ad solucionem virtute illius cirographi alteri, nisi illi, cui illum cirographum dederat. Contra vero dnus, Ffogyelveder prefatus, allegauit, se alias habere litteras, que wlgo dicuntur De auiso, in quibus reppeticionem 1 debiti predicti, sibi commissam 1 per suum famulum, Melchiar Stall, a prefato mgro Mathia per illum cirographum exigendam 1. Et dnus rector auditis hinc inde proposicione et responsione et alys replicacionibus, muto factis, distulit negocium pro deliberacione ad duas horas alias ad horam vicesimam primam, pro qua hora prefixit partibus terminum peremptorium ad videndum et ad audiendum in causa concludi et ad videndum et audiendum in ea causa sentenciam ferri. Presentibus ibidem mgris Michaele de Wratislauia, s. theologie professore, Ioanne de Leopoli, s. theologie baccalario, canonicis s. Floriani in Cleparz, et familia domini ac alys quam pluribus fide dignis testibus, et me Caspar de Noua ciuitate, notario publico etc. — Tenor autem huius cirographi, in almanico scripti, de quo superius mencio habebatur, in latino sequitur de verbo ad verbum et est talis: »Ego mgr. Mathias Chwijnis de Epperies, isto tempore vicepredicator Cracouie et suffraganeus Agriensis electus, recognosco isto meo proprio cirographo, quod Circumspectus Melcher Stall, isto tempore scriba dni Leonardi Vogyelweijder de Cracouia, mihi in mutuum dedit xxvj florenos monete vngaricalis, computando pro floreno centum vngaricales denarios, quos promitto ei Cracouie reponere et soluere secundum suum beneplacitum. Datum Bude feria sexta post Penthecostes festum<sup>2</sup> a. Dni 1523«.

2719. Die, quo supra, Famatus dnus Leonardus Fogyelveder, concul Cracoviensis, iuxta exigenciam termini, per dominum 3 limitati, accusando contumaciam Venerabilis mgri Mathie de Epperies, petiuit, in causa concludi ac sentenciam diffinitiuam ferri. Et dominus prefato mgro Mathia diucius expectato vltra horam assignatam, non comparante 1, in contumaciam eius conclusit in causa et sentenciam diffinitiuam in dicta causa protulit, cuius tenor sequitur et est talis: Christi nomine inuocato et ipsum solum Deum pre oculis habentes, pro tribunali sedentes, in causa et causis inter Spectabilem ac Vener. dnos, Leonardum Vogyelvijder, consulem Cracouiensem, ab vna et Mathiam Chuijnis de Epperies, arcium liberalium mgrum Study Cracoviensis<sup>1</sup>, de et super solucionis et debiti 1 triginta sex florenorum vngaricalis monete, per centum denarios quemlibet florenum computando, et illius occasione ab altera partibus coram nobis auctoritate nostra vertente et mota, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam, quam per ea, que in huiusmodj causa vidimus et ex huiusmodj recognicione cirographi pereepimus, de iuris peritorum 4 consilio et assensu ferimus in hys scriptis, dicimus, decernimus et declaramus et pronunctiamus, prefatum mgrum

<sup>1</sup> Sic! 2 29. V. 3 ad horam 21, cf. nrum praecedentem. 4 In Codice perities.

Mathiam anno Dni millesimo quingentesimo vicesimo tercio feria sexta post Penthecostes 1 a Prouido Malcher Stall, notario et factore ipsius dni Leonardi, triginta sex florenos peccunie vngaricalis, florenum quemlibet per centum denarios computando, in mutuum recepisse numeratamque peccuniam tullisse et leuasse, eosdemque triginta sex florenos predictum mgrum Mathiam iuxta cirographi obligacionem ipsiusque recognicionem, per ipsum factam, Cracovie restituisse 2 debuisse 2, et dum charitatiue monitus fuisset, restituere recusasse indebite, inique et illicite, sibique talia facere minime licuisse neque licere, et ob hoc eundem mgrum Mathiam ad reposicionem triginta sex florenom ad acta nostra, ipsum vero dnum Leonardum ad restitucionem huiusmodi cirographi ipsi mgro Mathie post huiusmodj solucionem cogimus et compellimus hac nostra sentencia diffinitiua mediante. Lecta, lata et pronunctiata in habitacione rectoris, mgri Martini de Ilkusch, canonici ecclesie s. Floriani in Cleparz, vicesima mensis Iulij a. Dni millesimo quingentesimo vicesimo tercio. In presencia Vener. mgrorum Martini Belsza de Cracovia, iuris pontificy dris, Michaelis 3 de Olschna, s. theologie baccalarij, Iacobi de Cleparz, Spectabilis viri dni Ioannis Morsthyn, consulis Cracoviensis, et aliorum quam multorum 5 testium, et notarij publici Caspar de Noua ciuitate, ad hoc requisiti specialiter, vocati et rogati.

- 2720. Die Iouis xxx Iulij. Discretus Martinus de Glynk, campanator ad s. Annam Cracovie, studens Vniuersitatis nostre, constitutus personaliter ad acta presencia, recognouit, se teneri et debere Discreto Leonardo de Kownathij, studenti Vniuersitatis predicte, decem grossos numeri et monete polonicalis, quos quidem obligauit se ipsi Leonardo soluere, vna cum quodam feraculo in valore vnius grossi cum medio, infra hinc et vnam quindenam, sub censuris ecclesiasticis. ibidem in continenti prefatus Leonardus contra et aduersus ipsum Martinum proposuit verbo pro quibusdam caseis, sibi retentis in valore octo grossorum, et pro bireto in valore similiter viij grossorum, item et pro culcitra in valore duorum grossorum cum medio, in presencia eiusdem Martini, animo et intencione litem legittime contestandi negantis, sibi caseos aliquos teneri, verum turellas 2 in valore vnius grossi, biretum vero sibi ab ipso dono datum allegantis, de culcitra vero nihil se crire asserentis. Et ad probandum datur, in deffectu autem probacionis prefatus Leonardus de consensu dicti Martini prestabit iuramentum super intencione sua. Presentibus familia domini et me Caspar de Noua ciuitate.
- 2721. Die Veneris vltima Iulij<sup>6</sup>. Honorabilis dnus Ioachim, lector missarum ad s. Mariam in circulo Cracoviensi, rettulit, se de mandato dni rectoris Vniuersitatis Study Cracoviensis monuisse Venerabilem mgrum Mathiam Chwijnjs de Epperies, vt infra nouem dies, quos ipsi pro omnibus dilacionibus terminoque peremptorio ac trina ca-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 29. V. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> Sternberg. <sup>4</sup> Fridel. <sup>5</sup> quam multorum«, sic! <sup>6</sup> 31. VII.

ricalis solueret Spectabili dno Leonardo Vogyelvyder<sup>1</sup>, consuli Cracoviensi, mutuo prefato mgro Mathie per Malcher, famulum dicti dni Leonardi, datos realiter et cum effectu, iuxta decretum domini. Et ibidem in continenti Prouidus Malchiar Stall, de quo supra, veniens ad acta presencia, omnia, quecunque prefatus dnus Leonardus in causa huiusmodj, vertente inter ipsum ab vna et mgrum Mathiam predictum ab altera partibus, fecerit et quicquid in dicta causa diffinitum erat, omnia approbauit, firmauit, ratificauit ac pro grato habuit. Presentibus familia domini et me Caspar de Noua ciuitate.

- 2722. Discretus Stanislaus de Vijsznka<sup>2</sup>, studens Vniuersitatis nostre, constitutus personaliter ad acta presencia, recognouit, se accepisse mutuo a Discreto Caspar de Noua ciuitate, arcium baccalario<sup>3</sup>, decem grossos monete et numeri polonicalis, quos se prefato Caspar soluturum obligauit infra hinc et vnam quindenam, sub censuris ecclesiasticis, in vim autem cercioris solucionis faciende posuit apud prefatum Caspar duos libros, vnum opus Ouidy in maiori volumine, alium vero dictum \*Logica vetus ac noua \* Aristotelis cum commentario in coopertorio, in vim pignoris, hac tamen condicione, quod si et in quantum infra tempus sibi prefixum non soluerit, extunc prefatus Caspar habebit potestatem omnimodam eosdem libros vendendi alteri, quanto melius poterit, vel saltim inpignorare in eadem summa peccuniarum. Presentibus familia et Ioanne de Noua ciuitate, Martino Barmyz, studentibus, et Bartholomeo de Pylcza.
  - 2723. Die Lune iij Augusti. Prouidus Albus 4 Andreas, ciuis Cracoviensis de platea Sutorum, citato Discreto Stanislao de Vylno, studente Vniuersitatis nostre, proposuit contra et aduersus prefatum Stanislaum verbo occasione cuiusdam census, de loco mansionis sibi non soluti pro parte cuiusdam Discreti Bartholomei de Varca, socij prefati Stanislai de Vijlno, cum quo quidem socio Bartholomeo ipse dictus Stanislaus conuenerat locum mansionis apud ipsum Album Andream in solidum pro vno floreno, cuius quidem floreni medium ipse Stanislaus pro sua parte prefato Albo Andree soluit, residuum vero pro parte dicti Bartholomei mansit insolutum. Vnde propter absenciam prefati Bartholomei per exportacionem eius et recessum de hospicio petiuit, ipsum Stanislaum, socium dicti Bartholomei, compelli ad residuum soluendum, in presencia prefati Stanislaj de Vylno, animo et intencione litem legittime contestandi allegantis, se per hoc non obligari ad solucionem residue partis census pro parte dicti Bartholomej, cum non posuerit fidem prefato Albo Andree, hospiti suo, pro dicto Bartholomeo. Et dominus auditis proposicione et responsione, hinc inde factis, decreuit, quod dictus Stanislaus satisfaceret Albo Andree de loco mansionis pro parte dicti Bartholomej, sui socij, et prefatus Stanislaus ex decreto domini obligauit se prefato Albo Andree ad satisfaciendum ad vnam octauam.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. nrum 2719. <sup>2</sup> seu »Wistka«. <sup>8</sup> et notario publico. <sup>4</sup> vulgo »Bialy« dictus.

Presentibus Ioanne, bedello Vniuersitatis, et alia familia domini et me Caspar, vt supra.

- 2724. Die Mercurij v Augusti. Andreas, bedellus Vniuersitatis nostre, rettulit, se legitime citasse pro termino hodierno Venerabilem mgrum Sigismundum de Sthęzycza ad instanciam Vener. mgri Adam 1 de Cracouia, qui quidem mgr. Adam comparens, accusauit contumaciam dicti mgri Sigismundj contumaciam 2. Et prefatus mgr. Sigismundus non comparens, misit nunctium, Honorabilem Phillipum de Cracouia, altaristam ad s. Mariam in circulo Cracouiensi, ad nostram presenciam, qui nunctius allegauit ipsius mgri Sigismundi nomine, ipsum non posse comparere ex eo, quod missum fuit pro eo ad decimandum, et ita coactus, vt allegabat, ante terminum exiuit. Et dominus audita huiusmodj relacione, decreuit in presencia ipsius nuntij, prefatum mgrum Sigismundum post suum aduentum iuramentum prestandum, quod non calumpniose neque dolose exiuisset, post cuius quidem iuramenti presticionem prefatus mgr. Sigismundus immunis erit a pena contumacie iuxta Statuta Vniuersitatis nostre. Presentibus, vt supra, et Mathia Szkorkowszkij et Michaele de Leopoli, studentibus, et me Caspar de Noua ciuitate, notario publico 8.
- 2725. Die viija Augusti. Honorabilis dnus Mathias Conarzewskj, altarista ad s. Mariam, Discreto Stanislao Comorskj² decem grosos, racione mutuj debitos, infra hinc et quindenam ex decreto dnj rectoris soluet, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Mathia Skorkowskj, Ioanne, bedello Vniuersitatis, et me Ioanne de Barczik, notario publico.
- 2726. Honorabilis dnus Nicolaus Sokolniczkj, arcium mgr., paratus est parere sentencie dnj rectoris, ad instanciam Eximij dris Petri de Obornikj etc. late 4, et eidem verbis deprecatorijs condignam emendam iuxta sentenciam facere, et de sua diligentia eiusdemque Petrj contumacia protestatus est 2. Presentibus, vt supra.
- 2727. Die xiij Augusti. Honorabilem dnum mgrum Sigismundum de Sthazycza ad instanciam Venerabilis dni mgri Ade¹ de Cracovia, rectoris schole ad s. Mariam in circulo Cracoviensi, vt asseritur, ad hodie citatum⁵, dominus in contumaciam dicti Ade eundem, in quantum terminus, absoluit et eundem terminum ad primam iuris post festum s. Bartholomej ⁶ prorogauit. Presentibus Mathia Szkorkowszky et me Caspar de Noua ciuitate, notario publico.
- 2728. Die Martis xviij Augusti. Constitutus personaliter ad acta presencia Discretus Zacharias Oderszkij de Oppol, studens Vniuersitatis nostre, fecit, constituit in suum verum et legittimum procu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> »Matla« paterno nomine dicti. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> In Codice »notary publici«. <sup>4</sup> Cf. nrum 2717. <sup>5</sup> Cf. nrum 2724. <sup>6</sup> post 24. VIII.

ratorem Discretum Ambrosium de Oppol, eciam studentem Vniuersitatis predicte, morantem Cracovie in scholis ad s. Mariam in circulo, eciam presentem et onus procuracionis in se sponte assumentem, ad agendum, defendendum, citandum, deponendum, contra Honorabilem dnum Ioannem de Mszczonow, arcium baccalarium, occasione tunice, ipsi constituenti per prefatum Ioannem, bacc., accepte ab vno anno iam lapso, nec non ad faciendum generaliter omnia et singula, quid quidem ipse dnus constituens faceret aut facere possit, si premissis personaliter interesset, puta iuramenta de valore 1 dicte tunice 2 vel de calumpnia, et alia decisoria prestandi et exhibendi, eciam nomine suo res tollendum, leuandum vel arestandum et de eis quittandum, et alias in forma meliori, promittens rata, grata atque firma tenere, habere, per ipsum suum procuratorem facta, gesta ac quomodolibet ordinata in premissis. Presentibus Prouido Ioanne, bedello Vniuersitatis nostre, Mathia Szkorkowszky et Michaele de Leopoli et me Caspar de Noua ciuitate, presentis actus scriba.

2729. Die Mercurij xix Augusti. Discretus Venceslaus de Helczyn, studens Vniuersitatis nostre, constitutus personaliter ad acta presencia, recognouit et per expressum fassus, se teneri et debere Prouido dno Procopio, funifici, Cracouie in valua Sutorum moranti, octo florenos numeri et monete polonicalis, per triginta grossos quemlibet computando, pro expensis vnius anni, et nonum florenum eiusdem monete pro cameralibus, quos quidem dictos florenos nouem numero obligauit se soluturum infra hinc et duas septimanas post festum s. Michaelis proxime instans 3. Et ibidem in continenti per exequutorem, a domino datum et deputatum, videlicet Honorabilem dnum Ioannem de Ilkusch, vicecantorem ad s. Florianum in Cleparz, prefatus Venceslaus trina ac canonica monicione preuia et peremptorie monitus est, vt infra terminum sibi prefixum soluat dicto Procopio realiter et cum effectu, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, vt supra.

2730. Die Iouis xx Augusti. Discretus Ambrosius de Oppol, studens Vniuersitatis nostre, procurator discreti Zacharie de ibidem, citando legittime per Ioannem, bedellum Vniuersitatis nostre, Honorabilem Ioannem de Mszczonow, arcium baccalarium, nomine sui principalis proposuit contra et aduersus eundem Ioannem, bacc., verbo pro quadam tunica suo principali, dicto Zacharie, per prefatum Ioannem, bacc., accepta iam dudum, in presencia eiusdem Ioannis, animo et intencione litem legittime contestandi confitentis, se dictam tunicam prefato Zacharie accepisse eamque se velle restituisse 5, eciam ex decreto domini infra hinc et vnam quindenam obligauit dicto Ambrosio 5, tanquam eius principalis procuratori, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Mathia Szkorkowszkij et me Caspar de Noua ciuitate.

<sup>1 »</sup>valore« insuperscriptum. 2 In Codice »dicta tunica« emendatum in »dicte tunica«. 8 post 29. 1X. 4 Oderski, cf. nrum 2728. 5 Siç!

- 2731. Die Martis xxv Augusti. Honorabilis dni Ade de Cracouia<sup>1</sup>, arcium mgri, ad proposicionem occasione pallij, vt dicebatur, recepti de habitacione sua, Honor. mgr. Sigismundus de Sthazycza animo et intencione litem legittime contestandi negauit narrata, prout narrantur. Et datur ad probandum vel deferendum. Et in continenti prefatus actor detulit ipsius mgri Sigismundi iuramento, petens, cogi illum ad prestandum huiusmodj iuramentum, in presencia eiusdem mgri Sigismundi, asserentis, se daturum causas et raciones, cur et quare illud prestare non debeat nec teneatur, petentis<sup>2</sup>, easdem ad probandum admitti. Et dominus visis videndis faciet facienda, quas offeret prima iuris. Presentibus Venerabili mgro Bartholomeo<sup>3</sup>, rectore schole ad s. Stephanum, et familia domini et me Caspar, vt supra<sup>4</sup>.
- 2732. Die Iouis xxvij Augusti. Venerabilis mgr. Bartholomeus de Wratislauia, cellegiatus minoris Collegij in Cracovia, constitutus personaliter ad acta presencia, recognouit et per expressum fassus est, se teneri et debere Vener. dno mgro Ioanni de Szanok, collegiato eiusdem Collegij, sex florenos, tres in auro et tres in moneta polonicali, racione mutui <sup>5</sup>, quos se soluere obligauit infra hinc et festum s. Michaelis proxime instans <sup>6</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Honorabili dno Nicolao, altarista de arce Cracoviensi, et me Caspar, vt supra.
- 27337. Die Lune vij 8 Septembris. Honorabilis dnus Albertus de Costhen, ss. canonum baccalarius, pro parte Mathie Galli de Posznania cittatis Discretis Stanislao Wzreszczek de Cracouia et Felice de Pyothrkow, proposuit contra et aduersus prefatos cittatos verbo et tandem lacius in scriptis dandis occasione lesionis et acerrime wlneracionis prefati Mathie Galli, in presencia eorundem cittatorum, animo et intencione legittime litem contestandi negancium narrata, prout narrantur. Et datur ad probandum, et interim partes attentabunt concordiam. Et dominus inter dictas partes non per modum iudicis sed per modum arbitri, per ipsas partes deputati, decreuit, prefatos reos, Stanislaum Wrzesczek et Felicem, soluere debere occasione huiusmodj wlneracionis dicto Gallo triginta grossos numeri et monete polonicalis infra hinc et vnum mensem, quorum medium hodie vel feria quarta proxima 9 ipsi Gallo soluere tenebuntur, ad quod se ipsi rei libere et sua sponte submiserunt. Et dominus inter dictas partes vallauit penam x marcarum et interposuit, vt si aliquis eorum lapsu lingue vel quouis alio modo obloqueretur aut diffamaret alium vel, quod absit, comminaretur vindictam et percussionem per se vel per subordinacionem aliorum, et hoc probaretur contra eum, talis irremissibiliter solueret x marcas, medium rectori alias Vniuersitati et alteram medietatem parti con-

¹ Cf. nrum 2727. ² In Codice »petens«! ³ Czystodebinensi de Munda quercu. ⁴ Post nrum 2731 immediate, sed deletum: »Die Lune vij Augusti (sic!). Honorabilis dnus Albertus de Costhen, ss. canonum de Posznania (!) baccalarius, pro parte Mathie Galli de«. Cf. nrum 2733. ⁵ »racione mutui« alia manu insuperscriptum. ⁵ 29. IX. ¹ Cf. adscriptionem ad calcem nri 2731. ⁵ In Codice »v«! ⁵ 9. IX.

cordiam tenenti. Presentibus familia domini et me Caspar de Noua

- 2734. Die Mercurij ix¹ Septembris. Egregy ac Spectabilis dni Petrj² de Obornyky, arcium et medicine dris, nomine Ioannes Voynarowszky, procurator ipsius, reproducta cittacione legittime executa contra mgrum Nicolaum Sokolnyczkij, petiuit, sentenciam diffinitiuam debite execucioni demandari et litteras necessarias et opportunas ad hoc decerni, in presencia dicti Nicolaj Sokolnyczkij, qui impediendo petita partis aduerse, obtulit se sentencie diffinitiue, contra eum late³, paruisse⁴, cui et in continenti paruit, dictoque dno Petro, dri, iuxta contenta sentencie verbis deprecatorys satisfecit, dicendo, se »nunquam animum et voluntatem habuisse talia verba in personam V. E. proferendi, prout et eidem V. E. non protuli neque dixi, ideo humiliter peto ab ea veniam et delictum mihi ignosci, quod nunquam in personam V. E. commisi∢. Quo facto prefatus dnus Petrus, dr. medicine, dicto mgro iniuriam suam dimisit eumque de hys omnibus liberum ac quietum fecit etc. In presencia dni rectoris et familia⁴ eiusdem et me Caspar de Noua ciuitate, notario publico, presentis actus scriba.
  - 2735. Die Iouis xxiiij Septembris. Discretus Venceslaus de Helczyn, studens Vniuersitatis nostre, constitutus personaliter ad acta presencia, recognouit et per expressum fassus, se teneri et debere Honeste Katherine, Cracovie degenti sub dna Bydlenszka in celario in platea Vyszlensi, viginti grossos et vnum grossum racione debiti pro expensis, quos quidem viginti grossos et vnum obligauit se soluturum infra hinc et vnum mensem. Et ibidem in contienti prefatus Venceslaus trina ac canonica monicione preuia et peremptorie monitus est per Ioannem, bedellum Vniuersitatis nostre, vt infra terminum, sibi prefixum, soluat dicte Katherine eosdem viginti grossos cum vno grosso realiter et cum effectu, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Honorabili dno Martino de Cracovia, arcium baccalario, et me Caspar, vt supra.
  - 2736. Die Saturni xxvj Septembris. Venerabilis mgr. Iacobus 6 de Ilsza, canonicus ecclesie collegiate s. Floriani in Cleparz, legittime ex officio dni rectoris per Ioannem, bedellum Vniuersitatis nostre, cittatus pro hodierna die, quia duas lectiones in artibus, ad quas legendas vigore priuilegiorum et Statutorum Vniuersitatis et signanter ecclesie s. Floriani continuaciter et temere legere neglexit nec curauit, quamuis super hoc legittime fuerit monitus, vt in actis presentibus continetur?: prouide dnus rector contra eundem mgrum Iacobum de Ilsza, presencialiter comparantem 4, penam duarum marcarum pro qualibet lectione, per totam commutacionem per eum neglecta, decreuit, quam quidem penam reponere debet realiter et cum effectu in manus dni rectoris infra sex dies. Presentibus Ioanne, bedello Vniuersitatis et familia dni.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice >vij <! \* Wedelicii, alias etiam >Quittemberg < dicti. \* Cf. nros 2717 et 2726. \* Sic! \* Cerdonio < alias >Garbarz < Juniore. \* Senior. \* Cf. nrum ?.

- 2737. Die Iouis prima Octobris. Honestus et Discretus Ioannes, bedellus Vniuersitatis Cracoviensis, rettulit, se de mandato dni rectoris Venerabilem mgrum Iacobum de Ilsza, canonicum ecclesie collegiate s. Floriani in Cleparz, personaliter monuisse peremptorie ac trina canonica monicione, vt ex decreto domini primo, secundo et tercio certam penam quattuor marcarum numeri et monete polonicalis occasione duarum lectionum, per ipsum per totam commutacionem estiualem anni currentis 1523 neglectarum et non lectarum, infra terminum, per dominum in decreto contentum<sup>1</sup>, solueret et reponeret <sup>2</sup> realiter et cum effectu in manus dni rectoris, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus familia domini et me Caspar de Noua ciuitate, presentis actus <sup>3</sup> relacionis scriba.
- 2738. Die Martis vj Octobris. Discretus Mathias, Almanus de Maiori Glogouia, studens Vniuersitatis nostre, cittato Honorabili Alberto de Volborz, arcium baccalario, per Ioannem, bedellum Vniuersitatis, proposuit contra eundem verbo, protestando inprimis, se non criminaliter agere velle sed civiliter gracia reppetende rei, sibi accepte occasione quarundam calligarum seu tibialium, ipsi in camera acceptarum, volens ab ipso cercior fieri, an aliquid sciret de calligys huiusmodi, allegans, ipsum fuisse occasionem huius dampni ex eo, quod introduxisset quosdam adolescentes in habitacionem, in qua inuicem morabantur, et in illa dictas calligas habebat, vbi quidam ex introductis per eum frequencius intrabant ad dictam habitacionem, eciam aliquando prefato Alberto, bacc., absente. In presencia prefati Alberti, bacc., animo et intencione litem legittime contestandi negantis narrata, prout narrantur, et nihilominus protestatus est de reconueniendo. Et ibidem in continenti contra ipsum Mathiam, Almanum, proposuit verbo, quomodo prefatus Almanus prefatum bacc. in loco publico in circulo 4 coram quibusdam adolescentibus et in priuato in habitacione sua furem et sublatorem rerum suarum appellauerit, ipsumque verbis inhonestis, statum, honorem et personam suam deturpantibus 5, prout lacius describet prima iuris, quam ignominiam et infamiam, sibi sic in presencia multorum irrogatam fereque iam per totam parrochiam s. Stephani promulgatam, ad animum reuocando, ad centum florenos auri puri vngaricalis extimauit, quos quidem maluisset de proprys amittere, quam dictam infamiam pati. Et prefatus Mathias negauit narrata, prout narrantur, et petendo<sup>5</sup>, petita fieri non debere. Et datur ad probandum vel deferendum prima iuris. Presentibus Ioanne, bedello Vniuersitatis, et familia domini.
- 2739. Die Mercury vij Octobris. Dnus rector iuxta exigenciam termini hodierni in contumaciam Venerabilis dni mgri Iacobi de Ilsza, canonici ecclesie s. Floriani, non comparentis neque monicioni parere effectualiter et satisfacere uolentis, declarauit, ipsum in sentencias

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. nrum precedentem et nrum 2739. <sup>3</sup> In Codice »reponemeret«. <sup>3</sup> »actus« deletum. <sup>4</sup> = in foro Cracoviensi. <sup>5</sup> Sic! <sup>6</sup> Cf. nrum 2736 et sq.

excommunicacionis, in monitorio cententas, incidisse et hoc ad instanciam instigatoris officij sue paternitatis, processusque declaracionis et excommunicacionis contra eundem dari decreuit. Presentibus familia domini.

- 2740. Die Iouis viij Octobris. Discreti Simon Almanus de Maiori Glogouia et Stanislaus de Vysznka, studentes Vniuersitatis mostre, legittime per seruum Vniuersitatis cittati ad instanciam Mathie la Almani ad perhibendum testimonium in causa, inter Discretum Mathiam, Almanum de Maiori Glogouia, ex vna et Honorabilem Albertum de Volborz, arcium baccalarium, partibus ab altera coram nobis vertente et mota, iuramentum corporale ad Imaginem Crucifixi tactis manibus prestiterunt, in contumaciam partis aduerse non comparentis. Presentibus familia domini et me Caspar de Noua ciuitate, notario publico. Et in continenti eadem hora altera, tamen post assignatam, comparuit prefatus Albertus, bacc., et produxit contra et aduersus Discretum Mathiam Almanum libellum reconuencionalem in causa iniuriarum, in absencia prefati Mathie Almani, nibil facientis. Et ibidem obtulit se ad probandum intencionem suam. Presentibus, vt supra.
  - 2741. Die Veneris ix Octobris. Discretus Bartholomeus a Drohyczyn, studens Vniuersitatis nostre, legittime cittatus per seruum Vniuersitatis ad instanciam Discreti Leonardi de Kownathij ad perhibendum testimonium veritatis in causa, inter prefatum Leonardum ex vna et Martinum<sup>2</sup>, campanatorem Cracoviensem ad s. Annam, partibus ab altera coram nobis vertente et mota, iuramentum corporale ad Imaginem Crucifixi prestitit, in contumaciam partis aduerse non comparentis. Presentibus, vt supra.
  - 2742. Die Mercurij xiiij Octobris. Honesta dna Katherina Wrzeszczkova, ciuis Cracouiensis in platea s. Stephani, constituta personaliter ad acta presencia, arestauit lectisternia et alias res omnes Petri Grodowszky, studentis Vniuersitatis nostre, repositas apud Discretum Blasium, arcium baccalarium, familiarem dni palatini Cracouiensis<sup>8</sup>, occasione wheracionis sui famuli, braxatoris, qui quidem Petrus Grodowszky eidem famulo non satisfecit, in presencia prefati Blasij, huiusmodj arestacionem acceptantis. Presentibus Discreto Michaele de Leopoli et familia domini ac me Caspar, vt supra.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Glogowitae. <sup>2</sup> Glinkium, cf. nrum 2720 et 2747. <sup>8</sup> Christophori Szydłowiecki.

(Acta acticata coram rectore Martino Biem Ilkussio de Olkusz commutatione hiemali a. Dni 1523/24)¹.

- 2744. Die Iouis xxij Octobris. Discretus Abraam de Pijothrkow, rector scholarum in Schydlow, legittime per litteras cittacionis ex officio dni rectoris Vniuersitatis Cracouiensis cittatus et comparens, quia ausus est se promotis personis in Vniuersitate Cracouiensi preferre et commiscere, vsurpando sibi verbis, factis et scriptis titulum persone promote, gerendo se et nominando ac scribendo in suis litteris baccalarium arcium liberalium Cracouiensem, in leuitatem non paruam et contemptum Statutorum et priuilegiorum Vniuersitatis predicte, cum tamen nec studens intitulatus eiusdem Vniuersitatis Cracouiensis vnquam fuit. Proinde dnus rector, accepto super hoc sufficienti testimonio ex ipsius prefati Abrahe litteris et ex confessatis eiusdem, tandem visis Statutis Vniuersitatis eiusdem, quod quilibet talis puniri debet iuxta Statuta huiusmodi et priuilegia eiusdem Vniuersitatis pena carceris ac decem marcis grossorum Pragensium, contra ipsum habita prius matura ac debita deliberacione et super plurima proborum virorum pro ipso intercessione, habito debito respectu ob spem emende, penam tantum decem marcarum grossorum Pragensium decreuit, quam quidem penam reponere tenebitur infra vnam quindenam in manus dni rectoris realiter et cum effectu, sub censuris ecclesiastices. Et ibidem in continenti per certum executorem, Ioannem, bedellum Vniuersitatis predicte, personaliter monitus est peremptorie ac trina canonica monicione, vt ex decreto domini primo, secundo et tercio, vt² prefatas x marcas grossorum Pragensium infra tempus sibi prefixum in manus dni rectoris reponeret realiter et cum effectu. Presentibus Discreto Michaele de Leopoli, Ioanne, bedello Vniuersitatis, et me Caspar, notario.
- 2745. Die Saturni vltima Octobris<sup>3</sup>. Dnus rector Studij generalis Cracouiensis alias instigator oficij consensit in absolucionem ex certis respectibus alias ad cautelam mgro Iacobo<sup>4</sup> de Ilsza, canonico s. Floriani, hinc ad quindenam, sub reincidencia et grauioribus. Presentibus ibidem mgro Stanislao Bijalkowszkij, canonico s. Floriani et preposito domus<sup>5</sup> maioris, et Michaele de Leopole aliaque familia domini etc.
- 2746. Die Martis iij Nouembris. Discretus Ioannes, bedellus Vniuersitatis nostre, recognouit, se citasse pro termino hodierno Discretum Andream, scholarem, morantem in platea Vyszlnensi Cracouie apud Ioannem Medijk, ad instanciam prefati Ioannis Medijk, et prefatus Ioannes Medyk comparens, accusauit contumaciam dicti Andree,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nri 2744 — 2800, Codicis pag. 1005—1032. <sup>2</sup> Sie! <sup>2</sup> 31. X. <sup>4</sup> Seniori, cf. nrum 2739. <sup>5</sup> Collegii artistarum.

Scholaris. Et dominus eo diucius vltra horam solitam expectatum, non comparantem<sup>1</sup>, pronunctiauit contumacem. Presentibus familia domini.

- 2747. Die Veneris vj Nouembris. Discretus Leonardus de Kownathy, actor, ex aduerso principalis 2, constitutus personaliter ad acta presencia, recognouit totalem satisfactionem occasione quorundam caseorum et bireti ac culcitre etc., quam satisfactionem per Martinum de Glynk, protunc campanatorem Cracouiensem ad s. Annam, se recepisse fassus est, et quietat eundem reum, et liberum dimittit ab omni instancia et impeticione, mortificando in amicabili composicione omnes controuersias nec per se nec per submissam personam, alias occasione predictorum caseorum, bireti et culcitre cedendo iuri ac litti. Presentibus familia domini.
  - 2748. Die Saturni xxj Nouembris. Reverendus dnus Martinus de Ilkusch, rector Vniuersitatis, in causa Venerabilium prepositi domus et mgrorum in Collegio minori Cracouiensi ex vna et mgri Simonis de Schamothuli, confratris eorundem mgrorum minoris Collegij, partibus ab altera, occasione cuiusdam excessus verbalis, per prefatum mgrum Simonem in communi mensa prefatorum dominorum minoris Collegij commissi, visis primum racionibus dicti mgri Simonis super sequestro aresti et illis repositis in locum suum, relaxauit illud arestum et approbauit sentenciam diffinitiuam predictorum mgrorum minoris Collegij, contra prefatum mgrum Simonem ex confessatis eiusdem mgri Simonis iudicialiter latam, ipsum videlicet puniendo in vna sexagena, quam tenebitur reponere in manus prefatorum dominorum minoris Collegij infra vnam quindenam, sub censuris ecclesiasticis, in presencia eiusdem mgri Simonis, audientis et post approbacionem verbo in continenti appellantis ad consiliarios et decanos Vniuersitatis. Presentibus Vener. mgro Michaele<sup>3</sup> de Olszna, s. theologie baccalario formato, Andrea, bedello Vniuersitatis, et me Caspar de Noua ciuitate, notario publico.
    - 2749. Discretus Andreas, bedellus Vniuersitatis Cracouiensis, rettulit, se de mandato dni rectoris ad instanciam instigatoris officy sui personaliter cittase pro hodierno termino Venerabilem mgrum Iacobum <sup>4</sup> de Ilsza, canonicum ecclesie collegiate s. Floriani in Cleparz, ad videndum se <sup>5</sup> ipsum <sup>6</sup> reimponi in pristinas sentencias excommunicacionis et grauiores contra eundem decerni, occasione non satisfactionis neque emende facte iuxta promissionem, per ipsum factam super monicione, contra ipsum pro reponenda certa pena emanate. Vnde iuxta exigenciam termini hodierni non comparente dicto mgro Iacobo de Ilsza, imo diucius expectato, ipsius id contumacia exigente et in nullo se emendante, cum crescente contumacia crescere debet et pena, dnus rector prefatum mgrum Iacobum per sentenciam suam, in scriptis latam, in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Cf. nros 2720 et 2741. <sup>3</sup> Sternberg. <sup>4</sup> Seniorem, cf. nrum 2745. <sup>5</sup> »se« deletum. <sup>6</sup> »ipsum« insuperscriptum.

pristinas sentencias excommunicacionis reimposuit et grauiores contra eundem dari decreuit. Presentibus Vener. mgro Michaele de Olszna. s. theologie baccalario formato, Andrea, bedello Vniuersitatis, ac familia domini et me Caspar, vt supra.

- 2750. Die Veneris xxvij Nouembris. Ioseph Iudeus de Karimiria cittato Venerabili Stanislao Bargel, ss. canonum dre, per Ioannem, bedellum Vniuersitatis, contra et aduersus prefatum dnum drem proposuit verbo et lacius in scriptis describendis, occasione vnius marce peccuniarum numeri et monete polonicalis racione debiti et quindecim grossorum occasione quarundam pellium, ipsi venditarum pro suba seu subductorio 1, in presencia Vener. prefati Stanislai Bargel, animo et intencione litem legittime contestandi negantis narrata, prout narrantur. Et datur ad probandum vel defferendum proxima feria tercia post festum Presentacionis b. Virginis Marie 2, s. Andree apostoli 3. Presentibus familia domini et me Caspar, vt supra.
- 2751. Discretus Abraham de Pyothrkow constitutus personaliter ad acta presencia, satisfaciendo primo pene, iuxta decretum dni rectoris in ipsum ex eo, quod se baccalarium arcium liberalium Cracouiensem ausus fuisset nominare et in suis litteris scribere et se pro eodem gerere, cum tamen nec studens illius Vniuersitatis Cracouiensis extitisset, sed simplex beanus, emanate, obligauit se, quod amodo et peram-plius nec verbis nec scriptis seu litteris suis nec factis se pro bacc. arcium vel quauis alia persona promota in Vniuersitate Cracouiensi gerere audebit vel nominare, sed pro studente tantum, cum iam predicte Vniuersitati sit incorporatus per suam intitulacionem et eius inscripcionem in Matricam« intitulatorum eiusdem Vniuersitatis 5, nisi temporis successu ipsius meritis suffragantibus ad hunc gradum per suam legittimam in eadem Vniuersitate promocionem fuerit assumptus, sub amissione sue fame et honestatis ac pena carceris, si et in quantum huic obligacioni contrauenerit temere, et ipse conuictus ad minus duobus testibus fuerit. Presentibus ibidem Venerabili viro, mgro Adam<sup>6</sup> de Cracouia, protunc rectore scholarum ad s. Mariam in circulo Cracouiensi, et Discreto Michaele de Leopoli et familia domini ac me Caspar , notario publico.
- 2752. Die Martis prima Decembris. Helias Iudeus nomine sui principalis Ioseph Iudei<sup>8</sup>, iuxta exigenciam termini hodierni cum Venerabili dno dre ss. canonum, Stanislao Bargel, per dominum ad deferendum vel ad probandum limitati, comparens, petiuit, partem aduersam ad iuramentum prestandum super sua intencione compelli.

<sup>1 &</sup>gt;seu subductorij « (sic!) in margine adscriptum. 2 > Presentacionis b. Virginis Marie « (= 24. XI) deletum. 3 >s. Andree apostoli « (= 1. XII) alia manu insuperscriptum. 4 Cf nrum 2744. 5 seu in > Album studiosorum « (II 104, commutatione hiemali a. Dni 1523 '24): > Abram Laurency de Pyotrkow diocesis Gnesnensis soluit 4 grossos «. 6 Matla. 7 Neopolitano. 8 de Kazimiria.

Et dominus in contumaciam prefati dni dris decreuit, prestari iuramentum; prout petitur, ad quod quidem prestandum terminum ipsi assignauit feria quinta proxima ante festum s. Barbare Virginis <sup>1</sup>. Presentibus Ioanne, bedello Vniuersitatis, et familia domini, ac me Caspar, v. s.

- 2753. Die Mercurij secunda Decembris. Venerabilis dni Erasmi Vonzan de Cracouia, arcium mgri, ad proposicionem occasione sex florenorum et xj grossorum numeri et monete polonicalis, pro libris et alys rebus debitorum, lacius describendorum post remissionem dni Thome Rosznowszky, officialis generalis Cracouiensis, ad dominum factam, Adam de Cracouia, arcium mgr. et rector scholarum s. Marie in circulo Cracouiensi, animo et intencione litem legittime contestandi recognouit, huiusmodi libros se emisse, in precio tamen leuiori, previa tamen moderacione et calculo inter ipsos principales fieri, allegauitque, plus tempore 2 a se id pecysse, petens, sibi duplicari viteriorem dilacionem per dominum post fiendum calculum, prefato mgro Erasmo seu ipsius procuratore, mgro Sigismundo de Stazijcza, negante premissa. Et datur ad probandum vel deferendum. Presentibus Vener. mgro Martino de Schamothulij ac familia domini, et me Caspar, vt supra.
  - 2754. Die Iouis tercia Decembris. Venerabilis dnus Stanislaus Bargel, ss. canonum dr., legittime cittatus ad prestandum iuramentum, iuxta proposicionem Ioseph Iudei<sup>3</sup>, hic in actis contentam, delatum, comparens, exonerauit se ab huiusmodi iuramenti presticione et petiuit, per dominum refferri huiusmodi iuramentum prestandum ipsi Ioseph Iudeo super sua intencione. Et ex aduerso Iudeus Helias nomine sui principatis, Ioseph Iudei, allegauit absenciam ipsius principalis propter discessum prefati Ioseph Iudei in Leopolim. Et dominus nihilominus huiusmodi iuramentum prestandum ipsi Ioseph Iudeo tanquam principali decreuit, ad quod quidem prestandum in vna septimana post ipsius aduentum in Cracouiam super sua intencione suo more tenebitur. Presentibus familia domini, vt supra.
  - 2755. Die Saturni xij Decembris. Discretus Ioannes, bedellus Vniuersitatis nostre, constitutus personaliter ad acta presencia, rettulit, se de mandato dni legittime citasse pro termino hodierno Venerabilem mgrum Simonem de Schamothulij, collegiatum minoris Collegij, ad instanciam Vener. dnorum mgrorum, prepositi domus minoris Collegij ceterorumque confratrum tocius communitatis predicte domus, ad declarandum, eundem incidisse sentenciam excommunicacionis ob non satisfactionem decreto, contra ipsum emanato et hic in actis contento 6, alias ob non solucionem pene vnius sexagene. Et dominus instante principali declarauit, prefatum mgrum Simonem sentenciam excommunicacionis incidisse ob non paricionem decreto, alias ob non reposicionem huiusmodi pene, hic in actis contente, in presencia dicti

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3. XII. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> de Kazimiria, cf. nrum 2752. <sup>4</sup> >nihilominus< deletum. <sup>5</sup> >suo more« eadem manu in margine additum. <sup>6</sup> Cf. nrum 2748.

mgri Simonis, allegantis capitulum »Odardus «1, alias se non esse in habendo ², offerentis se illud iuramento confirmari et se penes illud conseruari ², protestantisque de grauamine et appellando. Pres ntibus iuxta relacionem Honorabilis Nicolai de Oszyek, auctoritate apostolica notary publici, qui huiusmodi actui presens interfuit sicque fieri vidit et audivit, Vener. dnis mgris Martino ³ de Cracouia et Iacobo de Syeprcz, collegiatis minoris Collegij, et Discreto Andrea Trzeczyeszkij, arcium baccalario, ac familia domini.

## 2756 4. Die ..... 5.

- 2757. Die Martis xxij Decembris. Discreti Nicolaj Dampkowszky, studentis Vniuersitatis Cracouiensis, ad proposicionem occasione cuiusdam libri, sibi sublati et apud Discretum Felicem de Bvncza, cittatum, comperti, post remissionem dni Nicolaj Bydlenszkij, viccary in spiritualibus Cracouiensis generalis, ad dominum factam, Discretus Felix Buncza personaliter comparens, animo et intencione litem legittime contestandi confessus est, se dictum librum Virgilianum emisse et eodem titulo empcionis et vendicionis eundem e contra vendidisse. Et dominus ipsi reo ad ponendum euictorem terminum infra hinc et festum Trium regum proxime instans assignauit. Presentibus familia dni.
- 2758. Die Lune iiij mensis Ianuary a. Dni 1524. Discretus Felix de Buncza iuxta exigenciam termini ponendo euictorem ex decreto domini pecyt, se absolui ab instancia, in presencia Discreti Nicolaj Damkowszky, nihil facientis. Et dominus ipsum Felicem absoluit. Presentibus familia domini.
- 2759. Die Martis xxvj Ianuarij. Honorabilis dni Ioannis de Rypnijkij, actu presbiteri, capellani ad s. Petrum Cracouie, ad proposicionem occasione cuiusdam lesionis ipsius sinistro oculo, per proiectionem bireti duplati Veneciani complicati recto tramite in ipsum oculum animo nocendi et ledendi per Honor. Mathiam Conarzowszky, inhabitantem domum burse canonistarum, illate, Honor. Mathias Conarzowszkij animo et intencione litem legittime contestandi allegavit, se non maliciose proiecisse huiusmodi biretum in ipsum dnum Ioannem prefatum, asserens, se in alium proycere velle², sicque casualiter in ipsum cecidisse. Et ibidem in continenti prefatus Mathias reconueniendo prefatum dnum Ioannem proposuit contra eundem occasione quarundam iniuriarum verbalium, ipsi Mathie in crastino post illam proiectionem huiusmodj bireti per prefatum dnum Ioannem illatarum, in presencia prefati dni Ioannis, animo et intencione litem legittime contestandi

¹ »Odardus« (sic!) = veresimiliter capitulum »De impossessionatis citandis« ex »Consuetudinibus terrae Cracoviensis«, a. 1505 per regem Alexandrum confirmatis (in »Statutis« Joannis Laski, a. 1506 Cracoviae typis impr., fol. CXXIIv.), cujus capituli initium: »Impossessionatus seu odardus (sic!) alias golotha....«. Cf. etiam »Stownik« Lindego sub voce »odartus« (= nieosiadly, holota). ² Sic! ³ Garbarz Seniore. ⁴ Nrus 2756 in Codice tantum inceptus. ⁵ ».....« locus vacuus. ⁶ rectorem. ७ 6. I 1524.

negantis narrata, prout narrantur, petentis, petita fieri non debere. Et datur ad describendum hinc inde et ad probandum infra hinc et feriam quintam proximam post festum Purificacionis b. Marie Virginis <sup>1</sup>. Presentibus familia domini et me Caspar, notario publico. Et in securitatem vtriusque partis dominus interposuit penam x marcarum.

- 2760. Die Iouis xxviij Ianuarij. Discretus Paulus Szmyothanka, studens Vniuersitatis nostre, constitutus personaliter ad acta presencia, recognouit et per expressum fassus est, se teneri et debere Honeste Elizabet Szapalanka xiij grossos racione debiti pro vino, quos quidem xiij grossos obligauit se prefate Elizabet soluere hinc ad medium Quadragesime proxime instantis<sup>2</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus familia domini etc. et me Caspar, vt supra.
  - 2761. Die Veneris xxix Ianuarij. Honorabilis dni Galli, lectoris missarum in Ilkusch, ad proposicionem occasione duarum marcarum cum media peccunie numeri et monete polonicalis pro erudicione et loco mansionis Andree Cresza de Zawada, Discretus Andreas Cresza, legittime cittatus, allegauit, se nullum contractum fecisse cum ipso prefato dno Gallo pro erudicione, sed parentes suos, petens, dari sibi terminum ad ponendum euictorem vnum mensem, quod et obtinuit. Et dominus adueniente termino faciet facienda. Presentibus Andrea et Ioanne, bedellis Vniuersitatis, et me Caspar, notario publico.
    - 2762. Die Saturni vj Februarij. Honeste dne Dorothee <sup>8</sup> Anne <sup>4</sup> Bronowszka de Cracouia ad proposicionem occasione xij grossorum monete polonicalis racione debiti contra Discretum Iacobum Roszkowszky, per Ioannem, bedellum Vniuersitatis Study Cracouiensis, personaliter, vt ex eius relacione apparuit, cittatum, Discretus <sup>5</sup> Honorabilis Mathias Kolnyczky de Maiori Polonia pro eo comparens iurisdicionemque et forum declinans, allegauit eius legittimam a ciuitate Cracouiensi absenciam, et petens sibi dari terminum vlteriorem ad deliberandum, cupiens se velle ponere in principalem occasione huiusmodj xij grossorum. Et dominus de consensu partis consensit <sup>6</sup> proximam feriam quartam post festum s. Dorothee <sup>7</sup> prefixit ibidemque de mandato docendum ipsi Mathie mandauit. Presentibus Discretis Michaele de Leopoli et Sthephano <sup>8</sup> de Rzeszow et me Caspar, vt supra.
    - 2763. Die Mercury x Februarij. Honeste dne Dorothee <sup>3</sup> Anne <sup>4</sup> Bronowszka de Cracouia, accusantis contumaciam aduersary sui <sup>9</sup> seu ipsius procuratoris <sup>10</sup> ob non paricionem terminj, ad hodie per dominum limitati, et ob non doctionem de mandato, eodemque diucius expectato et non comparante <sup>8</sup> prefato <sup>11</sup> ipso principali, Iacobo Roszkowszkij, dominus prefatum Iacobum pronunctiauit contumacem et processus contumacie contra ipsum dari decreuit. Presentibus, vt supra.

<sup>1 4.</sup> II. 2 6. III. 3 > Dorothee« deletum. 4 > Anne« insuperscriptum. 5 > Discretus« deletum. 6 > consensit« deletum. 7 10. II. 8 Sic! 9 Roszkowski. 10 Kolnicki, cf. nrum praecedentem. 11 > prefato« deletum. 12 > ipso principali« insuperscriptum. Acta rect. 42

- 2764. Die Iouis xj Februarij. Honorabilis dnus Ioannes de Rybnijky, lector missarum ad s. Petrum in Cracouia in platea Castrensi, reproducta cittacione, debite executa, contra dnum Mathiam Conarzowszky, petiuit, in causa concludi super conuencionali ipsius prefati Ioannis, in presencia eiusdem Mathie Conarzowszky, qui impediendo conclusionem petiuit, publicari dicta testium et eorundem copiam cum termino dicendi contra. Et dnus rector decreuit, dandas copias et terminum dicendi contra octauam prefixit. Et ibidem in continenti prefatus Mathias Conarzowszkij, cittato legittime Honor. dno Ioanne de Rybnyky per Ioannem, bedellum Vniuersitatis nostre, petiuit, in causa concludi super reconuencionali ipsius Mathie Conarzowszkij, in presencia prefati Ioannis de Rybnyky, qui impediendo conclusionem petiuit, publicari dicta testium et eorundem copiam cum termino dicendi contra. Et dominus decreuit, dandas copias et terminum dicendi contra octauam prefixit. Presentibus Venerabili dno Martino Belsza de Cracouia, decretorum dre, Discreto Mathia Szkorkowszkij et me Caspar de Noua ciuitate, notario publico.
- 2765. Die Solis xiiij February. Discretus Andreas, bedellus Vniuersitatis Study Cracouiensis, constitutus personaliter ad acta, rettulit, se de mandato dni rectoris personaliter ad instanciam Discreti Ioannis<sup>1</sup>, alterius bedelli Vniuersitatis predicte, arestasse apud mgrum Ioannem de Schanok, collegiatum minoris Collegy in Cracouia, vnam marcam peccuniarum, tentam Honorabili Ambrosio, tanquam suo lectori missarum ad b. Virginem Mariam in circulo Cracouiensi, pro duobus quartalibus, Lucie<sup>2</sup> et Cinerum<sup>3</sup> anni currentis, occasione debiti pro expensis, quod tenetur ipse Ambrosius, lector missarum, Discreto Ioanni, bedello prefato. Et prefatus mgr. Ioannes de Schanok recognoscens, se teneri huiusmodj marcam peccuniarum ipsi Ambrosio prefato, de mandato dni rectoris acceptauit huiusmodj arestum. Presentibus familia domini et me Caspar de Noua ciuitate, notario publico.
- 2766. Die Lune xv Februarij. Discreti Alberti<sup>4</sup> de Szkrzino ad proposicionem, occasione tapeti in valore xv grossorum, panni x vlnarum coloris flauej per xij grossos, trium baiulorum in valore xx grossorum, et vnius manutery in valore trium grossorum, lacius describendam, contra Discretum Ioannem de eadem Szkrzijno, studentem Vniuersitatis nostre, ipse Ioannes prefatus animo et intencione litem legittime contestandi confessus, se habere apud se tapetum cum vno baiulo, pannum vero cum duobus baiulis et vno manuterio in Szkrzyno. Et dnus rector ex confessatis tapetum huiusmodj cum vno baiulo luce crastina ad se portare mandauit, pannum vero cum duobus baiulis et vno manuterio hinc ad diem Palmarum ex decreto domini restituendum tenebitur. Et ibidem in continenti prefatus Ioannes de Szkrzijno reconueniendo prefatum Albertum de Szkrzyno, proposuit contra eundem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cracovitae seu potius de Barcik? <sup>2</sup> 12. XII 1523. <sup>8</sup> 9. II. <sup>4</sup> »Kazirodek« dicti. <sup>5</sup> »Białek« nuncupatum. <sup>6</sup> 20. III.

verbo occasione cultri, ipsi Alberto mutuo dati in valore xv grossorum, et abductionis sui scholaris de Cracouia, propter cuius scholaris abductionem ipse Ioannes dampnificaretur in xij florenis racione expensarum, et eidem scholari medie marce peccuniarum accepcionis, in presencia prefati Alberti, animo et intencione litem legittime contestandi negantis narrata, prout narrantur, et petentis, fieri non debere <sup>1</sup>. Et datur ad probandum vel deferendum. Et in continenti prefatus Ioannes detulit ipsius Alberti iuramento, quod prestabit cittatus <sup>2</sup>. Presentibus Honorabili Mathia Conarzowszkij, Discreto Michaele de Leopoli et me notario, vt supra.

- 2767. Discreti Melchiar de Glogouia ad proposicionem occasione quorundam librorum, vestium aliarumque rerum, in deposito per Ioannem Schaldrow de Hernsthoth apud mgrum Bartholomeum de Wratislavia, collegiatum minoris Collegy in Cracouia, tentarum, in presencia prefati mgri Bartholomej, allegantis, res huiusmodj missas in Wratislauiam per quendam vectorem, nec eas apud se habere. Quam allegacionem probabit in quindena pro secunda dilacione. Et nihilominus de securitate vite habenda prefato mgro Bartholomeo obviando minacionibus, machinacionibus in mortem prefato mgro Bartholomeo per prefatum Melchiar, Honorabilis dnus Mathias Conarzowszky fideiussit sub pena centum marcarum ad quindenam, lapsa vero quindena alios fideiussores statuet. Presentibus Discretis Laurencio Rambyeszky, Michaele de Leopoli et me Caspar, notario.
- 2768. Die Mercurij xvij Februarij. Discretus Albertus de Szkrzyno, studens Vniuersitatis Study Cracouiensis, constitutus personaliter ad acta presencia, fecit, constituit in suum verum et legittimum procuratorem in causa et causis, quam et quas habet cum Discreto Ioanne de eadem Szkrzyno, studente Vniuersitatis predicte, Discretum Laurencium Rembyeszky ad agendum, defendendum, cittandum, arestandum etc., alias generaliter omnia et singula faciendum, quid quidem ipse constituens faceret aut facere possit, si premissis personaliter interesset, eciam res nomine suo tollendum, leuandum et de eisdem quittandum, et alias in forma meliorj, promittens rata, grata atque firma tenere, habere, per ipsum procuratorem suum facta, gesta ac quomodolibet ordinata in premissis. Presentibus familia domini et me Caspar, vt supra.
- 2769. Venerabilis dni mgri Stanislaj <sup>5</sup> de Cracouia, collegiati maioris Collegij in Cracouia, ad proposicionem occasiane percussionis sui seruitoris, contra Vener. mgrum Leonardum de Vijsznka, decanum facultatis artistice, in presencia prefati mgri Leonardi, animo et intencione litem legittime contestandi negantis narrata, prout narrantur, et <sup>6</sup> petita

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie! <sup>2</sup> »quod prestabit cittatus« manu ipsius rectoris in margine additum.
<sup>8</sup> »Schaldrow«, sie!, cf. nros 2774, 2779 et 2799. <sup>4</sup> »de Hernsthoth«, sie! <sup>5</sup> Aurifabri seu Lubart. <sup>6</sup> petentis.

fieri non debere. Et datur ad probandum vel deferendum. Presentibus familia domini.

- 2770. Die Lune 1 Martis xxiij February. Discreti Ioannis de Szkrzyno Byalek ex vna et Alberti Caszyrodek de eadem Szkrzyno partibus ab altera dominus, in quantum terminus hodiernus, absoluit Discretum Ioannem prefatum a termino, et prefatum Albertum condempnauit in expensis. Presentibus Prouido Sigismundo, pellifice, ciue de Cleparz, et Venerabili mgro Stanislao de Cracouia et me Caspar, notario.
- 2771. Venerabilis mgr. Stanislaus de Cracouia, collegiatus maioris Collegij, cittato Vener. mgro Leonardo de Vysznka, facultatis artistice decano, petiuit, in causa concludi, in presencia eiusdem mgri Leonardi, qui impediendo conclusionem petiuit publicari dicta testium et eorundem copiam cum termino dicendi contra. Et dnus rector decreuit, dandas copias et terminum dicendi contra octauam prefixit. Presentibus familia domini et me Caspar, notario publico.
- 2772. Die Veneris xxvj Februarij. Ioseph, Iudeus de Kazimiria, iuxta decretum domini² in termino hodierno comparens, accusans contumaciam Venerabilis dni³ Bargel, ss. canonum dris, senioris in bursa canonistarum Cracouie in platea Castrensi, legittime per Ioannem, bedellum Vniuersitatis Studij Cracouiensis, cittati, vt ex eius relacione innotuit, ad videndum prestari iuramentum, ipsi Iudeo per prefatum dnum drem Bargel delatum, occasione vnius marce peccuniarum racione debiti et quindecim grossorum pro subductorio, offerens se paratum ad prestandum huiusmodj iuramentum, sibi more suo decretum. Et dominus ipsum iuramentum distulit et terminum ad idem prestandum pro die Solis proxime venturo⁴ pro hora vicesima more suo assignauit cum insinuacione tamen parti aduerse. Presentibus familia domini et Prouido Sigismundo, pellifice de Cleparz, ac me notario, vt supra.
- 2773. Die Saturni xxvij Februarij. Honorabilis Mathias Conarzowszkij, altarista ad s. Mariam in circulo Cracouiensi, iuxta exigenciam termini, ad hodie per dominum limitati<sup>5</sup>, excepcionibus contra testes in scriptis productis per Honor. dnum Ioannem de Rybnijky, verbo generaliter contra dixit, et petiuit nihilominus super suo reconuencionali in causa concludi, in presencia prefati Ioannis, ex aduerso principalis, similiter et verbo <sup>6</sup> super suo conuencionali petentis, in causa concludi. Et dominus in solidum hinc inde conclusit. Presentibus Venerabilibus dnis mgris, s. theologie professoribus, Stanislao Byel<sup>7</sup>, canonico Cracouiensi, Nicolao Mykosz de Cracouia, custode s. Floriani in Cleparz, et me Caspar, notario publico.

Lune« deletum. <sup>2</sup> Cf. nrum 2754. <sup>8</sup> Stanislai. <sup>4</sup> 28. H. <sup>5</sup> Cf. nrum 2764.
 \* et verbo« deletum. <sup>7</sup> de Nowe miasto.

- 2774. Die Lune vltima Februarij. Venerabilis dni mgri Bartholomei de Wratislauia, collegiati minoris Collegij, ex vna et Discreti Melchiar de Glogouia partibus ex altera dominus ex decreto suo terminum hodiernum pro inducendis testibus super allegacione sua de rebus Ioannis Scheldor, missis in Wratislauiam, alias iuxta contenta eiusdem ad acta et lacius in scriptis danda, si et in quantum fuerit opportunum, continuauit ad diem crastinum. Presentibus familia domini.
- 2775. Die Martis prima Marcij. Venerabilis dni mgri Bartholomei de Wratislauia, collegiati minoris Collegij, ad instanciam Homorabilis dnus Nicolaus, plebanus in Schijdlow, rettulit, se cittasse de mandato dni rectoris dnum Melchiar de Glogovia, ex aduerso principalem, ad videndum testem induci super allegacione sua, in actis dni rectoris contenta<sup>3</sup>, videlicet Discretum Bartholomeum de Wratislavia, studentem Vniuersitatis Study Cracouiensis, qui in continenti, iuxta consuetudinem preuiam flexis genibus, prestitit iuramentum corporale, in forma fieri solitum ad imaginem Saluatoris nostri alias ad Crucifixum. Et ex aduerso procurator nomine sui principalis protestatus est de nullitate, et nihilominus pecyt, sibi terminum dari et decerni ad dandum interrogatoria pro examine testis prefati. Et dominus diem crastinum decreuit. Presentibus Honor. dno Ioanne Palkochman de Cracovia, arcium baccalario, et Discreto Michaele de Leopoli ac me Caspar, notario publico.
  - 2776. Die Iouis iij Marcij. Venerabilis dnus mgr. Erasmus de Cracovia cittato Vener. mgro Adam <sup>1</sup> de Cracovia, rectore schole ad s. Mariam in circulo Cracoviensi, per Andream, bedellum Vniuersitatis, pecyt, dictum mgrum Adam in petitis alias confessatis, de a. Dni 1523 die Mercurij secunda Decembris iudicialiter factis <sup>5</sup>, condempnari, et postquam condempnatus fuerit, ad solucionem cogi et compelli, in presencia eiusdem mgri Ade, petentis, vlteriorem dilacionem ad probandum suam allegacionem per dominum prefigi et assignari. Et dnus iudex precludendo viam inutilibus sumptibus parcium, terminum eundem ad idem faciendum alias ad componendum inter se ex decreto suo hinc ad octauam prorogauit et continuauit. Presentibus Vener. mgris Leonardo de Vysznka, arcium decano, et Mathia de Przedborz, seniore burse pauperum, et me Caspar, notario publico.
  - 2777. Venerabilis dni mgri Sigismundi de Stharzycza 6 ad proposicionem occasione infamiarum in publica audiencia coram Reuerendo dno rectore sibi iniuriose, videlicet apellando eum parasitum, et aliarum rerum illatarum, lacius describendarum, in presencia Vener. dni Ade de Cracouia, petentis, sibi terminum ad respondendum prefigi. Et obtinuit ad octauam. Presentibus, vt supra.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 29. II. <sup>2</sup> »Scheldor«, sic!, cf. nrum 2767, 2779 et 2799. <sup>3</sup> Cf. nrum praecedentem. <sup>4</sup> Matla. <sup>5</sup> Cf. nrum 2753. <sup>6</sup> Sic!

- 2778. Die Veneris iiij Marcij. Honorabilis dnus Mathias Conarzowszky, procurator Discreti Melchiaris de Gorra, reproducta cittacione legittime executa contra Venerabilem mgrum Bartholomeum de Wratislavia, petiuit publicari dicta testis et eorundem copiam cum termino ad dicendum contra. Et dnus rector decreuit, dandas copias, et terminum dicendi contra primam iuris prefixit, in presencia eiusdem mgri Bartholomei, nihil facientis. Presentibus familia domini.
- 2779. Die Iouis x Marcij. Discretus Melchiar de Glogouia, studens Vniuersitatis Study Cracouiensis, principalis, reproducta cittacione, legittime executa contra Venerabilem mgrum Bartholomeum de Wratislavia, ad videndum, produci quasdam litteras, et per testes sigillum Maioris Glogouie super litteras significatoriales impressum ad Vniuersitatem Cracouiensem verificandum, quibus significatur, quomodo quidam Ioannes Schelndorw 1 coram senatu Glogouiensi personaliter constitutus, sponte et libere recognouit, se donasse et dedisse res quasdam, in deposito relictas Cracouie apud Vener. mgrum Bartholomeum de Wratislavia, collegiatum minoris Collegij, Discreto et Nobili Melchiari, principali prefato, petiuit, producendo quasdam litteras huiusmodi testes inductos iurari et admitti ad verificandum alias recognoscendum sigillum Maioris Glogouie litteris impressum. Et testes prefati ex decreto domini in presencia dicti mgri Bartholomei iurarunt. — Primus testis, Discretus Baltazar de Maiori Glogovia, studens Vniuersitatis Cracoviensis, iuxta consuetudinem previam prestitit iuramentum corporale, in forma fieri solitum, ad imaginem Saluatoris nostri alias ad Crucifixum, et recognouit, sigillum predictarum litterarum significatorialium fuisse et esse ciuitatis Maioris Glogovie verum et legittimum. — Secundus testis, Discretus Petrus de eadem Glogovia, prestitit iuramentum corporale, tactis manibus ad s. Dei Ewangelia, et per expressum fassus est, huiusmodj sigillum litterarum significatorialium a ciuitate Maioris Glogouie, per Melchiarem inducentem productarum iudicialiter, fuisse et esse ciuitatis Maioris Glogovie verum et legittimum. — Et nihilominus prefatus Melchiar, actor principalis, ad instanciam sui aduersarij, Vener. mgri Bartholomei, prestitit iuramentum corporale ad s. Dei Ewangelium super quibusdam alys litteris, quas ipse Melchar allegavit esse de manu prefati Ioannis Schelndorw ad ipsum Melchar, et expresse fassus est prefatus Melchiar, illas litteras esse de manu propia ipsius Ioannis Schelndorw. Et in continenti prefatus Melchiar petiuit, per dominum in causa concludi, in presencia predicti mgri Bartholomei, ad idem consencientis. Et dominus de consensu vtriusque partis conclusit. Presentibus Vener. mgris Stanislao de Cracouia et Melchiar, plebano in Gorka, et Generoso ac Nobili dno Nicolao Lypszycz ac me Caspar, notario publico.
- 2780. Venerabilis dni mgri Ade de Cracouia, rectoris schole ad s. Mariam in circulo Cracouiensi, ex vna et Venerabilium mgrorum

Schelndorw«, sic!, cf. nros 2767 et 2774.

Erasmi Wozan de Cracouia et Sigismundj de Sthazycza, partibus hinc in de ab altera, dominus, in quantum terminus hodiernus, absoluit mgrum Adam prefatum a termino. Presentibus Vener. mgro Melchiar, plebano in Gorka, et familia domini.

- 2781. Honorabilis Ioannes de Rava, arcium baccalarius, legittime cittatus per Ioannem, bedellum Vniuersitatis, vt ex eius relacione apparuit, ad instanciam Honeste dne Zophie, moram agentis Cracouie post bursam Ierusalem. Et dominus prefatum Ioannem, arcium bacc., diu expectatum et non comparentem, pronunctiauit contumacem. Presentibus, vt supra.
  - 2782. Die Saturni xij Marcy. Venerabilis dni mgri Stanislai de Cracouia, collegiati maioris Collegij, ex vna et Vener. dni mgri Leonardi de Wysznka, arcium decani partibus ab altera dominus terminum hodiernum ad videndum sentenciam ferri ob spem concordie ad primam iuris continuauit et prorogauit ex officio suo. Presentibus consiliarys domini et me Caspar, notario publico.
    - 2783. Ioannes <sup>1</sup> de Szkrzijno, studens Vniuersitatis nostre Cracouiensis, constitutus personaliter ad acta presencia, contra Albertum <sup>2</sup> de eadem Szkrzijno in suum verum et legittimum procuratorem constituit mgrum Franciscum de Noua ciuitate ad agendum, defendendum et alia, que iuris fuerint, faciendum et ad prestandum iuramenta, que licita fuerint de iure. Presentibus familia domini et me Caspar de Noua ciuitate, notario publico.
    - 2784. Die Martis xv Marcij. Constitutus personaliter Discretus et Nobilis Melchiar de Gora, studens Vniuersitatis Cracouiensis, ex vna et Venerabilis mgr. Bartholomeus de Wratislauia, collegiatus minoris Collegij in Cracouia, partibus ab altera, ad acta presencia recognouerunt et sponte ac libere confessi sunt, se iniuisse concordiam et amicabilem composicionem per medium Egregiorum virorum, dnorum Michaelis de Wratislavia, s. theologie dris, et mgri Michaelis de Olszna, licenciati in s. theologia, canonicorum ecclesie collegiate s. Floriani in Cleparz, de et super quibusdam rebus in vestibus et libris, apud prefatum mgrum Bartholomeum depositis ad fideles manus, cuius quidem concordie vis et effectus talis est, quod videlicet prefatus mgr. Bartholomeus debet realiter et cum effectu infra vnum mensem a quindecima die Marcij anni currentis computandum, hic Cracouie dare et restituere res omnes huiusmodi sibi in depositum datas specificandas ex regestro, per ipsum Melchiarem, studentem prefatum, prefato Melchiari. Et quia prefatus mgr. Bartholomeus allegabat, res illas per eum missas fuisse Wratislaviam, pro reductione illarum rerum Cracouiam alias pro salariando nunctio, pro eisdem rebus mittendo, in subsidium salarij dandi, debet prefatus Melchiar eidem mgro Bartholomeo dare viginti grossos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> »Białek« paterno nomine vocatus. <sup>2</sup> »Kazirodek« dictum.

numeri et monete polonicalis. Ad quam quidem dictarum rerum sic, vt premissum est, infra vnum mensem restitucionem prefatus mgr. Bartholomeus se obligauit, sub censuris ecclesiasticis. Et dnus rector nihilominus instante dicto Melchiar, terminum sibi ad taxandum expensas, in litte factas, in posterum reseruauit. Presentibus Vener. et Egregys viris, dnis mgris Michaele de Wratislavia, s. theologie professore, Nicolao de Vyelijczka, arcium et medicine dre, et Michaele de Olschna, licenciato in s. theologia, et me Caspar, vt supra.

- 2785. Venerabilis mg. Bartholomeus de Wratislavia, collegiatus minoris Collegij, constitutus personaliter ad acta presencia, recognouit et per expressum sponte et libere fassus est, se teneri et debere duodecim florenos numeri et monete polonicalis, quemlibet per triginta grossos computando, Vener. dno Nicolao de Vyelijezka, arcium et medicine dri, quos se soluturum infra hinc et vnam septimanam, sub censuris ecclesiasticis, obligauit. Presentibus, vt supra.
- Die Saturni xix Marcij. Venerabilis mgri Mathie de Przedborz, senioris burse pauperum in Cracouia, ad proposicionem occasione vndecim florenorum numeri et monete polonicalis et duorum florenorum in auro vltra predictos vndecim, ac duarum marcarum pro fisco et sigillo Vniuersitatis Cracouiensis, Vener. mgr. Andreas Dambrowszkij animo et intencione litem legittime contestandi confessus est, se teneri et debere duas marcas pro fisco et sigillo Vniuersitatis, quos se soluere obligauit pro festo Pasche proxime instanti; sub censuris ecclesiasticis. Et vndecim florenos racione debiti in numero et moneta polonicali, prout confessus est, se teneri et debere, ex decreto domini obligauit se soluturum in vna quindena a prima iuris post Conductum Pasche proxime instantem<sup>3</sup> computando prefato mgro Mathie de Przedborz, sub censuris ecclesiasticis. Et ibidem in continenti pro eisdem per certum executorem, per nos deputatum, Ioannem, bedellum Vniuersitatis nostre, vno edicto pro tribus peremptorie ac trina canonica monicione monitus est. Et duos florenos in auro negauit, se teneri et debere. Et dominus dedit ad probandum, Presentibus Vener. dnis mgris Michaele de Wratislavia, s. theologie professore, et Iacobo de Cleparz, collegiato maioris Collegij artistarum in Cracouia, et me Caspar, notario publico.
- 2787. Venerabilis dnus mgr. Bernardus 5 de Cracouia, s. theologie professor, decanus ecclesie s. Floriani in Cleparz et procurator capituli eiusdem ecclesie s. Floriani, parendo termino hodierno iuxta tenorem monicionis, in ipsum emanate, negauit, se teneri et debere contenta monicionis alias xviij marcas peccuniarum, et petiuit, partem aduersam per dominum cogi ad probandum, in presencia senioris burse pauperum, mgri Mathie de Przedborz. Et dominus dedit parti aduerse seu prefato mgro Mathie, tanquam seniori burse dicte pauperum, ter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sternberg. <sup>2</sup> 27. III. <sup>8</sup> post 3. IV. <sup>4</sup> Fridel. <sup>5</sup> Episcopius.

bacionis, et eidem feriam quintam proximam post Conductum Pasche proxime instantem prefixit. Presentibus, vt supra.

- 2788. Die Lune xxj Marcij. Discretus Franciscus de Noua ciuitate nomine procuratorio sui principalis Ioannis de Szkrzijno contra Discretum Albertum de eadem Szkrzijno, ex aduerso principalem, satisfaciendo decreto dni rectoris deposuit ad acta presencia pannum cum duobus baiulis, occasione quorum mota est causa, vt hic in actis superius continetur<sup>2</sup>, coram domino. Presentibus familia domini.
  - 2789. Die Mercurij penultima Marcij. Prouidus Valentinus, bibliopola Bernensis, constitutus personaliter ad acta presencia, vigore quarundam litterarum Prouidum Ioannem Bayer, bibliopolam Cracouiensem, substituit et ordinauit, dando sibi omnimodam potestatem ad agendum, defendendum, cittandum, Venerabilem mgrum Adam de Cracouia, rectorem schole ad s. Mariam in circulo Cracouiensi, occasione quorundam librorum apud ipsum per quendam Vittum, adolescentem, in vadium depositorum, et ad arestandum suo nomine huiusmodi libros, tollendum, leuandum et de eis quittandum etc., alias generaliter omnia et singula faciendum, quid quidem ipse Valentinus faceret aut facere possit, si premissis personaliter interesset, et alias in forma meliori, promittens rata, grata atque firma tenere, habere, per ipsum Ioannem Bayer, suum substitutum, facta, gesta ac quomodolibet ordinata in premissis. Presentibus Honorabili dno Andrea Thrzeczyeszky, arcium baccalario, ac familia domini et me Caspar, notario publico.
    - 2790. Die Iouis vij Aprilis. Discretus Albertus de Szkrzijno, cittato Francisco de Noua ciuitate, procuratore Discreti Ioannis 6 de eadem Szkrzijno, studentis Vniuersitatis Cracouiensis, ad videndum tolli depositum apud acta dni rectoris. Et Franciscus, prefatus procurator, nomine sui principalis impediendo huiusmodi depositi extradicionem, petiuit, prefatum Albertum cogi ad prestandum iuramentum super ipsius reconuencionali, diu sibi apud eadem acta delatum. Et in continenti prefatus Albertus prestitit iuramentum corporale ad s. Dei Ewangelium, quod ipse iuxta contenta in reconuencionali sui aduersarij non abduxisset scholarem nec fuisset occasio huiusmodi abductionis predicti scholaris, propter quam abductionem ipse aduersarius eius dampnificatus fuisset iuxta tenorem reconuencionalis in xij florenis, duntaxat talis scholaris ibat cum ipso Alberto in patriam suam. De cultro autem prefatus Albertus petiuit, partem aduersam cogi ad prestandum iuramentum super valore eiusdem cultri. Et dictus procurator Franciscus in animam sui principalis, prout fuit informatus ab eodem, prestitit iuramentum corporale ad s. Dei Ewangelium, et taxauit huiusmodi cultrum ad quindecim grossos monete polonicalis, quos quidem quindecim grossos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 31. III. <sup>2</sup> Cf. nrum 2766. <sup>3</sup> 30. IV. — In Codice »Aprilis« correctum in »Marcij«. <sup>4</sup> »Matla« dictum. <sup>5</sup> Kazirodek. <sup>6</sup> Białek. <sup>7</sup> Cf. nrum 2766.

prefato Francisco prefatus Albertus in continenti numerauit et soluit, et depositum apud acta realiter et cum effectu tollit et accepit. Et dominus ad instanciam parcium expensas, in lite et causa factas, hinc inde compensauit easque anullauit et mortificauit. Presentibus familia domini.

- 2791. Circumspecti dni Ioannis Bayer, bibliopole Cracouiensis, ad proposicionem occasione quorundam librorum, apud Venerabilem mgrum Adam de Cracouia, rectorem schole ad s. Mariam in circulo Cracouiensi, depositorum in vadium, per quendam Vittum, adolescentem, Vener. mgr. Adam prefatus animo et intencione litem legittime contestandi confessus est, se habere huiusmodi libros, quos allegauit sibi datos in vadium occasione cuiusdam debiti, puta quattuor florenorum et xx grossorum numeri et monete polonicalis, et petiuit nihilominus, per dominum terminum vlteriorem prorogari ad decernendum. Et dominus de consensu parcium hinc ad octauam prefixit. Presentibus familia domini.
- 2792. Die Saturni ix Aprilis. Venerabilis mgr. Bartholomeus de Wratislavia, collegiatus minoris Collegij in Cracouia, constitutus personaliter ad acta presencia, recognouit, se teneri et debere viginti quattuor florenos cum medio numeri et monete polonicalis pro tribus pecijs haras, receptis Famato dno Seruacio, genero dni Pernusz, ciuis Cracouiensis, quos se soluturum infra hinc et feriam quintam proximam post festum Penthecosten proximam¹, sub censuris ecclesiasticis, obligauit. Presentibus familia domini.
- 2793. Die Martis xij Aprilis. Honestus et Discretus Ioannes, bedellus Vniuersitatis Cracouiensis, rettulit, se de mandato dni rectoris Venerabilem mgrum Bartholomeum de Wratislavia, collegiatum minoris Collegij in Cracouia, personaliter monuisse, peremptorie ac trina canonica monicione premissa, vt infra tres dies certas res in vestibus et libris Nobili et Discreto Melchiari hic in actis anno, die et mense certis obligatas, daret et reponeret in manus prefati Melchiaris realiter et cum effectu, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus familia domini.
- 2794. Die Iouis xiiij Aprilis. Honeste dne Dorothee Gybalanka de Cleparz ad proposicionem occasione vitte in margaritis, in valore duorum florenorum numeri et monete polonicalis debite, Discretus Stanislaus Kromowszkij, studens Vniuersitatis Cracouiensis, animo et intencione litem legittime contestandi confessus est, se accepisse huiusmodi vittam, eam tamen allegauit sibi dono datam per ipsam prefatam Dorotheam. Et dominus ob deffectum probacionis huiusmodi allegacionem iuramentum prestabit ipsi dne prefate Dorothee, quod ipsa non dedit dicto Stanislao huiusmodi vittam in vim doni sed per modum mutui. Et similiter de valore huiusmodi vitte decreuit , quod prestare

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 19. V. <sup>2</sup> Kromowski. <sup>8</sup> dnus rector.

**lebet** die Sabbati proximo in hora xiij. Presentibus Ioanne, bedello Vniuersitatis, et familia domini ac me Caspar, notario publico.

- Honorabilis dni Stanislai de Kazimiria, arcium baccalarij, ad proposicionem occasione libri in mutuum dati, continentis > Exercicium Donatic et Secunde partis Alexandric2, cum lecturis corundem, Honor. dnus Ioannes de Mszczonow, arcium bacc., animo et intencione litem legittime contestandi confessus est, se mutuo recepisse huiusmodi librum, eum tamen allegauit sibi furto sublatum fuisse. Et dominus decreuit, eundem dicto Stanislao, bacc., soluendum, quia tamen ipsi Stanislao erat insolubilis propter summam ipsius necessitatem, vnde dictus Ioannes de consensu prefati Stanislai obligauit se ad acta presencia, sub censuris ecclesiasticis, huiusmodi librum diligenter perscrutandum ob spem apud quosdam eundem senciens recuperandum, nec se discessurum de Cracouia, donec prius satisfaceret dicto dno Stanislao pro huiusmodi libro, alias si ipsum non inuenerit infra hinc et festum Penthecosten proxime instans<sup>3</sup>, tenebitur eundem librum soluere iuxta ta-xam prefati dni Stanislai, bacc., sub eisdem censuris. Et ibidem in continenti per Ioannem, bedellum Vniuersitatis, de mandato dni rectoris peremptorie ac trina trium dierum canonica monicione monitus est, vt infra tempus, sibi in dicta obligacione prefixum, huiusmodi obligacioni satisfaceret, sub pena excommunicacionis. Presentibus familia domini et Ioanne, bedello Vniuersitatis, ac me Caspar, notario.
  - 2796. Circumspecti dni Ioannis Bayer, bibliopole Cracouiensis, ex vna et Venerabilis mgri Ade de Cracouia, rectoris schole ad s. Mariam in circulo Cracouiensi, partibus ab altera dominus terminum hodiernum in causa quorundam librorum, in depositum datorum<sup>4</sup>, de consensu dictarum parcium in diem crastinum ad horam vicesimam prorogauit.
  - 2797. Die Veneris xv Aprilis. Circumspectus dnus Ioannes Bayer, bibliopola Cracouiensis, iuxta exigentiam termini hodierni, per dominum limitati <sup>5</sup>, coram domino comparando pecijt, Venerabilem mgrum Adam de Cracouia, rectorem schole ad s. Mariam in circulo Cracouiensi, in petitis alias confessatis et hic supra in actis iudicialiter factis, condempnari, et postquam condempnatus fuerit, ad restitucionem cogi et compelli. Et dnus iudex in presencia prefati mgri Ade de Cracouia prefato dno Ioanni Baier ad reponendum omnes libros, dicto mgro Ade in vadium racione debiti datos, ipsum prefatum mgrum Adam condempnauit et ipsi mgro debitum quattuor firenorum cum xx grossis solui per dictum Ioannem Baijer mandauit, ad quod quidem faciendum dicte partes vnanimiter consenserunt, et se in pretorio ciuitatis Cracouiensis proxima feria secunda post dominicam Iubilate <sup>6</sup> inscribi ac quittari, hinc inde sibi ipsis satisfaciendo, decreuerunt et ad acta pre-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 16. IV. <sup>2</sup> Galli, <sup>8</sup> 15. V. <sup>4</sup> Cf. nrum 2791, <sup>5</sup> Cf. nrum praecedentem, <sup>6</sup> 19. V.

sencia se sic acturos obligarunt. Presentibus familia domini et me Caspar, notario publico.

2798. Die Saturni xvj Aprilis. Honesta Dorothea Gijbalanka de Cleparz parata fuit prestare iuramentum, sibi occasione vitte cum margaritis, date in mutuum, vt hic in actis proponebat, et super valore eiusdem vitte decretum iuxta exigenciam termini 1. In presencia Nobilis et Discreti Stanislai Kromowszkij, non permittentis prefatam Dorotheam ad iuramentum prestandum, sed pocius ipse Stanislaus prefatus se ad soluendum duos florenos numeri et monete polonicalis ipsi Dorothee pro huiusmodi vitta cum margaritis submisit et ad acta presencia personaliter constitutus, se soluturum infra hinc et duos post festum s. Stanislai proxime instans dies proximos<sup>2</sup>, sub censuris ecclesiasticis, obligauit, pro quibus quidem duobus florenis, sic obligatis, ibidem in continenti per certum executorem, Andream, bedellum Vniuersitatis, legittime et peremptorie ac trina trium dierum monicione canonica premissa, monitus est, vt infra terminum sue obligacionis dicte Dorothee huiusmodi duos florenos solueret realiter et cum effectu. Presentibus Honorabili dno Ioanne de Cracouia, arcium baccalario, et familia domini et me Caspar, notario.

2799. Die Lune xviij Aprilis. Nobilis et Discretus Melchiar de Maiori Glogouia, actor, ex aduerso principalis, constitutus personaliter ad acta presencia, recognouit totalem satisfactionem, occasione quarundam rerum in libris et vestibus sibi factam, pro quibus mota fuit causa coram domino 3, quam satisfactionem per Venerabilem mgrum Bartholomeum de Wratislavia, collegiatum minoris Collegij, fassus est se recepisse, accipiendo ab ipso libros quosdam et vestes quasdam. Libros: primo Opera Virgily in asseribus, Iuvenalem in asseribus, Valerium Maximum et Svetonium in vno volumine in asseribus, Priorum« textum cum exercicio eciam in asseribus, »Epistolas« Senece et »Grammaticam « similiter in asseribus, item »Copiam « Erasmi \* et »Adagia « Erasmi 4, Svetonium et Herodianum in vno volumine, item in sexternis »Officia« 5 Ambrosij, Apuleium cum commento, Salustium cum commento, Persium cum commento et sine commento, Quintum Curcium, »Summam philosophie Alberti 6, lecturam »Phisicorum , Dionisium De situ orbis cum commento, lecturam De anima, Oracium, De Christi natiuitate carmen, Dialogum Bartholomei Coloniensis, Moriam « Erasmi 4, »Oraciones « Ciceronis, »Parabolas « Erasmi 4, »Colloquia Erasmi 4, Hortulum anime in asseribus. De vestibus autem: primo tunicam seu hasucam 8 locorini 8 coloris alias dzyka panni purpuriani in valore trium vel vltra florenorum, aliam viridis coloris tunicam cum manicis abreuiatis panni Machelnijcensis, duo paria caligarum, vnum brunatici coloris, aliud rubei, ioppam sericeam rubei coloris alias de hathlasz, biretum nigrum magnum, camisiam intextam auro, clipeum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. nrum 2794. <sup>2</sup> 10. V. <sup>3</sup> Cf. nros 2767 et sqq. <sup>4</sup> Roterodami. <sup>5</sup> s. <sup>6</sup> Magni. <sup>7</sup> = Horatium. <sup>8</sup> Sic!

▶ e ctoralem alias zaloga¹ de szarlath cum tribus zonis de auro latis et Lys intextis. Preterea adhuc quidam libri restabant accipiendi, quia Example principalis, Ioannes Schelndorw, cuius iste omnes res erant, in debitis obligatus esset, que ipse mgr. Bartholomeus racione quorundam librorum, apud se retentorum, obligauit se pro ipso Ioanne soluturum, venditis huiusmodi libris retentis, prout iam aliquos vendidit et iam aliqua debita soluit, vnde dictus Melchiar prefatum mgrum Bartholomeum de omnibus predictis et libris et vestibus quietat et liberum dimittit ab omni instancia et impeticione, mortificans in concordia et amicabili composicione omnes controuersias, nec per se nec per submissam personam alias occasione dictarum rerum cedendo iuri ac liti, dummodo ipse mgr. Bartholomeus solueret omnia debita pro prefato Ioanne Schelndorw, dictarum rerum principali possessore, ad quod quidem faciendum prefatus mgr. Bartholomeus se ad acta presencia, sub censuris ecclesiasticis, obligauit. Presentibus Vener. mgris Leonardo de Vysznka, artistice facultatis decano, et Andrea<sup>2</sup> de Cracouia, collegiatis maioris Collegij in Cracouia.

2800. Die Veneris xxij Aprilis. Nobilis et Disoretus Melchiar de Maiori Glogovia, cittato Venerabili mgro Bartholomeo<sup>3</sup>, minoris Collegij collegiato, petiuit expensas, in causa et lite factas, moderari et taxari. Et dominus moderando huiusmodi expensas ad viginti grossos taxauit. Et ibidem in continenti sex grossos de eisdem viginti grossis, instante ex aduerso principali mgro Bartholomeo, occasione salariandi nunctij iuxta tenorem concordie defalcauit. Et dictus mgr. Bartholomeus ad soluendum huiusmodi expensas vltimo taxatas ad quatuordecim grossos se, sub censuris ecclesiasticis, ad vnam octauam obligauit. Presentibus familia domini<sup>4</sup>.

Acta in rectoratu dni dris Iacobi <sup>5</sup> de Erczyeszow (commutatione aestivali a. Dni 1524) <sup>6</sup>.

2802 7. Dije Veneris decima mensis Iuny anno, quo supra, ego Iacobus Myrzijnskij de Czarnoczyn, clericus dyocesis Plocensis, fateor, me mutuo recepisse sexagenam aput Honestum dnum Iacobum Povalka, pellificem ex platea Castrensi, cvi fide bona spondeo soluendam et obligo pro festo s. Martini 8, sub censuris ecclesiasticis et sub prestito iuramento ipsi dno rectorj, pro quo debito ibidem svin

¹ Sic! ² Burcardini, ³ Wratislawita. ⁴ Ad calcem nri 2800 propria manu rectoris Biem Ilkussii: ≯Finis actorum circa drem Martinum de Ilkusch, Vniuersitatis rectorem <. ⁵ Arciszewski, ⁶ Actorum nri 2802 — 2809, Codicis pag. 1032 — 1035. ¹ Nrus 2802 scriptus propria manu Jacobi Mierzyński, expost autem in omni parte sua alia manu deletus. ⁵ 11. XI.

monitus per Honorabilem dnum Nicolaum, capellanum dni rectoris, quatenus peremptorie pro supra dicto termino soluendi satisfaciam.

- 2803. Die Sabbati xj Iunij. Venerabilis dnus mgr. Bartholomeus de Wratislauia, minoris Collegij collegiatus, constitutus personaliter coram dno rectore ac me notario publico infrascripto in stuba communi dnorum canonistarum, fassus est et recognouit, se teneri et debere duodecem florenos monete et numeri polonicalis, in quemlibet per triginta grossos computando, certi debiti mutui Circumspecto dno Folthijn, funifici de Cleparz, quos eidem se soluturum hinc et quatuor septimanas, omnibus excepcionibus renuncians, sub censuris eclesiasticis, obligauit. Presentibus dnis mgro Sigismundo de Sthazijcza, s. canonum baccalario, Ioanne, bedello Vniuersitatis, ac me Nicolao Mathie de Sandomiria, notario publico.
- 2804. Die Saturni xvj Iulij. Prouidi Seruacij Pijernaijsz, mercatoris Cracouiensis, ad instanciam Iohannes, sapiencia, bedellus Vniuersitatis, retulit, se citasse Venerabilem dnum Bartolomeum de Vratislauia, minoris Collegij Cracouiensis collegiatum, terminum sibi pro diei hodierni audiencia assignando. Et dominus ex decreto suo inter partes prefatas hodiernum terminum hinc ad quindenam ob spem concordie fiende prorogauit et continuauit. Presente familia domini et me mgro Mathia Laczkij, notario.
- Martis xiij Septembris. Venerabilis dnus Bartholomeus de Wradislawia 1, arcium mgr., collegiatus minoris Collegij Studij generalis Cracouiensis, principalis, reproducta cittacione dominj contra omnes et singulos procuratores Famati Stanislaj Zywyczkj, ciuis Cracouiensis, pronunc a loco et ciuitate Cracouiensi absentis, ad petendum se a quibusvis censuris etc. absolui, legittime executa etc. pecijt, se in contumacia eorundem procuratorum absolui, in presencia Honeste ..... 2 consortis legittime eiusdem Stanislai Zijwijeczkj, que cauens de ratihabicione sui mariti, tanquam coniuncte persone, dixit, non debere fore absoluendum eundem dnum Bartholomeum, donec paruerit obligacioni, superius in actis presentibus 3 dicto suo marito de summa decem septem florenorum facte, memorato dno Bartholomeo repplicante, se esse insufficientum ad soluendum premissa et esse odardum, petens, se circa remedium iuris, in fauorem odardorum concessum, conseruari, offerens se nichilominus prestiturum iuramentum odardie et preterea concedens in sequestrum fructus sui beneficij altaris titulj s. Donatj in ecclesia s. Anne Cracouie siti. Memoratus hinc vero dnus rector attenta eiusdem mgri Bartholomej odardia, cupiens itaque illum circa iuris remedium conseruare, dictum altare tituli s. Donatj alias omnes illius fructus in sequestrum vsque ad totalem exolucionem et extenuacionem debiti prescripti posuit, et Venerabilem dnum Nicolaum de Coprzijwnijcza, decretorum drem, canonicum Cracouiensem, in sequestratorem huiusmodi sequestri

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> ..... clocus vacuus. <sup>3</sup> Cf. nrum?.

consensu dicti mgri Bartholomej deputauit in forma iuris, et nichominus quo ad iuramentum odardie terminum vsque ad adventum dnj Stanislai Szijwijeczkj prorogauit. Quod quidem suum decretum et sequestrum posicionem arbitrio Reuerendissimi dnj episcopi Craconiensis reservauit et in hanc vim dictum dnum Bartholomeum, mgrum, decreuit absoluendum. Presentibus Honorabilibus et Discretis viris dnis Stanislao Ponijathowskj, Marco de Cvrzelov, Mathia Starczeskj, Ioanne Naramskj, mgro Antonio te me Stanislao Dambrow. Idem manu propria scripsi Stanislaus Dambrowskj.

- 2806. Saturnij xvij Septembris. Andreas, bedellus Vniuersitatis, retulit, se citasse Reuerendum Gregorium, arcium liberalium baccalarium, ad instanciam Venerabilis virj mgri Ioannis de Casimiria.
- 2807. Saturnj xxiiij Septembris. Obligacio. Discretus Briccius, baccalarius de Bzow, ex confesatis, circa acta nostra personaliter constitutus, recognouit, se esse obligatum in vno floreno cum medio in communi moneta Discreto Gregorio , bacc. de Znijna, quos eidem prò festo ss. Trium regum proxime venturo soluere et reponere sub censuris obligatus est. Et in continenti est monitus per Discretum dnum Nicolaum de Sandomiria, publicum notarium, ut pareat obligatis, salua tamen actione pro fatigis et pro damnis infamiaque illatis siue per se siue per procuratorem, ad id legittime constitutum. Presentibus Stanislao de Cracouia Cziesla et Simone de Schamothulij, baccalarijs, et mgro Mathia Lanczkj ac me Marco, huius actus sribe .
  - 2808. Die Saturnj xxiiii Septembris. Reverendus Briccius, baccalarius, contra et aduersus dnum bacc. Gregorium de Znijna, generalem et specialem potestatem et onus suscipiens ad agendum occasione fatigarum et dampnj infamieque cum potestate substituendi cum clausulis necessarijs alias in forma meliorj et plenissima forma mandatj et ad iuramenta calumnie malicieque prestanda, in suum constituit procuratorem presentibus Venerabilem dnum mgrum Mathiam Lanczkj in suum constituit procuratorem l. Presentibus Simone de Schamothulij, Stanislao de Cracouia Cziesla, bacc., et me Marco Staribrath, huius actus scriba.
  - 2809. Die Saturni prima Octobris. Relacio. Andreas, bedellus Vniuersitatis, retulit, se de mandato dni rectoris monuisse Venerabilem mgrum Bartholomeum de Wratislawia, minoris Collegij collegiatum, quattinus hinc ad horam decimam septimam Honorabili dno Georgio, baccalario de Hungaria, vndecim ducatos auri in auro, eidem debitos, solueret aut amicabiliter componeret, alias in defectu talis solucionis seu amicabilis composicionis pro hora predicta raciones et causas allegaturus, solucionem impediens, compareat. Quo ultra horam pre-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Petri Tomicki. <sup>3</sup> Napachanio. <sup>4</sup> Dąbrowski. <sup>5</sup> 6. I 1525. <sup>6</sup> »in suum constituit procuratorem presentibus« deletum.

fatam expectato, dicto dno Georgio contumaciam eiusdem mgri Bartholomei accusante ac eundem contumacem pronunctiarj petente, dominus eundem ad cirographum recognoscendum et ad declarandum eundem incidisse sentencias excommunicacionis alias ad docendum, se monicioni paruisse, cittandum decreuit. Presentibus mgro Mathia Lanczkij, Andrea, bedello, Nicolao de Sandomiria, capellano nostro, et me Marco, presentium scriba.

## (Acta acticata coram rectore Jacobo Arciszewski de Erdzieszów commutatione hiemali a. Dni 1524/25) <sup>1</sup>.

2811. Lune xvij Octobris. Andreas, bedellus Vniuersitatis, retulit, se de mandato dnj rectoris citasse Discretum Franciscum, baccalarium de Vngaria, ad instanciam Venerabilis mgri Georgij² de Legnijcz, quatenus eidem mgro puerum eius³ terminoque eidem bacc. prefixo et assignato, dnus rector auditis propositis per mgrum Georgium contra eundem bacc., quatenus eidem mgro puerum eius, quo eum priuauit, reddat, alias in defectu talis restitucionis seu amicabilis composicionis ipse Franciscus, bacc. de Vngaria, iuramentum calumpnie debuit prestare. Qui quidem bacc. nec puero restituto, quem bona fide se promiserat restituere, nec iuramento prestito iuri contumaciter se absentauit ac de Cracouia recessit, mgro vero Georgio instante ac contumaciam eius accusante, propter quod dnus rector illum Franciscum contumacem pronunctiauit. Presente familia.

2812. Iouis iij<sup>4</sup> Nouembris. Andreas, bedellus, de mandato dni rectoris retulit, se cittasse Venerabilem mgrum Bartholomeum de Wratislawia, collegiatum minoris Collegij, ad instanciam decani facultatis artistice<sup>5</sup>, qui quidem mgr. Bartholomeus libere ac sponte hine ad triduum obtulit se satisfacturum, in defectu vero istius solucionis terminum habebit pro feria secunda<sup>6</sup> peremptorium.

2813. Iouis iij <sup>4</sup> Nouembris. Item in eodem termino mgr. Bartholomeus de Wratislauia, collegiatus minoris Collegij, recognouit ac obligauit <sup>7</sup> dno Nicolao Mijkosch de Cracouia, sindico Vniuersitatis nostre Cracouiensis, se soluere hinc pro festo s. Nicolaj proxime venturo <sup>8</sup> quattuor marcas cum media, sub censuris. Presentibus Honorabilibus et Egregio viro dnis Gregorio de Schamothulij, decretorum dre, mgro Stanislao de Cracouia, collegiatis, et me notario presencium ac alijs.

----

¹ Actorum nri 2811—2827, Codicis pag. 1036—1043. ² Libani. ² >quatenus eidem mgro puerum eius« deletum. ⁴ In Codice >ij«. ⁵ Martini Szamotuliani. ⁶ 7. XI. ² >ac obligauit« deletum. ˚ 6. XII.

- 2814. Die Sabbati quinta<sup>1</sup> Nouembris. Licencia mgri Bartholomei de Wratislawia. Mgr. Bartholomeus de Wratislawie<sup>2</sup>, collegiatus minoris Collegij, constitutus personaliter coram dno rectore, pecijt sibi dari licenciam abeundj ad Wratislawiam ad visitandas paternas Lares, hinc ad decursum vnius mensis duntaxat. Et dnus rector peticionibus suis annuit tali sub condicione, vt loco sui alium lectorem constituat.
  - 2815. Martis xv Nouembris. Salomon, Iudeus perfidus, Honorabilem Raphaelem Wargawskij, baccalarium, per relacionem Ioannis, bedelli Vniuersitatis, cittatum petiuit declararj ob non paricionem obligacioni, in actis rectoratus a. Dni 1524 die Saturni ix Aprilis contente<sup>3</sup>, qui talem declaracionem impedire cupiens, allegauit satisfactionem et concordiam per se esse factam Lancziczie cum Salomone, Iudeo, ad hoc speciale mandatum a prefato Salomone de Cracouia habente, quam satisfactionem hine ad decursum mensium duorum peremptorie et pro omnibus dilacionibus ex decreto domini se probaturum obtulit, alias in defectu talis probacionis ibidem peccunias repositurus, sub censuris ecclesijasticis. Presentibus familia dominj.
    - 2816. Veneris xviij Nouembris. Sentencia mgri ac dris Mathei 4 Schamothuliensis. Cristi nomine inuocato et ipsum Deum solum pre oculis habentes, pro tribunali sedentes, per ea, que cognouimus et intelleximus in causa consiliature appellacionis inter Venerabiles viros mgrum Matheum de Schamothulij, decretorum drem, minoris Collegij artistarum collegiatum, appellantem, ex vna et mgrum Iacobum de Sijradia, etiam eiusdem Collegij collegiatum, appellatum<sup>2</sup>, partibus ex altera, vigore appellacionis a quodam decreto Vener. dnorum et mgrorum Martini de Schamothulij, arcium decani, tociusque artistice facultatis collegiatorum, ad nos per appellacionem deuoluta ac coram nobis taliter in secunda instancia vertente et mota, per hanc nostram difiniti-uam, quam communicato omnium dnorum decanorum tocius Vniuersitatis Studij generalis Cracouiensis omnium facultatum consilio ferimus in his scriptis, dicimus, decernimus et declaramus, prefatum mgrum et drem Matheum locum predicte consiliature in ordine promocionis sue ad magisterium sicut et alia officia, vtpote examinature baccalauriandorum, decanatus artistarum, optionis lectionum pro qualibet commutacione legendarum, et huiusmodi secundum senium sui magisterij debere legittime obtinere et possidere, vota vero et suffragia in conuocacionibus et actibus publicis danda et agenda in ordine sui gradus doctoralis secundum sue promotionis doctoralis senium fore et esse iuxta Statuta et consuetudinem prefate Vniuersitatis antiquitus obseruata, prefatos quoque mgrum Martinum, artium decanum, et mgros artistice facultatis in predicta causa male processisse ac perperam sentenciasse, et ob hoc sentenciam ipsorum pro parte prefati mgri Iacobi de Sijradia cassandam,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice »quarta«! <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> Obligatio haec desiratur in Codice nostro.

<sup>4</sup> alias Mathiae, Cichosz paterno nomine nuncupati.

Acta rect.

43

annullandam et reuocandam fore, prout cassamus, annullamus et reuocamus. Pro parte vero dris Mathei bene et legittime appellatum, prememorato quoque mgro Iacobo in prefata consiliatura pro hac vice nullum ius compecijsse neque competere, vnde eidem silencium pro hac vice imponendum fore, prout imponimus, locum eidem in suo ordine magisterij reseruandum hac nostra diffinitiua mediante.

- 2817. Martis xxij Nouembris. Discretus Andreas, Germanus, studens, per relacionem Ioannis, bedelli Vniuersitatis, citatus ad instanciam Discreti Stephani, Vngari, contumax pronunctiatus et littere excommunicacionis desuper decrete. Presentibus mgro Mathia Lanczkij et Honorabilj dno Nicolao de Sandomiria, capellano, et me Marco, presencium scriba.
- 2818. Sexta Februarij a. Dni 1525. Discretus Sebastianus Noskowskij, baccalaureus Alme Vniuersitatis nostre Cracouiensis, ex confessatis circa acta nostra personaliter constitutus, recognouit, ex mutuo se tenerj et debere quinque florenos in moneta numeri polonicalis consueti, computando per triginta grossos in vnum florenum, et vnum aureum hungaricalem veri et iusti ponderis Honorabili dno Martino de Szchczebrzeschijn, viccario perpetuo ad Omnes ss., quos eidem hine ad decursum vnius mensis soluere et reponere sub censuris obligatus est. Et in continenti monitus est per Discretum Marcum de Curzelow, ut obligatis pareat. Presentibus Ioanne Baruchowskij, mgro Anthonio ac me, presencium scriba actorum.
- 2819. Septima Februarij die Martis. Andreas, bedellus Vniuersitatis, retulit, se de mandato dni rectoris cittasse Venerabilem dnum Adam<sup>2</sup>, rectorem schole apud b. Virginem in circulo Cracouiensi, ad instanciam Vener. et Eggregij virj dnj Erasmi Wonzan de Cracouia, decretorum dris. Presentibus mgro Mathia Lanckij et familia. Vener. et Eggr. viri dni Erasmi, decretorum dris, petentis, mgrum Adam de Cracouia ob non probacionem allegacionis sue, a. Dni 1523 die Mercurij ij Decembris facte, in petitis condempnari. Dictus mgr. Adam recedendo ab huiusmodi probacionibus allegauit, se pro quattuor florenis et sex grossis libros, occasione quorum actio vertitur, emisse, ac petiuit, sibj terminum competentem prefigi ad huiusmodi peccunias reponendas. Et dominus peticione huiusmodi attenta prefixit eidem terminum huiusmodi solucionis, sub censuris ecclesiasticis, ad quindenam, pro residuis vero duobus florenis et quinque grossis dominus dicto dno dri reservauit actionem, vt detur ad probandum vel deferendum, quo facto dictus dnus dr. retulit iuramento dni mgri Ade et petiuit, terminum sibj ad prestandum prefigi, qui in continenti huiusmodi iuramentum sibi delatum retulit. Presentibus mgro Mathia Lanczkij, Sebastiano de Brzesczie, mgro Anthonio 1 et me, presencium scriba.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Napachanio. <sup>2</sup> Matla Cracovitam.

- 2820. Die Martis, quo supra. Ioannes, bedellus Vniuersitatis, retralit, se de mandato dni rectoris citasse omnes et singulos procuratores, si qui essent, pro parte discreti Zacharie de Oppol ad petendum, se absolui ad instanciam Honorabilis Ioannis de Msczonowa, arcium baccalaurej, in quorum vitra horam expectatorum contumaciam Discretus Mathias de Nowe Stawij, procurator dicti bacc. Ioannis de Mszczonow legittimus, petiuit, eundem bacc. absolui. Et dominus attento, quod is Lohannes, bacc., ob non paricionem decreto predecessoris sui, superius a. Dnj 1523 die Iouis xx Augusti contento 1, excommunicatus fuisset, illius procuratorem, dictum Mathiam, huiusmodi decreto parere iussit, talem tunicam reponendo uel ipsius verum et legittimum valorem. Prefatus igitur Mathias, procurator, allegando, se et suum principalem huiusmodi tunicam reponere non posse, valorem ipsius se repositurum obligauit, et in continenti nomine eiusdem bacc. marcam et quattuor grossos pro valore huiusmodi tunice exoluende ad acta rectoratus reposuit, residuum vero prefatus Mathias, procurator, ponendo se principa-lem in huiusmodi debito, xxx et viij grossorum, se sub censuris eccle-siasticis obligauit soluturum, nec ex Cracouia discessurum sub eisdem censuris, quousque huic obligacioni satisfecerit. In quam vim et effectum dictus Ioannes de Mszchczonow litteras absolucionis meruit obtinere. Presentibus Venerabili et Eggregio viro dno Erasmo Wonzan de Cracouia, decretorum dre, mgro Anthonio et me Marco, huius actus scriba.
  - 2821. Saturni xj February. Andreas, bedellus Vniuersitatis, retulit, se citasse Discretum Iohannem de Brzezijnij ad instanciam Discreti Gregorij de Wijtkowycze de mandato dni rectoris. Presente familia. Quem dominus vltra horam solitam expectans pronunctiauit contumacem, et littere contumacie per dominum decrete. Presente familia domus.
  - 2822. Die Saturnj xxv Februarij. Ioannes, bedellus Vniuersitatis, retulit, se de mandato dni rectoris cittasse Honorabilem dnum mgrum Adamum de Cracouia ad instanciam Venerabilis dni Erasmi Vanzon, decretorum dris, ad videndum prestari iuramentum, sibi dno Erasmo per eum relatum.
  - 2823<sup>2</sup>. Constitucio procuratoris. Venerabilis dnus Erasmus Wonszan, decretorum dr., contra Vener. dnum mgrum Adamum de Cracouia ad defendendum ac occasione expensarum, in causa huiusmodi factarum, ad prestandum iuramentum relatorium<sup>3</sup>, sibi per dictum dnum mgrum Adam relatum, in animam ipsius dni constituentis ac in forma plenissima mandatj Honorabilem mgrum Mathiam Lanczkij, procuratorem consistorij, in suum constituit procuratorem. Presente familia domus et me Marco, presencium scriba huius actus<sup>4</sup>.
  - 2824. Die Saturni xxv Februarij. Constitucio procuratoris. Venerabilis dnus et Eggregius vir, Erasmus Wonzan de Cracouia, decre-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. nrum 2730. <sup>2</sup> In margine nri 2823 alia manu adscriptum: »Cassata«, cf. nrum sequentem. <sup>3</sup> »relatorium« deletum. <sup>4</sup> Sic!

torum dr., ad acta presencia personaliter constitutus, contra et aduersus dnum Adamum de Cracouia, mgrum arcium liberalium et rectorem schole apud b. Virginem in circulo Cracouiensi, et contra quamcumque aliam personam et in quibuscunque causis siue motis siue mouendis ad agendum, defendendum, iuramenta calumnie, malicie, delatoria, relatoria seu decisoria, occasione librorum seu quarumcunque rerum ac ad quasuis peccunias iudicialiter sibi repositas tollendum et de eisdem quietandum, et demum occasione expensarum, in tali lite factarum, in forma plenissima mandati et quomodo de iure melius ac eficacius posset, Vener. dnum Mathiam Lanczky, mgrum arcium liberalium, causarum consistorij Cracouiensis procuratorem, et Philippum Aher de Cracouia, altaristam apud s. Mariam, quemlibet illorum in solidum ita, quod eciam in suos constituit procuratores <sup>1</sup>. Presentibus Stanislao Bogusch, Ioanne Baruchowskij familiaque Domus ac me Marco, presentis constitucionis scriba.

- 2825. Die Martis vij Marcij. Ioannes, bedellus Vniuersitatis, retulit, se citasse de mandato rectoris cittasse <sup>1</sup> Discretum Ioannem Pokrijwka de Lowicz ad instanciam Venerabilis mgri Bartholomei <sup>2</sup>, rectoris schole ad s. Annam, occasione iniectionis manuum et comminacionis in personam eiusdem mgri in presencia certorum studencium ac fere tocius communitatis. Quem dominus ob non paricionem termino contumacem pronunctiauit. Presente familia domus.
- 2826. Die Saturni xj Marcij. Ioannes, bedellus Vniuersitatis, retulit, se de mandato dni rectoris cittasse mgrum Adamum, rectorem schole ad s. Mariam in circulo Cracouiensi, ad prestandum iummentum relatorium instanciam Venerabilis et Eggregij virj Erasmi Wonzan de Cracouia, decretorum dris, ad videndum prestari iuramentum, per prefatum mgrum Adam sibi relatum. Et dominus ex decreto suo presentem terminum ob certas causas ad decimam Maij continuauit ad idem faciendum, partibus suprascriptis hunc terminum acceptantibus. Presentibus familia domus et me Marco, presencium actorum scriba.
- 2827. Tercia Aprilis. Nobilis N. Dlusskij, capitaneus in Lipowiecz, citato Venerabili mgro Iacobo de Ilsza<sup>4</sup>, seniore de bursa pauperum, per Ioannem, pedellum<sup>1</sup> Vniuersitatis Cracouiensis, proposuit contra predictum mgrum occasione lignorum, quomodo struem lignorum in Histula<sup>5</sup> alias dzijesijąthek idem mgr. Iacobus accepisset, quem ipse Nobilis N. Duskij<sup>1</sup> asserebat se sex florenis minus sex grossis emisse. Qui quidem mgr. Iacobus ex aduerso tanquam pars rea ad proposicionem talem, contra ipsum factam, respondens dixit, quod ego ligna ista tanquam apud verum et bone fidei possessorem emi, et petiuit, eundem dnum Dluskij cogi ad probandum proprietatem dictorum lignorum. Et dominus decreuit eidem probandum. Presente familia domus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Czystodębinensis. <sup>8</sup> prestandum iuramentum relatorium« deletum, <sup>4</sup> Juniore. <sup>5</sup> = Wistula.

IHS † M. Acta actorum coram Magnifico et Egregio dno Petro Vedelicio de Obornijkj, artium et medicine dre ac rectore Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis generalis, in rectoratu eius primo estiuali commutacione a. Dni MDXXV incipiunt foeliciter, Indiccione xiij pontificatu Sanctissimi in Christo patris et dni dni Clementis pape septimi anno secundo!

- 2829. Die Mercurij x mensis Maij. Venerabilis ac Eximij viri dni Erasmi Wunszan, decretorum dris, ab vna et mgri Adam Mathla, rectoris scholarium ad s. Mariam, partibus ab altera terminus hodiernus, per precedentem rectorem ad prestandum iuramentum relatorium ad hodiernum diem prefato Erasmo prefixus, continuatur hinc et Sabbatum ex decreto dni rectoris. Presente familia dominj.
- 2830. Actus iuramenti. Venerabilis ac Eximij viri dni Erasmi Wunszam, decretorum dris, nomine mgr. Philippus Aher de Cracovia ostenso in suam personam sufficienti mandato, in actis rectoratus superius contento<sup>2</sup>, iuramentum, per prefatum mgrum Adam sibi dno Erasmo, dri, relatum, prestitit in animam ipsius mandantis et constituentis, quod vltra quattuor florenos et sex grossos, per eum prius confessatos, circa contractum emptionis et venditionis librorum remansit debitor duos florenos et quinque grossos. Sic me Deus adiuuet etc. In contumatiam ipsius mgri Adam post iuramenti presticionem in prefatis duobus florenis et quinque grossis ac in expensis ob hoc in lite factis condemnari, litteras pro prefatis duobus florenis et quinque grossis contra eum decerni. Et dominus attenta iusta peticione, eundem condempnauit et decreuit respectiue, expensarum tamen taxacione in posterum sibi reseruata. Presentibus dno Mathia Laczki, arcium liberalium mgro, Bernardo de Cracovia, notario, et Ioanne, bedello Vniuersitatis Studij prefati Cracoviensis, et familia dominj.
  - 2831. Sabbati x Iunij. Venerabiles dni Martinus de Vrzandow, arcium liberalium mgr., actor, ex vna et Mathias de Cracovia, similiter arcium mgr., reus et conuentus, parte ex altera coram Magnifico et Egregio dno rectore Alme Vniuersitatis Cracoviensis personaliter constituti, factis primitus inter eos hinc inde contra se querimonijs occasione infamiarum et aliarum iniuriarum ac rerum etc., recognouerunt et per expressum fassi sunt, sponte et libere inter se mutuo hinc inde fecisse et inisse amicabilem composicionem per medium certorum amicorum et presertim auctoritate supradicti dni rectoris, ad hoc superveniente, in eum videlicet modum, quod ibidem statim se vtrimque

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nri 2829-2846, Codicis pag. 1044-1054. <sup>2</sup> Cf. nrum 2824.

verbis deprecatorys ad invicem reconciliarunt. Et presertim dictus mgr. Mathias de Cracouia, conuentus, prefatum mgrum Martinum de Vrzandow deprecatus est, quatinus si contra eum quoquomodo excessit sev illum aliqua iniuria actuali et verbalj lacesserit, hanc noxam et indignacionem sibi indulgeret, prout dictus mgr. Martinus, attenta illius humiliacione, indulsit. Et facti sunt vtrimque sibi amicj, omnes impensas, quas in causa huiusmodi fecerint, hinc inde compensando, promittentes insuper deinceps se vllo vnquam tempore talibus iniurijs et infamijs non molestari, sub pena trium marcarum peccuniarum. Presentibus bedellis et familia dni rectoris, testibus ad premissa requisitis.

- 2832. Martis xiij Iunij. Venerabiles dni Iacobus¹ de Biskupycze ex vna et Ioannes Palkochman² de Cracovia, arcium liberalium mgri, parte ex altera apud acta presencia personaliter constitutj, sponte et libere recognouerunt et per expressum fassi sunt, inter se per medium Rndi patris dni rectoris omnes et singulas littes et causas, occasione mutuo hinc inde eis librorum accomodacionis suscitatas, mortificando et extingwendo, iniisse et fecisse concordiam et amicabilem composicionem in hunc videlicet modum, quod imprimis dicte partes mutuo hinc inde verbis deprecatorijs sese reconciliarunt et deinde, quod attinet librorum accomodacionem, alter alterj libros huiusmodi eos, quos a se ad invicem habuerunt, restituere et deinceps sibi invicem boni amicj esse debent, nec se de cetero hinc inde occasione huiusmodi librorum molestabunt, ad quod ibidem se submiserunt. Presentibus bedellis et familia dni rectoris, testibus ad premissa requisitis.
- 2833. Sabbati xvii Iunij. Honorabilis Albertus de Bidgostia ad instanciam Famatj Florianj, aurifabri de Cracovia, legittime, vt apparuit, cittatus, pronunctiatur contumax, instante dicto Floriano.
- 2834. Mercurij xxj Iunij. Nobilem dnum Marcellinum Szakijelskj ad instanciam Honorabilis Pauli Szmijothanka, studentis, vt debetur, cittatum, dnus rector, in quantum est terminus hodiernus, in contumaciam dictj Pauli, tanquam actoris, ab eiusdem Pauli instancia absoluit ipsumque eidem Marcellino in litis expensis condempnauit, salwa illarum taxacione, instante dicto Marcellino principali. Presentibus bedellis et familia dni rectoris, testibus ad premissa requisitis.
- 2835. Honorabilem Gregorium, arcium baccalarium, ad instanciam Honeste ..... <sup>3</sup> mulieris, actricis de Cracovia, cittatum, dnus rector ab eiusdem ..... <sup>3</sup> instancia, in quantum est terminus hodiernus, absoluit ipsumque sibi Gregorio in littis expensis condempnauit, instante principali prefato. Presentibus bedellis et familia dni rectoris, testibus ad premissa requisitis.
- 2836. Die Veneris vltima mensis Iunij 4. Honeste Barbare Schewczowa de Cracowia occasione iniuriarum actualium et ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pontificius. <sup>2</sup> Kaufmann vulgo nuncupatus. <sup>8</sup> ..... « locus vacuus. <sup>4</sup> 30. VI.

balium et percussionis, lacius describendorum, ad centum marcas, item ergentj certj duorum cum medio scotorum ac duorum annulorum, vnius aurej valoris trium florenorum et alterius argentej medy scotj, calory de axameto mardoribus subducti, item vnius coralis medy floreni valoris et zone valoris <sup>1</sup> trium grossorum, item duarum interularum valoris vnius florenj, cutium lyesch dictarum valoris octo grossorum, axameti pro medio octavo grosso, decem grossorum pro tela, quinque grossorum ad vinum mutuatorum, patelle octo grossorum ad conuencionalem, et Honorabilis Georgij <sup>1</sup> Dambrowskij de Šnijna, arcium liberalium baccalarij, occasione infamiarum et iniuriarum actualium, ad duo millia florenorum extimatarum, nec non mutui debitj vigintj florenorum et certe supellectilis domestice, schwbe interularum et aliarum rerum, lacius describendarum, ad convencionalem proposicionis dicte partes hinc inde negarunt. Et daus rector predictis partibus hinc inde eorum proposiciones per testes probandum mandauit. Presentibus Discretis viris dnis Stanislao Vylczek et N. Rogowski, notarys publicis.

- 2837. Honorabilem Albertum de Bythgostia, arcium baccalarium, ab instancia Famati Florianj, aurificis de Cracouia, dnus rector, in quantum est terminus hodiernus, absoluit ac ipsum Florianum in littis expensis eidem Alberto condempnauit. Presentibus, quibus supra.
- 2838. Prouidi Petri Crossnar de Casimiria ac perfidi Isaac Iudei Glowna ad proposicionem, occasione itineris obsessionis prope Skotnijkj ac aliarum iniuriarum actualium etc., conuencionalem Martinus de Vrzandow, mgr., Bartholomeus Sczvczkj, bacc., et Stanislaus Mijleskj, studens Cracouiensis, in minoribus ordinibus constituti, animo et intencione littem legitime contestandi negarunt narrata, prout narrantur. Et datur ad probandum vel deferendum. Presentibus.
- Famatorum dnorum Bartholomei Owoczek, proconsulis, et aliorum consulum ciuitatis Casimiriensis, occasione infamiarum et comminationum ac aliarum rerum et iniuriarum, lacius describendarum, ad conuentionalem, et Venerabilium dnorum Martini de Vrzandow, mgri, et Bartholomei Sczvezkj, baccalarij artium, ac Stanislai Mijleskj, studentis, clericorum in minoribus ordinibus constitutorum, occasione detencionis per lictores et incarceracionis ac vt et tanquam suspectorum hominum ad dnum vicecapitaneum Cracouiensem remissionis et aliarum infamiarum ac iniuriarum ad mille florenos extimatarum, lacius desribendarum, ad reconuencionalem propennis 2 animo et intencione littem legittime contestandi dicti studentes negarunt narrata, prefati vero proconsul et consules recognouerunt, se dictos conuentos incarcerasse, ipsis conventis ad hoc consencientibus et dicentibus ipsis proconsuli et consulibus: »Incarceretis nos, prout vobis placet«, alia vero narrata negarunt, prout narrantur. Et datur ad probandum vel defferendum. Quo facto ibidem statim dicte partes hine inde inter eos littes et causas extingui, mortificari in Magnificum et Venerabiles dnos Petrum de

<sup>1</sup> Sic! 2 »propennis«, sic!

Obornijkj, arcium et medicine drem, ciuem Cracouiensem ac rectorem Vniuersitatis Cracouiensis, et Gregorium de Schamotuli, s. canonum professorem, collegiatum iuris pontificij et penitenciarium ecclesie maioris Cracouiensis, vt et tanquam in arbitros, arbitratores et amicabiles compositores, ad complanandum et finiendum ac sopiendum, premissa de alto et basso in forma solita compromissi de iure et de facto compromiserunt, promittentes eorum arbitramentum tenere et inviolabiliter obseruare etc. Qui quidem dni arbitri, negocio premisso ad plenum discusso, talem infrasriptam sentenciam arbitralem tulerunt, cuius tenor est talis. In nomine Dni, Amen. Nos Petrus de Obornijkj, artium et medicine dr., ciuis Cracouiensis ac Studij generalis Cracouiensis rector, et Gregorius de Schamotuli, etiam artium et decretorum dr., collegiatus iuris canonici et penitenciarius ecclesie cathedralis Cracouiensis, arbitri et arbitratores ac amicabiles compromissarij inter Famatos, Prouidos et prothoconsulem et consulatum ciuitatis Casimiriensis iuxta Craconiam, Petrum Crosna, de eadem Casimiria ciuem, et Isaac Glownija, Iudeum, ex vna, et inter Venerabilem et studiosos Martinum de Vrzandow, artium mgrum, Bartholomeum Sczyczkij, bacc., et Stanislaum Mileskij, studentem, partibus ex altera de consensu earundem partium stipulata manu in notarij infrascripti presencia electi, ex his, que per huiusmodi partes proposita audiuimus et intelleximus, arbitramur, laudamus, decernimus et diffinimus, causam et causas, controuersiam et controuersias inter prefatas partes plus ex mutua ignorancia et incognicione personarum ac potus abundancia, quam ex aliqua legittima causa ortam et ortas. Proinde omnem dissensionem et gwerram tam iniuriarum verbalium quam aliarum, sine omni lesione corporis factarum, inter prefatas partes quoquomodo exortas, ante omnia suscipientes et extinguentes ac ad bonum sancte et amate pacis mortificantes, decernimus, prefatos mgrum, bacc. et studentem debere reconciliari predicto proconsuli et Petro Crosna cum Iudeo Isaac per deprecatoria verba honeste rogando, vt de omnibus verbis et iniurijs, si quomodo fuissent illata, dignentur parcere Dei et mutue charitatis gracia, ac pacifice in antea 1 viuere velle. Et e contra premencionati dni prothoconsul Petrus de Crosna et Isaac per deprecatoria verba similiter etiam eisdem mgro, bacc. et studenti reconcilientur, nec quisquam eorum amplius impost verbo vel facto contra huiusmodi concordiam audeat qualitercunque quicquam attentare, sub pena ducentarum marcarum, quam presenti arbitramento interponimus et vallamus, cuius medietas parti tenenti concordiam et medietas pro ecclesia s. Alberti martiris in Cracouia cedere et applicare debebit. Quo autem ad allegacionem et querelam de et super quinque marcis per prefatum Stanislaum Myleskj, studentem, vt dicit, perditis et in tali dissensione amissis, coram nobis postremo propositam, actionem eidem studenti integram contra quemcunque culpabilem et saluam reseruamus, hac nostra sentencia arbitrali mediante.

2840. Lune x Iulij. Discreto Zacharie de Oppolije, studenti seu scolari Cracouiano<sup>1</sup>, Discretus Marcus de Curzelow, notarius Vene-

<sup>1</sup> Sic!

abilis dni Iacobi de Erdzijeschow, decretorum dris, quondam rectoris amediati, vnam marcam minus grosso pecuniarum per Honorabilem Ionnem de Msczonow, arcium baccalarium, pro tunica coram eodem dno lee de Erdzesschow repositam¹, eidem Zacharie coram Magnifico dno letro de Obornikj, moderno rectore et apud acta presencia posuit, quam quidem marcam a presentibus actis tulit ipsumque Ioannem, bacc., quittauit de eadem .....² debiti pro eadem tunica, quos dictus Ioannes .....² per dictum Zachariam, sub censuris eclesiasticis. Presentibus notarys.

- 2841. Veneris quarta <sup>3</sup> Augusti. Discreti Felicis de Brzozow, arcium baccalary, ad proposicionem occasione lesionis in pedem lapide proiecto tempore nocturno hora prima citra vel ultra noctis facte et sibi illate, lacius loco et tempore suis describendam et estimandam, Caspar de Noua ciuitate, eiusmodi facultatis bacc., animo et intencione littem legitime contestandi negauit narrata, prout narrantur, petens, petita fieri non debere. Et datur ad probandum vel defferendum hinc ad octauam. Presentibus bedellis.
  - 2842. Martis xxviiij Augustj. Honorabilis Stanislai Zarogowskj de platea Hospitali Cracouie occasione decem florenorum pro quadam Barbara, muliere, per Honor. Stanislaum de Louicz, s. teologie formatum baccalarium, fideiussorem, ad proposicionem idem Stanislaus de Lowijcz, bacc., animo et intencione littem legittime contestandi negauit narranta, prout narrantur, petens, petita fieri non debere. Et datur dicto actori ad probandum vel defferendum hinc ad secundam diem Septembris. Presentibus, ut supra.
  - 2843. Prouidi Alberti de Biskwpicze, actoris, ex vna et Honorabilis Nicolai Sijemijenskj, arcium baccalarij, rei et conuenti, parte ex altera dnus rector auditis dictarum parcium propositis et responsis occasione iniuriarum verbalium, eas amicabiliter ibidem, parcendo sumptibus et expensis etc., composuit ipsasque rixas, lites et controuersias inter ipsos habitas complanauit expensasque hinc inde expensauit pro bono pacis, partibus nichilominus pacem habendum vtrinque iniunxit. Presentibus, vt supra.
  - 2844. Sabato ix <sup>4</sup> Septembris. Honorabilis Stanislaus de Lowijcz, teologie baccalarius, principalis, pro se ipso coram dno rectore comparens et apud acta presencia accusauit contumaciam Honesti Stanislai <sup>5</sup> de platea Hospitali Cracouie, ex aduerso principalis, suam intencionem infra terminum alias presentem diem, per memoratum dnum rectorem sibi limitatum, non probauit, petens, ipsum contumacem reputari et in eius contumaciam se ab illius vlteriorj instancia et peticione dicti Stanislai absolvi, in presencia dicti Stanislai de platea Hospitali,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. nrum 2820. <sup>2</sup> >..... locus derasus. <sup>8</sup> In Codice >tercia <. <sup>4</sup> In Codice >vij <! <sup>5</sup> Zarogowski, cf. nrum praecedentem.

qui impediendo peticionem partis aduerse pecijt, sibi certum competentem terminum prefigi ad probandum intencionem suam pro secunda dilacione, alias in defectu detulit iuramentum dicto dno Stanislao, bacc., super contentis sue proposicionis. Presentibus, ut supra.

2845. Die Saturni xxiij Septembris. Venerabilem dnum Adam¹ de Cracouia, arcium mgrum, rectorem schole ecclesie parrochialis s. Marie in Cracouia, Honorabilis dnus Philipus Aer, ss. canonum baccalarius, altarista ad b. Virginem et, vt asseruit, procurator Vener. dni Erasmi Wonsan, ss. canonum dris, et eo nomine procuratorio de duobus florenis ac quinque grossis peccuniarum racione rei iudicate alias pro certis libris obligatis et iam in toto sibi solutis, quiettauit et liberum dimisit, recognoscens, iam in toto sibi fuisse satisfactum. Promisitque idem procurator, quod prefatus dnus Adam, mgr., pro premissis non inquietabitur neque molestabitur. Presentibus bedellis etc.

2846. Die Saturni septima Octobris. Generosus ac Venerabilis dnus Wolffgangus, Hungarus², studens sev scolaris Studij generalis Cracouiensis, ad instanciam Famati dni Leonardi Rijmar, ciuis Cracouiensis, ad hodie pro hora audiencie consueta per Andream, sapienciam, cittatus, non comparens, pronunctiatur contumax, instante eodem Leonardo Rijmar. Presentibus Venerabilibus viris dnis mgris Stanislao de Cracouia, Allexio de Poznania, Hjeronimo de Poznania et alijs multis testibus. — Finis actorum commuttacionis estiualis a. Dni MDXXV coram Magnifico et Egregio dno Petro Vedelicio de Obornijkj, artium et medicine dre, per magistros, scholares et clericos ac alias diuersas personas auctoritate rectoratus Vniuersitatis habitorum.

Acta actorum coram Magnifico ac Egregio dno Petro Vedelitio de Obornijki, artium et medicine dre, in rectoratu eius secundo hijemali commutatione a. Dni MDXXV Inditione xiij pontificatu Sanctissimi in Christo patris et dni dni Clementis pape vij anno secundo.

**-->--{}**\$}----

2848. Die Martis xvij Octobris. Famatj dnj Ioannis Coczwara, ciuis Cracouiensis, actoris, ex vna et Discretj Hieronimij Zakrzewskij, studentis, in bursa pauperum degentis, rej et conventj, de et super certis iniurijs verbalibus infamatorijs, hinc inde eis illatis, parte ex altera in causa, Magnificus dnus rector vigore certj compro-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Matla. <sup>9</sup> Sylvas seu Hiller ex Buda, bacc. Viennensis? <sup>8</sup> Actorum nri 2848—2857, Codicis pag. 1055—1062. <sup>4</sup> In Codice »xiij«!

vnitatem et concordiam ac amicabilem composicionem reduxit easue reconciliauit, ita videlicet, quod deinceps partes eedem se iniurys redictis afficere, molestare et perturbare, sub pena centum marcarum, nimime debebunt, ijmo in pace ac quiete viuere et sese fauore et graia persequi studebunt, expensas vero inter eas propterea factas ac inurias predictas eis vtrinque, vt ex eorum propositis et responsis dictus inus rector cognouit, illatas, pro bono pacis hinc inde compensauit. Presentibus bedellis Vniuersitatis et familia dominj.

- 2849. Sabbati xxvij Ianuarij. Famatus dnus Stanislaus Zijwijeczki, ciuis Cracouiensis, coram me notario publico et testibus infrascriptis apud acta presencia personaliter constitutus, receptis in effectu atque leuatis in numerata peccunia tribus marcis ad racionem debiti tredecem florenorum, per Venerabilem dnum Bartholomeum de Wradislawija<sup>1</sup>, arcium mgrum, altaristam tituli s. Donati in ecclesia s. Anne Cracouie sita, in actis presentibus<sup>2</sup> de a. Dni 1524 die tredecima Septembris in sequestrum fructuum dicti altaris assignatorum, per Vener. Rdum ac Magnificum dnum Petrum Vedelicium de Obornijki, arcium et medicine drem Almeque Vniuersitatis rectorem, sibi extraditis, de eisdem prefatum dnum rectorem ac dictum mgrum Bartholomeum quietauit, saluis octo florenis et sex grossis peccuniarum solui restandis. Presentibus Vener. et Discretis viris dnis Nicolao de Coprzijwnijcza, decretorum dre et canonico Cracouiensi, Abraam Gorski, Nicolao Cvnyczki, notarijs, ac me Stanislao Ioannis de Dambrowa, clerico diocesis Gneznensis, s. apostolica auctoritate notario publico.
  - 2850. Lune xxix<sup>3</sup> Ianuarij. Discretum Paulum de Gambijn, studentem, in schola s. Anne agentem, ad instanciam Honorabilis Leonardi, actu presbiterj, ad dnum officialem Cracouiensem pridem citatum et ad hodie, vt ipse dicebat, hic ad dnum rectorem remissum, idem dnus rector, in quantum est terminus hodiernus, ab instancia dicti Honor. Leonardi, non comparentis, absoluit ipsumque Leonardum sibi in littis expensis condemnauit, instante principali. Presentibus dno Ioanne Zabloczkj et Iacobo, eiusdem dni rectoris seruitore.
  - 2851. Lune quinta Februarij. Venerabilis dnus Martinus de Coprzijwnijcza, arcium mgr., collegiatus maioris Collegij et decanus facultatis artistice, receptis a Magnifico dno Petro de Obornijkij, arcium et medicine dre et Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis generalis rectore, quinque marcis peccuniarum, apud eum per Magnificam Annam de Iaroslaw, castellanam Woijnijczensem, racione census pro altari collegiature ad s. Annam, quotannis pro festo s. Martinj per octo marcas solui solitis, Vener. mgro Bartholomeo de Wratislavia, ipsius altaris et collegiature possessorj, nunc a diocesi Cracouiensi absentj, repositis,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Cf. nrum 2805. <sup>3</sup> >Lune xxix< alia manu correctum in >Sabbati xxvij<. <sup>4</sup> >Kołaczek< paterno nominę dictus. <sup>5</sup> 11. XI,

ipsum dnum rectorem de dictis quinque marcis ad racionem debitj, quod idem mgr. Bartholomeus Vniuersitatj tenetur et debet, alias iuxta sequestrum, superius in actis presentibus contentum¹ et per Reuerendissimum dnum episcopum Cracouiensem² admissum et approbatum, leuatis et perceptis, quietauit. Presentibus Vener. et Discretis viris dnis Nicolao de Coprzijwnijcza, decretorum dre, canonico Cracouiensi, mgro Adamo de Brzezijny, areium mgro.

2852. Spectabilis et Magnificus dnus Petrus de Obornijkij, arcium et medicine dr. Almeque Vniuersitatis Studij generalis Cracouiensis rector, de vnanimj, vt dicebat, votacione Venerabilium dnorum doctorum et mgrorum omnium facultatum Studij predictj Honorabilem mgrum Simonem de Calijsz, causarum consystorij Cracouiensis procuratorem, in sindicum generalem eiusdem Vniuersitatis pronunctiauit, nominauit, elegit et deputauit, dans et concedens eidem mgro Simonj de Calijsh, ibidem presentj et sindicaturam huiusmodj acceptantj, plenam et omnimodam potestatem et facultatem omnes et singulas causas beneficiales et personas coram quibuscunque iudicibus tam spiritualibus quam secularibus agendi, tuendi et defendendi in forma plenissima mandati contra quascunque personas spirituales et seculares, cum potestate substituendj et alijs clausulis. Presentibus Vener. et Honorabilibus viris Martino de Ilkusch, s. theologie, Nicolao de Coprzijwnijcza, canonico Cracouiensi, et Sigismundo de Stazijcza, decretorum dribus, Martino de Coprzijwnijcza, Adamo de Brzezijnij, arcium mgris.

2853. Anno Dni millesimo quingentesimo vigesimo sexto die Lune quinta mensis Februarij, Venerabilis Nicolaus de Coprzijwnijcza, decretorum dr., canonicus Cracouiensis, actu presbiter, coram Magnifico dno Petro de Obornijkij, arcium et medicine dre, rectore Alme Vniuersitatis Cracouiensis, in domo habitacionis Rdi patris dni Nicolai Bedlenski, scolastici vicarijque in spiritualibus generalis Cracouieusis, ac in mei notarij publici et testium inffrascriptorum, ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum, presencia personaliter constitutus, graui cum querela exposuit, quomodo nudius tercius, videlicet die Sabbati tercia Februarij proxime preterita, hora vigesima tercia intra vel vltra in stvba commvnj domus Collegij dnorum iuristarum in publica convocacione dnorum doctorum facultatis canonice Vener. dnus Gregorius de Shamothuli, decretorum dr., confessor et concionator ecclesie maioris Cracouiensis, nescitur quo spiritu ductus, presumitur tamen, quod animo eidem dno drj Nicolao iniuriandi ac illum probris lacessandi, talia sibi vel eis in effectu similia verba coram certis dominis, videlicet Rdmo dno Ioanne Amicino, episcopo Laodicensi et suffraganeo Cracouiensi, Sigismundo de Stazijeza, decano prefate facultatis canonice, Martino Belze de Cracouia, Stanislao Srolla de Cazimiria, Laurencio de Slvpcza et Mathia 3 de Shamothuli, decretorum dribus, nullo pudore prehabito ac non atento iuramento, per eum de honore et reuerencia exhibendis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. nrum 2805. <sup>2</sup> Petrum Tomicki? <sup>8</sup> Cichosa.

octoribus senioribus et precipue sue facultatis in forma prestito, repetis vicibus dixit: Tv turbator Vniuersitatis Studij Cracouiensis genealis«. Que verba predicta, iniuriose sibi obiecta, idem dnus dr. Nicosus ad animum revocauit et pro nunc revocat eaque sibi ad duo nillia florenorum auri in auro extimauit, extimat, malens tantundem et nulto plus de proprijs amittere, quam talia verba audire, et protestatus et solenniter et expresse de actione pro dicta iniuria ac pena periurij idem dno drj Gregorio intentanda tempore et loco suis congruis et opportunis. Presentibus Vener. et Egregio ac Honorabilibus et Discretis viris Sigismundo de Stazijcza, decretorum dre, Ioanne Lesnijcza, artium mgro, collegiato maioris Collegij, Abraam Gorski, Alexandro de Bodzaczijn, Christophero Czijrmijenski, Nicolao de Sandomiria.

- 2854. Martis xiij Marcij. Honorabilis Gregorij de Sznijna, arcium baccalarij, ad proposicionem occasione triginta grossorum peccuniarum debitj facti, mgr. Ioannes de Cazimiria animo et intencione littem legittime contestandi negauit narrata. Et dnus rector deliberatus faciet facienda die Sabbato proximo<sup>2</sup>. Presentibus bedellis Vniuersitatis etc.
- 2855. Saturni xvij Marcij. Honorabili Gregorio¹ de Snijna, arcium baccalario, principali, iuxta exigenciam termini hodierni ad audiendum decretum dni rectoris comparente atque decerni decernenda petente, idem dnus rector decreuit et mandauit Ioanni de Cazimiria, arcium mgro, iuramentum super contenta proposicionis dicti dni Gregorij prestandum. Quod ibidem in continenti ad mandatum ipsius dni rectoris prefatus mgr. Ioannes, tactis per eum Scripturis ss., ad sancta Dej Evangelia in forma prestitit et dixit, se nichil tenerj et debere ipsi dno Gregorio, petens, se ab instancia et vlteriorj impeticione dicti dni Gregorij absolui et se liberum pronunctiarj. Qui quidem dnus rector post prestitum huiusmodj eius iuramentum ipsum mgrum Ioannem absoluit et liberum ab ipsius dni Gregorij instancia et impeticione vlteriorj pronunctiauit. Presentibus seruis Vniuersitatis.
  - 2856. Sabbati xxj Aprilis. Honeste Barbare, vidue de Cracouia, occasione infamiarum et iniuriarum verbalium et actualium ac certarum rerum, sibi receptarum de scrinio suo et sine sciencia eius, aliarumque rerum lacius describendarum, ad proposicionem Honorabilis Gregorius 1, arcium baccalarius de Snijna, cittatus citra approbacionem iurisdicionis dnj rectoris, comparens, nolebat in eadem causa ad mandatum dnj eiusdem rectoris respondere, sed ab eodem decreto responsionis ad Rmum dnum episcopum Cracouiensem 3 alias dnum archiepiscopum Gneznensem 4 verbo appellauit. Quem idem dnus rector propter eius futilem et frustratoriam appellacionem, Statutis Vniuersitatis contrariam, a nulloque grauamine factam, iuxta eadem Statuta in decem marcis peccuniarum, Vniuersitati irremissibiliter soluendis, qua-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dabrowski. <sup>2</sup> 17. III. <sup>8</sup> Petrum Tomicki. <sup>4</sup> Joannem Łaski.

tinus voluerit suam appellacionem prosequi, condemnauit. Presentibus Venerabilibus viris dnis mgro Michaele de Vislicia, Petro Bogxa, Ioanne, bedelo, et familia dnj rectoris.

2857. Mgr. Leonardus Vijsnka, collegiatus maioris Collegij, ad instanciam Honesti Mathie de Grabov, librorum ligatoris, ad hodie cittatus, non comparens, pronunctiatur contumax, instante dicto Mathia principali. — Finis actorum commutacionis hiemalis.

Acta actorum coram Reuerendo patre dno Ioanne Amicino de Cracouia, decretorum dre, Dei et apostolice Sedis gracia episcopo Laodiciensi et suffraganeo Cracouiensi, in rectoratu eius quinto commutacione estiuali a. Dni 1526 pontificatu Sanctissimi in Cristo patris dni Clementis diuina prouidencia pape septimi anno secundo 1 tercio 2 Indicione xiiii 3.

2859. Die Sabbathi v May. Venerabilis vir dnus Bartholomeus 4, artium mgr., rector schole ad s. Annam Cracouie, triginta tres grossos pecevniarum caucionis fideiussorie pro Honorabili dno Marcelino Zolkyewsky, plebano in Culykow, Reuerendo 5 Honorabili dno Martino, baccalario, facte, eidem dno Marcellino, bacc., se teneri recognouit. Quos triginta tres peccvniarum infra vnum mensem, sub censuris ecclesiasticis, se soluturum obligauit, salua ante omnia recognicione super tribus grossis Vener. viri Ioannis Pyothrkowithe, burse Ierusalem senioris moderni. Presentibus bedellis et familia dominj ac me Stanislao Ioannis de Mordi diocesis Luceoriensis, apostolica auctoritate notario publico et causarum coram Rdo patre dno Ioanne Amicino etc., suffraganeo Cracouiensi ac rectore Vniuersitatis Cracouiensis etc., actorum 6 scriba.

2860. Honeste Barbare, vidue de Cracouia, occasione infamiarum et iniuriarum realium et actualium lacius describendarum, ad proposicionem contra Honorabilem dnum Gregorium de Snena, artium baccalarium, factam, mgr. Simon de Calisch, causarum consistory Cracouiensis procurator, nomine procuratorio dicti dni Gregory ante omnia pecyt, compelli dictam Barbaram, ut se obliget de parendo mandatis et iurisdicioni Rdi patris dni rectoris Vniuersitatis etc., sub censuris ecclesiasticis. Que Barbara in continenti sponte et absque quauis contradictione iurisdicioni prefati dni rectoris Alme Vniuersitatis Craco-

<sup>1 &</sup>gt;secundo « deletum. 2 >tercio « alia manu subscriptum. 3 Actorum nri 2859—2896, Codicis pag. 1062—1078. 4 Czystodebinensis. 5 >Reuerendo « deletum. 6 Sic!

iensis Study, sub censuris ecclesiasticis, parere obligauit in toto. Et partes hine inde libellabunt feria secunda proxima ex hine ex decreto lni rectoris. Presentibus, quibus supra.

- 2861. Die Lune vij May. In causa infamiarum ac iniuriarum realium et actualium inter Honorabilem Gregorium de Snena, arcium baccalarium, ex vna et Honestam Barbaram, viduam de Cracouia, ex altera partibus vertente, facta amicabili composicione partes prefate inter se, dictus dnus Gregorius omnes et singulas res, quocunque nomine vocitentur per eum occupatas et quomodolibet detentas, feria quarta ex hinc proxima prefate Barbare restituet. Et similiter ipsa Barbara omnes res dicti Gregory et quinque florenos peccyniarum per xxx grossos computando mutuatos feria quinta <sup>8</sup> immediate sequenti ipsi Gregorio soluet et restituet, ad quod ipse partes hinc inde, sub censuris ecclesiasticis, se faciendum obligauerunt. Et insuper ipse partes obligauerunt et submiserunt se, sub vadio decem marcarum peccynie, amplius non diffamare nec aliquibus verbis et oblocucionibus sinistris inquietare et ipsam concordiam tenere, cuius vady medietatem pars contraueniens parti concordiam tenenti medietatem 4 et dno rectori medietatem irremissibiliter, sub censuris ecclesiasticis, soluet. Presentibus bedellis Vniuersitatis Study Cracouiensis et familia dni rectoris.
  - 2862. Die Veneris xviij May. Honesta Barbara de Cracouia, vidua, quinque florenos peccvniarum, in concordia desuper facta specificatos, die crastina, prestito tamen ante omnia per Honorabilem dnum Gregorium, baccalarium, iuramento corporali, quomodo ipse omnes et singulas res, per eum quomodolibet dententas violenter, dicte Barbare restituit, prefato dno Gregorio, sub censuris ecclesiasticis, soluturam se obligauit. Presentibus bedellis Vniuersitatis et familia domini, Sebastiano de Makow, Mathia Ilkusch, capellano, ac me Stanislao etc., notario domini.
  - 2863. Sabbati xix Maij. Honorabilis dnus Gregorius de Snijna, artium baccalarius, tactis ss. Scripturis ewangelicis, iurauit iuxta decretum domini in forma solita, quomodo ipse omnes et singulas res, quoquo nomine vocitentur, Honeste Barbare, vidue de Cracouia, restituit. Et hic idem in continenti recognouit, quia quinque florenos peccyniarum in concordia specificatos et obligatos a prefata dna Barbara recepit et in effectu leuauit, de quibus quinque florenis eandem dnam Barbaram quittat et quittauit, inscripciones de eisdem factas mortificando. Presentibus Honor. Mathia Ilkusch, capellano, Sebastiano de Makow ac me Stanislao de Mordi, publicis notarys, dominj famulis.
  - 2864. Die Veneris viij Iunij. Venerabilis vir dnus Stanislaus de Lowycz, s. theologie professor, ad s. Annam Cracouie predicator, coram domino et ad acta presencia personaliter constitutus, duos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 7. V. <sup>2</sup> 9. V. <sup>8</sup> 10. V. <sup>4</sup> Sic!

florenos peccyniarum per triginta grossos computando cuiusdam caucionis fideiussorie ponens se principalem dne Barbare, relicte olim Famati dni Ioannis Galler<sup>1</sup>, consulis ciuitatis Cracouiensis, se teneri recognouit, quos sub censuris ecclesiasticis pro festo s. Ioannis Baptiste proximo<sup>2</sup> se soluturum obligauit. Presentibus, ut in domo, quibus supra.

- 2865. Martis xii Iunij. Venerabilis vir Leonardus Wysnka, artium mgr., maioris Collegy collegiatus, ex decreto domini statuet evictorem quendam Wągrzynowsky, studentem, Helie, Iudeo, medico oculorum, racione cuiusdam marce peccvniarum, sibi Helie pro medicinis debite, infra hinc ad sex septimanas, in defectu vero non statuicionis dicti evictoris iurabit, quomodo non fideiussit dictam mediam marcam pro prefato Wągrzinowsky. Presentibus familia domini.
- 2866. Mercury xiij Iunij. Mgr. Simon de Calisch nomine procuratorio Honorabilis dni Leonardi, plebani in Smarzowicze, studentis Alme Vniuersitatis Cracouiensis, occasione librorum quarte partis Lire, »Sermonum Rosary« et »Cathologi sanctorum« et aliarum rerum, sibi furtiue receptarum et apud Honor. Paulum<sup>3</sup>, artium baccalarium, preuentarum, ad proposicionem dictus Paulus animo littem legittime contestandi recognouit, dictos tres libros apud se a quodam Nicolao de Gostynyn Paczyna 5, studente, in vno cum medio florenis fuisse invadiatos. Et dominus auditis proposicione et responsis ex confessatis decreuit, quatinus ipse Paulus crastina die hora decima dictos tres libros coram domino reponat et ibidem iuramentum prestabit et faciet, quomodo alios libros et res alias, dicto dno Leonardo furtiue receptas, circa se non habet neque de eis scit. Ipse etiam dnus Leonardus similiter prestabit iuramentum ibidem, quod non tenetur aliquas peccenias dicto Paulo. Presentibus bedello Ioanne Vniuersitatis, Stanislao de Cleparz, notario dni Simonis de Calisch publico, ac me Stanislao, quo supra.
- 2867. Iouis xiiij Iuny. Honorabilis Paulus, artium baccalarius de Gambyn diocesis Posnaniensis, iuxta decretum domini, pridie factum, iurauit in forma solita ad s. Dei Ewangelia, quomodo non habet alios libros neque alias res et nec de eis scit, dno Leonardo, plebano in Smarzowicze, furtiue receptas, preter hos tres, videlicet quartam partem Lire, Rosarium Sermonum«, Cathalogum sanctorum« ac alios duos in artibus, sibi per quendam Nicolaum de Gostynijn Paccijna diocesis Posnaniensis studentem, in vno cum de Gostynijn Paccijna quos iuxta decretum domini reposuit hic ad acta. Et dnus Leonardus prefatus eundem dnum Paulum de omni actione occasione premissorum liberum dimisit. Et hic idem dnus Leonardus paratus erat prestare iuramentum iuxta decretum domini, quod nihil tenetur ipsi Paulo, de quo iuramento pars eum liberum dimisit. Presentibus Honor. Iacobo, commendario in Mislowicze, Sebastiano de Makow, notario pu-

<sup>1 »</sup> Galler «, sic! 2 24. VI. 8 Gambinensem. 4 » Gostynyn « deletum. 5 » Paczyna « insuperscriptum. 6 » Gostynijn " deletum. 7 » Paczijna « insuperscriptum.

lico, ac me Stanislao. Decreuit dominus, ut Paulus florenum cum me-Lio prefatum repetat in Nicolao, impignorante prefato.

- 2868. Ad proposicionem Discreti Mathie, seruitoris Simonis i fraturis Stanislai Kychlyar de conuentu s. Marci, occasione infamiarum et percussionis ac dampni illati factam, Discretus Benedictus Myroschowsky, studens, animo littem legittime contestando negauit narrata, prout marrantur. Et datur ad probandum uel deferendum. Et dominus inter partes vadium decem marcarum, ne se verbis uel armis impetant, alias de securitate vite eorum prouidens, vallauit. Presentibus Stanislao Zachwyeyka et ceteris famulis domini.
  - 2869. Ad proposicionem dri Erasmi Liconani, poete, occasione applicacionis cuiusdam cedule ad effectum subsanacionis et dehonestacionis, ad valuas Collegy affixe, ac conviciorum in lectionibus publicis invectiuarum et derisionum etc., quam infamiam et subsanaciones etc. extimauit ad mille florenos, mallens etc., Leonardus Coxus, poeta, ex aduerso principalis, negauit, se huiusmodi cedulam sua sciencia aut subordinacione applicatam esse se nec mandasse, priores vero invectiuas contra ipsum Erasmum e mandato Reuerendissimi dni Premysliensis episcopi fecisse. Cui delatum super negatiua ipsius iuramentum, quod prestabit die xv post aduentum Cracouiam dni Rmi episcopi Cracouiensis. Presentibus Abraam Gorsky, notario publico viccariatus Cracouiensis, Stanislao Zachwyeyka ac ceteris dominj famulis.
  - 2870. Iouis xxviij Iunij. Ad proposicionem Venerabilis mgri Simonis, senioris burse pauperum, occasione mense Vener. mgro Leonhardo Vysnka, maioris Collegy collegiato, in mutuum concesse, dominus decreuit, quatinus prefatus dnus Leonhardus iuxta confessatam suam mensam predictam eidem dno Simoni infra octo dies sub censuris restituat. Et hic idem ad reconuencionalem dicti dnj Leonardi occasione mense et aliarum rerum cuiusdam mgri Bartolomej Wratislawythe, sui debitoris, per dictum dnum Simonem retentarum, dominus similiter decreuit, quatinus mensam dicti mgri in duobus florenis peccvnie, quos idem dnus Bartholomeus prefato dno Leonardo tenetur, infra dies octo det et tradat, sub censuris ecclesiasticis. Et nihilominus dnus Leonardus submisit se teneri ac indempnem reddere occasione dicte mense ipsum dnum Simonem a prefato mgro Bartholomeo, sub censuris. Presentibus familia domini et Andrea, bedello Vniuersitatis, ac me Stanislao, quo supra, notario domini.
  - 2871. Discretum Stanislaum, de platea Sutorum Cracouie studentem, ad audienciam diei hodierne ad horam decimam nonam per dnum officialem Cracouiensem huc remissum pro iusticia ministranda, instante Discreto Martino de Rzeczicza, studente, dominus pronunciauit contumacem.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> »Simonis« deletum. <sup>2</sup> »conviciorum« deletum. <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> Andreae Cricii. <sup>5</sup> Petri Tomicki.

- 2872. Ad proposicionem Discreti Martini de Rzeczicza, studentis, occasione cuiusdam securis valoris xv grossorum factam, Discretus Stanislaus de platea Sutorum purgando contumaciam eandem sibi teneri fassus est, quam ex decreto domini restituet in octaua, sub censuris. Presente familia domini.
- 2873. Veneris vj Iuly. Discretus Stanislaus, studens de platea Sutorum, securim, pro qua erat cittatus ad instanciam Discreti Martini de Rzeczicza, iuxta decretum domini desuper factum ad acta reposuit, quam ipse Martinus recepit effectualiter, racione eiusdem ipsum Stanislaum quittauit. Presentibus, ut in domo.
- 2874. Die Saturni vij Iulij. Ioannes de Squirnyowicze cittatus per Ioannem, bedellum, ad instanciam Ioannis de Brzezyny occasione fractionis pedis, ad proposicionem latius in scriptis dandam negauit narrata, prout narrantur. Et datur ad probandum uel deferendum.
- 2875. Die Martis x Iuly. Discreti Ioannes Byeszyekyersky et Stanislaus de Squirnijowicze <sup>1</sup> Brzezynij <sup>2</sup> per Ioannem, bedellum, ad instanciam Ioannis de Brzezijnij ad perhibendum testimonium veritati in causa fractionis pedis cittati, iurauerunt in forma solita de dicenda veritate. Et hic idem Ioannes de Squirnyowicze, studens, per eundem Ioannem, bedellum, ad dandum interrogattoria et ad videndum iurari testes cittatus, interrogatoria facto produxit, petens iuxta ea examinarj testes. Presentibus, ut in domo.
- 2876. Ad proposicionem Discreti Mathie de Poltowsko, studentis ad s. Annam, occasione percussionis et wlneracionis factam, Discretus Ioannes de Bychawa Minori et Ioannes, campanator, negauerunt narrata, prout narrantur. Et datur ad probandum uel deferendum. Dominus ex decreto suo detulit iuramentum parti ree, quod prestabunt <sup>3</sup> feria quinta proxima <sup>4</sup>.
- 2877. Ad proposicionem Discreti Stanislai de Ploczska, occasione verberacionis et capillacionis factam, Honorabilis Felix de Dzywlye, artium baccalarius, reconueniendo allegauit, se a dicto Stanislao malis et iniuriosis verbis tum et percussionibus primum invasisse<sup>3</sup>, ipso id negante Stanislao. Et datur partibus ad probandum.
- 2878. Dnus iudex ex decreto suo vallauit vadium decem marcarum de securitate et pace habenda inter Venerabilem, Discretos mgrum Bartholomeum de Cząsta <sup>3</sup> Dambyna, rectorem ad d. Annam, Mathiam de Poltowsko et Stanislaum de Ploczska ex vna, ac Honorabilem Felicem de Dzywlye, artium baccalarium, nec non Ioannem de Minori Bichawa et Ioannem, campanatorem de d. Anna, ex altera partibus.

-----

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> »Squirnijowicze« deletum. <sup>2</sup> »Brzezynij« insuperscriptum. <sup>8</sup> Sic! <sup>4</sup> 12. VII.

- 2879. Dominus instante Mathia de Poltowsko, studente de d. Anna, canni, campanatori, et Ioanni Bichawsky, studentibus de d. Anna, ad restandum iuramentum super proposicionem ipsius Mathie, quomodo ridelicet ipsi nesciunt nec aliquem subordinauerunt et nec soli percuserunt nocte ipsum Mathiam, ad feriam quintam proximam terminum assignauit. Presentibus familiaribus domini.
- 2880<sup>2</sup>. Mercury xj Iuly. Ad proposicionem occasione cuiusdam paly .....<sup>3</sup>.
- 2881. Iouis xij Iuly. Discreti Ioannes Bichawsky et Ioannes, campanator ad d. Annam, iuxta decretum domini iurauerunt seu parati erant iuramenta prestare, quod videlicet ipsi non percuserunt Mathiam de Polthowsko, studentem, et nec aliquem subordinarunt ad id, in presencia partis, eosdem de iuramento huiusmodi liberos dimittentis. Et dominus dictos Ioannem Bichawsky et campanatorem ab instancia etet impeticione viteriori dicti Mathie occasione dicte percussionis absoluit partibusque ipsis se reconciliare et fauore tandem prosequi mandauit. Presentibus dno Bartholomeo de Czista Dambyna, artium mgro, ac ceteris multis studentibus ac me Stanislao Ioannis.
  - 2882. Dominus iuxta termini exigenciam ad proposicionem Stanislai de Ploczska occasione percussionis et capillacionis Honorabilem dnum Felicem de Dzywlye, artium baccalarium, ipsam capillacionem Stanislai fatentem, iuxta Statuta Vniuersitatis de iniectioue manuum violenta promulgata in pena pecceniaria octo grossorum, dno rectori exoluenda, condempnauit, quos octo grossos infra quindecim dies sub censuris reponet. Et instanti omnes controuersias iniuriasque hinc inde illatas inter partes litigantes causa pacis mutue et fauoris nec non impensas compensauit, partibusque ipsis se reconciliare et fauore prosequi mandauit.
    - 2883. Et hic idem dnus Reverendissimus Mathiam de Poltowsko et Stanislaum de Ploczska, studentes Alme Vniuersitatis Cracouiensis de d. Anna, propter armorum delacionem et nocturnam tabernarum frequentacionem iuxta Statuta Vniuersitati concessa in pena vnius fertonis dno rectori soluenda condempnauit, quam infra quindecim dies reponent sub censuris. Presentibus, quibus supra, et familia domini ac me Stanislao Ioannis.
    - 2884. Die Martis xvij Iuly. Venerabilis dnus Martinus Belze de Cracouia, decretorum dr., lector ordinarius etc., cittatis per Discretum Ioannem, bedellum Vniuersitatis, Vener. dnis Nicolao de Coprzywnicza, canonico Cracouiensi, et Stanislao Szrolla de Cazimiria, doctoribus, contra eosdem ac eorum seruos et complices verbo occasione infamiarum et iniuriarum verbalium, lacius in scriptis deductarum, pro-

<sup>1 12.</sup> VII. 2 Nrus 2880 ad finem non perductus. 3 ...... locus vacuus. 4 Sic!

posuit ac super libello articulato desuper producto littem contestari petyt, in presencia Vener. Nicolai de Coprzywnycza, dris etc., copias libelli et terminum dicendj contra petentis et obtinentis ad octauam. Quantum vero ad dnum Stanislaum Srolla, drem etc., non comparentem, petyt pronunciari contumacem, prefato dno Nicolao de Comprovincia, dre etc., asserto procuratore, cauente de rathihabicione dicti dni Stanislai Srolla, ferias ante concessas allegante et illis gaudere volente. Ex aduerso prefato dno dre Martino Belze allegante, causam iniuriarum fuisse, et petente de plano procedi ac littem super suo articulato contestarj debere, dno Nicolao, dre, asserto procuratore, replicante et alegante, suum principalem dnum Stanislaum Srolla nil scientem, de et super quo sit conuentus et super quo respondere debeat. Et dominus prefatum dnum Stanislaum Srolla non comparentem, cittatum, pronunciauit contumacem, cuius contumacie effectum suspendit ad octauam, partibus non contradicentibus. Presentibus Honorabili Mathia de Ilkusch, capellano dni suffraganei, Ioanne, bedello Vniuersitatis, ac me Stanislao Ioannis, quo supra.

- 2885. Iouis xix Iuly. Discretus Ioannes de Brzezyny cittato Ioanne de Squirnyowicze, studente Alme Vniuersitatis Cracouiensis, per Ioannem, bedellum dicte Vniuersitatis, petyt in causa post testium inductionem concludi, prefato Ioanne de Squirnyowicze impediente conclusionem petenteque, publicari dicta testium ac eorundem sibi copias dari ac terminum dicendi contra. Et obtinuit ad diem Sabbathi proximum post s. Iacobi apostoli festum¹. Presentibus Ioanne, bedello, et reliquis, ut in domo.
- 2886. Die Sabbati xxviij Iuly. Discretus Ioannes de Brzezyny, studens Alme Vniuersitatis Cracouiensis, iuxta termini exigenciam contra excepciones per Ioannem de Squyrnijowicze, ex aduerso principalem, contra testes et eorum attestaciones pro parte sua inductos datas, dixit generalia contra et in causa concludi ac sentenciam diffinitiuam ferri petyt. Presentibus, ut in domo.
- 2887. In causa iniuriarum verbalium et infamiarum Venerabilis dnus Martinus Belze de Cracouia, decretorum dr., lector ordinarius, iuxta termini exigenciam replicans contra excepciones pro parte Vener. dnorum Nicolai de Comprovincia, canonici Cracouiensis, et Stanislai Srolla de Cazimiria, decretorum drum, datas, verbo generalia dixit contra, interloqui petens. Ex aduerso prefatus Vener. dnus Nicolaus, dr., suo et alterius collitigantis prefati sub rathihabicione nominibus comparens, super merytys excepcionem hinc inde productis et factis similiter interloqui petyt. Presentibus, ut in domo, ac me Stanislao Ioannis de Lublin.
- 2888. Die Mercury viij Augusti. Ad proposicionem Discreti Mathie, introligatoris librorum, occasione sexagene peccvniarum,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 28. VII. <sup>2</sup> >merytys«?

stara Rawa, per litteras certas de manu et sigillo eiusdem Stanislai actas recipiendum commisse, mgr. Leonardus Wysnka de maiori Colegio animo littem legittime contestandi confessus est, se dictam sexagenam dicto dno Stanislao de Wlodnye teneri et debere, quam habita caucione sufficienti proborum virorum de indempnitate occasione eiusdern sexagene ex decreto domini dabit in manus dicti Mathie, introligatoris, alias hic ad acta reponet infra hinc ad quindenam, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, ut in domo.

2889. Mercury xxij Augusti. Venerabilis mgr. Leonardus Wysnka parendo decreto domini, dudum facto, sexaginta grossos peccunie polonicalis, racione cuius per Mathiam, introligatorem, fuit conuentus, hic ad acta reposuit, petens, iuxta decretum domini occasione eiusdem sexagene caucione sufficienti de indempnitate sibi prouideri. Presentibus, ut in domo. Et in hanc vim litteras sub sigillo et titulo Stanislai de Wlodnye, plebani in Stara Rawa, et manu eiusdem plebani scriptas, mandatum ad tolendum peccuniam ab ipso dno Leonardo continentes, idem dnus Leonardus ab actis recepit. Et hic idem Mathias paratus erat statuere fideiussores, quos adduxerat, dummodo peccunia bona alias moneta polonicalis daretur sibi, nec voluit Szweynijcziensem accipere, tanquam e regno¹ proclamatam, cuius erant in ipsa prefata sexagena grossi xx. Et in continenti prefatus Mathias quadraginta quattuor grossos de ipsa peccunia reposita recepit, residuitatem vero sexagene, videlicet sedecim grossos in moneta polonicali, infra hinc ad quindenam mgr. Leonardus Wysnka prefato Mathie se exoluturum obligauit. Presentibus, ut in domo.

2890. Iouis xxx Augusti. Venerabilis dnus Stanislaus Srolla, decretorum dr. etc., omnes et singulos actus in causa infamiarum et iniuriarum per. Vener. dnum Nicolaum de Comprovincia, decretorum drem, canonicum Cracouiensem etc., nomine ipsius contra Vener. dnum Martinum Belze, decretorum drem, gestos approbauit et rathificauit iuxta termini exigenciam, ad hodie assignati. Presentibus Discretis Stanislao de Wischegrod et Ioanne de Schamothuli, Stanislao Zachei de Cracouia et Ioanne de Chrzanow ac me Stanislao, quo supra.

2891. Venerabiles dni Nicolaus de Comprovincia, canonicus Cracouiensis, et Stanislaus Srolla de Cazimiria etc., decretorum dres, petierunt eis ex officio procuratorem dari et assignari. Et dominus visa eorum instancia et petieione diligenti, mgrum Simonem de Calisch in procuratorem sibi deputauit et dedit, procuratoris salario competenti saluo. Presentibus, ut supra. Et in continentj Vener. dni Nicolaus de Comprovincia et Stanislaus Srolla, prefati decretorum dres, prefatum mgrum Simonem de Calisch, causarum consistory Cracouiensis procuratorem, tanquam ex officio eis deputatum, nec non Stanislaum de Wi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> per Sigismundum I, Poloniae regem, 21. V 1518.

schogrod, ambos in solidum, vna cum potestate substituendj contra Vener. dnum Martinum Belze de Cracouia, decretorum drem etc., in causa infamiarum et iniuriarum, ut dicit, sibi illatarum, ad agendum et defendendum in omnibus et per omnia et iuramenta queuis licita et honesta in animam constituentium prestandum aliasque in forma mandati plenissima, in suos veros, certos et legittimos constituerunt procuratores. Presentibus, quibus supra.

- 2892. Martis iiij Septembris. In causa infamiarum et iniuriarum verbalium Venerabilis dnus Martinus Belze de Cracouia, decretorum dr., iuxta termini exigenciam petyt interloqui et ad respondendum libello suo articulato conuencionali Vener. dnos Nicolaum de Comprovincia, canonicum Cracouiensem, et Stanislaum Srolla de Cazimiria, decretorum dres, ex aduerso principales, cogi et compelli infra hinc ad secundam iuris aliasque ipsos non comparentes contumaces pronunciarj aut prepolita in contumaciam eorum fieri. Et dominus visa instancia debita predicti dni Martini Belze in contumaciam prefatorum dnorum drum, non comparentium et vltra horam solitam expectatorum, interloquendum decreuit, respondendum libello predicto ac super eo littem contestandum infra hinc ad secundam iuris, excepcionibus partis aduerse non obstantibus, quas in locum suum reposuit hac sentencia R. p. 1 interlocuttoria mediante. Presentibus Honorabilibus dnis Ioanne Amicino Iuniore, Mathia Ilkusch, Stanislao Zachey, familiaribus domini.
- 2893. Martis xviij Septembris. Mgr. Simon de Calisch nomine procuratorio Venerabilium dnorum Nicolai de Comprovincia. canonici Cracouiensis, et Stanislai Srolla de Cazimiria, decretorum drum, cittacione debite exequutta reproducta, accusauit contumaciam Vener. dni Martini Belze de Cracouia, decretorum dris etc., in contumaciam ciusdem libellum reconuencionalem produxit eidemque responderi petyt. in presencia mgri Andree, dicti 2 Vrzandow, prefati dni Martinj Belze procuratoris, petentis copias libelli predicti et terminum dicendi contra ad primam. Et in continenti idem Andreas nomine, quo supra, procuratorio cittato mgro Simone de Calisch, procuratore prefatorum dnorum drum, per certum executtorem Mathiam de Ilkusch, capellanum domini. petyt, eundem cogi et compelli ad respondendum libello articulato conuencionali pro parte prefati dni Martini Belze, iam dudum producto, iuxta decretum domini et sentenciam interlocutoriam, iam dudum factam. Et dominus decreuit, quatinus partes ad convencionalem et reconvencionalem eorum libellos hinc inde productos in octaua respondeant parique passu in causa procedant. Presentibus Honoralibus et Discretis Mathia de Ilkusch, capellano domini, Stanislao de Wysschogrod et Stanislao Crabvs de Minorj Florencia<sup>3</sup>, notarys publicis, et ceteris familiaribus domini.

2894. Martis xxv Septembris. In causa iniuriarum et infamiarum mgr. Simon de Calisch, Venerabilis et Egregy Nicolai de

<sup>1 »</sup>R. p.«? 2 »dicti«? 3 = de Minori Kleparz?

Comprovincia, canonici Cracouiensis, et Stanislai Srolla de Cazimiria, lectoris ordinary, dnorum <sup>1</sup> decretorum drum, nomine ad conuencionalem, et mgr. Andreas de Vrzandow nomine Vener. dni Martini Belze de Cracouia, decretorum dris, ad reconvencionalem libellos, pro parte eorundem dnorum drum hinc inde productos, tanquam procuratores legittimi iuxta terminj hodierni exigenciam animo littem legittime contestandi per verbum »Non credit« responderunt negaueruntque narrata et contenta eorum esse minus vera, saluis eorundem impertinentys et inadmissibilibus. Et datur partibus iuxta iuris formam ad probandum uel deferendum. Presentibus Honorabili dno Stanislao Frischarcz, Nobili Laurentio Zabyelsky, Ioanne de Bochnija, familiari dominj, ac me Stanislao, quo supra.

2895. Mercury iij Octobris. In causa infamiarum Discretus Ioannes, seruitor dris Stanislai Srolla de Cazimiria, et Honesta Anna, focaria dni Gregory de Schamothuli, decretorum dris, testes, ad instanciam Venerabilis dni Martini Belze de Cracouia, decretorum dris, cittati, tactis ss. Scripturis evangelicis et Imagine Crucifixi, iuraverunt in forma solita de dicenda veritate, inter prefatum dnum drem Martinum Belze ex vna et Vener. dnum Nicolaum de Comprovincia, canonicum Cracouiensem, et prefatum dnum Stanislaum Srolla, drem, ex altera partibus vertente. Presentibus, ut in domo. In presencia prefatorum Nicolai et Stanislai, dnorum drum, protestancium de dandis interrogatorys feria sexta proxima 2 ac de excipiendo contra personas et dicta testium.

2896. Sabbathi vj Octobris. Nobilis et Discretus Nicolaus Mychalowsky diocesis¹, studens Alme Vniuersitatis Cracouiensis, iuxta termini exigenciam iuxta remissionem Rndi patris dni officialis Cracouiensis hic Reverendissimum dnum Ioannem Amicinum, episcopum Laodicensem, tanquam rectorem Vniuersitatis predicte, pro iusticia ministranda factam, de diligencia termini contra Discretum Lazarum, tendetarium, protestatus est, accusans contumaciam suam, et protestatus est contra eundem de reconveniendo, si et in quantum aliquid contra eum conuenerit seu proposuerit. Presente familia domini. In presencia Lazari, ex aduerso principalis, petentis, causam remitti causam¹ ad iudicem a quo ex eo, quod periculum sit in mora popter discessum dicti Mychalowsky. Et dominus ob certos respectus, animum suum mouentes, remisit causam eandem occasione bireti etc. ad dnum officialem Cracouiensem, citra tamen conualescenciam sue Rme paternitatis. Presentibus Ioanne Amicino Iuniore, Andrea de Vrzandow, procuratore.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 5. X.

Acta actorum coram Magnifico et Egregio viro dno Luca de Noskow, artium et medicine dre, lectore ordinario eiusdem, phizico regio, preconsule ciuitatis ac rectore Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, in rectoratu eius primo, commutacione hyemali, anno, Indicione, pontifficatu, quibus supra (1526/27)<sup>1</sup>.

2898. Die Martis xiij Nouembris. Presentibus Venerabilibus dnis Ioanne Lewijczsky, cantore Ploczensis ecclesie etc., Simone 2, artium mgro, burse pauperum seniore, ac ceteris domini familiaribus. In causa appellacionis iniuriarum verbalium et maxillacionis inter Nobiles et Discretos Nicolaum Ostaschowsky ex vna et Albertum Wythoslawsky, de bursa pauperum studentis, ex altera partibus vertente dnus rector approbando sentenciam inter ipsas partes per Venerabilem mgrum Simonem, burse pauperum seniorem, desuper et occasione premissorum latam et promulgatam, decreuit, quatinus partes ipse se mutuo reconcilient ac se invicem fraterna caritate prosequantur, et signanter prefatus Albertus Wythoslawsky, maxillans, se hvmiliet et reconciliet dicto Nicolao Ostaschowsky, in quantum melius expedire videbitur, verbis deprecatorys et amicis, preterea penam, in qua per dnum seniorem iuxta Statuta ipse Wythoslawskj extat condempnatus, sub censuris soluat. Et insuper volentes partibus ipsis de pace prouidere, vadium decem marcarum, ne se verbis aut verberibus impetant, inter easdem partes duximus interpouendum, medium parti premissa tenenti et medium dno rectori per partem contrauenientem soluendum hac nostra sentencia diffinitiua mediante, expensas hinc inde factas compensando. Presentibus, quibus supra.

2899. In causa capillacionis et iniuriarum verbalium dnus rector Discretos et Nobiles Nicolaum Chelmsky, Albertum Wythoslawsky et Erasmum de Bodzanczin, tanquam reos, ab instancia et impeticione Stanislai Prvsynowsky, actoris, contumaciter ab audiencia domini discedentis, absoluit. Presentibus, quibus supra.

2900. Mercury xxj Nouembris. In causa occasione tvnice donate et aliarum iniuriarum verbalium inter Venerabilem et Nobilem ..... Glynka de et ..... de ..... canonicum, studentes Vniuersitatis Cracouiensis, vertente, partes prefate volentes litti, iuri et cause cedere sumptibusque et impensis parcere cupientes, per modum amicabilis composicionis in Magnificum et Egregium dnum Lucam Noskowsky etc., rectorem Vniuersitatis Cracouiensis, tanquam in iudicem, arbitrum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nri 2898—2902, Codicis pag. 1079—1083. <sup>2</sup> Szamotuliano. <sup>3</sup> >..... clocus vacuus.

et arbitratorem compromiserunt in corum personis proprijs manibus solenniter stipulantes, promittentes, rathum et gratum tenere inviolabiliterque seruare, quicquid decretum et promulgatum fuerit in causa huiusmodi inter ipsas partes vertente, sub censuris et penis, in decreto prefati dni arbitri desuper et infra facto appositis. Et in continenti prefatus dnus rector, tanquam arbiter de consensu ipsarum partium compromittencium electus, auditis hinc inde partium ipsarum propositis et responsis, decreuit et sentenciauit, quatinus ipse dnus ..... canonicus, duos florenos monete et numeri polonicalium prefato Glynka ..... <sup>1</sup> studenti Vniuersitatis predicte, pro ipsa tvnica soluat, quorum florenorum vnum in octaua et reliquum florenum abhinc in quindena, sub censuris ecclesiasticis alias sub penis a iure statutis et debito obediencie in tale, soluat et reponat realiter et in effectu. Et insuper vadium decem marcarum de securitate vite et pacis mutue seruande interposuit, cuius vady medietatem parti concordiam tenenti et dno rectori et in hac parte arbitro seu amicabili compositori pars concordie huiusmodi contraueniens soluet irremissibiliter, sub penis a iure statutis. Decreuit insuper dnus iudex, ut ipse partes mutuis affectibus et verbis amicis se reconcilient, quod partes ipsam concordiam approbantes mox et in continenti fecerunt ac omnia et singula premissa sub penis predictis et teneri et inviolabiliter observari submiserunt. Presentibus Discretis . . . . <sup>2</sup>. — Muttatur annus, sequitur 1527.

- 2901. Iouis vltima Ianuary<sup>8</sup>. Discretus Ioannes, artium baccalarius, Vniuersitatis Study Cracouiensis sapiencia seu bedellus, retulit, quia de mandato dominj ad instanciam Venerabilis dni Nicolai<sup>4</sup>, dris, lectoris ordinary, canonici Cracouiensis, cittauit ad audienciam diej hodierne, videlicet ad horam xxj, Vener. dnos Gregorium de Schamothuli et Martinum Belze de Cracouia, decretorum dres etc. Presentibus dnis rectore, Martino Belze et Discreto Ioanne de Ostralanka.
- 2902. Die Veneris xv Februarij. Iniuriarum et infamiarum realium et actualium in causa, inter Venerabiles et Egregios viros dnos Nicolaum de Comprovincia, decretorum drem, lectorem ordinarium et canonicum Cracouiensem, et Stanislaum Srolla de Cazimiria, decretorum drem, ex vna et Gregorium de Schamothuli, maioris ecclesie Cracouiensis penitenciarium, et Martinum Belze de Cracouia, decretorum dres et lectores ordinarios etc., ex altera partibus vertente dnus rector Vniuersitatis Alme Study Cracouiensis de consilio Vener. et Egregiorum dnorum patrum et seniorum maioris domus Study Cracouiensis, conuocacioni iuxta termini exigenciam interessentium et in stuba communi predicte domus Collegy maioris consedentium ad decidendumque causam huiusmodi et reliqua, Vniuersitatem predictam tangentia, vocatorum, terminum hodiernum cum toto negocio cause huiusmodi ad futuram conuocacionem proximam prorogauit et limitauit, et nihilominus penam decem marcarum peccunie polonicalis inter ipsas partes de pace

<sup>1 .....</sup> clocus vacuus. Cetera desiderantur. 8 31. I. Pokrzywnicensis.

habenda, ne se verbis ceterisque iniurijs realibus et actualibus de cetero impetant, vallauit et interposuit, partibus prefatis minime contradicentibus et premissa auscultantibus. Presentibus ibidem, quibus supra, dnis Collegij maioris patribus, decanis et consiliarys et s. theologie professoribus, videlicet Stanislao Byel, Bernardo 1, Martino 2 Ilkusch, Nicolao Mykosch, N. 3 Wrathislauitha et ceteris omnibus. Per me Stanislaum Ioannis de Mordy, huiusmodi cause scribam, de mandato dni rectoris hic actus scriptus.

Acta actorvm coram Venerabilj et Egregio mgro Martino<sup>2</sup> de Ilkusz, s. theologie professore, ecclesie s. Nicolai extra mvros Cracouienses plebano ac rectore Alme Vniuersitatis Studij generalis Cracouiensis, in rectoratv vero ipsius quarto commvtacione estiualj a. 1527 Indicione xv pontificatu, quibus svpra<sup>4</sup>.

Die Martis xviij Ivnij. Venerabilis mgr. Iacobus de Szijeprez, collegiatus minoris Collegij artistarum, legittime de mandato domini per Ioannem de Msczonowo, serwm Vniuersitatis, ad instanciam dnorum Nicolaj Grosz, mercatoris, et Andree, avrifabrj, generi 5 sui, ciuium Cracouiensium, citatus occasione cuiusdam argentj, videlicet duorum picariorum, vnius maioris deavratj evm tectvra et alterius minoris non deavratj, et quinque coclarivm argenteorum, per Honestam Zophiam, bone memorie Stanislaj, avrifabrj, in platea Fratrum quondam relictam, apud ipsym in quindecim florenis peccyniarum, per mediam sexagenam quemlibet florenum compytando, invadiatj, in bona pace et charitate recognovit, illud argentum, vt premissym est, fuisse invadiatum, quod restituere se obtulit et obligauit, quamprimum advenerit Boczany, Iudeus, apud quem asseruit se habere illud argentum, et hoc in presencia dni rectoris sev ad acta eiusdem, vbi et peccvniam quindecim florenorum prefatam prefatj dni Nicolaus Grosz et Andreas, avrifaber, reponere debent realiter et cvm effectv pro exempcione prefatj argentj, quam prefatus mgr. Iacobus tollet ibidem apud dnum rectorem seu ad acta eius, dym et quando dictym argentym invadiatym reposuerint. Et ibidem prefatj dnj Nicolaus Grosz et Andreas, avrifaber, quittare debebynt prefatum mgrum Iacobym de prefato argento invadiato et se obligare ad evincendum evndem mgrum Iacobym ab omnibus impedimentis et impetitoribus, si e que emerserint postea. Presentibus ibidem famvlis dominj et servis Vniuersitatis et me Ioanne, certo scriba.

2905. Die Martis xxv Ivnij. Ioannes Lączkij, studens, in minorj Collegio manens, ad instanciam Honeste dne Ewe, ciuis et in-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Episcopio. <sup>2</sup> Biem de. <sup>3</sup> Michaele. <sup>4</sup> Actorum nri 2904—2916, Codicis pag. 1084—1094. <sup>5</sup> In Codice \*\*generis sui\*. <sup>6</sup> In Codice \*\*sic\*!

stitricis Cracouiensis, legittime de mandato domini per Ioannem, baccealarium, serwm Vniuerrsitatis, cittatus, occasione canis dictj Leffek, in ianua domus prefate dne Ewe recepti, comparens personaliter, fassus est, se habuisse canem illym, pro quo contra eym prefata dna Ewa questa fuit, sed eym nunc non habere asseruit, ytpote qui dixit, se fratri suo dedisse. Vnde instante prefata dna Ewa, dominus ex confessatis decreuit, quod eyndem canem a fratre rehabeat realiterque et cym effectu hinc ad octavam prefate dne Ewe eyndem restituat, sub penis in Statutis Vniuersitatis expressis et censyris ecclesiasticis, ad quod faciendum prefatus Ioannes Laczkij, studens, se submisit. Presentibus ibidem mgro Adamo de Breszijnij, medicine dre, facultatis arcium decano, et Ioanne Palczowszkij, studente, ac alia domini familia et me scriba.

2906. Die Mercurij xxvj Ivnij. Venerabilis mgr. Iacobus de Siradia, collegiatus et prepositus domus maioris Collegij artistarum, nomine prefatj Collegij in vna sexagena et suo in censv collegiatvre sibi, vt asseruit, debito et per Vener. mgrum Martinum de Garbarij, collegiatvm et confratrem maioris Collegij, solui et prefate domvj et sibi denegato, pecijt a dno rectore peccvniam evndem mgrum Martinum concernentem, apud collectorem peccvniarum collegiatorum maioris Collegij prefatj regalium existentem, in arestvm poni, videlicet ad mgrum Martinum de Pokrzijwnijcza. Et dominus decreuit, fierj petita sic, quod debeat docere prefatus mgr. Iacobus de veritate debitorum allegatorum, ne pars adversa, videlicet mgr. Martinus de Garbarij, per denegatam sibi peccvniam div grauaretur. Presentibus ibidem mgris Iacobo¹ Cleparsz, Martino Leszijenszko, collegiatis maioris Collegij, ac alijs et me scriba.

2907. Die Satvrni sexta Iulij. In causa iniectionis violentarum, vt dicebatur, manuum inter Nicolaum de Szadecz, actorem, et Martinum de Radomij, studentem, vtj revm, in schola Corporis Christi manentem, ad dnum rectorem ex consistorio Venerabilis dnj Iacobj de Erdzijeschow, decretorum dris, canonicj et officialis generalis Cracouiensis remissa, ex propositis et responsis confessatisque per prefatum Nicolaum de Szadecz, qui asseruit et confessus est, quod ad instigacionem et inductionem arcium mgrj N. 2 de Vreszniją, rectoris schole ad Corpus Cristi prefate, et non aliter citauerat prefatum Martinum de Radomij ad prefatum consistorium dnj officialis, ad videndum scilicet et avdiendum ipsum declarari in sentenciam excommunicacionis incidisse, a Canone latam ob iniectionem manuum violentarum in clericum etc. Ex hys, que in eadem causa prefatus dnus rector cognouit et audiuit, decreuit, prefatvm Martinum de Radomij minus iuste fuisse tractum et citatum ad ius et consistorium dnj officialis, nec evm aliquam violenciam sev violentam manuum iniectionem in prefatum Nicolaum de Szadecz exercuisse, ymo e diuerso idem Nicolaus de Szadecz, vt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fridel de. <sup>2</sup> Martini.

fassus est, contra prefatum Martinum cum gladio exiuit, quo et ipse Martinus lesus est in manum et alias ad caput percussus, vt dicebat, per evndem Nicolaum de Szadecz. Vnde dnus rector prefato Martino reseruauit accionem coram iudice ordinario contra prefatum Nicolaum de Szadecz, ex quo non est de foro dnj rectoris, cum non sit studens intitulatus, similiter et de damnis eidem Martino tvnc illatis in laceracione tvnice et sublacione birretj. Presentibus ibidem Mathia Dorka, scholare de scholis Corporis Cristi, et Andrea Orchowszkij et me scriba etc.

- 2908. Ego mgr. Iacobus de Szijeprez, collegiatus minoris Collegij, recognosco, me recepisse 15 florenos per mediam sexagenam, depositos per dnum Andream, aurifabrum, generum dni Grossos<sup>1</sup>, ciuem Cracouiensem, pro exemcione argenti per olim dnam Zophiam, dni Stanislai, aurifabri, de platea Fratrum relictam, quod ita esse manu mea propria significo.
- 2909. Die Veneris xij mensis Iulij. Lavrencius de Ilkusz, serws Vniuersitatis, retulit, quod quesiuit aliquociens ipsum Ioseph Lijpnijczky, studentem in byrsa pauperum manentem, ad citandum evm de mandato dni rectoris ad instanciam Ioannis de Thrzczanija occasione certj apud evndem Ioseph depositj, retulitque ex certa nonnullorum narracione studencium, quod prefatus Ioseph ex intencione absentaretvr a byrsa, ne per citacionem apprehenderetur. Proinde prefatus Ioannes de Thrzczanija timens, ne ipse Ioseph clam et tacite receptis suis rebus de byrsa recederet de Cracovia et ita in suis rebus apud evm depositis dampnificaretur, pecijt instanter, a domino decerni et darj arestum super rebus prefati Ioseph, ibidem in byrsa pauperum existentibus. Et dnus rector videns, peticionem suam esse iustam et racioni consonantem, decreuit arestym, mandans prefato Lavrencio, Vniuersitatis seruo, vt accederet seniorem byrse pauperym et illi dictym arestym intimaret, mandans eidem nomine rectoris, vt nequaquam res ipsius Ioseph, studentis prefati, de byrsa extraderet vel exportate permiteret, nisi prius ad hoc specialem consensum dni rectoris haberet. Presentibus, quibus supra.
- 2910. Die Martis xvj Iulij. Lavrencius de Ilkusz, Vniuersitatis serws, retulit, se intimasse arestvm et 1 super rebus ipsius Ioseph Lijpnijczkij, studentis, ipsi mgro Martino de Cracouia alias de Garbarij, bvrse pauperum seniorj, iuxta decretvm et mandatum dni rectoris, qui quidem dnus senior acceptando arestvm et parendo eidem ac mandatis dni rectoris, submisit se non extradere res ipsius Ioseph de bvrsa, et alias omnia factvrum iuxta decretvm et mandatvm dnj rectoris prefatum. Presentibus, quibus supra.
- 2911. (18 Julii). Anno, quo supra, videlicet 1527, die Iovis decima octava mensis Julij. Venerabilis mgr. Iacobus de Szijerpsz<sup>1</sup>, mi-

<sup>1</sup> Sic!

moris Collegii collegiatus, coram dno rectore reposuit argentum, videlicet picarium deauratum cum tectura eciam deaurata, et alium simplicem argenteum absque tectura et quinque coclearia argentea, quod quidem argentum inuadiatum erat per Honestam olim dnam Zophiam, relictam dni olim Stanislai, aurifabri de platea Ffratrum, ciuis Cracouiensis, in quindecim florenis pecuniarum monete et numeri polonicalis, et hoc per medium prefati mgri Iacobi de Szijerpsz. Et in continenti ibidem prefatum argentum receptum est per me Ioannem, filium prefate dne Zophie, et sorrorem meam germanam Zophiam, nostro et alliorum puerorum prefate dne Zophie, matris mee, heredum nominibus, et hoc in presencia dni Andree, aurifabri, ciuis Cracouiensis, ex alia matre sed ex eodem patre fratris germani et tutoris nostri. De quo quidem argento, sic per nos recepto, prefatum dnum mgrum Iacobum de Szyerpsz quiettamus in euum 1, in cuius rei testimonium euidencius actum presentem ad acta dni rectoris presencia manu mea propria inscripsi. Ita est ego Ioannes, qui supra, manu mea propria inscribo.

2912. Die Mercvrij xiiij Augusti. Discretus ac Nobilis Ioannes Lączkij, studens Vniuersitatis Cracouiensis, in Collegio minorj degens, de mandato dni rectoris per Ioannem, baccalarium, Vniuersitatis bedellum, ad instanciam mgrj Stanislaj de Cracouia, senioris bvrse philosophorum, occasione vnius sexagene, pro resvmcionibus sibi debite etc., pro hodierno termino legittime cittatus, pvrgando contymaciam presencialiter comparuit. Et dnus rector auditis proposicione et responsis, ex confessatis decrevit, quattenus ipse Ioannes Laczkij prefato mgro Stanislao vnam sexagenam peccvniarum nvmerj et monete polonicalis racione precij deseruitj in laboribus, quos secvm per medium annum in resvmcionibus pertulit, iuxta convencionem pro quartualj per vnum florenum factam, hinc ad octauam realiter et cvm effectv daret et solveret, sub ecclesiasticis censvris. Presentibus mgro Matheo de Cracouia, seniore burse pauperum, Lavrencio de Ilkusz, bedello Vniuersitatis, et alia familia domini.

2913. Die Veneris xvj Augusti. Honorabilis mgr. Matheus de Cracouia alias de Garbarij, senior bvrse pavperum, quia contra arestvm, de quo supra<sup>3</sup>, res Iosephi Lypnijczkij, studentis in bvrsa pauperum nvper defvnctj, suo, vt asseruit, amico indebite minusque iuste et de facto absque dni rectoris consensv et dictj aresti relaxacione de bvrsa pauperum extradidit, quapropter instante Ioanne de Traszczanija<sup>2</sup>, ad cuius instanciam predictum arestum fuit decretvm et datvm officiumque dni rectoris super hoc implorante, prefatus mgr. Matheus, senior, iuxta exigenciam hodiernj terminj personaliter comparens, ad acta presencia se obligauit et obligat, res illas sic indebite extraditas suis symptibus ab eo, cuj illas tradidit, repetere et ad locum suum pristinum bvrse pauperum, vel saltem valorem earvndem rerum verum realiter et cvm effectv hine ad vnum mensem reponere, sub pena solucionis quin-

<sup>1 &</sup>gt;in euum <? 2 Sic! 8 Cf. nrum 2910.

que florenorum prefato Ioannj de Trhrezanija, sibi pro duabus tvnicis et alijs rebus apud prefatum Iosephum, studentem Lijpnijczkij, depositis et sibi non restitutis, eidem debitorum et obligatorum realiter et cvm effectu hic ad acta dni rectoris, sub censvris ecclesiasticis, reponendorum. Presentibus bedellis Vniuersitatis et alia familia domini.

2914. Die Mercurij xxj Augusti. Venerabilis mgr. Mathias de Przedborsz, minoris Collegij collegiatus et tenvtor seu possessor ville Szijdzijną, quia in eadem villa Szijdzijną kmethonibus et subditis multas et varias grauitates iniuriasque faciebat, in fauorem precipue vnius ibidem kmethonis, dicti Modzijel, qui omnibus vna cum filijs suis et deterior et magis excessiuus contenciosusque hac 1 in omnibus factis rebellis, ad que mala facienda occasione precipue prefatj mgrj Mathie, qui non solum evm de malis factis non corrigebat seu penabat, verum etiam, quod absvrdum est, in eisdem perversis et malis factis fauebat et in complacenciam eiusdem Modzyel alios kmethones et subditos vario modo opprimebat, signanter ipsum Goworek Seniorem filiumque eius, quem crudelissime absque legittima causa in ferro et vinculis affligebat, et alia multa mala alijs etiam irrogabat. Quapropter quia prefatus mgr. Mathias post multas contra se subditorum illorum querelas ad caritatiuam dni rectoris admonicionem nec non dnorum maioris Collegij collegiatorum, puta prepositj et aliorum, a talibus malis et alijs multis scandolosis per eum factis restare nolebat, vt quem timor Dei a malis non reuocaret, temporalis saltem pena cohorceret a peccatis, idem dnus rector ad flebilem et lamentabilem illorum subditorum et kmethonum instanciam descendendo ad Collegium maius cvm patribus maioris Collegij senioribus ac preposito domus consiliarijsque eius, avdiuit et cognouit prefatj mgrj Mathie excessus ex fidedignis deposicionibus, et ita ex vnanimj omnium illic presencium voto et assenssu decreuit, quattenus prefatus mgr. Mathias non grauaret illos subditos kmethones suos in tantum, vt consueuit, nec penis aut mylctis insolitis eosdem spoliaret sev damnificaret, nec etiam frequentj absque necessitate ardua ad eos sev ad villam descensy, sic qualibet fere septimana diebus dominicis ac festis solitus fuit, cum magno illorum grauamine descendere, quia inebriatus quottidie in taberna multas leuitates cum scandalo et dicere et facere non verecvndabatvr, et quocienscunque in talibus excessibus deprehensus fuerit, penam medy florenj pro qualibet vice lugebit. Sub eadem seu consimili pena inhibitum est eidem, quod peramplius apud ipsum Modzijel, kmethonem, declinatorivm non haberet, nec apud evndem pernoctet, vt ante solitus fuit, sed vel apud plebanum vel sua alias cvria declinatorium in aduenty illic suo habeat. Decreuit etiam, quod peramplius iusticiam kmethonibus et subditis suis iuxta equitatem, neutri parti fauendo, faciat, culpabiles puniat secundum demerita, innocentes vero non grauet ex confictis occasionibus, sed amore et gracia prosequatvr, et signanter ipsum Modzijel, kmethonem, filiosque eius in suis neqvicijs, vt solitus erat, non defendat, nec eorum malis ymmo pessi-

<sup>1</sup> Sic!

mis factis, prout faciebat, faueat, sub pena decem marcarum, per rectorem Vniuersitatis irremissibiltter exigendarum et per predictum mgrum Mathiam soluendarym. Quod si prefatus mgr. Mathias is et talibus pemis a suis solitis excessibus et prefatis malis se non correxerit, sed iterare eadem mala presymserit, extunc debebit cogi ad commutacionem alterius collegiature et dictam villam resignare, quod si in hoc rebellis apparuerit, recurri debet ad loci ordinarium, vti Vniuersitatis nostre cancellarium, vt iuxta tenorem Statutorum et priuilegiorum suis exigentibus demeritis puniretvr, etiam ad penam carcervm vsque procedendo. Item quia prefatus mgr. Mathias perfynctorie solitus est lectiones legere et vt certa experiencia multorum compertum est, nullus mgrorum salariatorum eo negligencius deteriusque legit, frequentes sibi vacancias faciendo, proinde mandatum est eidem mgro districtius, vt pro honestate sua et Vniuersitatis ac vtilitate studencium lectiones et exercicia cvm bona reuisione diligenter, prout obligatvr, legat, ad quem etiam habebitur specialis respectus per decanum facultatis et rectorem, et pro singulis negligencijs debet irremissibiliter iuxta Statuta Vniuersitatis punirj. Ceterum quia prefatus mgr. Mathias quottidie fere ebrius invenitur, non in propria domo duntaxat, sed quod absurdum est, in tabernis publicis hic Cracouie cvm rusticis bibendo et ludendo in magnum scandalum Vniuersitatis et clerj, proinde idem dnus rector cum sibi assidentibus decreuit, vt quocienscunque sic in publica taberna sedens et bibens repertus fuerit, pro qualibet vice absque omni misericordia medium florenum soluere debebit. Quam penam et alias superius expressas rector pro tempore existens absque omni dissimulacione exigere debebit. Acta sunt hec anno, die, loco, quibus supra. Presentibus ibidem Venerabilis 1 et Egregijs dnis dribus et mgris Stanislao Bijel, canonico Cracouiensi, Nicolao Mijkosz de Cracouia, custode, Michaele de Vratislavia, canonico ecclesie s. Florianj, s. theologie professoribus, Stanislao de Cracouia et Iacobo de Szijeradia, preposito maioris Collegij, collegiatis.

2915. Die Iouis xxix Augusti. Eximius vir dnus Nicolaus Szokolnijezkij, arcium et medicine dr., in precinctv existens itineris ad Lijthvaniam cvm Reverendissimo dno episcopo Camenecensi incertumque hiis temporius reditus sui ad Cracouiam, pecijt instancius, sibi a dno rectore de secvritate et certitudine domuncule, penes bvrsam Vngarorum site, quam inhabitat et pro qua quodammodo infestabatur et inquietabatur, prouiderj. Et dnus rector attendes, quod Rdus pater dnus dr. Stanislaus Bijel, canonicus Cracouiensis, fassus est et promisit, quod nollet peramplius solicitare ad Vniuersitatem pro eadem domuncula, ipsi dno Mathie de Bresznijczą, arcium baccalario, custodi Sandeczensi, ad duas vittas, prout optabat, danda, nec etiam ipsum dnum drem Szokolnijczkij in eadem domvneula quouismodo impedire in fauorem dictj dni bacc. de Bresznijcza, et quod etiam in convocacionibus et Vniuersitatis et decanorum ac consiliariorum rectoris nec non aliorum patrum seniorum etiam in rectoratv precedentj Magnifici dnj Luce de Noszkow,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Laurentio Miedzyleski.

arcium et medicine dris, de hoc negocio factis et motis, maior semper pars dnorum drum et mgrorum fuit, qui dictam domunculam eidem dno drj Szokolnijczkij fauebant, nec vnquam placuit eis, quod de eadem domuncula absque legittima causa mouerj debuisset, ipse etiam dnus Mathias de Bresznijcza, bacc. prefatus, per suas litteras, Rmo dno episcopo Camenecensi scriptas et sigillo suo obsignatas, que rectorj ostense sunt et exibite, protestatus est, intencionis sue non esse nec velle peramplius in illa domuncula dictum dnum drem Szokolnijczkij, pro quo varij magne etiam condicionis et status homines intercedebant, impedire seu inquietare, nec illam domunculam sibi esse necessariam<sup>1</sup>, quam et id fieret contra charitatem proximi, nec etiam ipsam domunculam iam sibi esse necessariam astruebat. Quapropter evndem dnum drem Szokolnijezkij de eadem domvneula tenenda et per evm, quoad libuerit, inhabitanda, certificauit sub illis tamen condicionibus, quas idem dnus dr. Szokolnijczkij in scripto obtulerat rectorj et decanis consiliarysque rectoris ac alijs patribus in convocacione ad hoc per rectorem facta anno presentj 1527 die xvij Maij constitutis, vel si ille Vniuersitatj non placerent condiciones, saltem sub censu annuo, per rectorem et quorum interest arbitrando et constituendo Vniuersitatique soluendo. Et ita prefatus dnus dr. Szokolnijczkij postquam ex itinere illo Deo auspice Cracouiam redierit, poterit iam eandem domunculam, de qua certificatus est, reficere et pro suo ac Vniuersitatis commodo, prout proposuerat et intentum habebat, a quo tamen distrahebatur, edificare et adornare. Presentibus ibidem seruis Vniuersitatis et familia domini et me Ioanne de Msczonow, arcium baccalario, actus presentis scriba.

2916. Die Martis xvij Septembris. Nobilis Ioannes Laczkij, studens Vniuersitatis nostre, ad acta presencia personaliter constitutus, recognouit, se debere vnum florenum peccvniarum alias 30 grossos numerj et monete polonicalis Honorabili mgro Mathie Czijeszla de Cracouia, seniori bvrse philosophorum, quem sub pena excomvnicacionis se eidem soluere obligauit hinc ad festum s. Martinj<sup>2</sup>. Presentibus, vt supra.

-->--{€>---

Acta actorum coram Venerabili et Egregio mgro Bernardo<sup>3</sup> de Cracouia, s. theologie professore, decano ecclesie s. Floriani et viceconseruatore priuilegiorum ac rectore Alme Vniuersitatis Studij litterarij generalis Cracouiensis, in rectoratv vero ipsius tercio commutacione hijemali anno 1527 Indicione xv pontificatu, quibus svpra<sup>4</sup>.

2918. Die Lune penultima Decembris<sup>5</sup>. Ego Ioannes, sapiencia, arcium baccalarius, reffero et recognosco, me citasse Discre-

¹ > nec illam domunculem sibi esse necessariam « deletum. ² 11. XI. ² Episcopio.
 ⁴ Actorum nri 2918—2924, Codicis pag. 1095—1099. ⁵ 30. XII.

ım Seraphin, tvnc manentem in scholis s. Spiritus Cracouie, ad inanciam cantoris ad s. Spiritvm Cracouie.

- 2919. Die vltima Decembris<sup>1</sup> a. 1527. Discretorum Ieromi, studentis et cantoris ad s. Spiritum in Cracouia, ab vna et Sephin, Venerabilis dni Slomowszky, canonici Cracouiensis, familiaris m tunc eius existentis, partibus ex altera dnus rector terminum hoernum ex certis respectibus, animum suum moventibus, ad feriam intam proximam in crastino Circumcisionis Dni<sup>2</sup> ad idem faciendum orogauit et continuauit, accedente consensu dictarum parcivm expresse. esentibus me Ioanne, bedello, arcium baccalario, Bernardo Bijszkupzij et multa familia dni rectoris. Annus mutatur 1528.
- 2920. Die Iouis ij Ianuarij. Discretus Seraphin, famvlus nerabilis dni Slomowszkij, canonici Cracouiensis in arce, ad instanm Discreti Ieronimi, studentis et cantoris ad s. Spiritum in Cracouia, itvmax pronunciatvr iuxta exigenciam termini hodierni, instante Ieimo, actore. Et dnus rector ex superabundantj prefatum Seraphin videndum et audiendum contra ipsum litteras contymacie extradi andum pro feria tercia in crastino Trium regum ac ipsum ad pressa euocandum decreuit et mandauit. Presentibus ibidem seruis Vnisitatis, ipsius bedellis et familia domini.
- 2921. Die Martis septima Ianuarij. Discretus Ieronimus, lens et cantor ecclesie s. Spiritus in Cracouia, principalis, reproducta cione domini, vt apparuit legittime executa, contra Discretum Seran, famulum Venerabilis dni Slomowszkij, canonici Cracouiensis, ad endum et audiendum contra ipsum litteras contymacie extradi ac im in facie ecclesie excomvnicatum denunciarj mandari, accusando tymaciam ipsius, pecijt litteras sibi extradi per dominum. Et dominus ante prefato principalj, in forma extradendum mandauit sub titulo igillo suis. Presentibus ibidem Stanislao de Kijernoszija, studente se Ierusalem, et alio studente Stanislao de Carwowo, et seruo Vniitatis Ioanne, arcium baccalario, et familia domini.
- 2922. Die Saturni vltima mensis Februarij anno, intro. Venerabilis mgr. Stanislaus de Lovicz, minoris Collegij arrum Studij Cracouiensis collegiatus, coram domino et apud acta pre-ia personaliter constitutus, recognouit et per expressum fassus est, eneri et debere quattuor florenos in moneta cum duodecim grossis, prout apparebit ex regestro, Famato dno Bartholomeo, ciui ac ino Supremi iuris Maydeburgensis ciuitatis Cracouiensis, quod quidebitum in decursu duarum septimanarum se sub censuris eccleicis soluturum submisit et obligauit. Presentibus dnis Bernardo upskj, Laurentio, sapiencia, testibus ad premissa, et me Ioanne de anov, notario publico, actus huiusmodj scriba.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 31. XII. <sup>2</sup> 2. I 1528. <sup>3</sup> 7. I. <sup>4</sup> 29. II.

2923. Die Iouis quinta mensis Marcij. Reverendus pater dnus Bernardus de Cracouia, Alme Vniuersitatis Studij generalis Cracouiensis rector, inherendo Statutis eiusdem Vniuersitatis conuocatisque ad hoc decano facultatis theologice ac consiliarijs suis, hys videlicet, Andrea de Cracouia et Nicolao de Shadek, artium mgris et maioris domus artistarum Studij Cracouiensis collegiatis, de consensu eorundem inter Venerabiles dnos Iacobum de Sijeprez, maioris Collegij, ac Simonem de Shamotuli, medicine drem, minoris Collegij collegiatos, occasione certarum impensarum alias quindecim grossorum factarum per prefatum mgrum Iacobum Syeprez in habitacione, ad quam predictus dr. Simon successit in domo Collegy minoris, talem inter eos tulit sentenciam, quod idem dnus dr. Simon infra octo dies tenebitur soluere huiusmodi quindecim grossos eidem dno mgro Iacobo Syeprcz, sub censuris eclesiasticis. Nihilominus tamen etiam dietum dnum drem Simonem de Shamotuli, allegantem, huiusmodi dampnum in prefata habitacione per mgrum Matheum Przedborz factum, cum prefato mgro Matheo de Przedborz ad prepositum et consiliarios minoris Collegij pro iusticia et resarcione dampni remisit. Presentibus Vener. dnis Matheo Przedborz, non contradicente, Iacobo de Islza, Antonio de Napachanije, Adamo de Cracouia, Gabriele de Cracouia alysque collegiatis minoris Collegij, testibus ad premissa.

2924. Die Iouis duodecima mensis Marcij. Venerabilis mgr. Sebastianus <sup>3</sup> de Cleparz, rector scole eclesie s. Floriani, ex relacione et fama quorundam et precipue Ioannis de Kyelcze, cantoris ad s. Annam, Discretum Ioannem de Kielcze, rectorem scole in Chaczijnij, ordinauit ei officium cantoriatus in eclesia s. Florianj, qui vna cum cantore a s. Anna, prefato Ioanne de Kielcze, veniens supradictus Ioannes de Kielcze, rector scole in Chaczijnij, in vigilia s. Agnetis 4 manu stipulata eum certificauit, quem prefatus mgr. ad officium prefatum grate suscepit. Nihilominus tamen post huiusmodi contractum e contra in seruicium scole discessit, satis tamen facere volens verbo et promissis suis ante quartuale Cinerum 5 tribus aut quatuor diebus ad officium cantorie s. Floriani venit, vbi die Sabati post quartuale Cinerum e per mgrum predictum in scolam et officium more in talibus consueto receptus et introductus, vbi de eadem immediate post completorium de officio suo, non habitis causis, discessit et in bursa Iherusalem manere cepit. Vbi mgr. prefatus videns se collusum per dictum Ioannem, racionabili causa suorum amicorum permotus, eundem per Ioannem, sapienciam, artium baccalarium, ad rectorem Vniuersitatis citare procurauit, vbi dnus rector videns prefati cantoris causas minus iustas et allegabiles et quod importune fecit, eidem pro die Sabati proxime venturo ante Oculi ex bursa Iherusalem exportare et in officio cantorie permanere ad quartuale Pentecostes 8, si et in quantum tamen opportunitas eidem non esset, prefatus mgr., postquam eundem certificauerit, potest disce-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burcardini. <sup>2</sup> Procopiade. <sup>8</sup> »Janeczka« paterno nomine vocatus. <sup>4</sup> 20. I. <sup>5</sup> 26, II, <sup>6</sup> 29. II. <sup>7</sup> 14. III. <sup>8</sup> 31. V.

re, descruito prefato quartuali, sub censuris eclesiasticis, mandauit. esentibus ibidem Ioanne, sapiencia, arcium bacc., Bernardo Biskupi, Alberto de Wolborz, et me Ioanne de Paczanow, notario publico tusque huiusmodi scriba.

------X}>------

## cta coram rectore Bernardo Episcopio de Cracovia commutatione aestivali a. 1528).

- 2926. Martis xxviij mensis Aprilis. Discretus Ioannes, iencia, retulit, se de mandato dni rectoris cittasse mgrum Matheum Cerdonibus, burse pauperum seniorem, ad instanciam Rdi dni Niii Cotlinskj, arcium baccalarij, pro die hodierna eidem terminum ignauisse. Presentibus dnis Bernardo Byskupskj et Stanislao Lijsek, ibus ad premissa, et me Ioanne de Paczanov, notario publico et coi dno rectore actus huiusmodi scriba.
- 2927. Eodem die, quo supra, Venerabilis mgr. Matheus de Ceribus, byrse pauperum senior, ad instanciam Rdi dni Nicolai Cotlinarcium baccalarij, ad hodie pro hora audiencie consueta per Ioani, sapienciam, cittatus, non comparens, pronunciatur contumax, inte eodem dno Nicolao, principalj. Presentibus dnis Bernardo Bijpskj et Stanislao Lijsek, testibus, et me Ioanne de Paczanow, nopublico, presentis actus scriba.
- 2928. Iouis vltima Aprilis?. Venerabilis mgr. Matheus de lonibus, burse pauperum senior, eliberando se de censuris excomicacionis, in ipsum ad instanciam Rdi dni Nicolai Cotlinskj, arcium alarij, lattis, vnum florenum peccvniarum numeri et monete pololium eidem dno Nicolao Cotlinskj hinc et quinque septimanarum rsum aut ad acta presencia, se sub reincidencia et grauioribus subtet obligauit soluturum. Presentibus dnis Iacobo de Crosna, viccaclesie collegiate s. Florianj, Alberto Reij de Wolborz et me Ioanne islaj de Paczanow, notario publico et actus presentis scriba.
- 2929. Die Saturni xvj mensis Maij. Erasmus Koszmowstudens, inhabitans byrse Ierusalem, legittime cittatus per Lavum, sapienciam, coram Venerabilj ac Egregio dno Bernardo de puia, decano s. Florianj, viceconseruatore priuilegiorum ac rectore j generalis Cracouiensis, comparuit et apud acta presencia persor constitutus, recognouit et per expressum fassus est, se tenerj et e Prouido Stanislao Leszijnog, pellifici, ciui Cracouiensi, tres fercum duobus grossis, quos dnus rector in decvrsu trium septima-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nri 2926-2946, Codicis pag. 1100-1108. <sup>2</sup> 30. IV.

narum eidem soluere mandauit, qui quidem Erasmus se sub censuris eclesiasticis solutvrum submisit et obligauit.

- 2930. Die Saturni sexta mensis Iunij. Ego Iohannes de Paczanow, notarius publicus, de mandato dni rectoris Alme Vniuersitatis Studij generalis Cracouiensis monui Discretum Erasmum Kosmowskj de bursa Icherusalem, assignans sibi terminum parendj obligatis infra tres dies. Presentibus dnis Ioanne, sapiencia, arcium baccalario, Alberto Reij, testibus ad premissa.
- 2931. Venerabilis vir mgr. Matheus de Cracouia, burse pauperum senior, apud acta presencia constitutus, iuxta obligacionem, per ipsum factam, Rdo dno Nicolao Cotlinskj, artium baccalario, reposuit vnum florenum pecevniarum, de quo per presentem actum quittatur. Presentibus, quibus supra.
- 2932. Die Iouis xxv mensis Iunij. Discretus Laurencius, sapiencia, retulit, se de mandato dni rectoris cittasse Honorabiles dnos Albertum de Bidgostia et Ioannem Voijnarowskj, studentes Alme Vniuersitatis Studij generalis Cracouiensis, bursam dnorum canonistarum inhabitantes, terminumque eisdem assignasse pro hora vesperorum. Presentibus dnis Alberto Reij de Volborz, Matheo Rzepeczkj de Czudecz, testibus, et me Ioanne de Paczanov, notario publico, actus presentis scriba.
- 2933. Honorabilis dni Alberti de Bidgostia, arcium baccalary ac studentis Alme Vniuersitatis Studij Cracouiensis, bursam dnorum canonistarum inhabitantis, ex vna et officij dni rectoris partibus ex altera terminus hodiernus continuatur et prorogatur ex decreto dni rectoris hinc et feriam terciam proxime futuram probacionis fiende, quod idem Albertus Bidgostia probabit, se paruisse mandato per dnum rectorem decreto ac obtulisse et affuisse consumacioni vigiliarum et misse, vt moris est. Presentibus, vt supra.
- 2934. Honorabilis dnus Ioannes Woijnarovskj, studens Vniuersitatis Study Cracouiensis, bursam dnorum canonistarum inhabitans, ex decreto et ad instanciam officij dni rectoris cittatus et vltra horam solitam expectatus, pronunciatur contumax. Presentibus, quibus supra.
- 2935. Die Veneris xxvj mensis Iunij. Venerabiles viri Michael de Wislicza et Ioannes de Mstow, artium mgri, minoris Collegij artistarum Studij generalis Cracouiensis collegiati, coram domino et apud acta presencia personaliter constituti, volentes littes et controuersias, inter eos occasione certorum fructuum retentionum factas, mortificare et extinguere, talem inter se fecerunt concordiam, quod prefatus mgr. Ioannes de Mstow partem pro quattuor septimanis mgro Michaeli

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 30, VI. <sup>2</sup> In Codice »mensis mensis«.

tentam ex fructibus sue collegiature, quam nunc possidet, cuiusque ollegiature fructus septem marce existunt, iuxta extimacionem ex huiusodi summa septem marcarum prouenientem pro septimanis quattuor, pro Martini festo proxime futuro olivere debebit et tenebitur, ad quod iam mgr. Michael Vislicza consensit, non reseruans sibi in hac summa ptem marcarum suam summam, per ipsum mgro Iacobo Sierpcz, ancessori, datam. Presentibus ibidem Egregio, Venerabilj et Honesto dnis ichaele de Vratislauia, s. theologie professore, custode eclesie s. Flomj, Nicolao de Shadek, artium mgro, maioris Collegy collegiato, et urentio, sapiencia, testibus, et me Ioanne de Paczanow, notario puco, actus huiusmodi scriba.

- 2936. Die Martis vltima mensis Iunij<sup>3</sup>. Discretus Ioans, sapientia, artium baccalarius, retulit, se de mandato domini cittasse regium virum dnum Stanislaum de Lowijcz, s. theologie professorem in Mlodzijeszyn plebanum, ad instanciam Honorabilis dni Iacobi de odava, actu presbiteris, et terminum eidem assignasse pro hora vespeum. Presentibus familiaribus dominj et me Ioanne, quo supra, notario blico.
- 2937. Venerabilis dnus Stanislaus de Lowijcz, s. theologie propr, in Mlodzyeszyn plebanus ac concionator verbi Dei in eclesia Anne Cracouie, coram domino et apud acta presencia personaliter stitutus, recognouit et fassus est, se teneri et debere Honorabilj dno obo de Clodava, actv presbitero, in bursa Irhusalem s manenti, decem enos in moneta, quemlibet florenum per triginta grossos computando, s eidem se soluturum sub censuris eclesiasticis submisit et obligauit, s videlicet die crastino, tres vero in decursu duarum septimanarum, duos vero quinque pro s. Iacobi apostoli festo . Presentibus Ioanne, ientia, Andrea Rzezothko et me Ioanne de Paczanow, notario publico, is presentis scriba. Et in continenti per me Ioannem de Paczanow, trium supradictum, est monitus, vt obligatis pareat. Presentibus, ous supra.
- 2938. Inter Venerabiles viros mgros Iacobum de Sierpez, maio-Collegij, ex vna et Michaelis de Vislicza, minoris Collegij, partibus altera occasione certe retencionis fructuum prefato mgro Iacobo prez, dnus rector controuersias volens extinguere, prefato mgro Midie Wislicza, artium mgro, mediam marcam peccvniarum hine et uam dare et soluere sub censuris eclesiasticis mandauit. Presentibus liaribus domini et me Ioanne de Paczanow, notario publico, actus s scriba.
- 2939. Die Saturni quarta mensis Iulij. Discretus Stanis Oczasalszkij a Grodzijecz, studens Vniuersitatis Cracouiensis, leme cittatus ex eo, quod habitvm studencium et in hospicio manens<sup>8</sup>,

<sup>1 11.</sup> XI. 3 30. VI. 3 Sic! 4 25. VII.

coram Rdo patre ac Egregio mgro Bernardo de Cracouia, s. theologie professore, decano s. Floriani in Cleparsz ac rectore Vniuersitatis comparuit, cui dnus rector visa ipsius hymilitate et promissis ipsius, quod a modo data stipulata many dno rectorj compromisit et fassus est, deferre habitum studentum et in birro incedere et alia secundum Statuta Vniuersitatis facere, sub censuris eclesiasticis. Presentibus ibidem Ioanne, baccalario, sapiencia, et Laurencio, alio sapiencia etc.

- 2940. Die Iouis nona mensis Iulij. Inter Venerabilem virum mgrum Martinum de Tarnoviecz, maioris Collegij collegiatum lectoremque ordinarium in s. theologia, ex vna et Rdum dnum Erasmum de Craconia, artium liberalium baccalarium, partibus ex altera certarum infamiarum occasione, dnus rector vna cum consiliarys suis, mgro videlicet Andrea de Craconia, canonico eclesie s. Floriani, et Nicolao de Shadek, maioris Collegij collegiatis, prefatas partes concordanit et de pace habenda ac huiusmodi infamia non diuulganda penam trium marcarum vallauit. Presentibus dnis Ioanne, sapientia, artium bacc., Laurentio, sapientia, et me Ioanne de Paczanow, notario publico, actus presentis scriba.
- 2941. Die Solis decima nona mensis Iulij<sup>2</sup>. Venerabilis dnus Stanislaus de Lowicz, s. theologie professor, Honorabili dno Iacobo de Clodava decem florenorum superius in actis<sup>3</sup> obligatorum summam totaliter persoluit ante tempus constitutum, de quibus quidem decem florenis ipsum prefatus dnus Iacobus circa acta presencia quiettauit. Presentibus, quibus supra.
- 2942. Die Lune vigesima septima mensis Iulij. Discreti Thome de Casimiria, quondam cantoris ad s. Stephanum, ad proposicionem occasione cantorie eiusdem eclesie s. Stephani per Rdum dnum Stanislaum de Wolborz, artium baccalarium, rectorem scole ibidem, eidem Discreto Thome date et posthac recepte, prefatus dnus bacc. negauit narrata, prout narrantur. Et datur ad probandum vel deferendum ad diem crastinam. Presentibus dnis Ioanne, sapientia, bacc. artium, Bernardo Byskupskj, testibus ad premissa, et me Ioanne de Paczanow, notario publico, presentis actus scriba.
- 2943. Die Martis vigesima octaua mensis Iulij. Inter Rdum et Discretum Stanislaum de Wolborz, artium baccalarium, ex vna et Thomam de Casimiria, quondam cantorem ad s. Stephanum, partibus ex altera dominus volens littes inter partes prefatas et controuersias mortificare et penitus evellere, decreuit, vt prefatus dnus Stanislaus, bacc., sollicitaret apud confraternitatem s. Vndecim milium virginum, que quidem fraternitas soluit singulis annis salarium cantoris prefate eclesie, aut saltem prefatus bacc. soluere tenebitur eidem cantori prefato partem pro tribus septimanis obuenientem. Presentibus dnis

<sup>1 »</sup>birro«, sic! 9 In Codice »Iunij«! 8 Cf. nrum 2937.

nko, viceplebano, Stanislao, sacristiano eclesie s. Stephani, entia, et me Ioanne de Paczanow, notario publico, actus iba.

Die penultima mensis Iulij<sup>1</sup>. Rdum dnum Caspar, alarium, in Cerdonia manentem, ad instanciam Eximij ardicine dris Ade de Brzezijnij, minoris Collegij collegiati, ttatum vltraque horam solitam expectatum, non comparenas pronunciauit contumacem. Presentibus, quibus supra.

Die Satvrni octaua mensis Augusti. Venerabilis im Lambergus<sup>2</sup>, moderator schole Omnium ss., vna cum anislao de Tharczijn ad presenciam dni rectoris et dris Mi-Vratislauia ac dno Simone<sup>3</sup>, dre medicine et facultatis arcium mgro Ioanne de Pijotrkow, collegiato maioris Collegij, veausa diffamatoria ex quadam coniectura et suspicione, quam opinionis mgr. prefatus Ioachim, moderator schole Omnium t in prefatum studentem, videlicet Stanislaum de Tharczijn, venit causa diffinitiua dni rectoris et consiliariorum, prius ), amicicia, fauor et reconciliacio inter eos facta est ita, quod redictus dnum mgrum supranominatvm rogauit, vt causa Dei si quam suspicionem aliquando contra evm haberet, mgr. l evndem purgando ipsius conscienciam et nil malj de eo senatis sibi invicem manibus, omnia, que inter eos erant, eis dieo tamen, quod dnus mgr. nunquam quidquam malj iam de studente predicto nec verbo dicto, suspicione opinioneque am coram seruitore aut pluribus, studente aut multis siue exersonis quibuscunque 4. Si tamen ei aliquando contingat et super ictus fuerit per predictum studentem aliquot testibus adductis, a rectoris, quinque florenorum videlicet, et pena tallionis mulc-Idem vero studens predictus Stanislaus nihil mali vel laudis ure et de facto aut causa, que erat, modo eos proponat, sed int inter eos sopita. Si tamen dnus mgr. per aliquem certum estimonio aliquid audiuerit, quod ipse studens laudaret se in de quo facta est concordia, eadem pena quinque florenorum, sin leficiat, tvnc pena carceris penabitur. Et vltra dnus mgr. debet re studentem predictum coram studentibus, videlicet Bartholomeo nijszk, Casper Gosznijewszkij et seruitore suo, cum quibus debet j proxima o coram rectore comparere. Anno, die, quibus supra, int hec. Presentibus dnis dribus, Ioanne, bacc., sapiencia, et falomini.

2946. Die Veneris 4ta Septembris. Discretus Michael, s, in scholis b. Virginis manens, cittatus, coram rectore compaer Honestum ac Famatum Paulum, cirulicum de platea Szlawko-i, ob non solucionem, quam ei tenetvr duos florenos, videlicet in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 30. VII. <sup>2</sup> Loewenbergensis! <sup>8</sup> Szamotuliono. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> 11. VIII.

moneta pro eo, quod dum studens predictus enormiter lesus per quendam hortulanum, qui studens veniens ad predictum cirulicum, vt cvram ipsius de medela et sanacione peramplius haberet, predictam summam pecunie ad hoc tempus nondum eidem persoluit. Vbi dnus rector ex confessatis ipsius studentis in duabus septimanis eidem Paulo summam dictam pecunie soluere mandauit, sub censuris eclesiasticis. Presentibus ibidem Lavrencio, sapiencia, familia domini, et me notario, quibus supra.

- 2948. Die Saturni xxiij Ianuarij. Venerabilis mgr. Stanislaus de Lovijcz, baccalarius facultatis medicine, ad presenciam dni rectoris per Laurencium, bedellum Vniuersitatis, cittatus, comparuit, contra quem proposuit coram dno rectore Honesta dna Catherina Lowijczowa de platea s. Floriani, ei debere tenerj mgr. supranominatus pro sedecim vlnis panni Machelszkije et pro sex panni leuioris sive simplicis pecuniam. Vbi mgr. supradictus audita proposicione nihil eorum cognouit, nec fassus est Honeste dne Catherine Lowijczowa aliquid teneri pro panno supradicto et vlnis descriptis. Dnus rector tamen Honeste Catherine prolongauit terminum ad feriam quintam vsque post Cinerum<sup>3</sup>, vt ipsa testibus confirmet et comprobet et recognicione et inscripcione regestrorum contra negata.
- 2949. Die Iouis xj Februarij. Iuxta decretum dni rectoris termino per rectorem vtrique parcium designato in eo, cum nulla probacio facta est, Honesta Catherina Lowijczowa dnum rectorem expostulans, vt terminum pro ostensione regestrorum contra dnum mgrum Stanislaum de Lowijcz etc., minoris Collegij colegam, vlterius prorogaret, cum consensu parcium ad quatuor septimanas detulit, vbi ipsa prenominata Catherina regestris probare debet et testibus pro debito superiori actu ascripto. Presente notario et familia.
- 2950. Die Saturni xiij Februarij. Venerabilis mgr. Adam de Cracouia, minoris Collegij collegiatus, ad presenciam dni rectoris cittatus per Ioannem, sapienciam, comparuit, contra quem proposuit co-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice 1529. <sup>2</sup> Actorum nri 2948—2956, Codicis pag. 1108—1112. <sup>2</sup> 11. II.

core Agnes Iurkowa, ei debere tenerj duodecim florenos in mgr. prenominatus proposicione audita nihil eorum reco- cassus est eidem Agneti aliquid teneri. Dnus rector tamen, probacione testium competenti ea deducere non potuit, ad roxime venturum eidem mgro iuramentum de consensu se ex iure detulit faciendum.

- Die Mercurij tercia mensis Marcij. Venerabilis de Cracouia ad presenciam dni rectoris per Ioannem, saittatus, comparuit, vbi contra eum pars aduersa, videlicet abianus de Cracouia, gener mgrj prememoratj, coram rectore i debere tenerj tres cortinas depictas et sex florenos in moet recognouit dnus mgr. Dnus tamen rector ex confessis no mgro istas tres cortinas feria sexta proxima eidem Fauere, quod et mgr. predictus grato animo consensit, sex vero ligauit se soluturum pro festo s. Ioannis Baptiste proxime sub censuris eclesiasticis. Actum, vt supra. Presentibus me s scriba et familia domini 4.
- 2. Die Mercurij decima mensis Marcij. Katherina zaka per Laurencium, seruum Vniuersitatis, citando Honestum reium baccalarium, proposuit coram dno rectore, quod bacc. am verberasset in faciem pugno, vbi bacc. prenominatus prolieris predicte allegabat 5, quod ex superfluitate verborum, que ebat, eam omnino non percusisse, sed tantum etiam nolens um eam tetigisse 5. Actum, vt supra. Presentibus familia dni et predicta Katherina euidenciorj testimonio probacione 5 wlt deprobare, terminum ei dnus rector assignauit pro die Sabbaediate futuro 6 hora xvj.
- 33. Die Mercurij decima Marcij. Venerabilis mgr. Adam de ad presenciam rectoris citatus per Ioannem, sapienciam, termparuit, vbi pars aduersa, videlicet Famatus Ioannes de platea ni, apud quem est primum hospicium sociorum artis pellifice, t, ei tenerj pro quadraginta et duobus hactualibus ceruisie, prom hactuale fertone vno accipiebatur. Vbi terminus prolongatus tur ad feriam secundam proxime futuram 7, cvm mgr. predictus omnibus sed aliquibus hactualibus ceruisie wlt soluere, finem ucionis hactualium aliorum exquirere et indagarj debet ex noma et amicis 8. Actum, vt supra.
- 354. Die Saturni xiij Marcij. Venerabilis mgr. Martinus, tor schole ad b. Virginem, cognomine Garbarsz, ad presenciam

<sup>20.</sup> II. <sup>2</sup> 5. III. <sup>3</sup> 24. VI. <sup>4</sup> In margine nri 2951 alia manu: >1529 vltima ris Fabianus introscriptus sex florenos, in corpore obligacionis presentis conc., se recepisse, de quibus mgrum Adam soluentem quittauit. In presentia dni et mej Stanislaj Marussowskj etc. «. <sup>5</sup> Sic! <sup>6</sup> 13. III. <sup>7</sup> 15. III. <sup>8</sup> >et amicis«?

dni rectoris per Laurencium, seruum Vniuersitatis, cittatus, termino comparuit, contra quem pars aduersa, videlicet Vener. mgr. Martinus de Crosna, minoris Collegij collegiatus, proposuit, ei teneri florenum vnum in moneta. Qui supranominatus mgr. Martinus Garbasz recognouit tantum duodecim grossos, reliquum negando, dnus tamen rector ex confessis mgro Garbarsz fecit, decreuit et mandauit pro feria secunda proxime ventura pro hora sedecima reponere, videlicet duodecim grossos, de reliquo iuramentum eadem feria ij prestandum corporale. Actum, vt supra. Presentibus familia domini.

2955. Eodem die veniens Honesta Catherina Lowijczoua ad presenciam rectoris termino parti per rectorem designato, videlicet Venerabilj mgro Stanislao de Lovijcz, baccalario facultatis medicine, cum probacione testium sufficientj ob absenciam eorum, protunc Vilne existentium, non potuit debitum superius descriptum probare, hinc terminus hodiernus continuatur ad festum s. Ioannis Baptiste in crastino<sup>2</sup> ad videndum testes produci. Si autem non sit, quod debeat perhibere testimonium, extvnc dnus rector mandauit et decreuit termino in eodem iuramentum parti ree, videlicet mgro Stanislao de Lowijcz, quod pars actorea in termino hodierno detulit eidem mgro faciendum, precipue ex hac causa, quia prefatus mgr. Stanislaus de Lowijcz omnia contenta in proposicione dne Catherine Lowijczowa negauit.

Die Lune quinta mensis Aprilis. Discretus Mathias de Pijothrcoff, studens, protvnc scholam s. Anne inhabitans, ad presenciam rectoris per Vniuersitatis seruum cittatus, comparuit, iuste et merito medio iuramento per sufficientem testium aliquorum examinacionem in superfluo lusu cartharum et taxillorum aliquando non ex alio magis quam ex lusu viuens et alios prouocans etc., in presenciam rectoris delatus 3. Dnus rector magis volens evm a talibus alienum facere, sed vt studio incumbat, caritatiue admonens et adhortans, ej penam vnius floreni pro die Sabbatino proxime venturo soluendam et reponendam iussit, vt exhinc compescat insolenciam ipsius, et vltra sub pena decem florenorum, si aliquando in lusu deprehensus per aliquem et signo testium euidenti comprobatus, aut superfiluas tabernas visitans, inventus fuerit, pene etiam decem florenorum subditus et subiectus erit, sub pena excommunicacionis et censurarum eclesiasticarum. Presentibus ibidem Egregio dno Stanislao de Lovijcz, s. litterarum professore, concionatore eclesie s. Anne, Stanislao Sthanoschowszkij, seruis Vniuersitatis et alijs etc.

**~⊰⊱**~-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 15. III. <sup>2</sup> 25. VI. <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> 10. IV.

1529. Acta actorum coram Venerabilj et Egregio viro dno dre Nicolao de Comprouincia, ss. canonum dre, canonico ecclesie cathedralis et rectore Alme Vniuersitatis Study generalis Cracouiensis, pro commutacione estiualj anno et pontificatu, quibus supra, felici nomine inchoantur.

2958. Die Martis viij Iunij 1529. Venerabilis mgr. Martinus de Vrzandow, prepositus, suo et totius communitatis domus Collegy minoris nominibus iuxta contenta monicionis, quam debite exequuttam produxit sub titulo et sigillo rectoratus Vniuersitatis Alme Cracouiensis, in et contra Vener. mgrum Martinum de Crosna, eiusdem domus Collegy minoris collegiatum, emanate occasione retencionis certi census duorum florenorum peccvnie per triginta grossos racione cameralium a Reverendissimo dno episcopo Cracouiensi s per manus dni Rudniczski, Sue Rme paternitatis capellani, receptorum, eundem mgrum Martinum de Crosna ad restituendum et reponendum predicte Vniuersitati huiusmodi duos florenos cogi et compelli petiuit, in presentia prefati mgri Martini de Crosna, qui animo et intencione littem legittime contestandi confessus est, se predictos duos florenos de manibus, quorum supra, recepisse, eos tamen predicte communitati vna cum preposito infra prandium alias circa prandium, omnibus protunc collegiatis tabule assidentibus, realiter et in effectu reposuisse et persoluisse allegauit4, et ex eisdem duobus florenis, duntaxat viginti quinque cum dimidio grossos, racione certi sui debiti, per dictam communitatem sibi retentj, pro se reliquisse et reseruasse. Ex aduerso prefato preposito suo et totius communitatis nominibus negante recepcionem predictorum duorum florenorum et neque de eis sciuisse se totamque communitatem affirmante, super qua eorum negatiua prefatus mgr. Martinus de Crosna detulit eorum corporali iuramento, quod ex decreto domini prestabunt, aut vnus eorum cum sufficientj mandato nomine totius communitatis prestabit, Sabbatho proxime venturo 5, alias secunda iuris a die hodierna inmediate sequenti. Presentibus bedellis Alme Vniuersitatis Cracouiensis et familiaribus domini ac me Stanislao Marusshowski, legali et huius actus scriba.

2959. Venerabilis mgri Martini de Crosna, minoris domus collegiati, ad proposicionem et querellas simpliciter et de plano occasione certarum et iniuriarum et signanter non administracionis iusticie racione certorum salariorum et bursalium, sepius affectate et per prepositum totamque communitatem predicte domus sibi non exequutte, ymmo prolongate et friuole dilate, factam seu factas, prefatus prepositus, quo su-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice prectoric. <sup>2</sup> Actorum nri 2958—2975, Codicis pag. 1114—1130. <sup>3</sup> Tomicki. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> 12. VI.

pra nomine pro facienda huiusmodi iusticia iuxta eorum domus Statuta ad eandem communitatem remittj petiuit, offerens se eidem ipsam iusticiam administraturum. Et dnus rector mediante suo decreto remisit et eandem sibi actorj fierj Sabbatho proxime futuro<sup>1</sup>, sub penis Statutorum domus, mandauit. Presentibus bedellis Alme Vuiuersitatis Studij Cracouiensis ac familiaribus domini et me Stanislao Marusshowskj, legalj et huius actus scriba.

- 2960. Iouis x Iuny. Venerabilis mgr. Mathias de Przedborz, minoris domus collegiatus. parendo monicioni contra se ad instanciam Vener. mgri Ade² de Cracouia, quondam prepositi domus predicte, sub titulo et sigillo rectoratus occasione decem grossorum peccunie racione bursalium emanate, quamuis ipsos decem grossos sibj mgro Ade, protunc preposito dicte domus Collegy minoris, persoluisset, metu tamen censurarum non valens occasione horum decem grossorum pronunc iure experiri eo, quod sit in precinctu vie certe et pernecessarie, prefatos alios decem grossos in manus dnj rectoris reposuit sub ea condicione, quod dum et postquam prefatus mgr. Adam corporaliter iurauerit, quod non recepit ab ipso mgro Mathia de Przedborz decem grossos racione huiusmodi bursalium, extunc eosdem decem grossos recipiet, alioquin dnus rector eosdem decem grossos restituet sibi mgro Mathie. Quod quidem iuramentum hinc infra quindenam, quocunque die voluerit, peremptorie ex decreto domini prestabit. Presente bedello Vniuersitatis, baccalario, et me Stanislao, quo supra.
- 2961. In causa reposicionis clauium et cessionis habitacionis minoris Collegij, inter prepositum et totam communitatem predicte domus minoris Collegy ex vna et mgrum Mathiam Przedborz ex altera partibus, dnus rector propter meliorem deliberacionem totum negotium ad crastinam diem mediante suo decreto suspendit. Et in continenti ad hanc ipsam causam prefatam reposicionis clauium etc. prefatus mgr. Mathias Przedborz ad vnicum duntaxat actum die crastina expediendum contra prepositum totamque communitatem predicte domus, vt in forma, constituit procuratorem mgrum Iacobum de Syeprez, maioris domus collegiatum. Presentibus, quibus supra.
- 2962. Mgr. Adam <sup>2</sup> de Cracouia, minoris domus collegiatus, satisfaciendo decreto dominj superiori, die hodierna facto, iuravit in forma solita tactis ss. ewangelicis Scripturis, quia existens prepositus domus minoris Collegij, non recepit decem grossos peccunie racione bursalium a Venerabili mgro Mathia de Syeprez <sup>3</sup>, eiusdem domus collegiato. Quo facto in continentj decem grossos peccuniarum per prefatum mgrum Mathiam, hic ad acta hodie repositos, de manibus dni rectoris tulit realiterque et in effectu leuanit ac Suam paternitatem dnum rectorem de eisdem quittauit. Presentibus, quibus supra.
- 2963. Sabbatho xij Iuny. Mgr. Martinus de Vrzandow, prepositus domus minoris Collegy, suo et totius communitatis nominibus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 12. VI. <sup>2</sup> Matla. <sup>3</sup> »Syeprcz«, sic!, cf. nrum 2961.

.uxta terminj hodierni exigenciam, subterfugiendo iuramenta prima 1 secunda iuris supra decreta, peccyniam, videlicet duos florenos minus aliquot grossis racione bursalium, per mgrum Martinum de Crosna einsdem domus collegiatorum communitati repositam, improuisie et meante per seruitorem in mappam involuisse, posteaquam iam pronunc fuisse inventam et per communitatem domus repositam<sup>2</sup> acceptam esse allegauit, petens nichilominus, cogi ad reponendum residuitatem predicte summe duorum florenorum, per predictum mgrum Martinum Crosna retentam. Ex aduerso prefato mgro Martino de Crosna allegante, non debere reponi huiusmodi peccyniam, per ipsum racione certorum debitorum seu bursalium defalcatam, ex eo, quod ipse iam obtinuisset decretum pro se super predicta peccynia a Reverendissimo patre immedietato precessore in rectoratu, dno dre Bernardo<sup>3</sup>, petens iuxta decretum prioris rectoris conseruarj et pro eiusdem decreti recognicione serwm Vniuersitatis, sapientiam videlicet, mittj et deputarj, propter et ex alio non debere reponi eo, quod dnus rector sub certis penis Statutorum eorum domus, ut supra, decreuerat, sibi iusticiam administrandam pro die hodierna racione suorum debitorum, supra iam specificatorum, bursalium videlicet, quam iusticiam allegabat hodie non potuisse obtinerj apud predictam communitatem, petens propterea, contra eos decerni penas Statutorum domus, alias iam decretas super eis sibj adiudicarj. Et dnus rector auditis partium allegatis et responsis, decreuit, quatinus ipse mgr. Martinus ipsam peccuniam, videlicet vigintj quinque grossos, reponat ad acta ad determinacionem negotij, et nichilominus totum negotium cause inter partes ad feriam terciam proximam 5 suspendit. Et nichilominus iusticiam pro feria secunda 6 sibj mgro Martino Crosna per predictam communitatem administrandam, sub penis Statutorum domus eorundem, decreuit. Presentibus, ut supra.

- 2964 7. Veneris vigesima quinta Ivnij in crastino festi s. Ioannis Baptiste. Venerabilis mgr. Stanislaus de Louicz, facultatis medice baccalarius, instante Honesta dna Catherina Louiczowna, venditricis panni, ob non presticionem iuramenti, eidem anno presenti Saturni xiij Martij delatj<sup>8</sup>, pronunciatur contvmax. Presentibus Vniuersitatis bedellis et me Martino Grzmala<sup>9</sup>, publico notario.
- 2965. Die Lune xxviij mensis Iunij. Honeste Katherine Lovijczowa ad instanciam mgrum Stanislaum Lovijcz, cittatum ad perhibendum iuramentum eidem delatum, iuxta exigenciam terminj mgr. Stanislaus, reus, evitando iuramentum, pecijt a dno rectore dilacionem ad deliberandum pro feria quarta proxima 10. Et ibidem prestabit hora terciarum pro hora xiij.
- 2966. Die Mercvrij vltima Ivnij<sup>10</sup>. Terminus hodiernus inter Honestam Catherinam Lowijczowa ex vna et mgrum Stanislaum

prima« deletum. <sup>2</sup> >repositam« deletum. <sup>8</sup> Episcopio. <sup>4</sup> Cf. nrum?
 VI. <sup>5</sup> 14. VI. <sup>7</sup> Nrus 2964 bis in Codice, pag. 1112 et 1119, scriptus, sed prior deletus. <sup>8</sup> Cf. nrum 2955. <sup>9</sup> Sic! <sup>10</sup> 80. VI.

de Lowijcz, decanum facultatis artistice, partibus ex altera ad hodiernam diem limittatus, ex decreto domini ob spem concordie aduc continuatur ad idem faciendum hinc et octauam, alias ad feriam quartam proxime venturam post Visitacionis Marie<sup>1</sup> pro hora xiij. Presentibus seruis Vniuersitatis et familia domini etc.

2967. Die Mercury vij Iuly. Venerabilis mgr. Stanislaus de Lowycz, facultatis artistice decanus et medicine baccalarius, coram domino et ad acta presentia personaliter constitutus, octo florenos et sex grossos peccvniarum pro triplici panno ad prestam recepto Honeste dne Catherine Lowijczowna, pannicide Cracouiensi, vidue, et hoc per mediam sexagenam computando, se teneri recognouit. Quos quidem octo florenos minus sex grossis ad rathas infrascriptas, videlicet vnum florenum pro festo s. Bartholomej<sup>2</sup>, tres florenos cum sex grossis pro festo Exaltacionis s. Crucis<sup>3</sup>, et residuos quattuor florenos pro festo s. Heduigis<sup>4</sup>, temporibus et rathis proximis sese immediate sequentibus, eidem Catherine soluturum se sub censuris ecclesiasticis obligauit. Presentibus Ioanne, bacc., bedello Vniuersitatis, et Ioanne Caczinowskj, familiarj dominj, ac me Stanislao Marussowskj, legalj apostolica auctoritate notario et facti presentis coram domino scriba<sup>5</sup>.

2968. Die Saturni ilij Mensis Septembris. In causa querelle, nomine communitatis burse pauperum ad nos et nostrum consilium vigore remissionis per dnum prouisorem eiusdem burse siue appelacionis ipsius communitatis perlate, ex hys, que vidimus et examinauimus, declaramus, animos dnorum de communitate varios invenisse quosdam nec scientes nec consencientes nec persistentes in querella contra dnum seniorem, mgrum videlicet Matheum de Cerdonia, nobis porrecta in scriptis. Illis itaque dominis de communitate, tam presbiteris quam baccalarys et studentibus, persistere ac perseuerare in huiusmodi querella sic, ut premissum est, contra dnum seniorem data, volentibus, actionem super eadem querella coram nobis integram reseruamus ac probaciones legittime fiendas admittendas duximus et admittimus hac nostra sentencia interlocuttoria mediante. Quo vero ad dnum Blasium Crobium, studentem, ipsam bursam pauperum inhabitantem, Cristi nomine invocato et eum solum Deum pre oculis habentes, dicimus, decernimus, declaramus et pronunciamus ex ipsius Blasy Croby, studentis prefati, confessatis, coram nobis palam et publice factis, eundem Blasium Crobium ad habitacionem dni senioris prefati burse pauperum anno currentj die sedecima Augusti hora quarta noctis vel circa, ipso seniore iam tunc quiescente, violenter et temerario ausu pulsasse ac cum lymine ad eandem habitacionem senioris ex pulsu tam vehementj intromissum 6 cameram, habitacionem, lectum, fornacem et singulos angulos scriniaque

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 7. VII. <sup>2</sup> 24. VIII. <sup>2</sup> 14. IX. <sup>4</sup> 15. X. <sup>5</sup> In margine nri 2967 alia manu: Debito supradicto mgr. Lowijcz iam satisfecit, ex consensu ergo predicte Catherine Lowijczowa hic ad acta presencia inscribit solucionem totalis pecunie et satisfactionem sufficientem, per mgrum predictvm ei factam. Presente Ioanne, baccalario, et Laurencio, bedellis . <sup>6</sup> Sic!

siusdem senioris perquississe, cuiusdam, vt dicebat, mulieris gracia querende, nec tamen ipsam mulierem invenisse, licet eandem inquisicionem dicebat se bis eo tempore repetysse, prefatumque dnum seniorem et totam communitatem burse predicte indebite, inique et iniuste perturbasse et diffamasse, ipsumque Blasium talia agere et attentare in contemptum auctoritatis Rmorum patrum dnorum tam prouisoris burse, quam etiam rectoris totius huius Alme Vniuersitatis, minime licuisse neque licere. Et hunc tam temerarium ausum prefatum Blasium Crobium, ex sua publica confessione convictum, segregandum, seperandum et excludendum, tanquam discordie inter prefatas partes, communitatem videlicet et seniorem dicte burse, exorte auctorem et Statutorum per eum iuratorum transgressorem duximus, prout segregamus, seperamus et ex ipsa bursa excludimus ad aliasque inabitalem 1 reddimus, sub censuris ecclesiasticis, et nichilominus ipsam bursam et habitacionem hinc et tres dies evacuandam sentenciamus hac nostra sentencia diffinitiua mediante. Anno, die, quibus supra, lectae, latae et in scriptis promulgatae per Rdum patrem et Egregium virum dnum drem Nicolaum de Comprovincia, canonicum Cracouiensem et huius Alme Vniuersitatis rectorem, de pari et vnanimi voto et consensu Rdorum patrum et Venerabilium virorum, dnorum drum et mgrorum, Stanislai Byel de Nova ciuitate, canonici Cracouiensis, s. theologie professoris et huius Alme Vniuerstatis vicecancellary, nec non Martini de Ilkusch, decani, Bernaldis de Company, nec non Martini de Ilkusch, decani, Bernaldis de Company, nec non Martini de Ilkusch, decani, Bernaldis de Company, nec non Martini de Ilkusch, decani, Bernaldis de Company, nec non Martini de Ilkusch, decani, Bernaldis de Company, nec non Martini de Ilkusch, decani, Bernaldis de Company, nec non Martini de Ilkusch, decani, Bernaldis de Company, nec non Martini de Ilkusch, decani, Bernaldis de Company, nec non Martini de Ilkusch, decani, Bernaldis de Company, nec non Martini de Ilkusch, decani, Bernaldis de Company, nec non Martini de Ilkusch, decani, Bernaldis de Company, nec non Martini de Ilkusch, decani, Bernaldis de Company, nec non Martini de Ilkusch, decani, Bernaldis de Company, nec non Martini de Ilkusch, decani, Bernaldis de Company, nec non Martini de Ilkusch, decani, Bernaldis de Company, nec non Martini de Ilkusch, decani, Bernaldis de Company, nec non Martini de Ilkusch, decani, Bernaldis de Company, nec non Martini de Ilkusch, decani, Bernaldis de Company, nec non Martini de Ilkusch, decani, Bernaldis de Company, nec non Martini de Ilkusch, decani, decani, de Company, nec non Martini de Ilkusch, decani, de Company, nardj 3 de Cracouia, consiliary facultatis theologice, et Gregory de Schamothuli, decani, Martini Belze de Cracouia, consiliarij, canonice, Simonis de Syeprez, vice et loco dris Ade 4, decani, Nicolaj Sokolinskj, vice et nomine Luce Noskowski, consiliarii, medicine, ac mgri Stanislaj de Lowycz, artistice 5 decani, et mgri Andree de Cracovia, consiliarii artistice facultatum, totam Vniuersitatem representantium et ad premissa conuocatorum et protunc in stuba communi maioris Collegii artistarum considentium, concludentiumque et ad premissa censentientium. Presentibus Discretis Iohanne, baccalario artium, et Laurentio, Vniversitatis bedellis, ac me Stanislao Maruschowski Iohannis de Mordj diocesis Luceoriensis clerico, s. apostolica auctoritate legali notario, cause et facti presentis coram memorato dno rectore scriba.

2969. Iouis ix Septembris. Venerabilis dnus mgr. Adam de Cracouia, minoris domus Collegij artistarum Study Cracouiensis collegiatus, satisfaciendo sue obligationi de sex florenis pecvniarum Circumspecto dno Fabiano, ciui Cracouiensi, ad eadem acta superius anno et die certis facte 6, eosdem sex florenos pecvniarum apud eadem acta reposuit, allegans, eundem Fabianum sibi plus teneri et debere, et propterea eosdem sex florenos in firmo et aresto 7 ad decisionem littis poni et arestari per dnum rectorem petiuit et postulauit, preterea etiam allegans, se eidem Fabiano certas symmas pecvniarum ad racionem dictorum sex florenorum dedisse. Et dnus rector ad instanciam et peti-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Biem. <sup>8</sup> Episcopii. <sup>4</sup> »Matla« dicti. <sup>5</sup> sartistice« deletum. <sup>6</sup> Cf. nrum 2951. <sup>7</sup> In Codice »aresto aresto«.

cionem eiusdem dni mgrj Ade attentaque re iusta, ipsas pecunias sex florenorum arestandas fore prout arestauit ad decisionem littis. Presentibus familia et me Martino Grzmala, notario publico.

- 2970. Die Veneris x Septembris. Arenda burse iuristarum. Honorabilis dnus Iohannes Woynarowski, plebanus in Opathkowycze, coram dno rectore et ad acta presentia personaliter constitutus, libere recognouit, quia domum Longinj, bursam videlicet dnorum canonistarum, quam nunc inhabitat Cracovie, de quindecim marcis peccuniarum polonicalis monete et numeri consueti a festo s. Michaelis proxime futuro 1 ad aliud festum s. Michaelis extunc immediate sequens 2, hoc est ad anni vnius duntaxat decursum, possidendam conduxit, appreciauit et arendauit, quarum quidem quindecim marcarum medietatem, videlicet septem cum media marcas pro festo Pasche proximo s et residuas septem cum dimidia marcas pro festo s. Michaelis 1 a. Dni 1530 proxime instanti, rathis sese immediate sequentibus, ratione huiusmodi arende Vniversitati Alme Cracoviensi et in manus Venerabilis et Egregii viri dni decani facultatis canonice aut rectoris Vniversitatis seu cuiuspiam alterius, ad id maius interesse habentis, sub censuris ecclesiasticis, soluturum se obligauit. Presentibus Iohanne, baccalario, et Laurentio, bedellis Vniuersitatis, ac me Stanislao Marussowski, apostolica auctoritate legali notario et facti presentis 4 scriba.
- 2971. Sabbatj xj Septembris. Mgr. Martinus de Cerdonia<sup>5</sup>, maioris domus artistarum collegiatus, triginta prossos peccuniarum certi mutuj amiccabilis dno Francisco Italo hinc et festum Exaltacionis s. Crucis proximum<sup>6</sup> sub censuris ecclesiasticis, etiam non preuia monicione fulminandis, se soluturum obligauit. Presentibus dnis Fabiano, mercatore Cracouiensi de platea s. Floriani<sup>7</sup>, ac Iohanne, baccalario, bedello etc.
- 2972. Ioannes, baccalarius, Vniuersitatis bedellus, retulit, quia ad instanciam Discreti Iohannis de Nowe mijastho Mazouie, studentis, in Cerdonia degentis, cittauit Discretum Stanislaum de Nowe myastho, cantorem ad Omnes ss. Cracouie, studentem Alme Vniuersitatis Cracouiensis, et terminum eidem ad diem hodiernam assignauit. Quem dnus rector tanquam termino non comparentem pronunciauit contumacem.
- 2973. Die Saturni xj mensis Septembris. Prouidus Fabianus, mercator et ciuis Cracoviensis de platea s. Iohannis 7, iuxta termini hodierni exigentiam sex florenos peccuniarum et coitharas tres, in processu cause specificatas, hic ad acta in manus dni rectoris per mgrum Adam Mathlya de Cracovia ex decreto dni repositos ac per eundem in contineuti arestatos, petyt sibi extradj et dearestari, alioquin cur et quare dearestari, extradi non debeant, rationes et causas rationabiles proponi, in presentia mgri Ade prefati, minoris domus artistarum collegiati, qui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 29. IX. <sup>2</sup>· 29. IX 1530. <sup>8</sup> 17. IV 1530. <sup>4</sup> In Codice »presentibus«. <sup>5</sup> alias de suburbio Cracoviensi Garbary. <sup>6</sup> 14. IX. <sup>7</sup> Sic!

oco racionum et causarum per viam et modum reconuencionis propouit et allegauit, non debere extradj premissa, donec ipse Fabianus trizinta grossos peccunie, ad rationem prefatorum sex florenorum per ipsum Adam sibi Fabiano datos, nec non triginta grossos residuitatis debiti ratione certe cathenule auree, scilicet decem grossos additamentj ad caligas ratione allote, scilicet tres florenos ratione gladij ad ipsum mgrum spectantis, per Fabianum de restitudine accepta scilicet quindecim grossos peccuniarum ratione cuprei caldearis alias vanne, aliasque res in processu cause specificandas, sibi dno mgro per ipsum Fabianum receptas et vsurpatas, restituat et reponat. Ex aduerso prefato Fabiano animo et intentione litem legitime contestandj allegante et confitente, prefatos triginta grossos, quos ipse mgr. Adam dicebat se ad rationem sex florenorum esse datos 1, pro quadam cortena ab ipso Adam recepisse, quantum vero ad allotam alias zamesch, negauit tanti valoris, ut articulatur, ijmmo super valore iuramento ipsius mgri detulit corporalj, ad reliquum vero, puta triginta grossos ratione cathenule, gladio et caldeari 1, dixit, ea pro vxore sua et per eandem tanquam ad se pertinentia post mortem patris sui ex vi diuisionis, inter ipsam et fratrem suum, prefatum mgrum Adam, facte, recepta fuisse, ne 1 se de hys velle intromittere, saltim pro vxore sua, tanquam iure naturalis obuolucionis eam concernentia, ea accepta fuisse. Et nihilominus prefatos sex florenos cum rebus supra arestatis ad caucionem fideiussoriam, saltim etiam per probum virum possessionatum Cracoviensem pro se faciendam darj et dearestarj<sup>2</sup>, duntaxat ad decisionem litis dari et dearestari petiuit, offerens se instanti super sibi obiectis et confessatis medio ipsius mgri Ade iuramentum iustificaturum et de eisdem satisfacturum, prefato mgro Adam ad premissa minime consenciente. Et dominus prehabito dnorum consiliariorum consilio faciet facienda prima die iuridica post Michaelis 8, alias datur partibus iuxta iuris formam. Presentibus Ioanne, baccalario, et Laurentio, bedellis, ac Ioanne Carzynowski, nec non me Stanislao Marussowski, huius facti scriba publico.

2974. Die Iouis xvi Septembris. Venerabilis dnus Matheus de Cerdonia 4, artium mgr., senior burse pauperum, ex vna et Honorabiles ac Ingenuj dni presbiterj, baccalarij et studentes, prefatam domum bursam pauperum inhabitantes, ex altera partibus, coram Rdis patribus dnis rectore et consiliarijs ceterisque dribus Vniuersitatis predicte ad acta presentia personaliter constituti, sponte et libere ac matura animi deliberacione intra se prehabita recognouerunt, quod cupientes bono pacis caritatisque fraterne prouidere, tum et quietj, quo liberius optimis artibus incumbere valeant, consulere, suspicionesque malas et dissensiones e medio tollere volentes, non animo aut gracia deludende, quod absit, sentencie in causa criminosi libelli, per ipsam communitatem studentum porrectj, diutius mota et agitata, iamque per dnos rectores et consiliarios in parte decisa sentenciataque promulgate et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> »darj et dearestarj« deletum. <sup>3</sup> post 29. IX. <sup>4</sup> vulgo »Garbarz« dietus.

late, nec per modum illiciti pacti datjve aut promissi vel cuiuspiam dolj, sed simpliciter pure propter Deum et solius caritatis mutue respectu concordiam et amicabilem composicionem inijerunt ac invicem precibus caritativis reconciliati sunt, omnesque controuersias et causas litigiosas, ex ipso libello famoso aut aliunde vndequaque subortas, sopierunt, cassauerunt et mortificauerunt, iuri, liti et cause se abrenuntiando perpetuo sub verbo fidej inuiolate fameque integritate. Quam quidem concordiam, sic inter eos factam, per dnos rectorem, decanos et consiliarios predicte Vniuersitatis confirmari, approbari, testificarjque et admittj ac ad acta presentia ingrossarj petiuerunt. Et dni predictj rector, decani et consiliarii attendentes eorum petita, utpote sancta, iusta et rationabilia, prefatam eorum concordiam, prius debite consilijs pensatis et discussis, pro bono pacis et fraterne caritatis, vt prefertur, augmento Vniuersitatisque commodo, concordiam 1 huiusmodi ratam gratamque habentes, confirmauerunt, admiserunt et approbauerunt. Et nichilominus prius et ante omnia scrupulum conscientie precauere volentes, decreuerunt, ut ipse partes aut vna eis 1 seu vnum 1 nomine omnium, quem ipsa communitas burse predicte duxerit eligendum seu nominandum, iuramento corporalj confirmarent corum concordiam, quod videlicet in ipsa eorum concordia seu abolicione non est delusum sentencie predicte, hoc est non interuenit aliqua pactio illicita dolj malj, datj cuiuspiam aut promissj. Quod quidem iuramentum vnus nomine omnium, carbanista dicte communitatis, de vnanimi eorundem consensu iuxta decretum dnorum patrum ad ss. Dei Evangelium in manibus dni rectoris in forma ei pronunciata et suprascripta corporaliter prestitit. Presentibus dnis Ioanne, baccalario, et Laurentio, bedellis Vniuersitatis, ac me Stanislao Marussowski, facti presentis scriba legali.

Die Saturni xxv Septembris. Arenda domuncule penes bursam Vngarorum. Venerabilis mgr. Andreas 2 de Cracovia, maioris domus artistarum collegiatus, vt et tanquam procurator et prouisor predicte Alme Vniuersitatis Cracoviensis Studij et totius eiusdem nomine coram dno rectore et ad acta presentia personaliter constitutus, recognouit, quia domunculam Vniuersitatis predicte burse Vngarorum contiguam Cracovie, quam nunc inhabitat Venerabilis et Egregius vir dnus Nicolaus Sokolinsky, sacre medicine dr., eidem dno Nicolao ad decursum sex annorum continue et immediate se sequentium, videlicet incipiendo a festo Pasche<sup>3</sup> proximo a. Dni 1530 vsque ad festum Pasche<sup>4</sup> a. Dni millesimi quingentesimi tricesimi sexti, de viginti marcis peccuniarum numeri polonicalis locauit arendauitque. Et hinc inde stans personaliter prefatus dnus dr. Nicolaus Sokolinski, respondit, quia pro summa predicta eandem domunculam, vt premissum est, conduxit, ratione cuiusquidem locationis idem dnus procurator Vniuersitatis in continenti summam predictam vigintj marcarum de manibus ipsius dni dris Nicolai Sokolinskj tulit, leuavit et numerauit realiter et in effectu, ac eundem dnum drem conductorem domuncule de ipsa summa iam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Burcardini. <sup>3</sup> 17. IV. <sup>4</sup> 16. IV.

perpetue. Que prefata summa xx marcarum ex voluntate et decreto inorum rectoris, procuratoris et omnium patrum drum seniorum Vninersitatis non aliunde, preterquam ad restaurationem eiusdem domuncule hic locate conuerti et erogari debebit, nec in alium effectum sed condicione contractum presentem conductionis domus ipsum dnum conductorem velle tenere. Et insuper dnus rector et procurator Vniuersitatis predicti inherendo priori promissioni omnium patrum drum Vniuersitatis et eam approbando, iterum exnunc promittunt bona fide, in posterum post finitam hanc locationem, hoc est lapso sexennio, pro vlteriori locacione habere graciosum respectum et fauorem in locacione eiusdem domuncule erga dnum drem prefatum Nicolaum Sokolinski, locatorem ipsius domuncule. Presentibus Ioanne, baccalario, Laurentio, bedellis Vniuersitatis, ac me Stanislao Marussowski, facti presentis scriba legalj.

-----

## (Acta acticata coram rectore Nicolao Pokrzywnicensi commutatione hiemali a. Dni 1529/30)¹.

2977. Iouis iiij Nouembris. Mgr. Martinus de Cerdonia, maioris domus artistarum collegiatus, coram dno rectore ad acta presentia personaliter constitutus, libere recognouit, duos florenos auri puri boni et iusti ponderis hungaricalis certi mutuj debiti Honeste dne Zophie, consorti Prouidi Nicolai Szwyecznijk de Cerdonia, se teneri recognouit<sup>2</sup>, quos et ex decreto domini hinc infra quindenam alias in xv dies, sub censuris ecclesiasticis, se soluturum obligauit. Presentibus dnis Ioanne, baccalario, et Laurentio, bedellis Vniuersitatis, ac me Stanislao Marussowskj de Mordj, notario publico.

2978. Ioannis, baccalary, et Laurentij, seruitorum Vniuersitatis Studij Cracoviensis, ad proposicionem, occasione tredecim grossorum ratione quartalium retentorum factam, mgr. Martinus de Cerdonia, maioris domus artistarum collegiatus, animo et intencione respondendi <sup>2</sup> confessus est, se tenerj duntaxat octo grossos, residuum vero negauit, super cuius negatiuam iuramentum delatum, quod in continenti sibi remissum est, octo vero grossos confessatos ex decreto domini, sub censuris ecclesiasticis, soluet in octaua. Presentibus Honorabili Casparo de Cracovia, presbitero in arce <sup>3</sup>, et me, quo supra.

2979. Die Veneris xxvj Nouembris 1529. Discretus Laurentius de Ilkusch, bedellus Vniuersitatis, ad acta presentia personaliter constitutus, tres florenos peccuniarum minus tribus grossis in me-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actorum nri 2977—2995, Codicis pag. 1131—1142. <sup>2</sup> Sic! <sup>8</sup> Cracoviensi.

dientibus Honorabili ac religioso Nicolao, fratri suo patrueli ordinis Carmelitarum de conuentu s. Catherine Cazimiriensi, per eundem sibi Laurentio ad perscripcionem certorum sermonum creditos etc., se teneri recognouit, quos idem Laurentius se eidem Nicolao hinc ad festum solennis Pasche proximum, sub censuris ecclesiasticis, soluturum obligauit. Presentibus, ut supra.

- 2980. Die Saturni xxvij Nouembris. Dominus instante mgro Stanislao de Lowicz, artistice facultatis decano, lodicem seu tapete Vniuersitatis Studij Cracouiensis, per indiligentem custodiam Discreti Ioannis, baccalarij artium, et Laurencii, bedelli Vniuersitatis predicte, deperditum, per eundem Ioannem, bedellum, et Laurentium restituendum alias simile emendum seu valorem eius iuxta arbitrium bonorum virorum exoluendum hinc et quindenam, sub ecclesiasticis censuris, decreuit mandauitque. Presentibus Laurentio, bedello Vniuersitatis, et familia dominj.
- 2981. Obligacio. Laurentius, bedellus Vniuersitatis Studij Cracouiensis, coram domino et ad acta presentia personaliter constitutus, aliasque ex decreto dni rectoris tres florenos peccuniarum absque tribus grossis ratione perscripcionis certorum sexternorum sermonum scriptorum sibi datos <sup>3</sup> per Honorabilem, Discretum ac religiosum Nicolaum, ordinis Carmelitarum <sup>1</sup> conuentus s. Katherine Cazimiriensis <sup>1</sup> monachum, fratrem patruelem ipsius Laurentij, eidem datos, hinc pro festo solennis Pasche proximo <sup>2</sup> eidem Nicolao, monacho, sub censuris ecclesiasticis, restituet exoluetque. Presentibus Ioanne, baccalario, bedello, et Ioanne, seruitore domini, ac me Stanislao, ut supra.
- 2982. Lune xiij Lucie 5 Decembris. Venerabilis mgr. Matheus de Cerdonia, senior burse pauperum, ad acta presentia personaliter constitutus, nouem florenos peccuniarum, per triginta grossos computando, numeri et monete polonicalium debiti mutui, partim per se ipsum mgrum, partim per matrem et generum suos contractj, Honeste Margarethe alias Marusche 1, in hospitali s. Spiritus degenti, et in manus Honorabilis ac religiosi dni Mathie de Czosnow, ordinis Canonicorum regularium eiusdem conuentus s. Spiritus Cracovie fratris, se teneri et debere recognouit, quarum mediam marcam pro quartali s. Lucie diei hodierne in manus eiusdem dni Mathie reposuit realiter et in effectu, et de eadem dimidia marca est quittatus, residuitatem vero summe eorundem nouem florenorum singulis quartalibus se proxime et immediate sequentibus annorum se proxime sequentium, incipiendo a quartalj currenti a. Dni 1530, exnunc proxime futuri, per mediam marcam peccuniarum vsque ad totalem et plenariam summe prefate exsolucionem in manus prefati dni Mathie, sub censuris ecclesiasticis, pro qualibet ratha singulariter in eundem mgrum Mathiam in defectu non solucionis vniuscuiusque rathe fulminandis, se soluturum summisit et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 17. IV 1530. <sup>8</sup> \*sibi datos« deletum. <sup>4</sup> \*Lucie« deletum.

- bligauit. Presentibus Discretis Iohanne, baccalario, Laurentio de Craovia, bedellis Vniuersitatis, Malchero de Theschin conuentus prefati - Spiritus Cracoviensis, Francisco de Leopolye, studente, ac me Stanislao, notario, quo supra.
- 2983. Mercurij xxij Decembris. Honeste Dorothee, filie Thome, sartoris de platea Castrensi Cracovie, ad proposicionem occasione vitte alias ranthuch tele Colnensis, quatuor vlnarum per quinque grossos adhuc noue valoris xx grossorum factam, Discretus Sebestianus de Byecz, studens, seruitor mgri Mathie Cantrifusoris, domus artistarum collegiati, animo et intencione litem contestandi etc., confessus est, se mutuo eandem vittam ab ea Dorothea recepisse, quam ex decreto domini iuxta confessatam soluat, sub censuris ecclesiasticis, in quindena. Presentibus Ioanne, baccalario, bedello, et familia domini et me etc.
  - 2984. (4 Januarii) 1530. Acta actorum coram Venerabili ac Egregio viro dno dre Nicolao de Comprovincia, decretorum dre, canonico Cracouiensi rectoreque Alme Vniuersitatis Study Cracouiensis, pro commutacione hiemali a. Dni 1530 Indicione tercia pontificatus Sanctissimi in Cristo patris et dni dni Clementis pape septimi anno septimo, feliciter exordiuntur per me Stanislaum de Mordj, legalem notarium et protune vicenotarium terre Cracoviensis. Die Martis quarta Ianuarij. Venerabilis mgr. Martinus de Cracovia, collegiatus maioris Collegij, ad proposicionem Famati dni Stanislai Zywyeczky, ciuis et pannicide Cracouiensis, recognouit, se eidem teneri racione fideiussorie pro tribus cum media vlnis panni Lunensis, vlnam quamlibet computando per viginti tres grossos, et obligat se eidem soluturum pro festo Purificacionis 1, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus ibidem seruis Vniuersitatis et alia familia domini. Summa floreni ij et grossi xx1/2.
    - 2985. Die Martis xviij<sup>2</sup> Ianuarij. Discretus Stanislaus de Ploczk, tercianus Collegij maioris, cittatus per Felicem de Varschouia, studentem in scholis s. Anne degentem, qui proposuit contra predictum Stanislaum, tercianum, quod ipse ei tunicam valore 4 florenorum in moneta absque decem grossis sibi<sup>3</sup> recepisset. Vbi ipse Felix predictus debet contra eundem ex decreto domini probare testibus, cum ipse Stanislaus predictus ad narrata et proposicionem ipsius negauit, se nihil de tvnica ipsius quicquam seire. Presente familia domini et me notario, hinc per octauam<sup>3</sup>.
    - 2986. Die Lune xxiiij Ianuarij. Baccalarius arcium Paulus de Cracovia, ad s. Annam degens, per Martinum, studentem de Byelszko, cittatus, comparuit, contra quem predictus studens proposuit, ei idem bacc. teneri xiij grossos mutuo datos. Ex confessatis dnus rector predicto bacc. mandauit in crastino s. Dorothee persoluere, et Ioanni, arcium bacc., sapiencie, quatuor grossos, quos tenetur eidem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2. II. <sup>2</sup> In Codice >xiiij«. <sup>8</sup> Sic! <sup>4</sup> 7. II.

aduc a promocione, pro eodem festo tenebitur soluere, sub censuris ecclesiasticis. Presente familia domini etc.

- 2987. Die Lune xxiiij. Mgr. Martinus de Cracovia, collegiatus maioris Collegij, cittatus per Laurencium, bedellum, ad instanciam Honorabilis dni Bartholomei, altariste ad s. Annam, contra quem dnus Bartholomeus proposuit coram dno rectore, quod predictus mgr. eidem tenetur coclear argenteum valoris vnius marce. Dnus tamen rector ex confessatis mandauit, hinc in quindena coclear eidem restituere, sub censuris ecclesiasticis. Presente familia domini.
- 2988. Die eadem. Honorabilis dnus Bartholomeus, supranominatus, contra eundem Venerabilem mgrum Martinum, quod sibi tenetur et obligatur tres cum medio florenos et medium sextum grossum, in presencia eiusdem mgri Martini, qui negat narrata, prout narrantur. Et datur ad probandum videlicet deferendum. Presente familia domini, hinc ad quindenam etc. <sup>1</sup>.
- 2989. Die eadem. Discretus Stanislaus de Ploczk, tercianus maioris Collegij, infamatus pro furto per Felicem de Varschouia, studentem ad s. Annam. Non habita probacione testium condemnauit eundem pro infamia ei illata, quam extimauit in quadraginta florenis predictus Stanislaus, vbi dnus rector decreuit et mandauit eadem inscribere in acta presencia, et premissa taxacione dnus rector condemnauit eundem in viginti florenos, tenebitur tamen soluere hinc in quindena <sup>1</sup>. Presente familia dominj. Et in continenti cittatus est per Ioannem, sapienciam, ad reponendam penam per quindenam.
- 2990. Die Mercury xxvj Ianuary. Venerabilis mgr. Martinus de Cleparz, maioris domus collegiatus artistarum, coram me Stanislao de Mordi, legali notario et coram dno rectore Vniuersitatis moderno actorum scriba, marcam peccuniarum mutui debitj, pro qua ad presentiam dni rectoris erat cittatus, Honorabili dno Allexio, Maiestatis reginalis Serenissime Elizabeth<sup>2</sup> etc. capellano, se teneri recognouit, cuius persolucionem ad minus in tribus septimanis se compleuisse<sup>1</sup> promisit. Et dominus instante prefato dno Allexio, iuxta meam relacionem hinc in tribus septimanis eandem marcam peccuniarum, sub censuris ecclesiasticis, ipso facto in eum fulminandis, soluendam esse decreuit. Presentibus bedellis.
- 2991. Iouis xxvij Ianuarii. Nicodemus, smigmator, ciuis Cracoviensis, coniunx Honeste Anne, sororis Rdi in Christo patris dni olim Iohannis Amicini<sup>3</sup>, suffraganej Cracoviensis etc., tanquam tutor legitimus nomine eiusdem Anne, consortis sue, crucem auream cum quinque iniunctis lapillis rubeis et gemmis quatuor magnis, dne predicte Anne per prefatum olim dnum suffraganeum Cracoviensem ratione certj

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> = Isabellae. <sup>3</sup> † 16. X 1526.

debiti triginta quatuor florenorum et decem grossorum peccunie testamentaliter legatam, prout alias in istius testamento latius apparet continerj, de manibus dnorum Nicolai, dris, canonici et protunc rectoris Alme Vniuersitatis Cracoviensis Studij, nec non Iohannis Amicini Iunioris, plebani in Chelm, executtorum testamenti predicti olim dni suffraganej Cracoviensis, hic ad acta presentia se recepisse et effectualiter leuasse recognouit, de qua cruce et debito prefato eosdem dnos executtores prefatos presentibus quittauit perpetuo. Presentibus Iohanne de Msczonowo, artium baccalario, Laurentio de Ilkusch, bedellis Vniuersitatis predicte, Mathia de Brzessyathki, famulo prefati dni plebani in Chelm, ac me Stanislao, quo supra, legali notario et protunc actorum presentium scriba.

2992. Perfida Iudea Kwyethna de Cazimiria contra Laurentium, introligatorem librorum, Vniuersitatis Studii Cracoviensis bedellum, proposuit, quod ipsa anno proxime preterito certa die circa festum Michaelis 1 dedisset sibi ad introligandum quadraginta tres quaternos, in quemlibet quaternorum per octo folia computando, in pargameno scriptos hebraice, sub ea condicione, quod in duabus septimanis predictos quaternos debuisset introligare, sed quia eosdem hactenus contra condicionem contractus non introligasset et in mala custodia tenuisset, sicque tres quaternos alias viginti quatuor<sup>2</sup> folia duodecim folia<sup>3</sup> ex eisdem perdidisset et neque integre ipsos quaternos sibi Iudee restituisset, immo petiuit eundem ad integram restitucionem quaternorum, vel saltim ad solucionem eorundem iuxta veram taxam cogi et compelli, nec non decem grossos, quos sibi ad rationem laboris dicte introligature dederat, sibi restitui. Ex aduerso prefatus Laurentius animo et intencione litem legittime contestandi confessus est, se recepisse quaternos scripture hebraice ad introligandum ab ipsa Iudea, non tamen numeratos, ymmo quosdam minus quam octo folia continere 4 et ita apparare 4, vnum quaternum in duos per eandem Iudeam aut per inaduertenciam aut calumniose fuisse diuisos, ut apparebat ex reuisione quaternorum per Iudeam, vbi postea duo in vnum componebantur post excisionem de introligatura, asserens, non plures sibi datos fuisse nisi tantos, quos iam introligauerat in numero quadraginta duos, quosdam tamen quaternos, ut et ipsa Iudea fatebatur, semiplenos et ex vno duos factos, sicque a Iudea datos, idque errore Iudee non suo factum fuisse, eo quod ipse tanquam ignarus scripture hebraice ipsos quaternos corrigere et componere non potuit, sed prout sibi dati erant, ita eosdem introligauit, nec plures se accepisse dixit, decem vero grossos ratione arre ab introligatura se recepisse confessus est. Quantum vero ad secundum articulum proposicionis in contractu, videlicet condicionis apposite, dixit, se non promisisse in duabus septimanis introligaturum, ymmo eandem condicionem negauit, asserens, se promisisse tunc introligaturum, cum a introligacione aliorum cristianorum librorum, quos cum maiori profectu

¹ circa 29. IX. ² >tres quaternos alias viginti quatuor« deletum. ² >duodecim folia« insuperscriptum. ⁴ Sic!

introligabat, cessaret et a labore vacaret, asserens preterea, ipsos quaternos in custodia bona simili, ut et ceteros libros cristianorum seruabat, habuisse 1, nec ibidem aliquam cartam ex quaternis aut aliquem quaternorum perdidisse, sed omnes quaternos, prout sibi datj erant, introligasse et introligatos restituisse actricj. Et dominus auditis partium propositis et responsis, terminum hodiernum ob spem concordie attentande hinc ad quindenam prorogauit. Presentibus bedellis Vniuersitatis ac me Stanislao, quo supra.

2993. Die Lune xxj Marcij. Honorabilis dnus Mathias de Czesznow ordinis Canonicorum regularium s. Spiritus in Cracovia pro rata Cinerum <sup>2</sup> alias secunda rata leuatis cum effectu per ipsum viginti quatuor grossis, a Venerabili mgro Matheo de Cerdonia, seniore burse pauperum, per eundem Matheum hic ad acta repositis, ad extenuacionem summe novem florenorum, hic ad presencia acta per prefatum mgrm Matheum a. Dni 1529 die Lune xiij Decembris obligatorum et inscriptorum <sup>3</sup>, eundem mgrm Matheum, seniorem predictum, quietavit et liberum dimisit. In presencia familie dni rectoris protunc, videlicet dni dris Nicolai de Comprovincia, canonici Cracoviensis. Idem dr. Nicolaus, rector, qui supra, manu propria subscripsit.

2994. Die Iouis vij Aprilis a. Dni 1530 alias feria quinta proxima ante dominicam Palmarum, in rectoratu Venerabilis et Egregij viri dni Nicolai de Coprzijwnijcza, arcium et iuris pontificij dris ac canonici ecclesie cathedralis Cracouiensis, et in presencia Vener. dnorum patrum seniorum, videlicet Stanislai Byel de Nowa ciuitate, s. pagine professoris et canonici dicte ecclesie cathedralis Cracouiensis, Erasmi de Cracovia, ss. canonum dris ac concionatoris in ecclesia s. Barbare, in cimiterio ecclesie s. Marie in circulo Cracoviensi sita, ac decanorum omnium facultatum, videlicet Iohannis de Poznania, s. pagine ordinis s. Augustini in ecclesia s. Catherine Cazimirie professoris 1, Sigismundi de Szthąschijcza iuris pontificij, Simonis de Schamothulij, medicine drum, et Stanislai de Grodzijszko, arcium mgri, ad hoc specialiter vocatorum per Vener. mgrm Andream de Cracovia, baccalarium s. pagine et canonicum s. Floriani in Cleparz ac Omnium ss. in Cracovia, procuratoremque tunc generalem bonorum Collegij Studij Vniuersitatis Cracouiensis, de perceptis et prouentibus eiusdem Vniuersitatis, per eundem procuratorem collectis, ac eciam expositis racio est facta. Et quia Statuto eiusdem Vniuersitatis cauetur, quod dicta racione per procuratorem facta de biennio in biennium procurator generalis bonorum Vniuersitatis debet eligi, et quia completi iam sunt duo anni, sicut prefatus dnus mgr. Andreas fuit electus in procuratorem bonorum Vniuersitatis predicte, ideo fuit necesse facere convocacionem Vniuersitatis pro dicta electione procuratoris iuxta disposicionem dicti Statuti. Sed quia iam propter instancia festa ss. Pasche 5 et vacancias ibidem talis convocacio non habuit locum, ideo ne Vniversitas in laboribus per dictum procuratorem ceptis negligatur, suprascripti domini, Vni-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 2. III. <sup>8</sup> Cf. nrum 2982. <sup>4</sup> Burcardini. <sup>5</sup> 17. IV.

ratorem bonorum eiusdem Vniuersitatis reelegerunt, per hoc dicto Statuto in posterum in nullo derogare volentes. Presentibus, quibus supra, anno et die, quibus supra. Idem rector, qui supra, manu propria subscripsit.

2995. Die Veneris viij Aprilis. Honestorum Ieronimi Gornyk et Zophie de Casimiria ex vna et Discretj Laurentij de Sijrakow, literarum studentis, ex altera partibus in causa occasione calceorum longorum ad decem grossos, ceruisie betule ad duodecem grossos et expensarum mense, vt dicitur, ipsi Laurentio, scholari, per dictos coniuges in vim solucionis prestitarum per sedecim septimanas, ad tres florenos extimatarum, dominus auditis ipsarum partium propositis et responsis atque allegacionibus vtrimque factis, decreuit, quatenus ipse Laurentius, scholaris, pro omnibus et singulis supra expressis rebus, videlicet ceruisia, calceis, expensarum mense, dictis Ieronimo et Zophie, coniugibus, duos florenos pecuniarum hinc et feriam secundam proximam post dominicam Conductus Pasce 1, sub censuris ecclesiasticis et aliis penis exinde secutis, solueret, in presentia dictorum coniugum, ipsum decretum acceptancium. Presentibus Honestis Mathia, sartore de Varschouia, Ioanne, seruitore dni rectoris, ac me Gregorio Naderziczkj, presentis actus scriba.



Acta actorum coram Venerabili et Egregio viro mgro Martino<sup>8</sup> de Ilkusz, s. theologie professore, ecclesie s. Nicolai extra muros Cracouienses preposito ac rectore Alme Vniuersitatis Studij generalis Cracoviensis, in rectoratu vero ipsius quinto commutacione estiuali, Indicione quarta pontificatus Sanctissimi in Cristo patris et dni dni Clementis pape septimi etc., ad annum Dni millesimum quingentesimum tricesimum etc.<sup>8</sup>.

2997. Die Iouis 5 Maij a., quo supra. Ego Albertus, vicarius ad s. Nicolaum, de mandato dni rectoris ad acta presentia personaliter constitutus, Discretum Laurentium de Szyrakow, studentem Alme Vniuersitatis Cracoviensis, quatinus hinc ad octauam satisfaceret decreto dni rectoris precedentis, hic in actis presentibus de octaua mensis Aprilis contento 4, ipsi videlicet Ieronimo Gornik, actorj, ipso eodem Ieronimo instante 5. Presentibus Benedicto de Transiluania et Ioanne Thornensi, studentibus de bursa Vngarorum, et alia dni rectoris familia.

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 25. IV.
 <sup>2</sup> Biem.
 <sup>3</sup> Actorum nri 2997—3070, Codicis pag. 1143—1173.
 <sup>4</sup> Cf. nrum 2295.
 <sup>5</sup> Sic!

- 2998. Die Lune nona mensis Maij. Terminus hodiernus inter Famatum Ioannem Bauarum, eiuem Cracoviensem de platea s. Anne, ex vna et Nobilem Ioannem Buchta, studentem de bursa Ierusalem, partibus ex altera ad hodiernam diem limittatus, ex decreto domini continuatur ad diem Sabbati proximum <sup>1</sup>.
- 2999. Die Mercurij xj Maij. Terminus hodiernus inter Ioannem Strzalka, seruum dni Szobyenskij, marschalcum Regie Maiestatis, ex vna et Erasmum Koszmowszky, studentem de bursa Ierusalem, parte ex altera ad hodiernam diem limitatus, ex decreto dni rectoris continuatur ad feriam sextam proxime venturam?
- 3000. Nobilis Ioannes Strzijalka, familiaris dni Szobyenskij, nomine suo ad acta presentia constitutus, constituit procuratorem in causa, quam habet cum Erasmo Coszmowszkij coram dno rectore, Ioannem, baccalarium, sapienciam, Vniuersitatis seruum, ad agendum et tandem contra et aduersus eundem iuramentum accipiendum et defferendum eidem alias in forma plenissima, et si quam peccuniam prefatus Erasmus, per quam actionem habiturus est, ipse Ioannes Strzijalka ipsam ad acta dni rectoris reponere commisit<sup>3</sup>. Presentibus Laurentio, seruo Vniuersitatis, et me presente<sup>3</sup> scriba et alia familia domini.
- 3001. Die eadem. Ioannes de Lanczijcza, arcium baccalarius, ad s. Annam in scholis degens, propter verba inhonesta et ignominiosa famamque ledencia, <sup>4</sup> coram dno rectore in iudicio sedente protulit, suum proximum dehonestando et vilipendendo iudicium, decreta per eundem dnum rectorem in evm pena vnius sexagene, quam reponet in vna octaua, sub censuris ecclesiasticis et alijs Vniuersitatis pena <sup>3</sup>. Et mox in accione monitus est. Presente Ioanne, sapiencia, et Petro Crobija etc.
- 3002. Eadem die. Ex decreto dni rectoris predictus baccalarius Ioannes de Lanczijcza Discreto Petro de Crobija tenebitur soluere sex grossos pro libro, a quo sibi accomodatum acceperat, de raptura vero, eidem Petro per eum bacc. amissa, duos grossos pro feria sexta proxima pro hora xxj, in presencia tamen solucio librj debet fieri Paulj bacc. de Cracovia, dictj Babenek. Presentibus, quibus supra etc.
- 3003. Die Veneris (13 Maji). Nobilis Erasmus Cosmowskj, studens Vniuersitatis Cracouiensis in bursa Ierusalem, ad proposicionem Venerabilis Ioannis, arcium baccalarij Studij Vniuersitatis et procuratoris, ad acta presencia constituti, Nobilis Ioannes Stralka animo et intencione litem legitime contestandj de decem grossis respondit, se recepisse eosdem a prefato Ioanne Stralka et obligatum fuisse, retinuisse tamen se asserebat occasione vnius libri, qui dicitur Boecius 5 » De re militarje, quem sibi mutuauerat et non restituerat, de viginti vero grossis male pecunie respondit, se tantum vndecim grossos recepisse ab

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 14. V. <sup>2</sup> 13. V. <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> quae. <sup>5</sup> >Boecius«?

studente, respondit, se recepisse pecuniam ab eodem, sed non ipsius Stralka sed suam propriam, quam sibi tenebatur idem Bartholomeus. Et dominus decreuit, quantum ad primum quantum ad decem grossos ex confessatis, quod solueret eosdem dicto Stralka hinc ad quindenam, et pro libro, vt dicitur, sibi retento, actionem dominus reservavit, de mala vero pecunia, quam prefatus Erasmus Cosmowski allegabat se restituisse eidem Ioanni Stralka, dedit dominus ad probandum seu docendum vel deferendum, de medio eciam octavo grosso docebit seu probabit vel defferet. Presentibus ibidem Gabrielle Idzykowskj et Petro de Krobya, studentibus, et alijs fide dignis.

- 3004. Cittatos et non comparentes dominus eos pronunciauit contumaces, Io.....<sup>2</sup>.
- 3005. Ioannes de Lancicia, arcium liberalium baccalarius, ad instanciam Discreti Petrj Ioannis de Krobya, studentis Cracoviensis.....3.
- 3006. In contumaciam Paulj, arcium baccalarij, ad instanciam Discreti Petri Ioannis de Krobia, legitime cittati et non comparentis, dominus decreuit, dandos sex grossos eidem Petro de Crobia per Ioannem de Lancicia, arcium bacc., iuxta decretum domini die vndecima Maij factum 4, ad id prefato Paulo, bacc. de Cracovia, ad acta presencia personaliter presente, consenciente, qui in dictis sex grossis eundem librum prefato dno Ioanni, bacc., fauit perpetuo habendum. Presentibus, quibus supra.
- 3007. Paulus de Cracovia, arcium baccalarius, legitime citatus ad instanciam Honorabilis Laurencij de Schamotuly, arcium bacc., pro tunica nigri coloris valoris vnius marce, sibi pro lectione in Collegio legenda tempore Quadragesime accomodata, animo et intencione litem legitime contestandj fassus est, se eandem tunicam, vt propositum est, recepisse et velle restituere illam, quamprimum sacerdos, apud quem dixit se illam habere, Cracouiam venerit. Et dominus ex confessatis decreuit, quod infra duas septimanas curet illam restituere realiter et in effectu, sub censuris ecclesiasticis, alias wlt concordare eam prefato bacc. pro eadem.
- 3008. Die Saturni xiiij Maij. Constitutus personaliter Nobilis ac Ingeniosus Ioachim Buchta, studens in bursa Ierusalem manens, recognouit, se teneri pro expensis ad acta presencia Famato dno Ioanni Bauaro, ciui Cracouiensi de¹ platea s. Anne degentj¹, medium tercium florenum cum medio nono grosso, et obligauit se soluturum dictam pecuniam prefato dno Ioanni Bauaro pro festo Penthecostes proxime futuro⁵, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Ioanne, baccalario, sapiencia, et familia domini.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Nrus 3004 ad finem non perductus. <sup>8</sup> Item nrus 3005 ad finem non perductus. <sup>4</sup> Cf. nrum 3001. <sup>5</sup> 5. VI.

- 3009. Item eodem die facta est concordia inter Discretum studentem ex vna, Ioannem de Leopoli et Ioseph de Broschek, tanquam reum, pro lesione enormi predictj Ioannis, manentis apud campanatores s. Stephani, quod predictus Ioseph debet absoluere cirulicum in vno floreno, et Ioanni predicto mediam marcam hine ad aduentum Regie Maiestatis pro festo Ascensionis Dni<sup>1</sup>, et super hoc debet reponere tunicam pro cerciorj solucione, ea non reposita terminus continuatur ad feriam secundam proximam<sup>2</sup>. Presente notario.
- 3010. Die eadem. Mgr. Martinus de Cerdonia, citatus pro decem septem grossis, in quibus impignorauit tres cubitos alias czamlethu apud Honorabilem dnum Mathiam de Drogijczijn, substitutum psalteristarum in arce<sup>3</sup>, recognouit ad acta presencia et obligauit se soluturum eidem dno Mathie eandem pecuniam decem septem grossorum pro feria tercia post festum s. Zophie immediate<sup>4</sup>, accipiens pignus trium cubitorum suum, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, quibus supra<sup>5</sup>.
- 3011. Die Lune xvj May. Venerabilis mgr. Adam 6 de Cracovia, baccalarius ss. canonum, constituit procuratorem in forma plenipotenti Honorabilem Albertum de Bijdgosthia, arcium bacc., ad prestandum iuramentum in animam prefati mgri, ex decreto dnorum scabinorum ciuitatis Cracoviensis ei delatum, occasione debiti patris predicti mgri, ei tamen de eo non constante 7. In presencia dni rectoris et Albertj, vicarii ad s. Nicolaum, et Ioanne 7, sapiencia, et Ioanne 7 de Vaszosze, testium, iuxta formam iuris.
- 3012. Die eadem. Mgr. Adam 6 de Cracovia, baccalarius ss. canonum, per procuratorem dnum Albertum, legitime ad acta presencia constitutum, satisfaciendo decreto iudicis secularis, protestatus est de diligencia contra ipsos actores, ex aduerso principales, paratum se exhibendo ad prestandum iuramentum, sibi iudicialiter delatum, dummodo forma iuramenti expurgatorij sibi oblata et porrecta fuerit.
- 3013. Die Martis xvij Maij. Venerabilis mgr. Anthonius Napachaniensis per Nobilem Stanislaum Orzijechowskij, canonicum Przijemijslijensem, cittatus, comparuit pro libro apud eundem »Apothegmatum« Terasmi Roterodamj impignoratum , quod et idem dnus mgr. Anthonius fassus est. Vbi ex confessatis dnus rector hinc ad feriam sextam mandauit eidem dno Orzijechowskij in manus daturum hinc tamen, quod actio dni mgrj prenominatj reservatur actio cum dno Orzijechowskij pro diligencia et labore ipsius, quem subijt in erudicione et studio ipsius et fratris, et ibidem circa libri restitucionem dnus Orzijechowskij tenebitur soluere impignoracionem librj etc. Presentibus ibidem notario et multa familia dominj.

 $<sup>^1</sup>$  26. V.  $^2$  16. V.  $^8$  Cracoviensi.  $^4$  17. V.  $^5$  In margine nri 3010 alia manu: »Iam satisfecit«.  $^6$  Matla.  $^7$  Sic!  $^8$  20. V.

- 3014. Die Mercurij xviij Maij. Egregius dnus dr. s. theo-Sie Stanislaus de Lowijcz recognouit, se Iudeo cuidam, dicto Lazarus, tenerj vndecim grossos, quos repromisit se eidem dnus dr. soluturum feria iij immediate post festum s. Trinitatis 1. Presente Ioanne, baccalario, et familia domini.
- 3015. Die Veneris xx Maij. In causa, que vertitur inter Inseniosos studentes Gabrielem Idzijkowskij, actorem, ex vna et Mathiam Ponijkijewszkij, revm, partibus ex altera, dominus dicta testis pro parte prefati Gabrielis producti publicauit, et parti aduerse ad dandum excepciones hinc ad octauam terminum prefixit, et ibidem prefatus Gabriel, si et in quantum alijs testibus caruerit, in suplementum eorum iuramentum prestabit.
  - 3016. Die Veneris xxvij Maij. In causa, que vertitur inter Gabrielem Idzijkowskij, actorem, ex vna et Mathiam Ponijkijewsky parte ab altera occasione certi libellj, qui appellatur »Instituciones« Iustiniani et »Modus legendi abbreuiaturas in vtroque iure«, quem prefatus Gabriel asseruit se dedisse dicto Mathie ad deferendum et dandum fratri suo Stanislao Idzijkowskij, notario in Polthowsk consistorij eiusdem. Et prefatus Mathias negauit, se evndem ab eo recepisse, in deffectu probacionis predictus Gabriel Idzijkowskij detulit eidem Mathie iuramentum, quod acceptauit et prestabit hora decima feria secunda proxima?. Presentibus familia domini et mgro Martino Czijeskowijtha.
    - 3017. Die eadem. Famata ac Honesta dna Benigna, ciuis et consul<sup>3</sup> Cracoviensis, questa est contra Nobilem Stanislaum Klijczky, studentem, in bursa pauperum degentem, et suos complices occasione iniuriarum certarum et signanter discriminis, quod imminebat sibj in fluuio Vistula, quem tranabat, propter insultus violentos et percussiones radiorum et lapidum in nauclerum, qui eam per fluvium in navicula vexit. Qui quidem Stanislaus pro persona sua respondendo negauit narrata, prout narrantur, allegans, quod tvnc pro illo tempore feria quinta post Zophie<sup>4</sup> circa horam xxiij, qua illud factum prefata dna Benigna recensuit, fuit hic Cracovie apud qvendam civem a medio eiusdem xix dieij vsque ad horam clausionis bvrse, quod se probaturum obtulit in octaua. Presentibus, quibus supra.
    - 3018. Die eadem. Discretus Mathias Ponijkijewskij, studens in bursa philosophorum, propter contumaciam Gabrielis Idzijkowskij ob non solucionem a delacione iuramentj absoluitur a termino et dicto iuramento, vsque postea denvo citetur. Presentibus, quibus supra.
    - 3019. Die Saturni xxviij Mai. Nobilis Discretusque Erasmus Coszmovszky, studens Vniuersitatis nostre, et hesterno die et hodie sesit diligenciam, de qua protestatus est, vnde quia tunc coactus est

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 14. VI. <sup>2</sup> 30. V. <sup>3</sup> Sic!, cf. nrum 3022. <sup>4</sup> 19. V. <sup>5</sup> >sosit«, sic!

leccionibus, pecyt sibi terminum vsque ad octauam differi. Vnde quia pars ..... 1 pars aduersa, ipse videlicet Ioannes Stralka, insteterit tunc, sicut que fieri debebunt.

- 3020. Die Mercvrij prima mensis Ivnij. Discretus Mathias Mnijchowskij, studens in scholis Omnium ss. manens, cittatus per Honorabilem Albertum Dambrowskij, seniorem burse philosophorum, pro discessu de bursa philosophorum, in qua prius mansit, et non solucione census decem grossorum, quos hucusque non soluit. Vbi ex confessatis dnus rector eidem Mathie hinc ad octauam, sub censuris ecclesiasticis, mandauit soluere. Presente familia domini et me notario etc.
- 3021. Die Veneris iij Ivnij. Discretus Nicolaus Kvmijelskij, in scholis s. Anne degens, cittatus per Ioannem, baccalarium, sapienciam, de verbis inhonestis, que illi locutus est, vbi prefatus Nicolaus proposita contra eundem negans 4. Datum ad probandum predicto bacc. et testimonio confirmando 4, hinc ad octavam.
- 3022. Die eadem. Terminus hodiernus in causa, que vertitur inter Honestam dnam Benignam, dni Stanislai Vaczlaw, consulis Cracoviensis, coniugem, vt actricem, ex vna et Nobilem Stanislaum Klyczkij ex bursa pauperum² Paulum Ilowijeczkij et Nicolaum Dzijerszanowskij ex bursa Ierusalem, vt reos, partibus ab altera continuatur ad octauam, cum Stanislao vero Klijczkij hinc ad feriam secundam proximam post festum s. Ioannis Baptiste³.
- 3023. Die eadem. Nobilis Paulus Ilovijeczkij, Albertus et Iacobus Bijelyensczy, vterque eorum cittati ad instanciam laboriosorum piscatorum Regie Maiestatis actorum 4, in contumaciam eorundem per dnum rectorem a domino 4 svnt absolutj, in contumaciam actorum 4, neque licebit illis litem intentare, nisi solitis 4 expensis.
- 3024. Die Mercvrij octava Ivnij. Honorabilis mgr. Martinus de Vrządow, minoris Collegij collegiatus, legitime citatus ad instantiam mgri Mathie de Cracovia, eiusdem Collegij collegam<sup>4</sup>, pro hora xix per Laurencium, Vniuersitatis seruum, et vltra xxj expectatus, non comparuit, ideo instante prefato mgro, actore, pronunciatur contumax.
- 3025. Die Veneris x Ivnij. Ad instanciam Famate dne Benigne, vxoris dni Stanislai, pannitonsoris, ciuis et consulis Cracoviensis, proposicionem <sup>4</sup> Nobilis et Discretus Paulus Ilowskj <sup>5</sup> Ilovieczkj, studens Cracoviensis, in bursa Ierusalem manens, personaliter comparuit, littem legittime contestando negauit narrata, in presencia Venerabilis dni Martini de Czyeskovicze, collegiati maioris Collegij et procuratoris eiusdem domine. Et datur ad probandum siue deferendum. Presentibus

<sup>1 &</sup>gt; . . . . . docus vacuus. 2 > Stanislaum Klyczkij ex bursa pauperum « deletum. 27. VI. 4 Sic! 5 > Ilowskij « deletum.

Lartino Strzezowski, plebano in eadem Strzezovicze, Thoma Pijorowzik de Clodava et me Paulo Mroczik de Cobilanij, auctoritate impeiali notario publico et presentis actus scriba. Et instante eodem prouratore Nicolaus Dzyerzanowskij, de eadem bursa Ierusalem studens, b non paricionem termini hodierni continuati, pronunciatur contumax. Presentibus, vt supra.

- 3026. Die Lune xiij Ivnij. Venerabilis mgr. Martinus Vrzadow in presencia rectoris pro libris, quos detinet mgro Mathie de Cracovia Cantrifusoris, acusatus, ex decreto dni rectoris hinc infra tres dies, sub excommunicacionis pena, tenebitur eosdem eidem restituere.
- 3027. In eodem iudicio mgr. Martinus Crosna, baccalarius medicine, cum mgro Michaele Vyslijczka a termino hodierno absoluti svnt plenarie a pena, que proposita est a preposito domus absque consensu communitatis, quod prepositus probare non potuit et in probacione defecit, quia decreta specialia, a mgris preterita<sup>1</sup>, habere non potuit. In presencia familie domini, Laurencio<sup>1</sup>, sapiencia, et me notario.
  - 3028. Die Lune xiij Ivnij. Ad istanciam Honeste Barbare, sororine mgri Martini Garbarsz<sup>2</sup>, maioris Collegij collegiati, certe pecvnie sortis censualis collegiature ipsius ad instanciam decreto dni rectoris posite svnt in arestum, in contumaciam predicti mgri Martini, ad id specialiter cittatj, non comparentis.
  - 3029. Die Veneris xvij Ivnij. Honorabilis Paulus Banbenek de Cracovia et Paulus, studens in scholis s. Anne manens, legittime vterque eorum citatj ad instanciam Petri de Crobija, studentis ibidem in scholis s. Anne degentis, pro hora xxj per Ioannem, serwm Vniuersitatis, et vltra horam solitam expectati, ex decreto domini pronunciantur contumaces. Presente familia domini et Lamberto Caczkowskij et me notario.
  - 3030. Die Mercvrij sexta Iulij. Ex relacione Laurencij, serui Vniuersitatis, mgr. Iacobus de Szijeprcz cittatus comparuit, vnde ad proposicionem mgri Martini de Cracovia, moderatoris schole ad b. Virginem, contra mgrum prefatum Iacobum Szijeprcz, quia scilicet recepit pecvniam sex grossorum pro Exercicio »Veteris artis« a quodam baccalariando Nicolao Szijelijenskij, asserens, se esse executorem mgri Mathie de Prethborsz, olim plebani in Paijeczno, nomine cuius tanquam eius executor dictos sex grossos nomine illius i accepisse asseruit. Et e diuerso per reconvencionem prefatus mgr. Iacobus proposuit contra prefatum mgrum Martinum de Cracovia nomine facultatis artistice vel suo, quod ipse mgr. Martinus nihil habens iuris ad derelicta post mortem prefati olim mgri Mathie de Przethborsz, nomine eiusdem dabat recognicionem cuidam suo baccalariando de Exercicio »Veteris artis«,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> de suborbio Cracoviensi »Cerdonia«.

sub prefato mgro Mathia de Przethborsz audito, qui quidem mgr. Martinus respondendo asseruit, se id fecisse de mandato et sciencia et admissione dni dris Martini Belsze de Cracovia, executoris, prout asseruit, prefati mgri Mathie de Przethborsz. Et dominus decreuit, quod partes suas intenciones et allegaciones hinc inde probabunt ad octauam. In presencia Paulj de Szewna et Laurencio<sup>1</sup>, seruo Vniuersitatis, et me notario<sup>1</sup>.

- Eadem die. Discretus Paulus de Szewna, in scholis b. Virginis Marie degens, in actione, pro qua per Bartholomeum de Chrzanow cittatus, ea nondum per dnum rectorem sentenciata, in multis per Paulum prolatis verbis non bene discrete et premeditatus, predictum studentem Bartholomeum dixit evm esse fraudulentum et perversum. Que verba prefatus Bartholomeus magni pendens et iniuriam suam hac¹ dehonestacionem denigracionemque fame sue accipiens, coram dno rectore, iudicialiter tvnc sedente, et coram omnibus illic presentibus solenniter protestatus est, et in acta presencia inscribi pecijt. Et dominus peticioni sue iuste consensym prebuit et inscribi in acta mandauit. Presentibus ibidem Venerabilj mgro Iacobo de Szijeprcz, maioris Collegij collegiato, Simone 2 de Cracovia, arcium baccalario, moderatore schole ad s. Spiritum, Andrea Vronijschewskij, Ioanne de Camijenijecz, Mathia de Glowno, studentibus, et Laurencio de Ilkusz, Vniuersitatis seruo, et me notario. Et datum hinc per quindenam, vt prefatus Paulus de Szewna probet illa obiecta in prefatum Bartholomeum, alias in deffectu probacionis pecijt eum condemnarj in pena talionis.
- 3032. Die eadem. Item prefatus Paulus, studens, citatus ad instanciam Alberti de Chrzanow, in scholis s. Anne manentis, occasione certarum rerum suarum, sibi per prefatum Paulum retentarum, videlicet cappe fvneralis, libri »Introductorij astronomici«, interule, mitre seu pilei et quatuordecim grossorum pecunie, petentis evndem Paulum compellj ad restituendum sibi dictas res. Et prefatus Paulus, studens, animo et intencione litem legitime contestandi negauit, se habere cappam suam neque pecvniam aliquam sibi obligarj, alia autem, puta librum, interulam, pileum, sarcinulas confessus est se habere, sed retinere, quia sibi non est satisfactum pro salario promisso per vtrumque parentem sibi promisso 1, puta tres interule. Item tres sibi cappas, dixit, comparasse, demum ceruical sibj laniasse, armarium cum seraculo efregisse, et asseres predicti armarij commovisse. Et datur ad probandum hinc ad quindenam. Presentibus, quibus supra.
- 3033. Die eadem. Terminus hodiernus inter Honorabilem Paulum, baccalarium, tanquam actorem, et Andream Vronijschewskij, non habita inter se concordia, ipsum tanquam reum<sup>1</sup>, continuatvr ad diem crastinum pro hora xx.
- 3034. Die Iouis septima Iulij. Discretus Andreas Vronijschewskij pro verbis in preceptorem suum dnum Paulum, baccalarium,

<sup>1</sup> Sic! 2 >Kij « paterno nomine nuncupato.

rotvne apud evndem in scholis manens, inhonestis et iniuriosis, coram tudentibus quibusdam insurgens, verbis deprecatoriis et humiliacione bidem in scholis vocatis tribus aut quatuor, emendam dolens faciat. Presentibus familia dominj.

- 3035. Die Martis xij Iulij. Venerabilis mgr. Martinus Vrzadow, per Michaelem mgrum de Vijslijczka cittatus, qui mgr. Michael per procuratorem Stephanum de Vrzadow proposuit contra eundem mgrum Vrzadow de quatuor criminibus, que nunquam tota aqua in Vistula, aut tota Cracovia deleri possent, petens itaque, ipsum compelli ad ea specificandum predicta crimina, et petens 1 ..... 2. Ad proposicionem mgr. Martinus Vrzadow respondit et specificauit: primum, mgrum Stanislaum Czyesla, minoris Collegij collegiatum, percussit contra Statuta; secundum, de periuro, quod fecit ex ea percussione; tercium, quod diucius nocte cum muliere inhonesta ad pretorium contra honestatem Collegij 3; quartum vero, quia vocavit »Monachus«. Et mgr. Michael replicando ad predicta obiecta crimina peciji ipsum mgrum Vrzadow, vt probaret, et in deffectu probacionis pecijt, ipsum puniri pena tallionis in tricentis florenis puri auri vngaricalis. Et pecijt predictus mgr. Martinus de Vrzadow ad probandum predicta quatuor crimina hinc per quindenam. Et dominus admisit. Presentibus Sthephano de Vrzadow, Ioanne de Vijslijcza, Ioanne de Klony, Laurencio, seruo Vniuersitatis, et me notario.
  - 3036. Die eadem. Venerabilis mgr. Vrzadow obiecit dno rectori, eo in iudicio existenti, leuitatem faciendo sibi et dicendo: »Admiror dne rector, quod vos ista puerilia accipitis, que non decent herovm hominem, et minimus puer ea non acciperet vel audiret«, derogando dno rectori in presencia mgri Michaelis de Vijslijcza, Stephano³ de Vrzadow, sacerdote, et me notario et alijs, vt supra, de quibus dnus rector coram eisdem tunc astantibus solenniter protestatus est. Item idem mgr. Vrzadow appellauit a iudicio rectoris, faciens contra Statuta Vniuersitatis predicte. Dnus rector inter partes, videlicet mgrum Michaelem et mgrum Martinum Vrzadow, vallauit penam decem marcarum de securitate vite et infamie deturpacione, ne vnus alterum deturpet. Presentibus, quibus supra.
    - 3037. Die Martis xij Iulij. Venerabilis mgr. Michael Vijslijczka nomine suo Honorabilem dnum Stephanum constituit procuratorem in sua causa, quam habet cum mgro Martino de Vrzadow et in alijs causis. Presentibus, quibus supra.
    - 3038. Die Iouis xiiij Iulij. Venerabilis mgr. Michael Vijslijcza et mgr. Martinus de Kroschna, collegiatj minoris Collegii, moniti pro penis racione pulsus tempore nocturno in hostium domus ad instanciam prepositi et communitatis Collegii minoris, ob deffectum pro-

<sup>1 &</sup>gt;et petens« deletum. 2 >.....« locus vacuus. 8 Sic! Acta rect.

bacionis dominus absoluit eos a termino et penis. Ibidem predictum Michaelem Vijslijcza, per supradictos prepositum et communitatem monitum pro pena xv grossorum racione iniurie, preposito domus illate, ob deffectum probacionis absolutus est <sup>1</sup> per dominum. Presentibus Venerabili mgro Adam <sup>2</sup> de Cracovia, Valentino de Clepars et Ioanne Vijslijcza et Ioanne, sapiencia.

- 3039. Die eadem. Prepositus cum communitate, videlicet mgr. Sebestianus 3 Cleparsz et mgr. Stanislaus Czijesla, proposuerunt coram dno rectore contra mgrm. Adam 2 de Cracovia quatuor articulos: primus occasione prouocacionis vnius militaris, in domo ante Bitunium 1 supra vel infra facte, racione cuius penam sexagene incurrisse eum et teneri dicebant; secundus occasione serui, quem communitas eum prohibuerat seruare, asserens, evm verberasse famulum mgri Ioannis Koffman, et in hoc teneri communitati penam vnius fertonis secundum formam Statuti; tercius racione contumacie, quia ter ad iudicium cittatus, parere noluit; quartus racione cameralium occasione gracialiste, quem fouebat in propria habitacione, pro quibus cameralibus medium florenum dicebant eum tenerj. Dominus autem ad instanciam partis aduerse hinc ad octauam 4 quindenam dedit ad probandum. Presentibus, quibus supra etc.
- 3040. Die Saturni xvj Iulij. Discretus Laurencius, sapiencia de Ilkusz, rettulit, se citasse de mandato dni rectoris et consiliariorum Venerabilem mgrum Martinum de Vrzadow ad instanciam instigatoris officij. Presentibus Stanislao de Proszowijcze, arcium baccalario, et Mathia de <sup>1</sup> Grzijwna, studente.
- 3041. Venerabilis ac Eximius mgr. Martinus de Ilkusz, prepositus s. Nicolaj ac rector Alme Vniuersitatis Studij literary generalis Cracoviensis, nec non dni consiliarii Vniuersitatis predicte, in presencia mgri Martini de Vrzadow deputauerunt in instigatorem officij Venerabilem mgrm Martinum de Cracovia, baccalarium ss. canonum, contra prefatum mgrm Martinum Vrzadow. Presentibus, quibus supra.
- 3042. Instigator officij ad proposicionem occasione infamiarum nec noc denigracionis fame et status Venerabilis dni Martinj de Ilkusz, rectoris etc., obiectis¹, iudicialiter pro tribunalj sedentj, lacius in scriptis dande proposicionis, mgr. Martinus de Vrzadow animo et intencione littem contestandj negauit narrata, prout narrantur, petens, petita fierj non debere etc., in presencia instigatoris, petentis terminum ad probandum intencionem suam. Et obtinuit hinc ad octauam. Presentibus Honorabili Stanislao de Proszowijcze, arcium baccalario, et Mathia Grzijwna, studente, Laureneio, sapiencia, ac me notario etc.
- 3043. Die Mercurij xx Iulij. Ioannes, sapiencia, retulit, quia ad instanciam Discreti Andree Vronijschewskij, studentis, citauit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Matla. <sup>8</sup> Janeczka de. <sup>4</sup> \*octauam « deletum.

iscretum Iacobum Lawskij, studentem, et terminum eidem ad diem adiernum assignauit. Quem dnus rector tanquam termino non comarentem pronunciauit contumacem. Presente familia domini et me otario.

- 3044. Die Iouis xxj Iulij. Iuxta exigenciam termini honierni Honorabiles et Discretj dni mgr. Michael de Vijslijcza, minoris Collegij collegiatus, et Honorabilis dnus Sthephanus de Vrzadow, prespiter, Ioannes de Vijslijcza, studens, Laurencius de Ilkusz, Vniuersitatis seruus, legittime cittatj ad perhibendum testimonium veritatis in causa, que vertitur inter Venerabiles dnos mgros, videlicet mgrum Martinum de Cracovia, rectorem schole ad b. Virginem in circulo, instigatorem officij dni rectoris, ex vna et mgrum Martinum de Vrzadow, minoris Collegij collegiatum, partibus ab altera, iuramentum corporale ad s. Dei Ewangelia de dicenda veritate iuxta formam iuris prestiterunt, in presencia prefati mgri Martini de Vrzadow, ad hoc etiam legittime cittati et ad dandum interrogatoria se offerentis. Presentibus Famato dno Ioanne de Cracovia, preconsule Ilkusiensi, Ioanne de Paijaczno et me notario.
  - 3045. Die Saturni xxiij Iulij. Instigatoris officij Vniuersitatis ad instanciam, mgro Martino de Vrzadow speciali cittacione cittato, pecijt concludj in causa, in presencia mgri Martini de Vrzadow, nihil agentis neque contra dicentis, dnus rector cum suis consiliarijs conclusit in causa, non obstantibus ferijs. Presentibus dnis Stanislao Szijskowskij et Iacobo de Szambor, testibus, ac me notario, presentis actus scriba.
  - 3046. Die Saturni penultima Iulij¹. In causa infamacionis mgri Michaelis de Vijslijczija et mgrum² Martinum de Vrządow, minoris Collegii collegiatos², idem mgr. Martinus Vrządow produxit testes, videlicet dnum drem Simonem de Schamothulj et mgros Ioannem de Casimiria, seniorem burse pauperum, arcium decanum, Stanislaum Czijesla de Cracovia et Ionnnem Koffman de Cracovia, minoris Collegii collegiatos, qui prestiterunt iuramentum ad s. Dei Ewangelia de dicenda veritate, in presencia ex adverso mgri Michaelis de Vijslijcza prefati, ad hoc cittatj et ad dandum interrogatoria se offerentis et protestantis. Presentibus Ioanne de Camijenijecz ac familia domini et me actus scriba.
  - 3047. Die Martis nona Augusti. Venerabilis mgr. Martinus Garbarsz<sup>3</sup>, collegiatus maioris Collegij, cittatus legittime per seruitorem proprium, comparuit ad instanciam Discretj Sebastiani de Bijecz, petens, sibi dilacionem termini fieri ad feriam sextam proxime futuram <sup>4</sup>, promittens se soluturum ibidem decem grossos numeri polonicalis prefato Sebastiano. Cui dominus consensit, mandans prefato mgro Mar-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 30. VII. <sup>2</sup> Sic! <sup>8</sup> de Cerdonia. <sup>4</sup> 12. VIII.

tino, vt absque omni dilacione in termino ei fauorabiliter concesso, sub penis et censuris ecclesiasticis, soluat etc. Presentibus Stanislao de Proszowijczije, arcium baccalario, et familia domini ac me notario.

- 3048. Die Mercurij decima Augustj. Arenda burse dnorum canonistarum. Nobilis et Venerabilis dnus Albertus Kijowskij, decanus Sandecensis et canonicus Varmijensis, cum Vener. dno Andrea Przeczlawskij, parocho in Parsznija, studentes Vniuersitatis Cracoviensis, inhabitantes domum burse iuristarum, eandem domum bursam iuristarum de precio annuo sedecim marcarum conuenerunt a proximo festo s. Michaelis 1 ad festum aliud sequens festi s. Michaelis 2, cuius census medietatem pro festo Pasche 3, aliam vero medietatem pro festo s. Michaelis 2 soluere debebunt et tenebuntur, in domo autem eadem non debent locari in cameris aliquos vxoratos cum vxoribus, sed studentes, scribas aut sacerdotes, seruabuntque eandem domum munde et honeste, sine districtione parietum aut camerarum et aliorum. In presencia dni rectoris et mgri Andree 4, Vniuersitatis procuratoris, de Cracovia.
- 3049. Die Saturni vicesima Augustj. Venerabilis mgr. Martinus de Vresnija, rector schole ad s. Stephanum, contra Vener. Petrum de Vresznija, arcium baccalarium, ibidem in scholis s. Sthephani degentem, proposuit, quod sibi de mutuo data pecunia tenetur duas marcas cum octo grossis, item a proporcione eidem mgro promissa duos aureos, et alia multa contra eundem proposuit, que lacius in libello, per eum dato, continentur. Et prefatus bacc. animo et intencione litem legitime contestandi fassus est, se recepisse in mutuum a prefato mgro Martino duas marcas cum octo grossis, de duobus autem aureis respondit, se vnicum duntaxat promisisse prefato mgro. Vnde dnus rector decreuit, illa, que confessus est, videlicet duas marcas cum octo grossis et item vnum aureum, soluere hinc ad quindenam, sub censuris ecclesiasticis, de alio autem aureo obtulit se prefatus mgr. Martinus probaturum, de aliis autem iniuriis verbalibus et de aliis, in libello descriptis, decreuit dnus rector, prefatus bacc. satisfaciat verbis deprecatorijs eidem mgro, et alias reconcilietur sibi et satisfaciat ad arbitrium bonorum hominum collocare poterint pro concordia et amicabilj composicione 5, in deffectu vero reconciliacionis dnus rector hinc ad octauam suam proferet intencionem. Presentibus familia domini et me notario, presentis actus scriba.
- 3050. Die Lune xxij<sup>6</sup> Augusti. Ioannes, sapiencia, retulit, quia ad instanciam Venerabilis mgri Gabrielis de Cracovia, rectoris schole Omnium ss., cittauit Vener. mgrum Martinum de Cracovia, maioris Collegij collegiatum, et terminum eidem ad diem hodiernum assignauit. Quem dnus rector tanquam termino non comparentem, parte tamen instante, videlicet mgro Gabriele, pronunciauit contumacem. Presente familia etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 29, IX. <sup>2</sup> 29. IX 1531. <sup>2</sup> 9. IV 1531. <sup>4</sup> Burcardini. <sup>8</sup> Sic! <sup>6</sup> In Codice \*\*\*\*.

3051. Die Martis xxiij¹ Augusti. In causa, que vertitur nter Discretos Bartholomeum de Chrzanow et Paulum de Szewna, in leffectu concordie eisdem ineunde, per dnum rectorem eis mandate semel sed bis aut ter, sed contempte, dnus rector ex hijs, que ex buiusmodi causa audiuit et cognouit: primo, quantum ad verba inhonesta, iudicialiter per Paulum prefatum Bartholomeo obiecta, decreuit, quod hine ad octauam prefatus Paulus debet eidem Bartholomeo satisfacere verbis deprecatorijs in presencia dni rectoris, vbi eundem lesit, et pro pena infra eandem octauam debet vnum fertonem reponere, sub censuris ecclesiasticis; quantum autem ad principalem causam de rebus restituendis, hinc inde propositis<sup>2</sup>, ex hinc inde propositis et responsis et probatis in parte, dnus rector absoluit prefatum Paulum a cappa restituenda, quam habet, absoluit eciam eundem a debito xiiij grossorum, quod non est probatum per partem aduersam, ipsum scilicet Bartholomeum habere eundem 3; de interula autem, pileo et libro etc., que predictus Paulus confessus est se habere, debet restituere hinc ad octauam, actio autem pro debito eidem a puero, qui quondam traditus erat, obligato, accessio<sup>3</sup> sibi reservatvr cum parentibus, et similiter pro debito sex grossorum, quod prefatus Paulus asseruit sibi obligatum fuisse ipsum Bartholomeum, precij etiam actio sibi coram dno rectore reservatur, que facere tenebitur dictus Paulus, sub censuris ecclesiasticis, hine ad octauam. Presente familia domini ac me notario et Ioseph, baccalario. Item prefatus Bartholomeus de Chrzanow, studens, ad proposicionem Pauli de Szewna, studentis, pro sex grossis precij pro resumcione, animo et intencione litem legittime contestandi negauit debitum, nihil se offerens scire de eodem, neque parentem, Paulus autem in deffectu probacionis detulit sibi iuramentum prestandum hinc ad octauam.

3052. Die Saturni xxvij Augusti. In causa inter Venerabiles dnos Michaelem de Vijslijcza ex vna et Martinum de Vrzadow, arcium mgros, Collegij minoris collegiatos, parte ab altera occasione certe criminalis infamacionis, periurij et aliorum criminum, superius descriptorum 4, ipsi dno mgro Michaeli per dictum mgrm Martinum Vrzadow perperam et friuole irrogate, predictus mgr. Martinus de Vrzadow per supradictum mgrum Michaelem de Vijslijczija cittatus ad videndum et audiendum, ipsum puniri pena talionis et trecentorum florenorum ob deffectum probacionis, per evm suscepte et ad certum terminum limitate: supradictus mgr. Martinus pecijt concordiam a predicto mgro Michaele, cuius precibus dictus mgr. Michael annuens, consensit. Et facta est concordia inter eos feria sexta ante festum s. Bartholomei proxima 5 in Collegio dnorum iuristarum per Egregios ac Vener. dnos Martinum Belse de Cracovia, iuris pontificij, et Simonem de Schamotuli, medicine dres, et mgrm Ioannem Cochman de Cracovia ac Nicolaum de Oszijek, arcium et iuris pontificij baccalarios etc., arbitros et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice \*xxj«! <sup>2</sup> \*hine inde propositis« deletum. <sup>8</sup> Sic! <sup>4</sup> Cf. nrum 3046. <sup>5</sup> 19. VIII.

amicabiles compositores inter dictas partes, per sentenciam arbitralem huiusmodi, que sequitur: Cristi nomine inuocato, solum Deum pre oculis habentes, nos arbitri, per partes deputati, de consensu parcium pronunciamus, decernimus et declaramus, quod mgr. Martinus de Vrzadow coram dno rectore et consiliarijs eius in proxima conuocacione, per dnum rectorem Studij generalis Cracoviensis celebranda, et deinde coram dnis mgris in Collegio minorum artistarum per prepositum eiusdem Collegij conuocatis, reuocabit obiecta crimina mgro Michaeli coram rectore periurij et aliorum ad acta rectoris contentorum 1, dicens, ea non ita fuisse, neque esse, et quod nihil malj de predicto mgro Michaele, sed omne bonum seit et dicere potest et debet. Item dabit idem mgr. Martinus florenum vnum vel librum in vno floreno, in quo eundem condemnamus pro expensis, factis per ipsum mgrum Michaelem eidem mgro Michaeli 1. Item vallamus penam trium marcarum hinc inde, ne vnus alium molestet quibuscunque verbis, medietatem arbitris et medietatem parti tenenti. Insuper omnes discordias et controuersias inter partes sopimus, cui 1 sentencie arbitrali supradicti dni arbitri subscripserunt in hunc modum. Ego dr. Simon de Schamotuli recognosco, ita esse pronunciatum per dnum drem Martinum Belse de Cracovia de consensu arbitrorum supradictorum. Post predictam concordiam mgr. Martinus de Vrzadow inherendo concordie die sequenti reposuit librum, »Logicam« Aristotelis continentem cum comentario, apud dnum drem Martinum Belse in vno floreno pro expensis mgro Michaeli predicto. Item feria secunda ante 1 festum s. Bartholomei proxima 2 facta convocacione per prepositum Collegij minoris hora solita, in dicta conuocacione predictus mgr. Martinus reuocavit supradicta crimina, mgro Michaeli perperam obiecta, coram dnis mgris predictj Collegij collegiatis. Sabbatho quoque post festum s. Bartholomei proximo 3 in conuocacione facta per Rdum patrem dnum Martinum de Ilkusz, arcium et s. theologie professorem et protunc rectorem Studij generalis Cracoviensis, in Collegio maiori artistarum hora vesperorum coram predicto dno rectore ac consiliarijs suis supradictus mgr. Martinus reuocavit sepedicta crimina, mgro Michaeli friuole obiecta, iuxta sentenciam arbitralem superius descriptam, in qua conuocacione predictus mgr. Michael, peracta reuocacione predictj mgri Martini Vrzadow, pecijt omnia suprascripta in acta rectoris inscribi seu acticari. Et dominus decreuit. Acta sunt hec anno et die, quibus supra. Presentibus Ioanne de Vaschosze, Ioanne de Camijenijecz, studentibus gijmnasij Cracoviensis, Laurencio, seruo Vniuersitatis, ac me notario, presentis actus scriba etc.

3053. Die Martis penultima Augusti<sup>4</sup>. Martinus de Crobija et Ioannes de Radomij, studentes in bursa pauperum manentes, legitime cittati ad instanciam Venerabilis dni mgri Ioannis de Casimiria, facultatis artistice decani ac senioris burse eiusdem pauperum, occasione iniuriarum verbalium, famam et honorem ipsius tangentium, prout latius in libello, in scripto dato continetur et oblato<sup>1</sup>, animo et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 22. VIII. <sup>8</sup> 27. VIII. <sup>4</sup> 30, VIII.

intencione litem legittime contestandi negauerunt contenta in eodem libello. Et datur ad probandum vel defferendum infra hinc ad octauam. Presentibus mgro Iacobo de Szijeprcz, maioris Collegij collegiato, et Pelicie, baccalario Bendorskij, carbanista burse pauperum, ac me noteario etc.

- 3054. Die Veneris ijda Septembris. Ioannes, sapiencia, retulit, quia ad instanciam Discreti Nicolaj de Crosna, studentis ad s. Sthephanum Cracovie, citauit Discretum Ioannem de Bijecz, protunc pedagogum apud Iudeum baptisatum in Cracovia, et terminum eidem ad diem hodiernum assignauit. Guem dnus rector tanquam termino non comparentem pronunciauit, parte instante, contumacem. Presente familia domini ac me notario etc.
  - 3055. Saturni tertia Septembris 1. Discreti Michaelis Gorski, studentis, ad proposicionem occasione duorum cum medio grossorum racione lignorum, mgro ..... 2 rectori schole ad s. Spiritum, datorum, dominus auditis dictarum pareium propositis et responsis ac ex confessatis ipsius mgri decreuit, quatinus ipse mgr. rector prefatam pecuniam, videlicet duos cum medio grossos, hinc et festum Natiuitatis Christi ipsi Michaeli, sub censuris ecclesiasticis, soluat.
  - **3056.** Die Saturni iijcia Septembris. Venerabilis mgr. Michael<sup>3</sup> protestatus est, quod ipse agit et actionem habet cum dre Simone<sup>4</sup>, arcium medicine<sup>5</sup>, pro iniuria et infamia, eidem mgro Michaeli per eum illata.
  - 3057. Die eadem. Venerabilis mgr. Martinus <sup>5</sup> Vijslijcza <sup>5</sup>, collegiatus minoris Collegij, proposuit in et contra Egregium mgrum Simonem 4, facultatis medicine drem, minoris Collegij collegiatum, quod ipse dr. existens arbiter inter mgrm Michaelem ex vna et Vrzadow, mgrum 5, parte ab altera in causa eorum, contra quam cum alijs arbitris sopiuit et quietauit dictus dr. Simon obiecta crimina et iniurias iam sopitas, animo iniuriandi et intencione obiecit et dixit ea mgro Michaeli Vijslijcza, dicens: Tu mgr. Michael percusisti mgrum in Collegio, eliciens 5 evm periurum. Idem dr. dixit mgro Michaeli, quod >tu ductus fuisti per lictores ad pretorium«, quam infamiam et iniuriam extimat ad centum florenos vngaricales. Presentibus ibidem Honorabili dno Sthephano de Vrzadow, Ioanne de Camijenijecz ac me notario etc. Ad quam quidem proposicionem prefatus dnus dr. Simon noluit respondere, sed pecijt a dno rectore, se remitti ad iudicium domus minoris Collegij, allegans, illam obiectionem esse verbalem in domo, petens, se conseruari iuxta consuetudinem diu seruatam, vbi negocia domestica in domo tractabantur, et in deffectu iusticie causa deuoluebatur per appellacionem ad dnum rectorem. — Die eadem. Et mgr. Michael replicando

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice >ix *Nou*embris«. <sup>2</sup> >.....« locus vacuus. <sup>8</sup> Wisliciensis, vulgo >Wisliczka« dictus. <sup>4</sup> Szamotuliano. <sup>5</sup> Sic!

contra predictas allegaciones, per dnum drem factas. dixit, causam istam ad domum et iudicium domesticum esse remittendam 1 ex eo, quod est causa criminalis et infamiarum, iam dudum coram dno rectore et consiliarijs suis ventilata et sopita, nec obstat Statutum, quia illud Statutum disponit et intelligit duntaxat de causis in domo exortis et non per iudicium dni rectoris preoccupatis, quod latum est pro honestate domus, ne secreta domus reuelarentur, ne cause rixose et litigiose, in domo exorte, ad extra volarent, sed in domo consopirentur, alia causa istius remissionis non admittenda propter dissensiones et controversias. in domo Collegij minoris nunc existentes inter mgros, propter quas mgr. Michael, prefatus actor, habet suspectos iudices eiusdem Collegij, vtpote quia sibi sunt aduersarij et familiares predicti dni dris Simonis. Tercia causa, per prefatum mgrm Michaelem allegata, quia prefatus dnus dr. Simon dicebat replicatis vicibus in communitate, quod quisque ex collegiatis minoribus viueret, vt velit pro arbitrio, nullis subiacendo Statutis domus illius, quod et ita fuit, nam et precedenti septimana nonnulli mgri non ponebant bursam, quam tenentur ponere omnes ex Statutis. Preterea consiliarius iunior in presencia mgrorum circa prandium dixit, se velle aliquam causam in iudicio predicti Collegij tractare, excepta racione dispensatoris. — Ad istas responsiones dnus dr. respondit triplicando dicens, se nullam habere causam criminalem cum mgro Michaele, et negat eandem causam aliquando esse tractatam coram duo rectore, cum mgro Michaele solum dicit esse quandam verbalem obiectionem, merito ad iudicium domesticum remittendam; ad secundum respondit, discordias vel controuersias nullas esse in domo, super quo protestatur coram dno rectore, nisi ipsi parti esset aliqua controversiarum; ad terciam, quod nunquam fuit istud practicatum, et negauit, se illa dixisse, neque interea factum est, quod alique cause non tractarentur in domo. - Et dnus rector auditis hinc inde propositis et responsis hac¹ dictarum parcium replicacionibus allegacionibusque, remiserat partes ob spem concordie inter se predictos mgros 1, vti fratres et per alios confratres amicabiliter et in charitate componendos et concordandos, et in deffectu illius concordie et amicabilis composicionis predicte partes compareant coram dno rectore ad idem agendum in causa procedendj. Quam quidem, sic vt premissum est, remissionem prefatus dnus dr. Simon noluit suscipere, sed optabat, vt prius, quod causa hec cum toto effectu ad iudicium domesticum simpliciter remitteretur. Et dnus rector cognoscens, istam causam ex illa priore emersisse et dependere, que fuit inter prefatum mgrm Michaelem et mgrm Martinum de Vrzadow, et id ipsum per prefatum dnum drem fuisse prefato mgro Michaeli obiectum, in quo ipse fuit arbiter et cuius sentencie arbitralis coram ipso et consiliarijs et decanis ad effectum et execucionem est posita et deducta, et ex alijs plurimis causis animum submoventibus decreuit, quod prefatus dnus dr. Simon ad primam iuris respondeat coram dno rectore et iudicio eius super proposicione, per mgrum Michaelem contra eundem facta, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus

<sup>1</sup> Sic!

Venerabili mgro Iacobo de Ilsza, minoris Collegij, et mgro Martino de Pracovia, maioris Collegij collegiato, et mgro Bartholomeo 1 Sthephano 2 le Vrzadow, actu presbitero, ac alijs multis et familia domini. Item Inus rector vallauit penam vnius sexagene inter mgros, videlicet Michaelem Vijslijcza et Egregium drem Simonem de Schamothulj, minoris Collegij collegiatos, ne rixe, dissensiones, mine, iniurie inter eos sint etc. Presentibus testibus, quibus supra.

3058. Die Saturni iij Septembris. Venerabilis mgr. Martinus de Cracovia, maioris Collegij artistarum collegiatus, ad acta presencia et coram dno rectore constitutus, obligauit se Vener. mgro Gabrieli de Cracovia et submisit, eo etiam presente, se soluturum triginta grossos pecuniarum hinc ad tres septimanas, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Petro Crobija, arcium baccalario, Ioanne de Camijenijecz et alia familia domini.

3059. Die eadem. Venerabilis mgr. Iacobus Ilsza, minoris Collegij collegiatus et quondam prebendarius capelle s. Adalbertj in circulo Cracoviensi, proposuit contra Vener, mgrum Martinum de Cracovia, maioris Collegii collegiatum, legittime ad presenciam et iudicium dni rectoris cittatum et personaliter comparentem, quod ipse prefatus mgr. Martinus recepisset a Nobili et Famato dno Petro Krupek censum quinque marcarum, per eundem solui pro ratha s. Martini \* pro dicta capella s. Adalbertj et eius prebendario solui solitum, pro anno videlicet Dni 1527, quo ipse fuit possessor et prebendarius dicte s. Adalberti capelle, petens dnum rectorem, vt easdem quinque marcas ad restituendum compelleret sibi prefatum mgrum Martinum. Qui quidem mgr. Martinus ex aduerso respondendo, litem legitime contestando negauit proposita per mgrm Iacobum. Et ex aduerso prefatus mgr. Iacobus suam mox intencionem probando, obtulit quasdam litteras de sigillo dni Erdzijeschow<sup>5</sup>, officialis Cracoviensis, que mox ibidem per certos testes et eundem mgrum Martinum recognite sunt, significatoriales de quadam concordia, quam prefatus mgr. Iacobus cum dno prefato Petro Krupek ibidem habuit, vbi quittanciam de manu prefati mgri Martini ibidem recognitam de anno prefato, videlicet millesimo quingentesimo vigesimo septimo, obtulit et exhibuit, in qua quidem quittancia prefatus mgr. Martinus recognouit, se recepisse dictas quinque marcas census, et evndem dnum Petrum Krupek de eisdem quietauit 4. Proinde dnus rector fidem adhibens illis significatorialibus litteris, decreuit, quod prefatus mgr. Martinus dictas quinque marcas census recepti solueret prefato mgro Iacobo de Ilsza hine ad festum s. Martini proxime instanti 3, sub censuris ecclesiasticis, et nihilominus accionem prefato mgro Martino contra dnum Petrum Krupek pro suis censibus, vti asseruit, sibi retentis et fere obligatis, coram competenti iudice reservauit. Et hoc dni rectoris decretum vtraque pars ibidem acceptauit. Presentibus Vener. mgro Martino de Crobija, et Petro, arcium baccalario, eciam de Crobija etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> »Bartholomeo« deletum. <sup>2</sup> »Sthephano« insuperscriptum. <sup>8</sup> 11. XI. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> Jacobi Arciszewski.

- 3060. Honorabilis dnus Petrus de Vrzesnya, arcium baccalarius, ad instanciam Venerabilis dni mgri Martini de eadem Wrzesnya per certum executorem, a dno rectore deputatum, videlicet Ioannem de Zarnow, clericum et ad s. Nicolaum campanatorem, ad acta presencia legittime est monitus, quattenus duas marcas peccuniarum et octo grossos ac vnum aureum florenum prefato mgro Martino det et soluat realiter cum eflectu hinc ad sex dies, quos ipsi dno bacc. pro omnibus dilacionibus et trina canonica monicione prefixit et assignauit, sub censuris ecclesiasticis. Quam monicionem prefatus dnus bacc. acceptauit ratam et gratam habendo. In presencia dni rectoris et testibus, quibus supra.
- 3061. Die Lyne quinta Septembris. Venerabiles dni Simon de Schamotulj, dr. medicine, et mgr. Michael de Vijslijcza, minoris Collegii collegiati. recognouerunt coram dno rectore, quod pro verbis iniuriosis, supra descriptis in proposicione, tercia die Septembris facta, mutuam et amicabilem reconciliacionem coram communitate Collegij minoris, ad hoc specialiter per prepositum domus facta, fecerunt, vnus alterum verbis charitatiuis deprecando, nec postea et in futurum eadem verba iniuriosa refricare promittendo. Quam concordiam dnus rector confirmauit et approbauit ex sua auctoritate. Presentibus Egregio dno Gregorio de Schamotulj, iuris pontificij dre, et Honorabilibus Nicolso de Oszijek, arcium et iuris canonici baccalario, et Sthephano de Vrzadow, actu presbitero, et Ioanne Vladijca de Casimiria.
- 3062. Die Saturni x Septembris. Honorabilis Petrus de Vresznija, arcium baccalarius, satisfaciendo decreto et monitorio domini, contra eundem ad acta presencia ad instanciam Venerabilis dni Martini de Vresznija, arcium mgrj, facto, dedit ei realiter et cum effectu duas marcas cum octo grossis, de floreno autem in auro eidem persoluendo Vener. mgro obtinuit dilacionem ad festum s. Lucie proxime instans², pro quo quidem termino prefatus bacc. tenebitur et obligauit se soluere predictum florenum in auro sub penis et censuris, in monitorio illo hic ad acta facto contentis, et in deffectu solucionis citatus est prefatus bacc. ad videndum eum declararj incidisse in sentenciam excommunicacionis pro prima die iuridica post festum s. Lucie per Andream de Vrzadow, executorem, de mandato domini specialiter deputatum. Presentibus Ioanne de Vaschosze, Ioanne de Camijenijecz et alia familia domini
- 3063. Die eadem. In causa, que vertitur inter Venerabilem mgrum Martinum de Vresnija, actorem, et Honorabilem dnum Petrum Vresnija, baccalarium arcium, ibidem occasione alterius floreni in auro, petente prefato mgro Martino et instante pro conclusione in eadem causa in presentia prefati bacc., nihil facientis, dominus conclusit et eandem conclusionem admisit. Presentibus, vt supra.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. nrum 3057. <sup>2</sup> 13, XII.

- 3064. Die Veneris xvj Septembris. Venerabilis mgr. Iacobus de Ilsza, maioris Collegij collegiatus, nomine suo ad acta presencia constitutus, constituit procuratorem in causa, quam habet cum Vener. mgro Martino de Cracovia, maioris Collegii collegiato, coram dno rectore Honorabilem dnum Stanislaum de Cracovia, lectorem missarum ad s. Sthephanum, ad accipiendum, tollendum, leuandum debitum, superius in obligacione descriptum, et ad monendum evndem et sentencias excommunicationis contra evndem fulminandum, adque ad arestandum pecunias ipsius quomodocunque ad eum pertinentes, ac de peccvnijs perceptis quittandum atque ad substituendum alium procuratorem, et promisit de ratihabicione, quicquid actum et gestum fuerit. Presentibus Egregio dno Martino Belsze de Cracovia, decretorum dre, Martino, mgro, rectore schole ad s. Virginem in Cracovia.
  - 3065. Die eadem. Executorum testamentj olim Venerabilis mgri Mathie de Przethborsz, plebani in Paijeczno, ad instanciam Discreti Laurencij de Ilkusz, serui Vniuersitatis, retulit, se citasse de mandato dni rectoris Vener. mgrum Iacobum de Ilsza, minoris Collegij collegiatum, tanquam possessorem ville Szijdzijną et collectorem olim Vener. mgri Mathie Przethborsz etc. Rndus pater dnus rector auditis propositis et responsis hinc inde, decreuit, quattenus prefatus mgr. Iacobus Ilsza etc. dnis executoribus de censu predicto ville Szijdzijną respondeat hinc ad diem dominicum proximum<sup>2</sup>, et nihilominus dominus minoribus collegiatis pro interesse venientibus dnus rector decreuit, arbitros locandos pro die dominico proximo, et in deffectu concordie saluam actionem reseruavit dominus executoribus ibidem comparentibus. Obligarunt se satisdare et sisti iudicio dni rectoris. Presentibus dno Mathie de Ilkusz, actu presbitero, Laurencio, seruo Vniuersitatis etc., et familia dominj.
    - 3066. Sabbati xvij Septembris. Honorabilis Ioannes Posdzijech de Vrzadow, arcium baccalarius, ad instanciam Honor. Laurencij de Ilkusch, arcium bacc., rectoris schole in Lublin, per mgrum Abraham Gorsky, procuratorem ipsius, presentibus Ioanne de Kamijenijecz et Ioanne de Vaschowcza<sup>1</sup>, familiaribus dni rectoris, ac me Andrea Ostrowijczkij, clerico diocesis Wladislaviensis, s. auctoritate apostolica notario publico, pronunciatus contumax, instante alias <sup>1</sup>.
    - 3067. Sabbato xxiiij Septembris. Honorabilis dnus Symon<sup>3</sup> de Prossewycze, arcium liberalium baccalarius, legitime per Laurencium de Ylkusz, serwm Vniuersitatis, ad instanciam Discreti Felicis de Tanye, studentis, citatus, ad propositionem eiusdem pro salario trium quartalium anni, in officio, vt dicitur, cantoriatus in ecclesia collegiata s. Floriani per eum gesto, prefatus dnus bacc. animo et intencione litem legitime contestandi respondit, quod eum nunquam conuenisse <sup>1</sup> pro dicto cantoriatus officio per eum gesto gerendo, sed duntaxat <sup>4</sup> allegauit, quod

<sup>1</sup> Sic! 2 18. IX. 3 >Zacius vulgo dictus, 4 >duntaxat deletum.

pro habitacione duntaxat libera obtulerat se expleturum officium illud cantoriatus absque alicuius alterius precij dacione seu solucione. Ex aduerso vero Felix de Tanye replicando allegauit, quod prefatus dnus bacc. in vim solucionis precij incipiendo dederat sibi iam vnum fertonem, et ita residuum vsque ad plenam solucionem pro tribus quartalibus ab eodem exposcebat iuxta antiquam consuetudinem, qua solitum est solui cantori in media marca pro quartalj anni. Negauit quoque illam allegationem dni bacc. de habitacione, duntaxat sibi libera concedenda in vim prefati salarij. Et datur ad probandum vel deferendum, in defectu concordie, quam facere tentabunt, in defectu autem concordie dnus bacc. prefatus probabit suam intencionem in tribus septimanis, in defectu autem probacionis dominus decreuit, quod duntaxat mediam sexagenam prefato Felici, studenti, soluet, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus ibidem Honor. mgro Martino 2 de Cracovia, rectore schole ad s. Mariam Cracovie, Stanislao de Lithwania, studente, et alijs fide dignis 3.

3068. Die Lune tercia Octobris. Ad propositionem Famati dni Leonardi Rymar, ciuis Cracoviensis, contra Discretum Lazarum Yeduath, studentem in bursa Ierusalem manentem, ad hoc legitime per seruum Vniuersitatis Laurencium cittatum, occasione promissionis sibi quingentorum florenorum in moneta, per mediam sexagenam quemlibet computando, quos quidem quingentos florenos prefatus dnus Leonardus inscribere et reformare sub annuo et certo censu in lapidea penes Stanislaum Fijspork in platea Sutorum versus portam¹. Prefatus Lazarus animo et intencione litem legitime contestandi fassus quidem est, quod et soror eius, vxor legitima prefati dni Leonardi prima , tandem et prefatus dnus Leonardus petebant ipsum prefatum Lazarum, vt eosdem quingentos florenos sibi vti amico fauerent et affini sub eisdem condicionibus, prout eosdem habeat apud apostolos mercatores, et ille quidem peticioni eorum fassus est se annuisse sub ea condicione, quod ipse dnus Leonardus prefatus dictos quingentos florenos sibi reformaret in lapidea propria, certa et nulli obligata, et in hanc vim per certos homines admonuerat ipsos dnos apostolos mercatores, vt sibi dictos quingentos florenos reponerent iuxta obligacionem et contractum, quem prefatus dnus Lazarus cum eisdem dnis apostolis mercatoribus habeat. Postea autem cum prefatus dnus Leonardus ostendit, sibj predictam lapideam, in platea Sutorum, vt premissum est, sitam, prefatus Lazarus asserebat sibi non complacuisse locum illum, in qua predicta summa quingentorum florenorum per prefatum dnum Leonardum reformari debuisset ex certis varijs causis, et ita negauit, se postea facere i prefato dno Leonardo certam promissionem, vtpote quia nihil postea in eo facto dnus Leonardus est sibi locutus, vbi iam finaliter debuit eum cerciorem reddere de danda sibi summa prefata quingentorum florenorum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Krokier. <sup>3</sup> In margine nri 3067 propria manu Biem Ilkussii: »Anno 1530 14 Octobris dnus baccalarius satisfecit presenti decreto, soluendo Discretum Felicem de Thanije. Presentibus Adam de Zarnovyecz, presbitero, et Ioanne de Vușshosche, et ideo quittatur. Rector manu propria scripsit«. <sup>4</sup> »prima«?

t datum est per dominum ad probandum vel deferendum. Et in connenti prefatus dnus Leonardus detulit iuramentum, per prefatum Larum prestandum, quod videlicet non certificasset evndem de dandis bi quingentis florenis, neque acceptasset dictam domum pro reformatione dicte summe in eadem facienda. Et prefatus Lazarus acceptauit aramentum, sibi per dominum Leonardum delatum, quod ex decreto ni rectoris prestabit per octauam ante prandium hora xiiij. Presentibus canne de Vaszosze et Ioanne de Camijenijecz etc., et familia dominime me notario.

3069. Die Iouis sexta Octobris. Venerabilis mgr. Martinus de Cracovia, maioris Collegij collegiatus, ad acta presencia et coram dno rectore per seruitorem suum et cum scedula, in qua consensit obligacioni, obligauit et submisit se soluturum duos florenos pecuniarum in moneta, vnum pro festo Natalis Domini proxime instante, et alium pro festo Purificacionis b. V. Marie 1 Honorabili dno Simoni, mansionario ad b. Virginem in circulo in Cracovia, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Martino Lijczkowskij, Ioanne de Vaszoszije ac me notario, presentis actus scriba.

3070. Die Martis xj Octobris. Laurencius, sapiencia, retulit, quia ad instanciam Honeste Barbare, prenestice alias przyekupky de Cracovia, citauit Nobilem Petrum Phalczewskij, studentem in bursa Ierusalem, terminumque eidem ad diem hodiernum assignauit. Quem dnus rector tanquam termino non comparentem, parte tamen instante, videlicet Honesta Barbara, pronunciauit contumacem. Presente familia domini, Laurencio, sapiencia, ac me notario.

## (Acta coram rectore Martino Biem Ilkussio commutatione hiemali a. Dni 1530/31).

3072. Die Saturni xxij Octobris. Laurencius, sapiencia, retulit, quia ad instanciam Famati Martini, tubicinatoris Regie Maiestatis de Cracovia, cittauit Egregium dnum Stanislaum de Lovijcz, s. theologie professorem, plebanum in Paijeczno, terminumque eidem ad diem hodiernum assignauit. Quem dnus rector tanquam termino non comparentem, parte tamen instante, pronunciauit contumacem. Presente familia domini et me notario.

3073. Die Martis xxv Octobris. Laurencius, sapiencia, retulit, quia ad instanciam Famati dni Leonardi Rijmar, ciuis Cracoviensis, cittauit personaliter Discretum Lazarum, studentem in bursa Ieru-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2. II 1531. <sup>2</sup> Actorum nri 3072—3114, Codicis pag. 1174—1190.

salem manentem, terminumque eidem ad diem hodiernum assignauit. Quem dnus rector tanquam termino non comparentem vltraque tempus expectatum, parte tamen instante, pronunciauit contumacem. Presente familia domini et me notario.

- 3074. Die Saturni xxix Octobris. Ad proposicionem Famati Bartholomei Rijmar, ciuis Cracoviensis, de salario trium florenorum in moneta et vnius ortonis, xij librorum, apud evndem emptorum et hucusque non solutorum, contra Discretum Lazarum Ieduath, studentem in bursa Ierusalem manentem, quod coram domino Lazarus predictus recognouit, se eosdem apud eundem Famatum Bartholomeum Rijmar empturos <sup>1</sup>. Dominus tamen ex confessatis dni Lazari, studentis, mandauit hinc ad quatuor septimanas eos tres florenos in moneta et vnius ortonis soluere Famato dno Leonardo <sup>2</sup> Bartholomeo <sup>3</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presente N. Sthrabosz, in bursa Ierusalem manente, Laurencio, sapiencia, familia domini et me notario etc.
- **3075**. Die Saturni qvinta Nouembris. Famatus dnus Leonardus Rijmar, ciuis Cracoviensis, proposicionem fecit contra Discretum Lazarum Ieduath de Cracovia, studentem in bursa Ierusalem manentem, pro quinque florenis iu moneta et xij vel xiij grossis, quos sibi prefatus dnus Leonardus partim mutuo dedit, videlicet vnum florenum in moneta, partim vero ad causam exactionis summe peccuniarum centum et triginta florenorum de mandato, vt asseruit, et ad petita prefati Lazari exposuit in iure ciuili. Et prefatus Lazarus, studens, animo et intencione litem legitime contestandj, quantum ad vnum florenum recognouit, se mutuo recepisse a prefato dno Leonardo, quantum vero ad exposita pro lite in iure ciuilj, respondit, quod non ipsius duntaxat hoc esset debitum sed et sororum ac aliorum, ad quos prefata summa spectabat et dinoscitur spectare, promiserat tamen dicto dno Leonardo, quod deberet esse indemnis in suis expositis, cvm negocium in causa pro summa mota finem sorcietur. Et dnus Leonardus e diverso replicando asseruit, se non posse tam dudum expectare, neque ab alijs dicta exposita repetere, nisi ab ipso Lazaro, ad cuius instanciam dumtaxat et peticionem in causa illa et fatigam et impensas fecit, in hoc tamen suam peticionem prefatus dnus Leonardus moderare voluit, quod duntaxat expetit a prefato Lazaro quatuor partes de sex ipsorum expositorum, duas vero partes, scilicet vxoris sue et dne Magdalene Vonszanowa, sororum prefati Lazari, super se recipit. Et dominus deliberatus instantibus partibus postea suam pronunciabit intencionem. Presentibus Ioanne de Camijenijecz, Laurencio, sapiencia, et me notario.
- 3076. Die Mercurij nona Nouembris. Ad proposicionem Discreti Lazari <sup>4</sup> Zacharie <sup>5</sup> de Kolaki, studentis in schola s. Sthephani, contra et aduersus Discretum Blasium de Bobry, studentem ibidem de-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> » Leonardo « deletum. <sup>8</sup> » Bartholomeo « insuperscriptum. <sup>4</sup> » Lazari « deletum. <sup>5</sup> » Zacharie « alia manu in margine adscriptum.

ntem 1, occasione capillacionis et crudelis per crines tractionis in hec sio et taberna, ad quam fuisset per dictum Blassum eucentus, et tanm exinde subsecutam enormem lesionem per whom magnum et lesile re 2 sibi in caput framea per dictum Blasium, tune second cons l'etrum Vresnija, arcium baccalarium, in eadem schola manentem, infletum, refatus Blasius animo et intencione litem legitime contestandi frans st, se capillasse et per crines traxisse pretatoro l'achateato, negont imen, se illud vulnus eitiem intulisse, sed retuit, qued nee for mor uidam Iacobus, braxator ceruisie, qui tane com deta Basa et proato bacc. Vresnija erat, qui quidem Iacons, more indetto y more psi Zacharie, mox aufugit et hungen non accept Professe ecces sace. animo et intencione litem seguime et n'estand, et am l'acquit, quel wlnus illud ipse prefato Zatelle in anter heer certo id adater facend est, se seire, quod prefatus I mais is and is a com Zacour um percousesset et winerasset. Ad que prefitus Zacouras entreado det, pred vtque ipsi Blasius cum bace, non possinar sasse minutes a sua esti no cum per comitem et compagnem errin. Printing a delicet las ham laijeum, fuisset, vt ipsi asserunt esus et non per personet et te un si non ex corum voluntate er issensit trentis incensis in cos then lesisset et vulnerasset, potuissent eun merasse a eaune et un permitere evm tam enormiter wineries to series to the lander as a nullo fuit obnoxius prefato Laccide. Lace e punto ner sun con sen de uit, et ita non habuit causam. or mer man en con en ruster per cutere et vulnerare debuisset. Et ut iere profess dien et debuisset. et illas replicas prefati Zacharie entendo tint, und had present cobus, laijous, fecerat ex compasi ne et uminiserario de la compasi vtpote quia post capillacionem resurain institutione de l'incomme suam per capillos tractionem, iramen entrem constant viner cherrica sum fere sibi amputando, que i reme la maria la maria de la maria et si fecit, sicut non confitetur. en une un une en entere en dendi et non ipsum Blasium lenendi il at ent comme rum et iterum replicando responde that the time of the prefato Zacharia non contendente de la contendente del contendente del contendente de la contendente del contendente de la contendente del contendente del contendente del contendente del contendente del contendente del contenden stuba, ipse autem Zacharias. domus, in qua tunc fuerunt. seum tos a remove ..... ravit, ijmo nec frameam hat the state of the minus ex decreto suo mandaza para a constante de constant vel spirituales bonos, qui emerciare eis diem s. Martini hora venere in cirurgicum, in platea Sutorm named defectu autem concordie empara Li dnus rector decreuit penan sonn. bacc., Zachariam et Blasium seine videlicet de visitacione talerne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice »degenties. <sup>1</sup> % domini et me notario« deletza.

qua parebunt in quindena. Presentibus Laurencio, sapiencia, familia domini et me notario etc. Et interim dnus rector vallauit penam decem marcarum inter partes prefatas, ne aliquis alterum verbo aut facto quouismodo ledere seu infestare presumat, sed in pace viuant vsque ad finalem negocij illius terminacionem, cuius pene medium parti lese et rectori medium, per partem transgredientem soluende <sup>1</sup>. Presentibus ibidem, quibus supra, et Ioanne, przekupijen, ciue de Cracovia etc.

- 3077. Die Martis penultima Novembris? Nobilis ac Discretus Bartholomeus de Rambijerthow, studens, ad acta presencia personaliter constitutus et coram dno rectore obligauit et submisit se soluturum vnam sexagenam peccuniarum in moneta et mediam marcam, quam obligat se soluturum Rndus baccalarius Ioseph de Ploczka Laurencio, seruo Vniuersitatis, qui dictus Laurencius <sup>3</sup> Bartholomeus de Rambijerthow predictam sexagenam pecunie in moneta et mediam marcam superius obligatam cum sexagena predicta debet soluere Rndo dno bacc. Ioseph de Ploczka, et obligatur eo eciam presente hinc in vna septimana post festum Trium regum proxime instans <sup>4</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Venerabilj mgro Adam de Cracovia, minoris Collegij collegiato, et familia domini ac me notario etc. Et est monitus predictus Bartholomeus, studens, hic ad acta presencia vna cum cittacione per Vener. mgrm Gabrielem de Cracovia, moderatorem schole ad Omnes ss. Presentibus, quibus supra etc.
- 3078. Die Saturni decima Decembris. Terminus hodiernus inter Nobiles Andream Droijewsky et Nicolaum Przijeborowskij, studentes de bursa Ierusalem, ex vna et Mathiam, studentem a dno Hectore, ciue Cracoviensi, parte ab altera ob spem concordie ineunde coutinuauit 1 ad feriam secundam proxime futuram 5. Presentibus Sigismundo Myskowskij, studente et baccalario arcium, carbanista burse pauperum et familia domini.
- 3079. Item eodem die Ioannes, sapiencia, retulit, quia ad instanciam Iacobi de Vijelunij, socij introligatoris, citauit Honorabilem Iosephum de Ploczka, arcium baccalarium, terminumque eidem ad diem hodiernum assignauit. Quem dnus rector, parte instante et termino non comparentem, pronunciauit contumacem. Presente mgro Martino 6, schole ad b. Virginem moderatore, et familia domini etc.
- 3080. Venerabilis dni mgri Martini Krakijer a Cracovia, rectoris schole s. Marie, ad instanciam Discretus Laurencius, sapiencia, ex mandato domini cittauit Discretum Vincencium a Casimiria, cantorem Omnium ss., occasione iniuriarum verbalium, lacius in libello descriptarum, qui quidem prefatus Vincencius animo et intencione litem contestandi negauit narrata, prout narrantur. Et datur ad probandum vel deferendum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 29. XI. <sup>2</sup> →Laurencius deletum. <sup>4</sup> post 6. I 1531. <sup>5</sup> 12. XII. <sup>6</sup> Krokier seu Krakier, cf. nrum sequentem.

- 3081. Die Martis vigesima Decembris. Venerabilis mgr. rtinus Cerdonis 1, maioris Collegij collegiatus, ad acta presencia peraliter constitutus et coram dno rectore submisit et obligauit se solu-um quadraginta grossos Honorabilj dno Stanislao de Radomij, arcium cealario, actu presbitero, hinc ad octauam, sub censuris ecclesiasticis, ibidem circa acta auctoritate dni rectoris est monitus. Presentibus idem Blasio, studente, et Zacharia, etiam studente, ac me notario.
- 3082. Die eadem. Item eodem die facta est concordia inter Disetum Zachariam de Kolakij ex vna et Discretum Blasium de Bobrij arte ab altera pro lesione eorum enormi per Venerabilem mgrum Greorium de Sthavijsijn, baccalarium s. theologie, maioris Collegij colleiatum, vti principalem, aliosque tunc presentes arbitros, quam concoriam dnus rector approbauit, ratificauit et robur perpetue firmitatis haere decreuit. Et nihilominus contra partem non tenentem penam viginti lorenorum decreuit, quam dnus rector pro Vniuersitate exiget irremissibiliter persoluendam per eum, qui nedum per se, verum eciam per subordinatas aliquas alias personas machinatus fuerit quoquomodo contra alterum in vindictam realem aut eciam verbalem, et alias volentem rescindere quomodocunque amicabilem illam et mutuam concordiam et vnionem. Et ibidem vterque ad acta presencia comparendo dictam concordiam acceptauit et ad penam soluendam, sub censuris ecclesiasticis et alijs Vniuersitatis penis, se submisit. Presentibus Honorabilibus dnis Stanislao, arcium bacc. de Radomij, actu presbitero, et Ioanne de Bijecz, sacristiano et lectore missarum in Ilkusz, presbiteris, et me notario ac familia domini.
  - 3083. Die Lune xxx Ianuarij. Honesta Catherina, coctrix dni Ioannis Medic, cittando personaliter per Ioannem, sapienciam, Honorabilem Gregorium<sup>2</sup> de Sznijenna, arcium baccalarium, proposuit contra eundem, quod ei tenetur pro vino xiij grossos cum sex obulis, qui predictus bacc. litem legittime contestando negauit. Dominus tamen ad instanciam prefate coctricis detulit prefato bacc. iuramentum, in octaua prestandum hora terciarum peremptorie, quod ipse dnus bacc. suscepit. Presentibus Ioanne Medic, Stanislao, coco Vngarorum, ac me notario et familia domini etc.
    - 3084. Die Veneris tercia Februarija. Dni 1531. Ioannes Oszijeczkij retulit per Laurencium, sapienciam, quod et ipse fassus est, quia personaliter citauit Nicolaum Dzijedzyczkij pro scholastico, quem ei acceperat. Et dominus ex confessatis adiudicauit scholarem prefato Ioanni Oszijeczkij cum omnibus eius rebus, que sunt aput eundem Nicolaum Dzijedzijczkij, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Andrea de Radomij, studente, et Bartholomeo, notario, ac me notario etc.
    - 3085. Die eadem. Andreas de Radomij, studens, citatus per Laurencium, seruum Vniuersitatis, ad instanciam Bartholomei, eciam de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> de suburbio Cracoviensi Garbary. <sup>2</sup> Dabrowski.

Radomij, notarij, contra quem proposuit de tunica alias szupyczą, qui predictus Andreas fassus est, se eam accipere 1, dicens, quod mihi prefatus Bartholomeus dono eandem daret. Dominus tamen predicto Bartholomeo decreuit iuramentum proprium pro donacione tunice alias szupijczije, quod ei eam dono daret, et post hoc iuramentum aliud pro valore ipsius, quanti constabat, hinc ad octauam. Presentibus Stanislao de Ilkusz, sartore, Ioanne, przijekupijen de Cracovia, ac me notario.

- 3086. Die Lune sexta Februarij. Iacobus de Magna Opathow, legittime cittatus ad instanciam Iacobi de Szijeradia occasione gladij sibi acomodato dati valoris quindecim grossorum, litem legittime contestando fassus est, se acomodato recepisse gladium ab eodem Iacobo. Et dominus decreuit ex confessatis, vt infra duas septimanas sibi restituat gladium, acomodato datum eidem Iacobo, aut satisfaciat in pecuniis eidem pro eodem. Et nihilominus prefatus Iacobus de Magna Opathow contra Statuta Vniuersitatis nocturno tempore incedebat cum eodem ad tabernam, de qua per lictores ciuitatis erat acceptus et incarceratus, vnde dnus rector decreuit in eum penam quindecim grossorum infra octauam soluendam, sub pena dupli et excommunicacionis. Presentibus Ioanne de Camijenijecz, Iacobo de Sijradija, ac me notario et familia domini.
- 3087. Die Mercurij octaua Februarij. In causa partibus comparantibus inter Stanislaum, cocum de bursa Vngarorum, ex vna et Gregorium<sup>2</sup>, baccalarium de Sznijenna partibus ab altera, actore petente, pronunciari sentenciam, et dno Gregorio, bacc., petente, dicta testium<sup>1</sup>. Et obtinuit ad octauam. Presentibus Egregio dno Martino Belsza de Cracovia, Ioanne de Camijenijecz ac me notario.
- 3088<sup>8</sup>. Die Iouis nona Februarij. Mgr. Venerabilis Iacobus de Szyeprcz, maioris Collegij collegiatus, citatus personaliter per Laurencium, sapienciam, ad instanciam.
- 3089. Die Veneris decima Februarij. Ioannes, baccalarius, sapiencia, retulit, se citasse personaliter Mathiam, pistorem, manentem apud Phalijph<sup>1</sup> in platea s. Stephani, ad instanciam Discreti Iacobi de Magna Opathow, studentis in schola s. Anne manentis, prohodierno die hora xxj ad videndum et audiendum diffinitiuam sentenciam per dnum rectorem ferri in causa, que inter eosdem coram dno rectore vertitur. Et e diuerso idem Ioannes, sapiencia, ad instanciam prefati Mathie, pistoris, pro dicto eciam termino et sentencia ferenda cittauit personaliter prefatum Iacobum, studentem, et hoc die Mercurij octaua Februarij. In presencia dni dris Martini Belsze de Cracovia et Stanislaj de Pijlcza, Ioanne<sup>1</sup> de Camijenijecz, ac me notario<sup>1</sup>, presentis actus scriba.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> »Dabrowski« vulgo dictum. <sup>8</sup> Nrus 3088 ad finem non perductus et iu tota sua parte alia manu deletus.

- 3090. Die Veneris decima Februarij. Sapiencia Ioannes retulit, citasse Venerabilem mgrum Martinum, maioris Collegij collegiatum, instanciam Iacobi¹ Maijsznar, aduocati castri Cracoviensis, pro deito triginta trium grossorum cum medio. Qui prefatus dnus Iacobus ≥m, inuadiatam per predictum mgrum ad eundem Iacobum, reposuit apud ≥ctorem, ipse tamen prefatus mgr., presens constitutus ad acta dni retoris, obligauit se exemturum vadium hinc infra quatuor dies, sub ensuris ecclesiasticis. Presentibus Laurencio, sapiencia, Stanislao, sarore, et alio Stanislao de Pylcza, ac me notario ...
- 3091. Die Mercurij quindecima Februarij. Balthasar, studens, citatus per sapienciam ad instanciam Ioannis Lijszakowskij, presens comparuit et ibidem mox inprimis Ioannes Lijszakowskij protestatus est, quod cum dicto Balthazar, parte sua rea, agit et facit ci-uiliter et non criminaliter. Proposuit Ioannes Lijszakowskij, tanquam actor in sua propria causa, in et contra Ingenuum Balthasar de ..... 3 studentem, burse philosophorum manentem 4, quod ipse hic pro quadam pecunia septem florenorum in pecunijs sibi Ioanni recepta, nihilominus de dicta pecunia inuenerunt medium quartum florenum in ipsius camera, quam ipse Balthasar negauerat se habere ullam pecuniam, per inquisitores, videlicet Georgium, mgrum, seniorem burse philosophorum, et baccalarium Mathiam de Czijechonowijecz, protunc consiliarium, et Ioannem Iedwabijnskij, studentem, sub tignis alias poth stzrechu 4, in quibus pecunijs ibidem inuentis vnus mediens notatus, alias niger et signatus, de quo mediente ante invencionem ipse Ioannes notificauerat, primum coram dicto seniore burse philosophorum et dicto consiliario, bacc., et studente dicto Ioanne, cum inquisitoribus protunc presente. Presentibus Vener. mgro Stanislao de Cracovia, collegiato minoris Collegij, Stanislao, sartore, et Stanislao de Pijlcza et familia domini.
  - 3092. Eodem die ad proposicionem pars rea, Balthasar, negauit narrata, prout narrantur, pars actorea, Ioannes etc., pecijt, se admitti ad probandum. Et dominus admisit probaturum intencionem suam pro Sabbato proximo <sup>5</sup>. Presentibus Stephano de Vrzadow, actu presbitero, Ioanne de Dobrzijialow, Ioanne Iedwabijnskij etc.
  - 3093. Die Saturni decima octaua Februarij. Dnus Ioannes de Thuchola, licenciatus in artibus, ad acta presencia personaliter constitutus, fassus est, se teneri septem florenos in moneta cum medio, per mediam sexagenam quemlibet computando, Venerabili mgro Sebastiano 6 de Clijeparsz, minoris Collegij collegiato, pro tunica ex vi concordie inter eos habite, quos se soluturum obligauit medietatem pro festo Pasche 7, et aliam medietatem pro festo s. Ioannis Baptiste 8, pro-

¹ In Codice »Iacobum«. ³ In margine nri 3090 propria dris Biem Ilkussii manu: »Anno Dni 1531 feria vj ante dominicam Reminiscere (= 3. III) iam satisfecit et quietauit, in presencia rectoris et mgri Ioannis de Pyotrkow ac Felicis de Tarnov, studentis, testibus (!). Rector manu propria scripsit«. ³ ».....« locus vacuus. ⁴ Sic! ⁵ 18. II. ° Janeczka. ² 9. IV. ° 24. VI.

xime instantibus. Et nihilominus pro maiorj certitudine solucionis pro ratis premissis posuit fideiussorem Vener. mgrm Ioannem¹ de Pyotrkow, maioris Collegij collegiatum, qui dictam fideiussionem, pro prefato dno licenciato factam, scripto de manv propria ad dnum rectorem acceptauit, in quem etiam mgr. Sebastianus prefatus consensit. Presentibus Ioanne de Ilkusz, Ioanne de Camijenijecz ac me notario et Stanislao de Pijleza.

3094. Die Mercurij xxij Februarij. Discretus Ioannes de Zarnow, studens in bursa olim pauperum manens, sed propter eius excessum de eadem bursa iudicialiter exclusus, legittime citatus ad instanciam Discreti Nicolai Koczurowskij, studentis, in bursa prefata pauperum manentis, qui quidem Nicolaus prefatus, actor, proposuit contra prefatum Ioannem, quia occasione sua suscepisset damnum in duabus tunicis boni panni Lugdunensis, de camera sua ibidem in bursa pauperum feria quinta? vespere aut nocte ante horam secundam noctis et hoc ante Carnisprivium sublatis furto, et hoc ea racione, quia ipse Ioannes prefatus metsecundus venerat in eandem habitacionem, in qua prius manserat, quam sine claue, cutello vel alio instrumento aperuit, non vocando ad aperiendum ipsum Nicolaum vel seruitorem eius, qui claues ad habitacionem habebant. Quem in camera prefatus Nicolaus resciens esse, accessit ad eum, admonuit et rogauit eum, ne amplius illic accederet, quoniam senior burse prohibuerat eidem Nicolao cum socio concamerali suo in presencia prefati Ioannis, ne peramplius eum intromittant ingredi ad habitacionem, quamuis ibidem aduc habebat nonnullas res et esculenta. Post quam admonicionem recessit ipse Nicolaus de habitacione ad cenandum, relicto ipso Ioanne cum socio, cum quo venerat in habitacionem, ibi tunc dicte tunice aduc fuerunt, et rediens circa horam secundam noctis ad habitacionem, illic non reperit tunicas illas suas, vtpote iam de camera sublatas. Allegat ergo prefatus Nicolaus, occasionem prestitisse damno in illis tunicis sublatis per Ioannem prefatum ea racione, quia ipse videlicet contra prohibicionem senioris ausus est sine apercione publica ingredi habitacionem, in qua, vt premissum est, preuentus est per dictum Nicolaum, tum vel maxime, quia illicito modo ausus est aperire illam habitacionem absque videlicet claue, quam etiam antea, dum habitabat cum illis, sic solebat absque claue aperire, et nocturnis temporibus post clausionem iam burse, concameralibus suis iam dormientibus, intrare solebat, et ita verisimiliter creditur, quod vel aliquis alter cognoscens talem illicitam apercionem camere, ab ipso Ioanne factam, sic illam aperiendo, sibi damnum in dictis tunicis intulit. Et ex hijs racionibus proposuit contra evndem Ioannem, non sibi furtum obiciendo, sed quod occasionem damni et furti fecerit, allegando, et exinde petit, evm condemnarj in satisfactione pro dicto damno, quod estimauit octo florenorum, ipse prefatus vero Ioannes, studens, animo et intencione litem legittime contestandi confessus est, se intrare habitacionem cum altero socio, aperiendo cultello seram

<sup>1 »</sup>Prosiński« paterno nomine dictum. 2 16. II.

Abitacionis, similiter quod prefatus Nicolaus preuenisset eum in habitacione, et quod admonuisset evm, ne hic contra prohibicionem senioris atraret, fassus etiam est, se vidisse tunc tunicas ipsius Nicolaj in haitacione, et postea mox post discessum Nicolaj de habitacione cum ocio recessisse, habitacione clausa, negauit tamen, se dictas tunicas respisse sed ibidem in habitacione reliquisse, nec etiam occasionem ablationis illarum prestitisse. Ex aduerso vero ipse Nicolaus replicando alegabat, confirmando raciones prius allegatas, quod videlicet non potuit non prestare occasionem damni et furti, illati sibi, quia videlicet ipse Loannes post exclusionem suam de bursa et post prohibicionem senioris pro arbitrio suo, quando volebat, intrabat habitacionem, et cum quo volebat, et ita damnum sibi est illatum. Presentibus Stanislao de Pijleza, sartore, Iacobo de Szijeradia, studente, ac me notario etc.

- 3095. Die Lune penultima Februarij<sup>1</sup>. Venerabilis mgr. Martinus de Cracovia, maioris Collegij collegiatus, obligauit et submisit se soluturum duos florenos in moneta Vener. mgro Venceslao, preposito Opolijensi, hinc ad dominicam Reminiscere<sup>2</sup>, sub censuris ecclesiasticis.
  - 3096. Die Saturni quarta Marcij. Dnus rector fecit arestare omnes res Ioannis de Szarnow, studentis, tam que habuit in scholis s. Spiritus, quam in bursa pauperum, pelicium videlicet regulinum, vsque ad diffinicionem cause, quam habet cum Nicolao Koczurowskij, de qua superius descriptum est xxij die Februarij anno 1531 8.
  - 3097. Item eodem die sapiencia retulit, quia ad instanciam Discreti Stanislai, studentis, in schola s. Spiritus manentis, citauit Discretum Georgium Filar, studentem, in schola b. Virginis in circulo manentem, terminumque eidem ad diem hodiernum assignauit. Quem dnus rector, parte instante et termino non comparentem, pronunciauit contumacem. Presentibus Nicolao Koczurowskij, studente, Ioanne de Camijenijecz et familia domini ac me notario.
  - 3098. Die Mercurij octaua Marcij. Ioseph Dobrzijanowskij proposuit contra Ioannem Lijszakowskij pro septem florenis in moneta, eidem ad reponendum et seruandum datis et in scrinio repositis, quam pecijt a dno rectore prefatum Ioannem eidem ad restituendum ..... Ad proposicionem ipsius Ioseph supradicti Ioannes Lyszakowskij confessus est et non negauit, sed dixit, dictam pecuniam septem florenorum in moneta se seruasse, allegando eam furto sublatam esse, pro qua actionem habet cum parte aduersa, videlicet Balthasar, et habiturus et vsque ad decisionem iuris. Presentibus Honorabilj Sthephano, actu presbitero, Ioanne Iedwabijnskij ac me notario.
  - 3099. Die Veneris decima Marcij. Venerabilis mgr. Martinus de Cracovia, maioris Collegij collegiatus, ad acta presencia per-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 27. II. <sup>2</sup> 5. III. <sup>3</sup> Cf. nrum 3094. <sup>4</sup> ..... c locus vacuus.

sonaliter constitutus, recognouit per expressum et fassus est, se teneri et obligarj quatuor marcas et octo grossos numeri et monete polonicalis Iudeo Franczijek de Casimiria pecunie, ab eodem Iudeo mutuo recepte, prout etiam constat ex cirographo seu sceda, quam prefatus mgr. Martinus de manu sua eidem Iudeo Franczijek dedit, et quam coram dno rectore ad acta presencia exhibuit. In quo quidem debito quatuor marcarum et octo grossorum censum pro sua collegiatura regali pro quartali proxime futuro Penthecostes i eidem Iudeo inscribit et obligat sic, quod ipse Iudeus prefatus ante omnes alios creditores prefati mgri Martini habebit ius et dominium tollendj integre suum prefatum debitum et pretactum, et nullus alius creditorum eiusdem habebit aut habere poterit aliquid ius super censu pretacto quartalis Penthecostes futuri, nisi ipse, sicvt premissum est, prefatus Iudeus Franczijek, renunciando eciam omnibus remedijs aut quibuscunque necessitatibus, sibi prefato mgro Martino obuenientibus vel obuenire possibilibus, petiuitque dnum rectorem, vt ipsam inscriptionem et obligacionem auctoritate sua approbaret et affirmaret. Et dnus rector satisfaciendo petitis suis, dictam obligacionem in omnibus suis punctis, clausulis et condicionibus auctoritate ordinaria, quam habet ex priuilegijs Vniuersitatis, approbauit et ratificauit ac robur habere decreuit, sub censuris ecclesiasticis, ad quas se prefatus mgr. Martinus, si secus facere vellet, submisit et obligauit, et in arestum consensit dicte pecunie, quem prefatus Iudeus Franczijek ad acta presencia die, quo supra, posuit 2 fecit 3, quod etiam arestum dnus rector approbauit et ratificauit. Presentibus Stanislao de Ilkusz, Ioanne de Szarnowijecz, campanatore, Ioanne de Camijenijecz aliaque familia domini et me notario, presentis actus scriba.

3100. Die Saturni vndecima Marcij. Discreti Stanislai de schola s. Spiritus ad proposicionem occasione gladij, eidem per ipsum in taberna recepti hora inconsueta post secundum pulsum in pretorio, petentis, ad restitucionem eiusdem gladij cogi et compelli, Venerabilis mgr. Martinus de Cracovia, moderator schole b. Virginis, impediendo peticionem partis aduerse allegauit, dictum gladium inter litigando cum dicto Georgio hora inconsueta eidem Stanislao per ipsum fore receptum, mgroque suo presentasse, petens, eundem iuxta tenorem Statuti, contra tales nocturno tempore vagantes editi et promulgati 5, punirj iuxta tenorem Statuti et in pena eiusdem condemnarj. Dominus tamen auditis parcium propositis et responsis, dicto Stanislao vnum fertonem iuxta disposicionem preinsertj Statuti hinc in octaua, sub censuris ecclesiasticis, soluere mandauit dictumque gladium repositum mgro Martino coram sua paternitate reponendum decreuit. Presentibus Alberto Szadlijnskij, Balthasar, studente de bursa philosophorum, baccalario Ioseph de Ploczka.

3101. Die eadem. De mandato dni rectoris, prout partes vertuntur inter Honorabilem dnum Felicem, vicarium perpetuum ecclesie ca-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 28. V. <sup>2</sup> »posuit« deletum. <sup>8</sup> »fecit« in margine adscriptum. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> In Codice »edito et promulgato«.

edralis Cracoviensis, principalem, pro libro dicto »Sentenciarum«, acmodato datj¹ et promissi N. Coszubuczkij, plebani¹ in Chelmsko, clei diocesis Plocensis, et eundem preuentum librum apud Bartholoeum Rabyerthowskij, studentem de bursa pauperum, qui recognouit
non negauit, ab eodem plebano in discessu suo accepisse. Dominus
men ex confessatis mandauit predicto Bartholomeo hinc infra octam reposuisse¹, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus ibidem Ioseph,
accalario de Ploczka atque presbitero de arce Cracoviensi, Stanislao

Ilkusz et familia domini, ac me notario, presentis actus seriba.

- 3102. Die Veneris xvij Marcij. Nobilis ac Discretus Barcolomeus de Rambijerthowo, studens, ad acta presencia personaliter onstitutus et coram dno rectore obligauit et submisit se soluturum num florenum in moneta Cristophero Brzymijnskij, eo etiam presente, inc ad festum Pasche proxime futurum², sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Ioanne de Szarnowijecz, campanatore, Ioanne de Camijenijecz et familia domini ac me notario, presentis actus scriba³.
- 3103. Die eadem. Dnus rector parte instante, videlicet Ioseph Dobrzijalowskij, pro sentencia ferenda, videlicet reseruacione peccuniarum septem florenorum in moneta per Ioannem Lijszakowskij, talem dnus rector ex prius confessatis tulit diffinitiuam sentenciam, vt ipse eandem hinc in octaua, sub censuris ecclesiasticis, reponat. Presentibus Balthasar Kijnyewkowskij, Ioanne de Szarnowijecz ac me notario et familia domini.
  - 3104. Die Saturni xviij Marcij. Dnus rector auditis partibus, actoris videlicet Mathie de Szolijerijs¹, scholaris, et Iacobi de Szawijsthow, studentis, vt rej, protulit talem sentenciam, quod ipse Iacobus prefatus nullam potestatem aut dominium habeat peramplius circa se habendj eundem, cum ipse scholasticus sit sue iurisdicionis, sed eundem adiudicauit scholarem eidem, ad quem voluit, baccalario videlicet arcium Ioanni de Lijw, et vallauit dnus rector inter partes penam trium marcarum pecuniarum inter Iacobum prefatum, studentem, quod nec verbo aut minis vel quibuscunque circumvencionibus, vt¹ percussione sive per se aut alium, predictum Mathiam de Szolijersz¹, scholarem, peramplius inuadat aut predictum bacc. Ioannem de Lyw siue Mathiam de Chadzyn, studentem. Presentibus Ioanne de Zarnowijecz, Ioanne de Camijenijecz ac me notario.
    - 3105. Die eadem. Discretus Stanislaus de Bijskupijcze a Vijelijczka monitus est ad acta presencia personaliter pro reposicione pene superius in eundem late 4, fertonis vnius videlicet, pro nocturna ambulacione cum gladio, vbi obtulit se eandem daturum hine ad festum Pasche proxime instans 2. Presentibus, quibus supra, sub censuris ecclesiasticis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 9. IV. <sup>3</sup> In margine nri 3102 alia manu additum: »Anno Dni 1532 die Iouis 12 Septembris introscriptus Bartholomeus satisfecit obligacioni, et dominus visa satisfactione absoluit eum«. <sup>4</sup> Cf. nrum?

- 3106. Die Mercurij xxviiij Marcij. Ego Nicolaus Coczorowsky, studens in bursa pauperum manens, presentibus manu mea scriptis recognosco, quia per medium Venerabilium dnorum mgrorum Ioannis Thychola et Martini de Goslijcze inivi concordiam cum Discreto Ioanne de Zarnow, studente ad s. Spiritum Cracovie manente, occasione duarum tunicelarum alias doloman zijszvpijcza 1, mihi de habitacione burse pavperum furto sublatarum, pro quibus cum eodem Ioanne habui causam coram dno rectore tanguam cum eo, qui occasionem illius damni dedisset, prout lacius patet ex proposicione mea, contra eundem Ioannem facta, et responsis eius, vt supra notatum est in actis presentibus die Mercurij xxij Februarij<sup>2</sup>, eo videlicet modo, quod ipse Ioannes prefatus debet mecum exemere dictas tunicas a Iudeis, in quatuor florenis invadiatas, per medium solvendo eciam cum vsura sic, quod ipse medium et ego medium dare et soluere tenebimur, et hoc fieri debet feria proxima ante Palmararum s sub pena trium marcarum, per partem non tenentem soluendarum, quam quidem penam dnus rector a parte eadem, sic concordiam non tenente, pro se exiet 1. Et nihilominus ego prestiti iuramentum corporale ad s. Christi Passionem, quod non calvmniose sed veraciter suscepi damnum in prefatis tunicis. Îpse similiter Ioannes de Zarnow pro clarificacione sue fame et sublacione suspicionis sinistre occasione dicte actionis, contra eum mote, prestitit eciam corporale iuramentum coram dno rectore, quod neque per se, neque suboridnatam personam sustulisset dictas tunicas de camera, nec scit, quis eas abstulisset, et in hanc vim cessi liti et cause, quam habui cum prefato Ioanne, mortificando omnia acta et ea, que circa fieri possent omnia 1. Et dnus rector dictam concordiam auctoritate sua confirmauit et ratificauit in omnibus eius punctis, suscipiendo penam interpositam, a parte concordiam non tenente exiendam. Ita est ego Nicolaus Coczorowskij, qui supra, manu propria significo. Ego Ioannes de Zarnow recognosco his manu mea scriptis, quod taliter, ut premissum est et in actis presentibus descriptum, recognoui coram dno rectore, fecisse me concordiam cum Nicolao Koczorowskij, quam in omnibus punctis iuxta probacionem et ratificacionem eiusdem, per dnum rectorem factam, me satisfacturum et tenturum obligo presentibus.
- 3107. Die Lune xvij mensis Aprilis. Laurencius de Ilkusch, seruus Vniuersitatis, retulit, se citasse Discretum Bartholomeum Rebyerthowskij ad instanciam Discreti Cristofori Brzvmyenskij, studentis, ad hodiernam diem pro hora xij. Presente familia et me Nicolao Cvmyelskij. Discretus Bartholomeus Rembyerthowskij, studens, ob non comparicionem termino, sibi coram dno rectore prefixo, et diucius vltra horam sibi assignatam expectato 1, ad instanciam Discreti Cristophori Brzvmyensky, studentis, pronunciatur contumax. Presente Laurencio, seruo, et familia domini.
- 3108. Die Veneris xxj Aprilis. Discreti Valentini de Leopole, litterarum studentis Studij Cracoviensis, ad querellam et proposi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Cf. nrum 3094, <sup>2</sup> 1. IV? <sup>4</sup> In Codice >xiiij<.

cionem coram officio rectoratus contra dnum Balthasarum de Gnyew-kow, citatum per Laurencium, famulum Vniuersitatis, et comparentem, occasione infamie actualis et verbalis et libelli famosi, studio et industria ipsius Baltazaris, vt dicitur, confecti in despectum et ignominiam ipsius Valentini, ad 50 florenos vngaricales ipsam ignominiosam publicacionem estimando, petens, eundem in ipsa estimacione condemnarj. Ex aduerso vero Discretus Baltazar de Gnyewkow, studens Cracoviensis, in bursa philosophorum in eadem habitacione cum prefato Valentino de Leopole manens, animo et intencione littem contestandi legittime, negauit narrata et proposita contra se, prout narantur. Et dnus rector pro deliberata maiori informacione prefixit partibus terminum ad diem crastinum pro hora xx, ad quem terminum et seniorem burse eiusdem vocari iussit. Presentibus mgro Iohanne de Caszimiria, seniore burse pauperum, et Andrea de Gorzicze, arcium baccalario, et alijs quam plurimis testibus.

- 3109. Die Veneris xxj mensis Aprilis. Laurencius de Ilkusch, famulus Vniuersitatis, retulit, se citasse Valentinum de Leopoli ad instanciam Discreti Stanislai de Sembor<sup>3</sup>, studentis, occasione gladij, ad fideles manus apud prefatum Valentinum depositi, qui quidem Valentinus prefatus animo et intencione litem contestandi fassus est, se recepisse gladium in depositum a prefato Stanislao de Szemborj<sup>3</sup>, sed eum accomodasse Sebestiano de Proszowijcze, studenti, nunc absenti. Dnus rector ex confessatis decreuit, quod hinc ad octauam prefatus Valentinus curet reddere gladium accomodatum et restituere ipsi Stanislao, prefato studenti, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus, vt supra.
- 3110. Die, quo supra. Ego Nicolaus Cvmyelskij, studens in bursa philosophorum agens, presentibus manu mea scriptis obligo me ad acta presencia dni rectoris, persoluere realiter et cum effectu florenum vnum seu 30 grossos numeri et monete polonicalis Discreto Paulo Myeczwyeczkij, studenti, in ede literario d. Virginis Marie agenti, pro festo s. Stanislai in Maio proxime futuro 5, sub censuris ecclesiasticis, omnibus iuris remedijs et dilacionibus non obstantibus. Presentibus testibus, quibus supra.
- 311. Die Saturni xxij mensis Aprilis. Discreti Cristoferus de Brzymyenye, in scholis s. Spiritus manens, et Bartholomeus de Rambijerthow propter delacionem armorum ad loca suspecta, puta ad tabernas, et propter contencionem, quam mutuo habebant ex armorum strepitu, ex eorum iudicialiter confessionum dnus rector decreuit penam in eos vnius fertonis, per vtrumque soluendum pro feria secunda proxima 6 hora decima, et nihilominus eadem hora debent reponere 7 coram dno rectore, sub censuris ecclesiasticis. Presente Laurencio, sapiencia, et me Nicolao Cymyelskij, presencium publico scriba.

- 3112. Die, quo supra. Laurencius, famulus Vniuersitatis, de mandato dni rectoris ad acta presencia monuit Discretos Cristoferum de Brzymyenije parte ab vna¹ et Bartholomeum de Rambyerthow parte ab altera², quatinus satisfacerent decreto dni rectoris recedenti³ in pena et eciam in reposicione armorum ad feriam secundam⁴ hora x. Presentibus, quibus supra.
- 3113. Die, quo supra. Discretus Balthasar de Gnijewkow, studens in bursa philosophorum agens, ob non paricionem pro hodierno die, sibi per dnum rectorem prefixo, instante parte, Discreto Valentino de Leopoli, pronunciatur contumax. Presentibus, ut supra.
- 3ll4. Die Lune xxiiij mensis Aprilis. Discretus Baltazar de Gnyewkow, studens in bursa philosophorum agens, purgando contumaciam, in qua accusatus erat per partem aduersam, puta Valentinum de Leopoli, studentem eandem domum inhabitantem, produxit in testimonium mgrum Venerabilem mgrum <sup>5</sup> Georgium, seniorem burse philosophorum de Coszmyn, seniorem <sup>5</sup> eiusdem prefate burse philosophorum seniorem <sup>5</sup>, qui sub iuramento deposuit, quod partes ille non decreuerunt causam attentare in iudicio dni rectoris, sed se sistere iudicio domus burse eiusdem. Et ita in hanc diem prefatus Baltazar, certificatus et certus redditus de non attentando termino per partem aduersam coram dno rectore, eidem non paruit. Presentibus dno Stephano, presbitero, et Simone <sup>6</sup> de Cracovia, baccalaureo, schole s. Spiritus rectore.

Acta actorum coram Venerabili ac Egregio viro mgro Stanislao Byel, s. theologie professore, canonico ecclesie kathedralis Cracouiensis, vicecancellario ac rectore Vniuersitatis Studij generalis Cracoviensis, in rectoratu vero ipsius octauo comutacione estiuali a. Dni millesimi quingentesimi tricesimi primj<sup>7</sup>.

<¥>

3116. Die Saturni vicesima Maij anno, quo supra. Mathias de Woynijcz constitutus personaliter, cessit iuri et cause post remissionem dni in spiritualibus vicarij factam, fassusque est per expressum et recognouit, se recepisse de manibus actoris Stanislai certam mitellam czamleto superductam valoris medij floreni, ad quam se sumisit re-

¹ »parte ab vna« deletum. ² »parte ab altera« deletum. ² »recedenti« deletum. ⁴ 24. IV. ⁵ Sic! ˚ »Kij« seu »Scipio« paterno nomine nuncupato. ¹ Actorum nri 3116—3132, Codicis pag. 1191—1194. ˚ In Codice »superdictam«.

ponendam in manus procuratoris Alberti, baccalarij de Bidgostia, infra cto dies, sub censuris ecclesiasticis.

- 3117. Die Veneris 1 Iouis 2 xxv Maij. Alexius de Bijthom, etu sacerdos et studens Cracoviensis, citatus ad videndum declararj sentencijs excommunicacionis ad instanciam baccalarij de Bythom, non comparuit.
- 3118. Die Veneris xxvj Maij. Nicolaus Karnijewsky proposuit contra Balthasarum tanquam reum dicitque, sibi per eum ablatum vas butirj in valore vnius fertonis, quod dnus Balthasar de Gnijewkow negauit. Et dominus hinc ad octauam remisit ad probandum. Presentibus Vincencio de Noue mijastho, Stanislao de Leopolj etc.
- 3119. Die eadem. Stanislaus, sartor, ciuis Cracoviensis, actor, proposuit contra Ioannem de Dobranzkowa<sup>3</sup>, quod teneretur vnam semagenam siue anulum aureum Petro, sartori de Posznania, tanquam principali, qui Ioannes, studens, recusacionem posuit ad aliqua soluenda propter insufficienciam mandatj alias litterarum, per eundem Stanislaum productarum. Et dominus distulit terminum ad primam iuris post festum Ioannis Baptiste<sup>4</sup> etc.
- 3120. Die Saturni tercia Iunij. Balthasar de Gnijewkow, studens, ex arbitrio domini et amicabili composicione submisit se soluturum sex grossos in pecunia vel ollam butirj in valore sex grossorum Discreto Nicolao Karnijowskij hinc infra et<sup>3</sup> quindenam, sub censuris ecclesiasticis. Et dominus imposuit eis silentium in causa mota, sub pena vnius sexagene primo etc. <sup>3</sup>.
- 3121. Die Mercvrij septima Iunij. Discretus Ipolitus de Koszchijczije, dictus Rokosz, ad acta presencia obligauit et submisit se soluturum vnum fertonem pecuniarum Discreto Stanislao, cirurgico, ex opposito Collegij maioris manenti, hinc in vna septimana post Margarethe<sup>5</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Vincencio de Noue mijastho, Mathia<sup>3</sup> de Leopolj et me notario.
- 3122. Die Saturni xxiiij Iunij. Constituti personaliter Egregius et Venerabilis Stanislaus de Lowijcz, dr. medicine, Bartholomeus, prepositus, et Martinus de Crosznija, arcium mgri Collegij minoris Vniuersitatis Cracoviensis, sue et tocius communitatis Collegij minoris <sup>6</sup> cauentes specialiter et per expressum de rato et grato sub pena trium marcarum, dno rectori per partem contravenientem soluendam, partibus ab vna, et mgrum <sup>8</sup> Iacobum de Szijeprcz, Collegij maioris collegiatum, partibus ab altera, cupientes litibus finem imponere ac parcendo impensis ac fatigijs, compromiserunt in manibus rectoris, notarij et testibus

<sup>1 »</sup> Veneris« deletum. \* » Iouis« insuperscriptum. \* Sic! \* post 24. VI. \* post 13. VII. \* sc. nomine.

infrascriptis in personas Egregiorum ac Vener. mgri Martini <sup>1</sup> de Ilkusz, theologie dris, prepositi s. Nicolai, Martini Belszije de Cracovia, Collegij luristarum collegiati, Nicolai <sup>2</sup> de Schadek, canonici s. Floriani, et N. de Bijdgosthia, arcium baccalarij, dantes eisdem omnem potestatem diffiniendi, sentenciam audiendj ac eidem standi consenserunt, sub pena trium marcarum, renunciantes omnibus dilacionibus, excepcionibus, appellacionibus, cedendo iuri et liti cause, mote coram rectore. Presentibus ibidem Laurencio, sapiencia, Martino de Novije <sup>3</sup> mijastho, familia domini et me notario.

- 3l23. Die Mercurij xxviij<sup>4</sup> Iunij. Iacobus de Magna Opathow, studens, recognouit, se reperisse et invenisse quandam mitram fultream cum kijthaijka et certis pennis deauratis, quam arestauit Nobilis Adam Iacubowskij tanquam suam. Et tandem per concordiam mitra restituta est eidem dno Ade iudicialiter, pro alijs vero perditis rebus submisit se prefatus Iacobus, studens, ad soluendum vnum florenum in moneta infra hinc et diem dominicum proximum<sup>5</sup>, sub censuris ecclesiasticis.
- 3124. Die Lune x Iulij. Sapiencia Ioannes retulit, quia ad instanciam Honeste Barbare, sub bursa philosophorum manentis, cittauit Discretum Nicolavm Kvmijelskij de bursa philosophorum terminumque eidem ad hodiernum diem assignando. Quem dnus rector, parte instante et termino non comparante <sup>3</sup>, pronunciauit contumacem. Presente familia domini.
- 3l25. Die Martis xj Iulij. Sapiencia retulit, quia ad instanciam Discreti Ioannis Ierlijczkij de bursa philosophorum cittauit Discretum Nicolaum Kumijelskij terminumque eidem ad diem hodiernum assignauit. Quem dominus, parte instante et termino non comparante <sup>5</sup>, pronunciauit contumacem. Presentibus, vt supra.
- 3l26. Die Saturni xxix Augusti Iulij. Mgr. Martinus de Cracovia, maioris Collegij collegiatus, citatus ad instanciam Famati virj Ioannis Angermund pro debito tredecim florenorum in moneta minus decem grossis, in presencia famuli eiusdem et dni rectoris recognouit hoc ipsum debitum, pecijt tamen sibi differi terminum solucionis. Et dominus consenciente parte distulit ad quindenam, sub censuris ecclesiasticis.
- 3127. Die Veneris quarta Augusti. Venerabilis mgr. Martinus 7 de Cracovia, maioris Collegij collegiatus, citatus ad instanciam Honeste dne Anne, dicte Doctorowa, pro debito vnius floreni in moneta, qui quidem mgr. Martinus obligauit se eidem soluturum, cum consensu prefate dne Anne, hinc in duabus septimanis alias feria sexta

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Biem. <sup>9</sup> Procopiadis. <sup>3</sup> Sic! <sup>4</sup> In Codice >xviij <. <sup>5</sup> 1. VII. <sup>6</sup> >Augustic deletum. <sup>7</sup> Garbarz seu Cerdonius.

- Assumcionis Marie<sup>1</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presente Laurensapiencia, et familia domini.
- 3128. Die Mercurij sedecima Augusti. Siluester a Skarbijmijria, studens, quondam tamen cantor ad s. Florianum in Clijeparz, personaliter ad diem hodiernum per Ioannem, sapienciam, cittatus ad instanciam Iosephi de Voijnijcz, vltraque tempus expectatum et non comparentem, instante parte, dominus pronunciauit eundem contumacem. Presentibus Sebastiano, arcium baccalario, Valentino, pellifice, et familia domini ac me notario.
  - 3129. Die Saturni xxvj Augusti. Concludimus: Cristi nomine inuocato, pro tribunalj sedentes et solum Deum pre oculis habentes, per hanc nostram sentenciam diffinitiuam, quam communicato iuris peritorum consilio maturaque deliberacione intra nos prehabitis ferimus in hijs scriptis, in causa et causis inter Stanislaum Franck, ciuem Cracoviensem, actorem, ex vna et Discretum Thomam de Pulthowsk, scolarem seu studentem Cracoviensem, reum et conuentum, de et super certo pallio, per quandam mulierem, vt dicitur, sororem ipsius Thome, sublato, et aliarum rerum seu damnorum, in processu cause deductorum et illius occasione partibus ex altera, ex hijs, que in huiusmodi causa vidimus et testium deposicionibus cognouimus, dicimus, decernimus, diffinimus et pronunciamus, memoratum Stanislaum Franck caucionem per ipsum Thomam, scholarem seu studentem, pro ipsa muliere et illius fidelitate, vt dicebatur, prestitam et allegatam, non probasse in illiusque probacione defecisse. Et propterea prefatum Thomam ab instancia et impeticione eiusdem Stanislai absoluendum et liberandum fore duximus, prout absoluimus et liberamus, dummodo ipse Thomas nullam caucionem de fidelitate eiusdem mulieris eidem Stanislao fecerit, nec occasionem damni ex data opera sua consilio vel auxilio dederit, in forma solita iurauerit, predictumque Stanislaum eidem Thome in litis expensis, coram nobis factis, condemnamus, quarum taxacionem nobis in posterum reseruamus hac nostra sentencia diffinitiua ad premissa mediante. In presencia dris Michaelis de Vratislauia, custodis s. Floriani, et Gregorij Sthaviischyn<sup>2</sup>, canonici ecclesie eiusdem, Thome Vijschoczkij, Martini de Nove mijastho, studencium, familia domini ac me notario.
    - 3130. Die Martis xxviiij Augusti. Sebastianus de Proszovijcze, arcium baccalaureus, personaliter cittatus ad instanciam Katherine, sub bursa pauperum morantis, qui recognouit, se eidem debere decem grossos pro certis rebus materialibus, apud eam sumptis, ad quod submisit se ad soluendum infra vnam octanam, sub censuris ecclesiasticis.
    - 3131. Die Mercurij sexta Septembris. Erasmus de Vijslijezija citatus ad instanciam Honorabilis dni Blasij, substituti ad

<sup>1 18.</sup> VIII. 9 Sic!

- s. Barbaram, confessus est, se recepisse mutuo marcam pecuniarum minus vno grosso, et quia tunc non erat in soluendo, dominus distulit terminum solucionis infra hinc et festum s. Michaelis proxime venturum <sup>1</sup>, sub censuris ecclesiasticis.
- 3|32. Die Martis xij² Septembris. Constitutus personaliter et cittatus in presencia rectoris Mathias, cantor de Lomsza, parochialis ecclesie s. Anne, ad acta presencia recognouit, se accomodasse tunicellam a Ioanne Vijelijczka in valore duorum cum medio florenorum, et ibidem coram dno rectore vterque constitutus, facta composicione idem Mathias, cantor, submisit se et obligauit ad soluendum duos florenos predicto Ioanni Vyelijczka, mox mediam marcam et pro festo Michaelis proxime venturo¹ tres fertones, sub censuris ecclesiasticis.

## (Acta acticata coram rectore Stanislao Biel de Nowe miasto commutatione hiemali a. Dni 1531/32)<sup>3</sup>.

**-**₩

- 3134. Die Iouis xxvj Octobris. Honorabilis dnus Ioannes de Kroszno, vicarius in arce Cracoviensi, citato mgro Bartholomeo 4 de Ponte regio <sup>5</sup> de mandato dni rectoris per Discretum Laurencium de Volborsz, arcium baccalarium, proposuit contra ipsum, quomodo ipse feria sexta ante festum s. Galli proxima infra decantacionem summe misse in ecclesia cathedrali Cracoviensi animo et intencione iniuriandi ipsum Honor. dnum Ioannem verbis inhonestis affecit et calumniabatur, dicens sibi: Tu mendax delator, accusasti me coram dno vicario Cracoviensi «! Item proposuit contra ipsum, quomodo ipse dnus mgr. suum scholarem Ioannem Lijszek atrociter percussit, excedens modum discipline et correccionis in discipulos sibi tradite, in presencia mgri Bartholomei. Allegauit tamen contra percussionem, se non excessisse modum correccionis, et ad alia dixisse se negauit ita, vt narrantur. Et dominus dedit ad probandum hine ad octavam. Presentibus Ioanne Vyerzbkowskij, vicario Cracoviensi, et Laurencio Volborz, arcium bacc., et Discreto Martino de Nowije mijastho et familia domini.
- 3l35. Die Lune penultima Octobris<sup>8</sup>. Dnus mgr. Ioannes Palkochman, canonicus Sandomiriensis, ad instanciam mgri Michaelis de Vijszlijezija eittatus pro solucione vnius marce, debite lectori missarum pro collegiatura astronomie, innixus consuetudini diu obseruate inter mgros succedentes sibi inuicem in eadem collegiatura astronomie, reposuit in manus dni rectoris vnam marcam ad soluendum

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 29. IX.
 <sup>2</sup> In Codice >xvj«.
 <sup>3</sup> Actorum nri 3134—3151, Codicis pag. 1194—1198.
 <sup>4</sup> >Sabinka« paterno nomine dicto.
 <sup>5</sup> extra muros Cracovienses.
 <sup>6</sup> 13. X.
 <sup>7</sup> Sic!
 <sup>8</sup> 30. X.

lectori missarum, retente eidem pro duobus quartalibus, vno, quo tenuit sandem collegiaturam mgr. de Vijslijczija, et altero, quo tenuit mgr. Ioannes a quartuali Penthecostes vsque ad quartuale s. Crucis, petens, id sibi inscribi in acta, in presencia mgri Michaelis de Vijslijczija, vt sibi tandem et post resignacionem collegiature similis solucio fierit. Presentibus Stanislao de Lyeopolj, Martino de Novije mijastho etc.

- 3136. Die Martis xxviij Nouembris. Facta est concordia et amicabilis composicio per dnum rectorem inter Paulum de Pczijonow, studentem, ex vna et Discretos dnos seniorem burse Vngarorum<sup>3</sup> Paulum de Chepe, Demetrium de Themisphor<sup>4</sup> et Franciscum de Thur, dictam communitatem eiusdem burse representantes, super quibusdam contra eundem Paulum propositis, quandam infamiam importantibus, parte ab altera, vnde hinc inde ventilata proposicione idem Paulus repertus innocens et clarus. Et tandem per sentenciam latam, in quam consenserunt predicti domini, facta reconciliacione et habita purgacione eiusdem Pauli, submiserunt se et obligarunt ad comparandum caligas in valore xx grossorum, et alias ad faciendum clarum<sup>5</sup> coram eadem communitate et quibusvis viris bonis, vbi locus et tempus concedet, sub pena vallata decem florenorum in auro. Presentibus Venerabilj mgro Andrea<sup>6</sup> de Cracovia, baccalario s. theologie et canonico s. Floriani in Clijeparz, Andrea Gorzijnczkij, arcium bacc., Martino de Novije mijastho et Stanislao de Lijeopole etc.
  - 3137. Die j Decembris. Venerabilis mgr. Martinus Cerdonis de Cracovia, citatus ad instanciam dni Felicis, notarij dnj Phogyel Phoiel , pro debito 36 grossorum, recognouit, quod hoc debitum tenetur eidem Felici, et submisit se ad soluendum infra vnam octauam alias in crastino Concepcionis Marie , sub censuris ecclesiasticis.
  - 3138. Die Saturni penultima Decembris<sup>8</sup>. Martinus Szvijaczijczkij de bursa pauperum ad instanciam Nicolai de Vijeczvijn de bursa Ierusalem recognouit, se tenerj accomodatum gladium in valore quindecim grossorum, cui se obtulit ad restitucionem, et pecijt<sup>9</sup> ad octauam etc.
  - 3139. Die Martis ija Ianuarij. Martinus Szwijaczijczkij de bursa pauperum citando ad instanciam ipsius Martini Franciscum Losz de bursa Ierusalem comparuit coram dno rectore, contra quem proposuit de gladio per eum amisso valoris quindecim grossorum. Vbi dnus rector ex confessatis precepit dicto Francisco soluere gladium, ipse tamen Franciscus cogitur ex seniore burse Ierusalem repetere eundem.
  - 3140. Die eadem. Ioannes Popijelszkij pro gladio quindecim grossorum Nicolaum Craszijnskij citando, ipse igitur allegauit Nicolaus,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 28. V. <sup>2</sup> 14. IX. <sup>8</sup> Paulum Zolthanum. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> »clarum«? <sup>6</sup> Burcardini, <sup>7</sup> 9. XII. <sup>8</sup> 30. XII. <sup>9</sup> sc. dilationem termini.

eum dare accomodato <sup>1</sup> Francisco Losz de bursa Ierusalem, qui allegans, eundem repetere wlt ex Georgio Koszijnskij de bursa pauperum, quem dictus Franciscus citare debet ad presenciam rectoris pro feria sexta proxima <sup>2</sup>.

- 3141. Die Saturni xiij<sup>3</sup> Ianuarij. Martinus Garwolijn, studens, presencialiter ad acta constitutus, recognouit, se teneri vnum florenum in moneta olim Stephano Lithuano vita sumto, quem obligauit et submisit se soluturum Marco de Zupranij, executori, deputato per eundem Stephanum defunctum, et in manus eius repositurum realiter et cum effectu infra hinc et medium Quadragesime siue pro dominica Letare 4, sub censuris ecclesiasticis.
- 3142. Die eadem. Martinus Garwolijn, studens, obligauit se et submisit exemere tunicam, per eum invadiatam apud Gregorium de Zupranij in quinquaginta grossis, hinc et infra duas septimanas, sub censuris ecclesiasticis.
- 3143. Die Martis xvj<sup>5</sup> Ianvarii. Venerabilis mgr. Martinus Cerdonis, maioris Collegij collegiatus, citatus ad instanciam Famati viri dni Nicolai de Cracovia, dicti Sthano, consulis Cracoviensis, ob debitum quatuor florenorum et decem nouem grossorum sine mediente, recognouit debitum et pecijt dilacionem termini infra hinc vsque ad festum s. Appolonie proximum <sup>6</sup>. Et dnus principalis vt actor consensit, et ibidem monitus est per Ioannem a Msczonow, seruum Vniuersitatis. In presencia familie domini etc.
- 3144. Die Solis x mensis Marcij. Constitutus personaliter dnus Stanislaus Narkuskij de Lithuania recognouit, se fecisse amicabilem composicionem cum mgro Stanislao Czijesla de Cracovia super promocionem, sibi denegatam propter quandam leuitatem, eidem mgro illatam ita videlicet, quod submisit se eidem soluturum vnum florenum in moneta iusta hinc et festum s. Adalbertj proxime venturum, sub censuris ecclesiasticis. Presente familia domini et notario.
- 3145. Die Lune xviij <sup>5</sup> Marcij. Constituti dnus Ieorgius Kamijenijeczkij, reus, et Ieorgius Oczynszkij, actor, qui citauit eundem pro certis libris »Officijs« Ciceronis et »Responsorio et formulari« ac eciam pro certis lectisternijs, talem fecerunt composicionem, vt idem Kamijenyeczkij primum reponat libros in patria eiusdem Ieorgij Oczijnszkij, et pro lectisternijs quadraginta grossos, vbi mox reposuit decem grossos Ieorgio et triginta defalcauit occasione debiti, retenti sibi per Ieorgium Oczijnszkij, quos libros infra hinc et festum Pentecostes <sup>8</sup> ibidem in patria, sub censuris ecclesiasticis alias sentencia excommunicacionis <sup>1</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 5. I. <sup>3</sup> In Codice »xiiij«. <sup>4</sup> 10. III. <sup>5</sup> In Codice »xvij«. <sup>6</sup> 9. II. <sup>7</sup> 23. IV. <sup>8</sup> 19. V.

- 3146. Die xx Marcij. Dominus in causa supradicta dni Georgij et Georgii Osznijszkij<sup>1</sup>, vbi controuersia facta fuit de quadam tunica, invadiata cuidam Iudeo, et accusatus fuit Georgius Kamyenskij<sup>1</sup> de exempcione et vendicione eiusdem, et defecit in probacione seu constitucione eiusdem Iudei. Dnus iudex decreuit, ut solueret eandem, preuio tamen iuramento actoris de valetudine<sup>2</sup> valore eius.
- 3147. Ibidem dnus iudex fecit concordiam inter predictos actores de tunica, de qua fuit controuersia: dnus Camyenskij daret actori Georgio Oszynskij unum florenum infra diem naturalem, sub censuris ecclesiasticis, salua tamen semper actione rei in eadem causa, vbi et quando sentiret, se posse probare, minus iuste soluisse eundem florenum.
- 3148. Die Veneris xxij Marcij. Constitutus ad acta<sup>3</sup> presencia mgr. Martinus de Cracovia Cerdonis recognouit, se teneri et debere quatuor marcas et octo grossos communis pecunie dicto Venceslao, notario dnj iudicis Cracoviensis, et submisit se ad soluendum easdem infra vnam octauam, sub censuris declesiasticis.
- 3149. Die Saturni vj Aprilis. Cristoferus de Brzumijn citatus ad instanciam Cristoferi de Byelszko, recognouit, se debere et teneri pecunie communis<sup>1</sup>, et pecijt sibi terminum prorogarj ad festum s. Stanislai proxime venturum<sup>5</sup>. Et dominus de consensu actoris eundem terminum sibi prefixit, sub censuris ecclesiasticis.
- 3150. Die Martis ix 6 Aprilis. Mathias Francoinus 1 de Legnijcz cittatus ad instanciam Ioannis Medici, ciuis Cracoviensis, ob certam caucionem fideiussoriam pro Ieronimo, dre medicine de Transiluania, qui respondit, se non spopondisse nisi condicionaliter, vbi videlicet ipse dr. misisset tres marcas pecuniarum, pro quibus negocium ventilabatur. Et dominus ob spem solucionis faciendam per eundem drem Ieronimum, distulit terminum infra hinc et festum s. Ioannis Baptiste 7. Presentibus notarijs et familia domini.
- 3151. Die Lune 8 Mercurij 9 x Aprilis. Mercurius 1. Citatus Stanislaus Plyska, arcivm baccalarius, per Ioannem Pijnda, bacc., ob quoddam impedimentum regiminis scole in Brzezynij, idem Stanislaus Plyska persuasus iusticia et equitate prioris collacionis eiusdem regiminis, consensit in ipsum Iohannem Pynda, faciens eidem hoc ipsum regimen tanquam sibi concessum, quod et dominus decreuit, visis litteris prepositi Pauli in eadem Brzezynij.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> »valetudine« deletum. <sup>8</sup> In Codice »a docta«! <sup>4</sup> In Codice »succensoris«! <sup>8</sup> 8. V. <sup>6</sup> In Codice »x«. <sup>7</sup> 24. VI. <sup>8</sup> »Lune« deletum. <sup>9</sup> »Mercurij« insuperscriptum.

## (Acta acticata coram rectore Stanislao Biel de Nova civitate commutatione aestivali a. Dni 1532)!.

- 3153. Die Saturni xj mensis Maij. Nicolaus Kraszijnskij citatus ad instanciam Stanislai Pączijorek, ciuis Cracoviensis, recognouit, se debere et teneri quadraginta duos grossos in pecunia communi partim pro rebus sibi venditis, partim mutuatis, et etiam pro certis expensis eidem Stanislao Paczijorek, et pecijt sibi dilacionem fieri pro solucione facienda ad tres hebdomadas. Quas dnus iudex de consensu partis eidem Nicolao concessit, differens terminum solucionis infra hinc et proximam dominicam post festum Corporis Cristi immediate sequentem<sup>2</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus familia domini.
- 3l54. Die Saturni xviij Maij. Nicolaus Kraszynszkij citatus a Nicolao Oczeczkij, recognouit, se debere et tenerj eidem quatuordecem grossos in peccunia communi, et ydem iudicialiter petiuit, sibi fieri dilatacionem solucionis ad octauam. Et dominus de consensu partis consensit eidem dilatacionem ad octauam, sub censuris secclesiasticis.
- 3155 <sup>4</sup>. Ego mgr. Martinus Cerdonis de Cracovia, collegiatus maioris Collegij, obligo me in his actis rectoris ad soluendum vnam sexagenam penalem alias pro excessibus, in quibus repertus sum, me excessisse contra Statuta domus Collegij maioris, obligo me <sup>5</sup> ad vnam quindenam, sub censuris ecclesiasticis soluendam, in cuius testimonium hec manu mea conscripsi.
- 3l56. Die Lune iij<sup>6</sup> Iunij. Citatus Benedictus Victorowszky ad instanciam Zophie, lotricis de Cracovia, pro 9 grossis <sup>7</sup> mutuate pecunie et vnius fertonis pro labore locionis uestium, recognouit, se debere et tenerj eidem, et de consensu partis submisit se ad soluendum infra quindenam, sub censuris ecclesiasticis. Et quia eandem Zophiam accusauit de lintiamine et camisia satis bona amissa, et quia eadem Zophia non tenebitur ad purgandum se iuramento, sub eiusdem <sup>8</sup> censuris ecclesiasticis.
- 3157. Tredecima Iunij. Ioseph de Woijnijcz citatus ad instanciam Mathie, barbitonsoris Sztarzijeyszy, ciuis de Cleparz, pro quibusdam verbis infamatorys et lesiuis, recognouit, se protulisse eadem verba infamatoria ex vehemencia s tantum et feruore iracundie, non animo infamandj. Quem meus animus 10 ad reuocandum eandem infamiam decrevit, sub pena carceris et censuris ecclesiasticis.

¹ Actorum nri 3153—3163, Codicis pag. 1199—1203. ² 2. VI. <sup>8</sup> In Codice »succensoris ·! ⁴ Nrus 3155 scriptus propria manu mgri Martini Garbarz de suburbio Cracoviensi Cerdonia. <sup>5</sup> »obligo me · deletum. <sup>6</sup> In Codice »ij ·. <sup>7</sup> In Codice »grossorum ·. <sup>8</sup> Sic! <sup>9</sup> In Codice »vehencia ·. <sup>10</sup> Sic!, pro »dnus rector ·.

- 3158. Die Mercurij xxvj Ivnij. Stanislaus Czijwijnskij cit-Nicolaum Koczvrowskij, et in termino constitutus idem Nicolaus llegauit recessum subitum et inpotenciam respondendi eidem Stanislao, etens, sibi fieri dilacionem infra hinc et quindenam post festum s. Gallj roxime venturum. Et dominus consenciente parte prorogauit eidem erminum vsque ad tempus prescriptum, sub censuris tamen ecclesiasticis. Presentibus Venerabilj Martino, mgro, rectore schole ad s. Florianum, et familia domini etc.
- 3159. Die Martis iij Iulij. Ioannes Lyubyczkij citatus ad instanciam Cristopheri Sijroczkij pro quodam lintiamine et tectura cusini, recognouit, se in vsum recepisse hoc ipsum lintiamen et tecturam cussini, offerens se ad emendum similli² seu eiusdem valoris lintiamen et tecturam, petens dilacionem ad vnam quindenam. Et dominus concessit eidem, sub censuris ecclesiasticis, vbi statim monitus est per seruum Vniuersitatis Laurencium ad solvendum eadem etc.
  - 3160. Die Lune viij Iulij. Ioannes de Brzezijnij, baccalarius, citatus ad instanciam Ade de Volborz pro libro Exerciciorum Donati et Secunde partis 3, allegauit, se eum posuisse in cameram Ade et non in manus dedisse, et ita perditum. Vnde dominus decreuit, quod similem materiam in sexternis eidem comparare debebit. Et submisit se ad id faciendum, sub censuris ecclesiasticis.
  - 3161. Die Lune v Augusti. Martinus Vyetrzychowszkij ad proposicionem occasione infamiarum verbalium criminisque facti, eidem obiecti, nec non diffidacionis in securitatem vite factam, petens vadium de securitate tenenda per dominum valarj, Felix de Kleczow, studens, animo legitime litem contestandi negauit narrata, prout negantur? Et nihilominus dominus decem florenos vadij de securitate hinc inde tenenda, et quod invicem erga se ipsos vbique locorum se honeste gerant, vallauit, per partem huiusmodi vadio contradicentem solvendos.
  - 3162. Die Iouis xij Septembris. Comparentes personaliter Nobiles et Discreti Bartholomeus Rambyethowszkij ex vna et Cristopherus Brzumynszkij partibus ex altera, mortificando inter se lites et causas tam coram dno viceconseruatore priuilegiorum Vniuersitatis, quam coram dno officiali Varsavyensij hinc inde motas, eisdem renunciauerunt coram dno rectore et sese liberos dimiserunt, promitentes in dictis causis et litibus nolle se quidpiam attentare, sed perpetuo extinctas habere velle.
  - 3163. Die Iouis xxvj<sup>4</sup> Septembris. Constitutus personaliter Honorabilis dnus Sebastianus de Proszijewijcze, arcium baccalarius, moderator schole in Vijelijczka, recognouit hic ad acta presencia, se tenerj et deberj<sup>2</sup> duos aureos Venerabilj mgro Ioanni de Casimiria, ma-

<sup>1</sup> post 16. X. Sic! SGalli. 4 In Codice >xxvij«.

ioris Collegij collegiato, primum aureum soluere pro festo s. Martini proxime futuro 1, secundum vero pro festo Purificacionis b. Virginis Marie 2, sub censuris ecclesiasticis. Et ibidem circa acta est monitus. Presentibus Laurencio de Przemijszl, Stanislao Lijthuano, studentibus, et me notario publico etc.

Acta actorum coram Rndo patre dno Iacobo Ercieshowski, decretorum dre, canonico et officiali generali ac rectore Achademie Cracouiensis, sub eius rectoratu nono comutacione hiemali a. Dni MDxxxij (1532/33) Indicione quinta, pontificatus Sanctissimi in Cristo dni Clementis divina prouidencia pape vij anno nono foeliciter acticata.

- 3165. Sabati ix Nouembris. Michaelis Gorski, studentis, actoris, ex vna et N. .....4, rectoris schole ad s. Spiritum Cracovie, conventi, ab altera partium in causa, dominus auditis dictarum partium deductis et ex confessatis ipsius mgri decreuit, quatinus ipse mgr. duos cum medio grossos, ab ipso Michaele racione lignorum receptos, hinc et festum Natiuitatis Domini, sub censuris ecclesiasticis, soluat et restituat.
- 3166. Martis iij Decembris. Prouidi Stanislai Constanthij, pileatoris de Cracovia, ad proposicionem occasione sex librorum certorum nec non trium fertonum pecunie, mutuo in vim restitutionis fiende datorum, petentis ad restituendum et soluendum cogi, Discretus Stanislaus Oszijeczski in presenciarum bonis litteris operam Cracovie navans, animo et intencione litem contestandi allegauit, dictos sex libros apud se fuisse in dimidiata marca pecunie fuisse impignoratos, reliquum negauit narrata, prout narrantur. Et delatum ipsius iuramento, quod prestabit videlicet dictos libros invadiatos habet et non mutuatos, et similiter quod pecuniam apud ipsum Stanislaum in mutuum, videlicet tres fertones, non accipiebat, quod prestabit feria quinta proxima ex decreto domini. Et ibidem statuet seu staciet diligenciam quendam studentem, apud quem ipse Oszieczski iterum prefatos libros invadiauit cum eisdem libris. Presentibus notarijs.
- 3167. Iouis v Decembris. Stanislai Consthanthij de Cracovia, actoris, ex vna et Discreti Stanislai Oszieczski, Alme Vniuersitatis Cracoviensis studentis, rei et conuenti, ab altera partium, terminus hodiernus ad prestandum iuramentum et ad reponendum libros hinc ad

 <sup>11.</sup> XI.
 2 . II
 1533.
 Actorum nri
 3165-3177, Codicis pag.
 1208-1210.
 1000 pag.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 1208-1210.
 120

abbatum proximum<sup>1</sup> ex decreto domini continuatur et prorogatur. Preentibus notarijs et me N. Bijelsky.

3168. Sabbati vij Decembris. Nobilis et Discretus Ioannes Oszieczski iuxta exigenciam termini hodierni, sibi ad prestandum iuramentum super proposicione superius tercia Decembris per Honestum Stanislaum Constanthij delatum prefixi, hoc ipsum tactis ob hoc ss. Ewangelij Scripturis, in forma prestitit, quod videlicet sex volumina librorum non mutuatorum sed impignoratorum apud se habet, et quod tres fertones peccuniarum apud ipsum Stanislaum non accepit mutuo. Et post presticionem huiusmodi iuramenti prefatos libros reposuit, petens eosdem non extradi, donec sibi peccunia, in qua sunt impignorati, restitueretur, et nihilominus dictum Stanislaum Constanthij in litis expensis condemnari. Et dominus condemnauit, quas ad duos grossos taxauit, in presencia Nobilis Alberti Borowski, prefati Stanislai Constanthij nunctij, procuratoris, qui in continenti reposuit prefatam marcam dimidiatam, quam ipse Ioannes leuauit de eadem et expensis ipsum Stanislaum quiettauit, libros vero, quos reposuit, videlicet »Bibliam« nigro corrigio obductam, » Enchiridion militis cristianj«, similiter et » Copiam« Erasmi 2 in nigris corrigijs, item >Testamentum nouum cin rubea cutti, Magni Alberti »Philozophia« et »Tractatus« Petri Hispani per medium cutte rubea obductum, petiuit circa acta fieri, nec eos alicui, nisi sufficiens mandatum habenti, extradj. Et in continenti prefatus Albertus Borowskij, nunctius, cauendo de ratho ipsius Stanislai Consthanthij, in forma iuris eosdem libros tulit ab actis, ac notarios de eisdem quittauit. Presentibus dre Nicolao de Comprovincia, dre Mathia Lanczski ac me notario Byelskj, publico huius actus scriba.

3169. Relacio. Stanislai de Golischewo ad instanciam Ioannes de Msczonow, Vniuersitatis nunctis communis, retulit, se de mandato dni rectoris Discretum Felicem de Ossij pro die hodierna citasse.

3170. Sabbati xiiij Decembris. Venerabilis mgr. Martinus de Cerdonia, maioris Collegij Achademie Cracoviensis collegiatus, ad acta presencia personaliter constitutus, publice ac viue vocis oraculo fassus est et recognouit, florenos sex pecunie certi debiti Vener. mgro Iacobo de Ilsa, similiter collegiato minoris Collegij, se teneri et debere, ad quorum racionem proventus suos omnes collegiature sue predicte, alias ad quodlibet quartuale per vnam cum dimidia marcam, incipiendo a proximo s. Lucie<sup>3</sup>, sicque consequenter ad singula quartalia anni vsque ad integram huiusmodi debiti exolucionem, sequestrat liberamque ac omnimodam facultatem ipsi dno Iacobo concedit, dictos suos proventus percipiendi et arestandi ad racionem dicti debiti. Quos quidem proventus dominus ex decreto arestauit et literas necessarias decreuit. Presentibus dnis Mathia Lanczki et Philipo Aher, dribus, Alberto Sadlynskj, consistorij notario, et me N. Bijelskj.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 7. XII. <sup>2</sup> Roterodami. <sup>8</sup> 13. XII.

- 3171. Martis xxiiij Decembris. Discretus Mathias Czeskowskj, studens Alme Vniuersitatis Cracoviensis, in bursa philosophorum agens, personaliter coram dno rectore et ad acta presencia personaliter constitutus, exposuit, quomodo quidam Antonius de Skrzijnno, etiam studens Vniuersitatis predicte, existens sibi in certa summa pecunie debitus, hinc discessit, pecijtque, res ipsius apud quosquam debitores quoad racionem ipsius summe per dnum rectorem arestandum decernj. Et dominus recepta primitus huiusmodi debiti recognicione, per nonnulos testes medijs eorum iuramentis, in premissis legitime factis, dictas res quoad racionem huiusmodi debiti per litteras aresti siue per nunctium dicte. Vniuersitatis generalem arestandum decreuit et sub arcto aresto posuit. Presentibus, quibus supra.
- 3172. Discreti Mathie Ponijkowskj, studentis Achademie Cracoviensis, ad proposicionem occasione certi libri Depistolarum familiarium. M. T. C. 2 ciuiliter agentis, in vendetha apud seruitorem accepti, petentis, ad restitucionem cogi, Prouidus Stanislaus Consthanthij, pileator ante portam d. Anne agens, allegauit, librum esse suum, cuidam Ioanni Oszieczki mutuo datum, ac tandem loco illius alium librum nempe Tractatus. P. H. 3 sibi fuisse datum. Et in continenti dicte partes cedentes iuri, liti et cause, factaque inter se concordia et amicabili composicione, restitutis etiam sibi hinc inde dictis voluminibus, se liberos dimiserunt, perpetuo omnia inter se sopirj promittentes, se amplius occasione dictorum librorum non inquietaturos, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus notarijs.
- Sabati xv Martij, que fuit ante dominicam Oculit. Discreti et Nobilis Mathie Ponyekiewski, litterarum studentis vniuersalis 1 Studij Cracouiensis, Plocensis diocesis, ad convencionalem occasione gladij, fortuito casu ammissi et deperditi valoris quadraginta grossorum pecuniarum, apud ipsum preventi et tanquam proprietarij, restitui petiti etc., et Honorabilis baccalarij Stanislai Narkvski Vilnensis diocesis, in bursa Ierusalem commorantis, ad reconvencionalem occasione iniuriarum realium et verbalium, citro vltroque irrogatarum, ad centum florenos existimatarum, ac securiculi ex data i eius occasione deperditi, sex grossos et vltra valentis etc., dnus bacc. Stanislaus prefatus animo et intencione litem legitime contestandi confessus est, se certum gladium in quodam bello, intestino inter studentes orto, acquisitum habuisse et ea ratione devenisse incidentaliter, cuius tamen sit proprius, penitus ignorasse. Et eo facto dominus huiusmodi gladium infra hinc et octauam huc ad acta sua reponendum decreuit, Mathias vero Ponijekiewski animo et intencione litem legitime contestandi, negauit narrata, prout narrantur. Et datur iuxta formam iuris ad probandum. Presentibus Discretis dnis Ioanne Suskj, Stanislao Budzinski, Nicolao Carnijowskij, consistorij Cracoviensis notarijs causarum, socijs,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Ciceronis. <sup>3</sup> Hispani. <sup>4</sup> 16. III.

et me Iacobo Gwiazdowski, notario publico, actorum consistorij Cracoviensis presentisque actus scriba¹.

- 3174. Lune xxiiij Martij. Discretus Mathias Ponijkiewskj, litterarum studens Studij Vniuersitatis Cracoviensis, petiuit gladium, vt asseruit et confessus est, ipsius proprium et in quodam intestino bello orto casu amissum, huc ad acta domini iuxta decretum Sabbati² preterito³ per Discretum et Nobilem baccalarium Stanislaum Narkuski nudum repositum, ab actis extradendum docto², in continenti legitime de eius proprietate atque interesse per testes productos, videlicet Venerabilem et Nobilem dnos Ioannem Thlubiczkj, canonicum Plocensem, ab eodem habitum et donatum, Simonem Mnijesczkj, litterarum studentem etc., in presencia dicti bacc. Stanislai Narkuskj, huiusmodi gladium arestantis, nec ad premissa consencientis, quoadusque prius pro iniurijs sibi illatis satisfecerit. Et dominns visis videndis, in quantum super premissis interea non composuerint, Sabbati proximo⁴ faciet facienda. Presentibus, quibus immediate supra.
  - 3175. Veneris xxviij Martij ante dominicam Ivdica<sup>5</sup>. Famati dni Ioannis Medik, ciuis Cracouiensis, principalis, ab vna et Mathie Franconis de Legnijcz, per bedelium Vniuersitatis Studij Cracoviensis citati, partibus ab altera in causa occasione trium marcarum pecuniarum certe fideiussorie pro dno Hieronimo de Transilvania, medicine dre, condicionaliter facte et anno proxime preterito die Martis decima Aprilis ad presencia acta ingrossate <sup>6</sup> proposicionis, dnus rector Vniuersitatis ad dilacionem iuramenti, per dnum Medik ipsi Mathie factam, propter instantem festiuitatem solennis Pasche <sup>7</sup> ac diligencias interea habendas atque delibacionem distulit infra hinc et festum s. Stanislai in Mayo proxime sequens <sup>8</sup>, quod feria sexta post huiusmodi festum <sup>9</sup> dictus Mathias in forma, sicut non fideiusserit nec principalem debitorem in soluendis huiusmodi tribus marcis se pro Ieronimo, dre, posuerit, ex decreto domini prestabit. Presentibus, quibus supra notarijs.
    - 3176. Sabbati xix Aprilis ante dominicam Conductus 10. Honeste Margarethe Pijothrowa de platea Iudaica ad instanciam Discretus et Nobilis Stanislaus Budzinskj, notarius officine dominj, retulit, se de mandato domini citasse Discretum Andream de Iezow, arcium baccalarium, terminumque eidem pro tota die hodierna assignasse. Presente.
    - 3177. Prefata Margaretha Piothrowa contra Andream de Iezow, citatum, protestata est de diligencia et comparebit hora vigesima secunda.

¹ In margine nri 3173 alia manu: »Anno Dni 1533 die Sabbati xxij Marcij Nobilis baccalarius Narkuski parendo decreto domini, reposuit hue ad acta domini gladium. Presentibus, et me Ioanne Suskj, notario∢. ² Sic! ³ Cf. nrum 3173. ⁴ 29. III. ⁵ 30. III. ⁶ Cf. nrum 3150. ⁻ 13. IV. ⁵ 8. V. ⁵ 9. V. ¹⁰ 20. IV.

## (Acta acticata coram rectore Jacobo Arciszewski commutatione aestivali a. Dni 1533)?

- 3179. Veneris ix Maij in crastino festi s. Stanislai. Mathias Franconis de Legnijcz ad instanciam Famati domini Ioannis Medic. ciuis Cracoviensis, pronunciatur contumax ob non presticionem iuramenti, anno presenti die Veneris xxviij delati<sup>3</sup>, per se.
- 3|80. Martis xx Maij ante festum Ascensionis Domini <sup>4</sup>. Discreti Adami de Curzelow, arcium baccalarij, ad instanciam Discretus Ioannes a Msczonowo, bedelius Vniuersitatis etc., retulit, se de mandato domini Discretum Ioannem de Poznania, studentem in bursa Ierusalem manentem, citasse terminumque eidem pro die hodierna hora vigesima prima assignasse <sup>5</sup>.
- 3181. Discretus Ioannes de Poznania, in bursa Ierusalem Cracouie agens, ad instanciam Discreti Adami de Curzelow, arcium bace., pronunciatur contumax iuxta relacionem, hodie factam.
- 3182. Relatio. Venerabilis dni mgri Stanislai de Cracouia, senioris burse pauperum facultatisque artistice decanj Studij Cracoviensis, ad instanciam Ioannes, baccalarius, bedelius Vniuersitatis Studij Cracoviensis predicte, retulit, se de mandato domini Honorabilem Theodorum, bonarum arcium bacc., in bursa Ierusalem commorantem, personaliter ad quevis obicienda citavisse et terminum eidem per totum hodie assignavisse. Presentibus notarijs consistorij Cracoviensis, vt in actis actorum.
- 3183. Pronunctiacio. Honorabilis Theodorus, bonarum arcium baccalarius, in bursa Ierusalem commorans, ad instanciam Venerabilis mgri Stanislai de Cracovia, senioris burse pauperum et facultatis artistice Studij vniuersalis 6 Cracoviensis decani, ex relacione hodie facta pronunciatur contumax.
- 3184. Sabati xxiiij Maij. Venerabilem et Honorabilem dnos Martinum de Cracovia, artium et schole s. Marie in circulo mgrum, ac Valentinum de Trebnijcza, subsignatorem eiusdem schole, ad instanciam Simonis, artium et schole s. Spiritus Cracoviensis mgri, die Martis xx Maij proxime preterita per executorem et bedelium Vniuersitatis Studij Cracoviensis, ex relatione huc ad acta per ipsum facta, videlicet baccalarium Ioannem de Msczonow, legitime citatos, dnus officialis ac rector

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> † in rectoratu 31. VII 1533.
 <sup>2</sup> Actorum nri 3179 — 3186, Codicis pag-1210 — 1212.
 <sup>8</sup> Cf. nrum 3175.
 <sup>4</sup> 22. V.
 <sup>6</sup> In margine nri 3180 alia manu: \*Relacio quoad Ioannem de Poznania«.
 <sup>6</sup> Sic!

Vniuersitatis generalis Studij Cracoviensis predicte, eosdem a termino huiusmodi hodierno in contumaciam citatos absoluit et in expensis eijsdern condemnauit per se. Presentibus notarijs consistorij, vt in actis actorum.

- 3185. Relacio. Venerabilis Petri Dobrinskj alias Piotrowskj, canonici Crusswiciensis, ad instanciam Discretus baccalarius Ioannes, bedelius Studij vniversalis 1 Cracoviensis retulit, se de mandato dni officialis et rectoris Discretum ac Nobilem Ioannem Ianykowskij, de bursa Ierusalem litterarum studentem, personaliter heri apprehensum, legitime citasse, et terminum eidem per totam presentem hodiernam diem Sabati peremtorie assignasse. Presentibus notarijs consistorij.
  - 386. Pronunctiacio. Discretus et Nobilis Ioannes Ianijkowskij, de bursa Iherusalem litterarum studens, ad instanciam Venerabilis Petri Dobrinskj alias Piotrowskj, canonici Crusswiciensis, per se contumax pronunctiatur.

## (Acta acticata coram rectore Stanislao Biel de Nova civitate commutatione aestivali a. Dni 1533) 2.

- 3188. Die Lune quarta Augustj. Venerabilis mgr. Martinus Cerdonis, maioris Collegij collegiatus, recognouit coram me notario publico, citatus ad instanciam Famati Ambrosij de Cerdonia, se eidem tenerj quindecim grossos pecuniarum, et pecijt, ad quindenam sibi differi terminum solucionis. Dominus tamen ex relacione notarij, qui coram eo fassus est, admisit et partis 1, sub pena excommunicacionis. Presentibus Laurencio de Przemijslia, Mathia de Nova ciuitate et alijs.
- 3189. Die Iouis septima Augusti. Venerabilis mgr. Martinus de Cerdonia, maioris Collegij collegiatus, citatus ad instanciam Sebastiani Chomijnskij de Cracovia pro rebus, videlicet duabus strictilibus vestibus siue tunicis, alias szupijczye, biretum 1 latum rubeum et vlnam cum media panni flauej, restituendum se per octauam eidem omnia submisit, sub censuris. Et ibidem circa acta monitus est. Presentibus Mathia de Noua ciuitate, Laurencio de Przemyslia etc.
- 3|90. Die Martis xix Augusti. Constituti presencialiter ad acta Famatus Ioannes Medic de platea Viszlnensi et Mathias Franconius de Legnijcz in negocio cause, quod¹ coram rectore inter eos ab vno aut vltra anno versatur, dominus ob spem fiende concordie et amicabilis composicionis inter eos distulit terminum de consensu parcium

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Actorum nri 3188-3191, Codicis pag. 1212-1213.

hine ad festum s. Michaelis proxime futurum 1. Presente notario et familia domini.

3191. Die Martis xxiij Septembris. Constitutus Venerabilis mgr. Martinus de Vrządow ad acta presencia constituit suos legittimos factores, procuratores et rerum suarum ordinatores, et specialiter ad acceptandum habitaciones vel eciam beneficia ex minoribus collegiatis spectanda aut spectancia, videlicet Venerabiles ac Egregios viros mgrum Simonem de Schamothulj, drem medicine, et mgrum Iacobum de Iszla <sup>2</sup> Ilsza, s. theologie baccalarivm, in sua absencia et licencia sibi concessa per dnum rectorem infra hinc et festum s. Simonis et Iude apostolorum <sup>3</sup>. Presentibus familia domini et me notario.



Acta actorum coram Venerabili et Egregio viro dno Nicolao de Vieliczka, artium et medicine dre, canonico Poltoniensi ac rectore Alme Vniuersitatis Studij generalis Craconiensis, quem rectoratum gessit a. Dni MDxxxiij commutacione hiemali (1533/34) 4.

- 3193. Die Mercurij xxix Octobris. Casper de Bijelsko, scolaris, proposuit contra Stanislaum de Drogijczijn, studentem in scholis d. Anne manentem, quod accepit ei tunicam, calceos et sedecim grossos peccuniarum. Rector ex confessatis eiusdem Stanislai decreuit et mandauit, vt prefatus Stanislaus restituat scholari predicto tunicam, calceos et sex grossos pecuniarum hinc ad feriam sextam proximam 3, sub pena dupli, defalcatis residuis pecunijs, pro necessarijs prefati scholaris expositis. Et in continenti monitus est coram dno rectore per serwm Vniuersitatis, vt satisfaciat decreto. Presente familia domini et me notario publico.
- 3194. Die Martis quarta Nouembris. Venerabilis mgr. Martinus Goszlijczkij proposuit contra Nobilem et studiosum Nicolaum Vijethvyenskij, studentem, quod librum suum, in mutuum ei datum, perdidit. Rector ex confessatis eiusdem Nicolai Vijethwijenskij mandauit, vt pro libro amisso reponat mgro Martino prefato quindecim grossos hinc ad duas septimanas, sub pena dupli. Et in continenti monitus est per sapienciam. Et nihilominus prefatus mgr. Martinus submisit se, si et in quantum dictus Nicolaus Vijethwijenskij invenerit librum prefati mgri et restituerit eidem hinc ad decursum vnius anni, mgr. prefatus, restituto sibi libro, restituet quindecim grossos predicto Nicolao,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 29. IX. <sup>2</sup> »Iszla« deletum. <sup>8</sup> 28. X. <sup>4</sup> Actorum nri 3193—3225, Codicis pag. 1213—1222. <sup>5</sup> 31. X.

studenti. Presentibus Ioanne de Cracovia, Valentino de Ropczijcze et

- 3195. Die Iouis xx Novembris. Ex mandato dni rectoris doctores et magistri minoris Collegij, circa prandium ad tabellam sedentes, moniti sunt, vt omnes et singuli veniant ad mensam et sedeant in vestibus decentibus, statui eorum congruentibus, vtputa tunicis longis, tallaribus, more clericali factis, et biretis rotundis, sub pena sex grossorum tociens, quociens ab transgressoribus exigenda per me¹ Ioannem de Msczonow, seruitorem Vniuersitatis iuratum et auctoritate apostolica notarium publicum¹. In presencia Valentini de Ropczijcze, serui etiam Vniuersitatis, et Petri Pijothrowskij, canonici Kruszvijczijensis, Ambrosijque de Posnania, amborum studencium, testium ad hoc vocatorum et requisitorum specialiter.
  - 3196. Die Mercurij xxvj Nouembris. Stanislaus Kochanowsky, studens, citatus personaliter ad instanciam Laurencij de Przemijslija, studentis, non comparens et vltra tempus solitum expectatus, per dnum rectorem pronunciatus est contumax.
  - 3197. Die eadem. Venerabilis mgr. Michael de Vijslijcza, Sebastianus 2 de Cleparzs et Bartholomeus 3 de Ponte regali, collegiati minoris Collegij, ex officio cittati ad reponendum penam, quam incurrerunt sedentes ad tabulam in vestibus curtis et lagicalibus contra mandatum dni rectoris, comparentes nomine tocius communitatis Collegij prefati, pecierunt, se ab huiusmodi mandato absolui, allegantes, id non contineri in Statutis Vniuersitatis neque in Statutis Collegij eorum, item quod huiusmodi mandatum sit contra consuetudinem antiquam, in eodem Collegio diu tentam. Dnus rector rejectis huiusmodi allegacionibus, vtpote friuolis, condemnauit vnumquemque eorum in pena sex grossorum, quam vt solverent ad occasum solis diei sequentis, sub pena dupli, eisdem mandauit. Mgri vero supradicti, rebelles et contumaces, appellauerunt verbo ab huiusmodi sentencia dni rectoris et dixerunt, se huiusmodi appellacionem insinuaturos et in scriptis daturos hinc ad decem dies nomine suo et tocius communitatis Collegij prefati. Presentibus Valentino de Ropczijcze, famulo Vniuersitatis, familia domini, ac me Ioanne, notario publico et sapiencia Vniuersitatis.
  - 3198. In eodem termino Ioannes et Valentinus, servitores Vniuersitatis, proposuerunt contra mgrum Bartholomeum de Ponte regali, collegiatum minoris Collegij, quod eis circa citacionem comminatus est publice, ad mensam sedens coram omnibus assidentibus, percussionem cum baculo, mgr. prefatus negauit proposita, prout narrantur. Dnus rector decreuit, vt famuli Vniuersitatis predicti probarent proposicionem suam testibus iuratis in crastino hora decima septima.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> Janeczka. <sup>8</sup> Sabinka.

- 3199. Die Iouis xxvij Nouembris. Venerabilis mgr. Bartholomeus de Ponte regali cittatus ad videndum induci et iurari testes in causa Ioannis et Valentini, seruitorum Vniuersitatis, heri contra eum proposita 1, comparens confessus est palam, se comminatum esse seruitoribus Vniuersitatis prefate in hec verba: Non dolebo dare florenum vnum aut duos rusticis, qui percucient vos baculis«. Interrogatus per dnum rectorem, cur id fecisset, respondit, quod fecit iratus pro eo, quod ad tabulam clara voce coram assidentibus et ponentibus et seruitoribus citatus fuerit. Dnus rector ex confessatis condemnauit eum in pena, ad arbitrium post deliberacionem infligenda. Et in continenti mandauit eidem mgro Bartholomeo, ne deinceps comminaretur prefatis seruitoribus Vniuersitatis, nec eos aggrediatur verbis increpatorijs, contumeliosis, inhonestis et multo forcius, ne iniciat in eos manus violentas, aut ledat eos quouismodo per se vel per alium, directe vel indirecte, sub pena decem marcarum, ipso facto infligenda et irremissibiliter exigenda.
- 3200. Die Veneris antepenultima Nouembris<sup>2</sup>. Venerabiles mgri Benedictus de Coszmijn, senior burse Ierusalem, Stanislaus de Cracovia, senior burse pauperum, Andreas<sup>3</sup> de Cobijlino, senior burse philosophorum, vocati per dnum rectorem acceperunt in mandatis ab eodem, vt facerent legere Statuta Vniuersitatis, initulacionem vestium decenciam concernencia<sup>4</sup> inhabitantibus bursas eorum et suaderent eis, vt abiciant vestes lagicales, reassumant clericales, arma non ferant, preceptores habeant, item quod seniores non suscipiant in bursas nisi intitulatos, honeste vestitos, seruitores non intitulatos Collegium visitare prohibeant.
- 3201. Die Saturni penultima Nouembris. Petrus Bijalaczewskij, studens burse Ierusalem, cittatus ad instanciam Venerabilis et Egregij viri mgri Martini de Ilkusz, s. theologie professoris, prepositi ad s. Nicolaum extra muros et prouisoris burse pauperum, non comparens, vltra horam solitam expectatus, pronunciatus est contumax et condemnatus in pena sex grossorum secundum Statuta.
- 3202. Die Lvne prima Decembris. Petrus Bijalaczewskij, studens burse Ierusalem, qui supra, citatus secundo ad instanciam prefati Venerabilis mgri Martini de Ilkusz, s. theologie professoris, prouisoris burse pauperum, comparuit, sed propter certas causas dilatus est terminus in diem crastinum pro hora xx.
- 3203. Et in continenti citatus est personaliter denuo ad comparendum die crastina sub pena vnius marce. In eodem termino prefatus Petrus requisitus pro pena prioris contumacie sex grossorum, cum diceret, se in presenti habere pecuniam, rector decreuit et mandauit, vt infra diem naturalem soluat huiusmodi penam, sub pena dupli. Presen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. nrum 3198. <sup>2</sup> 28. XI. <sup>8</sup> >Glaber dictus. <sup>4</sup> Sic!

tibus Venerabili mgro Stanislao de Cracovia, seniore burse pauperum, familia domini et me notario publico.

- 3204. Die Martis secunda Decembris. Petrus Bijalaczewskij, studens predictus, cittatus ad reponendum penam supradictam, racione contumacie incursam, et ad instanciam Venerabilis ac Egregij viri mgri Martini de Ilkusz, theologie professoris et prouisoris burse pauperum, vltra horam solitam expectatus, non comparens, pronunciatus est contumax. Presentibus mgro Simone de Calijsch, sindico Vniuersitatis ac procuratore prefati Vener. ac Egregij dris Martini, et familia domini et me notario publico.
- 3205. Die Veneris quinta Decembris. Nicolaus Craszijnskij, studens burse Ierusalem, citatus ad instanciam Mathie Chech<sup>1</sup>, vltra horam solitam expectatus et non comparens, pronunciatus est contumax.
- 3206. Die Lvne xxix Decembris. Albertus de Bydgosthia, studens, personaliter constitutus, constituit suum legitimum procuratorem Honorabilem Gregorium? de Sznijenna, arcium baccalarium, ad leuandum florenum vnum et duos grossos a Theodoro, bacc. arcium, bursam Ierusalem inhabitante, eundemque quitandi de eisdem, et insuper constituit evndem Gregorium generalem procuratorem omnium rerum et actionum suarum, pecuniam a debitoribus exigendi, leuandi, quietandi et alia, que iuris sunt, faciendj.
- 3207. Die eadem. Idem Albertus de Bydgosthia proposuit contra Honorabilem Andream Sthraborsz 8, magistrandum, citatum et personaliter comparentem, quod haberet sex volumina librorum suorum, videlicet Plinium in tria volumina diuisum, Polianthea 2 quartum, Lateranum quintum, Pomponium Mellam et Solinum simul ligata sextum, quos prefatus Albertus impignorauerat in vna sexagena Paulo de Drohobijcz, studenti, Andreas autem, magistrandus, recognoscens, se habere prefata sex volumina librorum, dixit, se eadem emisse a prefato Paulo de Drohobijcz vna sexagena ea condicione, quia predictus Paulus dicebat, se fecisse pactum cum supradicto Alberto exemendi libros ad certum tempus, actor vero in presencia constitutus negauit, se fecisse pactum huiusmodi. Dnus rector decreuit iuramentum ipsi Alberto per ipsum prestandum, quod non fecit huiusmodi pactum cvm supradicto Paulo. Et in continenti iurauit et vnam sexagenam exemendo libros reposuit, in presencia partis consencientis. Quo facto Andreas Sthraborsz, magistrandus, reposuit libros supradictos, quos Albertus de Bydgostia accepit vt suos, Andreas autem, magistrandus, vnam sexagenam pro eisdem actu leuauit. In presencia dni rectoris, familie eius et mei notarij publici.
- 3208. Die eadem. Ioannes Vijktorowskij, studens de bursa Ierusalem, cittatus et non valens comparere propter egritudinem, qua tunç

<sup>1 &</sup>gt;Chech«, sic! 2 Dabrowski. 3 Sic!

laborabat, recognouit coram Valentino de Ropczijcze, seruo Vniuersitatis, ipsum cittante, et Rudnijczkij, studente, se teneri vnam sexagenam sine sex grossis predito Alberto de Bijdgosthia, studentj.

- 3209. Die Saturni tercia mensis Ianuarija. Dni 1534. Gregorius de Skarmijrija, arcium baccalarius, inhabitans burse pauperum, ad acta presencia personaliter constitutus, recognouit, se mutuo accepisse quatuor florenos cum medio in moneta a Venerabili mgro Stanislao de Cracovia, seniore burse eiusdem, et obligauit se huiusmodi pecuniam soluturum prefato dno mgro hinc ad festum Purificationis Marie proxime futurum. Presentibus Valentino, sapiencia, familia domini et me notario, huius contractus scriba.
- 3210. Die Saturni x Ianuarij. Nicolaus Kraszijnskij cittatus ad instanciam Mathie de Rawa, studentis in bursa Ierusalem manentis, recognouit, se teneri nouem grossos pecuniarum prefato Mathie de Rava, studenti, et obligauit se eidem soluturum hinc ad quindenam, sub censuris ecclesiasticis.
- 3211. Die Martis xxvij Ianuarij. Venerabilis mgr. Simon <sup>2</sup> de Cracovia, cittatus ad instanciam Stanislai de Vijslijczija, comparuit termino, in quo prefatus Stanislaus constituit in suum verum et legitimum procuratorem omnium suorum negociorum et accionum Honorabilem Adam de Checzinij, arcium baccalarium, ad exigendum debitum a prefato mgro Simone de Cracovia.
- 3212. Die eadem. Stanislaus de Vijslijczija, rector schole in Bodzaczin, citatus ad instanciam Mathie de Cracovia, studentis in scholis s. Spiritus, comparuit, contra quem prefatus Mathias proposuit, quod ei tenetur octo grossos mutuo concessos, et pro impensis grossum vnum, Stanislaus autem de Vijsliczia, reus, confessus est, se teneri. Dominus ex confessatis mandauit predicto Stanislao, vt soluat debitum infra diem naturalem, sub censuris ecclesiasticis. Et ibidem in continenti monitus per famulum Vniuersitatis, notarium publicum, vt satisfaciat decreto domini.
- 3213. Die Mercurij xxviij Ianuarij. Venerabilis mgr. Simon de Cracovia citatus ad instanciam Stanislai Vijslijczija, comparuit, contra quem prefatus Stanislaus proposuit, quod amisit eius gladium et faciletum, et quod vltra hoc teneretur sibi tres grossos mutui debiti, mgr. autem Simon negauit proposita. Dominus decreuit actorj probacionem per testes, die crastina inducendos. In crastino autem parte presente, videlicet mgro Simone, actore testes non inducente, mgr. Simon admisit actorem ad iurandum de valore gladij et facileti, predictorum. Et in continenti Stanislaus, actor predictus, iurauit de valore gladij decem grossos, de valore facileti similiter decem grossos, quo facto mgr.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2. II. <sup>2</sup> Kij seu Scipio.

imon obligauit se actori soluturum grossos viginti tres hine ad quinemam, sub censuris ecclesiasticis. Presente familia domini et me notaio publico, coram dno rectore actorum scriba. Actor autem predictus, tanislaus de Vijslijczija, tenetur mihi notario ab actu presenti duos prossos et a iuramento prestito similiter duos grossos, qui submisit se non tollere pecuniam supradictam, nisi mihi, notario predicto, soluat grossos quatuor. In eodem actu actor pecijt, per dominum reum condemnarj in expensis, quos soluet ad arbitrium dni rectoris.

- 3214. Die eadem. Supradictus Stanislaus de Vijslijczija obligauit se soluturum grossos novem Mathie de Cracovia, studenti supradicto, de pecunijs, quas predictus mgr. Simon reponet ei, sub censuris etc.
- 3215. Die Martis x Februarij. Honorabilis dnus Bartholomeus de Cracovia, altarista ad s. Annam, proposuit contra Venerabilem dnum mgrum Martinum de Cracovia, maioris Collegij collegiatum, decanum facultatis arcium, quod szubam de arassio, pellibus vlpinis subductam, dedit ad invadiandum Abraam, Iudeo, pro necessitate prefati mgri, cuius Iudei imprudencia et negligencia vestis predicta a tineis consympta est, quapropter pecijt dnus Bartholomeus predictum mgrum Martinum condemnarj in damno, ex eadem veste accepto. Dnus rector decreuit, prefatum mgrum Martinum tenerj et debere prefato dno Bartholomeo ad indemnitatem huiusmodi vestis. Item proposuit secundo idem dnus Bartholomeus contra presatum mgrum Martinum de libris sibi creditis, videlicet Pomerij 1 De tempore et de sanctis sermonibus « 2 in duobus voluminibus, »Lombardica hijstoria « 3, »Sermonibus « Discipuli 4, Sermonibus Cotschalci, item Metudis 2, Dieta salutis c Bonauenture. Mgr. Martinus recognouit, se huiusmodi libros accepisse accomodato a prefato dno Bartholomeo. Dnus rector ex confessatis decreuit, vt huiusmodi libros mgr. Martinus restituat creditori hinc ad vnum mensem, sub pena vnius sexagene. Tercio proposuit prefatus dnus Bartholomeus contra eundem mgrum Martinum, quod tenetur sibi sexagenam vnam pro quadam imagine, in osse sculpta, et produxit cirographum de many prefati mgri Martini, quem cirographum mgr. Martinus recognouit esse manus sue. Dnus rector ex confessatis mgri Martini decreuit, vt mgr. Martinus soluat sexagenam vnam pro huiusmodi imagine prefato Honor. dno Bartholomeo, altariste ad s. Annam, hinc ad festum ss. Philippi et Iacobi apostolorum proxime futurum<sup>5</sup>, sub censuris eclesiasticis. Presentibus Vener. mgro Martino de Crosnija, medicine dre, familia domini et me notario publico.
  - 3216. Die Lune xxiij Februarij. Mgr. Bartholomeus 6 de Ponte regali, collegiatus Collegij minoris, cedendo iuri, cause et liti, sibi mote coram dno rectore, libere et sponte fassus est, se teneri sex florenos per mediam sexagenam computando Venerabili ac Eximio viro

Pelbarti de Temesvar.
 Sic!
 Voraginensis.
 Joannis Herolt.
 I, V
 Sabinka.

Simoni de Schamotuli, arcium et medicine dri, pro censu percepto de oppido Zathor, quos quidem sex florenos obligauit se soluturum eidem pro festo Pasche proxime futuro<sup>1</sup>, sub censuris ecclesiasticis.

- 3217. Die eadem. Mgr. Ioannes de Msthow, minoris Collegij collegiatus, citatus ad instanciam Venerabilis mgri Martini de Chrosnija, medicine dris, comparuit, contra quem proposuit dr. Martinus prefatus, quod ei tenetur censum, ad eius collegiaturam spectantem, per duo quartalia retentum, videlicet sex fertones pecuniarum. Dnus rector ex confessatis mgri Ioannis decreuit et mandauit, vt mgr. Ioannes soluat dno dri Martino sex fertones hinc ad septimanam, sub pena excommunicacionis.
- 3218. Die Mercurij 4 Marcij. Constituti personaliter coram dno rectore, videlicet Ioannes de Szowoklaskij<sup>2</sup>, arcium baccalarius, et Gregorius de Ruda, recognouerunt, se esse inuicem concordiam inisse occasione omnium litium et iniuriarum, inter eos exortarum. Et bacc. Ioannes supradictus reposuit viginti grossos pro piscibus Gregorio de Ruda, studenti, acceptis, qui quidem Gregorius ibidem fassus est, se sufficientem solucionem pro huiusmodi piscibus accepisse. Et in continenti Gregorius de Ruda fecit emendam deprecatoriam dno bacc. pro verbis iniuriosis, contumeliosis et diffamatorijs, in precedenti termino contra eum prolatis. Ibidem dnus rector vallauit penam decem marcarum inter partes, mandans, ne vnus alterum aliquibus verbis iniuriosis, contumeliosis aggrediatur, neve prefatus Gregorius bacc. predictum verbis similibus aut alijs quibuscunque iniuriosis, contumeliosis, diffamatorijs per se vel per alium, directe vel indirecte, coram persona quacumque aggrediatur, reminiscatur, innouet et recordetur, sub pena predicta. Dnus rector imposuit eis perpetuum silencivm, et vt concorditer viuant ac amicabiliter mandauit. Presente familia domini et me notario publico.
- 3219. Die Iouis v<sup>\*</sup> Marcij. Sigismundus de Sthaszijczą et Mathias Lanczkij, decretorum dres, acceperant a dno rectore Vniuersitatis moderno marcas decem septem monete et numeri polonicalis procensu senioratus burse canonistarum de anno precedenti 1533, de quibus prefati dres debent quittare ad acta viccariatus Cracoviensis Generosum Stanislaum Czarnij de Vijthovicze, capitaneum in Dobszijcze et censitam huiusmodi census. Presente Valentino de Ropczijcze, famulo Vniuersitatis, et familia.
- 3220. Die Martis xvij Marcij. Theodorus, arcium baccalarius, citatus ad instanciam Gregorij de Sznijenna, procuratoris Alberti de Bijdgosthia, studentis, ad reponendum debitum triginta duorum grossorum, vt supra obligatorum <sup>5</sup>, comparens et satisfaciens obligacioni sue, reposuit ad acta grossos sedecim, quos Gregorius de Sznijenna, procu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 5. IV. <sup>2</sup> Sic! <sup>8</sup> In Codice >vj«. <sup>4</sup> >censitam«, sic! <sup>5</sup> Cf. nrum 3206.

tor prefatus, nomine principalis sui accepit et de eisdem Theodorum, acc., quittauit, residuos vero sedecim grossos idem Theodorus<sup>1</sup>, bacc., pligauit se soluturum hinc ad quindenam, sub pena excommunicaciois. Presente familia dominj et me notario, actorum rectoris scriba.

- 3221. Die Martis xxiiij Marcij. Venerabilis mgr. Georius? Legnicensis proposuit contra mgrum Martinum de Vrządow, quod
  ibros eius tres in »Philosophia naturali« apud se retinet. Mgr. Martius confessus est, se habere huiusmodi libros. Dnus rector ex confessais decreuit et mandauit, vt prefatus mgr. Martinus redderet huiusmodi
  libros mgro Georgio suprascripto, quod se facturum promisit et obligauit hinc ad festum s. Stanislai in Maio³, sub censuris ecclesiasticis. Et
  in continenti monitus est, vt satisfaciat obligacioni, per Ioannem, famulum Vniuersitatis. Presentibus Vener. mgro Benedicto de Coszmijn, collegiato minoris Collegij, et Honorabili Mathia de Drogijczijn, actu
  presbitero.
  - 3222. Die eadem. Honorabilis dnus Iacobus de Cracovia, altarista ad s. Spiritum, constitutus personaliter ad acta dni rectoris, fecit se principalem ad reponendum grossos viginti tres Stanislao de Vijslijcza pro Venerabili mgro Simone de Cracovia, quos reponet ad acta, quamprimum principalis, cui debetur pecunia, aderit. Presente familia domini et me notario.
  - 3223. Die Mercurij prima Aprilis. Theodorus, arcium baccalarius, reposuit iterum grossos sedecim Gregorio de Sznijenna, procuratori Alberti de Bijdgostia, quos prefatus Gregorius de Sznijenna, arcium bacc., apud acta dni rectoris accepit, et prefatum Theodorum, bacc., nomine sui principalis de eisdem quiettauit ita, quod prefatus Theodorus nil ampluis tenetur prefato Alberto de Bijdgosthia. Presente familia domini.
  - 3224. Die Lvne xiij Aprilis. Venerabilis mgr. Martinus de Cerdonia, Collegij maioris collegiatus, decanus facultatis arcium, promisit bona fide et sese obligauit Honorabili dno Bartholomeo de Cracovia, altariste ad s. Annam, reponere libros quinque, sibi per prefatum dnum Bartholomeum creditos, infrascriptos: »Polijanthea«, »Sermones« Gothscalei, Metodium cum adiunctis, »Dietam salutis« Bonaventure cum adiunctis, »Sermones« Discipuli<sup>4</sup>, pro festo Penthecostes proxime futuro<sup>5</sup>, omnibus dilacionibus obmissis, casu vero, quo huiusmodi libros ad tempus prefatum non reponeret, consensit ad faciendum arestum super censu collegiature ipsius, pro eodem quartali Penthecostes ex the-loneo Cracoviensi solui solito. Residuos duos libros videlicet »Sermones« Pomerij<sup>6</sup> de tempore et de sanctis, promisit similiter et se obligauit eidem dno Bartholomeo restituere pro festo Assymcionis Gloriosissime Virginis Marie<sup>7</sup> anni currentis, casu autem, quo eosdem libros non re-

 $<sup>^1</sup>$  Joannes Theodorus, vulgo »Moscus« nuncupatus.  $^2$  Libanus.  $^3$  8. V.  $^4$  Herolti.  $^5$  24. V.  $^6$  Pelbarti.  $^7$  15. VIII.

stituerit, consensit super similem arestum, faciendum super censu collegiature eius simili supradicto pro quartali Exaltacionis s. Crucis 1.

3225. Die eadem. Sebastianus de Drohobijcz, studens de bursa pauperum, cittatus personaliter per serwm Vniuersitatis ad instanciam Honestorum Alberti et Helizabeth, coniugum, manencium in celario sub bursa pauperum, vltra horam audiencie solitam expectatus et non comparens, pronunciatus est contumax. Presente familia domini et notario.

Acta actorvm coram Venerabili et Egregio viro dno Nicolao de Vieliczka, artium et medicine dre, canonico Poltouiensi ac rectore Alme Vniuersitatis Study generalis Cracouiensis, in rectoratu eius secundo a. Dni millesimo quingentesimo trigesimo quarto commutacione estiuali.

- 3227. Die Lune xj Maij. Venerabilis mgr. Bartholomeus <sup>8</sup> de Ponte regali, Collegij minoris collegiatus, reposuit sex florenos monete et numeri polonicalis ad acta dni rectoris Vener. ac Egregio viro mgro Simoni de Schamothuli, medicine dri, quos eidem tenebatnr ex collegiatura sua, de quibus eundem mgrm Bartholomeum quietauit. In presencia dni rectoris et Ioannis de Mschonow<sup>4</sup>, famulj Vniuersitatis.
- 3228. Die Mercurij xvij Iunij. Instante Gregorio de Znijna, arcium baccalario, legitimo procuratore Alberti de Bidgosthia, studentis, Nicolaus Smigijelskij, studens burse Ierusalem, recognouit, se teneri prefato Alberto grossos 15, quos in quinque ebdomadis se eidem soluturum obligauit, sub censuris ecclesiasticis. Et in continenti monitus est per Ioannem, famulum Vniuersitatis, notarium publicum. Presente familia domini.
- 3229. Die Saturni xx Iunij. Venerabilis mgr. Mathias de Cracovia, decanus facultatis arcium, vna cum duobus consiliarijs eiusdem nomine facultatis prefate proposuit erga Vener. mgrum Martinum de Cerdonia, Collegij maioris collegiatum, quod retinuit de pecunia facultatis decanatus sui commutacionis hijemalis precedentis florenos tres et grossos 134. Mgr. Martinus prefatus confessus est, se retinuisse pecuniam predictam ob eam causam, quia intellexit, se priuandum fore sorte diuisionis ipsum contingente, videlicet duobus florenis et grossis 184. Dnus rector ex certis et racionabilibus causis decreuit, mgrm Martinum debere reponere pecuniam, facultati retentam, reseruata eidem mgro

 <sup>14.</sup> IX.
 Actorum nri 3227—3266, Codicis pag. 1223—1233.
 Sic!
 Dabrowski.
 Cantrifusor Magnus.

artino actione cum facultate pro duobus florenis et 18 grossis, quibus em mgr. Martinus dicebat se minus iuste per facultatem in diuisione riuatum. Et in continenti prefatus mgr. Martinus arestauit per Ioanem, famulum Vniuersitatis, prefatam pecuniam, facultati retentam, apud num rectorem, vsque ad decisionem cause, occasione prefate diuisionis nouende. Presentibus Vener. ac Egregijs viris mgris Ioanne de Leooli, canonico, et Iacobo¹ de Cleparz, custode ecclesie s. Floriani, s. theogie professoribus.

- 3230. Die Veneris xxvj Iunij. Venerabilis mgr. dnus Barholomeus de Cracovia, altarista ad s. Annam, accepit florenos duos a Vener. dno mgro Martino<sup>2</sup> de Cerdonia, Collegij maioris collegiato, pro quadam imagine de osse, supra obligatos<sup>3</sup>, de quibus eundem mgr. quietauit ad acta presencia.
- 3231. Die eadem xxvj Iunij. Venerabilis mgr. Nicolaus de Schadek, canonicus ecclesie collegiate s. Floriani in Cleparz, fideiussit Vener. mgro Stanislao de Groziszko 5, Collegij maioris collegiato, pro Vener. mgro Martino de Cerdonia, prefati Collegij collegiato, quod viuet amicabiliter, concorditer et pacifice cum prefato mgro Stanislao Groziczko 5, et quod peramplius non aggredietur eum quibusuis verbis iniuriosis, contumeliosis, scandalosis, comminatorijs, non iniciet in ipsum manus violentas per se neque per alium, directe vel indirecte, promittens pro salute et vita prefati mgri Stanislai, quod si secus factum fuerit, mgr. Nicolaus prefatus soluet dno rectori penam quinque marcarum monete et numeri polonicalis pro prefato mgro Martino, ad quod faciendum mgr. Nicolaus prefatus se submisit et obligauit. In presencia parcium et mei Valentini de Ropczicze, famuli Vniuersitatis.
  - 3232. Die Iouis ix Iulij. Famatus dnus Stanislaus Ziwijeczki, ciuis Cracoviensis, proposuit contra Venerabilem mgrum Martinum de Cerdonia, Collegij maioris collegiatum, quod tenetur ei grossos triginta quatuor polonicales. Dnus rector ex confessatis predicti mgri Martini decreuit et mandauit, soluendum hinc ad duas septimanas, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus familia domini et me Valentino, famulo Vniuersitatis.
  - 3233. Die Lune xiij Iulij. Ioannes Isbregh<sup>6</sup>, senior burse Vngarorum, Sthephanus de Barth<sup>7</sup>, Sthephanus de Munkacz, Emericus Vijheling<sup>8</sup>, studentes inhabitantes bursam Vngarorum, constituti personaliter coram dno rectore, fideiusserunt et sese obligauerunt pro Andrea de Appathij et pro Michaele de Temesszvar, studentibus in pretorio incarceratis, quod cum Famato Ioanne Medic, ciue Cracoviensi, amicabiliter component pro iniurijs et wlnere ei inflicto, quod si amicabiliter componere nequiuerint, quod predicti rei parebunt iuri et rei iudicate,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fridel. <sup>2</sup> Garbarz. <sup>8</sup> Cf. nrum 3215. <sup>4</sup> Procopiades. <sup>5</sup> Sic! <sup>6</sup> Izbeegh de Déaki dioecesis Strigoniensis. <sup>7</sup> de Bard. <sup>8</sup> de Vhel.

per dnum rectorem discernende. Preterea promiserunt fideiussores supradicti pro securitate sanitatis et vite prefato Ioanni Medic, ciui Cracoviensi, et quod prefati studentes incarcerati non vindicabunt nec viciscentur incarceracionem suam et iniurias, quomodolibet illatas, in prefato Ioanne Medic, nec per se nec per alium vel alios, directe vel indirecte et quomodouis quesito colore, sub pena tricentorum ducatorum vngaricalium. Presente familia domini et me Valentino, famulo Vniuersitatis.

3234. Die Martis xiiij Iulij anno suprascripto 1534 testes infrascripti, videlicet mgr. Martinus de Pokrzivnicza et mgr. Iacobus de Szijeprz, maioris Collegij collegiati, de mandato dni rectoris cittati, iurauerunt ad s. Dei Ewangelia, dicere veritatem in causa, inter Venerabiles mgros, decanum et consiliarias facultatis artistice ab vna et mgrum Martinum de Cerdonia partibus ab altera. — Primus testis, mgr. Martinus de Pokrzivnijcza, cui deductum est ad memoriam iuramentum et pena falsi testis, et quod falsus testis est obnoxius tribus. Deo, parti et iudici, Deum menciendo, iudicem decipiendo et partem ledendo, ad proposicionem vero respondit in hec verba: Sum de facultate de ordine primo inter mgros, actus visitando cum alijs mgris in ordine, deputatur nobis arguentibus et proponentibus, mgr. Martinus, protunc decanus, fuit absens tribus vicibus, et neglexit tres actus, primum actum Sabbato Septuagesime 1, secundum actum Sabbato Inuocauit 2, tercium actum Sabbato ante Letare 3 «. Et tantum deposuit. — Secundus testis, mgr. Iacobus de Szijeprz, cui reductum est ad memoriam iuramentum et pena falsi testis, quod falsus testis est obnoxius tribus, Deo, parti et iudici, prout supra scriptum est, ad proposicionem vero respondit in hec verba. Dixit, se esse de primo ordine inter mgros actum visitantes cum alijs mgris, in ordine deputatis, nobis arguentibus et proponentibus, tunc absentem mgrm Martinum de Cerdonia, protunc agentem decanum, tribus vicibus, primum actum Sabbato ante dominicam Septuagesime', secundum actum ante dominicam Inuocavit<sup>2</sup>, tercium actum Sabbato ante Letare 3. Et tantum deposuit. — Sentencia diffinitiua in causa facultatis artistice cum mgro Martino de Cerdonia. Christi nomine inuocato, solum Deum pre oculis habentes, pro tribunali sedentes, in causa occasione arestate pecunie facultatis artistice trium florenorum et tredecim 4 grossorum, inter Venerabiles facultatem artisticam ab vna et mgrm Martinum de Cerdonia partibus ab altera, ex his, que in huiusmodi causa vidimus et deposicionibus testium accepimus, dicimus, decernimus, declaramus et pronunciamus: A. Dni 1533 prefatum mgrm Martinum de Cerdonia, decanatum arcium pro commutacione hijemali, a festo s. Galli inicium sumente, gessisse palam et publice, facultatemque artisticam rexisse, ordines tres mgrorum ad intrandum actus ordinarios diebus Sabbatiuis ordinasse et deputasse, primoremque locum inter arguentes iuxta disposicionem et consuetudinem facultatis habuisse, mgrisque arguentibus Sabbato Septuagesime et Sabbato Inuocauit, nec non Sab-

<sup>1 31.</sup> I. 2 21. II. 3 14. III. 4 Sic. 1 5 16. X.

Letare neglexisse, atque ex debito suo argumenta minime opponisse, prout ad officium suum spectabat et pertinebat, et ob hoc pretas pecunias dearestamus, facultatemque artisticam iuxta Statuta et conclusiones suas iuratas, prefatum mgrum Martinum debite divisione riuasse, quam approbamus et ratificamus, eidemque facultati pecuniam refatam arestatam dari debere et cedere decernimus, prout damus iscoque facultatis predicte applicamus, eidemque mgro Martino perpetuum silencium imponimus, et nihilominus eundem mgrum Martinum nexpensis, in huiusmodi causa per facultatem artisticam factis, condemnamus, quarum taxacionem nobis in posterum reseruamus hac nostra sentencia diffinitiua mediante. A. Dni 1534 die xiiij mensis Iulij pronunciata est hec sentencia per dnum rectorem in presencia parcium et mgri Martini prefati, nihil facientis, immo consencientis. Et in continenti pecunia prefata tradita est fisco facultatis arcium.

- 3235. Die Veneris xxiiij Iulij. Nicolaus, pistor, vna cum coniuge sua de platea s. Sthephani, proposuerunt contra Cristopherum, studentem de bursa philosophorum, quod filium eorum Albertum vulnerauit enormiter sine causa. Dnus rector negante reo decreuit actoribus probacionem hinc ad feriam secundam proximam ad horam duodecimam. Presente familia domini et me Valentino, famulo Vniuersitatis.
- 3236. Die eadem. Venerabilis mgr. Stanislaus de Cracovia, senior burse pauperum, proposuit contra Simonem de Szkarbimiria, arcium baccalarium, quod teneretur ei duos florenos, et produxit cirographum manus sue, quem prefatus bacc. recognouit. Mgr. tum predictus faciens ei graciam, dimisit vnum florenum, alterum autem florenum soluet bacc. prefatus mgro supradicto ex decreto dni rectoris hinc ad festum s. Bartholomei proximum<sup>2</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Et in continenti monitus est per me Valentinum, famulum Vniuersitatis.
- 3237. Die Saturni xxv Iulij. Constituti personaliter coram dno rectore Ioannes Medic, ciuis Cracoviensis, ex vna et Andreas de Appathij et Michael de Themeszvar partibus ab altera, sponte recognouerunt et fassi sunt, se fecisse ac inisse amicabilem concordiam pro omnibus iniurijs et verberibus, sibi invicem quomodolibet illatis³, in hunc modum, quod nevtra partium debet reminisci huiusmodi iniuriarum, neque exprobrare, nec non gloriari de huiusmodi iniurijs et verberibus, alteri parti illatis, sub pena sexingentorum florenorum, per partem concordiam violantem et non tenentem irremissibiliter persoluendorum, quorum medietas ipsi dno rectori, altera vero parti concordiam tenenti cadere debet. Presentibus Ioanne Issbregh, seniore burse Vngarorum, Sthephano de Barth, Sthephano de Munkacz, Martino de Szvolen, studentibus, et me Valentino, famulo Vniuersitatis.
  - 3238. Die Mercurij xxix Iulij. Venerabilis mgr. Sebastianus de Cleparz, Collegij minoris collegiatus, legittime cittatus ex offi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 27. VII. <sup>2</sup> 24. VIII. <sup>8</sup> Cf. nrum 3233. <sup>4</sup> Janeczka.

cio pro discursionibus nocturnis, insolencijs et violencijs factis, ex confessatis condempnatus est per dnum rectorem in pena vnius maree, quam soluere debet hic ad diem Sabbati proximum 1, sub pena dupli. Presentibus.

- 3239. Die Iouis penultima Iulij? Famatus Georgius Morsthin, ciuis Cracoviensis, proposuit contra Stanislaum Tharnawskj, baccalarium arcium, quod teneretur ei vnum ducatum in auro et triginta grossos in moneta, mutuo concessos, reo negante. Dnus rector decreuit actori probandum hine ad feriam secundam proximam<sup>3</sup> ad horam tredecimam. Presentibus.
- 3240. Die eadem. Venerabilis mgr. Martinus Gusszlinczki<sup>4</sup>, rector schole ad s. Florianum, cittatus ad instanciam Vener. dni Nicolai<sup>5</sup>, archipresbiteri ecclesie parochialis s. Marie in circulo Cracoviensi, fideiussit de parendo seu statuendo iuri discipulo suo, Nobili Nicolao Nijemoijowski, vsque ad aduentum parentum eius, sub pena trium marcarum. Presentibus.
- 3241. Die Martis iiij Augusti. Mathias Franconius de Legnicz cittatus legittime ad instanciam Ioannis Medic, ciuis Cracoviensis, non comparens et vltra horam audiencie consuetam expectatus, pronunciatus est contumax. Presente familia domini et me Valentino, famulo Vniuersitatis 6.
- 3242 7. Die Saturni viij Augusti anno eodem. Ex mandato dni rectoris et ad instanciam Nicolai, pistoris ex platea s. Stephani, Valentinus de Ropczicze, famulus Vniuersitatis, arestauit infrascriptas res Christophori Chadzijnczki 4, studentis philosophorum burse, apud Iacobum Rzewączki 4, studentem in scholis s. Anne, quas postea dnus rector in domum suam afferre mandauit, videlicet: plumaticam vnam laceram, cusinum vnum et linteamen vnum, insuper libros: > Exercicium Nowe logice«, »Lecturam Priorum« et textum »Veteris artis« in vno volumine, in alio C. Plinij Secundi Iunioris Liber illustrium virorum«, Alberti Magni »Philosophia naturalis« et »Paruulus philosophie naturalis«, in tercio »Summa compendialia tocius logice« et »Tractatus« Petri Hispani, in quarto Hesiodi, poete, . Georgicorum liber«, Vergilii Maronis »Buccolica«, D. Fausti Andrelini, Foroliuiensis poete, »Epistole« cum adiunctis, in quinto »Epistole breues« mgri Pauli Thianis, »Epistole Turci, Epistole missiles, omnes scripte cum adiunctis, in sexto > Hijmnij et sequencie de tempore et de sanctis«, > Lectura« Donati, » Regule de statutis 4 clericorum « cum adiunctis, omnia scripta. In presencia Iacobi Drzewączki, prefati studentis, et mei Valentini de Ropczicze, famuli Vniuersitatis.

 <sup>1 1.</sup> VIII.
 2 30. VII.
 3 Sic!
 5 »Valthek« paterno nomine dicti.
 6 In margine nri 3241 alia manu: »Cristophori Chandzinski, studentis, lectisternia et libros arestatos vide in fine actorum commytacionis istius« (pag. 1233).
 7 1233 pag.

- 3243. Die Lune xvij Augustj. Ioannes de Tharnow, arcium accalarius, proposuit contra Ioannem de Gnezna, quod ei tenetur librum nutuo concessum, Terrencium cum »Epistolis« Plinij continentem, qui quidem Ioannes de Gnezna confessus est, se accepisse predictum librum nutuo et perdidisse. Dnus rector decreuit, vt reus similem librum compararet et actori restituat hinc ad tres ebdomadas, sub censuris ecclesiasticis. Presente familia domini et Ioanne, famulo Vniuersitatis.
- 3244. Die Martis prima Septembris. Felix de Osszce, arcium baccalarius, constitutus personaliter coram dno rectore, recognouit, se teneri florenum vnum in moneta Venerabili dno mgro Stanislao de Cracovia, seniori burse pauperum, quem se idem soluturum hinc ad festum s. Michaelis proximum<sup>1</sup>, sub censuris ecclesiasticis, obligauit. Et in continenti monitus est per Ioannem, famulum Vniuersitatis et notarium publicum. Presente familia domini.
  - 3245. Die Veneris xviij<sup>2</sup> Septembris. Venerabilis mgr. Simon<sup>3</sup> de Proschowicze cittatus ad instanciam religiosi fratris Ioannis Dusszak ex conuentu Myechowiensi, comparens personaliter, recognouit, se teneri marcam vnam cum media numeri et monete polonicalis prefato Ioanni Dussak, quam pecuniam se eidem soluturum hinc ad duas ebdomadas obligauit, sub censuris ecclesiasticis. Presente familia domini et me Valentino, famulo Vniuersitatis.
    - 3246. Die Saturni xix Septembris. Stanislaus de Pijnczow, studens manens apud dnum Mathiam, vicarium in Cleparz, cittatus personaliter per Ioannem, famulum Vniuersitatis, ad instanciam Nicolai Odczieski<sup>4</sup>, studentis, et Valentini de Ropczicze, famuli Vniuersitatis, vltra horam solitam audiencie expectatus et non comparens, pronunciatus est contumax.
    - 3247. Die Mercurij xxiij Septembris. Venerabilis mgri Stanislaus de Lowicz, medicine dr., et Ioannes de Msthow, Collegij minoris collegiati, nomine communitatis Collegij prefati proposuerunt contra Vener. ac Egregium mgrum Martinum de Croszna, medicine drem et prepositum Collegij supradicti, quod eos afficit verbis turpibus, contumeliosis, iniuriosis et vituperiosis, vocando »Latrones«! Dnus dr. Martinus prefatus negauit, predictos actores agere aliquid nomine communitatis predicte, negauit eciam omnia proposita contra se. Dnus rector mandavit famulo Vniuersitatis, vt resciret a communitate minoris Collegij, an cum scitu eorum et consensu sit actio prefata, actoribus autem decreuit probacionem hine ad octauam. In presencia Ioannis, famuli Vniuersitatis.
    - 3248. Die Iouis xxiiij Septembris. Venerabilis mgr. Martinus de Cerdonia, Collegij maioris collegiatus, comparens personaliter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 29. IX. <sup>2</sup> In Codice >xvij«. <sup>3</sup> Zacius. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> In Codice >xxvij«!

coram dno rectore, recognouit sponte, se teneri Vener. dno Bartholomeo de Cracovia, altariste ad s. Annam, sex florenos monete et numeri polonicalis certi et liquidi debiti, ad quorum racionem ibidem prefatus dnus Bartholomeus recepit a predicto mgro Martino i florenos duos in moneta, et obligauit se ad Quatuor tempora quelibet sese immediate sequencia soluere prefato dno Bartholomeo florenum vnum cum medio, vsque ad totalem solucionem predictorum sex florenorum, sub censuris ecclesiasticis, exceptis libris et in hanc summam non computatis, pro quibus tenetur prefato dno Bartholomeo satisfacere iuxta superiores obligaciones. Presentibus Vener. mgro Martino a Czijeskowice, maioris Collegij collegiato, familia domini et Ioanne, servo Vniuersitatis.

- 3249. Die Veneris xxv Septembris. Andreas de Cracovia, arcium baccalarius, constitutus personaliter coram dno rectore, recognouit, se teneri duos florenos in moneta minus sex grossis numeri polonicalis Venerabili mgro Georgio Legnicensi, altariste ad b. Virginem, quam pecuniam se eidem soluturum hinc ad duas septimanas, sub censuris ecclesiasticis, obligauit. Et in continenti monitus per Ioannem, famulum Vniuersitatis. In presencia Valentini, alterius famuli Vniuersitatis, et familie dominj.
- 3250. Die Mercurij vltima Septembris. Margareta Folthinowa ex Cerdonia proposuit contra Venerabilem mgrum Martinum de Cerdonia, Collegij maioris collegiatum, quod tenetur ei colorium ex margaritis seu perlis valoris xij florenorum, et coclear argenteum valoris trium florenorum, insuper tres florenos in moneta certi debiti. Mgr. Martinus prefatus confessus est, se teneri colorium prefate Margarithe, sorori sue, quod obligauit se eidem restituturum pro die s. Martini proximo. Confessus est eciam, se eidem teneri coclear argenteum, quod similiter obligauit se restituturum eidem hinc ad 4 ebdomadas, sub censuris ecclesiasticis. Quod vero attinet tres florenos, in mutuum acceptos per eundem, debet mgr. Martinus prefatus facere computum seu racionem cum prefata Margaritha hinc ad 4 septimanas. Presentibus Ioanne, famulo Vniuersitatis, et familia domini.
- 3251. Die eadem vltima Septembris. Venerabilibus dnis mgris Stanislao de Lowicz, medicine dre, et Ioanne de Msthow, minoris Collegij collegiatis, instantibus nomine communitatis Collegij prefate contra Vener. ac Egregium virum Martinum de Crosznija, arcium et medicine drem, in causa nuper proposita 5, Ioannes de Msthonow 6, famulus Vniuersitatis recognouit, prefatos Vener. mgros agere nomine communitatis supradicte contra supradictum mgrum Martinum ex scitu et vnanimi consensu eorum. Dnus rector decreuit denuo probacionem actoribus hinc ad feriam sextam proximam 7.
- 3252. Die Veneris ij Octobris. Venerabiles dni mgri Stanislaus de Lowicz et Ioannes de Msthow nomine communitatis Collegij

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Garbarz. <sup>2</sup> Libano, <sup>8</sup> 30. IX. <sup>4</sup> 11. XI. <sup>8</sup> Cf. nrum 3247. <sup>6</sup> Sic! <sup>7</sup> 3. X.

ninoris induxerunt testes contra Vener. ac Egregium virum dnum Marinum de Crossznija, arcium et medicine drem, videlicet Vener. viros mgros Adam de Tharnow, Bartholomeum de Stradomya et Ioannem de Msczonow, famulum Vniuersitatis, qui in presencia partis iurauerunt ad s. Dei Ewangelia dicere veritatem in causa, inter partes prefatas mota.

- 3253. Die Martis vj Octobris. Venerabilis mgr. Simon de Lowicz legittime cittatus ad instanciam Vener. Thome de Cracovia, senioris burse Ierusalem, vltra horam audiencie solitam expectatus et non comparens, pronunciatus est contumax. Valentinus de Ropczicze, famulus Vniuersitatis, recognouit coram dno rectore, se personaliter citasse prefatum mgrum Simonem de Lowicz, in presencia Felicis Chrijnowski, studentis Cracoviensis et famuli ipsius mgri.
- 3254. Die Veneris ix Octobris. Nicolaus Smigijelski, studens burse Ierusalem, reposuit grossos quindecim ad acta dni rectoris Alberto de Bidgostia, studenti, quos eidem se soluturum obligauerat ad instanciam Gregorij de Znena, arcium baccalarij, legittimi procuratoris prefati Alberti. In presencia famuli Vniuersitatis, videlicet Ioannis.
- 3255. Die Saturni x Octobris. Gregorius de Znena, arcium baccalarius, legittimus procurator Alberti de Bidgostia, studentis, recepit grossos quindecim pro Alberto prefato, per Nicolaum Smigijelski, studentem, eidem ad acta dni rectoris heri repositos, de quibus eundem quietauit, et Ioanni, famulo Vniuersitatis, grossos tres pro suis fatigis ex eadem pecunia dedit.
- 3256. Die Lune xij Octobris. Ioannes de Zarnow, studens, constitutus personaliter coram dno rectore, recognouit, se teneri marcas duas monete et numeri polonicalis Famato Ioanni Ielen, ciui Cracoviensi, quas eidem se soluturum hinc ad vnam ebdomadam, sub censuris ecclesiasticis, obligauit. Et in continenti monitus est per me Valentinum, famulum Vniuersitatis. Presente familia domini.



Acta actorum coram Venerabili et Egregio viro mgro Martino<sup>3</sup> de Ilkvsz, s. theologie professore, ecclesie s. Nicolai extra muros Cracouienses preposito, viceconseruatore ac rectore Alme Vniuersitatis Studij generalis Cracoviensis, in rectoratu uero ipsius septimo commutacione hijemali a. Dni MDxxxiiij (1534/35), Indicione septima pontificatu, quibus supra<sup>5</sup>.

3258. Die Lune xxvj Octobris. Relacio. Ioannes, baccalarius de Msczonowo, famulus Vniuersitatis Cracoviensis, de mandato dni

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sabinka Regiopontanum. <sup>2</sup> »Paulini« seu »Pawłowicz« dicti. <sup>8</sup> Biem. <sup>4</sup> Sic! <sup>5</sup> Actorum nri 3258—3292, Codicis pag. 1234—1257.

rectoris retulit, se monuisse Venerabilem et Egregium dnum Martinum de Croszna, medicine drem et collegiatum maioris Collegij, quatinus per se et non per substitutum, secundum disposicionem Statutorum et priuilegiorum Alme Vniuersitatis Cracoviensis, suam legeret, ad quam obligatur, lectionem, sub penis in Statutis descriptis.

- Die Iouis v Nouembris a. Dni 1534. Venerabilis mgri Martini de Crosznija, dris medicine, collegiati Cracoviensis, nomine Laurencius de Volborz, ipsius procurator assertus, comparens coram domino in termino hodierno impediendo peticioni Vener. dnorum mgrorum de minori Collegio, contra drem Martinum agencium, petiuit, sibi copias condempnaturum ipsius dni dris Martini dari, decerni et terminum dicendi contra ad secundam iuris prefigi, in presencia dni mgri Bartholomei de Ponte regali<sup>1</sup>, collegiati minoris Collegij, qui suo et tocius communitatis nominibus petiuit, quatinus prefatus dnus dr. Crosznija suam causam per se et non per procuratorem coram dno rectore ageret iuxta Statuta Vniuersitatis et consuetudinem, semper in hoc tentam. Et dominus decreuit, quod prefatus dnus dr. Crosznya solus per se et non per procuratorem causam suam agat, nihilominus pro animi sui et huiusmodi cause meliori informacione causas dandas per minores collegiatos, moventes ipsos ad condempnandum in certa pena, ipsum drem Croszno describi et dari ad secundam iuris mandauit. Presentibus etc.
- 3260. Die Saturni vij Novembris. Mgr. Bartholomeus de Ponte regali¹ suo et tocius communitatis minoris Collegij nominibus satisfaciendo decreto domini, obtulit in scripto causas condempnacionis dris Croszno per communitatem minoris Collegij in vna sexagena. Presentibus, vt supra.
- 3261. Die Sabbati xiiij Nouembris. Edictum. Valentinus de Ropezicze, famulus Vniuersitatis Cracoviensis, de mandato dnj rectoris retulit, se citasse per edictum Nobilem Christopherum Chadzinski, studentem, quondam in bursa philosophorum agentem, coram Nobilibus canonico Pijotrowskij et Nicolao Noszijszowskij, studentibus, ibidem in bursa philosophorum commanentibus, ad concludendum in ipsa causa et sentenciam diffinitiuam ferendum. Presentibus Discreto Ieronimo Goswijczki et me Christophoro de Vijelun, notario atque huius cause scriba. Concludimus: Christi nomine invocato, pro tribunali sedentes, in causa, que vertitur inter Honestum Albertum, pistorem de Cracovia, actorem, ex vna et Discretum Christopherum Chodzanskij², studentem de bursa philosophorum, reum, parte ab altera occasione wlneracionis eiusdem Alberti, vt dicebatur, per prefatum Christopherum, studentem, facta, ex hijs, que in huiusmodi causa vidimus et ex deposicione testium cognouimus, interloquendo dicimus et declaramus, prefatum Albertum, pistorem, per Christopherum, prefatum studentem, minus iuste ex insidijs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sabinka de Stradomia. <sup>2</sup> Sic!

enormiter in brachio cultro lesum fuisse, taliaque sibi facere non licuisse neque licere, et ob hoc prefatum Christopherum, studentem, ad satisfactionem et solucionem ipsi Alberto, pistori, eorum, que cirurgico et ad medicinas curando 1 wlnus illud exposuit, condempnandum duximus et compellendum, prout condempnamus et compellimus, alias dicimus et adiudicamus eidem Alberto res prefati Christopheri, studentis, hic Cracovie per eum derelictas, et ad instanciam suam seu Nicolai, pistoris, genitoris sui, auctoritate rectoris precedentis in arestum positas ac ad eundem dnum rectorem deportatas, prout in actis rectoratus octaua mensis Augusti anno presenti continetur<sup>3</sup>, quatinus in eisdem rebus satisfactionem pro medicinis et cirurgico, in quantum possibile est, haberet et quereret, in expensis quoque litis et cause, propter hoc factis, eundem Christopherum condempnamus, quorum taxacionem nobis in posterum reservamus hac nostra sentencia interlocutoria vim diffinitiue habenda 1. Lecta, lata et in scriptis pronunciata est hec sentencia per dnum drem Martinum de Ilkusch, rectorem Vniuersitatis, die Saturni quatuordecima mensis Nouembris a. Dni millesimo quingentesimo trigesimo quarto. Presentibus ibidem Valentino, sapiencia Vniuersitatis Cracoviensis, Ieronimo Goswijczkij, testibus circa premissa, et me Christophero de Vijelun, notario huiusque cause presentis scriba.

- 3262. Die Martis xxiiij mensis Nouembris. Thomas de Crasny staw<sup>3</sup>, studens in ludo s. Sthephani manens, satisfaciendo decreto domini pro libro, in quo continetur »Exercicium Noue logice«, »Exercicium Veteris artis« simili¹ »Lectura«, quem sibi furto sublatum reperit apud Gregorium, studentem de bursa philosophorum, iuramentum prestitit, quod videlicet liber ille suus proprius fuerit et non illum vendidisset vel alicui dono dedisset, sed quod preter suam sentenciam et voluntatem sibi furto sublatus esset. Quo iuramento facto in contumaciam prefati Gregorij, studentis de bursa philosophorum, citati legitime et non comparentis, prefatum librum dominus Thome prefato adiudicauit, quem et realiter cum effectu recepit, et partem aduersam in litis expensis condempnauit, quorum taxacionem in post sibi reseruauit. Presentibus Ioanne, seruo Vniuersitatis, familia domini et me Valentino etc.
  - 3263. Die Iouis xxvj Nouembris. Valentinus de Ropczicze, famulus Vniuersitatis Cracoviensis, retulit, se citasse de mandato dominj Christopherum Chadzinski, studentem in bursa philosophorum, coram seniore mgro 4 Cobylino et Ambrosio, baccalario, pro termino hodierno ad videndum et audiendum in causa, que vertitur inter Albertum, pistorem de Cracovia, et prefatum studentem occasione wlneracionis etc., sentenciam latam exequucioni demandari et alia, que necessaria fuerint, videndum decerni.
  - 3264. Venerabiles dni mgri Benedictus de Coszmin et Adam de Tharnow, collegiati minoris Collegij, prepositus videlicet domus cum

<sup>1</sup> Sic! 2 Cf. nrum 3242. S In Codice > Crasthystawe! 4 Andrea Glabero de.

consiliario, suo et tocius comunitatis nominibus comparentes, petiuerunt, vt dominus robur monicionis contra Vener. ac Egregium dnum Mathiam 1 Martinum 2 de Crosznija, medicine drem, pro pena vnius sexagene, per commvnitatem minoris Collegij contra ipsum decreta, decerneret, in presencia prefati dris Martini, cittati legitime et comparentis, allegantis, ex multis causis non debere fieri decretum domini, prout optabant mgri prefati minoris Collegij nomine commvnitatis, petentis eciam, vt dominus decerneret, sibi dari copias racionum seu causarum, propter quas communitas penam illam vnius sexagene contra illum capitulariter decerneret. Et dominus admisit dari sibi copias racionum ad dicendum contra ad secundam iuris, alias ad feriam terciam prefixit post festum Andree apostoli 3. Presentibus Valentino ac Ioanne, baccalarijs, sapiencijs, et me Christophero etc.

3265. Prouidus Albertus, pistor de Cracovia, in contumaciam Christopheri Chadzinski, citati et non comparentis, pecijt, sentenciam per dominum exequutioni demandari et res prefati Christophori Chadzinski, sibi adiudicatas, dari realiter et cum effectu. Et dominus iusticiam ex officio sibi commisso vnicuique ministrare volens, ex quo Christopherus prefatus Chadzinski, studens de bursa philosophorum, ex sentencia contra eum lata ad instanciam Alberti, prefati pistoris de Cracovia, per illum studentem enormiter wlnerati, infra tempus a iure concessum non appellauit et ita transiuit in rem iudicatam, quare eandem sentenciam in contumaciam ipsius Christopheri, studentis, citati per edictum et non comparentis, decreuit execucioni demandandam fore, prout demandauit, decernens, res prefati Christophori, studentis, que sint apud precedentem rectorem reposite et in actis eiusdem die Saturni viij mensis Augusti descripte 5, eidem Alberto realiter et cum effectu dari debere ipsi Alberto, pistori, sic quod ipse Albertus, pistor, habebit potestatem easdem distrahendi et vendendi et pecuniam inde collectam ad soluendum cirurgicum, qui eiusdem Alberti wlnerati in medicamine curam habuit, conuerti, ad quod exequendum deputauit Valentinum de Ropczicze, Vniuersitatis seruum, qui vna cum dicto Alberto, pistore, dnum rectorem precedentem accederet, et prefatas res sibi extraderet. Presentibus 6. Et nihilominus ipsi Iacobo Prsebvski, studenti in ludo s. Anne manenti, qui venerat pro interesse ad res prefatas Alberto, pistori, adiudicatas et extradi mandatas, actionem contra prefatum Christophorum Chadzinski, studentem, occasione debiti, vt dicebat, viginti grossorum, reservauit. Presentibus, vt supra.

3266. Die Sabbati antepenultima mensis Nouembris Valentinus de Ropezicze, famulus Vniuersitatis Cracoviensis, de mandato domini retulit, se citasse personaliter ad hodie Nobilem N. Lvp-cznijczski s, studentem, manentem in hospicio circa Bartholomeum, lanium, ad instanciam Prouidi Ioannis Mroszowijcz, lanij. Presentibus etc.

<sup>1 &</sup>gt; Mathiam « deletum. 2 > Martinum « insuperscriptum. 8 1. XII. 4 Wielicium. 5 Cf. nrum 3242. 6 > Presentibus « deletum. 7 In Codice > penultima «. 8 28. XI. 9 Sic!

Prouidus Ioannes Mroszowijcz, lanius de Cracovia, gravi cum i in 2 querella coram domino personaliter constitutus, proposuit contra Nobilem studentem Lypnijczski<sup>3</sup>, quod certo die nulla habita causa legitima, nec in aliquo, vt sibi videtur, obnoxius, prefato Lvpnyczki 8, studenti, ac tamen ipse studens prefatus Lupsznijczki s ex stuba domus, in qua vterque corum manebant, furore succensus, non satis scit quo, cum in caput enormiter percussit et lesit, vt mox ad terram cecidisset ex percussione illa, quo non contentus pro arbitrio suo sic prostratum ad terram et collessum per se et cum complicibus suis eum per crines inhvmaniter traxit, vt magnam partem capitis expillasset, ex qua sic percussione enormi et per capillos tractione vix semiviuus remansit et gravem capitis dolorem multo tempore incurrit, sicque eger et invalidus per aliquot septimanas, quatuor vel quinque, eciam vel vltra infirmus iacuit et ad omnem laborem exercendum invalidus extitit et inabilis, in graue preiudicium et iniuriam ac damnum notabile, quod inde pertulit contra Deum et iusticiam sanctam. Et insuper insecurum se in vita propter diffidaciones eiusdem studentis, sibi frequencius factas, offerebat, petens dominum, quatinus in premissis sibi iusticiam sibi administraret et de securitate vite et sanitatis sibi prouideret, in presencia prefati Lupczinski<sup>3</sup>, studentis, qui animo et intencione litem legittime contestandi confessus est, quod eum duntaxat in facie maxillasset, asserens, quod multo maioribus verberibus dignus fuisset ipse Ioannes Mroszowijcz, vtpote quod eum infamasset et exinde in discrimen et periculum apud hospitem etc. induxisset, alia autem narrata negauit. Et dominus auditis hinc inde partibus 1 parcium propositis et responsis, dedit ad probandum vtrique parti quantum ad ea, que sunt proposita et negata, hinc ad octavam. Et nichilominus pro pace inter partes custodienda et conseruanda vallauit penam decem marcarum contra partem pacem quomodocunque turbantem, quam quidem penam vallatam vtraque pars suscepit et aprobauit. Presentibus ibidem Venerabilibus viris mgris Stanislao de Cracovia, canonico s. Floriani, Stanislao Grodziczskij, maioris Collegij collegiato, et mgro 5 rectore schole ad s. Florianum, et me Cristophero de Vijelun, huius actus scriba.

3267. Die Martis prima Decembris. Discretus Andreas a Posnania, in bursa Ierusalem manens circa baccalarium Ioannem de Gneszna pro seruitore, iuxta exigenciam termini hodierni accusauit contumaciam Honorabilis bacc. Zaborowski, in prefata bursa Iherusalem manentis, petens, se ab instancia et impeticione eiusdem bacc. Zaborowski occasione tunice, apud Iudeos per ipsum Andream a Posnania ad peticionem instantem prefati bacc. invadiate et ibidem, vt dicitur, amisse, absolui. Et dominus iuramentum, eidem Andree decretum, pro termino hodierno hora sedecima faciendum propter vtriusque partis pro dicta hora non comparicionem ad diem crastinum pro eadem hora distulit, terminum hodiernum continuando. Presenti familia dominj etc.

<sup>1 &</sup>gt;cum « deletum. 2 >in « in margine adscriptum. 2 Sic! 4 >partibus « deletum. 6 Martino Goélicki, cf. nrum 3240.

- 3268. Die Mercurij<sup>1</sup> ij mensis Decembris. Discretus Andreas de Posnania, seruitor manens in bursa Ierusalem, accusando contumaciam Honorabilis Cristopheri Zaborowski, in bursa Ierusalem manentis, obtulit se satisfacturum decreto domini de prestando iuramento occasione tunice, apud Iudeos ex mandato ipsius baccalarij prefati invadiate et ibidem ammisse. Et dominus in contumaciam prefati bacc. iuramentum, eidem Andree per ipsum delatum, prestandum admisit, quod et facto ipse Andreas ad Passionem Domini genibus flexis prestitit, quod videlicet tunicam, ad invadiandum apud Iudeos sibi per prefatum bacc. Zaborowski datam et commissam, invadiauit sic, vt sibi comissum erat, et ita sine eius omni culpa est apud Iudeum, cui ipsam invadiauerat in vno floreno, amissa. Quare dominus eundem Andream ab impeticione ipsius bacc. absoluit et perpetuum silencium occasione dicte tunice amisse imposuit, in pensis quoque propterea factis eundem bacc. condempnauit, taxacionem illarum sibi in post reservando. Presentibus ibidem Discretis Alberto, organista ad s. Michaelem, Paulo a Radomskie, studente, et me Christophero de Vijelun, notario huiusque cause scriba.
- 3269. Valentinus de Ropczicze, seruus Vniuersitatis Cracoviensis, de mandato domini retulit, se citasse Discretum Ioannem, baccalarium, seruum Vniuersitatis Cracoviensis, ad instanciam Honeste Zophie, coniugis Laurencij dicti Lorijncz de Cracovia, in platea s. Anne manentis. Presentibus etc. Contumacia. Honesta Zophia, coniunx ipsius Lorijncz de platea s. Anne, personaliter comparendo, accusauit contumaciam Discreti Ioannis, bacc., famuli Vniuersitatis Cracoviensis. Presentibus etc. Et dominus vltra horam solitam expectatum et non comparentem, pronunciauit contumacem. Presentibus familia dominj etc.
- 3270. Die Sabbati v Decembris. Venerabilis ac Egregius vir dnus Nicolaus de Vyelijczka, medicine dr., canonicus Pulthowiensis, qui gessit rectoratum Vniuersitatis commutacione precedenti, compulsus monitorio, a dno rectore moderno emanato et eius auctoritate, satisfaciendo decreto et monitorio, ac metu censurarum in eodem contentarum, reposuit res ad acta dni rectoris, que erant apud eundem deportate et ad instanciam Alberti, pistoris de Cracovia de platea s. Sthephani, in arestum auctoritate sua, tunc rectore existente, posite, videlicet sex libros, quorum quatuor sunt impressi et duo scripti, item plumaticam longam, cusinum et linthiamen, iuxta tenorem actus de die Saturni viij Augusti anni presentis, in actis rectoris contenti , que quidem res erant Christopheri Chadzinski, studentis, in deposicionem apud Iacobum Rzebyski 4, studentem in schola s. Anne manentem, deposite et ibidem, vt premissum est, arestate, et pro maiori securitate per memoratum dnum rectorem precedentem ad domum suam deportari mandate, de quibus quidem rebus sic per eundem dnum drem Nicolaum Vyelyczka etc., vt premissum est, quittatur per dnum rectorem. Pre-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice »Saturni«! <sup>2</sup> »Presentibus etc. « deletum. <sup>3</sup> Cf. nrum 3242. <sup>4</sup> Sic!

entibus ibidem Discretis Valentino, seruo Vniuersitatis, et Martino de Szwolyenije, studente, et me Christophero de Vijelun, huius actus scriba.

- 3271. Die viiij mensis Decembris. Albertus Nicolai pistoris de Cracovia ad acta presencia personaliter constitutus recognouit, quod realiter et cum effectu recepit res sibi racione wheracionis adiudicatas, videlicet plumaticam, cusinum et lintheamen et sex libros, que erant Christopheri Chadzinski, studentis, et per dnum drem Nicolaum de Vijelijczka vigore monitorij contra eum emanati et metu censurarum apud dnum rectorem deposite. Presentibus ibidem Discretis Andrea de Ieszow, rectore scholarium s. Nicolai, et Mathia a Sthawyszin, studente, et me Christophero de Vijelun, huius actus scriba.
  - 3272. Die Sabbati xij mensis Decembris. Ioannes de Msczonowo, baccalarius ac seruus Vniuersitatis Cracoviensis, purgando contumaciam, in quam inciderat ad instanciam Honeste dne Zophie Lorijnczowa de platea s. Anne, ad debitum principale, pro quo conuenerat eundem Ioannem, bacc., reposuit ad acta mediam marcam peccuniarum et pro processu contumacie vnum grossum, pro residuo autem debiti, scilicet trium fertonum et medij tercij grossi, componet cum marito eiusdem Anne Lorijncz mox post festa i Christi, alias postquam venerit cum dnis consulibus Cracoviensibus de conuencione Pijothrcowiensi. Et in hanc vim obtinuit absolucionem, presente prefata Zophia Lorijnczowa et ad id consenciente. Presentibus ibidem Venerabilibus dno Stanislao de Cracovia, canonico s. Floriani, Valentino de Ropczicze, seruo Vniuersitatis Cracoviensis, et me Cristophero, huius cause scriba.
    - 3273. Die Saturni xviiij<sup>2</sup> Decembris. Prouidi dni Ioannis Achler, pannicide et mercatoris Cracoviensis, nomine Alexander Pherber de Gdano, notarius, ad proposicionem occasione septem florenorum et sedecim cum medio grossorum pro panno, dicto purpuriem <sup>8</sup> et czamlijeth residui debiti, petens, eum ad solucionem cogi, in presencia Nicolai de Zathor, seruitoris Venerabilis dni mgri Martini de Cerdonia, collegiati maioris Collegij, ad id per Discretum Valentinum de Ropezicze, famulum Vniuersitatis Cracoviensis, citatum legitime, petentis, ex certis causis ad respondendum primam iuris alias feria tercia proxima preffigi. Et dominus prefixit terminum huiusmodj et ad respondendum mandauit. Presentibus ibidem Vener. ac Egregio dno Gregorio, dre, et Iacobo, introligatore, et me Christophero de Vijelun, notario publico.
      - 3274. Die xxij mensis Decembris. Venerabilis mgr. Martinus de Cerdonia, collegiatus maioris Collegij, ad instanciam Prouidi Ioannis Achler, mercatoris Cracoviensis, ob non responsionem proposicioni pro die factam pronuntiatur contumax, instante Alexandro Pher-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nativitatis. <sup>2</sup> In Codice >xviij c. <sup>8</sup> Sic! <sup>4</sup> 22. XII,

ber, notario eiusdem dni Achler. Presentibus Prouidis Ioanne Mroszowycz, Nicolao Dambek et me Cristophero de Vijelun, huius cause scriba.

- 3275. Die xxiij Decembris. In causa, que uertitur inter Honestam Helenam, coctricem Bartholomei, apothecarij, ex vna et Egregium dnum drem Andream de Oppoczno, medicum, parte ab altera occasione, vt dicebatur, verberum, pugno in collum et caput ipsius Helene prefate per prefatum drem factorum, dominus vallauit et interposuit penam inter partes prefatas, sed in quantum prefatus dnus dr., prout comminabatur, se velle magis et amplius verberare prefatam Helenam, prout questa est, pro securitate ipsius decem marcarum, quam penam vtraque pars suscepit, dnus dr., quod amplius nollit eam verberare per se vel per subordinatam personam, nec comminaciones eidem Helene de verberibus inferendis facere, ipsa vero Helena, quod non debeat verbis inhonestis aut infamatorijs prefatum dnum drem afficere. Que pena decem marcarum per partem transgredientem soluetur sic, quod dimidium eius cedet parti contra quam, et dimidium Vniuersitati, si autem predicta Helena pecuniam decem marcarum non habuerit, extunc, si et in quantum transgressa fuerit et rea inveniretur, debet defectum pecuniarum sessione carceris in pretorio Cracoviensi suplere, ad quam se submissit. Et in hanc vim ibidem coram domino concordati sunt, et alter alteri est reconciliatus. Nichilominus prefatus dr. pro solutaribus pro balneo tenebitur dare tres grossos, quos bona fide promisit dare infra festa instancia 1. Presentibus ibidem Valentino de Ropczicze, famulo Vniuersitatis Cracoviensis, Ioanne Mroszowycz, lanio, et alia familia dominj, et me Cristophero de Vijelun, huius actus scriba.
- 3276. Venerabilis mgr. Martinus de Garbarij<sup>2</sup>, collegiatus maioris Collegij, personaliter constitutus, allegando causas racionabiles et occupaciones arduas, quibus impeditus distulit comparere per se in termino hodierno, pecijt dominum, vt decerneret arestum processus contumacie contra illum extradendum et citacionem contra partem aduersam ad primam iuris post vacancias alias proximam post festum Epiphanie Dni<sup>3</sup>. Et dominus iuxta petita fieri decreuit. Presentibus, vt supra.
- 3277. Die Martis xxix Decembris. Valentinus de Ropczicze, seruus Vniuersitatis Cracoviensis, de mandato domini retulit, se citasse Nobilem Valentinum Lvpsczinski, studentem, ad instanciam Prouidi Ioannis Mroszowijcz, lanij de Cracovia, terminumque illi assignauisse pro die hodierno hora xxj. Presentibus familia domini et me Cristophero de Vijelun, huius actus scriba etc.
- 3278. Die Sabbati<sup>4</sup> Lune iiij mensis Ianuarij 1535. Discretus Georgius<sup>5</sup>, Ioannes, baccalarius, seruus Vniuersitatis Cracoviensis, de mandato domini retulit, se citasse Discretum Georgium, Li-

Nativitatis Christi.
 de Cerdonia.
 post 6. I 1535.
 Sabbati
 deletum.
 Discretus Georgius
 deletum.

wanum, angelem in ludo litterario d. Ioannis, ad instanciam Diseti Ioannis Nicolai in Lithwani in platea s. Spiritus, terminumque illi signasse feria secunda in promota xxj. Presentibus ibidem familia doinj etc. 5. Et vltra horam solitam expectatus, pronunciatus est contuax etc. Presente familia dominj.

- 3279. Die Sabbati xxiij mensis Ianuarij a. Dni 1535. enerabilis dnus Petrus de Lublyn, mgr. 6, arcium baccalarius et maistrandus, ad acta presencia personaliter constitutus, recognouit et per xpressum fassus est, se in mutuum recepisse et realiter et cum effectu ulisse quindecim florenos, per mediam sexagenam quemlibet compu-ando, ab Honorabili dno Stanislao Lanczkij, capellano monialium ad . Agnetem in Ponte regali, quos quidem quindecim florenos pro pronocione ac gradu magisterij, sicut premissum, mutuo acceptos prefatus Inus Petrus, magistrandus, soluere eidem dno Stanislao promisit et obligauit presentibusque se obligat pro festo Pasche proxime venturo 7, sub censuris ecclesiasticis, renunciando omnibus, si que posset habere, iuris remedijs aut aliquibus alijs diffugijs. Et ibidem in continenti de mandato dni rectoris ad instanciam prefati dni Stanislai monitus est prefatus dnus Petrus, magistrandus, per Ioannem de Msczonowo, baccalarium, seruum Vniuersitatis, quatinus iuxta obligacionem preinsertam, trina canonica monicione precedente, solueret dictus dnus Petrus, magistrandus, dictos quindecim florenos prefato dno Stanislao, alias in deffectu solucionis, quod absit, pro prefato termino Pasche absque vlteriori concitacione, cui renunciauit, lapso dicto termino, declarabitur incidisse in sentencias excommunicacionis, sicut premissum est, in obligacione et in monicione contentis. Presentibus ibidem Venerabilibus dnis mgris Iacobo Szijerpcz, collegiato maioris Collegij, et Stanislao Czijesla de Cracovia, seniore burse pauperum, et me Cristophero de Vijelun, notario publico.
  - 3280. Die Veneris v<sup>8</sup> mensis Februarij. Valentinus de Ropczicze, seruus Vniuersitatis Cracoviensis, de mandato domini retulit, se citasse Discretum Ioannem, quondam dispensatorem de curia Reverendissimj, nunc vero agentem in bursa Iherusalem, pro die hodierna hora vigesima secunda. Presentibus familia dominj etc.
  - 3281. Honestus Mathias Carpentarius, manens in platea s. Floriani, personaliter comparens termino hodierno, accusauit contumaciam prefati Ioannis, cittati. Et dominus vltra horam solitam expectatum et non comparentem pronunciauit contumacem. Presentibus Venerabilibus dnis mgris etc.
  - 3282. Die Lune xxij mensis Februarij. Venerabilis mgr. Stanislaus Czijesla de Cracovia, senior burse pauperum, iuxta exigen-

¹ Sic! ² »Ioannis« deletum. ² »Nicolai« subscriptum. ⁴ 4.`I. ⁵ »Presentibus ibidem familia dominj etc « deletum. ˚ \*mgr.« deletum. ˚ 28. III. ˚ \*In Codice »vj«.

Acta rect. 51

ciam termini hodierni Vener. dnum Iacobum de Szijercz <sup>1</sup>, collegiatum maioris Collegij, ad instanciam suam legitime citato et presencialiter comparente <sup>1</sup>, pecijt, se ab impeticione vlteriori per prenominatum mgrum Iacobum in causa sibi occasione quorundam verborum, vt dicitur, famam ledencium, ob non prosequucionem dicte cause absolui, in presencia prefati mgri Iacobi de Szijerpcz, allegantis, quod non debeat absolui, sed recedendo a probacionis articulo siue via, detulit iuramentum dicto mgro Stanislao de Cracovia, quod prestabit Sabbato proximo <sup>2</sup> hora terciarum. Presentibus Vener. mgro Casparo <sup>3</sup>, Valentino, servo Vniuersitatis Cracoviensis, et me Cristophero etc.

- Venerabilis mgr. Casper de Vlma pecijt coram dno rectore, ad instanciam suam vt decerneret arestum super bona nonnulla, relicta post mortem Honorabilis olim Bartholomei de Vratislavia, arcium baccalarij, qui mansit apud Ioannem Vaijsth, introligatorem librorum in platea d. Anne, in cuius domo res prefati bacc. mortui feruntur esse in habitacione Pauli Vratislaviensis, ibidem agentis. Et dominus fieri petita mandauit et deputauit Valentinum, seruum Vniuersitatis Cracoviensis, qui auctoritate rectoris mandet prefato Paulo, vt nemini preter scienciam rectoris res illas extradere presumat, sub pena decem marcarum. Presentibus mgro Iacobo de Szyerpcz, collegiato maioris Collegij, Valentino, famulo Vniuersitatis, et me Cristophero. — Et mox ibidem dnus rector cauendo destructioni rerum, que dicuntur in cista inclusa prefati bacc. mortui, deputauit nonnullos mgros, qui aperta cista res illas videlicet 1 conscriberent, vt ex eis debita soluerentur et residuum pro anima defuncti conuerteretur, videlicet mgros Iacobum de Szijerpcz, maioris Collegij collegiatum, et mgrum Ioannem de Msthow, minoris Collegij collegiatum, et Casparum prefatum de Vlma cum Valentino, servo, famulo Vniuersitatis.
- 3284. Die Lune viij mensis Marcij. Honestus <sup>5</sup> Venerabilis mgr. Martinus de Cracovia ad acta presencia personaliter constitutus, recognouit, se teneri sex florenos, per mediam sexagenam quemlibet computando, minus vno ortone, Famato dno Martino Szocha, ciui et pellifici Cracoviensi, pro pellicina <sup>1</sup> wlpina, ab eodem recepta, cuius quidem debiti medietatem pro dominica Palmarum <sup>6</sup>, et medietatem alteram pro dominica Conductus Pasche proxima <sup>7</sup>, sub censuris ecclesiasticis, se soluere obligauit. Presentibus Vener. dnis mgris Martino de Rava et Felice Bendorski, testibus circa premissa, et Cristophero Vijelunensi, notario publico.
- 3285. Die Sabbati xiij mensis Marcij. Valentinus de Ropczicze, famulus Vniuersitatis Cracoviensis, de mandato domini retulit, se citasse Vener. dnum mgrum Martinum de Garbarj<sup>8</sup>, collegiatum maioris Collegij, pro die hodierna hora xx. Presentibus familia dominj

 $<sup>^1</sup>$  Sic!  $^2$  27. H.  $^8$  Ulmensi.  $^4$  In Codice »Valentinus, famulus«.  $^5$  »Honestus« deletum.  $^6$  21. III.  $^7$  4. IV.  $^8$  de Cerdonia.

me etc. Vener. dnus mgr. Martinus de Garbarij, collegiatus maioris legij, canonicus ecclesie s. Floriani, ad acta presencia personaliter estitutus, citatus ad instanciam Honorabilis Alberti, iuris canonici calarij, comparens, absque strepitu iudiciario vltra et sponte coram mino per expressum fassus est, se teneri septem florenos, per mediam cagenam quemlibet computando, cum viginti grossis pro tunica apud ndem dnum bacc. empta, quos quidem semptem florenos cum viginti ossis obligauit se solvere realiter et cum effectu hinc ad festum Adalberti proxime futurum, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus onor. dnis etc. Et ibidem in continenti monitus per Valentinum de opezicze, famulum Vniuersitatis Cracoviensis. Presentibus ibidem Honor.

Discretis dnis Simone de Calisch, procuratore consistorij Cracoviens, et Laurencio<sup>8</sup> Alberto de Bidgostia, Alberto, organista, testibus rea premissa, et me etc.

3286. Die Martis xvj Marcij. Honorabilis dnus Stanislaus Tharnawskij, arcium baccalarius, cittatus per Valentinum, sapienciam, ad nstanciam Nobilis dne Zophie Philipowska de Casimiria occassione libri, t dicitur, sui proprij, in vendita rapti, sibi sublati , quem prefata dna Lophia vendi iusserat, evndem librum ad acta dni rectoris reposuit, et prefate dne Zophie terminum prefixit hinc ad feriam secundam post estum s. Trinitatis proxime futuram ad docendum de principali ipsius, videlicet Nobilj Ioanne Szarszijnskij, videlicet Choraszijcz, alias in deffectu huiusmodi doctionis prefato dno bacc. restituatur liber, facto per evm iuramento, quod non fuisset per evm venditus, vel ab eo quouis modo de sua certa sciencia alienatus? Presente familia domini et Marco Lithwano, ac me notario publico.

3287. Die vj mensis Aprilis. Venerabilis mgr. Martinus de Garbarij, canonicus ecclesie s. Floriani, ad hodie pro hora vicesima legitime citatus, propter legittimam causam, per scripta sua et seruum allegata comparere non volens, pecijt terminum hodiernum prorogari et continuari ad feriam secundam proximam Et dominus de consensu partis ipsius, videlicet dni Bartholomei, baccalarij, altariste ad s. Annam, dictum terminum ad feriam secundam eandem pro hora eadem decima nona continuauit. Presentibus Discreto Ioanne, arcium bacc., et alia familia domini, et me Cristophero de etc.

3288. Die Sabbati xvij mensis Aprilis. Valentinus de Ropczicze, seruus Vniuersitatis Cracoviensis, de mandato dominj retulit, se citasse Venerabilem dnum Andream de Oppoczno, medicine drem, ad instanciam Discreti Viti de N., quondam seruitoris ipsius, pro hora xx diei hodierni, vbi de censensu partium terminus hodiernus ad idem faciendum hinc ad feriam terciam 10 continuatur et prorogatur. Presente familia domini et me Cristophero de Vijelun etc.

<sup>1 23.</sup> IV. 2 » Presentibus Honor. dnis etc. « deletum. 8 » Laurencio « deletum. 4 » sibi sublati « alia manu in margine adscriptum 5 24. V. 6 Sic! 7 In margine alia manu: » alias ad docendum de evictore « 12. IV. 9 de Wieluń 10 20. IV.

Discretus Nicolaus de Vachoczko 1. Discretus Bernardus de Groczijsko<sup>2</sup>, studens in bursa philosophorum manens, cittatus coram Reuerendo <sup>3</sup> Venerabili dno officiali Cracoviensi ad instanciam Discreti Nicolai de Vachoczko, studentis in arce Cracoviensi degentis, pecijt, se a iurisdictione ista 4 dni officialis ad dnum rectorem remiti. Vbi dominus auditis petitis, remisit ad petita partes, vbi prefatus Nicolaus proposuit graui in querella contra Bernardum de Grodzijsko, studentem in bursa philosophorum degentem, quod ipsum feria secunda preterita; circa minus Collegium stantem et cum quodam adolescente colloquentem, grauiter percussit et wlnerauit in capite, manumque sinistram concussit et cruentauit, percussiones ingeminando etc. sibi, vt asserebat minime obnoxium, immo nec tunc cum eo aliqua vel minima verba habendo, vel eundem irritando, in presencia prefati Bernardi, studentis. qui animo et intencione litem contestandi non negauit factum, sed asseruit, occasionem dedisse huiusmodi verberum et percussionum, quod ei seruitorem quondam<sup>2</sup>, Albertum de Pijekarij, sua prava et inhonesta associacione et conversacione ac ad loca inhonesta ductione olim 2 corrumpebat, et in proximo abducere conabatur blandimentis suis. Quibus et aliis iniurijs, vt asserebat, provocatus, cum vidit opportunitatem suarum iniuriarum vlciscendi, eundem invasit etc., ipso tandem Nicolao prefato negante, prestitisse se tales occasiones verberum. Et dominus ex confessatis iuxta Statuta Vniuersitatis de enormi offensa condempnauit prefatum Bernardum, studentem, in vna sexagena, quam reponet hinc ad octavam, sub pena excommunicacionis. Quantum autem ad alias penas, in Statuto Vniuersitatis expressas, que partem lesam spectant, ponent arbitros, vt concordare possent tam de expedicione medicine, quam de satisfactione partis lese, et prefixit eis diem crastinum pro hora decima octava etc., quod si eo die concordare non possent, extunc etiam alterum diem proximum, videlicet feriam secundam of pro eadem hora vel sequenti, qua convenerint mytuo, in deffectu vero concordie et satisfactionis comparebunt coram domino feria tercia 8, presentibus ibidem Venerabilibus dnis 9, proxima hora vesperorum, alias cum tunc erit dominus presens. Et ibidem prefatus Bernardus in continenti est monitus per Valentinum, famulum Vniuersitatis Cracoviensis, pro dicta pena vnius sexagene, quatinus eam hinc ad octavam reponeret etc., sub censuris ecclesiasticis. Presentibus ibidem Vener. dnis Stanislao de Cracovia, seniore burse pauperum, et Andrea de Cobylin, seniore burse philosophorum, et Discreto Gregorio de Xziasz, studente de bursa pauperum, testibus ad premissa, et me Cristophero etc.

3290. Die xx mensis Aprilis. Inter partes suprascriptas, videlicet Nicolaum de Vachoczko, actorem, et Bernardum de Grodzijsko, studentem, dominus quovsque ad concordiam, inter eos initam, penam decem marcarum, quod vnus alterum non audeat ad ius aliud evocare, nec armis aut verbis aliquibus afficere, nec per se neque per aliam in

<sup>1</sup> Discretus Nicolaus de Vachoczko« deletum. 2 Sic! 8 Reuerendo« deletum. 4 sista« deletum. 5 12. IV. 6 19. IV. 7 sequenti«? 8 20. IV. 9 spresentibus ibidem Venerabilibus dnis« deletum.

et pacem vallauit, quam penam domino medium et parti medium enti hanc vallatam penam¹ contraveniens soluet. Et si vnus contra um probaverit aliquid huiusmodi contra statutum dominj, extunc us rector, quod de iure faciendum sit² fuerit³, faciet. Presentibus dem Vener. viris dnis Mathia⁴ Matla, Ioanne Lanczki, decretorum ibus, et Alberto Skorek, notario, testibus ad premissa.

3291. Valentinus de Ropczicze, famulus Vniuersitatis Cracoviens, retulit, se citasse de mandato domini Discretum Ioannem Kowal : Radlow, quondam dispensatorem curie Rmi episcopi Cracoviensis 5, anc vero studentem in bursa Ierusalem manentem, ad instanciam Hoeste Catherine de Vijslicza, in domo Famati dni Fvgijelveder, ciuis racoviensis, agentis, pro die hodierna hora xix, vbi prefatus Ioannes e Radlow veniens ad dominum, sibi imminere et instare vrgentem ausam sui discessus asserens, pecijt, a domino hunc terminum hodierum differi et prorogari pro feria quinta 6, vbi pars comparens petiuit domino pronunciari contumacem, asserendo, se<sup>7</sup> illum prefatum cita-um nunquam discessurum. Sed <sup>8</sup> dominus vero, si et in quantum die rastino apprehendi aut videri per aliquem possit, parti comparenti iusticiam administrabit et processum contumacie super ipsum decernet extradendum. Ibidem Honesta Catherina de Vijslicza se securam esse volendo 1 a Discreto Ioanne Koval, hoc est ab aliquibus molestacionibus, pecijt a domino sibi exequutorem ad inhibendum prefato Ioanni Koval demandari, ne talia ausus sit facere, et quod illa sit secura ab illo, vbi dominus in continenti deputauit exequutorem, videlicet Discretum Valentinum de Ropezieze, famulum Vniuersitatis Cracoviensis, et penam decem marcarum 9 vallauit. Presentibus ibidem, quibus supra etc.

3292. Discretus Vittus de Dlyszow 10 iuxta exigenciam termini hodierni personaliter comparens, accusavit contumaciam Venerabilis dni Andree de Oppoczno, medicine dris, ipsumque a domino contumacem pronunciari pecijt. Et dominus vltra horam solitam expectatum et non conparentem, pronunciauit contumacem. Presentibus etc., vt supra.

—**→**35→-----

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> »sit deletum. <sup>8</sup> »fuerit insuperscriptum. <sup>4</sup> »Mathia , sic! <sup>5</sup> Tomicki. <sup>6</sup> 22. IV. <sup>7</sup> »se deletum. <sup>8</sup> »Sed deletum. <sup>9</sup> »decem marcarum deletum. <sup>10</sup> Cf. nrum 3288.

Acta actorum coram Venerabili et Egregio viro mgro¹ de Ilkusch, s. theologie professore, ecclesie s. Nicolai extra muros Cracouienses preposito, viceconseruatore ac rectore Alme Vniuersitatis Studij generalis Cracouiensis, in rectoratu uero ipsius octano, commutacione estivali a. Dni MDxxxvto ...

Die Martis xxvij mensis Aprilis. Venerabilis: Honesta Agnes Neta de Lata platea per dnum officialem Cracoviensem huc ad dominum remissa, pecijt, cogi mgrum Georgium de Tijczin, rectorem schole ad Omnes ss., ad soluendum expensas tabule, per vnius quartalis spacium conductas pro vna marca pecunie, olla butiri valoris quindecim grossorum, perua lardi valoris viginti grossorum, in presencia mgri Georgij, allegantis, se solui 6 vnum florenum ad racionem predicti precij conventi, et residuum se offere soluturum, dummodo ipsa sibi satisfaciat pro edoctione filij sui Martini et pro habitacione, sibi ab illo data. Et dominus auditis propositis et responsis, decreuit mandauitque, quatinus predictus mgr. Georgius ex suis confessatis dicte Agneti residuum debiti hinc ad quindenam persolueret, actionem vero mgro Georgio racione edoctionis filij sui et date habitationis coram iudice sibi competenti reservauit. Et in continenti ibidem est monitus mgr. Georgius per me Cristopherum, notarium publicum, vt satisfaciat decreto domini, et citatus ad declarandum pro feria quarta proxima post festum s. Stanislai 4. Presentibus familia domini et me Cristophero, notario publico.

3295. Die xxix mensis Aprilis. Egregius dnus dr. 5 Andreas de Oppoczno, medicine dr., citatus ad instanciam Discreti Vitti de Dluszow, quondam serui sui, occasione salarij octo grossorum et duorum grossorum occasione sotularium 6 retentorum, non negauit, immo fassus est, ex contractu cum eodem facto se illi retinuisse, sed causam retentionis et non solucionis allegauit dampnum, sibi per eundem Vittum illatum in cantharo stanneo, taxatum ad sex grossos, et frenum amissum 6, quod taxauit duos grossos. Et dominus auditis proposicionibus et responsis decreuit ex confessatis solucionem salarij retenti, quam et in continenti per posicionem annuli aurei parui cum lapillo rubeo apud eundem dominum, satisfaciens decreto, reposuit, et occasione damni dno dri illati, quia prefatus Vittus allegabat, quod ista dampna dno dri illata non steterit 6 per eum, quod fuissent dno dri illata, sed quod cantharus sit destructus per ignem, illud dixit se fecisse de mandato dni dris, quod videlicet eundem applicauit igni in fornacem ad coloffaciendum ceruisiam, in presencia dni dris, excipientis et allegantis, quod

Martino Biem.
 Actorum nri 3294—3356, Codicis pag. 1258—1263 et
 1278—1291.
 Venerabilis deletum.
 12. V.
 deletum.
 Sic!

facere non mandasset, duntaxat quod aliquantulum ceruisia fuisset rigiditate frigoris repeffacta. Et insuper allegabat prefatus Vittus, nod tune, cum de mandato dni dris applicuisset cantharum cum ceruisia d ignem, miserat eundem ad aliud obsequium ita, quod non potuit ustodire propter sui absenciam cantharum a destructione, in presencia ni dris, allegantis, se id non meminisse et precipue dato, quod ita it, debuisset prefatus Vittus eum precustodire, ne lesio per ignem illata anthari fuisset. Occasione vero freni amissi prefatus Vittus allegauit, quod in itinere, postquam eversum fuisset vehiculum cum dno dre, equitante de Dobczicze, fuisset amissum, quod vehiculum solus dnus 1r. et non ipse regisset etc., in presencia dni dris, excipientis et allegantis, quod non tunc fuisset amissum, quia mox ibidem et per ipsum Vittum et per alium seruum et per eundem dnum drem quesita illa amissa, et alio inventa, preter frenum etc. Et dominus occasione istorum dampnorum parte ex vtraque ad probandum vel defferendum parti alteri decreuit hinc ad octavam ante prandium hora terciarum. Presentibus familia domini et me etc.

- 3296. Die Mercurij v mensis Maij. Mgr. Martinus de Garbari<sup>1</sup>, canonicus ecclesie s. Floriani, ad instanciam Honorabilis dni Bartholomei, altariste ad s. Annam, legittime citatus et non comparens, pronunciatur contumax. Nihilominus dominus ex decreto suo, presente parte et consenciente, prorogauit declarationem eiusdem hinc ad feriam secundam proximam post festum s. Stanislai<sup>2</sup>. Presentibus.
- 3297. Die Lune x mensis Maij. Constituti personaliter in presenci a domini Venerabilis mgr. Martinus de Cerdonia, maioris Collegij collegiatus, canonicus ecclesie s. Floriani, et Honorabilis Bartholomeus, altarista ad s. Annam, occasione superpilicij et vnius floreni etc. Dominus de consensu partis ipsius, prefati dni Bartholomei, prorogauit terminum hinc ad feriam sextam proximam ante festum Pentecosten s. Presentibus Honor. dno Ioanne Sanok, decretorum dre, et me Valentino, famulo Vniuersitatis.
- 3298. Die Mercurij xij mensis Maij. Venerabilis mgr. Martinus de Garbari<sup>1</sup>, canonicus ecclesie s. Floriani, personaliter ad acta constitutus, consensit in arestum dandum super quatuor florenos minus vno fertone apud Veney. mgrum Andream de Cracovia, procuratorem capituli ecclesie prefate s. Floriani, super censu quartalis proximi Pentecostes<sup>4</sup>, sibi racione conventus evenientis, alias prefatus mgr. Andreas, procurator, dictos quatuor florenos minus fertone dare<sup>5</sup> realiter cum effectu ipsi mgro<sup>6</sup> Martino Szocha, pellifici de Cracovia, de quibus quidem quatuor florenis minus fertone, cum eos dederit prefato Martino, pellifici, effectualiter, quittat prefatum mgrum Andream<sup>7</sup> per presentem actum. Presentibus Petro de Varszovya et Felice de Sczebreszin, studentibus.

 $<sup>^1</sup>$  de Cerdonia extra muros Cracovienses.  $^2$  10, V.  $^8$  14, V.  $^4$  16, V.  $^5$  Sic!  $^6$  »mgroc deletum.  $^7$  Burcardini.

- Die Veneris xiiij Maij. Honeste Catherine de Vislicia ad proposicionem occasione percussionis et tractionis intra et extra muros Cracovienses nec non coactionis ad prestandum diuersa iuramenta in causa certa super parte descripta et transfussionis 1 pene 5 marcarum de tenenda pace huiusmodi, per certos arbitros assumptos vallate, nec non destructionis tunice Lunensis coloris rubee, axameto reformate in sex florenis, et ceruisia Seynensi profusa, pepli sericei valoris vnius sexagene, et mittrelle marduribus subsitte 15 grossorum, texte frontilis de axamijto medium tercium grossum 1, ibidem in celario Svinienensi 1 tempore pensionis amissionem et recepcionem ciuiliter et citra infamiam factam, lacius describendam conuencionaliter, ac diffidacionis et machinacionis in mortem, et Discreti Ioannis Kowal de Radlow ad reconvencionale occasione infamacionis alias iniuriarum verbalium et enormis wlneracionis ex ipsius subordinacione, lacius decribendas, Catherina prefata negante, se eundem diffamasse nec aliquid mali sed duntaxat bonum sciuisse, exceptis contentis sue proposicionis, et similiter subordinacionem percussionis negauit, et similiter Famatus Nicolaus, procurator ipsius, negauit contenta animo litem legitime hinc inde contestandi, negauerunt. Et datur ad probandum et defferendum, quo vero de tenenda pace et securitate hinc inde habenda, dominus penam 50 marcarum vallauit. Presentibus Honor. dno Ioanne, actu presbitero, et me Valentino de Ropezieze, famulo Vniuersitatis.
- 3300. Die, mense, quo supra. Bernardus Grozidzki<sup>1</sup>, studens in bursa philosophorum, pecijt, condempnari Discretum Nicolaum de Vąchosko<sup>1</sup> in pena x marcarum per dominum vallata ob transfusionem decreti domini et pene apposite ex eo, quod ipse fratrem suum Ioannem, studentem, induxit ad diffamandum et machinandum in mortem ipsi Bernardo Groziski<sup>1</sup>, primum in arce Cracoviensi in vygilia s. Stanislai<sup>2</sup> proxime preterito<sup>1</sup>, deinde in die dominico in crastino Stanislai<sup>3</sup> ante bursam Ierusalem armatum, qui ibidem sibi in mortem machinatus est, prout lacius in scriptis describet ipse Bernardus, in presencia Nicolai prefati de Vąchosko, ad id legitime cittato<sup>1</sup>, qui negauit, se ad premissa fratrem suum subordinasse, nec eum ad id induxisse, offerens se medio iuramendo evasurum. Et dominus propter euitandum periurium mandauit ipsi Bernardo probaturum. Presentibus Honor. dno Ioanne, actu presbitero, et Laurencio de Volborz, procuratore, et me Valentino de Ropczicze.
- 33014. Die Saturni xv mensis Maij. Mgr. Georgius de Thiczin, rector schole Omnium ss., pecijt se absolui a censuris declaracionis domini ad instanciam Honeste Agnetis Dete<sup>1</sup>, racione rei iudicate emanatis, in presencia Agnetis, allegantis, non debere absolui, donec paruerit decreto domini<sup>5</sup>. Quo facto mgr. Georgius parendo decreto domini, reposuit 30 et 8 grossos ad acta domini pecijtque, per dominum 5 grossos sibi defalcari ad racionem expensarum, sibi per

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 7. V. <sup>8</sup> 9. V. <sup>4</sup> 1278 pag. <sup>5</sup> Cf. nrum 3294.

gnetem dandarum ex eo, quod predicta Agnes per tres septimanas l'complecionem vnius quartalis non dederit de voluntate ipsius mgri corgij. Et dominus attenta equitate defalcauit, quo facto ipse mgr. corgius arestauit 20 grossos ad racionem salarij, pro edoctione filij et cacionis eiusdem per tria quartalia anni et habitacionis concesse. Et ominus attento, quod ipsa wlt se iustificare coram domino, ipsam peuniam relaxauit seu arestum. Et in continenti predicta Agnes negait omnia? per Honorabilem dnum Mathiam de Vijelun etc. cittata, neauit, se contractum aliquem fecisse, et in continenti mgr. Georgius proposuit, videlicet vnum occasione trium florenorum in moneta ab erulicione filij sui Martini, ad erudiendum traditi, et occasione debite sibi abitationis et erudicionis, in presencia dicte Agnetis, contractum sibi acientis et negantis etc. Presentibus Honorabili dno Mathia de Vijelun et me Valentino de Ropezicze, famulo Vniuersitatis.

3302. Die Iouis xx mensis Maij. Veniens Discretus Ioannes de Radlow, studens in bursa Ierusalem manens, et Honesta Katherina de Vislicia, manens apud dnum Fugyelueder Cracouie, fassi sunt et recognouerunt, concordiam iniuisse occasione omnium controuersiarum et iniuriarium verbalium ac realium ac damnorum, pro quibus prefata Katherina prefatum Ioannem, studentem, ad iudicium domini euocauerat, signanter de tunica, quam, vt asseruit, prefatus studens sibi destruxerat, eidem satisfecit'i, duntaxat in medio adhuc floreno se obligauit, quantocius se satisfacturum prefate Katherine. Quantum vero ad peplum foriceum in valore, vt dicebat, vnius sexagene, prefata Katherina debet prestare iuramentum, quod occasione data per prefatum studentem fuit sibi cum alijs rebus, pro quibus iam sibi satisfecit, amissum, alias si et in quantum prefata Katherina non fuerit pro eodem peplo per dnam Sczasna de platea Sutorum, que sibi illud, vt dicebat, accomodauerat, non fuerit molestata, extunc eciam prefato studenti illud dimisit, nec illum occasione prefati pepli infestabit. Quod si prefata dna Sczasna impecierit eandem Katherinam pro eodem, extunc sic, vt premissum est, prestito iuramento per prefatam Katherinam, tenebitur prefatus studens eandem Katherinam indemnem de eodem peplo facere, omnia autem alia inter prefatas partes sunt mortificata et consopita ita, quod alter ab altero quouismodo non debet infestari aut molestari deinceps nec verbis nec factis, per se nec per subordinatam personam, sub pena decem marcarum, quam prefate partes susceperunt et ad solucionem eiusdem, si et in quantum aliqua pars transgressa fuerit 1. Presente Valentino de Ropczijcze, 4 Vniuersisatis, et alia familia domini.

3303. Die Lune vltima Maij 5. Honorabilis Stanislaus Tharnawski, arcium baacalarius, accusando contumaciam Honeste Zophie Philipowska de Casimira, petiuit sibi librum restitui ob non edoctionem de evictore seu principali infra terminum, sibi per dominum prefixum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> >negauit omnia« deletum. <sup>2</sup> >debite sibi» deletum. <sup>4</sup> famulo. <sup>5</sup> 31. V.

Et dominus ante omnia decreuit citacionem contra eandem dnam Zophiam ad videndum et audiendum decretum suum poni ad effectum, alias ad videndum prestari iuramentum per prefatum dnum bacc. iuxta tenorem actus die Martis xvj Marcij anno presenti 1535 <sup>1</sup>. Presentibus Honor. dno Mathia de Vijelun, arcium bacc., et me Valentino de Ropczicze, famulo Vniuersitatis.

- 3304. Die Martis prima Iulij<sup>2</sup> Iunij. Discretus Sigismundus.....<sup>3</sup> studens de ludo s. Anne, ad officium dni rectoris ex officio cittatus, condempnatus est in media sexagena, quod post accepcionem pilei, in quo Collegio incedebat<sup>4</sup>, contra Statuta et priuilegia Vniuersitatis vi excepit de capite biretum seruo Vniuersitatis Valentino, eundem verbis adhuc contumeliosis et conuicijs comminacionibusque afficiendo, in presencia multorum studencium, eos tali facto scandalisancium. Quam quidem mediam sexagenam soluet hinc ad octauam, sub pena excommunicacionis et pena dupli. Presentibus etc.
- 3305. Die Veneris iiij Iunij. Discretorum Nicolai de Vachosko<sup>4</sup>, actoris, ab vna et Bernardi Groscziski<sup>4</sup>, rei, studencium, ab altera partibus dominus innitendo priori decreto suo<sup>5</sup> mandauit, quatinus predicte partes darent certos probos viros feria quarta proxima<sup>6</sup> in stuba communi burse iuristarum, qui pro communi arbitrio component predictas partes occasione wlneracionis ipsius Nicolai, et in defectu concordie mandauit ipsis partibus hinc ad octauam in presencia, presentibus et me Valentino, famulo Vniuersitatis<sup>7</sup>, principalium huiusmodi terminum limitancium <sup>4</sup> etc.
- 3306. Die Saturni qvinta Iunij. Valentinus, seruus Vniuersitatis, de mandato domini retulit, se personaliter citasse Honorabilem Stanislaum de Cracovia, arcium baccalarium, ad instanciam Andree de Cracovia, bacc. arcium, manentis in Collegio maiori apud Venerabilem mgrum Martinum de Pokrzijwnijcza, qui accusauit contumaciam prefati Stanislai, dicti bacc., manentis in platea s. Spiritus apud Mulijczą. Et dominus eundem, sic legitime citatum et non comparentem diuciusque vltra horam expectatum, pronunciauit contumacem. Presente familia domini et me notario publico.
- 3307. Die Martis viij Iunij. Venerabilis ac Egregius mgr. Adam de Cracovia, decretorum dr. et burse Ierusalem senior, reproductis litteris monitorij sub titulo et sigillo domini debite exequutis, pecijt Vener. dnum Martinum Crakijer de Cracovia<sup>8</sup>, decretorum drem et conductorem habitacionis burse iuristarum, ad solucionem vnius marce census, retenti comutacionis hijemalis proxime preteriti, cogi et et compelli iuxta contractum, desuper in 4 partes ipsas factum, aliasque

¹ Cf. nrum 3286. ² »Iulij« deletum. ² ».....« locus vacuus. ⁴ Sic! ⁵ Cf. nrum 3289 et 3290. ⁶ 9. VI. ¹ »presentibus et me Valentino, famulo Vniuersitatis« deletum. ⁶ In Codice »de Cerdonia«!

n defectu sentencias excommunicacionis in monitorio domini contentas neidisse et incurrisse declarari, litterasque declaracionis necessarias desper decerni, in presencia Vener. mgri Martini, dris decretorum, neçantis, se teneri et debere pro commutacione hyemali ex aliquo effectu, quem negauit, et allegauit obtulit se nihilominus soluturum mediam narcam census debiti pro vna commutacione ex vi Statuti domus burse uristarum. Et dominus solucionem confessam hine ad primam iuris soluendam mandauit predicto viro dno Ade, dri, contractum et pactum allegatum probari mandauit, quo probato faciet facienda. Presentibus mgro Andrea<sup>3</sup>, procuratore, et Honorabili dno Stanislao, lectore s. Agnetis ecclesie, et me Valentino, famulo Vniuersitatis.

slaus Tharnawski, arcium baccalarius, exhibita citacione contra Honestam dnam Zophiam Philipowska, Casimirie manentem, debite executa, accusauit contumaciam eiusdem legitime citate et non comparentis in contumaciamque eius pecijt, librum a domino librum sibi restitui, quem dudum prefata Zophia ad acta domini reposuerat, ob non doctionem de principali seu de evictore, iuxta sibi assignatum et limitatum tempus, iam dudum lapsum. Proinde dominus ante omnia prefatam dnam Zophiam pronunciauit contumacem et in contumaciam eius librum sibi restitui decreuit, prout de facto restituit post iuramentum, per eundem dnum bacc. Tharnawski ad s. Dei Ewangelia prestitum iuxta presens domini decretum die Martis xvj Marcij anno presenti 1535 factum 5. Presentibus Vener. ac Eregio dno Ade Mathla 6, decretorum dre, et alia familia domini et me Valentino, seruo Vniuersitatis.

3309. Die Veneris xj Iunij. Discretus Bernardus Grodziczki satisfaciendo termino hodierno, per dominum limitato, allegauit, quod ipse paruit in toto mandato et decreto dominj, quia videlicet feria quarta proxime preterita locauit et paratos habuit arbitros pro sua parte, videlicet Venerabilem dnum Mathiam drem Lanczky et Honorabilem dnum Szobyekurskj, plebanum in Msthyczow, paratusque fuit tentare concordiam et facere ac consumare cum ipso Nicolao de Vachoczko in predicto termino, per ipsum Nicolaum sibi electo et acceptato, et quod in vilipensionem decretj et mandatj domini contempsit venire, quare ipse Bernardus pecijt, cogi per dominum dictum Nicolaum de Vachoczko ad taxandum expensas medio iuramento suo corporalj per totum temporis intervallum, quo se dicit iacuisse et egrotasse in wlneribus, vt asserebat, ab ipso Bernardo illatis factas oferens se velle parere iudicio domini et arbitrio sue paternitatis Reuerende iuxta Statuta Vniuersitatis generalis Cracoviensis, desuper edita et per Sedem apostolicam approbata et in vsu tenta. Et dominus attento, quod pre-

<sup>1 &</sup>gt;hyemali« deletum. 2 >allegauit« deletum. 2 Burcardini. 4 Sic! 5 Cf. nrum 3286. 6 Cracovita. 7 9. VI. 3 >drem« insuperscriptum,

dictus Nicolaus, antequam Bernardus comparuerit, discessit, mandauit eundem ad premissa vocandum. Presente familia domini.

- 3310. Die Saturni xij Iunij. Valentinus de Ropczicze, seruus Vniuersitatis, de mandato domini retulit, se citasse Discretum Nicolaum de Vąchosko¹ ad instanciam Discreti Bernardi de Grozisko¹, studentis de bursa philosophorum, qui quidem Bernardus pecijt, quatenus prefatus Nicolaus de Vąchosko describeret expensas factas, quo metebatur¹, et eadem coram dno rectore medio iuramento exhiberet et offeret, in presencia prefati Nicolai, citati, qui ad ea petita consenciendo obtulit se prima iuris alias feria tercia proxima² hora xij ante prandium id facturum. Presentibus consiliarijs rectoris et Venerabili dre Ioanne Sanok, Vniuersitatis procuratore, et me Valentino de Ropczicze.
- 3311. Die Martis xv Iunij. Discretus Nicolaus de Vachoczko in termino hodierno, iuxta quod sibi eligerat et acteptauerat et dominus annuerat, loco expensarum tempore medicacionis factarum describisse <sup>1</sup> offerendum <sup>1</sup>, produxit quandam cartam manu sua scriptam, in qua descripsit debita, que pretendit se obligari, in presencia Discreti Bernardi de Groziczko, petentis copias et terminum prefigi ad dicendum contra prima iuris. Et dominus concessit. Presentibus.
- Die Iouis xvij Iunij. Venerabilis mgri Martini Belze, iuris pontificij dris et collegiati Collegij iuristarum, ex vna et dris Martini Crokijer<sup>3</sup>, rectoris schole s. Marie in circulo Cracoviensi, partibus ex altera de et super controuersia et dimissione schole prefate pro eo, quod ipse dnus dr. Martinus Crokijer racione sue promocionis ad gradum doctoratus iuris pontificij non esset iam propterea abilis, quia cederet in status doctoralis ignominiam ad tenendam ipsam scholam s. Marie in circulo Cracoviensi, et vnde orta fuit et est causa coram Reuerendis patribus Martino de Ilkusz, s. pagine professore, preposito ecclesie s. Nicolai extra muros Cracovienses ac rectore Alme Vniuersitatis Studij generalis Cracoviensis, et Rdis patribus senioribus, doctoribus ac ceteris dnis dribus et mgris, prefati dni rectoris consiliarijs, conuocacione facta per dnum rectorem prefatum congregatis in Collegio maiori Vniuersitatis prefate Cracoviensis, vt moris est, et auditis hinc inde partibus prefatis et eorum allegacionibus occasione schole huiusmodj de vnanimi voto et consensu invenerunt et decreuerunt, quod cum antea prefatam scholam Ioannes Tost et Andreas Gorra, iuris pontificij dres, habitauerunt, et quod hec mansio non cedit in ignominiam status doctoralis, cum dr. dicitur a docendo iuxta notata in prohemio libri VI in glossa in verbo Doctoribus, illicque in prefata schola multocies verbo et exemplo docet, et ex alijs legitimis ac certis causis coram nobis ventilatis, prefatam scholam prefatus dr. tenere poterit, incipiendo proxime a festo s. Ioannis Baptiste 4 anni currentis millesimi quingentesimi trigesimi quinti ad aliud festum s. Ioannis Baptiste anni curren-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 15. VI. <sup>3</sup> de Cracovia. <sup>4</sup> 24. VI.

is millesimi quingentesimi trigesimi sexti ea lege et condicione, si et quantum prefatus dr. Martinus Crokijer assecutus fuerit aliquod aliud pinguius beneficium sin minus, extunc prefatus dnus rector ex vnanimi roto prefatorum dnorum drum seniorum patrum ac ipsius prefati dni rectoris consiliariorum conclusit, quod si et in quantum eo anno elapso necessitas prefato dri Martino ingruerit, data est spes sibi prorogandi ad vlterius tempus et licencia petendi vlteriorem dilacionem. Presentibus ibidem Vener. ac Egregijs viris Stanislao Bijel de Nova ciuitate, canonico Cracoviensi, Martino de Lezelsko, s. theologie professoribus, Nicolao de Comprovincia, canonico Cracoviensi, Ioanne de Sanok, Philippo de Cracovia, iuris pontificij dribus, Stanislao de Lowicz, in medicinis dre, ac mgro Stanislao de Cracovia, ecclesie s. Floriani canonico.

- 3313. Die Lune xxj Iunij. Discretus Bernardus de Groziczko satisfaciendo termino hodierno, per dominum partibus, sibi videlicet et Nicolao de Vachoczko, assignato, protestatus est de diligencia sua, accusando contumaciam actoris, ipsius videlicet Nicolai de Vachoczko non comparentis. Presentibus Ioanne, arcium baccalario, et me Valentino de Ropczicze, famulo Vniuersitatis etc.
- 3314. Die Martis xxij Iunij. Venerabilis ac Egregius mgr. Martinus Crokier de Cracouia<sup>3</sup>, decretorum dr., ad instanciam Prouidi Andree, doleatoris de Casimiria, legittime cittatus occasione vnius sexagene minus tribus grossis, pro vasis ad braxatorium factis, in residuo vltra prius datis, retentis, obligatis, quod quidem debitum prefatus dnus dr. se teneri eidem doleatori fassus est. Et dominus ex confessatis decreuit satisfactionem fiendam hinc ad quindenam. Presentibus Ioanne de Msczonow, arcium baccalario, Bernardo de Groziczko, studente de bursa philosophorum, et me Valentino de Ropczicze, seruo Vniuersitatis.
  - 3315. Die Saturni xxvj Iunij. Venerabilis ac Egregius religiosusque frater professus ordinis s. Benedicti monasterij Szyecziechowiensis, s. theologie professor, contra Honorabilem Stanislaum Tatarka de Cracovia, arcium baccalarium, legittime cittatum, proposuit, quod ipsi prefato bacc. accomodasset certos libros in eius necessitate, videlicet Quintilianum, Laurencium Vallam, Priscianum, Rudolphum Ágricolam De invencione medij«, Tartaretum in omnibus operibus, Gramaticam« Philippi grecam et latinam, Gramaticam Henrichmani, Officia Ciceronis, petens dominum, quatinus compelleret eundem dnum bacc. quoad restitucionem eorundem librorum, quos sibi benivolenti animo in eius necessitate accomodauerat, in presencia prefati Stanislai, bacc., qui animo et intencione litem legittime contestandi fassus est, se habere prefatos libros, verum negauit, se eosdem accepisse a prefato Vener. ac Egregio dno dre, sed a matre sua. Nihilominus non negauit, quin prefatos libros accepisset mater sua accomodatos a prefato dno dre, prefato dno dre replicante et petente, quod ex quo dnus bacc. fassus est, se

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leżajscensi. <sup>2</sup> »Aher« paterno nomine nuncupato. <sup>8</sup> Sic! <sup>4</sup> Melanchtonis.

habere prefatos libros et eos accomodasse genitricem suam, quod¹ dominus ex confessatis eius decernerit, reponendos esse libros, ipso prefato dno bacc. triplicante, eosdem libros non posset¹ restituere, vtpote quia eosdem iam transmissit in Laszko, vbi seruicium est habiturus. Et dominus auditis hinc inde propositis et responsis decreuit, quod prefatus bacc. hinc infra vnum mensem reponeret libros prefatos ad acta domini, et tunc reseruata est actio prefato Stanislao, bacc., si quid occasione predictorum librorum habuerit contra prefatum dominum. Presentibus Ioanne, presbitero de Zarnowijecz, lectore missarum ad s. Mariam, Martino de Zwolijen et Bartholomeo de Opoczno, studentibus.

- 3316. Die Lune xxviij Iunij. Ioannes de Msczonow, seruus Vniuersitatis, retulit, se personaliter citasse de mandato domini Gregorium de Vislicza, studentem, ad instanciam Honeste Anne de Cracovia, manentis sub bursa philosophorum, qui vltra horam solitam expectatus et non comparens, parte vero instante, pronunciatus est contumax. Presente dno Stanislao, actu presbitero et lectore ad s. Agnetem, et me notario Ebriokowskj<sup>1</sup>.
- 3317. Die Iouis prima Iulij. Blasius de Obornijkij, arcium baccalarius, in schola s. Sthephani manens, ad acta presencia personaliter constitutus, recognouit, se teneri pro impenis marcam et vnum grossum Honeste Barbare Andrzeijowa, quam pecuniam obligauit se prefate Barbare soluturum hinc ad festum s. Iacobj proxime futuri<sup>2</sup>, sub censuris ecclesiasticis. Presentibus Valentino de Ropczicze et me Ioanne de Msczonow, servo Vniuersitatis.
- 3318. Die Mercurij vij Iulij. Honorabiles baccalarij, videlicet Ioannes Poznanita de bursa Ierusalem, Stanislaus Comijnek de Cracovia, in platea s. Spiritus agens, et Andreas de Przasznijsz, manens in schola s. Nicolai, ad instanciam Venerabilis mgri Sebestiani de Cleparz, decani facultatis artistice, legittime cittati ob neglectionem actus. Et dominus decreuit iuxta Statuta solucionem pro octo grossis prefatis bacc. hine ad Sabbativum diem proximum decreuit. Presentibus etc.
- 3319. Die Saturni x mensis Iulij. Valentinus de Ropezicze, seruus Vniuersitatis, recognouit, se personaliter citasse de mandato domini Venerabilem mgrum Adamum de Cracovia, drem iuris canonici, ad instanciam Vener. dni dris Ioannis Sanok, procuratoris Vniuersitatis, ad docendum se paruisse monitorio contra eum emanato, et in defectu doctionis ad videndum et audiendum, ipsum declarari incidisse in sentencias excommunicacionis, in eodem monitorio contentas, et processus contra eundem opportunos extradi. Presente familia domini et me Ioanne de Msczonow, notario publico. Dominus in contumaciam Vener. dris Ade, senioris burse iuristarum, eundem declarauit ac litteras declarationis et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic! <sup>2</sup> 25. VII. <sup>8</sup> Janeczka. <sup>4</sup> 10. VII.

excommunicacionis in forma solita dandum decreuit, instante dno procuratore Vniuersitatis. Presentibus familia domini et me Valentino, seruo Vniuersitatis.

- 3320. Die eadem. Venerabilis mgr. Martinus de Cracovia, canonicus s. Floriani, ad acta presencia constitutus personaliter, recognouit, se teneri sex florenos in moneta per mediam sexagenam Famato dno Georgio Hegel, ciui et mercatori Cracoviensi, racione mytui dudum ab eodem accepti, quos quidem sex florenos se soluturum realiter et cum effectu obligauit, sub censuris ecclesiasticis, hinc ad duas septimanas. Et ibidem in continenti monitus est per Valentinum, seruum Vniuersitatis, quod prefatos sex flerenos solueret prefato dno Georgio. Presentibus Felice de Brzeszije, studente, Valentino de Ropczicze et me Ioanne, seruis etc.
  - 3321. Die eadem. Honorabilis Balthazar de Skarmiria, arcium baccalarius, rector schole s. Stephani Cracoviensis, cittatus, ut dicitur, ad instanciam Honor. bacc. Tharnawskj pro hora xx, quem diu expectatum vltra horam assignatam, accusauit contumaciam eius, vt actoris, et ab eius impetitione et termino absolui pecijt. Et dominus in contumaciam eiusdem bacc. Tharnawskj prefatum bacc. absoluendum decreuit, prout et absoluit. Presentibus Venerabilibus et Egregijs Ioanne Sanok, decretorum dre, et mgro Stanislao de Cracovia, bacc. s. theologie, canonico ecclesie s. Floriani<sup>2</sup>, et me Valentino, seruo Vniuersitatis.
  - 3322. Die Mercurij xiiij Iulij. Honorabilis dnus Stanislaus Tharnawski, baccalarius arcium et actu presbiter, pecijt, Discretum Balthazarum de Szkarmiria, arcium bacc., condempnari in pena periurij racione vlcionis per libelli famosi in valuis maioris Collegij contra prefatum bacc. Tharnawski affixionem, et propterea carceribus deputari et in pena mille florenorum eidem dno Tharnawski ob huiusmodi infamaciones similiter condempnari, et condempnatum ad soluendum cogi ex causis predictis, lacius in scriptis articulatim producendis. Et pro verificacione intencionis et probacionis sue produxit duas cartas carminum infamacionis et dehonestacionis sue, ad valwas maioris Collegij affixas, in presencia predicti dni bacc. Balthazaris ex ludo s. Stephani, per Valentinum de Ropczicze de mandato domini cittati, qui similiter proposuit reconveniendo eundem dnum Stanislaum Tharnawski, bacc., petens, eundem cittatum Tharnawski condempnari in pena duobus millibus <sup>8</sup> florenorum, pena carceris ob affixionem carte diffamatorie in valuis Collegij maioris in eundem Discretum Balthazarum, bacc., et propterea produxit chartam infamacionis sue prefate, per dnum Tharnawski affixe, petente dno Tharnawski huiusmodi carte producte copias, quibus habitis obtulit se excepturum et contradicturum 4 tempore suo, qui principales per se animo littem legittime contestandi negarunt narrata, prout narrantur. Et datur ad probandum vel deferendum. Et do-

<sup>1</sup> Garbarz. 2 In Codice »Nicolai«! 8 Sic! 4 In Codice »contraducturum«.

minus ex suo officio prouidendo securitati et indempnitati vtriusque partis, vallauit penam centum marcarum de securitate et de non innovandis huiusmodi infamacionibus lite pendente, quo facto idem dnus Tharnawski protestatus est solenniter, quod idem dnus Balthazar iudicialiter in presencia domini rectoris non contentus infamacionibus suis in valwis Collegij et cartis predictis affixis, similiter verbis similibus eundem invasit, dicens sibi: >Tu nedum me infamas sed et totam Vniuersitatem«, quam infamiam irrogatam idem dnus Tharnawski sibi ad animum reuocauit. Presentibus Egregio dno Philippo Haer¹, decretorm dre, Nicolao Domaraczkj, Ioanne Pyro, studentibus de bursa Ierusalem, et me Ioanne de Msczonow, notario publico. Et dominus mandauit, quatenus vtraque pars faciat caucionem de parendo iuri et iudicato soluendo hinc ad octauam. Presentibus, quibus supra.

- 3323. Die eodem. Discretorum Nicolai de Vachoczko, actoris, ab vna in causa wlneracionis et Bernardi Groziczkj, rei et conuenti, parte ab altera dominus visis et discussis hinc inde propositis, allegatis, deductis et responsis, in huiusmodi causa productis, attendo, quod ipse Bernardus penam Vniuersitati, in qua est condempnatus, soluit et similiter ciruligeo <sup>2</sup> pro medicacione ipsius Nicolai, lesi, salarium totaliter soluerit, decreuit et mandauit, quatinus ipse Bernardus ipsi Nicolao tres fertones soluat pro expensis, quas fecit tempore wlneracionis, alias per spacium, quo medicabatur. Presentibus, quibus supra.
- 3324. Die Lune xix Iulij. Discretus Nicolaus de Vachoczko pecijt, cogi Discretum Bernardum per dominum ad parendum decreto paternitatis sue Reuerende alias ad solucionem trium fertonum, in quibus sibi idem Bernardus per dominum pro lesione ipsius Nicolai est condempnatus, in presencia dicti Bernardi, per executorem domini citati, petentis, sibi terminum competentem alias vnum mensem per dominum prefigi ex eo, quod sibi pro hac vice non sit in habendo? Et dominus propositis et responsis auditis, volens et viam precludere inanibus partibus sumptum, prefigit hinc ad quindenam. Presentibus, et me Valentino de Ropczicze, seruo Vniuersitatis.
- 3325. Die Mercurij xxj Iulij. Honorabilis dnus Stanislaus Tharnawski, arcium baccalarius, satisfaciendo decreto domini, statuit Honor. dnum Andream Strzezowskij, plebanum in Czudecz et altaristam in ecclesia cathedrali Cracoviensi, in fideiussorem suum, qui dnus Andreas Strzeszowskij fideiussit in forma iuris pro ipso dno Stanislao Tharnawski de parendo iuri et iudicato soluendo contra Discretum bacc. Balthazar de Szkarmiria in causa infamiarum, sibi coram domino intentata, pecijtque, dictum Balthazarum non statuentem fideiussores pro sua parte de parendo et iudicato soluendo, contumacem pronunciari, in presencia dicti Balthazaris, bacc., petentis, sibi terminum prefigi pro feria sexta proxima in qua statuet fideiussores similiter pos-

<sup>1</sup> Aher! 2 Sic! 8 In Codice -volentis. 4 23. VII.

sessionatos de parendo iuri et iudicato soluendo. Presentibus Laurencio de Volborz et me Valentino, seruo Vniuersitatis.

- 3326. Die Veneris xxiij Iulij. Honorabilis Balthazar de Szkarmiria, arcium baccalarius, satisfaciendo decreto et termino hodierno, statuit fideiussores in causa, vt supra, Venerabilem mgrum Sebastianum de Cleparz, minoris Collegij collegiatum, decanum facultatis artistice, qui cauit et fideiussit pro eo, quod parebit iuri et soluet iudicato contra Honor. Stanislaum Tharnawski, arcium baccalarium. Presentibus, et me Ioanne de Msczonow, seruo Vniuersitatis.
- 3327. Die Saturni xxiiij Iulij. Honorabilis Bartholomeus de Opoczno, studens manens circa Venerabilem mgrum Michaelem Viszliczka in Collegio maiori, nomine Vener. ac Egregij religiosique dni dris fratris Mathie de Opoczno, s. theologie professoris, professi ordinis s. Benedicti conventus Szijeczijechouiensis, ad id mandatum habentis, accusauit contumaciam Honor. Stanislai Thatharka de Cracovia, arcium baccalarij, pro hodierno termino iuxta decretum domini libros prefati dni dris sibi accomodatos ad acta non reponentis, neque contumaciter parere curantis, pecijtque ob hoc ipsum prefatum bacc. pronunctiari contumacem. Et dominus iuxta petita pronuctiauit eundem bacc. contumacem litterasque contumacie contra eundem extradendas oportunas dari decreuit. Presentibus Vener. mgro..... 2.
- 3328.....<sup>3</sup> Petro de Lublijn, Discreto Constantino, ad s. Nicolaum campanatore, et me Valentino de Ropczicze, famulo Vniuersitatis.
- 3329. Die Iouis xxix Iulij. Venerabilis mgr. Martinus de Cracovia, maioris Collegij collegiatus et s. Floriani in Clijeparz canonicus, eliberando se de censuris ecclesiasticis ad instanciam Famati Ioannis Hakler, ciuis Cracoviensis de platea s. Floriani, constitutus personaliter ad acta presencia, obligauit se soluturum duos florenos in moneta infra vnam quindenam, alias feria quinta post festum s. Laurencij<sup>4</sup>, ad racionem certe summe in actis obligate<sup>5</sup>, residuum vero debitum soluet ex defectionibus pro sua persona ex ecclesia collegiata s. Floriani, evm septimanatim per fertonem concernentibus. Quos fertones ipso facto arestandos apud mgrum Andream<sup>6</sup>, procuratorem capituli, dominus de consensu principalis mandauit et consensit, et huiusmodi arestum per me Ioannem, serwm Vniuersitatis, exnunc intimare mandauit, sub reincidencia et grauioribus ipso facto.
- 330. Venerabilis mgri Martini de Cracovia, maioris Collegij collegiati et canonici ad s. Florianum, proventus de prefata ecclesia collegiata sui canonicatus sex florenos per mediam sexagenam quartu-

In Codice >extradendos oportunos«.
 Finis nri 3327 (pag. 1291) desideratur in Codice nostro.
 Item initium nri 3328 (pag. 1264) desideratur in Codice.
 VIII.
 Cf. nrum 3320?
 Burcardini.
 Garbárz de Cerdonia.

alis proxime futuri s. Crucis <sup>1</sup>, dominus huiusmodi sex florenos Famato dno Georgio Hegel, ciui Cracoviensi, quos mgr. prefatus in presencia constitutus, mutui debiti iuxta obligacionem superius descriptam x Iulij <sup>2</sup> arestandos mandauit apud mgrum Andream, procuratorem capituli prefati, de consensu et voluntate prefati mgri Martini, taleque arestum prefato mgro per me Ioannem, serwm Vniuersitatis, intimandum et arestandum ipso facto pro quartuali proxime futuro voluit et intimauit. Presentibus Egregio viro dno Philipp Haher, decretorum dre, mgro Iacobo de Gosthijn, familia dominj, et familia <sup>3</sup>, et me notario publico.

- 331. Eadem die Iulij. Valentinus, serws Vniuersitatis, retulit, se citasse Vener. mgrum Adam de Cracovia, decretorum drem. Et continuatur terminus ad diem hodiernam 4 ad diem crastinum ad instanciam Honeste Anne de Cracovia. Presentibus, vt supra.
- 3332. Honeste Barbare ad proposicionem, olim relicte Alberti Gibbosi de platea s. Ioannis, occasione viginti florenorum et vnius et quindecim grossorum, in certis collacionibus ante biennium expositorum, Venerabilis ac Egregius Adam Mathla de Cracovia, decretorum dr., allegabat litis pendenciam in huiusmodi causa coram domino in spiritualibus vicario, quod se probaturum proxima iuris submisit, alias Sabbato proximo <sup>5</sup>. Presentibus, quibus supra, et me notario publico.
- 3333. Die Saturni xxxj Iulij. Honesta Anna Alberti, in lapidea Ducali in circulo Cracoviensi manens, proposuit contra Venerabilem dnum mgrum Simonem de Proschouicze, inquilinum suum, ad hoc legittime cittatum, pro censu retento et non ex integro soluto pro vno floreno per mediam sexagenam alias 30 grossos pro rata s. Ioannis Baptiste è lapsa retenta, petens, quatinus dominus compelleret eundem ad solucionem predicti floreni restantis vltra duos florenos, ipsi per eundem solutos, in presencia prefati mgri Simonis, confitentis, appriacionem mansionis fuisse factam cum domino per mediam sexagenam computatis, quod eciam prefata Anna approbauit, ita esse. Quo vero ad tercium florenum, vt dicitur, retentum et non solutum, prefatus mgr. Simon allegauit, se dedisse medium florenum ipsi hospiti dno Alberto, prefate dne Anne marito, residuum vero medium florenum se soluturum obtulit, prefata dna Anna replicante et negante, quod prefatum medium florenum soluisset marito suo, et hoc ex ea racione, quia prefatum mgrum Simonem post lapsam ratam festi s. Ioannis monebat prefatum mgrum Simonem 7 et per se et per submissas personas, et ante aduentum ad Cracoviam prefati dni Alberti, mariti sui, et post aduentum eius ad Cracoviam, et eo amplius pro solucione dicti floreni integri, prefato mgro Simone nunquam excipiente, quod soluisset medium florenum marito suo, sed iuxta eius promissa expectabat sibi hucusque solucionem dicti floreni, usque die hesterna, alias feria sexta ante fes-

 $<sup>^1</sup>$  14. IX.  $^2$  Cf. nrum 3320?  $^3$  set familias deletum.  $^4$  sad diem hodiernams deletum.  $^5$  31. VII.  $^6$  24. VI.  $^7$  Sic!

tum Petri in vincula 1. Postque instetit acrius pro solucione dicti floreni, vtpote quia eciam cogitur vt nunc 2 soluere a lapidea conuenta, et proximo incepit allegare solucionem medij floreni, marito ipsius factam, prefato mgro Simone triplicante, pro verificacione sue intencionis referebat 2 se ad principalem, puta ipsum dnum Albertum etc. Et dominis auditis hinc inde partium propositis et responsis et allegacionibus earum advertens, quod non est certus de cito aduentu prefati hospitis, prout eciam prefata dna allegabat, et quod pronunc cogitur exigere censum ab inquilinis et soluere principali etc., decreuit, vt prefatus mgr. Simon soluat medium florenum die crastina, quem se teneri fassus est, et pro verificacione sue allegacionis de solucione alterius medij floreni cum non habeat in promptu probacionem, et prefata dna detulit sibi iuramentum, quod prestabit feria tercia 3 hora tredecima. Presentibus Vener. mgro Stanislao de Cracovia, seniore burse pauperum, et me Valentino etc.

3334. Venerabilis mgr. Stanislaus de Cracovia, senior burse pauperum, proposuit contra Vener. mgrum Albertum Dabrowski 4, rectorem schole ad Corpus Christi Cazimirie, pro duobus florenis vngaricalibus in auro, sibi racione promocionis ad gradum magisterij et lectionum et aliorum etc., sibi 2 per eundem obligatorum et dudum solui promissorum et neglectorum, in cuius debiti probacione obtulit cirographum de manu propria prefati mgri Alberti Dabrowski, vbi absque omni dilacione bona fide promisit se soluturum predictos aureos prefato mgro Stanislao, in presencia prefati mgri Alberti, recognoscentis cirographum et petentis dilacionem solucionis dictorum duorum aureorum, sibi daturum, ad octauam festi Natiuitatis b. Marie Virginis proxime instantis 5, prefato mgro Stanislao replicante, ex quo se obligauit soluturum dictos aureos sine dilacione aliqua et iam tulit multas dilaciones post obligaciones solucionis dictorum duorum aureorum, noluit consentire ad tantam dilacionem, quam mgr. prefatus optabat, sed ex gracia adhuc dedit dilacionem solucionis predictorum duorum aureorum hinc ad tres septimanas, dicta dilacione et termino solucionis prefato mgro Alberto acceptante et approbante, et se soluturum prefatos duos aureos Sabbato post festum Assumcionis Marie proxime venturo 5, sub censuris ecclesiasticis, absque omni dilacione obligauit. Et ibidem in continenti monitus est de mandato domini prefatus mgr. Albertus per me Valentinum de Ropczicze, seruum Vniuersitatis, monicione trina canonica, quatenus prefatos duos aureos, sic obligatos, pro dicto termino realiter et cum effectu solueret prefato mgro Stanislao de Cracovia. Presentibus mgro Simone de Proschouicze et me Valentino de Ropczicze, seruo Vniuersitatis.

3335. Die Iouis quinta Augusti. Paulus de Lublijn, studens ex 2 ludo d. Spiritus Cracoviensis manens 2, personaliter constitutus ad acta presencia, reposuit »Graduale« scriptum, copertorio simplici

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 30. VII. <sup>2</sup> Sic! <sup>3</sup> 3. VIII. <sup>4</sup> a Siradia. <sup>5</sup> 21. VIII.

tectum, quod Discretus Thomas de Moschogola, Lithuanus, repetebat vti proprium, verum quia proprietatem¹ de proprietate eiusdem non constituitur neque eandem probare potuit, quocirca proprietate non probata neque quouis titulo, decreuit dominus dictum »Graduale« manendum circa tribunal Sue Rde paternitatis, quoadusque prefatus Thomas, studens, titulum qualemcunque probare potuerit, et ab eius impeticione dictum Paulum occasione predicti »Gradualis« liberum perpetue decreuit. Presentibus Venerabilj mgro Ioanne Szanok, decretorum dre, Nicolao Glogowskij, studente, presente familia et me notario publico.

- 3336. Die Veneris vj Augusti. Ad proposicionem Discreti Francisci de Szidlow, cantoris quondam ad s. Florianum, contra Venerandum dnum mgrum Martinum Goszlijsskj, rectorem ludi litterarij ad s. Florianum, occasione officij cantoriatus ad prefatam ecclesiam s. Floriani, sibi, vt dicebat, a festo s. Iacobi proxime lapso 2 dati et certiorem ex pacto redditi, et de alijs iniurijs lacius describendis, prefatus mgr. Martinus animo et intencione littem legittime contestandi negauit narrata, prout narrantur. Et datur ad probandum vel defferendum. Presentibus etc., et me Valentino de Ropczicze, famulo Vniuersitatis.
- 3337. Die Veneris tredecima Augusti. Ioannes, baccalarius, seruus Vniuersitatis, retulit, se cittasse presencialiter Honestum Nicolaum de Croszno, studentem, ad instanciam Venerabilis dni mgri Ioannis Thvrobijn, moderatoris schole s. Spiritus. Quem vltra horam solitam prestolatum, parte instante, dominus pronunciauit contumacem. Presentibus, et me Valentino, seruo Vniuersitatis.
- 3338. Die Mercurij xviij Augusti. Honorabilis dnus Stanislaus Tharnawsky pecijt, per dominum prefigi terminum hinc inde ad producendum omnia, in presencia Balthazaris de Skarbimiria, per Discretum Valentinum ad hoc cittatj, qui pecijt sibi secundam dilacionem sibi <sup>8</sup> prefigi per dominum pro inducendis testibus super sua intencione. Et dominus prefixit quindenam pro secunda dilacione. Presentibus Stanislao Iaplonskij <sup>8</sup>, Valentino, seruo et notario publico.
- 3339. Die Iouis xix Augusti. Venerabilis Ieronimus Roszborskij, canonicus ecclesie cathedralis Cracoviensis, personaliter cittatus ad instanciam Famati dni Stanislai Malchijerowicz, per studentem Ioannem de Varscheuia comparens, qui nomine eius pecijt, dominus eum fore obligatum<sup>3</sup>. Vnde terminus hodiernus continuatur ad eandem horam, vt solus personaliter compareat. Presente familia domini et Egregio viro dre Philipp Haher, iurium<sup>3</sup>.
- 3340. Die Veneris xx Augusti. Famatus dnus Stanislaus Vaijgijel, ciuis et mercator Cracoviensis, obtulit quendam cirographum de manu, vt dicitur, Venerabilis Ieronimi Roszborskij, canonici Craco-

<sup>1 »</sup>proprietatem « deletum. 2 25. VII. 8 Sic!

viensis, in quo asseruit sibi per dnum prefatum canonicum iuxta contenta<sup>1</sup>, petens, eum cogi ad recognoscendum manum et sigillum suum, in presencia prefati dni canonici, excipiendo<sup>1</sup> prefatum dnum Stanislaum standi in iudicio pro eo, quia excommunicatur auctoritate Rdi dni Nicolai Bedlijenskij, scholastici Cracoviensis et vicarij, ad instanciam vniuersitatis altaristarum ecclesie s. Marie, in aciali domo in vendenta habitancium, quod obtulit se in termino iuris probaturum. Presentibus Ioanne de Radlow, studente, familia domini et Egregio viro Philippo Haher, decretorum dre.

- 3341. Die Saturni xxj Augusti. Dominus de mandato omnes terminos generaliter distulit ad feriam secundam<sup>2</sup> iuxta exigenciam iuris.
- 3342. Die Lune xxiij Augusti. Venerabilis dnus seronimus Roszborskij, canonicus Cracoviensis, iuxta cirographum, quod dederat Famato dno Stanislao Malchijer, ciui Cracoviensi, super debito sex florenorum, per mediam sexagenam computatorum, et quomodo cirographum prefatus dnus Ieronimus recognouit, ex decreto domini prefatos sex florenos soluere tenebitur eidem dno Stanislao in quindena, sub censuris ecclesiasticis, presente ibidem prefato dno canonico et decretum domini rectoris acceptante. Presentibus ibidem familia domini et me Valentino, seruo Vniuersitatis etc.
  - 3343. Die eodem. Honorabilis dnus Stanislaus de Cracovia, arcium baccalarius, vt dicitur, cittatus ad instanciam Ioannis Vladica de Casimiria, non comparentis, pecijt, se a termino absolui. Et dominus diucius vltra horam expectatum, non comparentem nihilque agentem, prefatum Stanislaum, bacc., a termino, prout petiuit, absoluit. Presentibus mgro Stanislao Dabrowski et me Valentino.
  - 3344. Venerabilis dnus mgr. Albertus <sup>4</sup> de ludo <sup>5</sup> Casimiriensi satisfaciendo pro debito duorum florenorum vngaricalium in auro Vener. dno mgro Stanislao Czijesla de Cracovia, seniori burse pauperum, sibi obligatorum, reposuit in valore eorundem duorum aureorum octoginta grossos monete et numeri polonicalis ad acta presencia, quod si prefatus mgr. Stanislaus non esset in dicta pecunia 80 grossorum contentus, extunc residuum ad verum valorem aureorum vngaricalium se daturum et expositurum obtulit. Presentibus, et me Valentino de Ropczicze, seruo Vniuersitatis.
  - 3345. Die Lyne Martis septima Septembris. Sapiencia Valentinus retulit, se citasse de mandato domini Egregium Valentinum Polidamum, medicine drem, ad instanciam Famati Stanislaj Kunart, pannicide mercatoris Cracoviensis, qui quidem dnus Stanislaus

Sic!
 23. VIII.
 Venerabilis dnus« alia manu in margine adscriptum.
 Dąbrowski.
 Corporis Christi.
 Lvne« deletum.
 pannicide« deletum.

diucius et vltra horam solitam expectans, acusauit contumaciam prefati dni Valentini Polidami, petens, ipsum pronunciari contumacem. Et dominus cognita iusta peticione eiusdem, pronunciauit prefatum Valentinum contumacem et processus contra eundem oportunos dandos esse decreuit. Presentibus Thoma Bijalij, mercatore Cracoviensi, familia domini et me notario publico.

- 3346. Die Martis septima Septembris. Famatus Stanislaus Malchyer de Cracovia ad acta presencia constitutus, constituit suum verum legitimumque procuratorem in causa, quam habet cum Venerabili Ieronimo Rosborskij occasione debiti sex florenorum, in forma plenissima, etiam dans auctoritatem eidem pecuniam predictam sex florenorum ab eodem dno canonico tollendj et de eadem ipsum quittandj, et alia omnia faciendj, que ipsemet dnus Stanislaus prefatus, si presens adesset, faceret, rata omnia et grata habens, que per eundem suo nomine faciet. Presente familia domini et me notario.
- 3347. Die Veneris decima Septembris. Venerabilis mgr. Martinus per eirographum manus proprie obligauit se soluere predicto Mathie de Buk, studenti, et mulierj post bursam degenti, studenti xx grossos, mulieri x grossos, hinc ad octavam, sub censuris ecclesiasticis. Presente familia domi et me notario.
- 3348. Die Saturni xi Septembris. Terminus hodiernus inter Famatum Stanislaum Kunarth de Egregium Valentinum Polidamum, medicine drem, de consensu vtriusque parcium continuatur hinc ad feriam quintam post ferias d. Michaelis<sup>1</sup>. Presentibus familia domini et me Ioanne, notario.
- 3349. Die Saturni xviij Septembris. Venerabilis dnus Ieronimus Rozborski, canonicus Cracoviensis, eliberando se a censuris, quibus racione monicionis pro certo debito, vt dicebatur, ad instanciam Famati Stanislai Malcherowicz de Cracovia erat innodatus, ad acta presencia reposuit sex florenos pro debito et septimum florenum racione expensarum et fatigarum monete et numeri polonicalis, eandem nihilominus pecuniam pecijt a domino in arestum poni ad decisionem litis, quia, vt asseruit, fuisse dictum debitum prefato Stanislao per genitricem ipsius dni canonici solutum, de quo offert se probaturum loco et temporibus suis. Et dominus iuxta petita decreuit dandum arestum, prout et dedit, ut pecunia ad acta posita non extradatur eidem dno Stanislao, nisi constiterit de non solucione, presens sibi impensa aut exhibita. Presentibus Nobilibus Ioanne de Curow, Stanislao Cozak, Craviensis et Premisliensis diocesis, et me Benedicto Zelislawski a Tharnow, presentis actus scriba.
- 3350. Die Mercurij xxij Septembris. Valentinus de Ropczicze, seruus Vniuersitatis, retulit, se citasse Venerabilem mgrum Si-

<sup>1 30,</sup> IX. 2 Sic!

Imonem <sup>1</sup> de Proschouicze ad instanciam Vener. mgri Andree <sup>2</sup> de Cobilino, senioris <sup>8</sup> burse philosophorum. Et dominus prefatum mgrum Simomem vltra horam solitam expectatum et non comparentem, pronunciavit contumacem. Presentibus.

- 3351. Die Veneris prima Octobris. Valentinus de Ropcicze, seruus Vniuersitatis, retulit, se citasse Venerabilem Ieronimum Rozborski, canonicum Cracoviensem, ad instanciam Nobilis Stanislai Malcherowicz ad videndum relaxari arestum super pecuniam septem florenorum per mediam sexagenam computatorum, ad acta domini per prefatum dnum canonicum repositorum et arestatorum, verum quia prefatus dnus canonicus, ad instanciam prefati dni Stanislai legittime citatus, termino non comparuit, quare prefatus dnus Stanislaus accusauit contumaciam eius pecijtque, eum contumacem pronunctiari et in contumaciam eius arestum relaxari et pecuniam iuxta decretum domini, anno presenti die Lune xxiij Augusti, prout in actis presentibus continetur 4, factum, extradi. Et dominus in contumaciam prefati dni canonici sic, ut premittitur, legittime et personaliter citati, arestum, ad instanciam dni canonici factum, relaxauit et pecuniam, ad acta domini per eundem repositam septem florenorum, eidem dno Stanislao extradi mandauit, et nihilominus vtrique parti contra alteram actionem iniurijs 5 debitis et alijs reservauit. Presentibus Valentino de Ropczycze, servo Vniuersitatis, et Nobili Ioanne Lichnowski de Morawa etc., et me notario, huius actus scriba.
  - 3352. Dnus Stanislaus Malcherowicz ad acta presencia personaliter constitutus recognouit, se recepisse septem florenos per mediam sexagenam computatos , quos ad acta domini reposuerat Venerabilis dnus Ieronimus Rozborski, canonicus Cracoviensis, iuxta decretum domini, videlicet sex florenos pro debito sibi obligatos, et septimum racione expensarum factarum, iuxta obligacionem et cirographum prefati dni canonici prefato dno Stanislao. Presentibus, et me Valentino, seruo Vniversitatis, huius actus scriba.
  - 3353. Die Saturni ij Octobris. Honesta dna Barbara, vidua de platea Colomba, contra Nobiles et Discretos Stanislaum Dobrzinijeczki et Alexium Orzechowski pro censu a mansione in domo sua, eis ad annum conuenta pro quinque florenis per mediam sexagenam, pecijt, eosdem cogi ad solucionem et satisfactionem eiusdem, in presencia eorundem studencium, quorum Alexius Orzechowski allegabat, se non teneri integrum censum ad annum, quia recesserat post festa Pasche ab eadem habitacione, et ita duntaxat pro rata sue mansionis soluere se obligatur, ipse vero Stanislaus, cancameralis suus, allegabat, quod vterque eorum ad annum conuenissent mansionem circa prefatam dominam, et ita vterque debet soluere integrum censum, verum prefatus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zacium. <sup>2</sup> Glaberi. <sup>3</sup> In Codice >seniore«. <sup>4</sup> Cf. nrum 3342. <sup>5</sup> Sic! <sup>6</sup> In Codice >computatorum«. <sup>7</sup> 28. III.

Alexius Orzechowski in absencia dicti Stanislai Dobrzinyeczki retulit clavem ad prefatam mansionem eciam post exitum de eadem vsque ad festum d. Iacobi apostoli ita, quod ipsa dna Barbara non habuit liberam habitacionem alteri eam conueniendi, tum propter carenciam clauis, quam ipse Orzechowski retinebat penes se, tum propter res? ibidem existentes et relictas 3 ipsius Stanislai, qui rediens Cracouiam, mansit in eadem habitacione et hucusque manet. Proinde dominus auditis his partibus vtraque allegacionibus, decreuit, quod ipse Orzechowski soluat censum ad tempus rate sue, quo mansit in habitacione et clauem tenuit, videlicet per medium annum et decem septimanas, et quia ad defalcacionem eiusdem census prefate dne Barbare dedit 30 et 3 grossos et ita ad solucionem medij anni debet addere medium quartum grossum, et pro decem septimanis vltra medium annum debet eidem dare medium forenum hinc ad quindenam, sub censuris ecclesiasticis. Presente ibidem Stanislao Alexio Orzechowski, hoc idem acceptante 5. Ipse vero Stanislaus residuos census integri conuenti ipsi dne Barbare soluere tenebitur integre, si ad integrum annum mansit. Presentibus, et me Valentino de Ropczicze, seruo Vniuersitatis. Et ibidem in continenti prefatus Alexius Orzechowski monitus est per me Valentinum, seruum Vniuersitatis, quatinus pareat realiter et cum effectu decreto domini, soluendo prefatam dnam Barbaram 6 19 grossos cum medio hinc ad quindenam, alias incidet in sentenciam excommunicacionis, contra eundem per dominum decrete. Presentibus, et me Valentino, seruo Vniuersitatis.

- 3354. Valentinns de Ropczicze, seruus Vniuersitatis, retulit, se citasse Honorabilem Ioannem Czyeslawski, arcium baccalarium, personaliter ad instanciam Prouidi Stanislai Czayka, suburbani Cracoviensis, vxorisque sue Catherine ad hodie pro hora xx coram dno rectore comparendum. Prouidus Stanislaus Czayka et vxor sua legitima Katherina comparentes personaliter coram domino, accusauerunt contumaciam ipsius Ioannis Czijesslawski, arcium bacc., quondam in schola s. Ioannis nunc vero circa dnum, vt dicitur, Branczki manentis, pecierunt dominum, ipsum pronunctiari contumacem. Et dominus sic legitime cittatum et non comparentem et ad vesperum usque expectatum vltra solitam horam pronunctiauit contumacem, processumque contumacie in forma solita dandum contra eundem decreuit. Presentibus, et me Valentino, seruo Vniuersitatis.
- 3355. Die Saturni ix Octobris. Venerabilis mgr. Martinus de Cracovia, canonicus ecclesie s. Floriani, ad acta presencia personaliter constitutus, ad instanciam Vener. mgri Ioannis de Cazimiria, collegiati maioris Collegij, monitus est pro decem octo grossis sibi obligatis et per eundem mgrum Martinum recognitis, quatenus eosdem soluat infra sex dies alias ad feriam sextam proximam, sub censuris ecclesiasticis. Presente familia domini.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 25. VII. <sup>1</sup> In Codice \*\*res«! <sup>8</sup> In Codice \*relictos«. <sup>4</sup> \*Stanislao« deletum.
<sup>5</sup> In Codice \*\*acceptantis«. <sup>6</sup> Sic! <sup>7</sup> 15. X.

3356. Die Lune xj Octobris mensis. Discretus Stanislaus, filius Ioannis Hanusz, introligatoris retro plateam s. Anne manentis, ad acta presencia vna cum vtroque suo parente constitutus, se obligauit, sub censuris ecclesiasticis, ad quas se submissit, quod¹ peramplius aliquibus verbis contumeliosis vel inhonestis officere Egregium dnum drem Martinum de Chrosznija medicine¹, minoris Collegij collegam, aut aliquos tales inhonestos clamores in evm exercere¹. Presentibus familia domini et me notario. Et ibidem omnes controversie et actiones iniuriarum, et apud dnum rectorem et ad¹ dnum vicarium suborte inter prefatum dnum drem et dnum Stanislaum eiusque progenitores, sunt consopite et perpetuo mortificate etc.

——→<0;>~ ——

## (Acta acticata coram rectore Martino Biem Ilkussio commutatione hiemali a. Dni 1535/36) a.

3358. Die Iouis xxj Octobris. Ioannes de Msczonow, seruus Vniuersitatis, de mandato dni rectoris retulit, se monuisse Venerabiles dnos mgros Stanislaum de Cracovia, Nicolaum Schadek, Stanislaum Groziczko<sup>1</sup>, canonicos ecclesie s. Floriani, quatenus in suo ordine hac vice secundum ordinacionem prepositi maioris Collegij visitarent actus ordinarios, Sabbatiuis diebus celebrari solitos, iuxta disposicionem Statutorum Vniuersitatis, sub pena in eisdem Statutis contenta, pro quolibet actu neglecto soluenda. Presentibus familia domini et me Valentino, seruo Vniuersitatis.

3359. Die Saturni xxvij<sup>3</sup> Nouembris. Discretus Paulus de Lublijn et Thomas de Moschogola, vterque ad acta presencia personaliter constituti, pro •Gradualj«, de quo actio agitabatur inter eos, vt in actu superius quinta Augusti continetur<sup>4</sup>, dietus Thomas in presencia predicti Pauli recepit •Graduale«, quod ad decisionem et probacionem vti eius proprium probacione <sup>1</sup> apud dnum rectorem ad hoc vsque tempus caruit, vbi predictum Paulum de Lublijn non debet peramplius quibuscunque Lithuanorum inquietare, vbi semper predictus Thomas debet se semper <sup>1</sup> pro eo interponere, non aliquid molestij ei, quod absit, pro aliquo ex Lithuanis faciat.

3360. Die Saturni iv <sup>5</sup> Marcij a. Dni 1536. Venerabilis dnus Stanislaus Tharnawski, arcium baccalarius, pecijt Discretum Lucam Koczimovski, studentem in bursa philosophorum manentem, ex eo, quod eum verbis inhonestis de lectorio Theologorum ij feria <sup>6</sup> affecerit et infamauerit, que obtulit se lacius in scriptis daturum, in presencia

Sic! Actorum nri 3358 — 3376, Codicis pag. 1274 — 1277 et 1292 — 1297.
 In Codice \*\*\*xxvij\*. Cf. nrum 3335. In Codice \*\*\*j\*.
 28. II.

prefati Luce, studentis, ad hoc de mandato domini cittati, premissa negantis et reconuenientis eundem dnum Stanislaum Tharnawski ex eo, quod ipse eum verbis multis inhonestis et iniurioris, quin eciam varijs affecerit, dum lectionem legebat, appelans eum canem et nihil aliud nouisse, preter tabernas et scorta, dicto Stanislao Tharnawsky narrata, prout narrantur, negante. Et dominus ad peticionem parcium prefixit eis terminum ad probandum suas intenciones hinc ad octauam. Presentibus Honorabili dno Laurencio de Volborz, Alexio Orzechowski, preposito in Smigrod, et me Ioanne, seruo Vniuersitatis.

- 3361. Die Lune xiij mensis Marcij. Honesta Anna, mater puerorum de hospitali s. Spiritus, proposuit contra Honorabilem dnum Gregorium de Mijechow, arcium baccalarium, pro debito medij alterifloreni, eidem pro medicamentis, quibus medebatur eum circa festum Assumcionis Marie<sup>1</sup>, vt sibi videbatur, anno precedenti obligatis, in presencia prefati bacc., ad hoc legitime de mandato domini cittati, qui negauit debitum. Et datur ad probandum vel defferendum. Presentibus Honor. dno Mathia de Ilkusz, presbitero, sacristiano d. Nicolai, familia domini et me Valentino, seruo Vniuersitatis.
- 3362. Die Mercurij xv Marcij. Honorabilis mgr. Martinus de Garbari, canonicus ecclesie s. Floriani, ad instanciam mgri Antonij de Nadabachany<sup>2</sup>, collegiati maioris Collegij, legittime de mandato domini cittatus et non comparens in termino sibi assignato pro die hodierna, instante mgro Antonio prefato, pronunciatur contumax. In presencia Honor. dnorum Iacobi<sup>3</sup> de Cleparz, s. theologie professoris, decani s. Floriani, et Alberti de Pylzno, decretorum dris, et me Valentino<sup>4</sup>, seruo Vniuersitatis.
- 3363 <sup>5</sup>. Die Iouis xvj Marcij a. Dni 1536. Venerabilis ac Egregius dnus mgr. Iacobus <sup>8</sup> de Cleparz, s. theologie professor, decanus ecclesie collegiate s. Floriani, graui in querella proposuit contra Discretum Ioannem de Voynicz, famulum Eximi dni dris Ade 6, senioris burse canonistarum, quomodo ipse misisset Discretum Simonem de Brzeszini, studentem, ad bursam canonistarum pro suis disponendis certis negocijs, dictus Ioannes de Voijnijcz eum acriter, nulla habita legittima causa, verberabat, per capillos trahebat et alia sibi inferabat, pugnis eum percuciendo et ante stubam et iterum in pallacio domus eiusdem burse, tandem et tercio ad bursam in platea illius ad lutum et aquam proiciendo et acriter pro voluntate sua eundem verberando, in magnam iniuriam prefati Simonis et leuitatem ipsius dni dris, quia quod factum est seruo et vt tunc in facto domini nunctio, eidem domino censetur esse factum ita, quod et illa ignominia et iniuria magna seruo eius illata, in ipsum dnum redundat. Quare pecijt eundem Ioannem in pena certa pro hoc ipso facto turpi

circa 15. VIII. 1535.
 Sic! (Napachaniensis seu Napachanii!).
 Sic!
 1295 pag.
 Matla
 Cracovitae.

et multum iniurioso condempnari et ad satisfaciendum et sibi et seruo suo per dnum rectorem compelli, in presencia prefati Ioannis de Voijnicz, ad hoc legitime cittati, qui recognouit iudicialiter, se quidem verberasse dictum Simonem et ter, vt est propositum, id fecisse non negauit, sed non ita acriter, prout est propositum, et ex causa hac, quia pulsabat prefatus Simon ad hostium camere nimis seuere, et cum redargutus fuisset propter hoc ab eodem Ioanne, ipse Simon proteruiter sibi respondebat, quibus verbis concitatus ad verbera processit, in presencia prefati Simonis, replicantis, quod prefato Ioanni nec vnum quidem verbum durum vel inhonestum dixerit, duntaxat necessitatem domini sui exposuit, propter quam pulsabat ad hostium camere, credens, dormire vel alias non advertere illum, ad quem fuit missus, et ita nullis verbis per eum lacessitus, prorupit dictus Ioannes ad verbera, iterum ac iterum sibi infligenda, absque omni sua culpa et demerito. Et dnus rector auditis hine inde propositis et responsis, accepto consilio ex patribus et doctoribus, tunc ad bursam canonistarum in certis arduis causis et negocijs conuocatis, ex vnanimi eorum consensu decreuit penam vnius sexagene contra prefatum Ioannem, in quindena soluendam, et nihilominus propter multos alios excessus ibidem in bursa, prout questio fuit, inhabitancium contra eundem mandauit seniori i, ipsi dri Ade Mathla, vt eum infra mensem de bursa alienaret. Presentibus ibidem Vener. ac Egregiis dnis et mgris Gregorio de Stavijszin, s. theologie professore et custode ecclesie collegiate s. Floriani, Nicolao de Comprovincia, canonico Cracoviensi, Martino Belze de Cracovia, Ioanne de Sanok, Mathia Laczki et Philippo 2 de Cracovia, iuris pontificij dribus, et me Valentino de Ropczicze, seruo Vniuersitatis, presentis actus scriba etc.

3364 <sup>3</sup>. Die Lune xx Marcij. Venerabilis mgr. Martinus de Garbari <sup>4</sup>, canonicus s. Floriani, ad acta presencia personaliter constitutus, innitendo priori obligacioni, per eum facte sub proprio cirographo, octo florenorum monete polonicalis, per mediam sexagenam quemlibet computando, Honorabili dno Bartholomeo, altariste ad s. Annam, iam dudum solui debitorum, annuente et consenciente prefato dno Barthomeo ad vlteriores terminos prorogando solucionis prefatorum octo florenorum, obligauit se, sub censuris ecclesiasticis, ad ratas soluere sic, quod pro dominica Conductus Pasche proxima <sup>5</sup> soluet eidem dno Bartholomeo duos florenos, pro quartali Pentecostes proximo <sup>6</sup> alios duos florenos, et residuum vero dicti floreni <sup>7</sup> 4 florenos pro festo s. Ioannis Baptiste proximo <sup>8</sup>, nullis dilacionibus aut cauillis dictam solucionem pro premisis ratis evadendo. Presentibus dno dre Stanislao de Lowicz, medico, Honor. dno Stanislao Sal, altarista ad s. Mariam in circulo Cracoviensi, et me Valentino, seruo Vniuersitatis.

3365. Die eadem. Dnus rector inter Stanislaum Tharnawski, baccalarium, et Lucam Kozimowski, studentem de bursa philosophorum,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice »Simonic! <sup>2</sup> Aher. <sup>8</sup> 1275 pag. <sup>4</sup> de Cerdonia extra muros Cracovienses. <sup>5</sup> 23. IV, <sup>6</sup> 4. VI. <sup>7</sup> Sic! <sup>8</sup> 24. VI.

occasione infamiarum actionem coram domino habentes, penam decem marcarum interposuit et vallauit, ne alter alterum verbis aliquibus iniuriosis vel diffamatorijs aut quempiam lesiuis offendat, nedum presencialiter verum eciam coram alijs quibuscunque studentibus vel personis alijs spiritualibus vel secularibus, cuius pene medium parti lese et medium officio domini cedere debebit, sub pena dupli et censuris ecclesiasticis, ad quod se vtraque pars submisit et istum decretum domini acceptauit. Stanislao Gamowskj<sup>2</sup>, studente, dno Paulo Ravanense<sup>2</sup>, Mathia Ravensi, arcium baccalarijs, et me Ioanne, notario publico.

- 3366. Die eadem. Discretus Lucas Grzimowski de bursa philosophorum ad probandum suam intencionem contra Stanislaum Tharnawski induxit testes, videlicet Honorabilem Mathiam de Rawa, arcium baccalarium, in bursa philosophorum manentem, et Stanislaum Ganovski², in bursa Ierusalem agentem, qui iuramentum prestiterunt de dicenda veritate etc., in presencia prefati Stanislai Tharnawski, bacc., ad hoc legittime cittati. Presentibus ibidem Paulo Rawensi, Andrea Zaleijski², studentibus, et me Valentino etc.
- 3367. Die Saturni prima Aprilis. Venerabilis ac Egregij viri Martini Crokier de Cracovia, decretorum etc., prout in actis vice-conseruatoris?
- Die Saturni j<sup>3</sup> Aprilis. Honorabilis Albertus de Bidgostia, arcium baccalarius, proposuit contra Venerabilem ac Egregium dnum Stanislaum de Louicz, medicine drem, pro sex florenis debiti occasione patrocinij et procuracionis cause contra certos cerdones in causa Canonis et aliarum iniuriarum, coram Rmo olim episco ventilata, petens, eundem compelli ad soluendum pro huiusmodi promissione, in presencia prefati Vener. ac Egregij dni dris Stanislai de Louicz, ad hoc legittime citati, qui negauit, se aliquid promisisse prefato dno bacc., actori, et nihilominus se satisfecisse eidem pro patrocinio sibi impenso, sepe et frequencius eum potando et reficiendo ita, quod plus quam quinque florenos pro huiusmodi refectionibus in vim contentacionis sibi prestite exposuit, quod se probaturum obtulit, in presencia prefati bacc., confitentis, quasdam refectiones se habuisse in habitacione ipsius dni dris, nihilominus non esse contentum pro patrocinio. Et dominus auditis hinc inde parcium propositis et responsis faciet, que sunt facienda. Preterea prefatus dnus dr. Stanislaus de Lowicz proposuit ibidem contra prefatum dnum bacc., quod in quadam causa invadiati annuli sua negligencia incurisset damnum trium florenorum vel pocius propter mutuam habitam intelligenciam cum parte aduersa, quadam videlicet muliere, cum qua actionem habuit, cui, vt asseruit, favit etc., in presencia prefati bacc., negantis, se aliquando suscepisse causam illam aut mandatum acticatum habuisse, seu per instrumentum publicum vel saltem ex petitis priuatis ipsius doctoris, sed neque subalternatum fuisse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Praesentibus. <sup>2</sup> Sic! <sup>8</sup> In Codice siij«. <sup>4</sup> Tomicki.

neque salariatum in huiusmodi causa per dnum drem prefatum, et ita in toto negauit narrata. Presentibus, prout supra.

3369. Die eodem. Honorabilis Lucas Grzimovski, de bursa philosophorum studens, principaliter pecijt in causa, quam habet cum baccalario Tharnawskj, nihil agente, cuncludi et intencionem domini in causa eadem pronunciari, in presencia Iacobi Gvyasdovskij, qui nomine Tharnawski, bacc., mandatum tamen ad hoc non habentis, sed de ratihabicione ipsius Tharnawski habentis, conclusionem impediendo allegauit, pendere terminum ad diem crastinum, pro quo et ipse Lucas prefatus, citatus ad instanciam ipsius Tharnawskj ad respondendum articulis libelli, pro parte ipsius producendi, quapropter pendente huiusmodi termino in causa concludi non potest, in presencia prefati Luce, replicantis et negantis, pendere aliquem terminum, prout allegatur, allegantis eciam, quod huiusmodi cause inter studentes Vniuersitatis, prout Statuto Vniuersitatis cautum est, simpliciter et de plano deffiniri debent, dilacionibus superfluis et cauillosis non admissis. Et 1 quod huiusmodi cause inter subditos Vniuersitatis non per procuratores sed per principales personas tractari debeant, quare allegacionem illius asserti procuratoris repellere per dominum petebat, et in sua petitione exaudiri, prefato Iacobo replicante et repugnante, prout supra. Et dominus auditis hinc inde partibus decreuit, quod ipse Tharnawski crastina luce iuramentum prestabit hora 14, quod non maliciose hiis et tantis non 2 vtatur cauillacionibus, in defectu vero iuramenti terminum hodiernum ad diem crastinum ex decreto prorogauit. Presentibus, et me Valentino.

3370. Die Martis iiij Aprilis. Tharnawski, baccalarius, parendo decreto domini iuramentum prestitit ad tactum s. Ewangelij, quod non maliciose vtatur dilacionibus in causa, quam habet Lucas, de bursa philosophorum studens, contra eundem. Et ibidem produxit libellum articulatum contra prefatum Lucam Kozimowski<sup>2</sup>, cui quidem libello articulato pecijt ipsum Lucam respondendum medio iuramento cogi. Et dominus precludendo viam iuramento, ne comitatur periurium, decreuit, vt prefatus Lucas articulis predictis simpliciter respondeat »Nego« vel »Credo«, qui quidem Lucas mox parendo decreto domini ad omnes et singulos articulos ipsius Tharnawski, bacc., respondit »Non credo«. Quo facto dominus testes inducendos pro die crastina peremptorie decreuit et mandauit propter instantes ferias <sup>3</sup> et quia presentes sunt, quem terminum ipse Tharnawski suscepit et iuxta decretum domini facturum se obtulit. Presentibus Honorabili dno bacc., rectore schole ad s. Nicolaum, familia domini et me Valentino.

3371. Eodem die. Honorabilium dnorum baccalariorum Francisci de Bodzączin et Stanislai Tharnawski in causa iniuriarum verbalium et scriptarum invectivarumque in scriptis factarum, dominus auditis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1292 pag. <sup>2</sup> Sic! <sup>8</sup> Paschae (16. IV).

hinc inde propositis et responsis ipsarum parcium, volens eisdem precludere viam ad tales diffusiones et ne essent scandalo studentibus et alijs talia faciendo, decreuit et mandauit, quatenus predicti bacc. invicem reconciliarentur et ne deinceps alter alterum verbis iniuriosis infamatorijsque vel aliquibus invectiuis in verbis vel in scriptis, nee per se nec per submissas personas, infamet, lacesset et prouocet, sub pena 10 marcarum, officio domini aut Vniuersitati irremissibiliter aplicandarum et per partem ream soluendarum. Presentibus dno dre Stanislao de Louicz, Laurencio de Volborz, procuratore, et me Valentino, seruo Vniuersitatis.

- 3372. Sentencia diffinitiua. Dnus rector concludendo in causa, que vertitur inter Honestam Annam, matrem puerorum hospitalis s. Spiritus, ex vna, vti actricem, et Honorabilem Georgium de Mijechow, arcium baccalarium in ludo d. Stephani, partibus ab altera, ex hijs, que in huiusmodi causa ex testium deposicionibus vidit et cognouit, decreuit per hanc sentenciam diffinitiuam, quod prefatus bacc. ex contractu facto cum predicta dna Anna racione medicacionis sibi impense obligabatur sibi dare vnam sexagenam, ad cuius summe extenuacionem dedit sibi duntaxat medium florenum, mox tali contractu facto, prout eciam ipse bacc. fassus est, et adhuc obligatur sibi medium alterum florenum, quem prefate dne Anne adiudicauit persoluendum hinc ad vnam quindenam, sub censuris ecclesiasticis, in presencia prefati dni bacc., ad hoc legittime cittati et dictum decretum domini suscipientis et approbantis et se eidem parere pro termino prefixo presentibus obligantis. Presentibus ibidem Egregio dno dre Ioanne Noszkowski, medico, Ieronimo Gosviczki, studente, et me Valentino de Ropezicze, scriba.
- 3373. Die Mercurij v Aprilis. Honorabilis mgr. Martinus de Garbari<sup>1</sup>, canonicus ecclesie s. Floriani, ad acta presencia personaliter constitutus et ad hoc legitime ad instanciam Honeste due Anne Malarczanka de Cracovia cittatus, recognouit, se habere in vadio prefate due Anne colorium de margaritis in certa summa pecuniarum, quam prefata dua Anna ex integro realiter et cum effectu sibi persoluit, vadium tamen prefatum eidem non restituit, sed illud obligauit se restituturum, omni dilacione semota, feria secunda proxima post dominicam Palmarum<sup>2</sup>, sub censuris ecclesiasticis, ad quod prefata dua Anna censensit. Presentibus Ieronimo Gosviczki et Venceslao, famulo prefati mgri, studentibus, et me Valentino de Ropczicze, huius actus scriba. Et ibidem prefatus mgr. Martinus ad instanciam prefate Anne de mandato domini ad acta presencia personaliter est monitus, vt satisfaciat in termino prefate Anne, prout se coram domino obligauit ad acta. Presentibus, quibus supra.
- 3374. Eodem die. Honorabilis dnus Iacobus de Thuchow, iuris pontificij baccalarius, nomine mgri Simonis 8 de Proschouicze ad acta

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> de suburbio Cerdonia. <sup>2</sup> 10. IV. <sup>8</sup> Zacii.

presencia dni rectoris reposuit mediam marcam pecuniarium ad extenuacionem debiti, per eum obligati Honor. et religioso Ioanni Duszak, professo¹ ordinis Sepulchri Dominici de Mijechow, et in hanc vim propter instancia Paschatis festa² ex decreto domini obtulit se³ obtinuit absolucionem prefati mgri Simonis a censuris excomunicacionum, quibus ad instanciam prefati religiosi Duszak auctoritate dni rectoris fuerat innodatus, hinc ad quartale proximum Pentecostes⁴, sub reincidencia⁵ grauioribns, si et in quantum residui debiti vna cum processibus prefato religioso Duszak non soluerit aut eidem quoquomodo satisfacere non curauerit. Presentibus, quibus supra, et me Valentino.

3375. Eodem die. Honesta Catherina Curkowa de platea Visliciensi proposuit contra Honorabilem Gregorium de Mijechow, arcium baccalarium, pro expensis per quinque septimanas, per fertonem septimanatim computando, et pro 9 grossis, mutuo sibi datis et per eum acceptis, petens dominum ad satisfaciendum prefatum bacc. compelli, in presencia prefati bacc., ad hoc legittime cittati, qui negauit narrata, prout narrantur. Et datnr ad deferendum et iuramentum prestandum hinc ad Sabbatum proximum hora terciarum, vel ad concordandum. Presentibus, quibus supra.

3376. Die Mercurij xij Aprilis. Nobilis et Discretus Alexius Orzechowski, ad acta presencia personaliter constitutus, obligauit se soluturum tres florenos in moneta, per mediam sexagenam computatos, et 20 grossos pro dominica secunda post festum Pasche<sup>8</sup> ipsi dno Ioanni Ianuschowskj, ciui Cracoviensi, sub reincidencia et grauioribus, et in hanc vim consensit eidem Alexio Orzechowskj in absolucionem a censuris, in quas racione monicionis occasione predicti debiti racione expensarum eidem dno Ianuschowski obligatarum inciderat. Presentibus Andrea, cantore ad s. Nicolaum, familia domini et me Ioanne, seruo Vniuersitatis. — Finis actorum sub rectoratu Venerabilis ac Egregij viri dni Martini de Ilkusz, s. theologie professoris, prepositi ecclesie s. Nicolai, viceconseruatoris priuilegiorum ac rectoris Vniuersitatis Studij generalis Cracouienis.

(Acta acticata coram rectore Martino Belza de Cracovia commutatione hiemali a. Dni 1536/37) .

**---**₹\$---

3378. Eadem die 10. Honorabilis Ioannes de Gneszna, arcium baccalarius, cittatus ad instanciam Ioannis, famulj dni dris Bijel, ca-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Codice »professi«. <sup>2</sup> 16. IV. <sup>3</sup> »obtulit se« deletum. <sup>4</sup> 4. VI. <sup>5</sup> et. <sup>6</sup> Sic! <sup>7</sup> 8. IV. <sup>8</sup> 30. IV. <sup>9</sup> Actorum nrus 3378, Codicis pag. 1298. — Acta acticata coram rectore Martino Belza commutatione aestivali a. 1536 desiderantur in Codice nostro. <sup>10</sup> Item initium actorum commutationis hiemalis a. 1536/37 desideratur in Codice.

nonicj Cracouiensis, qui proposuit contra predictum bacc., quod ei tenetur florenum cum medio, quod dictus bacc. fassus est, se eidem tenerj. Et dnus decreuit rector<sup>1</sup>, vt predictus bacc. soluat ei hinc vsque ad festum d. Adalbertj<sup>2</sup>, qui ad acta presencia cum consensu partis obligauit se sub censuris soluturum. Presentibus Egregio viro Philippo Haher<sup>3</sup>, decretorum dre, Valentino, seruo, familia domini etc.

Acto acticata corum ractora Martino Relza da Cra

## (Acta acticata coram rectore Martino Belza de Cracovia commutatione aestivali a. Dni 1537) 4.

Decima octava Maij anno, quo intro. Venerabilis mgr. Martinus <sup>5</sup> de Ilkusch, s. theologie professor, prepositus ecclesie s. Nicolai, presentibus recognosco, quia me existente in officio rectoratus anno preterito 1536 6 die certo post festum Natiuitatis Domini mensis Ianuarij, dum actio vertebatur coram officio rectoratus inter Honestam Helenam, coniugem legittimam Famati dni Mathie 7, impressoris 3, actricem, et Honorabilem Stanislaum Comijnek de Cracouia, arcium baccalarium, occasione debiti trium florenorum, mutuo eidem bacc. per prefatum Mathiam, impressorem, datorum, cum fassus fuisset iudicialiter debitum et non habuisset pecuniam, attulit tunicam seu vestem dictam zuppicza, plicatam de panno purpurici coloris, dicti wlgariter dziki. Quam quidem vestem prefatus dnus bacc. dederat in prefato debito antedicto Mathie, impressori, in onus vadij, postea tamen cittatus idem bace. per prefatam Helenam consensit iudiciaiiter in vendicionem illius vestis sic, quod sub testimonio tento vendita fuisset vestis illa, et si maiori precio vendita fuisset, residuum pecuniarum vltra suum debitum illi bacc. restituere debuisset etc. Hec iudicialiter facta sunt et debent, et rectoris decretum et partis illius, videlicet bacc., consensus ad vendendum vestem, ad acta actorum inscribi per Valentinum de Ropczicze, seruum Vniuersitatis, qui actum illum ad schedam duntaxat signauerat et postea ad acta inscribit etc. In cuius euidencius horum testimonium sigillum meum presentibus subimpressi. Datum Cracovie die Mercurij 18 Aprilis 1 a. Dni millesimo quingentesimo tricessimo septimo.

Sic!
 23. IV.
 Aher.
 Actorum nrus 3380, Codicis pag. 1298.
 Biem.
 Commutatione hiemali a. 1535/36, cf. nrum 3358 sqq.
 Scharffenberg.
 librorum.



## INDEX

personarum, locorum et rerum memorabilium.

(Numeri addita ubique litera a. spectant ad annos actorum, ommissa autem hac litera ad ipsa acta).

## Abductio (abductio, retentio):

- 295 (a. 1473, ret. coeci citharoedi),
  298, 415 (a. 1475, abd. scholaris), 673
  (a. 1478, clerici), 1361 (a. 1491, scholaris pro coquendis piscibus!), 1644
  (a. 1494, ret. juvenis), 2766 (a. 1524, abd. scholaris), 2790, 2801, et passim.
- v. Napachanius Math. (a. 1491).
- Abramouicze, Abramovicze, Abramowice, Abramowicze de: v. Abramowicius.
- Abramowicius Laurentius de Abramowice (Laurentius procurator, Laur. de Abramouicze, Abramowicze, Abramowicze):
- 1068 (a. 1486, subdiaconus), 1970 (a. 1504, procur. Hier. Vietoris), 2104 (a. 1507), 2145 (a. 1508).

Abramowicze de, v. Abramowicius.

- A cademia Cracoviensis (Achademia sc. Universitas):
- 3164 (a. 1532), 3170, 3172 (a. 1533).
   Accolitura, Accolitus: v. Acolytura; Acolytus.

Achates s. gagates, v. Jagates.

- Achatius studens (a. 1487/88), v. Cibinius Ach.
- Achler Johannes de Cracovia, mercator (a. 1534), v. Eichler Joh.

Acolytura (accolitura):

- 1379 (a. 1491, dnus rector decrevit probationem super ordinatione acolyturae).
- A colytus (accolitus, acolitus):
- 395 (a. 1475, mgr. percussit baculo acol. studentem), 1559 (a. 1493, acol. bacc. sponte et libere subjecit se jurisdictioni dni rectoris).
- v. Clericus ordinatus.

Actus publici in lectorio Theologorum:
Actus dominici:

- 2548 (a. 1522, actus baccalariorum), 2553 (die dominico), 2614 (a. 1523, in actu publico disputationis baccalariorum die dominico injuriae verbales), 2621. Actus sabbativi s. ordinarii:
- 1543 (a. 1493, quaestio ad respondendum assignata in actu die sabbativo); 1856 (a. 1500, collegiatus junior in majori Collegio artistarum ad duos actus in artibus ex privilegio suae collegiaturae obligatus), 1987 (a. 1504, bacc. omnium bursarum et hospitiorum ordinarie ad avisationem decani facultatis artium tenentur respondere in act. ordinariis), 3234 (a. 1534), 3318 (a. 1535, bacc. ad instantiam decani facult. art. ob neglectionem actus ad dnum rectorem citatus), 3358 (act. diebus sabbativis celebrari soliti).
- v. Skawinius Nic. bacc. (a. 1493).
   Adalbertus sanctus alias s. Albertus,
   v. Ecclesiae.
- Adam bacc. (Wilnensis?; dnus Adam):
- 1095 (a. 1487, bacc.).
- v. Lorenziensis Ad. mgr. (a. 1494).
  Adrianus studens (Scepusiensis?; Adrianus):
- 190 (a. 1470, stud.).

Advocatus Cracoviensis:

— 31 (a. 1469), 859 (a. 1481, mgr. declaravit, factum spectare ad forum advocati, cum hoc ipsum negotium non tantum eum continet, sed et alios fratres et sorores, qui nondum aetatem habent, et dnus rector remisit partes ad jus advocati), et passim.

- v. Arnsberg Georg. (a. 1472/74); Flasch Ad. (a. 1494/96); Rector Univ.; Scabini. Aedes literaria d. V. Mariae (a. 1531),

v. Schola V. Mariae.

Aër Philippus de Cracovia dr. (a. 1523/36), v. Haher Philipp.

Aesticampianus Johannes mgr. (a. 1487/1503), v. Sommerfeld-Aesticampianus Joh.

Agnellina: v. Mitella; Mitra; Pellicea. Agnes sancta, v. Ecclesiae.

Agnes vidua (a. 1474), v. Cracovita Agn. Agnes propinatrix (a. 1493), v. Cracovita Agn.

Agria de: v. Agriensis; Egranus.

Agricola Rudolphus Wasserburgensis de Constantia, poëta (Rud. Agricola):

- 3315 (a. 1535, De inventione medii, liber).

Agriensis dioecesis: v. Birenstengel Neopolitanus; Csadaj de Sáros; Natafalvanus; Ujhelius.

- suffraganeus electus (a. 1523), v. Huynis de Eperies.

Agriensis Clemens de Agria, Transsilvanus (Clemens bacc., Clem. de Transsiluania; in Albo stud. . Clem. de Agria«, in Libro promot. »Clem. de Transsiluania « scriptus):

- 1419 (a. 1491, bacc.), 1451 (Clemens in bursa Ungarorum morans), 1460 (bacc. Clemens), 1462, 1463.

Agriensis Paulus de Agria, Ungarus (Paul. de Agria, Paul. de Vngaria, de Ungaria):

- **774** (a. 1479), 777, **77**9.

Aher Philippus de Cracovia dr. (a. 1523/36), v. Haher Philipp.

Aichler Johannes de Cracovia, mercator (a. 1534), v. Eichler Joh.

Aijnavia de, v. Hainawius.

Alamani, Alamanica natio, Alamanus: v. Alemani; Alemanus.

Alba, Alba regali de: v. Albanus; Albensis. Albanus Antonius de Alba. Transsilvanus (Ant. de Alba Transsilv.):

- 2443 (a. 1517, bacc.).

Albanus Johannes de Alba regali, Albertus bacc. (a. 1488), v. Wierzynowi-Ungarus (Joh. de Alba reg.):

- 433 (a. 1475, mgr.), 438, 446, 449.

Albanus Nicolaus de Alba, Ungarus (Nic. de Alba):

- 780 (a. 1479, bacc.).

Albensis dioecesis: v. Asszusvarczanus; Kereszturius; Krasznensis; Nabradbanyensis; Tekanus.

Albertus martyr alias s. Adalbertus, v. Ecclesiae.

Albertus Magnus ordin. Praedicatorum (Albertus Magnus):

- 48 (a. 1469, liber), 150 (a. 1470), 1713 (a. 1494, De libidine amorum), 2799 (a. 1524, Summa philosophiae), 3168 (a. 1532, Philosophia), 3242 (a. 1534, Philosophia et Parvulus philosophiae naturalis).

- v. Philosophia natur.

Albertus olim episcopus Cracoviensis, v. Rytwiański Alb.

Albertus vicarius (Albertus):

- 55 (a. 1469, vic. ad s. Annam).

Albertus clericus (Albertus);

108 (a. 1469, cleric.).

Albertus bacc. (a. 1469/70), v. Środanus Alb.

Albertus presbyter et bacc. in decretis (a. 1469/70): v. Kolensis de Nagórne Kolo.

Albertus notarius (Albertus):

- 344 (a. 1474, notar.).

Albertus quidam (a. 1475), v. Klepardiensis Alb.

Albertus praepositus Trocensis (a. 1475/76), v Tabor Alb. de Lithuania.

Albertus presbyter (Albertus):

- 618 (a. 1478, actu presb. dioec. Plocensis).

Albertus scholaris (Albertus):

— 646 (a. 1478, schol.).

Albertus mgr. et senior bursae Jerusalem (a. 1483), v. Pniewita Alb.

Albertus fr. (Sulejowita?; Albertus):

- 989 (1485, fr. a s. Marco), 1003 (monachus ad s. Marcum, bacc.), 1004, 1103 (a. 1487), 1117.

Albertus caupo (a. 1487), v. Cracovita Alb. cius Alb.

INDEX. 835

- Albertus mgr. et senior bursae novae (a. 1489), v. Regiomontanus Alb.
- Albertus ad s. Annam (Albertus):
- 1361 (a. 1491, et ejus scholaris).
- Albertus coquinista (Albertus):
- 1598 (a. 1493, coq. Collegii majoris).
- Albertus bacc. (Albertus):
- 1872 (a. 1500, bacc.).
- Albertus mgr. et senior bursae pauperum (a. 1502), v. Piotrkowita Alb.
- Albertus procurator (Albertus):
- 2114 (a. 1507, procur.).
- Albertus famulus (Albertus):
- 2279 (a. 1514, fam. barbitonsoris).
- Albertus notarius (a. 1514/15), v. Rędziński Alb.
- Albertus fr. (Albertus):
- 2378 (a. 1515, canonicus regularis conventus Corporis Christi in Kazimiria ad Cracoviam).
- Albertus studens (Albertus):
- 2400 (1516, stud. de schola s. Floriani).
- Albertus quidam (Albertus):
- 2483 (a. 1519, crinisatus).
- Albertus vicarius (Albertus):
- 2997 (a. 1530, vic. ad s. Nicolaum), 3011, 3012.
- Albertus organista (Albertus):
- 3268 (a. 1534, organ. ad s. Michaelem), 3285 (a. 1535).
- Albertus bacc. (Albertus):
- 3285 (a. 1535, bacc. juris canonici).
- v. Skórek Alb, notarius (a. 1535).
- Albink de, v. Elbingensis.
- Albinus Georgius de Koźmin (mgr. Georgius, Georg. de Coszmyn; »Albinus« in Libro promot. dictus):
- 3091 (a. 1531, mgr. et senior bursae philosophorum), 3114.
- Albinus Stanislaus de Nowe miasto mgr. et dr. (a. 1478/1536), v. Biel Stan. Neopolitanus.
- Albus Andreas de Cracovia, alias etiam Bialy dictus (Andr. Albus):
- 2723 (a. 1523, civis Crac. et hospes de platea Sutorum).
- Album studiosorum (Matrica, Regestrum):

— 13 (a. 1469, studens ad Regestrum inscriptus), 2751 (a. 1523, Matrica intitulatorum).

Alemani (Almani, Almanica natio):

- 316 (a. 1474, omnes nati de culo Pilati et Judaei appellati), 1560 (a. 1493, Al. natio et ungarica), 1564 et 1566 (Almani et Ungari), 1664 (a. 1494, inquisitio et juramentum in almanico), 1898 (a. 1502, praedicator theutonicus in eccl. b. Mariae V.), 2392 (a. 1516) et 2452 (a. 1517, Al. in schola ad b. Virginem Mariam in Cracovia, item praedicator Alemanorum in eccl. b. V. Mariae), 2718 (a. 1523, chirographus in almanico, vicepraedicator).
- v. Bursae; Maguk; Oleánicius Laur. (a. 1493); Scholae; Polonica verba.
- Alemanus cantor (Almanus):
- 281 (a. 1473, Polonus sive Almanus cant. in Leuczovia).
- Alemanus bacc. (bacc. Germanus):
- 567 (a. 1477, bacc.).
- Alemanus studens (Almanus):
- 2437 (a. 1517, stud. de bursa nova).
- v. Alemanus Dominicus (a. 1514).
- Alemanus Andreas Lichtenfeldensis (Lichtenfeldensis?; Andr. Germanus):
- 2817 (a. 1524, studens).
- Alemanus Christophorus de Stiria (Xristopherus de Styria Alemanus):
- 2337 (a. 1514, studens).
- Alemanus Dominicus (Opawiensis?; Dom. Almanus):
- 2285 (a. 1514, studens Universitatis).
- v. Alemanus studens (a. 1517).
- Alemanus Gabriel de Cracovia (Gabr. Almanus):
- 2529 (a. 1522, civis et negociator Crac., morans in platea s. Annae).
- Alemanus Georgius de Michingen (Georg. de Mijchijngen Almanus):
- 2257 (a. 1514, studens et ejus parentes).
- v. Georgius studens de bursa philos.
   (a. 1513).
- Alemanus Hieronymus de Żórawia (Jeronimus Almanus de Zorawya, Jer. Theutunicus):

- 2332 (a. 1514, studens).

Alemanus Jacobus sutor (a. 1480), v. Niemiec Jac. de Crac.

Alemanus Johannes de Monte s. Annae s. Annabergensis (Joh. Almanus de Monte s. Annae):

 2258 (a. 1514, studens Universitatis, inhabitans domum Barbarae Szwabowa de Cracovia), 2261.

Alemanus Johannes de Boleslawia (Joh. Almanus de Boleslauia, Joh. Almanus natione de Boleslauia):

 2337 (a. 1514, studens et paedagogus morans in hospitio apud Andream Cracovitam, concussorem salis in platea s. Stephani, in lectorio percussus), 2338.

Alemanus Mathias de Glogowia (Math. Almanus de Majori Glogouia):

- 2738 (a. 1523, studens Universitatis), 2740.

Alemanus Petrus de Gdańsk s. Gedano (Petr. Almanus natione de Gedano):

 2279 (a. 1514, conterrigena alterius Petri de Gedano).

— v. Gedanensis Petrus studens (a. 1514).

Alemanus Simeon de Glogowia (Simon Almanus de Majori Glogouia):

— 2740 (a. 1523, studens Universitatis). Alexander dux (Alexander):

1252 (a. 1489, dux de Lithuania, pater Janussii).

Alexander grammaticus, v. Gallus

Alexander bacc. (a. 1477), v. Lithuanus Alex.

Alexander studens (Alexander):

- 639 (a. 1478, stud.).

Alexander bacc. (a. 1488), v. Myszczynius Alex.

Alexandrinus Dyonisius (Dyonisius, a. 1524), v. Thessalonicensis Dyon.

Alexius sanctus, v. Ecclesiae (Eccl. cathedr., a. 1505).

Alexius servitor (Alexius):

- 595 (a. 1477, serv. Collegii artistarum).

Alexius testis (Alexius):

- 2477 (a. 1519).

Alexius capellanus (Alexius):

2990 (a. 1530, cap. Serenissimae Majestatis reginalis Elisabeth s. Isabellae).

Algorismus (Algorismus):

47 (a. 1469, Alg., liber), 515 (a. 1476).
 Alienatio de bursa, v. Exclusio.

Allemani, v. Alemani.

Allota alias zamesch (a. 1529), v. Zamsz.

Almanach (Almanach):

— 1622 (a. 1493, Alm. cum certis quinternis, liber).

Almani, Almanica natio, Almanus: v. Alemani; Alemanus.

Almarium, v. Armarium.

Almas de, v. Almasius.

Almasius Paulus de Almas, Ungarus (bacc. Paulus, Paul. de Almas; in Libro promot. »Paul de Almaszthemeri« scriptus):

— 1364 (a. 1491, bacc. de bursa Ungarorum), 1367.

Almaszthemeri de, v. Almasius.

Althoff Johannes de Cracovia, studens (Althoff?, a. 1502), v. Cracovita Joh.

Althoff Paulus de Cracovia, bacc.
(Althoff?, a. 1482), v. Cracovita Paul.
Ambitus (in Collegio majori?; ambi-

- 1248 (a. 1489, studentes Ungari morantes in ambitu).

Ambrosius sanctus (Ambrosius s.):

-- 1617 (a. 1493, Opera?), 1619, 2799 (a. 1524, Officia, liber).

Ambrosius studens (a. 1478/79), v. Lukavianus Ambr.

Ambrosius pincerna (Ambrosius):

— 1738 (a. 1496, pincerna Adami Flasch de Cracovia).

Ambrosius lector (Ambrosius):

2765 (a. 1524, lect. missarum ad b.
 V. Mariam in circulo Crac.).

Ambrosius bacc. (a. 1534), v. Poznanita Ambr.

Ambulatio nocturna cum gladio, v. Noctivagatio.

Amicabilis compositio et concordia s. reconciliatio: v. Rector Univ.

INDEX. 837

A micinus Johannes de Cracovia Senior, alias vulgariter paterno nomine Przyjaciel nuncupatus (Joh. Amicinus, Joh. Amicinus de Crac., Joh. Prziaczyel):

- 1774 (a. 1496, decretorum dr.), 1822 (a. 1497, decanus facultatis canonicae), 1856 (a. 1500, ss. canonum dr.), 1910 (a. 1502, juris canonici dr.), 1983-2006 (artium et juris can. dr., epus Laodicensis, rector Universitatis commutatione hiemali a. 1504/5), 2007 -2054 (vicariusque in pontificalibus, rector Univ. comm. aestivalis a. 1505), 2388 (a. 1515, suffraganeus Crac. et ejus germanus Johannes Gybesus), 2390 -2402 (vicecancellarius Univ. et rector comm. aestiv. a. 1516), 2403-2415 (rector Univ. comm. hiem. a. 1516/17), 2417 (a. 1517), 2424, 2853 (a. 1526), 2858-2896 (rector Univ. comm. aestiv. a. 1526), 2991 (olim, † 16. X 1526, ejus testamentum et soror ejus Anna Smigmatorowa, conjux Nicodemi Smigmatoris de Crac.).

Amicinus Johannes de Cracovia Junior, alias etiam paterno nomine Gibas aut Gybesus dictus (Joh. Amicinus Junior, Joh. Amicinus Junior de Crac.):

2388 (a. 1515, Joh. Gybesus, germanus Joh. Amicini), 2414 (a. 1517, plebanus in Tczyca), 2892 (a. 1526), 2896, 2991 (a. 1530, plebanus in Chelm).

Amsterdam de, v. Astrodomiensis.

Andreas notarius (Andreas):

 242 (a. 1470, notar. dni rectoris Arn. Mirżyniec).

Andreas bacc. (Andreas):

- 697 (a. 1478, bacc. degens in bursa pauperum).

Andreas mgr. et senior bursae philosophorum (a. 1488), v. Hirschwerder

Andreas murator (a. 1489), v. Cracovita Andr.

Andreas quidam (Andreas):

- 1397 (a. 1491).

Andreas mgr. (a. 1491), v. Łabiszynius Andr.

Andreas studens (Andreas):

- 1714 (a. 1494, stud.).

Andreas coquus (a. 1494), v. Cerdonius Andr.

Andreas bacc. et mgr. (a. 1504/35), v. Burcardini Andr.

Andreas bedellus s. sapientia Universitatis (a. 1512/25), v. Jedlnensis Andr.

Andreas canonicus et minister (a. 1514), v. Stańczyk Andr.

Andreas servus (Andreas):

- 2279 (a. 1514, serv. barbitonsoris).

Andreas prasol et hospes (a. 1514), v. Cracovita Andr.

Andreas faber (a. 1515), v. Cracovita Andr.

Andreas sartor et hospes (a. 1522), v. Cracovita Andr.

Andreas scholaris (Andreas):

2746 (a. 1523, schol. morans in platea Wislensi apud Joh. Medyk).

Andreas aurifaber (a. 1527), v. Cracovita Andr.

Andreas cantor (Andreas):

— 3376 (a. 1536, cant. ad s. Nicolaum). Andrelinus D. Faustus Foroliviensis poëta:

 3242 (a. 1534, Epistolae missiles cum adjunctis, liber).

Andris de Cracovia, barbitonsor (a. 1478), v. Cracovita Andris.

Andrisz de Cracovia, sartor (a. 1478), v. Cracovita Andrisz.

Andrzeijow, Andrzeiouo de: v. Andrzejowita.

Andrzeijowa, cf. Andrzejowa.

Andrzej de Cracovia (a. 1505), v. Cracovita Andrzej s. Andreas.

Andrzej de Cracovia (a. 1535), v. Cracovita Andrzej s. Andreas.

Andrzejów de, v. Andrzejowita.

Andrzejowa Katharina (a. 1505/6), v. Cracovita Kath. Andreae.

Andrzejowa Barbara (a. 1535), v. Cracovita Barb. Andreae.

Andrzejowita Andreas de Andrzejów s. de Jędrzejów (Andr. de Andrzejjow):

- 800 (a. 1479, studens), 801.

Andrzejowita Johannes de Andrzejów s. de Jędrzejów (Joh. de Iądrzeijow):

 789 (a. 1479, studens de schola s. Mariae).

Andrzejowita Martinus de Andrzejów s. de Jędrzejów (Mart. de Andrzeijow, Andrzeyow):

— 1347 (a. 1491), 1626 (a. 1493, bacc. et rector scholarum ad s. Annam).

Andrzejowita Michael de Andrzejów s. de Jędrzejów (Mich. de Andrzeiouo):

— 961 (a. 1485, studens Universitatis). Andrzeyow de, v. Andrzejowita.

Andrzeyowa, cf. Andrzejowa.

Angelis in ludo d. Johannis (angelis? = angelus, nuntius?, a. 1535), v. Lithuanus Georg.

Angermund Johannes de Cracovia (Joh Angermund):

- 3126 (a. 1531, civis).

Angroth in, v. Jangrodensis.

Anna sancta: v. Annabergensis; Balnea; Ecclesiae; Plateae; Portae; Scholae.

Anna dna (a. 1472), v. Cracovita Anna. Anna quaedam (a. 1482), v. Cracovita Anna.

Anna pictrix (a. 1491), v. Cracovita Anna.

Anna mulicr (a. 1494), v. Cerdonia Anna. Anna conjux Nicolai (a. 1494), v. Cracovita Anna Nicolai.

Anna de platea Wislensi (a. 1513), v. Cracovita Anna.

Anna focaria (a. 1526), v. Cracovita Anna.

Anna de hospitali s. Spiritus (a. 1536), v. Cracovita Anna.

Annabergensis Johannes studens (a. 1514), v. Alemanus Joh. de Monte s. Annae.

Annulus (anulus, anullus, annullus):

— 134 (a. 1470, ann. aureus cum sapphiro valoris xx florenorum). 519 (a. 1476, ann. in valore duorum flor.), 614

1476, ann. in valore duorum flor.), 614 (a. 1477, ann. argenteus), 957 (a. 1484, ann. arg. impignoratus mgro a bacc.),

1148 (a. 1488, ann. aur. in valore quinque flor.), 1661 (a. 1494, ann. in valore unius flor., a studente mulieri de manu detractus), 1664, 1809 (a. 1497, sex ann. valoris tredecim flor.), 1997 (a. 1506, ann. arg. deauratus), 2071 (a. 1506, ann. aur. in undecim flor. invadiatus), 3295 (a. 1535, ann. aur. parvus cum lapillo rubeo), et passim.

Antichristus, v. De vita Antichr.
Antiqua Brzesko in, v. Brzescensis.
Antiqua Sandec de, v. Sandecensis.
Antiquozolio de, v. Vetuzoliensis.
Antonius mgr. (a. 1524/25), v. Napachanius Ant.

Anulus, Anullus: v. Annulus.

Apath, Apathi, Apáti de: v. Apatius. Apatius Andreas de Apáti, Ungarus (Andr. de Appathij):

 3233 (a. 1534, studens incarceratus in praetorio), 3237.

Apatius Emericus de Epati s. Apáti. Ungarus (Emer. de Epati):

- 1120 (a. 1487).

Apatius Thomas de Apáti, Ungarus (Thom. de Apath):

— 1587 (a. 1493, bacc. et conductor bursae Ungarorum).

Aperiensis, de Aperyasch: v. Eperiensis.

Apis Nicolaus de Warszawa, baccs. theologiae (a. 1477/80), v. Pczółka Nic.

A postoli mercatores Cracovienses: — 3068 (a. 1530).

Apothecae Cracovienses:

253 (a. 1472, appoteka!), 290 (a. 1473, ap. s. mercimonium salicidarum, alias jatka!), 478 (a. 1475), 1948 (a. 1503, triennale studium artificii apothecariae in ap. majori Crac.), 2314 (a. 1514, pecunia a mgro pro receptis in ap. exposita).

Apothecarii et apothecariae Cracovienses: v. Bruellus Rub. (a. 1489); Cracovita Barth. (a. 1534); Cracovita Mart. (a. 1517); Cracovita Math. (a. 1469); Cracovita Math. (a. 1523); Cracovita Paulus (a. 1472/75); Cracovita INDEX. 839

Stan. (a. 1485/93); Cracovita Thom. 1475); Grodziskanus Mart. (a. 1503); Kromar Dom. (a. 1503); Matyczyna Barb. (a. 1473).

Appaier Johannes (Joh. Appaijer, Appayer): (rum).

2382 (a. 1515, impressator, sc. libro-- v. Baier Joh. (a. 1516/24); Bavarus Joh. (a. 1530).

Appaijer, v. Appaier.

Appaphij Wolfgangus de Ungaria, studens (a. 1523), v. Hiller Wolfg.

Apparias, Appariasch de: v. Eperiensis.

Appathij de, v. Apatius.

Appayer, v. Appaier.

Appellatio (appellatio, provocatio, revocatio):

- 83 (a. 1469, app. a seniore bursae ad dnum rectorem), 1357 (a. 1491, ab exclusione per seniorem et consiliarios bursae novae ad dnum rectorem), 1515 (a. 1492, a dno rectore ad decanos facultatum), 1615 (a. 1493, item ad decanos), 1690 (a. 1494, provocatio a sententia dni rectoris ad convocationem Universitatis), 1747 (a. 1495, contra sententiam dni rectoris), 1749 (item ad decanos), 1752, 1785 (a. 1496, ad dnum rectorem a provisore bursae pauperum), 1825 (a. 1497, ad epum Cracoviensem, quam app. tamen dnus rector refutavit), 2056 (a. 1505, Gneznam), 2288 (a. 1514, revocatio a sententia dni rectoris ad totam Universitatem et ad conservatorem privilegiorum Univ.), 2312 (a. 1514, ad decanos), 2748 (a. 1523, ad consiliarios et decanos), 2816 (a. 1524, a mgris et decano facultatis artisticae ad dnum rectorem), 2856 (a. 1526, ad epum Crac. et archiepum Gneznensem), 3036 (a. 1530, app. a judicio rectoris), 3057 (ad dnum rectorem), 3197 (a. 1533), et passim.
  - v. Wachsloer Math. (a. 1495).

Apperias, Apperies de: v. Eperiensis.

Appodixa (appodixa):

- 721 (a. 1478), 1950 (a. 1503, app. s. cirografus, i. e. chirographus). Appon de, v. Apponius.

Apponius Ladislaus de Appony, Ungarus (Lad, de Appon):

- 1950 (a. 1503).

Appony de, v. Apponius.

Apprendotis s. studens bursam inhabitans (apprendotis, pro apprenticius):

- 313 (a. 1474, senior bursae Ungarorum petivit a dictis apprendotibus domus per xv grossos).

Apprenticius, v. Apprendotis.

Apulejus philosophus:

- 2799 (a. 1525, Ap. cum commento, liber).

Aquinas Thomas sanctus ordin. Praedicatorum (s. Thomas):

- 491 (a. 1475, Secunda secunde in pergameno scripta in valore octo florenorum ungaricalium), 640 (a. 1478, Quodlibetum, liber), 877 (a. 1482, Quaestiones Thomistarum, lib.), 1343 (a. 1490, De ente et essentia, lib.), 1406 (a. 1491, Priorum quaestiones), 1643 (a. 1494, Copulata super libros Aristotelis De anima cum textu et exercitium Physicorum, lib. pressus).
- v. Niger Petr. (a. 1523).

Arasium: v. Haras; Szuba.

Architector ex opposito s. Trinitatis (a. 1479), v. Cracovita arch.

Arciszewski Jacobus de Erdzieszów de armis Rola (Jac. Ercieschowski, de Erczeschow, Erczessow, Erczyeschow, Erczyeszow, Erdzijeschow, Rczessow):

- 1786 (a. 1496, mgr.), 1910 (a. 1502, juris canonici dr.), 2390 (rector Universitatis commutatione hiemali a. 1515/16), 2487 - 2488 (decretorum dr., canonicus Crac. et rector Univ. comm. hiem. a. 1519/20), 2489 - 2494 (rector Univ. comm. aestivalis a. 1520), 2495 -2496 (rector Univ. comm. hiem. a. 1520/21), 2498 (a. 1521, lis ejus de canonicatu et praebenda Crac.), 2801 -2809 (rector Univ. comm. aestiv. a. 1524), 2810-2827 (rector Univ. comm. hiem. a. 1524/25), 2840 (a. 1525), 2907 (a. 1527, canonicus et officialis generalis Crac.), 3059 (a. 1530), 3164-3177 (rector Achademiae comm. hiem. a.

1532/33), 3178 — 3186 (rector Univ. comm. aestiv. a. 1533, † in rectoratu 31. VII).

Arcus cum sagittis:

— 555 (a. 1476, arcus cum quinquaginta sagittis minus quinque valoris trium florenorum), 916 (a. 1483, arc. cum xvj sag.), 2383 (a. 1515), 2384 (emptio arc.), 2387, 2445 (a. 1517), 2569 (a. 1522, sagitta ex arcu vulneratus studens), 2571 (violentia per extensionem arcus et sagittarum illata), 2706 (a. 1523, arc. cum sag. et pharetra alias repositorio hujusmodi telorum in valore unius floreni), et passim.

Arena suburbium Cracoviense: — 2396 (a. 1516).

Arenda: v. Bursae (B. canonistarum, B. Ungarorum); Lipieński Petr. (a. 1469, proventus eccl. in Dobrzechów). Arestatio, v. Arestum.

Arestum (arestatio, sequestratio):

- 32 (a. 1469, de mandato dni rectoris res studentis arestatae), 635 (a. 1478, dnus vicerector decrevit per notarium publicum omnes libros studentis arestari et conscribi), et passim.
- v. Collegiaturae (a. 1530 et 1534);
  Ecclesiae (Eccl. s. Floriani, a. 1509 et 1535);
  Franciek Jud. (a. 1531);
  Garbarz Mart. Senior (a. 1530/35);
  Rector Univ.

Arfordiensis, v. Erfordiensis. Argentina de, cf. Argentinensis.

Argentinensis Adam de Argentina (Ad. de Argentina):

- 1817 (a. 1497, baccalariandus).

Argentinensis Johannes de Argentina (Joh. de Stroszborg de Argentina).

- 2461 (a. 1518, medicinae dr., vir legalis annorum fere sexaginta).

Argentinensis Theobaldus de Argentina (Theob. de Argentina):

- 1869 (a. 1500), 1875 (studens).

Argentinensis Wolfgangus impr. libr. (a. 1518), v. Lern Wolfg.

Arismetrica (Arismetrica):

- 1497 (a. 1491, Ar. liber).

Aristoteles philosophus:

- 105 (a. 1469, Ethicorum libri), 131
  (Ar. dies), 159 (a. 1470, Ar. festum), 1224 (a. 1489, dies), 1343 (a. 1490, Ar. Auctoritates, liber), 1641 (a. 1494, Ar. prandium), 1643 (De anima, lib.), 2722 (a. 1523, Ar. Logica vetus et nova, cum commentatorio, in vim pignoris posita), 3052 (a. 1530, Ar. Logica, cum commento, lib.).
- v. Aquinas Thom.; De anima; De coelo; De generatione; De intellectu; Elenchi; Metheora; Naturalis philosophia; Nova logica; Parva logicalia; Parva naturalia; Physica; Posteriora; Priora; Vetus ars.

Arma (armorum delatio s. deportatio, armati studentes):

- 70 (a. 1469, gladius per studentem mutuatus), 210 (a. 1470, dnus rector arma studentibus reponere mandavit), 216 (stud. arma portans), 260 (a. 1472), 276 (a. 1473), 316 (a. 1474, studens de bursa divitum armatus cum gladio evaginato venit ad bursam philosophorum animo injuriandi et provocandi), 372 (a. 1475, studens studentem graviter percussit), 391, 395, 605 (a. 1477, studens ad mediam noctis cum armis ad cameram alterius studentis venit), 1738 (a. 1494, baccalarii in via publica in platea Slawkowiensi manu armata impetum in baccalarium fecerunt ipsumque vulneraverunt), 2022 (a. 1505, dnus rector studentibus juxta Statutorum dispositionem arma coram se reponere mandavit), 2130 (a. 1507, arma studentibus de mandato dni rectoris recepta), 2883 (a. 1526, studens propter armorum delationem condemnatus), 3111 (a. 1531, studentes propter delacionem armorum ad loca suspecta, puta ad tabernas, condemnati), et passim.
- v. Arcus; Bacillus; Baculus; Bombarda; Bulawa; Cambuca; Chorulus;
   Cultellus; Culter; Ferreticum; Framea;
   Fustis; Galea; Gladius; Globus; Kapalin; Kilof; Lancea; Lapides; Ligo; Loricus; Maleus; Palanga; Pugio; Sagitta;

INDEX. 841

Securiculus; Securis; Scripturale; Stilus; Szpata s. szpada; Telum.

Armarium (almarium, armarium):

— 1522 (a. 1492), 3032 (a. 1530, arm. cum seraculo studentis effractum).

Armatia de, v. Armatius.

- Armatius Jodocus de Armatia, alias Kamanscius de Kamycz, Ungarus (Jod. de Armatia; in Albo stud. »Jod. de Kamycz«, in Libro promot. »Jod. de Kamencz« scriptus):
- -- 1027 (a. 1485, studens).
- v. Batensis Jod. (a. 1493).

Arnastus bacc. (a. 1493), v. Ernestus bacc. Arnoldus notarius (a. 1469/70), v. Kuchariensis Arn.

Arnoldus s. Arnolphus dr. (a. 1475/88), v. Mirżyniec Arn.

Arnsberg Georgius de Cracovia, Nobilis (Providus Georgius, Nobilis Georg., civis Crac.):

— 265 (a. 1472, advocatus Supremi juris castri Crac.), 323 (a. 1474).

Ars memorativa (Ars memor.):

— 240 (a. 1470, labor »Artis memor.« in auditorio).

Ars vetus, v. Vetus ars.

Arundinensis Johannes de Trzciana, alias etiam Trzcianensis nuncupatus (Joh. de Thrzczanija, Thrzczanija, Traszczanija, Trhrczanija):

- 2909 (a. 1527), 2913.

Arx Cracoviensis, v. Castrum Crac. Asistorium, v. Assistorium.

Assarthes de Cracovia (Assarthes):

— 782 (a. 1479, morans apud Assarthem).
Asserti studentes, baccalarii et doctores: v. Borowicius Nic. (a. 1476, stud.); Cracovita Nic. (a. 1469, stud.); Cracovita Nic. (a. 1481, dr. med.); Glogowita Ign. (a. 1489, nomine studens); Nieszkowita Joh. (a. 1523, assertus dr.); Piotrkowita Abrah. (a. 1523, bacc., nec studens tamen sed simplex beanus).

Assistorium (asistorium, pro assessoria aut assissoria):

1646 (a. 1494, causa devoluta ex asistorio Tarnowiensi in judicium dni rectoris).

Asszusvarcza de, v. Asszusvarczanus.

Asszusvarczanus Gervasius pater Johannis, v. Asszusvarczanus Joh. (a. 1478).

Asszusvarczanus Johannes de Asszusvarcza s. de Svarcz, Ungarus (Joh. de Asszuwarcza, de Swarcz, Joh. Vngarus de Swarcz, Joh. Gervasii de Sworcz dioec. Albensis):

- 634 (a. 1478), 636, 642, 643 (studens), 644, 649, 654, 714.

Asszuwarcza de, v. Asszusvarczanus.

- Astrodomiensis s. de Amsterdam (Astrodomensis, Astrodomiensis, Ostradomiensis, Stradomiriensis):
- 290 (a. 1473, Astr. panni tunica nigra), 293, 2625 (a. 1523, pro panno Stradomiriensi!), 2668 (nigri coloris tunica Ostradomiensis!).
- v. Tunica.

Astrologia (Astrologia):

— 277 (a. 1473, in Astrol. liber legatus pro Universitate), 1209 (a. 1488, in Astrol. resumptio), 1528 (a. 1492, collegiatura in Astrol.).

Astronomia (Astronomia):

2610 (a. 1522, in Astron. liber), 2619
 (a. 1523), 3135 (a. 1531, constitution
 diu observata inter mgros, sibi invicem in collegiatura Astr. succedentes).

- v. Introductorium astr. (a. 1530).

Atlas:

- 2799 (a. 1524, de hathlasz vestis).
- v. Joppa.

Atczennych: cf. Azennig?; Odziennik?.

Audientia publica coram dno rectore, v. Rector Univ.

Auditor curiae episcopalis (a. 1514), v. Episcopus Crac.

Augusta de, v. Augustanus.

Augustanus Melchior de Augusta (Melchiar de Augusta):

- 1454 (a. 1491).

Augustensis dioecesis, v. Gamundiensis Jac.

Augustinus quidam (Liebenwaldensis?; Augustinus):

- 164 (a. 1470, Aug. cum sociis).
- v. Przeworscensis Aug. (a. 1470).

Aureo monte de, v. Goldergensis.

- Aurifaber Petrus de Cracovia, alias etiam Lubart vocatus (Petrus bacc., Petr. de Crac.):
- 1521 (a. 1492, bacc.), 1522, 1894 (a. 1502, mgr.), 2135 (a. 1508, collegiatus Collegii minoris), 2136.
- Aurifaber Stanislaus de Cracovia, uterinus Petri (Stanislaus, Stan. Aurifaber, Stan. de Crac.):
- 2328 (a. 1514, studens de bursa Jerusalem), 2610 (a. 1522, mgr.), 2619
  (a. 1523), 2624 (collegiatus Collegii majoris), 2671, 2769 2771 (a. 1524), 2779, 2782, 2813, 3266 (a. 1534, canonicus eccl. s. Floriani), 3272, 3312
  (a. 1535), 3321 (bacc. s. theologiae), 3358 (de mandato dni rectoris monitus a sapientia s. bedello Universitatis, quatenus iuxta Statuta Univ. in suo ordine, secundum ordinationem praepositi Colleg. maj., visitaret actus ordinarios, sabbativis diebus celebrari-solitos).

Australis Georgius de Austria (Georg. Australis, Johrgius de Austria):

— 1331 (a. 1490, de nova bursa), 1475
 (a. 1491, studens Universitatis), 1486.
 Austria de, v. Australis.

Axametum (axamitum, exametum):

- 3 (a. 1469, jopula examiti flavei coloris), 2836 (a. 1525, calorium de axameto mardoribus subductum).
- v. Frontilis (a. 1535); Szamet (a. 1510). Azennig Marcus de Nissa bacc. (Azennig?, a. 1483), v. Nissanus Marc. Azuka, v. Hazuka.

Babczanczsky, v. Babczansky.

- Babczansky Caspar de Kremnicia s. de Körmöchánya, Ungarus (Casp. Babczanczsky de Cremnicya, Casp. de Cramniczia):
- 1217 (a. 1489), 1218, 1355 (a. 1491, studens).

Babenek, v. Bebenek.

Baccalarii artium (baccalarii):

— 72 (a. 1469, lectiones gradum bacc. concernentes), 702 (a. 1478, resumptio pro gradu bacc.), 1559 (a. 1493, bacc.

- acolytus); 1987 (a. 1504, communitas baccalariorum in bursa pauperum), 2553 (a. 1522, decanus facultatis artium nec non communitatis bacc. in Universitate residentium).
- carbanistae bursarum: v. Będorski Felbacc. (a. 1529/30, carb. bursae pauperum); Myszkowski Sig. bacc. (a. 1530).
- cantores: v. Ecclesiae; Scholae.
- locati scholarum s. coadjutores rectoris scholae, v. Scholae.
- rusalem), 2610 (a. 1522, mgr.), 2619. rectores s. moderatores scholarum, v. (a. 1523), 2624 (collegiatus Collegii ma-
  - sapientiae s. bedelli Universitatis: v. Lelowita Mart. bacc. (a. 1516); Mszczonowita Joh. bacc. (a. 1523/36); Neopolitanus Casp. bacc. (a. 1521/25); Ropczycius Valent. bacc. (a. 1534/36).
  - seniores bursarum, v. Bursae.
  - servitores, v. Kazimirita Laur. bacc.
     (a. 1521, et protunc servitor apud drem Obornicium).
  - tertiani Collegii artistarum, v. Tarnowita Joh. bacc. (a. 1469).
  - v. Actus publ.; Resumptio.

Baccellus, Bacellus: v. Bacillus.

Bacillus (bacillus, baccellus, bacellus):

- 448 (a. 1475, studens studentem ferreo bacillo percussit), 890 (a. 1483, decanus facultatis artist. bacillo percussus).
- v. Bulawa (a. 1483/1514).

Bacska de, v. Bacskanus.

Bacskanus Thomas de Bacska, Ungarus (Thom. de Baczka):

- 1833 (a. 1498, bacc.).

Baculus (baculus, bacculus):

- 395 (a. 1475, cum baculo percussit mgr. acolytum studentem), 884 (a. 1482, bacc. mulierem gravidam baculo percussit), 938 (a. 1483, a studente Ungaro bacc. Ungarus in platea prope Collegium artist. baculo graviter percussus), 3199 (a. 1533, mgr. comminatus est servis Universitatis in haec verba: »Non dolebo dare florenum unum aut duos rusticis, qui vos baculis percutient«), et passim.
- Bączek de Cracovia, maritus Hedwigis (Bączek?, a. 1479), v. Pączkowa Hedw.

843 INDEX.

aczka de, v. Bacskanus.

a czkowa Hedwigis de Cracovia (Baczkowa?, a. 1479), v. Paczkowa Hedw.

3 a denburgensis Wolfgangus studens (Badenburgensis?, a. 1505), v. Wolfgangus stud.

Badowita Albertus de Badowo (Alb. de Badowo):

- 1643 (a. 1494).

Badowo de, v. Badowita.

Badzin de, cf. Bendzinius.

Baer Caspar de Cracovia (a. 1483/94): v. Bar Casp.; Gaspar domicellus (a. 1470).

Bagienice de, v. Bagienicius.

Bagienicius Laurentius de Bagienice (Laur. de Bagyenijcze):

- 2022 (a. 1505, mansit apud hospitem Albertum Cracovitam).

Bagrel Johannes de Lamberg (Joh. de Lamberg, Joh. Bagrel de Lamberg):

- 1482 (a. 1491, studens), 1500.

Bagyenijcze de, v. Bagienicius.

Baier, Baijer, v. Bajer.

Bajer Johannes de Cracovia (Joh. Baier, Baijer, Bayer):

- 2392 (a. 1516, venditor librorum), 2482 (a. 1519, bibliopola Crac.), 2789 (a. 1524, item bibliop.), 2791, 2796, 2797.

- v. Appajer Joh. (a. 1515); Bavarus Joh. (a. 1530).

Bajulus (baiulus):

- 2766 (a. 1524, tres bajuli in valore xx grossorum, pannus cum duobus baj., tapetum cum uno baj.), 2788 (pann. cum duobus bajulis).

Bak Benedictus de Buda, Ungarus (Benedictus):

 2449 (a. 1517, studens de Ungaria). Bak, Bakowa: v. Bank; Bankowa.

Balbus Johannes de Janua ordin. Praedicatorum:

- 1343 (a. 1490, Katholicon, liber in asseribus obductis pelle rubea).

Balicki Stanislaus (Stan Balyczky): — 1508 (a. 1492).

Balistator (balistator, pro ballistarius): Bandzijcze de, v. Będzicius.

— 1704 (a. 1494), 2265 (a. 1514).

Balnea Cracoviensia et Kazimiriensia:

- 546 (a. 1476, balneum communiter nuncupatum Zydowska, sc. laźnia), 1328 (a. 1490, baln. in platea Wislensi), 2321 (a. 1514, ante baln. retro s. Annam in convalle, item in ponte Kazimiriensi prope baln. retro s. Annam), 3275 (a. 1535).

Balneamen in valore unius sexagenae (a. 1476), v. Szwabskie.

Balopcze de, v. Bialopcensis.

Balt, Balth de, v. Baltius.

Balthasar studens (Neomarchikamarcensis?; Balthesar):

- 86 (a. 1469, stud. de domo alterius partis bursae Jerusalem).

Balthasar bacc. (a. 1470), v. Szumbargensis Balth.

Balthasar dnus (a. 1470), v. Cracovita Balthasar bacc. (Behem?, Engedinensis?, Gamundiensis?; Balthasar):

- 1076 (a. 1486, bacc.).

Balthasar studens (a. 1490/91), v. Legnicensis Balth.

Balthasar notarius civitatis Cracoviensis (a. 1502), v. Behem Balth.

Balthasar studens (Balthazar);

- 2018 (a. 1505, stud. de bursa nova).

- v. Hirschberg Balth, (a. 1505).

Balthasar studens (Balthazar de...., a. 1531), v. Gniewkowita Balth.

Balthazar, Balthesar, Baltizar: cf. Balthasar.

Baltius Andreas de Balt, Ungarus (Andr. de Balth):

- 537 (a. 1476, duos florenos ungaricales per suam negligentiam in via perdidit!).

Balyczky, v. Balicki.

Balynij de, v. Bialinius.

Ban de, v. Banyensis.

Banas, v. Banas.

Banas Martinus de Warszawa (Mart. Banas de Varsouia):

- 823 (a. 1480, studens Universitatis).

Banbenek, v. Bębenek.

Bancz Jacobus de Gamundia (Bancz?, a. 1492), v. Gamundiensis Jac.

Bandzijmyslije de, v. Będziemyślski. Bandzin de, v. Bendzinius.

Bang Michael de Wratislawia (Mich. Bang de Wratislawia):

- 1637 (a. 1494).

Bani de, v. Banyensis.

Bank de Cracovia, maritus Katharinae (Bak?, a. 1495), v. Bankowa Kath.

Bank Franciscus de Cracovia, consul (Bak?, a. 1502), v. Franzbank de Crac.

Bank Paulus de Cracovia (Bak?; Paul. Bank):

- 955 (a. 1484).

Bank Paulus Francisci de Cracovia, caupo vini (Bak?, a. 1488), v. Franzbank Paulus.

Bankowa Katharina de Cracovia (Bakowa?; Cath. Bankowa de Crac.):

- 1762 (a. 1495), 1764.

Bannitio ab Universitate, v. Exclusio. Banthkowycze de, v. Betkowicius.

Banyensis Venceslaus de Bani, Ungarus (Venc. de Ban, de Bani):

 1248 (a. 1489, studens morans in domo dris Regula), 1374 (a. 1491).

Bar Caspar de Cracovia, alias etiam
Baer aut Ursinus appellatus (Casp. Bar):
934 (a. 1483, civis et mercator Crac.),

1707 (a. 1494).

— v. Gaspar domicellus (a. 1470). Barbara sancta, v. Ecclesiae.

Barbara regina (a. 1515), v. Zapolya Barb.

Barbara coqua (Barbara):

 1509 (a. 1492, coca in bursa Jerusalem), 1633 (a. 1494, olim coca in bursa Jerus.).

- v. Grzanczyna Barb. (a. 1492).

Barbara mulier (a. 1494), v. Wratislawita Barb.

Barbara hospita (a. 1522/23), v. Cracovita Barb.

Barbara mulier (a. 1525), v. Hallerowa Barb.

Barbara sub bursa philos. (a. 1531), v. Cracovita Barb.

Barbara vidua et hospes (a. 1535), v. Cracovita Barb.

Barbitonsores Cracovienses: v. Chirurgi et barb.; Medela; Oculista.

Barcik de, v. Barcikus.

Barcikus Johannes de Barcik (Joh. de Barczik, Barczyk):

2615 (a. 1523, notarius publicus),
2631, 2683, 2686 — 2688, 2695, 2696,
2702 (actus hujus scriba), 2703, 2707,
2709, 2710, 2717, 2725.

Barczik, Barczyk de: v. Barcikus.

Bargel, v. Bargiel.

Bargiel Stanislaus de Kazimiria (Stan. de Kazimiria, de Cazimiria, Stan. Bargel, Bargyel, Bergel):

1785 (a. 1496, mgr., exclusus de bursa pauperum, dnus rector tamen sententiam provisoris bursae annullavit), 1786, 1811 (a. 1497), 1828 (a. 1498), 1853, 2098 (a. 1505, notarius publicus), 2268 (a. 1514, decretorum dr., plebanus in Brzesko), 2441 (a. 1517, juris pontificii dr.), 2461, 2465 (a. 1518). 2558 (a. 1522), 2574 (senior bursae canonistarum), 2575, 2577, 2615 (a. 1523), 2716, 2750 (ss. canonum dr.), 2752, 2754, 2772 (a. 1524, item senior bursae canon. in platea Castrensi).

Bargyel, v. Bargiel.

Bark Nikiel s. Nicolaus de Cracovia, pater Sixti: v. Bark Sixtus (a. 1489).

Bark Sixtus Nicolai s. Nikielbark de Cracovia (Sixtus, S. Nikelbark):

 1217 (a. 1489, caupo), 1355 (a. 1491, tunc absens et in Cracovia non morans).
 Barkutten de, v. Barkuttensis.

Barkuttensis Martinus de Barkutten, Samogitta de Żmudź (Mart. de Semodia; in Albo stud. »Mart. de Barkutten« scriptus):

- 1095 (a. 1487, studens).

Barmicki Nicolaus bacc., alias Bartnicki dictus (a. 1476), v. Bartnicki Nic. Barmiż Martinus (Mart. Barmyz)

- 2722 (a. 1523, studens).

Barmyczskij, cf. Barmicki.

Barmyz, v. Barmiż.

Bartfa de, v. Bartfensis.

Bartfensis Achatius de Bartfa, Ungarus (Ach. de Barthva):

- 2239 (a. 1513, studens de bursa Jerusalem), 2240.
- Bartfensis Bernardus de Bartfa, Ungarus (Berhardus Barthwensis):
- **2464** (a. 1518).
- Bartfensis Valentinus studens (Bartfensis?, a. 1470), v. Ungarus Valent.
  Barth de, v. Barthensis.
- Barthensis Stephanus de Barth, Ungarus (Steph. de Barth):
- 3233 (a. 1534, studens inhibitans bursam Ungarorum), 3237.
- Barthnijczskij, Barthnyczskj, Barthnysczkij: v. Bartnicki.
- Bartholomaeus sanctus, v. Ecclesiae (Eccl. cathedr., a. 1493).
- Bartholomaeus studens (a. 1470), v. Polsnicensis Barth.
- Bartholomaeus plebanus (Bartholomaeus):
- 256 (a. 1472, Barth. pleb. in Strzeżów).
  Bartholomaeus quidam (Bartholomaeus):
- 304 (a. 1473, derelicti post mortem ejus libri et tunica de panno bohemicali).
- Bartholomaeus mgr. (a. 1478), v. Żnenensis Barth.
- Bartholomaeus altarista (Bartholomaeus):
- 872 (a. 1482, altar. ad s. Mariam in Cracovia, illuminator librorum)
- Bartholomaeus bacc et Bartholomaeus de.... bacc. (a. 1483/84), v. Hirschberg Barth.
- Bartholomaeus fr. (Bartholomaeus):
  994 (a. 1485, fr. ordin. Carmelitarum
  b. Virginis).
- Bartholomaeus capellanus (Bartholomaeus):
- 1280 (a. 1489, cap. ad s. Stephanum, procurator), 1281.
- Bartholomaeus procurator et notarius (a. 1491/1500), v. Szydlowita Barth.
- Bartholomaeus bacc., conductor et senior bursae Ungarorum (a. 1493/94), v. Majsensis Barth.

Bartholomaeus dr. (a. 1503), v. Znenensis Barth.

- Bartholomaeus sutor (a. 1511), v. Cracovita Barth.
- Bartholomaeus s. Bartossius (a. 1512/13), v. Cracovita Bartossius.
- Bartholomaeus lanius (a. 1514), v. Cracovita Barth.
- Bartholomaeus sartor (a. 1518), v. Cracovita Barth.
- Bartholomaeus mgr. (a. 1520/26), v. Czystodembinensis Barth.
- Bartholomaeus altarista (a. 1530/36); v. Cracovita Barth.
- Bartholomaeus mgr. (a. 1531), v. Sabinka Barth.
- Bartholomaeus notarius (a. 1531), v. Radomita Barth.
- Bartholomaeus lanius et hospes (a. 1534), v. Cracovita Barth.
- Batholomaeus apothecarius (a. 1534), v. Cracovita Barth.
- Bartholow de, v. Bartolowita.
- Barthoschowicze de, v. Bartoszowicius.
- Barthpha, Barthva de, Barthwensis: v. Bartfensis.
- Bartnicki Nicolaus alias Barmicki nuncupatus (Nic. Barmyczskij, Barthnijczskij, Barthnyczskj, Barthnysczkij):
- 536 (a. 1476, bacc.), 538, 539.
- Bartolow, Bartolów de: v. Bartolowita. Bartolowita Petrus de Bartolów (Petr. de Bartolow):
- 603 (a. 1477).
- Bartossius Garbarz de Wojnicz (a. 1470), v. Garbarz Bartossius s. Barthomaeus.
- Bartossius de Cracovia, sutor (a. 1512/13), v. Cracovita Bartossius s. Bartholomaeus.
- Bartoszowice de, v. Bartoszowicius.
- Bartoszowicius Bartholomaeus de Bartoszowice (Barth. de Brathoschowicze dioec. Gneznensis):
- 2065 (a. 1506, studens).
- Bartoszowski Johannes (Johannes):
- 214 (a. 1470, vicepraepositus eccl. s. Hedwigis in Ponte regali Cracoviae).
- Baruchow, Baruchów de: v. Baruchowski.

Baruchowski Johannes de Baruchów (Joh. de Baruchow):

— 1023 — 1063 (decretorum dr., canonicus Cracoviensis, rector Universitatis commutatione hiemali a. 1485/86), 1064—1074 (rector Univ. comm. aestivalis a. 1486), 1075—1087 (rector Univ. comm. hiem. a. 1486/87), 1876 (a. 1500, archidiaconus).

Baruchowski Johannes (Joh. Baruchowskij):

- 2818 (a. 1525, testis), 2824.

Baruchowskij, v. Baruchowski.

Baruth de, v. Baruthensis.

Baruthensis Ambrosius de Baruth (Ambr. de Baruth):

- 2452 (a. 1517, mgr.).

Barwierek de Cracovia, maritus Katharinae: v. Barwierkowa Kath. (a. 1516).

Barwierkowa Katharina de Cracovia (Kath. Barwyerkowa de Cracovia): — 2394 (a. 1516).

Barwyerkowa, v. Barwierkowa.

Barzizius Gasparini Pergamensis:

— 1406 (a. 1491, Epistolae, liber).

Barzuchow, Barzuchów de: v. Barzuchowita.

Barzuchowita Stanislaus de Barzuchów (Stan. de Barzuchów):

2401 (a. 1516, studens).

Basa Albertus de Poznania mgr. (a. 1523), v. Misellus Alb.

Basa Johannes de suburbio Cracoviensi Piscaria (Joh. Basa de Piscaria):
1609 (a. 1493).

Basak Mathias de Cracovia (Math. Bassak, Basak de Crac., Baszak):

— 110 (a. 1469), 177, 126, 168 (a. 1470, procurator causarum consistorii Cracoviensis), 170, 175, 179, 187, 207.

Basilea de, v. Basileensis.

Basileensis Johannes de Basilea (Joh. de Basilea):

1519 (a. 1492, medicinae dr.), 1554
 (?, a. 1493, item ejus operarius), 1644
 (a. 1494).

Basilius Magnus (Basilius):

- 1406 (a. 1491, liber).

Bassak, Baszak: v. Basak.

Bastartum (bastartum, pro bastardum = lignum?):

2413 (a. 1517, damnum in vino et bastarto).

Baszna, Basznia de: v. Baszniensis.

Baszniensis Cristannus de Basznia (Cristannus, Crist. de Baszna):

- 1710 (a. 1494, bacc.), 1715, 1721 (studens!). [1490,95).

v. Muehlenbachensis Crist. bacc. (a. Batensis Jodocus de Bate. Ungarus (Jodocus studens, Jod. de Batte):

- 1617 (a. 1493, studens et librorum ligator), 1619, 1622.

- v. Armatius Jod. (a. 1485).

Bathor, Bátor de: v. Batorius.

Batorius Paulus de Bátor, Transsilvanus (Paul. de Transsiluania, Transsiluanus; in Albo stud. »Paul. de Bathor« dictus):

1901 (a. 1502), 1904 (scholaris), 1908,
 1911 (studens).

Batte de, v. Batensis.

Bauarus, v. Bavarus.

Bavarus Johannes de Cracovia (Job. Bauarus):

2998 (a. 1530, civis Crac. de platea
 s. Annae), 3008.

v. Appaier Joh. (a. 1515); Bajer Joh.
 (a. 1516/24).

Bavis Barbara de Cracovia (Barb., uxor Casparis Bavis):

1945 (a. 1503, hospita et ejus maritus Caspar).

Bavis Caspar de Cracovia, maritus Barbarae: v. Bavis Barb. (a. 1503). Bayer, v. Bajer.

Beadzin de, cf. Bendzinius.

Beanus (beanus):

— 1228 (a. 1489, Beane! Tu es solus beanus!), 2361 (a. 1515, appellaverunt eundem beanum), 2579 (a. 1522, appellavit eum beanum), 2751 (a. 1523, bacc. nominatur, cum nec studens Universitatis extitisset, sed simplex beanus).

Bebenek Paulus de Cracovia (Paul. de Crac., Paul. de Crac. dictus Babenek, Banbenek):

INDEX. . 847

— 2986 (a. 1530, bacc. ad s. Annam degens), 3002, 3006, 3007, 3029 (studens in scholis s. Annae manens).

- v. Cracovita Paul. bacc. (a. 1530).

Beber Johannes de Oświęcim (Joh. de Osswaczim, Osswanczijm, Osswanczim, Osswyczym, Osszwanczim, Oswaczim, Oszwanczim, Oszwyanczijn, Oszwyanczim):

— 142 (a. 1470, mgr.), 249 (canonicus eccl. s. Floriani), 291 (a. 1473, assessor et consiliarius dni rectoris), 626 (a. 1478, s. theologiae prof., consiliarius Universitatis), 667, 729 (vicerector Univ. 21. XI), 745 (a. 1479), 790—803 (custos eccl. s. Floriani, rector Univ. commutatione aestivali a. 1479 a die 22. VI), 804—827 (rector Univ. comm. hiemalis a. 1479/80), 828—840 (rector Univ. comm. aestiv. a 1480), 850 (a. 1481), 872 (a. 1482), 874 (consiliarius dni rectoris), 878, 879.

Beck Erasmus de Cracovia (mgr. Erasmus, Er. Beg de Crac., Begk, Bek, Pegk de Crac.):

1866 (a. 1500, mgr.), 1871, 1881 (a. 1501, libri manu ejus conscripti), 1896
(a. 1502), 1909, 1921, 1950 (a. 1503), 1951, 1957 (collegiatus Collegii minoris), 1962 (a. 1504).

Becz de, v. Bejcki.

Beczlag (Beczlag):

— 1369 (a. 1491, florenus in auro invalidi ponderis alias Beczlag).

Bedelli s. famuli aut servi Universitatis (bedelli, pedelli), v. Sapientiae.

Bederman Johannes de Poznania (Bederman?; Joh. de Posnania):

- 1421 (a. 1491, studens).

Bederman Thomas de Poznania (dnus Thomas, Thom. de Posnania):

2134 (a. 1508 mgr. et senior bursae Jerusalem), 2385 (a. 1515), 2456 (a. 1518, s. theologiae bacc., ad s. Annam commendarius).

Bedleńska de Cracovia (dna Bydlenszka):

– 2735 (a. 1523, in platea Wislensi).

Bedleński Nicolaus (Nic. Bedlenskj, Bedlyenskij, Bydlyenszkij, Bydlenszky):  2653 (a. 1523, scholasticus vicariusque in spiritualibus Cracoviensis), 2705, 2757, 2853 (a. 1526), 3340 (a. 1535).

Bedlenskj, Bedlyenskij: v. Bedleński.

Będorski Felix (Fel. Bendorski, Bendorski):

2974 (a. 1529, carbanista bursae pauperum), 3053 (a. 1530, bacc. et item carb. b. paup), 3078, 3284 (a. 1535, mgr.).

Bedzice de, v. Bedzicius,

Bedzicius Johannes de Bedzice (Joh. de Bandzijcze):

- 1281 (a. 1489).

Będziemyśl de, v. Będziemyślski.

Będziemyślski Marcissius de Będziemyśl, Nobilis (Nob. Marciss. de Bandzijmyslije):

- 161 (a. 1470).

Beekecs de, v. Bekecsius.

Beg, Begk: v. Beck.

Behem Balthasar de Cracovia (Baltasar notarius):

- 1904 (a. 1502, notar. civitatis Crac.).

- v. Balthasar bacc. (a. 1486); Cracovita Balth. bacc. (a. 1479).

Bejcka Barbara de Cracovia (Barb. filia olim civis Wolny de Crac., canthoralis Georgii Beyczsky et germana bacc. Johannis Wolny):

- 884 (a. 1482), 885.

Bejcki Georgius de Cracovia, maritus Barbarae: v. Bejcka Barb. (a. 1482).

Bekecs de, v. Bekecsius.

Bekecsius Sebestianus de Bekecs, Transsilvanus (Seb. quidam de Transsilvania; in Albo stud. »Seb. de Beekecs« scriptus):

- 997 (a. 1485), 1000.

Békés de, v. Bekesius.

Bekesius Ladislaus de Békés, Ungarus (Lad. de Byekesch):

 985 (a. 1483, studens Universitatis et servitor Benedicti Györkii Ungari).

Belibem Johannes de Münsterberg (Joh. Belibem de Myesterberg):

- 2452 (a. 1517).

Belice de, v. Bielicius.

Bellatores (bellat., bellica expedicio): — 93 (a. 1469).

Bellum inter studentes intestino ortum:

- 3178 (a. 1533), 3174.

Belovár de, v. Belovarus.

Belovarus Valentinus de Belovár, Ungarus (Valent de Vellphar):

 2370 (a. 1515, cantabat et regebat aliis infra matutinam missam in choro capellae Ungarorum in eccl. s. Francisci).
 Bels, Belse, Belsza, Belsze: v. Belza.

Belszicze de, v. Belżycius.

Belszije, v. Belza.

Belus, Belusch, Belusza de: v. Beluszanus.
Beluszanus Paulus de Belusza, Ungarus (Paulus de Belus, Paul. de Vngaria;
in Libro promot. »Paul. de Belusch«
scriptus):

— 1374 (a. 1491, studens), 1514 (a. 1492, bacc.).

Belza, v. Belza.

Belza Martinus de Cracovia (mgr. Martinus, Mart. Bels de Crac., Belse, Belsza, Belsze, Belszije, Belza, Belze):

- 1896 (a. 1502, mgr.), 2042 (a. 1505, rector scholae ad s. Mariam, condemnatus a dno rectore in poena unius sexagenae et duodecim grossorum), 2062 (a. 1506), 2148 (a. 1508, item rect. schol. ad s. Mariam in circulo Crac.), 2174 (a. 1512, decretorum dr., consiliarius dni rectoris), 2175, 2243 (a. 1513, ss. canonum dr.), 2335 (a. 1514), 2471 (a. 1518), 2486 (a. 1519), 2716 (a. 1523, decanus facultatis canonicae et consiliarius Universitatis), 2719, 2764 (a. 1524), 2853 (a. 1526), 2884 (lector ordinarius), 2887 2890 -2895, 2901 (a. 1527), 2902, 2968 (a. 1529, consiliarius facultatis canonicae), 3030 (a. 1530), 3052 (juris pontificii dr.), 3064, 3087 (a. 1531), 3089, 3122 (collegiatus Collegii juristarum), 3312 (a. 1535), 3363 (a. 1536), 3377 (rector Universitatis commutatione aestivali a. 1536), 3378 (rector Univ. comm. hiemalis a. 1536/37), 3379-3380 (rector Univ. comm. aestiv. a. 1537).

Belza Stanislaus de Cracovia (Stan. Belze):

— 1165 (a. 1488, civis Crac.), 1171, 1191. Belze, v. Belza.

Belzko de, v. Bielscius.

Belżyce de, v. Belżycius.

Belżycius Nicolaus de Belżyce (Nic. de Belszicze):

- 1999 (a. 1505).

Benassius Andreas studens (a. 1492), v. Bieniasz Andr.

Bendorski, Bendorskij: v. Będorski.

Bendzin de, cf. Bendzinius.

Bendzinius Albertus Maxanti mgr. (a. 1483/90), v. Maxantius Alb.

Benedictus quidam (Benedictus):

- 1463 (a. 1491).

Benedictus studens (a. 1517), v. Bak Bened. Ungarus. [Benigna Benigna mulier (a. 1530), v. Cracovita Bentivoli (Bentivoli):

- 2169 (a. 1511).

Bentivolus Galeacius (Gal. Bentiwlus dictus Antonius):

- 2169 (a. 1511).

Bentiwlus, v. Bentivolus.

Beregszász de, cf. Beregszaszius.

Beregszaszius Nicolaus bacc. (Beregszaszius?, a. 1480), v. Szöllös Nic. Beregszaszius Paulus de Beregszász, Ungarus (Paul. de Breckszasz):

- 792 (a. 1479, studens).

Bergel, v. Bargiel.

Berka de, v. Berkanus.

Berkanus Bartholomaeus de Berka, Ungarus (Barth. de Berka):

- 879 (a. 1482).

Bernardinus sanctus (Bernhardinus): v. Cracovita Georg. fr. (a. 1470/75); Ecclesiae.

Bernardus sanctus (Bernardus):

— 1420 (a. 1491, De contemptu mundi. liber).

Bernardus procurator (Bernardus):

- 17 (a. 1469, proc. causarum).

Bernardus mgr. (a. 1478/80), v. Mikosz Bern. de Nissa.

Bernardus mgr. (a. 1489/1529), Episcopius Bern. de suburbio Biskupie.

Bernardus smigmator (a. 1494), v. Cracovita Bern. Bernardus notarius (a. 1504), v. Bytomiensis Bern.

Bernensis Valentinus (Valent. Bernensis):

- 2789 (a. 1524, bibliopola).

Bernhardinus, cf. Bernardinus.

Bernhardus, cf. Bernardus.

Bertlem Johannes de Villa latina, Ungarus (Joh. de Villa latina; in Albo stud. >Joh. Bertlem de Villa lat.« dictus):

- 886 (a. 1482, studens).

Beskanus Thomas de Besko, Ungarus (Thom. de Besko, de Pesko):

— 728 (a. 1478, bacc.), 767 (a. 1479), 770.

Besko de, v. Beskanus.

Bestrykow de, cf. Bystrzykowita.

Beszcz, Beszcze in, v. Beszczensis.

Beszczensis plebanus (in Beszcze, a. 1469), v. Pleszowita Nic.

Bethar de, v. Betharius.

Betharius Stephanus de Bethar, Ungarus (Steph. de Bethar):

- 1714 (a. 1478, bacc).

Bethuniensis Ebrardus Graecista:

— 859 (a. 1474, Hebrardus in altero volumine), 612 (a. 1477, Ebreardus, liber invadiatus pro tribus fertonibus).

Betkowice de, v. Betkowicius.

Betkowicius Mathias de Betkowice (Math. de Banthkowycze):

- 1478 (a. 1491, bacc.).

Betman Erasmus de Cracovia bacc. (Betman?, a. 1528), v. Cracovita Er.

Betula (betula):

 2995 (a. 1530, bet. cerevisiae ad duodecim grossos).

Beyczsky, v. Bejcki.

Białaczewski Petrus (Petr. Bijalaczewskij):

 3201 — 3204 (a. 1533, studens bursae Jerusalem).

Bialek Johannes de Skrzynno (Johde Szkrzijno, Joh. Byalek de Szkrzyno):

— 2766 (a. 1524, studens Universitatis), 2768, 2770, 2783, 2788, 2790.

Bialinius Nicolaus de Bialiny (Nic. de Balynij, Byalyny):

Acta rect.

— 493 (a. 1475, actu presbyter).

Bialiny de, v. Bialinius.

Bialkowicz Andreas de Cracovia (Andr. Bijalcouicz de Crac., Byalkovicz):

- 2108 (a. 1507), 2113, 2120, 2122.

Białkowski Stanislaus (Stan. Bijalkowszkij):

2745 (a. 1523, mgr., canonicus eccl.
 s. Floriani et praepositus domus Collegii majoris).

Bialopce de, v. Bialopcensis).

Bialopcensis Johannes de Bialopce (Joh. de Balopcze de Moravia, Joh. de Byalopcze):

- 1048 (a. 1486, carnificum socius nunc Cracoviae moram agens), 1058.

Białoskórnik (bialoszkornyk):

- 1703 (a. 1494).

- v. Cracovita Math. (a. 1494).

Bialoszkornyk, v. Bialoskórnik.

Bialy Andreas de Cracovia (a. 1523), v. Albus Andr.

Bialy Lorenc s. Laurentius de Cracovia (Lorencz dictus Bijali de Crac.):

- 1048 (a. 1486, carnifex).

Bialy Thomas de Cracovia (Thom. Bijalij):

- 3345 (a. 1535, mercator Crac.).

Biberach de, cf. Bibrachensis.

Bibice de, cf. Bibicius.

Bibicius Laurentius laicus (a. 1494), v. Ślachta Laur.

Bibicze de, cf. Bibicius.

Biblia sacra:

— 40 (a. 1469, in papiro scripta in duobus voluminibus, in vim majoris certitudinis et securitatis exolutionis quatuor marcarum reposita), 223 (a. 1470, sex sexterni, in quibus Proverbiorum, Sapientiae, Ecclesiastici, Ecclesiastes, Canticorum), 764 (a. 1479, Corpus et veteris et novi testamenti, liber), 1728 (a. 1494, Septem psalmi), 1996 (a. 1505, lib.), 3168 (a. 1532, nigro corrigio obducta).

- v. Evangelia; Testamentum.

Bibliopolae Cracovienses (librorum venditores, bibliopolae):

 1911 (a. 1502, secundum taxationem bibl. peritorum Crac.).

v. Bajer Joh. (a. 1516/24); Bernensis Valent. (a. 1524); Hyber Seb. (a. 1501/2);
Cracovita Sim. (a. 1491); Rymar Barth. (a. 1530); Scharffenberger Marc. (a. 1515); Vietor (a. 1504/8).

Bibrach de, cf. Bibrachensis.

Bibrachensis Conradus (Bibrachensis?, a. 1494), v. Swewita Conr.

Bibrachensis Felix bacc. (a. 1504), v. Fulmer Fel.

Bibycze de, cf. Bibicius.

Bichawsky, v. Bychawski.

Bidgosthia, Bidgosthya, Bidgostia de: v. Bydgostiensis.

Biecensis plebanus s. praepositus (in Bijecz, Byecz, Byecensis): v. Biecensis Nic. (a. 1518); Kredlar Joh. (a. 1483).

Biecensis Ersbark de Biecz (a. 1470), v. Hirschberg.

Biecensis Henricus de Biecz (Henr. de Byecz):

- 2461 (a. 1518).

Biecensis Johannes de Biecz (Joh. de Bijecz):

— 3054 (a. 1530, protunc paedagogus apud Judaeum baptisatum in Cracovia), 3082 (sacristianus et lector missarum in Ilkusz, presbyter).

Biecensis Nicolaus de Biecz (Nic. de Byecz):

 403 (a. 1475), 420 (ejus framea in valore viij grossorum).

Biecensis Nicolaus de Biecz (Nic. de Bycz):

 2461 (a. 1518, praepositus Byecensis).
 Biecensis Petrus de Biecz (Petr. de Byecz):

614 (a. 1477, presbyter).

Biecensis Sebestianus de Biecz (Seb. de Bijecz, Byecz):

 2983 (a. 1529, servitor mgri Magni-Cantrifusoris), 3047 (a. 1530).

Biecz de, v. Biecensis.

Biedrzyce de, v. Biedrzycki.

Biedrzycki Clemens de Biedrzyce (Clem. Byedrziczkij de Byedrzicze):

- 2408 (a. 1517, studens).

Biel Stanislaus de Nova civitate s. de Nowe miasto Przemyśliensis terrae, alias Neopolitanus Ruthenus aut Albinus dictus (mgr. Stanislaus, Stan. Biel de Nova civ. alias de Russia de districtu Premisliensi, Stan. de Russia, de Premislia, de Nova civ. Russiae, Stan. Bijel, Byel de Nowe mijastho): 662 (a. 1478, actu studens), 663, 666, 667, 672, 698, 700, 702, 705, 739, 832 (a. 1480), 941 (a. 1484, bacc.), 946, 1254 (a. 1489, mgr. et senior bursae pauperum), 1298 (a. 1490), 1373 (a. 1491), 1375, 1381 (resignavit de collegiatura in Poësi), 1387, 1390 - 1392, 1393-1395 (a. 1491, collegiatus Collegii minoris et item senior bursae pauper.), 1398, 1401, 1564 (a. 1493), 1774 (a. 1496, colleg. Colleg. majoris), 1775, 1942 (a. 1502, canonicus eccl. s. Floriani, facultatis philosophicae decanus). 1949 (a. 1503), 2050 (a. 1505, consiliarius dni rectoris), 2058 (s. theologiae professor), 2124 – 2128 (a. 1507 a die 26. VI - 31. VII vicerector Universitatis), 2146 — 2152 (rector Univ. commutatione aestivali a. 1509), 2153-2155 (custos s. Floriani, rector Univ. comm. hiemalis a. 1509/10), 2156-2160(rector Univ. comm. aestiv. a. 1510). 2174 (a. 1512, s. theol. dr., consiliarius dni rectoris), 2175, 2249 (a. 1513), 2263 (a. 1514), 2267, 2269, 2312-2317 (a. 1514 a die 24. VII - 2. VIII vicerector Univ.), 2359 (a. 1515, provisor bursae Jerusalem), 2416-2441 (decanus eccl. s. Floriani, rector Univ. comm. aestiv. a. 1517), 2442 - 2465 (rector Univ. comm. hiem. a. 1517/18), 2508—2530 (canonicus cathedralis Crac., rector Univ. comm. hiem. a. 1521/22), 2531 - 2565 (rector Univ. comm. aestiv. a. 1522), 2570 (provisor bursae Jerus.), 2575, 2666 (a. 1523), 2716 (decanus facultatis theologicae), 2773 (a. 1524), 2902 (a. 1527, consiliarius), 2914, 2915, 2968 (a. 1529, vicecancellarius Univ.), 2994 (a. 1530), 3115-3132 (vicecanc. et rector Univ. comm. aestiv. a. 1531),

3133—3151 (rector Uniw. comm. hiem. a. 1531/32), 3152—3163 (rector Univ. comm. aestiv. a. 1532), 3187—3191 (rector Univ. comm. aestiv. a. 1533 a die 4. VIII), 3312 (a. 1535), 3378 (a. 1536, et ejus famulus).

Bielański Johannes de Bielany, Nobilis (Nob. Joh. de Byelany, Joh. Byelansky):

— 2388 (a. 1515, studens).

Bielany de, v. Bielański.

Bielec de, v. Bielecius.

Bielecius Stanislaus de Bielec (Stan. de Byelecz): [manens).

— 1620 (a. 1493, in scholis b. Mariae Bieleński Albertus & Jacobus (Alb. et Jac. Bijelyensczy):

- 3023 (a. 1530).

Bielice de, v. Bielicius.

Bielicius Martinus de Bielice (Mart. de Belice, Byelicze, Byelycze):

— 647 (a. 1478, obligatus per mgrum Stan. Selig Cracovitam, rectorem scholae Corporis Christi, ad quosdam labores scholasticos, pensavit sibi labores ad tres florenos), 650, 653 (studens), 692, 853 (a. 1481, bacc.), 875 (a. 1482). Bielicius Nicolaus de Bielice (Nic. de Bilijcze):

- 181 (a. 1470, studens).

Bielscius Andreas de Bielsko (Andr. de Byelsko):

-- 2425 (a. 1517).

Bielscius Casper de Bielsko (Casp. de Bijelsko):

- 3193 (a. 1533, scholaris).

Bielscius Cristopherus de Bielsko (Crist. de Byelszko):

- 3149 (a. 1532).

Bielscius Martinus de Bielsko (Mart. de Byelszko):

- 2986 (a. 1530, studens).

Bielscius Petrus de Bielsko (Petr. de Belzko):

- 385 (a. 1475, bacc.).

Bielski N. (N. Bijelsky, Byelskj):

- 3167 (a. 1532), 3168 (notarius publicus et hujus actus scriba), 3170. Bielsko de, v. Bielscius.

Biem Martinus Ilkussius de Ilkusz s. Olkusz, corrector Kalendarii romani (Mart. de Ilcusz, Ilkus, Ilkusch, Ilkusz, Ilkvsz, de Hilkusch):

- 1266 (a. 1489, bacc.), 1467 (a. 1491, mgr.), 1468, 1470, 1781 (a. 1496, item ejus servitor), 1874 (a. 1500, decanus facultatis artium, consiliarius dni rectoris), 2022 (a. 1505), 2107 (a. 1507), 2235 (a. 1514, curatus in Ilkusz et cantor eccl. collegiatae s. Floriani), 2566 - 2672 (s. theologiae professor, canonicus eccl. s. Floriani et rector Universitatis commutatione hiemali a. 1522/23), 2673 - 2742 (rector Univ. comm. aestivalis a. 1523), 2743-2800 (rector Univ. comm. hiem. a. 1523/24), 2852 (a. 1526), 2902 (a. 1527, consiliarius), 2903 - 2916 (eccl. s. Nicolai extra muros Cracovienses praepositus s. plebanus, rector Univ. comm. aestiv. a. 1527), 2968 (a. 1529, decanus facultatis theologicae), 2996-3070 (rector Univ. comm. aestiv. a. 1530), 3071-3114 (rector Univ. comm. hiem. a. 1530/31), 3122 (a. 1531, s. theol. dr.), 3201 (a. 1533, provisor bursae pauperum), 3202, 3204, 3257-3292 (rector Univ. et viceconservator privilegiorum comm. hiem. a. 1534/35), 3293-3356 (rector Univ. et viceconservator comm. aestiv. a. 1535), 3357-3376 (rector Univ. comm. hiem. a. 1535/35), 3380 (a. 1537).

Bieniasz Andreas de Gostków s. Gostkowo (Andr. de Gostkowo; in Albo stud. »Andr. Benassy de Gosthkovo dioec. Plocensis« dictus):

- 1538 (a. 1492), 1539 (studens).

Bieńkowski Johannes (Joh. Byenkowszky):

2699 (a. 1523, scholaris, praeter scientiam et voluntatem parentum abduxit triennalem puerum).

Biernat de Cracovia, maritus Dorotheae, hospites (a. 1506), cf. Cracovita Biernat s. Bernardus.

Biernat de Cracovia, maritus Reginae (a. 1517), cf. Cracovita Biernat s. Bernardus. Biernatowa Dorothea de Cracovia (a. 1506), v. Cracovita Dor. Bernardi.

Biernatowa Regina de Cracovia (a. 1517), v. Cracovita Reg. Bernardi.

Bierznensis plebanus (in Bierzno, Byerzno, a. 1515), v. Byszewita Barth. Bierzno in, cf. Bierznensis.

Biesiekierski Johannes (Joh. Byeszvekversky):

- 2875 (a. 1526).

Bieżanów de & in: v. Bieżanowiensis; Bieżanowita.

Bieżanowiensis plebanus (in Bieżanów, a. 1469), v. Bieżanowita Philipp. Bieżanowita Mathias Kozykowycz (a. 1494), v. Kozikowicz Math.

Bieżanowita Philippus de Bieżanów (Philipp. de Byezanow, Philipp. in Byezanow):

- 36 (a. 1469, plebanus in Bieżanów). 40, 42.

Bijalaczeuskij, v. Bialaczewski.

Bijalcouicz, v. Białkowicz.

Bijali, Bijalij: v. Bialy.

Bijalkowszkij, v. Bialkowski.

Bijdgosthia, Bijdgostia de: v. Bydgostiensis.

Bijecz de & in, v. Biecensis.

Bijel, v. Biel.

Bijelsko de, v. Bielscius.

Bijelsky, v. Bielski.

Bijelyensczy, v. Bieleński Alb. & Jac.

Bijernathova, cf. Biernatowa.

Bijlina, v. Bylina.

Bijskupijcze de, v. Pontificius.

Bijskupskj, v. Biskupski. (kowita.

Bijstrijkow, Bijstrzijkow de: cf. Bystrzy-

Bijstrzyca de, v. Bistriciensis.

Bijszkupszkij, v. Biskupski.

Bijtchinaw de, v. Bitchinawiensis.

Bijthom de, Bijthomyensis, Bijtomiensis: v. Bytomiensis.

Bilicze de, v. Bielicius.

Bilina, v. Bylina.

Bipartinus Andreas de Bipart (Andr. de Byparth):

- 1656 (a. 1494, studens).

Bipartinus Georgius de Bipart (Georg. de Byparth):

- 1656 (a. 1494).

Birenstengel Johannes de Nova civitate, Ungarus (Joh. de Nova civitate, Joh. Byerijksschengel de Nova civ.; in Albo stud. »Joh. Birenstengel de Nova civ. dioc. Agriensis« dictus):

 4 (a. 1469, bacc. et ejus mater), 7, 28-30, 64, 69.

Biretus (biretus, birretus, birethus, piretus, birrus):

- 56 (a. 1469, b. studentis arestatus), 971 (a. 1485, b. mgri pellibus sobollinis subductus et circumductus), 1343 (a. 1490, piretus bacc.), 1591 (a. 1493, valoris unius floreni cum medio), 2209 (a. 1513, b. duplus Judaeo invadiatus), 2231 (b. scholaris rubeus), 2299 (a. 1514, de capite mgri depositus), 2720 (a. 1523, in valore viij grossorum), 2747, 2759 (duplatus Venetianus), 2799 (a. 1524, niger magnus), 2896 (a. 1526), 2907 (a. 1527), 2939 (a. 1528, birrus), 3189 (a. 1533, latus rubeus), 3195 (dres et mgri Collegii minoris moniti, ut omnes et singuli veniant ad mensam in biretis rotundis), 3304 (a. 1535, contra Statuta et privilegia Universitatis b. de capite sapientiae Univ. a studente vi exceptus), et passim.

- v. Mitea (a. 1481).

Birrus (a. 1528), v. Biretus.

Biskupice de, v. Pontificius.

Biskupie, Biskupije de: v. Episcopius de suburbio Cracoviensi Biskupie.

Biskupycze de, v. Pontificius.

Biskupski Bernardus (Bernh. Bijskupskj, Bijszkupszkij, Biskupski, Biskupskj, Byskupskj):

- 2919 (a. 1527), 2922 (a. 1528), 2924, 2926, 2927, 2942.

Biskupskj, v. Biskupski.

Biskupye de, v. Episcopius.

Biskwpicze de, v. Pontificius.

Bistricia de, v. Bistriciensis.

Bistriciensis Andreas de Bistricia, Ungarus (Andr. de Bistricia):

- 1519 (a. 1492, bacc., obmisso dno rectore, judice principali, citavit drem in medicinis ad vicarium in spiritua-

- libus, quapropter ad dnum rectorem citatus).
- Bistriciensis Blasius de Bistricia, Transsilvanus (Blas. de Transsiluania; in Albo stud. »Blas. de Bystriczya« scriptus): [Regula).
- 1248 (a. 1489, studens de domo dris Bistriciensis Jacobus de Bistricia, Ungarus (Jac. de Bystrziczia):
- 872 (a. 1482, ss. canonum bacc.).
- v. Illuminatura librorum (a. 1482).
- Bistriciensis Johannes de Bistricia, Ungarus (Joh. de Bistrziczya, de Bystrzycia):
- 1652 (a. 1494, studens moram agens sub cura mgri Joh. Szadkovii), 1944 (a. 1503, bacc.).
- Bistriciensis Johannes de Bistricia, Ungarus (Joh. de Bistricya):
- 1972 (a. 1504, aurifaber).
- Bistriciensis Laurentius Cuczmer, studens (a. 1500), v. Kuczmer Laur.
- Bistriciensis Michael studens (Bistriciensis?, a. 1489), v. Michael stud. Bistricya, Bistrziczya de: v. Bistriciensis. Biszkupye de, v. Episcopius.

Bitchinaw de, v. Bitchinawiensis.

- Bitchinawiensis Bartholomaeus de Bitchinaw (Barth. de Bijtchinaw):
- 308 (a. 1473, accomodavit studenti ad ejus necessitatem frameam).

Bithom de, v. Bytomiensis.

Bitunius de Cracovia:

 3039 (a. 1530, in domo ante Bitunium provocatio unius militaris).

Blanden de, v. Blandensis.

- Blandensis Orosius de Blanden (bacc. Orosius; in Libro prom. »Orosius de Blanden« scriptus):
- 1771 (a. 1496, bacc.).
- Blandow de, Blandowski, Blandowsky: v. Blędowski.
- Blanth de Cracovia (Blanth):
- -- 1661 (a. 1494, dnus de platea s. Marci et ejus domus).

Blasius clericus (Blasius):

- 16 (a. 1469, cleric.).
- v. Brzeznicensis Blas. (a. 1475); Pobiedziskanus Blas. (a. 1470).

Blasius quidam (a. 1470), v. Pobiedziskanus Blas.

Blasius mgr. et dr. (a. 1487/1505), v. Wittembergensis Blas.

Blasius scholaris (Blasius):

- 2311 et 2312 (a. 1514, scolaris et discipulus minoris aevi de schola Corporis Christi in Kazimiria ad Cracoviam, ad cujus instantiam in enervationem jurium Universitatis mgr. ad praesentiam episcopi citatus).
- Blasius bacc. (Blasius):
- 2742 (a. 1523, bacc. et familiaris palatini Cracoviensis Christophori Szydłowiecki).

Blasius studens (a. 1530), v. Bobrensis Blasius substitutus (Blasius):

- 3131 (a. 1531, substitutus ad s. Barbaram).
- v. Bobrensis Blas. (a. 1530).

Blaskowa, Blaskowna: cf. Blażkówna.

Blażek s. Blasius (a. 1514), cf. Kazimirita Blażek.

Blażkówna mulier quaedam suspecta de Cazimiria (a. 1514), v. Kazimirita Blażkówna.

Bleczensis (a. 1469), v. Pleschensis.

- Blędowski Georgius de Blandow, Nobilis (Georg. Blandowski de Blandow Nobilis, Blandowsky):
- 544 (a. 1476, filius podžupkonis s. vicezupparii Cracoviensis), 549.
- Blędowski Johannes de Blandow (Joh. de Crac., Johannes, filius quondam vicezupparii Crac.):
- 559 (a. 1477), 564, 565 (excommunicatus prima specie excommunicationis auctoritate officialis Crac.), 573 (absolutus ab excommunicatione), 577, 579.
- Bledowski Mathias de Blandow (Math. de Blandow):
- 300—316 (decretorum dr., canonicus et vicarius in spiritualibus generalis Cracoviensis, rector Universitatis commutatione hiemali a. 1473/74), 362—367 (item rector Univ. comm. hiem. a. 1474/75, canonicus Crac., Przemyślensis et Sandomiriensis), 493 (a. 1475).

Blędowski Stanislaus de Blandow, Nobilis (Stanislaus, Stan. de Blandow Nobilis):

— 363 (a. 1474, familiaris dni rectoris Blędowski), 544 et 549 (a. 1476, filius podżupkonis s. vicezupparii Cracoviensis), 571 (a. 1477, filius quondam zupparii!), 577, 580.

Blonie de, v. Bloniensis.

Bloniensis Johannes de Blonie (Joh. de Blonije, Blonye):

 1580 (a. 1493, bacc., mazowiana scrofa et destructor causarum nec non idiota appellatus), 1634 (a. 1494).

Bloniensis Mathias de Blonie (Math. de Blonye):

— 2072 (a. 1506, studens).

Blonije, Blonye de: v. Bloniensis.

Blozsa de, cf. Blozsanus.

Blozsanus Arnastus de Blozsa, Ungarus (Blozsanus?, a. 1493), v. Ernestus bacc.

Bobowa de, v. Bobowiensis.

Bobowiensis Petrus de Bobowa (Petr. de Bobowa):

- 256 (a. 1472, clericus), 261.

Bobrecensis Jacobus mgr. (a. 1491), v. Staczkowski Jac.

Bobrek de, cf. Bobrecensis.

Bobrensis Blasius de Bobry (Blasius studens, Blas. de Bobrij, Bobry):

— 3076 (a. 1530, studens in schola s. Stephani degens, enormiter framea studentem in taberna vulneravit), 3081, 3082.

- v. Blasius substitutus (a. 1531).

Bobrij, Bobry de: v. Bobrensis.

Bochin de, cf. Bochinensis.

Bochinensis Adam de Lowicz, mgr. et dr. (a. 1505/17): v. Lowicius Ad.

Bochna de, Bochnensis, de & in Bochnia: v. Bochniensis.

Bochniensis schola (in Bochna, Bochnia, Bochnija):

- 223 (a. 1470, scholae cantoriatus),
   810 (a. 1479), 1644 (a. 1494), 2490 (a. 1520, rector scholarum).
- v. Bochniensis Valent. bacc. (a. 1474, rector scholae); Chromanalowita Jac.

alias Kochanowita dictus (a. 1470, cantoriatus officium scholae in Bochnia recepit); Krzywonosowicz Joh. (a. 1520, rector scholarum in Bochnia).

Bochniensis dna de Bochnia (a. 1492), v. Maczyna.

Bochniensis dna, mater Antonii:

- 1644 (a. 1494).

Bochniensis Andreas de Bochnia (Andr. de Bochna, Bochnia, Bochnija, Bochnya):

— 258 (a. 1472, baccalariandus, ocasione resumptionis pro gradu baccalariatus in artibus obligavit se coram dno rectore solvere mgro florenum cum viij grossis), 260, 299 (bacc.), 324 (a. 1474), 325, 326, 355.

Bochniensis Antonius de Bochnia (Ant. de Bochnya):

— 1644 (a. 1494, juvenis aetatis undecim annorum vel citra, sed jam bene rationis compos, puer artificii artis textoriae, noluit artificium limitari, sed dixit coram dno rectore, se malle in scholis manere).

Bochniensis Johannes de Bochnia (Joh, de Bochnij):

- 107 (a. 1469).

Bochniensis Johannes de Bochnia (Joh. de Bochnija, Bochnya):

906 (a. 1483, clericus et studens), 907
 (Cracoviae morans), 909 (in castro Crac. morans), 1453 (a. 1491, clericus), 1464, 1465, 1475, 1525 (a. 1492).
 Bochniensis Johannes de Bochnia (Joh. de Bochnya):

— 1803 (a. 1497, bacc.).

Bochniensis Johannes Freywijcz (a. 1520), v. Freiwicz Joh.

Bochniensis Johannes de Bochnia (Joh. de Bochnija): [Amicini).

— 2894 (a. 1526, familiaris dni rectoris Bochniensis Martinus de Bochnia (Mart. de Bochnya):

- 1229 & 1237 (a. 1489, studens).

Bochniensis Nicolaus de Bochnia (Nicolaus, Nic. de Bochnya):

— 716 (a. 1478, plebanus quondam in Rybna, nunc vero organista in Brze-

sko), 772 (a. 1479, pleb. quond. in Rijbna et organista ad s. Annam).

3 och niensis Stanislaus de Bochnia (dnus Stan. de Bochnija, Bochnya):

— 212 (a. 1470), 329 (a. 1474, excepit se a jurisdictione dni rectoris, negans, se esse intitulatum et studentem Universitatis Crac.).

Bochniensis Valentinus de Bochnia (Valent. de Bochnya):

— 324 (a. 1474, bacc.), 325 & 326 (rector scholae Bochniensis).

Bochnij, Bochnija, Bochnya de & in: v. Bochniensis.

Bocian de Cracovia, Judaeus (Jud. Boczanij):

- 2904 (a. 1527, tunc absens).

Boczanij, v. Bocian.

Boczxycze de, v. Boksicius.

Bodorfalva de, v. Bodorfalvanus.

Bodorfalvanus Balthasar de Bodorfalva, Ungarus (Balth. de Bodorwolwa):

 2368 (a. 1515, studens de bursa Ungarorum).

Bodorwolwa de, v. Bodorfalvanus.

Bodzaczijn, Bodzaczin, Bodzaczyn, Bodzaczin, Bodzanczin, Bodzanczyn, Bodżęcin de in: v. Bodżęcinensis; Bodżęcinus.

Bodzęcinensis rector scholae (in Bodzaczin, Bodzącin, a. 1534), v. Wisliciensis Stan.

Bodżęcinus Albertus de Bodżęcin s. Bodzentyn (Alb. de Bodzanczyn):

- 293 (a. 1473, actu presbyter, qui non fuit excommunicatus!).

Bodzecinus Alexander de Bodzecin s. Bodzentyn (Alex. de Bodzaczijn):

— 2853 (a. 1526).

Bodzecinus Erasmus de Bodzecin s. Bodzentyn (Erasm. de Bodzanczin):

- 2899 (a. 1526).

Bodzecinus Franciscus de Bodzecin s. Bodzentyn (Franc. de Bodzaczin):

- 3371 (a. 1536, bacc.).

Bodżęcinus Stanislaus de Bodżęcin s. Bodzentyn (Stan. de Bodzaczyn):

- 2043 (a. 1505).

Bodzentyn de, v. Bodżęcinus.

Boëthius A. M. T. S. philosophus:

 1310 (a. 1490, De consolatu, liber), 3003 (a. 1530, De re militari, lib. Boëthii?).

Bogacz Michael de Cracovia (Mich. Bogacz):

- 2545 (a. 1522, civis Crac.).

Bogathkj, Bogathko: v. Bogatko.

Bogatko Stanislaus (Stan. Bogathkj, Bogathko):

- 91 (a. 1469).

Bogorzyno de, v. Bogurzyński.

Boguar Johannes Mathiae de Olomuniec (Joh. de Olomancz, Olomucz, Joh. Mathiae balistarii de Olomunyecz; in Albo stud. >Joh. Mathiae Boguar de Olomuncz dictus):

— 578 (a. 1477), 676 (a. 1478), 687, 691 (studens Universitatis), 707, 745 (a. 1479).

Boguar Mathias pater Johannis: v. Boguar Joh. (a. 1477/79).

Bogurzino de, Bogurzinskj, de Bogurzyno: v. Bogurzyński.

Bogurzyński Johannes de Bogurzyno (Joh. de Bogorzyno, Bogurzino, Bogurzinski, de Bogurzyno):

733 (a. 1478, bacc.), 759 (a. 1479),
835 (a. 1480), 1029 (a. 1485, mgr.),
1083 (a. 1487, bacc.), 1226 (a. 1489).

Bogusch, v. Bogusz.

Bogusz Stanislaus (Stan. Bogusch): — 2824 (a. 1525).

Bogxa, v. Boksa.

Bohemia de, v. Bohemus.

Bohemicalis pannus:

- 243 (a. 1470), 304 (a. 1473)
- v. Tunica.

Bohemus Johannes de Cracovia (a. 1514/16), v. Bursnik Joh.

Bohemus Oswaldus de Bohemia (Osv. de Bohemia):

— 1518 (a. 1492, studens morans in bursa nova).

Bohemus Wenceslaus de Bohemia (Wenceszlaus de Bohemia):

-- 1466 (a. 1491).

Bohemus Wenceslaus de Pilzno (a. 1514), v. Pilznensis Wenc.

- Bohemus Wenceslaus de Bohemia (Venc. de Bohemia):
- 2646 (a. 1523, morans in porta Sutorum).
- Bohemus Wolfgangus de Budweiss bacc. (a. 1479), v. Budweissensis Wolfg. Bok Georgius (Georg. Bok):
- 2440 (a. 1517, studens), 2458 (a. 1518, mansit apud sartorem Stanislaum Cracovitam).
- Boksa Petrus (Petr. Bogxa):
- 2856 (a. 1526).
- Boksica de, v. Boksicius.
- Boksicius Jacobus de Boksica (Jac. Boxijcza, Jac. de Boczxycze, Boyxicze):
- 34 (a. 1469, mgr. et decanus facultatis artium), 187 (a. 1470), 210, 223, 291 (a. 1473, licentiatus in medicinis et procurator Universitatis), 292.
- Bolemouo, Bolemow, Bolemów de: v. Bolemowita.
- Bolemowita Ambrosius de Bolemów (Andr. de Bolemouo, Bolemow, Bolomovo):
- 2500 (a. 1521, mgr. et rector scholae ad s. Annam), 2501, 2502, 2547 (a. 1522), 2550 (item rector scholae ad s. Annam).
- Boleslauia de, cf. Boleslawita.
- Boleslaus (a. 1488/89), v. Wilnensis Joh. Bolesl.
- Boleslavia, Boleslavyecz, Boleslawia, Boleslawia polonicali, Boleslawiec de: cf. Boleslawita:
- Boleslawita Jacobus pater Matthaei: v. Boleslawita Matth. (a. 1501/5).
- Boleslawita Jacobus de Boleslawia (Jac. de Boleslauia):
- 2182 (a. 1512, studens, cui dnus rector ad petita, propter discessionem in patriam, consensit morandum in hospitio ad Stephanum Cracovitam, muratorem in platea Sutorum).
- Boleslawita Johannes de Boleslawia (Joh. de Boleslauia):
- 1353 (a. 1491, studens, minus juste ac sine consensu consiliariorum a seniore exclusus de bursa nova, temerarie de bursa exire noluit), 1358 (dnus

- rector pacifice ei in bursa permanere promisit).
- Boleslawita Johannes Almanus, studens (a. 1514), v. Alemanus Joh. de Boleslawia.
- Boleslawita Martinus de Boleslawia (Mart. de Boleslauia):
- 1652 (a. 1494, studens novellus, morans apud Nicolaum pileatorem cognomine Bur.).
- Boleslawita Mathias de Boleslawia (Math. de Boleslauia):
- 2337 (a. 1514).
- Boles la wita Matthaeus de Boleslawiec (Matth. Jacobj de Boleslavia polonicali, de Boleslavyecz, Boleszlawyecz):
- 1887 (a. 1501, notarius publicus), 1889, 2056 (a. 1505), 2058.
- Boleslawita Nicolaus de Boleslawia (Nic. de Boleslauia):
- 1541 (a. 1492, studens).
- Boleslawita Simeon de Boleslawia, Slezita (Simon de Boleslauia partibus Slesie, Sim. de Slezia):
- 2264 (a. 1514, bacc., tunica ipsius propria coelistini coloris apud Judaeum invadiata), 2267.
- Boleszlawyecz de, v. Bolesławita. Bolomovo de, v. Bolemowita.
- Bombarda manualis (bombarda man.):
- 2585 (a. 1522, duae bombardae manuales studenti a studente in mutuum datae).
- Bonaventura sanctus (Bonauentura):
   3215 (a. 1534, Dieta salutis, liber),
- -- 3215 (a. 1534, Dieta salutis, liber), 3224 (Bonav. cum adjunctis).
- Bononia, Bononia de: v. Bononiensis.
- Bononiensis Universitas, Bononia:
- 2169 (a. 1511).
- v. Godzaninus; Noskowski Joh.
- Bononiensis Constantius de Bononia (dr. Constantius, Const. de Bononia):
- 2081 (a. 1506, medicinae dr.), 2095,
   2102 (a. 1507, artium et medicinae dr.), 2114, 2115, 2118.
- Borek Stanislaus de Cracovia bacc. (Borek?, a. 1492/93), v. Cracovita Stan.

Borkanus Bartholomaeus de Borki (Barth. de Borkij, Borky):

705 (a. 1478), 871 (a. 1482, studens),
 1395 (a. 1491).

Borki, Borkij, Borky de: v. Borkanus. Borowice de, v. Borowicius.

Borowicius Nicolaus de Borowice (Nic. de Borowicze, Borowijcze):

- 550 (a. 1476, clericus et, ut asserebat, actu studens, in Cracovia moram habens), 648 (a. 1478).

Borowicze, Borowijcze de: v. Borowicius. Borowski Albertus Nobilis (Nob. Alb. Borowski, Borowskij):

 — 3168 (a. 1532, nunctius et procurator Const. Cracovitae).

Borowskij, v. Borowski.

Borzycze de, v. Bożycensis.

Boyxicze, Boxijcza de: v. Boksicius.

Bożyce de, v. Bożycensis.

Bożycensis Andreas de Bożyce (Andr. de Borzycze):

- 2139 (a. 1508).

Brabancia, Brabantia de: v. Brabantinus. Brabantinus Johannes de Brabantia (Joh. de Brabancia):

- 1497 (a. 1491).

Brańcki de Cracovia (dnus Branczki):

- 3354 (a. 1535).

Branczki, v. Brańcki.

Bransk, Brańsk de: v. Brańskianus.

Brańskianus Stephanus de Brańsk (Steph. de Bransk):

2276 (a. 1514, servitor mgri Nic. Wielicii, percussus a studente), 2287.

Branszberg, Branszbergk de: v. Braunsbergensis. [Brassovius.

Brasso, Brassouia, Brassovia de: cf. Brassovius Andreas alias de Korona, Ungarus (a. 1508): v. Koronensis Andr.

Bratoszowicze, Bratoszowice de: v. Bratoszowicius.

Bratoszowicius Johannes de Bratoszowice (Joh. de Brathoschowicze)

- 2462 (a. 1518).

Braune Caspar de Nissa (Casp. de Nissa, Nijssa, Nyssa; in Albo stud. >Casp. Braune de Nissa dictus): 890 (a. 1483, studens de bursa Jerusalem), 1070 (a. 1486, bacc.), 1667 (a. 1494, mgr.).

Braunsberg de, v. Braunsbergensis.

INDEX.

Braunsbergensis Georgius de Braunsberg (Georg. de Branszberg, Jeorgius de Branszbergk):

 1574 (a. 1493, diffamavit studentem, appellando eum illegitime natum), 1597.

Braxatorium (braxatorium):

— 3314 (a. 1535, vasa ad brax. facta).

Breckszasz de, v. Beregszaszius.

Breczen de, v. Breczenius.

Breczenius Dionysius de Breczen, Ungarus (mgr. Dionysius; in Libro promot. »Dion. de Breczen« scriptus):

 — 1181 (a. 1488, mgr. percussit studentem Ungarum, quapropter a dno rectore condemnatus).

Breczenius Johannes de Breczen, Ungarus (Joh. de Breczen):

 1893 (a. 1502, studens de bursa Ungarorum), 1900 (percussorem servitoris coram dno rectore non revelavit, dicens, sibi non licere tradere quemquam).

Breczenius Petrus de Breczen, Ungarus (Petr. de Breczen):

- 1898 (a. 1502), 1903.

Brega de, v. Bregensis.

Bregensis ecclesia collegiata:

- 1605 (a. 1493).

Barth.

- v. Legnicensis Malch. canonicus.

Bregensis Adam de Brega (Ad. de Brega):

 2260 (a. 1514, bacc. et protunc locum mgri scholae b. Virginis in circulo Cracoviensi possidens), 2350 (a. 1515).
 Bregensis Bartholomaeus vulgo Stenus dictus, mgr. (a. 1507): v. Stenus

Bregensis Henricus de Brega, alias de Hedaw (Henr. de Brega, Henr. de Brega alias de Hedaw, Henr. de Hedaw):

— 1119 (a. 1487, studens), 1124, 1127
 (a. 1488, stud. Universitatis), 1131 & 1139 (in bursa Alemanorum commorans).

Bregensis Johannes de Brega (Joh. de Brega):

— 1248 (a. 1489, studens de domo dris Regula).

Brennar de Cracovia, maritus Barbarae: v. Brennarowa Barb. (a. 1483).

Brennar Georgius de Cracovia (Georg. aurifaber alias Brennar de Crac.);

- 1092 (a. 1487, aurifaber).

Brennarowa Barbara de Cracovia (Barb. Brennarowa de Crac.):

- 931 (a. 1483, institrix).

Brennarowa Dorothea de Cracovia (a. 1485/88), v. Brennerowa Dor.

Brenner de Cracovia, maritus Dorotheae: v. Brennerowa Dor. (a. 1485/88). Brennerowa Dorothea de Cracovia

(Dor. Brennarowa, Brennerowa de Crac.);

- 963 (a. 1485, institrix), 1010, 1184 (a. 1488).

Bresczye de, v. Brześciensis.

Breszijnij de, v. Brzezinius.

Bresznijcza, Bresznijcza de: v. Brzeźnicensis.

Breszsko de, v. Brzescensis.

Breviarium, v. Viaticum.

Brexasz de, cf. Beregszaszius.

Briccius studens (a. 1469), v. Sarlosarus Bricc.

Briczer Jacobus de Caschovia, Ungarus (Jac. Briczer de Cassovia):

- 1115 (a. 1487).

Brockendorff, v. Prokendorff.

Brodnia de, v. Brodnianus.

Brodnianus Wenceslaus Ubogi, alias Pauper mgr. (a. 1469): v. Ubogi Wenc. Brodnica de, v. Brodnicensis.

Brodnicensis Jacobus de Brodnica (Jac. de Brodnica):

 1925 (a. 1502, studens vagans), 1926 (inscripsit se ad acta dni rectoris de parendo juri).

Brodnicensis Lucas de Brodnica (Luc. de Brodnycza, Brodznycza):

- 1641 (a. 1494).

Brodnicensis Michael de Brodnica (Mich. de Strzoszberg; in Albo stud. \*Mich. de Stroszberg alias de Brodnycza« scriptus):

- 1693 (a. 1494, bacc.).

Brodnicza, Brodnycza, Brodznycza de: v. Brodnicensis.

Brokendorff, v. Prokendorff.

Bromierz de, v. Bromirski.

Bromirski Bartholomaeus de Bromirz (Barth. Bromirskj, Bromirsky, de Bromirz, Bromyerz, Bromyesz, Bromyrski, Bromyrski):

— 2130 (a. 1507, studens de bursa pauperum), 2262 (a. 1514, mgr., petivit a dno rectore licentiam repatriandi), 2368 (a. 1515), 2384, 2422 (a. 1517), 2441 (collegiatus Collegii minoris), 2451, 2465 (a. 1518).

Bromirski Dominicus de Bromirz (Domin. de Bromirz):

 2130 (a. 1507, studens de bursa parperum, arma ei recepta).

Bromirskj, Bromirsky, de Bromirs, Bromyerz, Bromyesz, Bromyrski, Bromyrskij: v. Bromirski.

Brona de, v. Pronensis.

Bronowska, Bronowszka: v. Brunowska. Broschek de, v. Brożek.

Brothnija de, cf. Brodnianus.

Brożek Josephus de Brożek (Jos. de Broschek):

3009 (a. 1530). [v. Brunnensis.
 Brucensis, Bruczensis pannus (a. 1514):
 Brudek Stanislaus de Russia (Stan. Brudek de Russia):

- 695 (a. 1478).

Brudnij, v. Brudny.

Brudny Stanislaus de Cracovia (Stan. Brudnij):

— 1071 (a. 1486, pincerna cervisiae in platea Figulorum, contumelia ei et ejus uxori a studente illata).

Brudzewo, Brudzew de: v. Brudzewius.

Brudzewius Albertus de Brudzewo (Alb. de Brudszewo, Brudzeow, Brudzew, Brudzewo, Brudzow):

821 (a. 1480, mgr. et collegiatus Collegii minoris), 890 (a. 1483), 970 (a. 1485, praepositus domus Collegii artistarum), 1095 (a. 1487), 1109, 1180 (a. 1488), 1258 (a. 1489, protunc procurator Universitatis), 1320 (a. 1490,

item procur. Univ.), 1395 (a. 1491, bacc. s. theologiae, colleg. majoris Colleg.), 1476, 1477 (procur. Univ.), 1504 (a. 1492, accomodavit studenti Michaeli Rusocki tres florenos cum medio), 1536 (procur. Univ., arendavit mgro Sommerfeld-Aesticampiano ad tres annos bursam Ungarorum pro locatione studentium cujuscunque nationis), 1563 (a. 1493), 1568 (procur. Univ.), 1648 (a. 1494, canonicus eccl. s. Floriani), 1774 (a. 1496, olim).

3 rudzewius Stanislaus de Brudzewo (Stan. de Brudzew):

- 1395 (a. 1491).

Brudzewo, Brudzow de: v. Brudzewius. Bruellus Rubertus de Cracovia (Rub. de Crac.):

— 1219 (a. 1489, apothecarius). Bruna, Brunna de: v. Brunnensis. Brunnensis pannus:

- 2302 (a. 1514, Bruczensis!), 2310 (Brucensis!). [sis Andr.
- canonicus (a. 1513), v. Ołomunicen-Brunnensis Johannes de Brunna (Joh. de Bruna, Brunna):
- 2099 (a. 1507), 2123 (studens Universitatis).

Brunnensis Vitus de Brunna (mgr. Vittus, Vit. de Brunna, de Morauia):

— 1235 (a. 1489, mgr. de bursa Alemanorum), 1283 (senior bursae philosophorum), 1286 (a. 1490), 1345 (a. 1491), 1346, 1353 (a. 1491, senior bursae novae), 1354, 1357—1359, 1370 (senior bursae novae), 1540 (a. 1492, senior bursae philosophorum!), 1560 (a. 1493, senior bursae novae ex parte nationis alamanicae!).

Brunnensis Vitus de Brunna (Vit. de Brunna):

- 2517 (a. 1522, revocavit coram dno rectore injurias verbales).

Brunnensis Wolfgangus studens (Brunnensis?, a. 1505), v. Wolfgangus stud.

Brunowska Anna de Cracovia (Anna de Crac., An. Bronowska, Bronowszka, Brunowska de Crac.): 1328 (a. 1490), 1995 (a. 1505), 1998,
2004, 2005, 2139 (a. 1508, et ejus maritus Mathias, hospites), 2164 (a. 1511, civis Crac.), 2389 (a. 1515, hospita),
2623 (a. 1523, et ejus domus), 2762 (a. 1524), 2763.

Brunowski Johannes de Cracovia (Brunowski?, a. 1504), v. Cracovita Joh. Brunowski Mathias de Cracovia (Math. Brunowski, Brvnowskij):

— 2139 (a. 1508, maritus Annae Brunowska, hospites).

Brunowski, v. Brunowski.

Brunszwicensis Rudolphus (Rudolphus studens; in Albo stud. >Ludolphus de Brunszwyczk« scriptus):

- 1031 (a. 1485, stud.).

Brunszwyczk de, v. Brunszwicensis.

Brusz de, cf. Bruszensis.

Bruszensis Johannes Gomolka, tabernator (a. 1485): v. Gomólka Joh.

Brvnowskij, v. Brunowski.

Brzana Andreas de Chorażyce (Andr. de Choraszijc; »Brzana« dicitur in Libro dilig. et Libro promot.):

 1793 (a. 1496), 1798 (nepos Pauli Choraszicz, canonici Cracoviensis).

Brzana Paulus de Chorażyce (Paul. Chorasziez):

— 1798 (a. 1496, canonicus Cracoviensis). Brzeczyn de, v. Brzeczynensis.

Brzeczynensis Jacobus de Brzeczyn (Jac. de Brzeczyn):

- 1002 (a. 1485, bacc.).

Brzesko antiqua): (in Brzesko, in Brzesko antiqua): [(a. 1514).

- 212 (a. 1470), 716 (a. 1478), 2268

— v. Bargiel de Kazimiria (a. 1514, plebanus); Bochniensis Nic. (a. 1478, organista); Brzescensis Nic. (a. 1470, minister eccl.).

Brzescensis Johannes de Brzesko (Joh. de Breszsko):

- 1799 (a. 1496).

Brzescensis Martinus de Brzesko (Mart. de Brzeszko):

- 948 (a. 1484).

Brzescensis Nicolaus de Brzesko (Nicolaus):

— 212 (a. 1470, minister eccl. in Antiqua Brzesko).

Brzeście, Brzeście Kujawiensi de: v. Brześciensis.

Brześciensis Johannes de Brzeście (Joh. de Brzescze, Brzeszcze):

 142 (a. 1470, plebanus in Tarnoviec, olim pincerna Collegii artistarum), 143 (studens), 149.

v. Johannes pincerna (a. 1469).

Brześciensis Mathias de Brzeście (Math. de Brzesth):

- 48 (a. 1469), 77.

Brześciensis Sebastianus de Brzeście (Seb. de Brzesczie):

- 2819 (a. 1525).

Brześciensis Stanislaus de Brzeście Kujawiensi (Stan. de Brzesczie Cuijauiensi, Cvyaviensi):

 2230 (a. 1513), 2231 (bacc., ivit ad scholas particulares).

Brześciensis Zawissius de Brzeście (Zavissius de Bresczye):

 1657 (a. 1494, studens in bursa pauperum morans, baculo in ferali a studente percussus).

Brzescze, Brzesczie, Brzesczie Kujawiensi de: v. Brześciensis.

Brzesiatki de, v. Brzesiatkianus.

Brzesiatkianus Mathias de Brzesiatki (Math de Brzessyathkj):

— 2991 (a. 1530, famulus Joh. Amicini Junioris).

Brzesijna, Brzesijnij, Brzesini de: v. Brzezinius. [Brzescensis.

Brzesko, Brzesko antiqua de & in: v. Brzessyathkj de, v. Brzesiatkianus.

Brzesth de, v. Brześciensis.

Brzesyni, Brzeszijna, Brzeszini, Brzeszinij de: v. Brzezinius.

Brzesznycza de, v. Brzeźnicensis.

Brzeszsko de, v. Brzescensis.

Brzeszye de, v. Brzeziensis.

Brzeszyna, Brzeszynij, Brzeszyny de: v. Brzezinius.

Brzezicki Stanislaus (Stan. Brzeziczki):

- 2241 (a 1513, mgr.).

Brzezicze de, v. Brzezinius.

Brzeziczki, v. Brzezicki.

Brzezie de, v. Brzeziensis.

Brzeziensis Felix de Brzezie (Fel. de Brzeszye).

- 3320 (a. 1535, studens).

Brzezijne, Brzezijnij, Brzezijny, Brzezini de: v Brzezinius.

Brzezinensis ecclesia et schola (in Brzeziny, Brzezynij):

- 3151 (a. 1532).

v. Brzezinius Paulus praep.; Pinda
 Joh. bacc.; Pliszka Stan. bacc.

Brzezinius Adam de Brzeziny (Ad. de Breszijnij, Brzezicze, Brzezijnij, Brzezijny):

2405 (a. 1516, mgr.), 2851 (a. 1526),
2852, 2905 (a. 1527, medicinae dr. et facultatis artium decanus), 2944 (a. 1528, collegiatus Collegii minoris), 2968 (a. 1529, facultatis medicae decanus).

Brzezinius Albertus de Brzeziny (Alb de Brzeszini, Brzeszyna):

- 603 (a. 1477), 789 (a. 1479).

Brzezinius Johannes de Brzeziny (Joh. de Brzezijny, Brzezyny):

2821 (a. 1525), 2874 (a. 1526), 2885,
 2886 (studens Universitatis), 3160 (a. 1532, bacc.).

Brzezinius Mathias de Brzeziny (Math. de Brzesijnij dioec. Poznaniensis, de Brzesini):

— 91 (a. 1469), 93, 189 (a. 1470, studens). Brzezinius Mathias de Brzeziny (Math. de Brzezynij):

- 2020 (a. 1505, mgr.).

Brzezinius Nicolaus de Brzeziny (Nic. de Brzeszynij):

— 890 (a. 1483, tertianus bursae Jerusalem). Brzezinius Paulus (Paulus):

3151 (a. 1532, praepositus in Brzeziny).
 Brzezinius Simeon de Brzeziny (Simon de Brzezini):

3363 (a. 1536, studens, servus et nunctius mgri Jac. Fridel, in bursa canonistarum acriter verberatus et per capillos tractus).

Brzezinius Stanislaus mgr., professor et rector Universitatis (a. 1469/81): v. Konicz Stan.

rzezinius Stanislaus de Brzeziny (Stan. de Brzezynij):

- 2875 (a. 1526).

rzezinius Victorinus de Brzeziny (Victorin. de Brzezijnij, Brzezynij, Brzezyny):

2645 (a. 1523), 2652, 2713 (studens
 Universitatis), 2715. [zinius.

Brzeziny de & in: v. Brzezinensis; Brze-Brzeźnica de, v. Brzeźnicensis.

Brzeźnicensis Blasius de Brzeźnica (Blas. de Brzesznycza):

— 391 (a. 1475, clericus et germanus Martini).

- v. Blasius clericus (a. 1469).

Brzeźnicensis Martinus de Brzeźnica (Mart. de Brzesznycza):

- 391 (a. 1475, germanus Blasii).

Brzeźnicensis Mathias de Brzeźnica (Math. de Bresznijcza, Bresznijczą):

— 2915 (a. 1527, bacc. et custos Sandecensis).

Brzezyne, Brzezyni, Brzezynij, Brzezyny de: v. Brzezinius.

Brzozow, Brzozów de: v. Brzozowita.

Brzozowita Felix de Brzozów (Fel. de Brzozow):

— 2841 (a. 1525, bacc., tempore nocturno lapide projecto in pedem lesus).

Brzozowita Johannes de Brzozów (Joh. de Brzozow):

— 1727 (a. 1494, studens). [kanus). Brzozowka, Brzozówka de: v. Brzozów-Brzozówkanus Adam de Brzozówka (Ad. de Brzozowka):

— 2180 (a. 1512, studens et consanguineus hospitis et civis Slonina de Cracovia, in platea Castrensi morantis, apud quem propter leviorem victum et impensam, cum licentia dni rectoris Sacrani, mansit).

Brzumień, Brzumijn de: v. Brzumiński. Brzumiński Christopherus de Brzumień, Nobilis (Nob. Cristopherus de Brzumijn, Brzumynszkij, Brzvmijnskij, Brzvmyenskij, de Brzvmyenije, Brzvmyenye):

- 3102 (a. 1531), 3107 (studens), 3111 (in scholis s. Spiritus manens, propter

delationem armorum ad loca suspecta, puta ad tabernas, in poenam unius fertonis a dno rectore condemnatus), 3112, 3113, 3149 (a. 1532), 3162.

Brzumynszkij, Brzvmijnskij, Brzvmyenskij, de Brzvmyenije, Brzvmyenye: v. Brzumiński.

Brzyska de, v. Brzyskanus.

Brzyskanus Nicolaus pater Simeonis: v. Brzyskanus Sim. (a. 1511).

Brzyskanus Simeon Nicolai de Brzyska (Simon Nicolai de Brzyska dioec, Cracoviensis):

— 2169 (a. 1511, notarius publicus).

Bu. Martinus de Bu. (a. 1483), v. Pukanowita Mart.

Bubalina (bubalina tuba):

- 160 (a. 1470, valoris unius floreni).

Bubthwys de, v. Budweissensis.

Buchor de, v. Buchorius.

Buchorius Conradus pater Johannis, v. Buchorius Joh. (a. 1498).

Buchorius Johannes Conradi de Buchor (Joh. Conradi de Bychor dioec. Constantiensis).

— 1839 (a. 1498, recessurus de Cracovia). Buchta Johannes Nobilis (Nob. Joh. Buchta):

2998 (a. 1530, studens de bursa Jerusalem), 3008.

Buda in Ungaria:

- 2718 (a. 1523).

Buda, Veteri Buda de: cf. Budensis.

Budensis Antonius de Buda, Ungarus (Ant. de Buda):

- 2370 (a. 1525).

Budensis Benedictus Bak, studens (a. 1517), v. Bak Bened.

Budensis Johannes de Buda, Ungarus (Joh. de Buda):

 1534 (a. 1492, studens in bursa nova manens), 1544 (a. 1493, et ejus parentes), 1546, 1565, 1575, 1578, 1631.
 Budensis, Johannes de Bude, Unes

Budensis Johannes de Buda, Ungarus (Joh. de Veteri Buda):

 2281 (a. 1514, studens de bursa Ungarorum, capillavit servitorem).

Budensis Michael de Buda, Ungarus (Mich. de Buda):

- 1550 (a. 1493, studens in bursa Ungarorum, propter quasdam rixas et percussiones in platea Fratrum a dno rectore in una sexagena s. in duobus aureis ungaricalibus condemnatus).

Budensis Petrus de Buda, Ungarus (Petr. de Buda):

- 1078 (a. 1487), 1135 (a. 1488).

Budensis Sigismundus de Lidva, studens (a. 1483): v. Lidvanus Sigism. Budensis Valentinus de Buda, Ungarus (Valent. de Buda):

- 1893 (a. 1502, de bursa Ungarorum), 1900 (percussorem servitoris coram dno rectore revelare noluit, dicens, sibi non licere tradere quemquam).

Budensis Wolfgangus bacc. et studens (a. 1523/25), v. Hiller Wolfg.

Budeweijs, Budewisz de: v. Budweissensis.

Budin de, cf. Budinius.

Budinius Wenceslaus (a. 1522/23), v. Okuń Wenc. szynius. Budissin de: cf. Budziszynia; Budzi-Budwayss, Budweiss de: v. Budweissensis. Budweissensis Jacobus de Budweiss (Jacobus bacc., Jac. de Budweys, de Budweyss):

- 1362 (a. 1491, bacc.), 1363, 1866.

Budweissensis Nicolaus de Budweiss (Nicolaus quidam, Nic. de Budwayss, Budweyss):

- 1222 (a. 1489, studens de bursa nova), 1223, 1342 (a. 1490), 1343 (bacc.).

Budweissensis Vincentius de Budweiss (Vinc. de Budeweijs):

– 2192 (a. 1513, studens et portitor Collegii majoris).

Budweissensis Wolfgangus de Budweiss (Wlgandus, Wlgangus s. Wolffgandus de Bubthwys, Wolfgangus de Bohemia; in Libro promot. »Wolfg. de Budewisz « scriptus):

- 745 (a. 1479), 771 (bacc.).

Budweys, Budweyss de, v. Budweissensis. Budyschyn de, v. Budziszynius.

Budzinski, v. Budziński.

Budziński Stanislaus Nobilis (Nob. Stan. Budzinski, Budzinski):

3173 (a. 1533, consistorii Cracoviensis causarum notarius), 3176 (notarius officinae domini!).

Budzinskj, v. Budziński.

Budziszowice de, v. Budziszowicius.

Budziszowicius Nicolaus de Budziszowice (Nic. de Budzyschovicze, Budzyschowycze, Budzyszewijcze):

1426 (a. 1491, studens stans ad Omnes ss.), 1441, 1443, 1474. Budziszyn de: cf. Budziszynia; Budzi-Budziszynia Dorothea de Budziszyn (a. 1485), v. Ridigerna Dor.

Budziszynius Ridigernus, maritus Dorotheae: cf. Ridigerna Dor. (a. 1485). Budziszynius Martinus de Budziszyn (Mart. de Budyschyn):

- 1597 (a. 1493).

Budzyschovicze, Budzyschowycze, Badzyszewijcze de: v. Budziszowicius.

Bujno Johannes (Joh. Bvijno):

- 112 (a. 1469).

Buk Albertus de Buk (Alb. de Buk): - 281 (a. 1473, studens, habuit dicere!). Buk Gregorius de Buk (Greg. de Buk): — 218 (a. 1470, studens).

Buk Mathias de Buk (Math. de Buk): - 3347 (a. 1535, studens).

Buk Petrus de Buk (Petr. de Buk):

- 2616 (a. 1523, studens Universitatis), 2623 (fecit coram dno rectore cautionem iuratoriam de Cracovia non discedere, nisi prius satisfactione Dorotheae facta). Bulava, v. Bulawa.

Bulawa (bulava):

- 890 (a. 1483, senior bursae Jerusalem portavit in manibus baccellum s. feriaticum ferreum, vulgariter bulava), 2282 (a. 1514, fereticum baccalarii s. defendiculum alias bulava in valore ad ix gr.). Bullatus dr. s. dr. promotionis romanae (a. 1517/23), v. Nieszkowita Joh. Bunceslawia de, v. Bunceslawiensis. Bunceslawiensis Johannes de Bun-

ceslawia (Joh. de Bunczeslauia, Bunczeslavia):

— 1345 (a. 1491), 1346.

Buncza Felix de Buncza (Fel. Buncza, de Byneza):

- **2757** (a. 1523), 2758 (a. 1524).
- Bunczeslauia, Bunczeslavia de: v. Bunceslawiensis.
- Bur Nicolaus de Cracovia (Nic. cognomine Bur):
- 1652 (a. 1494, pileator et hospes).
- Burcardini Andreas de Cracovia, alias etiam Burkart aut Rajowski nuncupatus (mgr. Andreas, Andr. de Crac.):
  - 1961 (a. 1504, bacc.), 2526 (a. 1522, mgr. et collegiatus Collegii majoris), **2542**, **2628** (a. **1523**), 2799 (a. **1524**), 2923 (a. 1528), 2940 (canonicus eccl. s. Floriani et consiliarius dni rectoris), 2968 (a. 1529, consil. facultatis artisticae), 2975 (procurator et provisor Universitatis, arendavit domunculam Univ. penes bursam Ungarorum dri Sokoliński ad decursam sex annorum), 2940 (a. 1530, bacc. s. paginae, canonicus s. Floriani et Omnium ss., procur. generalis bonorum Univ., fecit rationem de perceptis et expensis, reelectus in procuratorem), 3048, 3136 (a. 1531), 3298 (a. 1535, procur. capituli eccl. s. Floriani), 3307, 3329, 3330.
    - Burkanus Nicolaus de Burki (Nic. de Burkij):
    - 783 (a. 1478, quondam servitor in bursa pauperum).
    - Burkart Andreas de Cracovia, bacc. et mgr. (a. 1504/35); v. Burcardini Andr.
    - Burkart Wenceslaus de Olomuniec (Venc. de Olomunez; in Albo stud. »Venc. Burkart de Olomunyecz« dictus):
    - 2222 (a. 1513, bacc.).

Burki, Burkij de: v. Burkanus.

Bursae Cracovienses (bursae):

— 915 (a. 1483), 1824 (a. 1497), 1987 (a. 1504), 2456 (a. 1518), 2513 (a. 1522), 2963 (a. 1529, bursales), 3057 (a. 1530), 3200 (a. 1533, seniores bursarum Jerusalem, pauperum et philosophorum vocati ad dnum rectorem, drem Wielicium, acceperunt in mandatis ab eodem, ut facerent legere Statuta Universitatis, intitulationem vestium decentiam concernentia, inhabi-

tantibus bursas eorum et suaderent eis, ut abjiciant vestes laicales, reassumant clericales, arma non ferant, praeceptores babeant. item quod seniores non suscipiant in bursas nisi intitulatos, honeste vestitos, servitores non intitulatos Collegium visitare prohibeant), 3347 (a. 1535).

v. Apprendotis; Bursales; Camerales;
 Census; Rector Univ; Statuta.

Bursa Alemanorum (Almanorum): 1097
(a. 1487), 1131 (a. 1488), 1137, 1139, 1167, 1175, 1192, 1202, 1235 (a. 1489).

- seniores: v. Brunnensis Vit. mgr. (a. 1489, senior?); Sommerfeld-Aesticampianus mgr. (a. 1488).
- v. Bursa nova (a. 1492).

Bursa canonistarum, dni Longini s. juristarum: 805 (a. 1479, b. canonistarum domus dni Johannis Długosz, electi et postulati Leopoliensis), 840 (a. 1480, cur et quare mgr. non debet exire domum b. canon. et cameram evacuare?), 846 (a. 1481), 867 (a. 1482, b. canon. sive Longini introitales), 908 (a. 1483, b. Longini alias nova), 918, 921, 922 (b. nova Longini), 924, 1039 (a. 1485, b. nova alias Longini), 1240 (a. 1489, camerales), 1258 (census habitationis et camerae), 1312 (a. 1490, provisor et senior), 1320 (camerales), 1379 (a. 1491), 1701 (a. 1494), 1733 (a. 1495, communitas in b. canon.), 1735, 1876 (a. 1500), 2498 (a. 1521, senioratus), 2574 (a. 1522), 2575, 2577, 2615 (a. 1523), 2716, 2759 (a. 1524), 2772 (in platea Castrensi), 2932 (a. 1528), 2933, 2934, 2970 (a. 1529, arenda b. canon. dno Joh. Wojnarowski ad decursum unius anni), 3048 (a. 1530, item arenda b. canon. dnis Alb. Kijowski et Andr. Przecławski ad decursum unius anni, in cujus cameris autem non debent locari aliquos uxoratos cum uxoribus, sed studentes, scribas aut sacerdotes), 3219 (a. 1534, census senioratus b. canon. de anno praecedenti 1533), 3305 (a. 1535, stuba communis b. jurist.), 3307 (conductor habitationis b.

- canon., dr. Mart. Krokier), 3319, 3363 (a. 1536, convocatio Universitatis, infra mensem de b. canon. alienatio).
- fundator, v. Dlugosz Joh. (a. 1480, olim).
- provisores: v. Góra de Mikolajów (a. 1490); Władislawita Joh. (a. 1494).
- seniores: v. Bargiel de Kazimiria mgr. et dr. (a. 1522/24); Góra de Mikolajów dr. (a. 1490); Ilkussius Petrus de Olkusz dr. (a. 1500); Ilkussius Valent. de Olkusz dr. (a. 1481); Łącki Math. dr. (a. 1533); Matla de Cracovia dr. (a. 1535/36); Szamotulianus Gregmgr. et dr. (?, a. 1521); Stężycius Sigism. mgr. et dr. (a. 1533).
- v. Bursa nova; Librariae; Statuta.
   Bursa codria: 316 (a. 1474, codriani in bursa Jerusalem), 931 (a. 1483, b. dicta codria).
- Bursa divitum: 12 (a. 1469), 89, 127, 143 (a. 1470), 181, 196, 201, 272 (a. 1472), 314 (a. 1474, provisor et senior bursae), 316, 332, 427 (a. 1475), 433 (provisor bursae).
- seniores: v. Lysy Mart. de Cracovia mgr. (a. 1472/74); Pilczanus Joh. mgr. (a. 1469/70).
- servitor: v. Stanislaus (a. 1469).
- v. Bursa Jerusalem (a. 1469, domus alterius partis b. Jerus.).

Bursa Jerusalem (Ierusalem, Iherusalem): 83 (a. 1469, mgri de domo Jerus.), 85, 86 (domus alterius partis b. Jerus.), 90 (exclusio studentis de b. Jerus.), 109, 113, 116, 140, 197 (a. 1470), 198, 211, 281 (a. 1473), 316 (a. 1474), 360, 369 (a. 1475, gwerrae in bursa Jerus.), 371, 372 (stuba communis), 377 (exclusio), 378 (item exclusio), 384, 400, 414, 417, 432, 436, 473 (incastellatio domus Jerus. et violenta repercussio tecti ejusdem Jerusalem), 474, 505 (seditio in domo Jerus.), 534, (a. 1476), 553, 562 (a. 1477, carnes receptae in b. Jerus.), 591, 594 (item carnes pro b. Jerus. receptae), 652 (a. 1478), 673, 718, 796 (a. 1479), 799, 890 (a. 1483, percussio et lesio decani facultatis artium, co-

quina communis), 934, 987 (a. 1485), 1015, 1043 (a. 1486), 1044, 1053, 1060, 1061, 1068, 1128 (a. 1488), 1199, 1207, 1221 (a. 1489, violentia facta domui et seniori b. Jerus., mgro Parisiensi), 1222, 1223, 1232, 1311 (a. 1490, Collegium Jerus.), 1313-1317, 1325 (sententia diffinitiva dni rectoris inter seniorem et mgros, bacc. et studentes b. Jerus. inhabitantes), 1361 (a. 1491), 1371, 1394, 1500, 1509 (a. 1492), 1633 (a. 1494), 1844 (a. 1498), 1958 (a. 1503), 1967 (a. 1504), 2020 (a. 1505), 2023, 2048, 2057 (a. 1506), 2069, 2101 (a. 1507), 2134 (a. 1508, praepositatio mgrorum, coquina), 2158 (a. 1510), 2188 (a. 1513), 2218, 2223, 2225, 2228, 2233, 2286, 2239, 2240, 2**243, 224**6, 2247, 2249 (exitus nocturno tempore de b. paup. duorum studentium extra civitatem et percussio ibi mutua in via patenti et publica cum duobus mgris). 2288 (a. 1514), 2316, 2318, 2326 — 2328, 2338, 2359 (a. 1515, pecunia ablata, sententia provisoris et senioris b. Jerus. a dno rectore confirmata), 2401 (a. 1516), 2457 (a. 1518, libraria b. Jerus.), 2507 (a. 1521), 2528 (a. 1522), 2530, 2570 (violentia b. inlata, exclusio), 2571, 2600, 2625 (a. 1523, viceplebanus ad s. Annam, protunc manens in b. Jerus.). 2683, 2781 (a. 1524), 2859 (a. 1526), 2921 (a. 1528), 2924, 2929, 2930, 2937 (b. Irhusalem), 2998 (a. 1530), 2999, 3003, 3008, 3022, 3025, 3068, 3070, 3073 — **3075**, **3078**, 3138 (a. 1531), 3139 (a. 1532), 3140, 3173 (a. 1533), 3180-3183, 3185, 3186, 3200 (mandatum dni rectoris Wielicii), 3201, 3202, 3205, 3206, 3208, 3210, (a. 1534), 3228, 3253, 3254, 3267, 3268, 3280 (a. 1535), 3300, 3302, 3307, 3318, 3322, 3366 (a. 1536).

- provisores: v. Dlugosz Joh. (a. 1477);
   Biel Neopolitanus (a. 1515/1522);
   Lysy de Cracovia (a. 1498);
   Pilczanus Joh. (a. 1498, olim).
- seniores: v. Bederman Thom. de Poznania mgr. (a. 1508); Garbarz Mart.

de Cracovia Senior mgr. (a. 1513/15); Kozminius Bened. mgr. (a. 1533); Lowicius Stan. mgr. (a. 1522/23); Parisiensis de Bystrzyków mgr. (a. 1488/91); Paulinus Thom. de Cracovia mgr. (a. 1534); Pilznensis Valent. mgr. (a. 1508, praepositavit olim in b. Jerus.); Pniewita Alb. mgr. (a. 1483); Poznanita Joh. mgr. (a. 1475/77); Prosinski Joh. de Piotrków mgr. (a. 1526); Sacranus de Oświęcim (a. 1508, olim senior); Selig Stan. de Cracovia mgr. (a. 1483?); Staczkowski Joh. mgr. (a. 1491); Świętopelk de Zembrzyce mgr. (a. 1469, mgr. Petrus de b. Jerus., senior?); Szamotulianus Mart. mgr. (a. 1494); Szydlowita Math. mgr. (a. 1**469/7**0).

- dispensatores: v. Gregorius (a. 1505); Nobilis Ponikiewski Stan. (a. 1514); Proszowita Nic. (a. 1469).
- tertianus: v. Brzezinius Nic. (a. 1483).
   servitor senioris Poznanitae: v. Gryf Stan. (a. 1475).
- coctrices s. coquae: v. Barbara (a. 1492/94, olim); Cracovita Elis. (a. 1488).
  v. Statuta; Wielicius Nic. (a. 1533, rector Universitatis).

Bursa Longini, v. Bursa canon.

- Bursa medicorum: 1671 (a. 1494, domus medic.), 1724 (a. 1494, b. medic.).
- senior (a. 1494): v. Pilznensis Valent.?; Viridomontanus Valent. de Grünberg?
- v. Junieczko Jac. (a. 1494, studens morans in domo medic.); Kamieniensis Math. (a. 1494, stud. de b. medic.); Węgrowita Eias (a. 1494, item stud. de b. medic.).
- Bursa nova: 1180 (a. 1488, noviter extructa), 1187, 1221 (a. 1489), 1222, 1308 (provisor b. novae), 1331, 1353 (a. 1491, exclusio de b.), 1354, 1357 (senior cum consiliariis, exclusio de b.), 1358, 1370, 1410, 1500, 1518 (a. 1492), 1529, 1534 (Alemanorum?), 1557 (a. 1493, violentia facta in b.), 1560 (senior b. accepit in mandato a dno rectore, ut se et suos honeste teneat Acta rect.

et adhortetur eos, ut pacifice et quiete vivant), 1647 (a. 1494, Ungarorum?), 1650, 1663, 1673, 1923 (a. 1502), 1985 (a. 1504), 1990 (senior et consiliarii), 1995 (a. 1505), 2009, 2018, 2031, 2038, 2181 (a. 1512), 2184 (a. 1513), 2257 (a. 1514), 2304, 2337, 2437 (a. 1517), 2467 (a. 1518), 2579 (a. 1522, provisor b., senior et tota communitas), 2630 (a. 1523).

- seniores: v. Brunnensis Vit. mgr. (a. 1491/93, senior b. novae ex parte nationis alamanicae); Regiomontanus Alb. mgr. (a. 1489); Stiriensis Mart. bacc. (a. 1504); Stratander de Steinavia mgr. (a. 1522).
- coquus: v. Nieszkowicius Math. (a. 1502, olim cocus).
- v. Bursa canonistarum (a. 1483/85). Bursa pauperum: 46 (a. 1469), 54, 65, 70, 90 (lavatorium cum immundiciis), 104 (extra b. nocturno tempore vagatio), 162 (a. 1470), 173, 200, 204, 242, 302 (a. 1473, viceprovisor, senior et consiliarii b. paup.), 303 (provisor, senior et consil.), 320 (a. 1474), 448 (a. 1475), 493, 668 (a. 1478), 697, 733, 813 (a. 1479, stuba communis domus b. paup.), 834 (a. 1480, census cameralium et aliorum jurium domus), 867 (a. 1482), 877, 905 (a. 1483), 988 (a. 1485), 1066 (a. 1486), 1102 (a. 1487), 1104, 1166 (a. 1488), 1168, 1174, 1215, 1254 (a. 1489), 1298 (a. 1490), 1343 (in platea Wislensi), 1375 (a. 1491, exclusio de b.), 1381 (senioratus b. paup. et collegiatura in Poësi), 1387, 1390, 1391 (senior et collegiatura b. paup.), 1392, 1393, 1395, 1526 (a. 1492), 1535 (cellarium ex opposito b. paup.), 1657 (a. 1494), 1669 (fenestrae Collegii pauperum), 1673, 1676 (Nobilis quidam praeteriens b. paup.), 1677, 1684 (receptio de Collegio minori ad b. paup.), 1685, 1697, 1708, 1717, 1729, 1748 (a. 1495), 1785 (a. 1496, provisor, senior et consiliarii b., exclusio de b. paup. annulata per dnum rectorem), 1823 (a. 1497), 1893 (a. 1502, servitor senioris percussus

ab Ungaris), 1913, 1915, 1986 (a. 1504), 1987 (communitas bacc.), 2021 (a. 1505), 2045 (provisor, senior, carbanista et tota comm.), 2050, 2101 (a. 1507), 2124, 2130 (dissensiones in b. paup., coquina b., senior et ejus portio prima, potior quidem sed non valde magna), 2158 (a. 1510), 2177 (a. 1512), 2185 (a. 1513, cavicida et studentes de b. paup.), 2187 (violentiae in b. paup.), 2190, 2191 (Mazowitae et Poloni b. paup. inhabitantes), 2193, 2194, 2196, 2197, 2202, 2207 — 2211, 2214, 2220, 2229, 2282, 2285, 2287, 2246-2248, 2253, 2264 (a. 1514), 2267, 2276, 2317, 2342 (a. 1515), 2347, 2446 (a. 1517, violens introitus armata manu in domum et stubam communem b. paup.), 2456 (a. 1518), 2569 (a. 1522, senior, consiliarii et tota communitas, violentia b. illata), 2679 (a. 1523), 2701 (senior et omnes studentes b. inhabitantes), 2703 (senior et universitas studentium in b. paup. degentium, item portio ad senioratum debita s. senioratum concernens), 2704 (senior et communitas studentium), 2776 (a. 1524), 2786, 2787, 2827 (a. 1525), 2870 (a. 1526), 2898 (senior et Statuta b. paup), 2909 (a. 1527), 2910, 2912, 2913, 2926 (a. 1528), 2927, 2928, 2931, 2968 (a. 1529, provisor, senior, communitas stud. et mulier suspecta, item appellatio ad dnum rectorem et exclusio studentis de b., qui et ad alias bursas inhabitalis redditus), 2974 (nomine totius communitatis carbanista b. paup. praestitit juramentum ad ss. Dei Evangelium in manus dni rectoris), 2982, 2993 (a. 1530, senior mgr. Matth. Garbarz et tota communitas b. paup. iniverunt amicabilem compositionem), 3017 (hora clausionis b. paup.), 3022, 3046, 3053 (senior, studentes et carbanista b. paup.), 3078 (stud. et carb.), 3094 (a. 1531, exclusio de b.), 3096, 3101, 3106, 3108, 3130, 3138, 3139, 3140 (a. 1532), 3182 (a. 1533), 3183, 3200 (mandatum dni rectoris Wielicii), 8201 — 3204, 3209 (a. 1534), 3225, 3236, 3244, 2279 (a. 1535), 3282, 3289, 3383, 3334, 3344.

- provisores: v. Biem Ilkussius (a. 1583); Konicz de Brzeziny (a. 1488); Gostyninus Jac. (a. 1505); Skawiński Joh. (a. 1507).
- seniores: v. Biel Neopolitanus mgr. (a. 1489/91); Caschoviensis Nic. mgr. et bacc. s. theologiae (a. 1470); Cieála Stan. de Cracovia mgr. (a. 1533/35); Cracovita Leonard. bacc. (a. 1488); Episcopius de Crac. mgr. (a. 1492); Garbarz Mart. Junior mgr. (a. 1527); Garbarz Matth. mgr. (a. 1527 — 1530); llžanus Jac. Junior mgr. (a. 1525); Kazimirita Joh. mgr. (a. 1531/32); Krajewita de Krajewice mgr. (a. 1480); Leśnicensis Joh. mgr. (a. 1494); Ležajscensis Mart. mgr. (a. 1507/12); Nagoltius Joh. mgr. (a. 1507); Piotrkowita Alb. mgr. (a. 1502); Przedborius Math. mgr. (a. 1522/24); Siepreius Sim. mgr. (a. 1496/97); Sternberg de Olsna mgr. (a. 1505); Szamotulianus Mart. mgr. (a. 1514/17); Szamotulianus Sim. mgr. et bacc. in medicinis (a. 1526); Świętopelk Petr. de Zembrzyce mgr. (a. 1473).
- carbanistae: v. Będorski Fel. bacc.
   (a. 1529/30); Myszkowski Sigism. (a. 1530); Parzniewicius Gabr. (a. 1505).
- collector pecuniarum: v. Piotrkowita
   Georg. bacc. (a. 1480). [dam).
- servitor: v. Burkanus (a. 1478, quontertianus: v. Strzeżowita Alb. (a. 1487).
- v. Statuta; Wielicius Nic. (a. 1533, rector Universitatis).

Bursa philosophorum: 3 (a. 1469), 14, 27, 200 (a. 1470), 205, 220, 314 (a. 1474, senior et tota communitas b. philos.), 315, 316, 717 (a. 1478, senior et consiliarii domus b. philos.), 797 (a. 1479), 928 (a. 1483), 961 (a. 1485), 1142 (a. 1488), 1283 (a. 1489, senior et communitas b. philos.), 1407 (a. 1491), 1540 (a. 1492, camerales de b. philos.), 1594 (a. 1493), 1601, 1980

(a. 1504), 2124 (a. 1507, olim provisor, senior et tota communitas b. philos.), 2270 (a. 1514), 2456 (a. 1518, columbatio), 2478 (a. 1519), 2480 (meretrix apud seniorem), 2525 (a. 1522), 2600, 2629 (a. 1523), 2661, 2679, 2693 (camerales), 2912 (a. 1527), 2916, 3018 (a. 1530), 3020, 3091 (a. 1531), 3100, 3108, 3110, 3113, 3114 (judicium domus b. philos.), 3124, 3125, 3171 (a. 1532), 3200 (a. 1533, mandatum dni rectoris Wielicii), 3235 (a. 1534), 3242, 3261—3263, 3265, 3289 (a. 1535), 3291, 3800, 3310, 3311, 3316, 3350, 3360 (a. 1536), 3364—3366, 3369, 3370.

— provisores: v. Glogowita Joh. (a. 1507, olim).

— seniores: v. Albinus Georg. de Koźmin mgr. (a. 1531); Brunnensis Vit. mgr. (a. 1489/92); Cieśla Stan. de Crac. mgr. (a. 1527); Dąbrowski Alb. bacc. (a. 1530); Glaber Andr. Kobylinius mgr. (a. 1533/35); Hirschwerder Andr. mgr. (a. 1488); Ilżanus Jac. Junior mgr. (a. 1519); Koronensis Ant. mgr. (a. 1485); Krotil Erasm. de Nissa mgr. (a. 1474); Leżajscensis Mart. mgr. (mgr.?, a. 1507, olim); Prosiński Joh. de Piotrków mgr. (a. 1522/23); Viridomontanus de Grünberg bacc. (a. 1478); Wratislawita Nic. mgr. (a. 1493).

v. Wielicius Nic. (a. 1533, rector Universitatis).

Bursa Ungarorum (Hungarorum, Vngarorum): 152 (a. 1470), 154, 269 (a. 1472), 275, 290 (a. 1473), 294, 313 (a. 1474, mgr. Johannes, senior b. Ung.), 714 (a. 1478), 879 (a. 1482, Collegium dnorum de Melsztyn), 933 (a. 1483), 945 (a. 1484, sententia per seniorem b. Ung. lata et per dnum rectorem ratificata et confirmata), 1072 (a. 1486), 1236 (a. 1489), 1364 (a. 1491), 1451, 1465 (Collegium Ung.), 1586 (a. 1492, exonerato ab ulteriore arenda sitae in platea Fratrum b. Ung. conventore mgro Mich. Varadino, ne ipsa directore atque provisore careat, procurator Universitatis, mgr. Brudzewius, 4. X h. a. bursam Ung. mgro Sommerfeld-Aesticampiano ad tres annos pro locatione studentium cujuscunque nationis arendavit), 1550 (a. 1493), 1564 (census retentus de domo b. Ung.), 1568, 1569, 1572 (census retentus), 1587 (baccalarii artium Barth. Majsensis, Thom. Apatius et Vinc. Izsepensis 1. IX h. a. conduxerunt pro futuro anno domum alias bursam Ung. pro natione Ungarorum, pro quibus cavit et fidejussit mgr. Joh. Glogowita), 1655 (a. 1494), 1696 (senior, consiliarii, servitor et Statuta), 1697 (senior suo et communitas Collegii Ung. nomine coram dno rectore occasione cujusdam chartulae, infamiam nationis Ung. continentis), 1705 (libellus infamatorius ad foras ostiorum b. applicatus), 1706, 1707, 1709 (tota comm. b., senior et consiliarii), 1855 (a. 1499, 29. XI h. a. arendavit bursam Ung. hinc ad tres annos mgr. Joh. Glogowita), 1893 (a. 1502, servitor senioris b, pauperum percussus in b. Ung.), 1894, 1900 (studentes de b. Ung. juraverunt, quod non percusserunt servitorem, qui autem percusserint, non revelarunt, dicentes, non licere eis tradere quemquam), 1937, 1989 (a. 1504), 2078 (a. 1506, electio senioratus bursae), 2131 (a. 1507, percussio in die ss. Innocentum), 2132 (a. 1508, senior accepit a dno rectore conclusionem, ut in die Innocentum claudatur ostium b. Ung., sola porta propter inhabitantes aperta), 2147 (a. 1509), 2270 (a. 1514), 2281 (alia domus Universitatis penes b. Ung. et cloaca s. secretum in b. Ung.), 2319, 2367-2369 (a. 1515, pecunia communitatis b. Ung. furtim ablata), 2370 (capella Ungarorum in eccl. ad s. Franciscum), 2371 (mulier in habitatione senioris), 2378 (senior et tota comm.), 2379, 2381, 2413 (a. 1517, domuncula Univ. vicina b. Ung.), 2542 (a. 1522, capella Ung. in eccl. s. Francisci et quidam Ungari de b. Ung. ab officiali Crac. excommunicati), 2551,

868

2662 (a. 1523), 2915 (a. 1527, domuncula Univ. penes b. Ung.), 2975 (a. 1529, arenda domunculae penes b. Ung. ad decursum sex annorum dri Nic. Sokoliński pro 20 marcarum summa, quae non aliunde nisi ad restaurationem ejusdem domunculae converti debebit), 2997 (a. 1530), 3083 (a. 1531), 3087, 3136 (senior et tota comm.), 3233 (a. 1534, studentes de b. Ung. incarcerati), 3237.

- conductores s. conventores b. Ung:
  v. Apatius Thom. (a. 1493); Glogovita
  Joh. (a. 1493 & 1499); Izsepensis
  Vinc. (a. 1493); Majsensis Barth. (a. 1493); Sommerfeld-Aesticampianus (a. 1492); Varadinus Mich. (a. 1492).
- seniores: v. Csaszlozzensis Malch. mgr. (a. 1508); Garanus Georg. (a. 1502, magistrandus); Gencsensis Mart. bacc. (a. 1514); Izbreg de Déaki (a. 1534); Krasznanus Joh. mgr. (a. 1474/78); Majsensis Barth. bacc. (a. 1494); Pestinensis Steph. mgr. (a. 1515); Varadinus Petr. mgr. (a. 1522, mgr. et quondam senior); Zoltanus Paul. de Csépe (a. 1531).
- coquus: v. Stanislaus (a. 1531).
- servitor: v. Chelmżanus Seb. (a. 1494, olim); Sclavus Nic. (a. 1489).
- v. Bursa nova; Statuta.

Bursales (burs., positio bursae):

- 454 (a. 1475, mgr. in Collegio artist. ad ponendam bursam restitutus), 1325 (a. 1490), 1709 (a. 1494, mgr. in bursa Ungarorum absque bursae positione), 1913 (a. 1502, positio bursae in bursa pauperum), 2959 (a. 1529, causa salariorum et bursalium in Collegio minori), 2960, 2963 (pecunia defalcata ratione certorum debitorum s. bursalium), et passim.
- v. Bursae; Camerales; Census; Collegia.
- Bursaria (bursaria a. 1523, pro hospes s. hospita), v. Miechownicka Dor.

Bursnijk, v. Bursnik.

Bursnik Johannes Bohemus de Cracovia (Joh. Bursnijk, Bursnyk Bohemus, Joh. Bohemus de Crac.): — 2257 (a. 1514, penes novam bursam inhabitans), 2393 (a. 1516).

Bursnyk, v. Bursnik.

Butherum, v. Butirum.

Butirum (butirum, butherum):

— 256 (a. 1472), 718 (a. 1478, olla bona butiri), 1246 (a. 1489, butherum), 1547 (a. 1493, pro butiro actio inter studentes coram dno rectore), 1551, 1844 (a. 1498), 2116 (a. 1507, amphora butiri bona), 3118 (a. 1531, vas butiri in valore unius fertonis), 3120 (olla butiri in valore sex grossorum), 3294 (a. 1535, olla butiri in valore quindecim grossorum), et passim.

Bychor de, v. Buchorius.

Bvijno, v. Bujno.

Byncza de, v. Buncza.

Bwdyn de, cf. Budinius.

Byalek, v. Bialek.

Byalkovicz, v. Białkowicz.

Byalopcze de, v. Bialopcensis.

Byalyny de, v. Bialinius.

Bychawa minori de, v. Bychawski.

- Bychawski Johannes de Bychawa minori (Joh. de Bychawa min., de Minori Bichawa, Bichawsky):
- 2876 (a. 1526), 2878, 2879 (studens de s. Anna), 2881.

Bycz de, v. Biecensis.

Bydlenszka, v. Bedleńska.

Bydlenszkij, Bydlenszky: v. Bedlenski.

Bydgosthia, Bydgostia de: v. Bydgostiensis.

- Bydgostiensis Aegidius de Bydgostia s. de Bydgoszcz (Egidius de Bidgostia, Bijdgostia):
- 424 (a. 1475, studens, in lectorio Theologorum a studente in faciem maxillatus et crinitim capillatus).
- Bydgostiensis Albertus de Bydgostia s. de Bydgoszcz (Alb. de Bidgosthia, Bidgosthya, Bidgostia, Bijdgosthia, Bijdgostia, Bydgosthia, Bydgostia, Bythgostia, N. de Bijdgosthia):
- 2659 (a. 1523, bacc., invadiavit alienam tunicam apud Judaeos), 2668, 2833 (a. 1525), 2837, 2932 (a. 1528, studens bursam canonistarum inha-

bitans), 2933 (artium bacc. ac stud. Universitatis, bursam canon. inhab., probabit, se paruisse decreto dni rectoris et affuisse, ut moris est, consumationi vigiliarum et missae), 3011 (a. 1530), 3116 (a. 1531), 3122, 3206 (a. 1533), 3207, 3208, 3220 (a. 1534), 3223, 3228, 3254, 3255, 3285 (a. 1535), 3368 (a. 1536, favit cuidam mulieri).

Bydgostiensis Martinus de Bydgostia s. de Bydgoszcz (Mart. de Bidgostia):

— 2148 (a. 1509, ejus Donatus et lancea), Bydgostiensis N. bacc. (a. 1531), v. Bydgostiensis Alb.

Bydgoszcz de, v. Bydgostiensis.

Bydlyenszkij, v. Bedleński.

Byecensis, de & in Byecz: v. Biecensis. Byedrzicze de, Byedrziczkij: v. Biedrzycki. Byekesch de, v. Bekesius.

Byel, v. Biel.

Byelansky, de Byelany: v. Bielański.

Byelesz de, v. Bielecius.

Byelicze de, v. Bielicius.

Byelskj, v. Bielski.

Byelsko, Byelszko de: v. Bielscius.

Byelycze de, v. Bielicius.

Byenkowszky, v. Bieńkowski.

Byerijksschengel (a. 1469), v. Birenstengel.

Byernathowa, cf. Biernatowa.

Byerzno in, cf. Bierznensis.

Byestrykow de, cf. Bystrzykowita.

Byeszyekyersky, v. Biesiekierski.

Byezanow de & in: v. Bieżanowiensis; Bieżanowita.

Bylica Martinus Ilkussius de Ilkusz s. Olkusz (Mart. de Hylkusch):

 271 (a. 1472, mgr. et custos Kielcensis).

Bylica Stanislaus Ilkussius de Ilkusz s. Olkusz (Stan. de Hilkusch, Ilikusch, Ilikusz, Ilkuch, Ilkwsch):

— 1352 (a. 1491, mgr.), 1684 (a. 1494, collegiatus Collegii minoris, recepit se ad bursam pauperum), 1687, 1690 (rerum ejus sine ordine juris violenta ex habitatione Collegii minor. ejectio), 1700, 1702, 1795 (a. 1496), 1815 (a. 1497), 1818, 1822 (colleg. Colleg. majoris et

praepositus Colleg. artistarum), 1825, 2102 (a. 1507) 2107, 2110 (canonicus eccl. s. Floriani), 2145 (a. 1508), 2174 (a. 1512, s. theologiae dr., professor et decanus facultatis theol.), 2175, 2249 (a. 1513), 2263 (a. 1514), 2295, 2298, 2301, 2303, 2307 (8. VII, a dno rectore excommunicatus), 2308 (9. VII, ab excommunicationis poena absolutus).

Bylina (Bylyna):

— 2571 (a. 1522, familiaris epi Cracoviensis Konarski, nocte per extensionem arcus et sagittarum a studentibus bursae Jerusalem lesus).

Bylina Nicolaus de Leszczyny (Nic. Bijlina, Bilina, Bylyna; in Albo stud. »Nic. Bylina de Leszczyny« dictus):

— 37 (a. 1469, mgr. et professor s. theologiae), 100—187 (dr., cathedralis Wladislawiensis et eccl. s. Floriani canonicus, rector Universitatis commutatione hiemali a. 1469/70, a die tamen 17. XI 1469 et a die 30. III 1470 surrogati per eum dr. Lisowita et dr. Mirżyniec), 207, 215.

Bylina Nicolaus de Podczachy (Nic. Bylina de Podczachy):

- 1626 (a. 1493, de schola s. Annae).

Bylyna, v. Bylina.

Byparth de, v. Bipartinus.

Byskupije, Byskupye, Byskupye de: v. Episcopius.

Byskupskj, v. Biskupski.

Bysschevj de, v. Byszewita.

Bystriczya de, v. Bistriciensis.

Bystrikow, Bystrykow de: cf. Bystrzykowita.

Bystrziczia de, v. Bistriciensis.

Bystrzijkow de, cf. Bystrzykowita.

Bystrzycia de, v. Bistriciensis.

Bystrzykow, Bystrzyków de: cf. Bystrzykowita.

Bystrzykowita Michael mgr. et dr. promotionis Parisiensis (a. 1488/1517), v. Parisiensis Mich.

Byszewita Bartholomaeus de Byszewy (Barth. de Bysschevj):

 2342 (a. 1515, mgr. et plebanus in Bierzno). Byszewy de, v. Byszewita.

Byszkupie, Byszkupije, Byszkupye, Byszkupye de: v. Episcopius.

Bythgostia de, v. Bydgostiensis.

Bythom de, Bythomiensis, de & in Bytom: v. Bytomiensis.

Bytomiensis praepositus (in Bythom, a. 1483/92), v. Bytomiensis Joh.

Bytomiensis Alexius de Bytom (Alex. de Bithom, Bythom):

— 2404 (a. 1516, studens), 2438 (a. 1517). Bytomiensis Alexius de Bytom (Alex. de Bijthom):

— 3117 (a. 1531, actu sacerdos et studens). Bytomiensis Bernardus Świętoslai de Bytom (Bernhardus notarius, Bern. Bijtomiensis, de Bythom, Bythomiensis, Bern. Sventoslaj de Bythom clericus dioec. Cracoviensis, Bytomiensis):

1984 (a. 1504, notarius publicus), 1987,
 1988, 2414 (a. 1517, notar. publ. et actus hujus scriba), 2415.

Bytomiensis Johannes de Bytom fr. (fr. Johannes, fr. Joh. praepositus Bijthomiensis, Bijthomijensis, Bythomyensis, fr. Joh. praepositus in Bythom):

 918 (a. 1483, studens Universitatis, in bursa Longini moram agens), 919, 921, 924, 925, 927, 1477 (a. 1491, ss. canonum dr.), 1484 (decretorum dr.), 1515 (a. 1492, facultatis canonicae decanus).

Bytomiensis Johannes de Bytom (bacc. Johannes, Joh. de Bythom):

2404 (a. 1516, bacc. et locatus ad s. Mariam), 2438 (a. 1517, item locatus ad b. V. Mariam), 2477 (a. 1519).

Bytomiensis Stanislaus de Bytom (bacc. de Bythom; in Libro prom. >Stanislaus de Bythom « scriptus):

- 3117 (a. 1531, bacc.).

Bytomiensis Świętoslaus pater Bernardi, v. Bytomiensis Bern. (a. 1504/17). Bzow, Bzów de: v. Bzowita.

Bzowita Briccius de Bzów (Briccius bacc., Bricc. de Bzow):

- 2807 (a. 1524, bacc.), 2808.

C. Johannes de C. notarius (a. 1470),v. Cracovita Joh.

C. Melchiar de C. mgr. (a. 1489), v. Legnicensis Melch.

Cacalarius (cacalarius):

— 1459 (a. 1491, bacc. cacalarius, legere ignorat).

Caczinowski, v. Kaczynowski.

Caczkowskij, v. Kaczkowski.

Cadana, Cadano, Cadmo de: v. Kadanensis.

Calafactura, cf. Calefactura.

Calamar, v. Calamare.

Calamare (calamar, calamarium):

5 (a. 1469, studens studentem calamario ad collum percussit), 2224 (a. 1513, calamar studentis mutuatum).

Calamarium, v. Calamare.

Calceamenta (calceamenta, calcei, calciamenta):

— 796 (a. 1479, pro quatuor paribus calciamentorum per duos cum medio grossos, debitum studentis sutori pro calceis receptis), 831 (a. 1480, ad summam unius floreni s. mediae sexagenae in communi pecunia debet sutor studenti quatuor paria calceamentorum laborare), 890 (a. 1483, senior bursae Jerusalem mulieribus calciamenta destinavit), 1070 (a. 1486, bacc. obligavit se solvere sutori unum flor. pro calceis), 1197 (a. 1488, bina paria calceamentorum), 2995 (a. 1530, calcei longi ad decem grossos), et passim.

Calcei Calciamenta: v. Calceamenta. Caldear cupreum alias vanna (a. 1529), v. Wanna,

Calefactura (calafactura, a. 1486 & 1493), v. Lignales.

Caleta studentis, v. Kaleta.

Caligae (caligae, calligae).

— 867 (a. 1482, studens studenti caligas promisit dare), 1236 (a. 1489, cal. apud Judaeos exemtae), 1343 (a. 1490, cal. defuncti bacc. apud Judaeos redemptae), 1539 (a. 1492, quadraginta grossos pecuniarum pro caligis debet studens studenti solvere), 1594 (a. 1493, cal. studentis viridi coloris pro media marca), 1706 (a. 1494, bacc. unas caligas impignoravit), 2799 (a. 1524, duo

paria caligarum, unum brunatici coloris, aliud rubei), 3136 (a. 1532, caligae in valore xx grossorum), et passim.

Calijsch, Calijsh, Calisch de, Calissiensis:
v. Kalissiensis.

Caligula Paulus de Cracovia bacc. (Caligula?, a. 1530), v. Cracovita Paul. Calix (calix):

— 2107 (a. 1507, cal. a bacc. apud mgrum depositus in valore novem florenorum, quemlibet per mediam sexagenam computando).

Calligae, v. Caligae.

Calman Judaeus de Cracovia (a. 1494), v. Kalman Jud.

Calorium (calorium):

- 2836 (a. 1525, calorium de axameto mardoribus subductum).
- v. Collarium s. collorium (a. 1494). Calyna, v. Kalina.

Calysyensis, v. Kalissiensis.

Cambuca (cambuca):

— 731 (a. 1478, famulus sive scholaris cum cambuca repercussit studentem), 1912 (a. 1502, studens studentem cambuca percussit), 1915 (studens contra studentem cambucam eduxit).

Camencz de, v. Kamancsius.

Camenecensis, v. Kamieniecensis.

Camerales (camerales):

- 1240 (a. 1489, pro fisco Universitatis camer. ex bursa canonistarum), 1320 (a. 1490, unus ferto cameralium bursae canon.), 1341 (debitum pro cameralibus alias pro habitatione s. camera), 1540 (a. 1492, camer. de bursa philosophorum), 2579 (a. 1522, studens egressus de bursa nova, non solutis cameralibus), et passim.
- v. Bursales; Census; Collegia.
   Camijenczijn, v. Kamieńczyn.
   Camijenijecz de, v. Kamieniecius.
   Camisia (camisia):
- 16 (a. 1469, bacc. camisiam clerico restituere a dno rectore condemnatus),
  275 (a. 1473, camisiae duae), 668 (a. 1478, cam. studentis nova de labore bono),
  1197 (a. 1488, duae camisiae),
  1594 (a. 1498, cam. studentis pro qua-

tuor grossis), 1809 (a. 1497, cam. in valore unius flor. et alia cam. valoris duorum flor.), 2810 (a. 1514, iiij camisiae telae Colnensis i. e. Coloniensis), 2799 (a. 1524, cam. intexta auro), 3156 (a. 1532, cam. satis bona), et passim.

Campa de, v. Kepensis.

Campiductor Cracoviensis (campiductor):

- 2569 (a. 1522, ex parte consulatus Crac. uti testis ad judicium dni rectoris missus).
  - v. Róża Andr. civis.

Camyecz de, v. Kamieniecius.

Camyen in, v. Kamieniensis.

Camyenskij, v. Kamieniecki.

Camyenyecz de, v. Kamieniecius.

Camyowsky, v. Kamiowski.

Canalia Cracoviensia:

- 204 (a. 1470, studens studentem in platea Columbarum projecit in canale); 290 (a. 1473, servus descendit post prandia de canali, quod purgavit), 890 (a. 1483, servitores invenerunt decanum facultatis artist. in canali jacentem).
- Cancellarius Universitatis Cracoviensis, v. Episcopus Crac.

Canczuga, Canczuka de: v. Kańczuganus.

Candalabrum (a. 1522), v. Candelabrum. Candela (candela, candella):

— 890 (a. 1483, cum candela venerunt, candela extincta), 1591 (a. 1493, duae candelae cereae), 2629 (a. 1523, candelae in valore unius floreni, fabricatae per apothecarium), et passim.

Candelabrum (candalabrum):

 2583 (a. 1522, studens in hospitio candalabrum cum lumine abscidit et ita lumen extinxit).

Candella, v. Candela.

Canis (canis):

— 1384 (a. 1491, canis es et mentiris ut canis), 2019 (a. 1505, can. a studente mensatrici receptus), 2905 (a. 1527, can. institricis dictus Lewek, a studente in janua domus receptus), 3360 (a. 1536, bacc. appellavit studentem canem).

- v. Catulus (a. 1513).

Cantarus, v. Cantharus.

Cantharus (cantharus, cantarus, cantherus):

- 297 (a. 1473, canth. stanneus quantitatis 1/2 ollae in valore 1 fertonis), 314 (a. 1474, studentes de bursa philosophorum lapidibus canth. concusserunt), 345 (canth. stanneus in valore trium fertonum), 668 (a. 1478, canth. in valore medii floreni studenti ablatus), 813 (a. 1480, usum canthari habuit studens, ex eo bibendo), 1311 (a. 1490, bacc. arripiens canth. projecit in faciem studentis, ipsum vulnerando), 1654 (a. 1494, canth. laboris Wratislawiensis media marca emptus), 1968 (a. 1504, unus flor. pro cantharo), 2172 (a. 1512, canth. stanneus magnus), 2633 (a. 1523, canth. ligneus), et passim.

Cantherus, v. Cantharus.

Canthuariensis Thomas sanctus, v. Ecclesia cathedr. (a. 1513).

Cantica (cantica):

— 1840 (a. 1498, mgr. et rector scholae ad s. Stephanum tenebatur baccalario unum fertonem canticorum pro suo salario).

Canticorum liber (a. 1470), v. Biblia s.

Cantionale (Cancionale):

- 1708 (a. 1494, liber).

Cantius, cf. Kantius.

Cantores (cantor, cantores):

- 223 (a. 1470, in Bochnia), 281 (a. 1473, Polonus sive Alemanus cant. in Leuczovia), 1228 (stilus s. chorulus ad modum stili cantoris), et passim.
- v. Cantica; Cantoriatus; Ecclesiae; Scholae.

Cantoria, v. Cantoriatus.

Cantoriatus (cantoriatus, cantoria):

— 335 (a. 1474, cantoriatus in Elkusz s. Olkusz, pretialia puerorum), 2696 (a. 1523, cantoriae servitium in Łańsk), 2024 (a. 1528, officium cantoriatus in eccl. s. Floriani), 2942 & 2943 (canto-

ria ad s. Stephanum), 3336 (a. 1535, item ad eccl. s. Flor.). [lae. — v. Cantica; Cantores; Ecclesiae; Scho-Cantrifusor-Magnus mgr. (a. 1529/34) v. Magnus-Cantrifusor.

Capalim (a. 1475), v. Kapalin.

Capella ss. Petri et Pauli, v. Ecclesiae.

- Rzeszowiensis (a. 1483), v. Rzeszowiensis cap.
- Ungarorum ad s. Franciscum: v. Bursae; Ecclesiae.

Caphna de, v. Kownensis.

Caphtan vestis, v. Kaftan.

Capitaneus Cracoviensis (capitaneus):

- 1639 (a. 1494, dnus rector faciet, ut Judaeus, venditor tunicae, ad capitaneum trahatur), 2829 (a. 1525, vicecapitaneus).
- v. Extranea jud.; Rector Univ.
   Capitulum Cracoviense cathedrale:
- 341 (a. 1474, mgr. petivit causam ad capitulum Crac. remitti, dnus rector vero, ne suo juri et Universitati deroget, noluit mgrum remittere, sed solus de hac causa cognoscere et jus unicuique ministrare decrevit).
- v. Extranea judicia; Rector Univ.

Cappa (cappa):

 3032 (a. 1530, capp. studentis funeralis), 3051.

Caprzywnijcza de, cf. Pokrzywnicensis. Capusta, v. Kapusta.

Caputium (capucium):

— 547 (a. 1476, cap. in valore quatuor grossorum), 1226 (a. 1489, cap. ni-grale?), 1406 (a. 1491, cap. magistrale?), 1803 (a. 1497, cap. servo Universitatis a bacc. receptum), 2174 (a. 1512, mgr. et collegiatus Collegii majoris sine caputio contra honestatem Universitatis incessit, quapropter a dno rectore in poena octo grossorum condemnatus).

Carancinus, v. Karankinus.

Carbana (carbana, carbona):

 2368 (a. 1515, carb. cum pecunia in bursa Ungarorum furtim ablata).

Carbanistae bursae pauperum, v. Bursa paup.

Carbona, v. Carbana.

arcer (carceris poena, carceres):

- 300 (a. 1473, sub poena carceris submisit se scholaris coram dno rectore mgrum non impedire), 310, 367 (a. 1475), 377, 378, 1464 (a. 1491, carc. civium), 1503 & 1510 (a. 1492, locus carceris), 1574 (a. 1493), 1644 (a. 1494), 1670 (bacc. condemnatus a dno rectore, ut aut pro poena carcerem tribus diebus ferat, aut poenam duorum florenorum persolvat), 1752 (a. 1495, dnus rector decrevit, ipsum bacc. in custodia et carcere recludi et teneri usque ad plenariam satisfactionem), 2101 (a. 1507, propter armorum deportationem studens in poena carceris condemnatus, in carcerem vadens petiit veniam, et dnus rector visa hujusmodi petitione, ipsi poenam carc. in unum flor. mutavit), 2130 (dnus rector commisit sapientiae Universitatis, quod accipiat duos servitores civitatis vel quot fuerint necessarii ducatque et claudat cum praeposito Collegii majoris baccalarium in carcerem), 2132 (a. 1508), 2171 (a. 1511), 2172 (a. 1512, studens carceribus inclusus juxta sententiam dni rectoris), 2258 (a. 1514, carc. civitatis Cracoviensis), 2346 (a. 1515), 2580 (a. 1522), 2751 (a. 1523), 2839 (a. 1525, carc. civitatis Kazimiriensis), 2914 (a. 1527), 3086 (a. 1531), 3157 (a. 1532), 3233 (a. 1534, studentes de bursa Ungarorum in praetorio incarcerati), 3275 (coctrix debet juxta sententiam dni rectoris defectum pecuniarum sessione carceris in praetorio Crac. supplere, ad quam se submisit), 3322 (a. 1535), et passim.

 v. Schola s. Spiritus (a. 1479, cellarium carcerale).

Caricinus Bernardinus de Wratislawia mgr. (Caricinus?, a. 1501/13), v. Wratislawita Bern.

Caritas Albertus de Cracovia (Alb. Caritas de Crac.):

 942 (a. 1484, olim et ejus domus in platea Columbarum).

Carmen de Christi Nativitate:

- 2799 (a. 1524, liber).

Carmina famosa (a. 1491, 1522, 1535 et passim), v. Famosa et infamatoria. Carnes (carnes):

- 371 (a. 1475, omnibus in bursa Jerusalem ad mensam tempore coenae sedentibus, studens in studentem, in magnam ejus confusionem et ignominiam, cum portionibus carnium projecit ipsumque in faciem percussit), 562 (a. 1477, carnes receptae pro bursa Jerus.), 594 (studens citatus ad dnum rectorem pro carnibus receptis apud carnificem in valore sex fertonum et unius grossi), 667 (a. 1478, causa portionis carnium coram dno rectore), 701 (pro carnibus emtis apud carnifices tenebatur studens tres florenos absque quinque grossis et mediam sexagenam), et passim.

Carnijow de, Carnijowskij: v. Karniowski. Carnkow de, v. Karnkowita.

Carnyewo in, v. Karniowita.

Carpentarius de Cracovia (a. 1505), v. Ciesla de Crac.

Carpentarius Johannes de Cracovia, vulgariter etiam Cieśla nuncupatus (Cieśla?; Joh. Carpentarius, Joh. dictus Carpentarius):

 2561 (a. 1522, moram agens post ecclesiam s. Petri extra muros Crac.), 2562 (ejus tunica in valore quatuor florenorum).

Carpentarius Mathias de Cracovia (Math. Carpentarius):

— 3281 (a. 1535, manens in platea s. Floriani).

Carpentarius Stanislaus de Cracovia mgr. (a. 1524/34), v. Cieśla Stan. Carszij de, v. Karsensis.

Carszky, v. Karski.

Carthae, Cartula: v. Chartae; Chartula. Carwowo de: v. Karwowita; Karwowski. Carwowskj, Carwowszkij: v. Karwowski. Carzynowskj, v. Kaczynowski.

Caschemerg de, v. Kesmarcensis de Késmark.

Caschky de, v. Kaskianus. [viensis. Caschouia, Caschovia de: cf. Cascho-

- Caschoviensis Andreas de Caschovia s. de Kassa, Ungarus, paterno nomine etiam Cipsar dictus (Cipsar?; Andr. de Casovia, Cassovia):
- 890 (a. 1483, de bursa Jerusalem).
- Caschoviensis Antonius de Caschovia s. de Kassa, Ungarus (Ant. de Caschowia, Casschowia):
- 681 (a. 1478, bacc., convenit bacc. Valent. Pilznensem de informatione tactuum in organo, sed operam ad hunc ludum non habuit), 708, 712.
- Caschoviensis Caspar de Caschovia s. de Kassa, Ungarus (Casp. de Cassouia):
- 186 (a. 1470, studens Universitatis).
- Caschoviensis Jacobus Briczer (a. 1487), v. Briczer Jac.
- Caschoviensis Lucas de Caschovia s. de Kassa, Ungarus (Luc. de Casszovia):
- 378 (a. 1475, bacc., pro excessibus et conspirationibus sub poena carceris exclusus de bursa Jerusalem).
- Caschoviensis Malchiar de Caschovia s. de Kassa, Ungarus (Malchiar s. Melchiar de Cassouia, Cassovia):
- 999 (a. 1485), 1043 (a. 1486, studens moram agens in bursa Jerusalem), 1053, 1061, 1062.
- Caschoviensis Marcus de Caschovia s. de Kassa, Ungarus (Marc. de Cassouia):
- 130 (a. 1469), 132 (a. 1470, studens), 135 (stud. Universitatis), 153, 190 (bacc., emit pro xxvj grossis libros apud studentem), 197 (bacc. ex bursa Jerusalem), 198.
- Caschoviensis Martinus de Caschovia s. de Kassa, Ungarus (Mart. de Casschouia):
- 715 (a. 1478, oculista, allegavit recessum in Ilkusz s. Olkusz).
- Caschoviensis Mathias bacc. (a. 1469/70), v. Panilaslo Math.
- Caschoviensis Michael de Caschovia s. de Kassa, Ungarus (Mich. de Kaschovia):
- 366 (a. 1475, bacc.).

- Caschoviensis Nicolaus de Caschovia s. de Kassa, Ungarus (Nic. de Cassouia):
- 242 (a. 1470, mgr., s. theologise bacc. et senior bursae pauperum).
- Caschoviensis Nicolaus Pazoth (a. 1496), v. Pazoth Nic.
- Caschoviensis Petrus de Caschovia s. de Kassa, Ungarus (Petr. de Casschouia):
- 2369 (a. 1515, bacc., homo sincerus et fide dignus).
- Caschoviensis Valentinus de Caschovia s. de Kassa, Ungarus (Valent. Vngarus; in Libro promot. »Valent de Cassouia« scriptus):
- Caschoviensis Wolfgangus (Caschoviensis?, a. 1505), v. Wolfgangus studens.

Caschowia de, cf. Caschoviensis.

Caseae, v. Casei.

Casei (casei, caseae):

- 256 (a. 1472, caseae), 871 (a. 1482, duo casei in valore decem grossorum), 2219 (a. 1513), 2720 (a. 1523, casei in valore octo grossorum studenti a studente retenti), et passim.
- v. Spiskie cas. (a. 1482).
- Caseo foro de, v. Kesmarcensis.

Casimiiria, Casimiria de, Casimiriensis: v. Kazimiria; Kazimirienses; Kazimirita.

Casovia de, cf. Caschoviensis.

Caspar vicarius (Caspar):

- 282 (a. 1473, vic. ad s. Annam), 288. Caspar quidam (Wratislawita?; Casper):
- 982 (a. 1485, invadiavit in duobus latis grossis cultrum in Judaeo).
- Caspar bacc. (a. 1491), v. Wratislawita Casp.
- Caspar organista, alatinarius (Casper):
- 2299 (a. 1514, organista in civitate Kazimiriensi, articuli interrogatorii coram dno rectore ipsi vulgarisabantur).
   Caspar bacc., sapientia Universitatis et
- notarius (1521/25): v. Neopolitanus Casp Caspar bacc. (Sereminus?; Casper):

2944 (a. 1528, bacc. in Cerdonia manens).

spar mgr. (a. 1535), v. Ulmensis Casp. sparhides, v. Casparides.

asparides Johannes de Poznania (Joh. de Posznania, Joh. Casparhides de Poznania):

- 1127 (a. 1488), 1294 (a. 1489, studens). asper, Casprowa: cf. Kasper; Kasprowa. asschouia, Casschovia, Casschowia, Casscovia, Casschowia, Casscovia de: cf. Caschoviensis.

lastrense suburbium Cracoviae:

- 2084 (a. 1506).

Castrensi suburbio Helena de (a. 1506), v. Cracovita Hel.

Castrensis ecclesia, v. Ecclesiae.

- platea, v. Plateae.

- schola, v. Scholae.

Castris septem de, v. Septemcastrensis.

Castro Michael de (a. 1470/75), v. Kozlensis Mich., rector scholae castrensis.

Castro Petrus de (a. 1478), v. Kozlowita

Petr., rector scholae castrensis.

Castro Schecz, Schesz, Schez, Shesz, Szécs de: v. Szecsensis.

Castrum Cracoviense (castrum, arx):

265 (a. 1472) & 323 (a. 1474, jus Supremum castri Crac.), 388 (a. 1475),
493, 542 (a. 1476), 909 (1483), 631 (a. 1478), 641, 1745 (a. 1495), 1915 (a. 1502), 1917, 2920 (a. 1528), 3289 (a. 1535), 3300.

- v. Arnsberg Georg.; Ecclesiae; Plateae; Scholae.

Casula: v. Ecclesia s. Annae paroch. (a. 1503); Ornatus.

Caszimiria de, cf. Kazimirita.

Caszyrodek, v. Kazirodek.

Catalogus sanctorum (Catalogus ss.):

- 2866 (a. 1526, liber), 2867.

- v. Wacięga Joh. sanctus.

Catena (cathena):

 2681 (a. 1523, studens studenti catenam alias lańcuch mutuo dedit).

Catenula (cathenula):

- 2973 (a. 1529, caten. aurea).

Cathena, cathenula: v. Catena; Catenula. Cato novus (Katho novus):

- 168 (a. 1470, liber), 1718 (a. 1494, cum commento, lib.).

Catulus (catulus):

— 2235 (a. 1513, catul. dni Mielsztyński a studente receptus, quem dnus rector die crastina reportare mandavit), 2237.

- v. Canis (a. 1481/1536).

Cauno, Caunow, Cawno de: v. Kownensis.
Cazimiria, de & in Cazimiria, Cazimiriensis, de Cazimirz, Cazimirzs: v. Kazimiria; Kazimirienses; Kazimirita.

Cczchow de, v. Czchowita.

Cczyeskow de, v. Ciężkowita.

Cebulek Martinus de Cracovia (Mart. Czebulek):

— 691 (a. 1478, turifex et civis Crac.).
Cederweder Johannes de Cracovia
(Joh. Cederweder?, Tederweder? de Crac.):

- 9 (a. 1469), 10.

Cedrowski Martinus (Mart. Czedrowszkij):

- 2665 (a. 1523, studens Universitatis, morans in schola Omnium ss.).

Cedulae famosae (a. 1522, 1526 et passim), v. Famosa et infamatoria.

Cellaria Cracoviensia (celaria):

— 890 (a. 1493, decanus facultatis artisticae nocturnis temporibus cell. visitavit), 2299 (a. 1514, loca suspecta, ut puta cell.), 3299 (a. 1535, Świdnicense cell.), et passim.

Cellarium carcerale (a. 1479), v. Schola s. Spiritus.

Cemblan, v. Kemblan.

Censita census (censita?, a. 1534), v. Czarny Stan. de Witkowice.

Census (census, cens. retentio):

— 1258 (a. 1489, cens. habitationis et camerae domus canonistarum), 1564 & 1572 (a. 1493, cens. retentus de domo bursae Ungarorum), 1695 (a. 1494, cens. collegiaturae de zuppis), 2045 (a. 1505, cens. bursae pauperum retentus), et passim.

- v. Bursales; Camerales; Salarium.

Cerdo Martinus mgr. (a. 1513/36), v. Garbarz Mart.

Cerdones inter: cf. Cerdonia; Cerdonius. Cerdonia alias Garbary, suburbium Cracoviense:

- 1686 (a. 1494).
- v. Caspar bacc. (a. 1528).

Cerdonia de: cf. Cerdonia; Cerdonius.

Cerdonia Anna de suburbio Cracoviensi Cerdonia (Anna inter Cerdones morans):

1682 (a. 1494, conjux Andreae), 1686.
 Cerdonia Dorothea de suburbio Cracoviensi Cerdonia (Dor. de Cerdonibus):
 2054 (a. 1505).

Cerdonia Margaretha Folthinowa (a. 1534), v. Foltynowa Marg.

Cerdonia Sophia conjux Nicolai Szwyecznijk (a. 1529), v. Świecznikowa Soph.

Cerdonibus, Cerdonis de: cf. Cerdonia; Cerdonius.

Cerdonius Folthin (a. 1534), cf. Foltyn de suburbio Cerdonia.

Cerdonius Albertus de suburbio Cracoviensi Cerdonia (Alb. de Cerdonibus):

- 753 (a. 1479).

Cerdonius Ambrosius de suburbio Cracoviensi Cerdonia (Ambr. de Cerdonia):

- 3188 (a. 1583).

Cerdonius Andreas de suburbio Cracoviensi Cerdonia (Andreas cocus, Andr. inter Cerdones morans):

- 1682 (a. 1494, coquus et ejus conjux Anna), 1686 (inter Cerdones morans).

Cerdonius Martinus Senior de Garbary mgr. (a. 1513/36), v. Garbarz Mart. Senior.

Cerdonius Martinus Junior de Garbary mgr. (a. 1523/27), v. Garbarz Mart. Junior

Cerdonius Mathias-Matthaeus mgr. (a. 1525/30), v. Garbarz Math.-Matth.

Cerdonius Nicolaus Szwyecznijk (a. 1529), v. Świecznik Nic.

Cerevisia, v. Cervisia.

Cervical (cervical):

3032 (a. 1530, studens studenti cervical laniavit).

Cervisia (cervisia, cerevisia):

253 (a. 1472), 890 (a. 1483, studentes de bursa Jerusalem vespere miserunt servitorem pro cervisia), 1288 (a. 1490, pro cerv. tenebatur bacc. 1 florenum et 9 grossos), 1590 (a. 1493, quatuor octualia cervisiae, per decem grossos quodlibet octuale), 2299 (a. 1514, scholares de schola Corporis Christi miserunt vespere adolescentem in civitatem pro cerv.), 2480 (a. 1519, cerv. Proszowiensis), 2953 (a. 1529, duo hactualia cerv., et protunc unum hactuale pro uno fertone accipiebatur), 3295 (a. 1535, fornax ad calofaciendam cerv.), 3299 (cerv. Świdnicensis), et passim.

Cervus Johannes de Tuchola mgr. (a. 1531), v. Jelonek Joh.

Cewrnar Georgius de Cracovia (Georg. de Crac., Georg. Czewrnar de Crac.):

- 1070 (a. 1486, sutor), 1155 (a. 1488). Cestor (cestor?, a. 1491), v. Cracovita

Mart. cestor (testor?, textor?).

Chabielinius Simeon de Chabielino (Simon de Chabyelyno):

- 1602 (a. 1493, studens).

Chabielino, Chabyelyno de: v. Chabielinius.

Chaczijnij, Chaczyny de & in: v. Chęcinensis; Chęcinius.

Chądzijnczki, Chadzinski: v. Chądzyński. Chadzyn, Chądzyń de: v. Chądzynius.

Chadzynius Mathias de Chadzyń (Math. de Chadzyn):

- 3104 (a. 1531, studens).

Chądzyński Christophorus alias etiam Chodziański dictus (Cristopherus, Chr. Chadzinski, Chądzijnczki, Chandzinski, Chodzanskij):

— 3235 (a. 1534, studens de bursa philosophorum, vulneravit sine causa pistorem Alb. Cracovitam), 3241 (ejus lectisternia, libri et aliae res arestatae), 3242 (arestatas res ejus dnus rector in domum suam affere mandavit), 3261 (studquondam in b. philos. agens, lesit enormiter pistorem cultro in brachium), 3263 (stud. in b. philos.), 3265 (res

- ejus arestatas dnus rector pistori dari mandavit), 3270, 3271.
- halif de Cracovia (Chalif?, a. 1531), v. Falif de Crac.

halmense de, v. Chelmżanus.

- Zhamiec Johannes de Potok (Joh. de Pothok; in Albo stud. >Joh. Chamyecz de Pothok« dictus):
- 1276 (a. 1489, studens), 1324 (a. 1490, excommunicatus, petivit a dno rectore se a sententiis excommunicationis absolvi).

Chamyecz, v. Chamiec.

Chancziny, Chanczyny de: v. Chęcinius. Chandzinski, v. Chądzyński.

Chartae (carthae):

- 2956 (a. 1529, cartharum lusus superfluus).
- v. Piotrkowita Math. studens.

Chartae & Chartulae famosae, v. Famosa et infamatoria. [Kath.

Chaterina coctrix (a. 1531), v. Cracovita Chech Mathias (Czech?; Math. Chech):

- 3205 (a. 1533).

Chechel in, cf. Chechlensis.

- Chechlensis plebanus (in Chechel, Chechlo, a. 1479), v. llkussius Valent. Chechlo in, cf. Chechlensis.
- Checinensis schola (in Chaczijnij, Checiny):
- 2924 (a. 1528).
- v. Kielcensis Joh. (a. 1528, rector scholae in Checiny).
- Checinius Adam bacc. (a. 1534), v. Zaborceus Ad.
- Checinius Andreas de Checiny (Andr. de Chancziny):
- 230 (a. 1470).
- Checinius Hieronymus de Checiny (Jeronimus de Chaczyny, frater Nicolai):
- 2386 (a. 1515, studens).
- Checinius Nicolaus de Checiny (Nic. de Chaczyny, frater Hieronymi):
- 2386 (a. 1515).
- Chęciny, Checziny de & in: v. Chęcinensis; Chęcinius.
- Chelchow, Chelchów de: v. Chelchowski. Chelchowski Nicolaus de Chelchów (Nic. Chelchowszkij de Chelchow):

 2530 (a. 1522, studens morans post bursam Jerusalem apud Sophiam Cracovitam, ejus culter in valore xij grossorum).

Chelchowszkij, v. Chelchowski.

- Cheliński Johannes de Cracovia (Joh. de Crac., Joh. Chelinskj):
- 2354 (a. 1515, Joh. fabri, circa aurem a studente vulneratus), 2386 (faber de platea s. Nicolai).

Chelinskj, v. Cheliński.

Chelm, Chelm de & in: v. Chelmensis.

Chelmensis plebanus (in Chelm, a. 1530), v. Amicinus Joh. Junior.

- Chelmensis Felix de Chelm (Felix, Fel. de Chelm):
- 2048 (a. 1505, studens), 2051 (enormiter studentem Ungarum vulneravit, quapropter a dno rectore in poena unius sexagenae Universitati et duorum florenorum vulnerato condemnatus).
- Chelmski Nicolaus Nobilis (Nob. Nic. Chelmsky):
- 2899 (a. 1526).

Chelmsky, v. Chelmski.

Chelmża de, v. Chelmżanus.

- Chelmżanus Sebastianus de Chelmża (Seb. de Chalmense):
- 1696 (a. 1494, servitor olim in bursa Ungarorum, de bursa hac ejectus).

Chepe de, v. Csepensis.

Chichalr, v. Kichlar.

- Chirographus (cirografus, a. 1503 et passim), v. Appodixa.
- Chiromantia ars prohibita (ciromancia):
- 2052 (a. 1505, exercitio chiromantiae, studens et bacc. operam dederunt ciromantiae).
- v. Csaszlocensis Malch. bacc.; Gedanensis Marc. stud.
- Chirurgi et barbitonsores Cracovienses (chirurgi, ciruligei, cirurgici, barbitonsores):
- 620 (a. 1478, quindecim grossi minus duobus ternariis ocasione medelae, adhibitae per barb. circa pedem studentis), 683 (item medela adhibita per barb. circa pedem stud.), 2277 (a. 1514,

debitum barbitonsori pro cura medicinae vulneris facialis, baccalario illati), 2322 (debitum studentis chirurgo ocasione medicinae et medelae), 2473 (a. 1518, dnus rector remisit utramque partem ad seniores chirurgos, ut starent in sententiis peritorum et antiquorum chirurgorum, scilicet si chirurgus baccalarium bene curavit, solvit bacc. chirurgo duos florenos, sin minus, non tenebitur ad solutionem), 3823 (a. 1585, studens chirurgo salarium pro medicatione solvere tenetur), et passim.

— v. Medela; Oculistae; Rector Univ.

Chlewicki Johannes de Chlewiska, Nobilis (Joh. de Chlewiska, Nob.):

- 256 (a. 1472, studens).

Chlewiscensis Nicolaus de Chlewiska (Nic. de Clyewyska):

- 1452 (a. 1491).

Chlewiska de: v. Chlewicki; Chlewiscensis.

Chmielowita Jacobus de Chmielowo (Jac. de Chmyelow, Chmyelowo):

— 1621 (a. 1493, studens de schola s. Spiritus hospitali, clandestine de schola exivit), 1624, 1672 (a. 1494).

Chmielowo, Chmyelow, Chmyelowo de: v. Chmielowita.

Choddzyesz, Chodecz de: v. Chodziecius. Chodow, Chodów de, v. Chodowita.

Chodowita Paulus de Chodów (Paul. de Chodow):

— 2703 (a. 1523, studens).

Chodzanskij, cf. Chodziański.

Chodziański Christopherus alias Chądzyński nuncupatus, studens (a. 1584): v. Chądzyński Chr.

Chodziec de, v. Chodziecius.

Chodziecius Albertus de Chodziec (Alb. de Chodecz, Chotecz):

— 139 (a. 1470), 146 (plebanus et studens), 157, 400 (a. 1475, pessimus presbyter alias pop infamatus frameaque invaginata a studente in bursa Jerusalem fugatus).

Chod ziecius Paulus de Chodziec (Paul. de Choddzyesz):

- 1268 (a. 1489).

Chogeinski, v. Chojeński.

Chojeński Johannes Nobilis (Joh. Chogeinski, Nob.):

- 2102 (a. 1507, bacc. et studens).

Chojnice de, v. Chojnicius.

Chojnicius David de Chojnice (David de Choynycza):

- 1437 (a. 1491).

Chojnicius Johannes de Chojnice (Joh. de Choynycz):

-- 817 (a. 1480, servitor canonici Petri Wilnensis).

Chometowski Nicolaus (Nic. Homenthowski):

— 2214 (a. 1513, studens de scholis Omnium ss.).

Chomijnskij, v. Chomiński.

Chomiński Sebastianus de Cracovia (Seb. Chomijnskij de Crac.):

— 3189 (a. 1583). (życius. Choraszicz, Choraszicz de: cf. Chorą-Chorążyc Johannes (a. 1535), v. Szarzyński Joh.

Chorazyce de, cf. Chorazycius.

Chorażycius Andreas de Chorażyce (a. 1496), v. Brzana Andr.

Chorażycius Paulus de Chorażyce, canonicus (a. 1496): v. Brzana Paul. Chorulus (corulus):

— 1224 (a. 1489, mgr. studentem corulo percussit), 1225 (in stuba communi mgrorum Collegii majoris), 1228 (percussit corulo ad modum stili cantoris). Chorwath de, v. Horvat.

Chotecki dnus (dnus Chotheczkj):

- 1801 (a. 1497, notarius in officina monetarum Cracoviae).

Chotecz de, v. Chodziecius.

Chotheczkj, v. Chotecki.

Chotkowski Petrus:

1716 (a. 1494, epus Plocensis).

Choynycz, Choynycza de: v. Chojnicius. Chrabrik de, v. Chrabrycensis.

Chrabrycensis Petrus de Chrabryk (Petr. de Chrabrik, Russus):

 2316 (a. 1514, studens in bursa Jerusalem commorans, ejus subducta apud Judaeos impignorata).

Chrabryk de, v. Chrabrycensis.

Zhrijnowski, v. Chrynowski.

Christiana insula de, v. Insulanus.

Christopherus scriba et notarius (a. 1534/35), v. Wielunius Christ.

Christophorus: cf. Cristopherus; Cristophorus.

Christus (Cristus, Crucifixus, Xristus):
v. Carmen; Excommunicatio; Juramentum; Rector Univ.

Chromanalow de, v. Chromanalowita.

Chromanalowita Jacobus alias Kochanowita de Kochanów dictus (Jacobus cantor, Jac. de Chromanalow, Jac. de Kokanow):

— 221 (a. 1470, olim cantor ad Omnes ss.), 223 (recepit officium cantoriatus scholae in Bochnia), 225, 229, 245.

 v. Kowalensis Jac. (a. 1470, scholaris de eccl. Omnium ss.).

Chron a Stanislai de Cracovia pistoris, v. Chrony Stan. (a. 1470).

Chronij, v. Chrony.

Chrony Stanislaus de Cracovia (Stan. Chronij de Crac.):

— 227 (a. 1470, pistor et ejus uxor). Chrościcki Jacobus (dnus Jac. Chrosczyczskj):

- 2006 (a. 1505).

Chrosczyczskj, v. Chrościcki.

Chrosnija, Chrosznija de: v. Krosnensis.

Chrynowski Felix (Fel. Chrijnowski):
3253 (a. 1534, studens et famulus mgri Sim. Łowicii).

Chrzanow, Chrzanów de: v. Chrzanowita. Chrzanowita Albertus de Chrzanów (Alb. de Chrzanow):

— 3032 (a. 1530, in scholis s. Annae manens, item parentes ejus et res et libri ejus a studente receptae).

- v. Chrzanowita Barth. (a. 1530).

Chrzanowita Bartholomaeus de Chrzanów (Barth. de Chrzanow):

 3031 (a. 1530, coram dno rectore, judicialiter tunc sedente, a studente dehonestatus), 3051 (studens).

- v. Chrzanowita Alb. (a. 1530).

Chrzanowita Johannes de Chrzanów (Joh. de Chrzanow):

- 2890 (a. 1526).

Chrzczonow, Chrzczonów de: v. Chrzczonowita.

Chrzczonowita Stan. de Chrzczonów (Stan. de Chrzczonow):

 5 (a. 1469, studens, percussit studentem in platea s. Annae et laniavit ei tunicam).

Chudinensis Nicolaus de Chudino, Lithuanus (Nic. de Lithuania, Lithwania; in Libro promot. »Nic. de Chudino« scriptus):

— 1361 (a. 1491, bacc.), 1476 (dedit mgro pro resumptione secum peracta szubam de damascho, plus valentem quam quatuor florenos), 1495 (item coram dno rectore obligatus est mgro pro resumptione, secum toto ano, exceptis septem septimanis, peracta, duos florenos dare).

Chudino de, v. Chudinensis.

Chuijnis, v. Huynis. [czewski. Chwalczewski studens (a. 1580), v. Fal-Chwalibogi de, v. Chwalibogius.

Chwalibogius Jacobus de Chwalibogi (Jac. de Chwalybogij, Phalibogi):

- 869 (a. 1482, studens), 871.

Chwalki de, v. Falkianus.

Chwalybogij de, v. Chwalibogius.

Chvijnis, Chwijnis: v. Huynis.

Chylinius Johannes de Chyliny (Joh. de Chylynij):

 2346 (a. 1515, studens, ejus tunica apud Judaeos impignorata et a dno rectore in una marca et sex grossis exemta).

Chyliny, Chylynij de: v. Chylinius.

Chywniczanka de, v. Chywniczankanus. Chywniczankanus Mathias de Chywniczanka (Math. de Chywnijczanka):

- 2494 (a. 1520).

Chywnijczanka de, v. Chywniczankanus. Cibinio de, v. Cibinius.

Cibinius Achatius de Cibinio, Transsilvano-Ungarus (Achacius studens, Ach. de Transsiluania, Ach. Ungarus):

1098 (a. 1487, studens), 1132 (a. 1488, tenebatur mgro Sommerfeld-Aesticampiano xij florenos cum 1/2 et xij grossos), 1154, 1160, 1165, 1175

880 index.

(stud. de bursa Alemanorum), 1195 (a dno rectore excommunicatus et certo modo absolutus), 1202 (Ungarus de bursa Alman.), 1203.

- Cibinius Andreas Ladislai de Cibinio, Transsilvano-Ungarus (Andr. Ladislai de Czibinio districtus Transsilvaniensis, Andr. de Cibinio de Transsiluania, Andr. Hungarus).
- 1079 (a. 1487, studens, vinum apud cauponem ad praestam recepit), 1160 (a. 1488), 1209 (visitavit resumptionem in Astrologia dris Drohobyczensis).
- Cibinius Cherubin de Cibinio, Transsilvanus (Cher. de Transsiluania; in Albo stud. »Cher. de Cibinio « scriptus):
   1960 (a. 1504, studens).
- Cibinius Gregorius de Cibinio, Ungarus (Greg. de Cibinio, Czibinio, frater Johannis):
- 1078 (a. 1487, bacc.), 1158 (a. 1488, mgr.).
  Cibinius Jacobus de Cibinio, Ungarus (Jac. de Cibinio):
  [1164.
- 1129 (a. 1488, bacc.), 1157 (studens), Cibinius Johannes de Cibinio, Ungarus (Joh. de Cibinio, frater mgri Gregorii):
- 1158 (a. 1488), 1161.
- Cibinius Ladislaus pater Andreae, v. Cibinius Andr. (a. 1487/88).
- Cibinius Martinus de Cibinio, Transsilvanus (Mart. de Cibinio Transsilvaniensis, Mart. de Transsilvania):
- 1139 (a. 1488), 1248 (a. 1489, studens de domo dris Regula).
- Cibinius Nicolaus de Cibinio, Ungarus (Nic. de Cibinio):
- 961 (a. 1485, studens Universitatis).
- Cibinius Paulus de Cibinio, Ungarus (Paul. de Cibinio):
- 1321 (a. 1490).
- Cibinius Petrus de Cibinio, Ungarus (Petr. de Ungaria; in Albo stud. »Petr. de Cibinio « scriptus):
- 771 (a. 1479, studens, ejus lopula).
- Cibinius Sebastianus de Cibinio, Transsilvano-Ungarus (Sebastianus studens, Seb. de Cibinio, Seb. Hungarus, Seb. de Transsiluania, Seb. de Vngaria):

- 1098 (a. 1487, studens), 1140 (a. 1488),
   1141, 1143 (tenebatur duos florenos dno Hemenraus ratione informationis in artificio citharae), 1145, 1155, 1191 (vinum apud cauponem ad praestam recepit), 1193, 1198, 1214, 1220 (a. 1489), 1221.
- Cicero M. T. (Cicero, Tullius):
- 98 (a. 1469, Nova rhetorica), 195 (a. 1470, Nova rhet.), 1236 (a. 1489, Epistolarum liber), 1310 (a. 1490, De officiis lib.), 2799 (a. 1524, Orationes), 3145 (a. 1522, Officia), 3172 (a. 1532, Epistolarum famil. lib.), 3315 (a. 1535, Officia, lib.).
- Cichosz Matthaeus-Mathias de Szamotuly, alias etiam Mitis dictus (Mathaut Matth. de Schamothuly, Schamotuli, Schamothuli, Schamothuli, Schamothuli, Schamotuliensis; in Albo stud. »Math. Czichosz de Szamothuli« dictus):
- 2537 (a. 1522, mgr. et collegiatus Collegii minoris), 2539, 2543, 2544, 2604, 2610 (praepositus Colleg. min.), 2624 (a. 1523), 2816 (a. 1524, mgr. ac dr., a decreto mgrorum Collegii minoris ad dnum rectorem appellavit), 2853 (a. 1526, decretorum dr.).
- Ciechanów de, v. Ciechanowita.
- Ciechanowice de, v. Ciechanowicius.
- Ciechanowicius Mathias de Ciechanowice (Math. de Czijechanowijecz):
- 3091 (a. 1531, bacc. et protunc consiliarius bursae philosophorum).
- Ciechanowita Bartholomaeus de Ciechanow (Barth. de Czyechanow):
- 1997 (a. 1505, bacc.).
- Ciechano wita Jacobus de Ciechanów (Jac. de Czechanow):
- 1558 (a. 1493, bacc.).
- Ciechanowita Mathias de Ciechanów (Math. de Czechanow):
- 2073 (a. 1506, studens, cavit coram dno rectore pro scholare vagante, quod nemini aliqua peramplius faciet impedimenta, sed pacifice vivere curabit).
- Ciechanowita Nicolaus de Ciechanów (Nic. de Czechanow):

1643 (a. 1494, studens). echanowita Petrus de Ciechanów [Petr. de Czechanov):

818 (a. 1474, bacc.).

ieciorkanus Valentinus de Cie-Cieslanka Katharina de Cracovia ciorki (Valent. de Czeczorkij):

· 2520 (a. 1522, studens).

ieciorki de, v. Cieciorkanus.

ieciszowski Alexius (Alex. Czeczyssowsky, Czeczyssowszky):

- 2569 (a. 1522, studens de bursa pauperum, projectione lapidis vulneravit famulum armificis), 2600, 2605, 2607. Cielski Mathias (Math. Czelskij):

- 816 (a. 1480, vulneratus).

Ciemirowita Sebestianus de Ciemirowo (Seb. de Czemyrowo):

- 820 (a. 1480, plebanus in Plomykowa), 827.

Ciemirowo de, v. Ciemirowita.

Ciesla de Cracovia, alias etiam Carpentarius dictus, pater Katharinae: v. Cieślanka Kath. (a. 1505).

Ciesla Johannes de Cracovia (Ciesla?. a. 1522), v. Carpentarius Joh.

Ciesla Mathias de Cracovia (a. 1527), v. Cieśla Stan. mgr.

Ciesla Mathias de Cracovia (Ciesla?, a. 1535), v. Carpentarius Math.

Cieśla Stanislaus bacc. et presbyter (a. 1522/23), v. Paśnik Stan.

Ciesla Stanislaus de Cracovia, dictus etiam Carpentarius aut Cieślak (Stan. de Cracovia, Stan. Cziesla, Czijesla, Czijeszla, Czyesla de Crac.):

- 2807 (a. 1524, bacc.), 2808, 2846 (a. 1525, mgr.), 2912 (a. 1527, senior bursae philosophorum), 2914, 2916 (erronee mgr. Mathias Czijeszla, senior b. philos. dictus), 3035 (a. 1530, collegiatus Collegii minoris), 3039, 3046, 3091 (a. 1531), 3144 (a 1532), 3182 (a. 1533, senior bursae pauperum facultatisque artisticae decanus), 3183, 3200, 3203, 8209 (a. 1584, item senior bursae paup.), 3236, 3244, 3279 (a. 1535, item senior bursae paup.), 3282, 3289, 8333, 8334, 8344 (item senior bursae paup.).

- v. Paśnik Stan. bacc. et presb. (a. 1522/23).

Cieslak Stanislaus de Cracovia mgr. (a. 1524/35), v. Cieśla Stan.

(Kath. Czyeslanka de Crac.):

- 2011 (a. 1505, tres annuli valoris quatuor cum medio florenorum a studente de manu ejus in ponte Kazimir. recepti). Cieslawski Johannes (Joh. Czijes-

slawski, Czyeslawski):

- 3354 (a. 1535, bacc., quondam in schola s. Johannis nunc vero circa dnum Brańcki manens).

Cieszanów de, v. Cieszanowita.

Cieszanowita Michael de Cieszanów (Mich. de Czezanow):

- 865 (a. 1482).

Cieszanowita Stanislaus de Cieszanów (Stan. de Czyechanowa, Czyeshanowa);

- 698 (a. 1478, infamavit et capillavit studentem, quapropter a dno rectore in quatuor grossis et in litis expensis condemnatus).

Cieszkowski Mathias (Math. Czeskowskj):

- 3171 (a. 1532, studens Universitatis in bursa philosophorum moram agens). Cieszyn de, v. Tessinensis.

Cieżków, Cieżkowice de: v. Ciężkowita. Cieżkowita Martinus de Ciężkowice (mgr. Martinus, Mart. Czijeskowijtha,

Mart. a Czijeskowice, de Czyeskovicze, Czyeszkovycze):

- 2674 (a. 1523, mgr. et rector scholae ad s. Spiritum), 2677, 3016 (a. 1530), 3025 (collegiatus Collegii majoris), 3248 (a. 1534).

Cieżkowita Stanislaus de Ciężków (Stan. de Cczyeskow, Czyeszkow):

- 838 (a. 1480, impignoravit a mgro Terentii »Comoedias« in valore unius floreni ungaricalis et alias res), 843.

Cimbarg de, v. Szumbargensis.

Cimbiana, v. Cymbiana.

Cimiterium (a. 1494), v. Feralia Crac.

Cingulum s. cingula (cingula, cin-~ gulum):

2445 (a. 1517, cingula studentis tincta),
 2471 (a. 1518, cingulum argenteum dris medicinae, repositum loco xx flor.).

Ciolek de Cracovia:

 2116 (a. 1507, Czyolkowa domus in platea s. Annae).

Ciolek Erasmus de Cracovia, alias Vitellius dictus, posteriore tempore epus Plocensis (Er. Schollek):

- 1266 (a. 1489, bacc.).

Ciolek Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac. Czijolek, Czoleck, Czolek, Czyolek):

- 478 (a. 1475, caupo vini), 487, 1139 (a. 1488, civis), 1372 (a. 1491).

Ciphus (ciphus):

 2675 (a. 1523, ciphus cupreus deauratus uti argenteus Judaeo a bacc. in medio quarto floreno pecuniarum invadiatus), 2676.

Cipsar Andreas de Caschovia (Cipsar, a. 1483), v. Caschoviensis Andr. Cirbark de, v. Szumbargensis.

Circulus Cracoviensis (circulus):

-- 2337 (a. 1514, macellum s. tegurium in circ. Crac., ubi est salis depositio), 2738 (a. 1523, in loco publico in circulo Crac.), et passim.

- v. Ducalis lap.; Ecclesiae.

Cirografus, cf. Chirographus.

Ciromantia, v. Chiromantia.

Cirurgici, v. Chirurgici.

Cirometralis liber (a. 1469/98), v. Com-

Cirszko de, v. Czerscensis.

Cirulgicus Johannes s. Cirulicus (a. 1517), v. Ciruligicus Joh.

Ciruligei, Ciruligici: v. Chirurgi.

Ciruligicus Johannes de Cracovia (Joh. Cirulgicus, Ciruligicus, Cirulicus):

— 2421 (a. 1517), 2422 (civis Crac. et studens!), 2423 (item studens!).

Cista (cista):

— 93 (a. 1470), 1213 (a. 1488, cista studentis et res et libri ejus in eadem contenti), 1589 (a. 1493), 1717 (a. 1494, cista rerum reclusa), 1804 (a. 1497, cista cum libris mgri Glogowitae), 3283 (a. 1535, res bacc. mortui in cista inclusae), et passim.

v. Fiscus (a. 1497/98).

Cisticula facultatis artium (a. 1484), v. Fiscus.

Cistula (cistula):

schewskj):

— 611 (a. 1477, liber cum cistula studentis, venditus pro undecim grossis).
Ciszewski Stanislaus (Stan. Czy-

 2350 (a. 1515, ratione vexationum et inobedientiae a dno rectore in poenam decem marcarum condemnatus).

Cithara (cithara, cithera, citara):

- 1052 (a. 1486, causa inter bacc. et studentem ocasione cujusdam citharae alias Dulce melos), 1143 (a. 1488, duo floreni ratione informationi in artificio citharae), 1421 (a. 1491, cith. in valore x grossorum studenti diebus Carnisprivii accomodata), 1682 (a. 1494, insolentiae, quas assidue in cantibus citharae studentes hospiti in Cerdonia faciebant).
- v. Dulce melos (a. 1491); Hemenraus
   (a. 1488).

Citharoedus caecus (cytharedus, a. 1473), v. Przemęcki Stan. de Cracovia. Cithera, v. Cithara.

Civile jus (civil. ius):

— 19 (a. 1469, res jam judicata in jure civili coram advocato et scabinis).

- v. Extranea jud.; Scabini.

Ciwiński Stanislaus (Stan. Czijwijnskij):

- 3158 (a. 1532).

[putus.

Clap Nobilis (a. 1483), v. Klap.

Clara sancta: v. Nicolaus (a. 1488); Skalenses moniales.

Claraprovincia de, cf. Claroprovinciensis. Clara tumba in, v. Mogilensis.

Claroprovinciensis Georgius fr. ordin. Cisterciensis (a. 1470/72), v. Cracovita Georg.

Clavicordium (clevicordium):

- 72 (a. 1469, instructio in clevicordio).

- v. Eperiensis Casp. bacc.

Cleczkowski, Cleczkowskij, Cleczkowsky: cf. Kleczkowski.

Cleczow de, v. Kleczowita.

Clemens papa VII;

- 2828 (a. 1525), 2847, 2858 (a. 1526), 2984 (a. 1530), 8164 (a. 1532).

Clemens dr. (a. 1469), v. Górkanus Clem. Clemens servitor (Clemens):

- 763 (a. 1479, serv. communitatis Collegii majoris?).

Clemens mgr. et lector ordinarius (a. 1483), v. Górkanus Clem.

Clemens studens (Clemens):

- 1181 (a. 1488, stud., percussus).

Clemens studens, compercussor (a. 1488): v. Tolnanus Clem.

Clemens bacc. (a. 1491), v. Agriensis Clem. Clemens bacc. (a. 1518), v. Opoliensis Clem.

Clemens praepositus (a. 1515), v. Lubiecensis Clem.

Clepars, Cleparz, Clepars, Clepars de: v. Floreński; Florentinus; Klepardia; Klepardienses; Klepardiensis.

Clericales vestes: v. Bursae (a. 1588); Collegium minus; Habitus; Rector Univ.; Talares.

## Clericus ordinatus:

- 372 (a. 1475, clericus ordin, et studens studentem in bursa Jerusalem pugno graviter percussit), 379 (clericus ordin. et studens fur appellatus et manu violenta percussus), 2131 (a. 1507, dnus rector clericum ordin. ad forum spirituale remisit), et passim.

- v. Acolytus; Gniazdokowa Barb. (a. 1502); Karwowski Joh. (a. 1522); Zdzarowski Joh. (a. 1514); etc. etc.

- v. Rector Univ.; Vicarius in spirit. Clesna de, v. Klesnensis.

Clethnar, v. Kletnar.

Clevicordium (a. 1469), v. Clavicordium. Cliczky, v. Klicki.

Clijeparzs de, v. Klepardiensis.

Clipeus, v. Clypeus.

Clobuczsko de, v. Klobuccensis.

Clodava, Clodawa de: v. Klodawita.

Clodno de, v. Klodnensis.

Clomicze de, v. Klomicki.

Clonowsky, v. Klonowski.

Clopoczky, v. Klopocki.

Closova, v. Klosowa.

Cluczbork de, v. Kluczborgensis.

Cluczewskij, v. Kluczewski.

Clusova, v. Klosowa.

Clyeparzs de, v. Klepardiensis.

Clyewyska de, v. Chlewiscensis.

Clypeus (clipeus, clypeus):

Clypeus Thomistarum, liber (a. 1523); v. Niger Petr.

Clypeus pectoralis:

- 2799 (a. 1524, clyp. pectoralis alias zaloga de szarlat cum tribus zonis in auro latis et aliis intextis).

Cniczten de, v. Czynczensis.

Cobijlino de: v. Kobyleński; Kobylinius. Cobilanij de, cf. Kobylanensis.

Cobilensky, Cobilenszky, Cobileynskij: v.

Kobyleński.

Cobilino de: v. Kobyleński; Kobylinius. Cobilinsky, Cobilinszky: v. Kobyleński.

Cobilniky, Cobilnyky de: v. Kobylni-

Cobilyno de: v. Kobyleński; Kobylinius. Cobylensky, v. Kobyleński.

Cobylin, Cobylino de: v. Kobyleński; Kobylinius.

Cobylinsky, v. Kobyleński.

Cobylnykij, Cobylnykj de: v. Kobylni-

Cobylyno de: v. Kobyleński; Kobylinius. Coch, v. Koch.

Cochlear (coclear):

- 730 (a. 1478, sex coclearia muluata, tria cocl. dno rectori reposita), 746 (a. 1479, cocl. apud Judaeos redempta), 1322 (a. 1490, cocl. argenteum a studente invadiatum), 1786 (a. 1496, cocl. argenteum valoris sex scotorum argenti), 2554 (a. 1522, quatuor cocl. argentea), 2904 & 2911 (a. 1527, quinque cocl. argentea mgro invadiata), 2987 (a. 1530, cocl. argenteum in valore unius marcae), et passim.

Cochman, v. Kaufman.

Coclear, v. Cochlear.

Coczfara, v. Koczwara.

Coczijoranij de, v. Kocioranensis.

Coczijrow de, v. Kociorowita.

Coczorowskij, Coczorowsky: v. Koczorowski. Wara.

Coczphara, Coczvara, Coczwara: v. Kocz-

Codrampskij, v. Kodrębski.
Codria, codriani (a. 1474 & 1483):
v. Bursae (B. codria).
Coithara (a. 1529), v. Cortina.
Cokernak, v. Kokernak.
Colacijno, Colaczijno de: v. Kolacinensis.
Colanda (a. 1469), v. Kolenda.
Colensis tela, v. Coloniensis t.
Colerium (a. 1488), v. Collarium.
Collarium (colerium, collorium, colorium):

— 1126 (a. 1488, colerium muliebre cum fibulis in duobus florenis a studente Ungaro Judaeis invadiatum), 1708 (a. 1494, studenti in bursa pauperum studens recepit de camera saccum cum collorio interius contento in valore unius flor.), 3250 (a. 1534, colorium ex margaritis s. perlis valoris xij flor.), 3373 (a. 1536, colorium de margaritis in certa summa pecuniarum invadiatum).

Collectores pecuniarum Collegii majoris: v. Collegium maj.; Fiscarii.

Collegia Cracoviensia:

- 915 (a. 1483).

Collegium canonistarum s. juristarum: 99 (a. 1469, camera per dnum rectorem sequestrata), 294 (a. 1473), 473 (a. 1475, stuba communis), 626 (a. 1478, libraria), 734, 1740 (a. 1495, communitas Colleg. canon.), 1758, 1822 (a. 1497), 1846 (a. 1498), 2498 (a. 1521), 2803 (a. 1524, stuba communis), 2853 (a. 1526, convocatio publica dnorum facultatis canonicae in stuba comm.), 3052 (a. 1530), 3312 (a. 1535).

- praepositus (a. 1495), v. Wladislawita Joh.
- pincerna (a. 1473, quondam), v. N. introligator librorum.

Collegium Jerusalem (Iherusalem, a. 1490), v. Bursa Jerus,

Collegium dnorum de Melsztyn (a. 1482), v. Bursa Ungar.

Collegium majus artistarum: 33 (a. 1469), 39, 46, 52, 55, 58, 59, 105, 127, 142 (a. 1470), 144, 167, 189, 204, 233, 258 (a 1472), 342 (a. 1474), 344 (praepo-

situs domus), 454 (a. 1475, exclusio a mensa communitatis), 457, 471, 474 (beneficia et habitationes domus majoris Colleg. artistarum), 486, 493, 522 (a. 1476), 523 (praepositus), 527, 542, 559 (a. 1477), 595, 622 (a. 1478), 643 (stuba communis), 663, 667, 772 (a. 1479), 785 (judicium domus), 788 (praepositus), 821 (a. 1480), 890 (a. 1483), 933, 947 (a. 1484), 970 (a. 1485, praepositus), 1172 (a. 1488), 1180, 1187, 1225 (a. 1489, stuba comm.), 1228 (in stuba communi circa ultimam tabulam), 1257, 1258, 1294 (a. 1490), 1305, 1309, 1325 (stuba comm.), 1403 (a. 1491), 1598 (a. 1493, tertianus et coquinista), 1641 (a. 1494, portulanus), 1668 (stuba comm.), 1674 (locus communis secretior), 1684 (communitas drum et mgrorum), 1694, 1732, 1758 (a. 1495, in platea s. Annae situm), 1793 (a. 1496, praepositus), (a. 1497, libraria), 1812, 1822 (praepositus et convocatio domus), 1825, 1838 (a. 1498), 1843 (revisio regestrorum per fiscarios cum praeposito), 1847, 1863 (a. 1500), 1876 (convocatio in stuba comm., decem marcae a procuratore Universitatis positae pro reformatione Colleg. maj.), 1891 (a. 1501, libraria), 1915 (a. 1502), 1939 (praepositus), 1952 (a. 1503), 2056 (a. 1505, praepositus et tota communitas drorum et mgrorum), 2058 (spoliatio praepositurae), 2130 (a. 1507, praepositus et carcer in Colleg. maj.), 2137 (a. 1508, stuba major), 2150 (a. 1509, comm. drorum et mgrorum), 2174 (a. 1512, stuba major), 2192 (a. 1513, studensportitor), 2663 (a. 1514, stuba comm. et praepositus domus), 2267, 2278, 2288, 2295 (praepositus), 2303, 2319 (bacc. inhabitator!), 2337, 2339 (stuba comm.), 2468 (a. 1518, domus Universitatis juxta Colleg. majus), 2537 (a. 1522), 2544 (praepositus domus et tota comm.), 2679 (a. 1523, violentia Universitati et Colleg. majori ac officio rectoratus illata), 2745, 2869 (a. 1526),

2902 (a. 1527, convocatio in stuba comm.), 2906 (praepositus), 2914, 2968 (a. 1529, stuba comm.), 2985 (a. 1530), 2989, 3027 (praepositus et tota comm.), 8155 (a. 1532), 3312 (a. 1535, convocatio Univ. in Colleg. facta, ut moris est), 8322 (chartae carminum infamationis et dehonestationis ad valvas Colleg. majoris affixae), 3327, 3358.

- praepositi Colleg. majoris: v. Białkowski Stan. (a. 1523); Brudzewius Alb. (a. 1485); Bylica Stan. Ilkussius (a. 1497); Grodzicki Stan. (a. 1535); Swodziszowicius Alb. (a. 1505); Tuliszek Nic. (a. 1522).
- coquinista: v. Albertus (a. 1493).
- coquae (coce, coctrices): v. Cracovita
   Dorothea (a. 1498, quondam coca);
   Cracovita Hedwigis (a. 1469);
   Cracovita Sophia (a. 1500, moderna coca).
- dispensatores: v. Cracovita Stan. (a. 1514, quondam); Johannes (a. 1484/89); Lithuanus Joh. de Grodek s. Grodno (a. 1514, quondam); Simon (a. 1472); Urzędowius Jac. de Orzechów (a. 1469/70); Wisliciensis Jac. (a. 1496/1503).
- fiscarii s. collectores pecuniarum: v. Kobylinko Math. (a. 1498, quondam); Kołaczek Mart. de Pokrzywnica (a. 1526); Łysy Mart. de Cracovia (a. 1498, quondam).
- pincernae: v. Brześciensis Joh. (a. 1470, olim); Johannes (a. 1469); Josephus (a. 1502); Mathias (a. 1469 & 1470, olim); Proszowita Joh. (a. 1469, olim); Wojnicius Math. (a. 1470, olim).
- portitores et portulani: v. Budweissensis Vinc. (a. 1513); Mogilnensis Math. (a. 1494).
- procurator: v. Leśnicensis Joh. (a. 1497/1507).
- servitores: v. Alexius (a. 1477); Clemens (a. 1479); Johannes (a. 1477);
   Sepolnensis Joh. (a. 1494).
- -- tertiani: v. Lithuanus Joh. (a. 1514, quondam tert.); Nicolaus (a. 1493); Plocensis Stan. (a. 1530); Tarnowita Joh. (a. 1469); Widawita Kil. (a. 1490, tertianus s. servitor).

- v. Ambitus; Carcer; Collegiaturae; Lectoria; Statuta; Talares; Tunica. Collegium minus: 493 (a. 1475), 511, 514 (a. 1476), 522, 527, 557 (bursam mgr., quod non erat sufficiens in pecuniis, ponere recusavit), 643 (a. 1478), 798 (a. 1479), 821 (a. 1480, praepositura trium mensium, praepositus), 890 (a. 1483), 958 (a. 1484), 1109 (a. 1487, vitrea membranea), 1178 (a. 1488, curia), 1208, 1229 (a. 1489, praepositus et positio bursae), 1328 (a. 1490), 1528 (a. 1492), 1684 (a. 1494, receptio de Colleg. minori ad bursam pauperum), 1685 (communitas Colleg. min.), 1687 (comm. et Statuta s. conclusiones), 1688, 1690 (violenta sine ordine juris ejectio rerum mgri ex habitatione Colleg. min.), 1700, 1702, 1791 (a. 1496, dispensator), 1796, 1797, 2345 (a. 1515, praepositura domus), 2610 (a. 1522, libraria), 2619 (a. 1523, item libr.), 2624 (item libr.), 2748 (praepositus), 2755, 2923 (a. 1528, praepositus et consiliarii), 2935 (collegiatura Colleg. min.), 2958 (a. 1529, praep. et tota comm.), 2959, 2960-2963 (item praep. et tota comm.), 3027 (a. 1530, poena proposita a praeposito domus absque consensu communitatis), 8035 (mulier inhonesta), 3038 (praep. et tota comm.), 3039, 3052, 3057 (quisque ex collegia. tis minoribus vivit, ut vult, pro arbitrio, nullis subjacendo Statutis, judicium Colleg. minoris, bursa in Colleg. posita et ejus dispensator), 3122 (a. 1531, praep. et tota comm.), 3191, 3195 (ex mandato dni rectoris dres et mgri Colleg. minoris moniti, ut omnes et singuli veniant ad mensam et sedeant in vestibus decentibus, ut puta tunicis longis, talaribus more clericali factis et biretis rotundis), 3197 (a. 1533, contra consuetudinem antiquam olim in eodem Colleg. tentam), 3217 (a. 1534, collegiatura Colleg. min.), 3247 (praep. et tota comm.), 3251, 3252, 3259 (comm. petivit, quatenus dr. Krosnensis causam suam coram dno

rectore per se et non per procuratorem ageret, juxta Statuta Universitatis et consuetudinem semper in hoc tentam), 3260, 3264 (praep., consiliarii et comm.), 3289 (a. 1535).

— praepositi: v. Cichosz de Szamotuły (a. 1522); Janeczka de Kleparz (a. 1530); Kozminius Bened. (a. 1584); Krosnensis Mart. (a. 1534); Labiszynius Andr. (a. 1476); Latowicius Nic. (a. 1474); Matla de Cracovia (a. 1529, quondam); Parisiensis de Bystrzyków (a. 1496, 1498, olim); Sabinka Barth. Regiopontanus (a. 1531); Siradita Jac. (a. 1527); Stiriensis Mart. (a. 1515, noluit praeposituram suscipere); Urzędowius Mart. (a. 1529); Zakliczowita Paul. (a. 1489, 1494); Zalesiensis Paul. (a. 1480); Żnenensis Barth. (a. 1480).

v. Biretus; Collegiaturae; Statuta;
 Talares; Tunica.

Collegium pauperum (a. 1494), v. Bursa paup. [Ung.

Collegium Ungarorum (a. 1491), v. Bursa Collegiaturae:

- 696 (a. 1478, collegiatura vacans per exclusionem mgri), 1381 (a. 1491, colleg. in Poësi), 1382 (colleg. in Oratoria), 1528 (a. 1492, colleg. in Astrologia), 1695 (a. 1494, census colleg. de zuppis), 2050 (a. 1505, colleg. majoris partis in Tratnowice), 2263 (a. 1514, colleg. pinguioris beneficii), 2295, 2301, 2307, 2308, 2414 (a. 1517, mgr. resignavit colleg. regalem Collegii majoris), 2851 (a. 1526, colleg. ad s. Annam), 2906 (a. 1527, regalis), 2914 (colleg. de villa Sidzina), 2935 (a. 1528, colleg. Colleg. minoris), 3028 (a. 1530, collegiaturae pecuniae positae in arestum), 3099 (a. 1531, census pro colleg. regali Judaeo inscriptus, quam obligationem dnus rector approbavit), 3135, 3217 (a. 1534, Colleg. minoris), 3224 (casu, quo mgr. libros non restituerit, consensit super arestum super censu collegiaturae), 3227 (colleg. Colleg. minoris).

— v. Astronomia (a. 1531). Collorium, v. Collarium. Colnensis tela, v. Coloniensis t.
Colo, Colo nagornye, Colo nagorznye de:
v. Kolensis.

Coloniensis (Colensis, Colnensis): Coloniensis tela:

— 2810 (a. 1514, iiij camisiae Colensis t.), 2983 (a. 1529, vitta alias rantuch Colnensis t.).

Coloniensis Universitas:

- 1559 (a. 1493), 1560, 1988 (a. 1504).

v. Kotwicz de Lusatia (a. 1493); Nivensis de Monte nivis (a. 1504); Scotus Thom. (a. 1469/70).

Coloniensis Bartholoma eus (Barth. Coloniensis):

- 2799 (a. 1524, Dialogus, liber).

Colorium, v. Collarium.

Coloszwar de, v. Kolosvarus.

Columbach de, v. Kulmbach.

Columbatio (columbacio):

— 223 (a. 1470, scholae in Bochnia), 1840 (a. 1498, in schola ad s. Stephanum), 2456 (a. 1518, de inhabitantibus bursam philosophorum).

-- v. Kolenda (a. 1469).

Coluschwar, Coluzvar, Coluzvari, Coluzwar de: v. Kolosvarus.

Colyo de, v. Kolensis.

Comijnek, v. Kominek.

Commodum (comodum):

 201 (a. 1470, res de commodo mgri ablata), 1335 (a. 1490, comm. proprium studentis).

Comorowski, v. Komorowski.

Comorskj, v. Komorski.

Compendium constructionum, tractatulus:

- 1750 (a. 1495, liber).

Compositio amicabilis, v. Rector Univ. Comprouincia, Comprovincia, Comprovincia, Comprowincia de: cf. Pokrzywnicensis.

Computalia in uno volumine:

- 359 (a. 1474, liber).

Computus:

— 47 (a. 1469, cirometralis, liber), 226 (a. 1470, lib.), 515 (a. 1476, cirometr., lib.), 1848 (a. 1498, cirometr., lib.).
Conarsky, v. Konarski.

- Conarzewski, Conarzowszkii, Conarzowszky: v. Konarzewski; Konarzowski. Conclusiones:
- 474 (a. 1475, Concl. domus majoris artistarum, liber), 493 (Concl. Collegii majoris et Concl. Universitatis, lib.), 1687 (a. 1494, Concl. s. Statuta Colleg. minoris), 1855 (a. 1499, Concl. Univ.), 2058 (a. 1505, Conclusionum Colleg. majoris violenta receptio), 3234 (a. 1534, Concl. facultatis artisticae).
- Concordia amicabilis inter litigantes, v. Rector Univ.
- Confraternitas sanctorum Undecim millium Virginum:
- 2948 (a. 1528, solvit singulis annis salarium cantori eccl. s. Stephani).
- Conradi Nicolaus de bursa Jerusalem (a. 1483), v. Novoforensis Nic.
- Conradus quidam bacc. (a. 1485/86), v. Ravensburgensis Conr.
- Conservatores jurium et privilegiorum Universitatis:
- 571 (a. 1477, succonservator), 589,
  648 (a. 1478), 2288 (a. 1514, provocatio a sententia dni rectoris ad conserv. privileg. Univ.), 2503 (a. 1521), 3162 (a. 1532, viceconservator). [ab.;
- v. Appellatio (a. 1514); Mogilensis Plonkanus bacc. (a. 1521); Rector Univ. Consistorium Cracoviense:
- 1287 (a. 1490, mgr. consistorii), 2325 (a. 1514, causa in consistorio Crac. dni vicarii), 2496 (a. 1520, causa ex consist. dni officialis Crac. remissa ad dnum rectorem pro administranda justitia), 2907 (a. 1527), et passim.
- notarii et procuratores causarum consistoriales: v. Basak Math. (a. 1470);
  Budziński Stan. (a. 1533); Górski Abr. (a. 1526, notarius vicariatus Crac.);
  Gwiazdowski Jac. (a. 1533/36); Jakubowski Joh. (a. 1495/99); Kalissiensis Sim. (a. 1526/35); Klepardiensis Alb. (a. 1478); Klomicki Stan. (a. 1496);
  Kolensis Alb. de Nagórne Kolo (a. 1470); Koziel de Wieliczka (a. 1478/96);
  Łącki Math. (a. 1524/35); Lelowita Mart. (a. 1475); Lublinensis Stan. (a.

- 1483); Opatowicius Nic. (a. 1469/76); Sadliński Alb. (a. 1532); Sandomirita Stan. (a. 1491); Wilk Alb. de Miechów (a. 1515/17).
- v. Rector Univ.; Vicarius in spirit.
   Consistorium Sandomiriense (a. 1497), v.
   Sandomiriensis officialis.
- Constantia de, v. Constantiensis.
- Constantiensis dioecesis: v. Buchorius Joh.; Knecht Conr.; Nagoltius Joh. Constantiensis Martinus de Constantia (Mart. de Constantia):
- 1649 (a. 1494, paedagogus apud civem Myślimicki).
- Constantiensis Matthaeus de Constantia (Matth. de Constancia):
- 890 (a. 1483, de bursa Jerusalem).
- Constantiensis Rudolphus poëta (a. 1535), v. Agricola Rud.
- Constantiensis Urbanus de Constantia (Urb. de Constancia):
- 1357 (a. 1491, propter insolentias et cum armis in alterum constudentem irruitionem exclusus de bursa nova), 1520 (a. 1492, studens).
- Constantin altarista (Constantin):
- 341 (a. 1474, altar. s. Mariae V. in circulo Cracoviensi).
- Constantinus campanator (Constantinus):
- 3328 (a. 1535, camp. ad s. Nicolaum).
   Constantius medicinae dr. (a. 1506), v.
   Bononiensis Const. [covita Const.
   Constantius Stanislai (a. 1532), v. Cra-Consulares, Consulatus: v. Consules.
   Consules (consules, consulares, consulatus):

## Consules Cracovienses:

- 73 (a. 1469, consulares), 123 (acta consulum civitatis Crac.), 1107 (a. 1487), 2389 (a. 1515), 2569 (a. 1522, civis et campiductor Crac. ex parte consulatus ad judicium dni rectoris missus), 2679 (a. 1523), 3272 (a. 1534, in conventione Piotrkowiensi).
- v. Cracovita Fel. (a. 1514); Fogelweder Leonard. (a. 1523); Gaszowiec Petr. (a. 1470); Gawron Joh. (a. 1487/90);
  Morsztyn Joh. (a. 1523); Pokrzywni-

censis Nic. (a. 1517); Przedborek Stan. (a. 1475); Regula Joh. (a. 1486); Stano Nic. (a. 1532); Waclaw Stan. (a. 1523); Wilkowski Jac. (a. 1470).

Consules Kazimirienses (Kazimiriae juxta Cracoviam):

— 2873 (a. 1515, pro qualibet septimana unum grossum scholari dederunt), 2839 (a. 1525, mgrum, bacc. et studentem Cracoviensem, clericos in minoribus constitutos, ex mutua ignorantia et incognitione personarum incarceraverunt). Contributiones communes:

— 93 (a. 1469, regales vel episcopales). Contumacia (contumaces, contumacia):

— 10 (a. 1469, dnus rector vim contumaciae suspendit), 68 (reum contumacem pronunciavit), 135 (a. 1470, ob non comparitionem coram judicio), 937 (a. 1484, contumacia in scriptis a dno rectore decreta), et passim.

- v. Rector Univ.

Conventiones: v. Piotrkowiensis (a. 1512 & 1534); Sandecensis (a. 1475). Convocatio Universitatis per dnum rectorem:

— 1325 (a. 1490, in Collegio majori), 1740 (a. 1495), 1758 (in stuba communi Colleg. majoris), 1822 (a. 1497, in stuba comm. dnorum canonistarum, i. e. in Collegio juridico), 1876 (a. 1500, in stuba comm. Colleg. majoris), 2498 (a. 1521, in Collegio canonistarum), 2968 (a. 1529, in stuba comm. Colleg. majoris), 2994 (a. 1530, propter vacantias locum non habuit), 3312 (a. 1535, in Collegio majori, ut moris est), 3363 (a. 1536, in bursa canonistarum), et passim.

Conyeczno de, v. Koniecznensis.

Coprovnicia, Copryvnijcza, Coprzijvnijcza, Coprzijwnijcza, Coprzijwnycza de, Coprziwnicensis, de Coprziwnicia, Coprziwnycza, Coprzywniciensis, de Coprzywnicza, Coprzywniczensis, de Coprzywnijcza, Coprzywnicziensis: cf. Pokrzywnicensis.

Copulata super libros Aristotelis de anima, liber pressus papireus, ligatus

in asseres apertas pelle nigra (a. 1494): v. Aquinas Thom.

Coralis, coralium: cf. Corallis.

Corallis (coralis, coralium):

— 2836 (a. 1525, unus coralis medii floreni valoris).

- v. Oracula (a. 1497).

Coriaria (corialia, a. 1491), v. Pulvinaria.

Corona de, v. Koronensis. [ronenses. Coronenses mercatores (a. 1486), v. Ko-Corpona de, v. Korpanensis.

Corpus et Veteris et Novi testamenti (a. 1479), v. Biblia s.

- Christi: v. Ecclesiae; Scholae.

Corregiatum (corrigiatum!, a. 1469), v. Lectum.

Corrigium (corrigium):

 2641 (a.15 23, corrig. studentis lithuaniense in valore decem grossorum).

Cortina (cortina, cortena, coithara):

— 201 (a. 1470, cort. in valore unius floreni, de comodo mgri ablata), 1429 (a. 1491, cort. picta), 2951 (a. 1529, tres cort. depictae), 2973 (tres cort., tres coitharae).

-- v. Trusile (a. 1470).

Corulus, v. Chorulus.

Corvinus Laurentius de Novo foro (Laur. de Nouoforo):

— 1464 (a. 1491, mgr., studentem de carcere civium eliberavit), 1500, 1665 (a. 1494, institit sibi celeritas recessus), 1666, 1667 (coactus necessitate recedendi de Cracovia, in viae positus praecinctu).

Corzip de, v. Korzybita.

Coschicze, Coschijcze de: v. Koszycensis.

Coschkij de, v. Kaskianus.

Coschutj de, v. Koszutensis.

Coschyewycz, v. Kościewicz.

Cosczen de, v. Kostensis.

Cosczewycz, v. Kościewicz.

Cosczol de, v. Kościolensis.

Cosczyelnij, cf. Kościelny. Cosczyensky, v. Kościenski.

Carlana da en Carthamali

Coskow de, v. Gostkowski.

Cosle de, v. Koźlensis. [zlowita. Coslow, Coslowo, Coszlow de: v. Ko-

Cosmas introligator (Cosmas):

— 1460 (a. 1491, introlig. librorum), 1462, 1463.

— v. Curiensis Cosm. studens (a. 1490).
Cosmider Johannes mgr. et dr. (a. 1493/1514), v. Koźmider Joh.

Cosmin, Cosmin magna de: v. Kozminius. Cosmowski, Cosmowskj: v. Kozmowski.

Cossia de (a. 1470), v. Scotus.

Cossijetcz de, v. Gosiecius.

Costan, Costan de: v. Kościan; Kostensis. Costawo de, v. Kosztowita.

Costen, Costhen de: v. Kostensis.

Costrzen de, v. Kostrzyniensis.

Coszbal, v. Kozbal.

Coszbijan, v. Koźbian.

Coszel, v. Koziel.

Coszle de, v. Koźlensis.

Coszmijn, Coszmin, Coszmino de: cf. Kozminius. [mowski.

Coszmovszky, Coszmowszkij: v. Koz-

Coszmyn de: cf. Kozminius.

Cosznovo de, v. Kosnowita.

Coszubuczkij, v. Kozubucki.

Cothouicze de, v. Kotowicius.

Cothpus de, v. Kothusius.

Cothwijcz de, v. Kotwicz.

Cotlinskj, v. Kotliński.

Cowal, v. Kowal.

Cowale, Cowalye de: v. Kowalensis.

Cownaczkij, v. Kownacki.

Coxus Leonardus (Leonard. Coxus):
 2869 (a. 1526, poëta, cedulam ad Collegium non affixit, confessus est tamen coram dno rectore, se invectivas contra poëtam Erasm. Liconanum

ex mandato epi Krzycki fecisse).

Cozak, v. Kozak.

Cozeglowskij, v. Kozieglowski.

Cozijnycze de, v. Kozinicius.

Crabus Paulus de Cracovia (Paul. Crabwsz de Crac.):

- 766 (a. 1479), 767, 778 (bacc.).
- v. Cracovita Paulus bacc. (a. 1482).

Crabus Stanislaus de Kleparz (Stan. de Cleparz, Stan. Crabvs de Minori Florencia):

2866 (a. 1526), 2893 (notarius publicus).
 Crabvs, Crabwsz: v. Crabus.

Cracouia, Cracouia de, Cracouianus, Cracouiensis: v. Cracovia; Cracovianus; Cracovienses; Cracoviensia; Cracovita. Cracovia (Crac. civitas):

- 123 (a. 1469), 344 (a. 1474), 1651 (a. 1494, regius ingressus).

Cracovia de: v. Cracovianus; Cracovienses; Cracoviensia; Cracovita.

Cracovianus studens s. scholaris (a. 1525), v. Oderski Zach.

Cracovienses: v. Advocatus; Apostoli merc.; Apothecae; Apothecarii; Architector; Bibliopolae; Bursae; Campiductor; Capitaneus; Carcer; Chirurgi et barbitonsores; Circulus; Consules; Dioecesis; Ecclesiae; Episcopus; Impressores; Introligatores; Judaei; Librariae; Lictores; Medici; Meretrices; Notarius; Nundinae; Oculistae; Officina monetarum; Palatini; Pestilentia; Plateae; Podžupek; Portae; Proconsules; Scabini; Scholae; Strata publ.; Teloneator; Vendeta; Vicarius in spiritualibus gener.; Vicecapitaneus; Vicerotarius; Vicezupparius.

Cracoviensia: v. Balnea; Canalia; Capitulum; Castrum; Cellaria; Collegia; Consistorium; Feralia; Hospitalia; Lupanaria; Praetorium; Suburbia.

Cracovita architector (architector):

— 765 (a. 1479, archit. quidam ex opposito s. Trinitatis, hospes).

Cracovita tendetarius (tendetarius):

— 1639 (a. 1494, testimonium unius tend.). Craçovita Abraham Judaeus (a. 1534), v. Judaeus Abr.

Cracovita Achatius de Cracovia (Ach. de Crac.):

- 1450 (a. 1491, sutor et hospes), 1455, 1456, 1481, 1491.

Cracovita Adam advocatus s. procurator (a. 1494/96), v. Flasch Ad.

Cracovita Adam pellifex, pater Stanislai: v. Cracovita Stan. (a. 1505).

Cracovita Adam mgr. (a. 1522/36), v. Matla Ad.

Cracovita Agnes Jaroszowa s. Hieronymi de Cracovia (Agn. sartoris Jarosch):

- 254 (a. 1472).
- Cracovita Agnes de Cracovia (Agn. de Crac., mulier):
- 312 (a. 1473, pro enormi vulnere et lesione ex decreto dni rectoris sub poena excommunicationis unum florenum studenti solvere obligata).
- Cracovita Agnes de Cracovia, vidua (Agn. vidua):
- 335 (a. 1474, et ejus filius Johannes, cantor in Ilkusz), 339.
- Cracovita Agnes Andreae de Cracovia (Agn. de Crac.):
- 685 (a. 1478, contoralis civis Andreae de Crac.).
- Cracovita Agnes de Cracovia (Agn. de Crac.):
- 765 (a. 1479, moram habens apud quendam architectorem ex opposito s. Trinitatis).
- Cracovita Agnes Gleijwicza (a. 1489), v. Gleiwicowa Agn.
- Cracovita Agnes Georgii de Cracovia, vidua (Agn. de Crac.):
- 1480 (a. 1491, relicta Georgii pellificis). Cracovita Agnes de Cracovia (Agnes):
- 1607 (a. 1493, propinatrix cervisiae apud Gliwicowa).
- Cracovita Agnes civis (a. 1494), v. Lithwinavensis Agn.
- Cracovita Agnes Martini de Cracovia, vidua (Agn. de Crac.):
- 1734 (a. 1495, relicta Martini carpentarii), 1736 (tempore promotionis bacc. in procuratione coquinaria eis inserviebat).
- Cracovita Agnes de Cracovia (Agn. de Crac.):
- 1786 (a. 1496, mercatrix, dedit mgro cochlear argenteum valoris sex scotorum argenti).
- Cracovita Agnes consors sartoris Johannis Mrozek (a. 1500), v. Mrozkowa
- Cracovita Agnes Jurkowa de Cracovia (Agn. Jurkowa):
- 2950 (a. 1529).
- Cracovita Albertus de Cracovia (Alb. de Crac.):

- 24 (a. 1469, presbyter).
- Cracovita Albertus civis (a. 1477), v. Czeiskendorff Alb.
- Cracovita Albertus de Cerdonibus (a. 1479), v. Cerdonius Alb.
- Cracovita Albertus de Cracovia (Alb. de Crac.):
- 805 (a. 1479, barbitonsor).
- Cracovita Albertus Caritas (s. 1484, olim), v. Caritas Alb.
- Cracovita Albertus de Cracovia, Nobilis (Nob. Alb. Cracoviensis):
- 979 (a. 1485, civis, vendidit equum baccalario pro septem florenis).
- Cracovita Albertus de Cracovia (Albertus):
- 1079 (a. 1487, caupo vini dni Gawron).
   Cracovita Albertus (a. 1507/12),
   v. Drab Alb. hospes.
- Cracovita Albertus Gibbos (a. 1525, olim), v. Gibas Alb.
- Cracovita Albertus de Cracovia (Alb. de Crac.):
- 3225 (a. 1534, et conjux ejus Elisabeth, manentes in cellario sub bursa pauperum).
- Cracovita Albertus Nicolai de Cracovia (Alb. de Crac., Alb. Nicolai pistoris de Crac.):
- 3261 (a. 1514, enormiter a studente cultro in brachium lesus), 3263, 3265 (enormiter vulneratus per studentem), 3270 (de platea s. Stephani), 3271.
- Cracovita Albertus maritus Annae hospitae, v. Cracovita Anna (a. 1585).
- Cracovita Ambrosius de suburbio Cerdonia (a. 1533), v. Cerdonius Ambr.
- Cracovita Andreas de Cracovia (Andr. de Crac.):
- 434 (a. 1475, olim maritus Margarethae). Cracovita Andreas de Cracovia (Andr. de Crac.): [Agnes).
- 685 (a. 1478, civis et ejus contoralis Cracovita Andreas pater Nicolai, v. Cracovita Nic. (a. 1478).
- Cracovita Andreas s. Andrisz, sartor (a. 1478): v. Cracovita Andrisz.
- Cracovita Andreas s. Andris, barbitonsor (a. 1478/88): v. Cracovita Andris.

- Cracovita Andreas Hungar s. Ungarus, propinator vini (a. 1487/88): v. Ungar Andr.
- Cracovita Andreas de Cracovia (Andreas):
- 1232 (a. 1489, murator).
- Cracovita Andreas de Cracovia (Andr. de Crac.):
- 1280 (a. 1489, vector).
- Cracovita Andreas de Cracovia (Andr. de Crac.):
- 1524 (a. 1492, civis).
- Cracovita Andreas de suburbio Cerdonia, coquus (a. 1494): v. Cerdonius Andr.
- Cracovita Andreas bacc. (a. 1504), v. Burcardini Andr.
- Cracovita Andreas s. Andrzej (a. 1505), v. Cracovita Andrzej.
- Cracovita Andreas (a. 1507), v. Bialkowicz Andr.
- Cracovita Andreas de Cracovia (Andreas):
- 2337 (a. 1514, concussor salis alias prasol et hospes in platea s. Stephani, homo bonus et fidedignus ac abundans).
- Cracovita Andreas de Cracovia (Andreas): [Nicolai).
- 2886 (a. 1515, faber de platea s.
   Cracovita Andreas de Jedlno, sapientia s. bedellus Universitatis (a. 1522):
   v. Jedlnensis Andr.
- Cracovita Andreas civis et campiductor Crac. (a. 1522), v. Róża Andr. Cracovita Andreas de Cracovia (Andreas):
- 2612 (a. 1522, sartor et hospes, manens retro eccl. s. Trinitatis).
- Cracovita Andreas mgr. (a. 1522/35), v. Burcardini Andr.
- Cracovita Andreas Albus, civis (a. 1523); v. Albus Andr.
- Cracovita Andreas de Cracovia (Andreas aurifabri, aurifaber):
- 2904 (a. 1527, civis et aurifaber, gener Nicolai Grosz), 2908 (gener dni Grossos), 2911.
- Cracovita Andreas de Cracovia (Andr. de Crac.):

 3249 (a. 1534, bacc.), 8306 (a. 1535, bacc. manens in Collegio majori apud mgrum Martinum Kołaczek de Pokrzywnica).

- Cracovita Andreas s. Andrzej (a. 1535), v. Cracovita Andrzej.
- Craco vita Andris s. Andreas de Cracovia (Andris de Crac., Andreas de Crac.):
- 620 (a. 1478, barbitonsor), 683, 827
   (a. 1480, concivis Crac. et chirurgicus), 1053 (a. 1486, barbit.), 1214 (a. 1488).
- Cracovita Andrisz s. Andreas de Cracovia (Andrisz de Crac.):
- 652 (a. 1478, sartor, reformavit studenti duas szubas).
- Cracovita Andrzej s. Andreas de Cracovia, maritus Katharinae Andrzejowa:
- 2025 (a. 1505).
- Cracovita Andrzej s. Andreas de Cracovia, maritus Barbarae Andrzejowa:
- 3317 (a. 1535).
- Cracovita Andrzejowa Katharina (a. 1505/6), v. Cracovita Kath.
- Cracovita Andrzejowa Barbara (a. 1535), v. Cracovita Barb.
- Cracovita Anna de Cracovia (dna Anna):
- 269 (a. 1472, studens de bursa Ungarorum tenebatur ei expensas pro x septimanis).
- Cracovita Anna Ianckwlina (a. 1475 —82), v. Jankulina An.
- Cracovita Anna de Cracovia (Anna quaedam): [mgro fecit).
- 882 (a. 1482, servitium in infirmitate Cracovita Anna Koszijkowa (a. 1486), v. Koszykowa An.
- Cracovita Anna Matysowa s. Mathis alias Mathiae de Cracovia (An. Mathissowa de Crac.):
- 1235 (a. 1489).
- Cracovita Anna de Cracovia:
- 1273 (a. 1489, conjux Georgii).
- Cracovita Anna Przygodzyna (a. 1490), v. Przygodzina An.
- Cracovita Anna Bronowska s. Brunowska, hospita (a. 1490/1524): v. Brunowska An.

892

- (Anna, An. Valentini de Crac.):
- -- 1400 (a. 1491, mulier quaedam), 1429 (pictrix), 1501 (pistrix), 1783 (a. 1496, pistrix).
- Cracovita Anna Nicolai de Cracovia (Anna Nicolai):
- 1718 (a. 1494, conjux cursoris Nicolai, morantis in cimiterio s Trinitatis).
- Cracovita Anna de suburbio Cerdonia, conjux Andreae (a. 1494): v. Cerdonia An.
- Cracovita Anna Jakubowa s. Jacobi de Cracovia (An. Jakubowa de Crac.): - 1792 (a. 1496).
- Cracovita Anna de Cracovia (An. de Crac.):
- 1823 (a. 1497, mulier, senior bursae pauperum tenebatur ei pro ollis mediam marcam).
- Cracovita Anna Benedicti de Cracovia (An. Benedicti de Crac.):
- -- 1956 (a. 1503, infamata a studente). Cracovita Anna Arnoldi de Cracovia, vidua (An. relicta olim Arnoldi sutoris): — 2039 (a. 1505, hospita).
- Cracovita Anna Snopkowna (a. 1506), v. Snopkówna An.
- Cracovita Anna Sośnina (a. 1506/7), v. Sośnina An.
- Cracovita Anna Pawlowa s. Pauli de Cracovia (Anna Pawlowa):
- 2116 (a. 1507, hospes in domo Ciolkowa in platea s. Annae manens), 2117.
- Cracovita Anna de Cracovia (Anna):
- 2204 (a. 1513, de platea Wislensi), 2213.
- Cracovita Anna Simeonis Soltysowa (a. 1514/15), v. Soltysowa An.
- Cracovita Anna Janowa s. Johannis de Cracovia (Anna dicta Janowa):
- 2641 (a. 1523, de platea s. Stephani),
- Cracovita Anna de Cracovia (Anna): - 2895 (a. 1526, focaria dris Greg. Szamotuliani).
- Cracovita Anna soror Joh. Amicini et conjux Nicodemi Smigmatoris (a. 1530), v. Smigmatorowa An.

- Cracovita Anna Valentini de Cracovia Cracovita Anna Doctorowa (a. 1531), v. Doktorowa An.
  - Cracovita Anna de Cracovia (An. de Crac.):
  - 3316 (a. 1535, manens sub bursa philosophorum), 3331.
  - Cracovita Anna Alberti de Cracovia (An. Alberti in lapidea Ducali in circulo Crac. manens):
  - 3333 (a. 1535, hospita et maritus ejus).
  - Cracovita Anna de Cracovia (Anna):
  - 3361 (a. 1536, mater puerorum de hospitali s. Spiritus), 3372 (debitum ratione medicationis adjudicavit ei dnus rector).
  - Cracovita Anna Malarczanka (a. 1536), v. Malarczanka An.
  - Cracovita Apollonia Closova (a. 1469), v. Klosowa Ap.
  - Cracovita Apollonia Kasprowa s. Casparis de Cracovia (Ap. Casprova de Crac.):
  - 1809 (a. 1497, ejus causa cum bacc. de camisiis, annulis et oracula).
  - Cracovita Arnoldus de Cracovia, olim maritus Annae: v. Cracovita Anna (a. 1505).
  - Cracovita Augustinus triennalis (a. 1523), cf. Smigmator Aug.
  - Cracovita Balthasar de Cracovia (Batasar dnus):
  - 216 (a. 1470).
  - Cracovita Balthasar de Cracovia (Behem?; Baltassar de Crac.):
  - 808 (a. 1479, bacc.).
  - Cracovita Balthasar notarius (a. 1502), v. Behem Balth.
  - Cracovita Barbara Kasprowa s. Casparis de Cracovia (Barb. de Crac., Barb. Casprowa de Crac.):
  - 61 (a. 1469), 67, 72 (et ejus filius Stanislaus, informatus ab Ungaro in lectionibus concernentibus gradum bacc. et in clavicordio), 75, 81, 101, 114, 630 (a. 1478), 645.
  - Cracovita Barbara Mathyczyna (a. 1473), v. Matyczyna Barb.
  - Cracovita Barbara Strzeszychowa (a. 1477/87), v. Strzeżychowa Barb.

- Cracovita Barbara Leonardi de Cracovia (Barb. conjux civis Leonardi de Crac.): [(a. 1479).
- 715 (a. 1478, praenestix), 727, 730, 746 Cracovita Barbara Beyczska, filia olim civis Wolny et germana Joh. Wolny (a. 1482): v. Bejcka Barb.
- Cracovita Barbara Brennarowa (a. 1483), v. Brennarowa Barb.
- Cracovita Barbara Gregorii de Cracovia (Barb. Gregory de Crac.):
- -- 1014 (a. 1485).
- Cracovita Barbara Laurentii de Cracovia (Barb. Laurency):
- 1168 (a. 1488, de platea Visle s. Fistule, i. e. Wislensi).
- Cracovita Barbara de Cracovia (Barb. de Crac.):
- 1478 (a. 1491, sutorissa).
- Cracovita Barbara conjux Johannis Waligora (a. 1491), v. Waligórowa Barb.
- Cracovita Barbara Grzanczyna (a. 1492), v. Grzanczyna Barb.
- Cracovita Barbara de Cracovia (Barb. de Crac.):
- 1870 (a. 1500, propinatrix, studens xx Cracovita Bartholomaeus de Cragrossos ei solvere obligatus).
- Cracovita Barbara Gniastkowa (a. 1502), v. Gniazdkowa Barb.
- Cracovita Barbara Bavis (a. 1503), v. Bavis Barb.
- Cracovita Barbara Johannis Swap (a. 1514), v. Szwabowa Barb.
- Cracovita Barbara Nicolai Farbyerz (a. 1515), v. Farbierzowa Barb.
- Cracovita Barbara de Cracovia, vidua (Barbara):
- 2583 (a. 1522, hospita et ejus domus), 2590, 2608, 2630 (a. 1523, vidua penes bursam novam, a bacc. dehonestata).
- Cracovita Barbara Schewczowa (a. 1525), v. Szewcowa Barb.
- Cracovita Barbara Gibbosi (a. 1525), v. Gibasowa Barb.
- Cracovita Barbara de Cracovia, mulier et vidua (a. 1525/26): v. Hallerowa Barb.
- Cracovita Barbara de Cracovia (Barb. sororina mgri Mart. Garbarz Senioris):

- 3028 (a. 1530).

Cracovita Barbara de Cracovia (Barbara):

- 3070 (a. 1530, praenestica alias prze-Cracovita Barbara de Cracovia (Barbara): [rum manens).
- 3124 (a. 1531, sub bursa philosopho-Cracovita Barbara Andrzejowa s. Andreae de Cracovia (Barb. Andrzeijowa):
- 3317 (a. 1535, bacc. tenebatur ei pro impensis marcam et unum grossum).
- Cracovita Barbara de Cracovia, vidua (Barb. vidua):
- 3353 (a. 1535, vidua et hospita de platea Colomba).
- Cracovita Bartholomaeus pater Petri, v. Cracovita Petr. (a. 1507).
- Cracovita Bartholomaeus de Cracovia (Bartholomaeus);
- 2166 (a. 1511, sutor, dno rectore absente scriba ei dilationem termini fecit).
- v. Cracovita Bartossius (a. 1512).
- Cracovita Bartholomaeus s. Bartossius (a. 1512), v. Cracovita Bartossius.
- covia (Bartholomaeus):
- 2277 (a. 1514, lanius, intulit bacc. Pancratio vulnus faciale), 2279.
- Cracovita Bartholomaeus de Cracovia (Bartholomaeus):
- 2463 (a. 1518, sartor?, ejus debitum pro calceis!).
- Cracovita Bartholomaeus de Cracovia (Bartholomaeus):
- 2922 (a. 1528, civis ac scabinus Supremi juris Magdeburgensis civitatis Crac.).
- Cracovita Bartholomaeus de Cracovia (Bartholomaeus, Barth. de Crac.):
- 2987 (a. 1530, altarista ad s. Annam), 2988, 3215 (a. 1534), 3224, 3230, 3248, 3287 (a. 1535), 3296, 3297, 3364 (a. 1536).
- Cracovita Bartholomaeus Rijmar (a. 1530), v. Rymar Barth.
- Cracovita Bartholomaeus de Ponte regali s. Regiopontanus mgr. (a. 1531 -34), v. Sabinka Barth.

- Cracovita Bartholomaeus de Cra- Cracovita Biernat s. Bernardus de covia (Bartholomaeus):
- 3266 (a. 1534, lanius et bospes).
- Cracovita Bartholomaeus de Cracovia (Bartholomaeus):
- 3275 (a. 1534, apothecarius et ejus coctrix, a dre medicinae verberata).
- Cracovita Bartossius s. Bartholomaeus de Cracovia (Bartossius de Crac.):
- 2183 (a. 1512, sutor), 2205 (a. 1513), 2219 (calculatio de butiro et caseis).
- v. Cracovita Barth. (a. 1511).
- Cracovita Benedictus de Cracovia (Bened. de Crac.):
- 1227 (a. 1489, civis, ejus domum sine scitu ejus studentes inhabitabant).
- Cracovita Benedictus de Cracovia (Bened. de Crac.):
- · 1956 (a. 1503, maritus Annae).
- Cracovita Benedictus Psitacus (a. 1522), v. Psitacus Bened.
- Cracovita Benigna Waclawowa Stanislai Wacław s. Stanislai filii Venceslai de Cracovia (Benigna, Benig. Stanislai, Benig. Stanislai Vaczlaw):
- 3017 (a. 1530, uxor civis et consulis Crac.), 8022 (Stanislai Vaczlaw, consulis Crac. conjux), 3025 (uxor Stanislai. pannitonsoris, civis et consulis Crac.).
- Cracovita Bernardus de Cracovia (Bernardus):
- 1731 (a. 1494, smigmator et ejus domus in platea Hospitali).
- Cracovita Bernardus de suburbio Biskupie (a. 1494/1529), v. Episcopius Bern.
- Cracovita Bernardus Cemblan s. Kemlan, studens (a. 1504/5): v. Kem-
- Cracovita Bernardus s. Biernat, maritus Dorotheae (a. 1506); v. Cracovita Biernat.
- Cracovita Bernardus s. Biernat, maritus Reginae (a. 1517): v. Cracovita Biernat.
- Cracovita Bernardus de Cracovia (Bern. de Crac.):
- 2830 (a. 1525, notarius).

- Cracovia, maritus Dorotheae Bierna-
- 2096 (a. 1506), 2097 (hospites).
- Cracovita Biernat s. Bernardus, maritus Reginae Biernatowa:
- 2439 (a. 1517).
- Cracovita Biernatowa Dorothea (a. 1506), v. Cracovita Dor.
- Cracovita Biernatowa Regina (a. 1517), v. Cracovita Reg.
- Cracovita Blasius de Cracovia (Blas. de Crac.):
- 1080 (a. 1487, polimitarius).
- Cracovita Blasius de Cracovia (Blas. de Crac.):
- 2395 (a. 1516, carnifex).
- Cracovita Carolus Nicolai, alias Nikielkarl s. Nikyel Charl (a. 1490/1503): v. Cracovita Nikielkarl.
- Cracovita Caspar s. Kaspar de Cracovia (Casp. de Crac.):
- 72 (a. 1469, maritus Barbarae et pater studentis Stanislai).
- Cracovita Caspar de Cracovia (Casp. de Crac.):
- 796 (a. 1479, sutor).
- Cracovita Caspar civis et mercator (a. 1483/94), v. Bar Casp.
- Cracovita Caspar Mozancz, hospes (a. 1494): v. Mazaniec Casp.
- Cracovita Caspar Hanovia, sutor (a. 1495): v. Hanovia Casp.
- Cracovita Caspar s. Kaspar de Cracovia, maritus Apolloniae: v. Cracovita Apoll. (a. 1497).
- Cracovita Caspar Bavis, hospes (a. 1503): v. Bavis Casp.
- Cracovita Caspar de Cracovia (Casper de Crac.):
- 2978 (a. 1529, presbyter in arce Crac.). Cracovita Charl Nicolai s. Nikielkarl, civis (a. 1490/1503): v. Cracovita Nikielkarl.
- Cracovita Clemens de Cracovia (Clem. de Crac.):
- 1836 (a. 1498, studens de s. Stephano). Cracovita Clemens de Cracovia (Clem. de Crac.):

- 2264 (a. 1514, sutor ex opposito bursae pauperum, pater Valentini).
- Cracovita Constantius de Cracovia (Const. de Crac.):
- 3166 (a. 1532, pileator, pater Stanislai). Cracovita Cristannus de Cracovia (Cristanus): (de Cristano).
- 1807 (a. 1490, mercator?, Pater noster Cracovita Dominicus Cromar, apothecarius (a. 1503): v. Kromar Dom.
- Cracovita Dorothea de Cracovia (Dor. de Crac.):
- 169 & 172 (a. 1470, invadiavit studenti duos libros pecuniasque ab eo suscepit).
- Cracovita Dorothea de suburbio Piscaria (a. 1473), v. Piscardiensis Dor.
- Cracovita Dorothea de Poznania, Cracoviae manens (a. 1473/76): v. Poznanita Dor.
- Cracovita Dorothea Paszkowa, vidua (a. 1476/79): v. Paskowa Dor.
- Cracovita Dorothea Brennerowa (a. 1485/88), v. Brennerowa Dor.
- Cracovita Dorothea Vincentii de Cracovia (Dor. Vincentii, Dor. contoralis Vincentii, pistoris de Crac.):
- 1414 (a. 1491, pistrix, pro panibus tenebatur ei mgr. Sommerfeld - Aesticampianus quatuor florenos cum x grossis), 1418, 1445.
- vidua (Dor. de Crac.):
- 1683 (a. 1494, vidua et civis).
- Cracovita Dorothea de Cracovia (Dorothea):
- 1680 (a. 1494, hospita de platea et hospitio Sutorum), 1756 (a. 1495).
- Cracovita Dorothea de Cracovia (Dor. de Crac.):
- 1781 (a. 1496, muratrix), 1800.
- Cracovita Dorothea Muter (a. 1497), v. Muter Dor.
- Cracovita Dorothea de Cracovia, vidua (Dor. de Crac.):
- 1883 (a. 1498, vidua, pro expensis tenebatur ei bacc. quatuor flor. vel citra). Cracovita Dorothea de Cracovia (Dor. de Crac.):

- 1838 (a. 1498, mulier, quondam coqua Collegii artistarum, a. 1496), 1843, 1844, 1847.

- Cracovita Dorothea Matysowa s. Mathiae de Cracovia, vidua (Dor. Mathysowa):
- 1885 (a. 1501, vidua).
- Cracovita Dorothea de Cracovia (Dorothea):
- 1888 (a. 1501, praenestica), 1933 (a. 1502, studens Ungarus tenebatur ei unum florenum et quatuor grossos).
- Cracovita Dorothea de Cracovia (Dorothea in Cracovia moram habens):
- 1958 (a. 1503).
- Cracovita Dorothea Piotrowa s. Petri de Cracovia, vidua (Dorothea, Dor. vidua, Dor. Piotrowa vidua de Crac.):
- 1963 (a. 1504, propinatrix), 1967 (in cellario sub Martino sutore in Crac. manens), 1969, 1986.
- Cracovita Dorothea de Cracovia (Dor. de Crac.):
- 2000 (a. 1505, mulier), 2001, 2015.
- Cracovita Dorothea de Cracovia s. de Cerdonibus (a. 1505), v. Cerdo-
- Cracovita Dorothea Waclawowa s. Wenceslai de Cracovia (Dor. Waczlawowa):
- 2066 (a. 1506, de platea Sutorum).
- Cracovita Dorothea de Cracovia, Cracovita Dorothea Biernatowa s. Bernardi de Cracovia (Dor. Bijerna-
  - 2096 & 2097 (a. 1506, et maritus ipsius Bernardus, hospites).
  - Cracovita Dorothea Jacobi Fullo (a. 1511), v. Fullowa Dor.
  - Cracovita Dorothea Miechownicka, bursaria (a. 1522/23): v. Miechownicka Dor.
  - Cracovita Dorothea de Cracovia (Dorothea): (Brunowska).
  - 2623 (a. 1523, manens in cellario sub Cracovita Dorothea de Cracovia (Dor. filia Thomae de Crac., sartoris de platea Castrensi):
  - 2983 (a. 1529, ejus vitta s. rantuch telae Coloniensis valoris xx grossorum).

- 1148 (a. 1488, ejus annulus aureus in valore quinque florenorum).
- Cracovita Hedwigis de Cracovia (Hedw. de Crac.):
- 1943 (a. 1503), 2019 (a. 1505, mensatrix, canis ejus a studente receptus).
- Cracovita Hedwigis de Cracovia (Hedw. de Crac.):
- 2480 (a. 1519, mulier alias meretrix, erat in coena apud mgrum Jac. Ilżanum Juniorem, seniorem bursae philosophorum, et postea in habitatione ejus per noctem dormivit).
- Cracovita Hedwigis Hanuszowa (a. 1523), v. Hanuszowa Hedw.
- Cracovita Helena de Cracovia, vidua (Hel. de Crac.):
- 6 (a. 1469), 456 (a. 1475, vidua, hora prima noctis citra vel ultra a studente atrociter percussa et crinisata).
- Cracovita Helena de Cracovia (Hel. de suburbio Castrensi):
- 2084 (a. 1506).
- Cracovita Helena de Cracovia (Helena):
- 8275 (a. 1534, coctrix apothecarii Barthol. Cracovitae, verbis inhonestis affecit drem Andr. Pirzchalka Opocznensem, medicum, ab ipso invicem pugno in collum et caput verberata).
- Cracovita Helena conjux impressoris librorum (a. 1587), v. Scharffenbergerowa Hel.
- Cracovita Helias Judaeus de Tarnów (a. 1506/14), v. Judaeus Elias.
- Cracovita Helias Judaeus, oculorum medicus (a. 1523/26): v. Judaeus Elias.
- Cracovita Heliaschova Judaea (a. 1506/14), v. Judaea Eliaszowa.
- Cracovita Hieronymus Rokyemberg (a. 1469), v. Rokemberg Hier.
- Cracovita Hieronymus s. Jarosz (a. 1470/72), v. Cracovita Jarosz.
- Cracovita Hieronymus s. Jarosz (a. 1477), v. Cracovita Jarosz.
- Cracovita Hieronymus Sapalka bacc. (a. 1522,23), v. Zapalka Hier.
- Cracovita Hippolitus alias Georgius (a. 1475), v. Cracovita Georgius alias Hip.

- Cracovita Imbram Salomon (a. 1501), v. Salomon Imbr.
- Cracovita Irzyk s. Georgius de Cracovia (Gijrsiko, Irsiko, Irzik alias Georgius, Georg. alias Iyrsicko, Georg. alias Irzik de Crac.):
- 1252 (a. 1489, civis), 1253, 1262, 1264,
  1274, 1279, 1290 (a. 1490), 1293.
- Cracovita Isaac Judaeus (a. 1523), v. Judaeus Is.
- Cracovita Isaac Glowna, Judaeus (a. 1525): v. Glownia Is.
- Craco vita Israel Salomon, Judaeus (a. 1523): v. Judaeus Isr. Sal.
- Cracovita Jacobus Wilkowsky, consul (a. 1470): v. Wilkowski Jac.
- Cracovita Jacobus de Cracovia (Jac. de Crac.):
- 542 (a. 1476), 705 (a. 1478), 712 (bacc.)
   Cracovita Jacobus Glaijwycz bacc.
   (a. 1478), v. Gleiwic Jac.
- Cracovita Jacobus Niemiec, sutor (a. 1480): v. Niemiec Jac.
- Cracovita Jacobus de Cracovia (Jac. de Crac.):
- 831 (a. 1480, studens).
- Cracovita Jacobus de Cracovia (Jac. de Crac.):
- 1167 (a. 1488, sartor).
- Cracovita Jacobus Judaeus dr. (a. 1491/94), v. Judaeus Jac.
- Cracovita Jacobus s. Jakub (a. 1496), v. Cracovita Jakub.
- Cracovita Jacobus de Cracovia (Jac. de Crac.):
- 1796 (a. 1496, carnifex et servi ejus),
   1797 (dispensator Collegii minoris tenebatur ei tres florenos et viij grossos).
- Cracovita Jacobus de Cracovia (Jac. de Crac.):
- 1867 (a. 1500).
- Cracovita Jacobus Fullo s. Farbierz (a. 1511), v. Fullo Jac.
- Cracovita Jacobus Grzijwna mgr. et dr. (a. 1518), v. Grzywna Jac.
- Cracovita Jacobus Przemenczky (a. 1523), v. Przemiecki Jac.
- Cracovita Jacobus Judaeus (a. 1523), v. Judaeus Jac.

index. 899

- Cracovita Jacobus Povalka (a. 1524), v. Powalka Jac.
- Cracovita Jacobus de Cracovia (Jacobus):
- 3076 (a. 1530, braxator cervisiae, laicus, afflicto studenti vulnere mox aufugit et hucusque non apparet).
- Cracovita Jacobus Maijsznar (a. 1531), v. Meissner Jac.
- Cracovita Jacobus de Cracovia (Jac. de Crac.):
- 3222 (a. 1534, altarista ad s. Spiritum).
  Cracovita Jacobus de Cracovia (Jacobus):
- 3273 (a. 1534, introligator librorum). Cracovita Jakub s. Jacobus de Cracovia, maritus Annae:
- 1792 (a. 1496).
- Cracovita Jakubowa Anna (a. 1496), v. Cracovita Anna.
- Cracovita Jan s. Johannes de Cracovia, maritus Annae: [2651.
- 2641 (a. 1523, de platea s. Stephani),
   Cracovita Jan Mali, pellifex (a. 1487):
   v. Maly Jan.
- Cracovita Janowa s. Johannis Anna (a. 1523), v. Cracovita An.
- Cracovita Jarosz s. Hieronymus de Cracovia (Iarosch, Iaroschius):
- 286 (a. 1470, civis), 254 (a. 1472, sartor et maritus Agnetis).
- Cracovita Jarosz s. Hieronymus, maritus Margarethae:
- 615 (a. 1477).
- Cracovita Jaroszowa s. Hieronymi Agnes (a. 1472), v. Cracovita Agn.
- Cracovita Jaroszowa s. Hieronymi Margaretha (a. 1477), v. Cracovita Marg. Cracovita Jeronimus Sapalka bacc. (a. 1522/23), v. Zapalka Hier.
- Cracovita Johannes de Cracovia, paterno nomine Pelczer dictus (Pelczer?; Joh. de Crac.):
- 47 (a. 1469, studens, ejus liber in valore unius fertonis).
- Cracovita Johannes Cederweder s. Tederweder (a. 1469), v. Cederweder. Cracovita Johannes Feter, civis et pellex (a. 1469): v. Feter Joh.

Cracovita Johannes plebanus eccl. s. Annae (a. 1469/70), v. Proger Joh.

- Cracovita Johannes de Cracovia (Johannes de C.):
- 167 (a. 1470, notarius mgri Wels, clericus dioec. Cracoviensis).
- Cracovita Johannes Pijoro, civis (a. 1470): v. Pióro Joh.
- Cracovita Johannes Szczodrak, maritus Margarethae, civis (a. 1472/73): v. Szczodrak Joh.
- Cracovita Johannes Agnetis de Cracovia (Johannes filius viduae Agnetis):
- 335 (a. 1474, cantor in Elkusz s. Ilkusz), 339.
- Cracovita Johannes de Cracovia, alias paterno nomine Pelczer dictus (Pelczer?; Joh. de Crac.):
- 336 (a. 1474, mgr.).
- Cracovita Johannes de Cracovia (Joh. de Crac.):
- 441 (a. 1475, sartor).
- Cracovita Johannes de Cracovia (Johannes pellifex, Joh. de Crac.):
- 504 (a. 1475, pellifex), 524 (a. 1476).
   Cracovita Johannes Iankula, civis
   (a. 1475): v. Jankula Joh.
- Cracovita Johannes Weynrich, aurifaber (a. 1475): v. Weinrich Joh.
- Cracovita Johannes Wolnij bacc. (a. 1476/82), v. Wolny Joh.
- Cracovita Johannes filius quondam vicezupparii de Crac. (a. 1477), v. Blędowski Joh.
- Cracovita Johannes Gebel s. Gyebel, carnifex (a. 1477/1500): v. Goebel Joh.
- Cracovita Johannes Hassard, civis (a. 1477): v. Hassard Joh.
- Cracovita Johannes de Cracovia (Wolny?; Joh. de Crac.):
- 651 (a. 1478, bacc.).
- Cracovita Johannes Leonardi de Cracovia (Joh. Leonardi de Crac.):
- 701 (a. 1478, carnifex).
- Cracovita Johannes Ungarus, civis et sartor (a. 1479/80): v. Ungar Joh.
- Cracovita Johannes de Cracovia (Johannes):

900 index.

- 829 (a. 1480, laicus et tabernarius in platea Vysle s. Wislensi, studens accepit apud eundem panes et cervisiam successive pro media marca et duobus grossis).
- Cracovita Johannes Herman, germanus Stanislai (a. 1480): v. Herman Joh. Cracovita Johannes Streijcher bacc. (a. 1484/91), v. Streicher Joh.
- Cracovita Johannes de Cracovia (Joh. de Crac.):
- 971 (a. 1485, actorum notarius), 1229
   (a. 1489, notar. publicus).
- Cracovita Johannes Hermezel (a. 1485), v. Hermezel Joh.
- Cracovita Johannes Mali Jan, pellifex (a. 1487): v. Maly Jan.
- Cracovita Johannes de Cracovia (Joh. de Crac.):
- 1107 (a. 1487, carpentarius).
- Cracovita Johannes alias Hanusz, murator (a. 1487): v. Hanusz Joh.
- Cracovita Johannes Gawron, consul (a. 1487/90): v. Gawron Joh.
- Cracovita Johannes Kunath, studens et bacc. (a. 1487/98): v. Kunat Joh.
- Cracovita Johannes Nigri, murator (a. 1489): v. Niger Joh.
- Cracovita Johannes Grobel, sartor (a. 1489): v. Grobel Joh.
- Cracovita Johannes de Cracovia (Johannes):
- 1326 (a. 1490, introligator librorum), 1339, 1378 (a. 1491, introl. libr. et servus civitatis!), 1386, 1400 (convenit pro muliere cameram).
- v. Cracovita Joh. lictor (a. 1515);
   Przygoda Joh. lictor et servus civitatis (a. 1490).
- Cracovita Johannes filius Johantegil (a. 1490), v. Tegil Joh. Johannis.
- Cracovita Johannes Przijgoda, lictor (a. 1490): v. Przygoda Joh.
- Cracovita Johannes de Cracovia (Joh. de Crac.): [perum).
- 1379 (a. 1491, studens de bursa pau-Cracovita Johannes de Cracovia (Joh. de Crac.):
- 1417 (a. 1491, civis), 1428.

- Cracovita Johannes Marczynkowycz s. Martini de suburbio Stradomia (a. 1491), v. Marcinkowicz Joh.
- Cracovita Johannes Waligóra, pictor (a. 1491): v. Waligóra Joh.
- Cracovita Johannes Racziborski, carnifex (a. 1492, olim): v. Raciborski Joh.
- Cracovita Johannes Gyerlyczer, civis (a. 1493): v. Goerlitzer Joh.
- Cracovita Johannes Basa de suburbio Piscaria bacc. (a. 1493), v. Basa Joh.
- Cracovita Johannes Freben, civis (a. 1493): v. Freben Joh.
- Cracovita Johannes textor (a. 1494), v. Kraus Joh.
- Cracovita Johannes de Cracovia (Johannes, maritus Margarethae):
- 1787 (a. 1496, pistor, olim).
- Cracovita Johannes Vrsinus, medicinae dr. (a. 1496): v. Ursinus Joh.
- Cracovita Johannes Kunasch mgr. (a. 1496), v. Kunasz Joh.
- Cracovita Johannes Amicinus s. Przyjaciel mgr. et dr. (a. 1496/1530), v. Amicinus Joh.
- Cracovita Johannes Turzo (a. 1496 1505), v. Turzo Joh.
- Cracovita Johannes de Cracovia (Johannes, maritus Marthae):
- 1877 (a. 1500).
- Cracovita Johannes Heidecke de Dammis (Heidecke?; mgr. Johannes):
- 1898 (a. 1502, praedicator ad s. Mariam theutonicus, mgr.!), 1901 (executor testamenti mgri Sommerfeld-Aesticampiani), 1903 (Johannes, praedicator theut.), 1904.
- Cracovita Johannes de Cracovia, Maj aut Althoff paterno nomine dictus (Maj?, Althoff?; Joh. de Crac.):
- 1915 (a. 1502, studens de platea s. Nicolai).
- Cracovita Johannes de Cracovia (Joh. de Crac. sutoris):
- 1919 (a. 1502, ejus szuba), 1927.
- Cracovita Johannes de Cracovia (Johannes):
- 1924 (a. 1502, testis de platea Slawkowiensi, stipendiarius).

- Cracovita Johannes Hanusz, caupo (a. 1503): v. Hanusz Joh.
- Cracovita Johannes Kosz, caupo (a. 1503): v. Kosz Joh.
- Cracovita Johannes de Cracovia, Brunowski paterno nomine dictus (Brunowski?; Joh. de Crac.):
- 1977 (a. 1504), 1979 (notarius?).
- Cracovita Johannes Volnij, civis (a. 1505): v. Wolny Joh.
- Cracovita Johannes Swap, caupo (a. 1506/14), v. Szwab Joh.
- Cracovita Johannes Hessz, civis et sutor (a. 1513): v. Hess Joh.
- Cracovita Johannes de Cracovia (Joh: de Crac.).
- 2268 (a. 1514, testis).
- 1514/16), v. Łysek Joh.
- Cracovita Johannes Bohemus (a. 1514/16), v. Bursnik Joh.
- Cracovita Johannes abbas (a. 1514 -19), v. Weinrich Joh.
- Cracovita Johannes faber (a. 1515), v. Cheliński Joh.
- Cracovita Johannes de Cracovia (Johannes):
- 2389 (a. 1515, lictor Crac.).
- v. Cracovita Joh. introligator (a. 1490 -91); Przygoda Joh. lictor (a. 1490).
- Cracovita Johannes Gybesus (a. 1515 sqq.), v. Amicinus Joh. Junior.
- Cracovita Johannes Baijer, bibliopola (a. 1516/19): v. Baier Joh.
- Cracovita Johannes Ciruligicus, civis et studens (a. 1517): v. Ciruligicus Joh.
- Cracovita Johannes Medyk, civis et caupo vini (a. 1517/34): v. Medyk Joh.
- Cracovita Johannes de Cracovia (Johannes sapientia Universitatis, Joh. servus Univ., bedellus Univ., servus Univ. sapientia vocatus, Joh. de Crac.):
- 2407 (a. 1517) et passim usque ad 2737 (a. 1523).
- Cracovita Johannes de Cracovia (Johannes):
- 2455 (a. 1518, introligator librorum et hospes, vendidit equum studenti pro tribus fertonibus!).

- v. Hanusz Joh. introlig. (a. 1535); Waist Job, introlig. (a. 1535).

- Cracovita Johannes de Cracovia, paterno nomine Hoffman dictus (Hoffman?; Joh. de Crac.):
- 2478 (a. 1519, studens), 2480 (dixit contra mgrum in polonico: »Wyjebal ji pies∢).
- Cracovita Johannes de Cracovia (Johannes pileatoris): (mentum).
- 2479 (a. 1519, non praestitit jura-Cracovita Johannes Carpentarius (a. 1522), v. Carpentarius Joh.
- Cracovita Johannes s. Jan, maritus Annae (a. 1523): v. Cracovita Jan.
- Cracovita Johannes Morsthyn, consul (a. 1523): v. Morsztyn Joh.
- Cracovita Johannes Lyssek mgr. (a. Cracovita Johannes Rola bacc. et mgr. (a. 1523), v. Rola Joh.
  - Cracovita Johannes Smigmator (a. 1532), v. Smigmator Joh.
  - Cracovita Johannes Wladica mgr. (a. 1523), v. Władyka Joh.
  - Cracovita Johannes Coczwara, civis (a. 1525): v. Koczwara Joh.
  - Cracovita Johannes Koffman s. Palkochman (a. 1525/31), v. Kaufman Joh.
  - Cracovita Johannes (a. 1526, olim), v. Haller Joh.
  - Cracovita Johannes de Cracovia (Johannes, filius olim Stanislai et Sophiae conjugum):
  - 2911 (a. 1527).
  - Cracovita Johannes de Cracovia (Johannes):
  - 2953 (a. 1529, de platea s. Floriani, apud quem hospitium sociorum artis pellificae).
  - Cracovita Johannes Bauarus, civis (a. 1530): v. Bavarus Joh.
  - Cracovita Johannes de Cracovia (Joh. de Crac.):
  - 3044 (a. 1530, praesonsul Ilkussiensis). Cracovita Johannes de Cracovia (Joh. de Crac.):
  - 3076 (a. 1530, civis et przekupień), 3085 (a. 1531, przekupień).
  - Cracovita Johannes Angermund, civis (a. 1531): v. Angermund Joh.

- Cracovita Johannes de Cracovia, Weiss paterno nomine dictus (Weiss?; Joh. de Crac.):
- 3194 (a. 1533).
- Cracovita Johannes Achler s. Żolądek, pannicida et mercator (a. 1534): v. Eichler Joh.
- Cracovita Johannes Ielen, civis (a. 1534): v. Jeleń Joh.
- Cracovita Johannes Mroszowijcz, lanius (a. 1534): v. Mrozowicz Joh.
- Cracovita Johannes Hackler, civis (a. 1535): v. Hakler Joh.
- Cracovita Johannes Hanusz, pater Stanislai (a. 1535): v. Hanusz Joh.
- Cracovita Johannes Vaijsth, introligator librorum (a. 1535): v. Waist Joh.
- Cracovita Johannes Ianuschowski, civis (a. 1536): v. Januszowski Joh.
- Cracovita Josephus de Cracovia (Jos. de Crac.):
- 2598 (a. 1522, ejus Grammatica).
- Cracovita Joseph Judaeus (a. 1523 24), v. Judaeus Josephus.
- Cracovita Josth Glacz, civis (a. 1513): v. Glacz Josth.
- Cracovita Jurgius s. Georgius Thurso (a. 1502/10), v. Thurzo Georgius.
- Cracovita Jurko s. Georgius de Cracovia, maritus Margarethae:
- 1399 (a. 1491, carnifex), 1488, 1489.
  Cracovita Jurko s. Georgius de Cracovia, maritus Agnetis:
- 2950 (a. 1529).
- Cracovita Jurkoć Georgius (Iwrkocz Ieorgius);
- 456 (a. 1475, pistor et ejus domus Cracoviae).
- Cracovita Jurkowa Margaretha (a. 1491), v. Cracovita Marg.
- Cracovita Jurkowa Agnes (a. 1529), v. Cracovita Agnes.
- Cracovita Karl Nicolai s. Nikielkarl (a. 1490/1503), v. Cracovita Nikielkarl.
- Cracovita Kasper s. Caspar, maritus Barbarae (a. 1469/78): v. Cracovita Casp.
- Cracovita Kasper s. Caspar, maritus Apolloniae (a. 1497): v. Cracovita Caspar.

- Cracovita Kasprowa Barbara (a. 1469/78), v. Cracovita Barb.
- Cracovita Kasprowa Apollonia (a. 1497), v. Cracovita Apoll.
- Cracovita Katharina de Cracovia (Katherina de Crac.):
- 64 (a. 1469, pistrix).
- Cracovita Katharina s. Kaza Niclossowa (a. 1469), v. Cracovita Kaza. Cracovita Katharina de suburbio
- Cracovita Katharina de suburbio Piscaria (a. 1473), v. Piscardiensis Kath.
- Cracovita Katharina de Cracovia (Katherina de Crac.): [a bacc.).
- 367 (a. 1475, percussa et diffamata Cracovita Katharina de Cracovia (Katherina de Crac.):
- 540 (a. 1476, institrix), 807 (a. 1479).
   Cracovita Katharina Glowina (a. 1477), v. Glowina Kath.
- Cracovita Katharina de Cracovia (Katherina):
- 667 (a. 1478, coctrix dris Math. Kostensis, plebani ad s. Annam).
- Cracovita Katharina de Cracovia (Katherina de Crac.):
- 674 (a. 1478, actrix et caput sui viri!), 677 (dedit puerum suum bacc. Barth. Sandomiritae ad conservandum).
- Cracovita Katharina Ungari (a. 1480), v. Ungarowa Kath.
- Cracovita Katharina Straycherowa (a. 1484), v. Streicherowa Kath.
- Cracovita Katharina Lorencowa s. Laurentii (Katherina Lorenczova de Crac.):
- 1060 (a. 1486, institrix).
- Cracovita Katharina Mathiaes. Mathispaschkova (a. 1486), v. Paskowa Kath. Mathiae.
- Cracovita Katharina Rakowa (a. 1491), v. Rakowa Kath.
- Cracovita Katharina Mathiae bialoskórnik de Cracovia:
- 1703 (a. 1494).
- Cracovita Katharina Bankowa (a. 1495), v. Bankowa Kath.
- Cracovita Katharina de Cracovia (Katherina de Crac.):

- 1794 (a. 1496, percussa a bacc.).
- Cracovita Katharina Piotrowa s. Petri de Cracovia (Kather. Piotrowa):
- 1905 (a. 1502, de platea Vislicensi, recte Wislensi), 1914, 1916, 1922.
- Cracovita Katharina Śmiotanczyna (a. 1504/5), v. Śmiotanczyna Kath.
- Cracovita Katharina de Cracovia (Katherina de Crac.):
- 1999 (a. 1505, doleatrix).
- Cracovita Katharina Czyeslanka (a. 1505), v. Cieślanka Kath.
- C racovita Katharina Pawlowa s. Pauli de Cracovia (Catherina, Katherina de Crac., Kath. Pawlowa de Crac.):

   2013 (a. 1505), 2018.
- Cracovita Katharina Andrzejowa s. Andreae de Cracovia (Catherina, Katharina Andrzejjowa de Crac.):
- 2025 (a. 1505), 2067 (a. 1506).
- Cracovita Katharina de Cracovia (Katherina):
- 2057 (a. 1505, mulier de cellario sub sutore Stanislao prope bursam Jerusalem), 2059.
- Cracovita Katharina Maciejowa s. Mathiae (Katherina Maczyeowa):
- 2158 (a. 1510, sub bursa pauperum habitans).
- Cracovita Katharina Rotkissarka (a. 1511), v. Rotkissarka Kath.
- Cracovita Katharina Furmanka s. Ffurmanowna (a. 1511/17), v. Furmanka Kath.
- Cracovita Katharina Barwyerkowa (a. 1516), v. Barwierkowa Kath.
- Cracovita Katharina Szuchorabsczanka (a. 1517), v. Suchorabszczanka Kath.
- Cracovita Katharina de Cracovia (Katherina): [manens].
- 2467 (a. 1518, penes bursam novam Cracovita Katharina Marcinowa s. Martini de Cracovia (Katherina Marczinowa): [Johannis].
- 2527 (a. 1522, sutorissa de platea s. Cracovita Katharina Melcherowa s. Melchioris de Cracovia (Katherina Melcherova):

- 2554 (a. 1522, civis Cracoviensis).

- Cracovita Katharina Smigmatoris Joh. (a. 1523), v. Smigmatorowa Kath. Cracovita Katharina Wrzeszczkowa
- (a. 1523), v. Wrzeszczkowa Kath.
- Cracovita Katharina de Cracovia (Katherina):
- 2735 (a. 1523, Cracoviae degens sub dna Bedleńska in cellario in platea Wislensi).
- Cracovita Katharina Łowijczowa (a. 1529), v. Łowiczowa Kath.
- Cracovita Katharina Thuschowszka (a. 1529), v. Tuszowska Kath.
- Cracovita Katharina de Cracovia (Chaterina):
- 3083 (a. 1531, coctrix dni Joh. Medyk). Cracovita Katharina de Cracovia (Katherina):
- 3130 (a. 1531, morans sub bursa pauperum, bacc. tenebatur ei decem grossos pro certis rebus materialibus, apud eam sumptis).
- Cracovita Katharina Czayka, uxor legitima Stanislai (a. 1535), v. Czajka Kath.
- Cracovita Katharina Curkowa (a. 1536), v. Kurkowa Kath.
- Cracovita Ka'za s. Katharina Nicolai, alias Niklosowa de Cracovia (Katherina Niklossowa, Kaza Niclosova):
- 32 (a. 1469, civis Crac. de platea Fratrum), 63, 80 (civ. de Crac.).
- Cracovita Laurentius de Cracovia (Laur. de Crac.):
- 227 (a. 1470, ballistarius).
- Cracovita Laurentius de Cracovia (Laur. de Crac.):
- 256 (a. 1472, civis et ejus consors).
- Cracovita Laurentius de Cracovia (Laur. de Crac.):
- 274 (a. 1472, carnifex).
- Cracovita Laurentius s. Lorenc Bijali, carnifex (a. 1486): v. Bialy Lorenc. Cracovita Laurentius s. Lorencz, sellator (a. 1487): v. Cracovita Lorenc. Cracovita Laurentius de Cracovia, maritus Barbarae (Laurencyus):
- 1168 (a. 1488, de platea Visle s. Fistule, i. e. Wislensi).

Cracovita Laurentius Hirrisch, civis (a. 1490?): v. Hirrisch Laur.

Cracovita Laurentius dictus Lorijncz, maritus Sophiae (a. 1534): v. Cracovita Lorinc.

Cracovita Lazarus de Cracovia, pater Stanislai (Lazarus):

- 1791 (a. 1496).

Cracovita Lazarus de Cracovia (Lazarus, Laz. de Crac.):

- 1896 (a. 1502, bacc.), 1909.

Cracovita Lazarus tendetarius (a. 1526/30), v. Judaeus Lazar.

Cracovita Lazarus Ieduath, studens (a. 1530): v. Jedwat Laz.

Cracovita Leonardus de Cracovia (Leon. de Crac.):

253 (a. 1472, pater fr. Georgii bacc.).
 Cracovita Leonardus Solcz, civis (a. 1474), v. Scholcz Leon.

Cracovita Leonardus de Cracovia, pater Johannis carnificis (Leonardus): — 701 (a. 1478).

Cracovita Leonardus de Cracovia (Leon. de Crac.);

— 727 (a. 1478, civis et ejus conjux Barbara), 730, 746 (a. 1479).

Cracovita Leonardus de Cracovia (Leonardus, Leon. de Crac.):

— 1166 (a. 1488, bacc. et senior bursae pauperum), 1254 (a. 1489, mgr. et rector scholae s. Spiritus hospitalis, accusatus de privata certa et inhonesta intelligentia cum quadam Michalowa, uxore institoris Michaelis, cum qua fugam minabatur), 1255, 1256, 1260, 1261, 1265, 1271, 1272, 1277 (homo bonae et clarae famae, integer et in nullo, de quibus accusabatur, penitus obnoxius!), 1420 (a. 1491), 1424, 1675 (a. 1494), 1878 (a. 1500, plebanus in Pajęczno), 2121 (a. 1513, decretorum dr.), 2243 (juris canonici dr.).

Cracovita Leonardus Rymar, civis (a. 1523/30): v. Rymar Leon.

Cracovita Leonardus Fogyelveder, consul (a. 1523): v. Fogelweder Leon. Cracovita Lorenc s. Laurentius, maritus Katharinae (Lorenz de Crac.): - 1060 (a. 1486).

Cracovita Lorenc s. Laurentius Bijali, carnifex (a. 1486): v. Bialy Lor.

Cracovita Lorenc s. Laurentius de Cracovia (Lorencz de Crac.):

- 1082 (a. 1487, civis et sellator).

Cracovita Lorencowa Katharina (a. 1486), v. Cracovita Kath.

Cracovita Lorinc s. Laurentius, maritus Sophiae (Laurentius dictus Lorincz):

3269 (a. 1534, de platea s. Annae),
 2372 (absens, protunc in conventione Piotrkowiensi).

Cracovita Lorincowa Sophia (a. 1534), v. Cracovita Sophia.

Cracovita Maciej s. Mathias, maritus Katharinae:

- 2158 (a. 1510).

Cracovita Maciejowa Katharina (a. 1508), v. Cracovita Kath.

Cracovita Magdalena Hermezeligowa (a. 1481), v. Hermezeligowa Magd. Cracovita Magdalena Hermezelowa (a. 1485), v. Hermezelowa Magd.

Cracovita Magdalena de Cracovia (Magd. de Crac.):

- 2648 (a. 1523, sartrix manens in platea Sutorum).

Cracovita Magdalena Vonszanowa (a. 1530), v. Wonsamowa Magd.

Cracovita Malcher pater Stanislai, v. Malcherowicz Stan. (a. 1535).

Cracovita Marcin s. Martinus, pater Johannis: v. Marcinkowicz Joh. (a. 1491).

Cracovita Marcin s. Martinus de Cracovia, maritus Katharinae:

— 2527 (a. 1522, sutor de platea s. Johannis).

 v. Cracovita Mart. sutor (a. 1504); Lipnicki Mart. sutor (a. 1514).

Cracovita Marcinowa Katharina (a. 1522), v. Cracovita Kath.

Cracovita Marcus de Cracovia (Marcus, Marc. de Crac.):

2023 (a. 1505, barbitonsor), 2083 (a. 1506), 2354 (a. 1515, barbit et cirurgicus), 2473 (a. 1518, cirurgicus), 2471 (barbit.).

- Cracovita Marcus bibliopola (a. 1515), v. Scharffenberger Marc.
- Cracovita Margaretha Mystrzowa, monialis (a. 1469): v. Mistrzowa Marg.
- Cracovita Margaretha de Cracovia (Marg. de Crac.):
- 264 (a. 1472, pistrix), 426 (a. 1475, pistrix, uxor Mathiae), 430, 479, 495, 499, 541 (a. 1476), 602 (a. 1477), 965 (a. 1485, mater Stanislai, pistrix tortarum, olim), 966-969.
- Cracovita Margaretha Sczodrkowa, concivis (a. 1472/73); v. Szczodrkowa Marg.
- Cracovita Margaretha de Cracovia, vidua (Marg. de Crac.):
- 434 (a. 1475, relicta Andreae), 439.
- Cracovita Margaretha alias Marwscha (a. 1475), v. Cracovita Marusia.
- Cracovita Margaretha Jaroszowa s. Hieronymi de Cracovia (Marg. Jaroschowa de Crac.):
- 615 (a. 1477).
- Cracovita Margaretha de Cracovia (Marg. de Crac.):
- 722 (a. 1478), 737 (propinatrix cervisiae), 761 (a. 1479).
- Cracovita Margaretha Scharleijowa, institrix (a. 1479): v. Szarlejowa Marg.
- Cracovita Margaretha alias Marusscha (a. 1490), v. Cracovita Marusia.
- Cracovita Margaretha Jurkowa s. Georgii de Cracovia (Marg. Georgii carnificis de Crac., Marg. Iurkowa):
- 1399 (a. 1491), 1488, 1489.
- Cracovita Margaretha de Cracovia, vidua (Margaretha, relicta olim Johannis pistoris):
- 1787 (a. 1496).
- Cracovita Margaretha Szczepanowa s. Stephani de Cracovia (Marg. Sczepanowa de Crac., Szczepanowa de Crac.):
- 2021 (a. 1505), 2399 (a. 1516, vidua).
   Cracovita Margaretha alias Maruscha (a. 1529), v. Cracovita Marusia.
   Cracovita Margaretha Piotrowa s.
   Petri de Cracovia (Marg. Pijothrowa,
   Piothrowa de Crac.):

— 3176 (a. 1583, de platea Judaica), 3177.
Cracovita Margaretha Folthinowa
(a. 1534), v. Foltynowa Marg.

- Cracovita Martha de Cracovia (Martha, Marth. de Crac.):
- 3 (a. 1469), 59 (in domo viciniori Collegio majori habitans).
- Cracovita Martha de Cracovia (Martha de Crac.):
- 1812 (a. 1497), 1814 (tubinatrix, meretrix publice multis audientibus a studente appellata).
- Cracovita Martha Johannis de Cracovia (Martha):
- 1877 (a. 1500, conjux Johannis).
- Cracovita Martinus de Cracovia (Mart. de Crac.):
- 119 (a. 1469, bacc. et rector scholae Przemysliensis).
- Cracovita Martinus de Cracovia (Mart. de Crac.): [Mazowiae].
- 174 (a. 1470, sartor de lapidea ducum Cracovita Martinus mgr. (a. 1473—
- 1506), v. Lysy Mart. Cracovita Martinus civis et turifex
- (a. 1478), Cebulek Mart. Cracovita Martinus de Cracovia
- (Martinus):
- 1031 (a. 1485, pincerna).
- Cracovita Martinus Wlodarz, oleator (a. 1487/89): v. Wlodarz Mart.
- Cracovita Martinus Knap, hospes (a. 1490): v. Knap Mart.
- Cracovita Martinus de suburbio Stradomia (a. 1491), v. Stradomiensis Mart.
- Cracovita Martinus de Cracovia, maritus Elisabethae (Mart. de Crac.):
- 1400 (a. 1491, cestor et hospes), 1404 (textor), 1408, 1409.
- Cracovita Martinus pater Johannis, v. Marcinkowicz Joh. (a. 1491).
- Cracovita Martinus de Cracovia (Mart. de Crac.):
- 1734 (a. 1495, carpentarius, maritus Agnetis, olim), 1736.
- Cracovita Martinus Belza mgr. et dr. (a. 1502/37), v. Belza Mart.
- Cracovita Martinus de Cracovia (Mart. de Crac.):

- 1967 (a. 1504, sutor), 1969.
- v. Lipnicki Mart. (a. 1514); Cracovita Marcin sutor (a. 1522).
- Cracovita Martinus Melchioris de Cracovia (Mart. filius dni Melcher, civis Crac.):
- 2168 (a. 1511).
- Cracovita Martinus Cerdonius mgr. (a. 1513/36), v. Garbarz Mart. Senior. Cracovita Martinus Lypnyczky, su-
- Cracovita Martinus de Cracovia (Martinus): [communicatus!).

tor (a. 1514): v. Lipnicki Mart.

- 2430 (a. 1517, apothecarius, non ex-Cracovita Martinus Konyenszkij, sartor (a. 1518): v. Konieński Mart.
- Cracovita Martinus sutor (a. 1522), v. Cracovita Marcin.
- Cracovita Martinus de Cracovia (Mart. civis Crac.):
- 2569 (a. 1522, armifex et ejus famulus alias suae artis discipulus, qui de arcu sagittare consuevit).
- Cracovita Martinus Cerdonius alias de Garbary mgr. (a. 1523/27), v. Garbarz Mart. Junior.
- Cracovita Martinus de Cracovia (Mart. de Crac.): [jestatis).
- 3072 (a. 1530, tubicinator Regiae Ma-Cracovita Martinus Crokier s. Krakier mgr. et dr. (a. 1530/36), v. Krokier Mart.
- Cracovita Martinus Socha, civis et pellifex (a. 1535): v. Socha Mart.
- Cracovita Marusias. Margaretha de Cracovia (Marg. alias Marwscha de Crac.): [matum).
- 410 (a. 1475, vidua et venditrix smig-Cracovita Marusia s. Margaretha de Cracovia (Marg. de Crac., Marg. alias Marusscha de Crac., Marusza de Crac.):
- 1287 (a. 1490), 1288, 1289, 1292, 1295, 1299, 1301, 1303, 1304, 1306, 1307.
- Cracovita Marusia alias Margaretha de Cracovia (Margaretha alias Maruscha): [degens].
- 2982 (a. 1529, in hospitali s. Spiritus Cracovita Mathias de Cracovia (Mathias):

- 52 (a. 1469, apothecarius et executor testamenti olim Joh. Gościradowski).
- Cracovita Mathias s. Matthaeus Laudamus, civis (a. 1469): v. Laudamus Math. s. Matth.
- Cracovita Mathias s. Matthaeus de Cracovia (Math. s. Matth. de Crac.):
- 79 (a. 1469, presbyter), 84.
- Cracovita Mathias Basak, procurator consistorii Crac. (a. 1469/70): v. Basak Math.
- Cracovita Mathias Rimar (a. 1470), v. Rymar Math.
- Cracovita Mathias de Cracovia, maritus Margarethae:
- 426 (a. 1475).
- Cracovita Mathias de Cracovia (Math. de Crac.):
- 526 (a. 1476, pellifex).
- Cracovita Mathias Czan mgr. (a. 1478), v. Czan Math.
- Cracovita Mathias de Cracovia (Mathde Crac):
- 844 (a. 1480, studens), 845 (a. 1481). Cracovita Mathias de Cracovia (Math. de Crac.):
- 879 (a. 1482, concivis et sartor, apud quem bacc. quidam in recessu suo de Cracovia res certas supellectilium dereliquit).
- Cracovita Mathias Friszhercz, civis (a. 1483): v. Frischherz Math.
- Cracovita Mathias s. Mathis alias Mathispaschek, maritus Katharinae (a. 1486): v. Pasek Mathis.
- Cracovita Mathias s. Mathis, maritus Annae (a. 1489): v. Cracovita Mathis.
- Cracovita Mathias de Cracovia, contoralis Stachnae institricis:
- 1484 (a. 1491).
- Cracovita Mathias Gomolca, cursor et laicus (a. 1493): v. Gomólka Math.
- Cracovita Mathias de Cracovia (Mathias bialoskórnik cum conjuge sua Katharina):
- 1703 (a. 1494, et eorum domus circa Rudawkam prope molendinum).
- Cracovita Mathias s. Mathis alias Mathishindro (a. 1494), v. Hindro Mathis.

- Cracovita Mathias s. Mathys (a. 1501, olim), v. Cracovita Mathys.
- Cracovita Mathias de Cracovia (Math. de Crac.):
- 1905 (a. 1502), 1914, 1922.
- Cracovita Mathias Brunowski (a. 1508), v. Brunowski Math.
- Cracovita Mathias s. Maciej (a. 1510), v. Cracovita Maciej.
- Cracovita Mathias Kościelny (a. 1514), v. Kościelny Math.
- Cracovita Mathias de Cracovia (Math. de Crac.):
- 2443 (a. 1517, mensator).
- Cracovita Mathias Dlugosch, studens (a. 1519): v. Dlugosz Math.
- Cracovita Mathias de Cracovia (Mathias):
- 2629 (a. 1523, apothecarius, citavit ad judicium dni rectoris seniorem bursae philosophorum), 2632 (infirmus, non valuit per se coram dno rectore comparere), 2633.
- Cracovita Mathias Cerdonius mgr. (a. 1525), v. Garbarz Math.
- Cracovita Mathias Czijeszla mgr. (a. 1527), v. Cieśla Math.
- Cracovita Mathias Cantrifusors. Magnus mgr. (a. 1529/34), v. Magnus-Cantrifusor Math.
- Cracovita Mathias Grzywna, studens (a. 1530): v. Grzywna Math.
- Cracovita Mathias de Cracovia (Mathias): [cive Crac.).
- 3078 (a. 1530, studens a dno Hectore, Cracovita Mathias de Cracovia (Mathias):
- 3089 (a. 1531, pistor manens apud Falif in platea s. Stephani).
- Cracovita Mathias de Cracovia (Math. de Crac.): [Spiritus), 3214.
- 3212 (a. 1534, studens in scholis s. Cracovita Mathias Carpentarius (a. 1535), v. Carpentarius Math.
- Cracovita Mathias impressor librorum (a. 1537), v. Scharffenberger Math.
  Cracovita Mathis s. Mathias alias
  Mathispaschek, maritus Katharinae (a. 1486): v. Pasek Mathis.

Cracovita Mathis s. Mathias de Cracovia, maritus Annae:

- 1235 (a. 1489).
- Cracovita Mathis s. Mathias alias Mathishindro (a. 1494), v. Hindro Mathis.
- Cracovita Matthaeus s. Mathias Laudamus, civis (a. 1469): v. Laudamus Math. s. Matth.
- Cracovita Matthaeus presbyter (a. 1469), v. Cracovita Mathias s. Matthaeus.
- Cracovita Matthaeus mgr. (a. 1478), v. Mertenczan Matth.
- Cracovita Matthaeus Cerdonius de Cerdonibus s. de Garbary mgr. (a. 1527 -30), v. Garbarz Matth.
- Cracovita Mathys s. Mathias de Cracovia (Mathys de Crac.):
- 1885 (a. 1501, olim).
- Cracovita Mathysowa s. Mathiae Dorothea (a. 1501), v. Cracovita Dor.
- Cracovita Melcher s. Melchior de Cracovia, pater Martini:
- 2168 (a. 1511, civis).
- Cracovita Melcher s. Melchior, maritus Katharinae:
- 2554 (a. 1522, civis).
- Cracovita Melcherowa Katharina (a. 1522), v. Cracovita Kath.
- Cracovita Michael Hosz (a. 1473), v. Hosius Mich.
- Cracovita Michael de Cracovia (Michael):
- 608 (a. 1477, cultellifaber).
- Cracovita Michael de Cracovia (Mich. de Crac.): [1491).
- 977 (a. 1485, barbitonsor), 1466 (a. Cracovita Michael de Cracovia (Michael, Mich. de Crac.):
- 1106 (a. 1487), 1111, 1126 (a. 1488), 1237 (a. 1489), 1254 (institor, cum uxore sua).
- Cracovita Michael Przedbor, civis (a. 1492): v. Przedborius Mich.
- Cracovita Michael de Cracovia (Michael):
- 1650 (a. 1494, carnifex, morans in platea s. Nicolai in domo dnae Zieleńska).

- Cracovita Michael de Cracovia (Mich. de Crac.):
- 1656 (a. 1494, civis).
- Cracovita Michael Tordaj, civis (a. 1504/8): v. Tordaj Mich.
- Cracovita Michael Bogacz, civis (a. 1522), v. Bogacz Mich.
- Cracovita Michal maritus mulieris Michalowa, institor (a. 1489): v. Cracovita Michalowa.
- Cracovita Michalowa s. Michaelis (Michalowa mulier, uxor cujusdam institoris Michaelis):
- 1254 (a. 1489, in damnum non modicum mariti sui certam intelligentiam inhonestam cum mgro Leonardo Crac. habuit), 1278.
- Cracovita Mojses Judaeus (a. 1523), v. Judaeus Mojses.
- Cracovita N. Mazanyecz, civis (a. 1513): v. Mazaniec N.
- Cracovita N. Stawowa, mulier (a. 1522): v. Stawowa N.
- Cracovita Netka alias Elisabeth (a. 1514), v. Kościelna Elis.
- Cracovita Niclinus s. Nicolaus Coszbal (a. 1485), v. Kozbal Niclinus.
- Cracovita Nicodemus civis (a. 1530), v. Smigmator Nicod.
- Cracovita Nicolaus de Cracovia (Nicolaus pergamenista, Nic. pargamenista de Crac.):
- 8 (a. 1469, assertus studens Universitatis, excipiens se de jurisdictione potestatis civilis, coram dno rectore allegavit se studentem actu), 9 11, 13 (studens pronuciatus), 19, 23, 31, 554 (a. 1476).
- Cracovita Nicolaus Habervoijth, civis et balistator (a. 1469): v. Habervojt Nic. [v. Kangiss Nic. Cracovita Nicolaus Kangisz (a. 1469),
- Cracovita Nicolaus Cracowskj mgr. (a. 1469), v. Krakowski Nic.
- Cracovita Nicolaus s. Niclos, maritus Kazae s. Katharinae (a. 1469): v. Cracovita Niklos.
- Cracovita Nicolaus Spiczymirus dr. (a. 1469, olim), v. Spicimirus Nic.

- Cracovita Nicolaus Cokernak mgr. (a. 1469/89), v. Kokernak Nic.
- Cracovita Nicolaus de Cracovia (Nic. de Crac.):
- 190 (a. 1470, studens Universitatis).
- Cracovita Nicolaus de Cracovia (Nic. de Crac.): [825 (a. 1480).
- 266 (a. 1472, sartor), 743 (a. 1478),
   Cracovita Nicolaus Kychlar, civis
   (a. 1474/81): v. Kichlar Nic.
- Cracovita Nicolaus de Cracovia, Frischharz paterno nomine dictus (Frischharz?; Nic. de Crac.):
- 614 (a. 1477, bacc.).
- Cracovita Nicolaus Woythkowycz (a. 1477), v. Wojtkowicz Nic.
- Cracovita Nicolaus Leymiter mgr. (a. 1477/82), v. Leimiter Nic.
- Cracovita Nicolaus Andreae (Nic. Andreae de Crac.):
- 688 (a. 1478, probavit coram dno rectore, se recepisse absolutionem ab excommunicatione a dno officiali Crac.).
   Cracovita Nicolaus de Cracovia (Ni-
- Cracovita Nicolaus de Cracovia (Nicolaus):
- 696 (a. 1478, theloneator Crac.).
- Cracovita Nicolaus Craska, carnifex (a. 1478): v. Kraska Nic.
- Cracovita Nicolaus tortarius et pater Wenceslai (a. 1479), v. Kichlar Nic. Cracovita Nicolaus s. Miklasz, Nobilis civis (a. 1479): v. Miklasz Nic.
- Cracovita Nicolaus de Cracovia (Nic. de Crac.):
- 847 (a. 1481, civis).
- Cracovita Nicolaus de Cracovia (Nicolaus):
- 847 (a. 1481, medicus et, ut dicitur. medicinae dr., recepit a dna Haza pro mercede in eam impensarum juxta regulas artis medicinae harasium viridi coloris in valore unius marcae cum media), 849 (assertus dr. med.).
- Cracovita Nicolaus Zarogowsky, civis (a. 1482): v. Zarogowski Nic.
- Cracovita Nicolaus Harsch mgr. (a. 1485), v. Harsch Nic.
- Cracovita Nicolaus s. Niclinus Coszbal (a. 1485), v. Kozbal Niclinus.

- Cracovita Nicolaus bacc. (a. 1487), Cracovita Nicolaus Langvicz, civis v. Mikosz Nic. de Crac.
- Cracovita Nicolaus Ramolth, civis (a. 1487); v. Ramólt Nic.
- Cracovita Nicolaus de Cracovia (Nicolaus):
- 1136 (a. 1488, organista).
- Cracovita Nicolaus Kyczwater (a. 1488), v. Kicvater Nic.
- Cracovita Nicolaus s. Nikielbark, pater Sixti (a. 1489): cf. Bark Nikiel.
- Cracovita Nicolaus s. Nykloss, carnifex (a. 1489/90): v. Cracovita Niklos
- Cracovita Nicolaus Lupschycz s. Lypczicz, carnifex (a. 1489/94): v. Glupczyc Nic.
- Cracovita Nicolaus de Cracovia (Nic. de Crac.):
- 1294 (a. 1490, barbitonsor ex opposito Collegii majoris).
- Cracovita Nicolaus Spreboregk s. Przethborek bacc. (a. 1490), v. Przedborek Nic.
- Cracovita Nicolaus s. Nikiel, pater Caroli (a. 1490/1503): v. Cracovita Nikiel.
- Cracovita Nicolaus Regula, pellifex (a. 1491): v. Regula Nic.
- Cracovita Nicolaus mgr. (a. 1491 -1527), v. Mikosz Nic.
- Cracovita Nicolaus Schyynyk, civis (a. 1493): v. Szyjnik Nic.
- Cracovita Nicolaus de Cracovia (Ni-
- 1718 (a. 1494, cursor et ejus conjux Anna, in cimiterio s. Trinitatis morantes).
- Cracovita Nicolaus Bur, pileator (a. 1494), v. Bur Nic.
- Cracovita Nicolaus Laur, sutor (a. 1494): v. Laur Nic.
- Cracovita Nicolaus Lythuanus, hospes (a. 1495): v. Lithuanus Nic.
- Cracovita Nicolaus de Cracovia, Valterus paterno nomine dictus (Valterus?; Nic. de Crac.):
- 1866 (a. 1500, bacc., certos libros a mgro non in pignore recepit sed eosdem tribus florenis emit), 1871.

(a. 1504): v. Langwicz Nic.

- Cracovita Nicolaus Pirnus (a. 1504), v. Pirnus Nic.
- Cracovita Nicolaus Farber, caupo vini (a. 1505): v. Farber Nic.
- Cracovita Nicolaus Masanyecz, mercator (a. 1508/10): v. Mazaniec Nic.
- Cracovita Nicolaus s. Miklasz (a. 1513), v. Miklasz Nic.
- Cracovita Nicolaus de Cracovia (Nicolaus):
- 2277 (a. 1514, barbitonsor de platea Slawkowiensi), 2279, 2280.
- Cracovita Nicolaus Farbyerz (a. 1515), v. Farbierz Nic.
- Cracovita Nicolaus de Cracovia (Nic. de Crac.):
- 2622 (a. 1523, bacc.).
- Cracovita Nicolaus Grosz, mercator (a. 1527): v. Grosz Nic.
- Cracovita Nicolaus Szwyecznijk de suburbio Cerdonia (a. 1529), v. Świecznik Nic.
- Cracovita Nicolaus Sthano, consul (a. 1532): v. Stano Nic.
- Cracovita Nicolaus de Cracovia (Nicolaus):
- 3235 (a. 1534, pistor de platea s. Stephani, una cum conjuge sua et filio Alberto), 3242, 3261, 3271.
- Cracovita Nicolaus archipresbyter (a. 1534), v. Valthek Nic-
- Cracovita Nikiel s. Nicolaus alias Nikielbark, caupo (a. 1489/91): v. Bark
- Cracovita Nikiel s. Nicolaus, pater Caroli: v. Cracovita Nikielkarl (a. 1490 -1503).
- Cracovita Nikielkarl s. Carolus Nicolai de Cracovia (Nicolaus Karl, Nikyel Charl, Nijkijelkarl):
- 1328 (a. 1490), 1550 (a. 1493, civis in platea Fratrum), 1954 (a. 1503).
- Cracovita Niklos s. Nicolaus de Cracovia, maritus Kazae s. Katharinae:
- 32 (a. 1469, civis de platea Fratrum), 63, 80.

- Cracovita Niklos s. Nicolaus de Cracovia (Nicolaus, Nicolaus Nykloss de Crac.):
- 1276 (a. 1489, carnifex), 1324 (a. 1490).
- v. Glupczyc Nic. de Crac. carnifex
   (a. 1489/94).
- Cracovita Niklosowa Kaza s. Katharina (a. 1469), v. Cracovita Kaza.
- Cracovita Paulus de Cracovia (Paulus sapientia Universitatis, Paulus de Crac. servus Univ., Paulus clericus dioec. Crac., communis servitor Univ. alias sapientia. sapientia et servitor, bedellus, famulus Univ., servus comm. Univ., minister Univ.):
- 6 (a. 1469) et passim usque ad 2252 (a. 1513).
- v. Wach Paulus (a. 1514/17).
- Cracovita Paulus Voynyczskij, civis (a. 1469/70): v. Wojnicki Paul.
- Cracovita Paulus de Cracovia (Paul. de Crac.):
- 253 (a. 1472, civis et apothecarius), 409 (a. 1475, pro confectionibus, apud eum ad collationem promotionis receptis, tenebatur ei bacc. tres florenos cum octo grossis), 467.
- Cracovita Paulus de Cracovia (Paul. de Crac.):
- 392 (a. 1475).
- Cracovita Paulus Crabwsz bacc. (a. 1479), v. Crabus Paul.
- Cracovita Paulus Pasek, sartor, maritus Dorotheae (a. 1476, olim): cf. Pasek Paul.
- Cracovita Paulus de Cracovia, Althoff paterno nomine dictus (Althoff?; Paul. de Crac.):
- 887 (a. 1482, bacc., a hospite per xx septimanas avenam et cervisiam ad praestam recepit). [1479).
- v. Crabus Paulus de Crac. bacc. (a.
   Cracovita Paulus bacc. (a. 1482,
   Cracovita?), v. Lenar Paul.
- Cracovita Paulus Franczbank, civis et caupo (a. 1488): v. Franzbank Paul. Cracovita Paulus de Cracovia, paterno nomine Wirzba s. Wierzba nuncupatus (Wirzba?; Paul. de Crac.):

- 1387 (a. 1491), 1474.
- Cracovita Paulus s. Pawel, maritus Elisabeth Pawlowa (a. 1493): v. Cracovita Pawel.
- Cracovita Paulus s. Pawel, maritus Katharinae (a. 1505): v. Cracovita Pawel.
- Cracovita Paulus s. Pawel, maritus Annae (a. 1507): v. Cracovita Pawel.
- Cracovita Paulus Śmiotanka, studens (a. 1521/25): v. Śmiotanka Paul.
- Cracovita Paulus Kochman, civis (a. 1523): v. Kaufman Paul.
- Cracovita Paulus Rolya, pellifex (a. 1523): v. Rola Paul.
- Cracovita Paulus de Cracovia (Paulus): [Slawkowiensi).
- 2946 (a. 1528, cirulicus de platea Cracovita Paulus de Cracovia, paterno nomine Hosius aut Caligula dictus (Hosius?, Caligula?; Paulus):
- 3033 (a. 1530, bacc.), 3034 (praeceptor Andreae Wroniszewski).
- v. Bebenek Paul. de Crac. bacc.(a. 1530).
- Cracovita Paulus Banbenek bacc. (a. 1530), v. Bebenek Paul.
- Cracovita Pawel s. Paulus, maritus Elisabethae Paulowa:
- 1590 (a. 1493).
- Cracovita Pawel s. Paulus, maritus Katharinae Pawlowa:
- 2013 (a. 1505).
- Cracovita Pawel s. Paulus, maritus Annae Paulowa:
- 2116 (a. 1507, hospes), 2117.
- Cracovita Pawlowa Elisabeth (a-1493), v. Cracovita Elis.
- Cracovita Pawlowa Katharina (a. 1505), v. Cracovita Kath.
- Cracovita Pawlowa Anna (a. 1507). v. Cracovita Anna.
- Cracovita Petrus Lankpeter, civis (a. 1474): v. Langpeter Petr.
- Cracovita Petrus de Cracovia (Petrus, Petr. de Crac.):
- 686 (a. 1478, barbitonsor, pro medicina adhibita circa manum tenebatur ei studens octo grossos), 810 (a. 1479), 974 (a. 1485), 1216 (a. 1488), 1411 (a. 1491).

- Cracovita Petrus pictor (a. 1477), v. Cracovita Piotrowa s. Petri Kathe-Frischnat Petr.
- Cracovita Petrus Glowa, civis (a. 1477): v. Glowa Petr.
- Cracovita Petrus de Cracovia (Petrus, cognatus Cracovitae Myklasz):
- 809 (a. 1479, scholaris in schola ad s. Spirituus commorans, repertus a rectore scholae in coquina, abinde inhumaniter ab ipso per capillos ac per totam domum usque ad cellarium tractus, viliter percussus et in cellarium carcerale retrusus).
- Cracovita Petrus de Cracovia (Petr. de Crac.):
- 846 (a. 1481, sartor).
- Cracovita Petrus bacc. (a. 1492), v. Aurifaber Petr.
- Cracovita Petrus de Cracovia (Petrus):
- 1704 (a. 1494, gladiator).
- Cracovita Petrus s. Piotr, maritus Katharinae (a. 1502): v. Cracovita Piotr. Cracovita Petrus mgr. (a. 1502/8), v. Aurifaber Petr.
- Cracovita Petrus s. Piotr, maritus Dorotheae, (a. 1504): v. Cracovita Piotr. Cracovita Petrus Salomo (a. 1505), v. Salomo Petr.
- Cracovita Petrus Bartholomaei (Petr. Bartholomaei de Crac.):
- 2118 (a. 1507, notarius publicus).
- Cracovita Petrus Krupek, Nobilis (a. 1530): v. Krupek Petr.
- Cracovita Petrus s. Piotr, maritus Margarethae (a. 1533): v. Cracovita Piotr.
- Cracovita Philippus Aher dr. (a. 1523/35), v. Haher Philipp.
- maritus Katharinae:
- 1905 (a. 1502, de platea Visliciensi, recte Wislnensi), 1914, 1916, 1922.
- Cracovita Piotr s. Petrus de Cracovia, maritus Dorotheae:
- 1986 (a. 1504, olim).
- Cracovita Piotr s. Petrus de Cracovia, maritus Margarethae:
- 3176 (a. 1533, de platea Judaica), 3177.

rina (a. 1502), v. Cracovita Kath.

- Cracovita Piotrowa s. Petri Dorothea (a. 1504), v. Cracovita Dor.
- Cracovita Piotrowa s. Petri Margaretha (a. 1533), v. Cracovita Marg.
- Cracovita Procopius de Cracovia (Procopius):
- 2729 (a. 1523, funifex, Cracoviae in valva Sutorum morans).
- Cracovita Rachel Judaea (a. 1523), v. Judaea Rach.
- Cracovita Regina Biernatowa s. Bernardi de Cracovia (Reg. Byernathowa): - 2439 (a. 1517).
- Cracovita Rubertus Bruellus, apothecarius (a. 1489): v. Bruellus Rub.
- Cracovita Salomon Judaeus (a. 1524), v. Judaeus Salom.
- Cracovita Sebastianus de Cracovia (Seb. de Crac.):
- 1774 (a. 1496, bacc.).
- Cracovita Sebastianus venditor librorum (a. 1501/2), v. Hyber Seb.
- Cracovita Sebastianus Chomijnskij (a. 1533), v. Chomiński Seb.
- Cracovita Servacius Pijernaijsz, mercator (a. 1524): v. Pierneis Serv.
- Cracovita Sigismundus de Cracovia (Sig. de Crac.):
- 740 (a. 1478, mgr.).
- Cracovita Sigismundus Czech, civis (a. 1501/4): v. Czech Sig.
- Cracovita Simeon de Cracovia (Simon de Crac. dioec. Crac.):
- 215 (a. 1470).
- Cracovita Simeon de Cracovia (Simon quidam, Sim. de Crac., cursor de Crac.):
- Cracovita Piotr s. Petrus de Cracovia, 270 (a. 1472, laicus et cursor), 276 (a. 1473, crudeliter virgis a cursore percussus). 356 (a. 1474), 359 (impignoravit studenti duos libros in viij grossis, sed pecuniam non habuit, qua eos redimeret).
  - v. Junivladislawiensis Sim. cursor (a. 1474).
  - Cracovita Simeon de Cracovia (Simon):

912 INDEX,

- 526 (a. 1476, sartor).
- Cracovita Simeon de Cracovia (Simon):
- 1433 (a. 1491, venditor librorum).
- Cracovita Simeon de Cracovia (Symon):
- 1514 (a. 1492, sutor et hospes).
- Cracovita Simeon Lopusski, studens (a. 1513): v. Łopuski Sim.
- Cracovita Simeon maritus Annae (a. 1514), v. Soltysowicz Sim.
- Cracovita Simeon mgr. (a. 1530/34), v. Kij s. Scipio Sim.
- Cracovita Sixtus Nicolai s. Nikielbark, caupo (a. 1489/91): v. Bark Sixtus. Cracovita Sophia de Cracovia (dna Zophia): |Leimiter).
- 882 (a. 1482, glos s. glot mgri Nic. Cracovita Sophia de Cracovia (Zophia): [1409.
- 1404 (a. 1491, propinatrix), 1408,
   Cracovita Sophia de Cracovia (Zophia): [legii majoris).
- 1863 (a. 1500, moderna coqua Col-Cracovita Sophia Pholowna (a. 1504), v. Fullówna Soph.
- Cracovita Sophia de Cracovia (Zophia, Zophia de Crac.):
- 2530 (a. 1522, hospes morans post bursam Jerusalem), 2781 (a. 1524, item moram agens post burs. Jerus.).
- Cracovita Sophia de Cracovia, vidua (Zophia civis Crac.):
- 2904 (a. 1527, bonae memoriae Stanislai Cracovitae aurifabri in platea Fratrum quondam relicta), 2908, 2911.
- Cracovita Sophia de Cracovia (Zophia de Crac.):
- 2911 (a. 1527, filia olim Stanislai et Sophiae, conjugum).
- Cracovita Sophia consors Nicolai Szwyecznijk (a. 1529), v. Świecznikowa Soph.
- Cracovita Sophia de Cracovia (Zophia de Crac.):
- 3156 (a. 1532, loctrix, ratione mutuatae pecuniae tenebatur ei studens 9 grossos et pro labore lotionis vestium unum fertonem).

- Cracovita Sophia Lorincowa s. Laurentii de Cracovia (Zophia conjux Laurentii dicti Lorijncz de Crac., Zophia Lorijnczowa):
- 3269 (a. 1534, in platea s. Annae manens), 3272 (item de platea s. Annae et maritus ejus).
- Cracovita Stachna Mathiaszewa s. Mathiae de Cracovia (Stachna Mathyaschewa de Crac.):
- 1484 (a. 1491, institrix).
- Cracovita Stańczyk s. Stanislaus Morsthin, hospes (a. 1514): v. Morsztyn Stańczyk.
- Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac.):
- 40 (a. 1469, campanator ad Omnes ss.). Cracovita Stanislaus Casparis et Barbarae (Stanislaus juvenis, Stan. filius Casparis et Barbarae de Crac.):
- 60 (a. 1469, juvenis), 61 (studens), 72 (edoctus a Casp. Eperiensi in lectionibus gradum bacc. concernentibus et instructus ab eo in clavicordio).
- Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac.):
- 119 (a. 1469, bacc.).
- Cracovita Stanislaus Koczwara (a. 1469), v. Koczwara Stan.
- Cracovita Stanislaus Laudamus, civis (a. 1469/75): v. Laudamus Stan.
- Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac.):
- 135 (a. 1470, pictor), 153.
- Cracovita Stanislaus de Cracovia Stan. de Crac.):
- 227 (a. 1470, balistarius).
- Cracovita Stanislaus pistor et uxor ejus (a. 1470), v. Chrony Stan.
- Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac.):
- 247 (a. 1472, pileator).
- Cracovita Stanislaus sapientia Universitatis (a. 1472/1505), v. Zielonka Stan.
- Cracovita Stanislaus Hedwigis Przemanszska (a. 1473), v. Przemęski Stan.
- Cracovita Stanislaus bacc., mgr. et licentiatus (a. 1474/93): v. Selig Stan.

index. 913

- Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac.):
- 369 (a. 1475, studens de bursa Jerusalem, in qua, seminator dissensionum, gwerras fecit), 384.
- Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac.):
- 375 (a. 1475, professus ordin. Cisterciensis monasterii Coprzywnicziensis
   Pokrzywnicensis).
- Cracovita Stanislaus do Cracovia (Stan. de Crac.):
- 396 (a. 1475, clericus, a studente depilatus), 398.
- Cracovita Stanislaus Przedborek s. Przedborius (a. 1475/87), v. Przedborius Stan.
- Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac.):
- 576 (a. 1477, civis), 582.
- Cracovita Stanislaus de Cracovia, Langpeter paterno nomine dictus (Langpeter?; Stan. de Crac.):
- 660 (a. 1478, studens).
- Cracovita Stanislaus Maszurek, civis et turifex (a. 1478): v. Mazurek Stan. Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac.):
- 747 (a. 1479, carnifex).
- Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac.):
- 782 (a. 1479, civis et sartor).
- Cracovita Stanislaus Herman (a. 1480), v. Herman Stan.
- Cracovita Stanislaus Scrzydlo, hospes (a. 1482): v. Skrzydlo Stan.
- Cracovita Stanislaus Zarogowsky (a. 1482/90), v. Zarogowski Stan.
- Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac.):
- 965 (a. 1485, filius et heres olim Margarethae, pistricis tortarum de Crac.), 966—969.
- Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stanislaus, Stan. de Crac.):
- 989 (a. 1485, apothecarius), 1591 (a. 1493), 1603.
- Cracovita Stanislaus Brudnij, pincerna (a. 1486): v. Brudny Stan. Acta rect.

Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stanislaus):

- 1115 (a. 1487, sutor).
- Cracovita Stanislaus de suburbio Piscardia, studens (a. 1487/88): v. Piscardiensis Stan.
- Cracovita Stanislaus Belze, civis (a. 1488): v. Belza Stan.
- Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac.):
- 1174 (a. 1488, caupo).
- Cracovita Stanislaus Czijolek, civis (a. 1488/91): v. Ciolek Stan.
- Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac. piscatoris):
- 1429 (a. 1491, bacc., recepit mulieri absque ejus scitu cortinam pictam, quam dnus rector restituere ipsi sub poena excommunicationis mandavit).
- Cracovita Stanislaus Panija (a. 1491), v. Panie Stan.
- Cracovita Stanislaus de Cracovia, Borek paterno nomine nuncupatus (Borek?; Stan. de Crac.):
- 1511 (a. 1492, bacc., obtinuit absolutionem a sententiis excommunicationis), 1512, 1521 (percussus?), 1603 (a. 1493).
- Cracovita Stanislaus de Cracovia, Scholcz paterno nomine dictus (Scholcz?; Stan de Crac.):
- 1638 (a. 1494, studens), 1639.
- Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stanislaus):
- 1704, (a. 1494, balistator).
- Cracovita Stanislaus Kunath de suburbio Piscaria, studens et bacc. (a. 1494/96): v. Kunat Stan.
- Cracovita Stanislaus Mastella (a. 1494), v. Mastella Stan.
- Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac. pistoris):
- 1780 (a. 1496, bacc.).
- Cracovita Stanislaus Lazaric (a. 1496), v. Lazaric Stan.
- Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac.):
- 1813 (a. 1497, pileator), 1816.
- Cracovita Stanislaus Gafron, studens (a. 1500): v. Gawron Stan.

Cracovita Stanislaus de Cracovia, maritus Elisabethae:

- 1982 (a. 1504, olim).
- Cracovita Stanislaus Jurgy Thurso bacc. (a. 1504), v. Turso Stan.
- Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stan. Adae de Crac. pellificis):
- 2011 (a. 1505).
- Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stanislaus): | Jerusalem).
- 2057 (a. 1505, sutor prope bursam Cracovita Stanislaus Skawinka (a. 1508/14), v. Skawinka Stan.
- Cracovita Stanislaus de Cracovia Marquart aut Czech paterno nomine dictus (Marquart?, Czech?; Stan. de Crac.):
- 2233 (a. 1513, studens de bursa Jerusalem, invadiavit tunicam sui servitoris), 2236, 2239.
- Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac.):
- 2249 (a. 1513, notarius publicus).
- Cracovita Stanislaus Mazanijecz mgr. (a. 1513/14), v. Mazaniec Stan.
- Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac.):
- 2278 (a. 1514, quondam dispensator Collegii majoris).
- Cracovita Stanislaus Aurifabri, studens (a. 1514): v. Aurifaber Stan.
- Cracovita Stanislaus s. Stańczyk Morsthin (a. 1514), v. Morsztyn Stan.
- Cracovita Stanislaus Zyabijcz (a. 1514), v. Žabic Stan.
- Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stanislaus):
- 2342 (a. 1515, introligator in portico bursae pauperum).
- Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stanislaus):
- 2389 (a. 1515, lictor Crac.).
- Cracovita Stanislaus Vijdawskij mgr. (a. 1515/22), v. Widawski Stan.
- Cracovita Stanislaus de Cracovia, Smolibyk vulgo nuncupatus (Smolibyk?; Stan. de Crac.):
- 2414 (a. 1517, actu presbyter, vicarius s. Nicolai).

- Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stanislaus):
- 2447 (a. 1517, sartor et hospes, convenit bacc. Georgio Libano habitationem pro aliquibus studentibus), 2458 (a. 1518).
- Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac.):
- 2502 (a. 1521, notarius publicus).
- Cracovita Stanislaus de Cracovia, Haller aut Rymar paterno nomine vocatus (Haller?, Rymar?; Stanislaus):
- 2547 (a. 1522, studens), 2550.
- Cracovita Stanislaus Pasznik bacc. (a. 1622/23), v. Paśnik Stan.
- Cracovita Stanislaus mgr. (a. 1522 35), v. Aurifaber alias Lubart Stan.
- Cracovita Stanislaus Wrzeszczek (a. 1523), v. Wrzeszczek Stan.
- Cracovita Stanislaus Waclaw s. Wenceslai de Cracovia (Stan. Vaczlaw):
- 2635 (a. 1523), 2636 (consul Crac.),
   2637, 3017 (a. 1530, civis et consul),
   3022 (et ejus conjux Benigna), 3025 (civis, pannitonsor et consul).
- Cracovita Stanislaus Czyesla mgr. (a. 1523/35), v. Cieśla Stan.
- Cracovita Stanislaus Zijwijeczki, civis et pannicida (a. 1524;34): v. Żywiecki Stan.
- Cracovita Stanislaus Zarogowski (a. 1525), v. Zarogowski Stan.
- Cracovita Stanislaus Zachei de Cracovia (Stan. Zachei s. Zachey de Crac.):
- 2890 (a. 1526), 2892 (familiaris dni rectoris Amicini).
- Cracovita Stanislaus de Cracovia, maritus Sophiae (Stan. de Crac.):
- 2904 (a. 1527, civis et aurifaber, olim), 2908, 2911.
- Cracovita Stanislaus Leszijnog, civis et pellifex (a. 1528): v. Leżynóg Stan.
- Cracovita Stanislaus de Cracovia. (Stan. de Crac.): [Stephanum).
- 3064 (a. 1530, lector missarum ad s. Cracovita Stanislaus Fijspork (a.
- 1530), v. Fischpork Stan.

- Cracovita Stanislaus de Cracovia Cracovita Stephanus de Cracovia (Stanislaus):
- 3119 (a. 1531, civis Crac.).
- Cracovita Stanislaus de Cracovia (Stanislaus):
- 3121 (a. 1531, cirurgicus ex opposito Collegii majoris manens).
- Cracovita Stanislaus Franck, civis (a. 1531): v. Franck Stan.
- Cracovita Stanislaus Constantii de Cracovia (Stan. Constantij pileatoris de Crac.):
- 3166 (a. 1532), 3167, 3168, 3172 (pileator ante portam s. Annae agens).
- Cracovita Stanislaus Paczijorek, civis (a. 1532): v. Paciorek Stan.
- Cracovita Stanislaus Malchijerowicz s. Malchyer, alias etiam Vaijgijel dictus, civis et mercator (a. 1535): v. Malcherowicz Stan.
- Cracovita Stanislaus Czayka, suburbanus (a. 1535): v. Czajka Stan.
- Cracovita Stanislaus Johannis Hanusz (a. 1535), v. Hanusz Joh.
- Cracovita Stanislaus Kunarth, mercator (a. 1535): v. Kunart Stan.
- Cracovita Stanislaus bacc. (a. 1535), v. Tatarka Stan.
- Cracovita Stanislaus Comijnek bacc. (a. 1535/37), v. Kominek Stan.
- Cracovita Stano Rothkysar (a. 1469), v. Rotkissar Stano.
- Cracovita Stano hospes (a. 1470), v. Stano de Crac-
- Cracovita Stano Nicolaus, consul (a. 1532): v. Stano Nic.
- Cracovita Stephanus Zywyeczky, civis (a. 1491): v. Zywiecki Steph.
- Cracovita Stephanus s. Szczepan, maritus Margarethae (a. 1505/16): v. Cracovita Szczepan.
- Cracovita Stephanus de Cracovia (Stephanus):
- 2182 (a. 1512, murator et hospes in platea Sutorum).
- Cracovita Stephanus de Cracovia (Stephanus):
- 2375 (a. 1515, hospes penes portam Feralem).

(Steph. de Crac.): (Stephanum).

- 2602 (a. 1522, vicecampanator ad s. Cracovita Szczepan s. Stephanus, maritus Margarethae:
- 2021 (a. 1505), 2399 (a. 1516, olim).
- Cracovita Szczepanowas. Stephani Margareta (a. 1505/16), v. Cracovita
- Cracovita Szczęsna de Cracovia (dna Sczasna);
- 3302 (a. 1535, de platea Sutorum).
- Cracovita Thomas Wl (a. 1472), v. Wól Thom.
- Cracovita Thomas de Cracovia (Thom. de Crac.):
- 484 (a. 1475, apothecarius).
- Cracovita Thomas Keyzar, civis (a. 1485): v. Keizar Thom.
- Cracovita Thomas de suburbio Piscardia (a. 1488), v. Piscardiensis Thom.
- Cracovita Thomas de Cracovia, pa-(strensi). ter Dorotheae:
- 2983 (a. 1529, sartor de platea Ca-Cracovita Thomas mgr. et senior burseae Jerusalem (a. 1534), v. Paulinus Thom.
- Cracovita Thomas Bijalij, mercator (a. 1535): v. Bialy Thom.
- Cracovita Ursula Petri Frischnatowa (a. 1477), v. Frischnatowa Urs.
- Cracovita Ursula Tordaij (a. 1508), v. Tordaj Urs.
- Cracovita Waclaw s. Wenceslaus de Cracovia, maritus Dorotheae:
- 2066 (a. 1506).
- Cracovita Wacław s. Wenceslaus de Cracovia, pater consulis Stanislai:
- 2635 (a. 1523), 2636, 2637, 3022 (a. 1530), 3025.
- Cracovita Waclawowa Dorothea (a. 1506), v. Cracovita Dor.
- Cracovita Valentinus de Cracovia (Valent. de Crac.):
- 162 (a. 1470, carnifex, causa ejus cum bacc. de bursa Ungarorum ocasione carnium emptarum), 154.
- Cracovita Valentinus Hosz mgr. (a. 1473), v. Hosius Valent.

Cracovita Valentinus de Cracovia (Valent. de Crac.):

- 441 (a. 1475, sartor).
- Cracovita Valentinus de Cracovia (Valent. de Crac.):
- 826 (a. 1480), 883 (a. 1482. studens et ejus mater).
- Cracovita Valentinus de Cracovia (Valent. de Crac.); [nae).
- 1501 (a. 1491, pistrix et maritus An-Cracovita Valentinus de suburbio Piscaria (a. 1493/95), v. Kunatowicz Valent.
- Cracovita Valentinus Clementis (Valent. filius Clementis sutoris de Crac. ex opposito bursae pauperum):
- 2264 (a. 1514, studens Universitatis, alienam tunicam coloris coelestini invadiavit apud Judaeum).
- Cracovita Valentinus de Cracovia (Valentinus):
- 3076 (a. 1530, cirurgicus in platea Sutorum manens, ubi uterque lesorum studentium jacet).
- Cracovita Valentinus de Cracovia (Valentinus):
- 3128 (a. 1531, pellifex).
- Cracovita Wenceslaus Nicolai Kychlar mgr. (a. 1479/86), v. Kichlar Wenc
- Cracovita Wenceslaus de suburbio Ponte regali (a. 1481), v. Regiopontanus Wenc.
- Cracovita Wenceslaus s. Waclaw (a. 1506), v. Cracovita Waclaw.
- Cracovita Wenceslaus s. Waclaw (a. 1523/30), v. Cracovita Waclaw.
- Cracovita Vincentius de Cracovia (Vinc. de Crac.):
- 976 (a. 1485, civis), 1192 (a. 1488, pistor), 1414 (a. 1491, conjux Dorotheae), 1418, 1445.
- Cracovita Vincentius mgr. (a. 1505), v. Zelczar Vinc.
- Cracovita Vitus de Cracovia (Vit. de Crac.): [vis Crac.).
- 859 (a. 1481, civis), 1380 (a. 1491, ci-Cracovita Wolfgangus Ortolff, concivis (a. 1500): v. Ortolff Wolfg.

Cracovita Ypolitus alias Georgius (a. 1475), v. Cracovita Georg.

- Cracovita Zachaeus de Cracovia, pater Stanislai:
- 2890 (a. 1526), 2892.

Cracovitae: v. Albus s. Bialy; Alemanus; Althoff; Amicinus; Andris; Andrisz; Andrzej; Andrzejowa; Angermund; Arnsberg; Assarthes; Aurifaber; Baczek (?); Baczkowa (?); Baier; Bak; Bank; Bankowa; Bark; Bartossius; Barwierek; Barwierkowa; Basa; Basak; Bavarus; Bavis; Bebenek; Beck; Bedleńska; Bedleński Behem; Bejcka; Bejcki; Belza; Betman; Bialkowicz; Biały; Biernat; Biernatowa; Bitunius; Blanth; Bledowski; Bocian; Bogacz; Bohemus; Borek; Brańcki; Brennar; Brennarowa; Brenner; Brennerowa; Brudny; Bruellus; Brunowska; Brunowski; Bur; Burcardini; Bursnik; Caligula; Cantrifusor; Caritas; Carpentarius; Cebulek; Cederweder; Cerdonia; Cerdonius; Cewrnar; Cezar; Cheliński; Chomiński; Chrony; Cieśla; Cieślanka; Ciolek; Ciruligicus; Crabus; Czajka; Czan; Czech; Czeiskendorff; Dlugosz; Doktor; Doktorowa; Drab; Eichler; Episcopius; Faciletek; Falif; Farber; Farbierz; Farbierzowa; Feter; Fischpork; Flasch; Flesse; Florentinus; Fogelweder; Foltyn; Foltynowa; Franck; Franzbank; Freben; Frischbarz; Frischherz; Frischnat; Frischnatowa; Fullo; Fullowa; Fullówna; Furmanek; Furmanka; Garbarz; Gawron; Gibas; Gibasowa; Glacz; Gleiwic; Gleiwicowa; Gliwic; Gliwicowa; Glowa; Glowina; Glownia; Glupczyc; Gniazdek; Gniazdkowa; Goebel; Goerlitzer; Gomólka; Grobel; Grosz; Grzanczyna; Grzanka; Grzywna; Habervojt; Haher; Hakler; Hallerowa; Hanowia; Hanusz; Hanuszowa; Harsch; Hassard; Haza; Hector; Hegel; Heidecke; Herman; Hermezel; Hermezelig; Hermezeligowa; Hermezelowa; Hess; Hindro; Hirrisch; Hoffmann; Hosius; Hosz; Hungar; Hyber; Im-

bram; Irzyk; Jakub; Jakubowa; Jan; Jankula; Jankulina; Janowa; Januszka; Januszowski; Jarosz; Jaroszowa; Jedlnensis; Jedwat; Jeleń; Johantegil; Jurgello; Jurko; Jurkoć; Jurkowa; Kalman; Kangiss; Kangisser; Kasper; Kasprowa; Kaufman; Kaza; Kazimirita; Keizar; Kemblan s. Kemlan; Kezar; Kezarowa; Kichlar; Kicvater; Kij; Klepardiensis; Kletnar; Klos; Klosowa; Knap; Koczwara; Kokernak; Kominek; Konieński; Kościelna; Kościelny; Koszyk; Koszykowa; Kozbal; Kożbian; Krakowski: Kraska: Kraus: Kredlar: Kreidlar; Kreidler; Krokier; Kromar; Krupek; Kunart; Kunasz; Kunat; Kunatowicz; Kuncza; Kurek; Kurkowa; Lang; Langpeter; Langwicz; Laudamus; Laur; Lazaric; Leimiter; Lenar; Leżynóg; Lipnicki; Lithuanus; Lithwinavensis; Lopuski; Lorenc; Lorencowa; Lorinc; Lorincowa; Łowicz; Łowiczowa; Lubart; Łysa; Łysek; Łysy; Maciej; Maciejowa; Magnus; Maj; Malarczanka; Malarz; Malcherowicz; Maly; Marcin: Marcinkowicz; Marcinowa; Marquart; Marusia; Mastella; Mathis; Mathishindro; Mathispasek; Mathispaskowa; Mathys; Mathysowa; Matla; Matyczyn; Matyczyna; Matysowa; Mazaniec; Mazurek; Medyk; Meissner; Melcher; Melcherowa; Mertenczan; Michal; Michalowa; Miechownicka; Miechownicki; Miklasz; Mikosz; Mikrat; Mikratowa; Mistrz; Mistrzowa; Morsztyn; Mrozek; Mrożkowa; Mrozowicz; Mulica; Muter; Myślimicki; Niemiec; Niger; Nikiel; Nikielbark; Nikielkarl; Niklos; Niklosowa; Ortolff; Paciorek; Paczek; Paczkowa; Palkochman; Panie; Pasek; Paskowa; Paśnik; Paulinus; Pawel; Pawlowa; Pawlowicz; Pelczer; Pernus; Pierneis; Pióro; Piotr; Piotrowa; Pirnus; Piscardiensis; Powalka; Poznanita; Proger; Przedbor; Przedborek; Przedborius; Przemęska; Przemęski; Przemięcki; Przygoda; Przygodzina; Przyjaciel; Psitacus; Raciborski; Racicki; Rajowski; Rak; Rakowa; Ramolt; Regio-

pontanus; Regula; Rokemberg; Rola; Rotkissar; Rotkissarka; Róża; Rymar; Sabinka; Salomo; Salomon; Scharffenberger; Scharffenbergerowa; Scholcz; Scipio; Selig; Skawinka; Skrzydlo; Slonina; Smigmator; Smigmatorowa; Śmiotanczyna; Śmiotanka; Smolibyk; Snopek; Snopkówna; Socha; Soltvs: Soltysowa; Soltysowicz; Sosna; Sośnina; Spicimirus; Stachna; Stańczyk; Stano; Staw; Stawowa; Stradomiensis; Streicher; Streicherowa; Strzeżyk; Strzeżykowa; Suchorabszczanek; Suchorabszczanka; Świecznik; Świecznikowa; Szarlej; Szarlejowa; Szczepan; Szczepanowa; Szczęsna; Szczodrek; Szczodrkowa; Szewc; Szewcowa; Szwab; Szwabowa; Szyjnik; Tacitus; Tarnowski; Tatarka; Tegil; Teterweder; Tesznar; Tesznarowa; Tordaj; Turzo; Tuszowska; Tuszowski; Ungar; Ungarowa; Ungler; Ursinus · Waclaw; Wacławowa; Waist; Wajgiel; Valdeck; Waligóra; Waligórowa; Valterus; Valthek; Weinrich; Weiss; Widawski; Wierzba; Wierzynek; Wilkowski; Władyka; Włodarz; Vogel; Wojnicki; Wojtek; Wojtkowicz; Wól; Wolny; Wonsam; Wonsamowa; Wrzeszczek; Wrzeszczkowa; Żaba; Żabic; Zapalanka; Zapalka; Zarogowski; Zelczar; Zeyfredt; Zieleńska; Zielonka; Żoładek; Żytowski; Żywiecki. Cracowskj, v. Krakowski.

Craijwicze de, v. Krajewita. Crakijer, v. Krokier. Cramniczia de, v. Kremnicianus. Craschniczsky, v. Kraśnicki. Craska, v. Kraska. Crasna de, v. Krasznanus. Crasne schiolo de, v. Krasnosiolensis. Crasny staw de, v. Krasnostawita. Crasschna de, v. Krasznanus. Crassijnskij, Crassynskij, Craszijnskij: v. Krasiński. Craszna de, v. Krasznanus. Craszniczsky, Crasznyczsky, de Craszny-

ky: v. Kraśnicki.

Craszowszkij, v. Krasowski.

Crayevicze, Crayewicze de: v. Krajewita.

Credlar, v. Kredlar.

Creidler, v. Kreidler.

Cremnicia, Cremnicya, Cremnicze, Cremnijcz, Cremnijcza, Cremnycza de: v. Kremnicianus.

Crescha, v. Kresza.

Crethkowszky, v. Kretkowski.

Creydlar, v. Kreidlar.

Cricius Andreas episcopus (a. 1526), v. Krzycki Andr.

Criminalis infamatio, mero a mero irrogata:

- 3052 (a. 1530).

Criminosus libellus (a. 1529), v. Famosa et infamatoria.

Crinile alias vitta de margaritis (a. 1469), v. Vitta.

Cristannus bacc. et mgr. (a. 1485/87), v. Szecsensis Crist. [vita Crist.

Cristannus mercator (a. 1490), v. Craco-Cristannus bacc. (a. 1491), v. Novovillanus Crist. | Muchlenbachensis.

Cristannus bacc. (a. 1494): v. Baszniensis; Cristannus (a. 1495), v. Muehlenbachensis. Cristopherus studens (a. 1475), v. Zatorski Christ. de Oświęcim.

Cristophorus vicarius perpetuus eccl. majoris s. cathedr. Cracoviensis (a. 1475), v. Dębowdziałensis Crist.

Cristopherus studens (a. 1484), v. Kremnicianus Christ.

Cristopherus studens (a. 1534), v. Chadzyński Crist.

Cristophorus clericus (a. 1478), v. Tessinensis Crist. [sis Crist-Cristophorus mgr. (a. 1487), v. Szecsen-

Cristophorus bacc., Ungarus (? Kamancsius?; Cristophorus de....; in Libro promot. » Christ. de Camancz « scriptus):

- 1153 (a. 1488, bacc.). [Christ. Cristophorus bacc. (a. 1493), v. Kotwicz Croacia de, v. Kroata.

Crobija de, v. Krobita.

Crobius, v. Krobius.

Crobya de, v. Krobita.

Crokier, v. Krokier.

Crolikow de, Królikowita.

Cromar, v. Kromar.

Cromnovia de, v. Kromolowita.

Cronoch, v. Kronoch.

Croschijnow de, v. Kroszynowita.

Croschno, Crosna de, Crosnensis, de Crosnija: v. Krosnensis.

Crossnar, v. Krosnar.

Crossznija, Croszna, Crosznija, Croszno, Crosznya de: v. Krosnensis.

Cruciferi (cruciferi):

— 1950 (a. 1503, mgr. Beck debet ex decreto dni rectoris solvere Apponio Ungaro quatuor florenos in auro et quinquaginta octo cruciferos).

Crucifixus, cf. Christus.

Cruczek, v. Kruczek.

Crumlouia de, v. Kromolowita.

Crusborg, Cruszborg de: v. Kuczborcensis.

Cruschviciensis, v. Kruszwiciensis.

Cruslow de, cf. Krużlowita.

Crusswiciensis, Crusvijczensis: v. Kruszwiciensis.

Crux (crux):

— 241 (a. 1470, crux mgri argentea deaurata in valore duorum florenorum), 2991 (a. 1530, crux aurea cum quinque injunctis lapillis rubeis et gemmis quatuor magnis).

Crux s., v. Juramentum.

Crwslow de, cf. Krużlowita.

Crypa, v. Krypa.

Crzankow de (a. 1475), v. Czarnkowita. Crzemenovicze de, v. Krzemieniowicius. Crzepicze de, Crzepiczkj, Crzepiczky: v. Krzepicki.

Crzyczskj, v. Krzycki.

Csachta de, v. Csachtanus.

Csachtanus Martinus de Csachta, Ungarus (Mart. de Czyachta; in Libro promot. »Mart. de Czachta« scriptus)·

— 1110 (a. 1487, bacc., ex decreto dni rectoris jurabit, quod non habuit condictionem aut intelligentiam cum quibusdam complicibus ocasione depilationis cujusdam studentis).

Csadaj Albertus de Sáros, Ungarus (Alb. de Scharusch; in Albo stud>Alb. Czaday de Scharosz Agriensis dioec. dictus):

— 1465 (a. 1491, morans in Collegio s. bursa Ungarorum).

Csanadino de, v. Csanadinus.

Csanadinus Michael de Csanadino, Ungarus (Mich. de Czanadino):

- 1285 (a. 1489, bacc.).

C sanensis de Csan, Ungarus (Csanensis de Csan?, a. 1478): v. Czan Mathias.

C sasmanus Nicolaus de Csasmo, Ungarus (Nic. de Czasmo, de Czasno):

-- 1037 (a. 1485, studens), 1284 (a. 1489, bacc.).

Csasmo de, v. Csasmanus.

C saszlocenis Malchier de Császlócz, Ungarus (Malch. de Czaslosz).

— 1993 (a. 1505, bacc. manens apud Katharinam Smiotanczyna), 2035, 2041, 2052 (ob exercitium chiromantiae a dno rectore in poena unius floreni condemnatus), 2132 (a. 1508, mgr. et senior bursae Ungarorum).

Csaslócz de, v. Csaszlocensis.

Csegold de, v. Csegoldinus.

Csegoldinus Colomanus de Csegold, Ungarus (Colom. de Czegolt):

— 1989 (a. 1504, studens de bursa Ungarorum, tenebatur cuidam mulieri procameralibus sex grossos).

Csépa de, v. Csepanus.

Csepanus Nicolaus a Csépa, Ungarus (Nicolaus de Ungaria; in Albo stud. »Nic. de Czepa, actu presbyter « scriptus):

 2542 (a. 1522, actu sacerdos, moram gerens in bursa Ungarorum).

Csepensis Paulus de Chepes. Csépe, Ungarus (a. 1531): v. Zoltanus Paul.

Csicse de, v. Csicensis.

Csicensis Andreas de Csicse, Ungarus (Andr. de Czycze):

- 1248 (a. 1489, studens de domo dris Regula).

Cskocia de, v. Scotus.

Cubaczin de, v. Kubaczynius. Cubilo, Cubito de: v. Kubitensis. Cuchari, Cucharj de: v. Kuchariensis.

Cuczborg de, v. Kuczborcensis.

Cuczino de, v. Kucinensis. Cuczmer, v. Kuczmer.

Cuczyno de, v. Kucinensis.

Cuffa, v. Kufa.

Cuijaviensis, v. Kujawiensis.

Culcitra (culcitra):

2720 (a. 1523, culc. studentis in valore duorum grossorum), 2747 (satisfacio ocasione culcitrae).

Cultellus (cultellus):

— 1347 (a. 1491, studens studenti evaginato cultello, ad collum sibi opposito, in mortem minabatur), 2152 (a. 1509), 3094 (a. 1531, stud. cultello seram habitationis aperuit), et passim.

Culter (culter, cultrus):

- 731 (a. 1478, bacc. cum evaginato cultro percussit scholarem usque ad sanguinis effusionem), 982 (a. 1485, cult. a studente in duobus latis grossis Judaeo invadiatus), 1636 (a. 1494, cult. studentis in valore unius floreni), 1644 (bacc. excito cultro comminatus est civi), 2044 (a. 1505, bacc. evaginato cultro studentem percutere voluit), 2321 (a. 1514, studens studentem cultro percussit et vulneravit ad caput et in faciem), 2362 (a. 1515, studens in studentem evaginavit cultrum in hospitio), 2530 (a. 1522, cult. studentis in valore xij grossorum), 2790 (a. 1524, cult. studentis taxatus ad quindecim grossos), 3261 (a. 1534, pistor a studente enormiter cultro in brachium lesus), et passim.

v. Framea (a. 1484); Szpata (a. 1484).
 Culykow in, v. Kulikowiensis.

Cunath, v. Kunat.

Cuncza Wolf, v. Kuncza Wolf.

Cunowski, v. Kunowski.

Cunradus bacc. de bursa nova (a. 1489), v. Ravensburgensis.

Cuprea (cupreae res): v. Caldear; Ciphus; Picarium. [ranus.

Curanowo de: cf. Kuranowita; Nowogó-Curia, v. Roma.

Curia de, v. Curiensis.

Curiensis Benedictus de Curia, Ungarus (Bened. de Curia): - 1248 (a. 1489, studens de domo dris Regula), 1419 (a. 1491), 1451 (bacc.).

Curiensis Cosmas de Curia, Ungarus, paterno nomine Reitzensteiner dictus (Reitzensteiner?; Cosm. de Curia):

- 1326 (a. 1490, studens, citavit introligatorem ad judicium dni rectoris).
- v. Cosmas introligator (a. 1491).
- Curiensis Johannes Junior de Curia, Ungarus, paterno nomine Hermela dictus (Hermela?; Joh. Junior de Curia):
- 1248 (a. 1489, studens de domo dris Regula, servitor Ungarorum morantium in ambitu?).
- Curiensis Nicolaus de Curia, Ungarus (Nic. de Curia):
- 1622 (a. 1493, studens, nunc absens, vendidit in recessu de Cracovia librum >Almanach«).

Curkowa, v. Kurkowa.

Curow de: v. Kurowita; Kurowski.

Currus (currus, vehiculum):

- 1183 (a. 1488, pannus emptus pro tectura currus dris), 3295 (a. 1535, vehiculum dris medicinae).
- Curtae et laicales vestes collegiatis Collegii minoris de mandato dni rectoris prohibitae:
- 3197 (a. 1533, contra consuetudinem tamen antiquam, diu in Collegio hoc tentam).
- v. Habitus studentium et mgrorum.

Curtius Quintus (Quint. Curcius): — 2799 (a 1524, liber).

Curzelouiensis, Curzeloviensis: v. Kurzelowiensis.

Curzelow de, v. Kurzelowita.

Cussinum (cussinum, cusinum):

- 2638 (a. 1523), 2642, 3159 (a. 1532, tectura cussini). 3242 (a. 1534, cusinum studentis de mandato dni rectoris arestatum), 3270, 3271 (cusinum vulnerato a dno rectore adjudicatum).

Cutes dictae lyesch, v. Lesz. Cuzelouiensis, v. Kurzelowiensis. Cvacza, v. Kwacza,

Cvmyelskij, v. Kumielski.

Cvnat, v. Kunat,

Cvncza Wolf, Cvncze: v. Kuncza Wolf. Cvnyczki, v. Kunicki.

Cvrow de, v. Kurowita.

Cvrzelow de, v. Kurzelowita.

Cvyaviensis, v. Kujawiensis.

Cwrow de, v. Kurowita.

Cymbark de, v. Szumbargensis.

Cymbiana (cimbiana):

- 314 (a. 1474, studentes de bursa philosophorum lapidibus cimbianam in bursa divitum rumperunt).

Cytharedus v. Citharoedus.

Czachta de, v. Csachtanus.

Czaczina, Czaczyna de: v. Czaczynius. Czaczynius Nicolaus de Czaczy-

na (Nic. de Czaczina):

- 1365 (a. 1491, bacc., ejus Fr. Philelphi »Epistolarum« liber).

Czaday, v. Csadaj.

Czaijcz, Czajcze de: v. Czajczensis.

Czajczensis Petrus de Czajcze (Petr. de Czaijcz, Czaycz, Czeycz):

- 1098 (a. 1487, bacc.), 1128 (a. 1488, ad dnum rectorem citatus ad instatiam senioris bursae Jerusalem), 1142.

Czajka Katharina Stanislai, v. Czajka Stan. (a. 1535).

Czajka Stanislaus de Cracovia (suburbanus Crac. Czayka):

- 3354 (a. 1535, uxorque ejus legitima Catherina).

Czamlet (czamlet, czamleth, czamlijeth):

- 3010 (a. 1530, tres cubiti czamlethu impignorati a mgro pro decem septem grossis), 3116 (a. 1531, mitella studentis czamleto superducta valoris medii floreni), 3273 (a. 1534, czamlijeth).

Czamlijeth, v. Czamlet.

Czan Mathias de Cracovia, an potius Csanensis de Csan Ungarus, Cracoviae degens (?, Math. Czan Crac.):

734 (a. 1478, mgr.).

v. Mertenczan Matth. mgr. (a. 1478).

Czanadino de, v. Csanadinus.

Czarkow, Czarncow, Czarnkow, Czarnków de: v. Czarnkowita.

Czarnij, v. Czarny.

- Czarnkowita Jacobus de Czarnków (Jac. de Crzankow!, de Czarkow, Czarnkow):
- 397 (a. 1475), 401, 402, 404, 405, 455 (studens), 689 (a. 1478).
- Czarnkowita Mathias de Czarnków (Math. de Czarncow):
- 1332 (a. 1490, studens, a dno officiali Cracoviensi remissus ad forum dni rectoris). [cinius.
- Czarnocin, Czarnoczyn de: cf. Czarno-Czarnocinius Jacobus Myrzijnskij (a. 1524), v. Mierzyński Jac.
- Czarny Stanislaus de Witkowice (Stan. Czarnij de Vijthkowicze):
- 3219 (a. 1534, capitaneus de Dobczyce et censita census).
- Czart za Iwanem, Mazur za Mazurem (Czarth za Yvanem, Mazur za Mazurem):
- 2388 (a. 1515).

Czarth, v. Czart.

Czaslosz de, v. Csaszloczensis.

Czasmo, Czasno de: v. Csasmanus.

Cząsta Dambyna de, v. Czystodembinensis.

Cząstochova de, v. Częstochowiensis.

Czaycz de, v. Czajczensis.

Czayka, v. Czajka.

Czchow, Czchów de: v. Czchowita.

Czchowita Johannes de Czchów (Joh. de Czchow):

- 340 (a. 1474, bacc.).
- Czchowita Stanislaus de Czchów (Stan. de Czchow, Cczchow):
- 406 (a. 1475), 473 (bacc, citatus ad dnum rectorem ocasione incastellationis domus bursae Jerusalem).

Czebulek, v. Cebulek.

- Czech Johannes de Olomuniec, pauper bacc. (Czech?, a. 1514): v. Olomunicensis Jolf.
- Czech Mathias (Czech?, a. 1533), v. Chech Math.
- Czech Sigismundus de Cracovia (Sigism. Czech, civis Crac.):
- 1883 (a. 1501), 1971 (a. 1504, civis).
- Czech Stanislaus de Cracovia, studens (Czech?, a.1513): v. Cracovita Stan.

Czechanow de, v. Ciechanowita. Czechowice de, cf. Czechowicius.

Czechowicius Henricus bacc. (a. 1469), v. Czoło Henr.

- Czechowski Thomas (Thom. Czechowski): [dentium Ungarorum).
- 2449 (a. 1517, lesus a servitore stu-Czeczorkij de, v. Cieciorkianus.
- Czeczyssowsky, Czeczyssowszky: v Cieciszowski.

Czedrowszkij, v. Cedrowski.

Czeffleij, v. Czepel.

Czegolt de, v. Csegoldinus.

- Czeiskendorff Albertus de Cracovia (Alb. Czeskyendorff, civis Crac.):
- 561 (a. 1477, civis), 613.

Czelskij, v. Cielski.

Czemyrowo de, v. Ciemirowita.

Czepa de, v. Csepanus.

- Czepel Gregorius de Gliwice (Greg. Czeffleij, avunculus fratrum Johannis et Wenceslai Czephel):
- 1146 (a. 1488, olim), 1152.
- Czepel Johannes de Gliwice (Joh. de Gleyvijcz, de Glijvijcz Czeffleij, Joh. Czephel de Glyeywycz):
- 1036 (a. 1485), 1146 (a. 1488, procurator fratris sui Wenceslai), 1152.
- Czepel Nicolaus de Poznania (mgr. Czeppel, nigr. Czepel de Poznania):
- 983 (a. 1485, mgr. in curia romana agens), 1224 (a. 1489), 2234 (a. 1513, ejus villa Górka et kmetones de ibidem), 2242.
- Czepel Wenceslaus de Gliwice (Vencesl. de Glijvycz, Venc. Czephel de Glycywycz, frater Johannis):
- 1146 (a. 1488, bacc.), 1147, 1152.

Czephel, v. Czepel.

- Czepielewski Johannes (Joh. Czepyelyewszkij):
- 1522 (a. 1492).
- Czepielin de, v. Czepielinius.
- Czepielinius Johannes de Czepielin (Joh. de Czeppelen):
- 1254 (a. 1489, altarista eccl. cathedr. Cracoviensis).
- Czepielowski Stanislaus (Stan. Czepyelowszky):

- 2602 (a. 1522, tunica ejus invadiata et destructa).

Czeppelen de, v. Czepielinius. [siensis. Czepussiensi Nova villa de, cf. Scepus-Czepyelyewszkij, v. Czepielewski.

Czepyelowszky, v. Czepielowski.

Czerlin de, v. Czerlinius.

Czerlinius Świętoslaus de Czerlin s. Czyrlin (Svantoslaus de Czijrlijn):

- 509 (a. 1475).

Czernice de, v. Czernicensis.

Czernicensis Stanislaus de Czernice (Stan. de Czernycze):

2625 (a. 1523, instructor puerorum s. paedagogus mercatoris Racicki).

Czernycze de, v. Czernicensis.

Czerscensis Johannes de Czersko (Joh. de Czersko):

2485 (a. 1519, vulneratus), 2496 (a. 1520, ejus causa a consistorio dni officialis Cracoviensis ad dnum rectorem remissa).

Czerscensis Petrus de Czersko s. Czyrsko (Petr. de Cirszko):

- 128 (a. 1469, servitor dni rectoris Bylina).

Czersko de, v. Czerscensis.

Czeskowski, v. Cieszkowski.

Czeskyendorff, v. Czeiskendorff.

Częstecki Johannes (a. 1485), v. Częstocki Joh. [stochowiensis. Czestochova, Częstochowa de: v. Czę-

Częstochowiensis Mathias de Częstochowa (Math. de Cząstochova, Czestochova):

— 1029 (a. 1485, dispensator dni rectoris Baruchowski), 1076 (a. 1486).

Częstocki Johannes alias etiam Częstecki dictus (Joh. Czeszteczky, Czesztenczky, Czesztenczky):

— 983 (a. 1485, ejus causa cum tabernatore Gomólka).

Czesznow de, v. Czosnowita.

Czeszteczky, Czesztenczky, Czesztoczky: v. Czestocki.

Czewrnar, v. Cewrnar.

Czeycz de, v. Czajcensis.

Czezanow de, v. Cieszanowita.

Czibinio de, cf. Cibinius.

Czichosz, v. Cichosz.

Cziczen de, v. Czyczelensis.

Cziesla, v. Cieśla.

Czijechanowijecz de, v. Ciechanowicius. Czijeskowice de, Czijeskowijtha: v. Ciężkowita.

Czijesla, v. Cieśla.

Czijeslawski, v. Cieslawski.

Czijeszla, v. Cieśla.

Czijolek, v. Ciołek.

Czijrenberb de, v. Zirenbergensis.

Czijrlijn de, v. Czerlinius.

Czijrmijenski, v. Czyrmieński.

Czijwijnskij, v. Ciwiński.

Czinkten de, v. Czynczensis.

Czirnicze de, v. Czyrnicensis. [nensis. Czista Dambyna de, v. Czystodembi-

Czizow in, v. Czyżowiensis.

Czlabensis Wolfgangus studens (Czlabensis?, a. 1505), v. Wolfgangus stud. [Czochaniensis.

Czochanie, Czochanie, Czochanye de: v. Czochaniensis Adam de Czochanie (Ad. de Czochanije, Czochanye):

2361 (a. 1515, studens, beanus a studente appellatus), 2362 (percussus cultro et digitis ad nasum!).

Czoleck, Czolek: v. Ciolek.

Czolo, Czolo de: v. Czolo.

Czolo Henricus de Czechowice (Henricus bacc.; in Libro promot. »Henr. de Czolo«, in Albo stud. »Henr. Czolo de Czechowice« dictus):

— 84 (a. 1469, bacc. de bursa Jerusalem). 85 (xiiij grossos ratione compositionis bursae dispensatori bursae Jerus. solvere obligatus).

Czosnow, Czosnów de: v. Czosnowita. Czosnowita Mathias de Czosnów (Math. de Czosnow, Czesznow):

 2982 (a. 1529, fr. ordin. Canonicorum regularium conventus s. Spiritus hospitalis Cracoviae), 2993 (a. 1530).

Czudec de & in: cf. Czudecensis.

Czudecensis plebanus (in Czudec, a. 1535), v. Strzeszowski Andr.

Czudecensis Matthaeus (a. 1528), v. Rzepecki Matth.

Czudecz de, cf. Czudecensis.

Czycel de, v. Csachtanus.
Czycel de, v. Czyczelensis.
Czycze de, v. Csicensis.
Czyczel, Czyczele de: v. Czyczelensis.
Czyczelensis Georgius de Czyczeles. Czyczel (Georg. de Czyczel, Czyczel,

1343 (a. 1490, arestavit coram judicio dni rectoris res defuncti bacc.),
 1350 (a. 1491, studens Universitatis),
 1858 (consiliarius bursae novae),
 1368.
 Czyczen de, v. Czyczelensis.

Czyechanow, Czyechanowa, Czyeschanowa de: v. Cieszanowita.

Czyeskovicze de, v. Ciężkowita.

Czyczen, Cziczen):

Czyesla, Czyeslanka: v. Cieśla; Cieślanka. Czyeslawski, v. Cieślawski. [kowita. Czyeszkow, Czyeszkovycze de: v. Cięż-Czyńcze de, v. Czyńczensis.

Czyńczensis Petrus de Czyńcze (Petr. de Cniczten; in Albo stud. »Petr. de Czinkten Varmiensis dioec. « scriptus):

— 1263 (a. 1489, studens, pro excessibus et frequentatione tabernarum temporibus nocturnis in uno fertone a dno rectore punitus).

Czyolek, v. Ciolek.

Czyolkowa domus (a. 1507), v. Ciołek.

Czyrini de, v. Czyrynensis.

Czyrlin de, v. Czerlinius.

Czyrmieński Christophorus (Christ. Czijrmijenski):

- 2853 (a. 1526).

Czyrnice de, v. Czyrnicensis.

Czyrnicensis Gregorius de Czyrnice (Greg. de Czirnicze, clericus dioec. Płocensis):

- 839 (a. 1480, notarius publicus).

Czyrsko de, v. Czerscensis.

Czyryni de, cf. Czyrynensis.

Czyrynensis tabernator (de Czyryni, Czyryny, a. 1473), v. Długosz Nic.

Czyryny de, v. Czyrynensis.

Czyschewskj, v. Ciszewski.

Czystodembinensis Bartholomaeus de Munda quercu s. de Czysta dębina (mgr. Bartholomaeus, Barth. de Cząsta dambyna, de Czista dambyna):

- 2491 (a. 1520, mgr. et rector scholae

s. Stephani, ratione inobedientiae ebrietatisque alienavit studentem de schola, quam alienationem tamen dnus rector relaxavit), 2731 (a. 1523, item rector scholae ad s. Steph.), 2825 (a. 1525, rector scholae ad s. Annam, dehonestatus a studente), 2859 (a. 1526), 2878 (item rector scholae s. Annae), 2881.

Czyżewski Stanislaus (Stan. Czyzewsky):

 2260 (a. 1514, assertus studens de schola b. V. Mariae in circulo Cracoviensi, pro excessibus a bacc. scholae modo scholastico disciplinatus).

Czyżewsky, v. Czyżewski.

Czyżowiensis decima (in Czizow):

- 965 (a. 1485, decim. manipularis).

Dabek Nicolaus (Nic. Dambek):

- 3274 (a. 1534).

Dabieńska Dorothea (D. Dabyenska): — 2400 (a. 1516).

Dąbkowski Nicolaus (Nic. Dambkowskij, Dambkowski, Dambkowszkij, Dambkowszky, Damkowszky, Dampkowszky):

2698 (a. 1523, commodato receptos libros restituere noluit), 2705, 2707, 2757 (studens Universitatis), 2758 (a. 1524).

Dabrowa, Dabrowa dluga de: v. Da-Dabrowita Johannes de Dabrowa (Joh. de Dambrowa):

 2256 (a. 1513, studens Universitatis, citatus ad praesentiam dni officialis Cracoviensis et per eundem ad dnum rectorem remissus).

Dabrowita Johannes de Dabrowa, pater Stanislai: v. Dabrowita Stan. (a. 1526).

Dabrowita Seraphin de Dluga Dabrowa (Seraphin; in Albo stud. >Seraph. de Dluga Dabrowa dioec. Luceoriensis « scriptus):

— 2918 (a. 1527, manens in scholis s. Spiritus Cracoviae) 2919 (familiaris canonici Cracoviensis Słomowski in arce), 2920 (a. 1528), 2921 (famulus, a dno rectore excommunicatus).

- Dabrowita Stanislaus Johannis de Dabrowa (Stan. Johannis de Dambrowa, clericus dioec. Gneznensis):
- 2849 (a. 1526, notarius publicus).
- Dabrówka Gotardus de Dabrówka (Gotardus, Gothardus, Gortandus de Dambrowka):
- 605 (a. 1477, ad medium noctis cum armis ad cameram alterius studentis venit), 606, 637 (a. 1478).
- Dabrówka Johannes de Dabrówka (Joh. de Dambrowka, Dombrowka):
- 250 (a. 1471, rector Universitatis commutatione aestivali a. 1471, item rector comm. hiemalis a. 1471/72), 1008 (a. 1485, canonicus cathedr. Cracoviensis, olim), 1013 (dr.).
- Dabrówka Johannes de Dabrówka (Joh. de Dambrowka):
- 545 (a. 1476, bacc., moram habens ad
   s. Stephanum in scholis).
- Dabrowski Albertus de Sieradz s. de Siradia (Alb. Dabrowski, Dambrowskij):
- 3020 (a. 1530, bacc. et senior bursae philosophorum), 3334 (a. 1535, mgr. et rector scholae ad Corpus Christi in Kazimiria, ratione promotionis ad gradum magistrii tenebatur mgro Cieśla duos florenos ungaricales in auro), 3343 mgr. Stanislaus!), 3344 (item de ludo Kazimiriensi).
- Dabrowski Andreas (Andr. Dambrowszkij):
- 2786 (a. 1524, mgr., tenebatur duas marcas pro fisco et sigillo Universitatis).
- Dabrowski Georgius de Żnin bacc. (a. 1525), v. Dabrowski Gregorius.
- Dabrowski Gregorius Znenensis de Żnin (bacc. Gregorius, Greg. de Snena, Snijna. Sznijena. Sznijenna, Sznijna, Znena, Znijna, Greg. Dambrowskj de Snijna):
- 2806 (a. 1524, bacc.), 2807. 2808,
   2835 (a. 1525), 2836 (bacc. de Snijna Georgius!), 2854 (a. 1526), 2855, 2856 (noluit ad mandatum dni rectoris respondere, sed appellavit ad epum

- Cracoviensem et archiepum Gneznensem, quapropter in decem marcis pecuniarum condemnatus), 2860 2863, 3083 (a. 1531), 3087, 3206 (a. 1533), 3220 (a. 1534), 3223, 3228, 3254, 3255. Dabrowski Martinus (Mart. Dambrowszky):
- 2572 (a. 1522, servus studentis Georgii Latalski), 2580 (jussu dni rectoris in carcerem impositus).
- Dabrowski Nicolaus (Nic. Dambrowskij, Dambrowsky): [ski), 2642.
- 2638 (a. 1523, servus Georgii Latal-Dabrowski Stanislaus (Stan. Dambrowskj):
- 2805 (a. 1524, actus hujus scriba). Dabrowski Stanislaus mgr. (a. 1535),
- v. Dąbrowski Albertus. Dąbyenska, v. Dąbieńska.
- Dacius, v. Dathus.
- Damaschus sc. pannus (de Damascho):
- 1476 (a. 1491, szuba de damascho bacc. Lithuani, plus valens quam quatuor florenos).
- Dambek, v. Dabek.
- Dambicza de, v. Debicius.
- Dambkowskij, Dambkowskj, Dambkowszkij, Dambkowszky: v. Dabkowski.
- Dambnow, Dambno, Dambnow de: v. Dambnowita.
- Dambnowita Caspar de Debnóws.
  Debno, Pruthenus (Casp. de Dambnaw,
  Dambnow, Dompnaw):
- 416 (a. 1475, mgr.), 482, 500, 510, 512
   (deformatio certorum sexternorum ejus libri »Pantheologiae«), 541 (a. 1476).
- Dambnowita Georgius Petri de Debnów s. Dębno (Georg. Petri de Damnaw):
- 977 (a 1485, tenebatur barbitonsori medium florenum ocasione medicinae, quam ei impendit, curando vulnus ejus pedis).
- Dambnowita Georgius de Debnów s Debno (Georg. de Domnav):
- 1532 (a. 1492, studens Universitatis). Dambnowita Johannes de Dębnów s. Dębno (Joh. de civitate Damnaw, de Damman, Damnau):

- 1331 (a. 1490), 1407 (a. 1491, libros a studente commodatos impignoravit, sed pro suis et ipsius necessitatibus), 1427.

Dambnowita Michael de Debnów s. Debno (Mich. de Dambno):

- 375 (a. 1475).

Dambnowita Petrus de Debnów s. Debno, pater Georgii: v. Dambnowita Georg. (a. 1485).

Dambowdzal de, v. Dembowdzialensis.

Dambrowa de, v. Dabrowita.

Dambrowka de, v. Dabrówka.

Dambrowskij, Dambrowsky, Dambrowszkij, Dambrowszky: v. Dabrowski.

Dambsko de, v. Debsciensis.

Dambyna de, v. Czystodembinensis.

Damiacki Nicolaus (Nic. Damijaczky, Damyaczky):

-- 2256 (a. 1513, a dno officiali Cracoviensi remissus ad dnum rectorem). Damijaczky, v. Damiacki.

Damianus mgr. (a. 1475), v. Dengelek Dam. Damkowszky, v. Dąbkowski.

Damman de, v. Dambnowita.

Dammis Johannes Heidecke de (Heidecke?, a. 1502), v. Cracovita Joh., praedicator theutonicus ad s. Mariam. Damnau, Damnaw de: v. Dambnowita. Dampkowszky, v. Dabkowski.

Damyaczky, v. Damiacki.

Daniel quidam (Graudentinus?; dnus Daniel):

- 1485 (a. 1491, mitrae ei ad vendendum commissae, a studente arestatae). Daniel mgr. (a. 1491), v. Graudentinus Dan. Daniel servitor (Daniel):
- 2449 (a. 1517, servitor studentium de Ungaria, vulneravit studentem Polonum). Dano, Danóc de; v. Danocius.

Danocius Stephanus de Danóc, Transsilvanus (Steph. de Transsiluania; in Albo stud. »Steph. de Dano« scriptus):

- 1416 (a. 1491).

Dantiscus Alexius de Gdańsk s. Gedano mgr. (a. 1522/23), v. Zuchta Alex. Dantiscus Bernardus de Gdańsk s. Gedano (a. 1523), v. Gedanensis Bern.

Dantiscus Johannes de Gdańsk s. Gedano (a. 1521), v. Gedanensis Joh. Dathus Augustinus Senensis (Dacius):

- 1406 (a. 1491, liber).

Déaki Johannes de, v. Izbreg Joh.

De anima (De anima):

- 795 (a. 1479, lectura, liber), 1041 (a. 1485, exercitium, lib.), 1210 (a. 1488, quaestiones, lib.), 1333 (a. 1490, quaest. et textus, lib.), 1335, 1338, 1356 (a. 1491), 2799 (a. 1524, lect., lib.).
- v. Aristoteles.

De aviso literae vulgo dictae:

- 2718 (a. 1523).

De bello Trojano, v. Ilion.

Debica de, v. Debicius.

Debicius Petrus de Debica (Petr. de Dambicza):

 227 (a. 1470, psalterista Cracoviensis). Debno, Debnow de: v. Dambnowita. Debsciensis Jacobus de Debsko (Jac. de Dambsko):

-- 587 (a. 1477, diffamatus et lesus a studente, venit cum lesione ad acta rectoratus, quam lesionem dnus rector in facie sua conspexit).

Debsko de, v. Debsciensis.

Debuit et similia, v. Habuit.

De Christi nativitate (a. 1524), v. Carmen. Decimae (decimae):

- 93 (a. 1469, manipulares et pecuniariae in Dobrzechów), 965 (a. 1485, manip. in Czyżów), 2521 (a. 1522, spectantes ad mgrum vel rectorem scholae Omnium ss.), 2724 (a. 1523, missum fuit pro mgro ad decimandum). De coelo et mundo (De celo):

— 1746 (a. 1495, liber).

Decretum (Decreti liber):

- 636 (a. 1478, lib. librariae domus canonistarum). V. Maria.

De Domina (a. 1494), v. Officium de bb.

De ente et essentia liber:

- 877 (a. 1482), 1406 (a. 1491).
- v. Aquinas Thom. (a. 1490).

Deesius Osvaldus de Dées, Ungarus (Oswaldus; in Albo stud. »Osw. de Dehes« scriptus):

-- 1830 (a. 1498, studens). 1831.

De generatione liber:

- 1746 (a. 1495).

Dehes de, v. Deesius.

De intellectu et intelligibili:

- 1406 (a. 1491, liber).

Delatio armorum, v. Arma.

Dembowdzał, Dembowdział de: v. Dembowdziałensis.

Dembowdzialensis Christophorus de Dembowdzial (Cristoferus vicarius, Xristoferus de Dembowdzal):

— 474 (a. 1475, vicarius eccl. majoris Cracoviensis), 493 (vic. perpetuus eccl. cathedr. Crac.), 517 (a. 1476).

Demetrius de bursa Ungarorum (a. 1484), v. Nemetius Demetr. [sis Demetr. Demetrius bacc. (a. 1517), v. Siklosien-Dengeleg, v. Dengelek.

Dengelek Damianus de Dengelek, Ungarus (mgr. Damianus, Damian. de Hungaria; in Libro promot. »Damian. de Dengelek« scriptus):

— 252 (a. 1472, mgr.), 444 (a. 1475).
Dengelek Franciscus de Dengelek,
Ungarus (Franc. de Dengeleg, Dengyeleg, Lengyelek):

— 1072 (a. 1486, studens), 1769 (a. 1495, bacc.), 1776 (a. 1496), 1778.

Dengyeleg, v. Dengelek.

Deportatio armorum (a. 1469 et sqq.), v. Arma.

De re militari liber (a. 1530), v. Boethius (?).

Dersaw, Derchau de: v. Derszowita.

Derslaus scholasticus (Karnicki?, Skotnicki?; Derslaus):

 50 (a. 1469, scholasticus Plocensis).
 Derslaus bacc. (a. 1477), v. Michowski Dersl.

Derszkow de, v. Dzierżkowita.

Derszowita Jacobus de Derschau, alias de Suchybór (Jac. de Dersaw):

- 89 (a. 1469, bacc., absolutus a sententia excommunicationis).

Deta Agnes (Deta?, a. 1535), v. Klepardiensis Agn.

De vita Antichristi et XV signis: — 153 (a. 1470, liber).

Diako Stephanus de Diako, Ungarus (Steph. de Dyako):

 1248 (a. 1489, studens de domo dris Regula).

Dinkelsbuehl Georgius de Dinkelsbühl (Georg. de Tinkiszbol, Thonkilspil): [tatis).

 741 (a. 1478), 744 (studens Universi-Dinkelspihel de, v. Dinkelspuehel.

Dinkelspuehel Malchiar de Dinkelspuehel (Malch. de Dinkelspihel):

 2062 (a. 1506, turbavit pueris et scholaribus suis ordinem processionis in eccl. s. Mariae, paedagogus?).

Dioecesis Cracoviensis: v. Faber Joh.
Pilznensis; Gawroński Hier.; Kurowski Joh.; Miechowita Petr.; Myślimicius Joh.; Sandomirita Stan.; Taniensis Fel.; Wawrzynczycius Math.; Wojnicius Math.; Zalesiensis Math.; Zielonka de Zielonki. [Dion. Dionysius (a. 1524), v. Thessalonicensis Dionysius studens (a. 1469), v. Strigo-

niensis Dion. [Dion.
Dionysius mgr. (a. 1488), v. Breczensis
Disciplina (disciplina, virgae):

— 1635 (a. 1493, bacc. scholae in hospitali s. Spiritus percussit virgis ad libitum scholarem, ad jus suum non pertinentem, usque ad unius virgae confractionem), 1636 (a. 1494, consiliarii de bursa Ungarorum comminatione viginti quatuor virgarum extorserunt ex suo servitore recognitionem), 2260 (a. 1514, disciplina studenti de schola b. V. Mariae a bacc. scholae pro excessibus scholastico modo facta), 3134 (a. 1531, mgr. percussit atrociter scholarem, excedens modum disciplinae et correctionis, in discipulos sibi traditae).

 v. Widawski Stan. mgr. et rector scholae Corporis Christi (a. 1522).

Disciplinatus studens (a. 1476), v. Ligeza Joh. Generosus.

Discipulus Johannes (a. 1534), v.
Herolt Joh. [gatio.
Divagationes nocturnae, v. NoctivaDluga Dabrowa de, v. Dabrowita.

Dlugosch, Dlugossius: v. Dlugosz.

- Długosz Johannes (Joh. Dlugosch, Joh. Senior Dlugosz, dnus Dlugossius, Longinus):
- 461 (a. 1475, canonicus Cracoviensis), 591 (a. 1477, provisor bursae Jerusalem), 805 (a. 1479, electus et postulatus archiepus Leopoliensis), 840 (a. 1480, fundator domus bursae canonistarum, olim), 867 (a. 1482).
- v. Bursa canonistarum s. Longini.
  Dlugosz Mathias de Cracovia (Math.
- Dlugosch de Crac.):

   2480 (a. 1519, studens de bursa phi-
- 2480 (a. 1519, studens de bursa philosophorum).
- Dlugosz Nicolaus (Nic. Dlugosch):
- 294 (a. 1473, tabernator de Czyryny).
- Dłuski Johannes (Joh. Dluszkij):
- 2682 (a. 1523).
- Dluski Martinus filius N. de Wola (Mart. filius N. Dluskj de Volya):
- 2347 (a. 1515, obligatus studenti de bursa pauperum in xiij grossis pecuniae mutuatae).
- Dluski N. de Wola, pater Martini: v. Dluski Mart. (a. 1515).
- Dluski N. capitaneus de Lipowiec (N. Dlusskij, Duskij, capit. in Lipowiecz):
- 2827 (a. 1525, vendidit seniori bursae pauperum struem lignorum).
- Dluski, Dlusskij, Dluszkij: v. Dluski. Dluszow, Dlużow de: v. Dlużowita.
- Dlužowita Vitus de Dlužów (Vittus de Dluszow, Dlyszow, Vitus de N.).
- 3288 (a. 1535, quondam servitor dris medicinae, Andreae Pirzchalka de Opoczno), 3292, 3295.
- Dlvszow de, v. Dlużowita. [czycensis. Dobczicze, de Dobczicze: v. Dobczyce; Dob-Dobczyce (Dobczicze):
- 3295 (a. 1535, dr. medicinae equitans de Dobczyce).
- Dobczyce de, v. Dobczycensis.
- Dobczycensis capitaneus (de Dobczyce, a. 1534), v. Czarny Stan.
- Dobczycensis Johannes de Dobczyce (Joh. de Dobschycze):
- 282 (a. 1473, plebanus).
- Dobczycensis Leonardus mgr. (a. 1491/1506), v. Vitreator Leonard.

Dobczycensis Stanislaus mgr. (a. 1508), v. Vitreator Stan.

Dobeslaus, cf. Dobieslaus. [kowita. Dobeszkow, Dobieszków de: v. Dobiesz-Dobieslaus (Dobeslaus, a. 1487), v. Krasnosiolensis Dob.

- Dobieszkowita Nicolaus de Dobieszków (Nic. de Dobeszkow):
- 542 (a. 1476, clericus capellae Hynczonis castri Cracoviensis).
- Dobranzkowa de, v. Dobrzankowita. Dobrinski, cf. Dobryński.
- Dobrkowice in, cf. Dobrkowicensis.
- Dobrkowicensis plebanus (in Dobrkovijcze, Dobrkowice, a. 1469), v. Wyszogrodensis Joh.
- Dobrkovijcze in, cf. Dobrkowicensis.
- Dobryński Petrus alias Piotrowski dictus (a. 1533), v. Piotrowski Petr.
- Dobrzankowita Johannes de Dobrzankowo (Joh. de Dobranzkowa):
- 3119 (a. 1531, studens).
- Dobrzankowo de, v. Dobrzankowita.
- Dobrzankowski Johannes (Joh. Dobrzankowszkij, Dobrzankowszky):
- 2699 (a. 1523, studens Universitatis).
   Dobrzankowszkij, Dobrzankowszky: v.
   Dobrzankowski. [chowiensis.
- Dobrzechow, Dobrzechów in: v. Dobrze-Dobrzechowiensis ecclesia (in Dobrzechow, Dobrzeschow):
- 76 (a. 1469), 92, 93 (arendatio eccl.).
- v. Johannes vicarius (a. 1469); Lipieński Petr. commend. (a. 1469); Martinus vic. (a. 1469).
- Dobrzeschow in, v. Dobrzechowiensis.
- Dobrzichowski, v. Dobrzychowski.
- Dobrzijanowskij (a. 1531), v. Dobrzyjalowski.
- Dobrzijialow de, v. Dobrzyjalowita.
- Dobrzijnyczki, Dobrzijnijeczki, Dobrzijnijeczkj, Dobrzinyeczki: v. Dobrzyniecki.
- Dobrzyalowskij, v. Dobrzyjałowski.
- Dobrzychowski Paulus Nobilis (Nob. Paul. Dobrzichowski):
- 2102 (a. 1507, bacc. et studens).
- Dobrzyjałów de, v. Dobrzyjałowita.
- Dobrzyjalowita Johannes de Dobrzyjalów (Joh. de Dobrzijialow):

- 3092 (a. 1531).

Dobrzyjalowski Josephus (Joseph Dobrzijanowskij, Dobrzyalowskij):

- 3098 (a. 1531, reposuit studenti septem florenos ad servandum in scrinio), 3103. Dobrzyniec de, v. Dobrzyniecki.

Dobrzyniecki Andreas de Dobrzyniec, Nobilis (Nob. Andr. de Dobrzynyecz, Dobrzijnyczkj, Dobrzijnijeczkj, Dobrzynyeczkj, Dobrzynyeczky):

- 2194 (a. 1513, studens, cum fratre suo germano minore ob violentiam bursae pauperum illatam condemnatus a dno rectore in tribus florenis), 2211 (stud. de bursa pauperum et fr. ejus), 2220 (item de b. paup. et fr. ejus), 2291 (a. 1514, stud. et ejus fr. Jacobus), 2293, 2294, 2305 (et fr. ejus). Dobrzyniecki Jacobus de Dobrzy-

niec, germanus Andreae, Nobilis (Nob. Jac. Dobrzijnyeczkij):

- 2194 (a. 1513, item studens de bursa pauperum et item in tribus florenis condemnatus), 2211, 2220, 2291 (a. 1514), 2305.

Dobrzyniecki Stanislaus Nobilis (Nob. Stan. Dobrzijnijeczki, Dobrzinyeczki):

- 3353 (a. 1535, mansit in domo Barbarae Cracovitae, viduae in platea Colomba, in domo ad annum conventa pro quinque florenis per mediam sexagenam).

Dobrzynecz de, Dobrzynyeczkj, Dobrzynyeczky: v. Dobrzyniecki. (censis. Dobschycze, Dobsijcze de: cf. Dobczy-Doctor, cf. Doktor.

- bullatus, cf. Bullatus dr. Doctoratus (doctoratus):

Doctoratus in theologia:

- 1856 (a. 1500).
- v. Szyszka de Srebrna Górka.

Doctoratus juris:

- 2476 (a. 1518, illegitima ad doctoratum promotio), 3312 (a. 1535, mansio dris juris in schola b. Virginis non cedit in ignominiam status doctoralis).
- v. Nieszkowita Joh. dr. (a. 1523). Doctoratus medicinae:

2169 (a. 1511, promotio dris Joh. Noskowski Bononiae facta), 2471 (a. 1518, responsio in facultate medica et incorporatio dris Jac. Grzywna).

- v. Judaeus Jac. dr. (a. 1491/94); Judaeus Mojses dr. (a. 1523); Medici.

Doctorowa, v. Doktorowa.

Doktor de Cracovia, maritus dnae Doktorowa: v. Doktorowa Anna (a. 1522/31).

Doktorowa Anna de Cracovia (dna Doctorowa, Anna dicta Doctorowa):

- 2589 (a. 1522, caupona vini), 2594, 3127 (a. 1531).

Dokudów de, v. Dokudowita.

Dokudowita Georgius de Dokudów s. Dokudowo, Lithuanus (Georg. de Dokudowo, Dokvdowo, de Lithuania):

- 1500 (a. 1491, letaliter lesus), 1502 (a. 1492), 1503, 1510 (consanguineus bacc. Joh. Swierzynii).

Dokudowo, Dokvdowo de: v. Dokudowita. Doleszko de, v. Doleżcensis.

Doležcensis Albertus de Doležko (Alb. de Doleszko):

- 1329 (a. 1490, ignominiose et minus juste deposuit mitellam agnellinam de capite studentis).

Doleżko de, v. Doleżcensis.

Doloman, v. Doloman.

Doloman (doloman, dolomania).

2337 (a. 1514, studens in dolomania incessit), 2384 (a. 1515, tunica studentis flavea alias doloman), 3106 (a. 1531, duae tunicellae alias doloman zijszvpijcza, invadiatae Judaeo in quatuor flor.). Dolomania, v. Doloman.

Domaniewice de, v. Domaniewicius. Domaniewicius Jacobus de Domaniewice (Jac. de Domanyevijcze):

- 66 (a. 1469).

Domanijn, Domanin de: v. Domaninius. Domaninius Mathias de Domanin (Math. de Domanijn):

 2224 (a. 1513, studens, ejus calamare). Domanyevijcze de, v. Domaniewicius. Domaraczkj, v. Domaradzki.

Domaradzki Nicolaus (Nic. Domaraczkj):

- 3322 (a. 1535, studens de bursa Jerusalem).

Dombrowka de, v. Dabrówka.

Domestica studentium et mgrorum:

Domestica emolumenta s. emolimenta:

- 2219 (a. 1513, dom. emolimenta h. e. butirum et casei).

v. Provisiones.

Domestica supellex s. supellectilia:

— 93 (a. 1469, dom. supellectilia), 2836 (a. 1525, certa dom. supellex).

- v. Utensilia. [Domin. Dominicus mgr. (a. 1469), v. Legnicensis Domnaw, Dompnaw de: v. Dambnowita. Domuncula Universitatis penes bursam Ungarorum (a. 1514/29), v. Bursa Ung.

Domus Universitatis et aliae:

Domus in valore triginta marcarum, comparata pro Universitate per mgrum Joh. Glogowitam ab oleatore Mart. Wlodarz de Cracovia:

- 1107 (a. 1487).

Domus s, hospitium sutorum in platea Sutorum:

- 1680 (a. 1494), 1756 (a. 1495).

Domus s. hospitium sociorum artis pel-

- 2953 (a. 1529).

Domus Jerusalem, v. Bursa Jerus.

Domus medicorum (a. 1494), v. Bursa medic.

Domus Universitatis juxta Collegium majus (a. 1518), v. Collegium maj.

Domus Universitatis penes bursam Ungarorum (a. 1514/29), v. Bursa Ung.

Donatus santus, v. Ecclesiae (Eccl. s. Annae, a. 1524/26).

Donatus grammaticus (Donatus):

- 183 (a. 1470, exercitium et lectura, liber), 189, 641 (a. 1478, ex., lib.), 964 (a. 1485, Dicta D. pronunciata), 1099 (a. 1487), 1406 (a. 1491, ex.), 1467 (scriptum super D., lib.), 1468, 1620 (a. 1493, quaestiones D., lib. in nudis sexternis plano opertorio sine artificiali ligatura), 2148 (a. 1509, ex.), 2795 (a. 1524, ex. cum lect., lib.), 3160 (a.1532, ex.), 3242 (a. 1534, ex., lib.).

Acta rect.

Dopschicze, Dopsycze, Dopszycze de: cf. Dobczycensis.

Dorka Mathias (Math. Dorka):

- 2907 (a. 1527, scholaris de scholis Corporis Christi). [censis Dor. Dorothea Lenartowa (a. 1474), v. Lipni-Dorothea propinatrix cervisiae (a. 1478),

v. Paskowa Dor. vita Dor. Dorothea hospita (a. 1494/95), v. Craco-Dorothea quondam coca Collegii artist.

(a. 1498), v. Cracovita Dor. Dorothea praenestica (a. 1501/2), v. Cracovita Dor.

Dorothea vidua (a. 1504), v. Cracovita Dor. Dorothea mulier (a. 1523), v. Cracovita Dor. Drab Albertus de Cracovia (Alb. de Cracovia, Alb. Drap):

- 2022 (a. 1505, hospes), 2126 (a. 1507, civis Crac.), 2361 (a. 1515, hospes penes scholam d. Annae), 2362.

Drab Albertus (Alb. Drab):

- 2178 (a. 1512, scholaris).

Drap, v. Drab. [żnanus. Draszna, Draszno, Drażno de: v. Drę-

Dreben de, cf. Drebensis.

Drebensis Johannes studens 1493/94), v. Trebensis Joh.

Dreszen de, v. Dreżnanus.

Drężnanus Christophorus de Drążno s. Drężno (Cristoforus de Dreszen):

- 1597 (a. 1493).

Drežnanus Johannes de Dražno s. Drężno (Joh. de Draszno):

- 1641 (a. 1494, ratione percussionis a dno rectore in uno floreno punitus).

Drężnanus Michael de Drążno s. Dręžno (Mich. de Draszna):

- 938 (a. 1484, studens, excommunicatus). Drężno de, v. Drężnanus.

Drobnin de, v. Drobninius.

Drobninius Johannes de Drobnin (Joh. de Drobnin):

- 2131 (a. 1507, percussus ab Ungaris in memoriam ss. Innocentum).

Drobycz de, v. Drohobyczensis.

Drogiczyn de, v. Drogiczynius.

Drogiczynius Bartholomaeus de Drogiczyn s. Drohiczyn (Barth. a Drohyczyn):

— 2741 (a. 1523, studens Universitatis). Drogiczynius Mathias de Drogiczyn s. Drohiczyn (Math. de Drogijczijn):

- 3010 (a. 1531, substitutus psalteristarum in arce Cracoviensi), 3221 (a. 1534, actu presbyter).
- Drogiczynius Stanislaus de Drogiczyn s. Drohiczyn (Stan. de Drogijczijn):
- 3193 (a. 1533, studens in scholis d. Annae manens, accepit scholari tunicam, calceos et sedecim grossos pecuniarum). [nius.
- Drogijczijn, Drohiczyn de: v. Drogiczy-Drohobicz, Drohobijcz, Drohohycz de: v. Drohohyczensis.
- Drohobyczensis Georgius de Drohobycz (Georg. de Leopoli!, de Drobycz, Drohobycz):
- 1146 (a. 1488, dr. medicinae Georgde Leopoli!), 1147, 1152 (dr. in medicinis, libri ejus detenti), 1208, 1209 (resumpsit studentem et bacc. in Astrologia), 1519 (a. 1492), 1534, 1554 (a. 1493, et ejus operarius), 1653 (a. 1494 mgr. et dr., olim), 1679 (executor ejus testamenti).
- Drohobyczensis Johannes de Drohobycz (Joh. de Drohobijcz, Drohobycz):
- 2223 (a. 1513, studens de bursa Jerusalem), 2224 (mutuavit a studente calamare).
- Drohobyczensis Paulus de Drohobycz (Paul. de Drohobijcz):
- 3207 (a. 1533, studens, ejus sex volumina librorum invadiata in una sexagena).
- Drohobyczensis Sebastianus de Drohobycz (Seb. de Drohobijcz):
- 3225 (a. 1534, studens de bursa pauperum, citatus ad instantiam conjugum, manentium in cellario sub b. paup.).
- Drohobyczensis Thomas de Drohobycz (Thom. de Drohobicz, Drobycz):
- 729 (a. 1478, mgr.), 735, 764 (a. 1479, recepit apud ingrum Pausemus pro quinque florenis et uno fertone Corpus et Veteris et Novi testamentia, 803.

- Drohojewski Andreas Nobilis (Nob. Andr. Droijewsky): [rusalem].
- 3078 (a. 1530, studens de bursa Je-Drohyczyn de, v. Drogiczynius.

Droijewsky, v. Drohojewski.

Drossen, Droszyn de: v. Droszynius.

- Droszynius Franciscus de Droszyn s. Drossen (Franc. de Drossen):
- 2060 (a. 1505, comminatus est baccalario percussionem).

Drwalow, Drwalów de: v. Drwalowski.

- Drwalowski Georgius (Georg. Drwalowskj):
- 2194 (a. 1513, studens, ob violentiam bursae pauperum illatam condemnatus a dno rectore in tribus florenis), 2195, 2201 (stud. de bursa paup., loco pecuniarum, quibus carebat, reposuit pro poena dno rectori tunicam).
- Drwalowski Nicolaus de Drwalów, Nobilis (Nob. Nic. Drwalowskj de Drwalow dioec. Poznaniensis):
- 2187 (a. 1513, studens Universitatis, violentias fecit in bursa pauperum),
   2194 (condematus a dno rectore in tribus florenis),
   2201.

Drwalowskj, v. Drwalowski.

Drzewącki Jacobus studens, alias etiam Rzewącki dictus (a. 1534): v. Rzewącki Jac.

Drzewączki, cf. Drzewącki.

Ducalis lapidea:

- 174 (a. 1470, lap. ducum Mazowiae in Cracovia), 3333 (a. 1535, ducalis lap. in circulo Crac.).
- Duchko Valentinus de Pilzno mgr. (Duchko?, a. 1513/14), v. Pilznensis Valent.

Dulce melos:

- 1498 (a. 1491, quoddam musicale instrumentum, dictum Dulce melos, in valore quinque grossorum).
- v. Cithara (a. 1486).
- Dupska Hedwigis (Heduigis Dupszka):
- 948 (a. 1484, consors Nicoli Dupski, olim).
- Dupski Nicolaus (Nic. Dupszky):
- 948 (a. 1484, et olim ejus consors Hedwigis).

index. 9s4

Dupszka, Dupszky: v. Dupska; Dupski. Duskij N. (a. 1525), v. Dluski N.

Dussak, Dusszak: v. Duszak.

Duszak Johannes (Joh. Dussak, Dussak, Duszak):

— 3245 (a. 1534, fr. ex conventu Miechowiensi), 3374 (a. 1536, professus ordin. Sepulchri Dominici in Miechów). D v a b el:

— 890 (a. 1483, cum senior bursae Jerusalem a servitoribus audivit, decanum facultatis artist. jacere in canali, subintulit: »Jaceat in nomine dyaboli, alias porvan dyablu«).

Dyako de, v. Diako.

Dzeczarthow de, v. Dzieczartowita. Dzekanowijcze in, v. Dziekanowicensis.

Dzezanow de, v. Dzierżanowita.

Dzialoszyce de, v. Dzialoszycius.

Dzialoszycius Mathias de Dzialoszyce (Math. de Dzyaloschycze):

- 527 (a. 1476).

Działoszycius Stanislaus de Dzialoszyce (Stan. de Dzyaloschycze):

- 1194 (a. 1488).

Dzieczartów de, v. Dzieczartowita.

Dzieczartowita Mathias de Dzieczartów (Math. de Dzeczarthow):

- 2504 (a. 1521, verbis injuriavit juris canonici drem).

Dziedzicki Nicolaus (Nic. Dzijedzyczkij):

- 3084 (a. 1531, accepit scholasticum studenti cum omnibus ejus rebus).

Dziekanowice in, cf. Dziekanowicensis.
Dziekanowicensis plebanus (in Dze-

kanovijcze, a. 1469), v. Przeworscensis Barth.

Dzierżanów de, v. Dzierżanowita.

Dzierżanowita Bartholomaeus de Dzierżanów (Barth. de Dzezanow):

 929 (a. 1483, bacc., ejus arcus cum toto apparatu in valore trium fertonum).

Dzierżanowski Nicolaus (Nic. Dzijerszanowskij, Dzyerzanowskij):

- 3022 (a. 1530, studens de bursa Jerusalem), 3025.

Dzierżgów de, v. Dzierżgowita.

Dzierżgowita Stanislaus de Dzierżgów (Stan. de Dzyrgow, Sdzyergow):

— 731 (a. 1478, studens, vulneratus in caput usque ad sanguinis effusionem), 1112 (a. 1487).

Dzierżgowski Nicolaus posteriore tempore epus Kujawiensis s. Władislawiensis ac tandem archiepus Gneznensis (Nic. 1)zyrzgowski quidam; in Albo stud. »Nic. de Dzyrzgow« scriptus):

2302 (a 1514, in Świdnica anno praeterito?).

Dzierżków de, v. Dzierżkowita.

Dzierżkowita Stanislaus de Dzierżków (Stan de Derszkow):

— 1620 (a. 1493, rapuit studenti librum). Dziesiątek (dzijesijąthek):

 — 2827 (a. 1525, senior bursae pauperum accepit struem lignorum in Wistula alias dzijesijathek).

Dzijedzyczkij, v. Dziedzicki.

Dzijerszanowskij, v. Dzierżanowski.

Dzijesijathek, v. Dziesiatek. [Gyula. Dzijvla de (a. 1489), v. Gyulanus de Dziki-a-e:

— 2799 (a. 1524, tunica locorini coloris alias dzyka), 3380 (a. 1536, tunica s. vestis dicta żupica, plicata de panno purpurei coloris dicti vulgariter dziki). Dziwle de, v. Dziwlensis.

Dziwlensis Felix ee Dziwle (Fel. de Dzywlye):

2877 (a. 1526, bacc., percussit studentem), 2878, 2882 (quapropter a dno rectore in poena octo grossorum condemnatus).

Dźwierznensis Paulus de Dźwierzno (Paul. de Dzwyrszna):

 202 (a. 1470, bacc). [nensis.
 Dźwierzno, Dzwyrszna de: v. Dźwierz-Dzyaloschycze de, v. Działoszycius.
 Dzyerzanowskij, v. Dzierżanowski.

Dayler and Daile and

Dzyka, v. Dziki-a-e.

Dzyrzgow de, v. Dzierżgowita. [gowski. Dzyrzgow de, Dzyrzgowskj: v. Dzierż-Dzywlye de, v. Dziwlensis.

Ebraeus, Ebr. liber; v. Judaeus; Judaicus. Ebreardus, v. Bethuniensis Ebr.

59\*

Ebrietas (ebrietatis vitium, ebrii):

- 890 (a. 1483), 2175 (a. 1512), 2491 (a. 1520), 2914 (a. 1527).
- v. Kolensis Mart. studens (a. 1520); Kulap Mart. mgr. (a. 1512); Leopolita Vinc. mgr. (a. 1483); Przedborius Math. mgr. (a. 1527, quotidie fere ebrius); Sierpcius Sim. bacc. (a. 1489).

Ebriokowski (Ebriokowskj):

- 3316 (a. 1535, notarius).

Ebriokowski, v. Ebriokowski.

Ecclesiae Cracovienses, Kazimirienses et Klepardienses:

Ecclesia s. Adalberti, alias s. Alberti martyris in circulo Crac.:

- 341 (a. 1474), 342, 344, 348, 351, 471
  (a. 1475), 486 (praebenda s. Adalb.), 522
  a. 1476), 523, 527, 542 (capella s. Adalb. in circulo Crac. sita), 1703 (a. 1494), 1716, 2839 (a. 1525), 3059 (a. 1530, capella).
- praebendarii: v. Garbarz Mart. Senior de Crac. (a. 1527); Ilżanus Jac. Junior (a. 1530, quondam); Krosnensis Mich. (a. 1474, olim); Pausemus Mart. de Ośnica (a. 1494); Świętopełk Petr. de Zembrzyce (a. 1474/76); Zakliczowita Paul. (a. 1494).

Ecclesia s. Agnetis monialium in Ponte regali s. in Regioponte:

- 3279 (a. 1535), 3307, 3316.
- capellanus et lector missarum (a. 1535),
   v. Łącki Stan.

Ecclesia s. Alberti, v. Eccl. s. Adalberti. Ecclesia s. Annae parochialis:

— 55 (a. 1469), 84, 122, 125, 192 (a. 1470), 214, 282 (a. 1473), 287—289, 304—306, 440 (a. 1475), 654 (a. 1478), 664, 666, 667 (coctrix plebani), 731, 772 (a. 1479), 817 (a. 1480), 880 (a. 1482), 914 (a. 1483), 970 (a. 1485), 971, 994, 1007, 1116 (a. 1487), 1170 (a. 1488), 1194, 1332 (a. 1490), 1452 (a. 1491), 1504 (a. 1492), 1704 (a. 1494, cimiterium), 1758 (a. 1495), 1952 (a. 1503, plebanus de s. Anna prohibuit mgro celebrare divina in eccl., nisi mgr. haberet proprium apparatum, ut casulam, albam, calicem, Missales, vinum, pa-

nem, ampullas), 1953, 2058 (a. 1505), 2137 (a. 1508), 2150 (a. 1509), 2238 (a. 1513), 2271 (a. 1514), 2321, 2326, 2327, 2441 (a. 1517, capellania s. altare tituli bb. Petri et Pauli, erectum et fundatum ab olim Adamo Łowicio de Łowicz alias de Bochin), 2456 (a. 1518, columbatio de inhabitantibus bursam philos.), 2465 (altare ss. Petri et Pauli), 2625 (1523, viceplebanus ad s. Annam, protunc manens in bursa Jerusalem), 2720, 2741, 2747, 2805 (a. 1524, altare tituli s. Donati), 2849 (a. 1526, altarista tituli s. Donati), 2851, 2864, 2924 (a. 1528), 2937, 2956 (a. 1529), 2987 (a. 1530), 3132 (a. 1531), 3215 (a. 1534), 3224, 3230, 3248, 3287 (a. 1535), 3296, 3297, 3364 (a. 1536).

- plebani s. rectores eccl. parochialis: v. Kostensis Math. (a. 1478/88); Proger Joh. de Cracovia (a. 1469/70); Turobinius de Lublin (a. 1518); Žnenensis Barth. (a. 1495/1508).
- vicarii: v. Albertus (a. 1469); Caspar (a. 1473); Giebultowita Zbign. (a. 1473); Klodawita Mart. (a. 1469/73); Kostensis Nic. (a. 1475); Książensis Sim. (a. 1480/85); Paulus (a. 1514, tamquam studens); Stanislaus (a. 1478); Stephanus (a. 1492); Uniejowita Mart. (a. 1509).
- altaristae: v. Cracovita Barth. (a. 1530
   36); Wratislawita Barth. (a. 1526).
- campanatores: v. Glinkius Mart. (a. 1523); Johannes (a. 1526); Petrus (a. 1483); Stanislaus (a. 1514).
- cantores: v. Kielcensis Joh. (a. 1528);
   Kurowita Andr. (a. 1490, olim);
   Łom-żanus Math. (a. 1531);
   Wratislawita Andr. (a. 1514).
- commendarius (a. 1518), v. Bederman
   Thom. de Poznania.
- concionator s. praedicator verbi Dei,
   v. Lowicius Stan. theol. (a. 1514/29).
- lector missarum (a. 1513), v. Skokianus Joh.
- organista (a. 1478/79), v. Bochniensis Nic.

Ecclesia s. Barbarae:

- 10 (a. 1469), 214 (a. 1470), 861 (a. 1481), 864 (a. 1482), 868, 869, 871, 2469
   (a. 1518), 2994 (a. 1530, in cimiterio ecclesiae s. Mariae in circulo Crac. sita, concionator), 3131 (a. 1531).
- altarista (a. 1518), v. Turek Stan.
- lector missarum et praecentor mansionariorum (a. 1470), v. Martinus.
- mansionarii: v. Lenar Paul. bacc. (a. 1481/82); Skrobisyrek (a. 1518).
- praedicator (a. 1469), v. Koczwara Joh. de Pyzdry.
- substitutus (a. 1531), v. Blasius. Ecclesia s. Bernardini:
- 679 (a. 1478, claustrum).

Ecclesia cathedralis s. major in arce aut in castro, alias castrensis dicta:

- 51 (a. 1469), 175 (a. 1470), 177, 182, 266 (a. 1472), 303 (a. 1473), 474 (a. 1475), 493, 517 (a. 1476, capella b. Virginis), 522, 538, 542 (capella Hynczonis), 554, 619 (a. 1478), 727, 824, 841, 900 (a. 1483, praebendarius s. Sophiae), 902, 910, 913, 939 (a. 1484, monitio in valvis), 1053 (a. 1486), 1065, 1069, 1079, 1254 (a. 1489), 1350 (a. 1491), 1360, 1628 (altare s. Bartholomaei sub organo), 1728 (a. 1494, scriptor), 1822 (a. 1497), 2056 (a. 1505, altare s. Alexii), 2175 (a. 1512, dedicatio), 2216 (a 1513, capella s. Thomae Canthuariensis), 2244, 2410 (a. 1517), 2732 (a. 1523), 3134 (a. 1531).
  - episcopi, v. Episcopus Cracoviensis.
  - -- suffraganeus (a. 1504/26), v. Amicinus Joh. de Crac.
  - archidiaconi: v. Baruchowski Joh. (a. 1500); Lubrański Greg. (a. 1485);
     Pniowski Joh. (a. 1473).
  - canonici: v. Arciszewski Jac. de Erdzieszów (a. 1502/33); Baruchowski Joh. (ab a. 1485); Biel Stan. Neopolitanus (ab a. 1521); Blędowski Math. (a. 1473/75); Brzana Paul. de Chorążyce (a. 1496); Dabrówka Joh. (a. 1485, olim); Długosz Joh. (a. 1475); Góra Andr. de Mikołajów (ab a. 1495); Ilkussius Valent. de Olkusz (ab a. 1495); Konicz Stan. de Brzeziny (a. 1469/91);

Latoszyński Joh. (a. 1474); Miechowita Math. (a. 1518); Mirżyniec Arn. (a. 1474); Pieniążek Jac. (a. 1473); Pilczanus Joh. (a. 1494); Pokrzywnicensis Nic. (a. 1521), Rozborski Hier. (a. 1535); Rożnowski Thom. (a. 1514); Sacranus Joh. de Oświęcim (a. 1512); Słomowki (a. 1527/28); Słupcensis Joh. (a. 1475); Stanko Joh. (a. 1470, dr. medicinae); Starzechowski Joh. (a. 1495/97); Świradzki Stan. (a. 1474/80); Szadkovius Jac. (a. 1475); Szydłowita Math. (a. 1500); Wapowski Petr. (a. 1475/94).

— officiales et vicarii in spiritualibus,

- officiales et vicarii in spiritualibus
   v. Vicarius in spirit, generalis Crac.
- scholasticus (a. 1523/35), v. Bedleński Nic. [olim).
- cantor: v. Spicimirus Nic. (a. 1469,
- poenitentiarius et concionator (a. 1526),
   v. Szamotulianus Greg.
- capitulum et consistorium: v. Capitulum; Consistorium.
- curia episcopalis, v. Episcopus Crac.
- dioecesis, cf. Dioecesis Crac.
- vicarii perpetui: v. Dembowdzialensis Christ. (a. 1475/76); Felix (a. 1531); Krosnensis Joh. (a. 1522/31); Łapka Stan. (a. 1485/86, et vicecustos); Maślesko Stan. (a. 1473/91); Ryncza Mart. (a. 1478); Sandomirita Stan. (a. 1513); Solecensis Alb. (a. 1472); Świetlik Petr. (a. 1476); Wierzbkowski Joh. (a. 1531); Wróblowski Andr. (a. 1483/87); Żytnensis Andr. (a. 1521).
- altaristae: v. Dobieszkowita Nic. (a. 1476, clericus capellae Hynczonis); Gorlicensis Mart. (a. 1478); Ilżanus Jac. Senior (a. 1505, altarista s. Alexii); Kazimirita Blas. (a. 1483, praebendarius s. Sophiae in castro Crac.); Kobyleński Stan. (a. 1483); Mogilnensis Alb. (a. 1476, menserarius capellae b. Virginis eccl. cathedr. Crac.); Nicolaus (a. 1523); Paulus (a. 1521); Petrus (a. 1470); Petrus (a. 1491); Turek Stan. (a. 1493); Starzechowski Andr. (a. 1535); Wisnecensis Leonard. (a. 1513, altar. capellae s. Thomae Canthuariensis).

- cantores chori: v. Skrzynnensis Steph.
  (a. 1522, olim); Wójcik Joh. (a. 1469/70)
- lector missarum (a. 1517), v. Radomita Jac.
- psalmistae s. psaltaristae: v. Drogiczynius Math. (a. 1530, substitutus psalteristarum); Miechowita Petr. (a. 1486); Pokrzywnicensis Nic. (a. 1475 76); Tarnowita Joh. (a. 1480); Turek Stan. (a. 1494).
- presbyter (a. 1530/31), v. Plocensis Jos.
- scriptor (a. 1494), v. Wenceslaus.
   Ecclesia Corporis Christi in Kazimiria ad Cracoviam:
- 554 (a 1476), 2299 (a. 1514, praepositus conventus), 2373 (a. 1515).
- Ecclesia s. Floriani collegiata Klepardiae extra muros Cracovienses:
- 115 (a 1469, sigillum praepositi s. Floriani), 1244 (a. 1489, sacristia), 1850 (a. 1498, capitulum et procurator), 2150 (a. 1509, arestatio censuum et objectionum), 2175 (a. 1512, dedicatio eccl.), 2516 (a. 1522), 2522, 2729 (a. 1528, vicecantor), 2924 (a. 1528), 2928, 3067 (a. 1530, officium cantoriatus), 3128 (a. 1531), 3246 (a. 1534), 3329 (a. 1535), 3300 (arestatio proventuum canonicatus), 3336 (off. cant.).
- praepositi: v. Koniecpolski Jac. (?, a. 1469); Lubrański Greg. (a. 1485).
- decaui: v. Biel Stan. Neopolitanus (a. 1517); Episcopius Bern. de Biskupie (a. 1523/29); Fridel Jac. de Kleparz (a. 1536); Kobylinko Math. (a. 1475); Łabiszynius Andr. (a. 1495/97); Łysy de Cracovia (a. 1500); Pych-Pilczanus Nic. (a. 1509); Szydłowita Math. (a. 1497).
- custodes: v. Beber de Oświęcim (a. 1479);
  Biel Ncopolitanus (a. 1509);
  Fridel de Kleparz (a. 1534);
  Kokernak Nic. de Cracovia (a. 1487);
  Mikosz Bernh. de Nissa (a. 1489);
  Mikosz Nic. de Cracovia (a. 1524);
  Pilczanus Joh. (a. 1490);
  Pych-Pilczanus Nic. (a. 1501 14);
  Sacranus de Oświecim (a. 1493);

- Stawiszynius Greg. (a. 1536); Wratislawita Mich. (a. 1528).
- cantores: v. Biem Ilkussius (a. 1514);
   Szydłowita Math. (a. 1486, et plebanus in Ilkusz s. Olkusz).
- canonici: v. Aurifaber alias Lubart Stan. de Cracovia (a. 1534); Bialkowski Stan. (a. 1523); Biel Neopolitanus (a. 1502); Biem Ilkussius (a. 1522); Brudzewius Alb. (a. 1494); Burcardini de Cracovia (a. 1530); Bylica Ilkussius (a. 1507); Bylina de Leszczyny (a. 1469); Episcopius Bern. de Biskupie (a. 1500); Garbarz Mart. Senior (a. 1535); Gawroński-Łowicius Joh. (a. 1475); Glogowita Joh. (a. 1499); Ržanus Jac. Senior (a. 1523); Klobucensis Paul. (a. 1469); Kokernak Nic. de Cracovia (a. 1485); Konicz Stan. de Brzeziny (a. 1469); Łabiszynius Andr. (a. 1485); Leopolita Joh. (a. 1523); Łysy Mart. de Cracovia (a. 1491); Mikosz Bernh. de Nissa (a. 1478); Mikosz Nic. de Cracovia (a. 1514); Parisiensis de Bystrzyków (a. 1509); Piotrkowita Alb. (a. 1514); Pniewita Alb. (a. 1498); Pokrzywnicensis Joh. (a. 1475); Procopiades Nic. de Szadek (a. 1531); Pych-Pilczanus Nic. (a. 1497); Sacranus de Oświęcim (a. 1491); Stawiszynius Greg. (a. 1531); Sternberg de Olsna (a. 1524); Świętopelk Petr. de Zembrzyce (a. 1493); Swodziszowicius Alb. (a. 1514); Szadkovius Stan. (a. 1469); Wratislawita Mich. (a. 1517); Zagajewski Clem. de Gebice (a. 1483, olim); Zawada de Piskowice (a. 1472). - procuratores bonorum capituli: v.
- procuratores bonorum capituii: v.
   Episcopius de Biskupie (a. 1524); Pniewita Alb. (a. 1498); Świętopełk de Zembrzyce (a. 1483).
- vicarii: v. Jacobus (a. 1522); Johannes (a. 1522, perpetuus); Krosnensis Jac. (a. 1528); Mathias (a. 1534); Sosna Alexius (a. 1522, perpetuus).
- sacristiani: v. Klepardiensis Jac. (a. 1483); Tulczensis Joh. (a. 1492).
- cantores chori: Kielcensis Joh. (a. 1528); Skarbimirita Silv. (a. 1531,

- quondam); Szydłowita Fr. (a. 1535, quondam); Taniensis Felix (a. 1530); Zacius Sim. de Proszowice (a. 1530).
- vicecantor (chori?), v. Ilkussius Joh.
   (a. 1523).
- vicepraepositus (a. 1509), v. Provisliensis Matth. bacc.
- v. Statuta
- Ecclesia s. Francisci ordin. Minorum conventualium:
- 570 (a. 1477), 2367 (a. 1515), 2370
   (capella bursae Ungarorum in eccl ad s. Franciscum), 2542 (a. 1522, item cap. Ung.).
- Ecclesia s. Hedwigis in Regioponte s. in Stradomia:
- 214 (a. 1470), 2319 (a. 1514).
- praepositus (a. 1514), v. Skawinka Stan. [ski Joh.
- vicepraepositus (a. 1470), v. BartoszowEcclesia s. Katharinae Kazimiriae ad
  Cracoviam:
- 705 (a. 1478), 2979 (a. 1529, conventus ordin. Carmelitarum!), 2981 (item!), 2994 (a. 1530, ordin. s. Augustini!).
- v. Poznanita Joh. (a. 1530).
- Ecclesia s. Leonardi hospitalis extra muros Kazimirienses:
- 2300 (a. 1514), 2306, 2336, 2358 (a. 1515).
- praepositus (a. 1514/15), v. Srolla Stan. Ecclesia s. Marci:
- 989 (a. 1485), 1103 (a. 1487), 2868 (a. 1526, conventus).
- v. Albertus fr. (a. 1485/87).
- Ecclesia b. V. Mariae Carmelitarum:
- 994 (a 1485, monasterium).
- v. Ecclesia s. Katharinae (a. 1529/30).
   Ecclesia s. Mariae V. in circulo Cracoviensi parochialis:
- 111 (a. 1469), 200 (a. 1470), 201, 203, 227, 247 (sacristia), 282 (a. 1473), 289, 293, 341 (a. 1474), 615 (a. 1477), 872 (a. 1482), 889 (a. 1483), 938 (a. 1484), 942, 1043 (a. 1486), 1044, 1061, 1062, 1729 (a. 1494), 1806 (a. 1497), 1807, 1823, 1826, 1827 (a 1498), 1829, 1898 (a. 1502, praedicator theutonicus), 2062 (a. 1506, Malch. Dinkelspuehel

pueris suis ordinem processionis in eccl. s. Mariae turbavit), 2187 (a. 1513), 2223, 2299 (a. 1514), 2358 (a. 1515), 2452 (a. 1517, praedicator Alemanorum), 2666 (a. 1523), 2669, 2721, 2724, 2725, 2765 (a. 1524), 2773, 2824, 2994 (a. 1530), 3069, 3240 (a. 1534), 3249, 3315 (a. 1535), 3340 (universitas altaristarum), 3364 (a. 1536).

- archipresbyter (a. 1534), v. Valthek
   Nic. de Cracovia.
- vicarius (a. 1486), v. Johannes bacc.
- altaristae: v. Bartholomaeus (a. 1482);
  Constantin (a. 1474); Georgius (a. 1470);
  Haher Philipp. de Cracovia (a. 1523 25);
  Jacobus (a. 1477); Konarzowski Math. (a. 1523/24);
  Libanus Georg. (a. 1509/34);
  Lysek Joh. de Kazimiria (a. 1514/16);
  Mathias (a. 1513);
  Nicolaus (a. 1474/86);
  Nissanus Joh. (a. 1523);
  Piotrkowita Stan. (a. 1497/98);
  Sal Stan. (a. 1536);
  Skawinius Petr. (a. 1473);
  Slepnyl Joh. (a. 1474);
  Wogstadtensis Hier. (a. 1498).
- praedicatores theutonici: v. Cracovita Joh. Heidecke (?, a. 1502); Huynius Math. de Eperies (a. 1523, vice-praedicator theutonicus?); Leżajscensis Mart. (a. 1517/23).
- lectores missarum: v. Ambrosius (a. 1524); Gneznensis Laur. (a. 1484); Jacobus (a. 1486); Joachim (a. 1523);
  Ostrowski Stan. (a. 1486); Piotrkowita Stan. (a. 1494); Stanislaus (a. 1513);
  Žarnowicius Joh. (a. 1535).
- -- cantores: v. Libanus Georg. (a. 1506); Martinus (a. 1486).
- mansionarius (a. 1530), v. Simon.
- organista (a. 1469), v. Nicolaus.
- servitor praedicatorum (a. 1486), v. Glogowita Christ.
- subsignator (a. 1533), v. Trzebnicius Val. [kowita Stan.
- vicesacristianus (a. 1497/98), v. Piotr-Ecclesia s Michaelis:
- 3268 (a. 1534), 3285 (a. 1535)
- organista (a. 1534/35), v. Albertus org.
   Ecclesia s. Nicolai extra muros Cracovienses parochialis:

- -- 654 (a. 1478), 2029 (a. 1505), 2414 (a. 1517), 2903 (a. 1527), 2996 (a. 1530), 2997, 3011, 3041, 3060, 3122 (a. 1531), 3201 (a. 1533), 3257 (a. 1534), 3328 (a. 1535), 3361 (a. 1536), 3376.
- praepositi et plebani s. rectores ecclesiae: v. Biem Mart. Ilkussius (a. 1527);
   Oświęcimius Joh. (a. 1478).
- vicarii: v. Albertus (a. 1530); Cracovita Stan. (a. 1517); Strzeżowita Joh. (a. 1517).
- cantores: v. Andreas (a. 1536); Chromanalowita Jac. (a. 1470, olim).
- sacristianus (a. 1536), v. Ilkussius Math. de Olkusz.
- campanator (a. 1535), v. Constantinus.
  presbyter (a. 1505), v. Mathias.
- Ecclesia Omnium ss. parochialis, expost collegiata:
- 40 (a. 1469), 204 (a. 1470), 221, 225, 229, 245, 272 (a. 1472), 435 (a. 1475), 483, 504, 547 (a. 1476), 587 (a. 1477, 806 (a. 1479), 841 (a. 1480), 843, 903 (a. 1483), 1183 (a. 1488), 1185, 1681 (a. 1494, collegiata ad Omnes ss.), 1751 (a. 1495, cimiterium), 1810 (a. 1497), 2172 (a. 1511), 2485 (a. 1519), 2486, 2711 (a. 1523), 2712, 2818 (a. 1525, vicarius perpetuus), 2972 (a. 1529), 2994 (a. 1530), 3080.
- plebanus (a. 1472), v. Mirżyniec Arn.
   vicepraepositus collegiatae (a. 1494),
   v. Grabia.
- canonicus (a. 1497/1500), v. Wysoki Joh.
- vicarii; v. Gregorius (a. 1519); Johannes (a. 1480); Kańczuganus Stan. (a. 1475/89); Mathias (a. 1481); Poznanita Jac. (a. 1511); Szczebrzeszynius Mart. (a. 1525, perpetuus); Valentinus (a. 1481).
- lector missarum (a. 1523), v. Stanislaus.
   cantores: v. Kazimirita Vinc. (a. 1530);
   Chromanalowita Jac. alias Kochanowita dictus (a. 1470, olim cantor);
   Neopolitanus Stan. de Nowe miasto (a. 1529);
   Wronkianus Mart. (a. 1479).
- campanator (a. 1469), v. Cracovita Stan.

- sacristianus (a. 1469), v. Juniwladislawiensis Paul.
- Ecclesia s. Petri in platea Castrensi:
- 2759 (a. 1524, capella ad s. Petrum), 2764 (lector missarum).
- capellanus (a. 1524), v. Rybnikius Joh. Ecclesia s. Petri extra muros Cracovienses:
- 2561 (a. 1522),
- Ecclesia in Rupella ad limina s. Stanislai Kazimiriae ad Cracoviam:
- 448 (a. 1475), 518 (a. 1476).
- Ecclesia s. Spiritus hospitalis Canonicorum regularium:
- 2982 (a. 1529), 2993 (a. 1530), 3222
   (a. 1534), 3361 (a. 1536, mater puerorum in hospitali s. Spiritus), 3372
   (item mater puerorum).
- altarista (a. 1534), v. Cracovita Jac.
- cantor (a. 1527/28), v. Hieronymus.
- Ecclesia s. Stephani parochialis:
- 276 (a. 1473), 551 (a. 1476), 592 (a. 1477), 1143 (a. 1488), 1280 (a. 1489), 2172 (a. 1511), 2491 (a. 1520), 2602 (a. 1522). 2738 (a. 1523, parochia), 2942 (a. 1528, cantoria), 2943 (Confraternitas ss. Undecim milium virginum et salarium cantoris eccl. s. Stephani), 3009 (a. 1530, campanatores), 3064.
- viceplebanus (a. 1528), v. Stanko St.
- capellanus (a. 1489), v. Bartholomaeus.
- vicarii: v. Georgius (a. 1488); Zarominius Andr. (a. 1511).
- lector missarum (a. 1530), v. Cracovita Stan.
- cantores: v. Kazimirita Thom. (a. 1518, quondam); Krosnensis Georg. (a. 1502).
- sacristianus (a. 1528), v. Stanislaus.
- organista (a. 1512), v. Wratislawita
  Joh. [ta Steph.
- vicecampanator (a. 1522), v. Cracovi-Ecclesia ss. Trinitatis Dominicanorum s. ordin. Praedicatorum:
- 123 (a. 1469), 765 (a. 1479), 1718 (a. 1494, cimiterium), 2612 (a. 1522).
   Ecclesiae, v. Feralia Crac.
- Ecclesiastes (a. 1470), v. Biblia s. Efferdin, Efferdinga de: v. Efferdinus.

Efferdinus Leonardus de Efferdin s. Efferdinga (Leonard. Efferdin, de Efferdin):

— 1682 (a. 1494, studens hospitalensis morans apud Andream coquum inter Cerdones, in cujus domo assidue insolentias in cantibus citharae tibiarumque faciebat), 1686.

Egra de: v. Agriensis; Egranus.

Egranus Erhardus de Egra, Ungarus (Erh. de Egra):

- 1622 (a. 1493, bacc.).

Egresius Stephanus studens (Egresius?, a. 1524), v. Ungarus Steph.

Eichler Johanes de Cracovia, alias Achler, Aichler aut Zoladek dictus (Joh. Achler):

 — 3273 (a. 1534, pannicida et mercator Crac.), 3274.

Eichtricz Nicolaus de Glogowia (Nic. de Glogouia; in Albo stud. »Nic. Eychtricz de Glog.« scriptus):

— 2541 (a. 1522, studens Universitatis). Ejściszki de, v. Eksiszcensis.

Eksiszcensis Albertus de Eksiszki s. Ejściszki (Alb. de Ekszijszkij):

2532 (a. 1522, studens Universitatis).
 Eksiszki, Ekszijszkij de: v. Eksiszcensis.
 Elbing de, v. Elbingensis.

Elbingensis Johannes de Elbing s. Elblag (Joh. de Helbynk):

 1980 (a. 1504, servitor mgri Nic. Tubiszek, res certas de bursa philosophorum furto abstulit).

Elbingensis Paulus de Elbing s. Elblag (Paul. de Albink, Helbijnk):

 1297 (a. 1490), 1497 (a. 1491, ejus liber »Arismetricae«).

Elbingensis Philippus de Elbings.
Elblag (Phil. de Elbynk):

— 1550 (a. 1493, bacc. in bursa nova, propter quasdam rixas et percussiones in platea Fratrum a dro rectore in una sexagena s. in duobus aureis ungaricalibus condemnatus), 1552.

Elblag, Elbynk de: v. Elbingensis.

Elenchi (Elenchorum libri):

 1406 (a. 1491, Elench. lectura cum quaestionibus, liber), 1811 (a. 1497). - v. Aristoteles.

Elias bacc. (a. 1483), v. Ramanchel Elias. Elias Judaeus (a. 1506/14 et 1523/26), v. Judaeus El.

Eliaszowa Judaea (1506/13), v. Judaea Eliaszowa.

Elisabeth regina Poloniae:

- 1745 (a. 1495, ejus physicus).

Elisabeth reginula, alias Isabella (Elis. Majestas reginalis):

- 2990 (a. 1530).

Elisabeth coctrix (a. 1488), v. Cracovita Elis.

Elisabeth mulier (a. 1488), v. Cracovita Elis.

Elisabeth vidua (a. 1495), v. Cracovita Elis. Elisini s. perversi articuli (Elizini, pro Elissini):

- 134 (a. 1470), 161, 170.

Elizini, v. Elisini.

Elkusz in, v. Ilkussiennsis.

Emericus bacc. (a. 1488), v. Pronensis Em. Emolumenta domestica studentium et mgrorum Cracoviensium (emolimenta):

- 2219 (a. 1513).

- v. Provisiones.

Enchiridion militis christiani:

- 3168 (a. 1532, liber).

Endingen de, v. Endingensis.

Endingensis Sebestianus de Endingen (Seb. de Kudingyn; in Albo stud. >Seb. de Endyngen Friburgensis Studii bacc. « scriptus):

— 1357 (a. 1491, exclusus de bursa nova propter insolentias et cum armis in alterum studentem irruitionem, quam exclusionem dnus rector approbavit).

Endyngen de, v. Endingensis.

Engedinensis Balthasar bacc. (Engedinensis?, a. 1486), v. Balthasar bacc. Engedinensis Johannes de Engendino, Ungarus (Joh. de Hengijedino, Hengyedino):

— 1650 (a. 1494, studens morans in bursa nova, tenebatur carnifici ratione expensarum per septem ebdomadas unam marcam et octo grossos), 1663 (item tenebatur mgro Joh. Glogowitae septem florenos cum viginti grossis). Engendinensis Michael de Engendino, Ungarus (Mich. de Engedino):

- 1074 (a. 1486, studens, obligavit se coram dno rectore reponere mgro Ant. Koronensi tres florenos ungaricales in Varadino circa mercatores Koronenses). Engedino de, v. Engedinensis.

Epáti de, cf. Epatius.

Epatius Emericus de Epáti s. Apáti, Ungarus (a. 1487): v. Apatius Em.

Eperiensis Caspar de Eperies, Ungarus (Casp. de Apparias, Appariasch, Apperies):

- 60 (a 1469, studens et juvenis ejus Stanislaus), 61, 67, 72 (edocuit Stan. Cracovitam lectiones gradum baccalarii concernentes et instruxit eum in clavicordio), 75, 81, 83, 84, 101, 102, 114, 168 (a. 1470).

Eperiensis Johannes de Eperies, Ungarus (Joh. de Apperias, Apperies):

- 878 (a. 1482, bacc, servitor praepositi Strigoniensis), 886.

Eperiensis Mathias-Matthaeus de Eperies, Ungarus (Math. de Apperias, Math. Aperiensis, Matth. Aperiensis):

- 1897 (a. 1502, mutuatum ab anno unum aureum non solvit), 1906, 1954 (a. 1503, bacc., cauponi s. pincernae tenebatur pro vino viginti et unum florenum per triginta grossos polonicales).

Eperiensis Mathias mgr. (a. 1523), v. Huynis Math.

Eperiensis Nicolaus de Eperies, Ungarus (Nic. Ungarus; in Albo stud. Nic. de Aperyasch« scriptus):

- 485 (a 1475).

Eperiensis Salomon de Eperies, Ungarus (Salom. de Opperias):

- 2318 (a. 1514, a studentibus Polonis baculis, fustibus, lapidibus et gladiis percussus et decapillatus).

Eperiensis Stephanus Ungarus (Eperiensis?, a. 1514), v. Ungarus Steph.

Eperies de, v. Eperiensis.

Episcopius Bernardus de suburbio Cracoviensi Biskupie (mgr. & dr. Bernardus, Bern. de Biskupije, Biskupye, Biszkupie, Byskupije, Byskupye. Byskuppye, Byszkupije, Byszkupye, Byszkwpye, Bernh. de Cracovia):

- 1229 (a. 1489, mgr. et collegiatus Collegii minoris, non posuit bursam pro duabus bebdomadis), 1516 (a. 1492), 1526 (senior bursae pauperum), 1528, 1561 (a. 1493), 1694 (a. 1494, bacc. in medicinis et colleg. Colleg. majoris), 1695 (ejus collegiatura), 1699. 1791 (a. 1496), 1795, 1818 (a. 1497), 1822 (decanus facultatis artisticae), 1874 (a. 1500, canonicus eccl. s. Floriani, consiliarius dni rectoris), 1876, 2058 (a. 1505, s. theologiae prof), 2064 - 2076 (rector Universitatis com mutatione aestivali a. 1506, artium et theologiae dr.), 2077 - 2118 (rector Univ. comm. hiemalis a. 1506/7). 2122 (a. 1507), 2263 (a. 1514), 2295, 2298, 2303, 2307 (8. VII, excommunicatus!), 2308 (9 VII, ab excommunicationis sententiis absolutus), 2471 (a. 1518), 2716 (a. 1523, eccl. s. Floriani decanus, consiliarius dni rectoris), 2787 (a. 1524, eccl. s. Flor. decanus et procurator capituli ejusdem eccl.), 2902 (a. 1527, item consiliarius dni rectoris), 2917-2984 (rector Univ. comm. hiem. a. 1527/28 et viceconservator privilegiorum Univ.), 2925-2946( rector Univ. comm. aestiv. a. 1528), 2947 - 2956 (rector Univ. comm. hiem. a. 1528/29), 2963 (a. 1529), 2968 (consiliarius facultatis theolog.).

Episcopius Clemens de suburbio Cracoviensi Biskupie (Clem. de Byszkupye):

- 1465 (a. 1491).

Episcopus Cracoviensis (epus et ejus curia episcopalis):

 969 (a. 1485, ab epo Crac. ipse dnus rector jurisdictionem habuit et habet, 2311 (a. 1514, in enervationem jurium Universitatis mgr. citatus ad praesentiam dni epi Crac. et ejus curiae auditoris), 2372 (a. 1515, in levipendium pariterque jacturam nedum dni rectoris, judicis ordinarii, omnium drum,

mgrorum et studentium, verum etiam totius Universitatis, evocavit et evocat mgr. mgrum ad praesentiam dni epi et suae curiae auditoris), 2914 (a. 1527, causa recurri debet ad loci ordinarium, uti Universitatis nostrae cancellarium), et passim.

- v. Appellatio; Rector Univ.
- v. Fredericus Jagellonides (a. 1492/97, cardinalis); Konarski Joh. (a. 1521/23); Oleśnicki Zbign. (a. 1475, olim); Rytwiański; Rzeszowski Joh. (a. 1474/85); Tomicki Petr. (a. 1524/36).
- v. Laudamus Georg. dr. (24. 1V—9. VI a. 1479 rector Universitatis, ab epo non approbatus?).

## Epistolae:

- 3242 (a. 1534, missiles cum adjunctis, liber scriptus).
- v. Andrelinus D. F. (a. 1534); Mahomet imper. (ep. Turci, a. 1524);
  Niavis Paul. (ep. breves, a. 1534); Postilla (ep. apostolorum, a. 1523).

## Equus (equus, equi):

- 76 (a. 1469, emptus tribus florenis et uno fertone), 965 (a. 1485, eq. in valore septem fertonum), 979 (bacc. obligavit se coram dno rectore solvere pro equo septem florenos), 1593 (a. 1493, studens equitando de Mogila studenti duo vulnera cruenta gladio inflixit, unum in barbam et aliud in collum), 1645 (a. 1494, organista credidit baccalario equum), 2333 (a. 1514, studenti eq. a studente pro uno floreno cum xij grossis in 1/2 grossis venditus), 2455 (a. 1518, introligator librorum vendidit studenti eq. pro tribus fertonibus), 2656 (a. 1523, eq. a mgro venditus plebano), 3295 (a. 1535, dr. medicinae equitans de Dobczyce), et passim. [nius Er.

Erardus studens (a. 1469), v. Luba-Erasmus, v. Rotterdamus Er.

Erasmus filius theloneatoris (a. 1470), v. Cracovita Er.

Erasmus' mgr. (a. 1474), v. Krotil Er. de Nissa.

Erasmus mgr. (a. 1504), v. Beck Er.

Ercieszowski Jacobus (a. 1496— 1533), alias de Erczeschow, Erczessow, Erczyeschow, Erczyeszow, Erdzijeschow: v. Arciszewski Jac.

Erffordia, Erfordia de: v. Erfordiensis.

Erfordiensis Universitas:

- 2382 (a. 1515).
- v. Erfordiensis Henr.
- Erfordiensis Henricus de Erfordia (bacc. Henricus, Henr. Arfordiensis, de Erffordia; in Albo stud »Henr. de Erfordia, bacc. Universitatis ejusdem«, in Libro promot. »Henr. de Erphordia, bacc. Vienensis« scriptus):
- 2359 (a. 1515), 2382 (tenebatur impressori librorum duos florenos cum viginti et duobus grossis).

Ernestus (Blozsanus?; Arnastus):

- 1586 (a. 1493, bacc.).

Erphordia de, v. Erfordiensis.

Ersbark, v. Hirschberg.

Esculenta at aliae res studentium:

- 3094 (a. 1531, in camera bursae pauperum habuit studens nonnullas res et esculenta).
- v. Provisiones.

Eslingen, Essling de: v. Esslingensis. Esslingensis Jacobus de Eslingen

(Jac. de Eslingen):

- 1531 (a. 1492, ejus vestes apud Judaeos invadiatae).

Esslingensis Johannes de Essling (Joh. de Esszlijngk):

1069 (a. 1486, studens, perdidit studenti tunicam in valore trium florenorum).

Esszlijngk de, v. Esslingensis.

Eszberk, v. Hirschberg.

Ethenstath de, v. Ettenstadtensis.

Ethica (Ethycorum libri, a. 1469), v. Aristoteles.

Ettenstadt de, v. Ettenstadtensis.

- Ettenstadtensis Caspar de Ettenstadt (Casp. de Hentestath, Hethenstath; in Albo stud. »Casp. de Ethenstath« scriptus):
- 1682 (a. 1494, studens hospitalensis, apud Andream coquum inter Cerdones morans, ubi assidue insolentias in can-

tibus citharae tibiarumque faciebat), 1686.

Eustachowicz Erasmus de Cracovia, studens (a. 1508): v. Scholcz Er. Evangelia (Evangeliorum liber):

- 698 (a. 1478).
- v. Juramentum; Postilla (a. 1523); Rector Univ.

Exametum, v. Axametum.

Exclusio (exclusionis poena, excl. et proscriptio, bannitio, alienatio):

- 90 (a. 1469, studens de bursa Jerusalem exclusus), 270 (a. 1472, excl. poena), 276 (a. 1473), 297, 369 (a. 1475, sub eccl. poena ab Universitate), 377 (duo mgri propter inobedientiam et discordias, quas seminabant in bursa Jerus., exclusi a dno rectore de hujusmodi bursa, qui infra diem naturalem sub poena carceris exire debent), 378 (item mgr. et bacc. pro excessibus et conspirationibus a dno rectore exclusi de bursa Jerus.), 454 (mgr. exclusus a mensa communitatis Collegii artium, injuste tamen et indebite, quapropter dnus rector excl. banc cassavit), 696 (a. 1478. excl. mgri collegiati), 933 (a. 1483, excl. de bursa et Univ.), 1357 (a. 1491, propter insolentias et cum armis in alterum constudentem irruitionem studens de bursa nova exclusus), 1370 (studens a seniore de bursa nova exclusus, quam exclusionem tamen dnus rector non approbavit), 1375 (studens de bursa pauperum a seniore bursae exclusus), 1464 (poena bannitionis ab Univ.), 1557 (a. 1493), 1560 (excl. et proscriptio ab Univ.), 1641 (a. 1494), 1644, 1669, 1671, 1682, 1686, 1693, 1715, 1718, 1721, 1785 (a. 1496, excl. de bursa paup.), 1853 (a. 1498, mgr. scholae Omnium ss. habet potestatem alienandi de schola), 1988 (a. 1504, proscriptio ab Univ.), 2144 (a. 1508, proscriptionis poena), 2249 (a. 1513), 2351 (a. 1515), 2491 (a. 1520, alienatio de schola s. Stephani), 3363 (a. 1536, alienatio de bursa canonistarum), et passim.

- v. Appellatio; Rector Univ.
- Excommunicatio (excommunicationis poena):
- 89 (a. 1469, bacc. a dno rectore a sententia excomm. absolutus), 262 (a. 1472, bacc. excommunicatus), 565 (a. 1477, studens auctoritate officialis Crac. prima specie excommunicationis excommunicatus), 890 (a. 1482, mgr. a. rectore excomm.), 939 (a. 1484, poena excomm., praemissa monitione in valvis eccl. cathedr. Crac.), 1511 (a. 1492, bacc. obtinuit a dno rectore absolutionem a sententiis excomm.), 1747 (a. 1495, Christi nomine invocato dnus rector excommunicavit studentem), 2252 (a. 1513, ss. canonum dr. et s. paginae prof. ratione inobedientiae a dno rectore excommunicatus), 2307 (a. 1514, Christi nomine invocato excommunicavit dnus rector quosdam mgros), 2542 (a. 1522, quidam studentes de bursa Ungarorum ab officiali Crac. omni genere excommunicationis excommunicati), et passim.
- v. Gawroński Hier. bacc. (a. 1515).
- v. Rector Univ.; Vicarius in spirit.
   Expeditio bellica, v. Bellatores.

Extranea judicia (alienum forum):

- 19 (a. 1469, causa in jure civili coram advocato et scabinis), 31 (actor petiit dnum rectorem causam ad judices seculares remitti), 327 (bacc. traxit studentem ad alienum forum, quapropter a dno rectore in poenam x marcarum grossorum Pragensium condemnatus), 333 (a. 1474, Cracoviense jus civile), 1573 (a. 1493, bacc. traxit et trahit studentem ad judices non suos contra privilegia et Statuta Universitatis), 1674 (a. 1494, si studens subtraheret se alteri judicio et supterfugeret sententiam, dnus rector poenam perjurii, excommunicationis et ab Universitate exclusionis interposuit), 1822 (a. 1497, ne igitur de cetero domini de Collegio artistarum aliquem ad alium judicem extra ipsum Collegium evocare persumpserint, dnus rector poe-

nam decem marcarum instituit), 2336 (a. 1514, mgr. citavit mgrum ad extraneum judicium h. e. ad dnum vicarium in spiritualibus), 2351 (a. 1515, dnus rector mandavit studenti, quatenus mgros ad alia judicia non traheret), 2372 (dnus rector mandavit mgro, ne peramplius evocaret mgrum ad extranea judicia, sub poena x marcarum in privilegiis ac Statutis Univ. contenta), et passim.

— v. Advocatus; Capitulum; Consistorium; Consules; Rector Univ.; Scabini; Spirituale forum; Vicarius in spiritualibus gener.

Eychtricz, v. Eichtricz.

Faber Johannes de Pilzno dioec. Cracoviensis (Joh. Faber, Joh. Fabri, Joh. Fabri de Pylszna, Pylszno):

- 1646 (a. 1494, presbyter), 1666, 1681, 1717 (presb. dioec. Crac), 1732, 1748
  (a. 1495, actu presb). [nus bacc. Fabianus bacc. (a. 1469), v. Szamotulia-Fabianus notarius (Fab. notarius dni Stanislai Wacław Cracovitae):
- 2635 (a. 1523), 2636, 2637.

Fabianus civis et mercator (a. 1529), v. Cracovita Fab.

Fabrica Universitatis:

- 2145 (a. 1508, medium poenae a dno rectore vallatae cedat ad fabricam Univ.).
- v. Collegium majus (a. 1500).

Faciletek de Cracovia (Facylyethek):

- 2712 (a. 1523, hospes in platea s. Nicolai).

Faciletum (faciletum):

 3213 (a. 1534, mgr. amisit gladium et faciletum rectoris scholae particularis, qui juravit de valore gladii et facileti).

Facylyethek, v. Faciletek.

Falanga, v. Palanga.

Falczewski Petrus alias Chwalczewski dictus (Petr. Phalczewski):

3070 (a. 1530, studens in bursa Jerusalem, ad dnum rectorem citatus ad instantiam praenesticae alias przekupki).

Falif de Cracovia, alias Chalif dictus (Chalif?; Phalijph): [phani).

— 3089 (a. 1531, hospes in platea s. Ste-Falkener Michael de Wratislawia (Falkener?, 1502/31), v. Wratislawita

Falki de, v. Falkianus:

Mich.

Falkianus Martinus de Falki s. Chwalki (Mart. de Ffalkij):

- 2538 (a. 1522, studens Universitatis). Falkianus Stanislaus de Falki s. Chwałki (Stan. de Ffalkij):
- 1630 (a. 1494, studens).

Fallaciae communes (Fallaciae comm.):

— 47 (a. 1469, liber).

Falmer Felix de Biberach, alias etiam Fulmer dictus (1504): v. Fulmer Fel.

- Famosa et infamatoria (infam. carmina, cedulae, chartae, infames literae, famosi libelli, libri etc.):
- 758 (a. 1469, studens transmisit parentibus studentis certos libellos famosos), 1394 & 1395 (a. 1491, mgr. contra mgrum reproduxit coram dno rectore libellos fam. et carmina infam.), 1646 (a. 1494 rector quondam scholae particularis contra bacc. libellum fam. palam dedit), 1693 (studens adversus studentem infames literas in patriam transmisit), 1697 & 1705 (carta s. chartula, infamiam nationis ungaricae continens, foribus Collegii s. burae Ungar. applicata), 2500 & 2502 (a. 1521, infam. libellus a studentibus contra rectorem scholae ad s. Annam in pariete applicatus et extensus), 2542 (a. 1522 cedulae s. chartae contra studentes Ungaros applicatae ad valvas bursae Ungar., capellae Ungar. in eccl. s. Francisci et aliarum eccl.), 2869 (a. 1526, cedula ad valvas Collegii majoris affixa a Leonardo Coxo?), 2974 (a. 1529), 3108 (a. 1531, studens ocasione libelli famosi, studio ipsius et industria confecti, ad dnum rectorem citatus), 3322 (a. 1535, libellus fam. s. duae chartae infamationis et dehonestationis a bacc. adversus bacc. ad valvas Collegii maj. affixae), et passim.

Famuli Universitatis s. bedelli aut servi: v. Sapientiae.

Farber Nicolaus de Cracovia (Nic-Farber de Crac.):

-- 2010 (a. 1505, caupo vini).

- v. Farbierz Nic. (a. 1515).

Farbierz Jacobus de Cracovia (a. 1511), v. Fullo Jac.

Farbierz Nicolaus de Cracovia (Nic. Farbyerz, Ffarbyerz de Crac): [bara).

-- 2360 (a. 1515, et ejus contoralis Bar-

- v. Farber Nic. (a. 1505).

Farbierzowa Barbara de Cracovia, contoralis Nicolai: v. Farbierz Nic.

Farbyerz, v. Farbierz.

Feige Bernardinus de Wratislawia (Feige?, a. 1501/13), v. Wratislawita Bern.

Felix studens (a. 1505), v. Chelmensis Fel. Felix famulus (a. 1512/13). v. Lachowski Fel.

Felix bacc. (a. 1514), v. Lipnicensis Fel. Felix bacc. (a. 1529), v. Wartensis Fel. Felix vicarius (Felix):

 3101 (a. 1531, vicarius perpetuus eccl. cathedralis Cracoviensis, ejus »Sententiarum« liber).

Felix notarius (Felix);

— 3137 (a. 1531, notarius dni Vogel). Felsztyn de, cf. Felsztynensis.

Felsztynensis Severinus & Stanislaus (a. 1491 & 1522), v. Herburt Sev. et Herburt Stan.

Fenestrae (fenestr., vitrea):

— 1109 (a. 1487, vitrea membranea in Collegio minori), 1669 (a. 1494, fenestrae in bursa pauperum), 2299 (a. 1514, fenestr. in schola Corporis Christi), 2500 (a. 1521, in habitatione rectoris scholae s. Annae), 2583 (a. 1522, ex vitreo Venetiensi valore unius marcae).

Feraculum, v. Ferraculum.

Feralia Cracoviensia (fer., cimiterium):
448 (a. 1475, studens cum studente transivit per ferale), 874 (a. 1482, bacc. evocavit studentem ad ferale, ut secum more laicorum armis concertaret), 1181 (a. 1488, studentes Ungari studentem Ungarum in ferali percusserunt), 1657

(a. 1494, studens studentem in ferali baculo percussit), 1704 (in cimiterio eccl. s. Annae inter laicos sepultus mgr.), 1718 (Nicolaus et Anna conjuges, in cimiterio s. Trinitatis morantes), 2318 & 2321 (a. 1514, studentes Poloni studentem Ungarum in ferali percusserunt et decapillaverunt).

- v. Ecclesiae Crac.

Ferber Alexander de Gdańsk s. Gedano (Alex. Pherber de Gdano):

 3273 (a. 1534, notarius), 3274 (notar. dni Eichler Cracovitae).

Fereticum, v. Ferreticum.

Feriata dies:

 1340 (21. XII a. 1490, quia feriata dies fuerat, dnus rector distulit causam in crastinum).

Ferraculum (feraculum):

 2720 (a. 1523, fer. studentis in valore unius grossi cum medio).

Ferreticum (fereticum):

 2282 (a. 1514, fer. baccalarii s. defendiculum in valore ad ix grossos).

— v. Bulawa.

Feter Johannes de Cracovia (Joh. Feter, Ffeter de Crac.):

- 130 (a 1469, pellex), 197 (a. 1470, civis Crac.):

Ffalki, Ffalkij de: v. Falkianus.

Ffarbyerz, v. Farbierz.

Ffelstin de, cf. Felsztynensis.

Ffeter, v. Feter.

Fflorentia de (a. 1479), v. Floreński-a e. Fflorentino de, Fflorentinus: cf. Florentinus.

Ffogyelveder, v. Fogelweder. [diensis. Ffrancfordia, Ffrangffordia de: Frankfor-Ffrander, v. Frander.

Ffraunstad, Ffristat, Ffristath de: v.
Wschowita. [manka Kath.
Ffurmanowa Katharina (a. 1511), v. Fur-

Filar Georgius (Georg. Filar):

Fijspork, v. Fischpork.

 3097 (a. 1531, studens in schola b. Virginis in circulo manens).

Filipowska Sophia de Kazimiria, Nobilis (Nob. Zophia Philipowska de Casimiria);

- 3286 (a. 1535, librum suum proprium in vendeta vendi jussit), 3303, 3308 (Kazimiriae manens).
- Filipowski de Kazimiria, pater aut maritus Sophiae: v. Filipowska Soph. Fiscarii, v. Fiscus.
- Fischbeutel Caspar de Olomuniec (Casp. de Olomvncz, Casp. cognomine Fiszbaijtel):
- 2218 (a. 1513, studens, a Cracovia absentatur), 2228 (quondam studens Universitatis).
- Fischpork Stanislaus de Cracovia (Stan. Fijspork):
- 3068 (a. 1530, in platea Sutorum versus portam).
- Fiscus Universitatis et facultatis artium (fiscus, fiscarii, phiscarii, cistula):
- 863 (a. 1481, fisc. Univ.), 947 (a. 1444, cisticula facult. artisticae), 1172 (a 1488, Univ.), 1240 (a. 1489), 1477 (a. 1491), 1758 (a. 1495), 1815 (a. 1497, fiscarius quosdam florenos in cistam facultatis artium malos imposuit, et bonos sibi et pro se loco malorum recepit), 1822 (Univ.), 1835 (a. 1498, item permutatio malorum flor, loco bonorum de ladula fisci facult art.), 1843 (revisio regestrorum Collegii majoris per fiscarios et praepositum), 1847 (fiscarii), 1488 (Univ.), 1853, 2106 (a. 1507, fiscarii facult. art.), 2471 (a. 1518, cingulus argenteus loco xx flor. a dre medicinae fisco Univ. in pignus repositus), 2653 (a. 1523), 2786 (a. 1524), 2906 (a. 1527, collector pecuniarum collegiatorum regalium), 3234 (a. 1534, fisc. facult. art.).
- v. Ilżanus Jac. Senior (a. 1507, fiscarius); Kobylinko Math. (a. 1498, fisc.),
  Kolaczek Mart. (a. 1527, colector pec.);
  Kulap de Tarnowiec (a. 1507, fisc.);
  Łysy de Cracovia (a. 1498, fisc.).
- v. Procuratores Univ.

Fistula: v. Plateae; Wisla. Fiszbaijtel, v. Fischbeutel.

Flammeum muliebre:

- 1682 (a. 1494, flamm. muliebre perditum ocasione insolentiarum, quas assidue studentes hospitalenses fecerunt).

- Flasch Adam de Cracovia (Adam, Ad. Flasch, Flasz):
- 1645 (a. 1494, advocatus s. procurator civitatis Crac.), 1652 (ejus paedagogus), 1773 (a. 1496, ejus pincerna).

- v. Flesse Ad. (a. 1488).

Flasz, v. Flasch.

Flesse Adam de Cracovia (Ad. Flesse):

- 1141 (a. 1488, studens Ungarus tenebatur ei sex florenos).
- v. Flasch Ad. (a. 1494/96).
- Floreński-a-e Florentinus, i. e. de Florentia s. Klepardiensis:
- 478 (a. 1475, Florentini panni tunica), 749 (a. 1479, stamen pannorum de Fflorentia, alias Florenskij schukno de brunatico colore), 838 (a. 1480, pannus Florentinus).

Florenskij, v. Floreński.

Florentia, v. Klepardia s. Kleparz.

Florentia, Florentia minori, Florentino de: cf. Florentinus.

Florentinus pannus (a. 1475/80), v. Floreńskie sukno.

Florentinus Jacobus de Florentino (a. 1469), v. Klepardiensis Jac.

Florentinus Johannes Franciscus (a. 1470/77), v. Poggius Joh. Franc.

Florentinus Stanislaus bacc et mgr. (a. 1478/83), v. Klepardiensis Stan.

Florentinus Stanislaus Crabus (a. 1526), v. Crabus Stan. de Kleparz.

Florianus sanctus: v. Ecclesiae; Plateae; Scholae.

Florianus dnus (a. 1517): v. Cracovita Flor.; Ungler Flor. [v. Ungler Flor. Florianus impressor librorum (a. 1522), Fogelweder de Cracovia (Fugyelueder, Fygijelveder):

- 3291 (a. 1535, civis Crac.), 3302.

Fogelweder Leonardus de Cracovia (Leonard. Ffogyelveder de Crac., Fogyelveder, Vogelweijder, Vogyelvijder, Vogyevyder): [2721.

— 2718 (a. 1523, consul Crac.), 2719, Fogyelveder, v. Fogelweder. [tynowa. Folthijn, Folthinowa: v. Foltyn; Fol-

Frysztacki de Wschowa s. Fraustadt, alias Freistadt, Frysztat (Gregorius?, Martinus?; Frisztaczky):

 1010 (a. 1485, bacc., ad instanciam institricis citatus ad dnum rectorem).
 Frysztat de, v. Frysztacki.

Fugyelueder, v. Fogelweder.

Fullo Jacobus alias Farbierz de Cracovia (Farbierz?; Jac. Fulo, Fullo):

 2171 (a. 1511), 2172 (et conjux ejus Dorothea).

Fullowa Dorothea de Cracovia, contoralis Jacobi: v. Fullo Jac. (a. 1511).

Fullówna Sophia de Cracovia (Zophia Pholowna):

- 1962 (a. 1504).

Fulmer Felix de Biberach, alias etiam Falmer dictus (Fel. Falmer de Biberach):

— 1984 (a. 1504, bacc., sub poena excommunicationis obligavit se coram dno rectore solvere mgro octo florenos et iij grossos in prima pecuniarum de domo sua missione).

Fundatores Universitatis (fundatores):
— 1859 (a. 1500), 2679 (a. 1523).

Furmanek de Cracovia, pater Katharinae: v. Furmanka Kath.

Furmanka Katharina de Cracovia (Katherina Furmanka de Crac., Kath. Ffurmanowna!):

— 2167 (a. 1511), 2222 (a. 1513, infamata), 2427 (a. 1517), 2429, 2432.

Fustis (fustis):

— 1181 (a. 1488, mgr. et studens Ungari fustibus percusserunt studentem Ungarum), 2318 (a. 1514, studentes Poloni studentem Ungarum baculis, fustibus et gladiis percusserunt).

Fvgijelweder, v. Fogelweder.

Gabin de, v. Gabinensis.

Gabinensis Andreas de Gabin (Andr. de Gambino):

- 35 (a. 1469, bacc.).

Gabinensis Johannes de Gabin (quidam mgr Gambijn bonae memoriae; in Libro promot. ... mgr. Johannes de Gambyno« scriptus): - 733 (a. 1478, mgr., olim).

Gabinensis Paulus de Gabin dioec. Poznaniensis (bacc. Paulus, Paul de Gambijn):

— 2850 (a. 1526, studens in schola s. Annae agens), 2866 (bacc., libri furtim recepti apud eum praeventi), 2867 (juravit coram dno rectore, quomodo libros hos a quodam studente in uno cum 1/2 floreno impignoratos habuit). Gabriel philosophus (Gabriel):

— 1284 (a. 1489, Gabrielis Metheorica, liber).

- v. Metheorica (a. 1495).

Gadawita Stanislaus de Gadawo (Stan. de Gadawo):

— 1671 (a. 1494, bacc. morans in platea Pictorum apud sutorem Greg. Cracovitam, non comparuit in termino coram dno rectore, causam non comparentiae impedimentum infirmitatis allegans).

Gadawo de, v. Gadawita.

Gadnowo de, v. Jadnowita.

Gafron, v. Gawron.

Gagatek Stanislaus alias Kleczkowski aut Jagatek dictus (Jagatek?; Stanislaus Gagatek, Stan. Gagatek Cleczkowski, Stan. Cleczkowskij, Cleczkowsky, Kleczkowski):

— 2413 (a. 1517, studens in domuncula Universitatis penes bursam Ungarorum), 2415 (stud.), 2417 (pincerna vini apud Johannem Medyk, cui damna in vino fecit!), 2420 (deposuit juramentum in manibus dni rectoris, innocentiam suam in propinatione vini expurgando), 2424 (stud. Univ.), 2426—2430, 2432—2434.

Gagates, v. Jagates.

Galea (galea):

 408 (a. 1475, studens obligavit se galeam alias capalim redimere).

— v. Kapalin.

Galeacius Antonius Bentiwlus (a. 1511), v. Bentivolus Gal.

Galavino de, v. Golawinius.

Galeottus Martinus (Galiothus):

- 1406 (a. 1491, De homine, liber).

Galiothus, v. Galeottus.

Galka, v. Galka.

Galka Johannes Nobilis (Nob. Joh. Galka):

— 248 (a. 1470, studens, Kadlubkonis »Chronicam« ab uno fere anno aut amplius a mgro accomodatam restituere noluit).

Gallensis Conradus de s. Gallo, studens (a. 1492): v. Knecht Conr.

Galler (a. 1526): v. Haller; Hallerowa.

Gallo s. de, cf. Gallensis.

Gallus sanctus, v. Rectores Univ.

Gallus de bursa Jerusalem (a. 1483), v. Ungarus Gall.

Gallus lector (Gallus):

— 2761 (a. 1524, lect. missarum in Ilkusz s. Olkusz).

Gallus Alexander grammaticus (Alexander, Allexander):

169 (a. 1470, liber, Doctrinale), 172, 190, 515 (a. 1476, duo volumina Allexandri, unum cum notatis et alterum de simplici textu), 738 (a. 1478, Secunda pars), 740, 844 (a. 1480), 1099 (a. 1487, Secundae partis exercitium), 1406 (a. 1491, Sec. pars), 1467, 1468, 1692 (a. 1494, Alex. liber cum commento), 2795 (a. 1524, Sec. pars cum lectura), 3160 (a. 1532, Sec. pars.).

Gallus Mathias de Poznania, vulgo Kurek aut Kogut dictus (Kurek?, Kogut?; Math. Gallus de Posznania):

- 2733 (a. 1523, acerrime a studentibus vulneratus).

Gambicze de, cf. Gębicensis.

Gambijn, Gambino de: v. Gabinensis.

Gambycze, Gambycze de: cf. Gębicensis. Gambyn mgr. bonae memoriae (a. 1478). Gambyno de: v. Gabinensis Joh.

Gamowski Stanislaus alias Ganowski dictus (a. 1536), v. Ganowski Stan. Gamowski, cf. Gamowski.

Gamrat Nicolaus Nobilis (Nob. Nic. Gamrath):

 2377 (a. 1515, studens, obligatus bibliopolae in certa summa pecuniarum pro libris emptis).

Gamrath, v. Gamrat.

Gamundia de, v. Gamundiensis.

Gamundiensis Balthasar bacc. (Gamundiensis?, a. 1486), v. Balthasar bacc.

Gamundiensis Jacobus Bancz de Gamundia (Bancz?; Jac. de Gamundia; in Albo stud. »Jac. Bancz de Gamundia dioec. Augustensis« dictus):

 1529 (a. 1492, studens Universitatis moram gerens in bursa nova, tenebatur vectori tres florenos).

Gancz de, v. Gencsensis.

Ganifredus (Ganifredus):

193 (a. 1470, Nova poëtria), 1112 (a. 1487, liber).

Ganimir familiaris (Kanymyr):

— 2571 (a. 1522, familiaris epi Cracoviensis Konarski, nocte per extensionem arcus et sagittarum lesus a studentibus de bursa Jerusalem, contra quos gladium evaginaverat).

Ganowski Stanislaus alias Gamowski dictus (Stan. Gamowskj, Ganovski):

 3365 (a. 1536, studens), 3366 (in bursa Jerusalem agens).

Ganovski, v. Ganowski.

Gar, Gara de: v. Garanus.

Garajensis Nicolaus mgr. (a. 1480), v. Niechanowita Nic.

Garanus Albertus de Gara, Ungarus (Alb. de Gara):

- 794 (a. 1479, bacc.).

Garanus Briccius de Gara, Ungarus (Bricc. de Gara):

— 943 (a. 1484, studens, emit in vendeta apud quendam studentem librum scholasticum, diversas materias in artibus in se continentem, qui liber autem alio studenti Ungaro furtim ablatus fuit).

Garanus Georgius de Gara, Ungarus (Georg. de Gar):

 1894 (a. 1502. magistrandus et senior bursae Ungarorum, percussit cum studentibus Ungaris servitorem senioris de bursa pauperum).

Garay de, cf. Garajensis.

Garbari, Garbarij, Garbarj de, Garbarsz, de Garbary: v. Garbarz.

Garbarz Bartossius s. Bartholomaeus de Wojnicz (Barthosius Garbarz de Voijnijcz):

- 244 (a. 1470).

Garbarz Martinus Senior de suburbio Cracoviensi Cerdonia s. Garbary, alias etiam Cerdo aut Cerdonius dictus (mgr. Martinus, Mart. de Cerdonia, Cerdonius de Cracovia, de Garbari, Garbarij, Garbarj, Martinus cognomine Garbarsz, Garbasz, Mart. de Cracovia, Mart. Cerdonis, Cerdonis de Crac.):

 2218 (a. 1513, mgr. et senior bursae Jerusalem), 2228, 2337 (a. 1514), 2359 (a. 1515, item senior bursae Jerus.). 2536 (a. 1522, facultatis artium decanus), 2548 (collegiatus Collegii minoris), 2549, 2553 (decanus facult. art. nec non communitatis artium baccalariorum in Universitate residentium), 2558, 2626 (a. 1523), 2755, 2906 (a. 1527, colleg. Colleg. majoris), 2954 (a. 1529, moderator scholae ad b. Virginem), 2971, 2977, 2978, 2984 (a. 1530), 2987, 2988, 3010, 3028 (pecuniae sortis censualis collegiaturae ejus positae in arestum), 3047, 3050, 3058, 3059 (praebendarius a. 1527 capellae s. Adalberti in circulo Crac.), 3064, 3069, 3081, 3090 (a. 1531), 3095, 3099 (obligatus in quatuor marcis et octo grossis Judaeo Franciek, inscripsit ipso censum pro sua collegiatura regali, quam inscriptionem dnus rector in omnibus suis punctis, clausulis et conditionibus auctoritate sua sub censuris ecclesiasticis approbavit et ratificavit), 3126, 3127, 3137, 3143 (a. 1532), 3148, 3155, 3170 (majoris Colleg. Achademiae Crac. collegiatus, concedit sequestrationem omnium proventuum collegiaturae suae), 3188 (a. 1533), 3189, 3215 (a. 1534, decanus facult. art.). 3224 (consensit ad faciendum arestum super censu collegiaturae suae), 3229, 3230, 3231 (Nic. Procopiades de Szadek fidejussit pro eo, quod vivet amicabiliter, concorditer et pacifice), 3232,

commutatione hiemali a. 1533/34 fuit absens tribus vicibus et neglexit tres actus ordinarios diebus sabbativis), 3248, 3250 (ejus soror Marg. Foltynowa), 3273 (item ejus servitor), 3274, 3276, 3284 (a. 1535), 3285 (canonicus eccl. s. Floriani, absque strepitu judiciario confessus est coram dno rectore, se teneri cuidam bacc. septem florenos cum viginti grossis pro tunica apud eum empta), 3287, 3296 - 3298, 3320, 3329, 3330 (proventus de eccl. collegiata s. Floriani ejus canonicatus arestati), 3347, 3355, 3362 (a. 1536), 3364, 3373 (famulus ejus Wenceslaus). Garbarz Martinus Junior de suburbio Cracoviensi Cerdonia s. Garbary, (Mart. de Cracovia, Mart. de Crac. alias de Garbarij):

— 2735 (a. 1523, bacc.), 2910 (a. 1527, mgr. et senior bursae pauperum?).

Garbarz Mathias-Matthaeus de suburbio Cracoviensi Cerdonia s. Garbary, vulgo Garbarz dictus (mgr. Mathias de Cracovia, mgr. Matthaeus de Crac., de Cerdonibus, de Cerdonia, de Garbarij):

2831 (a. 1525, mgr.), 2912 (a. 1527, senior bursae pauperum), 2913, 2926
(a. 1528, item senior bursae paup.), 2927, 2928, 2931, 2968 (a. 1529, item senior bursae paup.), 2974 (inivit amicabilem compositionem cum tota communitate bursae paup.), 2982, 2993 (a. 1530, item senior bursae paup.).

Garbasz, v. Garbarz.

Garbowo de (a. 1518), v. Grabowita. Gardeleben Nicolaus de Gardeleben (Nic. de Gardeleben):

1249 (a. 1489, studenti pro resumptione detentas caligas obligavit se coram dno rectore restituere), 1297 (a. 1490, bacc.).

Garey de, cf. Garajensis.

Garlica de, cf. Garlicensis.

Garlicensis Stanislaus (a. 1483), v. Gaszowiec Stan.

Garlycza de, cf. Garlicensis.

3234 (agens decanatum facult. art. Garwolijn, Garwolin de: v. Garwolinius.

- Garwolinius Johannes de Garwolin (Joh. de Garwolyn):
- 1671 (a. 1494, studens).
- Garwolinius Martinus de Garwolin (Mart. de Garwolijn):
- 3141 (a. 1532, studens), 3142 (invadiavit tunicam in quinquaginta grossis). Garwolyn de, v. Garwolinius.
- Gaschouecz, Gaschouiecz: v. Gaszowiec. Gaska Gregorius dr. (Gaska?, a. 1523), v. Goska Greg.
- Gasiński Nicolaus (Nic. Gasynskj): - 87 (a. 1469, studens).
- Gaspar domicellus (Bar?, s. Baer? alias Ursinus?: Caspar dominicellus!): — 247 (a. 1470, distractus s. abductus
- baccalario Frankenstein a bacc. Kirch-
- Gasschovijecz, v. Gaszowiec.
- Gasynskj, v. Gasiński.
- Gaszowiec Johannes Petri natu
- 333 (a. 1474, in causa bonorum sui patris, aetatem nahens. excepit se de judicio dni rectoris .
- Gaszowiec Petrus Per. Gaschouiecz, Gasschovijecz:
- 188—237 in mediennis dr. physicus regins, consul Crace. T. en s et Universitatis rector commence aestivali a. 1470), 333 (a. 1474 mg. clim, ejus bona et filius eras licarres natu
- Gaszowiec Stanislans de Garlica (Stan. Gaschouecz in France:
- 913 (a. 1483). Gawel (a. 1514. € Gamel
- Gawloua, cf. Gawlowa TECHNIS
- Gawlowa Margare: a 1514. v. Pultowscensis Marusa 52 1 62-
- Gawron Johannes de Cracova dous Gawron, Joh. Gawron:
- 1079 (a. 1487, ejus vinum succesivis temporibus ad praestam a studentibus Ungaris receptum). 1328 a 1450 cor- Gebicensis Clemens u.gr. (a. 1470
- Gawron Stanislaus de Cracovia Gawron, Stan. Gafron de Crac.;:

— 1859 (a. 1500, studens, tenebatur concivi Crac. Ortolff octo florenos in moneta per mediam sexagenam), 1867.

Gawronski, v. Gawroński.

- Gawroński Hieronymus (Gerominus Gawronskj, Jeronimus Gawronsky):
- 2289 (a. 1514, bacc., obligavit se solutorum decano facultatis artium sex florenos pro tunica et tres aureos ungaricales certi mutui dehiti), 2315 (Christi nomine invocato excommunicatus a dno rectore), 2365 (a. 1515, rector scholae in summo Lanciciae, absolutus a sententia excommunicationis propter absentiam a civitate et dioecesi Cracoviensi!).
- Gawroński Johannes de Łowicz (Joh. de Lowicz, Lowijcz, Lowycz, Llouicz, Llowijcz, Llowycz; in Albo stud. »Joh. de Lowicz Gawronski« dictus);
- 103 (a. 1469, mgr., ejus annulus proprius in valore xx florenorum), 106, 107, 110, 117, 120, 126, 134 (a. 1470), 136, 161, 166, 170, 179, 207, 241 (collegiatus Collegii artist., item crux ejus argentea deaurata in valore duorum flor.), 245, 252 (a. 1472), 352 (a. 1474, bacc. s. theologiae). 375 (a. 1475, canonicus eccl. s. Floriani), 382.
- Gawronsky; v. Gawroński.
- Gdana, Gdano, Gdansk, Gdansk, Gdanszk, Gdanszko de: cf. Gedanensis.
- Gdow, Gdów de & in: cf. Gdowiensis; Gdowita.
- Gdowiensis plebanus (in Gdow, a. 1483 84), v. Gdowita Stan.
- Gdowita Mathias Grad (a. 1483), v. Grad Math.
- Gdowita Stanislaus de Gdów (Stanislaus plebanus. S'an, de Gdowy:
- 902 a. 14-3, in Gdów plebanus, 929,
- Gebel, v. Goebel.

- -63), v. Zagajewski Cem.
- Gebolihow de & in: v. G.el.ultowiensis:

Gebolthowsky, v. Giebultowski.

Gedacze de, v. Godaczewski. Gedanensis Alexander Pherber, no-

- tarius (a. 1534): v. Ferber Alex.
- Gedanensis Alexius mgr. (a. 1522 23), v. Zuchta Alex.
- Gedanensis Ambrosius de Gdańsk s. de Gedano (Ambr. de Gdano):
- 1968 (a. 1504, mgr.).
- Gedanensis Bartholomaeus de Gdańsk s. de Gedano (Barth. de Gdansk):
- 370 (a. 1475).
- Gedanensis Bernardus de Gdańsk s. de Gedano (Bern. de Gdano):
- 890 (a. 1483, de bursa Jerusalem).
- Gedanensis Bernardus de Gdańsk s. de Gedano, alias etiam Dantiscus dictus (Bern. Dantiscus):
- 2706 (a. 1523, ejus arcus cum sagittis, framea et mitra cum zona aurea?).
- Gedanensis Caspar de Gdańsk s. de Gedano (Casp. de Gdana):
- 1988 (a. 1504, bacc., in certis actibus nigromanticis dno rectori delatus, condemnatus ab ipso in poena unius floreni).
- Gedanensis Georgius de Gdańsk s. de Gedano (Georg. de Gdano, Gdanszko, Gedano):
- 1435 (a. 1491), 1437, 1524 (a. 1492),
   1594 (a. 1493, studens in bursa philosophorum quondam moram agens),
   1601 (tenebatur seniori bursae philos. undecim grossos ratione cameralium).
- Gedanensis Georgius de Gdańsk s. de Gedano (Georg de Gdano):
- 2031 (a. 1505, studens de bursa nova, enormiter lesit studentem quendam).
   Gedanensis Jacobus Thopel, studens (a. 1484): v. Topiel Jac.
- Gedanensis Johannes pater Petri, v. Gedanensis Petr. (a. 1485).
- Gedanensis Johannes de Gdańsk s. de Gedano (Joh. de Gdano):
- 1415 (a. 1491, studens), 1550 (a. 1493, bacc. in bursa Ungarorum, propter quasdam rixas et percussiones in platea Fratrum a dno rectore in una se-

- xagena s. in duobus aureis ungaricalibus condemnatus), 1552, 1556, 1563. 1570.
- Gedanensis Johannes de Gdańsk s. de Gedano, Pruthenus (Joh. de Gdano, de Gedano Prutenus):
- 1594 (a. 1493, studens in bursa philosophorum stans), 1664 (a. 1494, inquisivit coram dno rectore Barbaram Wratislawitam et pronunciavit ei juramentum in alemanico).
- Gedanensis Johannes de Gdańsk s. de Gedano (Joh. de Gdano):
- 1803 (a. 1497), 1809, 1817.
- Gedanensis Johannes Praijszer (a. 1508), v. Preusser Joh.
- Gedanensis Johannes de Gdańsk s. de Gedano, alias etiam Dantiscus nuncupatus (Joh. Dantiscus):
- 2512 (a. 1521, ejus Plinii liber in valore duorum florenorum).
- Gedanensis Leonardus de Gdańsk s. de Gedano (Leonard. de Gdano, de Jedano):
- 2068 (a. 1506), 2083 (obligavit se coram dno rectore medium florenum barbitonsori solvere).
- Gedanensis Marcus de Gdańsk s. de Gedano (Marc. de Gdana):
- 2052 (a. 1505, studens, ob exercitum chiromantiae in poena unius floreni condemnatus).
- Gedanensis Martinus Kaslin bacc. (a. 1505/6), v. Kaslin Mart.
- Gedanensis Mathias de Gdańsk s. de Gedano (Math. de Gdansk, de Gedano):
- 2304 (a. 1514, studens, impignoravit tunicam Judaeo in duobus florenis).
- v. Gedanensis Matthaeus (a. 1513).
- Gedanensis Matthaeus de Gdańsk s. de Gedano (Matth. de Gedano):
- 2239 (a. 1513, studens de bursa Jerusalem, damnum ei in camera babitationis ejus a concameralibus illatum).
- -- v. Gedanensis Mathias (a. 1514). Gedanensis Paulus de Gdańsk s. de Gedano (Paul. de Gdano, Gedano):

- 1410 (a. 1491), 1411, 1415 (metu stipendiariorum ductus reliquit sex florenos in Piotrków!), 1423, 1435, 1487. Gedanensis Petrus de Gdańsk s. de Gedano (Petr. de Gdanszk):
- 3 (a. 1469, studens in bursa philosophorum, jopulam axamiti flavei coloris in uno floreno impignoratam restituere noluit).
- Gedanensis Petrus Johannis de Gdańsk s. de Gedano (Petr. Johannis de Gdano):
- 985 (a. 1485).
- Gedanensis Petrus Alemanus, conterrigena alterius Petri de Gedano (a. 1514): v. Alemanus Petr.
- Gedanensis Petrus Pruthenus de Gdańsk s. de Gedano (Petrus de Gdano, Gdansk, Gedano, Petr. Prutenus, Petr. Prutenus de Gdano):
- 2277 (a. 1514, studens), 2279, 2280 (stud. Universitatis), 2321 (cultro extracto studentem ad caput et in faciem percussit et vulneravit), 2322 (condemnatus a dno rectore).
- Gedanensis Valentinus de Gdańsk s. de Gedano (Valentinus, Valent. de Gdana):
- 2024 (a. 1505, bacc.), 2025.

Gedano de, cf. Gedanensis.

Gedeczki, v. Giedecki. [drojcius. Gedrovyecz, Gedrowijecz de: v. Gie-Gela de, v. Gelanus.

- Gelanus Osvaldus de Gela, Ungarus (Oswaldus de Gela):
- 1248 (a. 1489, studens de domo dris Regula).

Gelczew de, v. Gielczowita.

Gemmae quatuor magnae (a. 1530), v. Crux aurea.

Gencs de, v. Gencsensis.

- Gencsensis Albertus de Gencs, Ungarus (Alb. de Gijancz, Gyancz):
- 2368 (a. 1515, bacc. de bursa Ungarorum), 2369, 2370 (suspectus de pecunia furtim de bursa Ung. ablata), 2371.
- Gencsensis Martinus de Gencs, Ungarus (Mart. de Gancz):

— 2319 (a. 1514, bacc. et senior bursae Ungarorum).

- Georgienbergensis Caspar de Monte s. Georgii, Ungarus (Casp. de Monte s. Georgii):
- 1971 (a. 1504, bacc.).
- Georgienbergensis Georgius de Monte s. Georgii, Ungarus (Georg. Jorginberg):
- 2418 (a. 1517, famulus aurificis).
- Georgienbergensis Hermolaus de Monte s. Georgii, Ungarus (Ermolaus de Monte s. Georgij):
- 1475 (a. 1491).
- Georgiensis Georgius de s. Georgio, Ungarus (Georg. de s. Georgio):
- 2009 (a. 1505). [gensis.
   Georgii s. monte de, v. Georgienber-Georgio s. de, v. Georgiensis.
- Georgius sanctus: v. Georgienbergensis; Georgiensis; Rectores Univ.

Georgius altarista (Georgius):

- 200 (a. 1470, altarista ad b. Virginem), 201, 227. [Georg. Georgius bacc. (a. 1470), v. Leuczovianus Georgius fr. et bacc. (a. 1470/75), v. Cracovita Georg.
- Georgius hospes (a. 1475), v. Cracovita Georg. alias Hippolitus. [Georg. Georgius bacc. (a. 1477), v. Piotrkowita Georgius bacc. (Ressyliensis?; Georgius):
- 1079 (a. 1487, bacc., vinum ad praestam apud cauponem recepit).

Georgius vicarius (Georgius):

- 1143 (a. 1488, vic. ad s. Stephanum). Georgias studens (Georgius):
- 1410 (a. 1491, stud. in bursa nova moram agens), 1423.

Georgius studens (Georgius):

- 2009 (a. 1505, stud. de bursa nova, citatus ad instantiam studentis Ungari).
   Georgius quidam (Gieorius).
- 2152 (a. 1509).

Georgius studens (Georgius).

- 2221 (a. 1513, stud. de bursa philosophorum, vendidit aut invadiavit libros sui mgri).
- v. Alemanus Georg. studens (a. 1154).

Georgius bacc. (a. 1517), v. Libanus Georg.

Georgius quidam (Georgius):

- 3100 (a. 1531).

Georgius nigr. et senior bursae philos. (a. 1531), v. Albinus de Koźmin.

Gerky de, v. Györkius.

Gerlycz de, v. Goerlitzensis.

Germanus bacc. (a. 1477), v. Alemanus bacc.

Germanus Andreas studens (a. 1524), v. Alemanus Andr. [żowski.

Gezow de, Gezowski: v. Jeżowita; Je-Gibalanka Dorothea de Kleparz (Dor. Gijbalanka, Gybalanka de Cleparz):

 2794 (a. 1524, ejus vitta in margaritis in valore duorum florenorum numeri et monetae polonicalis), 2798.

Gibas Albertus de Cracovia, olim maritus Barbarae: v. Gibasowa Barb. (a. 1525).

Gibas Johannes de Cracovia (a. 1515 -30), v. Amicinus Joh. Junior.

Gibasowa Barbara de Cracovia (Barb. relicta olim Alberti Gibbosi):

— 3332 (a. 1525, de platea s. Johannis, citavit mgrum et decretorum drem ad judicium dni rectoris ocasione viginti florenorum et unius et quindecim grossorum, in certis collationibus ante biennium expositorum).

Gibbos, v. Gibas. [Giebultowita. Giebultów de & in: v. Giebultowiensis; Giebultowiensis eccl. minister (in Gebolthow, Giebultów, a. 1514), v. Stańczyk Andr.

Giebultowita Zbigneus de Giebultów (Sbigneus, Sbig. de Gebolthow):

 284 (a. 1473), 286, 287 (vicarius ad s. Annam et praebendarius in Kalina), 289.

Giebultowski Jacobus Nobilis (Nob. Jac. Gebolthowsky):

- 221 (a. 1470).

Giedacze de, v. Godaczewski.

Giedecki Martinus Generosus (Gener. Mart. Gedeczki):

- 408 (a. 1475, ejus loricus et galea, alias kapalin).

Giedrojcie de, v. Giedrojcius.

Giedrojcius Stanislaus de Giedrojcie (Stan. de Gedrovyecz, Gedrowijecz):

- 1500 (a. 1491), 1503 (a. 1492).

Gielczewita Nicolaus de Gielczów (Nic. de Gelczew):

- 2074 (a. 1506).

Gielczów de, v. Gielczewita.

Gielnica de, v. Gielnicensis.

Gie'nicensis Johannes de Gielnica s. de Gölnicz, Ungarus (Joh. de Gilnycza):

— 999 (a. 1485, pro iiij grossis cum medio citavit studentem Ungarum ad judicium dni rectoris).

Gieorius (a. 1509), v. Georgius.

Gijancz de, v. Gencsensis.

Gijbalanka, v. Gibalanka.

Gijps de, v. Gipsensis.

Gijrsiko de Cracovia, civis (a. 1489/90): v. Cracovita Irzyk.

Giliński Mathias (Math. Gylynskj):

— 101 (a. 1469, studens).

Gilnycza de, v. Gielnicensis.

Ginzia de, v. Ginziensis.

Ginziensis Andreas de Ginzia s. Ginzio, Ungarus (Andr. de Gyncz, de Glyncz!):

 2048 (a. 1505, bacc., citatus ad dnum rectorem ocasione certarum litium et vulnerationum), 2051.

Ginzinger Nicolaus de Wratislawia (Ginzinger?, a. 1482), v. Wratislawita Nic.

Ginzio de, v. Ginziensis.

Gips de, v. Gipsensis.

Gipsensis Henricus - Ulricus de Gips, Ungarus (Henr. de Gijps, Ulr. de Gijps): [(a. 1513).

2181 (a. 1512, caupo vini), 2184
 Girden Hieronymus de Wratislawia (Girden?, a. 1470), v. Wratislawita Hier.

Glaber Andreas de Kobylino (Andr. de Cobijlino, Cobilino, Cobylin, Cobylino):

 3200 (a. 1533, mgr. et senior bursae philosophorum), 3263 (a. 1534, item senior b. phil.), 3289 (a. 1535, item senior b. phil.), 3350.

- v. Wielicius Nic. (a. 1533, rector Universitatis).
- Glacz Josth de Cracovia (Josth Glacz):
   2192 (a. 1513, civis Crac. et ejus paedagogus).

Glacz de, v. Glocensis.

Gladius (gladius):

- 70 (a. 1469, gl. studenti a studente mutuatus), 338 (a. 1474, bacc. gladio non evaginato clericum percussit), 547 (a. 1476, gl. in valore xviij grossorum), 720 (a. 1478, bacc. gladium suum in manus dni rectoris reponere debet), 780 (a. 1479 bacc. cum gladio), 874 (a. 1482, bacc. voluit insilere in cameram cum evaginato gladio), 1343 (a. 1490, gl. alias pugio bacc. defuncti), 1654 (a. 1494, gl. valoris unius marcae), 1978 (a. 1504, gl. studenti a studente mutuatus), 3138 (a. 1531, gl. in valore quindecim grossorum), 3173 (a. 1533, gl. furtuito casu deperditus in valore quadraginta grossorum), 3213 (a. 1534, mgr. amisit gladium et faciletum rectoris scholae particularis), et passim.

Glaijwycz, v. Gleiwic.

Glaijwycz de, v. Gliwicensis.

Gleijwicza, v. Gleiwicowa.

Gleiwic de Cracovia, maritus Agnetis: v. Gleiwicowa Agn. (a. 1489).

Gleiwic Jacobus de Cracovia (Jac. de Crac. Glaijwycz):

- 705 (a. 1478, bacc.) 712.

Gleiwicowa Agnes de Cracovia (Agn. Gleijwicza, Gleiwiczowa): [mus).

- 1263 (a. 1489, hospes et ejus do-

- v. Gliwicowa (a. 1493).

Gleiwiczowa, v. Gleiwicowa.

Gleiwitz, Gleyvicz, Gleywicz, Gleywycz, Glijvijcz, Glijvijcze, Glijvycz de: v. Gliwicensis.

Glijwijczowa, v. Gliwicowa.

Glink de, v. Glinkius.

Glinka Nobilis (Nob. .... Glynka):

- 2900 (a. 1526, studens Universitatis, ejus tunica).

Glinkius Martinus de Glink (Martinus, Mart. de Glynk):

— 2720 (a. 1523, studens Universitatis et protunc campanator ad s. Annam), 2741, 2747 (causa ejus ocasione caseorum, bireti ac culcitrae).

Glinne de, v. Glinnensis.

Glinnensis Paulus de Glinne (Paul. de Glynne): [2046.

2040 (a. 1505, ejus tunica mutuata),
 Gliwic de Cracovia, maritus Cracovitae Gliwicowa: v. Gliwicowa (a. 1493).
 Gliwice de, v. Gliwicensis.

Gliwicensis Andreas de Gliwice s. de Gleiwitz (Andr. de Glijvijcze):

2140 (a. 1508, bacc., consurrexit verbis contra rectorem scholae ad s. Mariam).

Gliwicensis Gregorius Czeffleij (a. 1488, olim), v. Czepel Greg.

Gliwicensis Johannes de Gliwice s. de Gleiwitz (a. 1485/88), v. Czepel Joh.

Gliwicensis Stanislaus de Gliwice s. de Gleiwitz (Stan. de Glaijwycz, Gleijwicz, Gleywicz, Gleywycz):

— 383 (a. 1475, bacc.), 419 (tenebatur cuidam sacristianio unam marcam ocasione mutui), 705 (a. 1478).

Gliwicensis Wenceslaus Czephel bacc. (a. 1488), v. Czepel Wenc.

Gliwicowa de Cracovia (Glijwijczowa):

- 1607 (a. 1493, et ejus domus).

Globus (globus, globum):

— 2337 (a. 1514, cum globo plumbeo percussit studens studentem in platea et vulnera intulit ipsi cruenta), 2572 (a. 1522. globo, quod in manica gestabat, percussit studens famulam primo in caput, deinde in collum usque ad sanguinis effusionem).

Gloc de, cf. Glocensis.

Glocensis Adam de Glocs. de Klodzko (Ad. de Glocz):

 2053 (a. 1505, studens tenebatur ei unum florenum pecuniarum).

Glocensis Albertus de Gloc s. de Kłodzko (Alb. de Glocz):

— 1551 (a. 1493, causa ejus lectisterniorum coram dno rectore).

Glocensis Jacobus studens (a. 1469), v. Sumer Jac.

- Glocensis Johannes Fridel mgr. (a. 1469/70), v. Fridel Joh.
- Glocensis Johannes de Gloc s. de Klodzko (Joh. de Glocz):
- 1457 (a. 1491, bacc., veniens ad lectorium cachinos fecit, impedientes lectionem), 1458.
- Glocensis Melchior de Glocz s. de Kłodzko (Melchier de Glocz):
- 1547 (a. 1493, studens Universitatis, tenebatur Simeoni de eadem contracta duodecim grossos), 1551.
- Glocensis Simeon de Gloc s. de Klodzko (Simon de eadem contracta i. e. de Glocz):
- 1547 (a. 1493).
- Glocensis Wenceslaus de Glocs. de Klodzko (Venc. de Glocz):
- 1500 (a. 1491).
- Glocz de, cf. Glocensis.
- Glogar Andreas (a. 1475), v. Glogowita Andr.
- Glogar Johannes mgr. (a. 1483), v. Glogowita Joh.
- Gloger Thomas de Nissa (Thom. de Nyssza; in Albo stud. >Thom. Gloger de Nissa dictus): [losophorum].
- 220 (a. 1470, studens de bursa phi-Glogouia de, Glogouiensis, Glogouita, de Glogowia, Glogovita: v. Glogowia; Glogowiensis; Glogowita.
- Glogowia (Major Glogouia):
- 2779 (a. 1524, senatus Glogoviensis et sigillum civitatis literis impressum).
- Glogowita bacc. quidam (a. 1523), v. Glogowita Franc.
- Glogowita Andreas de Glogowia (Andr. de Glogouia, Glogowia, Andr. Glogar):
- 371 (a. 1475, domum Jerusalem inhabitans, omnibus sedentibus ad mensam tempore coenae cum portionibus carnium in studentem et clericum ordinatum projecit ipsumque in faciem percussit), 373, 400 (studentem et plebanum evaginata framea fugavit), 530 (a. 1476), 531.
- Glogowita Balthasar de Glogowia (Balth. de Glogouia):

- 938 (a. 1484, studens, excommunicatus).
- Glogowita Balthasar Man, studens (a. 1524): v. Man Balth.
- Glogowita Caspar de Glogowia (Casp. de Glogouia, de Magna Glog, de Majori Glog.):
- 164 (a. 1470, studens), 544 (a. 1476, bacc.), 549, 738 (a. 1478, vendidit suos libros pro certa summa pecuniarum), 740, 755 (a. 1479).
- Glogowita Caspar pater bacc. Martini, v. Glogowita Mart. (a. 1489).
- Glogowita Cristophorus de Glogowia (Crist. de Glogovia):
- 1044 (a. 1486, praedicatorum servitor ad s. Mariam, obligavit se coram dno rectore sub poena excommunicationis studenti pro libro amisso sex grossos solvere):
- Glogowita Franciscus de Glogowia (quidam bacc. de Glogouia; in Libro promot. »Franciscus de Glog.« scriptus):
- 2634 (a. 1523, discessit de Cracovia). Glogowita Ignatius de Glogowia (Ign. de Glogowia):
- 1269 (a. 1489, nomine studens).
- Glogowita Johannes de Glogowia (Joh. Glogar, Joh. de Glogouia, Glogouita, de Majori Glogovia, de Glogovia, Glogovita, de Glogowia):
- 199 (a. 1470, mgr. Glouita!), 231, 436 (a. 1475), 654 (a. 1478, decanus facultatis artisticae), 740, 766 (a. 1479), 770, 878 (a. 1482), 931 (a. 1483), 938 (a. 1484, collegiatus Collegii majoris), 1107 (a. 1487, comparavit pro Universitate domum in valore triginta marcarum), 1119, 1162 (a. 1488), 1187, 1219 (a. 1489), 1257, 1286 (a. 1490), 1471 (a. 1491), 1475, 1486, 1500, 1503 (a. 1492), 1507, 1510, 1557 (a. 1493), 1561, 1564, 1571, 1587, 1660 (a. 1494), 1663, 1733 (a. 1495, infamavit studentem sodomitam, objiciens ei crimen sodomiae), 1735 (stans coram dno rectore in habitu peregrino, allegans se esse in praecinctu viae Romanae?, Jerosoli-

mitanae?, Miechowiensis?, revocavit infamationem et objectionem criminis sodomiae), 1763, 1765, 1766, 1769, 1770 (a. 1496), 1776, 1782, 1804 (a. 1497, ejus cista cum libris in libraria artistarum tamquam in loco tutiori et quietiori reposita), 1837 (a. 1498), 1846 (ejus recessus ab Universitate necessarius et signanter longus), 1489, 1850, 1855 (a. 1499, canonicus eccl. s. Floriani, convenit bursam Ungarorum ad tres annos), 1880 (a. 1501), 1887, 1891, 1901 (a. 1502), 1911, 1968 (a. 1504), 1972, 2106 (a. 1507 2. II, olim, nocte proxime praeterita vita functus), 2124 (olim provisor bursae philosophorum!), 2133 (a 1508).

- Glogowita Johannes de Glogowia (Joh. de Glogouia):
- 358 (a. 1474, condemnatus a dno rectore in poena unius floreni), 599 (a. 1477, bacc.), 600 (percussit cubicularium regium, quapropter a dno rectore in duobus florenis punitus).
- Glogowita Johannes de Glogowia (Joh. de Glogouia, Glogouiensis, Glogouita):
- 2321 (a. 1514), 2322, 2634 (a. 1523).
   Glogowita Laurentius de Glogowia (Laur. de Glogouia):
- 1044 (a. 1486, studens, ejus liber in valore sex grossorum amissus).
- Glogowita Leonardus de Glogowia (Leonard. de Glogouia?):
- 600 (a. 1477, bacc., percussit cubicularium regium, quapropter a dno rectore in duobus florenis condemnatus).
- v. Wratislawita Leonard. (a. 1477).
   Glogowita Martinus de Glogowia (Mart. de Glogouia Caspar heres filius, de Majori Glog.):
- 1233 (a. 1489, bacc.), 1358 (a. 1491, magistrandus et consiliarius bursae novae), 1548 (a. 1493, mgr.), 1549.
- Glogowita Mathias de Glogowia (Math. de Majori Glogowia):
- 231 (a. 1470, mgr., impignoravit mensam in uno fertone).

Glogowita Mathias Almanus, studens (a. 1523); v. Alemanus Math.

- Glogowita Melchior de Glogowia (Melicher de Glogowia):
- 1931 (a. 1502, mgr., quinque florenos in auro submisit se studens coram dno rectore ei solvere).
- Glogowita Melchior de Glogowia, Nobilis (Nob. Melchiar de Glogouia, de Majori Glog.):
- 2767 (a. 1524). 2774, 2775, 2779 (studens Universitatis), 2784, 2793, 2799 (ejus res, libri et vestes), 2800.
- Glogowita Nicolaus de Glogowia (Nic. de Glogouia):
- 1269 (a. 1489, bacc., processum excommunicationis contra eum decrevit dnus rector).
- Glogowita Nicolaus Eychtricz, studens (a. 1522): v. Eichtricz Nic.
- Glogowita Petrus Han de Glogowia (Han?; Petr. de Glogouia):
- 998 (a. 1485).
- Glogowita Petrus de Glogowia (Petr. de Majori Glogovia):
- 2779 (a. 1524).
- Glogowita Simeon Almanus, studens (a. 1523): v. Alemanus Simon.
- Glogowski Nicolaus (Nic. Glogowskij):
- 3335 (a. 1535, studens).
- Głogowskij, v. Głogowski.
- Glot-tis (glot, pro glos-ris):
- 882 (a. 1482, habuit a glote ipsius mgri, dna Sophia, glot praefati mgri).
   Glotcz de, v. Glocensis.
- Glouita Johannes mgr. (a. 1470), v. Glogowita Joh.
- Glovaczkj, v. Głowacki.
- Glowa, v. Glowa.
- Glowa de Cracovia, hospes (Glowa):
- 276 (a. 1473, hospitium ejus Cracoviae).
- Glowa Petrus de Cracovia (Petr. Glowa de Crac.):
- 568 (a. 1477, civis de Crac. una cum consorte sua), 574.
- Glowacki Johannes (Joh. Glovaczkj):
- 2074 (a. 1506).

Glowina, v. Głowina.

Glowina Katharina de Cracovia, Nobilis (Kath. de Crac., Kath. consors dni Petri Glowa, Nob. Kath. Glowina):

— 560 (a. 1477, civissa), 563, 568, 570 (Nobilis), 574, 581, 614 (silentium perpetuum imposuit ipsi dnus rector in omnibus, quae habuit cum quodam bacc.).

Glowna, v. Głownia.

Glownensis Mathias de Glowno (Math. de Glowno):

- 3031 'a. 1530, studens).

Glownia Isaac Judaeus de Cracovia (? an potius de Kazimiria?; Is. Jud. Glowna, Glownija):

2838 (a. 1525), 2839 (injuriatus a clericis in minoribus constitutis).

Glownija, v. Głownia.

Glowno, Glowno de: v. Glownensis.

Glupczyc Nicolaus de Cracovia (Nic. Lupschycz de Crac., Nic. Lypczicz):

 1234 (a. 1489, civis et carnifex), 1669 (a. 1494, et ejus domus in platea Carnificum).

v. Cracovita Niklos s. Nicolaus carnifex (a. 1489/90).

Glyeywycz de, cf. Gliwicensis.

Glyncz de (a. 1505), v. Ginziensis Andr. Glynk de, v. Glinkius.

Glynka, v. Glinka.

Glynne de, v. Glinnensis.

Gmach (gmach):

 2352 (a. 1515, gmach alias habitatio, appreciata pro tribus cum media marcis).

- v. Indergmach (a. 1514).

Gnesna, v. Gnezna. [Gneznensis. Gnesna de, Gnesnensis, de Gneszna: v. Gnezna (Gnesna, Gnezna):

- 965 (a. 1485), 2056 (a. 1505, secunda instantia).

Gnezna de, v. Gneznensis.

Gneznensis (Gnesnensis, Gneznensis):

- archiepiscopus: v. Appellatio (a. 1505
  1526); Dzierżgowski Nic.; Łaski Joh.
  (a. 1526).
- officialis generalis: 965 (a. 1485).
- canonicus (a. 1470), v. Mirżyniec Arn.

- altarista (a. 1513/15), v. Zdzarowski Joh.
- dioecesis: 93 (a. 1469), 1077 (a. 1487);
  v. Bartoszowicius Barth. (a. 1506);
  Dabrowita Stan. (a. 1526);
  Kozlowita Petr. (a. 1469/70);
  Magnuszowita Zbign. (a. 1494);
  Zajączek de Wrząca (a. 1475/87).

Gneznensis Johannes de Gniezno s. Gnezna (Joh. de Gnezna):

— 152 (a. 1470, sartor).

Gneznensis Johannes de Gniezno s. Gnezna (Joh. de Gnezna, Gnezna):

— 3243 (a. 1534, perdidit librum mutuo concessum), 3267 (bacc. in bursa Jerusalem manens et ejus servitor), 3378 (a. 1536).

Gneznensis Laurentius de Gniezno s. Gnezna (Laur. de Gnezna):

 942 (a. 1484, lector missarum ad s. Mariam, in domo olim Alberti Caritas in platea Columbarum morans).

Gneznensis Martinus de Gniezno s. Gnezna (Mart. de Gnezna): [tatis).

— 190 (a. 1470, studens Almae Universi-Gneznensis Mathias de Gniezno s. Gnezna (Math. de Gnezna):

- 1492 (a. 1491).

Gneznensis Samuel Simeonis de Gniezno s. Gnezna (Samuel notarius, Sam. de Gnesna, Sam. Simonis de Gnezna):

347 (a. 1471, bacc., jactu lapidis puerum servientem interfecit?), 639 (a. 1478, notarius), 643 (et scriba dni rectoris Kobylinko), 662, 667, 672, 679 (notar. publicus), 685, 693—695, 702, 723.

Gneznensis Simeon pater Samuelis, v. Gneznensis Sam. (a. 1474/78).

Gniastkowa, v. Gniazdkowa.

Gniazdek de Cracovia, maritus Barbarae: v. Gniazdkowa Barb. (a. 1502). Gniazdkowa Barbara de Cracovia

(Barb. Gniastkowa):

— 1918 (a. 1502, civis et hospes Crac., percussa a clerico ordinato in faciem usque ad sanguinis effusionem), 1920 (in platea Sutorum), 1924.

Gniewków de, v. Gniewkowita.

Gniewkowita Balthasar de Gniewków (Balthazar, Balth. de Gnijewkow, Gnyewkow):

— 3091 (a. 1531, studens in bursa philosophorum manens), 3092, 3098, 3100, 3108 (citatus ad dnum rectorem ocasione libelli famosi, studio et industria ipsius Balthasaris confecti), 3113, 3114, 3118, 3120.

Gniezno de, v. Gneznensis. [kowita. Gnijewkow, Gnyewkow de: v. Gniew-Gocsław de, v. Gocsławita.

- Gocslawita Albertus de Gocslaw (Alb. de Goczslaw):
- 2265 (a. 1514, clericus dioecesis Poznaniensis in minoribus constitutus, evaginato cultro ad manum sinistram percussus a studente).

Goczslaw de, v. Gocslawita.

Godacze de, v. Godaczewski.

- Godaczewski Bernardus de Giedacze s. Godacze (Bern. de Gedacze, Godaczewski, Godaczewsky):
- 2383 (a. 1515, studens), 2384, 2387
   (arcum et frameam in vendeta in loco publico emit).

Godaczewsky, Godaczewsky: v. Goda-Godek dr. (dr. Godek):

— 39 (a. 1469, dr. juris).

Godzaninis de, v. Godzaninus.

Godzaninus Johannes de Godzaninis (Joh. de Godzaninis):

- 2169 (a. 1511, archidiaconus et cancellarius Universitatis Bononiensis).

Goebel Johannes de Cracovia (Joh. de Crac., Joh. Gebel, Gyebel, Gyebiel de Crac.):

- 594 (a. 1477, carnifex), 1784 (a. 1486), 1791, 1879 (a. 1500).

Gölnicz de, v. Gielnicensis.

Goerlitz de, v. Goerlitzensis.

Goerlitzensis Bartholomaeus de Goerlitz (Barthol. de Gerlycz, Gyerlycz):

- 890 (a. 1483, de bursa Jerusalem).

Goerlitzensis Gregorius de Goerlitz (Greg. de Gyerlicz):

 962 (a. 1485, bacc., ejus lectisternia in valore viginti grossorum). Goerlitzer Johannes de Cracovia (Joh. Gyerlyczer):

- 1586 (a, 1493, civis Crac.).

Golanensis Andreas de Golany (Andr. de Golyany):

— 1625 (a. 1493, ejus juvenis in libera mendicatione existens), 1635 (a. 1494, item ejus causa cum bacc. scholae de hospitali s. Spiritus).

Golany de, v. Golanensis.

Golavijno, Golavino de: v. Golawinius.

Golawinius Johannes de Golawino (Joh. de Golavino, Golavino):

 63 (a. 1469), 79 (studens, obligavit se coram dno rectore post suum reditum Cracoviam cuidam presbytero octo grossos residui debiti solvere), 80.

Golawino de, v. Golawinius.

Goldbargensis Georgius de Goldbark s. Goldberg (Georg. de Goldbark):

 1540 (a. 1492, studens de bursa philosophorum, citatus ad judicium dni rectoris ocasione cameralium).

Goldbark, Golderg de: v. Goldbargensis; Goldbergensis.

- Goldbergensis Valentinus Slezita de Goldberg s. de Aureo monte (Valent. de Aureo monte):
- 2130 (a. 1507, studens de bursa pauperum, de mandato dni rectoris per sapientiam Universitatis et duos servitores civitatis in carcere domus Collegii majoris clausus).

Golilino, Golinin, Golinino de & in: v. Golyninensis; Golyninus.

Goliński Adrianus (Adr. Golinsky):

— 1965 (a. 1504, ejus Horatius et Seneca?).

Golinsky, v. Goliński.

Golischewo de, v. Goliszewita.

Goliszewita Stanislaus de Goliszewo (Stan. de Golischewo):

- 3169 (a. 1532).

Goliszewo de, v. Goliszewita.

Golocice de, v. Golocicensis.

Golocicensis Laurentius de Golocice (Laur. de Goloczycze):

- 226 (a. 1470, studens, ejus liber ad servandum datus).

Goloczycze de, v. Golocicensis.

Goluchow, Goluchów de: v. Goluchowita.

Goluchowita Johannes de Goluchów (Joh. de Goluchow):

- 1376 (a. 1491), 1377, 1385.

Golyany de, v. Golanensis.

Golynin, Golynino de & in: v. Golyninensis; Golyninus.

Golyninensis plebanus (in Golinino, a. 1482), v. Golyninus Jac.

Golyninus Jacobus de Golynin s. Golynino (Jac. de Golinin, Golinino, de Golilino!):

— 865 (a. 1482, recepit in mutuum a bacc. quendam sexternum), 866 (studens), 867 (inductus ab alio studente in theologia et jure canonico, ut exiret de bursa pauperum et intraret cum eo ad bursam Longini s. canonistarum), 870, 873 (plebanus ibidem).

Golyninus Jacobus de Golynin s. Golynino, pater Pauli: v. Golyninus Paul. (a. 1482).

Golyninus Paulus Jacobi de Golynin s. Golynino (Paul Jacobi de Golinino): — 870 (a. 1482).

Gomolca, Gomolka: v. Gomólka.

Gomólka Johannes de Brusz (Joh. Gomolka de Brusz):

983 (a. 1485, tabernator).

Gomólka Mathias de Cracovia (Math. de Crac. Gomolca, Gomolka): [1588.

- 1584 (a. 1493, laicus et cursor), 1585, Gonatek Johannes (Joh. Gonatek):

 2628 (a. 1523, citatus ad judicium dni rectoris ocasione patellae).

Gora, v. Góra.

Góra Andreas de Mikolajów (Andr. de Gora, Gorra, Andr. Gora de Mykolayew):

494 (a 1475, mgr.), 789 (a. 1479, rector scholarum s. Mariae), 818 (a. 1480, item rector schol. s. Mariae), 819, 1197 (a. 1488), 1312 (a. 1490, dr., provisor et senior in bursa Longini s. canonistarum). 1320, 1740 (a. 1495, dr. juris canonici), 1758, 1822 (a. 1497, decretorum dr., archidiaconus Kurzelowiensis, Gora Johannes!), 1843

(a. 1498), 2130 (a. 1507), 2329—2362 (canonicus Crac. et rector Universitatis commutatione hiemali a. 1514/15), 2363—2389 (rector Univ. comm. aestivalis a. 1515), 3312 (a. 1535, juris pontificii dr., antea scholam s. Mariae in circulo Cracoviensi habitavit).

Góra Johannes archidiaconus (a. 1497), v. Góra Andreas.

Gora, Góra de: v. Góra; Góranus.

Goraj de, v. Gorajensis.

Gorajensis Marcus de Goraj (Marc. de Goray):

- 261 (a. 1472).

Goranouye de, v. Nowogóranus.

G'óranus Abraham studens (a. 1484), v. Górski Abr.

Góranus Johannes de Góra (Joh. de Gora):

 2100 (a. 1507, studens, ratione poenae transgressionis mandati cavit pro eo et fidejussit mgr. tres florenos).

Góranus Johannes de Góra (Joh. de Gora):

2496 (a. 1520, studens).

Góranus Mathias de Góra (Math. de Gora):

- 1142 (a. 1488).

Góranus Melchiar de Góra, Nobilis (Nob. Melch. de Gora, Gorra):

— 2534 (a. 1522, studens Universitatis, habuit habitationem per medium annum apud lapicidam Nic. Italum, morantem in platea Fratrum), 2666 (a. 1523), 2778 (a. 1524), 2784.

- v. Górkanus Melchior (a. 1524).

Goray de, v. Gorajensis.

Gorca de, Gorcanus: v. Górkanus.

Gjörcensis plebanus (in Gorka, Górka, a. 1524), v. Górkanus Melch.

Gorecki Stanislaus (Stan. Goreczkij):

— 2137 (a. 1508, praepositus Kalissiensis). Goreczkij, v. Gorecki.

Corenoui de, v. Nowogóranus.

Gorka, Górka de: v. Górkanus.

Górka villa (Gorka):

 2234 (a. 1513, villa mgri Nic. Czepel Poznanitae et ejus kmetones), 2241, 2242.

- Górka de & in, Gorka schrzebrna, Górka srebrna de: v. Górcensis; Górka; Górkanus.
- Górkanus Clemens de Górka (mgr. et dr. Clemens, Clem. de Gorca, Gorcanus, Clem. de Gorka):
- 66 (a. 1469, dr.), 68, 99 (in Collegio canonistarum), 167 (a. 1470, decretorum dr. et coarbiter s. consiliarius dni rectoris), 251-267 (rector Universitatis commutatione aestivali a. 1472), 271 (a. 1472), 552 (a. 1476), 556 (certas summas pecuniarum, videlicet viginti quatuor sexagenas latorum grossorum, missas a patre cujusdam studentis Lithuani, non recepit), 851-854 (rector Univ. comm. aestiv. a. 1481), 913 (a. 1483, mgr. et lector ordinarius).
- Górkanus Laurentius de Górka (Laur. de Gorka):
- 211 (a. 1470, citavit ad judicium dni rectoris mgrum et seniorem bursae Jerusalem).
- Górkanus Melchiar de Górka (Melchiar): |2780.
- 2779 (a. 1524, plebanus in Gorka),
- v. Góranus Melchior (a. 1522/24).
- Górkanus Stanislaus de Srebrna Górka mgr. (a. 1479/1502), v. Szyszka Stan.

Górki, Gorky de: cf. Górkanus.

Gorlice de, v. Gorlicensis.

- Gorlicensis Johannes de Gorlice (Joh. de Gorlicze):
- 266 (a. 1472).
- Gorlicensis Martinus de Gorlice (Mart. de Gorlicze):
- 619 (a. 1478, mgr.! et altarista eccl. Cracoviensis), 656 (studens!), 657 (debuit studenti extraxisse pennas de plumatica!), 658, 671.

Gorlicze de, v. Gorlicensis.

Gornik, v. Górnik.

- Górnik Hieronymus de Kazimiria (Jeronimus Gornik, Jer. Gornyk de Casimiria):
- 2995 (a. 1530, item ejus conjux Sophia et eorum causa cum literarum

studente ocasione calceorum et cervisiae), 2997.

Górnikowa Sophia de Kazimiria, conjux Hieronymi Górnik: v. Górnik Hier. (a. 1530).

Gorow, Górów de: v. Górowita.

- Górowita Andreas de Górów s. Górowo (Andr. de Gorow, Gorowo):
- 1875 (a. 1491, exclusus de bursa pauperum vigore Statuti domus, quod si quis vulneraverit aliquem commanentem in bursa, extunc excludatur), 1376, 1439 (studens), 1442, 1444.
- v. Rostkowski Andr. (a. 1491).

Gorowo, Górowo de: v. Górowita.

Gorra Andreas de (a. 1475/1535), v. Góra Andr. de Mikolajów. [nus Melch. Gorra Melchiar de (a. 1522/23), v. Góra-Górska Elisabeth (Elis. Gorszka):

- 948 (a. 1484, consors Nicolai Górski et filia Barbarae Kobyleńska).

Gorski, v. Górski.

- Górski Abraham de Góra (Abr. de Gora; in Albo stud. »Abr. Gorsky de Gora« dictus):
- 950 (a. 1484, pro equo tenebatur ei studens unam marcam pecuniae communis, in regno Poloniae currentis).
- Górski Abraham (Abraam Gorski, Gorsky):
- 2849 (a. 1526, notarius), 2853, 2869 (notarius publicus vicariatus Cracoviensis), 3066 (a. 1530, mgr.).
- Górski Michael (Mich. Gorski):
- 3055 (a. 1530, studens, citavit ad judicium dni rectoris mgrum et rectorem scholae s. Spiritus ocasione debiti duorum cum medio grossorum ratione lignorum), 3165 (a. 1532, item causa ejus cum rectore scholae ad s. Spiritum).
- Górski Nicolaus maritus Elisabethae Gorska, v. Górska Elis. (a. 1484).
- Górski Nicolaus (Nic. Gorsky):
- 1840 (a. 1498, bacc., cantor scholae s. Stephani).

Gorsky, v. Górski.

Gorszka, Gorszky: v. Górska; Górski. Góry nowe de, v. Nowogóranus.

Gorzicze de, Gorzijnczkij: v. Gorzycki. Gorzkowski Johannes (Joh. Gorzkowski):

- 2491 (a. 1520).
- Gorzyca Felix Stanislai de Kazimiria (Fel. Stanislai Gorzycza de Kazimiria):
- 2564 (a. 1522, scholaris, cui rector scholae Corporis Christi duos dentes excussit!), 2565.
- Gorzyca Stanislaus de Kazimiria (Stan. Gorzycza de Kazimiria):
- 2564 (a. 1522, et ejus filius Felix),
   2565 (item ejus filius).

Gorzyce de, v. Gorzycki.

- Gorzycki Andreas de Gorzyce (Andr. de Gorzicze, Gorzijnczkij):
- 3108 (a. 1531, bacc), 3136.

Gorzycza, v. Gorzyca.

Goschkwf de, v. Gostkowski.

- Gościradowski Johannes (Joh. Gosczijradowskij):
- 52 (a. 1469, nuper vita functus), 53 (mgr. et rector scholae s. Mariae executor ejus testamenti).

Gosczijradowskij, v. Gościradowski.

Gosdko de, v. Gostkowski.

Gosiec de, v. Gosiecius.

- Gosiecius Jacobus de Gosiec (Jac. de Cossijetcz):
- 1042 (a. 1486, studens, arma detulit). Goska Gregorius (Gaska?; dr. Greg. Goska):
- 2686 (a. 1523, dr. juris?).
- v. Szamotulianus Greg. (a. 1521/34). Goskow de, Goskowskij: v. Gostkowski. Goślice de, v. Goślicki.
- Goślicki Martinus de Goślice (mgr. Martinus, Mart. de Goslijcze, Goszlisskj, Goszlijczkij, Goszlinczki, Guszlinczki):
- 3106 (a. 1531, mgr.), 3158 (a. 1532, rector scholae ad. s. Florianum), 3194 (a. 1533), 3240 (a. 1534, item rector ludi literarii ad s. Flor.), 3266, 3336 (a. 1535, item rector ludi literarii ad s. Flor. in Kleparz).

Goslijcze de, v. Goślicki.

Gośniewski Casper (Casp. Gosznijewszkij): - 2945 (a. 1528, studens).

Gosthijn de, v. Gostyninus.

Gosthkow, Gosthkowo de: cf. Gostkowita; Gostkowski.

- Gosthyn, Gosthynyn, Gostijn, Gostijnijn, Gostin, Gostinijn, Gostinyn de: v. Gostyninus. [Gostkowski. Gostkow, Gostków de: cf. Gostkowita;
- Gostkowita Andreas de Gostków s. Gostkowo, studens (a. 1492); v. Bieniasz Andr.
- Gostkowski Jacobus de Gostków s. Gostkowo (Jac. de Coskow, Goschkwf, Gosdko, Goskow, Goskowskij, de Gosthkow, Gostkow, Goszdkovo, Gosztkowo, Gozdkow):
- 605 (a. 1477, bacc.), 606, 616 (a. 1478), 618, 625, 627, 629, 736 (locatus apud s. Spiritum, pro illo tempore habere non valuit solutionem facere unius marcae!), 759 (a. 1479), 858 (a. 1481), 1011 (a. 1485), 1012, 1084 (a. 1487, mgr.), 1085, 1087, 1102 (Johannes!, tenebatur tertiano bursae pauperum unum florenum in pecuniis sine lato grosso).
- Gostkowski Johannes mgr. (a. 1487), v. Gostkowski Jac. [v. Gostyninus. Gostyn, Gostyń, Gostynijn, Gostynin de: Gostyninus Andreas de Gostyń (Andr. de Gostyn):
- 248( a. 1470, possessor » Cronicae « Vincentii Kadlubkonis s. Vincentianae).
- Gostyninus Caspar de Gostyń (Casp. de Gosthyn):
- 2453 (a. 1517, bacc., tenebatur studenti viginti grossos).
- Gostyninus Jacobus de Gostyńs. Gostynin (Jac. de Gosthyn, Gosthynyn, Gostijn, Gostijnijn, Gostinijn, Gostinijn, Gostynyn):
- 778 (a. 1479), 1381 (a. 1491, mgr., item collegiatura ejus in Poësi), 1382 (collegin Oratoria), 1471, 1546 (a. 1493), 1628, 1629, 1717 (a. 1494, s. theologiae bacc., collegiatus Collegii majoris), 1889 (a. 1501, professor s. theol.), 1939 (a. 1502, dr.), 1955—1972 (rector Universitatis commutatione hiemali a. 1503/4),

1978—1982 (rector Univ. comm. aestivalis a. 1504), 2045 (a. 1505, provisor bursae pauperum), 2050.

- Gostyninus Jacobus de Gostyń (Jac. de Gosthijn):
- 3330 (a. 1535, mgr.).
- Gostyninus Mathias de Gostyń (Math. de Gostin),
- 1428 (a. 1491).
- Gostyninus Nicolaus studens (a. 1526), v. Paczyna Nic.

Gostynyn de, cf. Gostyninus.

Gosviczki, v. Goświcki.

- Goświcki Hieronymus (Jeronimus Gosviczki, Goswijczki):
- 3261 (a. 1584), 3372 (a. 1586, studens), 3373.

Goswijczki, v. Goświcki.

Goszdkovo de, v. Gostkowski.

Goszle, Goszlen de: v. Kozlensis.

Goszlijczkij, Goszlisskj: v. Goślicki.

Goszlow de, v. Kozlowita.

Gosznijewszkij, v. Gośniewski.

Gosztkowo de, v. Gostkowski.

Gotardus s. Gothardus (a. 1477/78), v. Dabrówka Got.

Gothbisz Valentinus de (a. 1478), v. Kotwicz Valent.

Gotschalcus (Gotschalcus):

- 3215 (a. 1534, Gotschalci Sermones, liber), 3224.
- Goworek de Sidzina Senior (Goworek de Szijdzijna Senior):
- 2914 (a. 1527, kmeto et ejus filius, crudelissime absque legitima causa a mgro Cracoviensi in ferro et vinculis afflicti).

Gozdkow de, v. Gostkowski.

Grabia dnus (dnus Grabya, Grabya):

- 1681 (a. 1494, vicepraepositus collegiatae ad Omnes ss.).
- Grabieński Ambrosius (Ambr. Grabyensky):
- 2086 (a. 1506, citatus ad dnum rectorem ad instantiam rectoris scholae castrensis).

Grabov, Grabów de: v. Grabowita.

Grabowita Mathias de Grabów (Mathias introligator, Math. de Grabov):

Acta rect.

— 2857 (a. 1526, librorum ligator), 2888 (introligator), 2889 (noluit pecuniam s. monetam Świdnicensem accipere, tamquam e regno proclamatam).

Grabowita Nicolaus de Grabowo (Nic. de Grabowo, de Garbowo):

 2234 (a. 1518, violentiam kmetonibus in villa Górka per vulnera intulit),
 2241 (studens de scholis Omnium ss.),
 2242 (de Garbowo!).

Grabowo de, v. Grabowita.

Grabowski Albertus (Alb. Grabowskj):

- 2864 (a. 1515).

Grabowski, v. Grabowski.

Grabya, Grabya: v. Grabia.

Grabyensky, v. Grabieński.

Grad Mathias de Gdów (Math. Grad de Gdow): [stud. Ungaris),

— 901 (a. 1483, laicus, ejus causa cum Graduale scriptum:

— 3835 (a. 1535, liber coopertorio simplici tectus), 8359.

Graecista, v. Bethuniensis Ebr.

- Grambina Nicolaus de Poznania (Nic. de Poznania; in Albo stud. »Nic. Grambyna de Pozn.« dictus):
- 890 (a. 1483, de bursa Jerusalem),
   971 (a. 1485, studens et notarius publicus).

Grambyna, v. Grambina.

Grammatica (Grammatica):

- 1713 (a. 1494, nova, liber), 2598 (a. 1522), 2799 (a. 1524),
- v. Gallus Al.; Henrichmannus; Kadlubek Vinc. (! a. 1478); Melanchton;
   Modi significandi; Priscianus; Regulae gramm.

Granow, Granów de: v. Granowita.

- Granowita Andreas de Granów s. de Granowo (Andr. de Granow dioec. Poznaniensis, de Granowo):
- 1495 (a. 1491), 1522 (a. 1492), 1528
   (servitor dni rectoris Kobylinko), 1528.
   Granowo de, v. Granowita.

Gratialista (gracialista):

 3039 (a. 1530, mgr., fovebat in propria habitatione sua gracialistam).

Graudencz de, v. Graudentinus.

61

- Graudentinus Daniel de Grudziądz (mgr Daniel; in Libro promot. »Dan. de Graudencz« scriptus):
- 1433 (a. 1491, mgr., ejus causa cum venditore librorum).
- v. Daniel quidam (a. 1491).
- Graudentinus Johannes de Grudziądz (Joh. de Graudencz):
- 890 (a. 1483, mgr. de bursa Jerusalem)
- Greger Blasius de Warszawa (Blas. Greger de Varscheuia, Blas. Varszauiensis, de Varszauia):
- 2397 (a. 1516, pugno studentem percussit), 2398, 2445 (a. 1517), 2446 (armata manu in domum et stubam communem bursae pauperum venit, evocando quendam studentem).
- Gregorius hospes (a. 1469), v. Cracovita Greg.
- Gregorius servitor (Gregorius):
- 202 (a. 1470, serv. mgri Ungari?).
- Gregorius prior (Gregorius):
- 375 (a. 1475, prior ordin. Cisterciensis monasterii Pokrzywnicensis).
- Gregorius familiaris (Gregorius):
- 379 (a. 1475, famil. dni rectoris Blędowski).
- Gregorius famulus (Gregorius):
- 862 (a. 1481, fam. mgri Math. Slunawitae).
- Gregorius intra portam civitatis Cracoviensis (a. 1488), v. Cracovita Greg.
- Gregorius braseator et servus (a. 1502), v. Cracovita Greg.
- Gregorius dispensator (Gregorius):
- 2048 (a 1505, disp. bursae Jerusalem), 2051, 2069 (causa certorum lignorum, quae a cive Cracovi-nsi emit).
- Gregorius studens (Gregorius):
- 2361 (a. 1515, stud. de schola s. Annae, appellavit studentem beanum et percussit eum in manum dextram), 2362.
- Gregorius vicarius (Gregorius):
- 2485 (a. 1519, vic. ad Omnes ss.), 2486. [ski Greg. Gregorius bacc. (a. 1524/25), v. Dabrow-Gregorius studens (Gregorius):

- 3262 (a. 1534, stud. de bursa philoophorum, apud quem libri furto ablati reperti). [nus Greg. Gregorius dr (a. 1534), v. Szamotulia-Grembelski Johannes alias Sędzia dictus, Nobilis studers (a. 1512/13): v. Sedzia Joh.

Grembelski, cf. Grembelski.

Grenigien de, v. Groeningensis.

Gricsanus Stephanus (Gricsanus?, a. 1514), v. Ungarus Steph.

Griff, Griffe: v. Gryf.

Grissaw de, v. Gryzowita.

- Grobel Johannes de Cracovia (Joh. Grobel de Crac.):
- 1278 (a. 1489, sartor).
- Groczijsko de, v. Grodzicki.
- Grodek, Gródek de: v. Grodek.
- Grodek Jacobus de Gródek (Jac. de Grodek):
- 1310 (a. 1490, libros perditos a studente emit), 1453 (a. 1491).
- Grodek Johannes de Gródek (Joh. de Grodek):
- 2243 (a. 1513, mgr. in bursa Jerusalem manens).
- Grodek Johannes Lythwanus, studens (a. 1514/15): v. Lithuanus Joh.
- Grodnensis praepositus (Hrodnensis, de Grodno, a. 1475), v. Tabor Alb. de Lithuania.
- Grodnensis Johannes Lythwanus, studens (a. 1514/15); v. Lithuanus Joh. Grodno de, cf. Grodnensis.
- Grodowski Petrus (Petr. Grodowszkij, Grodowszky):
- -- 2699 (a. 1523, studens Universitatis), 2742 (ocasione vulnerationis famuli braxatoris lectisternia ejus et omnes res arestatae).
- Grodowszkij, Grodowszky: v. Grodowski. Grodzecz de, v. Grojecius.
- Grodzicki Albertus de Grodzisko (Alb. de Grodzisko, Grodzijszko, Grodzysko, Grodzyszko, Grodzycky, Grodzyczky, Grodzyczskj):
- 2034 (a. 1505, bacc. de Omnibus ss.),
   2036, 2043, 2044 (evaginato cultro studentem percutere voluit, quaprupter

2 1884 19 - 11 18 TH THE THE THE SECRET PROPERTY OF a dno recione in french maise the cae et an e cuitif degression en en manue natus of a look factor of the manus of the m quaprofter a dro reciore in a manual drop recipies and a manual quaprofier a dro reiore in a serie and forens from the significant of the series of th *=* = Grodzicki Gernardus de francisco. ت.:a de Grozisko, Grożucie. ... zerze siczko, Grozisko, grozi Ski, Groziczki, gradani mirani gająco na 3289 (a. m. nov. m. nov. m. r. m. 1030) losophorum manens gracie, sching. tem percussit et Tuneration em percussit et vumera, septent in ura entre gempaus). 32:40. 34:45 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 33:46 3 and rectore and home in unum mensem praesis is eine sibi pro bac Tobac national rodation to bac tobac national rodation to bac rod dziszky): 1504, ineg. Grodzicki Laurenii iš iž i dini. Grodzicki de Poznatia. Laur. Grodzysky de fistig hina. alias (Laur. Grodzicki Stanishis (Stan. de Grodzistis ziszko, Grodziczk. 2994 (a. 15%). =F. collegiatus Comparis (a. 15:50, dni mandato pientia Uniteritie dispositioner ordine section ..... positi Conta The Table ordinarios & Fig. Grodzicz-k. Grodziec. Grodzi, ... dzicki: Grodi::::: طكنت تت الم

Groeningen de, v. Groeningensis. Groeningensis Johannes de Groeningen (Joh de Greningien):

- 1531 (a. 1492).

Grof Johannes de Krosno (Joh. Groff de Crosna, Croszna):

 2071 (a. 1506, ejus annulus aureus in undecim florenis invadiatus), 2084.
 Groff, v. Grof.

Grojec de: v. Grojecensis; Grojecius. Grojecensis advocatus de Grodziec

(a. 1513), v. Grojecius Sim.

Grojecius Andreas de Grojec s. Grodziec (Andr. de Grodziecz):

- 2238 (a. 1513).

Grojecius Johannes de Grodziec, studens (a. 1522/23): v. Jadamowski Joh. Grojecius Simeon de Grojec s. Grodziec (Simon filius advocati de Grodzecz):

- 2254 (a. 1513, studens), 2255.

Grojecius Stanislaus de Grodziec, studens (a. 1528): v. Oczasalski Stan. Gromaczkij, Gromaczky, Gromaczsky, Gromaczszky, Gromadski, de Gromadziec, Gromadzicze, Gromadzicze: v. Gromadzki.

Gromadzki Johannes de Gromadzice (Joh. de Gromadzicze, Gromadzijcze, Gromadzycze, Gromaczkij, Gromaczky, Gromaczsky, Gromaczszky):

- 965 (a. 1485, mgr., viginti florenos ungaricales, in cirographo manu sua scripto et sigillo suo consignato recognitos, reddere noluit, item equus ejus in valore septem fertonum), 966 969, 1328 (a. 1490, collegiatus Collegii minoris), 1516 (a. 1492), 1618 (a. 1493), 1619 (ejus causa cum introligatore librorum), 1630 (a. 1494), 1637, 1700.
- Gromadzki Martinus (Mart. Gromaczszky, Gromadski):
- 949 (a. 1484, studens Universitatis, ratione resumptionis mgro coram dno rectore unum florenum ungaricalem sub poena excommunicationis solvere se obligavit), 950, 1086 (a. 1487, bacc).
  Gromadzycze de, v. Gromadzki.

Grommel Johannes de Wratislawia (Joh. de Wratislauia, Joh. Grommel de Wrat.):

928 (a. 1483, studens in bursa philosophorum manens), 963 (a. 1485, bacc.), 982, 1028 (studens).

Groscziski, v. Grodzicki.

Grossos dnus, v. Grosz.

Grosz Hieronymus de Wratislawia, studens (Grosz?, a. 1479): v. Wratislawita Hier.

Grosz Nicolaus de Cracovia (Nic. Grosz, dnus Gr ssos):

2904 (a. 1527, civis et mercator Crac.),
 2908 (item ejus gener).

Grothkawf, Grotków de: v. Grotkowita. Grotila Erasmus de Nissa mgr. (a. 1474), v. Krotil Er.

Grotkowita Jacobus de Grotków (Jac. de Grothkawf):

2127 (a. 1507, verbis injuriosis infamatus a bacc.).

Groziczko de: v. Grodzicki; Grodziskanus [dzicki.

Groziczkj, Grozidzki, Groziski: v. Gro-Grozisko, Groziszko de: v. Grodzicki Grodziskanus.

Grucza Martinus de Pilzno, alias etiam Grutius nuncupatus (Mart. de Pilsno):

— 1521 (a. 1492, percussit bacc.), 1522 (ejus almarium).

Grudnensis Albertus de Grudno (Alb. de Gruthno):

 90 (a. 1469, studens in bursa pauperum, lavatorio cum immundiciis a studente percussus), 92.

Grudno de, v. Grudnensis.

Grudziadz de, v. Graudentinus.

Gruellus Paulus de Krosno mgr. (Gruellus?, a. 1508/14), v. Krosnensis Paul.

Gruenberg de, cf. Gruenbergensis.

Gruenbergensis Valentinus (a. 1478

- 94), v. Viridomontanus Valent. Grunberg de, cf. Gruenbergensis.

Gruthno de, v. Grudnensis.

Grutius Martinus de Pilzno (a. 1492), v. Grucza Mart.

- Gryf Jacobus de Lubicz (Jac. de Laubecz; in Albo stud. »Jac. Griffe de Levbicz« dictus):
- 281 (a. 1473, studens in bursa Jerusalem morans).
- Gryf Johannes (Joh. Griff):
- 610 (a. 1477, famulus dni Ligęza).
- Gryf Stanislaus (Stan. Griff):
- 432 (a. 1475, servitor senioris bursae Jerusalem, mgri Joh. Poznanitae).
- Gryzów de, v. Gryzowita.
- Gryzowita Johannes de Gryzóws. Grissaw (Johannes fr. ordinis Cisterciensis; in Libro promot. »fr. Johannes de Grissaw« scriptus):
- 274 (a. 1472, bacc.).
- Grzanczyna Barbara de Cracovia (Barb. Grzanczyna de Crac.):
- 1512 (a. 1492).
- v. Barbara coca (a. 1492/94).
- Grzanka de Cracovia, maritus Barbarae: v. Grzanczyna Barb. (a. 1492). Grzijwna de, v. Grzywna.
- Grzimovski, Grzimowski: v. Grzymowski. Grzmala, v. Grzymala.
- Grzymala Martinus (Mart Grzmala):
   2964 (a. 1529, notarius publicus), 2969.
- Grzymowski Lucas alias etiam Kocimowski aut Kozimowski nuncupatus (Luc. Grzimovski, Grzimowski, Kocimowski, Kozimowski, Kozimowski):
- 3360 (a. 1536, studens manens in bursa philosophorum, verbis inhonestis infamavit in lectorio Theologorum bacc. legentem, ab ipso bacc. canis appellatus, qui nihil aliud novit, praeter tabernas et scorta), 3364, 3366, 3369, 3370.
- Grzywna Jacobus de Cracovia (Jac. Grzijwna, Grzywna de Crac.):
- 2471 (a. 1518, artium et medicinae dr., cingulum argenteum loco xx florenorum reposuit in pignus fisco Universitatis pro sua responsione in facultate medicinae et sua incorporatione), 9479
- Grzywna Mathias de Grzywna (Math. de Grzijwna, Grzywna):
- 3040 (a. 1530, studens), 3042.

Grzywna de, v. Grzywna.

Guben, Gubin de: v. Gubinensis.

- Gubinensis Mathias de Gubins. Guben (Math. de Gwben):
- 466 (a. 1475, studens, hora noctis prima citra vel ultra impetuose irruit in viduam Helenam, primo tallari ad ipsam projiciendo, et arrepta per crines multam quantitatem crinium de capite ejus evulsit).
- Gubinensis Thomas de Gubin s. Guben (Thom. de Gubin):
- 86 (a. 1469, studens de domo alterius partis bursae Jerusalem).
- Gugius Ladislaus studens (Gugius?, a. 1517), v. Ungarus Lad.
- Gundelfung Wilhelmus de Gundelfugel s. Gundelvugel, studens (a. 1488): v. Weiss Wilh.

Guszlinczki, v. Goślicki.

Guthow, Gutów de: v. Gutowita.

- Gutowita Nicolaus de Gutów (Nic. de Guthow):
- 680 (a. 1478, bacc., minus juste studentem percussit, jugulavit in terramque prostravit et tribus vicibus crinisavit!).

Gwben de, v. Gubinensis.

Gwerra (gwerra, gwerrae):

- 369 (a. 1475, studens gwerras in bursa Jerusalem fecit), 2839 (a. 1525, gwerra et dissensio).
- Gwiazdowski Jacobus (Jac. Gwiazdowski):
- 3173 (a. 1533, notarius publicus et actorum consistorii Cracoviensis scriba), 3369 (a. 1536).

Gwiazdowski, v. Gwiazdowski.

- Gwidrinus (Gwidrinus):
- 168 (a. 1470, liber studentis, a studente arestatus et venditus).

Gvyasdovski, v. Gwiazdowski.

Gyancz de, v. Gencsensis.

Gybalanka, v. Gibalanka.

Gybesus Johannes de Cracovia (a. 1515/30), v. Amicinus Joh. Junior.

Gyebel, Gyebiel: v. Goebel.

Gyendis, Gyengyes de: v. Gyöngyösius.

Gyergy de, v. Györkius.

Groeningen de, v. Groeningensis.
Groeningensis Johannes de Groeningen (Joh de Greningien):

- 1531 (a. 1492).

- Grof Johannes de Krosno (Joh. Groff de Crosna, Croszna):
- 2071 (a. 1506, ejus annulus aureus in undecim florenis invadiatus), 2084.
   Groff, v. Grof.
- Grojec de: v. Grojecensis; Grojecius. Grojecensis advocatus de Grodziec (a. 1513), v. Grojecius Sim.
- Grojecius Andreas de Grojec s. Grodziec (Andr. de Grodziecz):
- 2238 (a. 1513).
- Grojecius Johannes de Grodziec, studens (a. 1522/23): v. Jadamowski Joh.
- Grojecius Simeon de Grojec s. Grodziec (Simon filius advocati de Grodzecz):
- 2254 (a. 1513, studens), 2255.
- Grojecius Stanislaus de Grodziec, studens (a. 1528): v. Oczasalski Stan.
- Gromaczkij, Gromaczky, Gromaczsky, Gromaczszky, Gromadski, de Gromadzice, Gromadzicze, Gromadzijcze: v. Gromadzki.
- Gromadzki Johannes de Gromadzice (Joh. de Gromadzicze, Gromadzycze, Gromaczkij, Gromaczky, Gromaczky, Gromaczsky):
- 965 (a. 1485, mgr., viginti florenos ungaricales, in cirographo manu sua scripto et sigillo suo consignato recognitos, reddere noluit, item equus ejus in valore septem fertonum), 966
  969, 1328 (a. 1490, collegiatus Collegii minoris), 1516 (a. 1492), 1618 (a. 1493), 1619 (ejus causa cum introligatore librorum), 1680 (a. 1494), 1637, 1700.
- Gromadzki Martinus (Mart. Gromaczszky, Gromadskj):
- 949 (a. 1484, studens Universitatis, ratione resumptionis mgro coram dno rectore unum florenum ungaricalem sub poena excommunicationis solvere se obligavit), 950, 1086 (a. 1487, bacc).
  Gromadzycze de, v. Gromadzki.

- Grommel Johannes de Wratislawia (Joh. de Wratislawia, Joh. Grommel de Wrat.):
- 928 (a. 1483, studens in bursa philosophorum manens), 963 (a. 1486, bacc.), 982, 1028 (studens).

Groscziski, v. Grodzicki.

Grossos dnus, v. Grosz.

- Grosz Hieronymus de Wratislawia, studens (Grosz?, a. 1479): v. Wratislawita Hier.
- Grosz Nicolaus de Cracovia (Nic. Grosz, dnus Gr ssos):
- 2904 (a. 1527, civis et mercator Crac.),
   2908 (item ejus gener).
- Grothkawf, Grotków de: v. Grotkowita. Grotila Erasmus de Nissa mgr. (a. 1474), v. Krotil Er.
- Grotkowita Jacobus de Grotków (Jac. de Grotkáwf):
- 2127 (a. 1507, verbis injuriosis infamatus a bacc.).
- Groziczko de: v. Grodzicki; Grodziskanus. [dzicki.
- Groziczkj, Grozidzki, Groziski: v. Gro-Grozisko, Groziszko de: v. Grodzicki Grodziskanus.
- Grucza Martinus de Pilzno, alias etiam Grutius nuncupatus (Mart. de Pilsno):
- 1521 (a. 1492, percussit bacc.), 1522
   (ejus almarium).
- Grudnensis Albertus de Grudno (Alb. de Gruthno):
- 90 (a. 1469, studens in bursa pauperum, lavatorio cum immundiciis a studente percussus), 92.

Grudno de, v. Grudnensis.

Grudziadz de, v. Graudentinus.

- Gruellus Paulus de Krosno mgr. (Gruellus?, a. 1508/14), v. Krosnensis Paul.
- Gruenberg de, cf. Gruenbergensis. Gruenbergensis Valentinus (a. 147
- 94), v. Viridomontanus Valent.
- Grunberg de, cf. Gruenbergensis. Gruthno de, v. Grudnensis.
- Grutius Martinus de Pilzno (a. 1 v. Grucza Mart.

|                                       | - | . consul          |
|---------------------------------------|---|-------------------|
|                                       |   | rae: V.           |
| <del></del>                           |   |                   |
|                                       |   | √ia, stu-         |
| -2                                    |   | racovita          |
|                                       | - |                   |
| r                                     |   | - de Cra-         |
| <u>- 1 </u>                           |   | ·· Crac.,         |
|                                       |   | 121.00.,          |
|                                       |   | vidua),           |
|                                       |   | contra-           |
|                                       |   | oris pa-          |
|                                       |   | relicta           |
|                                       | _ | · civita-         |
|                                       | _ | 0                 |
|                                       |   |                   |
| - <del></del>                         |   | Ach.              |
| WILLIAM ELL.                          |   | . (====           |
|                                       |   | ··m).             |
| — <u>::</u> . <u>=:</u>               |   | n?, a.            |
|                                       |   | ,                 |
| finere + in . =                       |   |                   |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |   |                   |
| GOZDOWA &                             |   |                   |
|                                       |   | (Casp.            |
| formation of the second               |   |                   |
| Girman                                |   |                   |
| — <del>— — —</del>                    |   | itricis           |
| firmes.                               |   |                   |
|                                       |   |                   |
|                                       |   | л ( <b>Jo-</b>    |
| MARKE A                               |   | ·                 |
| <b>- 35</b>                           |   |                   |
|                                       |   | (Joh.             |
|                                       |   |                   |
|                                       |   | .cerna,           |
| All and an                            |   |                   |
| E 2                                   |   | , pater           |
| 6224                                  |   |                   |
|                                       |   | rorum).           |
| _5°                                   |   | <b>15</b> 18).    |
| •                                     |   | s <b>de Cra-</b>  |
| •                                     |   | , introliga-      |
| -                                     |   | manentis):        |
|                                       |   | ejus parens       |
|                                       |   | is offecerunt     |
|                                       |   | •                 |
|                                       |   | s de Cracovia     |
|                                       |   | u-sova de Crac.): |
|                                       |   |                   |

Gyerlicz, Gyerlycz de: v Goerlitzensis. Gyerlyczer, v. Goerlitzer.

Gyeszow de, Gyezowsky: v. Jeżowski. Gylynskj. v. Giliński.

- Gymnasium Cracoviense s. Universitas:
- 2131 (a 1507), 3052 (a. 1530).
- Gyocsius Ladislaus studens (Gyocsius?, a. 1486), v. Ungarus Lad.
- Gyönge, Gyöngyös de: v. Gyöngyösius.
- Gyöngyösius Johannes de Gyönge s. Gyöngyös, Ungarus (Joh. de Gyengyes):
- 2078 (a. 1506, de bursa Ungarorum, ob non paritionem decreto dni rectoris, videlicet in electione senioratus bursae Ung., in uno floreno ungaricali condemnatus).
- Gyöngyösius Lucas de Gyöngyös, Ungarus (Luc. Ungarus; in Albo stud. >Luc. de Gyendis« scriptus):
- 464 (a. 1475), 468.

Györ de. v. Jaurinensis.

Györke de, v. Györkius.

- Györkius Benedictus de Györke, Ungarus (Ben. de Gerky, Gyergy, Ben. Ungarus):
- 890 (a. 1483, studens de bursa Jerusalem), 901, 905 (stud. in bursa pauperum manens, per unum annum integrum cum servitore Ungaro percurrit in legationibus diversos mundi locos, Ungariam et Wratislawiam).

Gyula de, v. Gyulanus.

- Gyulanus Osvaldus de Gyula, Ungarus (Oswaldus de Dzijvla):
- 1248 (a. 1489, studens de domo dris Regula).
- Gyulanus Stephanus studens (Gyulanus?, a. 1514), v. Ungarus Steph.

Habervoijth, v. Habervojt.

- Habervojt Nicolaus de Cracovia (Nic. Habervoijth de Crac.):
- 69 (a. 1469, civis et balistator, confessus est coram dno rectore, se a prof.
   Zawada quatuor florenos in mutuum accepisse).

Habitatio, v. Habitus.

- Habitus studentium et mgrorum Cracoviensium (habitus, habitatio. vestes):
- 1677 (a. 1494. habitus indecens laicalis per Statutum prohibitus), 1732, 1735 (habit peregrinus), 2266 (a. 1514) & 2352 (a. 1515, habitatio), 2939 (a. 1528. habit. studentium), 3195 & 3197 (a. 1533, vestes curtae et laicales mgris de mandato dni rectoris prohibitae, contra consuetudinem autem antiquam, diu tentam), 3200 (dnus rector inhabitantibus bursas clericales vestes reassumere mandavit).
- v. Bursae (a. 1533); Curtae vest. (a. 1533).
- v. Biretus; Calceamenta; Calcei; Caligae; Calorium; Camisia; Cappa; Caputium; Catena; Catenula; Clypeus pectoralis; Corrigium; Doloman; Flammeum; Hazuka; Interula; Joppa; Jopula; Kaftan; Mitea; Mitella; Mitra; Palliolum; Pallium; Pelles; Pellicea; Peplum; Pileus; Subducta; Subductorium; Subpilicium (?); Szuba; Szubella; Talares; Tectura pectoris; Tibiale; Tunica; Tunicella; Turella; Vestes; Zaloga; Zona; Żupica.
- v Collarium; Crinile; Frontilis; Gmach;
   lndargmach; Mitrella; Rantuch; Sertum; Szerzynka; Vitta. [Tela.
- v. Atlas; Haras; Lotio; Pannus;
   Habruthbanya de, v. Nabradbanyensis.
   Habuit et similia (debuit etc.):
- 283 (a. 1473, studens habuit subinferre, sacerdos habuit dicere), 639 (a. 1478, dnus rector habet facere causam), 657 (studens debuit studenti extraxisse pennas de plumatica!), 736 (actor habebit expectare solutionem ad duas septimanas, si bacc. pro illo tempore habere non valeat solutionem mediae marcae facere), 833 (a. 1480, mgr. et bacc. s. theologiae submiserunt se coram dno rectore inter se quietem et pacem et concordiam firmam habere velle!), 3324 (a. 1535, studens petivit sibi terminum solutionis poenae in unum mensem praefigi ex eo, quod sibi pro hac vice non sit in habendo!).

Hadi, v. Hadius.

Hadius Johannes de Hagymás. Ungarus (Joh. Hadi, Joh. Hadius, Hadus, de Hadymasz Hungarus, de Haydmas):

2368 (a. 1515), 2407 (a. 1517), 2435,
 2437 (sub eo Metamorphosim Ovidii studens audivit), 2443 (quidam poëta).

Hadus Johannes (a. 1515/17), v. Hadus Joh. poëta.

Hadymasz de, v. Hadius.

Haër Philippus de Cracovia mgr. et dr. (a. 1523/36), v. Haher Philipp.

Hagymás de, v. Hadius.

- Haher Philippus de Cracovia (Philipp. de Crac., Philipp. Aer, Aher, Haer, Haher de Crac.):
- 2724 (a. 1523, altarista ad s. Mariam in circulo Crac.), 2824 (a. 1525, item altar.), 2830, 2845 (ss. canonum bacc.), 3170 (a. 1532), 3312 (a. 1535, juris pontificii dr.), 3322 (decretorum dr.), 3330, 3339, 3340, 3363 (a. 1536), 3378.

Hainawia de, v. Hainawius.

- Hainawius Georgius de Hainawia (Georg. de Aijnavia):
- 1542 (a 1492, tenebatur civi Cracocoviensi duos florenos, decem grossos latos et quinque polonicales).

Hainowia de, v. Hainowius.

- Hainowius Sigismundus de Hainowia (mgr. Sigismundus; in Libro promot. >Sigism. de Haynowa, Haynowia« scriptus):
- 233 (a. 1470, mgr.).

Haj de, v. Hajensis.

- Hajensis Franciscus de Haj, Ungarus (Ungarus?; Franc. de Hay):
- 1015 (a. 1485, studens in bursa Jerusalem morans).
- Hakler Johannes de Cracovia (Joh. Hakler): [s. Floriani).
- 3329 (a. 1535, civis Crac. de platea Hales de, v. Hallensis.
- Hallensis Sebastianus de Hales (Sebast. de Hales):
- 2473 (a. 1518, bacc., noluit chirurgo duos florenos solvere, quia eum complete non curavit).

Haller Johannes de Cracovia, consul civitatis, olim maritus Barbarae: v. Hallerowa Barb. (a. 1525/26)

- Haller Stanislaus de Cracovia, studens (Haller?, a. 1522): v. Cracovita Stan.
- Hallerowa Barbara Johannis de Cracovia (Barbara mulier, Barb. de Crac., Barb. Galler!):
- 2842 (a. 1525), 2856 (a. 1526, vidua), 2860 (sponte et absque quavis contradictione jurisdictioni dni rectoris parere se obligavit), 2861—2864 (relicta olim Johannis Galler, consulis civitatis Crac.)

Ham de, v. Hamensis.

Hamensis Achatius de Ham (Ach. de Ham):

- 890 (a. 1483, de bursa Jerusalem).

Han Petrus de Glogowia (Han?, a. 1485), v. Glogowita Petr.

Hanissova, v. Hanuszowa.

Hannus, Hanus: v. Hanusz.

Hanussova, v. Hanuszowa.

- Hanovia Caspar de Cracovia (Casp. Hanovia de Crac.):
- 1763 (a. 1495, sartor).

Hanusz de Cracovia, maritus institricis Hedwigis:

- 2639 (a. 1523), 2640.

Hanusz Johannes de Cracovia (Johannes alias Hanus, Hannus):

- 1119 (a. 1487, murator), 1124.

Hanusz Johannes de Cracovia (Joh. Hanus):

- 1954 (a. 1503, caupo vini s. pincerna, sub Nikielkarl moram habens).
- Hanusz Johannes de Cracovia, pater Stanislai):
- 3356 (a. 1535, introligator librorum).
- v. Cracovita Joh. introlig. (a. 1518).
- Hanusz Stanislaus Johannis de Cracovia (Stan. Johannis Hanusz, introligatoris retro plateam s. Annae manentis):
- 3356 (a. 1535, et uterque ejus parens aliquibus verbis inhonestis offecerunt drem Mart. Krosnensem).

Hanuszowa Hedwigis de Cracovia (Hedw. Hanissova, Hanussova de Crac.):

- 2639 (a. 1523, institrix), 2640.

Haras (haras, harassium = arasium):

847 (a. 1481, barasium viridi coloris, 2792 (a. 1524, pro tribus peciis baras viginti quatuor floreni cum medio numeri et monetae polonicalis).

- v. Szuba.

Harborniensis dux (a. 1517), v. Harborniensis Kezula.

Harborniensis Kezula (Illustris dna Kezula, Harborniensis ducis consors); — 2436 (a. 1517). [Juchno Ern. Harnestus de Leopoli (a. 1505/7), v. Harsch Nicolaus de Cracovia (Nic. Harsch de Crac.);

- 1026 (a. 1485, mgr.).

Hassard Johannes de Cracovia (Joh. Hassard):

- 584 (a. 1477, civis Crac.).

Hassia provintia (Hassia):

- 791 (a. 1479).

- v. Hoerlensis Bruno.

Hasuca, v. Hazuka.

Hathlasz, v. Atlas.

Haugwitz quidam (Hawgvicz quidam):
 — 1975 (a. 1504, cum complicibus percussit quendam bacc.).

Hawgvicz, v. Haugwitz.

Hay de, v. Hajensis.

Haydmas de, v. Hadius.

Haynowa, Haynowia de: v. Hainowius. Haza de Cracovia (dna Haza de Crac.):

— 847 (a. 1481, ejus causa coram dno rectore cum asserto dre medicinae), 849. Hazuka (azuka, hasuca):

— 1706 (a. 1494, bacc. impignoravit tunicam alias azukam), 2799 (a. 1524), tunica s. hasuca locorini coloris alias dzika panni purpuriani in valore trium vel ultra florenorum).

Hebraeus Helias (a. 1514), v. Judaeus Elias.

Hebraicus liber, v. Judaicus lib.

Hebrardus, v. Bethuniensis Ebr.

Hector de Cracovia (dnus Hector):

- 2422 (a. 1517, civis Crac.), 3078 (a. 1530).

Hectorow de, v. Hektorowita. Hedaw de, cf. Hedawita. Hedawita Henricus studens (a. 1487 – 88), v. Bregensis Henr.

Hedwigis sancta, v. Ecclesiae.

Hedwigis coqua Collegii artistarum (a. 1469), v. Cracovita Hedw.

Hedwigis mulier (a. 1479, v. Paczkowa Hedw. [Hedw.

Hedwigis mulier (a. 1519), v. Cracovita Hegel Georgius de Cracovia (Georg. Hegel de Crac.):

— 3320 (a. 1535, civis et mercator), 3330. Heidecke Johannes de Dammis (Heidecke?, a. 1502), v. Cracovita Joh. praedic. theut. ad s. Mariam.

Heijlijgeben, Heiligenbeil de: Heiligenbeilius.

Heiligenbeilius Georgius de Heiligenbeil s. de św. Siekierka (Georg. de Heijligeben, Helgybeyl):

1491 (a. 1491, studens), 1574 (a. 1493, illegitime natus appellatus).

Heilsberg de, v. Heilsbergensis.

Heilsbergensis Fabianus de Heilsberg (Fab. de Heylsberg):

— 797 (a. 1479, studens de bursa philosophorum, citatus ex officio ad judicium dni rectoris pro quodam nefario opere, quod perpetravit publice coram multis studentibus et laicis, attrectando et impudice denudatus trahendo et palpando in flumine Wisla mulierem nudam, quapropter a dno rectore in uno fertone punitus).

Hejčin de, v. Hejczinensis.

Hejczinensis Wenceslaus de Hejčin (Venc. de Helczyn):

— 2729 (a. 1523, studens Universitatis, tenebatur funifici in valva Sutorum moranti octo florenos pro expensis unius anni et nonum flor. pro cameralibus), 2735.

Hektorów de, v. Hektorowita.

Hektorowita Johannes de Hektorów (Joh. de Hectorow):

- 1178 (a. 1488).

Helbijnk, Helbynk de: v. Elbingensis. Helczyn de, v. Hejczinensis de Hejčin. Helena de suburbio Castrensi (a. 1506), v. Cracovita Hel.

Helena coctrix (a. 1534), v.Cracovita Hel. Helena Mathiae (a. 1537), v. Scharffenbergerowa Hel.

Helgybeyl de, v. Heiligenbeilius de św. Siekierka. [Elias.

Helias bacc. (a. 1483), v. Ramanchel Helias bacc. (a. 1494), v. Poniatowita Elias. Helias Judaeus (a. 1506/26), v. Judaeus Elias.

Heliaschowa Judaea (a. 1506/14), v. Judaea Eliaszowa.

Helimbach, Helmbach de: v. Helmbachensis.

Helmbachensis Cristanus de Helmbach (Crist. de Helimbach):

- 1655 (a. 1494, librum Vergilii de impressa, furto cuidam bacc. ablatum, apud quendam Judaeum, ut allegavit, emit!).
- v. Baszniensis Crist. bacc. (a. 1494);
   Muehlenbachensis Crist. bacc. (a. 1489
   —95).

Hemenraus dnus (dnus Hemenraus):

- 1140 (a. 1488), 1143 (informator in artificio citharae).

Henckel Georgius (Georg. Henkyel, Hinkyel):

— 952 (a. 1484, studens, accomodavit a studente duas tunicas cum pallio), 953 (tenebatur pincernae unum florenum cum undecim grossis), 959.

Henel Paulus de Kremnicia (Henel?, a. 1485), v. Kremnicianus Paul.

Hengijedino, Hengyedino de: v. Engedinensis.

Henkyel, v. Henckel.

Henrichmannus Jacobus grammaticus (Henrichmannus):

- 3315 (a. 1535, Grammatica, liber).
- v. Grammatica.

Henricus bacc. (a. 1469), v. Czolo Henr. de Czechowice.

Henricus quidam (Henricus):

1473 (a. 1491, ejus liber non emendatus sed corruptus). [Henr.
 Henricus bacc. (a. 1515), v. Erfordiensis
 Henthestath de, v. Ettenstadtensis.

Herasmus mgr. (a. 1474), v. Krotil Erasm. de Nissa.

Herbest Johannes de Nova civitate (Joh. de Nova civit.; in Albo stud. >Joh. Herbysth de Noua civit. < dictus):

- 2722 (a. 1523, studens).

Herbestadt de, v. Herbestadtensis.

Herbestadtensis Jacobus de Herbestadt (Jac. de Herbestat, Herbestath):

- 1156 (a. 1488, studens), 1162.

Herbestat, Herbestath de: v. Herbestadtensis.

Herbipolensis Jacobus de Herbipoli s. de Würzburg (Jac. de Herbipoli, Herbipoly):

— 995 (a. 1485, bacc.), 1016 (ejus contractus cum mgro Wenc. Kichlar de resumptione in Astrologia et Astronomia), 1024, 1029, 1030, 1032, 1034, 1036, 1038, 1045, 1046 (a. 1486), 1047, 1050, 1057.

Herbipolensis Johannes de Herbipoli s. de Würzburg (Joh. de Wirczburg, Wirczwark!):

- 741 (a. 1478), 744.

Herbipoli, Herbipoly de: v. Herbipolensis. Herbolt, v. Herburt.

Herburt Severinus de Felsztyn, vexillifer Leopoliensis, pater bacc. Stanislai: v, Herburt Stan. (a. 1491).

Herburt Severinus (Sev. Herbolt):

2592 (a. 1522, diffidavit studentem),
 2600 (vulneratus).

Herburt Stanislaus Severini vexilliferi Leopoliensis de Felsztyn, Nobilis (Nob. Stan. Severini vexill. de Ffelstin): [infamatus).

— 1395 (a. 1491, bacc., maliciose a mgro Herbysth, v. Herbest.

Herczbarg de, v. Herzbargensis.

Herczberg de, v. Hirschberg.

Herhardus studens (a. 1469), v. Luhanius

Herman Johannes de Cracovia (Joh. Herman de Crac., germanus Stanislai): [demorans).

— 822 (a. 1480, clericus, nunc Ulmae Herman Stanislaus de Cracovia (Stan. Herman de Craco, germanus Johannis):

- 822 (a. 1480).

Hermathisowa, Hermathysowa, Marilus Katha
(1880) Wa. Hermathysowa, Marilus Katha
(1880) Wa. Hermathysowa Kath. (a. 1513

(1681) Wa. Katharina de Kleparz

Hermatysowa Katharina de Kleparz

Hermatysowa, Hermathysowa, Hermathys
(Katharina Hermathisowa, Hermathys
(Katharina Hermatissowa de Cleparz, Clye
parza):

2911 (a. 1513, hospita et ejus domus

hospitalis), 2220, 2278 (a. 1514), 2291,

2993, 2294, 2305.

Hermela Johannes de Curia, studens et servitor (Hermela?, a. 1489): v. Curiensis Joh.

Hermezel Johannes de Cracovia, maritus Magdalenae: v. Hermezelowa Magd. (a. 1485).

Hermezelig de Cracovia, maritus Magdalenae: v. Hermezeligowa Magd. (a. 1481).

Hermezeligowa Magdalena de Cracovia (Magd. Hermezeligowa):

 860 (a. 1481, institrix in Cracovia).
 Her mezelo wa Magdalena Johannis de Cracovia (Magd. Hermezelowa de Crac.):

980 (a. 1485, et ejus maritus Johannes, tunc absens).

Hermolaus studens (a. 1477), v. Nissanus Herm.

Hernstoth de, cf. Herrnstadtensis.

Herodianus historicus (Herodianus):

- 2799 (a. 1524, liber).

Herolt Johannes ordin. Praedicatorum, alias Discipulus dictus:

 — 3215 (a. 1534, Sermones Discipuli, liber), 3224.

Herrnstadt de, cf. Herrnstadtensis.

Herrnstadtensis Johannes Schaldrow (a. 1524), v. Schelldorf Joh.

Hersperk, Herszbek, Herszberg de: v. Hirschberg.

Herzbarg de, v. Herzbargensis.

Herzbargensis Johannes pater Lucae, v. Herzbargensis Luc. (a. 1485).

Herzbargensis Lucas Johannis de Herzbarg (Luc. Johannis de Herczbarg):  981 (a. 1485, ejus gladius in valore 1/2 floreni, sine scitu et voluntate ejus a studente receptus).

Herzberg de, v. Hirschberg.

Hesiodus poëta (Hesiodus):

— 3242 (a. 1534, Georgicorum liber).

Hespergk de, v. Hirschberg.

Hess Johannes de Cracovia (Joh. Hessz):

- 2227 (a. 1513, civis et sutor Crac.). Hessz, v. Hess.

Hethenstath de, v. Ettenstadtensis.

Heylsberg de, v. Heilsbergensis.

Hieronymus studens (Jeronimus, a. 1479), v. Wratislawita Hier.

Hieronymus alias Jarosch testis (a. 1483), v. Jarosz testis.

Hieronymus notarius (Jeronimus):

— 1706 (a. 1494), 1707 (notarius dni Caspar Bar). [Hier. Hieronymus bacc. (a. 1504), v. Vietor Hieronymus studens et cantor (Jeronimus):

2918 (a. 1527, stud. et cant. ad s. Spiritum), 2919, 2920 (a. 1528), 2921.
 Hijmbram, v. Imbram.

Hilkusch, Hilkusz de: cf. Ilkussius de Olkusz.

Hiller Wolfgangus Budensis, alias Sylvas de Buda, Ungarus, bacc. Universitatis Viennensis, Generosus (Vuolfgangus, Wolffgangus Hungarus, Wolfg. Appathij de Vngaria, Generosus):

— 2635 (a. 1523, studens Universitatis nostrae), 2637 (emit equum apud consulem Stan. Wacław Cracovitam), 2846 (a. 1525, studens s. scholaris Studii generalis Crac.).

Himbram, v. Imbram.

Hinczo (Hynczo):

[Crac.).

— 542 (a. 1476, Hynczonis capella castri Hindro Mathis s. Mathias alias Mathishindro de Cracovia (Mathishindro):

— 1652 (a. 1494, civis Crac. et hospes). Hinkyel, v. Henckel.

Hippocrates medicus:

- 2 (a. 1469, Aphorismi, liber).

Hippolitus hospes (a. 1475), v. Cracovita Georgius alias Hippolitus.

- Hirrisch Laurentius de Cracovia (Laur. de Crac.):
- 1328 (a. 1490, civis Crac.).
- Hirschberg de Biecz alias Ersbark, abbas ordin. Cisterciensis in Mogila, conservator privilegiorum Universitatis:
- 157 (a. 1470, expeditio ad abbatem de Mogila, conservatorem).
- Hirschberg Andreas de Hirschberg (Andr. de Hersperk):
- 1202 (a. 1488, citavit ad judicium dni rectoris Ungarum de bursa Alemanorum).
- Hirschberg Balthasar de Hirschberg (Balth. de Hersberg):
- 2039 (a. 1505, morans in platea Wislensi apud Annam Cracovitam, relictam olim Arnoldi sutoris, ocasione certae percussionis condemnatus a dno rectore in decem grossis).
- v. Balthasar studens (a. 1505).
- Hirschberg Bartholomaeus, Barth. de Erszberk, Herczberg, Hersperk, Herszberg, Hesperk):
- 892 (a. 1483, bacc.), 896, 897, 960
  (a. 1484, ejus »Quaestiones Veteris artis«), 1054 (a. 1486), 1080 (a. 1487, mgr.), 1092, 1190 (a. 1488).
- Hirschberg Georgius studens (a. 1490), v. Lang Georg.
- Hirschberg Johannes de Hirschberg
  (Joh. de Hyrszberg):
- 825 (a. 1480, studens, promissit ac submissit se velle solvere sartori Cracoviensi xvj grossos pro quodam homine).
- Hirschberg Johannes de Hirschberg (Joh. de Herszbek, Herzberg, Hirzberg):
- 1710 (a. 1494, bacc.), 1737 (a. 1495).
   Hirschberg Laurentius de Hirschberg (bacc. Laurentius; in Libro promot.
   Laur. de Irszberg ceriptus):
- 277 (a. 1473, bacc.).
- Hirschberg Mathias de Hirschberg (Math. de Hersperk):
- 1221 (a. 1489, studens).
- Hirszberg, Hirzberg de: v. Hirschberg.

Hirschwerder Andreas de Lichtenberg (mgr. Andreas; »Hirschwerder de Lichtenberg« in Libro dilig. dicitur):

- 1142 (a. 1488, mgr. et senior bursae philosophorum).

Hispanus Petrus (Petr. Hispanus):

- 72 (a. 1469, Tertius tractatus, liber),
  169 (a. 1470, lib.),
  172,
  193 (Tractatus, lib.),
  226,
  364 (a. 1475),
  641 (a. 1478, Tractatuum lectura, lib.),
  752 (a. 1479),
  1072 (a. 1486, Summulae secundum viam Scotistarum),
  1406 (a. 1491, Puncta et summulae, lib.),
  1474 (Tract, lib.),
  1708 (a. 1494),
  1713,
  3168 (a. 1532, lib. per medium cutte rubea obductus),
  3172,
  3242 (a. 1534).
- Historia lombardica, v. Voraginensis.

Histula (a. 1525), v. Wisła.

Hoerle de, v. Hoerlensis.

- Hoerlensis Bruno de Hoerle (Br. de Hoerle provinciae Hassiae):
- 791 (a. 1479, studens).

Hoffeman, v. Hoffman.

- Hoffman Caspar de Zittawia (Casp. de Zittawia, Zijthawia, Zythavia, Sittavia; in Albo stud. »Casp. Hoffeman de Zythauia« dictus):
- 1845 (a. 1491), 1346, 1353, 1354, 1359 (studens), 1370 (exclusus a seniore de bursa nova, quam exclusionem tamen dnus rector non approbavit decrevitque, eundem pro non excluso habendum).
- Hoffman Johannes de Cracovia, studens (Hoffman?, a. 1519): v. Cracovita Joh.

Hollandia de, cf. Hollandiensis.

Hollandiensis: v. Lunensis; Machelski. [municensis. Holomuncz, Holomunyecz de: v. Olo-Homenthowski, v. Chometowski.

Hora (hora):

- 3017 (a. 1530, hora clausionis bursae). Horatius Q. Fl. (Horacius, Oracius):
- 1965 (a. 1504, Omnia opera, liber), 2799 (a. 1524, lib.).

Horinsky, v. Horyński.

Hornok Petrus de Hornok (Petr. de Hornok, de Horw!);

— 2101 (a. 1507, in hospitio retro bursam Jerusalem morans, propter deportationem armorum a dno rectore in poenam carceris condemnatus, in carcerem vadens, petiit veniam, et dnus visa hujusmodi petitione, poenam carceris mutavit ipsi in unum florenum), 2103 (studens Universitatis).

Horologium (horologium):

 — 1334 (a. 1490, hor. studentis proprium), 1336 (causa super horologio coram dno rectore mota).

Hortulus animae (Hortul. anim.):

- 2799 (a. 1524, liber).

Hortulus orationum (Ortulus or.):

- 2445 (a. 1517, liber).

Horvat Clemens de Horvát, Ungarus (Clem. de Chorwath):

- 792 (a. 1479, studens).

Horw de, v. Hornok.

Horyński Sienko Nobilis (Nob. Sienko Horinsky de Lithuania, Hor. Sienko de Russia Nob., Szenko dnus, Nob. Szyenko de Lith.):

 386 (a. 1475, vendidit equum pro xxv florenis ungaricalibus), 388, 511.

Hosius Michael de Cracovia, pater Valentini:

- 277 (a. 1473).

Hosius Paulus de Cracovia bacc. (Hosius?, a. 1530), v. Cracovita Paul. Hosius Valentinus Michaelis de Cracovia (Valent. Michaelis Hosz):

- 277 (a. 1473, mgr., olim).

Hospitale s. Spiritus in Przemyslia: — 520 (a. 1476).

Hospitalenses studentes:

— 1682 (a. 1494, ipsorum insolentiae). Hospitalia s. hospitales ecclesiae Cracovienses et Kazimirienses: v. Ecclesiae (Eccl. s. Leonardi; Eccl. s. Spiritus).

Hospitia suspecta:

— 522 (a. 1476, dnus rector monuit mgrum, ut dimittendo hospitia et mansionem inter homines seculares maneret in Collegio minori, 915 (a. 1483, dnus rector litigantes studentes in continenti ex officio suo monuit, ut de cetero in bursis aut in scholis vel in Collegio morentur seque de hospitiis suspectis exportent), 1824 (a. 1497, dnus rector mandavit bacc., ut in hospitio peramplius non moretur, sed aut ad bursam aut ad scholam moraturus se conferat), et passim.

v. Swatek Nic. bacc. (a. 1496/97).
 Hospitium, v. Domus (a. 1494/95 & 1529).

Hosz, v. Hosius.

Hrodnensis praepositus (de Grodno, a. 1475), cf. Grodnensis praep.

Hroniowski Albertus (Alb. Hronyowski):

- 2226 (a. 1513, studens).

Hronyowski, v. Hroniowski.

Hrubieszów de, v. Hrubieszowita.

Hrubieszowita Mathias de Hrubieszów (Math. de Rubyeschow):

- 1201 (a. 1488).

Hudvicensis Vincentius (Vinc. Hudvicensis):

2233 (a. 1513, quondam servitor studentis Stan. Cracovitae, qui tunicam ejus invadiavit), 2236.

Hugwicius, v. Pisanus Hugo.

Humenia de, v. Humenius.

Humenius Nicolaus de Humenia, Ungarus (Ungarus?; Nic. de Hummenia):

— 700 (a. 1478, obligavit se ipsum coram dno rectore statuere sub poena excommunicationis).

Hummenia de, v. Humenius.

Hungar Andreas Cracovita, propinator vini (a. 1487/88): v. Ungar Andr.

Hungari, v. Ungari.

Hungaria, Hungaria de, Hungarus: v. Ungaria; Ungarus.

Hunger Andreas Cracovita, propinator vini (a. 1487/88): v. Ungar. Andr.

Huynis Mathias de Eperies, Ungarus (Math. Chuijnis de Epperies, Chvijnis, Chwijnis):

— 2718 (a. 1528, artium liberalium mgr. Studii Cracoviensis et isto tempore vicepraedicator Cracoviae et suffraganeus Agriensis electus), 2719, 2721.

v. Eperiensis Math.-Matth. bacc. (a. 1502/3). Hucvicius, v. Pisanus Hugo. Hwngwar de, v. Ungvarus. Hust de, v. Hustensis. Hustensis Petrus de Hust (Petr. de Hust): - 1589 (a. 1493, quatuor floreni de cista ejus furto a studente recepti). Hyber Sebastianus de Cracovia (Sebestianus, Seb. de Crac.): - 1884 (a. 1501, librorum venditor), 1932 (a. 1502), 1934—1936, 1938. Hylkusch de, v. Ilkussius de Olkusz. Hymbram, v. Imbram. Hymenes (immenes): - 223 (a. 1470, rector scholae particularis promittebat cantori expensas proprias vel immenes dare, item literales de immenibus per unum grossum). Hymni et sequentiae: - 3242 (a. 1584, de tempore et de sanctis, liber). Hynczo, v. Hinczo. Hyrszberg de, v. Hirschberg.

i (v = i = et), v. To pisal. Iablonoszwyerczova in, v. Jablonoświerczowiensis. nowski. Iablonovszky, Iablonovyszky: v. Jablo-Iacubkowycze de, v. Jakubkowicius. Iacubowskij, Iacubowsky: v. Jakubowski. Iadamowsky, Iadamowszky: v. Jadamowski. ladrzeijow de, v. Andrzejowita. lakubow de, v. Jakubowski. lakubowa, cf. Jakubowa. lan, cf. Jan. Ianckula, Ianckwlina, Ianculina: v. Jankula; Jankulina. lanijkowskij, v. Janikowski. Iankula, Iankulina, Iankwlina, Iankwlyna: v. Jankula; Jankulina. lanoslowicze de, v. Janoslawicius. Ianotha, v. Janota. lanow de, v. Janowita. lanowa, cf. Janowa. Ianowo, Ianowo mijastho de: v. Janowita. lanowszkij, v. Janowski.

Ianuschka, v. Januszka. szowski. Ianuschowski, Ianuschowskj: v. Janu-Ianuska, v. Januszka. Ianussius, v. Janussius. lanykowskij, v. Janikowski. laplonskij, v. Jabloński. Iarochowszky, v. Jarochowski. Iarosch, Iaroschius, Iaroschowa: cf. Jarosz; Jaroszowa. [slawita. Iaroslaw de: v. Jaroslawiensis; Jarolarosz, cf. Jarosz. laroszlaw de: v. Jaroslawiensis; Jarolarzymirz de, v. Jarzymirita. lascek de, v. Jaszczecensis. laschonow de, v. Jasienowita. laschyenski, laschyenskj: v. Jasieński. Iasijeno de, v. Jasienowita. mański. laskmanyczky, laskmanyskij: v. Jasklassyenye de, v. Jasieniensis. (mański-Iaszkmanijczkij, laszkmanszsky: Jask-Iaszyenski, Iaszyenskij, Iaszyenskj, Iaszyensky: v. Jasieński. latka, v. Jatka. Iavrijno, Iawreno de: v. Jaurinensis. Ibafalva, Ibafalwa de: v. Ibafalvanus. Ibafalvanus Franciscus de Ibafalva. Ungarus (Franc. Ouinqueeclesiensis: in Albo stud. »Franc. de Ybafalwa«, in Libro promot. »Franc. de Ibafalwa« scriptus): 1928 (a. 1502, mgr., promisit dare marcam procuratori Universitatis pro sigillo ad mandata dni rectoris). Idzijkowskij, v. Idzikowski. ldzikowski Gabriel (Gabr. Idzijkowskij, Idzykowskj): - 3003 (a. 1530, studens), 3015, 3016 (ejus »Institutiones« Justiniani et »Modus legendi abbreviaturas in utroque jure«, item frater ejus Stanislaus), 3018. Idzikowski Stanislaus (Stan. Idzijkowskij): - 3016 (a. 1530, frater Gabrielis, notarius in Pultówsk consistorii ejusdem).

Idzykowskj, v. Idzikowski.

ledina de, v. Jedinensis.

Iechanowo de, v. Jechanowita. Iedano de, cf. Gedanensis. Ieduath, v. Jedwat.

ledwabijnskij, v. Jedwabiński.

Ielen, v. Jeleń.

lerlijczkij, v. Jerlicki.

Ieronimus, v. Hieronymus.

Ieschow, Ieszow, Iezow de: v. Jeżowita;
Jeżowski.

Iglowiecki Petrus (Petr. Iglowieczkj, Iglowyeczkj):

— 2394 (a. 1516, recognovit coram dno rectore, se teneri hospitae Barwierkowa mediam sexagenam pecuniarum, quae mulier juramento praestabit, quod nibil ei de camera sua recepit).

Iglowieczki, Iglowyeczkj: v. Igłowiecki. Ignatius studens (a. 1484), v. Toruniensis Ign. [Olkusz.

llcusch, Ilikusch de: v. Ilkussius de Ilion de bello Trojano:

- 1420 (a. 1491, liber).

llkus, llkusch de & in: v. Ilkussiensis; Ilkussius.

Ilkussiensis s. de Olkusz (in Elkusz, Ilkusch, Ilkusz, Ylkusz):

Ilkussiensis civitas: [Ilkusch).
— 751 (a. 1478), 2503 (a. 1521, cives de Ilkussiensis cantoratus:

- 335 (a. 1474, pretialia puerorum).

- v. Cracovita Johannes Agnetis (a. 1474).

Ilkussiensis plebanus s. curatus:

- 1053 (a. 1486), 1054, 2335 (a. 1514, curatus ibidem et cantor eccl. collegiatae s. Floriani in Kleparz).
- v. Biem Ilkussius (a. 1514); Szydłowita Math. (a. 1486).

Ilkussiensis lector missarum (a. 1524), v. Gallus. [covita Joh.]

Ilkussiensis praeconsul (a. 1580), v. Cra-Ilkussius Andreas de Ilkuszs Olkusz (Andr. de Ilkusch):

- 915 (a. 1483, bacc., conventus coram dno rectore de certis machinationibus et dissidationibus).
- Ilkussius Benedictus Szleszak (a. 1523), v Szlezak Bened. de Olkusz.
- Ilkussius Felix de Ilkusz s. Olkusz (Fel. de Ilkusch):
- 2414 (a. 1517).

Ilkussius Jacobus Slenczka, Nobilis civis (a. 1477): v. Ślęczka Jac.

Ilkussius Jodocus de Ilkusz s. Olkusz (lodicus de Ilkusz):

598 (a. 1477, notarius dni Janowski).
 Ilkussius Johannes Lissek (a. 1488
 89), v. Lisek Joh. de Olkusz.

Ilkussius Johannes de Ilkusz s. Olkusz (Joh. de Ilkusch):

1488 (a. 1491, bacc., tenebatur viginti duos grossos pro medone sibi propinato), 1489.

Ilkussius Johannes de Ilkusz s. Olkusz (Joh. de Ilkusch):

 2729 (a. 1523, vicecantor ad s. Florianum in Kleparz).

Ilkussius Johannes de Ilkusz s. Olkusz (Joh. de Ilkusz):

- 3093 (a. 1531).

Ilkussius Laurentius de Ilkusz s. Olkusz, alias etiam Laurentius de Cracovia dictus, frater Nicolai (Laurentius sapientia, Laur. de Ilkusch, Ilkusz, Ylkusz, Laur. de Crac.):

— 2909 (a. 1527) et passim usque ad 8159 (a. 1532, servus Universitatis, bedellus, sapientia, famulus), 2992 (a. 1530, bedellus Univ. et introligator librorum!).

Ilkussius Laurentius de Ilkusz s.
Olkusz (Laur. de Ilkusch): [Lublin].

— 3066 (a. 1530, bacc. et rector scholae in Ilkussius Martinus mgr. et dr. (a. 1489/1537), v. Biem Ilkussius.

Ilkussius Martinus de Ilkusz s. Olkusz (Mart. de Ilkusch):

 2299 (a.\_1514, bacc. et locatus s. coadjutor scholae Corporis Christi in Kazimiria).

Ilkussius Mathias mgr. (a. 1500/18), v. Krawiec Ilkussius de Olkusz.

Ilkussius Mathias de Ilkusz s. Olkusz (Math. de Ilkusz):

— 2862 (a. 1526, cappellanus), 2863, 2884 (cappellanus dni suffraganei Amicini), 2892 (familiaris dni rectoris Amicini), 3065 (a. 1530, actu presbyter), 3361 (a. 1536, presbyter et sacristianus d. Nicolai).

- Ilkussius Nicolaus de Ilkusz s. Olkusz (Nic. de Hilkusz):
- 1652 (a. 1494, studens morans apud dnum Mathishindro s. Mathiam Hindro).
- Ilkussius Nicolaus de Ilkusz s. Olkusz (fr. Nicolaus):
- 2979 (a. 1529, Nicolaus, frater patruellis bedelli Laurentii Ilkussii, religiosus ordin. Carmelitarum de conventus. Katharinae Kazimiriensi!), 2981 (ordin. Carmelitarum conventus s. Katharinae Kazimiriensis monachus!).
- Ilkussius Petrus de Ilkusz s. Olkusz (Petr. de Ilkusch, Ilkusch);
- 1320 (a. 1490, bacc., obligavit se coram dno rectore unum fertonem cameralium bursae canonistarum solvere), 1381 (a. 1491, mgr. et decretorum dr.), 1382, 1383 (ejus causa cum praeceptore scholarum ad Omnes ss.), 1388, 1401, 1403, 1420, 1425 (mutuavit librum Zabarellae »Super primo«), 1484, 1496, 1513 (a. 1492, diffamavit drem), 1515, 1517, 1648 (a. 1494), 1698 (ss. canorum dr.), 1822 (a. 1497), 1829 (a. 1498), 1856 (a. 1500), 1874 (consiliarius dni rectoris), 1876 (plebanus in Jangrod et senior bursae canonistarum), 1996 (a. 1505, ejus »Biblia«).
- Ilkussius Stanislaus mgr. et dr. (a. 1491/1514), v. Bylica Stan. de Olkusz. Ilkussius Stanislaus de Ilkusz s. Olkusz (Stan. de Ilkus, Ilkusz):
- 2635 (a. 1523, servus dni rectoris
   Biem Ilkussii), 2636 (notarius publicus),
   2646.
  - Ilkussius Stanislaus da Ilkusz s. Olkusz (Stanislans sartor, Stan. de Ilkusz):
  - 3085 (a. 1531, sartor), 3090, 3091, 3099, 3101.
  - Ilkussius Valentinus de Ilkusz s. Olkusz (Valentinus mgr. et dr., Valent. de Ilkus, Ilkusch, Ilkusz):
  - 198 (a. 1470, mgr.), 749 (a. 1479, plebanus in Chechlo, ejus causa cum institrice de panno Florentino), 750, 751, 846 (a. 1481, decretorum dr. et senior bursae canonistarum), 1012 (a. 1485, ad

juramentum mgr. eum admittere noluit), 1496 (a. 1491, canonicus cathedr. Cracoviensis), 1740 (a. 1495, decanus facultatis canonicae), 1758 (locum decani canonicae facult. tenens), 1760—1778 (rector Universitatis commutatione hiemali a. 1495/96), 1882 (a. 1497) 1854—1857 (rector Univ. comm. hiem. a. 1499/1500, vicecancellarius et succonservator privilegiorum Univ.), 1876 (a. 1500).

Ilkusz, Ilkvsch, Ilkvsz, Ilkwsch de: v. Ilkussius de Olkusz.

Illibertis (illibertis):

- 295 (a. 1473). [1473).
- v. Przemęski Stan. de Cracovia (a. Illicita, v. Prohibita.

## Illigitimitas:

- 1574 (a. 1493, studens illigitime natus), 1966 (a. 1504, illigitimitatis objectio), 2476 (a. 1518, mgr. illegitimo thoro procreatus et illigitime ad doctoratum promotus).
- Illumin atura librorum (illuminatores, pictura libr.):
- 512 (a. 1475, illuminatura libri), 617 (a. 1478, pictura certi libelli), 872 (a. 1482, amicabilis concordia ss. canonum bacc., Jac. Bistriciensis Ungari, cum illuminatore librorum et altarista Bartholomeo super informatione illuminandi libros cum auro et cum floribus). llovieczki, llovijeczkij: v. lłowiecki.
- Howiecki Paulus Nobilis (Nob. Paul. Ilovieczki, Ilovieczkij, Ilovieczkij):
- 3022 (a. 1530, ex bursa Jerusalem), 3023, 3025 (studens in bursa Jerus: manens).

llowijeczkij, v. Ilowiecki.

Ilscha, Ilsza, Ilza de: v. Ilżanus.

- Ilžanus Albertus de Ilža (Alb. de Islza):
- 2373 (a. 1515, olim servitor mgri Lysek de Kazimiria).
- Ilžanus Jacobus Senior de Ilža (mgr. Jacobus, Jac. de Ilscha, Ilsza, Ilza, Ilzza, Islza, Iszla, Iszla, Yszlza):
- 1785 (a. 1496, mgr., exclusus de bursa pauperum, quam exclusionem tamen

976 index.

dnus rector annullavit), 1834 (rector, scholae ad Omnes ss. eccl. collegiatae), 1853, 1865, (a. 1500), 1987 (a. 1504), 2056 (a. 1505, altarista s. Alexii in eccl. cathedrali Cracoviensi, collegiatus Collegii minoris), 2106 (a. 1507, fiscarius facultatis artium), 2174 (a. 1512, colleg. Colleg. majoris, sine caputio contra honestatem Universitatis incessit, quapropter a dno rectore in poena octo grossorum condemnatus), 2339 (a. 1514), 2340 (ratione rebellionus a dno rectore excommunicatus), 2341 (propter certos respectus ab excommunicatione absolutus), 2460 (a. 1518), 2471, 2533 (a. 1522), 2536, 2545, 2687 (a. 1523, canonicus eccl. s. Floriani in Kleparz) 2736 (duas lectiones in artibus temere legere neglexit, quapropter a dno rectore in poena duarum marcarum pro qualibet lectione per eum neglecta comdemnatus), 2737, 2739 (item excommunicatus!), 2745, 2749 (item in pristinas sententias excommunicationis reimpositus!).

Ilźanus Jacobus Junior de Ilza (mgr. Jacobus, Jac de Ilsa, Ilsza, Iszla, Iszlza):

— 2478 (a. 1519, mgr. et senior bursae philosophorum), 2430 (meretrix Hedwigis Cracovita erat apud ipsum in coena et postea in habitatione ejus per noctem dormivit), 2827 (a. 1525, item senior de bursa pauperum), 2923 (a. 1528, collegiatus Collegii minoris), 3057 (a. 1530), 3059 (quondam praebendarius capellae s. Adalberti in circulo Crac.), 3064, 3065 (possesor villae Sidzina), 3170 (a. 1532, ad rationem debiti sequestravit omnes proventus collegiaturae mgri Mart. Garbarz Senioris de Cracovia) 3191 (a. 1533, bacc. s. theologiae).

Ilżanus Martinus de Ilża (Mart. de Ilsza):

 1967 (a. 1504, bacc.), 1970, 1995 (percussus a studentibus).

Ilžanus Stanislaus vicarius (a. 1485 —86), v. Łapka Stan.

Ilzza de, v. Ilżanus.

Imagines (ymagines):

 877 (a. 1482, imagines a bacc. receptae in valore duorum grossorum).

Imago (imago):

— 3215 (a. 1534, in osse sculpta in valore unius sexagenae), 3230 (de ossel Imago Crucifixi, v. Juramentum.

Imbram de Cracovia, Nobilis (Nob. Hijmbram, Hymbram de Crac.):

- 1804 (a. 1497).

— v. Salomon Imbr. (a. 1501).

Immenes (a. 1470), v. Hymenes.

Impressores librorum Cracovienses: v. Appaier Joh. (a. 1513, impressator); Cracovita Flor. (a. 1517); Lern Wolfg. (a. 1518); Scharffenberger Math. (a. 1537); Ungler Flor. (a. 1522); Vietor Hier. (a. 1504/8).

Incarceratio studentium: v. Carcer;
Praetorium.

Indargmach (indargmach):

- 2266 (a. 1514, indargmach, habitatio).
- v. Gmach (a. 1515); Habitus.

Infamatoria carmina, infames libri, literae &c.: v. Famosa et infamatoria. Innocentes sancti (dies ss. Innocentum):

 2131 (a. 1507, Innocent. ss. dies in Ungaria et in bursa Ungarorum Cracoviae).

Innocentius VIII papa:

- 1325 (a. 1490), 1533 (a. 1492).

Instructor: v. Paedagogus (a. 1523); Praeceptor (a. 1513).

Insula christiana de, v. Insulanus.

Insulanus Henricus de Insula christiana, Ungarus (Hen. Hungarus; in Albo stud. »Emericus de Insula christiana« scriptus):

— 464 (a. 1475, dehonestatus), 468. Interula (interula):

— 2299 (a. 1514, adolescens de schola Corporis Christi in Kazimiria missus vespere a scholaribus pro potu in civitatem, cum rector scholam clausisset, exutus tunica et interula per fenestram tractus est a sociis in scholam), 2836 (a. 1525, duae interulae valoris unius floreni), 3022 (a. 1530), 3051.

```
citavit bedellus ad judicium
       ris), 3186.
       ki Johannes Stanislai de
       . 1494).
       ki Stanislaus de Miechów,
       hannis (Stan. Yankowszky de
       a. 1494, mutuavit studenti,
        Miechów Cracoviam tende-
       rum in valore unius floreni).
       Johannes de Cracovia, ma-
      mae (Ianckula, Joh. Iankula):
      · 1475, hospes), 504 (pellifex
       Crac., vendidit mgro pelliceam
      n pro novem florenis commu-
      ietae), 868 (a. 1482).
      na Anna Johannis de Craco-
      .. Janckwlina de Crac., Iancu-
      nkulina, lankwlina, lankwlyna):
     1. 1475), 487, 868 (a. 1482, pel-
       vir ejus).
     ice de, v. Janoslawicius.
     iwicius Gregorius de Jano-
     e (Greg. de Ianoslowicze):
     a. 1478, bacc. de bursa paupe-
     ejus camisia de labore bono re-
   1 Johannes (Joh. Ianotha):
    (a. 1484, notarius publicus), 947,
   950.
   de, v. Janowita.
   va Anna de Cracovia (a. 1523),
   racovita Anna.
 wita Bartholomaeus de Janów
  e Janowo miasto (Barth. de Ianow,
  lanowo mijastho):
 3 (a. 1469, studens), 79.
 wita Erasmus de Janów, Li-
 anus (Erasm. Lithvanus; in Albo
 d. . Erasm. de Ianow « scriptus):
:191 (a. 1513, studens de bursa pau-
·rum), 2193.
 owita Mathias (Math. de Ianowo):
929 (a. 1483).
```

owo miasto de, v. Janowita.
nowski dnus (dnus Ianowszkij):
598 (a. 1477, ejus notarius).
nua Johannes de, v. Balbus Joh.

62\*

Izsép de, v. Izsepensis.

Izsepensis Vincentius de Izsép, Ungarus (Vinc. de Yseep):

- 1587 (a. 1493, bacc. et conductor bursae Ungarorum).

Jablonoświerczowiensis Johannes de Jablonoświerczowa (Johannes):

— 2559 (a. 1522, actu presbyter, plebanus in Jablonoszwyerczova, negavit coram dno rectore, se de caleta cujusdam studentis pecunias accepisse, et recusavit juramentum sibi delatum facere).

,Jablonowski Johannes (Joh. lablonowszky, lablonovyszky):

 1964 (a. 1504, citatus ad judicium dni rectoris pro panno in valore mediae marcae).

Jabloński Stanislaus (Stan. Iaplonskij):

- 3338 (a. 1535).

Jacobus olim cantor ad Omnes ss. (a. 1470), v. Chromanalowita Jac. alias Kochanowita dictus.

Jacobus bacc. (a. 1472/75), v. Koch de Novosolio.

Jacobus studens de bursa Ungarorum (a. 1474), v. Ungarus Jac.

Jacobus plebanus (Jacobus):

 332 (a. 1474, pleb. morans in bursa divitum).

Jacobus famulus (Jacobus):

- 484 (a. 1475, fam. apothecarii).

Jacobus mgr., custos Przemysliensis (a. 1475): v. Pantalowicius Jac.

Jacobus praepositus (Jacobus):

520 (a. 1476, praep. hospitalis s. Spiritus in Przemyslia).

Jacobus bacc. quidam (Jacobus):

 538 (a. 1476, bacc. morans apud drem Mirżyniec), 539, 589 (a. 1477).

Jacobus altarista (Jacobus):

— 615 (a. 1477, altar. ad s. Mariam in Cracovia).

Jacobus quidam (Jacobus):

- 754 (a. 1479, laniavit patellam studentis Mazowitae).

Jacobus studens (Jacobus):

 883 (a. 1482, stud., ad ejus instantiam mgr. et studens a dno rectore excommunicati).

Jacobus lector (Jacobus):

1062 (a. 1486, lector missarum ad s. Mariam).

Jacobus servitor (Jacobus):

- 1266 (a. 1489, serv. dni Ossoliński).

Jacobus bacc. (a. 1491), v. Budweissensis Jac.

Jacobus bacc. (Jacobus):

- 1658 (a. 1494, bacc.).

Jacobus mgr. et rector scholae Omnium ss. (a. 1498), v. Ilżanus Jac. Senior.

Jacobus Major (a. 1514), v. Kroszynowita Jac. Maj.

Jacobus mgr. (a. 1519), v. Ilżanus Jac.
Junior. [Senior.

Jacobus mgr. (a. 1522), v. Ilžanus Jac-Jacobus vicarius (Jacobus):

 2516 (a. 1522, vic. perpetuus in eccl. collegiata s. Floriani).

Jacobus servitor (Jacobus):

— 2850 (a. 1526, serv. dni rectoris Obornicii).

Jacobus braxator (a. 1530), v. Cracovita Jac. (vita Jac.

Jacobus introligator (a. 1534), v. Craco-Jadamowski Johannes de Grodziec

s. Grojec (Joh. ladamowsky, Joh. de Grodzecz, ladamowszky de Grodzecz):

— 2585 (a. 1522, studens, dedit in mutuum alio studenti duas bombardas manuales), 2661 (a. 1523, stud. Universitatis in bursa philosophorum morans), 2693 (tenebatur seniori bursae philos. pro cameralibus viginti sex grossos).

Jadnowita Skierdo de Jadnowo (Skerdo de Gadnowo, dnus Skyerdo):

- 844 (a. 1480), 847 (a. 1481, familiaris dni rectoris Mirżyniec), 848-850.

Jadnowo de, v. Jadnowita.

Jagatek Stanislaus alias Kleczkowski aut Gagatek dictus, studens et pincerna (Jagatek?, a. 1517), v. Gagatek Stan.

Jagates s. achates (gagates):

- 1809 (a. 1497, Oracula de gagathis).

Jakub de Cracovia (a. 1496), v. Cracovita Jak.

Jakubkowice de, v. Jakubkowicius.

Jakubkowicius Johannes de Jakubkowice (Joh. de Iacubkowycze):

— 344 (a. 1474, bacc.), 383 (a. 1475, mgr.). Jakubów de, v. Jakubowski.

Jak ubowa Anna de Cracovia (a. 1496), v. Cracovita Anna.

Jakubowski Adam Nobilis (Nob. Ad. Iacubowskij):

— 3123 (a. 1531, ejus mitra fultrea cum kitajka et certis pennis deauratis).

Jakubowski Johannes de Jakubów (Joh. de lakubow, lacubowskij, lacubowsky):

— 1749 (a. 1495, procurator causarum consistorii Cracoviensis), 1771 (a. 1496), 1790 (item proc. caus. consist. Crac.). Jan Mali pellifex (a. 1487), v. Maly Jan. Jan de Cracovia (a. 1523), v. Cracovita Jan.

Janeczka Sebastianus de Kleparz (mgr. Sebastianus, Seb. de Cleparz, Cleparzs, Clijeparzs; »Seb. Janeczka« dicitur in Libro dilig.);

— 2924 (a. 1528, mgr. et rector scholae s. Floriani), 3039 (a. 1530, collegiatus et praepositus Collegii minoris), 3093 (a. 1531), 3197 (a. 1533, incurrit poenam, sedens ad tabulam in vestibus curtis et laicalibus contra mandatum dni rectoris, sed rebellis appellavit ab hujusmodi sententia dni rectoris nomine suo et totius communitatis Collegii minoris), 3238 (a. 1534, pro discursionibus nocturnis, insolentiis et violentiis factis condempnatus a dno rectore in poena unius marcae), 3318 (a. 1535, decanus facultatis artisticae), 3326.

Jangrod in, v. Jangrodensis.

Jangrodensis plebanus (in Angroth, Jangrod, a. 1500), v. llkussius Petr. de Olkusz.

Janikowski Johannes Nobilis (Nob. lanijkowskij, lanykowskij):

- 3185 (a. 1533, literarum studens de bursa Jerusalem, personaliter apprehensum citavit bedellus ad judicium dni rectoris), 3186.

Jankowski Johannes Stanislai de Miechów:

- 1636 (a, 1494).

Jankowski Stanislaus de Miechów, pater Johannis (Stan. Yankowszky de Myechow):

 1636 (a. 1494, mutuavit studenti, dum ex Miechów Cracoviam tenderet, cultrum in valore unius floreni).

Jankula Johannes de Cracovia, maritus Annae (Ianckula, Joh. Iankula):

— 478 (a. 1475, hospes), 504 (pellifex et civis Crac., vendidit mgro pelliceam vulpinam pro novem florenis communis monetae), 868 (a. 1482).

Jankulina Anna Johannis de Cracovia (An. Janckwlina de Crac., Ianculina, Iankulina, Iankwlina, Iankwlyna):

— 484 (a. 1475), 487, 868 (a. 1482, pellifex et vir ejus).

Janoslawice de, v. Janoslawicius.

Janoslawicius Gregorius de Janoslawice (Greg. de Ianoslowicze):

 668 (a. 1478, bacc. de bursa pauperum, ejus camisia de labore bono recepta).

Janota Johannes (Joh. Ianotha):

 945 (a. 1484, notarius publicus), 947, 948, 950.

Janów de, v. Janowita.

Janowa Anna de Cracovia (a. 1523), v. Cracovita Anna.

Janowita Bartholomaeus de Janów s. de Janowo miasto (Barth. de Ianow, de Ianowo mijastho):

- 63 (a. 1469, studens), 79.

Janowita Erasmus de Janów, Lithuanus (Erasm. Lithvanus; in Albo stud. »Erasm. de Ianow« scriptus):

 2191 (a. 1513, studens de bursa pauperum), 2193.

Janowita Mathias (Math. de Ianowo): — 929 (a. 1483).

Janowo miasto de, v. Janowita.

Janowski dnus (dnus lanowszkij):

- 598 (a. 1477, ejus notarius).

Janua Johannes de, v. Balbus Joh.

Janussius s. Johannes Alexandri ducis de Lithuania (Ianussius dux de Lithwania, Lithwaniensis, Littwanie):

1252 (a. 1489, studens), 1254, 1258,
 1260, 1261, 1286 (a. 1490), 1403 (a.
 1491, bacc., percussit studentem et crinitim traxit ipsum in Collegio majori).

Januszka de Cracovia (Ianuschka, Ianuska):

 1549 (a. 1493, ejus domus et paedagogus), 1555.

Januszowski Johannes de Cracovia (Joh. Ianuschowski, Ianuschowskj):

- 3376 (a. 1536, civis Crac.).

Jarochowski Stanislaus Nobilis (Nob. Stan. Iarochowszky):

- 2676 (a. 1523). [slawita.

Jaroslaw de: v. Jaroslawiensis; Jaro-Jaroslawiensis Anna de Jaroslaw, castellana (a. 1526): v. Jordanowa Anna

Jaroslawita Gregorius de Jaroslaw (Greg. de Iaroslaw, frater Martini):

- 1912 (a. 1502, percussus).

Jaroslawita Martinus de Jaroslaw (Mart. de Iaroslaw, frater Gregorii):

— 1912 (a. 1502, percussus), 1915 (cambucam contra percussorem eduxit).

Jaroslawita Nicolaus de Jaroslaw (Nic. de Iaroslaw):

— 285 (a. 1470, bacc.), 498 (a. 1475, mgr., non juravit decisorie, prout in propositione sua decisit, ideo a dno rectore contumax pronunciatus), 615 (a. 1477), 709 (a. 1478), 713, 726.

Jaroslawita Stanislaus Lys, studens (a. 1513/14): v. Lis Stan.

Jarosz de Cracovia, maritus Agnetis (a. 1470/72): v. Cracovita Jarosz.

Jarosz de Cracovia, maritus Margarethae (a. 1477): v. Cracovita Jarosz.

Jarosz alias Hieronymus testis (Jeronimus alias larosch): [wara).

— 935 (a. 1483, familiaris dni Kocz-Jarosz Nicolaus (Nic. Iarosz):

- 142 (a. 1470, olim servitor mgri Beber de Oświecim).

Jaroszius (a. 1470), v. Cracovita Jarosz.

Jaroszowa Agnes de Cracovia (a. 1472), v. Cracovita Agnes.

Jaroszowa Margaretha de Cracovia (a. 1477), v. Cracovita Marg.

Jarzymierz de, v. Jarzymirita.

Jarzymirita Nicolaus de Jarzymierz (Nic. de Iarzymirz):

— 650 (a. 1478, nuntius coram dno rectore mgri, qui aegritudinem allegavit).

Jasiel de, v. Jasielensis.

Jasielensis Johannes de Jasiel (Joh. de Yaschiel):

— 508 (a. 1475), 513, 540 (a. 1476, studens, tenebatur institrici sex grossos).
Jasielensis Nicolaus de Jasiel (Nic. de Yaschiel):

- 508 (a. 1475), 518.

Jasienie de, v. Jasieniensis.

Jasieniensis Mathias de Jasienie (Math. de Iassyenye):

— 611 (a. 1477, ejus liber cum cistula pro undecim grossis).

Jasieno de, v. Jasienowita.

Jasienowita Leonardus de Jasieno (Leonard. de Iasijeno):

- 1066 (a. 1486, laicus).

Jasieno wita Wenceslaus de Jasieno s. de Jasionów (Venc. de Iaschonow, Iasijeno):

 1022 (a. 1485), 1066 (a. 1486, studens in bursa pauperum morans).

Jasieński Jacobus (Jac. Iaszyenskij):

— 1379 (a. 1491, studens de Omnibus ss., clericus ordinatus, pro justicia administranda popilicus administranda

ministranda remissus ad dnum rectorem a dno officiali Cracoviensi).

Jasieński Stanislaus de Radymno (Stan. de Radymno s. Radyno Iaschyenski, Iaschyenskj, Iaszyenski, Iaszyenskj, Iaszyensky):

2422 (a. 1517, notarius publicus et actorum coram dno rectore scriba),
 2432 — 2438, 2444, 2448, 2454, 2455 (a. 1518), 2458, 2463, 2465.

Jasionów de, v. Jesionowita.

Jaskmanicki Nicolaus (Nic. Iaskmanyczky, Iaskmanyskij, Iaszkmanijczkij, Iaszkmansky):

- 2513 (a. 1522, studens Universitatis, submisit se juxta decretum dni rectoris in poenam decem marcarum, ubi et in quantum aliquando seditiones, contentiones aut factiones aliquas concitaret vel inchoaret, non requisito judicio senioris bursae, in qua habitat), 2573, 2576 (visitavit tabernas et percussit hospitem), 2605, 2609 (violentiam fecit mulieribus in loco publico et inhonesto prostibulo, quapropter a dno rectore in poenam unius floreni condemnatus).
- Jaszczecensis Johannes de Jaszczek (Joh. de Iascek):
- 807 (a. 1479, studens, ejus causa cum institrice ratione certi debiti).

Jaszczek de, v. Jaszczecensis.

Jatka alias apotheca:

- 290 (a. 1473, studens veniens ad apothecam alias iathkam).
- v. Apothecae Cracovienses.
- Jaurinensis Thomas de Jaurino alias de Györ, Ungarus (bacc. Thomas, Thom. Vngarus, Thom. de Iavrijno, Iawreno Ung.):
- 2281 (a. 1514, de bursa Ungarorum, capillavit servitorem), 2368 (a. 1515, studens de bursa Ung.), 2371 (bacc.).

Jaurino de, v. Jaurinensis.

Jechanów de, v. Jechanowita.

Jechanowita Petrus de Jechanów (Petr. de Iechanowo):

- 727 (a. 1478).

Jedlna de, v. Jedlnensis.

- Jedlnensis Andreas de Jedlna (Andreas sapientia, Andr. de Iedlna):
- 2714 (a. 1512), et passim usque ad 2870 (a. 1525, sapientia, servitor, famulus, servus s. bedellus Universitatis); 2231 (a. 1513, mansionarius in Proszowice), 2358 (a. 1515, notarius publicus), 2522 (a. 1522, civis Cracoviensis).

Jedrzejów de, v. Andrzejowita.

- Jedwabiński Johannes (Joh. Iedwabijnskij):
- 3091 (a. 1531, studens de bursa philosophorum), 3092, 3098.

Jedwat Lazarus de Cracovia (Laz. Iedwath de Crac., Yeduath):

- 3068 (a. 1530, studens in bursa Jerusalem manens et soror ejus, uxor legitima Leonardi Rymar), 3073, 3074, 3075 (item sorores ejus).
- Jedwat Magdalena de Cracovia (a. 1530). v. Wonsamowa Magd.
- Jeleń Johannes de Cracovia (Joh. Ielen de Crac.):
- 3256 (a. 1534, civis Crac.).
- Jelonek Johannes de Tuchola, alias etiam Cervus dictus (Joh. de Thychola, Tuchola):
- 3093 (a. 1531, licentiatus in artibus),
   3106 (mgr.).
- Jerlicki Johannes (Joh. Jerlijczkij):
- 3125 (a. 1531, de bursa philosophorum).

Jeronimus: v. Hieronymus; Jarosz.

Jeronimus mgr. et dr. (a. 1497/98), v. Wogstadtensis Hier.

Jeronimus bacc. (a. 1504), v. Vietor Hier. Jerosolimitana via (Jerosolimitana?): v. Glogowita Joh. (a. 1495); Kazimirita Blas. (a. 1478).

Jerusalem, v. Bursae. [żowski. Jeżów, Jeżowa de: v. Jeżowita; Je-Jeżowita Andreas de Jeżowa (Andr. de Yeschowa):

- 2121 (a. 1507, studens Universitatis). Jeżowita Andreas de Jeżów (Andr. de Ieszow, Iezow):
- 3176 (a. 1533, bacc.), 3177, 3271 (a. 1534, rector scholarium s. Nicolai).
- Jeżowita Johannes de Jeżóws. Jeżowo (Joh. de Gezow, Iyesschowo, Yeszowo):
- 575 (a. 1477), 611 (vendidit librum studentis cum cistula pro undecim grossis), 874 (a. 1482, rusticus et ribaldus appellatus, baculatus ab inhonesta muliere).
- Jeżowita Stephanus de Jeżów (Steph. de Ieschow):
- 1558 (a. 1493).
- Jeżowo de, v. Jeżowita.
- Jeżowski Jacobus de Jeżów (Jac. de Gezow, Jac. Gyezowsky, de Iezow);

— 1151 (a. 1488, studens), 1152, 1180 (servitor mgri Petri Świętopelk de Zembrzyce), 1186 — 1188 (introligator librorum et item servitor mgri Petri Świętopelk per tres-annos).

Jeżowski Stanislaus Nobilis (Nob. Stan. de Gyeszow):

- 255 (a. 1472, studens).

Ji (y, a. 1519 = eum), v. Wyjebal ji pies. [sis Joach.

Joachim bacc. (a. 1522). v. Lambergen-Joachim lector (Lambergensis?; Joachim):

 2721 (a. 1523, lector missarum ad s. Mariam in circulo Cracoviensi).

Jodocus introligator et studens (a. 1493), v. Batensis Jodoc.

Johanne s. de, v. Johannensis.

Johannensis Matthaeus de s. Johanne, Ungarus (Matth. de s. Iohanne):

890 (a. 1483, de bursa Jerusalem),
 901 (Ungarus studens, in bursa Jerus.
 morans).

Johannes sanctus: v. Johannensis; Plateae; Scholae.

Johannes studens et servitor dni rectoris (a. 1469), v. Wyszogrodensis Joh.

Johannes bacc. (Johannes):

- 17 (a. 1469, bacc.).

Johannes pincerna (Johannes):

- 69 (a. 1469, pincerna Collegii artistarum), 127 (olim pincerna).

 v. Brześciensis Joh. (a. 1470); Proszowita Joh. (a. 1469).

Johannes vicarius (Johannes):

- 93 (a. 1469, vic. in Dobrzechów).

Johannes de b. Virgine (a. 1469), v. Passer Joh.

Johannes plebanus s. Annae (a. 1469 —70), v. Proger Joh.

Johannes studens (Johannes):

— 168 (a. 1470, stud. castrensis s. de schola castri Cracoviensis, ejus liber arestatus), 310 (a. 1473, scholaris de castro, submisit se coram dno rectore sub poena carceris quovis modo aut colore mgrum et rectorem scholae castrensis non impedire). Johannes servitor (Johannes):

— 201 (a. 1470, olim serv. dris Stanislai Kobyliński et tertianus bursae divitum?), 203.

Johannes studens de partibus Mysznye (a. 1470), v. Misniensis Joh.

Johannes bacc. et plebanus in Mochów (a. 1470), v. Mochowski Joh.

Johannes notarius (a. 1470), v. Cracovita Joh. [wita Joh.

Johannes fr. bacc. (a. 1472), v. Gryzo-Johannes de s. Stephano (a. 1472), v. Slupcensis Joh.

Johannes notarius (Johannes):

328 (a. 1474, notarius dni rectoris).
 Johannes mgr. et senior bursae Ungarorum (a. 1474), v. Krasznanus Joh.

Johannes filius viduae Agnetis (a. 1474), v. Cracovita Joh.

Johannes sapientia (Johannes):

 — 885 (a. 1475), et passim usque ad 747 (a. 1479, sapientia et servitor s. minister Universitatis).

Johannes decanus (Johannes):

- 492 (a. 1475, dec. Sandecensis).

Johannes mgr. et senior bursae Jerusalem (a. 1475), v. Poznanita Joh:

Johannes pellifex (a. 1476), v. Cracovita Joh.

Johannes bacc. (Johannes):

- 582 (a. 1477), 585 (bacc.), 586, 589.

Johannes servitor (Johannes):

- 595 (a. 1477, serv. Collegii artistarum).

Johannes camerarius (Johannes):

 599 (a. 1477, camerarius regis), 600 (cubicularius regis Kazimiri, percussus a studentibus).

Johannes filius quondam vicezupparii s. zupparii (a. 1477), v. Blędowski Joh.

Johannes studens quidam (Johannes):

— 656 (a. 1478, stud. Universitatis), 658,
752 (a. 1479), 760, 810.

Johannes vicarius (Johannes):

— 843 (a. 1480, vic. ad Omnes ss.).

Johannes sartor (a. 1480), v. Ungar Joh. Johannes laicus et tabernarius (a. 1480), v. Cracovita Joh.

Johannes introligator (Johannes):

- 889 (a. 1483, introlig. ad s. Mariam).

- Johannes servitor (Johannes):
- 890 (a. 1483, serv. mgri Vinc. Leopolitae).
- Johannes quidam (Johannes):
- -- 893 (a. 1483).
- Johannes familiaris (Johannes):
- 906 (a. 1483, fam. dni rectoris Latoszyński).
- Johannes studens (Johannes):
- 908 (a. 1483, studens de bursa Longini alias nova).
- Johannes bacc. (Johannes):
- 938 (a. 1484, bacc. ad s. Mariam morans), 957, 1048 (a. 1486, bacc. et presbyter, de s. Maria vicarius).
- v. Streicher Joh. bacc.
- Johannes dispensator (Johannes):
- 947 (a. 1484, dispensator Collegii artistarum), 1258 (a. 1489, disp. Coll. majoris).
- Johannes studens (Johannes):
- 1009 (a. 1485, studens et rector scholae ad s. Nicolaum), 1031 (tenebatur pincernae pro vino summam decem grossorum latorum).
- Johannes murator a. (1487), v. Hanusz Joh. Johannes dux de Lithuania (a. 1489/91), v. Janussius s. Johannes.
- Johannes introligator (a. 1490/91), v. Cracovita Joh.
- Johannes quidam (Johannes): [1465. 1351 (a. 1491, morans ad s. Annam),
- Johannes sacerdos (Johannes):
- 1415 (a. 1491, sac. et altarista in Piotrków).
- Johannes quidam (a. 1491), v. Ungarus Joh.
- Johannes bacc (Johannes):
- 1642 (a. 1494, bacc.), 1707.
- Johannes bacc. et rector (Johannes):
- 1646 (a. 1494, bacc. et rector scholarum in Tarnów, ejus causa ab asistorio Tarnowiensi remissa ad dnum rectorem).
- Johannes bacc. (Johannes):
- 1860 (a. 1500, bacc.).
- Johannes fr. (Kazimirita?; Johannes):
- 1884 (a. 1501, fr. ordin. Carmelitarum, obligavit se coram dno rectore solvere debitum librorum venditori).

Johannes socius (Johannes):

- 1924 (a. 1502, soc.).
- Johannes testis de platea Slawkowiensi (a. 1502), v. Cracovita Joh.
- Johannes praedicator theutonicus (a. 1502), v. Cracovita Johannes Heidecke (?)
- Johannes caupo (a. 1503), v. Kosz Joh. Johannes locatus (Johannes):
- 2204 (a. 1513, loc. de scholis s. Spiritus), 2213 (bacc. loc. in scholis ad s. Spiritum, tenebatur mulieri cuidam ratione expensarum mediam sexagenam).
- Johannes studens et discipulus (a. 1514), v. Kazimirita Joh.
- Johannes familiaris (Johannes):
- 2381 (a. 1515, fam. dni rectoris Góra de Mikolajów).
- Johannes faber (a. 1515), v. Cheliński Joh. Johannes plebanus (a. 1515), v. Kolensis Joh.
- Johannes bacc. et locatus ad b. V. Mariam (a. 1517/19): v. Bytomiensis Joh.
- Johannes sapientia s. bedellus Universitatis (a. 1517/23), v. Cracovita Joh.
- Johannes introligator et hospes (a. 1518), v. Cracovita Joh.
- Johannes pileatoris (a. 1519), v. Cracovita Joh.
- Johannes plebanus et presbyter (a. 1522). v. Jablonoświerczowiensis Joh.
- Johannes vicarius (Johannes):
- 2522 (a. 1522, vic. perpetuus eccl. colleg. ad s. Florianum extra muros Cracovienses).
- Johannes sapientia s. bedellus Universitatis (a. 1528/36), v. Mszczonowita Joh.
- Johannes campanator (Johannes).
- 2876 (a. 1526, campanator ad s. Annam), 2878, 2879 (campanator et studens ad s. Annam), 2881.
- Johannes servitor (Johannes):
- 2895 (a. 1526, serv. dris Srolla).
- Johannes hospes (a. 1529), v. Cracovita Joh.
- Johannes servitor (Johannes):
- 2981 (a. 1529, serv. dni rectoris Pokrzywnicensis), 2995 (a. 1530).

Johannes presbyter (a. 1535), v. Zarnowiecius Joh.

Johannes dispensator quondam epi Tomicki et postea studens (a. 1535), v. Kowal Joh. de Radlów.

Johannes famulus (Johannes):

- 8378 (a. 1536, fam. dris Biel Neopolitani).

Johannes Albertus rex Poloniae (Johannes Albertus):

 1651 (a. 1494, ejus ingressus Cracoviam).

Johannes Baptista (Johannes Baptista):

- 2115 (a. 1507, testis).

Johannes Kantius sanctus, v. Wacięga Joh. de Kęty.

Johantegil de Cracovia, pater Johannis (a. 1490): v. Tegil Joh.

Johantegil Johannes, filius Johantegil (a. 1490): v. Tegil Johanes Johantegil. Jorgius de Austria, studens (a. 1490/91):

v. Australis Georg.
Joppa (iopa, ioppa, joppa, yoppa):

— 1337 (a. 1490, joppa studenti pro via accomodata, quam joppam reformare spopondit), 1706 (a. 1494, tres joppae, una rusticana panni russi pro quatuor grossis cum medio), 1707 (joppa vendita pro quinque grossis), 2714 (a. 1523, jopa apud Judaeum impignorata), 2799 (a. 1524, joppa sericea rubei coloris alias de hathlasz).

Joppula (iopula, joppula):

— 3 (a. 1469, jopula axamiti flavei coloris in uno fertone a studente impignorata), 1343 (a. 1490, jopula defuncti hacc. apud Judaeos redempta, 1708 (a. 1494, joppula), 2445 (a. 1517, joppula studentis), 2593 a. 1522, jopula stud. in valore trium florenorum).

Jordanowa Anna de Jaroslaw, castellana Wojniciensis (Anna de Jaroslaw): [czensis).

 2851 (a. 1526, castellana Woijnij-Jorginberk, v. Georgienbergensis.

Josephus pincerna (Joseph):

 1939 (a. 1502, olim pincerna Collegii majoris). Juchno Ernestus s. Harnestus de Leopoli, consul Leopoliensis, pater Nicolai:

- 2014 (a, 1505), 2109 a. 1507).

Juchno Nicolaus Harnesti s. Ernesti de Leopoli (Nic. Iuchno, Nic. Harnesti de Leop.):

- 2014 (a. 1505), 2016, 2109 (a. 1507) studens, olim).

Judaea Eliaszowa consors Eliae de Cracovia alias de Tarnów (Heliaschova Jud. de Tharnow, quondam in Tarnow morans):

- 2089 (a. 1506), 2207 (a. 1513), 2208-2210, 2229.

Judaea Kwietna de Kazimiria (a. 1530), v. Kwietna de Kazim.

Judaea Rachel de Cracovia, filia Isaac Judaei et uxor Israel s. Salomon Judaei (Rachel Iudea):

- 2643 (a. 1523), 2649, 2672, 2675.

Judaei Cracovienses et Kazimirienses (Judei):

— 316 (a. 1474), 746 (a. 1479), 982 (a. 1485, Jud. quidam), 1126 (a. 1488), 1236 (a. 1489), 1343 (a. 1490), 1378 (a. 1491), 1531 (a. 1492), 1639 (a. 1494, Jud. venditor), 1640, 2264 (a. 1514, Jud. unus), 2316, 2346 (a. 1515), 2568 (a. 1522) 2603, 2659 (a. 1523), 3106 (a. 1581 Judei), 3146 (a. 1532, Jud. quidam), 3267 (a. 1534), 3268.

- v. Alemani (a. 1474).

Judaeus baptisatus in Cracovia (Judeus bapt.):

3054 (a. 1530, et ejus paedagogus).
 Judaeus dr. de Cracovia (a. 1523),
 Judaeus Mojses.

Judaeus dr. antiquus (a. 1494), v. Judaeus Jacobus.

Judaeus Calman, venditor (a. 1494): v. Kalman Jud.

Judaeus Boczanij s. Bocian (a. 1527), v. Bocian.

Judaeus Franciek de Kazimiria (a. 1531), v. Franciek Judaeus.

Judaeus Abraham de Cracovia (Abraham Iud. de Crac.):

- 3215 (a. 1584).

- Judaeus Elias de Cracovia, quondam in Tarnów morans (Elias Judeus de Tharnow, quondam in Tharnow morans, Helias Hebreus perfidus):
- 2089 (a. 1506, atque consors sua),
   2207 (a. 1513), 2208 (item consors ejus),
   2209, 2210, 2229 (cum uxore sua),
   2304 (a. 1514).
- Judaeus Elias de Cracovia (Helias Judeus):
- 2752 (a. 1523) 2754, 2865 (a. 1526, oculorum medicus).
- Judaeus Isaac de Cracovia (Is. Judeus):
- 2643 (a. 1523, et filia ejus Rachel), 2649 (item filia ej.), 2672 (item fil. ej.), 2675, 2676.
- Judaeus Isaac Glowna de Cracovia (?, de Kazimiria?, a. 1525), v. Glownia Is-
- Judaeus Israel s. Salomon de Cracovia, gener Isaac Judaei et maritus Rachel Judaeae (Israel Judeus, gener Isaac et uxor sua Rachel, Israel seu Salomon Jud., Israel Salomon Jud.):
  2672 (a. 1523), 2675, 2676.
- Judaeus Jacobus dr. de Cracovia (Jac. Judeus dr.);
- 1469 (a. 1491, dr.), 1655 (a. 1494,
   Judaeus quidam dr. antiquus).
- Judaeus Jacobus de Cracovia (Jacob Judeus):
- 2676 (a. 1523).
- Judaeus Josephus de Kazimiria (Joseph Jud. de Kazimiria):
- 2750 (a. 1523), 2752, 2754 (discessit in Leopolim, juramentum post adventum in Cracoviam suo more coram dno rectore praestare tenebitur), 2772 (a. 1524, offert se paratum praestare juramentum suo more).
- Judaeus Lazarus de Cracovia (Lazarus tendetarius, Lazar. Jud.):
- 2896 (a. 1526, tendetarius), 3014 (a. 1530).
- Judaeus Mojses dr. de Cracovia (dr. Moyses Ebreus):
- 2714 (a. 1523, dr.).
- Judaeus Salomon de Cracovia (Salomon Jud. de Crac.):
- 2815 (a. 1524, perfidus).

Judaeus Salomon s. Israel (a. 1523), v. Judaeus Israel-Salomon.

Judaica platea (in Cracovia, a. 1533), v. Plateae.

Judaicus liber:

 2992 (a. 1530, hebraicus liber in pergameno scriptus ad introligandum datus).

Judas apostolus (apost. Judas):

- 2191 (a. 1513, ad Mazowitas convertendos missus).
- Judex Universitatis Almae Cracoviensis generalis nuncupatur dnus rector:
- 1350 (a. 1491).
- Judicium extraneum, v. Extraneum jud. Julius II papa (Julius):
- 2169 (a. 1511, Summus pontifex).
- Jumterus bacc. (lumterus):
- 2068 (a. 1506).
- Jung Nicolaus s. Nikel de Wratislawia, pater Valentini (Jung?, a. 1493): v. Wratislawita Valent.
- Jung Valentinus Nicolai s. Nikel de Wratislawia (Jung?, a. 1493): v. Wratislavita Valent.
- Jungnikel s. Jung Nicolaus de Wratislavia, pater Valentini (Jungnikel?, a, 1493): v. Wratislawita Valent.
- Jungnikel Valentinus de Wratilawia (Jungnikel?, (a. 1493): Wratislavita Valent.
- Junieczko Jacobus de Junieczko (Jac. de Iunijeczko, Ivnyeczko):
- 1671 (a. 1494, studens morans in domo medicorum, ad judicium dni rectoris in termino non comparuit, tamen suae non comparentiae causam per quendam studentem impedimentum infirmitatis allegavit), 1672.
- Juniwladislawiensis Paulus de Juniwladislawia (Paulus de Iunywladislavia Wladislawiensis dioec.):
- 40 (a. 1469, sacristianus eccl. Omnium ss., recepit nomine mutui a dno rectore Szadkovio quatuor marcas pecuniarum).
- Juniwladislawiensis Simeon de Junivladislawia (Simon de Iuniwladislauia):

- 363 (a. 1474, cursor).

v. Cracovita Sim. cursor (a. 1472/74).
 Junos za de Sulerzysz (Iunoscha, Ivnossius, a. 1472).
 v. Sulerzyszensis Junosza.
 Juramentum (iuramentum):

- 87 (a. 1469, partibus instantibus et petentibus dnus rector juramentum ab eis in manibus suis recepit), 470 (a. 1475, jur. praestitum tactis ss. Evangelii scripturis), 609 (a. 1477, praest. immediate post missas), 1001 (a. 1485, jejunio stomacho), 1181 (a. 1488, ad s. Dei Evangelia), 1183 (ad s. Crucem), 1640 (a. 1494, ad tactum Crucifixi), 1664 (in alemanico), 1674 (ad tactum ss. Evangelii), 1749 a. 1495, tactis ss. Evangeliis), 2220 (a. 1518, in manus dni rectoris), 2311 (a. 1514, ad Imaginem s.), 2337 (ad Imaginem passionis Domini), 2740 (a. 1523, ad Imag. Crucifixi tactis manibus), 2754 (Judaeo more suo decretum a dno rectore), 2775 (a. 1524, ad Imaginem Salvatoris alias ad Crucifixum), 2958 (a. 1529, ex decreto dni rectoris praestabunt collegiati Collegii minoris juramentum, aut unus eorum cum sufficienti mandato nomine totius communitatis praestabit), 2962 (mgr. et collegiatus Colleg. minoris domus, satisfaciendo decreto dni rectoris superiori, juravit in forma solita tactis ss. evangelicis Scripturis), 2974 (nomine totius bursae pauperum carbanista praestitit in manus dni rectoris jur. ad s. Dei Evangelium), 3268 (a. 1534, ad Passionem Domini genibus flexis), et passim.

Jurgello Georgius de Cracovia (dnus Georg. Iurgello):

2136 (a. 1508). [rzo Georg.
 Jurgius de Cracovia (a. 1504), v. Tu-Jurko de Cracovia, carnifex (a. 1491):
 v. Cracovita Jurko s. Georgius.

Jurko de Cracovia (a. 1529), v. Cracovita Jurko s. Georgius.

Jurkoć de Cracovia, pistor (a. 1475): v. Cracovita Jurkoć.

Jurkowa Margaretha de Cracovia (a. 1491), v. Cracovita Marg.

Jurkowa Agnes de Cracovia (a. 1529), v. Cracovita Agnes.

Justinianus imperator (Iustinianus):

- 3016 (a. 1530, Institutiones, liber).

Juterbocensis Ambrosius de Juterbok s. de Juterboco (Ambr. Ivtrobutrensis!):

 1590 (a. 1493, studens, tenebatur cuidam mulieri pro quatuor octualia cervisiae et pro tria octualia, per decem grossos quodlibet octuale).

Juterboco, Juterbok de: v. Juterbocensis. Juvenalis (Iuvenalis):

- 1343 (a. 1490, liber), 2799 (a. 1524, lib.).

K. mulier (K.):

- 1872 (a. 1500, mulier).

Kaczkowski Lambertus (Lamb. Caczkowskij):

- 3029 (a. 1530).

Kaczynowski Johannes alias Karzynowski dictus (Joh. Caczinowskj, Carzynowskj):

- 2967 (a. 1529, familiaris dni rectoris Pokrzywnicensis), 2973.

Kadancs, Kadancz de: v. Kadanensis.

Kadanensis Osvaldus de Cadanas. Kadancs, Ungarus (Oszvaldus s. Oszfaldus de Cadana, Osualdus, Oswaldus de Cadmo; in Albo stud. »Osw. de Cadano« scriptus):

 1450 (a. 1491), 1455 (studens, mansit apud sutorem Ach. Cracovitam), 1456, 1466.

Kadanensis Wenceslaus de Cadana s. Kadancs, Ungarus (Venc. de Cadana; in Albo stud. » Venc. de Kadancz« scriptus):

— 1041 (a. 1485, liber ejus »Exercitium De anima« furtim ablatus).

Kadlubek Vincentius (Vincencius):

— 48 (a. 1469, Cronica Polonorum, liber), 150 (a. 1470, Vincenciana Cronica, lib.), 248 (item Vinc. Cronica textualis), 738 (a. 1478, Vincencij Grammatica!), 740.

Kaftan (caphtan, kaphtan):

 2705 (a. 1523, quantum ad vestem dictam caphtan, vestis quaedam vocota

grossorum), 2707 (vestis caphtan).

Kalendarium romanum, v. Biem llkussius de Olkusz.

## Kaleta (caleta):

 2559 (a. 1522, caleta studentis cum quindecim grossis cum medio pecuniarum). Kalina in, cf. Kalinensis.

Kalinensis praebendarius (in Calyna, Kalina, a. 1473), v. Giebultowita Sbign. Kaliński N. (N. Kalynszkij):

- 2349 (a. 1515, ratione percussionis et violentiae, illatae in civitate Cracoviensi, a dno rectore pro poena in decem grossis condemnatus).

Kaliss de & in, v. Kalissiensis.

Kalissiensis praepositus (in Kalisz, a. 1508), v. Gorecki Stan.

Kalissiensis Alexius de Kalisz (Alex. de Kaliss):

- 1926 (a. 1502, actu studens, submisit se una cum suo scholari inscribi de parendo juri dni rectoris).

Kalissiensis Jacobus de Kalisz (Jac. Calysyensis):

- 2324 (a. 1514, opidanus).

Kalissiensis Nicolaus de Kalisz (Nic. de Kalisz):

— 192 (a. 1470, studens).

Kalissiensis Paulus de Kalisz (Paul. de Kalisz, Kalysz):

- 118 (a. 1469, studens scholae s. Stephani, dedit xj grossos pro comparatione libelli Valentis scholastici), 121, 131 (tenebatur bacc. unam marcam occasione resumptionis), 144 (a. 1470), 145, 155, 158, 159, 163, 165 (studens as. Stephano), 169 (duo libri a quadam muliere ipsi invadiati), 171, 172 (a Dorothea Cracovita).

Kalissiensis Simeon de Kalisz (Simon de Calijsch, Calisch):

- 2852 (a. 1526, mgr. et causarum consistorii Cracoviensis procurator, in sindicum generalem Universitatis Crac. electus et pronunciatus), 2860, 2866, 2891, 2893, 2894, 3204 (a. 1533, sindicus Univ.), 3285 (a. 1535, item procur. consist. Crac.).

kaphtan in valore quinquaginta sex Kalissiensis Stanislaus de Kalisz (Stan. de Kalisz):

- 172 (a. 1470).

v. Pleszowita Stan. (a. 1470).

Kalissiensis Stanislaus de Kalisz (Stan. de Calisch):

- 2394 (a. 1516).

Kalisz de & in, v. Kalissiensis.

Kalman Judaeus de Cracovia (Judeus dictus Calman): [deta), 1640.

- 1639 (a. 1494, venditor rerum in ten-Kalynszkij, v. Kaliński.

Kalysz de & in, v. Kalissiensis.

Kámáncs de, v. Kamancsius.

Kamancsius Caspar de Kámáncs, Ungarus (Casp. de Camencz):

- 836 (a. 1480, studens), 837.

Kamancsius Cristophorus bacc. (Kamancsius?, a. 1488), v. Cristophorus bacc.

Kamancsius Georgius de Kámancs, Ungarus (Georg. de Camencz):

- 933 (a. 1483, bacc., graviter a studente Ungaro percussus).

Kamancsius Jodocus studens (a. 1485), v. Armatius Jod.

Kamancsius Laurentius de Kámáncs, Ungarus (Laur. de Kamancz):

- 1248 (a. 1489, studens de domo dris Regula).

Kamancsius Martinus de Kámáncs, Ungarus (Mart. de Kamencz):

- 1310 (a. 1490, studens Universitatis, plures libros in Oratoria et in poëmatibus in lectorio Prope valvam per-

Kamancsius Paulus de Kámáncs, Ungarus (Paul. de Kamancz, Ungarus de Kamencz):

- 1247 (a. 1489), 1248 (studens de domo dris Regula).

Kamancsius Stephanus bacc. (Kamancsius?, a. 1469), v. Stephanus bacc.

Kamancz, Kamencz de: v. Kamancsius. Kameneczsky, v. Kamieniecki.

Kamień de, v. Kamieniensis.

Kamieńczyn Lucas de Szrem s. Szrim (Luc. Camijenczijn de Szren):

- 1860 (a. 1500, recepit 4 florenos, duas tunicas scholasticas et alias res mortui studentis).
- Kamieniec de: v. Kamieniecensis; Kamieniecius.
- Kamieniecensis episcopus (a. 1527), v. Miedzyleski Laur.
- Kamieniecius Antonius de Kamieniec, Ungarus (Ant. de Camyenyecz):
- 634 (a. 1478, consanguineus mgri Johannis, res amborum de mandato dni rectoris arestatae, donec satisfecerint pauperibus studentibus), 635, 636 (frater germanus Johannis), 642, 643 (studens), 644, 649.
- v. Krasznanus Ant. (a. 1478).
- Kamieniecius Henricus de Kamieniec, Ungarus (Henr. de Camyenyecz, Kamyenyecz):
- 791 (a. 1479, studens Universitatis), 808, 815 (a. 1480), 816 (recognovit se coram dno rectore reum et culpabilem in facto vulnerationis studentis, cui in vim satisfactionis exhibuit se soluturum marcam cum media pecuniae communis).
- Kamieniecius Johannes de Kamieniec, Ungarus (Joh. de Camyecz, Camyenyecz):
- 634 (a. 1478, mgr.), 636 (germanus Antonii), 642, 644, 649.
- v. Krasznanus Joh. (a. 1478).
- Kamieniecius Johannes de Kamieniec, Ungarus (Joh. de Camijenijecz, Kamijenijecz):
- 3031 (a. 1530, studens). 3046, 3052 (stud. gymnasii Cracoviensis), 3057, 3058, 3062, 3066 (familiaris dni rectoris Biem Ilkussii), 3068, 3075, 3086 (a. 1531), 3087, 3089, 3093, 3097, 3099, 3102, 3104.
- Kamieniecius Michael de Kamieniec, Ungarus (Mich. de Camyenyecz in Ungaria):
- 635 (a. 1478, ejus libri omnes de mandato dni vicerectoris arestati et conscripti).
- Kamieniecki dnus (dnus Kamenczszky, Kamyenyeczkij):

- 295 (a. 1473), 298 (noluit restituere caecum citharoedum).
- v. Kamiowski dnus (a. 1472).
- Kamieniecki Georgius alias Kamieński dictus (Ieorgius Camyenskij, Kamijenijeczkij, Kamyenskij):
- 3145 (a. 1532, citatus ad dnum rectorem pro certis libris), 3146 (item pro quadam tunica cuidam Judaeo invadiata), 3147.
- Kamień de & in, v. Kamieniensis.
- Kamieniensis plebanus (in Camyen, Kamień, a. 1490), v. Liwensis Stan.
- Kamieniensis Mathias de Kamień (Math. de Kamijen):
- 1724 (a. 1494, studens de bursa medicorum, citatus ad dnum rectorem per seniorem bursae medic. ratione census solvendi quinque grossorum).
- Kamieński Georgius alias Kamieniecki (a. 1532), v. Kamieniecki Georg.
  Kamijen de, v. Kamieniensis.
- Kamijenijecz de, v. Kamieniecius.
- Kamijenijeczkij, v. Kamieniecki.
- Kamiowski dnus (dnus Camyowsky):
- 266 (a. 1472).
- v. Kamieniecki dnus (a. 1473).
- Kamycz de, v. Kamancsius.
- Kamyenskij, v. Kamieniecki.
- Kamyenyecz de, v. Kamieniecius.
- Kamyenyeczkij, v. Kamieniecki.
- Kanczuga, Kańczuga de: v. Kańczuganus.
- Kańczuganus Stanislaus de Kańczuga (Stanislaus vicarius, Stan. de Canczuga, Canczuka, Kanczuga):
- 435 (a. 1475, vicarius ad Omnes ss.),
  437, 462, 481, 483, 484 (presbyter),
  497, 504, 893 (a. 1483), 1183 (a. 1488), 1185.
- Kangiss Nicolaus de Cracovia (Nic. Kangisz):
- 22 (a. 1469, civis Crac.).
- Kangisser de Cracovia (Kangisser in platea s. Nicolai Cracoviae):
- 1035 (a. 1485, hospes).
- Kangisz, v. Kangiss.
- Kantius Johannes sanctus, v. Wacięga Johannes de Kęty.

Kantius Matthaeus de Kanty s. Kety, consanguineus s. Johannis Kantii (Math. de Kathij):

— 214 (a. 1470, mgr., monitus a dno rectore, quatenus sub poena excommunicationis peragat actum s. lectionem in artibus juxta continentiam privilegii sui altaris).

Kanty de, cf. Kantius.

Kanymyr, v. Ganimir.

Kapalin (capalin):

- 408 (a. 1475, studens obligavit se galeam alias capalim redimere).

Kaphthan, v. Kaftan.

Kapusta Stanislaus de Poznania fr. ordin. Carmelitarum (fr. Stan. de Poznania; in Albo stud. »fr. Stan. de Poznania Capusta ordin. fr. s. Mariae de Monte Carmelo« dictus):

- 802 (a. 1479, hacc. s. theologiae).

Kara de, v. Karanus.

Karancs de, v. Karankinus.

Karankinus Georgius de Karancs, Ungarus (Georg. de Hungaria; in Libro promot. »Georg. Carankinus« dictus):

- 2809 (a. 1524, bacc., undecim ducatos auri in auro tenebatur ei mgr.).

Karanus Georgius de Kara, Ungarus (Georg. de Kara):

— 890 (a. 1483, de bursa Jerusalem), 1078 (a. 1487, mgr.).

Karánsebes de, v. Karansebesius.

Karansebesius Dominicus Lazari de Káransebes, Ungarus (Dom. de Karansebes, Dom. Lazar de Karanzebes):

— 2078 (a. 1506, de bursa Ungarorum, ob non paritionem decreto dni rectoris, videlicet in electione senioratus bursae Ung., in uno floreno ungaricali condemnatus), 2162 (a. 1510, studens olim).

Karansebesius Lazarus pater Dominici, v. Karansebesius Dom. (a. 1506/10).

Karanzebes de, v. Karansebesius.

Karnicki Derslaus scholasticus Płocensis (Karnicki?, a. 1469), v. Derslaus schol. Karniewo de & in: v. Karniewiensis; Karniowita.

Karnijeusky, Karnijowskij: v. Karniowski. Karniów de, v. Karniowita.

Karnio wiensis plebanus (in Carnyewo, Karniow, a. 1514), v. Karniowita Nic.

Karniowita Nicolaus de Karniewo s. Karniów (Nic. de Carnijow):

— 1052 (a. 1486, studens), 2309 (a. 1514, plebanus in Carnyewo).

Karniowski Nicolaus (Nic. Carnijowskij, Karnijewsky, Karnijowskij):

 — 3118 (a. 1531), 3120, 3173 (a. 1538, causarum consistorii Cracoviensis notarius).

Karnkow, Karnków de: v. Karnkowita.
Karnkowita Jacobus de Karnków
(Jac. de Carnkow): [sitatis nostrae).
— 811 (a. 1479, studens Almae UniverKarnkowita Johannes de Karnków
(Joh. de Karnkow):

- 1500 (a. 1491).

Karol, Károly de: v. Károlyus.

Karolyus Ladislaus de Károl s. Károly, Ungarus (Lad. de Karol):

- 71 (a. 1469, presbyter et studens).

Karsensis Johannes de Karsy (Joh. de Carszij):

-- 1974 (a. 1504, recepit servo Universitatis mitram laicalem).

Karski Erasmus (Er. Carszkij):

- 538 (a. 1476).

Karsy de, v. Karsensis.

Karuowszkij, v. Karwowski.

Karwowita Stanislaus de Karwowo (Stan. de Carwowo):

- 2921 (a. 1528, studens).

Karwowo de: v. Karwowita; Karwowski. Karwowski Felix (Fel. Karuowszkij):

- 2520 (a. 1522, studens).

Karwowski Johannes de Karwowo (Joh. Carwowskj de Carwowo, Carwowszkij, Karwoszkij):

— 2534 (a. 1515, studens Universitatis, clericus dioec. Płocensis de terra Wisnensi, cruentum vulnus circa aurem fabro Crac. intulit), 2527 (a. 1522, item stud.), 2540 (item stud. Univ. et item studentem vulneravit).

Karwowszkij, v. Karwowski.

Karzynowski Johannes alias Kaczynowski dictus (a. 1529), v. Kaczynowski Joh.

Kaschovia de, v. Caschoviensis.

Kasiforo de, v. Kesmarcensis.

Kaski de, v. Kaskianus.

Kaskianus Petrus de Kaski s Koski (Petr. de Caschky, Coschkij):

— 1347 (a. 1491, a studente deceptor et frauditor dehonestatus, qui etiam cultello evaginato ad collum opposito in mortem ei minabatur), 1351.

Kaslin Martinus de Gdańsk s. de Gedano (Mart. de Gdano, Mart. Kaslin):

— 2057 (a. 1505, bacc., ejus causa cum Katharina de cellario prope bursam Jerusalem), 2059, 2089 (a. 1506) ejus causa cum Judaea).

Kasper de Cracovia, maritus Barbarae (a. 1469/78): v. Cracovita Kasper.

Kasper de Cracovia, maritus Apolloniae (a. 1497): v. Cracovita Kasper.

Kasprowa de Cracovia Barbara (a. 1469 — 78), v. Cracovita Barb.

Kasprowa de Cracovia Apollonia (a 1497), v. Cracovita Apoll.

Kassa de, Kassoviensis: v. Caschoviensis. Kaszuba-Polonus poëta, v. Zuchta Alexius de Gdańsk s. Gedano.

Katharina sancta, v. Ecclesiae. [Kath. Katharina coctrix (a. 1478), v. Cracovita Katharina mulier de cellario prope bursam Jerusalem (a. 1505), v. Cracovita Kathar.

Katharina penes bursam novam (a. 1518), v. Cracovita Kathar.

Katharina degens in cellario (a. 1523), v. Cracovita Kath. [Kath.

Katharina coctrix (a. 1529), v Cracovita Katharina morans sub bursa pauperum (a. 1531), v. Cracovita Kath.

Kathij de, cf. Kantius.

Katho novus, v. Cato novus.

Katholicon, v. Balbus Joh.

Kaufman Johannes Pauli de Cracovia, vulgo etians Kochman aut Palkochman dictus (Joh. Cochman de Crac., Joh. Koffaman, Palkochman): — 2775 (a. 1525, bacc.), 2832 (mgr., ejus libri), 3039 (a. 1530, ejus famulus verberatus), 3046 (collegiatus Collegii minoris), 3052 (juris pontificii bacc.), 3135 (a. 1531, canonicus Sandomiriensis, tenuit collegiaturam Astronomiae per unum quartale).

Kaufman Paulus de Cracovia, vulgo Kochman dictus (Paul. Kochman):

- 2664 (a. 1523, civis Crac.).

Kauno, Kawno de: v. Kownensis.

Kaza Niklosowa s. Katharina Nicolai de Cracovia (a. 1469), v. Cracovita Kaza. Kazijmijrza Magna in, cf. Kazimiriensis.

Kazimiria ad Cracoviam (Casimiria, Casimiiria, Casimiriensis civitas, Cazimiria juxta Cracoviam, Cazimirz, Cazimirzs, Kazimiria):

415 (a. 1475), 554 (a. 1476), 562 (a. 1477), 653 (a. 1478), 692, 705, 1659
(a. 1494), 2299 (a. 1514), 2321 (contentio inter studentes levis et jocosa), 2325, 2372 (a. 1515), 2373, 2476 (a. 1518), 2839 (a. 1525). [zimirita.

Kazimiria de & in: v. Kazimirienses; Ka-Kazimirienses: v. Carcer; Consules; Ecclesiae; Judaei; Lictores; Meretrices; Organista; Plateae; Pons; Praesul; Proconsul; Scholae.

Kazimiriensis plebanus (in Magna Kazijmijrza, a. 1513), v. Kazimirita Valent.

Kazimirita Albertus fr. (a. 1515), v. Albertus fr.

Kazimirita Andreas sutor, pater Johannis: v. Kazimirita Joh. (a. 1514/15).
Kazimirita Andreas de Kazimiria
(Andr. de Casimiria):

- 3314 (a. 1535, doleator).

Kazimirita Bartholomaeus proconsul (a. 1525), v. Owocek Barth.

Kazimirita Bernardus pater Johannis, v. Kazimirita Joh. (1513/35).

Kazimirita Blasius de Kazimiria (Blas. de Cazimirz, Cazimirzs):

— 721 (a. 1478, mgr., in praecinctu existens viae Jerosolimitanae?, Miechowiensis?, Romanae?), 913 (a. 1483, praebendarius s. Sophiae in castro Cracoviensi).

- K azimirita Błażek s. Blasius, pater mulieris Błażkówna: v. Kazimirita Błażkówna (a. 1514).
- Kazimirita Blażkówna s. filia Blasii de Kazimiria (Blaskowa, Blaskowna):
- 2299 (a. 1514, mulier quaedam susspecta de Cazimiria).
- Kazimirita Cristannus praesul (a. 1477), v. Srolla Crist.
- Kazimirita Felix Stanislai, scholaris (a. 1522): v. Gorzyca Fel.
- Kazimirita Hieronymus de Kazimiria (Jeronimus de Cazimiria):
- 2299 (a. 1514, scholaris de schola Corporis Christi).
- Kazimirita Hieronymus (a. 1530), v. Górnik Hier.
- Kazimirita Isaac Judaeus (Kazimirita?, a. 1525), v. Glownia Is.
- Kazimirita Jacobus de Kazimiria (Jac. de Kazimiria):
- 2565 (a. 1522).
- Kazimirita Johannes de Kazimiria (Joh. de Casimiria, Cazimiria, Kazimiria):
- 482 (a. 1475, bacc.), 500, 510, 512
   (deformavit mgro certos sexternos libri »Pantheologiae» Pisani), 518, 612 (a. 1477).
- Kazimirita Johannes Bernardi de Kazimiria (Joh. de Casimiria, Caszimiria, Joh. Bernardi de Cazimiria):
- 2253 (a. 1513, studens Universitatis in bursa pauperum degens), 2272 (a. 1514), 2806 (a. 1524, mgr.), 2854 (a. 1526), 2855, 3046 (a. 1530, senior bursae pauperum et facultatis artium decanus), 3053, 3108 (a. 1531, item senior b. paup.), 3163 (a. 1532, collegiatus Collegii majoris), 3355 (a. 1535).
- Kazimirita Johannes Andreae de Kazimiria (Johannes studens et discipulus, Joh. filius Andreae sutoris de Casimiria, Cazimiria):
- 2325 (a. 1514, studens), 2536 (Joh. stud. et discipulus de schola Corporis Christi), 2358 (a. 1515, scholaris, condemnatus in una marca a vicario in spiritualibus), 2373 (discipulus, impen-

sas habuit a matre et a consulibus Kazimiriensibus, a quibus pro qualibet septimana grossum accepit).

- Kazimirita Johannes Lyssek mgr. (a. 1514/16), v. Lysek Joh.
- Kazimirita Johannes Władycze (a. 1521/35), v. Władyka Joh.
- Kazimirita Josephus Judaeus (a. 1523/24), v. Judaeus Jos.
- Kazımirita Laurentius de Kazimiria (Laur. de Kazimiria):
- 2505 (a. 1521, bacc. et protunc servitor apud drem Obornicium).
- Kazimirita Mathias de Kazimiria (Math. de Kazimirz):
- 1848 (a. 1498, studens de schola s. Annae et clericus, olim, ejus testamentum).
- Kazimirita Petrus Krosnar, civis (a. 1525): v. Krosnar Petr.
- Kazimirita Simeon de Kazimiria (Simon de Casimiria):
- 2256 (a. 1513, studens Universitatis, citatus ad praesentiam dni officialis Cracoviensis et per eum ad dnum rectorem remissus).
- Kazimirita Sophia Górnikowa (a. 1530), v. Górnikowa Soph.
- Kazimirita Sophia Philipowska (a. 1535), v. Filipowska Soph.
- Kazimirita Stanislaus de Kazimiria (Stan. de Kazimiria):
- 104 (a. 1469, studens, infamatus et dehonestatus a bacc. coram suo genitore).
- Kazimirita Stanislaus de Kazimiria (Stan. de Kazimiria):
- 1126 (a. 1488).
- Kazimirita Stanislaus de Kazimiria (Stan. de Cazmiria):
- 1403 (a. 1491, studens, percussus et crinitim tractus a bacc. in Collegio majori).
- Kazimirita Stanislaus Bargiel mgr. (a. 1496/1524), v. Bargiel Stan.
- Kazimirita Stanislaus Srolla mgr. (a. 1514/27), v. Srolla Stan.
- Kazimirita Stanislaus Gorzyca (a. 1522), v. Gorzyca Stan.

Kijeblwff de, v. Köblowius

Kijernoszija de, v. Kiernoziensis.

Kijlofi, v. Kilof.

Kijnyewkowskij, v. Kiniewkowski.

Kijowski Albertus Nobilis (Nob. Alb. Kijowskij):

— 3048 (a. 1530, decanus Sandecensis et canonicus Warmiensis, studens Universitatis bursam canonistarum inhabitans, eandem bursam cum Andrea Przecławski ad decursum unius anni arendavit).

Kijowskij, v. Kijowski.

Kijszvarda de, v. Kisvardanus.

Kijthaijka, v. Kitajka.

Kilof (kijlofi, kyloff):

— 890 (a. 1483, maleus dictus kijlofi), 912 (maleus alias kyloff).

Kiniewkowski Balthasar (Balth. Kijnyewkowskij):

- 3103 (a. 1531).

Kirchberg de, v. Kirchbergensis.

Kirchbergensis Jacobus de Kirchherg dioec. Moguntinensis (Jac. de Maguncia; in Albo stud. »Jac. de Kirchberg dioec. Maguntinensis« scriptus):

- 1203 (a. 1488, studens).

Kirchdorf de, v. Kirchdorfensis.

Kirchdorfensis Andreas de Kirchdorf (Andr. de Kyrchdorff):

- 247 (a. 1470, bacc, distraxit s. abduxit alio bacc. domicellum Gasparum).

Kis-Topoltsán de, v. Topoltsanus.

Kisvárda de, v. Kisvardanus.

Kisvardanus Johannes de Kisvárda, Ungarus (Joh. de Kijszvarda):

- 1036 (a. 1485, bacc.).

Kisvardanus Michael de Kisvárda, Ungarus (Mich. de Kiswarda):

— 2131 (a. 1507, de bursa Ungarorum, percussit in die ss. Innocentum studentes adduxitque pro ratione consuetudinem patriae, quia in Ungaria pueri et adolescentes die ss. Innocentum affliguntur), 2132 (a. 1508, propter inobedientiam incarceratus).

Kitajka (kijthaijka): [thaijka).

— 3123 (a. 1531, mitra fultrea cum kij-Kkobylinko de, v. Kobyleński. Klap Johannes Stanislai, Nobilis (Nob. Joh. Stanislai Clap):

- 902 (a. 1483).

Klap Stanislaus Nobilis (Nob. Stan. Clap):

- 902 (a. 1483).

Kleczkowski Stanislaus alias Gagatek dictus, studens et pincerna vini (a. 1517): v. Gagatek Stan.

Kleczow, Kleczów de: v. Kleczowita.

Kleczowita Felix de Kleczów (Fel. de Kleczow): [studentem].

— 3161 (a. 1532, studens, diffamavit Kleczowita Mathias de Kleczów (Math. de Cleczow);

— 2366 (a. 1515, mgr. et rector scholae Omnium ss., quondam vero rector scholae Skarbimiriensis et causa quatuor marcarum ratione salarii duorum annorum, in et circa regimen scholae Skarb. per eum deserviti), 2526 (a. 1522, item rector scholae Omnium ss., olim et ejus testamentum).

Kleinhans Johannes de Senstemberg, studens et preshyter de partibus Misniae (Kleinhans?, a. 1470): v. Misniensis Joh.

Klepardia extra muros Cracovienses (Cleparz, Kleparz, Florentia):

-- 749 (a. 1479), 1008 (a. 1485).

Klepardia de: v. Klepardienses; Klepardiensis.

Klepardienses: v. Crabus; Foltyn; Fridel; Gibala; Gibalanka; Hermatys; Hermatysowa; Janeczka; Kichlar; Kichlarka; Kołaczek; Korzeczek; Lorzel; Malek; Starzejszy; Wawrzynek; Władyka.

-- v. Ecclesiae; Plateae; Scholae.

Klepardiensis pannus, v. Floreńskie sukno.

Klepardiensis Agnes Neta de Kleparz (Agn. Neta):

- 3294 (a. 1535, de platea Longa, et ejus filius Martinus), 3301 (Agnes Deta et item ej. fil.).

Klepardiensis Albertus Johannis de Kleparz (Albertus, Alb. Johannis de Cleparz);

- 415 (a. 1475), 421, 422, 617 (a. 1478, notarius consistorii Cracoviensis), 654 (scriba), 725 (studens).
- Klepardiensis Alexius de Kleparz (Alex. de Cleparz):
- 2516 (a. 1522).
- Klepardiensis Barbara Kichlarka (a. 1492), v. Kichlarka Barb.
- Klepardiensis Bartholomaeus de Kleparz (Barth. de Kleparz):
- 2087 (a. 1506, bacc., resumpsit scholarem).
- Klepardiensis Dorothea Gibalanka (a. 1524), v. Gibalanka Dor.
- Klepardiensis Jacobus de Kleparz s. de Florentia (dnus Jac. de Fflorentino):
- 13 (a. 1469).
- Klepardiensis Jacobus de Kleparz (Jac. de Cleparz): [Floriani).
- 1203 (a. 1488, sacristianus eccl. s. Klepardiensis Jacobus Fridel mgr. (a. 1512/36), v. Fridel Jac.
- Klepardiensis Johannes pater Alberti, v. Klepardiensis Alb. (a. 1475 78).
- Klepardiensis Johannes de Kleparz (Joh. de Cleparz, Cleparzs):
- 1030 (a. 1485, mgr. et bacc. artium!), 1045 (a. 1486, bacc.), 1384 (a. 1491, nequam et canis a mgro infamatus).
- Klepardiensis Katharina Hermatysowa (a. 1513/14), v. Hermatysowa Kath.
- Klepardiensis Laurentius Korzeczek s. Wawrzynek, civis (a. 1517): v. Korzeczek Laur.
- Klepardiensis Martinus mgr. et collegiatus Collegii majoris (a. 1530), v. Fridel Jac.
- Klepardiensis Martinus Agnetis (Martinus filius Agnetis):
- 3294 (a. 1535, de platea Longa), 3301 (edoctus per tria quartalia anni in schola ad Omnes ss., ubi etiam habitavit).
- Klepardiensis Mathias Starzejszy, civis et barbitonsor (a. 1532): v. Starzejszy Math.

Klepardiensis Neta mater scholaris Martini (a. 1535), v. Klepardiensis Agnes Neta.

- Klepardiensis Nicolaus Lorzel, civis (a. 1494): v. Władyka Nic. Lorzel.
- Klepardiensis Petrus de Kleparz (Petr. de Cleparz):
- 419 (a. 1475, sacristianus in Kleparz). Klepardiensis Sebastianus Janeczka mgr. (a. 1528/35), v. Janeczka Seb.
- Klepardiensis Sigismundus de Kleparz (Sigism. de Cleparz):
- 2770 (a. 1524, civis et pellifex), 2772. Klepardiensis Stanislaus de Kleparz s. de Florentia (Stan. de Cleparz, Cleparzs, Clepazs, Kleparz, Stan. de Florentia, Fflorentia):
- 668 (a. 1478, bacc.), 672 (sub poena obedientiae mandavit ipsi dnus rector, ut amplius et de cetero alios non diffamaret aut quoque alio modo dehonestaret), 788 (a. 1479, mgr.), 884 (a. 1482), 922 (a. 1483), 923 (bacc.!).
- Klepardiensis Stanislaus Malek mgr. (a. 1500), v. Malek Stan.
- Klepardiensis Stanislaus Kolaczek (a. 1521), v. Kolaczek Stan.
- Klepardiensis Stanislaus Crabus, notarius (a. 1526): v. Crabus Stan.
- Klepardiensis Valentinus de Kleparz (Valent. de Clepars):
- 3038 (a. 1530).
- Kleparz de: cf. Klepardienses; Klepardiensis.
- Klesna de, v. Klesnensis.
- Klesnensis Stanislaus de Klesna (Stan. de Clesna):
- 296 (a. 1473).
- Kletnar de Cracovia (dnus Clethnar):
- 290 (a. 1473, ejus domus Cracoviae in platea Slawkowiensi in acie).
- Klicki Stanislaus (Stan. Cliczky):
- 2468 (a 1518, dehonestavit et percussit mulierem ex domo Universitatis juxta Collegium majus, quapropter a dno rectore in expeditionem totius medicinae pro oculo leso et Universitati pro poena in uno floreno condemnatus).

Klicki Stanislaus Nobilis (Nob. Stan. Klijczkij, Klyczkij):

- 3017 (a. 1530, studens in bursa pauperum degens, cum studentibus de eadem bursa percussit lapidibus nauclerum, qui per Vistulam conjugem consulis Cracoviensis vexit), 3022.

Klijezkij, v. Klicki.

Klobuccensis Paulus de Klobucko (Paul. Clobuczsko):

 32 (a. 1469, mgr. et professor s. theologiae, canonicus eccl. s. Floriani).

Klobucko de, v. Klobuccensis.

Klodawa de, v. Klodawita.

Klodawita Jacobus de Klodawa (Jac. de Clodawa):

- 2936 (a. 1528, actu presbyter), 2937 (in bursa Irhusalem manens), 2941.

Klodawita Martinus de Klodawa (Martinus presbyter, Mart. de Clodawa):

- 122 (a. 1469, vicarius ad s. Annam), 125, 192 (a. 1470, presbyter, vicarius et studens), 304 (a. 1473, vic. ad s. Annam), 305, 306.

Klodawita Thomas (a. 1530), v. Piórowczyk Thom.

Klodnensis Stanislaus de Klodno (Stan. de Clodno):

— 1664 (a. 1494, mgr.).

Klodno de, v. Klodnensis.

Klodzko de, v. Glocensis.

Klomice de v. Klomicki.

Klomicki Stanislaus de Klomice (Stan. de Clomicze, Klomyczkj, Klomyczky):

- 1544 (a. 1493, scriba), 1758 (a. 1495, notarius publicus), 1794 (a. 1496, procurator consistorii Cracoviensis).

Klomyczky, Klomyczky: v. Klomicki.

Kloninus Johannes de Klony (Joh. de Klony):

- 3035 (a. 1530).

Klonowski Nicolaus (Nic. Clonow-

- 813 (a. 1479, cantharus, cujus usum habuit ex eo bibendo, in stuba communi bursae pauperum perditus).

Klony de, v. Kloninus.

Klopocki Nicolaus (Nic. Clopoczky): — 935 (a. 1483, olim), 948 (a. 1484).

- 2682 (a. 1523).

Klos de Cracovia, maritus Apolloniae: v. Klosowa Ap. (a. 1469).

Klosowa Apollonia de Cracovia (Appolonia Closova de Crac, Clusowa):

- 88 (a. 1469), 95 (civis Crac.).

Kluczborg de, v. Kluczborgensis.

Kluczborgensis Simeon de Kluczborg (Simon de Cluczbork):

- 2426 (a. 1517).

Kluczewski Petrus (Petr Cluczeuskij):

- 673 (a. 1478, studens de bursa Jerusalem, alienavit et retraxit studenti clericum).

Klyczkij, v. Klicki.

Kmetho, kmethones: v. Kmetones.

Kmetones (kmethones, kmetones):

- 2050 (a. 1505, in villa Tratnowice), 2234 (a. 1513, in villa Górka), 2241 (item in Górka), 2914 (a. 1527, in villa Sidzina, gravati et dampnificati per mgrum Math. Predborium).

Knap Martinus de Cracovia, alias Knop dictus (Mart. Knap, Knop):

- 1340 (a. 1490, hospes, cameram studentibus arendavit), 1341 (septimanatim pro octo grossis).

Knecht Conradus de s. Gallo (Conr. de s. Gallo; in Albo stud. »Conr. Knecht de s. Gallo dioec. Constantiensis« dictus):

- 1531 (a. 1492, obligavit se coram dno rectore vestes studentis ex Judaeis eximere).

Knobloch Stanislaus (Stan. Knobloch):

- 355 (a. 1474).

Knop Martinus hospes (a. 1490), v. Knap Mart.

Kobylanensis Paulus notarius (a. 1530), v. Mroczek Paul.

Kobylany de, cf. Kobylanensis,

Kobyleńska Barbara vidua (Barb. relicta olim Silvestri Cobilensky):

- 935 (a. 1483), 948 (a. 1484).

Kobyleński Silvester germanus dris 💯 Stanislai et maritus Barbarae (Silv. Cobilensky):

yleński Stanislaus de Kobyo, alias etiam Kobyliński, Kobylis aut Kobylinko dictus (Stan. de bilino, Cobylino, Cobilensky, Cobinskij, Cobilinsky, Cobilinsky, Coblensky, Cobylinsky, de bylino, Kkobylinko!):

01 (a. 1470, decretorum dr.), 203, l (a. 1475), 453, 505, 626 (a. 1478), 1 (a. 1479), 902 (a. 1483, quondam Luborzyca plebanus, nunc altarista castro Cracoviensi) 903, 904, 950 nonicus Skarbimiriensis et altar. in 21. cathedrali Crac.), 911, 917, 920, 5 (levir et tutor Barbarae), 948 (a. 84, germanus olim defuncti Silvei, ejus praedium in Saspów), 1159 1488, 13. V, protunc vicerector iversitatis), 1172 (a. 1489), 1238 1244, rector Univ. commutatione aestili a. 1489, † in rectoratu 21. VII v. Glaber Andr. ylinius Andreas mgr. a. 1533/35), ylinius Bartholomaeus de Ko-

lino (Bart. de Cobilyno): 23 (a. 1469).

ylinius Martinus de Kobylino lart. de Cobilino, Cobilyno, Cobylyno): 150 (a. 1484), 1151 (a. 1488, studens), 52, 1170, 1173, 1178, 1186, 1194, 95, 1198, 1203, 1204, 1208, 1246 . 1489), 1323 (a. 1490), 1325.

ylinius Mathias dictus Kobyako mgr. et dr. (a. 1473/1503), v. obylinko Math.

bylinius Mathias dictus Kobylinko gr. (a. 1487/98), v. Kobylinko Math. bylinius Nicolaus de Kobylino lic. de Cobilino):

1170 (a. 1488, studens).

bylinius Silvester (a. /1483/84, lim), v. Kobyleński Silv.

bylinius Stanislaus decretorum r. (a. 1470/89), v. Kobyleński Stan. bylinko Mathias de Kobylino enior (Math. de Cobilino, Cobilyno, lobylino, Cobylyno, Kobylino):

277 (a. 1473, mgr.), 460 (a. 1475), 74 (prof. s. theologiae et decanus

eccl. s. Floriani), 505, 558-603 (rector Universitatis commutatione aestivali a. 1477), 604-654 (rector Univ. commut. hiemali a. 1477/78), 632 (a. 1478), 640, 643 (1. IV 1478, rector et succonservator privilegiorum Univ.), 689, 692, 714, 751 (a. 1479), 944 - 955 (rector Univ. comm. aestiv. a. 1484), 956-972 (rector Univ. comm. hiem. a. 1484/85), 1149-1204 (rector Univ. comm. aestiv. a. 1488), 1205-1237 (rector Univ. comm. hiem. a. 1488/89), 1245-1249 (vicerector Univ. a 24. IX — 10. X 1489), 1319-1326 (rector Univ. comm. aestiv. a. 1490), 1479 - 1532 (rector Univ. comm. hiem. a. 1491/92, s. theologiae dr. et prof. et ejusdem lector ordinarius), 1953 (31. VIII 1503, vicerector Univ.)

Kobylinko Mathias de Kobylino Junior (Math. de Cobilino, Cobylino Kohylyno):

— 1109 (a. 1487, mgr. at collegiatus Collegii minoris), 1178 (a. 1488), 1628 (a. 1493, decanus facultatis artium), 1629, 1674 (a. 1494), 1678, 1847 (a. 1498, quondam fiscarius Collegii majoris). Kobylinko Stanislaus decretorum dr. (a. 1470/1489), v. Kobyleński Stan. Kobylino de: v. Kobyleński; Kobylinius; Kobylinko.

Kobyliński Stanislaus de Kobylino decretorum dr. (a. 1478/89), v. Kobyleński Stan.

Kobylnicensis Paulus de Kobylniki (Paul. de Cobilniky, Cobilnyky, Cobylnykj, Cobylnykij):

— 390 (a. 1475, in schola s. Spiritus morans), 394, 395 (acolytus, a rectore scholae s. Annae, quem merdatorem asseruit, percussus, capillatus et crinitim tractus).

Kobylniki de, v. Kobylnicensis.

Koch Jacobus de Novosolio, Ungarus (Jacobus bacc., Jac. de Nouosolio, Nowozolio):

265 (a. 1472, bacc.), 266, 323 (a. 1474), 403 (a. 1475), 420 (ejus framea in valore viij grossorum).

Kochanów de, cf. Kochanowita-

Kochanowita Jacobus olim cantor de Omnibus ss. (a. 1470), v. Chromanalowita Jac.

Kochanowski Stanislauus (Stan. Kochanowsky):

- 3196 (a. 1533, studens).

Kochanowsky, v. Kochanowski.

Kochman, v. Kaufman.

Kocimowski Lucas alias etiam Grzymowski dictus, studens (a. 1536): v. Grzymowski Luc.

Kocioranensis Johannes de Kociorany (Joh. de Coczijoranij):

- 2072 (a. 1506, duo libri in viginti grossis apud eum invadiati).

Kociorany de, v. Kocioranensis.

Kocirów de, v. Kocirowita.

Kocirowita Johannes de Kocirów (Joh. de Coczijrow):

 2896 (a. 1516, studens de suburbio Arena, ex decreto dni rectoris debet reponere cuidam bacc. librum Sallustii).
 Koczimowski, cf. Kocimowski.

Koczorowski Nicolaus alias etiam Koczurowski nuneupatus (Nic. Coczorowskij, Coczorowsky, Koczorowskij, Koczorowskij, Koczurowskij, Koczvrowskij):

— 3094 (a. 1531, studens in bursa pauperum manens), 3096, 3097, 3106 (ejus duae tunicellae de habitatione bursae paup, furto sublatae), 3158 (a. 1532, allegavit recessum subitum).

Koczorowskij, v. Koczorowski.

Koczurowski Nicolaus alias Koczorowski, studens (a. 1531/32): v. Koczorowski Nic.

Koczurowskij, Koczvrowskij: cf. Koczorowski.

Koczwara Johannes de Pyzdry (Coczfara dr., Joh. Coczphara, Joh. de Pysdri):

8 (a. 1469 dr.), 9 (decretorum dr. et praedicator ad s. Barbaram), 10, 19, 221 (a. 1470, coarbiter s. consiliarius dni rectoris), 282 (a. 1473, olin).

Koczwara Johannes (Joh. Coczfara):

— 935 (a. 1483).

Koczwara Johannes de Cracovia (Joh. Coczwara):

- 2848 (a. 1525, civis Crac.).

Koczwara Stanislaus de Cracovia (Stan. Coczfara de Crac., Coczphara, Coczwara):

- 9 (a. 1469), 10, 19, 23, 31.

Koczwara Stanislaus (Stan. Coczvara):

— 1792 (a. 1496, bacc., tenebatur cuidam mulieri tres fertones!).

Kodrampszky, v. Kodrębski.

Kodrębski Johannes (Joh. Codrampskj, Kodrampszky): [176.

— 115 (a. 1469, studens), 142 (a. 1470), Köblow de, v. Köblowius.

Köblowius Abraham de Köblow, Ungarus (Abr. de Kijeblwff, Kyeblwff; in Albo stud. »Abr. de Kyeblow« scriptus):

1251 (a. 1489, canonicus Posoniensis),
 1266, 1267 (sub manu tutoria dris Łabiszynii mansit).

Koenigsberg de, cf. Regiomontanus.

Körmöcbanya de, cf. Körmöcbanyensis. Körmöcbanyensis Caspar Babczanczsky, studens (a. 1489/91): v. Babczansky Casp.

Kövesd de, v. Kövesdius.

Köves dius Mathias de Kövesd, Ungarus (Math. de Kwyestht; in Albostud. Math. de Kyevyesth dioec. Agriensis« sciptus):

 1631 (a. 1494, unum florenum in auro tenebatur ei studens Ungarus).

Koffmann, v. Kaufman.

Kogut Mathias de Poznania (Kogut?, a. 1523), v. Poznanita Math.) [vita-Kokanow, Kochanów de: cf. Kochano-Kokernak Nicolaus de Cracovia (Nic. de Crac., mgr. Cokernak, Nic. Cocernak de Crac.):

— 52 (a. 1469, mgr. et rector scholae s. Mariae, executor testamenti Johannis Gościradowski), 53, 55, 58, 785 (a. 1479), 786, 788, 1006 (a. 1485), 1007 (collegiatus nec non canonicus ad s. Florianum), 1088--1117 (dr. et prof. s. theologiae. custos s. Floriani nec non rector

ersitatis commutatione aestivali a.), 1112 (dnus dr.), 1118—1148 (re-Univ. comm. hiemalis a. 1487/88), (a. 1489, consilliarius dni rectoris). cinensis Jacobus de Kolacino. de Colacijno, Colaczijno):

(a. 1473, actu presbyter), 305. no de, v. Kolacinensis.

zek Martinus de Pokrzywnica t. de Coprzijnicza, Coprzijwnijcza, zijwnycza, Pokrzijwnijcza, Pokrziza):

i4 (a. 1515, mgr.), 2471 (a. 1518),
l (a. 1526, collegiatus Collegii mai, decanus facultatis artium), 2852,
j (a. 1527, collector pecuniarum egiatorum Colleg. majoris regalium),
l (a. 1534, inter mgros de faculde ordine primus), 3306 (a. 1535).
czek Stanislaus de Kleparz n. Colaczek de Kleparz):

11 (a. 1521).

Łkowsky, v. Kolaczkowski.

czkowski Johannes (Joh. Kokowsky):

05 (a. 1522).

i, Kolaki de: v. Kolakianus.

kianus Zacharias de Kolaki charias, Zach. de Kolaki, Koij):

76 (a. 1530, studens in schola s. phani degens, enormiter in hospitio taberna capillatus et per crines stus), 3081, 3082.

ij de v. Kołakinus.

nda (colanda):

13 (a. 1469, ecclesiae in Dobrzeiw arendata).

Columbatio.

nsis plebanus (in Colo, Kolo, a. 5), v. Kolensis Joh.

ensis Albertus de Nagórne Kolo bertus presbyter et bacc., Alb. de o, de Kolo, de Nagorne Colo, Nanye Colyo, Nagorznye Colo):

) (a. 1469, presbyter et bacc. inhans Collegium canonistarum), 123 cc. in decretis), 124, 133 (a. 1470), 1, 139, 146, 154, 157, 168 (procu-

rator causarum consistorii Cracoviensis), 169, 170, 175 (juris bacc.), 179 204, 206, 207, 240 (pro labore »Artis memorativae«, a mgro ipsi in auditorio impenso, unum fertonem mgro tenebatur).

Kolensis Johannes (Johannes plebanus in Colo):

— 2352 (a 1515, pleb. et actu presbyter aetatis xlta septem annorum, habeus in bonis pro quolibet anno xlta marcas citra vel ultra).

Kolensis Martinus de Kolo (Mart. de Colo):

— 2491 (a. 1520, studens in schola s. Stephani degens, a rectore scholae alienatus occasione quarumdam dissonantiarum, in ecclesia per eum factarum, ac inobedientiae ebrietatisque, dnus rector autem auditis propositis et responsis decrevit, quod si peramplius ebrius tantummodo semel visus fuerit, extunc poenam alienationis de schola incurret).

Kolensis Nicolaus de Kolo (Nic. de Kolo):

 1898 (a. 1502, servitor senioris bursae pauperum, percussus ab Ungaris in bursa eorum), 1894, 1900,

Kolnicki Mathias (Math. Kolnyczky de Majori Polonia):

- 2762 (a. 1524), 2763.

Kolnyczky, v. Kolnicki. [v. Kolensis. Kolo, Kolo de & in, Kolo nagorne de: Kolosvár de, v. Kolosvarus.

Kolosvarus Johannes de Kolosvar, Ungarus (Joh. de Coluschwar, Coluzvar, Coluzvari, Coluzwar):

— 1106 (a. 1487, invadiavit alienum picarium in tribus florenis et septem grossis et duobus quadrantibus), 1111, 1125, 1126 (a. 1488, invadiavit res suas Judaeis in xij florenis).

Kolosvarus Ladislaus studens (Kolosvarus?, a. 1517), v. Ungarus Lad.

Kolosvarus Laurentius de Kolosvár, Ungarus (Laur. de Koloszwar):

 795 (a. 1479, liber ejus in sexternis et coopertorio ablatus).

- Kolosvarus Nicolaus de Kolosvár, Ungarus (Nic. de Coloszwar):
- 2160 (a. 1510, duos florenos in auro minus duodecim grossos tenebatur Sim. Kolosvaro).
- Kolosvarus Simeon de Kolosvár, Ungarus (Simon de Coloszwar):
- 2160 (a. 1510, duos florenos in auro minus duodecim grossos tenebatur ei Nic. Kolosvarus).
- Kolosvarus Thomas de Kolosvár, Ungarus (Thomas, Thom. de Koloszwar):
- 2096 (a. 1505, studens manens apud Dorotheam Biernatowa de Cracovia), 2097.
- Koloszwar de, v. Kolosvarus.
- Kominek Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac., Stan. Comijnek de Crac.):
- 3318 (a. 1535, bacc. in platea s. Spiritus moram agens, ob neglectionem actus a dno rectore in poenam octo grossorum condemnatus), 3343, 3380 (a. 1537).
- Komorowski Petrus (Petr. Comorowski):
- 12 (a. 1469, studens), 54 (stud. de bursa pauperum), 68, 70, 73 (diffamavit civem), 80.
- Komorski Stanislaus (Stan. Comorskj):
- 2725 (a. 1523).
- Konarski Johannes epus Cracoviensis:

   2163 (a. 1511), 2249 (a. 1513), 2250, 2311 (a. 1514), 2372 (a. 1515, et ejus curiae auditor), 2374, 2441 (a. 1517), 2503 (a. 1521), 2571 (a. 1522), 2717 (a. 1523).
- Konarski Paulus (Paul. Conarsky):
- 1851 (a. 1498, citatus ad dnum rectorem ocasione libri »Sphaerae materialis«), 1852 (studens).
- Konarzewski Mathias alias etiam Konarzowski nuncupatus (a. 1522/24), v. Konarzowski Math.
- Konarzowski Mathias alias etiam Konarzewski dictus (Mathias Conarzewskj, Conarzowszkij, Conarzowszky,

Konarzowsky, Konarzowszkij, Konarzowszky):

- 2548 (a. 1522, studens Universitatis, 10. VIII levitatem intulit toti facultati artistarum ac potius toti Univ. in loco publico in lectorio Theologorum circa celebrationem actus baccalariorum), 2549, 2553 (quapropter a dno rectore in x marcis pecuniarum condemnatus), 2626 (a. 1523), 2686, 2714 (jopam apud Judaeum impignoravit), 2725 (altarista ad s. Mariam), 2759 (a. 1524, inhabitans domum bursae canonistarum, per projectionem bireti Venetiani duplati vulneravit quendam capellanum in sinistrum oculum), 2764-2767, 2773 (altar. ad s. Mariam in circulo Cracoviensi), 2778. [szky: v. Konarzowski. Konarzowsky, Konarzowszkij, Konarzow-Konicz Stanislaus de Brzeziny (Stan. de Brzesijna, Brzesini, Brzesyne, Brzeszijna, Brzeszijni, Brzeszinij. Brzezini, Brzeziny, Brzezyne, Brzezyni, Brzezynij, Brzeszyny, Brzezyne):
- 49 (a. 1469, mgr.), 56, 76 (canonicus eccl. s. Floriani, vendidit equum comendario Lipieński), 115 (conjugibus Johanni et Katharinae Ratajczyk coram dno rectore unam marcam in mutuum dedit), 276 (a. 1473, dr.), 452 (a. 1475, s. theologiae prof.), 514 (a. 1476, collegiatus Collegii majoris), 820 (a. 1480, coarbiter et consiliarius dni rectoris), 822, 827, 833, 855-879 (rector Universitatis commutatione hiemali a. 1481/82), 862 (a. 1481, rector Univ. existens mutuavit mgro mediam sexagenam), 957 (a. 1484), 958 (s. theol. dr. et prof.), 979 (a. 1485), 993, 1013, 1108 (a. 1487), 1166 (a. 1488, provisor bursae pauperum), 1244 (a. 1489, canonicus Cracoviensis), 1296— 1318 (rector Univ. a 13. II - 22. IV 1490), 1322, 1324, 1395 (a. 1491), 1499 (nomine procuratoris voluit ipsum mgr. Barth. Szydlowita a judicio dni rectoris excipere).
- Koniecpolski Jacobus (Koniecpolski?):

Floriani).

iecznensis Stanislaus de Koeczno (Stan. de Conyeczno):

359 (a. 1515).

ieczno de, v. Koniecznensis.

ileński Martinus de Cracovia art. Konyenszkij):

459 (a. 1518, sartor, ejus causa cum gro Libano a b. Virgine).

igsberg, Konigsbergk de: cf. Regioontanus.

in antiqua de, v. Koninensis.

inensis Mathias de Konin (Math. Antiqua Konin):

925 (a. 1502, scholaris de scholis s. ephani, habens annos discretionis sed n intitulatus), 1926 (submisit se scribi ad acta dni rectoris de pando juri).

yenszkij: v. Konieński. kowski. ithkowski, Kopithkowskj: v. Kopytrovinciensis, de Koprzijwnijcza, Kozywnicensis, de Koprzywnycza: cf. >krzywnicensis.

ytkowski Stanislaus (Stan. Kothkowski, Kopithkowskj):

454 (a. 1517, studens, dedit studenti mutuum mediam sexagenam et quaor grossos).

átfalva de, v. Korlatfalvanus.

·latfalvanus Henricus de Kortfalva, Ungarus (Henr. de Korlathlwa):

1078 (a. 1506, de bursa Ungarorum, ) non paritionem decreto dni rectos, videlicet in electione senioratus ırsae Ung., in uno floreno ungaricali ndemnatus).

lathfalwa de, v. Korlatfalvanus.

ona de, v. Koronensis.

onenses mercatores (Coronenses): .074 (a. 1486, in Varadino).

onensis Andreas de Korona, ias de Brasso s. Brassovia, Ungarus .ndr. de Corona alias de Brassouia): 2145 (a. 1508, citatus ad dnum rectom pro quadam controversia cum cive racoviensi).

15 (25. XI a. 1469, praepositus eccl. Koronensis Antonius de Korona, Ungarus (Ant. de Corona):

> - 943 (a. 1484, bacc.), 961 (a. 1485, mgr. et senior bursae philosophorum), 985, 986, 1074 (a. 1486), 1076, 1506 (a. 1492).

Koronensis Jacobus de Korona alias de Tartalno, Ungarus (Jac. de Tartalno alias de Corona):

- 1901 (a. 1502, bacc.).

Koronensis Laurentius de Korona, Ungarus (Laur. de Corona):

- 1074 (a. 1486, bacc.), 1076, 1148 (a. 1488, promisit coram dno rectore annulum aureum in valore quinque florenorum Hedwigi Cracovitae reddere), 1237 (a. 1489, item obligavit se coram dno rectore cuidam Nicolao sigillum argenteum certi valoris restituere), 1278 (studens).

Koronensis Mathias de Korona, Pruthenus (Math. de Corona Prutenus):

— 1730 (a. 1494, bacc., serotino tempore in via publica in platea Slawkowiensi cum complicibus manu armata ex insidiis impetu in bacc. facto ipsum vulneravit).

Koronensis Thomas de Korona, Ungarus (Thom. de Corona):

- 2004 (a. 1505, bacc.), 2048, 2051.

Koronensis Valentinus de Korona, Transsilvanus (Valent. de Transsilvania; in Albo stud. »Valent. de Corona « scriptus):

2048 (a. 1505, studens), 2051 (graviter vulneratus).

Korpana de, cf. Korpanensis.

Korpanensis Andreas de Korpana s. Korpona (a. 1487), v. Korponensis Andr. Korpona de, v. Korponensis.

Korponensis Andreas de Korpona s. de Korpana, Ungarus (Andr. de Corpona, Korpana):

- 1089 (a. 1487, studens), 1093 (stud. Universitatis), 1097.

Korzeczek Laurentius de Kleparz, alias etiam Wawrzynek dictus (Laur. Wawrzynek alias Korzeczek de Cleparz):

 2408 (a. 1517, civis, quatuor florenos pecuniarum per mediam sexagenam tenebatur ei studens).

Korzyb de, v. Korzybita.

Korzybita Stanislaus de Korzyb (Stan. de Corzip, Korzyb, Korzyp):

— 240 (a. 1470, mgr., in auditorio laborem »Artis memorativae« studentibus impendit), 244, 245, 398 (a. 1475).

Korzyp de, v. Korzybita.

Koschitze de, v. Koszycensis.

Kościan (Costan):

- 515 (a. 1476, in Costan).

Kościan de, v. Kostensis.

- Kościelna Elisabeth s. Netka de Cracovia (Elizabeth alias Netka filia Mathie Cosczyelnij): [inhabitans).
- 2317 (a. 1514, sub bursa pauperum
  Kościelny Mathias de Cracovia (Math. Cosczyelnij): [inhabitans).
  2317 (a. 1514, sub bursa pauperum
- Kościeński Johannes (Joh. Cosczyensky):
- 638 (a. 1478, dedit studenti expensas pro tribus septimanis).
- Kościesza Stanislaus (mgr. Stanislaus; »Kościesza in Actiseccl. Omnium ss. appellatur):
- 1383 (a. 1491, mgr. et praeceptor scholarum ad Omnes ss.), 1401 (rector scholae ad Omnes ss.).
- Kościewicz Nicolaus alias etiam Kosiewicz nuncupatus (Nic. Coschyewycz, Cosczewycz):
- 1399 (a. 1491, bacc., jussit sibi apud quendam mulierem pro hospitibus coenam in valore unius fertonis cum medio grosso praeparare, nec coenam eandem persolvit), 1405.

Kościol de, v. Kościolensis.

- Kościolensis Laurentius de Kościol (Laurentius, Laur. de Cosczol):
- 254 (a. 1472, mgr.), 267 (bacc.!, pecunias in studente est lucratus, quas dnus rector ad acta reponi mandavit).
   Kosel de, v. Kozlensis.
- Kosiewicz Nicolaus alias etiam Kościewicz dictus (a. 1491), v. Kościewicz Nic.

- Kosiński Georgius (Georg. Koszijnskij):
- 3140 (a. 1532, de bursa pauperum). Koski de, v. Kaskianus.

Kosmowskj, v. Kozmowski.

- Kosnowita Nicolaus de Kosnowo (Nic. de Cosznovo):
- 2252 (a. 1513, studens Universitatis). Kosnowo de, v. Kosnowita. [stensis. Kostan, Kostan, Kosten de: cf. Ko-Kostensis Albertus bacc. (a. 1483), v. Lis Alb.
- Kostensis Albertus de Kościan (Alb. de Costhen):
- 2733 (a. 1523, ss. canonum bacc.).
   Kostensis Andreas de Kościan (Andr. de Cosczen, Costen):
- 216 (a. 1470, studens, maxillatus a studente), 220, 224, 489 (a. 1475).
- Kostensis Bartholomaeus de Kościan (Barth. de Costan):
- 2688 (a. 1523).
- Kostensis Casparus de Kościan (Casparus de Costan, Costen, Caspar de Kostan):
- 2631 (a. 1523, bacc.), 2654 (citatus ad dnum rectorem ocasione subductae valoris unius floreni et decem grossorum mutui), 2659 (ejus tunica apud Judaeos invadiata), 2668.
- Kostensis Johannes de Kościan (Joh. de Costan, Costen):
- 234 (a. 1470), 515 (a. 1476, bacc). 516, 699 (a. 1478, mgr.), 1254 (a. 1489, ss. canonum bacc.), 1256, 1770 (a. 1496, decretorum dr.), 1822 (a. 1497), 1846 (a. 1498).
- Kostensis Johannes a Kościan (Job. de Costan, Costem, Costen, Costen, Kosthan):
- 1254 (a. 1489, studens), 1255, 1256, 1260 1262, 1265, 1271, 1272, 1277, 1459 (a. 1491, bacc., cacalarius, legere ignoravit), 1461, 1483, 1623 (a. 1493), 1676 (a. 1494, morans in bursa pauperum, inclamavit subsannative quendam Nobilem bursam praetereuntem).
   Kostensis Laurentius de Kościan (Laur. de Kosten):

(a. 1474, ejus mitella pellicea in octo grossorum).

usis Malchier de Kościan a. de Costen):

(a. 1505, bacc.).

isis Mathias de Kościan (dr. as, Math. de Costan, Costen, en):

- 286 (rector Universitatis comione hiemali a. 1472/73, decredr.), 283-299 (rector Univ. aestivalis a. 1473), 493 (a. 626 (a. 1478, consiliarius Univ.), eccl. s. Annae rector), 664 (rector banus s. Annae), 665-667, 751 79), 880-887 (rector Univ. comm. a. 1482), 888-899 (rector Univ. hiem. a. 1482/83), 903 (a. 904, 973-1022 (rector Univ. aestiv. a. 1485), 1116 (a. 1487), (a. 1488, consiliarius dni recto-1194.

nsis Mathias de Kościan (Math. osten):

? (a. 1502, szuba vulpina in tribus is ei impignorata).

nsis Michael de Kościan (Mi, Mich. de Costen):

(a. 1473), 298 (altarista), 299, 440 475, bacc. in decretis et lector rum), 442.

nsis Nicolaus de Kościan (Nic. osten):

(a. 1475, vicarius ad s. Annam). nsis Nicolaus de Kościan (Nic. osten): [1256,

2 (a. 1485), 1254 (a. 1489, studens), nsis Petrus de Kościan (Petr.

6 (a. 1504, studens de bursa paum, tenebatur cuidam viduae tres nes pecuniarum).

ensis Simeon de Kościan (Syde Costen):

(a. 1470), 830 (a. 1480, bacc., tetur bacc. Ungaro unum cum meflor.).

ensis Stanislaus de Kościan nislaus, Stan. de Costen):

234 (a. 1470), 380 (a. 1475) et passim usque ad 782 (a. 1478), sapientia s. servitor Universitatis, 517 (a. 1476, mgr.!), 544 (minister Univ.), 651 (a. 1478, dni rectoris nuntius generalis).

Kostensis Stanislaus de Kościan (Stan. de Costen):

- 2006 (a. 1505, studens).

Kostensis Thomas de Kościan (Thom. de Costen): [sophorum].

— 220 (a. 1470, studens de bursa philo-Kostrzeń, Kostrzyń de: v. Kostrzyniensis. Kostrzyniensis Petrus de Kostrzyń s. Kostrzeń (Petr. de Costrzen):

 2216 (a. 1513, lector missarum capellae s. Thomae Canthuariensis in eccl. cathedr. Cracoviensi).

Kosz Johannes de Cracovia (caupo Johannes, Joh. Kosz):

- 1951 (a. 1503, caupo, propinans apud dnum Myślimicki), 1957.

Koszchijczije de, cf. Koszycensis.

Koszijkova, v. Koszykowa. [mowski. Koszmowskij, Koszmowszky: v. Koz-Koszmynek, v. Koźminek.

Kosztowita Nicolaus de Kosztowo (Nic. de Costawo):

— 1311 (a. 1490, studens de bursa Jerusalem, a bacc. per crines tractus et vulneratus).

Kosztowo de, v. Kosztowita.

Koszutensis Albertus de Koszuty (Alb. de Coschutj):

- 736 (a. 1478, habebit expectare solutionem unius marcae!).

Koszuty de, v. Koszutensis.

Koszyce de, v. Koszycensis.

Koszycensis Ambrosius de Koszyce (Ambr. de Coschicze, Koschitze):

 331 (a 1474, dedit cuidam studenti duos ducatos in mutuum), 354.

Koszycensis Ipolitus de Koszyce (a. 1531), v. Rokosz Hip.

Koszycensis Mathias de Koszyce (Math. de Coschijcze):

- 296 (a. 1473, studens, olim in hospitali morans).

Koszyk de Cracovia, maritus Annae (a. 1486): v. Koszykowa An.

Koszykowa Anna de Cracovia (An. Koszijkova):

— 1063 (a. 1486, hospes de platea s. Floriani).

Koszynski, v. Kosiński.

Kotbus de, v. Kotbusius.

Kotbusius Christophorus de Kotbus (Xristoferus de Cothpus):

- 748 (a. 1479).

Kotbusius Dionysius de Kotbus (Dyon. de Cotphus, Kotpus):

 738 (a. 1478, tenebatur cuidam Glogowitae palliolum et tres libros), 740.

Kotbusius Simeon de Kotbus (Simon de Kotbus):

1551 (a. 1493, ratione fertonis mutuati lectisternia studenti restituere recusavit). [wicius.

Kothouicze, Kothowicze de: v. Koto-Kothwycz de, v. Kotwicz.

Kotliński Nicolaus (Nic. Cotlinskj):

— 2926 (a. 1528, bacc., ad ejus instantiam senior bursae pauperum citatus ad dnum rectorem), 2927, 2928, 2931.
Kotowice de, v. Kotowicius.

Kotowicius Martinus de Kotowice (mgr. Martinus, Mart. de Cothouicze, Kothouicze, Kothowicze, Kottowicze):

— 315 (a. 1474, bacc. et scholarum de s. Anna lector!), 390 (a. 1475, mgr. et rector scholae ad s. Annam), 394, 395 (percussit et capillavit studentem acolytum, ab ipso merdator et homo invisus dictus), 545 (a. 1476, item rector), 625 (a. 1478, item rector scholae ad s. Annam), 627, 629, 663, 664 (lis ejus cum plebano eccl. s. Annae de solutione salarii scholae), 665 (destruxit scholam), 666, 667 (causa ejus cum coctrice plebani ad s. Annam), 679 (ordin. s. Bernardini in claustro s. Bernardini, quondam rector scholarum ad s. Annam).

Kotpus de, v. Kotbusius.

Kottowicze de, v. Kotowicius.

Kotwicz Christophorus de Kotwicz (bacc. Cristoforus, Cristoferus de Lusatia, ut asseruit, bacc. Coloniensis acolytus; in Albo stud. > Crist. de Koth-

wycz dioec. Misnensis, artium lib. bacc. Coloniae promotus«):

— 1559 (a. 1493, bacc., interrogatus, an vellet subjici jurisdictioni dni rectoris, sponte et libere subjecit se jurisdictioni et Statutis Universitatis), 1560 (in causa controversiae inter ungaricam et alemanicam nationem condemnatus a dno rectore in duodecim florenis).

Kotwicz Nicolaus (Nic. Kothwycz):

— 371 (a. 1476, studens de bursa Jerusalem et clericus ordinatus, tempore coenae ad mensam a studente portionibus carnium percussus), 373.

Kotwicz Paulus de Kotwicz (Paul de Cothwijcz, Kothwycz, Kotwycz):

 1343 (a. 1490, arestavit coram judicio dni rectoris res defuncti bacc.), 1482 (a. 1491, bacc., dedit studenti non illam plumaticam, quam ei vendiderat).

Kotwicz Valentinus de Kotwicz (Valent. de Gothbisz):

- 690 (a. 1478).

Kotwycz de, v. Kotwicz.

Koval, v. Kowal.

Kowal Johannes (Joh. dictus Cowal):

- 1680 (a. 1494, presbyter).

Kowal Johannes de Radiów (Johannes, Joh. Koval, Joh. Kowal de Radiow):

— 3280 (a. 1535, quondam dispensator de curia epi Tomicki, nunc vero agens in bursa Jerusalem), 3281, 3291 (nunc vero studens in bursa philosophorum manens, asseruit coram dno rectore suum discessum de Cracovia), 3299 (percussit mulierem intra et extra muros Crac.), 3302 (stud. in bursa Jerus. manens!), 3340.

Kowale de, v. Kowalensis.

Kowalensis Jacobus de Kowale (Jac. de Cowalye):

- -- 204 (a. 1470, scholaris de eccl. Omnium ss., jugulatus a studente, per crines crudeliter capillatus et in canale projectus!).
- v. Chromanalowita Jac. (a. 1470); Kochanowita Jac. (a. 1470).

ensis Martinus de Kowale . de Cowale, Kowale):

(a. 1478), 305, 306.

acki Leonardus de Kownaty ard. Kownaczkij, de Kownathij, athy):

) (a. 1522, lesus), 2720 (a. 1523, ns Universitatis), 2741, 2747 (ejus biretus et culcitra).

icki Stanislaus (Stan. Cowij):

7 (a. 1523, assertus procurator heae Miechownicka).

zkij, de Kownathij, Kownathy:

ensis Andreas de Kowno (Andr. awno):

3 (a. 1490, ejus liber furto abla-1835, 1838 (videlicet »Quaestiones 11ma«), 1856 (a. 1491, quem librum rector ei assignavit).

ensis Bartholomaeus de Ko-(Barth. de Cawno, frater Jois):

) (a. 1504).

ensis Georgius de Kowno g. de Caunow, Ieorg. de Cawno); l (a. 1490, ejus horologium pron), 1886, 1838.

ensis Jacobus de Kowno (Jac. awno):

8 (a. 1490).

ensis Johannes de Kowno de Cawno, frater Bartholomaei): 0 (a. 1504, ocasione furti in bursa sophorum injuste infamatus a mgro). ensis Martinus de Kowno (Martauno):

2 (a. 1507, studens).

ensis Martinus de Kowno, Linus (Mart. de Caphna seu de Lijnia):

9 (a. 1521, tenebatur studenti Lino septem florenos numeri polois), 2506 (studens).

ensis Michael de Kowno (Mich. 7anus, Mich. de Kawno):

8 (a. 1513, studens de bursa paum), 2210 (invadiatam Judaeo tunicam dolo et fraude ab eo accepit), 2229.

Kownensis Nicolaus de Kowno (Nic. de Kawno):

- 1500 (a. 1491).

Kownensis Nicolaus de Kowno (Nic. de Cauno):

— 2112 (a. 1507, bacc.).

Kownensis Nicolaus de Kowno (Nic. de Kowno):

— 2532 (a. 1522, studens Universitatis, tenebatur studenti Lithuano vij grossos). Kownensis Thomas de Kowno (Thom. de Cauno):

- 2112 (a. 1507, bacc.).

Kowno de, v. Kownensis.

Koza Stanislaus de Lubochnia (Stan. de Lubochnija, Stan. Koza de Lubochnya, Lwbochnija):

— 2249 (a. 1513, mgr., cum alio mgro nocturno tempore exivit de bursa Jerusalem extra civitatem, ubi in via patenti et publica studentes percusserunt, ipsi a studentibus percussi, quapropter a dno rector in media marca condemnatus), 2250, 2267 (a. 1514), 2351 (a. 1515).

Kozak Stanislaus Nobilis (Nob. Stan. Cozak dioec. Przemysliensis):

- 3349 (a. 1535).

Kozbal Niclinus de Cracovia (Niclinus Coszbal): [viae], 987.

— 986 (a. 1485, ejus hospitium Craco-Koźbian de Cracovia (Coszbijan):

- 5 (a. 1469, ejus domus in platea s. Annae).

Kozieglowita Sebastianus de Kozieglowy (Seb. de Kozieglowy):

 2484 (a. 1519, ambulavit in tunica mutuata eamque destruxit).

Koziegłowski Johannes (Joh. Cozeglowskij):

 215 (a. 1470, notarius dni palatini Cracoviensis). [glowita.
 Koziejglowy, Kozieglowy de: v. Kozie-Kozieł Johannes de Wieliczka (Joh. dictus Coszel de Veliczka, Vieliczka,

Vijelijczka, Vyeliczka, Weliczka, Welyczka, Wyelyczka, Wyelyczka, Wyelyczka):

191 (a. 1470, studens), 208 (fur assertus), 212 (oblocutus et infamatus a studentibus), 326 (a. 1474, mgr. et procurator), 333, 342, 344, 457 (a. 1475), 477, 486, 493, 514 (a. 1476), 523, 602 (a. 1477), 617 (a. 1478), 624 (decretorum dr.), 644, 654 (causarum consistorii Cracoviensis procurator), 720 (a. 1478), 758 (a. 1479, ejus parentibus famosus libellus missus), 884 (a. 1482), 906 (a. 1483), 907, 909, 921, 926, 1790 (a. 1496, item consistorii Crac. procur.).
Kozikowicz Mathias de Bieżanów

(Math. Kozykowycz de Byezanow):
 1640 (a. 1494, homo satis probus et aspectus, cui mentiri possibile non est).
 Kozimowski Lucas alias etiam Grzynowski nuncupatus (a. 1536), v. Grzymowski Luc.

Kozimowski, cf. Kozimowski.

Kozinice de, v. Kozinicius.

Kozinicius Nicolaus de Kozinice (Nic. de Cozynijcze):

- 2327 (a. 1514, studens).

Koźle de, v. Kozlensis.

- Kozlensis Michael de Koźle Morawiae dioec. Ołomunicensis (bacc., locatus et mgr. Michael, Mich. de Coszle, de Goszle Moravie dioc. Olomunicensis, de Goszlen):
- 86 (a. 1469, studens et clericus dioec. Olomunicensis), 102, 123 (a. 1470, bacc. et locatus scholae castrensis, ejus libri in valore iiij florenorum in mutuum dati), 184, 185, 388 (a. 1475, mgr. Michael de Castro i e. rector scholae castrensis).

Kozlensis Paulus de Koźle (Paul. de Cosle):

- 286 (a. 1473, bacc.).

Kozlów de, v. Kozlowita.

- Kozlowita Petrus de Kozlów (bacc. et mgr. Petrus, Petr. de Coslow, Coslowo, Coszlow, Goszlow):
- 93 (a. 1469, bacc. et rector scholae s. Annae, clericus dioec. Gneznensis), 133 (a. 1470, item rector scholae s. Annae), 176, 177, 183—185, 282 (a. 1473, mgr.), 310 (rector scholae de castro Craco-

viensi), 631 (a. 1478), 633 (mgr. Petrus de castro i. e. rector scholae castrensis), 641, 718.

Kozlowo de, v. Kozlowita.

INDEX.

- Koźmider Johannes de Ostrzeszów, alias Cosmider scriptus (Joh. de Ostresow, Ostreszow, Ostrzeschow, Ostrzessow):
- 1553 (a. 1493, bacc., contra privilegia et Statuta Universitatis traxit studentem ad judices non suos), 1562. 1573, 1580, 1913 (a. 1502, mgr., in bursa pauperum scabiem patiebatur), 1926, 2275 (a. 1514, artium et medicinae dr.), 2281 (moram egit in domo Universitatis penes bursam Ungarorum, ubi servitor ejus a studentibus Ungaris de causa, quod ipsis cloacam in bursa defedabat, capillatus et percussus), 2286, 2292, 2296, 2297.
- Koźminek Stanislaus (Stan. Koszmynek):
- 1644 (a. 1494, bacc., violentiam intulit domui civis Crac., cui cultro excito est comminatus).

Kozmin, Koźmin de: v. Kozminius.

- Kozminius Benedictus de Koźmin, alias paterno nomine Niger dictus (Niger?; Bened. de Coszmijn, Coszmin):
- 3200 (a. 1533, mgr. et senior burste Jerusalem), 3221 (a. 1534, collegiatus Collegii minoris), 3264 (praepositus Collegi min.).
- v. Wielicius Nic. (a. 1533, rector Univ.)
   Kozminius Georgius Albinus mgr.
   (a. 1531), v. Albinus Georg.
- Kozminius Jacobus de Koźmin (Jac de Coszmijn, Coszmino):
- 437 (a. 1475), 702 (a. 1478, bacc, ocasione resumptionis pro gradu baccalariatus, a bacc. sibi factae, in duobus florenis et litis expensis a duo rectore condemnatus), 704.

Kozminius Laurentius de Koźmin (Laur. de Coszmin):

 — 1926 (a. 1502, sacerdos, servitor olim mgri Valent. Pilznensis).

Kozminius Mathias de Koźmin (Math. de Magna Cosmin):

318 (a. 1474, studens, ejus liber in is sexternis papireis non fractis, Serones continens).

: mowski Erasmus Nobilis (Nob. r. Cosmowski, Cosmowskj, Coszmov-ky, Coszmowszkij, Kosmowskj, Kosz-owskij, Koszmowszky):

2929 (a. 1528, studens inhabitans burum Jerusalem). 2930, 2999 (a. 1530), 500, 3003 (stud. Universitatis de bursa erus., malam pecuniam restituit creitori), 3019 (coactus tunc lectionibus, etiit sibi a dno rectore terminum sque ad octavam differi).

zubucki N. (N. Coszubuczkj):

3101 (a. 1531, plebanus in Chelmsko, lericus dioec. Plocensis).

ykowycz, v. Kozikowicz.

iisz, v. Kraus.

jewice de, v. Krajewita.

ajewita Martinus de Krajewice Mart. de Craijewicze, Crayevicze, Craewicze):

834 (a. 1480, mgr. et senior domus sursae pauperum), 948 (a. 1484, colleiatus Collegii majoris), 1094 (a. 1487), 095, 1096.

v. Martinus mgr. (a. 1489). ıkijer, v. Krokier.

akowski Nicolaus de Cracovia Nic. Cracowski):

59 (a. 1469, mgr.).

asiński Nicolaus (Nic. Crassijnskj, Crassynskj):

2194 (a. 1513, studens de bursa pauperum, ob violentiam bursae illatam condemnatus a dno rectore in tribus lorenis), 2196 (ad petita bonorum virorum dnus rector ei terminum repositionis poenae infra hinc ad duas septimanas prorogavit).

asiński Nicolaus (Nic. Craszijnskij, Kraszijnskij, Kraszynskij):

3140 (a. 1532), 3153 (tenebatur civi Paciorek quadraginta duos grossos in pecunia communi), 3154, 3205 (a. 1533, stud. de bursa Jerusalem), 3210 (a. 1534). :aska Nicolaus de Cracovia (Nic. Craska): - 701 (a. 1478, carnifex Crac.).

Krasne siolo de, v. Krasnosiolensis.

Kraśnicki Paulus de Kraśniki (Paul. Craschniczsky, Craszniczsky, Crasznyczsky):

— 921 (a. 1483, de ibidem plebanus),
 922 (bacc. et pleb. in dicta Crasznyky
 Ploc. dioec., in bursa nova Longini moram agens),
 926.

Kraśniki dioec. Płocensis (Crasznyky dioc. Płocensis):

- 922 (a. 1483).

(a. 1483).

Kraśniki de & in, v. Kraśnicki plebanus Krasnosiolensis Dobieslaus de Krasne siolo (Dobeslaus de Crasne schiolo):

- 1091 (a. 1487).

Krasnostawita Thomas de Krasny staw (Thom de Crasny staw):

 3262 (a. 1534, studens in ludo s. Stephani manens, liber ejus furto sublatus).

Krasny staw de, v. Krasnostawita.

Krasowski Andreas (Andr. Craszowszkij):

— 2538 (a. 1522, studens Universitatis). Kraszijnskij, v. Krasiński.

Kraszna de, v. Krasznanus.

Krasznanus Antonius de Kraszna, Ungarus (Ant. de Crasna, Craschna, Craszna dioec. Albensis):

- 654 (a. 1478, studens, germanus mgri Johannis), 714.
- v. Kamieniecius Ant. (a. 1478).

Krasznanus Johannes de Kraszna, Ungarus (mgr. Johannes, Joh. de Crasna, Crasschna, Craszna dioec. Albensis):

- 313 (a. 1474, mgr. Johannes, senior bursae Ungarorum), 654 (a. 1478), 714 (frater Antonii et senior bursae Ungarorum).
- v. Kamieniecius Joh. (a. 1478).

Kraszynskij, v. Krasiński.

Kraus Johannes de Cracovia (Joh. Kraiisz, Krausz):

 1644 (a. 1494, artifex artis textoriae in suburbio manens extra portam Novam, violentia domui ejus a bacc. ocasione juvenis aetatis undecim annorum vel citra illata).

Krausz, v. Kraus.

Krawiec Mathias de Ilkusz s. Olkusz, alias Sartor dictus (Math. de Ilkusch):
— 1870 (a. 1500, studens), 2269 (a. 1514, juris pontificii dr.), 2377 (a. 1515), 2457 (a. 1518, mgr. et ss. canonum dr., monitus a dno rectore ocasione repositionis librorum, ex libraria bursae Jerusalem mutuo receptorum).

Krązel, v. Krążel.

Krażel Stanislaus de Wyszogród (Stan. de Wyssgrod; in Albo stud. >Stan. Krazel de Wyschegrod dictus): — 865 (a. 1482).

Kredlar Johannes (Joh. Credlar):

 906 (a. 1483, plebanus Biecensis, in Byecz), 907, 909.

Kreidlar de Cracovia (dnus Creydlar Cracouie):

- 756 (a. 1479).

Kreidlar Hieronymus (Jeronimus Creydlar):

 1009 (a. 1485, xx grossos tenebatur ei studens et rector scholae ad s. Nicolaum).

Kreidler Nicolaus de Cracovia (Nic. Creidler):

 — 333 (a. 1474, solenniter protestatus est, quod voluit esse contentus de jurisdictione dni rectoris).

Kremnicia de, v. Kremnicianus.

Kremnicianus Andreas de Kremnicia, Ungarus (Andr. de Cremnicia):

 2047 (a. 1505, lesus a studente Ungaro).

Kremnicianus Antonius de Kremnicia, Ungarus (Ant. de Cremnicia):

 985 (a. 1485, bacc., duos florenos tenebatur ei studens).

Kremnicianus Casper Philippi de Kremnicia, Ungarus (Casp. Philippi de Cremnicia):

 — 981 (a. 1485, recepit studenti sine ejus voluntate et scitu gladium in valore 1/2 floreni).

Kremnicianus Caspar Babczanczsky, stud. (a. 1489/91): v. Babczansky Casp. Kremnicianus Cristophorus de Kremnicia, Ungarus (studens Cristoferus, Cristophorus de Cremnijcz):

 954 (a. 1484, studens Universitatis, item szpata ejus alias culter s. framea), 1036 (a. 1485).

Kremnicianus Emericus de Kremnicia, Ungarus (Emer. de Cremnicia):

 — 1919 (a. 1502, noluit sutori szubam reddere), 1927,

Kremnicianus Jacobus (Kremnicianus?, a. 1474), v. Ungarus Jac.

Kremnicianus Johannes de Kremnicia, Ungarus (Joh. de Cremnycza):

— 230 (a. 1470, studens).

Kremnicianus Johannes Thomae de Kremnicia, Ungarus (Joh. Thomae de Cremnijcza):

 2184 (a. 1513, studens in bursa nova moram habens, tenebatur cauponi vini pro vino quatuor florenos et undecim grossos).

Kremnicianus Leonardus de Kremnicia, alias de Oreis montibus, Ungarus (Leonard. de Cremnicia alias Oreis montibus):

- 1846 (a. 1498, bacc.).

Kremnicianus Paulus Henel de Kremnicia, Ungarus (Henel?; Paul. de Cremnicze):

— 1017 (a. 1485, accomodavit librum studenti Ungaro).

Kremnicianus Philippus pater Casparis, v. Kremnicianus Casp. (a. 1485). Kremnicianus Thomas pater Johannis, v. Kremnicianus Joh. (a. 1513).

Kresza Andreas de Zawada (Andr. Cresza de Zawada):

— 2761 (a. 1524, et ejus parentes).
Kretkowski Martinus Nobilis (Nob. Mart. Crethkowszky):

- 1508 (a. 1492).

Kriczki, v. Krzycki.

Kroata Georgius de Croatia, Ungarus (Georg. de Croacia):

— 1131 (a. 1488, bacc.), 1139 (in recessu de Cracovia constituit suum procuratorem), 1196, 1200.

Krobia, Krobija de: v. Krobita.

Krobita Johannes de Krobia (Joh. de Crobya):

- 964 (a. 1485, studens Universitatis).

Krobita Johannes pater Petri, v. Krobita Petr. (a. 1530).

Crobita Martinus de Krobia (Mart. de Crobija):

- 3053 (a. 1530, studens in bursa pauperum manens, ocasione injuriarum verbalium, famam et honorem senioris bursae tangentium, ad dnum rectorem citatus), 3059 (mgr.).
- (robita Petrus Johannis de Krobia (Petr. Johannis de Crobija, Krobia, Krobya):
- 3001 (a. 1530), 3002 (raptura ejus in valore duorum grossorum amissa), 3003 (studens), 3005, 3006, 3029 (stud. in scholis s. Annae degens), 3058 (bacc.), 3059.

robius Blasius (Blas. Crobius):

- 2968 (a. 1529, studens bursam pauperum inhabitans, hora quinta noctis ad habitationem senioris, ipso seniore quiescente, cum lumine pulsavit et intromissus habitationem ejus perquisivit cujusdam mulieris gratia quaerendae, quam tamen non invenit, et ideo a dno rectore ob hunc temerarium ausum exclusus de bursa ad aliasque bursas inhabitalis redditus).

obya de, v. Krobita.

okier Martinus de Cracovia (mgr. Martinus, Mart. de Crac., Mart. Crakijer, Crokier, Crokijer, Krakijer de Crac.):

3030 (a. 1530, mgr. et moderator scholae ad b. V. Mariam), 3041 (ss. canonum bacc.), 3042, 3044 (rector scholae id b. Virginem et instagator officii dni ectoris), 3045, 3064, 3067, 3079, 3080, 3100 (a. 1531, item moderator scholae b. V. M.), 3184 (a. 1533, item mgr. cholae s. Mariae in circulo), 3307 (a. 535, decretorum dr., conductor habiationis bursae juristarum), 3312 (item ector scholae s. Mariae in circulo lrac., orta tamen ratione ejus promoionis ad gradum doctoratus juriis ponionis doctoratus juriis ponionis ad gradum doctoratus juriis ponionis doctoratus juriis ponionis ponionis doctoratus juriis ponionis doctoratus juriis ponionis ponionis doctoratus juriis ponionis ponion

tificii inter mgros et dres controversia de demissione ejus a schola praefata pro eo, quod propterea jam non esset habilis, quia cederet in status doctoralis ignominiam ad tenendam scholam s. Mariae in circulo, dnus rector convocatione Universitatis facta et auditis hinc inde partibus invenit et decrevit, quod haec mansio non cedit in ignominiam status doctoralis), 3314, 3367 (a. 1536).

- Król Ambrosius de Vela (Ambr. de Prussia; in Albo stud. »Ambr. Kroll de Vela« dictus):
- 57 (a. 1469, studens, obligavit se coram dno rectore sub poena excommunicationis soluturum cuidam mulieri de Wratislawia ix grossos).

Królewka, v. Latowicius Mart. (a. 1495, bonorum eccl. in Krolewka procurator). Królikow de, v. Królikowita.

Królikowita Petrus de Królików (Petr. de Crolikow, Krolykow):

 — 818 (a. 1480, studens), 819 (stud. de schola s. Mariae, a rectore scholae coram multitudine scholarum publice infamatus).

Kroll, v. Król.

Krolykow de, v. Królikowita.

Kromar Dominicus de Cracovia (Domin. dictus Cromar):

- 1948 (a. 1503, apothecarius majoris apothecae Cracoviensis). [molowita. Kromnovia, Kromolowia de: v. Kro-Kromolowita Hieronymus de Kromolowia (Jeronimus de Cromnovia):
- 1881 (a. 1501, bacc., ejus libri et tunica brunatica in valore tredecim florenorum).

Kromolowita Johannes de Kromolowia (Joh. de Crumlouia):

- 2331 (a. 1514, obligavit se solvere 1 florenum in mediis grossis dno rectori pro poena).
- Kromolowita Victorinus de Kromolowia (Victorin. de Kromovia):
- 2123 (a. 1507, bacc., pro triginta et duobus grossis certi debiti citavit studentem ad judicium dni rectoris).

Kromowski Stanislaus (Stan. Kromowszkij):

— 2794 (a. 1524, studens Universitatis, per modum mutui accepit a quadam muliere vittam in margaritis in valore duorum florenorum numeri et monetae polonicalis), 2798.

Kromowszkij, v. Kromowski.

Kronoch Nicolaus Ungarus (Ungarus?; Nic. Cronoch): | Regula).

— 1248 (a. 1489, studens de domo dris Kroschna, Krosna de: v. Krosnensis.

Krosnar Petrus de Kazimiria (Petr. Crosna, Crossnar de Casimiria):

- 2838 (a. 1525), 2839 (civis).

Krosnensis Albertus de Krosno (Alb. Crosnensis, de Croschno, Croszno):

— 2321 (a. 1514, studens, vulneratus cultro ad caput et in faciem), 2322.

Krosnensis Georgius de Krosno (Georg. de Crosna):

- 1923 (a. 1502, cantor s. Stephani).

Krosnensis Jacobus de Krosno (Jac. de Crosna):

2118 (a. 1507 et 1508), 2118 (a. 1507).
 Krosnensis Jacobus de Krosno (Jac. de Crosna): [riani).

— 2928 (a. 1528, vicarius eccl. s. Flo-Krosnensis Johannes de Krosno (Joh. de Crosna, Croszna):

 1912 (a. 1502), 1915, 1924 (olim intitulatus studens Universitatis), 1942, 1947 (a. 1503).

Krosnensis Johannes Groff de Krosne (a. 1506), v. Grof Joh.

Krosnensis Johannes de Krosno (Joh. de Croszna, Croszno, Kroszno):

— 2360 (a. 1515, studens), 2543 (a. 1522, vicarius perpetuus eccl. cathedr. Cracoviensis), 3134 (a. 1531, item vicarius in arce, mendax delator).

Krosnensis Martinus de Krosno (Mart. de Chrosnija, Chrosznija, Crosna, Crosnija, Crossznija, Croszna, Crosznija, Croszno, Kroschna):

 2954 (a. 1529, mgr. et collegiatus Collegii minoris), 2958 (defalcavit duos florenos?), 2959, 2963, 3027 (a. 1530, bacc. medicinae, absolutus plenarie a dno rectore a poena, quae proposita erat contra eum a praeposito Colleg. minoris absque consensu communitatis), 3038, 3122 (a. 1531), 3215 (a. 1534, dr. medicinae), 3217 (collegiatura ejus), 3247 (praepositus Colleg. minoris, turpibus verbis dehonestavit communitatem Collegii), 3251, 3252, 3258 (de mandato dni rectoris monuit eum famulus Universitatis, quatenus per se et non per substitutum, secundum dispositionem Statutorum Universitatis, suam legeret, ad quam obligatur, lectionem, sub poenis in Statutis descriptis), 3259, 3260 (condemnatus per communitatem Colleg. minoris in poenam unius sexagenae), 3264, 3356 (a. 1535).

Krosnensis Michael de Krosno (Mich. de Crosznya, Krosna):

 341 (a. 1474, mgr. et olim praebendarius s. Adalberti, executores ejus testamenti), 348, 351.

Krosnensis Nicolaus de Krosno (Nic. de Crosna):

- 1036 (a. 1485, bacc.).

Krosnensis Nicolaus de Krosno (Nic. de Crosna, Croszno):

— 3054 (a. 1530, studens ad s. Stephanum, citavit ad dnum rectorem paedagogum apud Judaeum baptisatum), 3337 (a. 1535, citatus ad judicium dni rectoris ad instantiam moderatoris scholae s. Spiritus).

Krosnensis Paulus de Krosno, Ruthenus, poëta, paterno nomine Gruellus dictus (Gruellus?; Paul. de Crosna, Croszna, Crosnensis, de Krosno):

— 2139 (a. 1508, mgr. et collegiatus Collegii minoris, habitavit apud Annam Brunowska et maritum ejus Mathiam, quibus invadiavit quadraginta tria volumina librorum, decem novem opera Plauti et viginti quatuor Senecae), 2164 (a. 1511), 2259 (a. 1514, petivit a dno rectore dari sibi licentiam abeundi ad Ungariam in capellam suam).

Krosnensis Simeon de Krosno (Simon de Kroszno):

a. 1517, citavit ad judicium dni Illustrem Kezulam Harbornienucis consortem).

nsis Stanislaus de Krosno de Croszna):

(a. 1514).

Kroszno de: cf. Krosnensis.

w de, v. Kroszynowita.

nowita Jacobus Major de Kro
, Lithuanus (Jac. Major Lithwaac. de Croschijnow Lithvanus):
(a. 1518, studens in bursa paucommorans), 2191 (infamavit
tes Mazowitas, quapropter a dno

in una sexagena condemna193 (quam poenam autem dnus
ad petita nonnullorum beneme
ń relaxavit), 2194 (ob violentiam

pauperum illatam condemnatus

Erasmus de Nissa, alias Groictus (mgr. Erasmus, mgr. Hes; in Albo stud. >Herasm. Kro-Nissa«, in Libro promot. >Erasm. e de Nissa« dictus):

rectore in sex florenis).

(a. 1474, mgr. et senior bursae ophorum), 315, 316.

phul Bernardus de Nissa (a. 1470/98), v. Mikosz Bern. de

ek Johannes (Joh. Cruczek): 1 (a. 1487).

k Petrus de Cracovia, Nobilis Petr. Krupek):

) (a. 1530, census quinque marn, per eundem pro capella s. berti et ejus praebendario solvi is).

wicensis (Cruschviciensis, Cruzensis, Crusewiciensis, Kruszvijnsis):

spositus (a. 1508), v. Rybieński Joh. onicus: v. Mniszewita Bern. (a. , canonicus-scholasticus); Piotrow-lias Dobrzyński Petr. (a. 1533/84). ijczijensis, v. Kruszwiciensis. w de, cf. Krużlowita.

lowita Jacobus de Krużlów (a. 3), v. Pieniażek Jac.

Krużlowita Johannes de Krużlów (a. 1473), v. Pieniażek Joh.

Krypa Albertus de Szamotuły (Alb. de Samothwl, Samotuly, Schamothuly, Schamotuli, Szamotuli; in Libro dilig. »Alb. Crypa de Samotuly« dictus):

1705 (a. 1494, mgr.), 1717 (collegiatus Collegii minoris), 1942 (a. 1502), 2058 (a. 1505, dr. medicinae), 2070 (a. 1506).

Krzemieniowice de, v. Krzemieniowicius. Krzemieniowicius Georgius de Krzemieniowice (Georg. de Crzemenovicze):

 857 (a. 1481, certi libri cujusdam scholaris ei commissi).

Krzepice de, v. Krzepicki.

Krzepicki Nicolaus de Krzepice (Nic. de Crzepicze, Crzepiczkj, Crzepiczky):

— 1094 (a. 1487, bacc.), 1096 (citatus ad dnum rectorem pro quibusdam pecuniis alias florenis, per patrem ejus detentis), 1101, 1116, 1128 (et pater ipsius).

Krzycki Andreas (Andr. Cricius):

2869 (a. 1526, episcopus Przemysliensis, de mandato ejus Leonardus Coxus contra poëtam Liconanum invectivas fecit).

Krzycki Nicolaus (Nic. Cryczski):

2028 (a. 1505, studens de bursa Jerusalem, ex decreto dni rectoris solvet barbitonsori decem octo grossos pecuniarum pro medicina).

Krzycki Petrus Nobilis (Nob. Petr. Kriczki):

— 2102 (a. 1507, bacc. et studens!).
Krzywaczka Felix de Krzywaczka
(Fel. de Krzywaczka):

 2299 (a. 1514, discipulus de schola Corporis Christi in Kazimiria ad Cracoviam).

Krzywa noga de, v. Krzywonoga.

Krzywonoga Johannes de Krzywa noga (Joh. de Krzywa noga).

 648 (a. 1478, studens tenebatur ei mediam marcam sine uno grosso).

Krzywonosowicz Johannes (Joh. Krzywonosowicz):

— 2490 (a. 1520, rector scholarum in Bochnia).

Krzywonosowicz, v. Krzywonosowicz. Kschyaz, Ksiaż de: v. Ksiażensis.

K siążensis Gregorius de Książ (Greg. de Xziasz): [perum].

- 3289 (a. 1535, studens de bursa pau-Książensis Martinus de Książ (Mart. de Xansch):
- 464 (a. 1475), 468 (studentibus Ungaris verba probrosa et contumeliosa in bursa pauperum dixit, et his non contentus, lapidem in eos projecit, securimque in manibus tenens usque ad ipsorum habitationis domum eos sequebatur).
- Książensis Simeon de Książ (vic. Simon, Sim. de Kschyąz, Xanz):
- 817 (a. 1480, vicarius ad s. Annam),
   970 (a. 1485), 971, 975, 976, 994, 995,
   1000, 1007, 1019, 1020.

Księże pole de, v. Księżopolensis.

- Księżopolensis Johannes de Księże pole (Joh. de Xanze polye):
- 646 (a. 1478, citatus ad dnum rectorem pro quibusdam sexternis).
- Księżopolensis Stanislaus de Księże pole (Stan. de Xanze pole):
- 699 (a. 1478, fecit coram dno rectore amicabilem cum mgro compositionem).
   Kubaczyn de, v. Kubaczynius.
- Kubaczynius Johannes de Kubaczyn (Joh. de Cubaczin):
- 466 (a. 1475, bacc.).
- Kubitensis Wolfgangus de Kubito (Wolfg. de Cubilo; in Albo stud. > Wolfg. de Cubito dioc. Pragensis« scriptus):
- 1682 (a. 1494, studens hospitalensis apud Andream coquum inter Cerdones morans, in cujus domo assidue insolentias in cantibus citharae tibiarumque faciebat).

Kubito de, v. Kubitensis.

- Kuchariensis Arnoldus Nicolai de Kuchary, Mazowita dioec. Plocensis (notarius Arnoldus, Arn. Nicolai de Cucharj Mazouita dioc. Plocensis):
- 1 et sqq. (a. 1469, notarius, ingrossavit coram dno rectore acta acticata),

- 46 (imperiali auctoritate et coram duo rectore actorum scriba), 51, 100, 194 (a. 1470).
- Kuchariensis Nicolaus pater Arnoldi, v. Kuchariensis Arn. (a. 1469 70).
- Kuchariens is Sigismundus (Sigism. de Cuchari):
- 1194 (a. 1488, procurator dris Mirżyniec), 1195 (bacc. et procur. mgri Sommerfeld-Aesticampiani).

Kuchary de, v. Kuchariensis.

Kuchlar, v. Kichlar.

- Kucinensis Jacobus de Kucino (N. de Cuczino; in Libro promot. »Jacobus de Cuczyno« scriptus):
- 949 (a. 1484, mgr., unum florenum ungaricalem tenebatur ei studens ratione resumptionis).

Kucino de, v. Kucinensis.

- Kuczborcensis Matthaeus de Kuczbork (Matth. de Crusborg, Cruszborg, Cuczborg):
- 2285 (a. 1514, servitor dni rectoris Parisiensis de Bystrzyków), 2287, 2304, 2307, 2308, 2325 (studens), 2328.

Kuczbork de, v. Kuczborcensis.

- Kuczmer Laurentius de Bistricia, Ungarus (Laur. de Bijstrzyca; in Albo stud. >Laur. Cuczmer de Bistricia dictus):
- 1864 (a. 1500, studens). Kudingyn de, v. Endingensis. Kufa (cuffa):
- 2426 (a. 1517, propinatio vini mediae cuffe, propinavit quinque medias cuffas), 2430 (in quinque cuffis vini).

Kujawia de, v. Kujawita.

Kujawiensi Brzeście de, v. Brześciensis. Kujawiensis episcopus, cf. Władislawiensis.

- Kujawita Nicolaus de Kujawia ord-Praed. (Nic. de Kuyawija):
- 668 (a. 1478, fr. ordin. s. Dominici).
  Kulap Martinus de Tarnowiec (Mart de Tharnowiecz, Tharnowyecz, Tarnoviecz, Tarnovijecz):
- 1815 (a. 1497, mgr.), 1966 (a. 1504),
   2106 (a. 1507, fiscarius facultatis ar-

2169 (collegiatus Collegii ma-2175 (a. 1512, stipulata manu it dno rectori, quod nunquam ro inebriabitur), 2307 (a. 1514), a. 1528, lector ordinarius in s. ia).

in, cf. Kulikowiensis.

wiensis plebanus (in Culykow, bw, a. 1526), v. Żółkiewski l.

ach Georgius de Columbach . de Columbach):

(a. 1491, in bursa philosophonorans, ejus libri pro ipsius nete impignorati), 1427, 1643 (a. bacc.).

ter in alemanico (a. 1491), v.

lski Nicolaus (Nic. Cymyel-Kiimijelskij, Kymijelskij):

1 (a. 1580, in scholis s. Annae is), 3107 (a. 1531), 3110 (studens ursa philosophorum agens), 3111 sentium publicus scriba), 3124 (de a philos.), 3125.

erzewski Vincentius alias; Siersznicki nuncupatus, studens 514): v. Siersznicki Vinc.

rzewski, cf. Kumierzewski.

Stephanus Stephani de Namyia s. de Namyslów aut Namslau h. Stephani Kune de Namslauia): (a. 1470, bacc., ex causa fidejusa tenebatur seniori bursae paupequatuor florenos ungaricales).

rt Stanislaus de Cracovia (Stan. art, Kunarth):

45 (a. 1535, mercator Crac., ejus sa cum dre medicinae), 3348. th. v. Kunart.

182 Johannes de Cracovia (Joh. 188ch de Crac.):

80 (a. 1496, mgr.).

at Johannes de Cracovia (Joh. Crac., Joh. Cunath, Kunath de c.):

103 (a 1487, studens), 1117, 1339 1490, bacc.), 1484 (a. 1491), 1488, 38 (a. 1493), 1607, 1755 (a. 1495), 1809 (a. 1497), 1834 (a. 1498, rector scholarum ad s. Nicolaum extra muros Crac., remissus a dno vicario in spiritualibus ad dnum rectorem).

Kunat Stanislaus de suburbio Cracoviensis Piscardia s. Piscaria, alias de Rybaki (Stan. de Piscaria, Stan. Cvnat, Kunath de Piscaria):

1645 (a. 1494, bacc., accepit ab organista equum), 1694 (studens!), 1771
 (a. 1496, bacc.).

Kunath, v. Kunat.

Kunatowicz Valentinus de suburbio Cracoviensi Piscaria (Valent. Kiinath de Crac., Valent. de Piscaria, Valent. Kiinathowijcz de Piscaria):

1584 (a. 1493, studens), 1585, 1588,
 1732 (a. 1494, stud. in jure canonico),
 1738 (a. 1495, sodomita injuste infamatus), 1735.

Kuncza Wolf de Cracovia (Cuncza Wolf, Cyncze, Kuncza Wolph):

— 1078 (a. 1487, civis Crac.), 1412 (a. 1491), 1413, 1416, 1422 (retulit se ad jus suum seculare), 1431 (submisit se jurisdictioni dni rectoris), 1436.

Kunicki Nicolaus (Nic. Cvnyczki):

— 2849 (a. 1526, notarius).

Kunowski Petrus (Petr. Cunowski):

 2235 (a. 1513, studens de bursa pauperum, catulum Magnificio Mielsztyński recepit), 2237.

Kuranowita Johannes de Kuranowo, studens (a. 1478): v. Nowogóranus Joh. Kuranowita Martinus de Kuranowo clericus (a. 1478): v. Nowogóranus

Kuranowo de, cf. Kuranowita.

Kurek de Cracovia, maritus Katharinae: v. Kurkowa Kath. (a. 1536).

Kurek Mathias de Poznania (Kurek?, a. 1523), v. Gallus Math.

Kurkowa Katharina de Cracovia (Catherina Curkowa):

 — 3375 (a. 1536, de platea Visliciensi!, dedit cuidam bacc. expensas per quinque septimanas).

Kurow, Kurów de: v. Kurowita; Kurowski.

Kurowita Andreas de Kurów (Andr. Kyczwater, v. Kicvater. de Cwrow, Kurow):

- 1789 (a. 1479), 1332 (a. 1490, olim cantor ad s. Annam).

Kurowita Stanislaus de Kurów (Stan. de Curow):

- 2410 (a. 1517, dedit cuidam bacc. tres fertones et sex grossos ad servandum), 2411.

Kurowita Thomas de Kurów (Thom. de Curow, Cvrow):

- 1755 (a. 1495, studens), 1817 (a. 1497. notarius publicus).

Kurowski Johannes de Kurów, Nobilis (Nob. Joh. de Curow dioc. Cracoviensis):

- 3349 (a. 1535).

Kurzelow, Kurzelów de & in: v. Kurzelowiensis; Kurzelowita.

Kurzelowiensis (Curzelouiensis, Curzeloviensis):

— archidiaconus (a. 1497), v. Góra Andr. de Mikolajów. Andr.

- canonicus (a. 1514/15), v. Stańczyk Kurzelowita Adam de Kurzelów (Ad. de Curzelow):

- 3180 (a. 1533, bacc.), 3181.

Kurzelowita Marcus Staribrath, notarius (a. 1524/25): v. Starybrat Marc. Kurzelowita Mathias Miros, studens (a. 1522): v. Mirosz Math.

Kuthiyschowycze, Kutyszowice de: v. Kutyszowicius.

Kutyszowicius Jacobus de Kutyszowice (Jac. de Kuthiyschowycze):

- 1022 (a. 1185).

Kuyawija de, v. Kujawita.

Kvmijelskij, v. Kumielski.

Kwacza Andreas de Szczytniki (Andr. Cvacza de Sczijthnijkij):

- 1059 (a. 1486, scutarius).

Kwietna de Kazimiria, Judaea (persida Judea Kwyethna de Cazimiria):

- 2992 (a. 1530, ejus liber hebraicus, in pergameno scriptus, ad introligandum datus).

Kwyestht de, v. Kövesdius.

Kwyethna, v. Kwietna.

Kychlar, Kychlyar: v. Kichlar.

Kyeblwff de, v. Köblowius.

Kyeczel de, v. Kecölius.

Kyedaijn de, v. Kiejdanensis.

Kyelcze de, Kyelczensis: v. Kielcensis. Kyendez, v. Kendez.

Kyensberg de, cf. Regiomontanus.

Kyeresztwr de, v. Kereszturius.

Kyloff, v. Kilof.

Kypenhan Georgius de Pernau, Ungarus (Georg. de Pern; in Albo stud. »Georg. Kypenhan de Perna « dictus):

— 954 (a. 1484, studens).

Kyrchdorff de, v. Kirchdorfensis.

Labijschijn, Labischijn, Labischin, Labischyn, Labisschin, Łabiszyn de: v. Łabiszynius.

Łabiszynius Andreas de Łabiszyn (mgr. Andreas, Andr. de Labijschijn. Labischijn, Labischin, Labischyn, Labyschin, Labyschyn, Llabyschyn, Llabyszyn, Lyabischin, Lyabyschino):

-- 221 (a. 1470, mgr. et coarbiter s. consiliarius dni rectoris), 246, 248, 262 (a. 1472), 369 (a. 1475), 398, 514 (a. 1476, collegiatus Collegii majoris), 523 (praepositus Colleg. maj.), 785 (a. 1479), 786 (decretorum dr.), 788, 889 (a. 1483), 913, 970 (a. 1485, canonicus eccl. s. Floriani, res ejus clausae in lectorio Platonis), 971, 980, 1008 (executor testamenti olim mgri Joh. Dabrówka), 1170 (a. 1488, consiliarius dni rectoris), 1194, 1244 (a. 1489, prof. s. theologiae), 1267, 1397 (a. 1491), 1487 (consiliarius et coarbiter dni rectoris), 1496, 1502 (31. XII locum tenens dni rectoris), 1515 (a. 1492), 1758 (a. 1495, eccl. s. Floriani in Kleparz et facultatis theologicae decanus), 1769, 1780-1788 (rector Universitatis commutatione aestivali a. 1496), 1789-1804 (rector Univ. comm. hiemali a. 1496/97), 1805 — 1820 (rector Univ. comm. aestiv. a. 1497).

Łabiszynius Nicolaus de Łabiszyn (Nic. de Labischijn):

- 1254 (a. 1489).

- Labiszynius Stanislaus de Labiszyn (Stan. de Labisschin):
- 720 (a. 1478, bacc., ejus gladius).

Labyschin, Labyschyn de: v. Labiszynius. Lachowski Felix (Felix, Fel. La-

chowski):

ski de Lithvania):

- 2177 (a. 1512, famulus dni rectoris
   Sacrani), 2187 (a. 1513), 2190, 2209, 2210.
   Łącki Albertus Lithuanus (Alb. Lacz-
- 2507 (a. 1521, in bursa Jerusalem morans, tenebatur cuidam bacc. duos florenos per mediam sexagenam pecuniarum debiti).
- Łącki Johannes (Joh. Lanczkij, Lanczky):
- 2316 (a. 1514, canonicus Poznaniensis, impignoravit alienam subductam apud Judaeos!), 2317.
- Łącki Johannes Nobilis (Nob. Joh. Laczki, Laczkij, Lączkij):
- 2905 (a. 1527, studens in Collegio minori manens, canem dictum Lewek institrici in janua domus recepit, quem fratri dedit), 2912 (item stud. Univ. in Colleg. minori degens, de mandato dni rectoris solvit mgro pro resumptionibus per medium annum secum habitis unam sexagenem pecuniarum numeri et monetae polonicalis), 2916. Lacki Johannes decretorum dr. (a. 1535), v. Lacki Mathias.
- Łącki Mathias (Math. Laczkij, Lanczki, Lanczkij, Lanczky, Lanczky, Lanczski, Lączki, Lączkj, Lanczky):
- 2804 (a. 1524, notarius), 2807 (mgr.),
  2808, 2809, 2817, 2819 (a. 1525), 2823
  (procurator consistorii Cracoviensis),
  2824, 2830, 3168 (a. 1532, dr.), 3170,
  3219 (a. 1534, decretorum dr., accepit
  a rectore Universitatis marcas decem
  septem pro censu senioratus bursae
  canonistarum de anno 1533), 3290 (a.
  1535, dr. Lanczki Johannes!). 3309,
  3363 (a. 1536, juris pontificii dr.).
- Łącki Stanislaus (lector Stanislaus, Stan. Lanczkij):
- 3279 (a. 1535, capellanus monialium ad s. Agnetem in Ponte regali), 3307

(lector missarum eccl. s. Agnetis), 3316 (actu presbyter). [v. Łącki. Laczki, Laczkij, Laczskj, Lączki, Lączkj: Ląd de, v. Landensis.

Lada (lada):

 1406 (a. 1491, res bacc. ac libri ejus cum duabus ladis, duae ladae cum clavibus et feris).

Ladislaus sanctus, rex Ungariae:

- 2175 (a. 1512).

Łagiewnicki Mathias (Math. Lagyewnijczky, dnus Lagyewnjczkj, Lagywniczkj):

— 2684 (a. 1523), 2688, 2694, 2697, 2717 (in Iwanowice plebanus).

Lagouijcze, Łagowica de: v. Łagowicius. Łagowicius Gallus de Łagowica (Gallus de Lagouijcze):

- 2494 (a. 1520).

Lagyewnijczky, Lagyewniczkj, Lagywniczkj: v. Łagiewnicki.

Laicales vestes studentium et magistrorum, v. Habitus.

Laijthmijczer, v. Leitmicer.

Lambark, Lamberg de: Lambergensis.

Lambergensis Jacobus Johannis de Lamberg (Jac. Johannis de Lamberk):

- 1223 (a. 1489, de nova bursa, annorum citra xx).
- Lambergensis Joachim de Lamberg s. Lomberga, alias etiam Lambergus aut Loewenbergensis nuncupatus (bacc. Joachim, Joach. de Lomberga, Lambergus):
- 2512 (a. 1521, protune baccalariandus), 2522 (a. 1522, bacc.), 2523, 2524 (protestatus est, se nolle insequi veneniferam Lutheri opinionem), 2945 (a. 1528, mgr. et moderator scholae Omnium ss., de mandato dni rectoris emundare obligatus coram studentibus et servitore suo diffamatum studentem).
- v. Joachim lector missarum (a. 1523).
   Lambergensis Johannes de Lamberg (Joh. de Lamberk):
- 686 (a. 1478, tenebatur barbitonsori pro medicina, adhibita circa ejus manum, octo grossos).

Lambergensis Johannes pater Jacobi, v. Lambergensis Jacobus (a. 1489).

Lambergensis Johannes Bagrel, studens (a. 1491): v. Bagrel Joh.

Lambergensis Nicolaus de Lamberg s. Lemberg (Leopolita?; Nic. de Lemberg):

- 805 (a. 1479, studens de bursa canonistarum domus dni Joh. Dlugosz).

Lambergensis Stanislaus de Lamberg (Stan. de Lamberg, Lamberk):

— 1318 (a. 1490, bacc.), 1500 (a. 1491), 1502 (conscius lesionis studentis, maliciose contra juramentum suum noluit dicere percussorem, ob quod dnus vicerector declaravit ipsum detinendum, quousque dicat ledentem s. percussorem ceterosque complices), 1503 (a. 1492, mgr. Joh. Glogowita cavit pro eo ad sistendum et statuendum ipsum in locum carceris), 1507, 1510 (sed non statuit ad locum carceris).

Lamberg ensis Wenceslaus de Lamberg s. Lemberg (Leopolita?; Venc. de Lambark, Lamberg, Lemberg):

— 1715 (a. 1494, bacc.), 1721 (ocasione noctivagtionis et contentionis non solum in bursa punitus, sed etiam a dno rectore in poena unius sexagenae condemnatus), 1722, 1737 (a. 1495).

Lambergus Joachim de Lamberg (a. 1521/28), v. Lambergensis Joach.

Lamberk de, v. Lambergensis.

Lamel Stanislaus de Kazimiria bacc. (Lamel?, a. 1524), v. Kazimirita Stan. Lancea (lancea):

- 2148 (a. 1509), 2323 (a. 1514, lancea studenti a studente permutata).

Lancicia (Lancicia, Lanczicia):

363 (a. 1474), 2815 (a. 1524, concordia Lanciciae cum Judaeo facta).

Lancicia de & in, v. Lanciciensis.

Lanciciensis schola (in Leczyca, a. 1515): v. Gawroński Hier., rector scholae in summo Lanciciae.

Łanciciensis Johannes de Łęczyca s. Lancicia (Joh. de Lancicia, Lanczijcza): — 3001 (a. 1530, bacc. ad s. Annam in scholis degens, propter verba inhonesta et ignominiosa, coram dno rectore in judicio prolata, in poena unius sexagenae condemnatus), 3002, 3005, 3006.

Lanciciensis Martinus de Leczyca s. Lancicia (Mart. de Lancicia):

— 1746 (a. 1495), 1750 (bacc., tenebatur cuidam bacc. et rectori scholae particularis tres florenos cum libro bene ligato valoris duorum flor.).

Łanciciensis Stanislaus de Leczyca s. Lancicia (Stan. de Lancicia, Lanczicia):

— 448 (a. 1475, de bursa pauperum, atrociter a studentibus Lithuanis in ferali percussus), 453 (studens), 555 (a. 1476, bacc., arcum cum quinquaginta sagittis minus quinque, valoris trium florenorum, studenti restituere noluit).

Lancuch (lanczuch):

— 2681 (a. 1528, causa coram dno rectore ocasione cujusdam cathene alias lanczuch, studenti a studente mutuo datae?).

Lancut de, v. Lancutiensis.

Lancutiensis Johannes de Lancut (Joh. de Lanczwth):

- 780 (a. 1479, retinuit cuidam bacc. Ungaro gladium).

Lancutiensis Leonardus Peyneyg, studens (a. 1501): v. Peineig Leonard. Lancutiensis Mathias de Lancut (Math. de Lanczhut):

- 506 (a. 1475).

Lancutiensis Valentinus Franczek bacc. (a. 1490), v. Fraczek Valent.

Lancutiensis Zacharias bacc. (Lancutiensis?, a. 1470), v. Zacharias bacc. [tiensis.

Lanczhuet, Lanczhut de: cf. Lancz-Lanczicia, Lanczijcza de: v. Lanciciensis. Lanczki, Lanczkij, Lanczky, Lanczky, Lanczski, Lanczky: v. Łącki.

Lanczuch, v. Łańcuch.

Lanczuth, Lanczwth de: cf. Lancutiensis. Landaw de, v. Landowita.

- bertus de Lanth):
- 37 (a. 1469, accepit in mutuum a mgro et professore s. theologiae octo florenos).
- Landowita Sigismundus de Landowo s. Ledowo (Sigism. de Landaw):
- 1669 (a. 1494, moram agens in domo Nicolai Glupczyc in platea Carnificum), 1670 (dnus rector decrevit, ut occasione cujusdam cursus et nocturnae violentiae pro poena carcerem tribus diebus ferat).

Landowo de, v. Landowita.

- Lang Georgius de Hirschberg (Georg. de Hespergk; in Albo stud. »Georg. Lang de Hirszberg« dictus):
- 1308 (a. 1490).
- Lang Petrus s. Peter de Cravovia, pater Stanislai (Lang?), cf. Langpeter Stan. (a. 1478).
- Langpeter Petrus de Cracovia (Petr. Lankpeter):
- 341 (a. 1474, civis Crac.).
- Langpeter Stanislaus Petri Lang de Cracovia, studens (Langpeter?, a. 1478), v. Cracovita Stan.

Langvicz, v. Langwicz.

- Langwicz Nicolaus de Cracovia (Nic. Langvicz):
- 1968 (a. 1504, civis Crac.).

Lania de, v. Laniensis.

- Łaniacki Jacobus germanus Nicolai (Jac. Lanyaczkij, Lanyaczkj):
- 2276 (a. 1514, studens inhabitans bursam pauperum, percussit servitorem), 2287 (excommunicatus a dno rectore).
- Łaniacki Nicolaus germanus Jacobi (Nic. Lanyaczkj):
- 2287 (a. 1514).
- Laniensis Stanislaus de Lania (Stan. de Lanija):
- 52 (a. 1469, studens).

Lanija de, v. Laniensis.

Lankpeter, v. Langpeter.

Lansciensis cantoria:

- 2696 (a. 1523, servitium cantoriae in Lask parva s. in Łańsk).

Landensis Albertus de Lad (fr. Al-Lansk parva, Łańsk de & in: v. Łańsciensis; Łańskianus.

- Lańskian us Simeon de Łańsk (Simon de Parva Lansk, Lask):
- 2583 (a. 1522, cum nonnullis studentibus, gladio dimicando, violentiam hospiti intulit), 2584, 2590, 2599, 2608, 2696 (a. 1528, in schola ad Omnes ss. degens).

Lanth de, v. Landensis.

Lanyaczkij, Lanyaczkj: v. Łaniacki.

Laodicensis episcopus (a. 1504/26), v. Amicinus Joh. de Cracovia.

Lapides (lapides):

- 314 (a. 1474, studentes de bursa pauperum projecerunt lapidibus in fenestram bursae divitum, et cymbianam rumperunt, cantharum concusserunt et alia damna intulerunt), 316 (studens de bursa divitum studentes de bursa philosophorum per jactum lapidum vexavit), 347 (bacc. jactu lapidis puerum servientem interfecit), 2318 (a. 1514, studentes Poloni lapidibus Ungarum percusserunt), et passim.
- Lapiduda Johannes alias Platwass dictus (Joh. Lapiduda Platwass):
- 1089 (a. 1487, ejus causa cum mgro Transsilvano ocasione certi debiti).

Lapka, v. Łapka.

- Łapka Stanislaus de Ilża (vicarius Stanislaus, Stan. Lapka; in Albo stud. »Stan. de Iszlza, vic. perpetuus eccl. Crac. dictus):
- 1027 (a. 1485, vicarius perpetuus et vicecustos eccl. Cracoviensis), 1053 (a. 1486).

Lardum (lardum):

- 1246 (a. 1489, ex decreto dni rectoris studens rectori scholae castrensis duas pernas lardi solvere obligatus), 3249 (a. 1535, perna lardi valoris viginti grossorum).
- Laschki, Laschky de: v. Laszkianus.
- Lasin Johannes de Opatów, frater Stanislai et Stephani (Joh. de Oppatow):
- 914 (a. 1483, clericus et studens).

- Lasin Stanislaus de Opatów, frater Johannis et Stephani (Stan. de Oppathow):
- 914 (a. 1483, olim, res et libri post mortem ejus derelicti).
- Lasin Stephanus de Opatów, frater Johannis et Stanislai (Steph. de Oppathow, de Magna Opathow; in Albo stud. »Steph. Lassin de Magna Oppathow « dictus):
- 914 (a. 1483, clericus et bacc.), 954 (a. 1484). Lańskianus. Lask parva de & in: v. Łańsciensis; Laski de, v. Laskowski.
- Łaski Johannes de Łasko (Joh. Lasko, de Laszko):
- 2137 (a. 1508, Poznaniensis Plocensisque eccl. praepositus et cancellarius regni Poloniae, 30. III personaliter cum dre Joh. Sylvio ad judicium dni rectoris venit), 2856 (a. 1526, archiepiscopus Gneznensis).

Laskj de, v. Laskowski.

Łasko (Laszko):

3315 (a. 1535, in Laszko).

Lasko, Łasko de: v. Łaski.

Laskowski Andreas de Laski, Nobilis (Nob. Andr de Laskj Laskowsky):

- 2388 (a. 1515, studens, injuste pro quadam lodice inculpatus).

Laskowsky, v. Laskowski.

Laszki de, v. Laszkianus.

Lassin, v. Łasin.

Laszkianus Felx de Laszki (Fel. de Laschkj, Laschky, Llaszky):

- 1942 (a. 1502, bacc.), 2267 (a. 1514, canonicus Przemysliensis et praepositus Collegii majoris), 2414 (a. 1517, artium et decretorum dr., collegiatus regalis Collegii majoris, resignavit collegiaturam).

Laszko, v. Łasko.

Laszko de, v. Laski.

Latalski Benedictus (Bened. Latalski, Lathalski):

- 2249 (a. 1513, studens de bursa Jerusalem, cum alio studente exivit nocturno tempore de bursa extra civitatem, ubi in via patenti et publica duos

mgros, Stanislaum Mazaniec et Stanislaum Koza, percusserunt), 2250.

Latalski Bernardus Nobilis (Nob. Bernhardus Latalskj, Lathalski):

2179 (a. 1512), 2188 (a. 1513, studens bursam Jerusalem inhabitans, ob contentionem et percussionem tempore serotino extra bursam condemnatus a dno rectore in una sexagena).

Latalski Georgius (Georg. Latalsky, Latalszky, Lathalsky, Lathalszky):

2572 (a. 1522, globo, quod in manica gestabat, percussit quandam famulam usque ad sanguinis effusionem), 2080 (quapropter a dno rectore in poenam unius floreni condemnatus et ejus servus Dabrowski in carcerem impositus), 2582, 2584, 2638 (a. 1523), 2642, 2658, 2660, 2662, 2663 (studens Universitatis), 2667, 2682, 2711.

Latalsky, Latalsky, Latalszky: v. Latalski.

Lateranus (Lateranus):

- 3207 (a. 1533, liber studenti a studente impignoratus).

Lathalski, Lathalsky, Lathalszkij, Lathalszky: v. Latalski.

Lathoschijn, Lathoschin de: v. Latoszynius; Latoszyński.

Lathoschijnski, Lathoschinski, Lathoschynskij, Lathosynskj, Lathoszinszkij: v. Latoszyński. Latowicius.

Lathouicz, Lathowijcz, Lathowycz de: v. Latina villa de, cf. Latinovillanus.

Latinovillanus Johannes Ungarus (a. 1482), v. Bertlem Joh. szyński. Latoschin de: v. Latoszynius; Lato-Latoszynius Stanislaus de Latoszyn (Stan. Lathoschin):

- 254 (a. 1472).

Latoszyński Johannes de Latoszyn (Joh. de Lathoschijn, Lathoschin, Lathoschijnskj, Lathoschinskj, Lathoschynskij, Lathosynskj, Lathoszinskij, de Latoschin):

- 82 (a. 1469, dr.), 99 (in Collegio canonistarum), 167 (a. 1470, decretorum dr. et coarbiter s. consiliarius dni rectoris), 175 (rector Universitatis ante-

commutatione hiemali a. 1468
182 (rector antecessor), 194 & rector surrogatus a 15. V — 19.
70), 344 (a. 1474, canonicus et ilis generalis Cracoviensis), 900 (mgr. et decretorum dr., cantor wiensis, rector Univ. comm. aestia. 1483), 980—943 (rector Univ. a. hiem. a. 1488/84), 1533 — 1536 beologiae et decret. dr., rector comm. aestiv. a. 1492), 1537 — (rector Univ. comm. hiem. a. 93), 1681 (a. 1494).

n de: v. Latoszynius; Latoszyński. ricius Johannes pater Martini, atowicius Mart. (a. 1488/95).

ricius Martinus Johannis de wicz s. Latowiec (Mart. de Lathoz, Lathowycz, Latowicz):

97 (a. 1488, studens), 1560 (a. , actorum scriba), 1561, 1562, 1613 arius publicus), 1668 (a. 1494), 1754 1495, bonorum eccl. in Królewka urator).

wicius Nicolaus de Latowicz s. wiec (Nic. de Lathouicz, Lathowycz): (a. 1473, bacc. in decretis), 344 1474, mgr. et praepositus domus egii artistarum), 1197 (a. 1488, dr., uelis studentis Mart. Latowicii). icz, Latowiec de: v. Latowicius. cz de, cf. Laubicensis. n de, v. Laubensis.

pensis Andreas de Lauben s. ian (Andr. de Lauben, Lavben, de ben Slesie):

89 (a. 1501, studens, caruit pro bac e pecuniis, sed habuit bonos libros, is postquam vendiderit, solvere vult situm studenti), 1892. 2144 (a. 1508, c., vulnus inflixit alio bacc., quapter a dno rectore condemnatus), 19 (a. 1509), 2152 (reposuit bacc. am dno rectore in vim satisfactioet lesionis tres florenos).

bensis Johannes de Lauben s. bian (Joh. de Lavben):

071 (a. 1486, studens, contumeliam icernae et uxori ipsius intulit).

commutatione hiemali a. 1468 Lauczovia de, v. Leuczovianus.

Laudamus Georgius de Cracovia (Georg. de Crac., Georg. Laudamus de Crac., Llaudamus):

- -- 111 (a. 1469, mgr.), 181 (a. 1470), 440 (a. 1475), 442, 447, 450, 459 (et ejus frater carnalis Stanislaus), 472, 477, 496, 501. 628 (a. 1478', 645, 721 (decretorum dr.), 723 (accepit in mutuum a dno rectore, prof. Stan. Zawada, florenos 7, pro quibus pallium et tunicum impignoravit), 727, 730, 734, 739, 746 (a 1479, reposuit cochlearia apud Judaeos), 749 - 751, 784 -789 (rector Universitatis commutatione aestivali a. 1479, tantum ad diem 9. VI, ab episcopo Cracoviensi et cancellario Univ., Johanne Rzeszowski, non approbatus?), 846 (a. 1481), 902 (a. 1483, modernus in Luborzyca plebanus), 903, 904, 910, 911, 917, 920.
- Laudamus Mathias-Matthaeus de Cracovia (Math. Laudamus de Crac., Matth. Llaudamus de Crac.):
- 38 (a. 1469, civis), 68, 73.

Laudamus Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac., Stan. Laudamus de Crac., Llaudamus):

 54 (a. 1469, civis Crac. et uxor ejus),
 459 (a. 1475, frater carnalis mgri Georgii).

Laur Nicolaus de Cracovia (Nic. Laur):

1660 (a. 1494, sutor et artifex, elaboravit studenti planulas). [sis Laur Laurentius mgr. (a. 1472), v. Kościolen-Laurentius bacc. (a. 1473), v. Hirschberg Laur. [mowicius Laur. Laurentius procurator (a. 1504), v. Abra-Laurentius sapientia s. bedellus Universitatis (a. 1527/32), v. Ilkussius Laur. de Olkusz alias de Cracovia.

Lavatorium (levatorium):

 90 (a. 1469, studens exclusus de bursa Jerusalem, die exclusionis studentem lavatorio cum immundiciis percussit).

Lavben de, v. Laubensis. Lavczovia de, v. Leuczovianus. Ławski Jacobus (Jac. Lawskij):

- 3043 (a. 1530, studens).

Lawskij, v. Ławski.

Laythmiczer, v. Leitmicer.

Lazanus Mathias de Lazy (Math. de Lazy):

 1543 (a. 1493, mgr., assignavit baccalario certam quaestionem ad respondendum in actu die sabbativo), 1650 (a. 1494, presbyter).

Lazaric Stanislaus Lazari de Cracovia (Stan. Lazaric de Crac.):

- 1791 (a. 1496), 1792, 1794.

Lazarus bacc. (a. 1502), v. Cracovita Laz. Lazarus tendetarius (a. 1526), v. Judaeus Laz.

Lazensko de, v. Leżajscensis.

Łaźnia żydowska (zydowska, a. 1476), v. Balnea Crac.

Lazy, Łazy de: v. Łazanus.

Leben de, cf. Lebensis. [Vietor Hier. Lebensis Hieronymus (a. 1505), v. Lebensis Valentinus de Leben (Valent. de Leben):

- 1998 (a. 1505, studens).
- v. Lubensis Valent. (a. 1504).

Lectisternia (lectisternia):

— 41 (a. 1469, lect. bacc. detenta a studente in vim mutuatae pecuniae), 962 (a. 1485, bacc. reliquit lect. in valore viginti grossorum), 1343 (a. 1490), 1551 (a. 1493), 2638 (a. 1523), 3145 (a. 1532, pro lect. quadraginta grossi). 3241 (a. 1534, lect. studentis et aliae res ejus de mandato dni rectoris arestatae), et passim.

Lectoria in Collegio majori:

424 (a. 1475, Theologorum), 970 (a. 1485, dictum Platonis et res mgri Andr.
Łabiszynii ibidem clausae<sup>1</sup>, 1310 (a. 1490, Prope valvam), 1388 (a. 1491, Socratis), 1426 (Theol.), 1457, 1543 (a. 1493, Superius), 2337 (a. 1514, Socr.), 2368 (a. 1515, Socr.), 2548 (a. 1522, in loco publico in lect. Theol.), 2674 (a. 1523), 3360 (a. 1536, Theol.).
Lectum (lectum):

 55 (a. 1469, lect. studentis corregiatum, recte corrigiatum, in valore mediae sexagenae communis pecuniae), 1839 (a. 1498, lect. stud. pro fertone venditum), 2370 (a. 1515, stud. quiescens in lecto), 2968 (a. 1529).

Łęcz de, v. Łęczensis.

Leczensis Nicolaus alias Lenczensis de Lecz s. Lentsch (Nic. de Lencz):

 308 (a. 1473, recepit a studente ad necessitatem frameam in valore octo grossorum).

Leczyca de, v. Lanciciensis.

Lędow de, v. Landowita.

Leffek, v. Lewek.

Legnica s. Lignica (Lygnycz):

- 1605 (a. 1493, in Lygnycz).

Legnica de, cf. Legnicensis.

Legnicensis eccl. collegiata (a. 1493), v. Legnicensis Melch.

Legnicensis Balthasar de Legnica s. Lignica (Balthazar quidam, Balth. de Lyegnycz):

— 1340 (a. 1490, studens), 1341, 1378 (a. 1491, debebat introligatori duos florenos occasione artificii introligaturae librorum), 1386.

Legnicensis Caspar de Legnica s. Lignica (Casp. de Legnijcza, Legnijk, Lygnijcz):

— 1978 (a. 1504, studens Universitatis, recepit in mutuum a studente gladium s. frameam), 1985 (de bursa nova), 2008 (a. 1505, bacc., praestitit coram dno rectore cautionem juratoriam non discedere de Cracovia), 2010.

Legnicensis Dominicus de Legnica s. Lignica (mgr. Dominicus, Domin. de Legnicz):

26 (a. 1469, mgr.), 377 (a. 1475, propter inobedientiam et discordias sub poena carceris exclusus de bursa Jerusalem).

Legnicensis Georgius de Legnica s. Lignica (Georg. de Legnicz):

— 444 (a. 1475, bacc.).

Legnicensis Georgius de Legnica s. Lignica (Georg. Legnicz):

- 998 (a. 1485).

Legnicensis Georgius studens, baccet mgr. (a. 1504/34), v. Libanus Georg.

(a. 1491, studens).

ensis Hieronymus alter (a., v. Scholcz Hier.

ensis Melchior de Legnica mica (mgr. Melchiar, Melchiar de falchier de Legnijcz, Mechyer de ycz):

i (a. 1488, bacc.), 1224 (a. 1489, percussit studentem in stuba nuni Collegii majoris chorulo ad 1m stili cantoris), 1225, 1228, 1605 493, Lignicensis et Bregensis eccligiatarum canonicus).

censis Mathias Franconius (a. 1/34), v. Franconius Math.

icensis Nicolaus de Legnica ignica (Nic. de Lignicz):

38 (a. 1505, studens in hospitio d peratorem circa bursam novam tens, a bacc. vulneratus).

z, Legnijcz, Legnijcza, Legnijk, nitcz de: v. Legnicensis.

.mina (legumina):

3 (a. 1472, apothecarius debet cae leg.), 890 (a. 1483, senior bursae usalem prohibuit dari leg.), 1246 1489, butirum, lardum, milium, umina tunc expressa, debet studens ro scholae castrensis ex decreto dni toris dare).

sznicza de, v. Leśnicensis.

niter Nicolaus de Cracovia (Nic. ymiter de Crac., Nic. Leumuther de ac.);

i60 (a. 1477, mgr.), 568, 574, 820 1480, vulneratus a bacc. s. theoloie), 827, 833 (submisit se coram ie rectore pacem et quietem et conrdiam cum bacc. habere velle!), 882 1482, ejus glos s. glot Sophia).

tmicer Johannes (Joh. Laijthmijev, Laythmiczer):

38 (a. 1469, mgr., tenebatur mulieri quatuor annis ex cautione fidejusria tres florenos), 95.

w, Lelów de: v. Lelowita.

Lelowita Martinus de Lelów (Mart. de Lelow):

1021

291 (a. 1473, notarius publicus), 376
 (a. 1475, consistorii Cracoviensis procurator).

Lelowita Martinus de Lelów (bacc. Martinus, Mart. de Lelow):

— 2392 (a. 1516, mgr. et sapientia Universitatis!), 2395 (servus Univ., tenebatur carnifici duas sexagenas pecuniarum), 2400 (bacc. et servus Univ.). Lelowita Nicolaus de Lelów (Nicolaus de Lelów):

- 55 (a. 1469, clericus).

Lelowita Stanislaus de Lelow (Stan. de Lyelow):

— 2166 (a. 1511, mgr.? et rector scholarum ad s. Stephanum, dno rectore tunc tempore absente, scriba ei dilationem termini fecit).

Lemberg de, v. Lambergensis.

Lenar Paulus de Reichenbach (Paulus bacc.; in Albo stud. Paul. Lenar de Reychenbach«, in Libro promot. Paul. de Reychenbach« scriptus):

— 861 (a. 1481, bacc. et mansionarius ad s. Barbaram), 864 (a. 1482, bacc. Lipsiensis et mans. ad s. Barb.), 868, 869 (Paul. bacc. de Cracovia et mans. ad s. Barb.), 871.

Lenarthowa, cf. Lenartowa.

Lenart de Lipnica, olim maritus Dorotheae: v. Lipnicensis Dor. (a. 1474).

Lenartowa Dorothea (a. 1474), v. Lipnicensis Lenartowa Dor.

Lencz, de, cf. Lenczensis. [Leczensis Nic. Lenczensis Nicolaus (a. 1473), v. Lendaw de, cf. Lendawensis.

Lendawensis Conradus (Lendawensis?, a. 1494), v. Swewita Conr.

Lengyelek de (a. 1496), v. Dengelek.

Lentsch de, v. Łęczensis.

Leonardus sanctus, v. Ecclesiae.

Leonardus quidam (a. 1474), v. Scholcz Leonard de Crac.

Leonardus bacc. et senior bursae pauperum (a. 1488), v. Cracovita Leonard. Leonardus mgr. (a. 1505), v. Wisnecensis Leonard. Leonardus presbyter (Leonardus):

- 2615 (a. 1523, actu presbyter, occupator camerae domus s. bursae canonistarum, quam tamen dnus rector per bedellum Universitatis aperi mandavit), 2850 (a. 1526, item actu presb.), 2866 (plebanus in Smorzowice s. Smarzowice, studens Universitatis, res ejus et libri furtive recepti), 2867.
- Leopol, Leopole, Leopoli de: cf. Leopoliensis; Leopolita.
- Leopoliensis (Leop., de Leopoli):
- archiepiscopus electus et postulatus (19. X a. 1479), v. Dlugosz Joh.
- canonicus (?, a. 1476), v. Leopolita Stan.
- consul (a. 1505/7), v. Juchno Ernestus.
- vexillifer (a. 1491), v. Herburt Sever.
- Leopolij, Leopolije, Leopolj de: cf. Leopolita.
- Leopolis (Leopolis):
- 2754 (a. 1523, Judaeus discessit in Leopolim).
- Leopolita Cristophorus Schefer, mercator (a. 1513): v. Schaefer Chr.
- Leopolita Erasmus de Leopoli (Er. de Leopoli):
- 2558 (a. 1522, bacc.).
- Leopolita Ernestus s. Harnastus, pater Nicolai (a. 1505/7): v. Juchno Ern.
- Leopolita Franciscus de Leopoli (Franc. de Leopoli):
- 2107 (a. 1507, mgr., ratione calicis tenebatur baccalario novem florenos in moneta, quemlibet per mediam sexagenam computando).
- Leopolita Franciscus de Leopoli (Franc. de Leopolye):
- 2982 (a. 1529, studens).
- Leopolita Georgius de Drohobycz, medicinae dr. (a. 1488): v. Drobyczensis Georg.
- Leopolita Harnastus (a. 1505/7), cf. Leopolita Ern.
- Leopolita Jacobus Luxmundi, studens (a. 1475): v. Luxmundi Jac.
- Leopolita Johannes de Leopoli (Joh. de Leopoli):
- 1178 (a. 1488), 1179.

- Leopolita Johannes de Leopoli (Joh. de Leopole, Leopoli):
- 2417 (a. 1517, mgr.), 2441 (collegiatus Collegii majoris), 2471 (a. 1518), 2718
   (a. 1523, s. theologiae bacc., canonicus eccl. s. Floriani), 3229 (a. 1534, s. theol. professor).
- Leopolita Johannes de Leopoli (Joh. de Leopoli):
- 3009 (a. 1530, studens manens apud campanatores s. Stephani, enormiter lesus).
- Leopolita Martinus de Leopoli s. de Lwów (Mart. de Lwow; in Albo stud-»Mart. de Leopoli« scriptus):
- 358 (a. 1474, condemnatus a dno rectore in poena unius floreni).
- Leopolita Mathias de Leopoli (Math. de Leopolj):
- 3121 (a. 1531).
- Leopolita Michael de Leopoli (Mich. de Leopoli, Leopoly, Lleopoli):
- 697 (a. 1478, bacc., ejus tunica flavei coloris), 709, 726.
- Leopolita Michael de Leopoli (Mich. de Leopole, Leopoli, Lyeopoli):
- 1176 (a. 1485, studens, verbis diffamatus, verberibus depillatus et per crines tractus a studente in curia Collegii minoris), 1178, 1457 (a. 1491, bacc., ejus lectiones in lectorio alius bacc. cachinis impedivit), 1458, 1464 (cum mgro Corvino studentem de carcere civium eliberavit), 1472, 1473 (vendidit studenti librum non emendatum sed corruptum), 1653 (a. 1494, mgr., exivit Cracovia, mansit in habitatione olim mgri Drohobyczensis), 1665—1667, 1679 (constitutus in praesentia dni rectoris), 1746 (a. 1495), 1750, 2510 (a. 1521, mgr.).
- Leopolita Michael de Leopoli (Mich. de Leopole, Leopoli):
- 2687 (a. 1523), 2699, 2704 (studens),
  2707, 2708, 2710, 2717, 2724, 2728,
  2742, 2744, 2745, 2751, 2762 (a. 1524),
  2766, 2767, 2775.
- Leopolita Nicolaus de Lemberg, studens (Leopolita?, a. 1479): v. Lambergensis Nic.

. lita Nicolaus Ernestis. Harne-L. 1505/7), v. Juchno Nic.

olita Petrus de Leopoli (Petr. Leopoli):

)7 (a. 1521, bacc.), 2706 (a. 1523, us cum sagittis et aliae res mgri d eum repositae).

olita Simeon de Leopoli s. de ów (Simon de Lwow):

i4 (a. 1485, obligavit se coram dno tore, juxta conventum finire stunti »Dicta Donati pronunciata«).

polita Stanislaus de Leopoli tan. de Leopoli, Leopolij):

13 (a. 1469, mgr.), 556 (a. 1476, de eopoli canonicus?).

opolita Stanislaus de Leopoli Stan. de Leopoli, Leopolije, Leopoita):

798 (a. 1479, studens de Collegio milori, a studente oblocutus et percussus), 799.

opolita Stanislaus de Leopoli (Stan. de Leopol): [neratus).
1095 (a. 1487, item frater ejus vuleopolita Stanislaus de Leopoli (Stan. de Leopoli):

- 1991 (a. 1505).

.eopolita Stanislaus Vylk s. Vylczek, studens (a. 1522): v. Wilczek Stan.

Leopolita Stanislaus de Leopoli (Stan. de Leopolj, Lijeopole, Lyeopolj): — 3118 (a. 1531), 3135, 3136.

Leopolita Valentinus de Leopoli (Valent. de Leopole, Leopoli):

— 3108 (a. 1531, literarum studens Studii Cracoviensis, in bursa philosophorum manens, libellus famosus in ignominiam ipsius confectus), 3109 (gladius a studente in fideles manus ejus repositus), 3113, 3114.

Leopolita Wenceslaus de Lemberg bacc. (Leopolita?, a. 1494/95), v. Lambergensis Wenc.

Leopolita Vincentius de Leopolis.
de Lwów (Vincencius mgr., Vinc. de
Lwow; in Libro promot. >Vinc. de
Leopolis scriptus):

- 639 (a. 1478, mgr. et rector scholae ad s. Spiritum, coram officiali Cracoviensi habet facere causam!), 883 (a. 1482, a dno rectore excommunicatus), 890 (a. 1483, actu presbyter et facultatis artisticae decanus, ebrietati deserviens, percussus a seniore bursae Jerusalem), 898, 947 (a. 1484, causa super salario laborum, per eum tempore pestilentiali commutationis hiemalis a 1482/83 peractorum).

Leopoly, Leopolye de: cf. Leopolita.

Leporina pellicea (a. 1474), v. Pellicea. Lern Wolfgangus de Argentina alias de Strassburg (Wolfgandus de Argentina alias Strzosborgk):

 2461 (a. 1518, impressator librorum et hospes).

Leschnijcza, Leschnycza de: v. Leśnicensis.

Leseijnsko, Leseynsko de: v. Leżajscensis.
Leśnicensis Johannes de Leśnica
(Joh. de Leschnijcza, Leschnycza, Lechesznicza, Lesnijcza, Lessnicza, Lesthnicza, Leszinycza, Lesznicza, Lesznycza, Lyeschnicza, Lyeschnycza):

971 (a. 1485, bacc.), 1026, 1685 (a. 1494, mgr. et senior bursae pauperum), 1688, 1717, 1798 (a. 1496), 1825 (a. 1497), 1827 (a. 1498, collegiatus Collegii majoris), 1828, 1910 (a. 1503), 2103 (a. 1507, s. theologiae bacc. formatus), 2109 (Colleg. majoris procurator), 2118, 2853 (a. 1526).

Lesnijcza de, v. Leśnicensis.

Leśniów de, v. Leśniowita.

Leśniowita Albertus de Leśniów
(Alb. de Lesnyow dioec. Poznaniensis):

 1832 (a. 1498, studens et ejus scholares).

Lesnyow de, v. Leśniowita.

Less de, v. Lessius.

Lessius Andreas de Less, Ungarus (Andr. de Lessz):

- 222 (a. 1470, studens Universitatis).

Lessnicza de, v. Leśnicensis.

Lessz de, v. Lessius.

Lesthnicza de, v. Leśnicensis.

Lesz (lyesch):

- 2836 (a. 1525, cutes lyesch dictae Levbicz de, cf. Lubicensis. valoris octo grossorum).

Leszczynius Nicolaus mgr. (a. 1469 -70), v. Bylina Nic-

Leszczyny de, cf. Leszczynius. [scensis. Leszeijnszko, Leszenszko de: v. Leżaj-Leszenye de, v. Leszenyus.

Leszenyus Stephanus de Leszenye, Ungarus (Steph. de Lleszenije):

- 34 (a. 1469).

Leszeyszko de, v. Leżajscensis.

Leszijnog, v. Leżynóg. Leśnicensis. Leszinycza, Lesznicza, Lesznycza de: v. Leuben de, v. Laubensis.

Leuczovia, Leuczowia de & in: v. Leuczovianus; Leuczoviensis.

Leuczovianus Georgius de Leuczovia s. Lewocza (Georgius bacc., Georg. de Lavczovia):

- 233 (a. 1470, bacc.), 377 (a. 1475, mgr., propter inobedientiam et discordias sub poena carceris exclusus de bursa Jerusalem).
- Leuczovianus Georgius de Leuczovia s. Lewocza (Georg. de Levczovia):
- 934 (a. 1483, studens in bursa Jerusalem morans, ejus causa cum cive et mercatore Bar s. Ursino).
- Leuczovianus Laurentius de Leuczovia s. Lewocza (Laur. de Leuschouia, Leuczowia):
- 1354 (a. 1491, mgr.), 1359, 1370.
- Leuczovianus Sebestianus de Leuczovia s. Lewocza (bacc. Sebestianus; in Libro promot. »Sebast. de Lauczovia « scriptus): (salem).
- 890 (a. 1483, bacc. de bursa Jeru-Leuczovianus Valentinus de Leuczovia s. Lewocza, paterno nomine Melder nuncupatus (Melder?; Valent. de Leuczowia): (inferre!).
- 281 (a. 1473, studens, habuit sub-Leuczoviensis schola (in Leuczowia): - 281 (a. 1473, sacerdos, rector scholae et cantor sive Polonus sive Alemanus, [vianus. habuit dicere!). Leuschouia, Levczovia de: v. Leuczo-

Levatorium (a. 1469), v. Lavatorium.

Lewek (leffek):

- 2905 (a. 1527, canis institricis dictus leffek, in janua domus a studente receptus).

Lewicki Johannes (Joh. Lewijczsky): 2898 (a. 1526, cantor eccl. Plocensis). Lewijczsky, v. Lewicki.

Lewocza de, v. Leuczovianus.

Leymiter, Leymuther: v. Leimiter.

- Ležajscensis Martinus de Ležajsko (Martinus mgr., Mart. de Lazensko, Leseijnsko, Leseynsko, Leszenszko, Leszevszko, Leszeijnszko, Lijeszeijszko, Lezelsko, Lyazensko, Lyeszenszko):
- 2124 (a. 1507, mgr. et senior bursae pauperum, olim autem senior bursae philosophorum), 2130, 2177 (a. 1512, item senior bursae paup.), 2229 (a. 1513, collegiatus Collegii minoris), 2289 (a. 1514, decanus facultatis artium), 2313, 2315, 2334 (colleg. Colleg. majoris), 2452 (a. 1517, praedicator Alemanorum ad b. Virginem?), 2533 (a. 1522), 2536, 2545 (lis ejus coram dno rectore ratione cujusdam equi), 2669 (a. 1523, item praedicator b. Mariae V. in circulo Cracoviensi), 2906 (a. 1527), 3312 (a. 1535, professor s. theologiae).

Leżajsko, Lezelsko de: v. Leżajscensis. Leżynóg Stanislaus de Cracovia (Stan. Leszijnog).

- 2929 (a. 1528, pellifex et civis Crac.). Libanus Georgius de Legnica s. Lignica (Georgius bacc., Georg. de Legnicz, Legnijcz, Lignicz):
- 1967 (a. 1504, studens Universitatis in bursa Jerusalem moram habens), 2062 (a. 1506, cantor ad s. Mariam in circulo Cracoviensi, rapuit et traxit de eccl. Malchiorem Dinkelspuehel tempore processionis et in praesentia multorum hominum, quapropter a dno rectore in poena 8 grossorum condemnatus), 2154 (a. 1509, bacc., altarista et cantor scholae b. Virginis), 2392 (a. 1516, Alemanorum ad s. Mariam bacc.), 2447 (a. 1517, bacc. in scholis b. V.,

nerat habitationem studentibus sartorem Stan. Cracovitam), 2459 18, mgr. a b. Virgine), 2469 (recholae s. Mariae), 2811 (a. 1524), (a. 1584, ejus libri retenti), 3249 sta ad b. Virginem).

i varia carmina in se contis:

(a. 1522, liber studentis). amosa et infamatoria; Libri. th (?), v. Liberant. al de, cf. Liebenthalensis.

diligentiarum facultatis artisticae 522), v. Matricula.

osus, v. Famosa et infamatoria. Libri.

ant Mathias Johannis (Liben-?; Math. Johannis Liberanth):

5 (a. 1495, notarius physici regi-Elisabeth).

ius Michael de Torun s. de Tua aut Torony, Ungarus (Ungarus?, potius Toruniensis de Torun?; Mich. Phorn; in Albo stud. Mich. Libory Phorun« dictus):

36 (a. 1485).

iec de, v. Libowiecius.

wiecius Nicolaus de Libowiec : de Lijbowijdz):

59 (a. 1488).

ariae Universitatis Cracoviensis: 6 (a. 1478, libr. Collegii domus casistarum), 1804 (a. 1497, libr. Colleg. starum Universitatis Crac. tanquam us tutior et quietior), 1891 (a. 1501, n libr. Colleg. artist.), 2457 (a. 1518, bursae Jerusalem), 2610 (a. 1522, Colleg. minoris, ejus praepositus Regestrum), 2619 (a. 1523, item r. Colleg. min.), 2624 (item Colleg. n.).

i studentium et mgrorum Craconsium (liber, libri, libellus, libelli):
1 (a. 1469, quidam libelli bacc., denia studente in vim mutuatae peniae), 56 (liber studentis arestatus),
4 (a. 1473, octo volumina librorum
valore quatuor marcarum, derelicta
st mortem studentis), 611 (a. 1477,
Acta rect.

liber studentis venditus cum cistula pro undecim grossis), 619 (a. 1478. tres libri mgri mutuati), 635 (dnus vicerector decrevit, per notarium publicum omnes libros studentis Ungari arestari et conscribi), 678 (liber studentis in valore decem octo grossorum a studente deperditus), 738 (liber studenti ablatus de camera sua). 867 (a. 1481, certi libri scholaris studenti commissi), 943 (a. 1484, certus liber scholasticus, diversas materias in artibus in se continens, in vendeta apud quendam studentem emtus), 1044 (a. 1486, liber studentis in valore sex grossorum amissus), 1213 (a. 1488, cista studentis pro rebus et libris in eadem contentis), 1239 (a. 1459, mgr. a mgro octo libros in vadio pro decem florenis in auro recepit), 1333 (a. 1490, studenti a studente liber furto sublatus), 1862 (a 1491, libellus in coopertorio ligatus, baccalario accomodatus, quem studens ad unum florenum taxavit), 1473 (liber non emendatus sed corruptus studenti a bacc. pro xxvj grossis venditus), 1804 (a. 1497, cista cum libris mgri Job. Glogowitae), 1836 (a. 1492, liber in schola s. Stephani perditus), 1866 (a. 1500, certi libri mgri invadiati et impignorati sub spe reemptionis et pecuniarum restitutionis), 2157 (a. 1510, libri in itinere per vectorem perditi), 2601 (a. 1522, libelli carmina in se continentes, studenti a studente in mutuum dati), 2681 (a. 1523, libri studenti a studente mutuo dati), 2799 (a. 1524, libri studentis), 3168 (a. 1532, libri studentis impignorati), 3172 (a. 1533, liber in vendeta apud servitorem acceptus), 3286 (a. 1535, liber in vendeta raptus), et

- v. Bibliopolae; Illuminatura; Impressores; Introligatores; Malleatio; Perscriptio; Vendeta.
- v. Agricola Rud.; Albertus Mag.; Album stud.; Algorismus; Almanach;
   Ambrosius s.; Andrelinus D. F.; Apu-

lejus; Aquinas Thom. s.; Arismetrica; Aristoteles; Ars memor. (liber?); Astrologia; Astronomia; Balbus Joh.; Barzinius Gasp.; Basilius M.; Bernardus s.; Bethuniensis Ebr.; Biblia s.; Boëthius; Bonaventura s.; Cantionale; Carmen de Christi Nativ.; Carmina; Catalogus ss.; Cato novus; Cicero; Clypeus; Coloniensis Barth.; Compendium constr.; Computualia; Computus; Conclusiones; Copulata; Corpus; Curtius Q.; Dathus Aug.; De anima; De coelo et mundo; Decretum; De ente et ess; De generatione; De intellectu; De re militari; De vita Antichristi; Donatus; Elenchi; Enchiridion militis christ.; Epistolae; Ethica; Evangelia; Fallaciae comm.; Famosa & infam.; Formulae instrum.; Gabriel philos.; Galeottus Mart.; Gallus Alex.; Ganifredus; Gotschalcus; Graduale scriptum; Grammatica; Gwidrinus; Henrichmannus; Herodianus; Hesiodus; Hippocrates; Hispanus Petr.; Horatius; Hortulus animae & orat.; Hymni et seq.; Ilion de bello Troj.; Judaicus lib.; Justinianus imp.; Juvenalis; Kadlubek; Lateranus; Libelli; Lombardus Petr.; Lyranus; Matrica; Matricula; Mela Pomp.; Melanchton; Metheorica; Methodius; Metrica; Missale; Modi signif.; Modus epist. & legendi abbrev.; Naturalis philos.; Niavis Paul.; Niger Petr.; Nova logica; Novus thesaurus; Officium; Oratoria s. Rhetorica; Ovidius; Parva log. & natur.; Passionale; Pelbartus de Temesvar.; Persius; Petentianus; Philelphus Fr.; Physica; Pisanus Hugv.; Pisanus Reyn.; Plautus; Plinius; Poggius; Polyanthea; Posteriora; Postilla; Priora; Priscianus gramm.; Processus jud. scriptus; Quaestiones; Quintilianus; Regimen pestil, sanit. et pleban.; Regulae gramm. et de stat. cleric.; Responsorium et formulare; Rosarium serm.; Roterodamus; Sallustius; Scholasticus lib.; Scotus Joh. D.; Seneca; Septem psalmi; Sermones; Solinus Jul.; Speculum nigrom.; Sphaera mater.; Statius P. P.; Statuta Univ. (a. 1476, in pergameno!), Suetonius; Summa totius log.; Tabulae resolutae; Tartaretus; Terentius; Testamentum; Thessaloniciensis Dion.; Tractatuli tum gramm. tum epist.; Valens schol.; Valerius Max.; Valla Laur.; Vergilius P. M.; Versor; Vetus ars; Viaticum; Vigiliae; Vincentiana chronica; Vocabularium juris; Voraginensis; Zabarella. Licava, Licawa de: v. Likavanus.

Lichman Casper de Torun s. de Turonia (Casp. Lijszymach de Thoronia; in Albo stud. »Casp. Lichman de Toron« dictus):

- 2125 (a. 1507, recognovit coram dno vicerectore, se teneri studenti quinque florenos et recommisit debitum exigere cuidam bacc., si solus post festum s. Michaelis absens erit).
- Lichnowski Johannes de Morava, Nobilis (Nob. Joh. Lichnowski de Morawa):
- 3351 (a. 1535).

Lichtenberg de, cf. Lichtenbergensis.

- Lichtenbergensis Andreas mgr. (a. 1486), v. Hirschwerder Andr.
- Lichtenfeldensis Andreas studens (Lichtenfeldensis?, a. 1524), v. Alemanus Andr.
- Liconanus Erasmus poëta (Liconanus); Er. Liconanus);
- 2869 (a. 1526, poëta, a Leonardo Coxo dehonestatus).
- Lictores Cracovienses et Kazimirienses:
- 2180 (a. 1507, servitores civitatis), 2258 (a. 1514, lictores civ. vocati a hospita, ut studentem carceribus imponerent, visa ipsius innocentia, nihil cum ipso agere volebant), 2389 (a. 1515, pessimi rustici a mgro appellati, uti testes ad dnum rectorem citati), 2839 (a. 1525, lictores civ. Kazimiriensis), 3057 (a. 1530), 3086 (a. 1531, studens cum gladio nocturno tempore in taberna a lictoribus civitatis acceptus et incarceratus).

Lidva de, v. Lidvanus.

vanus Sigismundus de Lidva ias de Buda, Ungarus (Sigism. de ydwa; in Albo stud. Sigism. de Bua « scriptus):

933 (a. 1483, studens Universitatis in pursa Ungarorum morans, seriose bacc. Ingarum magno baculo prope Collegium majus percussit, quapropter a dno rectore in duodecim florenis ungaricalibus condemnatus).

ebenthal de, cf. Liebenthalensis.

iebenthalensis Hieronymus bacc, introligator librorum et bibliopola (a. 1504/8): v. Vietor Hier.

dens (Liebenwaldensis?, a. 1470), v. Augustinus quidam.

Liebschütz Nicolaus Generosus et Nobilis (Nic. Lypszycz):

— 2779 (a. 1524, Generosus ac Nobilis). Lietava de, v. Litavianus.

Ligaza, Liganza: v. Ligeza.

Ligatores librorum, v. Introligatores.

- Ligeza Johannes de Przecław, Generosus (Generosus Joh. Liganza, Lygasza, Lyganza, Lyganza; in Albo stud. »Joh. Ligaza de Przecslaw dictus):
  - 431 (a. 1475), 445 (studens, enormiter studentem capiliavit et vulneravit), 451, 461 (quapropter a dno rectore in quinque florenos ungaricales auri puri et justi ponderis vulnerato condemnatus), 532 (a. 1476, Generosus et disciplinatus!), 593 (a. 1477), 610 (tenebatur pro vino quatuor florenos cum octo grossis).

Lignales (ligna, lignum, calefactura):

- 1056 (a. 1486, ligna pro calefactione scholae s. Annae, ratio receptionis lignalium), 1248 (a. 1489, ligna a studentibus Ungaris dri Regula recepta et igne consumpta). 1624 (a. 1493, tertia pars lignalium et calefacturae in schola s. Spiritus hospitali), 1625 (bacc. de schola s. Spiritus in lignalibus, calefactura et aliis injuriatus), 1626 (bacc. et rector scholae s. Annae accusatus coram dno rectore de inde-

bita lignalium a scholaribus suis acceptione), 2069 (a. 1506, coram dno rectore causa certorum lignorum, a dispensatore bursae Jerusalem emptorum), 2827 (a. 1525, strues lignorum in Histula a mgro et seniore bursae pauperum empta sex florenis minus sex grossis), 3165 (a. 1532, ratio lignorum receptorum a rectore scholae ad s. Spiritum), et passim. [(a. 1525).

v. Bastartum (a. 1517); v. Dziesiątek
 Lignica, v. Legnica. (gnicensis.
 Lignica, Lignicz de, Lignicensis: v. Le Lignum, v. Lignales.

Ligo (ligo):

 2629 (a. 1523, mgr. et senior bursae philosophorum accepit ab apothecario ligonem in mutuum), 2633.

Lijbowijdz de, v. Libowiecius

Lijezkowskij, v. Łyczkowski. Lijeopole de, cf. Leopolita.

Lijeszeijszko de, v. Leżajscensis.

Lijkawa de, v. Likavanus.

Lijpa de, v. Lippanus.

Lijpcensis, v. Lipsiensis.

Lijph de, v. 1 iwensis.

Lijpijenskj, v. Lipieński.

Lijpniicza de, v. Lipnicensis.

Lijpnijczkij, Lijpnijczky, Lijpnijczky: v. Lipnicki. wiecius.

Lijpovyecz de: v. Lipowiecia; Lipo-Lijpsensis, v. Lipsiensis

Lijsek, v. Łysek.

Lijszakowszkij, v. Łysakowski.

Lijszek, v. Lysek. [man Casp. Lijszymach Casper (a. 1507), v. Lich-Lijthuanus, Lijthvania de: cf. Lithuanus. Lijw de, v. Liwensis.

Likava de, v. Likavanus.

Likavanus Andreas de Likava, Ungarus (Andr. de Licava, 
kawa, Likawa):

— 1113 (a. 1487, obligavit se coram dno rectore dri Poznanitae pro medicinis tres florenos solvere), 1120, 1134 (a. 1488, studens), 1137 (in bursa Alemanorum manens, tenebatur dri Norimbergensi unum florenum occasione curae medellae). Limbrinciensis schola (in Lim-Lipnicensis Dorothea Lenartowa brincz?):

- 2 (a. 1469).
- v. Porebius Nic., bacc. et rector scholarum in Limbrincz (a. 1469).
- Limbrincz in (Limbrincz?), v. Limbrinciensis.
- Linow, Linów de: v. Linowita.
- Linowita Nicolaus de Linów (Nic. de Linow, Lynow):
- 48 (a. 1469), 77 (studens).
- Linteamen (linteamen, lintiamen, lintianum):
- 2088 (a. 1506), 2266 (a. 1514), 2638 (a. 1523), 3156 (a. 1532, lotrix accusata coram dno rectore de lintiamine amisso), 3159, 3242 (a. 1534, unum linteamen studentis de bursa philosophorum arestatum).
- v. Szwabskie (a. 1514).
- Lintiamen, Lintianum: v. Linteamen.
- Lipce de, v. Lipcensis.
- Lipcensis Universitas, v. Lipsiensis Univ., Lipcensis Petrus de Lipce (Petrus de Lipcz, Lipcze, Lubcz):
- 1089 (a. 1487, studens), 1093 (stud. Universitatis), 1097, 1102 (dni rectoris Kokernak servitor), 1105, 1108, 1109, 1115, 1139 (a. 1488).
- Lipcz, Lipcze de: v. Lipcensis.
- Lipieński Petrus (Petrus commendarius, Petr. Lijpijenskj):
- 76 (a. 1469, praesentatus et commendarius eccl. in Dobrzechów, emit equum a mgro et subjecit se jurisdictioni dni rectoris), 92, 93 (arendavit coram dno rectore proventus eccl. in Dobrzechów).
- Lipka Johannes de Łomża (Joh. Lypka de Lomza).
- 2425 (a. 1515, procurator pueri adolescentuli).
- Lipmycza, Lipnica de: v. Lipnicensis.
- Lipnicensis Bartholomaeus de Lipnica (Barthol. de Lipmycza, Lipnicza, Lipnijcza):
- 1389 (a. 1491, mgr.), 1683 (a. 1494), 1754 (a. 1495, perdidit equum ecclesiae in Królewka).

- s. Leonardi (Dor. de Llipnicze, Dor. Lenarthowa):
- -- 329 (a. 1474, vidua), 330, 334.
- Lipnicensis Felix de Lipnica (Felix bacc.; in Albo stud. »Fel. de Lipnicza« scriptus):
- 2382 (a. 1514, bacc. et studens, maxillam ad faciem studenti in lectorio intulit).
- Lipnicensis Johannes de Lipnica (Joh. de Lijpniicza):
- 1498 (a. 1491, ex decreto dni rectoris obligatus pro quodam musicali instrumento, dicto Dulce melos, solvere sapientiae Universitatis, Stan. Zielonka, quinque grossos).
- Lipnicensis Lenart s. Leonardus, olim maritus Dorotheae: v. Lipnicensis Dorothea (a. 1474).
- Lipnicki Johannes (Joh. Lijpnijczkj, Lipnijczkj, Lipnyczkj):
- 2179 (a. 1512, bacc.), 2188 (a. 1513, studens bursam Jerusalem inhabitans, ob contentionem et percussionem tempore serotino extra bursam condemnatus a dno rectore in una sexagena). Lipnicki Josephus (Joseph Lijpnij-
- 2909 (a. 1527, studens in bursa pauperum manens, absentabatur a bursa, ne per citationem apprehenderetur, et tacite de bursa et de Cracovia recedere voluit), 2910 (senior bursae res ejus de mandato dni rectoris arestavit), 2913 (nuper in bursa paup. defunctus!). Lipnicki Martinus de Cracovia (Mart.
- Lijpnijczkij, Lypnyczky):
- 2285 (a. 1514, sutor de platea Castrensi), 2378 (a. 1515).
- v. Cracovita Mart. sutor (a. 1514); Cracovita Marcin sutor (a. 1522).
- Lipnicki Stanislaus de Lipnik (Stan. Lypnyczkij, Lypnyczky de Lypnyk, Lypnyczsky):
- 1619 (a. 1493, notarius publicus), 1630 (a. 1494), .1642 (servitor dni re. ctoris Sacrani), 1644, 1645 (studens). Lipnicza, Lipnijcza de: v. Lipnicensis.

zkj, de Lipnik, Lipnyczki: v. Lipi. [powiecia; Lipowiecius.
ec de & in: v. Lipowiecensis; Liviecensis capitaneus (in Lipoz, a. 1525), v. Dłuski N.

wiecia Anna de Lipowiec (An. ijpovyecz):

(a. 1469, soror Jacobi).

wiecius Jacobus de Lipowiec de Lijpovyecz dioc. Plocensis): (a. 1469, notarius dni Derslai, scho-

(a. 1469, notarius dni Derslai, schoci Plocensis).

iec in, v. Lipowiecensis.

wiensis Stanislaus baccaladus de bursa Ungarorum (Liponsis?, a. 1474), v. Ungarus Stan. de, v. Lippanus.

anus Barnabus de Lippa, Unga-(Barnab. de Lyppa):

(a. 1469, studens, percussus a stute in platea s. Annae).

anus Barnabas de Lippa, Unus (Barnab. de Llijpa):

150 (a. 1493, in bursa Ungarorum, pter quasdam rixas et percussio; in platea Fratrum a dno rectore una sexagena s. in duobus aureis garicalibus condemnatus).

panus Franciscus de Lippa, Unus (Franc. de Lypa, Lyppa):

599 (a. 1493, percussit et capillavit cc. noviter examinatum, quapropter dno rectore in poenam x grossorum ndemnatus), 1604.

panus Lucas de Lippa, Ungarus uc. de Lippa):

514 (a. 1492, studens).

panus Thomas de Lippa, Ungarus hom. de Lijpa, Lyppa):

2 (a. 1469, mgr.), 32, 187 (a. 1470). siensis Universitas (Lijpcensis, Lijensis, Lipcensis, Lypcensis):

109 (a. 1470), 774 (a. 1479), 864 (a. 182), 1035 (a. 1485).

r. Lenar Paulus bacc. (a. 1481/82); icomedes (a. 1485); Richtensteig de widnica (a. 1470); Wratislawita Casp. .. 1479).

touia, Liptovia de: v. Liptovianus.

Liptovianus Andreas de Liptovia, Ungarus (Andr. de Liptouia):

 — 1171 (a. 1488, tenebatur civi Cracoviensi xvij grossos et alios decem et septem grossos).

Lira de, v. Lyranus.

Lis Albertus de Kościan (Alb. de Costen; in Albo stud. »Alb. Lysz de Costen« dictus):

- 1254 (a. 1489, bacc.).

Lis Stanislaus de Jaroslaw (Stan. de Iaroslaw Russus alias Lys, de Iaroszlaw, Stan. sub russis capillis Polonus):

— 2252 (a. 1513, studens Universitatis), 2337 (a. 1514, percussit in via cum globo plumbeo studentem Alemanum, ejus parentes), 2338 (stud. de bursa Jerusalem, a dno rectore in unam sexagenam Universitati et in medicinas barbitonsori s. cirurgico expediendas condemnatus).

Lisek Johannes de Ilkusz s. Olkusz (Joh. Lissek de Ilkusch, Ilkusz):

- 1178 (a. 1488), 1252 (a. 1489), 1253 -1255.

Lisów de, v. Lisowita.

Lisowita Jacobus de Lisów (Jac. de Llysow, Llyssow, Lysow):

— 101 (a. 1469, s. paginae professor, canonicus eccl. s. Floriani et consiliarius dni rectoris), 113 (17. XI a. 1469, dr. et surrogatus dni rectoris), 116 (consiliarius dni rectoris), 167 (a. 1470, s. pag. et juris canonici dr., coarbiter dni rectoris), 221, 291 (a. 1473, decretorum dr. et s. theologiae prof., assessor et consiliarius dni rectoris).

Lissek, v. Lisek.

Litava de, v. Litavianus.

Litavianus Georgius de Litava s. Lietava, Ungarus (Ungarus?; Georg. de Lythauia):

— 858 (a. 1481). [matoria.

Literae infames, v. Famosa et infa-Lithphania de, Lithphanus: cf. Lithuanus. Lithuani (Lithuani, Lithwani):

2191 (a. 1513, studentes), 2198, 2194,
 3359 (a. 1535, inquietati).

- Lithuania (Lithwania):
- 388 (a. 1475), 619 (a. 1478).
- Lithuania de, cf. Lithuanus.
- Lithuaniense corrigium (Lithwaniense, a. 1523), v. Corrigium.
- Lithuanus quidam de Cracovia (Lithwanus civis quidam Crac.):
- 1669 (a. 1494, ejus domus ex adverso fenestrarum Collegii s. bursae pauperum).
- v. Lithuanus Nic. hospes (a. 1495).
- Lith uanus Albertus praepositus, bacc. et mgr. (a. 1472/75): v. Tabor Alb.
- Lithuanus Albertus de Maracz (a. 1473), v. Maraczius Alb.
- Lithuanus Albertus Laczskj, studens (a. 1521): v. Łącki Alb.
- Lithuanus Albertus de Lithuania (Alb. de Lithuania):
- 2644 (a. 1523, studens Universitatis, citatus ad dnum rectorem ocasione tunicae mutuatae sed non restitutae, item ocasione aliarum rerum).
- Lithuanus Alexander de Lithuania (Allexander, Alex. de Lithuania):
- 559 (a. 1477, bacc.), 564 566, 571 (studentem usque ad gravem sanguinis effusionem percussit et enormiter lesit), 573, 576, 577, 579, 580.
- Lithuanus Alexander dux, pater Janussii (a. 1489): v. Alexander dux.
- Lithuanus Andreas Swyrsky bacc. (a. 1488), v. Świrski Alex.
- Lithuanus Andreas de Lithuania (Andr. de Lithvania):
- 2499 (a. 1521).
- Lithuanus Bartholomaeus germanus mgri Alberti (a. 1475), v. Tabor Barth
- Lithuanus Bartholomaeus de Mielnik bacc. (a. 1485/87), v. Mielnicius Barth.
- Lithuanus Boleslaus Johannes, studens (a. 1488/89), v. Wilnensis Joh. Bol.
- Lithuanus Erasmus de Janów, studens (a. 1513): v. Janowita Er.
- Lithuanus Georgius de Lithuania (Georg. s. Ieorgius Lithwanus, de Liuthwania, Lytwania):

- 448 (a. 1475, cum complicibus in ferali atrociter studentem percussit), 453 (studens habitans in hospitio dni Georgii alias Ipoliti Cracovitae), 525 (a. 1476), 529, 532, 533 (stud. Universitatis), 534, 556 (pecunia a patre ei missa), 706, (a. 1478, item stud. Universitatis et item pater ejus).
- Lithuanus Georgius de Dokudowo, studens (a. 1491/92): v. Dokudowita Georg.
- Lithuanus Georgius (Georg. Lithwanus):
- 3278 (a. 1535, in ludo literario s. in schola d. Johannis angelis?).
- Lithuanus Jacobus Major de Kroszynów, studens (a. 1513): v. Kroszynowita Jac. Maj.
- Lithuanus Jacobus Minor de Kiedani, studens (a. 1513): v. Kiejdanensis Jac. Min.
- Lithuanus Janussius alias Johannes dux, studens et bacc. (a. 1489/91); v. Janussius dux.
- Lithuanus Johannes Waynko, canonicus et studeus (a. 1475/76): v. Wańko Joh.
- Lithuanus Johannes mgr., canonicus Wilnensis (a. 1476): v. Wilnensis Stanislaus
- Lithuanus Johannes de Gorinoui, studens et bacc. (a. 1478/80): v. Nowogóranus Joh.
- Lithuanus Johannes Boleslaus, studens (a. 1488/89): v. Wilnensis Joh. Bol.
- Lithuanus Johannes alias Janussius dux (a. 1489), v. Janussius dux.
- Lithuanus Johannes de Lithuania (Joh. de Lithwania):
- 1677 (a. 1494, morans in bursa pauperum, infamavit studentem, sedens in veste et pileo laicali, et ideo a dno rectore propter hujusmodi habitum prohibitum et indecentem in una sexagena condemnatus).
- Lithuanus Johannes de Grodek s. Grodno (Joh. de Grodek, de Grodno, Joh. Lithwanus, Lythwanus, Lytwanus de Grodek):

(a. 1514, quondam Collegii matertianus), 2307, 2308, 2376 (a. studens Universitatis).

nus Laurentius (Laur. Liths): [unius marcae).
3 (a. 1507, ejus liber in valore
nus Marcus (Marc. Lithwa-

i (a. 1535).

nus Martinus de Caphna, ns (a. 1521): v. Kownensis Mart. anus Matthaeus (Matth. Liths):

) (a. 1491, intercessit pro hospitisuper solutione coenae).

anus Michael studens (a. 1513), ownensis Mich.

anus Nicolaus bacc. (a. 1491), audinensis Nic.

anus Nicolaus de Cracovia Lythuanus):

59 (a. 1495, hospes, cui studens trus censum non exsoluit et latenle Cracovia recessit).

Lithuanus quidam (a. 1494).

anus Nicolaus (Nic. Lithwa:

20 (a. 1505, de bursa Jerusalem, ejus in Łowicz relictae).

nanus Nicolaus de Lithuania de Lithvania):

99 (a. 1521).

nanus Nicolaus (Nic. Lithwa-

78 (a. 1534, in platea s. Spiritus). uanus Petrus de Lithuania (Petr. Lithvania):

28 (a. 1507. tenebatur studenti Liano librum in valore unius mar-).

wanus Sienko Horyński, Nobilis 1475): v. Horyński Sienko.

uanus Stanislaus bacc. et canicus Wilnensis (a. 1470/78), v. Wilnesis Stan

uanus Stanislaus de Lithuania an. Lijthuanus, de Lithwania): 3067 (a. 1530, studens), 3163 (a. 32). Lithuanus Stanislaus Narkuski, studens et bacc. (a. 1532): v. Narkuski Stan.

Lithuanus Stephanus (Steph. Lithuanus):

- 3141 (a. 1532, olim, defunctus).

Lithuanus Thomas de Moschogola, studens (a. 1535): v. Mojszagolanus Thom.

Lithuanus Wenceslaus (Vencesl. Lithvanus):

— 2072 (a. 1506, duo libri in duodecim grossis a studente ei invadiati et per eum alio studenti in viginti grossis similiter invadiati!).

Lithvania, Lithwania de: cf. Lithuanus. Lithvaniense, cf. Lithuaniense.

Lithvanus, Lithwanus, Litwanus: cf. Lithuanus.

Lithwinavensis Agnes de Cracovia (Agn. Lithwinawensis):

- 1729 (a. 1494, civis ex adverso pauperum bursae morans).

Liuthwania de, cf. Lithuanus.

Livblin de, v. Lublinensis.

Liw de, v. Liwensis.

Liwensis Johannes de Liw (Joh. de Lijw, Lyw):

 — 3104 (a. 1531, bacc., scholasticum suae jurisdictionis adjudicavit ei dnus rector).
 Liwensis Paulus de Liw (Paul. de Lijph): [schola Omnium ss.).

— 2665 (a. 1523, studens morans in Liwensis Stanislaus de Liw (Stan. de Liw):

- 1298 (a. 1490, plebanus in Kamień).

Livonia ex, v. Rivaliensis

Llabyschin, Llabyschyn, Llabyszyn de: v. Łabiszynius.

Llaszky de, v. Laszkianus.

Llaudamus, v. Laudamus.

Lleszenije de, v. Leszenyus

Lleonardus, v. Leonardus.

Lleopoli de, v. Leopolita.

Llijpa de, v. Lippanus.

Llipnicze de, v. Lipnicensis

Llouicz, Llovicz, Llowijcz, Llowycz de:

v. Łowicius.

Llubawya de, v. Lubawita.

Lluben de, v. Lubensis.
Llublin, Llublyn de: v. Lublinensis.
Llubranszky, v. Lubrański.
Llubyeschow de, v. Lubieszowita.
Lluczkow de, v. Łuczkowita.
Lluk de, v. Lukavianus.
Llysow, Llysow de: v. Lisowita.
Lobsenycza, Łobżenica de: v. Łobżenicensis.

- Lobženicensis Laurentius de Lobženica (Laur. de Lobsenycza):
- 1492 (a. 1491, tenebatur studenti unum florenum).

Loca suspecta, v. Suspecta loc. Locatus (locatus):

- 2299 (a. 1514, loc. s. coadjutor).
- v. Scholae.

Loculus (loculus):

- 2247 (a. 1513, loc. studentis), 2248. Lodix (lodix):
- 971 (a. 1485, de rebus sibi raptis mgr. unam lodicem non reperit), 1406 (a. 1491, lodix bacc.), 2192 (a. 1513, coram dno rectore causa lodicum, acceptarum pro decore actus per bacc. celebrandi), 2388 (a. 1515, studentes de furticinio lodicis inculpati), 2980 (a. 1529, lodix s. tapete Universitatis per indiligentem custodiam bedelli deperditum). [wita Ludw. Loduigus studens (a. 1478), v. Wratisla-Lodziński Andreas (Lodzynsky, Andr.

Lodzynsky):

— 2592 (a. 1522, diffidavit studentem),

Lodzynsky, v. Łodziński.

2655 (a. 1523).

Loewen de, cf. Loewensis.

Loewenbergensis Joachim de Lamberg (a. 1521/28), v. Lambergensis Joach.

Loewensis Hieronymus bacc. (a. 1504/8), v. Vietor Hier.

Logica: v. Aristoteles; Nova logica; Summa (a. 1534).

Lojek Christophorus (Cristoferus Loyek): [scholaris).

— 2425 (a. 1515, puer adolescentulus, Lombardica historia, v. Voraginensis. Lombardus Petrus: - 3101 (a. 1531, Sententiarum liber). Lomberga de, v. Lambergensis. Lomna de, v. Lomnanus.

Lomnanus Jacobus de Lomna s. Lomny, Ungarus (Jac. de Lomnij):

— 698 (a. 1478, studens, a studente infamatus et capillatus).

Lomnij, Lomny de: v. Lomnanus.

Lomsza, Lomza, Łomża de: cf. Łomżanus. Łomżanus Johannes de Łomża (Joh. Lomsza):

- -- 226 (a. 1470, accepit a studente librum ad servandum). [v. Lipka Joh. Łomżanus Johannes Lypka (a 1515), Łomżanus Mathias de Lomża (Math. de Lomsza, Lonsa):
- 1713 (a. 1494, scholaris de Stradomia, ejus libri commutati).

Lomżanus Mathias de Łomża (Math. de Lomsza):

— 3132 (a. 1531, cantor eccl. parochialis
 s. Annae, accomodavit coram dno rectore tunicellam in valore duorum cum medio florenorum).

Longa villa de, v. Longovillanus.

Longinus Johannes alias Dlugosz: v. Bursae; Dlugosz Joh.

Longovillanus Stephanus de Longa villa, Ungarus (Steph. de Longa villa):

 86 (a. 1469, studens de domo alterius partis bursae Jerusalem).

Lonsa de, v. Lomžanus.

Lopanów, Łopanów de: v. Łopanowita-Łopanowita Valentinus de Łopanów (Valent. de Lopanow):

- 1641 (a. 1494, ocasione percussionis a dno rectore in uno floreno punitus). Łopuski Simeon de Cracovia (Simon Lopusski, Sim. de Crac. Lopusski):
- 2191 (a. 1513, studens de bursa pauperum, infamavit studentes Mazowitas, quapropter a dno rectore in una sexagena condemnatus), 2193 (quam poenam autem dnus rector ad petita nonnullorum benemeritorum relaxavit).

Lopusski, Lopusskj: v. Łopuski.

Lorczel, cf. Lorzel.

Lorenc de Cracovia (a. 1486): v. Bialy Lorenc; Cracovita Lorenc.

covita Kath.

cz, cf. Lorenc.

cz de, v. Lorenziensis. czova, cf. Lorencowa.

z. cf. Lorenc.

z de, v. Lorenziensis.

nziensis Adam de Lorenz s. Wawrzynowo, alias Wilnensis de no nuncupatus (de Wawrzynowo?, nensis?; Ad. de Lorencz; in Libro m. »Adam de Vilno« scriptus):

89 (a. 1494, mgr.).

Adam bacc. (a. 1487).

cus (loricus):

8 (a. 1475, studens obligavit se coi dno rectore lor. impignoratum reiere). [rincowa.

icz, Lorijnczowa: cf. Lorinc; Lonc de Cracovia (a. 1534), v. Craita Lorinc.

ncowa Sophia de Cracovia, con-Laurentii dicti Lorinc (a. 1534): Cracovita Sophia.

el Nicolaus filius Wladiga de parz, civis (a. 1494): v. Władyka

Franciscus (Franc. Losz):

139 (a. 1532, de bursa Jerusalem, itus ad dnum rectorem ocasione issi gladii in valore quindecim gros-'um), 3140.

nc de, v. Losoncius.

oncius Mathias de Losonc, Unrus (Math. de Lossoncz, Loszoncz): 319 (a. 1514, bacc., inhabitator Colii majoris!).

oncz de, v. Losoncius.

, v. Łoś.

oncz de, v. Losoncius.

o vestium (lotio, lotura): 377 (a. 1500), 3156 (a. 1532).

' (lotr, a. 1513), v. To pisal.

ra vestium, v. Lotio.

cz Magna de, v. Łowicius.

czoua, Louiczouna: v. Łowiczowa. cz, Lovijcz de: cf. Łowicius.

jczova, v. Łowiczowa.

cz de, cf. Łowicius.

ncowa Katharina (a. 1486), v. Łowicius Adam de Łowicz alias de Bochin (Ad. de Bochin, Ad. de Lowicz, mgr. Lowicz):

> - 2020 (a. 1505, mgr.), 2161 - 2164 (artium et medicinae dr. ac physicus regius, rector Universitatis commutatione hiemali a. 1510/11), 2165-2169 (rector Univ. comm. aestivalis a. 1511), 2166 (8. VII, dno rectore eo tempore absente scriba ejus dilationem termini causae fecit!), 2441 (a. 1517, olim, fundator altaris s. capellaniae tituli bb. Petri et Pauli apost. in eccl. parochiali s. Annae in Cracovia).

Lowicius Albertus de Lowicz (Alb. de Lowycz);

- 1459 (a. 1491, scholaris de schola s. Spiritus), 1461.

Lowicius Johannes mgr. (a. 1469/75), v. Gawroński Job.

Lowicius Johannes de Lowicz (Joh. de Louicz): [moram agens).

- 912 (a. 1483, bacc. nunc in Wieliczka Lowicius Johannes de Lowicz (Joh. de Lowicz):

- 1943 (a. 1503, bacc., obligavit se coram dno rectore annulum cuidam mulieri reponere).

Łowicius Johannes Pokrijwka (a. 1523), v. Pokrywka Joh.

Lowicius Johannes Volyek, studens (a. 1523): v. Wolek Joh.

Lowicius Mathias pater Nicolai, v. Lowicius Nic. (a. 1470).

Lowicius Mathias de Lowicz (Math. de Louicz):

— 923 (a. 1483, bacc.).

Lowicius Nicolaus Mathiae (Nic. de Louicz, Nic. Mathiae de Llovicz):

- 66 (a. 1469, studens), 241 (a. 1470). Lowicius Nicolaus de Lowicz (Nic. de Lovicz):

680 (a. i478, a bacc. minus juste percussus, jugulatus, in terram prostratus et tribus vicibus crinisatus!).

Lowicius Petrus de Lowicz (Petr. de Lowijcz):

- 2177 (a. 1512, bacc., tenebatur mgro suo et praeceptori ratione salarii pannum cujuscunque coloris pro veste sufficienti et congrua).

- Lowicius Simeon de Lowicz (Simon de Lowicz):
- 3258 (a. 1534, mgr. et ejus famulus). Lowicius Stanislaus de Lowicz, theologus, continuator libri Miraculorum« s. Johannis Wacięga de Kęty (Stanislaus bacc. s. theologiae, Stan. de Louicz, Lovijcz, Lowijcz):
- 2271 (a. 1514, s. theol. bacc. formatus et praedicator ad s. Annam, idiota, paleas praedicavit), 2842 (a. 1525, fidejussor pro quadam muliere), 2844, 2864 (a. 1526, s. theol. professor et item praedicator ad s. Annam), 2936 (a. 1528, plebanus in Młodzieszyn), 2937 (item pleb. in Młodzieszyn ac concionator verbi Dei in eccl. s. Annae), 2941, 2956 (a. 1529), 3014 (a. 1530, s. theol. dr., tenebatur Judaeo undecim grossos), 3072 (a. 1530, plebanus in Pajęczno).
- Łowicius Stanislaus de Łowicz, medicus (Stan. de Louicz Magna, Lovijcz, Lowicz, Lowijcz, Lowycz):
- 2470 (a. 1518, mgr.), 2528 (a. 1522, senior bursae Jerusalem), 2570, 2600, 2671 (a. 1523), 2683 (item senior bursae Jerus.), 2922 (a. 1528, collegiatus Collegii minoris), 2948 (a. 1529, bacc. facultatis medicinae), 2949, 2955, 2964, 2965, 2966 (decanus facultatis artisticae), 2967, 2968, 2980, 3122 (a. 1531, medicinae dr.), 3247 (a. 1534), 3251, 3252, 3312 (a. 1535), 3364 (a. 1536), 3368, 3371.

Lowicz (Lowicz):

 2020 (a. 1505, res studentis Lithuani a mgro in Lowicz relictae).

Lowicz, Łowicz de: cf. Łowicius.

- Lowicz de Cracovia, pater aut maritus Katharinae: v. Łowiczowa Kath. (a. 1529).
- Lowiczowa Katharina de Cracovia, alias etiam Lowiczówna nuncupata (Catherina Louiczowna, Lovijczowa, Lowijczoua, Lowijczowa, Lowijczowna):
- 2948, (a. 1529, de platea s. Floriani),

2949, 2955, 2964 (venditrix panni). 2965—2967 (pannicida Crac., vidua).

Łowiczówna Katharina de Cracovia (a. 1529), v. Łowiczowa Kath.

Lowijcz de, cf. Lowicius.

Lowijczowa, Lowijczowa, Lowijczowna: v. Łowiczowa; Łowiczówna.

Lowycz de, cf. Łowicius.

Loyek, v. Łojek.

Lubaczow, Lubaczów de: v. Lubaczowita. Lubaczowita Bernardus de Lubaczów (Bern. de Lubaczow):

353 (a. 1474, studens, capiendo clericum a tergo mersit ipsum in aquis
 Wislae, qua mersione auditum ei violavit).

Luban, Luban de: v. Lubanius.

- Lubanius Erardus de Luban (Herhardus studens; in Albo stud. »Herhardus de Luban« scriptus):
- 86 (a. 1469, studens de domo alteríus partis bursae Jerusalem).
- Lubanius Wenceslaus de Luban (Venc. de Luban):
- 2063 (a. 1506, studens, tenebatur mgro Vitreatori duos florenos et viij grossos).
- Lubart Petrus alias Aurifaber de Cracovia mgr. (a. 1492/1504), v. Aurifaber Petr.
- Lubart Stanislaus alias Aurifaber de Cracovia mgr. (a. 1522/35), v. Aurifaber Stan.

Lubawia de, v. Lubawita.

- Lubawita Christophorus (Cristophorus de Llubawya, Lubavia, Lubovia):
- 988 (a. 1435, studens), 1049 (a. 1486, bacc.), 1069 (ejus tunica in valore trium florenorum a studente perdita).

Lubcz de, v. Lipcensis.

Luben de, cf. Lubensis.

Lubensis Hieronymus bacc. (a. 1504/8), v. Vietor Hier.

- Lubensis Nicolaus de Luben (Nic. de Lluben):
- 789 (a. 1479, ocasione percussionis in processione violentiam fecit scholae s. Mariae).

. de Lvben):

982 (a. 1504, studens, tenebacuidam viduae quadraginta duos ssos).

Lebensis Valent. (a. 1505). nthal de, cf. Liebenthalensis.

an de, v. Laubensis.

iatowski Mathias (Math. Lubyaowski):

2448 (a. 1517, studens, prorogationem positionis poenae, a dno rectore deretae, petivit).

bicensis Jacobus Griffe, studens a. 1473): v. Gryf Jac.

bicki Johannes (Joh. Lyubyczkij): 3159 (a. 1532, recepit in usum lintiamen et tecturam cusini).

ıbicz de, cf. Lubicensis.

abiecensis Clemens de Lubiecko (Clemens praepositus de Lubyeczko):

- 2383 (a. 1515, praepositus et procurator).

ubiecko de, v. Lubiecensis.

Lubień de, cf. Lubienius.

Lubienia de, v. Lubieniensis.

Lubieniensis Nicolaus de Lubienia (Nic. de Lubyena, Lubyenya, Lvbyenya).

- 1577 (a. 1493), 1751 (a. 1495, bacc., infamatus publice ab institrice), 1788 (a. 1496).
- Lubieniensis Petrus de Lubienia dioec. Przemysliensis (Petrus clericus dioec. Premisliensis, Petrus de Lubijenija):
- 338 (a. 1474, a bacc. percussus gladio non evaginato), 343.
- Lubienius Andreas studens (a. 1485), v. Wolski Andr.
- Lubieszów de: v. Lubieszowita; Lubie-
- Lubieszowita Martinus de Lubieszów s. Lubiszow (Mart. de Llubyeszow, Lubyschow):
- 1224 (a. 1489, studens, a mgro die Aristotelis chorulo percussus), 1225 (in stuba communi Collegii artistarum), 1228, 1241 (stud. Universitatis, percussit bacc.!).

n sis Valentinus de Luben (Va- Lubieszowski Bernardus de Lubieszów s. Lubiszów, Nobilis (Nob. Bern. de Lubischow):

> - 316 (a. 1474, morans in bursa divitum, armatus Alemanos Judaeos appellavit).

Lubijen de, cf. Lubienius.

Lubijenija de, v. Lubieniensis.

Lubischow, Lubiszów de: v. Lubieszowita; Lubieszowski. [nensis.

Lublin de & in: v. Lublinenses; Lubli-Lublinenses nundinae (in Lublyn);

- 1772 (a. 1496).

Lublinensis schola (in Lublin):

- 3066 (a. 1530).
- v. Ilkussius Laur. de Olkusz, bacc. et rector scholae in Lublin (a. 1530). Lublinensis Adam de Lublin (Ad.
- de Lublyn): - 1164 (a. 1488, studens).

Lublinensis Alexius de Lublin (Alex. de Lublyn):

- 678 (a. 1478, ejus liber in valore decem octo grossorum a studente deperditus).
- Lublinensis Erasmus de Lublin (Er. de Lublyn):
- 2159 (a. 1510, mgr., ejus lis cum Nobili Zawadzki).
- Lublinensis Jacobus de Lublin (Jac. de Lublin, Lublyn):
- 1711 (a. 1494, cantor Opatowiensis), 1745 (canonicus Kielcensis, in castro Cracoviensi commorans).

Lublinensis Johannes pater Stanislai, v. Lublinensis Stan. (a. 1526).

- Lublinensis Leonardus de Lublin (Leonard. de Lublin, Lublyn):
- 1108 (a. 1487, bacc.), 1240 (a. 1489, in bursa canonistarum manens, obligavit se coram dno rectore solvere viginti grossos communis monetae, in regno currentis, pro fisco Universitatis ratione cameralium ex bursa praefata), 1258 (tenebatur procuratori Universitatis fertonem propter censum habitationis et camerae domus canonistarum), 1293 (a. 1490), 1380 (a. 1491), 1592 (a. 1493), 1595.

Lublinensis Michael dr. (a. 1482 Lubovia de, v. Lubawita. -1518), v. Turobinius Mich.

- Lublinensis Nicolaus de Lublin (Nic. de Lublin, Lublyn):
- 607 (a. 1477), 1337 (a. 1490, scholaris, ejus joppa accomodata pro via), 1880 (a. 1501, servus mgri Mikosz Cracovitae, percussus a studente).
- Lublinensis Paulus de Lublin (Paul. de Lublijn):
- 3335 (a. 1535, studens ex ludo s. schola d. Spiritus, reposuit ad acta dni rectoris . Graduale « scriptum), 3359.
- Lublinensis Petrus de Lublin (Petr. de Lublyn):
- 3279 (a. 1535, bacc. et magistrandus, recepit in mutuum pro promotione ac gradu magisterii quindecim florenos),
- Lublinensis Stanislaus de Lublin (Stan. de Livblin, Llublin, Llublyn, Lublin):
- 128 (a. 1469), 196 (a. 1470, mgr.), 415 (a. 1475, procurator Kazimiriae morans), 421, 422, 624 (a. 1478), 902 (a. 1483, causarum consistorii Cracoviensis procur.), 909, 920.
- Lublinensis Stanislaus de Lublin. sapientia s. bedellus, famulus, minister, servus aut servitor Universitatis (Stanislaus sap., Stan. de Lublin):
- 1999 (a. 1505), et passim usque ad 2178 (a. 1512, bacc. artium et famulus Univ. in scholis ad s. Spiritum commorans).
- Lublinensis Stanislaus Johannis de Lublin (Stan. Johannis de Lublin):
- 2887 (a. 1526).
- Lublyn de: v. Lublinenses; Lublinensis. Lubochnia, Lubochnija, Lubochnya de: cf. Lubochniensis.
- Lubochniensis Stanislaus de Lubochnia mgr. (a. 1513/15), v. Koza Stan. Luborzyca in, cf. Luborzycensis.
- Luborzycensis plebanus (in Luborzyca, a. 1483): v. Kobyleński Stan. (quondam pleb. in Luborzyca); Laudamus Georg. Cracovita (modernus pleb. in Lub.).

Lubrański Gregorius (Llubranszky):

- 1008 (a. 1485, archidiaconus Cracoviensis et praepositus eccl. s. Floriani extra muros in Kleparz nec non Skarhimiriensis).
- Lubrański Johannes (Joh. Lubran-
- 607 (a. 1477, bacc.).
- Lubranszkj, v. Lubrański.

Lubyathowski, v. Lubiatowski. Lubyeczko de, v. Lubiecensis.

Lubyena, Lubyenya de: v. Lubieniensis.

Lubyschow de, v. Lubieszowita. Lucas studens (a. 1475), v. Gyöngyö-

sius Luc.

Lucas servitor (Lucas):

- 890 (a. 1483, serv. Galli Ungvari de bursa Jerusalem).

Lucas servus (Lucas):

- 1796 (a. 1496, serv. carnificis).

Lucaw de, v. Lukavianus.

Luceoriensis dioecesis, v. Maruszowski de Mordy (a. 1526/30).

Lucibulare (lucibulare):

- 1348 (a. 1490, lucib. defuncti bacc.). Lucy de, v. Lukavianus. [kowita. Luczko, Luczkow, Łuczków de: v. Łucz-Łuczkowita Lucas de Łuczków (Luc. de Lluczkow, Luczko, Luczkow):
- 1426 (a. 1491, studens, cui liber de manibus violenter in lectorio Theologorum raptus), 1441, 1443, 1474, 1645 (a. 1494, item studens), 1652 (paedagogus circa dnum Ad. Flasch, advocatum).
- Ludus scholarium et mgrorum Cracoviensium prohibiti (ludus, lusus):
- 890 (a. 1483, senior bursae Jerusalem taxillas et alios ludos prohibitos attentavit), 1824 (a. 1497, bacc. ludos faciendo violentias hominibus intulit), 2029 (a. 1505), 2030 (bacc. mutuavit mgro unum florenum non ad ludum sed pro sua necessitate), 2180 (a. 1512, studens rebus illicitis et inhonestis ludis intendere non debet), 2696 (a. 1523, ludus taxillorum), 2956 (a. 1529, studens non ex alio magis, quam ex

⇒rfluo lusu chartarum et taxillorum ;ns).

ararius (a. 1534 et sqq.), v. Scholae.
icki Albertus (Alb. Ludzyczky):
12 (a. 1522, studens Universitatis, admissione dni rectoris habitavit ad Andr. Cracovitam, sartorem, matem retro eccl. s. Trinitatis).
yczky, v. Ludzicki.

unensis, de Lugduno: v. Lunensis. L., Lukav de: v. Lukavianus.

avianus Ambrosius de Lukaw Luko, Ungarus (Ambrosius, Ambr. Lucaw, Lucy, Lukha):

556 (a. 1478, studens, infamavit stuentem), 657 — 659, 671, 675, 783 (a. 479, obligavit se ad solvendum octorossos ratione expensarum cuidam nulieri Mikratowa).

kavianus Georgius de Lukaws. Luko, Ungarus (Georg. de Lluk, Luav, Lukaw, de Luto!):

1368 (a. 1491, tenebatur bacc. Nagoltio decem novem latos), 1548 (a. 1493, bacc.), 1549, 1555, 1583.

1kavianus Laurentius de Lukaws. Luko, Ungarus (Laur. de Lucaw):1318 (a. 1490, studens).

ukaw, Lukha de: v. Lukavianus.

ukow, Łuków de: v. Łukowita. ukowita Albertus de Łuków (Alb. de Lukow):

- 2092 (a. 1506).

ukowita Johannes de Łuków (Joh. de Lukow):

- 2019 (a. 1505, studens, recepit mensatrici canem).

Lukowita Simeon de Łuków (Sim. de Lukow):

- 2286 (a. 1514, notarius publicus), 2376 (a. 1515).

Lukowita Stephanus de Luków (Steph. de Lukow):

— 2174 (a. 1512, mgr. et collegiatus Collegii minoris, decanus facultatis artisticae), 2175, 2389 (a. 1515).

Lundisch, v. Lunensis.

Lunensis s. de Lugduno in Hollandia (Lugdunensis, Lundisch, Lunensis): — 2162 (a. 1510, quatuor ulnae panni Lundisch rubei coloris per mediam marcam, duae ulnae panni Lundisch viridi per mediam marcam, et sexta ulna panni Lundisch nigri per mediam marcam), 2209 (a. 1513, Lunensis panni tunica brunatica), 2346 (a. 1515, Lunensis tunica), 2984 (a. 1530, pannus Lunensis ulnam quamlibet computando per viginti grossos), 3094 (a. 1531, tunica boni panni Lugdunensis), 3299 (a. 1535, tunica Lunensis rubea).

Lupanaria Cracoviensia (lupanarium, prostibulum inhonestum et locus publicus, scorta):

— 608 (a. 1477), 2609 (a. 1522, item mulieres illic morantes), 3360 (a. 1536).

Lupczinski, v. Łupczyński.

Łupczyński Valentinus Nobilis, alias etiam Łupnicki dictus (Nob. Valent. Lupczinski, N. Lupsznijczkj, Lvpcznijczski, Lvpnijczki, Lvpnyczki, Lupsczinski):

 3266 (a. 1534, studens maners in hospitio circa Barth. Cracovitam lanium, maxillavit Joh. Mrozowicz, lanium), 3277.

Lupnicki Valentinus Nobilis, studens (a. 1534): v. Łupczyński Valent.

Lupschycz, v. Glupczyc.

Lupsznijczkj, v. Łupczyński.

Lupus Albertus de Miechów, procurator (a. 1515/17): v. Wilk Alb.

Lusatia de, cf. Lusatus.

Lusatus Cristopherus de Lusatia bacc. (a. 1493), v. Kotwicz Christ.

Luschino, Luschow de: v. Lusinensis.

Lusinensis Nicolaus de Lusino (Nic. de Luschino, Luschow):

- 1090 (a. 1487, bacc.).

Lusus prohibiti, v. Ludus.

Lutherus Martinus (Luterus):

-- 2524 (a. 1522, Luteri venifera opinio). Luthomijrszk, Luthomirsko, Luthomyrsko

de: v. Lutomirscius.

Luthovia de, v. Lutovianus.

Luto de, v. Lukavianus.

Lutomirscius Johannes de Lutomirsko (Joh. de Luthomyrsko):

- 255 (a. 1472, bacc.).

Lutomirscius Mathias de Lutomirsko (Math. de Luthomijrszk):

- 2708 (a. 1523, vicarius in Morawice, infamatus a mgro).

Lutomirscius Nicolaus de Lutomirsko (Nic. de Luthomirsko):

- 616 (a. 1478, studens).

Lutomirsko de, v. Lutomirscius.

Lutovia de, v. Lutovianns.

Lutovianus Wenceslaus de Lutovia, Ungarus (Ungarus?; Venc. de Luthovia):

- 1065 (a. 1486, studens).

Luxmundi Jacobus de Leopoli (Jac. de Leopoli, Jac. de Leop. alias Luxmundi):

- 369 (a. 1475, studens de bursa Jerusalem, infra prandium, omnibus ad tabulam sedentibus, mgrum verbis dehonestavit ipsumque per crines arripiens capillavit), 384 (quapropter a dno rectore in duobus florenis et in litis expensis condemnatus), 387, 389, 392, 396 (depillavit clericum), 398.

Lvben de, cf. Lubensis.

Lvbijena de, v. Lubieniensis.

Lvpcznijczski, Lvpnijczski, Lvpnyczki, Lvpsczinski: v. Łupczyński; Łupnicki. Lwbochnija de, cf. Lubochniensis.

Lwow, Lwów de: cf. Leopolita.

Lwowecensis Johannes de Lwowek (Joh. de Lwowek):

- 1206 (a. 1488, studens et introligator). Lwowecensis Laurentius de Lwowek s. Lwówko (Laur. de Lwowko):
- 2082 (a. 1506, bacc.), 2090 (mgrum et decanum facultatis artium, publice in actu circa reservationem Statutorum baccalariorum praesidentem, dehonestavit, quapropter a dno rectore in decem marcis punitus).

Lwowek, Lwowko, Lwówko de: v. Lwowecensis. szynius. v. Łabi-

Lyabischin, Lyabyschino de: Lyazensko de, v. Leżajscensis.

Łyczkowski Martinus (Mart. Lijczkowskij):

- 3069 (a. 1530).

Lydwa de, v. Lidvanus.

Lyegnycz de, v. Legnicensis.

Lyelow de, v. Lelowita.

Lyeopolj de, v. Leopolita.

Lyesch, v. Lesz. censis.

Lyeschnicza, Lyeschnycza de: v. Leśni-Lyeszenszko de, v. Leżajscensis.

Lygansza, Lyganza, Lygansza, Lygasza: v. Ligeza. gnicensis.

Lygnycz, Lygnycz de: v. Legnica; Le-Lynow de, v. Linowita.

Lypa de, v. Lippanus.

Lypcensis, Lipciensis: v. Lipsiensis.

Lypczicz, v. Głupczyc.

Lypka, v. Lipka. [Lipnicki. Lypnyczkij, Lypnyczky, de Lypnyk: v.

Lyppa de, v. Lippanus.

Lypszycz, v. Liebschütz.

Lyranus Nicolaus ordin. Minorum 12867. (Lira):

- 2866 (a. 1526, IVta pars Lirae, liber), Lys, v. Lis.

Lysa Dorothea de Cracovia (Dor. Lysza):

- 199 (a. 1470, sutoris de Crac., tunica nigra in valore unius floreni et quinque grossorum a studente ipsi impignorata). Łysakowski Johannes (Joh. Lijszakowskij, Lyszakowskij):

- 3091 (a. 1531), 3092, 3098 (septem florenos ad sevandum sibi datos in scrinio reposuit), 3103.

Łysek Johannes de Kazimiria s. de Cracovia, alias etiam Subtilka dictus (Joh. de Casimiria, Cazimiria, de Crac, Joh. Subtilka alias Lyssek de Crac.):

- 2299 (a. 1514, mgr., altarista eccl. b. Virginis et rector scholae Corporis Christi, superbus, sursum elevabat labra s. buccam), 2300, 2306, 2311 (ad eius instantiam contra mandatum et prohibitionem dni rectoris et in enervationem jurium Universitatis mgr. citatus ad praesentiam dni epi Cracoviensis et ejus curiae auditoris), 2312 (juramentum sibi a dno rectore decretum recusavit appellavitque ad decanos), 2325, 2336, 2358 (a. 1515), 2372 (item rector scholae Corporis Chri-

sti in Kazimiria), 2373, 2374, 2391 (a. 1516, et item rector scholae ejusdem).

ysek Johannes (Joh. Lijszek):

 3134 (a. 1531, scholaris, atrociter a mgro percussus).

Lysek Stanislaus (Stan. Lijsek):

- 2926 (a. 1528), 2927.

Lysopalka Johannes (Joh. Lysopalka):

- 54 (a. 1469, studens).

Lysow de, v. Lisowita.

Lysy de Cracovia, sutor, maritus Dorotheae: v. Lysa Dor. (a. 1470).

Lysy Martinus de Cracovia (Martinus mgr., Mart. de Crac.; in Libro dilig. > Mart. Lysy de Crac. « dictus):

- 272 (a. 1472, mgr. Martinus de bursa), 307 (a. 1473), 314 (a. 1474, provisor et senior bursae divitum!), 433 (a. 1475, item provisor bursae div.), 438, 446, 449, 454 (exclusus injuste a mensa communitatis Collegii artistarum), 476, 557 (a. 1476, collegiatus Collegii minoris, quod non erat sufficiens in pecuniis, bursam ponere recusavit), 570 (a. 1477), 622 (a. 1478, colleg. Colleg. majoris), 687, 691, 772 (a. 1479), 848 (a. 1481), 1089 (a. 1487), 1094, 1116, 1446 (a. 1491, erat in urbe Romana), 1487, 1493 (canonicus eccl. s. Floriani), 1562 (a. 1493), 1747 (a. 1495, consiliarius dni rectoris), 1758, 1767 (dr.!), 1774 (a. 1496, bacc. formatus!), 1775, 1828 (a. 1498, licentiatus s. theologiae), 1843 (prof. s. paginae), 1844 (provisor bursae Jerusalem), 1847 (olim fiscarius Collegii majoris), 1876 (a. 1500, decanus eccl. s. Floriani in Kleparz), 1940-1945 (rector Universitatis commutatione hiemali a. 1502/3), 1946 -1954 (rector Univ. comm. aestivalis a. 1503), 1965 (a. 1504, absens), 2069 (a. 1506).

- v. Martinus mgr. (a. 1489).

Lysz, v. Lis.

Lysza, v. Łysa.

Lyszakowskij, v. Łysakowski.

Lythauia de, v. Litavianus.

Lythuanus, Lythwanus, de Lytwania, Lytwanus: cf. Lithuanus. Lyubyczkij, v. Lubicki.

Lyw de, v. Liwensis.

Macellum s. tegurium Cracoviense (a. 1514), v. Circulus Crac.

Machalensis, v. Machelski.

Macharius Jacobus (Rzeszowita?, Wogstadtensis?; Ia. Macharius):

— 2399 (a. 1516, bacc. et locatus scholae Omnium ss.).

Machelnijecensis, v. Machelski.

Machelski-a-e de Mecheln in Hollandia (Machalensis, Machelnijecensis, Machelszkije):

— 838 (a. 1480, ulna panni Machalensis), 2799 (a. 1524, tunica viridi coloris cum manicis abbreviatis panni Machelnijecensis), 2948 (a. 1529, debitum pro septem ulnis panni Machelszkije).
Machelszkije, v. Machelski a-e.

Machowski Nicolaus (Nic. Machowskj):

- 1066 (a. 1486, studens).

Maciej de Cracovia, maritus Katharinae: v. Cracovita Kathar. (a. 1510).

Maciejowa Katharina (a. 1510), v. Cracovita Kathar.

Maciejowa wola de, cf. Maciejowita.

Maciejowita Johannes studens (a. 1513), v. Wolski Joh. de Maciejowa wola.

Maciejowski Mathias frater Stanislai de Słupca (Math. Maczeiowski, fr. Stanislai de Slup):

- 1894 (a. 1502, bacc.).

Maciejowski Stanislaus de Slupca (Stan. de Slup, frater Mathiae Maczeiowski):

— 1894 (a. 1502, servitor mgri Petri Aurifabri s. Lubart, virgis ab Ungaro percussus), 1895, 1902 (a quo ex decreto dni rectoris x grossos accepit).

Macyeiowa volya, cf. Maciejowa wola.

Maczeiowski, v. Maciejowski.

Maczewita Johannes de Maczewo (Joh. de Maczewo):

- 1692 (a. 1494, scholaris).

Maczewo, Mączewo de: v. Mączewita. Mączina dna, v. Mączyna.

Maczinino, Mączinino de, v. Mączyninus. Mączka Johannes de Wolborz (Joh. Mączka de Wolborz, Joh. de Wolborsz):

- 891 (a. 1483, studens), 899.

Maczyeova, cf. Maciejowa.

Maczyna de Bochnia (dna Maczina de Bochnya):

- 1525 (a. 1492).

Maczynino de, v. Maczyninus.

Maczyninus Andreas de Maczynino (Andr. de Maczinino; in Albo stud. > Andr. de Maczinino « scriptus):

- 1093 (a. 1487, studens).

Magdalena quaedam (Magdalena):

 1003 (a. 1485, citavit ad judicium dni rectoris bacc. Albertum, monachum ad s. Marcum).

Magdeburgense jus Supremum (Maydeburgense):

- 2922 (a. 1528).

Magera, v. Magiera.

Magiera Petrus de Próchnik (Petr. de Prochnik, Magera de Prochnyk opido):

 1934 (a. 1502, bacc.), 2107 (a. 1507, ejus calix in valore novem florenorum, quemlibet per mediam sexagenam computando).

Magiera Sigismundus de Przewodów (Sigismundus bacc.; in Libro promot. »Sigism. de Przewodow« scriptus, in Albo stud. »Sigism. Magyera de Przewodow« dictus):

- 1786 (a. 1496, bacc.).

Magna Glogowia de, cf. Glogowita.

Magna Opatów de, v. Opatowius.

Magna Rudawa de, v. Rudawita.

Magnificus dnus rector nuncupatur:

2028 et sqq (a. 1525 et sqq.).

Magnus-Cantrifusor Mathias de Cracovia (Math. de Crac., Math. Cantrifusor, Math. Cantrifusoris de Crac.; in Libro dilig. Math. Magnus de Crac.« dictus):

-- 2983 (a. 1529, mgr. et collegiatus domus artistarum), 3024 (a. 1530, colleg. Colleg. minoris), 3026 (ejus libri), 3229 (a. 1534, facultatis artisticae decanus). [v. Magnuszowita. Magnuschow, Magnuszew, Magnuszów de: Magnuszowita Nicolaus de Magnuszew s. Magnuszów (Nic. de Magnuszew):

- 1969 (a. 1504, baccalariandus).

Magnuszowita Zbigneus de Magnuszew s. Magnuszów (Sbigneus studens; in Albo stud. »Sbign. de Magnuschow dioec. Gneznensis« scriptus):

— 1643 (a. 1494, studens, modo absens). Mague, v. Maguk.

Maguk kum her (Maguc kum her):

- 1500 (a. 1491, in alemanico).

Maguncia de, cf. Moguntinus.

Magye de, v. Magyus.

Magyera, v. Magiera.

Magyus Sebestianus de Magye, Ungarus (Seb. de Magye):

— 724 (a. 1478, tenebatur studenti Ungaro ratione resumptionis unum florenum).

Mahomet imperator:

— 3242 (a. 1534, Epistolae Turci, liber). Maijsznar, v. Meissner.

Maj Johannes de Cracovia, studens (Maj?, a. 1502): v. Cracovita Joh-

Majlath de, v. Milathus.

Majori Glogowia de, cf. Glogowita.

Majsa de, v. Majsensis.

Majsensis Bartholomaeus de Majsa, Ungarus (Bartholomaeus bacc. et senior, Barth. de Mayssa, Meysa):

— 1587 (a. 1493, bacc., conduxit bursam Ungarorum pro futuro anno), 1696 (a. 1494), 1697 (senior bursae Ung.), 1706 (citatus ad dnum officialem Cracoviensem, abhinc autem ad dnum rectorem remissus, ut eum ad jus suum rectorale exciperet), 1707, 1709 (item senior).

Makow, Maków de: cf. Makowita.

Makowice, Makowijcze de: cf. Makowicius.

Makowicius Hieronymus Vrsinus (a. 1502), v. Ursinus Hier.

Makowita Johannes Raczky, studens (a. 1498, olim): v. Racki Joh.

wita Petrus de Maków (Petr. (akow):

5 (a. 1498, in schola Omnium ss. ins), 1848 (studens), 1852, 1853.

wita Sebastianus de Maków. rius (a. 1526): v. Zawadzki Sebast. rczanka Anna de Cracovia (An. arczanka de Crac.):

73 (a. 1536, ejus colorium de martis mgro in certa summa pecuniai invadiatum).

rz de Cracovia, pater Annae Mazanka: v. Malarczanka Anna (a. 6).

herowicz Stanislaus de Craria, alias Wajgiel dictus, Nobilis (Nob. Malcherowicz, Malchijerowicz, an. Malchijer, Malchyer de Crac., an. Vaijgijel):

339 (a. 1535), 3340 (excommunicatus ictoritate scholastici et vicarii Crac.), 142 (civis), 3346, 3349, 3351, 3352. chijer, Malchijerowicz, Malchyer Staislaus, i. e. Stan. Melchioris filius (a.

535): v. Malcherowicz Stan. lek Stanislaus de Kleparz (Stan.

le Cleparz; in Albo stud. et Libro romot. »Stan. Malek de Cleparz«

lictus):

1865 (a. 1500, mgr.).

leus, v. Malleus.

li Jan (a. 1487), v. Maly Jan Johannes. lice de, v. Malicki.

ılicki Stanislaus de Malice (Stan. Malyczki de Malycze):

2491 (a. 1520).

dinin de, v. Malininus.

alininus Wenceslaus de Malinin s. de Malinino (Venczeslaus bacc.; in Libro promot., »Venc. de Malinino« scriptus):

· 49 (a 1469, emit a mgro subpilicium in valore unius marcae cum sex grossis).

alinino de, v. Malininus.

lalleatio librorum (malleacio):

- 1619 (a. 1493, mgr. commisit pro malleatione librorum a singulis voluminibus unum grossum).

Acta rect.

Malieus (maleus):

- 2629 (a. 1523, mgr. et senior bursae philosophorum accepit in mutuum ab apothecario malleum).

Malmaticum sc. vinum:

- 1764 (a. 1495, olla malmatici).

Malomucensis Johannes (a. 1472), v. Kendez Joh.

Malomucz, Malomvcz de: cf. Malomu-Maly Jan Johannes de Cracovia (Johannes Mali lan de Crac.):

- 1100 (a. 1487, pellifex).

Malycze de, Malyczki: v. Malicki.

Man Balthasar de Majori Glogowia (Balth, de Maiori Glogovia; in Albo stud. »Balth. Man de Glogouia« dictus);

- 2779 (a. 1524, studens Universitatis). Manutergium (manutergium, manu-. terium):

-- 1736 (a. 1494, manuterg. in valore medii floreni), 2766 (a. 1524, in valore trium grossorum).

Mappa (mappa):

- 2963 (a. 1529, pecunia improvise in mappam involuit).

Maracz, Maracze de: v. Maraczius.

Maraczius Albertus de Maracze, Lithuanus (Alb. de Maracz Lithphanus, de Marocz):

 301 (a. 1478, bacc., infamavit mgrum), 302, 303 (causam ejus remisit dnus rector ad dnum provisorem bursae pauperum), 311.

Marcin de Cracovia, pater Johannis: v. Marcinkowicz Joh. (a. 1491).

Marcin de Cracovia sutor, maritus Katharinae: v. Cracovita Kath. (a. 1522).

Marcinkowicz Johannes Martini de de suburbio Cracoviensi Stradomia (Joh. Martini alias Marczynkowycz de Stradomia, Marczinkowycz):

- 1348 (a. 1491, gladius ejus proprius). Marcinowa Katharina sutorissa (a. 1522), v. Cracovita Kath.

Marcus sanctus: v. Ecclesiae; Plateae. Marcus studens de bursa pauperum (a. 1469), v. Mlinoganus Marc.

Marcus barbitonsor et cirurgicus (a. 1505 -18), v. Cracovita Marc.

Marcus socius (Marcus):

- 2069 (a. 1506, socius juratus).

Marcus bibliopola (a. 1515), v. Scharffenberger Marc.

Marcus scriba (a. 1524/25), v. Starybrat Marc. de Kurzelów.

Marczinkowycz, v. Marcinkowicz.

Marczinowa, cf. Marcinowa.

Marczowski Michael (Mich. Marczowskij, Marczowszky):

— 2168 (a. 1511, a quatuor annis tenebatur civi Cracoviensi quindecim florenos in moneta per mediam sexagenam).

Marczowskij, Marczowszky: v. Marczowski. Marczynkowycz, v. Marcinkowicz.

Mardoribus de, cf. Mardureus.

Mardureus-a-um (de mardoribus, marduribus, mardureus): v. Calorium (a. 1525); Mitrella (a. 1535); Subducta (a. 1522).

Marduribus de, cf. Mardureus.

Margareta vidua alias Marwscha, smigmatum venditrix (a. 1475): v. Cracovita Marusia. [vita Marg.

Margaretha pistrix (a. 1475), v. Craco-Margaretha vidua (a. 1496), v. Cracovita Marg.

Margaretha alias Maruscha (a. 1529), v. Cracovita Marusia.

Margaritae (de margaritis, ex margaritis): v. Collarium (a. 1534/36); Vitta (a. 1469).

Margonin, Margonino de: v. Margoninus. Margoninus Johannes de Margonino (Joh. de Margonino):

- 856 (a. 1481, bacc.), 858.

Margoninus Nicolaus de Margonin (Nic. de Margonyn):

- 824 (a. 1480, bacc.).

Margonyn de, v. Margoninus.

Maria V. bb.: v. Ecclesiae; Officium (a. 1494); Scholae.

Marienburg de, v. Marienburgensis.

Marienburgensis Jacobus de Marienburg (Jac. de Marienburgk):

- 1990 (a. 1504, hacc.).

Marienburgk de, v. Marienburgensis. Marienwerder de, v. Marienwerderus. Marienwerderus Johannes de Marienwerder (Joh. de Marienwerder):

— 2017 (a. 1505, mutuavit gladium).

Markel, Markijej: v. Merkel.

Marocz de, v. Maraczius.

Marquart Stanislaus de Cracovia, studens (Marquart?, a. 1513), v. Cracovita Stan.

Marsubia, marsubium: v. Marsupium. Marsupium (marsubium):

2609 (a. 1502, studentes in loco publico et inhonesto prostibulo mulieribus illic morantibus marsubia surripuerunt).

Martha dna (a. 1469), v. Cracovita Martini s. monte de, v. Martiniensis.

Martiniensis Achatius de Montes. Martini, Ungarus (Aceacius de Montes. Martini):

 879 (a. 1482, inhabitans Collegium dnorum Melsztyn s. bursam Ungarorum).

Martiniensis Franciscus de s. Martino, Ungarus (Franc. de s. Martino):

— 1893 (a. 1502, magistrandus de bursa Ungarorum), 1900 (percussorem servitoris revelare coram dno rectore noluit, dicens, sibi non licere quemquam tradere).

Martiniensis Jacobus pater Petri, v. Martiniensis Petr. (a. 1485).

Martiniensis Petrus Jacobi de Monte s. Martini, Ungarus (Petr. Jacobi de Monte s. Martini):

- 974 (a. 1485, vulneratus), 975.

Martino s. de, v. Martiniensis.

Martinus sanctus, cf. Martiniensis.

Martinus vicarius (Martinus):

92 (a. 1469, vic. in Dobrzechów), 93.
Martinus vicarius ad s. Annam (a. 1469
73), v. Klodawita Mart.

Martinus praecentor (Martinus):

214 (a. 1470, precemptor mansionariorum s. Barbarae et lector missarum).
 Martinus mgr. (a. 1472/1506), v. Lysy
 Mart. de Cracovia.

Martinus executor (Martinus):

 277 (a. 1473, executor testamenti olim mgri et medici Pleszowitae).

inus mgr. et rector scholae ad s. nnam (a. 1474/78), v. Kotowicius art.

ctinus clericus (Martinus):

592 (a. 1477, clericus de s. Stephano). r tinus testis (Martinus):

613 (a. 1477, testis).

:tinus sapientia Universitatis (a. 1478 – 79), v. Świeciensis Mart.

rtinus bacc. (a. 1485), v. Seeburgeniis Mart. [vita Mart. rtinus pincerna (a. 1485), v. Cracoartinus cantor (Martinus):

1062 (a. 1486, cantor ad s. Mariam). artinus mgr. (Krajewita?, Lysy?, Pausemus?; mgr. Martinus de . . . .):

1256 (a. 1489, mgr.).

artinus pincerna (Martinus):

- 1768 (a. 1495, pincerna dni Georg. Turzonis).

lartinus studens (Martinus):

- 1781 (a. 1496, studens et servitor mgri Biem Ilkussii). [Mart. fartinus sutor (a. 1504), v. Cracovita fartinus mgr. (a. 1508), v. Belza Mart. Martinus studens (Martinus):
- 2225 (a. 1513, studens de bursa Jerusalem, ejus liber et securis).

Martinus mgr. (a. 1513/35), v. Garbarz Mart. Senior.

Martinus vicarius (Martinus):

- 2366 (a. 1515, vic. Skarbimiriensis).

Martinus bacc. et sapientia Universitatis (a. 1516), v. Lelowita Mart.

Martinus apothecarius (a. 1517), v. Cracovita Mart.

Martinus mgr. (a. 1517), v. Szamotulianus Mart. [kius Mart.

Martinus campanator (a. 1523), v. Glin-Martinus mgr. et praedicator eccl. b. V. Mariae (a. 1523/35), v. Leżajscensis

Mariae (a. 1523/35), v. Leżajscensi Mart.

Martinus bacc. (Martinus):

- 2859 (a. 1526, bacc.).

Martinus mgr. (a. 1530), v. Ciężkowita Mart. [de Cracovia. Martinus mgr. (a. 1530), v. Krokier Mart.

Martinus mgr. et rector scholae s. Floriani (a. 1532), v. Goślicki Mart.

Maruscha, cf. Marusia.

Maruschowski, v. Maruszowski.

Marusia de Cracovia, vidua et venditrix smigmatum (a. 1475): v. Cracovita Marusia s. Margaretha.

Marusia de Cracovia (a. 1490), v. Cracovita Marusia s. Margaretha.

Marusia alias Margaretha (a. 1514), v. Pultowscensis Marusia s. Margaretha.

Marusia de Cracovia (a. 1529), v. Cracovita Marusia s. Margaretha.

Marusscha, cf. Marusia. [szowski, Marussowski, w. Marussowski; v. Maru-Marusza, cf. Marusia.

Maruszowski Johannes pater Stanislai, v. Maruszowski Stani (a. 1526/30).
Maruszowski Stanislaus Johannis de Mordy dioec. Luceoriensis (Stanislaus, Stanislaus Johannis de Mordi, de Mordy, Stan. Johannis Maruschowski de Mordi dioc. Luceoriensis, Marusschowski, Marussowski, Marus-

2859 (a. 1526, notarius publicus et actorum coram dno rectore dre Amicino scriba), 2862, 2863, 2866, 2867, 2870, 2881, 2883, 2884, 2890, 2894, 2902 (a. 1527), 2951 (a. 1529), 2958 — 2960, 2967 (notar. legalis), 2968, 2970, 2973 — 2975, 2977, 2981, 2982, 2384 (ac protunc vicenotarius terrae Cracoviensis), 2990, 2991 (a. 1530), 2992.

Marwscha, cf. Marusia. [Marzęcinius. Marzaczino, Marzaczym, Marzęcin de: v. Marzęcin;ius Adam de Marzęcin (Ad. de Marzaczino, Marzaczym):

- 2307 (a. 1514, studens), 2308.

Masanyecz, v. Mazaniec.

sowskj):

Maślesko Stanislaus de Szczeglin s. Szczyglin (Stan. de Sczeglijn, Stan. Maslyeska):

 303 (a. 1473, vicarius perpetuus castri Cracoviensis), 1360 (a. 1491, vic. perp. eccl. cathedr. Cracoviensis).

Maslyeska, v. Maślesko.

Masovia de, Masovitae: cf. Mazowienses; Mazowita; Mazowitae.

Mastella Stanislaus de Cracovia Mathias apothecarius (a. 1523), v. Cra-(Stan. Mastella):

– 1708 (a. 1494, hospes).

Maszurek, v. Mazurek.

Mater puerorum de hospitali s. Spiritus (a. 1436), v. Cracovita Anna.

Mathias studens (Mathias):

- 115 (a. 1469, stud.). [vita Math. Mathias apothecarius (a. 1469), v. Craco-Mathias pincerna Collegii artistarum (a. 1469/70), v. Wojnicius Math.

Mathias sapientia Universitatis (a. 1469 -74), v. Zalesiensis Math.

Mathias senior bursae Jerusalem et mgr. collegiatus (a. 1470/75), v. Szydłowita Math. Math.

Mathias dr. (a. 1472/88), v. Kostensis Mathias barbitonsor (Mathias):

- 361 (a. 1474, barbit.).

Mathias familiaris (Mathias):

- 544 (a. 1476, famil. dni rectoris Slupcensis).

Mathias presbyter (Mathias):

- 569 (a. 1477, presb., cujus causam dnus rector remisit ad dnum officialem et vicarium in spiritualibus, allegans, quod non pertinet ad eum judicare de rebus ecclesiasticis et proventibus ejusdem).

Mathias quidam (Mathias):

- 575 (a. 1477).

Mathias vicarius (Mathias):

- 843 (a. 1481, vic. ad Omnes ss.), 846. Mathias notarius (Mathias):

— 1665 (a. 1494, notar. dni Wapowski), 1666, 1667.

Mathias servitor (Mathias):

- 1683 (a. 1494, serv. dris Pych - Pil-

Mathias bialoskórnik (Mathias bialoszkornyk), v. Cracovita Math.

Mathias presbyter (Mathias):

- 2029 (a. 1505, presb. de s. Nicolao). Mathias quidam (Mathias):

- 2037 (a. 1505, homo quidam a bacc. percussus et vulneratus).

Mathias altarista (Mathias):

- 2223 (a. 1513, altar. ad s. Mariam in circulo Cracoviensi).

covita Math.

Mathias servitor (Mathias):

- 2868 (a. 1526, serv. fr. Simeonis Kichlar de conventu s. Marci, a studente infamatus et percussus).

Mathias introligator (a. 1526), v. Grabowita Math. Math.

Mathias studens (a. 1530), v. Cracovita Mathias mgr. (a. 1530), v. Magnus-Cantrifusor Math.

Mathias pistor (a. 1531), v. Cracovita Mathias vicarius (Mathias):

- 3246 (a. 1534, vic. eccl. s. Floriani). Mathias impressor (a. 1536/37), v. Scharffenberger Math.

Mathiaszewa Stachna (Mathyaschewa, a. 1491), v. Cracovita Stachna.

Mathis de Cracovia, alias Mathispaschek, maritus Katherinae (a. 1486): v. Pasek Math.

Mathis de Cracovia, maritus Annae (a. 1489): cf. Matys de Crac.

Mathis de Cracovia, alias Mathishindro (a. 1494): v. Hindro Mathis s. Mathias.

Mathishindro de Cracovia (a. 1494), v. Hindro Mathis s. Mathias.

Mathisowa, cf. Matysowa.

Mathispaschek, Mathispaschkowa: cf. Mathispasek; Mathispaskowa.

Mathispasek de Cracovia, maritus Katherinae (a. 1486): cf. Pasek Mathis s. Mathias.

Mathispaskowa Katharina (a. 1486), v. Paskowa Kath. Mathiae.

Mathla, Mathlya; v. Matla.

Mathyaschewa, cf. Mathiaszewa.

Mathyczyna, cf. Matyczyna. SOWA. Mathys, Mathysowa: cf. Matys; Maty-Matla Adam de Cracovia (Ad. de Crac., Ad. Mathla, Mathlya, Matla de Crac.):

- 2613 (a. 1522), 2724 (a. 1523), 2727 (rector scholae ad s. Mariam in circulo Crac.), 2751, 2753, 2776 (a. 1524, item rector ad s. Mariam), 2777 (in publica audientia coram dno rectore infamavit mgrum parasitum), 2780, 2789, 2791, 2796, 2797, 2819 (a. 1525, item rector

s. Mariam), 2822-2824, 2826, 2829, 30, 2845, 2923 (a. 1528, collegiatus >llegii minoris), 2950 (a. 1529), 2951 enebatur suo genero tres cortinas pictas), 2960 (quondam praepositus olleg. minoris), 2962, 2969, 2973, 111 (a. 1530, bacc. ss. canonum, item jus pater), 3012, 3038, 3039 (provoavit unum militarem in domo ante litunium, fovebat gratialistam in proria habitatione et ter ad judicium dni ectoris cittatus parere noluit), 3077, 3290 (a. 1535, decretorum dr. Matla Mathias!), 3307 (decr. dr., senior bursae juristarum), 3308, 3319 (dr. juris canonici, a dno rectore excommunicatus), 3331, 3332, 3363 (a. 1536, item senior bursae canonistarum).

atla Mathias (a. 1535, decretorum dr., erronee pro Adam), v. Matla Ad. atrica intitulatorum Universitatis Cracoviensis (a. 1523), v. Album stud.

latricula s. liber diligentiarum facultatis artisticae (Matricula):

- 2558 (a. 1522).

Matthaeus mgr. et sapientia Universitatis (a. 1469), v. Zalesiensis Mathias.

Matthaeus servitor dni rectoris Parisiensis (a. 1514), v. Opocznensis Matthaeus Mathias.

Matyczyn de Cracovia, conjux Barbarae: v. Matyczyna Barb. (a. 1473).

Matyczyna Barbara de Cracovia (Barb. Mathyczyna):

 290 (a. 1473, mulier honesta, habens apothecam alias jatkam s. mercimonium salicidarum).

Matys de Cracovia, maritus Annae: v. Cracovita Anna Matysowa (a. 1489).

Matys de Cracovia, olim maritus Dorotheae: v. Cracovita Dor. Matysowa (a. 1501).

Matys de Kleparz, maritus hospitae Katharinae (a. 1513/14): cf. Hermatys. Matysowa Anna de Cracovia (a. 1489), v. Cracovita Anna Matysowa.

Matysowa Dorothea de Cracovia, vidua (a. 1501): v. Cracovita Dor. Matysowa. Matysowa Katharina de Kleparz, hospita (a. 1513/14): v. Hermatysowa Kath.

Maxancius, Maxanti: v. Maxantius.

Maxantius Albertus de Bendzin (Maxantius, Maxanti, Alb. alias Maxencius. Alb. Maxanti de Bandzin, Alb. de Beadzin alias Maxancius):

904 (a. 1483, mgr. et procurator),
931, 1086 (a. 1487), 1279 (a. 1489),
1299 (a. 1490), 1304.

Maxentius, v. Maxantius.

Maydeburgense, v. Magdeburgense.

Mayssa de, v Majsensis.

Mazancz, v. Mazaniec.

Mazaniec Caspar de Cracovia (Casp. Mozancz):

 1643 (a. 1494, civis Crac. et hospes, liber pressus papireus ex hospitio ejus subtractus.

Mazaniec Georgius de Cracovia (Georg. Mazancz):

- 2032 (a. 1505, ejus paedagogus).

Mazaniec N. de Cracovia (N. Mazanyecz):

— 2254 a. 1513, civis Crac. et res ejus a scholaribus ablatae), 2255.

Mazaniec Nicolaus de Cracovia (Nic. Masanyecz):

2145 (a. 1508, civis Crac.), 2162 (a. 1510, mercator).

Mazaniec Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac., Stan. Mazanijecz, Mazanyecz de Crac.):

— 2249 (a. 1513, mgr., exivit nocturno tempore de bursa Jerusalem extra civitatem ibique in via patenti et publica a studentibus percussus), 2250, 2267 (a. 1514), 2268, 2351 (a. 1515).

Mazanijecz, Mazanyecz: v. Mazaniec.

Mazouia, Mazouianus, Mazouita, Mazovia de, Mazovita: v. Mazowia; Mazowianus; Mazowienses; Mazowita; Mazowitae.

Mazowia (Mazouia):

- 2972 (a. 1529).

Mazowia de: cf. Mazowita; Mazowienses. Mazowiana scrofa (Mazouiana scrofa): — 1580 (a. 1493).

Melder Valentinus de Leuczovia s. Lewocza (Melder?, a. 1473), v. Leuczovianus Valent.

Mell, v. Mel.

Mella, v. Mela.

Melstin de dni, cf. Mielsztyńscy.

Mendicans scholaris:

 1635 (a. 1494, schol. in mendicatione nulli nocumens, a bacc. usque ad unius virgae confractionem percussus).
 Mengen de, v. Mengenensis.

Mengenensis Johannes de Mengen (Joh. de Mengen):

 1649 (a. 1494, bacc., paedagogus tenebatur ei duos florenos Rhenenses).

### Mensa (mensa):

— 231 (a. 1470, mensa mgro a mgro in uno fertone impignorata), 371 (a. 1475, inhabitantes bursam Jerusalem sedentes ad mensam tempore coenae), 1343 (a. 1490, mensa defuncti bacc.), 1591 (a. 1493, una mensa valoris unius marcae minus sex grossis mgro ab apothecario mutuata), 2870 (a. 1526, mensa in duobüs florenis pecuniae mgro in mutuum concessa).

### Merdator (merdator):

 — 395 (a. 1475, studens mgrum et rectorem s. Annae, cujus erat subditus, licet bene conservatum et pro tali habitum, asseruit merdatorem et hominem invisum).

Meretrices s. mulieres suspectae et inhonestae:

- 468 (a. 1473, fili meretricis!), 797
  (a. 1479, mulier nuda), 2299 (a. 1514, mer. in schola Corporis Christi), 2371
  (a. 1515, in bursa Ungarorum), 2478
  2480 (a. 1519, in bursa philosophorum), 2968 (a. 1529, in bursa pauperum), 3035 (a. 1530, in Collegio minori), 3347 (a. 1535, post bursam degens), 3368 (a. 1536).
- v. Cracovita Hedwigis (a. 1519); Cracovita Martha (a. 1497); Cracovita Michalowa (a. 1489); Kazimirita Blażkówna (a. 1514); Lupanarium (a. 1477 1536); Wiśliczka Mich. (a. 1530).

Mergus Nicolaus de Nissa, vulgari-

ter Taucheu nuncupatus, auctor epitaphii in honorem s. Johannis Waciega de Kety (Nic. de Nyssza):

— 344 (a. 1474, mgr. et decretorum dr.). Merkel Dorothea de Poznania (Dor. de Poznania, Dor. Merkel de Posnania):

280 (a. 1473, soror Nicolai s. Niclini),
 530 (a. 1476, mulier Cracoviae manes),
 531.

Merkel Niclinus s. Nicolaus de Poznania (Niclinus bacc., Nicolaus de Posnanya, Nicolaus Markel de Poznania, Niclinus Merkel de Pozn., Merkijel, Nic. Merlek!):

— 134 (a. 1470, bacc.), 137 (presbyter), 167, 187, 225 (a. 1472), 259, 271, 278 (a. 1473), 279 (intendens recedere urbem Romanam), 280 (sorori suae Dorotheae omnia et singula bona sua legavit), 284, 288.

Merkel Nicolaus de Poznania bacc. (a. 1470/73), v. Merkel Niclinus.

Merker Mathias de Szczecin s. Stettin (de Stettin?; Math. Merker):

— 320 (a. 1474, bacc. de bursa pauperum, non paruit ad judicium dni rectoris), 321 (pro poena inobedientiae et non paritionis solvit vj grossos).

Merlek (a. 1473), v. Merkel.

Merthenczan Matthaeus de Cracovia (Matth. de Crac., Matth. Merthenczan de Crac.):

- 651 (a. 1478, mgr.), 662.
- v. Czan Mathias mgr. (a. 1476/78). Metaphysica:

- 1406 (a 1491, Mataphysicae quaestiones, liber in coopertorio).

Methara, cf. Metheorica.

Metheorica (Methara):

- 1746 (a. 1495, Metharorum liber).
- v. Gabriel philos. (a. 1489).

Methodius:

— 3215 (a. 1484, Metudis, liber), 3224 (Metodius cum adjunctis).

Metodius (a. 1534); v. Methodius.

Metrica dni rectoris:

 1095 (a. 1487, cautio in Metrica dni rectoris annullata).

etudis liber (a. 1534), v. Methodius. eysa de, v. Majsensis.

ianów de, v. Mianowita.

- Lianowita Bernardus de Mianów
  (Bern. de Myanow):
- 654 (a. 1478, canonicus Sandecensis).
  4 i asteczkanus Georgius de Miasteczko (Georg. de Myasteczko):
- 1201 (a. 1488).

Miasteczko de, v. Miasteczkanus.

Michael sanctus: v. Ecclesiae; Nundinae.

Michael bacc. (Michael):

- 16 (a. 1469, bacc. a s. Anna, a dno rectore camisiam clerico restituere condemnatus). 45.
- v. Placzych Mich. bacc. (a. 1469/70).
  Michael bacc. juris (a. 1469/70), v. Placzych Mich. de Warta.
- Michael bacc., locatus scholae castrensis et mgr. de Castro (a. 1470/75): v. Koźlensis Mich.
- Michael studens (a. 1473), v. Kostensis Mich. [vita Mich.
- Michael cultellifaber (a. 1477), v. Craco-Michael mgr. (a. 1485), v. Nissanus Mich.
- Michael mgr. et senior bursae Jerusalem (a. 1488/91), v. Parisiensis de Bystrzyków.
- Michael studens, Ungarus (Bistriciensis?, Tolnanus?; Michael):
- 1248 (a. 1489, stud. de domo dris Regula). [Mich.

Michael institor (a. 1489), v. Cracovita Michael famulus (Michael):

- 1421 (a. 1491, fam. sutoriae artis). Michael procurator (Michael):
- 1689 (a. 1494, procur. mgri Ad. Lorenziensis). [Mich.
- Michael carnifex (a. 1494), v. Cracovita Michael procurator, Nobilis (Michael Nobilis):
- 2241 (a. 1513, procur. villae dictae Górka), 2242.

Michael studens (Michael de...):

2375 (a. 1515, stud. degens apud
 Steph. Cracovitam penes portam Feralem in hospitio). [nus Mich.
 Michael plebanus (a. 1523), v. Tolcsva-

Michael studens (Michael):

— 2946 (a. 1528, stud. in scholis b. V. Mariae manens, enormiter lesus a quodam hortulano).

Michael mgr. (a. 1530), v. Wiśliczka Mich. Michal de Cracovia (a. 1489), v. Cracovita Mich.

Michalow, Michalów de: v. Michalowski. Michalowa s. Michaelis de Cracovia (a. 1489), v. Cracovita Mich.

Michalowice de, cf. Michalowicius.

Michalowicius Nicolaus studens et mgr. (a. 1488/91), v. Rusek Nic.

Michalovycze, Michalowicze de: cf. Michalowicius.

Michalowski Johannes de Michalów (Joh. de Michalow):

- 1330 (a. 1490, mgr. et decanus facultatis artium, neglectum trium in facultate laborantium mgrorum non cognovit), 1704 (a. 1494), 1952 (a. 1503, plebanus de s. Anna prohibuit ei divina in ecc. s. Annae celebrare), 1953 (collegiatus Collegii majoris).
- Michalowski Nicolaus (Nic. Mychalowsky):
- 2896 (a. 1526, studens Universitatis, propter discessum a dno officiali Cracoviensi remissus ad dnum rectorem, qui tamen ob certos respectus causam ejus iterum ad dnum officialem remisit).

Michingen de, v. Michingensis.

- Michingensis Georgius Almanus, studens (a. 1514): v. Alemanus Georg. Michow, Michow de: v. Michowita.
- Michowita Albertus de Michów (Alb. de Michow):
- 1539 (a. 1492, obligavit se coram dno rectore studenti pro caligis quadraginta grossos pecuniarum solvere).
- Michowski Derslaus (Derslaus Michowskij):
- 591 (a. 1477, bacc., ejus servitores a seniore bursae Jerusalem percussi).

Michowskij, v. Michowski.

Micka, v. Mika.

Micula, v. Mikula.

Miechow, Miechów de & in: cf. Miechów; Miechowiensis; Miechowita. Miechów (Myechow):

1050

- 1636 (a. 1494, ex Myechow).
- Miechowiensis (in Myechow, Myechowiensis):

Miechowiensis schola: 1750 (a. 1495).

- v. Miechowita Mart. bacc. (a. 1495, rector scholarum in Miechów).
- Miechowiensis via (Miechowiensis?): v. Głogowita Joh. (a. 1495); Kazimirita Blas. (a. 1478).
- Miechowiensis fr. Johannes (a. 1534/36), v. Duszak Joh.
- Miechowita Albertus Wijlk (a. 1515 17), v. Wilk Alb.
- Miechowita Blasius pater Petri, v. Miechowita Petr. (a. 1469/74).
- Miechowita Gregorius de Miechów (Greg. de Mijechow):
- 3361 (a. 1536, bacc., anno praecedenti medebatur in hospitali s. Spiritus), 3372 (bacc. in ludo s. Stephani), 3375.
- Miechowita Johannes Stanislai Jankowski, v. Jankowski Joh. (a. 1494).
- Miechowita Johannes de Miechów (Joh. de Mijechow):
- 2476 (a. 1518, notarius dni rectoris Miechowitae).
- Miechowita Johannes de Miechów (Joh. de Myechow):
- 2645 (a. 1523, bacc., destruxit cultrum mutuatum), 2652 (ratione usus frameae dedit medium tertium grossum).
- Miechowita Martinus de Miechów (Mart. de Myechow):
- 1746 (a. 1495, bacc.), 1750 (rector scholarum in Miechów, ejus » Naturalis philosophia«, liber bene ligatus valoris duorum florenorum).
- Miechowita Mathias de Miechów (Math. de Miechow, Myechow):
- 1172 (a. 1488, mgr. et dr. in medicinis, obligavit se coram dno rectore tres florenos Universitati pro fisco solvere), 1890 1928 (rector Universitatis commutatione hiemali a. 1501/2), 2055—2063 (rector Univ. comm. hiem. a. 1505/6), 2129 2137 (rector Univ.

- comm. hiem. a. 1507/8), 2137 (princeps ac rector), 2170 2172 (rector Univ. comm. hiem. a. 1511/12), 2173 2175 (rector Univ. comm. aestiv. a. 1512), 2466—2474 (canonius eccl. cathedr. Cracoviensis, rector Univ. comm. aestiv. a. 1518), 2475—2480 (rector Univ. comm. hiem. a. 1518/19), 2481—2486 (rector Univ. comm. aestiv. a. 1519).
- Miechowita Petrus Blasii de Miechów (Petr. de Myechow, Petr. Blasii clericus dioec. Cracoviensis):
- 128 (a. 1469), 129, 168 (a. 1470, notarius), 225, 344 (a. 1474, notar. publicus).
- Miechowita Petrus de Miechów (Petr. de Mijechow):
- 1069 (a. 1486, psalmista in eccl. Cracoviensi).
- Miechowita Stanislaus pater Johannis, v. Jankowski Stan. (a. 1494).
- Miechownicka Dorothea de Cracovia (Dor. Myechownijczka, Myechownyczka):
- 2584 (a. 1522), 2638 (a. 1523, bursaria, res varias studentibus mutuavit),
   2642, 2660, 2667, 2682, 2711.
- Miechownicki de Cracovia, pater aut maritus bursariae Dorotheae: v. Miechownicka Dor. (a. 1522/23).
- Miedniewice de, v. Miedniewicius.
- Miedniewicius Gregorius de Miedniewice s. Miedniowisko (Greg. de Myednijewijcze, Greg. de Myednyowisko):
- 1573 (a 1493, studens, contra privilegia et Statuta Universitatis tractus a bacc. ad judices non suos), 1719 (a 1494), 1720 (propter violentam manuum injectionem in discipulum suum ad dnum rectorem citatus).
- Miedniowisko de, v. Miedniewicius.
- Miedźwiecki Paulus (Paul. Myeczwyeczkij):
- 3110 (a. 1531, studens in aede literaria d. V. Mariae agens).
- Miedzyleski Laurentius:
- 2915 (a. 1527, epus Kamieniecensis).

Miękicki Albertus (Alb. Mekiczsky):

— 2467 (a. 1518).

Mielec de, v. Mielecius.

Mielecius Nicolaus de Mielec (Nic. de Mijelecz):

— 1802 (a. 1497, studens, in causa salarii a mgro ratione resumptionis, ad quatuor florenos aestimatae, ad dnum rectorem citatus).

Mielice de, v. Milicius.

Mielnicius Bartholomaeus de Mielnik, Lithuanus (Barth. de Myelnik, Barth. Lithvanus, Lithwanus):

— 990 (a. 1485), 991 (acceptam ad probam s. ad conspiciendum pelliceam restituit maculatam et negavit coram dno rectore, quod in hac pellicea nunquam ambulavit!), 992, 1039 (a. 1485, bacc., moram agens in bursa nova alias Longini), 1040, 1081 (a. 1487), 1082, 1091, 1100.

Mielnik de, v. Mielnicius.

Mielsthynski, v. Mielsztyński.

Mielsztyńscy dni (dni de Melstin):

- 879 (a. 1482, Collegium).
- v. Bursa Ungarorum (a. 1482).

Mielsztyński Johannes Magnificus (Joh. Mielsthynski, Mijelsthynski Magnificus):

2285 (a. 1513, ejus catulus a studente receptus), 2237.

Mielsztyński Vincentius (Vinc. Mielsthynski):

2237 (a. 1513, procurator Magnifici
 Joh. Mielsztyński).

Mienk vox mazowiana (a. 1513), v. Mazowianae voces.

Mierzejewita Adam de Mierzejewo (Ad. de Myerzeyewo):

2286 (a. 1514, studens Universitatis).
 Mierzejewo de, v. Mierzejewita.

Mierzyński Jacobus de Czarnocin (Jac. Myrzijnskij de Czarnoczyn, clericus dioec. Plocensis):

- 2802 (a. 1524, recepit mutuo a pellifice sexagenam).

Mijastho noue, nove, novije, 'nowe, nowije de: cf. Neopolitanus

Mijchalowycze de, cf. Michalowicius.

Mijchijngen de, cf. Michingensis.

Mijczow de, v. Mycowski.

Mijechow de & in: cf. Miechowiensis; Miechowita.

Mijelecz de, v. Mielecius.

Mijelsthynski, v. Mielsztyński.

Mijkosz, v. Mikosz.

Mijlembach de, v. Muehlenbachensis.

Mijleskj, v. Mileski.

Mijlkowski, v. Milkowski.

Mijslijmijcze de, v. Myślimicius.

Mijsna de, cf. Misniensis.

Mijszlijmijczszkij, v. Myślimicki.

Mika Nicolaus de Sandec s. Sacz (Nicolaus rector, Nic. Micka de Schandecz, Nic. Mika):

— 272 (a. 1472, rector scholarum ad Omnes ss.), 519 (a. 1476, mgr., balneamen de tela szwabskie in valore unius sexagenae et annulum in valore duorum florenorum viduae restituere noluit), 520 (praepositus hospitalis s. Spiritus Przemysliensis), 521, 524, 528.

Mikelbacz de, v. Muehlenbachensis.

Miklasz Nicolaus de Cracovia, Nobilis (Nob. Nicolaus dictus Myklasz):

 809 (a. 1479, civis Crac., ejus cognatus, scholaris in schola s. Spiritus manens, a rectore scholae inhumaniter percussus).

Miklasz Nicolaus de Cracovia (Nic. Miklasz):

— 2227 (a. 1513). | jowita. Mikolayew, Mikolajów de: cf. Mikola-

Mikolajo wita Andreas mgr. et dr. (a. 1475/1535), v. Góra Andr.

Mikorski Stanislaus de Mikorzyce (Stan. de Mikorzicze, Stan. Mikorzsky):

663 (a. 1478, bacc., ejus causa cum
rectore scholae s. Annae), 666, 667.

Mikorzicze de, Mikorzsky, de Mikorzyce: v. Mikorski.

Mikosch, v. Mikosz.

Mikosz Bernardus de Nissa, alias etiam Krotinphul dictus (Bern. de Nisa, Nissa):

— 231 (a. 1470, mgr.), 663 (a. 1478, collegiatus Collegii majoris et canonicus eccl. s. Floriani), 691, 819 (a.

1480, bacc. s. theologiae), 820 (consiliarius dni rectoris), 827, 853, 1107 (a. 1487, s. theol. professor), 1229 (a. 1489, consiliarius dni rectoris), 1250—1295 (custos eccl. s. Floriani, cathedralis, s. Johannis ac collegiatae s. Crucis ecclesiarum Wratislawiensium canonicus, rector Universitatis commutatione hiemali a. 1489/90, † in rectoratu 2. II 1490), 1850 (a. 1498, dr., olim), Mikosz Nicolaus de Cracovia (Nic. de Crac., Nic. Mijkosch, Mikosch, Mykosch, Mykosch, Mykosch, Mykosch de Crac.):

- 1090 (a. 1487, bacc. ac rector de s. Anna scholarum), 1416 (a. 1491, mgr.), 1880 (a. 1501, ejus servus a studente percussus), 1987 (a. 1504, facultatis artisticae decanus), 2074 (a. 1506, s. theologiae bacc., collegiatus Collegii majoris), 2249 (a. 1513), 2263 (a. 1514, canonicus eccl. s. Floriani), 2295, 2298, 2300, 2303, 2307 (8. VII, a dno rectore excommunicatus), 2308 (9. VII, ab excommunicationis sententiis absolutus). 2471 (a. 1518, s. paginae dr.), 2488 (a. 1520, s theol. prof.), 2569 (a. 1522), 2773 (a. 1524, custos eccl. s. Floriani), 2813 (sindicus Universitatis), 2902 (a. 1527, consiliarius), 2914.

Mikrat de Cracovia, maritus Hedwigis: v. Mikratowa Hedw. (a. 1478/79).

Mikratowa Hedwigis de Cracovia (Hedw. Mykrathowa, Hedw. Mycrawthowa de Crac.):

— 694 (a. 1478), 776 (a. 1479, ratione expensarum tenebatur ei studens certam summam pecunialem), 783 (item ratione expensarum tenebatur ei studens octo grossos pecuniae communis).

Mikula bacc. (Micula);

- 1015 (a. 1485, bacc.).

Milatha de, v. Milathus.

Milathus Benedictus de Milatha alias de Majlath, Ungarus (Ben. de Milatha):

— 879 (a. 1482, de bursa Ungarorum). Milembach de, v. Muehlenbachensis. Mileski Stanislaus (Stan. Mijleskj, Myleskj): — 2838 (a. 1525, studens et clericus in minoribus ordinibus constitutus), 2839 (per lictores civitatis Kazimiriensis detentus incarceratusque ac tamquam suspectus homo ad vicecapitaneum Cracoviensem remissus).

Milicius Johannes de Mielice s. Militz (Joh. de Milicz):

- 1647 (a. 1494, bacc., tenebatur studenti Ungaro tres florenos).

Milicz de, v. Milicius.

Militare verbum (milit. verbum):

- 2387 (a. 1515, erectis duobus digitibus coram dno rectora datum).

Militaris quidam:

- 3039 (a. 1530, milit. unus a mgro provocatus).

- v. Stipendiarii.

Militz de, v. Milicius.

Milium (milium):

 1246 (a. 1489, unum chorum de milio debet studens rectori scholae castrensis de mandato dni rectoris dare).

Milkowski Nicolaus (Nic. Mijlkowsky, Milkowsky, Mylkowski, Mylkowsky):

— 937 (a. 1484, studens), 940 (ejus tunica a bacc. perdita), 946 (stud. Universitatis), 954 (obligavit se coram dno rectore cultrum alias frameam cuidam studenti reponere).

Milkowsky, v. Milkowski.

Millenbach de, v. Muehlenbachensis.

Ministri Universitatis, v. Sapientiae.

Minori Florentia de: cf. Florentinus; Klepardiensis.

Minori Thopolczan, Topoltsan de: v. Topoltsanus.

Miodek Stanislaus (Stan. Myodek):
— 1428 (a. 1491, studens).

- 1120 (a. 1101) brade

Miros, v. Mirosz.

Miroslaw, Miroslaw de: v. Miroslawita. Miroslawita Martinus de Miroslaw (Mart. de Miroslaw):

— 315 (a. 1474, discipulus de schola s. Annae, a studentibus de bursa Jerusalem lapide in caput usque ad sanguinis effusionem vulneratus).

Mirosz Mathias de Kurzelów (Math. de Kurzelow; in Libro promot. - Math. de Curzelow Miros« dictus):

 2601 (a. 1522, studens Universitatis, ejus libelli, carmina in se continentes, in mutuum dati).

Miroszowski Benedictus (Ben. Myroschowsky):

 2868 (a. 1526, studens, infamavit et percussit servitorem fratris de conventu s. Marci).

Mirowice de. v. Mirowicius.

Mirowicius Nicolaus de Mirowice (Nic. de Mirowicze):

- 595 (a. 1477).

Mirowicze de, v. Mirowicius.

Mirzinijecz, Mirzinyecz, Mirzyniec de: v. Mirzyniec.

Mirżyniec Arnoldus s. Arnolphus de Mirżyniec (Arnoldus dr., Arnolphus dr., Arn. de Mirzinijecz, Mirzinyecz, Myrzenyecz, Myrzymyecz, Myezyenyecz):

- 181 - 187 (decretorum dr., s. theologiae bacc. formatus, Gneznensis et Plocensis ecclesiarum canonicus, nec non ab 31. III — 16. IV a. 1470 per drem Bylina rector Universitatis surrogatus), 227-238 (ab 12. VIII - 13. X a, 1470 vicerector Univ.), 240 - 250 (decr. dr. et lector ordinarius, rector Univ. commutatione hiemali a. 1470 -71), 272 (a. 1472, eccl. Omnium ss. plebanus), 291 (a. 1473, salarium ejus a procuratore Univ. retentum), 292, 844 (a. 1474, canonicus cathedr. Cracoviensis), 401 (a. 1475), 538 (a. 1476), 539, 841-850 (rector Univ. comm. hiem. a. 1480/81), 1138 (a. 1488, 1151 (dr. s. theologiae et juris), 1169, 1170, 1182, 1183 (sagittarius, smarkacz et smardus a bacc. ex calore iracundiae dehonestatus, ejus villa et currus), 1185, 1189, 1194 (s. theol. et decr. dr., fraudator, deceptor et aliquando excommunicatus?).

Misellus Albertus de Poznania, alias etiam Basa, Oman, Saxo aut Sierotka dictus (Alb. de Posznania): — 2706 (a. 1523, mgr., accepit mutuo Poznaniae arcum quendam cum sagittis in valore unius floreni, item frameam in valore unius floreni et mitram cum zona aurea).

Miskolc in Ungaria:

- 1544 (a. 1593, in Myschkolcz), 1578 (in Myszkolcz):

Miskolc de, v. Miskolcius.

Miskolcius Paulus de Miskolc, Ungarus (Paul. de Myschkolcz, Myszkolcz):

— 1544 (a. 1493, bacc., propter metum spoliationis in via quatuor florenos apud fratrem suum in domo suo in Miskolc reliquit), 1575, 1578 (item fr. ejus in Miskolc).

Miskowsky, Miskowszky: v. Myszkowski.

Mislimicze de, v. Myślimicius.

Mislowicze in, v. Mysłowicius.

Mislymyczky, v. Myślimicki.

Misnia (Mysznya):

 200 (a. 1470, de partibus Mysznye studens), 205, 219.

Misnia de, v. Misniensis.

Misniensis dioecesis (Misznensis): v. Kotwicz de Lusatia; Trebensis Joh.

Misniensis Johannes presbyter (Kleinhans de Senftemberg?; Johannes):

— 199 (a. 1470, studens), 200 (presbyter de partibus Misniae, stud. de bursa pauperum), 205 (ratione taxillorum ludendorum in uno fertone et quinque grossis a dno rectore condemnatus), 219.
 Misniensis Nicolaus de Misnia (Nic. de Mijsna): [Judaeo dedit).

- 2089 (a. 1506, argenteum florenum Missale (Missale):

- 1952 (a. 1503, liber).

- v. Ecclesia s. Annae (a. 1503).

Missalia (missalia):

— 93 (a. 1469, miss. eccl. in Dobrzechów arendata), 1659 (a. 1494, miss. in schola Kazimiriae ad Cracoviam).

Misskovski, Misskowski: v. Myszkowski. Mistrz de Cracovia, olim maritus Margarethae: v. Mistrzowa Marg. (a. 1469). Mistrzowa Margaretha de Cracovia (Marg. Mystrzowa de Crac.):

128 (a. 1469, ejus domus in posteriore parte eccl. s. Trinitatis), 124 (monialis).

### Mitea (mitea):

 846 (a. 1481, mgri tenebatur sartori pro miteis alias biretis tres florenos residui debiti).

### Mitella (mitella):

- 360 (a. 1474, mitella studentis pellicea in valore octo grossorum), 1329 (a. 1490, studens studenti ignominiose et minus juste deposuit mitellam agnellinam de capite), 1406 (a. 1491, mitella sabellina cujusdam bacc.), 3116 (a. 1531, mitella bacc. czamleto superducta valoris medii floreni).
- Mitis Mathias-Matthaeus de Szamotuly, vulgo Cichosz dictus, mgr. et dr. (a. 1522/26): v. Cichosz Math.-Matth.

#### Mitra (mitra):

- 243 (a. 1470, mitra studentis a gnellina), 720 (a. 1478, mitra bacc. perdita in valore unius fertonis), 877 (a. 1482, mitra studentis in valore quinque grossorum), 1173 (a. 1484, mitra laicalis), 1191 (a. 1498), 1193 (mitra pro vino in signum praestae a studente Ungaro cauponi missa), 1732 (a. 1494, studens Ungarus ad audiendum lectiones laicaliter intrabat in mitris prohibitis), 1798 (a. 1496, mitra mgri sabellina in debito unius floreni cum medio impignorata), 1974 (a. 1504, mitra laicalis sapientiae Universitatis a studente recepta), 2706 (a. 1523, mitra cum quadam zona aurea mgro mutuo concessa), 3032 (a. 1530, mitra s. pileus studentis), 3123 (a. 1531, mitra studentis fultrea cum kitajka et certis pennis deauratis).

# Mitrella (mitrella):

- 3299 (a. 1535, mitrella mulieris marduribus subsitta valoris 15 grossorum).
- Mleczko Nicolaus de Wieliczka mgr. et dr. (Mleczko?, a. 1523/34), v. Wielicius Nic.

Mlmoga de, v. Mlinoganus.

- Mlinoganus Cristinus de Mlinoga (Crist. de Mlinoga; in Albo stud. »Crist. de Mnijnoga« scriptus):
- 73 (a. 1469, studens).
- Mlinoganus Marcus de Mlinoga (Marcus, Marc. de Mlinoga; in Albo stud.

  »Marc. de Mnynoga« scriptus):
- 68 (a. 1469, studens), 70 (stud. de bursa pauperum, ejus gladius mutuatus).
- Mlodzieszyn, Młodzieszyn de & in: v. Młodzieszynensis; Młodzieszynius.
- Młodzieszynensis plebanus (in Młodzieszyn, Młodzyeszyn, a. 1528), v. Łowicius Stan. theologus.
- Mlodzieszynius Martinus de Mlodzieszyn (Mart. de Mlodzeszyn);
- 1720 (a 1494, studens olim et discipulus Greg. Miedniewicii de Miedniowisko, propter violentam in eum manuum injectionem per ipsum Greg. declaratus est a dno rectore liber, et obtinuit libertatem transferendi se ad quemcunque praeceptorem velit).
- Mlodzijeszyn, Mlodzyeszyn de & in: v. Mlodzieszynensis; Mlodzieszynius.
- Mloschowa, Mloszowa de: v. Mloszowita. Mloszowita Bartholomaeus de Mloszowa (Barth. dc Mloschowa):
- 2406 (a. 1517, studens, ratione cujusdam damni, recepto ab eo juramento, dnus rector eum absolvit).
- Mnichowski Mathias (Math. Mnijchowskii):
- 3020 (a. 1530, studens in scholis Omnium ss. manens, sed prius mansit in bursa philosophorum, de qua, non soluto censu decem grossorum, discessit).

Mniescki Simeon (Simon Mnijesczkj):

— 3174 (a. 1538, literarum studens).

Mnijchowskij, v. Mnichowski.

Mnijesczkj, v. Mniescki.

Mnijnoga de, v. Mlinoganus.

Mnijschewo de, v. Mniszewita.

Mnijsthyczow de, cf. Mstyczowiensis.

Mnijszevo, Mnisovo de: v. Mniszewita.

Mniszewita Andreas de Mniszewo

(Andr. de Mnijschewo, Mnyschewo):

- 1576 (a. 1493), 1579 (palanga a studente percussus).
- M niszewita Bernardus de Mniszewo, Myszewo s. Myszów (Bern. de Mysow, Mnijszevo, Mnisovo):
- 1734 (a. 1495, bacc. et ejus germanus Stephanus), 1736 (promotio ejus et ejus germ.), 1878 (a. 1500, scholasticus Kruszwiciensis et canonicus Warszawiensis).
- M niszewita Stephanus de Mniszewo, Myszewo aut Myszów (Steph. de Mysow, Mnisowo):
- 1734 (a. 1495, bacc. et ejus germanus Bernardus), 1736 (promotio ejus et ejus germ.).

Mniszewo de, v. Mniszewita.

Mnynoga de, v. Mlinoganus.

Mnyschewo de, v. Mniszewita.

- Mochow, Mochów de & in: v. Mochowiensis: Mochowski.
- Mochowiensis plebanus (a. 1470), v. Mochowski Joh.
- Mochowski Johannes de Mochów, Nobilis (Nob. Joh. de Mochow, Mokow):
- 153 (a. 1470, bacc. et in Mochów plebanus), 159, 161 (Nob., in Moków pleb.), 174 (servitor dni rectoris Bylina).

# Modi signifiandi:

— 1406 (a. 1491, Mod. significandi ad mentem Scoti grammaticales, liber), 1467, 1468.

Modus epistolandi et legendi:

- 1406 (a. 1491, Mod. epistolandi, liber), 3016\_(a. 1530, legendi abbreviaturas in utroque jure, lib.).
- Modziel de Sidzina, kmeto (Modzijel de villa Szijdzijna, Modzyel):
- 2914 (a. 1527, kmetho et ejus filius). Modzijel, Modzyel: v. Modziel.

Mogilno de, v. Mogilnensis.

Mogila (Mogyla): [equitans).

1593 (a. 1493, studens de Mogila
 Mogila de & in: cf. Mogilensis.

Mogilensis abbas ordin. Cisterciensis in Clara tumba, conservator jurium et privilegiorum Universitatis (de Mogila, in Mogila): v. Hirschberg de Biecz (a. 1470); Weinrich Joh. (a. 1514/21).

- v. Plonkanus Paul. bacc. (a. 1521). Mogilnensis Albertus de Mogilno (Alb. de Mogilno, Mogilno):
- 538 (a. 1476, menserarius capellae b. Virginis in eccl. cathedr. Cracoviensi).
   Mogilnensis Gregorius pater Mathiae, v. Mogilnensis Math. (a. 1491).
- Mogilnensis Mathias Gregorii de Mogilno (Math. Gregorii de Mogilno):
- 1472 (a. 1491, increpatus, crinisatus et scripturali a studente lesus).
- Mogilnensis Mathias Pauli de Mogilno (Math. Pauli de Mogilno, Mogylno):
- 1472 (a. 1491, lesit studentem scripturali), 1483, 1641 (a. 1494, portulanus Collegii majoris, ratione percussionis a dno rectore in uno floreno punitus).
- Mogilnensis Paulus pater Mathiae, v. Mogilnensis Math. (a. 1491/94).

Mogilnica de, v. Mogilnicius.

- Mogilnicius Alexius de Mogilnica (Alex. de Mogylnijcza):
- 1997 (a. 1505, bacc., ejus annulus argenteus deauratus).
- Mogilnicius Stanislaus de Mogielnica (Stan. de Mogylnijcza):
- 48 (a. 1469, obligavit se coram dno rectore unum ducatum studenti solvere et in vim melioris cautelae duos libros apud acta rectoralia ratione pignoris reliquit), 77.
- Mogilnicki Johannes (Joh. Mogylnyczkij, Mogylnyczky):
- 2705 (a. 1523, studens Universitatis, ejus Vergilius et aliae res).

Mogilno de, v. Mogilnensis.

Moguntinensis dioecesis, v. Kirchbergensis Jac.

Moguntinus Jacobus studens (a. 1488), v. Kirchbergensis Jac.

Mogyla, v. Mogila.

Mogylnijcza de, v. Mogilnicius.

Mogylno de, v. Mogilnensis. [nicki. Mogylnyczki, Mogylnyczky: v. Mogil-

Mohacs de, v. Mohacsius.

Mohacsius Bartholomaeus de Mohacs, Ungarus (Barth. de Mohacz):

— 890 (a. 1483, de bursa Jerusalem).

Mohacz de, v. Mohacsius.

Moijses, v. Mojses.

Mojses (Moijses, Moysis):

 1397 (a. 1491, altarista), 1487 (presbyter).

Mojszagola de, v. Mojszagolanus.

Mojszagolanus Thomas de Mojszagola, Lithuanus (Thom. de Moschogola, Moschogola, Lithuanus):

 3835 (a. 1535, studens, ejus »Graduale« scriptum, coopertorio simplici tectum), 3359.

Mokow, Moków de: v. Mochowski.

Molenda Martinus (Mart. Molenda):

— 1310 (a. 1490, studens, vendidit studenti libros non suos).

Molendinum (molendinum):

- 1703 (a. 1494, in domo sita circa Rudawkam).

Molski quidam (Molsky):

— 2480 (a. 1519, de bursa philosophorum?).

Molsky, v. Molski.

Monachus (monachus):

 3035 (a. 1530, mgr. vocavit mgrum »monachus«, crimen, quod nunquam tota aqua Wistulae deleri potest).

- v. Pop (a. 1475).

Moneta (moneta, pecunia):

- 3003 (a. 1530, pec. mala).

v. Beczlag (a. 1491); Chotecki (a. 1497); Officina monet. Cracoviensis (a. 1497); Rhenenses flor. (a. 1490/95); Świdnicensis (a. 1526); Ungaricales flor. (a. 1508).

Monile (monile):

 1288 (a. 1490, pro certis argenteis monilibus tenebatur bacc. mulieri unum florenum).

Monte s. Annae de, cf. Annabergensis. Monte aureo de, v. Goldbergensis.

Monte s. Georgii de, v. Georgienbergensis.

Monte s. Martini de, v. Martiniensis. Monte nivis de, v. Nivensis. Monte regali s. regio de, cf. Regiomontanus.

Monte viridi de, v. Viridomontanus.

Montibus Oreis de, alias de Kremnicia: v. Kremnicianus.

Moravia, Moravia, de Moravia, Morawa: cf. Morawia; Morawianus.

Morawia (Moravia):

- 1048 (a. 1486).

Morawianus Ambrosius (a. 1519), v. Neopolitanus Ambr.

Morawianus Johannes Bialopeensis, carnificum socius (a. 1486): v. Bialopeensis Joh.

Morawianus Johannes de Moravia (Joh. de Morauia, Moravia):

2419 (a. 1517, vulneravit studentem),
 2421, 2422 (studens), 2423.

Morawianus Johannes Lichnowski, Nobilis (a. 1535): v. Lichnowski Joh.

Morawianus Michael Koźlensis mgr. (a. 1469/78), v. Koźlensis Mich.

Morawianus Vitus Brunnensis mgr. (a. 1489/93), v. Brunnensis Vit.

Moravycze, Morawice in: cf. Morawicensis.

Morawicensis vicarius (in Moravycze, Morawice, a. 1523), v. Lutomirscius Math. Mordi de, cf. Mordensis.

Mordensis Stanislaus notarius (a. 1526/30), v. Maruszowski Stan.

Mordy de, cf. Mordensis.

Morski Johannes (Joh. Morsky):

 829 (a. 1480, studens, accepit apud tabernarium panes et cervisiam pro media marca et duobus grossis).

Morski Petrus (Petr. Morsky):

 267 (a. 1472, studentes pecunias in eo sunt lucrati).

Morski Stani-slaus (Stan. Morszky):

 1014 (a. 1485, obligavit se coram dno rectore cuidam mulieri florenum cum medio soluturum).

Morsky, v. Morski.

Morsthijn, Morsthin, Morsthyn, Morstin, Morstyn: v. Morsztyn.

Morszky, v. Morski.

Morsztyn Georgius de Cracovia (Georg. Morsthin):

- 3239 (a. 1534, civis Crac.).
- Morsztyn Johannes (Joh. Morstin, Morstyn):
- 128 (a. 1469, executor testamenti olim dris Spicimiri), 129.
- Morsztyn Johannes de Cracovia (Joh. Morsthyn):
- 2719 (a. 1523, consul Crac.).
- Morsztyn Stańczyk s. Stanislaus de Cracovia (Stanczik Morsthijn, Morsthin, Morsthyn):
- 2337 (a. 1514, hospes et ejus domus in platea s. Stephani).
- Morsztyn Stanislaus hospes (a. 1514), v. Morsztyn Stańczyk. [golanus.
- Moschogola, Moschogola de: v. Mojsza-Moscus Johannes Theodorus (Theo-
- dorus bacc.; in Libro promot. »Johannes
  Theodorus Moscus« dictus):
- 3182 (a. 1533, bacc. in bursa Jerusalem commorans), 3183, 3206 (bursam Jerus. inhabitans), 3220 (a. 1534, tenebatur studenti triginta duos grossos), 3223 (reposuit sedecim gr.).

Moysis, v. Mojses.

Mozancz, v. Mazaniec.

Mroczik, v. Mroczyk.

- Mroczyk Paulus de Kobylany (Paul. Mroczik de Cobilanij):
- 3025 (a. 1530, notarius publicus et actorum coram dno rectore scriba).
   Mroszek, cf. Mrozek.

Mroszowijcz, Mrozowycz: v. Mrozowicz.

- Mrozek Johannes de Cracovia, sartor, maritus Agnetis: v. Mrozkowa Agnes (a. 1500).
- Mrozkowa Agnes Johannis de Cracovia (Agn. consors Johannis Mroszek de Crac. sartoris):
- 1857 (a. 1500).
- Mrozowicz Johannes de Cracovia (Joh. Mroszowijcz, Mroszowycz de Crac.):
- 3266 (a. 1534, lanius, enormiter a studentibus percussus et lesus), 3274, 3275, 3277.
- Mschonow, Msczonov, Msczonow, Msczonowa, Msczonowo, Msthonow de: v. Mszczonowita.

Acta rect.

Msthov, Msthow de: v. Mstowita.

Msthyczow, Msticzow, Mstijczow in: cf. Mstyczowiensis; Mstyczowita.

Mstow, Mstów de: v. Mstowita.

Mstowita Johannes de Mstów (Joh. de Msthow):

- 143 (a. 1470, bacc. et plebanus).

Mstowita Johannes de Mstów (Joh. de Msthov, Mstow):

- 2935 (a. 1528, mgr. et collegiatus Collegii minoris), 3217 (a. 1534, tenebatur dri Mart. Krosnensi censum ad ejus collegiaturam pertinentem), 3247, 3251, 3252, 3283 (a. 1535).
- Mstyczow, Mstyczów de & in: cf. Mstyczowiensis; Mstyczowita.
- Mstyczowiensis plebanus (in Msthyczow, Msticzow, Mstijczow, Mstyczow, Mnijsthyczow!): v. Sobiekurski (a. 1535); Świętopelk Petr. de Zembrzyce (a. 1469/74); Szadkovius Stan. (a. 1469).
- Mstyczowita Petrus de Mstyczów (a. 1469/74), v. Świętopełk Petr. de Nieznanowice alias de Zembrzyce.

Mszana de, v. Mszanensis.

Mszanensis plebanus (de Mszana):

- 567 (a. 1477). [nowita.

Mszczonow, Mszczonów de: v. Mszczo-Mszczonowita Johannes de Mszczonów (Johannes, Johannes bacc., Johannes bedellus, Joh. de Mschonow, Msczonow, Msczonow, Msczonowa, Msczonowo, Msthonow, Mszczonow):

- 2728 (a. 1523, bacc.), et passim usque ad 3376 (a. 1536), bedellus, famulus, servus, servitor s. sapientia Universitatis; 2730 (a. 1523, excommunicatus!), 2820 (a. 1525, obtinuit a dno rectore literas absolutionis ab excommunicatione), 3169 (a. 1532, nunctius communis Univ.), 3171 (nunct. generalis Univ.), 3180 (a. 1533, bedelius), 3195 (a. 1533, servitor Univ. juratus et notarius publicus)
- Mszczonowita Mathias de Mszczonów (Math. de Msczonov, Mszczonow):
- -- 1711 (a. 1494, mgr. tenebatur ei quatuor florenos ungaricales justi et veri ponderis).

Mucia, Mucse de: v. Mucsensis.

Mucsensis Johannes de Mucse s. Mucia, Ungarus (Joh. de Mucze; in Albo stud. »Joh. de Mucia dioec. Quinqueecclesiensis« scriptus):

 — 1655 (a. 1494, in bursa Ungarorum manens, Vergilius ejus de impressa furto ablatus).

Mucze de, v. Mucsensis.

Muehlenbach de, v. Muehlenbachensis.

Muehlenbachensis Cristannus de Muehlenbach (Cristannus, Crist. de Mikelbacz, Mijlembach, Millenbach, Milembach, Mylembarg!):

- 1220 (a. 1489), 1286 (a. 1490, bacc.), 1730 (a. 1494, serotino tempore in via publica in platea Sławkowiensi ab armatis studentibus atroci vulnere in faciem vulneratus, cujus enormem cicatricem in judicio coram dno rectore reproduxit), 1737 (a. 1495), 1738, 1739, 1741 —1744 (vulneratus), 1747, 1749, 1765, 1766.
- v. Baszniensis Crist. bacc. (a. 1494);
   Helmbachensis Crist. bacc. (a. 1494).
   Muensterberg de, cf. Muensterbergensis.
   Muensterbergensis Johannes (a. 1517), v. Belibem Joh.

Mulica de Cracovia (dnus Mulijczą):

- 3806 (a. 1535, hospes in platea s. Spiritus).

Mulieres suspectae, v. Meretrices. Mulijczą, v. Mulica.

Munda quercu de, v. Czystodembinensis.

Munkacs de, v. Munkacsius. Munkacsius Stephanus de Mun-

kacs, Ungarus (Steph. de Munkacz):
— 3233 (a. 1534, studens inhabitans bursam Ungarorum), 3237.

Munkacz de, v. Munkacsius.

Musicale instrumentum quoddam:

- 1498 (a. 1491).
- v. Bubalina tuba; Cithara; Clavicordium; Dulce melos; Organum; Tibiae.
   Muter Dorothea de Cracovia (Dor. Muter de Crac.):
- 1808 (a. 1497, studens tenebatur ei unam marcam minus sex grossis).
   Muthhussen de, v. Muthhussensis.

Muthhussensis Fredericus de Muthhussen (Fredericus studens; in Albo stud. »Fred. de Mythhyszen« scriptus):

-- 572 (a. 1477, studens, ejus Poggii »Facetiarum« liber), 617 (a. 1478, causa picturae ejus libelli coram dno rectore).

Mythhyszen de, v. Muthhussensis.

Myanow de, v. Mianowita.

Myasteczko de, v. Miasteczkanus.

Myastho nowe, Myasto nouo de: cf. Neopolitanus.

Mychalowsky, v. Michalowski. Mychalowycze de: cf. Michalowicius. Myców de. v. Mycowski. Mycowski Johannes de Myców (Joh.

Mycowski Johannes de Myców (Joh de Mijczow, Myczow, Myczowsky):

— 328 (a. 1474), 345 (cantarum stanneum in valore trium fertonum recepit ante cameram de loco publico), 346 (infamatus).

Myczow de, Myczowsky: v. Mycowski. Myechow de, ex & in, Myechowiensis: cf. Miechów; Miechowiensis; Miechowita. [chownicka.

Myechownijczka, Myechownyczka: v. Mie-Myeczwyeczkij, v. Miedźwiecki.

Myednyowisko de, v. Miedniewicius.

Myelnik de, v. Mielnicius.

Myerzeyewo de, v. Mierzejewita.

Myesterberg de, cf. Muensterbergensis.

Myezynyecz de, v. Mirżyniec.

Myklasz, v. Miklasz.

Mykosch, Mykosz: v. Mikosz.

Mykrathowa, v. Mikratowa. | bachensis. Mylembach, Mylembarg de: v. Muehlen-

Myleski, v. Mileski.

Mylkowski, Mylkowszky: v. Milkowski.

Myodek, v. Miodek.

Myroschowsky, v. Miroszowski.

Myrzenyecz de, v. Mirżyniec.

Myrzijnskij, v. Mierzyński.

Myrzymyecz de, v. Mirżyniec.

Myschkolcz, Myschkolcz de: v. Miskolc; Miskolcius.

Myskowski, Myskowskij: v. Myszkowski. Myślenice de, v. Myślimicius.

Mysterico de, v. Byshinicus.

Mystimicius Jacobus de Mystimice

s. Myślenice (Jac. de Myslymijcze):

- 773 (a. 1479).
- M y ślimicius Johannes de Myślimice s. Myślenice (Joh. de Mislimicze clericus dioc. Cracoviensis):
- -- 839 (a. 1480).
- Myślimicius Laurentius de Myślimice s. Myślenice (Laur. de Mijslijmijcze, Mislimicze):
- 305 (a. 1473), 353 (a. 1474, clericus, quem studens capiendo a tergo mersit in aquis Wislae et hac mersione auditum ei violavit).
- M yślimicki de Cracovia (Mijszlijmijczszkij, Mislymyczky):
- 1649 (a. 1494, civis Crac. et ejus paedagogus), 1951 (a. 1503).

Myslowice in, v. Myslowicius.

- Myslowicius Jacobus in Myslowice (Jac. commendarius in Mislowicze):
- 2867 (a. 1526).

Myslymijcze de, v. Myślimicius.

Mysow de, v. Mniszewita.

Mystrzowa, v. Mistrzowa.

Myszczyn de, v. Myszczynius.

- Myszczynius Alexander de Myszczyn (Alexander bacc.; in Libro promot. »Alex. de Myszczyn« scriptus):
- 1210 (a. 1488, bacc., ejus olim frater et liber ejus »De anima«).

Myszewo de, v. Mniszewita.

Myszkolcz de, v. Miskolcius.

Myszów de, v. Mniszewita.

- Myszkowski Leonardus (Leonard. Miskowsky, Misskovski, Misskowski):
- 1903 (a. 1502, mgr. et executor testamenti olim mgri Sommerfeld-Aesticampiani), 1904, 1908, 1910, 1921, 1947 (a. 1503).
- Myszkowski Martinus (Mart. Miskowszky, Myskowskij):
- 1888 (a. 1501, tenebatur praenesticae viginti duos grossos), 1961 (a. 1504).
- Myszkowski Sigismundus (Sigism. Myskowskij):
- 3078 (a. 1530, studens et bacc., carbanista bursae pauperum).
- Myszkowski Stanislaus (Stan. Myskowskij):

 1888 (a. 1501, obligavit se coram dno rectore solvere praenesticae viginti duos grossos).

- Myszkowski Stanislaus Generosus (Stan. Myskowski Gener.):
- 2463 (a. 1518, mediam sexagenam sartori pro calceis tenebatur).
- Mysznya, Mysznye partibus de: v. Misnia; Misniensis.
- N. studens ex bursa Ungarornm (a. 1470), v. Ungarus Valent.
- N. introligator librorum (N):
- 294 (a. 1473, introlig. libr., quondam pincerna in Collegio juristarum, nunc morans in bursa Ungarorum).
- N. bacc. (N.):
- 1452 (a. 1491, bacc. retro ecclesiam
   s. Annae manens).
- N. rector scholae ad s. Spiritum (a. 1532),v. Kij Simeon de Cracovia.
- N. Bartholomaeus de N. bacc. (a. 1473), v. Polsnicensis Barth. | sanus Mich.
- N. Michael de N. mgr. (a. 1485), v. Nis-N. Vitus de N. servitor (a. 1535), v.

Dłużowita Vit.

- Naborovo de, v. Naborowita. Naborowita Nicolaus de Naborowo (Nicolaus studens, Nic. de Naborovo):
- 1812 (a. 1497, stud. olim moram habens in Collegio majori), 1813 (vicarius in Plocko, stud. Universitatis, tenebatur cuidam pileatori florenum et quinque grossos), 1814 (tubinatricem publice meretricem appellavit et lapide ad eam projecit), 1816.

Naborowo de, v. Naborowita.

Nábrádbánya de, v. Nabradbanyensis.

- Nabradbanyensis Martinus de Nábrádbánya, Transsilvanus (Mart. de Transsiluania; in Albo stud. »Mart. de Habruthbanya dioc. Albensis« scriptus):
- 1731 (a. 1494, studens morans in domo smigmatoris Bern. Cracovitae in platea Hospitali), 1732 (contra Statuta Universitatis ex multo tempore Collegium artistarum ad audiendum lectiones laicaliter in mitris prohibitis in-

67\*

trabat, quapropter a dno rectore in poena unius floreni condemnatus).

Nadabachany de, v. Napachanius.

Nadarzijn, Nadarzin, Nadarzyn de: v. Nadarzynius.

- Nadarzynius Johannes de Nadarzyn (Joh. de Nadarzijn):
- 1958 (a. 1503, in bursa Jerusalem moram habens, ex decreto dni rectoris cuidam Helenae viginti grossos solvere debet). Nadarzynius Stanislaus de Nadarzyn (Stan. de Nadarzin):
- 1832 (a. 1498, scholaris olim studentis Alb. Leśniowitae, expost vero Leonard. Pilznensis, cui fertonem solvere promisit).

Naderziczkj, v. Naderzycki.

- Naderzycki Gregorius (Greg. Naderziczkj):
- -- 2995 (a. 1530, hujus actus scriba). Nadole de, v. Nadolensis.
- Nadolensis Mathias de Nadole (Math. de Nadolye):
- 2284 (a. 1514, studens Universitatis, vendidit scholari tunicellam in valore xv grossorum).

Nadolye de, v. Nadolensis.

Nagajek Johannes (Joh. Nagayek):

- 845 (a. 1481, familiaris dni rectoris Mirżyniec).

[goltius.

Nagayek, v. Nagajek.

Nagoldt, Nagolt, Nagolth de: v. Na-Nagoltius Johannes de Nagolt, Swewita (Joh. de Nagoldt, Nagolt, de Nagolth, Joh. Nagoltius, bacc. de Swewia; in Albo stud. »Joh. de Nagulth dioc. Constantiensis« scriptus):

— 1368 (a. 1491, bacc., studens Ungarus tenebatur ei decem novem latos), 1799 (a. 1496, mgr., tenebatur mgro Sommerfeld - Aesticampiano tres florenos), 1861 (a. 1500), 1984 (a. 1504), 1991 (a. 1505, ejus servitor), 2101 (a. 1507, senior bursae pauperum), 2103.

Nagorne Colo, Kolyo, Nagornye Colyo, Nagorznye Colo de: v. Kolensis.

Nagulth de. v. Nagoltius.

Nakielensis presbyter (de Nakijel, a. 1500), v. Nakielensis Martinus.

- Nakielensis Martinus Nicolai de Nakiel (Mart. de Nakijel):
- 1860 (a. 1500, germanus Mathiae et presbyter de Nakiel), 1861.
- Nakielensis Mathias Nicolai de Nakiel (Math. de Nakijel):
- 1860 (a. 1500, germanus Martini, causa studii in Cracoviam veniens ibique mortuus, vestes ejus derelictae, duae tunicae scholasticae, signetum argenteum cum signo sagittae et aliae res), 1861.
- Nakielensis Nicolaus civis de Nakiel, pater Martini et Mathiae: v. Nakielensis Mart. et. Math. (a. 1500).

Nakiel, Nakijel de: v. Nakielensis.

Namslau, Namslauia, Namslavia, Namyslauia, Namyslawia, Namyslów de: cf. Namyslowita.

- Namyslowita Georgius de Namyslawia s. Namyslów aut Namslau (Georg. de Namslauia):
- 242 (a. 1470).
- Namysłowita Martinus de Namysławia s. Namysłów aut Namslau (Mart. de Namslavia):
- 1975 (a. 1504, percussit bacc).
- Namyslowita Stephanus Kunae (a. 1470), v. Kuna Steph.
- Namysłowita Wolfgangus de Namysławia s. Namysłów aut Namslau (Volfgangus de Namyslauia).
- 2337 (a. 1514, studens de nova bursa). Nána de, v. Nananus.
- Nananus Marcus de Nána, Ungarus (Marc. de Nana alias de Ungaria):
- 700 (a. 1478, scholaris).
- Napachanie de Napachaniensis, de Napachanij, Napachanije: v. Napachanius.
- Napachanius Antonius de Napachanie (Ant. de Nadabachany, Napachaniensis, de Napachanije):
- 2805 (a. 1524, mgr.), 2818 (a. 1525),
   2819, 2820, 2923 (a. 1528, collegiatus
   Collegii minoris), 3013 (a. 1530, eruditor Stan. Orzechowski et ejus fratris), 3362 (a. 1536, colleg. Colleg. majoris).

- Napachanius Mathias de Napachanie s. Napachowice (Math. de Napachanij, Napachowicze):
- 1459 (a. 1491, abduxit aliis scholares, item bacc. in communitate studentium inhonestis verbis affecit), 1461. [pachanius.

Napachowice, Napachowicze de: v. Na-Napruschowszky, Naprusowsky: v. Napruszowski.

Napruszowski Andreas (Andr. Napruschowszky, germanus Petri):

- 965 (a. 1485, olim).

Napruszowski Petrus (Petr. Naprusowsky, germanus Andreae):

- 965 (a. 1485, traxit mgrum ad officialem Gneznensem generalem).

Naramski Johannes (Joh. Naramskj):

- 2805 (a. 1524).

Naramskj, v. Naramski.

- Varkuski Stanislaus Wilnensis, Lithuanus (Stan. Narkuski, Narkuskij, Narkusky de Lithuania, Narkvski Vilnensis dioec.):
- 3144 (a. 1532, promotio sibi denegata, propter quandam mgro illatam levitatem), 3173 (a. 1533, bacc. in bursa Jerusalem commorans, certum gladium acquisitum ab eo in quodam bello, intestino inter studentes orto, dnus rector ad acta reponi mandavit). arkuskij, Narkuskj, Narkvski: v. Nar-

artensis Stanislaus de Narty (Stan. de Narthi): [nuntiationis), 595 (a. 1477, bacc, ratio ejus proarthi, Narty de: v. Nartensis.

asierowo, Nasirów de: v. Nasierowita. asierowita Stanislaus de Nasirów s. Nasierowo (Stan. de Nasszyrow):

204 (a. 1470, studens de bursa pauperum).

sszyrow de, v. Nasierowita. tafalva de, v. Natafalvanus.

Ltafalvanus Franciscus de Nátafalva. Transsilvano-Ungarus (Franc. le Transsilvania, Franc. Vngarus; in Albo stud. Franc. de Nathapholo! dioc. Agriensis«, in Libro promot. autem
»Franc. de Transsiluania« scriptus):

- 1762 (e. 1495), 1764 (bacc., ejus debitum pro olla malmatici).

Nathapholo de, v. Natafalvanus.

Nativitas Christi (a. 1524), v. Carmen. Naturalis philosophia:

- 1750 (a, 1495, Natur. phil., liber bene ligatus valoris duorum florenorum),
   3221 (a. 1534, in Philosophia natur. libri tres).
- Albertus Magnus. [Nawog. Nawogius (a. 1488), v. Rostkowita Neglectio, Neglectus: v. Negligentiae.

Negligentiae (neglectio, neglectus):

- 1330 (a. 1490, neglectus trium magistrorum in facultate artistica laborantium), 3318 (a. 1535, actus neglegtio).
   Német, Nemethy de, v. Nemetius.
- Nemetius Demetrius de Német, Ungarus (Demetrius; in Albo stud. Demetr. de Nemethy (scriptus):
- 945 (a. 1484, de bursa Ungarorum, sententiam contra eum a seniore bursae latam dnus rector rathificavit).
- Neomarchikamarcensis Balthasar studens (Neomarchikamarcensis?, a. 1469), v. Balthasar stud.
- Neopolitanus Albertus de Nova civitate, Ungarus (Alb. de Noua civitate, de Nova civ.):
- 4 (a. 1469, studens, dampnificavit bacc. Ungarum in quinque ducatis), 385 (a. 1475, presbyter).
- Neopolitanus Ambrosius de Nova eivitate Morawiae (Ambr. de Noua ciuitate Morauie):
- 2482 (a. 1519. tenebatur bibliopolae sex florenos monetae polonicalis).
- Neopolitanus Bartholomaeus de Nova civitate s. de Nowo miasto (Barthol. de Nouo myasto):
- 35 (a. 1469, studens).
- Neopolitanus Caspar de Nova civitatd, Ruthenus (Casp. de Noua ciuitate):
- 2511 (a. 1521) et passim usque ad.
   2841 (a. 1525, bacc. et bedellus s. sapientia Universitatis nec non actorum

coram dno rectore scriba), 2515 (a. 1522, notarius publicus).

- Neopolitanus Franciscus de Nova civitate, Ungarus (Franciscus baccalariandus, Franc de Noua civitate, Nova civ.):
- 4 (a. 1469 studens), 7, 17 (baccalariandus), 22, 29, 30, 32 (ratione debiti res ejus dnus rector per servum Universitatis arestari mandavit), 34 (bacc.).
- Neopolitanus Franciscus de Nova civitate (Franc. de Nova civitate):
- 2783 (a, 1524, mgr.), 2788, 2790.
- Neopolitanus Jacobus de Nova civitate (Jac. de Nova civitate):
- 1868 (a. 1500, studens).
- Neopolitanus Johannes bacc., Un garus (a. 1469): v. Birenstengel Joh. Neopolitanus Johannes de Nova
- civitate (Joh. de Noua civitate):

   1177 (a. 1488, a studente ad pedem
- lesus), 1179 (les. enormiter usque ad incarnationem et fractionem pedis).
- Neopolitanus Johannes Herbysth, studens (a. 1523): v. Herbest Joh.
- Neopolitanus Johannes dr. bullatus (a. 1523), v. Nieszkowita Joh.
- Neopolitanus Johannes de Nowe miasto Mazowiae (Joh. de Nowe mijastho Mazouie):
- 2972 (a. 1529, studens in Cerdonia degens).
- Neopolitanus Josephus de Nova civitate (Jos. de Nova ciuitate):
- 1959 (a. 1504).
- Neopolitanus Lucas de Nova civitate, Ruthenus (Luc. de Nova ciuitate):
- 2568 (a. 1522, mgr., invadiavit apud Judaeos tunicam studentis, eo inscio). 2578, 2587 (ex decreto dni rectoris non debet discedere de Cracovia, nisi prius satisfaceret mgro Jac. Siraditae).
- Neopolitanus Martinus de Nova civitate (Mart. de Nova civitate):
- 2561 (a. 1522, studens Universitatis). Neopolitanus Martinus de Nowe miasto (Mart. de Nove mijastho, Novije mijastho, Nowije mijastho):

- -- 3122 (s. 1531), 3129 (studens), 3134 --3136.
- Neopolitanus Mathias de Nova civitate (Math. de Nova ciuitate):
- 3188 (a. 1533), 3189.
- Neopolitanus Michael de Nova civitate (Mich. de Noua civitate):
- 74 (a. 1469, studens, intuito resumptionis tenebatur mgro unum florenum in auro), 127 (stud. in bursa divitum), 143 (a. 1470), 149.
- Neopolitanus Michael de Nova civitate (Mich. de Nova civitate):
- 1388 (a. 1491, bacc., mgrum in lectorio Socratis publice bestiam, asinum et nihil scientem appellavit), 1659 (a. 1494), mgr. et rector scholarum Kazimiriae ad Cracoviam), 1815 (a. 1497), 1836 (a. 1498, rector scholarum de s. Stephano, ratione cujusdam libri in schola perditi res scholaris retinuit), 1840 (cuidam bacc. scholae pro salario fertonem columbationis et fertonem canticorum tenebatur).
- Neopolitanus Stanislaus Biel s. Albinus mgr. (a. 1480/1536), v. Biel Stan.
- Neopolitanus Stanislaus de Nowe miasto (Stan. de Nowe myastho);
- 2972 (a. 1529, studens Almae Universitatis et cantor ad Omnes ss.).
- Neopolitanus Valentinus de Nova civitate (Valentinus, Valent. de Nova civitate):
- 563 (a. 1477, studens, citatus ad duum rectorem pro quibusdam rebus ad instantiam Katharinae Cracovitae), 570, 581, 732 (a. 1478, bacc., propinatrici pro cervisia quatuordecim grossos non solvit), 782 (a. 1479).
- Neopolitanus Vincentius de Nowe miasto (Vinc. de Noue mijastho):
- 3118 (a. 1531), 3121.
- Neosandecensis de Sacz, cf. Sandecensis.
- Nesyn de, v. Niesinius. [Agn. Neta Agnes (a. 1535), v. Klepardiensis Netka alias Elisabeth (a. 1514), v. Kościelna Netka.

- Neuenburgensis Valentinus de Nowe, Pruthenus (Valentinus de Prusia; in Libro dilig. »Valent. Neuenburgensis de Nowe« scriptus):
- 1997 (a. 1505, bacc, recepit annulum argenteum deauratum in valore mediae marcae).
- Niavis Paulus alias Schneevogel dictus (Paul. Thianis!):
- 3242 (a. 1534, Epistolae breves, liber).

  Niclinuus s. Nicolaus de Poznania
  bacc. (a. 1470/73), v. Merkel Niclinus.

  Niclinus s. Nicolaus Coszbal (a. 1485),
  v. Kozbal Niclinus. [Niklosowa.

  Niclosova, Niclosowa, Niclossowa: cf.

  Nicolaus sanctus: v. Ecclesiae; Plateae; Scholae.
- Nicolaus organista (Nicolaus):
- 111 (a. 1469, organista b. V. Mariae). Nicolaus pergamenista (a. 1469), v. Cracovita Nic. [Nic.
- Nicolaus bacc. (a. 1470), v. Radomita Nicolaus s. Niclinus bacc. (a. 1470), v. Merkel Nicl.

Nicolaus campanista (Nicolaus):

- 258 (a. 1472, camp.).

Vicolaus rector scholae Omnium ss. (a. 1472), v. Sandecensis Nic.

Vicolaus studens (Nicolaus):

- 327 (a. 1474, stud., a bacc. contra privilegia et Statuta Universitatis tractus ad alienum forum).
- licolaus altarista (Nicolaus):
- 341 (a. 1474, altar. s. V. Mariae in circulo Cracoviensi), 1061 (a. 1486, item altar.).
- icolaus scriba (Nicolaus):
- 363 (a. 1474, scriba actorum rect.).
  icolaus abbas (Nicolaus):
- 379 (a. 1475, abb. ordin. Cisternensis monasterii Pokrzywnicensis) 382.
   icolaus presbyter et psalmista (a. 1475 76), v. Pokrzywnicensis Nic.
- icolaus plebanus in Raclawice (Nicolaus):
- 517 (a. 1476, pleb. in Raczlawicze, ejus causa cum mgro Sacrano).
   i colaus studens (Nicolaus):

760 (a. 1479, stud.).

Nicolaus plebanus in Rijbna (a. 1479), v. Bochniensis Nic.

- Nicolaus servitor s. sapientia Universitatis (Nicolaus):
- 787 (a. 1479, servitor Univ.).
- Nicolaus assertus dr. medicinae (a. 1481), v. Çracovita Nic. [goniensis Nic. Nicolaus praepositus (a. 1482), v. Stri-Nicolaus quidam (Nicolaus):
- 893 (a. 1483, quidam procurator), 894, 895.
- v. Wolborita Nic. studens (a. 1483).
- Nicolaus studens (a. 1485), v. Sochaczowita Nic.
- Nicolaus moram agens in domo dris Regula (a. 1486), v. Ungarus Nic.

Nicolaus procurator (Nicolaus):

- 1183 (a. 1488, procur. monialium s. Clarae in Skala opido, annorum xxx). Nicolaus servitor (Nicolaus):
- 1183 (a. 1488, quondam serv. dris Mirżyniec), 1362 (a. 1491).
- Nicolaus organista (a. 1488), v. Cracovita Nic.

Nicolaus dnus (dnus Nicolaus):

- 1237 (a. 1489, ejus sigillum argenteum certi valoris obligavit se coram dno rectore bacc. Ungarus restituere).
  Nicolaus bacc. (Nicolaus):
- 1273 (a. 1489, bacc. ad Omnes ss. moram gerens).
- Nicolaus mgr. (a. 1489), v. Kokernak Nic. Nicolaus carnifex (a. 1489), v. Cracovita Niklos.
- Nicolaus pellifex (a. 1491), v. Regula Nic. Nicolaus quidam (Nicolaus).
- 1530 (a. 1492, vendidit quendam libellum pro fertone).
- Nicolaus tertianus (Nicolaus):
- 1598 (a. 1493, tert. Collegii majoris).
   Nicolaus bacc. et rector scholae ad s.
   Spiritum (a. 1493/94), v. Skawinius Nic.
- Nicolaus cursor (a. 1494), v. Cracovita Nic. | wita Nic.
- Nicolaus studens (a. 1497), v. Naboro-Nicolaus famulus (Nicolaus):
- 2187 (a. 1513, famul. dni rectoris Sacrani), 2235. [covita Nic.
   Nicolaus barbitonsor (a. 1514), v. Cra-

Nicolaus locatus (Nicolaus):

— 2361 (a. 1515, locatus et studens de schola s. Annae, studentem beanum appellavit et ipsum in hospitio percussit), 2362 (percussit cultro et digitis ad nasum).

Nicolaus vicescholasticus (Nicolaus):

2366 (a. 1515, viceschol. Skarbimiriensis). [v. Csepanus Nicelaus sacerdos de Ungaria (a. 1522), Nicolaus altarista (Nicolaus):

 2732 (a. 1523, altar. de arce Cracoviensi).

Nicolaus capellanus dni rectoris Arciszewski (a. 1524), v. Sandomirita Nic. Nicolaus plebanus in Schijdlow (a. 1524), v. Szydłowita Nic.

Nicolaus pistor (a. 1534), v. Cracovita Nic. Nicolaus quidam (Nicolaus):

- 3299 (a. 1535, procurator).

Nicomedes studens (Nicomedes):

— 1035 (a. 1425, stud. Lipsiensis, ejus causa cum bacc. Viennensi).

Niechanów de, v. Niechanowita.

Niechanowita Nicolaus de Niechanów, alias de Garay s. Garey (Nic. de Garey; in Libro promot. »Nic de Garay« et »Nic. de Nyechanow« scriptus):

— 840 (a. 1480, mgr. in bursa canonistarum morans, receptus in illam per bonae memoriae Johannem Diugosz, fundatorem illius domus, sub spe ibi mansionem et moram continuandi).

Niedźwiedź de, v. Niedźwiedzius.

Niedźwiedzius Johannes de Niedźwiedź (Joh. de Nyedzvyecz):

- 246 (a. 1470).

Niegardow, Niegardow de & in: cf. Niegardowiensis; Niegardowita.

Niegardowiensis plebanus (in Nyegardow, a. 1495), v. Władisławita Joh. Niegardowita Johannes de Niegardów (Joh. de Nijegardow, Nyegardow):

 189 (a 1470, studens, ejus causa cum mgro Sacrano ratione cautionis).

Niegolowski Johannes (Joh. Nyegolowskj, Nyeogolowskj):  2323 (a. 1514, studens, permutavit lanceam studenti, qui ei mediam marcam tenebatur), 2343 (a. 1515).

Niegorza de, v. Niekurzanus.

Niegowiecensis plebanus (in Nijegovyecz, a. 1497/1500), v Wysocki Joh. Niekurzanus Johannes de Niekurza (Joh. de Nyegorza; in Albo stud. »Joh. de Nyekurza« scriptus):

 2256 (a. 1513, studens Universitatis, citatus ad praesentiam dni officialis Cracoviensis et per eundem ad dnum rectorem remissus).

Niemiec Jacobus de Cracovia (Jac. dictus Nyemyecz de Crac.):

- 831 (a. 1480, sutor).

Niemojowski Nicolaus Nobilis (Nob. Nic. Nijemojjowski): [rentes).

— 3240 (a. 1534, discipulus et ejus pa-Nieorza Hieronymus de Tarnów (Jeronimus de Tarnow, Geronimus de Tharnow; in Albo stud. »Ieronim. Nyeorza de Tarnow« dictus):

 — 381 (a. 1474, accepit in mutuum ij ducatos), 832, 354.

Niesin de, v. Niesinius.

Niesinius Jacobus de Niesin (Jac. de Nesyn):

2461 (a. 1518, occisus et luce defunctus, tenebatur impressori librorum et hospiti suo summam viginti quinque florenorum polonicalium et decem grossos).

Niesskovicze de, v. Nieszkowicius.

Nieszkowa de, v. Nieszkowita.

Nieszkowice de, v. Nieszkowicius.

Nieszkowicius Mathias de Nieszkowice (Math. de Nieszkovicze):

 — 1923 (a. 1502, olim coquus novae bursae).

Nieszkowita Johannes de Nieszkowa, alias etiam Johannes de Nova civitate nuncupatus (Joh. de Noua ciuitate, Joh. de Nyeskowa, Nijeszkovita, Nyeszkowita):

2441 (a. 1517, decretorum dr. et custos Sandecensis), 2471 (a. 1518), 2498
(a. 1521, juris canonici dr.), 2574 (a. 1522, dr. bullatus s. romanae promo-

tionis de bursa canonistarum), 2575 (in bursa canon. manens, excommunicatus), 2577, 2716 (a. 1523, assertus dr. bullatus, exclusus a seniore de bursa juristarum, quam exclusionem tanquam rite et legittime factam dnus rector approbavit et confirmavit).

ieznanowice de, cf. Nieznanowicius.

ieznanowicius Petrus mgr. 1473/96), v. Świętopelk Petr.

liger Benedictus de Koźmin mgr. (Niger?, a. 1533/34), v. Kozminius Bened. liger Johannes de Cracovia (Johanmes murator, Joh. Nigri):

- 1282 (a. 1489, murator), 1275.

Niger Petrus:

— 2680 (a. 1528, Clipeus Thomistarum, liber mutuo debiti datus), 2685.

Nigromantia (nigromancia, nigromantici actus): [(a. 1522).

— 1988 (a. 1504, ars prohibita), 2598

 v. Speculum nigrom. (a. 1522). Nijegardow de, v. Niegardowita.

Nijegovyecz in, cf. Niegowiecensis.

Nijemoijowski, v. Niemojowski.

Nijeszkovita, v. Nieszkowita.

Nijkijelkarl, cf. Nikielkarl.

Nijtria de, v. Nitranus.

Nijwlthod de, v. Nyujtodanus.

Nikel, cf. Nikiel.

Nikelbark, cf. Nikielbark.

Nikeljung, cf. Nikieljung.

Nikiel s. Nicolaus de Cracovia, pater Caroli: v. Cracovita Nikiel (a. 1490 -1518).

Nikielbark de Cracovia (a. 1489), v. Bark Nikiel s. Nicolaus.

Nikielbark Sixtus caupo (a. 1489 - 91), v. Bark Sixt. Nicolai s. Nikielbark.

Nikieljung s. Jungnikel de Wratislawia, pater Valentini (Jungnikel?): v. Wratislawita Valent. (a. 1493).

Nikielkarl de Cracovia, civis (a. 1490 -1503): v. Cracovita Nikielkarl.

Nikijelkarl, cf. Nikielkarl.

Niklos s. Nicolaus de Cracovia, civis, maritus Kazae (a. 1469): v. Cracovita Niklos.

Niklos s. Nicolaus de Cracovia, carnifex (a. 1489/90): v. Cracovita Niklos.

Niklosowa Kaza s. Katharina (a. 1469), v. Cracovita Kaza.

Nikyel Charl, cf. Nikielkarl.

Nilek de Kazimiria (Nylyek Cazimiriensis):

- 2299 (a. 1514, civis).

Nilek Albertus de Nilka (Alb. de Nilka, Nylka):

- 1122 (a. 1487, bacc., ejus gladius amissus in valore xx grossorum polonicalium, item tunica flavea), 1150 (a. 1488, tenebatur cuidam studenti xj latos grossos).

Nilka de, v. Nilek.

Nisa de, cf. Nissanus.

Nissa (Nissa, Nyssa):

- 738 & 740 (a. 1478, bacc. quidam in Nissa commorans), 2601 (a. 1522).

Nissanus Adam de Nissa (studens de Nyssa; in Albo stud. »Adam de Nissa« scriptus):

 2601 (a. 1522, stud., discessit in suam patriam, videlicet Nissam).

Nissanus Balthasar de Nissa (Balth. de Nyssa): (Nitrani).

1248 (a. 1489, servitor Ungari Nic.

Nissanus Bartholomaeus Vuswald, studens (a. 1485): v. Wuswald Barth.

Nissanus Bernardus mgr. (a. 1470 -90), v. Mikosz Bern.

Nissanus Caspar mgr. (a. 1488/94), v. Braune Casp.

Nissanus Caspar de Nissa (Casp. de Nissa):

- 2085 (a. 1506, citatus ad dnum rectorem ad instantiam cauponis Johannis Szwab).

Nissanus Christophorus adolescens (a. 1513), v. Otphajus Chr.

Nissanus Erasmus s. Herasmus mgr. (a. 1474), v. Krotil Er.

Nissanus Georgius de Nissa (Georg. de Nissa):

- 2181 (a. 1512, studens in nova bursa manens, tenebatur cauponi pro vino quatuor florenos).

Nissanus Hermolaus de Nissa (studens Hermolaus; in Albo stud. »Hermolaus de Nissa« scriptus):

 562 (a. 1477, stud. de bursa Jerusalem, tenebatur duas marcas pro carnibus in bursam receptis).

Nissanus Johannes de Nissa (Joh. de Nissa):

- 1500 (a. 1491, studens).

Nissanus Johannes de Nissa (Joh. de Nissa):

- 2121 (a. 1507, bacc.).

Nissanus Johannes de Nissa (Joh. de Nyssa):

2669 (a. 1523, altarista ad b. V. Mariam in circulo Cracoviensi).

Nissanus Marcus de Nissa, paterno nomine Azennig aut Odziennik nuncupatus (Azennig?, Odziennik?; Marc. de Nissa; in Albo stud. »Marc. Athczennych de Nissa« dictus):

 928 (a. 1483, bacc., juravit coram dno rectore, quod non recepit studenti florenum).

Nissanus Martinus de Nissa (Mart. de Nissa):

 941 (a. 1484, studens, tres florenos ratione resumptionis cuidam bacc. solvere coram dno rectore se obligavit).

Nissanus Mathias-Matthaeus (a 1489/90), v. Wolff Math. Matth.

Nissanus Michael de Nissa (mgr. Michael, Michael de N.; in Libro promot. » Mich. de Nissa« scriptus):

 996 (a. 1485, mgr.), 1001 (jejuno stomacho juramentum coram dno rectore praestare obligatus), 1005.

Nissanus Michael de Nissa (Mich. de Nissa):

— 1063 (a. 1486, studens, moram habens apud Annam Koszykowa in platea s. Floriani).

Nissanus Nicolaus dr. (a. 1474), v. Mergus s. Tauchen Nic.

Nissanus Petrus de Nissa (Petr. de Nissa):

 2030 (a. 1505, bacc., mutuavit mgro unum florenum non ad ludum sed pro sua necessitate), 2038 (in hospitio apud peratorem circa bursam novam manens, vulneravit studentem in eodem hospitio morantem).

Nissanus Stanislaus de Nissa (Stan. de Nissa):

- 1500 (a. 1491, studens).

Nissanus Thomas studens (a. 1470), v. Gloger Thom.

Nissanus Valentinus de Nissa (Valent de Nisa, Nissa):

- 1548 (a. 1493, bacc., tenebatur mgro unum florenum), 1583.

Nissanus Vincentius de Nissa (Vinc. de Nisa, Nissa):

 2144 (a. 1508, bacc., vulneratus a bacc.), 2149 (a. 1509), 2152 (vuln. cultello).

Nitra de, v. Nitranus.

Nitranus Nicolaus de Nitra s. Nitria, Ungarus (Nic. de Nijtra):

 1248 (a. 1489, studens de domo dris Regula).

Nitranus Oswaldus de Nitra s. Nitria, Ungarus (Osw. de Nijtria, Nytria):

 1248 (a. 1489, studens de domo dris Regula).

Nitria de, v. Nitranus.

Nivensis Petrus de Monte nivis (Petr. de Monte niuis):

 1988 (a. 1504, bacc. Coloniensis, in certis actibus nigromanticis dno rectori delatus, in poena unius floreni condemnatus).

Noctivagationes (ambulationes nocturnae, divagationes noct. &c., noctivagi &c.):

— 104 (a. 1469, studens tempore nocturnali extra bursam vagans), 890 (a. 1483, studens de bursa Jerusalem andivit, seniorem nocturnis temporibus de domo exire et tarde venire), 1180 (a. 1488, noctivagus studens non potuit bene agnosci), 1263 (a. 1489, ocasio vagandi temporibus nocturnis in suspectum Universitatis), 1670 (a. 1494, dnus rector decrevit, ut baccocasione cursus et nocturnae violentiae aut pro poena Universitatis carcerem tribus diebus ferat, aut poenam

duorum florenorum persolvat), 1721 (propositio coram dno rectore de vagis nocturnis cursibus et de contentione, ex qua notabilis sanguinis effusio secuta est), 1824 (a. 1497, insolentiae a bacc. de nocte factae), 2180 (a. 1512, res illicitae et inhonestae, tabernae, ludi et divagationes nocturnae), 2488 (a. 1520, mgr. ocasione nocturnae vagationis ac inquietationis hominum a dno rectore in una sexagena condemnatus), 3100 (a. 1531, studentes nocturno tempore vagantes), 3105 (studens pro nocturna ambulatione cum gladio a dno rectore in uno fertone punitus), 3238 (a. 1584, mgr. pro discursionibus nocturnis, insolentiis et violentiis factis, a dno rectore in poena unius marcae condemnatus), et passim. Noctivagi, nocturnae vagationes: v. Noctivagationes.

Noremberga, Norenberga, Norimberga de: v. Norimbergensis.

- Norimbergensis de Norimberga, bacc. Nurunbergensis, Friburgensis (bacc. bacc. Friburgensis):
- 1549 (a. 1493, paedagogus in domo Januszki manens), 1555.
- Norimbergensis Caspar de Norimberga (Casp. de Nurunberga):
- 881 (a. 1482, tenebatur cuidam Wratislawitae xl grossos sine  $\frac{1}{2}$ ).
- Norimbergensis Henricus dr. (a. 1488), v. Norimbergensis Ulricus.
- Norimbergensis Sebaldus de Norimberga (Sebald. de Noremberga):
- 2461 (a. 1518, testis annorum triginta).
- Norimbergensis Ulricus s. Henricus de Norimberga (Henr. de Norenberga, Ulr. de Norimberga):
- 1127 (a. 1488, studens tenebatur ei unum florenum), 1137 (dr. medicinae, cui studens ocasione medelae item unum florenum tenebatur).
- Nosalowicz Laurentius (Laur. Nosalowicz):
- 2500 (a. 1521, contra mgrum et rectorem scholae s. Annae applicavit in Nouo foro de, cf. Novoforensis.

pariete libellum infamatorium et lapidem in fenestram habitationis ejus projecit), 2501, 2502.

Noscowskij, v. Noskowski.

Nosiszowski Nicolaus Nobilis (Nob. Nic. Noszijszowskij):

- 3261 (a. 1534, studens in bursa philosophorum commanens).

Noskow, Nosków de: v. Noskowski.

- Noskowski Johannes de Nosków. frater Lucae (Joh. de Noszkow, Noskowski, Noskowsky, Noszkowski, Noszkowskj, Noszkowszky):
- 1654 (a. 1494), 2074 (a. 1506, mgr. et rector scholarum ad Omnes ss., turpiter a bacc. vulneratus), 2075, 2076, 2080, 2110 (a. 1507, pecuniam larga manu inter famulos Universitatis distribuit), 2169 (a. 1511, medinae dr Bononiae promotus), 3372 (a. 1536).
- Noskowski Lucas de Nosków, frater Johannis (Luc. Noscowskij, Noskowski, de Noskow, Noszkow):
- 1654 (a. 1494, bacc.), 1658, 1917 (a. 1502, mgr.), 2430 (a. 1517), 2897 -2902 (artium et medicinae dr., lector ejusdem ordinarius, physicus regius, praeconsul civitatis ac rector Universitatis commutatione hiemali a. 1526 -27), 2915 (a. 1527), 2968 (a. 1529, consiliarius facultatis medicae).
- Noskowski Sebastianus (Seb. Noskowskij):
- 2818 (a. 1525, bacc., tenebatur cuidam vicario quinque florenos in moneta numeri polonicalis et unum aureum ungaricalem veri et justi ponderis).

Noskowskij, Noskowsky: v. Noskowski.

Noszijszowskij, v. Nosiszowski.

Noszkow de, Noszkowski, Noszkowski, Noszkowszky: v. Noskowski.

Notarius civitatis Cracoviensis (a. 1502), v. Behem Balth.

Noua civitate de, cf. Neopolitanus.

Noua domo de, v. Novodomensis.

Noua Sluptcza de, v. Slupcensis. Noua villa de, cf. Novovillanus.

Noue mijastho de, cf. Neopolitanus.

Nouo myasto de, cf. Neopolitanus. Nouosoleo, Nouosolio de: cf. Novosoliensis.

Nowa domo de, v. Novodomensis. Nova civitas (in Ungaria):

— 4 (a. 1469, studens Ungarus a bacc. Ungaro in Novam civitatem missus, ut sibi afferet pecuniam).

Nova civitate de, cf. Neopolitanus.

Nova logica:

- 795 (a. 1479, Novae log. quaestiones, liber), 3242 (a. 1534, exercitium, lib.), 3262 (item ex., lib.).
- v. Aristoteles. [decensis.
   Nova Sandec, Nova Sandecz de: v. San-Nowa Słupca de, v. Słupcensis.
   Nova villa de, cf. Novovillanus.

Nowe de, v. Neuenburgensis.

Nowe Góry de, v. Nowogóranus.

Nowe miasto, Nove mijastho, Nowe myasto de: cf. Neopolitanus.

Nowe Stawij de, v. Nowostawensis.

Novije mijastho, Nowije mijastho de: cf. Neopolitanus.

- Novodomensis Jacobus de Nova domo, Ungarus (Ungarus?; Jac. de Noua domo):
- 2579 (a. 1522, beanus appellatus, egressus de bursa nova non solutis cameralibus).
- Novodomensis Johannes de Nova domo (Joh. de Nowa domo):
- 1883 (a. 1501, actu studens).
- Novodomensis Michael pater Procopii, v. Novodomensis Procop. (a. 1469).
- Novodomensis Procopius Michaelis de Nova domo (Procop. Michaelis de Nova domo):
- 1223 (a. 1489, annorum xxx vel citra). Novoforensis Conradus pater Nicolai, v. Novoforensis Nic. (a. 1483).
- Novoforensis Laurentius mgr. (a. 1491/94), v. Corvinus Laur.
- Novoforensis Nicolaus Conradi de Novo foro (Nicolaus Conradi; in Albo stud., Nic. Conradi de Nouo foro« scriptus):
- 890 (a. 1483, de bursa Jerusalem).

Novoforensis Nicolaus de Novo foro (Nic. de Nouo foro):

- 998 (a. 1485).

Novoforensis Petrus pe Novoforo (Petr. de Novo foro):

- 1089 (a. 1487, bacc.).

Novoforensis Petrus de Novo foro, Theutonicus alias Prussita (Petr. de Nowoforo Theutunicus alias Prussita):

 2304 (a. 1514, studens de nova bursa).
 Novo foro, Nouo foro de: cf. Novoforensis.

Nowogóranus Johannes de Góry nove, Lithuanus (Joh. de Gorenoui, de Curanowo; in Albo stud. »Joh. de Goranovye in terra Lithuaniae« scriptus): [bacc.).

— 623 (a. 1478, studens), 814 (a. 1480, Nowogóranus Martinus de Kuranowo (Mart. de Curanowo):

 623 (a. 1478, clericus et compatriota studentis Johannis).

Nowogród de, v. Nowogrodkowa-

Nowogrodkowa pellicea (Nowogrothkowa i. e. de Nowogród):

 2209 (a. 1513, Judaeo a studente ex decreto dni rectoris in pignus reposita).
 Nowogrothkowa, v. Nowogródkowa.

Nowo miasto de, cf. Neopolitanus.

Novosoliensis Jacobus bacc. (a. 1470/75), v. Koch Jac.

Novosoliensis Leonardus de Novosolio, Ungarus (Leonard. de Nouosolio):

 1823 (a. 1490, bacc., tenebatur cuidam mulieri xij florenos cum septem latis grossis).

Novosolio de, cf. Novosoliensis.

Nowostawensis Mathias de Nowe Stawy (Math. de Nowe Stawij):

- 2820 (a. 1525).

Novovillanus Cristannus de Nova villa (bacc. Cristannus, Crist. de Nova villa):

1471 (a. 1491, bacc., ejus pugio),
 1475, 1486 (item causa pro quodam pugione).

Novovillanus Stephanus de Nova villa (Steph. de Noua villa):

- 86 (a.1469, studens de domo alterius partis bursae Jerusalem).

v. Longovillanus Steph.

Novovillanus Valentinus Zonthak (a. 1518), v. Sontag. Valent.

Novozolio de, cf. Novosoliensis.

Novus thesaurus (a. 1475, liber), v. Sermones.

Nunctii generales Universitatis, v. Sapientiae.

Nundinae (nundinae):

1172 (a. 1496, in Lublin), 2214 (a. 1513, Cracoviae pro festo s. Stanislai in Majo, 8. V), 2227 (ibidem pro festo s. Michaelis, 29. IX).

furnberga de, Nurunbergensis: v. Norimbergensis.

lyechanow de, v. Niechanowita.

lyedzwyecz de, v. Niedżwiedzius.

Iyegardow de, v. Niegardowita. [lowski. Iyegolowski, Nyeogolowski; v. Niego-Iyegorza, Nyekurza de: v. Niekurzanus. Yemyecz, v. Niemiec.

yeorza, v. Nieorza. [wita. yeskowa de, Nyeszkowita: v. Nieszkoykloss, cf. Niklos.

ylka de, Nylyek: v. Nilek. [Nissanus. yssa, Nysza, Nyssza de: cf. Nissa; ytria de, v. Nitranus.

rujtod de, v. Nyujtodanus.

y uj to danus Adam de Nyujtod, Ungarus (Ad. de Nijwithod):

2147 (a. 1509, fecit cautionem fidejussoriam pro bacc. Ungaro).

Johannes de O. mgr. (a. 1475), v. Dpatowicius Joh.

. An. (An. de Ob.):

501 (a. 1475, procurator).

edientia (obedientiae poena):

282 (a. 1470), 240, et passim.

v. Rector Univ.

czin de. v. Obiedzinius.

iedzinius Thomas de Obiedzino l'hom. de Obiczin, Obijdzijno, Obijzino, Obijedzijno, Obyczyno, Obydzyo, Obyedzijno, Obyedzyno):

365 (a. 1482, bacc., ejus »Priorum« aestiones in valore trium grosso-

rum), 1033 (a. 1485), 1055 (a. 1486), 1204 (a. 1488), 1246 (a. 1489, mgr. et rector scholae in castro Cracoviensi ac ejus juvenis), 1717 (a. 1494), 1801 (a. 1497), 1874 (a. 1500, consiliarius dni rectoris), 1878 (collegiatus Collegii minoris canonicusque Wisliciensis), 1941 (a. 1502).

- Obiedziński Johannes (Joh. Obydzynszkij, Obyedzynskij, Obyedzynsky, Obyedzynszky).
- 2571 (a. 1522, de bursa Jerusalem, familiaribus epi Cracoviensis nocte violentiam intulit), 2591, 2592 (diffidatus a studentibus), 2600, 2605, 2609 (in loco publico et inhonesto prostibulo mulieribus illic morantibus violentiam fecit, quapropter a dno rectore in poenam unius floreni condemnatus), 2679 (a. 1523, vicarius perpetuus in eccl. cathedr. Plocensi et studens Universitatis, servum publicum consulum Cracoviensium in Collegio majori per crines arripuit assellavitque, quapropter dnus rector contra eundem poenam decem marcarum numeri et monetae polonicalis decrevit).
- Obijdzijno, Obijdzino, Objiedzijno de: v. Obiedzinius.
- Oborensis Nicolaus de Obory (Nic. de Oborij, Obory):
- 1241 (a. 1489, bacc., percussit bacc.), 1242, 1243 (quapropter a dno rectore pro medela vulnerato fertonem solvere condemnatus).

Oborij de, v. Oborensis.

- Obornicius Blasius de Oborniki (Blas de Obornijkij):
- 3317 (a. 1535, bacc. in schola s. Stephani manens).
- Obornicius Petrus de Oborniki de armis Wedel, alias etiam Wedelicius, Quittemberg aut Vitirbek. dictus (Petr. de Obornijki, Obornijki, Obornikij, Petr. Vedelicius, Vedelitius de Obornijki, Obornyky):
- 2505 (a. 1521, dr. et ejus servitor bacc.), 2683 (a. 1523, dr. in medicinis), 2690, 2709, 2717, 2726, 2734 (ar-

tium et med. dr.), 2828 –2846 (Magnificus rector Universitatis commutatione aestivali a. 1525), 2839 (civis Cracoviensis ac rector), 2847—2857 (rector Univ. comm. hiemali a. 1525/26).

Obornijki, Obornijkij, Obornijki, Oborniki, Obornikij, Obornyky de: v.
Obornicius.

Obory de, v. Oborensis. [tensis. Obrijthe, Obrythe, Obrytte de: v. Obryt-Obryttensis Jacobus de Obrytte (Jac. de Obrijthe, Obrythe):

 1641 (a. 1494, ratione percussionis a dno rectore in uno floreno punitus).
 Obydzyno de, v. Obiedzinius.

Obydzyno de, v. Obiedziński. [nius.

Obyedzijno, Obyedzyno de: v. Obiedzi-Obyedzijnskij, Obyedzynsky, Obyedzynszky: v. Obiedziński.

- Ocieski Nicolaus (Nic. Oczeczkij, Odczieski):
- 3154 (a. 1582), 3246 (a. 1534, studens).
  Oculista e Cracovienses: v. Caschoviensis Mart. (a. 1478, oculista); Judaeus Elias (a. 1526, oculorum medicus).
- Oczasalski Stanislaus de Grojec s. Grodziec (Stan. Oczasalszkij a Grodzijecz):
- 2939 (a. 1528, studens Universitatis in hospitio manens, compromisit coram dno rectore deferre habitum studentium et in birro incedere).

Oczasalszkij, v. Oczasalski.

Oczeczkij, v. Ocieski.

Oczijnszkij, Oczynszkij: v. Osiński.

Odardus (odardus):

- 1572 (a. 1493), 2755 (a. 1523, alias qui non est in habendo), 2805 (a. 1524, i. e. insufficiens ad solvendum, item remedium juris ad favorem odardorum concessum et juramentum odardiae).
- v. Grodzicki Bern. studens (a. 1535, non fuit in habendo pro hac vice);
   Łysy Mart. mgr. (a. 1476, non erat sufficiens in pecuniis);
   Pilznensis Valent mgr. (a. 1514).

Odczieski, v. Ocieski.

- Oderski Zacharias de Opole (Zachar. de Oppol, Zachar. Oderszkij de Oppol, de Oppolije):
- 1728 (a. 1523, studens Universitatis, ejus tunica), 2730, 2820 (a. 1525), 2840 (studens s. scholaris Cracovianus!).

Oderszkij, v. Oderski.

Omuchów de, v. Odmuchowita-

- Odmuchowita Nicolaus de Odmuchów s. Ottmachau (Nic. de Othmuchaw):
- 821 (a. 1480, bacc.)

Odra de, v. Odranus.

- Odranus Gregorius de Odra (Greg. de Odra):
- 2071 (a. 1506, bacc., ejus annulus in undecim florenis invadiatus).
- Odziennik Marcus de Nissa (Odziennik?, a. 1483), v. Nissanus Marc.

Offenbachia de, v. Offenbachiensis.

- Offenbachiensis Laurentius Nicolai de Offenbachia (Laur. Nicolai de Offenbachia):
- 986 (a. 1485), 987 (studens in bursa Jerusalem morans).
- Offenbachiensis Nicolaus pater Laurentii, v. Offenbachiensis Laur. (a. 1485).
- Officialis Cracoviensis generalis, v. Vicarius in spiritualibus.
- Officina monetarum Cracoviensis:
- 1801 (a. 1497).
- Officium (Officium):
- 20 (a. 1469, Off. misiae, liber in valore xx grossorum), 25, 1728 (a. 1494, De Domina i. e. de bb. V. Maria off., libellus scriptus).

Ogledia de, cf. Ogledius.

Ogledius Albertus (a. 1477), v. Sobniowski Alb.

Ogledya de, ct. Ogledius. [dzienicius. Ogrodzenycze, Ogrodzienice de: v. Ogro-Ogrodzienicius Nicolaus de Ogrodzienice (Nic. de Ogrodzenycze, Ogrodzonycza):

 40 (a. 1469, plebanus in Wyszków dioec. Płocensis), 210 (a. 1470, armis studentem invasit, quapropter a dno

rectore sex grossos ratione poenae, item arma reponere obligatus).

Ogrodzonycza de, v. Ogrodzienicius.

- Okuń Wenceslaus de Budin (N. Okuny, Venc. Okvny; in Albo stud. »Venc. de Bwdyn dioec. Olomucensis« scriptus):
- 2571 (a. 1522, de bursa Jerusalem, familiaribus epi Cracoviensis nocte per extensionem arcus et sagittarum violentiam intulit), 2650 (a. 1523, frameam accomodatam non restituit).

Okuny, Okvny: v. Okuń.

Olavia, Olavia de: cf. Olavianus.

Olavianus Nicolaus bacc. (a. 1475), v. Stiberz Nic.

Oleánica de, v. Oleánicius.

- Oleánicius Laurentius de Oleánica s. Olsnensis de Olsna (Laur. de Olesznicza, Laur. de Olszna):
- 1557 (a. 1493, mgr. de bursa nova),
   1560 (ex parte nationis alemanicae).
   Olesznicza de, v. Oleśnicius.
- Oleśnicki Zbigneus olim cardinalis et episcopus Cracoviensis (Sbigneus):
- 493 (a. 1475, sigillum ejus rotundae figurae).

Oleum (oleum):

- 2116 (a. 1507, amphora olei bona). Olkusz de & in: v. Ilkussiensis; Ilkussius. Olla (olla);
- 1828 (a. 1497, senior bursae pauperum tenebatur mulieri pro ollis mediam marcam).

Olmucz de, cf. Olomunicensis.

- Olmützer Paulus studens et bacc. (a. 1488/89), v. Ulmcer Paul.
- Olomancz, Olomoncz de, Olomucensis, de Olomucz, Olomuncz: cf. Olomunicensis; Olomuniec.
- Olomunicensis (Olomvcensis, de & in Olomuncz &): [Adr.
- altarista (a. 1518), v. Olomunicensis
- canonicus: v. Olomuniciensis Thom.
   (a. 1488); Sucharz Joh. (a. 1519).
- dioecesis: v. Kozlensis Mich.; Okuń
   Wenc.
- Nomunicensis Adrianus de Olomunice (Adr. de Olomynez):

 2228 (a. 1513, studens Universitatis, in bursa Jerusalem morans, canonicus Brunnensis et altarista Olomucensis).

- Olomunicensis Andreas de Olomumunice (Andr. de Olomuncz):
- 1529 (a. 1492, vector, cui studens tres florenos tenebatur).
- Olomunicensis Augustnus de Olomunice (Augustin. de Olomuncz):
- 1186 (a. 1488, mgr., causa ejus libri).
  Olomunicensis Caspar Ffrander bacc. (a. 1489), v. Frander Casp.
- Ołomunicensis Caspar Fiszbaijtel, quondam studens (a. 1518): v. Fischbeutel Casp.
- Olomunicensis Clemens de Olomuniec (Clem. de Olomuncz):
- 1550 (a. 1493, bacc. in bursa Ungarorum, propter quasdam rixas et percussiones in platea Fratrum a dno rectore in una sexagena s. in duobus aureis ungaricalibus condemnatus).
- Olomunicensis Cristinus de Olomunice (Crist. de Olomuncz):
- 1651 (a. 1494, submisit se repositurum poenam medii floreni, decretam a dno rectore propter inobedientiam mandati, facti ad occurendum et suscipiendum regium ingressum).
- Olomunicensis Fridericus Frander (a. 1489), cf. Frander Frider.
- Olomunicensis Georgius de Olomunice (Georg. de Olomuncz):
- 2061 (a. 1505), 2108 (a. 1507).
- v. Olomunicensis Valent (a. 1507).
- Olomunicensis Henricus de Olomunice, Providus (Henr. de Olomancz):
- 684 (a. 1478, studens tenebatur ei unum florenum et grossum cum 1/2).
- Olomunicensis Jacobus de Olomuniec (Jac. de Olomuncz):
- 2517 (a. 1512, adolescens probus et bene conservatus).
- Olomunicensis Johannes Mathiae, studens (a. 1477/79): v. Boguar Math.
- Olomunicensis Johannes de Olomuniec (Joh. de Olomuncz, Olomucz):
- 1221 (a. 1489, studens de bursa nova),
   1222, 1223, 1232, 1342 (a. 1390, bacc.,

ciali Cracoviensi ad dnum rectorem pro administranda justitia).

Opocznensis Andreas dr. medicinae (a. 1534), v. Pirzchalka Andr.

Opocznensis Bartholomaeus de Opoczno (Barth. de Opoczno):

 — 3315 (a. 1535, studens), 3327 (stud. manens circa mgrum Mich. Wiśliczkam in Collegio majori).

Opocznensis Johannes de Opoczno (Joh. de Opoczno):

1832 (a. 1498, scholaris olim studentis Alb. Leśniowitae, expost vero Leonard. Pilznensis, cui fertonem solvere promisit).

Opocznensis Lucas pater Mathiae, v. Opocznensis Mathias - Matthaeus (a. 1514/85).

Opocznensis Mathias-Matthaeus Lucae de Opoczno (Matthaeus studens et servitor, Mathias Luce de Opoczno, fr. Math. de Opoczno):

— 2274 (a. 1514, studens Universitatis, recepit mutuo a rectore Univ., dre Parisiensi de Bystrzyków, 15 grossos), 2280 (stud. et servitor dni rectoris Parisiensis), 2295, 3315 (a. 1535, fr. professus ordin. s. Benedicti monasterii Sieciechowiensis, s. theologiae professor et dr., acomodavit bacc. Tatarka certos libros in sua necessitate), 3327.

Opocznensis Paulus Vach, studens et sapientia Universitatis (a. 1514/17): v. Wach Paul.

Opoczno de, v. Opocznensis.

Opole, Opolie de: cf. Opoliensis.

Opoliensis praepositus (a. 1531), v. Opoliensis Wenc.

Opoliensis Ambrosius de Opole (Ambr. de Oppol);

 2728 (a. 1523, studens Universitatis, morans in scholis ad s. Mariam in circulo), 2730.

Opoliensis Clemens de Opole (bacc. Clemens, Clem. de Opolye):

— 2192 (a. 1513, bacc. et paedagogus dni Josth Glacz), 2656 (a. 1523, mgr., vendidit equum Mich. Tolcsvano, plebano in Tolcsva). Opoliensis Mathias de Opole (Math. de Oppol):

 1218 (a. 1489, studens, cui studens Ungarus quinque latos tenebatur).

Opoliensis Michael mgr. (a. 1475), v. Wielunius Mich.

Opoliensis Michael de Opole (Mich. de Oppol):

— 1379 (a. 1491, studens de bursa canonistarum, vulneravit studentem).

Opoliensis Michael de Opole (Mich. de Opolye):

 2559 (a. 1522, studens Universitatis, pecunia de ejus caleta ablata).

Opoliensis Thomas de Opole (Thom. de Opolie):

— 2232 (a. 1513, studens de scholis s. Mariae, detulit arma).

Opoliensis Wenceslaus (Venc. praepositus Opoliensis):

— 3095 (a. 1531, praep.).

Opoliensis Zacharias studens (a. 1523/25), v. Oderski Zach.

Opolye de, cf. Opoliensis.

Oppathouiensis, v. Opatowiensis.

Oppathow de, cf. Opatowius. [towicius. Oppathowecz, Oppathowycz de: v. Opa-Oppatow de, cf. Opatowius.

Oppauia, Oppawia de: v. Opawiensis.

Opperias de, v. Eperiensis.

Oppoczno de, cf. Opocznensis.
Oppol, Oppolije de: cf. Opoliensis.

Oracula (oracula):

 1809 (a. 1497, oracula duplicia de corallis et gagatis, bacc. cuidam a muliere data).

- v. Pater noster (a. 1490).

Oratius, v. Horatius.

Oratoria (Oratoria, Rhetorica):

-- 218 (a. 1470, resumptio in Rhetorica), 1310 (a. 1490, in Oratoria et poëmatibus liber), 1382 (a. 1491, collegiatura in Oratoria), 1713 (a. 1494, Rhet., lib.).

- v. Cicero.

Orchowski Andreas (Andr. Orchowszkij):

- 2907 (a. 1527).

Orchowszkij, v. Orchowski. Ordinarii actus, v. Actus.

Oreis montibus Leonardus de (a. 1498), v. Kremnicianus Leonard.

Organista alatinarius (a. 1514), v. Caspar org.

Organum (organum):

(organo).

— 681 (a. 1478, informatio tactuum in Orlow, Orlów de: v. Orlowita.

Orlowita Valentinus de Orlów (Valent. de Orlow):

- 2231 (a. 1513).

Ornatus (ornatus s. casula):

- 375 (a. 1475, ornatus s. casula varii coloris in valore viginti florenorum citra vel ultra, de monasterio Pokrzywnicensi perditus).
- v. Ecclesia s. Annae paroch. (a. 1503). Orosius bacc. (a. 1496), v. Blanden Or. Oroszi de, v. Oroszius.
- Oroszius Osvaldus de Oroszi, Ungarus (Oszvaldus studens; in Albo stud.

  »Osv. de Orsy« scriptus):
- 945 (a. 1484, de bursa Ungarorum, sententiam contra eum a seniore bursae latam dnus rector in parte ratificavit).
- Ortolff Wolfgangus de Cracovia (Wolfg. Ortolff):
- 1859 (a. 1500, concivis Crac., cui studens florenum in moneta tenebatur).

Ortulus orationum, v. Hortulus orat.

Orsy de, v. Oroszius.

Orzechow, Orzechów de: cf. Orzechowita. Orzechowita Jacobus studens et dispensator (a. 1469), v. Urzędowius Jac.

Orzechowski Alexius Nobilis (Nob. Alex. Orzechowski, Orzechowski):

- 3353 (a. 1535, mansit apud viduam et hospitam Barbaram Cracovitam in platea Colomba in domo ad annum conventa pro quinque florenis per mediam sexagenam), 3360 (a. 1536, praepositus in Zmigrod), 3376.
- Orzechowski Stanislaus Nobilis (Nob. Stan. Orzijechowskij):
- 3013 (a. 1530, canonicus Przemysliensis et ejus frater, eruditi Cracoviae a mgro Ant. Napachanio, cui librum »Apophthegmatum« Er. Roterodami impignoraverunt).

Orzechowski, v. Orzechowski.

Orzeschek, v. Orzeszek.

Orzeski Johannes (Joh. Orzeskj):

2393 (a. 1516, studens).

Orzeskj, v. Orzeski.

Orzeszek Nicolaus de Szydłów (Nic. Orzeschek de Schydlow):

 — 817 (a. 1480, obligavit se coram dno rectore dare servitori pro injuriis illatis mediam marcam communis pecuniae).
 Orzijechowskij, v. Orzechowski.

Os. Joh. de (a. 1475), v. Sacranus Joh. de Oświęcim.

Oschnycza de, cf. Ośnicius.

Oscholynskii, v. Ossoliński.

Osczerca, cf. Oszczerca.

Osiecius Nicolaus de Osiek (Nic. de Osszek, Oszijek, Oszyek):

- 2012 (a. 1505, ejus certus liber Terentii), 2755 (a. 1523, notarius publicus), 3052 (a. 1530, juris pontificii bacc.), 3061 (artium et juris canonici bacc.).
- Osiecius Stanislaus de Osiek (Stan. de Osszyek);
- 544 (a. 1476, presbyter).

Osiecki Johannes Nobilis (Nob. Joh. Oszieczski, Oszijeczkij):

- -- 3084 (a. 1531, ejus scholasticus), 3166 (a. 1532, Stanislaus!), 3168 (studens Universitatis).
- v. Osiecki Stanislaus.
- Osiecki Stanislaus (Stan. Oszieczski, Oszieczski):
- 3166 (a. 1532, bonis literis Cracoviae navans), 3167 (studens Almae Universitatis), 3168 (Johannes!).
- v. Osiecki Johannes.

Osiek de, v. Osiecius.

- Osiński Georgius alias Ośnicki dictus (Jeorgius Oczijnszkij, Oczynszkij, Osznijszkij, Oszynskij):
- 3145 (a. 1532, ejus libri, res et patria), 3146, 3147.

Ośnica de, cf. Ośnicius.

Ośnicius Johannes de Ośnica (Joh. de Ossnycza):

 1704 (a. 1494, servitor mgri Pausemus de Ośnica).

68\*

Ośnicius Martinus Pausemus mgr. (a. 1479/94), v. Pausemus Mart.

Ośnicki Georgius alias Osiński dictus (a. 1532), v. Osiński Georg.

Osnycza de, cf. Ośnicius.

Osschwanczim de, cf. Oświęcimius.

Osscze, Osse de: v. Ossensis.

Ossensis Felix de Ossy (Fel. de Osscze, de Ossij; in Libro promot. »Fel. de Osse« scriptus):

— 3169 (a. 1532), 3244 (a. 1534, bacc., tenebatur seniori bursae pauperum unum florenum in moneta).

Ossij de, v. Ossensis. [Ośnicius. Ossnicza, Ossnijcza, Ossnycza de: cf. Ossoliński (Oscholynskij):

- 1266 (a. 1489, ejus servitor).

Ossoliński Jacobus, germanus Pauli (Jac. et Paul. Ossolynsczij, germani):

— 1199 (a. 1488, obligaverunt se coram dno rectore sub censuris ecclesiasticis seniori bursae Jerusalem, mgro Parisiensi, sex florenos solvere).

Ossoliński Paulus, germanus Jacobi, v. Ossoliński Jac. (a. 1488).

Ossolynsczij, v. Ossoliński Jac.

Ossuanczim, Ossvyanczijm, Ossvyączijm, Osswanczim, Osswyaczym, Osswyczym de: cf. Oświęcimius.

Ossy de, v. Ossensis.

Osszek, Osszyek de: v. Osiecius.

Osszwanczim, Osszwianczim de: cf. Oświęcimius.

Ostaschowsky, v. Ostaszowski.

Ostaszowski Nicolaus Nobilis (Nob. Nic. Ostaschowsky):

— 2898 (a. 1526, studens de bursa pauperum, a studente maxillatus).

Ostradomiensis, v. Astrodomiensis.

Ostralaka, Ostralanka de: v. Ostrolekanus.

Ostrawa, Ostravia de: v. Ostrawita.

Ostrawita Jacobus de Ostrawa s.
Ostravia (Jac. de Ostravia):

936 (a. 1484, studens, rectorem scholae s. Spiritus ad judicium dni rectoris citavit). [szowita.
 Ostrzeszów de: cf. Ostrze-

Ostrolanczski, v. Ostrolecki.

Ostrolęcki Petrus (Petr. Ostrolanczskj):

- 87 (a. 1469, studens).

Ostrolęka de, v. Ostrolękanus.

Ostrolękanus Johannes de Ostrolęka (Joh de Ostralanka, Ostraląka):

 1246 (a. 1489, varia legumina aut valorem ipsorum in pecuniis rectori scholae castrensis solvere ex decreto dni rectoris obligatus).

Ostrolekanus Johannes de Ostroleka (Joh. Ostralanka):

- 2901 (a. 1527).

Ostrouiczkj, v. Ostrowicki.

Ostrowicki Andreas (Andr. Ostrowijczkij):

 3066 (a. 1530, clericus dioec. Wladislawiensis, notarius publicus).

Ostrowicki Johannes (Joh. Ostrouiczkj, Ostrovijczkj, Ostrovyczkj):

- 2686 (a. 1523), 2688, 2709.

Ostrovijczkj, Ostrowijczkij: v. Ostrowicki. Ostrowski Stanislaus (lector Stanislaus, Stan. Ostrowskj):

1053 (a. 1486, studens et lector),
 1054, 1062 (lect. missarum ad s. Mariam).

Ostrowski, v. Ostrowski.

Ostrovyczkj, v. Ostrowicki.

Ostrzeschow, Ostrzeszów de: cf. Ostrzeszowita.

Ostrzeszowita Johannes de Ostrzeszów (Joh. de Ostrzessow):

— 857 (a. 1484, certi libri cujusdam scholaris ei commissi).

Ostrzeszowita Johannes mgr. et dr. medicinae (a. 1493/1514), v. Koźmider Joh.

Osvaldus studens de bursa Ungarorum (a. 1474), v. Ungarus Osv.

Osvaldus de bursa Ungarorum (a. 1484), v. Oroszius Osv.

Osvaldus studens (a. 1498), v. Deesius Osv. [mius.

Oswanczim, Oświęcim de: cf. Oświęci-Oświęcimius Cristophorus studens (a. 1475/76), v. Zatorski Christ.

Oświęcimius Hieronymus de Oświęcim (Jeronim. de Oszvanczim):

- 59 (a. 1469, servitor).
- O s wiecimius Johannes mgr. et prof. (a. 1470/80), v. Beber Joh.
- O ś więcimius Johannes de Oświęcim (Joh. de Oswyaczim):
- 654 (a. 1478, decretorum dr. et eccl.
   s. Nicolai extra muros Cracovienses
   rector facultatisque canonicae decanus).
- v. Beber Joh. de Oświęcim (a. 1470
   —80); Sacranus Joh. de Oświęcim (a. 1470/1521).
- O święcimius Johannes mgr. et prof. (a. 1470/1521), v. Sacranus Joh.
- Oświęcimius Stanislaus de Oświęcim (Stan. de Ossvanczim, Osswanczim, Oszwyanczin):
- 414 (a. 1475, in artibus licentiatus, diffidavit seniori de bursa Jerusalem), 417, 418.
- Oswijaczijm, Oswijenczijm, Oswyaczim de; cf. Oświęcimius.
- Oszczerca (osczerca, a. 1513), v. To pisał. [Osiecki.

Oszieczski, Oszijeczkij, Oszijeczski: v.

Oszijek de, v. Osiecius.

Osznijcza de, cf. Ośnicius.

Osznijszkij, cf. Ośnicki.

Osznycza de, cf. Ośnicius.

Oszwaldus, cf. Osvaldus.

Oszwanczim, Oszwanczim, Oszwyaczim, Oszwyaczin, Oszwyaczijn, Oszwyanczim, Oszwyaczijm, Oszwyaczijm, Oszvyanczyn, Oszwyanczyn de: cf. Oświęcimius. Oszyek de, v. Osiecius.

Oszynskij, v. Osiński.

- Otha (a. 1470), cf. Pleszowita Otha. Othmuchaw de, v. Odmuchowita.
- Otphajus Christophorus de Nissa (Crist. Otphaii de Nissa):
- 2238 (a. 1513, adolescens, obligatus in septem florenis minus septem grossis, per triginta grossos computatis, mgro Mich. Wratislawitae, ab eodem in mutuum pro sua necessitate et substentatione in studiis realiter perceptis). Ottmachau de, v. Odmuchowita.
- Ovidius P. Naso (Ovidius):
- 538 (a. 1476, Metamorphoseos et De Ponto, liber), 539, 1388 (a. 1491, De

Ponto), 1420 (De remediis amoris), 2437 (a. 1517, Metamorphoseon lib.', 2722 (a. 1523, Ovid. in majori volumine).

- Owocek Bartholomaeus de Kazimimiria (Barthol. Owoczek):
- 2839 (a. 1525, proconsul Kazimiriensis civitatis).

Owoczek, v. Owocek.

- Ozera Petrus de Pultusk (Petr. Ozera de Putolsko; in Albo stud. »Petr. de Polthowia« scriptus):
- 703 (a. 1478, silentium perpetuum fecit ei dnus rector).

Pabianice de. v. Pabianicius.

- Pabianicius Nicolaus de Pabianice (Nic. de Pabyanicze):
- 222 (a. 1470, plebanus in Checiny).

Pahyanicze de, v. Pabianicius.

Pacanów de. v. Pacanowita.

- Pacanowita Johannes Stanislai de Pacanów (Joh. de Paczanov, Joh. Stanislai de Paczanow):
- 2922 (a. 1528, notarius publicus et actorum coram dno rectore scriba), 2926 — 2928, 2930, 2932, 2935, 2936, 2938, 2940, 2942, 2943.
- Pacanowita Michael de Pacanow (Mich. de Paczanow):
- 2292 (a. 1514, bacc. et mgr.!), 2295 (mgr. et sindicus Universitatis), 2296, 2298, 2301, 2303, 2307, 2376 (a. 1515, item sind. Univ.).
- Pacanowita Stanislaus de Pacanów (Stan. de Paczanow):
- 1842 (a. 1498, clericus in minoribus).
  Pacanowita Stanislaus pater Johannis, v. Pacanowita Joh. (a. 1528).
- Paciorek Stanislaus de Cracovia (Stan. Paczijorek, Paczijorek):
- 3153 (a. 1532, civis Crac., cui studens quidam partim pro rebus sibi venditis, partim mutuatis et etiam pro certis expensis quadraginta duos grossos tenebatur).

Pacowice de, v. Pacowicius.

Pacowicius Johannes de Pacowice (Joh. de Paczowicze):

 1787 (a. 1496, studens, tenebatur cuidam viduae unam marcam pro expensis et florenum mutuatum).

Paczanov, Paczanow de: v. Pacanowita. Paczek de Cracovia (Paczek?, Baczek?), maritus Hedwigis: v. Paczkowa Hedw. (a. 1479).

Paczijna, v. Paczyna.

Paczijorek, Paczijorek: v. Paciorek.

Paczkowa Hedwigis de Cracovia (Paczkowa?, an potius Baczkowa?; Hedwigis, Hedw. Panczcowa):

- 762 (a. 1479, civis de Cracovia de platea s. Stephani), 768.

Paczowice de, v. Pacowicius.

Paczyna Nicolaus de Gostynin (Nic. Paczijna de Gostynijn, Paczyna de Gostynyn dioec. Poznaniensis):

 2866 (a. 1526, studens, ejus libri in uno cum medio floreno invadiati), 2867.

Paedagogi (pedagogi, instructores puerorum): v. Alemanus Joh. (a. 1514, studens et paedag. apud Andr. Cracovitam, concussorem salis): Biecensis Joh. (a. 1530, sacristianus, presbyter et paedag. apud Judaeum baptisatum); Constantiensis Mart. (a. 1494, paedag. apud civem Myślimicki); Cracovita Paul. (a. 1530, bacc. et praeceptor Andreae Wroniszewski); Czernicensis Stan. (a. 1523, instructor puerorum mercatoris Racicki); Dinkelspuehel Malch. (a. 1506, paedagogus?); Łuczkowita Luc, (a. 1494, studens et paedag. circa advocatum Flasch); Norimbergensis (a. 1493, bacc. et paedag. in domo Januszki manens); Opoliensis Clem. (a. 1513, bacc. et paedag. apud dnum Josth Glacz); Regiomontanus Joh. (a. 1505, studens et paedag. apud Georg. Mazaniec); Swidnicensis Dominic. (a. 1515, studens et paedag, apud Petrum Salomonem); Ulmensis Joh. (a. 1505, paedag. dni Zeyfredt Senioris); Vaiden Ulr. (a. 1502, paedag. dni Franzbank); Wojsnicius Adam (a. 1513, informator scholaris de s. Anna, paedagogus?, an potius praeceptor?).

- v. Praeceptores studentium.

Paijaczno, Paijeczno, Pajeczno de & in: v. Pajecznensis.

Pajecznensis plebanus (in Paijaczno, Paijeczno, Payaczno, Payanczno): v. Cracovita Leonard. (a. 1500; Lowicius Stan. theol. (a. 1530); Przedborius Math. (a. 1530); Wolborita Mart. (a. 1514). Pajecznensis Johannes de Pajeczno (Joh. de Paijaczno):

- 3044 (a. 1530).

Pajeczno de et in: v. Pajecznensis. Pakość, Pakoscz de: v. Pakostensis.

Pakoslawski Albertus (Alb. Pakoszlawszkj):

- 2525 (a. 1522).

Pakost de, v. Pakostensis.

Pakostensis Albertus [de] Pakość (Alb. de Pakost):

 2151 (a. 1509, ocasione quarundam injuriarum verbalium ad dnum rectorem citatus).

Pakostensis Andreas de Pakość (Andr. de Pakoszth):

- 2125 (a. 1507, bacc.).

Pakostensis Jacobus de Pakość (Jac. de Pakoscz dioc. Gneznensis):

- 1513 (a. 1492), 1528.

Pakoszlawszky, v, Pakoslawski.

Pakoszt de, v. Pakostensis.

Palanga (falanga):

— 1579 (a. 1493), (studens studentem falanga percussit).

Palatini Cracovienses: v. Pilecki Joh. (a. 1470); Szydłowiecki Chr. (a. 1523); Tęczyński Joh. (?, palatinides?, a. 1470). Palczowski Johannes (Joh. Palczowszkij):

- 2905 (a. 1527, studens).

Palczowszkij, v. Palczowski.

Palium, v. Pallium.

Palkochman de Cracovia, v. Kaufman.

Palliolum (palliolum):

— 736 (a. 1478, pro palliolo et bireto promisit bacc. mediam marcam dare), 740 (pall. tenebatur studens studenti). Pallium (palium, pallium):

243 (a. 1470, p. studentis invadiatum),
 290 (a. 1473), 723 (a. 1478, pallium et

tunicam novi coloris bonam impignoravit dr. Laudamus ipsi dno rectori Zawada pro 7 florenis!), 736 (p. studentis novi coloris, ut dicitur), 738 (p. studentis grisei coloris in valore medii floreni), 2492 (a. 1520, p. olim dris, a mgro pro quatuor florenis emptum), et passim.

Palma (palma):

 1915 (a. 1502, studens studentem palma ad faciem percussit).

Páloc de, v. Palocius.

Palocius Michael de Páloc, Ungarus (Mich de Palocz):

— 71 (a. 1469, mgr.).

Palocz de, v. Palocius.

Pancratius bacc. (bacc. Pancracius):

— 2277 (a. 1514, bacalarius, an potius Pancr. Stahl bacalariandus?, vulneratus a studente), 2279.

Panczcowa, v. Paczkowa.

Panczkowski, v. Pęczkowski.

Panie Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac. alias Panija):

- 1490 (a. 1491, citatus ad judicium dni rectoris ad instantiam cujusdam mgri).
   Panija, v. Panię.
- Panilaslo Mathias de Caschovia, Ungarus (Math. de Cassouia, Casszouia; in Albo stud. »Math. Panilaslo de Cassouia« dictus):
- 96 (a. 1469, bacc.), 238 (a. 1470). Panis (panis):
- 829 (a. 1480, studens accepit apud tabernarium panes et cervisiam successive pro media marca et duobus grossis), 890 (a. 1483, studens de bursa Jerusalem misit servitorem pro pane et cervisia), 1414 (a. 1491, pro panibus tenebatur mgr. Sommerfeld Aesticampianus pistrici quatuor florenos cum x grossis), 2641 (a. 1523, debitum studentis pro pane), et passim. [1503].
- v. Ecclesia s. Annae paroch. (a. Pannus (pannus):
- 2177 (a. 1512, pannus cujuscunque coloris pro veste sufficienti, qui pannus non debet esse levioris pretii, nisi ad minus ulna per quindecim grossos

cuperetur), 3273 (a. 1534, pannis dictus purpuriem), et passim.

v. Astrodomiensis s. de Amsterdam; Bohemicalis; Brunnensis; Damaschus; Floreńskie sukno; Lunensis s. Lugdunensis; Machelski; Pleschensis (?); Russus; Tela; Zittawiensis.

Pantalowice de, v. Pantalowicius.

Pantalowicius Jacobus de Pantalowice (custos Jacobus, Jac. de Panthalowicze):

487 (a. 1475, mgr. et custos eccl.
 Przemysliensis), 462.

Panthalowicze de, v. Pantalowicius.

Pantheologia (a. 1475, liber), v. Pisanus Reyn.

Parczow, Parczów de: v. Parczowita.

Parczowita Johannes pater Stanislai, v. Parczowita Stan. (a. 1519).

Parczowita Stanislaus Johannis (Stan. Johannis de Parczow):

- 2485 (a. 1519), 2486.

Pargamenista s. pergamenista (a. 1469 - 76), v. Cracovita Nic.

Parisiensis Universitas, v. Parisiensis Mich. (a. 1488/1517).

- Parisiensis Michael de Bystrzyków, mgr. et dr. promotionis Parisiensis (mgr. Michael, Mich. Parisiensis, Pariziensis, Parysiensis de Bestrykow, Bijstrykow, Bijstrzijkow, Byestrykow, Bystrykow, Bystrzijkow, Bystrikow, Bystrzykow):
- 1128 (a. 1488, mgr. et senior bursae Jerusalem), 1142, 1199, 1221 (a. 1489, item senior bursae Jerus.), 1223, 1232, 1313 (a. 1490, item senior bursae Jerus.), 1314—1317, 1325, 1361 (a. 1491, item senior bursae Jerus.), 1371, 1429, 1700 (a. 1494, collegiatus Collegii minoris), 1775 (a. 1496), 1782 (procurator Universitatis), 1803 (a. 1497), 1815, 1817, 1818, 1820, 1835 (a. 1498), 1838 (collegiatus Colleg. artistarum), 1842 (item procur. Univ.), 1843 (quondam nempe a. 1496 praepositus Colleg. majoris), 1847, 1855 (a. 1499, item protunc procur. Univ.), 1873 (a. 1500, item procur. Univ., sed rationem pro-

curationis facere noluit), 1874 (officio rectorali infamiam irrogavit), 1876 (irrogatam dno rectori infamiam in plena Universitatis convocatione revocavit), 1879, 2106 (a. 1507, s. theologiae dr.), 2154 (a. 1509, s. theol. professor et canonicus eccl. s. Floriani), 2220 (a. 1513), 2249, 2251 - 2272 (s. theol. lector ordinarius et rector Universitatis commutatione hiemali a. 1513/14, nec non a die 14. I 1514 praepositus Wojniciensis), 2273—2328 (item rector Univ. comm. aestivalis a. 1514), 2274 (a. 1514, rector Univ. existens studenti xv grossos pecuniae mutuavit!), 2336 (a. 1514), 2358 (a. 1515), 2422 (a. 1517), 2423.

Pariziensis, v. Parisiensis.

Parsznija in, cf. Parszniensis.

Parva Lansk, Lask de: v. Łańskianus. Parva logicalia (Parva log., Parwa logicalia, Parwa loycalia):

— 738 (a. 1478, liber), 740, 1343 (a. 1490), 1406 (a. 1491, exercitium et lectura), 1426, 1474, 1628 (a. 1493, exercitia, lib.).

Parva naturalia (Parva nat.):

- 72 (a. 1469), 1348 (a. 1490, liber).

Parysiensis, v. Parísiensis.

Parzniensis parochus (in Parsznija, a. 1530), v. Przecławski Andr.

Parzniewice de, v. Parzniewicius.

Parznie wicius Gabriel de Parzniewice (Gabr. de Parznyewycze):

 2045 (a. 1505, carbanista bursae pauperum).

Parznyewycze de, v. Parzniewicius.

Pasek Mathis s. Mathias alias Matispasek, maritus Katharinae: v. Paskowa Kath. (a. 1486).

Pasek Paulus de Cracovia, sartor, olim maritus Dorotheae: v. Paskowa Dor. (a. 1476/79).

Paskowa Dorothea Pauli de Cracovia (propinatrix Dorothea, Dor. de Crac. vidua, Dor. Paszkowa de Crac., relicta olim Pauli sartoris de Crac.):

— 519 (a. 1476, vidua, accomodavit mgro balneamen de tela szwabskie in valore unius sexagenae et annulum in valore duorum florenorum), 521, 524, 528, 628 (a. 1478), 732 (propinatrix cervisiae), 793 (a. 1479, relicta olim Pauli).

Paskowa Katharina Mathis s. Mathiae, alias Mathispaskowa (Kath. Mathispaschkova de Crac.):

— 1073 (a. 1486, bacc. quidam tenebatur ei tredecim florenos cum medio).

Paśnik Stanislaus de Cracovia, alias Cieśla dictus (Cieśla?; Stan. de Craccarpentarii, Stan. Pasznik de Crac.):

2525 (a. 1522, bacc.), 2561 (actu presbyter), 2562, 2588, 2597, 2630 (a. 1523, infamavit turpibus verbis viduam), 2670. [1524/35).

— v. Cieśla Stan. bacc. et mgr. (a. Passer Johannes (Johannes de b. Virgine, Joh. Passer):

14 (a. 1469, de schola bb. Virginis in circulo Cracoviensi), 15 (vendidit studenti tunicam pro septem fertonibus).
 Passer Valentinus de Poznania mgr.
 (a. 1508), v. Wróbel Valent.

Passionale (Passionale):

583 (a. 1477, liber monasterii Witowiensis).

Pasznik, v. Paśnik.

Patagy, Pataj de: v. Patajus.

Patajus Mathias de Pataj, Ungarus — 2407 (a. 1517, studens, citavit bacc. Ungarum ad dnum rectorem).

Patella (patella):

— 754 (a. 1479, pat. laniata), 1439 (a. 1491, pat. studentis in valore quinque grossorum polonicalium), 2628 (a. 1523, coram dno rectore causa inter mgros collegiatos Collegii majoris ocasione patellae), 2836 (a. 1525, pat. octo grossorum), et passim.

Pater noster (Pater noster):

- 1307 (a. 1490, bacc. tenebatur mulieri Pater noster).

- v. Oracula (a. 1497).

Paterek Johannes de Szamotuly (Joh. de Schamotuli, Schamotulj; in Albo stud. et Libro promot. Joh. Paterek de Schamothuli dictus);

- 2199 (a. 1513, juris canonici dr.), 2200 (decretorum dr.), 2203, 2380 (a. 1515).
- Paulinus Thomas alias Pawlowicz de Cracovia (Thomas; in Libro promot. et Libro dilig. >Paulinus « s. >Paulouicz « dictus): [Jerusalem).
- 3253 (a. 1534, mgr. et senior bursae Pauloua, cf. Pawlowa.

Paulouicz, cf. Pawlowicz.

Paulus sanctus, cf. Petrus et Paulus bb. Paulus II papa:

- 46 (a. 1469), 93, 100, 126, 129, 167 (a. 1470), 179.

Paulus sapientia s. bedellus Universitatis (a. 1469/1513), v. Cracovita Paul.

Paulus bacc. (a. 1474), v. Pieglowita Paul. Paulus servitor (Paulus): [percussus). — 591 (a. 1477, serv. bacc. Michowski, Paulus studens (Paulus de ....):

- 733 (a. 1478, stud.).

Paulus bacc. Lipsiensis (a. 1481/82), v. Lenar Paul.

Paulus quidam (Paulus):

- 873 (a. 1482).

Paulus studens (Paulus):

- 1099 (a. 1487, stud., ejus liber).

Paulus de .... (a. 1488), v. Ulmcer Paul. Paulus quidam (Paulus):

- 1332 (a. 1490).

Paulus studens (Paulus):

— 1485 (a. 1491, stud., commisit mitras ad vendendum).

Paulus bacc. (a. 1491), v. Almasius Paul. Paulus servus (Paulus):

- 1796 (a. 1496, serv. carnificis).

Paulus licentiatus (a. 1503), v. Zakliczowita Paul.

Paulus studens (Paulus):

 2096 (a. 1506, stud. manens apud Dorotheam Biernatowa).

Paulus vicarius (Paulus):

— 2271 (a. 1514, vic. eccl. s. Annae et tanquam studens Universitatis, asseruit in tabernis praedicatorem s. Annae et s. theologiae bacc. formatum idiotam et paleas praedicantem).

Paulus sapientia s. bedellus Universitatis (a. 1514/17), v. Wach Paul.

Paulus altarista (Paulus): [viensis).

— 2507 (a. 1521, altar. eccl. CracoPaulus bacc. (a. 1526), v. Gabinensis
Paul. [Paul.
Paulus cirulicus (a. 1528), v. Cracovita
Paulus studens (Paulus):

 3029 (a. 1530, stud. in scholis s. Annae manens).

Paulus bacc. (a. 1530), v. Cracovita Paul. Pauper Wenceslaus de Brodnia mgr. (a. 1469), v. Ubogi Wenc.

- Pausemus Martinus de Ośnica (Mart. de Oschnycza, Osnycza, Mart. Pausemus de Ossnicza, Ossnijcza, Ossnycza, Osznijcza, Osznycza):
- 1764 (a. 479, mgr., ejus »Corpus et Veteris et Novi testamenti« in valore quinque florenorum et unius fertonis), 803, 821 (a. 1480), 850 (a. 1481), 875 (a. 1482, ejus caputium), 1188 (a. 1488), 1703 (a. 1494, praebendarius s. Adalberti, 1704 (collegiatus Collegii minoris et ejus ultima voluntas ad acta rectoratus inscripta).
- v. Martinus mgr. (a. 1489).

Pavimentum (pauimentum):

— 1554 (a. 1493, pav. ab operario dris medicinae non bene laboratum).

Pawel de Cracovia (a. 1493), v. Cracovita Pawel s. Paulus.

Pawel de Cracovia (a. 1505), v. Cracovita Pawel s. Paulus.

Pawel de Cracovia, hospes (a. 1507): v. Cracovita Pawel s. Paulus.

Pawlouicze de, v. Pawlowicius.

Pawlowa Elisabeth (Pauloua, a. 1493),

v. Cracovita Elis.

Pawlowa Katharina (Pawlowa, a. 1505), v. Cracovita Kath. [v. Cracovita An. Pawlowa Anna (Pawlowa, a. 1507), Pawlowice de, v. Pawlowicius.

Pawlowicius Petrus de Pawlowice (Petr. de Pawlowicze):

- 588 (a. 1477, bacc., citavit ad dnum rectorem quendam bacc. pro debito decem grossorum).
- Pawlowicz Thomas mgr. et senior bursae Jerusalem (a. 1534), v. Paulinus Thom.

Payaczno, Payaczno de & in: cf. Pajęcznensis.

Pazoth Nicolaus de Caschovia, Ungarus (Nic. Pazoth de Caschouia):

— 1776 (a. 1496).

Pczijonow, Pczionow de: v. Pszczonowita. Pczolka, v. Pczólka.

Pczółka Nicolaus de Warszawa, alias etiam Apis dictus (Nic. Pczolka de Warscheuia, Warschouia):

— 613 (a. 1477, s. theologiae bacc.), 820 (a. 1480, artium et s. theol. bacc., vulneravit mgrum, quapropter a dno rectore ad expediendam totam medicinam leso condemnatus), 827, 833 (submisit se coram dno rectore habere velle quietem et pacem et concordiam cum mgro).

Pecten (pecten studentis):

- 2641 (a. 1523).

Pęczkowski Nicolaus (Nic. Panczkowski):

2217 (a. 1513, percussit studentem).
 Pedell'us (a. 1525), cf. Bedellus.
 Pegk Erasmus, v. Beck Er.

Peineig Leonardus de Lancut (Leonard. de Lanczuth; in Albo stud. »Leonard. Peyneyg de Lanczhuet« dictus):

- 1880 (a. 1501, studens, percussit servitorem).

Pelbartus Oswaldus dr Temesvar, Ungarus:

 3215 (a. 1534, Pomerij De tempore et de sanctis, liber in duobus voluminibus), 3224.

Pelczer Johannes de Cracovia, studens et mgr. (Pelczer?): v. Cracovita Joh. (studens, a. 1469); Cracovita Joh. mgr. (a. 1474).

Pelicea, pelicium: v. Pellicea.

Pelles (pelles):

2750 (a. 1523, causa coram dno rectore ocasione quarundam pellium, venditarum dri a Judaeo pro szuba s. subductorio).

Pellicea (pelicea, pellicea, pelicium, pellicina):

102 (a. 1469, reformatio pell. studentis), 241 (a. 1470, pell. vulpina de

verticibus in valore novem florenorum, baccalario a mgro commodata), \$29 (a. 1474, pell. leporina in valore trium ducatorum), 504 (a. 1475, pell. vulpina mgri in valore novem flor. communis monetae), 991 (a. 1485, pell. studenti Lithuano ad probam s. ad conspiciendum data et maculata restituta), 1594 (a. 1493, pell. studentis alba agnellina pro medio altero flor.), 2209 (a. 1513, pell. Nowogrodkowa Judaeo a studente impignorata), 3096 (a. 1531, pelicium regulinum studentis de schola s. Spiritus arestatum), 3284 (a. 1535, pellicina vulpina mgri).

- v. Mitella (a. 1474).

Pellicina (a. 1535), v. Pellicea.

Penk vox mazowiana (a. 1513), v. Mazowianae voces.

Peplum (peplum):

— 1119 (a. 1487, pep. studentis medium florenum constans), 3299 (a. 1535, mulieris pep. sericeum valoris unius sexagenae), 8802 (pep. sericeum in valore unius sexagenae).

Peregrinus habitus mgri (a. 1494), v. Habitus.

Pergamenista, cf. Pargamenista. [larium. Perlae (ex perlis, a. 1534), v. Col-Pern, Perna, Pernau de: cf. Pernauensis. Pernauensis Georgius (a. 1484), v. Kypenhan Georg.

Pernus de Cracovia (Pernusz):

- 2792 (a. 1524, civis Crac.).

Pernusz, v. Pernus.

Perscriptio certorum sermonum:

— 2979 (a. 1529, pro tribus florenis minus tribus grossis), 2981.

Persius Fl. A. (Persius):

- 2799 (a. 1524, Persius cum commento et sine commento, liber).

Pescht de, cf. Pestinensis.

Pesko de, v. Beskanus.

Pesth, Pestht de: cf. Pestinensis.

Pestian, Pestiani, de Pestiani: v. Pestianus.
Pestianus Stephanus Ungarus, Nobilis (Nob. Steph. Pestian Ungarus,
Pestiani, de Pestiani, Pestianyn, Pyestiany Hungarus):

— 2844 (a. 1515, studens, a dno rectore excommunicatus), 2367 (canonicus Varadinensis, pecuniam communitatis bursae Ungarorum furtim exportavit), 2368, 2370, 2379 (canonicus Quinque-ecclesiensis), 2381 (data sibi defensa juris ad suam importunam petitionem pro quibusdam furtis, sibi per comm. bursae Ung. objectis).

Pestianyn de, v. Pestianus.

Pestilentia (pestilencia Cracoviae):

- 947 (a. 1484, recte a. 1482/83).

Pestinensis Emericus de Pest, Ungarus (Emer. de Pescht):

- 1578 (a. 1493, bacc.).

Pestinensis Franciscus de Pest, Ungarus (Franc. de Pest):

 1899 (a. 1502, mutuavit olim mgro Sommerfeld - Aesticampiano quinque aureos), 1907.

Pestinensis Johannes bacc. (a. 1509), v. Sasko Joh.

Pestinensis Philippus de Pest, Ungarus (Philipp. de Pest):

- 1907 (a. 1502, bacc.).

Pestinensis Stephanus de Pest, Ungarus (Steph. Ungarus; in Libro promot. > Steph. de Pestht scriptus):

— 2867 (a. 1515, mgr et senior bursae Ungarorum), 2368 — 2371 (delatus ad dnum rectorem pro introductione cujusdam mulieris in habitationem suam tempore senioratus sui), 2378.

Pestinensis Thomas de Pest, Ungarus (Thom. de Pesth, Vngarus):

— 2819 (a. 1514, studens, tenebatur cuidam dri et prof. s. theolohiae ex vi mutui debiti sex aureos puri auri et justi ponderis).

Petentianus (Petencianus):

- 2698 (a. 1523, liber).

Petrus sanctus: v. Ecclesiae (Eccl. s. Petri).

Petrus praepositus (Petrus):

— 129 (a. 1469), 461 (a. 1475, praep. Sandomiriensis).

Petrus mgr. de bursa Jerusalem (a. 1469), v. Świętopełk Petr. [pieński Petr. Petrus commendarius (a. 1469), v. LiPetrus bacc. et mgr. (a. 1469/78), v. Kozlowita Petr. [winius Petr. Petrus altarista (a. 1470/74), v. Ska-Petrus mgr. et rector scholae castrensis (a. 1473), v. Kozlowita Petr.

Petrus clericus (a. 1474), v. Lubieniensis Petr. [Petr.

Petrus mgr. (a. 1474/76), v. Świętopelk Petrus servitor (Petrus):

— 591 (a. 1477, serv. bacc. Michowski, percussus).

Petrus pictor (a. 1477), v. Frischnat Petr. l'etrus vicarius (Petrus):

661 (a. 1478, vic. Przemysliensis).

Petrus de castro Cracoviensi (a. 1478), v. Kozlowita Petr.

Pstrus barbitonsor (a. 1478/91), v. Cracovita Petr.

Petrus procurator (Petrus):

- 801 (a. 1479, procur. dni Wielogłowski). [Petr. Petrus scholaris (a. 1479), v. Cracovita

Petrus campanator (Petrus):

- 914 (a. 1483, campanator de s. Anna, clericus).

Petrus dnus (dnus Petrus):

 960 (a. 1484, recepit mutuo a quodam bacc. »Quaestiones Veteris artis«, quem librum aut valorem illius libere reddere coram dno rectore promisit).

Petrus de bursa Ungarorum (a. 1484), v. Pokafalvanus Petr.

Fetrus studens et bacc. (a. 1488/89), v. Poznanita Petr.

Petrus altarista (Petrus):

1350 (a. 1491, altar in castro Cracoviensi).

Petrus notarius (Petrus):

- 1429 (a. 1491, notar. publicus).

Petrus studens (a. 1491), v. Vajdanus Petr. Petrus gladiator (a. 1494), v. Cracovita Petr.

Petrus bacc. (Petrus):

- 1795 (a. 1496, bacc.).

Petrus (a. 1498), v. Varadinus Petr.

Petrus bacc. (Petrus):

 2601 (a. 1522, bacc., accepit in mutuum a studente quosdam libellos, carmina in se continentes). Petrus bacc. in bursa Ungarorum (a. 1523), v. Quinqueeclesiensis Petr.

Petrus & Paulus bb. apostoli, v. Ecclesiae (Eccl. s. Annae, a. 1517/18). Peyneyg, v. Peineig.

Phalczewskij, v. Falczewski.

Phalibogi de, v. Chwalibogensis.

Phalipph (a. 1531), v. Falif s. Chalif. Pherber, v. Ferber.

Philelphus Franciscus (Philelphus):

— 1236 (a. 1489, Epistolarum liber),
1365 (a. 1491, Epistolae), 1378 (item

Philipowska, v. Filipowska.

Philippus studens (Philippus):

Epist., ad Judaeos invadiatae).

- 45 (a. 1469, stud.),

Philippus plebanus (a. 1469), v. Bieżanowita Philipp.

Philippus (a. 1535), v. Melanchton Philipp. Philosophia naturalis, v. Naturalis philos.

Phiscarii, v. Fiscus.

Phogyel, Phoiel: v. Vogel.

Pholowna, v. Fullowna.

- Physica (Physicorum lectura, libri exercicium, quaestiones):
- 1343 (a. 1490), 1406 (a. 1491), 1949 (a. 1503), 2799 (a. 1524).
- v. Aquinas Thom. (a. 1494).

Physicus regius: v. Gaszowiec Petr. (a. 1470/74).

- Piatek Nicolaus de Piatek (Nic. de Pijathek):
- 2214 (a. 1513, studens in bursa pauperum moram habens).

Picarium (picarium, picarius):

— 730 (a. 1478, civis mutuavit dri ad necessitatem tria coclearia cum uno picario), 1106 (a. 1497, studens Ungarus invadiavit picarium in tribus florenis cum septem grossis et duobus quadrantibus), 2643 (a. 1523, picarius cupreus deauratus uti argenteus in quatuor flor. Judaeae invadiatus a bacc.), 2904 (a. 1527, causa argenti coram dno rectore, videlicet duorum picariorum, unius majoris deaurati cum tectura et alterius minoris non deaurati, invadiatorum mgro), 2911

(mgr. reposuit coram dno rectore argentum, videlicet picarium deauratum cum tectura etiam deaurata et alium simplicem argenteum absque tectura), et passim.

Pictura certi libelli (a. 1478), v. Illuminatura. [kowicius. Piczkowicze, Piczkowicze de: cf. Pycz-

Piec Nicolaus (Nic. Pyecz):

— 551 (a. 1476, moram habens ad s. Stephanum, citatus ad dnum rectorem ad instantiam studentis de s. Anna). Pieglow, Pieglów de: v. Pieglowita.

Pieglowita Paulus de Pieglów (Paulus bacc., Paul. de Pijegow; in Libro promot. > Paul. de Pieglow« scriptus):

— 345 (a. 1474, bacc., ejus cantarus stanneus in valore trium fertonum, receptus ante cameram suam de loco publico), 346.

Piekarensis Albertus de Piekary (Alb. de Pijekarij):

- 3289 (a. 1535, servitor, prava et inhonesta associatione et conversatione ac ad loca inhonesta ductione a studente corruptus).
- Piekarski Johannes (Joh. Pyekarskij, Pyekarsky):
- 2118 (a. 1507), 2155 (a. 1510, scholaris quidam tenebatur ei tres florenos et undecim grossos).

Piekary de, v. Piekarensis.

Pielgrzimowicze, Pielgrzymowice de: v. Pielgrzymowicius.

- Pielgrzymowicius Stanislaus de Pielgrzymowice (Stan. de Pielgrzimowicze):
- 2476 (a. 1518, servus dni rectoris Miechowitae).
- Pieniążek Jacobus de Krużlów, frater Johannis (Jac. de Cruslow):
- 298 (a. 1473).
- Pieniążek Johannes de Krużlów, frater Jacobi (Joh. de Cruslow, Joh. Pyenąsek de Cruslow):
- 295 (a. 1473, canonicus Cracoviensis, receptum ad serviendum coecum citharedum cuidam Nobili in illibertem dedit), 298 (quem dnus rector sub

poena excommunicationis matri ejus — 2517 (a. 1522), 2559, 2722 (a. 1523). reddere mandavit).

- Pierneis Servacius de Cracovia (Seruacius, Seru. Pijernaijsz):
- 2792 (a. 1524, gener. dni Pernus, ejus debitum pro tribus peciis haras in valore viginti quatuor florenorum cum medio numeri et monetae polonicalis). 2804 (mercator Crac.).

Piervniowa de, v. Pierwniowita.

- Pierwniowita Simeon de Pierwniowa (Simon de Pyervnyova):
- 2510 (a. 1521, scholaris).
- Pies (pijesz, a. 1519), v. Wyjebal ji.

Pieskowice de, v. Pieskowicius.

- Pieskowicius Leonardus de Pieskowice s. de Pieskowiec (Leonard. de Pyeszkowcza):
- 1657 (a. 1494, studens in bursa pauperum morans, studentem baculo in ferali percussit, non ita tamen, quod cruor inde sequeretur aliquis!).

Pieskowiec de, v. Pieskowicius.

Pijathek de, v. Piatek.

Pijegow de, v. Pieglowita.

Pijekarij de, v. Piekarensis.

Pijernaijsz, v. Pierneis.

Pijesz, cf. Pies.

Pijlcza de, cf. Pilczanus.

Pijlzna de, cf. Pilznensis.

Pijnczow de, v. Pinczowita.

Pijnda, v. Pinda.

Pijnsko de, v. Pinscensis.

Pijoro, v. Pióro.

Pijorowczik, v. Piórowczyk.

Pijothrcowiensis, v. Piotrkowiensis.

Pijothrkouia, Pijothrkow de: v. Piotrkowi-

Pijothrowa, cf. Piotrowa.

Pijothrowskij, v. Piotrowski.

Pijotrcoff, Pijotrkow de: v. Piotrkowita.

Pijotrowskij, v. Piotrowski.

Pijotrowycze de, v. Piotrowicius.

Pijwko, v. Piwko.

Pilatus (Pilatus):

- 316 (a. 1474).

- v. Alemani (a. 1474).

Pilcza, de Pilcza: cf. Pilczanus.

Pilczanus Bartholomaeus de Pilcza (Barth. de Pylcza):

Pilczanus Johannes de Pilcza (Pilcza, Joh Pylcza, de Pijlcza, Pylcza):

- 74 (a. 1469, mgr., cui studens intuitu resumptionis unum florenum in auro tenebatur), 89 (senior bursae divitum), 181 (a. 1470, item senior bursae div.), 201, 203, 211, 328 (a. 1474), 822 (a. 1480, s. theologiae bacc.), 1327-1401 (s. theol. prof., custos eccl. s. Floriani nec non rector Universitatis commutatione hiemali a. 1490/91), 1350 (a. 1491, rector et judex Universitatis Almae Cracoviensis generalis), 1402 -1478 (rector Univ. comm. aestivalis a. 1491), 1487, 1648 (28. III a. 1494, vicerector Univ.), 1665, 1666, 1683 (dr. et ejus servitor), 1707 (canonicus cathedr. Crac), 1774 (a. 1496), 1844 (a. 1498, olim, quondam provisor bursae Jerusalem).
- Pilczanus Nicolaus mgr. et prof. (a. 1477/1514), v. Pych - Pilczanus Nic. Pilczanus Stanislaus de Pilcza (Stan. de Pijlcza, Pylcza):
- 3089 (a. 1531), 3090, 3091, 3093, 3094 (sartor).

Pilecki Johannes:

- 215 (a. 1470, palatinus Cracoviensis). Pileus (pileus):
- 1677 (a. 1494, studens in pileo laicali in domo sedens propter hujusmodi habitum indecentem, per Statutum prohibitum, a dno rectore in una sexagena condemnatus), 3032 (a. 1530, studentis mitra s. pileus), 3051, 3304 (a. 1535).
- Pilsno, Pilsnya, Pilszno, Pilzna de: cf. Pilznensis.
- Pilznensis Albertus de Pilzno, Czuj paterno nomine dictus (Czuj?; Alb. de Pylzno):
- 3362 (a. 1536, decretorum dr.).
- Pilznensis Jacobus de Pilzno (Jac. de Pvlzno):
- 2314 (a. 1514, pridie in infirmitate constitutus, quare certa particula de ejus pecuniis pro receptis in apothecam exposita).

Pilznensis Johannes Faber, presbyter (a. 1494/95): v. Faber Joh.

- Pilznensis Johannes Venathek, scholaris (a. 1519): v. Wenatek Joh.
- Pilznensis Leonardus de Pilzno (Leonard. de Pylzno):
- 1832 (a. 1498, studens et ejus scholares).
- Pilznensis Martinus studens (a. 1492), v. Grucza Mart.
- Pilznensis Nicolaus de Pilzno (Nic. de Pilzna, Pylzna):
- 1176 (a. 1488, studens, diffamavit et crinisavit studentem in curia Collegii minoris), 1178 (quapropter a dno rectore in xij grossis et in litis expensis condemnatus).
- Pilznensis Nicolaus de Pilzno (Nic. de Pylzno):
- 2290 (a. 1514, bacc, ejus causa ocasione bireti).
- Pilznensis Valentinus de Pilzno (Valent. de Pilsno, Pilsnya, Pilszno):
- 681 (a 1478, bacc., informavit bacc. Ant. Caschoviensem tangere in organo et omnia, quae ad organum concernunt), 863 (a. 1481, mgr., promotus a dre Regula), 875 (a. 1482, bacc. in medicinis), 1724 (a. 1494, mgr. Valentinus senior bursae medicorum', Pilznensis?), 2134 (a. 1508, praepositavit olim in bursa Jerusalem).
- v. Viridomontanus Valent. de Gruenberg (a. 1494).
- Pilznensis Valentinus de Pilzno, paterno nomine etiam Duchko nuncupatus (Duchko?; Valent. de Pylszno, Pylzna, Pylzno):
- 2244 (a. 1513, rector scholae ad Omnes ss., accepit in mandato a dno rectore, ut arma non deferat), 2245, 2253 (mgr. et rector scholarum Omnium ss., alias rector scholae s. Stephanil), 2272 (item rector scholae s. Steph.), 2313 (a. 1514, tenebatur pro promotione decano facultatis artium ix florenos, allegavit tamen coram dno rectore inopiam et defectum magnum in aere), 2314 (in infirmitate constitutus

exposuit pecunias pro receptis in apothecam), 2330 (item rector scholae s. Steph.), 2334.

Pilznensis Wenceslaus de Pilzno, Bohemus (Venc. Bohemus de Pylzno):

— 2887 (a. 1514, mansit in hospitio).

Pilzno de, cf. Pilznensis.

Pinczów de: v. Pinczowita.

- Pinczowita Stanislaus de Pinczów, paterno nomine Stalek dictus (Stalek?; Stan. de Pijnczow):
- 8246 (a. 1584, studens manens apud dnum Mathiam, vicarium eccl. s. Floriani in Kleparz).
- Pinda Johannes (Joh. Pijnda, Pynda):
  3151 (a. 1532, bacc., rector scholae in Brzeziny).
- Pinscensis Michael de Pińsko (Mich. de Pijnsko, Pińsko, Pynsko):
- 397 (a. 1475), 401 (bacc.), 402-405,
   455 (liber »Sermonum Novi thesauri»),
   631 (a. 1478), 632, 633, 640 (»Quodlibetum« s. Thomae Aquinatis ei mutuatum),
   641 (item Priscianus major et minor),
   643, 689.

Pinsko, Pińsko de: v. Pinscensis.

- Pióro Johannes de Cracovia (Joh. Pijoro):
- 151 (a. 1470, civis Crac-, cui studens ducatum tenebatur).
- Piórowczyk Thomas de Kłodawa (Thom. Pijorowczik de Clodava):
- 3025 (a. 1530).

Piothrowa, cf. Piotrowa.

- Piotr de Cracovia, maritus Katharinae: v. Cracovita Kath. (a. 1502).
- Piotr de Cracovia, maritus Dorotheae: v. Cracovita Dor. (a. 1504).
- Piotr de Cracovia, maritus Margarethae:
  v. Cracovita Marg. (a. 1533).
- Piotrków (Pyothrkow):
- 1415 (a. 1491).

Piotrcovensis, v. Piotrkowiensis.

- Piotrków de & in: v. Piotrkowiensis; Piotrkowita.
- Piotrkowiensis (Pijothrcowiensis, Piothrcovensis, in Piotrków):
- altarista (a. 1491), v. Johannes sacerdos.

- conventio: 2252 (a. 1512), 3272 (a. 1584).
- Piotrkowita Abraham de Piotrków (Abr. de Pijothrkow, Pyotrkow):
  - 2744 (a. 1523, rector scholarum in Szydlów, ausus est se promotis in Universitate Cracoviensi personis praeferre et commiscere, usurpando sibi verbis, factis et scriptis titulum personae promotae, gerendo se et nominando ac scribendo in suis literis baccalarium artium liberalium Crac., cum tamen nec studens intitulatus ejusdem Univ. Crac. unquam fuerit), 2751 (assertus bacc., cum tamen nec studens Univ. Crac. extitisset, sed simplex beanus, obligavit se coram dno rectore, quod amodo et peramplius nec verbis nec scriptis seu literis suis nec factis se pro bacc. art. vel quavis alia persona promota in Univ. Crac. gerere audebit vel nominare, sed pro studente tantum, cum jam praedictae Univ. sit incorporatus per suam intitulationem et inscriptionem in »Matricame intitulatorum ejusdem Universitatis, nisi temporis successu meritis suffragantibus ad hunc gradum per suam legittimam in eadem Univ. promotionem fuerit assumptus).
  - Piotrkowita Albertus de Piotrków (mgr. Albertus, Alb. de Pyotrkow):
  - 1893 (a. 1502, senior bursae pauperum, servitor ejus pecussus), 1913 (mgr., non permisit mgrum propter scabiem in bursa manere), 2249 (a. 1513), 2263 (a. 1514, Pyothrkouita alias de Svodzyschewicze, canonicus eccl. s. Floriani), 2471 (a. 1518).
  - v. Swodziszowicius Alb. mgr. (a. 1497/1517).
  - Piotrkowita Ambrosius de Piotrków (Ambr. de Pyothrkow, Pyotrkow):
  - 2603 (a. 1522, bacc., impignoravit tunicam apud Judaeos in duobus florenis minus duobus grossis), 2643 (a. 1523, invadiavit Judaeae in quatuor florenis picarium cupreum deauratam uti argenteum), 2649, 2653, 2655, 2672,

2676, 2700 (tenebatur bedello Universitatis tres florenos cum uno fertone numeri et monetae polonicalis et unum quartale talenti piperis cum medio quartali!), 2713, 2715.

- Piotrkowita Andreas de Piotrków (Andr. de Pijothrkouia, Pyothrkow, Pyotrkow):
- 194 (a. 1470, studens), 196, 210.
- Piotrkowita Felix de Piotrków (Fel. de Pyothrkow):
- 2733 (a. 1523, ocasione vulnerationis a dno rectore in triginta grossos condemnatus).
- Piotrkowita Georgius de Piotrków (bacc. Georgius, Georg. de Pyotrkow):
- 583 (a. 1477, bacc.), 693 (a. 1478),
   834 (a. 1480, collector pecuniarum bursae pauperum).
- Piotrkowita Jacobus de Piotrków (Jac. de Pyothrkow, Pyotrkow):
- 2691 (a. 1523, ejus liber »Posteriorum« in valore xij grossorum furto ablatus), 2692.
- Piotrkowita Johannes de Piotrków (Joh. de Pijothrkouia):
- 193 (a. 1470, studens, duo volumina librorum, Petr. Hispani »Tractatus« et »Novam poëtriam« Ganifredi, studenti pro uno cum medio florenis vendidit).
- Piotrkowita Johannes mgr. (a. 1522 -- 31), v. Prosiński Joh.
- Piotrkowita Laurentius studens (a. 1505), v. Prządkowicz Laur.
- Piotrkowita Mathias de Piotrków (Math. de Pijotrkow, Pyotrkow):
- 583 (a. 1477), 693 (a. 1478, studens Universitatis).
- Piotrkowita Mathias de Piotrków (Math. de Pijothrcoff):
- 2956 (a. 1529, studens protunc scholam s. Annae inhabitans, aliquando non ex alio magis quam ex superfluo lusu cartharum et taxillorum vivit, tabernas visitans).
- Piotrko wita Stanislaus de Piotrków (lector Stanislaus, Stan. de Pyotrkouia, Pyotrkow):

- 380 (a. 1475, clericus), 1729 (a. 1494, lector missarum ad s. Mariam), 1799 (a. 1496), 1806 (a. 1497, quondam vicesacristianus ad s. Mariam), 1807 (altarista et vicesacr, ad s. Mariam), 1823 (presbyter et altarista ad s. Mariam), 1826, 1827 (a. 1498, olim vicesacrista s. Mariae), 1829.

Piotrkowita Stanislaus de Piotrków (Stan. de Pyothrkow):

- 2681 (a. 1523, studens Universitatis moram babens in schola s. Floriani, citatus ad dnum rectorem ocasione cujusdam catenae alias lancuch et libri, mutuo sibi dati, asseruit, se ignorare, quis hunc librum de camera sua arripuisset). [covita Kath. Petri. Piotrowa Katharina (a. 1502), v. Cra-Piotrowa Dorothea, vidua (a. 1504): v. Cracovita Dor. Petri.

Piotrowa Margaretha (a. 1533), v. Cracovita Marg. Petri.

Piotrowice de, v. Piotrowicius.

Piotrowicius Johannes de Piotrowice (Joh. de Pyotrovicze):

— 1173 (a. 1488, studens).

Piotrowicius Nicolaus de Piotrowice (Nic. de Pijotrowycze):

- 328 (a. 1474).

Piotrowski Petrus alias etiam Dobryński dictus, Nobilis (Petr. Dobrinskj alias Piotrowskj, Pijothrowskij, Nob. Pijotrowskij):

- 3185 (a. 1533, canonicus Kruszwiciensis), 3186, 3195 (studens), 3261 (a. 1534, canonicus et studens in bursa philosophorum commanens).

Piotrowski, v. Piotrowski.

Piper (piper):

- 2700 (a. 1523, unum quartale talenti piperis cum medio quartali tenebatur bacc. bedello Universitatis).

Piretus, v. Biretus.

Pirnitius Georgius de Pirnitz (Georg. de Pyernijsz):

- 1036 (a. 1485).

Pirnitz de, v. Pirnitius.

Pirnus):

- 1964 (a. 1504).

Pirogowski Adam germanus Johannis (Ad. Pyrogowsky):

- 1204 (a. 1488, et germ. ejus Johannes tenebantur cuidam bacc. unum florenum ungaricalem).

Pirogowski Johannes germanus Adami (Pirogowsky); Pyrogowsky):

- 1093 (a. 1487, studens ad Omnes ss. moram agens), 1204 (a. 1488).

Pirogowski, v. Pirogowski.

Pirzchalka Andreas de Opoczno (Andr. de Oppoczno; »Pirzchalka« in Conclusionibus Univ. dicitur):

- 3275 (a. 1534, medicinae dr., verberavit coctricem apothecarii et comminationes eidem de verberibus inferendis fecit), 8288 (a. 1535, servitor ejus), 3292, 3295 (cervisiam domi callofecit in fornace, equitans de Dobczyce vehiculum solus regit).

Pisal (pyssal, a. 1513), v. To pisal wyjebany lotr.

Pisanus Hugo s. Hugwicius:

- 864 (a. 1475, Hucvicij Diffinitiones, libellus).

Pisanus Reynerus de Pisis:

 512 (a. 1475, Pantheologiae liber, deformatus a bacc.).

Piscardia de, cf. Piscardiensis.

Piscardiensis de suburbio Cracoviensi Piscardia s. de Rybaki, maritus Dorotheae; v. Piscardiensis Dor. (a. 1478).

Piscardiensis Dorothea de suburbio Cracoviensi Piscardia, alias de Piscaria s. de Rybaki (de suburbio Piscaria Katherina et Dorothea, sorores germanae Cracoviae morantes, et maritus Dorotheae):

- 297 (a. 1473, maxillata ad faciem a bacc.).

Piscardiensis Johannes bacc. (a. 1493), v. Basa Joh.

Piscardiensis Katharina germana Dorotheae, v. Piscardiensis Dor. (a. 1473).

Pirnus Nicolaus de Cracovia (Nic. Piscardiensis Stanislaus de suburbio Cracoviensi Piscardia s. Piscaria,

alias de Rybaki (Stan. de Piscardia, Piscaria):

- 1114 (a. 1487, studens), 1206 (a. 1488, obligavit se coram dno rectore solvere studenti pro introligatura »Viatici« octo grossos cum medio).
- Piscardiensis Stanislaus Kunath, studens et bacc. (a. 1494/96): v. Kunat Stan.
- Piscardiensis Thomas de suburbio Cracoviensi Piscaria s. Piscardia, alias de Rybaki (Thom. de Piscaria):
- 1179 (a. 1488).
- Piscardiensis Valentinus Kiinathowijcz, studens in jure canonico (a. 1493 -95): v. Kunatowicz Valent.

Piscaria de, cf. Piscardiensis.

Piscatores Regiae Majestatis:

- 3023 (a. 1530, citaverunt ad judicium dni rectoris Nobiles studentes).

Pisces (pisces):

- 1361 (a. 1491, bacc. Lithuanus scholarem pro coquendis piscibus ad paucum tempus apud se retinuit), 3218 (a. 1534, bacc. reposuit studenti coram dno rectore 20 grossos pro piscibus).

Pisis Reynensis de, v. Pisanus Reyn.

Piskorek Nicolaus de Socharis (Nic. Piskorek de Socharis):

- 1745 (a. 1495, studens).

Piskorz Stanislaus (Stan. Piskorz): - 2106 (a. 1507).

Piskowice de, cf. Piskowicius.

Piskowicius Stanislaus dr. (a. 1469/91), v. Zawada Stan.

Pistiani de, v. Pestianus.

Pisum (pisum):

- 718 (a. 1478, duo chori pisi).

Piwko Johannes de Zastępów (Joh. Pijwko, Joh. Pywko de Zastapow):

- 195 (a. 1470, bacc., ejus »Nova rhetorica « Ciceronis), 228.

Placzek Johannes de Slupca mgr. (Placzek?, a. 1470), v. Słupcensis Joh.

Placzych Michael de Warta (bacc. Michael, Mich. Placzych, Ploczijch, Mich. de Vartha):

- 51 (a. 1469, bacc.), 78 (bacc. juris), 96, 175 (a. 1470, ratione ciborum — 1661 (a. 1494). Acta rect.

emptorum tenebatur civi Cracoviensi quinque florenos), 178, 179 (juris et artium bacc.), 182.

- v. Michael bacc. a s. Anna (a. 1469). Planulae (planulae):
- 1660 (a. 1494, studens tenebatur sutori ratione laborum planularum quatuor grossos cum medio).

Plasa, v. Plaza.

Plateae Cracovienses, Kazimirienses et Klepardienses:

Platea s. Annae:

- 876 (a. 1482), 1674 (a. 1494), 1758 (a. 1495), 2116 (a. 1507), 2117, 2337 (a. 1514), 2529 (a. 1522), 2998 (a. 1530). 3008, 3176 (a. 1533, Judaica?), 3269 (a. 1534), 3272, 3283 (a. 1535), 3356.

Platea Carnificum:

- 1669 (a. 1494), 1670.

Platea Castrensis:

- 814 (a. 1480), 1041 (a. 1485, canonicalis domus), 2180 (a. 1512), 2285 (a. 1514), 2378 (a. 1515), 2764 (a. 1524), 2802, 2983 (a. 1529).

Platea Colomba s. Columbarum:

- 204 (a. 1470, canale in platea Columb.), 942 (a. 1484), 3353 (a. 1535).

Platea Figulorum:

- 1071 (a. 1486).

Platea s. Floriani:

- 1063 (a. 1486), 2948 (a. 1529), 2953, 2971, 3281 (a. 1535), 3329.

Platea Fratrum:

- 1536 (a. 1492), 1550 (a. 1493, rixae et percussiones prope Nikielkarl), 1556, 2162 (a. 1510), 2534 (a. 1522), 2904 (a. 1527), 2908, 2911.

Platea Hospitalis, v. Platea s. Spiritus.

Platea s. Johannis:

- 2527 (a. 1522), 2973 (a. 1529), 3332 (a. 1535).

Platea Judaica:

- 3176 (a. 1533, alias s. Annae?).

Platea Lata:

- 3294 (a. 1535).

Platea Longa:

— 1639 (a. 1494, alias in Kleparz).

Platea s. Marci:

Platea s. Nicolai:

— 1035 (a. 1485), 1650 (a. 1494), 1915 (a. 1502), 2386 (a. 1515), 2712 (a. 1523).

### Platea Pictorum:

- 1671 (a. 1494).

Platea Sławkowiensis (Sławkouiensis, Sławkoviensis, Szlawkouiensis, Zlakouiensis):

290 (a. 1473), 1730 (a. 1494), 1924
(a. 1502), 2277 (a. 1514), 2279, 2280, 2946 (a. 1528).

Platea s. Spiritus s. Hospitalis:

- 1635 (a. 1494), 2842 (a. 1525), 2844, 3278 (a. 1535), 3306, 3318.

### Platea s. Stephani:

762 (a. 1479), 2330 (a. 1514), 2337,
2641 (a. 1523), 2742, 3089 (a. 1531),
3235 (a. 1534), 3242, 3270.

# Platea Sutorum):

879 (a. 1482), 1633 (a. 1494), 1680
(pl. et hospitium Sutorum), 1756 (a. 1495, pl. et domus Sut.), 1920 (a. 1502), 2066 (a. 1506), 2648 (a. 1523), 2723, 2871 (a. 1526), 2872, 2873, 3068 (a. 1530), 3076, 3302 (a. 1535).

## Platea Wislensis:

- 829 (a. 1488, pl. Vysle civitatis Crac.),
  1168 (a. 1488, pl. Visle s. Fistule), 1328
  (a. 1490, pl. et balneum Visle), 1343
  (pl. Wyslensis), 1905 (a. 1502, pl. Visliciensis!), 1920. 2039 (a. 1505, pl. Vislensis), 2204 (a. 1513), 2213, 2505
  (a. 1521, pl. Vislinensis), 2571 (a. 1522, pl. Vyslnensis). 2735 (a. 1523, pl. Vyszlensis), 2746 (pl. Vyszlnensis), 3190
  (a. 1530, pl. Viszlnensis), 3375 (a. 1536, pl. Visliciensis!).
- Plato philosophus, v. Lectoria in Collegio majori.
- Platwass Johannes (a. 1487), v. Łapiduda Joh.

Plautus I. M. (Plautus):

- 2139 (a. 1508, decem novem opera).
- Plaza Jacobus (Jac. Plasa):
- 813 (a. 1479, de bursa pauperum, infamatus et fur appellatus).
- Plechowski Johannes Othae (Joh. Othe Plechowskj):

- 144 (a. 1470, studens, tenebatur unum florenum olim pincernae Collegii artistarum), 176 (recepit a bacc. et rectore scholae s. Annae unam marcam in mutuum).
- Plechowski Otha pater Johannis, v. Plechowski Joh. (a. 1470).
- Pleschensis s. Pszczynensis labor (Bleczensis):
- 44 (a. 1469, Bleczensis laboris tunica nigri coloris a studente in quinque grossis impignorata).
- Pleschov. Pleschow, Pleszów de & in: v. Pleszowiensis; Pleszowita.
- Pleszowiensis plebanus (in Pleschow, Pleszów, a. 1486), v. Skawinius Petr. Pleszowita Nicolaus de Pleszów (Nic. de Pleschowo):
- 62 (a. 1469, minister eccl. Beszczensis, innodatus censuris ab auditorio dni officialis Cracoviensis).
- Pleszowita Stanislaus de Pleszów (Stan. de Pleschow):
- 145 (a. 1470), 147 (studens), 155, 163, 165, 169, 171, 172, 176 (notarius publicus), 177.
- v. Kalissiensis Stan. (a. 1470).
- Pleszowita Stanislaus de Pleszów, paterno nomine Złoty dictus (Złoty?; Stan. de Pleschov):
- 277 (mgr. et licentiatus in medicinis,
   23. I a. 1473 olim, ejus testamentum,
   item frater ejus).

Pleszowo de, v. Pleszowita.

Plezijna, v. Plezina.

Plezina Nicolaus (Nic. Plezijna):

- 1930 (a. 1502, tenebatur cuidam Ursino duodecim grossos cum medio).
- Plinius (Plinius):
- 2512 (a. 1521, liber in valore duorum florenorum studenti a studente invadiatus), 3207 (a. 1533, in tria volumina divisus), 3242 (a. 1534, Illustrium virorum liber), 3243 (Epistolae).
- Pliszka Stanislaus (Stan. Plyska):
- 3151 (a. 1532, bacc. et rector scholae à in Brzeziny).
- |Plocensis (Ploczensis, in Ploczk, Ploczko):

- canonicus: v. Mirżyniec Arn. (a. 1470); Tłubicki Joh. (a. 1533).
- cantor: v. Lewicki Joh. (a. 1526).
- dioecesis: v. Albertus presbyter; Bieniasz de Gostkow; Czyrnicensis Greg.; Karwowski Joh.; Kraśniki; Kraśnicki Paul.; Kuchariensis Arn.; Lipowiecius Jac.; Mierzyński Jac. de Czarnocin; Ogrodzienicius Nic.; Ponikiewski Math.; Prusinowicius Stan.; Radziminius Jac.; Rudensis Jac.; Sulkowita Nic.; Tańscius Paul.; Wieczwninus; Wisznianus Nic.; Wyszków.
- episcopus: v. Chotkowski Petr. (a. 1494); Ciolek Er. (a. 1489, bacc.).
- -- praepositus: v. Łaski Joh. (a 1508).
- scholasticus: v. Derslaus (a. 1469).
- vicarius: Naborowita Nic. (a. 1497); Obiedziński Joh. (a. 1523, perpetuus).
- Plocensis Franciscus de Plock s. Plocko (Franc. de Ploczko):
- 2647 (a. 1523, ejus tres libri furto sublati).
- Plocensis Johannes de Plock s. Plocko (Joh. de Ploczka):
- 391 (a. 1475, studentem et clericum in scholis s. Annae percussit, pugnis trusit et crinitim traxit).
- Plocensis Josephus de Plock s. Plocko (Joseph de Ploczka):
- 3077 (a. 1530, bacc.), 3079, 3100 (a. 1531), 3101 (presbyter de arce Cracoviensi).
- Plocensis Mathias de Plock s. Plocko (Math. de Ploczka, Ploczko, Ploczsko):
- 1848 (a. 1498), 1852, 1853 (studens in schola Omnium ss. morans), 1877
   (a. 1500, pro lotura vestium satisfecit), 1979 (a. 1504).
- Plocensis Stanislaus de Plock s. Plocko (Stan. de Ploczska):
- 2877 (a. 1526), 2882 (occasione percussionis et vulnerationis in poena pecuniaria octo grossorum a dno rectore condemnatus), 2883 (studens Universitatis de d. Anna, propter armorum delationem et nocturnam tabernarum frequentationem condemnatus a dno rectore in poena unius fertonis).

Plocensis Stanislaus de Plock s. Plocko (Stan. de Ploczk):

— 2985 (a. 1530, tertianus Collegii majoris, injuste a studente pro furto tunicae in valore 4 florenorum infamatus), 2989.

Plock s. Plocko (Ploczka):

- 1246 (a. 1489, in Ploczka).

Plock, Plocko de & in; v. Plocensis.

Ploczijch, v. Placzych.

Ploczk, Ploczka, Ploczko, Ploczsko de & in: v. Plocensis.

Plomykowa in, cf. Plomykowiensis.

Plomykowiensis plebanus (in Plomykowa, a. 1480), v. Ciemirowita Seb.

Plonijsko, Plonijszk de: v. Ploński; Plońskianus.

Plonka, Plonka de: v. Plonkanus.

Plonkanus Paulus de Plonka (Paul. de Plonka):

- 2503 (a. 1521, bacc., accepit in mandato a dno rectore, ut cum civibus de Ilkusz nullam actionem judicialem coram dno conservatore habeat, sed se cum eis ad epum Cracoviensem conferat).
- v. Mogilensis abbas; Weinrich Joh.
   Plonkowita Albertus de Plonkowo
   (Alb. de Plonkowo):
- 2125 (a. 1507, studens quidam tenebatur ei quinque florenos).

Plonkowo, Plonkowo de: v. Plonkowita. Plońsk de, v. Plońskianus.

Plonski, v. Ploński.

- Ploński Johannes de Plońsk (Joh. de Plonijsko, Plonsko, Plonski):
- 2309 (a. 1514, studens, tenebatur cuidam plebano unum florenum minus duobus grossis).
- Płońskianus Bartholomaeus de Płońsk (Barth. de Plonijszk):
- 2945 (a. 1528, studens).
- Plońskianus Johannes de Plońsk (Joh de Plonszko):
- 1959 (a. 1504), 1963.
- Plońskianus Johannes studens (a. 1514), v. Ploński Joh.
- Plońskianus Martinus de Plońsk (Mart. de Plonsko):

- 2022 (a. 1505, mansit apud hospitem Alb. Cracovitam, de cujus domo dnus rector ei exire mandavit, solvendo ante omnia hospiti censum novem grossorum, item arma coram se reponi juxta Statutorum dispositionem), 2028 (ejus gladius reformatus in mutuum ab eo receptus).

Plonsko, Plonszko de: v. Ploński; Plońskianus. [Płoszczkowita. Plosczkaw, Plosczkow, Ploszczków de: v-Ploszczkowita Simeon de Ploszczków (Simon bac., Sim. de Ploszczkaw, Ploszczkow, Ploszkaw):

- 1252 (a. 1489), 1253, 1262, 1264 (bacc.), 1274, 1279, (bacc. ad Omnes ss.).

Ploszkaw de, v. Ploszczkowita.

Plumatica (plumatica):

- 56 (a. 1469, plumatica studentis et aliae res ejus per servitorem Universitatis arestatae), 656 (a. 1478, plum. studentis in valore viginti quinque grossorum?), 657 (studens dixit coram certis studentibus, qualiter praefatus studens debuisset eidem extraxisse pennas de plumatica!), 800 (a. 1479), 801. 1482 (a. 1491, plum. empta a studente apud bacc.), 2467 (a. 1518), 2642 (a. 1523, pulmatica!), 3242 (a. 1534), 3370 plum. longa).

Plużyński Stanislaus (Stan. Pluzynszky):

- 2570 (a. 1522, studens morans in bursa Jerusalem, a studente satis et diutine per crines tractus enormiterque ab eo in nasum et faciem lesus), 2581. Pluzynszky, v. Płużyński.

Plyska, v. Pliszka.

Pniewita Albertus de Pniewy (mgr. Albertus, Alb. de Pnijeff, Pnijevij, Pnijevije, Pnijewij, Pnyevi, Pnyevij, Pnyevj, Pnyewi, Pnyewij, Pnyewy):

- 338 (a. 1474, bacc., gladio non evaginato percussit clericum), 343, 890 (a. 1483, mgr. et senior bursae Jerusalem, percussit decanum facultatis artisticae, nocturnis temporibus de domo exivit et mulieribus calceamenta

destinavit), 898, 1190 (a. 1488), 1208 (collegiatus Collegii minoris, procurator dris Drohobyczensis). 1209, 1251 (a. 1489, colleg. Colleg. majoris). 1390 (a. 1491), 1392, 1398, 1490, 1558 (a. 1493), 1581 (consiliarius dni rectoris), 1582 (non potuit habere audientiam apud dnum rectorem), 1628, 1629, 1634 (a. 1494), 1641, 1653, 1668 (juris canonici bacc.), 1679 (executor testamenti olim dris Drohobyczensis), 1740 (a. 1495), 1749, 1758 (consiliarius dni rectoris), 1825 (a. 1497), 1828 (canonicus eccl. s. Floriani), 1849 (procurator capituli s. Floriani), 1850, 1862-1881 (rector Universitatis commutatione aestivali a. 1500/1), 1889 (a. 1501, s. theologiae professor).

Pniewita Johannes de Pniewy (Joh. de Pnijewi, Pnijewij, Pnyewij, Pnywij):

- 263 (a. 1472 mgr.), 264, 426 (a. 1475, tenebatur pistrici quatuordecim florenos et undecim scotos pro expensis, ipsi ultra quam per duos annos ministratis), 430, 434, 439, 479, 495, 507, 602 (a. 1477), 838 (a. 1480, Terentii »Comoedias« in valore unius floreni ungaricalis et alias res studenti impignoravit), 843.

Pniewita Paulus (Paul. de Pnijewij): 2006 (a. 1505, studens).

Pniewita Simeon de Pniewy (Simon de Pnyewy):

- 1582 (a. 1493).

Pnie wita Stanislaus de Pniewy (Stan. dne Pnijevije):

- 1070 (a. 1486, studens).

Pniewy de, v. Pniewita.

Pniów de, v. Pniowski.

Pniowski Johannes de Pniów (Joh. de Pnyow):

-- 287 (a. 1473, archidiaconus Craco-Pnonathowo de, v. Poniatowita.

Pnyevi, Pnyevij, Pnyevi, Pnyewi, Pnyewij, Pnyewy de: v. Pniewita.

Pnyow de, v. Pniowski.

Pobiedna de, v. Pobiednensis.

Pobiednensis Wenceslaus de Pobiedna (Wenc. de Pobyedna):

index. 1098

— 267 (a. 1472, pecunias in studente est lucratus, quas dnus rector ad acta reponi mandavit).

Pobiedziska de, v. Pobiedziskanus.

- Po biedziska nus Blasius de Pobiedziska (Blasius quidam, Blas. de Pobijedzyska, Pobyedzyszka):
- 133 (a. 1470, clericus), 148, 160 (ejus tuba bubalina valoris unius floreni), 260 (a. 1472, ejus gladius).
- v. Blasius clericus (a. 1469).
- Pobierski Johannes (Joh. Pobyerszkij): [Floriani?).
- 2681 (a. 1523, studens de schola se Pobijedzyska, de v. Pobiedziskanus.

Pobyedna de, v. Pobiednensis.

Pobyedzyszka de, v. Pobiedziskanus.

Póbyerszkij, v. Pobierski.

Pock vox mazowiana (a. 1513), v. Mazowianae voces.

Pod strzechu (a. 1531), v. Strzecha.

Podbieżawszy (podbyczawszy):

 2321 (a. 1514, subeundo cultrum alias podbyezawszy).

Podbyczawszy, v. Podbieżawszy.

Podczachensis Nicolaus studens (a. 1493,) v. Bylina Nic.

Podczachy de, cf. Podczachensis.

Podkanskij, Podkansky: v. Potkański.

Podlansky, de Podlanzicze: v. Podlęski.

Podlesie de, v. Podlesiensis.

- Podlesiensis Stanislaus de Podlesie (Stan. de Podleszye):
- 2394 (a. 1516).
- Podlęski Johannes de Podlężyce (Joh. Podlansky, de Podlanzicze):
- 379 (a. 1475, studens, dehonestavit clericum ordinatum), 381 (citatus ad judicium dni rectoris), 388.

Podleszye de, v. Podlesiensis.

Podlężyce de, v. Podlęski.

Podlodoschkij, v. Podlodowski.

Podlodowscy (Podlodowsczij fratres, a. 1490), v. Podlodowski.

- Podlodowski Johannes frater Nicolai (Joh. Podlodowsky):
- 1300 (a. 1490, studens), 1302 (canonicus Cracoviensis, tenebatur institrici decem grossos sine duobus tertianis).

Podlodowski Nicolaus germanus Johannis (Nic. de Podlodoschkij):

 1266 (a. 1489), 1300 (a. 1490, fratres Podlodowsczij studentes).

Podlodowsky, v. Podlodowski.

Podtrkowsky, v. Potrykowski.

Podzubko, podzupco; v. Podżupek.

- Podżupek s. vicesupperius (podzubko, podzupco):
- 544 (a. 1476, podzubkonis filius), 549 (podzupconis fil.), 571, 573 (a. 1477), 579, 580.
- v. Blędowski Georg., Joh. et Stan.
- Poena (pena, poena).
- 2121 (a. 1507, poena a dno rectore vallata mille ducatorum!), 2145 (a. 1508, item mille ducatorum), 2244 (a. 1513, dnus rector poenam vallatam viginti marcarum imposuit), et passim.
- v. Carcer; Exclusio; Excommunicatio; Rector Univ.; Revocatio; Talio; Treuga. Poësis:
- 1381 (a. 1491, collegiatura in Poesi et senioratus bursae pauperum).

Poggius Johannes Franciscus Florentinus (Pogius):

246 (a. 1470, Epistolarum libri), 572
 (a. 1477, Facetiarum liber, pro uno fertone a studente venditus).

Pogius, v. Poggius.

- Pogorzelski Mathias (Math. Pogorzelski):
- 2117 (a. 1507, studens, tenebatur cuidem mulieri florenum cum 6½ grossis).Pogorzelski Nicolaus (Nic. Pogorzelski):
- 2027 (a. 1505, ocasione tunicae studenti receptae ad dnum rectorem citatus), 2033.

Pogorzelski, v. Pogorzelski.

- Pogrel Sigismundus de Steinavia (Sigism. Pogrel de Stennawia):
- 1680 (a. 1494, tenebatur hospitae de platea et hospitio Sutorum ratione expensarum septem florenos et decem novem grossos).

Pókafalva de, v. Pokafalvanus.

Pokafalvanus Petrus de Pókafalva, Transsilvalno-Ungarus (Petrus de bur-

sa Ungarorum, Petrus Hungarus, Petr. de Transilvania; in Albo stud. »Petrus de Pokafalva« scriptus):

— 945 (a. 1484, de bursa Ungarorum, sententiam contra eum a seniore bursae latam dnus rector in parte confirmavit), 997 (a. 1485, debitum ejus ex parte tunicae), 1000, 1072 (a. 1486, studens, de Cracovia absens).

Pokrijwka, v. Pokrywka.

Pokrywka Johannes de Łowicz (Joh. de Lovycz, Joh. Pokrijwka de Lowicz):

— 2678 (a. 1523, ejus »Postilla major« empta pro media marca), 2825 (a. 1525, manum injecit in mgrum et rectorem scholae ad s. Annam et comminatus est in personam ejusdem mgri).

Pokrzijwnijcza, Pokrzivnicza, Pokrzywnica de & in: cf. Pokrzywnicensis.

- Pokrzywnicensis (in Coprzijwnijcza, Coprzywnicziensis):
- abbas ordin. Cisterciensis (a. 1475),
   v. Nicolaus.
- ecclesia (monasterium, a. 1475), v.
   Cracovita Stan.
- ecclesia (a. 1472, monasterium ordin. s. Bernardi,?), v. Cracovita Georg. Leonardi. [sis Paul.
- opidanus (a. 1497), v. Pokrzywnicen-praepositus (a. 1497/1500), v. Wy-
- praepositus (a. 1497/1500), v. Wysocki Joh.[v. Gregorius.
- prior ordin. Cisterciensis (a. 1475), Pokrzywnicensis Georgius fr. et bacc. (a. 1470/72). v. Cracovita Georg. Po'krzywnicensis Johannes de Pokrzywnica (Joh. de Coprzywnycza, Koprzijwnijcza):
- 303 (a. 1473, mgr.), 375 (a. 1475, mgr. et canonicus eccl. s. Floriani?).
- Pokrzywnicensis Martinus mgr. (a. 1515/35), v. Kolaczek Mart.
- Pokrzywnicensis Nicolaus de Pokrzywnica (presbyter Nicolaus, Nic. psalmista, Nic. de Coprzywnicza, Coprzywnijcza, Coprzywnycza, Koprzywnycza):
- 369 (a. 1475, presbyter Cracoviensis), 375 (psalmista Crac.), 379, 387, 414,

461, 474, 517 (a. 1476), 519 (mgr. 1), 520, 522 (psalmista eccl. majoris Crac.). 523, 529 (presbyter-psalmista), 542.

Pokrzywnicensis Nicolaus de Pokrzywnica (Nic. de Caprzywnijcza, Comprouincia, Comprovincia, Comprovincia, Comprownicia, Coprzywnijcza, Coprzijwnicza, Coprziwnycza, Coprzywnicza, Coprzywnicza, Coprzywnicza, Coprzywnijcza, Coprzywnicza):

- 1381 (a. 1491, mgr.), 1382, 1465, 1694 (a. 1494, vulneratus puer et clientelus ejus citavit studentem ad vicarium in spiritualibus), 1822 (a. 1497, decretorum dr.), 1874 (a. 1500, consiliarius dni rectoris), 2073 (a. 1506), 2267 (a. 1514. decr. dr. et ordinarius juris mgr.), 2345 (a. 1515, juris pontificii dr.), 2441 (a. 1517, consul Cracoviensis), 2471 (a. 1518 procurator generalis bonorum Universitatis), 2492 (a. 1520), 2493, 2504 (a. 1521, canonicus Crac., vicerector Univ.?), 2805 (a. 1524), 2849 (a. 1526), 2851—2853 (actu presbyter, turbator Univ. injuste appellatus), 2854, 2887, 2890—2895, 2901 (a. 1527, lector ordinarius), 2902. 2957-2975 (ss. canonum dr., canonicus cathedr. Crac. et rector Univ. commutatione aestivali a. 1529), 2976-2995 (rector Univ. comm. hiemalis a. 1529/30), 2994 (a. 1530, artium et juris pontificii dr.), 2997, 3168 (a. 1532), 3312 (a. 1535), 3363 (a. 1536).
- Pokrzywnicensis Paulus de Pokrzywnica (Paul. de Coprzywnijcza):
- 1810 (a. 1497, opidanus de ipsa Pokrzywnica, ejus causa remissa a dno rectore ad dnum officialem Sandomiriensem et ad consistorium Sandomiriense).

Pokrzywnicensis Stanislaus de Pokrzywnica (Stan. de Coprovnicia):

- 241 (a. 1470, religiosus fr.).

Polaniec de, v. Polaniecius.

Polaniecius Johannes de Polaniec (Joh. de Polanyecz):

— 1325 (a. 1490, studens). Polanyecz de, v. Polaniecius.

Polianthea, Polijanthea: v. Polyanthea. Polidamus Valentinus (Valent. Polidamus):

- 3345 (a. 1535, medicinae dr.), 3348.

  Poloni et Mazowitae studentes in bursa
  pauperum (a. 1513), v. Mazowitae.

  Polonia (Polonia):
- 950 (a. 1484, Pol. regnum), 1745
  (a. 1495, Pol. regina Elisabeth), 1842
  (a. 1498), 2131 (a. 1507, Innocentum dies in Pol.), 2137 (a. 1508, Pol. cancellarius Joh. Łaski), 2162 (a. 1510), 2257 (a. 1514), 2461 (a. 1518), 2889
  (a. 1526, Świdnicensis moneta e regno Pol. per Sigismundum l proclamata).

Polonia, Polonia Majori de: cf. Polonus. Polonicalia verba (polonicalia verba, item alia vernacula):

- 890 (a. 1483, jaceat decanus facultatis artisticae in nomine dyaboli, alias porwan dyabolu). 2191 (a. 1513, Mazowianae voces quinque aut septem: Stank, penk, mienk, pock. tutka, sieno, topka; To pisal wyjebany lotr i oszczerca i zdrajca); 2337 (a. 1514, polonicalia verba Alemano ignota), 2388 (a. 1515, Czart za Iwanem, Mazur za Mazurem), 2480 (a. 1519, studens dixit contra mgrum et seniorem bursae philosophorum in polonico: Wyjebal ji pies).
- v. Atlas; Bialoskórnik; Bulawa; Czamlet; Doloman; Dziesiątek; Dziki-a-e; Faciletum; Floreński-a-e; Frascaria; Gmach; Gwerra; Haras; Hazuka; Indargmach; Kaftan; Kaleta; Kapalin; Kapusta; Kmetones; Kolenda; Kufa; Łańcuch; Lesz; Lewek; Machelski-a-e; Podbieżawszy; Pod strzechu; Podżupek; Pop; Prasol; Przekupień; Przekupka; Puścizna; Rańtuch; Ribaldus; Satin; Smardus; Smarkacz; Spiski-a-e; Starzejszy; Sukno (?); Szamet; Szarlat; Szerzynka; Szpata; Szuba; Szubella; Szwabski-a-e; Tesak; Wanna; Zaloga; Zamsz; Żupica; Żupy; Żydowska sc. laźnia.

Polonus cantor:

- 281 (a. 1473, cant. in Leuczowia).

Polonus Albertus (Alb. Polonus):

- 1180 (a. 1488, de hursa noviter extructa. noctivagus).

Polonus Jacobus (Jac. de Polonia):

 2154 (a. 1509, studens b. V. Mariae scholam inhabitans, injuria ei a bacc. ejusdem scholae illata).

Polonus Mathias de Polonia Majori (a. 1524), v. Kolnicki Math.

Polonus Stanislaus de Jaroslaw, studens (a. 1513/14): v. Lis Stan.

Polseniec s. Polsnica de: v. Polsnicensis. Polsnicensis Ambrosius de Polsnica s. Polseniec (Ambr. de Pulsznicz):

- 2133 (a. 1508, bacc.).

- Polánicansis Bartholomaeus de Polánicas. Polseniec, paterno nomine Fredenbark dictus (Fredenbark?; Bartholomaeus studens, Barth. de Polszenijecz, Barth. de N. bacc.; in Libro promot. »Barth. de Pulszenycz« scriptus):
- 183 (a. 1470, studens), 186, 297 (a. 1473, bacc. in bursa Ungarorum tunc morans, noluit coram dno rectore jurare, condemnatus ab eo in uno fertone et in alio ratione percussionis).

Polszenijecz de, v. Polśnicensis.

Polthowia, Polthowsk de & in, de Polthowski, Polthowszko, Poltouiensis, de Poltowsko, Poltowsko: cf. Pultowscensis.

Polyanthea (Polianthea, Polijanthea):
— 3207 (a. 1533, liber), 3224 (a. 1534).
Pomarzowski Jacobus (Jac. Pomarzowski):

- 2448 (a. 1517, studens, prorogationem repositionis poenae, a dno rectore decretae, petivit).
- Pomerius (a. 1534), v. Pelbartus de Temesvar.
- Poniatowita Elias de Poniatowo (bacc. Helias; in Libro promot. >Hel. de Ponyathovo« scriptus):
- 1719 (a. 1494, bacc. de schola s. Spiritus hospitali), 1720.
- Poniatowita Petrus de Poniatowo (Petr. de Poniathowo; in Albo stud. 
  Petr. de Ponyathovo « scriptus):

— 305 (a. 1473, ejus causa cum vicario ad s. Annam).

Poniatowo de, v. Poniatowita.

Poniatowski Stanislaus (Stan. Ponijatkowskj):

- 2805 (a. 1524).

Ponijathowski, v. Poniatowski.

Ponijekiewski, Ponijkiewski, Ponijkijewsky, Ponijkijewszkij, Ponijkowskij: v. Ponikiewski.

- Ponikiewski Mathias alias Ponikowski dictus, Nobilis (Nob. Math. Ponijekienski, Ponijkiewski, Ponijkijewskij, Ponijkijewskij, Ponijkijewskij):
- 3015 (a. 1530), 3016, 3018 (studens de bursa philosophorum), 3172 (a. 1532, stud. Achademiae), 3173 (a. 1533, literarum stud. universalis Studii Cracoviensis dioec. Plocensis, furtuito casu in quodam bello, intestino inter studentes orto, gladium valoris quadraginta grossorum ammisit), 3174 (liter. stud. Universitatis Crac.).
- Ponikiewski Stanislaus Nobilis (Nob. Stan. Ponykyewski): [rusalem].
- 2327 (a. 1514, dispensator bursae Je-Ponikowski Mathias studens (a. 1530/33), v. Ponikiewski Math.

Pons Kazimiriensis (pons):

2011 (a. 1505, studens mulieri de manu in ponte Kazimir. annulum recepit), 2321 (a. 1514, in ponte prope balneum retro s. Annam in convalle).
 Ponte regali, Ponte regio de: cf. Regiopontanus.

Pontificius Albertus de Biskupice (Alb. de Biskwpicze):

- 2843 (a. 1525).

Pontificius Jacobus de Biskupice (Jac. de Biskupycze):

 2832 (a. 1525, mgr., per medium dni rectoris omnes lites cum quodam mgro mortificavit).

Pontificius Stanislaus de Biskupice a Wieliczka (Stan. de Bijskupijcze a Vijelijczka):

 3105 (a. 1531, pro nocturna ambulatione cum gladio a dno rectore in uno fertone punitus). Ponyathovo, Ponyathowo de: v. Poniatowita. [kiewski.

Ponyekiewski, Ponykyewskj: v. Poni-Pop alias presbyter:

- 400 (a. 1475, studens et plebanus pessime presbyter alias popije a studente in bursa Jerusalem infamatus).
- v. Monachus (a. 1530).

Popielski Johannes (Joh. Popielski, Popielsky):

 2246 (a. 1513, studens de bursa pauperum), 2247 (de bursa Jerusalem!), 2248.

Popielski Johannes (Joh. Popijelszkij):

 3140 (a. 1532, pro gladio citavit studentem ad dnum rectorem).

Popielsky, v. Popielski.

Popije (a. 1475), v. Pop.

Popijelszkij, v. Popielski.

Poplawiński Nicolaus (Nic. Poplavynszkij, Poplawynsky, Poplawynszky):

— 2592 (a. 1522, diffidavit studentem), 2593 (obligavit se coram dno rectore studenti loco pecuniae jopulam valoris trium florenorum dare), 2667 (a. 1523).

Poplavynszkij, Poplawynsky, Poplawynszky: v. Poplawiński.

Poramba, Poreba de: v. Porebius.

Porebius Nicolaus de Poreba (Nic. de Poramba).

 2 (a. 1469, bacc. et rector scholarum Limbrincz?, debet restituere cuidam bacc. quatuor vel tres sexternos).

Porithe de, v. Porytensis.

Portae Cracovienses:

— 1190 (a. 1488, porta civitatis Crac.),
2375 (a. 1515, p. Feralis),
2646 (a. 1523, p. Sutorum),
2729 (valva Sutorum),
3068 (a. 1530),
3172 (a. 1532, p. s. Annae).

Portio (portio): [tium).

- 947 (a. 1484, p. decani facultats ar v. Bursa pauperum (a. 1507 & 1523, portio senioris bursae).
- Porvan, cf. Porwan.

Porwan dyablu (a. 1483), v. Dyabel. Poryte de, v. Porytensis.

Porytensis Mathias de Poryte (Math. de Porithe): [latus).

- 1530 (a. 1492, bacc., ejus liber sub-Posdzijech, v. Poździech.

Posega de, v. Poseganus.

Poseganus Marcus de Posega. Ungarus (Marc. de Poszega; in Albo stud. »Marc. de Pozega dioc. Ouinqueecclesiensis« scriptus):

- 1776 (a. 1496, bacc., tenebatur quinque florenos mgro Joh. Glogowitae).

Posnania, Posnanya de: cf. Poznaniensis: Poznanita.

Posoniensis canonicus (Poszoniensis, a. 1489), v. Köblowius Abr.

Posteriora (Posteriorum liber):

- 1072 (a. 1486), 1708 (a. 1494, exer citium), 2269 (a. 1514), 2691 (a. 1523, lib. valoris xij grossorum), 2692 (lib. in vendeta emptus).

# Postilla:

- 2678 (a. 1523, Postilla major super Evangelia et Epistolas apostolorum, liber emptus pro media marca).

Poszega de, v. Poseganus.

Poszoniensis, cf. Posoniensis.

Postruski Albertus (Alb. Postruszkij):

- 2098 (a. 1506).

Postruszkij, v. Postruski. [Poznanita. Posznania, Posznania de: v. Poznania; Potaina, Potama de: v. Potamensis.

Potamensis Johannes de Potama (? de Potaina?; Joh. de Potama, Pothama; in Albo stud. »Joh. de Pothemia« scriptus):

- 2157 (a. 1510, libri ejus valoris mediae marcae in quodam itinere per quendam vectorem perditi).

Poth, cf. Pod.

Pothama, Pothemia de: v. Potamensis. Pothok de, cf. Potoccius.

Pothrkowski, v. Potrykowski.

Potkański Stanislaus (Stan. Podkanskij, Podkansky):

- 2470 (a. 1518, non soluta bacc. pro lectionibus resumptione silenter recessit ad alium informatorem).

1489/90), v. Chamiec Joh.

Potrukosky, de Potrykosy: v. Potrykowski. Potrykowski Johannes de Potrykosy (Joh. Pothrkowski, Potrukosky; in Albo stud. »Joh. Podrtkowsky de Potrykosy dioc. Poznaniensis« dictus):

- 2445 (a. 1517), 2446 (studens de bursa pauperum), 2454 (tenebatur studenti mediam sexagenam et quatuor grossos). Potus (potus):

- 2299 (a. 1514, studentes de schola Corporis Christi in Kazimiria miserunt studentem vespere pro potu in civitatem).

- v. Provisiones.

Povalka, v. Powalka.

Powalka Jacobus de Cracovia (Jac. Povalka): (Castrensi).

- 2802 (a. 1524, pellifex de platea Powice de, v. Powicius.

Powicius Stephanus de Powice s. Powidz (Steph. de Powycz):

- 1675 (a. 1494, presbyter).

Powidz de, v. Powicius.

Poździech Johannes de Urzędów (Joh. Posdzijech de Vrzadow):

- 3066 (a. 1530, bacc.).

Pozega de, v. Poseganus.

Poznania (Poznania, Posznania):

- 167 (a. 1470, acta civitatis), 2706 (a. 1523).

Poznania de, cf. Poznanita.

Poznaniensis (Posnania, Posnanya de):

- canonicus (a. 1514), v. Łącki Joh.

- dioecesis: v. Brzezinius Math.; Drwalowski Nic.; Gabinensis Paul.; Gocslawita Alb.; Granowita Andr.; Paczyna de Gostynin; Potrykowski Joh.; Redziński Alb.; Tyrawita Greg.; Warszawita Math.

- ecclesia, v. Łaski Joh. (a. 1508, prae-Poznanita Albertus mgr. (a. 1523), v. Misellus Alb.

Poznanita Alexius de Poznania (Alex. de Poznania):

- 412 (a. 1475), 425, 427 (capillavit studentem, ipse ab eo capillatus), 469, 470.

Potoccius Johannes studens (a. Poznanita Alexius de Poznania (Alex. de Poznania):

- 2846 (a. 1525, mgr.).
- Poznanita Ambrosius de Poznania (bacc. Ambrosius, Ambr. de Posnania):
- 3195 (a. 1533, studens), 3263 (a. 1534, bacc.).
- Poznanita Andreas de Poznania (Andr. de Posnania, a Poznania):
- 2650 (a. 1523, accomodavit studenti frameam in valore decem grossorum), 3267 (a. 1534, manens in bursa Jerusalem circa bacc. Joh. Gneznensem pro servitore), 3268 (servitor).
- Poznanita Bartholomaeus pater Johannis, v. Poznanita Joh. (a. 1515). Poznanita Caspar de Poznania (Casp. de Poznania):
- 619 (a. 1478, libros a mgro mutuatos obligavit se coram dno rectore restituere).
- Poznanita Caspar pater Johannis, v. Casparides Joh. (a. 1488/89).
- Poznanita Dorothea Merkel, soror ingri, Cracoviae manens (a. 1473/76): v. Merkel Dor.
- Poznanita Fabianus de Poznania (Fab. de Poznania):
- 44 (a. 1469, tunica nigri coloris valoris unius ducati et medii, a studente ei impignorata, de camera ejus sublata), 45.
- Poznanita Franciscus de Poznania (Franc. de Posnania):
- 2455 (a. 1518, studens, emit equum pro tribus fertonibus et convenit habitationem apud introligatorem Joh. Cracovitam, cui ocasione istius habitationis tenebatur sedecim grossos).
- Poznanita Hieronymus de Poznania (Hier. de Poznania):
- 2846 (a. 1525, mgr.).
- Poznanita Jacobus de Poznania (Jac. de Poznania):
- 372 (a. 1475, studens et clericus ordinatus in bursa Jerusalem, pugno a studente percussus et crinitim capillatus), 374, 376, 761 (a. 1479, mgr.), 765, 769, 812 (mgr. Jodokus!), 890 (a. 1483, mgr. de bursa Jerus.).

- Poznanita Jacobus de Poznania (Jac. de Posnania):
- 2172 (a. 1511, vicarius ad Omnes ss.).
   Poznanita Jodocus (mgr., a. 1479),
   v. Poznanita Jacobus.
- Poznanita Johannes Vels mgr. et dr. (a. 1470/87), v. Vels Joh.
- Poznanita Johannes de Poznania (Joh. de Poznania):
- 221 (a. 1470), 414 (a. 1475, mgr. et senior bursae Jerusalem, diffidatus a licentiato in artibus), 417, 432, 436, 474, 585 (a. 1476, item senior bursae Jerus.), 553 (ejus Viaticus amissus), 591 (a. 1477, item senior bursae Jerus., percussit servitores cujusdam bacc.).
- Poznanita Johannes de Poznania (Joh. de Poznania):
- 761 (a. 1479, tanquam procurator), 769.
- Poznanita Johannes Casparides, studens (a. 1488/89): v. Casparides Joh.
- Poznanita Johannes studens (a. 1491), v. Bederman Joh.
- Poznanita Johannes Bartholomaei de Poznania (Joh. Bartholomaei de Posnania):
- 2980 (a. 1515, studens Universitatis, percussit et vulneravit mulierem).
- Poznanita Johannes de Poznania, paterno nomine Wilstet dictus (Wilstet?; Joh. de Poznania):
- 2994 (a. 1580, ordin. s. Augustini in eccl. s. Katharinae Kazimiriae, s. paginae professor et decanus facultatis theologicae).
- Poznanita Johannes de Poznania (Joh. de Poznania, Poznanita):
- 3180 (a. 1533, studens in bursa Jerusalem manens), 3181, 3318 (a. 1535, bacc. de bursa Jerus., ob neglectionem actus a dno rectore in poenam octo grossorum condemnatus).
- Poznanita Laurentius bacc. et mgr. (a. 1475/80): v. Grodzicki Laur.
- Poznanita Leonardus de Poznania (Leonard, de Poznania):
- 2479 (a. 1519).

- Poznanita Lucas de Poznania (Luc. de Poznania):
- 2158 (a. 1510, studens bursam Jerusalem inhabitans).
- Poznanita Marcus de Poznania (Marc. de Poznania):
- 1112 (a. 1487, liber Ganifredi circa eum repertus), 1114 (studens).
- Poznanita Martinus de Poznania (Mart. de Poznania):
- 1581 (a. 1493. aurifaber, cui bacc. duos florenos tenebatur).
- Poznanita Mathias de Poznania (Math. de Posnania):
- 1842 (a. 1498, bacc. in schola ad s. Stephanum morans).
- Poznanita Mathias Gallus (a. 1523), v. Gallus Math.
- Poznanita Niclinus s. Nicolaus Markel aut Merkel mgr. (a. 1470/73), v. Merkel Niclinus.
- Poznanita Nicolaus studens et notarius (a. 1483/85), v. Grambina Nic.
- Poznanita Nicolaus Czeppel mgr. (a. 1485/1513), v. Czepel Nic.
- Poznanita Paulus de Poznania (Paul. de Posnania, Poznania):
- 1454 (a. 1491, bacc., a studentibus lesus), 1500, 1523 (a. 1492).
- Poznanita Paulus de Poznania (Paul. de Poznania):
- 2453 (a. 1517, studens, cui bacc. quidam viginti grossos tenebatur).
- Poznanita Petrus de Poznania (Petrus studens et bacc.. Petr. de Poznania):
- 1212 (a. 1488, studens), 1221 (a. 1489),
   1234 (bacc., obligavit se coram dno rectore carnifici pro expensis certam summam solvere).
- Poznanita Petrus de Poznania (Petr. de Poznania): [tatis].
- 2142 (a. 1508, studens Universi-Poznanita Petrus de Poznania (Petr. de Posznania):
- 3119 (a. 1531, sartor, ejus annulus in valore unius sexagenae).
- Poznanita Sophia de Poznania (Soph. de Posnania):

 2468 (a. 1518, ex domo Universitatis juxta Collegium majus, dehonestata et lesa in oculum a studente).

- Poznanita Stanislaus fr. ordin. Carmelitarum (a. 1479), v. Kapusta Stan. Poznanita Świętoslaus de Poznania (Swyatoslaus de Posnania):
- 360 (a. 1474, mutuatam mitellam peliceam in valore octo grossorum perdidit!).
- Poznanita Thomas de Poznania (Thom. de Posnania):
- 1421 (a. 1491, accomodavit a famulo sutoriae artis in diebus Carnis privii citharam in valore x grossorum).
- Poznanita Thomas mgr. (a. 1508/18), v. Bederman Thom.
- Poznanita Valentinus Passer mgr. (a. 1508), v. Wróbel Valent.
- Poznanita Wenceslaus de Poznania (Venc. de Poznania): [publicus).
- 971 (a. 1485, studens et notarius Practica in arte medicinae:
- 2275 (a. 1514).
- Praeceptores studentium (praeceptores):
- 21 (a. 1469, studens et ejus praeceptor in suis negotiis cursorem miserunt in patriam), 2177 (a. 1512), 3034 (a. 1530, praeceptor bacc. a studente suo coram studentibus inhonestatus), 3200 (a. 1533).
- v. Bursae (a. 1533); Młodzieszynius Mart. stud. (a. 1494); Paedagogi; Potkański Stan. (a. 1518); Resumptio; Sulerzyszensis Math. scholaris (a. 1581); Wielicius Nic. (a. 1533, rector Univ.). Praesul Kazimiriensis (a. 1477), v. Srola Crist.

Praetorium Cracoviense:

2797 (a. 1524), 3057 (a. 1530), 3100
 (a. 1531), 3233 (a. 1534, studentes de bursa Ungarorum incarcerati in praetorio), 3275 (carcer in praet.).

Pragensis dioecesis, v. Kubitensis.

Praijszer, v. Preusser. [nyszius.

Praschnijsch, Prasnysz de: v. Pras
Prasnyszius Andreas de Prasnysz

(Andr. de Przasznijsz):

- 3318 (a. 1535, bacc. manens in schola s. Nicolai, ob neglectionem actus a dno rectore in poenam octo grossorum condemnatus).
- Prasnyszius Daniel de Prasnysz (Dan. de Przasznijsz):
- 2530 (a. 1522, studens Universitatis, morans in Collegio majori apud mgrum Tuliszek, tenebatur studenti xxiiij grossos et cultrum in valore xij grossorum).
- Prasnyszius Paulus de Prasnysz (Paul. de Trzasnysz; in Albo stud. »Paul. de Prasnych« scriptus):
- 638 (a. 1478, studens, habuit expensas apud quendam Kościeński duabus septimanis).
- Prasnyszius Paulus de Prasnysz (Paul. de Praschnijsch, Przasnijcz, Przasznycz):
- 2698 (a. 1523, ejus libri), 2699 (studens Universitatis).

Prasol (prassol):

2337 (a. 1514, prassol alias concussor salis).

Prassol, v. Prasol.

Przedborius: v. Przedborek; Przedborius. Przemanszka, v. Przemęska.

Premdia de, v. Prividianus.

Premislia de, Premisliense, Premisliensis, de Premyslia: v. Przemysliense; Przemysliensis. (gensis.

Preszbork, Preszburg de: v. Preszbur-Preszburgensis Mathias de Preszburg, Ungarus (Math. de Preszbork):

- 207 (a. 1470), 210.

- Preusser Johannes de Gdańsk s. de Gedano, Pruthenus (Joh. Praijszer de Gdano):
- 2113 (a. 1508).

Primislia de, v. Przemyśliensis.

Princeps rector Universitatis nuncupatur:

- 2137 (a. 1508).

Priora (Priora):

795 (a. 1479, Priorum lectura, liber),
865 (a. 1482, quaestiones). 1406 (a. 1491), 2799 (a. 1524, textus cum exercitio), 3242 (a. 1534, lectura, lib.).

Priscianus grammaticus (Priscianus):

641 (a. 1478, major et brevior, liber),
 1622 (a. 1493, in minori volumine),
 3315 (a. 1535, lib.).

Priuidia, Prividia de: v. Prividianus.

- Prividianus Andreas de Prividia, Ungarus (Andr. de Premdia):
- 243 (a. 1470, ejus tunica nigra, pallium, mitra agnellina et aliae res invadiatae).
- Prividianus Johannes pater Pauli, v. Prividianus Paul. (a. 1485).
- Prividianus Nicolaus de Prividia, Ungarus (Nic. de Provadijs):
- 1072 (a. 1486, studens de bursa Ungarorum, ejus libri pro sex grossis empti).
- Prividianus Paulus Johannis de Prividia, Ungarus (Paul. Johannis de Priuidia):
- 975 (a. 1485, tenebatur studenti Ungaro duos florenos).

Processus (Processus):

- 112 (a. 1469, Proc. scriptus et sigillatis modo dispositus, liber), 1634 (a. 1494, Proc. judiciarius, lib. papireus, continens in se copias instrumentorum et aliorum).
- Procheński Stanislaus (Stan. Prochenyskij, Prochenysky):
- 2634 (a. 1523, tenebatur certum pretium cuidam bacc. Glogowitae pro lectionibus, quas sub ipso per decursum unius quartualis audivit).
- Prochenyskij, Prochenysky: v. Procheński Próchnicius Nicolaus de Próchnik (Nic. de Prochnik):
- 1915 (a. 1502, de bursa pauperum).
   Próchnicius Petrus Magera bacc.
   (a. 1502/7), v. Magiera Petr.
- Prochnik, Próchnik, Prochnyk de: cf.
  Próchnicius. [Owocek Barth.
  Proconsul Kazimiriensis (a. 1525), v.
  Proconsules Cracovienses (praeconsul,
  proconsul, protoconsul):
- 1639 (c. 1494, dnus rector faciet, ut Judaeus, venditor tunicae, ad proconsulem trabatur), 2130 (a. 1507).
- v. Noskowski Luc. (a. 1526); RegulaJoh. (a. 1507).

- Procopiades Nicolaus de Szadek (Nic. de Schadek, Shadek; »Procopiades« in Libro dilig. dictus):
- 2895 (a. 1516), 2674 (a. 1523, mgr. et decanus facultatis artisticae), 2923 (a. 1528, collegiatus Collegii majoris!), 2935, 2940 (consiliarius), 3122 (canonicus eccl. s. Floriani), 3231 (a. 1534, fidejussit pro mgro Mart. Garbarz Seniore de Cerdonia, quod amicabiliter, concorditer et pacifice vivet), 3358 (a. 1535, de mandato dni rectoris monitus a sapientia Universitatis, quatenus in suo ordine, secundum ordinationem praepositi Collegii majoris, juxta dispositionem Universitatis Statutorum visitaret actus ordinarios, sabbativis diebus celebrari solitos).

Procopius funifex (a. 1523), v. Cracovita Procop.

# Procuratores Universitatis:

- 1873 1876 (a. 1500, procurator rationem procurationis facere noluit), 1928 (a. 1502), 2994 (a. 1530, procurator bonorum Universitatis generalis de biennio in biennium eligi debet).
- v. Boksicius Jac. (a. 1473); Brudzewius Alb. (a. 1489/93); Burcardini de Cracovia (a. 1529/35); Leśnicensis Joh. (a. 1498/1507, procur. Collegii majoris); Parisiensis de Bystrzyków (a. 1496—1500); Pokrzywnicensis Nic. (a. 1518); Sanocensis Joh. (a. 1535); Wysocki Joh. (?, a. 1489).
- Proger Johannes de Cracovia (Johannes plebanus; »Joh. Proger de Crac.«
  in Libro promot. dicitur):
- 84 (a. 1469, plebanus eccl. s. Annae), 214 (a. 1470).
- Prohibita et illicita (illicitae et inhonestae res):
- 2180 (a. 1512, tabernae, ludi et divagationes nocturnae s. noctivagationes), et passim.
- v. Chartae; Chiromantia; Habitus (laicales vestes); Nigromantia.
- Prokendorf Caspar de Wroclaw s. de Wratislawia (Casp. de Wratislauia, Casp. Prokendorff de Wrat.):

— 372 (a. 1475, studeus in bursa Jerusalem, studentem pugno percussit et crinitim eum capillavit), 374, 376, 443.
Prokendorf Dominicus de Wrocław s. de Wratislawia bacc. (Prokendorf?, a. 1504/5), v. Wratislawita Domin.

Prokendorf Johannes Laurentii de Wrocław s. de Wratislawia (Prokendorf?, a. 1498/1505), v. Wratislawita Joh. Laurentii.

Prokendorf Laurentius de Wrocław s. de Wratislawia (Prokendorf?, a. 1498/1505), cf. Wratislawita Laur.

Prokendorff, v. Prokendorf.

Promna in, cf. Promnensis.

Promnensis plebanus (in Promna, a. 1520), v. Rędziński Alb.

Promotiones ad gradus Universitatis:

- 409 (a. 1475, pro confectionibus, receptis apud apothecarium ad collationem promotionis, tenebatur bacc. tres florenos cum octo grossis), 1736 (a. 1495, procuratio coquinaria tempore promotionis bacc.), 2313 (a. 1514, debitum mgri pro promotione), 3144 (a. 1532, promotio propter quandam levitatem bacc. denegata), 3334 (a. 1535, ad gradum magisterii).
- v. Aristoteles (dies, prandium); Baccalarii; Doctoratus.
- Prona, Prona Slavorum s. Tót-Prona, Prona theutonicali s. Nemet-Prona de: v. Pronensis.
- Pronensis Emericus de Nemet Prona s. de Prona theutonicali, Ungarus (Emericus bacc., Emer. de Bryna):
- 755 (a. 1479), 1161 (a. 1488, bacc.). Pronensis Stephanus de Tôt-Prona s. Prona Slavorum, Ungarus (Steph. de Prona Sclauorum):
- 2047 (a. 1505, studens, vulneravit studentem Ungarum, quapropter a dno rectore in quatuor grossis pro lesione et in unum fertonem rectori Universitatis condemnatus).

Prophana causa:

- 993 (a. 1485).

Proschewicze, Proschouicze, Proschouiensis, de Proschovicze, Proschoviensis,

v. Proszowiensis; Proszowita.

Proscriptio ab Universitate, v. Exclusio.

Prosevijcze de, v. Proszowita.

- Prosiński Johannes de Piotrków (Joh. de Pijothrkow, Pyothrkowitha, de Pyotrkow; »Prosiński« in Libro dilig. dictus):
- 2525 (a. 1522, mgr. et senior bursae philosophorum), 2588 (tenebatur carpentario viginti grossos, dixit tamen coram dno rectore, quod non stat labor suus pro tanta pecunia), 2600, 2629 (a. 1523, item senior bursae phil., citatus ad dnum rectorem ab apothecario ocasione debiti non soluti), 2632, 2633, 2679, 2693, 2709, 2859 (a. 1526, bursae Jerusalem senior modernus), 2945 (a. 1528, collegiatus Collegii majoris), 3090 (a. 1531), 3093.

Prossewycze, Prossovicze de: v. Proszowita.

Prostibulum inhonestum, v. Lupanaria Crac. szowita.

Proszijewijcze, Proszowice de: v. Pro-Proszowiensis (in Proschowicze, Proschoulensis, Proschoviensis):

- 2178 (a. 1512, schola), 2231 (a. 1513, mansionarius), 2480 (a. 1519, cervisia). Proszovijcze, Proszowijcze de: v. Proszowita.

Proszowita Albertus Sdunak, studens (a. 1480/81): v. Zdunak Alb.

- Proszowita Johannes de Proszowice (Johannes pincerna, Joh. de Proszo-
- 105 (a. 1469, bacc., »Ethicorum« librum, in mutuum acceptum valoris duorum florenorum, reddere noluit), 127 (olim pincerna Collegii artistarum).
- v. Johannes pincerna (a. 1469).

Proszowita Johannes de Proszowice (Joh. de Proschewicze, Proschowycze):

- 379 (a. 1475, clericus ordinatus, a studente fur dehonestatus, licet praeter veritatem!), 381.

Proszowita Nicolaus de Proszowice (Nic. de Prosevijcze, Proszevijcze):

Proschowicze, Proschowycze de & in: - 85 (a. 1469, dispensator bursae Jerusalem), 96.

> Proszowita Sebestianus de Proszowice (bacc. Sebastianus, Seb. de Proszijewijcze, Proszovijcze, Proszowijcze):

> - 3109 (a. 1531, studens, nunc absens, gladius ei accomodatus), 3128 (bacc.), 3130 (tenebatur cuidam mulieri, sub bursa pauperum moranti, decem grossos pro certis rebus materialibus, apud eam sumptis), 3163 (a. 1532, moderator scholae in Wieliczka).

> Proszowita Simeon de Proszowice, cantor et mgr. (a. 1530/35): v. Zacius Simon.

> Proszovita Stanislaus de Proszowice (Stan. de Proszovijcze, Proszowijcze):

- 3040 (a. 1530, bacc.), 3042, 3047.

Proszowycze de, v. Proszowita.

Protoconsul, v. Proconsules.

Prouislia de, v. Provisliensis.

Provadijs de, v. Providianus.

Proverbiorum liber (a. 1470), Biblia s.

- Provisiones studentium et mgrorum Cracoviensium (emolumenta domestica, esculenta, legumina, potus, victura, victus, provisiones):
- 253 (a. 1472, apothecarius debet capere a studente aliquas provisiones et alia legumina), 2108 (a. 1507, ratione certae victurae tenebantur hospiti studentes duos florenos in moneta et sex grossos), 2219 (a. 1513, domestica studentis emolumenta, h. e. butirum et casei, pro victu ei missi), 2299 (a. 1514, studentes miserunt studentem pro potu), 3094 (a. 1531, in camera habuit studens nonnullas res et esculenta), et passim.
- v. Butirum; Carnes; Casei; Cervisia; Lardum; Malmaticum sc. vinum; Medo; Mel; Milium; Oleum; Panis; Piper; Pisces; Pisum; Salmones; Siligo; Vinum.

Provislia de, v. Provisliensis.

Provisliensis. Matthaeus de Provislia (Matth. de Prouislia):

- 2147 (a. 1509, bacc. et vicepraepositus eccl. s. Floriani). [v. Appellatio. Provocatio a sententia dni rectoris, Prsebvski, v. Przebuski.
- Pruna Sclauorum s. Slavorum de: v. Pronensis.

Prusinowice de, v. Prusinowicius.

- Prusinowicius Stanislaus de Prusinowice (Stan. de Pruszynovycze):
- 50 (a. 1469, clericus dioec. Plocensis et studens, accepit in mutuum a quodam notario mediam marcam pecuniarum communium, quam in partibus sub poena excommunicationis solvere promisit.
- Prusinowski Stanislaus (Stan. Prvsynowsky): [latus).
- 2899 (a. 1526, a studentibus capil-Prussia de: cf. Pruthena; Pruthenus. Prussita alias Theutonicus, studens (a. 1514): v. Novoforensis Petr.

Prusy de, v. Pruthenus.

Pruszynovycze de, v. Prusinowicius.

Prutenus, cf. Pruthenus.

- Pruthena Katharina (Kathar. de Prussia):
- 1249 (a. 1489, ejus adventus Cracoviam exspectatus).
- Pruthenus Ambrosius studens (a. 1469), v. Król Ambr.
- Pruthenus Caspar de Dambnow mgr. (a. 1475/76), v. Dambnowita Casp.
- Pruthenus Georgius (Georg. Pruthenus):
- 2337 (a. 1514, studens de bursa nova).
   Pruthenus Johannes de Gdańsk s.
   Gdano, studens (a. 1494): v. Gedanensis Joh.
- Pruthenus Johannes (Joh. Prutenus):
   2079 (a. 1506, citatus ad judicum dni rectoris ad instantiam cujusdam mulieris Soánina).
- Pruthenus Johannes Praijszer de Gdańsk s. de Gdano (a. 1508), v. Preusser Joh.
- Pruthenus Mathias de Korona bacc. (a. 1494), v. Koronensis Math.
- Pruthenus Nicolaus de Prusy (Nicde Prwszy):

 — 1329 (a. 1490, ignominiose et minus juste deposita de capite ejus mitella agnellina).

- Pruthenus Paulus de Prussia (Paul. de Prussia):
- 1249 (a. 1489, studens, obligavit se coram dno rectore cuidam studenti pro resumptione duodecim grossos solvere et alios duodecim grossos inter se invicem propinando consumere!).
- Pruthenus Petrus de Gdańsk s. Gedano, studens (a. 1514): v. Gedanensis Petr.
- Pruthenus Petrus de Novo foro, alias Theutonicus Prussita, studens (a. 1514): v. Novoforensis Petr.
- Pruthenus Valentinus bacc. (a. 1505), v. Neuenburgensis Valent

Prvsynowsky, v. Prusinowski.

Prwszy, cf. Prusy.

- Prządkowicz Laurentius de Piotrków (Laur. Przanthkowicz de Pijotrkow):
- 2049 (a. 1505, studens, tenebatur civi Cracoviensi ix fertones pecuniarum).

Przanthkowicz, v. Prządkowicz.

Przasnych, Przasznijcz, Przasznijsz, Przasznycz de: v. Prasnyszius.

- Przeborowski Nicolaus Nobilis (Nob. Nic. Przijeborowskij): [rusalem).
- 3078 (a. 1530, studens de bursa Je-Przebuski Jacobus alias Rzebuski dictus (Jac. Prsebvski, Rzebvski);
- 3265 (a. 1534, studens in ludo s.
   Annae manens), 3270 (stud. de schola s. Annae).

Przeclaw de, cf. Przeclawita.

- Przeclawita Johannes Ligaza, studens (a. 1475/77): v. Ligeza Joh.
- Przeclawita Lucas Mathiae de Przeclaw (Luc. Mathiae de Przeczslaw);
- 546 (a. 1476, actu studens, vulneratus a studente in faciem usque ad gravem sanguinis effusionem), 548, 550.
- Przeclawita Mathias pater Lucae, v. Przeclawita Lucas (a. 1476).
- Przecławski Andreas (Andr. Przeczlawskij):

 3048 (a. 1530, parochus in Parznia et studens Universitatis, inhabitans bursam canonistarum s. Longini, quam cum Alberto Kijowski ad decursum unius anni convenit).

Przeczlawskij, v. Przeławski.

Przeczslaw de, cf. Przeclawita.

Przedbor Michael civis (a. 1492), v. Przedborius Mich.

Przedboreck, v. Przedborek.

- Przedborek Nicolaus de Cracovia (Nic. Przedborek de Crac., dnus Przethborek, Spreboregk):
- 1287 (a. 1490, bacc.), 1288 (tenebatur cuidam mulieri 2 florenos et ix grossos pro cervisia, pro certis argenteis monilibus, pro tectura pectoris et pro aliis rebus), 1289, 1292, 1295, 1299, 1301, 1303, 1304, 1306, 1307 (tenebatur etiam huic mulieri Pater noster).
- Przedborek Stanislaus civis (a. 1475/87), v. Przedborius Stan.
- Przedborius Martinus mgr. (a. 1522), v. Przedborius Mathias.
- Przedborius Mathias de Przedborz (Math. de Przedborsz, Przedborz, Przetborsz, Przetborz):
- 2569 (a. 1522, mgr. et senior bursae pauperum, erronee mgr. Mart. de Przedborz dictus), 2679 (a. 1523, item senior bursae paup.), 2701, 2703, 2704, 2711, 2776 (a. 1524, item senior bursae paup.), 2786, 2787, 2914 (a. 1527, collegiatus Collegii minoris et tenutor s. possessor villae Sidzina, fecit injurias kmetonibus et subditis ibidem, signanter autem kmetoni Goworek Seniori filioque ejus, quos crudelissime absque legitima causa in ferro et vinculis affligebat, ceterum perfunctorie lectiones suas legit, frequentes sibi vacantias faciendo, quotidieque fere inventus est ebrius, in tabernis publicis cum rusticis in scandalum Universitatis et cleri bibendo et ludendo), 2923 (a. 1528, mgr. Matthaeus de Przedborz), 2960 (a. 1529), 2961, 2962 (de Syeprez!), 3030 (plebanus in Pa-

- jęczno, 6. VII a. 1530 olim), 3065 (executores ejus testamenti).
- Przedborius Matthaeus mgr. (a. 1528), v. Przedborius Mathias.
- Przedborius Michael de Cracovia (Mich. Przedbor):
- 1542 (a. 1492, civis Crac., credidit studenti duos florenos, decem grossos latos et quinque polonicales).
- Predborius Stanislaus de Cracovia, Nobilis (Stan. Przedboreck, Nobilis Stan. Predborij, Predbory, Predborius, Przedborius):
- 459 (a. 1475), 472, 477 (civis morans in platea Columbarum), 496 (consul Crac.), 501, 1039 (a. 1485), 1040, 1081 (a. 1487).

Przedborsz, Przedborz de: v. Przed-Przekupień (przekupijen, przijekupijen):

- 3076 (a. 1530), 3085 (a. 1531).

Przekupijen, v. Przekupień.

Przekupka (przyekupka): [kupky).

— 3070 (a. 1530, prenesticae alias przye-Przemąsczska, v. Przemęska.

Przemenczky, v. Przemięcki.

- Przemęska Hedwigis de Cracovia (Hedu. Przemączska, Przemańszska, Przemasczska):
- 295 (a. 1473, mulier de Crac. et filius ejus Stanislaus, illibertis), 298 (item filius ejus coecus citharoedus).
- Przemęski de Cracovia, maritus Hedwigis: v. Przemęska Hedwiguis (a. 1473).
- Przemęski Stanislaus filius Hedwigis de Cracovia: [citharoedus).
- -- 295 (a. 1473, illibertis), 298 (coecus Przemięcki Jacobus de Cracovia (Jac. Przemenczky):
- 2632 (a. 1523, comparuit coram dno rectore nomine Math. Cracovitae, apothecarii, infirmi et non valentis per se comparere), 2633 (item ejus domus).
- Przemislia, Przemijslia, Przemijslija de, Przemisliensis, de & in Przemyslia, Przemysl, Przemyslia: cf. Przemyśliensis.

Przemysliense (Premisliense):

- consistorium: 661 (a. 1478, bacc. debet ex decreto dni rectoris studenti de consistorio Prem. expedire absolutionem a censuris ecclesiasticis, quibus innodatus erat).
- hospitale s. Spiritus (a. 1476): v. Jacobus praepositus; Mika Nic. item praepositus.
- Przemyśliensis (Premisliensis, Przemisliensis, in Premislia):
- canonicus: v. Błędowski Math. (a. 1474/75); Laszkianus Fel. (a. 1514/17);
   Orzechowski Stan. (a. 1530).
- custos: v. Pantalowicius Jac. (a. 1475).
- dioecesis: v. Kozak Stan.; Lubieniensis Petr.; Samboritanus Stan.; Slocinius Joh.
- districtus (a. 1478), v. Biel Stan.
- episcopus (a. 1526), v. Krzycki.
- ecclesia: 520 (a. 1476, administrator),
   661 (a. 1478).
- schola: v. Cracovita Mart. bacc. (rector scholae Przemyśl. a. 1469).
- vicarius (a. 1478), v. Petrus vic.
- Przemysliensis Caspar de Przemyśl (Casp. de Premislia, Premyslia, Primislia, Przemyslia):
- 435 (a. 1475, studens, tenebatur cuidam vicario marcam minus sex grossis), 437, 462, 481, 483, 497.
- Przemysliensis Johannes de Przemyśl (Joh. de Premislia, Przemijslia):
- 1476 (a. 1491, mgr., accepit a bacc. pro resumptione szubam de damascho, plus valentem quam quatuor florenos), 1495 (resumpsit bacc. toto anno, exceptis septem septimanis).
- Przemysliensis Johannes de Przemyśl (Joh. de Premislia):
- 2401 (a. 1516, bacc. in bursa Jerusalem), 2402.
- Przemysliensis Laurentius de Przemyśl (Laur. de Przemijslia, Przemijslija, Przemijszl, Przemyslia):
- 3163 (a. 1532, studens), 3188 (a. 1533), 3189, 3196.
- Przemyśliensis Mathias Matthaeus de Przemyśl (Math. s. Matth. de Premislia, Przemislia):

 622 (a. 1478, bacc.), 660, 661 (debet ex decreto dni rectoris revocare infamiam, quam studenti commisit), 729.

Przemyśliensis Simeon de Przemyśl (Simon de Premislia, Przemislia):

- 1334 (a. 1490, accomodavit horologium a studente), 1336, 1842 (a. 1498, mgr. et rector scholae ad s. Annam), 1863 (a. 1500, item rector scholae s. Annae), 1917 (a. 1502, rector scholarum castri Cracoviensis, absens), 2014 (a. 1505), 2016, 2067 (a. 1506), 2109 (a. 1507).
- Przemysliensis Stanislaus de Przemyśl (Stan. de Przemysila dioc. Przemysliensis):
- 215 (a. 1470).
- Przemysliensis Stanislaus de districtu Przemysliensi mgr. (a. 1478— 1536), v. Biel Stan. Neopolitanus.
- Przemysliensis Stanislaus de Przemyśl (Stan. de Premislia):
- 1417 (a. 1491, bacc.), 1428 (studens), 1446 (bacc.).
- Przethborek, v. Przedborek. [borius. Przethborsz, Przetborz de: v. Przed-Przevorsko de, v. Przeworscensis.
- Przewodow, Przewodów de: cf. Przewodowita.
- Przewodowita Sigismundus bacc. (a. 1496), v. Magiera Sigism.
- Przeworscensis Augustinus de Przeworsko (Aug. de Przevorsko):
- 152 (a. 1470), 154 (procurator carnificis).
- v. Augustinus quidam (a. 1470).
- Przeworscensis Bartholomaeus de Przeworsko (Barth. de Przeworsko):
- 39 (a. 1469, plebanus in Dziekanowice, studens Universitatis), 59 (ejus lectum corrigiatum in valore mediae sexagenae).
- Przeworscensis Martinus de Przeworsko (Mart. de Przeworsko):
- 832 (a. 1480, studens, ocasione resumptionis obligavit se coram dno rectore soluturum unum fertonem communis pecuniae).

Przeworsko de, v. Przeworscensis.

Prziaczyel, cf. Przyjaciel.
Przijeborowskij. v. Przeborowski.
Przijekupijen, v. Przekupień.
Przijgoda: v. Przygoda; Przygodzina.
Przmączska, v. Przemęska.
Przyekupka, v. Przekupka.
Przemyslijensis, v. Przemysliensis.

- Przygoda Johannes de Cracovia (Joh. Przijgoda):
- 1298 (a. 1490, lictor et servus civitatis Crac.).
- v. Cracovita Joh., introligator et servus civitatis (a. 1490/91); Cracovita Joh. lictor (a. 1515).
- Przygodzina Anna Johannis lictoris et servi civitatis (Anna dicta Przijgoda, Przygodzyna):
- 1298 (a. 1490), 1322 (coclear argenteum, realiter et cum effectu a bacc. ei invadiatum).

Przygodzyna, v. Przygodzina.

Przyjaciel Johannes de Cracovia mgr. et dr. (a. 1496/1524), v. Amicinus Joh. Senior. [tykianus.

Przythik, Przytyk, Przytyki de: v. Przy-Przytykianus N. de Przytyk s. Przytyki (N. de Przythik):

- 2343 (a. 1515, studens).
- Psalmi (a. 1494, liber), v. Septem psalmi.
- Psitacus Benedictus de Cracovia (Bened, Psitacus de Crac.):
- 2517 (a. 1522).
- Psucki Jacobus (Jac. Psuczsskij, Psvczskj):
- 1033 (a. 1485, baccalariandus, tenebatur cuidam bacc. undecim florenos ungaricales?), 1055 (a. 1486, bacc., reddidit bacc. quinque florenos in auro et medium in grossis latis).

Psuczskj, Psvczskj: v. Psucki. Pszczonów de, v. Pszczonowita.

Pszczonowita Paulus de Pszczonów s. Pczionów (Paul de Pczijonow):

- 3136 (a. 1531, studens, infamatus a studentibus Ungaris, sed coram dno

rectore innocens et clarus repertus!). Pszczynensis laboris tunica (a. 1469), v. Pleschensis.

- Pudlinensis Nicolaus de Pudlino (Nic. de Pudlyno):
- 111 (a. 1469, bacc., in praesentia dni rectoris appellavit organistam deceptorem).

Pudlino, Pudlyno de: v. Pudlinensis. Pugio (pugio):

— 1348 (a. 1490, gladius alias pugio bacc. defuncti), 1471 (a. 1491, pugio a bacc. accomodatus, destructus redditus), 1486 (causa pro pugione coram dno rectore), et passim.

Pugnus (pugnus):

— 372 (a. 1475, studens studentem pugno percussit), 391 (stud. studentem pugnis trusit), 395 (mgr. et rector scholae s. Annae pugno studentem iteratis vicibus percussit), 876 (a. 1482, bacc. studentem pugnis s. manibus contractavit), 1915 (a. 1502, studens a studente pugno s. manu percussus), 2952 (a. 1529, bacc. mulierem ex superfluitate verborum, quae ei proponebat, pugno in faciem verberavit), 3275 (a. 1535, dr. medicinae pugnis coctricem apothecarii verberavit), et passim.

Pukanow, Pukanów de: v. Pukanowita. Pukanowita Martinus de Pukanów (Mart. de Bu.; in Albo stud. »Mart. de Pukanow« scriptus); [ski).

— 935 (a. 1483, familiaris dris Kobyleń-Pulmatica (a. 1523). v. Plumatica.

Pulsalia (pulsalia, pulsaria):

1659 (a. 1494, pulsalia in schola Kazimiriae ad Cracoviam, 4 grossi ratione pulsarium, pulsalia ex funeribus).
 Pulsaria (a. 1494), v. Pulsalia.

Pulsenic, Pulszenycz, Pulsznicz de: v. Polśnicensis.

Pulthowiensis, de Pulthowsk, Pultoviensis: v. Pultowscensis.

- Pultowscensis (in Polthowsk, Pulthowiensis, Pultoviensis): [Nic.
- canonicus (a. 1533/84), v. Wielicius
   notarius consistorii (a. 1530), v. Idzikowski Stan.
- praepositus (a. 1470), v. Služowicius Math.

Pultowscensis Alexius de Poltowsko s. Pultusk (Alex. de Polthowszko): - 1144 (a. 1488).

Pultowscensis Andreas de Poltowsko s. Pultusk (Andr. de Poltowsko):

 2696 (a. 1523, bacc., noluit tenere initum contractum de servitio cantoriae in Lańsk, quapropter dnus rector contractum rescindit).

Pultowscensis Gawel s. Gallus, maritus Margarethae: v. Pultowscensis Marusia (a. 1514).

Pultowscensis Marusia s. Margaretha Gawlowa alias Galli de Poltowsko s. Pultusk (Marg. Gawlowa alias Maruscha de Poltowsko):

- 2328 (a. 1514, studens de bursa Jerusalem tenebatur ei ratione curae, sibi per ipsam in medendo impensae, unum florenum).

Pultowscensis Mathias de Poltowsko s. Pultusk (Math. de Polthowski!):

- 932 (a. 1483, possessor capellae Rzeszowiensis?).

Pultowscensis Mathias de Poltowsko s. Pultusk (Math. de Poltowsko):

- 2876 (a. 1526, studens ad s. Annam, percussus et vulneratus a studentibus), 2878 (nocte), 2879, 2881, 2883 (stud. Universitatis de d. Anna, propter armorum delationem et nocturnam tabernarum frequentationem in poena unius fertonis a dno rectore condem-

Pultowscensis Petrus Ozera, studens (a. 1478): v. Ozera Petr.

Pultowscensis Thomas de Poltowsko s. Pultusk (Thom. de Pulthowsk):

- 3129 (a. 1531, scholaris s. studens, conventus de et super certo pallio, per ejus sororem sublato).

Pultusk de, cf. Pultowscensis.

Pulvilotega (puluilotega):

- 1343 (a. 1491, servitor reposuit coram dno rectore pulvilotegam defuncti bacc.).

Pulvinar (puluinar):

- 56 (a. 1469, pulvinar studentis per Pyestiany de, v. Pestianus. servitorem Universitatis arestatum),

1406 (a. 1491, duo pulvinaria coriaria bacc.), 2638 (a. 1523, pulvinar studentis), et passim.

Purpura: v. Pannus (a. 1534, purpuriem); Tunica (a. 1473).

Purpuriem (a. 1534), cf. Purpura.

Puścizna (puscziszna):

- 948 (a. 1474, ratione dotis et dotalitii, vulgariter puscziszna).

Puscziszna, v. Puścizna.

Putolsko de, cf. Pultowscensis.

Pych Nicolaus de Pilcza (a. 1477/1514), v. Pych-Pilczanus.

Pych-Pilczanus Nicolaus de Pilcza (Nic. de Pilcza, Pylcza; in Albo stud. »Nic. Pych de Pylcza« dictus):

- 591 (a. 1477, mgr.), 821 (a. 1480, collegiatus Collegii minoris), 1390 (a. 1491), 1391, 1392, 1523 (a. 1492, bacc. medicinae et colleg. Colleg. majoris), 1628 (a. 1493), 1694 (a. 1494, bacc. s. theologiae), 1774 (a. 1496), 1822 (a. 1497, canonicus eccl. s. Floriani et consiliarius dni rectoris), 1835 (a. 1498), 1882-1889 (s. theol. professor et custos eccl. s. Floriani nec non rector Universitatis commutatione aestivali a. 1501), 2050 (a. 1505, consil. dni rectoris), 2150 (a. 1509, dr. et decanus eccl. s. Floriani, ejus census et omnes obventiones de capitulo s. Floriani arestatae), 2263 (a. 1514).

Pyczkowice de, v. Pyczkowicius.

Pyczkowicius Albertus de Pyczkowice (Alb. de Piczkovicze);

 2131 (a. 1507, studens intitulatus, percussus ab Ungaris in memoriam ss. Innocentum).

Pyczkowicius Martinus de Pyczkowice (Mart. de Piczkowicze):

- 1395 (a. 1491, bacc.).

Pyczkowicius Stanislaus dr. (a. 1469/91), v. Zawada Stan.

Pyecz, v. Piec.

Pyekarskij, Pyekarsky: v. Piekarski.

Pyernijsz de, v. Pirnitzius.

Pyervnyova de, v. Pierwniowita.

Pyesz, cf. Pies.

Pyeszkowcza de. v. Pieskowicius.

Pylcza de, cf. Pilczanus. [Pilznensis.

Pylszna, Pylszno, Pylzna, Pylzno de: cf. Pynda, v. Pinda.

Pynsko de, v. Pinscensis.

Pyothrkow de & in, Pyothrkouita, Pyothrkowita, de Pyotrkouia, Pyotrkow: cf. Piotrkowiensis; Piotrkowita.

Pyotrovicze de, v. Piotrowicius.

Pyro Johannes (Joh. Pyro):

- 3322 (a. 1535, studens de bursa Jerusalem),

Pyrogowsky, v. Pirogowski.

Pysdri de, cf. Pyzdrensis.

Pyssal, cf. Pisal.

Pywko, v. Piwko.

Pyzdrensis Johannes dr. (a. 1469/70), v. Koczwara Joh.

Pyzdrensis Nicolaus de Pyzdry (Nic. de Pyzdri):

 290 (a. 1473, habens annos xxij, purgator canalis, non excommunicatus, testis coram dno rectore).

Pyzdry de, cf. l'yzdrensis.

## Quaestiones (Questiones):

- 183 (a. 1470, Quest., liber.)
- v. Aquinas Thom. (a. 1482).
- Quinque castris de, Quinqueecclesiastensis, de Quinque ecclesiis: v. Quinqueecclesiensis).
- Quinque ecclesiens is (Quinque ecclesias tensis):
- archidiaconus: 2381 (a. 1515). [Steph.
- canonicus (a. 1515), v. Pestianus
- dioecesis: v. Poseganus Marc.; Tamasius Paul; Turonius Clem.
- Quinqueecclesiensis Franciscus mgr. (a. 1502), v. Ibafalvanus Franc.
- Quinque ecclesiensis Nicolaus de Quinque ecclesiis, alias de Quinque castris, Ungarus (Nic. de Quinque ecclesijs, de Quinque castris):
- 1053 (a. 1486, studens, ocasione medelae obligavit se coram dno rectore soluturum barbitonsori unum florenum).
- Quinqueecclesiensis Petrus de Quinqueecclesiis, Ungarus (Petrus bacc.;

- in Libro promot. »Petrus de Quinqueecclesiis« scriptus):
- 2662 (a. 1523, bacc. in bursa Ungarorum).

Quintilianus M. F. (Quintilianus):

- 3315 (a. 1535, liber).

Quittemberg Petrus de Oborniki mgr. et dr. (a. 1521/26), v. Obornicius Petr.

Raba de, v. Rabensis.

Rabensis Mathias de Raba (Math. de Raba ante Bochniam):

 810 (a. 1479, studens, obligavit se coram dno rectore barbitonsori pro expensis et medicina unam marcam cum media solvere).

Rabielniski Nicolaus (Nic. Rabyelnysky, Rabyelnyszkij):

— 1379 (a. 1491, studens de Omnibus ss., clericus ordinatus, a studentibus de bursa canonistarum vulneratus).

Rabyelnysky, Rabyelnyszkij: v. Rabielniski.

Rabyerthowskij, v. Rembiertowski.

Rachocki Stanislaus (Stan. Rachoczky): [licus).

- 2654 (a. 1523, Regiae Majestatis au-Rachoczky, v. Rachocki.

Raciąż de, v. Raciążanus.

Raciażanus Melchiar de Raciaż (Melch. de Racusz):

— 1284 (a. 1499, bacc., liber »Metheorica« Grabrielis a mgro Ungaro impignoratus apud eum pro uno floreno et viij latis grossis).

Raciborski Johannes de Cracovia (Joh. Racziborski de Crac.);

– 1518 (a. 1492, olim carnifex).

Racicki Johannes de Cracovia (Joh. Raczyczky):

 2625 (a. 1523, mercator Crac., item instructor s. paedagogus puerorum eius).

Racki Johannes de Maków (Joh. Raczky de Makow):

— 1848 (a. 1498, piae memoriae, ejus testamentum in schola Omnium ss. factum), 1852 (olim studens).

Raclawice in. cf. Raclawicensis.

Raclawicensis plebanus (in Raczlawicze, a. 1476), v. Nicolaus pleb.

Racusz de, v. Raciażanus.

Racziborski, v. Raciborski.

Raczky, v. Racki.

Raczlawicze in, cf. Raclawicensis.

Raczyczky, v. Racicki.

Radaschkovijc, Radaschkovijcz, Radaschkovych: v. Radaszkowicz.

- Radaszkowicz Nicolaus (Nic. Radaschkovijcz):
- 1059 (a. 1486, citatus ad dnum rectorem ad instantiam cujusdam scutarii Kwacza).
- Radaszkowicz Nicolaus de Zawada (Nic. etiam Radaschkovijch de Zavada, Radaschkovijc):
- 1059 (a. 1486, item ad instantiam scutarii Kwacza de Szczytniki ad judicium dni rectoris citatus).

Radlow, Radlów de: cf. Radlowita.

Radlowita Johannes quondam dispensator nunc vero studens (a. 1535), v. Kowal Joh.

Radochońce de, cf. Radochońcius.

Radochońcius Petrus canonicus (a. 1475/94), v. Wapowski Petr.

Rodochwncza de, cf. Radochońcius.

Radom, Radomij, Radomij de: v. Radomita.

- Radomita Andreas de Radom (Andr. de Radom):
- -- 1636 (a. 1494, studens, dum ex Miechów Cracoviam tenderet, accomodavit pro sua necessitate cultrum in valore unius floreni).
- Radomita Andreas de Radom (Andr. de Radomij):
- 3084 (a. 1531, studens), 3085 (ocasione tunicae alias żupice ad dnum rectorem citatus).
- Radomita Bartholomaeus de Radom (Bartholomaeus notarius, Barth. de Radomij): [ca ejus?).
- 3084 (a. 1531, notarius), 3085 (tuni-
- Radomita Conradus de Radom (Conr. de Radom): [rusalem].
- 1232 (a. 1489, studens de bursa Je-

Radomita Jacobus de Radom (Jac. de Radom):

- 2410 (a. 1517, bacc. et lector missarum in castro Cracoviensi), 2411 (non praestitit juramentum sibi delatum).
- Radomita Johannes de Radom (Joh. do Radoym);
- 695 (a. 1478).
- Radomita Johannes de Radom (Joh. de Radom):
- 1321 (a. 1490), 1481 (a. 1491, studens Universitatis manens apud sutorem Achatium Cracovitam, cui ratione cameralium obligavit se coram dno rectore solvere viginti grossos communis pecuniae), 1616 (a. 1493, bacc.).
- Radomita Johannes de Radom (Joh. de Radomij):
- 3053 (a. 15:30, studens in bursa pauperum manens, ocasione iujuriarum verbalium, famam et honorem senioris bursae tangentium, ad dnum rectorem citatus).
- Radomita Martinus de Radom (Mart. de Radom):
- 2681 (a. 1523, studens de schola s. Floriani, ejus catena alias lancuch et liber, mutuo studenti dati).
- Radomita Martinus de Radom (Mart. de Radomij, Radomij):
- 2907 (a. 1527, studens in schola Corporis Christi manens, lesus in manum et ad caput percussus, minus juste tractus et citatus ad jus et consistorium dni officialis Cracoviensis).
- Radomita Nicolaus de Radom (Nicolaus bacc., Nic. de Radom):
- 195 (a. 1470, bacc., emit Ciceronis >Rhetoricam in vendeta?), 228 (studens).
- Radomita Stanislaus de Radom (Stan. de Radomij):
- -- 3081 (a. 1530, bacc. et actu presbyter), 3082.
- Radomscensis Andreas de Radomsko (Andr. de Radomsko):
- 2263 (a. 1514).
- Radomscensis Mathias de Radomskie (Math. de Radomske, Radomszkye):

- 347 (a. 1474, bac., ejus puer servitor a bacc. jactu lapidis interfectus), 367 (a. 1475, percussit et diffamavit mulierem).
- Radomscensis Paulus de Radomskie (Paul. a Radomskie):
- 3268 (a. 1534, studens).

Radomske de, v. Radomscensis.

- Radomski Stanislaus (Stan. Radomskij):
- 812 (a. 1479, causa ejus bireti coram dno rectore).

Radomskie de, v. Radomscensis.

Radomskij, v. Radomski. [scensis. Radomsko, Radomszkye de: v. Radom-Radoslaus servitor (Radoslaus):

 1387 (a. 1491, serv. dni rectoris Pilczani), 1401.

Radoym de, v. Radomita.

Radymnensis Stanislaus notarius (a. 1517/18), v. Jasieński Stan.

Radymno, Radyno de: cf. Radymnensis. Radzanow, Radzanów de: v. Radzanowita.

- Radzanowita Paulus de Radzanów Paul. de Radzanow, Radzynow):
- 1333 (a. 1490, librum furto ablatum apud se tenuit). 1335, 1338, 1356 (a. 1491).
- Radzanowita Stanislaus de Radzanów (Stan. de Radzanow, ad Radzinow!):
- 1841 (a. 1498, studens morans in schola Omnium ss., ejus liber in valore ad medium florenum), 1853, 1868.
- Radzichowita Alexius de Radzichowo (Alex. de Radzijchowo, Radzychovo):
- 2510 (a. 1521, tenebatur cuidam scholari ratione debiti xiiij grossos).
- Radzichowo, Radzijchovo de: v. Radzichowita.

Radzijm, Radzim de: v. Radzimius. Radzimicze de. v. Radziminius.

Radziminensis plebanus (in Radzimino, a. 1482/83), v. Radziminius Jac.

Radziminius Jacobus de Radzimino (Jac. de Radimno, Radzimicze, Radzimino, Reczimijno, Rzadzimno; in

- Albo stud. »Jac. de Radzymino dioc. Plocensis, rector eccl. parochialis ibidem« scriptus):
- 866 (a. 1482, plebanus et studens), 867 (stud. in theologia et jure canonico, induxit studentem, ut exiret de bursa pauperum et intraret cum eo ad bursam Longini s. canonistarum, promittens pro eo solvere introitales unius floreni et dare sibi caligas, quas mere plures eligeret), 908 (a. 1483), 912 (stud. Universitatis), 916 (obligavit se coram dno rectore vicario in castro Cracoviensi pro suis laboribus et servitiis copiisque certis dare arcum cum xvj sagittis), 918, 919, 921, 922 (combursans domus bursae novae Longini), 924-927, 929 (obligavit se coram dno rectore bacc. restituere arcum cum toto apparatu).
- Radzimino de & in: v. Radziminensis; Radziminius.
- Radzimius Bartholomaeus de Radzim (Barth. de Radzim, Radzim, Radzym):
- 470 (a. 1475), 491 (studens, ejus liber »Secunda Secundae« b. Thomae Aquinatis, in pergameno scripta valoris octo florenorum ungaricalium), 502, 532 (a. 1476), 553 (Martinus Bartholomaeus!).
- Radzimius Martinus studens (a. 1476), v. Radzimius Barth.

Radzimno de, v. Radziminius.

Radzinouo de, v. Radzinowita.

Radzinow ad, v. Radzanowita.

- Radzinowita Jacobus de Radzinowo (Jac. de Radzinouo):
- 590 (a. 1477, tres florenos sine quinque grossis tenebatur ei quidam Sobniowski).

Radzinowo, d., v. Radzinowita.

Radzychovo de, v. Radzichowita.

Radzym de, v. Radzimius.

Radzymino de, v. Radziminius.

Radzynow de, v. Radzanowita.

Rajowski Andreas de Cracovia, alias Burcardini dictus, mgr. (a. 1504/35): v. Burcardini Andr.

- Rak de Cracovia, maritus Katharinae: 115 (a. 1469, cum conjuge sua Kath. v. Rakowa Kath. (a. 1491).
- Rak Gregorius de Cracovia (Greg. Rak);
- 1067 (a. 1486, civis Crac., cui studens florenum et decem grossos tenebatur).
- Rakoczius Stephanus (Rakoczius?, a. 1524), v. Ungarus Steph.
- Rakowa Katharina de Cracovia (Kath. Rakowa):
- 1364 (a. 1491 citavit ad dnum rectorem quendam bacc. de bursa Ungarorum), 1367.
- Rakowecz, Rakowiec de: v. Rakowiecius. Rakowiecius Skierdo de Rakowiec (studens Skyerdo, Skerdo s. Skierdo de Rakowecz, Rekouiecz):
- 194 (a. 1470, studens), 196 (stud. de bursa divitum), 210 (armis studentem invasit, quapropter a dno rectore sex grossos ratione poenae, item arma reponere obligatus).
- Ramanchel Elias Ungarus (bacc. Viennensis Helias. Elias Ungarus; in Libro promot. >Helias Ramanchel« dictus):
- 890 (a. 1483, de bursa Jerusalem), 901 (studens in domo Jerus. morans).
- Ramberthewo, Rambijerthow, Rambijerthowo, Rambyerthow de: v. Rembiertowita; Rembiertowski.

Rambyeskije de, Rambyeszky: v. Rem-Rambyethowszkij, v. Rembiertowski.

- Ramólt Nicolaus de Cracovia (Nic. Ramolth);
- 1116 (a. 1487, civis. Crac.), 1123.

Ramolth, v. Ramólt. Redziński. Randzijnij, Randzini, Randzyny de: v. Ranthuch, v. Rantuch.

Rantuch (ranthuch):

-- 2983 (a. 1529, vitta alias ranthuch telae Colnensis s. Coloniensis).

Raptura (raptura):

- 3002 (a. 1530, raptura bacc. in valore duorum grossorum a studente amissa).
- Rasenbergo Conradus de (a. 1484), v. Ravensburgensis Conr.
- rinae (Joh. Rathayczyk):

accepit in mutuum coram dno rectore a mgro et canonico s. Floriani unam marcam).

Rataiczykowa Katharina conjux Johannis, v. Ratajczyk Joh. (a. 1469). Rathayczyk, v. Ratajczyk.

Rathiboria, Rathyborz, Ratibor, Ratiboria de: v. Ratiboriensis.

Ratiboriensis (Ratiboriensis):

- praepositus: 2163 (a. 1511, wladarius Cracoviensis).
- canonicus (a. 1511), Ratiboriensis Mart. Ratiboriensis Johannes de Ratiboria (Joh. de Rathyborz):
- 2493 (a. 1520, evocavit studentem ad jus alienum s. ad vicarium generalem Cracoviensem, quare a dno rectore in poenis condemnatus).
- Ratiboriensis Martinus de Ratiboria (Mart. de Rathiboria, Ratibor, Ratiboria):
- 2130 (a. 1507, studens de bursa pauperum), 2163 (a. 1511, canonicus in ibidem), 2167 (mgr.).
- Ratiboriensis Nicolaus de Ratiboria (Nic. de Ratibor):
- 1068 (a. 1486, studens in bursa Jerusalem moram agens).
- Raua, Rava de. Ravanensis, de & in Rawa, Rawa stara: v. Rawensis.
- Ravensburg, Ravensburga de: v. Ravensburgensis.
- Ravensburgensis Conradus de Ravensburg, Swewita (bacc. Conradus, Conr. de Rasenbergo Suewita; in Albo stud. . Conr. de Rawensporga«, in Libro promot. »Conr. de Ravensburga« scriptus):
- 939 (a. 1484, studens), 982 (a. 1485, culter ejus in duobus latis invadiatus in Judaeis), 1223 (a. 1489, bacc. de bursa nova).
- Rawensis plebanus (in Rawa stara, a. 1526), v. Włodnianus Stan.
- Rawensis Bartholomaeus pater Johannis, v. Rawensis Joh. (a. 1469).
- Ratajczyk Johannes maritus Katha- Rawensis Gregorius pater Johannis, v. Rawensis Joh. (a. 1477).

Rawensis Johannes Bartholomaei de Rawa (Joh. de Rava, Rawa, Joh. Bartholomaei de Rava):

— 37 (a. 1469, studens), 38, 43, 46, 51, 52, 54, 55, 57, 62, 64, 66, 68, 69 (studet servitor dni rectoris Szadkovii), 71, 74, 77, 79, 83.

Rawensis Johannes Gregorii de Rawa (Joh. Gregory de Rawa):

- 609 (a. 1477, ejus sella).

Rawensis Johannes Świętoslai de Rawa (Joh. Swanthoslaj de Raua, Rava, Rawa):

— 852 (a. 1481). 876 (a. 1482, studens, a bacc. per crines tractus), 879 (bacc., in recessu suo de Cracovia res certas supellectilium dereliquit apud quendam scholarem), 979 (a. 1485, tenebatur Nobili civi Cracoviensi pro equo septem florenos).

Rawensis Johannes de Rawa (Joh. de Rava):

 2781 (a. 1524, bacc., citatus ad judicium dni rectoris ad instantiam cujusdam Sophiae, moram agentis post bursam Jerusalem).

Rawensis Martinus de Rawa (Mart. de Rawa):

— 877 (a. 1482, exhibuit cuidam bacc. servitia in bursa pauperum per tres annos, item ejus casei, imagines, zona sericea, mitra agnellina et libri a bacc. recepti).

Rawensis Martinus de Rawa (Mart. de Rava):

- 3284 (a. 1535, mgr.).

Rawensis Mathias de Rawa (Math. de Rava, Ravensis, de Rawa):

— 3210 (a. 1534, studens in bursa Jerusalem manens), 3365 (a. 1536, bacc.), 3366 (in bursa philosophorum manens).

Rawensis Nicolaus de Rawa (Nic. de Rawa):

 608 (a. 1477, studens, cuidam mulieri servitrici dixit: Tu es persona suspecta et debes morari in lupanario«), 609.

Rawensis Paulus de Rawa (Paul. Ravanensis, Rawensis):

— 3365 (a. 1536, bacc.), 3366 (studens). Rawensis Stanislaus de Rawa (Stan. de Rawa):

- 2462 (a. 1518, bacc.).

Rawensis Świętoslaus pater Johannis, v. Rawensis Joh. Swanthoslaj (a. 1482/85).

Rawensporga de, v. Ravensburgensis. Rczessow de, v. Arciszewski de Erdzieszów.

Rebyerthowskij, v. Rembiertowski.

Reclamare verba infamatoria (a. 1477), v. Revocatio.

## Rector Universitatis:

- princeps ac rector: 2137 (a. 1508); Magnificus dnus: 2048 et sqq. (a. 1525 et sqq.); succonservator s. viceconservator jurium et privilegiorum Univ.: 643 (a. 1478), 2929 (a. 1528); nec non judex Univ. Almae Cracoviensis generalis: 1350 (a. 1491), 1382;
- pro tribunali sedens: 111 (a. 1469), 161 (a. 1470) et passim; in audientia publica judicialiter constitutus: 1463 (a. 1491);
- Christi nomine invocato et ipsum
   Deum prae oculis habens: 46 (a. 1469),
   161 (a. 1470), 454 (a. 1475), et p.;
- communicato juris peritorum consilio maturaque deliberatione: 179 (a. 1470), 455 (a. 1475), 3129 (a. 1531), et p.;
- attento eo, quod defensa juris nemini est deroganda: 2292 (a. 1514);
- ex officio sibi commisso, juxta Statuta Universitatis, justitiam partibus administrat: 46 (a. 1496) et p.; et cum suis consiliariis sententiam diffinitivam pronunciat: 101 (a. 1469) et p.;
- studentes, mgros et alias personas, per sapientiam Univ. s. bedellum legitime citatos, ob non comparitionem coram judicio contumaces declarat: 68 (a. 1469), 135 (a. 1470) et p.;
- sub poena obedientiae et praestiti juramenti, item sub poena excommunicationis et aliis censuris ecclesiasticis, litigantes partes, prout debitum judicis requirit, ad amicabilem concordiam s. compositionem inducit: 7

- (a. 1469), 25, 26, 32, 167 (a. 1470), 281, 263 (a. 1471), 265, 750 (a. 1479) et p.;
- ob certos respectus partibus silentium perpetuum imponit: 167 (a. 1470), 232, 703 (a. 1478) et p;
- et pacifice et quiete in tranquillitate eis vivere mandat: 680 (a. 1478), 699, 1557 (a. 1498), 1567 et p.;
- aut alio modo reconciliationem partibus hinc inde mutuo fieri decernet;
   1470 (a. 1491) et p.;
- item volens partes ad unionem pacis et concordiae inducere, per modum concordiae et amicabilis compositionis inter ipsas medium reperit et laudat: 83 (a. 1469);
- rixasque lites et controversias inter partes amicabiliter complanat: 2843 (a. 1525);
- aliis autem occupatus causis et ex certis respectibus, aut pro meliori informatione animi sui et consiliarorum suorum, nec non ob spem concordiae, terminum ad idem faciendum prorogat: 36 (a. 1469), 136 (a. 1470), 145, 680 (a. 1478) et p.;
- eodem modo culpabiles ad reconciliandum verbis deprecatoriis injuste injuriatos et infamiam revocare cogit et compellit: 661 (a. 1478), 2358 (a. 1515) et p.;
- aut cautionem juratoriam partibus, quod hinc inde stabunt in pace, indicit: 1608 (a. 1493) et p.;
- item approbat mutuam concordiam
   reconciliationem amicabilem: 3061
   (a. 1530), 3082 et p.;
- confirmat et ratificat sententiam aliorum judicum: 945 (a. 1484, a seniore bursae Ungarorum latam), 2859 (a. 1519, provisoris et senioris b. Jerusalem) et p.;
- attendens Statuta Univ. annullat aliorum sententias: 1785 (a. 1496, provisoris de bursa pauperum), 2816 (a. 1524, decani et mgrorum facultatis artisticae), 3027 (a. 1530, praepositi Collegii minoris) et p.;

 annihilat etiam contractum inter partes, ex quo fuit conditionalis et non seriose factus: 2656 (a. 1523) et p.;

- aliter culpabiles in poenam pecunialem aut aliam, item in litis expensas condemnat: 2882 (a. 1526), 3262 (a. 1534) et p.;
- plerumque tamen convictos, Christi nomine invocato, excommunicat: 262 (a. 1472), 890 (a. 1482) et p.; alios autem a sententiis excommunicationis absolvit: 89 (a. 1469), 1511 (a. 1492) et p.;
- ceterum complures causas ad alia judicia remittit: ad dnum officialem et vicarium in spiritualibus Cracoviensem: 84 (a. 1469, ex quo causa agitur pro rebus ecclesiae), 329 (a. 1474), 569 (a. 1477, allegans, quod non pertinet ad rectorem Univ. judicare de rebus ecclesiasticis et proventibus eccl.), 969 (a. 1485, ad episcopum Crac.), 1758 (a. 1495) et p.; ad judicium domus Collegii artistarum s. ad praepositum Colleg. majoris et suos consiliarios: 785 (a. 1479), 788, 1305 (a. 1490), 1825 (a. 1497) et p.; ad judicium s. ad praepositum et consiliarios Colleg. minoris: 2923 (a. 1528), 2959 (a. 1529), 3057 (a. 1530, ne causae rixosae et litigiosae, in domo exortae, extra volarent) et p.; ad provisorem bursae pauperum: 303 (a. 1473); ad provis. b. novae: 1308 (a. 1490); ad jus advocati: 859 (a. 1481); ad seniores chirurgos: 2473 (a. 1518); ad consistorium Sandomiriense et officialem Sandom.: 1810 (a. 1497).
- interdum tamen, ne suo juri et Universitati deroget, non vult causam ad alium judicium remittere: 341 (a. 1474).
- v. Acolytus; Advocatus; Appellatio;
   Arestum; Assistorium; Capitaneus Crac.;
   Capitulum Crac.; Carcer; Clericus ordin.;
   Consistorium Crac.; Consules; Episcopus; Exclusio; Excommunicatio; Extranea jud.; Juramentum; Medela;
   Poenae; Proconsules; Revocatio; Si-

gillum; Vacantiae; Vicarius in spirit. Crac.

- Rectores Universitatis Jagellonicae, nec non rectores surrogati s. vicerectores, annorum ordine secundum commutationes aestivales (ae., a s. Georgio ad s. Gallum, 24. IV 16. X) et hiemales (h., a s. Gallo ad s Georgium, 16. X 24. IV) digesti:
- a. 1469 ae. Szadkovius Stan., theologus.
- a. 1469 h. Bylina Nic. de Leszczyny, theol., 17. XI surrogatus Jac. Lisowita,
  31. III 16. IV 1470 surrog. Arn. Mirżyniec.
- a. 1470 ae. Gaszowiec Petr., medicus,
   15. V 19. V surrogatus Joh. Latoszyński, canonista, 12. VIII 13.
   X surrog. Arn. Mirżyniec.
- a. 1470 h. Mirżyniec, Arn., canon. et theol. [et theol.
- a. 1471 ae. Dabrówka Joh., canon.
- a. 1471 h. Idem, canon, † in rectoratu 11. I 1472, a die 14. I 24. IV 1472 rector Clem. G\u00f3rkanus.
- a. 1472 ae. Górkanus Clem., canon.
- a. 1472 h. Kostensis Math., canon.
- a. 1473 ae. Idem, canon.
- a. 1473 h. Blędowski Math., canon.
- a. 1474 ae. Szadkovius Stan., theol.
- a 1474 h. Bledowski Math., canon.
- a. 1475 ae. Szadkovius Jac., canon., ineunte Septembri, dum in conventione Sandecensi cum Ungaris et Valachis aderat, sceptra pro eo rectoralia vicerector non nominatus gessit.
- a. 1475 h. Idem, canon.
- a. 1476 ae. Slupcensis Joh., theol.
- a. 1476 h. Idem, theol.
- a. 1477 ae. Kobylinko Math., theol.
- a. 1477 h. Idem, theol., 13. III 26.
   III 1478 vicerector Stan. Zawada.
- a. 1478 ae. Zawada Stan., theol.
- a. 1478 h. Idem, theol., 21. XI vicerector Joh. Beber.
- a. 1479 ae. Laudamus Georg. de Cracovia, canon., tantum ad 9. VI, ab episcopo Cracoviensi et cancellario Universitatis non approbatus?, a 22. VI

- usque ad finem comm. rector Joh. Beber. [theol.
- -- a. 1479 h. Beber Joh. de Oświęcim,
- a. 1480 ae. Idem, theol. [et theol.
- a. 1480 h. Mirżyniec Arn., canon.
  a. 1481 ae. Górkanus Clem., canon.
- a. 1481 h. Koniez Stan. de Brzeziny, theol.
- a. 1482 ae. Kostensis Math., canon.
- a. 1482 h. Idem, canon.
- a. 1483 ac. Latoszyński Joh., canon.
- a. 1483 b. Idem, canon.
- a. 1484 ae. Kobylinko Math., theol.
- a. 1484 h. Idem, theol.
- a. 1485 ac. Kostensis Math., canon.
- a. 1485 h. Baruchowski Joh., canon.
- a. 1486 ae. Idem, canon.
- a. 1486 h. Idem, canon.
- a. 1487 ac. Kokernak Nic. de Cracovia, theol.
- a. 1487 h. Idem, theol., 16. XI 22. XI vicerector non nominatus.
- a. 1488 ac. Kobylinko Math., theol.,
   18. V vicerector Stan. Kobyleński.
- a. 1488 h. Idem, theol.
- a. 1489 ae. Kobyleński Stan., canen.
   in rectoratu 21. VII, a 23. VII
   usque ad finem comm. rector Math.
   Kobylinko.
- a. 1489 h. Mikosz Bern. de Nissa, theol., † in rectoratu 2. H 1490, abhinc usque ad finem comm. rector Stan. Konicz.
- a. 1490 ae. Kobylinko Math., theol.
- a. 1490 h. Pilczanus Joh, theol.
- a. 1491 ae. Idem, theol.
- a. 1491 h. Kobylniko Math., theol.,
   31. XII vicerector Andr. Łabiszynius.
- a. 1492 ac. Latoszyński Joh., canon.
- a. 1492 h. idem, canon.
- a. 1493 ae. Staniszowicius Joh., theol.
- a. 1493 h. Sacranus Joh. de Oświęcim, theol., 28. III 1494 vicerector Job. Pilczanus.
- a. 1494 ac. idem, theol.
- a. 1494 h. Idem, theol. [et theol.
- a. 1495 ae. Szydlowita Math., canon.
- episcopo Cracoviensi et cancellario a. 1495 h. Ilkussius Valent. de Ol-Universitatis non approbatus?, a 22. VI kusz, canon.

- a. 1496 ae. Labiszynius Andr., canon. a. 1513 h. Parisiensis Mich. de Byet theol., 25. VIII vicerector Barth. Žnenensis.
- a. 1496 h. Idem, canon.
- a. 1497 ae, Idem, cannn.
- a. 1497 h. Wysocki Joh., canon.
- a. 1498 ae. Turzo Joh., canon.
- a. 1498 h. Idem, canon.
- a. 1499 ac. Starzechowski Joh., canon.
- a. 1499 h. Ilkussius Valent., canon.
- a. 1500 ae. Regula Joh., medic.
- a. 1500 h. Pniewita Alb., theol.
- a. 1501 ae. Pych · Pilczanus Nic., theol.
- a. 1501 h. Miechowita Math., medic.
- a. 1502 ae. Regula Job., medic.
- a. 1502 h. Łysy Mart. de Cracovia,
- a. 1503 ae. Idem, theol., 31. VHI vicerector Math. Kobylinko.
- a. 1503 h. Gostyninus Jac., theol.
- a. 1504 ae. Idem. theol.
- a. 1504 h. Amicinus Joh. de Cracovia, canon.
- a. 1505 ae. Idem, canon.
- a. 1505 h. Miechowita Math., medic.
- a. 1506 ae. Episcopius Bern. de suburbio Cracoviensi Biskupie, theol. et medic.
- a. 1506 h. Idem, theol.
- a. 1507 ae. Regula Joh., medic., 25. VI - 31. VII vicerector Stan. Biel Neopolitanus.
- a. 1507 h. Miechowita Math., medic.
- a. 1508 ae. Regula Joh., medic.
- a. 1508 h. Skawinka Stan. de Cracovia, theol.
- a. 1509 ae. Biel Stan. de Nowe miasto, theol.
- a. 1509 h. Idem, theol.
- a. 1510 ae. Idem, theol.
- a. 1510 h. Łowicius Adam de Bochin, medic.
- a. 1511 ae. Idem, medic.
- a. 1511 h. Miechowita Math., medic.
- a. 1512 ae. Idem, medic.
- a. 1512 h. Sacranus Joh. de Oświęcim, theol.
- a. 1513 ae. Idem, theol.

- strzyków, theol.
- a. 1514 ae. Idem, theol., 24. VII 2. VIII vicerector Stan. Biel. [canon-
- a. 1514 h. Góra Andr. de Mikolajów,
- a. 1515 ae. Idem, canon.
- a. 1515 h. Arciszewski Jac. de Erdzieszów, canon.
- a. 1516 ae. Amicinus Joh., canon.
- a 1516 h. ldem, canon.
- a. 1517 ae. Biel Stan., theol.
- a. 1517 b. Idem, theol.
- a. 1518 ae. Miechowita Math., medic.
- a. 1518 h. Idem, medic.
- a. 1519 ae. Idem, medic.
- a. 1519 h. Arciszewski Jac., canon.
- a. 1520 ae. Idem, canon.
- a. 1520 h. Idem, canon.
- a. 1521 ac. Sacranus Joh., theol., 15. VI — 18. VII non nominatus vicerector (Nic. Pokrzywnicensis?).
- a. 1521 h. Biel Stan., theol.
- a. 1522 ac. Idem, theol. [theol.
- a. 1522 b. Biem Mart. de Olkusz,
- -- a. 1523 ae. Idem, theol.
- a. 1523 h. Idem, theol.
- a. 1524 ae. Arciszewski Jac., canon.
- a. 1524 h. Idem, canon.
- a. 1525 ae. Obornicius Petr. de armis Wedel, medic.
- a. 1525 h. Idem, medic.
- a. 1526 ae. Amicinus Joh., canon.
- a. 1526 h. Noskowski Luc., medic.
- a. 1527 ae. Biem Mart., theol.
- a. 1527 h. Episcopius Bern., theol.
- a. 1528 ac. ldem, theol.
- a. 1528 h. Idem, theol. [canon.
- а. 1529 ae. Pokrzywnicensis
- a. 1529 h. Idem, canon.
- a. 1530 ae. Biem Mart., theol.
- a. 1530 h. Idem, theol.
- a. 1531 ae. Biel Stan., theol.
- a. 1531 h. Idem, theol.
- a. 1532 ae. Idem, theol.
- a. 1532 h. Arciszewski Jac., canon.
- a. 1533 ae. Idem, canon., † in rectoratu 31. VII, a 4. VIII usque ad finem comm. rector Stan. Biel.
- a. 1533 h. Wielicius Nic., medic.

- a. 1534 ae. Idem, medic.
- a. 1534 h. Biem Mart., theol.
- a. 1535 ae. Idem, theol.
- a. 1535 h. Idem, theol.
- a. 1536 ae. Belza Mart. de Cracovia, canon.
- a. 1536 h. Idem, canon.
- a. 1537 ae. Idem, canon.

Reczel de, v. Rischelius.

Reczimijno de, v. Radziminius.

Redberg Antonius (Ant. Redberg):
— 2057 (a. 1505, studens), 2059.

Rędziński Albertus Mathiae s. Matthaei de Rędziny (notarius Albertus, Alb. Math. de Randzijnij, Alb. Matth. de Randzyny, de Randzin dioec. Poznaniensis):

2252 (a. 1513, notarius publicus), 2257
(a. 1514), 2263 (clericus dioec. Pozn.),
2287, 2313 (notar. publ. et servus Universitatis), 2317 (actorumque scriba),
2324, 2339 (notar. publ. et servus communis Univ.), 2340 (et serv. Univ. generalis),
2344 (a. 1515, notar. publ. juratusque Univ. servus),
2357 (notar. dni rectoris),
2358, 2374, 2377,
2388 (causarum dni rectoris scriba),
2496 (a. 1520, plebanus in Promna).

Rędziny de, v. Rędziński.

Regali monte de, cf. Regiomontanus. Regali ponte de, cf. Regiopontanus.

Regen Johannes de Regen (Joh. de Regen):

 669 (a. 1478, quidam bacc. Ungarus tenebatur ei dimidium florenum, alterum).

Regen Thomas (Thom. Regen):

— 620 (a. 1478, studens, medela adhibita a barbitonsore circa ejus pedem), 683 (stud. Universitatis).

Regestrum s. Registrum, regestra: v. Album stud. (a. 1469); Collegium majus (a. 1498); Librariae (a. 1522, Collegii minoris); Sommerfeld - Aesticampianus (a. 1502).

Regimen (Regimen):

— 2 (a. 1469, Regim. pestilentiae, liber), 1713 (a. 1494, Regim. sanitatis et Regim. plebanorum de litera impressa).

- Regiomontanus Albertus de Regiomonte, Ungarus (mgr. Albertus, Alb. de Monte regio, Alb. de Vngaria):
- 1222 (a. 1489, mgr. et senior de bursa nova), 1223, 1284 (impignoravit apud bacc. librum »Metheorica« Gabrielis pro uno floreno et viij latis grossis).

Regiomontanus Caspar de Regio monte (Casp. de Monte regio):

— 1535 (a. 1492, studens Universitatis, clericus in minoribus ordinibus constitutus, a studentibus in cellario crinisatus et percussus).

Regiomontanus Dominicus de Regiomonte, Ungarus (Ungarus?; Domin. de Monte regio):

— 1535 (a. 1492, studens, percussit studentem et clericum in cellario).

Regiomontanus Johannes de Regiomonte (Joh. de Monte regio):

— 1283 (a. 1489, studens, obligavit se coram dno rectore solvere bursae philosophorum mediam sexagenam).

Regiomontanus Johannes de Regiomonte (Job. de Monte regio):

 2032 (a. 1505, paedagogus apud Georg. Mazaniec, pugno percussit studentem).

Regiomontanus Michael de Regiomonte (Mich. de Monte regio):

- 1042 (a. 1486, arma detulit).

Regiomontanus Michael de Regiomonte (Mich. de Monte regio):

 1535 a. 1492, studens, percussit in cellario studentem et clericum), 1693
 (a. 1494, infames literas contra quendam bacc. in patriam transmisit).

Regiomontanus Michael de Regiomonte s. de Koenigsberg (Mich. de Koenigsperg, Kenigspergk):

— 2057 (a. 1505, tenebatur cuidam Katharinae de cellario sub bursa Jerusalem xx grossos?), 2059.

Regiomontanus Nicolaus de Regiomonte (Nic. de Monte regio):

 — 1104 (a. 1487, de bursa pauperum, tenebatur octo florenos mgro Sommerfeld-Aesticampiano).

- Regiomontanus Paulus studens (a. 1475/76), v. Wernerus Paul.
- Regiomontanus Paulus de Regio monte (Paul. de Monte regio):
- 1263 (a. 1489, studens, pro frequentatione tabernarum temporibus nocturnis in uno fertone a dno rectore punitus).
- Regiomontanus Paulus de Regiomonte (Paul. de Monte regio):
- 1597 (a. 1493).
- Regiomontanus Petrus de Regiomonte (Petr. de Monte regio):
- 1054 (a. 1486, studens), 1597 (a. 1493).
- Regiomontanu's Valentinus de Regiomonte s. de Koenigsberg (Valent. de Kyensberg):
- 554 (a. 1476, clericus morans ad Corpus Xristi in Kazimiria).
- v. Viridomontanus Valent. bacc. et mgr. (a. 1478/94).

Regio monte de, cf. Regiomontanus.

- Regiopontanus Bartholomaeus mgr. (a. 1581/34), v. Sabinka Barth.
- Regiopontanus Wenceslaus de suburbio Cracoviensi Regioponte (Venc. de Ponte regali):
- 854 (a. 1481).

Regio ponte de, cf. Regiopontanus. Registrum, cf. Regestrum.

Regow, Regów de: v. Regowski.

- Regowski Jacobus de Regów s. Rogów (Jac. de Regow dioec. Crac., de Rogow, Regowsky, Regowszky):
- 1630 (a. 1494), 1644, 1700, 1717, 1721, 1748 (a. 1495).

Regowsky, Regowszky: v. Regowski. Regula, v. Regula.

- Regula Johannes de Reguly de armis Stary koń (dr. Regula, Joh. de Reguli, Regulj, Regulis, Reguly):
- 654 (a. 1478, medicinae dr. et facultatis medicae decanus), 863 (a. 1481, mgr. promotor), 1049 (a. 1486, consul Cracoviensis), 1248 (a. 1489, studentes Ungari morantes in ejus domo ligna ei receperunt), 1519 (a. 1492, Regula?), 1554 (a. 1493, et ejus operarius?),

1574, 1674 (a. 1494, dnus medicus de Regulis et studens morans in ejus domo in platea s. Annae), 1858 — 1861 (artium et medic. dr., rector Universitatis commutatione aestivali a. 1500), 1929—1939 (rector Univ. comm. aestiv. a. 1502), 1947 (a. 1503), 2119 — 2128 (protunc proconsul Crac. et rector Univ. comm. aestiv. a. 1507), 2138—2145 (rector Univ. comm. aestiv. a. 1508).

- Regula Nicolaus de Cracovia (pellifex de Crac., Nicolaus, Nic. Regula):
- 1446 (a. 1491, civis et pellifex Crac., erat cum mgro Lysy in urbe Romana), 1447, 1493.

Regulae (Regulae, regulae):

— 183 (a. 1470, Reg. grammaticales), 847 (a. 1481, reg. artis medicinae), 3242 (a. 1534, Reg. de statutis clericorum, cum adjunctis, liber).

Reguli de, v. Regula.

Regulina (a. 1531), v. Pellicea.

Regulj, Regulis, Reguly, Reguly de: v. Regula.

Reichenbach de, cf. Reichenbachensis.

- Reichenbachensis Georgius de Reichenbach (Georg. de Reychenbach):
- 988 (a. 1485, item ejus servitor).
- Reichenbach ensis Johannes de Reichenbach (Joh. de Reycheimbach, Reymbach): [220, 224.
- 216 (a. 1470, studens Universitatis), Reichenbachensis Paulus bacc. (a. 1481/82), v. Lenar Paul.

Reij, v. Rej.

- Reitzensteiner Cosmas de Curia, studens (Reitzensteiner?, a. 1490): v. Curiensis Cosm.
- Rej Albertus de Wolborz (Alb. de Volborz, Wolborz, Alb. Reij, Alb. Reij de Wolborz): [2932.
- 2924 (a. 1528), 2928, 2930, (bacc.),
   Rekouiecz de, v. Rakowiecius.
- Rembertów, Rembiertów de: v. Rembiertowita; Rembiertowski.
- Rembiertowita Lazarus de Rembertów s. Rembiertów (Lasar. de Ramberthewo):

— 823 (a. 1480, ratione mutui tenebatur ei studens duos florenos et 4 grossos). Rembiertowski Bartholomaeus Nobilis (Nob. Barth. Rabyerthowskij, de Rambijerthow, Rambijerthowo, Rambyerthow, Rambyethowszkij, Rebyerthowskij, Rembyerthowskij):

— 3077 (a. 1530, studens), 3101 (a. 1531, stud. de bursa pauperum), 3102, 3107, 3111 (propter delationem armorum ad loca suspecta, puta ad tabernas, in poenam unius fertonis a dno rectore condemnatus), 3112, 3162 (a. 1532).

Rembieski Laurentius (Laur. Rambyeszky, Rembyeszky):

- 2767 (a. 1524), 2768.

Rembieski Stanislaus de Rembieskie (Stan. de Rambyeskije, Stan. Rembyesky):

 2681 (a. 1523), 2654 (ejus subducta valoris unius floreni et decem septem grossorum).

Rembieskie de, v. Rembieski.

Rembyerthowskij, v. Rembiertowski.

Rembyesky, Rembyeszky: v. Rembieski. Remissio causae: v. Rector Univ.;

Vicarius in spirit generalis.

Renenses, v. Rhenenses.

Repertatura (repertatura?):

 246 (a. 1470, ratione repertaturae
 Epistolarum Poggii tenebatur studens mgro viij grossos).

Res defuncti bacc. (a. 1491), v. Utensilia studentium et mgrorum.

Responsorium et formulare:

- 3145 (a. 1532, liber).

Ressyliensis Georgius bacc. (Ressyliensis?, a. 1487), v. Georgius bacc. Resumptio (resumptio):

— 74 (a. 1469, intuito resumptionis tenebatur studens mgro unum florenum in auro), 218 (a. 1470, studens debet ex decreto dni rectoris resumere studentibus in Rhetorica quolibet die duas horas, videlicet octavam et nonam), 258 (a. 1472, studens obligavit se coram dno rectore solvere mgro ocasione resumptionis pro gradu bacc. in artibus unum florenum cum vij

grossis), 702 (a. 1478, causa resumptionis pro gradu bacc. coram dno rectore), 941 (a. 1484, studens obligavit se coram dno rectore solvere bacc. tres flor. ratione resumptionis), 949 (studens obligavit se solvere mgro ratione resumptionis unum flor. ungaricalem), 1016 (a. 1485, resumptio pro gradu bacc. in Astrologia et Astronomia), 1209 (a. 1488, studentes visitaverunt resumptionem dris Drobobyczensis in Astrologia), 1249 (a. 1489. studens obligavit se coram dno rectore solvere bacc, pro resumptione duodecim grossos et alios duodecim in vim mutuae caritatis inter se invicem propinando consumere), 1476 (a. 1491, bacc. dedit mgro pro resumptione szubam de damascho, plus valentem quam quatuor florenos), 1495 (mgr. resumpsit bacc, toto anno exceptis septem septimanis, quapropter bacc. eidem mgro ex decreto dni rectoris duos flor. realiter et cum effectu solvere est obligatus), et passim.

- v. Potkański Stan. (a. 1518).

Retentio scholaris (a. 1473 et passim), v. Abductio.

Revocatio (revocatio, reclamatio):

- 608 (a. 1477, servitrix petivit dnum rectorem, compelli studentem reclamare verba infamatoria), 661 (a. 1478, bacc. debet ex decreto dni rectoris revocare infamiam, quam studenti commisit, dicendo publice coram honestis personis haec verba, quod nibil mali scio de praefato studente), 758 (a. 1479, studens tenebatur ex decreto dni rectoris revocare omnia, quaecunque vel qualiacunque contra studentem scripserit vel dixerit, et literas revocationis parentibus praedicti studentis transmittere), et passim.
- v. Appellatio (a. 1514); Glogowita Joh.
  (a. 1495); Parisiensis Mich. (a. 1500);
  Sandecensis Alb. (a. 1506); Sandecensis Joh. (a. 1494).

Reycheimbach, Reychenbach, Reymbach de: cf. Reichenbachensis.

- Rhenenses floreni (Renenses, Rinenses): [(a. 1495).
- 1926 (a. 1490), 1649 (a. 1494), 1761
  R hetorica ars et liber (a. 1494), v. Oratoria.

Ribaldus (ribaldus):

— 874 (a. 1482, bacc. diffamavit studentem, appellando eum rusticum et ribaldum, et quod esset baculatus ab inhonesta muliere), 2252 (a. 1513, s. theologiae prof. dixit ad notarium: »Nequam ribalde, tibi nihil boni constat, quod et facies tua testatur et oculi«!).

Ribno de, v. Rybnensis.

Ribyenszky, v. Rybieński.

- Richtensteig Petrus de Świdnica (Petr. Rychtenszteyk de Świjnycz):
- 209 (a. 1470, bacc. Lipsiensis et studens Cracoviensis, ejus causa coram dno rectore cum dre Stankone).
- Ridigerna Dorothea de Budziszyn (Dor. Ridigerni civis in Budissin):
- 962 (a. 1485, ejus filius defunctus).

Ridigernus de Budziszyn, maritus Dorotheae: v. Ridigerna Dor. (a. 1485).

Rigaska, Rigaszka: v. Rygaska.

Rijhije de, v. Rybiensis.

Rijbna de & in: cf. Rybnensis.

Rijbyenskij, v. Rybieński.

Rijdzynski, v. Rydzyński.

Rijmar, v. Rymar.

Rijn, v. Ryń.

Rijsel de, v. Rischelius.

Rimar, v. Rymar.

Rinenses floreni, v. Rhenenses flor.

Rischel de, v. Rischelius.

- Rischelius Petrus de Rischel dioec.
  Warmiensis (Petrus de Reczel dioc.
  Warmonensis!, de Rijsel; in Albo
  stud. >Petr. de Rischel« scriptus):
- 945 (a. 1484), 1067 (a. 1486, studens).
   Riualia, Rivalia de: v. Rivaliensis.
- Riuolo dominarum de, v. Rivulinus. Rivaliensis Thomas de Rivalia ex
- Livonia (Thom. de Riualia ex Livonia):
- 1674 (a. 1494, studens morans in domo dris Regula in platea s. Annae,

violentiam intulit toti domui Collegii majoris), 1678.

- Rivulinus Franciscus de Rivulo dominarum, Ungarus (Franc. de Riwlo dominarum):
- -- 1673 (a. 1494, morans in bursa nova, tenebatur studenti Ungaro duos florenos certi et veri debiti).
- Rivulinus Hieronymus de Rivulo dominarum, Ungarus (Jeronim. de Rivlo dominarum):
- 2048 (a. 1505, vulneravit studentem),
   2051 (studens).
- Rivulinus Johannes de Rivulo dominarum, Ungarus (Joh. de Riuolo dominarum):
- 1647 (a. 1494, morans in nova bursa
   s. in bursa Ungarorum?, cui bacc.
   quidam tres florenos tenebatur).
- Rivulinus Nicolaus de Rivulo dominarum, Ungarus (Nic. de Riuolo dominarum):
- 710 (a. 1478), 711 (tenebatur studenti Ungaro sex florenos).
- Rivulo dominarum, Riwlo domin. de: v. Rivulinus.
- Robacznensis Johannes de Robaczno (Joh. de Robaczno):
- 218 (a. 1470, studens Almae Universitatis Studii Cracoviensis).

Robaczno de, v. Robacznensis.

Rochocki Hieronymus (a. 1493), v. Ruchocki Hier.

Rochoczkj, cf. Rochocki.

Roghinycze, Rogienice de: v. Rogienicius. Rogienicius Johannes de Rogienice (Joh. de Rokynycze):

- 204 (a. 1470, studens de bursa pauperum).
- Rogienicius Johannes de Rogienice (Joh. de Roghinycze):
- 1344 (a. 1591, bacc., cui studens quidam j florenum, ab anno mutuatum, tenebatur). [Rogoźnensis.

Rogosna, Rogoszna, Rogoszno de: v. Rogow, Rogów de: v. Regowski.

Rogowski N. (N. Rogowskj):

- 2838 (a. 1525, notarius publicus).

Rogowski, v. Rogowski.

Rogoźnensis Nicolaus de Rogoźno (Nic. de Rogosna, Rogoszna, Rogoszno):

208 (a. 1470, ejus liber), 212 (infamavit studentem), 423 (a. 1475), 703 (a. 1478).

Rogoźnensis Stanislaus de Rogoźno (Stan. de Rogoszna):

212 (a. 1470, obloquebatur studentem).
 Rogoźno de, v. Rogoźnensis.

Rohr Bartholomaeus de Olsna, pater Casparis: v. Rohr Casp. (a. 1470).
Rohr Caspar Bartholomaei de Olsna (Casp. Bartholomaei de Olsna; in Albo stud. »Casp. Ror de Olsna dictus):

246 (a. 1470, studens, ratione repertaturae Pogii >Epistolarum tenebatur mgro viij grossos).

Rokemberg Hieronymus de Cracovia (Jeronimus Rokijemberg, Rokyemberg, Rokyembark):

 8 (a. 1469, cavit coram dno rectore pro quodam pergamenista), 10, 11.
 Rokijemberg, v. Rokemberg.

Rokosz Hipolytus de Koszyce (Ipolitus de Koszchijczije, dictus Rokosz):

 — 3121 (a. 1531, obligavit se coram dno rectore soluturum unum fertonem pecuniarum cirurgico ex opposito Collegii majoris manenti). [berg. Rokyembarg, Rokyemberg: v. Rokem-Rokynycze de, v. Rogienicius.

Rola arma, v. Arciszewski Jac. mgr. et dr.

Rola Johannes de Cracovia (Joh. Rolija, Rolya):

2684 (a. 1523, bacc., legitime a civitate Crac. absens), 2688, 2694, 2697 (mgr.).

Rola Paulus de Cracovia (Paul. Rolija, Rolya de Crac.): [2697.

2684 (a. 1523, pellifex), 2688, 2694,
 Rolija, Rolya: v. Rola.

Roma (Romana curia, urbs, via):

39 (a. 1469), 279 (a. 1473), 280, 721
(a. 1478), 983 (a. 1485), 1197 (a. 1488),
1446 (a. 1491), 1767 (a. 1495), 2131
(a. 1507, Cum fueris Romae, romano

vivito more, Cum fueris alibi, vivito ut ibi), 2366 (a. 1515).

v. Sedes apostolica (a. 1500/35).

- v. Glogowita Joh. (a. 1495); Kazimirita Blas. (a. 1478). [Ropezycius-Ropezicze, Ropezicze, Ropezyce de: v. Ropezycius Valentinus de Ropezyce, sapientia, famulus, servitor s. servus Universitatis (sap. Valentinus, Valent. de Ropezicze, Ro

— 3194 (a. 1533) et passim usque ad 3380 (a. 1537); 3264 (a. 1534, bacc.), 3304 (a. 1535, contra Statuta et privilegia Universitatis studens Sigismundus vi excepit ei de capite biretum), 3363 (a. 1536, praesentis actus scriba).

Ropczycze de, v. Ropczycius.

Ror, v. Rohr.

scriptus):

czycze):

Rosambarskij, v. Rozembarski.

Rosarium sermonum:

2866 (a. 1526, Sermones Rosary),
 2867 (Rosarium sermonum, liber).
 Rosborski, v. Rozborski. [barski.
 Rosenberg de, Rosenberskij: v. Rozem-Roskowo, Rosthkovo de: v. Rostkowita.
 Rostkowita Nawogius de Rostkowo (Nauogius, Nawogius de Roskowo; in Albo stud. »Nawog. de Rosthkovo«

1210 (a. 1488, studens, ejus liber
 De anima«, quem habuit ex donatione sui germani, quem tamen dnus rector apud acta sua reponere jussit).

Rostkowo de, v. Rostkowita.

Rostkowski Andreas (Andr. Rostkowskij, Rostkowsky):

- 1480 (a. 1491, percussus a studente),
   1440, 1448, 1449.
- v. Górowita Andr. (a. 1491).

Rostkowskij, Rostkowsky: v. Rostkowski. Rosumbarc, Rosumberk de, Rosumbersky: v. Rozembarski.

Roszborskij, v. Rozborski.

Roszijmberk de, v. Rozembarski.

Roszkowski Jacobus (Jac. Roszkowszkij, Roszkowszky):

- 2762 (a. 1524, procurator ejus allegavit coram dno rectore legitimam

ejus de civitate Cracoviensi absentiam), 2763 (dnus rector decrevit processus contumaciae contra ipsum dari).

Roszkowszkij, Roszkowszky: v. Roszkowski

Rosznowszky, v. Rożnowski. [kissarka. Rothkissarka, Rothkwyssarka; v. Rot-Rothkysar, v. Rotkissar.

Rotkissar de Cracovia, maritus Katharinae: v. Rotkissarka Kath. (a. 1511).

Rothissar Stano de Cracovia (Stano Rothkyssar Cracoviensis):

- 123 (a. 1469, hospes).
- v. Stano de Crac. hospes (a. 1470).

Rotkissarka Katharina de Cracovia (Kath. Rothkissarka, Rothkwyssarka):

— 2171 (a. 1511, inquietata a studente), 2172.

Rotterodamus Erasmus (Erasmus):
— 2799 (a. 1524, Adagia, Colloquia, Co-

pia, Moria, Parabolae, liber), 3013 (a. 1530, Apothegmatum lib.), 3168 (a. 1532, Copia, in nigris corrigiis).

Roza, v. Róża.

Róża Andreas de Cracovia (Andr. Roza):

— 2569 (a. 1522, civis et campiductor Crac., ad judicium dni rectoris missus ex parte consulatus Crac. pro parte armificis Math. Cracovitae).

Rozacinius Nicolaus de Rozacino (de Rozacino?; Nic. de Rozaczino):

- 2384 (a. 1515, actu presbyter).

Rozacino, Rozaczino de: v. Rozacinius. Rozambarskj, Rozambarsky: v. Rozembarski.

Rozborski Hieronymus (Jeronim. Rosborskij, Roszborskij, Rozborski).

— 3339 (a. 1535, canonicus cathedr. Cracoviensis), 3340, 3342 (ex decreto dni rectoris sub censuris ecclesiasticis civi sex florenos solvere tenebatur), 3346, 3349 (censuris innodatus a dno rectore, item ejus genitrix), 3351, 3352. Rozembarski Ambrosius de Rosenberg (Ambr. de Rosumbarc, Rosumberk, Roszijmberk);

- 335 (a. 1474, bacc.), 339, 340.
Acta rect.

Rozembarski Johannes de Rosenberk, Generosus (Gener. Joh. Rozambarskj):

- 1094 (a. 1487).

Rozembarski Nicolaus de Rosenberg, Nobilis (Nob. Nic. Rosumbersky, S. Rosambarskij, Rosenberskij):

— 38 (a. 1469, studens), 108, 227 (a. 1470, stud. Universitatis).

Rozembarski Nicolaus de Rosenberg, Generosus (Gener. Nic. Rozambarsky, Rozambarsskj):

— 1096 (a. 1487), 1116, 1123.

Rozembarski S. studens (a. 1469), v. Rozembarski Nicolaus.

Rożnowski Thomas (Thom. Rosznowszky, Roznowskj):

— 2267 (a. 1514, canonicus et officialis generalis Cracoviensis), 2336 (ejus judicium), 2427 (a. 1517), 2542 (a. 1522, excommunicavit quosdam studentes de bursa Ungarorum omni genere excommunicationis), 2753 (a. 1523).

Roznowskj, v. Rożnowski.

Różycki Bartholomaeus (Barth. Rozyczky):

 2641 (a. 1528, hospita Janowa fecit ei expensas per quinque septimanas), 2651 (absens).

Rozyczky, v. Różycki.

Rrzeczkow de, v. Rzeczkowita.

Rubeus lapillus: v. Annulus (a. 1535); Crux aurea (a. 1530).

Rubyeschow de, v. Hrubieszowita.

Rucheschijcze de, v. Rusocki.

Ruchocki Hieronymus alias Rochocki dictus (Jeronim. Rochoczkj, Ruchoczkj, Ruchoczskj):

1592 (a. 1493), 1595 (ocasione expensarum tenebatur cuidam studenti unum florenum et octo grossos).

Ruchoczkj, Ruchoczskj: v. Ruchocki.

Ruda de, v. Rudensis.

Rudawa magna de, v. Rudawita.

Rudawita Martinus de Magna Rudawa (Mart. de Magna Rudawa):

 2460 (a. 1518, tenebatur mgro unum florenum per triginta grossos computatum).

Rudawka fluviolus:

 1703 (a. 1494, domus circa Rudawkam prope molendinum).

Rudensis Gregorius de Ruda (Greg. de Ruda):

 3218 (a. 1534, studens, accepit 20 grossos pro piscibus a bacc. Johanne Sowoklęscio).

Rudensis Jacobus de Ruda (Jac. de Ruda clericus dioec. Plocensis):

— 103 (a. 1469, bacc., ocasione cujusdam annuli ad dnum rectorem citatus), 106, 107, 110, 117, 120, 126, 134 (a. 1470, ejus perversi articuli Elisini), 136, 161, 166, 170, 179 (condemnatus a dno rectore ad restitutionem praedicti annuli vel ad solutionem valoris ipsius octo florenorum), 207.

Rudnicki dnus (dnus Rudniczski):

- 2958 (a. 1529, capellanus epi Crac. Tomicki).

Rudniczski, v. Rudnicki.

Rudolphus studens (a. 1485), v. Brunszwicensis Rud.

Rudow, Rudów de: v. Rudowski.

Rudowski Johannes de Rudów, Nobilis (Nob. Joh. de Rudow):

- 87 (a. 1469, infamatus a studente). Ruhland de, v. Ruhlandiensis.

Ruhlandiensis Henricus de Ruhland (Enricus de Rulanth):

 1761 (a. 1495, tenebatur mgro Sommerfeld-Aesticampiano sex florenos).

Rulanth de, v. Ruhlandiensis.

Rupcz de, v. Ruppis.

Rupella Kazimiriae ad Cracoviam:

- 518 (a. 1476).
- v. Ecclesiae; Scholae.

Rupis de, v. Ruppis.

Ruppis Johannes de Ruppis, Ungarus (Ungarus?; Joh. de Rupcz, Ruppys, Ruppysz; in Albo stud. »Joh. de Rupis«, in Libro promot. »Joh. de Ruppis« scriptus):

— 690 (a. 1478), 710, 711 (studens Ungarus tenebatur ei sex florenos), 717 (ejus tunica de camera absque voluntate ejus a seniore et consiliariis bursae philosophorum recepta).

Ruppys, Ruppysz de: v. Ruppis. Ruschyeczky, v. Rusiecki.

Rusek Nicolaus de Michalowice (Nic. de Michalovycze, Nic. Russek de Michalowycze, Mijchalowicze, Mychalowycze):

— 1170 (a. 1488, studens), 1373 (a. 1491, mgr.), 1387 (in bursa Jerusalem morans), 1388 (in lectorio Socratis, cum in publicam audientiam venisset, a bacc. asinus, bestia et nihil sciens infamatus), 1393, 1394 (causa libellorum famosorum et carminum infamatoriorum a mgro Biel contra ipsum coram dno rectore reproducta), 1395.

Rusice de, v. Rusicius.

Rusicius Johannes de Rusice (Joh. de Ruszijczye):

- 718 (a. 1478, scholasticus).

Rusiec de, v. Rusiecki.

R'usiecki Nicolaus de Rusiec, germanus Stanislai (Nic. Ruschyeczky, Ruszyeczkij):

— 718 (a. 1478, de bursa Jerusalem), 743. Rusiecki Stanislaus de Rusiec, frater Nicoli (Stan. de Rvszijecz, Ruschyeczky, Ruszyeczky, Ruszyeczskij):

— 718 (a. 1478, studens de bursa Jerusalem, una cum germano Nicolao, tenebatur bursae Jerus. jam a secundo anno mediam marcam minutae pecuniae, desuper duos choros pisi et unam ollam bonam butiri), 722, 747 (a. 1479, stud. Universitatis), 798, 799 (item in domo Jerus. moram habens, oblocutionibus minus honestis studentem diffamavit et per crines ipsum traxit).

Rusocice de, v. Rusocki.

Rusocki Michael de Rusocice (Mich. de Rucheschijcze, Ruszoczijcze; »Rusocki« in Libro dilig. dictus):

— 1504 (a. 1492, actu studens, acomodavit a mgro Brudzewio tres florenos cum medio), 1801 (a. 1497, mgr.).

Russek, v. Rusek.

Russia (Russia):

- 386 (a. 1475), 662 (a. 1478).

Russia de, cf. Ruthenus. [rusticana. Russus pannus (a. 1494), v. Joppa

Russus Petrus de Chrabryk, studens (a. 1514): v. Chrabrycensis Petr.

Russus Stanislaus de Jaroslaw, studens (a. 1513/14): v. Lis Stan.

Ruszijczye de, v. Rusicius.

Ruszoczijcze de, v. Rusocki.

Ruszyeczkij, Ruszyeczky, Ruszyeczskij: v. Rusiecki.

Ruthenus Bartholomaeus de Russia (Barth. de Russia):

- 942 (a. 1484, studens).

Ruthenus Georgius de Tyczyn mgr. (a. 1535), v. Ticinius Georg.

Ruthenus Michael de Tyczyn (a. 1475), v. Ticinius Mich.

Ruthenus Nicolaus de Tyczyn, studens (a. 1488): v. Ticinius Nic.

Ruthenus Paulus poëta (a. 1508/14), v. Krosnensis Paul.

Ruthenus Sienko de Russia, Nobilis (a. 1475): v. Horyński Sienko.

Ruthenus Stanislaus de Russia (a. 1478), v. Brudek Stan.

Ruthenus Stanislaus de Nowe miasto mgr. (a. 1478/1536), v. Biel Stan. Ryszijecz de, v. Rusiecki.

Rybaki de, cf. Piscardiensis.

Rybiensis Johannes de Rybie (Joh. de Rijbije):

- 2496 (a. 1520, studens).

Rybieński (Ribyenszky):

 1689 (a. 1494, studens, tenebatur mgro pro resumptionibus unum florenum).

Rybieński Georgius frater Stanislai (Georg. Rybyensky):

— 2596 (a. 1522), 2600 (vulneravit studentem).

Rybieński Johannes (Joh. Rijbyenskij): [ciensis).

— 2137 (a. 1508, praepositus Kruszwi-Rybieński Stanislaus germanus Georgii (Stan. Rybyensky):

- 2571 (a. 1522, studens de bursa Jerusalem et ejus servus studens per extensionem arcus et sagittarum familiaribus epi Cracoviensis violentiam nocte fecerunt), 2596 (Georg. et Stan. Rybyensczy).

Rybna de & in: v. Rybnensis.

Rybnensis plebanus (in Rijbna, Rybna, a. 1478/79), v. Bochniensis Nic.

Rybnensis Hieronymus de Rybno (Jeronim. de Ribno):

- 1801 (a. 1497).

Rybnensis Johannes de Rybno (Joh. de Ribno):

- 1599 (a. 1493, bacc. noviter examinatus, percussus a studente Ungaro).

Rybnensis Nicolaus de Rybna (Nic. de Rijbna):

 550 (a. 1476, clericus et, ut asserebat, actu studens, in Cracovia moram habens), 551 (actu studens, moram habens ad s. Annam).

Rybnicius Johannes de Rybniki (Joh. de Rybnijky, Rybnyky, Rypnijkij):

— 2759 (a. 1524, actu presbyter, capellanus ad s. Petrum, lesus in sinistrum oculum per projectionem bireti duplati Venetiani), 2764 (lector missarum ad s. Petrum in platea Castrensi), 2773.

Rybniki, Rybnijky de: v. Rybnicius.

Rybno de, v. Rybnensis.

Rybnyky de, v. Rybnicius. [et Stan. Rybyensczy (a. 1521), v. Rybieński Georg. Rybyensky, v. Rybieński.

Rychtenszteyk, v. Richtensteig.

Rydzijna, Rydzyna de: v. Rydzyński.

Rydzyński Johannes de Rydzyna (Joh. de Rydzijna, Rijdzynski, Rydzynskj):

— 2355 (a. 1515, causa ejus a dno officiali Cracoviensi ad dnum rectorem tamquam ad judicem proprium remissa), 2439 (a. 1517, in causa ejus cum Regina Biernatowa dnus rector silentium perpetuum ei indixit).

Rydzynskj, v. Rydzyński.

Rygaska bacc. (Rigaska, Rigaszka):

— 2091 (a. 1506, bacc., citatus ad judicium dni rectoris ad instantiam cujusdam mulieris), 2092.

Rykalensis Albertus de Rykaly (Alb. de Rykaly):

 2026 (a. 1505, quatuor grossos tenebatur ei quidam studens).

Rykaly, Rykaly de: v. Rykalensis.

Rymar Bartholomaeus de Cracovia (Barth. Rijmar):

 3074 (a. 1530, civis Crac. et venditor librorum s. bibliopola).

Rymar Leonardus de Cracovia (Leonard. Rijmar, Rymar, Rymmer):

— 2616 (a. 1523), 2846 (a. 1525, civis Crac.), 3068 (a. 1530, et uxor ejus legitima, soror Lazari Jedwat, lapideaque ejus propria, certa et nulli obligata in platea Sutorum), 3073, 3075.

Rymar Mathias de Cracovia (Math. Rimar de Crac.):

 — 132 (a. 1470, ratione mutui tenebatur ei studens Ungarus florenum cum vij grossis).

Rymar Stanislaus studens (Rymar?, a. 1522), v. Cracovita Stan.

Rymmer, v. Rymar.

Ryn, v. Ryń.

Ryń Georgius & Gregorius Nobiles (Nob. Jeorg. et Greg. Rijn, Ryn):

— 2383 (a. 1515), 2384 (curienses serviles), 2387 (curienses Regiae Majestatis, juxta decretum dni rectoris verbo militari et erectis duobus digitis attestati sunt, arcum et frameam res proprias eorum fuisse).

Ryncza Martinus (Mart. Ryncza):

- 727 (a. 1478, vicarius perpetuus ad cathedr. eccl. majorem).

Rypin de, v. Rypinius.

Rypinius Andreas de Rypin (Andr. de Rypin, religiosus fr.?):

- 241 (a. 1470).

Rypnijkij de, v. Rybnicius.

Rytele de, v. Rytelius.

Rytelius Petrus de Rytele (Petr. de Rythelie):

- 1677 (a. 1494, sedit in domo in veste et pileo laicali, et propter hujusmodi habitum indecentem pro poena Universitatis a dno rectore in una sexagena condemnatus).

Ryterski Johannes de Ryterz, Nobilis (Nob. Joh. Rytherszky de Rytherzs):

 287 (a. 1473, ejus causa coram dno rectore cum archidiacono Cracoviensi). Ryterz de, v. Ryterski.

Rythelie de, v. Rytelius.

Rytherszky, de Rytherzs: v. Ryterski. Rytwiański Albertus Jastrzębiec de Rytwiany, olim episcopus Cracoviensis (Albertus):

- 523 (a. 1476, epus Cracoviensis).

Rzadzimno de, v. Radziminius.

Rzebuski Jacobus alias etiam Przebuski dictus, studens (Jac. Rzebvski, a. 1534): v. Przebuski Jac.

Rzebyski, cf. Rzebuski.

Rzeczicza de, v. Rzeczycius.

Rzeczków de, v. Rzeczkowita.

Rzeczkowita Stanislaus de Rzeczków (Stan. de Rzeczkow):

811 (a. 1479, bacc., recepit a studente in mutuum duos florenos ungaricales).

Rzeczyca de, v. Rzeczycius.

Rzeczycius Martinus de Rzeczyca (Mart. de Rzeczicza):

 2871 (a. 1526, studens), 2872 (ejus securis valoris xv grossorum), 2873.

Rzepecki Matthaeus de Czude: (Matth. Rzepeczkj de Czudecz):

- 2932 (a. 1528).

Rzepeczkj, v. Rzepecki.

Rzepiczowski Zbigneus de Rzepiszów (scholaris Sbigneus, Sbign. Rzepyczowskij; in Albo stud. »Sbign. de Rzepyschow« scriptus):

— 2155 (a. 1510, tenebatur cuidam Piekarski tres florenos et undecim grossos), 2230 (a. 1513, scholaris de scholis s. Stephani), 2231 (noluit ire ad scholas particulares).

Rzepiszów de, Rzepyczowsky, de Rzepyschow: v. Rzepiczowski.

Rzeschouiensis, v. Rzeszowiensis.

Rzeszotko Andreas (Andr. Rzezothko):

- 2937 (a. 1528).

Rzeszow, Rzeszów de: cf. Rzeszowita. Rzeszowiensis capella (Rzeschouiensis cap.):

- 932 (a. 1483).

Rzeszowita Jacobus Macharius bacc. (Rzeszowita?, a. 1516), v. Macharius Jac-

- Rzeszowita Johannes de Rzeszów (Joh. de Rzeschow):
- 90 (a. 1469, studens exclusus de bursa Jerusalem, die exclusionis studentem lavatorio cum immundiciis percussit), 92, 97 (ex decreto dni rectoris pro poena Universitati unum fertonem solvere obligatus).
- Rzeszowita Stephanus de Rzeszów (Steph. de Rzeszow):
- 2762 (a. 1524).
- Rzeszowski Johannes episcopus Cracoviensis:
- 344 (a. 1474), 375 (a. 1475), 382, 935 (a. 1483), 969 (a. 1485).
- Rzewącki Jacobus alias etiam Drzewącki dictus (Jac. Rzewączki, Drzewaczki):
- 3242 (a. 1534, studens in scholis s. Annae, res et varii libri apud eum per famulum Universitatis arestati).

Rzewączki, v. Rzewącki.

Rzezothko, v. Rzeszotko.

Sabathka de, v. Szabadkanus.

- Sabbativi actus publici (a. 1493 et passim), v. Actus.
- Sabellina (sabellina, sobollina, sabellinae res): v. Biretus (a. 1485); Mitella (a. 1491); Mitra (a. 1496).
- Sabinius Bartholomaeus de Cracovia mgr. (a. 1531/34), v. Sabinka Barth.
- Sabinka Bartholomaeus de Cracovia, alias Regiopontanus de suburbio Ponte regali s. Regioponte aut Stradomia, item Sabinius aut Sabinus dictus (mgr. Bartholomaeus, Barth. de Ponte regali, Ponte regio aut de Stradomya):
- 3122 (a. 1531, mgr. et praepositus Collegii minoris), 3134 (percussit suum scholarem, excedens modum disciplinae et correctionis, in discipulos sibi traditae), 3197 (a. 1533, incurrit poenam, sedens ad tabulam in vestibus curtis et laicalibus contra mandatum dni rectoris, sed rebellis appellavit ab hujusmodi dni rectoris sententia nomine suo et totius communitatis Colleg. mi-

noris), 3198 (comminatus est percussionem cum baculo sapientiis Universitatis), 3199, 3216 (a. 1534, tenebatur dri Sim. Szamotuliano sex florenos pro censu percepto de oppido Zator), 3227 (reposuit sex flor. dri Szamotuliano, quos ei tenebatur ex collegiatura sua), 3252, 3259, 3260.

Sabinus Bartholomaeus de Cracovia mgr. (a. 1531/34), v. Sabinka Barth.

Sabyczyno de, v. Żabiczynius.

Saccus (saccus):

- 1708 (a. 1494, saccus studentis cum collorio interius contento in valore unius floreni).
- Sachaczow, Sachoczow, Sachoczw de: v. Sochaczowita. [Stan.
- Sachadek dr. (a. 1469), v. Szadkovius Sacra medicina, v. Sokoliński Nic. (a. 1529, dr. sacrae medic.).
- Sacranus Johannes de Oświęcim (Joh. de Os., de Osschwanczim, Ossuanczim, Ossvianczym, Ossviczym, Ossvyączijm, Osswanczim, Osswyaczijm, Osswyaczym, Osswyaczym, Osswyaczym, Osswyaczym, Osswyaczym, Osswanczim, Oszwianciam, Oswijenczijm, Oszwanczim, Oszwyaczijm, Oszwyaczim, Oszwyanczim, Oszwyanczym):
- 189 (a. 1470, mgr.), 504 (a. 1475, collegiatus Collegii minoris), 505 (emit pelliceam vulpinam pro novem florenis communis monetae), 517 (a. 1476, 685 (a. 1478), 1373 (a. 1491), 1447, 1499 (s. theologiae bacc. formatus, canonicus eccl. s. Floriani), 1515 (a 1492, decanus facultatis artisticae), 1562 (a. 1493), 1614 - 1661 (custos eccl. colletae s. Floriani, s. theol, professor nec non rector Universitatis commutatione hiemali a. 1493/94), 1662 - 1724 (item rector Univ. comm. aestivali a. 1494), 1681 (dr.), 1725 — 1759 (rector Univ. comm. hiem. a. 1494/95), 1758 (a. 1495, canonicus Wladislawiensis), 1767, 1837 (a. 1498), 2134 (a. 1508, canonicus Cracoviensis, olim senior bursae Jerusalem), 2141, 2176-2214 (rector Univ.

comm, hiem. a. 1512/13), 2215 — 2250 (rector Univ. comm. aestiv. a. 1513), 2252, 2291 (a. 1514), 2294, 2305, 2351 (a. 1515), 2497 — 2507 (s. theol dr. et rector Univ. comm. aestiv. a. 1521).

Sacrum Studium nuncupatur Universitas Cracoviensis:

- 2358 (a. 1515).

Sącz de, v. Sandecensis [kovius Stan. Sadek mgr. et dr. (a. 1469/70), v. Szad-Sadliński Albertus (Alb. Sadlynskj):

 3170 (a. 1532, notarius consistorii Cracoviensis).

Sadlo, v. Sadlo.

Sadlo Johannes (Joh. Sadlo):

— 1061 (a. 1486, bacc., ejus causa cum studente Ungaro), 1062.

Sadlynskj, v. Sadliński.

Safranijecz, Safranyecz: v. Szafraniec. Sagitta (sagitta):

- 2569 (a. 1522, sagitta ex arcu studens vulneratus in barbam), et passim.
- v. Arcus cum sagittis; Telum.

Sagittarius (sagittarius):

- 1183 (a. 1488, dr. juris a bacc. in calore iracundiae sagittarius dehone-
- Sal (salis depositio): v. Circulus Crac. (a. 1514); Cracovita Andr. (a. 1514, concussor salis alias prasol).

Sal Stanislaus (Stan. Sal):

 — 3364 (a. 1536, altarista ad s. Mariam in circulo Cracoviensi).

Salarium (salarium, sallarium):

- 291 (a. 1473, sal. lectoris ordinarii a procuratore Universitatis retentum), 603 (a. 1477, sal. resumptionis), 993 (a. 1485, sal. mgri retentum), 1528 (a. 1492, causa salarii collegiaturae in Astrologia), et passim.
- Salicidae (a. 1473, sal. mercimonium alias jatka), v. Apothecae.
- Sallustius Cr. C. (Salustius, Sallustius):
- 2396 (a. 1516, liber), 2698 (a. 1523,
   Opera), 2799 (a. 1524, cum commento).

Salmones (salmones):

 253 (a. 1473, apothecarius debet a bacc. pro receptis capere salmones). Salomo Petrus de Cracovia (Petr. Salomo):

- 2054 (a. 1505, et ejus paedagogus). Salomon Imbram de Cracovia (Imbram Salomon):
- 1891 (a. 1501, in praesentia dni rectoris solvit ei mgr. Joh. Glogowita quindecim aureos ponderis veri et boni, praeter unum non habentem pondus, quos olim ab eo in mutuum acceperat).
- v. Imbram de Crac. Nobilis (a. 1497)
   Salzer Johannes de Olomuniec bacc.
   pauper (Salzer?, a. 1514): v. Olomunicensis Joh.

Sambor de, v. Samboritanus.

Samboritanus Jacobus de Sambor (Jac. de Szambor):

- 3045 (a. 1530).

Samboritanus Stanislaus de Sambor (Stan. de Sembor, Szemborj; in Albo stud. »Stan. de Sambor dioc. Przemysliensis« scriptus):

— 3109 (a. 1531, studens, ejus gladius). Samogitta Jacobus de Kiejdany, studens (a. 1514): v. Kiejdanensis Jac-

Samogitta Martinus de Barkutteu, studens (a. 1487): v. Barkuttensis Mart.

Samothuli, Samothvlij, Samothwl, Samotulj, Samotuly de: v. Szamotulianus

Samuel bacc. (a. 1470), v. Olomunicensis Sam. [sis Sam.

Samuel notarius (a. 1478), v. Gneznen-Sancto Gallo de, cf. Gallensis.

Sancto Georgio de, v. Georgiensis.

Sancto Johanne de, v. Johannensis.

Sacto Martino de, v. Martiniensis.

Sand Bartholomaeus bacc. (a. 1477), v. Sandomirita Barth.

Sandec de, cf. Sandecensis.

Sandecensis (Sandeczensis, Sandecziensis):

- canonicus: v. Mianowita Bern. (a. 1478); Skawinius Petrus (a. 1486).
- conventio cum Ungaris et Walachis:
   431 (a. 1475, ineunte Septembri, cui dnus rector Jac. Szadkovius aderat).
- custos (a. 1517), v. Nieszkowita Joh.

- decanus: v. Johannes (a. 1465); Kijowski Alb. (a. 1580).
- schola (schola?): v. Sandecensis Joh. (a. 1494, bacc. et altarista ibidem).
- Sandecensis Albertus de Sandec s. Sacz (Alb. de Sandecz):
- 2065 (a. 1506, mgr., obligavit se coram dno rectore, acceptis duobus sacerdotis et ministris Universitatis, in Iocis et coram hominibus, ubi studentem diffamavit, studentem hunc purgare et dicta contra eum revocare).
- Sandecensis Benedictus de Nova Sandec s. Sacz (Bened. de Nova Sandecz, de Nowa Sandecz):
- 1593 (a. 1493, in schola s. Stephani moram agens), 1596, 1597, 1602, 1606, 1608, 1610 — 1613 (vulneratus usque ad gravem sanguinis effusionem), 1615 (studens).
- Sandecensis Bernardus de Sandecz s. Sącz (Bern. de Sandecz, Schandecz, Szandecz):
- 411 (a. 1475, bacc.), 541 (a. 1476).
- Sandecensis Johannes de Sandec s. Sacz (Joh. de Sandecz):
- 1637 (a. 1494, bacc. et altarista ibidem).
  Sandecensis Johannes de Antiqua
  Sandec s. Sacz (Joh de Antiqua ciuitate, Joh de Sandecz):
- 1697 (a. 1494, studens morans in bursa pauperum, chartulam continentem nationis Ungarorum infamiam foris bursae Ung. applicavit), 1705 (quapropter in praesentia dni rectoris seniorem, bacc. et studentes bursae Ung. humillime rogavit, ut ejus levitati indulgerent, promittens, se de cetero in lingua et manu castigatiorem fore).
- Sandecensis Johannes de Sandec s. Sacz (Joh. de Sandecz):
- 2702 (a. 1523, bacc.).
- Sandecensis Mathias de Sandecz s. Sacz (Math. de Schadecz):
- 1878 (a. 1500).
- Sandecensis Nicolaus mgr. (a. 1472 -76), v. Mika Nic.
- Sandecensis Nicolaus de Sandec s. Sacz (Nic. de Szadecz):

 2907 (a. 1527, clericus, sed non de foro dni rectoris, cum non sit studens intitulatus).

Sandecensis Petrus de Sandec s. Sacz (Petr. de Sandecz):

- 1168 (a. 1488, studens de bursa pauperum, citatus ad judicium dni rectoris ad instantiam cujusdam mulieris).
- Sandecensis Philippus de Sandec s. Sacz (Philipp. a Sandecz):
- 2406 (a. 1517).
- Sandecensis Stanislaus de Sandec s. Sacz (Stan. de Sandecz):
- 193 (a. 1470, studens, emit apud studentem duos libros in valore unius cum medio floreni). [cf. Sandecensis. Sandecz de, Sandeczensis, Sandecziensis: Sandimiria de, v. Sandomirita.
- Sandivogius studens (Sandivogius?):
- 1643 (a. 1494, stud.).
- v. Magnuszowita Zbigneus (a. 1494). Sandomiria de, v. Sandomirita.
- Sandomiriensis (Sandomiriensis):
- -- canonicus: v. Blędowski Math. (a. 1474/75); Strachocki Jac. (a. 1475).
- officialis: 1810 (a. 1497, item consistorium Sandom., ad quod dnus rector causam remisit).
- praepositus (a. 1475), v. Petrus praep. Sandomirita Bartholomaeus de Sandomiria (Barth. de Sand., de Sandomiria):
- 614 (a. 1477, bacc., obligavit se coram dno rectore mulieri scutellam stanneam et annulum argenteum restituere), 674 (a. 1478, mulierem eandem diffamavit), 677, 682.
- Sandomirita Johannes de Sandomiria (Joh. de Sandomiria):
- 2024 (a. 1505, mgr., cui bacc. quidam viginti octo grossos tenebatur).
- Sandomirita Laurentius de Sandomiria (Laur. de Sandomiria):
- 392 (a. 1475).
- Sandomirita Martinus de Sandomiria (Mart. de Sandomiria).
- 2535 (a. 1522, actu presbyter).
- Sandomirita Mathias pater Nicolai, v. Sandomirita Nic. (a. 1520/26).

Sandomirita Nicolaus Mathiae de Sandomiria (Nic. Mathiae de Sandomiria):

- 2490 (a. 1520, notarius publicus),
   2491 2493, 2496, 2802 (a. 1524, capellanus dni rectoris Arciszewski), 2803,
   2807. 2809 (item capellanus dni rectoris), 2817, 2853 (a. 1526).
- Sandomiritata Stanislaus pater Stanislai, v. Sandomirita Stan. (a. 1489/92).
- Sandomirita Stanislaus Stanislai de Sandomiria (Stan. de Sandimiria, Sandomiria, Zamdomiria):
- 1268 (a. 1489, bacc.), 1287 (a. 1490, procurator, consistorii mgr.!), 1292 consistorialis et procur.), 1387 (a. 1491, notarius publicus, servitor dni rectoris Pilczani), 1392, 1394 (clericus dioec. Cracoviensis, ss. apostolica et imperiali auctoritate notar. publ.), 1395, 1466, 1525 (a. 1492, bacc.), 1528.
- Sandomirita Stanislaus de Sandomiria (Stan. de Sandomiria):
- 2187 (a. 1513, vicarius perpetuus eccl. cathedr. Cracoviensis), 2244.
- Sandomirita Stephanus de Sandomiria (Steph. de Sandomiria):
- 617 (a. 1478, studens).
- Sandomirita Valentinus de Sandomiria (mgr. Valentinus, Valent. de Santimeria):
- 2086 (a. 1506, mgr. et rector scholae in castro Cracoviensi), 2103 (a. 1507).
   Sandorhasza, Sándorháza de: v. Sandorhazanus.
- Sandorhazanus Martinus de Sándorháza, Ungarus (Mart. de Sandorhasza):
- 795 (a. 1479, liber in sexternis et coopertorio per eum emptus, a studente Ungaro arestatus).
- Sanocensis Johannes de Sanok (Joh. de Sanok, Schanok, Szanok):
- 2183 (a. 1512, bacc.), 2205 (a. 1513, et ejus pater, qui Cracoviam advenire speratur), 2219 (emolumenta domestica, h. e. butirum et casei a patre ejus pro victu ei missi), 2732 (a. 1523,

mgr. et collegiatus Collegii minoris), 2765 (a. 1524), 3297 (a. 1535, decretorum dr.), 3310 (Universitatis procurator), 3312 (juris pontificii dr.), 3319, 3321, 3335, 3363 (a. 1536).

Sanok de, v. Sanocensis.

Sanspow, Sanspów de: v. Saspowita. Santimeria de, v. Sandomirita.

Sapalka, v. Zapalka.

Sapientiae liber (a. 1470), v. Biblia s. Sapientiae Universitatis alias bedelli, famuli, ministri, nunctii communes s. generales, servi communes, generales s. jurati, aut servitores dicti: v. Cracovita Joh. (a. 1517/23); Cracovita Paul. (a. 1469/1513); Ilkussius Laur. de Olkusz (a. 1527/32, et introligator librorum); Jedlnensis Andr. (a. 1512/25); Johannes (a. 1475/79); Kostensis Stan. (a. 1475/78); Lelowita Mart. bacc. (a. 1516); Lublinensis Stan. (a. 1505/12); Maruszowski Stan. (a. 1526/30); Mszczonowita Joh. bacc. (a. 1523/36); Neopolitanus Casp. bacc. (a. 1521/25); Nicolaus (a. 1479); Redziński Alb. (a. 1513/15); Ropezycius Valent. bacc. (a. 1533/37); Świeciensis (?) Mart. mgr. (a. 1478/79); Wach Paul. de Opoczno (a. 1514/17); Zalesiensis Math. (a. 1469/74); Zielonka Stan. de Cracovia (a. 1472/1505).

Sapphirus (zafirus):

 134 (a. 1470, causa coram dno rectore pro annulo aureo cum zafiro valoris xx florenorum).

Sarcina (sarcina):

 — 838 (a. 1480, studens impignoravit mgro sarcinam panni grisei valoris sex grossorum).

Sarcinula (sarcinula):

- 3032 (a. 1530, sarc. studentis).

Sarlo, Sarlósar de: v. Sarlosarus.

- Sarlosarus Briccius de Sarlos. de Sarlosár, Ungarus (studens Briccius; in Albo stud. »Bric. de Sarlo« scriptus):
- 56 (a. 1469, stud., ejus res per servitorem Universitatis arestatae), 94.
   Sáros de, cf. Sarosius.

Sarosius Albertus Ungarus, studens (a. 1491): v. Csadaj Alb.

Sartor Mathias Ilkussius mgr. (a. 1500 -18), v. Krawiec Math.

Sasko Johannes de Pest, Ungarus (Joh. de Pesth; in Albo stud. »Joh. Sasko de Pest« dictus):

— 2147 (a. 1509, bacc. de bursa Ungarorum, res communitatis bursae in duobus florenis invadiavit!).

Saspow, Saspow de & in: v. Saspowiense; Saspowita.

Sąspowiense praedium (in Saspow):

— 948 (a. 1484, praed. dris Kobyleński).
Sąspowita Martinus de Sąspów s.
Sanspów (Mart. de Szanczpow):

- 1159 (a. 1488).

Saspowita Mathias de Saspów s. Sanspów (Math. de Sanspow):

- 56 (a. 1469, dr.), 94.

Sathmar de, v. Szatmarus.

Satin (satin):

— 2088 (a. 1506, subducta mulieris nigri coloris de satin).

Sawa de, v. Sawensis.

Sawada, cf. Zawada.

Sawensis Thomas de Sawa (Thom. de Sawa):

— 1589 (a. 1493, studens, libere coram dno rectore recognovit, se furto recepisse studentibus de cistis quinque et quatuor florenos, et consensit, quod dicti studentes mittant ad patrem suum pro solutione dictorum novem florenorum).

Saxo Albertus de Poznania mgr. (a. 1523), v. Misellus Alb.

Saywnczek, v. Zajączek.

Sbigneus, cf. Zbigneus.

Sbudzyno de, v. Zbudzynius.

Scabies (scabies):

 1918 (a. 1502, senior bursae pauperum noluit mgrum propter scabiem in bursa pati).

Scabini civitatis Cracoviensis:

— 31 (a. 1469), 123 (acta scabinorum),
 2922 (a. 1528, scab. Supremi juris
 Magdeburgensis civ. Crac.), 3011 (a.
 1530, juramentum mgro ex decreto

dnorum scabinorum civ. Crac. delatum).

Scala in, v. Skalensis.

nus stud.

Scarbimiria de, Scarbimiriensis, de Scarebimiria: v. Skarbimiriensis; Skarbimirita.

Scavina de: v. Skawinius; Skawiński. Scepussienis terra: v. Scepussiensis Petr. (a. 1473); Spiski-a-e (a. 1482). Scepussiensis Adrianus studens (Scepussiensis?, a. 1470), v. Adria-

Scepussiensis Petrus (Petr. de Scepussiensi terra):

- 281 (a. 1473, sacerdos quidam).

Scepussiensis Valentinus de Nova villa (a. 1513), v. Sontag Valent.

Schadecz de, cf. Sandecensis.

Schadek de, cf. Szadkovius.

Schadzijcze de, v. Sędzicius.

Schaefer Chrisophorus de Leopoli (Cristoph. Schefer de Leopolj, Crist. de Leopoli):

- 2218 (a. 1513), 2228 (mercator).

Schaijler, v. Scheuler.

Schaldrow, v. Schelldorf.

Schameth, v. Szamet.

Schamothuli, Schamothulj, Schamothulij, Schamothuli, Schamothulij, Schamothuly, Schamotuli, Schamotuli, Schamotulj, Schamotuly de, Schamotuliensis: v. Szamotulianus.

Schamotulsky, v. Szamotulski.

Schamowski, v. Szamowski.

Schandecz de, cf. Sandecensis.

Schanok de, v. Sanocensis.

Scharffenberger Marcus de Cracovia (Marcus de Crac.):

2356 (a. 1515, bibliopola de Crac.),
 2377 (libri apud eum a studente empti,
 item adventus ejus de Vienna speratus).

Scharffenberger Mathias impressor librorum, maritus Helenae (Mathias impressor):

— 3380 (a. 1536/37, mutuo dedit cuidam bacc. tres florenos, a quo in onus vadii tunicam dictam župica accepit). Scharffenbergerowa Helena Mathiae de Cracovia (Hel. Mathiae): 380 (a. 1536/37, conjux legittima Mathiae, impressoris librorum).
Scharleijowa, v. Szarlejowa.
Scharosz, Scharusch de: cf. Sárosius.
Schawlouicze de: v. Szawlowicius.
Schebnicia de, v. Szebnicius.
Schecz castro de, v. Szecsensis.
Schefer, v. Schaefer.
Schegyedijno de, v. Szegedinensis.
Scheldor, v. Schelldorf.
Schelnburgk de, v. Schellenbergius.
Schelldorf Johannes de Herrnstadt (Joh. Schaldrow de Hernstoth, Scheldor, Schelndorw):

— 2767 (a. 1524, ejus res et libri Cracoviae in deposito derelicti), 2774, 2779 (personaliter constitutus coram senatu Głogowiensi), 2799.

Schellenberg de, v. Schellenbergius.
Schellenbergius Blasius de Schelenberg, Transsilvanus (Blas. de Schelenburgk Transsilvaniae):

 830 (a. 1480, bacc. et actu presbyter, unum cum <sup>1</sup>/<sub>2</sub> flor. commodavit bacc.).
 Schelndorw, v. Schelldorf.

Schemnicia de, v. Schemnicius

Schemnicius Johannes de Schemnicia, Ungarus (Joh. de Schemnicia; in Libro promot. »Joh. de Schemnicia « scriptus): [dentem].

— 2127 (a. 1507, bacc., infamavit stu-Schenno de, v. Siennensis.

Schesz, Schesz castro de: v. Szecsensis. Scheuler Johannes de Ulma (Joh. Shaijler ex civitate Vlma):

- 2257 (a. 1514, studens).

Schewczowa, v. Szewcowa.

Schewnijczija de, v. Schemnicius.

Schichaczow de, v. Sochaczowita.

Schidloff, Schidlow, Schijdlo, Schijdlow de: cf. Szydlowita. [stadtensis. Schlechtstadt, Schlettstadt de: v. Schlett-Schlettstadt de nsis Mathias de Schlettstadt (Math. de Schlechtstadt; in Libro promot. Math. de Slechstath & Math. de Szlethstath scriptus):

- 1642 (a. 1494, mgr.). Schmalkaldia de, v. Schmalkaldiensis. Schmalkaldiensis Johannes de Schmalkaldia (Joh. de Smalcaldia):

— 1358 (a. 1491, consiliarius bursae novae). [nitius.
 Schmelnycz, Schmöllnitz de: cf. Schmöll-Schmöllnitius Sebestianus Zaur, studens (a. 1513): v. Zaur Seb.
 Schneevogel Paulus alias Niavis, v. Niavis Paul.

Schochaczow de, v. Sochaczowita.

Scholae Cracovienses, Kazimirienses et Klepardienses:

— 692 (a. 1478), 915 (a. 1483), 1659 (a. 1494, ratio scholarum Kazimiriae, missalia, pretium puerorum, pulsalia), 1824 (a. 1497), 2062 (a. 1506, dnus rector decrevit, quod rectores scholarum habeant posse supra suos scholares et inhabitantes scholas, exequendo in eis constitutiones honestas in moribus et scientiis, in exteros autem, quia liberi sunt, sicut nihil juris habent, ita nec eos violenter captivent aut probris verbis objurgent), 3034 (a. 1530).

Schola ad s. Annam, s. Annae s. de s. Anna:

16 (a. 1469, bacc. de s. Anna Michael), 45, 93 (rector scholae bacc. Kozlowita), 133 (a. 1470, item bacc. Kozlowita rector scholae), 176, 177, 315 (a. 1474, lector scholarum bacc. Kotowicius, discipuli et cantor), 390 (a. 1475), 391, 394, 395, 545 (a. 1476), 551, 625 (a. 1478), 627, 629, 663-665, 673, 679, 1025 (a. 1485), 1026, 1056 (a. 1486), 1090 (a. 1487), 1531 (a. 1491), 1361, 1626 (a. 1493, introitales et lignales), 1842 (a. 1498), 1863 (a. 1500), 2186 (a. 1513), 2333 (a. 1514), 2361 (a. 1515), 2362, 2500 (a. 1521, fenestra in habitatione rectoris scholae et libellus infamatorius contra eum in pariete applicatus), 2501, 2547, 2550. 2661 (a. 1523), 2825 (a. 1525), 2850 (a. 1526), 2859, 2876, 2878, 2879, 2881, 2883, 2956 (a. 1529), 2985 (a. 1530), 2986, 2989, 3001, 3021, 3029, 3032, 3089 (a. 1531), 3193 (a. 1533),

3242 (a. 1534), 3265 (studentes in ludo s. Annae), 3270, 3304 (a. 1535, studens de ludo s. Annae).

- rectores scholae s. Annae: v. Andrze-jowita Mart. bacc. (a. 1493); Bolemowita Ambr. mgr. (a. 1521/22); Czystodembinensis Barth. mgr. (a. 1525/26); Kotowicius Mart. bacc. et mgr. (a. 1474/78); Kozlowita Petr. bacc. (a. 1469/70); Mikosz Nic. de Cracovia bacc. (a. 1487); Przemysliensis Sim. mgr. (a. 1498/1500); Szyszka de Srebra górka mgr. (a. 1485).
- locatus de schola s. Annae: v. Nicolaus studens (a. 1515).
- Schola castrensis s. in aut de castro Cracoviensi:
- 25 (a. 1469), 168 (a. 1470), 183-185, 310 (a. 1473), 388 (a. 1475), 718 (a. 1478), 1246 (a. 1489), 1917 (a. 1502), 2086 (a. 1506).
- rectores scholae castrensis: v. Kozlensis Mich. bacc. et mgr. (a. 1470 75?); Kozlowita Petr. mgr. (a. 1473 78); Obiedzinius Thom. mgr. (a. 1489); Przemyśliensis Sim. mgr. (a. 1502); Sandomirita Valent. mgr. (a. 1506); Ubogi de Brodnia mgr. (a. 1469).
- locatus de schola castrensi: v. bacc.
   et mgr. Kozlensis Mich. (a. 1470).
- Schola ad Corpus Christi s. Corporis Christi in Kazimiria ad Cracoviam:
- -- 554 (a. 1476), 653 (a. 1478), 692, 2299 (a. 1514), 2300, 2306, 2311, 2312, 2325, 2326, 2372 (a. 1515), 2373, 2374, 2391 (a. 1516), 2564 (a. 1522), 2565, 2613, 2907 (a. 1527), 3334 (a. 1535), 3344.
- rectores scholae Corporis Christi: v. Dabrowski Alb. mgr. (a. 1535); Łysek Joh. de Kazimiria mgr. (a. 1514/16); Neopolitanus Mich. de Nova civitate mgr. (Corporis Christi?, a. 1494); Selig Stan. de Cracovia mgr. (a. 1478); Widawski Stan. de Cracovia mgr. (a. 1522); Wrześnianus Mart. (a. 1527).
- locati scholae Corporis Christi: v. Bielicius Mart. studens (a. 1478, locatus?); llkussius Mart. bacc. (a. 1514).

Schola s. Floriani in Klepars extra muros Cracovienses:

- 2400 (a. 1516), 2681 (a. 1523), 2924
   (a. 1528), 3158 (a. 1532), 3240 (a. 1534), 3266, 3336 (a. 1535, ludum literarium ad s. Florianum).
- rectores scholae s. Floriani: v. Goślicki Mart. mgr. (a. 1532/35); Janeczka de Kleparz mgr. (a. 1528). Schola s. Johannis:
- 3278 (a. 1535), 3354 (ludum literarium
- d. Johannis).– angelis in ludo d. Johannis (angelis?,
- a. 1535), v. Lithuanus Georg.
- Schola b. V. Mariae in circulo Cracoviensi s. ad s. Mariam.
  - 14 (a. 1469), 15, 53, 64, 338 (a. 1474), 789 (a. 1479, violentia facta scholae), 818 (a. 1480), 819, 889 (a. 1483, introligator ad s. Mariam), 1543 (a. 1493, mgr. scholae), 1616, 1620, 2042 (a. 1505), 2062 (a. 1506, cantor et processio), 2140 (a. 1508, rector et sibi in schola assistentes), 2154 (a. 1509, bacc. scholae, cantor et altarista), 2232 (a. 1513), 2260 (a. 1514, mgr. scholae), 2392 (a. 1516, Alemani in schola ad s. Mariam et Alemanorum bacc.), 2404, 2438 (a. 1517), 2447, 2452 (Alemani ad b. Virginem), 2459 (a. 1518, mgr. a b. Virgine), 2469, 2477, 2727 (a. 1523), 2728, 2751, 2753, 2776 (a. 1524), 2780, 2789, 2791, 2796, 2797, 2819 (a. 1525), 2824, 2826, 2829, 2445, 2946 (a. 1528), 2954 (a. 1529, moderator scholae), 3030 (a. 1530, moderator), 3031, 3044, 3064, 3067, 3079 (moderator), 3080, 3097 (a. 1531), 3100 (moderator), 3110 (aedes literaria d. V. Mariae), 3184 (a. 1533, mgr. scholae et subsignator), 3312 (a. 1535, rector Universitatis cum senioribus patribus et consiliariis, convocatione facta totius Univ. in Collegio majori, invenerunt, quod mansio in schola s. Mariae non cedit in ignominiam status doctoralis).
- rectores s. moderatores scholae s.
   Mariae: v. Belza Mart. de Cracovia

mgr. (a. 1505/8); Bregensis Adam bacc. (protunc locum mgri in schola b. Virginis in circulo Crac. possidens, a. 1514/15); Garbarz Mart. Senior mgr. (a. 1529); Góra Andreas de Mikolajów (a. 1479/80); Kokernak Nic. de Cracovia mgr. (a. 1469); Krokier Mart. de Cracovia mgr. et ss. canonum bacc. (a. 1530/35); Libanus Georg. mgr. (a. 1518); Matla Ad. de Cracovia mgr. (a. 1523/25); Szadkovius Joh. mgr. (a. 1498).

- baccalarii de schola b. V. Mariae: v. Bytomiensis Joh. bacc. (a. 1516/19); Libanus Georg. (a. 1509 et 1516).
- cantores: v. Libanus Georg. (a. 1506/9).
- locati de schola b. Mariae: v. Bytomiensis Joh. (a. 1516/19); Sclavus Joh. (a. 1469).
- subsignator: v. Trzebnicius Valent. (a. 1533).
- Schola ad s. Nicolaum s. s. Nicolai extra muros Cracovienses:
- -- 1009 (S. 1485), 1834 (a. 1498, violentia illata scholae a rectore scholae ad Omnes ss.), 3271 (a. 1584), 3318 (a. 1535), 3370 (a. 1536).
- rectores scholae s. Nicolai: v. Johannes studens (a. 1485); Kunat Joh. bacc.
   (a. 1498), Jeźowita Andr. bacc. (a. 1534).
   Schola ad Omnes ss., Omnium ss. aut de Omnibus sanctis:
- 249 (a. 1470), 272 (a. 1472), 448 (a. 1475), 1083 (a. 1487), 1093, 1273 (a. 1489), 1279, 1282, 1379 (a. 1491), 1383 (praeceptor scholarum), 1401, 1426, 1627 (a. 1493, rector mgr. et officialis scholasticus bacc.), 1834 (a. 1498), 1841, 1845, 1848, 1853 (mgr. scholae habet potestatem alienandi de schola), 2034 (a. 1505), 2044 (mgr. scholae). 2074 (a. 1506), 2075, 2214 (a. 1513), 2226, 2241, 2242, 2244, 2245, 2253, 2366 (a. 1515), 2399 (a. 1516), 2521. (a. 1522, mgr. vel rector scholae), 2526, 2665 (a. 1523), 2696, 2945 (a. 1528, moderator scholae), 3020 (a. 1530), 3050, 3077 (item moderator), 3294 (a. 1535), 3301.

- rectores s. moderatores scholae Omnium ss.: v. Cracovita Gabr. mgr.
  (a. 1530); Ilžanus Jac. Senior mgr.
  (a. 1498); Kleczowita Math. mgr. (a. 1515/22); Kościesza Stan. mgr. (a. 1491; Mika Nic. de Sacz (a. 1472); Noskowski Joh. mgr. (a. 1506); Pilznensis Valent. (?, a. 1513); Sieprcius Sim.
  (a. 1493); Szamotulianus Sim. (a. 1522); Ticinius Georg. (a. 1535).
- baccalarii et locati scholae Omnium ss.: v. Macharius Ja. (a. 1516); Ploszczkowita Sim. (a. 1489); Sochaczowita Nic. (a. 1489); Warcensis Mart. (a. 1470).
- Schola in Rupella, v. Schola apud s. Stanislaum.
- Schola ad s. Spiritum in hospitali s. hospitalis s. Spiritus aut apud s. Spiritum:
- 390 (a. 1475), 639 (a. 1478), 736, 809 (a. 1479, coquina et cellarium carcerale), 936 (a. 1484), 1226 (a. 1489) 1459 (a. 1491), 1553 (a. 1493), 1621 (rector bacc-), 1624 (lignales et calafactura scholae), 1625 (studens ad jus scholasticum non pertinens a rectore bacc. virgis ad libitum disciplinatus), 1635 (a. 1494, hacc. scholae), 1719 (bacc.), 2178 (a. 1512), 2204 (a. 1513), 2213, 2674 (a. 1523), 2918 (a. 1527, cantor), 2919, 2920 (a. 1528), 3031 (a. 1530, moderator scholae), 3055, 3096 (a. 1531), 3097, 3100, 3106, 3111, 3114, 3165 (a. 1532, lignales), 3184 (a. 1533), 3212 (a. 1534), 3335 (a. 1535, studens ex ludo s. Stephani), 3337 (moderator). — rectores s. moderatores scholae s.
- Spiritus hospitalis: v. Ciężkowita Mart. mgr. (a. 1523); Cracovita Leonard. mgr. (a. 1489); Kij Sim. de Cracovia bacc. et mgr. (a. 1530/34); Leopolita Vinc. mgr. (a. 1478); Skawinius Nic. bacc. (a. 1493/94); Turobinius Joh. mgr. (a. 1535); Władisławita Joh. mgr. (a. 1479/84).
- baccalarii et locati de schola s. Spiritus: v. Gostkowita Jac. (a. 1478);
   Johannes bacc. (a. 1513).

Schola apud s. Stanislaum in Rupella Kazimiriae ad Cracoviam:

 518 (a. 1476, Stanislaus rector apud s. Stanislaum in Rupella), 1659 (apud s. Stanislaum?, a. 1494).

Schola ad s. Stephanum s. s. Stephani: - 47 (a. 1469), 118, 165 (a. 1470), 248, 249, 269 (a. 1472), 319 (a. 1474), 322, 424 (a. 1475), 545 (a. 1476, tota communitas scholarium coram dno rectore), 1051 (a. 1486), 1593 (a. 1493), 1836 (a. 1498), 1840 (columbatio, cantica), 1842, 1918 (a. 1502), 1923, 1925, 2166 (a. 1511), 2171, 2230 (a. 1513), 2231, 2253, 2272 (a. 1514), 2324, 2333, 2334, 2491 (a. 1520), 2731 (a. 1523), 2942 (a. 1528), 3049 (a. 1530), 3054, 3076 (stuba et palatium domus scholae), 3262 (a. 1534, in ludo s. Stephani), 3317 (a. 1535), 3321, 3322 (ex ludo s. Steph.), 3372 (a. 1536, bacc. in ludo s. Steph.).

- rectores scholae s. Stephani: v. Czystodembiniensis Barth. mgr. (a. 1520 23); Lelowita Stan. mgr. (a. 1511, mgr.?); Neopolitanus Mich. de Nova civitate mgr. (a. 1498); Pilznensis Valent. (a. 1513/14); Skarbimirita Balthas. bacc. (a. 1535); Slupcensis Joh. mgr. (a. 1470/72); Wolborita Stan. bacc. (a. 1528); Wrześnianus Mart. mgr. (a. 1530); Žnenensis Paulus mgr. (a. 1474).
- baccalarii et locati scholae s. Stephani: v. Wschowita Stan. (a. 1476).
   Scholae particulares in Polonia:
   2231 (a. 1513).
- v. Bochniensis (a. 1470/1520); Bodżęcinensis (a. 1534); Brzezinensis (a. 1532); Chęcinensis (a. 1528); Łanciciensis (a. 1515); Leuczoviensis (a. 1473); Limbrinciensis (?, a. 1469); Lublinensis (a. 1530); Proszowiensis (a. 1512); Przemysliensis (a. 1469); Sandecensis (?, a. 1494); Skarbimiriensis (a. 1515); Skawinensis (a. 1476); Szydłowiensis (a. 1523); Tarnowiensis (a. 1494); Wieliciensis (a. 1532).

Scholae in Ungaria:

745 (a. 1479, regimen scholae in Ung.).

v. Septemcastrensis Joh. bacc. (a. 1479, rector scholae in Ung.).

Scholasticus liber diversas materias in artibus in se continens:

- 943 (a. 1484, Scolasticus liber).

Scholcz Erasmus Eustachii de Cracovia, vulgo etiam Eustachowicz dictus (Er. Eustachy de Crac.; in Albo stud. • Er. Scholcz Eustachy Scholcz de Crac. « dictus):

 2143 (a. 1508, obligatus mgro Wróbel in tribus florenis ratione expensarum et resumptionis).

Scholcz Eustachius pater Erasmi, v. Scholcz Er. (a. 1508).

Scholcz Hieronymus de Legnica (Jeronim. de Legnycz alter, de Legnijcz; in Albo stud. »Hier. Scholcz de Legnitcz« dictus):

- 1500 (a. 1491).

Scholcz Leonardus de Cracovia (Lleonardus, Leonard. Solcz):

- 336 (a. 1474), 337 (civis Crac.).

Scholcz Stanislaus de Cracovia, studens (Scholcz?, a. 1494): v. Cracovita Stan.

Schollek, v. Ciolek. [tysowa. Scholtiss, Scholtissowa: v. Soltys; Sol-Schosnijna, v. Sośnina.

Schowa de, v. Wschowita.

Schrzrebrna gorka de, cf. Srebrnogórkanus. Schrzolla, v. Srolla.

Schuba, v. Szuba.

Schumberg de, v. Szumbargensis.

Schumsko de, Schumsky: v. Szumski.

Schwba, v. Szuba.

Schwetz de, v. Świeciensis.

Schweydnijcz de, v. Świdnicensis.

Schydlow de, v. Szydlowita.

Schydlowiecz de, v. Szydlowicius.

Schytawiensis, v. Zittawiensis.

Schyynyk, v. Szyjnik.

Scipio Simeon de Cracovia mgr. (a. 1530/34), v. Kij Sim.

Scirbark de, v. Szumbargensis.

Sclauorum Pruna de, v. Pronensis.

Sclavus Johannes (Joh. Sclawus):

 64 (a. 1469, locatus de scholis s. Mariae).

Sclavus Nicolaus (Nic. Sclavus, Sclaws): [garorum). - 1236 (a. 1489, servitor bursae Un-Sclaws, Sclawus: v. Sclavus. Scocia de, v. Scotus. Scodrkowa de, v. Szczodrakowa. Scolasticus liber, v. Scholasticus lib. Scorkowski, v. Skórkowski. Scorta, v. Lupanarium. Scotia de, v. Scotus. Scotus Johannes Duns (Scotus): - 1406 (a. 1491, Formalitates, liber). - v. Modi significandi. Scotus Thomas de Scotia (Thom. de Scocia, Skocia, Scotus, de Cossia; in Libro promot. »Thom. de Cskocia bacc. Coloniensis« dictus): - 41 (a. 1469, bacc.), 43, 46 (studens de bursa pauperum), 65 (bacc. de

de bursa pauperum), 65 (bacc. de bursa paup., tenebatur dno rectori, Stan. Szadkovio, unum fertonem), 187 (a. 1470), 138, 141, 150, 156, 173, 234, 238 (Thom. de Cossia), 243.

Scrimius Johannes Ungarus (Joh. Scrimius Vngarus):

- 2464 (a. 1518).

Scrinium (scrinium):

— 2856 (a. 1526, res de scrinio cujusdam viduae a bacc. receptae?), 2968 (a. 1529, studens scrinia senioris bursae pauperum perquisivit), 3098 (a. 1531, decem floreni in moneta, a studente in scrinio repositi).

Scripturale (scripturale):

 1472 (a. 1491, scripturali ad incidendum papirum lesit studens studentem in manum).

Scrobiszijrek, v. Skrobisyrek.

Scrofa (a. 1493), v. Mazowiana scrofa. Scrzydlo, v. Skrzydlo.

Scultella (scutella, scultella):

- 614 (a. 1477, scutella stannea, invadiata bacc.), 2172 (a. 1512, duae scultellae bonae et magnae).

Scutarius de Szczytniki (a. 1486), v. Kwacza Andr.

Scutella (a. 1477), v. Scultella. Sczarj de, v. Żdżarski.

Sczasna dna, cf. Szczęsna.

Sczawijno de, v. Szczawiński. Sczawyenskij, v. Szczawieński.

Sczebreszin de, v. Szczebrzeszynius. Sczeglijn, Sczeglin de: v.

Szczeglinius. [Szczeganowa.

Sczepan, Sczepanowa: cf. Szczepan; Sczepyeczkij, Sczepyeczky: v. Szczepiecki. Sczijthnijkij de, cf. Szczytnicius.

Sczodrkowa, Sczodrzakowa, Sczorthkowa:

v. Szczodrakowa.

Sczurzinsky, v. Szczurzyński.

Sczyczkj, v. Szczucki.

Sdbyk Martinus de Sdbyk (de Sdbyk?, Sdvyk?, Martinus):

- 2477 (a. 1519).

Sdraycza, cf. Zdrajca.

Sdunak, v. Zdunak.

Sdvyk(?), v. Sdbyk(?).

Sdzarowski, Sdzarowski: v. Zdzarowski. Sdzyergow de, v. Dzierżgowita.

Sebestianus bacc. (a. 1483), v. Leuczovianus Seb.

Sebestianus de Transsilvania (a. 1485), v. Bekecsius Seb. [binius Seb. Sebestianus studens (a. 1487/89), v. Ci-Sebestianus venditor librorum (a. 1502), v. Hyber Seb.

Sebestianus servitor (Sebestianus):

2199 (a. 1513, serv. dris Paterek),
 2200 (laicellus et servitor), 2203.

Sebestianus mgr. (a. 1528/35), v. Janeczka Seb. [wita Seb. Sebestianus bacc. (a. 1531), v. Proszo-

Sebnicia, Sebnicza de: v. Szebnicius.

Secemin de, v. Seceminius.

Seceminius Valentinus de Secemin (Valent, de Seczemijn):

- 2328 (a. 1514, studens).

Secenski Albertus (Alb. Seczenskij):

 663 (a. 1478, fr. ordin. s. Dominici, professor s. theologiae).

Seculares judices (a. 1469 et passim), v. Extranea judicia.

Securiculus (securiculus):

 3178 (a. 1533, secur. studentis sex grossos et ultra valens).

Securis (securis):

- 468 (a. 1475, studens Polonus lapides in studentes Ungaros projiciendo et

securim in manibus tenens, sequebatur eos usque ad eorum habitationis domum securique ista minas in ipsos fecit), 1659 (a. 1494), 2225 (a. 1513), 2872 (a. 1526, securis valoris xv grossorum), 2873 (studens securim juxta decretum dni rectoris ad acta rectoralia reposuit).

Seczemijn de, v. Seceminius.

Seczenskij, v. Seceński.

Séd, Sédi de, v. Sedius.

Sedes apostolica:

- -- 1859 (a. 1500), 2679 (a. 1523), 2687, 2858 (a. 1526), 3309 (a. 1535).
- v. Roma (a. 1473/1515).

Sedile (sedile):

- 971 (a. 1485, sed. mgri).

Sedius Benedictus de Séd s. Sédi, Ungarus (Bened. de Sedi dioec. Strigoniensis): [Ungaro).

- 1778 (a. 1496, ejus causa cum mgro Sedzia Johannes alias Grembelski dictus, Nobilis (Nob. Joh. Grembelskj alias Sendzia):
- 2179 (a. 1512), 2188 (a. 1513, studens bursam Jerusalem inhabitans, ob contentionem et percussionem tempore serotino extra bursam a dno rectore in una sexagena condemnatus).

Sedzice de, v. Sedzicius.

Sedzicius Johannes de Sedzice (Joh. de Schadzijcze, Szadzycze):

— 1788 (a. 1496, mgr.), 1811 (a. 1497, ejus libri in uno volumine a mgro in mutuum recepti et non restituti).

Seeburg de, v. Seeburgensis.

Seeburgensis Martinus de Seeburg (bacc. Martinus, Mart. de Szeborg, Zeborg, Zebork):

996 (a. 1485, bacc., ratione servitii tenebatur ei mgr. xvij florenos), 1001, 1005, 1377 (a. 1491), 1385. [nensis. Segedino, Segedyno de: v. Szegedi-

Segesd de, cf. Segesdius.

Segesdius Benedictus Ungarus, studens (a. 1483): v. Simidius Bened.

Segesvár de, v. Segesvarus.

Seges varus Georgius de Seges vár, Ungarus (Georg. de Seges war):  1759 (a. 1495, studens Universitatis, mansit apud Nic. Lithuanum, sed hospiti censu non exsoluto latenter de Cracovia recessit).

Segeswar de, v. Segesvarus.

Segyedino de, v. Szegedinensis.

Selig Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac.):

— 361 (a. 1474, bacc. in bursa Jerusalem morans), 523 (a. 1476), 647 (a. 1478, mgr et rector scholarum ad Corpus Christi in Kazimiria, obligavit ad quosdam labores scholasticos studentem Mart. Bielicium), 650, 653, 687, 692, 762 (a. 1479), 768, 817 (a. 1480), 861 (a. 1481), 862, 863 (promotus a dre Regula in bacc. medicinae), 864 (a. 1482), 890 (a. 1483, collegiatus in Collegio minori, de bursa Jerusalem senior?), 995 (a. 1485), 1018, 1403 (a. 1491, licentiatus in medicinis), 1516 (a. 1492), 1526 — 1528, 1591 (a. 1493), 1603, 1699 (a. 1494).

Selijszew de, v. Żeliszewita.

Sella (sella):

 609 (a. 1477, sella studentis), 1498
 (a. 1491, sella in valore viginti trium et medii grossorum).

Szemberg de, v. Szumbargensis.

Sembor de, v. Samboritanus.

Semek Laurentius (Laur. Semek):

 1920 (a. 1502, morans in platea Visliciensi, recte Wislensi).

Semidio de, v. Simidius.

Semodia de, cf. Samogitta.

Sempolno de, v. Sepolnensis.

Sendzia, v. Sędzia.

Seneca L. Ann. (Seneca):

— 1965 (a. 1504, Tragoediae, liber), 2139
 (a. 1508, viginti quatuor opera), 2799
 (a. 1524, Epistolae, lib.).

Senftemberg de, v. Senftembergensis.

Senftembergensis Johannes studens et presbyter de partibus Misniae (Senftembergensis?, a. 1470). v. Misniensis Joh.

Sengedino de, v. Szegedinensis.

Senior Mathias barbitonsor (a. 1532), v. Starzejszy Math. Lombardus Petr.

- Sepolnensis Johannes de Sepolno s. Sempolno (Joh. de Szapolno, Zapolno):
- -· 1602 (a. 1493, studens), 1641 (a. 1494, servitor in Collegio majori, tempore prandii Aristotelis a studentibus et mgris graviter percussus, inde scandalum plurimum per totam civitatem exortum).

Sepolno de, v. Sepolnensis.

Seprez de, v. Siepreius.

- Septemcastrensis Georgius de Septemeastris, Ungarus (Georg. Septem castris):
- 694 (a. 1478, studens Universitatis, ratione expensarum tenebatur cuidam mulieri unum florenum et octo grossos).
- Septemcastrensis Gregorius de Septemeastris, Ungarus (Greg. Hungarus; in Albo stud. »Greg. de Septemcastris« scriptus); (infamatus).
- 464 (a. 1475), 468 (filius meretricis Septemcastrensis Jacobus de Septemcastris, Ungarus (Jac. de Septemcastris):
- 961 (a. 1485, studens, ejus tunica a quodam studente apud seniorem bursae philosophorum in certis debitis relicta).
- Septemcastrensis Johannes de Septemcastris, Ungarus (Job. de Septemcastris alias de Ungaria):
- 707 (a. 1478), 708, 745 (a. 1479, bacc. et rector scholae in Ungaria).
- Septemcastrensis Johannes pater Laurentii, v. Septemcastrensis Laurent. (a. 1485).
- Septemcastrensis Laurentius Johannis de Septemcastris, Ungarus (Laurent. Johannis de Septemcastris):
- 986 (a. 1485, studens in hospitio circa Niclinum Kozbal manens, tenebatur mgro Ungaro j florenum), 987 (item tenebatur cuidam studenti tres florenos cum 1/2).
- Septemcastrensis Petrus de Septemcastris, Ungarus (Petr. de Septemcastris):

- Sententiarum libri (a. 1531), v. 728 (a. 1478, bacc. Ungarus tenebatur ei tres florenos), 748 (a. 1479).
  - Septemcastrensis Sebestianus de Septemcastris, Ungarus (Sebest. de Septem castris):
  - 1263 (a. 1489, studens, pro frequentatione tabernarum temporibus nocturnis in uno fertone a dno rectore punitus), 1270 (petivit a dno rectore prolongari sibi terminum solutionis poenae), 1275, 1571 (a. 1493).
  - Septemcastrensis Stephanus de Septemcastris, Ungarus (Steph. de Septem castris):
  - 1358 (a. 1491, magistrandus et consiliarius bursae novae).
  - Septemeastrensis Valentinus de Septemcastris, Ungurus (Valent. de Septem castris):
  - 299 (a. 1473).

Septem castris de, v. Septemcastrensis. Septem psalmi (Septem psalmi):

- 1728 (a. 1494, libellus de scriptura). Septimanatim (septimanatim):
- 72 (a 1469, septim. more ceterorum studentes in hospitio comedentes), 1341 (a. 1490, septim. studenti habitatio s. camera conventa pro octo grossis), 3329 (a. 1535, septim. per fertonem), et passim.

Sepultura (sepultura):

- 1860 (a. 1500, sepult. mortui Cracoviae studentis).

Sequestratio, v. Arestum.

Seraphin studens (a. 1527/28), v. Dabrowita Seraph.

- Sereminus Caspar bacc. (Sereminus?, a. 1528), v. Caspar bacc.
- Sericea (sericeae res): v. Joppa (a. 1524); Peplum seric. valoris unius sexagenae (a. 1535); Szerzynka (a. 1514 -15); Zona (a. 1482).

Sermones (Sermones):

- 318 (a. 1474, in 24 sexternis papireis, liber), 455 (a. 1475, lib. Sermonum Novi thezauri).
- v. Rosarium sermonum.

Sertum (sertum):

- 2266 (a. 1514, sertum mulieris cum

auro valoris trium fertonum), 2352 (a. 1515, sertum aureum pro tribus florenis).

Servatius (a. 1524), v. Pierneis Serv.
Servi s. servitores Universitatis: v. Sapientiae Univ. [Lictores.
Servitores civitatis Cracoviensis, v. Seslach de, v. Seslachensis.

Seslachensis Nicolaus de Seslach (Nic. de Franconia; in Libro promot. - Nic. de Seslach« scriptus):

286 (a. 1473, bacc., tenebatur cuidam bacc. sex florenos). [dnicensis.
 Seynensis cervisia (a. 1535), v. Świ-Sexterni (sexterni):

 2 (a. 1469, bacc. debet restituere bacc. quatuor vel tres sexternos), 646
 (a. 1478, studens citatus ad dnum rectorem pro quibusdam sexternis).

Sexternuli (sexternuli):

- 2247 (a. 1513, sext. studentis).

Shadek de, cf. Szadkovius. [tulianus. Shamothuli, Shamotuli de: cf. Szamo-Shelonkj de, v. Zielonka.

Shewna, Shewno de: v. Szewnensis. Shesz castro, Shez castro de: v. Szecsensis.

Sicculus, cf. Siculus.

Siculus Johannes Sylvius (a. 1506/8), v. Sylvius Joh. [Sidzinensis. Sidzina villa, Sidzina de: v. Sidzinenses; Sidzinenses kmetones (a. 1527): v. Goworek; Modziel.

Sidzinensis possessor (poss. s. tenutor villae Szijdzijną): v. Iłżanus Jac. Junior (a. 1530); Przedborius Math. (a. 1527).

Sieciecho wiensis conventus et monaster. ordin. s. Benedicti: v. Opocznensis Math. (a. 1535).

Siekierki św. de, v. Heiligenbeilius.

Sieklucianus Paulus de Siekluki (Paul. de Szijeclykij):

 2073 (a. 1506, scholaris in Cracovia vagans, habens tamen respectum ad alium studentem).

Siekluki de, v. Sieklucianus.

Siemieński Nicolaus (Nic. Sijemijenskj):

Act. rect.

- 2843 (a. 1525, bacc.).

Sienko Nobilis, v. Horyński Sienko (a. 1475).

Siennensis Victorinus de Sienno (Victor. de Schenno):

 617 (a. 1478, studens, causa ejus coram dno rectore ocasione cujusdam picturae certi libelli).

Sienno de, v. Siennensis.

Sieno mazowiana vox (sszijeno, a. 1513), v. Mazowianae voces.

Sieński Stanislaus (Stan. Sijenskj, Syenskj):

 2194 (a. 1513, studens, ob violentiam bursae pauperum illatam condemnatus a dno rectore in tribus florenis), 2195.
 Sieprc de, v. Sieprcius.

Sieprcius Bartholomaeus de Sieprc (Barth. de Szyeprcz): [lustii).

— 2896 (a. 1516, bacc., ejus liber Sal-Sieprcius Jacobus de Sieprc (Jac. de Seprcz, Sieprcz, Syeprcz, Szijeprcz, Szijeprz, Szijercz, Szijerpcz, Szyeprcz, Szyeprsz, Szyerpcz):

- 2385 (a. 1515, mgr.), 2589 (a. 1522, collegiatus Collegii minoris, fassus est coram dno rectore, se bibisse vinum apud dnam Doktorowa non sub conditione solvendi sed loco recompensae). 2594, 2674 (a. 1523), 2677, 2680, 2685, 2755, 2904 (a. 1527, invadiavit duo picaria, unum majus deauratum cum tectura et alterum non deauratum, item guingue coclearia argentea, in quindecim florenis pecuniarum, per mediam sexagenam quemlibet flor. computando), 2908, 2911 (duo picaria et quinque colearia reposuit coram dno rectore), 2923 (a. 1528, colleg. Colleg. majoris), 2935, 2938, 2961 (a. 1529), 3030 (a. 1530), 3031, 3053, 3088 (a. 1531), 3122, 3234 (a. 1534, dixit, se esse de ordine primo inter mgros, actum visitatens cum aliis mgris), 3279 (a. 1535), 3282, 3283.

Sieprcius Simeon de Sieprc (mgr. Simon, Sim. de Sijebrzcz, Sijeprcz, Szeprcz, Szerbcz, Syeprcz, Szijeprcz, Szyeprcz): 1138 İNDEX.

— 1144 (a. 1488, bacc.), 1159, 1241 (a. 1489, percussus), 1242 (ebrius contentiones et rixas fecit cum stipendiariis), 1243, 1627 (a. 1493, mgr. et rector scholarum ad Omnes ss.), 1785 (a. 1496, senior bursae pauperum), 1823 (a. 1497, item senior bursae paup.), 2110 (a. 1507, collegiatus Collegii majoris), 2135 (a. 1508), 2136, 2968 (a. 1529, viceconsiliarius facultatis medicae).

Sieprcz de, v. Sieprcius.

Sierač, Sieradz de: v. Siradita.

Sierotka Albertus de Poznania mgr. (a. 1523), v. Misellus Alb.

Siersznicki Vincentius alias etiam Kumierzewski dictus (Vinc. Sijrzchnyczkj, Kumyerzewski):

— 2323 (a. 1514, studens, lancea ejus permutata).

Sigillum (sigillum):

- 115 (a. 1469, sig. praepositi eccl. s. Floriani), 146 (a. 1470, dni rectoris), 157, 839 (a. 1480, sig. facultatis artium), 970 (a. 1475, minus Universitatis), 1237 (a. 1489, sig. studentis argenteum certi valoris), 1928 (a. 1502, sig. ad mandatum dni rectoris), 2786 (a. 1524, Univ.), 2921 (a. 1528, rectoris), 2958 (a. 1529, rectoratus), 2960 (item rectoratus), 3307 (a. 1535, rectoris).
- v. Glogowia (a. 1524); Gromadzki Joh. mgr. (a. 1485); Nicolaus dnus (a. 1489); Oleśnicki Zbign. olim cardinalis (a. 1475); Signetum (a. 1500); Włodnianus Stan. plebanus (a. 1526). Sigismundus I rex Poloniae:
- -- 2387 (a. 1515), 2534 (a. 1522), 2541, 2565, 2654 (a. 1523), 2889 (a. 1526), 2999 (a. 1530), 3009, 3023, 3072.

Sigismundus mgr. (a. 1470), v. Hainowius Sigism.

Sigismundus procurator (a. 1488), v. Kuchariensis Sigism.

Sigismundus bacc. (a. 1496), v. Magiera Sigism. de Przewodów.

Sigismundus studens (Sigismundus):
— 2021 (a. 1505, stud. de bursa pau-

perum).

Sigismundus studens (Sigismundus ....);

— 3304 (a. 1535, stud. de ludo s. Annae, condemnatus a dno rectore in media sexagena, quod in Collegio in pileo incedebat et contra Statuta Universitatis sapientiae Valent. Ropezycio biretum de capite excepit).

Signetum (signetum):

- 1860 (a. 1500, sign. studentis argenteum cum signo sagittae).

- v. Sigillum.

Sijdlow de, v. Szydlowita. Sijdzijna villa, cf. Sidzina.

Sijebrzcz de, v. Sieprcius.

Sijemijenskj, v. Siemieński.

Sijenski, v. Sieński.

Sijeprez de, v. Siepreius.

Sijradia, Sijradija de: v. Siradita.

Sijrakow de, v. Sirakowita.

Sijroczkij, v. Sirocki.

Sijrzchnyczkj, v. Sierznicki.

Sijrzow de, v. Syrzowita.

Siklios, Siklós de: v. Siklosiensis.

Siklosiensis Demetrius de Siklós, Ungarus (bacc. Demetrius; in Libro promot. »Demetr. de Siklios« scriptus):

 2449 (a. 1517, bacc. de Ungaria, vulneravit studentem), 2450.

Silentium (silentium):

 232 (a. 1470, dnus rector imposuit partibus silent. perpetuum), et passim.
 Silice de, v. Silicius.

Silicius Johannes de Silice (Joh. de Sylicze):

 1099 (a. 1487, citatus pro quodam libro, quem dnus rector ad acta sua reponere mandavit).

Siligo (siligo):

— 256 (a. 1472, ratione expensarum obligavit se Nobilis studens coram dno rectore soluturum civi Cracoviensi tredecim mensuras siliginis), 759 (a. 1479, duo acervi siliginis).

Silvius, v. Sylvius.

Simeon, cf. Simon.

Simidio de, v. Simidias.

Simidius Benedictus de Simidio s. de Segesd, Ungarus (Bened. de Sy-

nudio; in Albo stud. .Bened. de Semidio«, in Libro promot. autem .Bened. de Simidio« scriptus):

- 890 (a. 1483, de bursa Jerusalem).

Simon dispensator (Simon):

— 258 (a. 1472, disp. Collegii artistarum). Simon cursor (a. 1472/74), v. Cracovita Sim.

Simon sartor (a. 1476), v. Cracovita Sim.
Simon bacc. (a. 1478), v. Olomunicensis Sim.

Simon vicarius (a. 1480/85), v. Książensis Sim. [wita Sim. Simon bacc. (a. 1489), v. Płoszczko-Simon venditor librorum (a. 1491), v. Cracovita Sim. [covita Sim. Simon sutor et hospes (a. 1491), v. Cra-Simon mgr. (a. 1493/97), v. Sieprcius Sim. Simon procurator (Simon):

 2433 (a. 1517, proc. studentis Gagatek alias Kleczkowski).

Simon mgr. et dr. (a. 1526/28), v. Szamotulianus Sim.

Simon mansionarius (Simon):

 3069 (a. 1530, mans. ad b. Virginem in circulo Cracoviensi).

Simonis villa de, v. Villanus.

Sindici Universitates generales:

- 2852 (a. 1526, sind. Univ. cum omnimoda potestate et facultate omnes et singulas causas beneficiales et personas coram quibuscunque judicibus tam spiritualibus quam secularibus agendi, tuendi et defendendi in forma plenissima contra quascunque personas spirituales et seculares).
- v. Kalissiensis Sim. (a. 1526/33); Mikosz Nic. de Cracovia (a. 1524); Pacanowita Mich. (a. 1514/15).
- Sirač, Siradia, Siradiensi terra de: cf. Siradita.
- Siradita Albertus bacc. et mgr. (a. 1530/85), v. Dabrowski Alb.
- Siradita Jacobus de Sieradz s. de Siradia (Jac. de Sijradia, Siradia, Syradia, Szijeradia):
- 2457 (a. 1528, mgr., monitus a dno rectore ocasione repositionis librorum, ex libraria bursae Jerusalem mutuo

receptorum), 2578 (a. 1522, collegiatus Collegii minoris), 2587, 2816 (a. 1524), 2906 (a. 1527, colleg. et praepositus domus majoris Collegii artist.), 2914.

Siradita Jacobus de Sieradz s. de Siradia (Jac. de Sijradija, Szijeradia):

 3086 (a. 1531, accomodato accepit a studente gladium in valore quindecim grossorum), 3094 (studens).

Siradita Johannes de Siradia s. de Sirač aut Sierač, Ungarus (Joh. de Siradia, Syradia):

— 269 (a. 1472, studens in bursa Ungarorum morans, tenebatur mulieri expensas pro x septimanis), 273, 275 (a. 1473), 289, 290 (bacalariandus in bursa Ung. morans), 292, 293 (secutus est processionem de eccl. s. Mariae in tunica nigra panni Astrodomiensis, parata de pallio, habente circumsuturam de purpura circa manicas magnas), 357 (a. 1474, bacc.).

Siradita Johannes studens (a. 1487), v. Zajączek de Wrząca.

Siraków de, v. Sirakowita.

Sirakowita Laurentius de Siraków (Laur. de Sijrakow, Szyrakow):

- 2995 (a. 1580, literarum studens s. scholaris, calcei longi ad decem grossos et aliae res ad tres florenos ei per sedecim septimanas praestitae).
- Sirakowski Stanislaus (Stan. Syrakowskj):
- 2290 (a. 1514, causa ejus cum bacc. ocasione bireti).
- Sirocki Christophorus (Cristopherus Sijroczkij): [tura cusini).
- 3159 (a. 1532, ejus linteamen et tec-Sittavia de, v. Zittaviensis.

Sixtus IV papa:

- 643 (a. 1478).

Sixtus quidam (a. 1491), v. Bark Sixtus. Skala, Skala de & in: v. Skalenses; Skalensis.

Skalenses moniales 's. Clarae (in opido Skala):

- 1183 (a. 1488).

Skalensis Andreas de Skala (Andr. de Skala):

- Skalensis Johannes de Skala (Joh. de Skala):
- 1195 (a. 1488, studens).
- Skalmierz, Skarbijmijria, Skarbimijrz, Skarbimiria de: v. Skarbimirita.
- Skarbimiriensis (Scarbimiriensis, Skarmiriensis):
- canonicus: v. Kobyleński Stan. (a. 1483); Skawiński Joh. (a. 1495/98).
- praepositus (a. 1485), v. Lubrański Greg.
- schola: v. Kleczowita Math. (a. 1515, quondam rector).
- scholasticus: 2366 (a. 1515, nunc in curia romana degens).
- vicarius (a. 1515), v. Martinus vic.
- vicescholasticus (a. 1515), v. Nicolaus viceschol.
- Skarbimirita Adam de Skalmierz s. de Skarbimiria (Ad. de Scarbimiria): - 793 (a. 1479, studens).
- Skarbimirita Balthazar de Skalmierz s. de Skarbimiria (Balth. de Skarbimiria, Skarmiria, Szkarmiria):
- 3321 (a. 1535, rector scholae s. 8tephani), 3322 (ex ludo s. Steph., affixit libellum famosum ad valvas Collegii majoris), 3325, 3326, 3338.
- Skarbimirita Gregorius de Skalmierz s. de Skarbimiria (Greg. de Skarmijrija):
- 3209 (a. 1534, bacc. inhabitans bursae pauperum, accepit mutuo a seniore ejusdem bursae quatuor florenos cum medio in moneta).
- Skarbimirita Johannes de Skalmierz s. de Skarbimiria (dnus Joh. de Skarbimiria):
- 713 (a. 1478, duos florenos cum fertone tenebatur ei mgr.).
- Skarbimirita Johannes de Skalmierz s. de Skarbimiria (Joh. de Scarebimiria):
- 2480 (a. 1519, de bursa philosophorum, erat tunc portitor cervisiae Proszowiensis apud mgrum et seniorem bursae).

- 1886 (a. 1501, xx grossos tenebatur Skarbimirita Silvester de Skalmierz s. de Skarbimiria (Silv. a Skarbijmijria):
  - 3128 (a. 1531, studens, quondam tamen cantor ad s. Florianum in Kleparz).
  - Skarbimirita Simeon de Skalmierz s. de Skarbimiria (Simon de Szkarbimiria):
  - 3236 (a. 1534, bacc., tenebatur seniori bursae philosophorum duos florenos).
  - Skarbimirita Stanislaus de Skalmierz s. de Skarbimiria (Stan. de Skarbimiria, Szkarmyrya):
  - 1886 (a. 1501, tenebatur studenti xx grossos), 1905 (a. 1502), 1916 (pro contumacia reposuit coram dno rectore mitram agnellinam!), 1922.
  - Skarbimirita Zacharias de Skalmierz s. de Skarbimiria (Zachar. de Skarbimijrz):
  - 309 (a. 1473, tenebatur cuidam Wilaszyn xj grossos).
  - Skarkovicze de, cf. Skarkowski.
  - Skarkowski Mathias alias Skórkowski dictus (a. 1523/24), v. Skórkowski Math.
  - Skarkowski, cf. Skarkowski. [mirita. Skarmijrija, Skarmiria de: v. Skarbi-Skavijna, Skavina, Skawina de & in: v. Skawinensis; Skawinius; Skawinka; Skawiński.
  - Skawinensis schola (in Skawina, a. 1476): v. Skawinius Mart. rector scholae.
  - Skawinius Johannes de Skawina (Joh. de Skawina):
  - 217 (a. 1470, mgr. et plebanus, cui studens 16 grossos tenebatur).
  - Skawinius Johannes dr. (a. 1495 -1521), v. Skawiński Joh.
  - Skawinius Martinus (Mart, de Skawina): (Skawina).
  - 518 (a. 1476, rector scholae de Skawinius Nicolaus de Skawina (bacc. Nicolaus, Nic. de Skavijna):
  - 1543 (a. 1493, bacc., occupatus scholasticis rebus protunc in scholis s. Mariae existens, ad actum sabbativum

sibi praefixum, recepta quaestione ad respondendum, venire non curavit, ideo a dno rectore in poena unius floreni condemnatus), 1553 (rector scholae ad s. Spiritum in hospitali), 1562, 1620, 1624, 1625 & 1635 (a. 1494, item bacc., scholarem in mendicatione nulli nocumentem et ad jus suum non pertinentem percussit usque ad unius virgae confractionem), 1718 (sub poena excommunicationis et exclusionis ab Universitate obligavit se coram dno rectore, quod pacem vult habere in verbis et factis cum Anna Nicolai cursoris, morante in cimiterio s. Trinitatis).

- Skawinius Petrus de Skawina (Petrus altarista, Petr. de Scavina, Skavina):
- 200 (a. 1470, alt. ad b. Virginem), 201, 203, 282 (a. 1473, alt. ad s. Mariam Cracoviae, executor testamenti olim dris Koczwara), 289, 341 (a. 1474), 1062 (a. 1486, canonicus Sandecensis et plebanus in Pleszów).
- Skawinius Stanislaus de Skawina (Stan. de Skawina, Skawyna):
- 1127 (a. 1488, testis), 1211.
- Skawinius Stanislaus dr. et prof. (a. 1508/14), v. Skawinka Stan.
- Skawinka Stanislaus de Cracovia s. de Skawina (Stan. de Scavijna):
- 2147 (rector Universitatis commutatione hiemali a. 1508/9), 2319 (a. 1514, dr. et professor s. theologiae, praepositus ad s. Hedwigim in suburbio Cracoviensi Stradomia, cui studens Ungarus ex vi mutui debiti sex aureos puri auri et justi ponderis tenebatur).
- Skawiński Johannes de Skawina (Joh. de Scavina, Skavijna, Skavina, Skawyna, Szkavina, Slawynsky!):
- 1740 (a. 1495, dr. et consiliarius dni rectoris), 1758 (decretorum dr., canonicus Skarbimiriensis, tunc residens in loco consiliarii dni rectoris), 1777 (a. 1496, tenebatur cuidam bacc. unam marcam), 1786, 1822 (a. 1497), 1835 (a. 1498), 1848, 1846 (collegiatus Collegii juristarum), 1852 (consiliarius dni

rectoris), 2130 (a. 1507, provisor bursae pauperum), 2174 (a. 1512, mgr. et decr. dr., decanus facultatis canonicae), 2175, 2345 (a. 1515, juris pontificii dr.), 2380, 2498 (a. 1521, juris canonici dr., olim).

Skawyna de, v. Skawiński.

Skerdo, cf. Skierdo.

Skibniew de, v. Skibniewita.

- Skibniewita Andreas de Skibniew (Andr. de Skybnyew):
- 731 (a. 1478, bacc., evaginato cultro percussit scholarem usque ad sanguinis effusionem).
- Skierdo (Skerdo, Skyerdo): v. Jadnowita Skierdo (a. 1480/81); Rakowicius Skierdo (a. 1470).

Skocia de, v. Scotus.

Skoczina de (a. 1470), v. Slocinius Joh. Skoki de, v. Skokianus.

- Skokianus Johannes de Skoki (Joh. de Skoki):
- 2238 (a. 1513, bacc. et lector missarum ad s. Annam).
- Skórczewski Mathias servitor et studens (a. 1523/24), v. Skórkowski Math.

Skorczewski, cf. Skórczewski.

Skorek, v. Skórek.

Skórek Albertus (Alb. Skorek):

- 3290 (a. 1535, notarius).
- v. Albertus bacc. juris (a. 1535).
- Skórek Jacobus Petri de Wyszogród (Jac. Petri de Wyschegrad, de Wyschogrod; in Albo stud. »Jac. Petri Skorek de Wyszegrodt« dictus):
- 978 (a. 1485), 984 (vendidit tunicam pro tribus florenis), 987 (studens), 1019.
- Skórek Petrus pater Jacobi, v. Skórek Jac. (a. 1485).
- Skórkowski Mathias alias etiam Skarkowski aut Skórczewski nuncupatus (Math. Scorkowskj, de Skarkovicze, Skarkowskj, Skorczewskj, Skorkowskj, Skorkowsky, Skorkowszky, Szkarkowszky, Szkorkowszkij, Szkorkowszky):
- 2635 (a. 1523, servus dni rectoris
   Biem Ilkussii), 2676, 2687, 2688, 2695,

2703 (studens), 2704, 2707, 2710, 2724, 2725, 2727, 2728, 2730, 2764 (a. 1524). Skorkowsky, Skorkowszky:

v. Skórkowski.

Skothnykij de: v. Skotnicius.

- Skotnicius Gregorius de Skotniki (Greg. de Skothnijkij):
- 253 (a. 1472, notarius dni rectoris Górkani).
- Skotnicki Derslaus scholasticus Płocensis (Skotnicki?, a. 1469), v. Derslaus schol.

Skotnijkj, v. Skotniki.

Skotniki (Skotnijkj):

2838 (a. 1525, iter prope Skotnijkj).

Skotniki de, v. Skotnicius.

- Skrobisyrek Jacobus (Jac. Scrobiszijrek): [Barbaram).
- 2469 (a. 1518, mansionarius ad s. Skromowski Stanislaus (Stan. Szcromowszkij, Szkromowszkj):
- 2712 (a. 1523, studens Universitatis, morans in platea s. Nicolai apud Faciletek).
- Skrzetuski Jacobus de Skrzetusz (Jac. de Sskrzethusz; in Libro dilig. >Skrzetuski dictus):
- 2422 (a. 1517, mgr.).

Skrzetusz de, v. Skrzetuski.

Skrzijnno de, cf. Skrzynnensis.

Skrzydlo, v. Skrzydlo.

- Skrzydlo Stanislaus de Cracovia (Stan. Scrzydlo de Crac., Skrzydlo):
- 876 (a. 1482, ejus palatium et hospitium in platea s. Annae), 887 (cuidam bacc. avenam et cerevisiam per xx septimanas ad praestam dedit).
- Skrzynnensis Albertus studens (a. 1524), v. Kazirodek Alb.
- Skrzynnensis Antonius de Skrzynno (Ant. de Skrzijnno):
- 3171 (a. 1532, studens Universitatis, discessit de Cracovia, quapropter dnus rector res ejus quoad rationem certi debiti sub aresto posuit).
- Skrzynnensis Johannes studens (a. 1524), v. Bialek Joh.
- Skrzynnensis Stephanus de Skrzynno (bacc. Stephanus de....; in Libro

- promot. »Steph. de Skrzynno« scriptus):
- 2567 (a. 1522, bacc. et olim cantor chori in eccl. cathedr. Cracoviensi).

Skrzynno de, cf. Skrzynnensis.

Skwarski Albertus (Alb. Squarszky):

 2098 (a. 1506, ejus causa coram dno rectore ocasione certarum injuriarum et infamiae).

Skwirniowice de, v. Skwirniowicius.

- Skwirniowicius Johannes de Skwirniowice (Joh. de Squirnyowicze, Squyrnijowicze):
- 2874 (a. 1526), 2875 (studens), 2885 (stud. Almae Universitatis).
- Skwirniowicius Stanislaus de Skwirniowice (Stan. de Squirnijowicze);
- 2875 (a. 1526, citatus ad judicium dni rectoris in causa fractionis pedis).
   Skybnyew de, v. Skibniewita.

Skyerdo, cf. Skierdo.

Skyersky, v. Zgierski.

Slachta, v. Ślachta.

- Ślachta Laurentius de Bibice (Laurent de Bibicze, de villa Bibycze dictus Slachta):
- 1689 (a. 1494, laicus, pro decem et novem grossis vendidit tunicam, quam a Judaeo quodam pro quindecim grossis emerat!), 1640.

Slapanowski, v. Slapanowski.

Slapanowski N. (N. Slapanowskj):

 2364 (a. 1515, quondam studens Cracoviensis, impignoravit librum Vergilii in sex grossis).

Slavogora de, v. Slawogóranus.

Slavorum Prona de, v. Pronensis.

Slawkouiensis, Slawkoviensis: cf. Slaw-kowiensis.

Slawkow, Slawków de: v. Slawkowita. Slawkowiensis platea, v. Plateae.

- Sławkowita Johannes de Sławków (Joh. de Sławkow):
- 2414 (a. 1517).
- Slawogóra de, v. Slawogóranus.
- Slawogóranus Stanislaus de Slawogóra (Stan. de Slavogora):
- 1084 (a. 1487, bacc.), 1085, 1087.

Slawynsky (a. 1496), v. Skawiński. Slechstath de, v. Schlettstadtensis.

- Ślęczka Jacobus de Olkusz, Nobilis (Jac. Slenczka de Ilkus):
- 584 (a. 1477, Nob. civis, ejus causa coram dno rectore de gladio cum quodam plebano-studente).

Slenczka, v. Ślęczka.

Slesia de, cf. Slezita.

Slepnyl Johannes (Joh. Slepnyl):

- 341 (a. 1474, altarista s. V. Mariae in circulo Cracoviensi).

Slesijno, Slesin de: v. Slesinius.

- Slesinius Stanislaus de Slesin (Stan. de Slesijno):
- 1051 (a. 1486, studens moram agens ad s. Stephanum).

Slezia de, cf. Slezita.

- Slezita Andreas de Lauben (a. 1501 1509), v. Laubensis Andr.
- Slezita Simeon de Boleslawia bacc. (a. 1514), v. Boleslawita Sim.
- Slocina de & in, v. Slocinensis; Slocinius.
- Slocinensis (in Sloczijna, Sloczina, Sloczyna):
- minister ecclesiae (a. 1469), v. Slocinius Stan. [nius Joh.
- plebanus (a. 1469/70), v. Sloci-Slocinius Johannes de Slocina (Joh. de Sloczijna, Sloczina, Sloczyna):
- 122 (a. 1469, plebanus Przemysliensis dioec., subjecit se jurisdictioni dni rectoris et obligavit se solvere cuidam bacc. quinque et novem florenos), 125 (pleb. in Slocina), 237 (pleb. Joh. de Skoczina!).
- Slocinius Stanislaus de Slocina (Stan. de Sloczyna):
- 122 (a. 1469, minister eccl.), 125 (minister eccl. in Slyczyna).
- Slocki Johannes (Joh. Sloczskij):
- 594 (a. 1477, studens, apud carnificem pro ix fertonibus et uno grosso recepit carnes pro bursa Jerusalem in sua praepositura?).
- Sloczijna, Sloczina de & in: v. Slocinensis; Slocinius.
- Sloczskij, v. Słocki.

Sloczyna de & in: v. Slocinensis; Slocinius.

- Słomowski Lucas (Słomowszkij, Słomowszky; in Albo stud. »Luc. Szlumowski, canonicus Cracoviensis, nepos Petri Thomicki, epi Crac.« dictus):
- 2919 (a. 1527, canonicus Crac.), 2920 (canonic. Crac. in arce, contumax declaratus), 2921 (a. 1528, dnus rector sub titulo et sigillo suis ipsum excommunicatum pronunciavit).

Słomowszkij, Słomowszky: v. Słomowski. Słonczewo, Słonczewo de, Słonczewski: v. Słonczewski.

- Słonczewski Ladislaus de Słonczewo, alias etiam Słonczewski nuncupatus (Ladisl. Słonczewski, Słonczewski, de Słoczewo Słonczewsky, Słonczewski, Szłonczewski):
- 2309 (a. 1514, studens Universitatis),
   2419 (a. 1517, Slonczowski, a studente
   Ungaro vulneratus ex casu?),
   2421 —
   2423 (pro vulnere duos florenos cum
   medio accepit).
   v. Slonczewski.

Slonczewski, Slonczewsky, Slonczowski: Slonczowski Ladislaus studens (a. 1517), v. Slonczewski Ladisl.

Slonijna, v. Slonina.

Slonina de Cracovia (Slonijna):

- 2180 (a. 1512, civis et hospes in platea Castrensi morans).
- Sloniowita Petrus de Sloniowo (Petr. de Slonyowo):
- 2644 (a. 1523, ejus tunica et lectisternia mutuata).

Sloniowo de, v. Sloniowita.

- Slonkowski Johannes (Joh. Slon-kowski):
- 2015 (a. 1505, bacc.).

Slonkowski, v. Słonkowski.

Slonyowo de, v. Sloniowita.

Slumijewa, Slumowa, Slunavya, Slunawa (?) de: v. Slunawita.

Slunawita Mathias de Slunawa (Slunawita?; Math. de Slumowa, Slunavya; in Albo stud. »Math. de Slvnava«, in Libro promot. »Math. de Slumijewa« et »Math. de Slynawa« scriptus);

- 862 (a. 1481, mgr., accepit in mutuum a dno rectore, dre Stan. Konicz de Brzeziny, mediam sexagenam!),
   863 (licentiatus in medicinis?, promotus a dre Regula). [censis.
   Slup, Slupca, Slupca nova de: cf. Slupslupcensis Andreas erronee etiam.
- Slupcensis Andreas erronee etiam Mathias de Slupca dictus (Andreas s. Math. de Slupcz):
- 596 (a. 1477, clericus et studens, vulneratus in caput a studente).
- Slupcensis Johannes de Nowa Slupca, paterno nomine Placzek dictus (Placzek?; Joh. de Noua Sluptcza, Sluppcza):
- 248 (a. 1470, mgr. et rector scholarum ad s. Stephanum, ejus Kadlubkonis »Cronica« Vincentiana), 249 (diffamatus a studente in scholis Omnium ss.), 269 (a. 1472, Joh. de s. Stephano).
- Slupcensis Johannes de Slupca (Joh. de Slupcza):
- 474 (a. 1475, mgr. et s. theologiae professor, canonicus Cracoviensis), 543
   557 (rector Universitatis commutatione aestivali a. 1476), 558 (rector Univ. comm. hiemalis a. 1476/77).
- Stupcensis Laurentius de Stupca (Laur. de Stvpcza):
- 2853 (a. 1526, decretorum dr., in Collegio dnorum juristarum).
- Slupcensis Lucas de Slupca (Luc. de Slupcza):
- 2171 & 2172 (a. 1511, eliberavit se de carceribus, quibus inclusus erat juxta sententiam dni rectoris).
- Slupcensis Mathias studens (a. 1477), v. Slupcensis Andr.
- Siupcensis Nicolaus de Siupca (Nic. de Siupca):
- 2484 (a. 1519, ejus tunica destructa). Slupcensis Stanislaus servitor (a. 1502), v. Maciejowski Stan.
- Slupcensis Thomas de Slupca (Thom. de Slupca):
- 2172 (a. 1511, studens de schola s. Stephani). [censis. Slupcz, Slupcza, Sluptcza de: cf. Słup-

- Sluzowijecz de, v. Slużowicius.
- Služewita Stanislaus de Služewo (Stan. de Sluzewo):
- 702 (a. 1478, bacc., resumpsit studentem ad statum et gradum baccalariatus), 704.
- Sluzewo, Slużewo de: v. Slużewita.
- Slużowicius Mathias de Slużowiec (Math. de Sluszowijecz):
- 214 (a. 1470, mgr. et decanus facultatis artium, praepositus Pultowscensis).
- Służowiec de, v. Służowicius.
- Slvnawa de, v. Slunawita (?).
- Slvpcza de, cf. Slupcensis. [cinius. Slyczyna de & in: v. Slocinensis; Slo-
- Slynawa de, v. Slunawita (?).
- Smalcaldia de, v. Schmalkaldensis.
- Smardus dr. a bacc. dehonestatus (a. 1488), v. Smarkacz.
- Smarkacz (smarkacz):
- 1183 (a. 1488, smarkacz et smardus decretorum dr. ex calore iracundiae a bacc. dehonestatus).
- Smarzowice in, v. Smorzowicensis.
- Smietanka Paulus studens (a. 1521 25), v. Smietanka Paul.
- Smigiel de, v. Śmigielius.
- Śmigielius Andreas de Śmigiel (Andr. de Smijgel, Smijgijel):
- 515 (a. 1476, ejus tria volumina librorum valoris unius sexagenae), 516. Śmigielski Nicolaus (Nic. Smigijelski, Smigijelskij):
- 3228 (a. 1534, studens bursae Jerusalem), 3254, 3255.
- Smigijelski, Smigijelskij: v. Śmigielski.
- Smigmator Augustinus Johannis et Katharinae filius triennalis (a. 1523), v. Smigmator Joh.
- Smigmator Erasmus de Cracovia (mgr. Erasmus de Crac.; »Smigmator« in Libro dilig. dicitur):
- 2269 (a. 1514, mgr., primum sexternum libri »Posteriorum«, in usum sibi accomodatum, non restituit).
- Smigmator Johannes de Cracovia (Joh. Smigmator de Crac.):
- 2699 (a. 1523, et conjux ejus Katherina filiusque eorum triennalis Augustinus).

- Smigmator Nicodemus de Cracovia (Nicodemus Smigmator civis Crac.):
- 2991 (a. 1530, maritus Annae, sororis olim Joh. Amicini, suffraganei Crac.).
- Smigmatorowa Anna conjux Nicodemi (a. 1530), v. Smigmator Nicod.
- Smigmatorowa Katharina conjux Johannis et mater Augustini (a. 1523), v. Smigmator Joh.

Smigrod in, v. Zmigrodensis.

Smijgel, Smijgijel de: v. Śmigielius.

Smijowsky, v. Żmijowski.

- Smiotanczanka Katharina (a. 1504 1505), v. Smiotanczyna Kath.
- Śmiotanczyna Katharina de Cracovia, alias etiam Śmiotanczanka dicta (Kath. Smyotanczyna, Szmijothanczanka, Kath. Szmijthanczyna de Crac., Szmyothanczyna):
- 1989 (a. 1504), 1993 (a. 1505, hospita, cui bacc. Ungarus pro expensis et cameralibus tres marcas cum media tenebatur), 2035, 2041.
- Śmiotanka de Cracovia, pater aut maritus Katharinae: v. Smiotanczyna Kath. (a. 1504/5).
- Śmiotanka Paulus de Cracovia, alias etiam Śmietanka dictus (Paul. Szmijothanka, Szmyethanka, Szmyothanka):
- 2511 (a. 1521, studens), 2760 (a. 1524, stud. Universitatis, tenebatur propinatrici xiij grossos pro vino), 2834 (a. 1525, item stud.).

Smodija de, cf. Samogitta.

- Smolibyk Stanislaus de Cracovia, presbyter et vicarius (Smolibyk?, a. 1517): v. Cracovita Stan.
- Smorzowice, Smorzowicze in: cf. Smorzowicensis.
- Smorzowicensis plebanus (in Smarzowicze, a. 1526), v. Leonardus presbyter.

Smygrod de, v. Zmigrodius.

Smyotanczyna, v. Śmiotanczyna.

Smyova de, Smyowskij: v. Źmijowski.

Sneijna, Snena, Sneyna, Snijna de: v. Znenensis.

Snijova de, v. Žmijowski.

Snopek de Cracovia, pater Annae: v. Snopkówna An. (a. 1506).

Snopkowna, v. Snopkówna.

- Snopkówna Anna de Cracovia (An. Snopkowna):
- 2088 (a. 1506, studens recepit ei de camera, in qua dormivit, subductam nigri coloris de satin et linteamen), 2093.
- Sobiekurski plebanus (Szobyekurskj):
- 3309 (a. 1535, pleb. in Mstyczów).

Sobień, Sobienie de: v. Sobienius.

- Sobienius Andreas de Sobień s. Sobienie (Andr. de Sobynye):
- 1211 (a. 1488, ad ejus instantiam studens ad dnum rectorem citatus).
- Sobieński marschalcus (Szobyenskij):
- 2999 (a. 1530, marsch. Regiae Majestatis), 3000.
- Sobniowski Albertus de Ogledia (Alb. Sobnowskij de Ogledya):
- -- 590 (a. 1477, tenebatur cuidam Radzinowitae tres florenos sine quinque grossis).

Sobnowskij, v. Sobniowski.

Sobollina, v. Sabellina.

Sobynye de, v. Sobienius.

- Socha Martinus de Cracovia (Mart. Szocha):
- 3284 (a. 1535, civis et pellifex Crac.), 3298. [czowita.
- Sochaczow, Sochaczów de: v. Socha-Sochaczowita Hieronymus de Sochaczów (Jeronim. de Sochaczow):
- 2595 (a. 1522, vulneratus).
- Sochaczowita Laurentius de Sochaczów (Laur. de Sochaczow):
- 2595 (a. 1522, vulneravit studentem). Sochaczowita Nicolaus de Sochaczów (Nicolaus, Nic. de Sachaczow, Sachoczow, Sachoczow, Schochaczow, Sochaczow, Sochaczow):
- 978 (a. 1485), 984 (vendidit alienam tunicum pro tribus florenis), 1019 (studens), 1252 (a. 1489, bacc.), 1253, 1262, 1282 (bacc. ad Omnes ss.), 1290 (a. 1490), 1293 (bacc. Cracoviae morans), 1632 (a. 1494, annulum aureum valoris floreni cum medio invadiavit in medio tertio grosso).

Sochaczowita Nicolaus alter de Sochaczów (Nic. etiam de Sochaczow, de Sochaczw):

— 1632 (a. 1494, ejus annulus aureus in valore floreni cum medio), 1752 (a. 1495, clericus dioec. Plocensis), 1757 (studens).

Sochaczw de, v. Sochaczowita.

Socharis Nicolaus de Socharis (de Socharis?, a. 1495), v. Piskorek Nic

Socrates philosophus, v. Lectoria. Sodomia (sodomiae crimen), v. Sodomita.

Sodomita (sodomiae crimen):

— 1733 (a. 1495, studens publice in bursa canonistarum sodomita a mgro infamatus, et mgr. fassus est coram dno rectore, quod ei crimen sodomiae objecerit, quoniam de boc ipso informatus esset), 1735 (mgr. revocavit infamiam!).

Soklios de, v. Siklosiensis.

Sokoliński Nicolaus de Sokolniki, alias etiam Sokolnicki dictus (Nic. Sokolinski, Sokolinskj, Sokolinsky, Sokolniczkj, de Sokolnijkij, Sokolnijczkij, Sokolnyczkij, Szokolynczky, Szokolynszkij):

- 2546 (a. 1522, mgr., ejus tunica vicitica!), 2683 (a. 1523, infamavit duos dres medicinae), 2686, 2689, 2690, 2695, 2702, 2708 - 2710, 2717, 2726, 2734(humiliter coram dno rectore petivit veniam a dre Obornicio), 2915 (a. 1527, artium et medicinae dr., in precinctu existens itineris in Lithuaniam cum epo Kamenecensi, Laur. Miedzyleski, domunculam Universitatis penes bursam Ungarorum, quam inhabitavit, sibi post redditum suum de itinere certificavit), 2968 (a. 1529, viceconsiliarius facultatis medicae), 2975 (sacrae medicinae dr., domunculam Univ. penes bursam Ung. ad decursum sex annorum arendavit).

Sokolinskj, Sokolinsky: v. Sokoliński. Sokolnicki Nicolaus mgr. et dr. (a. 1522/29), v. Sokoliński Nic.

Sokolniczkj, de Sokolnijkij, Sokolnyczkij, Sokolynczky, Sokolynszkij: v. Sokoliński; Sokolnicki.

Sokolow, Sokolów de: v. Sokolowius. Sokolowius Thomas de Sokolów (Thom. de Sokolow):

- 2169 (a. 1511, decretorum dr.).

Sokolowski quidam (Sokolowskj):

- 2384 (a. 1515, juvenis quidam).

Sokolowski Martinus (Mart. Szokolowskj): [lierem).

— 2409 (a. 1517, mgr., percussit mu-Sokolowski, v. Sokolowski.

Soldwedel de, v. Soltwedelius.

Solec de, v. Solecensis.

Solecensis Albertus de Solec (Alb. de Solecz):

- 266 (a. 1472, vicarius castrensis).

Solcz, v. Scholcz.

Solecz de, v. Solecensis.

Solecznensis Mathias de Soleczno (Math. de Soleczno):

— 1659 (a. 1494, contra mgrum et rectorem scholarum Kazimiriae ad Cracoviam proposuit coram dno rectore, quod sibi pro servitio salarium detraxit).

Soleczno de, v. Solecznensis.

Solga Stephanus de Keresztur (Solga?, a. 1524), v. Ungarus Steph.

Soliberg de, v. Soltwedelius.

Solijmowo, Solimowo de: v. Sulimowski.
Solinus Julianus (Solinus): [mundi).
3207 (a. 1503, liber, De mirabilibus
Solkowo de, v. Sulkowita. [wicz.
Solthyssowicz, Soltissouicz: v SoltysoSoltissowa, v. Soltysowa.

Soltwedel de, v. Soltwedelius.

Soltwedelius Hermanus de Soltwedel (Herm. de Soliberg, de Soltwedl, de Zoltwer; in Albo stud. »Herm. de Zoldwedel Werdensis dioec. « scriptus):

— 1291 (a. 1490, bacc., ratione servitii tenebatur cuidam Nissano tunicam), 1308 (de bursa nova), 1365 (a. 1491, liber ab eo accomodatus).

Soltwedl de, v. Soltwedelius.

Soltys Bernardus (Bernhardus cognominatus Scholthiss): INDÉX. 1147

- 1124 (a. 1487, procurator).
- Soltysowa Anna Simeonis de Cracovia (Anna Scholtissowa, Soltissowa de Crac., uxor Simonis Solthyssowicz, Soltissouicz, Zolthyssowycz de Crac.):
- 2266 (a. 1514, ejus causa cum mgro Ungaro), 2352 (a. 1515), 2353.
- Soltysowicz Simeon maritus Annae, v. Soltysowa An. (a. 1514/15).

Solymewo de, v. Sulimowski.

- Somerfelth, Somerfeld de: v. Sommerfeld. Sommerfeld Antonius (Ant. Zomerfelth):
- 1434 (a. 1491), 1438.
- Sommerfeld Johannes de Sommerfeld, alias Aesticampianus nuncupatus (Joh. de Somerfelt, Sommerfelt, Zamerffelt, Zemerfelth, Zemerfelt, Zomerfelt, Zomerfelt, Zomerfelt, Zomerfelt, Zomerfelt, Zumerfelt, Zwmerfleth, Zwmerfleth, Zwmerfleth, Zwmurfelt):
- 1104 (a. 1487, mgr), 1132 (a. 1488), 1133-1135, 1192 (de bursa Alemanorum senior), 1195 (excommunicatus), 1414 (a. 1491, tenebatur pistrici pro panibus quatuor florenos cum x grossis), 1418, 1445, 1466, 1500, 1536 (a. 1492, collegiatus in Collegio minori, ad tres annos arendavit bursam Ungarorum pro studentibus cujuscunque nationis), 1564 (a. 1493), 1568, 1569, 1618, 1758 (a. 1495, decanus facultatis artistarum, consiliarius dni rectoris), 1761, 1799 (a. 1496), 1898 (a. 1502 13. I, olim), 1899 (felicis recordationis, executores ejus testamenti), 1901, 1903, 1904 (ejus Regestra et testamentum), 1907, 1908, 1910, 1911, 1944 (a. 1503).
- Sommerfeld Johannes (Joh. de Somerfelth):
- 2716 (a. 1523, studens Universitatis). Sond de, v. Sundensis.
- Sontag Valentinus de Nova villa Scepussiensi (Valent. Zonthak de Nova villa Czepusiensi):
- 2206 (a. 1513, octo florenos in auro recepit ab eo studens Ungarus).

Sophia sancta, v. Ecclesiae (Eccl. cathedr., a. 1483).

Sophia glos s. glot mgri Nic Leimiter (a. 1482), v. Cracovita Soph.

Sophia propinatrix (a. 1491), v. Cracovita Soph.

Sophia coqua (a. 1500), v. Cracovita Soph. Sophia hospes, moram agens post bursam Jerusalem (a. 1522/24): v. Cracovita Soph.

Soplonczensis Stephanus bacc. (Soplonczensis?, a. 1469), v. Stephanus bacc.

Soravia de, v. Zórawita.

Sosna de Cracovia, maritus Annae: v. Sosnina An. (a. 1506/7).

Sosna Alexius (Alex. Szoszna):

- 2516 (a. 1522, vicarius perpetuus in eccl. collegiata s. Floriani in Kleparz). Sośnina Anna de Cracovia (An. Schosnijna, Szosznina):
- 2079 (a. 1506), 2111 (a. 1507, quatuordecim grossos tenebatur ei studens).
- Soszkowita Nicolaus de Soszkowo (Nic. de Szosszkowo):
- 257 (a. 1472, duos florenos et unum fertonem tenebatur ei bacc.).

Soszkowo de, v. Soszkowita.

Sowoklęscius Johannes de Sowoklęski (Joh. de Szowoklaskij):

 3218 (a. 1534, bacc., reposuit cuidam studenti coram dno rectore viginti grossos pro piscibus).

Sowoklęski de, v. Sowoklęscius.

Spata, v. Szpata.

Speculum (Speculum):

— 2445 (a. 1517. liber), 2598 (a. 1522, nigromantiae, lib.).

Spaera materialis (Sphaera mater.):

- 1848 (a. 1498, liber), 1852.
- Spicimirus Nicolaus de Cracovia (dr. Spiczimir, Spiczymirus Nic. de Crac.):
- 8 (a. 1469), 128 (dr., olim), 129 (olim cantor, executor ejus testamenti).
- Spinek Petrus Nobilis (Nob. Petr. Spinek, Spynek):

 670 (a. 1478, studens), 678 (actu stud. Universitatis, deperdit librum in valore decem octo grossorum).

Spirituale forum:

- 2131 (a. 1507, clericum ordinatum dnus rector ad forum spirituale remisit).
- v. Extranea judicia.
- Spiritus sanctus: v. Ecclesiae; Hospitale; Plateae; Scholae.
- Spiski-a-e alias de terra Scepussiensi:
- 877 (a 1482, causa coram dno rectore pro duobus caseis Spiszkije in valore decem grossorum).

Spiszkije, v. Spiski-a-e.

Sponda (sponda):

 109 (a. 1469, bacc. de bursa Jerusalem, res et lectisternia mgri, in eadem camera secum manentis, de sponda ejecit), 116.

Spreboregh, v. Przedborek.

Spynek, v. Spinek.

Squarszky, v. Skwarski.

Squirnijowicze, Squirnyowicze, Squyrnijowicze de: Skwirniowicius.

Sramowice de, cf. Sramowicius.

Sramowicius Leonardus (a. 1490),

v. Stramowicius Leonard.

Srebrna gorka de. cf. Srebrnogórkanus. Srebrnogórkanus Stanislaus mgr. (a. 1479), v. Szyszka Stan.

Srebrowo de, v. Srzebrzewski.

Środa de, v. Środanus.

- Środanus Albertus de Środa, Śrzoda aut Strzoda (Albertus bacc., Alb. de Srzoda, Strzoda, Szrzoda):
- 112 (a. 1469, bacc., »Processus« scriptus ab eo receptus), 118 (causa alicujus libelli Valentis scholastici), 121, 131, 158 (a. 1470, magistrandus), 159 (artium licentiatus), 205 (bacc.), 232.
- Srolla Cristannus de Kazimiria (Crist. Schrzolla):
- 562 (a. 1477, praesul de Kazimiria). Srolla Stanislaus de Kazimiria (mgr. Stanislaus, Stan. de Casimiria, Cazimiria, Stan. Srolla, Stan. Srolla de Cazimiria):

- 2299 (a. 1514, mgr.), 2300 (praeposi, tus s. Leonardi), 2306, 2311 (citatus ad praesentiam dni epi Cracoviensis et ejus curiae auditoris), 2320 (praep eccl. s. Leonardi hospitalis), 2325 (praep. et actu presbyter), 2336, 2358 (a. 1515), 2371, 2373, 2374, 2391 (a. 1516, praep. s. Leonardi extra muros Kazimirienses), 2471 (a. 1518, decretorum dr.), 2476 (illigitimo toro procreatus illigitimeque ad doctoratum promotus?), 2853 (a. 1526), 2884 (infamavit decretorum drem), 2887, 2890-2895, 2902 (a. 1527, lector ordinarius). Srzbrna górka de, cf. Srebrnogórkanus. Srzebrzewo de, v. Srzebrzewski.

Srzebrzewski Nicolaus de Srzebrzewo, Nobilis (Nic. de Szrzebrzewo Nob. et heres ibidem, de Srebrowo):

— 1159 (a. 1480, patruus fr. Stanislai). Srzen de, v. Szremensis.

Srzoda, Śrzoda de, v. Środanus.

Sskrzethusz de, v. Skrzetuski. Sstrzijgonia de, v. Strigoniensis.

Sszijeno, cf. Sieno.

Stachna Matiaszewa de Cracovia (a. 1491), v. Cracovita Stachna.

Stacius, v. Statius.

Staczkowski Jacobus (Jac. Staczkowsky):

-- 1371 (a. 1491, studens de bursa Jerusalem, item ejus pater).

Staczkowsky, v. Staczkowski.

Stahl Pancratius (Stahl?, a. 1514), v. Pancratius bacc.

Stale de. v. Stalius.

Stalek Stanislaus de Pinczów, studens (Stalek?, a. 1534): v. Pinczowita Stan. Stalius Melchiar de Stale, Ungarus (Melchiar s. Malcher Stall, de Stall):

 2718 (a. 1523, familiaris, servus s. famulus dni Fogelweder), 2719 (notarius et factor ejusdem dni), 2721.

Stall, Stall de: v. Stalius.

Stampow de, cf. Stepowita.

Stanczik, Stanczyk: v. Stańczyk.

Stańczyk Morsthin de Cracovia (a. 1514), v. Morsztyn Stańczyk s. Stanislaus.

- Stanczyk Andreas (Andreas canonicus, Andr. Stanczyk):
- 2334 (a. 1514, canonicus Kurzelowiensis, minister in Giebułtów), 2340, 2358 (a. 1515), 2359, 2360, 2365 (notarius publicus), 2377, 2388.
- Stanischevicze, Stanischovicz, Stanischovijcze, Stanischowicze, Stanischowycz de: v. Staniszowicius.
- Stanislaus sanctus: v. Ecclesiae; Nundinae; Scholae.
- Stanislaus servitor (Stanislaus):
- 12 (a. 1469, studens et serv. de bursa divitum).
- Stanislaus studens (Stanislaus):
- 47 (a. 1469, stud. de schola s. Stephani).
- Stanislaus capellanus (Stanislaus):
- 56 (a. 1469, Stan. a dno Brzezinio),
   276 (a. 1473, capellanus dris Stan.
   Konicz de Brzeziny).
- Stanislaus juvenis (a. 1469), v. Cracovita Stan.
- Stanislaus sapientia Universitatis (a. 1472 1505), v. Zielonka Stan.
- Stanislaus studens (Stanislaus):
- 312 (a. 1473, stud., vulneratus a muliere). [wita Stan. Stanislaus cursor (a. 1473), v. Wscho-Stanislaus cursor et hacceloriadus de
- Stanislaus studens et baccalariandus de bursa Ungarorum (Kesmarcensis?, Lipowiensis?, a. 1474), v. Ungarus Stan. Stanislaus scholaris (Stanislaus);
- 338 (a. 1474, scholaris scholae s. Mariae).
- Stanislaus studens (Stanislaus):
- 369 (a. 1475, stud. de bursa Jerusalem, a studente percussus et capillatus).
- Stanislaus vicarius apud Omnes ss. (a. 1475/88), v. Kańczuganus Stan.
- Stanislaus quidam (dictus Stanislaus): 489 (a. 1475).
- Stanislaus dr. (a. 1475), v. Zawada Stan. Stanislaus mgr. et canonicus Wilnensis (a. 1475), v. Wilnensis Stan.
- Stanislaus rector (Stanislaus):
- 518 (a. 1476, rector apud s. Stanislaum in Rupella).

Stanislaus prior (Stanislaus):

- 583 (a. 1477, prior monasterii Witotowiensis ordin. Praemonstratensis).
- Stanislaus quidam (Stanislaus):
- 585 (a. 1477, pro decem grossis citavit quendam bacc. ad judicium dni rectoris).
- Stanislaus filius quondam zupparii Cracoviensis (a. 1477), v. Blędowski Stan.
- Stanislaus vicarius (Stanislaus):
- 731 (a. 1478, vic. de s. Anna).
- Stanislaus bacc. (Stanislaus):
- 763 (a. 1479, bacc.).
- Stanislaus servitor (Stanislaus):
- 772 (a. 1479, serv. antiquus et bene fidelis dni rectoris et prof., dris Stan. Zawada).
- Stanislaus studens (Stanislaus):
- 871 (a. 1482, stud. Universitatis).
- Stanislaus familiaris (Stanislaus):
- 906 (a. 1483, famil. dni rectoris Latoszyński). wita Stan.
- Stanislaus plebanus (a. 1483/84), v. Gdo-Stanislaus apothecarius (a. 1485), v. Cracovita Stan.
- Stanislaus vicarius perpetuus et vicecustos eccl. Cracoviensis (a. 1485/86), v. Łapka Stan. de llża.
- Stanislaus lector missarum ad s. Marcum (a. 1486), v. Ostrowski Stan. [ta Stan. Stanislaus sutor (a. 1487), v. Cracovi-Stanislaus fr. (fr. Stanislaus, alias no
  - mine religiosorum Valerianus, fr. ordin. s. Francisci de observantia):
- 1159 (a. 1488, tunc non professus sed liberi arbitrii, resignavit omnia bona paterna immobilia patruo suo ita tamen, quod parentibus ejus de eisdem bonis elemosinam impartiretur).
- Stanislaus quidam (Stanislaus):
- 1166 (a. 1488, de bursa pauperum).
- Stanislaus quidam (Stanislaus):
- 1226 (a. 1489, de schola s. Spiritus, ejus cuputium nigrale et »Tabulae resolutoriae«).
- Stanislaus bacc. (Stanislaus).
- 1227 (a. 1489, bacc., inhabitavit domum Bened. Cracovitae sine scitu ipsius et sine certo contractu).

Stanislaus mgr. et rector scholae ad Omnes ss. (a. 1491), v. Kościesza Stan.

Stanislaus mgr. et licentiatus in medicinis (a. 1491/94), v. Selig. Stan.

Stanislaus servus (Stanislaus):

— 1648 (a. 1494, serv. mgri Brudzewii).

Stanislaus studens (Stanislaus):

- 1713 (a. 1494, actu stud., libri ab eo commutati). [covita Stan.

Stanislaus balistatar (a. 1494), v. Cra-Stanislaus altarista et lector missarum ad s. Mariam (a. 1494/97), v. Piotrkowita Stan.

Stanislaus bacc. (Stanislaus):

 1777 (a. 1496, bacc., unam marcam tenebatur ei dr. Skawiński).

Stanislaus socius (Stanislaus):

1914 (a. 1502, soc. Math. Cracovitae).
 Stanislaus sutor (a. 1505), v. Cracovita Stan.
 [blinensis Stan.

Stanislaus capientia (a. 1505/12), v. Lu-Stanislaus lector (Stanislaus);

2187 (a. 1513, actu presbyter et lector missarum ad s. Mariam).

Stanislaus quidam (Stanislaus):

- 2226 (a. 1513, de scholis Omnium ss.). Stanislaus campanator (Stanislaus):

2326 (a. 1514, campanista s. Annae),
 2327 (campanator ad eccl. s. Annae,
 maxillatus a clerico ordinato).

Stanislaus introligator librorum (a. 1515), v. Cracovita Stan. [Stan. Stanislaus lictor (a. 1515), v. Cracovita

Stanislaus famulus (Stanislaus):

- 2430 (a. 1517, fam. dris Lucae Noskowski, non excommunicatus!).

Stanislaus studens (a. 1517), v. Gagatek alias Kleczkowski.

Stanislaus sartor et hospes (a. 1517/18), v. Cracovita Stan.

Stanislaus studens (a. 1522), v. Cracovita Stan. Rymar (?).

Stanislaus lector (Stanislaus):

 2711 (a. 1523, lector missarum ad Omnes ss.), 2712.

Stanislaus studens (Stanislaus):

 2871 (a. 1526, stud. de platea Sutorum, a dno officiali Cracoviensi remissus ad dnum rectorem pro administranda justitia), 2872 (ocasione cujusdam securis in valore xv grossorum), 2873.

Stanislaus Johannis notarius et sapientia (a. 1526/30), v. Maruszowski Stan Joh. de Mordy.

Stanislaus sacristianus (Stanislaus):

2943 (a. 1528, sacr. eccl. s. Stephani).

Stanislaus coquus (Stanislaus):

3083 (a. 1531, cocus Ungarorum).
 3087 (cocus de bursa Ungar.).

Stanislaus studens (Stanislaus):

— 3097 (a. 1531, stud. in schola s. Spiritus manens), 3100 (propter vagationem cum gladio nocturno tempore ad tabernam a dno rectore in poenam unius fertonis condemnatus).

Stanislaus quidam (Stanislaus):

- 3116 (a. 1531).

Stanislaus cirurgicus (a. 1531), v. Cracovita Stan. [Stan. de Olkusz. Stanislaus sartor (a. 1531), v. Ilkussius Stanislaus lector missarum ad s. Agnetem (a. 1535), v. Łącki Stan.

Staniszewski Johannes mgr. et dr. (a. 1480/98), v. Staniszowicius Joh.

Staniszowice de, v. Staniszowicius.

Staniszowicius Johannes de Staniszowice, vulgo Staniszewski dictus (Staniszewski?; Joh. de Stanischevicze, Stanischovicz, Stanischovijcze, Stanischowicze, Stanischowycz, Stanizevicze, Stanychewycze, Stanyschewicze, Stanyschewijcze, Stanyschewycze, Stanyschowycze, Stanyschowycze):

821 (a. 1480, collegiatus Collegii minoris), 892 (a. 1483, mgr.), 897, 1119
(a. 1487, colleg. Colleg. majoris), 1188
(a. 1488), 1454 (a. 1491), 1457, 1515
(a. 1492, s. theologiae professor et decanus facultatis theol.), 1545 — 1613
(canonicus eccl. s. Floriani et rector Universitatis commutatione aestivali a. 1493), 1615 (a. 1493), 1168 (a. 1494), 1717, 1767 (a. 1495, dr.), 1843 (a. 1498).

Stanizevicze de, v. Staniszowicius.

Stank mazowiana vox (a. 1513), v. Mazowianae voces.

Stanko Johannes (Joh. Stankonis):

— 209 (a. 1470, dr. in medicinis, canonicus Cracoviensis et membrum Universitatis, habuit totalem rationem et solutionem de duobus annis praeteritis, videlicet 1469 et 1470, de praepositura s. Crucis eccl. collegiatae et praebendae Wratislawiensis).

Stanko Stanislaus (Stan. Stanko):

- 2943 (a. 1528, viceplebanus eccl. s. Stephani).

Stano de Cracovia (Stano):

- 160 (a. 1470, hospes).

v. Rotkissar Stano de Crac. (a. 1469).
 Stano Nicolaus de Cracovia (Nic. de Crac, dictus Sthano):

- 3143 (a. 1532, consul Crac.).

Stanoszowski Stanislaus (Stan. Sthanoschowszkij):

- 2956 (a. 1529).

Stanychewycze, Stanyschewice, Stanyschewijczę, Stanyschewycze, Stanyschowycze, Stanysowycze de: v. Staniszowicius.

Staph, v. Staw.

Stara Rawa in, cf. Rawensis.

Starczeski Mathias (Math. Starczeskj):

- 2805 (a. 1524).

Stargardia de, v. Stargardiensis.

Stargardiensis Andreas de Stargardia (Andr. de Stargardia):

 291 (a. 1473, assessor et consiliarius dni rectoris).

Stargardiensis Gregorius de Stargardia (Greg. de Stargardia):

- 1945 (a. 1503, fidejussit pro quodam studente, suo concamerali).

Staribrath, v. Starybrat.

Starybrat Marcus de Kurzelów (Marcus scriba, Marc. de Cvrzelov, Marc. Staribrath de Curzelow):

280ō (a. 1524), 2807 (actorum rector. scriba), 2808, 2809, 2817, 2818 (a. 1525), 2820, 2823, 2824 (praesentis constitutionis scriba), 2826, 2840 (notarius dris Jac. Arciszewski).

Stary koń stemma, v. Regula Joh. Starzechowice de, v. Starzechowicius. Starzechowicius Johannes de Starzechowice (Joh. de Starzechovycze):

-- 255 (a. 1472, notarius).

Starzechowski Johannes (Joh. Starzechowsky):

— 1758 (a. 1495, decretorum dr., scholasticus Wisliciensis, canonicus et officialis Cracoviensis generalis), 1822 (a. 1497, canonicus eccl. majoris), 1856 (rector Universitatis commutatione aestivali a. 1499).

Starzechowsky, v. Starzechowski.

Starzechovycze de, v. Starzechowicius.

Starzejszy Mathias de Kleparz, alias Senior dictus (Senior?; Math. Starzijeyszy de Cleparz):

 3157 (a. 1532, civis et barbitonsor, infamatus a studente).

Starzijeyszy, v. Starzejszy.

Statius P. P. (Stacius):

- 1420 (a. 1491, Achilleidos liber).

Statuta (Statuta):

Statuta baccalariorum:

 2090 (a. 1506, mgr. et decanus facultatis artium publice in actu circa reservationem Statutorum baccalariorum praesidens).

Statuta bursarum:

— 1721 (a. 1494, se non extendunt, nisi ad dormientes in bursis).

Statuta bursae canonistarum s. juristarum:

- 2577 (a. 1522), 3307 (a. 1535).

Statuta bursae Jerusalem:

— 1325 (a. 1490), 2134 (a. 1508), 2240 (a. 1513), 2359 (a. 1515), 2898 (a. 1526), 2968 (a. 1529).

Statuta bursae pauperum:

— 1375 (a. 1491, Stat. domus, videlicet quod si quis vulneraverit aliquem commanentem in bursa, extunc excludatur), 1785 (a. 1496, Stat. praedictae bursae disponunt, quod omnes causae, in bursa emergentes, prius in dicta bursa per seniorem et consiliarios debent practicari, denum ad provisorem, si ipsi senior et consiliarii eandem discutere non possent, debent habere recursum), 1913 (a. 1502, Stat. b. paup. inhabitantes concernentia, ut est dormire in domo, non pernoctare extraneos, ignem non habere in camera, Vigilias intrare etc.), 2130 (a. 1507).

Statuta bursae Ungarorum:

- 933 (a. 1483), 1696 (a. 1494).

Statuta Collegii majoris:

493 (a. 1475), 785 (a. 1479), 1822
 (a. 1497), 1825, 2058 (a. 1505, violenta
 Statutorum receptio), 3155 (a. 1532).

Statuta Collegii minoris:

557 (a. 1476), 1229 (a. 1489), 1685
(a. 1494), 1687 (s. Conclusiones), 2345
(a. 1515), 2959 (a. 1529), 2963, 2994
(a. 1530), 3057, 3197 (a. 1533).

Statuta eccl. collegiatae s. Floriani in Kleparz:

- 2687 (a. 1523), 2736.

Statuta facultatis artium:

-- 839 (a. 1480), 890 (a. 1483), 2558 (a. 1522), 3254 (a. 1534).

Statuta Universitatis s. rectoris alias rectoralia:

— 210 (a. 1470) et passim usque ad 3369 (a. 1536); 523 (a. 1476, Stat. Univ. in pergameno et in asseribus alba cute connexis), 802 (Statutum de contumacibus), 1616 (a. 1493, mgr. scholarum ad s. Mariam contraveniendo dispositioni Statutorum dni rectoris s. rectoralium, per procuratorem ad terminum venit), 1835 (a. 1498, Statuta rectoris), et passim.

Stauysyn, Stauyszyn de: v. Stawiszynius. Staw servitor (Staph):

- 59 (a. 1469, serv. dni rectoris Szadkovii).

Staw de Cracovia, maritus mulieris N. Sthawova: v. Stawowa N (a. 1522). Staw a & de: v. Stawensis.

Stawensis Martinus de Staw (Mart. de Staw):

— 144 (a. 1470), 786 (a. 1479, bacc.). Stawensis Mathias de Staw (Math. a Staw): | bursa divitum).

-143 (a. 1470, advocatus a Staw, ex

Stawensis Nicolaus de Staw (Nic. Staw, de Staw):

— 45 (a. 1469, mgr.), 98 (ejus »Nova rhetorica« in valore mediae marcae, a bacc. perdita), 649 (a. 1478, decanus facultatis artium), 1309 (a. 1490, dr.). Stawij nowe de, v. Nowostawensis.

Stavijszin, Stawijszin, Stawiszyn de: v. Stawiszynius.

Stawiszynius Gregorius de Stawiszyn (Greg. de Stauysyn, Stawijszin, Stawijschyn, Sthavijsijn, Sthawijsschijn, Sthawijssijn, Sthawyssyn):

— 2302 (a. 1514, mgr., anno proxime elapso dedit cuidam bacc. sex ulnas panni Pleschensis et iiij camisias cuidam Nic. Dzierżgowski in Swidnicam differendas), 2310 (collegiatus Collegi minoris), 2364 (a. 1515, colleg. Colleg. majoris), 3082 (a. 1530, bacc. s. theologiae), 3129 (a. 1531, canonicus eccl. s. Floriani), 3363 (a. 1536, s. theolprofesor et custos eccl. s. Floriani).

Stawiszynius Marcus de Stawiszyn (Marc. de Sthauyszyn, Sthawyssyn):

 2569 (a. 1522, studens de bursa pauperum, sagitta ex arcu enormiter in barbam vulneratus).

Stawiszynius Mathias de Stawiszyn (Math. a Sthawyssin):

— 3271 (a. 1534, studens).

Stawowa N. de Cracovia (Sthauona, N. mulier Sthawova de suburbio Cracoviensi):

- 2567 (a. 1522).

Stawy nowe de, v. Nowostawensis.

Stązijcza de, v. Stężycius.

Steinavia de, cf. Steinaviensis.

Steinaviensis Christophorus mgr. (a. 1522), v. Stratander Christ.

Steinaviensis Erasmus de Steinavia (Erasm. de Stheynavia):

- 2666 (a. 1523, studens Universitatis, de schola b. V. Mariae?).

Steinaviensis Sigismundus (a. 1494), v. Pogrel Sigism.

Steinaviensis Valentinus de Steinavia (Valent. de Steynavia):

- 787 (a. 1479, tenebatur servitori Universitatis medium florenum).

Stencijcia de, v. Stężycius.

Stenensis Georgius (Georg. Stenensis):

- 2440 (a. 1517).

Stennawia de, cf. Steinaviensis.

Stenus Bartholomaeus de Brega (Barth. de Brega);

— 2100 (a. 1507, mgr., fidejussit tres florenos pro studente).

Stephanus sanctus: v. Ecclesiae; Plateae; Scholae.

Stephanus bacc. (Kamancsius?, Soplonczensis?; Stephanus):

— 109 (a. 1469, bacc. de bursa Jerusalem, res mgri, secum in eadem camera manentis, de sponda ejecit, clavemque camerae mgrorestituere noluit), 113, 116.

Stephaus vicarius (Stephanus):

- 1019 (a. 1485, vic.).

Stephanus vicarius (Stephanus):

- 1504 (a. 1492, vic. ad s. Annam).

Stephanus juvenis (Stephanus):

— 1625 (a. 1493, juvenis de schola s. Spiritus hospitali, in libera mendicatione existens et ad jus scholasticum non pertinens, a bacc. de hospitali s. Spiritus virgis ad libitum caesus), 1635 (a. 1494).

Stephanus murator et hospes (a. 1512), v. Cracovita Steph. [Steph. Stephanus hospes (a. 1515), v. Cracovita Stephanus mgr. et senior bursae Ungarorum (a. 1515), v. Pestinensis Steph.

Stephanus de .... bacc. (s. 1522), v. Skrzynnensis Steph. [wius Steph. Stephanus presbyter (a. 1530), v. Urzędo-

Stępów de, cf. Stępowita. Stępowita Johannes bacc. (a. 1469),

v. Wstępowita Joh. Stępowita Stanislaus (a. 1504), v. Wstępowita Stan.

Sternberg Michael de Olsna (Mich. de Olschna, Olsna, Olsna; »Sternberg« in Libro promot. dicitur):

— 2045 (a. 1505, mgr. et senior bursae pauperum), 2099 (a. 1507, collegiatus Collegii minoris), 2263 (a. 1514, colleg. Acta rect. Colleg. majoris), 2418 (a. 1517), 2572 (a. 1522), 2679 (a. 1523, sententiarius s. theologiae), 2719 (bacc. s. theol.), 2748 (s. theol. bacc. formatus), 2749, 2784 (a. 1524, in s. theol. licentiatus et canonicus eccl. s. Floriani).

Stettin de, cf. Szczecinius.

Steyna, Steynavia de: cf. Steinaviensis. Steżyca de, v. Steżycius.

Stężycius Martinus de Stężyca (Mart. de Stencijcia):

— 2133 (a. 1508, studens Universitatis). Stężycius Sigismundus de Stężyca (Sigism. de Stązijcza, Sthaszijczą, Sthazycza, Sthąrzycza, Sthązijcza, Sthązycza, Sthęzycza, Sthęzycza, Szthąschijcza):

— 2490 (a. 1520, mgr.), 2493, 2565 (a. 1522), 2724 (a. 1523, non potuit comparere coram dno rectore ex eo, quod missum fuit pro eo ad decimandum), 2727, 2731, 2753, 2777 (a. 1524, parasitus coram dno rectore injuriose a mgro appellatus), 2780, 2803 (ss. canonum bacc.), 2852 (a. 1526, decretorum dr.), 2853 (decanus facultatis canonicae), 2994 (a. 1530, juris pontificii dr. et decanus facult. juridicae), 3219 (a. 1534, accepit a rectore Universitatis decem septem marcas pro censu senioratus bursae canonistarum de a. 1533).

Sthanoschowszkij, v. Stanoszowski.

Stharzycza, Sthaszijcza de: v. Stężycius. Sthauoua, v. Stawowa.

Sthaviischyn, Sthavijsijn, Sthawijsschijn, Sthawijssijn, Sthawyssyn, Sthawyszin de: v. Stawiszynius. [Stężycius. Sthazycza, Sthazijcza, Sthazycza de: v. Stheynavia de, cf. Steinaviensis.

Sthęzycza de, v. Stężycius.

Sthraborsz, v. Strzebosz.

Sthrzeszow de, v. Strzeszowita.

Stiberz Nicolaus de Olavia (Nic. de Olauia; in Albo stud. »Nic. Stiberz de Olavia« dictus):

- 458 (a. 1475, bacc.), 480.

Stiborius de Kepa bacc. (a. 1469), v. Kepensis Stib.

Stiborius scholaris (Stiborius):

73

 2186 (a. 1513, scholaris ad s. Annam in scholis morans et ejus informator).
 Stijborius, cf. Stiborius.

Stijria de, cf. Stiriensis.

Stilus cantoris (a. 1489), v. Chorulus ad modum stili cant.

Stipendiarii (stipendiarii):

1242 (a. 1489, studentes a stipendiariis verberati et vulnerati), 1415 (a. 1491, studens metu stipendiariorum ductus, reliquit sex florenos in Piotrków).
 v. Militaris.

Stiria de, cf. Stiriensis.

Stiriensis Christophorus Alemanus, studens (a. 1514): v. Alemanus Chr.

Stiriensis Martinus de Stiria (Mart. de Stijria, Stiria, Styria):

— 1990 (a. 1504, bacc. et senior bursae novae, infamatus a bacc.), 2345 (a. 1515, mgr. et collegiatus Collegii minoris, existens novus intrans Colleg, et optata obtentaque habitatione et loco in Collegio praedicto, noluit suscipere praeposituram domus juxta Statuta domus), 2389 (collegiatus minor, mansit apud Annam Brunowska, quam trusit ad pinaculum).

Stobnica de, cf. Stobnicensis.

Stobnicensis Johannes mgr. (a. 1512/14), v. Stobniczka Joh.

Stobnicensis Michael de Stobnica (Mich. de Stobnycza):

— 2034 (a. 1505, studens, citavit ad judicium dni rectoris bacc. de Omnibus ss.), 2036 (ocasione certarum infamiarum et vibrationis manuum), 2043, 2044, 2110 (a. 1507, item studens).

Stobniczka Johannes de Stobnica (Joh. de Stobnijcza, Stobnycza):

— 2174 (a. 1512, mgr. et collegiatus Collegii minoris), 2175, 2263 (a. 1514, decanus facultatis artium).

Stobnijcza, Stobnycza de: cf. Stobnicensis. Strabosz, v. Strzębosz.

Strachocki Jacobus (Jac. Strachoczkij, Strachoczky, Strachoczskij, Strachoczsky, Strachosczkij):

- 388 (a. 1475), 463 (canonicus Sandomiriensis), 465, 478, 484, 487.

Strachoczkij, Strachoczky, Strachoczskij, Strachoczsky, Strachosczkij: v. Strachocki.

Stradoma, v. Stradomia.

Stradomia (Stradoma, Stradomia):

1008 (a. 1485), 1713 (a. 1494, suburbium Cracoviense).

Stradomia de, cf. Stradomiensis.

Stradomiensis ecclesia s. Hedwigis, v. Ecclesiae.

Stradomiensis Bartholomaeusmg.
(a. 1531/34), v. Sabinka Barth.

Stradomiensis Johannes Martini (a. 1491), v. Marcinkowicz Joh.

Stradomiensis Marcin s. Martinus, pater Johannis: v. Marcinkowicz Joh. (a. 1491).

Stradomija de, cf. Stradomiensis.

Stradomiriensis pannus (a. 1523), v. Astrodomiensis.

Stradomya de, cf. Stradomiensis. Stralka, v. Strzalka.

Stramowice de, v. Stramowicius.

Stramowicius Leonardus de Stramowice, alias Sramowicius de Sramowice (Leonard. de Stramowycze):

 1337 (a. 1490, accomodavit a scholare joppam pro via, quam in reditu reformare spopondit).

Stramowycze de, v. Stramowicius.

Strassburg de, cf. Strassburgensis.

Strassburgensis Michael bacc. (a. 1494), v. Brodnicensis Mich.

Strassburgensis Wolfgangus impressor (a. 1518), v. Lern Wolfg.

Strata publica Cracoviensis:

- 2679 (a. 1523).

Stratander Christophorus de Steinavia, Ungarus (Christ. de Steyna):

-- 2579 (a 1522, mgr. et senior bursae novae, diffamavit studentem beanum, neque admisit eum ad bursam propter egressum ejus de eadem, non solutis cameralibus).

Straychen, v. Streicher

Straycherowa, v. Streicherowa.

Streicher de Cracovia, maritus Katharinae: v. Streicherowa Kath. (a. 1484). Streicher Johannes Katharinae de

- Cracovia (Joh. de Crac., Joh. Straychen, Streijcher, Streycher de Crac.):
- 937 (a. 1484, bacc.), 940 (in partibus Ungariae morans, excommunicatus pro quadam tunica), 1342 (a. 1490), 1343 (ratione debiti arestavit res defuncti bacc. coram judicio dni rectoris). 1348 (a. 1491), 1350, 1379.
- Streicherowa Katharina de Cracovia (Katherina Straycherowa Crac.):
- 940 (a. 1484, institrix, eliberavit coram dno rectore filium suum Johannem a sententiis excommunicationis). Streijcher, Streycher: v. Streicher.

Strigonia de, v. Strigoniensis.

Strigoniensis:

- dioecesis: v. Sedius; Szebnicius Georg.; Villanus de Simonis villa.
- praepositus (a. 1482), v. Strigoniensis Nic.
- Strigoniensis Christophorus de Strigonia, Ungarus (Christoph. de Strigonia):
- 1500 (a. 1491, vulneravit studentem), 1532 (a. 1492, obligavit se coram dno rectore solvere vulnerato quatuor florenos cum ortone).
- Strigoniensis Dionysius de Strigonia, Ungarus (Dionisius studens; in Albo stud. »Dion. de Strigonio « scriptus):
- 56 (a. 1469, studens, res ejus per servitorem Universitatis arestatae), 94.
- Strigoniensis Gallus de Strigonia, Ungarus (Gallus de Strigonio, Hungarus):
- 1894 (a. 1502, virgis servitorem percussit), 1895, 1902 (cui ex decreto dni rectoris x grossos et alias x Universitati pro poena solvit).
- Strigoniensis Malcher de Strigonia, Ungarus (Malch. de Ssthrijgonia):
- 2126 (a. 1507, bacc., tenebatur civi Cracoviensi pro expensis de septem hebdomadis et pro cameralibus).
- Strigoniensis Mathias de Strigonia, Ungarus (Math. de Strzegonij):
- 705 (a. 1478, frater Petri, religiosus de s. Katharina in Kazimiria).

Strigoniensis Nicolaus de Strigonia, Ungarus (Nic. Strigoniensis):

- 878 (a. 1482, praepositus Strig., recessit de domo civis Cracoviensis, censu non persoluto).
- Strigoniensis Nicolaus de Strigonia, Ungarus (Nic. de Strygoma, Strygonia Ungarus):
- 2266 (a. 1514. mgr., ejus causa cum quadam muliere pro szyrszynka, lintiamen, indergmach et aliis rebus), 2352 (a. 1515), 2353.
- Strigoniensis Paulus de Strigonia, Ungarus (Paul. de Strigonia, Strigonio, Strzegoni):
- 955 (a. 1484, studens Universitatis, obligavit se coram dno rectore solvere cauponi pro vino tres florenos ungaricales cum septem grossis), 994 (a. 1485, item obligavit se reddere mutuatos tres flor. in auro cum xj grossis cuidam fr. ordin. Carmelitarum), 1044 (a. 1486, in bursa Jerusalem moram agens, item obligavit se sub poena excommunicationis studenti sex grossos mutui debiti soluturum), 1060 (item stud. in bursa Jerus., citatus ad acta dni rectoris ad instantiam cujusdam institricis!).
- Strigoniensis Petrus de Strigonia, Ungarus (Petr. de Strigonio, Strzegom, Strzegonij):
- 542 (a. 1476, bacc. et frater ejus Mathias), 705 (a. 1478), 1121 (a. 1487, tenebatur propinatori vini quinque florenos), 1122 (amisit cuidam bacc. gladium in valore xx grossorum).
- Strigoniensis Valentinus studens (Strigoniensis?, a. 1470), v. Ungarus Valent.
- Strigoniensis Valentinus de Strigonia, Ungarus (Valent. de Strigonia):
- 951 (a. 1484, studens, obligavit se coram dno rectore sub poena excommunicationis solvere carnifici unum florenum cum undecim grossis).

Strigonio de, v. Strigoniensis.

Strobiń de, v. Strobinius.

Strobinius Gregorius de Strobiń (Greg. de Strobynij):

— 1634 (a. 1494, servitor mgri Alb. Pniewitae, ejus »Processus judiciarius«, liber papireus, in commodum cuidam bacc. datus).

Strobkovia de, v. Stropka.

Strobynij de, v. Strobinius.

Stropka Johannes de Stropka (Joh. de Stropka; in Albo stud. »Joh. de Strobkovia« scriptus):

- 86 (a. 1469, studens de domo alterius partis bursae Jerusalem).

Strosszberg, Stroszborg de: cf. Strassburgensis.

Strumski Vincentius (Vinc. Strumskij):

- 1464 (a. 1491).

Strumskij, v. Strumski.

Struschino de, v. Strusinius.

Strusinius Johannes de Strusino (Joh. de Struschino):

- 588 (a. 1477, bacc., tenebatur cuidam bacc. decem grossos).

Strusino de, v. Strusinius. [niensis. Strygonia, Strygonya de: v. Strigo-Strzalcow de, v. Strzalkowski.

Strzalka, v. Strzalka.

Strzalka Johannes Nobilis (Nob. Joh. Stralka, Strzalka, Strzijalka):

 2999 (a. 1530, servus dni Sobieński, marschalci Regiae Majestatis), 3000, 8003 (ejus liber Boëthii), 3019.

Strzalkow, Strzalków de: v. Strzalkowita; Strzalkowski.

Strzałkowita Hieronymus de Strzalków (Jeronim. de Strzalkow):

- 1803 (a. 1497).

Strzalkowski Andreas de Strzalków (Andr. de Strzalcow, Strzalkow, Andr. Strzalkowskij, Strzalkowsky):

— 1396 (a. 1491, studens, res ejus avunculi bacc. Szumski), 1403, 1406 (res et libri ejus sororini bacc. Szumski), 1432, 1530 (a. 1492, citatus ad dnum rectorem pro quodam libro, quem pro fertone emisse dixit).

Strzalkowskij, Strzalkowsky: v. Strzalkowski. Strzębosz Andreas (N. Strabosz, Andr. Sthraborsz):

— 3074 (a. 1530, in bursa Jerusalem manens), 3207 (a. 1533, magistrandus, emit a studente sex volumina librorum pro una sexagena).

Strzecha:

 3091 (a. 1531, pecunia inventa sub tignis alias poth stzrechu).

Strzegom, Strzegoni, Strzegonij de: v. Strigoniensis.

Strzelec de, v. Strzelecius.

Strzelecius Nicolaus de Strzelec (Nic. de Strzelecz):

- 1461 (a. 1491).

Strzelecz de, v. Strzelecius.

Strzelen de, v. Strzelensis.

Strzelensis Petrus de Strzelen (Petr. de Strzellen):

- 1887 (a. 1501).

Strzellen de, v. Strzelensis.

Strzeszijchova, v. Strzeżychowa. [wita. Strzeszow, Strzeszów de: v. Strzeszo-Strzeszowita Mathias de Strzeszów (Math. de Strzeszow):

- 1561 (a. 1493, bacc.).

Strzeszowita Paulus de Strzeszów (Paul. de Sthrzeszow):

— 2558 (a. 1522, studens Universitatis). Strzeszowski Andreas (Andr. Strzeszowski); Strzezowski):

 3325 (a. 1535, plebanus in Czudec et altarista in eccl. cathedr. Cracoviensi).
 Strzeszowskij, v. Strzeszowski.

Ot an and a series of the standards

Strzeszychowa, v. Strzeżychowa. Strzezow. Strzeżów de & in: v. S

Strzezow, Strzeżów de & in: v. Strzeżowiensis; Strzeżowita.

Strzeżowicze, Strzeżowice de & in: v. Strzeżowicensis; Strzeżowski.

Strzeżowicensis plebanus (in Strzeżowice, a. 1530), v. Strzeżowski Mart. Strzeżowiensis plebanus (in Strzeżów, a. 1472), v. Bartholomaeus pleb. Strzeżowita maritus Margarethae, v. Strzeżowita Marg. (a. 1506).

Strzeżowita Albertus de Strzeżów (Alb. de Strzezow):

- 1102 (a. 1487, tertianus in bursa pauperum, cui mgr. quidam unum INDEX, 1157

florenum in pecuniis sine lato grosso tenebatur).

- Strzeżowita Johannes de Strzeżów (Joh. de Strzezow):
- 2414 (a. 1517, actu presbyter et vicarius eccl. s. Nicolai).
- Strzeżowita Margaretha (Marg. de Strzezow):
- 2091 (a. 1506, citavit quendam bacc. ad dnum rectorem).
- Strzeżowski Martinus (Mart. Strzezowski):
- 3025 (a. 1530, plebanus in eadem Strzeżowice).

Strzeżowski, v. Strzeżowski.

- Strzeżych de Cracovia, maritus Barbarae: v. Strzeżychowa Barb. (a. 1477 —87).
- Strzeżychowa Barbara de Cracovia (Barb. Strzeszijchova, Strzeszychowa):
- 610 (a. 1477, studens tenebatur ei pro vino recepto quatuor florenos cum octo grossis), 1077 (a. 1487, vidua).
   Strzijalka, v. Strzalka.

Strzoda, v. Środanus.

Strzosborg, Strzoszberg de: cf. Strassburgensis.

Studentes Cracovienses:

- 3173 (a. 1533, bellum inter studentes intestino ortum), 3174.
- rectores scholarum, cf. Scholae.
- morantes in Collegio majori: v. Naborowita Nic. (a. 1497, olim moram habens in Colleg. maj.); Opocznensis Barth. (a. 1535); Prasnyszius Daniel (a. 1522); Szebnicius Aegidius (a. 1494).
- degentes in Collegio minori: v. Łącki
   Joh. (a. 1527); Leopolita Stan. (a. 1479).
- v. Brodnicensis Jac. (a. 1502, stud. vagans); Budweissensis Vinc. (a. 1513, stud. et portitor Collegii majoris); Chrynowski Fel. (a. 1534, stud. et famulus mgri); Gagatek alias Kleczkowski (a. 1517, stud. et pincerna vini); Glinkius Mart. (a. 1523, stud. Universitatis et campanator ad s. Annam); Oczasalski Stan. (a. 1528,

habitus stud.); Opocznensis Math.-Matth. (a. 1514, stud. et servitor dni rectoris); Paulus vicarius (a. 1514, vic. eccl. s. Annae et tanquam stud. Universitatis); Piotrkowita Abr. (a. 1523, nec studens sed simplex beanus); Stanislaus stud. (a. 1469, servitor de bursa divitum); Sulerzyszensis Math. (a. 1531, scholasticus suae jurisdictionis); Szczepiecki Casp. (a. 1522, stud. Univ., jurisdictioni dni rectoris non contradixit!); Urzędowius Jac. alias Orzechowita (a. 1469/70, stud. et dispensator Collegii artistarum); Wach Paul. de Opoczno (a. 1514/17, stud. et sapientia Univ.); Wronkianus Mart. (a. 1479, stud. et nunc cantor ad Omnes ss.).

 v. Arma; Bursae; Habitus; Paedagogi; Praeceptores; Provisiones; Scholae; Utensilia.

Styria de, v. Stiriensis.

Suba, v. Szuba.

Subducta (subducta, subductorium):

- 2088 (a. 1506, subducta virginis nigri coloris de satin), 2316 (a. 1514, subducta studentis a canonico apud Judaeos impignorata), 2519 (a. 1522, subducta mardurea valoris xvj florenorum studenti a studente recepta), 2642 (a. 1523, subducta brunatica valoris septem flor.), 2654 (subducta bacc. valoris unius flor. et decem septem grossorum, subductorium in duobus flor. alias in una sexagena numeri polonicalis invadiatum), 2772 (a. 1524, debitum Judaeo quindecim grossorum pro subductorio).
- v. Szuba (a. 1523).

Subductorium (a. 1523/24), v. Subducta. Subella, v. Szubella.

Subpilicium (suppilicium):

- 49 (a. 1469, bacc. tenebatur mgro ratione suppilicij empti unam marcam cum sex grossis).
- Subtilka Johannes de Kazimiria mgr. (a. 1514/16), v. Łysek Joh.
- Suburbia Cracoviensia: v. Arena; Biskupie; Castrense suburb.; Cerdonia s.

Garbary; Piscardia alias Rybaki; Pons regalis; Stradomia.

Succonservatores jurium et privilegiorum Universitatis; v. Conservatores; Rector Univ.

Suchan Johannes (Joh. Suchan):

- 2482 (a. 1519, canonicus Olomunicensis).

Sucharowski Martinus de Suchoraba, Nobilis (Nob. Mart. Zucharowskij de Zucharaba s. Suchoraba):

- 624 (a. 1478).

Sucharowski Stanislaus de Suchoraba (Stan. Zucharowskij de Zucharaba s. Suchoraba):

- 624 (a. 1478, studens).

Suchoborensis Jacobus bacc. (a. 1469), v. Derszowita Jac.

Suchoraba de, v. Sucharowski.

Suchorabszczanin de Cracovia, maritus Katharinae (a. 1517): v. Suchorabszczanka Kath.

Suchorabszczanka Katharina de Cracovia (Catherina Szuchorabsczanka de Crac.):

2409 (a. 1517, percussa a mgro).

Suchten Alexius de Gdańsk s. Gedano mgr. (a. 1522/23), v. Zuchta Alex. Suchybór de, cf. Suchoborensis.

Suctonius C. Tranquillus (Suctonius):

2368 (a. 1515, De vitis imperatorum),
 2799 (a. 1524, liber).

Suewita, cf. Swewita.

Sukaw de, v. Sukowita.

Sukno (a. 1479), cf. Floreńskie sukno. Suków de: v. Sukowita; Sulkowita.

Sukowita Petrus de Suków (Petr. de Sukaw):

- 173 (a. 1470, studens de bursa pauperum, a bacc. dehonestatus).

Sulejów de, v. Sulejowita.

dzinio mediam marcam).

Sulejowita Albertus fr. bacc. (Sulejowita?, a. 1485/87), v. Albertus fr. Sulejowita Leonardus de Sulejów

(Leonard, de Suleyow):

- 1941 (a. 1503, studens, obligavit se coram dno rectore solvere mgro ObieSulerzysz de, v. Sulerzyszensis.

Sulerzyszensis Junosza de Sulerzysz (Jynossius de Szulijrzyszch; in Albo stud. »Junoscha de Sulysrzisz« scriptus):

— 257 (a. 1472, bacc., tenebatur studenti duos florenos et unum fertonem). Sulerzyszensis Mathias de Sulerzysz (Math. de Szolijerijs):

3104 (a. 1531, scholasticus suae jurisdictionis!, adjudicatus a dno rectore eidem bacc., ad quem voluit).

Suleyow de, v. Sulejowita.

Sulimowski Petrus de Solimowo (Petr. de Solijmowo, Solymewo. Petr. Sulimowskj):

— 2040 (a. 1500, studens, mutuavit tunicam), 2046, 2116 (a. 1507, stud. manens apud Annam Pawlowa Cracovitam, in domo Ciolkowa in plateas. Annae, cui ratione expensarum tenebatur cantharos duos magnos et amphoram bonam butiri, ratione vero locationis s. conductionis camerae unum fertonem pecuniarum).

Sulimowski, v. Sulimowski.

Sulków de, v. Sulkowita.

Sulkowita Nicolaus de Sulków s. Suków (Nic. de Solkowo dioec. Plocensis): [rum).

 2480 (a. 1519, de bursa philosopho-Sulmierzicze, Sulmierzyce, Sulmirzicze de: v. Sulmierzycius.

Sulmierzycius Johannes de Sulmierzyce (Joh. de Sulmierzicze, Sulmirzicze):

- 598 (a. 1477), 601, 602.

Sulysrzisz de, v. Sulerzyszensis.

Sumbark de, v. Szumbargensis.

Sumer Jacobus de Gloc s. Klodzko (Jac. de Glacz; in Albo stud. »Jac. Sumer de Glocz« dictus):

- 43 (a. 1469, studens).

Summa compendialia totius logicae:

- 3242 (a. 1534, liber).

Sumsky, v. Szumski.

Sund de, v. Sundensis.

Sundensis Johannes de Sund, Ungarus (Joh. de Sund; in Albo stud.

»Joh. de Svndo dioc. Vaciensis«, in Swatek Nicolaus Mazowita (Nic. Sva-Libro promot. »Joh. de Sond« scriptus):

Swatek Nicolaus Mazowita (Nic. Svathec, Nic. Swatek natione de Mazowia):

1794 (a. 1496, bacc., percussit mulie-

- 1753 (a. 1495, bacc., tenebatur studenti Ungaro quinque florenos).

Supellex domestica studentium (a. 1469 & 1525), v. Utensilia.

Suppa, supparia: cf. Župy.

Suppellex, cf. Supellex.

Suppilicium (a. 1469), v. Subpilicium.

Surrogati Universitatis rectore, alias vicerectores dicti: v. Rectores Univ.

Suski Johannes (Joh. Suskj):

- 3173 (a. 1533, consistorii Cracoviensis causarum notarius).

Suskj, v. Suski.

Suspecta loca:

— 2999 (a. 1514, ut puta cellaria, tabernae), 3111 (a. 1531, ad loca susp., puta ad tabernas), et passim.

- v. Hospitia.

Symbarg de, v. Szumbargensis.

Svndo de v. Sundensis.

Swabowa, v. Szwabowa.

Swabskije, Swabskye: v. Szwabskie.

Svantoslaus, Swanthoslaus: cf. Świętoslaus.

Swanycz, Swanyecz de: cf. Świdnicensis. Swap, v. Szwab.

Swaracin de, v. Swaracki.

- Swaracki Fredericus de Swaracin, alias etiam Swaraski nuncupatus (Fred. de Swaraczijn, Fred. Swaraczkij, Swaraczsky, Swaraszkij, Szwaracskij, Szvaraczkij):
- 1344 (a. 1491, dnus, tenebatur cuidam bacc. j florenum, ab anno mutuatum), 1396 (in hospitio morans), 1406 (reposuit coram dno rectore res ac libros cum duabus ladis), 1430, 1432, 1439 (studens), 1440, 1442, 1444 (noluit jurare secundum exigentiam partium), 1448, 1449.

Swaracskij, de Swaraczijn, Swaraczkij, Swaraczsky, Swaraszkij: v. Swaracki. Swaraski Fredericus studens (a. 1491), v. Swaracki Fred.

Svarcz, Swarcz de: v. Asszusvarczanus. Svathek, v. Swatek.

thec, Nic. Swatek natione de Mazowia): - 1794 (a. 1496, bacc., percussit mulierem), 1809 (a. 1497, ejus causa coram dno rectore cum muliere de camisiis valoris unius floreni et duorum flor., de sex annulis valoris tredecim flor. et oraculis duplicibus de coralis et jagatis), 1824 (morans in hospitio non ad bursam aut scholam, quasdam insolentias de nocte solebat facere, tabernas visitando, ludos faciendo, hominibus violentias inferendo et alia faciendo, quae statum suum non concernebant, cui dnus rector mandavit, ut in hospitio peramplius non moretur, sed aut ad bursam aut ad scholam moraturus se conferat).

Swaynycz, Swednicz, Sweidnicz de: cf. Świdnicensis.

Swba, v. Szuba.

Sweijdnijcz, v. Świdnica.

Swerzan de, v. Świerzynius.

Sweuia, Swewia de: cf. Swewita.

Swewita Conradus de Rasenbergo (erronee pro Ravensbergo, a. 1484), v. Ravensburgensis Conr.

- Swewita Conradus de Swewia (Bibrachensis?, Lendawensis?; Conr. de Sweuia):
- 1730 (a. 1494, absens, serotino tempore in via publica in platea Sławkowiensi cum complicibus manu armata ex insidiis impetu in bacc. sibi in nullo obnoxium facto, ipsum vulnere atroci in faciem vulneravit).

Swewita Johannes bacc. (a. 1491), v. Nagoltius Joh.

Sweydnijcz, Sweydnycz, Sweynycz de: cf. Świdnicensis.

Swez de, v. Szecsensis.

Śweysth de, v. Świeciensis. [nius. Swibiszijn, Świbiszyn de: v. Świbiszy-Świbiszynius Johannes de Świbiszyn (Joh. de Swibyszijn):

— 1263 (a. 1489, studens, pro frequentatione tabernarum temporibus nocturnis a dno rectore in uno fertone punitus).

- Świbiszynius Nicolaus de Świbi- 2356 (a. 1515, obligatus in duobus szyn (Nic. de Swibiszijn):
- 1263 (a. 1489, studens, item pro fre- Świdnicensis Sebastianus de Świquentatione tabernarum a dno rectore punitus).

Swibyszijn de, v. Świbiszynius.

- Świderski Stanislaus (Stan. Szvijderszkij):
- 2661 (a. 1523, de scholis s. Annae). Świdnica (Sweijdnijcz):
- 2302 (a. 1514, in Sweijdnijcz). Świdnica de, cf. Swidnicensis.

Świdnicensis:

- 2289 (a. 1526, Szweynijcziensis pecunia s. moneta tamquam e regno Poloniae proclamata), 3299 (a. 1535, Seynensis cervisia, Svinienense celarium!).
- Świdnicensis Bartholomaeus de Świdnica (Barth. de Swydnycz):

- 209 (a. 1470).

- Świdnicensis Dominicus de Świdnica (Domin. de Sweydnycz, Swydnycz):
- 2054 (a. 1505, studens et paedagogus dni Petri Salomonis), 2357 (a. 1515, stud., excommunicatus), 2378 (stud. Universitatis, per decursum unius anni excommunicatus).
- Swidnicensis Georgius de Świdnica (Georg. de Swanycz, Swanyecz, Swaynycz, Sweydnycz, Sweynycz, Swyesz, Szweynycz; in Albo stud. . Georg de Swednicz« scriptus):
- 659 (a. 1478), 675, 682, 684, 701 (carnificibus pro carnibus emptis tres florenos absque quinque grossis et unam sexagenam tenebatur), 796 (a. 1479, studens de bursa Jerusalem), 998 (a. 1485).
- Świdnicensis Johannes de Świdnica (Joh. de Schweydnijcz, Sweydnycz, Swidnicz):
- 1985 (a. 1504), 2008 (a. 1505), 2010, 2017 (ejus gladius mutuatus), 2066 (a. 1506, studens).
- Świdnicensis Petrus bacc. (a. 1470), v. Richtensteig Petr.
- Świdnicensis Petrus de Świdnica (Petr. de Sweydnijcz):

- florenis bibliopolae Cracoviensi).
- dnica (Seb. de Sweydnijcz):
- 2002 (a. 1505, studens, tenebatur introligatori librorum viginti octo grossos pecuniarum), 2039 (percussus a studente).
- Świdnicensis Stanislaus de Świdnica (Stan. de Sweidenicz):
- 1263 (a. 1489, studens, pro frequentatione tabernarum temporibus nocturnis in uno fertone a duo rectore punitus).

Swidnicz de cf. Świdnicensis.

- Święcicki Martinus (Mart. Szvijaczijczkij, Szwijaczijczkij):
- 3188 (a. 1531, de bursa pauperum, accomodavit a studente gladium in valore quindecim grossorum), 3139 (a. 1532).

Świecie de, v. Świeciensis.

- Świeciensis Martinus de Świecie s. Schwetz (Martinus sapientia, mgr. Martinus, Mart. de Svyevscha, de Swyewsch; in Albo stut. »Mart. de Szwesch«, in Libro promot. »Mart de Swyesch« & »Mart. de Sweysth« scriptus):
- 243 (a. 1470, invadiavit studenti nigram tunicam, pallium, mitram agnellinam et alias res), 631 (a. 1478, mgr. Martinus), 632, 735, 772, (a. 1479, Martinus sapientia).
- Świecznik Nicolaus consors Sophiae, v. Świecznikowa Sophia (a. 1529).
- Świecznikowa Sophia Nicolai de suburbio Cracoviensi Cerdonia (Zophia consors Nicolai Szwyecznyk de Cerdonia):
- 2977 (a. 1529, duos florenos auri puri boni et justi ponderis ungaricales certi mutui debiti tenebatur ei mgr. Garbarz).

Swierzowa de, v. Jabłonoświerczowiensis. Świerzno de, v. Świerzynius.

Świerzynius Johannes de Świerzyny s. Świerzno (Joh. de Swerzan. Swijerno, Swijerzino, Swyerno; in Al-

bo stud. »Joh. de Szwerzno«, in Libro promot. »Joh. de Szwyerzino« scriptus):

- 1298 (a. 1490, bacc.), 1811 (percussus et increpatus a matre a studente), 1500 (a. 1491), 1503 (a. 1492), 1510 (consanguineus Georg. Dokudowitae, Lithuani).

Świerzyny de, v. Świerzynius.

Święte siekierki de, v. Heiligenbeilius.

Świetlik Petrus (Petr. Szwyetlyk):

 554 (a. 1476, vicarius perpetuus eccl. majoris Cracoviensis).

Świętochowo de, v. Świętochowski.

- Świętochowski Paulus de Świętochowo, alias etiam Świętowski dictus (Paul. Swijathowskj, Swyathowskj, Paul. Swyathochowskj de Swijathochowo):
- 2355 (a. 1515, causam ejus dnus officialis Cracoviensis ad dnum rectorem, tanquam ad judicem proprium, remisit), 2365 (studens).
- Świętopelk Petrus de Zembrzyce alias de Nieznanowice (mgr. Petrus, Petrus de Szambrzecz, Zambrecz, Zambryecz, Zambrzecz, Zambrzyecz, plebanus de Mnijsthyczow, Msticzow, Mstijczow, Petr. de Mstyczow):
- 71 (a. 1469, mgr. Petr. de Mstyczów), 82, 83 (mgr. de bursa Jerusalem), 109 (sacerdos, ejus res a bacc., secum in eadem camera manente, de sponda ejectae), 113, 116, 197 (a. 1470, plebanus de Mstyczów), 203, 237, 302 (a. 1473, senior bursae pauperum), 303, 337 (a. 1474, collegiatus Collegii minoris), 341 (praebendarius s. Adalberti in circulo Cracoviensi), 342, 344, 348, 351, 452 (a. 1475), 457, 471, 486, 493, 514 (a. 1476), 522 (mansit in hospitio), 523, 527 (collegiatus praebendae s. Adalberti, intravit domum Collegii minoris eandem inhabitaturus), 542 (praebend. capellae s. Adalberti in circulo Crac. sitae, de Zambrzecz oriundus), 696 (a. 1478), 698 (colleg. Colleg. majoris), 821 (a. 1480), 913 (a. 1483, provisor et procurator generalis bonorum capituli eccl. s. Floriani), 1107 (a. 1487, s.

theologiae bacc.), 1116, 1180 (a. 1488), 1187, 1188, 1558 (a. 1493), 1562, 1565, 1566, 1574, 1581 (consiliarius dni rectoris), 1612, 1613 (canonicus eccl. s. Floriani), 1775 (a. 1496, s. theologiae professor).

Świętoslaus de Poznania (a. 1474), v. Poznanita Święt.

Świętosłaus de Czerlin (a. 1475), v. Czerlinius Święt.

Świętoslaus psalterista (Swanthoslaus):

 612 (a. 1477, psalt., tres fertones tenebatur ei bacc., in quibus invadiavit ei Ebreardum).

Świętoslaus de Raua, v. Rawensis Joh. Świętoslai (a. 1484/85).

Świętoslaus de Bytom (Sventoslaus), cf. Bytomiensis Bern. Święt. (a. 1504/17).

Świętowski Paulus studens (a. 1515), v. Świetochowski Paul.

Swijathochowo de, v. Świętochowski.

Swijathowskj, cf. Świętowski.

Swijerno, Swijerzino de: v. Świerzynius Swijnycz de, Svinienensis: cf. Świdnicensis. Świr de, v. Świrski.

Świradzice de: v. Świradzicius; Świradzki. Świradzicius Raphael de Swiradzice (Raph. de Swyradzycze):

 — 33 (a. 1469, studens, tenebatur coquae Collegii artistarum tres grossos).

Świradzki Stanislaus de Świradzice (Stan. de Swyradzicze, Swyradzycze; in Codice diplom. Univ. Crac. »Świradzki« dictus):

— 341 (a. 1474, canonicus Cracoviensis), 822 (a. 1480, canonicus Kielcensis, canon. et officialis generalis Crac.).

Świrski Andreas de Świr, de genere ducum Lithuanus (Swyrsky Lithuanus):

— 1215 (a. 1488, bacc. de bursa pauperum).

 v. Andreas mgr. et senior bursae philosophorum (a. 1498).

Swodzijscheuicze, Svodzijszevijcze Swodziszowice, Swodzyschevycze de: v. Swodziszowicius.

Swodziszowicius Albertus de Swodziszowice (Alb. de Swodzijscheuicze,

Swodzijszevijcze, Swodzyschevycze, Szwodzischowicze, Szwodzyschevycze):

1815 (a. 1497, mgr.). 2056 (a. 1505, praepositus Collegii majoris), 2058,
 2417 (a. 1517, consiliarius dni rectoris).

 v. Piotrkowita Alb. alias de Swodziszowice (a. 1514).

Sworcz de, v. Asszusvarczanus.

Swyathochowski, v. Świętochowski.

Swyathowski, cf. Świętowski.

Swyatoslaus, cf. Świętoslaus.

Swydnycz de, cf. Świdnicensis.

Swyerno de, v. Świerzynius.

Swyesch de, v. Świeciensis.

Swyesz de (a. 1478), v. Świdnicensis.

Swyewsch, Svyevscha de: v. Świeciensis. Swyradzice. Swyradzycze de: v. Świra-

dzicius; Świradzki.

Swyrsky, v. Świrski.

Sydlow de, v. Szydlowita.

Syenski, v. Sieński,

Syeprcz de, v. Sieprcius.

Sylicze de, v. Silicius.

Syluas, cf. Sylvas.

Sylvas Wolfgangus de Buda, studens (a. 1523): v. Hiller Wolfg.

Sylvius Johannes Siculus, Italus (Joh. Siculus, Siculus Silvius, Sicculus, Joh. Siculus Italus):

— 2081 (a. 1506, dr.), 2095, 2102 (a. 1507), 2114, 2115, 2118, 2137 (a. 1508, cum cancellario regni Poloniae, Joh. Łaski, ad judicium dni rectoris in stubam majorem Collegii artistarum venit, et in quantum Universitatem verbo aut facto ex improviso et indeliberate offendisset, gratiam, favorem et veniam humiliter et debita cum instantia sibi dari et concedi postulavit).

Symon, cf. Simon.

Synudio de, v. Simidius.

Syradia, Syradya de: v. Siradita.

Syrakowski, v. Sirakowski.

Syrzów de, v. Syrzowita.

Syrzowita Michael de Syrzów (Mich. de Sijrzow):

- 2702 (a. 1523).

Syrzynka, v. Szerzynka.

Sythawia de, v. Zittawiensis.

Szab Johannes pauco (a. 1507), v. Szwab Joh.

Szabadka de, v. Szabadkanus.

Szabadkanus Demetrius de Szabadka, Ungarus (Demetr. de Sabathka):

794 (a. 1479, studens, cum bacc.
 Ungaro concordiam super certis pecuniis coram dno rectore fecit), 814
 (a. 1480, bacc.), 824 (stud. et bacc.).

Szadecz de, v. Sandecensis.

Szadek de, Szadkoviensis: cf. Szadkovius. Szadkovius Jacobus de Szadek (Jac. de Schadek):

— 368 — 474 (mgr. et decretorum dr., canonicus Cracoviensis nec non rector Universitatis commutatione aestivali a. 1475), 431 (a. 1475, incunte mense Septembri in conventione Sandecensi), 475 — 542 (rector Univ. comm. hiemalis a. 1475/76).

Szadkovius Johannes de Szadek (Joh. de Schadek, Szadek):

— 40 (a. 1469, studens), 48, 49, 1006 (a. 1485, mgr.), 1007, 1230 (a. 1489), 1231 (ejus juvenis), 1233, 1239 (octo libros in vadio pro decem florenis in auro imposuit), 1360 (a. 1491), 1420 (libros ab octo annis mutuo accomodatos reddere non curavit), 1424, 1616 (a. 1493, rector scholarum ad s. Mariam, contraveniendo dispositioni Statutorum rectoralium per procuratorem ad terminum venit), 1652 (a. 1494, studens sub ejus cura moram agens).

Szadkovius Martinus de Szadek (Mart. de Schadek):

— 547 (a. 1476, clericus moram habens ad Omnes ss., gladium in valore xviij grossorum et caputium quatuor grossorum studenti Petro Szadkovio in mutuum dedit).

Szadkovius Mathias de Szadek (Math. de Schadek):

 1956 (a. 1503, studens, ejus causa coram dno rectore cum quadam muliere).

Szadkovius Nicolaus mgr. (a. 1516 — 35), v. Procopiades Nic.

- Szadkovius Petrus de Szadek (Petr. de Schadek):
- 547 (a. 1476, studens).
- v. Szadkovius Mart. (a. 1476).
- Szadkovius Stanislaus de Szadek (Stan. de Sachadek, Sadek, Schadek, Szadek, Zadek):
- 1 99 (mgr. et s. theologiae professor, canonicus eccl. s. Floriani et rector Universitatis commutatione aestivali a. 1469), 40 (rector existens cuidam studenti quatuor marcas pecuniarum in mutuum dedit), 93 (dr. et plebanus in Mstyczów), 101 (consiliarius dni rectoris), 116, 141 (a. 1470), 156, 167 (s. theol. dr. et coarbiter dni rectoris), 317 361 (rector Univ. comm. aestiv. a. 1474).

Szadlijnskij, v. Szadliński.

- Szadliński Albertus (Alb. Szadlijnskij):
- 3100 (a. 1531).

Szadzycze de, v. Sędzicius.

- Szafraniec Nicolaus (Nic. Safranijecz, Safranyecz):
- 1646 (a. 1494, quondam rector scholarum in Tarnów et quondam studens Cracoviensis).

Szakijelskj, v. Žakielski (?).

- Szalaj Andreas de Zala, Ungarus (Andr. Zalay, de Zala):
- 1017 (a. 1485, accomodavit librum a studente Ungaro), 1037 (artium bacc. Viennensis).
- Szalek Petrus de Warszawa (Petrus de Varszovya; in Libro dilig. »Petr. Szalek de Warszawa« dictus):
- 3298 (a. 1535, studens).

Szambor de, v. Samboritanus.

Szambrzecz de, cf. Zembrzycius.

Szamet (schameth):

- 2162 (a. 1510, septem ulnae nigri panni alias schameth, per mediam marcam).
- v. Axametum (a. 1525).
- Szamothulij, Szamothwlij, Szamothwly, Szamotuli de: cf. Szamotulianus.
- Szamotulianus Albertus mgr. et dr. (a. 1494/96), v. Krypa Alb.

Szamotulianus Bartholomaeus de Szamotuly (Barth. de Schamotuli):

- 1467 (a. 1491, accomodavit librum a mgro in quinque latis grossis), 1468, 1470.
- Szamotulianus Fabianus de Szamotuly (Fabianus bacc., Fab. de Samothuli, Samotulj, Schamotuli, Szamothulij, Szamothwlij):
- 36 (a. 1469, bacc.). 40, 42, 122 (quinque et novem florenos obligavit se ei coram dno rectore quidam plebanus solvere), 125, 215 (a. 1470), 237, 252 (a. 1472).
- Szamotulianus Gregorius de Szamotuly (dr. Gregorius, Greg. de Schamothuli, Schamotuli, Szamothwly):
- 2151 (a. 1509, mgr.), 2498 (a. 1521, juris canonici dr., protunc ad ordinatiam de senioratu bursae canonistarum vocatus), 2504 (verbis injuriatus a studente), 2813 (a. 1524, decretorum dr., collegiatus), 2839 (a. 1525, artium et decr. dr., collegiatus juris pontificii et poenitentiarius cathedr. ecclesiae majoris Cracoviensis), 2853 (a. 1526, confessor et concionator eccl. majoris Crac.), 2895 (ejus focaria Anna), 2901 (a. 1527), 2902 (lector ordinarius), 2968 (a. 1529, decanus facultatis canonicae), 3061 (a. 1530), 3273 (a. 1534).
- v. Goska Greg. dr. (a. 1523).
- Szamotulianus Johannes de Szamotuly (Joh. de Schamotuli):
- 392 (a. 1475, bacc.), 535 (a. 1476).
- Szamotulianus Johannes studens (a. 1477), v. Szamotulski Joh.
- Szamotulianus Johannes de Szamotuly (Joh. de Schamotulj):
- 752 (a. 1479, studens, debet ex decreto dni rectoris inceptos >Tractatus
   Petri Hispani finire, terminare et explere).
- Szamotulianus Johannes de Szamotuly (Joh. de Szamothwlij):
- 2157 (a. 1510, studens Universitatis, pro libris perditis in quondam itinere per quendam vectorem reposuit studenti mediam marcam).

Szamotulianus Johannes dr. (a. Szamotulianus Simeon de Szamo-1513/15), v. Paterek Joh. tuly (mgr. Simon, Sim. de Schamothuli,

Szamotulianus Johannes de Szamotuly (Joh. de Schamothuli):

- 2890 (a. 1526).

Szamotulianus Laurentius de Szamotuly (Laur. de Schamotuly):

- 3007 (a. 1530, bacc.. ejus tunica nigri coloris valoris unius marcae, accomodata cuidam bacc. pro lectione in Collegio legenda tempore Quadragesimae).
- Szamotulianus Martinus de Szamotuly (Martin. de Samothvlij, Szamotuli):
- 1633 (a. 1494, mgr. et senior bursae Jerusalem, tenebatur olim cocae ejusdem bursae quinque florenos), 1638 (arestatam studenti tunicam ad acta dni rectoris reposuit).
- Szamotulianus Martinus de Szamotuly (Martinus mgr., Mart. de Samotulj, Schamotuli, Schamothulij, Szchamotuli):
- 2267 (a. 1514, mgr. et senior bursae pauperum), 2269 (ss. canonum bacc.), 2446 (a. 1517, item senior bursae paup.), 2488 (a. 1520, collegiatus Collegii majoris, occasione nocturnae vagationis et inquietationis hominum a dno rectore in una sexagena condemnatus), 2514 (a. 1522), 2692 (a. 1523), 2693, 2753, 2812 (a. 1524, decanus facultatis artisticae). 2816 (sententiam ejus et mgrorum facultatis artist. dnus rector cassavit, annullavit et revocavit).

Szamotulianus Mathias de Szamotuly (Math. de Schamothulij):

- 596 (a. 1477, percussit et vulneravit clericum et studentem, quapropter a dno rectore in unum fertonem leso et in quatuor grossos pro medicina condemnatus).
- Szamotulianus Mathias Matthaeus mgr. (a. 1522/25), v. Cichosz Math. Matth., alias etiam Mitis dictus. Szamotulianus Nicolaus de Szamotuly (Nic. de Zamotulj):
- 1606 (a. 1493, laicus).

Szamotulianus Simeon de Szamotuly (mgr. Simon, Sim. de Schamothuli, Schamothulij. Schamothulj, Schamothuli, Schamothulij, Shamotuli):

- 2521 (a. 1522, mgr. vel rector scholae Omnium ss.), 2526 (quondam rector scholae Omnium ss.), 2748 (a. 1523, collegiatus Collegii minoris, ocasione excessus verbalis in communi mensa confratrum mgrorum Colleg. minoris a dno rectore in una sexagena condemnatus, appellavit ad consiliarios et decanos facultatis), 2755 (excommunicatus, odardus!), 2807 (a. 1524, bacc. in medicinis), 2808, 2870 (a. 1526, senior bursae pauperum), 2898, 2923 (a. 1528, colleg. Colleg. minoris et medicinae dr.), 2945 (facultatis artium decanus), 2994 (a. 1530, facultatis medicae decanus), 3046, 3052, 3056, 3057 (item colleg. Colleg. minoris!), 3061, 3191 (a. 1533), 3216 (a. 1534, ejus census in oppido Zator), 3227 (accepit sex florenos a mgro Sabinka Regiopontano, quos ei ex collegiatura sua tenebatur).

Szamotulski Johannes (Joh. Schamotulskij):

 592 (a. 1477, studens, citatus ad dnum rectorem ad instantiam clerici de s. Stephano).

Szamotuly de, cf. Szamotulianus.

Szamowski Martinus (Mart. Schamowski):

 2015 (a. 1505, bacc., citatus ad judicium dni rectoris ad instantiam cujusdam mulieris).

Szanczpow de, v. Sąspowita.

Szchamotuli de, cf. Szamotulianus.

Szandecz de, Szandeczensis: v. Sande-

Szanok de, v. Sanocensis. [Zapalka. Szapalanka, Szapalka: v. Zapalanka; Szapolno de, v. Sępolnensis.

'Szarlat (szarlath):

- 2799 (a. 1524, clipeus pectoralis alias zaloga de szarlath).
- v. Zaloga (a. 1524). Szarlath, v. Szarlat.

Szarlej de Cracovia, maritus Margarethae: v. Szarlejowa Marg. (a. 1479).

- Szarlejowa Margaretha de Cracovia (Marg. de Crac., Marg. Scharleijowa):
- 749 (a. 1479, institrix, duos mgros et decretorum dres pro panno de Florentia alias Floreńskie sukno ad jus dni rectoris citavit), 750, 751.

Szarnow de, v. Zarnowita.

Szarnowijecz de, v. Zarnowiecius.

Szarszijnskij, v. Szarzyński.

- Szarzyński Johannes Chorążyc, Nobilis (Nob. Joh. Szarszijnskij videlicet Choraszijcz):
- 3286 (a. 1535).

Szatmár de, v. Szatmarus.

Szatmarus Johannes de Szatmár, Ungarus (Joh. de Sathmar):

— 393 (a. 1475), 399 (studens).

- Szatmarus Wladislaus de Szatmár, Ungarus (Wladislaus s. Ladisl. de Sathmar):
- 393 (a. 1475, bacc.), 399.

Sząwijsthow de, v. Zawistowita.

Szawlowice de, v. Szawlowicius.

- Szawlowicius Mathias de Szawlowice (Math. de Schawlouicze):
- 587 (a. 1477, cantor ad Omnes ss., pro lesione studentis condemnatus a dno rectore in poenam unius floreni parti lesae et decem grossorum Universitati).
   [v. Zajączek.

Szayanczyecz, Szayanczeczk, Szawnczek: Szchczebrzeschijn de, v. Szczebrzeszynius. Szcromowszkij, v. Skromowski.

Szczasna dna, cf. Szczęsna.

- Szczawieński Johannes (Joh. Sczawyenskij):
- 261 (a. 1472, obligatus cuidam studenti in quatuor florenis una cum quinque grossis).

Szczawino de, v. Szczawiński.

Szczawiński Nicolaus de Szczawino (Nic. Szczawinski de Sczawijno):

- 2364 (a. 1515, mgr.).

Szczebrzeszyn de, v. Szczebrzeszynius.

Szczebrzeszynius Felix de Szczebrzeszyn (Felix de Sczebreszin):

- 3298 (a. 1535, studens).

Szczebrzeszynius Martinus de Szczebrzeszyn (Mart. de Szchczebrzeschijn): [Omnes ss.).

- 2818 (a. 1525, vicarius perpetuus ad Szczecin de, cf. Szczecinius.

Szczecinius Mathias bacc. (Szczecinius?, a. 1474), v. Merker Math.

Szczeglin de, cf. Szczeglinius.

Szczeglinius Stanislaus vicarius (a. 1473/91), v. Maślesko Stan.

Szczepan de Cracovia, maritus Margarethae; v. Cracovita Marg. (a. 1505 —16).

Szczepanowa Margaretha de Cracovia (a. 1505/16), v. Cracovita Marg. Szczepiecki Caspar Nobilis (Nob. Casp. Sczepyeczkij, Sczepyeczky):

- 2514 (a. 1522, studens Universitatis, jurisdictioni dni rectoris non contradixit!), 2515, 2518, 2519 (causa ejus coram dno rectore ocasione receptionis subductae mardureae valoris xvj florenorum).
- Szczęsna dna (a. 1535), v. Cracovita Szczęsna.
- Szczodrak Johannes de Cracovia, Maritus Margarethae: v. Szczodrakowa Marg. (a. 1473).
- Szczodrakowa Margaretha de Cracovia (dna Scodrkowa, Sczodrkowa, Marg. Szczodrzakowa de Crac., Sczorthkowa):
- 273 (a. 1472), 275 (a. 1473, ejus causa coram dno rectore cum bacc. Siradita Ungaro de pellicea, camisiis duabus et tunica, item maritus ejus Johannes), 289, 290 (concivis de Crac.), 292 (civis Crac.), 293, 357 (a. 1474).
- Szczucki Bartholomaeus (Barth. Sczvczkj):
- 2838 (a. 1525, bacc. et clericus in minoribus ordinibus constitutus), 2839 (per lictores civitatis Kazimiriensis detentus incarceratusque et tamquam suspectus homo ad vicecapitaneum Cracoviensem remissus).
- Szczurzyński Stanislaus (Stan. Sczurzinsky):

 2483 (a. 1519, crinisavit studentem, quapropter a dno rectore in decem grossis condemnatus).

Szczyglin de, cf. Szczeglinius.

Szczytnicius Andreas Cvacza, scutarius (a. 1486): v. Kwacza Andr.

Szczytniki de, cf. Szczytnicius.

Szebnicia de, v. Szebnicius.

Szebnicius Aegidius de Szebnicia, Ungarus (Egidius de Schebnicia):

- 1653 (a. 1494, barc., mansit olim in habitatione mgri Drohobyczensis).

Szebnicius Georgius de Szebnicia, Ungarus (Georg. de Sebnicza dioc. Strigoniensis de Vngaria):

- 1839 (a. 1498, emit lectum a studente pro fertone).

Szebnicius Johannes de Szebnicia, Ungarus (Joh. de Schebnicia):

— 1660 (a. 1494, studens moram agens circa mgrum Joh. Glogowitam in Collegio majori, tenebatur sutori ratione laborum planularum quatuor grossos cum medio).

Szebnicius Michael de Szebnicia, Ungarus (Mich. de Sebnicia):

 1995 (a. 1505, studens de bursa nova, tenebatur cuidam mulieri octo grossos minus uno ternario).

Szebnicius Stephanus de Szebnicia, Ungarus (Stephanus Ungarus; in Albo stud. »Steph. de Sebnicia« scriptus):

— 1167 (a. 1488, studens de bursa Alemanorum, citatus ad dnum rectorem ad instantiam sartoris Cracovitae).

Szeborg de, v. Seeburgensis.

Szécs de, v. Szecsensis.

Szecsensis Cristannus de Castro Szécs, Trannssilvanus (bacc. Cristannus, Crist. de Transsiluania, de Transyluania, de Castro Schez):

— 890 (a. 1483), 998 (a. 1485, bacc.), 1089 (a. 1487, mgr.), 1105 (erronee mgr. Cristophorus dictus, tenebatur dri medicinae triginta quatuor florenos, et obligavit se coram dno rectore tamdiu in Cracovia demorari, quamdiu scripta a patre non habebit), 1111, 1125. Szecsensis Gregorius de Castro Szécs, Ungarus (Greg. de Swez; in Albo stud. »Greg. de Schesz« seriptus):

 — 1106 (a. 1487, ejus picarius invadiatus a studente Ungaro in tribus florenis et septem grossis et duobus quadrantibus).

Szecsensis Petrus de Castro Szécs, Ungarus (Petr. de Castro Schecz):

- 830 (a. 1480, studens).

Szecsensis Stephanus de Castro Szécs, Transsilvanus (Steph. de Transsilvania; in Albo stud. »Steph. de Castro Schesz« scriptus):

- 1248 (a. 1489, studens de domo dris Regula).

Szecseny Antonius Ungarus (Antonius de Ungaria):

— 2449 (a. 1517, studens de Ungaria), 2450 (bacc.).

Szegedin de, v. Szegedinensis.

Szegedinensis Blasius de Szegedin. Ungarus (Blas. de Segedyno):

 2402 (a. 1516, bacc., invadiavit a quodam bacc. libros in uno floreno).

Szegedinensis Georgius de Szegedin, Ungarus (Georg. de Schegyedijno):

- 2370 (a. 1515).

Szegedinensis Johannes de Szegedin, Ungarus (Joh. de Szegyedijno):

— 1465 (a. 1491, mgr. de bursa Ungarorum).

Szegedinensis Johannes de Szegedin, Ungarus (Joh. de Segedino, Sengedino):

 1753 (a. 1495, quinque florenos tenebatur ei bacc. Ungarus).

Szegedinensis Michael de Szegedin, Ungarus (Mich. de Vngaria; in Albo stud. »Mich. de Segyedino« scriptus):

60 (a. 1469, studens, infamavit studentem Ungarum), 61, 67.

Szegedinensis Valentinus de Szegedin, Ungarus (Valent. de Hungaria, Vngaria; in Albo stud. »Valent. de Zeyedino« scriptus):

2419 (a. 1517, vulneravit studentem ex casu?), 2421, 2422 (studens), 2423 (vulnerato duos florenos cum medio ex decreto dni rectoris reposuit!).
Szemborj de, v. Samboritanus.
Szenija de, v. Žnenensis.
Szenko, Szyenko: cf. Sienko.
Szeprcz, Szerbcz de: v. Sieprcius.

Szerzynka (syrzynka, szijrszijnka, zyrzinka).

— 2266 (a. 1514, szijrszijnka mulieris serico intexta cum auro valoris duorum florenorum, item syrzynka pro floreno in communi moneta), 2352 (a. 1515, zyrzinka mulieris auro et serico reformata).

Szewc de Cracovia, maritus Barbarae: v. Szewcowa Barb. (a. 1525).

Szewcowa Barbara de Cracovia (Barb. Schewczowa de Crac.):

 2836 (a. 1525, a bacc. percussa et infamata, item variae res ejus).

Szewna de, v. Szewnensis.

Szewnensis Paulus de Szewna s. Szewno (Paul. de Shewna, Shewno):

— 2469 (a. 1518, studens, acusavit coram dno rectore mgrum Libanum, rectorem scholae s. Mariae).

Szewnensis Paulus de Szewna s. Szewno (Paul. de Szewna):

— 3030 (a. 1530), 3031 (studens in scholis b. V. Mariae degens, coram dno rectore, judicialiter tunc sedente, studentem multis verbis non bene discrete prolatis dehonestavit denigravitque), 3032, 3051 (quapropter a dno rectore in unum fertonem condemnatus).

Szewno de, v. Szewnensis.
Szidlow, Szijdlow de v. Szydlowita.
Szijdzijną, Szijdzijną de: cf. Sidzinensis.
Szijeclykij de, v. Sieklucianus.
Szijeczyechouiensis, v. Sieciechowiensis.
Szijelijenskij, v. Zieleński.
Szijeno, cf. Sieno.
Szijeprcz, Szijeprz de: v. Sieprcius.
Szijeradia de, v. Siradita. [cius.
Szijercz, Szijerpcz, Szyerpsz de: v. Siepr-Szijrszijnka, v. Szerszynka.
Szijska, v. Szyszka.

Szijskowskij, v. Szyszkowski.
Szijtho de, v. Żytnensis.
Szijwijeczkij, v. Żywiecki.
Szim de, v. Szremensis.
Szkarbimiria de, v. Skarbimirita.
Szkarkowszky, cf. Skarkowski. [mirita.
Szkarmiria, Szkarmyrya de: v. SkarbiSzkavina de: v. Skawinius; Skawiński.
Szkorkowszkij, Szkorkowsky: v. Skórkowski.

Szkromowszkij, v. Skromowski [nensis. Szkrzijno, Skrzino, Szkrzyno de: v. Skrzy-Szlawkowijensis, cf. Sławkowiensis.

Szleszak, v. Szlezak.

Szlethstath de, v. Schlettstadtensis.

Szlęzak Benedictus de Ilkusz s. Olkusz (Bened. de Ilkusch, Illkusz; in Albo stud. »Bened. Szleszak de Ilkvsz« dictus):

2691 (a. 1523, librum Posteriorum« valoris xij grossorum, cuidam studenti furto ablatum, in vendeta emit!), 2692.

Szlonczewski, v. Słonczewski.

Szlumowski, v. Słomowski.

Szluppcza de, v. Słupcensis.

Szmijothanczanka, Szmijothanczyna: v. Śmiotanczyna.

Szmijothanka, v. Śmiotanka.

Szmigiel de, v. Śmigielius.

Szmijgrod, Szmijgroth de: v. Zmigrodius.

Szmyeijova de, v. Żmijowski.

Szmyelnijcza de, cf. Schmöllnitzensis.

Szmyethanka, v. Śmiotanka.

Szmyothanczyna, v. Śmiotanczyna.

Szmyothanka, v. Śmiotanka.

Sznena, Sznijena, Sznijenna, Sznyeyna de: v. Żnenensis.

Szobrancsius Stephanus (Szobrancsius?, a. 1524), v. Ungarus Steph.

Szobyekurskj, v. Sobiekurski.

Szobyenskij, v. Sobieński.

Szocha, v. Socha.

Szöllös Nicolaus de Szöllös s. de Beregszasz, Ungarus (Nic. de Brexasz de Zewles; in Libro promot. »Nic. de Zewles« scriptus).

— 836 (a. 1480. baccalariandus, fidejussit pro studente Ungaro), 837, 842 (bacc., submisit se coram dno rectore de Cra-

covia non recedere, nisi prius solutione pro studente Ungaro facta, seu dummodo alium loco sui fidejussorem ponat).

Szokolnijczky, cf. Sokolnicki.

Szokolowski, v. Sokolowski.

Szolijerijs de, v. Sulerzyszensis.

Szolkowski, v. Ziółkowski.

Szosszkowo de, v. Szoszkowita.

Szoszkowita Nicolaus de Szoszkowo (Nic. de Szosszkowo):

- 257 (a. 1472, duos florenos et unum fertonem tenebatur ei bacc.).

Szoszna, Szosznina: v. Sosna; Sośnina. Szowoklaskij de, v. Sowoklęscius.

Szpada, v. Szpata.

Szpata s. szpada (spata):

- 954 (a. 1484, studens obligavit se coram dno rectore reponere spatam alias cultrum seu frameam).
- v. Framea.

Szrem de, cf. Szremensis.

- Szremensis Jacobus de Szrem s. Szrim (Jac. de Szrzem):
- 545 (a. 1476, bacc. moram habens ad
   s. Stepbanum in scholis).
- Szremensis Lucas Camijenczijn (a. 1500), v. Kamieńczyn Luc.
- Szremensis Pristinus de Szrem s. Szrim (Pristin. de Szim);
- 1627 (a. 1493, de scholis Omnium ss., hora inconsueta ostia scholae violenter efregit et quendam bacc. contumelia affecit).

Szrim de, cf. Szremensis.

Szrzebrzewo de, v. Srzebrzewski.

Szrzem de cf. Szremensis.

Szrzoda de, v. Środanus.

Szrolla, v. Srolla.

Szthąschijcza de, v. Stężycius.

- Szuba (schuba, schwba, suba, swba, szuba, zuba):
- 652 (a. 1478, debitum studentis sartori ocasione reformationis duarum zubarum), 716 (schuba bona subducta vulpinis), 1126 (a. 1488, tunica schuba nominata), 1343 (a. 1490, schuba flavei coloris subducta pellibus mardurinis, apud Judaeos redempta), 1476 (a.

1491, schuba de damascho plus valens quam quatuor florenos), 1919 (a. 1502, suba), 1992 (swba vulpina), 2750 (a. 1523, suba seu subductorium dri a Judaeo vendita), 2836 (a. 1525, debitum schwbe et aliarum rerum), 3215 (a. 1534, szuba de arassio, pellibus vulpinis subducta, pro necessitate Judaeo invadiata).

- v. Damaschus; Haras.

Szubella (subella):

(natica). udentis bro-

— 2638 (a. 1523, subella studentis bru-Szuchorabsczanka, v. Suchorabszczanka. Szulijrzyszch de, v. Sulerzyszensis.

Szumbarg de, v. Szumbargensis.

- Szum bargensis Balthasar de Szumbarg s. Cimbarg (bacc. Baltizar, Balth. de Cimbarg, Balthezar de Cirbark, Cymbark, Scirbark, Semberg, Sumbark, Svmbark, Szymbark, Zamberk, Zimbark; in Libro promot. >Balth. de Szumberg < scriptus):
- 21 (a. 1469, studens et ejus praeceptor miserunt cursorem in patriam), 27 (de bursa philosophorum), 43, 44 (ejus tunica nigri coloris laboris Pleschensis in valore unius ducati et medii, impignorata in quinque grossis), 45, 162, (a. 1470, bacc.), 200 (bacc. de bursa philosophorum), 205, 213, 219, 238, 242.
- Szumbargensis Johannes de Szumbarg s. Cimbarg (Joh. de Cirbark, Scirbark):
- 41 (a. 1469, studens, in vim mutuatae pecuniae xxxvj grossorum accepit a studente lectisternia et quosdam libellos), 46.
- Szumski Johannes (Joh. Schumsky, Szumsky):
- 2605 (a. 1522), 2609 (violentiam fecit mulieribus in loco publico et inhonesto prostibulo, quapropter a dno rectore in poena unius floreni condematus).
- Szumski Nicolaus de Szumsko (Nic. de Schumsko, Schumsky, Sumsky):
- 1396 (a. 1491, bacc. et avunculus Frederici Swaracki), 1406 (sororinus dicti Swaracki), 1432.

Szumsko de, Szumsky: v. Szumski. Szupijczye, szupyczą: v. Żupica.

Szvab, v. Szwab.

- Szwab Johannes de Cracovia (Joh. Swap, Szab, Szvab):
- 2085 (a. 1506), 2104 (a. 1507, caupo cellarii sub domo dni Valdek), 2105, 2258 (a. 1514, civis Crac. et ejus consors Barbara), 2261.
- Szwabowa Barbara Johannis de Cracovia (Barbara consors Johannis Swap civis Crac., Barb. Swabowa):
- 2258 (a. 1514 hospita, misit pro lictoribus civitatis, suggerens ipsos, ut studentem carceribus imponerent), 2261.

Szwabski-a-e:

— 519 (a. 1476, balneamen de tela swabskije in valore unius sexagenae), 2266 (a. 1514, swabskye telae lintiamen valoris decem mar arum).

Szvaraczkij, v. Swaracki.

Szwerzno de, v. Świerzynius.

Szwesch de, v. Świeciensis.

Szweynijcziensis, de Szweynycz: cf. Świdnicensis. [cicki.

Szvijaczijczkij, Szwijaczijczkij; v. Świę-Szvijderszkij, v. Świderski.

Szwodzischowicze, Szwodzyschevycze de: v. Swodziszowicius.

Szwolen, Szwolyenije de: v. Zwolenius. Szwyecznijk, v. Świecznik.

Szwyerzino de, v. Świerzynius.

Szwijetlyk, v. Świetlik.

Szydlow, Szydlów de & in: v. Szydlowiensis; Szydlowita.

Szydlowiec de, v. Szydlowiecius.

- Szydłowiecius Johannes de Szydłowiec (Joh. de Schydlowiecz):
- 670 (a. 1478, citavit studentem ad judicium dni rectoris).

Szydlowiecki Christophorus:

- 2742 (a. 1523, palatinus Cracoviensis?).
  Szydlowiensis (in Schijdlow, Szydlow):
- plebanus (a. 1524), v. Szydlowita Nic.
- rector scholarum (a. 1523), v. Piotrkowita Abr. (assertus bacc., beanus!).
   Szydlowita Bartholomaeus de

Szydlów (Bartholomaeus procurator et Acta rect.

notarius publicus, Barth. de Schijdlow, Schydlow):

- 1266 (a. 1489), 1499 (a. 1491), 1500
   (a. 1499), 1861 (a. 1500, notarius publicus).
- Szydlowita Franciscus de Szydlów (Franc. de Szidlow):
- 3336 (a. 1535, quondam cantor ad s. Florianum).
- Szydlowita Jacobus de Szydlów (Jac. de Schydlow):
- 817 (a. 1480, bacc., injurias servitori intulit).
- Szydlowita Johannes de Szydlów (Joh. de Schijdlow, Schydlow):
- 378 (a. 1475, mgr., pro excessibus et conspirationibus sub poena carceris exclusus de bursa Jerusalem), 428.
- Szydlowita Johannes de Szydlów (Joh. de Schydlow):
- 1480 (a. 1491, obligavit se coram dno rectore cuidam viduae unum fertonem solvere).
- Szydlowita Mathias de Szydlów (Mathias mgr. et senior, Math. de Schidloff, Schidlow, Schijdlo, Schijdlow, Schydlow, Sijdlow, Sydlow, Szijdlow, Szydlow):
  - 82 (a. 1469, mgr.), 83 (mgr. et senior domus de domo Jerusalem), 134 (a. 1470), 140 (item senior bursae Jerus.), 211, 246 (ratione repertatuae >Epistolarum« Pogii tenebatur ei studens viij grossos), 285 (a. 1473), 307, 380 (a. 1475, collegiatus), 454, 474 (habebit prioratum ad ascensum et promotiones in domo majoris Collegii artistarum, tam in beneficiis quam in habitationibus domus), 569 (a. 1477), 597, 601, 696 (a. 1478, collegiatura vacans per ejus exclusionem), 725, 1053 (a. 1486, decretorum dr., cantor eccl. s. Floriani et plebanus in Ilkusz), 1054, 1258 (a. 1489), 1277 (s. theologiae professor), 1619 (a. 1493. s. theol. dr.), 1760 (rector Universitatis commutatione aestivali a. 1495), 1767, 1822 (a. 1497, decanus eccl. s. Floriani), 1825, 1828 (a. 1498), 1829 (ss. canorum dr.), 1876

(a. 1500, canonicus eccl. cathedr. Cracoviensis et s. paginae prof.), 2058 (a. 1505, spoliatus praepositura, recepit violenter »Statuta« et »Conclusiones« Collegii majoris), 2252 (a. 1513, ratione inobedientiae excommunicatus), 2492 (a. 1520, olim, pallium ejus ab executionibus testamenti venditum pro quatuor florenis).

Szydlowita Nicolaus Orzeschek, studens (a. 1480): v. Orzeszek Nic.

Szydlowita Nicolaus (Nicolaus plebanus):

— 2775 (a. 1524, pleb. in Schijdlow).
Szydłowita Stanislaus de Szydłów (Stan. de Schidloff):

- 1260 (a. 1489).

Szyecziechowiensis, cf. Sieciechowiensis.
Szyelenszka, v. Zieleńska. [cius.
Szyeprcz, Szyerpcz, Szyerpsz de: v. SieprSzyjnik Nicolaus de Cracovia (Nic.
Schyynyk):

— 1605 (a. 1493, civis Crac.). Szymbark de, v. Szumbargensis. Szyraków de, v. Sirakowita.

- Szyszka Stanislaus de Górka s. Górki, alias de Śrebrna Górka (Stan. de Gorka, de Gorky aut de Schrzebrna Gorka, de Srzbrna Gorka, Stan. Szijska, Zijschka):
- 56 (a. 1469), 221 (a. 1470, bacc.), 223, 225, 229, 245, 802 (a. 1479, mgr.), 848 (a. 1481), 1025 (a. 1485, rector scholarum ad s Annam), 1026, 1056 (a. 1486, quondam rector schol. ad s. Annam), 1136 (a. 1488), 1617 (a. 1493, citatus ad dnum rectorem ob non solutionem introligatori de tribus voluminibus ligatis et corio tectis), 1618, 1619, 1856 (a. 1500, s. theologiae bacc. formatus et collegiatus Collegii majoris, ad duos actus in artibus ex privilegio suae collegiaturae obligatus, quamquam se credebat posse insignia doctoralia in theologia suscepisse, tamen id considerans fieri minime posse sine praejudicio collegiatorum dicti Collegii seniorum et prius vocatorum, non coactus nec compulsus, favens

paci et concordiae domesticae, eidem promotioni in drem theologiae voluntarie, libere ac benivole renunciavit!!. 1939 (a. 1502, olim praepositus Collegmajoris, executores ejus testamenti. Szyszkowski Stanislaus (Stan. Szijskowskij):

- 3045 (a. 1530).

## Tabernae (tabernae):

- -- 1263 (a. 1489, studentes pro tabernarum frequentatione in uno fertone a duo rectore puniti), 1824 (a. 1497, tabernarum de nocte visitatio), 2180 (a. 1512, res illicitae et inhonestae, tabernae etc.), 2914 (a. 1527, taberna publica), 3076 (a. 1530), 3086 (a. 1531), 3100, 3111, et passim.
- v. Suspecta loca.
- Tabor Albertus Lithuanus, Nobilis, germanus Bartholomaei (mgr Albertus, Alb. de Litphania, Lythwanus. Alb. Tabor, Thabor):
- 262 (a. 1472, bacc., a dno rectore excommunicatus!), 386 (a. 1475, mgr. et praepositus Hrodnensis i. e. Grodnensis), 388 (praep. Trocensis!), 406, 463 (praep. in Troki), 465, 478, 484, 487, 511, 552 (a. 1476).
- Tabor Bartholomaeus Lithuanus, Nobilis (Nob. Barth. Thabor):
- 386 (a. 1475, germanus mgri Alberti, praepositi Hrodnensis, emit equum pro xxv florenis ungaricalibus ab Sienkone Horyński, pro quo fidejussit frater ejus Albertus, si de bello non fuisset reversurus), 388.

Tabulae resolutae planetarum:

- 1226 (a. 1489, liber).

Tacitus Erasmus de Cracovia (Erasmde Crac.; in Libro promot. > Er. Tacitus de Crac. « dictus):

1500 (a. 1491, bacc.), 1520 (a. 1492, mitras emit a studente), 1577 a. 1493), 1581, 1727 (a. 1494, calumniavit studentem).

## Talare (tallare):

- 456 (a. 1475, studens talari ad viduam projecit).

## Talares (tallares):

- 3195 (a. 1583, mgri Collegii minoris ex decreto dni rectoris moniti, ut veniant ad mensam et sedeant in talaribus more clericali factis).
- v. Collegium minus (a. 1533).

Talio (talionis poena);

346 (a. 1474, pro infamia), 3052 (a. 1530, poena tallionis et trecentorum florenorum).

Tallare, tallares: v. Tallare; Tallares. Tamasi de, v. Tamasius.

- Tamasius Paulus de Tamasi, Ungarus (Paul. de Thomaschi; in Albo stud. 
  Paul. de Tamasi dioec. Quinqueeclesiensis« scriptus):
- 1773 (a. 1496, obligavit se coram dno rectore pincernae quatuor florenos cum octo grossis solvere).

Tanie de, v. Taniensis.

- Taniensis Felix de Tanie (Fel de Tanye, Thanije; in Albo stud. >Fel. de Thanye dioec. Cracoviensis« scriptus):
- 3067 (a. 1530, studens, officium cantoriatus in eccl. s. Floriani gerens).
   Tanisk de, v. Tańscius.
- Tańscius Paulus de Tańsk s. Tanisk (Paul. de Thonysszk; in Albo stud. »Paul. de Tanysk dioec. Płocensis« scriptus):
- 1621 (a. 1493, studens de schola s. Spiritus hospitali, clandestine de schola exivit), 1624.

Tańsk, Tanysk de: v. Tańscius.

Tapete (tapete, tapetum):

- 2766 (a. 1524, causa tapeti in valore xv grossorum coram dno rectore, tapetum cum uno bajulo) 2980 (a. 1529, tapete Universitatis dependitum).
- v. Lodix.

Tarancz de, v. Trancius.

Tarcal de, v. Tarcalius

- Tarcalius Albertus de Tarcal, Ungarus (Alb. de Tharczal):
- 2162 (a. 1510, bacc., affuturus et de regno Poloniae pronunc in alienas partes et patriam equitaus).
- Tarcalius Gregorius de Tarcal, Ungarus (Greg. de Therczal):

- 711 (a. 1478, bacc.).
- Tarczynius Johannes de Tarczyn (Joh. de Tharczin, Tharczyn):
- 107 (a. 1469), 876 (a. 1482, bacc., per crines studentem traxit ipsumque manibus s. pugnis contractavit).
- Tarczynius Stanislaus de Tarczyn (Stan. de Tharczijn):
- 2945 (a. 1528, studens, injuste diffamatus a rectore scholae Omnium ss.).

Tarnaua, Tarnawa, Tarnawia de: v. Tarnawita; Tarnawski.

- Tarnawita Nicolaus de Tarnawas. Tarnawia, Ungarus (Ungarus?; Nic. de Tharnawia):
- 2162 (a. 1510, studens Universitatis). Tarnawski Raphael de Tarnawa, Nobilis (Nob. Raph. de Tarnawa, Tarnow; in Albo stud. »Raph. de Tarnaua« scriptus):
- 235 (a. 1470, consul Cracoviensis, Jac.
   Wilkowski, fidejussit pro eo coram dno rectore), 236 (studens).
- Tarnawski Stanislaus (Stan. Tharnawski, Tharnawsky):
- 2639 (a. 1523, bacc.), 3239 (a. 1534, tenebatur Georgio Morsztyn unum ducatum in auro et triginta grossos), 3286 (a. 1535, rapuit librum in vendeta), 3303, 3308, 3321, 3322 (actu presbyter, affixit chartas carminum infamationis ad valvas Collegii majoris), 3325, 3326, 3338, 3360 (a. 1536, in lectorio Theologorum, dum lectionem legebat, a studente multis injuriosis et inhonestis verbis infamatus), 3365, 3366, 3369 3371.
- Tarnow, Tarnów de & in: v. Tarnowiense; Tarnowiensis; Tarnawski; Tarnowita. [sis; Tarnowiecius.
- Tarnowiec de & in: v. Tarnowiecen-Tarnowiecensis piebanus (in Tarnovijecz, a. 1470), v. Brześciensis Joh.
- Tarnowiecius Martinus mgr. (a. 1497/1528), v. Kulap Mart.
- Tarnoviecz, Tarnovijecz de & in: v. Tarnowiecensis; Tarnowiecius.
- Tarnowiense asistorium (a. 1494), v. Assistorium.

Tarnowiensis (in Tharnow):

- capitaneus (a. 1470), v. Tarnowski.
- schola: v. Johannes bacc. (rector a. 1494); Szafraniec Nic. (a. 1494, quondam rector).
- Tarnowita Adam mgr. (a. 1534), v. Tussinus Ad.
- Tarnowita Benedictus de Tarnów (Bened. de Tharnow):
- 2414 (a. 1517).
- Tarnowita Benedictus scriba (a. 1535), v. Želislawski Bened.
- Tarnowita Bernardus de Tarnów (Bern. de Tarnow, Tharnow):
- 413 (a. 1475), 668 (a. 1478, res ejus in bursa pauperum arestatae), 672 (bacc.).
- Tarnowita Elias Judaeus (a. 1506 14), v. Judaeus Elias.
- Tarnowita Felix de Tarnów (Fel. de Tarnov):
- 3090 (a. 1531, studėns).
- Tarnowita Georgius de Tarnów (Georg. de Tarnow):
- 1083 (a. 1487, scholaris, ex decreto dni rectoris adjudicatus ad informandum et docendum cuidam studenti de scholis Omnium ss., quousque literae per patrem ipsius scholaris perferentur).
- Tarnowita Heliaszowa Judaea (a. 1506/14), v. Judaea Eliaszowa.
- Tarnowita Jeronymus Nyeorza, studens (a. 1474): v. Nieorza Hier.
- Tarnowita Johannes de Tarnów (Joh. de Tarnow):
- 2 (a. 1469, bacc., ejus liber), 89 (tertianus Collegii artistarum), 824 (a. 1480, psalmista eccl. cathedr. Cracoviensis, ejus recessus de Crac.), 1225 (a. 1489, mgr.).
- Tarnowita Johannes de Tarnów (Joh. de Tharnow):
- 3243 (a. 1534, bacc., concessit mutuo studenti Terentium et » Epistolas« Plinii).
- Tarnowita Martinus de Tarnów (Mart. de Tharnow):
- 1123 (a. 1487, studens), 1124.

- Tarno wita Mathias de Tarnów (Math. de Tharnow):
- 128 (a. 1469, studens), 128 (servitor dni rectoris Bylina), 130, 133 (a. 1470).
   Tarnowita Raphael studens (a. 1470), v. Tarnawski Raph.
- Tarnowita Stanislaus de Tamów (Stan. de Tarnow):
- 202 (a. 1470, studens, ex decreto dni rectoris obligatus cuidam bacc. quatuor grossos solvere).
- Tarnowski capitaneus de Tarnów, pater Pauli: v. Tarnowski Paul. (a. 1470). Tarnowski N. de Cracovia (N. Tharnowsky):
- 912 (a. 1483, civis Crac.).
- Tarnowski Paulus de Tarnów (Paulus filius capitanei de Tarnow):
- 189 (a. 1470).
- Tartaino de, cf. Tartainus.
- Tartalnus Jacobus bacc. (a. 1502), v. Koronensis Jac.
- Tartaretus Petrus (Tartaretus):
- 3815 (a. 1535, in omnibus operibus liber).
- Tatarka Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac., Stan. Tatarka, Thatharka de Crac.):
- 3306 (a. 153ō, manens in plates s. Spiritus apud Mulica), 331ō (acomodavit a dre Opocznensi certos libros in sua necessitate, postea habiturus est servitium in Łasko, item ejus mater), 3327.
- Tauchen Nicolaus de Nissa mgr. et dr. (a. 1474), v. Mergus Nic.
- Taxillae, v. Taxilli.
- Taxilli (taxilli, taxillae):
- 200 (a. 1470, in causa de tax. Indendis dnus rector ratione poenae cuilibet per unum fertonem reponere decrevit), 205 (studens et presbyter ratione taxillorum ludendorum a dno rectore in uno fertone et quinque grossis condemnatus), 890 (a. 1483, mgr. et senior bursae Jerusalem taxillos et alios ludos prohibitos attentit), 2696 (a. 1528, ludus taxillorum), et passim.

- v. Chartae; Ludus.
- Tczicza in, cf. Tczycensis.
- Tczycensis plebanus (in Tczicza, a. 1517), v. Amicinus Joh. Junior.

Teca de, v. Tekanus.

Tectura pectoris:

- 1288 (a. 1490, debitum bacc. pro tectura pectoris et aliis rebus).
- v. Habitus.
- Tęczyńska Alexandra Magnifica (Alexandra Thanczynska):
- 2056 (a. 1505, Magnifica dna).
- Tęczyński Johannes palatinus Cracoviensis (Tęczyński?):
- 215 (a. 1470).
- v. Pilecki Joh. (a. 1470).
- Tegil Johannes pater Johannis, v. Tegil Johannegil (a. 1490).
- Tegil Johannes Johannis de Cracovia (Joh. filius Johantegil):
- 1328 (a. 1490?).
- Tegurium Cracoviense s. macellum (a. 1514), v. Circulus Crac.
- Teka de, v. Tekanus.
- Tekanus Leonardus de Teka, Ungarus (Leonard. de Teca, Theca):
- 537 (a. 1476, duo floreni ungaricales ab amicis ei missi sed in`via perditi!), 669 (a. 1478, bacc.).
- Tekanus Sigismundus de Teka, Ungarus (Sigism. de Teka; in Albo stud. Sigism. de Teka dioec. Albensis scriptus): [perum morans].
- 1673 (a. 1494, studens in bursa pau-Tela-ae (tela):
- 2983 (a. 1529, vitta alias rantuch telae Colnensis s. Coloniensis).
- v. Szwabski-a-e (a. 1476 & 1514). Tela-orum (tela):
- 2706 (a. 1523, repositorium telorum in valore unius floreni).
- -- v. Sagittae.

Teloneator Cracoviensis:

- 200 (a. 1470, pater Erasmi).
- Temesvár de, v. Temesvarius.
- Temes varius Demetrius de Temesvár, Ungarus (Demetr. de Themisphor):
- 3136 (a. 1531, de bursa Ungarorum).

Temes varius Michael de Temesvár, Ungarus (Mich. de Temeszzvar, Themeszvar):

- 3233 (a. 1534, studens, incarceratus in praetorio), 3237.

Temeszzvar de, v. Temesvarius.

Tendeta Cracoviensis (a. 1494), v. Vendeta.

Tendetarii Cracovienses: v. Cracovita tend. (a. 1494); Judaeus Lazar. tend. (a. 1526/30).

Tereben de, v. Trebensis.

Terebes de, v. Terebesius.

Terebesius Mathias de Terebes, Ungarus (Math. de Terebes):

- 2131 (a. 1507, de bursa Ungarorum, percussit studentes die ss. Innocentum), 2132 (a. 1508, propter inobedientiam a dno rectore in poenam unius aurei condemnatus).
- Terentius A. P. (Terentius, Terrencius, Therencius):
- 838 (a. 1480, Comoediarum liber valoris unius floreni ungaricalis, studenti a mgro impignoratus), 843, 2012 (a. 1505, Ter. liber certus), 2698 (a. 1523), 3243 (a. 1534, lib.).

Terrencius, v. Terentius.

Tesak (thessak):

 2714 (a. 1523, gladius parvus, alias thessak vulgariter dictus).

Teschyn de, v. Tessinensis.

- Tessinensis Andreas de Cieszyn s. Tessino (Andr. de Thessen, Thesszen):
- 1487 (a. 1491, mgr., injuriavit presbyterum).
- Tessinensis Cristophorus de Cieszyn s. Tessino (Cristophorus clericus):
- 678 (a. 1478, clericus et compatriota studentis Steph. Tessinensis, alienatus et retractus a studente de bursa Jerusalem).
- Tessinensis Malcher de Cieszyn s. Tessino (Malch. de Theschin):
- 2982 (a. 1529, fr. conventus s. Spiritus Cracoviensis).
- Tessinensis Stephanus de Cieszyn s. Tessino (Steph. de Thessen):

 673 (a. 1478, actu studens de s. Anna et compatriota clerici Cristopheri, quem secum Cracoviam adduxit).

Tessinensis Vincentius de Cieszyn s. Tessino (Vinc. de Teschyn, Theschyn):

- 1094 (a. 1487), 1123 (studens), 1124, 1125, 1126 (a. 1488).

Tessino de, v. Tessinensis.

Testamentum (testamentum):

803 (a. 1479, Vetus et Novum, liber),
 1103 (a. 1487, nov., lib.), 3168 (a. 1532, nov., lib. in rubea cutti).

Tesznar de Cracovia, maritus mulieris Tesznarowa: v. Tesznarowa (a. 1473).

Tesznarowa Antiqua s. Senior de Cracovia (Thesszarowa Senior, Thessnarowa Antiqua):

- 279 (a. 1473), 284.

Teterueder, cf. Teterweder.

Teterweder Johannes de Cracovia (Teterweder?, a. 1469), v. Cederweder Joh.

Thabor, v. Tabor.

Thanczynska, v. Tęczyńska.

Thanije, Thanye de: Taniensis.

Tharczal de, v. Tarcalius. [Tarczynius. Tharczin, Tharczin, Tharczyn de: v.

Tharnawia de, v. Tarnawita.

Tharnawski, Tharnawsky; Tharnawsky:
v. Tarnawski. [Tarnowita.
Tharnow de & in: cf. Tarnowiensis;

Tharnowiecz, Tharnowyecz de & in: cf.
Tarnowiecensis; Tarnowiecius.

Tharnowsky, v. Tarnowski.

Thatarka, v. Tatarka.

Theca de, v. Tekanus.

Themeszvar, Themisphor de: v. Temesvarius. [Theod. Joh. Theodorus bacc. (a. 1533/34), v. Moscus

Therczal de, v. Tarcalius.

Therencius, v. Terentius. [mones. Thesaurus novus (a. 1475), v. Ser-

Theschin, Theschyn de: v. Tessinensis.

Thesnarowa, v. Tesznarowa.

Thessak, v. Tesak.

Thessalonicensis Dionysius s. Dionysius Alexandrinus (Dionysius):

— 2799 (a. 1524, De situ orbis cum commento, liber).

Thessen de, v. Tessinensis.

Thessnarowa, v. Tesznarowa.

Thesszen de, v. Tessinensis.

Theutoni (Almani, Alemani, Germani): v. Alemani.

Theutonicus praedicator (a. 1502), v. Cracovita Joh.

Theutonicus Hieronymus de Zórawia, studens (a. 1514): v. Alemanus Hier.

Theutonicus Petrus alias Prussita (a. 1514), v. Novoforensis Petr.

Thianis Paulus (Thianis!, a. 1534), v. Niavis Paul.

Thiczan de, v. Ticcius.

Thiczin de, v. Ticinius.

Thijmotheus, v. Timotheus.

Thlubiczkij, v. Tłubicki.

Tho, v. To pisal.

Thokarj de, v. Tokariensis.

Tholiskow de, cf. Tuliszkowita.

Tholna de, v. Tolnanus. <sub>1</sub> kowita.

Tholyschkow, Tholyskow de: cf. TuliszThomas sanctus: v. Aquinas Thom.;

Canthuariensis Thom.

Thomas quidam (Thomas):

— 14 (a. 1469, de bursa philosophorum, sex grossos tempore hiemis in mutuum communicatos restituere noluit).

- v. Tokariensis Thom. (a. 1469).

Thomas pincerna (Thomas):

- 953 (a. 1484, pincerna sub dno Wierzynek).

Thomas studens (Thomas):

- 1150 (a. 1488, stud., cui quidam bacc. zj latos grossos tenebatur).

Thomas servitor (Thomas):

— 1534 (a. 1492, serv. dris Drohobyczensis).

Thomas religiosus (Thomas):

- 1869 (a. 1500, religiosus Minorum).

Thomas studens (a. 1505), v. Kolosvarus Thom.

Thomas senior bursae Jerusalem (a. 1508), v. Bederman Thom.

Thomas bacc. (a. 1515), v. Jaurinensis Thom. de Györ.

v. Paulinus Thom.

Thomaschi de, v. Tamasius.

Thomistae: v. Aquinas Thom.; Ni-[buehl Georg. ger Petr. Thonkilspil Georg. (a. 1478), v. Dinkels-

Thonysszk de, v. Tańscius.

Thopel, v. Topiel.

Thopolczan de, v. Topoltsanus.

Thorda de, v. Tordanus.

Thordaij, v. Tordaj.

Thorn de: cf. Toronius; Toruniensis.

Thornawia de, v. Tornavius.

Thornensis, v. Tornensis.

Thoron de, v. Toronius.

Thoronia de. v. Toruniensis.

Thorun, Thorunia de: v. Toronius; Toruniensis.

Thorvny, Thorwn de: v. Toronius.

Thos, v. Toś.

Thosth de, v. Tostensis.

Thosz, v. Toś.

Threbnijcz, Threbnycz de: v. Trzebnicius. Thrzczanija. Thrzczanija de: cf. Trzcianensis.

Thrzeczyeszky, v. Trzecieski.

Thuchow de, v. Tuchowita.

Thulcze de, v. Tulczensis.

Thuliczkow, Thulischkowf, Tulijszkow, Thulyszkow de: v. Tuliszkowita.

Thur de, v. Turius.

Thurek, Thurek de: v. Turek.

Thurobyn de, v. Turobinius.

Thuron de, v. Turonius.

Thuronio de, v. Toronius.

Thurunia de: v. Toroniensis; Turonius.

Thurzi, Thurzy: v. Turzo.

Thuschowszka, v. Tuszowska.

Thychola de, cf. Tucholiensis.

Thyrobijn de, v. Turobinius.

Thyczyn de, v. Ticinius.

Tibiae (tibiae):

- 1682 (a. 1494, insolentias assidue in cantibus tibiarum studentes hospiti faciebant).

Tibiale (tibiale):

- 2738 (a. 1523, causa tibialium coram dno rectore).
- v. Habitus.

Thomas senior bursae Jerusalem (a. 1534). Ticcius Georgius de Ticzain, alias etiam Ticenus nuncupatus (Georg. de Thiczan, Ticenus):

> - 2186 (a. 1513, ad s. Annam in scholis morans), 2458 (a. 1518, mgr.).

> Ticenus Georgius mgr. (a. 1513/18), v. Ticcius Georg.

> Ticinius Georgius de Tyczyn, Ruthenus (Georg. de Thiczin, Tijczin):

> — 3294 (a. 1535, mgr. et recto¶scholae ad Omnes ss, edocuit Martinum Agnetis Klepardiensem de platea Longa, cui etiam in schola habitationem per tria anni quartalia dedit), 3301.

> Ticinius Michael de Tyczyn, Ruthenus (Mich. de Thiczin):

- 428 (a. 1475).

Ticinius Nicolaus de Tyczyn, Ruthenus (Nic. de Thyczyn):

- 1177 (a. 1488, supponendo pedem pedi lesit studentem in pedem), 1179 (usque ad incarnationem et fractionem pedis, quapropter a dno rectore ad satisfactionem in expensis pro medela factis condemnatus).

Ticzain de, v. Ticcius.

Tijczin de, v. Ticinius.

Tijrawa de, v. Tyrawita.

Timotheus studens (Thijmotheus):

- 1485 (a. 1491, stud. Universitatis Cracoviensis, cui mitrae ad vendendum a studente commissae).

Tinkiszbol Georg., v. Dinkelsbuehl Georg. Tinzman Caspar de Wratislawia bacc. (Tinzman?, a. 1489/91), v. Wratislawita Casp.

Tlubicki Johannes (Joh. Thlubiczkj):

- 3174 (a. 1533, canonicus Plocensis). Tokariensis Thomas de Tokary

(Thom. de Thokarj):

- 18 (a. 1469).
- v. Thomas de bursa philos. (a. 1469). Tolcsva de & in: v. Tolcsvanus; Tolcsvensis.

Tolcsvanus Michael Ungarus (Mich. plebanus in Tolczwa):

- 2656 (a. 1523, pleb. in Tolcsva, emit equum apud ingrum, dnus rector tamen contractum annihilavit).

Tolcsvensis plebanus (in Tolczwa, a. 1523), v. Tolcsvanus Mich.

Tolczwa in, v. Tolcsvensis.

Told de, v. Toldius.

- Toldius Johannes de Told, Nobilis Ungarus (Nob. Joh. de Tolth):
- 2141 (a. 1508 & 1521, tenebatur civi Cracoviensi decem et novem florenos communis pecuniae ungaricalis, alias computando centum denarios ungaricales in unum florenum, et decem octo denarios ungaricales specialiter).

Tolna de, v. Tolnanus.

- Tolnanus Clemens de Tolna, Ungarus (Clem. de Tholna):
- 1181 (a. 1488, studens, percussus a studentibus Ungaris fustibus in ferali). Tolnanus Emericus de Tolna, Ungarus (Emer. de Tholna):
- 2162 (a. 1510, studens, affuturus et de regno Poloniae pronunc in alienas partes et patriam equitans).
- Tolnanus Michael studens (Tolnanus?, a. 1489), v. Michael stud.

Tolth de, v. Toldius.

- Tomicki Petrus episcopus Cracoviensis:
- 2805 (a. 1524), 2851 (a. 1526), 2856,
   2869, 2958 (a. 1529), 3280 (a. 1535,
   item quondam ejus dispensator), 3291,
   3368 (a. 1536, olim).
- v. Słomowski Luc. (a. 1527/28).
- Topiel Jacobus de Gdańsk s. Gedano (Joh. Thopel de Gdansk):
- 939 (a. 1484, studens Universitatis, tenebatur studenti Suewitae duos florenos in auro ratione certi debiti mutui)
- To pisal wyjebany lotr i oszczerca i zdrajca: i
- 2191 (a. 1513?, Tho pyssal vygeban lotr y osczerca y sdraycza).
- Topka vox mazowiana (a. 1513), v. Mazowianae voces.

Topaltsán de, v. Topoltsanus.

- Topoltsanus Johannes de Minor Topoltsán s. de Kis-Topoltsán, Ungarus (Joh. de Minori Thopolczan):
- 1933 (a. 1502, tenebatur viduae unum florenum et quatuor grossos).

- Torda, Tordaij de: v. Tordaj; Tordanus. Tordaj Michael de Torda, Ungarus-Cracovita (Mich. de Torda, Tordaij):
- 1972 (a. 1504, civis Crac., cui studens Ungarus sex florenos communis monetae tenebatur), 1977, 2141 (a. 1508 & 1521, olim, studens Ungarus tenebatur ei decem et novem flor. communis pecuniae ungaricalis).
- Tordaj Ursula Michaelis de Cracovia (Ursula consors olim Mich. Tordaij):

- 2141 (a. 1508 & a. 1521).

- Tordanus Damianus de Torda, Transsilvanus (Dam. Transsiluanus; in Albostud. »Dam. de Thorda« scriptus):
- 2131 (a. 1507, de bursa Ungarorum, percussit studentes in die ss. Innocentum), 2132 (a. 1508, propter inobedientiam in poenam unius aurei a duo rectore condemnatus).

Torn de: cf. Toruniensis; Turonius.

Torna de, v. Tornensis.

Tornavia de, v. Tornavius.

- Tornavius Andreas de Tornavia, Ungarus (Andr. de Thornawia):
- 724 (a. 1478, frater Mathiae).
- Tornavius Mathias de Tornavia, Ungarus (Math. de Thornawia):
- 724 (a. 1478, frater Andreae, resumpsit studentem Ungarum).
- Tornensis Johannes de Torna, Ungarus (Joh. Thornensis): [garorum].
- 2997 (a. 1530, studens de bursa Un-Toron de, cf. Toruniensis.

Toronia de, v. Toronius.

- Toronius Clemens de Torony, Ungarus (Clem. de Thoron, de Vngaria, Clem. de Vngaria alias de Thoron):
- 700 (a. 1478), 775 (a. 1479), 781 (civem et sartorem Cracoviensem ignominiose nominavit coram dno rectore furem).
- Toronius Gabriel de Torony, Ungarus (Gabr. de Thoron):
- 217 (a. 1470, tenebatur cuidam mgro sedecem grossos).
- Toronius Jacobus pater Mathiae Wachsloer de Torony, v. Wachsloer Math. (a. 1494/98).

- Toronius Jacobus de Torony, Transsilvanus (Jac. de Transsiluania; in Albo stud. »Jac de Thorvny« scriptus):
- 1901 (a. 1502, studens, cui mgr. olim Sommerfeld-Aesticampianus duos florenos et 24 grossos tenebatur), 1908.
- Toronius Johannes de Torony, Ungarus (Joh. de Thorun, Thorwn):
- 1576 (a. 1493), 1579 (studentem palanga percussit).
- Toronius Michael de Torony (Toronius?, a. 1485), v. Liborius Mich.
- Toronius Raphael de Toronya (a. 1485), v. Toruniensis Raph.
- Toronius Stephanus de Toronya, studens (Toronius?, a. 1502): v. Toruniensis Steph.

Torony de, cf. Toronius.

- Toronya de: cf. Toronius; Toruniensis. Torun, Torun de: cf. Toruniensis.
- Toruniensis Bartholomaeus de Torun s. de Turonia (an potius Turonius de Turony Ungarus?; Barth. de Turonia):
- 2061 (a. 1505, accepit in mutuum apud Joh. Turzonem quinque marcas monetae mediantum).
- Toruniensis Caspar Lijszymach (a. 1507), v. Lichman Casp.
- Toruniensis Ignatius Petri de Toruń s. de Turonia (Gignacius Petri de Thorunia, Ignatius studens, Ign. de Torun):
- 952 (a. 1484, ejus tunicae), 959 (studens), 976 (a. 1485).
- Toruniensis Jacobus pater Mathiae, v. Wachsloer Math. (a. 1494/95)
- Toruniensis Jacobus de Torun s. de Turonia (Jac. de Thoronia; in Albo stud. »Jac. de Thorun« scriptus):
- 1748 (a. 1495, studens morans in bursa pauperum).
- Toruniensis Mathias Jacobi de Torun bacc. (a. 1494/95), v. Wachsloer Math.
- Toruniensis Michael de Torun (Toruniensis?, a. 1485), v. Liborius Mich. Toruniensis Petrus pater Ignatii, v. Toruniensis Ign. (a. 1484/85).

Toruniensis Raphael de Toruń s. de Turonia (Toruniensis?; Raph. de Torn):

- 1036 (a. 1485).
- Toruniensis Stephanus de Toruń s. Turonia (an potius Toronius de Toronya, aut Turonius de Turony, Ungarus?; Steph. de Thorn; in Albo stud. »Steph. de Thurunia« scriptus):
- 1935 (a. 1502), 1936 (studens Universitatis, causa ejus cum venditore librorum), 1938 (non praestitit juramentum delatum).

Toś Johannes (Joh. Thos, Thosz):

 162 (a. 1470, ex bursa pauperum, cui duos florenos mutuatos bacc. solvere noluit), 213 (presbyter).

Tost de, v. Tostensis.

- Tostensis Johannes de Toszek s. de Tost (Joh. de Tost, Tosth):
- 24 (a. 1469, dr., citavit quandam mulierem ad judicium dni rectoris), 25 (decretorum dr.), 28, 43, 221 (a. 1470 coarbiter s. consiliarius dni rectoris), 252 (a. 1472), 401 (a. 1475), 505, 624 (a. 1478), 626 (\*Decreti\* librum ad locum librariae domus canonistarum reposuit), 3312 (a. 1535, juris pontificii dr., antea scholam s. Mariae in circulo Cracoviensi inhabitavit).
- Tostensis Nicolaus de Toszek s. de Tost (Nic. de Tosth):
- 1459 (a. 1491, scholaris de schola s. Spiritus), 1461.
- Tostensis Simeon de Toszek s. de Tost (Simon de Thost):
- 2343 (a. 1515, studens).
- Tosth, de Toszek, de Tosth: v. Tostensis. Trachenberg de, v. Trachenbergensis.
- Trachenbergensis Gregorius de Trachenberg (Greg. de Trachenberg):
- 1731 (a. 1494, bacc., infamatus plurimis verbis a studente), 1732.
- Tractatuli tum grammaticales sive epistolares:
- 1750 (a. 1495, liber).
- Trancius Mathias Ungarus (Math. Trencz; in Albo stud. »Math. de Tarancz« scriptus):

| Tolcsvensis plebanus (in Tolczwa, a.      | Torda, Tordai           |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| 1523), v. Tolcsvanus Mich.                | Tordaj Mic              |
| Tolczwa in, v. Tolczwensis.               | Cracovita               |
| Told de, v. Toldius.                      | - 1972 (a.              |
| Toldius Johannes de Told, Nobilis         | dens Ungo               |
| Ungarus (Nob. Joh. de Tolth):             | monetae                 |
| - 2141 (a. 1508 & 1521, tenebatur civi    | 1508 & 1                |
| Cracoviensi decem et novem florenos       | tenebatur               |
|                                           | commun.                 |
| communis pecuniae ungaricalis, alias      | Tordaj [                |
| computando centum denarios ungari-        | 10ruaj (                |
| cales in unum florenum, et decem octo     | (Ursula                 |
| denarios ungaricales specialiter).        | 2141 (a                 |
| Tolna de, v. Tolnanus.                    | Tordanı.                |
| Tolnanus Clemens de Tolna, Ungarus        | <b>silv</b> anu         |
| (Clem. de Tholna):                        | stud. >                 |
| - 1181 (a. 1488, studens, percussus a     | <b>— 2131</b>           |
| studentibus Ungaris fustibus in ferali).  | percu-                  |
| Tolnanus Emericus de Tolna, Un-           | centu.                  |
| garus (Emer. de Tholna):                  | dient                   |
| - 2162 (a. 1510, studens, affuturus et    | recto                   |
| de regno Poloniae pronunc in alienas      | Torn c                  |
| partes et patriam equitans).              | Torna                   |
| Tolnanus Michael studens (Tolna-          | Torna                   |
| nus?, a. 1489), v. Michael stud.          | Torn                    |
| Tolth de, v. Toldius.                     | $\mathbf{U}_{ti}$ :     |
| Tomicki Petrus episcopus Craco-           | <b>-</b> 7 <sup>·</sup> |
| viensis:                                  | Torv                    |
| - 2805 (a. 1524), 2851 (a. 1526), 2856,   | ga                      |
| 2869, 2958 (a. 1529), 3280 (a. 1535,      | <b>—</b> :              |
| item quondam ejus dispensator), 3291,     | ŀ                       |
| 3368 (a. 1536, olim).                     | Tο                      |
| — v. Słomowski Luc. (a. 1527/28).         | •                       |
| Topiel Jacobus de Gdańsk s. Gedano        |                         |
| (Joh. Thopel de Gdansk):                  | T                       |
| - 939 (a. 1484, studens Universitatis,    | , า                     |
| tenebatur studenti Suewitae duos flo      | . 1                     |
| renos in auro ratione certi debiti mutui) |                         |
| To pisal wyjebany lotr i oszczerci        |                         |
| i zdrajca:                                | i                       |
| - 2191 (a. 1513?, Tho pyssal vygebar      | 1                       |
| lotr y osczerca y sdraycza).              |                         |
| Topka vox mazowiana (a. 1513), v          |                         |
| Mazowianae voces.                         |                         |
| Topaltsán de, v. Topoltsanus.             |                         |
| Topoltsanus Johannes de Mino              |                         |
| Topoltsán s. de Kis-Topoltsán, Ungaru.    |                         |
| (Joh. de Minori Thopolezan):              |                         |
| - 1933 (a. 1502, tenebatur viduae unum    |                         |
| florenum et quatuor grossos).             |                         |
| and a demanded to the second of           |                         |



rzebnica de, v. Trzebnicius.

Ň.

Przebnicius Johannes de Trzebnica s. de Trebnitz (Joh. de Threbnijcz, Threbnycz, Trzebnijcz, Trzebnijcza, Trzebnycz):

— 2032 (a. 1505, studens, pugno percussus). 2042 (injuriatus a mgro et rectore scholae ad s. Mariam), 2353 (a. 1513, bacc.), 2282 (a. 1514, ejus feraticum s. defendiculum alias bulawa in valore ad ix grossos), 2283, 2476 (a. 1518, decretorum drem per totam Kazimiriam diffamavit).

Trzebnicius Valentinus de Trzebnica s. Trebnitz (Valent. de Trebnijcza):

 3184 (a. 1533, subsignator scholae s. Mariae in circulo Cracoviensi).

Trzebnijca, Trzebnijcz, Trzebnycza de: v. Trzebnicius.

Trzecieski Andreas alias Tricesius nuncupatus (Andr Thrzeczyeszky, Trzeczyeskj, Trzeczyeszkij):

2683 (a. 1523, bacc.), 2755, 2789 (a. 1524).

Trzeczyeskj, Trzeczyeszkij: v. Trzecieski. Trzevycza de, v. Trzebicius.

Tuba (a. 1470), v. Bubalina tuba.

Tuchola de, cf. Tucholiensis.

Tucholiensis Johannes mgr. (a. 1531), v. Jelonek Joh.

Tuchów de, v. Tuchowita.

Tuchowita Jacobus de Tuchów (Jac. de Thuchow):

— 3374 (a 1536, juris pontificii bacc.)
 Tulcze de, v Tulczensis.

Tulczensis Johannes de Tulcze (Joh. de Thulcze, Tulcze;

615 (a. 1477), 639 (a. 1478), 649,
 1495 (a. 1491), 1513 (a. 1492, sacristianus eccl. s. Floriani).

Tulijskow de, cf. Tuliszkowita.

Tuliszek Nicolaus de Tuliszków (Nic. de Tholiskow, Tholyschkow, Tholyskow, Thuliszkow, Thulischkowf, Thulijszkow, Thulyszkow, Tuliskow);

1980 (a. 1504, mgr.), 2124 (a. 1507),
 2137 (a. 1508, notarins publicus), 2275
 (a. 1514, bacc. in medicinis, contra-

- 86 (a. 1469, studens de domo alte- Transsilvanus Michael studens (a. rius partis bursae Jerusalem).

Transiluania, Transilvania, Transsiluania de, Transsiluanus: cf. Transsilvanus.

Transsilvania (Transsiluania, Transsilvaniensis districtus):

- 830 (a. 1480), 1079 (a. 1487).

Transsilvania de: cf. Transsilvanus.

Transsilvaniensis (Transsilvanien-

- dioecesis, v. Varfalvanus Valent.

– districtus (a. 1487), v. Transsilvania.

Transsilvanus Achatius studens (a. 1487/88), v. Cibinius Ach.

Transsilvanus Andreas studens (a. 1487/88), v. Cibinius Andr.

Transsilvanus Antonius bacc. (a. 1517), v. Albanus Ant.

Transsilvanus Balthasar de Transsilvania (Balthizar de Transsilvania):

- 1506 (a. 1492, bacc., juramento coram dno rectore firmavit, quod satisfecit suo creditori, dando per nuntium pecunias, videlicet duos florenos cum medio).

Transsilvanus Benedictus studens (a. 1530), v. Kereszturius Bened.

Transsilvanus Blasius studens (a. 1489), v. Bistricensis Blas.

Transsilvanus Cherubin studens (a. 1504), v. Cibinius Cherub.

Transsilvanus Clemens bacc. (a. 1491), v. Agriensis Clem.

Transsilvanus Cristannus mgr. (a. 1483/87), v. Szecsensis Crist.

Transsilvanus Damianus studens (a. 1507/8), v. Tordanus Dam.

Transsilvanus Franciscus bacc. (a. 1495), v. Natafalvanus Franc.

Transsilvanus Hieronymus (Jeronim. s Hieronimus de Transiluania, Transilvania): [(a. 1533).

 — 3150 (a. 1532. medicinae dr.), 3175 Transsilvanus Jacobus studens (a. 1502), v. Toronius Jac.

Transsilvanus Martinus studens (a. 1488/89), v. Cibinius Mart.

Transsilvanus Martinus studens (a. 1494), v. Nabradbanyensis Mart.

1502), v. Zsidanus Mich.

Transsilvanus Paulus studens (a. 1502), v. Batorius Paul.

Transsilvanus Petrus studens (a. 1485), v. Pokafalvanus Petr.

Transsilvanus Petrus studens (a. 1491/95), v. Vajdanus Petr.

Transsilvanus Sebestianus studens (a. 1485), v. Bekecsius Seb.

Transsilvanus Sebestian us studens (a. 1487/89), v. Cibinius Seb-

Transsilvanus Simeon de Transsilvania (Simon de Transsiluania):

1864 (a. 1500, studens, tenebatur studenti Ungaro xxij grossos).

Transsilvanus Stephanus studens (a 1489), v. Szecsensis Steph.

Transsilvanus Stephanus studens (a. 1491), v. Danocius Steph.

Transsilvanus Valentinus studens (a. 1495), v. Varfalvanus Valent.

Transsilvanus Valentinus studens (a. 1505), v. Koronensis Valent.

Transsilvanus Vincentius de Transsilvania (Vinc. de Transsiluania):

- 1571 (a. 1493, causa ejus gladii coram dno rectore).

Transyluania de, cf. Transsilvanus.

Tranthnowicze in: cf. Tratnowicenses; Tratnowicensis.

Traszczaniją de, cf. Trzcianensis.

Tratnowice in: cf. Tratnowicenses; Tratnowicensis.

Tratnowicenses kmetones (a. 1505), v. Kmetones.

Tratnowicensis collegiatus (majoris partis in Tranthnowicze, a. 1505), v. Wratislawita Mich.

Treben de, v. Trebensis.

Trebensis Johannes de Treben, alias Drebensis de Dreben (Joh de Tereben, Treben; in Albo stud. »Joh. de Dreben dioec, Misniensis« scriptus):

- 1593 (a. 1493, equitando de Mogila duo vulnera cruenta studenti inflixit, unum in barbam et aliud in collum), 1596, 1597, 1602, 1606, 1608, 1610 — 1613 (condemnatus), 1615 (studens, appellavit ad decanos Universitatis), 1661 (a. 1494, annulum in valore unius floreni mulieri de manu detraxit!), 1664.

Trebnijcza, Trebnitz de: v. Trzebnicius. Trencz Mathias (a. 1469), v. Trancius Math.

Trenczin, Trenczyn de: v. Trenczynius.
Trenczynius Mathias de Trenczyn
s. Trentsin, Ungarus (Math. de Trenczin):

- 509 (a. 1475).

Trenczynius Philippus de Trenczyn s. Trentsin, Ungarus (Philipp. de Trenczin):

- 509 (a. 1475).

Trentsin de, v. Trenczynius.

Treuga (treugarum poena):

— 73 (a. 1469), 104, 194 (a. 1470, dnus rector surrogatus inter studentes poenam centum florenorum pacis et treugarum vallavit).

Trhrczanija de, cf. Trzcianensis.

Tricesius Andreas bacc. (a. 1523/24), v. Trzecieski Andr.

Trinitas sanctissima, v. Ecclesiae.

Trocensis praepositus (in Troki, a. 1475), v. Tabor Alb. Lithuanus.

Trocensis Johannes de Troki (Joh. de Troky):

 555 (a. 1476, ejus arcus cum quinquaginta sagittis minus quinque valoris trium florenorum).

Troczensis, cf. Trocensis.

Trojanum bellum (a. 1491, liber), v. Ilion de bello Troj. (censis.

Troki, Trokij, Troky de & in: cf Tro-Trzasnysz de (a. 1478), v. Prasnyszius.

Trusile (trusile):

- 201 (a. 1470, tr. in valore unius floreni de commodo mgri ablatum).

- v. Cortina s. cortena (a. 1470).

Trzcianensis Johannes (a. 1527), v. Arundinensis Joh.

Trzebica de, v. Trzebicius.

Trzebicius Stanislaus de Trzebica (Stan. de Trzevycza):

- 1173 (a. 1488, ejus mitra laicalis minutata et incisa).

Trzebnica de, v. Trzebnicius.

Trzebnicius Johannes de Trzebnica s. de Trebnitz (Joh. de Threbnijcz, Threbnycz, Trzebnijcz, Trzebnijcza, Trzebnycz):

— 2032 (a. 1505, studens, pugno percussus). 2042 (injuriatus a mgro et rectore scholae ad s. Mariam), 2353 (a. 1513, bacc.), 2282 (a. 1514, ejus feraticum s. defendiculum alias bulawa in valore ad ix grossos), 2283, 2476 (a. 1518, decretorum drem per totam Kazimiriam diffamavit).

Trzebnicius Valentinus de Trzebnica s. Trebnitz (Valent. de Trebnijcza):

 — 3184 (a. 1533, subsignator scholae s. Mariae in circulo Cracoviensi).

Trzebnijca, Trzebnijcz, Trzebnycza de: v. Trzebnicius.

Trzecieski Andreas alias Tricesius nuncupatus (Andr. Thrzeczyeszky, Trzeczyeskj, Trzeczyeszkij):

- 2683 (a. 1523, bacc.), 2755, 2789 (a. 1524).

Trzeczyeski, Trzeczyeszkij: v. Trzecieski. Trzevycza de, v. Trzebicius.

Tuba (a. 1470), v. Bubalina tuba.

Tuchola de, cf. Tucholiensis.

Tucholiensis Johannes mgr. (a. 1531), v. Jelonek Joh.

Tuchów de, v. Tuchowita.

Tuchowita Jacobus de Tuchów (Jac. de Thuchow):

— 3374 (a 1536, juris pontificii bacc.).
 Tulcze de, v Tulczensis.

Tulczensis Johannes de Tulcze (Joh. de Thulcze, Tulcze,:

— 615 (a. 1477), 639 (a. 1478), 649, 1495 (a 1491), 1513 (a. 1492, sacristianus eccl. s. Floriani).

Tulijskow de, cf. Tuliszkowita.

Tuliszek Nicolaus de Tuliszków (Nic. de Tholiskow, Tholyschkow, Tholyskow, Thuliczkow, Thulijschkowf, Thulijszkow, Thulyszkow, Tuliskow):

1980 (a. 1504, mgr.), 2124 (a. 1507),
 2137 (a. 1508, notarius publicus), 2275
 (a. 1514, bacc. in medicinis, contra-

1180 index.

veniendo concordiae, sub poena vallata centum florenorum ratificatae, practicavit in arte medicinae et practicat, sed tantum, ut asseruit, amicis suis caris et intimis consuluit, alios autem ad doctores remisit!), 2286, 2292, 2296, 2297 (iterum in dies practicavit et practicat!, 2509 (a. 1521, collegiatus Collegii majoris, dehonestavit vicarium perpetuum Cracoviensem), 2526 (a. 1522), 2530, 2544 (praepositus Colleg. maj.), 2558 (male et injuste privatus sorte divisionis in facultate artistica), 2622 (a. 1523, decanus facultatis artium), 2626, 2628, 2718.

Tuliszków de, cf. Tuliszkowita.

Tuliszkowita Nicolaus mgr., vulgo Tuliszek dictus (a. 1504/23): v. Tuliszek Nic.

Tullius, v. Cicero.

Tunica (tunica):

- 4 (a. 1469, t. studentis Ungari in valore decem ducatorum vedita solum quinque ducatis), 15 (t. studentis ad vendendum commissa), 44 (t. studentis nigri coloris laboris Bleczensis, recte Pleschensis s. Pszczynensis, in valore unius ducati et medii, impignorata in quinque grossis), 56 (t. studentis arestata per bedellum Universitatis), 101 (t. studentis brunatica in pignore trium florenorum), 199 (a. 1470, t. nigri coloris in uno flor. et quinque grossis a studente impignorata), 243 (t. nigra panni bohemicalis in valore unius flor.), 290 - 293 (a. 1478, t. studentis Ungari nigra panni Astrodomiensis, quae fuit parata de pallio nigri coloris et habuit ista signa, videlicet modicam de purpura rubea, circa manicas extremitates circumsuturam), 304 (t. de panno bohemicali in valore unius flor. cum media sexagenae?), 478 (a. 1475, t. panni Florentini nigri coloris), 697 (a. 1478, t. coloris flavei), 723 (t. novi coloris bona), 961 (a. 1485, t a studente relicta apud seniorem bursae in certis debitis), 1122 (a. 1487,

t. flavea), 1126 (a. 1488, t. panni brunatici subducta marduribus, szuba nominata, item t. viridis coloris), 1343 (a. 1490, t. bacc. brunatica), 1594 (a. 1493, t. studentis valoris duorum flor.), 1639 & 1640 (a. 1494, t. emta a Judaeo), 1706 (t. alias azuka s. bazuka), 1860 (a. 1500, duae t. scholasticae), 2065 (a. 1506, t. nigra mgris gratis absque arrha in promotione dari solita), 2201 (a. 1513, tunicam loco pecuniarum, quibus carebat, reposuit studens dno rectori pro poena), 2209 (t. brunatica panni Lunensis s. Lugdunensis Judaeo impignorata), 2264 (a. 1514, t. coloris coelestini apud Judaeos invadiata), 2346 (a. 1515, t. Lunensis brunatici coloris a studente apud Judaeos in una marca et sex grossis impignorata), 2380 (t. flavei coloris), 2546 (a. 1522, t. mgri in valore quatuor flor. vicitica?), 2668 (a. 1523, t. Astrodomiensis nigri coloris, 2799 (a. 1524, t. viridis coloris cum manicis abbreviatis panni Machelnicensis, item t. s. hazuka locorini coloris alias dzika), 2985 (a. 1530, t studentis in valore 4 flor. in moneta abeque decem grossis), 3007 (t. nigri coloris in valore unius marcae, baccalario pro lectione in Collegio tempore quadragesimali legenda accomodata), 8009 (a. 1530, ex decreto dni rectoris studens pro certiore solutione mediae marcae reposuit ad acta tunicam), 3094 (a. 1531, duae t. boni panni Lugdunensis nocte furto de camera bursae pauperum sublatae), 3146 (a. 158?, t. studentis Judaeo invadiata), 8189 (a. 1583, duae strictiles vestes s. tunicae alias župice), 3195 (tunicae longae), 3267 & 3268 (a. 1534, t. apud Judaeos invadiata), 3299 (a. 1535, t. Lunensis coloris rubei axameto reformata in sex florenis), 3380 (a. 1536, t. bacc. s. vestis dicta żupica, plicata de panno purpuriei coloris dicti vulgaliter dziki), et passim.

- v. Hazuka; Turella; Župica.

index. 1181

- Tunicella (tunicella):
- 2284 (a. 1514, t. in valore xv grossorum, scholari a studente vendita), 3132 (a. 1531, t. in valore duorum cum medio florenorum).
- v. Doloman (a. 1531).
- Tur de, v. Turius.
- Turcus (Epistolae, a. 1584), v. Mahomet imperator.
- Turek Albertus de Turek (Alb. de Turek):
- 1714 (a. 1494, bacc., cui studens ratione mutui 17 grossos tenebatur).
- Turek Stanislaus (Stan. Thurek, Turek):
- 1628 (a. 1498, clerica altaris s. Bartholomaei sub organo in eccl. cathedr. Cracoviensi), 1629, 1653 (a. 1494, psaltarista).
- Turek Stanislaus de Turek (Stan. de Thurek): [baram).
- 2469 (a. 1518, altarista ad s. Bar-Turek de, v. Turek.
- Turella (turella):
- 2720 (a. 1523, t. studentis in valore unius grossi).
- Turius Franciscus de Tur, Ungarus (Franc. de Thur):
- 3136 (a. 1531, de bursa Ungarorum). Turobijn, Turobin de: v. Turobinius.
- Turobinius Johannes de Turobin (Joh. de Thurobyn, Turobyn):
- 1179 (a. 1488).
- Turobinius Johannes de Turobin (Joh. de Thyrobijn):
- 3337 (a. 1535, mgr. et moderator scholae s. Spiritus).
- Turobinius Michael de Turobin s. de Lublin, alias etiam Lublinensis nuncupatus (Mich. de Lublin):
- 877 (a. 1482, bacc., servitia ei in bursa pauperum per tres annos exhibita), 2456 (a. 1518, juris pontificii dr. et plebanus s. Annae).
- Turobinius Nicolaus de Turobin (Nic. de Turobin):
- 2131 (a. 1507, percussus ab Ungaris in memoriam ss. Innocentum).
- Turobyn de, v. Turobinius.

Turonia de: v. Turonius; Toruniensis.

- Turonius Bartholomaeus de Turonia s. Turony (Turonius?, a 1505), v. Toruniensis Barth.
- Turonius Clemens de Turony, Ungarus (Clem. de Thoron, Torn; in Albostud. »Clem. de Thuron dioec. Quinqueeclesiensis« scriptus):
- 22 (a. 1469, mgr.), 32, 187 (a. 1470). Turonius Stephanus de Turunia s. Turony (Turonius?, a. 1502), v. Toruniensis Steph.
- Turony de, v. Turonius.
- Turronia de, v. Toronius.
- Turso, Turze: v. Turzo.
- Turzo Georgius s. Jurgius de Cracovia (Georg. s. Jurgius Thurzi, Turso, Turze, Turzo):
- 1768 (a. 1495, ejus pincerna), 1901
   (a. 1502, civis Crac.), 1904, 1965 (a. 1504, pater Stanislai), 2162 (a. 1510, in platea Fratrum).
- Turzo Johannes de Cracovia (Joh. Thurzy, Turso):
- 1776 (a. 1496), 1855 (rector Universitatis commutationis aestivalis a. 1498 et comm. hiemalis a. 1498/99), 2061 (a. 1505).
- Turzo Stanislaus Georgii s. Jurgii de Cracovia (Stan. Jurgy Thurso):
- 1965 (a. 1504, bacc., ejus Horatius et Seneca?).
- Tussinus Adam de Tarnów, vulgo Tuszek dictus (Ad. de Tharnow):
- 3252 (a. 1534, mgr.), 3264 (collegiatus et consiliarius Collegii minoris).
- Tuszek Adam de Tarnów mgr. (a. 1534), v. Tussinus Ad.
- Tuszowska Katharina de Cracovia (Kather. Thuschowszka):
- 2952 (a. 1529, ex superfluitate verborum, quae baccalario proponebat, ab co pugno in faciem verberata).
- Tuszowski de Cracovia, maritus Katharinae: v. Tuszowska Kath. (a. 1529). [zowianae voces.
- Tutka vox mazowiana (a. 1513), v. Ma-Tyczyn de, v. Ticinius.
- Tyrawa de, v. Tyrawita.

- Tyrawita Damianus pater Gregorii, v. Tyrawita Greg. (a. 1500).
- Tyrawita Gregorius Damiani de Tyrawa (Greg. Damiani de Tijrawa dioec. Poznaniensis):
- 1861 (a. 1500).
- Ubogi Wenceslaus de Brodnia, alias etiam Pauper aut vulgo Waclaw Ubogi dictus (Venczeslaus de Brothnija):
- 20 (a. 1469, mgr., tenebat libellum »Officium« missae continentem in debito xx grossorum), 25 (rector scholae de castro Cracoviensi).
- Ujhelius Emericus de Ujhely, Ungarus (Emer. de Vijheling; in Albo stud. > Emer. de Vhel diocc. Agriensis < scriptus):
- 3233 (a. 1634, studens inhabitans bursam Ungarorum, fidejussit pro studentibus Ungaris in praetorio incarceratis).
- Ujhelius Paulus de Ujhely, Ungarus (Paul. de Vijhel):
- 1589 (a. 1493, quinque floreni de cista ejus furto a studente recepti).
   Ujhely de, v. Ujhelius.

Ulma (Vima):

- 822 (a. 1480, in Vlma).

Ulma de, cf. Ulmensis.

- Ulmeer Paulus de Olomuniec, alias Olmützer nuncupatus (Paulus de .... Paul. de Olomunez, Paul. Vimezer; in Libro promot. »Paul. de Holomunyeez« scriptus):
- 1207 a. 1488, Paulus de .... de bursa Jerusalem, citatus ad dnum rectorem ad instantiam coctricis anni praeteriti de bursa Jerus.), 1221 (a. 1489, studens de bursa nova), 1223, 1232, 1247 (bacc., excommunicatus?).
- Ulmensis Albertus de Ulma (Alb. de Vlma):
- 1541 (a. 1492, bacc).
- Ulmensis Caspar de Ulma (Casp. de Vlma):
- 1027 (a. 1485, studens, a temporibus diu lapsis tenebatur studenti Ungaro florenum accomodatum).

- Ulmensis Caspar de Ulma (mgr. Caspar, Casp. de Vlma):
- 3282 (a. 15%, mgr.), 3283 (ad ejus instantiam decrevit dnus rector arestum super bona nonnulla, derelicta post mortem bacc. Wratislawitae).
- Ulmensis Johannes de Ulma (Joh. de Vlma):
- 1992 (a. 150ō, paedagogus dni Zeyfredt Senioris).
- Ulmensis Johannes Schaijler, studens (a. 1514): v. Scheuler Joh.
- Ulmensis Michael de Ulma (Michael Vlma): [1992.
- 1991 (a 1505, servitor mgri Nagoltii), Umiastów de, v. Umiastowita.
- Umiastowita Andreas de Umiastów (Andr. de Vmyastovo):
- 2520 (a. 1522, studens).
- Undecim millia virginum (a. 1528), v. Confraternitas,
- Ungar Andreas de Cracovia, alias etiam Hungar, Hunger aut Ungarus nuncupatus (Andr. de Crac. cognomine Hungar, Andr. Hunger, Vngarus::
- 1121 (a. 1487, vini propinator), 1129
   (a. 1488), 1130, 1145, 1154 (civis Crac.), 1156, 1167, 1162, 1163, 1175.
- Ungar Johannes de Cracovia (Johannes sartor, Joh. de Crac., Joh. Hungarus, Ungarus):
- 775 (a. 1479, civis), 781 (civis et sartor), 814 (a. 1480, in platea Castrensi commorans). 836 (item Katharina uxor ejus), 837, 842.
- Ungara Veronica (Ungara?, a. 1470), v. Veronica dna.
- Ungari: v. Agriensis; Albanus; Almasius; Apatius; Apponius; Armatius; Asszusvarczanus; Babczansky de Kremnitia; Bacskanus; Bak-Budensis; Baltius; Banyensis; Bartfensis; Bartfensis; Battensis; Batorius; Bekesius; Belovarus; Beluszanus; Beregszaszius; Berkanus; Bertlem de Villa latina; Beskanus; Betharius; Birenstengel Neopolitanus; Bistriciensis; Blozsanus; Bodorfalvanus; Breczenius; Briczer de Caschovia; Budensis; Caschoviensis;

Cibinius; Csachtanus; Csadaj de Saros; Csanadinus; Csanensis; Csaslociensis; Csasmanus; Csegoldinus; Csepanus; Csicsensis; Curiensis; Danocius; Deesius; Dengelek; Diako; Egranus; Engedinensis; Eperiensis; Garanus; Gelanus; Gencsensis; Georgienbergensis; Georgiensis; Gielniciensis de Gölnicz; Ginziensis; Gipscensis; Gyöngyösius; Györkius; Gyulanus; Hadius de Hagymás; Hajensis; Hiller alias Sylvas Budensis; Horvat; Humenius(?); Huynis de Eperies; Ibafalvanus; Insulanus; Izbreg de Déaki; Izsepensis; Jacobus, studens de bursa Ungarorum (a. 1474); Jauriensis de Györ; Johannensis de s. Johanne; Kadanensis de Kadano? (Gadano?); Kamanscius; Kamieniecensis; Karankinus; Karansebensis; Karanus; Karolyus; Kecölius; Kendez de Varszecs; Kereszturius; Kesmarcensis de Caseo foro; Kisvardanus; Koch de Novosolio; Köblowius; Kövesdius; Kolosvarus; Korlatfalvanus; Koronensis; Koronensis de Brassovia; Koronensis de Tartalno; Korpanensis; Krasznanus; Kremnicianus; Kroata; Kronoch (?); Kuczmer; Kypenhan de Pernau; Lessius; Leszenyus; Leuczovianus; Liborius de Torony (?); Lidvanus; Likavanus; Lippanus; Liptovianus; Litavianus; Lomnanus; Longovillanus; Losoncius; Lukavianus; Magius; Majsensis; Martiniensis; Mechrensis(?,; Michael, studens de domo dris Regula (a. 1489); Medgyesius; Milathus; Miskolcius; Mohacsius; Mucsensis; Munkacsius; N. Bartholomaeus bacc. (a 1473); N. introligator librorum (a. 1473); Nabradbanyensis; Nananus; Natafalvanus; Nicolaus praepositus Strigoniensis (a. 1482); Nitra nus; Novodomensis; Novosoliensis; Nyujtodonas; Oroszius; Palocius; Panilasio de Caschovia; Pazoth de Caschovia; Pelbartus de Temesvar; Pestianus; Pestinensis; Pokafalvanus; Poseganus; Preszburgensis; Prividianus; Pronensis; Ramanchel; Regio-

montanus; Rivulinus; Ruppis (?); Sandorhazanus; Sarlosarus; Schellenbergius (?); Schemnicius; Sclavus N., servitor bursae Ungar. (?); Scrimius; Sedius; Segesvarus; Septemcastrensis; Siklosiensis; Simidius; Siradita de Sirač; Stanislaus de bursa Ungar. baccalariandus (a. 1474); Stalius; Stratander; Strigoniensis; Szabadkanus; Szalaj de Zala; Szatmarus; Szebnicius; Szecsensis; Szecseny; Szegedinensis; Szöllös de Zewles; Sundensis; Tamasius; Tarcalius; Tarnawita(?); Tekanus; Temesvarus; Terebesius; Tolcsvanus; Toldius; Tolnanus; Topoltsanus; Tordaj; Tordanus; Tornavius; Tornensis; Toronius; Trancius; Transsilvanus; Trenczynius; Turius; Turonius; Ujhelius; Ungar; Ungarus; Ungvarus; Vaciensis; Vajdanus; Varadinus; Varalius; Varfalvanus; Vatensis; Vetuzoliensis; Villanus de Simonis villa; Zaur de Schmöllnitz; Zoltanus de Chepe; Zsolnanus.

Ungari, Ungaria (Hungari, Hungaria, Ungaria, Vngari):

- 431 (a. 147ō, conventio in Sandec cum Ungaris), 74ō (a. 1479, regimen scholae in Ung.), 90ō (a. 1483), 940, 114ō (a. 1488), 1248 (a. 1489, Ung. morantes in ambitu). 1560 (a. 1493, ungarica natio et alemana), 1564 (Ungari et Alemani), 1566, 1587 (Ungarorum natio), 1768 (a. 149ō), 1894 (a. 1502), 1904 (ex Ung.), 2131 (a. 1507, Innocentum dies in Ung.), 2132 (a. 1508, ung. natio), 217ō (a. 1512, rex Ung. s. Ladislaus), 22ō9 (a. 1514), 2378 (a. 1515), 2542 (a. 1522, Ung. studentes de bursa Ung. excommunicati), 25ō1, 25ō2.
- v. Bursae (B. Ung.).
   Ungaria de, cf. Ungarus.
   Ungarica natio, v. Ungari.
   Ungaricales floreni;
- 2141 (a. 1508, flor. ung. communis pecuniae, alias computando centum denarios in unum flor. ung.).

Ungarowa Katharina Johannis Ungari de Cracovia (Kathar. de Crac.):

- 836 (a. 1480, uxor legitima sartoris Ungarus Jacobus studens (Kremni-Joh. Ungari de Crac.).

Ungarus Albertus studens (a 1475), v. Vetuzoliensis Alb.

Ungarus Albertus mgr. (a. 1489), v. Regiomontanus Alb.

Ungarus Andreas de Cracovia, civis et propinator vini (a. 1487/88): v. Ungar Andr.

Ungarus Andreas studens (a. 1488), v. Cibinius Andr.

Ungarus Bartholomaeus (Barth. Vngarus):

- 8003 (a. 1530, studens).

Ungarus Benedictus studens (a. 1483), v. Györkius Bened.

Ungarus Briccius studens (a. 1484), v. Garanus Bricc.

Ungarus Christophorus bacc. (Ungarus?, a. 1488), v. Cristophorus bacc.

Ungarus Clemens (a. 1478/79), v. Toronius Clem. de Torony.

Ungarus Clemens bacc. (a. 1491), v. Agriensis Clem.

Ungarus Clemens studens (a. 1502). v. Kesmarcensis Clem. de Caseo foro. Ungarus Damianus mgr. (a. 1472),

v. Dengelek Dam.

Ungarus Demetrius studens (a. 1484), v. Nemetius Dem.

Ungarus Demetrius studens (a. 1517), v. Siklosiensis Dem.

Ungarus Dominicus studens (Ungarus?, a. 1492), v. Regiomontanus Domin.

Ungarus Franciscus bacc. (a 1495), v. Natafalvanus Franc.

Ungarus Franciscus bacc. (a. 1524), v. Varadinus Franc.

Ungarus Gallus studens (a 1483), v. Ungvarus Gallus.

Ungarus Georgius bacc. (a. 1524), V. Karankinus Georg. de Karancs.

Ungarus Gregorius studens (a. 1475), v. Septemcastrensis Greg.

Ungarus Elias studens (a. 1483), v. Ramanchel El.

Ungarus Henricus studens (a. 1475), Ungarus Petrus studens (a. 1479), v. v. insulanus Henr.

ciensis?, Jacobus);

- 318 (a. 1474, studens de bursa Ungarorum).

Ungarus Johannes de Swarcz s. Sworcz, studens (a. 1478): v. Asszusvarczanus Joh.

Ungarus Johannes de Septemcastris bacc. (a. 1478/79), v. Septemcastrensis Joh.

Ungarus Johannes de Cracovia, civis et sartor (a. 1479/80): v. Ungar Joh.

Ungarus Johannes (Johannes):

- 1465 (a. 1491, tenebatur octo grossos cum medio studenti Ungaro, propter celerem ejus recessum de Cracovia cavit pro eo mgr. Ungarus).

Ungarus Ladislaus (Zilahius?, Gyócsius?; Ladisl. Ungarus):

- 1041 (a. 1486, studens, emit librum studenti furtim ablatum).

Ungarus Ladislaus de Ungaria (Gugius?, Kolosvarus; Ladisl. de Hungaria):

2418 (a. 1517, studens, ejus causa cum famulo aurificis).

Ungarus Lucas studens (a. 1475), v. Gyöngyösius Luc.

Ungarus Michael studens (a. 1469), v. Szegedinensis Mich.

Ungarus Michael mgr. (a. 1490), v. Varadinus Mich.

Ungarus Nicolaus studens (a. 1475), v. Eperiensis Nic.

Ungarus Nicolaus (Nicolaus):

— 1049 (a. 1486, moram agens in domo dris Regula).

Ungarus Osvaldus (Oszwaldus):

- 318 (a. 1474, studens de bursa Ungarorum).

Ungarus Osvaldus studens (a. 1484), v. Oroszius Osv.

Ungarus Paulus (a. 1479), v. Agriensis Paul.

Ungarus Paulus bacc. (a. 1492), v. Beluszanus Paul.

Cibinius Petr.

Ungarus Petrus studens (a. 1484/86), v. Pokafalvanus Petr.

Ungarus Petrus (a. 1522), v. Varadinus Petr.

Ungarus Petrus bacc. (a. 1523), v. Quinqueecclesiensis Petr.

Ungarus Sebestianus studens (a. 1488/89), v. Cibinius Seb.

Ungarus Stanislaus (Kesmarcensis?, Lipowiensis?; Stanislaus):

 313 (a. 1474, studens et baccalariandus de bursa Ungarorum).

Ungarus Stephanus studens (a. 1488), v. Szebnicius Steph.

Ungarus Stephanus de Ungaria (Eperiensis?, Gyulanus?; Steph. de Vngaria):

2270 (a. 1514, studens in bursa philosophorum commanens, accomodavit pro sua necessitate a studente de bursa Ungarorum duos florenos in auro).

Ungarus Stephanus (Egresius?, Gricsanus?, Rakoczius?, Solga de Keresztur?, Szobráncsius?; Steph. Vngarus):
2817 (a. 1524).

Ungarus Valentinus (Bartfensis?, Strigoniensis?; N. studens de bursa Ungarorum, Valentinus bacc. de bursa Ung.):

— 152 (a. 1470, stud. ex bursa Ung.), 154 (bacc., emit apud carnificem carnes pro xiiij grossis non nomine suo sed alterius, ut interpres!).

Ungarus Valentinus studens (a. 1514), v. Caschoviensis Valent.

Ungarus Valentinus studens (a. 1517), v. Szegedinensis Valent.

Ungarus Wolfgangus studens (a. 1525), v. Hiller Wolfg.

Ungler Florianus (Florianus):

-- 2528 (a. 1522, impressor librorum Cracoviae).

v. Cracovita Flor. (a. 1517).
 Ungvar de, v. Ungvarus.

Ungvarus Gallus de Ungvar, Ungarus (Gallus de Vngvar, Wngwa; in Albo stud. >Gallus de Hwngwar« scriptus):

- 890 (a. 1483, de bursa Jerusalem). Unicjów de, v. Unicjowita. Uniejowita Martinus de Uniejów (Mart. de Vnijeow):

2150 (a. 1509, vicarius ad s. Annam).
 Uniejowita Nicolaus de Uniejów (Nic. de Vnyeyow):

 2299 (a. 1514, discipulus de schola Corporis Christi in Kazimiria, adolescens xxti citra vel ultra annorum).

Uniszki de, v. Uniszkianus.

Uniszkianus Adam de Uniszki (Adde Vnyeczszk):

 1621 (a. 1493, studens de schola s. Spiritus hospitali, clandestine de schola exivit), 1624.

Universitates: v. Bononiensis; Coloniensis; Erfordiensis; Friburgensis; Lipsiensis; Parisiensis; Viennensis.

Uoyniciensis, v. Wojniciensis.

Urbanus notarius (Urbanus):

- 493 (a. 1475, notarius dni Wapowski). Urbs (a. 1488), v. Roma.

Ursinus Caspar de Cracovia (a. 1483 — 95), v. Bar Casp.

Ursinus Gaspar (Ursinus?, a. 1470), v. Gaspar domicellus.

Ursinus Hieronymus de Makowice (Jeronim. Vrsinus de Makovijcze):

- 1930 (a. 1502).

Ursinus Johannes de Cracovia (Joh. Vrsinus):

1519 (a. 1492, medicinae dr., Ursinus?), 1554 (a. 1493, ejus operarius, Ursinus?), 1790 (a. 1496, ejus equus, auriga et praedium). [Urzędowius.
 Urzadow, Urzedow, Urzędów de: v.

Urzędowius Andreas de Urzędów (Andr. de Vrzadow, Vrzandow, Andr. dictus Vrzandow):

- 2893 (a. 1526, mgr.), 2894, 2896, 3062 (a. 1530).

Urzędowius Jacobus de Urzędów, alias Orzechowita de Orzechów nuncupatus (Jac. de Orzechow, de Urzadow, Vrzadow, Vrządow):

— 39 (a. 1469, dispensator Collegii artistarum), 52, 53, 55, 58, 189 (a. 1470, studens et item dispens. Colleg. artist.). Urzędowius Johannes Posdzijech

bacc (a 1530), v. Poździech Joh.

Acta rect.

Urzędowius Martinus de Urzędów (Mart. de Urzedow, Vrzadow, Vrządow, Vrzandow, Vrzandow, Vrzendow):

- 2493 (a. 1520, causa ejus a dno vicario generali Cracoviensi ad dnum rectorem remissa), 2614 (a. 1522, bacc.), 2617 (a. 1523), 2618, 2620, 2621 (condemnatus a dno rectore in poena unius floreni), 2831 (a. 1525, mgr.), 2838 (clericus in minoribus ordinibus constitutus), 2839 (per lictores civitatis Kazimiriensis detentus incarceratusque et tanquam suspectus homo ad vicecapitaneum Cracoviensem remissus), 2958 (a. 1529, collegiatus et praepositus Collegii minoris), 2959, 2961, 2963, 3024 (a. 1530), 3026, 3035, 3036 (objecit dno rectori levitatem et appellavit ab ejus judicio), 3037, 3040 - 8042, 3044 - 8046, 3052 (revocavit certam criminalem infamationem), 3057, 3191 (a. 1533, constituit suos procuratores ad acceptandum habitationes vel etiam beneficia ex minoribus collegiatis spectanda aut spectantia, in sua absentia et licentia, sibi a dno rectore concessa), 3221 (a. 1534).
- Urzędowius Stephanus de Urzędów (Stephanus presbyter, Steph. de Vrzandow):
- 3085 (a. 1530), 3086 (sacerdos), 3037,
   3044 (presbyter), 3057 (actu presbyter),
   3061, 3092 (a. 1531), 3098, 3114.
   Uście de, v. Ustiensis.
- Uścieński Alexius (Alex. Vsczienski, Wsczienski):
- 2225 (a. 1513, librum et securim a studente mutuavit), 2246 (studens de bursa Jerusalem), 2247 (de bursa pauperum), 2248.
- Usingen Nicolaus de Usingen (Nic. de Vsenhen de partibus Franconiae):
- 1756 (a. 1495, studens, tenebatur duos florenos cum medio certi et veri debiti hospitae de platea et domo Sutorum). Ustiensis Johannes de Uście (Joh. de Vscze):
- 564 (a. 1477, causarum procurator), 592.

- Utensilia nec non aliae res studentium et mgrorum Cracoviensium (res, supellex, utensilia):
- 98 (a. 1469), 914 (a. 1483, res et libri post mortem defuncti studentis relicti), 1343 (a. 1491, res defuncti bacc.), 1704 (a. 1494, utensilia habitationis mgri, libri et singulae res), 2836 (a. 1525, domestica supellex certa), 3283 (a. 1535, res defuncti bacc.), et passim.
- v. Alba; Ampulla; Calamare; Caldear; Calix; Candela; Candelabrum; Cantharus; Carbana; Casula; Cervical; Cingulum; Ciphus; Cista; Cisticula; Cistula; Cochlear; Commodum; Cortina s. cortena; Crux; Culcitra; Currus; Cusinum; Cutes; Cymbiana; Faciletum; Feraculum; Horologium; Imagines: Kaleta: Lada: Lavatorium: Lectisternia; Lectum; Lesz; Lintiamen; Loculus; Lodix; Lucibulare; Manuterium; Mappa; Mensa; Monile; Olla; Oracula; Ornatus s. casula; Pannus; Patella; Pater noster; Pecten; Picarium; Planula; Plumatica; Pulvilotega; Pulvinar; Raptura; Saccus; Sarcina; Sarcinula; Scrinium; Scripturale; Scultella; Sedile; Sella; Sertum; Sexterni; Sexternuli; Sigillum; Signetum; Sponda; Talare; Tapete; Tibiale; Trusile; Wanna s. caldear; Vehiculum; Zona.

## Vacantiae (vacantiae, vaccantiae):

— 895 (a. 1483, propter plenitatem vacantiarum dnus rector terminum causae ad primam juris post octavas Paschae distulit), 2717 (a. 1523, prima juris post vacantias i. e. post dies caniculares), 2994 (a. 1530, propter instantia festa ss. Paschae et vacantias), 3276 (a. 1534, dnus rector causam ad primam juris post vacantias alias post festum Epiphaniae distulit).

## Vach, v. Wach.

Wach Paulus de Opoczno (Paulus de Opoczno, Oppoczno, Paul. Vach de Opoczno):

- 2280 (a. 1514, studens et servitor dni rectoris Parisiensis), 2287, 2295, 2304, 2308, 2325, 2328 (studens), 2412 (a. 1517, servus antiquus Universitatis, valetudinarius).
- v. Cracovita Paulus (a. 1469/1513).
  Wachocensis Johannes de Wachocko (Joh. de Vachosko):
- 3300 (a. 1535, studens, frater Nicolai, armatus ante bursam Jerusalem machinatus est studenti in mortem).
- Wachocensis Nicolaus de Wachocko (Nic. de Vachoczko, Vachoczko, Vachosko):
- 3289 (a. 1535, studens in arce Cracoviensi degens, graviter percussus et vulneratus), 3290, 3300 (item frater ejus Johannes). 3305 (studens), 3309—3311, 3313, 3323 (vulneratus a studente), 3324.
- Wachock, Vachoczko, Vachoczko, Vachosko de: v. Wachocensis.
- Wachsloer Jacobus de Torony, pater Mathiae: v. Wachsloer Math. (a. 1494/98). Wachsloer Mathias Jacobi de Torony (Math. de Thorunia, Thuronio, Toronia, Turonia, Turronia, Math. Jacobi Wachsloer de Toronia):
- 1710 (a. 1494, bacc.), 1715 (percussit bacc.), 1721 (poenatus non solum in bursa sed etiam a dno rectore in una sexagena), 1723, 1737 (a. 1495), 1738, 1741-1744, 1747 (chartam papiream, appellationem in se continentem, contra sententiam a dno rectore latam reproduxit, quam tamen non secundum juris formam, quia sine notario et testibus, sed ita simpliciter repraesentavit, a juramento se declinans, quare a dno rectore, Christi nomine invocato, excommunicatus), 1749 (ab excommunicatione absolutus, paravit se recessui de Cracovia), 1752 (dnus rector decrevit, in defectu fidejussorum recludi eum in custodia et carcere, et teneri usque ad plenariam satisfactionem), 1837 (a. 1498, solvit mgro Joh. Glogowitae debitum duodecim florenorum cum medio).

Vacia, Wacia de: v. Vaciensis.

Wacięga Johannes de Kęty s. Kanty, vulgo Cantius s. Kantius nuncupatus, a posteritate Catalogo sanctorum adscriptus:

- 2271 (a. 1514).
- v. Kantius Matth. mgr. (a. 1470); Łowicius Stan. theologus (a. 1514/30, continuator libri ejus »Miraculorum«);
   Mergus Nic. de Nissa, alias Tauchen dictus, mgr. et dr. (a. 1474).
- Vaciensis dioecesis, v. Sundensis Joh. Vaciensis Johannes de Vácia s. Vacz, Ungarus (Joh. de Vacia, Wacia):
- 1097 (a. 1487, studens in bursa Alemanorum manens), 1120, 1133 (a. 1488, ejus causa cum mgro Sommerfeld-Aesticampiano ocasione cujusdam debiti).
- Vaciensis Stephanus de Vácia s. Vacz, Ungarus (Steph. de Wacz):
- 1911 (a. 1502, studens).
- Waclaw Ubogi de Brodnia mgr. (a. 1469), v. Ubogi Wenceslaus.
- Waclaw de Cracovia, maritus Dorotheae (a. 1506): cf. Cracovita Waclaw s. Wenceslaus.
- Wacław de Cracovia, pater Stanislai (a. 1523/30): cf. Cracovita Wacław s. Wenceslaus.
- Wacław de Cracovia, maritus Benignae (a. 1530): cf. Cracovita Wacław s. Wenceslaus.
- Wacław Stanislaus pannitonsor, civis et consul Cracoviensis (a. 1523 30): v. Cracovita Stanislaus Wacław s. Wenceslai.
- Wacławowa Benigna de Cracovia (a. 1530), v. Cracovita Benigna Wenceslai.
- Wacławowa Dorothea de Cracovia (a. 1506), v. Cracovita Dor. Wenceslai. Vácz, Wacz de: v. Vaciensis. [clawowa. Vaczlaw, Waczlawowa: cf. Wacław; Wa-Vagantes scholares et studentes:
- 1925 (a 1502), 2073 (a. 1506).
- v. Noctivagationes.
- Wagrow de, v. Wegrowita.

Wagrowiec, Wagrowiecz de: v. Wagrowiecius.

- Wagrowiecius Andreas de Wagrowiec (Andr. de Wagrowiecz):
- 2178 (a. 1512, studens in bursa philosophornm moram agens, olim stans in scholis Proszowiensibus).
- Wagrowiecius Martinus de Wagrowiec (Mart. de Wangrouecz):
- 914 (a. 1488, clericus, restituit fratribus res et libros post mortem defuncti studentis relictos).
- Wagrowiecius Michael de Wagrowiec (Mich. de Wangrovijecz):
- 151 (a. 1470, ratione tunicae reposuit civi Cracoviensi ducatum).
- Wągrzinowsky, Wągrzynowsky: v. Węgrzynowski.
- Vaiden Ulricus (Ulr. Vaiden):
- 1897 (a. 1502, paedagogus dni Franzbank).

Vaijgijel, cf. Wajgiel.

Vaijsth, v. Waist.

- Waist Johannes de Cracovia (Joh. Vaijsth):
- 3283 (a. 1585, hospes et introligator librorum in platea s. Annae).
- v. Cracovita Joh. introlig. (a. 1518). Vajda de, v. Vajdanus.
- Vajdanus Petrus de Vajda, Transsilvanus (Petrus, Petr. de Transiluania, Transsiluania; in Albo stud. »Petr. de Wayda« scriptus);
- 1411 (a. 1491), 1412 (studens, tenebatur civi Cracoviensi pro expensis unum florenum?), 1413, 1416 (condemnatus a dno rectore), 1422, 1431, 1436, 1768 (a. 1495, submisit se coram dno rectore solvere pincernae octo florenos, postquam veniet servus suus de Ungaria).
- Wajgiel Malcher pater Stanislai Malcherowicz, Nobilis; v. Malcherowicz Stan. (a. 1535).
- Wajgiel Stanislaus Malcheris. Malcherowicz, civis et mercator Cracoviensis, Nobilis: v. Malcherowicz Stan. (a. 1535). [vention
- Walachi (a. 1475), v. Sandecensis con-

Waladyno de, v. Varadinus.

Valens scholasticus (Valens):

- 118 (a. 1469, causa ocasione alicujus libelli »Valentis scholastici« coram duo rectore).
- Valentinus studens et bacc. de bursa Ungarorum (a. 1470), v. Ungarus Valent. [litanus Valent.
- Valentinus studens (a. 1477), v. Neopo-Valentinus vicarius (Valentinus):
- 846 (a. 1481, vic. ad Omnes ss.).
- Valentinus decretorum dr. (a. 1485/95), v. Ilkussius Valent. de Olkusz.
- Valentinus servitor (a. 1491), v. Waranowita Valent.
- Valentinus mgr. et senior bursae medicorum (a. 1494): v. Pilznensis Valent.?; Viridomontanus Valent?
- Valentinus studens (Valentinus):
- 2096 (a. 1505, stud. manens apud Dorotheam Biernatowa Cracovitam).
- Valentinus bacc. (a. 1505), v. Gedanensis Valent. [rita Valent.
- Valentinus mgr. (a. 1506), v. Sandomi-Valentinus plebanus in Magna Kazimiria (a. 1513), v. Kazimirita Valent.
- Valentinus cirurgicus (a. 1530), v. Cracovita Valent. [vita Valent.
- Valentinus pellifex (a. 1531), v. Craco-Valentinus sapientia (a. 1533/37), v. Ropczycius Valent.
- Valerianus fr. ordin. s. Francisci de observantia (a. 1498), v. Stanislaus fr.
- Valerius Maximus;
- 2799 (a. 1524, liber).
- Valdek de Cracovia (dnus Valdek):
- 2104 (a. 1507, et ejus domus), 2105.
- cf. Valthek.
- Waligora, v. Waligóra.
- Waligora Johannes de Cracovia (Joh. Waligora):
- 1408 (a. 1491, pictor et conjux ejus Barbara posuerunt se coram dno rectore evictores pro dre Joh. Wysocki).
- Waligórowa Barbara de Cracovia, contoralis Johannis: v. Waligóra Joh. (a. 1491).
- Valla Laurentius (Laur. Valla):
- 3315 (a. 1535, liber).

- Valterus Nicolaus de Cracovia bacc. (Valterus?, a. 1500), v. Cracovita Nic. Valthek Nicolaus de Cracovia (Nicolaus):
- 3240 (a. 1534, archipresbyter eccl. parochialis s. Mariae in circulo Crac.).
   cf. Valdek de Cracovia.

Valva, cf. Portae.

Wangrouecz de, v. Wagrowiecius.

Wangrzynow de, v. Węgrzynowita.

- Wańko Johannes de Lithuania (Joh. de Lithwania, Joh. Wannyko, Waynko, Wyanko Lithwanus):
- 448 (a. 1475, in schola Omnium ss morans, traxit studentem crinitim, et his non contentus percussit eum ferreo bacillo), 525 (a. 1476, canonicus Wilnensis).

## Wanna (vanna):

 2978 (a. 1529, caldear cupreum alias vanna in valore quindecim grossorum).

Wannyko, v. Wańko.

Vanzon, v. Wonsam.

Wapowski Bernardus nepos Petri; — 1328 (a. 1490?).

- Wapowski Petrus de Radochońce (Petr. Vapowskij, Wapowsky de Radochwncza, Vapowsszky):
- 493 (a. 1475, tunc in spiritualibus vicarius Cracoviensis), 1328 (a. 1490?, canonicus Cracoviensis et ejus nepotes Bernardus et alii), 1665 (a. 1494, item ejus notarius).
- Vapowskij, Wapowsky, Vapowsszky: v. Wapowski.
- Varadinensis canonicus (a. 1515), v. Pestianus Steph.

Varadino, Waradino de: v. Varadinus. Varadinum (Varadinum):

- 1074 (a. 1486, in Varadino).

- Varadinus Benedictus de Varadino, Ungarus (Bened. de Varadino):
- 879 (a. 1482, inhabitans Collegium dnorum de Melsztyn s. bursam Ungarorum).
- Varadinus Benedictus de Varadino, Ungarus, Foris paterno nomine dictus (Foris?; Bened. de Varadino):

— 2078 (a. 1506, de bursa Ungarorum, ob non paritionem decreto dni rectoris, videlicet in electione senioratus bursae Ung., in uno floreno ungaricali condemnatus).

- Varadinus Franciscus de Varadino, Ungarus (Franc. de Vngaria; in Libro promot. »Franc. Waradinus« scriptus):
- 2811 (a. 1524, bacc., puero mgrum Georg. Libanum privavit ac de Cracovia recessit).
- Varadinus Gregorius de Varadino Ungarus (Greg. de Varadino):
- 2662 (a. 1523, invadiavit mgro quandam vestem in debito trium florenorum).
- Varadinus Michael de Varadino, Ungarus (Mich. Ungarus, Mich. de Waladyno, Varadino, Waradino):
- 1343 (a. 1490, mgr.), 1466 (a. 1491), 1536 (a. 1492, conventor bursae Ungarorum, exoneratus), 1557 (a. 1493), 1560, 1564, 1566, 1567 (bona fide coram dno rectore promisit, pacifice et quiete vivere, nec dare ocasionem alicui seditioni), 1572 (odardus, allegavit inopiam!), 1600, 1696 (a. 1494), 1709 (habitavit in bursa Ungar. absque bursae positione), 1728 (nunquam jurare consueverat), 1772 (a. 1496), 1790 (ejus equi et auriga).
- Varadinus Petrus de Varadino, Ungarus (Petrus, Petr. de Varadino):
- 1830 (a. 1498, librum emit pro studente Ungaro), 1831.
- Varadinus Petrus de Varadino, Ungarus (Petr. Vngarus, Petr. de Varadyno):
- 2551 (a. 1522, mgr. et quondam senior bursae Ungarorum, fidejussit pro quibusdam Ungaris), 2552.
- Waradinus, de Varadyno: v. Varadinus. Varalia, Varalio de: v. Varalius.
- Varalius Martinus de Varalio, Ungarus (Mart. de Varalio):
- 198 (a. 1470, studens, tres florenos cum medio tenebatur ei bacc. Ungarus).
   Varanovia, Waranouia, Waranowia de: v. Waranowita.

- Waranowita Valentinus de Waranowia (Valentinus servitor, Valent. de Varanovia, Waranouia):
- 1842 (a. 1490, servitor olim defuncti bacc.), 1843 (reposuit coram dno rectore res defuncti et libros ejus), 1848 (a. 1491), 1349, 1362 (studens), 1363, 1866.
- Varca de, v. Warcensis.
- Warcensis Bartholomaeus de Warka (Barth. de Varca):
- 2723 (a. 1523, mansit apud civem et hospitem Andr. Album in platea Sutorum, recessit tamen de hospitio).
- Warcensis Jacobus de Warka (Jac. de Warka):
- 2471 (a. 1518, studens Universitatis).
  Warcensis Martinus de Warka (Mart. de Varka):
- 249 (a. 1470, bacc. locatus de Omnibus ss., diffamavit mgrum et rectorem scholarum ad s. Stephanum).
- Várfalva de, v. Varfalvanus.
- Varfalvanus Valentinus de Várfalva, Transsilvanus (Valent. de Transsilvania; in Albo stud. »Valent. de Warwalwa dioec. Transsilvaniensis« scriptus):
- 1759 (a. 1495, studens manens apud hospitem Nicol. Lithuanum).
- Wargawski Raphael (Raph. Vargawskij, Wargawskij, Vargawsky, Vargawsky, Wargawsky):
- 2586 (a. 1522), 2640 (a. 1523, bacc.), 2649 (absens Cracovia), 2651 (adest!), 2672, 2675 (ciphum cupreum deauratum uti argenteum invadiavit Judaeae in medio quarto floreno pecuniarum), 2676, 2815 (a. 1524).
- Vargawskij, Wargawskij, Vargawski, Vargawsky, Wargawsky, Wargawsky: v. Wargawski.
- Varka, Warka de: v. Warcensis.
- Warmiensis (Varmiensis, Varmijensis, Warmonensis!):
- canonicus (a. 1530), v. Kijowski Alb.
- dioecesis: v. Czyńczensis Petr.; Rischelius Petr.
- Varmijensis, cf. Warmiensis.

- Varsavyensis, v. Warszawiensis.
- Warschawia, Varscheuia, Warscheuia, Varschouia, Varschovia, Warschowia, Varschauia de, Varszauiensis, de Warszawa, Varszawia: cf. Warszawita.
- Warszawiensis (Varsavyensis, Varszeviensis): [Bern.
- canonicus (a. 1500), v. Mniszewita
- officialis: 8162 (a. 1532).
- Warszawita Ambrosius de Warszawa (Ambr. de Varscheuia):
- 2397 (a. 1516, percussit studentem),
   2398 (quare a dno rectore in poena octo grossorum condemnatus).
- Warszawita Blasius Greger (a. 1516 —17), v. Greger Blas.
- Warszawita Felix de Warszawa (Fel. de Varschouia):
- 2985 (a. 1530, studens in scholis s. Annae degens, minus juste tertianum Collegii majoris pro furto tunicae in valore 4 florenorum infamavit), 2989 (quapropter a dno rectore in viginti flor. condemnatus).
- Warszawita Jacobus de Warszawa (Jac. de Varschouia):
- 1963 (a. 1504, tenebatur viduae propinatrici viginti tres grossos).
- Warszawita Johannes de Warszawa (Joh. de Warschowia):
- 676 (a 1478, octo grossos obligavit se coram dno rectore studens ei soluturum).
- Warszawita Johannes de Warszawa (Joh. de Varscheuia):
- 3339 (a. 1535, studens).
- Warszawita Ludovicus de Warszawa (Lodovigus de Varschovia):
- 1073 (a. 1486, bacc., tenebatur mulieri tredecim florenos cum medio).
- Warszawita Martinus Banas, studens (a. 1480): v. Banas Mart.
- Warszawita Mathias de Warszawa (Math. de Varscheuia, Warschowia):
- 1546 (a. 1493, praesentis actus scriba), 1552, 1561 (clericus dioec. Poznaniensis).
- Warszawita Mathias de Warszawa (Math. de Varschouia):

- 2995 (a. 1530, sartor).
- Warszawita Michael Kerszyk, studens (a. 1519): v. Kierszyk Mich.
- Warszawita Nicolaus bacc. s. theologiae (a. 1477/80), v. Pczółka Nicalias Apis dictus.
- Warszawita Petrus studens (a. 1535), v. Szalek Petr.

Varszecs de, cf. Varszecsius.

Varszecsius Johannes de Malomucz (a. 1472), v. Kendez Joh.

Varszeviensis, cf. Warszawiensis.

Varszovya de, cf. Warszawita.

Varta, Warte de: v. Wartensis.

Vartemberg de, v. Wartembergensis.

- Wartembergensis Leonardus de Wartemberg (Leonard. de Vartemberg):
- 2182 (a. 1512, studens, cui dnus rector ad petita, propter discessionem in patriam, consensit morandum in hospitio ad Steph. Cracovitam, mercatorem in platea Sutorum).
- Wartensis Ambrosius de Warty (Ambr. barbitonsoris de Wartj):
- 2265 (a. 1514, balistator, evaginato cultro clericum percussit, negavit tamen coram dno rectore, se eundem percussisse, et si percussit, ignoranter percussit!).
- Wartensis Andreas de Warta (Andr. de Vartha, Wartha):
- 20 (a. 1469, mgr., ejus liber →Officium missae«), 25.
- Wartensis Andreas de Warta (Andr. de Wartha): [studens).
- 2324 (a. 1514, in scholis s. Stephani Wartensis Felix de Wartha (bacc. Felix; in Libro promot. >Fel. de Wartha« scriptus):
- 2952 (a. 1529, bacc, ex superfluitate verborum, quae ei proponebat, verberavit mulierem pugno in faciem, allegavit tamen coram dno rectore, se ipsam tantum aliquantulum tetigisse!).
- Wartensis Jacobus de Warta (Jac. de Varta):
- 1981 (a. 1504).
- Wartensis Michael bacc. juris (a. 1469/70), v. Placzych Mich.

Vartha, Wartha, Wartj, Warty de: cf. Wartensis.

Warwalwą de, v. Varfalvanus.

Varzecz de. cf. Varszecsius.

Vaschocze, Vaschosze, Vaschowcza de: v. Wąszoszensis.

Wasserburgensis Rudolphus poëta (a. 1535), v. Agricola Rud.

Vaszosze, Wąszosze de: v. Wąszoszensis. Wąszoszensis Johannes de Wąszosze (Joh. de Vaschocze, Vaschosze, Vaschowcza, Vaszosze, Wąszosze, Vąszoszije, Vuąschsche):

 3011 (a. 1530), 3052 (a. 1530, studens gymnasii Cracoviensis), 3062, 3066 (familiaris dni rectoris Biem Ilkussii), 3067—3069.

Vaszoszije de, v. Waszoszensis.

Vát de, v. Vatensis.

- Vatensis Johannes de Vát, Ungarus (Joh. de Vath):
- 2078 (a. 1506, de bursa Ungarorum, ob non paritionem decreto dni rectoris, videlicet in electione senioratus bursae Ung, in uno floreno ungaricali condemnatus).

Vath de, v. Vatensis.

Wawrzijnczyce, Wawrzijnczijcze, Wawrzyńczyce de: v. Wawrzyńczycius.

- Wawrzyńczycius Mathias de Wawrzyńczyce (Math. de Wawrzijnczyce):
- 167 (a. 1470, notarius publicus, clericus dioec. Cracoviensis).
- Wawrzyńczycius Stanislaus de Wawrzyńczyce (Stan. de Wawrzijnczijcze, Wawrzynczycze):
- 1494 (a. 1491), 1505 (a. 1492, presbyter et studens Universitatis, ejus causa cum dre medicinae), 1515.
- Wawrzynczycze de, v. Wawrzyńczycius. Wawrzynek Laurentius de Kleparz, alias Korzeczek dictus, civis (a. 1517); v. Korzeczek Laur.

Wawrzynowita Adam de Lorencz mgr. (Wawrzynowita?, a. 1494), v. Lorenziensis Ad.

Wawrzynowo de, cf. Wawrzynowita.

Wayda de, v. Vajdanus.

Waynko, v. Wańko.

Wayss, v. Weiss.

Wedel arma, v. Obornicius Petrus de armis Wedel (a. 1521/26).

Wedelicius Petrus s. Vedelitius de Oborniki dr. medicinae (a. 1521/26), v. Obornicius Petr.

Węgrów de, v. Węgrowita.

Wegrowita Elias de Wegrów (Helias de Wagrow): [dicorum).

— 1724 (a. 1494, studens de bursa me-Węgrzynów de, v. Węgrzynowita.

Węgrzynowita Paulus de Węgrzynów (Paul. de Wangrzynow):

 204 (a. 1470, studens de bursa pauperum, studentem in platea Columbarum jugulavit, per crines crudeliter capillavit et in canale projecit).

Węgrzynowski (Wągrzinowsky, Wągrzynowsky):

- 2865 (a. 1526, studens).

Vehiculum dris medicinae (a. 1535), v. Currus.

Weinrich Johannes de Cracovia (Joh. Weyrich, Wynrich):

- 511 (a. 1475, aurifaber de Crac.).

Weinrich Johannes de Cracovia, abbas ordin. Cisterciensis in Clara tumba, conservator privilegiorum Universitatis:

- 2288 (a. 1514), 2503 (a. 1521).
- Plonkanus Paul. bacc. (a. 1521).

Weiss Johannes de Cracovia (Weiss?, a. 1533), v. Cracovita Joh.

Weiss Wilhelmus de Gundelfugel (Vilhelm. de Gundeluogel; in Albo stud. »Vilhelm. Wayss de Gundelfang« dictus):

- 1180 (a. 1488).

Vela de, cf. Velensis.

Velensis Ambrosius Kroll, studens (a. 1469). v. Król Ambr.

Veliczka, Weliczka de: v. Wielicius.

Vellphar de, v. Belovarus.

Vels, v. Wels.

Wels de Poznania, mater mgri Johannis:

- 167 (a. 1470, Poznaniae degens).

Wels Johannes de Poznania (Joh. de Poznania, Joh. Vels): 167 (a. 1470, mgr., item mater ejus),
 1113 (a. 1487, dr. medicinae, cui studens Ungarus pro medicinis tres florenos tenebatur).

Welun de, v. Wielunius.

Velyczka, Welyczka de: v. Wielicius. Venathek, v. Wenatek.

Wenatek Johannes de Pilzno (Joh. de Pijlzna; in Albo stud. »Joh. Venathek de Pylsna« dictus):

— 2477 (a. 1519, scholaris Universitatis, ratione pretii obligavit se coram dno rectore cuidam bacc. de schola s. Mariae, ex certa inter se habita concordia sub censuris ecclesiasticis, duodecim grossos pecuniarum soluturum).

Wenceslaus bacc. (a. 1469), v. Malininius Wenc.

Wenceslaus de castro Cracoviensi (a. 1469), v. Ubogi Wenc. [lar Wenc. Wenceslaus mgr. (a. 1485/86), v. Kich-Wenceslaus scriptor (Venceslaus):

1728 (a. 1494, scriptor cathedr. Cracoviensis).

Wenceslaus notarius (Venceslaus):

 3148 (a. 1532, notarius dni judicis Cracoviensis).

Wenceslaus famulus (Venceslaus):

 3378 (a. 1536, studens et famulus mgri Mart. Garbarz).

Vendeta Cracoviensis (vendetha, vendita, tendeta):

- 195 (a. 1470, liber emptus in vendita), 943 (a. 1484), 1640 (a. 1494, tendeta Crac.), 2383 & 2384 (a. 1515, arcus et framea in vendeta empta), 2387 (res in vendeta loco publico emta), 2691 & 2692 (a. 1523, liber in vendeta emtus), 3172 (a. 1533, in vendetha liber acceptus apud servitorem), 3286 (a. 1535, liber in vendita raptus), 3340 (universitas altaristarum eccl. s. Mariae in aciali domo in vendeta habitantium).
- v. Cracovita tendetarius (a. 1494);
   Judaeus Lazar, tendet. (a. 1526/80).
   Ven ditores librorum, cf. Bibliopolae.
   Venecianus, Veneciensis: v. Venetianus.
   Ven e tianus (Venecianus, Veneciensis):

2583 (a. 1522, fenestra ex vitro Veneciensi), 2759 (a. 1523, Venecianus biretus duplatus).

Wengrovijecz de, v. Wagrowiecius. Werdensis dioecesis, v. Soltwedelius

Werdung Georgius mgr. (Werdung?, a. 1494), v. Zittawiensis Georg.

Vergilius P. M. (Vergilius, Virgilius):

— 1655 (a. 1494, liber de impressa triplicis commenti, emptus apud quendam Judaeum drem ant.), 2364 (a. 1515, impignoratus studenti a studente in sex grossis), 2705 (a. 1523, Virgilianus liber), 2757 (item Virgil. lib.), 2799 (a. 1524, Opera), 3242 (a. 1534, Buccolica). Vernerus, v. Wernerus.

Wernerus de Regiomonte, pater Pauli: v. Wernerus Paul. (a. 1475/76).

- Wernerus Paulus de Königsberg s. de Regiomonte (Paulus Verneri, Paul. de Konigsberg, Konigsbergk, Paulus Wernerj de Konigsberg):
- 410 (a. 1475), 411, 416 (tenebatur cuidam mgro ij florenos ungaricales), 541 (a. 1476, studens).

Veronica dna, Ungara (Ungara?; Veronica): [florenum).

- 393 (a. 1475, misit studenti Ungaro Versor Johannes (Versor):
- 1713 (a. 1494, Dicta, item Dicta melioris dispositionis priore, liber).

Vestes et res studentium Cracoviensium:

- 1531 (a. 1492, exemtae a Judaeis),
   2799 (a. 1524), et passim.
- v. Habitus; Utensilia.

Veteri Buda de, v. Budensis.

Veteri Solio de, v. Vetuzoliensis.

Vetus ars (Vetus ars):

960 (a. 1484, Veteris artis quaestiones, liber), 1343 (a. 1490, exercitium), 1406 (a. 1491, lectura cum exercitio), 3030 (a. 1530, exerc.), 3242 (a. 1534, textus), 3262 (lect. et exerc., furto studenti a studente sublata).

Vetusolio de, v. Vetuzoliensis.

Vetuzoliensis Albertus de Veteri Solio, de Vetusolio s. Zólyom, Ungarus (Albertus Ungarus; in Albo stud.

Alb. de Antiquo Zolio« scriptus):

485 (a. 1475).

Vgyebal, v. Wyjebal.

Weyrich, v. Weinrich.

Viaticum (Viaticum i. e. Breviarium):

- 553 (a. 1476, causa certi »Viatici« ad vendendum recepti et casu infortunato amissi), 1206 (a. 1488, pro introligatura »Viatici« obligavit se studens octo grossos solvere).
- Vicarii in spiritualibus generales s. officiales Cracovienses: v. Amicinus Joh. Senior (a. 1504); Arciszewski Jac. (a. 1527); Bedleński Nic. (a. 1523/35); Błędowski Math. (a. 1473/75); Latoszyński Joh. (a. 1474); Rożnowski Thom. (a. 1514/23); Starzechowski Joh. (a. 1495); Świradzki Stan. (a. 1480); Wapowski Petr. (a. 1475).
- Vicarius in spiritualibus generalis s. officialis Cracoviensis:
- 62 (a. 1469, minister ecclesiae ad instantiam studentis ab auditorio dni officialis Crac. censuris innodatus), 84 (dnus rector causam, ex quo agitur pro rebus ecclesiae, ad dnum officialem remisit), 1332 (a. 1490, dnus officialis remisit causam studentis ad forum dni rectoris pro justitia administranda), 1519 (a. 1492, bacc. obmisso rectore, judice principali, citavit drem in medicinis ad vicarium in spiritualibus), 1628 (a. 1493, dnus vicarius remisit partes ad dnum rectorem ob spem satisfactionis), 1694 (a. 1494, dnus vicarius remisit causam ad dnum rectorem), 2325 (a. 1514, causa in consistorio Crac. dni vicarii), 2355 (a. 1515, dnus officialis causam ad dnum rectorem, tamquam ad proprium partium judicem, remisit decidendam), et passim.
- v. Acolytus; Clericus ordin.; Ecclesiae (Eccl. cathedr.); Rector Univ.
- Vice can cellarii Universitatis: v. Amicinus Joh. (a. 1516 sqq.); Biel Stan. Neopolitanus (a. 1529/31). [cf. Capitaneus. Vice capitaneus Cracoviensis (a. 1525),

Vice conservator privilegiorum Universitatis: v. Conservatores; Rector Univ.

Vicenotarius Cracoviensis (a. 1580), v. Maruszowski Stan. Joh.

Viceprovisor bursae pauperum (a. 1473), v. Bursae (B. paup.).

Vicerectores Universitatis, v. Rectores. Vices uparius s. vicezupparius Cracoviensis, podžupek et zuparius (a. 1476 — 77): v. Blędowski Georg., Joh. et Stan.

Vicher, v. Wicher.

Wicher Mathias de Wolborz (Math. Wicher, Vicher de Wolborsch):

- 893 (a. 1483), 894.

Victorowszky, v. Wiktorowski.

Victura s. victus studentium Cracoviensium, v. Provisiones.

Widawa de, v. Widawita.

Widawita Bartholomaeus de Widawa (Barth. de Vijdawa, Wydawa):

 627 (a. 1478, mgr.), 663 (tenebatur rectori scholarum de s. Anna unum florenum).

Widawita Kilianus de Widawa (Kilianus de Widawa):

— 1305 (a. 1490, servus communis Collegii majoris, a servitore fur diffamatus), 1309 (tertianus, famulus).

Widawski Stanislaus de Cracovia (Stan. de Crac., Stan. Vijdawskij, Vijdawszkij, Vydawszky):

— 2359 (a. 1515, xviij floreni ungaricales in bursa Jerusalem ablati), 2470 (a. 1518, bacc.), 2564 (a. 1522, mgr. et rector scholae Corporis Christi in Kazimiria, excussit scholari duos dentes!), 2565, 2613.

Wieczwninus Nicolaus de Wieczwno (Nic. de Vijeczvijn; in Albo stud. »Nic. de Wyeczwno dioec. Płocensis« scriptus):

 — 3138 (a. 1531, ex bursa Jerusalem, accomodavit studenti gladium in valore quindecim grossorum).

Wieczwno de, v. Wieczwninus.

Wielebnowski Nicolaus (Nic. Wielebnowskj):

— 2206 (a. 1518, studens de bursa pauperum), 2209 (in defe<sup>c</sup>tu pecuniarum ex mandato dni rectoris reposuit Judaeo in pignus tunicum, biretum et pelliceam in quatuor florenis per mediam sexagenam).

Wielebnowski, v. Wielebnowski.

Wielesius Georgius de Wielesz (Georg. de Vyelyesch):

 1766 (a. 1495, ex decreto dni rectoris arestavit apud eum servus Universitatis debitum mgri Joh. Glogowitae undecim florenorum).

Wielesz de, v. Wielesius.

Wielicienses zuppae s. żupy (Wyeliczenses zuppae, suppa, supparia):

— 731 (a. 1478, obviando studenti a supparia, studens ambulabat ad suppam pro nutrimento comedendo), 1328 (a. 1490?), 1695 (a. 1494, census collegiaturae de zuppis).

Wieliciensis moderator scholae (in Vijelijczka s. Wieliczka, a. 1532), v. Proszowita Seb.

Wielicius Albertus pater Nicolai, v. Wielicius Nic. (a. 1505/22).

Wielicius C. de Wieliczka (C. de Wyeliczka):

- 756 (a. 1479, pistor), 757.

Wielicius Johannes Coszel, studens et dr. (a. 1470/96): v. Koziel Joh.

Wielicius Johannes de Wieliczka (Joh. de Vijelijczka, Vyelijczka):

 — 3132 (a. 1531, accomodavit cantori tunicellam in valore duorum cum medio florenorum).

Wielicius Mathias de Wieliczka (Math. de Wyeliczka):

- 1337 (a. 1490, accomodavit studenti joppam pro via).

Wielicius Nicolaus Alberti de Wieliczka (Nic. Alberti de Wijeliczka, Vielyczka, Vyeliczka, Wyelyczka):

— 2056 (a. 1505, servus dni rectoris Miechowitae), 2172 (a. 1511, notarius publicus et item scriba coram dno rectore Miechowita), 2174 (a. 1512, bacc.), 2175, 2276 (a. 1514, mgr.), 2287

(item ejus servitor), 2610 (a. 1522, olim collegiatus Collegii minoris), 2624 (a. 1523, olim, legavit libros pro libraria Colleg. minoris).

Wielicius Nicolaus de Wieliczka, paterno nomine Mleczko dictus (Mleczko?; Nic. de Vieliczka, Vijeliczka, Vijelijczka, Vyelyczka):

— 2679 (a. 1523, medicinae dr. et consiliarius dni rectoris), 2683, 2689 (artium et medicinae dr.), 2695, 2702, 2710, 2716 (decanus facultatis phisicae s. medicae et consiliarius Universitatis), 2717, 2784 (a. 1524), 2785, 3192 — 3225 (canonicus l'ultowscensis et rector Universitatis commutatione hiemali a. 1533/34), 3200 (28. XI a. 1533 mandavit senioribus bursarum, videlicet mgro Bened. Kozminio, seniori bursae Jerusalem, Stan. Cieśla de Cracovia, seniori bursae pauperum, et Andreae Glaber de Kobylino, seniori bursae philosophorum, ut facerent legere Statuta Universitatis, intitulationem vestium decentiam concernentia, inhabitantibus bursas eorum, et suaderent eis, ut abjiciant vestes laicales, reasumant clericales, arma non ferant, praeceptores babeant, item quod seniores non suscipiant in bursas nisi intitulatos, honeste vestitos, servitores non intitulatos Collegium visitare prohibeant), 3226 - 3257 (rector Universitatis comm. aestivali a. 1534), 3265 (a, 1534), 3270 (compulsus monitorio, a dno rectore moderno emanato, ac metu censurarum, reposuit res ad acta dni rectoris, quae erant ad eum deportatae et in arestum auctoritate sua, tunc rectore existente, positae), 3271.

Wielicius Petrus de Wieliczka (Petr. de Wyeliczka);

 907 (a. 1483, presbyter, approbavit jurisdictionem dni rectoris).

Wielicius Stanislaus de Wieliczka (Stan. de Wyeliczka): [bacc.). — 232 (a. 1470, studens, diffamavit Wielicius Stanislaus studens (a. 1531), v. Pontificius Stan. de Biskupice a Wieliczka.

Wieliczka (Wyeliczka):

— 912 (a. 1483). [Wielicius. Vieliczka, Wieliczka, Vielyczka de: cf. Wielogłowiensis plebanus (de Wyelogłowy, a. 1479), v. Wielogłowita N.

Wieloglowita N. (N. de Wyeloglowy):

- 801 (a. 1479, plebanus).

Wielogłowski Jacobus de Wielogłowy (Jac. de Vyelogłowij, Jac. de Wijelogłowyski):

- 1314 (a. 1490), 1316.

Wieloglowski Stanislaus de Wieloglowy (Stan. de Wyelyoglowij, Wyeloglowsky): [cae], 801.

 800 (a. 1479, causa ejus plumati-Wielogłowy de: v. Wielogłowiensis; Wielogłowita; Wielogłowski.

Wielopole de, v. Wielopolensis.

Wielopolensis Stanislaus de Wielopole (Stan. de Wielopole, Vyelopole):

-- 2221 (a. 1513, mgr., ejus libri a servitore ablati et studenti invadiati), 2285 (a. 1514, collegiatus Collegii minoris), 2548 (a. 1522, colleg. Colleg. majoris).

Wieluń de, v. Wielunius.

Wielunius Bartholomaeus de Wieluń (Barth. de Vijelun):

— 147 (a. 1470, studens), 148, 160 (tubam bubulinam, studenti in hospitio vi receptam, restituere recusavit).

Wielunius Christophorus de Wielun (Christopherus scriba, Christ. de Vijelun, Vijelunensis):

3261 (a. 1534, notarius), 3264, 3266 (hujus actus scriba), 3268 (notar. publicus), 3270, 3271, 3272 (hujus causae scriba), 3273 — 3275, 3277, 3279 (a. 1535), 3282, 3283, 3284, 3287 — 3289, 3294.

Wielunius Jacobus de Wieluń (Jac. de Wijelon): [sedecim grossos].

— 1801 (a. 1497, studens, tenebatur mgro Wielunius Jacobus de Wieluń (Jac. de Vijelunij):

- 3079 (a. 1530, socius introligatoris, ejus causa cum bacc. artium).

- Wiclunius Johannes de Wieluń (Joh. de Vijelun);
- 364 (a. 1475, ejus libri).
- Wielunius Martinus de Wieluń (Mart. de Vyeluyn, Wyelijyn):
- 1711 (a. 1494, mgr., tenebatur cuidam Mszczonowitae quatuor florenos ungaricales justi et veri ponderis), 1745 (a. 1495).
- Wielunius Mathias de Wieluń (Math. de Welun, Wyelon):
- 1305 (a. 1490, diffamavit tertianum Collegii majoris), 1309 (servitor dris Stawensis).
- Wielunius Mathias de Wieluń (Math. de Wyelvnij):
- 2121 (a. 1507, studens Universitatis).
  Wielunius Mathias de Wieluń (Math. de Vijelun):
- 3301 (a. 1535), 3303 (bacc.).
- Wielunius Michael de Wieluńs. de Opole, alias etiam Opoliensis dictus (Mich. de Vyelun):
- 364 (a. 1475, mgr., ejus l'hellus?),
   616 (a. 1478).

Vienensis, v. Viennensis.

Vienna (Vyenna):

- 2377 (a. 1515, adventus bibliopolae de Vyenna).
- Viennensis (Vienensis, Viennensis, Vyennensis):
- Viennensis Universitas: 890 (a. 1483), 1035 (a. 1485), 1037, 2635 (a. 1523).
- v. Erfordiensis Henr. bacc. (a. 1515);
   Medgyesius Job. (a. 1485);
   Ramanchel Elias (a. 1483);
   Szalaj de Zala (a. 1485).
   Itor Hier.

Viennensis impressor librorum, v. Vie-Vierczynouicze de, v. Wierzynowicius.

Wierzba de Cracovia, cf. Wirzba.

Wierzbanice de, v. Wierzbanicius.

- Wierzbanicius Jacobus de Wierzbanice (Jac. de Wirszbanicze):
- 352 (a. 1474, accepit a mgro duos florenos ungaricales ratione honoris sui magisterii?).

Wierzbica de, v. Wierzbicki.

Wierzbicki Stanislaus de Wierzbica, Nobilis (Nob. Stan. de Wirzbicza):

- 2178 (a. 1512, famulus dni rectoris Miechowitae), 2244 (a. 1513).
- Wierzbkowski Johannes (Joh. Vyerzbkowskij):
- 3134 (a. 1531, vicarius Cracoviensis). Wierzbowiec de, v. Wierzbowiecius.
- Wierzbowiecius Jacobus de Wierzbowiec (Jac. de Wirzbowiecz):
- 428 (a. 1475, bacc.).
- Wierzchowisko (Nic. de Wyrzchowysko):
- 349 (a. 1474, tenebatur cuidam bacc. 1/2, florenum).
- Wierzchowisko de, v. Wierzchowiscensis.
  Wierzynek de Cracovia (dnus Vyerzinek): [domo].
- 953 (a. 1484, pincerna sub ejus Wierzynowice de, v. Wierzynowicius.
- Wierzynowicius Albertus de Wierzynowice (Albertus bacc., Alb. de Vierczynouicze, Vyerzynouicze, Wyerzynouicze):
- 1143 (a. 1488, bacc.), 1151 (actu presbyter), 1169, 1170, 1182 (infamatus a dre decretorum), 1183 (asseruit drem ex calore iracundiae sagittarium et smardum), 1185, 1189, 1194 (condemnatus a dno rectore in decem florenis).
- Wieśny Johannes de Wojnicz (Joh. de Voynycz, Joh. Vyeszni de Voijnijcz):
- 14 (a. 1469, bacc.), 15, 24, 25, 32,
   244 (a. 1470, mgr., tenebatur pro vino xiiij grossos).
- Vietor Hieronymus de Liebenthal, de Lubenthal s. de Löwen, expost bibliopola et impressor librorum Viennensis et Cracoviensis (Jeronimus bacc., Jeron. de Lubental, de Leben, de Libental):
- 1970 (a. 1504, bacc.), 1975 (cum complicibus percussit bacc. et tradidit coram dno rectore alios ejus percussores), 2002 (a. 1505, introligator librorum), 2003, 2139 (a. 1508).
- Wietrzychowski Martinus (Mart. Vyetrzychowszkij):
- 3161 (a. 1532, infamatus a studente).

- Wietwieński Nicolaus Nobilis (Nob. Nic. Vijethvyenskij, Vijethwijenskij):
- 3194 (a. 1533, studens, perdidit librum studentis in valore quindecim grossorum).

Vigiliae (vigiliae, Vigiliae):

— 1728 (a. 1494, Vigiliae, liber scriptus), 1913 (a. 1502, vigilias intrare in bursa pauperum), 2933 (a. 1528, vigiliae in bursa canonistarum).

Vijdawa de, v. Widawita.

Vijdawskij, Vijdawszkij: v. Widawski.

Vijeczvijn de, v. Wieczwninus.

Vijeliczka, Wijeliczka, Vijelijczka, Wijeliczka de & in: v. Wiliciensis; Wielicius.

Wijeloglowyski, v. Wielogłowski.

Vijenensis, v. Viennensis. [wieński. Vijethvyenskij, Vijethwiejnskij: v. Wiet-

Vijhel, Vyheling de: v. Ujhelius.

Wijkazkij, v. Wykazki.

Vijktorowskij, v. Wiktorowski.

Wijlaszijn, v. Wilaszyn.

Wijelon, Vijelun de, Vijelunensis, de Vijelunij: v. Wielunius.

Wijlk, v. Wilk.

Vijlno de, v. Wilnensis. [kowski. Vijrzijkowskij, de Vijrzyky: v. Wyrzy-Vijschegrod de, v. Wyszegrodensis.

Vijschoczkij, v. Wysocki.

Vijschograd de, v. Wyszogrodensis.

Vijslicza, Vijsliczia, Vijslijcza, Vijslijczija de: v. Wiśliciensis.

Vijslijczka, v. Wiśliczka. (snecensis. Vijsnka, Wijsnka, Wijsnka de: v. Wi-Vijszlijczija de, v. Wisliciensis.

Vijsznka de, v. Wisnecensis.

Wijszoka de, Vijszoczkj: v. Wysocki. Vijthkowicze, Wijtkowycze de: v. Witkowicius.

Wiktorowski Benedictus (Bened. Victorowszky):

- 3156 (a. 1532, tenebatur loctrici 9 grossos et unum fertonem).
- Wiktorowski Johannes (Joh. Vijktorowskij):
- 3208 (a. 1533, studens de bursa Jerusalem, citatus ad dnum rectorem, sed propter aegritudinem, qua tunc

laborabat, comparere non valuit, quapropter recognitionem coram sapientia Universitatis, ipsum citante, fecit). Wilaszyn Leonardus (i.eonard. Wijlaszijn):

- 309 (a. 1473, xj grossos tenebatur ei studens).
- Wilczek Bernardinus alias Wilczkowski (a. 1470), v. Wilczkowski Bern.
- Wilczek Stanislaus de Leopoli, alias etiam Wilk dictus (Stan. Vylk de Leopoli, Stan. Vylczek):
- 2514 (a. 1522, studens Universitatis),
   2515, 2518, 2519, 2836 (a. 1525, notarius publicus).

Vilczina, Wilczino de: v. Wilczynensis.

- Wilczkowski Bernardinus alias Wilczek Bern. (Bern. Wylczkowskij, Bern. Wylczek, Wylczeck):
- 429 (a. 1475, capillavit studentem et injuriam ei intulit nocte in camera ejus), 443, 444.

Wilczyna de, v. Wilczynensis.

- Wilczynensis Mathias de Wilczyna s. Wilczyno (Math. de Vilczina, Wilczino, Wylczino, Wylczyno):
- 263 (a. 1472, bacc.), 264, 363 (a. 1474, convenit cursorem ad Lanciciam pro media marca), 479 (a. 1475), 602 (a. 1477).

Wilczyno de, v. Wilczynensis.

- Wilk Albertus de Miechów, alias Lupus nuncupatus (Alb. Wijlk de Mijechow, Alb. Lupus de Myechow):
- 2358 (a. 1515, procurator consistorii Cracoviensis), 2431 (a. 1517, mgr. causarum consist. Crac.), 2432.
- Wilk Stanislaus de Leopoli, alias Wilczek dictus, studens (a. 1522/25): v. Wilczek Stan. [wita.
- Wilkanow, Wilkanów de: v. Wilkano-Wilkanowita Lucas de Wilkanów (Luc. de Wilkanow):
- 1384 (a. 1491, mgr., diffamavit quendam bacc., quod »canis et quod mentiretur, ut canis«). [mirus.

Wilkomierza, Wilkomir de: v. Wilko-Wilkomirius Paulus de Wilkomir s. Wilkomierza (Paul. de Wylkomeria);

- platea (erronee pro Vislensis, a. 1502
  & 1536), v. Plateae. [chowski Joh.
  scholasticus (a. 1495), v. Starze-Wisliciensis Erasmus de Wiślica (Er. de Vijslijczija):
- 3131 (a. 1531, tenebatur cuidam substituto marcam pecuniarum minus uno grosso, sed tunc non erat in solvendo!).
- Wisliciensis Georgius de Wiślica (Georg. de Visslicia):
- 1691 (a. 1494, bacc. ss. canonum),
   1701 (in bursa Longini morans, causa ejus cum provisore bursae).
- Wisliciensis Gregorius de Wiślica (Greg. de Vislicza):
- 3316 (a. 1535, studens, citatus ad dnum rectorem ad instantiam mulieris manentis sub bursa philosophorum).
- Wisliciensis Jacobus de Wiślica (Jac. de Vyslicia, Wislicza):
- 1791 (a. 1496, dispensator Collegii minoris), 1796, 1797 (tenebatur carnifici tres florenos et viij grossos), 1952 (a. 1503, dispensator Colleg. majoris).
- Wisliciensis Johannes de Wiślica (Joh. de Vyszlycza):
- 159 (a. 1470, studens).
- Wisliciensis Johannes de Wiślica (Joh. de Vislicia, Vislicza):
- 2012 (a. 1505, liber Terentii a studente ei creditus), 2148 (a. 1509, bacc, dedit studenti »Exercicium« Donati cum lancea sua).
- Wisliciensis Johannes de Wiślica (Joh. de Vijslijcza):
- 3035 (a. 1530), 3038.
- Wisliciensis Katharina de Wiślica (Kather. de Vijslicza, Vislicia):
- 8291 (a. 1585, manens in domo dni Fogelweder, civis Cracoviensis), 3299 (percussa a studente intra et extra muros Crac.), 3302 (inivit coram dno rectore concordiam cum studente!).
- Wisliciensis Martinus de Wiślica (Mart. de Vislicia, Vysliczia):
- 1348 (a. 1491), 1350, 1453 (notarius). Wisliciensis Mathias de Wiślica (Math. de Vislicza, Vyslicza):

- 1025 (a. 1485, studens), 1026 (ejus causa cum rectore scholae ad s. Annam).
- Wisliciensis Michael mgr., vulgo Wisliczka nuncupatus (a. 1526/35): v. Wiśliczka Mich.
- Wiśliciensis Petrus de Wiślica (Petr. de Vislicza):
- 2381 (a. 1515, opidanus).
- Wisliciensis Stanislaus de Wiślica (Stan. de Vijsliczia, Vijslijczija):
- 3211 (a. 1534), 3212 (rector scholze in Bodžęcin), 3213 (ejus gladius et faciletum), 3214, 3222.
- Vislicza, Wislicza de: cf. Wisliciensis.
- Wiśliczka Michael de Wiślica (Mich. Vijslijczka, Viszliczka, Vyslijczka, Mich. de Vijslijcza, Vijslijczija, Vijszlyczija, Vislicia, Vislicza, Wislicza):
- 2856 (a. 1526), 2935 (a. 1528, collegiatus Collegii minoris), 2938, 3027 (a. 1530, absolutus plenarie a dno rectore a poena, quae contra eum a praeposito Colleg. minoris absque consensu communitatis proposita erat), 3035 (diutius nocte cum muliere inhonesta contra honestatem Collegii ad praetorium stetit), 3036 - 3038, 3044, 3046, 3052, 8056, 3057 (ductus per lictores ad praetorium), 3061, 3135 (a. 1531, tenuit collegiaturam Astronomiae per duo quartalia), 3197 (a. 1533, incurrit poenam sedens ad tabulam in vestibus curtis et laicalibus contra mandatum dni rectoris, sed rebellis appellavit ab hujusmodi sententia dni rectoris nomine suo et totius communitatis Colleg. minoris), 3327 (a. 1535, colleg. Colleg. majoris).
- Vislinensis, cf. Wislensis.
- Wisnecensis Leonardus de Wisnka s. Wistka (mgr. Leonardus, Leonard de Vijsnka, Wijsnka, Wijssnka, Vijsznka, Wisnka, Vysnka, Wysnka, Vysznka, Wysznka):
- 1996 (a. 1505, mgr., ex decreto dni rectoris obligatus reponere »Bibliam« dri Ilkussio), 2070 (a. 1506), 2212 (a. 1513, collegiatus Collegii minoris), 2216

index. 1201

(altarista capellae s. Thomae Canthuariensis in eccl. cathedr. Cracoviensi), 2243, 2405 (a. 1516), 2486 (a. 1519), 2492 (a. 1520, collegiatus Colleg. majoris, emit pallium olim dris Szydlowitae pro quatuor florenis), 2769 (a. 1524, decanus facultatis artisticae, percussit servitorem), 2771, 2776, 2782, 2799, 2857 (a. 1526), 2865 (tenebatur medico oculorum Judaeo pro medicinis marcam pecuniarum), 2870, 2888, 2889 (causa ejus cum introligatore, qui Świdnicensem pecuniam accipere noluit).

Wisnecensis Stanialaus de Wisnka
s. Wistka (Stan. de Vijsznka, Vysznka):
2722 (a. 1523, studens Universitatis),
2740.

Wisnensi terra de, cf. Wisnensis.

Wisnensis Johannes studens (a. 1515/22), v. Karwowski Joh.

Wisnka de, v. Wisnecensis.

Visoka de, v. Wysocki.

Visslicia de, v. Wisliciensis.

Vissoczicze de, Vissoczky: v. Wysocki.

Vissoczsko de, v. Wysocius.

Vissoka de, v. Wysocki.

Wistka de, v. Wisnecensis.

Viszliczka, v. Wiśliczka.

Viszlnensis, cf. Wislensis.

Wisznia de, v. Wisznianus.

Wisznianus Nicolaus de Wisznia (Nic. de Wyszna): [censis].

— 637 (a. 1478, clericus dioec. Plo-Vitellius Erasmus de Cracovia bacc. (a. 1489), v. Ciolek Er.

Vitembergk de, v. Wittembergensis.

Vitirbek Petrus de Oborniki dr. (a. 1521/26), v. Obornicius Petr. [wicius. Witkowice de: v. Witkowicia; Witkowicia Margaretha de Witkowice (Marg. de Vythkowycze):

 608 (a. 1477, servitrix, cui studens dixit: Tu es persona suspecta et debes morari in lupanario«).

Witkowicius Gregorius de Witkowice (Greg. de Wijtkowycze):

- 2821 (a. 1525).

Witkowicius Stanislaus Czarnij (a. 1534), v. Czarny Stan.

Acta rect.

Witoslawski Albertus Nobilis (Nob. Alb. Wythoslawskj, Wythoslawsky):

 2898 (a. 1526, studens de bursa pauperum, maxillavit Nobilem), 2899.

Vitouiense, v. Witowiense.

Witowiense monasterium ordin. Praemonstratensis (Vitouiense):

- 583 (a. 1477).

- v. Stanislaus prior (a. 1477).

Vitreator Leonardus de Dobczyce (Leonard. de Dopczicze, Dopschicze, Dopszycze; »Vitreator« in Libro dilig. dictus):

— 1352 (a. 1491, mgr.), 2063 (a. 1506, collegiatus Collegii majoris), 2082 (decanus facultatis artisticae), 2090 (dehonestatus a bacc. in actu publico?).
Vitreator Stanislaus de Dobczyce (Stanisl. de Dopsycze; »Vitreator« in Libro dilig. dictus):

- 2142 (a. 1508, mgr.).

Vitta (vitta):

-- 19 (a. 1469, crinile alias vitta de margaritis in valore sex florenorum), 2794 & 2798 (a. 1524, vitta in margaritis in valore duorum flor. numeri et monetae polonicalis), 2983 (a. 1529, vitta alias raútuch telae Colnensis s. Coloniensis).

Wittemberg de, v. Wittembergensis.

Wittembergensis Blasius de Wittemberg (mgr. et dr. Blasius, Blas. de Vitembergk):

— 1105 (a. 1487, mgr. et dr. medicinae, cui mgr. Ungarus triginta quatuor florenos minus quatuor grossis tenebatur), 1494 (a. 1491), 1505 (a. 1492), 1515, 1519, 1554 (Wittembergensis?, a. 1493, item ejus operarius), 1869 (a. 1500), 1875, 2058 (a. 1505).

Vittus, v. Vitus.

Vitus familiaris (Vitus):

 840 (a. 1480, famil. dni rectoris Mirżyniec), 845 (a. 1481), 849. [sis Vit. Vitus mgr. (a. 1489/93), v. Brunnen-Vitus adolescens (Vittus):

 2789 (a. 1524, adolescens quidam, ejus libri in vadium depositi), 2791.
 WI, v. Wół. Wladarius episcopi Cracoviensis (wladarius):

- 2163 (a. 1511).

Vladica, Wladica, Vladijca, Wladiga, Wladika: v. Władyka. [dislawita. Wladislauita, de Wladislaw: v. Wla-Wladislaus de Szatmár (a. 1475), v. Szatmarus Wlad.

Wladislawiensis canonicus (s. Kujawiensis): v. Bylina de Leszczyny (a. 1469); Sacranus Joh. de Oświęcim (a. 1495).

dioecesis: v. Juniwladislawiensis Paulus: Ostrowicki.

- episcopus, v. Dzierżgowski Nic.

Wladislawita Johannes de Władysław s. Włodzisław (Joh. Wladislauita, Joh. de Władisław, Władiszlaw, Włodzisław, Włodzisław, Włodzijszlaw, Vłodzisław, Włodzisław, Włodzysław):

— 844 (a. 1474, bacc.), 809 (a. 1479, mgr. et rector scholae ad s. Spiritum, scholarem ejusdem scholae in coquina repertum, inhumaniter percussit et in cellarium carcerale violenter retrudi praecepit), 936 (a. 1484, item rector scholae ad s. Spiritum), 1011 (a. 1485, bacc. in decretis), 1012, 1425 (a. 1491, decretorum dr.), 1513 (a. 1492), 1517, 1691 (a. 1494), 1701 (provisor bursae Longini), 1740 (a. 1495, praepositus Collegii canonistarum), 1758 (plebanus in Niegardów), 1801 (a. 1496), 1822 (a. 1497), 1847 (a. 1498).

Wladyka de Kleparz, pater Nicolai: v. v. Wladyka Nic. (a. 1494).

Władyka de Kazimiria, pater Johannis: v. Władyka Joh. (a. 1521/35).

Władyka Johannes de Kazimiria (Joh. filius Wladice de Cazimiria, Joh. Vladica, Vladijca, Wladica, Wladika):

-- 2500 (a 1521, contra mgrum et rectorem scholae s. Annae applicavit in pariete libellum infamatorium et lapidem in fenestram habitationis ejus projecit), 2501, 2502, 2688 (a. 1523, mgr.). 3061 (a. 1530), 3343 (a. 1535).
Władyka Nicolaus Lorzel de Kle-

parz (Nic. Lorczel filius Władiga, civis in Cleparz alias in platea Longa):

— 1639 (a. 1494, civis). [slawita, Władysław, Władzisław de: v. Władi-Vlijn, v. Wlin.

Wlin Jacobus, pater Johannis: v. Wlin Joh. (a 1515).

Wlin Johannes Jacobi de Żary (Joh. Jacobi Vlijn de Zarij, Zary):

 2346 (a. 1515, tenebatur studenti duos florenos monetae communis in regno decurrentis).

Vima de, v. Ulmensis.

Vlmczer, v. Ulmcer.

Wlodarz Martinus de Cracovia (Mart. de Crac., Mart. Wlodarz):

— 1107 (a. 1487, oleator, cujus domus pro triginta marcis a mgro Joh. Glogowita pro Universitate comparata), 1257 (a. 1489, item oleator, tenebatur mgro Glogowitae vj marcas).

Wlodislav, Wlodislaw de: v. Wladislawita.

Włodnia de, v. Włodnianus.

Wlodnianus Stanislaus de Wlodnia (Stan. de Wlodnye):

 2888 (a. 1526, plebanus in Stara Rawa, literae scriptae de manu et sigillo ejus), 2889.

Wlodnye de, v. Wlodnianus.

Włodzijsław, Włodzijszław, Vłodzisław, Włodzisław, Włodzisław, Włodzysław de: v. Władisławita. [Włościejowicius. Włościejowicze, Włościejowice de: v. Włościejowicius Andreas de Włościejowice (Andr. de Włościejowicze):

 2130 (a. 1507, studens de bursa pauperum, ejus causa remissa a duo rectore ad provisorem bursae).

Vmyastovo de. v. Umiastowita.
Vngaria de, Vngarus: cf. Ungarus.
Vngvar, Wngwa de: v. Ungvarus.
Vnijeyow de, v. Uniejowita.
Vnyeczszk de, v. Uniezkianus.
Vnyeyow de, v. Uniejowita.
Vocabularium juris impressum:

— 1406 (a. 1491, liber in coopertorio).

Vocales apud Mazowitas, v. Mazowianae
voces.

- Vogel de Cracovia (dnus Phogyel, Phoiel):
- 3137 (a. 1531, et ejus notarius). Vogelweijder, v. Fogelweder.

Wogstadt de, cf. Wogstadtensis.

- Wogstadtensis Albertus de Wogstadt (Alb. de Vogstath):
- 1616 (a. 1493, bacc., ejus causa cum rectore scholarum ad s. Mariam, qui per procuratorem ad terminum venit).
- Wogstadtensis Hieronymus de Wogstadt (mgr. et dr. Jeronimus, Hier. de Vogstat, Wogstat, Wokstath):
- 356 (a. 1474), 359 (impignoravit a quodam cursore duos libros in xj grossis), 1328 (a. 1490?, mgr., dr. et professor s. theologiae), 1806 (a. 1497), 1807, 1822, 1826, 1827 (a. 1498), 1829 (altarista ad s. Mariam in Cracovia).
- Wogstadtensis Jacobus Macharius bacc. (Wogstadtensis?, a. 1515), v. Macharius Jac.
- Vogstat, Vogstath de: cf. Wogstadtensis. Vogyelvijder, Vogyelvyder: v. Fogelweder.
- Voijczijk, v. Wójcik. [narowski. Voijnarowskj, Woijnarovskj: v. Woj-Voijniciensis, v. Wojniciensis.

Voijnijcz, Woijnijcz de: cf. Wojnicius.

Woijnijczensis, v. Wojniciensis.

Voijnijczskj, v. Wojnicki.

Woijnycz de, cf. Wojnicius.

Voijslaw de, Voijslawski; v. Wojslawski, Wojsnijkj de, v. Wojsnicius.

- Wojciechowski Johannes (Joh. Voyczyechowskij):
- 2347 (a. 1515, studens de bursa pauperum), 2348 (ratione certae percussionis et violentiae, illatae in civitate Cracoviensi, a dno rectore pro poena in decem grossis condemnatus).
- Wojcik Johannes (Joh. Voijczijk, Voyczijk):
- 51 (a. 1469, cantor chori eccl. majoris Cracoviensis), 175 (a. 1470), 178 (cantor chori eccl. castrensis), 182.
- Wojewoda Stanislaus de Mazowia (Stan. Woyewoda de Masovia, Maszowia, Mazouia):

— 412 (a. 1475), 413, 425, 427 (studens in bursa divitum morans, capillatus a studente, quem vice versa, se defendendo, capillavit), 469, 470, 476.

Wojnarowski Johannes (Joh. Vojjnarowskj, Voynarowszky, Wojjnarowski):

- 2734 (a. 1523), 2932 (a. 1528, studens Universitatis bursam dnorum canonistarum inhabitans), 2934 (plebanus in Opatkowice), 2970 (a. 1529, bursam, quam inhabitavit, videlicet domum Longini s. bursam juristarum, ad decursum unius anni arendavit).
- Wojniciensis (Uoyniciensis, Voyniciensis, Woyniciensis, Wojnijczensis):
- castellana (a. 1526), v. Jordanowa Anna de Jaroslaw.
- praepositus (a. 1514/15), v. Parisiensis Mich. de Bystrzyków.
- Wojnicius Bartosius Garbarz (a. 1470), v. Garbarz Bart.
- Wojnicius Johannes Vyeszni bacc. (a. 1469/70), v. Wieśny Joh.
- Wojnicius Johannes de Wojnicz (Joh. de Vojnijcz, Vojnicz, Voynicz):
- 3363 (a. 1536, famulus dris Adae Matla, atrociter in bursa canonistarum in stuba et in pallatio ejusdem bursae verberavit studentem, ideo a dno rectore in poenam unius sexagenae condemnatus et de eadem bursa infra mensem alienatus).
- Wojnicius Josephus de Wojnicz (Jos. de Voijnijcz, Woijnijcz):
- 3128 (a. 1531), 3157 (a. 1532, infamavit barbitonsorem, recognovit tamen coram dno rectore, se protulisse infamatoria verba ex vehementia tantum et fervore iracundiae!).
- Wojnicius Mathias de Wojnicz (Mathias pincerna, Math. de Voijnijcz, Wojjnycz):
- 105 (a. 1469, pincerna Collegii artistarum), 122, 125, 142 (a. 1470, olim pincerna Colleg. artist.), 148 (studens), 144, 167 (clericus dioec. Cracoviensis), 174 (servitor dni rectoris Bylina de Leszczyny), 233 (quondam pincerna).

Wojnicius Mathias de Wojnicz (Math. de Woynijcz):

- 3116 (a. 1531, causa ejus remissa ad dnum rectorem a vicario in spiritualibus Cracoviensi).
- Wojnicius Stanislaus de Wojnicz (Stan. de Wonijcz, Woynijcz);
- 660 (a. 1478), 661 (injuste a bacc. diffamatus et censuris ecclesiasticis in consistorio Przemyśliensi innodatus).
- Wojnicki Paulus de Cracovia (Paul. Vojjnijczskj, Vojjnyczskj):
- 51 (a. 1469, civis Crac.), 78, 175 (a. 1470, bacc. juris tenebatur ei ratione ciborum emptorum quinque florenos).
   Wojnicz de, cf. Wojnicius.

Wojsław de, v. Wojsławski.

- Wojsławski Stanislaus de Wojsław (Stan. de Vojsław, Vojsławskj):
- 1083 (a. 1485, baccalariandus, tenebatur bacc. Obiedzinio undecim florenos ungaricales), 1051 (a. 1486, bacc.), 1052 (causa cujusdam cithare alias Dulce melos).
- Wojsnicius Adam de Wojśniki s. Woźniki (Ad. de Wojsnijkj):
- 2186 (a. 1513, informator cujusdam scholaris de s. Anna).

Wojsniki de, v. Wojsnicius.

Wojt Albertus (Alb. Voyth):

- 59 (a. 1469, servitor dni rectoris Szadkovii).
- Wojtek de Cracovia, pater Nicolai Wojtkowicz: v. Wojtkowicz Nic. (a. 1477).
- Wojtkowicz Nicolaus de Cracovia (Nic. Woythkowycz de Crac.):

- 613 (a. 1477).

Vokschicze de, v. Wokszycius. [tensis. Vokstath, Wokstath de: v. Wogstad-Wokszyce de, v. Wokszycius.

- Wokszycius Abraham de Wokszyce (Abr. de Vokschicze):
- 2043 (a. 1505).
- Wól Thomas de Cracovia (Thom. Wl de Crac.):
- 259 (a. 1472, excommunicandus).
  Vola, Wola, Wola Maciejowa de: v. Wolanus; Wolski.

- Wolanus Johannes de Wola (Joh. de Vola, Wola):
- 364 (a. 1475, satisfecit studenti debitum pro libris), 773 (a. 1479).
- Wolanus Johannes de Wola Maciejowa, studens (a. 1513), v. Wolski Joh. Wolanus Laurentius de Wola (Laur. de Wolija):
- 119 (a. 1469, ejus causa cum olim rectore scholae Przemyśliensis).
- Wolanus Martinus de Wola (a. 1515), v. Dłuski Mart.
- Wolanus Mathias de Wola (Math. de Wola):
- 2244 (a. 1513, studens quondam in scholis ad Omnes ss. manens, accepit in mandato a dno rectore, ut arma non deferat), 2245.
- Wolanus N. de Wola (a. 1515), v. Dluski N.
- Wolawia, Volavija de: v. Wolawita.
- Wolawita Simeon de Wolawia (Simon de Volavija):
- 2321 (a. 1514, studens, non excommunicatus!).
- Wolborita Adam de Wolborz (Ad. de Volborz): [perditi).
- 3160 (a. 1532, ejus libri in camera Wolborita Albertus de Wolborz (Alb. de Volborz, Wolborz):
- 2655 (a. 1523, bacc.), 2738 (in loco publico in circulo Cracoviensi fur et sublator rerum appellatus), 2740.
- Wolborita Albertus Rej bacc. (a. 1528), v. Rej Alb.
- 2299 (a. 1514, scholaris de schola Corporis Christi in Kazimiria), 2603
   (a. 1522, bacc., impignoravit tunicam apud Judaeos).
- Wolborita Augustinus de Wolborz (Aug. de Volborz):
- 2647 (a. 1523, studens Universitatis, tres libros furto studenti sublatos apud quandam mulierem emit!, quos dnus rector in praes. suam reponi decrevit).

- Wolborita Hieronymus de Wolborz (Jeronim. de Volborze):
- 2256 (a. 1513, studens Universitatis, citetus ad praesentiam dni officialis Cracoviensis, sed per hunc ad dnum rectorem remissus).
- Wolborita Johannes Maczka, studens (a. 1483): v. Maczka Joh.
- Wolborita Johannes de Wolborz (Joh. de Volborz);
- 1918 (a. 1502, scholaris de s. Stephano et clericus ordinatus), 1920, 1924 (pro eo, quod tabernam visitavit, condemnatus a dno rectore in poenam unius fertonis).
- Wolborita Laurentius de Wolborz (Laur. de Volborz, Wolborz):
- 2653 (a. 1523, bacc. et notarius dni officialis Cracoviensis), 2655, 2717, 3134 (a. 1531), 3259 (a. 1534), 3300 (a. 1535), 3325, 3360 (a. 1536), 3371.
- Wolborita Martinus de Wolborz, alias etiam Wolborius nuncupatus (Mart. de Volborz, Volborzs, Volborius):
- 1994 (a. 1505, mgr.), 2263 (a. 1514, collegiatus Collegii majoris, electus in plebanum eccl. parochialis in Pajęczno), 2295 (cessit de collegiatura per assecutionem alterius beneficii pinguioris), 2298, 2300, 2303 (plebanus in Payanczno), 2307 (a dno rectore excommunicatus), 2308 (ab excommunicationis sententia absolutus).
- Wolborita Martinus de Wolborz (Martinus famulus, Mart. de Wolborz):
- 2177 (a. 1512, famulus dni rectoris Sacrani), 2178, 2190 (a. 1513), 2227, 2235.
- Wolborita Mathias Vicher (a. 1483), v. Wicher Math.
- Wolborita Nicolaus de Wolborz (Nic. de Wolborsch, Wolborz):
- 891 (a. 1483, studens), 895, 899, 915 (bacc. quidam machinatus est ipsi in mortem?).
- v. Nicolaus procurator (a. 1483). Wolborita Petrus de Wolborz (Petr.
- Wolborita Petrus de Wolborz (Petr. de Wolborz):

- -- 424 (a. 1475, scholaris in schola s. Stephani morans, studentem in lectorio Theologorum ad faciem maxillavit crinitimque capillavit).
- Wolborita Stanislaus de Wolborz (Stan. de Wolborz):
- 2942 (a. 1528, bacc. et rector scholae ad s. Stephanum), 2943.
- Volborius Martinus mgr. (a. 1505/14), v. Wolborita Mart.
- Wolborsch, Volborz, Wolborz, Volborze, Volborzs de: cf. Wolborita.
- Wolek Johannes de Łowicz (Joh. Volyek de Lovycz):
- 2678 (a. 1523, studens Universitatis, emit »Postillam majorem« pro media marca?).
- Wolf Kuncza de Cracovia, civis (a. 1487/91): v. Kuncza Wolff.
- Wolf Mathias-Matthaeus de Nissa (Math. de Nissa, Matth. de Nissa, Math. Wolff de Nissa):
- 1254 (a. 1489), 1278, 1291 (a. 1490, ratione servitii tenebatur ei bacc. unam tunicam).
- Wolfgangus (Badenburgensis?, Brunnensis?, Czlabensis?, Caschoviensis?; Wolffgangus):
- 2096 (a. 1505, studens, manens apud Dorotheam Biernatowa Cracovitam).
- Wolija de, v. Wolanus.
- Volni, Volnij, Wolni, Wolnij: v. Wolny. Wolny de Cracovia (Volni, Wolni de Crac.):
- 884 (a. 1482, civis, olim), 885.
- Wolny Johannes de Cracovia (Joh. Wolnij de Crac., Joh. Volni, Joh. filius Wolnij de Crac.):
- 536 (a. 1476, bacc.), 538 (noluit cuidam bacc. librum Ovidii restituere),
   539, 598 (a. 1477), 884 (a. 1482, germanus Barbarae Bejcka), 885.
- v. Cracovita Joh. bacc. (a. 1478).
- Wolny Johannes de Cracovia (Joh. Volnij):
- 2049 (a. 1505, civis Crac.).
- Volski, v. Wolski.
- Wolski Andreas de Lubień (Andr. Volskj de Lubijen):

— 1026 (a. 1485), 1029 (studens), 1041.
Wolski Johannes Nobilis (Nob. Joh. Volski, Volszkj, Volszky):

- 1959 (a. 1504, studens Universitatis), 2102 (a. 1507).

Wolski Johannes de Maciejowa wola (Joh. Volskj de Maczyeiowa volya):

 2254 (a. 1513, studens, item ejus scholaris), 2255.

Volskj, Volszkij, Volszky: v. Wolski. Wolsthin, Wolsztyn de: v. Wolsztynensis. Wolsztynensis Stephanus de Wolsztyn (Steph. de Wolsthin):

 1623 (a. 1493, gravatus a quodam bacc. in venditione certi libri). [lanus.
 Volya, Volya Maczyeiowa de: cf. Wo-Volyek, v. Wolek.

Wonijcz de, cf. Wojnicius.

Wonsam de Cracovia, maritus Magdalenae: v. Wonsanowa Magd. (a. 1530). Wonsam Erasmus de Cracovia (Er. de Crac., Er. Vanzon, Vonzan, Wonszan, Wonzan, Wonzan, Wunszam, Wunszam):

2555 (a. 1522, mgr., ratione certi debiti et quorundam librorum tenebatur ei mgr. Zuchta ix florenos), 2679 (a. 1523, juris pontificii dr. et consiliarius dni rectoris), 2716 (juris canonici dr.), 2753, 2776 (a. 1524), 2780, 2819 (a. 1525, decretorum dr.), 2820, 2822, 2824, 2826, 2829, 2830, 2845, 2994 (a. 1530, ss. canonum dr. et concionator in eccl. s. Barbarae in cimiterio eccl. s. Mariae in circulo Crac. sita).

Wonsamowa Magdalena de Cracovia (Magd. Vonszanowa):

3075 (a. 1530, soror Lazari Jedwat).
 Vonszanowa, v. Wonsamowa. [sam.
 Vonzan, Wonszan, Wonzam: v. Won Voragine de, v. Voraginensis.

Voraginensis Jacobus de Voragine (Jac. de Voragine):

1236 (a. 1489, Historia lombardica, liber), 3215 (a. 1534, Lombardica hist., lib.). [miensis.
 Wormonensis dioec. (a. 1484), v. War-Vosniczki, v. Woźnicki.
 Wosser Johannes (Joh. Wosser):

- 250 (a. 1470).

Vojczyk, v. Wójcik. [Wojciechowski. Voyczyechowski, Woyczyechowski]: v. Woyewoda, v. Wojewoda. [narowski. Voynarowszky, Woynarowski: v. Woj-Voyniciensis, Voynyciensis: cf. Wojniciensis. [Wojnicies. Voynicz, Woynijcz, Voynycz de: cf. Voynyczskij, v. Wojnicki. Voyth, v. Wójt.

Woythkowycz, v. Wojtkowicz.

Woźnicki Johannes (Joh. Vosniczki):

— 2131 (a. 1507, percussus ab Ungaris
in memoriam ss. Innocentum).

Woźniki de, v. Wojsnicius.

Wrąblów de, v. Wrąblowita.

Wrablowita Andreas de Wrablów (Andr. de Wranblow):

- 287 (a. 1473, procurator archidiaconi Pniowski).

Wraczlavya de, Vradislauita, de Vradislavia, Wradislawia, Wradislawija: cf. Wratislawita.

Wranblow de, v. Wrąblowita.

Wrancza de, cf. Wrzącensis.

Vrathislauia, Wrathislauia, Wrathislawia de, Vrathislauiensis, Wrathislauita, de Vratislauia, Wratislauia, Wratislawia, Vratislavia: v. Wratislawia; Wratislawiensis; Wratislawita.

Wratislawia (Wratislauia, Wratislawia):

905 (a. 1483), 1486 (a. 1491), 2310
 (a. 1514, Wratislawiensis civitas), 2767
 (a. 1524, res per vectorem missae in Wratislawiam), 2784, 2814.

Wratislawia de, cf. Wratislawita.

Wratislawiensis:

— canonicus: v. Mikosz Bernh. de Nissa (a 1489), [Wrat.).

cantharus: 1654 (a 1494, canth. laboris
 praebenda et praepositura s. Crucis eccl. collegiatae (Vrathislauiensis): 209 (a. 1470).

Wratislawiensis Paulus de Wratislawia (a. 1535), v. Wratislawita Paul Wratislawita operarius (Vradislauita):

1554 (a. 1493, operarius dris medicinae).

- Wratislawita vector (civis Wratislauiensis):
- 2910 (a. 1514, vector et civis).
- Wratislawita Ambrosius de Wrocíaw s. de Wratislawia (Ambr. de Wratislauia):
- 2130 (a. 1507, studens in hospitio morans, semper armatus et cum armis incedit).
- Wratislawita Andreas de Wrocław s. de Wratislawia (Andr. de Wraczlavya, Wratislauia):
- 1474 (a. 1491), 1500.
- Wratisławita Andreas de Wrocław s de Wratisławia (Andr. de Wratislauia):
- 2321 (s. 1514, cantor eccl. parochialis ad s. Annam, non excommunicatus!).
- Wratislawita Antonius de Wroclaw s. de Wratislawia (Ant. de Wratislauia): [catus].
- 938 (a. 1484, studens, excommuni-Wratislawita Balthasar de Wroclaw s. de Wratislawia (Balthisar de Wratislauia):
- 890 (a. 1483, de bursa Jerusalem).
   Wratislawita Barbara de Wrocław
   s. de Wratislawia, alatinaria (Barbara,
   Barb. de Vratislawia):
- 1661 (a. 1494, de platea s. Marci morans in domo dni Blanth), 1664 (inquisita coram dno rectore et juramentum ei pronunciatum in alemanico).
- Wratislawita Bartholomaeus de Wrocław s. de Wratislawia, Fagilucus paterno momine dictus (Fagilucus?; (Barth. de Wradislawia, Wratislawija, Wratislauia, Wratislawia, Wratislawytha):
- 2111 (a. 1507, studens), 2435 (a. 1517, mgr.), 2664 (a. 1523, collegiatus Collegii minoris), 2732, 2767, (a. 1524), 2774, 2775, 2778, 2779, 2784, 2785, 2792, 2793, 2799, 2800, 2803, 2804, 2805 (declaravit coram dno rectore, se esse insufficientem et odardum, petivitque, se circa remedium juris, in favorem odardorum concessum, con-

servari), 2809, 2812, 2813, 2814 (petiit licentiam abeundi Wratislawiam ad visitandas paternas Lares hinc ad decursum unius mensis), 2849 (a. 1526, altarista tituli s. Donati in eccl. s. Annae), 2851 (collegiaturae ad s. Annam possessor, nunc a dioecesi Cracoviensi absens), 2870 (ejus mensa et aliae res). Wratislawita Bartholomaeus de

- Wratislawita Bartholomaeus de Wrocław s. de Wratislawia (Barth. de Wratislavia):
- 2775 (a. 1524, studens Universitatis), 3283 (a. 1535; bacc., mansit apud Joh. Vaist, introligatorem librorum in platea d. Annae, olim, post ejus mortem dnus rector deputavit nonnullos magistros, qui aperta cista res mortui conscriberent, ut ex eis debita solverentur et residuum pro anima defuncti converteretur).
- Wratislawita Bernardinus de Wroclaw s. de Wratislawia (Bernardinus de Wratislawia).
- 441 (a. 1475, citatus ad dnum rectorem ex parte cujusdam sartoris).
- Wratislawita Bernardinus (a. 1497), v. Wratislawita Johannes Bern.
- Wratislawita Bernardinus de Wroclaw s. de Wratislawia, alias Caricinus aut Feige dictus (Caricinus?, Feige?; Bernardinus de Vratislavia, Wratislavia):
- 1885 (s. 1501, mgr., promisit coram dno rectore solvere viduae debitum quinque florenorum absque sex grossis infra unum mensem, ex itinere veniens), 2227 (a. 1513, item obligatus cuidam sutori et civi solvere mediam sexagenam minus tribus grossis pro nundinis s. Michaelis).
- Wratislawita Bernardus de Wroclaw s. de Wratislawia (Bernardus de Vratislauia):
- 1708 (s. 1494, morans apud Stan. Mastellam Cracovitam, ejus saccus cum collorio interius contento valoris unius floreni).
- Wratislawita Carolus de Wrocław s. de Wratislawia (Karolus de Wratislavia):

1208

- 1915 (a. 1502).
- Wratislawita Caspar Prokendorff (a. 1475), v. Prokendorf Casp.
- Wratislawita Caspar de Wrocław s. de Wratislawia (Casp. de Wratislauia):
- 774 (a. 1479, bacc. Lipsiensis, ut dicitur), 777, 779.
- Wratislawita Caspar de Wrocław s. de Wratislawia, paterno nomine Tinzman dictus (Tinzman?; Caspar, Casp. de Wratislavia, Wratislawia):
- 1263 (a. 1489, bacc.; pro frequentatione tabernarum temporibus nocturnis a dno rectore in uno fertone punitus), 1471 (a. 1491), 1475.
- v. Caspar quidam (a. 1485).
- Wratislawita Dominicus de Wroclaw s. de Wratislawia, paterno nomine Brokendorff s. Prokendorf dictus (Prokendorf?; Dominic. de Vratislauia):
- 1976 (a. 1504, bacc.), 2005 (a. 1505).
  Wratislawita Elias de Wrocław s.
  de Wratislawia (Helias de Wratislauia):

- 1020 (a. 1485), 1021.

- Wratislawita Franciscus de Wroclaw s. de Wratislawia (Ffranc. de Vratislauia):
- 1978 (a. 1504, studens, ejus gladius s. framea).
- Wratislawita H. de Wrocław s. de Wratislawia (H. de Wratislawia).
- 57 (a. 1469, mulier, cui studens Pruthenus obligavit se coram dno rectore ix grossos soluturum).
- Wratislawita Henricus de Wrocław s. de Wratislawia (Henr. de Vratislauia, Wratislawia):
- 444 (a. 1475), 830 (a. 1480, bacc.).
- Wratislawita Hieronymus de Wroclaw s. de Wratislawia, alias Girden dictus (Girden?; Jeronim. de Wrathislauia):
- 206 (a. 1470, impignoravit mulieri tunicam in uno floreno).
- Wratislawita Hieronymus de Wroclaw s. de Wratislawia, Grosz paterno nomine dictus (Grosz?; Jeronimus studens, Jeron. de Wratislauia):

- 756 (a. 1479, studens moram tenens apud dnum Kreidlar), 757, 758 (citatus ad judicium dni rectoris ratione certi libelli famosi, quem parentibus cujusdam studentis transmiserat).
- Wratislawita Johannes de Wroclaws. de Wratislawia (Joh. de Wratislauia):
- 870 (a. 1475).

INDEX.

- Wratislawita Johannes Grommel bacc. (a. 1483/85), v. Grommel Joh.
- Wratislawita Johannes de Wroclaw s. de Wratislawia (Joh. de Vrathislauia, Wrathislawia, Vratislauia, Wratislauia, Wratislawia):
- 1464 (a. 1491), 1509 (a. 1492, mutuavit a coctrice in bursa Jerusalem viginti unum grossum), 1550 (a. 1493, bacc. in bursa Ungarorum, propter quasdam rixas et percusiones in platea Fratrum a dno rectore in una sexagena s. in duobus aureis ungaricalibus condemnatus), 1552, 1597, 1726, (a. 1494).
- Wratislawita Johannes Bernardinus de Wrocław s. de Wratislawia (Johannes alias Bernardinus de Vratislavia):
- 1808 (a. 1497, obligatus cuidam mulieri in una marca minus sex grossis).
  Wratislawita Johannes Laurentii de
- Wrocław s. de Wratislawia, paterno nomine Brockendorff s. Prokendorf dictus (Prokendorf?; Joh. Laurencii pistoris de Vratislauia, Joh. de Vratislauia, Wratislauia):
- 1838 (a. 1498, baccalariandus, tenebatur viduae pro expensis quatuor florenos vel citra), 1976 (a. 1504, bacc.), 2003 (a. 1505, obligavit se coram dno rectore, in octava post reditum suum de patria solvere Hier. Vietori viginti octo grossos, et interim reposuit ei librum in vadio).
- Wratislawita Johannes de Wroclaw s. de Wratislawia (Joh. de Wratislauia);
- 2556 (a. 1522, organista s Stephani in Cracovia).

- Wratislawita Laurentius pater Johannis, vulgo Prokendorf dictus (Prokendorf?): v. Wratislawita Joh. (a. 1498/1505).
- Wratislawita Leonardus de Wroclaw s. de Wratislawia (Leonard. de Wratislauia, Wratislawia):
- 429 (a. 1475), 448, 444, 600 (a. 1477, bacc., percussit cubicularium regium, quapropter a dno rectore in duobus florenis condemnatus).
- v. Glogowita Leonard. (a. 1477).
- Wratislawita Lodovicus de Wroclaw s. de Wratislawia (Loduigus studens, Loduicus de Wratislawia, Ludwicus de Wratislawia):
- 652 (a. 1478, studens de bursa Jerusalem, non jurans!, ejus debitum sartori ocasione reformationis duarum szubarum), 737 (a. 1478, bacc.), 748 (a. 1479), 776.
- Wratislawita Martinus de Wroclaw s. de Wratislawia (Mart. de Wratislauia):
- 1020 (a. 1485), 1021, 1028 (studens). Wratislawita Mathias de Wrocław s. de Wratislawia (Math. de Vratitislawia):
- 1960 (a. 1504).
- Wratislawita Michael Bang (a. 1494), v. Bang Mich.
- Wratislawita Michael de Wrocław s. de Wratislawia, alias etiam Falkener nuncupatus (Falkener?; Mich. de Vradislauia, Vratislauia, Vratiszlauita, Wrathislauita, de Wratislauia, Wratislavia):
- 1898 (a. 1502, mgr. et collegiatus Collegii majoris), 1901 (executor testamenti olim mgri Joh. Sommerfeld-Aesticampiani), 1903, 1094, 1942, 1944 (a. 1503), 1948, 1972 (a. 1504), 1977, 1979, 2045 (a. 1505, monitus a dno rectore occasione non solutionis certorum censuum, bursae pauperum retentorum), 2050 (collegiatus majoris partis in Tratnowice, 2058 (decanus facultatis artium), 2133 (a. 1508), 2238 (a. 1513), 2249, 2414 (a. 1517, profes-

sor s. theologiae, canonicus et procurator eccl. s. Floriani), 2441, 2488 (a. 1520), 2524 (a. 1522), 2572, 2575, 2671 (a. 1523, dr.), 2679 (consiliarius dni rectoris), 2716, 2718, 2784 (a. 1524, s. theol. dr.), 2786, 2902 (a. 1527, item consiliarius), 2914, 2935 (a. 1528, custos eccl. s. Floriani), 2945, 3129 (a. 1531).

- Wratislawita Nicolaus de Wrocław s. de Wratislawia, paterno nomine Ginzinger dictus (Ginzinger?; Nic. de Wratislauia):
- 881 (a. 1482, item ejus socer).
- Wratislawita Nicolaus de Wrocław s. de Wratislawia (Nic. de Wratislauia, Wratislawia):
- 1379 (a. 1491, studens de bursa canonistarum), 1601 (a. 1493, mgr. et senior bursae philosophorum).
- Wratislawita Nicolaus Jung s. Jungnikel, pater Valentini (Jungnikel?): v. Wratislawita Valent. (a. 1493).
- Wratislawita Nicolaus de Wrocław s. de Wratislawia (Nic. de Wratislavia):
- 2121 (a. 1507, bacc.).
- Wratislawita Paulus de Wratislawia (Paul. Vratislaviensis):
- -- 3283 (a. 1535, moram agens apud hospitem Joh. Vaist, introligatorem librorum in platen s. Annae).
- Wratislawita Petrus de Wrocław s. de Wratislawia (Petr. de Wrathislawia, Wratislauia):
- 1464, (a. 1491, de carcere civium eliberatus), 1500, 1501 (bacc.), 1708 (a. 1494, morans in bursa pauperum, ejus res et libri de camera recepti).
- Wratislawita Simeon de Wrocławs. de Wratislawia (Simon de Wratislavia):
- 1048 (a. 1486, studens, tenebatur socio carnificum unum florenum et octo grossos), 1058.
- Wratislawita Valentinus de Wroclaws. de Wratislawia, paterno nomine Jungnikel s. Jung Nicolai dictus (Jungnikel?; Valent. de Wratislawia):

— 1600 (a. 1493, mgr.).

Wratislawytha, Vratiszlauita: cf. Wratislawita. [Wrześnianus.

Vresnija, Vresznija, Vresznija de: v. Wróbel Valentinus de Poznania, alias Passer dictus (Valent. de Poznania):

- 2143 (a. 1508, mgr. et collegiatus Collegii minoris, ratione expensarum et resumptionum tenebatur ei studens tres florenos).
- Wroblevo, Wroblewo, Wroblow, Wroblovo, Wroblowo, Wróblowo de: v. Wróblowski.
- Wróblowski Andreas Petri de Wróblewo s. Wróblowo (Andr. de Wroblevo, Wroblow, Wroblowo, Andr. Wroblowskj):
- 900 (a. 1483, vicarius perpetuus eccl. cathedr. Cracoviensis et notarius dni rectoris Latoszyński), 916 (vic. in castro Crac., pro laboribus et servitiis copiisque certis accepit arcum cum xvj sagittis), 932, 1065 (a. 1486), 1067, 1069, 1076, 1077 (a. 1487, item vic. perpetuus eccl. majoris Crac.), 1079, 1084, 1085, 1087.
- Wróblowski Nicolaus de Wróblów (Nic. de Wroblow, Wroblowskij):
- 407 (a. 1475, bacc. in jure canonico, obligavit se corum dno rectore redimere pignus, videlicet loricum et galeam alias kapalin), 408, 409 (tenebatur apothecario pro confectionibus, apud eum receptis, tres florenos cum octo grossis), 467.
- Wróblowski Petrus pater Andreae, v. Wróblowski Andr. (a. 1483/87). [ski. Wroblowskij, Wroblowskj: v. Wróblow-Wrocław de, cf. Wratislawita.

Vronijschewskij, v. Wroniszewski.

- Wroniszewski Andreas (Andr. Vronijschewskij):
- 3031 (a. 1530, studens), 3033, 3034 (praeceptorem suum coram studentibus inhonestavit), 3043.

Wronki de, v. Wronkianus.

Wronkianus Martinus de Wronki Wrzeszczkowa Katharina de Cra-(Mart. de Wronkij):

- 806 (a. 1479, studens et nunc cantor ad Omnes ss.).
- nowita. Wronkij de, v. Wronkianus. Vronow, Wronow, Wronów de: v. Wro-Wronowita Hieronymus de Wronów (Geronimus, Iheromnius de Vronow, Wronow):
- 1630 (a. 1494, bacc.), 1658, 1802 (a. 1497, mgr., ratione resumptionis tenebatur ei studens ad quatuor florenos). Vrsinus, v. Ursinus.

Wrząca de, cf. Wrzącensis.

- Wrzacensis Johannes Szaywnczek s. Zaijanczek, studens (a. 1475/87): v. Zajaczek Joh.
- Vrzadow, Vrzadow, Vrzandow, Vrzandow. Vrzendow de: v. Urzedowius.

Wrzesczek, v. Wrzeszczek.

Września de. v. Wrześnianus.

- Wrześnianus Martinus de Września (Mart. de Vresnija, Vresznija, Vresznija, Wrzesnya):
- 2907 (a. 1527, rector scholae ad Corpus Christi, ad ejus instigationem studens de eadem schola citatus ad consistorium dni officialis Cracoviensis. sed abhinc ad dnum rectorem remissus), 3049 (a. 1530, rector scholae ad s. Stephanum), 3060, 3062, 3063.
- Wrześnianus Petrus de Września (Petr. de Vresnija, Vresznija, Vrzesnval:
- 8049 (a. 1580, bacc. in schola ad s. Stephanum degens), 3060, 3062, 3063, 8076 (percussit in taberna studentem de eadem schola).
- Vrzesnya, Wrzesnya de: v. Wrześnianus. Wrzeszczek de Cracovia, maritus Katharinae: v. Wrzeszczkowa Kathar. (a. 1523).
- Wrzeszczek Stanislaus de Cracovia (Stan. Wrzesczek de Crac., Wzreszczek):
- 2733 (a. 1528, studens, ocasione vulnerationis a dno rectore in triginta grosiss condemnatus).

Wrzeszczkowa, v. Wrzeszczkowa.

covia (Katherina Wrzeszczkova):

- s. Stephani).
- Wrzoncza de, cf. Wrzacensis.
- Wschowa de, v. Wschowita.
- Wschowita bacc. de Wschowa (a. 1485), v. Frysztacki bacc.
- Wschowita Balthasar de Wschowa, alias de Fraustadt s. Freistadt (Baltesar de Freysteth; in Albo stud. . Balth. de Fraunstath « scriptus):
- 315 (a. 1474, de bursa philosophorum, cum aliis studentibus projecit lapidibus ad scholam s. Annae vulneravitque graviter studentem de ibidem).
- Wschowita Conradus de Wschowa, alias de Fraustadt s. Freistadt (Conr. de Freijstath; in Albo stud. . Conr. de Freynstate scriptus):
- 86 (a. 1469, studens de domo alterius partis bursae Jerusalem).
- Wschowita Gregorius bacc. (Gregorius?, a. 1485), v. Frysztacki bacc.
- Wschowita Johannes de Wschowa s. Frauenstadt alias Freistadt (Joh. de Schowa):
- 261 (a. 1472, studens, cui studens quidam in quatuor florenis una cum quinque grossis obligatus).
- Wschowita Johannes de Wschowa, alias de Fraunstadt s. Freistadt (Joh. de Schowa):
- 1981 (a. 1504, studens).
- Wschowita Martinus bacc. (Martinus?, a. 1485), v. Frysztacki bacc.
- Wschowita Mathias de Wschowa. alias de Frauenstadt s. Freistadt (Math. de Ffraunstad):
- 1748 (a. 1495, bacc., cui studens de bursa Jerusalem tamquam justi et veri debiti tres florenos in pecunia tenebatur).
- Wschowita Paulus de Wschowa, alias de Fraunstadt s. Freistadt (Paul. de Ffristat, Ffristath; in Libro promot. >Paul. de Fraysthat « scriptus):
- 1209 (a. 1488, bacc., visitavit resumptionem dris Drohobyczensis in Astrologia).

- 2742 (a. 1523, civis Crac. in platea Wschowita Stanislaus de Wschowa, alias de Fraunstadt s. Freistadt (Stanislaus cursor, Stan. de Wschowa):
  - 270 (a. 1472, obligavit se coram dno rectore pacifice vivere cum cursore Sim. Cracovita), 276 (a. 1473, cursor morans circa Glowa in hospitio, crudeliter cursorem Simonem virgis ce-
  - Wschowita Stanislaus de Wschowa, alias de Fraunstadt s. Freistadt (Stan. de Wschowa):
  - 545 (a. 1476, bacc. moram habens ad s. Stephanum in scholis Cracoviae).
  - Vscze de, v. Ustiensis.
  - Vsczienski, Wsczienski: v. Uścienski.
  - Vsenhen de, v. Usingen.
  - Wstapo v, Wstępów de: v. Wstępowita. Wstępowita Johannes de Wstępów s. Stępów (Joh. de Wstapow):
  - 98 (a. 1469, bacc., ratione perditae »Novae rhetoricae« tenebatur mgro mediam marcam).
  - Wstępowita Stanislaus de Wstępów s. Stępów (Stan. de Stampow):
  - 1974 (a. 1504, studens Almae Universitatis).
  - Wswalt, v. Vuswald.
  - Vuaschsche de, v. Waszocensis.
  - Wuerzburg de, cf Würzburgensis.
  - Wuerzburgensis Johannes (a. 1478),
  - v. Herbipolensis Joh. Vuijenski, Vuijenskj, Vuijensky: v. Wu-Wujeński Johannes (Joh. Vuijenski,
  - Vuijenskj, Vuijensky):
  - 546 (a. 1476, vulneravit studentem in faciem usque ad gravem sanguinis effusionem), 548, 550.
  - Vulgarisati coram dno rectore partibus alatinariis articuli, item juramentum:
  - 1664 (a. 1494), 2299 (a. 1514).
  - v. Caspar organista (a. 1514); Wratislawita Barbara (a. 1494).
  - Vulpina (vulpinae pelles): v. Pellicea (a. 1470/75); Szuba (a. 1478, 1490 & 1534).

Wunszam, Wunszam: v. Wonsam. Wuswald Bartholomaeus de Nissa (Barth. de Nissa; in Albo stud.

Barth. Wswalt de Nissa dictus):

 972 (a. 1485, studens Universitatis, reposuit studenti coram dno rectore mediam marcam in xix latis grossis, pro quibus excommunicabatur).

Wyanko, v. Wańko.

Wydawa de, v. Widawita.

Vydawsky, Vydawszkij: v. Widawski.

Wyeczwno de, v. Wieczwninus.

Wyeliczenses, v. Wielicenses.

Wyeliczka, v. Wieliczka. [Wielicius.

Wyeliczka, Vyeliczka, Vyelijczka de: v. Wyelijyn de; v. Wielunius.

Vyeloglowij de, Wyeloglowsky: v. Wie-

loglowski. Wyeloglowsky: v. wie-

Wyeloglowy de: v. Wieloglowensis; Wie-

Wyelon de, v. Wielunius.

Vyelopole de, v. Wielopolensis. [lunius. Vyelun, Vyeluyn, Wyelvny de: v. Wie-Vyelyczka, Wyelyczka de: v. Wielicius. Vyelyesch, v. Wielesz.

Vyelyoglowij de: v. Wieloglowski.

Vyennensis, cf. Viennensis.

Vyerzbkowskij, v. Wierzbkowski.

Vyerzinek, v. Wierzynek.

Vyerzynouicze, Wyerzynouicze de: v. Wierzynowicius.

Vyetrzychowszkij, v. Wietrzychowski.

Vygebal, v. Wyjebal. Vygebani, cf. Wyjebany.

vygenam, cr. vvyjenamy

Wyjebal ji pies:

 2480 (a. 1519, studens dixit contra mgrum et seniorem bursae philosophorum in polonico: »Vygebal y pijesz«, »Vgebal y pyesz«).

Wyjebany lotr (a. 1513), v. To pisal wyjebany lotr.

Wykaski Nicolaus (Nic. Wijkazkij):

— 1312 (a. 1490, citatus ad judicium dni rectoris ad instantiam provisoris et senioris bursae Longini s. canonistarum).

Vylczek, Wylczek: v. Wilczek. Wylczino de, v. Wilczynensis-Wylczkowskij, v. Wilczkowski. Wylczyno de, v. Wilczynensis. Vylk, cf. Wilk.

Wylkomeria de, v. Wilkomirius.

Vylna, Wylna, Vylno de: v. Wilnensis.

Vynijcza de, v. Winnicius.

Wynrich, v. Weinrich.

Wyrzchowysko de, v. Wierzchowiscensis. Wyrzyki de, v. Wyrzykowski.

Wyrzykowski Martinus de Wyrzyki (Mart. de Vijrzyky, Vijrzijkowskij):

 2284 (a. 1514, studens Universitatis, noluit studenti summulam xv grossorum pro empta tunicella solvere).

Vyschegrad, Wyschegrod, Wyschogrod de: cf. Wyszogrodensis.

Vyschoka de, v. Wysocki.

Wyslensis, cf. Wislensis.

Vyslicza, Vysliczia de: v. Wisliciensis.

Vyslijczka, v. Wiśliczka.

Vyslnensis, cf. Wislensis.

Vyslycza de, v. Wisliciensis. [snecensis. Vysnensis, de Vysnka. Wysnka: v. Wi-Wysocice de, v. Wysocki.

Wysoccius Stanislaus de Wysocko (Stan. de Wissoczsko, Wyszoczko):

- 375 (a. 1475), 527 (a. 1476).

Wysocki Johannes de Wysoka s. de Wysocice (Joh. de Visoka, Vissoka, Vyschoka, Vyszoka, Wijschoka, Wijszoka, Wischoka, Wysschoka, Wysszoka, Wyszoka, de Vissoczicze, Wysoczicze, Vijszoczkj, Vissoczky, Vysoczskij, Wyszoczky):

- 174 (a. 1470, mgr., in susceptione ss. ordinum), 330 (a. 1474), 334, 337, 1097 (a. 1487, decretorum dr.), 1119 (collegiatus Collegii majoris), 1131 (a. 1488), 1172 (a. 1489, procurator Universitatis?), 1189, 1190, 1404 (a. 1491), 1408, 1409, 1740 (a. 1495, duo gerens officia Universitatis, decanatum facultatis juris canonici et consilariatum dni rectoris), 1758, 1798 (a. 1496), 1810 (a. 1497, praepositus parochialis eccl. in Pokrzywnica, canonicus eccl. Omnium ss. et in Niegowiec plebanus, causam ejus cum opidano Pokrzywnicensi remisit dnus rector ad dnum officialem Sandomiriensem et ad consistorium Sandomiriense), 1821 - 1853 (rector Universitatis commutatione hiemali a. 1497/98), 1874 (a. 1500, consiliarius dni rectoris), 1876.

Wysocki Thomas (Thom. Vijschoczkij):

- 3129 (a. 1531, studens).

Wysocko de, v. Wysoccius.

Wysoczicze de, Vysoczskij, de Wysoka, Wysschoka: v. Wysocki. (grodensis. Wyssgrod, Vysszegrath de: cf. Wyszo-Wysszoka de, v. Wysocki. [grodensis. Vyszegrad, Wyszegrodt de: cf. Wyszo-Vyszkow, Wyszków in : cf. Wyszkowiensis. Wyszkowiensis plebanus (in Vyszkow, a. 1469/70), v. Ogrodzienicius Nic.

Wyszla, v. Wisła.

Vyszlensis, Vyszlnensis: cf. Wislensis.

Wyszna de, v. Wisznianus.

Vysznka, Wysznka de: v. Wisnecensis.

Wyszoczko de, v. Wysoccius.

Wyszoczky, v. Wysocki.

Wyszogród de, cf. Wyszogrodensis.

Wyszogrodensis Jacobus Petri, studens (a. 1485): v. Skórek Jac. Petri.

- Wyszogrodensis Johannes de Wyszogród (Johannes studens, Joh. de Vyschegrad, Vijschogrod, Vyszegrad):
- 10 (a. 1469, studens et servitor dni rectoris Szadkovii), 11 - 15, 19, 84 (stud. et plebanus in Dobrkowice), 130. Wyszogrodensis Johannes de Wy-

szogród (Joh. de Vysszegrath):

 1692 (a. 1494, studens, ejus liber). Wyszogrodensis Mathias de Wy-

szogród (Math. de Wijschegrod):

- 1083 (a. 1487, studens de scholis Omnium ss., cui dnus rector scholarem quendam ad informandum et docendum adjudicavit).

Wyszogrodensis Petrus pater Jacobi, cf. Skórek Petr. (a. 1485).

Wyszogrodensis Stanislaus Krązel, studens (a. 1482): v. Krążel Stan. Wyszogrodensis Stanislaus

Wyszogród (Stan. de Wischegrod, Wischogrod): (publicus).

- 2890 (a. 1526), 2891, 2893 (notarius Vyszoka, Wyszoka de: v. Wysocki.

Vythkowycze de, v. Witkowicia.

Wythoslawsky, Wythoslawsky: v. Witoslawski.

Wzreszczek, v. Wrzeszczek.

Xansch, Xanz de: v. Książensis.

Xanze pole, Xanze polye de: v. Księżopolensis. [ski Christ.

Xristoferus studens (a. 1475), v. Zator-Xristus, cf. Christus.

Xziasz de, v. Książensis.

y: v. i (=et); Ji (=eum).

Yankowszky, v. Jankowski.

Yaschiel de, v. Jasielensis.

Ybafalva de. v. ibafalvanus.

Yeduath, v. Jedwat.

Yeschowa, Yeszowo de: v. Jeżowita.

Ylkusz de & in: cf. Ilkussiensis; Ilkussius.

Yoppa, v. Joppa.

Ypolitus hospes (a. 1475), v. Cracovita Georgius alias Hippolitus.

Yseep de, v. Izsepensis.

Yszlza de, v. Ilżanus.

Yvan, cf. Iwan.

Za Mazurem (a. 1515), v. Czart za lwanem.

Zaba Stanislaus de Cracovia (a. 1514), v. Zabic Stan.

Zabarella Franciscus de Zabarellis (Franc. de Zabarellis):

- 1425 (a. 1491, Super primo, liber).

Zabarellis de, v. Zabarella.

- Zabic Stanislaus de Cracovia, alias etiam Żaba dictus (Stan. Zijaba de Crac., Stan. Zyabycz):
- 2282 (a. 1514, perdidit cuidam bacc. fereticum s defendiculum alias bulawa valoris ad ix grossos), 2283.

Zabiczyn de, v. Zabiczynius.

Żabiczynius Albertus de Żabiczyn s. de Zabiczyno (Alb. de Sabyczyno): - 50 (a. 1469).

Żabiczyno de, v. Żabiczynius.

Zabielski Laurentius Nobilis (Nob. Laur. Zabyelsky):

- 2894 (a. 1526).

Zablocie de, v. Zablotensis.

Zablocki Johannes (Joh. Zabloczkj):

- 2850 (a. 1526).

Zabloczkj, v. Zablocki.

Zabloczye de, v. Zablotensis.

- Zablotensis Johannes de Zablocie (Joh. de Zabloczye):
- 2013 (a. 1505, studens, impignoravit tunicam in quadraginta quatuor grossis).
- Zaborceus Adam de Checiny (Ad. de Checzinij):
- 3211 (a. 1534, bacc.).
- Zaborowski Bernardinus (Bernardinus Zaborowszkj):
- 1974 (a. 1504, studens Almae Universitatis).
- Zaborowski Christophorus (Christopherus Zaborowski);
- 3267 (a. 1534, bacc. in bursa Jerusalem manens), 3268 (tunicam apud Judaeos invadiavit).
- Zaborowski Franciscus Nobilis (Nob. Franc. Zaborowski):
- 2288 (a. 1514, studens de bursa Jerusalem, metsecundus cum suo servo s. laicello lapide trucidavit et percussit Joh. Lithuanum, quondam Collegii majoris tertianum, tamen ob eam causam, quia sibi fratrem depilavit, condemnatus autem, noluit sententiam dni rectoris ferre, sed revocavit se ad consiliarios aut alias ad totam Universitatem vel conservatorem privilegiorum Univ.), 2376 (a. 1515, provocavit studentem ad extranea judicia, quapropter a dno rectore in poenam decem marcarum condemnatus).
- Zaborowski Jacobus (Jac. Zaborowszky):
- 2570 (a. 1522, studens de bursa Jerusalem, satis et diutine studentem per crines traxit enormiterque eum in nasum et faciem lesit, quare et ob certas causas alias et legitimas a seniore exclusus de bursa, dnus rector autem causam exclusionis ad provisorem bursae remisit), 2581.
- Zaborowski Johannes Stanislaus (Joh. Stan. Zaborowskj):
- 2318 (a. 1514, studens de bursa Jerusalem et alii Poloni de eadem bursa

Ungarum baculis, tustibus, lapidibus et gladiis percusserunt et decapillaverunt). [v. Zaborowski, Zaborowskj, Zaborowszky;

Zaborowski, Zaborowszky. Zaborowszky. Zabyelsky, v. Zabielski.

- Zacharias bacc. (Lancutiensis?; Zacharias):
- 191 (a 1470, bacc.). [nus Zach. Zacharias studens (a. 1530), v. Kolakia-Zachwiejka Stanislaus (Stan. Zachwyeyka):
- 2868 (a. 1526, famulus dni rectoris Amicini), 2869.

Zachwycyka, v. Zachwiejka.

- Zacius Simeon de Proszowice (Simon de Proschouicze, Proschowicze, Prossewycze):
- 3067 (a. 1530, bacc., officium cantoriatus eccl. s. Fioriani gessit), 3245 (a. 1534, mgr.), 3333 (a. 1535, inquilinus Annae Cracovitae in lapidea Ducali in circulo Crac.), 3334, 3350, 3374 (a. 1536, a censuris excommunicationum absolutus).
- Zacliczew, Zacliczewo, Zacliczow, Zacliczowo, Zaclijczow, Zaclyczewo, Zaclyczowo de: v. Żakliczowita. Zacroczijn de, v. Zakroczymius.
- Zadek Stanislaus de Szadek dr. (a. 1469), v. Szadkovius Stan.

Zafirus (a. 1470), v. Saphirus.

- Zagaje wski Clemens de Gebice (Clem. de Gambicze, Gambycze, Gambycze; in Albo stud. »Clem Zagayewsky de Gambicze« dictus):
- 252 (a. 1470, mgr.), 291 (a. 1473, assessor et consiliarius dni rectoris), 514 (a. 1476, collegiatus Collegii majoris), 848 (a. 1481), 913 (a. 1483, canonicus eccl. s. Floriani, olim).

Zagayewsky, v. Zagajewski.

Zagorze, Zagórze de: v. Zagórzanus.

- Zagórzanus Bartholomaeus de Zagórze (Barth. de Zagorze):
- 347 (a. 1474, puer-servitor, a baccjactu lapidis interfectus).

Zaijanczek, v. Zajączek.

Zajaczek Johannes de Wrząca (Joh. Zajanczek de Wrancza dioec. Gne-

INDEX. 1215

znensis de terra Siradiensi, Joh. Saywnczek de Wrzoncza, Szayanczeczk, Szayanczyecz, Szaywnczek, Zayaczek, Zayanczek, Zayawnczek, Zaywnczek):

— 468 (a. 1475, studens), 491 »Secundam Secundae« b. Thomae Aquinatis, in pergameno scriptam valoris octo florenorum ungaricalium, a studente commodatam, impignoravit, sed propter carentiam pro hac vice pecuniarum librum hunc redimere non potuit!), 492, 502, 561 (a. 1477), 572, 630 (a. 1478), 1077 (a. 1487).

Żakielski Marcellinus Nobilis (Nob. Marcell. Szakijelskj):

- 2834 (a. 1525).

Zakliczew, Zakliczów de: v. Zakliczowita. Zakliczowita Paulus de Zakliczów, alias etiam Zakliczowus dictus (Paulus licentiatus, Paul. de Zacliczew, Zacliczewo, Zacliczow, Zacliczow, Zacliczow, Zaclyczow, Zakliczijow, Zaklyczew, Zaklyczew, Zaklyczyn!):

- 874 (a. 1482, bacc., evocavit studentem ad ferale, ut more laicorum secum armis concertaret), 1159 (a. 1488, mgr.), 1229 (a. 1489, praepositus Collegii minoris), 1230-1233, 1239, 1369 (a. 1491), 1382 (ejus collegiatura in Oratoria), 1641 (a. 1494, director prandii Aristotelis, ocasione percussionis a dno rectore in x florenis punitus, ut in posterum cautior foret), 1654, 1658, 1675, 1684 (praep. Colleg. minoris), 1695, 1698, 1716 (praebendarius s. Adalberti in circulo Cracoviensi, petivit sibi licentiam repatriandi), 1717 (ejus testamentum), 1729, 1815 (a. 1497), 1818, 1820, 1835 (a. 1498), 1860 (a. 1500), 1949 (a. 1503, licentiatus s. theologiae), 2121 (a. 1507), 2130 (dr.), 2145 (a. 1508), 2154 (a. 1509, s. theol. professor, canonicus eccl. s. Floriani).

Zakliczowus Paulus mgr. et dr. (a. 1482/1509), v. Zakliczowita Paul. Zakliczyow, Zaklyczew, Zaklyczyn de: v. Zakliczowita.

Zakroczym de, v. Zakroczymius.

Zakroczymius Johannes de Zakroczym (Joh. de Zacroczijn):

- 1967 (a. 1504, studens).

Zakrzew de, cf. Zakrzewski.

Zakrzewski Hieronymus (Hier. Zakrzewskij):

- 2848 (a. 1525, studens in bursa pauperum degens, infamavit civem).

Zakrzewski Johannes studens (a. 1513/15), v. Zdzarowski Joh.

Zakrzewskij, Zakrzewsky: cf. Zakrzewski.

Zakrzowski Johannes studens (a. 1513/15), v. Zdzarowski Joh.

Zakrzowski, cf. Zakrzowski.

Zala de, Zalay: v. Szalaj.

Zaleijski, v. Zalejski.

Zalejski Andreas (Andr. Zaleijski):

- 3366 (a. 1536, studens).

Zalesche, Zaleschie, Zaleschye, Zalesie de: v. Zalesiensis.

Zalesiensis Alexius de Zalesie (Alex. de Zalyesche):

- 2087 (a. 1506, scholaris, ejus causa cum bacc. ratione resumptionis).

Zalesiensis Mathias - Matthaeus de Zalesie (Mathias sapientia, Matthaeus sapientia, Math. de Zalesie):

8 (a. 1469) et passim usque ad 346
(a 1473, sapientia s. servitor Univervitatis juratus), 15 (a. 1469, studens), 58 (mgr.!), 93 (dioec. Cracoviensis), 194
(a. 1470, notarius), 267 (servitor juratus).

Zalesiensis Paulus de Zalesie (Paul. de Zalesche, Zaleschie, Zaleschye, Zaleszye, Zalyeschye):

— 821 (a. 1480, mgr., collegiatus et praepositus Collegii minoris), 835, 957 (a. 1484, annulus argenteus apud eum invadiatus). 958 (absens), 993 (a. 1485, salarium ejus retentum), 1013, 1109 (a. 1487, membranae vitreae in ejus habitatione).

Zalesiensis Paulus de Zalesie (Paul. de Zalesye, Zaleszij):

1783 (a. 1496, bacc., tenebatur pistrici quatuor florenos), 1784 (tenebatur carnifici quatuordecim marcas), 1879 (a. 1500, actu presbyter).

Zaleski Johannes (Joh. Zaleskij, Zalesky, Zaleszkij):

2614 (a. 1522), 2617 (a. 1523, bacc.),
 2618, 2621 (condemnatus a dno rectore in poena viginti grossorum).

Zaleskij, Zalesky, Zaleszky: v. Zaleski. [siensis.

Zalesye, Zalesze, Zaleszye de: v. Zale-Zaloga (zaloga):

 2799 (a. 1524, clypeus pectoralis alias zaloga de szarlath cum tribus zonis de auro latis et aliis intextis).

Zaloga, v. Zaloga.

Zalyesche, Zalyeschye de, v. Zalesiensis.

Zamberk de, v. Szumbargensis.

Zamboczijn, Zamboczin de, Zamboczki, de Zamboczyn: v. Zembocki.

Zambrecz, Zambryecz, Zambrzecz, Zambrzyecz de: cf. Zembrzycensis.

Zamdomiria de, v. Sandomirita.

Zamesch, v. Zamsz.

Zamiechowski Andreas (Andr. Zamyechowski):

— 2232 (a. 1513, de bursa pauperum, detulit arma).

Zammerffelt de, v. Sommerfeld.

Zamotulj de, cf. Szamotulianus.

Zamsz (zamesch):

— 2973 (a. 1529, allota alias zamesch). Zamyechowski, v. Zamiechowski.

Zapalanka Elisabeth de Cracovia (Elis Szapalanka):

- 2760 (a. 1524, studens tenebatur ei ratione debiti pro vino xiij grossos).

Zapalka de Cracovia, pater Elisabethae: v. Zapalanka Elis. (1524).

Zapalka Hieronymus de Cracovia (Jeroninius de Crac., Jeron. Sapalka, Szapalka):

2557 (a. 1522, bacc., dedit mgro tunicam in mutuum), 2560, 2611, 2680
 (a. 1523, librum mutuatum amisit), 2685.

Zapolno de, v. Sepolnensis.

Zapolya Barbara regina (Barbara reg.): [viam).

- 2352 (a. 1515, ejus adventus Craco-Zarensis Georgius de Żary (Jeorgius de Zarj): -- 1857 (a. 1500, studens, tenebatur sartori medium florenum pro cameralibus et unum cum ortone pro expensis).

Zarensis Jacobus pater Johannis, cf. Wlin Jac. (a. 1515).

Żarensis Johannes Wlin Jacobi (a. 1515), v. Wlin Joh. Jacobi.

Zarij, Zarj de: cf. Żarensis.

Zarnow, Żarnów de: v. Żarnowita.

Zarnówcensis Georgius de Żarnówka (Georg. de Zarnowka):

— 1110 (a. 1487, percussus a bacc. Ungaro?). [cius. Zarnowecz, Żarnowiec de: v. Żarnowiec Żarnowiecius Adam de Żarnowiec (Ad. de Zarnovyecz):

- 3067 (a. 1530, presbyter).

Zarnowiecius Johannes de Zarwiec (Joh. de Zarnowecz):

- 460 (a. 1475).

Zarnowiecius Johannes de Zarnowiec (Johannes presbyter, Joh. de Szarnowijecz, Zarnowijecz):

— 3099 (a. 1531, campanator), 3102—3104, 3299 (a. 1535, actu presbyter), 3300, 3815 (lector missarum ad s. Mariam). Żarnowiecius Matias de Żarnowiec (Math. de Zarnowecz):

— 460 (a. 1475, canonicus Kielcensis). Zarnowijecz de, v. Żarnowiecius.

Żarnowita Johannes de Żarnów (Joh. do Szarnow, Zarnow):

— 3060 (a. 1530, clericus et ad s. Nicolaum campanator), 3094 (a. 1531, studens in bursa olim pauperum manens, sed propter excessum de eadem bursa judicialiter exclusus), 3096 (dnus rector fecit arestari omnes res ejus, quae habuit tam in scholis s. Spiritus, quam in bursa paup.), 3106 (studens ad s. Spiritum manens), 3256 (a. 1534, studens!). [censis.

Zarnowka, Żarnówka de: v. Żarnów-Zarnovyecz de, v. Żarnowiecius.

Zarogowski Nicolaus de Cracovia, Generosus (Gener. dnus Zarogowsky);

 878 (a. 1482, civis Crac., convenit domum studentibus).

- Zarogowski Stanislaus Nicolai de Cracovia, Generosus (Gener. Stan. filius Nicolai Zarogowsky):
- 878 (a. 1482, civis Crac.), 1343 (a. 1490, de platea Wislensi versus bursam pauperum).
- Zarogowski Stanislaus de Cracovia (Stan. Zarogowskj):
- 2842 (a. 1525, de platea Hospitali Cracoviae), 2844.

Zarogowski, Zarogowsky: v. Zarogowski. Zaromin, Żaromin de: v. Żarominius.

- Zarominius Andreas de Zaromin (Andr. de Zaromin):
- 2172 (a. 1511, actu presbyter et vicarius ad s. Stephanum).
- Žarski Nobilis, maritus Barbarae: v. Žarska Barb. (a. 1487).

Zarska, v. Žarska.

- Žarska Barbara Nobilis (Nob. Barb. Zarska):
- 1086 (a. 1487, ejus causa cum bacc. Gromadzki).

Zary, Żary de: v. Żarensis.

Zastapow, Zastępów de: cf. Zastępowita. Zastępowita Johannes Pijwko bacc. (a. 1469/70), v. Piwko Joh.

Zathor, Zathor de: v. Zatoriensis.

Zathorsky, v. Zatorski.

Zator de, v. Zatoriensis.

- Zatoriensis census (in oppido Zathor):
- 3216 (a. 1534).
- Zatoriensis Nicolaus de Zator (Nic. de Zathor):
- 358 (a. 1474, condemnatus a dno rectore in poena unius floreni).
- Zatoriensis Nijcolaus de Zator (Nic. de Zathor):
- 3273 (a. 1534, servitor mgri Mart. Garbarz de Cerdonia).
- Zatoriensis Pet'rus de Zator (Petr. de Zathor):
- 2027 (a. 1505, studens, ejus tunica recepta), 2033.
- Zatorski Christophorus de Oświęcim (Cristoferus, Xristoferus, Cristoferus s. Xristoferus de Oswanczim, Oszwanczim, Xrist. Zathorsky):

— 412 (a. 1475), 481, 445 (enormiter a studente capillatus et vulneratus), 451, 461 (studens), 470, 532 (a. 1476, item stud.).

Zauaczky, v. Zawadzki.

- Zaur Sebastianus de Schmöllnitz, Ungarus (Sebast. de Szmyelnijcza; in Albo stud. »Sebest. Zaur de Schmelnycz« dictus):
- 2206 (a. 1513, recepit in mutuum octo florenos in auro).

Zavaczky, Zavaczsky: v. Zawadzki.

Zavada, Zawada de: cf. Zawada.

Zawada Andreas Cresza de Zawada (a. 1524), v. Kresza Andr.

Zawada Nicolaus Radaschkovijc de Zavada (a. 1486), v. Radaszkowicz Nic. Zawada Stanislaus de Zawada s. de Zawadka, alias de Piskowice s. Pyczkowice (dr. Stanislaus, dr. Zawada, Stan. de Savada, Sawada, Zavada, Zawada, Zawathka, de Zawada alias de Piczkowicze):

- 69 (a. 1469, mgr. et s. paginae professor), 271 (a. 1472, dr. et prof. s. theologiae nec non canonicus eccl. s. Floriani), 278 (a. 1473), 279, 284, 288, 452 (a. 1475), 457, 616 (a. 1478), 622, 631 (13. III a. 1478, vicerector Universitatis), 632, 634 (26. III, item vicerector), 635, 654 (facultatis theologicae decanus), 655-718 (rector Univ. commutatione aestivali a. 1478), 719-783 (rector Univ. comm. hiemalis a. 1478/79), 723 (rector existens 22. X a. 1478 dedit in mutuum dri Laudamus 7 florenos, pro quibus ab ipso pallium et tunicam in pignus accepit!), 822 (a. 1480), 913 (a. 1483, s. theol. prof., quondam canonicus eccl. s. Floriani, nunc vero lector ordinarius s. theologiae), 970 (a. 1485), 979, 993, 1008, 1013, 1315 (a. 1490), 1395 (a. 1491).

Zawadka de, v. Zawada.

Zavady, Zawady de & in: v. Zawadzki.

Zawadzki Sebastianus de Maków
(Sebast. de Makow; in Albo stud.

Sebast. Zawadzski de Makow« dictus):

— 2862 (a. 1526), 2863 (notarius publicus), 2867.

Zawadzki Wenceslaus de Zawady Nobilis (Nob. Venc. Zauaczky, heres in Zavady Zavaczky, Zavaczsky):

— 854 (a. 1481), 2159 (a. 1510, item ejus patraus).

Zawadzski, v. Zawadzki.

Zawathka de, v. Zawada.

Zawissius de Brzeście, studens (a. 1494): v. Brześciensis.

Zawistów de, v. Zawistowita.

Zawistowita Jacobus de Zawistów (Jac. de Sząwijsthow):

 — 3104 (a. 1531, studens, habuit circa se scholasticum suae jurisdictionis!).
 Zayaczek, Zayanczek, Zayawnczek, Za-

ywnczek: v. Zajączek. Zbandzschin, Zbaszyn de: v. Zbaszynius.

Zhaszynius Stanislaus de Zhaszyn (Stan. de Zhandzschin):

- 466 (a. 1475).

Z bigneus s. Sbigneus: v. Giebultowita (a. 1473); Magnuszowita (a. 1494); Oleśnicki; Rzepiczowski (a. 1510/13). Zbuczyn, Zbudzyń de: v. Zbudzynius.

Zbudzynius Stanislaus de Zbudzyń s. Zbuczyn (Stan. de Sbudzyno):

— 2698 (a. 1523, libri ab eo accomodati).

Zdrajca (a. 1513), v. To pisal.

Zdrowski Jacobus (Jac. Zdrowskj);

 2444 (a. 1517, tenebatur mgro Fridel viginti grossos).

Zdrowski, v. Zdrowski.

Zdunak Albertus de Proszowice (Alb. de Proschowycze; in Albo stud. \*Alb. Sdunak de Proschowycze« dictus):

 844 (a. 1480, studens, librum valoris unius floreni commodatum restituere studenti noluit), 845 (a. 1481).

Zdzarowski Johannes alias Zakrzowski aut Zakrzewski de Zakrzew nuncupatus, Nobilis (Nob. Joh. Sdzarowski sive Zakrzowski, Joh. Zakrzewsky s. Sdzarowsky, Joh. Sdzarowskj alias Zakrzowskj, Joh. Zdzarowskj de Zakrzew, Joh. Zakrzewsky alias Zdzarowsky): - 2194 (a. 1513, studens, ob violentiam bursae pauperum illatam condemnatus a dno rectore in tribus florenis), 2197 (stud. de bursa pauperum), 2249 (stud. de bursa Jerusalem!, una cum Benedicto Latalski exivit tempore nocturno de bursa extra civitatem, ubi in via patenti et publica mgros Stan. Mazaniec et Stan Koza percusserunt), 2259, 2267 (a. 1514, clericus in minoribus, vulneratus), 2326 & 2327 (extensa manu dextra campanatori eccl. a Annae ita magnam maxillam s, alapam dedit in faciem, quod resonavit in domo), 2351 (a. 1515, traxit mgros ad extranea judicia), 2364 (altarista eccl. metropolitanae Gneznensis!).

Zdzarowski, Zdzarowsky: v. Zdzarowski. Żdżarski Stanislaus do Żdżary, Nobilis (Nob. Stan. de Sczarj):

 363 (a. 1474, familiaris dni rectoris Blędowski).

Ždžary de, v. Ždžarski.

Zeborg, Zebork de: v. Seeburgensis.

Zebrzedowicze, Zebrzydowice de: v. Zebrzydowicius.

Zebrzydowicius Nicolaus de Zebrzydowice (Nic. de Zebrzedowicze):

— 1637 (a. 1494, studens).

Żegań de, v. Żeganius.

Zeganius Georgius de Zegań (Georg. de Zegano):

1800 (a. 1496, studens, tenebatur muratrici sex grossos minus ternario).
 Zegano de, v. Żeganius.

Zelaszij de, v. Zalesiensis.

Zelczar Vincentius de Craevia (Vinc. de Crac.; in Albo stud. »Vinc-Zelczar de Crac.« dictus):

1994 (a. 1505, mgr.), 2029, 2080 (mutuavit a bacc. unum florenum non ad ludum sed pro necessitate sna).

Zelechow, Żelechów de; v. Żelechowita. Żelechowita Johannes de Żelechów (Joh. de Zelechow):

 1896 (a. 1502), 1909 (tunica ejus mutuata in valore duorum florenorum absque 2 grossis).

Zelislawski, v. Żelislawski.

INDEX. 1219

- Żelisławski Benedictus de Tarnów (Bened. Zelisławski a Tharnow):
- 3349 (a. 1535, praesentis actus scriba).
- Zelischew, Żeliszew de: v. Żeliszewita. Żeliszewita Abraham de Żeliszew (Abr. de Selijszew, de Zelischew):
- -- 301 (a. 1473, mgr., infamatus), 311 (mgr. artium et bace. in decretis, ejus liber non reversus).

Zelonkij, Zelonkj de: v. Zielonka.

Zembocin de, v. Zembocki.

- Zembocki Johannes de Zembocin (Joh. de Zamboczijn, Zamboczin, Zamboczyn, Joh. Zamboczki);
- 1913 (a. 1490, bacc.), 1314 1917, 1453 (a. 1491).

Zembrzyce de, cf. Zembrzycius.

Zembrzycius Petrus de Zembrzyce mgr. et prof. (a. 1469/96), v. Świętopełk Petr. [feld.

Zemerfelth, Zemorfelth de: v. Sommer-Zewles de, v. Szöllös.

Zevedino de, v. Szegedinensis.

- Zeyfredt de Cracovia Senior (Zeyfredt Senior):
- 1992 (a. 1505, et ejus paedagogus).
- Zgierski Johannes (Joh. Skyersky, Zkyersky);
- 2605 (a. 1522), 2609 (violentiam fecit mulieribus in loco publico et inhonesto prostibulo, quapropter a dno rectore in poenam unius floreni condemnatus).

Zida de, v. Zsidanus.

- Zieleńska de Cracovia (dna Szyelenszka); [s. Nicolai).
- 1650 (a. 1494, ejus domus in platea Zieleński Nicolaus (Nic. Szijelijenskij):
- 3030 (a. 1530, baccalariandus).
- Zielonecensis ecclesiae minister (in Zyelonkij, a. 1478), v. Zielonka Paulus. Zielonka Paulus de Zielonki (Paul. de Zyelonkij):
- 623 (a. 1478, studens et minister eccl. in Zyelonkij, abduxit studenti clericum et studentem, ejus compatriotam).

Zielonka Petrus de Zielonki (Petr. de Zyelonkij):

- 253 (a. 1472, notarius dni rectoris Clem. Górkani).
- Zielonka Stanislaus de Zielonki (Stanislaus sapientia, famulus s. servitor Universitatis, Stan. de Shelonkj, Zelonkij, Zelonkj);
- 260 (a. 1472) et passim usque ad 2011 (a. 1505), 267 (a. 1472, servitor Univ juratus), 1471 (a. 1491, famulus communis), 1495 (dioec. Cracoviensis), 1498 (ejus instrumentum musicale, dictum Dulce melos, in valore quinque grossorum), 1958 (a. 1503, Stan. de Cracovia!), 1974 (a. 1504, ejus mitra laicalis a studente recepta).
- Zielonki de & in; v. Zielonecensis; Zielonka.

Zierenberg de, v. Zierenbergensis.

- Zierenbergensis Johannes de Zierenberg (Joh. de Czijrenberb; in Albo stud. »Joh. de Czyremberg« scriptus):
- 281 (a. 1473, habuit dicere!).

Zijaba, cf. Zaba.

Zijabijcz, v. Żabic.

Zijschka, v. Szyszka.

Zijszypijcza, v. Żupica.

Zijthawia de, cf. Zittawiensis.

Zijwijeczki, Zijwijeczky: v. Żywiecki.

Zilahius Ladislaus studens (Zilahius?, a. 1486), v. Ungarus Ladisl.

Zinnbark de, v. Szumbargensis.

- Ziolkowski Mathias (Mathias, Math. Szolkowski):
- 2026 (a. 1505, tenebatur cuidam Rykalensi quatuor grossos), 2028 (recepit in mutuum a studente gladium reformatum).
- Ziołkowski Michael (Mich. Zolkowskij):
- 2593 (a. 1529, loco duorum florenorum spondit ei studens coram dno rectore jopulam valoris trium florenorum dare).

Zittavia, Zittawia de: cf. Zittawiensis.

Zittawiensis pannus (Schythawiensis);

- 749 (a. 1479, octo ulnae Schythawiensis panni). Zittawiensis Caspar studens (a 1491), v. Hoffman Casp.

- Zittawiensis Georgius de Zittawia, alias Werdung dictus (Werdung?; Georg. de Sythawia):
- 1726 (a. 1494, mgr. et ejus auditores).
  Zittawiensis Michael de Zittawia (Mich. de Zythauia):
- 981 (a. 1483, studens Universitatis in bursa dicta codria morans, tenebatur institrici unum florenum cum medio).
- Zittawiensis Valentinus de Zittawia (Valent. de Zitavia):
- 2474 (a. 1518, bacc., pro cura et medicinis tenebatur chirurgo et barbitonsori unum florenum).

Ziwijeczki, v. Żywiecki.

Zkyersky, v. Zgierski.

Zlakouiensis, cf. Slawkowiensis.

Zloty Stanislaus de Pleszów mgr. et licentiatus in medicinis (Zloty?, a. 1473, olim), v. Pleszowita Stan.

Żmigrod de & in: v. Żmigrodensis; Żmigrodius.

Zmigrodensis praepositus (in Smigrod, a. 1536), v. Orzechowski Alexius.
Zmigrodius Mathias de Żmigrod (Math. de Szmijgrod, Szmijgroth):

- 1936 (a. 1502), 2711 (a. 1523, mgr.). Żmigrodius Stanislaus de Żmigrod (Stan. de Smygrod):
- 1704 (a. 1494, confessor mgri Pausemus de Ośnica).

Żmijewo, Żmijowo de: v. Żmijowski.

- Zmijowski Martinus de Żmijewo s. Żmijowo (Mart. de Smyova, Snijova, Szmyeijova, Mart. dictus Smijowsky, Smyowskij):
- 1841 (a. 1498, bacc. morans in schola Omnium ss., citatus ad dnum rectorem
- ocasione cujusdam libri), 1845 (continuacter citationi minime parere curavit), 1848, 1851, 1852.

Žmudź de, cf. Samogitta.

Zneijna, Znena de: cf. Znenensis.

- Żnenensis Albertus de Żnin (Alb. de Snijna):
- 2088 (a. 1506, recepit de camera virginis, in qua dormivit, subductam ni-

gri coloris de satin et linteamen), 2093, 2094 (ocasione certorum excessuum condemnatus a dno rectore in tres florenos in mediantibus).

Znenensis Bartholomaeus de Żnin (mgr. et dr. Bartholomaeus, Barth de Sneijna, Sneyna, Sznena, Sznijena, Sznyeyna, Zneyna, Znijena):

- 337 (a. 1474, bacc. in decretis et collegiatus Collegii minoris), 635 (a. 1478, mgr.), 643, 654, 821 (a. 1480, praepositus Colleg. minoris), 839, 1558 (a. 1493), 1562', 1566 (decretorum dr.), 1747 (a. 1495, consiliarius dni rectoris), 1758 (plebanus ad s. Annam), 1788 (25. VIII a. 1496, juris canonici dr. et vicerector Universitatis), 1952 (a. 1503, prohibuit mgro celebrare divina in eccl. s. Annae, nisi mgr. haberet proprium apparatum, ut casulam, albam, calicem, Missale, vinum, panem, ampullas), 1953, 2058 (a. 1505), 2137 (a. 1508, decanus facultatis canonicae).

Żnenensis Georgius de Żnin (Georg. de Zneijna):

- 1809 (a. 1497).

Žnenensis Gregorius de Žnin bacc. (a. 1524/34), v. Dabrowski Greg.

Znenensis Nicolaus de Znin (Nic. de Zneijna):

- 856 (a. 1481, ad ejus instantiam baccad dnum rectorem citatus), 858.

Żnenensis Paulus de Żnin (Paul. de Sneijna, Szenija, Zneyna):

— 62 (a. 1469, studens), 258 (a. 1472, mgr., ocasione resumptionis pro gradu baccalariatus tenebatur ei studens florenum cum vij grossis), 319 (a. 1474, rector scholae s. Stephani, injuriavit civem), 322.

Zneyna, Znijena, Znijna, Žnin de: cf. Žnenensis.

Zochaw, Zochow, Żochów de: v. Żochowita.

Zochowita Johannes de Zochów (Joh. de Zochaw, Zochow):

- 564 (a. 1477), 569, 570, 574, 579, 581, 584, 588.

INDEX. 1221

Zochowita Mathias de Żochów (Math. de Zochow):

- 1315 (a. 1490), 1316.

Zolądek Johannes de Cracovia, pannicida et mercator (a. 1534): v. Eichler Joh.

Zoldwedel de, v. Soltwedelius.

Zolina de, v. Zsolnanus.

Zolio antiquo de: v. Vetuzoliensis.

Zółkiewski Marcellinus (Marcell. Zolkyewsky);

— 2859 (a. 1526, plebanus in Kulików). Zolkowskij, v. Ziołkowski.

Zolkyewsky, v. Żólkiewski.

Zoltanus Paulus de Chepe s. Csépe, Ungarus (Paul. de Chepe):

3136 (a. 1531, senior bursae Ungarorum).

Zolthyssoycz, v. Soltysowicz.

Zoltwer de, v. Soltwedelius.

Zolyna de, v. Zsolnanus.

Zólyom de, v. Vetuzoliensis.

Zomerfeld, Zomerfelth, Zommerfelt, Zommerfelt de: v. Sommerfeld.

Zona (zona):

— 877 (a. 1482, una zona studentis sericea in valore quatuor grossorum), 2706 (a. 1523, mitra bacc. cum quadam zona aurea), 2799 (a. 1524, clypeus pectoralis cum tribus zonis).

Zonthak, v. Sontak.

Zophia, cf. Sophia.

Zorauia, Żórawia de: cf. Żórawita.

Zórawita Antonius de Zórawia, frater Nicolai (frater?; Ant. de Zorauia):

- 1892 (a. 1501, libri pro eo empti).

Zórawita Hieronymus Almanus s. Theutunicus, studens (a. 1514): v. Alemanus Hier.

Zórawita Nicolaus de Zórawia, frater Antonii (frater?; Nic. de Soravia, Zorauia):

— 1889 (a. 1501, studens), 1892 (libri pro eo empti).

Zórawita Paulus de Zórawia (Paul. de Zorawia):

- 1908 (a. 1502).

Zorawya de, cf. Zórawita.

Zsida de, v. Zsidanus.

Zsidanus Michael de Zsida, Transsilvanus (Mich. de Zida Transsilvanus):

— 1901 (a. 1502), 1904 (scholaris), 1908 (ejus causa cum executoribus testamenti olim mgri Sommerfeld-Aesticampiani), 1910, 1911 (studens Universitatis).

Zsolna de, v. Zsolnanus.

Zsolnanus Urbanus de Zsolna, Ungarus (Urb. de Zolina, Zolyna):

— 1180 (a. 1488). [rowski. Zucharaba de, Zucharowskij: v. Sucha-Zuchta Alexius de Gdańsk s. Gedano, Kaszuba-Polonus počta, alias etiam Dantiscus aut Suchten nuncupatus (Alex. Dantistus, de Gdano, Gedano):

- 2529 (a. 1522, mgr.), 2535, 2546 (recepit mgro tunicam viciticam in valore quatuor florenorum), 2554 (quatuor coclearia argentea, mutuo recepta, cuidam mulieri restituere noluit), 2555 (ratione certi debiti et quorundam librorum tenebatur mgro Wonsam ix florenos), 2557, 2560-2563 (causa laceratae ab eo tunicae), 2597, 2648 (a. 1523), 2669 (ocasione mutui tenebatur mgro et praedicatori b. V. Mariae xiij flor, per 30 grossos monetae et numeri polonicalis), 2670, 2671 (obligavit se sub censuris ecclesiasticis coram dno rectore soluturum dri Mich. Wratislawitae unam marcam pecuniae cum quindecim grossis numeri et monetae polonicalis, computando marcam per quadraginta octo grossos).

Zukow, Żuków de, Zukowski: v. Zukowski.

Żukowski Petrus de Żuków (Petr. de Zukow, Zukowskij):

— 327 (a. 1474, bacc., traxit studentem ad alienum forum, quapropter a dno rectore in poenam x marcarum grossorum Pragensium condemnatus), 349 (1/2, florenum tenebatur ei studens).

Žukowski Stanislaus (Stan. Zukowski):

- 2217 (a. 1513, studens, percussus).

Zukowskij, v. Żukowski.

Zumerfelth de, v. Sommerfeld.

Żupica (szupyczą, szupijcza, szupijczija, szupijczyą, zuppicza):

— 2644 (a. 1523, brevis vestis alias zupycza), 3085 (a. 1531, tunica alias szupyczą, donatio tunicae alias szupijczije), 3106 (duarum tunicellarum alias doloman zijszvpijcza), 3189 (a. 1533, pro duabus strictilibus vestibus sive tunicis alias szupijczye), 3380 (a. 1537, tunica seu vestis dicta zuppicza).

- v. Doloman (a. 1531).

Zupnijk, v. Župnik.

Župnik Johannes (Joh. Zupnijk):

- 2359 (a. 1515, de bursa Jerusalem).

Zupparius Cracoviensis (a. 1477,: v. Blędowski Greg., Joh. & Stan.; Podżupek.

Zuppicza, v. Żupica.

Zuppae, Zuppis de & in: cf. Żupy.

Zuppran, Zupran, Zupranij de: v. Żupranius.

Żupranius Andreas de Żuprany (Andr. de Zuppran, Zupran):

 1298 (a. 1490, bacc.), 1322 (obligatus cuidam Annae Przygodzina in tribus fertonibus).

Zupranius Gregorius de Zuprany (Greg. de Zupranij):

- 3142 (a. 1532, invadiavit a studente tunicam in quinquaginta grossis).

Żupranius Marcus de Żuprany (Marc. de Zupranij):

- 3141 (a. 1532, executor testamenti olim Steph. Lithuani).

Zuprany de, v. Żupranius.

Żupy (suppa, supparia, in & de zuppis), v. Wielicienses zuppae.

Zupycza, v. Żupica.

Zwmerfleth, Zwmurfelt de: v. Sommerfeld.

Zwoleń, Zwolenie de: v. Zwolenius. Zwolenius Martinus de Zwoleń s. Zwolenie (Mart. de Szvolen, Szwolyenije, Zwolijen):

- 3237 (a. 1534, studens), 3270, 3315 (a. 1535).

Zwolijen de, v. Zwolcnius.

Zydowska, cf. Żydowska.

Żydowska (Zydowska sc. laźnia, a. 1476), v. Balnea Cracoviensia.

Zyelonkij de, v. Zielonka.

Zyrzinka, v. Szerzynka.

Zythauia, Zythavia de: v. Zittawiensis.

Zythno de, v. Żytnensis.

Zythowsky, v. Żytowski.

Żytnensis Andreas de Żytno (Andr. de Szijthno, Zythno):

 2509 (a. 1521, vicarius perpetuus Cracoviensis, injuriis verbalibus a mgro dehonestatus).

Żytno de, v. Żytnensis.

Żytowski de Cracovia (Zythowsky):

— 1343 (a. 1490, civis Crac. in platea Wislensi penes Zarogowski versus bursam pauperum).

Żywiecka de Cracovia, consors legitima civis Stanislai; v. Żywiecki Stan. (a. 1524).

Żywiecki Stanislaus de Cracovia (Stan. Szijwijeczki, Zijwijeczki, Zijwijeczkj, Ziwijeczki, Zywyeczkj, Zywyeczky):

— 2805 (a. 1524, civis Crac., protunc a loco et civitate Crac. absens, item consors ejus legitima), 2849 (a. 1526), 2984 (a. 1530, civis et pannicida Crac.). 3232 (a. 1584).

Żywiecki Stephanus de Cracovia (Steph. Zywyeczsky);

— 1355 (a. 1491, civis Crac., posuit se coram dno rectore evictorem pro studente Ungaro).

Zywyeczkj, Zywyeczky, Zywyeczsky: v. Żywiecki.

#### ADDENDA:

Pag. 834 Alba (alba), v. Ecclesiae (eccl. s. Annae, a. 1503).

837

871

- 873
- 877
- 881
- 887
- 922
- Alba (alba), v. Ecclesiae (eccl. s. Annae, a. 1503).

  Ampulla (ampula), v. Ecclesiae (eccl. s. Annae, a. 1503).

  Calix, v. Ecclesiae (eccl. s. Annae, a. 1503).

  Carpentarius Stan., bacc. et presbyter (a. 1522/33), v. Paśnik Stan.

  Chęcinensis plebanus (in Chanczyni, a. 1470), v. Pabianicius Nic.

  Cieśla Stanislaus mgr. et senior, v. Wielicius Nic. (a. 1533, rector Univ.).

  Consistorium Premisliense (a. 1478), v. Przemysliense consist.

  Consistorium Pultowscense (a. 1530), v. Idzikowski Stan. notarius.

  Czuj Albertus de Pilzno dr. (Czuj?, a. 1536). v. Pilznensis Alb.

  Fagilucus Bartholomaeus de Wratislawia (Fagilucus?, a. 1507/24), v. Wratislawita Barth. 941

#### CORRIGENDA:

| Pag. | 2           | ₹. | 30 | pro | ydomum               | legendum | ydoneum.                |
|------|-------------|----|----|-----|----------------------|----------|-------------------------|
| •    | 13          | >  | 15 | •   | pluuiatica           | •        | plumatica.              |
| >    | 20          | >  | 31 | >   | leuatorio            | >        | <sup>*</sup> lauatorio. |
| •    | 71          | •  | 27 | >   | alineum              | >        | alienum.                |
| •    | 108         | >  | 41 | >   | Sacrarum             | >        | Sacranum.               |
| >    | 153         | >  | 20 | >   | munite               | >        | minute.                 |
| •    | 220         | >  | 23 | •   | ieuino               | >        | ieiuno.                 |
| >    | 383         | >  | 35 | >   | duorum               | >        | dnorum.                 |
| >    | 424         | >  | 13 |     | Coacouie             | >        | Cracouie.               |
| >    | 453         | >  | 34 | >   | actis                | >        | actibus.                |
| >    | 517         | >  | 13 | >   | factis               | >        | factae.                 |
| >    | 541         | •  | 46 | >   | companista           | >        | campanista.             |
| >    | <b>54</b> 3 | >  | 38 | >   | Rędziński de Rędziny | >        | Jedinensis de Jedino.   |
| >    | 545         | >  | Зõ | >   | revitatem            | >        | veritatem               |
| >    | 553         | •  | 20 | >   | Cuzeloniensis        | >        | Cuzelouiensis.          |
| >    | 676         | >  | 26 | >   | iummentum            | >        | iuramentum.             |
| >    | 719         | >  | 45 | >   | Matla                | •        | Brezinius.              |
| >    | 773         | >  | 30 | >   | nunctis              | •        | nunctius.               |
| >    | 785         | >  | 34 | >   | Gothscalei           | >        | Gothscalci.             |

#### DELENDUM:

Pag. 865 v. 13 Staczkowski Joh. (a. 1491).

Reliquos errores typographicos benevolus lector ipse corrigat.

Żupica (szupyczą, szupijeza, szupijezija, szupijezya, zuppicza):

— 2644 (a. 1523, brevis vestis alias zupycza), 3085 (a. 1531, tunica alias szupyczą, donatio tunicae alias szupijczije), 3106 (duarum tunicellarum alias doloman zijszvpijcza), 3189 (a. 1533, pro duabus strictilibus vestibus sive tunicis alias szupijczye), 3380 (a. 1537, tunica seu vestis dicta zuppicza).

- v. Doloman (a. 1531).

Zupnijk, v. Župnik.

Zupnik Johannes (Joh. Zupnijk):

- 2359 (a. 1515, de bursa Jerusalem). Zupparius Cracoviensis (a. 1477.: v.

Blędowski Greg., Joh. & Stan.; Podżupek.

Zuppicza, v. Żupica.

Zuppae, Zuppis de & in; cf. Župy. Zuppran, Zupran, Zupranij de: v. Žu-

pranius.

Zupranius Andreas de Zuprany (Andr. de Zuppran, Zupran):

 1298 (a. 1490, bacc.), 1322 (obligatus cuidam Annae Przygodzina in tribus fertonibus).

Župranius Gregorius de Župrany (Greg. de Zupranij):

 3142 (a. 1532, invadiavit a studente tunicam in quinquaginta grossis).

Żupranius Marcus de Żuprany (Marc. de Zupranij):

 3141 (a. 1532, executor testamenti olim Steph. Lithuani).

Zuprany de, v. Župranius.

Żupy (suppa, supparia, in & de zuppis), v. Wielicienses zuppae.

Zupycza, v. Żupica.

Zwmerfleth, Zwmurfelt de: v. Sommerfeld.

Zwoleń, Zwolenie de: v. Zwolenius. Zwolenius Martinus de Zwole s. Zwolenie (Mart. de Szvolen, Szwolyenije, Zwolijen):

- 3237 (a. 1534, studens), 3270, 3315 (a. 1535).

Zwolijen de, v. Zwolenius. Zydowska, cf. Żydowska.

Żydowska (Zydowska sc. laż

1476), v. Balnea Cracoviensia Zyelonkij de, v. Zielonka, Zyrzinka, v. Szerzynka, Zythauia, Zythavia de; v. //

Zythno de, v. Zytnensis. Zythowsky, v. Żytowski.

Żytnensis Andreas de Szijthno, Zythno)

 2509 (a. 1521, vice coviensis, injurile dehonestatus).

Żytno de, v. Żytn Żytowski de C

— 1343 (a. 140 Wislensi pen

żywiecka ma civis

Żywiech

(Stanwijec wye-

- 28 lo

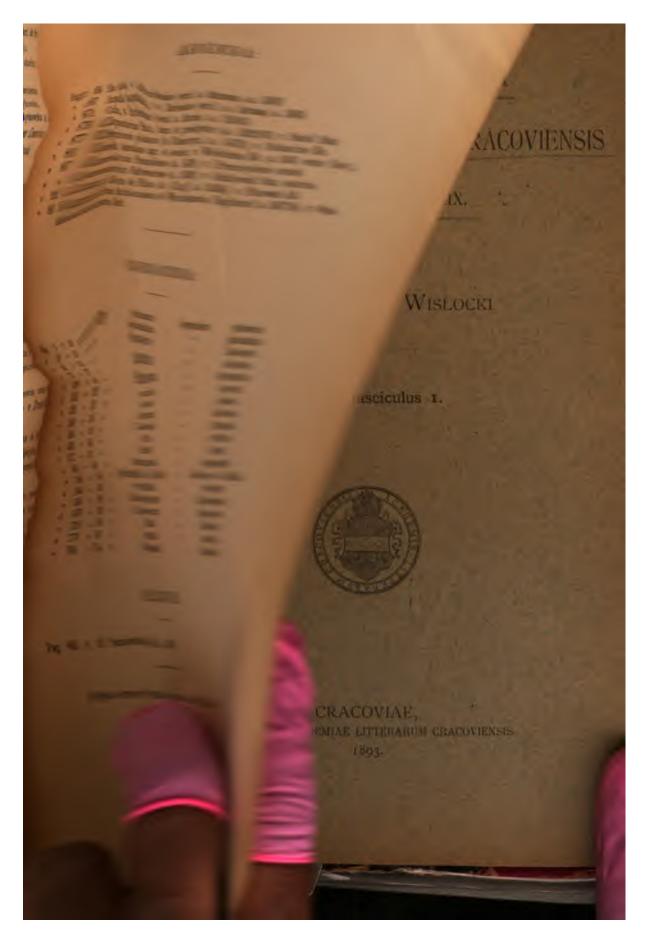

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Slav 60.3

# ACTA RECTORALIA

# ALMAE UNIVERSITATIS STUDII CRACOVIENSIS

INDE AB ANNO MCCCCLXIX.

DR. WLADISLAUS WISLOCKI

Tomi I fasciculus I.



CRACOVIAE, SUMPTIBUS ACADEMIAE LITTERARUM CRACOVIENSIS. 1893.

The way are a MANAGE IN

Slavicos

# 2 nearrolete ACTA RECTORALIA

## ALMAE UNIVERSITATIS STUDII CRACOVIENSIS

INDE AB ANNO MCCCCLXIX.

DR. WLADISLAUS WISLOCKI

Tomi I fasciculus 1.



CRACOVIAE,
SUMPTIBUS ACADEMIAE LITTERARUM CRACOVIENSIS.
1893.



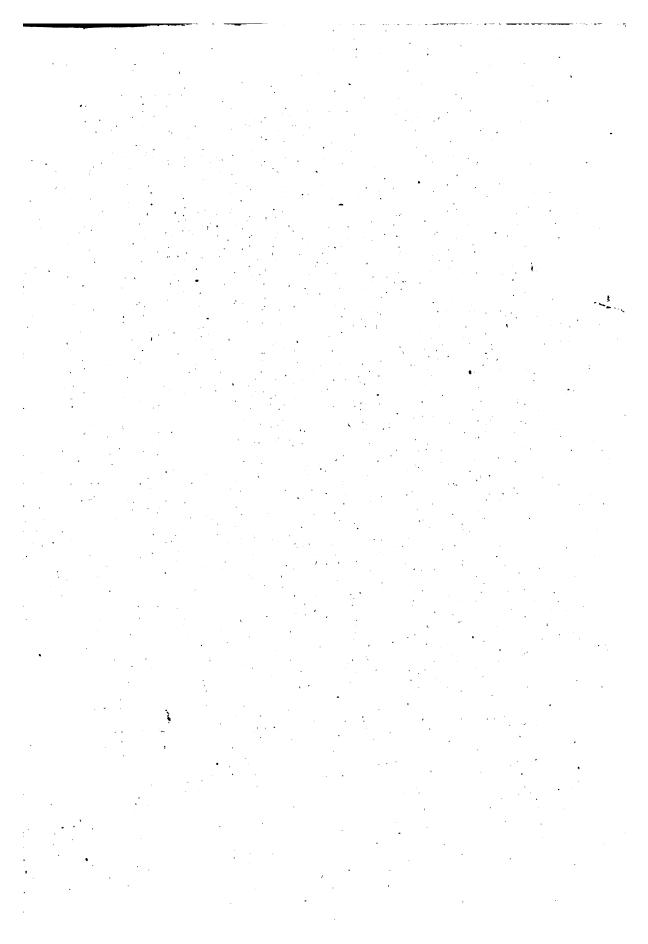



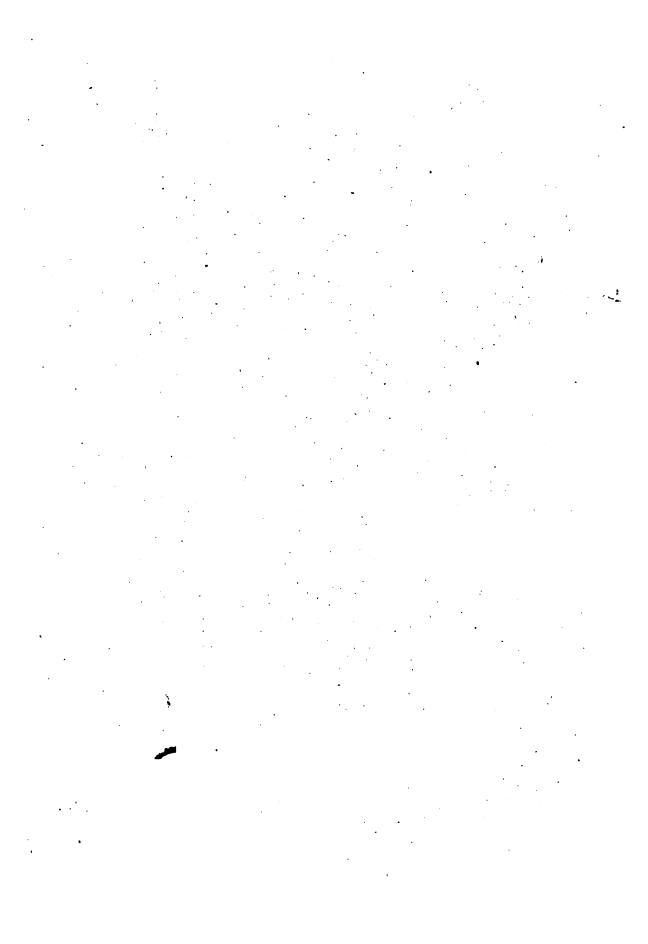



# ACTA RECTORALIA

## ALMAE UNIVERSITATIS STUDII CRACOVIENSIS

INDE AB ANNO MCCCCLXIX.

EDITIONEM CURAVIT

Dr. Wladislaus Wisłocki.

Tomi I fasciculus 2.



CRACOVIAE, SUMPTIBUS ACADEMIAE LITTERARUM CRACOVIENSIS. 1893.

,

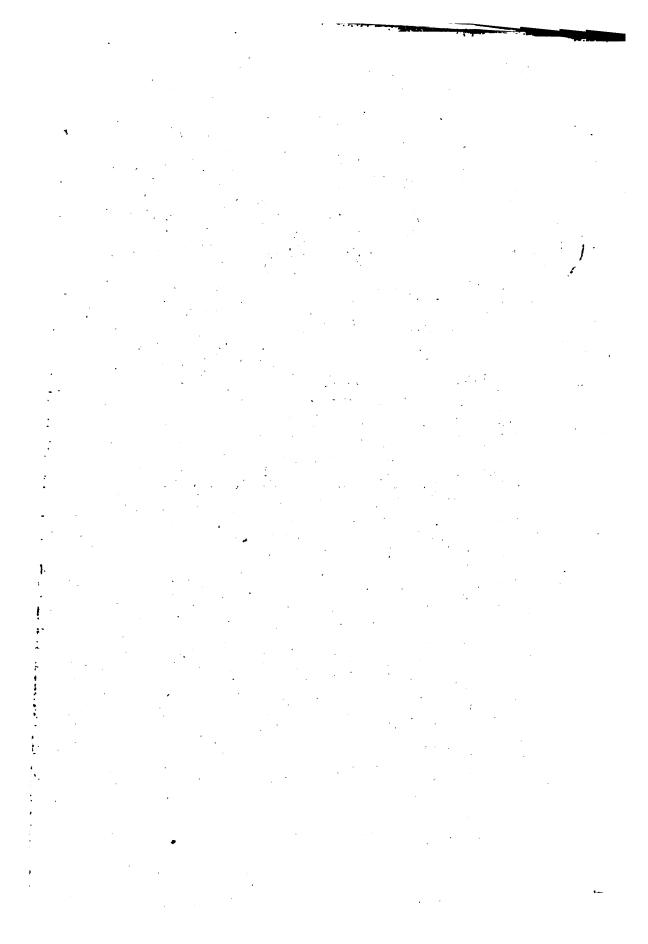



.

.

.

Slav Gra

# ACTA RECTORALIA

## ALMAE UNIVERSITATIS STUDII CRACOVIENSIS

INDE AB ANNO MCCCCLXIX.

EDITIONEM CURAVIT

Dr. Wladislaus Wisłocki.

Tomi I fasciculus 3.



CRACOVIAE, SUMPTIBUS ACADEMIAE LITTERARUM CRACOVIENSIS. 1894.

. • • . .: ٠.

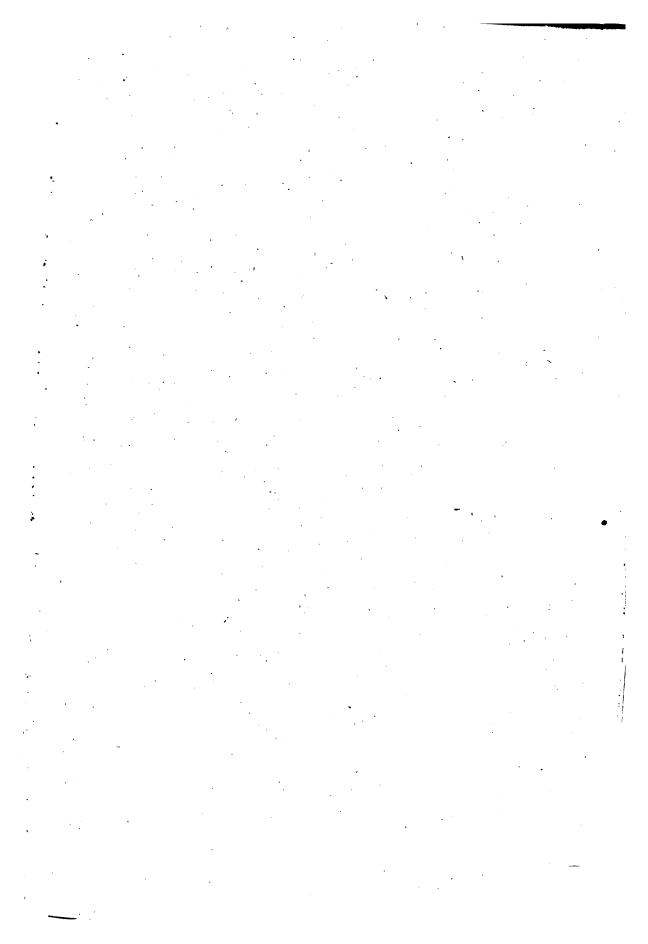



(1: 1:02) Pierce fund. (I.41) Slav. 60.3

# ACTA RECTORALIA

## ALMAE UNIVERSITATIS STUDII CRACOVIENSIS

INDE AB ANNO MCCCCLXIX.

EDITIONEM CURAVIT

Dr. Wladislaus Wisłocki.

Tomi I fasciculus 4 et ultimus.



### CRACOVIAE,

SUMPTIBUS ACADEMIAE LITTERARUM CRACOVIENSIS.

Apud bibliopolam Societatis librariae polonicae (Spółka wydawnicza polska).

1897.

• .

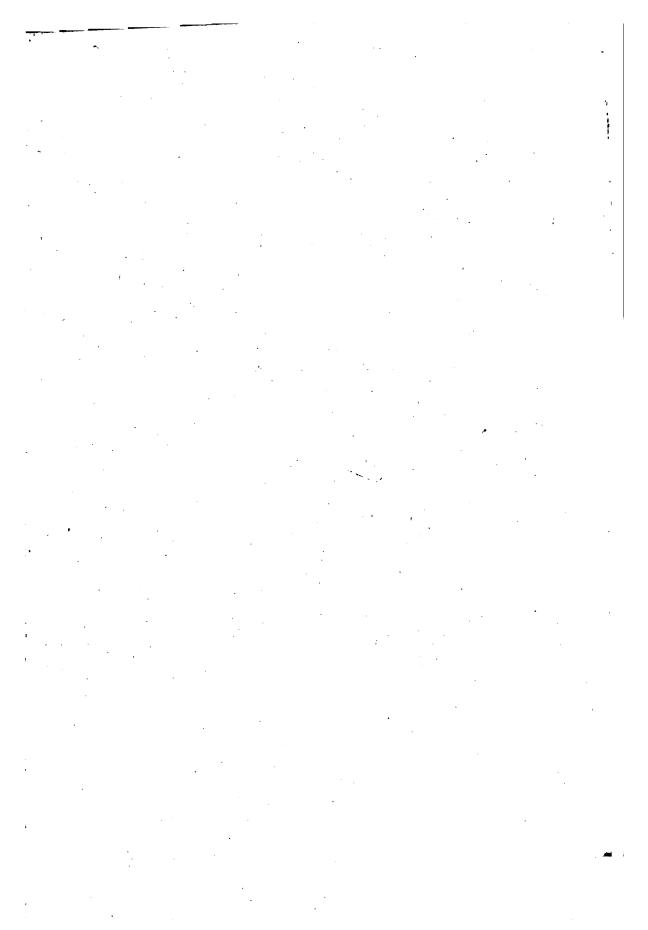



| · |  |  |
|---|--|--|

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|

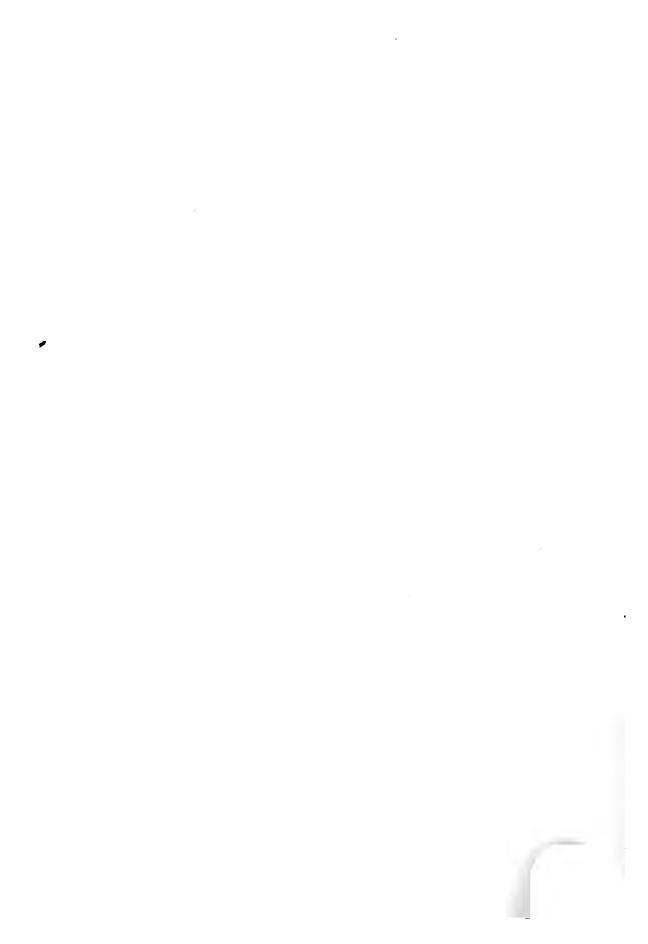